

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

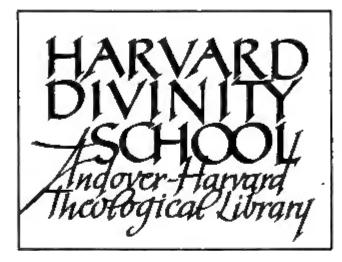

.

4

À Ŀ



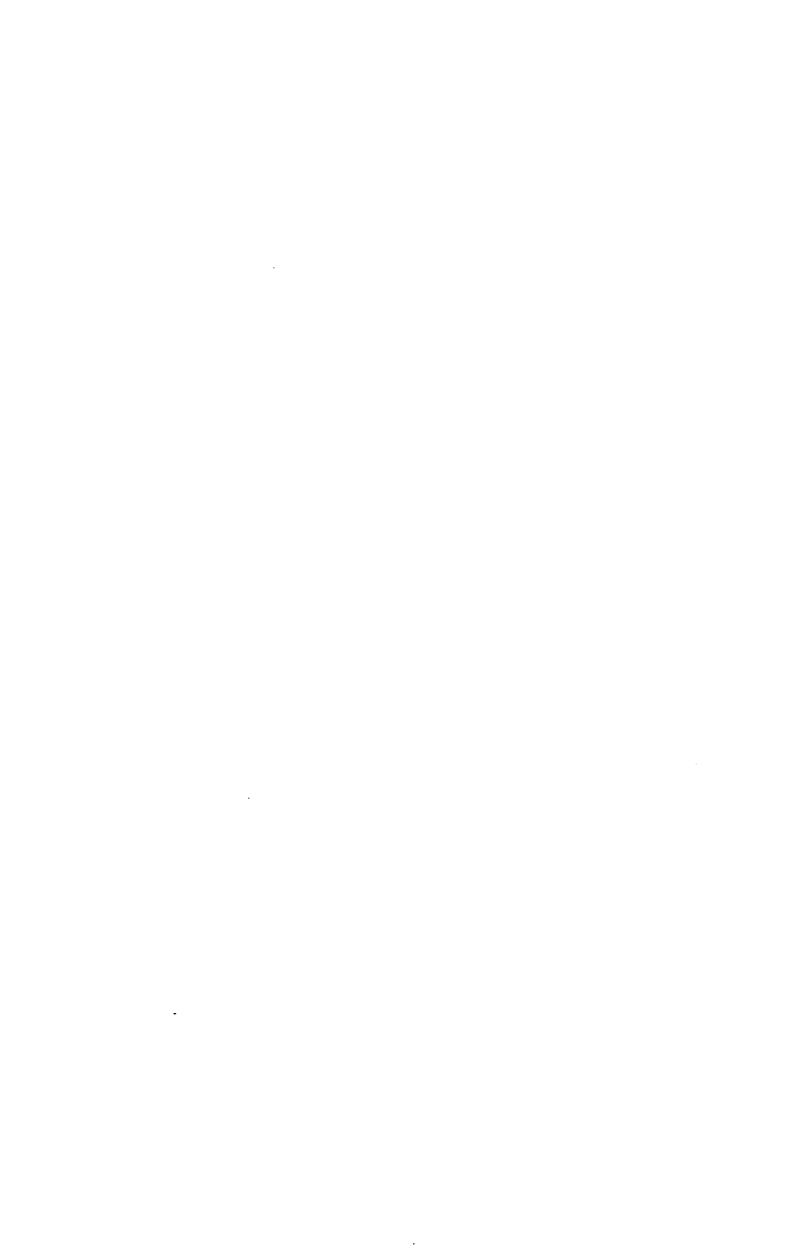



# SACRA BIBBIA

**OSSIA** 

## L'ANTICO E IL NUOVO TESTAMENTO.

TRADOTTI FEDELMENTE DALL'ORIGINALE IN ITALIANO.

Bible. Italian. 1.76.

# DEPOSITI DI SACRE SCRITTURE

ROMA, 63 VIA DUE MACELLI.

NAPOLI, 101 STRADA DI CHIAFA. FIRENZE, 22 VIA DELLA VIGNA NUOVA. LIVORNO, 8 VIA S. FRANCESCO.

MILANO, 31 VIA CARLO ALBERTO. GENOVA, 9 VIA ASSAROTTI.

# Aiddia 231)Ad

11 )

.

# ひとんさびんじゅじい ひてい とんしゅんじ ひこうじょうご

MATERIAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STAT

Carrier a Man . I controlled

Addition to the constant to

SECULARD V ZOLEGO DE SECULAR DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANS

The Partie of the Company of the Com

BS 254 1896

# TAVOLA DE' LIBRI DELLA SACRA SCRITTURA.

### I LIBRI DELL' ANTICO TESTAMENTO.

| 0            |    |   |   |   |    | CAP.       | • | PAG.        | CAP. PAG.                   |
|--------------|----|---|---|---|----|------------|---|-------------|-----------------------------|
| Genesi .     | :  | • |   | • | •  | 50         | • | 1           | Ecclesiaste                 |
| Esodo .      | •  | : | • | • | •  | <b>4</b> 0 | • | 47          | Cantico de' Cantici 8 . 553 |
| Levitico     |    | • | • |   | •  | 27         | , | 86          | Isaia                       |
| Numeri .     | •  |   |   | • | •  | 36         |   | 115         | Geremia 603                 |
| Deuteronom   | io | • |   | • | •  | 34         | • | 154         | Lamentazioni 5 . 654        |
| Giosuè.      | •  | • |   |   | •  | 24         | • | 188         | Ezechiele 48 . 659          |
| Giudici ,    |    |   |   | • | ٠, | 21         |   | 210         | Daniele                     |
| Rut,         | ,  |   | • | • | •  | 4          | • | 233         | Osea                        |
| I. Samuele   |    | • |   | • | •  | 31         | • | 236         | Gioele                      |
| II. Samuele  | •  |   |   |   |    | 24         |   | 266         | Amos 9 . 728                |
| 1. Re .      | •  | • | • |   | •  | 22         | • | 290         | Abdia 1 . 734               |
| II. Re .     | •  | • | • | • |    | 25         |   | 320         | Giona 4 . 735               |
| I. Croniche  |    | • |   |   |    | 29         |   | 847         | Michea 7 . 736              |
| II. Croniche |    |   | , | • | •  | <b>36</b>  |   | 874         | Nahum                       |
| Esdra .      | •  | • | • |   | •  | 10         |   | 406         | Abacuc                      |
| Neemia.      | •  | • | • | • | •  | 13         |   | 415         | Sofonia                     |
| Ester .      |    | • | • | , | •  | 10         |   | 428         | Aggeo 2 . 746               |
| Giobbe .     | •  | • | • | • |    | 42         |   | 435         | Zaccaria ,                  |
| Salmi .      |    |   | • |   |    | 150        | • | 461         | Malachia 4 . 756            |
| Proverbi     | •  | • | • | • | •  | 31         | • | <b>5</b> 25 |                             |

## I LIBRI DEL NUOVO TESTAMENTO.

| Evangelo secondo S. Matteo | ) ,   | <b>2</b> 8 |   | 761 | Epistola di S. Paolo   |   |   |    |   |             |
|----------------------------|-------|------------|---|-----|------------------------|---|---|----|---|-------------|
| S. Marco                   | •     | 16         | • | 792 | La Timoteo .           |   | 4 | б  | • | 958         |
| S. Luca .                  |       | 24         |   | 812 | II. a Timoteo .        | • | • | 4  |   | 962         |
| S. Giovan                  | nni . | 21         | • | 846 | a Tito                 |   |   | 3  | • | 965         |
| Fatti degli Apostoli       |       | 28         |   | 871 | a Filemone .           | • | • | 1  | • | 96 <b>6</b> |
| Epistola di S. Paolo       |       |            |   |     | agli Ebrei             |   | • | 13 |   | 967         |
| a' Romani                  | •     | 16         | • | 902 | Epistola di S. Giacomo | • | , | 5  |   | 977         |
| I. a' Corinti              |       | 16         | • | 916 | I. di S. Pietro .      |   | • | 5  |   | 981         |
| II. a' Corinti             |       | 13         | • | 929 | II. di S. Pietro       |   | • | 3  | • | 985         |
| a' Galati                  |       | 6          | • | 938 | I. di S. Giovanni      | , | • | 5  | • | 987         |
| agli Efesi                 |       | 6          |   | 943 | II. di S. Giovanni     | • | • | 1  | • | 991         |
| a' Filippesi               |       | 4          | • | 947 | III. di S. Giovanni    |   | • | 1  | • | 991         |
| a' Colossesi               |       | 4          | ٠ | 951 | di S. Giuda .          | • | • | 1  |   | 992         |
| I. a' Tessalonicesi .      |       | 5          |   | 954 | Apocalisse ,           |   |   | 22 | • | 993         |
| H. a' Tessalonicesi .      |       | 3          |   | 957 | <u> </u>               |   |   |    |   |             |

# 

·

,

# LA GENESI,

## PRIMO LIBRO DI MOSÈ.

La creazione; l'opera dei sei giorni; il riposo del settimo.

NEL principio Iddio creò il cielo e la terraa.

2 E la terra era una cosa deserta e vacua; e tenebre erano sopra la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio si moveva sopra la faccia delle acque.

3 E Iddio disse: Sia la luce. E la luce

fu b.

4 E Iddio vide che la luce era buona. E

Iddio separò la luce dalle tenebre.

5 E Iddio nominò la luce Giorno, e le tenebre Notte. Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il primo giorno.

6 Poi Iddio disse: Siavi una distesa tra le acque, la qual separi le acque dalle

7 E Iddio fece quella distesa: e separò le acque che son disotto alla distesa, da quelle che son disopra d'essa. E così fu.

8 E Iddio nominò la distesa Cielo. Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il secondo giorno.

9 Poi Iddio disse: Sieno tutte le acque. che son sotto al cielo, raccolte in un luogo

ed apparisca l'asciutto. E così fu. 10 E Iddio nominò l'asciutto Terra, e la raccolta delle acque Mari. E Iddio vide

che ciò era buono.

11 Poi Iddio disse: Produca la terra erba minuta, erbe che facciano seme, ed alberi fruttiferi che portino frutto, secondo le loro specie; il cui seme sia in esso, sopra la terra. E così fu.

12 La terra adunque produsse erba minuta, erbe che fanno seme, secondo le loro specie, ed alberi che portano frutto, il cui seme è in esso, secondo le loro specie. E

Iddio vide che ciò era buono.

13 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu

il terzo giorno.

14 Poi Iddio disse: Sienvi de' luminari nella distesa del cielo, per far distinzione tra il giorno e la notte: e quelli sieno per segni, e per distinguer le stagioni, e i giorni, e gli anni;

15 E sieno per luminari nella distesa del cielo, per recar la luce in su la terra. E

così fu.

16 Iddio adunque fece i due gran luminari (il maggiore per avere il reggi-mento del giorno, e il minore per avere il reggimento della notte), e le stelle.

17 E Iddio li mise nella distesa del cielo,

per recar la luce sopra la terra,

18 E per avere il reggimento del giorno e

della notte, e per separar la luce dalle tenebre. E Iddio vide che ciò era buono.

19 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu

il quarto giorno.

20 Poi Iddio disse: Producano le acque copiosamente rettili, che sieno animali viventi; e volino gli uccelli sopra la terra,

e per la distesa del cielo.

21 Iddio adunque creò le grandi balene, ed ogni animal vivente che va serpendo; i quali animali le acque produssero copiosamente, secondo le loro specie: ed ogni sorta di uccelli che hanno ale, secondo le loro specie. E Iddio vide che ciò era buono.

22 E Iddio li benedisse, dicendo: Figliate, moltiplicate, ed empiete le acque ne' mari; moltiplichino parimente gli

uccelli nella terra.

23 Così fu sera, e poi fu mattina, che fu

il quinto giorno.
24 Poi Iddio disse: Produca la terra animali viventi, secondo le loro specie; bestie domestiche, rettili e fiere della terra, secondo le loro specie. E così fu.

25 Iddio adunque fece le fiere della terra. secondo le loro specie; e gli animali do-mestici, secondo le loro specie; ed ogni sorta di rettili della terra, secondo le loro specie. E Iddio vide che ciò era buono.

26 Poi Iddio disse: Facciamo l' uomo alla nostra immagine, secondo la nostra simiglianza; ed abbia la signoría sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile che serpe sopra la terra

27 Iddio adunque creò l' uomo alla sua immagine; egli lo creò all' immagine di Dio; egli li creò maschio e femmina. 28 E Iddio li benedisse, e disse loro:

Fruttate, e moltiplicate, ed empiete la terra, e rendetevela soggetta, e signoreggiate sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra ogni bestia che cammina sopra la terra.

29 Oltre a ciò, Iddio disse: Ecco, io vi do tutte l'erbe che producono seme, che son sopra tutta la terra; e tutti gli alberi fruttiferi che fanno seme. Queste cose vi

saranno per cibo.

30 Ma a tutte le bestie della terra, ed a tutti gli uccelli del cielo, ed a tutti gli animali che serpono sopra la terra, ne' quali è anima vivente, io do ogni erba verde, per mangiarla. E così fu. 31 E Iddio vide tutto quello ch'egli avea

fatto; ed ecco, era molto buono. Così fu sera, e poi fu mattina, che fu il sesto giorno.

Così furono compiuti i cieli e la terra, e tutto l'esercito di quelli.

2 Ora, avendo Iddio compiuta nel settimo giorno l'opera sua, la quale egli avea fatta, si riposò nel settimo giorno, da ogni sua opera ch' egli avea fatta a

3 E Iddio benedisse il settimo giorno, e lo santifico; perciocche in esso egli s'era riposato da ogni sua opera ch' egli avea

creata, per farla.

#### Formazione dell' uomo e della denna.-L'Eden.

4 TALI furono le origini del cielo e della terra, quando quelle cose farono create, nel giorno che il Signore Iddio fece la

terra e il cielo;

5 E ogni albero ed arboscello della campagna, avanti che ne fosse alcuno in su la terra; ed ogni erba della campagna, avanti che ne fosse germogliata alcuna; percioechè il Signore Iddie non avea ancora istto pievere in su la terra, e non v' era alcun uomo per lavorar la terra.

6 Or un vapore saliva dalla terra, che

adacquava tutta la faccia della terra.

7 E il Signore Iddio formò l'uomo della polvere della terra, e gli alitò nelle nari un fiate vitale; e l'uomo fu fatto anima vivente<sup>b</sup>

8 Or il Signore Iddio piantò un giardino in Eden, dall' Oriente, e pose quivi l'uo-

mo ch' egli avea formato.

9 E il Signore Iddio fece germogliar dalla terra ogni sorta d'alberi piacevoli a riguardare, e buoni a mangiare; e l'altiero della vita, in mezzo del giardino; e l'albero della conoscenza del bene e del male.

10 Ed un fiume usciva d' Eden, per adacquare il giardino; e di là si spartiva

in quattro capi.

11 Il nome del primo è Pison; questo è quello che circonda tutto il paese d' Havila, ove è dell' oro

12 E l'oro di quel paese è buono; quivi aneora nascono le perle e la pietra oni-

13 E il nome del secondo flume è Ghihon; questo è quello che circonda tutto il

paese di Cus.

14 E il nome del terzo fiume è Hiddechel; questo è quello che corre di rin-contro all' Assiria. E il quarto fiume è l' Eufrate.

15 Il Signore Iddio adunque prese l'uomo, e lo pose nel giardino d' Eden, per

lavorario, e per guardario.

16 E il Signore Iddio comandò all'uomo, dicendo: Mangia pur d'ogni albero del giardino.

17 Ma non mangiar dell' albero della comoscenza del bene e del male; perciocche, nel giorno che tu ne mangerai, per certo tu morrai d.

18 Il'Signore Iddio disse ancora: E' non è bene che l' uomo sia solo; io gli farò

un aiuto convenevole a lui.

19 Or il Signore Iddio, avendo formate della terra tutte le bestie della campagna, e tutti gli uccelli del cielo, li menò ad Adamo, accioccho vedesse qual nome porrebbe a ciascuno di essi; e che qualunque nome Adamo ponesse a ciascuno. animale, esso fosse il suo nome.

20 E Adame pose nome ad ogni animat domestico, ed agli uccelli del cielo, e ad ogni ficea della campagna; ma non si trovava per Adamo aiuto convenevole a lui.

21 E il Signore Iddio fece cadere un profondo sonno sopra Adamo, ond' egli si addormentò; e Iddio prese una delle coste: di esso, e saldò la carne nel luogo di quella.

22 E il Signore Iddio fabbricò una donna: della costa ch' egli avea tolta ad Adamo,

e la menò ad Adamo.

23 E Adamo disse: A questa volta pure, . ecco, osse delle mie osse, e carne della mia carne; costei sarà chiamata femmina. d'uomo, conciossiachè costei sia stata tolta **dali**' uomo.

24 Perciò l' uomo lascerà suo padre e sua madre, e si atterrà alla sua moglie, ed **essi** diverranno una **stessa** carne <sup>y</sup>.

25 Or amendue, Adamo e la sua moglie, erano ignudi, e non se ne vergognavano.

Peccato e condanna dell' uomo.-La prima pro-Me88G.

OR il serpente era astuto più che qualunque altra bestia della campagna, che il Signore Iddio avesse fatta. esso disse alla donna: Ha pure Iddio detto: Non mangiate del frutto di tutti. gli alberi del giardino ?

2 E la donna disse al serpente: Noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del

giardino.

3 Ma del trutto dell'albero, ch' è in mezzo del giardino, Iddio ha detto: Non ne mangiate, e noi toccate, chè non. muoiste

4 E il serpente disse alla donna: Voi non.

morreste punto.

5 Ma Iddio sa che, nel giorno che voi ne mangereste, i vostri occhi si aprirebbero; onde sareste come dii, avendo conoscenza. del bene e del male.

6 La donna adunque, veggendo che il frutto dell' albero era buono a mangiare, e ch' era dilettevoie a vedere, e che l'aibero era desiderabile per avere intelleti to; prese del frutto, e ne mangiò, e ne

<sup>&</sup>quot; Ti- an. 11; 31. 17; Eh. 4. 4, 9. 1 Cor. 15. 45. Apoe. 2. 7; 22. 2, 14. Rom. 6. 23. 9. 1 cioè all' nomo. / Eb. 13. 4: Mat. 19. 5. Mar. 10. 7. 4-2 Cor. 11. 3. Apoc. 20. 2.

diede ancora al suo marito, acciocchè ne mangiasse seco. Ed egli ne mangiò a.

7 Allora gli occhi di amendue loro si

apersero, e conobbero ch' erano ignudi; onde cucirono insieme delle foglie di fico, e se ne fecero delle coperte da cignersi attorno.

8 Poi, all'aura dei di, udirono la voce del Signore Iddio che camminava per lo giardino. E Adamo, con la sua moglie, si nascose dal cospetto del Signore Iddio, per mezzo gli alberi del giardino.

9 E il Signore Iddio chiamò Adamo, e

gli disse: Ove sei!
10 Ed egli disse: Io intesi la tua voce per

lo giardino, e temetti, perciocchè io era ignudo; e mi nascosi.

11 E Iddio disse: Chi ti ha mostrato che tu fossi ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell' albero, del quale io ti avez

vietato di mangiare?
12 E Adamo disse: La donna, che tu hai posta meco, è quella che mi ha dato del frutto dell'albero, ed io ne ho mangiato.

13 E il Signore Iddio disse alla donna:

Che cosa è questo che tu hai fatto? E la donna rispose: Il serpente mi ha sedotta, ed io ho mangiato di quel frutto.

14 Allora il Signore Iddio disse al serpente: Perciocche tu hai fatto questo, sii maledetto sopra ogni altro animale, e sopra ogni altra bestia della campagna; tu camminerai in sul tuo ventre, e mange-

rai la polvere tutti i giorni della tua vita. 15 Ed io mettero inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di essa; essa progenie ti tritera il capo, e

tu le ferirai il calcagnob.

16 Poi disse alla donna: Io accrescerò grandemente i dolori del tuo parto e della tua gravidezza; tu partorirai figliuoli con dolori, e i tuoi desiderii dipenderanno dal tuo marito, ed egli signoreggerà sopra te .

17 E ad Adamo disse: Perciocché tu hai atteso alla voce della tua moglie, ed hai mangiato del frutto dell'albero, del quale io ti avea dato questo comandamento: Non mangiarne: la terra sarà maledetta per cagion tua; tu mangerai del frutto di essa con affanno, tutti i giorni della tua vita d.

18 Ed ella ti produrrà spine e triboli; e tu mangerai l'erba de campi.

19 Tu mangerai il pane col sudor del tuo volto, fin che tu ritorni in terra; conciossiache tu ne sii stato tolto; perciocche tu sei polyere, tu ritornerai altresì in polyere.

20 E Adamo pose nome Eval alla sua moglie; perciocchè ella è stata madre di

tutti i viventi.

21 E'il Signore Iddio fece delle toniche di pelle ad Adamo ed alla sua moglie; e li

22 Poi il Signore Iddio disse: Ecco, l'uo-

mo è divenuto come uno di noi, avendo conoscenza del bene e del male; ora adunque e si convien provvedere che talora egli non istenda la mano, e non prenda ancora del fratto dell' albero della vita, e

ne mangi, e viva in perpetuo.
23 Perciò il Signore Iddio mandò l' uomo fuor del giardino di Eden, per lavorar la terra, dalla quale era stato tolto.

24 Così egli cacciò l' nomo, e pose de Cherubini davanti al giardino di Eden, con una spada fiammeggiante che si vibrava in giro, per guardar la via dell'albero della vita.

Cicino: ed Abele; il primo omioidio: i discendenti di Caino:-Sets.

OR Adamo conobbe la sua moglie, ed ella concepette, e partorì Cainot, e disse: Io ho acquistato un uomo col Signore.

2 Poi partori ancora Abele, fratello di esso. Ed Abele fu pastore di pecore, e Caino fu lavorator della terra.

3 Or avvenne, in capo di alquanto tempo, che Caino offerse al Signore offerta de frutti della terra.

4 Ed Abele offerse anch' esso de' primegeniti delle sue pecore, e del grasso di esse. E il Signore riguardo ad Abele ed alla sua offerta $^g$ .

5 Ma non riguardo a Caino, ne alla sua offerta; onde Caino si sdegnò grande

mente, e il suo volto fu abbattuto:

6 E il Signore disse a Caino: Perchè sci tu sdegnato! e perchè è il tuo volto abbat! tuto?

7 Se tu fai bene, non vi sarà egli esalfazione? ma altresì, se tu fai male, il peccato giace alla porta. Ora i desiderii di esso dipendono da te, e tu hai la signoria sopra lui.

8 E Caino disse ad Abele, suo fratello: Andiamo ai campi. Ed avvenne che, essendo essi ai campi, Caino si levò contro

ad Abele, suo fratello, e l'uccise.

9 E il Signore disse a Caino: Ov' è Abele, tuo fratello? Ed egli disse: Io non so; sono io guardiano del mio fratello?

10 E il Signore gli disse: Che hai fatto? ecco, la voce del sangue del tuo fratello

grida a me dalla terra.

II Ora dunque tu sei maledetto; e sarci cucciato dalla terra, che ha aperta la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano.

12 Quando tu lavorerai la terra, ella non continuerà più di renderti la sua virtu; e tu sarai vagabondo ed errante nella terra.

13 E Caino disse al Signore: La mia iniquità è più grande che io non posso por-

14 Ecco, tu mi hai oggi cacciato d'in su la faccia della terra, ed io saro nascosto dal tuo cospetto, e sarò vagabondo ed

Eb. 5. 22—24. 4 Rom. 8. 20—22. Tim. 2. 14. Is. 7. 14; Mat. 1. 23, 25; Gal. 4. 4; Eb. 2. 14. B. 2 Tess. 3. 10. / Rom. 5. 12. | cioè vivente. | cioè acquisto. <sup>2</sup> Tess. 3. 10. ]~2

errante nella terra; ed avverrà che, chiun-

que mi troverà mi ucciderà.

15 E il Signore gli disse: Perciò, chiunque ucciderà Caino sarà punito a sette doppi più che Caino. E il Signore pose un segnale in Caino, acciocchè alcuno, trovandolo, non lo uccidesse.

16 E Caino si parti dal cospetto del Signore, e dimorò nel paese di Nod, dalla

parte Orientale di Eden.

17 E Caino conobbe la sua moglie, ed ella concepette, e partori Enoch. Poi egli si mise ad edificare una città, e la nominò

del nome del suo figliuolo Enoch.

18 E ad Enoch nacque Irad; ed Irad generò Mehujael; e Mehujael generò Metusael; e Metusael generò Lamec.

19 E Lamec si prese due mogli; il nome dell' una delle quali era Ada, e il nome dell' altra Silla.

20 E Ada partori Iabal. Esso fu padre di coloro che dimorano in tende, e son

mandriani. 21 E il nome del suo fratello fu Iubal. Esso fu padre di tutti coloro che maneg-

giano la cetera e l'organo. 22 E Silla partorì anch' ella Tubal-cain, il quale ha ammaestrato ogni fabbro di rame e di ferro; e la sorella di Tubal-cain fu Naama.

23 E Lamec disse ad Ada e Silla, sue mogli: Ascoltate la mia voce, mogli di Lamec; porgete l'orecchio al mio parlare. Certo io ho ucciso un ucmo, dandogli una ferita; ed un giovane, dandogli una per-

24 Se Caino è vendicato a sette doppi, Lamec lo sarà a settanta volte sette

doppi

25 E Adamo conobbe ancora la sua moglie; ed ella partori un figliuolo, e gli pose nome Set ||; perciocchè, diss' ella, Iddio mi ha riposta un' altra progenie in luogo di Abele, che Caino ha ucciso.

26 Ed a Set ancora nacque un figliuolo; ed egli gli pose nome Enos. Allora si cominció a nominare una parte degli

uomini del Nome del Signore.

Posterità di Adamo, per Set, fino a Noè.

QUESTA è la descrizione delle generazioni di Adamo. Nel giorno che Iddio creò l' uomo, egli lo fece alla sua simiglianza.

2 Egli lo creò maschio e femmina, e li benedisse, e pose loro nome UUMO, nel

giorno che furono creati.

3 Ora Adamo, essendo vivuto centrent'anni, generò un figliuolo alla sua simiglianza, secondo la sua immagine; e gli pose nome Set.

4 E il tempo che visse Adamo, dopo ch' ebbe generato Set, fu ottocent' anni; e generò figliuoli e figliuole.

5 Così tutto il tempo che visse Adamo fu novecentrent' anni; poi morì.

6 E Set, essendo vivuto centocinque

anni, generò Enos. 7 E Set, dopo ch' ebbe generato Enos, visse ottocensette anni, e generò figliuoli e figliuole.

8 Così, tutto il tempo che visse Set, fu

novecendodici anni; poi morl.

9 Ed Enos, essendo vivuto novant' anni,

generò Chenan. 10 Ed Enos, dopo ch' ebbe generato Chenan, visse ottocenquindici anni, e generò figliuoli e figliuole.

11 Così, tutto il tempo che visse Enos, fu

novecencinque anni; poi morì.

12 E Chenan, essendo vivuto settant' anni, generò Mahalaleel.
13 E Chenan, dopo ch' ebbe generato Mahalaleel, visse ottocenquarant' anni, e generò figliuoli e figliuole.

14 Così, tutto il tempo che Chenan visse,

fu novecendieci anni; poi morì

15 E Mahalaleel, essendo vivuto ses-

santacinque anni, generò Iared. 16 E Mahalaleel, dopo ch' ebbe generato Iared, visse ottocentrent' anni, e generò figliuoli e figliuole.

17 Così, tutto il tempo che Mahalaleel visse, fu ottocennovantacinque anni; poi

mori

18 E Iared, essendo vivuto censessanta-

due anni, generò Enoca

19 E Iared, dopo ch' ebbe generato Enoc, visse ottocent' anni, e generò figliuoli e figliuole.

20 Così, tutto il tempo che Iared visse, fu novecensessantadue anni; poi morì.

21 Ed Enoc, essendo vivuto sessantacin-

que anni, generò Metusela.

22 Ed Enoc, dopo ch' ebbe generato Metusela, cammino con Dio per lo spazio di trecent' anni e generò figliuoli e figliuole.

23 Così, tutto il tempo ch' Enoc visse, fu

trecensessantacinque anni.

24 E, dopo ch' Enoc fu camminato con Dio, non si vide più; perciocchè Iddio lo prese b.

25 E Metusela, essendo vivuto centot-

tantasette anni, generò Lamec.

26 E Metusela, dopo ch' ebbe generato Lamec, visse settecentottantadue anni, e generò figliuoli e figliuole.

27 Cosi, tutto il tempo che Metusela visse, fu novecensessantanove anni; poi

28 E Lamec, essendo vivuto centottanta-

due anni, generò un figliuolo.

29 E gli pose nome Noèt, dicendo: Costui ci consolerà della nostra opera, e della fatica delle nostre mani, la quale portia-mo per cagion della terra che il Signore ha maledetta.

30 E Lamec, dopo ch' ebbe generato

Noè, visse cinquecennovantacinque anni, e generò figliuoli e figliuole.

31 Così tutto il tempo che Lamec visse, fu settecensettantasette anni; poi morì.

32 E Noè, essendo di età di cinquecent' anni, generò Sem, Cam e Iafet.

Crescente malvagità degli uomini-Il diluvio.

OR avvenne che, quando gli uomini cominciarono a moltiplicar sopra la terra, e che furono loro nate delle figliuole;

2. I figliuoli di Dio, veggendo che le figliuole degli uomini erano belle, si presero per mogli quelle che si scelsero d' infra tutte.

3 E il Signore disse: Lo Spirito mio non contenderà in perpetuo con gli uomini; perciocche anche non sono altro che carne; e il termine loro sarà centovent' anni.

4 In quel tempo i giganti erano in su la terra, e furono anche dappoi, quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini, ed esse partorirono loro de figliuoli. Costoro son quegli uomini possenți, i quali già anticamente erano uomini famosi.

5 E il Signore, veggendo che la malvagità degli uomini era grande in terra; e che tutte le immaginazioni de' pensieri del cuor loro non erano altro che male in

ogni tempo a

6 E' si penti d' aver fatto l' uomo in su

la terra, e se ne addolorò nel cuor suo. 7 E il Signore disse: Io sterminerò d' in su la terra gli uomini che io ho creati; io sterminerò ogni cosa, dagli uomini fino agli animali, a' rettili ed agli uccelli del cielo; perciocchè io mi pento di averli fatti.

8 Ma Noè trovò grazia appo il Signore. 9 Queste son le generazioni di Noè. Noè fu uomo giusto, intiero nelle sue età, e camminò con Dio.

10 E generò tre figliuoli: Sem, Cam e

Iafet.

11 Ora, la terra si era corrotta nel cospetto di Dio, ed era piena di violenza.

12 E Iddio riguardo la terra, ed ecco, era corrotta; poichè ogni carne avesse corrotta la sua via in su la terra b.

13 E Iddio disse a Noe: Appo me la fine di ogni carne è giunta; perciocchè la terra è ripiena di violenza per cagion di costoro; ed ecco, io li farò perire, insieme con la

14 Fatti un' Arca di legno di Gofer; falla a stanze, ed impeciala, di fuori e di dentro,

con pece.

15 E questa è la forma della qual tu la farai: la lunghezza di essa sia di trecento cubiti, e la larghezza di cinquanta cubiti, e l'altezza di trenta cubiti.

16 E dà lume all' Arca; e fa il comignolo di essa disopra di un cubito; e metti la |

porta dell' Arca al lato di essa; falla a tre palchi, basso, secondo e terzo.

17 Ed ecco, io farò venir sopra la terra il diluvio delle acque, per far perir di sotto al cielo ogni carne in cui è alito di vita; tutto ciò ch' è in terra morrà.

18 Ma io fermerò il mio patto teco; e tu entrerai nell' Arca, tu, ed i tuoi figliuoli, e la tua moglie, e le mogli de' tuoi figliuo-

li, teco

19 E di ogni creatura vivente, di ogni carne, fanne entrar dentro l'Arca due per ciascuna, che saranno maschio e femmina,

per conservarli in vita teco.

20 Degli uccelli, secondo le loro specie; delle bestie, secondo le loro specie; e di tutti i rettili, secondo le loro specie; due per ciascuna verranno a te, per esser conservati in vita.

21 E tu, prenditi di ogni cibo che si mangia, ed accoglilo appresso a te; acciocchè sia a te ed a quegli animali per cibo.

22 E Noè fece così; egli fece secondo tutto ciò che Iddio gli avea comandato.

POI il Signore disse a Noè: Entra tu, e tutta la tua famiglia, dentro l' Arca; perciocchè in questa età io ti ho veduto giusto davanti a me.

2 Di ciascuna specie di animali mondi, prendine sette paia, maschio e femmina; e degli animali immondi, un paio, un

maschio e la sua femmina d.

3 Degli uccelli del cielo, prendine parimente di ciascuna specie sette paia, maschio e femmina; per conservame in vita la generazione sopra tutta la terra

4 Perciocche, fra qui e sette dì, io farò piovere in su la terra per lo spazio di quaranta giorni e di quaranta notti, e stermi-nerò d'in su la terra ogni cosa sussistente che io ho fatta.

5 E Noè fece secondo tutto ciò che il

Signore gli avea comandato.

6 Or Noè era di età di seicent' anni, quando il diluvio fu, e le acque vennero sopra la terra.

7 E Noè, insieme co' suoi figliuoli, e con la sua moglie, e con le mogli de' suoi fi-gliuoli, entrò nell' Arca d' innanzi alle acque del diluvio.

8 Degli animali mondi, e degli animali immondi, e degli uccelli, e di tutto ciò che

serpe in su la terra

9 Ne vennero delle paia, maschio e femmina, a Noè, dentro l' Arca; come Iddio avea comandato a Noè.

10 Ed avvenne, al termine de' sette giorni, che le acque del diluvio vennero sopra la

terra

11 L' anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, nel decimosettimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono, e le cateratte del cielo furono aperte.

12 E la pioggia fu in su la terra, per lo spazio di quaranta giorni e di quaranta

notti.

13 In quel giorno stesso Noè entrò nell' Arca, insieme con Sem, Cam e Iafet, suoi figliuoli; e con la sua moglie, e con le tre mogli de suoi figliuoli.

il4 Essi vi entrarono, ed anche fiere di ogni specie, ed animali domestici di ogni specie, e rettili che serpono sopra la terra di ogni specie, ed uccelli di ogni specie, ed uccelletti di ogni sorta di qualunque ala.

15 In somma, di ogni carne, in cui è alito di vita, ne venne un paio a Noè den-

tro l' Arca.

16 E gli animali che vennero, erano
fammina, come Iddio avea maschio e femmina, come Iddio avea comandato a Noè. Poi il Signore serrò Arca sopra esso.

17 E il diluvio venne sopra la terra, per lo spazio di quaranta giorni; e le acque crebbero, e sollevarono l'Arca, ed ella fu alzata d'in su la terra. 18 E le acque si rinforzarono, e crebbe-

ro grandemente sopra la terra; e l'Arca

notava sopra le acque.

19 E le acque si rinforzarono grandissimamente sonra la terra; e tutti gli alti monti, che son sotto tutti i cieli, furono copera.

20 Le acque avanzarono essi monti, dell' altezza di quindici cubiti. Così i monti

furono coperti.

21 Ed ogni carne che si muove sopra la terra, degli uccelli, degli animali domestici, delle fiere e di tutti i rettili che serpono sopra la terra, morì, insieme con tutti gli nomini a

22 Tutto ciò che ha fiato d'alito di vita nelle sue nari, d'infra tutto ciò ch' era

nell' asciutto, morì b.

23 E fu sterminata ogni cosa sussistente ch' era sopra la faccia della terra, dagli uomini fino alle bestie, e i rettili, e gli ucoelli del cielo; furono, dico, sterminati d'in su la terra; e Noè solo scampo, con quelli ch' erano con lui nell' Arca.

24 E le acque furono alte sopra la terra per lo spazio di cencinquanta giorni.

#### Noè esce dall' Area.

OR Iddio si ricordo di Noè, e di tutte le fiere, e di tutti gli animali domestici ch' erano con lui nell' Arca; e fece passare un vento in su la terra; e le acque si posarono.

2 Ed essendo state le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo serrate, e rattenuta

la pioggia del cielo,

3 Le acque andarono del continuo ritirandosi d'in su la terra. Al termine adunque di cencinquanta giorni cominciarono a scemare.

4 E, nel decimosettimo giorno del set-

timo mese, l' Arca si fermò sopra le mon-

tagne di Ararat.

5 E le acque andarono scemando fino al decimo mese. Nel primo giorno del decimo mese, le sommità de' monti apparvero.

6 E, in capo di quaranta giorni, Noè aperse la finestra dell' Arca, ch' egli avea

7 E mandò fuori il corve, il quate usciva del continuo fuori, e tornava, fia che le acque furono asciutte d' in su la

8 Poi mandò d'appresso a sè la colomba, per veder se le acque erano sce-mate d'in su la faccia della terra.

9 Ma la colomba, non trovando ove posar la pianta del piè, se ne ritornò a lui dentro l'Arca; perciocchè v' crano ancora delle acque sonra la faccia di tutta la terra. Ed egli, stesa la mano, la prese, e l'accolse a sè, dentro l'Arca.

10 Ed egli aspettò sette altri giorni, e di nuovo mandò la colomba fuor dell'Arca.

Il Ed in sul tempo del vespro, la colomba ritornò a lui; ed ecco, area nel becco una fronde spiccata di un ulivo; onde Noè conobbe che le acque erano scemate d' in su la terra.

12 Ed egli aspettò sette altri giorni, e mandò fuori la colomba, ed essa non

ritornò più a lui.

13 E, nell' anno seicentunesimo di Noè, nel primo giorno del primo mese, le acque furono asciutte d'in su la terra. E Noè, levato il coperto dell' Arca, vide che la faecia della terra era asciutta.

14 E, nel ventisettesimo giorno del secondo mese, la terra era tutta asciutta.

15 E Iddio parlò a Noè, dicendo: 16 Esci fuor dell' Arca, tu, e la tua moglie, ed i tuoi figliuoli, e le mogli de tuoi figliuoli, teco.

17 Fa uscir fuori teco tutti gli animali che son teco, di qualunque carne, degli uccelli, delle bestie, e di tutti i rettili che serpono sopra la terra; e lascia che scorrano per la terra, e figlino, e moltiplichino in su la terra.

18 E Noè uscì fuori, co' suoi figliuoli, e con la sua moglie, e con le mogli de' suoi

figliuoli.

19 Tutte le bestie ancora, e tutti i rettili, e tutti gli uccelli, e tutti gli animali che si muovono sopra la terra, secondo le lor generazioni, uscirono fuor dell' Arca

20 E Noè edificò un altare al Signore; e prese d'ogni specie di animali mondi e d'ogni specie di uccelli mondi, ed

offerse olocausti sopra l'altare.

21 E il Signore odorò un odor soave; e disse nel cuor suo: Io non maledirò più la terra per l'uomo; conciossiache

l'immaginazione del cuor dell'uomo sia maivagia fin dalla sua fanciullezza; e non percoterò più ogni cosa vivente, come ho fatto.

22 Da ora innanzi, quanto durerà la terra, sementa e ricolta, freddo e caldo, state e verno, giorno e notte giammai

mon cesseranno.

#### Patto di Dio con Noè.

E IDDIO benedisse Noè, e i suoi figliuoli; e disse loro: Fruttate, emolti-

plicate, e riempiete la terra.

2 L la paura e lo spavento di voi sia sopra tutte le bestie della terra, e sopra tantti gli nocelli del cielo; essi vi son dati nelle mani, insieme con tutto ciò che serpe sopra la terra, e tutti i pesci del

3 Ogni cosa che si muove, ed ha vita, vi sarà per cibo; io ve le do tutte, come

T' erbe verdia.

4 Ma pur non mangiate la carne con

l'anima sua, ch' è il suo sangue.

5 E certamente io ridomanderò conto del vostro sangue, per le vostre persone; io ne ridomanderò conto ad ogni bestia, ed agli uomini; io ridomanderò conto della vita dell' uomo a qualunque suo fratello.

6 Il sangue di colui che spanderà il sangue dell' uomo sarà sparso dall':uomo; perciocche Iddio ha fatto l' uomo

alla sua immagine.

7 Voi dunque fruttate, e moltiplicate; generate copiosamente nella terra, e crescete in essa

8 Poi Iddio parlò a Noè, ed a' suoi

figliuoli con lui, dicendo:

9 E quant' è a me, ecco, io fermo il mio patto con voi, e con la vostra pro-

genie dopo voi;

10 E con ogni animal vivente ch' è con voi, così degli uccelli, come degli animali domestici, e di tutte le fiere della terra, con voi; così con quelle che sono uscite fuor dell' Arca, come con ogni altra bestia della terra.

11 Io fermo il mio patto con voi, che ogni carne non sara più distrutta per le acque del diluvio, e che non vi sarà più

diluvio, per guastar la terra c

12 Oltre a ciò, Iddio disse: Questo sard il segno del patto che io fo fra me, e voi, e tutti gli animali viventi, che son con voi, in perpetuo per ogni generazione.

13 Io ho messo il mio Arco nella nuvola; ed esso sarà per segmo del patto

fra me e la terra.

14 Ed avverrà che, quando io avrò coperta la terra di nuvole, l'Arco apparirà nella nuvota.

15 Ed io mi ricorderò del mio patto, ch' è fra me e voi, ed ogni animal vivente, di qualunque carne; e le acque non faranno più diluvio, per distruggere

ogni carne.

'16 L' Arco adunque sarà nella nuvola, ed io lo riguardero, per ricordarmi del patto perpetuo, fra Dio ed ogni animal vivente, di qualunque carne ch' è sopra ia terra.

17 Così Iddio disse a Noè: Questo è il segno del patto, che io ho fermato fra me ed ogni carne ch' è sopra la terra.

#### I figli di Noè.

18 Or i figliuoli di Noè che uscirono fuor dell' Area, furono Sem, Cam e Iafet. E Cam fu padre di Canaan.

19 Questi tre furono figliuoli di Noè; e

da essi, sparsi per tutta la terra, ella è

stata popolata.
20 E Noè cominciò ad esser lavorator

della terra, e piantò la vigna. 21 E bevve del vino, e s' innebbriò, e si scoperse in mezzo del suo tabernacolo.

22 E Cam, padre di Canaan, vide le vergogne di suo padre, e lo rapportò fuori

a' suoi due fratelli.

.23 Ma Sem e Lafet presero un mantello, e se lo misero amendue in su le spalle; e, camminando a ritroso, copersero le vergogne del padre loro; e le faccie loro erane volte indietro, tal che non videro le vergogne del padre loro d.

24 E, quando Noè si fu avegliato dal suo vino, seppe ciò che gli avea fatto il

suo figlinol minore.

25 E disse: Maledetto sia Canaan; sia servo de' servi de' suoi fratelli.

26 Ma disse: Benedetto sia il Signore Iddio di Sem, e sia Canaan lor servo

27 Iddio allarghi Iafet, ed abiti egli ne tabernacoli di Sem; e sia Canaan lor servo.

28 E Noè visse dopo il dituvio trecen-

cinquant' anni.

29 E tutto il tempo che Noè visse fu novecencinquant' anni; poi morì.

#### Posterità di Iafet, di Cam, e di Sem.

OR queste sono le generazioni de' figliuoli di Noè: Sem, Cam e Iafet; e ad essi nacquero figliuoli dopo il diluvio.

2 I figliuoli di Iafet furono Gomer, e Magog, e Madai, e Iavan, e Tubal, e Mesec, e Tiras.

3 E i figliuoli di Gomer furono Asche-

naz, e Rifat, e Togarma.

4 E i figliuoli di Iavan furono Elisa e Tarsis, Chittim e Dodanim.

5 Da costoro, per le lor famiglie, nelle lor nazioni, è venuto lo spartimento del-

l' Isole delle genti, ne' lor paesi, secondo la lingua di clascun di essi.

6 E i figliuoli di Cam furono Cus, e

Misraim, e Put, e Canaan

7 E i figliuoli di Cus furono Seba, ed Havila, e Sabta, e Rama, e Sabteca; ed i figliuoli di Rama furono Seba e Dedan.

8 E Cus generò Nimrod. Esso comin-

ciò ad esser possente nella terra.

9 Egli fu un potente cacciatore nel cospetto del Signore; perciò si dice: Come Nimrod, potente cacciatore nel cospetto del Signore.

10 E il principio del suo regno fu Babilonia, ed Erec, ed Accad, e Calne, nel

paese di Sinear.

11 Di quel paese uscì Assur, ed edificò Ninive, e la città di Rehobot, e Cala;

12 E, fra Ninive e Cala, Resen, la gran città.

13 E Misraim genero Ludim, ed Ana-

mim, e Lehabim, e Naftuhim, 14 E Patrusim, e Casluhim (onde sono

usciti i Filistei), e Caftorim a.

15 E Canaan generò Sidon suo primogenito, ed Het;

16 E il Gebuseo, e l'Amorreo, e il Ghir-

gaseo; 17 E l' Hivveo, e l' Archeo, e il Sineo

18 E l'Arvadeo, e il Semareo, e l' Hamateo. E poi le famiglie de' Cananei si sparsero.

19 Ed i confini de' Cananci furono da Sidon, traendo verso Gherar, fino a Gaza; e traendo verso Sodoma, e Gomorra, ed Adma, e Seboim, fino a Lesa.

20 Questi sono i figliuoli di Cam, se-condo le lor famiglie e lingue, ne lor

paesi e nazioni.

21 A Sem ancora, padre di tutti i figliuoli di Eber, e fratel maggiore di Iafet, nacquero figliuoli.

22 I figliuoli di Sem furono Elam, ed Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed Aram

23 E i figliuoli di Aram furono Us, Hul,

Cheter, e Mas. 24 Ed Arfacsad generò Sela, e Sela ge-

nerò Eber.

25 E ad Eber nacquero due figliuoli, il nome dell' uno fu Peleg, perciocche al suo tempo la terra fu divisa; e il nome dell' altro suo fratello fu Ioctano.

26 E loctan genero Almodad, e Selef,

ed Asarmavet, e Iera; 27 E Hadoram, ed Huzal, e Dicla; 28 Ed Obal, ed Abimael, e Seba; 29 Ed Ofir, ed Havila, e Iobab. costoro furono figliuoli di loctan.

30 E le loro abitazioni furono da Mesa, traendo verso Sefar, fino al monte Orientale.

31 Costoro furono i figliuoli di Sem, secondo le lor famiglie e lingue, ne' lor

paesi, per le lor nazioni.

32 Queste son le famiglie de' figliuoli di Noè, secondo le lor generazioni, nelle lor nazioni; e da costoro sono discese le genti divise per la terra, dopo il diluvio.

#### La Torre di Babele.

#### OR tutta la terra era d'una favella e di un linguaggio.

2 Ed avvenne che, partendosi gli uomini di Oriente, trovarono una pianura nel paese di Sinear, e quivi si posarono.

3 E dissero l' uno all' altro: Or su, facciamo de' mattoni, e cociamoli col fuoco. I mattoni adunque furono loro in vece di pietre, e il bitume in vece di malta.

4 Poi dissero: Or su, edifichiamoci una città, ed una torre, la cui sommità giunga fino al cielo, ed acquistiamoci fama; che talora noi non siamo dispersi sopra la faccia di tutta la terra.

5 E il Signore discese, per veder la città e la torre che i figliuoli degli uomini

edificavano.

6 E il Signore disse: Ecco un medesimo popolo, ed essi tutti hanno un medesimo linguaggio, e questo è il cominciamento del lor lavoro; ed ora tutto ciò che hanno disegnato di fare, non sarà loro divietato.

7 Or su, scendiamo e confondiamo ivi la lor favella; acciocchè l' uno non in-

tenda la favella dell' altro.

8 E il Signore li disperse di là sopra la faccia di tutta la terra; ed essi cessa-

rono di edificar la città.

9 Perciò essa fu nominata Babilonia!; perciocchè il Signore confuse quivi la favella di tutta la terra, e disperse coloro di la sopra la faccia di tutto la terra.

#### Poeterità di Sem.

10 Queste sono le generazioni di Sem: Sem, essendo d' età di cent' anni, generò Arfacsad, due anni dopo il diluvio.

11 E Sem, dopo ch' ebbe generato Arfacsad, visse cinquecent' anni, e generò

figliuoli e figliuoled.

12 Ed Arfacsad, essendo vivuto tren-

tacingue anni, generò Sela

13 Ed Arfacsad, dopo ch' egli ebbe generato Sela, visse quattrocentotre anni, e generò figliuoli e figliuole.

14 E Sela, essendo vivuto trent' anni,

generò Eber.

15 E Sela, dopo ch' ebbe generato Eber, visse quattrocentotrè anni, e generò figliuoli e figliuole.

16 Ed Eber, essendo vivuto trentaquat-

tr' anni, genero Peleg/.
17 Ed Eber, dopo ch' ebbe generato Peleg, visse quattrocentrent' anni, e generò figliuoli e figliuole. 18 E Peleg, essendo vivuto trent' anni,

generò Reu.

19 E Peleg, dopo ch' ebbe generato Reu, visse dugennove anni, e generò figliuoli e figliuole.

20 E Reu, essendo vivuto trentadue anni, generò Serug<sup>g</sup>.
21 E Reu, dopo ch' ebbe generato Serug, visse dugeneette anni, e generò figliuoli e figliuole.

genero Nahor.

23 E Serug, dopo ch' ebbe generato Nahor, visse dugent' anni, e generò fi-

gliuoli e figliuole.

24 E Nahor, essendo vivuto ventinove anni, generò Tare<sup>a</sup>.

25 E Nahor, dopo ch' ebbe generato Tare, visse cendiciannove anni, e generò figliuoli e figliuole.

26 E Tare, essendo vivuto settant' anni,

generò Abramo, Nahor e Haran b

27 E queste sono le generazioni di Tare: Tare generò Abramo, Nahor e Haran; e Haran generò Lot.

28 Or Haran morì in presenza di Tare suo padre, nel suo natio paese, in Ur de'

Caldei.

29 Ed Abramo e Nahor si presero delle mogli; il nome della moglie di Abramo era Sarai; e il nome della moglie di Nahor, Milca, la quale era figliuola di Haran, padre di Milca e d' Isca.

30 Or Sarai era sterile, e non avea

figliuoli.

31 E Tare prese Abramo suo figliuolo, e Lot figliuol del suo figliuolo, cioè di Haran, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figliuolo; ed essi uscirono con loro fuori d'Ur de' Caldei, per andar nel paese di Canaan; e, giunti fino in Charan, dimorarono quivi.

32 E il tempo della vita di Tare fu dugentocinque anni; poi morì in Charan.

Vocazione di Abramo; egli va in Canaan, poi scende in Egitto.

OR il Signore avea detto ad Abramo: Vattene fuor del tuo paese, e del tuo parentado, e della casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò c.

2 Ed io ti farò divenire una gran gente, e ti benedirò, e magnificherò il tuo nome;

e tu sarai benedizione d.

3 Ed io benediro coloro che ti benediranno, e maledirò coloro che ti malediranno; e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te.

4 Ed Abramo se ne andò, come il Signore gli avea detto; e Lot andò con lui. Or Abramo era d'età di settantacinque

anni quando parti di Charan.

5 Abramo adunque prese Sarai sua moglie, e Lot figliuol del suo fratello, e tutte le lor facoltà che aveano acquistate, e parimente le persone che aveano acquistate in Charan; e si partirono, per andar nel paese di Canaan. E pervennero al paese di Canaan.

6 Ed Abramo passò per lo paese, fino al luogo di Sichem, fino alla pianura di More. Ed in quel tempo i Cananei erano

/Eb. 11. 8—10.

nel paese.
7 E il Signore apparve ad Abramo, e fra Betel ed Ai,

22 E Serug, essendo vivuto trent' anni, | gli disse: Io darò questo paese alla tua progenie. Ed Abramo edificò quivi un altare al Signore che gli era apparito.

8 Poi egli si tramutò di la verso il monte, dalla parte Orientale di Betel; e tese i suoi padiglioni, avendo dal lato Occidentale Betel, e dall' Orientale Ai; ed edificò quivi un altare al Signore, ed invocò il Nome del Signore.

9 Poi Abramo si parti, camminando, e

traendo verso il Mezzodi.

10 Or sopravvenne una fame nel paese; ed Abramo scese in Egitto, per dimorarvi, perciocchè la fame eru grave nel paese.

11 E, come egli fu presso ad entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: Ecco, ora io so che tu sei donna di bell' aspet-

12 Laonde avverrà che, quando gli Egizj ti vedranno, diranno: Costei è moglie di costui; e mi uccideranno, e a te scamperanno la vita.

13 Deh! di' che tu sei mia sorella; acciocchè per cagion di te mi sia fatto del bene, e per amor tuo la vita mi sia

conservata.

14 Avvenne adunque che, come Abramo fu venuto in Egitto, gli Egizj riguardarono quella donna, perchè ella era molto bellag.

15 Ed i principi di Faraone, vedutala, la commendarono a Faraone; onde quella donna fu presa e menuta in casa di Fara-

16 Ed egli fece del bene ad Abramo, per amor di lei; ed egli n' ebbe pecore, e buoi, ed asini, e servi, e serve, ed asine, e cammelli.

17 Ma il Signore percosse Faraone e la sua casa di gran piaghe, per cagion di Sarai, moglie di Abramo.

18 E Faraone chiamò Abramo, e gli

disse: Che cosa è questo che tu mi hai fatto? perchè non mi hai tu dichiarato ch' ella era tua moglie?

19 Perchè dicesti: Ell' è mia sorella? onde io me l'avea presa per moglie; ora dunque, eccoti la tua moglie, prendila, e

vattene.

20 E Faraone diede commissione di lui a certi uomini; ed essi accommiatarono lui e la sua moglie e tutto quello ch' era suo.

Abramo e Lot si separano.

13 ABRAMO adunque sali di Egitto, con la sua moglie, e con tutto ciò ch' era suo, e con Lot, traendo verso il Mezzodi.

2 (Or Abramo era grandemente possente

in bestiame, in argento ed in oro.)

3 Ed egli, seguendo il suo viaggio, ando dal Mezzodi fino a Betel, fino al luogo dove prima erano stati i suoi padiglioni,

Mat. 5. 28.

b 1 Cron. 1. 26. \* Luca 3. 34. <sup>e</sup> Fat. 7. 3.

4 Nel luogo ove era l'altare ch' egli avea prima fatto quivi; ed Abramo invocò quivi il Nome del Signore.

5 Or Lot ancora, che andava con Abramo,

avea pecore, e buoi, e padiglioni.
6 E il paese non li poteva portare, abitando amendue insieme; perciocche le lor facolta erano grandi, e non potevano dimorare insieme.

7 E nacque contesa fra' pastori del bestiame di Abramo, ed i pastori del bestiame di Lot. (Or i Cananei ed i Ferezei abitavano allora nel paese.)

8 Ed Abramo disse a Lot: Deh! non siavi contesa fra me e te, ne fra i miei pastori ed i tuoi; conciossiachè noi siamo fratelli a

9 Tutto il paese non è egli davanti a te? deh! separati d'appresso a me; se tu vai a sinistra, io andrò a destra; e se tu rai a destra, io andrò a sinistra b.

10 E Lot, alzati gli occhi, riguardò tutta la pianura del Giordano, ch' era tutta adacquata; avanti che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, quella cra come il giardino del Signore, come il paese di Egitto, fino a Soar.

11 E Lot elesse per sè tutta la pianura del Giordano; ed egli si partì, traendo verso l'Oriente; e così si separarono

l' uno dall' altro.

12 Abramo dimorò nel paese di Canaan, c Lot dimorò nelle terre della pianura, e ando tendendo i suoi padiglioni fin che venne a Sodoma.

13 Ora gli uomini di Sodoma erano grandemente scellerati e peccatori contro

al Signore.

14 E il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato d'appresso a lui: Alza ora gli occhi tuoi, e riguarda, dal luogo ove tu sei, verso il Settentrione, verso il Mezzodi, verso l'Oriente, e verso P.Occidente.

15 Perciocchè io darò a te ed alla tua progenie, in perpetuo, il paese che tu

vedi.

16 E farò che la tua progenie sarà come la polvere della terra; che se alcuno può annoverar la polvere della terra, anche potrassi annoverar la tua progenie.

17 Levati, va attorno per lo paese, per largo e per lungo; perciocchè io tel darò.

18 Abramo adunque andò tendendo i suoi padiglioni; e, giunto alle pianure di Mamre, che sono in Hebron, dimorò quiyi e vi edificò un altare al Signore.

Abramo libera Lot-Melchisedec.

14 OR avvenne al tempo di Amrafel re di Sinear, d' Arioc re di Ellasar, di Chedor-laomer re di Elam, e di Tideal re de' Goi,

2 Ch' essi fecero guerra contro a Bera di Sodoma, e contro a Birsa re di

Gomorra, e contro a Sineab re di Adma, e contro a Semeeber re di Seboim; e contro al re di Bela, ch' è Soar.

3 Tutti costoro, fatta lega insieme, si adunarono nella Valle di Siddim, ch' è

il mar salato.

4 Essi erano stati soggetti a Chedorlaomer, lo spazio di dodici anni, ed al decimoterzo si erano ribellati.

5 E nell' anno decimoquarto, Chedor-laomer e i re ch' erano con lui erano venuti, ed aveano percossi i Rafei in Asterot-carnaim, e gli Zuzei in Ham, e gli Emei nella pianura di Chiriataim,

6 E gli Horei nelle lor montagne di Seir, fino alla pianura di Paran, ch' è

presso al deserto.

7 Poi, rivoltisi, erano venuti in Enmispat, ch' è Cades; ed aveano percosso tutto il territorio degli Amalechiti, ed anche gli Amorrei che dimoravano in Hasason-tamar.

8 E il re di Sodoma, e il re di Gomorra, e il re di Adma, e il re di Seboim, e il re di Bela, ch' è Soar, uscirono, ed ordinarono la battaglia nella Valle di Siddim,

contro a questi:

9 Contro a Chedor-laomer re di Elam Tideal re de' Goi, ed Amrafel re di Sinear, ed Arioc re di Ellasar, quattro

re contro a cinque.

10 Or la valle di Siddim era piena di pozzi di bitume; e i re di Sodoma e di Gomorra si misero in fuga, e cascarono dentro que pozzi; e coloro che scamparono fuggirono verso il mente.

11 E quei re presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, e tutta la lor

vittuaglia; poi se ne andarono.

12 Presero ancora Lot figliuol del fratello di Abramo, il quale abitava in Sodoma, e la roba di esso; poi se ne anda-

13 Ed alcuno ch' era scampato venne e rapportò la cosa ad Abramo Ebreo, il qual dimorava nelle pianure di Mamre Amorreo, fratello di fiscol, e fratello di Aner, i quali erano collegati con Abramo.

14 Ed Abramo, com' ebbe inteso che il suo fratello era menato prigione, armò trecendiciotto de' suoi allievi nati in

casa sua, e persegui coloro fino in Dan. 15 Ed egli, co' suoi servitori, il assali di notte da diverse bande, e li sconfisse, e li persegui fino in Hoba, ch' è dal lato sinistro di Damasco.

16 E ricoverò tutta la roba; riscosse ancora Lot suo fratello, e la sua roba, ed

anche le donne, e il popolo.

17 E di poi, come egli se ne ritornava dalla sconfitta di Chedor-laomer e de re ch' erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella Valle della pianura, ch' è la Valle del re.

18 E Melchisedéc, re di Salem, arrecò

mane e vino; or egli era Sacerdote del- | fondo sonno cadde sopra Abrango; ed I' Iddio altissimo a.

19 E lo benedisse, dicendo: Benedetto sie Abremo, appo l' Iddio altissimo, pos-

sessor del cielo e della terra.

20 E benedetto sia l'altissimo Iddio, che ti ha dati i tuoi nemici nelle mani. Ed Abrama gli diede la décina di ogni

21 E il re di Sodoma disse ad Abramo: Dammi le persone, e prendi per te la roha.

22 Ma Abramo rispose al re di Sodoma: Io ho alzata. Ia mano al Signore Iddio altissimo, possessor del cielo e della terra;

23 Se, di tutto ciò ch' è tuo, io prendo pure un filo, ed una correggia di scarpa; che talora tu non dica: lo ho arriochito

Abramo;

24 Salvo sol quello che questi fanti hanno mangiato, e la parte degli uomini che sono andati meco, cioè: Aner, Escol e Mannre; essi prenderanno la lor parte.

#### Patto di Dio con Abramo.

15 guare fu indirizzata: ad Abramo in DOPO queste cose, la parola del Sivisione, dicendo: Non temere, o Abramo, io ti sono scudo; il tuo premio è molto grande:

2 Ed Abramo disse: O Signore Iddio, che mi dazesti? concionsiache io viva senza figliuoli, e colui che ha il governo della mia casa è questo Eliezar Dama-

3 Abramo disse ancora: Ecco, tu non mi hai data progenie; ed ecoo, un servo

nato in casa mia:sarà mio erede.

4 Ed in quello stante, la parola del Signore gli fu indirizzata, dicendo; Costni non sarà tuo erede; anzi colui che uscirà delle tue viscere sarà tuo erede.

5 Poi lo menò fuori, e gli disse: Riguarda ora verso il cielo, ed annovera le stelle, se pur tu le puoi annoverare. Poi gli disse: Com sarà la tua progenie.

6 Ed esso credette al Signore; e il Si-

gnore gl' imputò ciò a giustizia.

7 E gli disse: Io sono il Signore che ti ho fatto uscire di Un de' Caldei, per darti questo paese, acciocchè tu lo possegga

8 Ed Abramo rispose: Signore Iddia,

a che conoscerò io che io lo possederò? 9 E il Signore gli disse: Pigliami una giovenca di tre anni, ed una capra di tre anni, ed un montone di tre:anni, ed una tortora, ed un pippione.

10 Ed egli prese tutte quelle cose, e le parti per lo mezzo, e pose ciascuna metà dirimpetto all' altra; ma non parti gli

nccelli

11 Or certi uccelli discesero sopra quei corpi morti, ed Abramo, sbuffando, li cacciò.

12 Ed in sul tramontar del sole, un pro-

ecco, uno spavento ed una grande oscu-

rità cadde sopra lui.

13 E il Signore disse ad Abramo: Sappi pure che la tua progenie dimorerà come straniera in un paese che non sarà suo, e servirà alla gente di quel paese, la quale l'affliggerà; e ciò sarà per lo spazio di quattrocent' anni.

14 Ma altresì io farò giudicio della gente alla quale avrà servito; poi essi se ne

usciranno con gran riechezzed

15 E tu te ne andrai a' tuoi padri in pace, e sarai seppellito in buona vecchiezza.

16 El nella quarta generazione, essi ritorneranno qua; perciocchè fino ad ora l'iniquità degli Amorrei non è compiu-

17 Ora, come il sole si fu coricato, venne una caligine; ed ecco, un forno fumante, ed un torchio acceso, il qual passò per

mezzo quelle parti di quegli animali. 18 In quel giorno il Signore fece patto con Abramo, dicendo: Io ho dato alla tua progenie questo paese, dal fiume di Egitto fino al Fiume grande, ch'è il fiume Enfrate:

19 Il paese de Chenei, e de Chenizzei,

e de' Cadmonei :

20 E degl' Hittei, e de' Ferezei, e de'

Rafei; 21 E degli Amorrei, e de' Cananei, e de' Ghirgasei, e de' Gebusei.

#### Agar ed Ismaele.

16 OR Sarai, moglie di Abramo, non gli partoriva figliuoli; ed avendo una

serva Egizia, nominata Agar/, 2 Disse ad Abramo: Ecco, ora il Signore mi ha fatta sterile, tal che non posso far figliuoli; deh! entra dalla mia serva; forse avrò progenie da lei. Ed Abramo acconsenti alla voce di Sarai.

3 Sarai adunque, moglie di Abramo, prese Agar Egizia, sua serva, dopo che Abramo fu abitato nel paese di Canaan lo spazio di dieci anni, e la diede ad Abramo suo marito, da essergli per moglie.

4 Ed egli entrò da lei, ed ella concepette; e, veggendo che avea conceputo,

sprezzò la sua padrona.

5 E Sarai disse ad Abramo: L'ingiuria ch' è fatta a me è sopra te; jo ti ho data la mia serva in seno; ed ella; veggendo che ha conceputo, mi sprezza; il Signore giudichi fra me e te.

6 Ed Abramo rispose a Sarai: Ecco, la tua serva è in mano tua; falle come ti piacera. Sarai adunque l'afflisse; laonde ella se ne fuggi dal suo cospetto.

7 E l'Angelo del Signore la trovò presso di una fonte d'acqua, nel deserto, presso della fonte ch' è in su la via di Sur.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sal. 110. 4. Eb. 5. 6. 7; 6. 4. d Es. 12. 36. b Rom: 4. 8. Glac. 2. 23. <sup>c</sup> Fat. 7. 8. Ea. 1. 11. Gen. 25. 8. / Gal. 4. 24. 25.

8 E le disse: Agar, serva di Sarai, onde vieni? ed ove vai? Ed ella rispose: Io me ne fuggo dal cospetto di Sarai, mia padrona.

9 E l'Angelo del Signore le disse : Ritornatene alla tua padrona, ed umiliati

sotto la sua mano.

10 L'Angelo del Signore le disse ancora: Io moltiplicherò grandemente la tua progenie; e non si potrà annoverare,

per la moltitudine.

11 L'Angelo del Signore le disse oltre a ciò: Ecco, tu sei gravida, e partorirai un figliuolo, al quale poni nome Ismaele 11: perciocchè il Signore ha udita la tua afflizione.

12 Ed esso sarà un uomo simigliante ad un asino salvatico; la man sua sarà contro a tutti, e la man di tutti contro a lui; ed egli abiterà dirimpetto a tutti i

suoi fratelli.

13 Allora Agar chiamò il nome del Signore che parlava con lei: Tu sei l' Iddio della veduta; perciocchè disse: Ho io pur qui ancora veduto, dopo la mia

14 Perciò quel pozzo è stato nominato: Il pozzo del vivente che mi vede; ecco,

egli è fra Cades e Bered.

15 Ed Agar partori un figliuolo ad Abramo; ed Abramo nominò il suo figliuolo, che Agar avea partorito, Ismaele.

16 Ed Abramo era di età d'ottantasei anni, quando Agar gli partori Ismaele.

Dio muta il nome di Abramo, in Abrahamo, ed istituisce la circoncisione.

POI, quando Abramo fu d'età di novantanove anni, il Signore gli apparve, e gli disse: Io son l' Iddio Onnipotente; cammina davanti a me, e sii intiero<sup>a</sup>

2 Ed io stabilirò il mio patto fra me e te; e ti accrescerò grandissimamente.

3 Allora Abramo cadde sopra la sua faccia, e Iddio parlò con lui, dicendo:

4 Quant' è a me, ecco, io fo il mio patto teco: Tu diventerai padre d' una moltitudine di nazioni <sup>5</sup>.

5 E tu non sarai più nominato Abramo; anzi il tuo nome sarà Abrahamot; per-ciocche io ti ho costituito padre d' una moltitudine di nazioni.

6 E ti farò moltiplicare grandissimamente, e ti farò divenir nazioni; e re

usciranno di te.

7 Ed io fermerò il mio patto fra me e te, ed i tuoi discendenti dopo te, per le lor generazioni, per patto perpetuo; per esser l' Iddio tuo, e della tua progenie dopo te.

8 E darò a te, ed a' tuoi discendenti dopo te, il paese dove tu abiti come

forestiere, tutto il paese di Canaan, in possessione perpetua; e sarò loro Dio.

9 Iddio disse ancora ad Abrahamo: Tu altresì, ed i tuoi discendenti dopo te, per le lor generazioni, osservate il mio patto.

10 Questo è il mio patto, che io fo fra me e voi, e la tua progenie dopo te, il quale voi avete ad osservare: Ogni maschio d'infra voi sia circonciso.

11 E voi circonciderete la carne del vostro prepuzio e ciò sarà per segno del patto

fra me e voi d

12 Ed ogni maschio d'infra voi sarà circonciso nell'età di otto giorni, per le vostre generazioni; così il servo che sarà nato in casa, come colui che sarà stato comperato con danari d'infra qualunque popolo straniero, che non sarà della tua progenie.

13 Circoncidasi del tutto, così colui che sara nato in casa tua, come colui che tu avrai comperato co' tuoi danari; e sia il mio patto nella vostra carne, per patto

perpetuo.

14 E quant' è al maschio incirconciso, la carne del cui prepuzio non sarà stata

circoncisa; sia una tal persona ricisa da' suoi popoli; ella ha violato il mio patto.
15 Oltre a ciò Iddio disse ad Abrahamo:
Quant' è a Sarai non chiamar più la tua moglie Sarai; perciocchè il suo nome ha ad esser Sara;

16 Ed io la benedirò, ed anche ti darò d'essa un figliuolo; io la benedirò, ed ella diventera nazioni; e d'essa usciranno

re di popoli.

17 Ed Abrahamo cadde sopra la sua faccia, e rise, e disse nel cuor suo; Nascerà egli pure un figliuolo ad un uomo di cent'anni? e Sara, ch' è d' età di novant' anni, partorirà ella pure? 18 Ed Abrahamo disse a Dio: Viva

pure Ismaele nel tuo cospetto.

19 E Iddio disse: Anzi Sara tua moglie, ti partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Isacco; ed io fermerò il mio patto con lui, per patto perpetuo per la sua progenie dopo lui.

20 E quant' è ad Ismaele ancora, io ti ho esaudito; ecco, io l'ho benedetto, e lo farò moltiplicare e crescer grandissimamente; egli genererà codici principi, ed io lo farò divenire una gran nazione.

21 Ma io fermerò il mio patto con Isacco, il qual Sara ti partorirà l'anno vegnente, in quest' istessa stazione.

22 E, quando Iddio ebbe finito di parlare con Abrahamo, egli se ne sali d'ap-

presso a lui.

23 Ed Abrahamo prese Ismaele suo figliuolo, e tutti coloro che gli erano nati in casa, e tutti coloro ch' egli avea comperati co' suoi danari, tutti i maschi de' suoi famigliari; e circoncise il prepuzio

cioè Iddio esaudisce.

d Deut. 10. 10.

Rom 4. 11.

d Lev. 12. S. Luca 2. 21.
12 Rom. 4. 17. Cloè Pac. 21. Cloè Principessa. ' cloè *Padre di gran moltitudine.* Inci*pessa.* Gen. 21, 2. Fat. 7. 8. Rom. 4. 11.

della lor carne, in quell' istesso giorno, come Iddio gliene avea parlato.

24 Or Abrahamo era d' età di novantanov' anni, quando egli circoncise la carne del suo prepuzio.

25 Ed Ismaele suo figliuolo, era d' età di tredici anni, quando gli fu circoncisa la

carne del suo prepuzio.

26 In quell' istesso giorno fu circonciso Abrahamo, ed Ismaele suo figliuolo.

27 Furono parimente circoncisi con lui tutti gli nomini della sua casa, così quelli ch' erano nati in casa, come quelli ch' erano stati comperati con danari d'infra gli stranieri.

#### 'Abrahamo intercede per Sodoma.

POI il Signore gli apparve nelle pianure di Mamre, essendo egli a sedere all' entrata del padiglione, in sul caldo del giorno.

2 Ed egli, alzati gli occhi, riguardò, ed ecco, tre uomini si presentarono a lui; e come egli li ebbe veduti, corse loro incontro dall' entrata del padiglione, e

s' inchinò verso terra a.

3 E disse: Deh! Signor mio, se io ho trovato grazia appo te, non passare, ti prego, oltre la stanza del tuo servitore.

4 Deh! prendasi un poco d'acqua, e lavatevi i piedi, e vi posate sotto quest'albero.

- 5 Ed io arrecherò una fetta di pane, e voi vi conforterete il cuore; poi procederete al vostro cammino; conciossiachè per questo siate passati dal vostro servitore. Ed essi dissero: Fa così come tu hai detto.
- 6 Abrahamo adunque se ne andò in fretta nel padiglione a Sara, e le disse: Prendi prestamente tre misure di fior di farina, ed intridila, e fanne delle schiacciate.

7 Abrahamo corse ancora all' armento, e ne prese un vitello tenero e buono, e lo diede al servitore, il qual si affrettò

d'apparecchiarlo.

Poi prese del burro e del latte, e quel vitello che il servitore avea apparecchiato, e pose queste cose davanti a

loro; ed egli si stette presso di loro sotto quell' albero; ed essi mangiarono.

9 E gli dissero: Ov' è Sara tua moglie?
Ed egli rispose: Eccola nel padiglione.

10 Ed egli gli disse: Io del tutto ritornerò a te, l' anno vegnente, in quest' interes etagione: ed esso Sara tua moglie. stessa stagione; ed ecco, Sara tua mo-glie, avrà un figliuolo b. Or Sara ascol-tava all' uscio del padiglione, dietro al quale essa era.

11 Or Abrahamo e Sara erano vecchi ed attempati; ed era cessato a Sara ciò

che sogliono aver le donne.

12 E Sara rise tra sè stessa dicendo: Avrei io diletto, dopo essere invecchiata? ed oltre a ciò, il mio signore è vecchio.

13 E il Signore disse ad Abrahamo: Perchè ha riso Sara, dicendo: Partorirei io pur certamente, essendo già vecchia?

14 Evvi cosa alcuna difficile al Signore °? io ritornerò a te al termine posto, l'anno vegnente, in quest' istessa stagione, e

Sara avrà un figliuolo.

15 E Sara negò d' aver riso, dicendo: Io non ho riso; perciocché ebbe paura. Ma egli le disse: Non dir così, perciocché tu hai riso.

16 Poi quegli uomini si levarono di là, e si dirizzarono verso Sodoma; ed Abrahamo andava con loro, per accommiatarli.

17 E il Signore disse: Celerò io ad Abrahamo ciò ch' io son per fare d?

18 Conciossiaché Abrahamo abbia pure a diventare una grande e possente nazione; ed in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra

19 Perciocchè io l'ho conosciuto; io glielo paleserò, acciocchè ordini a' suoi figliuoli ed alla sua casa, dopo sè, che osservino la via del Signore, per far giustizia e giudicio; acciocche il Signore faccia avvenire ad Abrahamo quello che gli ha promesso.

20 Il Signore adunque disse: Certo il grido di Sodoma e di Gomorra è grande,

e il lor peccato è molto grave.

21 Ora io scenderò, e vedrò se son venuti allo stremo, come il grido n' è pervenuto a me; e se no, io lo saprò.

22 Quegli uomini adunque, partitisi di là, s' inviarono verso Sodoma; ed Abrahamo stette ancora davanti al Signore.

23 Ed Abrahamo si accostò, e disse: Faresti tu pur perire il giusto con l'em-

pia?

24 Forse vi son cinquanta uomini giusti dentro a quella città; li faresti tu eziandío perire? anzi non perdoneresti tu a quel luogo per amor di cinquanta uomini giusti, che vi fosser dentro?

25 Sia lungi da te il fare una cotal cosa, di far morire il giusto con l'empio, e che il giusto sia al par con l'empio; sia ciò lungi da te; il Giudice di tutta la terra non farebbe egli diritta giustizia?

26 E il Signore disse: Se io trovo dentro alla città di Sodoma cinquanta uomini giusti, io perdonerò a tutto il luogo per

amor di essi.

27 Ed Abrahamo rispose, e disse: Ecco, ora io ho pure impreso di parlare al Signore, benchè io sia polvere e cenere.

28 Forse ne mancheranno cinque di quei cinquanta uomini giusti; distruggeresti tu tutta la città per cinque persone! E il Signore disse: Se io ve ne trovo quarantacinque, io non la distruggerò.

29 Ed Abrahamo continuò a parlargli, dicendo: Forse vi se ne troveranno quaranta. E il Signore disse: Per amor di

que' quaranta, io no! farò.

30 Ed Abrahamo disse: Deh! non adirisi il Signore, ed io parlerò: Forse vi se ne troveranno trenta. E il Signore disse: lo nol farò, se ve ne trovo trenta.

31 Ed Abrahamo disse: Ecco, ora io ho impreso di parlare al Signore: Forse vi se ne troveranno venti. L'il Signere disse: Per amor di que' venti, io non la distrug-

gerò.

32 Ed Abrahamo disse: Deh! non adirisi il Signore, ed io parlerò sol questa volta: Forse vi se ne troveranno dieci. E il Signore: disse: Per amor di que' dieci, io non la distruggero.

93 E quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abrahamo, egli se ne andò; ed Abrahamo se ne ritornò al suo luogo.

Distruzione di Sodoma; ecampo di Lot.

OR que' due Angeli giomsero in Sodoma, in su la sera; e Lot sedeva alla porta di Sodoma; e come egli bi vide, si levò per andar loro incontro, e s'inchinò verso terra.

2 E disse: Or su, signori mici, io vi prego. riducatevi in casa del vostro servitore, e statevi questa notte ad albergo, e vi lavate i piedi; poi domattina voi vi leverete, e ve ne andrete al vostro cammino". Ed essi dissero: No; anzi noi staremo questa notte in su la piazza.

3 Ma egli fece loro gran forza, tanto ch' essi si ridussero appo fui, ed entrarono in casa sua. Ed egli fece loro un convito, e cosse de' pani azzimi, ed essi mangia-

rono.

4 Avanti che si fossero posti a giacere, gli nomini della città di Sodoma interniarono la casa, giovani e vecchi, tutto il popolo, fin dalle stremità tiella vittà.

5 E chiamarono Lot, e gli dissero: Ove son quegli nomini che son venuti a te questa notte? menaceli fuori, acciocchè

noi li conosciamo.

.6 E Lot uscì fuori a loro, in su la porta, e si serrò l'uscio dietro.

7 E disse: Deh! fratelli mici, non fate male.

8 Ecco, ora io ho due figliuole che non nanno conoscinto nomo; deh! lasciate ch' io ve le meni fuori, e fate loro come vi piacerà; solo non fate mulla a questi uomini; perciocchè per questo son venuti all' ombra del mio coperto.

9 Ma essi gli dissero: Fatti in là. Poi dissero: Quest' uno è venuto qua per dimorarvi come straniere, e pur fa il giudice; ora noi faremo peggio a te che a loro. Fecero adunque gran forza a quell'momo Lot, e si accostarono per romper

10 E quegli uomini stesero le mani, e ritrassero Lot a loro, dentro alla casa; poi servarono:l'uscio.

11 P percossero d'abbarbaglio gli nomini

ch'erano alla porta della casa, dal minore al maggiore; onde essi si stancarono, per trovar la porta.

12 E quegli uomini dissero a Lot: Chi de' tuoi e ancora qui? fa uscir di questoluogo generi, figliuoli e figliuole, e thiun-

que è de' tuoi in questa zittà.

13 Perciocchè noi di presente distraggeremo questo luogo; perchè il grido loro è grande nel cospetto del Biguore; e il Bignore ci ha mandati per distruggerlo.

14 Lot adunque usci fueri, e parlo al suot. generi, che doveano prender la sue figli-uole, e disse loro: Levatevi, uscite di questo luogo; perciocchè il Bignere di presente distruggerà questa città. Ma parve loro chi egli si facesse belle.

15 E, come l'alba cominciò ad apparire; gli Angeli sollezitarono Lot, dicendo: Levati, prendi la tua moglie, e le tue due figliuole che qui si ritrovano; che talora tu non perisca nell' iniquità della città.

16 Ed egli s' indugiava; ma quegli uomini presero lui, la sua moglie e le sue due figliuole, per la mano (perciocche il Signore voleva risparmiazio), e to fecero uscire, e lo misero fuor della città.

17 E quando li ebber fatti ascir facri, il Signore disse: Scampa sopra l'amina tua; non riguardare indictro, e non fermarti in tutta la pianura; scampa verso il monte, che talora tu non perisca.

18 E Lot disse loro: Deh! no, Signore.

19 Ecco, ora il tuo servitore ha trovato grazia appo te, e tu hai usata gran benignità in ciò che hai fatto verso me, conservando in vita la mia persona; ma to non potrò scampar verso il morite, che il male non mi giunga, onde io morrò.

20 Deh! ecco, questa città è vicina, per rifuggirmici, ed è poca cosa; deh! bascia che io mi salvi là (non è ella poca cosa?),

e la mia persona resterà in vita.

21 Ed egli gli disse: Ecco, io ti ho esaudito eziandio in questa cosa, per non sovverter quella città, della quale tu hai parbato.

22 Affrettati, scampa là; perciocche io non potrò far nulla, fin che tu non vi sii arrivato. Perciò quella zittà, è stata nominata Soar

23 Il sole si levava in su la terra, quando

Lot arrivò a Soar.

24 E il Signore fèce piover dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, solfo e fueco, dal Signore

25 E sovvertì quelle città e tutta la piamira, e tutti gli abitanti di esse città, e se piante della terra.

26 Or la moglie di Lot riguardo di dietro

a lui, e divenne una statua di sale. 27 Ed Abrahamo, levatosi la mattina a buon' ora, amalo al luogo ove si era fermato davanti al Signore.

28 E, riguardando verso Sodoma e Go-

morra, e verso tutto il paese della pianura. vide che dalla terra saliva un fumo simile

ad un fumo di fornace.

29 Cost avvenne che, quando Iddio distrusse le città della pianura, egli si ricordò di Abrahamo, e mandò Lot fuori di mezzo la sovversione, mentre egli sovvertiva le città nelle quali Lot era dimorato.

30 Poi Lot sali di Soar, e dimorò nel monte, insieme con le sue due figliuole (perciocché egli temeva di dimorare in Soar), e dimorò in una spelonca, egli, e le

sue due figliwole.

31 E la maggiore disse alla minore: Nostro padre è vecchie, e non vi è più uomo alcuno nella terra ch' entri da noi, secondo: l'usanza di tutta la terra.

32 Vieni, diam da bere del vino a nostro padre, e giacciamoci con lui; e così di nostro padre conserveremo in vita alcuna

progenie.

33 Quell' istessa notte adunque diedero a ber del vino al loro padre; e la maggiore venne, e si giacque con suo padre, il quale non si avvide nè quando ella si pose

a giacere, ne quando si levo.

34 E il giorno seguente, la maggiore disse alla minore: Ecco, la notte passata io son giaciuta con mio padre; diamogli a ber del vino ancora questa notte; poi va, e giaciti con lui; così di nostro padre conserveremo in vita alcuna progeme.

35 Quella notte adumque diedero ancora a ber del vino al padre loro, e la minore si levo, e si giacque con hui; ed egli non si avvide nè quando ella si pose a giacere,

nè quando si levò.

36 E le due figliuole di Lot concepettero

di lor padre.

37 E la maggiore partori un figlinolo, al quale pose nome Moab. Esso è il padre

de' Moabiti, che son fino ad oggi.

38 E la minore partori anch' essa un figliuolo, al quale pose nome Ben-anuni. Esso è il padre degli Ammoniti, che son fino ad oggi.

Abrahamo, in Gherar, nega che Sara sia sua moglie.

ED Abrahamo se ne andò di là verso il paese del Mezzodi, e dimorb fra ('ades e Sur; ed abito come forestiere in Gherar.

2 Ed Abrahamo disse della sua moglie Sara: Ell' è mia sorella. Ed Abimelecco,

re di Gherar, mandò a torla.

3 Ma Iddio venne ad Abimelecco in sogno di notte, e gli disse: Ecco, tu sei morto, per cagion della donna che tu hai tolta, essendo ella maritata ad un marito a.

4 (()r Abimelecco non se l'era accostato.) Ed egli diese: Signore, uccideresti tu tut-

ta una nazione, ed anche giusta?

5 Non mi ha egli detto: Ell' è mia sorella? ed essa ancora ha detto: Egli è mio

Fratello; io ho fatto questo con integrità del mio cuore, e con innocenza delle mie

8 E Iddio gli disse in sogno: Anch' io so che tu hai fatto questo con integrità del tuo cuore; onde io ancora ti ho impedito di peccar contro a me; perciò non ti ho

permesso di toccarla.

7 Ora dunque restituisci la moglie a quest' uomo; perciocchè egli è profeta; ed egli preghera per te, e tu viverai; ma, se tu non la restruisci, sappi che per certo morrai, tu e tutti i tuoi.

8 Ed Abimelecco, levatosi la mattina, chiamò tutti i suoi servitori, e racconto in lor presenza tutte queste cose; e quegli

uomini temettero grandemente.

9 Ed Abimelecco chiamò Abrahamo, e gli disse: Che cosa ci hai tu fatto? e di che ti ho io offeso, che tu abbi fatto venir sopra me e sopra il mio regno, un gran peccato? tu hai fatto inverso me cose che non si convengono fare.

10 Abimelecco disse ancora ad Abrahamo: A che hai tu riguardato, facendo

questo?

11 Ed Abrahamo disse: Io l' ho fatto, perciocche io diceva: E' non vi è pure alcun timor di Dio in questo luogo; e mi uccideranno per cagion della mia moglie.

12 E pure anche certo ella è mia sorella, figliuola di mio padre, ma non già figliuola di mia madre; ed è divenuta mia mo-

glie.

13 Or facendomi Iddio andar qua e là, fuor della casa di mio padre, io le ho detto: Questo è il favor che tu mi farai: dovunque noi giungeremo, di' di me : Egli è mio fratello.

14 Ed Abimelecco prese pecore, buoi, servi e serve, e le diede ad Abrahamo, e

gli restitui Sara sua moglie.

15 Ed Abimelecco disse: Ecco, il mio paese è davanti a te, dimora dovunque ti piacerà.

16 Ed a Sara disse: Ecco, io ho donati mille *sicli* d'argento al tuo fratello; ecco, egli ti è coperta d'occhi appo tutti coloro che aon teco. E con tutto ciò, ella fu ripresa.
17 Ed Abrahamo fece orazione a Dio; e

Iddio guari Abimelecco, e la sua moglie,

e le sue serve; e poterono partorire. 18 Perciocche il Signore avea del tutto serrata ogni matrice alla casa di Abimelecco, per cagion di Sara moglie di Abrahamo.

Nascita d' Isacco; Abrahamo scuecia Agar ed Ismaele.

21 EIL Signore visito Sara, sara come detto. Eil Signore fece a Sara come E IL Signore visitò Sara, come aven ne avea parlato b.

2 Ella adunque concepette, e partori un figliuolo ad Abrahamo, nella vecavea detto<sup>a</sup>.

3 Ed Abrahamo pose nome Isacco al suo figliuolo che gli era nato, il qual Sara gli avea partorito<sup>b</sup>.

4 Ed Abrahamo circoncise Isacco suo figliuolo, nell' età di otto giorni, come Iddio gli avea comandato

5 Or Abrahamo era d' età di cent' anni,

quando Isacco suo figliuolo, gli nacque. 6 E Sara disse: Iddio mi ha fatto di che ridere; chiunque l'intenderà riderà

7 Disse ancora: Chi avrebbe detto ad Abrahamo che Sara allatterebbe figliuoli! conclossiache io gli abbia partorito

un figliuolo nella sua vecchiezza. 8 Poi, essendo il fanciullo cresciuto, fu spoppato; e nel giorno che Isacco fu spoppato, Abrahamo fece un gran convito. 9 E Sara vide che il figliuolo di Agar

Egizia, il quale ella avea partorito ad Abrahamo, si faceva beffe<sup>d</sup>.

10 Onde ella disse ad Abrahamo: Caccia via questa serva e il suo figliuolo; perciocchè il figliuol di questa serva non ha da essere erede col mio figliuolo Isacco.

11 E ciò dispiacque grandemente ad Abrahamo, per amor del suo figliuolo.
12 Ma Iddio gli disse: Non aver dispiacere per lo fanciullo, nè per la tua serva; acconsenti a Sara in tutto quello ch' alla ti dirà: pergiocchà in Isacco ti ch' ella ti dirà; perciocchè in Isacco ti sara nominata progenie.

13 Ma pure io farò che anche il figliuolo di questa serva diventerà una nazione; perciocchè egli è tua progenie.

14 Abrahamo adunque, levatosi la mattina a buon' ora, prese del pane, ed un bariletto d' acqua, e diede ciò ad Agar, mettendoglielo in ispalla; le diede ancora il fanciullo, e la mandò via. Ed ella si partì, e andò errando per lo deserto di Beerseba.

15 Ed essendo l'acqua del bariletto venuta meno, ella gittò il fanciullo sotto

un arboscello.

16 Ed ella se ne andò, e si pose a sedere dirimpetto, di lungi intorno ad una tratta d'arco; perciocchè ella diceva: Ch'io non vegga morire il fanciullo; e sedendo così dirimpetto, alzò la voce, e pianse.

17 E Iddio udi la voce del fanciullo, e l'Angelo di Dio chiamo Agar dal cielo, e le disse: Che hai, Agar! non temere perciocchè Iddio ha udita la voce del

fanciullo, là dove egli è.

18 Levati, togli il fanciullo, e fortificati ad averne cura; perciocchè io lo farò

divenire una gran nazione.

19 E Iddio le aperse gli occhi, ed ella vide un pozzo d'acqua, ed andò, ed em-

chiezza di esso, al termine che Iddio gli | piè il bariletto d' acqua, e diè bere al fanciullo.

20 E Iddio fu con quel fanciullo, ed egli divenne grande, e dimorò nel deserto, e fu tirator d' arco.

21 Ed egli dimorò nel deserto di Paran: e sua madre gli prese una moglie del paese di Egitto.

Trattato fra Abrahamo ed Abimelecco.

22 Or avvenne in quel tempo che Abimelecco con Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abrahamo, dicendo: Iddio è

teco in tutto ciò che tu fai.

23 Ora dunque giurami qui per lo Nome di Dio, se tu menti a me, od al mio figliuolo, od al mio nipote; che tu userai la medesima benignità inverso me, ed inverso il paese dove tu sei dimorato come forestiere, la quale io ho usata inverso te.

24 Ed Abrahamo disse: Sì, io il giurero. 25 Ma Abrahamo si querelò ad Abimelecco, per cagion di un pozzo d'acqua, che i servitori di Abimelecco aveano

occupato per forza.

26 Ed Abimelecco disse: Io non so chi
abbia fatto questo; nè anche tu me l' hai
fatto assapere, ed io non ne ho inteso

nulla, se non oggi.
27 Ed Abrahamo prese pecore e buoi, e li diede ad Abimelecco, e fecero amen-

due lega insieme. 28 Poi Abrahamo mise da parte sette

agnelle della greggia.

29 Ed Abimelecco disse ed Abrahamo: Che voglion dire qui queste sette agnelle

che tu hai poste da parte?
30 Ed egli disse: Che tu prenderai queste sette agnelle dalla mia mano: acciocchè questo sia per testimonianza che io ho

cavato questo pozzo.

31 Perciò egli chiamò quel luogo Beerseba ; perchè amendue vi giurarono.

32 Fecero adunque lega insieme in Beerseba. Poi Abimelecco con Picol, capo del suo esercito, si levò, ed essi se ne ritorna-rono nel paese de' Filistei.

33 Ed Abrahamo pianto un bosco in Beerseba, e quivi invocò il Nome del Signore Iddio eterno.

34 Ed Abrahamo dimorò come forestiere nel paese de' Filistei molti giorni.

Il Sacrificio d' Isacco.

22 Iddio provo Abrahamo, e gli disse: DOPO queste cose, avvenne che Abrahamo. Ed egli disse: Eccomi.

2 E Iddio gli disse: Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, il qual tu ami cioè, Isacco; e vattene nella contrada di Moria, ed offeriscilo quivi in olocausto, sopra l'uno di que' monti, il quale io ti dirò.

3 Abrahamo adunque, levatosi la mat

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Gen. 17. 10. <sup>e</sup> Rom. 9.7. Eb. 11. 18. <sup>a</sup> Eb. 11. 11. b Gen. 17. 19. d Gal. 4. 29, 30. f Gen. 17. 20. 9 1 Piet. 1.7. I cioè Pozzo del Giuramento. ▲ Eb. 11. 17; Giac. 2. 21.

tina a buon' ora, mise il basto al suo asino, e prese due suoi servitori seco, ed Isacco, suo figliuolo; e. schiappate delle legne per l'olocausto, si levo, e se ne ando al luogo il quale Iddio gli avea detto.

4 Al terzo giorno, Abrahamo alzò gli

occhi, e vide quel luogo di lontano.

5 E disse a' suoi servitori: Restate qui con l'asino; ed io e il fanciullo andremo fin colà, ed adoreremo; poi ritorneremo a voi.

6 Ed Abrahamo prese le legne per l'olocausto, e le mise addosso ad Isacco. suo figliuolo<sup>a</sup>; e prese in mano il fuoco e il coltello; e se ne andarono amendue

insieme.

7 Ed Isacco disse ad Abrahamo suo padre: Padre mio. Ed egli rispose: Ec-Ed Isacco disse: comi, figliuol mio. Ecco il fuoco e le legne; ma dove è l'agnello per l'olocausto?

8 Ed Abrahamo disse: Figliuol mio, Iddio si provvederà d'agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono amen-

due insieme.

9 E giunsero al luogo il quale Iddio avea detto ad Abrahamo; ed egli edificò quivi un altare, ed ordinò le legne; e legò Isacco suo figliuolo, e lo mise su l' altare disopra alle legne b.

10 Ed Abrahamo stese la mano, e prese il coltello per iscannare il suo figliuolo.

11 Ma l'Angelo del Signore gli gridò dal cielo, e disse: Abrahamo, Abrahamo.

Ed egli disse: Eccomi.
12 E l' Angelo gli disse: Non metter la mano addosso al fanciullo, e non fargli nulla; perciocche ora conosco che tu temi Iddio, poiche tu non mi hai dine-

gato il tuo figliuolo, il tuo unico 13 Ed Abrahamo alzò gli occhi, e ri-

guardo; ed ecco un montone dietro a lui, rattenuto per le corna ad un cespuglio. Ed Abrahamo andò, e prese quel montone, e l'offerse in olocausto, in luogo del suo figliuolo.

14 Ed Abrahamo nominò quel luogo: Il Signor provvederà. Che è quel che oggi si dice: Nel monte del Signore sarà

provveduto.

15 E l'Angelo del Signore grido ad Abrahamo dal cielo, la seconda volta;

16 E disse: Io giuro per me stesso d, dice il Signore, che, poiche tu hai fatto questo e non mi hai dinegato il tuo figliuolo, il tuo unico;

17 Io del tutto ti benedirà e farò moltiplicar grandemente la tua progenie, tal che sarà come le stelle del cielo, e come la rena che è in sul lido del mare: e la tua progenie possederà la porta de' suoi nemici.

18 E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie; per-ciocchè tu hai ubbidito alla mia voce.

19 Poi Abrahamo se ne ritornò a' suoi servitori. E si levarono, e so ne andarono insieme in Beerseba, ove Abrahamo dimorava.

20 E dopo queste cose, fu rapportato ad Abrahamo: Ecco, Milca ha anch' essa partoriti figliuoli a Nahor, tuo fratello.

21 Questi furono: Us primogenito di esso, e Buz suo fratello, e Chemuel padre di Aram.

22 E Chesed, ed Hazo, e Pildas, ed Idlaf,

e Betuel.

23 (Or Betuel generò Rebecca.) Milca partori questi otto a Nahor fratello di Abrahamo.

24 E la concubina di esso, il cui nome era Reuma, partori anch' essa Tebach, e Gaham, e Tahas, e Maaca,

#### Morte e sepoltura di Sara.

23 OR la vita di Sara fu di cenventiset-t'anni. Questi furono gli anni della vita di Sara.

2 E Sara mori in Chiriat-arba, ch' è Hebron, nel paese di Canaan, ed Abrahamo entrò, per far duolo di Sara, e per piangeria.

3 Poi Abrahamo si levò d' appresso al suo morto, e parlò a' figliuoli di Het, di-

cendo:

- 4 Io sono straniere ed avveniticcio appresso di voi; datemi la possessione di una sepoltura appo voi; acciocchè io seppellisca il mio morto, e mel levi d'innanzi.
- 5 Ed i figliuoli di Het risposero ad Abrahamo, dicendogli:
- 6 Signor mio, ascoltaci: Tu sei per mezzo noi un principe divino: seppellisci il tuo morto nella più scelta delle nostre sepolture; niuno di noi ti rifiuterà la sua sepoltura, che tu non vi seppellisca il tuo morto.

7 Ed Abrahamo si levò, e s' inchinò al

popolo del paese, a' figliuoli di Het;

8 E parlò con loro, dicendo: Se voi avete nell' animo che lo seppellisca il mio morto, e mel levi d'innanzi, ascoltatemi: Intercedete per me appo Efron, figliuolo di Sohar;

9 Che mi dia la spelonca di Macpela che è sua, la quale è nell'estremità del suo campo; che me la dia per lo suo prezzo intiero, per possession di sepol-

tura fra voi.

10 (Or Efron sedeva per mezzo i fi-gliuoli di Het.) Ed Efron Hitteo rispose ad Abrahamo, in presenza de' figliuoli di Het, di tutti coloro ch' entravano nella porta della sua città, dicendo: 11 No, signor mio; ascoltami: Io ti

11 No, signor mio; ascoltami: Io ti dono il campo; ti dono ancora la spelonca ch' è in esso; io te ne fo un dono, in presenza de' figliuoli del mio popolo; seppelliscivi il tuo morto.

12 Ed Abrahamo s' inchinò al popolo

13 E parlò ad Efron, in presenza del popolo del paese, dicendo: Anzi se così ti piace, ascoltami, ti prego; Io dard i danari del campo; prendili da me, ed io vi seppellirò il mio morto.

14 Ed Efron rispose ad Abrahamo, di-

cendogli:

15 Signor mio, ascoltami: Fra me e te che cosa è una terra di quattrocento sicli d'argento? seppelliscivi pure il tuo morto.

16 Ed Abrahamo acconsend ad Efron, e gli pagò i danari ch' egli gli avea detto, in presenza de' figliuoli di Het; cioè quattrocento sicli d'argento, correnti fra' mer-

catanti.

17 Così l'acquisto del campo di Efron, il quale è in Macpela, ch' è dirimpetto a Mamre; insieme con la spelonca che è in esso, e con tutti gli alberi ch' eromo in esso campo, in tutti i suoi confini attorno attorno:

18 Fu fermato ad Abrahamo, in presenza de figliuoli di Het, fra tutti coloro ch'entravano nella porta della città di esso.

19 E dopo ciò, Abrahamo seppelli Sara, sua moglie, nella spelonca del campo di Macpela, ch' è dirimpetto a Mamre, ch' è Hebron, nel paese di Canaan.

20 Così l'acquisto di quel campo, e della spelonca ch' è in esso, fu fermato ad Abrahamo, per possession di sepoltura,

de' figliuoli di Het.

Rebecea chiesta in moglie per Isacco.

24 OR Abrahamo, essendo vecchio ed attempato; ed avendolo il Signore benedetto in ogni cosa a;

2 Disse all un suo servitore, ch' era il più vecchio di casa sua, il quale avea il governo di tutte le cose sne: Del metti

la tua mano sotto la mia coscia:

3 Ed io ti farò giurar per lo Signore Iddio del cielo, ed Iddio della terra, che tu non prenderai al mio figliuolo moglie delle figliuole de' Cananei, fra' quali io

4 Ma che tu andrai al mio paese, ed al mio parentado, e di esso prenderai moglie

al mio figliuolo Isacco.

5 E quel servitore gli disce: Forse non aggradirà a quella donna di venir dietro a me in questo paese; mi converrà egli del tutto rimenare il tuo figliuolo nel paese ande tu sei uscito?

6 Ed Abrahamo gli disse: Guardati che tu non rimeni là il mio figliuolo.

7 Il Signore Iddio del cielo, il qual mi ha preso di casa di mio padre, e del mio natio paese, e mi ha parlato, e mi ha giurato, dicendo: Io daro alla tua progenie questo paese; esso mandera l'Angelo suo daranti a te, e tu prenderai di là moglie, al mio figliuolo.

8. E se non aggrada alla donna di venir dietro a te, tu sarai sciolto di questo giuramento che io ti fo fare; sol non rimenar là il mio figliuelo.

9 E il servitore pose la sua mano sotto la coscia di Abrahamo, suo signore, e gli

giurò intorno a quest' affare:

10 E il servitore prese dieci cammelli, di que' del suo signore, e si partì, portando seco di egni sorta di beni del suo signore; e, messosi in viaggio, andò in Mesopotamia, alla città di Nahor.

11 E, fatti pesase in su le ginocchia i cammelli fuor della città, presso ad un pozzo d'acqua, in su la sera, al tempoch' escono fuori quelle che vanno ad at-

tigner Pacawa,

12 Disse: O Signore Iddio di Abrahamo, mio signore, dammi, ti prego, ch' io scontri oggi kmono incontro; ed usa benignità inverso Abrahamo, mio signore.

13 Ecco, io mi fermerò presso alla fonte d'acqua, e le figliuole della gente della città usciranno per attigner dell'acqua.

14 Avvenga adunque, che la fanciulla, la quale, dicendole io: Deh! abbassa ka. tua secchia, acciocche io bea; mi dira: Bevi, ed anche darò a bere a tuoi cammelli: essa sia quella che tu hai preparata ad Isacco, tuo servitore; ed in ciò conoscerò che tu avrai usata benignità. verso il mio signore.

15 Ed avvenne che, avanti ch' egli avesse finito di parlare, ecco Rebecca, figliuola di Betuel, figlinola di Milca, moglie di Nahor, fratello di Abrahamo, usciva fuori, avendo la sua secchia in su la spalla.

16 E la fanciulla era di molto bello aspetto, vergine, ed nomo alcuno non l'avea conosciuta. Ed ella scese alla. fonte, ed empiè la sua secchia, e se ne. ritornava.

17 E quel servitore le corse incontro, e le disse: Deh! dammi a bere un poco-

d'acqua della tua secchia.

18 Ed ella disse: Bevi, signor mio. E prestamente, calatasi la secchia in mano, gli diè da bere.

19 E, dopo avergli date da bere a sufficienza, disse: Io ne attignero eziandioper li tuoi cammelli, finchè abbiano bevuto 2. **sufficienza.** 

20 E prestamente votò la sua secchia nell'abbeveratoio, e corse di nuovo al pozzo per attignere; e attinse per tutti i

cammelli di esso.

21 E quell' nome stupiva di lei, standotacito a considerare se il Signore avez fatto prosperare il suo viaggio, o no.

22 E quando i cammelli ebber finito di bere, quell'uorno prese un monile d'oro, di peso d'un mezzo siclo, e pliet mise disopra al naso; e un par di maniglie d'oro di peso di dieci sidi, e gliele mise in su le mani.

23 K le disse: Di chi sei tu figliuola? deh! dichiaramelo. Evvi in casa di tuo padre luogo per albergarci?

24 Ed ella rispose: Io son figliuola di Betuel, figliuolo di Milca; il quale ella

partori a Nahor.

25 Gli disse ancora: E' vi è strame e pastara assai appo noi, ed anche luogo da albergarvi.

26 E quell'uomo s' inchinò, e adorò il

Signore.

27 E disse: Benedetto sia il Signore Iddio di Abrahamo, mio signore, il qual non ha dismessa la sua benignità e lealtă, inverso il mio signore; e quant' è a me, il Signore mi ha condotto per la diritta via in casa de' fratelli del mio signore.

28 E la fanciulla corse, e rapportò quelle

cose in casa di sua madre.

29 Or Rebecca avea un fratello, il cui nome era Labano; costui corse fuori a

quell' uomo, alla fonte.

30 Come adunque egli ebbe vedato quel monile, e quelle maniglie nelle mani della sua sorella; e come ebbe intese le parole di Rebecca, sua sorella, che dicea: Quell' nomo mi ha così parlato; egli se ne venne a quell' uomo; ed ecco, egli se ne stava presso de' cammelli, appresso alla fonte.

31 Ed egli gli disse: Entra, benedetto dal Signore; perchè te ne stai fuori? io ho pure apparecchiata la casa, e il luogo

per li cammelli.

32 E quell' uomo entrò dentro la casa, e Labano scaricò i cammelli, e diede loro dello strame e della pastura; parimente reco dell'acqua per lavare i piedi a quell' uomo, ed a quelli che erano con lui.

33 Poi gli fu posto avanti da mangiare; ma egli disse: Io non mangerò, finchè io non abbia detto ciò che ho da dire". Ed

esso gli disse: Parla.

34 Ed egli disse: Io son servitore di

Abrahamo.

35 Ora, il Signore ha grandemente benedetto il mio signore, ed egli è divenuto grande; e il Signore gli ha dato pecore, e buoi, ed oro, ed argento, e servi, e serve, e cammelli, ed asini.

36 E Sara, moglie del mio signore, dopo esser divenuta vecchia, gli ha partorito un figliuolo, al quale egli ha dato tutto

cro ch' egli hab.

37 E il mio signore mi ha fatto giurare, dicendo: Non prender mogne al mio figlinolo delle figliuole de' Cananci, nel cui paese io dimoro.

38 Anzi, va alla casa di mio padre, ed alla mia nazione, e prendi moglie al mio

figliuolo.

39 Ed io ho detto al mio signore: Forse quella donna non vorrà venirmi dietro.

40 Ed egli mi ha detto: Il Signore, nel cui cospetto io son camminato, mandeviaggio, e tu prenderai moglie al miofigliuolo, della mia nazione, e della casa. di mio padre.

41 Allora sarai sciolto del giaramentoche io ti fo fare; quando sarai andatoalla mia nazione, se essi non te l'avranno voluta dare, allora sarai sciolto del. giuramento che io ti fo fare.

42 Essendo adumque oggi giunto alla fonte, io dissi: Bignore Iddio di Ahrahamo, mio signore, se pur ti piace prosperare il viaggio che io ho impreso;

43 Ecco, io mi fermerò presso a questafontana d'acqua; avvenga adunque, che la vergine che uscirà per attignere, la quale, dicendole io: Deh! dammi da bere un poco d'acqua della tua secchia;

44 Mi dirà: Bevi pure; ed anche attignerò per li tuoi cammelli; essa sia la moglie che il Signore ha preparata al

figlintolo del mio signore.

45 Avanti che io avessi finito di parlare fra me stesso, ecco, Rebecca uscì fuori, avendo la sua secchia in su la spalla; e scese alla fontana, ed attinse. Ed io le: dissi: Deh! dammi da bere.

46 Ed ella, calatasi prestamente la sua secchia d'addosso, mi disse: Bevi; ed! anche darò da bere a' tuoi cammelli. io bevvi, educila diede ancora da bere:

a' cammelli.

47 Ed jo la domandai, e le dissi: Di chi sei tu figliuola? Ed ella mi disse: Loson figliuola di Betuel, figliuolo di Nahor, il quale Milca gli partori. Allora io leposi quel monile disopra al maso, e quelle: maniglie in su le mani.

48 E.m' inchinai, e adorai il Signore, e: benedissi il Signore Iddio di Abrahamo, npio signore, il quale mi avea, per la vera via, condotto a prendere al figliuolo del mio signore la figliuola del fratello di

49 Ora dunque, se voi volete usar benignità e lealtà verso il mio signore, significatemelo; se no, fatemelo assapere, ed. io mi rivolgerò a destra o a sinistra. 50 E Labano e Betnel risposero, e dis-

sero: Questa cosa è proceduta dal Si-guere; noi non possiamo dirti nè mal nè

51 Ecco Rebecca al tuo comando; prendi-la, e vattene; e sia moglie del figliuol del tuo signore, siccome il Signore ne ha perlato.

52 E quando il servitore di Abrahamo ebbe udite le lor parole, s' inchinò a terra.

e adorò il Signore.

53 Poi quel servitore trasse fuori va-sellamenti d'argento e d'oro; e vesti-menti; e li diede a Rebecca; ed al fra-tello, ed alla madre di essa donò cose preziose.

54 E poi mangiazono e bevvero, egli, rà il suo Angelo teco, e prospererà il tato e gli uomini ch' erano con lui, ed albergarono quivi quella notte; e la mattina seguente, essendosi levati, egli disse: Ri-

mandatemi al mio signore.

55 E il fratello e la madre di Rebecca dissero: Rimanga la fanciulla con noi alcuni giorni, almeno dieci; poi tu te ne

56 Ed egli disse loro: Non mi ritardate, poiche il Signore ha fatto prosperare il mio viaggio: datemi commiato, acciocche io me ne vada al mio signore.

57 Ed essi dissero: Chiamiamo la fan-

ciulla, e domandiamone lei stessa. 58 Chiamarono adunque Rebecca, e le dissero: Vuoi tu andar con quest' uomo?

Ed ella rispose: Sì, io vi andrò.
59 Così mandarono Rebecca, lor sorella, e la sua balia, col servitore di Abra-

hamo, e con la sua gente.
60 E benedissero Rebecca, e le dissero: Tu sei nostra sorella; moltiplica in mille migliaia; e possegga la tua progenie la porta de' suoi nemici.

61 E Rebecca si levò, insieme con le sue serventi, e montarono sopra i cammelli, e andarono dietro a quell' uomo. E quel servitore prese Rebecca, e se ne

andò. 62 Or Isacco se ne ritornava di verso il Pozzo del Vivente che mi vede; perciocchè egli abitava nella contrada del

Mezzodi.

63 Ed era uscito fuori per fare orazione alla campagna, in sul far della sera. E, alzati gli occhi, riguardò, ed ecco de' cammelli che venivano.

64 Rebecca alzò anch' essa gli occhi, e vide Isacco, e si gittò giù d' in sul cam-

mello.

65 (Perciocche avendo detto a quel servitore: Chi è quell' uomo che ci cammina incontro nel campo? egli le avea detto: Egli è il mio signore.) E prese un velo, e se ne copri.

66 E il servitore raccontò ad Isacco tutte

le cose ch' egli avea fatte.

67 E Isacco menò Rebecca nel padiglione di Sara, sua madre; e la prese, ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. E Isacco si consolò dopo la morte di sua madre.

#### Morte di Abrahamo.

25 ED Abrahamo prese un' altra moglie, il cui nome era Chetura.

2 Ed ella gli partori Zimran, e Iocsan, e Medan, e Madian, e Isbac, e Sua.

3 E Iocsan genero Seba e Dedan. i figliuoli di Dedan furono Assurim, e Letusim, e Leummim.

4 Ed i figliuoli di Madian furono Efa, ed Efer, ed Hanoc, ed Abida, ed Eldaa. Tutti questi furono figliuoli di Chetura.

5 Ed Abrahamo donò tutto il suo avere ad Isacco<sup>a</sup>.

6 Ed a' figliuoli delle sue concubine diede doni; e mentre era in vita, li mandò via d'appresso al suo figliuolo Isacco, verso il Levante, nel paese Orientale, 7 Or il tempo della vita di Abrahamo fu

di censettantacinque anni.

8 Poi trapassò, e morì in buona vecchiezza, attempato, e sazio di vita: e fu

raccolto a' suoi popoli .

9 E Isacco ed Ismaele, suoi figliuoli, lo seppellirono nella spelonca di Macpela, nel campo di Efron, figliuol di Sohar Hitteo, ch' è dirimpetto a Mamre;

10 Ch' è il campo che Abrahamo avea comperato da' figliuoli di Het; quivi fu seppellito Abrahamo, e Sara, sua moglie.

11 Ora, dopo che Abrahamo fu morto, Iddio benedissa Isacco suo figliuolo: e

Iddio benedisse Isacco, suo figliuolo; e Isacco abitò presso del Pozzo del Vivente che mi vede.

#### Posterità d'Ismaele.

12 Or queste sono le generazioni d' I-smaele, figliuolo di Abrahamo, il quale Agar Egizia, serva di Sara, avea partorito ad Abrahamo.

13 E questi sono i nomi de' figliuoli d' Ismaele, secondo i lor nomi nelle lor generazioni: Il primogenito d' Ismaele fu Nebaiot; poi v' era Chedar, ed Ad-

beel, e Mibsam; 14 E Misma, e Duma, e Massa; 15 Ed Hadar, e Tema, e Ietur, e Nafis, e Chedma.

16 Questi furono i figliuoli d' Ismaele, e questi sono i lor nomi, nelle lor villate, e nelle lor castella; e furono dodici principi fra' lor popoli c.

17 E gli anni della vita d' Ismaele furono centrentasette; poi trapasso, e mori,

e fu raccolto a' suoi popoli. 18 Ed i suoi figliuoli abitarono da Havila fin a Sur, ch' è dirimpetto all' Egitto, traendo verso l'Assiria. Il paese di esso gli scadde dirimpetto a tutti i suoi fratelli.

#### Esaù e Giacobbe.

19 E queste sono le generazioni d' Isacco, figliuolo di Abrahamo: Abrahamo generò Isacco.

20 Ed Isacco era d' età di quarant' anni, quando prese per moglie Rebecca, figliuola di Betuel, Sirio, da Paddanaram, e sorella di Labano, Sirio.

21 E Isacco fece orazione al Signore per la sua moglie; perciocchè ella era sterile; e il Signore l'esaudì; e Rebecca sua

moglie concepette d.

22 Ed i figliuoli si urtavano l' un l' altro nel suo ventre. Ed ella disse: Se così è. perchè sono io in vita? E andò a domandarne il Signore.

23 E il Signore le disse: Due nazioni sono nel tuo ventre; e due popoli diversi usciranno delle tue interiora; e l' un

popolo sarà più possente dell' altro, e il maggiore servirà al minore a

24 E quando fu compiuto il termine di essa da partorire, ecco, due gemelli erano nel suo ventre.

25 E il primo uscì fuori, ed era rosso, tutto peloso come un mantel velluto; e

gli fu posto nome Esaù.

26 Appresso uscì il suo fratello, il quale con la mano teneva il calcagno di Esaù; e gli fu posto nome Giacobbe. Or Isacco era d'età di settant' anni, quando ella li partori.

27 E i fanciulli crebbero; ed Esaù fu uomo intendente della caccia, uomo di campagna; ma Giacobbe fu uomo sem-

plice, che se ne stava ne' padiglioni.
28 E Isacco amava Esau; perciocchè le selvaggine erano di suo gusto; e Rebecca

amava Giacobbe.

29 Ora, cocendo Giacobbe una minestra, Esau giunse da' campi, ed era

stanco.

30 Ed Esaù disse a Giacobbe: Deh! dammi a mangiare un po' di cotesta minestra rossa: perciocché io sono stanco; perciò egli fu nominato Edom.

31 E Giacobbe gli disse; Vendimi oggi

la tua primogenitura.

32 Ed Esaŭ disse: Ecco, io me ne vo alla morte, che mi gioverà la primo-

genitura?

33 E Giacobbe disse: Giurami oggi che tu me la vendi. Ed Esaù gliel giurò; e vendette la sua primogenitura a Giacobbe.

34 E Giacobbe diede ad Esaù del pane, ed una minestra di lenticchie. Ed egli mangiò, e bevve; poi si levò, e se ne andò. Così Esaù sprezzò la primogenitura b.

Isacco in Gherar; fa alleanza con Abimelecco –Le mogli di Esaù.

26 OR vi fu fame nel paese, oltre alla prima fame ch' era stata al tempo di Abrahamo. E Isacco se ne andò ad Abimelecco, re de' Filistei, in Gherar.

2 E il Signore gli apparve, e gli disse: Non iscendere in Egitto; dimora nel

paese che io ti dirò $^d$ .

3 Dimora in questo paese, ed io saro teco, e ti benedirò; perciocchè io darò a te, ed alla tua progenie, tutti questi paesi; ed atterrò ciò, che io ho giurato ad Abrahamo tuo padre.

4 E moltiplicherò la tua progenie, talchè sarà come le stelle del cielo!; e darò alla tua progenie tutti questi paesi; e tutte le nazioni della terra saranno bene-

dette nella tua progenie.
5 Perciocche Abrahamo ubbidì alla mia voce, ed osservò ciò che io gli avea imposto di osservare, i miei comandamenti, i miei statuti, e le mie leggi.

6 Isacco adunque dimorò in Gherar.

7 E le genti del luogo lo domandarono della sua moglie. Ed egli disse: Ella è mia sorella; perciocchò egli temeva di dire: Ella è mia moglie; che talora le genti del luogo non l'uccidessero per cagion di Rebecca; perciocchè ella era di bell' aspetto.

8 Or avvenne che, dopo ch' egli fu dimorato quivi alquanti giorni, Abimelecco, re de' Filistei, riguardando per la finestra, vide Isacco, che scherzava con Rebecca,

sua moglie.

9 E Abimelecco chiamò Isacco, e gli disse: Ecco, costei è pur tua moglie; come adunque hai tu detto: Ell' è mia sorella? E Isacco gli disse: Perciocchè io diceva: E' mi convien guardare che io non muoia per cagion d'essa.

10 E Abinielecco gli disse: Che cosa è questo che tu ci hai fatto? per poco alcuno del popolo si sarebbe giaciuto con la tua moglie, e così tu ci avresti fatto venire

addosso una gran colpa. 11 E Abimelecco fece un comandamento a tutto il popolo, dicendo: Chiunque toccherà quest' uomo, o la sua moglie, del tutto sarà fatto morire.

12 E Isacco seminò in quel paese; e quell' anno troyò cento per uno. E il

Signore lo benedisse.

13 E quell' uomo divenne grande, e andò del continuo crescendo, finchè fu sommamente accresciuto h.

14 Ed avea gregge di minuto bestiame, ed armenti di grosso, e molta famiglia; e

perciò i Filistei lo invidiavano i.

15 Laonde turarono, ed empierono di terra tutti i pozzi che i servitori di suo padre aveano cavati al tempo di Abrahamo.

16 E Abimelecco disse ad Isacco: Partiti da noi; perciocchè tu sei divenuto molto

più possente di noi.
17 Isacco adunque si parti di là, e tese i padiglioni nella Valle di Gherar, e di-

morò quivi.

18 E Isacco cavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati cavati al tempo di Abrahamo, suo padre, i quali i Filistei aveano turati dopo la morte di Abrahamo; e pose loro gli stessi nomi che suo padre avea lor posti.

19 E i servitori d' Isacco cavarono in quella valle, e trovarono quivi un pozzo

d' acqua viva.

20 Ma i pastori di Gherar contesero co' pastori d'Isacco, dicendo: Quest' acqua è nostra. Ed esso nominò quel pozzo Esec; perciocchè essi ne aveano mossa briga con lui.

21 Poi cavarono un altro pozzo, e per quello ancora contesero; laonde Isacco

nominò quel pozzo Sitna.

22 Allora egli si tramutò di là, e cavò un altro pozzo, per lo quale non conte-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Rom. 9. 12, 13. ° cioè rosso. b Eb. 12. 16. 22. 16—18. f Gen. 15. 5. Prov. 29. 25.

Gen. 12. 10; 20. 1, 2. d Gen. 12. 1. Gen. 12. Prov. 10. 22. Eccles. 4. 4. Es. 1. 9. Gen. 13. 15;

sero; ed egli nominò quel pozzo Reho-bot; e disse: Ora ci ha pure il Signore allargati, essendo noi moltiplicati in questo paese.

23 Poi di là sali in Beerseba.

24 E il Signore gli apparve in quella stessa notte, e gli disse: Io son l' Iddio di Abrahamo, tuo padre; non temere a; percioechè io son teco, e ti benedirò, e moltiplicherò la tua progenie, per amor di Abrahamo, mio servitore.

25 Ed egli edificò quivi un altare, ed invocò il Nome del Signore, e tese quivi i suoi padiglioni; e i suoi servitori cava-

rono quivi un pozzo.

26 E Abimelecco andò a lui da Gherar, insieme con Ahuzat, suo famigliare, e con Picol, capo del suo esercito b.

27 E Isacco disse loro: Perchè siete voi venuti a me, poichè mi odiate, e mi avete mandato via d'appresso a voi?

28 Ed essi dissero: Noi abbiamo chiaramente veduto che il Signore è teco; lacorde abbiamo detto: Siavi ora giuramento fra

noi; fra noi, e te; e facciamo lega teco; 2) Se giammai tu ci fai alcun male; come ancora noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiam fatto se non bene, e ti abbiamo rimandato in pace; tu che ora sei benedetto dal Signore.

30 Ed egli fece loro un convito; ed essi

mangiarono e bevvero.

31 E, levatisi la mattina sequente a huon' ora, giurarono l' uno all' altro. Poi Isacco li accommiato; ed essi si partirono da lui amichevolmente.

32 In quell' istesso giorno, i servitori d' Isacco vennero, e gli fecero rapporto di un pozzo che aveano cavato; e gli dissero:

Noi abbiam trovato dell' acqua.

33 Ed egli pose nome a quel pozzo Siba; perciò quella città è stata nominata Beer-

seba, fino ad oggi.

34 Or Esaŭ, essendo d'età di quarant' anni, prese per moglie Iudit, figliuola di Beeri, Hitteo; e Basmat, figliuola di Elon, Hitteo.

35 Ed esse furono cagione di amaritudine d'animo a Isacco ed a Rebecca:

Giacobbe benedetto invece di Esal.

27 OR avvenne che, essendo già invec-chiato Isacco, ed essendo gli cochi suoi scurati, sì che non vedeva, chiamò Esaù, suo figliuol maggiore, e gli disse: Figliuol mio. Ed egli gli disse: Eccomi.

2 E Isacco disse: Ecco, ora io sopo invec-

chiato, e non so il giorno della mia morte. 3 Deh! prendi ora i tuoi arnesi, il tuo turcasso, e il tuo arco; e vattene fuori a' campi, e prendimi qualche escciagione.

4 Ed apparecchiami alcune vivande saponite, quali io le amo, e portamele, che io ne mangi; acciocche l'anima mia ti benedica avanti che io muoia <sup>c</sup>.

5 Or Rebecca stava ad ascoltare, mentre Isacco parlava ad Esau, suo figliuolo. Esau adunque andò a' campi per prender qualche cacciagione, e portarla a suo padre.

6 E Rebecca parlò a Giacobbe, suo figliuolo, e gli disse: Ecco, io ho udito che tuo padre parlava ad Esan, tuo fratello,

dicendo:

7 Portami della cacciagione, ed apparecchiami alcun mangiare saporito, acciocchè io ne mangi; ed io ti benedirò nel cospetto del Signore, avanti che io muoia.

8 Ora dunque, figliuol mio, attendi alla

mia voce, in ciò che io ti comando.

9 Vattene ora alla greggia, ed arrecami di la due buoni capretti, ed io ne apparecchierò delle vivande saporite a tuo padre, quali egli le ama. 10 E tu le porterai a tuo padre, accioc-

chè ne mangi, e ti benedica, avanti ch'

egli muoia.

Il E Giacobbe disse a Rebecca, sua madre: Ecco, Esaù mio fratello è uomo

peloso, ed io son uomo senza peli.

12 Per avventura mie padre mi tasterà, e sarò da lui reputato un ingannatore; e così mi farò venire addosso maledizione, e non benedizione.

13 Ma sua madre gli disse: Figliuol mio, la tua maledizione sia sopra me; attendi pure alla mia voce, e va, ed arrecami que

capretti.

14 Egli adunque andò, e prese que capreiti, e li arrecò a sua madre; e sua madre ne apparecchio delle vivande saporite, quali il padre di esso le amaya.

15 Poi Rebecca prese i più be' vesti-menti di Esaù, suo figliuol maggiore, ch' ella avea appresso di sè in casa, e ne

vesti Giacobbe, suo figliuol minore.

16 E con le pelli de capretti coperse le mani di esso, e il collo ch' era senza

peli.

E diede in mano a Giacobbe, suo figliuolo, quelle vivande saporite, e quel pane che avea apparecchiato.

18 Ed egli venne a suo padre, e gli disse : Padre mio. Ed egli disse : Eccomi ; chi

æi, figliuol mio

19 E Giacobbe disse a suo padre: Io sono Esan, tuo primogenito: io ho fatto come tu mi dicesti; den! levati, assettati, e mangia della mia cacciagione, acciocchè l'anima tua mi benedica

20 E Isacco disse al suo figlinolo: Come ne hai tu così presto trovato, figliuol mio? Ed egli rispose: Percioache il Signore

Iddio tuo me ne ha fatto scontrare.

21 K Isacco disse a Giacobbe: Deh! appressati, figliuol mio, che io ti tasti, per saper se tu sei pure il mio figliuolo Esaù. o no.

Giacobbe adunque si appressò ad

Isacco, suo padre; e come egli l'ebbe tastato, disse: Cotesta voce è la voce di Giacobbe, ma queste mani son le mani di Esaù.

23 E nol riconobbe; perciocché le sue mani erano pelose, come le mani di Esau,

suo fratello; e lo benedisse. 24 E disse: Sei tu pur desso, figliuol mio

Esaù? Ed egli disse: Sì, io son desso. 25 Ed egli disse: Recami della caccia-gione del mio figliuolo, acciocche io ne mangi, e che l'anima mia ti benedica. E Gincobbe gliela reco, e Icacco mangio. Giacobbe ancora gli recò del vino, ed egli bevve.

26 Poi Isacco, suo padre, gli disse: Deh!

appressati, e baciami, figliuol mio.

27 Ed egli si appresso, e lo baciò. E

Isacco odorò l' odor de' vestimenti di
esso, e lo benedisse a; e disse: Ecco l'odor
del mio figliuolo, simile all' odor di un campo che il Signore ha benedetto. 28 Iddio adunque ti dia della rugiada del

cielo, e delle grassezze della terra, ed ab-bondanza di frumento e di mosto.

29 Servanti i popoli, ed inchininsi a te le nazioni; sii padrone de tuoi fratelli ed inchininsi a te i figliuoli di tua madre; sieno maledetti coloro che ti malediranno, e benedetti coloro che ti benediranno.

30 E, come Isacco ebbe finito di benedir Giacobbe, ed essendo appena Giacobbe uscito d'appresso ad Isaeco, suo padre, Esan, suo fratello, giunse dalla sua caccia.

31 E apparecchio anch' egli delle vivande saporite, e le recò a suo padre, e gli disse: Levisi mio padre, e mangi della cacciagion del suo figliuolo; acciocche l'anima tua uni benedica.

32 E Isacco, suo padre, gli disse: Chi sei tu! Ed egli disse: Io sono Esau, tuo

figlinolo primogenito.

33 E Isacco sbigotti di un grandissimo sbigottimento, e disse: Or chi è colui che prese della cacciagione, e me la reco; talche, avanti che tu fossi venuto, io mangini di tutto ciò ch' egli mi presentò, e lo benedissi i ed anche sarà benedetto.

34 Quando Esau ebbe intese le parole di suo padre, fece un grande; ed amariasimo gridare; poi disse a suo padre: Benedici

me ancora, padre mioc.

35 Ed egli gli disse.: Il tuo fratello è venuto con inganno, ed ha tolta la tua

benediziane.

36 Ed: Esaù disse: Non fu eghi pur nomineto Giacobbe? egli mi ha frodato già due volte; egli mi tolse già la mia primogenitura; ed ecco, ora mi ha tolla la mia benedizione. Poi disse a suo padre: Non mi hai turiserbata alcuna bene-

37 E Isacco rispose, e disse ad Esaù: Ecco, io l'ho costituito tuo padrone, e l

gli ho dati tutti i suoi fratelli per servi; e l'ho fornito di frumento e di mosto; ora dunque, che ti farei io, figliuol mio?

38 Ed Esaŭ disse a suo padre: Hai tu una sola benedizione, padre mio? benedici ancora me, padre mio. E alzò la

voce, e pianse.
39 E Isaoco, suo padre, rispose, e gli
disse: Ecco, la tua stanza sarà in luoghi grassi di terreno, e per la rugiada del cielo

disopra.

40 E tu viverai con la tua spada, e servirai al tuo fratello ; ma egli avverrà che, dopo che tu avrai gemuto, to spezzerai il suo giogo d' in sul tuo collo d.

41 Ed Esau prese ad odiar Giacobbe, per cagion della benedizione, con la quale suo padre l'avea benedetto; e disse nel suo cuore: I giorni del duolo di mio padre si avvicinano; allora io ucciderò Giacobbe, mio fratello.

42 E le parcie di Esau, suo figliuol maggiore, furono rapportate a Rebecca; ed ella mandò a chiamar Giacobbe, suo figliool minore, e gli disse: Ecco, Esau, tuo fratello, si consola intorno a te, ch' egli ti uc**cide**rà.

43 Ora dunque, figlinol mio, attendi alla mia voce; fevati, fuggitene in Charan,

a Labano, mio fratello.

44 E dimora con lui alquanto tempo, finchè l'ira del tuo fratello sia racque-

tata

45 Finchè il cruccio del tuo francilo sia racquetato inverso te, e ch' egli abbia dimenticato ciò che tu gli hai fatto; e allora io manderò a farti tornar di là; perchè sarci io orbata di amendue voi in uno stesso giorno!

46 E Rebecca disse ad Isacco: La vita mi è noiosa per cagion di queste Hittee: se Giscobbe prende moglie delle figliude degl' Hittei, quali son queste che son delle donne di questo paese, che mi giova il

vivere ?

Visione e voto di Giacobbe in Betel.

28 ISACCO adunque chiamò Giacobbe. e lo benedisse, e gli comando, e gli diese: Non prender moglie delle figliucle di Canaan

2 Levati, vattene in Paddan-aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi di là meglie, delle figliuole di Labano, fratello di tua madre.

3 E l' Iddio Onnipotente ti benedica, e ti faccia fruttare, e czescere; talchè tu di**venti una ra**unanza di popoli.

4. El ti dia la benedizione di Abrahanao: a te, ed alla tua progenie teco; accioechè tu possegga il paese dove sei andato pere-

grinando, il quale Iddio donò ad Abraharmo.

5 Isacco adamque ne mandò Giacobbe;

<sup>6</sup> Gon. 25. 29; 48 8. Bb. 12. 16, 17. I cioè soppiantatore. d'Eb. 11, 20. • Els. 11, 20. e Gen. 24. 3. Deut. 7. 3. / Gen. 17. 8.

ed egli se ne andò in Paddan-aram, a Labano, figliuolo di Betuel, Sirio, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esau.

6 Ed Esan vide che Isacco avea benedetto Giacobbe, e l'avea mandato in Paddan-aram, acciocchè di là si prendesse moglie; e che, benedicendolo, gli avea vietato, e detto: Non prender moglie delle figliuole di Canaan;

7 E che Giacobbe avea ubbidito a suo padre ed a sua madre, e se n' era andato

in Paddan-aram.

8 Esaù vedeva, oltre a ciò, che le figliuole di Canaan dispiacevano ad Isacco, suo

padre.

9 Ed egli andò ad Ismaele, e prese per moglie Mahalat, figliuola d' Ismaele, figliuolo di Abrahamo, sorella di Nebaiot; oltre alle sue altre mogli.

10 Or Giacobbe parti di Beerseba, ed

andando in Charan a,

11 Capitò in un certo luogo, e vi stette la notte; perciocchè il sole era già tramontato; e prese delle pietre del luogo, e le pose per suo capezzale; e giacque in quel luogo.

12 E sognò; ed ecco una scala rizzata in terra, la cui cima giungeva al cielo; ed ccco, gli angeli di Dio salivano e scende-

vano per essa b.

13 Ed ecco, il Signore stava al disopra di essa. Ed egli disse: Io sono il Signore Iddio di Abrahamo, tuo padre; e l' Iddio d'Isacco; io darò a te, ed alla tua progenie,

il paese sopra il quale tu giaci.

14 E la tua progenie sarà come la polvere della terra; e tu ti spanderai verso occidente, e verso oriente, e verso set-tentrione, e verso mezzodi; e tutte le nazioni della terra saranno benedette in te, e nella tua progenie c

15 Ed ecco, io son teco, e ti guarderò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese; perciocchè io non ti abban-donerò, finchè io abbia fatto ciò che ti ho

detto d.

16 E, quando Giacobbe si fu risvegliato dal suo sonno, disse: Per certo il Signore è in questo luogo, ed io nol sapeva.

17 É temette, e disse: Quanto è spaventevole questo luogo! questo luogo non è altro che la casa di Dio, e questa

è la porta del cielo.

18 E Giacobbe si levò la mattina a buon' ora, e prese la pietra, la quale avea posta per suo capezzale, e ne fece un piliere, e versò dell' olio sopra la sommità di essa

19 E pose nome a quel luogo, Betel!; conciossiache prima il nome di quella

città fosse Luz.

20\_E Giacobbe fece un voto, dicendo: Se Iddio è meco, e mi guarda in questo viaggio che io fo, e mi dà del pane da nangiare, e de' vestimenti da vestirmi;

21 E se io ritorno sano e salvo a casa. di mio padre; il Signore sarà il mio Dio.

22 E questa pietra, della quale ho fatto un piliere, sarà una casa di Dio, e del tutto io ti darò la decima di tutto quel che tu mi avrai donato.

Giacobbe serve Labano, sposa Lea e Rachele, ha molti figli ed acquista grandi beni.

29 POI Giacobbe si mise in cammino, e andò nel paese degli Orientali.

2 E riguardò, ed ecco un pozzo in un campo, e quivi erano tre gregge di pecore, che giacevano appresso di quello; perciocche di quel pozzo si abbeveravano le gregge; ed una gran pietra *era* sopra la bocca del pozzo.

3 E quivi si raunavano tutte le gregge, e i pastori rotolavano quella pietra d'in su la bocca dei pozzo, e abbeveravano le pecore; e poi tornavano la pietra al suo

luogo, in su la bocca del pozzo.

4 E Giacobbe disse loro: Fratelli miei, onde siete voi? Ed essi risposero: Noi siamo da Charan.

5 Ed egli disse loro: Conoscete voi Labano, figliuolo di Nahor? Ed essi dissero: Si, noi lo conosciamo.

6 Ed egli disse loro: Sta egli bene? Ed essi dissero: Si, egli sta bene; ed ecco Rachele, sua figliuola, che viene con le pecore.

7 Ed egli disse loro: Ecco, il giorno è ancora alto; non è tempo di raccogliere il bestiame; abbeverate queste pecore, ed

andate, e pasturatele.

8 Ma essi dissero: Noi non possiamo, finchè tutte le gregge non sieno adunate, e che si rotoli la pietra d' in su la bocca del pozzo; allora abbevereremo le pecore.

9 Mentre egli parlava ancora con loro, Rachele sopraggiunse, con le pecore di suo padre; perciocchè ella era guardiana

di pecore.

10 E, quando Giacobbe ebbe veduta Rachele, figliuola di Labano, fratello di sua madre, con le pecore di Labano, fratello di sua madre, egli si fece innanzi e rotolò quella pietra d'in su la bocca del pozzo, e abbeverò le pecore di Labano, fratello di sua madre.

11 E Giacobbe bació Rachele, e alzò la

sua voce, e pianse.
12 E Giacobbe dichiarò a Rachele come egli era fratello di suo padre : e come egli era figliuolo di Rebecca. Ed ella corse, e

lo rapportò a suo padre.

13 E, come Labano ebbe udite le novelle di Giacobbe, figliuolo della sua sorella, gli corse incontro, e l'abbracciò, e lo baciò, e lo menò in casa sua. E Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose.

Gen. 12. 3; 18. 18; 22. 18; 26. 4. b Giob \$3. 14, 15. Eb. 1. 14. <sup>4</sup> Sal, 115. i cicè Casa di Dio. / Lev. 27, 30--33. 9 Gen. 24. 16; Es. 2. 16.

14 E Labano gli disse: Veramente tu sei mie ossa e mia carne. Ed egli dimorò con lui un mese intiero.

15 E Labano gli disse: Perchè tu sei mio fratello, mi serviresti tu gratuitamente? dichiarami qual deve essere il tuo

16 (Or Labano avea due figliuole; la maggiore si chiamava Lea, e la minore

Rachele.

17 E Lea avea gli occhi teneri; ma Rachele era formosa, e di bello aspetto.)

18 E Giacobbe amava Rachele; e disse a Labano: Io ti servirò sett' anni per

Rachele, tua figliuola minore. 19 E Labano disse: Meglio è che io la dia a te, che ad un altro uomo; stattene

pur meco.

20 E Giacobbe servi per Rachele lo spazio di sette anni; e quelli gli parvero pochi giorni, per l'amore ch' egli le portava,

21 E Giacobbe disse a Labano: Dammi la mia moglie; perciocchè il mio termine è compiuto; e lascia che io entri

da lei.

22 E Labano adunò tutte le genti del

luogo, e fece un convito.

23 Ma la sera prese Lea, sua figliuola, e la menò a Giacobbe : il quale entro da lei. 24 (E Labano diede Zilpa, sua serva,

a Lea, sua figliuola, per serva.)
25 Poi, venuta la mattina, ecco, colei era Lea. E Giacobbe disse a Labano: Che cosa è ciò che tu mi hai fatto? non ho io servito appo te per Rachele? perchè dunque mi hai ingannato?

26 E Labano gli disse: E' non si suol far così appo noi, di dar la minore avanti

la maggiore.

27 Fornisci pure la settimana di que-sta; e poi ti daremo ancora quest' altra, per lo servigio che tu farai in casa mia altri sett' anni.

28 Giacobbe adunque fece così; e fornì la settimana di quella; poi Labano gli diede ancora per moglie Rachele, sua

figliuola.

29 E Labano diede Bilha, sua serva, a

Rachele, sua figliuola, per serva.

30 E Giacobe entro eziandío da Rachele, ed anche amo Rachele più che Lea, e servi ancora sett' altri anni appo Labano.

31 E il Signore, veggendo che Lea era odiata<sup>a</sup>, aperse la sua matrice; ma Ra-

chele era sterile.

32 E Lea concepette, e partori un figliuolo, al quale ella pose nome Ruben "; perciocche disse: Il Signore ha pur riguardato alla mia afflizione; ora mi amerà pure il mio marito.

33 Poi concepette di nuovo, e partorì gliuolo.

un figliuolo, e disse: Il Signore ha pure inteso che io era odiata, e però mi ha dato ancora questo figliuolo; perciò gli pose nome Simeone t.

34 Ed ella concepette ancora, e partori un figliuolo, e disse: Questa volta pure il mio marito starà congiunto meco; perciocchè io gli ho partoriti tre figliuoli; perciò fu posto nome a quel figliuolo Levi!.

35 Ed ella concepette ancora, e partori un figliuolo, e disse: Questa volta io celebrero il Signore; perciò pose nome a quel figliuolo Giuda; poi restò di partorire.

30 E RACHELE, veggendo che non faceva figliuoli a Giacobbe, portò invidia alla sua sorella; e disse a Giacobbe: Dammi de' figliuoli; altrimenti io son morta.

2 E Giacobbe s'accese in ira contro a Rachele, e disse: Sono io in luogo di Dio, il qual t' ha dinegato il frutto del

ventre?

3 Ed ella disse: Ecco Bilha, mia serva; entra da lei, ed ella partorirà sopra le mie ginocchia, ed io ancora avrò progenie da lei.

4 Ed ella diede a Giacobbe Bilha, sua serva, per moglie, ed egli entrò da lei. 5 E Bilha concepette, e partori un fi-

gliuolo a Giacobbe.

6 E Rachele disse: Iddio mi ha fatto ragione, ed ha eziandio ascoltata la mia voce, e mi ha dato un figliuolo; perciò ella gli pose nome Dan II. 7 E Bilha, serva di Rachele, concepette

ancora, e partori un secondo figliuolo a Giacobbe.

8 E Rachele disse: Io ho lottate le lotte di Dio con la mia sorella; ed anche ho vinto; perciò pose nome a quel figliuolo Neftali ¶.

9 E Lea, veggendo ch' era restata di partorire, prese Zilpa, sua serva, e la diede a Giacobbe per moglie.

10 E Zilpa, serva di Lea, partori un

figliuolo a Giacobbe.

11 E Lea disse: Buona ventura è giunta: e pose nome a quel figliuolo Gad ...
12 Poi Zilpa, serva di Lea, partori un secondo figliuolo a Giacobbe.

13 E Lea disse: Quest' è per farmi ceata; conciossiache le donne mi beata; chiameranno beata; perciò ella pose nome a quel figliuolo Aser ††.

14 Or Ruben andò fuori al tempo della ricolta de' grani, e trovò delle mandra-gole per li campi<sup>c</sup>, e le portò a Lea, sua madre. E Rachele disse a Lea: Deh! dammi delle mandragole del tuo fi-

<sup>-17.</sup> cioe *Lode*. <sup>a</sup> Deut. 21. 15b Sal. 127. 8. cloè Ecce un figliwolo. cloè Lode. cioè Giudice. Cioè Mia lotta. ta. \* cioè Buona venturu. Congiunzione. " cioè Felice. c Cant. 7. 18.

15 Ed ella le disse: *E egli* poco che tu mi abbi telto il mio marito, che tu mi vuoi ancora togliere le mandragole del mio figliuolo? E Rachele disse: Or su, giacciasi egli questa notte teco per le mandragole del tuo figliuolo.

16 E, come Giacobbe se ne veniva in su la sera da campi. Lea gli uscì incontro, e gli disse: Entra da me; perciocche io ti ho tolto a prezzo per le mandragole del mio figliacolo. Egli adunque si giacque con lei quella notte.

17 E Iddio esaudi Lea, talchè ella concepette, e partori il quinto figliuolo

a Giacobbe.

18 Ed ella disse: Iddio mi ha dato il mio premio, di ciò che io diedi la mia serva al mio marito; e, pose nome a quel \_figliuolo lssacar\*.

19 E Lea concepette ancora, e partori il

sesto figliuolo a Giacobbe.

20 E Lea disse: Iddio mi ha dotata d' una buona dote; questa volta il mio marito abiterà meco, poichè io gli ho partoriti sei figliuoli; e pose nome a quel figliuolo Zabulon t.

21 Poi partori una figliuola, e le pose

mome Dina :

22 E'Iddio si ricordò di Rachele, e

l'esaudi, e le aperse la matrice.

23 Ed ella concepette, e partori un ngliuolo; e disse: Iddio ha tolto via il mio obbrobrio.

24 E pose nome a quel figliuolo Giuseppe, dicendo: Il Signore mi ag-

giunga un altro figliuolo.

25 E, dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: Dammi licenza, acciecche io me ne vada al mio luogo, ed al mio paese.

26 Dammi le mie mogli, per le quali io ti ho servito, ed i miei figliuoli; :acciocché io me ne vada; perciocché tu sai il servigio che io t' ho renduto.

27 E Labano gli disse: Deh! se pure ho trovato grazia appo te: lo auguro che il Signore mi ha benedetto per cagion tua.

28 Poi disse: Significami appunto qual salario mi ti converrà dare, ed io te lo darò,

29 Ed egli gli disse: Tu sai come io ti ho servito, e quale è divenuto il tuo

bestiame meço.

30 Perciocche poco era quello che tu avevi, avanti che io venissi; ma ora egli è cresciuto sommamente; e il Signore ti ha benedetto per lo mio governo; ed ora quando mi adopererò io ancora per la mia famiglia<sup>a</sup>?

31 Ed egli disse: Che ti darò io? E Giacobbe disse: Non darmi nulla; se tu mi fai questo, io tornerò a pasturare, ed

a guardar le tue pecore;

32 Io passerò oggi per mezzo tutte le tue gregge, levandone, d'infra le pecore,

ogni agnello macchiato e vaiolato; e ogni agnello di color fosco; e, d'infra le capre, le vaiolate e le macchiate; e tal sarà da ora innanzi il mio salario.

33 Così da questo di innanzi, quando tu mi contenderai il mio salario, la mia giustizia risponderà per me nel tuo cospetto; tutto ciò che non sarà macchiato o vaiolato fra le capre, e di color fosco fra le pecore, e sará trovato appo me, sarà furto. 34 E Labano disse: Ecco, sia come tu

hai detto.

35 Ed in quel di mise da parte i becchi, e i montoni macchiati e vaiolati; e tutte le capre macchiate e vaiciate; e tutte quelle in cui era alcuna mavchia bianca; e, d'infra le pecore, tutte quelle ch' erano di color fosco; e le mise tra le mani de' suoi figliuoli.

36 E frappose il cammino di tre giornate fra sè e Giacobbe. E Giacobbe pasturava il rimanente delle gregge di

Labano.

37 E Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo, di nocciuolo, e di castagno; e vi fece delle scorzature bianche, scoprendo

il bianco ch' *era* nelle verghe.

38 Poi piantò le verghe ch' egli avea scorzate, dinanzi alle gregge, ne canali dell'acqua, e negli abbeveratoi, ove le pecore venivano a bere; e le pecore entravano in calore quando venivano a bere.

39 Le pecore adunque e le capre entravano in calore, veggendo quelle verghe: onde figliavano parti vergati, macchiati,

e vaiolati.

40 Poi, come Giacobbe avea spartiti gli agnelli, faceva volger gli occhi alle pecore delle gregge di Labano, verso le vaiolate, e verso tutte quelle ch' erano di color fosco; e metteva le sue gregge da parte, e non le metteva di rincontro alle pecore di Labano.

41 E ogni volta che le pecore primaiuole entravano in calore, Giacobbe metteva quelle verghe ne' canali, alla vista delle pecore e delle capre; acciocchè entrassero in calore, alla vista

di quelle verghe.

42 Ma, quando le pecore erano sero-tine, egli non ve le poneva; e così le pecore serotine erano di Labano, e le primaiuole di Giacobbe.

43 E quell' uomo crebbe sommamente in facoltà, ed ebbe molte gregge, e servi,

e serve, e cammelli, ed asini.

Fuga di Giacobbe e suo patto con Labano.

OR egli udi le parole de' figliuoli di Labano, che dicevano: Giacobbe ha tolto a nostro padre tutto il suo avere: e di quello ch' era di nostro padre, egli ha acquistata tutta questa dovizia.

2 Giacobbe ancora vide che la faccia di

Labano non era verso lui qual soleva

esser per addietro.

3 E il Signore disse a Giacobbe: 'Ritornatene al paese de' tuoi, ed al tuo

luogo natío, ed io sarò teco<sup>a</sup>.

4 E Giacobbe mandò a chiamar Rachele e Lea, a campi, presso della sua

greggia.
5 E disse loro: Io veggo che la faccia di vostro padre non è inverso me qual soleva esser per addietro; e pur l' Iddio di mio padre è stato meco.

6 E voi sapete che ho servito a vostro

padre di tutto il mio potere.

7 Ma egli mi ha ingannato, e m' ha cambiato il mio salario dieci volte; ma Iddio non gli ha permesso di farmi alcun danno.

8 Se egli diceva così: Le macchiate saranno il tuo salario, tutta la greggia figliava parti macchiati; e se diceva così: Le vergate saranno il tuo salario, tutta la greggia figliava parti vergati. 9 E Iddio ha tolto il bestiame a vostro

padre, e me lo ha dato.

10 Ed avvenne una volta, al tempo che le pecore entrano in calore, che io alzai gli occhi, e vidi in sogno che i becchi ed i montoni che ammontavano le pecore e le capre, eramo vergati, macchiati, e grandinati.

11 E l'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe. Ed io dissi: Eccomi.
12 Ed egli disse: Alza ora gli occhi, e vedi tutti i becchi e i montoni, che ammontano le capre, e le pecore, come son tutti vergati, macchiati, e grandinati; perciocchè io ho veduto tutto quello

che Labano ti fa.

13 Io son l' Iddio di Betel, dove tu ugnesti quel piliere, e dove tu mi facesti quel voto; ora levati, e partiti di questo

paese, e ritornatene nel tuo natio paese, 14 L' Rachèle e Lea risposero, e dissero: Abbiamo noi più alcuna parte od eredità

in casa di nostro padre<sup>6</sup>?

15 Non fummo noi da lui reputate straniere, quando egli ci vendette? ed oltre a ciò egli ha tutti mangiati i nostri danari.

16 Conciossiaché tutte queste facoltà che Iddio ha tolte a nostro padre, già fosser nostre e de nostri figliandi; ora dunque fa pur tutto quello che Iddio ti

17 E Giacobbe si levo, e mise i suoi figliuoli e le sue mogli in su de cammelli.

18 E ne menò tutto il suo bestiame, e tutte le sue facoltà ch' egli avea acqui-state; il bestiame ch' egli avea acqui-stato in Paddan-aram per venirsene nel paere di Canaan, ad Isacco, suo padre.

19 (Or:Labano se n'era andato a ton-dere le sue pecore); e Rachele rubò

gl' idoli di suo padre.

20 E Giacobbe si parti furtivamente da Labano, Sirio; perciocchè egli non gliel dichiarò; conciossiachè egli se ne fuggisse.

21 Egli adunque se ne fuggi, con tutto quello ch' egli avea; e si levò, e passò il Fiume, e si dirizzò verso il monte di Ga-

laad.

22 E il terzo giorpo appresso fu rapportato a Labano, che Giacobbe se n'era

fuggito.

3 Allora egli prese seco i suoi fratelli, e lo persegui per sette giornate di cammino; e lo raggiunse al monte di Galaad.

24 Ma Iddio venne a Labano, Sirio, in sogno di notte, e gli disse: Guardati che tu non venga a parole con Giacobbe, nè

in bene, ne in male c.

25 Labano adunque raggiunse Giacobbe. E Giacobbe avea tesi i suoi padiglioni in sul monte; e Labano, co' suoi fratelli, tese parimente i suoi nel monte di Galaad.

26 E Labano disse a Giacobbe: Che hai tu fatto, partendoti da me furtivamente, e menandone le mie figliuole come pri-

gioni di guerra?

27 Perchè ti sei fuggito celatamente, e ti sei furtivamente partito da me, e non me l'hai fatto assapere? ed io ti avrei accommiatato con allegrezza e con canti, con tamburi e con cetere.

28 E non mi hai pur permesso di baciare i miei figliuoli e le mie figliuole; ora tu

hai stoltamente fatto.

29 E' sarebbe in mio potere di farvi del male; ma l' Iddio del padre vostro mi parlò la notte passata, dicendo: Guardati che tu non venga a parole con Giapobbe, nè in bene, nè in male.

30 Ora dunque, siitene pure andato, poiche del tutto bramavi la casa di tuo padre; ma, perchè hai tu rubati i miei

31 E Giacobbe rispose, e disse a Labano: Io me ne son cost anduto, perche 10 avea paura; perciocchè io diceva che mi conveniva guardar che talora tu non rapissi le tue figliuole d'appresso a me.

32 Colui, appo il quale tu avrai trovati i tuoi dii, non sia lasciato vivere; riconosci, in presenza de nostri fratelli, se vi è nulla del tuo appo me, e prenditelo. Or Giacobbe non sapeva che Rachele avesse rubati quegl' iddii.

33 Labano adunque entrò nel padiglione di Giacobbe, e nel padiglione di Lea, e nel padiglione delle due serve, e non li trovò; ed uscito del padiglione di Lea, entrò nel padiglione di Rachele.

34 (Ma Rachele avea presi quegl' idoli, e li sues messi dentro l'arresse d'avea

e li avea messi dentro l' arnese d' un cammello, e s' era posta a sedere sopra essi); e Labano frugò tutto il padiglione, e non li trovò.

35 Ed ella disse a suo padre: Non

prenda il mio signore sdegno, ch' io non posso levarmi su davanti a te; perciocchè io ho quello che sogliono aver le donne. Egli adunque investigò, ma non trovò quegl' idoli.

36 E Giacobbe si adirò, e contese con Labano, e gli parlò, e gli disse: Qual misfatto, o qual peccato ho io commesso, che tu mi abbi così ardentemente perse-

guito?

37 Poichè tu hai frugate tutte le mie masserizie, che hai tu trovato di tutte le masserizie di casa tua? mettilo qui davanti a' tuoi e miei fratelli, acciocchè giudichino chi di noi due ha ragione.

38 Già son vent' anni ch' io sono stato teco; le tue pecore e le tue capre non hanno disperduto, ed io non ho mangiati

i montoni della tua greggia.

39 Io non ti ho portato ciò ch' era lacerato; io l' ho pagato; tu me lo hai ridomandato; come ancora se alcuna cosa era stata rubata di giorno o di notte.

40 Io mi son portato in maniera che il caldo mi consumava di giorno, e di notte il gelo, e il sonno mi fuggiva dagli occhi.

il gelo, e il sonno mi fuggiva dagli occhi. 41 Già son vent' anni ch' io sono in casa tua; io ti ho servito quattordici anni per le tue due figliuole, e sei anni per le tue pecore; e tu mi hai mutato il mio salario

dieci volte.

42 Se l' Iddio di mio padre, l' Iddio di Abrahamo, e il terrore d'Isacco, non fosse stato meco, certo tu mi avresti ora rimandato voto. Iddio ha veduta la mia afflizione, e la fatica delle mie mani: e però la notte passata ne ha data la sentenza.

43 E Labano rispose a Giacobbe, e gli disse: Queste figliuole son mie figliuole, e questi figliuoli son miei figliuoli, e queste pecore son mie pecore, e tutto quello che tu vedi è mio; e che farei io oggi a queste mie figliuole, ovvero a' lor figliuoli che esse hanno partoriti?

44 Ora dunque, vieni, facciam patto insieme, tu ed io; e sia ciò per testimo-

nianza fra me e te.

45 E Giacobbe prese una pietra, e la

rizzò per un piliere.

46 É Giacobbe disse a suoi fratelli: Raccogliete delle pietre. Ed essi presero delle pietre, e ne fecero un mucchio, e mangiarono quivi.

mangiarono quivi.
47 E Labano chiamò quel mucchio Iegar-sahaduta"; e Giacobbe gli pose

nome Galed.

48 E Labano disse: Questo mucchio è oggi testimonio fra me e te; perciò fu

nominato Galed;

49 Ed anche Mispa†; perciocchè Labano disse: Il Signore riguardi fra te e me, quando non ci potremo vedere l' un l'altro.

50 Se tu affliggi le mie figliuole, ovvero, se tu prendi altre mogli oltre alle mie figliuole, non un uomo è testimonio fra noi; vedi: Iddio è testimonio fra me e te.

51 Labano, oltre a ciò, disse a Giacobbe: Ecco questo mucchio che io ho ammonticchiato, ed ecco questo piliere fra me e te.

52 Questo mucchio sarà testimonio, e questo piliere ancora sarà testimonio, che nè io non passerò questo mucchio per andare a te, nè tu non passerai questo mucchio e questo piliere, per venire a me, per male.

53 Gl' iddii di Abrahamo, e gl' iddii di Nahor, gl' iddii del padre loro, sieno giudici fra noi. Ma Giacobbe giurò per lo

terrore d'Isacco, suo padre.

54 E Giacobbe sacrificò un sacrificio in su quel monte, e chiamò i suoi fratelli a mangiar del pane. Essi adunque mangiarono del pane, e dimorarono quella notte in su quel monte.

55 E la mattina, Labano si levò a buon' ora, e baciò le sue figliuole, e i suoi figliuoli, e li benedisse. Poi se ne andò,

e ritornò al suo luogo.

Giacobbe lotta coll'Angelo, si riconcilia con Esaù e giunge in Sichem.

32 E GIACOBBE andò al suo cammino; ed egli scontrò degli Angeli di Dio.

2 E, come Giacobbe li vide, disse: Quest' è un campo di Dio; perciò pose nome a quel luogo Mahanaima.

3 E Giacobbe mandò davanti a sè de' messi ad Esaù, suo fratello, nel paese

di Seir, territorio di Edom<sup>b</sup>.

4 E diede loro quest' ordine: Dite così ad Esaù, mio signore c: Così ha detto il tuo servitore Giacobbe: Io sono stato forestiere appo Labano, e vi son dimorato infino ad ora.

5 Ed ho buoi, ed asini, e pecore, e servi, e serve; e mando significandolo al mio signore, per ritrovar grazia appo te.

6 E i messi se ne ritornarono a Giacobbe, e gli dissero: Noi siamo andati ad Esaù, tuo fratello; ed egli altresì ti viene incontro, menando seco quattrocent' uomini.

7 E Giacobbe temette grandemente, e fu angosciato; e spartì la gente ch' era seco, e le gregge, e gli armenti, e i cammelli, in due schiere.

8 E disse: Se Esaù viene ad una delle schiere, e la percuote, l'altra scamperà.

9 Poi Giacobbe disse d: O Dio di Abrahamo, mio padre, e Dio parimente d' Isacco, mio padre; o Signore, che mi dicesti: Ritorna al tuo paese, ed al tuo luogo natio, ed io ti farò del bene d.

10 lo son piccolo appo tutte le benignità, e tutta la lealtà che tu hai usata inverso il tuo servitore; perciocchè io

<sup>a</sup> Sal. 91. 11.

cioè Testimonianza. † cioè Vedetta, d Sal. 50, 15. \* Gen. 31. 8.

b Gen. 36. 6—8. Prov. 15. 1.

passai questo Giordano col mio bastone solo, ed ora son divenuto due schiere.

11 Liberami, ti prego, dalle mani del mio fratello, dalle mani di Esau; perciocchè io temo di lui, che talora egli non venga, e mi percuota, madre e figliuoli insieme.

12 E pur tu hai detto: Per certo io ti farò del bene, e farò che la tua progenie sarà come la rena del mare, la qual non si può annoverare per la sua moltitudine.

13 Ed egli dimorò quivi quella notte; e prese di ciò che gli venne in mano per furne un presente ad Esau, suo fratello;

14 Cioè dugento capre, e venti becchi; dugento pecore, e venti montoni;

15 Trenta cammelle allattanti, insieme co' lor figli; quaranta vacche, e dieci giovenchi; venti asine, e dieci puledri d'asini.

16 E diede ciascuna greggia da parte in mano a' suoi servitori; e disse loro: Passate davanti a me, e fate che vi sia al-

quanto spazio fra una greggia e l'altra. 17 E diede quest' ordine al primo: Quando Esau, mio fratello, ti scontrera; e ti domanderà: Di cui sei tu? e dove vai? e di cui son questi animali che ranno davanti a te?

18 Di': Io son del tuo servitore Giacobbe; quest'è un presente mandato al mio signore Esaù; ed ecco, egli stesso

viene dietro a noi.

19 E diede lo stesso ordine al secondo, ed al terzo, ed a tutti que' servitori ché andavano dietro a quelle gregge; dicendo: Parlate ad Esaù in questa maniera, quando voi lo troverete.

20 E ditegli ancora: Ecco il tuo servitore Giacobbe dietro a noi. Perciocchè egli diceva: Io lo placherò col presente che va davanti a me; e poi potrò veder la sua faccia; forse mi farà egli buona accoglienza.

21 Quel presente adunque passò davanti a lui; ed egli dimorò quella notte nel

campo.

22 Ed egli si levò di notte, e prese le sue due mogli, e le sue due serve, e i suoi undici figliuoli; e passò il guado di Iabboc.

23 E, dopo che li ebbe presi, ed ebbe loro fatto passare il torrente, fece passare

tutto il rimanente delle cose sue.

24 E Giacobbe restò solo; ed un uomo lottò con lui fino all' apparir dell' alba.
25 Ed esso, veggendo che non lo potea vincere, gli toccò la giuntura della coscia; e la giuntura della coscia di Giacobbe fu smossa, mentre quell' uomo lottava con'

26 E quell' uomo gli disse: Lasciami andare; perciocchè già spunta l'alba. E Giacobbe gli disse: Io non ti lascerò andare, che tu non mi abbi benedetto.

27 E quell' uomo gli disse: Quale è il tuo nome? Ed egli disse: Giacobbe.

28 E quell' uomo gli disse: Tu non sarai più chiamato Giacobbe, anzi Israele 1; conciossiachè tu sii stato prode e valente con Dio e con gli uomini, ed abbi vinto<sup>a</sup>.

29 E Giacobbe lo domandò, e gli disse: Deh! dichiarami il tuo nome. Ed egli disse: Perchè domandi del mio nome ? E quivi lo benedisse.

30 E Giacobke pose nome a quel luogo Peniel †; perciocche disse: Io ho veduto Iddio a faccia a faccia; e pur la vita mi è stata salvata c

31 E il sole gli si levò come fu passato Peniel; ed egli zoppicava della coscia.

32 Perciò i figliuoli d'Israele non mangiano fino ad oggi del muscolo della commessura dell' anca ch' è sopra la giuntura della coscia; perciocchè queluomo toccò la giuntura della coscia di Giacobbe, al muscolo della commessura dell' anca.

33 POI Giacobbe alzò gli occhi, e riguardò; ed ecco, Esau veniva, menando seco quattrocent' uomini. Ed egli sparti i fanciulli in tre schiere, sotto Lea, sotto Rachele, e sotto le due serve.

2 E mise le serve e i lor figliuoli, davanti; e Lea e i suoi figliuoli, appresso; e Rachele e Giuseppe, gli ultimi.

3 Ed egli passò davanti a loro, e s' inchinò sette volte a terra, finchè fu presso al suo fratello.

4 Ed Esaù gli corse incontro, e l'abbracciò, e gli si gittò al collo, e lo baciò;

ed amendue piansero.

5 Ed Esaù alzò gli occhi, e vide quelle donne e que' fanciulli, e disse: Che ti son costoro? E Giacobbe disse: Sono i fan-

ciulli che Iddio ha donati al tuo servitore. 6 E le serve si accostarono, coi loro fi-

gliuoli, e s' inchinarono.

7 Poi Lea si accostò, co' suoi figliuoli, e s' inchinarono. Poi si accostò Giuseppe e Rachele, e s' inchinarono.

8 Ed Esaù disse a Giacobbe: Che vuoi far di tutta quell' oste che io ho scontrata? Ed egli disse: Io l' ho mandata per trovar grazia appo il mio signore.

9 Ed Esau disse: Io ne ho assai, fratel mio; tienti per te ciò ch' è tuo.
10 Ma Giacobbe disse: Deh! no; se ora io ho trovato grazia appo te, prendi dalla mia mano il mio presente; conciossiache per ciò io abbia veduta la tua faccia, il che mi è stato come se avessi veduta la faccia di Dio; e tu mi hai gradito.

11 Deh! prendi il mio presente che ti è stato condotto; perciocchè Iddio mi è stato liberal donatore, ed io ho di tutto. E gli fece forza, sì ch' egli lo prese.

12 Poi Esaù disse: Partiamoci, ed andiamocene; ed io ti accompagnerò.

13 Ma Giarobbe gli disse: Ben riconosce il mio signore che questi fanciulli son teneri; ed io ho le mie pecore e le mie vacche pregne; e se sono spinte innanzi pure un giorno, tutta la greggia

14 Deh! passi il mio signore davanti al suo servitore, ed io mi condurro pian piano, al passo di questo bestiame ch' è davanti a me, e di questi fanciulli, finchè

io arrivi al mio signore in Seir.

15 Ed Esau disse: Deh! lascia che io faccia restar teco della gente ch'è meco. Ma Giacobbe disse: Perchè questo? lascia che io ottenga questa grazia dal mio

16 Esaù adunque in quel di se ne ritornò

verso Seir, per lo suo cammino.

17 E Giacobbe parti, e venne in Succot, e si edificò una casa, e fece delle capanne per lo suo bestiame; perciò pose nome a quel luogo Succet 11.

18 Poi Giacobbe arrivò sano e salvo nella città di Sichem, nel paese di Canaan, tornando di Paddan-aram; e tese i suoi

padiglioni davanti alla città.

19 È comperò da' figliuoli d' Hemor, padre di Sichem, per cento pezze di moneta, la parte del campo, ove avea tesi i suoi padiglionia.

20 E nizzò un altare, e lo nominò Iddio,

l' Iddio d'Israele.

#### Dina ed i Siehemiti.

34. OR Dina figliuola di Lea, la quale ella avea partorita a Giacobbe, uscì

fuori, per veder le donne del paese. 2 E Sichem figliuolo d' Hemor, Hivveo, principe del paese, vedutala, la rapi, e si

giacque con lei, e la sforzò.
3 E l'animo suo si apprese a Dina, figliuola di Giacobbe; ed amb quella giovane, e la racconsolò.

4 Poi disse ad Hemor, suo padre: Pren-

dimi questa giovane per moglie.

5 E Giacobbe intese che Sichem avea contaminata Dina, sua figliuola; ed es-sendo i suoi figliuoli a' campi col suo bestiame, Giacobbe si tacque finche fosser venuti.
6 Ed Hemor padre di Sichem, venne a

Giacobbe, per parlarne con lui.
7 E quando i figliucli di Giacobbe ebbero inteso il fatto, se ne vennero da' campi; e quegli uomini furono addolorati, e gravemente adirati, che colui avesse com-messa villanta in Israele, giacendosi con la figliuola di Giacobbe; il che non si conveniva fare.

8 Ed Hemor parlo con loro, dicendo: Sichem mio figliuolo, ha posto il suo amore alla figliuola di casa vostra; deh!

dategliela per moglie.

9 Ed imparentatevi con noi; dateci le vostre figliuole, e prendetevi le nostre:

10 Ed abitate con noi; e il paese sarà a vostro comando; dimorateri, e trafficatevi, ed acquistate delle possessioni in

11 Sichem ancora disse al padre ed a fratelli di essa: Lasciate che io trovi grazia appo voi; ed io darò ciò che mi direte.

12 Imponeterri pur gran dote e presenti, ed io li darò, secondo che mi direte; e

datemi la fanciulla per moglie.

13 E i figliuoli di Giacobbe risposero a Sichem, e ad Hemor suo padre, com inganno, e lo trattermero con parole; perciocchè egli avea contaminata Dina, lor sorella.

14 E disser loro: Noi non possiam far questa cosa, di dar la nostra sorella ad un uomo incirconciso"; perciocolrè il pre-

puzio ci è cosa vituperosa.

15 Ma pur vi compiaceremo con questo, che voi siate come noi, circoncidendosi

ogni maschio d' infra voi.

16 Allora noi vi daremo le nostre figliuole, e ci prenderemo le vostre, ed abiteremo con voi, e diventeremo uno stesso-

popolo.

17 Ma, se voi non ci acconsentite di circoncidervi, noi prenderemo la nostra

fanciulla, e ce ne andremo. 18 E le lor parole piacquero ad Hemor, ed a Sichem figliuolo d' Hemor.

19 E quel giovane non indugio il far questa cosa; perciocchè egli portava affezione alla figliuola di Giacobbe; ed egli era il più onorato di tutta la casa di suo padre.

20 Ed Hemor, e Sichem sno figliuolo, vennero alla porta della città, e parlarono agli uomini della lor città, dicendo:

- 21 Questi uomini vivono pacificamente con noi, e dimoreranno nel paese, e vi trafficheranno; ed ecco, il paese è ampio assai per loro; e noi ci prenderemo le lor figliuole per mogli, e daremo loro le nostre.
- 22 Ma pure a questi patti ci compiaceranno di abitar con noi, per diventare uno stesso popolo, che ogni maschio d'infra noi sia circonciso, siccome essi son circoncisi.

23 Il lor bestiame, e le lor facoltà, e tutte le lor bestie non saranno elle nostre? compiacciamo pur loro, ed essi abiteranno

con noi:

24 E tutti quelli che uscivano per la porta della lor città, acconsentirono loro; e ogni maschio d'infra tutti quelli che uscivano per la porta della lor città, fu circon-

25 E al terzo giorno, mentre essi erano in dolore, due figlinoli di Giacobbe, Si-meone e Levi fratelli di Dina, presa ciascuno la sua spada; assalirono a man salva. la città, ed uccisero tatti i maschi d.

26 Uccisero ancora Hemor e Sichem suo figliuolo, mettendoli a fil di spadat e presero Dina della-casa di Sichem, e se ne uscirono a

27 Dope che coloro furono uccisi; sopraggiunsero i figliuoli di Giacobbe, e predarono la città; perciocche la lor sorella era

stata contaminata.

28 E presero le lor gregge, e i loro armenti, e i loro asini, e ciò ch' era nella

città e per li campi.

29 Così predarono tutte le facoltà de' Sichemiti, e tutto ciò ch' era nelle case, e menarono prigioni i lor piccoli figliuoli e

le lor mogli.

30 E Giacobbe disse a Simeone ed a Levi: Voi mi avete messo in gran turbamento, rendendomi abbominevole agli abitanti di questo paese, a' Cananei, ed a' Ferezei; laonde, avendo io poca gente, essi si rauneranno contro a me, e mi percoteranno; e sarò distrutto io e la mia famiglia.

31 Ed essi dissero: Avrebbe egli fatto della nostra sorella come d'una meretrice?

Giacobbe a Betel-Morte di Rackele e d'Issoco.

35 E IDDIO disse a Giacobbe: Levati. vattene in Betel, e dimora quivi, e fa un altare all' Iddio che ti apparve quando tu fuggivi per tema di Esaù, tuo fratello.

2 E Giacobbe disse alla sua famiglia, ed a tutti coloro ch' evano con lui: Togliete via gl'iddii stranieri che son fra voi, e purificatevi, e cambiatevi i vestimenti:

3 E noi oi leveremo, ed andremo in Betel; ed io farò quivi un altare all' Iddio che mi ha rispesto al giorno della mia angoscia, ed è stato meco per lo viaggio che io ho fatto.

4 Ed essi diedero a Giacobbe tutti gl' iddii degli stranieri, ch' erano nelle lor mani, e i monili che aveano agli orecchi; e Giacobbe li nascose sotto la quercia, ch' è vicina a Sichem.

5 Poi si partirono. E il terror di Dio fu sopra le città ch' erano d' intorno a loro; laonde non perseguirono i figliuoli di

Giacobbe<sup>c</sup>.

6 E Giacobbe, con tutta la gente ch'era con lui, giunse a Luz, ch' è nel paese di l'angan, la quale è Betel.

7 Ed edifico quivi un altare, e nomino quel luogo: L' Iddio di Betel; perciocone quivi gli apparve Iddio, quando egli si fuggiva per tema del suo fratello.

8 E Debora, balia di Rebecca, morì, e fuseppellita al disotto di Betel, sotto una

quercia, la quale Giacobbe nomino: Quercia di pianto.

9 E Iddio apparve ancora a Giacobbe, quando egli veniva di Paddan-gram, e lo benedisse.

10 E Iddio gli disse: Il tuo nome è Gincobbe: tu non sarai più nominato Gia cobbe, anzi il tuo nome sarà Israele; e gli: pose nome Israele<sup>d</sup>.

11 Oltre a ciò Iddio gli disse: Io son l' Iddio Onnipotente; cresci e moltiplica; una nazione, anzi una raunanza di nazioni, verrà da te, e re usciranno da' tuoi: lombi

12 Ed io donerò a te, ed alla tua progenie dopo te, il paese che io diedi ad Abrahamo-

e ad Isacco.

13 Poi Iddio risali d'appresso a lui, nel luogo stesso dove egli avea parlato conlui.

14 E Giacobbe rizzò un piliere di pietra nel luogo ove *Iddio* avea parlato con lui; e versò sopra esso una offerta da spandere, e vi sparse su dell' olio.

15 Giacobbe adunque pose nome Betel a quel luogo, dove Iddio avea parlato con.

lui.

16 Poi Giacobbe, co' suoi, partì di Betel; e, restandovi ancora alquanto spazio di paese per arrivare in Efrata, Rachele partorì, ed ebbe un duro parto.

17 E, mentre penava a partorire, la levatrice le disse: Non temere; perciocché-

eccoti ancora un figliuolo.

18 E, come l'anima sua si partiva, (perciocchè ella mori), ella pose nome a quel figliuolo: Ben-oni#; ma suo padre lo nominò Beniaminot.

19 E Rachele mori, e fu seppellita nella via d' Efrata, ch' è Bet-lehem.

20 E Giacobbe rizzò una pila sopra la se-poltura di essa. Quest' è la pila della sepoltura di Rachele, che dura infino al di. d'oggi.
21 E Israele si partì, e tese i suoi padi-

22 Ed avvenne, mentre Israele abitava in quel paese, che Ruben andò, e si giacque con Bilha, concubina di suo padre; e-Israele lo intese

23 Or i figliuoli di Giacobbe furono do-

dici:

24 I figlinoli di Lea furono Ruben, primogenito di Giacobbe, e Simeone, e Levi, e Giuda, ed Issacar, e Zabulon.

25 È i figliuoli di Rachele furono Giu-

seppe e Beniamino. 26 E i figliuoli di Bilha, serva di Rachele,

furono Dan, e Neftali.

27 E i figliuoli di Zilpa, serva di Lea, furono Gad, ed Aser. Questi sono i figliuoli di Giacobbe, i quali gli nacquero in Paddan-aram.

28 E Giacobbe arrivo ad Isacco, suo padre, in Marare, nella città di Arba, ch' è Hebron, ove Abrahamo ed Isacco erano dimorati.

29 Or il tempo della vita d'Isacco fu di. centottant' anni.

Gen. 49. 5, 7: Gen. 20. 12. Es. 23, 27. Deut. 2, 25. Gios. 2. 8—11, ... della destra: Gen. 49. 4. Gios. 24. 15. vios Figlio della destra: den. 32. 28:

30 Poi Isacco trapassò, e morì, e fu raccolto a' suoi popoli, vecchio, e sazio di giorni. Ed Esau e Giacobbe, suoi figliuoli, lo seppellirono.

#### Posterità d'Esaù.

36 OR queste sono le generazioni di Esau, che è Edom.

2 Esau prese le sue mogli d'infra le figli-uole de' Cananei; Ada, figliuola di Elon Hitteo; ed Oholibama, figliuola di Ana, e figliuola di Sibon Hivveo; 3 E Basemat, figliuola d'Ismaele, sorella di Nebaiot.

4 E Ada partori ad Esaù Elifaz; e Basemat partori Reüel<sup>a</sup>.

5 Ed Oholibama partori Ieus, e Ialam, e Cora. Questi sono i figliuoli di Esau, che

gli nacquero nel paese di Canaan. 6 Ed Esaù prese le sue mogli, ed i suoi figliuoli, e le sue figliuole, e tutte le persone di casa sua, e le sue gregge, e tutte le sue bestie, e tutte le sue facoltà, ch' egli avea acquistate nel paese di Canaan; ed andò nel paese, lungi da Giacobbe, suo fratello.

7 Perciocchè le lor facoltà erano troppo grandi, per poter dimorare insieme; e il paese, nel quale abitavano come forestieri, non li poteva comportare, per cagion de lor bestiami.

8 Ed Esaù abitò nella montagna di Seir.

Esaù è Edom b.

9 E queste sono le generazioni di Esau, padre degl' Idumei, nella montagna di Seir.

10 Questi sono i nomi de' figliuoli di Esaù: Elifaz, figliuolo di Ada, moglie di Esaù; e Reüel, figliuolo di Basemat, moglie di Esau°.

11 E i figliuoli di Elifaz furono Teman,

Omar, Sefo, Gatam, e Chenaz. 12 E Timna fu concubina d' Elifaz, figliuolo di Esau, e gli partori Amalec. Questi furono i figliuoli di Ada moglie di Esaù.

13 E questi furono i figliuoli di Reüel: Nahat, e Zera, e Samma, e Mizza. Questi furono i figliuoli di Basemat, moglie di

14 E questi furono i figliuoli d' Oholibama, figliuola di Ana, figliuola di Sibon, moglie di Esaù. Ella partori ad Esaù Ieus, Ialam e Cora.

15 Questi sono i duchi de' figliuoli di Esaù: de' figliuoli di Elifaz, primogenito di Esau, il duca Teman, il duca Omar, il

duca Sefo, il duca Chenaz;

16 Il duca Cora, il duca Gatam, il duca Questi furono i duchi della linea di Elifaz, nel paese degl' Idumei. Essi furono de' figliuoli di Ada.

17 E questi furono i duchi de' figliuoli di Reuel, figliuolo di Esau: il duca Nahat, il duca Zera, il duca Samma, il duca Miz-

Questi furono i duchi della linea di Reuel, nel paese degl' Idumei. Questi furono de' figliuoli di Basemat, moglie di Esaù.

18 E questi furono de' figliuoli di Oholibama, moglie di Esaù: il duca Ieus, il duca Ialam, il duca Cora. Questi furono i duchi de' figliuoli di Oholibama, figliuola di Ana, moglie di Esaù.

19 Questi furono i figliuoli di Esaù, che è Edom; e questi furono i duchi d'infra

20 Questi *furono* i figliuoli di Seir Horeo, i quali, abitavano in quel paese, cioè: Lotan, e Sobal, e Sibon, ed Ana;
21 E Dison, ed Eser, e Disan. Questi furono i duchi degli Horei, figliuoli di Seir, nel paese degl' Idumei<sup>d</sup>.
22 E i figliuoli di Lotan furono Hori, ed Herrem: e la sorella di Lotan furono

Hemam; e la sorella di Lotan fu Timna. 23 E questi furono i figliuoli di Sobal,

ciod: Alvan, e Manahat, ed Ebal, e Sefo,

ed Onam.

24 E questi furono i figliuoli di Sibon: Aia, ed Ana. Questo Ana fu colui che fu inventore de' muli nel deserto, mentre pasturava gli asini di Sibon, suo padre.

25 E questi furono i figliuoli di Ana: Dison, ed Oholibama, figliuola di Ana. 26 E questi furono i figliuoli di Dison: Hemdan, ed Esban, ed Itran, e Cheran.

27 Questi furono i figliuoli di Eser, cioè: Bilhan, e Zaavan, ed Aran.

28 Questi furono i figliuoli di Disan, cioè:

Us, ed Aran.

29 Questi furono i duchi degli Horei: il duca Lotan, il duca Sobal, il duca Sibon, il duca Ana;

30 Il duca Dison, il duca Eser, il duca Disan. Questi furono i duchi degli Horei. secondo il numero de' lor duchi nel paese

di Seir.

31 E questi furono i re, che regnarono nel paese d'Idumea, avanti che re alcuno regnasse sopra i figliuoli d' Israele.

32 Bela, figliuolo di Beor, regnò in Idumea; e il nome della sua città era Din-haba.

33\_E, morto Bela, Iobab, figliuolo di Zera, da Bosra, regnò in luogo suo.

34 E, morto Iobab, Husam, del paese

de' Temaniti, regnò in luogo suo.

35 E, morto Husam, Hadad, figliuolo di Bedad, il qual percosse i Madianiti nel territorio di Moab, regno in luogo suo; e il nome della sua città era Avit.

36 E, morto Hadad, Samla, da Masreca,

regnò in luogo suo.

37 E, morto Samla, Saul, da Rehobot del Fiume, regnò in luogo suo.

38 E, morto Saul, Baal-hanan, figliuolo

di Acbor, regnò in luogo suo.

39 E, morto Baal-hanan, figliuolo di Acbor, Hadar regno in luogo suo; il nome della cui città era Pau; e il nome della

sua moglie era Mehetabeel, figliuola di

Matred, figliuola di Mezahab.

40 E questi sono i nomi de' duchi di Esaù, per le lor famiglie, secondo i lor luoghi, nominati de' loro nomi: il duca Timna, il duca Alva, il duca Ietet;

41 II duca Oholibama, il duca Ela, il

duca Pinon;

42 Il duca Chenaz, il duca Teman, il

duca Mibsar

43 Il duca Magdiel, e il duca Iram. Questi furono i duchi degl' Idumel, spartiti secondo le loro abitazioni, nel paese della lor possessione. Così Esau fu padre degl' Idumei.

# Giuseppe venduto dai fratelli.

OR Giacobbe abitò nel paese dove suo padre era andato peregrinando, nel paese di Canaan<sup>a</sup>.

2 E le generazioni di Giacobbe furono quelle. Giuseppe, essendo giovane, d' età di diciassette anni, pasturava le gregge, co' suoi fratelli, co' figliuoli di Bilha, e co' figliuoli di Zilpa, mogli di suo padre. Ed egli rapportava al padre loro la mala fama che andava attorno di loro.

3 Or Israele amava Giuseppe più che tutti gli altri suoi figliuoli; perciocchè gli era nato nella sua vecchiezza, e gli fece

una giubba vergata.

4 E i suoi fratelli, veggendo che il padre loro l'amava più che tutti i suoi fratelli, l'odiavano, e non potevano parlar con lui

5 E Giuseppe sognò un sogno, ed egli lo raccontò a' suoi fratelli; ed essi l'odiarono

vie maggiormente.

6 Egli adunque disse loro: Deh! udite

questo sogno che io ho sognato.

7 Ecco, noi legavamo i covoni in mezzo di un campo; ed ecco, il mio covone si levò su, ed anche si tenne ritto; ed ecco, i vostri covoni furono d'intorno al mio covone, e gli s' inchinarono b.

8 E i suoi fratelli gli dissero : Regneresti tu pur sopra noi? signoreggeresti tu pur sopra noi? Essi adunque l'odiarono vie maggiormente per i suoi sogni, e per le sue parole.

9 Ed egli sognò ancora un altro sogno, e lo raccontò a' suoi fratelli, dicendo: Ecco, io ho sognato ancora un sogno: ed ecco, il sole, e la luna, ed undici stelle, mi s' in-

chinavano.

10 Ed egli lo raccontò a suo padre, e a suoi fratelli. E suo padre lo sgrido, e gli disse: Quale è questo sogno che tu hai sognato? avremo noi, io, e tua madre, e i tuoi fratefii, pure a venire ad inchinarci a te a terra?

11 E i suoi fratelli gli portavano invidia ; ma suo padre riserbava-appo se queste

12 Or i suoi fratelli andarono a pasturar le gregge del padre loro in Sichem.

13' Ed Israele disse a Giuseppe: I tuoi fratelli non pasturano essi in Sichem? Vieni, ed io ti manderò a loro. Ed egli disse: Eccomi

14 Ed esso gli disse: Or va, e vedi se i tuoi fratelli, e le gregge, stanno bene, e rapportamelo. Così lo mandò dalla valle di Hebron; ed egli venne in Sichem.

15 Ed un uomo lo trovo ch' egli andava errando per li campi: e quell' uomo lo domandò, e gli disse: Che cerchi?

16 Ed egli disse: Io cerco i miei fratelli; deh! insegnami dove essi pasturano.

17 E quell' uomo gli disse: Essi son partiti di qui; perciocchè io li udii che dicevano: Andiamocene in Dotain. Giuseppe adunque andò dietro a' suoi fratelli, e li trovò in Dotain.

18 Ed essi lo videro da lungi; ed avanti che si appressasse a loro, macchinarono

contro a lui, per ucciderlo d.

19 E dissero l'uno all'altro: Ecco cotes-

to sognatore viene.

20 Ora dunque venite, ed uccidiamolo; e poi gittiamolo in una di queste fosse; e noi diremo che una mala bestia l' ha divorato; e vedremo che diverranno i suoi

21 Ma Ruben, udendo questo, lo riscosse dalle lor mani, e disse: Non percotiamolo

22 Ruben ancora disse loro: Non ispandete il sangue; gittatelo in quella fossa ch' è nel deserto, ma non gli mettete la mano addosso; per riscuoterio dalle lor mani, e per rimenarlo a suo padre.

23 E, quando Giuseppe fu venuto a' suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua giubba, di quella giubba vergata ch' egli area

indosso.

24 Poi lo presero, e lo gittarono in quella fossa: or la fossa era vota, e non vi era

acqua alcuna dentro.

25 Poi si assettarono per prender cibo, ed alzarono gli oechi, e videro una carovana d' Ismaeliti che veniva di Galaad, i cui cammelli erano carichi di cose preziose, di balsamo e di mirra; ed essi andavano per portar quelle cose in Egitto.

26 E Giuda disse a' suoi fratelli: Che guadagno faremo, quando avremo ucciso il nostro fratello, ed avremo occultato il

suo sangue?

27 Venite, vendiamolo a cotesti Ismaeliti, e non mettiamogli la mano addosso; perciocchè egli è nostro fratello, nostra carne. E i suoi fratelli gli acconsentirono.

28 E come que' mercatanti Madianiti passavano, essi trassero e fecero salir Giuseppe fuor di quella fossa, e per venti sicli d'argento lo vendettero a quegl' Ismaeliti; ed essi lo menarono in Egitto. 29 Or Ruben tornò alla fossa, ed ecco,

Giuseppe non v'era più; ed egli stracciò

i suoi vestimenti.

30 E tornò a' suoi fratelli, e disse: Il fanciullo non si trova; ed io, dove andrò io?

ciullo non si trova; ed io, dove andrò io? 31 Ed essi presero la giubba di Giuseppe; e scannarono un becco, e tinsero quella col sangue.

32 E mandarono a portar quella giubba vergata al padre loro, ed a dirgli: Noi abbiam trovata questa giubba: riconosci ora se è la giubba del tuo figliuolo, o no.

33 Ed egli la riconobbe, e disse: Questa è la giubba del mio figliuolo; una mala bestia l' ha divorato; Giuseppe per certo è

stato lacerato.

34 E Giacobbe stracciò i suoi vestimenti, e si mise un sacco sopra i lombi, e fece cordoglio del suo figliuolo per molti

giorni.

35 E tutti i suoi figliuoli, e tutte le sue figliuole, si levarono per consolarlo; ma egli rifiutò di esser consolato, e disse: Certo io scenderò con cordoglio al mio figliuolo nel sepolcro. E suo padre lo pianse.

36 E que' Madianiti, menato Giuseppe in Egitto, lo vendettero a Potifarre, Eunuco di Faraone, Capitan delle guardie.

# Giuda e Tamar.

38 OR avvenne in quel tempo, che Giuda discese d'appresso a' suoi fratelli, e si ridusse ad albergare in casa di un uomo Adullamita, il cui nome era Hira.

2 E Giuda vide quivi una figliuola di un uomo Cananeo, il nome del quale era Sua; ed egli la prese per moglie, ed entrò

da lei.

3 Ed ella concepette e partori un figliuo-

lo, al quale Giuda pose nome Er.

4 Poi ella concepette ancora, e partori un

figliuolo, e gli pose nome Onan.

5 Ed ella partori ancora un figliuolo, e gli pose nome Sela; or *Giuda era* in Chezib, quando ella lo partorì.

6 E Giuda prese una moglie ad Er, suo primogenito, il cui nome era Tamar.

7 Ma Er, primogenito di Giuda, dispiacque al Signore, e il Signore lo fece morire.

8 E Giuda disse ad Onan: Entra dalla moglie del tuo fratello, esposala per ragion di consanguinità, e suscita progenie al tuo fratello.

9 Ma Onan, sapendo che quella progenie non sarebbe sua, quando entrava dalla moglie del suo fratello, si corrompeva in terra, per non dar progenie al suo fratello. 10 E ciò ch' egli faceva dispiacque al Si-

gnore; ed egli fece morire ancora lui.

11 E Giuda disse a Tamar, sua nuora: Stattene vedova in casa di tuo padre, finchè Sela, mio figliuolo, sia divenuto grande; perciocchè egli diceva: E' si convien provvedere che costui ancora non muoia, come i suoi fratelli. Tamar adunque se ne andò, e dimorò in casa di suo padre.

12 E, dopo molti giorni, morì la figliuola di Sua, moglie di Giuda; e, dopo che Giuda si fu consolato, salì in Timna, con Hira Adullamita, suo famigliare amico, a' tonditori delle sue pecore.

13 Ed e' fu rapportato a Tamar, e detto : Ecco, il tuo suocero sale in Timna, per

tonder le sue pecore.

14 Allora ella si levò d'addosso gli abiti suoi vedovili, e si coperse di un velo, e se ne turò il viso, e si pose a sedere in una forca di via, ch' è in su la strada, traendo verso Timna; perciocchè vedeva che Sela era divenuto grande, e pure ella non gli era data per moglie.

15 E Giuda la vide, e stimò lei essere una meretrice; conciossiachè ella avesse co-

perto il viso.

16 E, stornatosi verso lei in su la via, le disse: Deh! permetti che io entri da te: (perciocchè egli non sapeva ch' ella fosse sua nuora.) Ed ella gli disse: Che mi darai, perche tu entri da me?

17 Ed egli le disse: Io ti manderò un

17 Ed egli le disse: Io ti manderò un capretto della greggia. Ed ella disse: Mi darai tu un pegno, finchè tu me l'abbi

mandato?

18 Ed egli disse: Qual pegno ti darò io? Ed ella disse: Il tuo suggello, e la tua benda, e il tuo bastone che tu hai in mano. Ed egli le diede quelle cose, ed entrò da lei, ed ella concepette di lui.

19 Poi si levò, e se ne andò, e si levò d'addosso il suo velo, e si rivestì i suoi

abiti vedovili.

20 E Giuda mandò il capretto per le mani di quell' Adullamita, suo famigliare amico, per ritrarre il pegno da quella donna; ma egli non la trovò.

21 E ne domandò gli uomini del luogo dove era stata, dicendo: Dove è quella meretrice ch' era in questa forca di via in su la strada? Ed essi risposero: Qui non è stata alcuna meretrice.

22 Ed egli se ne ritornò a Giuda, e gli disse: Io non ho trovata colei; ed anche gli uomini di quel luogo mi hanno detto:

Qui non è stata alcuna meretrice.

23 E Giuda disse: Tengasi pure il pegno, che talora noi non siamo in isprezzo; ecco, io le ho mandato questo capretto; ma tu non l'hai trovata.

24 Or intorno a tre mesi appresso, fu rapportato, e detto a Giuda: Tamar, tua nuora, ha fornicato, ed anche ecco, è gravida di fornicazione. E Giuda disse:

Menatela fuori, e sia arsa b

25 Come era menata fuori, mandò a dire al suo suocero: Io son gravida di colui al quale appartengono queste cose. Gli mandò ancora a dire: Riconosci ora di cui è questo suggello, e queste bende, e questo bastone.

26 E Giuda riconobbe quelle cose, e disse: Ell' è più giusta di me: conciossiache

ella abbia fatto questo, perciocchè io non l'ho data per moglie a Sela, mio figliuolo. Ed egli non la conobbe più da indi innanzi.

27 Or avvenne che al tempo ch' ella dovea partorire, ecco, avea due gemelli in corpo.

28 E, mentre partoriya, l'uno porse la mano; e la levatrice la prese, e vi lego dello scarlatto sopra, dicendo: Costui è

uscito il primo.

29 Ma avvenne ch' egli ritrasse la mano; ed ecco, il suo fratello uscì fuori; e la levatrice disse: Qual rottura hai tu fatta? la rottura sia sopra te; e gli fu posto nome Fares.

30 Poi usci il suo fratello che avea lo scarlatto sopra la mano; e gli fu posto

nome Zara.

Giuseppe resiste alla moglie di Potifarre.

39 ORA, essendo stato Giuseppe menato in Egitto, Potifarre, Eunuco di Faraone, Capitan delle guardie, uomo Egizio, lo comperò da quegl' Ismaeliti, che l' aveano menato".

2 E il Signore fu con Giuseppeb; e fu uomo che andava prosperando; e stette in

casa del suo signore Egizio.

3 E il suo signore vide che il Signore era con lui, e che il Signore gli prosperava nelle mani tutto ciò ch' egli faceva.

4 Laonde Giuseppe venne in grazia di esso, e gli serviva; ed egli lo costitui sopra tutta la sua casa, e gli diede in mano tutto

ciò ch' egli avea.

5 E da che quell' Egizio l'ebbe costituito sopra la sua casa, e sopra tutto ciò ch' egli avea, il Signore benedisse la casa di esso, per amor di Giuseppe; e la benedizione del Signore fu sopra tutto ciò ch'egli avea in casa, e ne' campi.

6 Ed egli rimise nelle mani di Giuseppe tutto ciò ch' egli avea, e non tenea ragion con lui di cosa alcuna, salvo del suo mangiare. Or Giuseppe era formoso, e di

bell' aspetto.

7 Ed avvenne, dopo queste cose, che la moglie del signore di Giuseppe gli pose l' occhio addosso, e gli disse: Giaciti

meco.

8 Ma egli il ricusò, e disse alla moglie del suo signore: Ecco, il mio signore non tiene ragione meco di cosa alcuna che sia in casa, e mi ha dato in mano tutto ciò ch' egli ha.

9 Egli stesso non è più grande di me in questa casa, e non mi ha divietato null'altro che te; perciocchè tu sei sua moglie; come dunque farei questo gran male,

e peccherei contro a Dio?

10 E, benchè ella gliene parlasse ogni giorno, non però le acconsenti di giacerlesi allato, per esser con lei.

11 Or avvenne un giorno, che, essendo

egli entrato in casa per far sue faccende, e non *essendovi* alcuno della gente di casa. ivi in casa;

12 Ella, presolo per lo vestimento, gli disse: Giaciti meco. Ma egli, lasciatole il suo vestimento in mano, se ne fuggi, e

se ne uscì fuori.

13 E, quando ella vide ch' egli le avea lasciato il suo vestimento in mano, e che

se ne era fuggito fuori;

14 Chiamò la gente di casa sua, e disse loro: Vedete, egli ci ha menato in casa un uomo Ebreo per ischernirci; esso venne a me per giacersi meco; ma io gridai ad alta voce.

15 E come egli udi che io avea alzata la voce, e gridava, lasciò il suo vestimento appresso a me, e se ne fuggì, e se ne uscì

fuori.

16 Ed ella ripose il vestimento di Giuseppe appo sè, finchè il signore di esso fosse tornato in casa sua.

17 Poi gli parlò in questa maniera: Quel servo Ebreo che tu ci menasti venne a me

per ischernirmid.

18 Ma, come io ebbi alzata la voce, ed ebbi gridato, egli lasciò il suo vestimento

appresso a me, e se ne fuggi fuori.

19 E quando il signore di Giuseppe ebbe intese le parole che sua moglie gli diceva, cioè: Il tuo servo mi ha fatte cotali cose, si accese nell' ira

20 E il signore di Giuseppe lo prese, e lo mise nel Torrione, ch' era il luogo dove i prigioni del re erano incarcerati; ed egli

fu ivi nel Torriones.

21 E il Signore fu con Giuseppe, e spiegò la sua benignità inverso lui, e lo rendette

grazioso al prigioniere

22 E il prigiomere diede in mano a Giuseppe tutti i prigioni ch' erano nel Torrione; ed egli faceva tutto ciò che vi si avea a fare.

23 Il prigioniere non riguardava a cosa alcuna ch'egli aresse nelle mani; percioc-chè il Signore era con lui; e il Signore prosperava tutto quello ch' egli faceva.

#### Giusoppe in carcere.

OR, dopo queste cose, avvenne che il coppiere del re di Egitto, e il panattiere, peccarono contro al re di Egitto, lor signore.

2 E Faraone si crucciò gravemente contro a que' suoi due Eunuchi, h cioè: contro al coppier maggiore, e contro al panattier

maggiore.

3 E li fece mettere in prigione in casa del Capitan delle guardie, nel Torrione, nello stesso luogo ove Giuseppe era incarcerato.

4 E il Capitan delle guardie commise a Giuseppe d'esser con loro; ed egli li serviva. Ed essi furono un anne in prigione. 5 Ed amendue, il coppiere ed il panattiere

i cioè Rottura. a Sal. 105. 17. <sup>c</sup> Prov. 6. 29, 32, d Es. 23. 1. 6 Prov. 6. 34, 35. b Fat. 7. 9. 9 Prov. 16. 7; Dan. 1. 9. Prov. 16. 14. 1 Piet. 2. 19. 2--2

del re di Egitto, ch' erano incarcerati nel Torrione, sognarono ciascuno un sogno in una stessa notte, conveniente alla interpretazione che ne fu data a ciascun d'essi.

6 E Giuseppe, venuto la mattina a loro, li riguardò; ed ecco, erano conturbati.
7 Ed egli domandò quegli Eunuchi di

Faraone, ch' erano seco in prigione, in casa del suo signore, dicendo: Perchè sono oggi le vostre facce meste?

8 Ed essi gli dissero: Noi abbiam sognato ciascuno un sogno, e non vi è alcuno che ce lo interpreti. E Giuseppe disse loro: Le interpretazioni non apparten-

9000 esse a Dio? deh! raccontatemeli.
9 E il coppier maggiore raccontò a Giuseppe il suo sogno, e gli disse: E' mi pareva nel mio sogno di veder davanti a

me una vite.

10 E in quella vite erano tre tralci; e parve ch' ella germogliasse, poi che fiorisse, ed in fine *che* i suoi grappoli maturassero le uve.

11 Ed io avea la coppa di Faraone in mano; e prendeva quelle uve, e le spremeva nella coppa di Faraone, e dava la coppa in mano a Faraone.

12 E Giuseppe gli disse: Quest'è l'interpretazione di cotesto sogno: I tre tralci

son tre giorni.

13 Fra qui e tre giorni, Faraone, rivedendo la sua famiglia, ti rassegnerà, e ti rimettera nel tuo stato; e tu porgerai in mano a Faraone la sua coppa, secondo il tuo primiero ufficio, quando eri suo cop-

14 Ma abbi appo te memoria di me, quando avrai del bene; ed usa, ti prego, benignità inverso me, e fa menzion di me a Faraone, e fa che io esca fuor di questa

15 Perciocchè in verità io sono stato rubato dal paese degli Ebrei; ed anche qui non ho fatto nulla, perchè io dovessi esser messo in questa fossa.

16 E il panattier maggiore, veggendo che Giuseppe avea interpretato il sogno di colui in bene, disse a Giuseppe: A me ancora pareva nel mio sogno di aver tre panieri bianchi in su la testa.

17 E nel più alto paniere vi erano di tutte le vivande di Faraone, di lavoro di fornaio; e gli uccelli le mangiavano di dentro quel paniere d' in sul mio capo.

18 E Giuseppe rispose, e disse: Questa è l'interpretazione di cotesto sogno: I tre

panieri son tre giorni.

19 Fra qui e tre giorni, Faraone, rivedendo la sua famiglia, ti casserà, e ti torrà il tuo ufficio, e ti farà appiccare ad un legno, e gli uccelli ti mangeranno la carne d'addosso.

20 Ed egli avvenne il terzo giorno appresso ch' era il giorno della natività di Faraone, ch' egli fece un convito a tutti i suoi servitori; e trovò fra' suoi servitori

rassegnati, il coppier maggiore, e il panattier maggiore.

21 Ed egli rimise il coppier maggiore nel suo ufficio di coppiere; ed egli porse la coppa in mano a Faraone.

22 Ma fece appiccare il panattier mag-giore, secondo l'interpretazione che Giu-

seppe avea lor data.

23 E il coppier maggiore non si ricordò di Giuseppe; anzi lo dimenticò.

Giuseppe interpreta i sogni di Faraone.

ED avvenne, in capo di due anni intieri, che Faraone sogno, e gli pareva di essere presso al fiume.

2 Ed ecco, dal fiume salivano sette vacche di bella apparenza, e grasse, e carnose, e

pasturavano nella giuncaia.

3 Poi ecco, dal flume salivano sette altre vacche di brutta apparenza, e magre, e scarne; e si fermarono presso a quelle altre in su la riva del fiume.

4 E le vacche di brutta apparenza, e magre, e scarne, mangiarono le sette vacche di bella apparenza, e grasse. E Faraone-

si risvegliò.

5 Poi, raddormentatosi, sognò di nuovo: ed ecco, sette spighe prospere, e belle, salivano da un gambo.

6 Poi ecco, sette altre spighe minute, ed arse dal vento Orientale, germogliavano

dopo quelle.
7 E le spighe minute tranghiottirono le sette spighe prospere e piene. E Faraone

si risvegliò; ed ecco un sogno.

8, E, venuta la mattina, lo spirito suo fu conturbato; e mandò a chiamar tutti i Magi ed i Savi d'Egitto, e raccontò loro i suoi sogni; ma non vi fu alcuno che li potesse interpretare a Faraone.

9 Allora il coppier maggiore parlò a Faraone, dicendo: Io mi rammemoro oggi i

miei falli.

10 Faraone si crucció già gravemente contro a' suoi servitori, e mise me e il panattier maggiore in prigione, in casa del Capitan delle guardie.

11 E sognammo egli ed io, in una stessa notte ciascuno un sogno; noi sognammo. ciascuno il suo sogno, conveniente all' in-terpretazione che ne fu data.

12 Or quivi con noi era un giovane E-breo, servitor del Capitan delle guardie, al quale noi raccontammo i nostri sogni, ed egli ce l' interpretà, dando l' interpretazione a ciascuno secondo il suo sogno.

13 Ed avvenne che, secondo l'interpretazione ch' egli ci avea data, Faraone mi rimise nel mio stato, e fece appiccar quel-

14 Allora Faraone mandò a chiamar Giuseppe, il quale prestamente fu tratto fuor della fossa; ed egli si tondè, e si cambiò i vestimenti, e venne a Faraone.

15 E Faraone disse a Giuseppe: Io ho

sognato un sogno, e non vi è niuno che l'interpreti; or io ho udito dir di te, che tu intendi i sogni, per interpretarli.

16 E Giuseppe rispose a Faraone, dicendo: V'è altri che me; Iddio risponderà ciò che sarà per la prosperità di Faraone<sup>a</sup>.

17 E Faraone disse a Giuseppe: E' mi pareva nel mio sogno che io stava presso alla riva del fiume.

18 Ed ecco, dal fiume salivano sette vacche, grasse, e carnose, e di bella apparen-

za, e pasturavano nella giuncaia.

19 Poi ecco, sette altre vacche salivano dietro a quelle, magre, e di bruttissima apparenza, e scarne; io non ne vidi mai di così misere in tutto il paese di Egitto.

20 E le vacche magre, e misere, mangia-

rono le sette prime vacche grasse.

21 E quelle entrarono loro in corpo; ma pur non se ne riconobbe nulla; conciossiachè fossero di così brutto aspetto, come prima. Ed io mi risvegliai.

22 E mi parve ancora, sognando, veder sette spighe piene, e belle, che salivano da

uu gambo.

23 Poi ecco, sette altre spighe aride, minute, arse dal vento Orientale, germo-

gliarono dopo quelle.

24 E le spighe minute tranghiottirono le sette spighe belle. Or io ho detti questi sogni a' Magi; ma non vi è stato alcuno che me li abbia saputi dichiarare.

25 Allora Giuseppe disse a Faraone: Ciò che ha sognato Faraone è una stessa cosa. Iddio ha significato a Faraone ciò ch' egli

e per fare.

26 Le sette vacche belle son sette anni; e le sette spighe belle sono altresì sette anni; l'uno e l'altro sogno sono una stessa cosa.

27 Parimente, le sette vacche magre e brutte, che salivano dopo quelle, son sette anni; e le sette spighe vote, arse dal vento Orientale, saranno sette anni di fame.

28 Questo è quello che io ho detto a Faraone: Che Iddio ha mostrato a Faraone

ció ch' egli è per fare.

29 Ecco, vengono sette anni di grande abbondanza in tutto il paese di Egitto.

3) Poi, dopo quelli, verranno sette anni di fame; e tutta quella abbondanza sarà dimenticata nel paese di Egitto; e la fame consumerà il paese b.

31 E quell' abbondanza non si conoscerà nel paese, per cagion di quella fame che rerrà appresso; perciocchè ella sarà mol-

to aspra.

32 É quant' è a ciò che il sogno è stato reiterato per due volte a Faraone, ciò è arvenuto, perchè la cosa è determinata da Dio: e Iddio l'eseguirà tosto.

33 Ora dunque provveggasi Faraone di

33 Ora dunque provveggasi Faraone di un uomo intendente e savio, il quale egli costituisca sopra il paese di Egitto.

34 Faraone faccia questo: Ordini de' commessari nel paese; e facciasi dare il quinto della rendita del paese di Egitto, ne' sette anni dell' abbondanza.

35 E adunino essitutta la vittuaglia di questi sette buoni anni che vengono, e ammassino il grano sotto la mano di Faraone, per vittuaglia nelle città; e lo conservino.

36 E quella vittuaglia sarà per provvisione del paese, ne' sette anni della fame che saranno nel paese di Egitto; e il paese non sarà distrutto per la fame.

37 E la cosa piacque a Faraone e a tutti

i suoi servitori.

38 E Faraone disse a' suoi servitori: Potremmo noi trovare alcuno pari a costui, ch' è uomo in cui è lo Spirito di Dio!

39 E Faraone disse a Giuseppe: Poichè Iddio ti ha manifestato tutto questo, e'non vi è alcuno intendente, nè savio, come sei tu.

40 Tu sarai sopra la mia casa, e tutto il mio popolo ti bacerà in bocca; io non sarò più grande di te, salvo che nel trono.

41 Oltre a ciò, Faraone disse a Giuseppe: Vedi, io ti costituisco sopra tutto il paese

di Egitto.

42 E Faraone si trasse il suo anello di mano, e lo mise in mano a Giuseppe, e lo fece vestir di vestimenti di bisso, e gli mise una collana d'oro al collo.

43 E lo fece salir sopra il carro della seconda persona del suo regno; e si gridava davanti a lui: Ognuno s' inginocchi; e ch' egli lo costituiva sopra tutto il paese di Egitto.

44 Faraone disse ancora a Giuseppe: Io son Faraone; niuno leverà il piè, nè la mano, in tutto il paese di Egitto, senza te.

45 E Faraone pose nome a Giuseppe, Safenatpaanea!; e gli diede per moglie Asenat, figliuola di Potifera, Governatore di On. E Giuseppe andò attorno per lo paese di Egitto.

46 (Or Giuseppe era d'età di trent'anni, quando egli si presentò davanti a Faraone, re di Egitto.) Giuseppe adunque si parti dal cospetto di Faraone, e passò per tutto

il paese di Egitto.

47 E la terra produsse a menate, ne' sette

anni dell' abbondanza.

48 E Giuseppe adunò tutta la vittuaglia di quei sette anni, che furono nel paese di Egitto, e la ripose nelle città; egli ripose in ciascuna tutta la vittuaglia del contado circonvicino.

49 Giuseppe adunque ammassò grano in grandissima quantità, come la rena del mare; tanto che si rimase di annoverarlo;

perciocche era innumerabile.

50 Ora, avanti che venisse il primo anno della fame, nacquero a Giuseppe due figliuoli; i quali Asenat, figliuola di Potifera, Governatore di On, gli partori.

Dan. 2. 11, 28—30, 47. b Gen. 47. 13. Num. 28. 19. d Prov. 6. 6—8. e Fat. 7. 10. cioè Salvator del secolo, o in lingua copta: Colni cui sono rivelati i segreti.

51 E Giuseppe pose nome al primogenito Manasse; perciocchè, disse egli, Iddio mi ha fatto dimenticare ogni affanno, e tutta la casa di mio padre.

52 E pose nome al secondo, Efraim; perciocchè, disse egli, Iddio mi ha fatto frut-

tare nel paese della mia afflizione.

53 Poi, finiti i sette anni dell' abbondanza

che fu nel paese di Egitto;

54 Cominciarono a venire i sette anni della fame, siccome Giuseppe avea detto; e vi fu fame per tutti i paesi; ma per tutto Egitto vi era del pane.

55 Alla fine tutto il paese di Egitto fu anch' esso affamato, e il popolo gridò a Faraone per del pane. E Faraone disse a tutti gli Egizj: Andate a Giuseppe, e fate ciò ch' egli vi dirà.

56 Ed essendo la fame per tutto il paese, Giuseppe aperse tutti i granai, e ne vende agli Egizi. E la fame si aggravo nel

paese di Egitto.

57 Da ogni paese eziandío si veniva in Egitto a Giuseppe, per comperar del grano; perciocche la fame si era aggravata per tutta la terra.

# I fratelli di Giuseppe scendono in Egitto.

42 E GIACOBBE, veggendo che vi era del grano da vendere in Egitto, disse a' suoi figliuoli: Perchè state a riguardarvi l'un l'altro?

2 Poi disse: Ecco, io ho udito che in Egitto v' è del grano da vendere; scendete là, e comperatecene di là; e noi viveremo,

e non morremoa

3 E dieci de' fratelli di Giuseppe scesero in Egitto, per comperar del grano di là.

4 Ma Giacobbe non mandò Beniamino, fratello di Giuseppe, co' suoi fratelli; per-ciocchè diceva: E' si convien guardare che talora alcuna mortale sciagura non gl' intervenga.

5 I figliuoli d' Israele adunque giunsero in Egitto, per comperar del grano, per mezzo altri che vi andavano; perciocchè

la fame era nel paese di Canaan.

6 Or Giuseppe ch' era rettor del paese, vendeva il grano a ciascun popolo della terra. I fratelli di Giuseppe adunque, essendo giunti, s' inchinarono a lui, con la faccia verso terra.

7 E, come Giuseppe ebbe veduti i suoi fratelli, li riconobbe; ma pur s' infinse strano inverso loro, e parlò loro aspramente, e disse loro: Onde venite voi? Ed essi dissero: Dal paese di Canaan, per comperar della vittuaglia.

8 Giuseppe adunque riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobber lui.

9 E Giuseppe și ricordo de sogni c ch'egli avea sognati di loro, e disse loro: siete spie; voi siete venuti per vedere i sforniti del paese.

10 Ma essi dissero: No, signor mio, anzi i tuoi servitori son venuti per comperar della vittuaglia.

11 Noi siamo tutti figliuoli di uno stessouomo; noi *siamo uomini* leali; i tuoi ser-

vitori non furono *giammai* spie.

12 Ed egli disse loro: No; anzi voi siete venuti per veder i luoghi sforniti del paese.

13 Ed essi dissero: Noi, tuoi servitori, eravano dodici fratelli, figliuoli di uno stesso uomo, nel paese di Canaan; ed ecco, il minore è oggi con nostro padre, e unonon è più.

14 E Giuseppe disse loro: Quest' è pur quello che io vi ho detto, che voi siete

spie.

15 E' si farà prova di voi in questo: Come vive Faraone, voi non partirete di qui, prima che il vostro fratel minore sia

venuto qua.

16 Mandate un di voi a prendere il vostro fratello; e voi restate qui incarcerati, e si farà prova delle vostre parole, se vi è in voi verità; se no, come vive l'araone, voi siete spie.

17 E li serrò in prigione, per tre di.

18 E al terzo giorno, Giuseppe disse loro: Fate questo, e voi viverete; io temo Iddio.

19 Se voi siete uomini leali, uno di voi fratelli rimanga incarcerato nella prigione dove siete stati posti, e voi altri andate, portatene del grano, secondo la necessità delle vostre case.

20 E menatemi il vostro fratel minore, e così le vostre parole saranno verificate, e

voi non morrete. Ed essi fecero così. 21 E dicevano l'uno all'altro: Certamente noi siamo colpevoli intorno al nostro fratello; perciocchè noi vedemmo l'angoscia dell'anima sua, quando egli ci supplicava, e non l'esaudimmo; perciò è avvenuta questa angoscia a noi

22 E Ruben rispose loro, dicendo: Non vi diceva io: Non peccate contro al fanciullo? ma voi non mi voleste ascoltare; perciò altresi, ecco, è domandata ragion

del suo sangue":

23 Or essi non sapevano che Giuseppe l'intendesse; perciocchè fra loro vi eru

un interprete.

24 E Giuseppe si rivoltò indietro da loro, e pianse. Poi ritornò a loro, e parlò loro, e prese d'infra loro Simeone, il quale egli fece incarcerare in lor presenza.

25 Poi Giuseppe comandò che si empiessero di grano le lor sacca, e che si rimet-tessero i danari di ciascun d'essi nel suo sacco, e che si desse loro provvisione per lo viaggio. E così fu lor fatto. 26 Ed essi, caricato sopra i loro asini il

grano che aveano comperato, si partirono

di là.

27 E l' uno di essi, aperto il suo sacco, per dar della pastura al suo asino nell'albergo, vide i suoi danari ch' erano alla

bocca del suo sacco.

28 E disse a' suoi fratelli: I miei danari mi sono stati restituiti; e anche eccoli nel mio sacco. E il cuore isvenne loro, e si spaventarono, dicendo l' uno all' altro: Che cosa è questo che Iddio ci ha fatto?

29 Poi, venuti a Giacobbe, lor padre, nel paese di Canaan, gli raccontarono tutte le cose ch' erano loro intervenute, dicendo:

30 Quell' uomo, che è rettor del paese, ci ha parlato aspramente, e ci ha trattati da

spie del paese.

31 E noi gli abbiam detto: Noi siamo uomini leali; noi non fummo giammai

32 Noi eravamo dodici fratelli, figliuoli di nostro padre, e l' uno non è più; e il minore è oggi con nostro padre, nel paese di Canaan.

33 E quell' uomo, rettor del paese, ci ha detto: Per questo conoscerò che voi siete womini leali; lasciate un di voi fratelli, appo me, e prendete quanto vi fa bisogno per la necessità delle vostre case, e andate.

34 E menatemi il vostro fratel minore; ed io conoscerò che voi non siete spie, anzi nomini leali; ed io vi renderò il vostro fratello, e voi potrete andare attorno

trafficando per lo paese.

35 Ora, come essi votavano le lor sacca, ecco, il sacchetto de' danari di ciascuno era nel suo sacco; ed essi, e il padre loro, videro i sacchetti de' lor danari, e temet-

36 E Giacobbe, lor padre, disse loro: Voi mi avete orbato di figliuoli; Giuseppe non è più, Simeone non è più, e ancora volete tormi Beniamino; tutte queste cose son contro a me.

37 E Ruben disse a suo padre: Fa morire i miei due figliuoli, se io non te lo riconduco; rimettilo nelle mie mani, ed io te lo

ricondurrò.

38 Ma Giacobbe disse: Il mio figliuolo non iscenderà con voi; perciocche il suo fratello è morto, ed egli è rimaso solo; e, se gli avvenisse alcuna mortale sciagura per lo viaggio che farete, voi fareste scender la mia canutezza con cordoglio nel sepolero.

2 E, dopo ch' essi ebber finito di OR la fame era grave nel paese. mangiare il grano che aveano portato di Egitto, il padre loro disse loro: Tornate a comperarci un poco di vittuaglia.

3 E Giuda gli disse; Quell' uomo çi ha espressamente protestato, e detto: Voi non vedrete la mia faccia, che il vostro

fratello non sia con voi.

4 Se tu mandi il nostro fratello con noi, noi scenderemo, e ti compereremo della vittuaglia.

5 Ma, se pur tu non vel mandi, noi non

iscenderemo; perciocchè quell' uomo ci ha detto: Voi non vedrete la mia faccia, che il vostro fratello non sia con voi.

6 E Israele disse: Perchè mi avete voi fatto questa offesa, di dichiarare a quel-

l' uomo che avevate ancora un fratello?
7 Ed essi dissero: Quell' uomo ci domando partitamente di noi, e del nostro parentado, dicendo: Il padre vostro vive egli ancora? avete voi alcun altro fratello? E noi gliene demmo contezza, secondo quelle parole; potevamo noi in alcun modo sapere ch' egli direbbe: Fate venire il vostro fratello?

8 E Giuda disse a Israele, suo padre: Lascia venire il giovane meco, e noi ci leveremo, e andremo, e viveremo, e non morremo, e noi, e tu, e le nostre famiglie.

9 lo te lo sicuro; ridomandalo dalla mia mano; se io non tel riconduco, e non tel rappresento, io sarò colpevole inverso te in perpetuo.

10 Che se non ci fossimo indugiati, certo ora saremmo già ritornati due volte.

11 E Israele, lor padre, disse loro: Se pur qui così bisogna fare, fate questo: Prendete delle più isquisite cose di questo paese nelle vostre sacca, e portatene un presente a quell' uomo; un poco di balsamo, e un poco di mele, e degli aromati, e della mirra, e de' pinocchi, e delle mandorle<sup>a</sup>

12 E pigliate in mano danari al doppio; riportate eziandio i danari che vi furono rimessi alla bocca de' vostri sacchi b; forse

fu errore.

13 E prendete il vostro fratello, e levatevi

e ritornate a quell' uomo.

14 E facciavi l' Iddio Onnipotente trovar pietà appo quell' uomo, sì ch' egli vi ri-lasci il vostro altro fratello, e Beniamino; e se pure io sarò orbato di figliuoli, sialo.

15 Quegli uomini adunque presero quel presente, presero eziandio danari al doppio, e Beniamino; e, levatisi, scesero in Egitto, e si presentarono davanti a Giuseppe.

16 E Giuseppe, veggendo Beniamino con loro, disse al suo mastro di casa: Mena questi uomini dentro alla casa, e ammazza delle carni, e apparecchiale; perciocchè questi uomini mangeranno meco a meriggio.

17 E colui fece come Giuseppe avea detto, e menò quegli uomini dentro alla casa di Giuseppe.

18 E quegli uomini temettero, perciocche erano menati dentro alla casa di Giuseppe, e dissero: Noi siamo menati qua entro per que danari che ci furono tornati ne' nostri sacchi la prima volta; acciocche egli si rivolti addosso a noi, e si avventi contro a noi, e ci prenda per servi, insieme co' nostri asini.

19 E accostatisi al mastro di casa di

Giuseppe, gli parlarono in su l'entrata della casa.

20 E dissero: Ahi, signor mio! certo da principio noi scendemmo per comperar della vittuaglia.

21 Or avvenne, come fummo giunti all' albergo, che, aprendo i nostri sacchi, ecco, i danari di ciascun di noi erano alla bocca del suo sacco; i nostri danari vi erano appunto secondo il lor peso; e noi li abbiamo riportati con noi.

22 Abbiamo, oltre a ciò, portati nelle nostre mani altri danari per comperar della vittuaglia; noi non sappiamo chi mettesse i nostri danari ne' nostri sacchi.

23 Ed egli disse loro: Datevi pace; non temiate; l' Iddio vostro, e l' Iddio del padre vostro, ha messo un tesoro ne' vostri sacchi; i vostri danari mi vennero in mano. Poi trasse lor fuori Simeone.

24 E, menatili dentro alla casa di Giu-seppe, fece portar dell' acqua, ed essi si lavarono i piedi; ed egli diede della pa-

stura a' loro asini.

25 E aspettando che Giuseppe venisse a meriggio, essi apparecchiarono quel presente; perciocche aveano inteso che resterebbero quivi a mangiare.

26 E quando Giuseppe fu venuto in casa, essi gli porsero quel presente che aveano in mano, dentro alla casa; e gli s' inchina-

rono fino in terra a.

27 E egli li domandò del lor bene stare, e disse: Il padre vostro, quel vecchio di cui mi parlaste, sta egli bene? vive egli ancora?

28 Ed essi dissero: Nostro padre, tuo servitore, sta bene; egli vive ancora. E s' inchinarono, e gli fecero riverenza.

29 E Giuseppe alzò gli occhi, e vide Beniamino, suo fratello, figliuol di sua madre, e disse: È costui il vostro fratel minore, del qual mi parlaste? Poi disse: Iddio ti sia favorevole, figliuol mio.

30 E Giuseppe si ritrasse prestamente; perciocchè le sue viscere si riscaldavano inverso il suo fratello; e cercando luogo per piagnere, se n'entrò nella cameretta, e

quivi pianse.

31 Poi, lavatosi il viso, usci fuori, e si fece forza, e disse: Recate le vivande.

32 Furono adunque recate le vivande a lui da parte, a loro da parte, e agli Egizj che mangiavano con lui da parte; concios-siache gli Egizi non possano mangiare con gli Ebrei; perciocchè ciò è cosa abbominevole agli Egizjo.

33 Essi adunque si posero a sedere nel suo cospetto, il primogenito, secondo l'ordine suo di primogenito; e il minore, secondo l'ordine della sua età minore; e quegli uomini, maravigliandosi si riquardavano l'un l'altro.

34 Ed egli prese de' messi delle vivande d'appresso a sè, e le mandò loro; e la la coppa.

parte di Beniamino fu cinque volte maggiore di quella di qualunque altro di loro. Ed essi bevvero, e goderono con lui.

E GIUSEPPE comandò, e disse al suo mastro di casa: Empi le sacca di questi uomini di vittuaglia, quanto essi ne potranno portare; e rimetti i danari di ciascuno di essi alla bocca del suo sacco.

2 Metti eziandio la mia coppa, quella coppa di argento, alla boeca del sacco del minore, insieme co' danari del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe gli avea detto.

3 In su lo schiarir della mattina, quegli uomini furono accommiatati co' loro asini.

4 Essendo usciti fuor della città, e non essendo ancora lungi, Giuseppe disse al suo mastro di casa: Levati, persegui quegli nomini; e, quando tu li avrai aggiun-ti, di' loro: Perchè avete voi renduto mal per bene?

5. Non è quella la coppa, nella quale il mio signore suol bere, per la quale egli suole indovinare? voi avete malvagiamen-

te operato in ciò che avete fatto.

6 Egli adunque li raggiunse, e disse loro

quelle parole.

7 Ed essi gli dissero: Perchè dice il mio signore cotali parole? tolga Iddio che i tuoi servitori facciano una cotal cosa.

8 Ecco, noi ti riportammo dal paese di Canaan i danari che avevamo trovati alle bocche delle nostre sacca; come dunque avremmo noi rubato della casa del tuo signore oro od argento?

9 Muoia colui de' tuoi servitori, appo il quale quella coppa sarà trovata; e oltre a

ciò noi saremo servi al mio signore.

10 Ed egli disse: Quantunque ora fosse ragionevole di far secondo le vostre parole, per nondimeno, colui solo appo il quale ella sarà trovata, mi sarà servo, e voi altri sarete sciolti.

11 E ciascun d'essi mise giù il suo sacco

in terra, e l'aperse.

12 E il mastro di casa li frugo tutti, cominciando dal sacco del maggiore, e finendo a quel del minore; e la coppa fu ritrovata nel sacco di Beniamino.

13 Allora essi stracciarono i lor vestimenti; e, caricato ciascuno il suo asino,

tornarono nella città.

14 E Giuda, co' suoi fratelli, entrò nella casa di Giuseppe, il quale *era* ancora quivi ; ed essi si gittarono in terra davanti a lui.

15 E Giuseppe disse loro: Quale è questo atto che voi avete fatto? non sapete voi

che un par mio per certo indovina?

16 E Giuda disse: Che diremo al mio signore? quali parole useremo? e come ci giustificheremo noi? Iddio ha ritrovata l'iniquità de' tuoi servitori°; ecco, noi siamo servi al mio signore, così noi altri, come colui appo il quale è stata ritrovata

17 Ma Giuseppe disse: Tolga Iddio che | io faccia questo; colui, appo il quale è stata trovata la coppa, mi sia servo, e voi altri ritornatevene in pace a vostro padre.

18 E Giuda gli si accostò, e disse: Ahi! signor mio: deh! lascia che il tuo servitore dica una parola al mio signore, e non accendasi la tua ira contro al tuo servitore; conciossiache tu sii appunto come Fa-

19 Il mio signore domandò i suoi servitori, dicendo: Avete voi padre o fratello?

20 E noi dicemmo al mio signore: Noi abbiamo un padre vecchio, e un giovane piccol fratello, nato a nostro padre nella sza vecchiezza, e il suo fratello è morto; talchè egli è rimaso solo di sua madre, e suo padre l' ama.

21 Allora tu dicesti a' tuoi servitori: Menatemelo, ed io porrò l'occhio mio

sopra lui.

22 E\_noi dicemmo al mio signore: Il fanciullo non può lasciar suo padre; perciocchè s' egli lo lasciasse, suo padre morrebbe.

23 E tu dicesti a' tuoi servitori: Se il vostro fratel minore non iscende con voi,

voi non vedrete più la mia faccia.

24 Come dunque fummo ritornati a mio padre, tuo servitore, gli rapportammo le parole del mio signore.

25 Dipoi nostro padre disse: Tornate a

comperarci un poco di vittuaglia.

26 E noi dicemmo: Noi non possiamo scender là; ma, se il nostro fratello minore è con noi, noi vi scenderemo; perciocche noi non possiam veder la faccia di quell' uomo, se il nostro fratel minore non è con noi.

27 E mio padre, tuo servitore, ci disse: Voi sapete che mia moglie mi partori due

figliuoli.

28 L' uno de' quali, essendosi dipartito d'appresso a me, io ho detto: Certo egli del tutto è stato lacerato; ed io non l' ho veduto fino ad ora.

29 E se voi togliete ancora questo d'appresso a me, e gli avviene alcuna mortal sciagura, voi farete scender la mia canu-

tezza con afflizione nel sepolcro.

30 Ora dunque se, quando io giugnero a mio padre, tuo servitore, il fanciullo, alla cui anima la sua è legata, non è con noi;

31 Egli avverrà che, come vedrà che il fanciullo non vi sarà, egli si morrà; e così i tuoi servitori avrenno fatto non di così i tuoi servitori avranno fatto scender la canutezza di nostro padre, tuo servitore, con cordoglio nel sepolcro.

32 Ora, perciocche il tuo servitore ha sicurato di questo fanciullo a mio padre, menandonelo d'appresso a lui, dicendo: Se io non te lo riconduco, io sarò colpevole inverso mio padre in perpetuo;

33 Deh! lascia ora che il tuo servitore rimanga servo al mio signore, in luogo

del fanciullo, e che il fanciullo se ne ri-torni co' suoi fratelli.

34 Perciocchè, come ritornerei io a mio padre, non essendo il fanciullo meco? Io non potrei farlo, che talora io non vedessi l'afflizione che ne avverrebbe a mio padre.

Giuseppe si fa conoscere dai fratelli.

45 ALLORA Giuseppe, non potendo più farsi forza in presenza di tutti i circostanti, gridò: Facciasi uscire ognuno fuori d'appresso a me. E niuno restò con lui, quando egli si diede a conoscere a' suoi fratelli.

2 Ed egli diede un grido con pianto, e gli Egizi lo intesero; que della casa di Fara-

one lo intesero anch' essia.

3 E Giuseppe disse a' suoi fratelli: Io son Giuseppe; mio padre vive egli ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere; perciocchè erano tutti sbigottiti della sua presenza.

4 E Giuseppe disse a' suoi fratelli: Deh! appressatevi a me. Ed essi si appressarono a lui. Ed egli disse: lo son Giuseppe, vostro fratello, il qual voi vendeste per

esser menato in Egitto b.

5 Ma ora non vi contristate, e non vi rincresca di avermi venduto per esser menato qua; conciossiache Iddio mi abbia mandato davanti a voi per vostra conservazione <sup>c</sup>

6 Perciocchè quest' è l' anno secondo della fame dentro del paese; e ve ne saranno ancora cinque, ne' quali non vi

sarà nè aratura, nè mietitura.

7 Ma Iddio mi ha mandato davanti a vol, per far che abbiate alcun rimanente nella terra, e per conservarvelo in vita, per un grande scampo.

8 Ora dunque, non voi mi avete mandato qua, anzi Iddio; ed egli mi ha costituito per padre a Faraone, e per padrone sopra tutta la sua casa, e rettore in tutto il paese di Egitto.

9 Ritornatevene prestamente a mio padre, e ditegli: Così dice il tuo figliuolo Giuseppe: Iddio mi ha costituito rettor di tutto l' Roitto: gondi a ma

Egitto; scendi a me, non restare.

10Etu dimorerai nella contrada di Gosend, e sarai presso di me, tu, e i tuoi figliuoli, e i figliuoli de' tuoi figliuoli, e le tue gregge, e i tuoi armenti, e tutto ciò ch' è tuo.

11 E io ti sostenterò quivi; perciocchè vi saranno ancora cinque anni di fame; acciocche talora tu non sofferi necessità,

tu, e la tua famiglia, e tutto ciò ch' è tuo. 12 Ed ecco, gli occhi vostri veggono, gli occhi del mio fratello Beniamino anch' essi veggono, che la mia bocca è quella che vi parla.

13 Rapportate adunque a mio padre tutta la gloria, nella quale io sono in Egitto, e tutto ciò che voi avete veduto; e fate prestamente venir qua mio padre.

14 Poi, gittatosi al collo di Beniamino, suo fratello, pianse; Beniamino altresi pianse sopra il collo di esso.

15 Baciò ancora tutti i suoi fratelli, e pianse sopra loro. E, dopo questo, i suoi

fratelli parlarono con lui.

16 E il grido ne fu udito nella casa di Faraone, e fu detto: I fratelli di Giuseppe son venuti. E la cosa piacque a Faraone ed a' suoi servitori.

17 E Faraone disse a Giuseppe: Di'a' tuoi fratelli: Fate questo: caricate le vostre bestie, e andatevene; e, quando sarete

giunti nel paese di Canaan,

18 Prendete vostro padre, e le vostre famiglie, e venite a me; ed io vi darò il meglio del paese di Egitto, e voi mange-

rete il grasso del paese.

19 E a te, Giuseppe, è ordinato questo: fate ciò: prendete de' carri del paese di Egitto, per le vostre famiglie, e per le vostre mogli; e levate vostro padre, e venitevene.

20 E non vi rincresca di lasciar le vostre masserizie; perciocchè il meglio di tutto il paese di Egitto sarà vostro.

21 E i figliuoli d' Israele fecero così; e Giuseppe diede loro de' carri secondo il comandamento di Faraone; diede loro ancora provvisione per lo viaggio.

22 Diede eziandio a ciascun d'essi tutti delle mute di vestimenti; e a Beniamino diede trecento sicli di argento, e cinque

mute di vestimenti.

23 E a suo padre mandò questo: dieci asini carichi delle migliori cose di Egitto; e dieci asine cariche di grano, e di pane, e di vittuaglia, per suo padre, per lo viaggio.

24 E diede commiato a' suoi fratelli, ed essi se ne andarono. Ed egli disse loro:

Non vi crucciate per cammino.

25 Ed essi se ne ritornarono di Egitto; e vennero nel paese di Canaan, a Giacob-

be, lor padre.

26 E gli rapportarono la cosa, dicendo: Giuseppe vive ancora; e anche è rettore in tutto il paese di Egitto. E il cuore gli venne meno; perciocchè non credeva loro.

27 Ma essi gli dissero tutte le parole che Giuseppe avea lor dette; ed egli vide i carri, che Giuseppe avea mandati per levarlo; allora lo spirito si ravvivò a Gia-cobbe, lor padre.

28 E Israele disse: Basta, il mio figliuolo Giuseppe vive ancora; io andrò, e lo vedrò,

avanti che io muoia.

#### Giacobbe scende in Egitto.

46 ISRAELE adunque si parti, con tutto ciò ch' egli avea. E, giunto in Beerseba, sacrificò sacrificii all' Iddio d' Isacco suo padre.

2 E Iddio parlò a Israele in visioni di di On, gli partorì.

notte, e disse: Giacobbe, Giacobbe. Ed

egli disse: Eccomi<sup>a</sup>.

3 E Iddio disse: Io sono Iddio, l' Iddio di tuo padre; non temer di andare in Egitto; perciocchè io ti farò divenir quivi una gran nazione<sup>b</sup>.

4 Io scenderò teco in Egitto; e altresì te ne ricondurrò fuori; e Giuseppe metterà la sua mano sopra gli occhi tuoi.

5 E Giacobbe parti di Beerseba; e i figliuoli d'Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, e i lor piccoli figliuoli, e le lor mogli, sopra i carri, che Faraone avea mandati per levar Giacobbe.

6 Presero ancora i lor bestiami, e le facoltà che aveano acquistate nel paese di Canaan; e vennero in Egitto, Giacobbe e

tutta la sua progenie.

7 Egli menò seco in Egitto i suoi figliuo-li, e i figliuoli de' suoi figliuoli; le sue figliuole, e le figliuole de' suoi figliuoli, e tutta la sua progenie.

8 E questi sono i nomi de' figliuoli d' Israele, che vennero in Egitto: Giacobbe, vi renne, co' suoi figliuoli; il primogenito di Giacobbe fu Ruben.

9 E i figliuoli di Ruben furono Hanoc, e

Pallu, e Hesron, e Carmi<sup>c</sup>. 10 E i figliuoli di Simeone furono Iemuel, e Iamin, e Chad, e Iachin, e Sohar, e Saul, figliuoli di una Cananca.

11 E i figliuoli di Levi furono Gherson,

e Chehat, e Merari.

12 E i figliuoli di Giuda furono Er, e Onan, e Sela, e Fares, e Zara; or Er, e Onan, morirono nel paese di Canaan. E i figliuoli di Fares, furono Hesron, e Hamul 1.

13 E i figliuoli d' Issacar furono Tola, e

Puva, e Iob, e Simron<sup>g</sup>. 14 E i figlinoli di Zabulon *furono* Sered,

ed Elon, e Ialeel.

15 Questi sono i figlinoli di Lea, i quali ella partorì a Giacobbe in Paddan-aram, oltre a Dina, figliuola di esso: tutte le persone de' suoi figliuoli, con le sue figli-

uole, erano trentatrè. 16 E i figliuoli di Gad furono Siflon, e Hagghi, e Suni, ed Esbon, ed Eri, e Arodi,

17 E i figliuoli di Aser furono Imna, e Isua, e Isui, e Beria, e Sera, lor sorella. E i figliuoli di Beria furono Heber, e Malchiel<sup>2</sup>.

18 Questi sono i figliuoli di Zilpa, la quale Labano diede a Lea, sua figliuola; ed ella partori costoro a Giacobbe, che furono sedici persone.

19 I figliuoli di Rachele, moglie di Gia-

cobbe, furono Giuseppe, e Beniamino. 20 E a Giuseppe, nel paese di Egitto, nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figliuola di Potifera, Governatore

d 1 Cron. 4. 24. c 1 Cron. 5. 1, ecc. 1 Cron. 6, 1. Giob. 33. 14, 15. Deut. f 1 Cron, 2: 3. 11 Cron. 7. 1. b Deut. 26. 5. h Num. 26. 15, ecc. 1 Cren. 7. 30.

21 E i figliuoli di Beniamino furono l Bela, e Becher, e Asbel, e Ghera, e Naa-man, ed Ehi, e Ros, e Muppim, e Huppim, e Arda

22 Questi sono i figliuoli di Rachele, i quali nacquero a Giacobbe: in tutto quat-

tordici persone.

23 E il figliuolo di Dan fu Husim.

24 E i figliuoli di Neftali furono Iascel,
e Guni, e Ieser, e Sillem<sup>b</sup>.

25 Questi sono i figliuoli di Bilha, la quale Labano diede a Rachele, sua figli-uola: ed ella partori costoro a Giacobbe; in tutto sette persone.

26 Tutte le persone che vennero in Egitto, appartenenti a Giacobbe, procedute dalla sua anca, oltre alle mogli de' fi-

gliuoli di Giacobbe, furono in tutto ses-

santasei

27 E i figliuoli di Giuseppe, che gli nacquero in Egitto, furono due persone; talchè tutte le persone della famiglia di Giacobbe, che vennero in Egitto, furono settanta.

28 Or Giacobbe mandò davanti a sè Giuda a Giuseppe, per avvisarlo che gli venisse incontro in Gosen. Ed essi giun-

sero alla contrada di Gosen.

29 E Giuseppe fece mettere i cavalli al suo carro, e andò incontro a Israele, suo padre, in Gosen, e gli si fece vedere, e gli si gittò al collo, e pianse sopra il suo collo, per lungo spazio.

30 E Israele disse a Giuseppe: Muoia io pure questa volta, poiche ho veduta la tua faccia; conciossiachè tu vivi ancora d.

31 Poi Giuseppe disse a' suoi fratelli, e alla famiglia di suo padre: Io andrò, e farò assapere la vostra venuta a Faraone, e gli dirò: I miei fratelli, e la famiglia di mio padre, i quali erano nel paese di Canaan, son venuti a me.

32 E questi uomini son pastori di gregge; conciossiachè sieno sempre stati gente di bestiame; e hanno menate le lor gregge, e i loro armenti, e tutto ciò che hanno.

33 Ora, s' egli avviene che Faraone vi chiami, e vi dica: Qual'è il vostro mestiere?

- 34 Dite: I tuoi servitori, dalla nostra giovanezza infino ad ora, sono sempre stati gente di bestiame, così noi, come i nostri padri; acciocchè dimoriate nella contrada di Gosen; (perciocchè ogni pastor di greggia è in abbominio agli Egizj.)
- GIUSEPPE adunque venne, e rapportò e disse a Faraone: Mio padre, e i miei fratelli, con le lor gregge, e co' loro armenti, e con tutto ciò che hanno, son venuti dal paese di Canaan; ed ecco, sono nella contrada di Gosen.

2 Prese eziandío una parte de' suoi fratelli, cioè: cinque, e li presentò davanti a

Faraone.

3 E Faraone disse a' fratelli di Giuseppe:

Qual'è il vostro mestiere! Ed essi dissero a Faraone: I tuoi servitori son pastori di gregge, come anche furono i nostri padri.

4 Poi dissero a Faraone: Noi siam venuti per dimorare in questo paese; perciocchè non vi è pastura per le gregge de tuoi servitori nel paese di Canaan, conciossia-che la fame vi sia grave; deh! permetti ora che i tuoi servitori dimorino nella con-

trada di Gosen.

5 E Faraone disse a Giuseppe: Poichè tuo padre, e i tuoi fratelli, son venuti

6 Il paese di Egitto  $\dot{e}$  al tuo comando; fa abitar tuo padre, e i tuoi fratelli, nel me-glio del paese; dimorino pur nella con-trada di Gosen, e se tu conosci che fra loro vi sieno degli uomini di valore, costituiscili governatori del mio bestiame.

7 Poi Giuseppe menò Giacobbe, suo padre, a Faraone, e gliel presentò. E Gia-cobbe benedisse Faraone.

8 E Faraone disse a Giacobbe': Quanti

anni hai?

9 E Giacobbe rispose a Faraone: Il tempo degli anni de' miei pellegrinaggi è centrent' anni; il tempo degli anni della mia vita è stato corto, e malvagio, e non è giunto al tempo degli anni della vita de' miei padri, ne' quali andarono peregrinando.

10 Poi Giacobbe, salutato Faraone, se ne

uscì fuori dal suo cospetto.

11 E Giuseppe diede a suo padre, e a' suoi fratelli, stanza e possessione nel paese di Egitto, nel meglio del paese, nel-la contrada di Rameses, come Faraone avea comandato.

12 E Giuseppe sostentò suo padre, e i suoi fratelli, e tutta la casa di suo padre, provredendo loro di pane, secondo le bocche

delle *lor* famiglie.

13 Or in tutta la terra non vi era pane: perciocche la fame era gravissima; e il paese di Egitto, e di Canaan, si veniva

meno per la fame. 14 E Giuseppe raccolse tutti i danari che si ritrovarono nel paese di Egitto, e nel paese di Canaan, per lo grano che la gente di que' paesi comperava; e Giuseppe porto que' danari in casa di Faraone.

15 E, quando i danari furono mancati nel paese di Egitto, e nel paese di Canaan, tutti gli Egizj vennero a Giuseppe, dicendo: Dacci del pane, perchè morremmo noi davanti agli occhi tuoi per mancamento di danari?

16 E Giuseppe disse: Datemi il vostro bestiame, ed lo vi darò del pane per lo vostro bestiame, se pure i danari son man-

17 Ed essi menarono il lor bestiame a Giuseppe; e Giuseppe diede loro del pane per cavalli, e per gregge di pecore, e per Così li sosarmenti di buoi, e per asini.

bestiame.

18 E, passato quell' anno, ritornarono l'anno seguente a lui, e gli dissero: Noi non possiamo celare il nostro bisogno al mio signore; ma i danari son mancati, e i nostri bestiami son pervenuti al mio signore; e' non ci resta nulla che il mio signore possa pigliare, salvo i nostri corpi, e le nostre terre.

19 Perchè periremmo, e noi, e le nostre terre, davanti agli occhi tuoi? compera noi, e le nostre terre, per del pane; e noi, e le nostre terre, saremo servi a Faraone; e dacci della semenza, acciocche viviamo, e non muoiamo, e che la terra non sia de-

solata.

20 Giuseppe adunque acquistò a Faraone tutte le terre di Egitto; perciocchè gli Egizi venderono ciascun la sua possessione; conciossiachè la fame si fosse aggravata sopra loro; e così le terre furono acquistate a Faraone.

21 E Giuseppe trasportò il popolo nelle città, da un capo de' confini di Egitto in-

fino all' altro.

22 (Sol non acquistò le terre de' sacerdoti; perciocchè vi era una provvisione assegnata da Faraone a' sacerdoti; onde essi mangiarono la provvisione che Faraone dava loro, e perciò non venderono le lor terre.)

23 E Giuseppe disse al popolo: Ecco, io ho oggi acquistati a Faraone e voi e le vostre terre; eccovi della semenza: semi-

nate la terra.

24 E al tempo della ricolta, voi darete il quinto di essa a Faraone, e le altre quattro parti saranno vostre, per la sementa de campi, e per lo mangiar di voi, e di coloro che son nelle vostre case, e per lo mangiar delle vostre famiglie. 25 Ed essi dissero: Tu ci hai scampata

la vita; troviamo pur grazia appo il mio

signore, e siamo servi a Faraone. 26 E Giuseppe, per istatuto che dura infino ad oggi, fece una imposta sopra le terre di Egitto, del quinto della rendita, per Faraone; sol le terre de sacerdoti non furono di Faraone

27\_Così gl' Israeliti abitarono nel paese di Egitto, nella contrada di Gosen, e ne furono fatti possessori, e moltiplicarono,

e crebbero grandemente.

28 E Giacobbe visse nel paese di Egitto diciassette anni; e gli anni della vita di

(liacobbe furono cenquarantasette.

29 Or avvicinandosi il tempo della morte d' Israele, egli chiamò il suo figliuolo Giuseppe, e gli disse: Deh! se io ho trovato grazia appo te, metti ora la tua mano sotto la mia coscia, promettendomi che tu userai inverso me benignità e lealtà; deh! non seppellirmi in Egitte.

Anzi, quando io giacerò co' miei pa-

tentò di pane quell'anno per tutto il lor | dri, portami fuor di Egitto, e seppelliscimi nella lor sepoltura. E Giuseppe disse:

Io farò secondo la tua parola a.

31 E Israele disse: Giuramelo. Ed egli gliel giuro. E Israele, inchinatosi verso

il capo del letto, adorò.

# Giacobbe benedice i figli di Giuseppe.

ORA, dopo queste cose, fu detto a Giuseppe: Ecco, tuo padre è infermo. Allora egli prese seco i suoi due figliuoli, Manasse ed Efraim.

2 Ed egli fu rapportato, e detto a Giacobbe: Ecco, Giuseppe, tuo figliuolo, viene a te. E Israele, isforzatosi, si mise a sedere

in sul letto.

3 E Giacobbe disse a Giuseppe: L'Iddio Onnipotente mi apparve in Luz, nel paese

di Canaan, e mi benedisse

4 E mi disse: Ecco, io ti farò moltiplicare, e ti accrescerò, e ti farò divenir raunanza di popoli; e darò questo paese alla tua progenie dopo te, per possession perpetua.

5 Ora dunque, i tuoi due figliuoli, che ti son nati nel paese di Egitto, prima che io venissi a te in Egitto, son miei; Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Si-

meone.

6 Mai figliuoli che tu genererai dopo loro, saranno tuoi; nella loro eredità saranno

nominati del nome de' lor fratelli.

7 Or, quant' è a me, quando io veniva di Paddan, Rachele morì appresso di me nel paese di Canaan, per cammino, alquanto spazio lungi di Efrata; e io la seppellii quivi nel cammino di Efrata, ch' è Betlehem d.

8 E Israele, veduti i figliuoli di Giuseppe,

disse: Chi son costoro?

9 E Giuseppe disse a suo padre: Sono i miei figliuoli, i quali Iddio mi ha dati qui. E Giacobbe disse: Deh! falli appressare a me, ed io li benedirò.

10 (Or gli occhi d'Israele erano gravi per la vecchiezza, talchè egli non potea vede-

re.) E Giuseppe glieli fece appressare. Ed egli li bació, e li abbracció.

11 É Israele disse a Giuseppe: Io non pensava di veder mai più la tua faccia; ed ecco, Iddio mi ha fatto vedere eziandio della tua progenie.

12 Poi Giuseppe, fattili levar d'appresso alle ginocchia di esso, s' inchinò con la

faccia in terra.

13 E li prese amendue, e pose Efreim alla sua destra, dalla sinistra d' Israele; e Manasse alla sua sinistra, dalla destra d' Israele; e così glieli fece appressare.

14 E Israele porse la sua man destra, e la pose sopra il capo di Efraim, ch' era il minore, e pose la sinistra sopra il capo di Manasse; e, benchè Manasse fosse il primogenito, nondimeno avvedutamente pose così le mani.

15 E benedisse Giuseppe a, e disse: Iddio, nel cui cospetto i miei padri, Abrahamo ed Isacco, son camminati; Iddio, che mi ha pasciuto da che io sono al mondo intino a questo giorno;

16 L' Angelo, che mi ha riscosso d' ogni male, benedica questi fanciulli, e sieno nominati del mio nome, o del nome de mici padri, Abrahamo ed Isacco; e moltiplichino copiosamente nella terra.

17 Ora, veggendo Giuseppe che suo padre avea posta la sua man destra sopra il capo di Efraim, ciò gli dispiacque, e prese la mano di suo padre, per rimoverla d'in sul capo di Efraim, e per metterla in sul capo di Manasse.

18 E Giuseppe disse a suo padre: Non così, padre mio; conciossiachè questo sia il primogenito, metti la tua man destra

sopra il suo capo.

19 Ma suo padre ricusò di farlo, e disse: To il so, figliuol mio, io il so; ancora esso diventerà un popolo, e ancora esso sarà grande; ma pure il suo fratel minore sarà più grande di lui, e la progenie di esso sarà una piena di gentib.

20 Così in quel giorno li benedisse, dicendo: Israele benedirà altrui, prendendone l'esempio in te; dicendo: Iddio ti faccia esser simile ad Efraim ed a Manasse. E *Israele* antepose Efraim a Manasse.

21 Poi Israele disse a Giuseppe: Ecco, 10 muoio, e Iddio sarà con voi, e vi ricondurrà

al paese de' vostri padri.

22 Ed io ti dono una parte sopra i tuoi fratelli, la quale io ho conquistata dalle mani degli Amorrei con la mia spada e col mio arco.

Giacobbe benedice i figli, poi muore.

49 POI Giacobbe chiamò i suoi figliuoli, e disse: Adunatevi, ed io vi dichiarerò ciò che vi avverrà nel tempo a venire. 2 Adunatevi, e ascoltate, figliuoli di Gia-cobbe: prestate udienza a Israele, vostro padre.

3 Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia possa, e il principio delle mie forze, eccellente in dignità, ed eccellente in

forza

4 Tutto ciò è scolato come acqua; non aver la maggioranza; perciocchè tu salisti in sul letto di tuo padre; allora che tu contaminasti il mio letto, tutto ciò sparl d.

5 Simeone e Levi son fratelli; le loro

spade sono arme di violenza .

6 Non entri l'anima mia nel lor consiglio segreto; non uniscasi la gloria mia alla lor raunanza; perciocchè nella loro ira hanno uccisi uomini, e hanno a lor voglia spianato il muro*f.* 

7 Maledetta sia l'ira loro, perciocchè è stata violenta; e il furor loro, perciocchè

è stato aspro; io li dividerò per Giacobbe,

e li spargerò per Israele<sup>9</sup>.

8 Giuda, te celebreranno i tuoi fratelli: la tua mano sarà sopra il collo de' tuoi nemici; i figliuoli di tuo padre s' inchineranno a teh.

9 Giuda è un leoncello; figliuol mio, tu sei ritornato dalla preda; quando egli si sarà chinato, e si sarà posto a giacere come un leone, anzi come un gran leone,

chi lo desterà ??

10 Lo Scettro non sarà rimosso da Giuda, nè il Legislatore d'infra i piedi di esso, finchè non sia venuto colui al quale quello appartiene; e inverso lui sarà l'ubbidienza de' popoli.

11 Egli lega il suo asinello alla vite, e al tralcio della vite nobile il figlio della sua asina; egli lava il suo vestimento nel vino, e i suoi panni nel liquor delle uve.

12 Egli ha gli occhi rosseggianti per lo

vino, e i denti bianchi per lo latte.
13 Zabulon abitera nel porto de' mari; egii sarà al porto delle navi; e il suo confine sard fino a Sidon.

14 Issacar è un asino ossuto, che giace

fra due sbarre.

15 E avendo egli veduto che il riposo è cosa buona, e che il paese è ameno, chinerà la spalla per portar la soma, e diverrà tributario.

16 Dan giudicherà il suo popolo, come

una delle tribù d' Israele. 17 Dan sarà una serpe in su la strada, un colubro in sul sentiero, il qual morde i pasturali del cavallo, onde colui che lo cavalca cade indietro.

18 O Signore, io ho aspettata la tua

salute.

19 Quant' è a Gad, schiere lo scorreranno; ma egli in iscambio scorrerà altri.

20 Dal paese di Aser procederà la grascia della sua vittuaglia, ed esso produrrà delizie reali.

21 Neftali è una cerva sciolta; egli pro-

ferisce belle parole.

22 Giuseppe è un ramo di una vite fruttifera, un ramo di una vite fruttifera appresso ad una fonte, i cui rampolli si

distendono lungo il muro.

23 E benchè egli sia stato amaramente afflitto, e che degli arcieri l'abbiano saettato e nimicato ";

24 Pur è dimorato l'arco suo nella sua forza; e le sue braccia e le sue mani si son rinforzate, per l'aiuto del Possente di Giacobbe: quindi egli è stato il pastore, la pietra d'Israele.

25 Ciò è proceduto dall' Iddio di tuo

padre, il quale ancora ti aiuterà; e dall' Onnipotente, il quale ancora ti benedirà delle benedizioni del cielo disopra, delle benedizioni dell'abisso che giace disotto,

b Num. 1. 33, 35. Gios. 24. 32. Gen. Ef. 5. 11. Gios. 19. 1; 21. 1—8. LTC Gios. 19. 10, 11. Gen. 37. 4, 28; 42. 21. d Gen. 85. 22. Deut. 27. 20. <sup>4</sup> Eb. 11. 21. Gen. 31. 25. <sup>h</sup> 1 Cron. 5. 2. Apoc. 5. 5. 42. 21. Deut. 33. 13—17. \* Sal. 105. 9. Prov. 1. 15, 16. Ef. 5. 11. Lac. 1. 32, 33,

delle benedizioni delle mammelle e della

26 Le benedizioni di tuo padre hanno avanzate le benedizioni de' miei genitori, e son giunte fino al sommo de' colli eterni; esse saranno sopra il capo di Giuseppe, e sopra la sommità del capo di lui, ch' è stato messo da parte d' infra i suoi fratelli.

27 Beniamino è un lupo rapace; la mattina egli divorerà la preda, e in su la

sera partira le spoglie<sup>a</sup>.
28 Tutti costoro sono i capi delle dodici tribù d' Israele; e questo é quello che il padre loro disse loro, quando li benedisse, benedicendo ciascuno di essi secondo la sua propria benedizione.

29 Poi comandò, e disse loro: Tosto sarò raccolto al mio popolo; seppellitemi co' miei padri, nella spelonca ch' è nel campo di Efron Hitteob;

30 Nella spelonca, ch' è nel campo di Macpela, il quale è dirincontro a Mamre, nel paese di Canaan; la quale spelonca Abrahamo comperò da Efron Hitteo, insieme col campo, per possession di sepoltura.

31 Quivi fu seppellito Abrahamo e Sara, sua moglie; quivi fu seppellito Isacco e Rebecca, sua moglie; quivi ancora ho seppellita Lea.

32 L' acquisto di quel campo, e della spelonca ch' è in esso, fu fatto da' figliuoli di Het.

33 E, dopo che Giacobbe ebbe finito di far questi comandamenti a' suoi figliuoli, ritrasse i piedi dentro al letto, e trapassò, e fu raccolto a' suoi popoli.

Sepoltura di Giacobbe-Morte di Giuseppe.

50 E GIUSEPPE, gittatosi sopra la faccia di suo padre, pianse sopra lui, e lo bacio.

2 Poi comandò a' suoi servitori medici, che imbalsamassero suo padre.

medici imbalsamarono Israele.

3 E quaranta giorni intieri furono posti ad imbalsamarlo; perciocchè tanto tempo appunto si metteva ad imbalsamar coloro che s' imbalsamavano; e gli Egizj lo piansero per settanta giorni.

4 E, dopo che furono passati i giorni del pianto che si fece per lui, Giuseppe parlo alla famiglia di Faraone, dicendo: Deh! se io ho trovata grazia appo voi, parlate, vi prego, a Faraone, e ditegli:

5 Che mio padre mi ha fatto giurare, dicendo: Ecco, io mi muoio; seppelliscimi nella mia sepoltura, la quale io mi ho cavata nel paese di Canaan. Deh! lascia ora dunque che io vada a seppellire

mio padre; poi ritornerò d. 6 E Faraone disse: Va. seppellisci tuo padre, come egli ti ha fatto giurare.

7 Giuseppe adunque salì, per seppellir suo padre; e con lui andarono tutti gli anziani della casa di Faraone, servitori di esso, e tutti gli anziani del paese di Egitto.

8 E tutta la famiglia di Giuseppe, e i suoi fratelli, e la famiglia di suo padre; sol lasciarono nella contrada di Gosen le lor famiglie, e le lor gregge, e i loro

armenti.

9 Con lui andarono eziandio carri e cavalieri; talchè lo stuolo fu grandissimo.

10 E, come furono giunti all' aia di Atad, ch' era di la dal Giordano, fecero quivi un grande e molto grave lamento. E Giuseppe fece cordoglio di suo padre

per sette giorni. 11 Or i Cananei, abitanti di quel paese, veggendo il cordoglio che si faceva nell'aia di Atad, dissero: Quest' è un duolo grave agli Egizj: perciò fu posto nome a quell'aia, Abel-Misraim', ch' è di la dal

Giordano. 12 E i figliuoli di Giacobbe gli fecero

come egli avea lor comandato.

13 E lo portarono nel paese di Canaan, e lo seppellirono nella spelonca del campo di Macpela, dirimpetto a Mamre, la quale Abrahamo avea comperata, insieme col campo, da Efron Hitteo, per possession

di sepoltura. 14 E Giuseppe, dopo ch' ebbe seppellito suo padre, se ne ritornò in Egitto, co' suoi fratelli, e con tutti coloro ch' erano andati

con lui, per seppellir suo padre. 15 Or i fratelli di Giuseppe, veggendo che il padre loro era morto, dissero: Forse Giuseppe ci porterà odio, e nimistà, e non mancherà di renderci tutto il male che gli abbiam fatto.

16 Laonde commisero ad alcumi di andare a Giuseppe, per dirgli: Tuo padre,

avanti che morisse, ordino, e disse: 17 Dite così a Giuseppe: Perdona, ti prego, ora a' tuoi fratelli il lor misfatto, e il lor peccato; conciossiachè essi ti abbiano fatto del male. Den! perdona dunque ora a' servitori dell' Iddio di tuo padre il lor misfatto. E Giuseppe pianse, quando coloro gli parlarono.

18 I suoi fratelli andarono eziandio a lui;

e, gittatisi *in terra* davanti a lui, gli

dissero: Eccociti per servi?.

19 Ma Giuseppe disse loro: Non temia-

te; perciocché, sono io in luogo di Dio?
20 Voi certo avevate pensato del male contro a me; ma Iddio ha pensato di convertir quel male in bene, per far ciò che oggi appare, per conservare in vita un gran gente ...

21 Ora dunque, non temiate; io sostenterò voi, e le vostre famiglie. Così li con-solò, e li riconfortò i. 22 E Giuseppe dimorò in Egitto, con la

famiglia di suo padre, e visse centodieci il quale egli giurò ad Abrahamo, a Isacco,

23 E vide ad Efraim figliuoli della terza generazione; i figliuoli di Machir, figliuo-lo di Manasse, nacquero anch' essi, e furono allevati sopra le ginocchia di

Giuseppe.

24 E Giuseppe disse a' suoi fratelli: Tosto morrò, e Iddio per certo vi visiterà, e vi farà salire fuor di questo pacse, nel paese

e a Giacobbe a.

25 E Giuseppe fece giurare i figliuoli d'Israele, dicendo: Iddio per certo vi visiterà; allora trasportate di qui le mie

26 Poi Giuseppe morì, essendo d' età di centodieci anni; e fu imbalsamato, e posto in un cataletto in Egitto.

# L' ESODO,

# SECONDO LIBRO DI MOSÈ.

Dura schiavitù d'Israele in Egitto.

OR questi sono i nomi de' figliuoli d' Israele, che vennero in Egitto: essi vi vennero con Giacobbe, ciascuno con la sua famiglia.

2 Ruben, Simeone, Levi, e Giuda; 3 Issacar, Zabulon, e Beniamino;

4 Dan, Neftali, Gad, e Aser.

5 E tutte le persone, uscite dell' anca di Giacobbe, erano settanta. Or Giuseppe era già in Egitto.

6 E Giuseppe morì, e tutti i suoi fratelli, e tutta quella generazione.

7 E i figliuoli d' Israele fruttarono e moltiplicarono copiosamente, e crebbero, e divennero grandemente possenti, talchè il paese fu ripieno di essi b.

8 Or sorse un nuovo re sopra l' Egitto, il qual non avea conosciuto Giuseppe.

9 Costui disse al suo popolo: Ecco, il popolo de' figliuoli d' Israele è più grande

e più possente di noi.

10 Ora procediamo saggiamente intorno ad esso; che talora non moltiplichi; onde, se alcuna guerra avvenisse, egli non si congiunga anch' esso co' nostri nemici, e non guerreggi contro a noi, o se ne vada via dal paese.

11 Furono adunque costituiti sopra il popolo d'Israele commessari d'angarie, per affliggerlo con le lor gravezze. popolo edificò a Faraone delle terre da magazzini, cioè, Pitom, e Raamsesd.

12 Ma, quanto più l'affliggevano, tanto più cresceva, e tanto più moltiplicava fuor di modo; onde gli Egizj portavano gran noia de' figliuoli d' Israele.

13 E gli Egizj facevano servire i figliuoli

d'Israele con asprezza.

14 E li facevano vivere in amaritudine, con dura servitù, adoperandoli intorno all' argilla, e a' mattoni, e ad ogni servigio de' campi; tutta la servitù, nella quale li adoperavano, era con asprezza. 15 Il re di Egitto disse ancora alle

I levatrici delle donne Ebree, il nome dell' una delle quali era Sifra, e quel dell' altra Pua;

16 Quando voi ricoglierete i parti delle donne Ebree, e le vedrete in su la seggiola, se il parto è un figliuol maschio, uccidetelo; ma se è una figliuola fem-

mina, lasciatela vivere.

17 Ma quelle levatrici temettero Iddio, e non fecero secondo che il re di Egitto avea loro detto; anzi lasciarono vivere i

fanciullis.

18 E il re di Egitto chiamò le levatrici, e disse loro: Perchè avete voi fatto questo, di lasciar vivere i fanciulli?

19 E le levatrici dissero a Faraone: Le donne Ebree non sono come l' Egizie, perciocchè sono vigorose; avanti che la levatrice sia venuta a loro, hanno partorito.

20 E Iddio fece del bene a quelle levatrici; e il popolo crebbe, e divenne grandemente possente<sup>9</sup>.

21 E, perchè quelle levatrici temettero

Iddio, egli edificò loro delle case.

22 Allora Faraone comandò a tutto il suo popolo, dicendo: Gittate nel fiume ogni figliuol maschio che nascerà, e lasciate vivere tutte le figliuole femmine.

Nascita di Mosè; sua fuga in Madian.

OR un uomo della famiglia di Levi andò, e prese per moglie una figliuola di Levi .

2 E quella donna concepette, e partori un figliuolo; e, veggendolo bello, lo tenne

nascoso lo spazio di tre mesi.

3 Ma, non potendo più tenerlo nascoso, ella prese una cestella fatta di giunchi, e la impiastrò di bitume e di pece; e, postovi dentro il fanciullo, la mise nella giuncaia, in su la riva del fiume.

4 E, la sorella del fanciullo se ne stava da lungi, per saper eid che gli avver-

Eb. 11. 22. b Gen. 46. 3. c Pro Fat. 5. 29. Prov. 11. 18. Eb. 6. 10. <sup>d</sup> Gen. 15. 13. • Eb. 11. 23. J Prov. 16. 6. <sup>c</sup> Prov. 21. 30. Fat. 7. 19. h Es. 6. 20.

5 Or la figliuola di Faraone discese per bagnarsi nel fiume; e le sue donzelle passeggiavano su la riva del fiume; ed ella vide quella cestella per mezzo la giuncaia, e mandò una sua servente, e la fece torre.

6 E apertala, vide quel bambino; ed ecco, il fanciullo piagneva; ed ella ne ebbe compassione, e disse: Questo fanciullo è

de' figliuoli degli Ebrei.

7 E la sorella di esso disse alla figliuola di Faraone: Andrò io a chiamarti una balia d' infra le donne Ebree, che ti allatti questo fanciullo?

8 E la figliuola di Faraone le disse: Va. E la fanciulla andò, e chiamò la madre del fanciullo.

9 E la figliuola di Faraone disse: Portane questo fanciullo, e allattamelo, ed io ti darò il tuo salario. E quella donna

prese il fanciullo, e lo allattò.

10 E quando il fanciullo fu grande, ella lo menò alla figliuola di Faraone, ed esso le fu in luogo di figliuolo, ed ella gli pose nome Mosè; perciocchè, disse ella, io lo ho tratto fuor delle acque.

11 Or in quel tempo, essendo Mosè già divenuto grande, avvenne ch' egli usci fuori a' suoi fratelli, e vide le lor gravezze; e vide un Egizio che percoteva un uomo Ebreo de' suoi fratellia.

12 E avendo riguardato qua e là, e veduto, che non v'era nissuno, percosse quell'Egizio, e lo nascose nel sabbione.

13 E il giorno seguente egli uscì ancore fuorii ed acco duo nomini Ebri

cora fuori; ed ecco, due uomini Ebrei contendevano insieme. Ed egli disse a colui che avea il torto: Perche percuoti

il tuo prossimo<sup>b</sup>?
14 E colui gli rispose: Chi ti ha costituito principe e giudice sopra noi? pensi tu di uccider me, come uccidesti quel-l' Egizio? E Mosè temette, e disse: Per

certo la cosa si è saputa. 15 E Faraone udi questa cosa, e cercò Mosè per ucciderlo; ma Mosè se ne fuggì dal cospetto di Faraone, e si fermò nel paese di Madian, ove si pose a sedere presso ad un pozzo c

16 Or il sacerdote di Madian avea sette figliuole; le quali vennero, e attinsero dell' acqua, ed empierono gli abbeveratoi, per abbeverar le gregge di lor padre.

17 E i pastori sopraggiunsero, e scacciarono le gregge; ma Mosè si levò, e

soccorse quelle fanciulle, e abbeverò le

lor gregge.

18 Ed elleno se ne vennero a Reuel, lor
Porchà siete padre; ed egli disse loro: Perchè siete

voi oggi così presto ritornate?

19 Ed elleno risposero: Un uomo Egizio ci ha riscosse dalle mani de' pastori, e anche ci ha attinto dell' acqua abbondantemente, ed ha abbeverate le gregge.

20 Ed egli disse alle sue figliuole: E dov' è egli? perchè avete lasciato lu quel-

l' uomo? chiamatelo, che prenda cibo.

21 E Mosè acconsentì di dimorar conquell' uomo; ed egli diede a Mosè Sippora, sua figliuola.

22 Ed ella partorì un figliuolo, ed egli gli pose nome Ghersom; perciocchè disse: Io sono stato forestiere in paese strano d

23 Or avvenne che in quel mezzo tempo, che fu lungo, il re di Egitto morì; e i figlinoli d'Israele sospirarono per la servitù, e gridarono; e le lor grida, che gittarono per la servitù, salirono a Dio.
24 E Iddio intese i loro stridi, e si ri-

cordo del suo patto con Abrahamo, con Isacco, e con Giacobbe".

25 E Iddio riguardo a' figliuoli d' Israele,

e ne prese conoscenza.

#### Il pruno ardente.

OR Mosè pasturava la greggia di Ietro, sacerdote di Madian, suo suo-cero; e guidando la greggia dietro al deserto, pervenne alla montagna di Dio, ad Horeb.

2 E l' Angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo un pruno. Ed egli riguardò, ed ecco, il pruno ardea in fuoco, e pure il pruno non si

consumava.

3 E Mosè disse: Or andrò là, e vedrò questa gran visione, per qual cagione il pruno non si bruci.

4 E il Signore vide ch' egli era andato là fuor di via, per veder quella visione. E Iddio lo chiamò di mezzo il pruno, e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: Éc-

5 E Iddio gli disse: Non appressarti in qua; tratti le scarpe da' piedi; per-ciocchè il luogo, sopra il quale tu stai, è

terra santa g.

6 Poi disse: Io son l' Iddio di tuo padre, l' Iddio di Abrahamo, l' Iddio d' Isacco, e l' Iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia; perciocchè egli temeva di riguardar verso Iddio<sup>h</sup>.

7 E il Signore disse: Ben ho veduta l'afflizion del mio popolo, ch' è in Egitto, ed ho udite le lor grida, per cagion de loro esattori; perciocchè io ho presa

conoscenza delle sue doglie.

8 E sono sceso per riscuoterlo dalle-mani degli Egizi, e per farlo salir da quel paese in un paese buono e largo; in un paese stillante latte e mele; nel luogo de' Cananei, degl' Hittei, degli Amorrei, de' Ferezei, degl' Hivvei, e de' Gebusei.

9 Ora dunque, ecco, le grida de' figliuoli d' Israele son pervenute a me, ed anche ho veduta l'oppressione, con la quale gli Egizj li oppressano.

10 Perciò, vieni ora, ed io ti manderò a Faraone, e tu trarrai fuor di Egitto il mio popolo, i figliuoli d'Israele.

11 E Mosé disse a Dio: Chi sono io, che io vada a Faraone, e tragga fuor di Egitto i figliuoli d' Israele<sup>a</sup>?

12 E Iddio gli disse. Va pure; perciocchè io sarò teco; e questo ti sarà per segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai tratto fuor di Egitto il popolo, voi servirete a Dio sopra questo monte.

13 E Mosè disse a Dio: Ecco, quando io sarò venuto a' figliuoli d' Israele, e avrò lor detto: L' Iddio de' vostri padri mi ha mandato a voi; se essi mi dicono: Qual' è il suo nome? che dirò io loro?

14 E Iddio disse a Mose: IO SON COLUI CHE SONO; poi disse: Così dirai a' figliuoli d' Israele: Colui che si chiama IO SONO, m' ha mandato a

15 Iddio disse ancora a Mosè: Così dirai a' figliuoli d' Israele: Il Signore Iddio de' padri vostri, l' Iddio di Abrahamo, l' Iddio d' Isacco, e l' Iddio di Giacobbe, mi ha mandato a voi; questo è il mio Nome in eterno, e questa è la mia ricordanza per ogni età.

16 Va, e raduna gli Anziani d' Israele, e di' loro: Il Signore Iddio de' vostri padri, l' Iddio d' Abrahamo, d' Isacco, e di Giacobbe, mi è apparito, dicendo: Certamente io vi ho visitati, e ho reduto ciò

che vi si fa in Egitto.

17 E ho detto: Io vi trarrò fuor dell'afflizione di Egitto, e ri condurro nel paese de' Cananei, degl' Hittei, degli Amorrei, de' Ferezei, degl' Hivvei, e de' Gebusei; in un paese stillante latte e

18 Ed essi ubbidiranno alla tua voce; e tu, con gli Anziani d' Israele, entrerai dal re di Egitto, e voi gli direte: Il Si-gnore Iddio degli Ebrei ci ha incontrati; deh! lascia dunque ora che andiamo tre giornate di cammino nel deserto, e che sacrifichiamo al Signore Iddio nostro.

19 Or io so che il re di Egitto non vi concederà l'andare, se non isforzato con

potente mano.

20 Ed io stenderò la mia mano, e percoterò l' Egitto con tutte le mie maravigliose opere, che io farò in mezzo di esso. Dopo ciò egli vi lascerà andare. 21 E allora metterò in grazia questo

popolo inverso gli Egizj; e avverrà che, quando voi ve ne andrete, non ve ne

andrete vuoti.

22 Anzi, ciascuna donna chiederà alla sua vicina, e alla sua albergatrice, va-sellamenti di argento, e vasellamenti di oro, e vestimenti; e voi metterete quelli addosso a' vostri figliuoli, e alle vostre figliuole; e così spoglierete gli Egizj.

4 E MOSÈ rispose, e disse: Ma ecco, essi non mi crederanno, e non ubbidiranno alla mia voce; perciocchè di-ranno: Il Signore non ti è apparito.

2 E il Signore gli disse: Che cosa è questa che tu hai in mano? Ed egli ri-

spose: Una bacchetta.

3 E il Signore gli disse: Gittala in terra. Ed egli la gitto in terra; ed ella divenne un serpente; e Mosè fuggi d'innanzi a quello.

4 Ma il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano, e prendilo per la coda. Ed egli stese la mano, e lo prese; ed essodivenne bacchetta nella sua mano.

5 Così farai, disse Iddio, acciocchè credano che il Signore Iddio de' lor padri, l' Iddio di Abrahamo, l' Iddio d' Isacco,. e l' Iddio di Giacobbe, ti è apparito.

6 Il Signore gli disse ancora: Mettiti ora la mano in seno. Ed egli si mise la mano in seno; poi, trattala fuori, ecco, la sua mano era lebbrosa, bianca come-

7 Poi gli disse: Rimettiti la mano in seno. Ed egli si rimise la mano in seno; poi, trattasela fuor del seno, ecco, era tornata come l'altra sua carne.

8 Se dunque, disse il Signore, non ti credono, e non ubbidiscono alla tua voceal primo segno, ubbidiranno alla tua voce,.

al secondo segno.

9 E se egli avviene che non pure a questi due segni credano, e non ubbidiscano alla tua voce; allora prendi dell'acqua del fiume, e spandila in su l'asciutto; e l'acqua che tu avrai presa dal fiume diventerà sangue in su l'asciutto. 10 E Mosè disse al Signore: Ahi! Si-

gnore, io non son mai per addietro statouomo ben parlante, non pur da che tu parlasti al tuo servitore; conciossiachò io sia tardo di bocca e di lingua.

11 E il Signore gli disse: Chi ha posta la bocca all' nomo? ovvero, chi fa il mutolo, o il sordo, o colui che ha gli occhi, e gli orecchi aperti, o il cieco? non son desso io, il Signore?

12 Ora dunque va, ed io sarò con la tua bocca, e t'insegnerò ciò che avrai a

direc

13 E Mosè disse: Ahi! Signore; deh! manda a far questo per colui il qual tu hai a mandare.

14 Allora l' ira del Signore si accese contro a Mosè; ed egli gli disse: Non so io che Aaronne, tuo fratello, Levita, è uomo ben parlante? e anche, ecco, egli se n'esce fuori a incontrarti; e, veggendoti, si rallegrerà nel suo cuore.

15 Parlagli adunque, e mettigli in bocca queste parole, ed io sarò con la tua bocca, e con la sua, e v' insegnerò ciò che avrete

a fare.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Mat. 10. 19. Mar. 13. 11. Luca 21. 14, 15. <sup>e</sup> Ger. 1. 6. b Giov. 8. 38. Apoc. 4. 8.

16 Ed egli parlerà per te al popolo; e Mosè ed Aaronne dinanzi al re di Egitto; il così egli ti sarà in luogo di bocca, e tu popolo vieppiù aggravato. gli sarai in luogo di Dio.

17 Or prendi questa bacchetta in mano, acciocchè con essa tu faccia que' segni.

# Ritorno di Mosè in Egitto.

18 MOSE adunque andò; e, ritornato a Ietro, suo suocero, gli disse: Deh! lascia che io me ne vada, e ritorni a' miei fratelli che sono in Egitto e vegga se sono ancora vivi. E Ietro gli disse: Vattene in pace.

19 Il Signore disse ancora a Mosè nel pacsedi Madian: Va, ritornatene in Egitto; perciocchè tutti coloro che cercavano l'anima tua son morti<sup>a</sup>.

20 Mosè adunque prese la sua moglie e i suoi figlinoli; e, postili sopra degli asini, se ne ritornava in Egitto. Mosè prese ancora la bacchetta di Dio nella sua mano.

21 E il Signore disse a Mosè: Poichè tu te ne vai per ritornare in Egitto, vedi, fa davanti a Faraone tutti i miracoli che io ti ho posti in mano; ma io gl' indurerò il cuore, talchè egli non lascerà andare il popolo.

22 E tu dirai a Faraone: Così dice il Signore: Israele è mio figliuolo, il mio

primogenito.

23 Or io ti ho detto: Lascia andare il mio figliuolo, acciocche mi serva; e tu hai ricusato di lasciarlo andare; ecco, io uccido il tuo figliuolo, il tuo primogenito c.

24 Ora, essendo Mosè per cammino, in un albergo, il Signore l'incontrò, e cer-

cava di farlo morired.

25 E Sippora prese una selce tagliente, e tagliò il prepuzio del suo figliuolo, e lo gittò a' piedi di Mosè, e disse: Certo tu mi sei uno sposo di sangue.

26 E il Signore lo lasciò. Allora ella disse: Sposo di sangue, per le circonci-

27 E il Signore disse ad Aaronne: Va incontro a Mosè verso il deserto. Ed egli andò, e lo scontrò, al Monte di Dio, e lo baciò.

28 E Mosè dichiarò ad Aaronne tutte le parole del Signore, per le quali lo mandava, e tutti i segni che gli avea comandato di fare.

29 Mosè adunque, ed Aaronne, andarono, e adunarono tutti gli Anziani de' figliuoli d' Israele.

30 E Aaronne annunziò loro tutte le

parole che il Signore avea dette a Mosè,

e fece que' segni nel cospetto del popolo.

31 E il popolo credette, e intesè che il Signore visitava i figliuoli d' Israele; e egli avea veduta la loro afflizione.

si s'inchinarono, e adorarono.

POI Mosè ed Aaronne vennero a Faraone, e gli dissero: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Lascia andare il mio popolo, acciocchè mi celebri una festa nel deserto.

2 Ma Faraone disse: Chi è il Signore, che io ubbidisca alla sua voce, per lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore, e anche non lascerò andare

Israele.

3 Ed essi dissero: L' Iddio degli Ebrei ci ha scontrati; deh! lascia che noi andiamo tre giornate di cammino nel deserto, e che sacrifichiamo al Signore Iddio nostro; che talora egli non si avventi

sopra noi con pestilenza, o con la spada. 4 E il re di Egitto disse loro: O Mosè ed Aaronne, perchè distracte il popolo dalle sue opere? andate a' vostri incarichi.

5 Faraone disse ancora: Ecco, ora il popolo del paese è in gran numero; e voi lo fate restare da' suoi incarichi.

6 E quell' istesso giorno Faraone comandò a' commessari costituiti sopra il

popolo, e a' rettori d' esso, e disse: 7 Non continuate più di dar della paglia a questo popolo, per fare i mattoni, come avete fatto per addietro; vadano essi medesimi, e raccolgansi della paglia.

8 E pure imponete loro la medesima somma di mattoni che facevano per addietro; non diminuitene nulla; perciocchè essi sono oziosi, e però gridano, dicendo: Andiamo, sacrifichiamo all' Iddio nostro.

9 Sia il lavoro aggravato sopra questi uomini; e lavorino intorno ad esso, e non

attendano a parole di menzogna.

10 I commessari adunque del popolo, e i rettori di esso, uscirono fuori, e dis-sero al popolo: Così ha detto Faraone: Io non vi darò più paglia.

11 Andate voi medesimi, e prendetevi della paglia dovunque ne troverete; perciocchè nulla sarà diminuito del vostro

lavoro.

12 E il popolo si sparse per tutto il paese di Egitto, per raccoglier della stoppia in luogo di paglia.

13 E i commessari sollecitavano, dicendo: Fornite le vostre opere, giorno per giorno, come quando avevate della paglia.

14 E i rettori de' figliuoli d' Israele, i quali i commessari di Faraone aveano costituiti sopra loro, furono battuti; e fu lor detto: Perchè non avete voi fornito ieri ed oggi la somma de' mattoni che vi

è imposta, come per addietro?

15 E i rettori de' figliuoli d' Israele vennero, e gridarono a Faraone, dicendo: Perchè fai così a' tuoi servitori?

16 E' non si dà paglia a' tuoi servitori. e pur ci dicono: Fate de' mattoni; ed ora i tuoi servitori son battuti; e il tuo popolo commette fallo.

17 Ed egli disse: Voi siete oziosi, voi siete oziosi; perciò dite: Andiamo, sa-crifichiamo al Signore.

18 Ora dunque andate, lavorate; e' non vi si darà paglia, e pur renderete la

somma de' mattoni.
19 E i rettori de' figliuoli d' Israele, veggendoli a mal partito, essendo lor detto: Non diminuite nulla de' mattoni impostivi giorno per giorno;

20 Quando uscirono d'appresso a Faraone, scontrarono Mosè ed Aaronne, che

si presentarono davanti a loro.

21 Ed essi dissero loro: Il Signore riguardi a voi, e facciane giudicio; conciossiache voi abbiate renduto puzzolente l' odor nostro appo Faraone, e appo i suoi servitori, dando loro in mano la spada per ucciderci.

#### Iddio promette la liberazione.

22 E MOSÈ ritornò al Signore, e disse: Signore, perchè hai fatto questo male a questo popolo? perchè mi hai mandato?

23 Conciossiachè dacchè io son venuto a Faraone, per parlargli in Nome tuo, egli abbia trattato male questo popolo; e tu non hai punto liberato il tuo popolo.

ED IL Signore disse a Mosè: Ora vedrai quel ch' io farò a Faraone; perciocche, sforzato con potente mano, li lascerà andare; anzi, aforzato con potente mano, li caccerà dal suo paese<sup>a</sup>

2 Oltre a ciò, Iddio parlò a Mosè, e gli

disse: Io sono il Signore.

3 E apparvi ad Abrahamo, a Isacco, ed a Giacobbe, sotto il Nome di: Dio Onnipotente; ma non fui conosciuto da loro sotto il mio Nome di: Colui che è,

4 E, come io fermai il mio patto con loro, di dar loro il paese di Canaan, il paese de'lor pellegrinaggi, nel quale dimorarono

come forestieri

5 Così ancora ho udiți gli stridi de' figliuoli d'Israele, i quali gli Egizj teugono in servitù; e mi son ricordato del mio patto.

6 Perciò, di' a' figliuoli d' Israele: Io sono il Signore; e vi trarrò di sotto alle gravezze degli Egizi, e vi libererò dalla servità loro, e vi riscoterò con braccio steso, e con grandi giudicii.

7 E vi prendero per mio popolo, e sarò vostro Dio; e voi conoscerete ch' io sono il Signore Iddio vostro, che vi traggo di

sotto alle gravezze degli Egizi.

8 E vi condurrò nel paese, del quale io ho alzata la mano che io lo darei ad Abrahamo, a Isacco, ed a Giacobbe; e vel darò per possessione ereditaria. Io sono il Signore.

9 E Mosè parlò in quella stessa maniera a' figliuoli d' Israele; ma essi non porsero orecchio a Mosè, per l'angoscia dello spirito

loro, e per la dura servitù. 10 E il Signore parlò a Mosè, dicendo: 11 Va, parla a Faraone, re di Egitto, che lasci andare i figliuoli d' Israele dal

suo paese.

12 E Mosè parlò nel cospetto del Signore, dicendo: Ecco, i figliuoli d' Israele non mi hanno porto orecchio; e come mi porgerebbe orecchio Faraone, essendo io incirconciso di labbra?

13 Ma il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne, e comando loro di andare a' figliuoli d' Israele, e a Faraone, re di Egitto, per trar fuor del paese di Egitto i

figliuoli d' Israele.

#### Genealogia di Mosè e di Aaronne.

14 QUESTI sono i capi delle famiglie paterne di essi: I figliuoli di Ruben, pri-mogenito d' Israele, furono Hanoc, e

Pallu, e Hesron, e Carmi. Queste son le famiglie de' Rubeniti.

15 É i figliuoli di Simeone furono Iemuel, e Iamin, e Ohad, e Iachin, e Sohar, e Saul, figliuolo d' una Cananea. Queste son le famiglie de' Simeoniti.

16 E questi sono i nomi de' figliuoli di Levi, secondo le lor generazioni: Gherson, e Chehat, e Merari. E gli anni della vita di Levi furono centrentasette.

17 I figliuoli di Gherson furono: Libni, e Simi, divisi per le lor generazioni<sup>d</sup>.

18 E i figliuoli di Chehat furono: Amram, e Ishar, e Hebron, e Uzziel. E gli anni della vita di Chehat furono centrentatrè.

19 E i figliuoli di Merari furono Mahali, e Musi. Queste son le famiglie de' Leviti,

divise per le lor linee.

20 Or Amram prese Iochebed, sua zia, per moglie; ed essa gli partori Aaronne e Mosè. E gli anni della vita di Amram furono centrentasette.

21 E i figliuoli di Ishar furono: Core, e

Nefeg, e Zicri. 22 E i figliuoli di Uzziel furono: Misael,

ed Elsafan, e Sitri.

23 E Aaronne si prese per moglie Eliseba, figliuola di Amminadab, sorella di Nahasson; ed essa gli partorì Nadab, e Abihu, ed Eleazar, e Itamar.

24 E i figliuoli di Core furono: Assir, ed Elcana, e Abiasaf. Queste son le famiglie

de' Coriti.

25 Ed Eleazar, figliuolo di Aaronne, si prese per moglie una delle figliuole di Putiel; ed essa gli partori Finees. Questi sono i capi delle famiglie paterne de' Leviti per le loro schiatte.

26 Quest' è quell' Aaronne, e quel Mose, a' quali il Signore disse: Traete fuor del

d 1 Cron. 6. 17; 23. 7. <sup>4</sup> Es. 12. 31, 33, 39. <sup>c</sup> Gen. 17. 8; 28. 4. <sup>b</sup> Gen. 17. 1; 35. 11.

paese di Egitto i figliuoli d'Israele, per le loro schiere.

27 Essi, cioè Mosè ed Aaronne, furon quelli che parlarono a Faraone, re di Egitto, per trar fuor di Egitto i figliuoli d' Israele.

# Mosè e i Magi d' Egitto.

28 Or nel giorno che il Signore parlò a Mosè, nel paese di Egitto, 29 Il Signore gli disse: Io sono il Si-

gnore; di' a Faraone, re di Egitto, tutto

ciò che jo ti dico. 30 E Mosè disse nel cospetto del Signore: Ecco, io sono incirconciso di labbra; come dunque Faraone mi porgerebbe egli orecchio?

7 E IL Signore disse a Mosè: Vedi, io ti ho costituito per essere in luogo di Dio a Faraone; ed Aaronne, tuo fratello, sarà tuo profeta.

2 Tu dirai tutte le cose che io ti avrò comandate; e parli Aaronne, tuo fratello, a Faraone, acciocche lasci andar dal suo paese i figliuoli d' Israele.

3 Ma io indurerò il cuor di Faraone e moltiplichero i miei segni ed i miei

prodigi nel paese di Egitto.

4 E pure ancora Faraone non vi porgerà orecchio; ma io mettero la mia mano in sul paese di Egitto e trarrò fuor del paese di Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figliuoli d' Israele, con grandi giudicii.

5 E gli Egizi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò stesa la mia mano in su l' Egitto, e avrò tratti fuori d'infra loro i figliuoli d' Israele.

6 E Mosè ed Aaronne fecero così; essi fecero intieramente come il Signore avea lor comandato.

7 Ora, Mosè era d'età di ottant' anni, e Aaronne di ottantatrè anni, quando parlarono a Faraone.

8 E il Signore parlò a Mosè e ad Aa-

ronne, dicendo:

9 Quando Faraone parlerà a voi, e vi dirà: Fate un prodigio; tu Mosè, di' ad Aaronne: Prendi la tua bacchetta d, e gittala davanti a Faraone; ed ella diverrà un serpente.

10 Mosè adunque ed Aaronne vennero a Faraone, e fecero come il Signore avea comandato. Ed Aaronne gittò la sua bacchetta davanti a Faraone, e davanti a' suoi servitori; ed ella divenne un serpente.

11 Allora Faraone chiamò eziandio i Savi e gl'incantatori. E i Magi di Egitto fecero anch' essi il simigliante co' loro

incantesimia.

19 E ciascun d'essi gittò la sua bacchetta, e divennero serpenti; ma la bacchetta ronne tranghiottì le lor bacchette.

13 E il cuore di Faraone s' indurò, e non porse orecchio a Mosè e ad Aaronne; secondo che il Signore ne avea parlato.

Prima piaga: L'acqua mutata in songue.

14 E il Signore disse a Mosè: Il cuor di Faraone è aggravato; egli ricusa di lasciare andare il popolo.

15 Va questa mattina a Faraone; ecco egli uscirà fuori verso l'acqua, e presentati innanzi a lui in su la riva del flume, e prendi in mano la bacchetta ch' è stata

cangiata in serpente. 16 E digli: Il Signore Iddio degli Ebrei mi avea mandato a te, dicendo: Lascia andare il mio popolo, acciocchè mi serva nel deserto; ed ecco, fino a qui tu non hai ubbidito.

17 Così ha detto il Signore: Da questo conoscerai che io sono il Signore: ecco, iodarò una percossa con la bacchetta che io ho in mano, in su le acque che son nel fiume, ed esse saranno cangiate in sangue.

18 E il pesce che è nel fiume morrà, e il fiume putirà; e gli Egizi si stancheranno per bere dell'acqua del fiume.

19 E il Signore disse a Mose: Di' ad Aaronne: Prendi la tua bacchetta, e stendi la tua mano sopra le acque degli Egizj, sopra i lor fiumi, sopra i lor rivi, sopra i loro stagni, e sopra ogni raccolta delle loro acque; ed esse diverrannosangue; e vi sarà sangue per tutto il paese di Egitto, eziandio ne' vasi di legno e di pietra.

20 E Mosè ed Aaronne fecero come il Signore avea comandato; e Aaronne alzo la bacchetta, e ne percosse le acque ch' erano nel fiume, nel cospetto di Fa-raone, e nel cospetto de' suoi servitori; e tutte le acque, ch' erano nel fiume, furono

cangiate in sangue.

21 E il pesce, ch' era nel flume, mori, e il fiume puti, talche gli Egizi non potevano ber delle acque del fiume: e vi fu sangue per tutto il paese di Egitto.

22 E i magi di Egitto fecero il simigliante co' loro incantesimi; e il cuor di Faraone s' indurò, e non porse orecchio a Mosè e ad Aaronne, come il Signore ne avea parlato.

23 E Faraone, rivoltosi indietro, se ne venne in casa sua; e non pure a questo

pose mente.

24 E tutti gli Egizj, cavando intorno al fiume, cercavano acqua da bere; conciossiachè non potessero ber delle acque del frume.

25 E sette giorni intieri passarono, dopo che il Signore ebbe percosso il fiume.

Seconda piaga: Le rane.

8 POI il Signore disse a Mosè: Vattene a Faraone, e digli: Così ha detto il

Signore: Lascia andare il mio popolo, i acciocchè egli mi serva.

2 E se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io percoterò con rane tutto il tuo

paese.

3 E il fiume produrrà copiosamente ranno in casa tua, e nella camera dove tu giaci, e in sul tuo letto, e nelle case de' tuoi servitori, e fra il tuo popolo, e ne' tuoi forni, e nelle tue madie.

4 E le rane saliranno contro a te, e contro al tuo popolo, e contro a tutti i tuoi servi-

5 Poi il Signore disse a Mosè: Di' ad Aaronne: Stendi la tua mano con la tua bacchetta sopra i fiumi, sopra i rivi, e sopra gli stagni, e fanne salir le rane in sul paese di Egitto.

6 E Aaronne stese la sua mano sopra le acque di Egitto, e le rane salirono, e

copersero il paese di Egitto.

7 E i Magi di Egitto fecero il simigliante co'loro incantesimi; e fecero salir rane in sul paese di Egitto".

8 E Faraone chiamò Mosè ed Aaronne, e disse loro: Pregate il Signore che rimuova da me, e dal mio popolo, queste rane; ed io lascerò andare il popolo, acciocche sacrifichi al Signore.

9 E Mosè disse a Faraone: Gloriati pur sopra me; per quando pregherò io il Signore per te, e per i tuoi servitori, e per il tuo popolo, ch' egli stermini le rane d'appresso a te, e dalle tue case, e che rimangano solo nel fiume?

10 Ed egli disse: Per domani. E Mosè disse: Sarà fatto secondo la tua parola; acciocche tu sappi che non vi è alcuno

pari all' Iddio nostro 3.

11 E le rane si partiranno da te, e dalle tue case, e da' tuoi servitori, e dal tuo

popolo; e rimarranno solo nel fiume. 12 E Mosè ed Aaronne uscirono d'appresso a Faraone. E Mosè gridò al Signore intorno al fatto delle rane, ch'egli avea mandate contro a Faraone.

13 E il Signore fece secondo la parola di Mosèc; e le rane morirono; e le case, e i cottili, e i campi ne furono liberati.

14 E gli Egizj le raccolsero per mucchi,

e la terra ne puti. 15 Ma Faraone, veggendo che vi era dell'alleggiamento d, aggravò il suo cuore, e non porse orecchio a Mosè e ad Aaronne, come il Signore ne avea parlato.

#### Terza piaga: I mosconi.

16 E il Signore disse a Mosè: Di' ad Aaronne: Stendi la tua bacchetta, e percuoti la polvere della terra, ed ella diverrà mosconi in tutto il paese di Egitto.

17 Ed essi fecero così; e Aaronne stese

la sua mano con la sua bacchetta, e percosse la polvere della terra; e una moltitudine di mosconi venne in su gli uomini, e in su gli animali; tutta la polvere della terra divenne mosconi in tutto il paese di Egitto.

18 E i Magi si adoperarono anch' essi simigliantemente co' loro incantesimi, per produrre mosconi; ma non poterono. E quella moltitudine di mosconi fu sopra

gli uomini, e sopra gli animali.

19 E i Magi dissero a Faraone: Questo è il dito di Dio. Ma il cuor di Faraone s' indurò, e non porse loro orecchio; come il Signore ne avea parlato.

# Quarta piaga: Gl' insetti.

20 Poi il Signore disse a Mosè: Levati da mattina, e presentati davanti a Faraone; ecco, egli uscirà fuori verso l'acqua; e digli: Così ha detto il Signore: Lascia andare il mio popolo, acciocchè mi serva.

21 Perciocché, se tu non lasci andare il mio popolo, ecco, io mandero sopra te, sopra i tuoi servitori, sopra il tuo popolo, e sopra le tue case, una mischia d'insetti; e le case degli Egizi, e la terra sopra la quale abitano, saranno ripiene di quella mischia.

22 Ma in quel giorno io lascerò da parte la contrada di Gosen, nella quale sta il mio popolo; talchè non vi sarà alcuna mischia; acciocchè tu conosca che io sono

il Signore in mezzo della terra.

23 Ed io metterò una salvaguardia tra il mio popolo e il tuo popolo; domani

avverrà questo segno. 24 E il Signore fece così; e venne una gran mischia d'insetti nella casa di Faraone, e nelle case de' suoi servitori; e la terra fu guasta da questa mischia d'insetti, per tutto il paese di Egitto.

25 E Faraone chiamò Mosé ed Aaronne, e disse: Andate, sacrificate al vostro Dio

nel paese.

26 Ma Mosè disse: E' non è convene-vole di far così; conciossiache noi abbiamo a sacrificare al Signore Iddio nostro cose, che gli Egizi abbominano di sacrificare; ecco, se noi sacrificassimo davanti agli occhi degli Egizi ciò ch' essi abbominano di sacrificare, non ci lapiderebbero essi i

27 Lascia che andiamo tre giornate di cammino nel deserto, e noi sacrificheremo al Signore Iddio nostro, secondo ch' egli

ci dirè

28 E Faraone disse: Io vi lascerò andare, acciocche sacrifichiate al Signore Iddio vostro nel deserto; sol che non an-

diate più lungi; pregate per me.
20 E Mosè disse: Ecco, io esco di presente d'appresso a te, e pregherò il Signore, e la mischia degl' insetti si par-tirà domani da Faraone, da' suoi servitori, e dal suo popolo; ma non continui Faraone di farsi beffe, per non lasciare andare il popolo, per sacrificare al Signore.

30 E Mosè usci fuori d'appresso a Faraone, e pregò il Signore.

31 E il Signore fece secondo la parola di Mosè; e rimosse quella mischia d'insetti da Faraone, da' suoi servitori, e dal

suo popolo; non ve ne resto pur uno.
32 Ma Faraone ancora questa volta aggravò il suo cuore, e non lasciò andare

il popolo.

Quinta piaga: La mortalità del bestiame.

9 E IL Signore disse a Mosè: Entra da Faraone, e digli: Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei: Lascia andare il mio popolo, acciocchè mi serva. 2 Perciocchè se tu ricusi di lasciarlo andare, e se tu lo ritieni ancora;

3 Ecco, la mano del Signore sarà sopra il tuo bestiame ch' è per li campi, sopra i cavalli, sopra gli asini, sopra i cammelli, sopra i buoi, e sopra le pecore, con una grandissima mortalità

4 E il Signore metterà separazione fra il bestiame degl' Israeliti, e il bestiame degli Egizj; e nulla, di tutto quel che appartiene a' figliuoli d' Israele, morrà.

5 E il Signore pose un termine, dicendo: Domani il Signore farà questa cosa

6 E il giorno seguente il Signore fece quello; e ogni bestiame degli Egizj morì, ma del bestiame de' figliuoli d' Israele non ne morì alcuna bestia.

7 E Faraone mandò a vedere; ed ecco, del bestiame degl' Israeliti non era morta pure una bestia. Ma pure il cuor di Fa-raone si aggravò e non lasciò andare il popolo.

# Sesta piaga: Le ulcere.

8 E il Signore disse a Mosè e ad Aaronne: Prendetevi delle menate di faville di fornace, e spargale Mosè verso il cielo,

davanti agli occhi di Faraone.

9 E quelle diverranno polvere, che si spargerà sopra tutto il paese di Egitto; onde, sopra gli uomini, e sopra gli animali nasceranno ulcere, dalle quali germoglieranno bolle in tutto il paese di Egitto.

10 Essi adunque presero delle faville di fornace; e, presentatisi davanti a Faraone, Mosè sparse quelle verso il cielo; e da esse nacquero, negli uomini e negli animali, ulcere dalle quali germogliavano

bolle.

11 E i Magi non poterono stare in piè

cere; perciocchè quell'ulcere erano sopra

i Magi, come sopra tutti gli Egizj. 12 E il Signore indurò il cuor di Faraone; ed egli non porse orecchio a Mosè e ad Aaronne, come il Signore ne avea pariato a Mosè.

# Settima piaga: La gragnuola.

13 Poi il Signore disse a Mosè: Levati da mattina, e presentati a Faraone, e digli: Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei: Lascia andare il mio popolo, acciocchè mi serva.

14 Perciocche questa volta io manderò tutte le mie piaghe nel tuo cuore, e sopra i tuoi servitori, e sopra il tuo popolo; acciocche tu conosca che non vi è alcuno

pari a me in tutta la terra.

15 Conciossiachè, se io avessi stesa la mano, potrei aver percosso te e il tuo po-polo, con la mortalità; e tu saresti stato sterminato d'in su la terra.

16 Ma pur perciò ti ho costituito, acciocchè in te si vegga la mia potenza, e che il mio Nome sia predicato per tutta

la terraa.

17 Ancora t' innalzi contro al mio po-

polo, per non lasciarlo andare?
18 Ecco, domani, intorno a quest' ora, io farò piovere una gravissima gragnuola, la cui simile non fu giammai in Egitto, dal giorno che fu fondato, fino ad ora

19 Ora dunque, manda a fare accogliere tutto il tuo bestiame, e tutto ciò ch' è del tuo per li campi; la gragnuola caderà sopra tutti gli uomini, e sopra gli animali che si troveranno per li campi e non saranno accolti in casa; e morranno.

20 D' infra i servitori di Faraone, temette la parola del Signore fece rifuggire i suoi servitori, e il suo bestiame,

nelle case.

21 Ma chi non pose mente alla parola del Signore lasció i suoi servitori, e il

suo bestiame, per li campi.

22 E il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano verso il cielo, e caderà gragnuo-la in tutto il paese di Egitto, sopra gli uomini, e sopra gli animali, e sopra tutta l'erba de' campi, nel paese di Egitto.

23 E Mosè stese la sua bacchetta verso il cielo; e il Signore fece tonare, e cader gragnuola; e il fuoco si avventava verso la terra; e il Signore fece piover gra-

gnuola sopra il paese di Egitto.

24 E vi fu gragnuola e fuoco avviluppato per mezzo essa gragnuola, la quale era molto fiera, la cui pari non fu giammai in tutto il paese degli Egizi, da che essi son divenuti nazione.

25 E la gragnuola percosse, in tutto il paese di Egitto, tutto quello ch' era per vanti a Mosè, per cagion di quell'ul- | li campi, così uomini come animali; per-

spezzò tutti gli alberi de' campi. 26 Sol nella contrada di Gosen, dove erano i figliuoli d'Israele, non vi fu gragnuola a

27 E Faraone mandò a chiamar Mosè ed Aaronne, e disse loro: Questa volta io ho peccato; il Signore è il giusto; ma io e il mio popolo siamo i colpevoli.

28 Pregate il Signore, acciocche basti,

e che non vi sieno più tuoni di Dio, nè gragnuola; ed io vi lascerò andare, e non resterete più.

29 E Mosè gli disse: Come io sarò uscito fuor della città, io spanderò le palme delle mani verso il Signore; e i tuori ceregranno e la gragnuola non sarà tuoni cesseranno, e la gragnuola non sarà più; acciocchè tu conosca che la terra è del Signore.

30 Ma io so che nè tu, nè i tuoi servitori, non avrete ancora timore del Signore

31 Or il lino e l'orzo furono percossi; perciocche l'orzo era già in ispiga, mezzo maturo, e il lino in gambo. 32 Ma il grano e la spelta non furono

percossi; perciocche erano più serotini.

33 Mosè adunque uscì fuor della città, d'appresso a Faraone, e sparse le palme delle sue mani verso il Signore; e cessarono i tuoni e la gragnuola; e la pioggia

non fu più versata sopra la terra.

34 E Faraone, veggendo ch' era cessata la pioggia, la gragnuola, ed i tuoni, continuò a peccare, e aggravò il cuor suo, egli, e i suoi servitori.

35 E il cuor di Faraone s' indurò, ed egli non lasciò andare i figliuoli d' Israele; come il Signore ne avea parlato per Mose.

#### Ottava piaga: Le locuste.

10 E IL Signore disse a Mose: Entra da Faraone; perciocchè io ho aggravato il suo cuore, e il cuore de' suoi servitori, acciocchè io ponga questi miei segni in mezzo del suo paese;

2 E acciocchè tu raccontid al tuo figliuolo, e al figliuolo del tuo figliuolo, ciò che io avrò operato in Egitto, e i segni che avrò fatti fra loro; e che voi cono-

sciate che io sono il Signore.

3 Mosè adunque ed Aaronne entrarono da Faraone, e gli dissero: Così ha detto il Signore Iddio degli Ebrei: Fino a quando ricuserai d'umiliarti davanti alla mia faccia ? lascia andare il mio popolo, acciocche mi serva.

4 Perciocche, se tu ricusi di lasciarlo andare, ecco, io fo venir domane delle

locuste nelle tue contrade.

5 Ed case copriranno la faccia della terra, talchè la terra non si potrà vedere;

cosse ancora tutta l'erba de campi, e e mangeranno il rimanente ch' è scampato, quel che vi è restato dalla gragnuola; mangeranno ancora ogni albero che vi germoglia fuori ne' campi.

6 Ed empieranno le tue case, e le case di tutti i tuoi servitori, e le case di tutti gli Egizi; il che nè i tuoi padri, nè i padri de tuoi padri, giammai non videro, dal giorno che furono in su la terra, infino ad oggi. Detto questo, egli si rivoltò indietro, e uscì d'appresso a Faraone.

7 E i servitori di Faraone gli dissero: Fino a quando ci sarà costui per laccio? lascia andar questi uomini acciocchè servano al Signore Iddio loro; non sai tu-ancora che l'Egitto è perito? 8 Allora Mosè ed Aaronne furono fatti

tornare a Faraone; ed egli disse loro; Andate, servite al Signore Iddio vostro; ma chi e chi son coloro che andranno?

9 E Mosè disse: Noi andremo co' nostri fanciulli, e co' nostri vecchi; noi andre-mo co' nostri figliuoli, e con le nostre figliuole; con le nostre gregge, e co' nostri armenti; perciocchè abbiamo a celebrare una festa al Signore.

10 Ed egli disse loro: Così sia il Si-gnore con voi, come io vi lascerò andare con le vostre famiglie; guardate, percioc-chè il male vi soprastà davanti agli occhi.

11 E' non sarà così; andate ora voi uomini, e servite al Signore; poiche questo è quel che voi cercate. E Faraone li cac-

ciò dal suo cospetto.

12 E il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano sopra il paese di Egitto, per far venir le locuste; ed esse saliranno sopra il paese di Egitto, e mangeranno tutta l'erba della terra; tutto quel che la gragnuola ha lasciato di resto.

13 E Mosè stese la sua bacchetta sopra il paese di Egitto; e il Signore fece venire un vento Orientale in sul paese tutto quel giorno, e tutta quella notte: e, come fu mattina, il vento Orientale avea portate le locuste.

14 E le locuste salirono sopra tutto il paese di Egitto, e si posarono per tutte le contrade di Egitto, in grandissima moltitudine; avanti quelle non ne furono, e dopo quelle non ne saranno giammai di.

tali f

15 Ed esse copersero la faccia di tutto il paese, talchè il paese ne fu scurato, e mangiarono tutta l'erba del paese, e tutti i frutti degli alberi, i quali la gragnuola avea lasciati di resto; e non rimase alcun verdume negli alberi, ne nell'erbe de campi per tutto il paese di Egitto.

16 Allora Faraone fece prestamente chiamar Mosè ed Aaronne, e disse loro:

Es. 8. 22; 10. 23; 12, 13. Giac. 4. 10. 1 Plet. 5. 6. <sup>5</sup> Sal. 24. 1. 1 Cor. 10. 26. , <sup>6</sup> Is. 26. 10. 4 Deut. 4. 9. Gioele 1. 3. / Gioele 2. 2.

Io ho peccato contro al Signore Iddio

vostro, e contro a voi.

17 Ma ora perdonami, ti prego, il mio peccato, sol questa volta; e pregate il Signore Iddio vostro, che rimuova d'ad-

dosso a me sol questa morte. 18 E Mosè usci d'appresso a Faraone, e

pregò il Signore.

19 E il Signore volto il vento in un fortissimo vento Occidentale, il qual portò via le locuste, e le affondo nel mar rosso; e' non vi restò una sola locusta in tutti i confini di Egitto.

20 Ma il Signore indurò il cuor di Faraone; ed egli non lasciò andare i fi-gliuoli d' Israele.

# Nona piaga: Le tenebre.

21 E il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano verso il cielo, e verranno tenebre sopra il paese di Egitto, tali che si potranno tastar con le mani.

22 E Mosé stese la sua mano verso il cielo, e vennero tenebre caliginose in tutto il paese di Egitto, per lo spazio di

tre giorni.

23 L' uno non vedeva l' altro; e niuno si levò dal suo luogo, per lo spazio di tre giorni: ma tutti i figliuoli d' Israele

ebbero luce nelle loro stanze. 24 E Faraone chiamò Mosè, e disse: Andate, servite al Signore; sol le vostre gregge e i vostri armenti saranno fatti restare; le vostre famiglie eziandio andranno con voi.

25 E Mosè disse: Tu ci concederai pure ancora di prender sacrificii ed olocausti,

per offerire al Signore Iddio nostro.

26 Anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga pure un' unghia; perciocchè di esso noi abbiamo a prendere da servire al Signore Iddio nostro; e noi non sappiamo con che abbiamo a servire al Signore, finche siamo arrivati là.

27 Ma il Signore indurò il cuor di Faraone, ed egli non volle lasciarli an-

· dare.

28 E Faraone disse a Mosè: Vattene d'appresso a me; guardati che tu non vegga mai più la mia faccia; perciocchè nel giorno che tu vedrai la mia faccia, tu morrai.

29 E Mosè disse: Tu hai parlato bene:

io non vedrò più la tua faccia<sup>a</sup>.

Decima piaga minacciata: La morte dei primogeniti.

E IL Signore disse a Mosè: Lo farò venire ancora una piaga sopra Faraone, e sopra l' Egitto; e poi egli vi lascerà andar di qui; quando egli vi lascerà andare, egli del tutto vi scaccerà tutti quanti di qui.

2 Parla ora al popolo, e digli che cia-scuno uomo chiegga al suo amico, e cia-

scuno uomo chiegga ai suo amico, e ciascuna donna alla sua amica, vasellamenti di argento, e vasellamenti di oro.

3 E il Signore rendette grazioso il popolo agli Egizi; e anche quell' uomo Mosè era molto grande nel paese di Egitto, appo i servitori di Faraone, ed appo il popolo.

4 E Mosè disse: Così ha detto il Signore: In su la mezza notte io uscirò

gnore: In su la mezza notte io uscirò fuori, e passerò per mezzo l'Egitto.

5 E ogni primogenito morrà nel paese di Egitto, dal primogenito di Faraone che siede sopra il suo trono, fino al primogenito della serva che è dietro alle macine; e anche ogni primogenito degli animali.

6 E vi sarà un gran grido per tutto il paese di Egitto, il cui pari non fu, nè

sara giammai più.

7 Ma appresso tutti i figliuoli d' Israele. così fra gli uomini, come fra gli animali, non pure un cane moverà la lingua; acciocche voi sappiate che il Signore avrà messa separazione fra gli Egizj e

gl' Israeliti. 8 Allora tutti questi tuoi servitori scenderanno a me, e s' inchineranno davanti a me, dicendo: Partiti, tu, e il popolo che è al tuo seguito; e, dopo quello, io me ne partirò. E Mosè se ne usci d'appresso a Faraone, acceso d' ira.

9 Or il Signore avea detto a Mosè: Faraone non vi porgerà orecchio; acciocchè io moltiplichi i miei prodigi nel paese di Egitto.

10 E Mosè ed Aaronne fecero tutti questi prodigi nel cospetto di Faraone, ma il Signore indurò il cuor di Faraone, ad acti non lassiò andere i figliuoli d'I. ed egli non lasciò andare i figliuoli d' Israele fuori del suo paese d.

#### Istituzione della Pasqua.

12 OR il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne nel paese di Egitto, dicendo:

2 Questo mese vi sarà il principio de' mesi; egli vi sarà il primo de' mesi

3 Parlate a tutta la raunanza d'Israele, dicendo: Nel decimo giorno di questo mese ciascuna casa di padre di famiglia prenda un agnello o un capretto; uno

per casa.

4 Ma se la famiglia è minore che non conviene per mangiar quell' agnello o capretto, prendalo il padre della famiglia in compagnia del suo vicino, il più prossimo di casa sua, con un certo numero di persone, il quale voi conterete, facendo ragione su l'agnello o il capretto, accondo che ciascupo può voca capretto, secondo che ciascuno può mangiare.

5 Prendete quell' agnello o quel capretto, senza difetto", maschio, di un anno, d'infra le pecore, o d'infra le capre.

6 E tenetelo in guardia fino al quartodecimo giorno di questo mese; e allora tutta la raunanza della comunanza d'Israele lo scanni fra i due vespri.

7 E prendasene del sangue, e mettasene sopra i due stipiti, e sopra il limitar di sopra della porta, nelle case nelle quali si

mangera.

8 E mangisene quella stessa notte la carne arrostita al fuoco, con pani azzimi b,

e lattughe salvatiche.

9 Non mangiate nulla di esso crudo, o pur lesso nell' acqua; ma arrostito al fuoco, capo, gambe e interiora.

10 E non ne lasciate nulla di resto fino alla mattina; e ciò che sarà restato fino alla mattina, bruciatelo col fuoco.

11 Or mangiatelo in questa maniera: abbiate i lombi cinti, e i vostri calzamenti ne' piedi, e il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. Esso è il Passaggio del Signore.

12 E quella notte io passerò per lo paese di Egitto, e percoterò ogni primogenito nel paese di Egitto, così d'uomini come di animali; e farò ancora giudicii sopra tutti gl' iddii di Egitto. Io sono il Si-

gnore.

13 E quel sangue vi sarà per un segnale, nelle case nelle quali sarete; e quando io vedrò quel sangue, passerò oltre senza toccarvi; e non vi sara fra voi alcuna piaga a distruzione, mentre io percoterò il paese di Egitto.

14 E quel giorno vi sarà per una ricordanza, e voi lo celebrerete per festa solenne al Signore; voi lo celebrerete per festa solenne, per istatuto perpetuo, per

le vostre età.

15 Voi mangerete per sette giorni pani azzimi; anzi fin dal primo giorno farete che non vi sia alcun lievito nelle vostre case; perciocchè, se alcuno mangia cosa alcuna lievitata dal primo giorno fino al settimo, quella persona sara ricisa d' Israele.

16 E nel primo giorno voi avrete santa raunanza; siavi parimente santa raunanza nel settimo giorno; non facciasi alcun' opera in que' giorni; solo vi si apparecchi quel che ciascuna persona dee

mangiare, e non altro.

17 Osservate adunque l'osservanza ele pani azzimi; perciocchè in quel riomo stesso io avrò tratte le vostre schiere fuor del paese di Egitto; perciò osservate quel giorno per le vostre età, per istatuto perpetuo.

18 Mangiate pani azzimi, dal quartodecimo giorno del primo mese al vespro, fino al ventunesimo giorno di esso mese

al vespro.

19 Non trovisi alcun lievito nelle vostre case, per sette giorni<sup>c</sup>; perciocche, se alcuno mangia cosa alcuna lievitata, quella persona sarà ricisa dalla raunanza d' Israele; forestiere, o natio del paese, ch'egli si sia. 20 Non mangiate nulla di lievitato;

mangiate pani azzimi in tutte le vostre

21 Mosè adunque chiamò tutti gli Anziani d'Israele, e disse loro: Traete fuori, e prendetevi un agnello, o un capretto, per ciascuna delle vostre fami-

glie, e scannate la Pasqua.

22 Pigliate eziandio un mazzuol d' isopo e intignetelo nel sangue che sarà nel bacino; e sprazzate di quel sangue de che sarà nel bacino il limitar disopra, e i due stipiti delle porte; e non esca alcun di voi fuor dell' uscio della sua casa fino alla mattina.

23 E quando il Signore passerà per percuoter gli Egizi, egli vedrà il sangue sopra il limitare, e sopra i due stipiti; e trapasserà oltre alla porta, e non permetterà al distruttore di entrar nelle vostre case per percuotere

24 Voi dunque osservate questa cosa, come uno statuto imposto a te e a' tuoi

figliuoli, in perpetuo.

25 E quando voi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come egli ne ha parlato, osservate questo servigio.

26 E quando i vostri figliuoli vi diranno: Che vuol dire questo servigio che

voi fate?

27 Dite: Quest' è il sacrificio della Pasqua del Signore, il quale trapassò oltre alle case de' figliuoli d' Israele in Egitto, quando egli percosse gli Egizj, e salvo le nostre case. E il popolo s' inchinò e adorò.

28 E i figliuoli d' Israele andarono, e fecero interamente come il Signore avea

comandato a Mosè e ad Aaronne/.

Morte dei primogeniti. Il popolo mandato via dall Egitto.

29 E alla mezza notte il Signore percosse tutti i primogeniti nel paese di Egitto, dal primogenito di Faraone, che sedeva sopra il suo trono, fino al primogenito del prigione ch' era nella carcere; ed anche tutti i primogeniti degli animali.

30 E Faraone si levò di notte, egli, e tutti i suoi servitori, e tutti gli Egizi; e vi fu un gran grido in Egitto<sup>g</sup>; percioc-

<sup>\*</sup>Lev. 22. 19—21. Eb. 9. 14. 1 Piet. 1. 19. 1 Cor. 5. 8. 1 Cor. 5. 7, 8. Eb. Apoc. 7. 3; 9. 4. 1 Principali celebrazioni della Pasqua; Gios. 5. 10. 2 Re 23. 21. Esc. Mat. 25. 18, 19. Mar. 14. 12—16. Luca 22. 7, ecc. Giov. 13. 1, ecc. 9 Prov. 21. 13. d Eb. 11. 28.

chè non vi era alcuna casa ove non fosse

un morto.

31 E Faraone chiamò Mosè ed Aaronne, di notte, e disse: Levatevi, partitevi di mezzo il mio popolo, voi, e i figliuoli d' Israele; e andate, servite al Signore, secondo che avete detto.

32 Pigliate le vostre gregge e i vostri armenti, come avete detto; e andatevene, ed anche beneditemi.

33 E gli Egizj sollecitavano instantemente il popolo, affrettandosi di mandado rio della procesa provinciale di mandado. darlo via dal paese; perciocchè dicevano: Noi siam tutti morti.

34 E il popolo tolse la sua pasta, avanti che fosse lievitata, avendo le sue madie involte ne' suoi vestimenti, in su le

spalle.

35 Or i figliuoli d' Israele aveano fatto secondo la parola di Mosè: e aveano chiesto agli Egizj vasellamenti di argento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti.

36 E il Signore avea renduto grazioso il popolo agli Egizj, onde essi gli aveano prestate quelle cose. Così, spogliarono

gli Egizj. 37 É i figliuoli d'Israele si partirono di Rameses, e pervennero a Succot, essendo intorno a seicentomila uomini a piè, oltre alle famiglie.

38 Una gran turba ancora di gente mes-colata sali con loro; e grandissimo numero di bestiame, minuto e grosso.

- 39 Ed essi cossero la pasta che aveano portata fuor di Egitto, in focacce azzime; conciossiache non fosse lievitata; perciocchè, essendo scacciati dagli Egizj, non si erano potuti indugiare, ed anche non si aveano apparecchiata alcuna vi-
- 40 Or la dimora che i figliuoli d' Israele fecero in Egitto fu di quattrocentrent' anni <sup>a</sup>.

41 E al termine di quattrocentrent' anni, lo stesso giorno che quelli finivano, avvenne che tutte le schiere del Signore

uscirono fuor del paese di Egitto.

42 Quest' è la notte dell' osservanze. consecrata al Signore, quando egli trasse fuor del paese di Egitto i figliuoli d' Israele; quest' è la notte consecrata al Signore, che si dee celebrare con ogni osservanza da tutti i figliuoli d' Israele, per le loro età.

#### Lo statuto della Pasqua.

43 E il Signore disse a Mosè e ad Aaronne: Quest' è lo statuto della Pasqua. Niun forestiere ne mangi.

44 Ma qualunque servo di chi che sia comperato con danari, dopo che tu l' avrai

circonciso, ne mangerà.

<sup>45</sup> L'avveniticcio e il mercenario non nangino.

46 Mangisi in una stessa casa: non portar fuor di casa della carne di essa, e non ne rompete alcun ossob.

47 Facciala tutta la raunanza d' Israele.

48 E quando un forestiere dimorerà teco, e vorrà far la Pasqua del Signore, circoncidasi prima ogni maschio di casa sua; e allora accostisi per farla, e sia come colui ch' è natío del paese; ma niuno incirconciso ne mangi.

49 Siavi una stessa legge per colui ch' è natio del paese, e per lo forestiere che dimora per mezzo di voi c.

50 E tutti i figliuoli d' Israele fecero interamente come il Signore avea comandato a Mosè e ad Aaronne.

51 E in quello stesso giorno avvenne che il Signore trasse fuor del paese di Egitto i figliuoli d' Israele, per le loro schiere.

# Legge dei primogeniti.

13 E IL Signore parlò a Mosè, dicendo: 2 Consacrami ogni primogenito, tutto quello che apre la matrice fra i figliuoli d' Israele d, così degli uomini

come degli animali; esso è mio.

3 E Mosè disse al popolo: Ricordatevi di questo giorno, nel quale siete usciti di Egitto, della casa di servità; conciossiachè il Signore ve ne abbia tratti fuori. con potente mano; perciò non mangisi alcuna cosa lievitata.

4 Oggi voi uscite fuori nel mese di Abib.

5 Quando adunque il Signore ti avrà introdotto nel paese de' Cananei, degl' Hittei, degli Amorrei, degl' Hivvei, e de' Gebusei, ch' egli giurò a' tuoi padri di darti, ch' è un paese stillante latte e mele, osserva questo servigio in questo mese.

6 Mangia per sette giorni pani azzimi; e nel settimo giorno siavi festa solenne

al Signore.

7 Manginsi *pani* azzimi per sette giorni, e non veggasi appo te cosa lievitata, nè lievito, in tutti i tuoi confini.

8 E in quel giorno dichiara questa cosa a' tuoi figliuoli, dicendo: Questo si fa per cagion di quello che mi fece il Signore,

quando io uscii di Egitto.

9 E ciò ti sia per segnale sopra la tua mano, e per ricordanza fra' tuoi occhi: acciocchè la Legge del Signore sia nella tua bocca; conciossiache egli ti abbia tratto fuori di Egitto con potente mano.

10 E osserva questo statuto d' anno in

anno, nella sua stagione.

11 E quando il Signore ti avrà introdotto nel paese de' Cananei, come egli ha giurato a te e a' tuoi padri, e te l' avra dato;

12 Rassegna al Signore tutto ciò che apre la matrice: parimente, d'ogni primo portato del tuo bestiame, i maschi appar-

c Gal. 3. 25.

13 Ma riscatta ogni primo portato dell' asino, con un agnello, o con un capretto; e se tu non lo riscatti, fiaccagli il collo: riscatta eziandio ogni primogenito dell' uomo d' infra i tuoi figliuoli".

14 E quando per innanzi il tuo figliuolo ti domanderà: Che vuol dir questo? digli: Il Signore ci trasse fuori di Egitto, della casa di servitù, con potenza di mano.

15 E avvenne che, mostrandosi Faraone duro a lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese di Egitto, da' primogeniti degli uomini, fino a' primogeniti delle bestie; perciò io sacrifico al Signore i maschi d'ogni primo portato, e riscatto ogni primogenito de' miei figliuoli.

16 Ciò adunque ti sarà per segnale sopra la tua mano, e per frontali fra' tuoi occhi, che il Signore ci ha tratti fuori di Egitto

con potenza di mano.

## Passaggio del mar rosso.

17 Or, quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo, Iddio non condusse quello per la via del paese de' Filistei; benchè quella fosse la più corta; perciocchè Iddio disse: Che talora il popolo non si penta, quando vedrà la guerra, e non se ne ritorni in Egitto.

18 Ma Iddio fece fare un giro al popolo traendo al deserto, verso il mar rosso. E i figliuoli d'Israele salirono del paese di

Egitto in ordinanza.

19 E Mosè prese seco l'ossa di Giuseppe; perciocchè egli avea espressamente fatto giurare i figliuoli d' Israele, dicendo: Iddio per certo vi visiterà; allora trasportate di qui le mie ossa con voi<sup>b</sup>.

20 E gl' Israeliti, partitisi di Succot, si accamparono in Etam all' estremità del

deserto.

21 E il Signore camminava davanti a loro; di giorno, in una colonna di nuvola, per guidarli per lo cammino; e di notte, in una colonna di fuoco, per illuminarli; acciocchè camminassero giorno e notte.

acciocchè camminassero giorno e notte<sup>c</sup>.

22 Egli non rimosse dal cospetto del popolo la colonna della nuvola di giorno,

nè la colonna del fuoco di notte.

14 E IL Signore parlò a Mosè, dicendo:

2 Di' a' figliuoli d' Israele, che si rivolgano, e si accampino dinanzi alla foce d' Hirot, fra Migdol e il mare, dirincontro a Baal-sefon; ponete campo presso al mare, dirimpetto a quel luogo.

3 E Faraone dirà de' figliuoli d' Israele:

Sono intrigati nel paese; il deserto ha lor

serrato il passo.

4 Ed io indurerò il cuor di Faraone, talchè egli li perseguiterà, ed io sarò

glorificato in Faraone<sup>d</sup> e in tutto il suo esercito; e gli Egizj conosceranno ch' io sono il Signore. Ed essi fecero così.

5 Or fu rapportato al re di Egitto, che il popolo se ne fuggiva; e il cuore di Faraone e de' suoi servitori si mutò inverso il popolo, e dissero: Che cosa è questo che noi abbiam fatto, di aver lasciato andar gl' Israeliti, per non servirci più?

6 E Faraone fece mettere i cavalli al

suo carro, e prese la sua gente seco.

7 E prese seicento carri scelti, e tutti i carri dell' Egitto, sopra tutti i quali vi erano de' capitani.

8 E il Signore indurò il cuor di Faraone, re di Egitto; ed egli perseguì i figliuoli d'Israele, i quali se ne uscivano a mano alzata.

9 Gli Egizj adunque li perseguirono; e tutti i cavalli, e i carri di Faraone, e i suoi cavalieri, e il suo esercito, li raggiunsero, mentre erano accampati presso al mare, in su la foce d' Hirot, dirimpetto a Baal-sefon.

10 E quando Faraone fu vicino, i figliuoli d' Israele alzarono gli occhi; ed ecco, gli Egizi venivano dietro a loro; onde temettero grandemente, e gridarono

al Signore.

11 É dissero a Mosè: Ci hai tu menati a morire nel deserto, perchè mancassero sepolture in Egitto? che cosa è questo che tu ci hai fatto, di averci fatti uscir di Egitto?

12 Non è egli ciò che noi ti dicevamo in Egitto, dicendo: Lasciaci stare, che serviamo agli Egizj? perciocchè meglio era per noi di servire agli Egizj, che di morir

nel deserto.

13 E Mosè disse al popolo: Non temete ; fermatevi, e state a vedere la liberazione del Signore, la quale oggi egli vi farà; perciocchè voi non vedrete mai più in eterno quegli Egizi che avete oggi veduti.

14 Il Signore combatterà per voi, e voi

ve ne starete queti.

15 E il Signore disse a Mosè: Perchè gridi a me? di' a' figliuoli d' Israele, che camminino.

16 E tu, alza la tua bacchetta, e stendi la tua mano sopra il mare, e fendilo: ed entrino i figliuoli d' Israele dentro al mare per l'asciutto.

17 E quant' è a me, ecco, io induro il cuor degli Egizi, ed essi entreranno dietro a loro; ed io sarò glorificato in Faraone, e in tutto il suo esercito, e ne' suoi carri,

e nella sua cavalleria.

18 E gli Egizj sapranno che io sono il Signore, quando io mi sarò glorificato in Faraone, e ne' suoi carri, e nella sua cavalleria.

Num. 18. 15, 16. Gen. 50. 25. Gios. 24. 32. Fat. 7. 16. Es. 40. 31—38. Num. 9. 15 1 Cor. 10. 1. Rom. 9. 17, 22, 23, Is. 41. 10, 13, 14.

19 Allora l' Angelo di Dio che andava davanti al campo degl' Israeliti, si parti, e andò dietro a loro; parimente la colon-na della nuvola si parti d'innanzi a

loro, e si fermò dietro a loro. 20 E venne fra il campo degli Egizj e il campo degl' Israeliti; e agli uni era nuvola e oscurità a; e agli altri illuminava la notte; e l' un campo non si appressò all' altro in tutta quella notte.

21 E Mosè stese la sua mano sopra il mare; e il Signore fece con un potente vento Orientale ritrarre il mare tutta quella notte; e ridusse il mare in asciutto, e l'acque furono spartite.

22 E i figliuoli d' Israele entrarono in mezzo al mare per l'asciuttob; e l'acque erano loro a guisa di muro, a destra e a

23 E gli Egizj li perseguirono; e tutti i cavalli di Faraone, e i suoi carri, e i suoi cavalieri, entrarono dietro a loro in mezzo

24 E avvenne, alla vigilia della mattina, che il Signore, dalla colonna del fuoco e della nuvola, riguardò verso il campo

degli Egizj, e lo mise in rotta.

25 E, levate le ruote de' lor carri, li conduceva pesantemente. E gli Egizj dissero: Fuggiamo d' innanzi agl' sraeliti; perciocchè il Signore combatte per loro contr' agli Egizj.

26 Allora il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano in sul mare, e l'acque ritorneranno sopra gli Egizj, e sopra i lor

carri, e sopra i lor cavalieri.

27 Mosè adunque stese la sua mano in sul mare; e, in sul far della mattina, il mare ritornò al suo corso violento; e gli Egizj gli fuggivano incontro; ma il Šignore li traboccò in mezzo al mare.

28 E l'acque ritornarono, e coprirono i carri e i cavalieri di tutto l'esercito di Faraone, i quali erano entrati dentro al mare dietro agl' Israeliti; e' non iscampò

di loro neppur uno.

29 Ma i figliuoli d' Israele camminarono per l'asciutto in mezzo al mare, e l'acque erano loro a guisa di muro a destra e a sinistra.

30 Così in quel giorno il Signore salvò gl' Israeliti dalle mani degli Egizj; e gl' Israeliti videro gli Egizj morti in sul lito del mare.

31 E Israele vide la gran mano che il Signore avea adoperata contro agli Egizj, e temette il Signore, e credette al Signore e a Mosè suo servitore.

Cantico trionfale degli Israeliti.

ALLORA Mosè, co' figliuoli d' I-15 ALLONA Prose, cantico al Sie, e dissero così: Io canterò al Sie, perciocchè egli si è sommamente | cavalli di Faraone, co' suoi carri, e co'

magnificato; egli ha traboccato in mare il cavallo, e colui che lo cavalcava.

2 Il Signore è la mia forza e il mio cantico, e mi è stato in salvezza; quest' è il mio Dio, io lo glorificherò; l' Iddio del padre mio, io l'esalterò.

3 Il Signore è un gran guerriere; il suo

Nome è, Il Signore.

4 Egli ha traboccati in mare i carri di Faraone, e il suo esercito; e la scelta de' suoi capitani è stata sommersa nel mar rosso.

5 Gli abissi li hanno coperti; essi sono

andati a fondo, come una pietra.

6 La tua destra, o Signore, è stata magnificata in forza; la tua destra, o Signore, ha rotto il nemico.

7 E con la tua magnifica grandezza, tu hai distrutti coloro che s' innalzavano contro a te; tu hai mandata l' ira tua,

che li ha consumati come stoppia.

8 E, col soffiar delle tue nari, l'acque sono state accumulate; le correnti si son fermate come un mucchio; gli abissi si sono assodati nel cuor del mare.

9 Il nemico dicea: Io li perseguirò, io li raggiugnerò, io partirò le spoglie, l'anima mia si sazierà di essi; io sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà.

10 Ma tu hai soffiato col tuo vento, e il mare li ha coperti; essi sono stati affondati come piombo in acque grosse.

11 Chi è pari a te, fra gl'iddii, o Signore? che è pari a te, magnifico in santità, reverendo in laudi. facitor di santità c, reverendo in laudi, facitor di miracoli?

12 Tu hai distesa la tua destra, e la terra

li ha tranghiottiti.

13 Tu hai condotto, per la tua benignità, il popolo che tu hai riscattato; tu l' hai guidato per la tua forza verso l'abitacolo della tua santità.

14 I popoli l' hanno inteso, ed hanno tremato; dolore ha colti gli abitanti della

Palestina.

15 Allora sono stati smarriti i principi di Edom; tremore ha occupati i possenti di Moab; tutti gli abitanti di Canaan si sono strutti.

16 Spayento e terrore caggia loro addosso; sieno stupefatti per la grandezza del tuo braccio, come una pietra; finchè sia passato il tuo popolo, o Signore; finchè sia passato il popolo che tu hai acquistato d

17 Tu l' introdurrai, e lo pianterai nel Monte della tua eredità; nel luogo che tu hai preparato per tua stanza, o Signore: nel Santuario, o Signore, che le tue mani

hanno stabilito.

18 Il Signore regnerà in sempiterno. 19 Questo disse Mosè; perciocchè i suoi cavalieri, erano entrati nel mare, e il Signore avea fatte ritornar sopra loro le acque del mare; ma i figliuoli d' Israele erano camminati per mezzo il mare

per l'asciutto<sup>a</sup>.

20 E Maria profetessa, sorella di Aaronne, prese in mano un tamburo; e tutte le donne uscirono dietro a lei, con

tamburi, e con danze

21 E Maria rispondeva a Mosè e agli altri uomini, dicendo: Cantate al Signore; perciocchè egli si è sommamente magnificato; egli ha traboccato in mare il cavallo e colui che lo cavalcava.

## Le acque di Mara.

22 Poi Mosè fece partir gl' Israeliti dal mar rosso; ed essi procedettero innanzi verso il deserto di Sur; e camminarono tre giornate nel deserto senza trovar acqua.

23 Poi arrivarono a Mara; e non po-tevano ber dell' acque di Mara; perciocchè erano amare; perciò a quel luogo fu posto nome Mara 1.

24 E il popolo mormorò contro a Mosè, dicendo: Che berremo!

25 Ed egli gridò al Signore<sup>b</sup>; e il Signore gli mostrò un legno, il quale egli gittò nell'acque, e l'acque divennero dolci. Quivi ordinò il Signore al popolo statuti e leggi; e quivi ancora lo

provò.

26 E disse: Se del tutto tu ubbidisci alla voce del Signore Iddio tue, e fai ciò che gli piace, e porgi gli orecchi a' suoi comandamenti, e osservi tutti i suoi statuti; io non ti metterò addosso niuna delle infermità, le quali io ho messe sopra l' Egitto; perciocchè io sono il Signore

che ti guarisco d' ogni male. 27 Poi vennero in Elim, e quivi erano dodici fontane d' acqua, e settanta palme; e si accamparono quivi presso all'ac-

que.

## Le quaglie e la manna-Il Sabato.

16 POI tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele si parti di Elim, e venne nel deserto di Sin, ch' è fra Elim e Sinai, nel quintodecimo giorno del mese secondo, da che furono usciti di Egitto.

2 E tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele mormorò contro a Mosè, e contro

ad Aaronne, nel deserto.

3 E i figliuoli d'Israele dissero loro: Oh! fossimo pur morti per la mano del Signore, nel paese di Egitto, quando sedevamo presso alle pignatte delle carni. quando mangiavamo del pane a sazietà; conclossiache voi ci abbiate tratti in questo deserto, per far morir di fame tutta questa raunanza.

4 E il Signore disse a Mosè: Ecco, io | che son nel suo padiglione.

vi farò piovere del pane dal cielo; e il popolo uscirà, e ne raccoglierà di di in di quanto gliene bisognerà per giorno; acciocchè io lo provi, s' egli camminerà nella mia Legge, o no.

5 Ma ogni sesto giorno apparecchino essi ciò che avranno a portare in tavola; e ciò sia il doppio di quello che coglieran-

no per ciascun giorno.
6 E Mosè ed Aaronne dissero a tutti i figliuoli d' Israele: Questa sera voi conoscerete che il Signore vi ha tratti fuori del paese di Egitto.

7 É domattina voi vedrete la gloria del Signore; conciossiachè egli abbia uditi i vostri mormorii contro al Signore; ma, quant' è a noi, che siamo noi, che voi

mormoriate contro a noi?

8 Mosè, oltre a ciò, disse: Ciò avverrà, dandovi il Signore questa sera della carne a mangiare, e domattina del pane a sazietà; perchè il Signore ha intesi i vostri mormorii, co' quali avete mormorato contro a lui; ma, quant' è a noi, che siamo noi? i vostri mormorii non s' indirizzano contro a noi, anzi contro al Signore<sup>c</sup>

9 Poi Mosè disse ad Aaronne: Di' a tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele: Appressatevi davanti al Signore: perciocchè egli ha intesi i vostri mormorii.

10 E, come Aaronne parlava a tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, essi voltarono la faccia verso il deserto; ed ecco, la gloria del Signore apparve nella nuvola.

11 E il Signore parlò a Mosè, dicendo: 12 Io ho intesi i mormorii de' figliuoli d' Israele; parla loro, dicendo: Fra i due vespri voi mangerete della carne, e domattina sarete saziati di pane; e conoscerete ch' io sono il Signore Iddio vostro.

13 E avvenne su la sera che delle quaglie salirono, e coprirono il campo; e la mattina vi fu un suolo di rugiada intorno

al campo.

14 E quando quel suolo di rugiada fu sparito, ecco, sopra la faccia del deserto vi era una cosa minuta, tonda, sottile come brina, in su la terra.

15 E quando i figliuoli d' Israele la videro, dissero l' uno all' altro: Questo è del Man; perciocchè non sapevano che cosa fosse. E Mosè disse loro: Quest' è il pane che il Signore vi dà per

mangiare d

16 Quest' è quello che il Signore ha comandato: Raccoglietene ciascuno a ragion del suo mangiare, un Omer per testa, secondo il numero delle vostre persone; prendane ciascuno per quelli

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Prov. 21. 31. † cloè Amaritudine (Rut. 1. 20). Luca 10, 16. Rom. 13, 2, i ossia cosa è questo.

<sup>:</sup> Es. 4. 14—16. 1 Sam. F b. Sal. 50. 15. d Deut. 8. 3. Giov. 6. 31, 49, 58.

17 E i figliuoli d' Israele fecero così; e ne raccolsero, chi assai, e chi poco.

18 E lo misurarono con l' Omer; e chi ne avea raccolto assai non n' ebbe di soverchio; e chi ne avea raccolto poco non n' ebbe di manco; ciascuno ne raccoglieva quanto gliene bisognava per lo suo mangiare<sup>a</sup>.

19 E Mosè disse loro: Niuno ne lasci

di resto fino alla mattina.

20 Ma alcuni non ubbidirono a Mosè, e ne lasciarono di resto fino alla mattina, e quello inverminò, e putì; laonde Mosè si adirò contro a loro.

21 Così lo raccoglievano ogni mattina, ciascuno a ragion del suo mangiare; e quando il sole si riscaldava, quello si

struggeva.

22 E nel sesto giorno raccolsero di quel pane il doppio, cioè: due Omer per uno. E tutti i principali della raunanza vennero, e rapportarono la cosa a Mosè.

23 Ed egli disse loro: Quest' è quel che il Signore ha detto: Domani è il Sabato, il riposo sacro al Signore; cocete oggiquel che avete a cuocere al forno od al fuoco; e riponetevi tutto quello che soprabbonderà, per serbarlo fino a domani.

24 Essi adunque riposero quello fino alla mattina, come Mosè avea comandato; e non putì, e non vi fu alcun ver-

mine.

25 E Mosè disse: Mangiatelo oggi; perciocchè oggi è Sabato al Signore; oggi voi non ne troverete per li campi.

26 Raccoglietene per sei giorni; ma nel settimo giorno è Sabato; in quel di non

ne sarà.

27 Ora, nel settimo giorno avvenne che alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono.

28 E il Signore disse a Mosè: Fino a quando ricuserete di osservare i miei

comandamenti, e le mie leggi?

29 Vedete che il Signore vi ha ordinato il Sabato; perciò egli vi dà nel sesto giorno del pane per due giorni; stiasene ciascun di voi in casa, non esca alcuno del suo luogo al settimo giorno.

30 Il popolo adunque si riposò nel set-

timo giorno.

31 E la casa d' Israele chiamò quel pane Manna; ed esso era simile a seme di curiandolo, ed era bianco, e il suo sapore era come di frittelle fatte col mele.

32 Mosè, oltre a ciò, disse: Quest' è quello che il Signore ha comandato: Empi un Omer di Manna, acciocchè sia serbata per le vostre età, e ch' esse veggano il pane, del quale io vi ho cibati nel deserto, dopo avervi tratti fuor del paese Egitto.

33 Mosè adunque disse ad Aaronne: Piglia un vaso, e mettivi dentro un pieno Omer di Manna, e riponilo davanti al Signore, acciocche quella sia serbata per le vostre età.

34 Come il Signore avea comandato a Mosè, Aaronne ripose quella *Manna* davanti alla Testimonianza, per esser ser-

bata.

35 È i figliuoli d' Israele mangiarono la Manna lo spazio di quarant' anni, finchè furono arrivati in paese abitato; mangiarono la Manna, finchè furono arrivati a' confini del paese di Canaan d.

36 Or un Omer è la decima parte di un

Efa.

## La roccia percossa in Horeb.

17 POI tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele si parti dal deserto di Sin, movendosi da un luogo all' altro, secondo il comandamento del Signore; e si accampò in Refidim. Or non vi era acqua per lo bere del popolo.

2 E il popolo contese con Mosè, e disse: Dateci dell'acqua da bere. E Mosè disse loro: Perchè contendete voi meco?

e perchè tentate il Signore<sup>a</sup>?

3 Avendo adunque il popolo quivi sete di acqua, mormorò contro a Mosè, e disse: Perchè ci hai fatti salire fuor di Egitto, per far morir di sete, noi, i nostri figliuoli, e i nostri bestiami?

4 E Mosè gridò al Signore, dicendo: Che farò io a questo popolo? tantosto mi

lapideranno.

5 E il Signore disse a Mosè: Passa davanti al popolo, e prendi teco degli Anziani d'Israele; piglia eziandio in mano la bacchetta con la quale tu percotesti il fiume, e va.

6 Ecco, io starò ivi davanti a te sopra la roccia in Horeb; e tu percoterai la roccia, e d'essa uscirà acqua, e il popolo berrà. E Mosè fece così alla vista degli

Anziani d' Israele⁄.

7 E pose nome a quel luogo Massa, e Meriba<sup>†</sup>, per la contesa de' figliueli d' Israele; e perchè essi aveano tentato il Signore<sup>g</sup>, dicendo: Il Signore è egli nel mezzo di noi, o no?

## Vittoria d'Israele sugli Amalechiti.

8 Allora gli Amalechiti vennero per combattere contro agl' Israeliti, in Refidim.

9 E Mosè disse a Giosnè: Sceglici degli uomini, ed esci fuori, e combatti contro agli Amalechiti; domani io mi fermerò in su la sommità del colle, avendo la bacchetta di Dio in mano.

10 E Giosuè fece come Mosè gli avea comandato, combattendo contro agli A-

Cor. 8. 15. Gen. 2. 3. Es. 20. 8, ecc. ciq. 10. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Num. 11. 7, 8. d Gios. 5, 12. f 1 Cor. 10. 9. sal. 95. 8. Eb. 3. 6.

malechiti. E Mosè, Aaronne, e Hur, salirono in su la sommità del colle.

11 Or avvenne, che quando Mosè alzava la sua mano", gl' Israeliti vincevano: ma, quando egli la posava, gli Amalechiti vincevano.

12 Or essendo le mani di Mosè pesanti, Aaronne, ed Hur, presero una pietra, e la misero sotto lui, ed egli vi si pose sopra a sedere; ed Aaronne, e Hur, gli sostenevano le mani, l' un di qua, e l' altro di là; e così le sue mani furono ferme fino al tramontar del sole.

13 E Giosuè ruppe gli Amalechiti, e la

lor gente, e li mise a fil di spada.

14 E il Signore disse a Mosè: Scrivi questa cosa per ricordanza, nel Libro: e metti nell'orecchie di Giosuè che io del tutto spegnerò la memoria di Amalec di sotto al cielo<sup>b</sup>.

15 E Mosè edificò un Altare, al quale

pose nome: Il Signore è la mia bandiera. 16 E disse: Certo, e' v' è una mano in sul trono del Signore, che il Signore avrà per ogni età guerra con Amalec.

## Visita e consiglio di Ietro a Mosè.

18 OR letro, Sacerdote di Madian, suocero di Mosè, intese tutto quel che Iddio avea fatto a Mosè, e ad Israele, suo popolo; come il Signore avea tratto Israele fuor di Egitto.

2 E letro prese Sippora, moglie di Mosè,

dopo ch' egli l' ebbe rimandata;
3 E i due figliuoli di essa; il nome del l' uno de' quali era Ghersom; perciocchè Mosè, avea detto: Io sono stato forestiere in paese strano.

4 E il nome dell'altro era Eliezer; perciocchè egli avea detto: L' Iddio di mio padre mi è stato in aiuto, e mi ha scam-

pato dalla spada di Faraone.

5 letro adunque, suocero di Mosè, venne a Mosè, co' figliuoli di esso, e con la sua moglie, nel deserto, ove egli era accam-pato al Monte di Dio.

6 E mandò a dire a Mosè: Io Ietro, tuo suocero, vengo a te, con la tua moglie.

e co' suoi due figliuoli.

7 E Mosè usci incontro al suo suocero; e gli s' inchinò, e lo baciò; e si domanclarono l' un l' altro del lor berle stare;

poi entrarono nel padiglione.

8 E Mosè racconto al suo suocero tutto ciò che il Signore avea fatto a Faraone, ed agli Egizj, per amor d'Israele; e tutti i travagli ch' erano loro sopraggiunti per cammino, de' quali il Signore li avea liberati.

9 E letro si rallegrò di tutto il bene che il Signore avea fatto a Israele, avendolo

riscosso dalla man degli Egizj.

10 E letro disse: Benedetto sia il Signore, il qual vi ha liberati dalla mano il popolo; capi di migliaia, capi di cen

degli Egizj, e dalla mano di Faraone; il quale ha riscosso questo popolo disotto alla man degli Egizj.

11 Ora conosco che il Signore è più grande di tutti gl' Iddii; conciossiachè questo sia loro avvenuto, perciocchè erano superbamente proceduti contro a loro.

12 Poi Ietro, suocero di Mosè, prese un olocausto, e de' sacrificii da offerire a Dio; e Aaronne, e tutti gli Anziani d' Israele, vennero a mangiar col suocero di Mosè, davanti al Signore.

13 E il giorno seguente, avvenne che, sedendo Mosè, per render ragion al popolo, e stando il popolo in piè davanti a Mosè,

dalla mattina fino alla sera;

14 Il suocero di Mosè vide tutto quel ch' egli faceva al popolo, e disse: Che cosa è questo che tu fai inverso questo popolo? perchè siedi tu solo, e tutto il popolo ti sta in piè davanti, dalla mattina fino alla sera?

15 E Mosè rispose al suo suocero: Io il fo, perchè questo popolo viene a me

per domandare Iddio.

16 Quando essi hanno qualche affare, vengono a med, ed io giudico fra l' uno e l'altro, e dichiaro loro gli statuti di Dio, e le sue leggi.

17 Ma il suocero di Mosè gli disse: Ciò

che tu fai non istà bene.

18 Per certo tu verrai meno, e tu, e questo popolo ch' è teco; perciocchè cotesto affare è troppo grave per te; tu non puoi far ciò tutto solo.

19 Attendi ora alla mia voce, io ti consigliero, e Iddio sarà teco; Sii tu per lo popolo davanti a Dio, e rapporta a Dio

gli affari.

20 E ammaestra il popolo intorno agli statuti, e alle leggi; e dichiaragli la via per la quale ha da camminare, e l'opere che ha da fare.

21 E tu scegli d'infra tutto il popolo degli uomini di valore, che temano Iddio; uomini leali che abbiano in odio l'avarizia; e costituiscili sopra il popolo capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, e capi di diecine.

22 E rendano essi ragione al popolo in ogni tempo; e rapportino a te ogni grande affare, ma giudichino ogni pic-colo affare. Così ti sgraverai del carico che hai addosso, ed essi lo porteranno teco.

23 Se tu fai questa cosa, e se Iddio te la comanda, tu potrai durare; e anche tutto questo popolo perverrà in pace al suo luogo.

24 E Mosè acconsenti al dire del suo suocero, e fece tutto ciò ch' egli avea detto.

25 E Mosè scelse di tutto Israele degli uomini di valore, e li costitui capi sopra tinaia, capi di cinquantine, e capi di diecine.

26 E quelli doveano render ragione al popolo în ogni tempo; essi rapportava-no a Mose gli affari difficili, e giudicavano

ogni piccolo affare. 27 Poi Mosè accommiatò il suo suocero,

ed egli se ne andò nel suo paese.

## Patto di Dio col popolo in Sinai.

19 NEL primo giorno del terzo mese, da che i figliuoli d' Israele furono usciti del paese di Egitto, in quell' istesso giorno arrivarono nel deserto di Sinai.

2 Essendo adunque partiti di Refidim, arrivarono nel deserto di Sinai, e si accamparono nel deserto. Ed essendo Israele accampato quivi dirimpetto al

monte<sup>a</sup> 3 Mosè salì a Dio; e il Signore gli gridò dal monte, dicendo: Di' così alla casa di Giacobbe, e dichiara questo a' figliuoli

d' Israele. 4 Voi avete veduto ciò che ho fatto agli Egizj, e come vi ho portati come sopra ale di aquile, e vi ho menati a me.

5 Ora dunque, se voi del tutto ubbidite alla mia voce, e osservate il mio patto, voi mi sarete un tesoro riposto d'infra tutti i popoli<sup>b</sup>; conciossiachè tutta la terra sia mia.

6 E mi sarete un Reame sacerdotale, e una gente santad. Queste son le parole

che tu dirai a' figliuoli d' Israele.

7 Mosè adunque venne, e chiamò gli Anziani del popolo, e propose loro tutte queste parole, che il Signore gli avea comandate.

8 E tutto il popolo rispose ad una, e disse: Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosé rapporto al

Signore le parole del popolo.

9 E il Signore disse a Mosè: Ecco, io verrò a te in una folta nuvola<sup>e</sup>, acciocchè il popolo oda quando io parlerò teco, ed anche ti creda in perpetuo. Ora, dopo che Mosè ebbe rapportate le parole del popolo al Signore:

10 Il Signore gli disse: Vattene al popolo, e santificalo oggi e domani, e fa che

lavino i lor vestimenti.

11 E che sieno presti per lo terzo giorno; perciocchè al terzo giorno il Signore scenderà in sul monte di Sinai, nel cospetto

di tutto il popolo.

12 E tu poni de' termini al popolo attorno attorno, dicendo: Guardatevi di salire al monte, o di toccar pur l'estremità di esso; chiunque toccherà il monte del tutto sarà fatto morire.

13 Niuna mano tocchi un tale; anzi del tutto sia lapidato o saettato; o bestia, od nemo ch' egli si sia, non viva; quando il

corno sonerà alla distesa, allora salgano essi verso il monte.

14 E Mosè scese dal monte al popolo, e santificò il popolo, ed essi lavarono i lor vestimenti.

15 Ed egli disse al popolo: Siate presti per lo terzo giorno; non vi accostate a

donna.

16 E al terzo giorno, come fu mattina, si fecero tuoni e folgori; e vi era una folta nuvola in sul monte, insieme con un suon di tromba molto forte; e tutto il popolo ch' era nel campo tremava. 17 E Mosè fece uscire il popolo fuor del

campo, incontro a Dio; e si fermarono

appiè del monte.

18 Or il monte di Sinai fumava tutto; perciocchè il Signoré era sceso sopra esso in fuoco; e il fumo ne saliva a guisa di fumo di fornace; e tutto il monte tremava forte.

19 E il suon della tromba si andava vie più rinforzando grandemente; e Mosè parlava, e Iddio gli rispondeva per un

tuono.

20 Il Signore adunque scese in sul monte di Sinai nella sommità del monte, e chiamò Mosè alla sommità del monte. E Mosè vi salì.

21 E il Signore disse a Mosè: Scendi, protesta al popolo, che talora egli non rompa i termini, e non si appressi al Signore per riguardare; onde molti di essi caggiano morti,

22 I sacerdoti eziandio, che si appressano al Signore, si santifichino; che talora il Signore non si avventi sopra loro.

23 E Mosè disse al Signore: Il popolo non può salire al monte Sinai; conclossiachè tu ci abbi protestato, dicendo: Poni de' termini a questo monte, e santificalo.

24 E il Signore disse a Mosè: Va, scendi; poi monta tu, ed Aaronne teco; ma i sacerdoti, e il popolo non rompano itermini, per salire al Signore, che talora egli non si avventi sopra loro.

25 E Mosè discese al popolo, e gliel

disse.

#### I dieci comandamenti,

20 ALLORA Iddio pronunziò tutte queste parole, dicendo:

2 Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho tratto: fuor del paese di Egitto, della casa di servitù.

3 Non avere altri dii nel mio cospetto. 4 Non farti scultura alcuna, ne immagine alcuna di cosa che sia in cielo di sopra, ne di cosa che sia in terra di sotto, nè di cosa che sin nell'acque di sotto alla

5 Non adorar quelle cose, e non servir

loro; perciocchè io, il Signore Iddio tuo. son Dio geloso, che visito l' iniquità de' padri sopra i figliuolia, fino alla terza e alla quarta generazione di colero che m'

6 E uso benignità in mille generazioni verso coloro che mi amano, e osservano i

miei comandamenti.

7 Non usare il Nome del Signore Iddio tuo in vanob; perciocchè il Signore non terrà innocente chi avrà usato il suo Nome

8 Ricordati del giorno del riposo, per

santificarlo.

9 Lavora sei giorni, e fa in essi ogni

opera tua.

10 Ma il settimo giorno è il riposo al Signore Iddio tuo; non fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè il tuo figliuolo, nè la tua figliuola, nè il tuo servo, nè la tua serva, nè il tuo bestiame, nè il tuo forcstiere ch' è dentro alle tue porte.

11 Perciocchè in sei giorni il Signore fece il cielo, e la terra, e il mare, e tutto ciò ch' è in essi, e si riposò al settimo giorno; perciò, il Signore ha benedetto il giorno del riposo, e l' ha santificato.

12 Onora tuo padre e tua madre; acciocchè i tuoi giorni sieno prolungati sopra la terra, la quale il Signore Iddio

tuo ti dà d. 13 Non uccidere.

14 Non commettere adulterio.

15 Non furare<sup>9</sup>.

16 Non dir falsa testimonianza contro

al tuo prossimo<sup>a</sup>.

17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non concupir la moglie del tuo prossimo; nè il suo servo, nè la sua serva, nè il suo bue, nè il suo asino, nè cosa alcuna che sia del tuo prossimo.

18 Or tutto il popolo vedeva i tuoni, e i lampi, e il suon della tromba, e il monte fumante; e veggendo queste cose, tremava,

e se ne stava lungi;

19 E disse a Mosè: Parla tu con noi, e noi ascolteremo; e non parli Iddio con

noi, chè talora noi non muoiamo.

20 E Mosè disse al popolo: Non temiste; perciocchè Iddio è venuto per provarvi, e affinché il suo timore sia davanti agli occhi vestrik, accieochè non pecchiate.

21 Il popolo adunque si fermò de lungi; e Mosé si accostò alla caligine; nella

quale Iddio era.

22 E il Signore disse a Mosà: Di'così a' figliuoli d' Israele: Voi avete veduto che io ho parlato a voi dal cielo.

23 Non fate alcun dio mecol; non vi

fate dif di argento, ne dii d' oro. 24 Fammi un altar di terra, e sacrifica sopra esso i tuoi olocausti, e i tuoi sacri-

ficii da render grazie, le tue pecore, e i tuoi buoi; in qualunque luogo io farò ricordare il mio Nome, io verrò a te, e ti benediro.

25 E se pur tu mi fai un altar di pietre, non fabbricarlo di pietre conce a scarpello; quando tu vi avrai fatto passar lo scarpello sopra, tu l'avrai contaminate.

26 E non salir per gradi al mio altare; acciocché non si scuopra la tua nudità **50018 655**0.

Leggi sulla libertà e sulla vita.

21 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proportai loro:

2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni: ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar

3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui.

4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli coi suo corpo.

5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei tigliuoli; io non me ne voglio andar

Iranco;

6 Faccialo il suo signore comparire davanti a' giudici; poi faccialo appressare all' uscio, o allo stipite della porta, e forigli l'orecchio con una lesina "; e servagli colui in perpetuo.

7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella dicasa,

come i servi ne escono.

8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l'avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniere, dopo averle rotta la fede.

9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. 10 Se egli gliene prende un' altra, non

tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.

11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, *senza pagar* danari alcuni.

12 Chi avrà percosso un uomo, sì ch' egli ne muoia, del tutto sia fatto morire.

13 Ma, quant' è a colui che non l'avrà appostato, anzi Iddio glielo: avra fatto scontrar nelle mani, io ti costituiro un luogo, al quale colui rifugga.

14 Ma, quando alcuno per temerità avra macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d'appresso al mio Altare, perchè muoia?

<sup>. 33-37.</sup> Gen. 2.2, 3. Es. 16. 26. Luca 13. 14-16.

/ Mat. 5. 27, 28. I Tess. 4. 6. Deut. 19. 16-21.

-16. Sal. 46. 6. Gen. 9. 6. Gios. 20. 2-9. <sup>5</sup> Mat. 5. 33 37. d Ef. 6.1-3. Rom. 7.7 "Mat. 5. 21, 22. Rom. 13. 9. / M. Deut. 19. 12. 2 Cor. 6. 14-16. P Eb. 10. 2<sup>p</sup>

15 Chi avrà battuto suo padre, o sua

madre, del tutto sia fatto morire.

16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l'abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire

17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto

morire.

-18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l' uno avrà percosso l' altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia,

ma giaccia in letto:

19 Se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l' avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch' egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.

20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene

del tutto punizione.

21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è

suo danaro.

22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n'esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l' avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl' imporrà; e paghila per autorità de' giudici.

23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita

per vita:

24 Occhio per occhio, dente per dente,

mano per mano, piè per piè a;

25 Arsura per arsura, ferita per ferita,

lividore per lividore.

26 E quando alcuno avrà percosso l' occhio del suo servo, o l'occhio della sua serva, e l'avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio.

27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva; lascilo andar franco per lo suo dente.

28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia; del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto.

29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l'ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna; sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.

30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.

31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. Se il bue cozza un servo o una serva,

i *il padron del bue* trenta sicli di ar-

gento hal padrone di esso, e sia lapidato il bue.

33 E, se alcuno scuopre una fossa: ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino

34 Ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del

bue o dell'asino; e il morto sia suo.
35 E se il bue d'alcuno urta il bue del prossimo di esso, sì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto.

36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l' ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.

## Leggi sulla proprietà.

22 QUANDO aicuno avia incapra, e bue, o una pecora, o una capra, e l' avrà ammazzata o venduta; paghi avrà ammazzata o venduta; paghi pecore, o capre, per quella pecora, o capra c. 2 Se il ladro, colto di notte nello scon-

ficcare, è percosso, e muore, non vi e

omicidio.

3 Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio: Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto.

4 Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia,

restituiscalo al doppio.

5 Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.

6 Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso

il fuoco.

7 Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscati al doppio.

8 Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a' rettori, per giurare s' egli non ha punto messa la mano sopra la roba del

suo prossimo.

9 In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d'amendue le parti davanti a' rettori; e colui che i rettori avranno condamnato, paghi il doppio al suo pros-

10. Quando alcuno avrà dato al suo

prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si flacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l'abbia vedu-

11 Il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l'altro obbligato a pagamento.

12 Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d'appresso, facciane soddisfazione al padrone di essa".

13 Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia.

14 E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e Il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila.

15 Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell' è venuta per lo prezzo della sua vettura.

16 E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie.

17 Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo

la dote delle vergini.

18 Non lasciar vivere la donna maliosa. 19 Chiunque si congiugnerà con una bestia, del tutto sia fatto morire.

20 Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come ana-

21 Non far violenza al forestiere, e non opprimerlo; conciossiachè voi siate stati forestieri nel paese di Egitto.

22 Non affliggete alcuna vedova ne or-

fano.

23 Guardati d'affliggerlo in alcuna maniera, perciocchè, se egli grida a me, io del tutto esaudirò il suo grido.

24 E l' ira mia si accenderà, ed io vi ucciderò con la spada: e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli or-

25 Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero ch' è appresso a te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio; non imponetegli usura.

26 Se pur tu togli in pegno il vestimento del tuo prossimo, rendiglielo in-

fra il tramontar del sole.

27 Perciocche quel solo è la sua copritura, ed è il suo vestire per coprir la sua pelle; in che giacerebbe egli? se dunque egli avviene ch' egli gridi a me, io l'esaudiro; perciocchè io son pietoso.

28 Non dir male de rettori; e non maledir colui ch' è principe nel tuo po-

29 Non indugiare il pagar le primizie della tua vendemmia, nè del gocciolar de' tuoi oli; dammi il primogenito de'

tuoi figliuoli.

30 Fa il simigliante del tuo bue, e della tua pecora, e capra; stia il primo portato di esse sette giorni appresso la madre sua, e all' ottavo giorno dammelo.

31 E siatemi uomini sanți; e non mangiate carne lacerata dalle flere per li

campi; gittatela a' cani.

## Varie leggi morali e cerimoniali.

NON levare un falso grido; non metter mano con l'empio per esser testimonio falso d.

2 Non andar dietro a' grandi per far male; e non dar sentenza in una lite, inchinando a favorire i grandi, per far

3 Non avere altresi rispetto al povero

nella sua lite.

4 Se tu incontri il bue del tuo nemico o l'asino suo, smarrito, del tutto ricon-

duciglielo.

5 Se tu vedi l'asino di colui che ti odia giacer sotto il suo carico, mentre tu ti rimani di aiutarlo a farglielo andare oltre, del tutto fa con lui sì che possa andare oltre.

6 Non far torto al tuo bisognoso nella

sua lite.

7 Allontanati dal parlar falso ; e non far morir l'innocente nè il giusto<sup>g</sup>; perciocchè io non assolverò l' empio h.

8 E non prender presenti; perciocchè il presente accieca coloro che hanno chiara vista, e sovverte le parole de' giusti.

9 E non oppressare il forestiere; per-ciocchè voi sapete in quale stato è l'anima del forestiere, essendo stati forestieri nel paese di Egitto k.

10 Semina la tua terra sei anni, e rico-

gli il frutto di essa<sup>t</sup>.

11 Ma ogni settimo anno lasciala vacare, e in abbandono, e mangino i bisegnosi del tuo popolo il frutto di essa; e ciò che rimarra loro, manginlo le bestie della campagna; fa il simigliante alla tua vigna ed a' tuoi ulivi.

12 Sei giorni fa le tue faccende; ma al settimo giorno riposati; acciocchè il tuo bue, e il tuo asino, abbiano requie; e il figliuolo della tua serva, e il forestiere

possano respirare.

13 E prendete guardia a tutto quello che io vi ho detto; e non ricordate il nome degl' iddii stranieri "; non odasi quello nella tua bocca.

d Mat. 26. 50-61. Mat. 5. 44. / Ef. 4. Deut. 10. 18, 19. Lev. 25. 1-7. Deut. 12. 2 Gen. 31. 39. • Glac. 1. 27. Fat. 23, 5, J Ef. 4. 25 Mat. 27. 4. A Rom. 1. 18. - Fat. 24. 26.

14 Celebrami tre feste solenni per an- $\mathbf{no}^a$ 

15 Osserva la festa degli Azzimi; mangia pani azzimi per sette giorni, come io ti ho comandato, nel tempo ordinato del mese di Abib; conciossiache in quel mese tu sii uscito fuori di Egitto; e non comparisca alcuno davanti alla mia faccia vuoto.

16 Parimente osserva la festa della mietitura, delle primizie de tuoi frutti, di ciò che tu avrai seminato nel tuo campo; e la festa della ricolta, all' usci-ta dell' anno, quando tu avrai ricolti i

tuoi frutti d' in sui campi.

17 Tre volte l' anno comparisca ogni maschio tuo davanti alla faccia del Signore, ch' è l' Eterno,

18 Non sacrificare il sangue del mio

sacrificio con pan lievitato; e non sia guardato il grasso dell' agnello della mia solennità la notte fino alla mattina.

19 Porta nella Casa del Signore Iddio tuo le primizie de' primi frutti della tua terra. Non cuocere il capretto nel latte

di sua madre.

20 Ecco, io mando un Angelo davanti a te, per guardarti per lo cammino, e per conducti al luogo che io lio preparato.

21 Guardati, per la sua presenza, e ubbidisci alla sua voce, e non irritarlo<sup>b</sup>: perciocche egli non vi perdonera i vostri misfatti; conciossiache il mio Nome sia in lui.

22 Ma se pure tu ubbidisci alla sua voce, e fai tutto quello che io ti dirò, io sarò nemico de tuoi nemici, e avver-

sario de' tuoi avversari.

23 Perciocchè l' Angelo mio andrà davanti a te, e t' introdurrà nel paese degli Amorrei, degl' Hittei, de' Ferezei, de' Cananei, degl' Hivvei, e de' Gebusei; ed

io distruggerò que' popoli.
24 Non adorar gl' iddii loro, e non servir loro; e non far secondo l' opere di que' popoli; anzi distruggi quelli affatto,

e del tutto spezza le loro statue.

25 E servite al Signore Iddio vostro, ed egli benedirà il tuo pane, e la tua acqua; ed io torrò via ogni infermità dal mezzo di te.

26 E non vi sarà nel tuo paese femmina che sperda, nè sterile; io com-pierò il numero de tuoi giorni.

27 Io manderò davanti a te il mio spavento, e metterò in rotta ogni popolo, nel cui paese tu entrerai, e farò che tutti i tuoi nemici volteran le spalle dinanzi a te.

28 Manderò eziandío davanti a te de' calabroni, i quali scacceranno gl' Hivvei, i Cananci, e gl' Hittei dal tuo cospetto.

To non li scaccerò dal tuo cospetto

venga deserto, e che le fiere della cam-pagna non moltiplichimo contro a te.

30 Io li scaccerò dal tuo cospetto a popo a poco, finchè tu sii cresciuto, e

abbi presa la possessione del paese.

31 È io porrò i tuoi confini dal mar rosso fino al mar de' Filistei: e dal de-serto fino al Fiume<sup>c</sup>; perciocchè io darò nelle vostre mani gli abitanti del paese, e tu li scaccerai dinanzi a te.

32 Non far lega alcuna con loro, nè co'

loro iddii.

33 Non abitino essi nel tuo paese, chè talora non ti facciano peccare contro a me; conciossiachè tu servicesti agl' iddii loro; perciocchè quello ti sarebbe in lacciod.

Mosè cogli Anziani sale sul Monte.

24 POI disse a Mosè: Sali al Signore, tu, ed Aaronne, e Nadab, e Abihu, e settanta degli Anziani d' Israele, e adorate da lungi.

2 Poi accostisi Mosè solo al Signore, e quegli altri non vi si accostino; e non

salga il popolo con lui.

3 E Mosè venne, e raccontò al popolo tutte le parole del Signore, e tutte quelle leggi. E tutto il popolo rispose ad una voce, e disse: Noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette.

4 Poi Mosè scrisse tutte le parole del Signore; e, levatosi la mattina, edifico sotto a quel monte un altare, e rizzò dodici pilieri, per le dodici tribù d' Israele.

5 E mandò i ministri de' figliuoli d' I-

sraele a offerire olocausti, e sacrificare al Signore giovenchi, per sacrificii da render grazie.

6 E Mosè prese la metà del sangue, e lo mise in bacini; e ne sparse l'altra metà

sopra l'altare.

7 Poi prese il Libro del Patto, e lo lesse in presenza del popolo. Ed esso disse: Noi faremo tutto quello che il Signore ha detto, e ubhidiremo.

8 Allora Mosè prese quel sangue, e lo sparse sopra il popolo, e disse: Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi, sopra tutte quelle parole

9 Poi Mose, ed Aaronne, e Nadab, e Abihu, e settanta degli Anziani d'Israele,

salirono.

10 E videro l' Iddio d' Israele; e sotto i piedi di esso vi era come un lavorio di lastre di zaffiro, risomigliante il cielo stesso in chiarezza.

11 Ed egli non avventò la sua mano sopra gli Eletti d' infra i figliuoli d' Israele; anzi videro Iddio, e mangiarono e bevvero.

12 E il Signore disse a Mosè : Sali a me in sul monte, e fermati quivi; ed io ti anno; chè talora il paese non di- | darò delle tavole di pietra, cioè: la Legge,

e i comandamenti che io ho scritti, per insegnarli a' figliuoli d' Israele.

13 Mosè adunque, con Giosuè, suo ministro, si levò; e Mosè salì al monte di

14 E disse agli Anziani d'Israele: Ri-manete qui, aspettandoci, finchè noi ritorniamo a voi; ecco, Aaronne ed Hur sono con voi; chiunque avrà qualche affare, vada a loro.

15 Mosè adunque salì al monte, e la nuvola coperse il monte.

16 E la gloria del Signore si pose in sul monte di Sinai, e la nuvola lo coperse per lo spazio di sei giorni; e al settimo giorno il Signore chiamò Mosè del mezzo della nuvola,

17 E l'aspetto della gloria del Signore era simile a un fuoco consumante, in su la sommità del monte, alla vista de'

tigliuoli d'Israele.

18 E Mosè entrò nel mezzo della nuvola, e sali al monte, e dimorò in sul monte quaranta giorni e quaranta notti.

Offerte volontarie chieste per fubbricare il Santuurio.

E IL Signore parlò a Mosè, dicendo: 2 Di' a' figliuoli d' Israele, che prendano da surmi un' offerta; prendete quella mia offerta da ogni uomo il cui cuore lo moverà volontariamente b.

3 E quest' è l'offerta che voi prendefete

da loro: oro, e argento, e rame.

4 E violato, e porpora, e scarlatto, e fin lino, e pel di capra.

5 E pelli di montoni tinte in rosso, e

pelli di tassi, e legno di Sittim.

6 Olio per la lumiera, aromati per l'olio dell' Unzione, e per lo profumo degli aromati.

7 Pietre onichine, e pietre da incastonare, per l'Efod, e per lo Pettorale. 8 E faccianmi essi un Santuario, ed io

abiterò nel mezzo di loro c.

9 **Fatelo** interamente secondo il modello del Tabernacolo, e il modello di tutti i suoi arredi, che io ti mostro.

## L' Arca, il Coperchio, i Cherubini.

10 Facciano adunque un' Arca di legno di Sittim, la cui lunghezza sito di due cubiti e mezzo, e la larghezza di un cu-bito e mezzo, e l'altezza di un cubito e

11 E coprila d'oro puro di dentro e di fuori; e la sopra essa una corona d' oro

attorno.

12 E fondile quattro anelli d'oro, e metti quegli unelli a' quattro cantoni di essa, due da uno de' lati dell' Arca, e due dall' altro.

13 Fa ancora delle stanghe di legno di

Sittim, e coprile d'oro.

14 E metti quelle stanghe dentro agli anelli da' lati dell' Arca, per portarla con

15 Dimorino le stanghe negli anelli del-

l' Arca e non ne sieno rimosse.

16 Poi metti nell' Arca la Testimonian-

za che io ti darò d.

17 Fa eziandio all' Arca un Coperchio d' oro puro, la cui lunghezza sia di due cubiti e mezzo, e la larghezza di un cu-

bito e mezzo. 18 E fa due Cherubini d' oro; falli di lavoro tirato al martello, a' due capi del

Coperchio.

capi di qua, e un altro dall' altro di là; fate questi Cherubini tirati del Coperchio stesso, sopra i due capi d' esso.

20 E spandano i Cherubini l' ale in su, facendo con le loro ale una coverta al disopra del Coperchio, e abbiano le lor facce volte l'un verso l' altro; sieno le facce de' Cherubini volte verso il Coperchio perchio.

21 E metti il Coperchio in su l'Arca disopra, e nell'Arca metti la Testimonianza che io ti darò.

22 Ed io mi troverò quivi presente teco, e parlerò teco d' in sul Coperchio, di mezzo i due Cherubini che saranno sopra l' Arca della Testimonianza; e ti dirò tutte le cose che ti comanderò di proporre a' figliuoli d' Israele.

#### La Tavola.

23 Fa ancora una Tavola di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di due cubiti, e la larghezza di un cubito, e l'altezza diun cubito e mezzo.

24 E coprila d' oro puro, e falle una corona d' oro attorno.

25 Falle eziandio attorno una chiusura di un palmo, d' oro puro, e a quella sua chiusura fa una corona d' oro attorno attorno.

26 Falle, oltre a ciò, quattro anelli d'oro, e metti quegli anelli a' quattro canti, che saranno a' quattro piedi di essa.

27 Sieno gli anelli dirincontro alla, chiu-

sura, per farvi passar dentro le stanghe,

per portar la Tavola.

28 E fa le stanghe di legno di Sittim, e coprile d'oro, e con esse portisi la Tavola.

29 Fa eziandio i suoi piattelli, le sue scodelle, i suoi nappi, e i suoi bacini, co' quali si faranno gli spargimenti; fa quelle cose d' oro puro.

30 E metti sopra la Tavola il pane del cospetto, il quale sia del continuo nel

mio cospetto.

## Il Candelliere d' oro.

31 Fa ancera un Candelliere d'oro puro; facciasi di lavoro tirato al martello, cos

il suo gambo, come i suoi rami; sieno i vasi d'esso, i suoi pomi, e le sue bocce, di un pezzo col Candelliere.

32 E sienvi sei rami procedenti da' lati di esso; tre de' rami del Candelliere dall' uno de' lati di esso, e tre dall' altro.

33 In uno di essi rami sieno tre vasi in forma di mandorla; e un pomo, e una boccia a ciascun vaso; e parimente nell' altro ramo, tre vasi in forma di mandorla; e un pomo e una boccia a ciascun vaso; e così conseguentemente ne' sei rami del Candelliere.

34 E nel gambo del Candelliere sieno quattro vasi in forma di mandorla, co' suoi

pomi, e con le sue bocce.

35 E ne' sei rami procedenti dal Candelliere, siavi un pomo sotto i due primi rami di un pezzo col Candelliere; e un pomo sotto i due altri rami, d'un pezzo altrest col Candelliere; e un pomo sotto i due ultimi rami, di un pezzo altresì col Candelliere.

., 36 Sieno i pomi, e i rami loro di un pezzo col Candelliere; sia tutto il Candelliere di un pezzo, d'oro puro, tirato al

martello.

37 Fa ancora le sette lampane di esso, e accendansi, e porgano lume verso la parte anteriore del Candelliere.

38 E sieno gli smoccolatoi, e i catinelli

di esso d' oro puro.

39 Impiega intorno ad esso, e intorno a tutti questi strumenti, un talento d'oro.

40 E vedi di far tutte queste cose, secondo il modello che ti è mostrato in sul monte.

## Il Padiglione e la Tenda.

FA ancora il Padiglione, di dieci teli di fin lino ritorto, di violato, di porpora, e di scarlatto; e fa que' teli lavorati a Cherubini di lavoro di disegno.

2 Sia la lunghezza d' un telo di ventotto cubiti, e la larghezza di quattro cubiti; sieno tutti que' teli di una stessa misura.

3 Sieno cinque teli accoppiati l' uno con l'altro, e cinque altri teli parimente ac-

coppiati l'uno con l'altro.

4 E fa de' lacciuoli di violato all' orlo dell' uno de' teli, che sarà all' estremità dell' uno degli accoppiamenti; fa il si-migliante ancora nell'orlo del telo estremo nel secondo accoppiamento.

5 Fa cinquanta lacciuoli nell' uno di que' teli, e parimente cinquanta lacciuoli all'estremità del telo che sarà al secondo accoppiamento; sieno i lacciuoli dirin-contro l'uno all'altro.

6 Fa ancora cinquanta graffi d' oro, e accoppia que' teli, l' uno con l' altro con ne' graffi; e così sia il Padiglione giunto

Fa, oltre a ciò, sopra il Padiglione una nda a teli di pel di capra; fa undici que' teli.

8 Sia la lunghezza d'un telo di trenta cubiti, e la larghezza di quattro cubiti; sieno gli undici teli di una stessa misura.

9 E accoppia cinque di que' teli da parte, e sei da parte; e raddoppia il sesto telo in su la parte anteriore del Tabernacolo.

10 E fa cinquanta lacciuoli all' orlo dell' un de' teli, che sarà l' estremo del primo accoppiamento; e parimente ciu-quanta lacciuoli all' orlo del telo estremo del secondo accoppiamento.

11 Fa ancora cinquanta graffi di rame, e metti i graffi dentro i lacciuoli; e assembra insieme la Tenda, acciocchè sia

giunta in uno.

12 E quel soverchio che avanzerà ne' teli della Tenda, cioè: quel mezzo telo che sarà di soverchio, soprabbondi nella parte di dietro del Tabernacolo.

13 E il cubito di qua, e il cubito di là, che sarà di soverchio nella lunghezza de teli della Tenda, soprabbondi ne' lati del

Tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo. 14 Fa ancora alla Tenda una coverta di pelli di montone, tinte in rosso; e un'altra coverta di pelli di tasso, disopra.

#### Le assi del Tabernacolo.

15 Fa, oltre a ciò, delle assi per lo Ta-bernacolo; falle di legno di Sittim, per metterle ritte.

16 Sia la lunghezza di ciascuna asse di dieci cubiti, e la larghezza di un cubito e

17 Abbia ciascuna asse due cardini da incastrare un pezzo nell'altro; fa così a tutte le assi del Tabernacolo.

18 Fa adunque le assi per lo Tabernacolo: venti assi dal lato Australe, verso-

il Mezzodì.

19 E fa quaranta piedistalli di argento per metter sotto quelle venti assi; due piedistalli sotto ciascuna asse, per li suoi due cardini.

20 E venti assi per l'altro lato del Ta-

bernacolo, verso Aquilone;

21 Co' lor quaranta piedistalli di argento, due piedistalli sotto ciascuna asse.

22 E per lo fondo del Tabernacolo, verso-Occidente, fa sei assi.

23 Fa ancora due assi per li cantoni del

Tabernacolo, nel fondo.

24 E sieno quelle a due facce fin da basso; e tutte sieno ben commesse insieme al capo di queste assi con un anello; sieno quelle due assi, che saranno per li due cantoni, fatte di una medesima maniera.

25 Sienvi adunque otto assi, co' lor piedistalli di argento, in numero di sedici piedistalli; due piedistalli sotto ciascuna

asse.

26 Fa ancora cinque sharpe di legno di Sittim, per le assi dell' uno de' lati del Tabernacolo.

27 Parimente cinque sbarre per le assi

dell' altro lato del Tabernacolo; e cinque sbarre per le assi del lato del fondo del Tabernacolo verso Occidente.

28 E la sbarra di mezzo sia nel mezzo

delle assi, e traversi da un capo all' altro.

29 E copri d'oro le assi, e fa d'oro i
loro anelli, da mettervi dentro le sbarre;
copri ancora d'oro le sbarre.

30 Poi rizza il Tabernacolo secondo il
diviso di esso", che ti è stato mostrato nel

monte.

## La Cortina e il Tappeto.

31 Fa ancora una Cortina di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto; facciasi di lavoro di disegno a Cherubini.

32 E appendila a quattro colonne di legno di Sittim, coperte d'oro, co' lor capitelli d'oro; e quelle sieno poste sopra quattro piedistalli di argento.

33 E metti la Cortina sotto i graffi; e porta la dentro della Cortina, l'Arca della Testimonianza; e facciavi quella Cortina separazione fra il luogo Santo e il Santissimo.

34 E metti il Coperchio sopra l' Arca della Testimonianza nel luogo Santissimo. 35 E metti la Tavola di fuori della Cortina, dal lato Settentrionale; e il Can-delliere, dirimpetto alla Tavola, dal lato Australe del Tabernacolo.

36 Fa eziandio, per l'entrata del Tabernacolo, un tappeto di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di ricamatore.

37 E fa cinque colonne di legno di Sit-

tim, per appendervi quel tappeto, e copri le colonne d'oro, e sieno i lor capitelli d'oro; e fondi loro cinque piedistalli di rame.

#### L' Altare degli Olocausti.

FA, oltre a ciò, un Altare di legno di Sittim, la cui lunghezza sia di cinque cubiti, e la larghezza di cinque cubiti; talchè sia quadrato; e l'altezza di tre cubiti

2 E fagli delle corna a' quattro canti, le quali sieno dell' Altare stesso; e coprilo di

3 Fagli eziandio de' calderoni per raccoglier le sue ceneri, e delle palette, e de' bacini, e delle forcelle, e delle cazze; fa tutti gli strumenti d' esso di rame.

4 Fagli ancora una grata di rame, di lavor reticolato; e fa disopra di quella grata quattro anelli di rame, sopra le

quattro estremità di essa.

5 E mettila disotto al procinto dell' Altare a basso; e sia quella rete fino a mezzo l' Altare.

6 Fa ancora delle stanghe per l'Altare, di legno di Sittim, e coprile di rame.

7 E mettansi quelle stanghe di esso agli anelli; e sieno le stanghe a' due lati dell' Altare, quando si avrà da portare.

8 Fallo di tavole, vuoto; facciasi come ti

è stato mostrato in sul monte.

#### Il Cortile.

9 Fa ancora il Cortile del Tabernacolo: dal lato Australe verso il Mezzodi abbia il Cortile cento cubiti di lunghezza di cortine di fin lino ritorto; abbiane tanto da un lato;

10 Con le sue venti colonne, e i lor venti

piedistalli di rame; e sieno i capitelli, e i fili delle colonne di argento.

11 Così ancora dal lato Settentrionale per lungo, abbia la lunghezza di cento cubiti di cortine; con lor venti colonne, e i lor venti piedistalli di rame; e sieno i capitelli, e i fili delle colonne di argento.

12 E per largo, dal lato Occidentale, abbia il Cortile cinquanta cubiti di cortine colle lor dieci colonne, e dieci pie-

distalli.

13 E per largo dal lato Orientale, verso il Levante, abbia il Cortile parimente cinquanta cubiti di cortine; 14 Cioè, all' un de' canti quindici cubiti

di cortine, colle lor tre colonne, e tre

piedistalli

15 E dall' altro canto, parimente quindici cubiti di cortine, colle lor tre colonne,

e tre piedistalli.

16 E all' entrata del Cortile siavi un tappeto di venti cubiti, di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di ricamatore, colle lor
quattro colonne, e quattro piedistalli.

17 Abbiano tutte le colonne del Cortile
d'intorno de' fili di argento; e sieno i lor

capitelli di argento, e i lor piedistalli di

rame.

18 Sia la lunghezza del Cortile di cento cubiti, e la larghezza, da un lato e dall'altro, di cinquanta cubiti, e l'altezza di cinque cubiti; sieno le cortine di fin lino ritorto, e i piedistalli delle colonne di rame.

19 Sieno di rame tutti gli arredi del Tabernacolo, per qualunque suo servigio come ancora tutti i suoi piuoli, e tutti i

piuoli del Cortile.

20 Comanda ancora a' figliuoli d' Israele che ti portino dell' olio di uliva puro, vergine, per la lumiera, per accendere del

continuo le lampane.

21 Mettanle in ordine Aaronne ed i suoi figliuoli, per ardere dalla sera fino alla mattina, davanti al Signore, nel Taber-nacolo della convenenza, di fuori della cortina che ha da essere davanti alla Testimonianza. Sia questo uno statuto perpetuo, da osservarsi da' figliuoli d' Israele per le loro età °.

#### I vestimenti sacerdotali.

E TU, fa accostare a te, d'infra i figliuoli d' Israele, Aaronne tuo fratello e i suoi figliuoli con lui, per esercitarmi il sacerdozio<sup>a</sup>; Aaronne, dico, e Nadab, e Abihu, ed Eleazaro, e Itamar, figlinoli di Aaronne.

2 E fa ad Aaronne, tuo fratello, de' vestimenti sacri, a gloria ed ornamento.

3 E parle a tutti gli uomini industriosi, i quali io ho ripieni di spirito d' industria, che facciano i vestimenti di Aaronne, per consacrarlo, acciocche mi eserciti il sacerdozio.

4 E questi sono i vestimenti che hanno da fare; il Pettorale, e l' Efod, e il Manto, e la Tonica trapunta; la Benda, e la Cintura. Facciano adunque i vestimenti sacri ad Aaronne, tuó fratello, e a' suoi figlinoli, per esercitarmi il sacerdozio.

5 E prendano di quell' oro, di quel vio-

lato, porpora, scarlatto, e fin lino; 6 E facciano l' Efod, d' oro, di violato,

di porpora, di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di disegno.

7 Sienvi due omerali che si accoppiino insieme da' due capi di esso; e così sia

l' Efod accoppiato.

8 E sia il disegno del fregio che surà sopra l' Efod, col quale egli si cingera, del medesimo layoro, tirato dall' Efod istesso, d'oro, di violato, di porpora, di scarlatto, e di fin lino ritorto.

9 Piglia ancora due pietre Onichine, e scolpisci sopra esse i nomi de' figliuoli

d'Israele:

10 Sei de nomi loro sopra una pietra, e gli altri sei nomi sopra l'altra pietra, secondo le lor nascite.

11 Scolpisci sopra quelle due pietre i nomi de figliuoli d'Israele, a lavoro di scultor di pietre, come s' intagliano i suggelli; falle intorniate di castoni d' oro.

12 E metti quelle due pietre sopra gli omerali dell' Efod, acciocchè sieno pietre di ricordanza per i figliuoli d' Israele; porti Aaronne i nomi loro davanti al Signore, sopra le sue dua spalle, per memoria.

13 E fa de castoni d'oro. 14 E due catenelle d'oro puro; falle a capi, di lavoro intorcicchiato; e attac-ca quelle catenelle intorcicchiate a' castoni

15 Fa, oltre a ciò, il Pettorale del giudicio, di la voro dell' Esod, d'oro, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto.

16 Sia quadrato, e doppio; e abbia in rchezza una spanna, e una spanna in

ziose in castoni, in quattro ordini; nel primo siavi un sardonio, un topazio, e uno smeraldo.

18 E nel secondo, un carbonchio, uno

zafiro, e un diamante.

19 E nel terzo, un ligurio, un' agata, e un' amatista.

20 E nel quarto un grisolito, una pietra onichina, e un diaspro. Sieno quelle pietre incastrate nei lor castoni d'oro.

21 E sieno quelle pietre in numero di dodici, secondo i nomi de' figliuoli d' Israele; abbia ciascuna il suo nome intagliato a lavoro d' intagli di suggello; e sieno per le dodici tribù.

22 Fa eziandío al Pettorale delle catenelle a capi, di lavoro intorcicchiato,

d' oro puro.

23 Fa ancora al Pettorale due anelli d'oro, e metti que' due anelli a due de' capi del Pettorale...

24 E metti quelle due catenelle d'oro intorcicchiate a que' due anelli, a' capi

del Pettorale.

25 E attacca i due capi di quelle due catenelle intorcicchiate a que' due castori, e metti il Pettorale, e le sue cate-nelle, sopra i due omerali dell' Efod, in su la parte anteriore di esso.

26 Fa ancora due anelli d'oro, e mettili agli altri due capi del Pettorale, all' orlo di esso che sarà allato all' Efod, in

dentro.

27 Fa parimente due anelli d' oro, 2 mettili a' due omerali dell' Efod, al disotto, nella parte anteriore di esso, allato alla giuntura di esso, disopra al fregio lavorato dell' Efod.

28 E giungasi il Pettorale serrato da' suoi anelli agli anelli dell' Efod, con una bendella di violato, acciocchè stia disopra al fregio lavorato dell' Efod, e non sia il Pettorale rimosso d' in su l' Efod.

29 E porti Aaronne i nomi de' figlittoli d' Israele nel Pettorale del giudicio, in sul suo cuore, quando egli entrerà nel Santuario, per ricordanza nel cospetto del Signore, del continuo. 30 E metta Urim e Tummim<sup>5</sup> nel Petto-

rale del giudicio; sieno in sul cuore di Aaronne, quando egli entrerà nel co-spetto del Signore; e porti Aaronne il Giudicio de figliuoli d'Israele sopra il suo cuore, del continuo.

31 Fa ancora il Manto dell' Efod, tutto

di violato.

32 E siavi nel mezzo di esso una scollatura da passarvi dentro il capo; abbia quella sua scollatura un orio d' intorno, di lavoro tessuto; a guisa di scollatura di corazza, acciocche non si schianti.

33 E fa alle fimbrie di esso Manto, attorno attorno, delle melagrane di vio-la incastra in esso delle pietre pro-lato, di porpora, e di scariatto; e de sonagli d' oro per mezzo quelle d' ogn' in-

34 Un sonaglio di oro, poi una melagrana; un sonaglio di oro, poi una melagrana; alle fimbrie del Manto d' ogn' intorno.

35 E abbia Aaronne quel Manto addosso quando farà il servigio divino; e odasi il suono di esso quando egli entrerà nel luogo Santo, nel cospetto del Signore, e quando ne uscirà; acciocche non muoia.

36 Fa ancora una lama d'oro puro, e scolpisci sopra essa, a lavoro d'intagli di suggello, LA SANTITA DEL SI-**GNORE** 

37 E metti quella piastra in sur una bendella di violato, sicchè sia sopra la Benda, in su la parte anteriore di essa.

38 E sia in su la fronte di Aaronne; acciocche Aaronne porti l'iniquità delle sante offerte, le quali i figliuoli d'Israele avranno consacrate in tutte le offerte ch' essi consacrano; e sia in su la fronte di esso del continuo, per renderli grati

nel cospetto del Signore.

39 Fa ancora la Tonica di fin lino, trapunta; fa parimente la Benda di fin lino;
e fa la Cintura di lavoro di ricamatore.

40 Fa ancora a' figliuoli di Aaronne, delle toniche, e delle cinture, e delle mitrie, a gloria ed ornamento.

41 E vesti di questi vestimenti Aaronne, tuo fratello, e i suoi figliuoli; e ungili, e e santificali, acciocche mi consacralib, esercitino il sacerdozio.

42 Fa loro ancora delle calze line, per coprir la carne delle vergogne; giungano quelle calze da' lombi fino al disotto delle COBCE

43 E abbianle Aaronne ed i suoi figliuoli addosso, quando entreranno nel Tabernacolo della convenenza; ovvero, quando si accosteranno all' Altare, per fare il servigio nel luogo Santo; acciocche non portino pena d'iniquità, e non muoiano. Questo è uno statuto perpetuo per lui, e per la sua progenie dopo lui.

#### La consacrazione dei sacerdoti.

29 E QUESTO è quello che tu farai loro per consacrarli, acciocchè mi esercitino il sacerdozio: Prendi un gioven-E QUESTO è quello che tu farai

co, e due montoni, senza difetto; 2 E de pani azzimi, e delle focacce azzime, intrise con olio; e delle schiacciate azzime, unte con olio; fa quelle cose di fior di farina di frumento.

3 E mettile in un paniere, e presentale in esso paniere, col giovenco, e co' due montoni.

4 E fa accostare Asronne e i suoi figlinoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza; e lavali con acqua°.

5 Poi prendi que' vestimenti, e fa vestire ad Aaronne la Tonica, e il Manto dell' Efod, e l' Efod, e il Pettorale; e cingilo al fregio lavorato dell' Efod.

6 Poi mettigli in sul capo la Benda, e sopra la Benda metti il sacro Diadema.

7 E piglia dell' olio dell' Unzione, e spandiglielo in sul capo, e ungilo.

8 Poi fa accostare i suoi figliuoli, e

fa lor vestire le toniche.

9 E cingi Aaronne e i suoi figliuoli con le cinture; e allaccia loro le mitrie; e sia loro il sacerdozio per istatuto perpetuo. Così consacra Aaronne e i suoi figliuoli a

10 Poi fa accostar quel giovenco davanti al Tabernacolo della convenenza, e posmo Aaronne e i suoi figliuoli le mani sopra il capo del giovenco.

11 Poi scanna il giovenco davanti al Signore, all'entrata del Tabernacolo della

convenenza.

12 E piglia del sangue del giovenço, e col dito mettine sopra le corna dell' Altare, poi spandi tutto il sangue appiè dell'Altare.

13 Prendi ancora tutto il grasso che copre l'interiora, e la rete ch' è sopra il fegato, e i due arnioni, col grasso ch' è sopra essi; e, bruciando quelle cose, fanne profumo sopra l' Altare.

14 Ma brucia col fuoco, fuor del campo, la carne, la pelle, e lo sterco del giovenco; egli è sacrificio per lo peccato.

15 Poi piglia uno de' montoni; e posino Aaronne e i suoi figliuoli le mani sopra il capo del montone.

16 Poi scanna il montone, e prendine il sangue, e spargilo sopra l' Altare, attorno attorno.

17 Poi taglia il montone a pezzi, e lava le sue interiora, e i suoi piedi, e mettili

sopra i pezzi, e sopra il capo di esso. 18 E, bruciando il montone tutto in-tiero, fanne profumo sopra l'Altare; egli è un olocausto al Signore, egli è un odor soave, un' offerta fatta col fuoco al Signore.

19 Poi prendi l'altro montone; e posino Aaronne e i suoi figliuoli le mani sopra il

capo del montone.

20 Poi scanna il montone, e piglia del suo sangue, e mettilo in sul tenerume dell' orecchia destra di Aaronne e de' suoi figliuoli, e in sul dito grosso della loro man destra, e in sul dito grosso del loro piè destro; poi spargi il sangue sopra l' Altare, attorno attorno.

21 Prendi, oltre a ciò, del sangue che sarà sopra l'Altare, e dell' Olio dell' Unzione, e spruzzane Aaronne e i suoi vestimenti; e parimente i suoi figliuoli e i lor vestimenti. Così sarà consacrato egli e i suoi vestimenti; e parimente i suoi figliuoli e i lor vestimenti, con lui.

22 Poi piglia del montone il grasso, e la coda, e il grasso che copre l'interiora, e la rete del fegato, e i due arnioni, e il grasso ch' è sopra essi, e la spalla destra; perciocchè egli è il montone delle consacra-

23 Prendi ancora del paniere degli azzimi, che sarà davanti al Signore, una fetta di pane, e una focaccia intrisa nel-

l' olio, e una schiacciata.

24 E metti tutte coteste cose sopra le palme delle mani di Aaronne, e sopra le palme delle mani de' suoi figliuoli, e falle dimenare come offerta dimenata davanti al Signore.

25 Poi prendi quelle cose dalle lor mani; e, bruciandole sopra l'Altare, fanne profumo sopra l' olocausto, per odor soave davanti al Signore. Quest' è un' offerta

fatta col fuoco al Signore.

26 Prendi ancora il petto del montone. delle consacrazioni, che è per Aaronne, e fallo dimenare davanti al Signore per offerta dimenata. E quello sia per tua parte.

27 Così santifica il petto di offerta dimenata, e la spalla di offerta elevata, che sarà stata dimenata ed elevata, del montone delle consacrazioni e di ciò che è stato offerto per Agronne, e per li suoi-

figliuoli.

28 É quello, per istatuto perpetuo, appartenga ad Aaronne e a' suoi figliuoli, e prendasi da' figliuoli d' Israele; conciossiachè sia un' offerta elevata; or le offerte elevate si prenderanno da' figliuoli d' Israele de' lor sacrificii da render grazie; le loro offerte elevate apparterranno al Signore.

29 É i vestimenti sacri, che sono per

29 E i vestimenti sacri, che sono per Aaronne, saranno per li suoi figliuoli dopo

Iui, per essere unti, e consacrati, in essia.

30 Vestali per sette giorni il Sacerdote che sarà in luogo di esso, d'infra i suoi figliuoli; il quale entrerà nel Tabernacolo della convenenza, per fare il servigio nel luogo Santo.

31 Poi prendi il montone delle consa-crazioni, e cuoci la sua carne in luogo

32 E mangino Agronne e i suoi figliuoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, la carne del montone, e il pane che sarà in quel paniere.

33 Mangino, dico, quelle cose, con le quali sarà stato fatto il purgamento del peccato, per consacrarli e per santificarli; e non mangine alcuno straniere; conciossiachè sieno cosa santa.

34 E se pur vi rimarrà della carne delle consacrazioni, e di quel pane, fino alla mattina, brucia col fuoco quello che ne rimasto, e non si mangi; perciocchè

santa.

35 Fa adunque ad Aaronne e a' suoi figliuoli, interamente com' io ti ho comandato; consacrali per lo spazio di sette

36 E sacrifica un giovenco per lo peccato, per giorno, per li purgamenti del peccato; e fa sacrificio per lo peccato per l'Altare, quando tu farai il purgamento

per esso; e ungilo, per consacrarlo. 37 Fa il purgamento per l', Altare, per sette giorni; e così consacralo, e sia l'Altare una cosa santissima; tutto quello

che toccherà l'Altare sia sacro.

## L' olocausto continuo.

38 Or questo è quello che tu sacrificherai sopra l'Altare, cioè: due agnelli di un anno, per giorno, del continuo.

39 Sacrificane uno la mattina, e l' altro

fra i due vespri.

40 Con la decima parte di un' Efa di fior di farina, stemperata con la quarta parte di un Hin d'olio vergine, e un'offerta da spandere, di una quarta parte di un Hin di vino, per l'uno degli agnelli. 41 E sacrifica l'altro agnello fra i due

vespri, facendo con esso lo medesima offerta e spargimento, come con quel

della mattina; per soave odore, per offerta fatta per fuoco al Signore.

42 Sia questo un olocausto continuo, per le vostre generazioni, e facciasi all' entrata del Tabernacolo della convenza deventi al Signore, deve io mi venenza, davanti al Signore, dove io mi

ritroverò con voi, per parlar quivi a te. 43 Io adunque mi ritroverò quivi co' fi-gliuoli d' Israele, e *Israele* sarà santificato

per la mia gloria.

44 Io santificherò ancora il Tabernacolo della convenenza, e l'Altare; santificherò parimente Aaronne e i suoi figliuoli, acciocche mi esercitino il sacerdozio. 45 E abiterò nel mezzo de' figliuoli d'Israele, e saro loro Dio<sup>c</sup>.

46 Ed essi conosceranno ch' io sono il Signore Iddio loro, che li ho tratti fuor del paese di Egitto, per abitar nel mezzo di loro. Io sono il Signore Iddio loro.

#### L' Altare dei profumi.

30 F.A ancora un Altare da fare i profumi; fallo di legno di Sittim.

2 Sia quadro, di lunghezza d' un cubito, e di larghezza d' un cubito; e sia la sua altezza di due cubiti; sieno le sue corna tirate di esso.

i suoi lati d' intorno, e le sue corna; e fagli una corona d' oro attorno attorno.

4 Fagli ancora due anelli d'oro disotto a quella sua corona, a' due suoi cantoni; falli da due de' suoi lati; e sieno per mettervi dentro le stanghe, per portar l' Altare con esse l'Altare con esse.

5 E fa le stanghe di legno di Sittim, e |

coprile d' oro.

6 E metti quell' Altare davanti alla Cortina, che sarà dirimpetto all' Area della Testimonianza, davanti al Coperchio che sarà sopra la Testimonianza, dove jo mi ritroverò teco.

7 E faccia Aaronne profumo di aromati sopra esso<sup>a</sup>; faccia quel profumo ogni mattina, quando egli avrà acconce le

lampane.

8 E faccia Aaronne quel medesimo profumo, quando avrà accese le lampane fra i due vespri. Sia questo un profumo continuo davanti al Signore, per le voctre

9 Non offerite sopra esso alcun profumo. strano, nè olocausto, nè offerta; e non ispandete alcuno spargimento sopra esso.

10 E faccia Aaronne, una volta l'anno, purgamento de' peccati sopra le corna di esso; faccia quel purgamento una volta l'anno, per le vostre età, sopra esso, col sangue del sacrificio de' purgamenti, fatto per lo peccato. Questo Altare sia una cosa santissima al Signore.

## Il mezzo siclo di riscatto. .

11 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

12 Quando tu farai la rassegna de' fi-giuoli d' Israele, di coloro d' infra essi che devon essere annoverati; dia ciascuno al Signore il riscatto dell' anima suac, quando saranno annoverati; acciocchè non venga sopra essi alcuns piaga, mentre saranno annoverati.

13 Essi daranno questo: chiunque passa fra gli annoverati, darà un mezzo siclo, a siclo di Santuario, il quale è di venti

oboli, per offerta al Signore. 14 Chiunque passa fra gli annoverati, di età da vent' anni in su, dara quell' offerta

al Signore.
15 Îl ricco non dară più, nè il povero meno di un mezzo siclo, in questa offerta al Signore, per lo riscatto delle anime

16 E piglia que' danari de' riscatti da' fi-gliuoli d' Israele, e impiegali nell' opera del Tabernacolo della convenenza, e sieno per ricordanza per li figliuoli d' Israele, nel cospetto del Signore, per fare il riscatto delle anime vostre.

#### La Conca di rame.

17 Il Signore parlò ancora a Mosè,

dicendo:

18 Fa, oltre a ciò, una Conca di rame, col suo piè di rame, per lavare; e ponila fra il Tabernacolo della convenenza e l'Altare; e mettivi dentro dell' acquai 19 E lavinsene Aaronne e i suoi figlinoli le mani ed i piedi.

20 Quando entreranno nel Tabernacolo della convenenza, ovvero quando si accosteranno all' Altare, per fare il servigio divino per far bruciare alcuna offerta fatta col fuoco al Signore, lavinsi con acqua, acciocchè non muoiano.

21 E lavinsi le mani ed i piedi d, acciocchè non muoiano. Sia loro questo uno statuto perpetuo; ad Aaronne, dico, e

a' suoi figliuoli, per le loro età.

## L' olio santo ed il profumo.

22 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

23 Prenditi degli aromati eccellenti, della mirra schietta il peso di cinquecento sicli, del cinamomo odoroso la metà, cioè dugencinquanta, e della canna odorosa parimente dugencinquanta:

24 E della cassia cinquecento sicli, a siclo di Santuario; e un Hin d'olio di

uliva.

25 E fanne l'olio per la sacra Unzione, un unguento composto per arte d' unguentaro. Questo sia l'olio della sacra Unzione.

26 Ungi con esso il Tabernacolo della convenenza, e l' Arca della Testimonian-

23; E la Tavola, e tutti i suoi strumenti; e il Candelliere, e tutti i suoi strumenti;

e l'Altar de' profumi; 28 E l'Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti; e la Conca, e il suo piè.

29 Così consacrerai quelle cose, e saranno cose santissime; tutto quello che le toccherà sia sacro.

30 Ungi parimente Aaronne e i suoi figliuoli, e consacrali, acciocche mi eser-

citino il sacerdozio.

31 E parla a' figliuoli d' Israele, di-cendo: Quest' olio mi sara un olio di

sacra unzione, per le vostre età.

32 Non ungasene la carne di alcun uomo, e non ne fate alcun simigliante, secondo la sua composizione; egli è cosa

santa; siavi cosa santa.

33 Chi ne comporra del simigliante, ovvero chi ne metterà sopra alcuna per-

sona strana, sia riciso da' suoi popoli. 34 Il Signore disse oltre a ciò a Mosè: Prenditi degli aromati, storace liquida, unghia odorosa, e galbano, e incenso puroj ciascuno aromato a parte a peso

uguale. 35 E fanne un profumo, una composizione aromatica fatta per arte di profumiere, confettata, pura e santa.

36 E di essa stritolane alquanto minuto minuto, e mettilo davanti alla Testimonianza, nel Tabernacolo della convenenza, dove io mi troverò teco. Siavi questo *profumo* una cosa santissima.

37 E non fatevi alcun profumo di com-

posizione simigliante a quello che tu | sraele il Sabato, per celebrario per le loro avrai fatto. Siati esso una cosa sacra al Signore.

38 Chi ne farà del simigliante, per

odorarlo, sia riciso da' suoi popoli.

## Indicazione degli operai.

IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo.

2 Vedi, io ho chiamato per nome Besaleel, figliuol di Uri, figliuol di Hur, della tribù di Giuda.

3 E l' ho ripieno dello spirito di Dio, in industria, e in ingegno, e in sapere, e in ogni artificio;

4 Per far disegni da lavorare in oro, e in

argento, e in rame;

5 E in arte di pietre da legare, e in arte di lavorar di legno, in qualunque la-

6 Ed ecco, io gli ho aggiunto Oholiab, figliuol di Ahisamac, della tribù di Dan. Io ho oltre a ciò messa industria nell' animo d'ogni uomo industrioso, acciocche facciano tutte le cose che io ti ho coman-

7 Il Tabernacolo della convenenza, e l' Arca per la Testimonianza, e il Coperchio che ha da esser sopra essa, e tutti

gli arredi del Tabernacolo. 8 E la Tavola, e i suoi strumenti; e il

Candelliere puro, e tutti i suoi strumenti; e l' Altar de' profumi.

9 E l' Altar degli olocausti, e tutti i suoi

strumenti; e la Conca, e il suo piede. 10 E i vestimenti del servigio divino, e i vestimenti sacri del Sacerdote Aaronne, e i vestimenti de'suoi figliuoli, per esercitare il sacerdozio.

11 E l'olio dell'Unzione, e il profumo degli aromati per lo Santuario. Facciano interamente com' io ti ho comandato.

#### Il Sabato ricordato.

12 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

13 E tu, parla a' figliuoli d' Israele, dicendo: Tuttavia osservate i miei Sabati<sup>a</sup>; perciocchè il Sabato è un segnale fra me e voi, per le vostre età; acciocchè voi conosciate ch' io sono il Signore che vi santifico.

14 Osservate adunque il Sabato; perciocchè egli vi è un giorno santo; chiunque lo profanerà del tutto sia fatto morire; perciocche qualunque persona farà in esso alcun lavoro, sarà ricisa d' infra i suoi popoli.

15 Lavorisi sei giorni, ma al settimo giorno è il Sabato del riposo, giorno sacro al Signore; chiunque farà lavoro alcuno nel giorno del Sabato del tutto sia fatto

Osservino adunque i figliuoli d'I-

età, per patto perpetuo. 17 Esso è un segnale perpetuo fra me e i figliuoli d' Israele; conclossiache il Signore abbia in sei giorni fatto il cielo e la terra; e nel settimo giorno cesso, e si riposò.

18 E dopo che il Signore ebbe finito di parlar con Mosè in sul monte di Sinai, egli gli diede le due Tavole della Testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito

di Dio 3.

## Il vitello d' oro.

32 OR il popolo, veggendo che Mosè tardava a scender dal monte, si adunò appresso ad Aaronne, e gli disse: Levati, facci degl' iddii che vadano davanti a noi; perciocchè, quant' è a quell' uomo Mosè, che ci ha condotti fuor del paese di Egitto, noi non sappiamo che ne sia stato.

2 Ed Aaronne disse loro: Spiccate i pendenti d'oro che sono alle orecchie delle vostre mogli, de' vostri figliuoli, e delle vostre figliuole; e portatemeli.

3 E tutto il popolo si spiccò i pendenti d' oro che avea agli orecchi; e li portò

ad Aaronne.

4 Ed egli li prese dalle lor mani; e, dopo aver fatto il modello con lo scarpello, ne fece un vitello di getto. E gli Israeliti dissero: O Israele, questi sono i tuoi dii, che ti hanno tratto fuor del paese di Egitto.

5 Ed Aaronne, veggendo questo, edifico un altare davanti ad esso; e fece fare una grida, dicendo: Domani surà festa solen-

ne al Signore.

6 E la mattina seguente, i figliuoli d' Israele si levarono a buon' ora, e sacrificarono olocausti, e offersero sacrificii da render grazie; e il popolo si assettò per mangiare e per bere; poi si levò per sollazzare.

7 E il Signore disse a Mosè: Va, scendi giù; perciocchè il tuo popolo, che tu hai tratto fuor del paese di Egitto, si è

corrotto.

8 Essi si son tosto stornati dalla via che io avea lor comandata; essi si hanno fatto un vitello di getto, e l' hanno adorato, e gli hanno sacrificato, e hanno detto: Questi, o Israele, sono i tuoi dii, che ti hanno tratto fuor del paese di Egitto.

9 Il Signore disse ancora a Mosè: Io ho riguardato questo popolo, ed ecco,

egli è un popolo di collo duro.

10 Ora dunque, lasciami fare, e l'ira mia si accendera contro a loro, e io li consumero; e io ti farò diventare una gran nazione.

11 Ma Mosè supplicò al Signore Iddio

suo, e disse: Perchè si accenderebbe, o Signore, l'ira tua contro al tuo popolo, che tu hai tratto fuor del paese di Egitto, con gran forza e con possente mano? 12 Perche direbbero gli Egizj: Egli li

ha tratti fuori per male, per farli morir su per que' monti, e per consumarli d' in su la terra? racqueta il tuo cruecio acceso, e pentiti di questo male in-

verso il tuo popolo.

13 Ricordati di Abrahamo, d' Isacco e d' Israele, tuoi servitori, a' quali tu giurasti per te stesso; ed a' quali di-cesti: Io moltiplichero la vostra progenie, come le stelle del cielo; e darò alla vostra progenie tutto questo paese, del quale io ho parlato, acciocchè lo possegga in perpetuo.

14 E il Signore si pentì del male che avea detto di fare al suo popolo ...

15 E Mosè, rivoltosi, scese dal monte, avendo in mano le due Tavole della Testimonianza, tavole scritte da' due lati, dì qua e di là.

16 E le Tayole erano lavoro di Dio, e la scrittura era scrittura di Dio, inta-

gliata sopra le Tavole.

17 Or Giosuè udi il romor del popolo, mentre gridava, e disse a Mosè: E'vi è un grido di battaglia nel campo.

18 E Mosè disse: Questo non è punto grido di vittoriosi, nè grido di vinti; io

odo un suono di canto.

19 E, come egli fu vicino al campo, vide quel vitello e le danze. E l' ira sua si accese, ed egli gittò le Tavole dalle sue mani, e le spezzò appiè del monte.

20 Poi prese il vitello, che i figliuoli d' Israele aveano fatto, e lo bruciò col fuoco, e lo tritò, finchè fu ridotto in polvere: e sparse quella polvere sonra

polyere; e sparse quella polyere sopra dell' acqua, e fece bere quell' acqua a' figliuoli d' Israele.

21 E Mosè disse ad Aaronne: Che ti

ha fatto questo popolo, che tu gli hai tratto addosso un gran peccato? 22 Ed Aaronne disse: Non accendasi l'ira del mio signore; tu conosci questo

popolo, come egli è dato al male.
23 Essi mi dissero: Facci degl' iddii che vadano davanti a noi; perciocchè, quant' è a quell' uomo Mosè, che ci ha tratti fuor del paese di Egitto, noi non sappiamo che ne sia stato.

24 E io dissi loro: Chi ha dell' oro? spiccatevelo d' addosso. Ed essi mi diedero quell' oro, e io lo misi nel fuoco, e n' è uscito questo vitello.

25 E Mosè, veggendo ch' il popolo era spogliato; (concrossiachè Aaronne lo avesse spogliato, per essere in vituperio appo i suoi assalitori,)

26 Si fermò alla porta del campo. e

26 Si fermò alla porta del campo, e

disse: Chi è qui per lo Signore? venga a me. E tutti i figliuoli di Levi si aduna-

rono appresso a lui.

27 Ed egli disse loro: Così ha detto il Signore Iddio d'Israele: Ciascun di voi metta la sua spada al fianco; e passate, e ripassate per lo campo, da una porta all' altra, e uccidete ciascuno il suo fratello, il suo amico, e il suo prossimo parente.

28 E i figliuoli di Levi fecero secondo la parola di Mosè; e in quel giorno caddero morti del popolo intorno a tre-

mila uomini.

29 Or Mosè avea lor detto: Consacratevi oggi al Signore; anzi ciascuno si consacri nel suo proprio figliuolo, e nel suo fratello b; e ciò affin di attrarre oggi benedizione sopra voi.

## Mosè intercede per il popolo.

30 E il giorno seguente, Mosè disse al popolo: Voi avete commesso un gran peccato; ma ora io salirò al Signore: forse farò io che vi sia perdonato il vostro peccato.

31 Mosè dunque ritornò al Signore, e disse: Deh! Signore; questo popolo ha commesso un gran peccato, facendosi degl'iddii d'oro.

32 Ma ora, rimetti loro il lor peccato; se no, cancellami ora call tuo Libro che

tu hai scritto.

33 E il Signore disse a Mosè: Io canLibro colui che avrà

peccato contro a me e.

34 Or va al presente, conduci il popolo al luogo del quale ti ho parlato; ecco, un mio Angelo andrà davanti a te; e al giorno della mia visitazio e, io li punirò del lor peccato.

35 E il Signore percosse il popolo, perciocobò avec fatto il vitallo che Agronne

ciocchè avea fatto il vitello, che Aaronne

avea fabbricato.

33 IL Signore adunque disse a Mosè: Va, sali di qui, col popolo che tu hai tratto fuor del paese di Egitto, verso il paese del quale io ho giurato ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe, dicendo: Io lo darò alla tua progenie.

2 E io manderò davanti a te un An-

gelo, e caccerò i Cananei, gli Amorrei, gl' Hittei, i Ferezei, gl' Hivvei, e i Gebusei.

3 Ed esso ti condurrà in un paese stillante latte e mele; perciocchè io non salirò nel mezzo di te; conciossiachè tu sii un popolo di collo duro; che talora io non ti consumi per lo cammino.

4 E il popolo, avendo udita questa dolorosa parola, ne fece cordoglio; e niuno si mise addosso i suoi ornamenti.

<sup>\*</sup>Sal. 106. 45. Ger. 18. 8. Giona 3. 10. b 1 Sam. 15. 22. Mat. 10. 37. c F. Apoc. 3. 5; 20. 12, 15. Ezecch. 18. 4. Deut. 32. 35. Rom. 12. 19. c Rom. 9. 3. d F

5 Perciocche il Signore avea detto a Mose: Di'a' figliuoli d' Israele: Voi siete un popolo di collo duro; in un momento, se salgo nel mezzo di te, io ti avrò consumato; ora dunque, levati d'addosso i tuoi ornamenti, e io sapro quello che avrò da farti.

6 E i figliuoli d' Israele si trassero i loro

ornamenti, dalla montagna di Horeb. 7 E Mosè prese il Padiglione, e se lo tese fuor del campo, lungi da esso; e lo nominò: Il Tabernacolo dello convenenza; e, chiunque cercava il Signore, usciva fuori al Tabernacolo della convenenza, ch' era fuor del campo a.

8 Ora, quando Mose usci verso il Padiglione, tutto il popolo si levò, e cin-scuno si fermò all'entrata del suo padiglione, e riguardò dietro a Mosè, finchè

fosse entrato nel Padiglione.

9 E avvenne, come Mosè entrava nel Tabernacolo, la colonna della nuvola si abbassò, e si fermò all' entrata del Tabernacolo, e il Signore parlò con Mosè.

10 E tutto il popolo, veggendo la colonna della nuvola fermarsi all' entrata del Tabernacolo, si levò, e adorò, ciascuno

all'entrata del suo padiglione.

11 Ora, il Signore parlava a Mosè a faccia a faccia, come un uomo parla al suo Poi Mosè tornò nel campo; compagno. ma Giosuè, figliuol di Nun, ministro di Mosè, uomo giovane, non si parti di dentro al Tabernacolo.

12 E Mosè disse al Signore: Vedi, tu'mi dici: Mena fuori questo popolo; e tu non mi hai fatto conoscere chi tu manderai meco; e pur tu mi hai detto: Io ti ho conosciuto per nome, e anche tu hai trovata grazia davanti agli occhi miei.

13 Ora dunque, se pure ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, fammi, ti prego, conoscere la tua via, e fa ch' io ti conosca: acciocchè io trovi grazia davanti agli occhi tuoi; e riguarda che questa nazione è tuo popolo.

14 E il Signore disse: La mia faccia

andrà, e io ti darò riposo.

15 Mosè adunque avendo detto al Signore: Se la tua faccia non va con noi;

non farci partir di qui;

16 E a che si conoscerà egli ora che io e il tuo popolo abbiamo trovata grazia davanti agli occhi tuoi? non sarà egli quando tu andrai con noi? onde io e il tuo popolo saremo renduti ammirabili sopra qualunque popolo che sia sopra la terra:

17 Il Signore gli disse: Io farò ancora questo che tu dici; conciossiachè 'tu abbi trovata grazia davanti agli occhi miei, be che io t'abbia conosciuto per

18 E Mosè disse al Signore: Deh! fammi veder la tua gloria.

19 E il Signore gli disse: Io farò passare davanti a te tutta la mia bellezza, e griderò il Nome del Signore davanti a te; e farò grazia a chi vorrò far grazia, e avrò pietà di chi vorrò aver pietà.

20 Ma gli disse: Tu non puoi veder la

mia faccia; perciocche l' uomo non mi

può vedere, e vivere.

21 Poi gh disse: Ecco un luogo appresso di me; fermati adunque sopra quel 88880

22 E quando la mia gloria passerà, io ti metterò nella buca del sasso, e ti coprirò con la mia mano, finchè io sia passato.

23 Poi rimoverò la mia mano, e tu mi vedrai di dietro; ma la mia faccia non si può vedere. ···

Mosè ritorna in sul Monte. Le nuove tavole di pietra.

34 E IL Signore disse a Mosè: Tagliati due tavole di pietra, simili alle primiere; e io scriverò in su quelle tavole le parole ch' erano in su le primiere che tu spezzasti.

2 E sii presto domattina, e sali la mattina in sul monte di Sinai, e presentati quivi davanti a me, in su la sommità del

monte.

3 E non salga teco alcuno, nè anche si vegga alcuno in tutto il monte, nè anche pasturi alcun bestiame, minuto o grosso,

dirincontro a questo monte.

4 Mosè adunque taglio due tavole di pietra, simili alle primiere; e si levò la mattina seguente a buon' ora, e sali in sul monte di Sinai; come il Signore gli avea comandato; e prese in mano quelle due tavole di pietra.

5 E il Signore scese nella nuvola, e si fermò quivi con lui, e gridò: Il Nome

del Signore.

6 Il Signore adunque passò davanti a lui, e gridò: Il Signore, il Signore, l' Iddio pietoso e misericordioso, lento all' ira, e grande in benignità e verità d.

7 Che osserva la benignità in mille generazioni; che perdona l'iniquità, il misfatto, e il peccato : il quale altresì non assolve punto il colpevole; anzi fa punizione dell'iniquità de padri sopra i figliuoli, e sopra i figliuoli de figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione. 8 E Mosè subito s' inchinò a terra, e

adorb.

9 E disse: Deh! Signore; se io ho trovata grazia davanti agli occhi tuoi, venga ora il Signore nel mezzo di noi; questo popolo è veramente un popolo di collo duro; ma tu, perdonaci le nostre iniquità e il nostro peccato, e possedici.

<sup>9. 42; 43.</sup> <sup>b</sup> Giac. 5. 16. <sup>e</sup> Rom. 9. 15—18. 2. 1 Glov. 1. 9. f Sal. 33. 12.

10 E il Signore disse: Ecco, io fo patto nel cospetto di tutto il tuo popolo; io farò maraviglie, quali non furono mai create in tutta la terra, nè fra alcuna nazione; e tutto il popolo, nel mezzo del quale tu sei, vedrà l'opera del Signore; conciossiache quello che io farò teco sia cosa tremenda.

11 Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io scaccerò d'innanzi a te gli Amorrei, e i Cananei, e gl' Hittei, e i Férezei, e gl' Hivvei, e i Gebusei.

12 Guardati che tu non faccia lega con gli abitanti del paese, nel qual tu entrerai: che talora essi non ti sieno in laccio nel mezzo di te.

13 Anzi disfate i loro altari, e spezzate le loro statue, e tagliate i lor boschi.

14 Perciocche tu non hai da adorare altro dio; conciossiachè il nome del Signore sia: Il Geloso; egli è un Dio ge-Toso.

15 Guardati dunque che tu non faccia lega con gli abitanti di quel paese; che talora, quando essi fornicheranno dietro a' lor dii, e sacrificheranno loro, non ti chiamino, e tu non mangi de' lor sacrificii.

16 E non prenda delle lor figliuole per li tuoi figliuoli; e ch' esse, fornicando dietro a' lor dii, non facciano parimente fornicare i tuoi figliuoli dietro agl' iddii

17 Non farti alcun dio di getto.

18 Osserva la festa solenne degli Azzimi; mangia azzimi sette giorni, come io ti ho comandato, nel tempo ordinato del mese di Abib; conciossiache nel mese di Abib tu sii uscito di Egitto.

19 Tutto quello che apre la matrice è mio"; e di tutto il tuo bestiame sara fatta offerta per ricordanza, cioè: de' pri-mi parti del tuo minuto e del tuo grosso

bestiame.

20 Ma riscatta con un agnello, o con un capretto, il primogenito dell' asino; e se pur tu non lo riscatti, fiaccagli il collo riscatta ogni primogenito d'infra i tuoi figliuoli; e non comparisca alcuno davanti a me vuoto.

21 Lavora sei giorni, e riposati al setti-mo giorno ; riposati eziandio nel tempo dell'arare e del mietere.

22 Celebra ancora la festa solenne delle Settimane, ch' è la festa delle primizie della mietitura del grano; e parimente la festa solenne della ricolta de' frutti, all'uscita dell'anno.

23 Tre volte l'anno comparisca ogni maschio tuo davanti alla faccia del Signore, dell' Eterno Signore Iddio d'Israele.

sraele.

24 Perciocche io scaccerò le genti d' innanzi a te, e allarghero i tuoi confini; e

quando tu salirai per comparir davanti alla faccia del Signore Iddio tuo, tre volte l'anno, niuno sarà mosso da cupidità per assalire il tuo paese c.

25 Scannando il mio sacrificio, non ispandere il sangue di esso con pan lievitato; e non sia il sacrificio della festa della Pasqua guardato la notte infino alla

mattina.

26 Porta nella Casa del Signore Iddio tuo le primizie de' primi frutti della tua Non cuocere il capretto nel latte di sua madre.

27 Poi il Signore disse a Mosè: Scrivi queste parole; perciocche su queste parole io ho fatto patto teco e con

Israele.

28 E Mosè stette quivi col Signore quaranta giorni e quaranta notti; senza mangiar pane, ne bere acqua; e il Signore scrisse sopra quelle tavole le parole del patto, le dieci parole.

29 Ora, quando Mosè scese dal monte di Sinai, avendo le due Tavole della Testimonianza in mano, mentre scendeva dal monte, egli non sapeva che la pelle del suo viso era divenuta risplendente, mentre egli parlava col Signore d.

30 Ed Aaronne e tutti i figliuoli d' Israele riguardarono Mosè; ed ecco, la pelle del suo viso risplendeva; onde te-

mettero di accostarsi a lui.

31 Ma Mosè li chiamò; ed Aaronne e tutti i principali ritornarono a lui alla

raunanza; e Mosè parlò loro.

32 E, dopo questo, tutti i figliaoli d' I-sraele si accostarono, ed egli comandò loro tutte le cose che il Signore gli avea dette nel monte di Sinai.

33 E quando ebbe finito di parlar con

loro, egli si mise un velo in sul viso<sup>e</sup>.

34 E quando Mose veniva davanti alla faccia del Signore, per parlar con lui, si toglieva il velo, finche uscisse fuori; poi, come era uscito, diceva a' figliuoli d' Israele ciò che gli era comandato.

35 E i figliuoli d' Israele, riguardando la faccia di Mosà vedevano che le rolla del

faccia di Mosè, vedevano che la pelle del suo viso risplendeva. Poi egli si rimetteva il velo in sul viso, finche entrasse a

parlar col Signore.

## , Doni per il Tabernacolo.

35 MOSE adunque aduno tutta la raunanza de figliuoli d'Israele, e disse loro: Queste son le cose che il Signore ha comandate che si facciano:

2 Lavorisi sei giorni, e al settimo giorno siavi giorno santo, il Riposo del Sabato consacrato al Signore; chiunque farà in esso opera alcuna sia fatto morire.

3 Non accendete fuoco in alcuna delle vostre stanze nel giorno del Sabato.

4 Poi Mosè disse a tutta la raunarm

de' figliuoli d' Israele: Questo è quello |

che il Signore ha comandato.

5 Pigliate di quello che avete appo voi da fare un' offerta al Signore; chiunque sarà d'animo volenteroso, porti quell'offerta al Signore; oro, e argento, e rame.

6 E violato, e porpora, e scarlatto, e fin

lino, e pel di capra,

7 E pelli di montone tinte in rosso, e

pelli di tasso, e legno di Sittim,

8 E olio per la lumiera, e aromati per l'olio dell'Unzione, e per lo profumo degli aromati,

9 E pietre onichine, e pietre da legare, per l'Efod, e per lo Pettorale.

10 E tutti gli uomini industriosi che son fra voi vengano, e facciano tutto quello

che il Signore ha comandato;

11 Il Tabernacolo, la sua Tenda, la sua coverta, i suoi graffi, le sue assi, le sue sbarre, le sue colonne, e i suoi piedi-

stalli;
12 L' Arca, e le sue stanghe; il Coperchio, e la Cortina da tender davanti;

13 La Tavola, e le sue stanghe, e tutti i suoi strumenti; e il Pane del co-

spetto; 14 E il Candelliere della lumiera, e i suoi strumenti, e le sue lampane, e l'olio

per la lumiera;

per la lumiera;
15 E l'Altar de' profumi, e le sue stanghe; l' olio dell' Unzione, e il profumo degli aromati, e il Tappeto dell' entrata, per l' entrata del Tabernacolo;
16 L' Altar degli olocausti, e la sua grata di rame, e le sue sbarre, e tutti i suoi strumenti; la Conca, e il suo piede;
17 Le cortine del Cortile le sue colonne

17 Le cortine del Cortile, le sue colonne e i suoi piedistalli; e il Tappeto dell' entrata del Cortile; 18 I piuoli del Tabernacolo, e i piuoli

del Cortile, e le lor corde;

19 I vestimenti del servigio, da fare il servigio nel Luogo santo; i vestimenti sacri del Sacerdote Aaronne, e i vesti-menti de suoi figliuoli, per esercitare il sacerdozio.

20 Allora tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele si parti dal cospetto di Mosè.

21 E tutti coloro, il cui cuore li sospinse, e il cui spirito li mosse volente-rosamente<sup>a</sup>, vennero, e portarono l'offerta del Signore, per l'opera del Tabernacolo della convenenza, e per ogni servigio di

esso, e per li vestimenti sacri. 22 E tutte le persone di cuor volenteroso vennero, uomini e donne; e portarono fibbie, e monili, e anella, e fermagli; ogni sorte di arredi d' oro; oltre a tutti coloro che offersero al Signore offerta

23 E ogni uomo, appo cui si trovò vion porpora, o scarlatto, o fin lino, o |

pel di capra, o pelli di montone tinte in rosso, e pelli di tasso, ne portò.

24 Chiunque potè offerire offerta d' argento, e di rame, ne portò per l'offerta del Signore; parimente ciascuno, appo cui si trovò legno di Sittim, per qualunque opera del lavorio, ne portó.

25 E tutte le donne industriose b filarono con le lor mani, e portarono il filato del violato, e della porpora, e dello scarlatto,

e del fin lino.

26 Tutte le donne ancora, il cui cuore le sospinse ad adoperarsi con industria, filarono il pel di capra.

27 E i principali del populo portarono pietre onichine, e pietre da legare, per l'Efod, e per lo Pettorale;

28 E aromati, e olio, per la lumiera, e per l'olio dell'Unzione, e per lo profumo

degli aromati.

29 Così tutti coloro d'infra i figliuoli d'Israele, così uomini come donne, il cui cuore li mosse volenterosamente a portar ciò che faceva bisogno per tutto il lavorio, che il Signore avea comandato per Mosè che si facesse, portarono offerte volontarie al Signore.

30 E Mosè disse a' figliuoli d' Israele: Vedete, il Signore ha chiamato per nome Besalcelo, figliuol di Uri, figliuol di Hur,

della tribu di Giuda.

31 E l' ha empiuto dello Spirito di Dio, in industria, in ingegno, in sapere, e in ogni artificio;

32 Eziandio per far disegni da lavorare

in oro, e in argento, e in rame, 33 E in arte di pietre da legare, e in arte di lavorar di legno, per far qualunque lavorio ingegnoso.

34 E anche ha messo nell' animo suo il sapere ammaestrare altrui; e con lui Oholiab, figliuol di Ahisamac, della tribù

di Dan.

35 Egli li ha empiuti d'industria, da far qualunque lavorío di fabbro, e di disegnatore, e di ricamatore in violato, in porpora, in iscarlatto, e in fin lino; e di tessitore; e di artefice in qualunque la-vorio e disegno. 36 Besaleel adunque, e Oholiab, e ogni

uomo industrioso, in cui il Signore ha posto industria ed ingegno, da saper la-vorare, facciano tutto il lavorio dell' opera del Santuario, secondo tutto quello

che il Signore ha comandato.

36 E MOSE chiamò Besaleel, e Oholiab, e ogni uomo industrioso, nel cui animo il Signore avea posta indu-stria; ogni uomo il cui cuore lo sospinse a

profferirsi a quell' opera, per farla.

2 Ed essi tolsero d'innanzi a Mosè tutta quella offerta, che i figliuoli d' Israele aveano portata, acciocchè se ne facesse

l'opera del lavoro del Santuario. Ma i figliuoli d' Israele portando loro ancora ogni mattina alcuna offerta volontaria; 3 Tutti que' maestri artefici, che face-

vano tutto il lavorio del Santuario, lasciato ciascuno il suo lavorio che facevano, vennero,

4 E dissero a Mose: Il popolo porta troppo, vie più che non bisogna per lo lavoro dell' opera, che il Signore ha co-

mandato che si faccia.

5 Laonde Mosè comandò che si facesse andare una grida per lo campo, dicendo: Non faccia più nè uomo nè donna offerta di alcuna roba per lo Santuario. Così si divietò che il popolo non portasse altro.

6 Perciocchè coloro aveano in quelle robe che si erano già portate quanto bastava loro per far tutto quel lavorío, e

anche ne avanzava.

## Costruzione del Tabernacolo.

7 Così tutti i maestri artefici, d' infra coloro che facevano il lavorio, fecero b il Padiglione di dieci teli di fin lino ritorto, e di violato, e di porpora, e di scarlatto; essi fecero que' teli lavorati a Cherubini, di lavoro di disegno.

8 La lunghezza di un telo era di ventotto cubiti, e la larghezza di quattro cu-biti; tutti que' teli erano di una stessa

misura.

9 E accoppiarono cinque teli l' uno con l'altro; parimente accoppiarono cinque altri teli l'uno con l'altro.

10 E fecero de' lacciuoli di violato al-l' orlo dell' un de' teli, all' estremità del-l' uno degli accoppiamenti; fecero ancora il simigliante nell' orlo dell' estremo telo nel secondo accoppiamento.

11 Fecero cinquanta lacciuoli all' uno di que' teli; e fecero parimente cinquanta lacciuoli all' estremità del telo ch' era al secondo accoppiamento; que' lacciuoli erano l' uno dirincontro all'altro.

12 Fecero ancora cinquanta graffi d' oro, e accoppiarono i teli l'uno con l'altro con que' graffi; e così il Padiglione fu

giunto in uno.

13 Fecero, oltre a ciò, de' teli di pel di capra, per Tenda sopra il Padiglione.

Fecero undici di que' teli.

14 La lunghezza d' uno di essi era di trenta cubiti, e la larghezza di quattro cubiti; quegli undici teli erano di una stessa misura.

15 E accoppiarono cinque teli da parte,

e sei teli da parte.

16 E fecero cinquanta lacciuoli all' orlo del telo estremo dell' uno degli accoppiamenti; e altri cinquanta lacciuoli all'orlo del medesimo telo del secondo accoppiamento.

17 Fecero, oltre a ciò, cinquanta graffi

di rame, per giugnere insieme la Tenda, acciocche fosse giunta in uno.

18 Fecero ancora alla Tenda una coverta di pelli di montone, tinte in rosso; e un'*altra* coverta di pelli di tasso, disopra.

19 Poi fecero per lo Tabernacolo le assi di legno di Sittim, da esser ritte.

20 La lunghezza di ciascun' asse era di dieci cubiti, e la larghezza di un cubito e

21 E in ciascun' asse v' erano due cardini da incastrar l' un pezzo con l'altro; così fecero a tutte le assi del Taberna-

22 Fecero adunque le assi per lo Taberpacolo; venti assi pel lato Australe, verso

il Mezzodi;

23 E quaranta piedistalli di argento, per metter sotto quelle venti assi; due piedistalli sotto ciascum' asse, per li suoi due cardini.

24 E per l'altro lato del Tabernacolo, verso l'Aquilone, venti assi; 25 Co' lor quaranta piedistalli di argento, due piedistalli sotto ciascun' asse.

26 E per lo fondo del Tabernacolo, verso

l' Occidente, fecero sei assi.

27 Fecero ancora due assi per li cantoni

del Tabernacolo, nel fondo di esso.

28 E quelle erano a due facce fin da basso; e tutte erano ben commesse insieme al capo di ciascuna di queste assi, con un anello; fecero queste due assi ch' erano per li due cantoni, di una medesima maniera.

29 V' erano adunque otto assi, insieme co' lor sedici piedistalli di argento; due

piedistalli sotto ciascun' asse.

30 Fecero, oltre a ciò, cinque sbarre di legno di Sittim, per le assi dell' uno de' lati del Tabernacolo.

31 Parimente cinque sbarre per le assi dell' altro lato del Tabernacolo; e cinque sbarre per le assi del fondo del Tabernacolo, verso l'Occidente.

32 E fecero la sbarra di mezzo, per traversar per lo mezzo delle assi, da un ca-po all' altro.

33 E copersero d' oro le assi, e fecero d'oro i loro anelli, per mettervi dentro le sbarre; copersero anche d' oro le sbarre.

34 Fecero ancora la Cortina di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di lavoro di disegno: la fecero di

lavoro di disegno a Cherubini.

35 E fecero per essa quattro colonne di legno di Sittim, e le copersero d'oro; e i lor capitelli erano d'oro; e fonderono per quelle colonne quattro piedistalli di argento.

36 Fecero eziandio per l'entrata del Tabernacolo un Tappeto di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ri-torto, di lavoro di ricamatore;

37 Con le lor cinque colonne, e i lor capitelli; e copersero d'oro i capitelli, e i fili di esse; e fecero loro cinque piedistalli di rame.

Costruzione dell'Arca, della Tavola, del Candelliere e dell' Altare dei profumi,

BESALEEL fece ancora l' Arca, di legno di Sittim; la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo, e la larghezza di un cubito e mezzo, e l'altezza di un cubito e mezzo.

2 E la coperse d' oro puro, di dentro e di fuori, e le fece una corona d' oro at-

3 E le fondè quattro anelli d'oro, e mise quegli anelli a' quattro piedi di essa, due dall' uno de' lati di essa, e due dall' altro.

4 Fece ancora delle stanghe di legno di

Sittim, e le coperse d'oro.

5 E mise quelle stanghe dentro agli anelli, da' lati dell' Arca, per portarla. 6 Fece ancora il Coperchio d' oro puro;

e la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo, e la larghezza di un cubito e

7 Fece, oltre a ciò, due Cherubini d'oro; li fece di lavoro tirato al martello, da' due capi del Coperchio;

8 Un Cherubino nell' uno de' capi di qua, e un altro nell' altro di là; fece que' Cherubini tirati del Coperchio stesso, da' due capi di esso.

9 E i Cherubini spandevano l' ale in su, facendo coverta sopra il Coperchio con le loro ale; e aveano le lor facce rolte l' uno verso l' altro; le facce de' Cherubini *erano* verso il Coperchio.

10 Fece ancora la Tavola di legno di Sittim; la sua lunghezza era di due cubiti, e la larghezza di un cubito, e l' al-

tezza di un cubito e mezzo.

11 E la coperse d' oro puro, e le fece

una corona d' oro attorno.

12 Le fece eziandio attorno una chiusura di larghezza di un palmo, e a quella sua chiusura fece una corona d' oro at-

13 E fonde a quella Tavola quattro anelli d'oro, e mise quegli anelli a' quattro canti, ch' erano a' quattro piedi di essa Tavola.

14 Quegli anelli erano dirincontro a quella chiusura, per mettervi dentro le stanghe, da portar la Tavola.

15 Fece, oltre a ciò, le stanghe di legno

di Sittim, e le coperse d' oro.

16 Fece ancora d' oro puro i vasellamenti che s' aveano a mettere sopra la Tavola, le sue scodelle, e le sue coppe, e i suoi bacini, e i suoi nappi, co' quali si ano far gli spargimenti.

ce eziandio il Candelliere, d' oro gli lo fece di lavoro tirato al marcosì il suo gambo, come i suoi i rami, i suoi vasi, i suoi pomi, e le sue

bocce, erano di un pezzo. 18 E v erano sei rami procedenti da lati di esso; tre rami dall' uno de' lati di

esso, e tre dall'altro. 19 Nell' uno di essi rami v' erano tre vasi in forma di mandorla, un pomo, e una boccia, a ciascun vaso; parimente tre vasi in forma di mandorla, un pomo, e una boccia a ciascun vaso, nell' altro ramo; e così in tutti i sei rami procedenti dal Candelliere.

20 E nel gambo del Candelliere v'erano quattro vasi in forma di mandorla, co'

suoi pomi, e con le sue bocce. '

21 E ne' sei rami procedenti dal Candelliere, v' era un pomo sotto i due primi rami, d' un pezzo col Candelliere; e un pomo sotto i due *altri* rami, d' un pezzo col Candelliere; e un pomo sotto i due altri rami, d' un pezzo col Candelliere.

22 I pomi de' rami e i rami loro era-no d' un pezzo col Candelliere; tutto il Candelliere era d' un pezzo d' oro puro

tirato al martello.

23 Fece ancora le sette lampane d'esso, i suoi smoccolatoi, è i suoi catinelli, d' oro puro.

24 Egli impiegò intorno al Candelliere, e a tutti i suoi strumenti, un talento d'oro.

25 Poi fece l' Altar de' profumi, di legno di Sittim; la sua lunghezza era di un cubito, e la larghezza di un' cubito, sì ch' era quadrato; e la sua altezza era di due cubiti; e le sue corna erano tirate d'esso.

26 E lo coperse d' oro puro, il suo coperchio, i suoi lati d' intorno, e le sue corna: gli fece eziandio una corona d' oro

attorno.

27 Gli fece ancora due anelli d' oro, disotto a quella sua corona, a' due suoi cantoni, da' due de' suoi lati, i quali erano per mettervi dentro le stanghe, per portar quell' Altare con esse.

28 El fece quelle stanghe di legno di

Sittim, e le coperse d'oro.

29 Poi fece l'olio sacro dell' Unzione, e il profumo degli aromati, puro, di lavoro di profumiere.

Costruzione dell' Altare degli olocausti, della Conca di rame, e del Cortile.

38 POI fece l' Albar degli legno di Sittim; la sua lunghezza di cinque cubiti, tal ch' era quadrato, e l'altezza di tre cubiti.

2 E gli fece delle corna a' suoi quattro canti, le quali erano tirate dall' Altare;

e lo coperse di rame.

3 Fece eziandio tutti gli strumenti dell'Altare, i calderoni, e le palette, e i bacini, e le forcelle, e le cazze; egli fece tutti gli strumenti dell' Altare di rame. 4 Fece ancora all' Altare una grata di

rame, di lavor reticolato, disotto al procinto dell' Altare, a basso, ed era fino a mezzo l' Altare.

5 E fonde quattro anelli, i quali egli mise a quattro canti della grata di rame, per mettervi dentro le stanghe.

6 Fece, oltre a ciò, le stanghe di legno

di Sittim, e le coperse di rame.

7 E mise quelle stanghe dentro agli anelli, a' lati dell' Altare, 'per portario conessi; egli fece l' Altare di tavole, vuoto.

8 Fece ancora di rame la Conca, e il

suo piè di rame, degli specchi delle donne, che a certi tempi ordinati venivano a servire nell' entrata del Tabernacolo della convenenza.

9 Fece, oltre a ciò, il Cortile; dal lato Australe verso il Mezzodi v'erano cento cubiti di Cortine di fin lino ritorto, per

lo Cortale,

10 Con le lor venti colonne, e i lor venti piedistalli, di rame; ma i tapitelli delle colonne, e i lor fili, erano di argento. 11 Così ancora dal lato Settentrionale

v' erano cento cubiti di cortine, con le lor venti colonne, e i lor venti piedistalli, di rame; ma i capitelli delle colonne, e i lor fili, erano d'argento.

12 E dal lato Occidentale, v' erano cinquanta cubiti di cortine, con le lor dieci colonne, e i lor dieci piedistalli; e i capitelli delle colonne, e i lor fili, erano

di argento.

13 E dal lato Orientale, verso il Levante,

v' erano cinquanta cubiti di cortine. 14 Cioè, all' un de' canti v' erano quin-

dici cubiti di cortine, con le lor tre co-lonne, e i lor tre piedistalli; 15 E all' altro canto, cioè così di qua, come di là dell' entrata del Cortile, quindici cubiti di cortine, con le lor tre colonne, e i lor tre piedistalli.

16 Tutte le cortine del Cortile d' in-

torno erano di fin lino ritorto. 17 E i piedistalli e le colonne erano di rame; ma i capitelli delle colonne, e i lor fili erano di argento; tutte le colonne del Cortile aveano i capitelli coperti di

argento; ma i lor fili erano di argento. 18 Fece ancora all' entrata del Cortile un tappeto di lavoro di ricamatore, di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto, di venti cubiti di lunghezza, e di cinque cubiti d'altezza, nella larghezza, corrispondente alle cortine del Cortile;

19 Con le lor quattro colonne, e i lor quattro piedistalli, di rame; ma i lor capitelli erano di argento; esse aveano i sor capitelli coperti di argento, ma i lor fili erano di argento.

20 E fece tutti i piuoli del Tabernacolo,

e del Cortile d'intorno, di rame.

Costo complessivo del Santuario.

21 Queste son le somme dell' oro, dell'argento, e del rame, impiegato intorno |

al Tabernacolo della Testimonianza, le quali furono fatte d'ordine di Mosè, per opera de' Leviti, sotto la condotta d'Itamar, figliuol del Sacerdote Aaronne.

22 Delle quali Besaleel, figliuol di Uri, figliuol di Hur, della tribù di Giuda, fece tutte quelle cose che il Signore avea

comandate a Mosè;

23 Insieme con Oholiab, figliuol di Ahisamac, della tribù di Dan, e altri fabbri, e disegnatori, e ricamatori in violato, e

in porpora, e in iscarlatto, e in fin lino. 24 Tutto l'oro che fu impiegato nell'opera, in tutto il lavorio del Santuario: l'oro di quell' offerta fu ventinove talenti, e settecentrenta sicli, a siclo di Santuario.

25 E l'argento degli annoverati d'infra la raunanza fu cento talenti, e mille settecensettantacinque sicli, a siclo di

Santuario;

26 Prendendo un didramma per testa, ch' è la metà d' un siclo, a siclo di Santuario, da chiunque passava fra gli annoverați, dall' età di vent' anni in su, i quali furono seicentotremila cinquecento cinquanta.

27 Di questo argento cento talenti furono per fondere i piedistalli del Santua-rio, e i piedistalli della Cortina; cento talenti per cento piedistalli, un talento

per piedistallo.
28 E con que' mille settecensettantacinque sicli, egli fece i capitelli alle colonne, e coperse i lor capitelli; e fece lor de' fili.

29 E il rame dell' offerta fu settanta

talenti, e duemila quattrocento sicli. 30 E d'esso fece i piedistalli dell'entrata del Tabernacolo della convenenza, e l' Altar di rame, e la sua grata di rame, e tutti gli strumenti dell' Altare;

31 E i piedistalli del Cortile, d' intorno, e i piedistalli dell'entrata del Cortile, e tutti i piuoli del Tabernacolo, e tutti i

piuoli del Cortile d' intorno.

## Fattura dei vestimenti sacerdotali.

39 POI del violato, e della porpora, e dello scarlatto, coloro fecero i vestimenti del servigio, per fare il ministerio nel Santuario; e anche fecero i vesti-menti sacri per Aaronne; come il Signore avea comandato a Mosè.

2 Fecero adunque l' Efod d' oro, di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin

lino ritorto.

3 E assottigliarono delle piastre d' oro e le tagliarono per fila, per metterle in opera per mezzo il violato, e per mezzo la porpora, e per mezzo lo scarlatto, e per mezzo il fin lino, in lavoro di disegno.

4 E fecero a quello degli omerali che si accoppiavano insieme; e così l' Efod era accoppiato da suoi due capi.

5 E il disegno del fregio ch' era so

l' Efod, era tirato dell' Efod istesso, e del medesimo lavoro, d'oro, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto; come il Signore avea comandato a Mosé.

6 Lavorarono ancora le pietre onichine, intorniate di castoni d' oro, nelle quali erano scolpiti i nomi de' figliuoli d' Israele, a lavoro d'intagli di suggello.

7 E le misero sopra gli omerali del-l'Efod, per esser pietre di ricordanza per li figliuoli d' Israele; come il Signore

avea comandato a Mosè.

8 Fecero, oltre a ciò, il Pettorale, di lavoro di disegno, e dell' istesso lavoro dell' Efod, d' oro, di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino ritorto.

9 Il Pettorale era quadrato ed essi lo fecero doppio; la sua lunghezza era d' una spanna, e la sua larghezza d' una

spanna; ed era doppio.

10 E incastrarono in esso quattro ordini di pietre; nel primo v' era un sardonio, un topazio, e uno smeraldo.

11 E nel second' ordine v' era un carbonchio, uno zaffiro, e un diamante.

12 E nel terz' ordine v' era un ligurio.

un' agata, ed un' amatista.
13 E nel quart' ordine v' era un grisolito, una pietra onichina, e un diaspro. ·Queste pietre erano legate in oro, ciascuna nel suo castone.

14 E quelle pietre erano in numero di dodici, secondo i nomi de' figliuoli d' Israele; in ciascuna d'esse era scolpito, a lavoro d'intagli di suggello, il suo nome, per le dodici tribù.

15 Fecero ancora al Pettorale le catenelle, d'oro puro, a capi, di lavoro in-

torcicchiato.

16 Fecero, oltre a ciò, due castoni d'oro, e due fibbie d' oro; misero eziandio due anelli a due capi del Pettorale.

17 Poi attaccarono quelle due catenelle d' oro intorcicchiate a que' due anelli,

a' capi del Pettorale.

18 È i due capi dell' altre due catenelle intorcicchiate li attaccarono a que' due castoni, i quali essi misero sopra gli ome-rali dell' Efod, in su la parte anteriore di **esso.** 

19 Fecero ancora due anelli d' oro, i quali misero agli altri due capi del Pettorale, all' orlo di esso, ch' era allato

all' Efod, in dentro.

20 Fecero, oltre a ciò, due anelli d'oro, e li misero a' due omerali dell' Efod, disotto, nella parte anteriore di esso, allato alla giuntura di esso, disopra al

fregio lavorato dell' Efod. 21 E serrarono il Pettorale da' suoi anelli agli anelli dell' Efod, con una bendella di violato; in modo ch' egli era disopra del fregio lavorato dell' Efod, e non poteva esser tolto d' in su l' Efod; come il Signore avea comandato a Mosè.

22 Fecero ancora il Manto dell' Efod. di lavoro tessuto, tutto di violato.

23 E nel mezzo di quel Manto v'. era una scollatura, simile a una scollatura di corazza, avendo un orlo attorno, acciocchè non si schiantasse.

24 E alle fimbrie di esso Manto d' intorno, fecero delle melagrane di violato, e di porpora, e di scarlatto, a fila ritorte.

25 l'ecero ancora de' sonagli d' oro puro, e misero que' sonagli per mezzo quelle melagrane, alle fimbrie del Manto d' in-

torno, mescolandoli con le melagrane. 26 E mettendo un sonaglio, poi una melagrana; un sonaglio, poi una mela-grana, alle fimbrie del Manto d' ogn' intorno, per fare il ministerio; come il Signore avea comandato a Mose.

27 Fecero ancora le toniche di fin lino, di lavoro tessuto, per Aaronne, e per li

suoi figliuoli.

28 Fecero parimente la Benda di fin lino, e gli ornamenti delle mitrie, altresì di fin lino; e le calze line, di fin lino ritorto.

29 Fecero ancora la Cintura, di fin lino ritorto, e di violato, e di porpora, e di scarlatto, di lavoro di ricamatore; come il Signore avea comandato a Mosè.;

30 Fecero ancora la lama della sacra corona, d'oro puro; e scrissero sopra essa, in iscrittura d'intagli di auggello: LA SANTITA' DEL SIGNORE.

31 E misero a quella una bendella di violato, per metterla in su la Benda, disopra; come il Signore avea comandato a Mosè.

32 Così fu finito tutto il lavorio del Padiglione, e del Tabernacolo della convenenza; e i figliuoli d' Israele fecero interamente secondo che il Signore avea comandato a Mosè.

## Tutta l'opera presentata a Mesd.

33 Poi portarono a Mosè la Tenda, il Tabernacolo, e tutti i suoi arredi, i suoi graffi, le sue assi, le sue sbarre, le sue colonne, e i suoi piedistalli :

34 E la coverta delle pelli di montone tinte in rosso, e la coverta delle pelli di tasso, e la Cortina da tendere davanti al

Luogo santissimo; 35 L' Arca della Testimonianza, e le sue

stanghe; e il Coperchio; 36 La Tavola, e tutti i suoi strumenti;

e il pane del cospetto;

37 Il Candelliere puro, e le sue lampane da tenere in ordine del continuo; e tutti i suoi strumenti, e l' olio per la lumiera;

38 E l'Altare d'oro, e l'olio dell'Unzione, e il profumo degli aromati, e il Tappeto dell'entrata del Tabernacolo;

39 L'Altar di rame, e la sua grata di rame, le sue sbarre, e tutti i suoi stru-menti; la Conca, e il suo piede;

40 Le cortine del Cortile, le sue colonne, e i suoi piedistalli; e il Tappeto per l'entrata del Cortile; le funi di esso cortile, e i suoi piuoli, e tutti gli arredi dell' opera della Tenda del Tabernacolo della convenenza;

41 I vestimenti del servigio, per fare il ministerio nel Santuario; i vestimenti sacri per il Sacerdote Aaronne, e i vestimenti de' suoi figliuoli, per esercitare

il sacerdozio.

42 I figliuoli d' Israele fecero tutto il lavorio, interamente secondo che il Signore avea comandato a Mosè.

43 E Mosè vide tutta l'opera; ed ecco, essi l'aveano fatta come il Signore avea comandato. E Mosè li benedisse<sup>a</sup>.

## Mosè rizza il Tabernacolo.

#### E IL Signore parlò a Mosè, di-**40** cendo:

2 Nel primo giorno del primo meseo rizza la Tenda del Tabernacolo della con-

3 E mettivi dentro l' Arca della Testimonianza, e tendi la Cortina davanti

all' Arca.

4 Poi portavi dentro la Tavola, e ordina ciò che deve essere ordinato in quella; portavi parimente il Candelliere, e accendi le sue lampane.

5 E metti l' Altare d'oro per li profumi davanti all' Arca della Testimonianza; metti eziandio il Tappeto all' entrata del

Tabernacolo.

6 E metti l' Altare degli olocausti davanti all' entrata della Tenda del Ta-

bernacolo della convenenza.

7 E metti la Conca fra il Tabernacolo della convenenza, e l' Altare; e mettivi

dentro dell'acqua.

8 Disponi ancora il Cortile d' intorno, e metti il Tappeto all' entrata del Cortile.

9 Poi piglia l'olio dell'Unzione, e un-gine il Tabernacolo, e tutto quello che

vi sarà dentro; e consacralo, con tutti i suoi arredi; e sarà cosa santa.

10 Ungi parimente l' Altar degli olocausti, e tutti i suoi strumenti, e consacra l' Altare; e sarà cosa santissima.

11 Ungi ancora la Conca, e il suo piè, e consacrala.

12 Poi fa accostare Aaronne e i suoi figliuoli, all' entrata del Tabernacolo della convenenza; e lavali con acqua. 13 E fa vestire ad Aaronne i vestimenti

sacri, e ungilo, e consacralo; e così amministrimi egli il sacerdozio.

14 Fa eziandio accostare i suoi figliuoli, e

fa lor vestir le toniche.

15 E ungili, come tu avrai unto il padre loro; e così amministrinmi il sacerdozio; e la loro Unzione sarà loro per sacerdozio perpetuo, per le lor generazioni.

16 E Mosè fece interamente come il.

Signore gli avea comandato.

17 E nell' anno secondo, nel primo giorno del primo mese, fu rizzato il Tabernacolo.

18 Mosè adunque rizzò il Tabernacolo: e, posati i suoi piedistalli, dispose le sue assi, e vi mise le sbarre, e rizzò le sue colonne.

19 E stese la Tenda sopra il Tabernacolo, e pose la coverta della Tenda sopra essa al disopra; come il Signore gli avea comandato.

20 Poi prese la Testimonianza, e la pose dentro all' Arca; e mise le stanghe all' Arca; e posò il Coperchio in su l'Arca, disopra.

21 E portò l' Arca dentro al Taberna-colo, e mise la Cortina che s' avea da tender davanti, e la tese davanti all' Arca della Testimonianza; come il Signore gli avea comandato.

22 Poi mise la Tavola nel Tabernacolo della convenenza, dal lato Settentrionale-del Tabernacolo, difuori della Cortina;

23 E mise per ordine sopra essa i pani che si aveano da tenere in ordine davanti al Signore; come il Signore gli avea comandato.

24 Poi mise il Candelliere nel Tabernacolo della convenenza, dirimpetto alla Tavola, dal lato Australe del Taberna-

colo

25 E accese le lampane davanti al Signore; come il Signore gli avea comandato.

26 Poi mise l' Altar d' oro nel Tabernacolo della convenenza, davanti alla Cor-

tina

27 E bruciò sopra esso il profumo degli: aromati; come il Signore gli avea comandato.

28 Poi mise il Tappeto all' entrata del

Tabernacolo.

29 E pose l'Altar degli olocausti all'entrata della Tenda del Tabernacolo
della convenenza; e offerse sopra essol'olocausto, e l'offerta; come il Signore gli avea comandato.

30 E pose la Conca fra il Tabernacolo della convenenza, e l'Altare; e vi mise dentro dell'acqua, da lavare.

31 E Mosè, ed Aaronne, e i suoi figliuo-

li, se ne lavarono le mani ed i piedi. 32 Quando entravano nel Tabernacolo

della convenenza, e quando si accosta-vano all' Altare, si lavavano; come il Signore avea comandato a Mose. 33 Poi rizzò il Cortile d'intorno al Ta-

bernacolo, e all' Altare; e mise il Tap-peto all' entrata del Cortile. Così Mosè

forni l'opera.

La gloria del Signore riempie il Santuario.

34 E la nuvola coperse il Tabernacolo della convenenza, e la gloria del Signore empiè il Tabernacolo a.

35 E Mosè non potè entrare nel Tabernacolo della convenenza; conciossiachè la nuvola si fosse posata sopra esso, e la gloria del Signore empiesse il Tabernacolo.

36 Or, quando la nuvola s' alzava d' in | viaggi.

sul Tabernacolo, i figliuoli d' Israele si partivano; ciò avvenne in tutte le lor

37. E, quando la nuvola non si alzava, non si partivano, fino al giorno ch' ella

s' alzava.

38 Perciocchè la nuvola del Signore era di giorno sopra il Tabernacolo, e un fuoco v'era di notte, alla vista di tutta la casa d'Israele, in tutti i lor

# IL LEVITICO,

## TERZO LIBRO DI MOSÈ.

Gli olocausti.

OR il Signore chiamò Mosè, e parlò a 1 OR il Signore cinamo la convenenza, lui dal Tabernacolo della convenenza, dicendo:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando alcun di voi offerira un' offerta al Signore, se quella è di animali, offerite le vostre offerte di buoi, o di pecore, o di

3 Se la sua offerta è olocausto di buoi, offerisca quell' animale maschio, senza difetto c; offeriscalo all' entrata del Tabernacolo della convenenza; acciocchè quello sia gradito per lui davanti al Signore.

4 E posi la mano in su la testa dell' olocausto; ed esso sarà gradito, per far

purgamento del peccato per lui.

5 Poi quel bue sarà scannato davanti al Signore; e i figliuoli di Aaronne, sacerdoti, ne offeriranno il sangue, e lo spanderanno in su l'Altare d' ch' è all' entrata del Tabernacolo della convenenza, attorno attorno.

6 Poi l'olocausto sarà scorticato, e ta-

gliato a pezzi.

7 E i figliuoli del Sacerdote Aaronne metteranno il fuoco sopra l' Altare, e ordineranno le legne in sul fuoco.

8 E poi i figliuoli di Aaronne, sacerdoti, ordineranno que' pezzi, il capo, e la corata, sopra le legne, che saranno in sul

fuoco, il qual sarà sopra l'Altare.

9 Ma si laveranno l'interiora, e le gambe di quel bue. E il sacerdote farà ardere tutte queste cose sopra l'Altare, in olocausto, in offerta soave fatta per fuoco, di soave odore al Signore",

10 E se l'offerta di esso per l'olocausto è del minuto bestiame, di pecore, o di capre, offerisca quell' animale maschio,

senza difetto.

11 E scannisi dal lato settentrionale dell' Altare, davanti al Signore; e spandanne i figliuoli d' Aaronne, sacerdoti, il sangue sopra l'Altare, attorno attorno.

'12 Poi taglisi a pezzi, i quali, insieme con la testa, e la corata, il sacerdote metterà per ordine sopra le legne che saranno in sul fuoco, il qual sarà sopra l' Altare.

13 Ma lavinsi le interiora, e le gambe, con acqua; e il sacerdote offerira tutte queste cose, e le farà ardere sopra l'Altare. Quest' è un olocausto, un' offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore

14 E se la sua offerta al Signore è olocausto di uccelli, offerisca la sua offerta,

di tortole, ovvero di pippioni.

15 E offerisca il sacerdote quell' olo-causto sopra l'Altare; e, torcendogli il collo, gli spicchi il capo, e faccialo ar-dere sopra l' Altare; e spremasene il sangue all' un de' lati dell' Altare.

16 Poi tolgasene il gozzo, e la piuma, e gittinsi quelle cose allato all' Altare,

verso Oriente, nel luogo delle ceneri.
17 Poi fenda il sacerdote l'uccello per le sue ale, senza partirlo in due; e fac-cialo ardere sopra l'Altare, sopra le legne che saranno in sul fuoco. Quest' e un olocausto, un offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

Le offerte di ganatica e le primizie.

2 E QUANDO alcuna persona offerirà offerta di panatica, sia la sua offerta fior di farina; e spanda sopra essa del-l'olio, e mettavi sopra dell'incenso. 2 E portila a' figliuoli di Aaronne,

sacerdoti; e prenda il sacerdote una piena menata del flor di farina, e del-l'olio di essa, insieme con tutto il suo

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Es. 29. 43. 1 Re 8. 10, 11. Is. 6. 4. Apoc. 15. 8. 

Es. 12. 5. Eb. 9. 14. 1 Piet. 1. 19. 

<sup>d</sup> Eb. 12. 24. 1 Piet. 1. 2. 

<sup>e</sup> 2 Cor. 2. 15. Ef. 5. 2. Fil. 4. 18. 

Es. 12. 5. 7; 12. 8. Luca 2. 24.

incenso; e faccia bruciar quelle cose, che son la ricordanza di quell' offerta, in su l'Altare. Questa è un' offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

3 E sia il rimanente di quell' offerta, di Aaronne e de' suoi figliuoli; è cosa santissima, d' infra le offerte che si ardono

al Signore.

4 E quando tu offerirai, per offerta di panatica, alcuna cosa cotta al forno, offerisci focacce azzime di fior di farina, intrise con olio; o schiacciate azzime, unte con olio.

5 E se la tua offerta  $\hat{e}$  di cose di panatica, cotte in su la tegghia, sia di fior di farina, intrisa con olio, senza lievito.

ti Spartiscila in pezzi, e spandi sopra essa dell'olio. Ella è offerta di panatica.

7 E se la tua offerta è di cose di panatica cotte nella padella, facciasi di fior di farina, con olio.

8 E porta al Signore quell' offerta che sarà fatta di quelle cose; e presentala al sacerdote, ed egli rechila in su l'Altare.

9 E levine il sacerdote la ricordanza di essa, e facciala bruciare in su l'Altare, in offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

10 E sia il rimanente dell' offerta, di Aaronne e de' suoi figliuoli; è cosa santissima, d'infra le offerte che si ardono al

Signore.

11 Niuna offerta di panatica, che voi offerirete al Signore, non facciasi con lievito<sup>a</sup>; perciocchè voi non dovete fare ardere alcun lievito, ne alcun mele, in offerta fatta per fuoco al Signore.

12 Ben potrete offerir quelle cose per offerta di primizie al Signore; ma non sieno poste in su l'Altare, per odor soave.

- 13 E sala ogni tua offerta di panatica con sale, e non lasciar venir meno il sale del patto del Signore d'in su le tue offerte; offerisci del sale sopra ogni tua
- 14 E se tu offerisci al Signore offerta di primizie di panatica, offerisci spighe freche arrostite al fuoco; granelli sfregolati di fior di frumento, per offerta delle tue primizie.

15 E spandi sopra essa dell'olio e dell'incenso; ella è offerta di panatica.

16 E faccia il sacerdote bruciar la ricordanza di essa, insieme con tutto il suo incenso, in offerta fatta per fuoco al Signore.

#### I sacrifici da render grazie.

3 E SE l'offerta di alcuno è sacrificio da render grazie, s'egli l'offerisce del grosso bestiame, maschio o femmina che quella bestia sia, offeriscala senza difetto, nel cospetto del Signore.

2 E posi la mano in sul capo della sua

offerta; e scannisi quella all'entrata del Tabernacolo della convenenza; e spandanne i figliuoli di Aaronne, sacerdoti, il sangue in su l' Altare, attorno attorno.

3 Poi offerisca il sacerdote, del sacrificio da render grazie, ciò che si ha da ardere al Signore, cioè: il grasso che copre l'interiora, e tutto il grasso che è sopra l'interiora;

4 E i due amioni, e il grasso che è sopra essi, e quello che è sopra i fianchi; e levi la rete che è sopra il fegato, insieme con

gli arnioni.

5 E i figliuoli di Aaronne faccianla bruciare in su l'Altare, sopra l'olocausto che sarà sopra le legne, le quali saranno in sul fuoco; in offerta fatta per fuoco, di soave odore al Signore.

6 E se l'offerta di alcuno, per sacrificio da render grazie al Signore, è del minuto bestiame, maschio o femmina, offeriscala

senza difetto.
7 S' egli offerisce per sua offerta una pecora, offeriscala nel cospetto del Si-

8 E posi la mano in sul capo della sua offerta; e scannisi quella all'entrata del Tabernacolo della convenenza; e span-danne i figliuoli di Aaronne il sangue in su l'Altare, attorno attorno.

9 E offerisca il sacerdote di quel sacrificio da render grazie, ciò che si ha da ardere al Signore, cioè: il grasso, e la coda intiera, la quale spicchisi appresso della schiena; e il grasso che copre l' interiora, e tutto il grasso che è sopra l'in-

teriora;
10 E i due arnioni, e il grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi; e levi la rete che è sopra il fegato, insieme con gli

arnioni.

11 E faccia il sacerdote bruciar quel grasso in su l'Altare, in cibo di offerta fatta per fuoco al Signore.

12 E, se l'offerta di alcuno è capra,

offeriscala nel cospetto del Signore.

13 E posi la mano sopra il capo di essa, e scannisi davanti al Tabernacolo della convenenza; e spandanne i figliuoli di Aaronne il sangue in su l'Altare, attorno attorno.

14 Poi offeriscane il sacerdote l'offerta che deve esser fatta per fuoco al Signore, cioè: il grasso che copre l'interiora, e tutto il grasso che è sopra l'interiora;

15. E i due arnioni, insieme col grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi; e levi la rete che è sopra il fegato, insieme

con gli arnioni.
16 E faccia il sacerdote bruciar queste cose in su l'Altare, in cibo di offerta fatta per fuoco, di soave odore. Ogni grasso appartiene al Signore.

17 Questo sia uno statuto perpetuo

le ventre generationi, in tutte le ventre : nithement. Non manginte alors mague ", ; nà alcun gramo.

#### Accessive par enter impalement.

4 EL Physicos purio ancese a Mont, diestráe

9 Paris s' figliusti d' Intesta dismulo Quando alcuna persona avva permeto per greure\*, e avva fatta alcuna di tutta quelle som die fi Olymore im violate di Thre

3 He ii Secordate unto a qual cha avri. passate, onde il popolo eta renduto col-pevolo, offeriora al flignoro, per lo pessato suo, il quale utti avva communo, un gio-venco estan difetto, per sucreficio per lo pinento

4 E códuce quel grovence all'entrata del Taburaccio della convencena, da vanti al Signare e post la mano in cul gapo di mao, e scannisi nel esepetto del Chimore

6 Por prenda il finandote unto, del can-gue del giovenco, e portalo duntro al Tabur-

mente dalla convenina

O. K. Insingn si Passerdete si dito in gijal entigne mitte volte nel compitto del fis-ginore, devanti alla Cortina del Santuncio.

TE metta il Sassedote di quel rangue in su le corna dell' Altar de' profumi dagli acumata, che è nel Tabermacolo della convenerazione del capetto del Signore, e apanda tutto il romanente del sangue dal gioveneo appre dell'Altar degli elomonti, che è all'entrata del Taburnaccio della GOO PROPERTY.

\$ E test dal giovenno del sacrafica per le pocusie tutto () gramo di mao , li gramo cho copre l'interiore, a tutto il gramo che

d migres i unterrore.

9 ff. i due armoni, e il grane che e es-pri sun, che e nopra i finanti, levi paritinante con gli arbioni la ruto che è nopra il ingato,

10 Come quate core al lavano dal bua dal escrificio da sundar gracio, e faccialo il Sacordore bructisto copra l' Altar dagli ohio

11 Ma, quant' è alla pulle del giovenro, e tutta la ma carto, intinne cal capa, e con le gamba, e le que intertora, e il mo

atrico,

12 E tutto il giorenco, portito fuor dal
emmpo, in luogo mondo, dere si verutno
le seueri e bruello sul fuoco mpos
delle large, luogisti la dere si verutno dalle lagne, breatst 16 deve at variation

13 E w tutta la rampana d' lavade la passato per errore, mass chi alla ce ne da avveduta, e ha fatta alcuna di tutte qualle com che il fignore ha vizinte di fare; onde sia cuduta in solpa,

14 Quando il promto, ch' clin avvà communo, aprà vanuto a noticia, offerium. is remania un giovanes, per correleto per lo peccaio, el adduccio davanti al Talagrancelo della convenues.

15 M pouno gli Animai dilla minnum le lor mari in sul capo di quel giovinto, nal conjetto del Suppore e senzantal qual giorgeno davanti al Rigitore

16 E porti il flacordote unto, del maggio del guerenco, dentro al Tahumacolo della OOD TENEDON

17 E satings il thoughts fi dito in quel

entique, e morgane mite valle nel competto del l'ignore, davanti alla Cortina. 19 ll metta di uno unque ampra le corna dell' Albara, che è nel Taburnamio della gravitazione di care. dolla convenenza, davanti al rignore, e spanda tutto il removente del magna, ap-piò dell'Altar degli olocantti, che è all' en-trata del Taternaccio della convengua.

19 E levi da quoi grovanen tutto ()
gramo, e faccialo fruciar sopra l'Altare.

40 E faccia di questo grovaneo come
ha fatto dell' altro gioveneo offerto per
lo suo pacento. E così farè il purguamento fella munanza, è le surà pur-

à 1 i il giovanco fuor dal cumpo, emo ha brastato il prim-8 que é ascruticos per la pocesta

o de principali la picunta, rere intia alcana di tutto da li rignove Iddio mo ha quide na caduto in colpa, il mos paccato, ch agli arri-gli neri fatto concurre, ad--1 • -5

dues, per la sua offerta, un becro, un tra-ectio d'infra le capra, arram difetto

24 E puti la mano sepra il capo di qual ul semmano gli olocusti, davanti al Si-gnare. Ruo è carri ficio per la permia. 25 E prenda il marciote del cangue di

questo sacroficas per la passato, col dita, e mestalo sopra le corna dell' Altare degli obozusti e spanda il rimonente dei sangue di smo appit dell' Alture degli ciocameti.

20 Z faceia brucier tutto il gramo di quel becco sopra l'Altara, como il gramo del merificio da render grasta. R soni il mondute farà il purgamento del pecento di uno, e gli meà perdonato.

17 E es alcuno del curoun populo ha pecento per errore, e ha fatta alcuna delle core che il Nigrore ha victate di fara, onde un caduto to origin

27 Quando il meo perento, ch' agli avrà eventtamo, gli met fatto esteriore, ad-duca, per la ma efferta, una furnaziona d' infra le capre, soura difetto, per m-

٠

<sup>\*</sup> Chen. B. 4. | Law. |7 | 10, 14. | # Eb. 10, 10-10. | 1 Chev. L. 7; S. S.

29 E posi la mano in sul capo di quel sacrificio per lo peccato; e scannisi quello

nel luogo degli olocausti.

30 Poi prenda il sacerdote del sangue di esso col dito, e mettalo in su le corna dell' Altare degli olocausti, e spanda tutto il rimanente del sangue di esso appiè dell' Altare.

31 E levine tutto il grasso, come si leva il grasso del sacrificio da render grazie; e faccia il sacerdote bruciar quel grasso sopra l'Altare, in odor soave al Signore. E così il sacerdote farà il purgamento del peccato di esso, e gli sarà perdonato.

32 E se pur colui adduce una pecora per sua offerta, per sacrificio per lo pec-

cato, adducala femmina, senza difetto.
33 E posi la mano in sul capo del sacrificio per lo peccato; e scannisi quel sacrificio per lo peccato, nel luogo dove si scannano gli olocausti.

34 Poi prenda il sacerdote del sangue di quel sacrificio per lo peccato, col dito, e mettalo sopra le corna dell' Altare degli olocausti, e spanda tutto il rimanente del sangue di esso appiè dell' Altare.

35 E levine tutto il grasso, come si leva il grasso della pecora del sacrificio da render grazie; e faccia il sacerdote bruciar que grassi in su l'Altare, sopra le offerte che si fanno per fuoco al Signore. E così il sacerdote farà il purgamento del peccato di esso, il quale egli avrà commesso, e gli sarà perdonato.

Sacrifici per contaminazioni, usurpazione di eose sacre, danni al prossimo, ecc.

E QUANDO alcuno avrà peccato, perciocche avrà udita la voce d'una dinunziazione con giuramento di alcuna cosa<sup>a</sup>, onde egli sia testimenio; (o che l'abbia veduta, o che l'abbia attramente saputa), e non l'avrà dichiarata; egli porterà la sua iniquità.

2 Parimente, quando alcuno avrà toccata alcuna cosa immonda, carogna di fiera immonda, o carogna d' animal domestico immondo, o carogna di rettile immondo; avvenga ch' egli l' abbia fatto per ignoranza, pure è immondo, e

colpevole.

3 Cosi, quando egli avrà toccata alcuna immondizia dell' uomo, secondo ogni sua immondizia, per la quale egli è contami-nato, benchè egli non l'abbia fatto saputamente, se viene a saperlo, egli è colpevole.

4 Similmente, quando alcuno avrà giu-rato, profferendo leggiermente con le sue labbra di voler male o ben fare, secondo tutte le cose che gli uomini sogliono profferir leggiermente con giuramento;

crificio per lo suo peccato, ch' egli ha com- e de egli non ne ha più conoscenza; se viene a saperlo, egli è colpevole in una di queste maniere.

5 Quando adunque alcuno sarà colpevole in una di queste maniere, faccia la con-

fession del peccato ch'egli avrà commesso. 6 E adduca al Signore il sacrificio per la sua colpa, per lo peccato ch'egli avrà commesso, cioè: una femmina del minuto bestiame, o pecora, o capra, per lo peccato. E faccia il sacerdote il purgamento del peccato di esso.

7 E se pur la possibilità di colui non potrà fornire una pecora, o una capra, 

il capo appresso al collo, senza però spartirlo in due.

9 Poi sparga del sangue del sacrificio per lo peccato sopra una delle pareti del-l'Altare, e spremasi il rimanente del sangue appiè dell' Altare. Esso è sacrificio

per lo peccato.

10 E dell' altro facciane olocausto, secondo ch' è ordinato. E così il sacerdote farà il purgamento del peccato che coluiavrà commesso, e gli sarà perdonato.

11 E se colui non può fornire pur due tortole, o due pippioni, porti per sua offerta, per ciò ch' egli avra peccato, la decima parte d'un Eta di fior di farina, per offerta per lo peccato; non mettavi sopra nè olio, nè incenso; perciocchè è

un' offerta per lo peccato.

12 Porti adunque quella farina al sacerdote, e prendane il sacerdote una menata piena per la ricordanza di quella; e facciala bruciar sopra l'Altare, in su l'offerte fatte per fuoco al Signore. Ella

è un' offerta per le peccate. 13 E così il sacerdote farà il purgamento per esso del peccato ch' egli avrà com-messo in una di quelle maniere, e gli sarà perdonato. E sia il rimanente di quella farina del sacerdote, come l'of-ferta di panatica.

14 Il Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè,

dicendo:

15 Quando alcuno avrà misfatto, e peccato per errore, prendendo delle cose consacrate al Signore, adduca al Signore, per sacrificio per la sua colpa, un montone senza difetto, del prezzo di tanti sicli d'argento, a siclo di Santuario, che tu l' avrai tassato per la colpa

16 E restituisca ciò in ch' egli ayra peccato, prendendo delle cose consacrate, e sopraggiungavi il quinto, e dialo a sacerdote; e faccia il sacerdote, con quel montone del sacrificio per la colpa, il purgamento del peccato di esso; e gli

sarà perdonato.
17 In somma, quando una persona avrà peccato, e avrà fatta alcuna di tutte quelle cose che il Signore ha vietate di fare, benché egli non l'abbia fatto saputamente, pure è colpevole<sup>a</sup>; e deve portar la sua iniquità.

18 Adduca adunque al sacerdote un montone del prezzo che tu l' avrai tassato per la colpa; e faccia il sacerdote il purgamento dell' errore ch'egli avrà commesso

per ignoranza; e gli sara perdonato. 19 Ciò è colpa; egli del tutto si è renduto

colpevole inverso il Signore.

6 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Quando alcuno avrà peccato, e com-messo missatto contro al Signore, avendo mentito al suo prossimo b intorno a deposito, o a roba rimessagli nelle mani, o a cosa rapita; ovvero, avendo fatta fraude al suo prossimo;

3 Ovvero anche, avendo trovata alcuna cosa perduta, e avendo mentito intorno ad essa, e giurato falsamente; e in qualunque altra cosa, di tutte quelle, le quali l' uomo suol fare, peccando in esse;

4 Quando adunque alcuno avrà peccato, e sarà caduto in colpa, restituisca la cosa ch' egli avrà rapita o fraudata; o il deposito che gli sarà stato dato in guardia, o la cosa perduta ch' egli avrà trovata

5 Ovvero qualunque altra cosa, della quale egli abbia giurato falsamente; restituiscane il capitale, e sopraggiungavi il quinto c; e dialo a colui al quale appartiene, nel giorno stesso del sacrificio per la sua colpa.

6 E adduca al Signore, per sacrificio per la sua colpa, un montone senza difetto, del prezzo che tu l'avrai tassato per la colpa; e menilo al sacerdote.

7 E faccia il sacerdote il purgamento per esso, nel cospetto del Signore, e gli sarà perdonato; qualunque cosa egli abbia fatta di tutte quelle, le quali si soglion fare, onde l' uomo cade in colpa.

Regole varie per gli olocausti, le offerte e i sacrifici.

811 Signore parlò ancora a Mosè, dicendo: 9 Comanda ad Aaronne e a' suoi figliuoli, dicendo: Quest' è la legge dell' olo-causto: Stia esso olocausto sopra il fuoco acceso che sarà sopra l'Altare, tutta la notte, fino alla mattina; e arda il fuoco dell'Altare sopra esso del continuo.

10 E vestasi il sacerdote il suo vestimento di lino, e vesta la sua carne delle calze line; e levi le ceneri, nelle quali il fuoco avrà ridotto l' olocausto, consumandolo sopra l'Altare; e mettale allato all' Altare.

11 Poi spogli i suoi vestimenti, e vestane degli altri, e porti la cenere fuor del campo

in luogo mondo.

12 E sia il fuoco che sarà sopra l'Altare, tenuto del continuo acceso in esso; non lasciai giammai spegnere; e accenda il sacerdote ogni mattina delle legne sopra esso, e dispongavi gli olocausti sopra, e bruci sopra esso i grassi de' sacrificii da render grazie.

13 Arda il fuoco del continuo sopra l'Altare; non lascisi giammai spegnere.

14 Ora, quest' è la legge dell' offerta di panatica. Offeriscala uno de' figliuoli di Aaronne, nel cospetto del Signore, da-vanti all' Altare.

15 E levine una menata del fior di farina, e dell' olio di essa offerta, insieme con tutto l'incenso che sarà sopra l'offerta, e faccia bruciar sopra l'Altare la ricordanza di essa, in odor soave, al Signore.

16 E mangino Aaronne e i suoi figliuoli il rimanente di essa d; mangisi in azzimi, in luogo sacro, nel Cortile del Taberna-

colo della convenenza.

17 Non cuocasi con lievito; io l'ho data loro per lor parte dell' offerte che mi son fatte per fuoco. È cosa santissima, come il sacrificio per lo peccato, e per la colpa.

18 Ogni maschio, d'infra i figliuoli di Aaronne, può mangiare quello, per istatuto perpetuo per le vostre età, dell' offerte che si fanno per fuoco al Signore. Chiunque toccherà quelle cose sia santo.

1911 Signore parlò ancora aMosè, dicendo: 20 Quest' è l'offerta, che Aaronne e i suoi figliuoli hanno sempre da offerire al Signore, nel giorno che alcun di loro sarà unto, cioè: un' offerta di panatica d' un decimo d' un Efa di fior di farina, per offerta perpetua; la metà la mattina, e l'altra metà la sera.

21 Apparecchisi con olio in su la tegghia; portala così cotta in su la tegghia;

e offerisci, per soave odore al Signore, quella offerta cotta in pezzi. 22 E faccia il Sacerdote, che sarà unto in luogo di Aaronne, d'infra i suoi figliuoli, quella offerta per istatuto perpetuo; brucisi tutta intera al Signore.

23 E, generalmente, ogni offerta di panatica del Sacerdote brucisi interamente;

non mangisene mulla. 24 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

25 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli, dicendo: Quest' è la legge del sacrificio per lo peccato: Scannisi il sacrificio per la peccato davanti al Signore, nell' istesso luogo dove si scannano gli olocausti; e cosa santissima.

26 Mangilo il sacerdote che farà quel

sacrificio per lo peccato; mangisi in luogo santo, nel Cortile del Tabernacolo della convenenza.

27 Chiunque toccherà la carne di esso sia santo; e se sprizza del sangue di esso sopra alcun vestimento, lavisi quello sopra che sarà sprizzato, in luogo santo.

28 E spezzisi il vaso di terra, nel qual sarà stato cotto; che se pure è stato cotto in un vaso di rame, strebbisi quello, e sciacquisi con acqua.

29 Ogni maschio d'infra i sacerdoti ne

potrà mangiare; è cosa santissima.

30 Ma non mangisi di alcun sacrificio per lo peccato, del cui sangue si deve portar nel Tabernacolo della convenenza, per far purgamento di peccato, nel Santuario; brucisi col fuoco".

OR quest' è la legge del sacrificio per la colpa; è cosa santissima:

2 Scannisi il sucrificio per la colpa nello stesso luogo dove si scannano gli olocausti; e spargasene il sangue sopra l' Al-

causti; e spargasene il sangue sopra l'Altare, attorno attorno.

3 E offeriscasene tutto il grasso, la coda, e il grasso che copre l'interiora;

4 E i due arnioni, e il grasso che è sopra essi, che è sopra i fianchi; e levisi la rete che è in sul fegato, insieme co'due arnioni.

5 E faccia il sacerdote bruciar quelle cose sopra l'Altare, per offerta fatta per fuoco al Signore; è sacrificio per la colpa.

6 Ogni maschio d'infra i sacerdoti ne potrà mangiare; mangisi in luogo santo:

potrà mangiare; mangisi in luogo santo;

è cosa santissima.

7 Facciasi al sacrificio per la colpa, come al sacrificio per lo peccato; siavi una stessa legge per l'uno e per l'altro; sia quel sacrificio del sacerdote, il qual con esso avrà fatto il purgamento del peccato.

8 Parimente abbia per sè il sacerdote, che avrà offerto l'olocausto di alcuno, la pelle dell'olocausto ch' egli avrà offerto.

9 Così ancora ogni offerta di panatica che si cocerà al forno, o si apparecchierà nella padella, o in su la tegghia sia del sacerdote che l'offerirà.

10 Ma ogni offerta di panatica, intrisa con olio, o asciutta, sia di tutti i figliuoli

di Aaronne indifferentemente.

11 E quest' è la legge del sacrificio da render grazie, che si offerirà al Signore.

12 Se alcuno l'offerisce per sacrificio di laude, offerisca, oltre ad esso sacrificio di laude, delle focacce azzime, intrise con olio, e delle schiacciate azzime, unte con olio: e del fior di farina, cotta in su la tegghia, in focacce intrise con olio.

13 Offerisca uncora per sua offerta, oltre a quelle focacce, del pan lievitato, insieme col suo sacrificio di laude, da render grazie. 14 E di quel pane lievitato, presentine

uno di tutta l'offerta, in offerta elevata al Signore; ed esso sia del sacerdote che avrà sparso il sangue del sacrificio da render grazie.
15 E mangisi la carne del suo sacrificio

di laude da render grazie, nel giorno stesso ch' egli avrà fatta la sua offerta; non lascisene nulla di avanzo fino alla

mattina.

16 E se il sacrificio ch' egli offerirà è votato, o volontario, mangisi nel giorno stesso ch' egli l' avrà offerto; e se ne rimane alcuna cosa, mangisi il giorno seguente.

17 E brucisi col fuoco quello che sarà rimasto della carne di esso sacrificio fino

al terzo giorno.

18 E se pure al terzo giorno si mangia della carne del sacrificio di colui da render grazie, colui che l'avrà offerto non sarà gradito; quello non gli sarà imputato; sarà fracidume; e la persona che ne avrà

mangiato porterà la sua iniquità.
19 E di questa carne ciò che avrà toccata qualunque cosa immonda, non man-gisi; brucisi col fuoco; quant' è a questa

carne, mangine chiunque è mondo.

20 Ma la persona che avrà mangiata della carne del sacrificio da render grazie, offerto al Signore, avendo la sua immon-dizia addosso, sia ricisa da' suoi popoli.

21 Parimente la persona, la quale, avendo toccata qualunque cosa immonda, come immondizia d'uomo, o alcun ani-male immondo, o alcun rettile immondo, mangerà della carne del sacrificio da render grazie, offerto al Signore, sia ricisa da' suoi popoli.

22 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo: 23 Parla a' figlipoli d' Israele, dicendo:

Non mangiate alcun grasso, nè di bue,

nè di pecora, nè di capra.

24 Ben potrassi adoperare in qualunque altro uso il grasso di una bestia morta da sè, a il grasso di una bestia lacerata dalle fiere; ma non mangiatelo per niuna maniera

25 Perciocche, se alcuno mangia del grasso di alcun animale, del quale si of-ferisce sacrificio fatto per fuoco al Si-gnore, la persona che ne mangerà sarà ricisa da' suoi popoli.

26 Parimente, non mangiate, in niuna delle vostre abitazioni, alcun sangue, nè di uccelli, nè di bestie b.

27 Qualunque persona avrà mangiato

alcun sangue, sia ricisa da' suoi popoli. 28 Il Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè,

dicendo:

29 Parla a' figliuoli d'Israele, dicendo: Se alcuno offerisce al Signore un suo sacrificio da render grazie, porti egli stesso al Signore la sua offerta del sacrificio da render grazie.

30 Portino le sue mani stesse quelle cose che si hanno da ardere al Signore; porti il grasso, insieme col petto; il petto, per esser dimenato per offerta dimenata, nel cospetto del Signore.

31 E faccia il sacerdote bruciare il grasso sopra l' Altare; e il petto sia di Aaronne e de' suoi figliuoli.

32 Date ancora al sacerdote, per offerta elevata, la spalla destra de vostri sacri-

ficii da render grazie.

33 Sia quella spalla destra di colui de' figliuoli di Aaronne che avrà offerto il sangue, e il grasso de' sacrificii da render grazie, per sua parte..

34 Perciocche io ho preso da' figliuoli d' Israele il petto dell' offerta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata, de' lor sacrificii da render grazie; e ho date al Sacerdote Aaronne, e a' suoi figliuoli, per istatuto perpetuo, quelle cose che si devono

prendere da' figliuoli d' Israele.

35 Quest' è il diritto dell' Unzione di Aaronne, e dell'Unzione dei figliuoli suoi che si deve torre dell' offerte fatte per fuoco al Signore, il quale è stato loro assegnato nel giorno che il Signore li ha fatti accostare, per esercitargli il sacer-

dozio. 36 Il quale il Signore ha comandato che sia loro dato da' figliuoli d' Israele, nel giorno che li ha unti, per istatuto per-

petuo, per le lor generazioni.

37 Quest' è la legge dell' olocausto, dell' offerta di panatica, e del sacrificio per lo peccato, e del sacrificio per la colpa, e del sacrificio delle consacrazioni, e del sacrificio da render grazie:

38 La quale il Signore diede a Mosè, in sul monte di Sinai, nel giorno ch' egli comando nel deserto di Sinai, a figliuoli d' Israele, d'offerir le loro offerte al Signore,

Consacrazione di Auronne e dei suoi figliuoli.

8 IL Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè, dicendo:

2 Prendi Aaronne, e i suoi figliuoli con lui; e i vestimenti, e l'olio dell'Unzione, e il giovenco per lo sacrificio per lo peccato, e i due montoni, e il paniere degli azzimi.

3 E aduna tutta la raunanza, all'entrata del Tabernacolo della convenenza.

4 E Mosè fece come il Signore gli avea comandato; e la raunanza fu adunata all'entrata del Tabernacolo della conve-

5 E Mosè disse alla raunanza: Quest' è quello che il Signore ha comandato che

si faccia .

6 E Mosè fece accostare Aaronne e i snoi figliuoli, e li lavo con acqua,

7 Poi mise indosso ad Aaronne la To-

nica, e lo cinse con la Cintura; poi lo vesti del Manto, e gli mise l'Erod addos-so, e lo cinse col fregio lavorato dell' Efod; e così con quello gli serrò le vesti addosso.

8 Poi mise sopra lui il Pettorale, nel

quale pose Urim e Tummim.

9 Poi gli mise in capo la Benda; sopra la quale, in su la parte anteriore di essa, mise la lama d'oro, il Diadema di santità; come il Signore avea comandato a Mosè.

10 Poi Mosè prese l'olio dell' Unzione. e unse il Tabernacolo, e tutte le cose

ch' erano in esso; e le consacrò. 11 E ne spruzzò l'Altare per sette volte, e unse l'Altare, e tutti i suoi strumenti; e la Conca, e il suo piede; per consacrar quelle cose.

12 Poi versò dell' olio dell' Unzione in sul capo di Aaronne; e l'unse, per con-

sacrarlo c

13 Poi Mosè fece accostare i figliuoli di Aaronne e li vesti delle toniche, e li cinse con le cinture, e allacció loro le mitrie; come il Signore gli avea comandato.

14 Appresso fece accostare il giovenco del sacrificio per lo peccato; e Aaronne e i suoi figliuoli posarono le mani in sul capo del giovenco del sacrificio per lo

peccato.

15 Poi Mosè lo scannò, e ne prese del sangue, e lo mise col dito in su le corna dell' Altare, attorno attorno, e purgò l'Altare; e versò il rimanente del sangue appiè dell' Altare; e così consacrò l' Altare, per far purgamento del peccato sopra

16 Appresso prese tutto il grasso ch' era sopra l'interiora, e la rete del fegato, e i due amioni, col grasso loro: e Mosè fece bruciar quette cose sopra l'Altare.

17 Ma bruciò col fuoco fuor del campo il giovenco, e la sua pelle, e la sua carne, e il suo sterco; come il Signore gli avea comandato.

18 Poi fece appressare il montone dell'olocausto; e Aaronne e i suoi figliuoli posarono le mani in sul capo del montone.

19 E Mosè lo scanno, e ne sparse il sangue sopra l' Altare, attorno attorno.

20 Poi tagliò il montone a pezzi; e fece

bruciare il capo, e i pezzi, e la corata. 21 E lavò con acqua l'interiora, e le gambe: e così fece bruciar tutto quel montone sopra l'Altare; come olocausto di soave odore, e offerta fatta per fuoco al Signore; come il Signore gli avea comandato.

22 Poi fece appressare il secondo montone, il montone delle consacrazioni; e Aaronne e i suoi figliuoli posarono le

mani in sul capo di esso.
23 E Mosè lo scannò, e ne prese del

<sup>5.</sup> Num. 18. 18, 19. Deut. 18. 3. d Eb. 9. 21, 22. <sup>4</sup> Lev. 10. 14, 15. 133. 2.

sangue, e lo mise in sul tenerume dell'orecchia destra di Aaronne, e sopra il dito grosso della man destra di esso, e sopra il dito grosso del suo piè destro.

24 Poi fece appressare i figliuoli di Aaronne, e pose di quel sangue in sul tenerume della loro orecchia destra, e sopra il dito grosso della lor mano destra, e sopra il dito grosso del lor piè destro; e sparse il rimanente di quel sangue in su l'Altare, attorno attorno.

25 Poi prese il grasso, e la coda, e tutto il grasso ch' era sopra l'interiora, e la rete del fegato, e i due arnioni, col grasso

loro, e la spalla destra.

26 E del paniere degli azzimi ch' era davanti al Signore, prese una focaccia azzima, e una focaccia di pane fatta con olio, e una schiacciata; e pose quelle sopra que' grassi, e sopra la spalla destra.

27 Poi mise tutte quelle cose in su le palme delle mani di Aaronne, e in su lepalme delle mani de' suoi figliuoli; e le fece dimenare per offerta dimenata, nel

cospetto del Signore.

28 Poi Mosè prese quelle cose d'in su le lor mani, e le fece bruciare sopra l'Altare, sopra l'olocausto; come offerte di consacrazioni, di odor soave, offerta fatta per

fuoco al Signore.

29 Poi Mosè prese il petto di quel montone, e lo dimenò per offerta dimenata, nel cospetto del Signore; e Mosè ebbe quello per la sua parte del montone delle consacrazioni; come il Signore gli ayea comandato.

30 Oltre a ciò, Mosè prese dell' olio dell'Unzione, e del sangue ch' era sopra l' Altare, e ne spruzzò Aaronne e i suoi vestimenti; e i figliuoli di esso, e i lor vestimenti; e così consacrò Aaronne e isuoi vestimenti; e i suoi figliuoli, e i

vestimenti de' suoi figliuoli.

31 E Mosè disse ad Aaronne e a' suoi figliuoli: Fate cuocere cotesta carne all'entrata del Tabernacolo della convenenza, e quivi mangiatela; insieme col pane ch' è nel paniere dell' offerta delle consacrazioni; come mi è stato comandato, dicendo: Mangino Aaronne e i suoi figliuoli quelle cose.

32 E bruciate col fuoco ciò che rimarrà della carne e del pane.

33 E non vi dipartite dall' entrata del Tabernacolo della convenenza, per sette giorni; finchè non sieno compiuti i giorni delle vostre consacrazioni; conciossiache abbiate ad esser consacrati nel vostro ufficio per lo spazio di sette giorni.

34 Come si è oggi, fatto, così avea il Signore comandato che si facesse, per far

purgamento de' vostri peccati.

35 Dimorate adunque all'entrata del Tabernacolo della convenenza per sette

giorni, di e notte: e osservate ciò che il Signore ha comandato che si osservi; acciocche non muoiate: perciocche cosi mi è stato comandato.

36 E Aaronne e i suoi figliuoli fecero tutte le cose che il Signore avea coman-

date per Mosè.

Primi sacrifizii offerti da Aaronne.

9 E L' ottavo giorno appresso, Mosèchiamò Aaronne e i suoi figliuoli, egli Anziani d'Israele.

2 E disse ad Aaronne: Prenditi un vitello per sacrificio per lo peccato, e un montone per olocausto; amendue senza. difetto; e presentali davanti al Signore.

3 E parla a' figliuoli d' Israele, dicendo: Prendete un becco per sacrificio per lo peccato, e un vitello, e un agnello, amendue di un anno, senza difetto, per olo-

4 E un bue, e un montone, per sacrificioda render grazie, per sacrificarli davantial Signore; e una offerta di panatica intrisa con okio; perchè oggi il Signore vi

apparirà.

5 Essi adunque presero le cose che Mosè avea comandate, e le addussero davanti al Tabernacolo della convenenza; e tutta la raunanza si accostò, e stette in piè: davanti al Signore.

6 E Mosè disse: Fate questo che il Signore ha comandato; e la gloria del Si--

gnoze v' apparirà.

7 E Mosè disse ad Aaronne: Accostati all' Altere, e fa il tuo sacrificio per lopeccato, e il tuo olocausto; e fa il purgamento de' tuoi peccatia, e di que' del popolo; offerisci eziandio l' offerta del popolo, e fa il purgamento de' lor peccatib; come il Signore ha comandato.

8 Aaronne adunque si accostò all' Altare, e scanno il vitello del sacrificio per

lo peccato ch' era per lui.

9 E i suoi figliuoli gli porsero il sangue; ed egli intinse il dito nel sangue, e lomise in su le corna dell' Altare; e sparse il rimanente del sangue appiè dell' Altare.

10 E fece bruciare il grasso, e gli arnioni, e la rete del fegato, del sacrificio per lo. peccato, sopra l'Altare; come il Signore avea comandato a Mosè.

11 Ma bruciò col fuoco la carne, e la

pelle, fuor del campo.

12 Poi scannò l'olocausto, e i suoi figliuoli gliene porsero il sangue, ed egli lo sparse in su l'Altare, attorno attorno.

13 Gli porsero eziandio l'olocausto tagliato a pezzi, insieme col capo: ed egli lo fece bruciar sopra l'Altare.

14 E lavò l'interiora, e le gambe; e le bruciò sopra l'olocausto, sopra l'Attare.

15 Poi offerse l'offerta del popolo : e prese il becco del sacrificio del popoloper lo peccato, e l' offerse per sacrificio per lo peccato, come il vitello precedente.

16 Poi offerse l'olocausto; e ne fece

come era ordinato.

17 Poi offerse l' offerta di panatica; e n' empiè la palma della sua mano, e la fece bruciar sopra l' Altare; oltre all' olocausto della mattina.

18 Appresso scannò il bue, e il montone del sacrificio del popolo da render grazie; e i suoi figliuoli gliene porsero il sangue, ed egli lo sparse in su l'Altare, attorno attorno.

19 Gli porsero eziandio i grassi del bue; e del montone la coda, e il grasso che copre l'interiora, e gli arnioni, e la rete del fegato.

20 E posero i grassi in su i petti; ed' Aaronne fece bruciar que grassi sopra

l' Altare.

21 E dimenò, per offerta dimenata, que' petti, e quella spalla destra davanti al Signore, come Mosè avea comandato.

22 Poi Aaronne alzò le mani verso il popolo, e lo benedisse a; e, dopo ch' ebbe fatto il sacrificio per lo peccato, l' olocausto, e i sacrificii da render grazie, scese giù.

23 Or Mosè ed Aaronne erano entrati nel Tabernacolo della convenenza; poi, essendone usciti, aveano benedetto il popolo; e la gloria del Signore era ap-

parita a tutto il popolo.

24 E un fuoco era uscito dal cospetto del Signore b, e avea consumato l'olocausto, ed i grassi, sopra l'Altare. E tutto il popolo lo vide, e diede grida di allegrezza, e si gittò in terra sopra la sua

Nadab ed Abihu consumati dal fuoco celeste.

10 OR Nadab ed Abihu, figliuoli di Aaronne, presero ciascuno il suo turibolo, e vi posero dentro del fuoco, e vi misero su dell' incenso; e presentarono davanti al Signore del fuoco strano<sup>c</sup>; il che egli non avea lor comandato.

2 E un fuoco uscì dal cospetto del Signore, il quale li divampò d; ed essi mori-

rono davanti al Signore.

3 E Mosè disse ad Aaronne; Quest' è pur quello che il Signore ha pronunziato, dicendo: Io sarò santificato ne' miei più prossimi; e sarò glorificato in presenza di

tutto il popolo. E Aaronne tacque 1. 4 E Mosè chiamò Misael ed Elsafan, figliuoli di Uzziel, zio di Aaronne, e disse loro: Accostatevi; portatene i vostri fratelli d'innanzi al Santuario fuor del

campos.

5 Ed essi si accostarono, e li portarono via con le lor toniche, fuor del campo; come Mosè avea detto.

6 E Mosè disse ad Aaronne, e a Eleazar, e a Itamar, suoi figliuoli: Non andate a capo scoperto, e non vi sdrucite i vestimenti; acciocchè non muoiste, e ch' egli non si adiri contro a tutta la raunanza; ma piangano i vostri fratelli, tutta la casa d' Israele, l' arsione che il Signore ha fatta.

7 E non vi dipartite dall' entrata del Tabernacolo della convenenza, che talora non muoiate; perciocchè l'olio dell' Unzione del Signore è sopra voi. Ed essi fecero secondo la parola di Mosè.

8 E il Signore parlò ad Aaronne, di-

cendo:

9 Non ber vino, nè cervogia<sup>9</sup>, nè tu, nè i tuoi figliuoli, quando avrete ad entrar nel Tabernacolo della convenenza; acciocche non muoiate. Sia questo uno statuto perpetuo per le vostre generazioni.

10 E ciò per poter discernere tra la cosa santa e la profana; e tra la cosa immonda

e la monda;

11 E per insegnare a' figliuoli d' Israele tutti gli statuti che il Signore ha loro dati per Mosè<sup>h</sup>.

12 Poi Mosè parlò ad Aaronne, e a Eleazar, e a Itamar, suoi figliuoli, ch' erano rimasti, dicendo: Pigliate l'offerta di panatica ch' è rimasta dell' offerte fatte per fuoco al Signore, e mangiatela in pani azzimi appresso all' Altare; conciossiachè sia cosa santissima.

13 Mangiatela adunque in luogo santo; perciocchè è la parte ordinata per te, e per i tuoi figliuoli, delle offerte che si fanno per fuoco al Signore; perciocchè

così mi è stato comandato.

14 Mangiate ancora il petto dell' offerta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata, in luogo mondo, tu, e i tuoi figliuoli, e le tue figliuole, teco; perciocche quelle sono state date a te, ed ai tuoi figliuoli, per parte vostra de sacrificii da render grazie de' figliuoli d' Israele.

15 Portino essi la spalla dell' offerta ele-vata, e il petto dell' offerta dimenata, insieme co' grassi che si hanno da ardere, acciocchè quelle cose sieno dimenate davanti al Signore, per offerta dimenata; e sieno di te, e de' tuoi figliuoli teco, per istatuto perpetuo; come il Signore ha

comandato.

16 Or Mosè cercò, e ricercò il becco del sacrificio per lo peccato; ed ecco, egli era stato bruciato; laonde si adirò grave-mente contro ad Eleazar, e contro ad Itamar, figliuoli di Aaronne, ch' erano rimasti, dicendo:

17 Perche non avete voi mangiato il sacrificio per lo peccato nel luogo santo? conciossiache sia cosa santissima, e che il Signore ve l'abbia dato per portar

Num. 6. 23—26. b Giud. 6. 21. 1 Re 18. um. 16. 35. 2 Sam. 6. 7. Sal. 39. 9. 1. 7. h Neem. 8. 2, 8, 9, 13. Mul. 2. 7. b Giud. 6. 21. 1 Re 18. 38. a. 6. 7. Sal. 39. 9. 2 Cron. 7. 1. Sal. 20. 3. <sup>c</sup> Es. 30. 9. Lev. 16. 12. 9 Luca 1, 15, 1 Tim. 3, 3. f Fat. 5. 6, 9, 10.

l'iniquità della raunanza, per far purga-mento de peccati di essa, nel cospetto

del Signore.

, 18 Ecco, il sangue di esso non è stato portato dentro al Santuario; per l'innanzi adunque del tutto mangiatelo nel luogo santo, come io ho comandato.

19 E Aaronne disse a Mosè: Ecco, essi hanno oggi offerto il loro sacrificio per lo peccato, e il loro olocausto, davanti al Signore; e cotali cose mi sono avvenute; se dunque io avessi oggi mangiato del sacrificio per lo peccato, sarebbe ciò piaciuto al Signore?

20 E, quando Mosè ebbe udito questo.

fu contento.

Leggi sugli animali mondi ed immondi.

11 POI il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne, dicendo loro:
2 Parlate a' figliuoli d' Israele, dicendo:
Questi son gli animali, de' quali voi potrete mangiare, d' infra tutte le bestie che son sopra la terra a:
2 D'infra la bestie a quattre misdi rei

3 D'infra le bestie a quattro piedi, voi potrete mangiar di tutte quelle bestie che hanno il piè forcuto, e l' unghia spar-

tita in due, e che ruminano.

4 Ma, fra quelle che hanno il piè forcuto, o che ruminano, non mangiate di queste: del Cammello; conciossiachè egli rumini, ma non abbia il piè forcuto; siavi immondo;

5 Nè del Coniglio; conciossiachè egli rumini, ma non abbia il piè forcuto; sia-

vi immondo; 6 Nè della Lepre; conciossiachè ella rumini, ma non abbia il piè forcuto; siavi immonda;

7 Nè del Porco; conciossiachè egli abbia il piè forcuto, e spartito in due, ma non

rumini; siavi immondo;

8 Non mangiate della carne loro, e non toccate le lor carogne; sienvi immonde.

- 9 Voi potrete mangiar di queste specie d'infra tutti gli animali acquatici, cioè: di tutti quelli che hanno pennette, e scaglie nell'acque, così ne' mari, come ne' fiumi.
- 10 Ma siavi in abbominazione tutto ciò che non ha pennette, nè scaglie, così ne' mari, come ne' flumi, fra tutti i rettili acquatici, e fra tutti gli animali che rivono nelle acque.

11 Sienvi adunque in abbominazione; non mangiate della carne loro, e abbiate

in abbominio le lor carogne,

12 In somma, siavi cosa abbominevole ogni animale che nell' acque non ha

pennette, nè scaglie.

13 E fra gli uccelli abbiate questi in abbominio; non manginsi; son cosa ab-bominevole: l' Aquila, il Girifalco, l' Aquila marina;

14 Ogni specie di Nibbio e di Avvoltoio:

15 Ogni specie di Corvo; 16 L' Ulula, la Civetta, la Folica, e ogni specie di Sparviere;

17 Il Gufo, lo Smergo, e l' Alocco; 18 Il Cigno, il Pellicano, la Pica;

19 La Cicogna, e ogni specie di Aghirone: l'Upupa, e il Vipistrello.
20 Siavi parimente in abbominio ogni

rettile che vola, e cammina a quattro

21 Ma pur d'infra tutti i rettili che volano, e camminano a quattro piedi, voi potrete mangiar di quelli che hanno garetti disopra a' piedi, per saltar con essi in su la terra.

22 Di tali potrete mangiar di questi: d'ogni specie di Arbe, d'ogni specie di Soleam, d'ogni specie di Argol, e d'ogni specie di Agab.

23 Ma siavi in abbominio ogni altro ret-

tile che vola, ed ha quattro piedi.

24 E per queste bestie voi vi renderete immondi; chiunque toccherà il corpo morto loro, sarà immondo infino alla sera.

25 E chiunque avrà portato del lor corpo morto lavi i suoi vestimenti, e sia im-

mondo infino alla sera.

26 Di tutte le bestie domestiche sienvi immonde tutte quelle che hanno l' unghia fessa, ma non spartita in due, e che non ruminano; chiunque avrà toccati tali animali, sia immondo.

27 E di tutte le bestie che camminano a quattro piedi sienvi immonde tutte quelle che camminano sopra le lor branche: chiunque avrà toccato il corpo morto di tali bestie, sia immondo infino

28 E chi avrà portato il lor corpo morto lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera; quelle bestie vi sono immonde.

29 E de' rettili, che van serpendo sopra la terra, sienvi immondi questi, cioè: ogni specie di Donnola, e di Topo, e di

Testuggine, 30 E il Toporagno, e il Cameleone, e la Lucertola, e la Tarantola, e la Talpa.

31 Fra tutti i rettili, sienvi questi im-

mondi; chiunque gli avrà toccati, essendo morti, sia immondo infino alla sera. 32 E qualunque cosa, sopra la quale sarà caduto alcuno di que rettili, essendo morto, sia immonda; qualunque vasello di legno, o vestimento, o pelle, o sacco, o qualunque altro strumento, col quale si fa alcun servigio; e però sia posto nell'acqua, e sia immondo infino alla sera; poi sia mondo.

33 E se alcun di que' rettili sarà caduto dentro alcun testo, tutto quello che vi sarà dentro sia immondo, e spezzate il

testo.

Deut. 14, 4-21, Fat. 10, 11-15, b Mat. 15. 11, 20, Fat. 15, 29, Rom. 14, 14, 17, Col. 2, 16 Eb. 9. 10.

34 Qualunque vivanda si mangia, sopra la quale si mette dell' acqua, sia immonda; e qualunque bevanda si beve, in qualche vaso ella si sia, sia immonda.

35 E ogni cosa, sopra la quale caderà del corpo morto loro, sia immonda; il forno, o il testo da cuocere, sia disfatto; essi sono immondi; però teneteli per immondi.

36 Ma pur la fonte, o il pozzo d'acqua raccolta, sia monda; ma chi avrà tocco il

corpo morto loro, sia immondo.

37 Ma, se cade del corpo morto loro sopra qualunque semenza che si semina,

sia quella semenza monda.

38 Ma, se è stata messa dell' acqua sopra la semenza, e vi cade sopra del corpo morto loro, siavi quella semenza immonda.

39 E, quando alcuna di quelle bestie che vi son per cibo sarà morta da sè, chi avrà tocco il corpo morto di essa, sia im-

mondo infino alla sera.

40 E chi avrà mangiata della carne morta di essa lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera: parimente, chi avrà portato il corpo morto di essa lavi i suoi vestimenti, e sia immondo infino alla sera.

41 Ogni rettile che serpe sopra la terra

sia immondo; non mangisi.

42 D' infra tutti i rettili che serpono sopra la terra non mangiate niuno di quelli che camminano in sul petto, o sia che camminino a quattro piedi, o che abbiano più piedi; perciocche son cosa abbominevole.

43 Non rendete abbominevoli le vostre persone per niun rettile che serpe; e non vi contaminate con essi, onde siate im-

mondi per essi.

44 Perciocchè io sono il Signore Iddio vostro: santificatevi adunque<sup>a</sup>, e siate santi; conciossiachè io sia santo; e non contaminate le vostre persone con alcun rettile che serpe sopra la terra.

45 Perciocche io sono il Signore, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, acciocche io vi sia Dio; siate adunque santi;

imperocchè io son santo.

46 Quest' è la legge interno alle bestie, e agli uccelli, e ad ogni animal vivente che guizza nelle acque, e ad ogni animale che serpe sopra la terra;

47 Per discernere fra l'immondo e il mondo; e fra gli animali che si posson mangiare, e quelli che non si devono

mangiare.

La Purificazione delle puerpere.

12 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo:

Quando una donna avrà fatto un figliuolo, e avrà partorito un maschio, sia immonda sette giorni; sia immonda come al tempo che è separata per la sua immondizia.

3 E, nell' ottavo giorno, circoncidasi la

carne del fanciullo  $\delta$ .

4 Poi stia quella domna trentatre giorni a purificarsi del sangue; non tocchi alcuna cosa sacra, e non venga al Santuario, finche non sieno compiuti i giorni della sua purificazione.

5 Ma, se partorisce una femmina, sia immonda lo spazio di due settimane, come al tempo ch' ella è separata per la sua immondizia; poi stia sessantasei

giorni a purificarsi del sangue.

6 E, quando saranno compiuti i giorni della sua purificazione, per figliuolo, o per figliuola, porti al sacerdote, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, un agnello d' un anno, per olocausto; e un pippione, o una tortola, per sacrificio per lo peccato.

7 E offerisca il sacerdote quelle cose davanti al Signore, e faccia il purgamento del peccato di essa; ed ella sara purificata del suo flusso di sangue. Questa è la legge della donna che partorisce

maschio o femmina.

8 E se pur non avrà il medo di fornire un agnello, pigli due tortole, o due pippioni, l'uno per olocausto, l'altro per sacrificio per lo peccato<sup>c</sup>; e-faccia il sacerdote il purgamento del peccato di essa; ed ella sarà purificata.

Il modo di riconoscere la lebbra.

13 IL Signore parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:

2 Quando nella pelle della carne di alcuno vi sarà tumore, o rogna, o bolla, o tacca tralucente; e ciò diventera nella pelle della sua carne come piaga di lebbra; sia colui condotto al Sacerdote Aaronne, ovvero ad uno de' suoi figliuoli, sacerdoti.

3 E riguardi il sacerdote la piaga nella pelle della carne di esso; e se il pelo della piaga ha mutato colore, ed è direnuto bianco, e la piaga apparisce più profonda della pelle della carne di esso, è piaga di lebbra; perciò, dopo che il sacerdote l' avrà riguardato, dichiarilo immondo.

4 Ma, se è una tacca tralucente, e bianca, nella pelle della carne di esso, senza apparir più profonda della pelle, e senza che il suo pelo abbia mutato colore, nè sia divenuto bianco; rinchiuda il sacerdote colui che avrà quella piaga, per sette giorni.

5 E se, al settimo giorno, al sacerdote,

rignardandolo, parra che la piaga si sia l arrestata, e non si sia allargata nella pelle. rinchiudalo di nuovo per sette giorni.

6 Che se, al settimo giorno, il sacerdote, riguardandolo di nuovo, vede che la piaca si sis ristretta, e non si sia allargata nella pelle, dichiarilo netto; è rogna; e lavi colti i suoi vestimenti; e sara netto.

7 Ma, se pur quella rogna si è allargata nella pelle, dopo che colui si sarà fatto riguardare al sacerdote, per esser dichiarato netto; e sarà stato riguardato la

seconda volta dal sacerdote;

8 E, riguardandolo il sacerdote, ecco, la rogna si è allargata nella pelle; dichiari il sacerdote colui immondo; è lebbra

9 Quando vi sarà in alcuno piaga di

lebbra, sia condotto al sacerdote.

10 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco vi è alcun tumore bianco nella pelle, e il pele di essa ha mutato colore, ed e direnuto bianco, e vi è qualche rima-

nente, di carne viva nel tumore; 11 È lebbra invecchiata nella pelle della carne di colui; perciò, dichiarilo il sacerdote immondo; non rinchiudalo; con-

ciossiachè egli sia immondo.

12 Ma, se la lebbra germoglia largamente nella pelle, e copre tutta la pelle di colui che avrà la piaga, dal capo a' piedi, dovunque il sacerdote potrà vedere con gli occhi;

13 Allora, se, riguardandolo il sacerdote, ecco, la lebbra ha coperta tutta la pelle di esso, dichiarilo netto; la piaga è tutta divenuta bianca; egli è netto.

14 Ma, al giorno che apparirà in lui

alcuna carne viva, sia immondo.

15 E il sacerdote, avendo veduta la carne viva, dichiarilo immondo; la carne viva è immonda; è lebbra.

16 Che se la carne viva si muta di nuovo, e diviene bianca, venga colui al

sacerdote.

17 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco, la piaga ha mutato colore, ed è direnuta bianca, dichiari netto colui che avrà la piaga; eghi è netto.

18 Quando vi sarà stato nella pelle della carne di alcuno ulcera, la qual sia guarita;

19 E poi, nel luogo dell' ulcera nascera tumor bianco, o tacca tralucente, bianca,

rosseggiante; sia mostrato al sacerdote.
20 E se, riguardandolo il sacerdote, ecco, quella apparisce più bassa che la pelle, e il pelo di essa ha mutato colore, ed è divenuto bianco; dichiari colui immondo; è piaga di lebbra, la quale è germogliata nell' ulcera.

21 Ma se, riguardandolo il sacerdote, ecco, non vi è alcun pelo bianco, ed ella non è più bassa che la pelle, ed ella s' è ristretta; rinchiudalo il sacerdote per sette

giorni.

pelle, dichiarilo il sacerdote immondo; è piaga di lebbra.

23 Ma, se la tacca tralucente si è arrestata nel suo luogo, e non si è allargata ; è la crosta dell' ulcera; perciò, dichiarilo il sacerdote netto.

24 Parimente, quando nella pelle della carne di alcuno vi sarà arsura di fuoco, e in quella parte guarita dell' arsura vi sarà tacca tralucente, bianca, rosseggiante, o

sol bianca:

25 E, riguardandola il sacerdote, ecco, il pelo nella tacca ha mutato colore, ed è divenuto bianco, ed essa apparisce più profonda che la pelle; è lebbra, ch' è germogliata nell' arsura; perciò, dichiari il sacerdote colui immondo; è piaga di

26 Ma se, riguardandola il sacerdote, ecco, non vi è alcun pelo bianco nella tacca, ed ella non è punto più bassa che la pelle, e si è ristretta; rinchiuda il

sacerdote colui per sette giorni.

27 Ma se pure, riguardando il sacerdote quella tacca al settimo giorno, ella si è allargata nella pelle; dichiari il sacerdote colui immondo; è piaga di lebbra.

28 Ma, se la tacca si è arrestata nel suo luogo, e non si è allargata nella pelle, anzi si è ristretta; è una sobbollitura di arsura; perciò, dichiarilo il sacerdote netto; conciossiachè sia crosta di argura.

29 E se un uomo, o una donna, ha al-

cuna piaga, nel capo, o nella barba;

30 E, riguardando il sacerdote la piaga, ecco, ella apparisce più profonda che la pelle; e vi è in essa alcun pelo giallo sottile; dichiari il sacerdote colui immondo; è tigna, è lebbra di capo, o di barba.

31 Ma se, riguardando il sacerdote quella piaga della tigna, ecco, ella non apparisce più profonda che la pelle, ma non vi è alcun pelo bruno; rinchiuda il sacerdote colui che avrà la piaga della tigna, per sette giorni.

32 E se, riguardando il sacerdote quella piaga al settimo giorno, ecco, la tigna non si è allargata, e non vi è nato alcun pelo giallo, e la tigna non apparisce più pro-

fonda che la pelle;

33 Radasi colui, ma non rada la tigna; poi rinchiudalo il sacerdote di nuovo per

sette giorni. 34 E se, riguardando il sacerdote la tigna al settimo giorno, ecco, la tigna non si è allargata nella pelle, e non apparisce punto più profonda della pelle; dichiari il sacerdote colui netto; e lavi egli i suoi vestimenti, e sarà netto.

35 Ma se pure, dopo che sarà stato dichiarato netto, la tigna si allarga nella

sua pelle;

36 E, riguardandolo il sacerdote 22 Ma, se pur quella si è allargata nella la tigna si è allargata nella pe!

cerchi il sacerdote del pelo giallo; colui l è immondo.

37 Ma, se gli pare che la tigna si sia arrestata, e il pelo bruno vi è nato, la tigna è guazita; colui è netto; dichiarilo adunque il sacerdote netto.

38 E se un uomo, o una donna, ha alcune tacche tralucenti, bianche, nella pelle

della sua came;

30 E. riguardandolo il sacerdote, ecco, nella pelle della lor carne vi sono delle tacche bianche, tralucenti, raggrinzate; son broffole, che son germogliate nella

pelle; quella persona è netta.

40 E se il capo di alcuno è tutto senza

peli, egli è calvo; è netto.

41 E s' egli ha la testa pelata dalla parte della faccia, egli è calvo dalla fronte; è

netto.

. 42 Ma, se nel capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte, v' è piaga bianca rosseggiante, è lebbra, che germoglia nel capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte. 43 Se adunque, riguardandolo il sacerdote, ecco un tumore di piaga biança rosseggiante nel capo, tutto senza peli,

o calvo dalla fronte, simile in vista alla lebbra della pelle della carne; 44 Colui è lebbroso; egli è immondo; del tutto dichiarilo il sacerdote immon-

do; egli ha la sua piaga nel capo. 😘

45 Or abbia il lebbroso, in cui sarci piaga di lebbra, i vestimenti sdruciti, e il capo scoperto, e velisi il labbro disopra; e vada gridando: L'immondo, l'immondo.

46 Sia immondo tutto il tempo che quella piaga sarà in lui; egli è immondo; dimori in disparte, sia la sua stanza

fuor del campo a

47 E se vi è piaga di lebbra in alcun vestimento di lana, o di lino;

48 Ovvero in istame, o in trama di lino, o di lana, o in pelle; ovvero in qualunque lavorio di pelle;

49 Ed essa piaga è verdeggiante, o resseggiante, nel vestimento, o nella pelle, o nello stame, o nella trama, o in qualunque cosa fatta di pelle; è piaga di lebbra; sia adunque mostrata al sacerdote.

50 E il sacerdote, dopo averla riguardata, rinchiuda quello in che sora la piaga,

per sette giorni.

51 E se, al settimo giorno, egli vede che la piaga si sia allargata nel vestimento, o nelle steme, o nella trama, o nella pelle, in qualunque lavorio s' adoperi pelle; quella piaga è lebbra ro-dente; quella casa è immonda. 52 Perciò, faccia bruciar quel vesti-

mento, o quello stame, o quella trama, di lana, o di lino, ovvero qualunque cosa fatta di pelle, nella quale sia quella |

piaga; conciossiachè sia lebbra rodente; brucisi col fuoco.

53 Ma se, riguardandola il sacerdote. ecco, la piaga non si è allargata nel vestimento, nello stame, nella trama, ovvero in qualunque cosa fatta di pelle;

54 Comandi che si lavi ciò in che sarà la piaga; e rinchiudalo il sacerdote per sette altri giorni.

55 Ma se, dopo che ciò in che sarà la piaga sarà stato lavato; e, riguardandolo il sacerdote, ecco, la piaga non ha mutato colore, benchè non si sia allargata; quella cosa è immondat brucisi col fuoco; è una rosura che fa cava, o nel diritto, o nel rovescio di quella cosa. 56 Ma se, riguardandola il sacerdote,

ecco, la piaga si è arrestata, dopo essere stata lavata, stracci quella parte, dove sard la piaga, dal vestimento, o dalla

pelle, o dallo stame, o dalla trama.

57 E se apparisce ancora nel vestimento, o nello stame, o nella trama, ovvero in qualunque cosa fatta di pelle; è lebbra germogliante; bruciate col fuoco

ciò in che sarà la piaga.

58 Ma il vestimento, o lo stame, o la trama, o qualunque cosa fatta di pelle, dalla quale, dopo che tu l' avrai lavata, la piaga si sarà dipartita, lavisi di nuovo; e sazà netta.

59 Quest' è la legge della piaga della lebbra nel vestimento di lana, o di lino, o nello stame, o nella trema, o in qualunque cosa fatta di pelle; per dichiararla o netta, o immonda.

La purificazione del lebbroso guarito.

14 IL Signore parlo ancora a Mosè, di-cendo:

2 Quest' è la legge intorno al lebbroso. nel giorno della sua purificazione: Sia

menato al sacerdote.

3 Ed esca il sacerdote fuor del campo; e se, avendo riguardato colui, ecco, la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso;

4 Comandi che si prendano, per colui che si purificherà, due uccelletti vivi, mondi, e del legno di cedro, e dello scar-

latto, e dell' isopo c.

5 Poi comandi il sacerdote, che si scanni l' uno degli uccelletti, versandone il sangue dentro un testo, sopra dell'acqua viva.

6 Ed egli stesso prenda l'uccelletto vivo, e il legno di cedro, e lo scarlatto, e l'isopo; e intinga quelle cose, insieme con l'uccelletto vivo, nel sangue del-l'uccelletto scannato sopra l'acqua viva.

7 E spruzzine sette volte colui che si purifica della lebbra; e, dopo averlo così purificato, lascine andar libero l'uccelletto vivo, su per li campi.

Re 15. 5; 2 Cron. 28: 21; Luca 17. 12. !--14.

b Mat. 8. 1-4; Mar. 1. 40-44; Luca 5. 12-14;

8 E colui che si purifica lavi i suoi vestimenti, e radasi tutti i peli, e lavisi con acqua; e sarà netto; poi potrà entrar nel campo; ma dimori sette giorni fuor del suo padiglione.

9 E al settimo giorno radasi tutti i peli, il capo, e la barba, e le ciglia degli occhi; in somma, radasi tutti i peli, e lavi i suoi vestimenti; lavisi parimente con acqua le

carni; e sarà netto. 10 E l'ottavo giorno appresso, prenda due agnelli senza difetto, e un'agnella d'un anno, senza difetto, e tre decimi di fior di farina stemperata con olio, per offerta di panatica, e un Log d'olio.

11 E presenti il sacerdote, che farà la purificazione, colui che si purificherà, insieme con quelle cose, davanti al Signore, all' entrata del Tabernacolo della

convenenza.

12 Poi prenda il sacerdote l' uno degli agnelli, e offeriscalo per la colpa; insieme col Log dell'olio; e dimeni quelle cose per offerta davanti al Signore.

13 Poi scanni l'agnello nel luogo dove si scannano i sacrificii per lo peccato, e gli olocausti, in luogo santo; perciocchè, come il sacrificio per lo peccato appartiene al sacerdote, così ancora gli appartiene il sacrificio per la colpa; è cosa santissima

14 E prenda il sacerdote del sangue del sacrificio per la colpa, e mettalo in sul tenerume dell' orecchia destra di colui che si purificherà, e in sul dito grosso della sua man destra, e in sul dito grosso del suo piè destro. 15 Poi prenda il sacerdote dell' olio di

quel Log, e versine sopra la palma della

sua man sinistra

16 E intinga il dito della sua man destra, in quell' olio che sarà sopra la palma della sua man sinistra; e col dito spruzzi di quell' olio sette volte nel

cospetto del Signore.

17 E del rimanente dell' olio, ch' egli avrà in su la palma della mano, met-tane in sul tenerume dell' orecchia destra di colui che si purificherà; e in sul dito grosso della sua man destra, e in sul dito grosso del suo piè destro, sopra il sangue del sacrificio per la colpa.

18 E metta il sacerdote il rimasto dell'olio, ch' egli avrà in mano, in sul capo di colui che si purificherà. È così faccia il sacerdote il purgamento per lui,

davanti al Signore.

19 Poi offerisca il sacerdote il sacrificio per lo peccato; e faccia il purgamento per colui che si purificherà della sua immondizia; e poi appresso scanni I' olocausto.

20 E offerisca l'olocausto, insieme con l'offerta di panatica, sopra l'Altare. Così faccia il sacerdote purgamento per colui,

ed egli sarà netto.

21 Ma, se colui è povero, e non può 21 Ma, se colui è povero, e non può fornire quelle cose, prenda un agnello per sacrificio per la colpa, per essere offerto in offerta dimenata, per far purgamento per lui; e un decimo di fior di farina intrisa con olio, per offerta di panatica, e un Log d'olio;

22 E due tortole, o due pippioni, secondo ch' egli potrà fornire; de' quali l'uno sarà per accrificio per lo peccato e

' uno sarà per sacrificio per lo peccato, e

l'altro per olocausto.
23 E porti quelle cose al sacerdote,
all'entrata del Tabernacolo della convenenza, davanți al Signore, l' ottavo giorno appresso la sua purificazione.

24 E prenda il sacerdote l'agnello per sacrificio per la colpa, e il Log d'olio; e dimeni quelle cose davanti al Signore.

in offerta dimenata.

25 Poi scanni l'agnello del sacrificio per la colpa, e prenda del sangue di esso, e mettalo in sul tenerume del-l'orecchia destra di colui che si purificherà, e in sul dito grosso della sua man destra, e in sul dito grosso del suo piè destro.

26 Poi versi di quell'olio in su la pal-

ma della sua man simistra.

27 E col dito della sua man destra spruzzi il sacerdote di quell'olio, ch' egli avrà nella sua man sinistra, sette volte

davanti al Signore.

28 Poi metta di quell' olio, ch' egli avrà sopra la palma della sua mano, in sul tenerume dell' orecchia destra di comi che si purificherà, e in sul dito grosso della sua man destra, e in sul dito grosso del suo piè destro, sopra il luogo dove sarà stato posto il sangue del sacrificio per la colpa.

29 Poi metta il sacerdote il rimanente di quell' olio, ch' egli avrà sopra la palma della sua mano, in sul capo di colui che si purifichera, per far purga-mento per lui, nel cospetto del Signore.

30 Poi sacrifichi l'una di quelle tortole, o l' uno di que' pippioni, secondo che colui avrà potuto fornire.

31 Di quello ch' egli avrà potuto fornire, o tortole o pippioni, siane uno per sacrificio per lo peccato, e l'altro per olocausto, insieme con l'offerta di panatica. E così il sacerdote faccia il purgamento davanti al Signore per colui che si purificherà.

32 Quest' è la legge intorno a colui; in cui sarà stata piaga di lebbra, il quale non potrà fornire le cose suddette per la

sua purificazione.

33 Il Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè e ad Aaronne, dicendo:

34 Quando voi sarete entrati nel paese di Canaan, il quale io vi do per possessione, se io mando piaga di 🗜 alcuna casa del paese della v sessione:

35 Venga colui di cui sarà la casa, e significhilo al sacerdote, dicendo: Egli appare come una piaga di lebbra nella mia casa.

36 Allora comandi il sacerdote che si sgomberi la casa, avanti ch' egli vi entri per riguardar la piaga, acciocche non sia immondo tutto ciò che sara in quella casa; dopo questo, entrivi il sacerdote,

per riguardar la casa.

37 E se, avendo riguardata la piaga. vedrà che vi sia piaga nelle pareti della casa, fossatelle verdeggianti, o rosseggianti, che appariscano più basse della

parete;

38 Escasene il sacerdote fuor della casa, all' uscio di essa, e serri la casa per sette

giorni

39 E il settimo giorno appresso, tornivi il sacerdote; e se, riguardandola, ecco, la piaga si è allargata per le pareti della

40 Comandi che si cavino le pietre, nelle quali sarà la piaga, e che si gittino fuor della città in luogo immondo.

41 E faccia rader lo smalto della casa di dentro d' ogn' intorno, e versisi la pol-vere dello smalto che si sarà raso, fuor della città, in luogo immondo.

42 Poi prendansi dell' altre pietre, e ficchinsi in luogo di quelle; prendasi ancora dell' altro smalto, e smaltisene la

43 Ma, se la piaga torna a germogliar nella casa, dopo che ne saranno state cavate le pietre, e dopo che la casa sarà stata rasa, e di nuovo smaltata;

44 E il sacerdote, entrandovi, e riguardando, ecco, la piaga si è allargata nella casa; è lebbra rodente nella casa; la

casa è immonda.

45 Perciò disfacciasi quella casa, le sue pietre, e il suo legname, e tutto lo smalto di essa; e portinsi quelle cose fuor della città in luogo immondo.

46 E chi sarà entrato in quella casa, in tutti i giorni ch' ella sarà serrata, sia

immondo infino alla sera

47 E chi sarà giaciuto in quella casa, lavi i suoi vestimenti; parimente, chi avrà mangiato in essa, lavi i suoi vestimenti.

48 Ma se pure, essendovi entrato il sacerdote, e avendo riguardato, ecco, la piaga non si è allargata nella casa, dopo che è stata smaltata; dichiari quella casa netta; conciossiachè la piaga sia guarita.

49 Poi prenda, per purificar la casa, due uccelletti, e del legno di cedro, e

dello scarlatto, e dell' isopo.
50 E scanni l' uno degli uccelletti; versandone il sangue dentro un testo, sopre 'l' acqua viva.

Poi prenda il legno di cedro e l' i-, e lo scarlatto, e l'uccelletto vivo.

e intinga quelle cose nel sangue dell' uccelletto scannato, e nell'acqua viva; e spruzzi la casa sette volte.

52 E così purifichi la casa col sangue dell' uccelletto, e con l'acqua viva, e con l'uccelletto vivo, e col legno di ce-dro, e con l'isopo, e con lo scarlatto:

53 Poi lascine andar libero l'uccelletto vivo, fuor della città, su per li campi; e così faccia il purgamento per la casa; ed

ella sarà netta.

54 Quest' è la legge intorno a qualunque

piaga di lebbra, o tigna; 55 E intorno alla lebbra di vestimento,

o di casa;
56 E intorno a tumore, o bolla, o tacca

tralucente;

57 Per insegnare in qual giorno alcuna cosa è immonda, e in quale è netta. Quest' è la legge intorno alla lebbra.

Impurità dell' nomo e della donna.

IL Signore parlò ancora a Mosè e

ad Aaronne, dicendo: 2 Parlate a' figliuoli d' Israele, e dite loro: Quando ad alcuno colerà la carne,

egli è immondo per la sua colagione. 3 E questa sarà la sua immondizia, per la sua colagione; o sia che la sua carne coli a guisa di bava, o che la sua carne rattenga la sua colagione; ciò è la sua immondizia.

4 Sia immondo ogni letto, sopra il quale sarà giaciuto colui che avrà la colagione; sieno parimente immonde tutte le masserizie, sopra le quali egli sarà seduto.

5 E colui che avrà tocco il letto di esso, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sia immondo infino alla sera

6 Parimente, chi sarà seduto sopra alcuna delle masserizie, sopra la quale sia seduto colui che avrà la colagione, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sia immondo infino alla sera.

7 Simigliantemente, chi avrà tocca la carne di colui che avrà la colagione, lavi i suoi vestimenți, e sè stesso, con acqua;

e sia immondo infino alla sera.

8 E se colui che avrà la colagione sputs sopra alcuna persona netta, lavi quella persona i suoi vestimenti, e sè stessa con acqua; e sia immonda infino alla sera

9 Sia parimente immonda ogni sella, sopra la quale colui che avrà la colagione

sarà cavalcato.

10 E chiunque avrà tocca cosa alcuna che sia stata sotto di lui, sia immondo infino alla sera; e chi porterà cotali cose, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sia immondo infino alla sera.

11 E chiunque sarà stato tocco da colui che avrà la colagione, senza ch' egli abbia prima tuffate le mani pell'acqua; lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sia immondo infino alla sera.

12 E sia spezzato il testo, il quale colui che avrà la colagione avrà tocco; e ogni vasello di legno sia tuffato nell' acqua.

13 E quando colui che avrà la colagione si purificherà della sua colagione, contisi sette giorni per la sua purificazione, e lavi i suoi vestimenti; lavisi parimente le carni con acqua viva; e sarà netto.

14 E l'ottavo giorno, prendasi due tortole, o due pippioni, e venga davanti al Signore, all'entrata nel Tabernacolo della convenenza; e rechi quelli al sa-

cerdote.

15 E offeriscali il sacerdote, l'uno in sacrificio per lo peceato, e l'altro in olo-causto; e così faccia il sacerdote, da-vanti al Signore, il purgamento per lui della sua colagione.

16 E quando di alcuno sarà uscito seme genitale, lavisi egli con acqua tutte le carni; e sia immondo infino alla sera.

17 Sia eziandio lavata con acqua ogni vesta, e ogni pelle, sopra la quale sarà seme genitale; e sia immonda infino alla

18 E se un uomo, che abbia la colagione, giace carnalmente con una donna; lavinsi amendue con acqua, e sieno im-

mondi infino alla sera.

19 E quando la donna avrà il suo flusso, quando le colerà sangue dalla sua carne, dimori separata sette giorni; e chiunque la toccherà sia immondo infino alla sera.

20 E ogni cosa, sopra la quale ella si sara giaciuta, mentre sara separata, sia immonda; sia parlinente immonda ogni

cosa, sopra la quale si sarà seduta.

21 E chiunque avrà toccato il letto di essa, lavi i suoi vestimenti, e se stesso, con acqua; e sia immondo infino alla

22 Parimente, chiunque avrà tocca al-cuna delle masserizie, sopra la quale ella si sarà seduta, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sia immondo

inamo alla sera

23 Anzi, se alcuna cosa è sopra il letto, o sopra alcun amese, sopra il quale ella sia seduta, quando alcuno tocchera quella cosa, sia immondo infino alla sera.

24 E se pure alcuno giace con lei talche abbia addosso della di lei immondizia, sia immendo sette giorni; e sia immondo ogni letto, sopra il quale egli sarà giaciuto.

25 Parimente, quando la donna avra il flusso del sangue più di, fuor del tempo de' suoi corsi; ovvero, quando avrà esso flusso oltre al tempo di essi; sia immonda tutto il tempo del flusso della | lo peccato, e un mentone per olocausto.

sua immondizia, come al tempo de suoi

26 Siale ogni letto, sopra il quale sarà giaciuta in tutto il tempo del suo flusso, come il letto, sopra il quale giacerà avendo i suoi corsi; sieno parimente tutte le masserizie, sopra le quali ella si sedera, immonde, per l'immondizia de suoi corgi.

27 E chiunque avrà tocche quelle cose sia immondo; e lavi i suoi vestimenti, e sé stesso, con acqua; e sia immondo

infino alla sera.

28 E, quando sarà netta del suo flusso, contisi sette giorni; e poi sarà netta.

29 E l'ottavo giorno prendasi due tortole, o due pippioni; e portili al sacerdote, all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

30 E offeriscane il sacerdote uno in sacrificio per lo peccato, e l'altro in olocausto; e così faccia il sacerdote il purgamento per lei del fiusso della sua immondizia, nel cospetto del Signore.

31 Così fate che i figliuoli d'Israele si guardino della loro immondizia; acciocche non muolano per la loro immondizia, contaminando il mio Tabernacolo,

ch' è nel mezzo di loro.

32 Quest' è la legge intorno a colui del quale esce seme genitale, onde è renduto

immondo:

33 E intorno alla donna che ha l' infermità della sua immondizia; e intorno a chiunque ha flusso, maschio, o fen-mina; e intorno all'uomo che sarà giaciuto con donna immonda.

#### La festa annua delle espiazioni.

16 E IL Signore parlo a Mose, dopo che i due figliuoli di Asronne furon morti, quando, essendosi appresenti da-

vanti al Signore, morirono,

2 H Signore adunque disse a Mose: Parla ad Aaronne, tuo fratello, che nou entri in ogni tempo nel Santuario, dentro della Cortina, davanti al Coperchio, ch' è in su l'Arca", acciocche non muoia; conclossiache fo apparisca nella muvola, in sul Coperchio.

3 Entri Aaronne nel Santuario con questo, cloè: con un giovenco per sacrificio per lo peccato, e un montone per

olocausto<sup>8</sup>; 4 Vestasi la sacra Tonica di lino; e abbia in su la sua carne le calze line; e sia cinto con la Cintura di lino; e ravvolgasi intorno al capo la Benda di lino; quelli sono i sacri vestimenti; vestali dunque, dopo essersi lavate le carni con acqua.

5 E prenda dalla raunanza de figliuoli d' Israele, due becchi per sacrindo per 6 E offerisca Aaronne il giovenco del sacrificio per lo peccato, ch' è per lui; e faccia purgamento per sè, e per la sua

7 Appresso, prenda due becchi, e pre-sentili nel cospetto del Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza.

8 E tragga Aaronne le sorti sopra que' due becchi; una sorte per lo Signore, e un' altra per Azazel 1.

9 E offerisca Aaronne il becco, sopra il quale sarà caduta la sorte per lo Signore:

e sacrifichilo per lo peccato.

10 Ma il becco, sopra il quale sarà caduta la sorte per Azazel, sia presentato vivo davanti al Signore, per far purga-mento con esso<sup>b</sup>, per mandarlo nel deserto, come per Azazel.

11 Offerisca adunque Aaronne il giovenco del sacrificio per lo peccato ch'è per lui, e faccia purgamento per sè, e per la sua casa. E, dopo ch' egli avrà scan-nato il giovenco del suo sacrificio per lo

peccato, ch' è per lui;

12 Prenda pieno il turibolo di brace accese d' in su l' Altare, d' innanzi al Signore; e due menate piene del profumo degli aromati polverizzato; e rechilo dentro della Cortina.

13 E metta il profumo sopra il fuoco davanti al Signore; e copra il vapore del profumo il Coperchio, ch' è sopra la Te-

stimonianza; che talora egli non muoia. 14 Poi prenda del sangue del giovenco, e spruzzine col dito la parte anteriore del Coperchio, verso Oriente; spruzzi parimente col dito di quel sangue, sette

volte davanti al Coperchio.

15 Scanni ancora il becco del sacrificio per lo peccato, ch' è per lo popolo, e portine il sangue dentro della Cortina; è faccia del sangue di esso, come avrà fatto

del sangue del giovenco; e spruzzine sopra il Coperchio, e davanti al Coperchio. 16 E così purifichi il Santuario, purificandolo dell' immondizie de' figliuoli d' Israele, e de' lor misfatti, secondo tutti i lor peccati; faccia ancora il simigliante al Tabernacolo della convenenza, il quale è stanziato appresso loro, per le loro immondizie mondizie.

17 E non siavi alcun uomo nel Tabernacolo della convenenza, quando esso entrera nel Santuario, per farvi purgamento, finchè non sia uscito. E, dopo ch' egli avrà fatto il purgamento per sè, per la sua casa, e per tutta la raunanza d'Israele;

18 Esca verso l'Altare, ch' è dayanti al Signore, e faccia purgamento per esso; e prenda del sangue del giovenco, e del sangue del becco, e mettalo in su le corna dell' Altare, attorno attorno.

19 E col dito spruzzi di quel sangue sette volte sopra l'Altare; e così purifichilo, e santifichilo, dell' immondizie de' figliuoli d' Israele.

20 E, dopo ch' egli avrà compiuto di fare il purgamento del Santuario, e del Tabernacolo della convenenza, e dell' Al-

tare, offerisca il becco vivo.

21 E posi Aaronne le sue due mani sopra il capo del becco vivo, e faccia sopra esso confessione di tutte le iniquità de' figliuoli d' Israele, e di tutti i misfatti loro, secondo tutti i lor peccati; e metta quelli sopra il capo di quel becco, e mandineto nel deserto per mano di un uomo apposta.

22 E quel becco porterà sopra sè tutte le loro iniquità , in terra solitaria; e la-

scilo colui andar per lo deserto.

23 Appresso entri Aaronne nel Tabernacolo della convenenza, e spoglisi i vestimenti lini, i quali egli si avea ve-stiti entrando nel Santuario; e ripongali quivi

24 Poi lavisi le carni con acqua, in lucgo santo, e rivesta i suoi vestimenti; poi esca, e sacrifichi il suo olocausto, e l' olocausto del popolo; e faccia purga-

mento per sè, e per lo popolo. 25 E bruci il grasso del sacrificio per lo peccato sopra l'Altare. 26 E lavi colui che avrà menato via il becco per Azazel i suoi vestimenti, e le sue carni, con acqua; poi ritorni nel

campo.

27 Ma portisi fuor del campo e il giovenco del sacrificio per lo peccato, e il becco del sacrificio per lo peccato, il cui sangue sarà stato portato dentro al Santuario, per farvi purgamento: e brucisi la lor pelle, e la lor carne, e il loro sterco,

col fuoco.
28 E lavi colui che gli avrà bruciati i suoi vestimenti, e le sue carni, con ac-

qua; e poi vengasene nel campo.

29 E siavi questo per istatuto perpetuo. Nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, affliggete l'anime vostre e non fate lavoro alcuno, nè colui ch'è natio del paese, nè il forestiere che dimora fra voi

che dimora fra voi. 30 Perciocche in quel di si fara purgamento per voi, per purificarvi; voi sarete purificati di tutti i vostri peccati nel cospetto del Signore<sup>g</sup>.

31 Siavi quel giorno riposo di Sabato; e affliggete in esso l'anime vostre, per

istatuto perpetuo.

32 E il Sacerdote, che sara stato unto, e consacrato, per esercitare il sacerdozio, in luogo di suo padre, faccia il purgamento, essendo vestito de vestimenti lini, de vestimenti sacri,

<sup>75. 5. 3; 7. 27, 28; 9. 7.</sup> 6, 11, 12. Giov. 1. 29. 1, 2; 9, 13, 14.

33 E faccia il purgamento per lo santo Santuario, e per lo Tabernacolo della convenenza, e per l' Altare; faccia parimente il purgamento per li sacerdoti, e per tutto il popolo della raunanza.

34 E siavi questo per istatuto perpetuo, per far purgamento per i figliuoli d' I-sraele, di tutti i lor peccati, una volta l'anno. E si fece come il Signore avea

comandato a Mosè.

## Il Santuario unico.

IL Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè, dicendo:

2 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuch, e a tutti i figliuoli d' Israele, e di' loro: Quest' è quello che il Signore ha comandato, dicendo:

3 Se aleuno della casa d' Israele scanna bue, o agnello, o capra, dentro del campo; o anche se lo scanna fuor del

campo.

4 E non l'adduce all'entrata del Tabernacolo della convenenza, per offerirne l'offerta al Signore, davanti al Tabernacolo del Signore; ciò sia imputato a colui in ispargimento di sangue; egli ha sparso sangue, e però sia riciso d'infra il suo popolo.

5 Acciocche i figliuoli d' Israele addu-cano i lor sacrificii, i quali essi sacrifi-cano per li campi, e li presentino al Si-gnore all' entrata del Tabernacolo della convenenza, dandoli al sacerdote; e li sacrifichino al Signore, per sacrificii da

render grazie;
6 E acciocche il sacerdote spanda il sangue di essi sacrificii sopra l' Altare del Signore, all'entrata del Tabernacolo della convenenza; e faccia bruciare il grasso in soave odore al Signore;

7 E non sacrifichino più i lor sacrificii a' demoni, dietro a' quali sogliono andar fornicando. Questo sia loro uno statuto

perpetuo per le lor generazioni.

8 Di' loro ancora: Se alcuno della casa d' Israele, o de' forestieri che dimoreranno fra voi, offerisce olocausto, o sa-

9 E non l'adduce all'entrata del Tabernacolo della convenenza, per sacrificarlo al Signore; sia quell' uomo riciso da' suoi popoli. 1197 1

## Divieto di mangiare il sangue.

10 E se alcuno della casa d' Israele, o de' forestieri che dimoreranno fra loro, mangia alcun sanguet, io metterò la mia faccia contro a quella persona che avra mangiato il sangue; e la sterminero d'infra il suo popolo.

11 Perciocche la vita della carne è nel sangue; e però vi ho ordinato che sia

posto sopra l' Altare, per far purgamento per l'anime vostre; conciossiachè il sangue sia quello con che si fa il purgemento per la persona

12 Perciò ho detto a' figliuoli d' Isreele: Niuno di voi mangi sangue; il forestiere stesso, che dimora fra voi, non mangi

sangue.

13 E anche, se alcuno de' figliuoli d' I-sraele, o de' forestieri che dimoreranno fra loro, prende a caccia alcuna fiera, o uccello, che si può mangiare, spandane

il sangue, e copralo di poivere.

14 Perciocchè esso è la vita di ogni carne; il sangue le è in luogo di anima; e però ho detto a' figliuoli d' Israele:

Non mangiate sangue di alcuna carne; perciocchè il sangue è la vita di ogni cermo: chimpana no mangrate sia etercarne; chiunque ne mangerà sia sterminato.

15 E qualunque persona avrà mangiata carne di bestia morta da sè, o lacerata dalle stere, natio, o forestiere ch' egli sia, lavi i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sia immondo infino alla

sera: poi sia netto. 16 E, se non lava i suoi vestimenti, e le sue carni, egli porterà la sua iniquità.

Unioni illecite e peccati contro natura.

18 IL Signore parlò ancora a Mosè, di-cendo:

2 (Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro:

Io sono il Signore Iddio vostro.

3 Non fate secondo l'opere del paese di Egitto, nel quale siete dimorati; non fate altresì secondo l'opere del paese di Canaan, dove io vi conduco; e non procedete secondo i lor costumi.

4 Mettete in opera le mie leggi, e osservate i miei statuti, per camminare in essi. Io sono il Signore Iddio vostro.

5 Osservate, dico, i miei statuti, e le mie leggi; le quali chiunque mettera in opera vivera per esse<sup>d</sup>. Io sono il Signore.

6 Niuno si accosti ad alcuna sua carnal parente, per iscoprire le sue vergogne. Io sono il Signore.

7 Non isooprir le vergogne di tuo padre, ne le vergogne di tua madre: ell'e tua madre; non iscoprir le sue vergogne.

8 Non iscoprir le vergogne della moglie di tuo padre; esse son le vergogne di tuo padre.

9 Non iscoprir le vergogne di tua sorella, figliuola di tuo padre, o figliuola di tua

madre, generata in casa, o generata fuori.
10 Non iscoprir le vergogne della figliuola del tuo figliuolo, o della figliuola della tua figliuola; conciossiache esse sieno le tue vergogne proprie.

11 Non iscoprir le vergogne dell'

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Eb. 9. 22. Mat. 26. 28. Mar. 14. 24. Rc Rom. 10. 5. Gal. 3, 12. ° 1 Cor. 511. Deut. 12. 13—15, 21. -b Gen. 9. 4. d Luca 10. 28. 1 Piet. 1. 2. Apoc. 1.5.

gliuola della moglie di tuo padre, generata da tuo padre. Ell'è tua sorella.

12 Non iscoprir le vergogne della sorella di tuo padre. Ell' è la carne di tuo padre.

13 Non iscoprir le vergogne della sorella di tua madre; perciocche ell' è la

carne di tua madre.

14 Non iscoprir le vergogne del fratello di tuo padre; non accostarti alla sua moglie; ell' è tua zia.

15 Non iscoprir le vergogne della tua nuora; ell' è moglie del tuo figliuolo;

non iscoprir le sue vergogne.

16 Non iscoprir le vergogne della moglie del tuo fratello; esse son le vergogne del tuo fratello<sup>a</sup>.

17 Non iscoprir le vergogne di una donna, e della sua figliuola insieme; non prender la figliuola del suo figliuolo, nè la figliuola della sua figliuola, per iscoprir le lor vergogne; esse sono una medesima carne; ciò è una scelleratezza.

18 Non prendere exiandio una donna, insieme con la sua sorella; per esser la sua rivale, scoprendo le vergogne della sua sorella, insieme con lei, in vita

sua.

19 E non accostarti a donna, mentre è appartata per la sua immondizia, per iscoprir le sue vergogne.

20 E non giacer carnalmente con 'lamoglie del tuo prossimo', contaminan-

doti con essa.

21 E non dar della tua progenie, per farla passar per lo fuoco a Molec; e non profanare il Nome dell' Iddio tuo. Io sono il Signore.

22 Non giacer carnalmente con maschio;

ciò è cosa abbominevole.

23 Parimente, non congiugnerti carnalmente con alcuna bestia, per-contaminarti con essa; e non presentisi la donna ad alcuna bestia, per farsi coprire; ciò e confusione.

24 Non vi contaminate in alcuna di queste cose<sup>c</sup>; conciossiachè le genti, che io scaccio dal vostro cospetto, si sieno contaminate in tutte queste cose.

25 E il paese è stato contaminato; onde io visito sopra esso la sua iniquità, e il

paese vomita fuori i suoi abitatori.

26 Ma voi, osservate i miei statuti, e le mie leggi; e non fate alcuna di queste cose abbominevoli, nè il natío del paese, nè il forestiere che dimora fra voi;

27 (Conciossiache gli nomini di quel paese, che sono stati innanzi a voi, abbiano fatte tutte queste cose abbomine-voli; laonde il paese è stato contaminato;)

28 Acciocchè il paese non vi vomiti fuori, se voi lo contaminerete; come

avrà vomitata fuori la gente ch' era innanzi a voi.

29 Perciocchè, se alcuno fa alcuna di queste cose abbominevoli, le persone che avranno ciò fatto saranno sterminate

d'infra il lor popolo.

30 Osservate adunque ciò che io comando che si osservi, per non operare secondo alcuno di que' costumi abbominevoli, che sono stati usati innanzi a voi; e non vi contaminate in essi. Io sono il Signore Iddio vostro.

Varie leggi religiose, cerîmoniali e morali.

19 IL Signore parlò ancora a Mosè, di-

2 Parla a tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, e di' loro: Siate santi; perciocchè io, il Signore Iddio vostro, son santo.

3 Porti ciascuno riverenza a sua madre, e a suo padre; e osservate i miei Sabati.

Io sono il Signore Iddio vostro.

4 Non vi rivolgete agl' idoli, e non vi fate dii di getto. Io sono il Signore Iddio vostro.

5 E quando voi sacrificherete al Signore sacrificio da render grazie, sacrificatelo in maniera ch' egli sia graditoper voi.

6 Mangisi il giorno stesso che voi l'avrete sacrificato, e il giorno seguente; ma ciò, che ne sarà avanzato fino al terzo giorno, sia bruciato col fuoco.

7 E se pur se ne mangerà il terzo giorno,

sarà fracidume; non sarà gradito.

8 E. chiunque ne avrà mangiato porterà la sua iniquità; perciocchè egli avrà prefanata una cosa sacra al Signore; e però sia quella persona ricisa da' suoi popoli.

9 E quando voi mieterete la ricolta della vostra terra, non mietere affatto il canto del campo; e non ispigolar le spighe

tralasciate della tua ricoltai

10 E non racimolar la tua vigna, ne raccoglierne i granelli : lasciali a poveri, e a forestieri. Io sono il Signore Iddio vostro.

11 Niuno di voi rubi, nè menta, nè fro-

di il suo prossimo.

12 E non giurate falsamente per lo mío Nome, sì che tu profani il Nome dell' Iddio tuo. Io sono il Signore. 13 Non oppressare il tuo prossimo, e

13 Non oppressare il tuo prossimo, e non rapirgli il suo; il pagamento dell' opera del tuo mercenano non dimori appresso di te la norte, infino alla mattina?

14 Non maledire il sordo, e non porre intoppo davanti al cieco"; ma temi l'Iddio tuo". Io sono il Signore.

15 Non fate iniquità in giudicio; non

aver riguardo alla qualità del povero; e non portare onore alla qualità del grande; rendi giusto giudicio al tuo prossimo.

16 Non andare sparlando d'altrui fra' tuoi popoli; e non levarti contro al sangue del tuo prossimo<sup>a</sup>. Io sono il

Signore.

17 Non odiare il tuo fratello nel tuo cuore b; riprendi pure il tuo prossimo, e

non caricarti di peccato per luic.

18 Non far vendetta , e non serbare odio a que del tuo popolo; anzi ama il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.

19 Osservate i miei statuti: non far coprire la tua bestia da altra di diversa specie; non seminare il tuo campo di diverse specie di semenze; e non portare addosso veste contesta di diverse materie.

20 Se alcuno giace carnalmente con donna, la quale essendo serva, sia stata sposata ad un uomo, senza essere stata riscattata, nè essere stata messa in libertà, sieno amendue gastigati di scopatura; non sieno fatti morire; perciocchè

colei non è stata messa in libertà. 21 E adduca colui al Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, un montone per sagrificio per la sua

colpa.

22 E faccia il sacerdote, col montone

colpa.

22 La faccia il sacerdote, col montone

colpa.

22 La faccia il sacerdote, col montone

colpa.

23 La faccia il sacerdote, col montone

colpa. del sacrificio per la colpa, purgamento davanti al Signore, per lui, del peccato ch' egli ha commesso; e il peccato ch' egli

ha commesso gli sia perdonato.
23 Ora, quando voi sarete entrati nel
paese, e avrete piantato qualche albero fruttifero, toglietegli il prepuzio, cioè il suo frutto; tenete quell' albero per incirconciso per tre anni; non mangisene del frutto.

24 E l'anno quarto sia tutto il frutto suo cosa sacra al Signore, da rendergli

iode.

25 Ma l'anno quinto mangiate del suo frutto, cogliendo la sua rendita per voi. Io sono il Signore Iddio vostro.

26 Non mangiate nulla col sangue; non

usete auguzii, ne pronostichi.
27 Non vi tagliate a tondo i capelli
da' lati del capo; e non vi guastate i canti della barba.

28 Parimente non vi fate alcuna tagliatura nelle carni per un morto, e non vi fate bollatura alcuna addosso. Io sono il Signore.

29 Non contaminar la tua figliuola, recandola a fornicare; e il paese non fornichi, e non si empia di scelleratezze

30 Osservate i miei Sabati: e riverite il mio Santuario. Io sono il Signore.

31 Non vi rivolgete agli spiriti di Pitone, e agl' indovini; e non li domandate, per contaminarvi con essi. Io sono il Signore Iddio vostro.

32 Levati su davanti al canuto, e onora l'aspetto del vecchio"; e temi dell' Iddio

tuo. Io sono il Signore. 33 E quando alcun forestiere dimorerà con voi nel vostro paese, non gli fate

alcun torto.

34 Siavi il forestiere, che dimorerà con voi, come uno di voi *che sia* natío del paese; amalo come te stesso, concios-siache voi siate stati forestieri nel paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vo-

stro. 35 Non fate alcuna iniquità in giudicio, nè in misura di spazio, nè in peso, nè in

misura di contenenza.

36 Abbiate bilance giuste, pesi giusti, Efa giusto, e Hin giusto. Io sono il Si-gnore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto.

37 Osservate adunque tutti i miei statuti e tutte le mie leggi, e mettetele in

opera. Io sono il Signore.

## Castighi di diversi delitti.

20 IL Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè, dicendo:

2 Di'ancora a' figliuoli d'Israele: Chiunque de' figliuoli d' Israele, o de' forestieri che dimorano in Israele, avrà dato della sua progenie a Molec, del tutto sia fatto morire; lapidilo il popolo del paese.

3 E io ancora metterò la mia faccia contro a quell' uomo, e lo sterminero d' infra il suo popolo; perciocche egli avrà dato della sua progenie a Molec, per contaminare il mio Santuario, e per profanare il mio Nome santo.

4 Che se pure il popolo del paese del tutto chiude gli occhi, per non vedere quell' uomo, quando avrà dato della sua progenie a Molec, per non farlo morire;

5 Io metterò la mia faccia contro a quell' uomo, e contro alla sua famiglia; e sterminerò d' infra il lor popolo lui, e tutti coloro che lo seguiranno, in fornicare dietro a Molec.

6 E se alcuna persona si rivolge agli spiriti di Pitone, o agl' indovini, per fornicar dietro a loro, io metterò la mia faccia contro a quella persona, e la sterminerò d' infra il suo popolo.

7 Voi dunque santificatevi, e siate santi; perciocche io sono il Signore

Iddio vostro.

8 E osservate i miel statuti, e metteteli in opera. Io sono il Signore che vi santifico.

9 Se alcuno maledice suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire; egli

<sup>\*</sup>Mat. 26. 60, 61; 27. 4. 1 Chov. 2. 9, 11; 5. 15. 4 Rom. 12. 17, 19. Mat. 22. 89. Rom. 13. 9. Gal. 5. 14. f Ec. 12. 48. 49; 22. 21; 23. 9. 1 Piet. 1. 16. Mat. 15. 4, ecc. 105 Mat. 18. 15-17. Gal-coles. 5. 1. 1 Tir f Eccles. 5. 1.

sia il suo sangue sopra lui.

10 E se alcuno commette adulterio con la moglie di un altro, con la moglie del suo prossimo; facciansi morire l'adultero e l'adultera a.

11 E se alcuno giace con la moglie di suo padre, egli ha scoperte le vergogne di suo padre; del tutto facciansi morire amendue; sia il lor sangue sopra loro.

12 E se alcuno giace con la sua nuora, facciansi morire amendue; del tutto essi hanno fatta confusione; sia il lor

sangue sopra loro.

13 E se alcuno giace carnalmente con maschio, amendue hanno fatta una cosa abbominevole; del tutto facciansi morire;

sia il lor sangue sopra loro.

14 E se alcuno prende una donna, e la madre di essa insieme, ciò è scelleratezza; brucinsi col fuoco, e lui e loro; acciocchè non vi sia alcuna scelleratezza nel mezzo di voi.

15 E se alcuno si congiugne carnalmente con una bestia, del tutto sia fatto

morire; uccidete ancora la bestia.

16 Parimente, se alcuna donna si accosta ad alcuna bestia, per farsi co-prire, uccidi la donna, e la bestia; del tutto facciansi morire; sia il lor sangue

17 E se alcuno prende la sua sorella, figliuola di suo padre, o figliuola di sua madre, e vede le sue vergogne, ed essa vede le vergogne di lui, ciò è cosa vituperosa; sieno adunque amendue sterminati alla vista de' figliuoli del lor popolo; colui ha scoperte le vergogne della sua sorella; porti la sua iniquità.

18 E se alcuno giace con donna che è nella sua immondizia, e scopre le sue vergogne, egli ha scoperto il flusso di quella donna, ed essa ha scoperto il flusso del suo sangue; perciò sieno amendue sterminati del mezzo del lor popolo.

19 E non iscoprir le vergogne della sorella di tua madre, o della sorella di tuo padre; perciocchè se alcuno scopre la carne loro, amendue porteranno la loro

iniquità.

20 E se alcuno giace con la sua zia, egli ha scoperte le vergogne del suo zio; amendue porteranno il lor peccato; sieno fatti morire, e non abbiano figliuoli.

21 Parimente, se alcuno prende la moglie del suo fratello, ciò è cosa brutta; colui ha scoperte le vergogne del suo fratello; sieno senza figliuoli.

22 Osservate tutti i miei statuti, e tutte le mie leggi, e metteteli in opera; acciocchè il paese, dove io vi conduco per abitarvi, non vi vomiti fuori.

23 E non procedete secondo i costumi nazione che io scaccio dal vostro

ha maledetto suo padre, o sua mádre; cospetto; perciocchè essi hanno fatte tutte queste cose; onde io gli ho avuti in abbominio.

> 24 E io vi ho detto: Voi possederete la terra loro, e io ve la darò per possederla: terra stillante latte e mele. Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho separati

dagli altri popoli b.

25 E però mettete differenza fra la bestia monda e l' immonda, e fra l' uccello mondo e l'immondo; e non rendete le vostre persone abbominevoli per quelle bestie, o per quegli uccelli, o per alcun rettile che serpe sopra la terra, i quali io vi ho separati per averli per immondi.

26 E siatemi santi; perciocchè io, il Signore, son santo; e vi ho separati dagli

altri popoli, acciocenè siate miei.

27 Se alcuno, uomo o donna, ha lo spirito di Pitone, o è indovino, del tutto sia fatto morire; sia lapidato; sia il sangue di tali persone sopra loro.

Leggi della purità cerimoniale dei sacerdoti.

IL Signore disse, oltre a ciò, a Mosè: Parla a' sacerdoti, figliuoli di Aaronne, e di' loro': Non contaminisi alcun sacerdote fra' suoi popoli, per un morto °

2 Se non è per alcun suo prossimo carnal parente; per sua madre, per suo padre, per suo figliuolo, per sua figliuola, e per

suo fratello:

3 O per una sua sorella germana, che sia vergine, e che non abbia avuto marito; per una tale potrà contaminarsi.

4 Non contaminisi fra' suoi popoli, come marito, in maniera che si renda im-

5 Non dipelinsi il capo, e non radansi i canti della barba, e non facciansi tagliature nelle carni.

6 Sieno santi all' Iddio loro, e non profanino il Nome dell' Iddio loro: conciossiachè essi offeriscano i sacrificii che si fanno per fuoco al Signore, le vivande dell' Iddio loro; perciò sieno santi.

7 Non prendano donna meretrice, nè viziata, nè donna ripudiata dal suo marito: perciocchè son santi all' Iddio loro.

8 Santificali adunque; conclessiaché essi offeriscano le vivande dell' Iddio tuo: sienti santi; perciocchè io, il Signore che vi santifico, son santo.

9 E se la figliuola di un sacerdote si contamina, fornicando, ella contamina

suo padre; sia arsa col fuoco. 10 Ma il Sacerdote, il sommo fra' suoi fratelli, sopra il cui capo sarà stato sparso l'olio dell'Unzione, e il quale sarà stato consacrato per vestire i vestimenti sacri, non iscoprasi il capo, e non isdruciscasi i vestimenti.

11 E non entri in luogo dove sia alcun

corpo morto; non contaminisi, non pur

per suo padre, nè per sua madre

12 E non esca fuori del Santuario, e non contamini il Santuario dell' Iddio suo; perciocchè il Diadema dell' olio dell' Unzione dell' Iddio suo è sopra lui. Io sono il Signore.

13 E prendasi moglie che sia ancora

vergine.

14 Non prenda queste: nè vedova, nè ripudiata, nè viziata, nè meretrice; anzi, prenda per moglie una vergine de suoi

15 E non contamini la sua progenie ne' suoi popoli; perciocchè io sono il Si-

gnore, che lo santifico. 16 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

17 Parla ad Aaronne, e digli: Se alcuno della tua progenie, per le loro età, ha in sè alcun difetto, non s'appressi per offerir le vivande dell' Iddio suo.

18 Perciocche niun uomo, in cui sia difetto, ri si deve appressare; nè il cieco, nè lo zoppo, nè colui che ha il naso schiaccia-

to, o smisurato.

19 Nè colui che ha rottura nel piè, o

rottura nella mano.

20 Nè il gobbo, nè colui che ha panno, o albugine nell' occhio, nè colui che ha scabbia, o volatica; nè l'ernioso.

21 Niun uomo adunque, della progenie del Sacerdote Aaronne, in cui sia alcun difetto, s' appressi per offerire i sacrificii fatti per fuoco al Signore; vi è difetto in lui; perciò, non si appressi per offerir le vivande dell' Iddio suo.

22 Ben potrà egli mangiar delle vivande dell' Iddio suo, così delle santissime,

come delle sante.

23 Ma non venga alla Cortina, e non si appressi all' Altare; perciocche vi è in lui difetto; e non contamini i miei luoghi santi: perciocchè io sono il Signore che li santifico.

24 E Mosè disse queste cose ad Aaronne e a' suoi figliuoli, e a tutti i figliuoli

d' Israele.

Chi poteva mangiar le cose sacre.

22 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Di' ad Aaronne e a' suoi figliuoli, che si astengano dalle cose sacre de' figliuoli d' Israele, e non profanino il mio Nome nelle cose che mi consacrano. Io sono il

Signore.

3 Di' loro: Se alcuno, di tutta la vostra progenie, nelle vostre generazioni, si appressa alle cose sacre, che i figliuoli d' Israele avranno consacrate al Signore, avendo addosso la sua immondizia; quella persona sia ricisa dal mio cospetto. Io sono il Signore.

- 4 Niuno, della progenie di Aaronne, che sia lebbroso, o che abbia la colagione, non mangi delle cose sacre, finché non sia netto. Parimente, se alcuno ha toccata qualunque persona immonda per un morto, o se d'alcuno è uscito seme genitale:
- 5 O se alcuno ha tocco qual si voglia rettile, per lo quale sia renduto immondo; o alcun uomo, per lo quale sia renduto immondo, secondo qualunque sua immondizia:

6 La persona che l' avrà tocco sia immonda infino alla sera, e non mangi delle cose sacre, che prima ella non abbia la-

vate le sue carni con acqua.

7 E, ciò fatto, dopo che il sole sarà tramontato, sarà netta; e poi potrà mangiar delle cose sacre; perciocchè sono suo cibo.

8 Non mangi il sacerdote alcuna carne di bestia morta da sè, o lacerata dalle fiere, per rendersi immondo. Io sono il

Signore.

9 Osservino adunque ciò che io ho comandato che si osservi, e non si carichino di peccato, e non muoiano per esso, se profanano questa mia ordinazione. Io sono il Signore che li santifico.

10 E niuno strano non mangi delle cose sacre c; il forestiere del sacerdote, nè il suo mercenario, non mangino delle cose

sacre

11 Ma, quando il sacerdote avrà comperata una persona co' suoi danari, essa ne potrà mangiare; parimente il servo natogli in casa; costoro potranno man-giare del cibo di esso.

12 E la figliuola del sacerdote, se è maritata a uno strano, non mangi del-

l' offerta delle cose sacre.

13 Ma, se la figliuola del sacerdote è vedova, o ripudiata, senza aver figliuoli, e torna a stare in casa di suo padre, come nella sua fanciullezza; ella potrà mangiar delle vivande di suo padre; ma niuno straniere ne mangi.

14 E se pure alcuno mangia alcuna cosa sacra per errore, sopraggiungavi il quinto, e dialo al sacerdote, insieme con la cosa

15 Non profanino adunque le cose sacre de' figliuoli d' Israele, le quali essi avran-

no offerte al Signore.

16 E non si carichino d' iniquità di colpa, mangiando le cose da essi consacrate; perciocchè io sono il Signore che li santifico.

Sieno le vittime senza difetti.

17 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

18 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli, e a tutti i figliuoli d' Israele; e di' loro:

Quando alcuno della casa d' Israele, ovvero de' forestieri che sono in Israele, offerirà la sua offerta, secondo tutti i lor voti, e le loro offerte volontarie, che offeriranno al Signore per olocausto;

19 Acciocche sia gradita per voi, sia un maschio senza difetto, d' infra i buoi, o d'infra le pecore, o d'infra le capre.

20 Non offerite nulla che abbia difetto<sup>a</sup>; perciocchè non sarebbe gradito per voi-

21 Parimente, quando alcuno offerira al Signore sacrificio da render grazie, o per singolar voto, o per offerta volontaria, sia quello di buoi, o di pecore, o di capre, senza difetto; acciocchè sia gradito; non siavi alcun difetto.

22 Non offerite al Signore bestia alcuna cieca, nè che abbia alcun membro fiaccato, nè monca, nè porrosa, nè rognosa, nè scabbiosa; e non presentatene alcuna tale in su l'Altare al Signore, per offerta che

si fa per fuoco. 23 Ben potrai, per offerta volontaria, offerir bue, o pecora, o capra, che abbia alcun membro di manco, o di soverchio;

ma per voto non sarebbe gradita. 24 Non offerite al Signore alcun animale che abbia i granelli schiacciati, o infranti, o strappati, o ricisi; e non ne fate di tali nel vostro paese.

25 Nè prendetene alcuni di man degli stranieri, per offerirne cibo al Signore; perciocche il lor vizio è in essi; v'è in essi difetto; non sarebbero graditi per voi.

26 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

27 Quando sarà nato un vitello, o un agnello, o un capretto, stia sette giorni sotto la madre; poi dall' ottavo giorno innanzi, sarà gradito per offerta da ardere al Signore.

28 E non iscannate in uno stesso giorno la vacca, o la pecora, o la capra, col suo

figlio.

29 E quando voi sacrificherete al Signore sacrificio di laude, sacrificatelo in maniera ch' egli sia gradito per voi.

30 Mangisi nell' istesso giorno; non ne lasciate nulla di avanzo fino alla mattina seguente. Io sono il Signore.

31 E osservate i miei comandamenti, e

metteteli in opera. Io sono il Signore. 32 E non profanate il mio santo Nome; onde io mi santifichi me stesso nel mezzo de' figliuoli d' Israele. Io sono il Signore che vi santifico;

33 Che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per essere vostro Dio. Io sono il

Signore.

Le varie feste solenni.

23 IL Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè, dicendo:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quant' è alle feste solenni del Signore, le quali voi bandirete per sante raunanze, queste son le mie feste solenni.

3 Lavorisi sei giorni; ma, al settimo giorno siavi riposo di Sabato, santa raunanza; non fate in esso lavoro alcuno; quel giorno è il Sabato del Signore, in tutte le vostre abitazioni.

4 Queste sono le feste solenni del Signore, sante raunanze, le quali voi ban-

direte nelle loro stagioni :

5 Nel primo mese, nel quartodecimo giorno del mese, fra i due vespri, è la

Pasqua del Signore d.

6 E nel quintodecimo giorno dell' istesso mese, è la festa degli azzimi, consacrata al Signore; mangiate per sette giorni *pani* azzimi.

7 Siavi santa raunanza nel primo giorno, e non fate in esso alcuna opera servile.

8 E offerite offerte da ardere al Signore per sette giorni; e nel settimo giorno siavi santa raunanza; non fate in esso opera alcuna servile.

9 Il Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè,

dicendo:

10 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando voi sarete entrati nel paese, il quale io vi do, e ne mieterete la ricolta; portate al sacerdote una menata delle primizie della vostra ricolta.

11 E dimeni il sacerdote quella menata, davanti al Signore, in favor vostro; offeriscala il sacerdote il giorno appresso

quel Sabato.

12 E nel giorno che voi offerirete quella menata, sacrificate un agnello di un anno, senza difetto, in olocausto al Signore.

13 E sia la sua offerta di panatica di due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta da ardere al Signore, in odor soave; e la sua offerta da spandere sia della quarta parte di un Hin di vino.

14 E non mangiate pane, nè grano arrostito, nè spighe fresche, fino a questo stesso giorno; finchè non abbiate portata l' offerta del vostro Iddio. Quest' è uno statuto perpetuo per le vostre generazioni, in tutte le vostre abitazioni.

15 E, dal giorno appresso quel Sabato, dal giorno che voi avrete portata la menata dell' offerta dimenata, contatevi sette

settimane compiute.

16 Contatevi cinquanta giorni, fino al giorno appresso la settima settimana; e allora offerite una nuova offerta di panatica al Signore.

17 Portate dalle vostre stanze, per primizie, al Signore, due pani per offerta dimenata, i quali sieno di due decimi di fior di farina, cotti con lievito.

18 E con que' pani offerite sette agnelli

di un anno, senza difetto; e un giovenco, e due montoni; e sieno per olocausto al Signore, insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere; per sacrificii da ardere, di soave odore al Signore.

19 Oltre a ciò, offerite un becco sacrificio per lo peccato; e due agnelli di un anno per sacrificio da render grazie.

20 E offeriscali il sacerdote in offerta dimenata, davanti al Signore, insieme co' pani delle primizie, e co' due agnelli; sieno quelle cose sacre al Signore, per lo

sacerdote.

21 E in quell' istesso giorno bandite la festa: esso vi sia giorno di santa raunanza; non fate in esso alcuna opera servile. Quest' è uno statuto perpetuo in tutte le vostre abitazioni, per le vostre generazioni.

22 E, quando voi mieterete la ricolta della vostra terra, non mietere affatto i canti del tuo campo, e non ispigolar le spighe della tua ricolta; lasciale al povero e al forestiere. Io sono il Signore Iddio

23 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

24 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo: Nel settimo mese, nel primo giorno del mese, celebrate un Sabato, una ricordanza con suon di tromba, una santa raunanza a.

25 Non fate in quel di alcuna opera servile; e offerite al Signore offerte da

26 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

27 Ma nel decimo giorno di questo settimo mese, ch' è il giorno de purgamenti, celebrate una santa raunanza; e affliggete le vostre anime, e offerite offerte da ardere al Signore b.

28 E non fate in quel giorno lavoro alcuno; conciossiachè sia il giorno de' purgamenti, per far purgamento per voi, da-vanti al Signore Iddio vostro.

29 Perciocchè, ogni persona che non sara stata afflitta in quel giorno, sara

ricisa da' suoi popoli.

30 E se alcuna persona fa in quel giorno alcun lavoro, io la farò perire d' infra il

suo popolo.
31 Non fate in quel giorno lavoro alcuno. Quest' è uno statuto perpetuo, per le vostre generazioni, in tutte le vostre abitazioni.

32 Siari quel giorno riposo di Sabato; e affliggete le vostre persone; cominciando al nono di del mese, in sul vespro; celebrate il vostro Sabato da un vespro all altro.

33 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

34 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo: In questo stesso settimo mese, nel quintodecimo giorno del mese, celebrisi al Signore la festa solenne de Tabernacoli, per sette giorni<sup>c</sup>.

35 Nel primo giorno siavi santa raunanza; non fate in esso alcuna opera ser-

vile.

36 Offerite per sette giorni offerte da ardere al Signore; e nell' ottavo giorno siavi santa raunanza, e offerite offerte da ardere al Signore; quel giorno è giorno di solenne raunanza; non fate in esso

opera alcuna servile.

37 Queste sono le feste solenni del Signore, le quali voi bandirete, acciocche sieno sante raunanze, per offerire al Signore offerte da ardere, olocausti, offerte di panatica, sacrificii, ed offerte da spandere; in ciascun giorno ciò che conviene;

38 Oltre a' Sabati del Signore, e oltre a' vostri doni, e oltre a tutti i vostri voti, e oltre a tutte le vostre offerte volontarie,

che voi presenterete al Signore.

39 Or nel quintodecimo giorno del settimo mese, quando avrete ricolta la rendita della terra, celebrate la festa solenne del Signore per sette giorni; nel primo giorno siari Sabato, e nell' ottavo giorno parimente siari Sabato.

40 E nel primo giorno prendetevi del frutto di cedro, de rami di palme, delle frasche di mortella, e de' salci di riviera; e rallegratevi nel cospetto del Signore

Iddio vostro per sette giorni. 41 E celebrate quella festa al Signore per sette giorni, ogni anno. Quest' è uno statuto perpetuo per le vostre generazioni; celebratela al settimo mese.

42 Dimorate in tabernacoli per sette giorni; dimori ognuno, che è natío d' I-

sraele, in tabernacoli.

43 Acciocche le vostre generazioni sappiano che io ho fatto dimorare i figliuoli d' Israele in tabernacoli, quando io gli ho tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.

44 Così Mosè ordinò a' figliuoli d' I-

sraele le feste solenni del Signore.

#### Regole pel Candelliere e la Tavola.

24 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Comanda s' figliuoli d' Israele che ti rechino dell' olio di uliva, puro, vergine, per la lumiera, per tener del continuo le

lampane accese.

3 Mettale in ordine Aaronne nel Tabernacolo della convenenza, di fuori della Cortina della Testimonianza, dalla sera infino alla mattina, del continuo, davanti al Signore. Quest' è uno statuto perpetuo per le vostre generazioni.

Num. 29. 1—6. Lev. cap. 16. Num. 29. 7—11. Eedra 3. 4. Giov. 7. 2, 37.

Num. 29, 12, ecc. Deut. 16, 13

4 Matta del contigue in ordine le tamnam in ani Candelliure pura, davanti ai Rimmore

5 Piglio, oltre a caò, doi flor di farino. e fanne dodict fomous, e cuncily, sia ciaccuma focuscus di due desimi el Afe, 6 E mettale in due ordini, sai per er dine sopre la Tavola pura, davante al

PARTICULA.

Figure.

7 E mette dell' income puro copra casecua ordine, e cia quell' income pur ricordana di que pani, per diferta che si la per fuoco al Hignore.

8 Mettanni per ordine, ogni giurne di Saluto, del continuo, nel comette del Rignore, quelle fuonce salte de' lightudi d' lertele, per patto perpetus.

9 E meno quelle per Aaronne e per l'eust fightudi, ed con le tampitto in lumpometo, conciuntatio meno com emitie-

mento, cuncionatacho meno com matin-citus, a lui apportenente dall'affarte che di hanno da ardare al Elipnore, per intetitio perpetus.

#### Charles del hattetenisteri e depti castelli.

10 Or un uomo, figliucio di una donna lavalità, una di pudro Egipto, che stova per messo i figliucii d' Israela, unei fuori , ed egh e un larsalite containre inmane

mi cumpo 11 E il figliunio della demos lemejo hontemnio il Nome, e le malettime", la ende fu condotto a Manh (or il nome () sua madre era Sciomst, figlinols di Dibri, della triba di Dan)

16 K fu momo in protione, finché Afasé nomine dichiarato ció che ar ne gresse a fare, per comundamento dal lignore.

13 K il Suporte parlo a Mont, dicembo 14 Mona quel bustemminiore fupr del campo e pouno tutti coloro che l'han-ne uduo le lor mani sopra il capo di curo,

e legidilo tutta la rannanyo. 15 E paria a figliuoli d'Israela, digen-do: Chiunque avrà maledatto il suo Dio,

purti il suo peccato. 16 E chi avrà bustemminto il Nome dal Signore, del tutto sia fatto merire; in ogni modo lapidilo tutta la munana; nta fatto mortre così lo struniere, come colui chi è natto del passa, quando avva luntgimininto il Nome.

17 Partinente, chi avrà percona a mi alcuna persona, del tutto sia fatto morito. 10 E chi avrà percoma alcuna buttia a morte, paghila animale per animale. 19 E quando alcuno avrà fatta alcuna

ludone corporate al que pressimo, fac-ciaglisi il simigliante di ciò ch' sgll avrà fatio.

90 Rottura par rottura, occhio par oc-chio, dente per dente? Incringlisi tal lo-tiono corpurale, quale agli avvi futta ad il 13 In quest' anno del Giubbilos, situral altraj.

2) Chi avrà percana a morte una la-stia, paginila, ma chi avrà perconn un

momo e marte, sia fatto mortro.

El Abbasie una ettema regione, cia il forestiera, come colui ch' è matio del passe, perciucché to cone il Signore Id-

die ventre Si E Most parit a' fighueli d' Levele. ed can treater quel hutterministers fug del campo, e le lapidarene cun giutre. Il i fighiach d' l'aracle fecure come il flighere aven cumpodate a Monà.

#### L'ampi estration e il Giobbilim.

dò anone a Mash nald'Israelo e di'Israelo entreta nel penne ele bö erre i euci ripeal, per d Hypnory. THE ARE ADDRESS OF THE PARTY. e aderses san nami ama rundita. so esert riposo di lle-mors fishisto al Si-4

gnore, non cominare or acce il tras compa,

e non poter in tun vigna.

à Non mistere ciò che earà nato da si stomo da' granelli caduti nella sua risol-ta; e non vendemmiar le uve delle vigna che tu non avrai potata; na quell' cono

che su non avent potata; un quett anno auno di riposo per la form.

4 ll cui che suru produtto udl' anno del Subato della terra serà per mangiario, a te, e al tuo arroo, e alla tua arroya, e al tuo marcunario, e al tuo avvantificcio, i quali dimoraranno appromo di te, 7 ll alle tue beste demostiche, e alla fute che seronno nel tuo pune, als tutta la mudita di quali anno met mangiani.

la rendita di quell'anno per mangiare. il Contati esiandio aette settimane di

anni, wite volte artir anni, in manista chi il tempo delle artir artimane di anni il un le sperse di quarantanova anni. 8 R nei ostituno mam, nei decimo gassi

dol more, fo pomore un roso di trembo, fate pamer la trumba per tutto il vuitto

nem nel gorno de purgaments. 10 E santificate l'anno campantation, e bundite franchina nel paser, a tuiti i suoi abitanti, siavi quello il Giubbileo, e ellera morni cinerno di voi nella con

pomenione, e alla mis famigha. 11 Quest e il Giubblico calebratelo agni cinquentenmo anno non seminate in l'anno met usto de et etemo, e non vendemanate le regne che non arranco statu potate

12 Perciocché quallo è il Glubbileo ; ainvi

14 E quando tu farai qualche vendita al tuo prossimo, ovvero qualche compera, niun di voi rapisca il bene del suo fratello.

15 Compera dal tuo prossimo a ragione degli anni scorsi dopo il Giubbileo; ed egli facciati la vendita a ragione degli

anni della rendita.

16 Secondo che vi saranno più o meno anni, accresci o scema il prezzo di ciò che tu compererai da lui; conciossiachè egli ti venda un certo numero di rendite.

17 E niun di voi rapisca il ben del suo prossimo; anzi abbi timore dell' Iddio tuo; perciocchè io sono il Signore Iddio vostro.

18 Ed eseguite i miei statuti, e osservate le mie leggi, e mettetele in opera; e

voi abiterete nel paese in sicurtà.

19 E la terra produrrà i suoi frutti, e voi ne mangerete a sazietà, e abiterete in essa in sicurtà.

20 Che se pur dite: Che mangeremo l'anno settimo b, se non seminiamo, e non

ricogliamo le nostre rendite?

21 Io comanderò alla mia benedizione che venga sopra voi l'anno sesto, e quell' anno produrrà frutto per tre anni

22 E nell' anno ottavo voi seminerete, e mangerete del vecchio di quella ricolta fino all' anno nono; voi mangerete del vecchio, finche venga la ricolta di quell' anno.

## Riscatto delle terre e degli schiavi.

23 Or non vendansi le terre assolutamente: conciossiache la terra sia mia; perciocchè voi siete forestieri, e fittaiuoli appresso di me. 24 Perciò, date luogo di riscatto delle

terre in tutto il paese della vostra pos-

sessione.

25 Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.

26 Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo

riscatto;

27 Allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri

nella sua possessione.

28 Ma, s' egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch' egli avrà venduto in man di colui che l' avrà comperato, fino all' anno del Giubbileo; e nel Giubbileo escane | serva, che hanno ad esser tuoi in proprio,

il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.

29 E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all' anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del

suo riscatto un anno intiero.

30 Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata, resterà assolutamente in proprio a colui che l'avrà comperata, e a' suoi d'età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubbileo.

31 Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse,

ed escane il comperatore nel Giubbileo. 32 Ma, quant' è alle città de' Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor

possessione.

33 E colui de' Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubbileo; perciocchè le case delle città de' Leviti sono la lor possessione nel mezzo de' figliuoli d' Israele.

34 Ma non vendansi i campi de' con-

torni delle lor città; perciocchè sono loro

una possessione perpetua.

35 El quando il tuo fratello sarà impoverito, e le sue facoltà saranno scadute appresso di te, porgigli la mano<sup>d</sup>; forestiere o avveniticcio ch' egli si sia; accioc-

chè possa vivere appresso di te. 36 Non prender da lui usura nè pro-fitto; e abbi timore dell' Iddio tuo, e fa che il tuo fratello possa vivere appresso di

37 Non dargli i tuoi danari ad usura, nè

la tua vittuaglia a profitto.

38 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere vostro Iddio.

39 E quando il tuo fratello sarà impoverito appresso di te, e si sarà venduto a te, non adoperarlo in servitù da schiavo.

40 Stia appresso di te a guisa di mercenario o di avveniticcio; serva appresso di te fino all' anno del Giubbileo.

41 E allora egli si partirà d'appresso a te, insieme co' suoi figliuoli, e se ne ritornerà alla sua famiglia; e rientrerà

nella possessione de' suoi padri.

42 Perciocchè essi sono miei servitori, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto 3 e però non sieno venduti nella maniera degli schiavi...

43 Non signoreggiarlo con asprezza!;

anzi abbi timore dell' Iddio tuo.

44 Ma, quant' è al tuo servo, e alla tua

c Rut. 2. 20; 4. 1–11. L f Ef. 6. 9. <sup>b</sup> Mat. 6, 25—31. c Rom. 6, 22, 1 Cor. 7, 23. 4 Ger. 23. 6. d Sal. 41. 1. Prov. 14. 31. 1 Giov. 3. 17.

compera servi e serve, d' infra le genti i

che saranno intorno a te.

45 Anche ne potrete comperar de' fi-gliuoli degli avveniticci che dimoreranno con voi; e delle lor famiglie che saranno appresso di voi, le quali essi avranno generate nel vostro paese; e quelli saranno

vostri in proprio.

46 E tali potrete possedere, e lasciare
a' vostri figliuoli dopo voi in proprietà
ereditaria; e anche servirvi di loro in perpetuo; ma, quant' è a' vostri fratelli, figliuoli d' Israele, niuno di voi signoreggi

il suo fratello con asprezza. 47 E se il forestiere, o l'avveniticcio che sarà appresso di te, acquista delle facoltà, e il tuo fratello impoverisce appresso a lui, e si vende al forestiere, o all'avveniticcio che sarà appresso di te, o a qualcuno di stirpe di nazione stra-

niera;
48 Abbia egli podestà di riscatto, dopo

se la control de la control de suoi essersi venduto: riscattilo alcuno de' suoi

49 Riscattilo il suo zio, o il figliuol del suo zio, o alcun altro suo carnal parente, della sua famiglia; ovvero, riscattisi egli stesso, se ne trova il modo.

50 E faccia ragione col suo comperatore, dall' anno che gli si sarà venduto fino al-l' anno del Giubbileo, e vadano i danari della sua vendita per lo numero degli anni ch' egli avrà servito; stia con lui come a giornate di mercenario.

51 Se vi sono ancora molti anni fino al Giubbileo, restituisca a ragione di essi. de' danari della sua compera, per suo ri-

52 E se vi restano pochi anni fino all'anno del Giubbileo, faccia ragione con lui; e restituisca il prezzo del suo riscatto, secondo il numero degli anni che gli restano da servire.

53 Stia con lui a guisa di mercenario annuale; non signoreggilo con asprezza

nel tuo cospetto.

54 E se pur non è riscattato in alcuna di queste maniere, egli se 'ne uscirà l'anno del Giubbileo, insieme co' suoi figliuoli.

55 Conciossiachè i figliuoli d'Israele mi sieno servi; sono miei servi, avendoli io tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il Signore Iddio vostro.

#### Promesse e minaccie.

26 NON vi fate idoli, e non vi rizzate scultura, nè statua, e non mettete alcuna pietra effigiata nel vostro paese, per adorarla"; perciocche io sono il Signore Iddio vostro.

2 Osservate i miei Sabati; e riverite il mio Santuario. Io sono il Signore.

3 Se voi camminate ne' miei statuti, e

osservate i miei comandamenti, e li met-

tete in opera;
4 Io vi darò le vostre piogge nelle loro stagioni, e la terra produrra la sua rendita, e gli alberi della campagna produrranno i lor frutti.

5 E la trebbiatura vi giugnera infino alla vendemmia, e la vendemmia giu-gnera infino alla sementa; e voi man-gerete il vostro pane a sazietà, e abiterete

nel vostro paese in sicurtà.

6 E io farò che vi sarà pace nel paese, e voi vi coricherete, e non vi sarà chi ri spaventi; e farò venir meno le bestie nocive nel paese, e la spada non passerà per lo vostro paese.

7 E voi perseguirete i vostri nemici, ed essi caderanno per la spada davanti a voi.

8 E cinque di voi ne perseguiranno cento, e cento ne perseguiranno diecimila: e i vostri nemici caderanno per la spada davanti a voi.

9 E io mi volgerò verso voi, e vi farò crescere e moltiplicare; e stabilirò il mio

patto con voi.

10 E voi mangerete del vecchio, serbato

per molto tempo; e trarrete fuori il vecchio, per dar luogo al nuovo.

11 E io farò che il mio Tabernacolo starà nel mezzo di voi; e l'anima mia

non vi sdegnerà. 12 E camminerò nel mezzo di voi, e vi

saro Dio, e voi mi sarete popolo b.

13 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese degli Egizj, acciocche non foste loro servi; e ho spezzate le sbarre del vostro giogo, e vi ho fatti camminare a capo erto.

14 Ma, se voi non mi ubbidite, e non mettete in opera tutti questi comanda-

menti;

15 E se sprezzate i miei statuti, e se l'anima vostra sdegna le mie leggi, per non eseguire tutti i miei comandamenti,

per annullare il mio patto;

16 Io altresi vi farò queste cose: io manderò contr' a voi lo spavento, la tisichezza, e l'arsura, che vi consumeranno gli occhi, e vi tormenteranno l'anima; e voi seminerete indarno la vostra semenza; perciocchè i vostri nemici la mangeranno.

17 E io metterò la mia faccia contro a voi, e sarete sconfitti da' vostri nemici, e quelli che vi odieranno, vi signoreggeranno; e voi fuggirete, senza che alcuno

vi persegua<sup>c</sup>.

18 E se pur anche, dopo queste cose. voi non mi ubbidite, io continuero a castigarvi per i vostri peccati sette volte più.

19 E romperò l'alterezza della vostra forza; e faró che il vostro cielo sarà come di ferro, e la vostra terra come di rame.

20 E la vostra forza si consumerà in-

darno a: e la vostra terra non darà la sua rendita, nè gli alberi della campagna i lor frutti.

21 E se voi procedete meco con contrasto, e non volete ubbidirmi, io vi aggiugnerò sette cotanti di piaghe, secondo i

vostri peccati.

22 E manderò contro a voi le fiere della campagna, le quali vi orberanno di figliuoli, e diserteranno il vostro bestiame, e vi dipopoleranno, e le vostre strade saranno deserte.

23 E se pur anche per queste cose voi non vi ammendate inverso me, anzi pro-

cedete meco con contrasto;

24 Io altresi procederò con voi con contrasto, e vi percoterò anch' io sette volte

più, per i vostri peccati.
25 E farò venir contro a voi la spada, che farà la vendetta del patto; e voi vi ricovererete nelle vostre città; ma io manderò nel mezzo di voi la pestilenza, e sarete dati nelle mani de' nemici.

26 Quando io vi avrò rotto il sostentamento del pane, dieci donne coceranno il vostro pane in uno stesso forno, e vi renderanno il vostro pane a peso; e voi mange-

rete, e non vi sazierete.

27 E se per questo ancora non mi ubbidite, anzi procedete meco con contrasto;

28 Io ancora procederò con voi con ira e con contrasto; e io ancora vi castigherò sette volte più, per i vostri peccati.

29 E mangerete la carne de' vostri figliuoli, e la carne delle vostre figliuole.

30 E io disfarò i vostri alti luoghi, distruggerò i vostri idoli, e metterò i vostri corpi morti sopra le carogne de' vostri idoli; e l'anima mia vi avrà in abbominio.

31 E ridurrò le vostre città in desolazione, e diserterò i vostri santuari, e non

odorerò i vostri odori soavi.

32 E io stesso desolerò il paese; e i vostri nemici, che abiteranno in esso, ne

saranno stupefatti.

33 E. quant' è a voi, io vi disperderò fra le genti, e vi sarò dietro a spada tratta; e il vostro paese sarà deserto, e le vostre città desolate.

34 Allora la terra si compiacera ne' suoi Sabati, tutto il tempo ch' ella resterà deserta, e che voi sarete nel paese de vostri nemici; allora la terra si riposerà, e

si compiacerà ne' suoi Sabati.

35 Ella si riposerà tutto il tempo ch' ella starà deserta di ciò che non si sarà riposata ne' vostri Sabati, mentre voi sarete dimorati in essa.

36 E, quant' è a quelli che di voi saranno rimasti, io manderò loro un avvilimento di cuore ne' paesi de' lor nemici; talchè

eziandio il romor d'una fronde agitata li perseguiterà, e fuggiranno, come d'innanzi alla spada; e caderanno, senza che alcuno li persegua.

37 E traboccheranno l' uno sopra l'altro, come se fuggissero davanti alla spada. senza però che alcuno li perseguiti; e voi non potrete durar davanti a' vostri

38 E perirete fra le genti, e il paese

de' vostri nemici vi consumerà.

39 Ma, se pur que' di voi che saranno rimasti si struggono nel paese de' lor nemici, per le loro iniquità, e insieme per

quelle de' lor padri;

40 E confessano la loro iniquità c, e l'iniquità de' lor padri, ne' lor misfatti che ayranno commessi contro a me; ed anche in ciò che saranno proceduti meco con contrasto:

41 Onde io ancora sarò proceduto con loro con contrasto; e li avrò condotti nel paese de' lor nemici; se allora il lor cuore incirconciso si umilia, e se di buon grado riconoscono la loro iniquità:

42 lo ancora mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, e anche del mio patto con Isacco, e anche del mio patto con Abrahamo; mi ricorderò eziandio del paese.

43 Appresso adunque che la terra sarà stata disabitata di essi, e si sarà compiaciuta ne' suoi Sabati, mentre sarà stata desolata, essendone essi fuori; ed essi di buon grado avranno riconosciuta la loro iniquità, perciocchè avranno sprezzate le mie leggi, e l' anima loro avrà sdegnati i miei statuti;

44 E che nondimeno, mentre saranno stati nel paese de' lor nemici, io non gli avrò riprovati, e non gli avrò avuti in abbominio, per ridurli al niente, annullando il mio patto con loro; perciocchè io

sono il Signore Iddio loro;

45 Io mi ricorderò in favor loro del patto degli antichi loro, i quali io trassi fuor del paese di Egitto, nel cospetto delle genti, per essere loro Dio. Io sono il Signore.

46 Questi sono gli statuti, e le ordinazioni, e le leggi, le quali il Signore stabili fra se, e i figliuoli d' Israele, nel monte di

Sinai, per mano di Mosè.

## I voti e le decime.

27 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando alcuno avrà fatto qualche singolar voto<sup>#</sup>; quando egli avrà fatto voto di persone al Signore, sotto la tua estimazione;

3 L' estimazione che tu farai, d' un

<sup>\*</sup>Sal. 127. 1. \* 2 Re 6. 25—30. \*Prov. 23. 13. Os. 5. 15. 1 Giov. 1. 9. \*Rom. 2. 29. Col. \*\*
\*Rom. 11. 2, 23. / Giov. 1. 17. \*Num. 6. 2—21. Giud. 11. 30, 31, 39. 1 Sam. \* 113

maschio di età da vent' anni fino a sessant' anni, sia a cinquanta sicli d' argento, a siclo di Santuario.

4 E d'una femmina, sia la tua estima-

zione a trenta sicli.

5 E se è una persona di età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.

6 E se è una persona di età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d'argento per lo maschio, e a tre sicli d'argento per la femmina.

7 E se è una persona di età da sessant' anni in su, sia la tua estimazione a quindici sicli per lo maschio, e a dieci

sicli per la femmina.

8 E se colui che avrà fatto il voto sarà così povero, che non possa pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l'estimazione; facciala secondo la possibilità di colui che avrà fatto il voto.

9 E se il voto è di bestia della quale si offerisce offerta al Signore, tutto ciò ch' egli avrà di quella specie donato al Signore

sia sacro.

10 Non cambila, e non permutila, buona per cattiva, nè cattiva per buona; e se pur permuta quella bestia con un'altra, così la bestia votata, come la bestia messa in iscambio suo, saranno sacre.

Il E se il voto è di qualunque bestia immonda, della quale non si offerisce of-ferta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.

12 E facciane il Sacerdote l'estimazione secondo che sarà buona o cattiva; facciasene secondo l'estimazione, che tu, o Sacerdote, ne avrai fatta.

13 E se pure egli vuol riscattarla, sopraggiunga il quinto del prezzo di essa,

oltre alla tua estimazione.

14 E quando alcuno avrà consacrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzila il Sacerdote, secondo che sara buona o cattiva; resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto.

15 E se pur colui che avrà consacrata la sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo

di essa, e sia sua.

16 E se alcuno consacra al Signore de' campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragione della sementa di esso; la sementa d' un Homer d' orzo su estimata a cinquanta sicli di argento.

17 Se egli consacra il suo campo fin dall' anno del Giubbileo, stia fermo il

prezzo di esso, come tu l'avrai tassato. 18 Ma, se egli lo consacra dopo il Giubbileo, faccia il Sacerdote ragion de' danari col comperatore secondo gli anni che resteranno fino all' anno del Giubbileo, e secondo il numero di essi diffalchisi della tua estimazione.

19 E se colui che ha consacrato il campo, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto de' danari di

essa, e resti il campo suo. 20 Ma, se egli non riscatta il campo, e il campo è venduto ad un altro, non possa

più riscattarlo.

21 E quando il comperatore ne uscirà al Giubbileo, sia cosa sacra al Signore, come campo d'interdetto; appartenga esso in proprio al Sacerdote.

22 E se alcuno ha consacrato al Signore un campo da sè comperato, il qual non

sia de' campi della sua eredità ;

23 Faccia il Sacerdote ragione col com-peratore della somma della tua estimazione, secondo il tempo che vi sarà fino all' anno del Giubbileo; e dia colui in quello stesso giorno il prezzo da te posto; é cosa sacra al Signore.

24 Nell' anno del Giubbileo ritorni il campo a colui da chi esso l' ayrà comperato, a colui di cui sarà la proprietà del

terreno.

25 Or sia ogni tua estimazione a siclo di Santuario; sia il siclo di venti oboli.

26 Ma niuno consacri alcun primogenito di bestie, delle quali s' offeriscono i primogeniti al Signore; o vitello, o agnello, o capretto ch' egli sia, già appartiene al Signore.

27 Ma, se è degli animali immondi, nscattilo secondo la tua estimazione, e sopraggiungavi il quinto di essa; e se pur non è riscattato, vendasi secondo il

prezzo da te posto.

28 Ma niuna cosa consacrata per interdetto, che l' uomo abbia consacrata al Signore per interdetto, di tutto ciò ch' è suo, così degli uomini, come del bestiame, e de' campi della sua eredità, non si potrà vendere ne riscattare; ogni interdetto e

cosa santissima, appartenente al Signore. 29 Niuno interdetto, consacrato d' infra gli uomini, si possa riscattare; del tutto

sia fatto morire.

30 Tutte le decime eziandio della terra, così delle semenze della terra, come de frutti degli alberi, appartengono al Signore; son cosa sacra al Signore.

31 E se pure alcuno vuol riscattar delle sue decime, sopraggiunga il quinto al

prezzo di esse.

32 Parimente sia cosa sacra al Signore ogni decima di buoi, e di pecore, e di capre; ogni decimo animale di tutti quelli

che passano sotto la verga.

33 Non discernasi tra buono e cattivo; e non permutisi l'un con l'altro; e se pure alcuno permuta l' un con l' altro, quel decimo, e quell' altro messo in suo scambio, saranno cosa sacra; non si potranno riscattare.

34 Questi sono i comandamenti che il Signore diede a Mosè, nel monte di Sinai, per proporli a' figliuoli d' Israele.

# I NUMERI,

## QUARTO LIBRO DI MOSÈ.

Censimento degli Israeliti nel deserto di Sinai

IL Signore parlò ancora a Mosè, nel deserto di Sinai, nel Tabernacolo della convenenza, nel primo giorno del secondo mese, nell' anno secondo da che i figliuoli d'Israele furono usciti fuor del paese di Egitto, dicendo:

2 Levate la somma di tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, secondo le lor nazioni, e le famiglie de' padri loro, contando per nome, a testa a testa, ogni ma-

schio,

3 Di età da vent' anni in su, tutti coloro che possono andare alla guerra in Israele; annoverateli, tu, ed Aaronne, per le loro

4 E siavi con voi un uomo di ciascuna tribù, che sia capo della sua casa paterna.

5 E questi sono i nomi di coloro che saranno presenti con voi: Di Ruben, Elisur,

figliuolo di Sedeur; 6 Di Simeone, Selumiel, figliuolo di

Surisaddai

7 Di Giuda, Naasson, figliuolo di Amminadab ;

8 D' Issacar, Natanael, figliuolo di Suar; 9 Di Zabulon, Eliab, figliuolo di Helon;

10 De' figliuoli di Giuseppe: di Efraim, Elisama, figliuolo di Ammiud; di Manasse, Gamliel, figliuolo di Pedasur;

11 Di Beniamino, Abidan, figliuolo di

Ghidoni:

12 Di Dan, Ahiezer, figliuolo di Am-

misaddai:

13 Di Aser, Paghiel, figliuolo di Ocran; 14 Di Gad, Eliasaf, figliuolo di Deuel;

15 Di Neftali, Ahira, figliuolo di Enan. 16 Costoro erano quelli che si chiama-

vano alla raunanza, principali delle tribù loro paterne, e capi delle migliaia d' Israele.

17 Mosè adunque ed Aaronne presero seco questi uomini, ch' erano stati no-

minati per li nomi loro. 18 E, a' calendi del secondo mese, adunarono tutta la raunanza; e le genera-zioni de figliuoli d'Israele furono descritte per le lor nazioni, e per le famiglie loro paterne, contandoli per nome dall'età di vent' anni in su, a testa a testa.

19 Come il Signore avea comandato a Mosè, egli li annoverò nel deserto di

Sinai

20 E delle generazioni de' figliuoli di Ruben, primogenito d' Israele, per le lor i vent' anni in su;

nazioni e famiglie paterne, contati per nome, a testa a testa, d' infra tutti i maschi, dall' età di vent' anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra;

21 Gli annoverati della tribù di Ruben *furono* qua**rantasci**mila cinquecento.

22 Delle generazioni de' figliuoli di Simeone, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome, a testa a testa, d'infra tutti i maschi, dall'età di vent' anni in su, tutti quelli che potevano andare

alla guerra; 23 Gli annoverati della tribù di Simeone *furono* cinquantanovemila trecento.

24 Delle generazioni de' figliuoli di Gad, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni

25 Gli annoverati della tribù di Gad furono quarantacinquemila seicencinquan-

ta.

26 Delle generazioni de' figliuoli di Giuda, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent anni in su;

27 Gli annoverati della tribù di Giuda *furono* settantaquattromila seicento.

28 Delle generazioni de' figliuoli d' Issacar, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su ;

29 Gli annoverati della tribù d' Issacar *furono c*inq**uanta**quattromila quattrocen-

30 Delle generazioni de' figliuoli di Zabulon, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su ;

31 Gli annoverati della tribù di Zabulon furono cinquantasettemila quattrocento.

32 De' figliuoli di Giuseppe; delle generazioni de' figliuoli di Efraim, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'età di vent' anni in su;

33 Gli annoverati della tribù di Efraim

furono quarantamila cinquecento.

34 Delle generazioni de' figliuoli di Manasse, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall'

35 Gli annoverati della tribù di Manasse

furono trentaduemila dugento.

36 Delle generazioni de' figliuoli di Beniamino, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su;

37 Gli annoverati della tribù di Beniamino furono trentacinquemila quattro-

cento.

38 Delle generazioni de' figliuoli di Dan per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni

39 Gli annoverati della tribù di Dan

furono sessantaduemila settecento. 40 Delle generazioni de' figliuoli di Aser, per le lor nazioni, e famiglie paterne, contati per nome tutti quelli che potevano

andare alla guerra, dall' età di vent' anni

41 Gli annoverati della tribù di Aser furono quarantunmila cinquecento.

42 Delle generazioni de' figliuoli di Neftali, per le lor nazioni, e famiglie pa-terne, contati per nome tutti quelli che potevano andare alla guerra, dall' età di vent' anni in su;

43 Gli annoverati della tribù di Neftali *furono* cinquantatremila quattrocento.

44 Questi furono gli annoverati, i quali Mosé ed Aaronne annoverarono, insieme co' principali d' Israele, ch' erano dodici

uomini, uno per famiglia paterna.
45 Così, tutti gli annoverati d' infra i figliuoli d' Israele, per le lor famiglie paterne, dall' età di vent' anni in su, che

potevano andare alla guerra.

46 Furono seicentotremila cinquecencinquanta.

47 Ma i Leviti non furono annoverati fra loro secondo la lor tribù paterna

48 Perciocchè il Signore avea detto a

Mosè :

49 Sol non annoverar la tribù di Levi, e non levarne la somma per mezzo i fi-

gliuoli d'Israele.

50 Ma ordina i Leviti sopra il Tabernacolo della Testimonianza, e sopra tutti i suoi arredi; e sopra tutte le cose ad esso appartenenti; e portino essi il Tabernacolo e tutti i suoi arredi; e facciano i
servigi di esso, e accampinvisi attorno.
51 E quando il Tabernacolo si dipartirà,

mettanlo giù i Leviti; quando altresi si accampera, rizzinlo i Leviti; e se alcuno straniere vi si appressa, sia fatto morire.

52 Or accampinsi i figlinoli d' Israele, ciascuno nel suo quartiere, e ciascuno presso alla sua bandiera, per le loro schiere.

53 Ma accampinsi i Leviti intorno al Tabernacolo della Testimonianza; acciocchè non vi sia ira contro alla raunande' figliuoli d' Israele; e facciano i quarantamila cinquecento.

Leviti la funzione del Tabernacolo della Testimonianza.

54 E i figliuoli d' Israele fecero interamente come il Signore avea comandato.

Ordine degli accampamenti.

2 POI il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne, dicendo:

2 Accampinsi i figliuoli d' Israele, ciascuno presso alla sua bandiera, distinti per le insegne delle lor famiglie paterne; accampinsi dirincontro al Tabernacolo della convenenza, d'ogn' intorno.

3 E quelli che si accamperanno dalla parte anteriore, verso il Levante, sieno que' della bandiera del campo di Giuda, distinti per le loro schiere; e sia il lor capo Naasson, figliuolo di Amminadab. 4 La cui schiera, e gli annoverati, son

settantaquattromila seicento.

5 E quelli che si accamperanno presso a lui, sieno la tribù d' Issacar; e sia capo de' figliuoli d' Issacar Natanael, figliuolo di Suar.

6 La cui schiera, e gli annoverati, son cinquantaquattromila quattrocento.
7 E la tribù di Zabulon; e sia cape de' figliuoli di Zabulon Eliab, figliuolo di Helon.

8 La cui schiera, e gli annoverati, son

cinquantasettemila quattrocento.

9 Tutti gli annoverati del campo di Giuda son centottantaseimila quattrocento, distinti per le loro schiere. Questi si moveranno i primi.

10 Sia la bandiera del campo di Ruben, distinta per le sue schiere, verso il Mezzodi; e sia capo de' figliuoli di Ruben

Elisur, figliuolo di Sedeur.

11 La cui schiera, e gli annoverati, son

qua**rantas**eimila cinq**uece**nto.

12 E quelli che si accamperanno presso a lui sieno la tribù di Simeone; e sia capo de' figliuoli di Simeone Selumiel, figliuolo di Surisaddai.

13 La cui schiera, e gli annoverati, son

cinquantanovemila trecento.

14 E la tribu di Gad; e sia capo de' fi-gliuoli di Gad Eliasaf, figliuolo di Reuel.

15 La cui schiera, e gli annoverati, son quarantacinquemila seicencinquanta.

16 Tutti gli annoverati del campo di Kuben son cencinquantunmila quattricencinquanta, distinti per le loro schiere. *Questi* movansi i secondi.

17 Poi movasi il Tabernacolo della convenenza, essendo l'oste de' Leviti nel mezzo degli altri campi; come sono accampati, così movansi, ciascuno nel suo ordine, secondo le lor bandiere.

18 Sia la bandiera del campo di Efraim, distinta per le sue schiere, verso il Ponen-te; e sia capo de' figliuoli di Efraim Elisama, figliuolo di Ammiud.

19 La cui schiera, e gli annoverati, son

20 E presso a lui si accampi la tribù di | e Itamar esercitarono il sacendozio nella Manasse; e sia capo de' figliuoli di Manasse Gamliel, figliuolo di Pedasur.

1 E il Signore parlò a Mosè, dicendo:

21 La cui schiera, e gli annoverati, son

trentaduemila dugento. 22 E la tribù di Beniamino; e sia capo de' figliuoli di Beniamino Abidan, figliuolo di Ghidoni

23 La cui schiera, e gli annoverati, son

trentacinquemila quattrocento.

24 Tutti gli annoverati del campo di Efraim son centottomila cento, distinti per le loro schiere. Questi movansi i terzi.

25 Sia la bandiera del campo di Dan, distinta per le sue schiere, verso il Settentrione; e sia capo de' figliuoli di Dan Ahiezer, figliuolo di Ammisaddai.

26 La cui schiera, e gli annoverati, son

sessantaduemila settecento.

27 E quelli che si accamperanno presso a lui sieno la tribù di Aser; e sia capo de' figliuoli di Aser Paghiel, figliuolo di Ocran.

28 La cui schiera, e gli annoverati, son

quarantunmila cinquecento.

29 E la tribù di Neftali; e sia capo de' figliuoli di Neftali Ahira, figliuolo di Enan.

30 La cui schiera, e gli annoverati, son

cinquantatremila quattrocento.

31 Tutti gli annoverati del campo di Dan, son cencinquantasettemila seicento. Questi si movano gli ultimi, distinti per le lor bandiere.

32 Questi sono gli annoverati d'infra i figliuoli d'Israele, per le lor famiglie paterne. Tutti gli annoverati de' campi, per le loro schiere, furono seicentotremila

cinquecencinquanta.

33 Ma i Leviti non furono annoverati
per mezzo i figliuoli d' Israele; secondo
che il Signore avea comandato a Mosè.

34 E i figliuoli d' Israele fecero intera-

mente come il Signore avea comandato a Mosè; così si accampavano distinti per le lor bandiere a, e così si movevano, cia-scuno secondo la sua nazione, e secondo la sua famiglia paterna.

#### Censimento dei Leviti.

OR queste sono le generazioni d' Aaronne e di Mosè, al tempo che il Signore parlò con Mosè, nel monte di Sinai.

2 E questi sono i nomi de' figliuoli d' Aaronne: Nadab il primogenito, e

Abihu, Eleazaro e Itamar

3 Questi sono i nomi de' figliuoli d' Aaronne, sacerdoti, i quali furono unti e

consacrati, per esercitare il sacerdozio. 4 Or Nadab ed Abihu morirono davanti al Signore, quando offersero fuoço strano nel cospetto del Signore, nel deserto di Sinai; e non ebbero figliuoli; ed Eleazaro | settemila cinquecento.

Censimento dei Leviti.

5 E il Signore parlò a Mosè, dicendo: 6 Fa appressar la tribù di Levi, e falla comparir davanti al Sacerdote Aaronne, acciocchè gli ministrino.

7 E facciano la fazione di esso, e la fazione di tutta la raunanza, davanti al Tabernacolo della convenenza, facendo i

servigi del Tabernacolo.

8 E abbiano in guardia tutti gli arredi del Tabernacolo della convenenza; e in somma facciano la fazione de figliuoli d' Israele, facendo i servigi del Tabernacolo.

9 Così da' i Leviti ad Aaronne, e a' suoi figliuoli; essi gli sono dati in dono d' in-fra i figliuoli d' Israele.

10 E costituisci Aaronne e i suoi fi-gliuoli, a far la fazione del lor sacerdozio; e se alcuno straniere vi si appressa, sia fatto morire.

11 Oltre a ciò, il Signore parlò a Mosè,

dicendo:

12 Ecco, io ho presi i Leviti d' infra i figlinoli d' Israele in luogo di tutti i primogeniti che aprono la matrice fra fi-gliuoli d' Israele; perciò i Leviti saranno miei.

13 Conciossiachè ogni primogenito sia mio; nel giorno che io percossi tutti i primogeniti nel paese di Egitto, io mi consacrai tutti i primogeniti d' Israele, così degli uomini, come degli animali; essi hanno ad esser miei<sup>c</sup>. Io sono il Signore.

14 Il Signore parlò ancora a Mosè, nel

deserto di Sinai, dicendo: 15 Annovera i figliuoli di Levi, per le lor famiglie paterne, e per le lor nazioni, annovera ogni maschio d' infra loro, dall' età d' un mese in sud.

16 E Mosè li annovero secondo il co-

mandamento del Signore, come gli era

stato imposto. 17 Or questi furono i figliuoli di Levi, secondo i lor nomi; Gherson, e Chehat. e Merari:

18 E questi sono i nomi de' figliuoli di Gherson, distinti per le lor nazioni; Libni

19 E i figliuoli di Chehat, distinti per le lor nazioni, furono Amram, e Ishar, e He-

bron, e Uzziel. 20 E i figliuoli di Merari, distinti per le lor nazioni, furono Mahali e Musi. Queste sono le nazioni de Leviti, distinte per le

lor famiglie paterne.
21 Di Gherson fu la nazione de' Libniti,
e la nazione de' Simeiti. Queste furono

le nazioni de' Ghersoniti.

22 De' quali gli annoverati, contati tutti i maschi dall' età d' un mese in su, furono 23 Le nazioni de' Ghersoniti furono dietro al Tabernacolo, verso il Ponente.

24 E il capo della famiglia paterna de' Ghersoniti fu Eliasaf, figliuolo di Lael.

25 E la fazione de' figliuoli di Gherson, nel Tabernacolo della convenenza, era il Tabernacolo e la Tenda, la Coverta di essa, e il Tappeto dell' entrata del Tabernacolo della convenenza;

26 E le cortine del Cortile, insieme col Tappeto dell' entrata del Cortile, d' intorno al Padiglione e all' Altare, e le sue

corde, per tutti i suoi servigi.

27 E di Chehat fu la nazione degli Amramiti, e la nazione degli Ishariti, e la nazione degli Hebroniti, e la nazione degli Uzzieliti. Queste sono le nazioni de' Chehatiti.

28 I quali, contati tutti i maschi, dall'età d'un mese in su, furono ottomila seicento, che facevano la fazione del

Santuario.

29 Le nazioni de' figliuoli di Chehat doveano accamparsi allato al Tabernacolo verso il Mezzodi.

30 E il capo delle famiglie paterne delle nazioni de Chehatiti fu Elisafan, figliuolo

d' Uzziel.

31 E la lor fazione era l'Arca, e la Tavola, e il Candelliere, e gli Altari, e i vasellamenti del Santuario, co' quali si faceva il ministerio, e la Cortina, e tutti i suoi servigi.

32 Ed Eleazaro, figliuolo del Sacerdote Aaronne, era Capo de' capi de' Leviti; essendo Sopraintendente di coloro che

facevano la fazione del Santuario.

33 Di Merari fu la nazione de' Mahaliti, e la nazione de' Musiti. Queste sono le nazioni de' Merariti.

34 De' quali gli annoverati, contati tutti i maschi dall' età d'un mese in su, furono

seimila dugento.

35 E il capo delle famiglie paterne delle nazioni de' Merariti fu Suriel, figliuolo di Abihail. Essi doveano accamparsi allato al Tabernacolo, verso il Settentrione.

36 E il carico della fazione de' figliuoli di Merari era le assi, e le sbarre, e le colonne, e i piedistalli del Tabernacolo, e tutti i suoi tali arredi, e tutti tali suoi servigi;

37 E le colonne del Cortile d'intorno, e i lor piedistalli, e i lor piuoli, e le lor

corde.

38 É quelli che doveano accamparsi davanti alla Tenda, verso il Levante, dalla parte anteriore del Tabernacolo della convenenza, verso l'Oriente, erano Mosè, e Aaronne, e i suoi figliuoli; i quali facevano la fazione del Santuario, in vece ed a nome de'figliuoli d'Israele; in maniera che, se alcuno straniere vi si appressava, dovea esser fatto morire.

39 Tutti gli annoverati d'infra i Le-'i, i quali Mosè ed Aaronne, per comandamento del Signore, annoverarono per le lor nazioni, cioè: tutti i maschi, dall' età d'un mese in su, furono ventiduemila.

## Riscatto dei primogeniti d'Israele.

40 Poi il Signore disse a Mosè: Annovera tutti i primogeniti maschi d'infra i figliuoli d'Israele, dall'età d'un mese in su; e leva la somma de'loro nomi.

41 E prendi per me, io sono il Signore, i Leviti, in luogo di tutti i primogeniti d'infra i figliuoli d'Israele; prendi parimente il bestiame de' Leviti, in luogo di tutti i primogeniti del bestiame de figliuoli d'Israele.

42 E Mosè annoverò tutti i primogeniti d'infra i figliuoli d'Israele, come il

Signore gli avea comandato.

43 E tutti i promogeniti maschi, secondo che furono annoverati, contati per nome, dall' età di un mese in su, furono ventiduemila dugensettantatre.

44 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

45 Prendi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti d'infra i figliuoli d'Israele; e il bestiame de' Leviti in luogo del bestiame di essi; e sieno i Leviti miei. Io sono il Signore.

46 E per lo riscatto di que' dugensettantatre, de' primogeniti de' figliuoli d'Israele, che son di avanzo sopra il nu-

mero de' Leviti:

47 Prendi cinque sicli per testa, a siclo

di Santuario, che è di venti oboli.

48 E da' ad Aaronne e a' suoi figliuoli, i danari del riscatto di coloro che son di avanzo fra' primogeniti.

49 Mosè adunque prese i danari del riscatto, da coloro ch' erano stati d' a-

vanzo de' riscattati per li Leviti.

50 Egli prese que' danari da' primogeniti de' figliuoli d' Israele, che furono milletrecensessantacinque sicli, a siclo di Santuario.

51 E Mosè diede i danari del riscatto ad Aaronne e a' suoi figliuoli, secondo il comandamento del Signore, come il Si-

gnore gli avea imposto.

## Funzioni dei Leviti.

4 IL Signore parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:

2 Levate la somma de' figliuoli di Chehat, d' infra i figliuoli di Levi, per le lor

nazioni e famiglie paterne;

3 Dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta; cioè: tutti quelli che possono entrare in ufficio, per far l' opera nel Tabernacolo della convenenza.

4 Questo è il servigio de' figliuoli di Chehat, nel Tabernacolo della convenenza,

nelle cose santissime.

5 Quando il campo si moverà, vengano Aaronne ed i suoi figliuoli, e pongan giù la Cortina che si tende davanti all'Arca, e copre l'Arca della Testimonianza.

6 Poi mettanvi sopra una coverta di pelli di tasso, estendano disopra un drappo tutto di violato; e mettano le stanghe all' Arca.

7 Poi stendano sopra la Tavola di presenza un drappo di violato; e mettano sopra essa i piattelli, e le scodelle, e le coppe, e i nappi da fare gli spargimenti; sia parimente sopra essa il pane continuo.

8 E stendano sopra quelle cose un drappo di scarlatto, e coprano quello con una coverta di pelli di tasso; poi mettano le

stanghe alla Tavola.

9 Poi prendano un drappo di violato, e copranne il Candelliere della lumiera, e le sue lampane, e i suoi smoccolatoi, e i suoi catinelli, e tutti i vaselli dell'olio di esso, co' quali si fanno i suoi servigi:

10 Poi mettano il Candelliere, con tutti i suoi strumenti, in una coverta di pelli di tasso; e mettanlo sopra un par di

stanghe.

11 Poi stendano un drappo di violato sopra l'Altare d'oro; e copranlo con una coverta di pelli di tasso; poi mettano le

stanghe all'Altare.

12 Poi prendano tutti gli arredi del servigio, co' quali si fa il servigio nel Santuario, e mettanli dentro un drappo di violato, e copranli con una coverta di pelli di tasso; e mettanli sopra un par di stanghe.

13 Poi tolgano le ceneri dall' Altare, e stendano sopra esso un drappo di scarlatto.

- 14 E mettano sopra essò tutti i suoi strumenti, co' quali si fa il servigio sopra esso, le cazze, le forcelle, le palette, i bacini, e tutti gli altri strumenti dell' Altare; e stendanvi sopra una coverta di pelli di tasso; poi mettano le stanghe all' Altare.
- 15 E, dopo che Aaronne c i suoi figliuoli avranno finito di coprire il Santuario, e tutti gli arredi di esso, quando il campo si moverà; vengano i figliuoli di Chehat, per portar quelle cose; e non tocchino il Santuario, chè non muoiano. Queste son le cose che i figliuoli di Chehat devono portare, del Tabernacolo della convenenza.
- 16 E abbia Eleazaro, figliuolo del Sacerdote Aaronne, il carico dell' olio della lumiera, e del profumo aromatico, e dell'offerta continua, e dell'olio dell'Unzione; oltre alla sopraintendenza sopra tutto il Tabernacolo, e tutto ciò ch' è in esso, per lo Santuario, e per li suoi arredi.

17 Poi il Signore parlò a Mosè e ad

Aaronne, dicendo:

18 Non fate si che la tribù delle famiglie de' Cheltatiti sia sterminata d'infra i Leviti.

19 Anzi fate loro questo, acciocche vi- colo della vano, e non muoiano, quando si accotendenza e steranno alle cose santissime: Vengano Aaronne.

Aaronne e i suoi figliuoli, e disponganli, ciascuno al suo servigio, e a ciò ch' egli ha da portare.

20 Ma non vengano per riguardare, quando si copriranno le cose sante, che

non muoiano.

21 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

22 Leva parimente la somma de' figliuoli di Gherson, per le lor famiglie paterne e nazioni

23 Annoverali, dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta, cioè: tutti quelli che possono entrare in esercizio di ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza.

24 Questo è il servigio delle famiglie de Ghersoniti, in ministrare e in portare:

25 Portino i teli della Tenda, e il Tabernacolo della convenenza; la sua Coverta, e la Coverta di pelli di tasso che è disopra, e il Tappeto dell' entrata del Tabernacolo della convenenza:

Tabernacolo della convenenza; 26 E le Cortine del Cortile, e il Tappeto dell' entrata della porta del Cortile, il quale è intorno al Tabernacolo e all' Altare; e le corde di quelle, e tutti gli arredi per lor servigio. E servano essi in tutto ciò che si deve fare intorno a quelle cose

27 Tutto il servigio de' figliuoli di Gherson, in tutto ciò che devono portare, e in tutti i servigi che devono fare, sia secondo l' ordine di Aaronne e de' suoi figliuoli; e voi darete loro il carico di tutto ciò che dovranno portare.

28 Questo è il servigio delle famiglie de' figliuoli di Gherson, nel Tabernacolo della convenenza; e la fazion loro sarà sotto la sopraintendenza d'Itamar, figliuolo del Sacerdote Aaronne.

29 Annovera eziandio i figliuoli di Merari, per le lor nazioni e famiglie pa-

terne.

30 Annoverali, dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta, ciòè: tutti quelli che possono entrare nel servigio del Tabernacolo della convenenza.

31 E questo sia ciò che devono portare per lor fazione, insieme con tutto il servigio che dovranno fare nel Tabernacolo della convenenza, cioè: le assi del Tabernacolo, e le sue sbarre, e le sue colonne, e i suoi piedistalli.

32 E le colonne del Cortile d'intorno, e i lor piedistalli, e i lor piuoli, e le lor corde, insieme con tutti i loro arredi, per tutti i lor servigi; e consegnate loro per nome gli arredi che dovranno portare per

lor fazione.

33 Questo è il servigio delle famiglie de' figliuoli di Merari; oltre a tutto il servigio che hanno da fare nel Tabernacolo della convenenza, sotto la sopraintendenza d'Itamar, figliuolo del Sacerdote Aaronne.

34 Mosè adunque, ed Aaronne, e i principali della raunanza, annoverarono i figliuoli di Chehat, per le lor nazioni e

famiglie paterne;
35 Dall' età, di trent' anni in su, fino a cinquanta, cioè: tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Taber-

nacolo della convenenza.

36 E gli annoverati d' infra loro, distinti per le lor nazioni, furono duemila

settecencinquanta.

37 Questi sono gli annoverati delle nazioni de' Chehatiti; ch' erano tutti quelli che servivano nel Tabernacolo della convenenza, i quali Mosè ed Aaronne annoverarono, per comandamento del Signore, dato per man di Mosè. 38 E gli annoverati d'infra i figliuoli

di Gherson, distinti per le lor nazioni e

famiglie paterne;
39 Dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta; ch' crano tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenen-ZA:

40 Gli annoverati, dico, d' infra loro, distinti per le lor nazioni e famiglie paterne, furono duemila seicentrenta

41 Questi sono gli annoverati delle nazioni de' figliuoli di Gherson; ch' erano tutti quelli che servivano nel Tabernacolo della convenenza; i quali Mosè, ed Aaronne annoverarono, per comandamento del Signore.

42 E gli annoverati delle nazioni de' figliuoli di Merari, distinti per le lor na-

zioni e famiglie paterne;

43 Dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta, cioè: tutti quelli che potevano entrare in ufficio, per servire nel Tabernacolo della convenenza;

44 Gli annoverati, dico, d' infra loro, distinti per le lor nazioni, furono tremila

dugento.

45 Questi sono gli annoverati delle nazioni de' figliuoli di Merari; i quali Mosè ed Aaronne annoverarono, per comandamento del Signore, dato per man di Mosè.

46 Tutti gli annoverati, i quali Mosè, ed Aaronne, e i principali d' Israele, annoverarono, d'infra i Leviti, distinti per le lor nazioni e famiglie paterne;

47 Dall' età di trent' anni in su, fino a cinquanta, cioè: tutti quelli che potevano entrare in servigio, così per servire, come per portare, nel Tabernacolo della convenenza;

48 Gli annoverati, dico, d'infra loro,

furono ottomila cinquecentottanta.

49 Essi gli annoverarono per comandamento del Signore, dato per man di Mosè, ciascuno secondo che dovea servire o portare; e gli annoverati da loro furono quelli che il Signore avea comandati a Mosè.

## I contaminati messi fuori del campo.

POI il Signore parlò a Mosè, dicendo: 2 Comanda a' figliuoli d' Israele che mandino fuor del campo ogni lebbroso, e ogni uomo che ha la colagione, e ogni uomo immondo per un morto.

3 Mandateli fuori, così maschi, come femmine; mandateli fuor del campo; acciocche non contaminino il campo loro,

nel mezzo del quale io abito.

4 E i figliuoli d'Israele fecero così, e mandarono coloro fuor del campo. Come il Signore avea detto a Mosè, così fecero i figliuoli d' Israele.

## Restituzione della roba male acquistata.

5 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

6 Parla a' figliuoli d' Israele, e di loro: Quando un uomo o una donna ayrà fatto alcuno de' peccati degli uomini, commettendo misfatto contro al Signore; quella cotal persona è colpevole.

7 Se confessa il suo peccato che avra commesso, restituisca il capitale di ciò intorno a che avrà misfatto; e vi sopraggiunga il quinto, e dialo a colui con-

tro a cui avrà misfatto.

8 Ese colui non ha alcun prossimo parente, che abbia ragione di ricoverar ciò che fu suo, per restituirgli ciò in che il misfatto sarà stato commesso; venendosi ciò a restituire, appartenga al Signore, cioè al sacerdote, oltre al montone de purgamenti, col quale il sacerdote farà purgamento per lui

9 Parimente sia del sacerdote ogni offerta elevata di tutte le cose consacrate da' figliuoli d' Israele, le quali essi gu

presenteranno.

10 E le cose consacrate da chi che sia sieno del sacerdote; sia suo ciò che qualunque persona gli avrà dato.

#### Leggo vulla gelosia.

11 Oltre a ciò, il Signore parlò a Mosè, dicendo:

12 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando la moglie di alcuno si sara sviata, e avrà commesso misfatto contro a lui;

13 É alcuno sarà giaciuto carnalmente con lei, di nascosto dal marito; ed ella si sarà celatamente contaminata, senza che vi sia alcun testimonio contro a lei, ne che sia stata colta in sul fatto;

14 Se lo spirito della gelosia entra nel marito, sì ch' egli sia geloso della sua moglie, essendosi ella contaminata; ovvero anche, se lo spirito della gelosía entra in lui, si che sia geloso della sua moglie, non essendosi ella contaminata;

15 Meni quell' uomo la sua moglie al sacerdote, e presenti per lei l' offerta di essa, che sarà la decima parte di un Efa

di farina d' orzo; non ispandavi sopra i minata; anzi è pura, ella non avrà male olio, e non mettavi sopra incenso; perciocchè è offerta di gelosse, oblazione di rammemorazione, che riduce a memoria iniquità.

16 E faccia il sacerdote appressar quella donna, e facciala stare in piè nel cospetto

del Signore.

17 Poi prenda il sacerdote dell' acqua santa in un vasello di terra; prenda eziandío della polvere che sarà sopra il suolo del Tabernacolo, e mettala in quell'acqua.

18 E facendo star quella donna in piè davanti al Signore, scoprale il sacerdote la testa, e mettale in su le palme delle offerta della rammemorazione, che è l'offerta delle gelegie; e abbia il Sacerdote in mano quell' acqua amara che reca maledizione.

19 E faccia il sacerdote giurar quella donna, e dicale: Se niun uomo é giaciuto teco, e se tu non ti sei sviata per contaminazione, ricevendo un altro in luogo del tuo marito ; quest' acqua amara, ; che reca maledizione, non facciati alcun-

20 Ma, se tu ti sei syinta, ricevendo un altro in luogo del tuo marito, e ti sei contaminata, e altri che il tuo marito è giaciuto teco carnalmente;

21 (Allora faccia il sacerdote giurar la donna, con giuramento di esecrazione, e dicale): Il Signore ti metta in maledizione ed esecrazione, nel mezzo del tuo popolo, facendoti cader la coscia, e gonfiare il ventre.

22 Ed entriti nell' interiora quest' acqua che reca maledizione, per farti gon-fiare il ventre, e cader la coscia. E la donna dica: Amen, Amen.

23 Poi scriva il sacerdote queste maledizioni in un cartello, e le cancelli con

quell' acqua amara.

24 E dia a bere alla donna quell' acqua amara, che reca maledizione, si che quell' acqua che reca maledizione entri in lei, per acqua amara.

25 Or prenda il sacerdote di man di quella donna l'offerta delle gelosie; e dimenila davanti al Signore; e poi offe-

riscala sopra l' Altare.

26 Prenda eziandio una menata di quell'offerta, per la sua ricordanza, e brucila sopra l'Altare; e poi dia a bere quell'ac-qua alla donna. qua alla donna.

27 E quando egli gliela avrà data a bere, avverrà che, se ella si è contaminata, e ha commesso misfatto contro al suo mari rito, quando l' acqua che reca maledizione sarà entrata in lei, per acqua amara, il ventre le gonfierà, e la coscia le caderà; e quella donna sarà in esecrazione in mezzo del suo popolo.

28 Ma, se quella donna non si è conta-

alcuno, e potrà portar figliuoli.
29 Questa è la legge delle gelosie, quando la moglie di alcuno si sarà sviata, ricevendo un altro in luogo del suo marito.

e si sarà contaminata.

30 Ovvero, quando lo spirito della gelosia sarà entrato nel marito, ed egli sarà geloso della sua moglie; facciala comparire davanti al Signore, e facciale il Sacerdote tutto quello ch' è ordinato per questa legge.

31 E sia il marito esente di colpa ma

porti la donna la sua iniquità.

### Legge and Nazireato.

6 IL Signore parlò, oltre a ciò, a Mosè, dicendo:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando alcuno, uomo o donna, avrafatto singolar voto di Nazireo, per farsi Nazireo al Signore<sup>a</sup>;

3'Astengasi da vino e da cervogiab; non beva alcantaceto, nè di vino, nè di cervogia; nè alcun liquor d' uva; e non man-

gi alcuna uva, nè fresca nè secca.

4 Tutto il tempo del suo Nazireato nonmangi cosa niuna prodotta da vite che fa.

vino; non pure acini ne flocini.
5 Tutto il tempo del voto del suo Nazireato non passi il rasoio sopra il suocapo; sia santo, finchè sia compiuto il tempo per lo quale egli si è votato Nazireo al Signere; lasciando crescer la chioma de capelli del suo capo.

6 Non yada, in tutto il tempo per lo quale egli si sarà votato Nazireo al Signore, in alcun luogo ove sia un morto.

7 Non contaminisi per suo padre, ne per sua madre, nè per suo fratello, nè per sua sorella, quando alcuno di loro sarà morto; perciocchè il Nazireato dell' Iddio suo è sopra il suo capo.

8 Sia santo al Signore, tutto il tempo

del suo Nazireato.

9 E se alcuno muore appresso di lui di subito improvvise, egli ha contaminato il capo del suo Nazireato; perciò radasi ilcapo al giorno della sua purificazione; radaselo al settimo giorno.

10 E nell' ottavo giorno porti al sacerdote all' entrata del Tabernacolo della convenenza, due tortole o due pippioni.

11 E sacrifichine il sacerdote uno per lo peccato, e uno per olocausto, e faccia-purgamento per lui, di ciò ch' egli avra peccato intorno al morto, e in quel giorno stesso santifichi il suo capo:

19 E consacri al Signore i giorni del suo-Nazireato; e adduca un agnello di un anno per la colpa; e sieno i giorni precedenti tenuti per nulla; conciossiache il suo Nazireato sia stato contaminato.

13 Or questa è la legge intorno al

Nazireo: Nel giorno che il tempo del suo Nazireato sarà compiuto, portilo all'entrata del Tabernacolo della conve-

14 E offerisca la sua offerta al Signore; cioè: un agnello di un anno, senza difetto, per olocausto; e un' agnella di un anno, senza difetto, per lo peccato; e un montone senza difetto, per sacrificio da render grazie;

15 E un paniere di focacce di fior di farina, azzime, intrise con olio; e di schiacciate azzime, unte con olio; insieme: con l'offerte di panatica, e da spandère

di que' sacrificii.

16 E offerisca il sacerdote quelle cose nel cospetto del Signore; e sacrifichi il sa-rificio per lo peccato, e l'olocausto di esso.

17 Poi offerisca quel montone al Signore, per sacrificio da render grazie, insieme con quel paniere di azzimi; offerisca ancora il sacerdote l'offerta di panatica, e l'offerta da spandere di **esso.** 

18 E facciasi il Nazireo radere il capo del suo Nazireato all' entrata del Tabernacolo della convenenza; e prenda i capelli del suo Nazireato, e mettali in sul fuoco, che sarà sotto il sacrificio da ren-

der grazie.
19 Poi prenda il secerdote una spalla di quel montone cotta; e una focaccia azzima di quel paniere, e una schiacciata azzima; e mettale in su le palme delle mani del Nazireo, dopo ch' egli avrà fatto:

radere il suo Nazireato.

20 E dimeni il sacerdote quelle cose per offerta dimenata davanti al Signore; sono cosa sacra, appartenente al sacerdote, siccome ancora il petto dell' offerta dimenata, e la spalla dell' offerta elevata. Dopo questo, il Nazireo potrà ber

21 Questa è la legge del Nazireo che avrà votata la sua offerta al Signore per lo suo Nazireato; oltre a quello ch' eglipotrà fornir di più secondo la sua fa-coltà; faccia secondo il voto ch' egli avrà fatto, oltre alla legge del suo Nazireato.

, Formola di benedizione.

22 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

23 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli, dicendo: Benedite i figliuoli d' Israele in questa maniera, dicendo loro:

24 Il Signore ti benedica e ti guardi a.

25 Il Signore faccia risplendere la sua faccia verso te, e ti sia propizio. 26 Alzi il Signore la sua faccia verso

te, e ti stabilisca la pace.

27 E mettano il mio Nome sopra i figliuoli d' Israele; e io li benedirò.

Offerte dei capi delle tribù per la Dedicazione del Tapernacolo.

7 QR nel giorno che Mosè ebbe finito di rizzare il Tabernacolo, e l' ebbe unto e consacrato, con tutti i suoi arredi; e l'Altare, con tutti i suoi stru-

2 I principali d' Israele, capi delle case loro paterne, i quali eremo i principali delle tribu, ed erano stati sopra le rassegne del popolo, fecero un' offerta.

3 E l'addussero davanti al Signore, cioè: sei carri coperti e dodici buoi; un carro per due di que' principali, e un bue per uno; e offersero quelli davanti al Tabernacolo.

4 E il Signore parlò a Mosè, dicendo: 5 Prendili da loro, e sieno impiegati ne servigi del Tabernacolo della convenenza, e dalli a' Leviti; acciocchè se

ne servano, ciascuno secondo il suo servigio.

6 Mosè adunque prese que' carri e que' buoi, e li diede a' Leviti.
7 A' figliuoli di Gherson diede due di que' carri, e quattro di que' buoi, per ser-

virsene secondo il lor servigio. 8 E a figliuoli di Merari diede i quattro altri carri, e gli altri otto buoi, per servirsene secondo il lor servigio; sotto la sopraintendenza d'Itamar, figliuolo del

Sacerdote Aaronne.

9 Ma a' figliuoli di Chehat non ne diede; perciocche il servigio del Santuario era loro, imposto; essi aveano da

portare in su le spalle.

10 Oltre a ciò, que' principali fecero un' offerta per la Dedicazione dell' Altare, nel giorno ch' egli fu unto; e l' offersero davanti all' Altare.

11 E il Signore disse a Mosè: Di questi

capi uno per giorno offerisca la sua offerta, per la Dedicazione dell' Altare.

12 E colui che offerse la sua offerta il primo giorno, fu Naasson, figliuolo di Amminadab, della tribu di Giuda.

13 E la sua offerta fu un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli : un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per

offerta di panatica; ...
14 Un turibole d'oro, di dieci sicli, pien di profumo;

15 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per olocausto;

16 Un becco, per sacrificio per lo pec-

17 E per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l'offerta di Naasson, figliuolo di Amminadab.

18 Il secondo giorno, Natanael, figliuo

lo di Suar, capo d' Issacar, offerse la sua

offerta;

19 Che fu: Un piattel d'argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica;

20 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien

di profumo;

21 Un giovenco, un montone, un agnel-

lo di un anno, per olocausto;

22 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato;

23 É, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l'offerta di Natanael, figliuolo di Suar.

24 Il terzo giorno, Eliab, figliuolo di Helon, capo de' figliuoli di Zabulon, of-

ferse la sua offerta;

25 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli: un nappo di argento, di settanta aicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica:

26 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien

di profumo;

27 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per olocausto;

28 Un becco, per sacrificio per lo peccato:

29 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque hecchi, e cinque agnelli di un anno. Questa ju l'offerta di Eliab, figliuolo di Helon.

30 Il quarto giorno, Elisur, figliuolo di Sedeur, capo de' figliuoli di Ruben, of-

ferse la sua offerta;

31 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica;

32 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien

di profumo;

33 Un giovenco, un montone, un agnello

di un anno, per olocausto;

34 Un becco, per sacrificio per lo peccato:

35 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l'offerta di Elisur, figliuolo di Sedeur.

36 Il quinto giorno, Selumiel, figliuolo di Surisaddai, capo de figliuoli di Simeo-

ne, offerse la sua offerta;

37 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per offerta di pana-

38 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien di profumo:

39 Un giovenco, un montone, un agnello

di un anno, per olocausto; 40 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato:

41 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l'offerta di Selumiel, figliuolo di Surisaddai.

42 Il sesto giorno, Eliasaf, figliuolo di Deuel, capo de' figliuoli di Gad, efferse la

sua offerta;

43 Che fu: un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendus picni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica:

44 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien

di profumo: ...

45 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per olocausto;

46 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato:

47 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l'ofierta di Eliasaf, figliuolo di Deuel.

48 Il settimo giorno, Elisama, figliuolo di Ammiud, capo de' figliuoli di Efraim,

offerse la sua offerta;

49 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica;

50 Un turibolo d'oro, di dieci sieli, pien di profumo;

51 Un giovenco, un montone, un agnel-

lo di u**n anno, per olocausto** ; 52 Un becco, *per sacrificio per lo* pec-

cato:

53 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l'offerta di Elisama, figliuolo di Ammiud.

54 L' ottavo giorno, Gamliel, figliuolo di Pedasur, capo de' figliuoli di Manasse,

offerse la sua offerta;

55 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, steraperata con olio, per offerta di panatica;

56 Un turibolo d' oro, di dieci sieli, pien

di profumo;

57 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per olocausto;

58 Un becco, per sacrificio per lo pec-

59 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa fu l' offerta di Gamliel, figliuolo di Pe-

60 Il nono giorno, Abidan, figliuolo di Ghidoni, capo de' figliuoli di Beniami-

no, offerse la sua offerta

61 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di pana-

62 Un turibolo d' oro, di dieci sichi,

pien di **profum**o;

63 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per olocausto;

64 Un becco, per sacrificio per lo pec-

65 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. . Questa fu l'offerta di Abidan, figliuolo di Ghidoni.

66 Il decimo giorno, Ahiezer, figliuolo di Ammisaddai, capo de' figliuoli di Dan.

offerse la sua offerta;

67 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di pana-

68 Un turibolo d'oro, di dieci sicli, pien

di profumo;

69 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per ologausto; · · ·

70 Un becco, per sacrificio per lo pec-

71 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque bec chi, e cinque agnelli di un anno: Questa fu l'offerta di Ahiezer, figliuoto di Ammisaddai.

72 L' undecimo giorno, Paghiel, figliuolo di Ocran, capo de' figliuoli di Aser,

offerse la sua offerta:

73 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue piemi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica

74 Un turibolo d'oro, di dieciesichi, pion

di profumo;

75 Un giovenco, un montone, un agnello-

di un anno, per olocausto;

76 Un becco, per sacrificio per le pec-

77 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. Questa su l'offerta di Paghiel, tigliuolo di Ocran. così il suo gambo, come le sue bocce.

78 Il duodecimo giorno, Ahira, figliuolo di Enan, capo de'figliuoli di Neftali, of-

ferse la sua offerta;

79 Che fu: Un piattel di argento, di peso di centrenta sicli; un nappo di argento, di settanta sicli, a siclo di Santuario; amendue pieni di flor di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica

80 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien

di profumo;

81 Un giovenco, un montone, un agnello di un anno, per olocausto ;

82 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato:

83 E, per sacrificio da render grazie, un par di buoi, cinque montoni, cinque becchi, e cinque agnelli di un anno. fu l' offerta di Ahira, figliuolo di Enan.

84 Questa fu l'offerta della Dedicazione dell'Altare, nel giorno ch' esso fu unto, fatta da' Capi d' Israele, cioè : dodici piattelli di argento, dodici nappi di argento, dodici turiboli d' oro.

85 Ciascun piattello di argento era di peso di centrenta sicli, e ciascun nappo di settanta; tutto l'argento di que' vasellamenti era di duemila quattrocento sicli,

a siclo di Santuario. 86 Ciascuno di que' dodici turiboli d'oro, pieni di profumo, era di dieci sicli, a siclo di Santuario; tutto l'oro di que' tu-

riboli *era c*enventi *sicli*.

87 Tutti i buoi per olocausto erano dodici giovenchi; con dodici montoni, e dodici agnelli di un anno, e le loro offerte di panatica; ri erano anche dodici becchi, per sacrificio per lo peccato.

88 E tutti i buoi del sacrificio da render

grazie erano ventiduattro giovenchi; con sessanta montoni, sessanta becchi, e ses santa agnelli di un anno. Questa fu l'of-ferta della Dedicazione dell' Altare, dopo

che fu unto. 89 Or da indi innanzi, quando Mose entrava nel Tabernacolo della convenenza, per parlar col Signore, egli udiva la voce che parlava a lui, d' in sul Coperchio ch' era sopra l'Arca della Testimonianza,

di mezzo de' due Cherubini; ed egli parlava a lui.

## Modo di accendere le lampane.

IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Purla ad Aaronne, e digli: Quando tu accenderai le lampane, porgano le sette lampane il lume verso la parte anteriore del Candelliere.

3 E Aaronne fece così; e accese le lampane per maniera che porgevano il lume verso la parte anteriore del Candelliere come il Signore avea comandato a Mose.

4-Or tale: ora il lavoro del Candelliere: egli era tutto d' oro tirato al martello.

Mosè l'avea fatto secondo la forma che l il Signore gli avea mostrata.

## Consacrazione dei Leviti.

5 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo: 6 Prendi i Leviti d'infra i figliuoli d' I-

sraele, e purificali.

7 E fa loro così per purificarli: spruzzali d'acqua di purgamento<sup>a</sup>; e facciano passare il rasoio sopra tutta la lor carne, e lavino i lor vestimenti, e purifichinsi.

8 Poi prendano un giovenco con la sua offerta di panatica, che sia fior di farina, stemperata con olio; e tu piglia un altro

giovenco per sacrificio per lo peccato.
9 E fa appressare i Leviti davanti al Tabernacolo della convenenza, e aduna tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele.

10 E quando tu avrai fatti appressare i Leviti davanti al Signore, posino i figliuoli d' Israele le lor mani sopra i Leviti.

11 E presenti Aaronne i Leviti, davanti al Signore, per offerta dimenata da parte de' figliuoli d' Israele; e sieno per eser-citare il ministerio del Signore.

12 Poi posino i Leviti le lor mani sopra la testa di que' giovenchi; e tu sacrificane l'uno per sacrificio per lo peccate, e l'altro per olocausto, al Signore, per far purgamento per li Leviti.

13 E fa stare in piè i Leviti davanti ad Aaronne, e davanti a suoi figliuoli, e of-

feriscili per offerta al Signore. 14 E separa i Leviti d'infra i figliuoli

d' Israele, e sieno i Leviti miei.

15 E, dopo questo, vengano i per esercitare il ministerio nel l'abernacolo della convenenza. Così li purificherai, e li offerirai per offerta.

16 Conciossiache del tutto mi sieno appropriati d'infra i figliuoli d'Ispaele; io me li ho presi in luogo di tutti quelli che aprono la matrice, d'ogni primogenito di ciascuno de' figliuoli d'Israele.

17 Perciocche ogni primogenito de' figliuoli d' Israele così degli uomini, come delle bestie, è mio; io me li consacrai nel giorno che io percossi tutti i primogeniti nel paese di Egitto.

18 E ho presi i Leviti in luogo di tutti

i primogeniti de' figliuoli d' Israele.

19 E ho dati in dono ad Aaronne e a suoi figliuoli i Leviti, d'infra i figliuoli d' Israele, per fare il ministerio de' figliuoli d' Israele, nel Tabernacolo della convenenza: e per fare il purgamento de' fi-gliuoli d' Israele; acciocchè non vi sia piaga fra' figliuoli d' Israele, se talora si accostassero al Santuario.

20 E Mosè, ed Aaronne, e tutta la raunanza de' figlinoli d' Israele, fecero a' Leviti interamente come il Signore avea

comandato a Mosè, interno a loro.

21 E i Leviti si purificarono, e lavarono i lor vestimenti. E Aaronne li presentè per offerta davanti al Signore, e fece purgamento per loro, per purificarli.

22 E, dopo questo, i Leviti vennero per esercitare il lor ministerio nel Tabernacolo della convenenza, davanti ad Aaronne e a' suoi figliuoli. E si fece inverso i Leviti, come il Signore avea comandato a Mosè, intorno a loro. 23 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

24 Questo è quello che appartiene al carico de' Leviti: I Leviti, dall' età di venticinque anni in su, entrino in ufficio nel ministerio del Tabernacolo della convenenza

25 Ma, da cinquant' anni in su, ritraggansi dall' esercizio dell' ufficio, e non

servano più.

26 Ben potrà un tale servire a' suoi fra-telli nel Tabernacolo della convenenza, a far la lor fazione, ma non faccia più il servigio. Fa così a Leviti nelle lor fazioni.

La Pasqua celebrata nel deserto di Sinai.

9 IL Signore parlò ancora a Mosè, nel deserto di Sinai, nel primo mese dell' anno secondo dacchè i figliuoli d' Israele furono usciti del paese di Egitto, dicendo:

2 Facciano i figliuoli d' Israele la Pa-

squa, nella sua stagione d.

3 Fatela nella sua stagione, nel quartodecimo giorno di questo mese, fra' due vespri; fatela secondo tutti i suoi statuti, e secondo tutti i suoi ordini.

4 E Mosè parlò a' figliuoli d' Israele, ac-

ciocchè facessero la Pasqua.

5 Ed essi fecero la Pasqua nel quartodecimo giorno del primo mese, fra' due vespri, nel deserto di Sinai. I figliuoli d' Israele fecero interamente come il Signore avea comandato a Mosè.

6 Or vi furono alcuni uomini, i quali, essendo immondi per una persona morta, non poterono far la Pasqua in quel giorno ; laonde si presentarono davanti a Mosè e davanti ad Aaronne, in quel

giorno stesso.

7 E dissero loro: Noi siamo immondi per una persona morta; perchè saremmo noi divietati di offerir l'offerta al Signore nella sua stagione, fra' figliuoli d' Israele?

8 E Mosè disse loro: Statevene; e io udirò ciò che il Signore comanderà intorno a voi.

9 E il Signore parlò a Mosè, dicendo:

10 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo Quando alcun di voi, o delle vostre generazioni, sarà immondo per una persona morta, ovvero sarà in viaggio fon-

Num. 19. 9, 17, 18. Es. 13. 2, 12, 13, 15. Luca 2. 23. Es. 12. 1, esc. Num. 19. 11-16., Giov. 18. 28. Es. 12. 1, egc.

tano; non lasci però di far la Pasqua al j

· Signore.

11 Faccianla nel quartodecimo giorno del secondo mese", fra' due vespri; manginla con azzimi e con lattughe salvatiche

12 Non lascinne nulla di resto fino alla mattina; e non ne rompano osso alcuno b; faccianla secondo tutti gli statuti della

Pasqua.

13 Ma, se alcuno è netto, e non è in viaggio, e pur si rimane di far la Pasqua; sia una tal persona ricisa da' suoi popoli; porti quell'uomo il suo peccato; perciocchè non ha offerta nella sua stagione l' offerta del Signore.

14 E quando alcuno straniere, dimorando con voi, farà la Pasqua del Signore, facciala secondo gli statuti e gli ordini di essa: siavi un medesimo statuto fra voi. così per lo forestiere, come per colui che

è natio del paese.

## La nuvola e la colonna di fuoco.

15 Or nel giorno che il Tabernacolo fu rizzato, la nuvola coperse il Tabernacolo, di sopra il Padiglione della Testimonianza; e in su la sera era sopra il Tabernacolo in apparenza di fuoco, fino alla mattina.

16 Così era del continuo; la nuvola lo copriva di giorno; e di notte ri era

un' apparenza di fuoco.

17 E, secondo che la nuvola si alzava d' in sul Tabernacolo, i figliuoli d' Israele camminavano appresso; e dove la nuvola stanziava, quivi si accampavano i figliuoli d' Israele c.

18 Al comandamento del Signore i figliuoli d' Israele si movevano, e altresì al comandamento del Signore si accampavano; e stavano accampati tutto il tempo che la nuvola stanziava sopra il Taberna-

colo.

19 E quando la navola continuava a star per molti giorni in sul Tabernacolo, allora i figliuoli d' Israele attendevano alle fazioni del servigio del Signore, e non si partivano.

· 20 O fosse che la nuvola stesse pochi di in sul Tabernacolo, al comandamento del Signore si accampavano, e altresì al comandamento del Signore si movevano.

21 O fosse che la nuvola vi stesse dalla sera fino alla mattina, e poi si alzasse in su la mattina, essi si movevano; o fosse che, statavi un giorno ed una notte, poi si alzasse, essi parimente si movevano.

22 Per quanto tempo la nuvola continuava a stanziare in sul Tabernacolo, o fossero due di, o un mese, o un anno, tanto se ne stavano i figliuoli d' Israele ac-

campati, e non si movevano; poi, quando

la nuvola si alzava, si movevano.

23 Al comandamento del Signore si accampavano, e al comandamento del Signore si movevano; e al comandamento del Signore, dato per Mosè, attendevano alle fazioni del servigio del Signore.

## Le due trombe d'argento.

10 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Fatti due trombe di argento, di lavoro tirato al martello, e servitene per adunar la raunanza, e per far movere i campi.

3 E quando si sonerà con amendue, adunisi tutta la raunanza appresso di te all' entrata del Tabernacolo della convenenza

4 E quando si sonerà con una solamente, aduninsi appresso di te i principali, i capi

delle migliaia d' Israele.

5 E quando voi sonerete' con suono squillante, movansi i campi posti verso il

Levante.

6 E quando voi sonerete con suono squillante la seconda volta, movansi 1 campi posti verso il Mezzodi. Suonisi con suono squillante ogni volta che i campi dovranno moversi.

7 Ma, quando voi adumerete la raunanza, sonate, ma non con suono squillante.

18 E suonino i figliuoli di Aaronne, sacerdoti, con quelle trombe; e usatele per istatuto perpetuo, per le vostre generazioni d.

9 E quando nel vostro paese voi entrerete in battaglia contro al nemico che vi assalirà, allora sonate con le trombe, con suono squillante, ed e' sovverra di voi al Signore Iddio vostro; e sarete salvati

da' vostri nemici.

10 Parimente a' giorni delle vostre allegrezze, e nelle vostre feste solenni, e nelle vostre calendi, sonate con le trombe, offerendo i vostri olocausti, e i vostri sacrificii da render grazie; ed esse vi 88ranno per ricordanza nel cospetto dell' Iddio vostro. Io sono il Signore Iddio vostro.

#### Partenea dal Sinai.

11 Or nell' anno secondo, nel secondo mese, nel ventesimo giorno del mese, avvenne che la nuvola si alzò d'in sul Tabernacolo della Testimonianza.

12 E i figliuoli d' Israele si mossero, secondo l'ordine delle lor mosse, dal deserto di Sinai; e la nuvola stanziò nel

deserto di Paran.

13 Così si mossero la prima volta, secondo che il Signore avea comandato per Mosè.

14 E la bandiera del campo de figliuon

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Es. 13. 21; 40. 38. 1 Cor. 19 8. Eadra 3. 10. Neem. 12. 35. d Gios. 6. 4. **<sup>4</sup> 2 Cron. 30, 2, 15.** <sup>b</sup> Giov. 19. 36. 1 Cor. 19.1, 3. on. 15. 24. 2 Cron. 5. 12; 7. 6; 29. 26—29. . Num. 3. 2-31.

di Giuda si mosse la primiera, distinta | per le sue schiere; "essendo Nassson, figliuolo di Amminadab, capo dell' esercito de' figliuoli di Giuda;

15 E Natanael, figliuolo di Suar, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli d' Is-

16 Ed Ehab, figliuolo di Helon, capo dell' esercito della tribù de'figliuoli di Zabulon.

17 E, dopo che il Tabernacolo fu posto giù, i figliuoli di Gherson, e i figliuoli di Merari, si mossero, portando il Taberna-

18 Appresso si mosse la bandiera del campo di Ruben, distinta per le sue schiere; essendo Elisur, figliuolo di Sedeur, capo dell' esercito di Ruben;

19 E Selumiel, figliuolo di Surisaddai, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli

di Simeone:

20 Ed Eliasaf, figliuolo di Deuel, capo dell'esercito della tribu de' figliuoli di Gad.

21 Poi si mossero i Chehatiti, che portavano il Santuario; e mentre essi arrivavano, gli altri rizzavano il Tabernacolo.

22 Appresso si mosse la bandiera del campo de' figliuoli di Efraim, distinta per le sue schiere; essendo Elisama, fi-gliuolo di Ammiud, capo dell' esercito de figliuoli di Efraim;

23 E Gamliel, figliuolo di Pedasur, capo dell' esercito della tribù de' figliuoli di

Manasse:

24 E Abidan, figliuolo di Ghidoni, capo dell' esercito della tribà de figliuoli di Beniamino.

25 Appresso si mosse la bandiera del campo de' figliuoli di Dan, distinta per le sue schiere; facendo retroguardia a tutti i campi; essendo Altiezer, figliuolo di Ammisaddai, capo dell' esercito di

28 E Paghiel, figliuolo di Ocran, capo dell' esercito della tribu de' figliuoli di

27 E Ahira, figliuolo di Enan, capo dell' esercito della tribu de figliuoli di Neftali.

28 Queste erano le mosse de' figliuoli d' Israele, distinti per le loro schiere,

quando si movevano.

29 Or Mose disse a Hobab, figliuclo di Reuel, Madianita, suo suocero: Noi ci partiamo per andare al luogo del quale il Signore ha detto: Io vel darò; vieni con noi, e noi ti faremo del bene; conciossiachè il Signore abbia promesso del bene a Israele.

30 Ed egli gli disse: Io non vi andrò: anzi me ne andrò al mio paese, e al mio

parentado.

31 Ma Mosè gli disse: Deh! non la-

dove noi abbiamo da accamparci nel deserto, tu ci servirai di occhi.

32 E se tu vieni con noi, quando sarà avvenuto quel bene che il Signore ci vuol fare, noi ti faremo del benea

33 Così si partirono dal Monte del Signore; e fecero il cammino di tre giornate, andando l'Arca del Patto del Signore davanti a loro tre giornate, per investigar loro un luogo di riposo.

34 E quando si movevano dal luogo ove erano stati accampati, la muvola del Si-

gnore era sopra loro, di giorno.

35 E, quando l' Arca si moveva, Mosè diceva: Levati su, o Signore, e sieno dispersi i tuoi nemici; e quelli che ti odiano fuggiranno per la tua presenza.

36 E, quando ella si posava, diceva: O Signore, riconduci le decine delle miglia-

ia delle schiere d'Israele.

Mormorii a Tabera.—Il fuoco del Signore.

OR il popolo mostrò di lamentarsi agli oreochi del Signore, come per disagio sofferto. E il Signore l'udi, e l'ira sua si accese, e il fuoco del Signore si apprese fra esso, e consumò una delle estremità del campo.

2 E il popolo sclamò a Mosè. E Mosè pregò il Signore, e il fuoco fu ammor-

3 E fu posto nome a quel luogo Tabera!: perciocchè il fuoco del Signore si apprese quivi in essi.

Mormorii a Chibrot-taava—Le quaglie.

4 Or la turba della gente accogliticcia ch' era fra il popolo, si mosse a concupiscenza; e i figliuoli d' Israele anch' essi tornarono a piagnere, e dissero: Chi ci darà a mangiar della carne?

6 E' ci ricorda del pesce che noi mangiavamo in Egitto per nulla, de' cocomeri, de' poponi, de' porri, delle cipolle,

e degli agli.

6 Là dove ora l'anima nostra è arida: e non abbiam nulla; not non possiamo volger gli occhi sopra altro che sopra la

7 (Or la Manna era simile al seme di coriandolo; e il suo colore simile al color

delle perle.

8 E il popolo si spandeva, e la raccoglieva; poi la macinava con le macine, o la pestava nel mortajo; e la coceva in pentole, o ne facea delle focacce; e il sapore di essa era come il sapor di pastello oliato.

9 E, quando cadeva la rugiada in sul campo di notte, sopra essa cadea ancora

la Manna.)

10 E Mosè intese che il popolo piagneva per le sue famiglie, ciascuno all' entrata sciarci; perciocchè, conoscendo tu i luoghi | del suo padiglione. E l' ira del Signore

11 Ed egli disse al Signore: Perchè hai tu fatto questo male al tuo servitore? e perchè non ho io trovata grazia appo te, che tu mi abbi posto addosso il carico di

tutto questo popolo?

12 Ho io conceputo tutto questo popo-lo? I ho io generato, perche tu mi dica che io lo porti in seno, come il balio porta il fanciullo che poppa, nel paese che tu hai giurato a' padri loro? 13 Onde avrei io della carne, per darne

a tutto questo popolo? conciossiachè egli

mi pianga appresso, dicendo: Dacci a mangiar della carne. 14 lo solo non posso regger tutto questo popolo; perciocchè è troppo grave peso

15 E se pur tu mi vuoi fare in cotesta maniera, uccidimi, ti prego", se ho trovata grazia appo te; e non fare che io

vegga il mio male. 16 E il Signore disse a Mosè: Adunami settant' uomini degli Anziani d' Israele. i quali tu conosci, essendo essi Anziani del popolo, e suoi rettori; e menali al Tabernacolo della convenenza; e compariscano quivi teco.

17 E io scenderò, e parlerò quivi teco, e metterò da parte dello Spirito che è sopra te, e lo metterò sopra loro b; ed essi porteranno teco il carico del popolo, e tu

non lo porterai solo.

18 Or di' al popolo: Santificatevi per domani, e voi mangerete della carne; conciossiachè voi abbiate pianto agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà a mangiar della carne? certo noi stavamo bene in Egitto. Il Signore adunque vi darà della carne, e voi ne mangerete.

19 Voi non ne mangerete sol un giorno,

nè due, nè cinque, ne dieci, nè venti; 20 Ma fino a un mese intiero, finchè vi esca per le nari, e che l'abbiate in abbominio; poichè voi avete sprezzato il Si-gnore che è nel mezzo di voi, e avete pianto davanti a lui, dicendo: Perchè siamo usciti di Egitto?

21 E Mosè disse: Questo popolo, fra il quale io sono, è di seicentomila uomini a piè; e tu hai detto: Io darò loro della carne, ed essi ne mangeranno un mese

intiero.

22 Scanneransi loro pecore e buoi, tantochè ne abbiano a sufficienza? raune-ransi loro tutti i pesci del mare, tantochè ne abbiano quanto basti loro ?

23 E il Signore disse a Mosè: È forse la mano del Signore raccorciatad? ora vedrai se la mia parola ti avverrà o noc.

24 E Mosè se ne usci fuori, e rapportò

si accese gravemente. Ciò dispiacque settant' uomini degli Anziani del popo-eziandio a Mosè. Tabernacolo.

25 E il Signore scese nella nuvola, e parlò a lui, e mise da parte dello Spirito, ch' era sopra lui, e lo mise sopra que' settant' uomini Anziani; e avvenne che, quando lo Spirito si fu posato sopra loro, profetizzarono, e da indi innanzi non re-

starono.

26 Ordue di quegli uqmini erano rimasti nel campo; e il nome dell' uno era Eldad, e il nome dell' altro Medad; e lo Spirito si posò sopra loro. Or essi erano d' infra quelli ch' arano stati quelli ch' erano stati rassegnati; ma non erano usciti, per andare al Tabernacolo. E profetizzarono dentro al campo.

27 E un giovane corse, e rapporto la cosa a Mose, dicendo: Eldad, e Medad,

profetizzano dentro al campo.

28 Allora Giosuè, figliuolo di Nun, che avea servito a Mosè fin dalla sua giovanezza, fece motto a Mosè, e gli disse: Si-gnor mio Mosè, divietali/.

29 Ma Mosè gli disse: Sei tu geloso per me? anzi, fosse pur tutto il popolo del Signore profeta: e avesse pure il Signore messo il suo Spirito sopra loro.

30 Poi Mosè si ricolse nel campo insieme con gli Anziani d'Israele.

31 E un vento si levò, mosso dal Signore, e trasportò delle quaglie di verso il mare, e le gittò in sul campo, d' intorno a una giornata di cammino di qua, e una giornata di cammino di là, intorno al campo: e n' era l'altazza presso che di due cubiti in su la faccia della terra.

32 E il popolo si levò, e tutto quel giorno, e tutta quella notte, e tutto il di seguente, raccolse delle quaglie; chi ne raccolse il meno, ne raccolse dieci Homer; poi se le distesero al largo intorno al

campo.

33 Essi aveano ancora le carne fra' denti, e non era ancora mancata, quando l'ira del Signore si accese contro al po-

polo; e il Signore percosse il popolo d'una piaga grandissima.

34 E fu posto nome a quel luogo: Chibrot-tava!; perciocchè quivi furono seppelliti que' del popolo che si erano mossi

a concupiscenza.

35 Da Chibrot-taava il popolo parti, traendo in Haserot, e si fermò in Haserot.

Maria ed Acronne mormorano contro Moie Maria coperta di lebbra.

12 OR Maria ed Aaronne parlarono contro a Mosè, per cagion della moglie Cusita ch' egli avea presa; perciocchè egli avea presa una moglie Cusita. 2 E dissero: Ha veramente il Signore al popolo le parole del Signore; e aduno | parlato sol per Mose? non ha egli ezian-

b Gioele 2. 28. Fat. 2. 17, 18. 2 Re 7. 2. Mar. 9. 38. cioè: Sepoleri di concupiscensa. <sup>4</sup> 1 Re 19. 4. <sup>c</sup> 2 Re 7. 2. Mat. 15, 33. ' Num. 23. 19. J Mar. 9, 38,

dío parlato per noi? E il Signore udi | queste parole.

3 (Or quell' uomo Mosè era molto mansueto, più che altro uomo che fosse in su

la terra.)
4 E il Signore disse in quello stante a
Mosè, e ad Aaronne, e a Maria: Uscite
tutti e tre, e venite al Tabernacolo della
convenenza. Ed essi uscirono tutti e tre.

5 E il Signore scese nella colonna della nuvola, e si fermò all' entrata del Taber-nacolo; e chiamò Aaronne e Maria. E

amendue andarono là.

6 E il Signore disse: Ascoltate ora le mie parole: Se v'è fra voi alcun profeta, io, il Signore, mi do a conoscere a lui in visione, o parlo a lui in sogno.

7 Ma non fo così inverso il mio servitore Mosè, il quale è fedele in tutta la mia Casa<sup>a</sup>.

8 Io parlo a bocca a bocca con lui, e a veduta, e non con maniere oscure; ed egli vede la sembianza del Signore b; perchè dunque non avete voi temuto di parlar contro al mio servitore, contro a Mosè?

9 E l'ira del Signore si accese contro a

loro, ed egli se ne andò.

10 E la nuvola si parti d'in sul Tabernacolo; ed ecco, Maria era lebbrosa, bianca come neve ; e Aaronne riguardò Maria; ed ecco, era lebbrosa.

11 E Aaronne disse a Mosè: Ahi! Signor mio; deh! non metterci peccato addosso; conciossiachè noi abbiamo fol-

lemente fatto, e abbiamo peccato.

12 Deh! non sia ella come un parto morto, la cui carne, quando egli esce del ventre di sua madre, è già mezza consumata.

13 E Mosè gridò al Signore, dicendo: Deh! sanala ora, o Dio.

14 E il Signore disse a Mosè: Se suo padre le avesse sputato nel viso, non sarebb' ella tutta vergognosa per sette giorni? Sia rinchiusa fuor del campo sette giorni; poi sia raccolta.

15 Maria adunque fu rinchiusa fuor del campo sette giorni; e il popolo non si mosse, finche Maria non fu raccolta.

#### Le dodici spie mandate in Canaan.

POI il popolo si partì di Haserot, e si accampò nel deserto di Paran.

2 E il Signore parlò a Mosè, dicendo:

3 Manda degli uomini, che spiino il paese di Canaan, il quale io dono a' figliuoli d' Israele; mandate un uomo per tribù de' lor padri; tutti capi de' figliuoli d' Israele d'Israele.

damento del Signore; e tutti erano capi de' figliuoli d' Israele. 5 E questi sono i nomi loro: Sammua, figliuolo di Zaccui, della tribù di Ruben; 6 Safat, figliuolo di Hori, della tribù di

Simeone; 7 Caleb, figliuolo di Gefunne, della tribù

di Giuda;
8 Igheal, figliuolo di Giuseppe, della tribù d' Issacar;
9 Hacco folivolo di Nun della tribù

9 Hosea, figliuolo di Nun, della tribù di Efraim; 10 Palti, figliuolo di Rafu, della tribù

di Beniamino;

11 Gaddiel, figliuolo di Sodi, della tribù

di Zabulon; 12 Gaddi, figliuolo di Susi, dell' altra tribù di Giuseppe, cioè, della tribù di Manasse;

13 Ammiel, figliuolo di Ghemalli, della

tribù di Dan:

14 Setur, figliuolo di Micael, della tribù

di Aser; 15 Nabi, figliuolo di Vofsi, della tribù di Neftali;

16 Gheuel, figliuolo di Machi, della

tribù di Gad.

17 Questi sono i nomi degli uomini, che Mose mando per ispiare il paese; (or Mosè avea posto nome Giosuè a, a Hosea, figliuolo di Nun.)

18 Mosè adunque li mandò a spiare il paese di Canaan, e disse loro: Andate di qua, dal Mezzodi, poi salite al monte.

19 E vedete qual sia quel paese, e qual sia il popolo che abita in esso, se egli è forte o debole; se egli è in piccolo, o in gran numero.

20 E qual sia la terra nella quale egli abita, se ella è buona o cattiva; e quali sieno le città nelle quali egli abita, se abita in luoghi steccati, o in murati.

21 E qual sia il terreno, se è grasso o magro; e se vi son alberi, o no; e portatevi valentemente, e recate de' frutti del paese. Or allora era il tempo dell' uve primaticce.

22 Essi adunque andarono, e spiarono il paese, dal deserto di Sin fino a Rehob,

all' entrata d' Hamat.

23 Poi salirono verso il Mezzodì, e vennero fino in Hebron, dove erano Ahiman, Sesai e Talmai, nati da Anac. Or He-bron era stata edificata sette anni innanzi a Soan di Egitto.

24 E, giunti fino al Torrente di Escol\*, tagliarono di là un tralcio con un grappolo d'uya, e lo portarono con una stanga a due; insieme con delle melagrane e

de' fichi.

25 E, per cagione di quel grappolo d' uva che i figliuoli d' Israele ne tagliarono, fu 4 Mosè adunque mando quegli uomini che i figliuoli d' Israele ne tagliarono, dal deserto di Paran, secondo il comani posto nome a quel luogo, Nahal-escolt.

b Es. 33. 11, 19. Deut. 34. 10. °2 Re 5. 27; 15. 5. d' uva. † cioè: Torrente del Grappolo. d Es. 17. 9. Num. 14. 6, 30. · cioè: Grappolo d' uva. 5

26 E, in capo di quaranta giorni, torna-

rono da spiare il paese.

27 E andarono a Mosè e ad Aaronne, e a tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, nel deserto di Paran, di Cades; ove essendo giunti, rapportarono l'affare a loro, e a tutta la raunanza, e mostrarono loro que' frutti del paese.

28 E raccontarono il lor viaggio a Mosè, e dissero: Noi arrivammo nel paese nel quale tu ci mandasti; e certo è un paese che stilla latte e melea; ed ecco de' suoi

29 Sol vi è questo, che il popolo che abita in esso, è potente, e le città son molto forti e grandi; e anche vi abbiamo veduti

i figliuoli di Anac.

30 Gli Amalechiti abitano nella contrada Meridionale; gl' Hittei, i Gebusei, e gli Amorrei, abitano nel monte; e i Cananci abitano presso al mare, e lungo il Giordano.

31 E Caleb racquetò il popolo inverso Mosè, e disse: Andiamo pure in quel paese, e conquistiamolo; perciocche di

certo noi lo soggiogheremo.

32 Ma quegli uomini ch' erano andati con lui dissero: Egli non è in poter nostro di salir contro a quel popolo; conciossia-

chè egli sia troppo potente per noi.

33 E infamarono il paese che aveano spiato appresso i figliuoli d' Israele, dicendo: Il paese per lo quale siam passati, per ispiarlo, è un paese che divora i suoi abitanti; e tutto il popolo che noi abbiamo veduto in esso, sono uomini alti e grandi.

34 Noi vi abbiamo eziandio veduti de' giganti, i figliuoli di Anac, della schiatta de' giganti; appetto a' quali ci pareva di esser locuste; e tali eziandio parevamo loro.

Gl' Israeliti, per aver voluto tornare in Egitto, staranno quarant' anni nel deserto.

14 ALLORA tutta la raunanza alzò la voce, e diede di gran grida, e il po-

polo pianse quella notte.

2 E tutti i figliuoli d'Israele mormorarono contro a Mosè, e contro ad Aaronne; e tutta la raunanza disse loro: Fossimo pur morti nel paese di Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto.

3 E perchè ci mena il Signore in quel paese, acciocchè siamo morti per la spada, e sieno le nostre mogli, e le nostre fami-glie, in preda? non sarebb' egli meglio per noi di ritornarcene in Egitto?

4 E dissero l' uno all' altro: Costituiamoci un capo, e ritorniamocene in Egitto.

5 Allora Mosè ed Aaronne si gittarono a terra sopra le lor facce, davanti a tutta la raunanza della comunanza de' figliuoli d' Israele.

6 E Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb.

figliuolo di Gefunne, ch' erano stati di quelli che aveano spiato il paese, si stracciarono i vestimenti:

7 E dissero a tutta la raunanza de' figliuoli d'Israele: Il paese, per lo quale siamo passati, per ispiarlo, è un buonis-

simo paese.

8 Se il Signore ci è favorevole, egli c' introdurrà in quel paese, e cel darà; che è un paese stillante latte e mele.

9 Sol non ribellatevi contro al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese; conciossiachè essi sieno nostro pane; la loro ombra s' è dipartita d' in su loro; e il Signore è con noi; non abbiatene paura.

10 Allora tutta la raunanza disse di lapidarli; ma la gloria del Signore apparve a tutti i figliuoli d'Israele, nel Taberna-

colo della convenenza.

11 E il Signore disse a Mosè: Infino a quando mi dispetterà questo popolo? e infino a quando non crederanno essi in me, per tutti i miracoli che io ho fatti nel mezzo di lui b?

12 Io lo percoterò di mortalità, e lo disperderò; e io ti farò divenire una nazione

più grande, e più potente di lui.

13 E Mosè disse al Signore: Ma gli Egizj l'udiranno; conciossiachè tu abbi tratto fuori questo popolo del mezzo di

loro, con la tua forza.

14 E diranno agli abitanti di questo paese, i quali hanno inteso che tu, Signore, sei nel mezzo di questo popolo, e che tu apparisci loro a vista d'occhio, e che la tua nuvola si ferma sopra loro, e che tu cammini davanti a loro in colonna di nuvola di giorno, e in colonna di fuoco di notte;

15 Se, dico, tu fai morir questo popolo, come un solo uomo, le genti che avranno

intesa la tua fama, diranno: 16 Perciocche il Signore non ha potuto fare entrar cotesto popolo nel paese ch'egli avea lor giurato, egli li ha ammazzati nel deserto.

17 Ora dunque, sia, ti prego, la potenza del Signore magnificata, e fa secondo che

tu hai parlato, dicendo:

18 Il Signore è lento all' ira, e grande in benignità e; egli perdona l'iniquità e il misfatto; ma altresì non assolve punto il colpevole; anzi fa punizione dell'iniquità de' padri sopra i figliuoli, infino alla terza e alla quarta generazione.

19 Deh i perdona a questo popolo la sua iniquità, secondo la grandezza della tua benignità, e come tu gli hai perdonato dall'Egitto infino a qui.

20 E il Signore disse; Io gli ho perdonato, secondo la tua parola

21 Ma pure, come io vivo, e come tutta la terra è ripiena della mia gloria;

22 Niuno di quegli uomini che hanno l veduta la mia gloria, e i miei miracoli che io ho fatti in Egitto, e nel deserto, e pur m' hanno tentato già dieci volte, e non hanno ubbidito alla mia voce;

23 Non vedrà il paese, il quale ho giurato a' lor padri; niuno di quelli che m' hanno dispettato non lo vedrà.

24 Ma, quant' è a Caleb, mio servitore, perchè in lui è stato un altro spirito, e m' ha seguitato appieno, io l' introdurrò nel paese nel quale egli è andato, e la sua progenie lo possederà.

25 Or gli Amalechiti e i Cananei abitano nella Valle, e però domani voltate faccia, e camminate verso il deserto, traendo verso

il mar rosso.

26 Il Signore parlò ancora a Mosè e ad

Aaronne, dicendo:

27 Infino a quando sofferirò io questa malvagia raunanza b, che mormora contro a me? io ho uditi i mormorii de' figliuoli

d'Israele, co'quali mormorano contro a me. 28 Di' loro: Come io vivo, dice il Signore, io vi farò come voi avete parlato

a' miei orecchi.

29 I vostri corpi caderanno morti in questo deserto; e quant' è a tutti gli annoverati d'infra voi, secondo tutto il vostro numero, dall' età di vent' anni in su, che avete mormorato contro a me;

30 Se voi entrate nel paese del quale io alzai la mano che io vi ci stanzierei; salvo Caleb, figliuolo di Gefunne; e

Giosuè, figliuolo di Nun.

31 Ma io ci farò entrare i vostri piccoli fanciulli, de' quali voi avete detto che sarebbero in preda; ed essi conosceranno che cosa è il paese, il quale voi avete sdegnato.

32 Ma di voi i corpi caderanno morti

in questo deserto

33 E i vostri figliuoli andranno pasturando nel deserto, per quarant' anni, e porteranno la pena delle vostre fornicazioni, finche i vostri corpi morti sieno consumati nel deserto.

34 Voi porterete la pena delle vostre iniquità per quarant' anni, secondo il numero de' quaranta giorni che siete stati in ispiare il paese, un anno per un giorno; e voi conoscerete come io rompo

le mie promesse.

35 Io il Signore ho parlato<sup>d</sup>. Se io non fo questo a tutta questa malvagia raunanza, che si è convenuta contro a me; essi verranno meno in questo deserto, e

vi morranno.

36 E quegli uomini che Mosè avea mandati per ispiare il paese, i quali, essendo tornati, aveano fatta mormorar tutta la raunanza contro a lui, infamando quel paese;

37 Quegli uomini, dico, che aveano Signore.

sparso un cattivo grido di quel paese, morirono di piaga, davanti al Signore.

38 Ma Giosuè, figliuolo di Nun, e Ca-leb, figliuolo di Gefunne, restarono in vita, d'infra quelli ch' erano andati per ispiare il paese.

39 Or Mosè riferi quelle parole a tutti i figliuoli d' Israele; e il popolo ne fece

un gran cordoglio.

40 E la mattina seguente si levarono, e salirono alla sommità del monte, dicendo: Eccoci; noi saliremo al luogo che il Signore ha detto; perciocchè noi abbiamo peccato.

41 Ma Mosè disse: Perchè trapassate il comandamento del Signore? ciò non

prospererà.
42 Non salite; conciossiachè il Signore non sia nel mezzo di voi; che talora, se vi affrontate co' vostri nemici, non siate

43 Perchè colà davanti a voi son gli Amalechiti, e i Cananei, e voi sarete morti per la spada; perciocchè voi vi siete rivolti di dietro al Signore; ed egli non sarà con voi.

44 Nondimeno essi si attentarono temerariamente di salire alla sommità del monte; ma l'Arca del Patto del Signore, e Mosè non si mossero di mezzo al cam-

45 E gli Amalechiti, e i Cananei, che abitavano in quel monte, scesero giù, e li percossero, e li ruppero, perseguendoli fino in Horma.

#### Regole relative ai sacrificii.

15 POI il Signore parlò a Mosè, dicendo:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando voi sarete entrati nel paese, dove

avete ad abitare, il quale io vi do;

3 E farete alcun sacrificio da ardere al Signore, come olocausto, o altro sacrificio, per singolar voto, o per ispontanea volontà, o nelle vostre feste solenni, per offerir soave odore, del grosso o del minuto bestiame, al Signore;

4 Offerisca colui che farà la sua offerta al Signore, un' offerta di panatica della decima parte d'un Efa di fior di farina, stemperata con la quarta parte d'un Hin

d' olio;

5 E la quarta parte d' un Hin di vino, per offerta da spandere. Questo offerirai per ciascuno olocausto, o altro sacrificio che sia d' un agnello.

6 E se fai offerta di panatica per un montone, offeriscila di due decimi di fior di farina, stemperata col terzo d' un Hin

ď olio.

7 E per offerta da spandere, offerisci il terzo d'un Hin di vino, in odor soave al

8 E se tu offerisci al Signore un giovenco per olocausto, o per altro sacrificio, per singolar voto, o per sacrificio da render grazie;

9 Offerisci, insieme col giovenco, un' offerta di panatica, di tre decimi di fior di farina, stemperata con la metà d'un

Hin d'olio.
10 E, per offerta da spandere, offerisci la meta d'un Hin di vino; il tutto in offerta da ardere, di soave odore al Signore.

11 Facciasi così per ciascun bue, per ciascun montone, e per ciascuna minuta bestia, pecora o capra.

12 Fate così per ciascuna di quelle bestie, secondo il numero che ne sacrifi-

cherete.

13 Chiunque è natio del paese offerisca queste cose in questa maniera, per presentare offerta da ardere, di soave odore,

al Signore.

14 E quando alcuno straniere che dimorerà appresso di voi, o qualunque altro sarà fra voi, per le vostre generazioni, farà offerta da ardere, di soave odore al Signore, faccia così come farete voi.

15 Siavi un medesimo statuto per voi, e per lo forestiere che dimora con voi che siete della raunanza. Sia questo uno statuto perpetuo per le vostre generazioni. Davanti al Signore il forestiere sarà come voi.

16 Una medesima legge, e una medesima ragione sarà per voi, e per lo straniere che dimora con voi.

17 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

18 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando voi sarete entrati nel paese, dove io vi conduco;

19 Quando voi mangerete del pane del

paese, offeritene un' offerta al Signore.

20 Offerite una focaccia per offerta, delle primizie delle vostre paste; offeritela nella medesima maniera, come l'offerta dell' aia

21 Date al Signore, per le vostre gene-razioni, un' offerta delle primizie delle

vostre paste.

22 Ora, quando voi avrete fallito per errore, e non avrete eseguiti tutti questi comandamenti che il Signore ha dati a Mosè

23 Tutto quello che il Signore vi ha comandato per Mosè, fin dal di ch' egli vi ha dati comandamenti per le vostre

generazioni:

24 Se l'errore è stato commesso per inavvertenza della raunanza, offerisca tutta la raunanza per olocausto, in soave odore al Signore, un giovenco, con la sua offerta di panatica e da spandere, secondo l'ordinazione; e un becco per sacrificio per lo peccato.

25 E faccia il sacerdote il purgamento per tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, e sarà loro perdonato; percioc-chè è errore, ed essi hanno addotta davanti al Signore la loro offerta da ardere al Signore, e il sacrificio per lo peccato, per l'error loro.

26 Così sarà perdonato a tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, e parimente a' forestieri che dimoreranno fra loro; perciocchè tutto il popolo ha parte in

quell' errore.

27 Ma, se una sola persona ha peccato per errore, offerisca una capra di un anno,

per lo peccato.

28 E faccia il sacerdote il purgamento per quella persona che avrà peccato per errore, peccando per errore nel cospetto del Signore; e quando il sacerdote avra fatto purgamento per essa, le sarà perdonato.

29 Siavi una medesima legge per chiunque avrà fatta alcuna cosa per errore, così se sarà de' figliuoli d' Israele, natio del paese, come se sarà forestiere, che dimori fra loro.

30 Ma la persona, così il natio del paese, come il forestiere, che farà alcun atto a mano alzata, oltraggia il Signore; e però sia una cotal persona ricisa d'infra il suo

popolo.
31 Conciossiache abbia sprezzata la parola del Signore, e abbia rotto il suo comandamento, del tutto sia quella persona ricisa; sia la sua iniquità sopra essa.

#### Punizione di un violatore del Sabeto.

32 Ora, essendo i figliuoli d'Israele nel deserto, trovarono un uomo che rico-glieva delle legne in giorno di Sabato.

33 E, coloro che lo trovarono cogliendo delle legne, lo menarono a Mosè, e ad

Aaronne, e a tutta la raunanza

34 E lo misero in prigione; perciocchè non era stato dichiarato ciò che se gli

avesse a fare.
35 E il Signore disse a Mosè: Del tutto sia quell' uomo fatto morire; lapidilo tutta la raunanza fuor del campo.

36 É tutta la raunanza lo menò fuor del campo, e lo lapidò, sicchè egli mori; come il Signore avea comandato a Mose.

37 Il Signore parlò ancora a Mosè, di-

cendo:

38 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro, che si facciano delle fimbrie a' lembi delle lor veste<sup>d</sup>, per le lor generazioni; e mettano sopra quelle fimbrie de lor lembi un cordone di violato.

39 E abbiate quel cordone in su le fimbrie, acciocchè, quando lo riguarderete, voi vi ricordiate di tutti i comandamenti del Signore, e li mettiate in opera, e non andiate guatando dietro al vostro cuore,

e agli occhi vostri, dietro a' quali solete | andar fornicando a

40 Acciocchè vi ricordiate di mettere in opera tutti i miei comandamenti, e

siate santi all' Iddio vostro b.

41 Io sono il Signore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per esservi Dio. Io sono il Signore Iddio vostro.

# Rivolta di Core, Datan ed Abiram.

16 OR Core, figliuolo d' Ishar, figliuolo di Chehat, figliuolo di Levi; e Datan e Abiram, figliuoli di Eliab; e On, figliuolo di Pelet, avendo presi degli altri seco :

2 Si levarono in presenza di Mosè, con dugencinquant' uomini de' figliuoli d' Israele, ch' erano de' principali della raunanza, che si solevano chiamare alla rau-

nata del popolo, uomini di nome.

3 E, adunatisi contro a Mosè, e contro ad Aaronne, disser loro: Bastivi; perciocchè tutta la raunanza è santa, e il Signore è nel mezzo di loro; perchè dunque v innalzate sopra la raunanza del Signore c?

4 Quando Mosè ebbe ciò inteso, egli si

gittò a terra sopra la sua faccia.

5 E parlò a Core, e a tutto il suo seguito, dicendo: Domattina fara il Signore conoscere chi è suo, e chi è santo, e lo farà accostare a sè : egli farà accostare a sè chi egli avrà eletto.

6 Fate questo: Tu, Core, e tutti voi chc siete del suo seguito, prendete de' turiboli.

7 E domani mettete in essi del fuoco, e ponetevi su del profumo nel cospetto del Signore; e colui che il Signore avrà eletto sarà il santo. Bastivi, figliuoli di Levi.

8 Mosè, oltre a ciò, disse a Core: Deh!

ascoltate, figliuoli di Levi.

9 E egli troppo poco per voi, che l' Id-dio d' Israele v' abbia appartati della raunanza d' Israele, per farvi accostare a sè, per fare il servigio del Tabernacolo del Signore, e per presentarvi davanti alla raunanza, per fare il suo ministerio?
10 È ch' egli abbia in effetto fatto ac-

costar te, e tutti i tuoi fratelli, figliuoli di Levi, teco; che voi procacciate ancora

il Sacerdozio?

11 Perciò, tu, e tutto il tuo seguito, siete quelli che si son convenuti contro al Signore: e che cosa è Aaronne, che voi mormorate contro a luid?

12 Mosè mandò ancora a chiamar Datan e Abiram, figliuoli di Eliab; ma essi

dissero: Noi non ci andremo.

13 E egli poca cosa che tu ci abbi tratti fuor di un paese stillante latte e mele, per farci morir nel deserto, che tu vogli | che il Signore mi ha mandato, per far

eziandio assolutamente fare il principe

sopra noi?

14 Ma, lasciamo che tu non ci abbi condotti in un paese stillante latte e mele, avessici data abmeno qualche pessessione di campi o di vigne; pensi tu di abbacinar gli occhi di questi uomini? Noi non ci andreme.

15 Allora Mosè si adirò forte, e disse al Signore: Non riguardare alla loro offerta; io non ho preso nulla di quel d' alcun di loro, non pure un asino; e non ho offeso alcun di loro.

16 Poi Mosè disse a Core: Comparite domani, tu, e tutti quelli del tuo seguito, davanti al Signore; Aaronne vi comparirà anch' esso.

17 E prenda ciascun di voi il suo turibolo, e mettavi del profumo, e rechi ciascuno il suo turibolo, davanti al Signore, che saranno dugencinquanta turiboli. Tu ancora, ed Aaronne, abbiate ciascuno il suo turibolo.

18 Essi adunque presero ciascuno il suo turibolo, e postovi del fuoco, vi misero del profumo; e si fermarono all' entrata del Tabernacolo della convenenza. Il simigliante fecero ancora Mosè ed Aa-

19 E Core adunò tutta la raunanza contro a loro, all' entrata del Tabernacolo della convenenza; e la gloria del Signore apparve a tutta la raunanza. 20 E il Signore parlò a Mosè e ad Aa-

ronne, dicendo:

21 Separatevi di mezzo di questa raunanza, e in un momento io li consumerò.

22 Ma essi, gittatisi in terra sopra la faccia, dissero: O Dio, Dio degli spiriti d' ogni carne, quest' uomo solo avendo peccato, ti adireresti tu contro a tutta la raunanza?

23 E il Signore parlò a Mosè, dicendo: 24 Parla alla raunanza, dicendo: Ritraetevi d'intorno a' padiglioni di Core, di Datan, e di Abiram.

25 E Mosè si levò, e andò a Datan e ad Abiram; e gli Anziani d' Israele anda-

rono dietro a lui.

26 Ed egli parlò alla raunanza, dicendo: Deh! dipartitevi d'appresso a' padiglioni di cotesti malvagi uomini, e non toccate cosa alcuna loro; che talora non periate per tutti i lor peccati.

27 Ed essi si dipartirono d'appresso padiglioni di Core, di Datan, e di Abiram, d' ogni intorno. Or Datan e Abiram uscirono fuori, e si fermarono all' entrata de' lor padiglioni, con le lor

mogli, i lor figliuoli, e le lor famiglie. 28 E Mosè disse: Da questo conoscerete

Giac. 4. 4. Col. 1, 22. 1 Piet. 1. 15, 16. Eat. 2, 40. 2 Cor. 6, 17. Apoc. 18. 4. / Giov. 5. 36. ls.59 ° Sai. 106. 16. 4 1 Cor. 3. 5.

tutte queste opere; conciossiachè io non

l'abbia fatte di mio senno.

29 Se costoro muoiono nella maniera di tutti gli uomini, e son puniti come tutti gli altri uomini, il Signore non mi ha mandato.

30 Ma, se il Signore crea una cosa nuova, tal che la terra apra la sua bocca, e li tranghiottisca, insieme con tutto quello che appartiene loro, sì che scendano vivi nell' inferno, voi conoscerete che questi uomini hanno dispettato il Signore.

31 Ed egli avvenne che, come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole, la

terra ch' era sotto coloro si fende,

32 E aperse la sua bocca, e li tranghiottì, insieme con le lor case; e parimente tutte le persone appartenenti a Core, e tutta la roba.

33 E scesero vivi nell' inferno, insieme con tutto quello che apparteneva loro; e la terra li coperse, ed essi perirono d' in-

fra la raunanza.

34 E tutti gl' Israeliti ch' erano intorno a loro fuggirono al grido loro; perciocchè dicevano: Che la terra non ci tranghiottisca.

35 Oltre a ciò, un fuoco uscì d'appresso al Signore, il qual consumò que' dugencinquant' uomini, che offerivano il profumo.

36 Appresso, il Signore parlò a Mosè,

dicendo:

37 Di' a Eleazaro, figliuolo del Sacerdote Aaronne, che raccolga i turiboli di mezzo dell' arsione, spargendone via il fuoco;

perciocchè sono sacri.

38 E de' turiboli di costoro che han peccato contro alle lor proprie anime, facciansene delle piastre distese, da coprir l'Altare; perciocchè essi li hanno presentati davanti al Signore, e sono sacri; e sieno per segnale a' figliuoli d' Israele.

39 E il sacerdote Eleazaro prese que' turiboli di rame, i quali coloro ch' erano stati arsi aveano presentati; e furono distesi in piastre, per coprir l' Altare,

40 Per ricordanza a' figliuoli d' Israele; acciocchè alcun uomo straniere, che non è della progenie d' Aaronne, non si accosti per far profumo davanti al Signore; e non sia come Core, e come que' del suo seguito; siccome il Signore avea comandato a Eleazaro, per Mosè.

41 E il giorno seguente tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele mormorò contro a Mosè, e contro ad Aaronne, dicendo: Voi avete fatto morire il popolo del

Signore.

42 E avvenne che, come la raunanza si adunava contro a Mosè, e contro ad Aaronne, i figliuoli d' Israele riguardarono verso il Tabernacolo della convenenza; ed ecco, la nuvola lo coperse, e la gloria del Signore apparve.

43 E Mosè ed Aaronne vennero davanti

al Tabernacolo della convenenza.

44 E il Signore parlò a Mosè, dicendo:

45 Levatevi di mezzo di questa raunanza, e io la consumerò in un momento. Ma essi si gittarono a terra sopra le lor facce

46 E Mosè disse ad Aaronne: Prendi il turibolo, e mettivi del fuoco d' in su l'Altare, e ponvi del profumo, e va prestamente alla raunanza, e fa purgamento per loro; perciocchè una grave ira è proceduta d' innanzi al Signore; la piaga è già cominciata.

47 E Aaronne prese il turibolo, come Mosè avea detto, e corse in mezzo della raunanza; ed ecco, la piaga era guì cominciata fra il popolo; ed egli mise il profumo in sul turibolo, e fece purga-

mento per lo popolo.

48 E si fermò fra i vivi e i morti; e la

piaga fu arrestata.

49 E i morti per quella piaga furono quattordicimila settecento persone; oltre a quelli ch' erano morti per lo fatto di Core.

50 E la piaga essendo arrestata, Aaronne se ne ritornò a Mosè, all' entrata

del Tabernacolo della convenenza.

# La verga di Aaronne.

17 POI il Signore parlò a Mosè, dicen-

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e prendi da loro una verga per ciascuna nazione paterna; dodici verghe, da tutti i Capi delle lor nazioni paterne; e scrivi il nome di ciascun d' essi sopra la sua verga.

3 E scrivi il nome d'Aaronne sopra la verga di Levi; perciocchè v' ha da essere una verga per ciascun Capo di nazione pa-

terna.

4 Poi riponi quelle verghe nel Tabernacolo della convenenza, davanti alla Testimonianza, dove io mi ritrovo con voi.

5 E avverrà che la verga di colui che io avrò eletto germoglierà; e così acqueterò d'attorno a me i mormorii de' figliuoli d' Israele, co' quali mormorano

contro a voi.

6 Mosè adunque parlò a' figliuoli d' Israele; e tutti i lor Capi gli diedero una verga per ciascun Capo delle lor nazioni paterne, che furono dodici verghe; e la verga d' Aaronne era per mezzo le lor verghe.

7 E Mosè ripose quelle verghe davanti al Signore, nel Tabernacolo della Testi-

monianza.

8 E il giorno seguente, essendo Mosè entrato nel Tabernacolo della Testimonianza, ecco, la verga d'Aaronne, ch' era per la nazione di Levi, era germogliata; e avea messe gemme, e prodotti fiori, e maturate delle mandorle.

9 E Mosè trasse fuori tutte quelle verghe d'innanzi al Signore, e le recò a tutti

ciascuno prese la sua verga. 10 E il Signore disse a Mosè: Riporta la verga d' Aaronne davanti alla Testimonianza; acciocchè sia guardata per segnale a' ribelli; e così fa restar d' at-torno a me i lor mormorii; che talora non muoiano.

11 E Mosè fece cosi; come il Signore

gli avea comandato, così fece.

12 E i figliuoli d'Israele dissero a Mosè: Ecco, noi siam morti, noi siam perduti,

noi tutti siam perduti.

13 Chiunque si accosta al Tabernacolo del Signore muore; morremo noi tutti quanti?

Funzioni e salario dei Sacerdoti e dei Leviti.

18 E.IL Signore disse ad Aaronne: Tu. e i tuoi figliuoli, e la casa di tuo padre teco, porteretel' iniquità che si commetterà intorno al Santuario; e, parimente, tu, e i tuoi figliuoli, porterete l'iniquità che si commetterà nel vostro sacerdozio.

2 Or fa eziandío accostar teco i tuoi fratelli, la tribù di Levi, che è la tribù tua paterna, e sienti aggiunti, e ti ministrino; ma tu, e i tuoi figliuoli teco, state davanti al Tabernacolo della Testimo-

nianza.

3 E facciano essi la fazione che tu ordinerai loro, e la fazione di tutto il Tabernacolo; ma non appressinsi agli arredi del Santuario, nè all' Altare; che talora non muoiano essi, e voi ancora.

4 Sienti adunque aggiunti, e facciano la fazione del Tabernacolo della convenenza, in ogni suo servigio; niuno stra-

niere non si accosti a voi.

5 E voi fate la fazione del Santuario e dell' Altare, acciocchè non vi sia più ira contro a' figliuoli d' Israele.

6 E, quant' è a me, ecco, io ho presi i vostri fratelli, i Leviti, d'infra i figliuoli d'Israele; essi vi son dati in dono da parte del Signore, per fare i servigi del Tabernacolo della convenenza.

7 Ma tu, e i tuoi figliuoli teco, fate l' ufficio del vostro sacerdozio, in tutte le cose rhe si devono far nell' Altare, e dentro della Cortina, e fate il servigio; io vi dono il vostro sacerdozio per ministerio dato in dono in proprio; e però facciasi morir lo straniere che vi si accosterà.

8 Il Signore parlò ancora ad Aaronne, dicendo: Ecco, io t'ho donate le mie offerte elevate, per una ordinazione da osservarsi; di tutte le cose consacrate da' figliuoli d' Israele, io dono quelle a te, e a' tuoi figliuoli, per istatuto perpetuo, in virtu dell' Unzione.

9 Questo sarà tuo delle cose santissime, rimaste del fuoco; tutte le loro offerte delle loro oblazioni di panatica, e di tutti |

i figliuoli d'Israele; i quali le videro, e i lor sacrificii per lo peccato, e di tutti i lor sacrificii per la colpa, che mi presen-teranno per soddisfazione, che son cose santissime, saranno tue, e de' tuoi figliuo-

> 10 Mangiale in luogo santissimo: mangine ogni maschio; sienti cosa santa.

> 11 Questo ancora sia tuo, cioè: l'offerte elevate di tutte le cose che i figliuoli d' Israele avranno presentate in dono, e di tutte le loro offerte dimenate; io dono quelle a te, e a' tuoi figliuoli, e alle tue figliuole, teco, per istatuto perpetuo; man-gine chiunque sarà netto in casa tua.

> 12 Io ti dono parimente tutto il fior del-l'olio, tutto il fior del mosto, e del frumento, delle lor primizie, che presente-ranno al Signore.

13 Sieno tuoi i primi frutti di tutto ciò che nascerà nella lor terra, i quali essi presenteranno al Signore; mangine chiunque sarà netto in casa tua.

14 Sia tua ogni cosa interdetta in I-

sraele.

15 Sia tuo tutto ciò che apre la matrice, d'ogni carne che si offerisce al Signore, così degli uomini come delle bestie; ma del tutto fa che si riscatti il primogenito dell' uomo; fa parimente che si riscat-

ti il primogenito della bestia immonda.

16 E fa riscattare i primogeniti degli uomini che conviene riscattare, dall' età d' un mese, secondo la tua estimazione, che sarà di cinque sicli d'argento, a siclo

di Santuario, che è di vent' oboli:

17 Ma non lasciar riscattare il primogenito della vacca, nè il primogenito della pecora, nè il primogenito della capra; sono cosa sacra; spandi il sangue loro sopra l'Altare; e brucia il lor grasso, per offerta da ardere, in soave odore al Signore. 18 E sia la lor carne tua, come il petto

dell' offerta dimenata, e come la spalla

destra.

19 Io dono a te, e a' tuoi figliuoli, e alle tue figliuole, teco, per istatuto perpetuo, tutte le offerte elevate delle cose consacrate, che i figliuoli d'Israele offe-riranno al Signore. Questa è una convenzione di sale, perpetua davanti al Signore, per te, e per la tua progenie teco.

20 Il Signore disse ancora ad Aaronne: Tu non avrai alcuna eredità nella terra loro, e non avrai parte fra loro. Io son la tua parte, e la tua eredità fra' figliuoli

d' Israele b.

21 E a' figliuoli di Levi: Ecco, io dono tutte le decime in Israele, per ereditac, per ricompensa del lor servigio che fanno in-torno al Tabernacolo della convenenza

22 E non accostinsi più i figliuoli d' Israele al Tabernacolo della convenenzo

acciocchè non portino peccato, e non | muoiano.

23 Ma facciano i Leviti il servigio del Tabernacolo della convenenza; ed essi porteranno la loro iniquità (questo è uno statuto perpetuo per le vostre generazioni); ed essi non possederanno alcuna possessione fra figliuoli d'Israele;

24 Conciossiachè io abbia date a' Leviti in eredità le decime, delle quali i figliuoli d' Israele offeriranno offerta al Signore. Perciò ho detto di loro, che non pos-seggano alcuna eredità fra' figliuoli d' I-

sraele.

25 E il Signore parlò, oltre a ciò, a

Mosè, dicendo:

26 Parla ancora a' Leviti, e di' loro: Quando voi avrete ricevute da' figliuoli d' Israele le decime che io vi dono a prender da loro, per vostra eredità, offeritene ancora voi un' offerta al Signore, le decime delle decime a.

27 E la vostra offerta vi sarà imputata, come grano tolto dall' aia, e mosto del

28 Così ancora voi offerirete offerta al Signore di tutte le vostre decime che riceverete da' figliuoli d' Israele; e ne darete l'offerta del Signore al Sacerdote Aaronne.

29 Offerite, di tutte le cose che vi saranno donate, l'offerta del Signore tutta intiera; offerite di tutto il meglio di quelle cose la parte che n' ha da esser

consacrata.
30 Di' loro ancora: Quando avrete offerto il meglio di quelle cose, egli sarà imputato a' Leviti, come rendita d' aia, e rendita di tino.

31 Poi potrete mangiar quelle cose in qualunque luogo, e voi, e le vostre famiglie; perciocche son vostra mercede, in ricompensa del vostro servigio intorno al Tabernacolo della convenenza.

32 E quando avrete offerto il meglio di quelle cose, voi non porterete peccato per quelle, e non profanerete le cose consacrate da' figliuoli d' Israele, e non morrete.

La giovenca rossa; l'acqua di purificazione.

19 IL Signore parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:

2 Questo è uno statuto e legge che il Signore ha data, dicendo: Di' a' figliuoli d' Israele che ti adducano una gio-venca rossa intiera, senza difetto, la quale non abbia ancora portato giogo. 3 E datela al Sacerdote Eleazaro ed

esso la meni fuor del campo, e la faccia

scannare in sua presenza.

4 E prenda il Sacerdote Eleazaro del sangue di essa col suo dito, e spruzzine verso la parte anteriore del Tabernacolo della convenenza sette volte.

5 Poi brucisi quella giovenca davanti agli occhi di esso; brucisi la sua pelle, la sua carne, il suo sangue, insieme col suo sterco.

6 Poi prenda il Sacerdote del legno di cedro, dell' isopo, e dello scarlatto; e gitti quelle cose in mezzo del fuoco, nel

quale si brucerà la giovenca.
7 Appresso lavisi il Sacerdote i vestimenti, e le carni, con acqua; e poi rientri nel campo, e sia immondo infino alla sera.

8 Perimente colui che avrà bruciata la giovenca lavisi i vestimenti, e le carni, con acqua; e sia immondo infino alla sera.

9 E raccolga un uomo netto la cenere della giovenca, e ripongala fuor del campo, in un luogo netto; e sia quella cenere guardata per la raunanza de fi-gliuoli d'Israele, per farne l'acqua di purificazione; quell'è un sacrificio per lo peccato.

10 E lavisi colui che avrà raccolta la cenere della giovenca i vestimenti, e sia immondo infino alla sera. E sia questo uno statuto perpetuo a' figliuoli d' Israele, e al forestiere che dimorerà fra loro.

11 Chi avrà tocco il corpo morto di qualunque persona, sia immondo per sette

giornic

12 Purifichisi al terzo giorno con quell'acqua, e al settimo giorno sarà netto: ma s' egli non sarà purificato al terzo giorno, nè anche sarà netto al settimo.

13 Chiunque avrà tocco il corpo morto d' una persona che sia morta, e non si sarà purificato; egli ha contaminato il Tabernacolo del Signore; perciò sia quella persona ricisa d' Israele; conciossiachè l'acqua di purificazione non sia stata sparsa sopra lui, egli sarà immondo; la sua immondicia minurata del indicata sua immondizia rimarra da indi innanzi in lui.

14 Questa è la legge, quando un uomo sarà morto in un padiglione: chiunque entrerà nel padiglione, o vi sarà dentro,

sia immondo per sette giorni.

15 Parimente sia immondo ogni vasello aperto, sopra il quale non vi sarà coperchio ben commesso.

16 E chiunque per li campi avrà tocco alcuno ucciso con la spada, o un uomo morto da se, o alcun osso d' uomo, o alcuna sepoltura, sia immondo per sette giorui.

17 E per l'immondo prendasi della cenere del fuoco di quel sacrificio per lo peccato, e mettavisi su dell' acqua viva

in un vaso.

18 Poi pigli un uomo, che sia netto, dell'isopo, e intingalo in quell'acqua, e spruzzine quel padiglione, e tutti que' vaselli, e tutte le persone che vi saranno dentro; spruzzine parimente colui che avrà tocco l'osso, o l'uomo ucciso, o l'uomo morto i

da sè, o la sepoltura.

19 Quell' uomo netto adunque spruzzi l'immondo, al terzo e al settimo giorno; e avendolo purificato al settimo giorno, lavi colui i suoi vestimenti, e sè stesso, con acqua; e sarà netto la sera. 20 Ma, se alcuno, essendo immondo, non

si purifica, sia quella persona ricisa di mezzo la raunanza; conciossiachè abbia contaminato il Santuario del Signore; l'acqua di purificazione non è stata sparsa

sopra lui; egli è immondo.

21 E questo sia loro uno statuto perpetuo; e colui che avrà spruzzata l'acqua di purificazione lavisi i vestimenti; e chi avrà toccata l'acqua di purificazione sia immondo infino alla sera.

22 Sia ancora immondo tutto quello che l' immondo avrà tocco; e la persona che avrà tocco lui sia immonda infino alla

sera.

# Morte di Maria-Le acque di Meriba.

20 ORA, essendo tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele giunta al deserto di Sin, nel primo mese, il popolo si fermò in Cades; e quivi mori, e fu seppellita Maria.

2 Ora, non v' era acqua per la raunanza; laonde si adunarono contro a Mosè, e con-

tro ad Aaronnea.

3 E il popolo contese con Mosè e disse: Ah! fossimo pur morti, quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore!

4 E perche avete voi menata la raunanza del Signore in questo deserto, acciocchè noi e il nostro bestiame vi muoia-

5 E perchè ci avete tratti fuor di Egitto, per menarci in questo cattivo luogo, che non è luogo di sementa, nè di fichi, nè di vigne, nè di melagrane, e non vi è pure acqua da bere?

6 Allora Mosè ed Aaronne se ne vennero d' appresso alla raunanza, all' entrata del Tabernacolo della convenenza, e si git-

tarono in terra sopra le lor facce; e la gloria del Signore apparve loro.
7 E il Signore parlò a Mosè, dicendo:
8 Piglia la verga; e tu ed Aaronne, tuo fratello, adunate la raunanza, e parlate a quel sasso, in presenza loro; ed esso darà la sua coma e tu fami loro uscim del la sua acqua, e tu farai loro uscir del-l'acqua del sasso, e darai da bere alla raunanza e al lor bestiame.

9 Mosè adunque prese la verga d'in-nanzi al Signore, come egli gli avea co-

mandato.

10 K Mosè ed Aaronne adunarono la raunanza davanti a quel sasso, e dissero loro: Ascoltate ora, o ribelli; vi faremo noi uscir dell' acqua di questo sasso?

11 E Mosè, alzata la mano, percosse il

sasso con la sua verga due volte, e ne uscì molt' acqua; e la raunanza e il suo

bestiame ne bevve. 12 Poi il Signore disse a Mosè e ad Aaronne: Perciocchè voi non mi avete creduto, per santificarmi in presenza de' figliuoli d' Israele; perciò voi non introdurrete questa raunanza nel paese che io ho lor donato.

13 Quest' è l'acqua della contesa, della quale i figliuoli d'Israele contesero col Signore; ed egli fu santificato fra loro.

14 Poi Mosè mandò di Cades ambascia-

dori al re di Edom<sup>b</sup>, a dirgli: Così dice Israele, tuo fratello: Tu sai tutti i travagli che ci sono avvenuti.

15 Come i nostri padri scesero in Egitto, e come noi siamo dimorati in Egitto lungo tempo, e come gli Egizj hanno trat-

tato male noi e i nostri padri.

16 Onde avendo noi gridato al Signore, egli ha uditi i nostri gridi, e ha mandato l'Angelo, e ci ha tratti fuor del paese di Egitto. Or eccoci in Cades, città che è allo stremo de' tuoi confini.

17 Deh! lascia che passiamo per lo tuo paese; noi non passeremo per campi, nè per vigne, e non berremo alcun' acqua di pozzo; cammineremo per la strada reale, e non ci rivolgeremo nè a destra nè a sini-stra, finchè abbiamo passati i tuoi confini. 18 Ma l' Idumeo mandò loro a dire:

Non passate per lo mio paese, ch' io non

esca incontro a voi a mano armata. 19 E i figliuoli d' Israele gli risposero: Noi cammineremo per la strada pubblica; e, se noi e il nostro bestiame beviamo della tua acqua, noi te ne pagheremo il prezzo; sol una cosa ti chieggiamo, che

possiamo passare col nostro seguito. 20 Ma egli disse: Voi non passerete. E l' Idumeo uscì incontro a loro, con molta

gente, e con potente mano.
21 L' Idumeo adunque ricusò di dare a Israele il passo per li suoi confini; laonde Israele si rivolse dal suo paese.

22 E tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, partitasi di Cades, pervenne al monte di Hor.

#### Morte di Aaronne.

23 E il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne, al monte di Hor, presso a' confini del paese di Edom, dicendo:

24 Aaronne sarà raccolto a' suoi popoli, perciocchè egli non entrerà nel paese che io ho donato a' figliuoli d' Israele; con-ciossiachè voi siate stati ribelli al mio comandamento all' acqua della contesa.

25 Prendi Aaronne ed Eleazaro suo figliuolo; e falli salire in sul monte di Hor.

26 E spoglia Aaronne de' suoi vestimenti, e vestine Eleazaro, suo figliuolo: ed Aaronne sarà quivi raccolto, e morra.

27 E Mosè fece come il Signore gli avea comandato; ed essi salirono in sul monte

di Hor, alla vista di tutta la raunanza. 28 E Mosè spogliò Aaronne de' suoi vestimenti, e li fece vestire a Eleazaro, figliuolo di esso; ed Aaronne mori quivi in su la sommita del monte". Poi Mosè ed Eleazaro scesero giù dal monte.

29 E avendo tutta la raunanza veduto che Aaronne era trapassato, tutte le famiglie d' Israele lo piansero per trenta

giorni.

Sconsitta di Arad—Il serpente di rame.

21 OR avendo il Cananeo, re di Arad. che abitava verso il Mezzodì, inteso che Israele se ne veniva per lo cammino delle spie, combattè contro a Israele, e ne menò alcuni prigioni.

2 Allora Israele votò un voto al Signore, e disse: Se pur tu mi dai questo popolo nelle mani, io distruggerò le lor città nella

maniera dell' interdetto b.

3 E il Signore esaudi la voce d' Israele, e gli diede nelle mani que' Cananei; ed egli distrusse loro, e le lor città, nella maniera dell' interdetto; perciò pose nome a quel luogo Horma

4 Poi gl' Israeliti si partirono dal monte di Hor, traendo verso il mar rosso, per circuire il paese di Edom; e l'animo venne meno al popolo per lo cammino.

5 E il popolo parlò contro a Dio, e contro a Mosè, dicendo: Perchè ci avete voi tratti fuor di Egitto, acciocchè muoiamo in questo deserto? conciossiachè non vi sia nè pane alcuno, nè acqua; e l'anima nostra è tutta svogliata di questo pane tanto leggiere.

6 Allora il Signore mandò contro al popolo de serpenti ardenti, i quali mordevano il popolo c; onde molta gente d' I-

sraele mori.

7 E il popolo venne a Mosè, e disse: Noi abbiamo peccato; conciossiache abbiamo parlato contro al Signore, e contro a te; prega il Signore che rimova d' addosso a noi i serpenti. E Mosè pregò per lo popolo.

8 E il Signore disse a Mosè: Fatti un serpente ardente, e mettilo sopra un' antenna; e avverrà che chiunque sarà morso,

riguardando quello, scamperà.

9 E Mosè fece un serpente di rame, e lo mise sopra un' antennad; e avveniva che, se un serpente avez morso alcuno, ed egli riguardava al serpente di rame, egli scampava.

Proseguimento del viaggio—Sconfitta di Sikon e di Og, re Amorrei, e conquista del loro paese.

10 Poi i figliuoli d' Israele si mossero, e si accamparono in Obot.

11 E, partitisi di Obot, si accamparono a' Poggi di Abarim, nel deserto ch' è dirimpetto al paese di Moab, dal Sol levante

12 Poi si mossero di là, e si accamparono nella Valle di Zered.

13 Poi si partirono di la, e si accamparono lungo il fiume di Arnon, che è nel deserto; il quale si sporge innanzi da confini degli Amorrei; perciocche Arnon è il confine di Moab, fra Moab e gli Amorrei.

14 (Perciò è detto nel Libro delle bat-taglie del Signore, Vaheb in Suf, e i

fiumi di Arnon,

15 E il letto del fiume, che si volge la dove siede Ar, e tocca i confini di Moab.) 16 E di là giunsero in Beer (Quest' è il pozzo del quale il Signore disse a Mosè: Aduna il popolo, e io darò loro dell' acqua.

17 Allora Israele cantò questo cantico:

Sali, o pozzo; cantategli:
18 Pozzo, che i principali hanno cavato; che i nobili d'infra il popolo hanno tagliato nel sasso, col Legislatore, avendo in mano i lor bastoni); poi, dal deserto giunsero in Mattana.

19 E da Mattana in Nahaliel, e da Na-

haliel in Bamot.

20 E da Bamot nella Valle che è nel territorio di Moab, in capo di Pisga, e riguarda verso il deserto.

21 Allora Israele mandò ambasciadori

a Sihon, re degli Amorrei, a dirgli:
22 Lascia ch' io passi per lo tuo paese; noi non ci rivolgeremo nè in campi, nè in vigne, e non berremo alcun' acqua di pozzo; noi cammineremo per la strada reale, finchè siamo passati i tuoi confini. 23 Ma Sihon non concedette a Israele

di passar per li suoi confini; anzi aduno tutta la sua gente, e usci fuori incontro a Israele, nel deserto; e venne in Iaas, e

combatte con Israele. 24 E Israele lo sconfisse, e lo mise a fil di spada, e conquistò il suo paese, ch' era da Arnon fino a labboc, fino al paese de figliuoli di Ammon; perciocche la fron-tiera de figliuoli di Ammon era forte.

25 E Israele prese tutte le città ch' era-no in quel paese, e abitò in tutte le città degli Amorrei, cioè: in Hesbon, e in tutte

le terre del suo territorio.

26 Perciocchè Hesbon era la città di Sihon, re degli Amorrei, il quale era stato il primo che avea guerreggiato contro al re di Moab, e gli avea tolto tutto il suo paese, fino all' Arnon.

27 Perciò dieono i poeti: Venite in Hesbon; sia riedificata e ristorata la città di

Sihon.

28 Perciocché un fuoco usci già di He-

<sup>\*</sup> Num. 88. 88. Lev. 2 Re 18. 4. Giov. 3. 14, 15. b Lev. 27, 28,

<sup>\*</sup> cioè: distruzione al modo dell' interdetto.

sbon, e una fiamma della città di Sihon, e consumò Ar di Moab, gli abitanti di Bamot-Arnon.

29 Guai a te, Moab! o popolo di Chemos, tu sei perito; esso ha dati i suoi figliuoli ch' erano scampati, e le sue figliuole, in cattività a Sihon, re degli Amorrei.

30 Ma noi li abbiamo sconfitti. Hesbon è perito fino a Dibon; e noi li abbiamo distrutti fino a Nofa, che arriva fino a Medeba.

31 E Israele abitò nel paese degli A-

morrei.

32 Poi Mosè mandò a spiare Iazer; e gl' Israeliti presero le terre del suo territorio; e ne cacciarono gli Amorrei che vi erano.

23 Poi voltatisi, salirono per lo cammino di Basan; e Og, re di Basan, usci incontro a loro, con tutta la sua gente, in battaglia, in Edrei.

34 E il Signore disse a Mosè: Non temerlo; perciocchè io ti ho dato nelle mani lui, e tutta la sua gente, e il suo paese; e fagli come tu hai fatto a Sihon, re degli Amorrei, che abitava in Hesbon.

35 Gl Israeliti adunque percossero lui, e i suoi figliuoli, e tutto il suo popolo; talchè non ne lasciarono alcuno in vita;

talchè non ne lasciarono alcuno in vita; e conquistarono il suo paese:

Balaam, suo malgrado, benedice Israele.

POI i fighuou a assesse se mosse di e si accamparone nelle campagne di Moab, di là dal Giordano di Gerico.

Palea fighinolo di Sippor, POI i figliuoli d'Israele si mossero.

2 Or avendo Balac, figliuolo di Sippor, veduto tutto ciò che Israele avea fatto

agli Amorrei;
3 I Moabiti ebbere grande spavento del popolo: perciocchè era in gran numero; talchè i Moabiti erano in angoscia per tema de' figliuoli d' Israele.

4 Perciò i Moabiti dissero agli Anziami di Madian: Questa gente roderà ora tut-to ciò ch' è d' intorno a noi, come il bue rode l' erba verde della campagna. Or Balac, figliuolo di Sippor, era re di Moab,

in quel tempo.

5 Ed egli mandò ambasciadori a Balaam, figliuolo di Beor, in Petor, città posta in sul Fiume, ch' era la patria d'esso, per chiamarlo, dicendo: Ecco, un popolo è uscito di Egitto; ecco, egli copre la faccia della terra, ed è stanziato dirim-

petto a me;

6 Ora dunque vieni, ti prego, e male-dicimi questo popolo; perciocchè egli è troppo potente per me; forse potrò fare in maniera che noi lo sconfiggeremo, e ch' io lo scaccerò dal paese; perciocchè io so che chi tu benedici è benedetto, e maledetto chi tu maledici.

di Madian, andarono, avendo in mano gl' indovinamenti. E, giunti a Balaam, gli rapportarono le parole di Balac,

8 Ed egli disse loro: State qui questa notte; e poi io vi renderò risposta, se-condo che il Signore avra parlato. E i principali di Moab dimorarono con Ba-

9 E Iddio venne a Balaam, e gli disse: Chi son cotesti uomini che sono appres-

so di te?

10 E Balaam disse a Dio: Balac, figliuolo di Sippor, re di Moab, ha man-

dato a dirmi:

11 Ecco un popolo, ch' è uscito di Egitto, e ha coperta la faccia della terra; or vieni, e maledicimelo; forse potrò combattere con lui, e lo scaccerò. 12 E Iddio disse a Balaam: Non andar

con loro; non maledire quel popolo; con-ciossiachè egli sia benedetto".

13 E la mattina seguente, Balaam si levò, e disse a que principi di Balac: Andatevene al vostro paese; perciocchè il Signore ha rifiutato di concedermi ch' io vada con yoi.

14 E i principi di Moab si levarono, e vennero a Balac, e gli dissero: Balaam

ha ricusato di venir con noi.

15 E Balac vi mandò di nuovo altri principi, in maggior numero, e più ono-rati che que primi. 16 Ed essi vennero a Balaam, e gli dis-sero; Così dice Balac, figliuolo di Sippor: Deh! non ritenerti di venire a me;

17 Perciocchè io del tutto ti farò grande onore, e farò tutto quello che tu mi dirai; deh! vieni pure, e maledicimi questo

popolo.

18 E Balaam rispose, e disse a' servitori di Balac: Avvegnache Balac mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, io non potrei trapassare il comandamento del sua casa de monte del sua casa alcuna per far cosa alcuna Signore Iddio mio, per far cosa alcuna piccola o grande b.

19 Tuttavia statevene, vi prego, qui an-

cora voi questa notte, e io saprò ciò che il Signore seguiterà a dirmi. 20 E Iddio verme di notte a Balaam, e gli disse: Cotesti uomini sono eglino venuti per chiamarti? levati, va con loro; tuttavolta, fa quello che io ti dirò.

21 Balaam adunque si levò la mattina, e sellò la sua asina, e andò co' principi di

Moab.

22 E l' ira di Dio si accese, perciocchè egli andava; e l' Angelo del Signore si presentò in su la strada, per contrariarlo. Or egli cavaicava la sua asina, e avea seco due suoi fanti.

23 E l'asina vide l'Angelo del Signore che stava in su la strada, con la sua spada naledetto chi tu maledici.

7 E gli Anziani di Moab, e gli Anziani strada, e andava per li campi. E Balaam percosse l'asina per farla ritornar nella l

124 E l'Angelo del Signore si fermò in un sentier di vigne, *dove era* una chiusura di muro secco di qua e di là.

25 E l'asina, veggendo l'Angelo del Signore, si strinse contro al muro, e strigneva il piè di Balaam al muro; laonde

egli da capo la percosse. 26 E l'Angelo del Signore passò di nuovo oltre, e si fermò in un luogo stretto, ove non v'era spazio da volgersi nè a destra ne a sinistra.

27 E l'asina, avendo veduto l'Angelo del Signore, si coricò sotto Balaam; laonde l' ira di Balaam si accese, e percosse l'asina col bastone.

28 Allora il Signore aperse la hocca all'asina; ed ella disse a Balaam; Che t'ho io fatto, che tu mi hai percossa già tre volte!

29 E Balaam disse all' asina: Io t' ho percossa, perchè tu m' hai beffato; avessi pure in mano una spada, che ora ti ucci-

30 E l'asina disse a Balaam: Non sono io la tua asina, che sempre hai cavalcata per addietro, fino a questo giorno? sono io mai stata usata di farti così b? Ed egli disse: No.

31 Allora il Signore aperse gli occhi a Balaam; ed egli vide l'Angelo del Signore, che stava in su la strada, avendo in mano la sua spada nuda. E Balaam si chinò, e si prostese in terra sopra la sua faccia.

32 E l'Angelo del Signore gli disse: Perchè hai percossa la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito fuori per contrastarti; perciocchè questo viaggio non è dirittamente ordinato nel mio cospetto.

33 Ma l'asina mi ha veduto; e, veggendomi, si è rivolta già tre volte; forse si è ella rivolta per tema di me; perciocchè già avrei ucciso te, è lei avrei lasciata vivere.

34 E Balaam disse all' Angelo del Signore: Io ho peccato: perciocchè io non sapeva che tu mi stessi contra in questo viaggio; ma ora, se esso ti dispiace, io

me ne ritornerò.

35 E l' Angelo del Signore disse a Balaam: Va pure con cotesti uomini; ma di' sol ciò ch' io ti dirò. E Balaam andò co' principi di Balac.

36 E Balac, udito che Balaam veniva,

ando ad incontrárlo in una città di Moab, che è in sul confine di Arnon, il quale è all'estremità della frontiera del puese. 37 E Balac disse a Balaam: Non n'avea

io mandato instantemente a chiamare? perche non venivi tu a me? non potrei io

son venuto a te: ora potrei io in alcuna maniera dir cosa alcuna? Ciò che il Signore mi avrà messo in bocca, quella gito a

39 E Balaam andò con Balac, e vennero

in Chiriat-husot.

40 E Balac sacrificò buoi, e pecore, e ne mandò a Balaam, e a' principi ch' erano con lui.

41 E la mattina seguente, Balac prese Balaam, e lo menò sopra gli alti luoghi di Baal; e di là gli mostrò una estremità del popolo.

23 E BALAAM disse a Balac: Edificami qui sette altari, eapparecchiami qui sette giovenchi, e sette montoni.

2 E Balac fece come Balaam avea detto; e Balac e Balaam offersero un giovenco e un montone, sopra ciascumo altare.

3 E Balaam disse a Balac: Fermati presso al tuo olocausto, e io andrò; forse mi si farà il Signore incontro, e ciò ch' egli mi avrà fatto vedere, io tel rapportero. Ed egli se ne andò sopra un' alta cima di un monte.

4 E Iddio si fece incontro a Balaam: e Balaam gli disse: Io ho ordinati sette altari, e ho offerto un giovenco e un mon-

tone, sopra ciascuno altare.

5 Allora il Signore mise la parola in bocca a Balaam<sup>d</sup>, e gli disse: Ritorna a Balac, e parla così.

6 Egli adunque ritornò a Balac; ed ecc. egli si stava presso al suo olocausto, insieme con tutti i principi di Moab.

7 Allora egli prese a proferire la sua sentenza, e disse: Balac, re di Most, mi ha fatto condurre di Siria, dalle mon-tagne d' Oriente, dicendo: Vieni, maledicimi Giacobbe; vieni pure, scongiura israele.

8 Come lo maledirò ió? Iddio non l'ha maledetto; come lo scongiurerò io? il

Signore non l'ha scongiurato.

9 Quando io lo riguardo dalla sommità delle rupi, e lo miro d'in su i colli, ecco un popolo che abiterà da parte, e nen si acconterà fra l'altre nazioni.

10 Chi annovererà Giacobbe, che è come la polvere? e chi farà il conto pur della quarta parte d' Israele? Muois la mis persona della morte degli ucunini diritti, e sia il mio fine simile al suo.

11 Allora Balac disse a Balaam: Che m' hai tu fatto? io ti avea fatto venir per maledire i mici nemici; ed ecco, tu 🕩 hai pur benedetti.

12 Ed egli rispose, e disse: Non prenderei io guardia di dir ciò che il Signore mi ha messo in bocca?

13 E Balac gli ditse: Deh! vieni meco pur farti onore?

38 E Balaam rispose a Balac: Ecco, io ne puci di qui veder solamente una estremità, tu non lo puoi veder tutto; e maledicimelo di là.

14 E lo condusse al campo di Sofim, nella cima di Pisga; ed edifico sette altari, e offerse un giovenco e un montone, sopra ciascuno altare.

15 E Balaam disse a Balac: Fermati qui presse al tuo olocausto, e io me ne andrò

colà allo scontro:

16 E il Signore si fece incontro a Balaam, e gli mise la parola in bocca; e gli disse:

Ritorna a Balac, e parla così.

17 Ed egli se ne venne a Balac; ed egli se ne stava presso al suo olocausto, e con lui erano i principi di Moab. E Balac gli disse: Che ha detto il Signore?

18 Ed egli prese a proferir la sua sentenza, e disse: Levati, Balac, e ascolta: porgimi gli orecchi, figliuolo di Sippor.

19 Iddio non è un uomo, ch'egli menta; nè un figlipol d' uomo, ch'egli si penta; avrà egli detta una tosa, e non la farà! avrà egli parlato, e non atterrà la sua parola.

20 Ecco, io ho ricevuta commissione di benedire; e poi ch'egli ha benedetto, io non posso impedir la sua benedizione.

21 Egli non iscorge iniquità in Giacobbe, e non vede perversità in Israele; il Signore Iddio suo è con lui e, e fra esso v' è un grido di trionfo reale.

22 Iddio, che li ha tratti fuori di Egitto,

e loro a guisa di forze di liocorno...

23 Perciocchè non v'è incantamento in Giacobbe, nè indovinamento in Israele; infra un anno, intorno a questo tempo, e' si dirà di Giacobbe e d'Israele: Quali cose ha fatte Iddio?

24 Ecco un popolo che si leverà come un gran leone, e si ergerà come un leone; egli non si coricherà, finchè non abbia divorata la preda, e bevuto il sangue degli

uccisi d.

25 Aliora Balac disse a Balaam Non maledirlo, ma pure anche non benedirlo.

26 E Balaam rispose, e disse a Balac: Non ti diss'io, ch' io farci tutto ciò che il Signore direbbe?

27 E Balac disse a Balaam: Deh! vieni, io ti menerò in un altro luogo; forse piacerà a Dio che di là tu mel maledica.

28 Balac adunque menò Balaam in cima di Peor, che riguarda verso il deserto.

29 E Balaam disse a Balac: Edificami qui sette altari, e apparecchiami qui sette giovenchi, e sette montoni.

30 E Balac fece come Balaam avea detto; e offerse un giovenco e un montone, sopra

ciascun altare.

24 OR Balaam, veggendo che piaceva al Signore di benedire Israele, non andò più, come l'altre volte, a incontrare

augurii; e dirizzò la faccia verso il deserto.

2 E, alzati gli occhi, vide Israele, stanziato a tribù a tribù. Allora lo Spirito di Dio fu sopra lui.

3 Ed egli prese a proferir la sua sentenza, e disse: Così dice Balaam, figliuolo di Beor: così dice l'uomo che ha l'occhio chiuso:

4 Cost dice colui che ode le parole di Dio, che vede la visione dell' Onnipotente, che cade a terra, e a cui gli occhi sono

5 Quanto son belli i tuoi padiglioni, o Giacobbe! e i tuoi tabernacoli, o I-

sraele!

6 Essi son distesi a guisa di valli; sono come orti presso a un fiume, come santali che il Signore ha piantati, come cedri presso all'acque.

7 Egli versera dell' acqua delle sue secchie, e il suo seme sarà fra acque copiose, e il suo re sarà innalzato sopra Agag, e il

suo regno sarà esaltato<sup>e</sup>.

8 Iddio, che l'ha tratto fuor di Egitto, gli sarà a guisa di forze di liocorno; egli consumerà le genti che gli saranno nemiche, e triterà loro le ossa, e le trafiggerà con le sue saette.

9: Quando egli si sarà chinato, e si sarà posto a giacere come un leone; e come un gran leone, chi lo desterà? Coloro che ti benedicono saranno benedetti, e coloro che ti maledicono saranno maledetti.

10 Allora l' ira di Balac si accese contro a Balaam; e, battendosi a palme, gli disse: Io t' ho chiamato per maledire i mici pemici; ed ecco, tu gli hai pur benedetti già tre volte.

11 Ora dunque, fuggitene al tuo luogo; io avea detto che ti farei grande onore; ma ecco, il Signore ti ha divietato d'es-

sere onorato.

12 E Balaam rispose a Balac: E io non aveva io detto a' tuoi ambasciadori che tu

mi mandasti:

13 Avvegnache Balac mi desse piena la sua casa d'argento, e d'oro, io non potrei trapassare il comandamento del Signore, per far cosa alcuna, buona o malvagia, di mio senno; ciò che il Signore mi avrà detto, quello dirò!

14 Ora dunque, lo me ne vo al mio popolo; vieni, io ti consiglierò; e ti dirò ciò che questo popolo farà al tuo popolo negli

ultimi tempi.

15 Allora egli prese a proferir la sua sentenza, e disse: Così dice Balaam, figliuolo di Beor: così dice l'uomo che ha l'occhio chiuso:

16 Cost dice colui che ode le parole di Dio, e che intende la scienza dell' Altissimo; che vede la visione dell' Onnipotente,

<sup>\*</sup>Giac. 1. 17. 6 Gen. 12. 2; 22. 17. CEs. 29. 45, 46. d Gen. 49. 9, 27. C2 Sam. 5. 1 Sal. 2. 9. Gen. 12. 3; 27. 29.

che cade a terra, e a cui gli occhi sono

./ aperti:

17 Io lo veggo, ma non al presente; io lo scorgo, ma non di presso. Una stella procederà da Giacobbe<sup>a</sup>, e uno scettro sur-gerà d' Israele<sup>b</sup>, il quale trafiggerà i prin-cipi di Moab, e distruggerà tutti i figliuoli del fondamento\*.

18 Ed Edom sarà il conquisto, Seir sarà il conquisto de' suoi nemici; e Israele farà

prodezze.

19 E uno, disceso di Giacobbe, signoreggerà, e distruggerà chi sarà scampato della

città

20 Poi Balaam riguardò Amalec, e prese a proferir la sua sentenza, e disse: Amalec è una primizia di Gentili, e il suo rima-nente sarà ridotto a perdizione.

21 Poi riguardo il Cheneo, e prese a proferir la sua sentenza, e disse: La tua stanza è forte, et tu hai posto il tuo nido

nella rupe.

22 Ma pur Cain sarà disertato, infino a tanto che Assur ti meni in cattività,

23 Poi prese di nuovo a proferir la sua sentenza e disse: Guai a chi viverà dopo che Iddio avrà innalato colui!

24 Poi appresso verranno navi dalla costa di Chittim, e affliggeranno Assur, e oppresseranno Eber; ed essi ancora saranno ridotti a perdizione.

25 Poi Balaam si levò, e se ne andò, e ritornò al suo luogo d; e Balac altresi andò.

a suo cammino.

Inraele nedotto dalla idolatria Moabita.

OR Israele, stanziato in Sittim, co-25 minciò a fornicar con le figliuole di Moab.

2 Ed esse invitarono il popolo a' sacrificii de' loro iddii, e il popolo ne mangiò, e adorò gl' iddii d' esse!.

3 E Israele si congiunse con Baal-peor; laonde l'ira del Signore si accese contro a

4 E il Signore disse a Mosè: Prendi tutti i Capi del popolo, e appiccali al Signore, davanti al sole; e l'ira accesa del Signore si rivolgerà d' Israele.

5 Mose disse ancora a' Giudici d'Israele: Uccida ciascun di voi quelli de' suoi, che

si son congiunti con Baal-peor?.

6 Or in quel mezzo tempo un uomo d' Israele venne, e menò a suoi fratelli una donna Madianita, davanti agli occhi di Mosè, e davanti agli occhi di tutta la raunanza de' figliuoli d' laraele, i quali piagnevano all'entrata del Tabernacolo della convenenza.

7 E Finees, figliuolo d' Eleazaro, figliuo-

veduto, si levò d'infra la raunanza, e

prese in mano una lancia

8 Ed entrò dietro a quell' uomo Israelita, dentro al lupanare, e li trafisse amendue, l'uomo Israelita, e la donna, per lo ventre d'essa. E la piaga fu arrestata d'in su i figliuoli d' Israele.

9 E i morti di quella piaga furono ven-

tiquattromila h.

10 E il Signore parlò ancora a Mosè,

di**cend**o:

11 Finees, figliuolo d' Elegzaro, tigliuolo del Sacerdote Aaronne, ha acquetata l'ira mia d'in su i figlinoli d'Israele; perchè è stato mosso del mio zelo nel mezzo di loro; laonde io non ho consumati i figliuo-li d' Israele nella mia gelosia.

12 Perciò digli ch' io gli do il mio patto

di pace i

13 E il patto del Sacerdozio perpetuo sarà suo, e della sua progenie dopo lui; perciocchè egli è stato mosso di zelo per l' Iddio suo, e ha fatto purgamento per li figliuoli d' Israele.

14 Or il nome dell'uomo Israelita ucciso, il quale era stato reciso con la donna Madianita, era Zimri, figliuolo di Salu, Capo

d' una famiglia paterna de' Simeoniti. 15 E il nome della donna Madianita uccisa era Cozbi, figliuola di Sur, Capo di nazioni, e di famiglia paterna in Madian-

16 Poi il Signore perlò a Mosè, dicendo: 17 Fate guerra a Madianiti, e perco-

teteli;

18 Conciossiaché essi abbiano fatta guerra a voi, co' loro inganni<sup>k</sup>, che v' hanno fatti nel fatto di Peor, e nel fatto di Cozbi, figliuola d' un de' Capi di Madian, lor sorella, ch' è stata uccisa al giorno della piaga avvenuta per cagione di Peor-

Nuovo censimento del popolo, all' uscita del deserto.

ORA, dopo quella piaga, il Signore disse a Mosè e ad Eleazaro, figliuolo 26

d' Aaronne, Sacerdote:

2 Levate la somma di tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele, annoverando dall'età di vent'anni in su, per le nazioni loro paterne, tutti quelli che possono andare alla guerra in Israele.

3 Mose adunque, e il Sacerdote Eleazaro, parlarono loro nelle campagne di Mosb, presso al Giordano di Gerico, dicendo:

4 Annoverate il popolo, dall' eta di vent' anni in su; come il Signore avea comandato a Mosè, e a' tigliuoli d' Israele, ch' erano usciti del paese di E-

5 Il primogenito d'Israele fu Ruben!. I lo del Sacerdote Aaronne, avendo ciò figliuoli di Ruben furono, di Hanoc, la

Apoc. 22. 16. \* Mat. 2. 2. Num. 31. 8. Num. 31. 16. Mal. 2.4. AD00. 8. 14.

Gen. 49. 10. Sal. 110. 2.
 Es. 34. 15, 16. 1 Cor. 10. 20. • Ossia di Set. \* 2 Sam. 8. 14. Deut. 13. 6-15. 1 Cor. 10.8. 8i confronti per questo censimento Gen. 46. 8-27 e 1 Cron.

di Carmi, la nazione de' Carmiti.

7 Queste sono le nazioni de' Rubeniti, e gli annoverati fra loro furono quarantatremila settecentrenta.

8 Di Pallu fu figliuolo Eliab.

9 E i figliuoli di Eliab furono Nemuel, Datan e Abiram. Questo è quel Datan e quell' Abiram, d' infra quelli che si chismavano alla raunata del popolo, i quali si sollevarono contro a Mosè e contro ad Aaronne, quando Core fece sua massa, ed essi si sollevarono contro al Signore a.

10 E la terra aperse la sua bocca, e li tranghiotti; insieme con Core, che mor, quando morì quella raunata, quando fi fuoco consumò i dugencinquant' uomini,

i quali furono per segno.

11 Or i figliuoli di Core non morirono.

12 I figliuoli di Simeone, distinti per le lor nazioni, furono, di Nemuel, la nazione de' Nemueliti; di Giamin, la nazione de' Giaminiti; di Giachin, la nazione de' Giachiniti.

13 Di Zera, la nazione de' Zeraiti; e di

Saul, la nazione de' Sauliti.

14 Queste sono le nazioni de' Simeoniti, de' quali gli annoverati furono ventidue-

mila dugento.

15 I figliuoli di Gad, distinti per le lor nazioni, furono, di Sefon, la nazione de' Sefoniti; d' Hagghi, la nazione degli Hagghiti; di Suni, la nazione de' Suniti; 16 D' Ozni, la nazione degli Ozniti; di la nazione degli Ozniti; di

Eri, la nazione degli Eriti;

17 Di Arod, la nazione degli Aroditi; e

di Arcel, la nazione degli Arceliti.

18 Queste sono le nazioni de' figliuoli di Gad, secondo i loro annoversti, che furono quarantamila cinquecento.

19 I figlinoli di Giuda furono Er e Onan. Ora Er e Onan morirono nel paese di

Canaan.

20 E i figliuoli di Giuda, distinti per le lor nazioni, furono, di Sela, la nazione de Selaniti; di Fares, la nazione de' Farsiti;

di Zara, la nazione degli Zariti. 21 E i figliuoli di Fares furono, di Hesron, la nazione degli Hesroniti; e di Ha-

mul, la nazione degli Hamuliti.

22 Queste sono le nazioni di Giuda, secondo i loro annoverati, che furono set-

tantaseimila cinquecento.

23 I figliuoli d' Issacar, distinti per le lor nazioni, furono, di Tola, la nazione de Tolaiti; di Puva, la nazione de Puviti;

24 Di Giasub, la nazione de' Giasubiti; e di Simron, la nazione de' Simroniti.

25 Queste sono le nazioni d' Issacar, secondo i loro annoverati, che furono sessantaquatiromila trecento.

26 I figliuoli di Zabulon, distinti per le

nazione degli Hanochiti; di Pallu, la na-zione de' Palluiti; di Pallu, la na-6 Di Hesron, la nazione degli Hesroniti; loniti; e di Gialeel, la nazione de' Gialeeliti.

27 Queste sono le nazioni degli Zabuloniti, secondo i loro annoverati, che fu-

rono sessantamila cinquecento.

28 I figliuoli di Giuseppe, distinti per le lor nazioni, furono Manasse ed Efraim

29 I figliuoli di Manasse furono, di Machir, la nazione de' Machariti. E Machir generò Galaad, e di Galaad discese la nazione de Galasditi.

30 Questi sono i figliuoli di Galaad: di Iezer, la nazione degl' Iezeriti; di Helec,

la nazione degli Helchiti; 31 Di Asriel, la nazione degli Asrieliti; di Sechem, la nazione de' Sechemiti;

32 Di Semida, la nazione de' Semidaiti; e di Hefer, la nazione degli Heferiti.

33 Or Selofad, figliuolo di Hefer, non ebbe figliuoli maschi, ma sol figliuole, i cui nomi erano Mala, Noa, Hogla, Milca, e Tirsa .

34 Queste sono le nazioni di Manasse, delle quali gli annoverati furono cin-

quantaduemila settecento.

35 Questi sono i figliuoli di Efraim, distinti per le lor nazioni; di Sutela, la nazione de Sutelaiti; di Becher, la nazione de' Bacriti; di Tahan, la nazione de' Tahaniti.

36 E questi sono i figliuoli di Sutela;

di Eran, la nazione degli Eraniti.

37 Queste sono le nazioni de' figliuoli d' Efraim, secondo i loro annoverati, che furono trentaduemila cinquecento. Questi sono i figliuoli di Giuseppe, distinti per le lor nazioni.

38 I figliuoli di Beniamino, distinti per le lor nazioni, *furono*, di Bela, la nazione de' Belaiti; di Asbel, la nazione degli Asbeliti; di Ahiram, la nazione degli

Ahiramiti .

39 Di Sefusam, la nazione de' Sefusamiti; e di Huppam, la nazione degli Hup-

pamiti.

40 E i figliuoli di Bela furono Ard e Naaman ; di Ard discese la nazione degli Arditi ; di Naaman la nazione de' Naamiti.

41 Questi sono i figliuoli di Beniamino, distinti per le lor nazioni, de' quali gli annoverati furono quarantacinquemila seicento.

42 Questi sono i figliuoli di Dan, distinti per le lor famiglie; di Suham discese la nazione de Suhamiti. Questa è la nazione de' Daniti, distinta per le lor

famiglie.
43 Tutte le famiglie de Suhamiti, sccondo i loro annoverati, furono sessan-

taquattromila quattrocento.

44 I figliuoli di Aser, distinti per le lor nazioni, furono, d'Imna, la nazione degli Imnaiti; d'Isui, la nazione degl'Isuiti; e | i quali annoverarono i figliuoli d'Israele di Beria, la nazione d' Beriiti.

45 E de' figliuoli di Beria: di Heber, la nazione degli Hebriti; di Malchiel, la nazione de' Malchieliti.

46 E il nome della figliuola di Aser fu

Sera.

47 Queste sono le nazioni de' figliuoli di Aser, secondo i loro annoverati, che furono cinquantatremila quattrocento.

48 I figliuoli di Neftali, distinti per le lor nazioni, furono, di Giascel, la nazione de' Giasceliti; di Guni, la nazione de' Gu-

49 Di Geser, la nazione de' Geseriti; e di

Sillem, la nazione de' Sillemiti.

50 Queste sono le nazioni di Neftali, distinte per le lor famiglie; e gli annoverati d'infra loro furono quarantacinquemila quattrocento.

51 Questi sono gli annoverati de' figliuoli d' Israele, in numero di seicen-

tunmila settecentrenta 4.

52 E il Signore parlò a Mosè, dicendo:

53 Sia il paese spartito tra costoro per eredità, secondo il numero delle personeb.

54 Da' maggiore eredità a chi è in maggior numero, e minore a chi è in minor numero; diasi a ciascuno eredità a ra-gione de suoi annoveratic.

55 Ma pure spartiscasi il paese a sorte; e abbiano eredità secondo i nomi delle loro

tribù paterne.

56 Spartiscasi l'eredità di ciascuna tribù,

grande o piccola, a sorte.

57 E questi sono gli annoverati d' infra i Leviti, distinti per le lor nazioni: di Gherson discese la nazione de Ghersoniti;

di Chehat, la nazione de' Chehatiti; di Merari, la nazione de' Merariti. 58 Queste sono le nazioni de' Leviti: la nazione de' Libniti, la nazione degli Hebroniti, la nazione de' Mahaliti, la nazione de' Musiti, e la nazione de' Coriti. Or

Chehat generò Amram.

59 E il nome della moglie di Amram fu Iochebed, che fu figliuola di Levi, la qual gli nacque in Egitto; ed essa partori ad Amram Aaronne, Mosè, e Maria, lor sorella.

60 E ad Aaronne nacquero Nadab, e Abihu, ed Eleazaro, e Itamar. 61 Or Nadab e Abihu morirono, quando

presentarono fuoco strano davanti al Si-

gnore.

62 E gli annoverati d'infra i Leviti furono ventitremila, tutti maschi, dall' età d'un mese in su; conciossiaché non fos-sero annoverati fra' figliuoli d' Israele; perciocché non era lor data eredità fra' figliuoli d' Israele<sup>d</sup>.

63 Questi sono quelli che furono anno-

nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Gerico.

64 E fra costoro non vi fu alcuno di quelli ch' erano stati annoverati da Mosè, e dal Sacerdote Aaronne, i quali annoverarono i figliuoli d' Israele nel deserto di Sinai

65 Conciossiachè il Signore avesse detto di quelli: Del tutto morranno nel deserto. Onde non ne rimase alcuno, salvo Caleb, figliuolo di Gefunne; e Giosue figliuolo di Nun.

Le eredità transmesse alle figlie, in mancanza di fiali.

27 OR le figliuole di Selofad, figliuolo di Hefer, figliuolo di Galaad, figliuolo di Machir, figliuolo di Manasse, si accostarono alle nazioni di Manasse, figliuolo di Giuseppe; e i nomi loro erano Mala, Noa, Hogla, Milca, e Tirsa.

2 E si presentarono davanti a Mosè, e davanti al Sacerdote Eleazaro, e davanti a' Capi, e davanti a tutta la raunanza, all' entrata del Tabernacolo della con-

venenza, dicendo :

3 Nostro padre è morto nel deserto; egli però non fu fra la raunata di coloro che s' adunarono contro al Signore alla raunata di Core; anzi è morto per suo peccato, e non ha lasciati figliuoli maschi.

4 Perchè verrebbe menò il nome di nostro padre di mezzo della sua nazione, per non avere egli alcun figliuoli maschio? Dacci possessione fra' fratelli di nostro

padre.

5 E Mosè rapportò la causa loro davanti

al Signore,

6 E il Signore rispose a Mosè, dicendo:

7 Le figliuole di Selofad parlano dirit-tamente; del tutto da' loro possession d'eredità fra' fratelli del padre loro; e trasporta in loro la possessione del padre loro.

8 E parla a' figliuoli d' Israele, dicendo: Quando alcuno sarà morto senza figliuol maschio, trasportate l'eredità di esso nella

sua figliuola.

9 E s' egli non ha figliuola, date la sua eredità a' suoi fratelli.

10 E se non ha fratelli, date la sua ere-

dità a' fratelli di suo padre. 11 E se non vi sono fratelli di suo padre, date la sua eredità al suo prossimo carna parente, che sia della sua famiglia; ed egli la possegga. E ciò sia uno statuto di ragione a' figliuoli d' Israele; come il Signore ha comandato a Mosè.

Giosuè designato successore di Mosè.

12 Poi il Signore disse a Mosè: Sali in verati da Mosé, e dal Sacerdote Eleazaro, su questo monte di Abarim, e riguarda

il paese ch' io ho donato a' figliuoli d' I- ! sraele<sup>e</sup>

13 E dopo che tu l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto a' tuoi popoli, come è stato raccolto Aaronne, tuo fratello.

14 Perciocchè voi contravveniste al co-mandamento ch' io vi diedi nel deserto di Sin, alla contesa della raunanza, che voi non mi santificaste in quell'acqua, nel cospetto del popolo. Quella è l'acqua della contesa di Cades, nel deserto di Sin... 15 E Mosè parlò al Signore, dicendo: 16 Costituisca il Signore Iddio degli

spiriti d' ogni carne, sopra questa raunan-

za, un nomo,

17 Che vada e che venga davanti a loro, e il quale li conduca e riconduca; acciocchè la raunanza del Signore non sia

a guisa di pecore senza pastore.

18 E il Signere disse a Mosè: Prenditi
Giosuè, figliuolo di Nun, che è uomo in cui è lo Spirito, e posa la tua mano sopra

19 E fallo comparir davanti al Sacerdote Eleazaro, e davanti a tutta la rau-nanza; e dagli i tuoi ordini in presenza

20 E metti della tua maestà sopra lui; acciocchè tutta la raunanza de' figliuoli

d' Israele gli ubbidisca.

21 E presentisi egli davanti al Sacerdote Eleazaro, e l'addimandi per lo giudicio d' Urim, nel cospetto del Signore; vadano e vengano, egli, e tutti i figliuoli d' Israele con lui, e tutta la raunanza, secondo ch' esso dirà.

22 E Mosè fece come il Signore gli avea comandato; e prese Giosuè, e lo fece com-parir davanti al Sacerdote Eleazaro, e

davanti a tutta la raunanza.

23 E posò le sue mani sopra lui, e gli diede i suoi ordini, come il Signore avea comandato per Mosè.

#### L' olocausto continuo.

28 IL Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

2 Comanda a' figlinoli d' Israele, e di' loro: Prendete guardia alle mie offerte, che son mio cibo"; a' miei sacrificii da ardere, in odor soave a me, per offerirmeh

a' lor tempi.

3 E di' loro: Quest' è il sacrificio da Signore ardere, che voi avete a offerire al Signore per ciascun giorno, in elocausto continuo, cioè: due agnelli di un anno, senza difetto.

4 Sacrifica l' uno di quegli agnelli la mattina, e l'altro fra' due vespri.

5 E la decima parte di un Efa di flor di farina, stemperata con la quarta parte di un Hin d' olio vergine, per offerta di panatica.

& Quest è l'olocausto continuo, che è decimi per lo montone.

stato offerto nel monte di Sinai, in odor soave, per sacrificio da ardere al Signore.

7 E sia l'offerta da spandere d'esso, la quarta parte di un Hin, per ciascun agnel-lo; spandi al Signore l'offerta da span-

dere, d'ottimo vino, nel luogo santo. 8 Poi fra' due vespri sacrifica l'altro agnello; fagli la medesima offerta di panatica, e da spandere, quale è quella della mattina; per sacrificio da ardere, d'odor soave al Signore.

Sa**crificii dei S**abati e delle calendi.

9 E nel giorno del Sabato offerite due agnelli di un anno, senza difetto; e due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica, insieme con

le loro offerte da spandere. 10 Quest' è l' olocausto del Sabato, per ciascun Sabato, oltre all' olocausto con-

tinuo, e la sua offerta da spandere. 11 E ne' principii de' vostri mesi, offerite per olocausto al Signore, due giovenchi, e un montone, e sette agnelli di un anno, senza difetto;

12 E tre decimi di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica, per ciascun giovenco; e due decimi di fior di farina, stemperata con olio, per

offerta di panatica, per lo montone; 13 E un decimo di fior di farina, stemperata con olio, per offerta di panatica, per ciascun agnello; per olocausto, in odor soave, per sacrificio da ardere al Signore. 14 E le loro offerte da spandere sieno

la metà di un Hin di vino, per ciascun giovenco; il terzo di un Hin, per lo montone; e il quarto di un Hin, per ciascun agnello. Quest' è l'olocausto delle calendi, per ogni mese dell' anno.

15 Sacrifichisi ancora al Signore un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre all' olocausto continuo, e la sua offerta da

spandere.

## Sacrificii delle feste solenni,

16 Oltre a ciò, nel primo mese, nel quartodecimo giorno del mese, è la Pasqua del Signore<sup>9</sup>.

17 E nel quintodecimo giorno del medesimo mese, è festa solenne; manginsi

pani azzimi per sette giorni.

18 Nel primo giorno siavi santa raunanza; non fate in esso acuma opera

19 E offerite per sacrificio da ardere, in olocausto, al Signore, due giovenchi, e un montone, e sette agnelli di un anno, che

sieno senza difetto; 20 Insieme con la loro offerta di panatica di fior di farina, stemperata con olio; offeritene tre decimi per giovenco, e due

<sup>d Deut. 34 ↑</sup> Num. 20. 12, 18, 24. <sup>c</sup> Mat. 9. 36. " Mal. 1. 7, 12. Es. 12. 1, ecc. Lev. 23, 5, ecc.

21 Offeriscine ancora un decimo per ciascun di que' sette agnelli.

22 Offerite, oltre a ciò, un becco, per sacrificio per lo peccato, per far purgamento per voi.

23 Offerite queste cose, oltre all'olocausto della mattina, che è per olocausto continuo.

24 Offerite cotali cose ciascun di que' sette giorni, per cibo, per sacrificio da ardere, di soave odore al Signore; offeriscasi quello, oltre all' olocausto continuo, e la sua offerta da spandere.

25 E al settimo giorno siavi santa raunanza; non fate in esso alcuna opera ser-

26 Oltre a ciò, al giorno de' primi frutti a, quando voi offerirete nuova offerta di panatica al Signore, al termine delle vostre settimane, siavi santa raunanza; e non fate in quel giorno alcuna opera servile.

27 E offerite per olocausto, in soave odore al Signore, due giovenchi, un montone, e sette agnelli di un anno;

28 Insieme con la loro offerta di panatica di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per giovenco, e di due decimi per lo montone,
29 E di un decimo per ciascuno di que'

sette agnelli.
30 Offerite eziandio un becco, per far

purgamento per voi.

- 31 Offerite, oltre all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, quegli animali. con le loro offerte da spandere; e sieno quelli senza difetto.
- 29 E NEL settimo mese, alle calendi. siavi santa raunanza; non fate in quel giorno opera alcuna servile; siavi giorno di suon di tromba.

2 E offerite in esso per olocausto, in soave odore al Signore, un giovenco, un montone, e sette agnelli di un anno, senza

difetto;

3 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per lo giovenco, e di due decimi per lo montone,

4 E di un decimo per ciascuno di que'

sette agnelli;

5 E un beeco, per sacrificio per la pec-

cato, per far purgamento per voi; 6 Oltre all' olocausto delle calendi, e la sua offerta di panatica; e oltre all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da spandere, secondo i loro ordini, in seave odore, in sacrificio da ardete al Signore.

7 Parimente, al decimo giorno di questo settimo mese, siavi santa raunanza : e affliggete l'anime vostre, e non fate alcun.

lavoro.

8 E offerite al Signore per olocausto, in soave odore, un giovenco, un montone, e.

sette agnelli di un anno, che sieno senza difetto;

9 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per lo giovenco, di due decimi per lo montone,

10 E di un decimo per ciascano di que'

sette agnelli :

11 E un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre al sacrificio de purgamenti per lo peccato; e oltre all' olocauste continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro of-

ferte da spandere.

12 Parimente, al quintodecimo giorno del settimo mese siavi santa raunanzad: non fate in esso opera alcuna servile; e celebrate la festa solenne al Signore, per sette giorni.

13 E offerite per olocausto, per sacrificio da ardere, in soave odore al Signore, tredici giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli di un anno, che sieno senza difetto;

14 Insieme con la loro offerta di panatica, di fior di farina, stemperata con olio, di tre decimi per ciascuno di que' tredici giovenchi, di due decimi per ciascuno di que' due montoni. 15 E di un decimo per ciascuno di que'

quattordici agnelli:

16 E un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e da spandere

17 E nel secondo giorno, afferite dodici

giovenchi, due montoni, e quattordici a-gnelli di un anno, senza difetto; 18 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo il lor numero, siccome è ordinato;

19 E un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre all'olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e le loro offerte da

spandere.

20 E nel terzo giorno, offerite undici giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli di un anno, senza difetto;

21 Insieme con le loro offerte di panstica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo il

lor numero, siccome è ordinato:

22 E un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre all'olocausto continuo, e la sua

offerta di panatica, e da spandere.
23 E nel quarto giorno, offerite dieci giovenchi, due montoni, e quattordici agnelli di un anno, senza difetto; 24 Insieme con le loro offerte di pana-

tica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo il lor numero, siccome è ordinato;
25 E un hecco, per sacrificio per lo peccato, oltre all' olocausto continuo. E la sua offerta di panatica, e da spandere.

26 E nel quinto giorno, offerite nove

giovenchi, due montoni, e quattordici

agnelli di un anno, senza difetto;

27 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo il lor numero, siccome è ordinato

28 E un becco, per accrificio per lo peccato, oltre all'olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e da spandere

29 E nel sesto giorno, afferite otto giovenchi, due montoni, e quattordici

agnelli di un anno, senza difetto

30 Insieme con le loro offerte di panatica e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo il lor numero, siccome è ordinato;

31 E un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre all'olocausto continue, e la sua offerta di panatica, e da spandere.

32 E nel settimo giorno, afferite sette giovenchi, due montoni, e quattordici a-

gnelli di un amo, senza difetto; 33 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per li giovenchi, per li montoni, e per gli agnelli, secondo il

lor numero, siccome è ordinato;
34 E un becco, per sacrificio per lo
peccato, oltre all' olocausto continuo, e
la sua offerta di panatica, e da spandere.

35 Nell' ottavo giorni, siavi solenne raunanza; non fate in esso opera alcuna

servile;
36 E offerite per olocausto, per sacrificio da ardere, in soave odore al Signore, un giovenco, un montone, sette agnelli di un anno, senza difetto;

37 Insieme con le loro offerte di panatica, e da spandere, per lo giovenco, per lo montone, e per gli agnelli, secondo il lor

numero, siccome è ordinato:

38 E un becco, per sacrificio per lo peccato, oltre all' olocausto continuo, e la sua offerta di panatica, e da spandere.

39 Offerite queste cose al Signore nelle vostre solennità, oltre a vostri voti, e le vostre offerte volontarie, de' vostri olo-causti, delle vostre offerte di panatica, delle vostre offerte da spandere, e de' vo-

stri sacrificii da render grazie.
40 E Mosè parlò a' figliuoli d' Israele, secondo tutto ciò che il Signore gli avea

comandato.

Legge sui voti fatti dalle donne.

30 POI Mose parlo a' Capi delle tribu de' figliuoli d'Israele, dicendo: Questo è quello che il Signore ha comandato:

2 Quando alcuno avrà votato un voto al Signore, ovvero avrà giurata alcuna cosa, obbligandosi per obbligazione sopra l'anima sua; non violi la sua parola, faccia interamente secondo ciò che gli sarà uscito di bocca<sup>n</sup>:

3 E quando una femmina avrà votato un voto al Signore, e si sarà obbligata per obbligazione in casa di suo padre, essendo ancor fanciulla;

4 Se suo padre ha inteso il suo voto, e la sua obbligazione, con la quale ella si è obbligata sopra l'anima sua, e non ne le fa motto; tutti i voti di essa saranno fermi, e ogni obbligazione, con la quale ella si sarà obbligata sopra l'anima sua, sarà ferma.

5 Ma, se suo padre, nel giorno ch' egit avrà intesi tutti i suoi voti, e le sue obbligazioni, con le quali ella si sarà ob-bligata sopra l'anima sua, la discice; que voti non saranno fermi, e il Signore le perdonerà; conciossiachè suo padre l'abbia disdetta.

6 E se pure è maritata, avendo ancora sopra sè i suoi voti, o la promessa fatta con le sue labbra, con la quale si sarà

obbligata sopra l'anima sua;

7 E il suo marito l'intende, e nel giorno stesso che l'avrà inteso, non ne le fa motto; i voti di essa, e le sue obbligazioni, con le quali si sarà obbligata sopra l'anima

sua, saranno ferme.
8 Ma, se nel giorno stesso che il suo marito l'avrà inteso, egli la disdice, egli annulla il suo voto ch' ella avea sopra sè, e la promessa fatta con le sue labbra, con la quale ella si era obbligata sopra l'anima sua; e il Signore le perdonerà.

9 Ma, quant' è al voto della vedova, o della ripudiata, tutto ciò a che si sarà obbligata sopra l'arrima sua, sarà fermo

contro a lei

10 E se la donna fa voto, ovvero si obbliga per obbligazione sopra l'anima sua, con giuramento, essendo in casa del suo marito:

11 E il suo marito l'intende, e non ne le fa motto, e non la disdice, sieno fermi tutti i suoi voti; sia parimente ferma ogni obbligazione, con la quale ella si

sarà obbligata sopra l'anima sua. 12 Ma se, nel giorno stesso che il suo marito gli avrà intesi, egli del tutto li annulla; cosa alcuna che le sia uscita di bocca, o voto, od obbligazione sopra l'anima sua non sarà ferma; il suomarito ha annullate quelle cose, e il Signore le perdonerà.

13 Il marito di essa ratifichera, o annullerà qualunque voto e qualunque giuramento, col quale ella si sarà ob-

bligata di affliggere l' anima sua.

14 E se pure il suo marito non ne le fa motto d' un giorno all'altro, egli ha ratificati tutti i voti di essa; o qualunque obbligazione ch' ella avea sopra sè : egli li ha ratificati; perciocche egli non ne le ha fatto motto nel giorno stesso che % ha intesi.

15 Ma se, appresso averli intesi, del tutto li annulla, egli porterà l' iniquità di

16 Questi sono gli statuti, i quali il Signore comandò a Mosè che si osserrassero tra marito e moglie, e tra padre e figliuola, mentre ella è ancor fanciulla in casa di suo padre.

Vittoria d' Israele sui Madianiti.

31 POI il Signore parlò a Mosè, dicendo:

2 Fa la vendetta de' figliuoli d' Israele sopra i Madianiti; e poi tu sarai raccolto

a' tuoi popoli.

3 E Mosè parlò al popolo, dicendo; Mettasi in ordine un certo numero di voi, per andare alla guerra, e vadano contro a Madian, per far la vendetta del Signore sopra Madian.

4 Mandate a questa guerra mille uomini per ciascuna di tutte le tribù d'.I.

5 Così furono dati mille uomini per ciascuna tribà, d' infra le migliaia d' Israele, che furono in tutto dodicimila uo*mini* in ordine per la guerra.

6 E Mosè mandò alla guerra que' mille uomini di ciascuna tribu, e con loro Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazaro. il quale avea in mano gli arredi del Santuario, e le trombe da sonare.

7 Ed essi fecero guerra contro a Madian, siccome il Signore avea comandato a Mosè, e uccisero tutti i maschi.

8 Uccisero ancora fra' loro uccisi i re di Madian, Evi, e Rechem, e Sur, e Hur, e Reba, i cinque re di Madian; uccisero eziandío con la spada Balaam, figliuolo di Beor.

9 E i figliuoli d' Israele ne menarono prigioni le donne di Madian, e i lor pitcoli fanciulli; e predarono tutto il lor grosso e minuto bestiante, e tutte le lor facoltà.

10 E bruciarono col fuoco tutte le lor città, nelle loro stanze; e tutte le lor castella.

11 E presero tutte le spoglie e tutta la preda, così degli uomini, come degli animali.

12 E addussero a Mosè e al Sacerdote Eleazaro, e alla raunanza de' figliuoli d' Israele, i prigioni e la preda, e le spoglie, nel campo, nelle campagne di Moab, che sotto lungo il Giordano di Gerico.

13 E Mosè, e il Sacerdote Eleazaro e tutti i Capi della raunanza, uscirono loro

incontro fuor del campo.

14 E Mosè si edirò gravemente contro a' condottieri dell' esercito, Capi di migliaia, e Capi di centinaia, che ritornavano da quella guerra.

15 E Mosè disse loro :: Avete voi scam-

pata la vita a tutte le fenumine?

16 Ecco, esse furone quelle che, secondo la parola di Balaam<sup>a</sup>, servirono a porgere a' figliuoli d' Israele cagione di misfatto contro al Signore, nel fatto di Peor; onde fu quella piaga nella raunanza del Signore.

17 Ora dunoue uccidete tutti i maschi d' infra i piccoli fanciulli; uccidete parimente ogni femmina che ha conosciuto

carnalmente uomo.

18 E serbatevi in vita tutte le femmine che son di piccola età, le quali non hanno

conosciuto carnalmente uomo.

19 E voi, campendiate per sette giorni fuor del campo. Ogni persona, così d'infra voi, come d'infra i vostri prigioni, che avrà ucciso alcuno, e avrà tocco alcuno ucciso, purifichisi al terzo, e al settimo

20 Purificate parimente ogni vestimento, e ogni arnese fatto di pelle, e ogni lavorio fatto di pel di capra, e ogni vasello di

21 E il Sacerdote Eleazaro disse alla gente di guerra, ch' era andata a quella guerra: Questo è lo statuto di legge che il Signore ha comandato a Mosè.

22 Ma fate passar per lo fuoco l' oro, l' argento, il rame, il ferro, lo stagno, e

il piombo,

23 E in somma tutto ciò che può portare il fuoco; e così sarà netto; ma pure ancora sia purificato con l'acqua di purificazione; e tutto ciò che non può portare il fuoco, fatelo passar per l'acqua.

24 E layate i vostri vestimenti al settimo giorno, e sarete netti, e poi potrete entrar

nel campo.

25 Il Signore parlò ancora a Mosè, dicendo:

26 Tu, e il Sacerdote Eleazaro, e i Capi delle nazioni paterne della raunanza, levate la somma delle persone che sono state menate prigioni, e del bestiame ch' è stato predato;

27 E partisci la preda per la metà, fra la gente di guerra ch' è andata a questa

guerra, e tutta la raunanta.

28 E leve, della gente di guerra ch'è andata a questa guerra, un tributo per lo Signore, una testa di cinquecento, degli uomini, de' buoi, degli asini, e delle pecore.

20 Prendete quel tributo della metà che appartiene loro; e dallo al Sacerdote Eleazaro per un' offerta al Signore. 30 E, della metà appartenente a' figliuoli

d'Israele, prendi uno, tratto di cinquanta. degli uomini, de' buoi, degli asini, delle pecore, e in somma di tutto il bestiane; e da' quelli a' Leviti che fanno la fazione del Tabernacolo del Signore.

31 E Mosè e il Sacerdote Eleazaro fecero | come il Signore avea comandato a Mosè.

32 Or la preda, cioè il rimasto della preda, che la gente ch' era andata a quella guerra avea fatta, fu di seicensettantacinquemila

pecore,
33 E di settantaduemila buoi,
34 E di settantuamila asini;

35 E, quanto all' anime umane, le femmine the non aveano carnalmente conosciuto uomo, furono in tutto trentaduemila anime.

36 E la meta, cioè la parte di coloro ch' erano andati a quella guerra, fu di trecentrentasettemila cinquecento pecore; 37 Delle quali il tributo per lo Signore fu di seicensettantacinque pecore;

38 E di trentaseimila buoi; de' quali il tributo per lo Signore fu di settantadue

buoi ; 39 E di trentamila cinquecent' asini; de' quali il tributo per lo Signore fu di

sessantun' asino; 40 E di sedicimila anime umane; delle quali il tributo per lo Signore fu di trentadue anime.

41 E Mosè diede il tributo, levato per offerta al Signore, al Sacerdote Eleazaro, come il Signore gli avea comandato.

42 E della metà appartenente a' figliuoii d' Israele, secondo che Mosè avea partito per metà, fra loro, e quelli ch' erano andati a quella guerra;

43 (Or la metà appartenente alla raunanza fu di trecentrentasettemila cinquecento pecore.

44 E di trentaseimila buoi,

45 E di trentamila cinquecent' asini, 46 E di sedicimila anime umane);

47 Di questa metà, appartenente a' figliuoli d' Israele, Mosè prese uno, tratto di cinquanta, così degli uomini, come degli animali; e diede quelli a' Leviti che fanno la fazione del Tabernacolo del Signore; come il Signore avea comandato a Mosè.

48 E i condottieri delle mizziaia di quell'esercito, Capi di mighaia, e Capi di ceh-

tinaia, si accostarono a Mosè;

49 E gli dissero: I tuoi servitori hanno fatta la rassegna della gente di guerra ch' era sotto la nostra condotta, e non ne manca pure uno.

50 Perciò noi offeriamo per offerta al Signore ciascuno ciò che gli è caduto in mano, di vasellamenti d'oro, di cerchielli da gamba, di maniglie, d'anella, e di fermagli, per pasare il riscatto delle nostre persone, davanti ai Signore. 51 E Mosè è il Sacerdote Eleazaro presero

da lozo tutto guell' oro, tatto lavorato in

vasellamenti, e monili.
52 E tutto l'oro dell'offerta, che fu offerto al Signore da' Capi delle migliaia, da' Capi delle centinaia, fu di peso di sedicimila settecencinquanta sicli.

53 Ma la gente di guerra guardò per sè

ciò che ciascuno avea predato. 54 E Mosè e il Sacerdote Eleazaro presero quell' oro da' Capi delle migliaia, e delle centinaia, e lo portarono nel Tabernacolo della convenenza, per ricordanza per li figliuoli d'Israele, nel cospetto del Signore.

Il paese di Galaad accordato alle tribù di Gad e di Ruben.

OR i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad aveano del bestiame in grandissimo numero; laonde, veggendo che il paese di Lazer, e il paese di Galaad, era luogo da bestiame; 2 Vennero, e parlareno a Mosè, e al Sa-

cerdote Eleazaro, e a' Capi della raunanza.

3 Atarot, e Dibon, e Iazer, e Nimra, e Hesbon, ed Eleale, e Sabam, e Nebo, e Beon;

4 Che è il paese che il Signore ha percosso davanti alla raunanza d'Israele, è un paese da bestiame, e i tuoi servitori hanno del bestiame.

5 Poi dissero: Se abbiamo trovata grazia appo te, sia dato questo paese a possedere a tuoi servitori, e non farci passare il Giordano.

6 Ma Mosè rispose a' figliuoli di Gad, e a' figliueli di Ruben.: Andrebbero i vostri

fratelli alla guerra, e voi ve ne stareste qui?
7 E perché rendete voi fiacco il cuor de figlinoli d'Israele, per non passare al paese, che il Signare ha loro donato?

8 Così fecero i vostri padri, quando io li mandai da Cades-barnea, per vedere il paesea.

9 Perciocchè essi salirono fino alla Valle di Escol, e, dopo ch' ebbero veduto il paese, renderono fiacco il cuor de' figliuoli d' Israele, per non entrar nel paese che il Signore avea loro donato.

10 Laonde l'ira del Signore si accese in.

quel giorno, ed egli giurò, dicendo:

11 Se gli nomini, che sono usciti fuor di Egitto, dall' età di vent' anni in su, veggono mai la terra, della quale io ho giurato ad Abrahamo, a Isacco e a Giacobbe; conciossiachè non mi abbiano seguitato

appieno; 12 Salvo Caleb, figliuolo di Gefunne; Chenizzeo, e Giosuè, figliuolo di Nun; perciocche essi hanno seguitato il Signore appieno.

13 E l'ira del Signore si accese contro a Israele, ed egli li ha fatti andar vagando per lo deserto, lo spuzio di quarant' anni, finche i sia stata consumata tutta quella generazione, che avez fatto quel male nel cospetto del Signare.

14 Ed ecco, voi siete surti in luogo | de' vostri padri, schiatta d' uomini peccatori, per accrescere ancora l' ira del Signore contro a Israele.

15 Perciocchè, se voi vi stornate di dietro a lui, egli seguiterà a lasciarlo nel deserto; e così farete perir tutto questo

popolo.

16 Ma essi si accostarono a lui, e dissero: Noi edificheremo qui delle mandre per lo nostro bestiame, e delle città per le nostre

famiglie;

17 Ma noi ci metteremo in ordine, pronti per andar davanti a' figliuoli d' Israele, infino attanto che li abbiamo condotti al luego loro; e in questo mezzo le nostre famiglie dimoreranno nelle città forti, per tema degli abitanti del paese a.

18 Noi non ritorneremo alle case nostre, finche ciascuno de' figliuoli d' Israele non

sia entrato nella sua eredità.

19 Perciocchè, quant' è a noi, noi non possedéremo vulla con loro di là dal Giordano; essendoci la nostra eredità scaduta di qua dal Giordano, verso Oriente.

20 E Mosè disse loro: Se voi fate questa cosa, e siete in ordine per andare alla

guerra, davanti al Signore;

21 E qualumque di voi è atto alla guerra, passa il Giordano davanti al Signore, finchè egli abbia cacciati i suoi nemici

dal suo cospetto;

22 Dopo che il paese sarà stato soggiogato al Signore, voi potrete ritornarvene, e sarete fuor di colpa appo il Signore, e appo Israele; e questo paese surà vostro, per possederlo nel cospetto del Signore.
23 Ma, se non fate così, ecco, voi avrete

peccato contro al Signore; e sappiate che

il vostro peccato vi ritroverà.

24 Edificatevi delle città per le vostre famiglie, e delle mandre per le vostre gregge, e fate ciò che vi è uscito della bocca.

25 E i figliuoli di Gad, e i figliuoli di Ruben, risposero a Mosè, dicendo: I tuoi servitori faranno come il mio signore co-

manda.

26 I nostri piccoli fanciulli, le nostre mogli, le nostre gregge, e tutto il nostro bestiame, dimoveranno colà nelle città di ·Galaad.

27 Ma' quant' è a' tuoi servitori, chiunque -sarà atto alla guerra, passerà alla guerra, -davanti al Signore, come dice il mio si-

gnore.

28 E Mosè diede ordine intorno a loro al Sacerdote Eleazaro, e a Giosuè, figliuo-lo di Nun, e a' Capi delle nazioni paterne delle tribu de' figliuoli d' Israele;

29 E disse loro: Se tutti coloro d'infra i figliuoli di Gad, e i figliuoli di Ruben, che sono atti alla guerra, passano con voi il Giordano davanti al Signore, quando il

paese vi sarà soggiogato, date loro a possedere il paese di Galand.

30 Ma, se non passano con voi in arme, abbiano la lor possessione fra voi nel

paese di Canaan.

31 E i figliuoli di Gad, e i figliuoli di Ruben, risposero, dicendo: Noi faremo interamente come il Signore ha detto a' tuoi servitori.

32 Noi passeremo in arme nel paese di Canaan, davanti al Signore; sol restici la possessione della nostra eredità di qua dal

Giordano.

33 Mosè adunque diede loro, a' figliuoli di Gad, a' figliuoli di Ruben, e alla meta della tribu di Manasse, figliuolo di Giuseppe, il regno di Sihon, re degli Amorrei, e il regno di Og, re di Basan, il paese diriso per le sue città, co' lor confini, le città del paese d'ogni intorno.

34 E i figliuoli di Gad riedificarono Di-

bon, e Atarot, e Aroer; 35 E Atrot-sofan, e Iazer, e Iogbeha; 36 E Bet-nimra, e Bet-haran, città forti,

e fecero ancora delle mandre per le gregge.

37 É i figliuoli di Ruben riedificarono

Hesbon, ed Eleale, e Chiriataim; 38 E Nebo, e Baal-meon, mutati i nomi, e Sibma; e posero altri nomi alle città obe riedificarono.

39 E i figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, andarono in Galaad, e lo presero, e cacciarono gli Amorrei che vi *erano.* 

40 Mosè adunque diede Galaad a Machir, figliuolo di Manasse; ed egli abitò quivi

41 Iair anch' egli, figliuolo di Manasse, andò, e prese le villate di quelli, e pose

loro nome: Le villate di Iair.

42 Noba parimente ando, e prese Chenat, e le terre del suo territorio; e chiamò quella Noba, del suo nome,

Marcie e fermate d' Israele dall' uscila dall' Egitto fino al Giordano.

33 QUESTE son le mosse de figliuoli d'Israele, che uscirono fuor del paese di Egitto, distinti per le loro schiere, sotto la condotta di Mosè e d' Aaronne:

2 (Or Mosè scrisse le lor partite secondo ch' essi si mossero per lo comandamento del Signore); queste, dico, son le lor mosse, secondo le lor partite:

3 Essi adunque si partirono di Rameses, nel primo mese, nel quintodecimo giorno del primo mese"; i figliudi di Ismele si partirono il giorno appresso la Pasqua, a mano alzata, alla vista di tutti gli Egizi, 4 Mentre gli Egizi seppellivano quelli

che il Signore aven percossi fra loro, ch' erano tutti i primogeniti. Or il Signore avea fatti giudicii sopra i lor dii.

5 I figliuoli d' Israele adunque, partitisi di Rameses, si accamparono in Succot.

6 E, partitisi di Succot, si accemparono in Etam, ch' è nell' estremità del deserto.

7 E, partitisi di Etam, si rivolsero verso la foce di Hirot, ch' è dirincontro a Baalsefon, e si accamparono dinanzi a Migdol.

8 Poi, partitisi d' immanzi a Hirot, passarono per mezzo il mare, truendo verso il deserto; e, andati tre giornate di cammino per lo deserto di Etam, si accamparono in Mara.

9 E, partitisi di Mara, giunsero in Elim, ove erano dodici fonti d'acqua, e settanta

palme; e si accamparono quivi.

10 E, partitisi di Elim, si accamparono presso al mar rosso.

11 E, partitisi dal mar rosso, si accamparono nel deserto di Sin.

12 E, partitisi dal deserto di Sin, si accamparono in Dofca.

13 E, partitisi di Dofca, si accamparono in Alus.

14 E, partitisi di Alus, si accamparono in Refidim, ove non era acqua da bere per lo popolo 4

15 E, partitisi di Refidim, si accampa-

rono nel deserto di Sinai.

16 E, partitisi dal deserto di Sinai, si accamparono in Chibrot-taava.

17 E, partitisi di Chibrot-taava, si ac-

camparono in Haserot.

18 E, partitisi di Haserot, si accamparono in Ritma

19 E, partitisi di Ritma, si accamparono

in Rimmon-peres.

20 E, partitisi di Rimmon-peres, si ac-

camparono in Libna. 21 E, partitisi di Libna, si accamparono

in Rissa.

22 E, partitisi di Rissa, si accamparono in Chehelata.

23 E, partitisi di Chehelsta, si accamparono nel monte di Sefer.

24 E, partitisi dal monte di Sefer, si

accamparono in Harada.

25 E, partitisi di Harada, si accamparono in Machelot.

26 E, partitisi di Machelot, si accamparono in Tahat.

27 E, partitisi di Tahat, si accamparono

28 E, partitisi di Tera, si accamparono

in Mitca. 29 E, partitisi di Mitca, si accamparono

in Hasmona.

30 E, partitisi di Hasmona, si accamparono in Moserot.

31 E, partitisi di Moserot, si accampa-

70no in Bene-Iaacan. 32 E, partitisi di Bene-Iaacan, si accamparono in Horghidgad.

33 E, partitisi di Hor-ghidgad, si accamparono in Iothata.

34 E, partitisi di Iothata, si accamparono in Abrona

35 E, partitisi d' Abrona, si accampa-rono in Esion-gaber.

36 E, partitisi d' Esion-gaber, si accamparono nel deserto di Sin, ck' è Cades.

37 E, partitisi di Cades, si accamparono nel monte di Hor, nell'estremità del paese

di Edom.

38 E il sacerdote Aaronne sali in sul monte di Hor, per comandamento del Signore, e morì quivi nell'anno quarantesimo da che i figliuoli d'Israele furono usciti fuor del paese di Egitto, nel quinto mese, alle calendi.

39 Or Aaronne era d'età di cenventitre anni, quando egli morì nel monte

di Hor.

46 Allora il Cananeo, re di Arad, che abitava verso il Mezzodi, nel paese di Canaan, intese la venuta de figliuoli di **Israe**le.

41 Poi, partitisi dal monte di Hor, si

accampareno in Salmona.

42 E, partitisi di Salmona, si accampa-

rono in Funon. 43 E, partitisi di Funon, si accamparono

in Obot. 44 E, partitisi di Obot, si accamparono

a' Poggi di Abarim, a' confini di Moab. 45 E, partitisi da' Poggi, si accampa-rono in Dibon-Gad.

46 E, partitisi di Dibon-Gad, si accam-

parono in Almon, verso Diblataim.
47 E, partitisi d' Almon, verso Diblataim, si accamparono ne' monti di Abarim, dirimpetto a Nebo.

48 E, partitisi da' monti di Abarim, si accamparono nelle campagne di Moab,

presso al Giordano di Gerico.

49 E si accamparono presso al Giordano, da Bet-iesimot fino ad Abel-Sittim, nelle campagne di Moab.

50 É il Signore parlò a Mosè nelle campagne di Meab, presso al Giordano di

Gerico, dicendo:

51 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro: Quando sarete passati il Giordano, e sa-

rete entrati nel paese di Canaan; 52 Cacciate d' innanzi a voi tutti gli abitanti del paese, e disfate tutte le loro immagini, e tutte le loro statue di getto, e distruggete tutti i loro alti luoghi.

53 E mettetevi in possession del paese, e abitate in esso; conciossiachè io vi ab-

bia donato il paese, per possederlo.

54 E spartite la possessione del paese a serte, secondo le vostre nazioni ; a quelle che sono in maggior numero date maggior possessione, e minore a quelle che sono in minor numero; in qualunque luogo la sorte d'alcuna ghi sarà scaduta quello sia suo; spartitevi la possessione del paese per le vostre tribà paterne.

1

55 E se voi pon incacciate d'inpanzi a voi gli abitanti del passe, que' di loro che avrute lascrati di resto vi savanno stecchi agli occiu, e spine a' fianchi, e vi nimi-cheranno nel pague nel quale abitereto". 56 E avvertà ch' io farò a voi, come io avea proposto di fare a laro.

Frontiere della terra pronauc.

34 IL Signore parlò encora a Monè, dicendo

2 Comanda a' figliuoli d' Ismele, e di' lo-ro : Connomacho voi state ove per entrar nel passe di Canani; quest' è il passe che vi acaderà per credità, cios il passe di Ca-

nesto", secondo i suoi confini. 3 E mari il isto Mendionale dal deserto di Sin alle frontiere di Edom, e l'agremità del mar salato sia il vostro confine

dal Messodi verso Oriente.

4 È giri questo confine dal Massodi verso la salita di Acrabbum, e passi a Bin, e arrivino le sue estrumità a Cadasbarnea, dal Mezsodi; e proceda in Hasaraddar, e pasu in Amnon .

5 Poi volti questo confine da Asmon varso il Torrente di Egitto", e arrivino le

sue estremità al mare. 6 E per confine Occidentale siavi il mar grande, e i confini. Queste savi il conine Occidentale,

7 E questo siavi il confine Settentrionale : Dal mar grande segnatevi il monte

di Hor;

8 Dal monte di Hor, asginteri per confino là dove m entre la Hamat, e agrivino le estremità di questo confine a Bedad :

v E proceda fino a Zifron, e arrivino le suc estremità in Hasar-man. Questo sia il vostro confine Settentrionale.

10 Por aumatevi, per confine Orientale, da Hamr-enan a Selam,

11 E scenda questo confine da Sefam in Bible, derincontro alle Fonte ; poi conde, e tocchi il lato del mare di Chinneret varso Omente.

12 Por scurda al Giordano, e agrivino

le sue estrumità al mar minto. Questo sia il vostro passa, hamitato per li suoi confini d'agn' interno.

13 E Mosé comando, e dans a' figliuoli d' Israele, Quest' e il passa, del quale voi partirete la postemione à sorte; il quale il Signore ha consendato che si dia a nove tribà e messe . 14 Concamache la tribà de' Rubersti,

escondo le lor nazioni paterne, o la tribu de Gaditi, secondo le lor nazioni paterne, e la metà della tribù di Maname, abbiano

riogvuta la loro medità".

15 Queste due tribu e messo hanno ricavuta la loro esuittà di qua del Giordano di Gerios, verso Orien

16 Il Signom melò angon a Mosi, dicando -

17 Questi sono i nomi degli uomini che vi partirenno Γ eredità del passe . Elec-mro Sacutloto, e Giesnò, figliuolo di

a

d

il capo, a com, nguesto un reame.

27 É della tribh de figliuch di Ane, il Capo, Ahihud, figliuch di Selomi;

28 É della tribu de figliuch di Nafini.

il Capo, Pedahel, tighuolo di Ammihud. 10 Questi son quelli, a' quali il Signove comando di far la partigione dell' eredità a figilipoli d' laracie, nel passe di Canani.

Città levitiche e di rifugio

35 IL Signore parlò ancora a Mess, nelle campagne di Mosti, presso al Giordano di Genco, dicendo:
2 Comanda a' figliatoli d' Israele che dieno, della possessione della loro arutità, a' Leviti, delle cuttà da abitare, e anche i

contorni di case città. 3 Abbiano adunque le città per alt-tarri , e sieno i contorni di case per li lur bestierni, per le lor facoltà, e per tistie le lor heatie.

4 E meno i contorni delle città, che vui darete a' Leviti, cinecuno di mille cubit: d'ogn' interno, delle mura della città in

fuot

5 Missaute adunque foor della città duemila cubiti, per lo lato Orientale, e dur-mila cubiti, per lo lato Meridionale, e duentla cubita, per lo lato mersinonale, e duentla cubita, per lo lato Occidentale, e duentla esbita, per lo lato Settentrionale, e sua la città nel mezzo. Questo sia loro lo apacio de' contorni di quelle città, che voi durete de la città, che voi durete

a' Leviti, menos untromas le ses città di rifugio, le quali voi contituiren, accroc-chi chi avrà neciso alcuno vi si-rifugio e a quelle sopmagingnotate quarantador

7 Tutte le città, che voi derete a' Levit;

sieno quarantotto città, insieme co' lor l contorni.

8 E di queste città, che voi darete a Le-riti, dell'eredità de figliuoli d'Israele, datene più, della tribu che sarà più grande; e meno, di quella che sarà più piccola. Ciascuna tribà dia delle sue città a' Leviti, a ragion della sua eredità ch' ella possederà.

9 Poi il Signore parlò a Mosè, dicendo:
10 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro:
Quando voi sarete passati il Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan.
11 Assegnate fra voi delle città di ri-

11 Assegnate fra voi delle città di ri-fugio, nelle quali l' ucciditore, che avrà percossa a morte alcuna persona disavve-

dutamente, si rifugga.

12 E quelle città vi saranno per rifugio d'innanzi a colui che ha la ragione di vendicare il sangue; acciocchè l'uccidi-tore non muoia, finchè non sia comparito

in giudicio davanti alla raunanza.

13 Di quelle città adunque, che voi darete a Leriti, sienvene sei di rifugio.

14 Assegnate tre di quelle città di qua del Giordano"; e tre altre, nel paese di Canaan, per esser città di rifugio.

15 Sieno queste sei città per rifugio, a' figliuoli d' Israele, a' forestieri, e agli avveniticci che saranno fra loro; acciocchè vi si rifugga chiunque avrà percosta a morte alcuna persona disavvedutamente.

16 Ora, se alcuno percuote un altro con alcuno strumento di ferro, colui è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

17 Parimente, se lo percuote con una pietra da mano, della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

18 Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

19 Colui che ha la ragione di vendicare il sangue faccia morire quel micidiale; quando lo scontrerà egli stesso lo potrà uccidere.

20 Così ancora se lo spigne per odio, o gli gitta contra alcuna cosa a posta,

onde sia morto; 21 Ovvero per nimicizia lo percuote con la mano, ed esso muore, del tutto sia il percotitore fatto morire; egli è micidiale; colui che ha la ragione di vendicare il sangue potrà uccidere quel micidiale, quando lo scontrerà.

22 Ma, s' egli lo spigne, o gli gitta contra impensatamente, senza nimicizia, qualche strumento, ma non a posta:

23 Ovvero, senza averlo veduto, gli fa cadere addosso alcuna pietra, della quale | al mio signore di dare il paese in eredità

egli possa morire, ed esso muore, senza che gli fosse nimico, o procacciasse il suo

24 Allora giudichi la raunanza fra il percotitore, e colui che ha la ragion di ven-

dicare il sangue, secondo queste leggi; 25 E riscuota l'ucciditore dalle mani di colui che ha la ragione di vendicare il sangue, e faccialo ritornare alla città del suo rifugio, ove si era rifuggito; e dimori egli quivi, fino alla morte del sommo Sacerdote, il qual sarà stato unto con l'Olio santo.

26 Ma, se pur l'ucciditore esce fuor de confini della città del suo rifugio, ove

egli si sarà rifuggito;

27 E colui che ha la ragione di vendicare il sangue, trovandolo fuor de' confini della città del suo rifugio, l'uccide; egli non

è colpevole d'omicidio.

28 Perciocche colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote; e dopo la morte del sommo Sacerdote, l'ucciditore potrà ri-tornare alla terra della sua possessione.

29 Sienvi adunque queste cose per ista-tuto di Legge, per le vostre generazioni,

in tutte le vostre stanzed.

30 Quando alcuno avrà percossa a morte una persona, sia quel micidiale ucciso, in sul dire di più testimoni; ma non possa un solo testimonio render testimonianza contro a una persona a morte

31 E non prendete prezzo di riscatto per la vita dell' ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte; anzi del tutto

sia fatto morire.

32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio; nè per ritornare a dimorar nel paese avanti la morte del Sacerdote. 33 E non profanate il paese, nel quale

voi abiterete; conciossiachè il sangue profani il paese; e il paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l'avrà

34 Non profanate adunque il paese, nel quale voi dimorerete, in mezzo del quale io abiterò; perciocchè io sono il Signore, che abito per mezzo i figliuoli d' Israele.

Le eredi si maritino nella proprià tribù.

36 OR i Capi delle famiglie paterne della nazione de' figliuoli di Galaad, figliuolo di Machir, figliuol di Manasse, delle nazioni de' figliuoli di Giuseppe, si fecero innanzi, e parlarono in presenza di Mosè, e de' principali *ch' erano* Capi delle famiglie paterne de' figluoli d' I-

sraele, 2 E dissero: Il Signore ha comandato di dere il naese in eredità

Num. 26. 54. b Es. 21. 13. c Deut. 4. 41, ecc. Gios. 20. 8. Deut. 17. 6. Mat. 18. 16. Giov. 8. 17. Eb. 10. 28. / Gen. d Deut. 19. 1—13. Gios. c 6. Es. 29. 45, 46. / Gen. 9. 6.

a' figliuoli d' Israele, a sorte<sup>a</sup>; e oltr' a ciò, al mio signore è stato comandato dal Signore di dar l'eredità di Selofad, nostro fratello, alle sue figliuole.

3 Ora, se elleno si maritano ad alcuno dell'altre tribù de' figliuoli d' Israele, la loro eredità sarà ricisa dall' eredità de' nostri padri, e sarà aggiunta all' eredità della tribù di quelli a' quali si mariteranno; e così sarà diminuito della sorte della nostra eredità.

4 E anche, quando i figliuoli d' Israele avranno il Giubbileo, l'eredità di esse sarà aggiunta all' eredità della tribù di quelli a' quali si mariteranno; e così la soro eredità sarà ricisa dall' eredità della

tribù de' nostri padri.

5 E Mosè diede comandamento a' figliuoli d' Israele, secondo la parola del Signore, dicendo. La tribù de' figliuoli di Giuseppe parla dirittamente.

6 Quest' è quello che il Signore ha comandato intorno alle figliuole di Selofad, dicendo: Maritinsi a chi aggraderà loro; ma pur maritinsi in alcuna delle nazioni della tribù del padre loro.

7 E non sia trasportata fra' figliuoli d' Israele, alcuna eredità di tribù in tribù; anzi attengasi ciascuno de' figliuoli d' Israele all'eredità della tribù de' suoi padri.

8 E maritisi ogni fanciulla, che sara erede, fra le tribu de' figliuoli d' Israele, a uno della nazione della tribù di suo padre, acciocchè i figliuoli d'Israele posseggano ciascuno l'eredità de' suoi padri.

9 E non si trasportino le eredità da una tribù all' altra; anzi ciascuna tribù de' figliuoli d'Israele s' attenga alla sua eredità.

10 Come il Signore avea comandato a Mosè, così fecero le figliuole di Selofad. 11 E Mala, e Tirsa, ed Hogla, e Milca,

e Noa, figliuole di Selofad, si maritarono

co' figliuoli de' loro zii.

12 Cost furono maritate a mariti ch' erano delle nazioni de' figliuoli di Manasse, figliuolo di Giuseppe; e la loro eredità restò nella tribù della nazione del padre

13 Questi sono i comandamenti e le leggi, le quali il Signore diede a' figliuoli d'Israele, per man di Mosè, nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Gerico.

# IL DEUTERONOMIO,

# QUINTO LIBRO DI MOSÈ.

Mosè ricorda al popolo i principali eventi occorsi nel deserto.

1 QUESTE son le parole, le quali Mosè pronunziò a tutto Israele, di qua dal Giordano, nel deserto, nella campagna, dirincontro a Suf<sup>†</sup>, fra Paran, e Tofel, e Laban, e Haserot, e Dizahab. 2 (Vi sono undici giornate da Horeb,

per la via del monte di Seir, fino a Cades-

barnea.)
3 Or l'anno quarantesimo, alle calendi dell' undecimo mese, Mose parlò a' figliuoli d'Israele, secondo tutto ciò che il Signore gli avea comandato di dir loro,

4 Dopo ch' ebbe sconfitto Sihon, re de-gli Amorrei, il quale abitava in Hesbon, e Og, re di Basan, che abitava in Astarot, e in Edrei.

5 Di qua dal Giordano, nel paese di Moab, Mosè imprese a dichiarar questa

Legge, dicendo:
6 Il Signore Iddio nostro parlò a noi in
Horeb, dicendo: Voi siete assai dimorati

in questo monte.

7 Mettetevi in cammino, partitevi di qui, ed entrate ne' monti degli Amorrei, e in tutte le lor vicinanze, nella campagna, nel monte, nella pianura, nella parte

Meridionale, e nella costa del mare, nel paese de' Cananei, e nel Libano, fino al gran Fiume, ch' è il fiume Eufrate.

8 Ecco, io ho posto il paese in vostro potere; entrate, e possedete il paese, il quale il Signore giurò a' vostri padri, ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe, ch' egli lo darebbe loro, e alla lor progenie dopo loro o

9 E in quel tempo io vi parlai, dicendo:

Io non posse reggervi solo<sup>d</sup>.

10 Il Signore Iddio vostro vi ha moltiplicati, ed ecco, oggi voi siete come le stelle del cielo, in moltitudine.

11 Il Signore Iddio de' vostri padri vi accresca pure mille volte più, e benedicavi, siccome egli vi ha parlato.

12 Come potrei io portar solo la fatica, e il carico di voi, e le vostre liti?

13 Datemi d'infra le vostre tribu degli uomini savi, e intendenti, e ben riconosciuti, e io ve li costituiro per Capi.

14 E voi mi rispondeste, e diceste: Egli

è bene di far ciò che tu dici.

15 Allora io presi de' principali delle vostre tribu, uomini savi, e ben riconosciuti, e li costituii Capi sopra voi, Capi di migliaia, Capi di centinaia, Capi di Le spie mandate in Canaan. DEUTERONOMIO, 1. La ribellione del popolo.

cinquantine, Capi di decine, e Ufficiali |

per le vostre tribu.

16 E in quel tempo comandai, e dissi a' vostri giudici: Date udienza a' vostri fratelli negli affari che avranno insieme, e giudicate giustamente fra l'uno uomo e l'altro; fratello, o straniere ch' egli gli sia

17 Non 'riguardate alla qualità della persona nel giudicio<sup>a</sup>; ascoltate così il piccolo, come il grande; non temete di alcun uomo; conciossiachè il giudicio appartenga a Dio; e rapportate a me le cose che saranno troppo difficili per voi, e io le udirò

18 In quel tempo ancora vi comandai

tutte le cose che dovete fare

19 Poi noi ci partimmo di Horeb, e camminammo per tutto quel grande e spa-ventevole deserto, il qual voi avete veduto, traendo al monte degli Amorrei, come il Signore Iddio nostro ci avea comandato; e arrivammo fino a Cadesbarnea

20 Allora io vi dissi: Voi siete arrivati al monte degli Amorrei, il quale il Si-

gnore Iddio nostro ci dona.

21 Vedi, il Signore Iddio tuo ha posto il paese in tuo potere; sali, possedilo, come il Signore Iddio de' tuoi padri ti

ha detto; non temere, e non ispaventarti. 22 E voi vi accostaste tutti a me, e diceste: Lascia che mandiamo davanti a noi degli uomini, che c' investighino il paese, e ci rapportino alcuna cosa del cammino per lo quale abbiamo da salire, e delle città alle quali abbiamo da venire.

23 E la cosa mi aggradi; e io presi dodici uomini di voi, uno per tribù b;

24 Ed essi si misero in cammino, e, saliti al monte, pervennero fino alla valle di Escol, e spiarono il paese.

25 E presero in mano del frutto di esso, e cel portarono, e fecero la lor relazione, e dissero: Il paese che il Signore Iddio

nostro ci dona, è buono. 26 Ma voi non voleste salire, e foste ribelli al comandamento del Signore Id-

dio vostro .

27 E mormoraste nelle vostre tende, e diceste: Perciocchè il Signore ci odia, egli ci ha fatti uscir fuor del paese di Egitto, per darci nelle mani degli Amor-

rei, per distruggerci. 28 Dove montiamo noi? i nostri fratelli ci hanno fatto struggere il cuore, dicendo: Quella gente è più grande, e di più alta statura di noi; le città vi sono grandi e forti, e arrivano fino al cielo; e anche vi abbiamo veduti i figliuoli degli Anachiti.

29 E io vi dissi: Non vi sgomentate, e

non abbiate paura di loro.

30 Il Signore Iddio vostro, che cammina davanti a voi, esso combatterà per voi, secondo tutto ciò ch' egli ha fatto inverso voi, davanti agli occhi vostri in

31 E nel deserto, dove tu hai veduto come il Signore Iddio vostro ti ha por-tato, come un uomo porterebbe il suo figliuolo<sup>d</sup>, per tutto il cammino che avete fatto, finche siate arrivati in questo luogo.

32 Ma per tutto ciò voi non credeste al

Signore Iddio vostro,

33 Il quale andava davanti a voi per lo cammino, per investigarvi luogo da accamparvi, in fuoco di notte, per illu-minarvi nel cammino, per lo quale ave-vate da camminare, e di giorno nella nuvola.

34 E il Signore udi la voce delle vostre parole, e si adirò gravemente, e giurò,

dicendo:

35 Se alcuno di questi uomini, questa malvagia generazione, vedrà quel buon paese che ho giurato di dare a' vostri padri",

36 Salvo Caleb, figliuolo di Gefunne; egli lo vedrà, e a lui, e a' suoi figliuoli, darò il paese, nel quale è camminato; perciocchè egli ha compiutamente se-

guitato il Signore.

37 Eziandío contr' a me si adirò il Signore per cagion vostra, dicendo: Nè

anche tu vi entrerai.

38 Giosuè, figliuolo di Nun, che ti serve, esso vi entrerà; confortalo, perciocché esso mettera Israele in possessione di quel

39 E i vostri piccoli figliuoli, de' quali avete detto che sarebbero in preda, e i vostri figliuoli, i quali oggi non conoscono ne il bene ne il male, essi vi entreranno, e a loro lo darò, ed essi lo possederanno.

40 Ma voi rivolgetevi indietro, e camminate verso il deserto, traendo verso il

mar rosso.

41 Allora voi rispondeste, e mi diceste: Noi abbiamo peccato contro al Signore: noi saliremo, e combatteremo, secondo tutto ciò che il Signore Iddio nostro ci avea comandato. E avendo ciascun di voi prese le sue armi, voi imprendeste di salire al monte.

42 E il Signore mi disse: Di' loro: Non salite, e non combattete; perciocchè io non sono nel mezzo di voi; acciocchè non siate sconfitti davanti a' vostri ne-

mici.

43 E io vel dissi; ma voi non ubbidiste; anzi foste ribelli al comandamento del Signore, e temerariamente imprendeste di salire in sul monte.

44 Allora gli Amorrei, che abitavano in

Num. 13. 1, ecc. Deut. 31. 7, 8, 23. <sup>6</sup> Num. 14. 1—4. Rom. 9. 11. Giac. 2. 1, ecc. Num. 14. 22—30. d Deut. 32. 17 J Num. 20. 12. 155

quel monte, uscirono fuori incontro a voi, e vi perseguirono, come sogliono far le ani, e vi ruppero, perseguendovi fino in Horma.

45 E voi, essendo ritornati, piagneste davanti al Signore; ma il Signore non ascoltò la vostra voce, e non vi porse gli

orecchi.

· 46 E voi steste in Cades molti giorni, quanti vi eravate giù stati.

2 POI noi ci rivolgemmo indietro, e andammo verso il deserto, traendo al mar rosso, come il Signore mi avea detto; e circuimmo il monte di Seir, per

un lungo tempo.

2 Poi il Signore mi disse:

3 Voi avete assai circuito questo monte;

rivolgetevi verso il Settentrione.

4 E comanda al popolo, e digli: Voi siete ora per passar per li confini de' figliuoli di Esaù, vostri fratelli, i quali dimorano in Seir; ed essi avranno paura di voi; ma però prendetevi gran guardia;

5 Non movete lor guerra; perciocchè io non vi darò nulla del lor paese, non pure un piè di terra; perciocchè io ho dato il monte di Seir per eredità a Esaù.

6 Comperate da loro con danari la vittuaglia che mangerete; comperate e-ziandio da loro con danari l'acqua che berrete.

7 Conciossiachè il Signore Iddio tuo ti abbia benedetto in tutta l'opera delle tue mani; egli ha avuta cura di te, mentre sei camminato per questo gran de-serto; il Signore Iddio tuo è stato teco questi quarant' anni, e tu non hai avuto mancamento di nulla.

8 Così noi passammo oltre, lasciati i figliuoli di Esaù, nostri fratelli, i quali abitano nel monte di Seir, fin dalla via della pianura, da Elat, e da Esion-gaber, e ci rivolgemmo, e passammo oltre, traen-

do verso il deserto di Moab.

9 E il Signore mi disse: Non nimicare i Moabiti, e non mover loro guerra; perciocchè io non ti darò mulla del lor paese a possedere; conciossiachè io abbia dato Ar per eredità a' figliuoli di Lot.

10 (Già abitavano quel paese gli Emei, gente grande, possente, e d'alta statura, come gli Anachiti.

11 Ed erano anch' essi riputati giganti, come gli Anachiti; e i Moabiti li chia-

mavano Emei.

12 E in Seir già abitavano gli Horei; ma i figliuoli di Esaù li cacciarono, e li distrussero d'innanzi a loro, e abitarono in luogo loro; come ha fatto Israele nel paese della sua eredità, che il Signore gli ha dato.)

13 Ora levatevi, passate il Torrente di I di passare col mio seguito;

Zered. E noi passammo il Torrente di Zered.

14 Or il tempo, nel quale noi siamo camminati da Cades-barnea, finche siamo passati il Torrente di Zered, è stato trentotto anni; finchè sia stata consumata, d' infra il campo, tutta quella generazione, cioè gli uomini di guerra; come il

Signore avea loro giurato.

15 La mano del Signore è stata altrest contro a loro, per distruggerli d' infra il campo, finche sieno stati consumati.

16 E, dopo che tutti quegli uomini di guerra d'infra il popolo furono finiti di morire:

17 Il Signore mi parlò, dicendo:

18 Oggi tu sei per passare i confini di

Moab, cioè Ar; 19 E tu ti appresserai dirincontro a' figliuoli di Ammon; non usar contr'a loro alcuna ostilità, e non mover loro guerra: perciocchè io non ti darò nulla del lor paese a possedere; conciossiachè io l'abbia dato a figliuoli di Lot, per eredità.

20 (Quel paese fu anch' esso già riputato paese di giganti; già vi abitavano i giganti; e gli Ammoniti li chiamavano Zamzummei;

21 Gente grande, e possente, e d'alta statura, come gli Anachiti; e il Signore li distrusse d'innanzi agli Ammoniti, onde essi li cacciarono, e abitarono nel luogo loro;

22 Come egli avea fatto a' figliuoli di Esaù, che abitano in Seir, d'innanzi a' quali distrusse gli Horei; onde essi li cacciarono, e sono abitati nel luogo loro

sino a questo giorno.

23 I Caftorei anch' essi, usciti di Caftor, distrussero gli Avyei, che dimoravano in Haserim, fino a Gaza, e abitarono nel luogo loro.)

24 Levatevi, dipartitevi, e passate il Torrente di Arnon; vedi, io ti do nelle mani Sihon, re di Hesbon, Amorreo, e il suo paese; comincia a prender pos-

sessione, e movigli guerra.

25 Oggi comincerò a mettere spavento e paura di te sopra i popoli, sotto tutto il cielo, talche udendo il grido di te, tremeranno, e saranno in angoscia per tema di te°.

26 Allora io mandai ambasciadori dal deserto di Chedemot, a Sihon, re di Hesbon, per portargli parole di pace, di-cendo:

27 Lascia che io passi per lo tuo paese; io camminero per la strada maestra, senza rivolgermi nè a destra nè a sinistra.

28 Tu mi venderai la vittuaglia ch' io mangerò a prezzo, e a prezzo altresì mi darai l'acqua ch' io berrò; concedimi solo

29 Come mi han fatto i figliuoli di Esau, che abitano in Seir; e i Moabiti, che abitano in Ar; finchè io sia passato il Giordano, per entrar nel paese che il Signore Iddio nostro ci dà. 30 Ma Sihon, re di Hesbon, non volle

lasciarci passar per lo suo paese; perciocchè il Signore Iddio tuo gli avea in-durato lo spirito<sup>a</sup>, e ostinato il cuore, per

dartelo nelle mani, come oggi appare.
31 E il Signore mi disse: Vedi, io ho cominciato a darti in tuo potere Sihon. e il suo paese; comincia a prender possessione, conquistando il suo paese.

32 Sihon adunque uscì, con tutta la sua gente, in battaglia contro a noi, in Isas.

33 E il Signore Iddio nostro lo mise in nostro potere, e noi percotemmo lui, e i suoi figliuoli, e tutta la sua gente.

34 E in quel tempo noi prendemmo tutte le sue città, e distruggemmo alla maniera dell'interdetto, in tutte le città, gli uomini, le donne, e i piccoli fanciulli; noi non vi lasciammo alcuno in vita.

35 Sol predammo per noi il bestiame, e le spoglie delle città che avevamo prese.

36 Da Aroer, che è in su la riva del Torrente di Arnon, e la città che è nel Torrente, fino a Galaad, e' non vi fu città alcuna così forte, che noi non l'oc-cupassimo; il Signore Iddio nostro le mise tutte in nostro potere.

37 Sol tu non ti appressasti al paese de figliuoli di Ammon; cioè a parte alcuna delle contrade che son lungo il Torrente di Iabboc, nè alle città del monte, nè ad alcuno di que' luoghi che il Signore

Iddio nostro avea vietati.

POI noi ci mettemmo in cammino, e salimmo, traendo verso Basan; e Og, re di Basan, con tutta la sua gente, usci in battaglia contro a noi in Edrei.

2 E il Signore mi disse: Non temerlo; perciocchè io ti do nelle mani lui, e tutta la sua gente, e il suo paese: e fagli come tu facesti a Sihon, re degli Amorrei, che

abitava in Hesbon.

3 E il Signore Iddio nostro ci diede nelle mani eziandio Og, re di Basan; e tutta la sua gente; e noi lo percotemmo, per maniera che non gli lasciammo alcuno

in vite .

4 E in quel tempo pigliammo tutte le sue città; e' non vi fu città alcuna, che noi non prendessimo loro; noi prendem-mo sessanta città, tutta la contrada di

Argob, ch' era il regno di Og, in Basan. 5 Tutte quelle città erano fortificate con alte mura, con porte e abatre; oltre alle terre non murate, ch' erano in grandissimo

numero.

6 E noi le distruggemmo al modo dell'interdetto, come avevamo fatto a Sihon, re di Hesbon; distruggendo al modo dell'interdetto, in tutte le città, gli uomini, le donne, e i fanciulli.

7 Ma predammo per noi tutto il bestiame, e le spoglie delle città.

8 Così pigliammo in quel tempo a' due re degli Amorrei, ch' erano di qua dal Giordano, questo paese, dal Torrente di Arnon, fino al monte di Hermon; 9 (I Sidonii chiamano Hermon Sirion;

ma gli Amorrei lo chiamano Senir;)

10 Tutte le città della pianura, e tutto Galaad, e tutto Basan, fino a Salca, ed Edrei, le città del regno di Og. in Ba-

11 Conciossiachè Og, re di Basan, fosse rimasto solo delle reliquie de' giganti; ecco, la sua lettiera, che è una lettiera di ferro, non è ella in Rabbat de' figliuoli di Ammon? la cui lunghezza è di nove cubiti, e la larghezza di quattro cubiti, a cubito d' uomo.

12 E in quel tempo noi prendemmo possessione di questo paese; io diedi a' Gaditi e a' Rubeniti, ciò che è da Aroer, che è in sul Torrente di Arnon, e la metà del

monte di Galaad, e le sue città d.

13 Diedi ancora alla metà della tribù di Manasse il rimanente di Galaad, e tutto Tutta la Basan, ch' era il regno di Og. contrada di Argob, per tutto Basan, si chiamava il paese de' giganti. 14 Iair, figliuolo di Manasse, prese tutta

la contrada di Argob, fino a' confini de' Ghesuriti e de' Maacatiti; e chiamò que' luoghi del suo nome, Basan delle villate di Iair; il quale nome dura infino a

questo giorno. 15 E a Machir diedi Galaad.

16 Ma a' Rubeniti e a' Gaditi diedi da Galaad fino al Torrente di Arnon, nel mezzo del Torrente, e i confini; e fino al Torrente di Iabboc, confine de' figliuoli di Ammon;

17 E la campagna, e il Giordano, e i confini, da Chinneret, fino al mare della pianura, che è il mar salato, sotto Asdot-

Pisga, verso Oriente.

18 E in quel tempo io vi comandai, e dissi: Il Signore Iddio vostro vi ha dato questo paese, per possederlo; tutti gli uomini di valore d'infra voi passino in anne, davanti a' figliuoli d' Israele, vostri fratelli.

19 Sol restino nelle vostre città, ch' io vi ho date, le vostre mogli, e i vostri piccoli figliuoli, e il vostro bestiame, del

quale io so che avete assai:

29 Finchè il Signore abbia dato riposo a' vostri fratelli, siccome ha dato a voi, e che abbian presa anch' essi possessione del

Es. 4. 21; 7. 3. Gios. 11. 20. Rom. 9. 18. Kum. 32. 33-42. Gios. 12. 6; 13. 8-12, 29-8

Num. 21. 28, ecc. Num. 32. 28. ecc.

paese che il Signore Iddio vostro dà loro, ! di là dal Giordano; poi ve ne ritornerete, ciascuno alla sua possessione, la quale io vi ho data.

21 In quel tempo ancora io comandai, e dissi a Giosuè: I tuoi occhi hanno veduto tutto ciò che il Signore Iddio vostro ha fatto a questi due re; così farà il Signore a tutti i regni, dove tu passerai.

22 Non temete di loro; perciocchè il Signore Iddio vostro è quel che combatte

per voi.

23 In quel tempo ancora io supplicai al

Signore, dicendo:

24 Signore Iddio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servitore la tua grandezza, e la tua potente mano; perciocchè, chi è quel dio nel cielo, o nella terra, che possa fare secondo le tue opere, e secondo le tue potenze<sup>a</sup>?

25 Deh! permetti ch' io passi, e vegga quel buon paese, che è di là dal Giordano,

que' buoni monti, e il Libano.

26 Ma il Signore si era gravemente adirato contro a me, per cagion vostra, e però non mi esaudi. E il Signore mi disse: Bastitib; non parlarmi più di questa cosa.

27 Sali in su la sommità di Pisga, e alza gli occhi verso Occidente, verso Settentrione, verso Mezzodì, e verso Oriente, e riguarda quel paese con gli occhi tuoi; perciocchè tu non passerai questo Giordano.

28 E da' i suoi ordini a Giosuè, e confortalo, e inanimalo; conciossiachè esso abbia da passar davanti a questo popolo, e da metterlo in possessione del paese che tu vedrai.

29 E noi ci fermammo in questa valle,

dirimpetto a Bet-peor.

Mosè esorta Israele a mantenersi fedele al Signore.

ORA dunque, Israele, attendi agli statuti e alle leggi le quali io t' insegno, acciocchè tu le metta in opera, affinchè voi viviate, ed entriate nel paese che il Signore Iddio de' vostri padri vi dà, e lo possediate.

2 Non aggiugnete nulla a ciò ch' io vi comando, e non ne diminuite nulla attine di osservare i comandamenti del Signore Iddio vostro, i quali io vi do.

3 Gli occhi vostri hanno veduto ciò che il Signore fece per cagione di Baal-peor; come il Signore Iddio tuo distrusse d'infra te chiunque era andato dietro a Baalpeor d

4 Ma voi, che vi siete attenuti al Signore Iddio vostro, siete oggi tutti in vita.

5 Ecco, io vi ho insegnati statuti e leggi, siccome il Signore Iddio mio mi ha co- che sia nell'acque, sotto la terra;

mandato; acciocchè facciate così nel paese, nel quale voi entrate, per possederlo.

6 Osservateli adunque, e metteteli in opera; conciossiachè questa sia la vostra sapienza e il vostro senno<sup>e</sup>, nel cospetto de' popoli, i quali, udendo tutti questi statuti, diranno: Questa gran nazione sola è un popolo savio e intendente.

7 Imperocchè quale è la gran nazione, alla quale Iddio sia prossimo, come a noi è il Signore Iddio nostro, ogni volta che

noi l'invochiamo!?

8 E quale è la gran nazione, che abbia statuti e leggi giuste, siccome è tutta questa Legge, la quale oggi io vi pro-

pongo?

9 Sol prenditi guardia, e guarda dili-gentemente l'anima tua, che tu non dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute; e che giammai, tutti i giorni della tua vita, non si dipartano dal tuo cuore; anzi falle assapere a' tuoi figliuoli, e a' figliuoli de' figliuoli,

10 Le cose che tu vedesti in quel giorno che tu comparisti davanti al Signore Iddio tuo, in Horeb, dopo che il Signore mi ebbe detto: Adunami il popolo, e io farò loro intendere le mie parole, acciocchè le imparino, per temermi tutto il tempo che viveranno in su la terra; e le insegnino a' lor figliuoli.

11 E voi vi appressaste, e vi fermaste sotto il monte, il quale ardeva in fuoco, fino a mezzo il cielo, con oscurità, nuvola

e caligine.

12 E il Signore parlò a voi di mezzo al fuoco; voi udiste la voce delle parole, ma dalla voce in fuori, non vedeste alcuna

simiglianza.

13 Ed egli vi dichiarò il suo patto, ch' egli vi comandò di mettere in opera; le dieci parole ch' egli scrisse in su due

Tavole di pietra.

14 E a me comandò il Signore in quel tempo che io v' insegnassi statuti e leggi, acciocche voi le metteste in opera nel paese, al quale voi passate per possederlo.

15 Guardatevi adunque diligentemente, sopra l'anime vostre; conciossiachè voi non vedeste alcuna simiglianza nel giorno che il Signore vi parlò in Horeb di mezzo

al fuoco; 16 Che talora voi non vi corrompiate, e non vi facciate alcuna scultura, nè simiglianza d'alcuna immagine, nè ritratto di

maschio o di femmina; 17 Nè ritratto d' alcun animale che sia in su la terra; nè ritratto d'alcun uccello

che abbia ale, e voli per lo cielo;

18 Nè ritratto d'alcuna bestia che serpa in su la terra; nè ritratto d'alcun pesce

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sal. 71. 19; 86. 8; 89. 7, 8. <sup>3</sup> 2 Cor. 12. 8, 9. al. 19. 7, 8. Prov. 1. 7; 9. 10. / Is, 55. 6 <sup>e</sup> Eccl. 12, 13, 14. Apoc. 22, 18, 19. Prov. 4, 23. Es. 19, 9, 16. d Num. 25. 1, ecc. / Is, 55. 6. i Rom. 1. 22-25.

19 E che talora, alzando gli occhi al cielo, e veggendo il sole, e la luna, e le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sii sospinto ad adorar quelle cose e a servir loro; conciossiachè il Signore Iddio tuo abbia fatto parte di quelle a tutti i popoli sotto tutto il cielo.

20 Ma il Signore ha presi voi; e trattivi fuor della fornace di ferro, di Egitto, acciocchè gli siate un popolo ereditario,

come oggi appare.
21 Or il Signore si adirò gravemente contro a me per cagion vostra, e giurò che io non passerei il Giordano, e che io non entrerei nel buon paese che il Signore Iddio tuo ti dà per eredità.

22 Conciossiache io abbia da morire in questo paese, e non abbia da passare il Giordano; ma voi lo passerete, e possede-

rete quel buon paese.

23 Guardatevi che talora non dimentichiate il patto del Signore Iddio vostro, il quale egli ha fatto con voi, e non vi facciate alcuna scultura nè simiglianza di cosa alcuna; il che il Signore Iddio vostro vi ha vietato.

24 Perciocchè il Signore Iddio tuo è un

fuoco consumante, un Dio geloso

25 Quando avrete generati figliuoli e figliuoli di figliuoli, e sarete invecchiati nel paese, se voi vi corrompete, e fate scultura, o simiglianza di cosa alcuna, e ciò che dispiace al Signore Iddio vostro, per irritario;

26 Io prendo oggi in testimonio contro a voi il cielo e la terra, che tosto perirete del tutto d' in sul paese, al quale, passato il Giordano, andate per possederlo; voi non prolungherete i vostri giorni sopra

esso, anzi del tutto sarete distrutti.

27 E il Signore vi dispergerà fra popoli, e resterete in piccol numero fra le nazioni,

dove il Signore vi avrà condotti.

28 E quivi servirete a dii che saranno opera di mano d' uomini, di legno, o di pletra, i quali non veggono, e non odono, e non mangiano, e non odorano.

29 Ma pure, se di là voi ricercherete il Signore Iddio vostro, voi lo troverete, quando l'avrete cercato con tutto il cuor vostro, e con tutta l'anima vostra d.

30 Quando tu sarai in angoscia, e tutte queste cose ti saranno avvenute, se negli ultimi tempi tu ti converti al Signore Iddio tuo, e ubbidisci alla sua voce;

31 Perciocchè il Signore Iddio tuo è un Dio pietoso ; egli non ti abbandonerà, e non ti distruggerà, e non dimenticherà il patto fatto co' tuoi padri, il quale egli ha lor giurato.

32 Perciocchè, domanda pure ora de' tempi antichi, che sono stati avanti che i propose a' figliuoli d' Israele.

tu fossi, dal di che Iddio creò l' uomo in su la terra, se mai da uno estremo del cielo, infino all' altro, è stato fatto, o si è udito nulla di simile a questa gran

cosa;
33 Se mai alcun popolo ha udita la
mezzo al fuoco, come l'hai udita tu, ed è restato in vita.

34 Ovvero, se Iddio ha mai fatta una tal prova, di venire a prendersi una nazione d'infra un'altra, con prove, con miracoli, e con prodigi, e con battaglie, e con potente mano, e con braccio disteso, e con grandi spaventi, secondo tutto ciò che il Signore Iddio vostro vi ha fatto in Egitto, davanti agli occhi vostri.

35 A te sono state fatte veder queste cose, acciocche tu conosca che il Signore è l' Iddio, e che non ve n' è alcun altro

fuor che luis.

36 Egli ti ha fatto udir la sua voce dal cielo, per ammaestrarti; e in terra ti ha fatto vedere il suo gran fuoco, e tu hai udite le sue parole di mezzo al fuoco.

37 E per ciò ch' egli ha amati i tuoi padri, egli ha eletta la lor progenie dopo loro, e ti ha tratto fuor di Egitto, con la sua faccia, e con la sua gran forza;

38 Per cacciar d'innanzi a te genti più grandi, e più potenti di te, per farti entrar nel lor paese, e per dartelo in ere-

dità, come oggi appare.

39 Conosci adunque oggi, e riduciti al cuore, che il Signore è Iddio, in cielo disopra, e in terra disotto, e che non ve n' è alcun altro.

40 Osserva adunque i suoi statuti e i suoi comandamenti che oggi ti do, ac-ciocchè sia bene a te, e a' tuoi figliuoli dopo te; e acciocchè tu sempremai prolunghi i tuoi giorni in su la terra che il Signore Iddio tuo ti dà.

Città di rifugio ad oriente del Giordano.

41 Allora Mosè mise da parte di qua dal Giordano, verso il Sol levante, tre città

42 Acciocche vi si rifuggisse l' ucciditore che avesse ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo per addietro odiato; e ch' essendosi rifuggito in una di quelle città, avesse la vita salva.

43 Quelle furono Beser, nel deserto, nella contrada della pianura, del paese de' Rubeniti; e Ramot in Galaad, di quel de' Gaditi; e Golan in Basan di quel de' Manassiti.

Ripetizione dei dieci comandamenti.

44 Or quest' è la legge, la qual Mose

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ia. 42. 8. Eb. 12. 29. <sup>5</sup> De Neem. 1. 8, 9, 7. <sup>c</sup> Es. 34. 6, 7. Deut. 30, 18, 19. 4 Neem. 1. 8, 9, 7. / is. 45. 5, 6. Deut. 19. 4, ecc.

<sup>\*</sup> Sal. 115. 4—6; 135. 15—17. Is. 44. 1 \* Deut. 7. 1: 9. 1. 4. 5. Num. 35. Is. 44. 9 Deut. 7. 1; 9. 1, 4, 5.

45 Queste son le testimonianze, e gli statuti, e le leggi, le quali Mosè pro-nunziò a' figliuoli d' Israele, dopo che fu-

rono usciti d' Egitto.

46 Di qua dal Giordano, nella Valle, dirincontro a Bet-peor, nel paese di Sihon, re degli Amorrei, che abitava in Hesbon; il qual Mosè, e i figliuoli d' Israele, aveano percosso, dopo che furono usciti d' Egitto;

47 E il cui paese conquistarono, insieme col paese di Og, re di Basan; due re degli Amorrei, i quali erano di qua dal Gior-

dano, verso il Sol levante;

48 Da Aroer, che è in su la riva del Torrente di Arnon, e fino al monte di Sion, che è Hermon,

49 E tutta la pianura di qua dal Giordano, verso Oriente; e fino al mar della

pianura, sotto Asdot-Pisga.

E MOSE chiamò tutto Israele, e disse loro: Ascolta, Israele, gli statuti e le leggi le quali io pronunzio oggi a' vostri orecchi; imparatele adunque, e osservatele, per metterle in opera.
2 Il Signore Iddio nostro fece patto con

noi in Horeb.

3 Il Signore non fece questo patto co' nostri padri, anzi con noi, che siamo oggi · qui e siamo tutti in vita.

4 Il Signore parlò con voi a faccia a faccia, nel monte, di mezzo al fuoco,

5 (Stando io in quel tempo fra il Signore e voi, per rapportarvi la parola del Si-gnore<sup>a</sup>; conciossiachè voi temeste per quel fuoco, e non saliste in sul monte), ·dicendo b:

6 Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho tratto fuor del paese di Egitto, della

casa di servitù.

7 Non avere altri dii nel mio cospetto.

8 Non farti scultura alcuna, nè immagine alcuna di cosa che sia in cielo disopra, nè di cosa che sia in terra disotto, nè di cosa che sia nell' acque disotto alla

9 Non adorar quelle cose, e non servir loro; perciocchè io, il Signore Iddio tuo, sono un Dio geloso, che fo punizione dell' iniquità de' padri sopra i figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione, inverso quelli che m' odiano; 10 E uso benignità in mille generazioni verso quelli che m' amano, e osservano i miei comandamenti.

miei comandamenti.

11 Non usare il Nome del Signore Iddio tuo in vano; perciocchè il Signore non terrà per innocente chi avrà usato il suo Nome in vano.

12 Osserva il giorno del riposo, per santificarlo, siccome il Signore Iddio tuo t' ha comandato.

13 Lavora sei giorni, e fa ogni opera tua.

14 Ma il settimo giorno è il giorno del riposo al Signore Iddio tuo; non fare in esso lavoro alcuno, nè tu, nè il tuo figliuolo, nè la tua figliuola, nè il tuo servo, nè la tua serva, nè il tuo bue, nè il tuo asino, nè alcuna tua bestia nè il tuo forestiere, che è dentro alle tue porte; acciocchè il tuo servo, e la tua serva, si riposino, come tu.

15 E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto, e che il Signore Iddio tuo ti ha tratto fuor di la con potente mano, e con braccio disteso<sup>c</sup>; perciò il Signore Iddio tuo ti comanda che tu

osservi il giorno del riposo.

16 Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Iddio tuo ti ha comandato; acciocchè i tuoi giorni sieno prolungatid; e acciocchè ti sia bene in su la terra che il Signore Iddio tuo ti dà.

17 Non uccidere.

18 Non commettere adulterio.

19 Non furare.

20 Non dir falsa testimonianza contro

al tuo prossimo.

21 Non concupir la moglie del tuo prossimo; parimente non appetir la casa del tuo prossimo; nè il suo campo, nè il suo servo, nè la sua serva, nè il suo bue, ne il suo asino, nè cosa alcuna che sia del tuo prossimo.

22 Queste parole pronunziò il Signore a tutta la vostra raunanza, nel monte, di mezzo al fuoco, alla nuvola, e alla cali-gine, ad alta voce; e non le disse altro; e scrisse quelle sopra due Tavole di pietra,

le quali egli mi diede.

23 Ora, dopo che aveste udita quella voce di mezzo all' oscurità, ardendo il monte in fuoco, voi foste a me, cioè: tutti i Capi delle vostre tribu, e i vostri Anziani :

24 E diceste: Ecco, il Signore Iddio nostro ci ha fatta veder la sua gloria, e la sua grandezza, e noi abbiamo udita la sua voce di mezso al fuoco; oggi abbia-mo veduto che, parlando Iddio con l' uomo, esso è rimasto in vita.

25 Ora dunque, perchè morremmo noi! perciocche questo gran fuoco ci consumerà; se noi seguitiamo a udire ancora la voce del Signore Iddio nostro, noi

morremo.

26 Imperocché, quale è la carne, qual ch' ella sia, che, avendo udita la voce del vivente Iddio, parlante di mezzo al fuoco, come abbiamo udito noi, sia restata in vita?

27 Accostati tu, e ascolta tutto ciò che il Signore Iddio nostro dirà; e tu ci rap-porterai tutto ciò che il Signore Iddio nostro ti avrà detto, e noi l'ascolteremo, e lo faremo.

28 E il Signore udi la voce delle vostre

parole, mentre parlavate meco. E il Signore mi disse: Io ho udita la voce delle parole di questo popolo, ch' egli ti ha dette; essi hanno ben parlato in tutto ciò che hanno detto.

29 Oh! avessero pur sempre un tal animo per temermi, e per osservar tutti i miei comandamenti<sup>a</sup>, acciocchè fosse bene a loro, e a' lor figliuoli, in perpetuo!

30 Va, di' loro: Ritornate alle vostre

tende.

31 Ma tu, resta qui meco, ed io ti dirò tutti i comandamenti, e gli statuti, e le leggi, che tu dei loro insegnare, e ch' essi debbono mettere in opera, nel paese che io do loro, per possederlo.

32 Prendete adunque guardia di far secondo che il Signore Iddio vostro vi ha comandato; non ve ne rivolgete nè a

destra nè a sinistra b.

33 Camminate per tutta la via che il Signore Iddio vostro vi ha comandata, acciocche viviate, e vi sia bene, e prolunghiate i vostri giorni, nel paese che voi possederete.

#### Esortazioni all' ubbidienza.

OR questi sono i comandamenti, gli statuti e le leggi, che il Signore Iddio vostro mi ha comandato d'insegnarvi, acciocchè le mettiate in opera, nel paese al quale voi passate per possederlo;

2 Acciocche tu tema il Signore Iddio tuo, osservando tutti i suoi statuti e comandamenti, i quali jo ti do, tu, e il tuo figliuolo, e il figliuolo del tuo figliuolo, tutto il tempo della tua vita; e acciocchè i tuoi giorni sieno prolungati.

3 Ascolta adunque, o Israele, e osserva di metterli in opera, acciocchè ti sia bene, e acciocche siate grandemente moltipli-cati, nel paese stillante latte e mele, come il Signore Iddio de' tuoi padri ti ha detto.

4 Ascolta, Israele: Il Signore Iddio no-

stro è l'unico Signore°;

5 Ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutto il tuo maggior potere d.

6 E dimorino queste parole, le quali

∢ggi ti comando, nel tuo cuore

7 E inculcale a' tuoi figliuoli, e ragionane quando tu sarai a sedere in casa tua, e quando tu camminerai per via, e quando tu giacerai, e quando tu ti leverai.

8 E legale per segnale, in su la tua mano, e sieno per frontali fra' tuoi occhi.

9 Scrivile ancora sopra gli stipiti della

tua casa, e sopra le tue porte.

10 E quando il Signore Iddio tuo ti avrà introdotto nel paese, del quale egli |

ha giurato a' tuoi padri, ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe, ch' egli te lo darebbe, nelle città grandi e belle, le quali tu non hai edificate;

11 E nelle case piene d'ogni bene, le quali tu non hai empiute; e a' pozzi cavati, che tu non hai cavati; e alle vigne, e agli uliveti, che tu non hai piantati; e tu avrai mangiato, e sarai sazio;

12 Guardati che talora tu non dimentichi il Signore, che ti ha tratto fuor del paese di Egitto, della casa di servitù.

13 Temi il Signore Iddio tuo, e a lui

servig, e giura per lo suo Nome.

14 Non andate dietro agl' iddii stranieri, d' infra gl' iddii de' popoli che saranno

d' intorno a voi ;

15 Perciocche il Signore Iddio tuo è un Dio geloso nel mezzo di te; che talora l' ira del Signore Iddio tuo non si accenda contro a te, e ch' egli non ti distrugga d' in su la terra.

16 Non tentate il Signore Iddio vostro h.

come voi lo tentaste in Massa.

17 Del tutto osservate i comandamenti del Signore Iddio vostro, e le sue testimonianze, e i suoi statuti ch' egli vi ha dati.

18 E fa ciò che è diritto e buono negli occhi del Signore; acciocchè ti sia bene, e che tu entri nel buon paese, il quale il Signore ha giurato a' tuoi padri; e che tu lo possegga.

19 Acciocchè egli cacci d'innanzi a te tutti i tuoi nemici; come il Signore ne

ha parlato.

20 Quando il tuo figliuolo per l'innanzi ti domanderà, dicendo: Che voglion dire queste testimonianze, e questi statuti, e queste leggi, che il Signore Iddio nostro vi ha date?

21 Di' al tuo figliuolo: Noi eravamo servi di Faraone in Egitto; e il Signore ci trasse fuor di Egitto con potente mano,

22 E il Signore fece miracoli, e prodigi grandi e dannosi sopra gli Egizj', e sopra Faraone, e sopra tutta la sua casa, davanti agli occhi nostri.

23 E ci trasse fuor di là, per condurci nel paese il quale egli avea giurato a' no-

stri padri, e per darcelo.

24 E il Signore ci comandò di mettere in opera tutti questi statuti, per temere il Signore Iddio nostro, acciocchè ci sia bene in perpetuo, e siamo conservati in vita, come siamo oggi k.

25 E ciò ci sarà giustizia, quando noi osserveremo di mettere in opera tutti questi comandamenti, nel cospetto del Signore Iddio nostro, siccome egli ci ha

comandato.

Is. 42.8. Mar. 12.29, 32. Giov. 17.3. Luc. 10.27. Deut. 82.44 \*Deut. 32. 29. Mat. 23. 37. Luc. 19. 42. 5 Prov. 4. 27. cls. 42. 8. Mar. 19. Cor. 8. 4, 6. d Deut. 10. 12. Mat. 22. 37. Mar. 12. 30. Luc. 10. 27. cal. 40. 8. f Ef. 6. 4. f Mat. 4. 10. Luc. 4. 8. f Mat. 4. 7. Luc. 4. 12. 1 Cor. 8. 4, 6. i Es. car \* Luc. 10. 28.

Ordine di distruggere i Cananei e i loro idoli.

7 QUANDO il Signore Iddio tuo ti avrà introdotto nel paese, al quale tu vai per possederlo, e avrà stirpate d'innanzi a te molte nazioni, gli Hittei, e i Ghirgasei, e gli Amorrei, e i Cananei, e i Ferezei, e gli Hivvei, e i Gebusei, sette nazioni maggiori e più potenti di te;

2 E il Signore le avrà messe in tuo potere, e tu le avrai sconfitte; del tutto distruggile al modo dell' interdetto a; non

far patto con loro, e non far loro grazia.

3 E non imparentarti con loro; non dar le tue figliuole a' lor figliuoli, e non pren-der le lor figliuole per li tuoi figliuoli.

4 Perciocchè rivolgerebbero i tuoi figliuoli di dietro a me; onde essi servi-rebbero a dii stranieri; e i' ira del Si-gnore si accenderebbe contro a voi, ed egli vi distruggerebbe subitamente.

5 Anzi fate loro così: Disfate i loro altari, e spezzate le loro statue, e tagliate i lor boschi, e bruciate col fuoco le loro sculture.

6 Perciocchè tu sei un popol santo al Signore Iddio tuo; il Signore Iddio tuo ti ha scelto, acciocchè tu gli sii un popolo peculiare d'infra tutti i popoli che son sopra la faccia della terra.

7 Il Signore non vi ha posta affezione, e non vi ha eletti, perchè foste più grandi che tutti gli *altri* popoli; conciossiachè foste in minor numero che alcun di tutti

gli *altri* popoli.

8 Anzi, perchè il Signore vi ha amati<sup>d</sup>, e perché egli attiene il giuramento fatto a' vostri padri, egli vi ha tratti fuori con potente mano, e vi ha riscossi della casa di servitù, della man di Faraone, re di Egitto.

9 Conosci adunque che il Signore Iddio tuo è Iddio, l' Iddio verace che osserva il patto e la benignità in mille generazioni, inverso quelli che l'amano, e osservano i suoi comandamenti;

10 E che fa la retribuzione in faccia a quelli che l'odiano, per distruggerli; egli non la prolunga a quelli che l' odiano,

anzi la rende loro in faccia.

11 Osserva adunque i comandamenti, e gli statuti, e le leggi, le quali oggi ti do, acciocchè tu le metti in opera.

12 E avverrà, perciocchè voi avrete udite queste leggi, e le avrete osservate, e messe in opera, che il Signore Iddio vostro vi osserverà il patto e la benignità ch'egli

ha giurata a' vostri padri. 13 Ed egli ti amera, e ti benedira, e ti accrescera, e benedira il frutto del tuo ventre, e il frutto della tua terra; il tuo frumento, e il tuo mosto, e il tuo olio; i parti delle tue vacche, e le gregge delle tue pecore; nel paese del quale egli giurò a' tuoi padri, ch' egli te lo darebbe.

14 Tu sarai benedetto sopra tutti i popoli; e' non vi sarà nel mezzo di te, e del tuo bestiame, nè maschio nè femmina sterile.

15 E il Signore rimoverà da te ogni malattía; e non ti metterà addosso alcuna di quelle malvage infermità di Egitto, delle quali tu hai avuto conoscenza; anzi le metterà addosso a tutti i tuoi nemici.

16 Distruggi adunque tutti i popoli che il Signore Iddio tuo ti dà; l' occhio tuo non li risparmi, e non servire agl' iddii loro; perciocchè ciò ti sarebbe un laccio.

17 Se pur tu dici nel tuo cuore: Queste nazioni sono più grandi di me, come le

potrò io scacciare?

18 Non temer di loro; ricordati pur delle cose che il Signore Iddio tuo ha fatte a Faraone, e a tutti gli Egizj

19 Delle gran prove che gli occhi tuoi hanno vedute, e de' miracoli, e de' pro-digi, e della potente mano, e del braccio steso, col quale il Signore Iddio tuo ti ha tratto fuori; così farà il Signore Iddio tuo a tutti i popoli, de quali tu temi.

20 Il Signore Iddio tuo manderà eziandío de' calabroni contro a loro, finche quelli che saran rimasti, e quelli che si saran nascosti dal tuo cospetto, sieno periti.

21 Non isgomentarti per cagion di loro; conciossiachè il Signore Iddio tuo, Dio

grande e tremendo, sia nel mezzo di te. 22 Or il Signore Iddio tuo stirperà quelle nazioni d'innanzi a te, a poco a poco; tu non le potrai distruggere subitamente; che talora le fiere della campagna non moltiplichino contro a te.

23 E il Signore Iddio tuo le metterà in tuo potere, e le romperà d' una gran

rotta, finchè sieno distrutte.

24 E ti darà i re loro nelle mani, e tu farai perire il lor nome di sotto al cielo; niuno potrà starti a fronte, finchè tu le abbi distrutte.

25 Brucia col fuoco le sculture de' loro dii<sup>g</sup>; non appetir l'argento, ne l'oro che sarà sopra esse, e non prenderlo per te; che talora tu non ne sii allacciato; perciocchè è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

26 E non recare in casa tuah cosa abbominevole, onde tu sii interdetto, come è quella cosa; abbilo del tutto in detestazione, e abbominalo; conciossiachè sia

interdetto.

I benefizii di Dio son motivo di gratitudine.

PRENDETE guardia di mettere in opera tutti i comandamenti che oggi vi do, acciocche viviate, e cresciate, ed entriate nel paese che il Signore Iddio vostro ha giurato a' vostri padri, e lo possediate.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Lev. 27. 28, 29. <sup>b</sup> Es. 34. 12—16. <sup>c</sup> 1 Piet. 2. 9. <sup>d</sup> 1, ecc. <sup>g</sup> Es. 32. 20. <sup>h</sup> Gios. 6. 17, 19; 7. 1, ecc. 162 d Os. 11. 1. Giov. 14. 21. Gios. 10, 24, i2;

2 E ricordati di tutto il cammino, per lo quale il Signore Iddio tuo ti ha condotto questi quarant' anni per lo deserto, per affliggerti, e per isperimentarti, per conoscer ciò che è nel cuor tuo; se tu osserverai i suoi comandamenti o no.

3 Egli adunque ti ha afflitto, e ti ha fatto aver fame; poi ti ha pasciuto di Manna<sup>a</sup>, della quale nè tu nè i tuoi padri avevate avuta conoscenza, per insegnarti che l' uomo non vive di pan solo, ma d' ogni parola procedente dalla bocca del

4 Il tuo vestimento non ti si è logorato addosso; e il tuo piè non si è calterito in

questi quarant' anni.

5 Conosci adunque nel tuo cuore, che il Signore Iddio tuo ti corregge, come un uomo corregge il suo figliuolo.

6 E osserva i comandamenti del Signore Iddio tuo, per camminar nelle sue vie, e per temerlo.

7 Perciocche il Signore Iddio tuo ti fa entrare in un buon paese, paese di rivi d'acque, di fonti e di gorghi, che sorgono nelle valli e ne' monti;

8 Paese di frumento, e di orzo, e di vigne, e di fichi, e di melagrani; paese d'ulivi da olio, e di mele;

9 Paese, nel quale tu non mangerai il pane scarsamente; nel quale non ti man-cherà nulla ; paese, le cui pietre sono ferro, e da' cui monti tu caverai il rame.

10 E quando tu avrai mangiato, e sarai sazio, benedici il Signore Iddio tuo nel buon paese ch' egli ti avra dato.

11 Guardati, che talora tu non dimentichi il Signore Iddio tuo, per non osservare i suoi comandamenti, e le sue leggi,

e i suoi statuti, i quali oggi ti do;

12 Che talora, dopo che tu avrai mangiato, e sarai sazio, e avrai edificate delle belle case, e vi abiterai dentro;

13 E il tuo grosso e minuto bestiame sarà moltiplicato, e l' argento e l' oro ti sarà aumentato, e ti sarà accresciuta ogni cosa tua;

14 Il tuo cuore non s'innalzi e tu non dimentichi il Signore Iddio tuo, il qual ti ha tratto fuor del paese di Egitto, della

casa di servitù;
15 Il qual ti ha condotto per questo grande e terribile deserto, paese di serpi, di serpenti ardenti, e scorpioni; paese arido, senz acqua; il quale ti ha fatto uscire acqua della rupe del macigno;

16 Il qual ti ha pasciuto nel deserto di Manna, della quale i tuoi padri non aveano avuta conoscenza; per affliggerti, e per provarti, per farti del bene al fine; 17 E non dica nel cuor tuo: La mia

possanza, e la forza della mia mano mi ha acquistate queste ricchezze<sup>d</sup>.

18 Anzi ricordati del Signore Iddio tuo: ch' egli è quel che ti dà la forza, per portarti valorosamente; per confermare il suo patto ch'egli ha giurato a' tuoi padr. come oggi appare.

19 Ma, se pur tu dimentichi il Signore Iddio tuo, e vai dietro ad altri dii, e servi loro, e li adori; io vi protesto oggi che

del tutto voi perirete.

20 Come saran perite le nazioni che il Signore fa perire d'innanzi a voi, così perirete"; perciocche non avrete ubbidito alla voce del Signore Iddio vostro.

# Le ribellioni d'Israele ricordate.

ASCOLTA, Israele: oggi tu passi il Giordano, per andare a possedere un paese di genti più grandi e più potenti di te, città grandi e forti, che arrivano fino al cielo,

2 Di una gente grande, e d'alta statura, de' figliuoli degli Anachiti, de' quali tu hai conoscenza, e de' quali tu hai udito dire: Chi potrà stare a fronte a' figliuoli

3 Sappi adunque oggi che il Signore Iddio tuo, che passa davanti a te, è un fuoco consumante; esso li distruggerà, ed esso li abbattera davanti a te; tu li scaccerai, e li distruggerai subitamente, come il Signore ti ha parlato.

4 Non dir nel cuor tuo, quando il Si-gnore li avrà scacciati d'innanzi a te: Il Signore mi ha condotto in questo paese, per possederlo, per la mia giustizia; es-sendo che il Signore scaccia d'innanzi a

te queste genti per la lor malvagità.
5 Tu non entri a possedere il lor paese
per la tua giustizia, nè per la dirittura del cuor tuo; conciossiache il Signore Iddio tuo scacci quelle genti d'innanzi a te, per la lor malvagità, e per attener la parola ch'egli ha giurata a' tuoi padri, ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe.

6 Sappi adunque che il Signore Iddio tuo non ti da a posseder questo buon

paese, per la tua giustizia; conciossiache tu sii un popolo di collo duro.

7 Ricordati, non dimenticarti come tu hai fatto gravemente adirare il Signore Iddio tuo nel deserto; dal giorno che tu uscisti del paese di Egitto, finchè siate arrivati in questo luogo, voi siete stati ribelli contro al Signore.

8 Eziandio in Horeb faceste gravemente adirare il Signore, talchè il Signore si crucciò contro a voi, per distruggervi;

9 Quando io salii in su la montagna, per ricever le Tavole di pietra, le Tavole del patto che il Signore avea fatto con voi: e dimorai in su la montagna quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere acqua;

Es. cap. 16. Mat. 4. 4. Luc. 4. 4. Prov. 3. 12. Eb. 12. 5-8. d 1 Cor. 4. 7. Dan 9. 11, 12. fino al ver, 21: Es. 32. 1—20. Gen. 15. 16. Deut. 18. 12;

10 E il Signore mi diede le due Tavole di pietra, scritte col dito di Dio, sopra le quali era scritto, conforme a tutte le parole che il Signore vi avea dette, parlando con voi nella montagna, di mezzo al fuoco, al giorno della raunanza.

11 Avvenne adunque in capo di quaranta giorni, e di quaranta notti, che il Signore mi diede le due Tavole di pietra, le Tavole

12 E il Signore mi disse: Levati, scendi prestamente di qui; perciocchè il tuo po-polo che tu hai tratto fuor di Egitto, si è corrotto; tosto si sono eglino rivolti dalla via che io avea lor comandata: si hanno fatta una statua di getto.

13 Il Signore mi disse ancora: Io ho riguardato questo popolo; ed ecco, egli è

un popolo di collo duro.

14 Lasciami fare, e io li distruggerò, e cancellerò il lor nome di sotto al cielo; e ti farò divenire una nazione più potente, e più grande di lui.

15 E io mi mossi, e discesi giù dal monte, il quale ardeva in fuoco, avendo nelle mie

due mani le due Tavole del patto.

16 E io riguardai; ed ecco, voi avevate peccato contro al Signore Iddio vostro; voi vi avevate fatto un vitello di getto tosto vi eravate stornati dalla via che il Signore vi avea comandata.

17 E io presi quelle due Tavole, e le gittai giù d'in su le mie due mani, e le

spezzai in vostra presenza. 18 Poi mi gittai in terra davanti al Signore, come prima, per quaranta giorni e per quaranta notti, senza mangiar pane, nè bere acqua, per tutto il vostro peccato che avevate commesso, facendo ciò che dispiace al Signore, per irritarlo. 19 Conciossiache io avessi paura, per

cagion dell' ira e del cruccio, del quale il Signore era gravemente adirato contro a voi, per distruggervi. E il Signore mi

esaudi ancora quella volta.

20 Il Signore si crucciò ancora gravemente contro ad Aaronne, per distruggerlo; ma in quel tempo io pregai eziandio

per Aaronne.

21 Poi presi il vostro peccato che avevate fatto, cioè il vitello, e lo bruciai col fuoco, e lo tritai, macinandolo ben bene, finche fu ridotto in polvere; e ne gittai la polvere nel rivo che scendea giù dal monte.

22 (Voi faceste eziandío gravemente adirare il Signore in Taberaa, e in Massab,

e in Chibrot-taava •:

23 Parimente, quando il Signore vi mandò da Cades-barnea, dicendo: Salite, possedete il paese che io vi ho dato; voi foste ribelli al comandamento del Signore Iddio vostro, e non gli credeste, e non ubbidiste alla sua voce.

24 Dal giorno che io vi ho conosciuti, voi siete stati ribelli contro al Signore.)

25 Io mi gittai adunque in terra davanti al Signore, per que' quaranta giorni, e quelle quaranta notti, che io stetti così prostrato; perciocchè il Signore avea detto di distruggervi

26 E pregai il Signore, e dissi: Signore Iddio, non distruggere il tuo popolo e la tua eredità che tu hai riscossa con la tua grandezza, la quale tu hai tratta fuor di

Egitto con man forte. 27 Ricordati de' tuoi servitori, d' Abrahamo, d' Isacco, e di Giacobbe; non aver riguardo alla durezza di questo popolo, nè alla sua malvagità, nè al suo peccato;

28 Che talora que' del paese, onde tu ci hai tratti fuori, non dicano: Il Signore gli ha tratti fuori per farli morire nel deserto, perchè non poteva condurli nel paese ch' egli avea lor promesso, e perchè li odiava.

29 E pure essi sono tuo popolo e tua eredità, la qual tu hai tratta fuori con la tua gran forza, e col tuo braccio steso.

10 IN quel tempo il Signore mi disse: Tagliati due tavole di pietra, simili alle primiere; poi sali a me in sul monte; fatti ancora un' Arca di legno.

2 E io scriverò in su quelle Tavole le parole ch' erano in su le primiere che tu spezzasti; e tu le metterai dentro a

quell' Arca.

3 E io feci un' Arca di legno di Sittim, e tagliai due Tavole di pietra, simili alle primiere; poi salii in sul monte, avendo quelle due Tavole in mano.

4 Ed egli scrisse in su quelle Tavole, conforme alla prima scrittura, le dieci parole, che il Signore vi avea pronunziate nel monte, di mezzo al fuoco, al giorno E il Signore me le della raunanza. diede.

5 Allora io mi rivolsi indietro, e discesi giù dal monte, e posi quelle Tavole nel-'Arca che io avea fatta, e son restate quivie; come il Signore mi avea coman-

dato.

6 (Or i figliuoli d' Israele partirono di Beerot-bene-iaacan, per andare a Mosera; quivi morì Aaronne, e quivi fu seppellito; ed Eleazaro, suo figliuolo, fu sacerdote in luogo suo.

7 Di là partirono, per andare a Gudgod; e di Gudgod, per andare a Iothat, ch' è un paese di rivi d'acque.)

8 In quel tempo il Signore appartò la tribu di Levi, per portar l'Arca del Patto del Signore, per comparir davanti al Signore per ministrargli, e per benedir nel

suo Nome, come fa infino al di d'oggi. 9 Perciò Levi non ha parte, nè posses-sione co' suoi fratelli; il Signore è la sua

possessione, siccome il Signore Iddio tuo | Iddio vostro , la sua grandezza, la sua

gliene ha parlato.

10 Or essendo io dimorato in sul monte tanto tempo quanto la prima volta, cioè quaranta giorni e quaranta notti, il Signore esaudi la mia voce ancora quella volta, e non ti volle distruggere. 11 E il Signore mi disse: Levati, va per

camminar davanti al popolo; ed entrino nel paese, del quale ho giurato a' lor padri

che io lo darei loro; e possegganlo.

### Nuove esortazioni all' ubbidienza.

12 Ora dunque, o Israele, che chiede il Signore Iddio tuo da te, se non che tu tema il Signore Iddio tuo, per camminare in tutte le sue vie, e per amarlo<sup>a</sup>, e per servire al Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua?

13 E per osservare i comandamenti del Signore, e i suoi statuti, i quali oggi ti

do; acciocchè ti sia bene?

14 Ecco, i cieli e i cieli de' cieli son del Signore, e la terra, e tutto quello ch' è in essa b

15 E pure il Signore ha posto affezione solo a' tuoi padri, per amarli; e ha eletta, d'infra tutti i popoli, la lor progenie dopo

loro, cioè voi, come oggi appare.

16 Circoncidete adunque il vostro cuore<sup>c</sup>,

e non indurate più il vostro collo. 17 Perciocche il Signore Iddio vostro è l' Iddio degl' iddii, e il Signor de' signori d; l' Iddio grande, il potente, e il tremendo; il qual non riguarda alla qualità della persona", e non piglia presenti; 18 Il quale fa ragione all' orfano e alla

vedova'; e ama il forestiere, per dargli del pane e de' vestimenti.

19 Voi dunque altresì amate i forestieri<sup>9</sup>; conciossiaché siate statiforestieri nel paese

di Egitto.
20 Temi il Signore Iddio tuo, servigli, e attienti a lui, e giura per lo suo Nome.

- 21 Egli è la tua laude, e il tuo Dio, il quale ha operate inverso te queste grandi e tremende cose, che gli occhi tuoi hanno vedute.
- 22 I tuoi padri discesero in Egitto in numero di settanta persone; e ora il Signore Iddio tuo ti ha fatto diventare come le stelle del cielo, in moltitudine.

11 AMA adunque il Signore Iddio tuo, e osserva del continuo ciò ch' egli ha comandato che si osservi, e i suoi statuti, e le sue leggi, e i suoi comandamenti.

2 E riconoscete oggi (conciossiachè queste cose non sieno state operate inverso i vo-stri figliuoli, i quali non I hanno conosciute ne vedute), i gastighi del Signore

potente mano, e il suo braccio steso,

3 E i suoi segni, e le sue opere ch' egli ha fatte in mezzo dell' Egitto sopra Faraone, re di Egitto, e sopra tutto il suo

paese:

4 E ciò ch' egli ha fatto all' esercito dell' Egitto, a' suoi cavalli e a' suoi carri; come egli fece traboccar l'acque del mar rosso sopra loro quando essi vi perseguivano; e come egli li fece perire fino al di d'oggi<sup>2</sup>; 5 E ciò ch' egli ha fatto a voi stessi nel

deserto, finche siate pervenuti a questo

6 E ciò ch' egli ha fatto a Datan e ad Abiram, figliuoli d' Eliab, figliuoli di Ruben; come la terra aperse la sua bocca e li tranghiotti, insieme con le lor case e le lor tende, e tutte le anime viventi ch' aveano a lor seguito, in mezzo di tutto Israele'; 7 Conciossiachè gli occhi vostri abbiano

vedute tutte le grandi opere del Signore le quali egli ha fatte.

8 E osservate tutti i comandamenti i quali oggi vi do; acciocche siate fortifi-cati ed entriate in possessione del paese al

quale voi passate per possederlo; 9 E acciocchè prolunghiate i vostri giorni sopra la terra la quale il Signore giurò a' vostri padri di darla loro e alla lor pro-

genie; terra stillante latte e mele.

10 Perciocchè il paese, nel qual tu entri per possederlo, non è come il paese di Egitto, onde voi siete usciti: dove, aven-do seminata la tua semenza, tu l'adacquavi col piè come un orto da erbe;

11 Ma il paese, al quale voi passate per possederlo, è un paese di monti e di valli, inaffiato d'acqua secondo che piove dal

cielo:

12 Un paese, del quale il Signore Iddio tuo ha cura; sopra il quale gli occhi del Signore Iddio tuo sono del continuo dal principio dell' anno infino al fine.

13 E avverrà, se voi del tutto ubbidite a' miei comandamenti, i quali oggi vi do, amando il Signore Iddio vostro e servendogli con tutto il vostro cuore e con

tutta l' anima vostra;

14 Che io darò al vostro paese la sua pioggia al suo tempo, la pioggia della prima e dell' ultima stagione; e voi ricoglierete il vostro frumento, il vostro mosto e il vostro olio.

15 Farò ancor nascere dell' erba ne' vostri campi per lo vostro bestiame<sup>m</sup>; e voi

mangerete, e sarete saziati.

16 Guardatevi che talora il vostro cuore non sia sedotto, si che vi rivoltiate a servire a dii stranieri, e ad adorarli:
17 E che l'ira del Signore non si ac-

Rom. 2. 29, 29. 4 Apoc. 1...
[1] 136. 9. 7 Lev. 19. 33, 34. Apoc. 1...
[2] 136. 9. 7 Lev. 19. 33, 34. Apoc. 1... \*Mic. 6. 9. Mat. 22. 37. Sal. 24. 1. Rom. 2. 29, 29. E1. 6. 9. 1 Pict. 1. 17. / Eo. 22. 22. Sal. 146. 9. / Le Deut. 5. 5. \* Eo. 14. 29; 15. 9, 10. / Num. 16. 1. ecc. <sup>4</sup> Apoc. 17.14; 19.16. <sup>4</sup> Ya ev. 19. 33, 34. <sup>h</sup> Mat, 4. 14 165

cenda contro a voi; e ch' egli non serri il cielo, sì che non vi sia pioggia e che la terra non porti la sua rendita, e che voi non periate subitamente d' in sul buon paese che il Signore vi dà a

18 Anzi mettetevi queste mie parole nel cuore e nell'animo, e legatevele per segnale in su le mani, e sienvi per frontali

fra gli occhi,

19 E insegnatele a' vostri figliuoli, ragionandone quando sedete nelle vostre case, e quando camminate per via, e quando giacete, e quando vi levate.

20 Scrivetele ancora sopra gli stipiti delle vostre case, e sopra le vostre porte;

21 Acciocchè i vostri giorni, e i giorni de' vostri figliuoli, sieno moltiplicati sopra la terra, la quale il Signore giurò a' vostri padri di dar loro, come i giorni del cielo sopra la terra <sup>b</sup>.

22 Perciocchè, se voi del tutto osservate tutti questi comandamenti, i quali io vi do, per metterli in opera, per amare il Signore Iddio vostro, per camminare in tutte le sue vie, e per attenervi a lui;

23 Il Signore scaccerà tutte quelle genti dal vostro cospetto; e voi possederete il paese di nazioni più grandi, e più potenti

di voi.

24 Ogni luogo che la pianta del vostro piè calcherà sarà vostro; i vostri confini saranno dal deserto fino al Libano; e dal Fiume, dal fiume Eufrate<sup>c</sup>, fino al mare Occidentale.

25 Niuno vi potrà stare a fronte; il Signore Iddio vostro metterà spavento, e tema di voi per tutto il paese, sopra il quale voi camminerete, siccome egli ve

ne ha parlato<sup>d</sup>.

26 Ecco, io metto oggi davanti a voi

benedizione e maledizione

27 Benedizione, se voi ubbidite a' co-mandamenti del Signore Iddio vostro, i

quali oggi vi dof;

28 E maledizione, se non ubbidite a' co-mandamenti del Signore Iddio vostro, e se vi rivoltate dalla via che oggi vi comando, per andar dietro a dii stranieri, i quali voi non avete conosciuți<sup>g</sup>.

29 Ora, quando il Signore Iddio tuo ti avrà introdotto nel paese nel quale tu entri per possederlo, pronunzia la benedizione sopra il monte di Gherizim e la

maledizione sopra il monte di Ebal<sup>h</sup>. 30 Non sono essi di la dal Giordano, lungo la strada verso il Ponente, nel paese de' Cananei che abitano nella pianura, dirincontro a Ghilgal, presso alle pianure di More!

31 Conciossiachè adunque voi passiate il Giordano, per entrare a possedere il paese che il Signore Iddio vostro vi dona,

e che voi lo possederete, e in esso abite-

32 Prendete guardia di mettere in opera tutti gli statuti e le leggi che oggi vi propongo.

#### Il Santuario unico.

12 QUESTI sono gli statuti e le leggi i quali voi osserverete, per metterli in opera, nel paese che il Signore Iddio de' vostri padri vi dà, per possederlo, tutto il tempo che voi viverete in su la terra.

2 Del tutto distruggete tutti i luoghi, ne' quali quelle nazioni, il cui paese voi possederete, hanno servito agl' iddii loro sopra gli alti monti, e sopra i colli, e sotto

qualunque albero verdeggiante;

3 E disfate i loro altari, e spezzate le loro statue, e bruciate col fuoco i lor boschi, e tagliate a pezzi le sculture de' lor dii; esterminate il lor nome da quel luogo.

4 Non fate così inverso il Signore Iddio

vostro.

5 Anzi ricercatelo nel luogo che il Signore Iddio vostro avrà scelto d' infra tutte le vostre tribù per sua abitazione, per mettervi il suo Nome; e là andate;

6 E adducete là i vostri olocausti, e i vostri sacrificii<sup>1</sup>, e le vostre decime, e l' offerte delle vostri mani, e i vostri voti, e le vostre offerte volontarie, e i primogeniti del vostro grosso e minuto bestiame;

7 E mangiate quivi davanti al Signore Iddio vostro, e rallegratevi voi e le vostre famiglie, di tutto ciò a che avrete messa la mano, in che il Signore Iddio

vostro vi avrà benedetti.

8 Non fate secondo tutto ciò che facciamo qui oggi, facendo ciascuno tutto quello che gli pare e piace.

9 Perciocche infino ad ora voi non siete pervenuti al riposo, e all' eredità che il

Signore Iddio vostro vi dà.

10 Ma, quando voi sarete passati il Giordano, e abiterete nel paese il quale il Signore Iddio vostro vi da a possedere, e avrete requie da tutti i vostri nemici d' ogn' intorno, e abiterete in sicurtà

11 Allora adducete al luogo, il quale il Signore Iddio vostro avrà eletto<sup>m</sup>, per istanziarvi il suo Nome, tutte le cose che io vi comando; i vostri olocausti, e i vostri sacrificii; le vostre decime, e l' offerte delle vostre mani, e tutta la scelta de' vostri voti che avrete fatti al Signore;

12 E rallegratevi davanti al Signore Iddio vostro voi e i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, e i vostri servi, e le vostre serve, e il Levita che sarà dentro alle vostre porte; conciossiache egli non abbia nè parte nè possessione fra voi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sal. 89. 29. <sup>c</sup> Gen. 15. 18. 1 Re 4. 21. <sup>d</sup> Es. 23. 27. <sup>e</sup> Deut. 30. 19. ut. 28. 15—45. <sup>h</sup> Gios. 8. 33—35. <sup>e</sup> Es. 34. 13. Num. 33. 52. Deut. 7. 5. 8. 29. Sal. 78. 67, 68. <sup>d</sup> Lev. 17. 3, 4. <sup>m</sup> ver. 5, 6 e rif. Gios. 23. 13, 15, 16. Sal. 89. 29. Gen. 19 Deut. 28. 1—14. Deut. 28. 15—45. Gios. 8 nt. 14. 22, ecc. 1 Re 8. 29. Sal. 78. 67, 68. Peut. 28. 1—14.

in qualunque luogo tu vedrai:

14 Anzi offerisci i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà eletto in una delle tue tribù; e quivi fa tutto quel che io ti comando.

15 Pur potrai scannare e mangiar carni ad ogni tua voglia, dentro a tutte le tue porte, secondo la benedizione che il Signore Iddio tuo ti avrà mandata; il mondo e l'immondo ne potranno mangiare, come di cavriuolo o di cervo.

16 Sol non mangiate il sangue<sup>b</sup>: span-

detelo in terra, come acqua.

17 Tu non potrai mangiare dentro alle tue porte le decime del tuo frumento, nè del tuo mosto, nè del tuo olio, nè i primogeniti del tuo grosso e minuto bestiame, nè alcun voto che tu avrai fatto, nè le tue offerte volontarie, nè l'offerte della tua mano;

18 Ma mangia quelle cose davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo che il Signore Iddio tuo avrà scelto, tu, e il tuo figliuolo, e la tua figliuola, e il tuo servo, e la tua serva, e il Levita che sarà dentro alle tue porte; e rallegrati davanti al Signore Iddio tuo d'ogni cosa alla quale

avrai messa la mano. 19 Guardati che tu non abbandoni il Levita tutto il tempo che sarai in su la

tua terra.

20 Quando il Signore Iddio tuo avrà ampliati i tuoi confini, siccome egli te ne ha parlato; se tu dici: Io voglio mangiar della carne, perchè avrai voglia di mangiarne; mangiane pure a ogni tua

voglia.

21 Perciocchè il luogo che il Signore Iddio tuo avrà scelto per mettervi il suo Nome, sarà lontano da te, ammazza pur del tuo grosso e minuto bestiame, che il Signore ti avrà dato, siccome io ti ho comandato, e mangiane dentro alle tue porte a ogni tua voglia.

22 Ma mangiane, come si mangia del cavriuolo e del cervo; mangine l' im-mondo e il mondo indifferentemente.

23 Solo osserva fermamente di non manriare il sangue; perciocché il sangue è f anima; or non mangiar l'anima con la came.

24 Non mangiarlo; spandilo in terra

come acqua.

25 Non mangiarlo; acciocche sia bene a te e a' tuoi figliuoli dopo te, quando avrai fatto ciò che piace al Signore.

25 Ma, quant' è alle tue cose consacrate. che saranno tue, e a' tuoi votic; prendili, e vientene al luogo che il Signore avrà scelto.

13 Guardati d' offerire i tuoi olocausti | Signore Iddio tuo; ma quant' è a' tuoi altri sacrificii, spandasene il sangue sopra l' Altare del Signore Iddio tuo, e mangiane la carne.

> 28 Osserva, e ascolta tutte queste parole che io ti comando, acciocchè sia bene a te e a tuoi figliuoli dopo te, in perpetuo, quando tu avrai fatto ciò ch' è buono e diritto appo il Signore Iddio

> 29 Quando il Signore Iddio tuo avrà sterminate d'innanzi a te le genti, nel cui paese tu entri per possederlo; e tu lo

possederai e vi abiterai;

30 Guardati che talora, dopo ch' esse saranno state distrutte d' innanzi a te, tu non ti allacci a seguitarle; e che tu non ricerchi de' loro dii, dicendo: Come servivano queste nazioni a' loro dii, acciocchè anch' io faccia così?

31 Non far così inverso il Signore Iddio tuo; perciocché quelle nazioni hanno fatto inverso i lor dii tutto ciò ch' è abbominevole al Signore e ciò ch' egli odiad; conciossiache abbiano eziandio bruciati col fuoco i lor figliuoli e le lor figliuole agl' iddii loro.

32 Prendete guardia di far tutto ciò che io vi comando; non sopraggiugnetevi

nulla e non diminuitene nulla.

Castighi dei falsi profeti e degli idolatri che sorgessero in Israele.

13 QUANDO sorgerà in mezzo di te un profeta, o un sognator di sogni, il quale ti darà alcun miracolo o prodigio,

2 (E quel miracolo o prodigio ch' egli ti avrà detto, avverrà) dicendo: Andiamo dietro a dii stranieri, i quali tu non hai

conosciuti, e serviamo loro <sup>9</sup>;

3 Non attendere alle parole di quel profeta, nè a quel sognator di sogni; perciocchè il Signore Iddio vostro vi prova, per conoscere se amate il Signore Iddio vostro con tutto il vostro cuore, e con tutta l'anima vostra

4 Andate dietro al Signore Iddio vostro, e lui temete, e osservate i suoi comandamenti, e ubbidite alla sua voce, e a lui

servite e a lui v'attenete.

5 E facciasi morir quel profeta, o quel sognator di sogni; conciossiachè egli abbia parlato di rivolta contro al Signore Iddio vostro, che vi ha tratti fuor del paese di Egitto, e vi ha riscossi della casa di servitù; per sospignervi fuor della via, nella quale il Signore Iddio vostro vi ha comandato che camminiate; e così togli via il male del mezzo di te.

6 Quando il tuo fratello, figliuolo di tua madre, o il tuo figliuolo, o la tua 27 Or offerisci i tuoi olocausti tutti in- figliuola, o la moglie del tuo seno, o il tieri, carne e sangue, sopra l'Altare del tuo famigliare amico, che è come l'ani-

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Gen. 9. 4. <sup>c</sup> 1 Sam. 1. 11, 21, 22, 24. <sup>d</sup> Lev. 18. 3, 24—26, 30. <sup>e</sup> 12. 13, 14. Apoc. 22. 18, 19. <sup>g</sup> Mat. 7. 22, 23; 24. 24. 2 Tess. 2. 2-<sup>4</sup> ver. 5, e rif. <sup>5</sup> Gen. 9. 4. <sup>6</sup> 1 Sam. 1. 11, <sup>7</sup> Deut. 4. 2. Eccl. 12. 13, 14. Apoc. 22. 18, 19.

ma tua", t' inciterà di segreto, dicendo: Andiamo, e serviamo ad altri dii, i quali non avete conosciuti, nè tu, nè i tuoi padri;

7 D' infra gl' iddii de' popoli che sa-ranno d' intorno a voi, vicino o lontano da te, da un estremo della terra, fino all' altro estremo;

8 Non compiacergli, e non ascoltarlob; l'occhio tuo eziandio non gli perdoni, e

non risparmiarlo, e non celarlo;

9 Anzi del tutto uccidilo; sia la tua mano la prima sopra lui, per farlo morire, e poi la mano di tutto il popolo.

10 E lapidalo con pietre, sì che muoia; perciocchè egli ha cercato di sospignerti d'appresso al Signore Iddio tuo, che ti ha tratto fuor del paese di Egitto, della casa di servitù;

11 Acciocchè tutto Israele oda, e tema; e niuno per l'innanzi faccia più in mez-

zo di te una tal mala cosa.

12 Quando tu udirai che si dirà d' una delle tue città, che il Signore Iddio tuo

ti dà, per abitarvi; 13 Che alcuni nomini scellerati sono usciti del mezzo di te<sup>c</sup>, e hanno incitati gli abitanti della lor città, dicendo: Andiamo, e serviamo ad altri dii, i quali voi non avete conosciuti;

14 Informati, investiga, e domandane ben bene; e se tu trovi che la cosa sia vera e certa, e che questa cosa abbominevole sia stata fatta nel mezzo di te;

15 Del tutto percuoti gli abitanti di quella città, e mettili a fil di spada; distruggila al modo dell' interdetto", insieme con tutti quelli che vi saranno dentro, e il suo bestiame, mettendoli a fil di spada.

16 E raccogli le spoglie della città nel mezzo della sua piazza, e brucia intera-mente col fuoco la città, e tutte le sue spoglie, al Signore Iddio tuo; e sia quella città in perpetuo un mucchio di ruine, e non sia mai più riedificata

17 E nulla dell' interdetto ti si attacchi

alle mani; acciocchè il Signore si stolga dall' ardor della sua ira, e ti faccia mi-sericordia, e abbia pieta di te, e ti accresca, come egli giurò a' tuoi padri;

18 Quando tu ubbidirai alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar tutti i suoi comandamenti, i quali io oggi ti do, per fare ciò ch' è diritto appo il Signore iddio tuo.

#### Animali mondi ed immondi.

VOI siete figliuoli del Signore Iddio 14 VOI stete nghuon der Signote vostro!; non vi fate tagliature addosso, e non vi dipelate fra gli occhi, per alcun mortog.

2 Conciossiache tu sii un popolo santo | campo tuo, ogni anno.

al Signore Iddio tuo\*; e il Signore ti ha eletto d' infra tutti i popoli che son sopra la terra, per essergli un popolo peculiare

3 Non mangiar cosa alcuna abbomine-

vole.

4 Queste son le bestie, delle quali voi potrete mangiare: il bue, la pecora, la

5 Il cervo, il cavriuolo, la gran capra, la rupicapra, il daino, il bufalo, e la

camozza.

6 In somma, voi potrete mangiar d'o-gni bestia che ha il piè forcuto, e l'un-

ghia spartita in due e che rumina.

7 Ma fra quelle che ruminano, o hanno il piè forcuto, e l' unghia spartita, non mangiate del cammello, nè della lepre, nè del coniglio; conclossiachè ruminino. ma non abbiano l' unghia spartita; sienvi immondi:

8 Nè del porco; conciossiachè egli abbia l' unghia spartita, ma non rumini; siavi immondo; non mangiate della carne di questi animali, e non toccate i lor

corpi morti.

9 Di tutti gli animali che son nell' acque, voi potrete mangiar di queste specie, cioè: di tutte quelle che hanno pennette e scaglie;

10 Ma, non mangiate d'alcuna che non ha pennette e scaglie; sienvi immondi.

11 Voi potrete mangiar d'ogni uccello mondo.

12 E questi son quelli de' quali non dovete mangiare, cioè: l' aquila, e il girifalco, e l'aquila marina,

13 Ogni specie di falcone, e di nibbio,

e d' avoltoio.

14 E ogni specie di corvo, 15 E l'ulula, e la civetta, e la folica, e ogni specie di sparviere,

16 E il gufo, e l'ibis, e il cigno,

17 E il pellicano, e la pica, e lo smergo, 18 E la cicogna, e ogni specie d'aghi-rone, e l'upupa, e il vipistrello. 19 Siavi parimente immondo ogni ret-

tile volatile; non mangisene.

20 Voi potrete mangiar d'ogni volatile

mondo.

21 Non mangiate d'alcuna carne morta da sè; dalla a mangiare al forestiere che sarà dentro alle tue porte, o vendila ad alcuno straniere; perciocchè tu sei un popol santo al Signore Iddio tuo. Non cuocere il capretto nel latte di sua madre.

#### Le decime.

22 Del tutto leva la decima di tutta la rendița della tua sementa, prodotta dal

Mic. 7. 5. b Prov. 1. 10. c Giov. 1. 12. Rom. 8. 16; 9. 8. v. 11. 2—23. k ver. 2, e rif. d Gios. 6. 17, 21. Gios. 6, 24-26. A Es. 19. 6. 1 Piet. 2. 9. fino al ver. 20c

23 E mangia davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo ch' egli avrà scelto per istanziarvi il suo Nome, le decime del tuo frumento, del tuo mosto, e del tuo olio, e i primi parti del tuo grosso e minuto bestiame; acciocchè tu impari a temere il Signore Iddio tuo del con-

24 E se il cammino ti è troppo grande, si che tu non possa portar quelle decime per esser quel luogo, che il Signore Iddio tuo avrà scelto per mettervi il suo Nome, troppo lontano da te; perciocchè il Si-

gnore ti avrà benedetto;

25 Fanne danari, e metti quegli in borsa, e *prendili* in mano, e va al luogo che il Signore tuo avrà scelto;

26 E impiega que' danari in tutto quello che l'anima tua desidererà, in buoi, in pecore, in vino, e in cervogia, e in somma in qualunque cosa l'anima tua richiederà; e mangia quivi davanti al Signore Iddio tuo, e rallegrati tu e la tua famiglia.

27 E non abbandonare il Levita che sarà dentro alle tue porte; conciossiachè egli non abbia nè parte nè eredità teco a.

28 In capo d' ogni terzo anno, leva tutte le decime della tua entrata di quell'anno,

e riponle dentro alle tue porte;

29 E venga il Levita (conciossiachè egli non abbia nè parte nè eredità teco), e il forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno dentro alle tue porte, e mangino, e sieno saziati; acciocché il Signore Iddio tuo ti benedica in ogni opera delle tue mani che tu farai<sup>b</sup>.

#### L' anno della remissione.

15 IN capo d' ogni settimo anno celebra l' anno della remissione.

2 E questa sia l' ordinazione della remissione: Rimetta ogni creditore ciò ch' egli avrà dato in presto al suo prossimo; non riscuotalo dal suo prossimo, e dal suo fratello; conciossiache la remissione del Signore sia stata bandita

3 Tu potrai riscuotere i tuoi crediti dallo straniered; ma rimetti al tuo fratello.

ciò ch' egli avrà del tuo.

4 Come che sia, non siavi alcun bisognoso fra te; perciocchè il Signore ti benedirà largamente, nel paese che il Signore Iddio tuo ti dà, in eredità, per possederlo;

5 Purchè del tutto tu ubbidisca alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti questi coman-

damenti che io ti do oggi

6 Quando il Signore Iddio tuo ti avrà benedetto, siccome egli ti ha promesso, tu presterai a molte genti, e tu non pren- | ciò che tu farai.

derai nulla in prestanza e; e signoreggerai sopra grandi nazioni, ed esse non signoreggeranno sopra te.

## I poveri e gli schiavi.

7 Quando vi sarà nel mezzo di te alcuno de' tuoi fratelli che sia bisognoso in alcuna delle terre dove tu abiterai, nel tuo paese che il Signore Iddio tuo ti dà; non indurare il cuor tuo, e non serrar la mano inverso il tuo fratello bisognoso!

8 Anzi del tutto aprigli la mano, e del tutto prestagli quanto gli fia di bisogno per la necessità nella quale si troverà.

9 Guardati, che talora non vi sia nel tuo cuore alcun pensiero scellerato, per dire: L' anno settimo, l' anno della remissione è vicino; e che l'occhio tuo non sia maligno inverso il tuo fratello bisognoso, si che tu non gli dii nulla; ed egli gridi contro a te al Signore, e vi sia in te peccato<sup>g</sup>.

10 Del tutto dagli ciò che gli fia di bisogno; e non ti dolga il cuore quando tu gliel darai; perciocche per cagione di questo il Signore Iddio tuo ti benedirà in ogni opera tua<sup>k</sup>, e in ogni cosa alla quale

tu metterai la mano.

11 Perciocchè i bisognosi non verranno giammai meno nel paese; perciò io ti comando che tu apra largamente la mano al tuo fratello, al tuo povero, e al tuo bisognoso che sarà nel tuo paese.

12 Quando alcuno de' tuoi fratelli, Ebreo o Ebrea, si sarà venduto a te, servati sei anni, e al settimo anno mandalo in libertà d'appresso a te ...

13 E quando tu lo rimanderai in libertà d' appresso a te, non rimandarlo vuoto;

14 Del tutto donagli alcun fornimento della tua greggia, e della tua aia, e del tuo torcolo; dagli di ciò in che il Signore Iddio tuo ti avrà benedetto.

15 E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto, e che il Signore Iddio tuo te n' ha riscosso; perciò io ti coman-

do oggi questo.

16 Ma se pure egli ti dice: Io non voglio uscir d'appresso a te; perciocche egli amerà te e la tua casa, perchè egli starà bene teco;

17 Allora prendi una lesina, e foragli l' orecchia contro all' uscio; ed egli ti sarà servo in perpetuo. Fa eziandio così

alla tua serva.

18 Non ti sia grave il rimandarlo in fibertà d'appresso a te; conciossiachè egli t'abbia servito sei anni, che è il doppio dell' allogazione d'un mercenario; e il Signore Iddio tuo ti benedirà in tutto

e Deut. 28. 12, 44. 6 - 5

# I primogeniti del bestiame.

19 Consacra al Signore Iddio tuo ogni primogenito maschio che ti nascerà del tuo grosso o minuto bestiame<sup>a</sup>; non lavorar la terra col primogenito della tua vacca, e non tosare il primogenito della

tua pecora.
20 Mangialo, tu, e la tua famiglia, davanti al Signore Iddio tuo, ogni anno, nel luogo che il Signore avrà scelto.

21 E se v' è in esso alcun difetto, come s' egli è zoppo, o cieco, o ha alcun cattivo difetto, non sacrificarlo al Signore Iddio tuo.

22 Mangialo dentro alle tue porte; mangine indifferentemente l'immondo e il mondo, come d' un cavriuolo, o d' un cervo.

23 Sol non mangiarne il sangue; spandilo in terra come acqua.

## Le grandi solennità annuali.

16 OSSERVA il mese di Abib, e celebra in esso la Pasqua al Signore Iddio tuob; perciocchè il Signore Iddio tuo ti trasse fuor di Egitto, di notte, nel mese di Abib.

2 E sacrifica, nella Pasqua del Signore Iddio tuo, pecore e buoi, nel luogo che il Signore avrà scelto per istanziarvi il suo Nome.

3 Non mangiar con essa pane lievitato;

mangia per sette giorni con essa pani azzimi, pane di afflizione; perciocchè tu uscisti in fretta del paese di Egitto; acciocchè tu ti ricordi del giorno che uscisti del paese di Egitto, tutto il tempo della vita tua.

4 E per sette giorni non veggasi alcun lievito appo te<sup>c</sup>, in tutti i tuoi confini; e della carne che tu avrai ammazzata la sera, nel primo giorno, non restine nulla la notte fino alla mattina.

5 Tu non potrai sacrificar la Pasqua in qualunque tua città, la quale il Signore

Iddio tuo ti dà;

6 Ma sacrificala nel luogo che il Signore Iddio tuo avrà scelto per istanziarvi il suo Nome, in su la sera, come il sole tramonterà, nel medesimo tempo che tu uscisti di Egitto.

7 E cuocila, e mangiala nel luogo che il Signore Iddio tuo avrà scelto d; poi la mattina seguente tu te ne potrai ritor-

nare, e andare alle tue stanze. 8 Mangia *pani* azzimi sei giorni; e al settimo giorno siavi solenne raunanza al Signore Iddio tuo; non fare in esso lavoro alcuno.

9 Contati sette settimane; da che si sarà cominciato a metter la falce nelle biade,

comincia a contar queste sette setti-

mane.
10 E celebra la festa delle Settimane al Signore Iddio tuo, offerendo offerte volontarie di tua mano a sufficienza, le quali tu darai secondo che il Signore Iddio tuo ti avrà benedetto.

11 E rallegrati davanti al Signore Iddio tuo, tu, e il tuo figliuolo, e la tua fi-gliuola, e il tuo servo, e la tua serva, e il Levita che sarà dentro alle tue porte, e il forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno nel mezzo di te, nel luogo il quale il Signore Iddio tuo avrà scelto per istanziarvi il suo Nome.

12 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e osserva questi statuti, e mettili

in opera.

13 Celebra la festa de' Tabernacoli, per

sette giorni, quando tu avrai ricolti i frutti della tua aia e del tuo tino;

14 E rallegrati nella tua festa, tu, e il tuo figliuolo, e la tua figliuola, e il tuo servo, e la tua serva, e il Levita, e il forestiere, e l'orfano, e la vedova, che saranno dentro alle tue porte.

15 Celebra la festa al Signore Iddio tuo

15 Celebra la festa al Signore Iddio tuo, per sette giorni, nel luogo che il Signore avrà scelto; quando il Signore Iddio tuo ti avrà benedetto in tutta la tua rendita, e in tutta l'opera delle tue mani; e del

tutto sii lieto.

16 Tre volte l' anno comparisca ogni maschio tuo davanti al Signore Iddio tuo, nel luogo ch' egli avrà scelto, cioè: nella festa de' Pani azzimi, nella festa delle Settimane, e nella festa de' Tabernacoli; e niuno comparisca vuoto davanti al Signore.

17 Offerisca ciascuno secondo che potra donare, secondo la benedizione che il Signore Iddio tuo ti avrà mandata.

Amministrazione della legge; doveri dei giudici e dei re.

18 Costituisciti de' Giudici e degli Ufficiali, in tutte le tue città le quali il Si-gnore Iddio tuo ti dà, per le tue tribù; e giudichino essi il popolo con giusto giudicio.

riguardo alla persona, e non prender presenti<sup>h</sup>; perciocchè il presente accieca gli occhi de' savi, e sovverte le parole de' giusti. 19 Non pervertir la ragione; non aver

20 Del tutto va dietro alla giustizia, acciocchè tu viva, e possegga il paese che il Signore Iddio tuo ti da.

21 Non piantarti alcun bosco di veruno albero presso all' Altar del Signore Iddio

tuo, che tu ti avrai fatto.
22 E non rizzarti alcuna statua; il che il Signore Iddio tuo odia.

b fino al ver. 8: Es. 12. 2—39. t. 2.1. f Lev. 23, 34, ecc. \*Es. 13. 2, ecc. 5 fino \*Lev. 23. 15, ecc. Fat. 2.1. <sup>c</sup> Es. 13. 7. d Glov. 2. 13, 23; 11. 55. 23, 14. h Es. 23. 2, 6, 8. d Lev. 26. 1. ₱ **Es**. 23, 14.

17 NON sacrificare al Signore Iddio tuo bue, pecora, o capra, che abbia difetto, o alcun male; perciocchè è cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

2 Quando si troverà nel mezzo di te, in una delle tue città le quali il Signore Iddio tuo ti dà, uomo, o donna, che faccia ciò che dispiace al Signore Iddio tuo,

trasgredendo il suo patto<sup>a</sup>, 3 E che vada, e serva ad altri dii, e gli adori; sia pure il sole, o la luna, o cosa alcuna di tutto l'esercito del cielo, il che

io non ho comandato;

4 E ciò ti sarà rapportato, e tu l'avrai inteso, informatene diligentemente; e se tu trovi che ciò sia vero e certo, che questa cosa abbominevole sia stata commessa in Israele;

5 Trai fuori alle tue porte quell' uomo o quella donna che avrà commesso quell'atto malvagio, e lapidalo con pietre, si

che muoia.

6 Facciasi morir colui che deve morire in sul dire di due o di tre testimoni non facciasi morire in sul dire d' un sol testimonio.

7 Sia la mano de' testimoni la prima sopra lui, per farlo morire, e poi la mano di tutto il popolo; e così togli via il male

del mezzo di te.

8 Quando alcuna causa ti sarà troppo difficile, per dar giudicio fra omicidio ed omicidio, fra lite e lite, fra piaga e piaga, o altre cause di liti nelle tue porte; allora levati, e sali al luogo che il Signore Iddio tuo avrà scelto.

9 E vientene a' sacerdoti della nazione di Levi, e al Giudice che sarà in que' tempi, e informati da loro; ed essi ti dichiareranno la sentenza che si deve dare.

10 E fa secondo ciò ch' essi t' avranno dichiarato, dal luogo che il Signore avrà scelto; e osserva di fare interamente come

ti avranno insegnato.

11 Fa secondo la Legge ch' essi ti avranno insegnata, e secondo la ragione che ti avranno detta; non istornarti di ciò che ti avranno detto, nè a destra nè a sinistra.

12 E se alcuno procede superbamente, per non ubbidire al Sacerdote, che sarà in ufficio per ministrare in quel luogo al Signore Iddio tuo, e al Giudice, muoia quell' uomo; e togli via il male d' Israele;

13 Acciocchè tutto il popolo oda, e tema, e non proceda superbamente da

indi innanzi.

14 Quando tu sarai entrato nel paese che il Signore Iddio tuo ti dà, e lo possederai, e vi abiterai dentro; se tu vieni a dire: Io voglio costituire un re sopra

me, come hanno tutte le genti che son d' intorno a me<sup>c</sup>

15 Del tutto costituisci per re sopra te colui che il Signore Iddio tuo avrà elettod; costituisci per re sopra te uno d' infra i tuoi fratelli; tu non potrai costituir sopra te un uomo straniere, che non sia tuo fratello.

16 Ma pur non moltiplichisi egli i cavalli; e non faccia ritornare il popolo in Egitto, per aver moltitudine di cavalli e; conciossiache il Signore vi abbia detto: Non\_tornate mai più per questa via.

17 Parimente, non moltiplichisi le mo-gli, acciocche il suo cuore non si svii<sup>g</sup>; nè anche moltiplichisi grandemente l' argento e l' oro.

18 E, come prima egli sederà sopra il suo trono reale, scrivasi una copia di questa Legge in un libro, d' in su l' e-semplare de sacerdoti Leviti<sup>h</sup>;

19 E abbialo appresso di sè, e leggavi dentro tutti i giorni della vita sua; acciocche impari a temere il Signore Iddio suo, per osservar tutte le parole di questa Legge, e questi statuti, per metterli in

opera.

20 Acciocchè il cuor suo non s' innalzi sopra i suoi fratelli, e ch' egli non si svii dal comandamento, nè a destra nè a sinistra; affin di prolungare i suoi giorni nel suo regno, egli, e i suoi figliuoli nel mezzo d'Israele.

#### Diritti dei Sacerdoti e dei Leviti.

18 NON abbiano i sacerdoti Leviu, anzi tutta la tribù di Levi, nè parte, nè eredità con Israele; vivano dell' of-NON abbiano i sacerdoti Leviti, ferte che si fanno per fuoco al Signore, e della sua eredità k.

2 Non abbiano, dico, alcuna eredità fra' lor fratelli; il Signore è la loro eredità, siccome egli ne ha parlato loro.

3 E questo sarà il diritto de' sacerdoti,

il qual prenderanno dal popolo, da quelli che sacrificheranno alcun sacrificio, sia bue, sia pecora, o capra; dieno essi al Sacerdote la spalla, le mascelle e il ventre.

4 Dagli le primizie del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, e le primizie

del vello delle tue pecore.

5 Conciossiachè il Signore Iddio tuo l'abbia scelto d'infra tutte le tue tribù, acciocche si presenti per fare il servigio nel Nome del Signore, egli, e i suoi figliuoli, in perpetuo.

6 E quando alcun Levita, partendo d'alcuna delle tue terre, di qualunque luogo d' Israele, dove egli dimorerà, verrà, a ogni sua voglia, al luogo che il Signore

avrà scelto;

fino al ver. 7: Deut. 13.6—14. La. 31. 1. / Ger. 42. 15—19, Num. 18. 8—24. 1 Cor. 9. 13. b Mal. 2. 7. g 1 Re 11. 1-4.

<sup>° 1</sup> Sam. 8. 4—20. <sup>h</sup> Deut. 81, 9, 26.

d 1 Sam. 10. 24; 16. 12.

7 Faccia il servigio nel Nome del Si-1 gnore Iddio suo, come tutti gli altri suoi fratelli Leviti, che stanno quivi davanti al Signore.

8 Mangino la lor parte gli uni come gli altri, per le lor nazioni paterne; oltre a quello ch' egli potrà aver venduto.

# Castighi degli indovini.

9 Quando tu sarai entrato nel paese che il Signore Iddio tuo ti dà, non apprendere a fare secondo le abbominazioni di quelle gentia

10 Non trovisi fra te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per lo fuocob; nè indovino, nè pronosticatore,

nè augure, nè malioso; 11 Nè incantatore, nè chi domandi lo spirito di Pitone, nè mago, nè negromante<sup>c</sup>:

12 Perciocchè chiunque fa queste cose è in abbominio al Signore; e, per cagione di queste abbominazioni il Signore Iddio tuo scaccia quelle genti d' innanzi a te.

13 Sii intiero inverso il Signore Iddio tuo.

14 Perciocché queste genti, il cui paese tu vai a possedere, hanno atteso a' pronosticatori e agl' indovini; ma, quant' è a te, il Signore Iddio tuo non ti ha date tali cose.

## Il Gran Profeta promesso.

15 Il Signore Iddio tuo ti susciterà un Profeta come me, del mezzo di te, de' tuoi fratellid; esso ascoltate;

16 Secondo tutto ciò che tu richiedesti dal Signore Iddio tuo in Horeb, nel giorno della raunanza, dicendo: Ch' io non oda più la voce del Signore Iddio mio, e non vegga più questo gran fuoco, chè io non muoia

17 Onde il Signore mi disse: Bene hanno parlato in ciò che hanno detto.

18 Io susciterò loro un Profeta come te, del mezzo de' lor fratelli, e metterò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello ch' io gli avrò comandato s.

19 E avverrà che, se alcuno non ascolta le mie parole ch' egli dirà a mio Nome, io gliene ridomanderò conto<sup>g</sup>.

20 Ma altresì, se alcuno presuntuosa-mente imprende di dire a mio Nome cosa alcuna ch' io non gli abbia comandata di dire, ovvero parla a nome di dii stranieri, sia fatto morire<sup>h</sup>.

21 E se tu dici nel cuor tuo: Come conosceremo la parola che il Signore non avrà detta?

22 Quando il profeta avrà detta alcuna cosa a Nome del Signore, e quella cosa non sarà, e non avverrà; quella cosa sarà

quella che il Signore non avrà detta; quel profeta l'avrà pronunziata per presunzione; non temer di lui.

## Le città di rifugio.

19 QUANDO il Signore Iddio tuo avrà distrutte le nazioni, il cui paese egli ti dà, e tu possederai il lor paese, e abiterai nelle lor città, e nelle lor case;

2 Mettiti da parte tre città nel mezzo del tuo paese che il Signore Iddio tuo ti

dà per possederlo.

3 Dirizzati il cammino, e partisci in tre le contrade del tuo paese che il Signore Iddio tuo ti avrà dato a possedere; e sieno quelle città acciocche chiunque avrà ucciso un altro vi si rifugga.

4 E quest' è il caso dell' ucciditore che vi si potrà rifuggire e salvar la vita sua: Quando egli avrà ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo odiato

per addietro;

5 Come se, essendo andato al bosco col suo prossimo, per tagliar delle legne, egli avventa la mano con la scure per tagliar delle legne, e il ferro si spicca dal manico, e incontra il suo prossimo, sì ch' egli muoia; rifuggasi coltii in una di queste

città, per salvar la vita sua; 6 Che talora colui che avrà la ragione di vendicare il sangue non persegua quell' ucciditore, avendo il cuore infocato, e non lo giunga, in caso che il cammino fosse troppo lungo, e non lo percuota a morte; benchè in lui non vi sia giusta cagione d'esser condannato a morte, non avendo per addietro odiato il suo prossimo.

7 Perciò, io ti comando che tu ti metta

da parte tre città.

8 E se il Signore Iddio tuo allarga i tuoi confini, come egli giurò a' tuoi padri, e ti dà tutto il paese ch' egli disse di dare

a' tuoi padri:

9 Perciocchè tu avrai osservati tutti questi comandamenti, i quali oggi ti do, per metterli in opera, amando il Signore Iddio tuo, e camminando nelle sue vi<del>c</del> del continuo; sopraggiugniti a queste tre città tre altre;

10 Acciocche non si spanda il sangue dell' innocente in mezzo del tuo paese che il Signore Iddio tuo ti da in eredità; e che tu non sii colpevole di omicidio.

11 Ma, quando un uomo, odiando il suo prossimo, l'avrà insidiato, e l'avrà assa-lito, e percesso a morte, sì che muoia; e poi si sarà rifuggito in una di quelle città;

12 Mandino gli Anziani della sua città a trarlo di là, e dienlo in man di colui che avrà la ragione di vendicare il sangue, e muoia «.

<sup>\*</sup>Lev. 20. 27. 1 Sam. 28. 7, ecc. Is. 8. 19. 4 Giov. 1. 21, 25, 43. 12. 19. / ver. 15. Giov. 8. 28; 12. 49. 50; 17. 8. \*Fat. 3. 23 cc. Gios. cap. 20. \*Num. 35. 16—21. <sup>a</sup> Lev. 18. 26—30. b Lev. 18. 21. Es. 20. 19. Eb. 12. 19. Fat. 8. 22; 7. 37. Deut. 13, 1-3. 4 Num. 35, 10, ecc. Gios. cap. 20, 172

13 L'occhio tuo non lo risparmi; e togli ! via d' Israele la colpa del sangue innocente; ed e' ti sarà bene.

Custigo di quelli che rimuovono i termini e dei falsi testimoni.

14 Non rimovere i termini del tuo prossimo<sup>a</sup>, i quali gli antichi hanno posti, nell' eredità che tu possederai nel paese che il Signore Iddio tuo ti da a possedere.

15 Non presentisi un testimonio solo contro ad alcuno, per testimoniar di alcuna iniquità o peccato ch' egli abbia commesso; sia il fatto verificato per lo

dire di due o di tre testimoni.

16 Quando un testimonio si leverà contro ad alcuno, per testimoniar contr' a lui

d'apostasia;

17 Presentinsi que' due uomini, tra cui sarà quella lite, davanti al Signore, nel cospetto de Sacerdoti e de Giudici che saranno in quel tempo;

18 E se i Giudici, dopo diligente inchiesta, trovano che quel testimonio sia falso testimonio, e che abbia testimoniato

il falso contro al suo fratello;

19 Fategli come egli avea diliberato di fare al suo fratello"; e togli via il male

del mezzo di te;

20 Acciocche gli altri, udendo questo, temano; e che da indi innanzi non si faccia più una tal mala cosa in mezzo di te.

21 L'occhio tuo non lo risparmi; vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piè per pièd.

# Le leg**gi della** guerra.

20 QUANDO tu uscirai in guerra contro a' tuoi nemici, e vedrai cavalli e carri, e gente in maggior numero di te, non temer però di loro; concionnache il Signore Iddio tuo che t' ha tratto fuor del paese di Egitto, sia teco.

2 È quando vi appresserete per dar la battaglia, facciasi il Sacerdote innanzi, e

parli al popolo,

3 E dicagli: Ascolta, Israele: Voi siete ogi vicini a venire a battaglia co' vostri nemici; il cuor vostro non s' invilisca; non temiate, e non vi smarrite, nè vi spaventate per tema di loro;

· 4 Perciocche il Signore Iddio vostro è quel che cammina con voi, per combatter per voi contro a' vostri nemici, per sal-

5 Parlino eziandio gli Ufficiali al popolo, dicendo: Chi è colui che abbia edificata una casa nuova, e non l'abbia ancora dedicata? vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nella battaglia, e un altro dedichi la sua casa.

6 E chi è colui che abbia piantata una vigna, e non l'abbia ancora cominciata a godere in uso comune? vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nella battaglia, e un altro cominci a goderia.

7 E chi è colui che abbia sposata una moglie, e non l'abbia ancora menata? vada, e ritorni a casa sua, che talora egli non muoia nella battaglia, e un altro la

meni!

8 Gli Ufficiali parlino ancora al popolo. e dicano: Chi è timido, e di poco cuore? vada, e ritorni a casa sua, acciocchè i suoi fratelli non s'inviliscano di cuore come esso g.

9 E, dopo che gli Ufficiali avranno finito di parlare al popolo, ordinino i Capi delle

schiere in capo del popolo.

10 Quando tu ti accosterai a una città per combatterla, chiamala prima a pace.

11 E se ti dà risposta di pace, e ti apre le porte, tutto il popolo che in essa si troverà, siati tributario e soggetto.

12 Ma, s' ella non fa pace teco, anzi

guerreggia contro a te, assediala; 13 E il Signore Iddio tuo te la darà nelle mani; allora metti a fil di spada tutti i maschi.

14 Predati sol le femmine, e i piccoli fanciulli, e il bestiame, e tutto quello che sarà nella città, tutte le spoglie di essa; e mangia della preda de' tuoi nemici che il Signore Iddio tuo ti avrà data.

15 Fa così a tutte le città che saranno molto lontane da te, che non saranno

delle città di queste genti.

16 Ma delle città di questi popoli, le quali il Signore Iddio tuo ti da per eredità, non iscampar la vita ad alcun' anima vivente;

17 Anzi del tutto distruggi que' popoli al modo dell'interdetto"; gli Hittei, e gli Amorrei, e i Cananei, e i Ferezei, e gli Hivvei, e i Gebusei; come il Signore Iddio tuo ti ha comandato:

18 Acciocchè non v' insegnino a far secondo tutte le loro abbominazioni che hanno usate inverso i loro iddii; e che voi non pecchiate contro al Signore Iddío

19 Quando tu terrai l'assedio a una città lungo tempo, combattendola per pigliarla, non guastar gli alberi di essa, avventando la scure contro a essi; perciocchè d'essi potrai mangiare, e però non tagliarli; perciocchè è forse l'albero della campagna un uomo, per entrar dentro alla fortezza, fuggendo d' innanzi a te?

20 Sol potrai guastare, e tagliar gli alberi che tu conoscerai non essere alberi da mangiare; e ne potrai fabbricar ciò

Deut. 27. 17. Num. 33 Sal. 20. 7. I Deut. 24. 5. Num. 35. 80. Giov. 8. 17. eut. 24. 5. Giud. 7. 3. Sal. 20. 7.

Dan. 6. 24. ₫ Es. 21. 23-\* Deut. 7. 1, 2.

che sarà necessario all' assedio della città che guerreggerà contro a te, fin ch' ella caggia.

# Gli uccisi da mano ignota.

21 QUANDO si troverà in su la terra che il Signore Iddio tuo ti dà a possedere, un uomo ucciso che giacerà su la campagna, senza che si sappia chi l'abbia ucciso;

2 Escano fuori i tuoi Anziani e i tuoi Giudici, e misurino lo spazio che ri sarà fino alle città che saranno d' intorno a

colui.

3 Poi prendano gli Anziani della città più vicina dell' ucciso una giovenca, con la quale non si sia lavorata la terra, che non abbia tirato al giogo.

4 E menino gli Anziani di quella città quella giovenca in una valle deserta, nella quale non si lavori nè semini; e taglino quivi il collo alla giovenca nella valle;

5 Vengano ancora i sacerdoti, figliuoli di Levi; conciossiachè il Signore Iddio tuo li abbia eletti per fare il suo servigio, e per benedire nel Nome del Signore; e, secondo la lor parola, ha da esser giudicata qualunque lite, e qualunque piaga<sup>a</sup>.

6 E lavinsi tutti gli Anziani di quella città, più vicini dell' ucciso, le mani sopra quella giovenca, alla quale sarà stato

tagliato il collo nella valle;

7 E protestino, e dicano: Le nostre mani non hanno sparso questo sangue; gli occhi nostri eziandio non l'hanno veduto

spandere.

8 O Signore, sii propizio inverso il tuo popolo Israele, il quale tu hai riscattato, e non permettere che vi sia, in mezzo del tuo popolo Israele, colpa di sangue innocente sparso. Così sarà purgato quel sangue, quant' è a loro.

9 É tu avrai tolta via del mezzo di te la colpa del sangue innocente, quando

avrai fatto ciò che piace al Signore.

#### Le donne prese in guerra.

10 Quando sarai uscito in guerra contro a' tuoi nemici, e il Signore Iddio tuo te li avrà dati nelle mani, e ne avrai menati de prigioni;

11 E vedrai fra i prigioni una donna di bella forma, e le porrai amore, e te la

vorrai prender per moglie;

12 Menala dentro alla tua casa, e radasi

ella il capo, e taglisi le unghie;

13 E levisi d'addosso gli abiti ne' quali fu presa, e dimori in casa tua, e pianga suo padre e sua madre un mese intiero; poi potrai entrar da lei, e giacer con lei; ed ella ti sarà moglie.

14 E se avviene ch' ella non ti aggradi | allora rendiglieli.

più, rimandala a sua volontà; e non venderla per danari in modo alcuno; non farne traffico; conciossiachè tu l'abbi sverginata.

## Diritti dei primogeniti.

15 Quando un uomo avrà due mogli, delle quali l' una sia amata, e l' altra odiata b; e l' amata e l' odiata gli avranno partoriti figliuoli, e il primogenito sarà dell' odiata;

16 Nel giorno ch' egli spartirà l' eredità de' suoi beni a' suoi figliuoli, egli non potrà far primogenito il figliuol dell' amata, anteponendolo al figliuol del-

l' odiata, che sarà il primogenito;

17 Anzi riconoscerà il primogenito, figliuol dell' odiata, per dargli la parte di due, in tutto ciò che si troverà avere; conciossiachè egli sia il principio della sua forzad; a lui appartiene la ragione della primogenitura.

## Dei figliuoli ribelli.

18 Quando alcuno avrà un figliuol ritroso e ribelle, il qual non ubbidisca alla voce di suo padre, nè alla voce di sua madre; e, benchè essi l'abbiano castigato, non però ubbidisca loro;

19 Prendanlo suo padre e sua madre, e meninlo fuori agli Anziani della sua città,

e alla porta del suo luogo;

20 E dicano agli Anziani della sua città: Questo nostro figliuolo è ritroso e ribelle; egli non vuole ubbidire alla nostra roce: egli è goloso ed ubbriaco:

voce; egli è goloso ed ubbriaco; 21 E lapidinlo con pietre tutte le gentr della sua città, sì che muoia; e così togli il male del mezzo di te; acciocchè tutto

Israele oda, e tema.

## Sepoltura degli appiccati.

22 E quando alcuno sarà reo di alcun fallo capitale, e tu l'avrai appiccato al

legno

23 Non dimori il suo corpo morto in sul legno, la notte fino alla mattina ; anzi del tutto seppelliscilo in quell' istesso giorno; perciocchè l'appiccato è in esecrazione a Dio ; e non contaminare il paese che il Signore Iddio tuo ti dà a possedere.

#### Animali emarriti.

22 SE tu vedi smarriti il bue o la pecora del tuo fratello, non ritrarti indietro da essi; del tutto riconducili al tuo fratello.

2 E se il tuo fratello non ti è vicino, o se tu non lo conosci, raccogli quelli dentro alla tua casa, e dimorino appresso di te, finchè il tuo fratello ne domandi; e allora rendiglieli.

174

Deut. 10. 8; 17. 8, 9. Mat. 27. 24. 7. 19, 31. / Gal. 8. 13. Es. 23. 4, 5.

d Gen. 49. 3. · Gios. 10. 26, 27.

3 E fa il simigliante del suo asino, e del | suo vestimento, e di ogni cosa che il tuo fratello avra perduta, e che tu avrai troyata; tu non potrai ritrartene indie-

4 Se tu vedi l'asino del tuo fratello, o il suo bue, caduto nella strada, non ritrartene indietro; del tutto adoperati con

lui a rilevarlo.

# Varie mescolanze proibite.

5 La donna non porti indosso abito d' uomo; l' uomo altresi non vesta roba di donna; perciocchè chiunque fa cotali cose è in abbominio al Signore Iddio

6 Quando tu scontrerai davanti a te nella via, sopra qualche albero, o sopra la terra, un nido di uccelli, co' piccoli uccellini, o con le uova dentro; e insieme la madre che covi i piccoli uccellini o le nova; non prender la madre co' figli ":

7 Del tutto lasciane andar la madre, e prenditi i figli; acciocche ti sia bene, e che tu prolunghi i tuoi giorni.

8 Quando tu edificherai una casa nuova, fa una sponda al tuo tetto; e non metter sangue sopra la tua casa, in caso che alcuno ne cadesse a basso.

9 Non piantar la tua vigna di diverse specie; acciocchè non sien contaminate la vendemmia, le vití che tu avrai pian-

tate, e la rendita della vigna.

10 Non arar con un bue, e con un asi-

no insieme.

11 Non vestirti vestimento mescolato,

tessuto di lana e di lino insieme.

12 Fatti delle fimbrie a' quattro capi del tuo manto, col qual tu ti ammanti.

## Accuse contro alle donne.

13 Quando alcuno avrà presa una moglie, e sarà entrato da lei e poi prenderà ad odiarla:

14 E le apporrà cose che daranno cagione che se ne sparli, e metterà fuori mala fama contro a lei, e dirà: Io avea presa questa moglie; ma, essendolemi accostato, non P ho trovata vergine;

15 Allora prendano il padre e la madre della giovane il segnal della virginità di essa, e lo producano davanti agli Anziani

della città, nella porta;

16 E dica il padre della giovane agli Anziani: Io avea data la mia figliuola per moglie a quest' uomo, ed egli ha preso

ad odiaria:

17 Ed ecco, egli le ha apposte cose che danno cagione che se ne sparli, dicendo: Io non ho trovata vergine la tua figliuola; e pure, ecco il segnal della virginità della mia figliuola. E stendano quel panno davanti agli Anziani della città.

città quell' uomo, e lo castighino con battitura;

19 E condanninlo in cento sicli d' argento d'ammenda, i quali daranno al padre della giovane; perciocchè egli ha messa fuori una mala fama contro ad una vergine d' Israele; e siagli colei moglie, e non possa egli giammai in vita sua mandarla via.

20 Ma se la cosa è vera, che quella gio-

vane non sia stata trovata vergine:

21 Traggania fuori alla porta della casa di suo padre, lapidinla le genti della sua città con pietre, sì che muoia; perciocchè ha commesso un atto infame in Israele, fornicando in casa di suo padre. E così togli via il male del mezzo di te.

#### Relazioni illecite.

22 Quando un uomo sarà trovato giacendo con una donna maritata, muojano amendue; l' uomo che sarà giaciuto con la donna, e la donna. E così togli via il male d' Israele.

23 Quando una fanciulla vergine sarà sposata a un uomo, e un' altro trovandola dentro alla città, sarà giaciuto con lei;

24 Menateli amendue fuori alla porta di quella città, e lapidateli con pietre, sì che muoiano; la fanciulla, perchè non avrà gridato, essendo nella città, e l'uomo, perchè avrà violata la pudicizia della moglie del suo prossimo. E così togli via il male del mezzo di te.

25 Ma, se l' uomo trova su per li campi una fanciulla sposa, e la prende a forza, e giace con lei; muoia sol l'uomo che sarà

giaciuto con lei;

26 Ma non far nulla alla fanciulla: ella non vi ha colpa degna di morte; perciocchè questo fatto è tale, come se alcuno si levasse contro al suo prossimo, e l'ucci-

27 Perciocchè, avendo egli trovata quella fanciulla sposa su per li campi, benchè ella abbia gridato, niuno l' ha salvata.

28 Quando alcuno troverà una fanciulla vergine, che non sia sposa, e la prenderà, e giacerà con lei, e saranno trovati;

29 Dia l'uomo che sarà giaciuto con la fanciulla cinquanta sicli d'argento al padre di essa, e siagli colei moglie<sup>d</sup>, perciocchè egli l' ha sverginata; non possala rimandar giammai in tempo di vita sua.

30 Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscopra il lembo di suo pa-

dre.

#### Persone escluse dall' Assemblea.

23 NON entri nella raunanza del Signore alcuno che abbia i testicoli infranti, o tagliati.

2 Niuno nato di pubblica meretrice entri 18 Allora prendano gli Anziani di quella | nella raunanza del Signore; niuno de suoi,

raunanza del Signore.

3 L' Ammonita, ne il Mosbita, non entri nella raunanza del Signore; niuno de lor discendenti in perpetuo, fino alla decima generazione, entri nella raunanza del Signorea:

4 Perciocchè non vennero incontro a voi con pane e con acqua, nel cammino, quando usciste di Egitto; e perche essi condussero per prezzo contro a voi Balaam,

figliuolo di Beor, di Petor di Mesopota-mia, per maledirvi<sup>b</sup>.

5 Ma il Signore Iddio tuo non volle ascoltar Balaam; anzi il Signore Iddio tuo ti rivolse la maledizione in benedizio-

ne; perciocchè il Signore Iddio tuo ti ama. 6 Non procacciar giammai, in tempo di vita tua, la pace o il bene loro.

7 Non abbominar l' Idumeo<sup>c</sup>; conciossiachè egli sia tuo fratello; non abbominar l' Egizio; conciossiachè tu sii stato forestiere nel suo paese.

8 La terza generazione de' figliuoli che nasceranno loro potrà entrar nella rau-

nanza del Signore.

# Della pulizia nel campo.

9 Quando tu uscirai in guerra contro a' tuoi nemici, guardati d' ogni mala

10 Se nel mezzo di te vi è alcuno che sia immondo per alcun accidente notturno, esca fuor del campo, e non entri dentro al campo:

11 E in sul far della sera lavisi con acqua; e poi, come il sole sarà tramon-tato, egli potrà rientrar dentro al campo.

12 Abbi parimente un luogo fuor del campo, al quale tu esca per li tuoi bisogni.

13 E abbi fra' tuoi arredi un piuolo, col quale, quando ti assetterai fuori, tu facciaun buco in terra, e poi ricopri il tuo scre-

mento.

14 Conciossiache il Signore Iddio tuo cammini nel mezzo del tuo campo, per salvarti, e per mettere in tuo potere i tuoi nemici; perciò sia il tuo campo santo; e fa ch' egli non vegga alcuna bruttura in te, onde egli si rivolga indietro

Ali schiavi fuggitivi—Le meretrici—L' usura -I voti, ecc.

15 Non dare il servo che sarà scampato a te d'appresso al suo signore, in man

del suo signore.

16 Dimori appresso di te, nel mezzo di te, nel luogo ch' egli ayrà scelto, in qualunque delle tue città gli aggraderà; non fargli violenza.

17 Non siavi alcuna meretrice d' infra

fino alla decima generazione, entri nella | le figliuole d' Israele: parimente non siavi alcun cinedo d' infra i figliuoli d' Israele.

18 Non recar dentro alla Casa del Signore Iddio tuo, per alcun voto, il guadagno della meretrice, nè il prezzo del cane; perciocche amendue son cosa abbominevole al Signore Iddio tuo.

19 Non prestare ad usura al tuo fratello<sup>d</sup>, nè danari, nè vittuaglia, nè cosa alcuna

che si presta ad usura.

20 Presta ad usura allo straniere, ma non al tuo fratello; acciocche il Signore Iddio tuo ti benedica in tutto ciò a che metterai la mano, nel paese nel quale tu entri per possederlo.

21 Quando tu avrai votato un voto al Signore Iddio tuo, non indugiar l'adem-pierlo ; perciocche il Signore Iddio tuo per certo te ne ridomanderebbe conto, e

vi sarebbe peccato in te.

22 E se pur tu ti astieni di far voto, non

vi sarà peccato in te.

23 Osserva, e la ciò che ti sarà uscito della labbra, secondo che volontariamente tu avrai votato al Signore Iddio tuca come avrai pronunziato con la tua bocca.

24 Quando tu entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tua voglia mangiarne dell' uve a sazietà; ma non riporne

nel tuo vasello.

25 Quando tu entrerai per mezzo le biade del tuo prossimo, potrai svellerne delle spighe con la mano; ma non metter la falce nelle biade del tuo prossimo.

# La legge del divorzio.

QUANDO alcuno avrà moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta; scrivale il libello del ripudio, e diaglielo in mano; e così mandila fuor di casa sua

2 E s' ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro

uomo;
3 E quest' ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest' ultimo marito, che se l' avea presa per moglie, muore;

4 Non possa il suo primiero marito, il qual l' avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch' ella si sia contaminata; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far si che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato,

5 Quando alcuno avrà presa novella-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neem. 18. 1, 2. <sup>5</sup> Num. 22. 5, ecc. Eccl. 5, 4, 5. **/ Mat.** 12. 1. **Mar.** 2. 23. 4—26. d Lev. 25. 85, 86. Luc. 6, 34, 35. g Mat. 5. 81, ecc.; 19. 7. Mar. 19. 4. <sup>c</sup> Gen. 25, 24—26. <sup>e</sup> Eccl. 5. 4, 5. Luc. 6. 1. 176

mente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno<sup>a</sup>, e sollazzi la sua moglie ch' egli avrà presa.

I pegni—I furti d' uomini—La lebbra.

6 Non prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; pereiocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo pros-

7 Quando si troverà alcuno che abbia rubato un nomo d'infra i suoi fratelli, figliuoli d' Israele, e ne abbia fatto traffico, e l'abbia venduto, muoia quel ladro ; e togli il mal del mezzo di te.

8 Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato

9 Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria d, nel cammino, dopo che

foste usciti di Egitto.

10 Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui.

11 Stattene fuori, e portiti colui, al qual

tu farai il presto, il pegno fuori.

12 E s'egli è povero uomo, non porti a

giacere, avendo ancora il suo pegno.

13 Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne' suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo.

14 Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch' egli si sia de' tuoi fratelli, o de' forestieri che suranno nel tuo

paese, dentro alle tue porte.

15 Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che ta gliel'abbia dato"; conciossiachè egli sia povero, e che l'anima sua s' erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato.

16 Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio

peccato.

Carità per le vedove, gli orfani, i forestieri.

17 Non pervertire la ragione del forestiere, ne dell'oriano; e non prender in pegno i panni della vedova.

18 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu

faccia questo.

19 Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l'orfano, e per la vedova<sup>g</sup>; acciocché il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l' opera delle tue mani.

20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere.

per l' orfano, e per la vedova.

21 Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l' orfano, e per la vedova.

22 E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando

che tu faccia questo.

Le battiture non sien più di quaranta.

QUANDO vi sarà lite fra alcuni, ed essi verranno in giudicio, giudichinli i Giudici, e giustifichino il giusto, e condannino il reo.

2 E se il reo ha meritato d'esser battuto, faccialo il giudice gittare in terra, e battere in sua presenza, secondo il merito del suo misfatto, a certo numero di

battiture.

3 Facciagli dare quaranta battiture , e non più ; che talora, se continuasse a fargli dare una gran battitura oltre a questo numero, il tuo fratello non fosse avvilito nel tuo cospetto.

4 Non metter la museruola in bocca al

bue, mentre trebbia 4.

## Matrimonio fra cognati.

5 Quando alcuni fratelli dimoreranno insieme, e un d'essi morrà senza figliuoli, non maritisi la moglie del morto fuori ad un uomo strano; il suo cognato venga da lei, e prendasela per moglie, e sposila per ragion di cognato!

6 E il primogenito ch' ella partorirà. nasca a nome del fratello morto del marito; acciocchè il suo nome non sia spento

in Israele.

7 E se non aggrada a quell' uomo di prender la sua cognata, vada la sua cognata alla porta <sup>m</sup>, agli Anziani, e dica: Il mio cognato ricusa di suscitar nome al suo fratello in Israele; egli non vuole sposarmi per ragion di cognato.

8 Allora gli Anziani della sua città lo chiamino, e parlino a lui; e s'egli, presentatosi, dice: E' non mi aggrada di

prenderla;

9 Accostiglisi la sua cognata, nel cospetto degli Anziani, e traggagli del piè il suo calzamento, e sputigli nel viso, Poi protesti, e dica: Così sarà fatto all' uomo che non edificherà la casa del suo fratello.

10 E gli sarà posto nome in Israele: La

casa dello scalzato.

11 Quando alcuni contenderanno insieme

<sup>\*</sup> Es. 21. 16. \* Lev. cap. 13 e 14. \* Num. 12. 10. 3. 23. \* 2 Cor. 11. 24. \* 1 Cor. 9. 9. 1 Tim. 5. 18. f Ezec. 15 ~ Giac. 5. 4. l Gen. 33. 8, ecc. Ru\*

l' un contro all' altro, e la moglie del-l' uno si accosterà per liberare il suo marito dalla man di colui che lo percuote, e stenderà la mano, e lo prenderà per le sue vergogne;

12 Mozzale la mano; l'occhio tuo non

le perdoni.

# Pesi giusti e misure giuste.

13 Non aver nel tuo sacchetto peso e peso; grande e piccolo.

14 Non avere in casa Efa ed Efa; grande

e piccolo<sup>a</sup>.

15 Abbi peso intiero e giusto; e parimente Efa intiero e giusto; acciocchè i tuoi giorni sieno prolungati sopra la terra che il Signore Iddio tuo ti da.

16 Perciocchè chiunque fa cotali cose, chiunque fa iniquità, è in abbominio al

Signore Iddio tuo.

#### Amalec sia distrutto.

17 Ricordati di ciò che ti fece Amalec nel cammino, dopo che voi foste usciti

di Egitto:

18 Come egli ti venne ad incontrare nel cammino, e alla coda percosse tutte le persone deboli che venivano dietro a te. essendo tu stanco e affaticato; e non temette Iddio.

19 Perciò, quando il Signore Iddio tuo ti avrà data requie da tutti i tuoi nemici d'ogn' intorno, nel paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità per possederlo; spegni la memoria di Amalec disotto al cielo; non dimenticarlo.

Le primizie-La decima del terzo anno.

26 ORA, quando tu sarai entrato nel paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredita, e lo possederai, e vi abiterai;

2 Prendi delle primizie di tutti i frutti della terra, che tu fai nascer dalla terra che il Signore Iddio tuo ti dà ; e mettile in un paniere, e va al luogo che il Signore Iddio tuo avra scelto per istanziar quivi il suo Nome.

3 E vieni al sacerdote che sarà in que' giorni, e digli: Io fo oggi pubblica riconoscenza al Signore Iddio tuo di ciò che io sono entrato nel paese, del quale il Signore avea giurato a' nostri padri ch' egli ce lo darebbe.

4 Poi prenda il sacerdote dalla tua mano quel paniere, e ripongalo davanti all' Al-tare del Signore Iddio tuo.

5 Appresso prendi a dire davanti al Signore Iddio tuo: Il padre mio era un misero Siro, e discese in Egitto con poca gente, e dimorò quivi come straniere, e quivi divenne una nazione grande, e potente, e numerosa.

6 E gli Egizj ci trattarono male, e ci afflissero e c' imposero una dura servitu.

7 E noi gridammo al Signore Iddio de' nostri padri: e il Signore esaudì la no-stra voce, e riguardò alla nostra afflizione, e al nostro travaglio, e alla nostra oppressione;

8 E ci trasse fuor di Egitto con potente mano, e con braccio steso, e con grande

spavento, e con miracoli, e con prodigi; 9 E ci ha condotti in questo luogo, e ci ha dato questo paese, paese stillante latte

e mele.

10 Ora dunque, ecco, io ho recate le primizie de frutti della terra, che tu, Signore, m' hai data. E posa quel paniere davanti al Signore Iddio tuo, e adora davanti al Signore Iddio tuo

11 E rallegrati di tutto il bene, che il Signore Iddio tuo avrà dato a te, e alla tua casa, tu e il Levita e il forestiere che

sarà nel mezzo di te.

12 Quando tu avrai finito di levar tutte le decime della tua entrata, nel terzo anno, che è l'anno delle decime , e le avrai date al Levita, al forestiere, all'orfano, ed alla vedova, ed essi le avranno mangiate dentro alle tue porte, e si saranno saziati;

13 Allora di' nel cospetto del Signore Iddio tuo: Io ho tolto di casa mia ciò ch' è sacro, e anche l' ho dato al Levita, e al forestiere, e all' orfano, e alla vedova; interamente secondo il tuo comandamento che tu mi hai fatto; io non ho trapassati i tuoi comandamenti, e non li ho dimenticati;

14 Io non ne ho mangiato nel mio cordoglio, e non ne ho tolto nulla, per impiegarlo in uso immondo, e non ne ho dato nulla per alcun morto: io ho ubbidito alla voce del Signore Iddio mio; io ho fatto interamente come tu m' hai comandato.

15 Riguarda dall' abitacolo della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo Israele, e la terra che tu ci hai data, come tu giurasti a' nostri padri, terra stillante

latte e mele.

16 Oggi ti comanda il Signore Iddio tuo di mettere in opera questi statuti e queste leggi; osservale adunque, e mettile in opera, con tutto il cuor tuo, e con tutta anima tua.

17 Oggi hai stipulato col Signore, ch' egli ti sarebbe Dio e che tu cammineresti nelle sue vie, e osserveresti i suoi statuti, e i suoi comandamenti, e le sue leggi, e ubbidiresti alla sua voce.

18 E il Signore altresi ha stipulato con te, che tu gli saresti un popolo peculiare?,

come egli te ne ha parlato, e che tu osserveresti tutti i suoi comandamenti;

b Es. 17. 8—14. 1 Sam. 15. 2, ecc. Lev. 27. 30. P Os. 9. 4. / Es. 19. 5, 6. Tit. 2. 14. 1 Pie. 2, 5, 9. 178 <sup>e</sup> Prov. 11, 1. Lev. 27. 30. Prov. 3. 9. Deut. 11. 28, 29. v. 21. 1. 11. Os. 9. 4.

19 E ch' egli ti farebbe eccelso sopra tutte le nazioni ch' egli ha create, e ti metterebbe in laude, in fama, ed in gloria; e che tu saresti un popolo santo a al Signore Iddio tuo; come egli ne ha parlato.

Monumento da rizzarsi oltreal Giordano, per iscolpiroi la legge.—Benedizioni e maledizioni da pronunziarsi in Ebal e Garizim.

OR Mose, con gli Anziani d' Israele, comandò e disse al popolo: Osservate tutti i comandamenti i quali oggi

2 E nel giorno che sarete passati il Giordano, per entrar nel paese che il Signore Iddio vostro vi da rizzati delle grandi pietre e smaltale con calcina;

3 E scrivi sopra esse tutte le parole di questa Leggeb, dopo che tu sarai passato, per entrar nel paese che il Signore Iddio tuo ti dà, paese stillante latte e mele; siccome il Signore Iddio de' tuoi padri te ne ha parlato.

4 Quando adunque sarete passati il Giordano, rizzatevi queste pietre, le quali oggi vi comando, nel monte di Ebal; e

smaltatele con calcina.

5 Edifica ancora quivi un Altare al Signore Iddio tuo, un altar di pietre; non far passare ferro sopra esse.

6 Edifica l'Altare del Signore Iddio tuo di pietre intiere; e offerisci sopra esso

olocausti al Signore Iddio tuo.

7 Sacrifica ancora quivi sacrificii da render grazie; e mangia e rallegrati davanti al Signore Iddio tuo.

8 E scrivi sopra quelle pietre tutte le parole di questa Legge chiaramente e bene

9 Mosè ancora, co' sacerdoti Leviti, parlò a tutto Israele, dicendo: Attendi, e ascolta, Israele: Oggi tu sei divenuto popolo del Signore Iddio tuo.

10 Ubbidisci adunque alla voce del Signore Iddio tuo, e metti in opera i suoi comandamenti, e i suoi statuti, i quali

oggi ti do.

11 Mosè ancora in quello stesso giorno

comandò, e disse al popolo:

12 Gli uni d'infra voi stieno sopra il monte di Gherizim, per benedire il popolo quando sarete passati il Giordano: cioè. le tribù di Simeone, di Levi, di Giuda, d' Issacar, di Giuseppe, e di Beniamino:

13 E gli altri stieno sopra il monte di Ebal, per pronunziar la maledizione; cioè, le tribà di Ruben, di Gad, di Aser,

di Zabulon, di Dan, e di Neftali.

14 E parlino i Leviti, e dicano ad alta voce a tutti gl' Israeliti:

scultura, o statua di getto c, che è cosa abbominevole al Signore, opera di man di artefice, e l'avrà riposta in luogo occulto. E risponda tutto il popolo, e dica:

16 Maledetto sia chi sprezza suo padre o sua madred. E dica tutto il popolo:

17 Maledetto sia chi muove i termini del suo prossimo. E tutto il popolo dica:

18 Maledetto sia chi trasvia il cieco. E

tutto il popolo dica: Amen.
19 Maledetto sia chi pervertisce la ragione del forestiere, dell' orfano, e della vedova. E tutto il popolo dica: Amen.
20 Maledetto sia chi giace con la moglie

di suo padre<sup>h</sup>; perciocchè egli scopre il lembo di suo padre. E tutto il popolo dica: Amen.

21 Maledetto sia chi si congiugne con alcuna bestiai. E tutto il popolo dica:

Amen

22 Maledetto sia chi giace con la sua sorella, figliuola di suo padre, o figliuola di sua madre. E tutto il popolo dica: Amen.

23 Maledetto sia chi giace con la sua

suocera<sup>m</sup>. E tutto il popolo dica: Amen. 24 Maledetto sia chi uccide il suo pros-simo in occulto<sup>n</sup>. E tutto il popolo dica: Amen.

25 Maledetto sia chi prende presente, per far morir l'innocente. E tutto il popolo dica: Amen.

26 Maledetto sia chi non avrà attenute le parole di questa Legge, per metterle in opera<sup>p</sup>. E tutto il popolo dica: Amen.

#### Benedizioni e maledizioni.

28 ORA egli avverrà, se pur tu ubbidisci alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti i suoi comandamenti, i quali oggi ti do, che il Signore ti farà eccelso sopra tutte le nazioni della terra.

2 E tutte queste benedizioni verranno sopra te e ti giugneranno; perciocchè tu avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio

tuo:

3 Tu sarai benedetto nella città; tu sarai

ancora benedetto ne' campi.

**4** Il frutto del tuo ventre sarà benedetto. e il frutto della tua terra, e il frutto del tuo bestiame; i parti delle tue vacche e le gregge delle tue pecore.

5 ll tuo paniere sarà benedetto, e la tua

madia.

6 Tu sarai benedetto nel tuo entrare, e benedetto nel tuo uscire.

7 Il Signore metterà i tuoi nemici, che si saran levati contro a te, in rotta e 15 Maledetto sia l'uomo che avrà fatta | sconfitta davanti a te; per una via usci-

<sup>&</sup>quot;1 Piet. 2.9. Gioa, 8. 30, ecc. Es. 20. 4. Ia. 44. 9, ecc. Es. 20. 12; 21. 17. Deut. 19. Lev. 19. 14. Deut. 10. 18. Lev. 18. 8; 20. 11. Lev. 18. 23; 20. 15. Lev. 18. 9; Lev. 18. 17; 20. 14. Es. 20. 13; 21. 12, 14. Es. 23. 7, 8. Deut. 16. 19. Gal / Let. 19. 14. " Lev. 18, 17; 90, 14.

ranno contro a te, e per sette vie fuggiranno d' innanzi a te.

8 Il Signore ordinerà alla benedizione ch' ella sia teco, ne' tuoi granai, e in tutto ciò a che metterai la mano; e ti benedirà nella terra che il Signore Iddio tuo ti dà.

9 Il Signore ti stabilirà per essergli un popol santo, come egli ti ha giurato; quando tu osserverai i comandamenti del Signore Iddio tuo, e camminerai nelle sue vie.

10 E tutti i popoli della terra vedranno che voi portate il Nome del Signore; e

temeranno di te.

11 E il Signore Iddio tuo ti farà abbondare in benia, nel frutto del tuo ventre, nel frutto del tuo bestiame, e nel frutto della tua terra, nel paese del quale egli giurò a' tuoi padri, ch' egli te lo darebbe. 12 Il Signore ti aprirà il suo buon te-

soro, il cielo, per dare alla tua terra la sua pioggia al suo tempo, e per benedir tutta l' opera delle tue mani; e tu presterai a molte genti, e non prenderai nulla in

presto.

13 Il Signore ti metterà in capo, e non in coda; e non sarai giammai se non al disopra, e non al disotto; quando tu ubbidirai a' comandamenti del Signore Iddio tuo, i quali oggi ti do, per osservarli, e per metterli in opera;

14 E non ti rivolgerai nè a destra nè a sinistra, d' alcuna delle cose che io ti comando oggi, per andar dietro ad altri

dii, per servirli.
15 Ma, se tu non ubbidisci alla voce del Signore Iddio tuo, per osservar di mettere in opera tutti i suoi comandamenti, e i suoi statuti, i quali oggi ti do; egli avverrà che tutte queste maledizioni verranno sopra te, e ti giugneranno:

16 Tu sarai maledetto nella città, sarai

ancora maledetto ne' campi.

17 Il tuo paniere sarà maledetto, e la tua madia.

18 Il frutto del tuo ventre sarà maledetto e il frutto della tua terra; i parti delle tue vacche e le gregge delle tue pecore.

19 Tu sarai maledetto nel tuo entrare,

e maledetto nel tuo uscire.

20 Il Signore manderà contro a te la maledizione, la dissipazione, e la perdizione, in ogni cosa alla quale tu metterai la mano, e la qual tu farai; finchè tu sii distrutto, e perito subitamente, per la malyagità de tuoi fatti; perciocche tu mi avrai abbandonato.

21 Il Signore furà che la mortalità s' attaccherà a te, finchè ti abbia consumato d' in su la terra, nella qual tu entri per

possederla.

22 Il Signore ti percoterà di tisichezza, ed'arsura, e di febbre, e d'infiammazione; d'aridità, e di nebbia, e di rubiggine; che ti perseguiranno, finchè tu sii perito.

23 E il tuo cielo, che sarà sopra il tuo capo, sarà di rame; e la terra, che sarà sotto di te, sarà di ferro.

24 Il Signore manderà alla tua terra, in

luogo di pioggia, polvere in cenere, la quale caderà sopra te dal cielo, finchè tu

sii sterminato.

25 Il Signore ti metterà in rotta e sconfitta davanti a' tuoi nemici; per una via tu uscirai contro a loro, e per sette vie fuggirai d' innanzi a loro; e sarai agitato per tutti i regni della terra.

26 E i tuoi corpi morti saranno per pasto a egni uccello del cielo, e alle bestie della campagna, senza che alcuno le spa-

27 Il Signore ti percoterà dell' ulcere di Egitto, di morici, e di scabbia, e di pizzicore, onde tu non potrai guarire.

28 Il Signore ti percoterà di smania, e di cecità, e di sbigottimento di cuore;

29 E andrai a tastone nel mezzodi, come il cieco va a tastone nell'oscurità, e non prospererai nelle tue vie; e del continuo non sarai se non oppressato e rubato; e non vi sarà alcuno che ti salvi.

30 Tu sposerai moglie, e un altro si giacerà con lei; tu edificherai case, ma non vi abiterai dentro; tu pianterai vigne, e non ne coglierai il frutto per uso tuo

comune.

31 Il tuo bue sarà ammazzato nel tuo cospetto, e tu non ne mangerai; il tuo asino sarà rapito d'innanzi a te, e non ti sarà renduto; le tue pecore saranno date a' tuoi nemici, e non vi sarà alcuno che te le riscuota.

32 I tuoi figliuoli e le tue figliuole saranno date ad un popolo straniere; e gli occhi tuoi lo vedranno, e verranno meno del continuo dietro a loro, e non avrai al-

cuna forza nelle mani.

33 Un popolo che tu non avrai conosciuto mangerà il frutto della tua terra, e tutta la tua fatica; e del continuo non sarai se non oppressato e conquassato.

34 E tu diventerai forsennato per le cose

che vedrai con gli occhi.

35 Il Signore ti percoterà d'ulcera maligna in su le ginocchia, e in su le coscie, onde tu non potrai guarire; anzi dalla pianta del piè fino alla sommità della testa.

36 Il Signore farà camminar te e il tuo re che tu avrai costituito sopra te, ad una nazione, la qual nè tu nè i tuoi padri non avrete conosciuta<sup>e</sup>; e quivi servirai a dii stranieri, al legno ed alla pietra.

37 E sarai in istupore, in proverbio, e in favola fra tutti i popoli, dove il Signore

ti avrà condotto.

38 Tu recherai sementa assai al campo,

e raccoglierai poco; perciocchè le locuste | ta, della quale i tuoi nemici ti strignela consumeranno.

39 Tu pianterai vigne, e le lavorerai, e non ne berrai il vino, anzi non pure ne coglierai il frutto; perciocchè i vermini lo mangeranno.

40 Tu avrai degli ulivi in tutte le tue contrade, ma tu non ti ungerai d' olio; perciocchè i tuoi ulivi perderanno il lor

frutto.

41 Tu genererai figliuoli e figliuole, ma non saranno tuoi; perciocchè andranno in

42 I grilli diserteranno tutti i tuoi alberi, e il frutto della tua terra.

43 Il forestiere che sarà nel mezzo di te sarà innalzato ben alto sopra te, e tu sarai abbassato ben basso.

44 Egli presterà a te, e tu non presterai a lui; egli sarà in capo, e tu in

45 E tutte queste maledizioni verranno sopra te e ti perseguiranno, e ti giugneranno, finché tu sii distrutto; perciocchè tu non avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio tuo, per osservare i suoi comandamenti e i suoi statuti ch' egli ti ha dati.

46 E saranno in te, e nella tua progenie in perpetuo, per segno e per prodigio.

47 Perciocchè tu non avrai servito al Signore Iddio tuo allegramente, e di buon

cuore, per l'abbondanza di ogni cosa.
48 E servirai a' tuoi nemici, che il Signore avrà mandati contro a te, con fame, e con sete, e con nudità, e con mancamento d'ogni cosa; ed essi metteranno un giogo di ferro sopra il tuo collo, finchè t'abbiano distrutto.

49 Il Signore farà muovere una gente contro a te di lontano, dall' estremità della terra", a guisa che vola l' aquila; una gente, della quale tu non intenderai

il linguaggio;

50 Una gente sfacciata, la qual non avrà riguardo alla persona del vecchio, e non avrà mercè del fanciullo;

51 E mangerà il frutto del tuo bestiame, e il frutto della tua terra, finchè tu sii distrutto: e non ti lascerà di resto ne frumento, nè mosto, nè olio, nè figli delle tue vacche, ne gregge delle tue pecore; finche t'abbia fatto perire.

52 E ti assedierà in tutte le tue città, finche le tue alte e forti mura, nelle quali tu ti sarai fidato in tutto il tuo paese, caggiano a terra; anzi ti assedierà dentro a tutte le tue porte, in tutto il tuo paese che il Signore Iddio tuo ti avrà

date:

53 E tu mangerai il frutto del tuo ventre, la carne de tuoi figlinoli, e delle tue figliuole, che il Signore Iddio tuo ti avrà date, nell' assedio, e nella distret- mamento d'occhi, e doglia d'anima-

ranno

54 L'occhio del più morbido e delicato uomo fra voi sarà maligno inverso il suo fratello, e inverso la moglie del suo seno, e inverso il rimanente de' suoi figliuoli

ch' egli avrà riserbati :

55 Per non dare ad alcun di loro nulla della carne degli altri suoi figliuoli, la quale egli mangerà; perciocche non gli sarà rimasto nulla nell'assedio, e nella distretta, della quale i tuoi nemici ti strigneranno dentro a tutte le tue porte.

56 L' occhio della più morbida e delicata donna fra voi, la quale non si sarebbe pure attentata di posar la pianta del piede in terra, per delicatezza e morbi-dezza, sarà maligno inverso il marito del suo seno, e inverso il suo figliuolo, e

inverso la sua figliuola;

57 E ciò, per la secondina che le uscirà d'infra le gambe, e per li suoi figliuoli che partorirà; perciocchè ella li mangerà di nascosto per mancamento d'ogni cosa, nell' assedio e nella distretta, della quale il tuo nemico ti strignerà dentro alle tue porte.

58 Se tu non osservi di mettere in opera tutte le parole di questa Legge, che sono scritte in questo Libro, per temer questo Nome glorioso e tremendo, il Signore

Iddio tuo:

59 Il Signore percoterà te e la tua progenie di battiture strane, grandi e du-

rabili; e di malattie malvage e durabili. 60 E farà ritornar sopra te tutti i lan-guori di Egitto, de' quali tu hai avuta paura; ed essi si attaccheranno a te.

61 Il Signore ti farà eziandio venire addosso ogni altra infermità e piaga, che non è scritta nel Libro di questa Legge; finchè tu sii distrutto.

62 E voi resterete poca gente, là dove per addietro sarete stati come le stelle del cielo, in moltitudine; perciocche tu non avrai ubbidito alla voce del Signore Iddio

63 E avverrà che, siccome il Signore si sarà rallegrato in voi, facendovi del bene, e moltiplicandovi; così si rallegrerà in voi, facendovi perire, e distruggendovi; e sarete divelti d' in su la terra, nella quale tu entri per possederla.

64 E il Signore ti dispergerà fra tutti i popoli, da uno estremo della terra all'altro estremo; e quivi servirai ad altri dii, i quali ne tu, ne i tuoi padri, non avete conosciuti; al legno ed alla pie-

65 Ancora fra quelle genti non avrai alcuna requie, e la pianta del tuo pie non avtà alcun riposo; e il Signore vi darà quivi un cuor tremante, e consu66 E la tua vita ti starà dirimpetto in pendente; e sarai in ispavento notte e giorno; e non sarai sicuro della tua vita.

67 La mattina tu dirai: Oh! fosse pur sera! e la sera dirai: Oh! fosse pur mattina! per lo spavento del tuo cuore, del quale sarai spaventato, e per le cose che vedroi con eli coshi

vedrai con gli occhi.

68 E il Signore ti farà ritornare in Egitto per navi, per far viaggio nel paese, del quale io ti ho detto: Mai più non lo vedrai. E quivi voi vi venderete a' vostri nemici per servi e per serve, e non vi sarà chi vi comperi.

# Il patto rinnovato.

29 QUESTE son le parole del patto, che il Signore comandò a Mosè di fare co' figliuoli d' Israele nel paese di Moab; oltre al patto ch' egli avea fatto con lere in Horoh

con loro in Horeb.

2 Mosè adunque chiamò tutto Israele, e disse loro: Voi avete veduto tutto quello che il Signore ha fatto davanti agli occhi vostri, nel paese di Egitto, a Faraone, e a tutti i suoi servitori, e a tutto il suo paese;

3 Le prove grandi che gli occhi tuoi hanno vedute, que' miracoli e gran pro-

digi.

4 Or il Signore, infino a questo giorno, non vi ha dato cuor da conoscere, nè occhi da vedere, nè orecchi da intendere a.

5 E io v' ho condotti quarant' anni per lo deserto; i vostri vestimenti non vi si son logorati addosso, e il vostro calzamento non s' è logorato ne' vostri piedi.

6 Voi non avete mangiato pane, nè bevuto vino, nè cervogia; acciocchè conosceste ch' io sono il Signore Iddio vostro.

7 Alla fine voi siete giunti in questo luogo; e Sihon, re di Hesbon, e Og, re di Basan, sono usciti incontro a noi in battaglia, e noi li abbiamo sconfitti.

8 E abbiam preso il lor paese, e l'abbiam dato in eredita a' Rubeniti, e a' Gaditi, e

alla mezza tribù di Manasse d.

9 Osservate adunque le parole di questo patto, e mettetele in opera; acciocchè facciate prosperar tutto ciò che farete.

10 Oggi voi comparite tutti davanti al Signore Iddio vostro, i vostri Capi, le vostre tribù, i vostri Anziani, e i vostri Ufficiali, e tutti gli uomini d'Israele;

11 I vostri piccoli fanciulli, le vostre mogli, e il tuo forestiere che è nel mezzo del tuo campo, fino a colui che ti taglia le legne, e colui che ti attigne l'acqua;

12 Per entrar nel patto del Signore Iddio tuo, e nel suo giuramento, il quale il Signore Iddio tuo fa oggi teco;

13 Per istabilirti oggi per suo popolo, e acciocchè egli ti sia Dio, com'egli te n'ha

parlato<sup>c</sup>, e com' egli giurò a' tuoi padri, ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe.

14 Or io non fo questo patto, e questo

giuramento, con voi soli;

15 Anzi, tanto con chi è qui con noi, c comparisce oggi davanti al Signore Iddio nostro, quanto con chi non è oggi qui con noi;

16 Perciocchè voi sapete come siamo dimorati nel paese di Egitto, e come siamo passati per mezzo le nazioni, per

le quali siete passati;

17 E avete vedute le loro abbominazioni, e i loro idoli di legno, di pietra, d'argento, e d'oro, che sono appresso di

oro:

18 Guardatevi, che non sia fra voi uomo, o donna, o famiglia, o tribù, il cui cuore si rivolga oggi indietro dal Signore Iddio nostro, per andare a servire agl' iddii di quelle nazioni; che non vi sia fra voi radice alcuna che produca tosco el assenzio<sup>g</sup>;

19 E che non avvenga che, avendo alcuno udite le parole di questo giuramento, si benedica nel cuor suo, dicendo: Io avrò pace, benchè io cammini secondo la pravità del mio cuore; per aggiugnere

ebbrezza alla sete h.

20 Il Signore non vorrà perdonargli; anzi allora l' ira del Signore, e la sua gelosía fumeranno contro a quell' uomo; e tutte l' esecrazioni scritte in questo Libro si poseranno sopra lui; e il Signore cancellerà il suo nome disotto al cielo.

21 E il Signore lo separerà d'infra tutte le tribù d'Israele, a male; secondo tutte l'esecrazioni del patto scritto in questo

Libro della Legge.

22 Onde la generazione futura, i vostri figliuoli che sorgeranno dopo voi, e il forestiere che verrà di paese lontano diranno, quando vedranno le piaghe di questo paese, e le sue infermità, delle quali il Signore l' avrà afflitto;

23 E che tutta la terra di esso surù solfo, salsuggine ed arsura; e che non sarè seminata, e che non produrrà nulla, e che non vi crescerà alcuna erba: qual fu la sovversione di Sodoma, di Gomorra, di Adma e di Seboim; le quali il Signore sovvertì nella sua ira, e nel suo cruccio;

24 Anzi pur tutte le nazioni diranno: Perchè ha fatto il Signore così a questo paese? quale è l'ardor di questa grand' i-

ra?

25 E si dirà: Perciocchè hanno abbandonato il patto del Signore Iddio de' lor padri, il quale egli avea fatto con loro, quando li ebbe tratti fuor del paese di Egitto;

Egitto; 26 E sono andati, e hanno servito ad altri dii, e li hanno adorati; dii, i quali

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ia. 6. 9, 10. Fat. 28. 26, 27. b Deut. 8. 2—4. c Num. 21, 23—35. d Num. 32. 33. c No. 7. f Fat. 2. 39. g Eb. 12. 15. k Is. 30. 1.

essi non aveano conosciuti, e i quali il Signore non avea lor dati per parte;

27 Laonde l'ira del Signore si è accesa contro a questo paese, per far venir sopra esso tutte le maledizioni scritte in questo

28 E il Signore li ha stirpati d' in su la lor terra, con ira, con cruccio e con grande indegnazione; e li ha cacciati in

un altro paese come oggi appare.

29 Le cose occulte sono per lo Signore Iddio nostro; ma le rivelate sono per noi, e per li nostri figliucli, in perpetuo; acciocchè mettiamo in opera tutte le parole di questa Legge.

# Promesse per il popolo pentito.

30 OR avverrà che, dopo che tutte queste cose, la benedizione e la maledizione, le quali io ho poste davanti a te, saranno venute sopra te; e tu te le ridurrai a mente fra tutte le genti dove il Signore Iddio ti avrà sospinto:

2 E ti convertirai al Signore Iddio tuob, e ubbidirai alla sua voce, tu, e i tuoi figliuoli, con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, interamente come io

ti comando oggi;
3 Il Signore Iddio tuo altresì ti ricondurrà di cattività, e avrà pietà di te, e tornerà a raccoglierti d' infra tutti i popoli, fra' quali il Signore Iddio tuo ti avrà disperso.

4 Avvegnachè tu fossi stato sospinto all' estremità del cielo, pure il Signore Iddio tuo ti raccoglierà di là, e ti pren-

derà di là d:

5 E il Signore Iddio tuo ti condurrà nel paese che i tuoi padri avranno posseduto, e tu lo possederai; ed egli ti farà del bene, e ti accrescerà più che i tuoi padri.

6 E il Signore Iddio tuo circonciderà il tuo cuore, e il cuore della tua progenie; acciocchè tu ami il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta

l' anima tua, affinchè tu viva.

7 E il Signore Iddio tuo metterà tutte queste esecrazioni sopra i tuoi nemici, e sopra quelli che ti odieranno, i quali ti avranno perseguitato.

8 Così, quando tu ti sarai convertito, e ubbidirai alla voce del Signore, e metterai in opera tutti i suoi comandamenti,

i quali oggi ti do;

9 Il Signore Iddio tuo ti farà abbondare in beni, in ogni opera delle tue mani, nel frutto del tuo ventre, e nel frutto del tuo bestiame, e nel frutto della tua terra; perciocchè il Signore tornerà a rallegrarsi in te a bene, come si rallegrò ne' tuoi padri

del Signore Iddio tuo, per osservare i suoi comandamenti, e i suoi statuti, scritti in questo Libro della Legge; dopo che tu ti sarai convertito al Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l' anima tua.

11 Conciossiachè questo comandamento ch' io ti do oggi, non sia tanto alto che tu nol possa comprendere; e anche non

12 Egli non è nel cielo, perchè tu dica: Chi salirà per noi al cielo, e ce lo recherà, e ce lo farà intendere, acciocchè lo mettiamo in opera!?

13 Parimente non è oltre mare, perchè tu dica: Chi passerà oltre mare per noi, e ce lo recherà, e ce lo farà intendere, acciocche lo mettiamo in opera?

14 Anzi questa parola è molto vicina a te; ella è nella tua bocca e nel tuo cuore,

per metterla in opera.

15 Vedi, io pongo oggi davanti a te la

vita e il bene; e la morte e il male;

16 Conciossiachè io ti comandi oggi di amare il Signore Iddio tuo, di camminar nelle sue vie, e di osservare i suoi comandamenti, e i suoi statuti, e le sue leggi; acciocchè tu viva, e cresca; e che il Signore Iddio tuo ti benedica, nel paese dove tu entri per possederlo;

17 Ma, se il cuor tuo si rivolge indietro, e se tu non ubbidisci, anzi sei sospinto ad

adorare altri dii, e servir loro;

18 Io vi annunzio oggi che del tutto perirete, e che non prolungherete i vostri giorni sopra la terra, per entrar nella quale, e per possederla, voi passate il Giordano.

19 Io prendo oggi in testimonio contr' a voi il cielo e la terra, ch' io ho posta davanti a voi la vita e la morte; la benedizione, e la maledizione : eleggete adunque la vita, acciocchè tu viva, tu, e la tua progenie;

20 Amando il Signore Iddio tuo, ubbidendo alla sua voce, e attenendovi a lui (conciossiachè egli sia la tua vita, e la lunghezza de' tuoi giorni); per abitare in su la terra, della quale il Signore Iddio vostro giurò a' tuoi padri, ad Abrahamo, ad Isacco, e a Giacobbe, ch' egli la darebbe loro.

## Giosuè successore di Mosè.

POI Mosè andò, e tenne questi ragionamenti a tutto Israele,

2 E disse loro: Io sono oggi d' età di centovent' anni; io non posso più andare e venire; oltre a ciò, il Signore mi ha det-

to: Tu non passerai questo Giordano.

3 Il Signore Iddio tuo sarà quel che passerà davanti a te; esso distruggerà d'innanzi a te queste nazioni, e tu possederai 10 Perciocche tu ubbidirai alla voce il lor paese; Giosuè sarà quel che passerà

Lev. 26. 40—42. 1 Re 8. 47—50. Is. 55. 7. Sa Rom. 10. 6—8. Sal. 27. 1; 66. 9. Giov. 11. 25. c Sal. 126. 1, 4. Neem. 1.9. **Dan.** 9. 11—14. \* Num. 20. 12; 27. 12-14. Hom. 2, 28, 29, (Rom. 10.6—8,

davanti a voi, come il Signore n' ha par-

4 E il Signore farà a quelle, come ha fatto a Sihon, e ad Og, re degli Amorrei, e al lor paese, i quali egli ha distrutti.

5 E il Signore le metterà in vostro potere, e voi farete loro interamente secondo il comandamento che io v' ho dato.

6 Siate valenti, e fortificatevi; non temete, e non vi spaventate di loro; perciocchè il Signore Iddio vostro è quel che cammina teco; egli non ti lascerà, e non ti abbandonerà.

7 Poi Mosè chiamò Giosuè, e gli disse in presenza di tutto Israele: Sii valente, e fortificati; perciocchè tu sei quel ch' entrerai con questo popolo nel paese, del quale il Signore giurò a' lor padri ch' egli lo darebbe loro; e tu lo metterai in possessione di esso.

8 E il Signore è quel che cammina davanti a te; egli sarà teco, egli non ti lascerà, e non ti abbandonerà; non temere, e non ispaventarti.

# La Legge sia letta ogni sette anni.

9 Poi Mosè scrisse questa Legge, e la diede a' sacerdoti, figliuoli di Levi, i quali portano l' Arca del Patto del Signore; e a tutti gli Anziani d' Israele.

10 E Mosè comandò, e disse loro: In capo d' ogni settimo anno, nel termine dell' anno della rimessione, nella festa de' Tabernacoli;

11 Quando tutto Israele sarà venuto per comparir davanti alla faccia del Signore Iddio vostro, nel luogo ch' egli avrà scelto, leggi questa Legge davanti a tutto Israele, si ch' egli l' odab;

12 Avendo raunato il popolo, gli uomini, e le donne, e i piccoli fanciulli, e il tuo forestiere che sarà dentro alle tue porte; acciocche odano, e imparino, e temano il Signore Iddio vostro, è osservino di met-tere in opera tutte le parole di questa

13 E che i lor figliuoli, i quali non hanno ancora alcuna conoscenza, odano, e imparino a temere il Signore Iddio vostro, tutto il tempo che voi viverete in su la terra, alla quale, passato il Giordano, voi entrate per possederla.

# L'apostasia d'Isruele annunzista. 🕒

14 E il Signore disse a Mosè: Ecco, il tempo della tua morte è vicino; chiama Giosuè, e presentatevi nel Tabernacolo della convenenza; e io gli comanderò ciò ch' egli ha da fare. Mosè adunque e Giosuè andarono, e si presentarono nel Tabernacolo della convenenza.

15 E il Signore apparve nel Tabernacolo, nella colonna della nuvola; e la colonna (

della nuvola si fermò in su l'entrata del Tabernacolo.

16 E il Signore disse a Mosè: Ecco tu sei per giacer in breve co' tuoi padri; e questo popolo si leverà, e fornicherà dietro agl' iddii stranieri del paese, nel quale egli entra; e mi abbandonerà, e romperà il mio

patto che io ho fatto con lui c

17 E in quel giorno l'ira mia si accenderà contro a lui, e io l'abbandonero, e nasconderò da lui la mia faccia, e sarà consumato; e gran mali ed angosce gli avverranno; e in quel giorno egli dirà: Questi mali non mi sono eglino avvenuti perchè il Signore non è nel mezzo di me!

18 E jo nasconderò del tutto la mia faccia in quel giorno, per tutto il male ch' egli ayrà fatto; perciocchè si sarà ri-

volto ad altri dii.

19 Ora dunque, scrivetevi questo Cantico, e insegnatelo a' figliuoli d' Israele, mettendolo loro in bocca; acciocche questo Cantico mi sia per testimonio contro a' figliuoli d' Israele.

20 Perciocchè io l'introdurrò nella terra, la quale io giurai a' suoi padri, terra stillante latte e mele; ed egli mangerà, e sarà saziato, e ingrassato; ed egli si rivolgerà ad altri dii, e servirà loro, e mi dispetterà,

e romperà il mio patto.

21 Onde, quando gran mali ed angosce gli saranno avvenute, questo Cantico testimonierà contro a lui in faccia; perciocchè non sarà dimenticato per non esser più nella becca della sua progenie: conciossiachè io conosca la sua natura, ciò ch' egli fa oggi, innanzi ch' io I' abbia introdotto nel paese, ch' io ho giurato.

22 Mosè adunque scrisse questo Cantico in quel giorno, e l'insegnò a' figliuo-

li d' Israele.

23 Poi il Signore diede comandamenti a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli disse: Sii valente, e fortificati; perciocchè tu sei quel che introdurrai i figliuoli d' Israele nel paese che io ho loro giurato; e io sariteco.

24 E, dopo che Mosè ebbe finito di scrivere compiutamente le parole di questa

Legge in un libro; 25 Comandò a Leviti, che aveano da portar l'Arca del Patto del Signore; e disse loro:

26 Prendete questo Libro della Legge, e mettetelo allato all' Arca del Patto del Signore Iddio vostro e; e sia quivi per testimonio contro a te;

27 Perciocchè io conosco la tua ribellione, e il tuo collo duro; ecco oggi, essendo io ancora in vita appresso di voi, voi siete stati ribelli contro al Signore; e quanto più lo sarete dopo la mia morte:

28 Raunate appresso di me tutti gli

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Num. 27, 18—21. Pe 22, 8.

b Gios. S. 34, 35. 2 Re 23. 2. Neem. 8. 1. ecc.

Anziani delle vostre tribù, e i vostri Uffi- | ciali, e io pronunzierò, in lor presenza, queste parole, e prenderò in testimonio contro a loro il cielo e la terra.

29 Perciocche io so che, dopo la mia morte, per certo voi vi corromperete, e vi rivolgerete dalla via ch' io v' ho comandata; onde male vi avverrà nel tempo a venire; perciocchè avrete fatto ciò che dispiace al Signore, dispettandolo con l' opera delle vostre mani.

30 Mosè adunque pronunzió da un capo all'altro le parole di questo Cantico, nella presenza di tutta la raunanza d' Israele:

#### Il Cantico di Mosè.

CIELI, porgete gli orecchi, e io par-32 lerò; e ascolti la terra le parole della

mia bocca.

2 La mia dottrina stillerà come pioggia, e il mio ragionamento colerà come rugiada; come pioggia minuta in su l'erbetta, e come pioggia a grosse gocciole in su l'erbe;

3 Perciocche io celebrerò il Nome del Signore; magnificate l' Iddio nostro.

4 L'opera della Rocca è compiuta; conciossiachè tutte le sue vie sieno dirittura : Iddio è verità, senza alcuna iniquità; egli e giusto e diritto<sup>a</sup>.

5 Esso si è corrotto inverso lui; il lor vizio non è di figliuoli suoi; egli è una

generazione perversa e storta b.

6 Popolo stolto, e non savio, è questa la retribuzione che voi fate al Signore? non è egli quel che ti ha fatto, e ti ha sta-bilito?

7 Ricordati de' giorni antichi; considera gti anni dell' età addietro; domandane tuo padre, ed egli te lo dichiarerà; i tuoi

vecchi, ed essi te lo diranno.

8 Quando l' Altissimo spartiva l' eredità alle nazioni, quando egli divideva i fi-gliuoli di Adamo, egli costitui i confini de' popoli , secondo il numero de' figliuoli d' Israele.

9 Perciocchè la parte del Signore è il suo popolo; Giacobbe è la sorte della sua

credità

10 Egli lo trovò in una terra di deserto, e in un luogo desolato d'urli di solitu-dine; egli l'ha menato attorno, egli l'ha ammaestrato, egli l'ha conservato come la pupilla dell'occhio suo.

11 Come l'aquila fa muovere la sua nidata, si dimena sopra i suoi figli, spande le sue ale, li prende, e li porta sopra le sue

12 Il Signore solo l'ha condotto, e con

lui non *è stato* alcun dio strano. 13 Egli l'ha fatto passare a cavallo sopra gli alti luoghi della terra, onde egli ha mon ha operato tutto questo.

mangiati i frutti de campi; e gli ha ancora dato a suggere il mele dalla rupe, e l' olio dal macigno;

14 Il burro delle vacche, e il latte delle pecore, col grasso degli agnelli, e de' montoni di Basan, e de' becchi; insieme con la grascia del fior di frumento; e tu hai

bevuto il vin puro, il sugo dell' uve. 15 Ma Iesurun si è ingrassato, e ha ricalcitrato; tu ti sei ingrassato, ingrossato, e coperto di grasso; ed egli ha abbandonato Iddio che l'ha fatto, e ha villaneggiata la Rocca della sua salute.

16 Essi l'hanno mosso a gelosia con

iddii strani, e l'hanno irritato con ab-

bominazioni.

17 Hanno sacrificato a' demonii!, e non a Dio; a dii, i quali essi non aveano conosciuti, dii nuovi, venuti di prossimo, de' quali i vostri padri non aveano avuta paura

18 Tu hai dimenticata la Rocca che t' ha generato, e hai posto in obblio Iddioche t' ha formato.

19 E il Signore l'ha veduto, ed è statosdegnato, per lo dispetto fattogli da' suoi figliuoli e dalle sue figliuole.

20 E ha detto: Io nasconderò da lorola mia faccia, io vedrò qual sarà il lor fine; conciossiache sieno una generazione perversissima, figliuoli ne' quali non v'è alcuna lealtà.

21 Essi m' hanno mosso a gelosía per cose che non sono Dio, e m' hanno provocato a sdegno per le lor vanità; io altresi li moverò a gelosía per un popolo-che non è popolo, e li provocherò a sdegno per una gente stolta<sup>0</sup>;

22 Perciocchè un fuoco s' è acceso nella mia ira, e ha arso fino al luogo più basso sotterra, e ha consumata la terra e il suo frutto; e ha divampati i fondamenti delle

montagne.

23 Io accumulerò sopra loro mali sopra mali, e impiegherò contro a loro tutte le

mie saette.

24 Saranno arsi di fame, e divorati da carboncelli, e da pestilenza amarissima; e io manderò contro a loro i denti delle fiere, insieme col veleno de rettili della polvere.

25 La spada dipopolerà di fuori, e dentro delle camerette lo spavento: giovani e fanciulle, bambini di poppa e uomini

26 Io avrei detto: Io li dispergerò per tutti i canti del mondo, e farò venir meno-

la memoria di loro fra gli uomini;

27 Se non ch' io temeva del dispetto del nemico; che talora i loro avversari non insuperbissero; che talora non dicessero: La nostra mano è stata alta, e il Signore

<sup>11</sup> Cor. 10. **4** Apoc. 15, 13. <sup>b</sup> Mat. 17, 17. c Is. 44. 2; 63. 16. d Fat. 17. 26. Os. 13. 6. <sup>9</sup> Rom. 10. 19. Apoc. 9, 20.

28 Conciossiachè essi sieno una gente perduta di consigli, e non vi sia alcun senno in loro.

29 Oh fossero pur savi, e intendessero queste cose, e considerassero il lor fine<sup>a</sup>!

30 Come ne perseguirebbe uno mille, e ne metterebbero due in fuga diecimila, se non fosse che la lor Rocca li ha venduti, e il Signore li ha messi nelle mani de' lor nemici?

31 Conciossiachè la lor rocca non sia come la nostra Rocca, e i nostri nemici

ne sieno giudici.

32 Perciocche la lor vigna è stata tolta dalla vigna di Sodoma, e da' campi di Gomorra; le loro uve sono uve di tosco, hanno i grappi amari.

33 Il lor vino è veleno di dragoni, cru-

del veleno d'aspidi.

34 Questo non è egli riposto appo me,

e suggellato ne' miei tesori b?

35 A me appartiene di far la vendetta, e la retribuzione, nel giorno che il piè loro vacillerà; perciocchè il giorno della lor calamità è vicino, e le cose che son loro apparecchiate si affrettano.

36 Quando il Signore avrà fatto giudicio del suo popolo, egli si pentirà per l'amor de' suoi servitori, quando egli vedrà che ogni forza sarà venuta meno, e che non vi sarà nè serrato, nè lasciato.

37 E dirà: Ove sono i lor dii? la Rocca,

nella quale si confidavano?

38 Il grasso de' sacrificii de' quali essi mangiavano, e il vino delle cui offerte da spandere essi beveano? levinsi eglino, e soccorranvi, e sienvi per ricetto.

39 Vedete ora, che io, io son desso, e che non v'è alcun Dio mecod; io fo morire, e rimetto in vitae; io ferisco, e guarisco; e non v'è niuno che possa liberar dalla mia mano.

40 Perciocchè io levo la mano al cielo,

e dico: Come io vivo in eterno;

41 Se io aguzzo la mia folgorante spada, e prendo in mano il giudicio, io farò la vendetta sopra i miei nemici, e farò la retribuzione a quelli che m' odiano.

42 Io inebbrierò le mie saette di sangue, e la mia spada divorerà la carne; io le inebbrierò del sangue degli uccisi e de'prigioni, cominciando dal capo, con vendette da nemico.

43 Sclamate d' allegrezza, o nazioni, o suo popolo; perciocchè egli farà la vendetta del sangue de' suoi servitori, e farà retribuzion di vendetta a' suoi avversari, e sarà propizio alla sua terra, al suo popolo.

44 Mosè adunque, con Hosea, figliuolo di Nun, venne, e pronunziò tutte le parole di questo Cantico, agli orecchi del popolo.

45 E, dopo che Mosè ebbe finito di pronunziar tutte queste parole a tutto Israele;

46 Egli disse loro: Mettete il cuor vostro a tutte le parole, le quali oggi io vi protesto, acciocche insegniate a vostri figliuoli di prender guardia di mettere in opera tutte le parole di questa Legge.

47 Conciossiachè non sia una parola vana, della quale non abbiato a curarvi; anzi è la vita vostra<sup>g</sup>; e per essa prolungherete i vostri giorni sopra la terra, alla quale, passato il Giordano, andate per

possederla.

48 E in quell' istesso giorno il Signore

parlò a Mosè, dicendo:

49 Sali sopra questo monte di Abarin, al monte di Nebo, che è nel paese di Moab, dirincontro a Gerico, e riguarda il paese di Canaan, il quale io do a possedere a' figliuoli d' Israele;

50 E muori sopra il monte al qual tu sali, e sii raccolto a' tuoi popoli<sup>h</sup>; come Aaronne, tuo fratello, è morto nel monte di Hor, ed è stato raccolto a' suoi popoli.

51 (Perciocchè voi commetteste misfatto contro a me, nel mezzo de' figliuoli d' Israele, alle acque della contesa di Cades, nel deserto di Sin'; perchè voi non mi santificaste nel mezzo de' figliuoli d' Israele.)

52 Conciossiachè tu vedrai solamente davanti a te il paese; ma tu non entrerai nel paese ch' io do a' figliuoli d' Israele.

## Mosè benedice le dodici tribu.

33 OR quest' è la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse i figliuoli d' Israele, avanti la sua morte!

2 Disse adunque: Il Signore venne di Sinai, e apparve loro di Seir; egli risplende dal monte di Paran, e venne dalle decine delle migliaia de' santi<sup>m</sup>, avendo dalla sua destra il fuoco della Legge, per darla loro.

3 Benchè tu ami i popoli, tutti i santi di esso son nella tua mano; ed essi stanno fra i tuoi piedi, affin di ricevere delle tue

parole.

4 Mosè ci ha data la Legge" che è una

eredità alla raunanza di Giacobbe.

5 Ed egli è stato Regin Jegurun

5 Ed egli è stato Re° in Iesurun, quando si raunavano i Capi del popolo, insieme con le tribù d' Israele.

6 Viva RUBEN, e non muoia; ma sieno

i suoi uomini pochi.

7 E quest' è la benedizion di GIUDA: Mosè adunque disse: Ascolta, o Signore, la voce di Giuda, e riconducilo al suo popolo; bastingli le sue mani, e siigli in aiuto, per liberarlo da' suoi nemici.

8 Poi disse di LEVI: I tuoi Tummim

<sup>\*\*</sup>Luc. 19. 42.

\*\*Rom. 15. 10.

Deut. 34. 1, ecc.

Otiov. 1. 17.

\*\*Deut. 30. 19.

\*\*Rom. 12. 19.

Eb. 10. 30.

Eb. 10. 30.

\*\*Is. 45. 5, 18, 22.

\*\*Num. 27. 12, 13.

Gen. cap. 49.

\*\*Dan. 7. 10.

Apoc. 5, 11.

e Urim sieno al tuo uomo pietoso, il qual tu provasti in Massa, e col quale tu con-tendesti alle acque di Meriba;

9 Il quale dice di suo padre e di sua madre: Io non l' ho veduto; e il quale non ha riconosciuti i suoi fratelli, e non ha conosciuti i suoi figliuoli<sup>a</sup>; perciocchè essi hanno osservate le tue parole, e guardato il tuo patto.

10 Essi insegneranno le tue ordinazioni a Giacobbe, e la tua Legge a Israele<sup>b</sup>; essi presenteranno il profumo alle tue nari, e i sacrificii da ardere interamente, sopra il

tuo Altare.

11 O Signore, benedici il suo esercito, e gradisci l'opera delle sue mani; trafiggi le reni a coloro che si solleveranno contro a lui, e a coloro che l' odieranno, si che non possano risorgere.

12 Di BENIAMINO disse: L' amato

del Signore abiti in sicurtà con lui; egli del continuo gli farà riparo, ed esso abi-

terà fra le sue spalle. 13 Poi disse di GIUSEPPE: Il suo paese sia benedetto dal Signore, delle delizie del cielo, della rugiada, e dell' abisso

che giace a basso c.

14 É delle delizie che il sole fa produrre, e parimente delle delizie che le lune fanno

nascere,

15 E del meglio de' monti antichi, e

delle cose preziose de' colli eterni.

16 E delle delizie della terra, e di tutto ciò ch' ella contiene, e del favor di colui che stava nel pruno; venga quello sopra il capo di Giuseppe, e sopra la sommità del capo di colui ch' è stato messo da parte d'infra i suoi fratelli.

17 Egli ha una bravura, come il primogenito di un toro; e le sue corna son come corna di liocorno; con quello egli cozzerà i popoli tutti quanti, fino alle stremità della terra. E queste son le decine delle migliaia di Efraim, e queste son le migliaia di Manasse.

18 Poi disse di ZABULON: Rallegrati,

Zabulon, nella tua uscita; e tu, ISSA-CAR, ne' tuoi tabernacoli.

19 Essi chiameranno i popoli al Monte, e quivi sacrificheranno sacrificii di giustizia; perciocche suggeranno la dovizia del mare, e i tesori nascosti della rena. 20 Poi disse di GAD: Benedetto sia

colui che allarga Gad; egli se ne sta come un fiero leone, e lacera braccio e testa.

21 Egli l' ha provveduto delle primizie del paese, perciocchè ivi era riposta la parte del Legislatore; ed egli è venuto ro capi del popolo ; egli ha eseguita la giustizia del Signore, e i suoi giudicii, con Israele.

22 Poi disse di DAN: Dan è come un

leoncello che salta di Basan.

23 Poi disse di NEFTALI: Neftali è sazio di benevolenza, e ripieno della benedizione del Signore; tu avrai possessione dall' Occidente, e dal Mezzodi. 24 Poi disse di ASER: Aser sarà bene-

detto in figliuoli; egli sarà l'aggradevole fra i suoi fratelli, e tufferà il suo piè nell' olio.

25 I tuoi calzari saranno ferro e rame; e la tua forza durerà quanto i tuoi gior-

26 O Iesurun, ei non v' è niuno pari a Dio c, ch' è portato, come sopra un carro, sopra i cieli in tuo aiuto, e nella sua altezza sopra le nuvoles;

27 Che son l'abitacolo dell' eterno Dio, e di sotto son le braccia eterne; egli ha scacciato d' innanzi a te il nemico; e ha

detto: Distruggi.

28 Laonde Israele abiterà da parte in sicurtà; l'occhio di Giacobbe sarà verso un paese di frumento e di mosto; i suoi cielí eziandío stilleranno la rugiada.

29 Beato te, Israele. Quale è il popolo pari a te, salvato del Signore, chi è lo scudo della, tua salvezza, e la spada della tua altezza?! laonde i tuoi nemici s'infigneranno inverso te, e tu calcherai i loro alti luoghi.

## Morte e sepoltura di Mosè.

34 POI Mose san uano Moab, al monte di Nebo, alla som-POI Mosè salì dalle campagne di mità di Pisga, che è dirincontro a Gerico. E il Signore gli fece vedere tutto il paese, Galaad, fino a Dan;

2 E tutto Neftali, e il paese di Efraim e di Manasse, e tutto il paese di Giuda,

fino al Mare Occidentale;

3 E la contrada meridionale, e la pia-nura, e la valle di Gerico, Città delle palme, fino a Soar. 4 E il Signore gli disse: Quest'è il paese

del quale io giurai ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe, dicendo: Io lo darò alla tua progenie; io te l' ho fatto veder con gli

occhi, ma tu non vi entrerai.

5 E Mosè, servitor del Signore, morì quivi, nel paese di Moab, secondo che il

Signore avea detto.

6 E il Signore lo seppelli nella valle, nel paese di Moab, dirimpetto a Bet-peor; e niuno, infino a questo giorno, ha saputo

ove fosse la sua sepoltura.

7 Or Mosè era d'età di centovent' anni quando morì; la vista non gli era scemata, e il suo vigore non era fuggito.

8 E i figliuoli d'Israele lo piansero nelle campagne di Moab, per trenta giorni; e

così si compierono i giorni del pianto del cordoglio di Mosè.

9 E Giosuè, figliuolo di Nun, fu ripieno dello Spirito di sapienza; perciocchè Mosè

187

figliuoli d' Israele gli ubbidirono, e fecero come il Signore avea comandato a Mosè.

10 Or non è mai più sorto alcun profeta in Israele, simile a Mosè, il quale il Signore ha conosciuto a faccia a faccia b,

11 In tutti i miracoli e prodigi, i quali | Israele.

avea posate le sue mani sopra luia; e i il Signore lo mando fare nel paese d' Egitto, contro a Faraone, e contro a tutti i suoi servitori, e contro a tutto il suo paese.

12 E in tutta quella potente mano, e in tutte quelle gran cose tremende, che Mosè fece davanti agli occhi di tutto

# IL LIBRO DI GIOSUÈ.

Giosuè succede a Mosè, e ordina che il popolo si apparecchi a passare il Giordano.

OR avvenne dopo la morte di Mosè, servitor del Signore, che il Signore parlò a Giosuè, figliuolo di Nun, ministro

di Mose, dicendo:

2 Mose, mio servitore, è morto; ora dunque, levati, passa questo Giordano, tu, e tutto questo popolo, per entrur nel paese che io do loro, cioè a figliuoli d' Israele.

3 Io vi ho dato ogni luogo, il quale la pianta del vostro piè calcherà, come io ne

ho parlato a Mosè.

4 I vostri confini saranno dal deserto fino a quel Libano; e dal gran Fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Hittei, infino al mar grande, dal Ponented.

5 Niuno potrà starti a fronte tutti i giorni della tua vita; come io sono stato con Mose, così sarò teco; io non ti la-

scerò, e non ti abbandonerò

6 Sii valente, e fortificați: perciocche tu metterai questo popolo in possessione del paese, del quale io ho giurato a' lor padri che lo darei loro.

7 Sol sii valente, e fortificati grande-mente, per prender guardia di far se-condo tutta la Legge, la quale Mosè, mio servitore, ti ha data; non rivolgertene nè a destra nè a sinistra; acciocchè tu pro-

speri dovungue tu andrai.

8 Questo Libro della Legge non si diparta giammai dalla tua bocca; anzi medita in esso giorno e notte, acciocche tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che in esso è scritto; perciocchè allora renderai felici le tue vie, e allora prospererai.

9 Non te l'ho io comandato? sii pur valente, e fortificati; e non isgomentarti, e non ispaventarti; perciocche il Signore Iddio tuo sarà teco dovungue tu andrai h

10 Allora Giosuè comandò agli ufficiali

del popolo, dicendo:

11 Passate per mezzo il campo, e comandate al popolo, dicendo: Apparecchiatevi della vittuaglia; perciocchè di

qui a tre giorni voi avete a passar questo Giordano, per andare a possedere il paese che il Signore Iddio vostro vi da, acciocchè lo possediate.

12 Giosuè parlò eziandío a' Rubeniti, e a' Gaditi, e alla mezza tribù di Manasse,

dicendo:

13 Ricordatevi di ciò che Mosè, servitor di Dio, vi ha comandato i, dicendo: Il Signore Iddio vostro vi ha messi in riposo, e vi ha dato questo paese.

14 Le vostre mogli, i vostri piccoli fanciulli e il vostro bestiame, dimorino nel paese, il quale Mosè vi ha dato di qua dal Giordano; ma voi, quanti siete valenti e forti, passate in armi davanti a vo-

stri fratelli, e date loro aiuto;

15 Finche il Signore abbia posti in riposo i vostri fratelli, come voi; e che posseggano anch' essi il paese, il quale il Signore Iddio vostro da loro; e poi voi ritornerete al paese della vostra possessione, il quale Mosè, servitor del Signore, vi ha dato di qua dal Giordano, dal sol levante, e lo possederete.

16 Ed essi risposero a Giosuè, dicendo: Noi faremo tutto quel che tu ci hai comandato, e andremo dovunque tu ci man-

17 Noi ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè; sia pure il Signore Iddio tuo teco, come è stato con Mosè.

18 Chiunque sarà ribello a' tuoi comandamenti, e non ubbidirà alle tue parole. in qualunque cosa tu gli comanderai, sara fatto morire; sii pur valente, e fortificati.

## Le spie mandate in Gerico.

2 OR Giosuè, figliuolo di Nun, avea mandati segretamente da Sittim due uomini, per ispiare il paese; dicendo loro: Andate, vedete il paese, e Gerico. Essi adunque andarono, ed entrarono in casa d' una meretrice, il cui nome era Rahab, e quivi si posarono.

2 E ciò fu rapportato al re di Gerico, e gli fu detto: Ecco, certi uomini sono en-

<sup>\*</sup>Num. 27. 18—23. Num. 12. 6—8. Deut. 34. 5. Gen. 15. 18, eco. Eb. 18. 5. Deut. 31. 7, 8, 23. Deut. 17. 18, 19. Sal. 1. 2. Sal. 27. 1. Num. 32. 17—32. Gios. 22. 2, ecc.

trati là entro questa notte, mandati da' figliuoli d' Israele, per ispiare il

paese a

3E il re di Gerico mandò a dire a Rahab: Fa uscir fuori quegli uomini che son venuti a te, e sono entrati in casa tua; perciocchè essi son venuti per ispiar tutto il paese.

4 Ma la donna avea presi que' due uomini, e li avea nascostib. Ed ella disse: Egli è vero; quegli uomini erano venuti in casa mia; e io non sapeva onde si

fossero:

5 Ma in sul serrar delle porte, nel farsi oscuro, quegli uomini sono usciti fuori: io non so dove sieno andati; perseguiteli prestamente, perciocchè voi li raggiugne**rete.** 

6 Or essa li avea fatti salir sul tetto. e li avea nascosti sotto del lino non ancora gramolato, il quale ella avea disteso

sopra il tetto.

7 E alcuni nomini li perseguirono per la via del Giordano. infino a' passi; e tosto che furono usciti quelli che li perseguivano, la porta fu serrata.

8 Ora, avanti che quegli *uomini* si mettessero a giacere, ella salì a loro in sul

9 E disse loro: Io so che il Signore vi ha dato il paese, e che lo spavento di voi è caduto sopra noi, e che tutti gli abitanti del paese son divenuti tutti fiacchi, per

tema di voi c

10 Perciocchè noi abbiamo udito come il Signore seccò l'acque del mar rosso d' innanzi a voi, quando voi usciste di Egitto; abbiamo ancora udito ciò che avete fatto a' due re degli Amorrei, ch' erano di la dal Giordano, a Sihon, e ad Og; i quali voi avete distrutti al modo dell' interdetto.

11 E, avendolo udito, il cuor nostro si è strutto, e l'animo non è più restato fermo in alcuno per tema di voi; conciossiachè il vostro Dio sia Iddio in cielo

disopra, e in su la terra disotto.

12 Ora dunque, giuratemi, vi prego, per lo Signore, e datemene un segno verace, che poichè io ho usata benignità inverso voi, voi altresi userete benignità inverso la casa di mio padred;

13 E che salverete la vita a mio padre, e a mia madre, e a' miei fratelli, e alle mie sorelle, e a tutti i loro; e che sal-

verete da morte le nostre persone.

14 E quegli uomini le dissero: Se voi non palesate questo nostro affare, noi esporremo a morte le nostre persone per voi; e quando il Signore ci avrà dato il paese, noi useremo benignità e lealtà inverso te.

15 Allora ella li calò giù dalla finestra con una fune; (perciocchè la sua casa l

atteneva al muro della città, ed ella di-

morava in sul muro);

16 E disse loro: Andate verso il monte. che talora quelli che vi perseguono non vi scontrino; e quivi state nascosti tre giorni, finche sieno ritornati quelli che vi perseguono; e poi andrete a vostro cammino.

17 E quegli uomini le dissero: Noi saremo sciolti da questo tuo giuramento, che tu ci haifatto fare, in questa maniera;

18 Ecco, quando noi entreremo nel paese, tu legherai questa cordella di filo di scarlatto alla finestra, per la quale tu ci avrai calati giù, e accoglierai appo te in questa casa tuo padre, e tua madre, e i tuoi fratelli, e tutta la famiglia di tuo padre.

19 E se alcuno esce fuor dell' uscio di casa tua, il suo sangue sarà sopra il suo capo, e noi non vi avremo colpa/; ma il sangue di chiunque sarà teco in casa sarà sopra il nostro capo, se alcuno gli

metterà la mano addosso.

20 Se altresi tu palesi questo nostro affare, noi saremo sciolti dal tuo giura-

mento che tu ci hai fatto fare.

21 Ed ella disse: Egli è ragionevole di fare come voi avete detto. Poi li accommiatò, ed essi se ne andarono. Ed ella legò la cordella dello scarlatto alla finestra.

22 E coloro se ne andarono, e, giunti al monte, dimorarono quivi tre giorni; finche fossero ritornati coloro che li perseguivano; i quali avendoli cercati per tutto il cammino, non li trovarono.

23 E que' due uomini se ne ritornarono: e scesi giù dal monte, passarono il Gior-dano, e vennero a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli raccontarono tutte le cose ch' erano loro avvenute;

24 E dissero a Giosuè: Certo, il Signore ci ha dato nelle mani tutto quel paese; e anche tutti gli abitanti del paese son divenuti fiacchi, per tema di noi.

## Il passo del Giordano.

EGIOSUE si levò la mattina a buon'ora; ed egli e tutti i figliuoli d' Israele, partirono di Sittim, e arrivarono infino al Giordano, e quivi si posarono la notte. avanti che passassero.

2 E in capo di tre giorni, gli Ufficiali passarono per mezzo il campo;

3 E comandarono al popolo, dicendo: Come prima vedrete partir l' Area del Patto del Signore Iddio vostro, e i sacerdoti Leviti che la portano, partitevi an-cora voi da' vostri alloggiamenti, e andate dietro a lei.

4 Pur siavi distanza tra voi ed essa, dello spazio d' intorno a duemila cu'

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Prov. 21. 30. b Eb. 11. 31. Giac. 2. 25. Deut. 2. 25; 11. 25. d 1 Tim. 5. 8. / (jice, 6, 🗠, 23,

non accostatevi ad essa, acciocchè voi conosciate la via per la quale avete a camminare; perciocchè per addietro voi non siete passati per questa via.

5 E Giosuè disse al popolo: Santificatevi: perciocchè domani il Signore farà

maraviglie nel mezzo di voi.

6 Poi Giosuè parlò a' sacerdoti, dicendo: Caricatevi in su le spalle l' Arca del Patto, e passate dinanzi al popolo. Essi adunque si caricarono in su le spalle l' Arca del Patto, e camminarono dinanzi al popolo.

7 Ora il Signore avea detto a Giosuè: Oggi comincerò a magnificarti nel cospetto di tutto Israele; acciocchè sapplano che, come io sono stato con Mosè,

sarò teco.

18 Tu adunque comanda a' sacerdoti che portano l' Arca del Patto, dicendo: Quando voi sarete giunti alla riva dell'acque del Giordano, fermatevi nel Giordano.

9 E Giosuè disse a' figliuoli d' Israele: Accostatevi qua e ascoltate le parole del

Signore Iddio vostro.

10 Poi Giosuè disse: Da questo conoscerete che l' Iddio vivente è nel mezzo di voi, e ch' egli del tutto caccera d'in-nanzi a voi i Cananei, e gli Hittei e gli Hivvei, e i Ferizzei, e i Ghirgasei, e gli Amorrei, e i Gebusei.
11 Ecco, l' Arca del Patto del Signor di tutta la terra passerà ora davanti a

voi per lo Giordano.

12 Ora dunque, prendetevi dodici uo-mini delle tribù d'Israele, un uomo per tribù

13 Ed egli avverrà che, come le piante de' piedi de' sacerdoti che portano l' Arca dell' Eterno Signor di tutta la terra, si poseranno nell' acque del Giordano, le acque del Giordano verranno meno; e le acque che scendono di sopra si fermeranno in un mucchio.

14 E quando il popolo fu partito dalle sue tende per passare il Giordano, i sa-cerdoti che portavano l' Arca del Patto

camminando davanti al popolo;

15 Come quelli che portavano l' Arca furono giunti al Giordano, e i sacerdoti che portavano l' Arca ebber tuffati i piedi nella riva dell' acque (or il Giordano è pieno fin sopra tutte le sue rive tutto il

tempo della mietitura);

16 Le acque che scendevano di sopra si fermarono, e si alzarono in un muc-chio, molto lungi, dalla città di Adam, che è allato a Sartan; e quelle che cor-revano disotto verso il mare della campagna, che è il mar salso, vennero meno, e si scolarono; e il popolo passò dirimpetto a Gerico.

17 E i sacerdoti che portavano l' Arca

del Patto del Signore si fermarono ritti nell'asciutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava per l'asciutto, finchè tutta la gente ebbe finito di passare il Giordanoa.

# Le dodici pietre di ricordanza.

OR, quando tutta la gente ebbe finito di passare il Giordano (perciocchè il Signore avea detto a Giosuè

2 Pigliatevi dodici uomini del popolo,

un nomo di ciascuna tribù;

3 E comandate loro, dicendo: Toglietevi di qui, di mezzo del Giordano, dal luogo dove i piedi de' sacerdoti stanno fermi, dodici pietre, e portatele di là dal Giordano con voi, e posatele nell'alloggiamento, nel quale voi alloggerete questa notte);

4 Giosuè chiamò i dodici uomini, i quali egli avea ordinati d'infra i figliuoli d'I-

sraele, un uomo di ciascuna tribù,

5 E disse loro: Passate dinanzi all' Arca del Signore Iddio vostro, in mezzo al Giordano, e levisi ciascun di voi in ispalla una pietra, secondo il numero delle tribù de' figliuoli d' Israele;

6 Acciocche questo sia un segnale nel mezzo di voi. Quando i vostri figliuoli vi domanderanno nel tempo a venire, dicendo: Che roglion dire queste pietre che

avete quic?

7 Voi direte loro: Come l'acque del Giordano vennero meno d' innanzi al-Arca del Patto del Signore, quando ella passò il Giordano; e che queste pietre sono state poste per ricordanza a fi-gliuoli d' Israele, in perpetuo. 8 E i figliuoli d' Israele fecero come

Giosuè avea comandato; e tolsero, secondo che il Signore avea detto a Giosuè, dodici pietre di mezzo al Giordano, secondo il numero delle tribù de' figliuoli d' Israele; e le portarono di là dal Giordano con loro, all'alloggiamento, e quivi le posarono.

9 Giosuè ancora rizzò dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo stesso dove i piedi de' sacerdoti che portavano l' del Patto s' erano fermati; le quali son restate quivi infino a questo giorno.

10 I sacerdoti adunque che portavano l' Arca stettero ritti in mezzo al Giordano, finchè tutte le cose che il Signore avea comandate a Giosuè di dire al popolo furono finite, secondo tutto ciò che Mosè avea comandato a Giosuè; e il par polo si affrettò di passare.

11 E, quando tutto il popolo ebbe finito di passare, l'Arca del Signore passo arch'essa, e i sacerdoti si misero dinanzi al

popolo.

12 Or i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad, e la metà della tribù di Mana».

passarono in armi dinanzi a' figliuoli d' Israele, secondo che Mosè avea Ioro detto".

13 Essi passarono, nelle campagne di Gerico, davanti al Signore, alla guerra, in numero d'intorno a quarantamila combattenti.

14 In quel giorno il Signore magnificò Giosuè davanti agli occhi di tutto Israele; ed essi lo temettero, come aveano temuto Mosè, tutti i giorni della sua vita.

15 Or il Signore avea parlato a Giosuè,

dicendo:

16 Comanda a' sacerdoti che portano l' Arca della Testimonianza, che salgano fuor del Giordano.

17 E Giosuè comandò, e disse a' sacer-

doti: Salite fuor del Giordano.

18 E avvenne che, quando i sacerdoti che portavano l'Arca del Patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano, come prima le piante de' lor piedi ne furono spiccate, e poste in su l'asciutto, le acque del Giordano ritornarono al luogo loro, e corsero come per addietro, sopra tutte le rive di esso.

19 Così il popolo salì fuor del Giordano, nel decimo giorno del primo mese, e si accampò in Ghilgal, dal lato orientale di

Gerico.

20 E Giosuè rizzò in Ghilgal quelle dodici pietre, che aveano tolte dal Giordano.

21 È disse a' figliuoli d'Israele in questa maniera: Quando i vostri figliuoli nel tempo a venire domanderanno i lor padri, dicendo: Che voglion dire queste pietre?

22 Voi il farete assapere a' vostri figliuoli, dicendo: Israele passò questo Gior-

dano per l'asciutto.

23 Conciossiachè il Signore Iddio vostro abbia seccate le acque del Giordano davanti a voi, finchè voi siate passati; siccome il Signore Iddio vostro fece al mar rosso, il quale egli seccò davanti a noi, finche fossimo passati;

24 Acciocchè tutti i popoli della terra sappiano che la mano del Signore è potente; affinchè voi temiate del continuo

il Signore Iddio vostro.

ORA, come tutti i re degli Amorrei, che erano di qua dal Giordano, verso Ponente, e tutti i rede' Cananei, ch'erano presso al mare, udirono che il Signore avea seccate le acque del Giordano davanti a' figliuoli d'Israele, finchè fossero passati; il cuor loro divenne tutto fiacco, e non restò loro più alcun animo, per tema de' figliuoli d' Israele.

Giosnè circoncide il popolo e celebra la Pasqua-Cessa la Manna-Il Capo dell', esercito c'el Signore.

2 In quel tempo il Signore disse a Giosue: Fatti de' coltelli taglienti, e torna di nuovo a circoncidere i figliuoli d' Israele.

3 Giosuè adunque si fece de' coltelli taglienti, e circoncise i figliuoli d' Israele al

Colle de' prepuzi.

4 Or questa fu la cagione per la quale Giosuè li circoncise: Tutti i maschi del popolo, ch' era uscito di Egitto, cioè, tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto per lo cammino, dopo essere usciti di Egitto.

5 E, benchè tutto il popolo che usci di

Egitto fosse circonciso, non però aveano circonciso tutto il popolo ch' era nato nel deserto per lo cammino, dopo che furono

usciti di Egitto.

6 Perciocchè, dopo che i figliuoli d' Israele furono camminati quarant' anni perlo deserto, finchè fosse consumata la gente degli uomini di guerra ch' erano usciti di Egitto, i quali non aveano ubbidito alla voce del Signore, onde il Signore avea lor giurato, che non farebbe lor vedere il paese, del quale avea giurato a' lor padri, che ce lo darebbe; paese stillante latte é mele:

7 Il Signore fece sorgere, in luogo loro, i lor figliuoli, e quelli circoncise Giosuè; perciocchè erano incirconcisi, concios-siachè non fossero stati circoncisi per lo

cammino.

8 E, dopo che si fu finito di circoncidere tutta la gente, dimorarono fermi nel cam-

po, finchè fossero guariti.

9 E il Signore disse a Giosuè: Oggi io vi ho tolto d' addosso il vituperio di Egitto. Ed egli pose nome a quel luogo, Ghilgalt, il quale dura fino a questo

10 E i figliuoli d' Israele, accampati in Ghilgal, celebrarono la Pasqua nel quartodecimo giorno di quel mese, in su la

sera nelle campagne di Gerico.

11 E il giorno seguente la Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono del grano del paese, in pani azzimi, e del grano arrostito.

12 E il giorno appresso ch' ebber mangiato del grano del paese, la Manna cessò: e i figliuoli d' Israele non ebbero più Manna; anzi quell' anno mangiarono del

frutto della terra di Canaan.

13 Or avvenne che, mentre Giosuè era presso a Gerico, egli alzò gli occhi, e riguardò, ed ecco, un uomo stava ritto davanti a lui, il quale avea la sua spada tratta in mano. E Giosuè andò a lui, e gli disse: Sei tu de' nostri, ovvero de' nostri nemici?

14 Ed egli disse: No; anzi io sono il Capo dell'esercito del Signore; pur ora son venuto. E Giosuè cadde sopra la sua faccia in terra, e adorò; e gli disse: Che vuol dire il mio Signore al suo ser-

vitore?

15 E il Capo dell' esercito del Sign

disse a Giosuè: Tratti le scarpe da' piedi; perciocchè il luogo, sopra il quale tu stai, è santo. E Giosuè fece così.

Distruzione di Gerico-Rahab sulvata.

OR Gerico era serrata ed abbarrata. per tema de' figliuoli d' Israele; niuno

ne usciva, e niuno vi entrava. 2 E il Signore disse a Giosuè: Vedi, io

ti do nelle mani Gerico, e il suo re, e la sua gente di valore.

3 Voi dunque, quanti siete uomini di guerra, circuite la città, aggirandola una volta. Fa così per sei giorni.

4 E sette sacerdoti portino davanti al-l' Arca sette trombe da sonar suono d' allegrezza; e al settimo giorno circuite la città sette volte, e suonino i sacerdoti con le trombe.

5 E quando soneranno alla distesa col corno da sonar suono d' allegrezza, e voi udirete il suon delle trombe, sclami tutto il popolo con gran grida; e le mura della città caderanno sotto di sè, e il popolo vi salirà dentro, ciascuno dirincontro

6 Allora Giosuè, figliuolo di Nun, chiamò i sacerdoti, e disse loro: Portate l'Arca del Patto sopra le vostre spalle; e sette sacerdoti portino davanti all' Arca del Signore sette trombe da sonar suono d'al-legrezza.

Disse ancora al popolo: Passate, e circuite la città; e passi la gente di guerra davanti all' Arca del Signore. 8 E quando Giosuè ebbe detto questo

al popolo, i sette sacerdoti, portando sette trombe da sonar suono d'allegrezza davanti al Signore, passarono oltre, e sona-rono con le trombe; e l' Arca del Patto del Signore andava dietro a loro.

9 E la gente di guerra camminava di-nanzi a' sacerdoti che sonavano con le trombe; ma la retroguardia camminava dietro all' Arca; camminando si sonava

con le trombe.

10 Or Giosuè avea comandato al popolo, dicendo: Non isclamate, e non fate udir la vostra voce, e non esca dalla vostra bocca parola alcuna, fino al giorno che io vi dirò: Sclamate; allora sclamate.

11 Così Giosuè fece circuir la città all' Arca del Signore, aggirandola una volta;

poi il popolo se ne venne nel campo, e alloggio nel campo.

12 Poi Giosuè si levò la mattina, e i sacerdoti si caricarono l'Arca del Signore

in su le spalle.

13 E sette sacerdoti, portando sette trombe da sonar suono d'allegrezza dinanzi all' Arca del Signore, camminavano, e camminando sonavano con le trombe; e la gente di guerra andava dinanzi a all' Arca del Signore; camminando si sonava con le trombe.

14 E circuirono una volta la città nel secondo giorno, e poi ritornarono nel cam-

po. Così fecero per sei giorni.
15 E al settimo giorno, levatisi la mattina allo spuntar dell' alba, circuirono la città nella medesima maniera sette volte; sol quel giorno circuirono la città sette volte.

16 E la settima volta, come i sacerdoti sonavano con le trombe, Giosuè disse al popolo: Sclamate; perciocchè il Signore

vi ha data la città.

17 E la città sarà un interdetto consacrato al Signore, insieme con tutto ciò che vi è dentro; sol la meretrice Rahab sarà lasciata in vita, con tutti quelli che saranno in casa con lei; perciocchè ella nascose i messi i quali noi mandammo"

18 Or guardatevi sol dell' interdetto. che talora voi non vi rendiate colpevoli intorno all' interdetto, prendendo alcuna cosa d' esso, e non mettiate il campo d' I-sraele nell' interdetto, e nol turbiate.

19 Ma tutto l'argento, e l'oro, e i va-sellamenti di rame e di ferro, saranno consacrati al Signore; essi entreranno nel

tesoro del Signore.

20 Il popolo adunque sclamò, e i sacerdoti sonarono con le trombe: e avvenne che, quando il popolo ebbe udito il suon delle trombe, ed ebbe sclamato con gran grida, le mura di Gerico caddero sotto di sè; e il popolo salì dentro alla città ciascuno dirincontro a sè, e presero la città b.

21 E distrussero al modo dell' inter-detto tutto quello ch' era dentro della città, uomini e donne, fanciulli e vecchi: fino a' buoi, alle pecore, ed agli asini: mettendoli a fil di spada.

22 E Giosuè disse a' due uomini che aveano spiato il paese: Andate in casa di quella donna meretrice, e fatene uscire lei, e tutto ciò che le appartiene, come voi le giuraste<sup>d</sup>.

23 E que giovani che aveano spiato il paese entrarono in quella casa, e ne fecero uscir fuori Rahab, e suo padre, e sua madre, e i suoi fratelli, e tutto ciò che le apparteneva; fecero eziandio uscir fuori tutte le famiglie de' suoi, e le misero fuor del campo d' Israele.

24 E i figliuoli d' Israele bruciarono col fuoco la città, e tutto ciò che vi era dentro; sol posero l' argento, e l' oro, e i vasellamenti di rame e di ferro, nel tesoro

della Casa del Signore.

25 E Giosuè salvò la vita a Rahab meretrice, e alla famiglia di suo padre, e a tutti i suoi; ed essa è dimorata per mezzo loro; e la retroguardia camminava dietro | Israele fino a questo giorno ; perciocchè

avea nascosti i messi che Giosuè avea

mandati per ispiar Gerico.

26 E Giosuè in quel tempo fece fare un giuramento, dicendo: Maledetto sia nel cospetto del Signore l'uomo il quale imprenderà di riedificar questa città di Gerico; egli la fonderà sopra il suo figliuol maggiore, e posera le porte d'essa sopra il suo figliuol minore a.

27 E il Signore fu con Giosuè, e la fama

di esso andò per tutta la terra.

## Peccato e punizione di Acan.

MA i figliuoli d' Israele commisero misfatto intorno all' interdetto; perciocchè Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di Zera, della tribu di Giuda, prese dell' interdetto; laonde l' ira del Signore si accese contro a' figliuoli d' Israele.

2 E Giosuè mandò degli uomini da Gerico in Ai, che è vicino di Bet-aven, dal lato Orientale di Betel, e disse loro: Salite e spiate il paese. Ed essi salirono, e

spiarono Ai.

3 Poi tornarono a Giosuè, e gli dissero: Tutto il popolo non salga; salgano solo intorno a due o tremila uomini, e percoteranno Ai; non istancar tutto il popolo, facendolo andar là; perciocche in Ai son poca gente.

4 Così salirono là intorno a tremila uomini del popolo, i quali fuggirono davanti

alla gente d' Ai

5 E la gente d' Ai ne percosse intorno a trentasci uomini, e li perseguirono d'appresso alla porta fino in Sebarim, e li percossero nella scesa; laonde il cuor del popolo si strusse, e divenne come acqua b.

6 E Giosuè si stracciò i vestimenti, e cadde in su la sua faccia in terra davanti all'Arca del Signore, e stette così infino alla sera, egli, e gli Anziani d'Israele; e si gittarono della polvere in sul capo.

7 E Giosuè disse: Ah! Signore Iddio, perchè hai pur fatto passare il Giordano a questo popolo, per darci nelle mani degli Amorrei, acciocchè ci distruggano? oh! ci fossimo noi pur contentati di star di là dal Giordano!

8 Ahil Signore, che dirò io, poichè I-sraele ha voltate le spalle davanti a' suoi

nemici?

9 I Cananei, e tutti gli abitanti del paese, l' udiranno, e si raumeranno d' ogn' intorno contro a noi, e distruggeranno il nostro nome d' in su la terra; e che farai tu del tuo gran Nome?

10 E il Signore rispose a Giosuè: Levati: perchè sei tu così prostrato sopra la

tua faccia?

11 Israele ha peccato, e anche hanno trasgredito il mio patto, che io avea loro comandato, e anche hanno preso dell' in- | gento, e la mantellina, e il regol d' oro, e

terdetto, e anche hanno rubato, e anche hanno mentito, e anche l' hanno posto fra i loro arnesi.

12 Perciò i figliuoli d' Israele non potranno stare a fronte a lor nemici, e volteranno le spalle davanti a loro; perché son divenuti interdetto. Io non sarò più con voi, se non distruggete d' infra voi l'interdetto.

13 Levati, santifica il popolo, e digli: Santificatevi per domani; perciocchè così ha detto il Signore Iddio d' Israele: O Israele, ei v'è fra te dell' interdetto; tu non potrai stare a fronte a' tuoi nemici, finche non abbiate tolto l'interdetto del mezzo di voi.

14 Poi domattina vi accosterete, a tribù a tribù; e la tribù che il Signore avrà presa si accosterà a nazione a nazione; e la nazione che il Signore avrà presa si accosterà a famiglia a famiglia; e la famiglia che il Signore avrà presa si accosterà a uomo a uomo o

15 E colui che sarà colto nell' interdetto sarà arso col fuoco, egli, e tutto ciò che è suo; perciocchè egli ha trasgredito il patto del Signore, e ha commessa scel-

leratezza in Israele.

16 Giosuè adunque si levò la mattina a buon' ora, e fece accostare Israele a tribù a tribu; e la tribù di Giuda fu presa.

17 E, fatta accostar la tribù di Giuda, il Signore prese la nazione degli Zariti; poi, fatta accostar la nazione degli Zariti, a uomo a uomo, Zabdi fu preso.

18 Poi, fatta accostar la famiglia di esso. a uomo a uomo, fu preso Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di

Zera, della tribù di Giuda.

19 E Giosuè disse ad Acan: Deh! figliuol mio, da' gloria al Signore Iddio d' Israele, e fagli confessione, e dichiarami ora ciò che tu hai fatto; non celarmelo.

20 E Acan rispose a Giosuè, e gli disse: Certo, io ho peccato contro al Signore Iddio d' Israele, e ho fatto così e così;

21 Avendo veduta fra le spoglie una bella mantellina Babilonica, e dugento sicli d'argento, e un regol d'oro di peso di cinquanta sicli, io m' invaghii di queste cose, e le presi; ed ecco, sono nascoste in terra in mezzo del mio padiglione, e l' argento è sotto la mantellina.

22 Allora Giosuè mandò de' messi, i quali corsero a quel padiglione; ed ecco, la mantellina era nascosta nel padiglione,

e sotto essa era l'argento.

23 Essi adunque presero quelle cose di mezzo del padiglione, e le portarono a Giosuè, e a tutti i figliuoli d'Israele, e le gettarono davanti al Signore.

24 E Giosuè, e tutto Israele con lui, presero Acan, figliuolo di Zera, e l' ari figliuoli e le figliuole di esso, e i suoi

buoi, e i suoi asini, e le sue pecore, e il suo padiglione, e tutto ciò ch' era suo, e li menarono nella valle di Acor.

25 E Giosuè disse ad Acan: Perchè ci hai tu conturbati? il Signore ti conturbi in questo giorno. E tutto Israele lo landò con pietre: e dono ever la pideti. pidò con pietre; e, dopo aver lapidati gli altri con pietre, li bruciarono tutti col fuoco.

26 Poi alzarono sopra lui un gran monte di pietre, il qual dura infino a questo giorno. E il Signore s'acquetò della sua ardente ira: per ciò quel luogo è stato nominato: Valle di Acor, fino al di d'oggi.

## Presa e distruzione di Ai.

8 POI il Signore disse a Giosuè: Non temere, e non ispaventartia; prendi teco tutta la gente di guerra, e levati, e sali contro ad Ai; vedi, io ti ho dato nelle mani il re d'Ai, e il suo popolo, e la sua città, e il suo paese. 2 Or fa ad Ai, e al suo re, come tu hai

fatto a Gerico e al suo re; sol voi prederete per voi le spoglie, e il bestiame di essa; metti degli agguati alla città, dalla

parte di dietro di essa.

3 Giosuè adunque, e tutta la gente di guerra, si levò per salire contro ad Ai; e Giosuè scelse trentamila uomini, va-lenti e prodi, e li mandò innanzi di notte.

4 E comandò loro, dicendo: Vedete, state agli agguati contro alla città, dalla parte di dietro della città; non vi allontanate molto dalla città, e siate tutti

presti:

5 Ed io, e tutto il popolo che resta meco, ci appresseremo alla città, e quando essi usciranno contro a noi, come la prima volta, noi fuggiremo davanti a loro,

6 (Ed essi usciranno dietro a noi) finchè noi gli abbiamo tratti fuor della città; perciocche diranno: Essi fuggono da-vanti a noi, come la prima volta; e noi fuggiremo davanti a loro.

7 Allora levatevi dagli agguati, e oc-cupate la città; perciocché il Signore Iddio vostro ve la darà nelle mani.

8 E quando voi avrete presa la città, mettetevi il fuoco; fate secondo la parola del Signore; vedete, io ve l'ho comandato.

9 Così Giosuè li mandò; ed essi andarono agli agguati, e si fermarono fra Betel ed Ai, dal Ponente d' Ai; e Giosuè dimorò quella notte per mezzo il popolo.

10 E la mattina levatosi a buon' ora, fece la rassegna del popolo; ed egli con gli Anziani d' Israele sali davanti al popolo, verso Ai.

11 E tutta la gente di guerra ch' era con lui, salì, e si accostò, e giunse dirim-

petto alia città, e pose campo dalla parte settentrionale d' Ai; e la valle era tra lui ed Ai.

e distrutta.

12 Prese ancora intorno a cinquemila uomini, i quali egli pose in aggusti tra Betel ed Ai, dal Ponente della città.

13 E, dopo che tutto il popolo fu disposto, cioè tutto il campo, ch' era dal Settentrione della città, e il suo aggusto, ch' era dal Ponente di essa, Giosuè camminò quella notte per lo mezzo della valle.

14 E quando il re d' Ai ebbe ciò veduto, la gente della città si affrettò, e si levò a buon' ora. E il re, e tutto il suo popolo uscì alla campagna a punto preso ad incontrare Israele, per dargli battaglia; or egli non sapeva che vi erano degli agguati dietro alla città contro a lui.

15 Allora Giosuè, e tutto Israele, fecero vista d'essere sconfitti da loro, e fuggi-

rono, traendo al deserto.

16 E tutto il popolo ch' era in Ai, fu adunato a grido, per perseguitarli. Così perseguitarono Giosuè, e furono tratti fuor della città.

17 E non restò alcun uomo dentro ad Ai, nè dentro a Betel, che non uscisse dietro ad Israele; e lasciarono la città aper-

ta, e perseguitarono Israele.

18 Allora il Signore disse a Giosuè: Leva lo stendardo che tu hai in mano, verso Ai; perciocchè io te la darò nelle mani. E Giosuè levò verso la città lo stendardo ch' egli avea in mano.

19 E tosto, come egli ebbe stesa la mano, gli agguati si levarono dal lor luogo, e corsero, ed entrarono nella città, e la presero, e si affrettarono di mettervi

il fuoco.

20 E gli uomini d' Ai, rivoltisi indietro, riguardarono; ed ecco, il fumo della città saliva al cielo, e non ebbero spazio per fuggir nè qua nè là; e il popolo che fug-giva verso il deserto si rivoltò contro a quelli che lo perseguitavano.

21 Giosuè adunque, e tutto Israele, veggendo che gli agguati aveano presa la città, e che il fumo di essa saliva, voltarono faccia, e percossero la gente d'Ai.

22 Quegli altri eziandio uscirono fuor della città incontro a loro; e così furono rinchiusi in mezzo d'Israele, essendo gli uni di qua, e gli altri di là; ed essi gli sconfissero in modo, che non ne lasciarono alcuno di resto in vita.

23 Presero ancora il re d' Ai vivo, e lo

menarono a Giosuè.

24 E, dopo ch' Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti d' Ai nella campagna, nel deserto, dove li aveano per-seguitati; e che tutti interamente furono abbattuti a fil di spada, tutto Israele se ne ritornò verso Ai, e la mise a fil di spada

25 E tutti quelli che caddero morti in quel giorno, così uomini come donne, furono dodicimila persone, ch' erano tutta la gente d' Ai.

26 E Giosuè non ritrasse la sua mano, la quale egli avea stesa con lo stendardo, finchè non ebbe distrutti nel modo dell'interdetto tutti gli abitanti d'Ai.

27 Gl' Israeliti predarono sol per loro il bestiame, e le spoglie di quella città, secondo ciò che il Signore avea comandato a Giosuè.

28 E Giosuè bruciò Ai, e la ridusse in un monte di ruine in perpetuo, come è

infino al di d'oggia.

29 Appiccò ancora ad un legno il re d' Ai, il qual vi rimase fino alla sera; ma in sul tramontar del sole, Giosuè comandò che il corpo morto di esso fosse messo giù dal legno ; e fu gittato all' entrata della porta della città, e sopra esso fu alzato un gran monte di pietre, il qual dura fino a questo giorno.

## La legge trascritta e letta sui monti Ebal e Gherizim.

30 Allora Giosuè edificò un altare al Signore Iddio d' Israele, nel monte di Ebal,

31 Secondo che Mosè, servitor del Signore, avea comandato a' figliuoli d' Israele', come è scritto nel Libro della legge di Mosè; un altare di pietre intiere, sopra le quali non avea fatto passar ferrod; e i figliuoli d' Israele offersero sopra esso olocausti al Signore, e sacrificarono sacrificii da render grazie.

32 Scrisse ancora quivi, sopra delle pietre un transunto della legge di Mosè; la quale egli avea scritta, per esser posta

davanti a' figliuoli d' Israele.

33 E tutto Israele, e i suoi Anziani, e i suoi Ufficiali, Prefetti, e i suoi Giudici, stavano in piè di qua e di là dall' Arca, dirimpetto a' sacerdoti Leviti, che portavano l' Arca del Patto del Signore; tutti, dico, così forestieri, come natii d' Israele; l' una metà stava dirimpetto al monte di Gherizim, e l' altra metà dirimpetto al monte di Gherizim, e l' altra metà dirimpetto al monte di Ebal; come Mosè, servitor del Signore, avea comandato, per benedire il popolo d' Israele la prima volta.

34 E, dopo questo, egli lesse tutte le parole della Legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò ch' è scrit-

to nel Libro della Legge.

35 Ei non vi fu parola alcuna, di tutto ciò che Mosè avea comandato, che Giosuè non leggesse davanti a tutta la raunanza d'Israele; eziandio delle donne, e de' piccoli fanciulli, e de' forestieri che andavano fra loro.

Israele ingannato fa lega coi Gabaoniti.

ORA, come tutti i re ch' erano di qua dal Giordano, nel monte, e nella pianura, e lungo tutto il lito del mar grande, fin dirimpetto al Libano, l' Hitteo, l' Amorreo, il Cananeo, il Ferizzeo, l' Hivveo, e il Gebuseo, ebbero intese queste cose;

2 Si adunarono tutti insieme per guerreggiar con Giosuè, e con Israele, di pari

consentimento.

3 Ma gli abitanti di Gabaon, avendo udito ciò che Giosuè avea fatto a Gerico

e ad Ai.

4 Si adoperarono anch' essi, ma con inganno; perciocchè andarono, e fecero provvisione di vittuaglia, e presero de' sacchi logori sopra i loro asini, e degli otri di vino logori, ch' erano stati schiantati e poi ricuciti;

5 E de' calzamenti logori, e risarciti ne' piedi; e de' vestimenti logori indosso; e tutto il pane della lor provvisione

era secco e mucido.

6 E andarono a Giosuè, nel campo, in Ghilgal, e dissero a lui e a' principali d' I-sraele: Noi siamo venuti di lontano paese; ora dunque fate patto con noi.

7 E i principali d' Israele dissero a quegli Hivvei: Forse voi abitate nel mezzo di noi; come dunque faremo noi lega con

**v**oi <sup>e</sup> '

8 Ma essi dissero a Giosuè: Noi siamo tuoi servitori. E Giosue disse loro: Chi

siete voi, e donde venite?

9 Ed essi gli dissero: I tuoi servitori son venuti di molto lontan paese alla fama del Signore Iddio tuo; perciocchè noi abbiamo udita la sua fama, e tutto ciò ch' egli ha fatto in Egitto,

10 E tutto ciò ch' egli ha fatto a' due re degli Amorrei, ch' erano di là dal Giordano; a Sihon, re di Hesbon, e ad Og, re di Basan, che dimorava in Astarot.

11 E i nostri Anziani, e tutti gli abitanti del nostro paese, ci hanno detto: Prendete in mano della provvisione per lo viaggio, e andate incontro a coloro, e dite loro: Noi siamo vostri servitori; fate dunque patto con noi.

12 Quest' è il nostro pane; noi lo prendemmo caldo dalle case nostre per nostra provvisione, nel giorno che partimmo per venire a voi; ma ora, ecco egli è

secco, ed è diventato mucido;

13 E questi sono gli otri del vino, i quali noi empiemmo tutti nuovi; ed ecco, sono schiantati; e questi nostri vestimenti, e i nostri calzamenti, si son logorati per lo molto lungo viaggio.

14 E que' personaggi presero della lor provvisione, e non domandarono la bocca

del Signore.

Deut. 13. 16. b Deut. 21. 22, 28. 1s. 30. 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Deut. cap. 27.

15 E Giosuè fece pace con loro, e patteggiò con loro, che si lascerebbe vivere; ei principali della raunanza lo giurarono loro.

16 Ma tre giorni appresso ch' ebbero fatto patto con loro, intesero ch' erano lor vicini, e che abitavano nel mezzo di loro.

17 Perciocchè al terzo giorno, i figliuoli d' Israele si mossero, e vennero alle lor città, ch' erano Gabaon, e Chefira, e Beerot, e Chiriat-iearim.

18 E i figliuoli d'Israele non li percossero; perciocchè i principali della rau-

nanza aveano giurato loro per lo Signore Iddio d' Israele. E tutta la raunanza mormorò contro a' principali.

19 E tutti i principali dissero a tutta la raunanza: Noi abbiamo loro giurato per lo Signore Iddio d' Israele; perciò ora non li possiam toccare.

20 Facciamo loro questo, e lasciamli vivere; acciocchè non vi sia indegnazione contro a noi, per cagione del giuramento

che abbiamo loro fatto".

21 Così i principali dissero loro, che si lascerebbero vivere; ma furono ordinati tagliatori di legne, e attignitori d'acqua, per tutta la raunanza; come i principali dissero loro.

22 Giosuè adunque li chiamò, e parlò loro, dicendo: Perchè ci avete voi ingannati, dicendo: Noi siamo d' un paese molto lontan da voi; e pur voi abitate nel

mezzo di noi?

23 Ora dunque voi siete maledetti, e giammai non sarà che non vi sieno d'infra voi de' servi, e de' tagliatori di legne, e degli attignitori d'acqua, per la Casa del-

l' Iddio mio. 24 Ed essi risposero a Giosuè, e dissero: Noi l'abbiam fatto, perciocche era stato rapportato per cosa certa a' tuoi servitori ciò che il Signore Iddio tuo avea comandato a Mosè, suo servitore, di darvi tutto il paese, e di distruggere d' innanzi a voi tutti gli abitanti del paese; laonde noi, temendo grandemente di voi per le nostre persone, abbiamo fatto questa cosa:

25 E ora eccoci nelle tue mani; fa inverso noi come ti parrà buono, e diritto

di farci.

26 Egli adunque fece loro così; e li scampò dalle mani de' figliuoli d' Israele,

si che non li ammazzarono.

27 E in quel giorno Giosuè li ordinò tagliatori di legne, e attignitori d'acqua, per la raunanza, e per l'Altare del Signore, in qualunque luogo egli eleggerebbe; il ehe dura fino al di d'oggi.

Grande battaglia presso Gabaon—Il sole e la luna fermati-Conquiste nel mezzodì.

10 ORA, quando Adonisedec, redi Geru-

avea presa Ai, e l' avea distrutta al modo dell' interdetto: e che Giosuè avea fatto ad Ai e al suo re, come avea fatto a Gerico ed al suo re; e che gli abitanti di Gabaon aveano fatto pace con gl' Israeliti, e ch' erano nel mezzo di loro;

2 Egli e il suo popolo, temettero grandemente; perciocchè Gabaon era città grande, come una delle città reali, ed era più grande che Ai, e tutti i suoi abitanti *era*-

*no* uomini di valore.

3 Perciò Adonisedec, re di Gerusalem-me, mandò a dire a Hoham, re di Hebron; ed a Piream, re di Iarmut; ed a Iafia, re di Lachis; e a Debir, re di Eglon:

4 Salite a me, e soccorretemi, e noi percoteremo Gabaon; perciocchè ha fatto pace con Giosuè, e co' figliuoli d' Israele.

5 E i cinque re degli Amorrei, il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Iarmut, il re di Lachis, il re di Eglon, si adunarono, con tutti i loro eserciti, e si posero a campo contro a Gabaon, e combatterono contro ad essa.

6 E i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè, nel campo, in Ghilgal: Non sieno le tue mani rimesse a porgere aiuto a' tuoi servitori; sali a noi prestamente, e salvaci, e soccorrici; perciocchè tutti i re degli Amorrei, che abitano nel monte, si sono adunati contro a noi.

7 E Giosuè sali di Ghilgal, insieme con tutta la gente di guerra e tutti gli uomini

di valore.

8 E il Signore disse a Giosuè: Non temer di loro; perciocchè io te li ho dati nelle mani; niuno di loro potrà starti a

9 E Giosuè venne a loro subito improvviso, essendo camminato tutta la notte

da Ghilgal.

10 E il Signore li mise in rotta davanti a Israele, il qual li sconfisse con grande sconfitta, presso a Gabaon; e li perseguitò per la via della salita di Bet-horon, e li percosse fino ad Azeca, ed a Maccheda.

11 E mentre essi fuggivano d' innanzi a Israele, ed erano nella scesa di Bethoron, il Signore gittò sopra loro dal cielo delle pietre grosse, infino ad Azeca; onde essi morirono. Più furono quelli che furono morti dalle pietre della gra-gnuola, che quelli che i figliuoli d'Israele uccisero con la spada.

12 Allora Giosuè parlò al Signore nel giorno che il Signore diede gli Amorrei in man de' figliuoli d' Israele, e disse in presenza d' Israele: Sole, fermati in Ga-

baon; e tu luna, nella valle d'Aialon.
13 E il sole si fermò e la luna si arrestoc, finchè il popolo si fu vendicato de'suoi nemici. Questo non è egli scritto nel Lisalemme, ebbe udito che Giosuè | bro del Diritto? Il sole adunque si arrestò montare, per lo spazio d' intorno a un

giorno intiero.

14 E giammai nè avanti nè poi non è stato giorno simile a quello, avendo il Signore esaudita la voce d' un uomo; perciocchè il Signore combatteva per Israele a

15 Poi Giosuè, insieme con tutto Israele,

ritornò al campo, in Ghilgal.

16 Or, que' cinque re erano fuggiti, e si erano nascosti nella spelonca, ch' è in Mac-

17 Ed essendo stato rapportato a Giosuè: I cinque re si son trovati nascosti

nella spelonca ch' è in Maccheda;

18 Egli disse: Rotolate delle grosse pietre alla bocca della spelonea, e ordinate presso di essa degli uomini per guardarli;

19 Ma voi non restate; perseguitate i vostri nemici, e uccidete quelli che restano dietro; non lasciate ch' entrino nelle lor città; perciocchè il Signore Iddio vostro ve li ha dati nelle mani.

20 E, dopo che Giosuè, e i figliuoli d' Israele, ebbero finito di sconfiggerli d' una molto grande sconfitta, finche furono del tutto distrutti, e che quelli di loro che scamparono si furono salvati, entrando nelle città forti;

21 Tutto il popolo ritornò a Giosuò nel campo, in Maccheda, in pace; niuno mosse pur la lingua contro ad alcuno de' figliuoli d' Israele.

22 Allora Giosuè disse: Aprite la bocca della spelonca, e traete fuori di essa

que' cinque re, e menateli a me.

23 E così fu fatto. E que' cinque re furono tratti fuori della spelonca, e menati a Giosuè, cioè: il redi Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Iarmut, il re di Lachis, e il re di Eglon.

24 E, dopo che quei re furono tratti fuori, e menati a Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini d'Israele, e disse a' capitani della gente di guerra ch' erano andati con lui: Accostatevi, mettete i piedi sul collo di questi re. Ed essi si accostarono, e misero i piedi sul collo loro.

25 E Giosuè disse loro: Non temete, e non vi spaventate; siste valenti, e fortificatevi; perciocchè così farà il Signore a tutti i vostri nemici contro a' quali voi combattete.

26 Poi Giosuè percosse quei re, e li fece morire, e li appiccò a cinque forche, alle quali stettero appiccati infino alla

27 E in sul tramontar del sole per comandamento di Giosuè furon messi giù dalle forche b, e gittati nella spelonca, nella quale s' erano nascosti; e furon poste delle pietre grandi alla bocca della spelonca,

in mezzo del cielo, e non si affrettò di tra- | le quali vi son restate infino a questo

giorno.

28 Giosuè prese ancora Maccheda in quel di, e la percosse, mettendola a fil di spada; e distrusse nel modo dell' interdetto il re di essa insieme con gli abitanti, e ogni anima ch' era dentro; egli non ne lasciò alcuno in vita; e fece al re di Maccheda, come avea fatto al re di Gerico.

29 Poi Giosuè, con tutto Israele, passò di Maccheda in Libna, e la combatté:

30 E il Signore la diede anch' essa, insieme col suo re, nelle mani d'Israele; ed egli la mise a fil di spada, con tutte le anime ch' erano dentro; egli non ne lasciò alcuno in vita; e fece al re di essa, come avea fatto al re di Gerico.

31 Poi Giosuè, con tutto Israele, passò di Libna in Lachis, e si accampò davanti,

e la combatte;

32 E il Signore diede Lachis nelle mani d' Israele, ed egli la prese al secondo giorno, e la mise a fil di spada, con tutte le anime ch' erano dentro, interamente come avea fatto a Libna.

33 Allora Horam, re di Ghezer, sall per soccorrer Lachis; ma Giosuè percosse lui e il suo popolo, fino a non lasciargli al-

cuno in vita.

34 Poi Giosuè, con tutto Israele, passò di Lachis in Eglon, e si accampò davanti,

e la combattè;

35 E la prese in quell' istesso giorno, e la mise a fil di spada; e distrusse in quel di al modo dell'interdetto tutte le anime ch' erano dentro, interamente come avea fatto a Lachis.

36 Poi Giosuè, con tutto Israele, sali di

Eglon in Hebron, e la combattè;

37 E la prese e la mise a fil di spada, insieme col suo re, e con tutte le sue città, e con tutte le anime ch' erano dentro; egli non ne lasciò alcuno in vita, interamente come avea fatto ad Eglon; e la distrusse al modo dell' interdetto, con tutte le anime ch' erano dentro.

38 Poi Giosuè, con tutto Israele, si ri-

volse verso Debir, e la combattè;

39 E la prese, insieme col suo re, e con tutte le sue città; e le mise a fil di spada; e distrusse al modo dell' interdetto tutte le anime ch' erano dentro; egli non ne lasciò alcuno in vita; egli fece a Debir, e al suo re, come avea fatto a Hebron, e come avea fatto a Libna, e al suo re.

40 Giosuè dunque percosse tutto quel paese, la contrada del monte, e del Mezzodì, e della pianura, e delle pendici de' monti, insieme con tutti i re loro; egli non ne lasciò alcuno in vita; anzi distrusse al modo dell' interdetto ogni anima, come il Signore Iddio d' Israele avea comandato.

41 Così Giosuè li percosse da Cadesbarnea fino a Gaza; e tutto il paese di Gosen, fino a Gabaon.

42 E Giosue prese tutti quei re, e il lor paese ad una volta; perciocche il Signore Iddio d' Israele combatteva per Israele.

43 Poi Giosuè, con tutto Israele, ritornò al campo, in Ghilgal.

Grande battaglia presso Merom—Conquiste nel Settentrione e nel resto del paese.

11 OR come Iabin, re di Hasor, ebbe intese queste cose, mandò a Iobab, re di Madon, e al re di Simron, e al re di Acsaf;

2 E ai re ch' erano dal Settentrione, nel monte, e nella campagna, dal Mezzodi di Chinneret, e nella pianura, e nelle

contrade di Dor, dall' Occidente;

3 Al Cananeo, dall' Oriente, e dall' Occidente, e all' Amorreo, e all' Hitteo, e al Ferizzeo, e al Gebuseo, ch' era nel monte, e all' Hivveo, ch' era sotto Hermon, nel paese di Mispa.

4 Ed essi uscirono fuori, con tutti i loro eserciti, ch' erano una gran gente, come la rena ch' è in su la riva del mare, in moltitudine, e con cavalli e carri, in gran-

dissimo numero.

5 E tutti questi re, convenutisi insieme, vennero, e si accamparono insieme presso alle acque di Merom, per combattere con-

tro ad Israele.

6 E il Signore disse a Giosuè: Non temer di loro; perciocchè domani intorno a questo tempo io farò che tutti saranno uccisi nel cospetto d' Israele; taglia i garetti a' lor cavalli, e abbrucia col fuoco i lor carri.

7 Giosuè adunque, con tutta la gente di guerra, venne di subito improvviso contro a loro alle acque di Merom, e li

assaltò.

8 E il Signore li diede nelle mani d' Israele; ed essi li percossero, e li perseguitarono fino a Sidon, la gran città, e alle acque calde, e fino alla valle di Mispe, verso Oriente; e li percossero in modo che non ne lasciarono alcuno in vita.

9 E Giosuè fece loro come il Signore gli avea detto; egli tagliò i garetti a' lor ca-

valli, e bruciò i lor carri col fuoco.

10 În quel tempo ancora Giosuè, ritornandosene, prese Hasor, e percosse il re di essa con la spada; perciocchè Hasor era stata per addietro il capo di tutti que' regni.

11 Mise eziandío ogui anima ch' era dentro a fil di spada, distruggendole al modo dell' interdetto; non vi restò alcun' anima; e Giosuè bruciò Hasor col fuoco.

12 Giosuè prese parimente tutte le città

di quei re, e tutti i re di esse; e li mise a fil di spada, e li distrusse al modo dell' interdetto; come Mosè, servitor del Signore, avea comandato<sup>a</sup>.

13 Solo Israele non bruciò alcuna delle città ch' erano rimaste in piè, fuor che

Hasor sola, la quale Giosuè bruciò.

14 E i figliuoli d' Israele predarono per loro tutte le spoglie di quelle città, e il bestiame; ma misero a fil di spada tutti gli uomini, finchè li ebbero sterminati; non lasciarono alcun' anima in vita.

15 Come il Signore avea comandato a Mosè, suo servitore, così comandò Mosè a Giosuè, e così fece Giosuè; egli non tralasciò cosa alcuna di tutto ciò che il

Signore avea comandato a Mosè.

16 Giosuè adunque prese tutto quel paese, il monte, e tutta la contrada meridionale, e tutto il paese di Gosen, e la pianura, e la campagna, e il monte d' I-

sraele, e la sua pianura; 17 Dal monte Halac, che sale verso Seir, infino a Baal-gad, nella valle del Libano, sotto il monte di Hermon; prese ancora tutti i re di quel paese, e li percosse, e li

fece morire.

18 Giosuè fece guerra con tutti quei re

per un lungo tempo.

19 Ei non vi fu città alcuna che facesse pace co' figliuoli d' Israele, fuor che gli Hivvei, abitanti di Gabaon : essi presero tutte le altre per forza d'arme.

20 Perciocche dal Signore procedeva che coloro induravano il cuor loro, per venire a battaglia con Israele; acciocche egli li distruggesse al modo dell' interdetto, e non vi fosse grazia alcuna per loro, anzi fossero sterminati; come il Signore avea comandato a Mosè.

21 Giosuè ancora, in quel tempo, venne, e distrusse gli Anachiti del monte di Hebron, di Debir, di Anab, e di tutto il monte di Giuda, e di tutto il monte d' Israele. Giosuè li distrusse al modo dell' interdetto, insieme con le lor città.

22 Non restarono alcuni Anachiti nel paese de' figliuoli d' Israele; sol ne restarono in Gaza, in Gat d, e in Asdod.

23 Giosuè adunque prese tutto il paese, interamente come il Signore avea detto a Mosè, e lo diede in eredità a Israele, secondo i loro spartimenti, a tribù a tribù. E il paese ebbe riposo della guerra.

Lista dei re sconfitti da Israele.

12 OR questi sono i re del paese, i quali i figliuoli d' Israele percossero, e il cui paese possedettero di là dal Giordano, dal sol levante, dal torrente di Arnon fino al monte di Hermon, e tutta la campagna verso Oriente;

2 Cioè: Sihon, re degli Amorrei, che abitava in Hesbon, il qual signoreggiava

da Aroer, che è in su la riva del torrente di Arnon, e nella città che è in mezzo del torrente, e nella metà di Galaad, fino al torrente di Iabboc, che è il confine de' figliuoli di Ammon;

3 E nella campagna, fino al mare di Chinneret, verso Oriente; e infino al mar della campagna, che è il mar salso, altresì verso Oriente, traendo verso Bet-iesimot; e dal lato meridionale, fin sotto le pen-

dici di Pisga;

4 E il paese d' Og, re di Basan, che era del rimanente de' Rafei, e il quale abitava

in Astarot, e in Edrei

5 E signoreggiava nel monte di Hermon, e in Salca, e in tutto Basan, fino a' con-fini de' Ghesuriti, e de' Maacatiti, e nella metà di Galaad, che era il confine di Sihon, re di Hesbon.

6 Mosè, servitor del Signore, e i figliuoli d'Israele, percossero questi re; e Mosè, servitor del Signore, diede il paese loro a possedere a' Rubeniti, e a' Gaditi, e alla

metà della tribù di Manasse.

7 E questi sono i re del paese, i quali Giosuè, e i figliuoli d' Israele percossero di qua dal Giordano, verso Occidente, da Baal-gad, nella valle del Libano, infino al monte Halac, che sale verso Seir; il qual paese Giosuè diede a possedere alle tribu d' Israele, secondo i loro spartimenti;

8 Cioè, il paese del monte, e della pia-nura, e della campagna, e delle pendici de' monti, e del deserto, e della parte meridionale; il paese degli Hittei, degli Amorrei, de' Cananei, de' Ferizzei, degli Hivvei, e de' Gebusei;

9 Un re di Gerico; un re d' Ai, la quale

è allato di Betel;

10 Un re di Gerusalemme; un re di He-

bron:

11 Un re di Iarmut; un re di Lachis; 12 Un re d' Eglon; un re di Ghezer;

13 Un re di Debir; un re di Gheder;

14 Un re di Horma; un re di Arad; 15 Un re di Libna; un re di Adullam; 16 Un re di Maccheda; un re di Betel; 17 Un re di Tappua; un re di Hefer;

18 Un re di Afec; un re di Lassaron; 19 Un re di Madon; un re di Hasor; 20 Un re di Simron-meron; un re di

Acsaf; 21 Un re di Taanac; un re di Me-

ghiddo; 22 Un re di Chedes; un re di Iocneam,

presso di Carmel;

23 Un re di Dor, nella contrada di Dor; un re di Goim, presso di Ghilgal;

24 Un re di Tirsa; in tutto trentun re.

Spartizione del paese ad Oriente del Giordano.

13 ORA, quando Giosuè fu diventato vecchio ed attempato, il Signore disse: Tu sei diventato vecchio ed attempato. e vi resta ancora molto gran paese a conquistare.

2 Quest' è il paese che resta: tutte le contrade de' Filistei, e tutto il paese de'

Ghesuriti

Ghesuriti;

3 Da Sihor, che è a fronte all' Egitto, fino a' confini di Ecron, verso Settentrione, il paese è riputato de' Cananei; cioè: i cinque principati de' Filistei, quel di Gaza, quel di Asdod, quel di Ascalon, quel di Gat, e quel di Ecron, e gli Avvei;

4 Dal Mezzodì, tutto il paese de' Cananei, e Meara, che è de' Sidonii, fino ad Afec, fino a' confini degli Amorrei;

5 E il paese de' Ghiblei, e tutto il Libano, dal sol levante, da Baal-gad, che è sotto il monte di Hermon, fino all' entrata di Hamat;

6 Tutti gli abitanti del monte, dal Li-

6 Tutti gli abitanti del monte, dal Libano fino alle acque calde; e tutti i Sidonii. Io li caccerò dal cospetto de' fi-gliuoli d' Israele; spartisci pur questo paese a sorte ad Israele per eredità, come io t' ho comandato.

7 Ora dunque spartisci questo paese a nove tribù, e alla metà della tribù di Ma-

nasse, in eredità.

8 I Rubeniti, e i Gaditi, con l'altra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuta la loro eredità, la quale Mosè ha data loro, di là dal Giordano, verso Oriendata loro, di là dal Giordano, verso Oriente; secondo che Mosè, servitor del Signore, l'ha data loro;

9 Da Aroer, che è in su la riva del torrente di Arnon, e la città che è in mezzo del torrente, e tutta la pianura di Mede-ba, fino a Dibon;

10 E tutte le città di Sihon, re degli Amorrei, il qual regnò in Hesbon, fino

amorrei, il qual regno in Hesbon, fino a' confini de' figliuoli di Ammon;

11 E Galaad, e le contrade de' Ghesuriti, e de' Maacatiti, e tutto il monte di Hermon, e tutto Basan, fino a Salca;

12 Tutto il regno d' Og, in Basan, il qual regnò in Astarot, e in Edrei, ed era restato del rimanente de' Rafei; Mosè parrossa quasti me a li sensoiò

percosse questi re, e li scacciò.
13 (Or i figliuoli d' Israele non cacciarono i Ghesuriti, nè i Maacatiti; anzi i Ghesuriti ed i Maacatiti son dimorati per

mezzo Israele fino al di d'oggi).

14 Solo alla tribù di Levi Mosè non diede alcuna eredità; i sacrificii da ardere del Signore Iddio d' Israele son la sua eredità, come egli ne ha parlato a

15 Mosè adunque diede eredità alla tribù de' figliuoli di Ruben, secondo le lor

nazioni.

16 E i lor confini furono da Aroer, che è in su la riva del torrente di Arnon, e la città che è in mezzo del torrente, e tutta la pianura, fino a Medeba;

17 Hesbon, e tutte le sue città che son

nella pianura; Dibon, e Bamot-baal, e Bet-baal-meon

18 E Iasa, e Chedemot, e Mefaat;

19 E Chiriataim, e Sibma, e Seret-sahar, nel monte della valle;

20 E Bet-peor, e Asdot-pisga, e Bet-

iesimot:

21 E tutte le città della pianura, e tutto il regno di Sihon, re degli Amorrei, che avea regnato in Hesbon, il qual Mosè percosse, insieme co' principi di Madian, Evi, e Rechem, e Sur, e Hur, e Reba, ch' erano principi vassalli di Sihon, e abitavano nel paese.

22 I figliuoli d' Israele uccisero ancora con la spada Balaam, figliuolo di Beor, indovinoa, insieme con gli altri uccisi d'in-

fra i Madianiti.

23 E i confini de' figliuoli di Ruben furono il Giordano e i confini. Questa fu l'eredità de' figliuoli di Ruben, secondo le lor nazioni, cioè: quelle città e le lor villate.

24 Mosè diede ancora eredità alla tribù di Gad, a' figliuoli di Gad, secondo le lor

25 E la lor contrada fu Iaser, e tutte le città di Galaad, e la metà del paese de' figliuoli di Ammon, fino ad Aroer, che è a fronte a Rabba;

26 E da Hesbon fino a Ramat-mispe, e Betonim; e da Mahanaim fino a' confini

di Debir:

27 E nella valle, Bet-haram, e Bet-nimra, e Succot, e Safon, il rimanente del regno di Sihon, re di Hesbon; lungo il Giordano e i confini, infino all' estremità del mare di Chinneret, di là dal Giordano, verso Oriente.

28 Questa fu l'eredità de' figliuoli di Gad, secondo le lor nazioni, cioè: quelle

città e le lor villate.

29 Mosè diede ancora *eredità* alla metà della tribù di Manasse: quella fu per la metà della tribù de' figliuoli di Manasse, secondo le lor nazioni.

30 La lor contrada fu da Mahanaim, tutto Basan, tutto il regno d' Og, re di Basan, e tutte le villate di Iair, che sono

in Basan, che sono sessanta terre;

31 E la metà di Galaad, e Astarot, ed Edrei, città del regno d' Og, in Basan. Tutto ciò fu dato a' figliuoli di Machir, figliuolo di Manasse, cioè: alla metà de' figliuoli di Machir, secondo le lor na-

32 Queste son le contrade che Mosè diede per eredità, nelle campagne di Moab, di là dal Giordano di Gerico, verso Oriente.

33 Ma egli non tiede alcuna eredità a' figliuoli di Levi; il Signore Iddio d' Israele è la loro eredità, come egli ne ha lor parlato.

Hebron data in possessione a Caleb.

14 OR queste son le terre che i figliuoli d'Israele ebbero per eredità nel paese di Canaan, le quali il Sacerdote Eleazaro, e Giosuè, figliuolo di Nun, e i Capi delle nazioni paterne delle tribù de' figliuoli d' Israele<sup>5</sup>, diedero loro a possedere.

2 La loro eredità scadde loro a sorte<sup>c</sup>, come il Signore avea comandato per Mosè, cioè: a nove tribù, e ad una mezza tribù.

3 Perciocchè Mosè avea data a due tribù, e ad una mezza tribù, eredità di là dal Giordano; e non avea data alcuna

eredità a Levi per mezzo essi.

4 Ma i figliuoli di Giuseppe facevano due tribù, Manasse ed Efraim d: e non fu data a' Leviti alcuna parte nel paese, se non delle città per abitare, insieme co' lor contorni, per li lor bestiami, e per gli altri

5 Come il Signore avea comandato a Mosè, così fecero i figliuoli d' Israele, e

spartirono il paese.

6 Ora, i figliuoli di Giuda vennero a Giosue in Ghilgal; e Caleb, figliuolo di Gefunne, Chenizzeo, gli disse: Tu sai ciò che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, intorno a me, e intorno a te, in Cades-barnea.

7 Io era d'età di quarant' anni, quando Mosè, servitor del Signore, mi mandò da Cades-barnea, per ispiare il paese; ed io gli rapportai la cosa, come io l' avea nell'animo.

8 Ora i miei fratelli, ch' erano andati meco, facevano venir meno il cuore al popolo; ma io seguitai appieno il Signore Iddio mio?

9 Laonde Mosè in quel giorno giurò, dicendo: Se la terra, sopra la quale il tuo piede è camminato, non è tua, e de' tuoi figliuoli, per eredità in perpetuo; perciocche tu hai appieno seguitato il Si-

gnore Iddio mio/. 10 E ora, ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come egli ne avea par-Già son quarantacinque anni, da che il Signore disse quello a Mosè, quando Israele andò nel deserto; e ora, ecco, io sono oggi d' età d' ottantacinque anni.

11 Io sono infino ad oggi ancora forte. come io *era* al giorno che Mosè mi mandò; le mie forze, per la guerra, e per andare e per venire, sono oggi le medesime

ch' erano allora.

12 Ora dunque dammi questo monte. del quale il Signore parlò in quel giorno; perciocche tu udisti in quel giorno che gli Anachiti sono là, e che vi sono delle città grandi e forti; forse il Signore sarà meco, e io li scaccerò, come il Signore ne ha parlato.

Num. 22. 5, ecc. 31. 8. b Num. 34. 17, ecc. Num. 13. 31. / Num. 14. 24. Deut. 1. 36.

<sup>&</sup>quot;Num. 33. 54. d Gen. 48. 5. 1 Cron. 5. 1, 2. <sup>2</sup> Rom. 8. 31.

13 E Giosnè benedisse Caleb, figliuolo ! di Gefunne, e gli diede Hebron per eredità

14 Perciò Caleb, figliuolo di Gefunna, Chenizzeo, ha avuto Hebron per eredità, fino al dì d' oggi; perchè egli avea appieno seguitato il Signore Iddio d' I-

15 Ora il nome di Hebron *era stato* per addietro Chiriat-Arba; il quale Arba era stato un grand' uomo fra gli Anachiti. E il paese ebbe riposo della guerra.

## La parte di Giuda.

15 OR questa fu la sorte della tribù de' figliuoli di Giuda per le lor nazioni: L'estremità del lor paese verso il Mezzodi fu il deserto di Sin, a' confini di Edom, verso il Mezzodi.

2 Cosi ebbero per confine dal Mezzodi, l'estremità del mar salso, dalla punta

che riguarda verso il Mezzodì.

3 R questo confine procedeva verso il Mezzodi, alla salita di Acrabbim, e passava fino a Sin; e dal Mezzodi saliva a Cades-barnea, e passava in Hesron; e di là saliva in Adar, e poi si volgeva verso Carcaa:

4 Poi passava verso Asmon, e si stendeva fino al Torrente di Egitto, e questo confine faceva capo al mare. Questo sarà, disse Giosuè, il vostro confine meri-

dionale.

5 E il confine orientale fu il mar salso. fino all' estremità del Giordano. E il confine dal lato settentrionale fu dalla punta di quel mare, la quale è all'estremità del Giordano.

6 E questo confine saliva in Bet-hogia, e passava dal lato settentrionale di Betaraba, e di là saliva al Sasso di Bohan

Rubenita;

7 Poi saliva in Debir, dalla valle di Acor; e dal Settentrione riguardava verso Ghilgal, che è dirimpetto alla salita di Adummim, che è dal lato meridionale del torrente; poi questo confine passava alle acque di En-semes, e faceva capo ad En-roghel

8 Poi questo confine saliva alla valle de figliuoli di Himnom, allato alla città de' Gebusei, dal Mezzodi, la quale è Gerusalemme; e di là saliva alla sommità del monte, che è dirimpetto alla valle di Hinnom, verso l' Occidente, il quale è all'estremità delle valle de' Rafei, verso

il Settentrione.

9 Poi questo confine girava dalla sommità di quel monte, verso la fonte del-le acque di Neftoa, e procedeva verso le città del monte di Efron; poi girava verso Baala, che è Chiriat-icarim.

10 Poi questo confine si volgeva da Baala verso Occidente, al monte di Seir, ded Enam;

e passava fino allato al monte di Iearim dal Settentrione, nel luogo detto Chesalon; poi scendeva in Bet-semes, e passava in Timna.

11 Poi questo confine procedeva al canto di Ecron, verso il Settentrione, e girava verso Siccheron, e passava al monte Baala, e si stendeva fino a Labneel, e faceva capo

al mare.

12 E il confine dall' Occidente era il mar grande, e i confini. Questi furono i confini de' figliuoli di Giuda d' ogn' in-

torno, secondo le lor nazioni.

13 Or Giosuè avea data a Caleb, figliuolo di Gefunne, una porzione nel mezzo de' figliuoli di Giuda, secondo il comandamento fattogli dal Signore, cioè: Chiriat-Arba, il quale Arba fu padre di Anac; essa è Hebron. 14 E Caleb scacciò di là i tre figliuoli

di Anac, Sesai, ed Ahiman, e Talmai,

nati di Anac.

15 E di là egli salì agli abitanti di Debir. il cui nome per addietro era stato Chiriatsefen.

16 E Caleb disse: Chi percoterà Chiriatsefer, e la prenderà i o gli darò Acsa, mia figliuola, per moglie<sup>a</sup>

17 E Otniel, figliuolo di Chenaz, fratello di Caleb, la prese; e Caleb gli diede Acsa,

sua figliuola, per moglie.

18 E quando ella venne a marito, indusse Otniel a domandare un campo a suo padre; poi ella si gittò giù d' in su l'asino; e Caleb le disse: Che hai?

19 Ed ella disse: Fammi un dono; conciossiache tu m'abbi data una terra asciutta, dammi anche delle fonti d'acque. Ed egli le donò delle fonti ch' erano

disopra, e delle fonti ch' erano disotto. 20 Quest' è l' eredità della tribà de' figliuoli di Giuda, secondo le lor nazioni;

21 Nell' estremità della contrada della tribù de' figliuoli di Giuda, a' confini di Edom, verso il Mezzodi, v'erano queste città: Cabseel, ed Eder, e Iagur;

22 E China, e Dimona, e Adada;

23 E Chedes, e Hasor, e Itnan; 24 E Zif, e Telem, e Bealot;

25 E Hasor-hadatta e Cheriot; (Hesron è Hasor;)

26 E Amam, e Sema, e Molada;

27 E Hasar-gadda, e Hesmon, e Bet-pelet: 28 E Hasar-sual, e Beerseba, e Biziotia;

29 E Baala, e Iim, ed Esem;

30 Ed Eltolad, e Chesil, e Horma;

31 E Siclag, e Madmanna, e Sansanna; 32 E Lebaot, e Silhim, e Ain, e Bimmon; in tutto ventinove città con le lor villate.

33 Nella pianura v' eramo queste città:

Estaol, e Sorea, e Asna;

34 E Zanoa, ed En-gannim, e Tappua,

35 E Iarmut, e Adullam, e Soco. e

36 E Saaraim, e Aditaim, e Ghedera, e Ghederotaim; quattordici città, con le lor villate:

37 Poi Senan, e Hadasa, e Migdal-Gad;

38 E Dilan, e Mispe, e Iocteel; 39 E Lachis, e Boscat, ed Eglon; 40 E Cabbon, e Lamas, e Chitlis;

41 E Ghederot, e Bet-Dagon, e Naama, e Maccheda; sedici città, con le lor villate;

42 Poi Libna, ed Eter, e Asan; 43 E Ifta, e Asna, e Nesib;

44 E Cheila, e Aczib, e Maresa; nove città, con le lor villate:

45 Poi Ecron, e le terre del suo territorio.

e le sue villate;

46 Da Ecron, e verso il mare, tutte le città che sono presso di Asdod, con le lor

villate;

47 Poi Asdod, e le terre del suo territorio, e le sue villate; Gaza, e le terre del suo territorio, e le sue villate, infino al Torrente di Egitto, e al mar grande, e i confini. 48 E nel monte v'erano queste città:

Samir, e Iattir, e Soco;

49 E Danna, e Chiriat-sanna, che è Debir;

50 E Anab, ed Estemo, e Anim;

51 E Gosen, e Holon, e Ghilo; undici città, con le lor villate;

52 Poi Arab, e Duma, ed Esan;

53 E Ianum, e Bet-tappua, e Afeca; 54 E Humta, e Chiriat-Arba, che è

Hebron, e Sior; nove città, con le lor villate:

55 Poi Maon, e Carmel, e Zif, e Iuta;

56 E Izreel, e Iocdeam, e Zanoa;

57 E Cain, e Ghibea, e Timna; dieci città, con le lor villate;

58 Poi Halhul, e Bet-sur, e Ghedor;

59 E Maarat, e Bet-anot, ed Eltecon; sei città, con le lor villate;

60 Poi Chiriat-baal, che è Chiriat-iearim,

e Rabba; due città, con le lor villate.
61 Nel deserto v'erano queste città:

Bet-araba, e Middin, e Secaca;

62 E Nibsan, e la Città del sale, ed Enghedi; sei città, con le lor villate.

63 Or i figliuoli di Giuda non poterono scacciare i Gebusei che abitavano in Gerusalemme; perciò i Gebusei son dimorati in Gerusalemme co' figliuoli di Giuda, infino a questo giorno a.

## La parte di Efraim.

POI fu tratta la sorte per li figliuoli 16 PUI fu tratta la sorte per la ligitation di Giuseppe, e la lor parte scadde loro dal Giordano di Gerico, presso delle acque di Gerico, verso il Levante, traendo verso il deserto che sale da Gerico per li monti di Betel.

2 E questo confine si stendeva da Betel !

verso Luz; poi passava lungo i confini degli Archei, fino ad Atarot;

3 Poi scendeva verso Occidente, a'confini de' Giafletei, fino a' confini di Bet-horon disotto, e fino a Ghezer; e faceva capo al

4 Così i figliuoli di Giuseppe, Manasse.

ed Efraim, ebbero la loro eredità.
5 Or il confine de figliuoli di Efraim, distinti per le lor nazioni; il confine, dico, della loro eredità, dall' Oriente, fu Atrotaddar, fino a Bet-horon disopra.

6 E questo confine si stendeva dal Settentrione verso l'Occidente, fino a Micmetat; e dall' Oriente si volgeva verso Taanat-Silo, e da quel luogo passava dall' Oriente fino a Ianoa;

7 Poi scendeva da Ianoa in Atarot, e Naarat, e s' incontrava in Gerico, e faceva

capo al Giordano.

8 Questo confine andava da Tappua verso Occidente, fino alla valle delle canne, e faceva capo al mare. Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli di Efraim, secondo le lor nazioni.

9 Oltre alle città che furon messe da parte per li figliuoli di Efraim per mezzo l' eredità de' figliuoli di Manasse; tutte queste città, dico, con le lor villate.

10 Or essi non iscacciarono i Cananei che abitavano in Ghezer; laonde que' Cananei son dimorati per mezzo Efraim infino a questo giorno, e sono stati fatti tributarib.

#### La parte di Manasse.

17 E la sorte che scadde alla unou ul Manasse (quantunque egli fosse il primogenito di Giuseppe), fu questa: Alla E la sorte che scadde alla tribù di nazione di Machir, primogenito di Manasse, padre di Galaad, perchè erano uomini di guerra, scadde Galaad, e Basan.

2 Poi scadde la sorte agli altri figliuoli di Manasse, secondo le lor nazioni, cioè: a' figliuoli di Abiezer, e a' figliuoli di Helec, e a' figliuoli di Asriel, e a' figliuoli di Sechem, e a' figliuoli di Hefer, e a' fi-gliuoli di Semida. Questi furono i fi-gliuoli maschi di Manasse, figliuoli di Giuseppe, distinti per le lor nazioni

3 Or Selofad, figliuolo di Hefer, figliuolo di Galaad, figliuolo di Machir, figliuolo di Manasse, non ebbe figliuoli, ma sol figliuole; delle quali i nomi sono Mahala,

Noa, Hogla, Milca e Tirsa.

4 Ed esse si presentarono davanti al Sacerdote Eleazaro, e davanti a Giosuè, figliuolo di Nun, e davanti a' principali, dicendo: Il Signore comandò a Mosè di darci eredità per mezzo i nostri fratelli c. Giosuè adunque diede loro eredità per mezzo i fratelli di lor padre, secondo il comandamento del Signore.

5 Scaddero adunque dieci parti a Ma-

nasse, oltre al paese di Galaad e di Basan.

ch' è di là dal Giordano;

6 Perciocchè quelle figliuole di Manasse ebbero eredità per mezzo i figliuoli di esso; e il paese di Galaad fu per lo rimanente de' figliuoli di Manasse.

7 E il confine di Manasse, dal lato di Aser, fu Micmetat, che è dirimpetto a Sichem; poi questo confine andava a man destra verso gli abitanti di En-tappua.

8 Il paese di Tappua fu di Manasse; ma Tappua, che è a' confini di Manassse, fu de' figliuoli di Efraim.

9 Poi quel confine scendeva alla valle delle canne; le città dal lato meridionale di detta valle furono di Efraim, mezzo le città di Manasse; ma il confine di Manasse fu dal Settentrione di essa valle, e faceva capo al mare.

10 Quello ch' era verso il Mezzodi fu di Efraim, e quello ch' era verso il Settentrione fu di Manasse; e il mare era il lor confine; e dal Settentrione confinavano con Aser, e dall' Oriente con Issacar.

11 E Manasse ebbe.in quel d'Issacar, e in quel di Aser, Bet-sean, e le terre del suo territorio; e Ibleam, e le terre del suo territorio; e gli abitanti di Dor, e le terre del suo territorio; e gli abitanti di Endor, e le terre del suo territorio; e gli abitanti di Taanac, e le terre del suo territorio; e gli abitanti di Meghiddo, e le terre del suo territorio; che sono tre contrade.

12 Or i figliuoli di Manasse non poterono scacciar gli abitanti di quelle città; anzi i Cananei si misero in cuore di abi-

tare in quel paese.

13 Ma, dopo che i figliuoli d'Israele si furono rinforzati, fecero tributari i Ca-

nanci; ma pur non gli scacciarono.

14 Or i figliuoli di Giuseppe parlarono a Giosuè, dicendo: Perchè mi hai tu data per eredità una sola sorte, e una parte, poiche io sono un gran popolo, secondo che il Signore mi ha benedetto infino ad ora?

15 E Giosuè disse loro: Se tu sei un gran popolo, sali al bosco, e sboscati delle terre nel paese de' Ferizzei, e de' Rafei, poichè il monte di Efram è troppo stretto

per te.

16 E i figliuoli di Giuseppe dissero: Quel monte non ci basta; e in tutte le città de Cananei, che stanno nel paese della pianura, vi sono de' carri di ferro; quelli che stanno in Bet-sean, e nelle terre del suo territorio, e quelli che stanno nella valle d' Izreel ne hanno anch' essi.

17 Ma Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a Efraim, e a Manasse, dicendo: Tu sei un gran popolo, e hai gran forze

tu non avrai una sola porzione.

18 Perciocchè il monte sarà tuo, e se quello è un bosco, sboscalo, e sarà tuo, quanto egli si stenderà: perciocchè tu

ne scaccerai i Cananei, benchè abbiano de' carri di ferro, e sieno potenti.

Il Santuario posto in Silo-Il resto del paese diviso in lotti da trarsi a sorte.

POI tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele si adunò in Silo, e quivi posarono il Tabernacolo della convenenza. Or ben aveano soggiogato il paese;

2 Ma restavano ancora fra i figliuoli d' Israele sette tribù, alle quali non era stata assegnata la parte della loro eredità;

3 Laonde Giosuè disse a' figliuoli d' Israele: Infino a quando starete voi a bada, senza entrare a possedere il paese, il quale il Signore Iddio de' padri vostri vi ha

4 Ordinatevi tre uomini per tribù, ed io li manderò, acciocchè si levino, e vadano attorno per lo paese, e lo descrivano, secondo l'eredità che hanno da avere; e poi ritorneranno a me.

5 E partiranno il paese in sette parti: Giuda rimarrà ne' suoi confini dal Mezzodi, e la casa di Giuseppe rimarrà ne' suoi

confini dal Settentrione.

6 Voi dunque fate una descrizione del paese, spartendolo in sette parti, e portatemela qua, e io vi trarrò qui le sorti, nel

cospetto del Signore Iddio nostro.

7 Perciocchè i Leviti non hanno da aver parte alcuna per mezzo voi; conciossiachè il sacerdozio del Signore sia la loro eredità; e Gad, e Ruben, e la metà della tribù di Manasse, hanno già ricevuta la loro eredità di là dal Giordano, verso Oriente, la quale Mosè, servitor del Signore, ha data loro.

8 Quegli uomini adunque si levarono, e andarono; e Giosuè comandò a quelli che andavano a descrivere il paese, dicendo: Andate, e camminate attorno per lo paese, e fatene la descrizione; e poi ritornate a me, e io vi trarrò qui le sorti

davanti al Signore, in Silo.

9 E quegli uomini andarono, e traversarono il paese, e lo descrissero a città a città in un libro, facendone sette parti; poi ritornarono a Giosuè nel campo in Silo.

10 E Giosuè trasse loro le sorti, in Silo, davanti al Signore, e quivi sparti il paese a' figliuoli d' Israele, assegnando a ciascuna tribù la sua parte.

## La parte di Beniamino.

11 E la sorte della tribu de figliuoli di Beniamino, secondo le lor nazioni, fu tratta fuori; e i confini della lor sorte scaddero fra i figliuoli di Giuda e i figliuoli di Giuseppe.

12 E dal lato settentrionale, il lor confine fu dal Giordano; e quel confine saliva allato a Gerico, dal Settentrion saliva per lo monte, verso l'Occifaceva capo a Bet-aven, verso il

Parte di Beniamino e di Simeone. GIOSUE, 19. Parte di Zabulon, d' Issacar.

13 E di là passava verso Luz, allato a Luz, (che è Betel) verso il Mezzodì; poi scendeva in Atrot-addar, presso al monte, che è dal lato meridionale di Bet-horon

14 Poi questo confine girava, e si rivolgeva al canto occidentale, verso il Mezzodi, dal monte che è dirimpetto a Bet-horon, dal Mezzodi, e faceva capo a Chiriat-Baal, che è Chiriat-iearim, città de' figliuoli di Giuda. Questo era il canto occidentale.

15 E il lato meridionale era dall' estremità di Chiriat-icarim; e questo confine si stendeva verso l' Occidente, fino alla

fonte delle acque di Neftoa;

16 Poi scendeva all' estremità del monte. che è a fronte alla valle de' figliuoli di Hinnom, che è nella valle de' Rafei verso il Settentrione; poi scendeva per la valle di Hinnom fino allato alla città de' Gebusei verso il Mezzodì, e di là scendeva in En-roghel;

17 E dal Settentrione girava, e si stendeva fino ad En-semes; e di là a Ghelilot, che è a fronte alla salita di Adummim; poi scendeva al Sasso di Bohan Rubenita;

18 Poi passava al lato, che è dirimpetto alla campagna verso il Settentrione, e

scendeva alla campagna.

19 Poi questo confine passava allato a Bet-hogla, verso il Settentrione, e faceva capo alla punta del mar salso, la quale è verso il Settentrione, all'estremità del Giordano, verso il Mezzodi. Questo fu il confine meridionale.

20 E il Giordano faceva confine a Beniamino dal lato Orientale. Questa fu l'eredità de' figliuoli di Beniamino, per li suoi confini d' ogn' intorno, secondo le

lor nazioni.

21 E queste città furono date alla tribù de' figliuoli di Beniamino, secondo le lor nazioni: Gerico, e Bet-hogla, e la valle di Chesis;

22 E Bet-araba, e Semaraim, e Betel;

23 E Avvira, e Para, ed Ofra

24 E Chefar-ammonai, ed Ofni, e Ghe-

ba; dodici città, con le lor villate;

25 Poi Ghibon, e Rama, e Beerot; 26 E Mispe, e Chefira, e Mosa; 27 E Rechem, e Irpeel, e Tarcala;

28 E Sela, ed Elef, e la città de Gebusei, che è Gerusalemme, e Ghibeat, e Chiriat; quattordici città, con le lor villate. Questa fu l'eredità de' figliuoli di Beniamino, secondo le lor nazioni.

#### La parte di Simeone.

POI la seconda sorte fu tratta per Simeone, per la triba de' figliuoli di Simeone, secondo le lor nazioni; e la loro eredità fu per mezzo l'eredità de' figliuoli di Giuda. 1 1

2 Ed ebbero nella loro eredità. Beerseba, e Seba, e Molada;

3 E Hasar-sual, e Bala, ed Esem;

4 Ed Eltolad, e Betul, e Horma: 5 E Siclag, e Bet-marcabot, e Hasar-

6 E Bet-lebaot, e Saruhem; tredici città,

con le lor villate:

7 Poi Ain, e Rimmon, ed Eter, e Asan;

quattro città, con le lor villate;

8 E tutte le villate ch' erano d' intorno a queste città, fino a Baalat-beer, che è Rama meridionale. Questa fu l'eredità della tribu de' figliuoli di Simeone, secondo le lor nazioni.

9 L' eredità de' figliuoli di Simeone fu tolta della parte de' figliuoli di Giuda; perciocche la parte de' figliuoli di Giuda era troppo grande per loro; perciò i fi-gliuoli di Simeone ebbero la loro eredità per mezzo l'eredità di essi.

## La parte di Zabulon.

10 Poi la terza sorte fu tratta per li figliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni; e il confine della loro eredità fu infino a Sarid.

11 E il lor confine saliva verso il mare. fino a Mareala; e si scontrava in Dabbeset, e giugneva al torrente, che è di-

rincontro a Iocneam;

12 E da Sarid si volgeva verso il Levante, a' confini di Chislot-tabor; e si stendeva verso Dabrat, e saliva in Iafia;

13 E di là passava verso il Levante in Ghitta-hefer, e Itta-casin; poi, girando verso Nea, si stendeva fino a Rimmon;

14 Poi quel confine si volgeva dal Settentrione verso Hannaton, e faceva capo

alla valle d' Iftael:

15 E comprendeva Cattat, e Nahalal, e Simron, e Ideala, e Bet-lehem; dodici città, con le lor villate.

16 Questa fu l'eredità de' figliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni, cioè: queste città, con le lor villate.

## La parte di Issacar.

17 La quarta sorte fu tratta per Issacar. per li figliuoli d' Issacar, secondo le lor nazioni.

18 E della lor contrada fu Izreel, e Che-

sullot, e Sunem;

19 E Hafaraim, e Sion, e Anaharat:

20 E Rabbit, e Chision, ed Ebes;

21 E Remet, ed Ed-gannim, ed En-hadda, e Bet-passes.

22 E il sor confine si scontrava in Tabor, e in Sahasim, e in Bet-semes; e faceva capo al Giordano: e v' erano sedici

città, con le lor villate

23 Questa fu l'eredità della tribù de' figliuoli d' Issacar, secondo le lor nazioni, cioè: queste città con le lor villate.

La parte di Aser.

24 Poi la quinta sorte fu tratta per la tribù de' figliuoli di Aser, secondo le lor nazioni.

25 E della lor contrada fu Helcat, e

Hali, e Beten, e Acsaf;

26 E Alammelec, e Amead, e Miseal; e il lor confine si scontrava in Carmel,

verso il mare, e in Sihor-libnat;

27 Poi ritornava verso il Levante in Bet-dagon, e si scontrava in Zabulon e nella valle d'Iftael, verso il Settentrione, e in Bet-emec, e in Neiel, e faceva capo a Cabul, dalla man sinistra;

28 E comprendera Ebron, e Rehob, e Hammon, e Cana, fino a Sidon, la gran

città.

29 Poi questo confine si volgeva verso Rama infino a Tiro, città forte; e di là si rivolgeva verso Hosa, e faceva capo al mare, dalla costa di Aczib;

30 E comprendeva Umma, e Afec, e Rehob; ventidue città, con le lor villate.

31 Questa ju l'eredità della tribù de' figliuoli di Aser, secondo le lor nazioni, cioè: queste città con le lor villate.

#### La parte di Neftali.

32 La sesta sorte fu tratta per li figliuoli

di Neftali, secondo le lor nazioni.

33 E il lor confine fu da Helef, e da Allon fino in Saanannim; e da Adaminecheb, e Iabneel, fino a Laccum; e fa-

ceva capo al Giordano.

34 E questo confine si volgeva dall' Occidente verso Asnot-tabor, e di la procedeva fino a Huccoc; e dal Mezzodi si scontrava in Zabulon, e dall' Occidente in Aser; e da Giuda il Giordano cra dal Levante.

35 E le città forti erano Siddim, e Ser, e Hammat, e Raccat, e Chinneret;

35 E Adama, e Rama, e Hasor;

37 E Chedes, ed Edrei, ed En-hasor;

38 E Ireon, e Migda-el, e Horem, e Bet-anat, e Bet-semes; diciannove città, con le lor villate.

39 Questa fu l'eredità della tribù de' fi-gliuoli di Neftali, secondo le lor nazioni, cioè: queste città, con le lor villate.

## La parte di Dan.

40 La settima sorte fu tratta per la tri-bu de' figliuoli di Dan, secondo le lor nazioni.

41 E della contrada della loro eredità fu

Sorea, ed Estaol, e Irsemes:

42 Saalabbim, e Alalon, e Itla;

43 Ed Elon, e Timnata, ed Ecron;

44 Ed Elteche, e Ghibbeton, e Baalat; 45 E Iud, e Bene-berac, e Gat-rimmon;

46 E Me-iarcen, e Raccon, con la con-1 da che è dirimpetto a Iafo.

confini troppo piccoli per loro; e però salirono, e combatterono Lesem, e la presero, e la misero a fil di spada, e la possedettero, e abitarono in essa, e le posero nome Dan, del nome di Dan, lor padre.

48 Questa fu l'eredità della tribu de' figliuoli di Dan, secondo le lor nazioni, cioè: queste città, con le lor villate.

#### Timnat-sera data a Giosuè.

49 Ora, dopo che i figliuoli d' Israele ebber finito di prender la possessione del paese, secondo i suoi confini, diedero eredità a Giosuè, figliuolo di Nun, per mezzo loro.

50 Secondo il comandamento del Signore, gli diedero la città ch' egli chiese, cioè: Timnat-sera, nel monte di Efraim; ed egli riedificò la città, e abitò in essa

51 Queste sono le eredità, le quali il Sacerdote Eleazaro, e Giosuè, figliuolo di Nun, e i Capi delle nazioni paterne delle tribu de' figliuoli d' Israele, spartirono a sorte, in Silo, davanti al Signore, all' entrata del Tabernacolo della convenenza; e così finirono di spartire il paese.

## Giosuè stabilisce sei città di rifugio.

20 POI il Signore parlò a Giosuè, dicendo:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo: Costituitevi le città del rifugio, delle

quali io vi parlai per Mosèa

3 Acciocchè l'ucciditore, che avrà uccisa una persona per errore, disavvedutamente, si rifugga là; ed esse vi saranno per rifugio da colui che ha la ragione di vendicare il sangue.

4 Un tale adunque si rifuggirà in una di quelle città; e, fermatosi all' entrata della porta della città, dirà agli Anziani della città le sue ragioni; ed essi l'accoglieranno a loro dentro alla città, e gli daranno luogo, ed egli abiterà con loro.

5 E quando colui che ha la ragione di vendicare il sangue lo perseguiterà, essi non gliel daranno nelle mani; perciocchè egli ha ucciso il suo prossimo disavvedutamente, non avendolo per addietro

odiato.

6 Ed egli starà in quella città, finchè, alla morte del sommo Sacerdote che sarà a que' dì, egli comparisca in giudicio da-vanti alla raunanza; allora l' ucciditore se ne ritornerà, e verrà alla sua città, e alla sua casa; alla città, onde egli si sarà fuggito.

7 I figliuoli d' Israele adunque consacrarono Chedes in Galilea, nel monte di Neftali; e Sichem nel monte di Efraim; e Chiriat-arba, che è Hebron, nel monte

di Giuda

8 E di là dal Giordano di Gerico, verso 47 Ora, a' figliuoli di Dan scaddero i Oriente, costituirono Beser, nel deserto

nella pianura, d'infra le terre della tribù di Ruben; e Ramot in Galaad, d' infra le terre della tribù di Gad; e Golan in Basan, d'infra le terre della tribù di Ma-

9 Queste furono le città assegnate per tutti i figliuoli d' Israele, e per li forestieri che dimorano fra loro; acciocchè chiunque avesse uccisa una persona per errore si rifuggisse là, e non morisse per man di colui che ha la ragione di vendicare il sangue; finchè fosse comparito davanti alla raunanza.

#### Città date alla tribù di Levi.

OR i Capi delle nazioni paterne de' Leviti vennero al Sacerdote Eleazaro, e a Giosuè, figliuolo di Nun, e a' Capi delle nazioni paterne delle tribù de' figliuoli d'Israele;

2 E parlarono loro, in Silo, nel paese di Canaan, dicendo: Il Signore comandò per Mosè, che ci fossero date delle città da abitare, insieme co' lor contorni per lo no-

stro bestiame a

3 E i figliuoli d' Israele diedero della loro eredità a' Leviti, secondo il comandamento del Signore, queste città co' lor contorni.

4 E la sorte essendo tratta per le nazioni de' Chehatiti, scaddero a sorte a' figliuoli del Sacerdote Aaronne, d' infra i Leviti, tredici città della tribù di Giuda, e della tribù di Simeone, e della tribù di Beniamino.

5 E al rimanente de' figliuoli di Chehat, scaddero a sorte dieci città delle nazioni della tribù di Efraim, e della tribù di Dan, e della mezza tribù di Manasse.

6 E a' figliuoli di Gherson scaddero a sorte tredici città delle nazioni della tribà d' Issacar, e della tribù di Aser, e della tribù di Neftali, e della mezza tribù di Manasse, in Basan.

7 A' figliuoli di Merari, secondo le lor nazioni, scaddero dodici città, della tribù di Ruben, e della tribù di Gad, e della

tribù di Zabulon.

8 I figliuoli d' Israele adunque diedero queste città, co' lor contorni, a' Leviti a sorte; come il Signore avea comandato per Mosè.

9 Diedero, dico, della tribù de' figliuoli di Giuda, e della tribù de' figliuoli di Simeone, queste città, che saranno nomi-

nate per nome;

10 Le quali i figliuoli d' Aaronne, d' in-fra le nazioni de' Chehatiti, d' infra i figliuoli di Levi, ebbero; perciocchè la prima sorte fu per loro.

11 Diedero adunque loro la città di Arba, padre di Anac, che è Hebron, nel monte di Giuda, co' suoi contorni.

12 Ma diedero il territorio della città, e

le sue villate, a Caleb, figliuolo di Ge-

funne, per sua possessione

13 Così diedero a' figliuoli del Sacerdote Aaronne la città del rifugio dell' ucciditore, cioè: Hebron e i suoi contorni; e Libna e i suoi contorni;

14 E lattir e i suoi contorni; ed Este-

moa e i suoi contorni;

15 E Holon e i suoi contorni; e Debir

e i suoi contorni;

16 E Ain e i suoi contorni; e Iutta e i suoi contorni; e Bet-semes e i suoi con-

torni; nove città di queste due tribù; 17 E della tribù di Beniamino, Ghibon e i suoi contorni; Gheba e i suoi contorni; 18 Anatot e i suoi contorni; e Almon

e i suoi contorni; quattro città

19 Tutte le città de' figliuoli di Aaronne, sacerdoti, furono tredici città co' lor con-

torni. 20 Poi le nazioni de' figliuoli di Chehat, Leviti, cioè, il rimanente de' figliuoli di Chehat, ebbero le città della lor sorte della

tribù di Efraim. 21 E furono loro date, la città del rifugio dell' ucciditore, cioè: Sichem e i suoi contorni nel monte di Efraim; e Ghezer e i suoi contorni;

22 E Chibsaim e i suoi contorni; e Bet-

horon e i suoi contorni; quattro città; 23 E della tribù di Dan, Elteche e i suoi contorni; Ghibbeton e i suoi contorni;

24 Aialon, e i suoi contorni; Gat-rimmon e i suoi contorni; quattro città.

25 E della mezza tribù di Manasse, Taanac e i suoi contorni; e Gat-rimmon e i suoi contorni; due città.

26 Tutte le città del rimanente delle nazioni de'figliuoli di Chehat furono dieci,

co' lor contorni.

27 Poi a' figliuoli di Gherson, ch' erano delle nazioni de' Leviti, furono date della mezza tribù di Manasse, la città del rifugio dell'ucciditore, cioè: Golan in Basan e i suoi contorni; e Beestera e i suoi con-

torni; due città.
28 E della tribù d' Issacar, Chision e i suoi contorni; Dabrat e i suoi contorni;

29 Iarmut e i suoi contorni; ed En-gannim e i suoi contorni; quattro città

30 E della tribù di Aser, Miseal e i suoi contorni; Abdon e i suoi contorni:

31 Helcat e i suoi contorni; e Rehob e

i suoi contorni; quattro città.

32 E della tribù di Neftali, la città del rifugio dell' ucciditore, cioè: Chedes in Galilea e i suoi contorni; Hammot-dor c i suoi contorni; e Cartan e i suoi contorni; tre città.

33 Tutte le città de' Ghersoniti, secondo le lor nazioni, furono tredici, co' lor con-

torni

34 Poi alle nazioni de' figliuoli di Merari.

ch' eramo il rimanente de' Leviti, furono date della tribù di Zabulon, Iocneam e i suoi contorni; Carta e i suoi contorni:

35 Dimna e i suoi contorni; Nahalal e

i suoi contorni; quattro città. 36 E della tribu di Ruben, Beser e i suoi

contorni; e Iasa e i suoi contorni;

37 Chedemot e i suoi contorni; e Mefaat

e i suoi contorni; quattro città.

38 E della tribù di Gad, la città del rifugio dell' ucciditore, cioè: Ramot in Galaad e i suoi contorni; e Mahanaim e i suoi contorni;

39 Hesbon e i suoi contorni; Iazer e i suoi contorni; in tutto quattro città.

40 Tutte quelle città furono date a' figliuoli di Merari, secondo le lor nazioni, ch' erano il rimanente delle nazioni. de' Leviti; e la lor sorte fu di dodici città.

41 Tutte le città de' Leviti, per mezzo la possessione de' figliuoli d' Israele, furono quarantotto, co' lor contornia.

42 Ciascuna di queste città avea i suoi contorni; e così fu osservato in tutte quelle

città.

43 Il Signore adunque diede a Israele tutto il paese ch'egli avea giurato a' padri loro di dar lorob; e i figlinoli d'Israele ne presero la possessione, e abitarono in

esso.
44 E il Signore diede loro riposo d' ogn' intorno, interamente come avea giurato a' lor padri; e niuno, d' infra tutti i lor nemici, potè stare a fronte a loro c: il Signore diede loro nelle mani tutti i lor nemici

45 Ei non cadde a terra pure una parola di tutto il bene che il Signore avea detto alla casa d' Israele; ogni cosa avvenne.

Le tribù di Ruben, di Gad e la mezza tribù di Manasse tornano al loro paese.

22 ALLORA Giosuè chiamò i Rubeniti, e i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse,

2 E disse loro: Voi avete osservato tutto ciò che Mosè, servitor del Signore, vi avea comandato; e avete ubbidito alla mia voce, in tutto quello che io vi ho comandato d;

3 Voi non avete abbandonati i vostri fratelli in questo lungo tempo, infino ad oggi; e avete osservato ciò che il Signore Iddio vostro vi avea comandato d'osser-

vare.

4 Or dunque, poichè il Signore Iddio vostro ha dato riposo a' vostri fratelli, come egli avea loro detto, ritornatevene, e andate alle vostre stanze nel paese della vostra possessione, la qual Mosè, servitor del Signore, vi diede di là dal Giordano<sup>e</sup>. 5 Sol prendete diligentemente guardia di mettere in opera i comandamenti e la

Legge che Mosè, servitor del Signore, vi ha data, per amare il Signore Iddio vostro/, e camminare in tutte le sue vie, e osservare i suoi comandamenti, e attenervi a lui, e servirgli con tutto il cuor vostro, e con tutta l'anima vostra.

6 Poi Giosuè li benedisse, e li accommiatò. Ed essi se ne andarono alle loro

stanze.

7 (Or Mosè avea data eredità alla metà della tribù di Manasse, in Basan ; e Giosuè diede eredità all' altra metà co' lor fratelli, di qua dal Giordano, verso Occidente). Giosuè, oltre a ciò, rimandandoli alle loro stanze, e benedicendoli,

8 Disse loro: Poichè voi ritornate alle vostre stanze con gran ricchezze, e con moltissimo bestiame, e con grandissima quantità d'argento, e d'oro, e di rame, e di ferro, e di vestimenti; spartite le spo-glie de vostri nemici co vostri fratelli.

9 I figliuoli di Ruben adunque, e i figliuoli di Gad, e la mezza tribu di Manasse, partitisi d'appresso a' figliuoli d' Israele, di Silo, che è nel paese di Canaan se ne ritornarono, per andare al paese di Galaad, nel paese della loro eredità, del quale erano stati messi in possessione, secondo che il Signore avea comandato per Mosè.

10 E, arrivati agli argini del Giordano. che sono nel paese di Canaan, i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad, e la mezza tribù di Manasse, edificarono quivi un altare, presso al Giordano; un altare

grande e ragguardevole.

11 E i figliuoli d' Israele udirono dire: Ecco, i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad, e la mezza tribù di Manasse, hanno edificato un altare dirincontro al paese di Canaan, presso agli argini del Giordano, dal lato de' figliuoli d' Israele.

12 E ciò udito, tutta la raunanza de' fi-gliuoli d' Israele si adunò in Silo, per

salire a far loro guerra

13 Ma prima i figliuoli d' Israele mandarono a' figliuoli di Ruben, e a' figliuoli di Gad, e alla mezza tribù di Manasse, nel paese di Galaad, Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazaro;

14 E, con lui, dieci uomini principali, uno per ciascuna casa paterna di tutte le tribù d' Israele; e ciascun di loro era Capo della sua casa paterna fra le mi-

gliaia d' Israele.

15\_Costoro adunque vennero a' figliuoli di Ruben, e a' figliuoli di Gad, e alla mezza tribù di Manasse, nel paese di Galaad, e parlarono con loro, dicendo:

16 Così ha detto tutta la raunanza del Signore: Qual misfatto è questo, che voi avete commesso contro all' Iddio d' Israele, rivoltandovi oggi indietro dal Signore

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Gen. 13. 15. Deut. 7. 2 10. 12. Num. 31. 27. <sup>c</sup> Deut. 7. 24. <sup>4</sup> Num. 85. 7. d Num. 32. 20, ecc. Gios. 1. 16, ecc. Nu Deut. 6. 5, 6, 17; 10. 12. <sup>h</sup> Deut. 13. 12, ecc.

edificandovi un altare, per ribellarvi oggi | figliuoli: Voi non avete alcuna parte nel contro al Signore<sup>a</sup>?

17 L'iniquità di Peor, della quale infino ad oggi non siamo purgati, e per la quale fu quella piaga sopra la raunanza del

Signore, ci pare ella poca cosa;

18 Che voi oggi vi rivoltiate indietro dal Signore, onde avverra che, ribellandovi oggi contro al Signore, domani egli si adirera contro a tutta la raunanza d' I-

graele.

19 Che se pure il paese della vostra possessione è immondo, passate al paese della possessione del Signore, nel quale il Tabernacolo del Signore è stanziato e abbiate possessione fra noi, e non vi ribellate contro al Signore, e non vi rivoltate da noi, edificandovi un altare, oltre all' Altare del Signore Iddio nostro.

20 Acan, figliuolo di Zera, non commise egli misfatto intorno all' interdetto; onde vi fu indegnazione contro a tutta la raunanza d'Israele<sup>4</sup>? e quell' uomo non

morì solo per la sua iniquità.

21 Ma i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad, e la mezza tribù di Manasse, ri-sposero, e dissero a' Capi delle migliaia d Israele:

22 Il Signore Iddio degl' iddii, il Signore Iddio degl' iddii, esso il sa ; Israele an-ch' esso il sapra. O Signore, se abbiam futto questo per ribellione, e per commetter misfatto contro a te, non salvarci in questo giorno.

23 Se, edificandoci un altare l'abbiam fatto per rivoltarci indietro dal Signore ovvero per offerir sopra esso olocausto od offerta; ovvero, per far sopra esso sacriticio da render grazie; il Signore istesso

ne domandi conto.

24 E se non l'abbiam fatto per tema di questo, cioè: che per l'innanzi i vostri figliuoli potrebbero dire a' nostri figliuoli: Che avete voi a fare col Signore Iddio

d' Israele?

25 Poiche il Signore ha posto un confine tra voi e noi, o figliuoli di Ruben, e figliuoli di Gad, cioè: il Giordano; voi non avete parte alcuna nel Signore; laonde i vostri figliuoli farebbero che i nostri figliuoli resterebbero di temere il Signore.

26 Perciò abbiamo detto: Provvediamo ora a noi, edificando questo altare, non

per olocausto, nè per sacrificio:

27 Anzi, acciocche sia un testimonio fra noi e voi, e fra le nostre generazioni dopo noi, che noi possiamo fare il servigio del Signore nel suo cospetto, ne' nostri olo-causti, ne' nostri sacrificii, e nelle nostre offerte da render grazie: e che i vostri figliuoli per l'imnanzi non dicano a' nostri | di queste genti che restano, insieme col

Signore.

28 Abbiamo adunque detto: Quando per innanzi diranno così a noi, e alle nostre generazioni, noi diremo loro: Vedete la somiglianza dell' Altare del Signore, che i padri nostri hanno fatta, non per olocausto, nè per sacrificio; anzi acciocchè sia testimonio fra noi e voi.

29 Tolga Iddio da noi che noi ci ribelliamo contro al Signore, e che oggi ci rivoltiamo indietro dal Signore, per edificare un altare per olocausto, per offerta, o per altro sacrificio, oltre all' Altare del Signore Iddio nostro, che è davanti al suo

Tabernacolo.

30 Quando il Sacerdote Finess, e i principali della raunanza, e i Capi delle migliaia d'Israele, ch' erano con lui, ebbero intese le parole che i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad, e i figliuoli di Manasse dissero, la cosa piacque loro.

31 E Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazaro, disse a' figliuoli di Ruben, e a' figliuoli di Gad, e a' figliuoli di Manasse: Oggi conosciamo che il Signore è nel mezzo di noi, poichè voi non avete commesso questo misfatto contro al Signore; a tal ora avete scampati i figliuoli d' Israele dalla man del Signore.

32 E Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazaro, e que' principali, se ne ritornarono d'appresso a' figliuoli di Ruben, e d'appresso a' figliuoli di Gad, dal paese di Galaad, nel paese di Canaan, a' figliuoli d'Israele, e rapportarono loro la cosa.

33 E la cosa piacque a' figliuoli d' I-sraele; ed essi benedissero Iddio, e non parlarono più di salire a far guerra a' fi-gliuoli di Ruben e di Gad, per guastare

il paese nel quale essi abitavano. 34 E i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di Gad, posero nome a quell' altare: Ed!; perciocchè dissero: Esso è testimonio fra

noi, che il Signore è l' Iddio.

## Esortazioni di Giosnè al popolo riunito.

ORA, lungo tempo appresso cne n Signore ebbe dato riposo a Israele da tutti i suoi nemici, d' ogn' intorno, ORA, lungo tempo appresso che il Giosuè, essendo vecchio ed attempato,

2 Chiamò tutto Israele, gli Anziani, e i Capi, e i Giudici, e gli Ufficiali di esso, e disse loro: Io sono omai vecchio ed

attempato;

3 E voi avete veduto tutto ciò che il Signore Iddio vostro ha fatto a tutte queste genti per cagion vostra; conciossiache il Signore Iddio vostro sia quel che ha combattuto per voi.

4 Ecco, io vi ho spartito a sorte, per eredità, secondo le vostre tribu, il paese

Num. 23. 1, ecc. cioè Testimonio. \* Lev. 17. 8, 9. Deut. 12. 13, 14. 7 ob. 10. 7. Sal. 44. 21, 22; 139. 1, ecc. <sup>e</sup> Gios. 18. 1. d Gios. 7. 1, ecc.

paese di tutte quelle che io ho sterminate, cioè dal Giordano, infino al mar grande, verso il Ponente.

5 E il Signore Iddio vostro disperderà quelle dal vostro cospetto, e le scaccerà d'innanzi a voi; e voi possederete il lor paese, come il Signore Iddio vostro ve ne

ha parlato.

6 Perciò, fortificatevi vie più, per osservare, e per fare tutto quello che è scritto nel Libro della Legge di Mosè; acciocche non ve ne rivolgiate ne a destra nè a sinistra a

7 E non entriate da queste genti che restano appresso di voi, e non ricordiate il nome de' loro dii, e non li usiate in giuramenti, e non serviate loro, e non li adoriate.

8 Anzi vi atteniate al Signore Iddio vostro , come avete fatto infino ad oggi.

9 Onde il Signore ha cacciate dal cospetto vostro delle nazioni grandi e potenti; e niuno è potuto starvi a fronte fino ad oggi.

10 Un solo uomo d'infra voi ne perseguiterà milled; perciocchè il Signore Iddio voetro è quel che combatte per voi;

come egli ve ne ha parlato.

11 Prendetevi adunque diligentemente guardia, sopra le anime vostre, di amare

il Signore Iddio vostro.

12 Perciocchè, se pur voi vi rivoltate, e vi congiuenete col rimanente di queste genti, che son rimaste appresso di voi, e v' imparentate con loro, ed entrate da loro, ed esse entrano da voi:

13 Sappiate di certo che il Signore Iddio vostro non continuerà di scacciar queste genti d'innanzi a  $voi^g$ ; anzi esse vi saranno per laccio, ed intoppoh, e flagello a fanchi, e spine agli occhi, finchè periate d'in su questa buona terra, che il

Signore Iddio vostro vi ha data.

14 Or ecco, io me ne vo oggi per la via di tutta la terra; riconoscete adunque con tutto il cuor vostro, e con tutta l'anima vostra, che non pure una di tutte le buone parole che il Signore Iddio vostro vi avea dette, è caduta in terra; ogni cosa vi è avvenuta; non ne è caduta in terra una sola parola i.

15 Ma egli avverrà che, come ogni buona parola che il Signore Iddio vostro vi avea detta, vi è avvenuta; così il Signore farà venir sopra voi ogni malvagia parolak, finche vi abbia sterminati d' in su questa buona terra, la quale il Signore Iddio vostro vi ha data;

16 Se voi trasgredite il patto del Signore Iddio vostro, il quale egli vi ha comandato; e andate a servire ad altri dii, e li

adorate. E l'ira del Signore si accenderà

contro a voi, e perirete subitamente d'in su questa buona terra, la quale egli vi ha data.

Ultime parole di Giosuè.—Il popolo promette di servire al Signore.

24 GIOSUE adunò ancora tutte le tribù d' Israele in Sichem, e chiamò gli Anziani d'Israele, e i Capi, e i Giudici, e gli Ufficiali di esso; ed essi si presentarono davanti a Dio.

2 E Giosuè disse a tutto il popolo: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: I vostri padri, qual fu Tare, padre di Abrahamo, e padre di Nahor, abitarono già anticamente di là dal Fiume, e

servirono ad altri dii.

3 Ma io presi vostro padre Abrahamo di di là dal Fiume, e lo condussi per tutto il paese di Canaan, e accrebbi la sua progenie, e gli diedi Isacco.

4 E diedi a Isacco Giacobbe ed Esau: e diedi a Esaù il monte di Seir, per possederlo; ma Giacobbe e i suoi figliuoli

discesero in Egitto.

5 Poi mandai Mosè ed Aaronne, e percossi l'Egitto, secondo le opere che io feci

nel mezzo di esso; poi ve ne trassi fuori. 6 E, dopo che io ebbi tratti fuor di Egitto i padri vostri, voi arrivaste al mare; e gli Egizj perseguitarono i padri vostri con carri, e con cavalleria, fino al mar rosso.

7 Ed essi gridarono al Signore, ed egli pose una caligine fra voi e gli Egizj; poi fece venire il mare addosso a loro, il qual li coperse; e gli occhi vostri videro ciò che io feci contro agli Egizj. Poi voi dimoraste nel deserto un lungo spazio di tempo.

8 E dipoi io vi condussi nel paese degli Amorrei, che abitavano di là dal Giordano; ed essi vi fecero guerra; ma io ve li diedi nelle mani, e voi prendeste possessione del lor paese, e io li distrussi d' innanzi a voi.

9 Balac eziandío, figliuolo di Sippor, re di Moab, si mosse, e fece guerra a Israele, e mandò a chiamar Balaam, figliuolo di

Beor, per maledirvi;

10 Ma io non volli ascoltar Balaam; anzi egli vi benedisse espressamente, e io

vi liberai dalla mano di esso.

11 Poi voi passaste il Giordano, e arrivaste a Gerico; e gli abitanti di Gerico, e gli Amorrei, e i Ferizzei, e i Cananei, e gli Hittei, e i Ghirgasei, e gli Hivvei, e i Gebusei, guerreggiarono contro a voi; ma io ve li diedi nelle mani.

12 E mandai davanti a voi de' calabroni. i quali scacciarono coloro d'innanzi a voi, come i due re degli Amorrei; ciò non avvenne per la tua spada, nè per lo tuo arcol.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Es. 23. 32, 33. Ef. 5. 11. Cout. f Es. 34. 16. Giud. 2. 3, 21. , 63. Sal. 44. 8-6. Glos. 1. 7. b Es

2 Piet. 2. 20, 21.

4 Deut. 28, 15, ecc., 68. <sup>e</sup> Deut. 10. 20; 13. 4. d Giud. 3. 31; 15. 15. <sup>1</sup> 1 Re 11. 1-6. i Luc. 21.

13 E io vi ho dato il paese, intorno al quale non vi siete affaticati; e delle città, le quali non avete edificate, e voi abitate in esse; voi mangiate delle vigne e degli ulivi, che non avete piantati.

14 Ora dunque temete il Signorea, e servitegli con integrità e con verità; e togliete via gl'iddii, a' quali i padri vostri servirono di la dal Fiume e in Egitto; e

servite al Signore.

15 E se pur non vi aggrada di servire al Signore, sceglietevi oggi a cui volete servire<sup>b</sup>; o agl' iddii, a' quali i padri vostri, che *furono* di là dal Fiume, servirono, ovvero agl' iddii degli Amorrei, nel cui paese abitate; ma io e la casa mia serviremo al Signore.

16 Allora il popolo rispose, e disse: Tolga Iddio da noi che noi abbandoniamo il Signore, per servire ad altri dii;

17 Perciocchè il Signore Iddio nostro è quel che ha tratti noi e i padri nostri fuor del paese di Egitto, della casa di servitù; il quale ancora ha fatti questi gran miracoli nel nostro cospetto, e ci ha guardati per tutto il cammino, per lo quale siamo camminati; e per mezzo tutti i popoli, fra i quali siamo passati.

18 Il Signore ha eziandío scacciati d'innanzi a noi tutti questi popoli, e gli Amorrei che abitavano nel paese. Ancora noi serviremo al Signore; perciocchè egli

è il nostro Dio.

19 E Giosuè disse al popolo: Voi non potrete servire al Signore<sup>c</sup>; perciocchè egli è un Dio santo<sup>d</sup>, un Dio geloso; egli non comporterà i vostri misfatti ed i vostri peccati.

20 Perciocchè voi abbandonerete il Signore, e servirete ad altri dii; laonde egli si rivolgerà, e vi farà del male e vi consumerà, dopo avervi fatto del bene.

21 Ma il popolo disse a Giosuè; No;

anzi noi serviremo al Signore.

22 E Giosuè disse al popolo: Voi siete testimoni contro a voi stessi, che voi vi avete scelto il Signore, per servirgli. Ed essi dissero: Sì, noi ne siamo testimoni.

23 Ora dunque, soggiunse Giosuè, togliete

via gl'iddii degli stranieri che son nel mezzo di voi, e inchinate il cuor vostro al Signore Iddio d' Israele.

24 E il popolo disse a Giosuè: Noi serviremo al Signore Iddio nostro, e ubbi-

diremo alla sua voce.

25 Così Giosuè fece in quel giorno patto col popolo, e gli ordinò statuti e leggi in Sichem.

26 Poi Giosuè scrisse queste parole nel Libro della Legge di Dio; e prese una gran pietra, e la rizzò quivi sotto la quercia, ch' era nel Santuario del Signore.

27 E Giosuè disse a tutto il popolo: Ecco, questa pietra sarà per testimonianza fra noi; perciocche ella ha udite tutte le parole che il Signore ci ha dette; laonde sarà per testimonianza contro a voi, se talora voi rinnegate il vostro Dio.

28 Poi Giosuè rimandò il popolo, cia-

scuno alla sua eredità.

## Morte di Giosuè e di Eleazaro.

29 E avvenne dopo queste cose, che Giosuè, figliuolo di Nun, servitor del Signore, morì d'età di cendieci anni.

30 E fu seppellito nella contrada della sua eredità, in Timnat-sera, che è nel monte di Efraim, dal Settentrione del

monte di Gaas. 31 E Israele servi al Signore tutto il tempo di Giosuè, e tutto il tempo degli Anziani, i quali sopravvissero a Giosuè, e i quali aveano avuta conoscenza di tutte le opere del Signore, ch' egli avea fatte inverso Israele.

32 I figliuoli d'Israele seppellirono ancora le ossa di Giuseppe, le quali aveano portate fuor di Egitto, in Sichem, nella possessione del campo che Giacobbe avea comperata da figliuoli di Hemor, padre di Sichem, per cento pezzi d'argento; e i figliuoli di Giuseppe l'ebbero nella loro eredità.

33 Poi mori ancora Eleazaro, figliuolo di Aaronne, e fu seppellito nel colle di Finees, suo figliuolo; il qual luogo gli era stato dato nel monte di Efraim.

## IL LIBRO DE' GIUDICI.

Nuove conquiste.—Cananei risparmiati. 1 ORA, dopo la morte di Giosuè, i fi-gliuoli d'Israele domandarono il Signore, dicendo: Chi di noi salirà il primo contro a' Cananei, per far loro guerra? 2 E il Signore disse: Salga Giuda; ecco, io gli ho dato il paese nelle mani.

- 3 E Giuda disse a Simeone, suo fratello: Sali meco alla mia parte, e noi guerreggeremo contro a' Cananei; poi, ancora io andrò alla tua parte. E Simeone andò con lui.
- 4 Giuda adunque salì; e il Signore diede loro nelle mani i Cananei ed i Fe-

rizzei; ed essi li percossero in Bezec, innumero di diecimila.

5 E trovarono Adonibezec in Bezec, e combatterono contro a lui, e percossero i Cananei ed i Ferizzei.

6 E Adonibezec fuggi; ma essi lo perseguitarono, e, presolo, gli tagliarono i diti grossi delle mani e de piedi.

7 E Adonibezec disse: Settanta re, che aveano i diti grossi delle mani e de' piedi tagliati, se ne stavano già sotto la mia tavola, a ricoglier ciò che ne cadea; come io ho fatto, così mi ha Iddio rendutoa. Ed essi lo menarono in Gerusalemme, e quivi morì.

8 Ora i figliuoli di Giuda aveano combattuta Gerusalemme, e l' aveano presa, e messa a fil di spada; e aveano messa la

città a fuoco e fiamma.

9 E poi erano scesi per guerreggiar contro a' Cananei, che abitavano nel monte, e nella parte meridionale, e nella pianura.

10 Giuda ancora era andato contro a' Cananei che abitavano in Hebron, il cui nome per addietro era stato Chiriat-Arba,

e avea percosso Sesai, Ahiman e Talmai. 11 E di là era andato contro agli abitanti di Debir, il cui nome per addietro

era stato Chiriat-sefer:

12 E Caleb avea detto: Chi percotera Chiriat-sefer, e la piglierà, io gli darò Acsa, mia figliuola, per moglie<sup>b</sup>. 13 E Otniel, figliuolo di Chenaz, fratel

minore di Caleb, l' avea presa; ed egli gli diede Acsa, sua figliuola, per moglie.

14 E quando ella venne a marito, ella l' indusse a domandare un campo a suo padre. Poi ella si gittò giù dall' asino. E Caleb le disse: Che hai?

E Caleb le disse: Une mai:
15 Ed ella gli disse: Fammi un dono;
poichè tu m' hai data una terra asciutta,
delle fonti d'acque. E dammi ancora delle fonti d'acque. Caleb le dono delle fonti ch' erano diso-

pra, e disotto di quella terra.

16 Ora i figliuoli del Cheneo, suocero di Mosè, erano anch' essi saliti co' figliuoli di Giuda, dalla Città delle palme, al deserto di Giuda, che è dal Mezzodi di Arad. Arad. Essi adunque andarono, e dimo-

rarono col popolo c.

17 Poi Giuda andò con Simeone, suo fratello, e percosse i Cananei che abita-vano in Sefat, e distrussero quella città al modo dell' interdetto; onde le fu posto nome Horma.

18 Giuda prese anche Gaza e i suoi confini; Ascalon e i suoi confini; ed Ecron

e i suoi confini.

19 E il Signore fu con Giuda; ed essi scacciarono gli abitanti del monte; ma non poterono scacciar gli abitanti della valle: perchè aveano de' carri di ferro.

20 È diedero Hebron a Calebo, secondo

che Mosè avea detto; ed egli ne scacciò i tre figliuoli di Anac.

21 Ora i figliuoli di Beniamino non iscacciarono i Gebusei che abitavano in Gerusalemme; anzi i Gebusei son dimorati in Gerusalemme, co' figliuoli di Beniamino, infino a questo giorno.

22 La casa di Giuseppe sali anch' essa

contro a Betel; e il Signore fu con loro. 23 E fecero spiare Betel, il cui nome

anticamente era Luz.

24 E quelli ch' erano all' agguato videro un uomo che usciva della città; e gli dissero: Deh! mostraci da qual parte si può entrar nella città, e noi useremo benignità inverso te.

25 Egli adunque mostrò loro la parte per la quale potevano entrar nella città; ed essi la misero a fil di spada; ma lasciarono andar quell' uomo con tutta la

sua famiglia.

26 Ed egli se ne andò nel paese degli Hittei, ed edificò una città, e le pose nome Luz; il qual nome le dura infino

al dì d' oggi.

27 Manasse anch' esso non iscacciò gli abitanti di Bet-sean, nè delle terre del suo territorio; nè di Taanac, nè delle terre del suo territorio; nè gli abitanti di Dor, nè delle terre del suo territorio; nè gli abitanti d' Ibleam, nè delle terre del suo territorio; nè gli abitanti di Me-ghiddo, nè delle terre del suo territorio. È i Cananei si misero in cuore di abitare in quel paese.

28 Ben avvenne che, dopo che Israele si fu rinforzato, egli fece tributari i Cananei;

ma non li scacciò.

29 Efraim anch' esso non iscacciò i Cananei che abitavano in Ghezer; anzi i Cananei abitarono per mezzo esso in Ghezer.

30 Zabulon non iscacciò gli abitanti di Chitron, nè gli abitanti di Nahalol; anzi i Cananei abitarono per mezzo esso, e fu-

rono fatti tributari.

31 Aser non iscacciò gli abitanti di Acco, nè gli abitanti di Sidon, nè di Alab, nè di Aczib, nè di Helba, nè di Afic, nè di Rehob.

32 Anzi Aser abitò per mezzo i Cananei. che abitavano nel paese; perciocchè egli

non li scacciò.

33 Neftali non iscacció gli abitanti di Bet-semes, ne gli abitanti di Bet-anat; anzi abitò per mezzo i Cananei che abitavano nel paese; e gli abitanti di Bet-semes, e di Bet-anat, furono loro tributari.

34 E gli Amorrei tennero i figliuoli di Dan ristretti nel monte; perciocche non li lasciavano scender nella valle.

35 E gli Amorrei si misero in cuore di abitare in Har-heres, in Aialon, ed in

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Giac. 2. 13. ' Gios. 2. 12-14.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Gios. 15. 16, ecc. / Sal. 106. 34-38.

Saalbim; ma, essendo la potenza di Giuseppe accresciuta, furono fatti tributari.

36 E i confini degli Amorrei erano dalla salita di Acrabbim, dalla Rocca in su.

L' Angelo del Signore riprende il popolo.

ORA l' Angelo del Signore sali di 2 OKA I August with a vi ho confatti salir fuori di Egitto, e vi ho condotti nel paese, il quale io avea giurato a' vostri padri; e ho detto: Io non annullerò giammai in eterno il mio patto con Voi

2 Ma voi altresì non patteggiate con gli abitanti di questo paese; disfate i loro altaria; ma voi non avete ubbidito alla mia voce; che cosa è questa che voi avete

fatta?

3 Perciò io altresi ho detto: Io non li scaccerò d'innanzi a voi; anzi vi saranno a' fianchi, e i lor dii vi saranno per laccio.

4 E mentre l'Angelo del Signore diceva queste parole a tutti i figliuoli d' Israele, il popolo alzò la voce, e pianse.

5 Onde posero nome a quel luogo Bochim!; e quivi sacrificarono al Signore.

Carattere generale della storia d'Israele nel periodo dei Giudici.

6 Or Giosuè rimandò il popolo; e i figliuoli d'Israele se ne andarono ciascuno alla sua eredità, per possedere il paese 8.

7 E il popolo servi al Signore tutto il tempo di Giosuè, e tutto il tempo degli Anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali aveano vedute tutte le grandi opere del Signore, le quali egli avea fatte inverso Israele.

8 Poi Giosuè, figliuolo di Nun, servitor del Signore, morì d'età di cendieci

9 E fu seppellito ne' confini della sua eredità in Timnat-heres, nel monte d' Efraim, dal Settentrione del monte di Gaas.

10 E tutta quella generazione ancora fu raccolta a' suoi padri; poi, surse dopo loro un' altra generazione, la quale non avea conosciuto il Signore, nè le opere ch' egli avea fatte inverso Israele.

11 E i figliuoli d' Israele fecero ciò che dispiace al Signore, e servirono a' Baali

12 E abbandonarono il Signore Iddio de lor padri, il quale li avea tratti fuor del paese di Egitto, e andarono dietro ad altri dii, d' infra gl' iddii de' popoli ch' erano d' intorno a loro: e li adorarono, e irritarono il Signore.

13 E abbandonarono il Signore, e servi-

rono a Baal e ad Astarot.

14 Laonde l' ira del Signore si accese contro a Israele, ed egli li diede nelle mani di predatori, i quali li predarono;

e li vendè nelle mani de' lor nemici d'ogn' intorno, talché non poterono più stare a fronte a' lor nemici.

15 Dovunque uscivano, la mano del Signore era contro a loro in male, come il Signore avea loro detto e giuratod; onde furono grandemente distretti.

16 Or il Signore suscitava de' Giudici.

i quali li liberavano dalla mano di quelli

che li predavano e.

17 Ma non pure a' lor Giudici ubbidivano; anzi andavano fornicando dietro ad altri dii, e li adoravano; subito si rivolgevano dalla via, per la quale erano camminati i lor padri, ubbidendo a' co-mandamenti del Signore; essi non face-

vano già così.

18 E pure, quando il Signore suscitava loro de' Giudici, il Signore era col Giudice, e li liberava dalla mano de' lor nemici, tutto il tempo del Giudice; perciocchè il Signore si pentiva, per li loro sospiri, che gittavano per cagion di coloro che li oppressavano, e tenevano in distretta.

19 Ma, quando il Giudice era morto, tornavano a corrompersi più che i lor padri, andando dietro ad altri dii, per servirli, e per adorarli; non tralasciavano nulla delle loro opere, nè della lor via

indurata.

20 Laonde l'ira del Signore si accese contro a Israele; ed egli disse: Perciocchè questa gente ha trasgredito il mio patto, il quale io avea ordinato a' lor padri. e non hanno ubbidito alla mia voce;

21 Io altresì non continuerò di scacciar d'innanzi a loro alcuna delle genti, le quali Giosuè lasciò, quando egli morì;

22 Il che fu, per provar per esse Israele, se osserverebbero la via del Signore, per camminare in essa, come l'osservarono i padri loro, o no.

23 Il Signore adunque lasciò quelle genti, senza scacciarle così subito; e non

le diede nelle mani di Giosuè.

ORA queste son le genti, che il Signore lasciò per provar con esse Israele, cioè tutti quelli che non aveano avuta conoscenza di tutte le guerre di

2 Acciocchè almeno le generazioni de' figliuoli d'Israele sapessero che cosa è la guerra, essendo ammaestrati; quegli almeno che prima non ne aveano cono-

scenza:

3 I cinque principati de' Filistei, e tutti i Cananci, e i Sidonii, e gli Hivvei che abitayano nel monte Libano, dal monte Baal-hermon fino all' entrata di Hamat.

4 Quelli adunque furono per provar con essi Israele; per saper se ubbidirebbero

<sup>!</sup> cioè: Piangitori. Fat. 13. 20. <sup>a</sup> Deut. 7. 2, ecc. | eioè: Pian Lev. 26. 14, ecc. Deut. 28. 15, ecc. b Gios. 24. 28, ecc. <sup>c</sup> Es. 20. 5. Deut. 81. 16. / Sal. 106. 44, 45... 212

a'comandamenti del Signore, i quali egli | gal; e gli disse: Io ho alcuna cosa seavea dati a' lor padri, per Mosè.

Otniel libera Israele dalle mani del re di Mesopotamia.

5 Così i figliuoli d' Israele abitarono per mezzo i Cananei, e gli Hittei, e gli Amorrei, e i Ferizzei, e gli Hivvei, e i Gebusei<sup>4</sup>;

6 E presero le lor figliuole per mogli, e diedero le lor figliuole a' figliuoli di

quelli , e servirono agl' iddii loro.
7 Cosi i figliuoli d' Israele fecero ciò che dispiace al Signore, e dimenticarono il Signore Iddio loro, e servirono a' Baali,

e a' boschi c

8 Laonde l'ira del Signore si accese contro a Israele, ed egli li vendò nelle mani di Cusan-risataim, re di Mesopotamia; e i figliuoli d' Israele servirono a Cusan-risataim ott' anni.

9 Poi i figliuoli d' Israele gridarono al Signore, ed egli suscitò loro un liberatore che li liberò, cioè: Otniel, figliuolo di Chenaz, fratel minore di Caleba.

10 E lo Spirito del Signore fu sopra lui, ed egli giudicò Israele, e usci fuori in battaglia; e il Signore gli diede in mano Cusan-risataim, re di Mesopotamia; e la sua mano si rinforzò contro a Cusanrisataim.

11 E il paese ebbe requie lo spazio di quarant' anni. Poi Otniel, figliuolo di

Chenaz, mori.

Ehud libera Ieraele dalle mani del re di Moab.—Samgar.

12 E i figliuoli d' Israele continuarono a fare ciò che dispiace al Signore; laonde il Signore fortificò Eglon, re di Moab, contro ad Israele; perciocchè aveano fatto ciò che dispiace al Signore.

13 Ed egli adund appresso di sè i figliuoli di Ammon, e gli Amalechiti, e andò, e percosse Israele; ed essi occupa-

rono la città delle palme. 14 E i figliuoli d'Israele servirono di-

ciotto anni a Eglon, re di Mosb. 15 Poi i figliuoli d'Israele gridarono al Signore, ed egli suscitò loro un liberatore, cioè: Ehud, figliuolo di Ghera, Beniaminita, il quale era mancino. Or i figliuoli d' Israele mandarono per lui un presente a Eglon, re di Moab.

16 Ed Ehud si fece un pugnale a due tagli, lungo un cubito: e se lo cinse sotto

i vestimenti, in su la coscia destra

17 E presento il presente a Eglon, re di Moab, il quale era uomo molto grasso. 18 E avendo compiuto di presentare il

presente, accommiato la gente che avea portato il presente.

19 Ma egli se ne ritornò al re, dalle statue di pietra, che son presso di Ghilgreta a dirti. Ed egli gli disse: Taci. Allora tutti quelli che gli stavano d'intorno uscirono fuori d'appresso a lui.

20 Ed Ehud si accostò a lui che sedeva tutto solo nella sua sala della state; e disse: Io ho da dirti alcuna cosa da parte di Dio. Ed egli si levò d'in sul seggio reale.

21 Ed Ehud, dato della man sinistra al pugnale, lo prese d'in su la coscia destra.

e gliel ficcò nel ventre.

22 E quello entrò dietro alla lama infino all' elsa, e il grasso serrò la lama d'intorno, sì ch' egli non potè trargli il pugnale dal ventre; e lo sterco usci fuori.

23 Ed Ehud uscì verso il portico, e chiuse le porte della sala dietro a sè, e

serrò quella con la chiave.

24 E, dopo ch' egli fu uscito, i servitori di Eglon vennero, e videro che le porte della sala erano serrate con la chiave; e dissero: Per certo egli fa i suoi bisogni naturali nella cameretta della sala della

25 E tanto aspettarono che ne furono confusi; ed ecco, egli non apriva le porte della sala; laonde presero la chiave, e l'apersero; ed ecco, il lor signore giaceva in terra morto.

26 Ma Ehud scampò, mentre essi indugiavano, e passò le statue di pietra, e si salvò in Seira.

27 E, come egli fu giunto, sonò con la tromba nel monte di Efraim; e i figliuoli d' Israele scesero con lui dal monte, ed

egli andava davanti a loro. 28 Ed egli disse loro: Seguitatemi; perciocchè il Signore vi ha dati nelle mani i Moabiti, vostri nemici. Così scesero giù dietro a lui, e occuparono a' Moabiti i passi del Giordano, e non ne lasciarono passare alcuno.

29 E in quel tempo percossero i Moabiti in numero d'intorno a diecimila uomini, tutti grassi e possenti; e non ne scampo

neppur uno.

30 Così in quel giorno Moab fu abbattuto sotto la mano d'Israele; e il paese ebbe

riposo ottant' anni.

31 E, dopo Ehud, fu Samgar, figliuolo di Anat, il qual percosse i Filistei in numero di seicento, con un pungolo da buoi. Ed egli ancora liberò Israele.

La profetessa Debora e Barac liberano Israele dalle mani di Iabin, re di Canaan.

ORA, dopo che fu morto Ehud, i figlinoli d'Israele seguitarono a far

ciù che dispiace al Signore.

2 Laonde il Signore li vendò nelle mani di Iabin, re di Canaan, che regnava in Hasor; il Capo del cui esercito eva Sisera; ed egli abitava in Haroset de Gentili.

3 E i figliuoli d'Israele gridarono al l Signore; perciocchè Iabin avea novecento carri di ferro; e avea già vent' anni oppressato Israele con violenza.

4 Or in quel tempo Debora, donna profetessa, moglie di Lappidot, giudicava

Israele.

5 Ed essa dimorava sotto la Palma di Debora, fra Rama e Betel, nel monte di Efraim; e i figliuoli d' Israele salivano

a lei a giudicio.

6 Or essa mandò a chiamare, da Chedes di Neftali, Baraca, figliuolo di Abinoam; e gli disse: Non t' ha il Signore Iddio d' Israele comandato: Va, fa massa di gente nel monte di Tabor, e prendi teco diecimila uomini de' figliuoli di Neftali, e de' figliuoli di Zabulon?

7 E io accogliero contro a te, al torrente di Chison, Sisera, Capo dell'esercito di Iabin, insieme co' suoi carri, e con la massa della sua gente; e io te lo darò nelle

8 E Barac le disse: Se tu vai meco, io andrò; ma, se tu non vai meco, io non

andrò.

9 Ed ella disse: Del tutto io andrò teco: ma pur tu non avrai onore nell'impresa che tu fai, quando il Signore avrà venduto Sisera nelle mani di una donna. E Debora si mosse, e andò con Barac in Chedes.

10 E Barac adunò a grida Zabulon, e Neftali, in Chedes; e sali, e menò seco diecimila uomini. E Debora sali con lui.

11 (Or Heber Cheneo, partitosi da' Chenei, ch' erano de' discendenti di Hobab, suocero di Mosè, avea tesi i suoi padiglioni fino al querceto di Saanaim, ch' è vicin di Chedes.)

12 Allora fu rapportato a Sisera, che Barac, figliuolo di Abinoam, era salito al

monte di Tabor.

13 Ed egli adunò tutti i suoi carri, ch' erano in numero di novecento carri di ferro, e tutta la gente ch' era seco, da Haroset de' Gentili fino al torrente di Chison.

14 E Debora disse a Barac: Moviti; perciocchè questo è il giorno, nel quale il Signore ha messo Sisera nelle tue mani; il Signore non è egli uscito davanti a te? Allora Barac scese giù dal monte di Tabor, avendo dietro a sè diecimila

15 E il Signore mise in rotta Sisera, e tutti i carri, e tutto il campo, mettendolo a fil di spada, davanti a Barac. E Sisera scese giù dal carro, e se ne fuggi a piè.

16 E Barac perseguitò i carri, e il campo, fino in Haroset de' Gentili; e tutto il campo di Sisera fu messo a fil di spada, e non ne scampò pur un uomo.

17 E Sisera se ne fuggi a piè verso il | 8 Quando Israele ha scelti nuovi dii, al-

padiglione di Iael, moglie di Heber Cheneo; perciocchè v' era pace fra Iabin, re di Hasor, e la casa di Heber Cheneo.

18 E Iael uscì fuori incontro a Sisera; e gli disse: Riduciti, signor mio, riduciti appresso di me; non temere. Egli adunque si ridusse appresso di lei nel padiglione: ed ella lo coprì con una schiavina.

19 Ed egli le disse: Deh! dammi a bere un poco d'acqua; perciocche io ho sete. Ed ella, aperto un bazil di latte, gli die

a bere, poi lo ricoperse.

20 Ed egli le disse: Stattene all'entrata del padiglione; e se alcuno viene, e ti domanda; Evvi alcuno qua entro? di di no.

21 Ma Iael, moglie di Heber, prese un piuolo del padiglione; e, messosi un martello in mano, venne a Sisera pianamente, e gli cacciò il piuolo nella tempia, si ch' esso si ficcò in terra. Or Sisera era profondamente addormentato e stanco. E cost egli mori.

22 Ed ecco Barac, che perseguitava Sisera; e Iael gli uscì incontro, e gli disse: Vieni, e io ti mostrerò l' uomo che tu cerchi. Ed egli entrò da lei; ed ecco, Sisera giaceva morto col piuolo nella

tempia.

23 Così Iddio abbattè in quel giorno Iabin, re di Canaan, davanti a' figliroli d' Israele.

24 E la mano de' figliuoli d' Israele si andò del continuo aggravando sopra Iabin, re di Canaan, finchè l'ebbero distrutto.

## Cantico di Debora.

ORA in quel giorno Debora, con Barac, figliuolo di Abinoam, cantò

questo Cantico, dicendo:

2 Benedite il Signore; perciocche egli ha fatte le vendette in Israele; perciocchè il popolo vi s' è portato volenterosa.

3 Ascoltate, o re; e voi principi, por gete le orecchie; io, io cantero al Signore; io salmeggero al Signore Iddio

d' Israele.

4 O Signore, quando tu uscisti di Seir, quando tu camminasti fuor del territorio di Edom, la terra tremò, i cieli eziando gocciolarono, e le nuvole eziandio stillarono acqua .

5 I monti colarono, per la presenza del Signore; questo Sinai anch' esso, per la presenza del Signore Iddio d' Israele'.

6 Al tempo di Samgar, figliuolo di Anat: al tempo di Iael, le strade maestre erano cessate, e i viandanti andavano per sentieri torti.

7 Le villate in Israele erano venute meno; erano venute meno, finch' io Debora sursi; finch' io sursi, per esser madre in Israele.

lora la guerra è stata alle porte<sup>a</sup>; si vedeva egli alcuno scudo, o lancia, fra quarantamila uomini in Israele?

9 Il cuor mio è inverso i rettori d'Israele, che si son portati francamente fra il po-

polo. Benedite il Signore.

10 Voi, che cavalcate asine bianche, che sedete in sul luogo del giudicio; e voi

viandanti, ragionate di questo.

11 Essendo lo strepito degli arcieri venuto meno, per mezzo i luoghi ove si attigne l'acqua, narrinsi quivi le giustizie del Signore; le sue giustizie eseguite per le sue villate in Israele. A tal ora il popolo del Signore è sceso alle porte.

12 Destati, destati, Debora; destati, destati, di'un Cantico. Levati, Barac; e tu, figliuolo di Abinoam, mena in cattività i

tuoi prigioni.

13 A tal ora il Signore ha fatto signoreggiare colui ch' era scampato; egli ha fatto signoreggiare il popolo sopra i magnifici; egli mi ha fatta signoreggiar sopra

1 possenti.

14 Da Efraim, da coloro la cui radice  $\dot{e}$ in Amelec, i quali sono dietro a te, o Beniamino, co' tuoi popoli; e da Machir, e da Zabulon, son discesi i rettori, conducendo le loro schiere con bacchette da scriba.

15 I principali d'Issacar sono stati anch' essi con Debora, insieme col popolo d' Issacar. Così Barac è stato mandato nella valle, con la gente ch' egli conduceva. Fra le fiumane di Ruben vi sono stati grandi uomini in risoluzioni di cuore.

16 Perchè sei tu dimorato fra le sbarre delle stalle, per udire il belar delle gregge? Fra le fiumane di Ruben vi sono stati grandi uomini in deliberazioni di cuore.

17 Galaad è dimorato di là dal Giordano; e perchè è Dan dimorato presso alle navi, ed è Aser restato presso al lito del mare, e si è rattenuto ne suoi porti?

18 Zabulon è un popolo che ha esposta la sua vita alla morte; così ancora ha fatto

Neftali, in alta campagna o

19 I re son venuti, hanno combattuto; a tal ora i re di Canaan hanno combattuto in Taanac, presso all' acque di Meghiddo; non hanno fatto alcun guadagno d' argento.

20 Ei s'è combattuto dal cielo d; le stelle hanno combattuto contro a Sisera da' lor

21 Il torrente di Chison li ha strascinati via; il torrente di Chedumim, il torrente di Chison; anima mia, tu hai calpestata la forza

22 Allora i cavalli si tritarono l' unghie, per lo gran calpestío, calpestío de' lor

destrieri.

23 Maledite Meroz, ha detto l' Angelo

del Signore: maledite pur gli abitanti di essa; perciocche non son venuti al soc-corso del Signore, co' prodi.

24 Sia benedetta, sopra tutte le donne, Iael, moglie di Heber Cheneo ; sia benedetta sopra tutte le donne che stanno in padiglioni.

25 Egli chiese dell'acqua, ed ella gli diè del latte; ella gli porse del fior di latte nella coppa de' magnifici.

26 Ella diè della man sinistra al piuolo, e della destra al martello de' lavoranti, e colpi sopra Sisera, e gli passò il capo; ella gli trafisse, e gli conficcò la tempia.

27 Egli si chinò fra i piedi di essa, cadde, giacque in terra; si chinò fra i piedi di essa, cadde; dove si chinò, quivì cadde

deserto.

28 La madre di Sisera riguardava per la finestra; e, mirando per li cancelli, si lagnava, dicendo: Perchèindugia a venire il suo carro? perchè si muovono lentamente i suoi carri?

29 Le più savie delle sue dame le rispondevano, ed ella ancora rispondeva a sè

stessa:

30 Non hanno essi trovata la preda?? non la spartiscono essi? una fanciulla, due fanciulle per uomo; le spoglie delle robe di color variato son per Sisera; le spoglie delle robe di color variato ricamate; egli ha fatta preda di robe di color variato ricamate da amendue i lati, da passarvi il collo.

31 Così periscano, o Signore, tutti i tuoi nemici; e quelli che amano il Signore sieno come quando il sole esce fuori nella

sua forza.

32 Poi il paese ebbe riposo quarant' anni.

Gedeone chiamato da Dio a liberare Israele dai Madianiti.

ORA i figliuoli d' Israele fecero ciò che dispiace al Signore : e il Signore li diede nelle mani de' Madianiti per sette anni.

2 E la mano de' Madianiti si rinforzò contro a Israele; laonde i figliuoli d' Israele si fecero quelle grotte che son ne' monti; e delle spelonche, e delle rocche, per tema de' Madianiti.

3 E, quando Israele avea seminato, i Madianiti, e gli Amalechiti, e gli Orien-

tali, salivano contro a lui;

4 E, fatto campo sopra gl' Israeliti, guastavano i frutti della terra fino a Gaza; e non lasciavano in Israele nè vittuaglia, nè pecore, nè buoi, nè asini ...

5 Perciocchè salivano con le lor gregge, e co' lor padiglioni, e venivano come locuste in moltitudine, ed erano innumera-bili, essi, e i lor caminelli; e venivano nel paese per guastarlo.

<sup>4</sup> Gios. 10. 11. Giud. 4. 17-<sup>4</sup> Giud. 2. 12, 17. Gliud. 4. 10. <sup>b</sup> Glud. 4. 14. \* Lev. 26. 16. Deut. 28. 30, 33 <sup>9</sup> Giud. 2. 19.

6 Israeleadunque impoveri grandemente. per cagion de' Madianiti; laonde i figliuoli d' Israele gridarono al Signore.

7 E avvenne che, quando i figliuoli d' I-sraele ebbero gridato al Signore, per cagion de' Madianiti;

8 Il Signore mandò loro un uomo profeta, il qual disse loro: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Io vi ho fatti salire fuor di Egitto, e vi ho tratti fuor della casa di servitù;

9 E vi ho riscossi dalla mano degli Egizi, e dalla mano di tutti coloro che vi oppressavano; e li ho scacciati d'innanzi a voi, e vi ho dato il lor paese;

10 Or io vi avea detto: Io sono il Signore Iddio vostro; non temiate gl' iddii degli Amorrei, nel cui paese voi abitate; ma voi non avete ubbidito alla mia voce.

11 Poi l'Angelo del Signore venne, e si pose a sedere sotto la quercia ch' è in Ofra il qual luogo era di loas Abiezerita. E Gedeone<sup>a</sup>, figliuolo di esso, batteva il grano nel torchio, per salvarlo d'innanzi a' Madianiti.

12 E l'Angelo del Signore gli apparve, e gli disse: Il Signore sia teco, valent' uo-

13 E Gedeone gli disse: Ahi! Signor mio; come è possibile che il Signore sia con noi! perchè dunque ci sarebbero avvenute tutte queste cose? E dove son tutte le sue maraviglie, le quali i nostri padri ci hanno raccontate, dicendo: Il Si-gnore non ci ha egli tratti fuor di Egitto? ma ora il Signore ci ha abbandonati, e ci ha dati nelle mani de' Madianiti c

14 E il Signore riguardò verso lui, e gli disse: Va con cotesta tua forza, e tu salverai Israele dalla mano de' Madianiti;

non t'ho io mandato!

15 Ma egli gli disse: Ahi! Signor mio; con che salverei io Israele; ecco, il mio migliaio è il più misero di Manasse<sup>d</sup>, ed io sono il minimo della casa di mio padre.

16 E il Signore gli disse: Perciocchè io sarò teco, e tu percoterai i Madianiti,

come se fossero un uomo solo.

17 E Gedeone gli disse: Deh! se io ho trovata grazia appo te, dammi un segno che tu sei desso, tu che parli meco.

18 Deh! non moverti di qui, finch' io venga a te, e ti rechi il mio presente, e te lo metta davanti. Ed egli gli disse: Io rimarrò qui, finchè tu ritorni

19 Gedeone adunque entrò in casa, e apparecchio un capretto, e fece de' pani azzimi d' un Efa di farina; poi mise la carne in un canestro, e il brodo in una pentola, e gliel recò sotto la quercia, e

gliel presentò.
20 E l'Angelo del Signore gli disse: Piglia questa carne, e questi pani azzimi,

e posali in su quel sasso, e spandi il brodo. Ed egli fece così.

21 Allora l'Angelo del Signore distese il bastone ch' egli avea in mano, e toccò con la cima di esso la carne e i pani azzimi; ed ei salì del fuoco dal sasso, che consumò la carne e i pani azzimi. E l' Angelo del Signore se ne andò via dal cospetto di esso.

22 E Gedeone, avendo veduto ch' egli era l'Angelo del Signore, disse: Oime! Signore Iddio; è egli per questo, ch' io ho veduto l'Angelo del Signere, a faccia

a faccia?

23 Ma il Signore gli disse: Abbi pace;

non temere, tu non morrai.

24 E Gedeone edificò un altare al Signore, e lo nominò: La pace è del Signore; il qual resta fino ad oggi in Ofra degli Abiezeriti.

25 E in quella stessa notte il Signore gli disse: Prendi il giovenco di trao padre, e il secondo bue di sette anni; e disfa l'altare di Baal, che è di tuo padre, e taglia il bosco che gli è appresso!

26 Ed edifica un altare al Signore Iddio tuo in su la cima di questa rocca, nell'istesso luogo ove tu avevi posto l'apparecchio di quelle vivande; poi prendi quel secondo bue, e offeriscilo in olocausto con le legne dei bosco che tu avrai tagliato.

27 Gedeone adunque prese seco dieci uomini, d'infra i suoi servitori, e fece così, come il Signore gli avea detto; e. temendo di farlo di giorno, per cagion della casa di suo padre, e degli uomini della città, lo fece di notte.

28 Ed essendosi gli nomini della città levati la mattina, ecco, l'altare di Baal era stato disfatto, e il bosco che gli era appresso era stato tagliato, e quel secondo bue era stato offerto sopra l'altare ch' era stato edificato.

29 Ed essi dissero l'uno all'altro: Chi ha fatto questo! E avendone domandato, e ricercato, fu detto: Gedeone, fi-

gliuol di Ioas, ha fatto questo.

30 E gli uomini della città dissero a Ioas: Mena fuori il tuo figlinolo, e sia fatto morire; conciossiachè egli abbia disfatto l'altare di Baal, ed abbie tagliato il bosco che gli *era* appresso.

31 Ma Ioas disse a tutti i circostanti: Volete voi difender la causa di Baal! lo volete voi salvare? chi difenderà la sua causa sarà fatto morire, mentne è ancor mattina; se egli è dio, contenda con Ge-deone, poich' egli ha disfatto il suo altare. 32 E in quel giorno Ioas pose nome Ierubbaal a Gedeone, dicendo: Contenda

Baal con lui, poich' egli ha distatto il suo altare.

33 Or tutti i Madianiti, e gli Amale-

b.Is. 59. 1. c 2 Cr. 1 Es. 34. 13. Deut. 7. 5. ° 2 Cron, 15. 2. \* Eb. 11. 32. <sup>d</sup> Mic. 5. 2. Lev. 9. 24. 1 Re 18. 38. 'ron. 7. 1. doe: contenda Bual.

chiti, e gli Orientali, adunatisi insieme, l passarono il Giordano, e si accamparono nella valle d' Izreel.

34 E lo Spirito del Signore investà Gedeone, ed egli sonò con la tromba; e gli Abiezeriti furono adunati a grida, per seguitarlo.

35 Egli mandò ancora de' messi per tutto Manasse; ed esso ancora fu adunato a grida per seguitarlo: mandò anche de' messi in Aser, e in Zabulon, e in Neftali; ed

essi salirono ad incontrar quegli altri. 36 E Gedeone disse a Dio: Se pur tu vuoi salvar Israele per la mia mano, come

tu hai detto:

37 Ecco, io porrò in su l'aia un vello di lana; se la rugiada è in sul vello solo, e tutta la terra è asciutta, io conoscerò che tu salverai Israele per la mia mano, come tu hai detto.

38 Ed egli ayvenne così. Ed egli si levò la mattina seguente, e strignendo il vello, spremè della rugiada una piena cop-

pa d'acqua.

39 E Gedeone disse a Dio: L' ra vua non si accenda contro a me, ed io parlerò ancora sol questa volta; den! permetti ch' io faccia amcora questa sola volta prova col vello; deh! sia il vello solo asciutto, e sia la rugiada sopra tutta la

40 E Iddio fece così in quella notte; e il vello solo fu asciutto, e la rugiada fu

sopra tutta la terra.

Trecento Israeliti sconfiggono l'esercito di Madian.

IERUBBAAL adunque, che è Gedeone, levatosi la mattina, con tutta la gente ch' era con lui, si accampò con essa presso alla fonte di Harod; e il campo de Madianiti gli era dal Settentrione, verso il colle di More nella valle.

2 E il Signore disse a Gedeone: La gente ch' è teço è troppa, perchè io dia loro Madian nelle mani; che talora Israele non si glorii sopra me, dicendo: La mia mano mi ha salvato<sup>a</sup>.

3 Ora dunque fa una grida, che il popolo oda, dicendo: Chi è pauroso e timido, se ne ritorni prestamente indietro dal monte di Galaad. E se ne ritornarono indietro ventiduemila uomini del popolo; e ne rimasero diecimila.

4 E il Signore disse a Gedeone: La gente è ancora troppa; falli scendere all'acqua; e quivi io te il discernerò; e coiui dei quale io ti dirò: Costui andrà teco, vada teco; e colui del quale io ti dirò: Costui

non andrà teco, non vada teco.

5 Gedeone adunque sece scender la gente all'acqua; e il Signore gli disse: Metti da parte chiunque sambirà l'acqua con la lingua, come lambisce il cane; e altresì | meco, sonerò con la trombe

chiunque s' inchinerà sopra le ginocchia, per bere.

6 E il numero di coloro che, recatani l'acqua con la mano alla hocca, la lambirono, fu di trecent' uomini; e tutto il ri-manente della gente s' inchinò sopra le ginocchia per ber dell'acqua. 7 E il Signore disse a Gedeone: Per

questi trecent' uomini, che hanno lambita l'arqua, io vi salverò, e ti darò i Madianiti nelle mani; ma vadasene tutta l'altru gente, ciascuno al luogo suo.

8 E quella gente prese della vittuaglia in mano, e le sue trombe. Gedeone adunque rimandò a casa tutti gli altri Israeliti, ciascuno alle sue stanze, e ritenne seco que trecent'uomini. Or il campo de Ma-dianiti era disotto di lui nella valle.

9 E in quella notte il Signore gli disse: Levati, scendi nel campo; perciocchè io te

l' ho dato nelle mani.

10 E se pur tu temi di scendervi, scendi prima tu, con Fura, tuo servitore, verso il

campo; 11 E tu udirai ciò che vi si dirà; e poi le tue mani saranno rinforzate, e tu scenderai nel campo. Egli adunque, con Fura, suo servitore, scese all' estremità della gente ch' era in armi nel campo.

12 E i Madianiti, e gli Amalechiti, e tutti gli Orientali, giacevano nella valle, come locuste in moltitudine; e i lor cammelli erano innumerabili, ed erano in moltitudine come la rena ch' è in sul lito

del mare.

13 Giuntovi adunque Gedeone, ecco, uno raccontava un sogno al suo compagno, e gli diceva: Ecco, io ho sognato un sogno, Ei mi parea che una focaccia d' orzo si rotolava verso il campo de' Madianiti, e giugneva infino a' padiglioni, e li perco-teva, ed essi cadevano; e li riversava sotto-sopra, e i padiglioni cadevano.

14 E il suo compagno rispose, e disse:
Questo non è altro, se non la spada di Gedeone, figliuolo di Ioas, uomo Israelita;
Iddio gli ha dati i Madianiti, e tutto il

campo, nelle mani.
15 E, quando Gedeone ebbe udito raccontare il sogno, ed ebbe intesa la sua interpretazione, adorò. Poi, ritornato al campo d' Israele, disse: Levatevi; perciocchè il Signere vi ha dato il campo de' Madianiti nelle mani.

16 Poi sparti que' trecent' uomini in tre schiere, e diede a tutti delle trombe in mano, e de' testi voti, e delle flaccole den-tro de' testi.

17 E disse loro: Riguardate ciò che da me sarà fatto, e fate così vol. (mando adunque io sarò giunto all'estremità del campo, fate cost come faro io.

18 E quando io, con tutti que"

cora voi con le trombe, intorno a tutto il campo, e dite: Al Signore, e a Gedeone.

19 Gedeone adunque, e i cent' uomini ch' erano con lui, vennero all' estremità del campo, al principio della vegghia della mezzanotte, come prima furono poste le guardie, e sonarono con le trombe, e spezzarono i testi che aveano nelle mani.

20 Allora le tre schiere sonarono con le trombe, e spezzarono i testi, e tenevano con la man sinistra le fiaccole, e con la destra le trombe per sonare, e gridavano: La spada del Signore, e di Gedeone. 21 E ciascuno di essi stette fermo nel

suo luogo a, intorno al campo; e tutto il campo discorreva qua e là, sclamando, e

fuggendo.

22 Ora, mentre que' trecent' uomini sonavano con le trombe, il Signore voltò la spada di ciascuno contro al suo compagno, e ciò per tutto il campo. E il campo fuggi fino a Bet-sitta, verso Serera, infino alla ripa d' Abel-mehola, presso a Tabbat.

23 E gl' Israeliti furono raunati a grida, di Neftali, e di Aser, e di tutto Manasse,

e perseguitarono i Madianiti.

24 E Gedeone mandò de' messi per tutto il monte d' Efraim, a dire: Scendete giù ad incontrare i Madianiti, e prendete loro *i passi del*le <u>acque fino a Bet-bara, lungo il</u> Giordano. Tutti gli Efraimiti adunque, adunatisi a grida, presero i passi delle acque fino a Bet-bara, lungo il Giordano.

25 E presero due Capi de' Madianiti, Oreb e Zeeb; e ammazzarono Oreb nel luogo detto: Il sasso d' Oreb; e Zeeb, nel luogo detto: Il torcolo di Zeeb; e, dopo aver perseguitati i Madianiti, portarono le teste di que' Capi a Gedeone, di qua dal Giordano.

Geleone pacifica gli Efraimiti, castiga quelli di Succot e di Penuel, e rifuta la dignità reale. Sua morte.

E GLI uomini di Efraim gli dissero: Che cosa è questo che tu ci hai fatto, di non averci chiamati, quando tu sei andato a combattere contro a Madian ? E

contesero aspramente con lui. 2 Ma egli disse loro: Che ho io ora fat-to al par di voi? il raspollar d' Efraim non vale egli meglio che la vendemmia

d' Abiezer

3 Iddio vi ha dati i Capi de' Madianiti, Oreb, e Zeeb, nelle mani; e che ho io potuto fare al par di voi? Allora, dopo ch' ebbe loro così parlato, il lor cruccio contro a lui si acquetò d

4 Or Gedeone arrivò al Giordano, e, passandolo con que' trecent' uomini ch' erano con lui, i quali stanchi come erano, pur

perseguitavano i Madianiti;

5 Disse a que' di Succot: Deh! date alcuni pezzi di pane alla gente che è s! mio seguito; perciocchè sono stanchi, e io perseguito Zeba, e Salmunna, re di Madian.

6 Ma i principali di Succot risposero: Hai tu già in mano le palme di Zeba e di Salmunna, chè noi diamo del pane al

tuo esercito?

7 E Gedeone rispose: Perciò, quando il Signore mi avrà dato nelle mani Zeba, e Salmunna, io vi sminuzzerò le carni con

delle spine del deserto, e con triboli. 8 Poi di la egli salì in Penuel, e parlò a que' di Penuel nella medesima maniera; ed essi gli risposero come que' di Succot

aveano risposto.

9 Ed egli disse parimente a que' di Penuel: Quando io ritornerò in pace, io

disfarò questa torre. 10 Or Zeba, e Salmunna, erano in Carcor, co' lor campi d' intorno a quindicimila uomini, ch' erano tutti quelli ch' erano rimasti di tutto il campo degli Orientali; e i morti erano cenventimila uomini, che potevano trar la spada.

11 E Gedeone sali, traendo al paese di coloro che abitano in padiglioni, dal lato orientale di Noba, e di Iogbea; e percosse il campo, il qual se ne stava in sicurtà.

12 E Zeba, e Salmunna, fuggirono; ma egli li perseguitò, e prese i due re di Madian, Zeba, e Salmunna, e mise in rotta tutto il campo.

13 Poi Gedeone, figliuolo di Ioas, se ne ritornò dalla battaglia, dalla salita di

Heres.

14 E prese un fanciullo della gente di Succot, e lo domandò; ed egli gli descrisse, i principali, e gli Anziani di Succot, ch' erano settantasette uomini.

15 Poi Gedeone venne agli uomini di Succot, e disse: Ecco Zeba, e Salmunna, de' quali per ischerno voi mi diceste: Hai tu già nelle mani le palme di Zeba, e di Salmunna, chè noi diamo del pane alla

tua gente stanca?
16 Ed egli prese gli Anziani della città,
e delle spine del deserto, e de' triboli, e con essi castigò quegli uomini di Succot.

17 Disfece ancora la torre di Penuel, e

uccise gli uomini della città.

18 Poi disse a Zeha, e a Salmunna: Come erano quegli uomini che voi ucci-deste in Tabor? Ed essi risposero: Come tu appunto; ciascuno di essi pareva nel sembiante un figliuolo di re.

19 Ed egli disse loro: Essi erano miei fratelli, figliuoli di mia madre; come il Signore vive, se voi aveste loro salvata la

vita, io non vi ucciderei.

20 Poi disse a leter, suo primogenito. Levati, uccidili. Ma il fanciullo non trasse

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es. 14. 13, 14. 2 Cron. 20. 17. Prov. 15. 1. Fil. 2. 3. <sup>b</sup> 1 Sam. 14. 20. <sup>c</sup> Glud. 12. 1. າs. 5. S.

fuori la sua spada; perciocchè avea paura; conciossiachè egli fosse ancor giovanetto

21 E Zeba, e Salmunna, dissero: Levati su tu, e avventati sopra noi; perciocche quale è l' uomo, tale è la sua forza. Gedeone adunque si levò, e uccise Zeba, e Salmunna, e prese le borchie che i lor cammelli aveano al collo.

22 E gl' Israeliti dissero a Gedeone: Signoreggia sopra noi, tu, e il tuo figliuolo, e il figliuolo del tuo figliuolo; conciossiachè tu ci abbi salvati dalla mano de' Ma-

dianiti.

23 Ma Gedeone disse loro: Nè io, nè il mio figliuolo, signoreggeremo sopra voi;

il Signore signoreggerà sopra voi.

24 Poi Gedeone disse loro: Io vi farò una richiesta, che ciascun di voi mi dia il monile ch' egli ha predato; perciocche coloro aveano de' monili d' oro, perchè erano Ismaeliti.

25 Ed essi dissero: Noi del tutto te li daremo. Steso adunque un ammanto, ciascuno vi gittò il monile ch' egli avea

predato.

26 E il peso de' monili d' oro, che Gedeone avea chiesti, fu di mille settecento sicli d'oro; oltre alle borchie, e alle collane, e a' vestimenti di porpora, che i re di Madian aveano indosso; e oltre a' collari che i cammelli loro aveano al collo.

27 E Gedeone fece di quell' oro un Esfod, e lo pose in Ofra, sua città; e tutto Israele fornicò quivi dietro ad esso; e ciò fu in

laccio a Gedeone e alla sua casa a.

28 Così Madian fu depresso davanti a' figliuoli d'Israele, e non alzò più il capo; e il paese ebbe riposo per quarant' anni, a' di di Gedeone.

29 E Ierubbaal, figliuolo di Ioas, se ne

andò, e dimorò in casa sua.

30 Or Gedeone ebbe settanta figliuoli, ch' erano usciti della sua anca; conciossiachè egli avesse molte mogli.

31 E la sua concubina, ch' era in Sichem, gli partori anch' essa un figliuolo, al quale

egli pose nome Abimelec. 32 Poi Gedeone, figliuolo di Ioas, morì in buona vecchiezza, e fu seppellito nella sepoltura di Ioas, suo padre, in Ofra degli Abiezeriti.

33 E, dopo che Gedeone fu morto, i figliuoli d' Israele tornarono a fornicare dietro a' Baali b, e si costituirono Baal-berit

per dio.

34 E non si ricordarono del Signore Iddio loro, il quale gli avea riscossi dalle mani di tutti i lor nemici d' ogn' in-

torno;
35 E non usarono benignità inverso la riori di Gedeone, secondo tutto il bene ch' egli avea operato inverso Israele c.

Delitti e punizione di Abimelec.

OR Abimelec, figliuolo di Ierubbaal, andò in Sichem<sup>d</sup> a' fratelli di sua madre, e parlò loro, e a tutta la famiglia della casa del padre di sua madre, dicendo:

2 Deh! parlate a tutti i Sichemiti, e dite loro: Qual cosa è migliore per voi, che settant' uomini, cioè tutti i figliuoli di Ierubbaal, signoreggino sopra voi, ovvero, che un uomo solo signoreggi sopra voi? ricordatevi ancora che io sono vostre ossa, e vostra carne.

3 E i fratelli di sua madre parlarono di lui a tutti i Sichemiti, e dissero loro tutte quelle parole; e il cuor loro s' inchinò a seguitare Abimelec; perchè dissero: Egli

è nostro fratello.

4 E gli diedero settanta sicli d'argento, tolti dal tempio di Baal-berit, co' quali Abimelec soldò degli uomini da nulla, e vagabondi, i quali lo seguitarono.

5 Ed egli venne in casa di suo padre, in Ofra, e uccise in su una stessa pietra i suoi fratelli, figliuoli di Ierubbaal, ch' erano settant' uomini; ma Giotam, figliuol minore di Ierubbaal, scampò; perchè s' era nascosto

6 Poi tutti i Sichemiti, e tutta la casa: di Millo, si adunarono insieme, e andarono, e costituirono re Abimelec, presso alla quercia dove era rizzato il piliere in

Sichem.

7 E ciò essendo rapportato a Giotam, egli andò, e si fermò in su la sommità del monte di Gherizim; e alzò la voce, e gridò, e disse loro: Ascoltatemi, Sichemiti, e cost vi ascolti Iddio.

8 Gli alberi andarono già per ugnere un re che regnasse sopra loro; e dissero

all' ulivo: Regna sopra noi!.

9 Ma l'ulivo disse loro: Resterei io di produrre il mio olio, il quale Iddio e gli uomini onorano in me, per andar vagando per gli altri alberi?

10 Poi gli alberi dissero al fico: Vieni

tu, regna sopra noi.

11 Ma il fico disse loro: Resterei io di produrre la mia dolcezza, e il mio buon frutto, per andar vagando per gli altri alberi?

12 E gli alberi dissero alla vite: Vieni

tu, regna sopra noi.

13 Ma la vite disse loro: Resterei io di produrre il mio mosto, che rallegra Iddio e gli uomini, per andar vagando per gli altri alberi?

14 Allora tutti gli alberi dissero al

pruno: Vieni tu, regna sopra noi.

15 E il pruno disse agli alberi: Se ciò che voi fate, ugnendomi per re sopra voi, è con verità, venite, riparatevi sotto alla mia ombra; se no, esca il fuoco dal pruno, e consumi i cedri del Libano.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Eccl. 9. 14, 15. <sup>d</sup> Giud. 8. 31. <sup>e</sup>2 Re 11. 1, 2. <sup>f</sup> Giud. 8. 219 a Deut. 7. 16. <sup>5</sup> Giud. 2. 19.

16 Ora altresì, se voi siete proceduti con verità, e con integrità, costituendo Abimelec re; e se avete operato bene inverso Ierubbaal, e inverso la sua casa; e se voi gli avete renduta la retribuzione delle sue opere;

17 (Conciossiachè mio padre abbia guerreggiato per voi, e abbia cacciato dietro alle spalle ogni riguardo alla sua vita, e vi abbia riscossi dalla mano de' Madia-

niti.

18 Ma oggi voi vi siete sollevati contro alla casa di mio padre, e avete uccisi sopra una medesima pietra i suoi figliuoli, in numero di settant' uomini, e avete costituito re sopra i Sichemiti Abimelec, figliuolo della sua serva, perciocchè egli è vostro fratello;)

19 Se, dico, siete oggi proceduti con verità, e con integrità, verso Ierubbaal, e verso la sua casa, godete d'Abimelec,

e Abimelec goda di voi;

20 Se no, esca il fuoco d' Abimelec, e consumi i Sichemiti, e la casa di Millo; esca parimente il fuoco de' Sichemiti, e della casa di Millo, e consumi Abimelec.

21 Poi Giotam scampò e se ne fuggi d'innanzi ad Abimelec suo fratello, e

andò in Beer, e quivi dimorò.

22 E Abimelec signoreggiò sopra Israele

tre anni.

23 E Iddio mandò uno spirito maligno a fra Abimelec e i Sichemiti; e i Sichemiti

ruppero la fede ad Abimelec ;

24 Acciocche la violenza fatta a' settanta figliuoli di Ierubbaal, e il sangue loro, venisse ad esser messo addosso ad Abimelec lor fratello, il quale li avea uccisi; e addosso a' Sichemiti, i quali aveano tenuta mano con lui a uccidere i suoi fratelli.

25 I Sichemiti adunque gli posero agguati in su le sommità de' monti, i quali rubavano in su la strada chiunque passava appresso di loro. E ciò fu rappor-

tato ad Abimelec.

26 Poi Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi fratelli, vennero, e passarono in Sichem; e i Sichemiti presero confidenza in lui.

27 E usciti alla campagna, vendemmiarono le lor vigne, e calcarono le uve, e cantarono delle canzoni. Poi entrarono nel tempio dell' iddio loro, e mangiarono, e bevvero, e maledissero Abimelec.

28 É Gaal, figliuolo di Ebed, disse: Chi è Abimelec, e quale è Sichem, che noi serviamo ad Abimelec? non è egli figliuolo di Ierubbaal? e Zebul non è egli suo commessario? Servite a discendenti di Hemor, padre di Sichem. E perchè serviremo noi a costui?

29 Oh! fossemi pur data questa gente sotto la mia condotta, io caccerei Abi-

melec. Poi disse ad Abimelec: Accresci pure il tuo esercito, e vien fuori.

30 E Zebul, Capitano della città, avendo udite le parole di Gaal, figliuolo di Ebed,

si accese nell' ira.

31 E cautamente mandò messi ad Abimelec, a dirgli: Ecco, Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi fratelli, son venuti in Sichem; ed ecco, stringono la città contro a te.

32 Ora dunque, levati di notte, con la gente ch' è teco, e poni aggusti nella

campagna;

33 É domattina a buon' ora, in sul levar del sole, levati, e fa una correría sopra la città; ed ecco, egli e la gente ch' è con lui, uscirà incontro a te, e tu gli farai secondo che ti occorrerà.

34 Abimeleo adunque si levò di notte, con tutta la gente ch' era con lui, e stettero agli agguati contro a Sichem, in

quattro schiere.

35 Or Gaal, figliuolo di Ebed, usci fuori, e si fermò in su l'entrata della porta della città; e Abimelec si levò dagli agguati, con la gente ch'era con lui.

36 E Gaal, veduta quella gente, disse

36 E Gaal, veduta quella gente, disse a Zebul: Ecco della gente, che scende dalle sommità de' monti. E Zebul gli disse: Tu vedi l' ombra de' monti, e ti pare che sieno uomini.

37 E Gaal parlò di nuovo, e disse: Ecco della gente che scende dal billico del paese, ed una schiera che viene dalla via

del querceto degl' indovini.

38 E Zebul gli disse: Dove è ora la tua bocca, con la quale tu dicevi: Chi e Abimelec, che noi gli serviamo? Non è egli questo popolo quello che tu sprezzavi? Deh! esci ora fuori, e combatti con lui.

39 Allora Gaal uscì fuori davanti a' Si-

chemiti, e combattè con Abimelec.

40 Ma Abimelec gli diè la caccia, ed egli fuggi d'innanzi a lui, e molti caddero uccisi infino all' entrata della porta.

41 E Abimelec si fermò in Aruma; e Zebul cacciò di Sichem Gaal, e i suoi fratelli; talchè non poterono più stare in Sichem.

42 E il giorno seguente, il popolo di Sichem uscì fuori a' campi; e ciò fu rap-

portato ad Abimelec.

43 Ed egli prese la sua gente, e la sparti in tre schiere, e si pose in agguato su per li campi; e, veggendo che il popolo usciva della città, si levò contro ad esso, e lo percosse.

44 E Abimelec, con la schiera ch' egli avea seco, corse verso la città, e si fermò all'entrata della porta della città; e le altre due schiere corsero sopra tutti quelli ch'erano per li campi, e li percossero.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 1 Sam. 16. 14. 2 Cron. 18. 19, ecc. Is. 19. 14. 34. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Is. 33. 1. <sup>c</sup> 1 Re 2. 32. Mat. 23. 35, 36.

45 E Abimelec combattè contro alla città tutto quel giorno, e la prese, e uccise il popolo ch' era in essa; poi spianò

la città, e vi seminò del sale.

46 E tutti gli abitanti della torre di Sichem, udito ciò, si ridussero nella for-tezza del tempio d' El-berit. 47 E fu rapportato ad Abimelec, che

tutti gli abitanti della torre di Sichem

si erano adunati là.

48 Laonde Abimelec salt in sul monte di Salmon, con tutta la gente ch' era con lui; e prese delle scuri in mano, e tagliò un ramo d'albero; e, toltolo, sei recò in ispalla; poi disse alla gente ch' era con lui: Quello che mi avete veduto fare, fatelo prestamente, come ho fatto io.

49 Tutta la gente adunque tagliò anch' essa de' rami, ciascuno il suo; poi, andati dietro ad Abimelec, posero quelli intorno alla fortezza, e arsero la fortezza sopra coloro che v' erano dentro; e tutti gli abitanti morirono anch' essi, in nu-mero d' intorno a mille persone, tra uomini e donne.

50 Poi Abimelec andò a Tebes, e vi pose

campo, e la prese.

51 Ora, nel mezzo della città v'era una torre forte, nella quale tutti gli uomini e le donne, e tutti gli abitanti della città, si rifuggirono; e, serratisi dentro, salirono in sul tetto della torre.

52 E Abimelec, venuto fino alla torre, la combatté, e si accostò infino alla porta

della torre, per bruciarla col fuoco.

53 Ma una donna gittò giù un pezzo di macina in sul capo di Abimelec, e gli

spezzò il teschio<sup>a</sup>.

54 Laonde egli prestamente chiamò il fante che portava le sue armi, e gli disse: Tira fuori la tua spada, e uccidimi, che talora non si dica di me: Una donna l'ha ammazzato. Il suo fante adunque lo trafisse, ed egli morì.

55 E quando gl' Israeliti ebber veduto che Abimelec era morto, se ne andarono

ciascuno al suo luogo.

56 Così Iddio fece la retribuzione ad Abimeleco, del male ch' egli avea commesso contro a suo padre, uccidendo i

suoi settanta fratelli.

57 Iddio fece ancora ritornare in sul capo degli uomini di Sichem tutto il male che aveano commesso; e avvenne loro la maledizione di Giotam, figliuolo di Ierubbaal c.

## Tola e Iair giudicano Israele.

ORA, dopo Abimelec, surse, per liberare Israele, Tola, figlinolo di Pua, figlinolo di Dodo nomo d' Issacar, il quale dimorava in Samir, nel monte di 2 Ed egli giudicò Israele ventitre anni; poi mori, e fu seppellito in Samir.

3 E, dopo lui, surse Iair Galaadita, il quale giudicò Israele ventidue anni.

4 Ed esso ebbe trenta figliuoli, i quali cavalcavano trent' asinelli, e aveano trenta città, che si chiamano fino ad oggi le Villate di Iair, le quali sono nel paese di Galaad

5 Poi Iair morì, e fu seppellito in Camon.

Israele, asservito ai Filistei ed agli Ammoniti. si pente e Dio gli perdona.

6 E i figliuoli d'Israele continuarono a far ciò che dispiace al Signore<sup>d</sup>, e servirono a' Baali, e ad Astarot, e agl' iddii di Siria, e agl' iddii di Sidon, e agl' iddii di Moab, e agl' iddii de' figliuoli di Ammon, e agl' iddii de' Filistei; e abbandonarono il Signore, e non gli servivano più.

7 Laonde l'ira del Signore si accese contro a Israele; ed egli lo vendè nelle mani de' Filistei, e nelle mani de' figliuoli

di Ammon.

8 E in quell'anno, ch' era il diciottesimo, quelli afflissero, e oppressarono i figliuoli d' Israele, cioè tutti i figliuoli d' Israele ch' erano di la dal Giordano, nel

paese degli Amorrei, ch' è in Galaad. 9 E i figliuoli di Ammon passarono il Giordano, per combattere eziandio contro a Giuda, e contro a Beniamino, e contro alla casa di Efraim; onde Israele fu gran-

demente distretto.

10 Allora i figliuoli d' Israele gridarono al Signore, dicendo: Noi abbiamo peccato contro a te; conciossiachè abbiamo abbandonato il nostro Dio, e abbiamo ser-

vito a' Baali. 11 E il Signore disse a' figliuoli d' Israele: Quando voi avete gridato a me, non vi ho io salvati dalle mani degli Egizj, e degli Amorrei, e de' figliuoli di Ammon, e de' Filistei, 12 E de' Sidonii, e degli Amalechiti, e

de' Maoniti, i quali vi oppressavano?

13 Ma voi mi avete abbandonato, e avete servito ad altri dii; perciò, io non vi libererò più.

14 Andate, e gridate agl' iddii che avete sceltie; salvinvi essi al tempo della vostra

angoscia.

15 Ma i figliuoli d'Israele dissero al Signore: Noi abbiamo peccato; facci tu tutto quello che ti piacerà; sol ti pre-ghiamo che tu ci liberi oggi.

16 Allora tolsero gl'iddii degli stranieri del mezzo di loro, e servirono al Signore; ed egli si accord l'animoper lo travaglio d'Israele!.

17 Or i figliuoli di Ammon si adunarono a grida, e si accamparono in Galaad. I figliuoli d' Israele si adunarono anch' essi, e si accamparono in Mispa.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Sam. 11. 21. 3. 1. Ger. 2. 28. <sup>3</sup> Giob. 31. 3. Prov. 5. 22. er. 20. d Giud. 2. 11, ecc.; 3. 7; 4. 1 / Sal. 106. 44, 45. Is. 63. 9.

18 E il popolo, cioè i principali di Galad, dissero gli uni agli altri: Chi sarà l' uomo che comincerà a combattere contro a' figliuoli di Ammon? esso sarà Capo a tutti gli abitanti di Galaad.

Iefte libera Israele dalle mani degli Ammoniti.-Suo voto imprudente.

OR Iefte Galaadita<sup>a</sup> era un valente

OR Iefte Galaadita era un valente uomo, ed era figliuolo d'una meretrice; e Galaad l'avea generato.

2 E la moglie di Galaad gli avea partoriti de' figliuoli; e quando i figliuoli della moglie furono grandi, cacciarono Iefte, e gli dissero: Tu non avrai eredità nella casa di nostro padre; perciocchè tu sei figliuolo d' una donna straniera.

3 E lefte se ne fuggì d'innanzi a' suoi fratelli, e dimorò nel paese di Tob; e presso a lui si adunarono degli uomini da

nulla, e uscivano fuori con lui.

4 E, dopo alquanto tempo, avvenne che i figliuoli di Ammon fecero guerra a I-

sraele.

5 E, mentre i figliuoli di Ammon facevano guerra a Israele, gli Anziani di Galaad andarono a prender Iefte nel paese di Tob;

6 E dissero a Iefte: Vieni, e sii nostro Capitano; acciocchè noi combattiamo contro a' figliuoli di Ammon. 7 Ma Iefte disse agli Anziani di Ga-

laad: Non mi avete voi odiato, e cacciato della casa di mio padre? perchè dunque venite a me, ora che voi siete distretti?

8 E gli Anziani di Galaad dissero a lefte: Perciò siamo noi ora ritornati a te, acciocche tu venga con noi, e combatta contro a' figliuoli di Ammon; e che tu sii Capo di tutti gli abitanti di Galaad.

9 E Iefte disse agli Anziani di Galaad: Se voi mi riconducete per combattere contro a' figliuoli di Ammon, e il Signore li mette in mio potere, sarò io vostro Capo?

10 E gli Anziani di Galaad dissero a Iefte: Il Signore attenda a quello che diciamo fra noi, se non facciamo secondo

che tu hai detto.

11 Iefte adunque andò con gli Anziani di Galaad; e il popolo lo costituì Capo e condottiere sopra sè; e Iefte pronunziò davanti al Signore, in Mispa, tutte le

parole ch' egli avea prima dette.

12 Poi Iefte mando ambasciadori al re de' figliuoli di Ammon, a dirgli: Che v' è egli fra me e te, che tu sei venuto contro a me, per far guerra nel mio paese?

13 E il re de' figliuoli di Ammon disse agli ambasciadori di Lefte: Io son venuto, perciocchè, quando Israele salì fuor di reggiando contro a me. Il Signore, che Egitto, prese il mio paese, dall' Arnon è il Giudice, giudichi, oggi fra i figliuoli fino a labboc, e infino al Giordano c; ora d' Israele e i figliuoli di Ammon.

dunque rendimi quelle contrade amichevolmente.

14 E lefte mandò di nuovo ambasciadori

al re de' figliuoli di Ammon, 15 A dirgli: Così dice Iefte: Israele non prese il paese di Moab, nè il paese de' fi-gliuoli di Ammon d;

16 Anzi, dopo che Israele fu salito fuor di Egitto, e fu camminato per lo deserto fino al mar rosso, e fu giunto a Cades;

17 Mandò ambasciadori al re di Edom, a dirgli: Deh! lascia che io passi per lo tuo paese; ma il re di Edom nol consenti; mandò eziandio al re di Moah, e anch' egli non volle. Laonde, dopo che Israele fu dimorato in Cades,

18 Camminò per lo deserto, e circui il paese di Edom, e il paese di Moab, e giunse al lato orientale del paese di Moab, e mon entrò dentro a' confini di Moab; connon entrò dentro a' confini di Moab; connon entrò dentro a' confini di Moab; connon entrò dentro a' confini di Moab; conciossiachè l'Arnon sia il confine di Mosh.

19 E Israele mandò ambasciadori a Sihon, re degli Amorrei, re di Hesbon, a dirgli: Deh! lascia che noi passiamo per lo tuo paese, finchè siamo giunti al nostro luogo.

20 Ma Sihon non si fidò d' Israele, ch' egli passasse per li suoi confini; anzi aduno tutta la sua gente, e con essa si accampo in Iaas, e combatte con Israele. 21 E il Signore Iddio d' Israele diede

Sihon, e tutta la sua gente, nelle mani degl' Israeliti, i quali li percossero, e conquistarono tutto il paese degli Amorrei, che abitavano in quel paese.

22 Conquistarono eziandio tutti i confini degli Amorrei, dall' Arnon fino a labboc,

e dal deserto fino al Giordano.

23 Ora dunque, avendo il Signore Iddio d'Israele cacciati gli Amorrei d' innanzi a Israele, suo popolo, possederesti tu 11 lor paese?

24 Non possederesti tu ciò che Chemos tuo dio, ti ayrebbe dato a possedere! no! altresi possederemo il paese di tutti quelli che il Signore Iddio nostro avrà cacciati d' innanzi a noi.

25 E ora vali tu in alcun modo meglio che Balac, figliuolo di Sippor, re di Moab? contese egli con Israele, o fecegli

guerra?

26 Essendo Israele dimorato in Hesbon, e nelle terre del suo territorio, e in Aroer. e nelle terre del suo territorio, e in tutte le città che sono lungo l'Arnon, lo spazio di trecent' anni, perche non le avete vol

riscosse in quel tempo?
27 E anche io non t'ho offeso; e tu procedi malvagiamente inverso me, guer-

b Luc. 17. 4. Num. 21. 24, ecc. 11 Sam. 24. 12—16. \_\_a Eb. 11. 32. \_\_ 20. 21 e 22.

28 Ma il re de' figliuoli di Ammon non attese alle parole, che lefte gli avea man-

dato a dire.

29 E lo Spirito del Signore fu sopra Iefte, ed egli traversò Galaad e Manasse, e passò in Mispe di Galaad, e di Mispe di Galaad passò a' figliuoli di Ammon.

30 E lefte votò un voto al Signore, e disse: Se pur tu mi dai i figliuoli di

Ammon nelle mani;

31 Quando io ritornerò in pace da' figliuoli di Ammon, ciò che uscirà del-l' uscio di casa mia sarà del Signore, e

io l' offerirò in olocausto.

32 Iefte adunque passò a' figliuoli di Ammon, per combatter con loro; e il Si-gnore li diede nelle mani di esso.

33 Ed egli percosse d'una grandissima sconfitta, da Aroer fino a Minnit, venti città; e fino alla pianura delle vigne. E così i figliuoli di Ammon furono abbassati dinanzi a' figliuoli d' Israele.

34 Ora, come lefte ritornava a casa sua in Missa acces le me foliuole chi unci

in Mispe, ecco, la sua figliuola gli uscì incontro con tamburi, e con flauti; or ella era unica e sola, ed egli non avea altri proceduto da lui, nè figliuolo, nè figliuola.

35 E, come egli la vide, stracciò i suoi vestimenti, e disse: Ahi! figliuola mia; tu mi hai affatto abbattuto, e sei di quelli che mi conturbano; conciossiachè io abbia aperta la mia bocca al Signore, e non possa ritrarmene b.

36 Ed ella gli disse: Padre mio, se pur tu hai aperta la bocca al Signore, fammi come t'è uscito di bocca c; poichè il Signore ha fatte le tue vendette sopra i

figliuoli di Ammon, tuoi nemici.

37 Poi disse a suo padre: Facciamisi questo: Lasciami per due mesi, acciocchè io vada su e giù per li monti, e pianga la mia verginità, con le mie compagne.

38 Ed egli le disse: Va. Così la lasciò andare per due mesi. Ed ella andò con le sue campagne, e pianse la sua verginità

su per li monti.

39 E, al termine di due mesi, ella ritornò a suo padre, ed egli le fece secondo il voto ch' egli avea votato. Or ella non avea conosciuto uomo. E di qui nacque l' usanza in Israele,

40 Che le figliuole d' Israele andavano ogni anno a far lamento della figliuola di Iefte Galaadita, quattro giorni dell' anno.

## Iefte sconfigge gli Efraimiti.

12 OR gli Efraimiti, adunatisi a grida, passarono verso il Settentrione, e dissero a lefte: Perchè sei tu passato per combattere contro a' figliuoli di Ammon, e non ci hai chiamati per andar tecod? noi bruceremo col fuoco la tua casa, e te insieme.

2 E lefte disse loro: Il mio popolo ed io abbiamo avuta gran contesa co' figliuoli di Ammon; ed io v' ho chiamati, ma voi non mi avete liberato dalle lor mani.

3 Laonde, veggendo che voi non mi liberavate, lo ho messa la mia vita nella palma della mia mano, e son passato agli Ammoniti; e il Signore me li ha dati nelle mani; perchè dunque siete voi oggi saliti a me, per farmi guerra?

4 E lefte adund tutti i Galaaditi, combatte contro ad Efraim; e i Galaaditi percossero Efraim; perciocche dicevano: Voi siete degli scampati di Efraim; Galaad

è in mezzo di Efraim e di Manasse.

5 E i Galaaditi occuparono i passi del Giordano a que' di Efraim; e quando alcuno di que' di Efraim che scampavano diceva: Lascia ch' io passi, i Galaaditi gli dicevano: Sei tu di Efraim? E s' egli diceva: No,

6 I Galaaditi gli dicevano: Deh! di' Scibbolet!; ma egli diceva: Sibbolet; e non accertava a profferir dirittamente. Ed essi lo prendevano, e lo scannavano a' passi del Giordano. Così in quel tempo caddero morti di Efraim quarantaduemila uomini.

7 E Iefte Galaadita giudicò Israele sei anni; poi morì, e fu seppellito nella città

di Galaad.

## Ibsan, Elon e Abdon giudici.

8 E, dopo lui, Ibsan, da Bet-lehem, giu-dicò Israele.

9 Ed ebbe trenta figliuoli, e mandò fuori trenta figliuole a marito, e menò trenta fanciulle di fuori a' suoi figliuoli per moghi; e giudicò Israele sett' anni. 10 Poi Ibsan morì, e fu seppellito in

Bet-lehem.

11 E, dopo lui, Elon Zabulonita fu Giudice d' Israele; e giudicò Israele dieci anni.

12 Poi Elon Zabulonita morì, e fu seppellito in Aialon, nel paese di Zabulon.

13 E, dopo lui, Abdon, figliuolo di Hil-

lel, Piratonita, giudicò Israele.

14 Ed ebbe quaranta figliuoli, e trenta figliuoli di figliuoli, i quali cavalcavano settant' asinelli; e giudicò Israele ott'anni.

15 Poi Abdon, figliuolo di Hillel, Piratonita, morì, e fu seppellito in Piraton, nel paese di Efraim, nel monte degli Amalechiti.

Israele oppresso dai Filistei.—Nascita di San-

13 POI i figliuoli d'Israele seguitarono a far ciò che dispiace al Signore; laonde il Signore li diede nelle mani de' Filistei per quarant' anni.

2 Or v'era un uomo da Sorea, della nazione di Dan, chiamato Manoa, la cui

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup>Es. 20. 12. <sup>a</sup> 223 d Giud. 8. 1. l cioè: Fiume. Giud. 10. 6 e rif. <sup>e</sup> Eccl. 5. 2. <sup>b</sup> Lev. 27. 2, ecc.

moglie era sterile, e non avea mai parto-

3 E l'Angelo del Signore apparve a questa donna, e le disse: Ecco, ora tu sei sterile, e non hai mai partorito; ma tu concepirai, e partorirai un figliuolo.

4 Ora dunque, guardati pur di non ber vino, nè cervogia, e di non mangiar cosa

alcuna immonda.

5 Perciocchè, ecco, tu concepirai, e partorirai un figliuolo, sopra il cui capo non salirà giammai rasoio; perciocchè il fanciullo sarà dal ventre della madre Nazireo a Dioa; ed egli comincerà a salvare Israele dalle mani de' Filistei.

6 E la donna se ne venne al suo marito, e gli disse: Un uomo di Dio è venuto a me, col sembiante simile a quel di un Angelo di Dio, molto tremendo; e io non gli ho domandato onde egli si fosse, ed egli altresì non mi ha dichiarato il suo nome;

7 Ma egli mi ha detto: Ecco, tu concepirai, e partorirai un figliuolo; ora dunque non ber vino, nè cervogia, e non mangiar cosa alcuna immonda; perciocchè il fanciullo sarà Nazireo a Dio, dal ventre della madre fino al giorno della sua morte.

8 Allora Manoa supplicò al Signore, e disse: Ahi! Signore; deh! venga ancora una volta a noi l' uomo di Dio che tu mandasti, e insegnici ciò che abbiamo da fare al fanciullo che ha da nascere.

9 E Iddio esaudi la voce di Manoa; e l' Angelo di Dio venne un' altra volta alla donna, mentre ella sedeva in un campo. Or Manoa, suo marito, non era con lei.

10 Essa adunque corse prestamente a rapportarlo al suo marito, e gli disse: Ecco, quell' uomo, che venne quel giorno

a me, mi è apparito.

11 É Manoa si levò, e andò dietro alla sua moglie, e venne a quell' uomo, e gli disse: Sei tu quell' uomo che hai parlato a questa donna? Ed egli rispose: Io son desso

12 E Manoa disse: Avvengano pure ora le cose che tu hai dette; qual modo s' ha egli da tenere inverso il fanciullo? e che si deve faro intorno a lui?

13 E l'Angelo del Signore disse a Manoa: Guardisi la donna da tutte le cose

che io le ho dette.

14 Non mangi di cosa alcuna prodotta dalla vite, e non beva nè vino, nè cervogia, e non mangi cosa alcuna immonda; osservi tutto quello che io le ho comandato.

15 E Manoa disse all' Angelo del Signore: Deh! lascia che noi ti riteniamo; e noi apparecchieremo un capretto da porti innanzi.

16 E l'Angelo del Signore disse a Manoa: Avvegnachè tu mi ritenga, non peròmangerò del tuo cibo; e, se pur tu fai un |

olocausto, offeriscilo al Signore. Perciocchè Manoa non sapeva ch' egli fosse l' An-

gelo del Signore. 17 Poi Manoa disse all' Angelo del Signore: Quale è il tuo nome! acciocchè, quando le cose che tu hai dette saranno

avvenute, noi ti onoriamo.

18 E l'Angelo del Signore gli disse: Perchè domandi del mio nome? concios-

siachè egli sia incomprensibile.

19 E Manoa prese il capretto e l'offerta e l'offerse al Signore sopra il sasso. l'Angelo del Signore fece una cosa maravigliosa alla vista di Manoa e della sua moglie;

20 Che fu che, come la fiamma saliva d' in su l'altare al cielo, l'Angelo del Signore sali con la flamma dell' altare. E Manoa e la sua moglie, veduto ciò, cad-

dero in terra in su le lor facce.

21 E l'Angelo del Signore non apparve più a Manoa, nè alla sua moglie. Allora Manoa conobbe ch' egli *era* l'Angelo del Signore.

22 E Manoa disse alla sua moglie: Per certo noi morremo; perciocehe abbiamo

veduto Iddio c

23 Ma la sua moglie gli disse: Se fosse piaciuto al Signore di farci morire, egli non avrebbe accettato l'olocausto, ne l'offerta dalla nostra mano, e non ci avrebbe fatte veder tutte queste cose; e in un tal tempo egli non ci avrebbe fatte intender cotali cose.

24 Poi quella donna partori un figliuolo, ed essa gli pose nome Sansone d. E il fanciullo crebbe, e il Signore lo benedisse.

25 E lo Spirito del Signore cominciò a sospignerio in Mahane-Dan, fra Sorea ed Estaol.

Matrimonio di Sansone.-L' enimma rivelato.

14 OR Sansone discese in Timnat, e vide quivi una donna delle figliuole de' Filistei.

2 E, ritornato a casa, dichiarò il fatto a suo padre e a sua madre, dicendo: Io ho veduta in Timnat una donna delle figliuole de' Filistei; ora dunque, prendete-

mela per moglie.

3 E suo padre e sua madre gli dissero: Non v'è egli alcuna donna fra le figliuole de tuoi fratelli, o fra tutto il nostro popolo, che tu vada a prendere una moglie d'infra i Filistei incirconcisi. Ma Sansone disse a suo padre: Prendimi costei: perciocche ella piace a' miei occhi.

4 Or suo padre e sua madre non sapevano che questa cosa procedesse dal Signore, perciocche egli cercava che i Filistei gli dessero cagione. Or in quel tempo i Filistei signoreggiavano sopra Israele.

5 Sansone adunque, con suo padre e con

Num. 6. 1, ecc. Luc. 1. 15 Re. 24. 16. / 1 Re 12. 15. Luc. 1. 15. Ea. 24. 16.

b Gen. 32, 29.

sua madre, discese in Timpat; e, come furono giunti alle vigne di Timnat, ecco. un leoncello veniva ruggendo incontro a lui.

6 E lo Spirito del Signore si avventò sopra Sansone, ed egli lacerò quel leoncello, come se avesse lacerato un capretto, senza aver cosa alcuna in mano; e non dichiarò a suo padre, nè a sua madre, ciò ch' egli avea fatto.

7 Poi discese, e parlò alla donna, ed ella piacque agli occhi di Sansone.

8 E alquanti giorni appresso, tornando per menarla, si torse dalla via, per vedere la carogna del leone; ed ecco, dentro della carogna del leone v'era uno sciame d'api,

e del mele.

9 Ed egli ne prese nelle palme delle mani, e ne andava mangiando; e andò a suo padre e a sua madre, e ne diede loro, ed essi ne mangiarono; ma non dichiaro loro che avesse tolto il mele dalla carogna del leone.

10 Suo padre adunque discese alla donna; e Sansone fece quivi un convito; perciocchè così solevano fare i giovani.

11 E, come i Filistei l'ebbero veduto, presero trenta compagni per esser con lui.

12 E Sansone disse loro: Io vi proporrò ora un enimma; e se pur voi me lo dichiarate infra i sette giorni del convito, e lo rinvenite, io vi darò trenta panni lini, e trenta mute di vesti;

13 Ma, se voi non potete dichiararmelo, mi darete trenta panni lini, e trenta mute di vesti. Ed essi gli dissero: Proponi pure il tuo enimma, che noi l'udiamo.

14 Ed egli disse loro: Da colui che divorava è uscito del cibo, e dal forte è uscita della dolcezza. E per lo spazio di tre giorni essi non poterono dichiarar l'e-

nimma.

15 E, al settimo giorno, dopo ch' ebbero detto alla moglie di Sansone: Induci il tuo marito a dichiararci l' enimma, che talora noi non bruciamo col fuoco te, e la casa di tuo padre; che? ci avete voi

chiamati per avere il nostro?

16 E che la moglie di Sansone gli ebbe pianto appresso, e dettogli: Tu mi hai pure in odio, e non mi ami; non hai tu proposto un enimma a' figliuoli del mio popolo? e tu non me l'hai dichiarato; e ch'egli le ebbe detto: Ecco, io non l'ho dichiarato nè a mio padre, nè a mia madre, e lo dichiarerei a te ?

17 E ch' ella gli ebbe pianto appresso per lo spazio de' sette giorni, che fu loro fatto il convito; al settimo giorno egli glielo dichiarò, perchè lo premeva; ed ella dichiarò l'enimma a' figliuoli del suo popolo.

18 Laonde gli uomini della città dissero a Sansone al settimo giorno, avanti che il sole tramontasse: Che cosa è più dolce che il mele? e chi è più forte che il leone? Ed egli disse loro: Se voi non aveste per farti prigione, per darti nelle

arato con la mia giovenca, non avreste rinvenuto il mio enimma.

19 E lo Spirito del Signore si avventò sopra lui, ed egli discese in Ascalon, e uccise trenta uomini di quella gente, e prese le loro spoglie, e diede quelle mute di vesti a quelli che aveano dichiarato l'enimma. Ed egli si accese nell'ira, e se ne ritornò alla casa di suo padre.

20 E la moglie di Sansone fu data al compagno di esso, il quale era il suo in-

timo amico.

## Sansone vittorioso dei Filistei.

15 ORA, dopo alquanti giorni, al tempo della ricolta delle biade, Sansone andò a visitare la sua moglie, portandole un capretto, e disse: Io voglio entrar dalla mia moglie, in camera sua; ma il padre di essa non gli permise di entrarvi;

2 E gli disse: Io stimava sicuramente che del tutto tu l'odiavi; e però la diedi al tuo compagno; la sorella sua minore non è ella più bella di lei? deh! pren-

dila in luogo di essa.

3 E Sansone disse loro: Ora non avrò colpa de' Filistei, quando io farò loro del

male.

4 Sansone adunque andò, e prese trecento volpi; prese ancora delle fiaccole; e, volte le code delle volpi l'una contro all' altra, mise una fiaccola nel mezzo fra due code.

5 Poi accese le fiaccole, e cacciò le volpi nelle biade de Filistei, ed arse le biade ch' erano in bica, e quelle ch' erano ancora

in piè, e le vigne, e gli ulivi.

6 E i Filistei dissero: Chi ha fatto questo? E fu detto: Sansone, genero di quel Timneo; perciocchè egli ha presa la sua moglie, e l' ha data al suo compagno. E i Filistei andarono, ed arsero col fuoco lei, e suo padre.

7 E Sansone disse loro: Fate voi a questo modo? se io non mi vendico di

voi; poi resterò.

8 Ed egli li percosse con grande sconfitta, percotendoli con la coscia in su i fianchi. Poi discese, e si fermò nella caverna della rupe di Etam.

9 E i Filistei salirono, e si accamparono

in Giuda, e si sparsero in Lehi.

10 E gli uomini di Giuda dissero; Perchè siete voi saliti contro a noi? Ed essi dissero: Noi siamo saliti per far prigione Sansone; acciocchè facciamo a lui, come

egli ha fatto a noi.

11 E tremila uomini di Giuda discesero nella caverna della rupe di Etam, e dissero a Sansone: Non sai tu che i Filistei signoreggiano sopra noi? che cosa è dunque questo che tu ci hai fatto? Ed egli disse loro: Come hanno fatto a me, così ho fatto a loro.

12 Ed essi gli dissero: Noi siamo disc

de' Filistei. E Sansone disse loro: Giuratemi che voi non vi avventerete sopra

13 Ed essi gli dissero: No; ma ben ti legheremo, e ti daremo nelle mani de' Filistei; ma non ti faremo già morire. Così lo legarono con due funi nuove, e lo me-

narono via dalla rupe.

14 Quando egli fu giunto a Lehi, i Filistei gli vennero incontro, con grida d' allegrezza; ma lo Spirito del Signore si avventò sopra lui; e le funi ch' egli avea in su le braccia, diventarono come lino che si arde al fuoco, e i suoi legami si sciolsero d' in su le sue mani.

15 E trovata una mascella d'asino non ancora secca, vi diè della mano; e, pre-

sala, ammazzò con essa mille uomini<sup>a</sup>.

16 Poi Sansone disse: Con una mascella d'asino, un mucchio, due mucchi! con una mascella d'asino ho uccisi mille uomini!

17 E, quando ebbe finito di parlare, gittò via di sua mano la mascella; e pose nome

a quel luogo Ramat-lehil.

18 Poi ebbe gran sete; e gridò al Signore, e disse: Tu hai messa questa gran vittoria in mano al tuo servo; ed ora ho io a morir di sete, e a cader nelle mani degl' incirconcisi?

· 19 Allora Iddio fende un sasso concavo ch' era in Lehi; e d'esso uscì dell'acqua, onde Sansone bevve, ed egli tornò in vita; perciò pose nome a quel luogo En-hac-core†; la qual fonte è in Lehi, fino a questo giorno.
20 Ed egli giudicò Israele al tempo

de' Filistei vent' anni.

## Sansone tradito da Delila-Sua morte.

OR Sansone andò in Gaza, e vide quivi una meretrice, ed entrò da lei b. 2 E fu detto a que' di Gaza: Sansone è venuto qua. Ed essi l'intorniarono, e gli posero insidie tutta quella notte, stando alla porta della città, e stettero cheti tutta quella notte, dicendo: Aspettiamo fino allo schiarir della mattina; allora l' uccideremo.

3 Ma Sansone, giaciuto fino a mezza notte, in su la mezza notte si levò, e diè di piglio alle reggi delle porte della città, e alle due imposte, e le levò via, insieme con la sbarra; e, recatelesi in ispalla, le portò in su la sommità del monte ch' è

dirimpetto ad Hebron.

4 Egli avvenne poi, ch' egli amò una donna, della valle di Sorec, il cui nome

*era* Delila.

5 E i principi de' Filistei salirono a lei, e le dissero: Lusingalo, e vedi in che consiste quella sua gran forza, e come noi potremmo superarlo, acciocchè lo leghia- cendo: Venite questa volta; perciocchè

mo, per domarlo; e ciascun di noi ti do-nera mille e cento sicli d'argento.

6 Delila adunque disse a Sansone: Deh! dichiarami in che *consiste* la tua gran forza, e come tu potresti esser legato, per

esser domato.
7 E Sansone le disse: Se io fossi legato di sette ritorte fresche, che non fossero ancora secche, io diventerei fiacco, e sarei come un altr' nomo.

8 E i principi de' Filistei le portarono

sette ritorte fresche, che non erano ancora

secche; ed ella lo legò con esse.

9 Or ella avea posto un agguato nella sua camera. Ed ella gli disse: O San-sone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli ruppe le ritorte, come si rompe un fil di stoppa, quando sente il fuoco. E non fu conosciuto in che consistesse la sua forza.

10 E Delila disse a Sansone: Ecco, tu mi hai beffata, e mi hai dette delle bugie; ora dunque, dichiarami, ti prego, con che

tu potresti esser legato.

11 Ed egli le disse: Se io fossi legato ben bene con grosse corde nuove, le quali non fossero ancora state adoperate, io diventerei fiacco, e sarei come un *altr'* uomo.

12 E Delila prese delle grosse corde nuove, e lo lego; poi gli disse: O Sansone, i Filistei ti sono addosso. Or l'ag-guato era posto nella camera. Ed egli ruppe quelle corde d'in su le sue braccia, come refe.

13 Poi Delila gli disse: Tu mi hai beffata fino ad ora, e mi hai dette delle bugie; dichiarami con che tu potresti esser legato. Ed egli le disse: Se tu tessessi le sette ciocche del mio capo ad un subbio.

14 Ed ella conficcò il subbio con la caviglia, e gli disse: O Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal suo sonno, se ne andò con la caviglia del te-

laro, e col subbio.

15 Ed ella gli disse: Come dici: Io t'amo; e pure il tuo cuore non è meco? già tre volte tu mi hai beffata, e non mi hai dichiarato in che consiste la tua gran forza

16 Or avvenne che, premendolo essa ogni giorno con le sue parole, e molestandolo, sì ch' egli se ne accorava l'animo fino al-

la morte

17 Egli le dichiarò tutto il suo cuore, e le disse: Rasoio non salì mai in sul mio capo; perciocchè io son Nazireo a Dio dal ventre di mia madred; se io fossi raso, la mia forza si partirebbe da me, e diventerei

fiacco, e sarei come qualunque altr' uomo.

18 Delila adunque, veduto ch' egli le avea dichiarato tutto il cuor suo, mandò a chiamare i principi de' Filistei, di-

ios. 28. 10. Giud. 3. 31. | cioè: Getto della mascella. 7. 2. 16—19; 5. 3—11; 6. 24—26; 7. 21—23. Mic. 7. 5 ~ios. 28. 10. Giud. 3. 31. Mic. 7. 5.

egli mi ha dichiarato tutto il cuor suo. E i principi de' Filistei salirono a lei, recando in mano i danari.

19 Ed ella addormentò Sansone sopra le sue ginocchia; poi, chiamato un uomo, gli fece radere le sette ciocche del capo; e così fu la prima a domarlo, e la sua forza

si parti da fui.

20 Allora ella gli disse: O Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, risve-gliatosi dal suo sonno, disse: Io uscirò come l'altre volte, e mi riscoterò; ma egli non sapeva che il Signore si era partito da lui<sup>a</sup>

21 E i Filistei lo presero, e gli abbacinarono gli occhi, e lo menarono in Gaza, e lo legarono con due catene di rame. Ed egli se ne stava macinando nella pri-

gione.

22 Or i capelli del capo ricominciandogli

a crescere, come erano quando fu raso; 23 I principi de' Filistei si adunarono per fare un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per rallegrarsi; e dissero: Il nostro dio ci ha dato nelle mani Sansone, nostro nemico.

24 Il popolo anch' esso, avendolo veduto, avea lodato il suo dio; perciocchè dicevano: Il nostro dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, e il distruggitore del nostro paese, il quale ha uccisi tanti di

noi.

25 E, quando ebbero il cuore allegro, dissero: Chiamate Sansone, acciocchè ci faccia ridere. Sansone adunque fu chiamato dalla prigione, e giocava in presenza loro. Ed essi lo fecero stare in piè fra le colonne.

26 E Sansone disse al fanciullo che lo teneva per la mano: Lasciami, e fammi toccar le colonne, sopra le quali la casa è

posta; acciocchè io mi appoggi ad esse. 27 Or la casa era piena d'uomini e di donne; e tutti i principi de' Filistei erano quivi; e in sul tetto v' erano intorno a tremila persone, uomini e donne, che stavano a veder Sansone, che giocava.

28 Allora Sansone invocò il Signore, e disse: Signore Iddio, ricordati, ti prego, di me, e fortificami pur questa volta, o Dio: acciocche ad un tratto io mi vendichi de' Filistei, per li miei due occhi.

29 Poi, abbracciate le due colonne di

mezzo, sopra le quali la casa era posta, pontò, attenendosi ad esse, avendo l'una alla man destra, e l'altra alla sinistra.

30 E disse: Muoia io pur co' Filistei. E, inchinatosi di forza, la casa cadde addosso a' principi, e addosso a tutto il popolo che v'era dentro. E più furono amelli che Sameone fere morine alla sua quelli che Sansone sece morire alla sua morte, che quelli ch'egli avea fatti morire in vita sua.

31 Poi i snoi fratelli, e tutta la casa di l

suo padre, vennero, e lo portarono via: e salirono, e lo seppellirono fra Soroa ed Estaol, nella sepoltura di Manou, suo padre. Or egli giudicò Israele vent' anni.

Mica stabilisce l' idolatria in casa suu.

OR v' era un uomo della montagna di Efraim, il cui nome era Mica.

2 Ed esso disse a sua madre: I mille e cento sicli d'argento che ti erano stuti tolti, per li quali tu scongiurasti con maledizioni, le quali eziandio tu proferisti in mia presenza; ecco, sono appresso di me; io li avea presi. È sua madre gli disse: Benedetto sia il mio figliuolo appo il Signore.

3 E, quando egli rendè i mille e cento sicli d'argento a sua madre, ella disse: Io avea del tutto consacrato questo argento al Signore, dispodestandomene per lo mio figliuolo, perfarne una scultura b, e una statua di getto; ora dunque, io te lo renderò.

4 Esso adunque rendè quell' argento a sua madre; ed ella ne prese dugento sichi, e li diede all' orafo"; ed egli ne fece una scultura, e una statua di getto, che furono in casa di Mica.

5 Quest' uomo Mica ebbe dunque un tempio, e fece un Efod, e degl' idoli; e consacrò uno de' suoi figliuoli, il qual gli fu per sacerdote.

6 In quel tempo non v'era alcun re in Israele; ciascuno faceva ciò che gli pareu

7 Or un certo giovane di Bet-lehem di Giuda, che è della nazione di Giuda, il quale era Levita, ed era dimorato quivi;

8 Partitosi di quella città, cioè, di Betlehem di Giuda, per dimorare ovunque troverebbe luogo; e, procedendo a suo cammino, giunse al monte di Efraim, alla casa di Mica.

9 E Mica gli disse: Onde vieni? E il Levita gli disse: Io son di Bet-lehem di Giuda, e vo a dimorare ovunque troverò luogo.

10 E Mica gli disse: Dimora meco, e siimi per padre, e per sacerdote; e io ti darò dieci sicli d'argento l'anno, e il tuo vestire ordinario, e il tuo nudrimento. E il Levita vi andò.

11 Cost quel giovane Levita si convenne di dimorar con quell' nomo, il qual lo ten-ne come l' uno de' suoi figliuoli.

12 E Mica consacrò quel Levita; e il giovane gli fu per sacerdote, e stette in casa di Mica.

13 E Mica disse: Ora conosco che il Si-gnore mi farà del bene, poichè io ho un Levita per sacerdote.

I Daniti conquistano Lais e rubano l'idolo ili

IN quel tempo non v'era re ulcum in Israele; ein que di la tribu di Dan si cercava eredità, da abitare; perciocchè fino a quel di non le era scaduta sorte fra

le tribù d' Israele in eredità a.

2 Laonde i figliuoli di Dan mandarono cinque uomini della lor nazione, presi qua e là d'infra loro, uomini di valore, da Sorea e da Estaol, a spiare un certo paese, e ad investigarlo; e dissero loro: Andate, investigate quel paese. Essi adunque, giunti al monte di Efraim, alla casa di Mica, albergarono quivi.

3 Come furono presso alla casa di Mica, riconobbero la voce del giovane Levita; e, ridottisi là, gli dissero: Chi ti ha condotto qua? e che fai qui? e che hai da

far qui?

4 Ed egli disse loro: Mica mi ha fatte tali e tali cose, e mi ha condotto per prezzo per essergli sacerdote.

Ed essi gli dissero: Deh! domanda Iddio b, acciocche sappiamo se il viaggio

che facciamo sarà prospero.

6 E il sacerdote disse loro: Andate in pace; il viaggio che voi fate è davanti al

Signore.

7 Que' cinque uomini adunque andarono; e, giunți in Lais, videro il popolo ch' era in quella città, la quale era situata in luogo sicuro, stare in riposo e in sicurtà, nella maniera de' Sidonii; non essendovi alcuno nel paese, che desse loro molestia in cosa alcuna; ed erano padroni del loro stato, e lontani da' Sidonii, e non aveano da far nulla con alcuno.

8 Poi, essendo ritornati a' lor fratelli, in Sorea ed in Estaol, i lor fratelli dissero

loro: Che dite voi?

9 Ed essi dissero: Or su, sagliamo contro a quella gente; perciocché noi abbia-mo veduto il paese, ed ecco, egli è grandemente buono: e voi ve ne state a bada? non siate pigri a mettervi in cammino, per andare a prender possessione di quel paese.

10 Quando voi giugnerete là (conciossiache Iddio ve l'abbia dato nelle mani), verrete ad un popolo che se ne sta sicuro, e il paese è largo; è un luogo, nel quale non v'è mancamento di cosa alcuna che

sia in su la terra.

11 Allora seicent' uomini della nazione de' Daniti si partirono di là, cioè, di So-

rea e di Estaol, in armi.

12 E salirono, e si accamparono in Chiriat-iearim, in Giuda; perciò quel luogo è stato chiamato Mahane-Dan I, fino a questo giorno; ed ecco, egli è dietro a Chiriatiearim.

13 E di là passarono al monte di Efraim,

e giunsero alla casa di Mica.

14 Allora, i cinque uomini ch' erano andati a spiare il paese di Lais, fecero mot-to a' lor fratelli, e dissero loro: Sapete voi che in queste case vi è un Efod, e delle immagini, e una scultura, e una sta-

tua di getto? Ora dunque, considerate ciò che avete a farc.

15 Ed essi si ridussero là, e vennero alla casa del giovane Levita, nella casa di Mica, e gli domandarono del suo bene stare.

16 Or i seicent' uomini de' figliuoli di Dan armati si fermarono all' entrata della

porta.

17 Ma que' cinque uomini, ch' erano andati per ispiar il paese, salirono, ed entrarono là entro, e presero la scultura, e l' Efod, e le immagini, e la statua di getto, mentre il sacerdote era arrestato all'entrata della porta, co' seicent' uomini armati.

18 Essi adunque, essendo entrati in casa di Mica, e avendo presa la scultura, e l' Efod, e le immagini, e la statua di getto, il sacerdote disse loro: Che fate voi?

19 Ed essi gli dissero: Taci; mettiti la mano in su la bocca, e vieni con noi, e siici per padre, e per sacerdote; quale è meglio per te, esser sacerdote a una casa d' un uomo, ovvero esser sacerdote a una tribù, e ad una nazione in Israele?

20 E il sacerdote se ne rallegrò nel suo cuore, e prese l' Efod, e le immagini, e la

scultura, e se ne ando fra quella gente. 21 Poi i Daniti si rimisero al lor cammino, avendo posto innanzi a loro i piccoli fanciulli, e il bestiame, e le robe.

22 Ed essendo già lungi della casa di Mica, gli uomini ch' erano nelle case vicine alla casa di Mica, si adunarono a grida, e seguitarono di presso i figlinoli di Dan.

23 E gridarono a' figliuoli di Dan. essi, voltando faccia, dissero a Mica: Che cosa hai, che tu hai adunata la tua gente?

24 Ed egli disse: Voi avete presi i miei dii, che io avea fatti, e il sacerdote, e ve ne siete andati via. Che mi resta egli più? E come dunque mi dite voi: Che hai?

25 Ma i figliuoli di Dan gli dissero: Non far che s' intenda la tua voce appresso di noi; che talora alcuni uomini d'animo iracondo non si avventino sopra voi; e

che tu, e que' di casa tua, perdiate la vita. 26 I figliuoli di Dan adunque seguitarono il lor cammino; e Mica, veggendo ch' erano più forti di lui, rivoltosi indie-

tro, se ne ritornò a casa sua. 27 Ed essi, preso quello che Mica avea fatto, e il sacerdote ch' egli avea, giunsero a Lais, a un popolo che se ne stava in quiete e in sicurtà; e percossero la gente a fil di spada, e arsero la città col fuoco.

28 E non vi fu alcuno che la riscotesse; perciocchè era lungi di Sidon, e gli abitanti non aveano da far nulla con niuno: e la città era nella valle che è nel paese di abitarono in essa.

29 E le posero nome Dan, del nome di Dan, lor padre, il qual fu figliuolo d' Israele; in luogo che il nome di quella

città prima era Lais.

30 E i figliuoli di Dan si rizzarono la scultura; e Gionatan, figliuolo di Ghersom, figliuolo di Manasse, e i suoi figliuoli dopo di lui, furono sacerdoti della tribu di Dan, infino al giorno che gli abitanti del paese furono menati in cat-

31 Si rizzarono adunque quella scultura di Mica, ch' egli avea fatta; ed ella vi fu tutto il tempo che la Casa di Dio fu in

Silo.

## Malvagità degli abitanti di Ghibea.

OR in quel tempo, non essendovi alcun re in Israele, avvenne che un uomo Levita, dimorando nel fondo del monte di Efraim, si prese una donna concubina di Bet-lehem di Giuda.

2 E questa sua concubina fornicò in casa sua, e si parti da lui, e se ne andò a casa di suo padre, in Bet-lehem di Giuda,

ove stette lo spazio di quattro mesi.

3 Poi il suo marito si levò, e le andò dietro, per piegare il cuor suo con dolci parole, e per ricondurla; e avea seco il suo servitore, e un paio d'asini. Ed ella lo menò in casa di suo padre; e il padre della giovane, come l'ebbe veduto, gli si fece lietamente incontro.

4 E il suo suocero, padre della giovane, lo riterme; ed egli dimorò con lui tre giorni; e mangiarono, e bevvero, e alber-

garono quivi.

5 E, al quarto giorno, si levarono la mattina; e il Levita si mise in ordine per andarsene; ma il padre della giovane disse al suo genero: Confortati il cuore con un boccon di pane, e poi voi ve ne andrete.

6 Così si posero amendue a sedere, e mangiarono, e bevvero insieme; e il padre della giovane disse a quell' uomo: Deh! piacciati star qui questa notte, e il cuor

tuo si rallegri.

7 Ma quell' uomo si levò per andarsene; ma pure il suo suocero gli fece forza, talchè egli se ne ritornò, e stette quivi quella

notte.

8 E al quinto giorno, egli si levò la mattina per andarsene; e il padre della giovane gli disse: Deh! confortati il cuore. E, postisi amendue a mangiare insieme, indugiarono finchè il giorno fu calato.

9 Allora quell' nomo si levò, per andarsene con la sua concubina, e col suo servitore. Ma il suo suocero, padre della giovane, gli disse: Ecco ora, il giorno vecchio, padron della casa: Mena fuori

Bet-rehob. Poi riedificarono la città, e | vien mancando e fassi sera; deh! state qui questa notte: ecco, il giorno cade: deh! sta qui questa notte, e rallegrisi il cuor tuo; e domattina voi vi leverete per andare a vostro cammino, e tu te ne andrai a casa tua.

> 10 Ma quell' uomo non volle star quivi la notte; anzi si levo, e se ne ando; e giunse fin dirincontro a Iebus, che è Gerusalemme, co' suoi due asini carichi, e

con la sua concubina.

11 Come furono presso a Iebus, il giorno era molto calato; laonde il servitore disse al suo padrone: Deh! vieni, riduciamoci in questa città de' Gebusei, e alberghiamo in essa.

12 Ma il suo padrone gli disse: Noi non ci ridurremo in alcuna città di stranieri, che non sia de' figlipoli d' Israele; anzi

passeremo fino a Ghibea.

13 Poi disse al suo servitore: Cammina, e arriviamo ad uno di que' luoghi, e alberghiamo in Ghibea, o in Rama.

14 Essi adunque passarono oltre, e caniminarono; e il sole tramontò loro presso

a Ghibea, la quale è di Beniamino.

15 Ed essi si rivolsero là, per andare ad albergare in Ghibea. Ed essendo quel Lerita entrato nella città, si fermò in su la piazza; e non vi fu alcuno che li accogliesse in casa per passar la notte".

16 Ma ecco, un uomo vecchio, che veniva in su la sera dal suo lavoro da' campi, il quale era della montagna di Efraim, e dimorava in Ghibea; gli abitanti del qual luogo erano Beniaminiti.

17 Ed esso, alzati gli occhi, vide quel viandante nella piazza della città; e gli

disse: Ove vai ! e onde vieni !

18 Ed egli gli disse: Noi passiamo da Bet-lehem di Giuda, per andure al fondo della montagna di Efraim; io sono di là, ed era andato fino a Bet-lehem di Giuda; e ora me ne vo alla Casa del Signore; e non ri è alcuno che mi accolga in casa.

19 E pure abbiamo della paglia, e della pastura, per li nostri asini; e anche del pane e del vino, per me, e per la tua servente, e per lo famiglio che è co' tuoi servitori; noi non abbiamo mancamento di

nulla.

20 E quell' uomo vecchio gli disse: Datti pace: lascia pur la cura a me d'ogni tuo bisogno; sol non istar la notte in su la piazza b

21 Ed egli lo menò in casa sua, e diè della pastura agli asini; ed essi si lavarono i piedi, e mangiarono, e bevvero.

22 Mentre stavano allegramente, ecco, gli uomini di quella città, uomini scellerati", furono attorno alla casa, picchian-do all' uscio; e dissero a quell' uonuo quell' uomo ch' è venuto in casa tua,

acciocchè noi lo conosciamo a

23 Ma quell' uomo, padron della casa usci fuori a loro, e disse loro: No, fratelli miei; deh! non fate questo male; poichè quest' uomo è venuto in mia casa, non fate questa villanía.

24 Ecco, la mia figliuola, ch' è vergine, c la concubina di esso; deh! lasciate che io ve le meni fuori, e usate con esse, e fate loro ciò che vi piacerà; ma non fate

questa villanía a quest' uomo.

25 Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo; laonde quell' uomo prese la sua concubina, e la menò loro nella strada; ed essi la conobbero, e la straziarono tutta quella notte infino alla mattina; poi, all' apparir dell' alba, la rimandarono.

26 E quella donna se ne venne, in sul far del dì, e cascò alla porta della casa di quell' uomo, nella quale il suo signore

era; e stette quivi finchè fosse di chiaro. 27 E il suo signore si levò la mattina, e aprì l' uscio della casa, e usciva fuori per andarsene a suo cammino; ed ecco, quella donna, sua concubina, giaceya alla porta della casa, con le mani in su la soglia.

28 Ed egli le disse: Levati, e andiamocene. Ma non v'era chi rispondesse. Allora egli la carico sopra un asino, e si

levò, e se ne andò al suo luogo.
29 E, come fu giunto a casa sua, tolse un coltello, e prese la sua concubina, e la tagliò, per le sue ossa, in dodici pezzi, e la mandò per tutte le contrade d' Israele.

30 E chiunque vide ciò, disse: Tal cosa non è giammai stata fatta, nè veduta, dal dì che i figliuoli d' Israele salirono fuor del paese di Egitto, fino a questo giorno; prendete il fatto a cuore, tenetene consiglio e parlamento.

La tribù di Beniamino quasi distrutta.

uscirono fuori, e la raunanza si adunò<sup>c</sup>, come se non fosse stata che un uomo solo, da Dan fino a Beerseba, e dal paese di Galaad appresso al Signore, in Mispa. ALLORA tutti i figliuoli d' Israele

2 E i Capi di tutto il popolo, di tutte le tribù d' Israele, comparvero nella raunanza del popolo di Dio, in numero di quattrocentomila uomini a piè, che potevano

trar la spada.

3 E i figliuoli di Beniamino udirono che i figliuoli d' Israele erano saliti in Mispa. E i figliuoli d' Israele dissero: Dicasi come

questo male è stato commesso.

4 E quell' uomo Levita, marito della donna ch' era stata ammazzata, rispose, e disse: Io giunsi in Ghibead, che è di Beniamino, con la mia concubina, per albergarvi la notte.

5 E gli abitanti di Ghibea si levarono. e intorniarono la casa di notte contro a me, avendo intenzione d'ammazzarmi: poi straziarono la mia concubina, tanto ch' ella ne morì.

6 Ed io presi la mia concubina, e la tagliai a pezzi, e la mandai per tutte le contrade dell'eredità d'Israele; conciossiachè quella gente abbia commessa una scellera-

tezza, e una villanía in Israele.

7 Eccovi tutti, figliuoli d'Israele; mettete qui il fatto in deliberazione, e tene-

tene consiglio.

8 E tutto il popolo si levò, come se non fosse stato che un uomo solo, dicendo: Noi non ce ne andremo ciascuno alla sua stanza, nè ci ritrarremo ciascuno in casa sua.

9 Ma ora, ecco quel che faremo a Ghibea: noi trarremo la sorte contro ad essa.

10 E prenderemo di cent' uomini d' ogni tribù d' Israele dieci, e di mille cento, e di diecimila mille; per far provvisione di vittuaglia per lo popolo, acciocche vada, e faccia a Ghibea di Beniamino, secondo tutta la villania che ha commessa in Israele.

Il Così tutti gli uomini d' Israele furono adunati contro a quella città congiunti, come se non fossero stati che un

uomo solo.

12 E le tribù d' Israele mandarono degli uomini per tutte le comunità di Beniamino, a dire: Che male  $\hat{e}$  questo ch'  $\hat{e}$ 

stato commesso fra voi?

13 Ora dunque, dateci quegli uomini scellerati che sono in Ghibea, e noi li faremo morire, e torremo via il male d'Israele. Ma i figliuoli di Beniamino non vollero attendere alla voce de' figliuoli d' Israele, lor fratelli.

14 Anzi i figliuoli di Beniamino si adunarono dall' altre città, in Ghibea, per uscire in battaglia contro a' figliuoli d' I-

sraele.

15 E in quel di furono annoverati i fi-gliuoli di Beniamino dell' altre città, in numero di ventiseimila uomini, che potevano trar la spada; senza gli abitanti di Ghibea, che furono annoverati, in numero di settecent' uomini scelti.

16 Di tutta questa gente, v' erano sette-cent' uomini scelti ch' erano mancini; tutti costoro tiravano pietre con la from-

bola ad un capello, senza fallire. 17 E que' d' Israele furono annoverati senza Beniamino, in numero di quattro-centomila uomini, che potevano trar la spada; tutti costoro erano uomini di guerra.

18 Poi i figliuoli d' Israele si levarono, e salirono alla Casa de Dio, e domanda-rono Iddio, e dissero: Chi di noi salirà il primo in battaglia contro a' figliuoli di Beniamino<sup>a</sup>? E il Signore disse: Giuda I

sia il primo.

19 I figliuoli d' Israele adunque si levarono la mattina, e posero campo sopra (†hibea.

20 E gl' Israeliti uscirono in battaglia contro a que' di Beniamino; e ordinarono

la battaglia contro a loro presso a Ghibea. 21 Allora i figliuoli di Beniamino uscirono di Ghibea, e in quel di tagliarono a pezzi, e misero per terra ventiduemila uomini degl' Israeliti b.

22 Ma pure il popolo, cioè, que' d' Israele, prese animo, e ordinò di nuovo la battaglia nel luogo dove l' avea ordinata il pri-

mo giorno.

23 Perciocchè i figliuoli d' Israele erano saliti, e aveano pianto davanti al Signore infino alla sera, e aveano domandato il Signore, dicendo: Debbo io di nuovo ve-nire a battaglia co' figliuoli di Beniamino, mio fratello? E il Signore avea risposto: Salite contro a loro.

24 I figliuoli d' Israele adunque vennero a battaglia contro a' figliuoli di Benia-

mino, il secondo giorno.

25 E que di Beniamino uscirono loro incontro di Ghibea, il secondo giorno; e tagliarono a pezzi, e misero per terra ancora diciottomila uomini, i quali tutti po-

tevano trar la spada.

26 Allora tutti i figliuoli d' Israele, e tutto il popolo, salirono, e vennero alla Casa del Signore, e piansero, e stettero quivi davanti al Signore, e digiunarono quel di fino alla sera; e offersero olocausti e sacrificii da render grazie, davanti al

Signore.
27 E i figliuoli d' Israele domandarono il Signore (or in que' dì l' Arca del patto

di Dio era quivi; 28 E Finees, figliuolo d' Eleazaro, fi-gliuolo di Aaronne, in que' di si presentava davanti al Signore), dicendo: Usciro io ancora di nuovo in battaglia contro a' figliuoli di Beniamino, mio fratello; o me ne rimarrò io? E il Signore disse: Salite; perciocchè domani io ve li darò nelle mani.

29 E Israele pose degli agguati a Ghibea

d'ogni intorno

30 E i figliuoli d' Israele nel terzo giorno salirono contro a' figliuoli di Beniamino, e ordinarono la battaglia presso a Ghibea,

come le altre volte.

31 E i figliuoli di Beniamino uscirono incontro al popolo, e furono tratti fuor della città; e cominciarono, come l'altre volte, a uccidere alcuni del popolo, in su le strade, delle quali l' una sale in Betel, e l'altra sale in Ghibea, nella campagna; che furono intorno a trent' uomini d' I-traele.

32 E i figliuoli di Beniamino dissero: deom, ne percossero ancora duemila.
46 Così tutti quelli che in quel gior-no caddero morti de' Beniaminiti, furono che furono intorno a trent' uomini d' Israele.

Essi sono sconfitti davanti a noi, come per addietro. Ma i figliuoli d'Israele dicevano: Fuggiamo, e tiriamoli fuori della città alle grandi strade.

33 Tutti gl' Israeliti adunque si levarono dal luogo loro, e ordinarono la battaglia in Baal-tamar; e gli agguati d' 1sraele uscirono del luogo loro, dalla costa

di Ghibea.

34 E, nel maggior calore della battaglia, diecimila uomini, scelti di tutto Israele, vennero a dirittura contro a Ghibea; e que' della città non si avvidero che quel male veniva loro addosso.

35 E il Signore sconfisse Beniamino davanti a Israele; e in quel giorno i figliuoli d' Israele tagliarono a pezzi venticinque-mila e cent' uomini di Beniamino, i quali

tutti potevano trar la spada.

36 È i figliuoli di Beniamino videro ch' erano sconfitti. Gl' Israeliti adunque diedero luogo a que' di Beniamino; perciocchè si confidavano in su gli agguati che aveano posti contro a Ghibea.

37 E gli agguati corsero prestamente sopra Ghibea; ed essendo tratti là, percossero la citta, mettendola a fil di spada. 38 Ora, fra la gente d'Israele e gli agguati, v' era un punto preso, cioè: quando

accenderebbero un gran fuoco, con fumo. 39 Così, dopo che la gente d'Israele ebbe voltate le spalle nella battaglia, e che que' di Beniamino ebbero cominciato a uccidere della gente d' Israele intorno a trent' uomini (perciocche dicevano: Per certo essi son del tutto sconfitti davanti a noi, come nella precedente battaglia); 40 Quando l'incendio cominciò a salir

dalla città, in una colonna di fumo, que' di Beniamino si rivoltarono, ed ecco, l' in-

cendio della città saliva al cielo.
41 E gl' Israeliti voltarono faccia; e i Beniaminiti furono spaventati; perchè vedevano che il male era loro sopraggiunto.

42 E voltarono le spalle davanti agl' 1sraeliti, traendo verso la via del deserto; ma la battaglia li perseguiva da presso e anche quelli che uscivano della città li ammazzavano, avendoli rinchiusi nel mezzo di loro.

43 Gl' Israeliti adunque intorniarono i Beniaminiti, e li perseguitarono, e li calpestarono a loro agio, fin dirincontro a

Ghibea, dal sol levante.

44 E caddero morti de' Beniaminiti diciottomila uomini, tutti uomini di valore. 45 Or i Beniaminiti, voltate le spalle, fuggirono verso il deserto, alla rupe di Rimmon; ma gl' Israeliti ne raspollarono per le grandi strade cinquemila uomini; poi, perseguitandoli da presso fino a Ghi-

venticinquemila uomini, che potevano trar la spada, tutti uomini di valore.
47 E seicent' uomini voltarono le spalle,

e se ne fuggirono verso il deserto, alla rupe

di Rimmon, ove stettero quattro mesi.

48 Poi gl' Israeliti ritornarono a' figliuoli di Beniamino, e li percossero, e li
misero a fil di spada, così le persone
ch' erano nella città, come le bestie, e
tutto ciò che si ritrovò; misero eziandío
a fuoco e fiamma tutte le città che si ritrovarono.

## Ristabilimento della tribù di Beniamino.

OR gl' Israeliti aveano giurato in Mispa, dicendo: Niuno di noi darà la sua figliuola per moglie ad alcun Beniaminita.

2 Poi il popolo venne alla Casa di Dio, e stette quivi fino alla sera davanti a Dio:

e alzò la voce, e pianse d'un gran pianto, 3 E disse: Perchè, Signore Iddio d' Israele, è questo avvenuto in Israele, che oggi una tribù d' Israele sia venuta

4 E il giorno seguente, il popolo si levò la mattina, ed edificò quivi un altare, e offerse olocausti, e sacrificii da render

grazie. 5 Poi i figliuoli d' Israele dissero: Chi, d'infra tutte le tribù d'Israele, non è salito alla raunanza appresso al Signore? conciossiachè un giuramento grande fosse stato fatto contro a chi non salirebbe in Mispa appresso al Signore, dicendo: Egli

del tutto sarà fatto morire.
6 I figliuoli d' Israele adunque, pentendosi di quello che aveano fatto a' Beniaminiti, lor fratelli, dissero: Oggi è stata ricisa una tribù d' Israele.

7 Che faremo noi inverso quelli che son rimasti, per delle donne? poichè noi abbiamo giurato per lo Signore, che noi non daremo loro delle nostre figliuole per

mogli. 8 Poi dissero: Chi è quell' unica comunità, d'infra le tribù d'Israele, che non è salita in Mispa appresso al Signore? Ed ecco, niuno di Tabes di Galaad era venuto nel campo alla raunanza.

9 E fattasi la rassegna del popolo, ecco, quivi non v'era alcuno degli abitanti di

Tabes di Galaad;

10 Perciò la raunanza vi mandò dodicimila uomini, de' più valenti, e diede loro ordine, dicendo: Andate, e percotete gli abitanti di Iabes di Galaad a fil di spada, con le donne, e co' piccoli fanciulli".

11 Or ecco ciò che voi farete: Distruggete

al modo dell' interdetto ogni maschio, ed ogni donna che ha conosciuto carnal-

mente uomo.

12 Ed essi trovarono quattrocento fan-inlle vergini d'infra gli abitanti di Iabes ceva.

di Galaad, le quali, non aveano conosciuto carnalmente uomo; ed essi le menarono al campo, in Silo, ch' è nel paese di Canaan.

13 Allora tutta la raunanza mandò a parlare a' figliuoli di Beniamino, ch' erano nella rupe di Rimmon, e bandirono loro

la pace.

14 E allora i figliuoli di Beniamino ritornarono, e i figliuoli d'Israele diedero loro le donne che aveano lasciate in vita d'infra le donne di Iabes di Galaad; ma

non ve ne fu abhastanza per loro.
15 E il popolo si penti di quello che avea fatto a Beniamino; perciocchè il Signore avea fatta una rottura nelle tribù d' I-

16 Laonde gli Anziani della raunanza dissero: Che faremo noi a quelli che restano, per delle donne? poichè le donne sono state distrutte d'infra i Beniaminiti?

17 Poi dissero: Quelli che sono scampati possederanno ciò ch' era di Beniamino, e non sarà spenta una tribù d' Israele.

18 Or noi non possiam dar loro mogli delle nostre figliuole; conciossiachè i figliuoli d'Israele abbiano giurato, dicendo: Maledetto sia chi darà moglie a' Beniaminiti.

19 Perciò dissero: Ecco, la solennità annuale del Signore si celebra in Silo, nel luogo che è dal Settentrione della Casa di Dio, e dal sol levante della grande strada, che sale dalla Casa di Dio in Sichem, e dal Mezzodi di Lebona.

20 E diedero ordine a' figliuoli di Beniamino, dicendo: Andate, e ponetevi in

agguato nelle vigne; 21 E riguardate; ed ecco, quando le fanciulle di Silo usciranno per far balli, allora uscite delle vigne, e rapitevene cia-

scuno una per sua moglie, e napatevene ca-scuno una per sua moglie, e andatevene al paese di Beniamino. 22 E, quando i lor padri, ovvero i lor fratelli, verranno a noi per litigarne, noi diremo loro: Datele a noi di grazia; perciocchè in quella guerra non abbiamo presa per ciascun di loro la sua donna; conciossiachè voi non le abbiate loro date,

onde ora siate colpevoli.
23 I figliuoli di Benjamino adunque fecero così, e tolsero delle mogli secondo il numero loro, d'infra quelle che ballavano, le quali essi rapirono; poi se ne andarono, e ritornarono alla loro eredità; e riedificarono le città e abitarono in esse.

4 E in quel medesimo tempo i figliuoli d' Israele se ne andarono di là ciascuno alla sua tribu, e alla sua nazione, e si ridussero di la ciascuno alla sua eredità.

25 In quel tempo non v'era alcun re in Israele; ciascuno faceva ciò che gli pia-

## IL LIBRO DI RUT.

Naomi e le sue nuore.

OR al tempo che i Giudici giudicavano, fu una fame nel paese. E un nomo di Bet-lehem di Giuda andò a dimorare nelle contrade di Moab, con la sua moglie, e con due suoi figliuoli.

2 E il nome di quell' uomo era Elime-lec, e il nome della sua moglie Naomi, e i nomi de' suoi due figliuoli Malon, e Chilion; ed erano Efratei, da Bet-lehem Vennero adunque nelle contrade di Moab, e stettero quivi.

3 Or Elimelec, marito di Naomi, morì, ed essa rimase co' suoi due figliuoli.

4 Ed essi si presero delle mogli Moabite; il nome dell' una era Orpa, e il nome dell'altra Rut; e dimorarono quivi intorno a dieci anni.

5 Poi amendue, Malon e Chilion, mo-rirono anch' essi; e quella donna rimase miva de' suoi due figliuoli, e del suo ma-

rito.

6 Allora ella si levò, con le sue nuore, e se ne ritornò dalle contrade di Moab; perciocchè udi, nelle contrade di Moab, che il Signore avea visitato il suo popolo, dandogli del panea.

7 Ella adunque si parti dal luogo ove era stata, con le sue due nuore; ed erano in cammino, per ritornarsene al paese di

Giuda

8 E Naomi disse alle sue due nuore: Andate, ritornatevene ciascuna alla casa di sua madre; il Signore usi inverso voi henignità, come voi l'avete usata inverso quelli che son morti, e inverso me b.

9 Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovar riposo nella casa del suo marito. E le bació. Ed esse, alzata la voce,

piansero.

10 E le dissero: Anzi noi ritorneremo

teco al tuo popolo.

11 Ma Naomi disse: Figliuole mie, ritomatevene; perchè verreste voi meco? ho io ancora de' figliuoli in corpo, che vi possano esser mariti<sup>c</sup>?

12 Ritornate, figliuole mie, andate; perciocchè io son troppo vecchia, per rimaritarmi; e, benchè io dicessi d'averne speranza, e anche questa notte fossi maritata,

e anche partorissi figliuoli;

13 Aspettereste voi per ciò finchè fos-sero diventati grandi stareste voi per ciò a bada senza maritarvi? no, figliuole | campo, e spigolò dietro a' mietitori; e per mie; benchè ciò mi sia cosa molto più caso si abbattè nella possessione d' un

amara che a voi : perciocchè la mano del Signore è stata stesa contro a me.

14 Allora esse alzarono la voce, e piansero di nuovo. E Orpa baciò la sua suocera; ma Rut restò appresso di lei d.

15 E Naomi le disse: Ecco, la tua cognata se n' è ritornata al suo popolo, e a' suoi dii; ritornatene dietro alla tua

16 Ma Rut rispose: Non pregarmi che io ti lasci, e me ne ritorni indietro da te: perciocchè dove tu andrai, andrò anch' io, e dove tu albergherai, albergherò anch' io; il tuo popolo è il mio popolo, e il tuo Dio è il mio Dio.

17 Dove tu morrai, morrò anch' io, e quivi sarò seppellita. Così mi faccia il Signore, e così mi aggiunga, se altro che la morte fa la separazione fra me e te.

18 Naomi adunque, veggendo ch' ella era ferma d'andar seco, restò di parlar-

gliene.

19 Così camminarono amendue, finchè giunsero in Bet-lehem. E, quando vi furono giunte, tutta la città si commosse per cagion loro; e le donne dicevano: E questa Naomi?

20 Ma ella disse loro: Non mi chiamate Naomi | anzi chiamatemi Mara † : perciocchè l' Onnipotente mi ha fatto avere di

grandi amaritudini.

21 Io me ne andai piena, e il Signore mi ha fatta ritornar vuota. Perchè mi chiamereste Naomi, poichè il Signore ha testimoniato contro a me, e l'Onnipotente mi ha afflitta?

22 Naomi adunque se ne ritornò, con Rut Moabita, sua nuora, rivenendo dalle contrade di Moab. Ed esse arrivarono in Bet-lehem, in sul principio della ricolta

degli orzi.

## Rut spigola nel campo di Booz.

OR Naomi avea quivi un parente del suo marito Elimelec, uomo possente in facoltà, della nazione di Elimelec: il cui nome era Booz.

2 E Rut Moabita disse a Naomi: Deh! lascia che io vada a' campi, ed io spigolerò dietro a colui, appo il quale avrò trovata grazia, Ed ella le disse: Va, figliuola

3 Rut adunque andò, ed entrò in un

campo di Booz, il quale era della nazione di Elimelec.

4 Or ecco, Booz venne di Bet-lehem, e disse a' mietitori: Il Signore sia con voi. Ed essi gli dissero: Il Signore ti bene-

5 Poi Booz disse al suo servitore ordinato sopra i mietitori: Di cui è questa

giovane?

6 E il servitore ordinato sopra i mietitori rispose e disse: Costei è una giovane Moabita, la quale è tornata con Naomi

dalle contrade di Moab;
7 Ed ella ci ha detto: Deh! lasciate che io spigoli, e raccolga delle spighe fra le mannelle, dietro a mietitori. E, dopo ch' ella è entrata nel campo, è stata in piè dalla mattina infino ad ora; pur ora è stata un poco in casa.

8 Allora Booz disse a Rut: Intendi, figliuola mia; non andare a spigolare in altro campo, e anche non partirti di qui; anzi stattene qui presso alle mie fanciulle.

9 Abbi gli occhi al campo che si mieterà, e va dietro ad esse; non ho io comandato a' servitori che non ti tocchino? e, se avrai sete, vattene a' vasi, e bevi di ciò che i servitori avranno attinto.

10 Allora Rut si gittò in su la sua faccia, e s' inchinò a terra, e disse a Booz: Perchè ho io trovato grazia appo te, che tu mi riconosca, essendo io forestiera?

11 E Booz rispose, e le disse: Tutto ciò che tu hai fatto inverso la tua suocera, dopo la morte del tuo marito, mi è stato molto ben rapportato; come tu hai lasciato tuo padre, e tua madre, e il tuo natío paese, e sei venuta ad un popolo, il qual per addietro tu non avevi conosciuto.

12 Il Signore ti faccia la retribuzione delle tue opere, e siati il premio renduto appieno dal Signore Iddio d'Israele, sotto alle cui ale tu ti sei venuta a ricoverare a,

13 Ed ella disse: Signor mio, trovi io pur grazia appo te; perciocchè tu mi hai consolata, e hai usate benigne parole inverso la tua servente; benchè io non sia

pari ad una delle tue serventi.

14 Poi, nell' ora del mangiare, Booz le disse: Accostati qua, e mangia del pane, e intigni il tuo boccone nell'aceto. Ella dunque si pose a sedere allato a' mietitori; e Booz le diè del grano arrostito, ed ella mangiò, e fu saziata, e ne serbò di

15 Poi si levò per ispigolare. E Booz diede ordine a suoi servitori, dicendo: Lusciate ch' ella spigoli eziandio fra le mannelle, e non le fate vergogna.

16 Lasciatele pure eziandío alquanto de covoni; e permettete che lo colga, e non la sgridate.

17 Ella adunque spigolò nel campo fino si pose a giacere.

alla sera, e battè ciò che avea ricolto, e v' ebbe intorno ad un Efa di orzo.

18 Ed ella sel caricò addosso, e venne nella città. L' la sua suocera vide cio ch' ella avea ricolto. Rut, oltre a ciò, trasse fuori ciò che avea serbato di resto,

dopo che fu sazia, e gliel diede.

19 E la sua suocera le disse: Dove hai oggi spigolato? e dove hai lavorato? benedetto sia colui che t' ha riconosciuta. Ed alla dichiarò alla sua suocera appo cui ella avea lavorato, e disse: Il nome di colui, appo il quale oggi ho lavorato, è

20 E Naomi disse alla sua nuora: Benedetto sia egli appresso al Signore; conciossiachè egli non abbia dismessa inverso i viventi la sua benignità, ch' egli avea usata inverso i morti. Poi Naomi le disse: Costui è nostro prossimo parente; ed è di quelli che hanno per consanguinità la ragion del riscatto delle nostre credità.

21 Rut Moabita, oltre a ciò, le disse: Egli mi ha eziandio detto: Stattene presso a' mici servitori, finchè abbiano finita

tutta la mia mietitura.

22 E Naomi disse a Rut, sua nuora: Egli è bene, figliuola mia, che tu vada con le fanciulle di esso, e che altri non ti

scontri in altro campo.

23 Ella dunque se ne stette presso alle fanciulle di Booz, per ispigolare, finchè la ricolta degli orzi e de' frumenti fu finita. Poi dimorò con la sua suocera.

## Il diritto di riscatto.

E NAOMI, sua suocera, disse: Figliuola mia, non ti procaccerei io ri-

poso, acciocchè ti sia bene ??

2 Ora dunque, Booz, con le cui fanciulle tu sei stata, non è egli nostro parente! ecco, egli sventolerà questa notte gli orzi nell' aia.

3 Lavati adunque, e ugniti, e mettiti indosso le tue veste, e scendi all' aia; non far che tu sii scorta da quell' uomo, finchè egli abbia finito di mangiare e di

4 E, quando egli si sarà posto a giacere, sappi il luogo ove egli giacerà, ed entravi. e scoprilo da' piedi, e ponti quivi a giacere; ed egli ti dichiarcrà ciò che tu avrai da fare.

5 E Rut le disse: Io farò tutto quello

che tu mi dici.

6 Ella adunque scese all' aia, e fece secondo tutto ciò che la sua suocera le avea ordinato.

7 E Booz mangiò e bevve, ed ebbe il cuore allegro; e poi se ne venne a gin-cere da un capo della bica. E But venne pianamente, e lo scoperse da' piedi, e vi

8 E in su la mezza notte quell'uomo si spaventò, e si riscosse tutto; ed ecco, una donna gli era coricata a' piedi.

9 Ed egli le disse: Chi sei? Ed ella disse: Io sono Rut, tua servente: stendi il lembo della tua veste sopra la tua servente; perciocchè tu sei quel che per consanguinità hai la ragione del riscatto soura me.

10 Ed egli le disse: Benedetta sii tu appo il Signore, figliuola mia; questa tua ultima benignità, la quale tu hai usata, è migliore della primiera, non essendo andata dietro a' giovani, poveri, o ricchi.

11 Ora dunque, figliuola mia, non temere; io ti farò tutto ciò che tu mi dici; perciocchè tutta la porta del mio popolo

sa che fu sei donna di valore<sup>a</sup>.'

12 Ma pure, benchè sia vero che io abbia la ragione della consanguinità, non-

dimeno ve n' è ancora un altro che l' ha,

il quale è più prossimo di meb,

13 Stattene qui questa notte, e domattina, se colui vorrà usar la sua ragione di consanguinità inverso te, bene, faccialo; ma, se non gli piacerà usarla, io userò la mia ragione di consanguinità inverso te: sì, come il Signore è vivente; giaci fino alla mattina.

14 Ella adunque giacque a' piedi di esso fino alla mattina; poi si levò innanzi che uomo si potesse riconoscere l' un l' altro. E Booz disse: Non sappiasi che donna

alcuna sia entrata nell' aia c.

15 Poi disse a Rut: Porgi il panno lino che tu hai addosso, e tienilo. Ed ella lo tenne, ed egli misurò sei misure d'orzo, e gliele pose addosso; e poi se ne venne nella città.

16 E Rut venne alla sua suocera. Ed ella le disse: Chi sei, figliuola mia? E Rut le dichiarò tutto ciò che quell' uomo

le avea fatto.

17 Le disse ancora: Egli mi ha date queste sei misure d'orzo; perciocchè egli mi ha detto: Non tornar vuota alla tua suocera.

18 E Naomi le disse: Rimantene, figlinola mia, finchè tu sappia come la cosa riuscirà; perciocchè quell' uomo non resterà ch' egli non abbia oggi compiuto quest' affare d.

Booz sposa Rut-Nascita di Obed.

4 BOOZ adunque salì alla porta, e vi si pose a sedere. Ed ecco, colui che avea la ragione della consanguinità, del quale Booz avea parlato<sup>e</sup>, passò. E Booz gli disse: O tu, tale, vieni qua, e poniti qui a sedere. Ed egli andò, e si pose a sedere. 2 E Booz prese dieci uomini degli Anziani della città, e disse loro: Sedete qui; ed essi si misero a sedere.

3 Poi Booz disse a colui che avea la ragion della consanguinità: Naomi, ch' è ritornata dalle contrade di Moab, ha venduta la possessione del campo, ch' era di

Elimelec, nostro fratello;

4 Laonde io ho detto di fartene motto, e di dirti che tu l'acquisti in presenza di costoro che seggono qui, e in presenza degli Anziani del mio popolo; se tu la vuoi riscuotere, per ragione di consanguinità, fallo'; ma, se tu non la vuoi riscuotere, dichiaramelo, acciocchè io il sappia; perciocchè non v'è alcun altro per riscuoterla, se non tu, ed io dopo te. Allora colui disse: Io la riscuoterò.

5 E Booz gli disse: Nel giorno che tu acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tuì l'acquisterai ancora da Rut Moabita, moglie del morto; per suscitare il nome del morto sopra la sua eredità.

6 Ma, colui che avea la ragione della consanguinità, disse: Io non posso usare la ragione della consanguinità per me; che talora io non dissipi la mia eredità; usa tu la mia ragione della consanguinità, per riscuoterla; perciocchè io non posso farlo.

7 (Or ab antico v' era questa usanza, che, in caso di riscatto per ragione di consanguinità, e di trasportamento di ragione, per fermar tutto l'affare, l' uomo si traeva la scarpa<sup>g</sup>, e la dava al suo prossimo; e ciò serviva di testimonianza in Israele.)

8 Così, dopo che colui che avea la ragione della consanguinità ebbe detto a Booz: Acquistati tu quel campo; egli si trasse

la scarpa.

9 E Booz disse agli Anziani, e a tutto il popolo: Voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalla mano di Naemi tutto ciò ch' era di Elimelec, e tutto ciò ch' era di Chilion e di Malon;

10 E che ancora mi ho acquistata per moglie Rut Moabita, moglie di Malon, per suscitare il nome del morto sopra la suo eredità; acciocchè il nome del morto non sia spento d'infra i suoi fratelli, e dalla porta del suo luogo. Voi ne siete

oggi testimoni.

e gli Anziani, dissero: Sì, noi ne siamo testimoni. Il Signore faccia che la moglie, ch' entra in casa tua, sia come Rachele e come Lea, le quali edificarono amendue la casa d'Israele<sup>h</sup>; fatti pur possente in Efrata, e fa che il tuo nome sia celebrato in Bet-lehem;

12 E della progenie, che il Signore ti darà di cotesta giovane, sia la casa tua come la casa di Fares, il quale Tamar

partori a Giuda.

13 Booz adunque prese Rut, ed ella gli fu moglie: ed egli entrà da lei, e il Si-

<sup>\*</sup> Prov. 12. 4. b Deut. 25. 5, 6. Rom. 12. 17. 1 Tess. 5, 22. d S-1 Lev. 25. 25. Deut. 25. 7, 9. h Sal. 127. 3; 128. 3.

gnore le fece grazia d'ingravidare; e par-

tori un figliuolo.

14 E le donne dissero a Naomi<sup>a</sup>: Benedetto sia il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti sia mancato uno che avesse la ragione della consanguinità; il cui nome sia celebrato in Israele.

15 E siati esso per ristorarti l'anima, e per sostentar la tua vecchiezza; conciossiachè la tua nuora, la qual ti ama, e ti val meglio che sette figliuoli, abbia partorito questo fanciullo.

16 E Naomi prese il fanciullo, e se lo recò al seno, e gli fu in luogo di balia.

17 E le vicine gli posero nome, quando fu detto: Un figliuolo è nato a Naomi; e lo chiamarono Obed. Raso fu padre d' Isai, padre di Davide.

18 Or queste sono le generazioni di Fa-

res: Fares generò Hesron;

19 Ed Hesron generò Ram; e Ram generò Amminadab;

20 E Amminadab generò Naasson; e

Nasson generò Salmon; 21 E Salmon generò Booz; e Booz genero Ohed;

22 E Obed generò Isai; ed Isai generò Davide b.

# IL PRIMO LIBRO DI SAMUELE.

Il voto di Anna-La nascita di Samuele.

OR v' era un uomo di Ramataim-Sofim, del monte di Efraim, il cui nome era Elcana, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Elihu, figliuolo di Tohu, figliuolo di Suf, Efrateo;

2 Ed esso avea due mogli; il nome del-

l' una era Anna, e il nome dell' altra Peninna; e Peninna avea figliuoli, ma Anna

non ne avea.

3 Or quell' uomo saliva dalla sua città d' anno in anno, per adorare e, e per sacrificare al Signore degli eserciti, in Silo; ove erano i due figliuoli di Eli, Hofni e Finees, sacerdoti del Signore.

4 E avvenne un giorno che Elcana, a-vendo sacrificato, diede delle porzioni a Peninna, sua moglie, e a tutti i figliuoli,

e figliuole di essa d;

5 Ma ad Anna ne diede una doppia; perciocchè egli amava Anna, benchè il Signore le avesse serrata la matrice.

6 E la sua avversaria non restava di provocarla a cruccio, per farla turbare; perciocchè il Signore le avea serrata la

matrice.

7 Elcaha adunque, facendo così ogni anno, una volta, da che Anna fu salita alla Casa del Signore, quell' altra la provocò a sdegno a questo modo; onde ella piagneva, e non mangiava.

8 Ed Elcana, suo marito, le disse: Anna, perchè piagni, e perchè non mangi, e perchè stai di mal'animo i non ti valgo

io meglio che dieci figliuoli?

'9 Ed Anna, dopo che si fu mangiato, e bevuto in Silo, si levò (or il Sacerdote Eli sedeva sopra la seggia, presso ad uno degli stipiti della porta del Tempio del Signore);

10 Ed essendo in amaritudine d'animo, pregò il Signore, e piagnea dirottamente. Il Pei voto un voto, dicendo: O Si-

gnore degli eserciti, se pur tu riguardi all' afflizione della tua servente, e ti ricordi di me, e non dimentichi la tua servente, e doni alla tua servente progenie di figliuol maschio, io lo donerò al Signore, per tutto il tempo della sua vita; e rasoio non gli salirà giammai in sul capo.

12 Ora, mentre ella moltipicava in orazioni davanti al Signore, Eli pose mente

alla bocca di essa.

13 E Anna parlava entro a sè stessa, e le si movevano sol le labbra, e non si udiva la sua voce; onde Eli reputò che fosse ebbra :

14 E le disse: Infino a quando farai l'ebbra i cacciati il tuo vino d'addosso.

15 Ma Anna rispose, e disse: No, signor mio; io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho bevuto nè vino, nè cervogia; anzi spando l' anima mia davanti al Signore.

16 Non agguagliar la tua servente alle ree femmine; perciocché, per la gravezza del mio lamento, e del mio rammarico,

io ho parlato infino ad ora.

17 Ed Eli rispose, e disse: Vattene in pace; l' Iddio d' Israele ti conceda la ri-

chiesta che tu gli hai fatta. 18 Ed ella gli disse: Trovi la tua servente grazia appo te. Poi quella donna se ne andò al suo cammino, e mangiò; e la sua faccia non fu più quale era prima.

19 Poi Elcana, e i suoi, si levarono la mattina, e adorarono davanti al Signore: e se ne ritornarono, e vennero in casa loro, in Rama. Ed Elcana conobbe Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei.

20 E al termine del tempo, dopo che Anna ebbe conceputo, ella partori un figliuolo, e gli pose nome Samuele ; perciocché disse ella, io l'ho chiesto al Si-

21 E quell' uomo Elcana sali, con tutta

<sup>&#</sup>x27; **Nom**. 12. 15. Mat. 1. 4-8. l cioè: Domandato a Die. 1, 6. 5.

la sua famiglia, per sacrificare al Signore

il sacrificio annuale, e il suo voto.

22 Ma Anna non vi salì; perciocchè disse al suo marito: Io non vi salirò, finchè il fanciullo non sia spoppato; allora io lo condurrò, acciocchè sia presentato davanti al Signore, e che dimori quivi in perpetuo.

23 Ed Elcana, suo marito, le disse: Fa quello che ti par meglio; rimantene finchè tu l'abbi spoppato; adempia pure il Signore la sua parola". Così quella donna se ne rimase, e allattò il suo fi-

gliuolo, finchè l'ebbe spoppato.

24 E, quando l'ebbe spoppato, ella lo menò seco, con tre giovenchi, e un Efa di farina, e un barile di vino; e lo menò nella Casa del Signore, in Silo; e il fanciullo era ancora molto piccolo.

25 Ed Elcana ed Anna scannarono un giovenco, e menarono il fanciullo ad Eli.

26 E Anna gli disse: Ahi! signor mio; come l'anima tua vive, signor mio, io son quella donna che stava qui appresso di te, per fare orazione al Signore.

27 lo pregai per aver questo fanciulio; e il Signore mi ha conceduta la richiesta

che io gli **feci**.

28 Onde io altresi l' ho prestato ai Signore; egli sarà prestato al Signore tutti i giorni ch' egli sarà in vita. Ed essi adorarono quivi il Signore.

#### Cantico di Anna.

ALLORA Anna orò, e disse: Il cuor mio giubbila nel Signore; il mio como è innalzato per lo Signore; la mia bocca è allargata contro a' mici nemici; perciocchè. o Signore, io mi son rallegrata nella tua salute.

2 Ei non v'è alcun Santo, come il Signore 4; percioechè non v'è alcun altro, fuor che te; e non v'è alcuna Rocca tale,

come è il nostro Dio.

3 Non moltiplicate in parole altiere; non escavi della bocca un parlar aspro: perciocche il Signore è l' Iddio d' ogni scienza; e a lui s' appartiene il pesar le imprese.

4 L'arco de possenti è stato rotto, e quelli che vacillavano sono stati cinti di forza.

5 Quelli ch' erano satolli si son messi a servire a prezzo per del pane; e quelli ch' erano affamati nol sono più ; la sterile eziandio ha partoriti sette figlinolif; e quella che avea molti figluoli è divenuta tiacca.

6 Il Signore fa morire, e fa vivere<sup>9</sup>; egli fa scendere al sepolcro, e ne trae fuori.

7 Il Signore fa impoverire, e arricchisceh; egli abbassa, e altresì innalza

8 Egli rileva il misero dalla polvere, e innalza il bisognoso dallo sterco , per farlo sedere co' nobili; e fa loro eredare un seggio di gloria; imperocchè le colonne della terra sono del Signore, ed egli ha posto il mondo sopra esse!.

9 Egli guarderà i piedi de' suoi santi "; e gli empi periranno nelle tenebre; perciocchè l' uomo non vincerà con le sue

10 Quelli che contendono col Signore saranno tritati; egli tonerà dal cielo sopra loro; il Signore giudicherà le estremità della terra", e donerà forza al suo Re, e innalzerà il como del suo Unto.

11 Poi Elcana se ne andò a casa sua in Rama; e il fanciullo serviva al Signore,

davanti al Sacerdote Eli.

## Scelleratezza dei fyli di Eli.

12 Or i figliuoli d' Eli erano uomini scellerati; essi non conoscevano il Signore.

13 E l'usanza di que' sacerdoti inverso il popolo era tale: Quando qualunque persona faceva qualche sacrificio, il servitore del sacerdote veniva, mentre si coceva la carne, avendo una forcella a tre denti in mano;

14 E, fittala nella caldaia, o nel paiuolo, o nella pentola, o nella pignatta, tutto ciò che la forcella traeva fuori, il sacerdote lo prendeva per sè. Così facevano a tutti gl' Israeliti che venivano là in Silo.

15 Ed anche, avanti che si fosse arso il grasso<sup>p</sup>, il servitore del sacerdote veniva, e diceva a colui che faceva il sacrificio: Damini della carne, per arrostirla per lo sacerdote; perciocché egfi non prenderà

da te carne cotta, ma cruda. 16 E se pur quell' uomo gli diceva: Ardasi ora di presente il grasso, poi prendine a tua voglia; egli gli diceva: Anzi pure ora tu ne darai; altrimenti, io ne pren-

derò a forza.

17 E il peccato di que' giovani era molto grande nel cospetto del Signore; perciocchè gli uomini sprezzavano le offerte del Signore.

18 Or Samuele, essendo piccol fanciullo, serviva davanti al Signore, cinto d' un

Efod di lino.

19 E sua madre gli fece una tonicella, e gliela portò: e il simigliante facera ogni anno, quando ella saliva, col suo marito, per sacrificare il sacrificio annuale.

20 Or Eli benedisse Elcana, e la sua moglie, e disse: Il Signore ti dia progenie di questa donna, in huogo del presto ch' ella ha fatto al Bignore. Ed essi se ne andarono al luogo loro.

21 E in vero il Signore visitò Anna; ed ella concepette, e partorì tre figliuoli,

Sal. 84. 10, 11. Jis. 38. 1. 2 Sal. 91. 11; <sup>6</sup> Luca 1. 46, eec. <sup>d</sup> Es. 15, 11. <sup>e</sup> Sal. 34, 10, 11. <sup>e</sup> Sal. 113, 7, 8. <sup>e</sup> Giob. 39, 4-6. Sal. 24, 1, eec. <sup>e</sup> Rom. 1. 28. <sup>e</sup> Lev. 3, 3-5, 16. Num. 30. 6. 7. Mat. 7. 7. Giob. 3. 18. Giob. 1. 21. <sup>9</sup> Giob. 5. 18. A Giou. 1. ..... Sal. 96. 18; 98. 9. 337

e due figliuole. E il fanciullo Samuele

crebbe presso al Signore<sup>4</sup>.
22 Or Eli, essendo già molto vecchio, udi tutto ciò che i suoi figliuoli facevano a tutto Israele; e come giacevano con le donne, che a certi tempi venivano a servire all'entrata del Tabernacolo della convenenza

23 Ed egli disse loro: Perchè fate voi cotali cose? perciocchè io intendo i vostri malvagi fatti; queste cose mi sono riferite

da tutto il popolo.

24 Non fate così, figliuoli miei; perciocchè la fama, che mi perviene agli orecchi di voi, non è buona; voi inducete a tra-

sgressione il popolo del Signore.

25 Se un uomo pecca contro ad un altro uomo, Iddio lo giudica; e se un uomo pecca contro al Signore, chi preghera per lui? Ma essi non attesero alla voce del padre loro<sup>b</sup>; perciocchè il Signore voleva farli morire.

26 Intanto il fanciullo Samuele andava crescendo, e diventando grazioso al Si-

gnore ed agli uomini.

## La rovina della casa di Eli predetta.

27 Or un uomo di Dio venne ad Eli, e gli disse: Così ha detto il Signore: Non mi manifestai io pure alla casa di tuo padre, mentre erano in Egitto, mandan-

doli alla casa di Faraone ?? 28 Io mi elessi eziandio tuo padre, d' infra tutte le tribù d'Israele, per Sacerdote d, per offerir sacrificii sopra il mio Altare, e per arder profumi, e per portar l'Esod davanti a me; e diedi alla casa di tuo padre tutte le offerte da ardere de' figliuo-

li d'Israele<sup>e</sup>

29 Perchè avete voi dato del calcio a' miei sacrificii, e alle mie offerte, che io ho comandato che si offeriscano nel mio Tabernacolo? e perche hai tu portato maggiore onore a' tuoi figliuoli che a me, per ingrassarvi del meglio delle offerte

d'Israele, mio popolo?

30 Perciò, il Signore Iddio d' Israele dice così: Io del tutto avea detto che la tua casa, e la casa di tuo padre, andrebbero e verrebbero davanti a me in perpetuo; ma ora il Signore dice: Ciò sia lungi da me; perciocche io onorero quelli che mi onorano, e quelli che mi sprezzano saranno avviliti.

31 Ecco, i giorni vengono, che io riciderò il braccio a te, e alla casa di tuo padre, e farò che non vi sarà alcuno in

casa tua che diventi vecchio.

32 E tu vedrai l'afflizione del Tabernacolo, in luogo di tutto il bene che Iddio avea fatto a Israele; e non vi sarà giammai alcuno in casa tua che diventi vecchio.

33 E colui de' tuoi, il quale io non avrò sterminato d'appresso al mio Altare, sarà per consumarti gli occhi, e accorarti l'anima; e chiunque sarà nato e cresciuto in casa tua morrà in fior d' età.

34 E questo, che avverrà a' tuoi due figliuoli, Hofni e Finees, che morranno amendue in uno stesso giorno, ti sarà

per segno.

35 Ed io mi susciterò un Sacerdote leale<sup>g</sup>; esso opererà secondo il mio cuore, e secondo l' unima mia; ed io gli edificherò una casa stabile, ed egli andrà e verrà davanti al mio Unto del continuo.

36 E chiunque rimarrà di casa tua andrà ad inchinarsi a lui per un danaio d'argento, e per una fetta di pane; e dirà: Deh! mettimi a fare alcuno de' servigi del sacerdozio, *perchè io abbia* da mangiare un boccon di pane.

### La visione di Samuele.

OR il giovane fanciullo Samuele serviva al Signore, nella presenza di Eli. E in quel tempo la parola di Dio era rara, e non appariva alcuna visione<sup>h</sup>.

2 E avvenne in quel giorno, ch' Eli, la oui vista cominciava a scemare, talche egli non poteva più vedere, giacendo nel

suo luogo;

3 Samuele, giacendo anch' esso nel Tempio del Signore, ove era l'Arca di Dio. avanti che fossero spente le lampane di Dio i:

4 Il Signore chiamò Samuele. Ed egli

rispose: Eccomi.

5 E corse ad Eli, e gli disse: Eccomi: perciocchè tu m' hai chiamato. Ma Eli gli disse: Io non t' ho chiamato; ritornatene a giacere. Ed egli se ne andò a giacere.

6 E il Signore chiamò di nuovo Samuele. E Samuele si levò, e andò ad Eli, e gli disse: Eccomi; perciocchè tu m' hai chiamato. Ma Eli gli disse: Io non t'ho chiamato, figliuol mio; ritornatene a giacere.

7 Or Samuele non conosceva ancora il Signore, e la parola del Signore non gli

era ancora stata rivelata.

8 E il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta. Ed egli si levò, e andò ad Eli, e gli disse: Eccomi; percioc-chè tu m' hai chiamato. Allora Eli si avvide che il Signore chiamava il fan-

9 Ed Eli disse a Samuele: Vattene a giacere; e, se egli ti chiama, di': Parla. Signore; perciocchè il tuo servitore a-scolta. Samuele adunque se ne andò a giacere nel suo luogo.

10 E il Signore venne, e si presentò a lui, e lo chiamò, come le altre volte:

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Luca 1, 80; 2, 40. <sup>b</sup> Prov. 15, 10. <sup>c</sup> Es. 4, 14, 27. <sup>d</sup> Es. 28, 1, ecc. <sup>e</sup> I. 18, 8–19. f 1 Sam. 4, 11. <sup>g</sup> 1 Re 2, 27, 35. Ezec. 44, 15, ecc. <sup>h</sup> Amos. 8, 11. Lev. 7. 32, ecc. Lev. 24. 3.

Samuele, Samuele. E Samuele disse: Parla; perciocchè il tuo servitore ascolta.

11 E il Signore disse a Samuele: Ecco, io fo una cosa in Israele, la quale chiunque udirà, avrà amendue l'orecchie intronate.

12 In quel di io metterò ad effetto contro ad Eli, da capo a fine, tutto ciò che lo

ho detto contro alla sua casa"

13 Io gli avea dinunziato ch' io punirei la sua casa in perpetuo, per cagion dell' iniquità, con la quale egli ha saputo che i suoi figliuoli si rendevano maledetti, ed egli non gli ha repressi.

14 Perciò adunque, lo ho giurato alla casa di Eli: Se mai in perpetuo l'iniquità della casa di Eli è purgata con sacrificio,

nè con offerta.

15 Or Samuele stette coricato fino alla mattina; poi aperse le porte della Casa del Signore. Ed egli temeva di dichiarar la visione ad Eli.

16 Ma Eli lo chiamò, e gli disse: Samuele, figliuol mio. Ed egli disse: Ec-

comi.

17 Ed Eli gli disse: Quale è la parola ch' egh ti ha detta? deh! non celarmela; così ti faccia Iddio, e così ti aggiunga, se tu mi celi cosa alcuna di tutto ciò ch' egli ti ha detto.

18 Samuele adunque gli racconto tutte quelle parole, e non gli celò nulta. Ed Eli disse: Egli è il Signore; faccia quello

che gli parrà bene $^b$ .

19 Or Samuele crebbe, e il Signore fu con lui; ed esso non lasciò cadere in terra alcuna di tutte le sue parole.

20 E tutto Israele, da Dan fino a Beerseba, conobbe che Samuele era ben certi-

ficato profeta del Signore.

21 E il Signore continuò d'apparire in Silo; perciocchè il Signore si manifestava a Samuele per la parola del Signore.

I Filistei sconfiggono gl' Irraeliti e prendono l' Arca.—Morte di Hofni, Finees ed Eli.

4 E LA parola di Samuele fu indirizzata a tutto Israele. Or Israele usci in battaglia incontro a Filistei, e si accampò presso ad Eben-ezer; e i Filistei si

accamparono in Afec. 2 E i Filistei ordinarono la battaglia incontro a Israele. E, datasi la battaglia, Israele fu sconfitto davanti a' Filistei; ed essi ne percossero intorno a quattromila uomini in battaglia ordinata, nella cam-

pagna.
3 Ed essendo il popolo venuto nel campo, gli Anziani d'Israele dissero: Perchè ci ha il Signore oggi sconfitti davanti a' Filistei? facciamoci portar da Silo l' Arca del Putto del Signore, e venga egli nel mezzo di noi, e salvici dalla mano de' nostri nemici.

4 Il popolo adunque mandò in Silo, e di la fu portata l'Arca del Patto del Signore degli escrciti, che siede sopra i Cherubini; e quivi, con l'Arca del Patto di Dio, crano i due figliuoli di Eli, Hofni e Finees.

5 E, come l'Arca del Patto del Signore

arrivò nel campo, tutto Israele sclamò d'allegrezza con gran grida, talchè la terra

ne rimbombò.

6 E i Filistei, udita la voce delle grida, dissero: Che vuol dire la voce di queste gran grida nel campo degli Ebrei? Poi seppero che l' Arca del Signore era venuta nel campo.

7 E i Filistei ebbero paura; perclocchè dicevano: Iddio è venuto nel campo. E dissero: Guai a noi! perciocchè tal cosa

non è stata per addietro.

8 Guai a noi! chi ci scamperà dalla mano di questo possente dio? questo è l' Iddio, che percosse gli Egizi d' una sconfitta intiera nel deserto.

9 O Filistei, rinforzatevi, e portatevi da valenti uomini; che talora non serviate agli Ebrei, come essi hanno servito a voi; portatevi adunque da valenti uomini, e combattete.

10 I Filistei adunque combatterono, e gl' Israeliti furono sconfitti, e fuggirono ciascuno alle sue stanze c; e la sconfitta fu molto grande, talchè caddero morti de-gl' Israeliti trentamila nomini a piè. 11 E l' Arca di Dio fu presa, e i due figliuoli di Eli, Hofni e Finees, furono

mortid.

12 E un uomo di Beriamino se ne corse dal campo, e giunse in Silo quello stesso giorno, co' vestimenti stracciati, e con

della terra in sul capo.

13 E, come egli giunse, ecco, Eli sedeva in sul seggio, allato alla strada, e stava a riguardare; perciocchè il cuor gli tre-mava per cagione dell' Arca di Dio. Quell' nomo adunque entrò nella città, portando le novelle, e tutta la città fece un

gran grido.
14 Ed Eli, udendo il romor delle grida disse: Che vuol dire il romore di questo tumulto? E quell' uomo ando prestamente ad Eli, e gli raccontò la cosa.

15 Or Eli era d'età di novantotto anni,

e la vista gli era venuta meno, talchè egli

non poteva vedere.

16 Quell' uomo adunque gli disse: Io son colui che vengo dal campo, e oggi me ne son fuggito dalla battaglia. Ed *Eli* gli disse: Figliuol mio, come è andato

17 E, colui che portava le novelle, rispose e disse: Israele è fuggito d'innanzi a' Filistei; e anche è stata fatta una grande sconfitta del popolo; i tuoi due figliuoli, Hofni e Finces, eziandío son morti, e l' Arca di Dio è stata presa.

18 E, quando egli mentovò l' Arca di l Dio, Eli cadde d' in sul seggio a rovescio allato alla porta, e si ruppe la nuca, e morì; perciocchè egli era vecchio e grave. Or egli avea giudicato Israele quarant' anni.

19 E la sua nuora, moglie di Finees, essendo gravida, presta a partorire, udi il grido che l' Arca di Dio era presa, e che il suo suocero, e il suo marito erano morti: onde ella si accosciò, e partorì; perciocchè i dolori le sopraggiunsero a un tratto.

20 E, in quel punto ch' ella moriva, le donne che le stavano d'intorno, le dissero: Non temere; perciocchè tu hai partorito un figliuolo; ma ella non rispose, e non

vi mise il cuore.

21 Pur nondimeno pose nome al fanciullo, Icabod , dicendo: La gloria è stata trasportata d' Israele; perciocchè l' Arca di Dio era stata presa, e per cagione del suo suocero e del suo marito.

22 Disse adunque: La gloria è stata trasportata d' Israele; perciocchè l' Arca

di Dio è stata presa.

# L' Arca nel paese dei Filistei.

OR i Filistei, avendo presa l'Arca di Dio, la condussero da Eben-ezer in Asdod.

2 Presero adunque l' Arca di Dio, e la condussero dentro alla casa di Dagon, e la

posarono presso a Dagon.

3 E il giorno seguente, essendosi que di Asdod levati la mattina, ecco, Dagon giaceva boccone in terra, davanti all' Arca del Signore. Ed essi presero Dagon, e lo

riposero nel suo luogo<sup>a</sup>,

4 E la mattina del giorno seguente, essendosi levati, ecco Dagon giaceva boccone in terra, davanti all' Arca del Signore; e la testa di Dagon, e amendue le palme delle sue mani erano mozze in su'la soglia; e l' imbusto solo di Dagon era rimasto presso a quella.

5 Perciò i sacerdoti di Dagon, nè alcun di quelli ch' entrano nella casa di esso, non calcano la soglia di Dagon, in Asdod,

infino a questo giorno.

6 Poi la mano del Signore si aggravo sopra quei di Asdod, ed egli li disertò, e li percosse di morici in Asdod, e ne confini di essa.

7 E quei di Asdod, veggendo che così andara la cosa, dissero: L'Arca dell'Iddio d' Israele non dimorerà appresso di noi; perciocchè la sua mano è aspra sopra

noi, e sopra Dagon, nostro dio. 8 Perciò, mandarono ad adunare tutti i principi de' Filistei appresso a loro, e dissero: Che faremo noi dell' Arca dell' Iddio d' Israele? Ed essi dissero: Tra-sportisi l' Arca dell' Iddio d' Israele in

Gat. Così l'Arca dell' Iddio d' Israele fu

trasportata in Gat.

9 Ma, poiche fu trasportata in Gat, la mano del Signore fu sopra la città, con gran turbamento; ed egli percosse gli uomini della città dal maggiore al minore; e vennero loro delle morici nascoste.

10 Perciò mandarono l' Arca di Dio in Ecron; e, come l' Arca di Dio giunse in Ecron, quei di Ecron sclamarono, di-cendo: Hanno trasportata l'Arca dell' Iddio d' Israele a me, per far morir me, e il

mio popolo.

11 È per questa cagione mandarono a raunare tutti i principi de' Filistei, e dissero loro: Rimandate l' Arca dell' Iddio d' Israele, e ritorni al suo luogo, e non faccia morir me, e il mio popolo; perciocchè v' era uno spavento di morte per tutta la città; e la mano del Signore era molto aggravata in quel luogo.

12 E gli uomini che non morivano erano percossi di morici; e il grido della città

sali infino al cielo.

# L' Arca rimandata al paese d' Israele.

6 ESSENDO adunque l' Arca del Signore stata sette mesi nel territorio de Filistei;

2 I Filistei chiamarono i sacerdoti e gl' indovini. dicendo: Cho gl' indovini, dicendo: Che faremo noi dell' Arca del Signore? Dichiarateci in qual maniera noi la dobbiamo rimandare

al suo luogo.

3 Ed essi dissero: Se voi rimandate l'Arca dell' Iddio d'Israele, non rimandatela a vuoto; ansi del tutto pagategli un' offerta per la colpa; allora voi sarete guariti, e voi saprete per qual cagione la sua mano non si sarà rimossa da voi.

4 Ed essi dissero: Quale afferta per la colpa gli pagheremo noi? E quelli dissero: Cinque morici d' oro, e cinque topi d' oro, secondo il numero de' principati de' Filistei; perciocchè una stessa piaga è stata sopra tutti i Filistei, e sopra i vostri principi

i vostri principi.

5 Fate adunque delle forme delle vostre morici e delle forme de' vostri topi che guastano il paese; e date gloria all' Iddio d' Israele; forse allevierà egli la sua mano d'in su voi, e d'in su i vostri dii, e d'in sul vostro paese.

6 E, perchè indurereste voi il cuor vostro, come gli Egizi e Faraone indu-rarono il cuor loro bi dopo ch' egli li ebbescherniti, non rimandarono essi gl' I-sraeliti, ed essi se ne andarono ?

7 Ora dunque, fate un carro nuovo, e prendetelo; prendetevi eziandio due vacche lattanti, sopra cui giammai non sia stato posto giogo; poi legate queste vacche al carro, e rimenate i lor figli a casa, indietro da esse;

8 E prendete l' Arca del Signore, e ponetela sopra il carro; e mettete allato ad essa in una cassetta que' lavori d' oro, che voi gli pagherete per offerta per la colpa; e rimandatela, e vadasene.

9 E state a guardare; se ella sale verso Bet-semes, traendo alle contrade di esso. egli ci avrà fatto questo gran male; se no, noi sapremo che la sua mano non ci ha toccati, anzi che è stato un caso che ci e avvenuto.

10 Quegli uomini adunque fecero così, e presero due vacche lattanti, e le legarono al carro, e rinchiusero i lor figli in

11 Poi posero l' Arca del Signore sopra il carro, con la cassetta, e co' topi d' oro, e con le forme delle lor morici.

12 E le vacche si dirizzarono alla via che trae verso Bet-semes, seguitando una medesima strada, e andavano mugghian-

do; e non si rivolsero nè a destra nè a sinistra; e i principi de' Filistei andarono loro dietro fino a' confini di Bet-semes.

13 Or que' di Bet-semes segavano la ricolta de' grani nella valle; e, alzati gli occhi, videro l' Arca, e si rallegrarono di vederla.

14 E il carro, giunto al campo di Giosue da Bet-semes, si fermò quivi. Or quivi era una gran pietra; e coloro spezzarono il legname del carro, e offersero le vacche in olocausto al Signore.

15 Or i Leviți aveano posta giù l' Arca del Signore, e la cassetta ch' era appresso, nella quale erano que' lavori d' oro, e l' aveano messa sopra quella gran pietra; e in quel giorno que di Bet-semes offersero olocausti, e sacrificarono sacrificii al Signore.

16 E i cinque principati de' Filistei, avendo ciò veduto, se ne ritornarono quel-

l' istesso giorno in Ecron.

17 Or questo è il numero delle morici d'oro, le quali i Filistei pagarono al Signore per offerta per la colpa; per Asdod una, per Gaza una, per Ascalon una, per Gat una, per Ecron una.

18 E i topi d'oro furono secondo il numero di tutte le città de' Filistei, divise in cinque principati, così città murate, come villate senza mura, fino ad Abel la gran pietra, sopra la quale posarono l'Arca del Signore, la quale è infino ad oggi nel campo di Giosuè da Bet-semes. 🐇

19 Or il Signore percesse alquanti di que' di Bet-semes, perche aveano riguardato dentro all' Arca del Signore<sup>a</sup>; percosse ancora del popolo cinquantamila e settanta uomini. È il popolo fece cor-doglio, pereiocchè il Signore l' avea percosso di una gran piaga.

potrà durare davanti al Signore, a questo Iddio Santo? e a cui salirà egli d'ap-

presso a noi?

21 Mandarono adunque de' messi agli abitanti di Chiriat-learim, a dire: I Filistei hanno ricondotta l'Arca del Signore; scendete, e menatela da voi.

7 E QUE' di Chiriat-icarim vennero, e ne menarono l' Arca del Signore, e la condussero nella casa di Abinadab , nel colle; e consacrazono Eleazaro, figliuolo di esso, per guardar l' Arca del Signore.

Sconfitta dei Filistei in Mispa.

2 Or lungo tempo appresso che l' Arca fu posata in Chiriat-iearim, che furono vent' anni, tutta la casa d' Israele si la-

mentò, gridando dietro al Signore. 3 E Samuele parlò a tutta la casa d' Israele, dicendo: Se pur voi vi convertite con tutto il vostro cuore al Signore togliete del mezzo di voi gl' iddii degli stranieri, e Astarot; e addirizzate il cuor vostro al Signore, e servite a lui solod, ed egli vi riscuoterà dalla mano de' Filistei. 4 I figliuoli d' Israele adunque tolsero.

via i Baali e Astarot; e servirono al solo

Signore.

5 Poi Samuele disse: Adunate tutto Israele in Mispa, ed io supplicherò al Si-

gnore per voi.

6 Essi adunque si adunarono in Mispa, e attinsero dell'acqua, e la sparsero davanti al Signore, e digiunarono quel giorno; e quivi dissero: Noi abbiamo peccato contro al Signore. E Samuele giudicò i figliuoli d'Israele in Mispa.

7 Ora, quando i Filistei ebbero intesoche i figliuoli d'Israele s' erano adunati in Mispa, i principati de' Filistei salirono contro a Israele. Il che come i figliuoli d' Israele ebbero udito, temettero de' Filistei;

8 E dissero a Samuele: Non restar di gridar per noi al Signore Iddio nostro, acciocche egli ci salvi dalla mano de' Filistei.

9 E Samuele prese un agnel di latte, e l'offerse tutto intiero in olocausto al Signore. E Samuele grido al Signore per

Israele; e il Signore l'esaudi.

10 Ora, mentre Samuele offeriva quell' olocausto, i Filistei si accostarono in battaglia contro a Israele; ma il Signore in quel giorno tonò sopra i Filistei con gran tuono, e li mise in rotta ; e furono sconfitti davanti a Israele.

11 E gl' Israeliti uscirono di Mispa; eperseguitarono i Filistei, e li percossero

fin disotto a Bet-car.

12 Allora Samuele prese una pietra, e 20 E que di Bet-semes dissero: Chi la pose fra Mispa e la punta della rupe; e

<sup>• 2</sup> Sam. 6. 4. | Sal. 132. 6. | Is. 55. 7. | Dan. 9. 3-5. | Giud. 4. 15; 5. 20. " Num. 4. 5, 15, 20. 2 Sam. 6..7. lat. 4. 10. 2 Sam. 14. 14. ✓ Dan. 9.3—5. Mat. 1. 10.

disse: Il Signore ci ha soccorsi fino a

questo luogo.

13 E i Filistei furono abbassati, e non continuarono più d'entrar ne confini d'Israele. E la mano del Signore fu contro a' Filistei tutto il tempo di Samuele.

14 E le città che i Filistei aveano prese a Israele, ritornarono a Israele; Israele riscosse dalle mani de' Filistei quelle città da Ecron fino a Gat, insieme co' lor confini. E vi fu pace tra gl' Israeliti e gli Amorrei.

15 E Samuele giudicò Israele tutto il

tempo della vita sua.

16 Ed egli andava d' anno in anno attorno in Betel, e in Ghilgal, e in Mispa, e giudicava Israele in tutti que' luoghi.

17 Ma il suo ridotto era in Rama; perciocchè quivi era la sua casa, e quivi giudicava Israele; quivi ancora edificò un

altare al Signore.

# Israele domanda un re.

8 ORA, quando Samuele fu diventto vecchio, costituì i suoi figliuoli Giudici ad Israele.

2 E il nome del suo figliuolo primogenito era Iocl, e il nome del suo secondo era Abia; i quali tenevano ragione in Beerseba.

3 Ma i suoi figliuoli non camminarono nelle vie di esso<sup>a</sup>, anzi si rivolsero dietro all' avarizia, e prendevano presenti, e pervertivano la ragione o

4 Laonde tutti gli Anziani d' Israele si adunarono insieme, e vennero a Samuele

in Rama,
5 E gli dissero: Ecco, tu sei divenuto
i tuoi figlinoli non camminano nelle tue vie; ora dunque costituisci sopra noi un re che ci giudichi, come hanno tutte le altre nazioni c.

6 E la cosa dispiacque a Samuele, quan-

do dissero: Dacci un re che ci giudichi. Ed egli fece orazione al Signore. 7 E il Signore disse a Samuele: Acconsenti alla voce del popolo, in tutto ciò ch' egli ti dirà; perciocchè essi non hanno sdegnato te, anzi hanno sdegnato me, acciocchè io non regni sopra loroa.

8 Secondo tutte le opere che hanno fatte dal di che io li trassi fuori di Egitto, fino ad oggi, per le quali mi hanno abbandonato, e hanno servito ad altri dii; così

fanno ancora a te.

9 Ora dunque acconsenti alla voce loro: ma tuttavia del tutto protesta, e dichiara loro la ragione del re che regnerà sopra loro.

pose nome a quella pietra Eben-ezer ; e | del Signore al popolo, che gli chiedeva ·un re

11 E disse: Questa sarà la ragione del re che regnerà sopra voi: Egli piglicrà i vostri figliuoli, e li metterà sopra i suoi carri, e fra i suoi cavalieri, ed essi correranno davanti al suo carro.

12 Li prenderà eziandio per costituirseli capitani di migliaia, e capitani di cinquantine; e per arare i suoi campi, e per far la sua ricolta, e per fabbricar le sue arme, e gli amesi de' suoi carri.

13 Egli prenderà eziandio le vostre figliuole per profumiere, e cuoche, e panat-

tierc.

14 Piglierà ancora i vostri campi, e le vostre vigne, e i vostri migliori uliveti, e li donerà a suoi servitori.

15 Egli torrà eziandio le decime delle vostre semente, e delle vostre vigne, e le donerà a' suoi ufficiali, e a' suoi servi-

16 Piglierà eziandio i vostri servi, e le vostre serve, e il fior de' vostri giovani, e i vostri asini, e li adopererà al suo lavoro.

17 Egli prenderà la decima delle vostre

gregge; e voi gli sarete servi. 18 E in quel giorno voi griderete per cagione del vostro re che vi avrete eletto; ma il Signore allora non vi esaudirà.

19 Ma il popolo ricusò di ascoltar le parole di Samuele, e disse: No; anzi vi sara

un re sopra noi.

20 E noi ancora saremo come tutte le altre genti; e il nostro re ci giudichera, e uscirà davanti a noi, e condurrà le nostre guerre.
21 Samuele adunque, avendo udite tutte

le parole del popolo, le rapportò agli orec.

chi del Signore.

22 E il Signore disse a Samuele: Acconsenti alla voce loro, e costituisci loro un re/. E Samuele disse agl' Israeliti: Andatevene ciascuno alla sua città

# Saulle unto re d'Israele.

OR v' era un uomo di Beniamino, prode e valoroso, il cui nome cra Chis, figliuolo di Abiel, figliuolo di Seror. figliuolo di Becorat, figliuolo di Afia, fi-gliuolo di un uomo Beniaminita.

2 Ed esso avea un figliuolo, il cui nome era Saulle, giovane e bello; e non r'entalcuno fra i figliuoli d' Israele più bello di lui; egli era più alto che niuno del popolo dalle spalle in su.

3 Or le asine di Chis, padre di Saulle, si smarrirono. E Chis disse a Saulle, suo figliuolo: Deh! piglia teco uno de servi-

tori, e levati, e va a cercar le asine.

4 Egli adunque passò nel monte di E-10 E Samuele rapportò tutte le parole fraim, e poi nella contrada di Salisa; ma

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cioè : Pictra del soccorso. <sup>a</sup> Ger. 22. 15-17. Es. 16. 8. 1 Sam. 10. 19. Prov. 1. 25-28. Deut. 16. 19. 1 Tim. 6. 10. Deut. 17. 14,eco Es. 16. 8. 1 Sam. 10. 19. /Os. 13. 10, 11.

essi non le trovarono; poi passarono nella l contrada di Saalim, ma non v' erano; passarono eziandio nel paese de' Beniaminiti, ma non le trovarono.

5 Quando furono giunti alla contrada di Suf, Saulle disse al suo servitore ch' egli avea seco: Or su, ritorniam cene: che talora mio padre, lasciata la cura delle asine, non sia in sollecitudine di noi.

6 Ma egli gli disse: Ecco ora, un uomo di Dio è in questa città, il quale è uomo onorato; tutto quello ch' egli dice avviene enza fallo; ora andiamvi; forse egli ci farà chiari di ciò perchè ci siam messi in cammino.

7 E Saulle disse al suo servitore: Ma ecco, se noi vi andiamo, che porteremo a quell' uomo? conciossiachè la vittuaglia ci sia venuta meno nelle tasche, e non abbiamo aicun presente da portare all'uomo di Dio; che abbiamo appresso di noi?

8 E il servitore rispose di nuovo a Saulle, e disse: Ecco, io mi trovo in mano un quarto d'un siclo d'argento; io lo darò all' uomo di Dio, ed egli ci farà chiari di ciò perchè ci siam messi in cammino.

9 (Anticamente in Israele, quando alcuno andava per domandare Iddio, diceva così: Or andiamo fino al Veggente; perciocchè in quel tempo quel che si chiama oggi profeta, si chiamava il Veggente.)

10 E Saulle disse al suo servitore: Ren dici; or andiamo. Essi adunque andarono alla città, nella quale era l'uomo di Dio.

11 Mentre essi salivano per la salita della città, trovarono delle fanciulle che uscivano per attigner dell'acqua, e dissero loro: Il Veggente è egli quivi!

12 E quelle risposero loro, e dissero: Egli v' è: eccolo davanti a te, affrettati pure; perciocchè egli è oggi venuto nella città, perchè il popolo fa oggi un sacrificio nell' alto luego a

13 Quando voi giugnerete nella città voi lo troverete di certo, avanti ch' egli salga all' alto luogo a mangiare; percioc-che il popolo non mangera, ch' egli non sia venuto; conciossiachè egli abbia da benedire il convito; poi appresso gl' in-vitati mangeranno. Ora dunque salite; perciocchè appunto ora lo troverete.

14 Essi adunque salirono alla città; e, come furono giunti nel mezzo della città, ecco, Samuele usciva loro incontro, per salire all' alto luogo.

15 Or il Signore, un giorno innanzi che

Saulle venisse, avea rivelato e dettoj ä Samuele:

16 Domani, a quest' ora, io ti manderò un uomo del paese di Beniamino, il quale tu ugnerai per conduttore sopra il mio popolo Israele; ed egli salverà il mio di esso, e lo baciò, e disse: Non è egli

popolo dalla mano de' Filistei; perciocchè io ho riguardato al mio popolo; conciossiachè il suo grido sia pervenuto a me.

17 E, quando Samuele ebbe veduto Saulle, il Signore gli disse: Ecco, quell'uomo, del quale io t'ho parlato; costui signoreggerà sopra il mio popolo.

18 E Saulle, accostatosi a Samuele dentro della porta, gli disse: Deh! mostrami ove è la casa del Veggente.

19 E Samuele rispose a Saulle, e disse: Io sono il Veggente; sali davanti a me all'alto luogo, e voi mangerete oggi meco: poi domattina io vi accommiaterò, ed io ti dichiarerò tutto quello che tu hai nel cuore.

20 E intorno alle asine, che ti si smarrivono, oggi ha tre dì, non istame in pensiero; perciocchè si son trovate. inverso cui è tutto il desiderio d'Israele°? non è egli inverso te, e inverso tutta la casa di tuo padre?

21 E Saulle rispose, e disse: Non sono io di Beniamino, ch' e una delle più piccole tribù d'Israele d? e la mianazione non è ella la più piccola di tutte le nazioni della tribù di Beniamino? perchè dunque mi tieni cotali ragionamenti '?

22 E Samuele prese Saulle, e il suo servitore, e li menò dentro alla sala, e diede loro luogo in capo di tavola fra gl' invitati, ch' erano intorno a trenta persone.

23 E Samuele disse al cuoco: Reca qua quella parte, la quale io ti diedi, del-la quale io ti dissi: Riponila appresso di te.

24 Ora il ouoco avea levata una coscia, e ciò ch' è sopra. E Samuele la pose davanti a Saulle, e disse: Ecco quello ch' era stato riserbato; mettilo davanti a te, e mangia; perciocchè t'era stato serbato per questo tempo, quando io dissi: Io ho invitato il popolo. Così Saulle in quel di mangiò con Samuele.

25 Poi, essendo scesi dall' alto luogo nella città, Samuele parlò con Saulle

sopra il tetto.

26 E la mattina seguente si levarono a buon' ora, e all'apparir dell'alba Samuele chiamo Saulle, ch' era calito in sul tetto. dicendo: Levati, ed io ti accommiaterò. E Saulle si levo; e amendue, egli e Samuele, uscirono fuori.

27 Come essi scendevano verso l'estremità della città, Samuele disse a Saulle: Di' al servitore che passi oltre davanti a noi (ed egli passò oltre); ma tu fermati ora, acciocchè io ti faccia intendere la parola di Dio. 🕕

10 OR Samuele avea preso un piccol vaso d'olio, e le verso in sul capo

<sup>4 1</sup> Sam. 16.2. 1 Re 8.2. 1 Sam. 10.1. °1 Sam. 8.5, 19. d Giud. 20. 46-48. Giud. 6. 11 Sam. 9. 16; 16. 13. Sam. 15. 17.

vero che il Signore ti ha unto per condut-

tore sopra la sua eredità a?

2 Quando oggi tu sarai partito d' appresso a me, tu troversi due uomini presso alla sepoltura di Rachele, a' confini di Beniamino, in Selsa, i quali ti diranno: Le asine che tu eri andato a cercare, si son trovate; ed ecco, tuo padre ha lasciata la cura delle asine, e sta in pensiero di voi, dicendo: Che farò io intorno al mio figliuolo?

3 E, quando di là tu sarai passato più innanzi, e sarai giunto al querceto di Tabor, tu scontrerai tre uomini che salgono a Dio, alla Casa di Dio, che porteranno, l' uno tre capretti, l' altro tre schiacciate

di pane, e il terzo un baril di vino.

4 Ed essi ti domanderanno del tuo bene stare, e ti daranno due pani, i quali tu

prenderai di man loro.

5 Poi tu verrai al colle di Dio, ov' è la guernigione de' Filistei; e avverrà che, come tu entrerai nella città, tu scontrerai una schiera di profeti che scenderanno giù dall' alto luogo, i quali avranno davanti a sè de' salteri, de' tamburi, de' flauti e delle cetere; e profetizzeranno.

6 Allora lo Spirito di Dio si avventerà sopra te, e tu profetizzerai con loro, e

sarai mutato in un altro uomo.

7 E, quando questi segni ti saranno avvenuti, fa quello che ti occorrerà; perciocchè Iddio è teco.

8 Poi tu scenderai incontro a me in Ghilgal; ed ecco, io verrò a te per offerire olocausti, e per sacrificar sacrificii da render grazie; aspetta sette giorni, finchè io venga a te, ed io ti dichiarerò ciò che tu avrai a fare.

9 Ora, come egli ebbe voltate le spalle, per andarsene d'appresso a Samuele, Iddio gli mutò il cuore in un altro, e tutti que' segni avvennero quello stesso giorno.

10 E, quando essi furono arrivati là al colle, ecco, una schiera di profeti gli veniva incontro; e lo Spirito di Dio si avventò sopra lui, ed egli profetizzò per mezzo loro.

11 E avvenne che, quando tutti quelli che l'aveano conosciuto per addietro, ebber veduto ch'egli profetizzava co' profeti, la gente disse l'uno all'altro: Che cosa è questo ch' è avvenuto al figliuolo di Chis? Saule è egli anch' esso fra i profeti b?

12 E un uomo di quel luogo rispose, e disse: E chi è il padre loro? Perciò, questo passò in proverbio: Saulle è egli

anch' esso fra i profeti? 13 Poi, avendo finito di profetizzare, arrivò all' alto luogo.

14 E lo zio di Saulle disse a lui, e al suo servitore: Ove eravate voi andati? Ed

do che non le trovavamo, ce ne venimmo a Samuele.

15 E lo zio di Saulle gli disse: Deh! dichiarami ciò che vi ha detto Samuele.

16 E Saulle disse al suo zio: Egli ci ha significato per certo che le asine erano ri-Ma non gli dichiarò ciò che trovate. Samuele gli avea detto intorno al regno.

17 Poi Samuele adunò il popolo a grida,

appresso al Signore, in Mispa.

18 E disse a' figliuoli d' Israele: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: lo ho tratto Israele fuori di Egitto, e vi ho riscossi dalla man degli Egizj, e dalla mano di tutti i regni che vi oppressavano;

19 Ma oggi voi avete sdegnato l' Iddio vostro c, il qual vi ha salvati di tutti i vostri mali e distrette; e gli avete detto: Che che sia, costituisci un re sopra noi. Ora, dunque, comparite nel cospetto del Signore, per le vostre tribà e migliaia

20 E Samuele fece accostar tutte le tribu d' Israele, e la tribù di Beniamino fu

presad.

21 Poi fece accostar la tribù de Beniamino a nazione a nazione, e la nazione de' Matriti fu presa; poi fu preso Saulle, figliuolo di Chis; ed egli fu cercato, ma non si trovò.

22 E gl' Israeliti domandarono di nuovo il Signore, dicendo: E quell' uomo già venuto qua? E il Signore disse: Ecco,

egli è n**ascest**o fra la salm**ería.** 

23 Ed essi corsero, e lo presero di là: ed egli comparve in mezzo del popolo; el era dalle spalle in su più alto che niuno del popolo.

24 E Samuele disse a tutto il popolo: Vedete voi colui che il Signore ha eletto: come non vi è alcuno pari a lui fra tutto il popolo? E tutto il popolo sclamò d'al-

legrezza, e disse: Viva il Re.

25 E Samuele pronunziò al popolo la ragione del regno, e la scrisse in un libro, ti quale egli ripose davanti al Signore. Pot Samuele rimandò tutto il popolo, ciascuno a casa sua.

26 Saulle se ne andò anch' esso a casa sua in Chibea; e la gente di guerra, a cui il Signore toccò il cuore, andò con lui.

27 Ma certi uomini scellerati dissen: Come ci salverebbe costai ? E lo spre? zarono, e non gli portarono alcun presente. Ma egli fece vista di non udire.

Saulle sconfigge ali Ammoniti e libera lab-

11 OR Nahas Ammonita sali, e post campo sopra Iabes di Galaad; e tutti que' di Labes di Galaad dissero a Nahas Fa patti con noi, e noi ti serviremo/.

2 E Nahas Ammonita disse loro: Id egli disse: A cercar le asine; ma, veggen- | farò patti con voi, con questo che io v

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Deut. 32. 9. <sup>b</sup> 1 Sam. 19. 32—21. c 1 Sam: 8. 7, 19; 12. 12; d Gios. 7. 14, ecc. Fat. 1.24 ec. eut. 17. 14, ecc. J Es. 23. 32.

cavi a tutti l'occhio destro, e metta questo

vituperio gopra tutto Israele.

3 E gli Anziani di Iabes gli dissero: Concedici tregua di sette giorni, acciocchè noi mandiamo messi per tutte le contrade d' Israele; e se niuno ci libera, noi usciremo fuori a te.

4 I messi adunque vennero in Ghibea di Saulle, e dissero quelle parole in presenza del popolo. E tutto il popolo alzò

la voce, e pianse.

5 Or ecco, Saulle se ne veniva da' campi, dietro a' suoi buoi, e disse: Che ha il popolo, ch' egli piagne? E le parole di que' di labes gli furono raccontate.

6 E lo Spirito del Signore si avventò sopra Saulle, quando egli udi quelle parole, ed egli si accese nell' ira grandemente.

7 E prese un paio di buoi, e li tagliò in pezzi, i quali egli mandò per tutte le contrade d'Israele, per certi messi, dicendo: ('hiunque non uscirà dietro a Saulle, e dietro a Samuele, il simigliante si farà a' suoi buoi. E lo spavento del Signore cadde sopra il popolo; e tutti uscirono fuori, come se non fossero stati che un

8 E Saulle fece la rassegna di loro in Bezec; e si trovarono trecentomila uomini de' figliuoli d'Israele, e trentamila di

que' di Giuda.

9 Poi dissero a' messi ch' erano venuti: Dite così a que' di Iabes di Galaad: Domani, come il sole si riscalderà, voi sarete liberati. I messi adunque se ne ritornarono, e rapportarono la cosa a que' di Iabes, i quali se ne rallegrarono.

10 E que' di labes dissero agli Ammoniti: Domani noi usciremo fuori a voi, e voi ci farete interamente come e' vi

parrà.

11 E il giorno seguente Saulle dispose il popolo in tre schiere; e quelle entrarono dentro al campo in su la vegghia della mattina, e percossero gli Ammoniti, tinchè il di fu riscaldato. E avvenne che coloro che scamparono furono dispersi qua e là, e non ne rimase di loro due insieme.

12 E il popolo disse a Samuele: Chi son coloro che hanno detto: Saulle regnerà egli sopra noi<sup>a</sup>! dateci quegli uomini, e

noi li faremo morire.

13 Ma Saulle disse: Ei non si farà morire alcuno in questo giorno<sup>b</sup>; perciocchè oggi il Signore ha fatta liberazione in Israele.

14 E Samuele disse al popolo: Venite, andiamo in Ghilgal, e quivi rinnoviamo

15 E tutto il popolo andò in Ghilgal. e quivi costituirono re Saulle, davanti al Signore, in Ghilgal; quivi ancora, nel cospetto del Signore, sacrificarono sacrificii | voi, mi avete detto: No; anzi un re re

da render grazie. E Saulle, e tutti gli uomini d' Israele, si rallegrazono quivi grandemente.

Samuele depone l'ufficio di Giudice.

ALLORA Samuele disse a tutto I-12 Alilona Samues disconsentito alla sraele: Ecco, io ho acconsentito alla vostra voce, in tutto ciò che voi mi avete detto; e ho costituito un re sopra voi c.

2 E ora, ecco, esso re cammina davanti a voi, ed io son diventato vecchio e canuto; ecco, ancora i miei figliuoli son cou voi. Or io son camminato davanti a voi, dalla mia giovanezza fino a questo giorno.

3 Eccomi; testificate contro a me, in presenza del Signore, e in presenza del suo Unto; di cui ho io preso il bue? di cni ho io preso l'asino d? e chi ho io oppressato a cui ho io fatto storsione? dalle cui mani ho io preso alcun prezzo di riscatto per nasconder gli occhi migi da lui? Ed io ve ne farò restituzione.

4 Ma essi dissero: Tu non ci hai oppressati, e non ci hai fatta storsione alcuna, e non hai preso nulla dalle mani

d'alcuno.

5 Ed egli disse loro: Il Signore è testimonio contro a voi, il suo Unto è anch' esso oggi testimonio, che voi non avete trovato nulla nelle mie manif. E il popolo disse: Sì, egli n' è testimonio.

6 Allora Samuele disse al popolo: Il Signore è quello che ordinò Mosè ed Anronne, e che trasse i padri vostri fuor del

paese di Egitto.

7 Ma ora comparite qua, ed io contenderò in giudicio con voi, nel cospetto del Signore<sup>9</sup>, intorno a tutte le opere giuste che il Signore ha fatte inverso voi, e inverso i vostri padri.

8 Dopo che Giacobbe fu venuto in Egitto, i padri vostri gridarono al Signore; e il Signore mando Mosè ed Aaronne, i quali trassero i padri vostri fuor di Egitto,

e li fecero abitare in questo luogo.

9 Ma essi, dimenticando il Signore Iddio loro, egli li vendè in mano di Sisera, Capitano dell' esercito d' Hasor, e in mano de' Filistei, e in mano del re di Moab, i

quali guerreggiarono contro a loro. 10 Allora gridarono al Signore, e dissero: Noi abbiam peccato; conciossiachè abbiamo abbandonato il Signore, eabbiani servito a' Baali e ad Astarot; ma ora riscuotici di mano de' nostri nemici, e noi ti serviremo.

11 E il Signore mandò Ierubbaal, e Bedan, e Iefte, e Samuele, e vi liberò di mano de' vostri nemici d' ogn' intorno, e

voi abitaste in sicurtà.

12 Or voi, avendo veduto che Nahas, re de' figliuoli di Ammon, veniva contro a

<sup>&#</sup>x27;I Sam. 8. 5, 19, 20; 10. 24; 11. 14, 15,

Ja. 1. 18; 5. 3, 4. Mic, 6, 2, 3. d Fat. 2 - 1 Sam. 10. 27. <sup>5</sup> 2 8am. 19. 22. J Fat. 23. 9; 24. 16, 20. · Deut. 16, 19. 245

gnerà sopra noi: benchè il Signore Iddio vostro fosse vostro rea

13 Ora dunque, ecco il re che voi avete scelto, il quale avete chiesto; ed ecco, il Signore ha costituito un re sopra voi.

14 Se voi temete il Signore, e gli vetvite, e ubbidite alla sua voce, e non siete ribelli alla bocca del Signore; e voi, e il vostro re che regna sopra voi, sarete dietro al Signore Iddio vostro.

15 Ma, se voi non ubbidite alla voce del Signore, e siete ribelli alla sua bocca; la mano del Signore sarà contro a voi, come

è stata contro a' vostri padrib.

16 Fermatevi pure al presente ancora, e vedete questa gran cosa che il Signore farà davanti agli occhi vostri.

17 Non è egli oggi la ricolta de' grani? io griderò al Signore, ed egli farà tonare e piovere c; acciocché sappiate, e veggiate che il male il qual voi avete commesso davanti al Signore, chiedendovi un re, è

18 Samuele adunque gridò al Signore: e il Signore fece tonare e piovere in quel giorno<sup>d</sup>; laonde tutto il popolo temette grandemente il Signore e Samuele.

19 E tutto il popolo disse a Samuele: Prega il Signore Iddio tuo per li tuoi servitorie, che noi non muoiamo; perciocchè noi abbiamo soppraggiunto a tutti i nostri peccati questo male, d' averei chiesto un re.

20 E Samuele disse al popolo: Non temiate; voi avete commesso tutto questo male; ma pur non vi rivolgete indietro dal Signore, anzi servite al Signore con

tutto il cuor vostro.

21 Non vi rivolgete pure indictro; perciocchè voi andreste dietro a cose vane, le quali non possono giovare, nè liberare; perciocchè son cose vane.

22 Imperocchè il Signore, per amor del suo gran Nome, non abbandonerà il suo popolo; conciossiachè sia piaciuto al Si-

gnore farvi suo popolo.

23 Folga anche da me Iddio, che io necchi contro al Signore, e che io resti di pregar per voi<sup>g</sup>; anzi, io vi ammaestrerò nella buona e diritta via.

24 Sol temete il Signore, e servitegli in verità, con tutto il cuor vostro; perciocchè, guardate le gran cose ch' egli ha ope-

rate inverso voi. 25 Ma, se pur voi vi portate malvagia-

mente, e voi e il vostro re perirete.

Invasione dei Filistei-Peccato di Saulle.

13 SAULLE avea regnato un anno. quando queste cose avvennero; e poi, dopo aver regnato due anni sopra Israele:

2 Scelse tremila uomini d' Israele: de' quali duemila stettero con lui in Micmas, e nel monte di Betel, e mille con Gionatan, in Ghibea di Beniamino; e rimandò il rimanente del popolo, ciascuno alle sue stanze.

3 E Gionatan percosse la guernigione de' Filistei ch' era nel colle; e i Filistei l'intesero. E Saulle fece sonar la tromba per tutto il paese, dicendo: Odano gli

4 E tutto Israele udi dire: Saule ha percossa la guernigione de Filistei, e anche Israele è diventato abbominevole fra i Filistei. E il popolo fu adunato a gnda

in Ghilgal, per seguitare Saulle.

5 I Filistei si adunarono anch' essi per guerreggiare contro a Israele, avendo trentamila carri, e seimila cavalieri, e della gente in moltitudine, come la rena che è in sul lito del mare. E salirono, e si accamparono in Micmas, verso l' Oriente di Bet-aven.

6 Ora gl' Israeliti, veggendosi distretti, perciocchè il popolo era oppressato, si nascosero nelle spelonche, e per li greppi de' monti, e nelle rupi, e nelle rocche, e

nelle grotte.

7 E gli altri Ebrei passarono di la dal Giordano al paese di Gad e di Galaad. E Saulle non si moveya di Ghilgal, e tutto il popolo che lo seguitava era impaurito.

8 Ed egli aspettò sette giorni, secondo il termine posto da Samuele!; e Samuele non veniva in Ghilgal; laonde il popolo si dispergeva d'appresso a Saulle.

9 Allora Saulle disse: Adducetemi l'olocausto, e i sacrificii da render grazie.

Ed egli offerse l'olocausto.

10 E, come egli forniva d'offerir l'olo causto, ecco, Samuele arrivò; e Saulle gli uscì incontro, per salutarlo.

11 Ma Samuele gli disse: Che hai fatto: E Saulle gli rispose: Perciocchè io ve deva che il popolo si dispergeva d'appresso a me, e che tu non venivi al termine posto de' giorni, e che i Filistei erano adunati in Micmas

12 Io dissi: I Filistei verranno ora con: tro a me in Ghilgal, ed io non ho supph: cato al Signore; laonde, dopo essemi rattenuto quant' ho potuto, io ho offero

l' olocausto.

13 Allora Samuele disse a Saulle: Tu hai follemente fatto, non avendo osservato il comandamento del Signore Iddio tuo, il quale egli ti avea dato; perciocche il Signore avrebbe ora stabilito il tuo regui sopra Israele, in perpetuo.

14 Ma ora il tuo regno non sarà stabile" il Signore s' è cercato un nomo secondi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Giud. 8. 23. 1 Sam. 8. 7; 10. 19. Gioc. 10. 12. Giac. 5. 15, ecc. Eccles. 12. 15. Leut. 28. 36. dios. 10. 12.

c Prov. 26 l. Deut. 28. 15, ecc. d. 1. 2. Rom. 1. 9. b Lev. 26. 14, ecc. Col. 1. 1 Deut. 14. 2. Mal. 1. 2. 11 Sam. 10. S. " 1 Sam. 15. 28. - 246

il cuor suo, il quala egli ha ordinato per l conduttore sopra il suo popolo; poichè tu non hai osservato quello che il Signore ti avea comandato.

15 Poi Samuele si levò, e salì da Ghilgal in Ghibea di Beniamino. E Saulle fece la rassegna della gente che si ritrovava con lui, ch' era d' intorno a seicent' uomini.

16 Or Saulle, e Gionatan suo figliuolo, e il popolo che si ritrovava con loro, se ne stavano in Ghibea di Beniamino: e i Filistei erano accampati in Micmas.

17 E del campo de' Filistei uscì della gente in tre schiere, da fare il guasto; l'una delle quali si voltò al cammino di Ofra, traendo verso il paese di Saulle;

18 L'altra si voltò alla via di Bet-horon; e la terza si voltò alla via del confine del paese che riguarda su la valle di Seboim,

verso il deserto.

19 (Or non si trovava alcun fabbro in tutto il paese d' Israele; perciocchè i Filistei aveano detto: Provvediamo che gli Ebrei non facciano spade, nè lance

20 E tutto Israele scendeva a' Filistei, per aguzzare, chi il suo vomero, chi la sua zappa, chi la sua scure, chi la sua

vanga.

21 E si servivano di lime per le vanghe, e per le zappe, e per li tridenti, e per le scuri, e per acconciare fino ad un pun-

22 Laonde, al giorno della battaglia, avvenne che non si trovò nè spada, nè lancia, nelle mani d'alcuno del popolo<sup>a</sup> ch' era con Saulle e con Gionatan; sol se ne trovò a Saulle, e a Gionatan, suo tighuolo.)

23 Poi la guernigione de' Filistei usci fuori verso il passo di Micmas.

Vittoria di Gionatan sopra i Filistei.—Giura-mento temerario di Saulle.

14 OR avvenne un di che Gionatan, fiportava le sue armi: Vieni, passiamo alla guernigione de' Filistei, ch' è di là. E non lo fece assapere a suo padre.

2 E Saulle se ne stava all'estremità del colle, sotto un melagrano ch' era in Migron; e la gente ch' era con lui era d'in-

torno a seicent' uomini.

3 Ed Ahial, figliuolo di Ahitub, fratello d' Icabod, figliuolo di Finees, figliuolo d' Eli, Sacerdote del Signore, in Silo, portava l' Efod. E il popolo non sapeva che Gionatan fosse andato là.

4 Ora, fra i passi, per li quali Gionatan cercava di passare alla guernigione de Filistei, v'era una punta di rupe di qua, e un'altra di là; l'una si chiamava Boses. e l'altra Sene.

5 I' una di queste punte era posta dal sraele.

lato settentrionale, dirincontro a Micmas: e l'altra dal lato meridionale, dirincontro a Ghibea.

6 E Gionatan disse al fante che portava le sue armi: Vieni, passiamo alla guer-nigione di questi incirconcisi; forse il Signore opererà per noi; perciocchè niente può impedire il Signore di salvare, o con gente assai, o con pocab.

7 E colui che portava le sue armi gli rispose: Fa tutto quello che tu hai nell'animo; vacci pure; eccomi teco a tua

volontà.

8 E Gionatan disse: Ecco, noi passiamo a quella gente; se, quando noi ci mostreremo loro,

9 Ci dicono così: Aspettate, finchè siamo giunti a voi, noi staremo fermi, e

non saliremo a loro;

10 Ma, se ci dicono così: Salite a noi, noi vi saliremo: perciocchè il Signore ce li avrà dati nelle mani. E ciò ce ne sarà il segno.

11 Così amendue si mostrazono alla guernigione de' Filistei; e i Filistei dis-sero: Ecco, gli Ebrei escono fuor delle grotte, nelle quali si erano nascosti.

12 E la gente della guernigione parlò a Gionatan, e a colui che portava le sue armi, e disse loro: Salite a noi, e noi vi faremo assapere qualche cosa. E Gionatan disse a colui che portava le sue armi: Sali dietro a me; perciocchè il Signore li ha dati nelle mani d' Israele.

13 Gionatan adunque sali, aggrappandosi con le mani e co' piedi; e dietro a lui colui che portava le sue armi. E i Filistei caddero davanti a Gionatan, e colui che portava le sue armi non faceva altro

che ammazzarli dietro a lui.

14 E questa fu la prima sconfitta, nella quale Gionatan, e colui che portava le sue armi, percossero intorno a venti uo-mini, nello spazio d' intorno alla metà d' una bifolca di campo.

15 E vi fu spavento nell' oste, e nella campagna, e fra tutta la gente; la guernigione anch' essa, e quelli che facevano il guasto furono spaventati, e il paese fu commosso; e questo fu come uno spavento mandato da Dioc.

16 E le guardie di Saulle che stavano alla veletta in Ghibea di Beniamino, riguardarono; ed ecco, la moltitudine era

in rotta, e fuggiva a calca.

17 E Saulle disse al popolo ch' era con lui: Deh! fate la rassegna, e vedete chi è partito d'appresso a noi. R. fatta la rassegna, ecco, Gionatan, e colui che portava le sue armi, non *v' erano*.

18 E Saulle disse ad Ahia: Accosta l'Arca di Dio; perciocchè l'Arca di Dio era in quel giorno co' figlinoli d'I-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Giud, 5. 8. 3 ossia; Ahimelec. 1 Sam. 22. 9, ecc. 6 Giud. 7. 4, ecc.

18 E, quando egli mentovò l' Arca di | Gat. Così l'Arca dell' Iddio d' Israele fu Dio, Eli cadde d' in sul seggio a rovescio | trasportata in Gat. allato alla porta, e si ruppe la nuca, e mori; perciocchè egli era vecchio e grave. Or egli avea giudicato Israele quarant' anni.

19 E la sua nuora, moglie di Finees, essendo gravida, presta a partorire, udi il grido che l' Arca di Dio era presa, e che il suo suocero, e il suo marito erano morti; onde ella si accosciò, e partorì; perciocchè i dolori le sopraggiunsero a un

tratto.

20 E, in quel punto ch' ella moriva, le donne che le stavano d'intorno, le dissero: Non temere; perciocchè tu hai partorito un figliuolo; ma ella non rispose, e non

vi mise il cuore.

21 Pur nondimeno pose nome al fanciullo, Icabod , dicendo: La gloria è stata trasportata d' Israele; perciocchè l' Arca di Dio era stata presa, e per ca-

gione del suo suocero e del suo marito. 22 Disse adunque: La gloria è stata trasportata d'Israele; perciocchè l'Arca

di Dio è stata presa.

# L' Arca nel paese dei Filistei.

OR i Filistei, avendo presa l'Arca di Dio, la condussero da Eben-ezer in Asdod.

2 Presero adunque l' Arca di Dio, e la condussero dentro alla casa di Dagon, e la

posarono presso a Dagon.

3 E il giorno seguente, essendosi que di Asdod levati la mattina, ecco, Dagon giaceva boccone in terra, davanti all' Arca del Signore. Ed essi presero Dagon, e lo

riposero nel suo luogo a,

4 E la mattina del giorno seguente, essendosi levati, ecco Dagon giaceva boccone in terra, davanti all' Arca del Signore; e la testa di Dagon, e amendue le palme delle sue mani erano mozze in su la soglia; e l' imbusto solo di Dagon era rimasto presso a quella.

5 Perciò i sacerdoti di Dagon, nè alcun di quelli ch' entrano nella casa di esso, non calcano la soglia di Dagon, in Asdod,

infino a questo giorno.

6 Poi la mano del Signore si aggravò sopra quei di Asdod, ed egli li disertò, e li percosse di morici in Asdod, e ne con-

tini di essa.

7 E quei di Asdod, veggendo che così andara la cosa, dissero: L'Arca dell'Iddio d' Israele non dimorerà appresso di noi; perciocchè la sua mano è aspra sopra noi, e sopra Dagon, nostro dio.

8 Perciò, mandarono ad adunare tutti i principi de Filistei appresso a loro, e dissero: Che faremo noi dell' Arca dell' Iddio d' Israele? Ed essi dissero: Tra-

'isi l' Arca dell' Iddio d' Israele in

9 Ma, poiche fu trasportata in Gat, la mano del Signore fu sopra la città, con gran turbamento; ed egli percosse gli uomini della città dal maggiore al minore; e vennero loro delle morici nascoste.

10 Perciò mandarono l' Arca di Dio in Ecron; e, come l' Arca di Dio giunse in Ecron, quei di Ecron sclamarono, di-cendo: Hanno trasportata l'Arca dell' Iddio d' Israele a me, per far morir me, e il

mio popolo. 11 E per questa cagione mandarono a raunare tutti i principi de' Filistei, e dissero loro: Rimandate l'Arca dell' Iddio d' Israele, e ritorni al suo luogo, e non faccia morir me, e il mio popolo; perciocchè v' era uno spavento di morte per tutta la città; e la mano del Signore era molto aggravata in quel luogo.

12 E gli uomini che non morivano erano percossi di morici; e il grido della città

salì infino al cielo.

# L' Arca rimanduta al paese d' Israele.

6 ESSENDO adunque l' Arca del Signore stata sette mesi nel territorio de Filistei;

2 I Filistei chiamarono i sacerdoti e gl' indovini, dicendo: Che faremo noi dell' Arca del Signore? Dichiarateci in qual maniera noi la dobbiamo rimandare: al suo luogo.

3 Ed essi dissero: Se voi rimandate l'Arca dell'Iddio d'Israele, non rimandatela a vuoto; anzi del tutto pagategli un' offerta per la colpa; allora voi sarete guariti, e voi saprete per qual cagione la sua mano non si sarà rimossa da voi.

4 Ed essi dissero: Quale offerta per la colpa gli pagheremo noi? E quelli dissero: Cinque morici d' oro, e cinque topi d' oro, secondo il numero de' principati de' Filistei; perciocchè una stessa piaga è stata sopra tutti i Filistei, e sopra i vostri principi.

5 Fate adunque delle forme delle vostre morici e delle forme de' vostri topi che guastano il paese; e date gloria all' Iddio. 'Israele; forse allevierà egli la sua mano. d'in su voi, e d'in su i vostri dii, e d'in

sul vostro paese.

6 E, perchè indurereste voi il cuor vostro, come gli Egizi e Faraone indurarono il cuor loro b'i dopo ch' egli li ebbe scherniti, non rimandarono essi gl' I-

sraeliti, ed essi se ne andarono?!

7 Ora dunque, fate un carro nuovo, eprendetelo; prendetevi eziandio due vuoche lattanti, sopra cui giammai non sia stato posto giogo; poi legate queste vacche al carro, e rimenate i lor figli a casa, indietro da esse:

8 E prendete l'Arca del Signore, e ponetela sopra il carro; e mettete allato ad essa in una cassetta que' lavori d' oro, che voi gli pagherete per offerta per la colpa; e rimandatela, e vadasene.

9 E state a guardare; se ella sale verso Bet-semes, traendo alle contrade di esso, egli ci avrà fatto questo gran male; se no, noi sapremo che la sua mano non ci ha toccati, anzi che è stato un caso che ci ė avvenuto.

10 Quegli uomini adunque fecero così, e presero due vacche lattanti, e le legarono al carro, e rinchiusero i lor figli in

11 Poi posero l' Arca del Signore sopra il carro, con la cassetta, e co' topi d' oro, e con le forme delle lor morici.

12 E le vacché si dirizzarono alla via che trae verso Bet-semes, seguitando una medesima strada, e andavano mugghiando; e non si rivolsero nè a destra nè a sinistra; e i principi de' Filistei andarono loro dietro fino a' confini di Bet-semes.

13 Or que' di Bet-semes segavano la ricolta de' grani nella valle; e, alzati gli occhi, videro l' Arca, e si rallegrarono di

vederla.

14 E il carro, giunto al campo di Giosuè da Bet-semes, si fermò quivi. quivi era una gran pietra; e coloro spezzarono il legname del carro, e offersero le vacche in olocausto al Signore.

15 Or i Leviți aveano posta giù l' Arca del Signore, e la cassetta ch' era appresso, nella quale erano que' lavori d'oro, e l' aveano messa sopra quella gran pietra; e in quel giorno que' di Bet-semes offersero olocausti, e sacrificarono sacrifichi al Signore.

16 E i cinque principati de' Filistei. avendo ciò veduto, se ne ritornarono quel-

l' istesso giorno in Ecron.

17 Or questo è il numero delle morici d'oro, le quali i Filistei pagarono al Signore per offerta per la colpa; per Asdod una, per Gaza una, per Ascalon una, per Gat una, per Eoron una.

18 E i topi d'oro furono secondo il numero di tutte le città de' Filistei, divise in cinque principati, così città murate, come villate senza mura, fino ad Abel la gran pietra, sopra la quale posazono l'Arca del Signore, la quale è infino ad oggi nel campo di Giosuè da Bet-semes.

19 Or il Signore percosse alquanti di que' di Bet-semes, perche aveano riguardato dentro all' Arca del Signorea; percosse ancora del popolo cinquantamila e settanta uomini. E il popolo fece cordoglio, pereiocchè il Signore l' avea per-

potrà durare davanti al Signore, a questo Iddio Santo? e a cui salirà egli d'appresso a noi?

21 Mandarono adunque de' messi agli abitanti di Chiriat-learim, a dire: I Filistei hanno ricondotta l'Arca del Signore; scendete, e menatela da voi.

E QUE' di Chiriat-icarim vennero, e ne menarono l' Arca del Signore, e la condussero nella casa di Abinadab b, nel colle; e consacrarono Eleazaro, figliuolo di esso, per guardar l' Arca del Signore.

Sconsitta dei Filistei in Mispa.

2 Or lungo tempo appresso che l' Arca fu posata in Chiriat-icarim, che furono vent' anni, tutta la casa d' Israele si lamentò, gridando dietro al Signore.

3 E Samuele parlò a tutta la casa d' Israele, dicendo: Se pur voi vi convertite con tutto il vostro cuore al Signore togliete del mezzo di voi gl' iddii degli stranieri, e Astarot; e addirizzate il cuor vostro al Signore, e servite a lui solo<sup>d</sup>, ed egli vi riscuoterà dalla mano de' Filistei.

4 I figliuoli d' Israele adunque tolsero via i Baali e Astarot; e servirono al solo

Signore.

5 Poi Samuele disse: Adunate tutto Israele in Mispa, ed io supplicherò al Si-

gnore per vol.

6 Essi adunque si adunarono in Mispa. e attinsero dell' acqua, e la sparsero davanti al Signore, e digiunarono quel giorno; e quivi dissero: Noi abbiamo peccato contro al Signore. E Samuele giudicà i figliuoli d' Israele in Mispa.

7 Ora, quando i Filistei ebbero inteso che i figliuoli d' Israele s' erano adunati in Mispa, i principati de' Filistei salirono contro a Israele. Il che come i figliuoli d'Israele ebbero udito, temettero de' Fi-

8 E dissero a Samuele: Non restar di gridar per noi al Signore Iddio nostro. acciocche egli ci salvi dalla mano de' Fi-

9 E Samuele prese un agnel di latte, el'offerse tutto intiero in olocausto al Signore. E Samuele grido al Signore per

Israele; e il Signore l'esaudi.

10 Ora, mentre Samuele offeriva quell'olocausto, i Filistei si accostarono in battaglia contro a Israele; ma il Signore in quel giorno tonò sopra i Filistei con gran tuono, e li mise in rotta? : e furono sconfitti davanti a Israele.

11 E gl' Israeliti uscirono di Mispa, eperseguitarono i Filistei, e li percossero-

fin disotto a Bet-car.

cosso di una gran piaga.

12 Allora Samuele prese una pietra, e
20 E que di Bet-semes dissero: Chi la pese fra Mispa e la punta della rupe; e 12 Allora Samuele prese una pietra, e

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Num. 4. 5, 15, 20. 2 Sam. 6..7. (at. 4. 10. 2 Sam. 14. 11. al. 132. 6. Is. 55. 7. Deut. 19. Gind. 4. 15; 5. 20. <sup>2</sup> 2 Sam. 6. 4. Sal. 132. 6. ✓ Dan. 9.3—5.

21 Ma il popolo ha preso, d' infra la preda, buoi e pecore, il meglio dell' interdetto, per farne sacrificio al Signore

Iddio tuo, in Ghilgal.

22 E Samuele disse: Il Signore ha egli a grado gli olocausti e i sacrificii a, come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, ubbidire val meglio che sacrificio b; e prestare attenzione val meglio che grasso di montoni.

23 Perciocchè la ribellione è pari al peccato dell' indovinare; e il trasgredire e pari al peccato che si commette intorno agl' idoli ed alle immagini. Perciocchè tu hai sdegnata la parola del Signore, egli altresì ha sdegnato te, acciocchè tu mon sii più re.

24 Alfora Saulle disse a Samuele: Io ho peccato; conciossiachè io abbia trasgredito il comandamento del Signore, e le tue parole; perciocché io temeva del popolo, onde io acconsentii a ciò ch' egli

25 Ma ora, perdonami, ti prego, il mio peccato, e ritorna meco; e lo adorerò il

Signore.

26 E Samuele disse a Saulle: Io non ritornerò teco; perciocchè tu hai sdegnata la parola del Signore, e il Signore altresì ha sdegnato te, acciocchè tu non sii più re sopra Israele<sup>d</sup>.

27 E, come Samuele si fu voltato per andarsene, Saulle prese il lembo del man-

to di esso, il quale si stracciò.

28 E Samuele gli disse: Il Signore lia oggi stracciato d'addosso a te il regno Israele, e l'ha dato a un tuo prossimo, ch' è miglior di te.

29 E anche egli che è la Vittoria d' Israele, non mentirà, e non si pentirà; perciocchè egli non è un uomo, per pen-

tirsi.

30 E Saulle disse: Io ho peccato; deh! onorami ora in presenza degli Anziani del mio popolo, e in presenza d' Israele, e ritorna meco, ed io adorerò il Signore Iddio tuo.

31 Samuele adunque se ne ritornò dietro a Saulle; e Saulle adorò il Signore.

32 Poi Samuele disse: Menatemi qua Agag, re di Amalec; e Agag se ne andò a lui con dilicatezze. E Agag diceva: Certo l'amaritudine della morte è passata.

33 Ma Samuele gli disse: Siccome la tua spada ha orbate le donne di figliuoli, cosi sarà tua madre orbata di figliuoli fra le donne. E Samuele fece squartare Agag nel cospetto del Signore, in Ghilgal.

34 Poi Samuele se ne andò in Rama. Saulle sali a casa sua in Ghibea di Saulle.

35 E Samuele non vide più Saulle, fino al giorno della sua morte; benchè Sa- le di formoso aspetto). E il Signore disse

muele facesse cordoglio di Saulle; ma il Signore s' era pentito d' aver costituito Saulle re sopra Israele.

## Samuele unge Davide re.

16 E IL Signore disse a Samuele: Infino a quando farai tu cordoglio di Saulle? conciossiache io l'abbia sdegnato, acciocche non regni più sopra I-sraele. Empi il tuo corno d'olio, e va; io ti manderò ad Isai Bet-lehemita; perciocchè io mi sono provveduto di un re d' infra i suoi figliuoli.

2 E Samuele disse: Come v' andrò io? se Saulle l'intende, egli mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: Prendi teco una gio-venca e di: Io son venuto per far sacri-

ficio al Signore.

3 E invita Isai al convito del sacrificio; e io ti farò assapere ciò che tu avrai a fare, e tu m' ungerai colui che io ti dirò.

4 Samuele adunque fece quello che il Signore gli avea detto, e venne in Bet-lehem. E gli Anziani della città furono spaventati al suo incontro, e dissero: La

tua venuta è ella per bene?

5 Ed egli disse: Sì, ella è per bene. Io son venuto per sacrificare al Signore: sanctificatevi, e venite meco al sacrificio. Fece ancora santificare Isai, e i suoi fi-gliuoli, e gl' invitò al convito del sacrificio.

6 Ora, come essi entravano, egli vide Eliab, e disse: Certo, l' Unto del Signore

è davanti a lui.

7 Ma il Signore disse a Samuele: Nou riguardare al suo aspetto, nè all' altezza della sua statura; perciocchè io l' ho lasciato indietro; conciossiachè il Signore non riguardi a ciò a che l' uomo riguarda<sup>g</sup>; perchè l'uomo riguarda a ciò che è davanti agli occhi, ma il Signore riguarda al cuore<sup>h</sup>.

8 Poi Isai chiamò Abinadab, e lo fece passare davanti a Samuele. Ma egli disse : Ne anche costui ha eletto il Signore.

9 Poi Isai fece passare Samma; ma Samuele disse: Né anche costui ha eletto il Signore.

10 Ed Isai fece passare i suoi sette fi-gliuoli davanti a Samuele. Ma Samuele disse ad Isai: Il Signore non ha eletti costoro.

11 E Samuele disse ad Isai: I giovani sono eglino tutti passati? Ed Isai disse: Ei vi resta ancora il più piccolo, ma ecco, egli pastura la greggia. E Samuele disse ad Isai: Manda per lui; perciocche noi non ci metteremo a tavola, ch' egli non sia venuto qua.

12 Egli adunque mandò, e lo fece venire (or egli era biondo, di bello sguardo,

s. 1. 11—17. Eb. 10. 6—9. b Os. 6. 6. Mat. 9. 13: 12. 7. Mar. 12. 33. c Prov. 29. 25. d 1 Sam. 2. 30. am. 28. 17, 18. f Num. 23. 19. f Is. 55. 8. b 1 Re 8. 39. Fat. 1. 24. d 2 Sam. 7. 8. Sal. 78. 70.

a Samuele: Levati, ungilo: perciocché | 4 Usci del empo de Filistei un nonne costui e desso.

13 Samuele adunque prese il corno dell'olio", e l'unse in mezzo de suoi fratelli; e lo Spirizo del Signore da quel di innanzi si avvento sopra Davide. Poi Samuele si levò, e se ne andò in Rama.

#### Daride al servizio di Saulle.

14 E lo Spirito del Signore si partì da Saulle; e lo spirito malvagio, mandato da Dio, lo turbava.

15 Laonde i servitori di Saulle gli dissero: Ecco, ora lo spirito malvagio di Dio

16 Deh! dica il nostro signore a' suoi servitori che stanno davanti a lui, che cerchino un uomo che sappia sonare con la cetera; e quando lo spirito malvagio di Dio sarà sopra te, egli sonerà con le sue mani, e tu ne sarai alleggiato.

17 E Saulle disse a' suoi servitori: Deh! provvedetemi di un uomo che suoni bene,

e menatemelo.

18 E uno de' servitori rispose, e disse: Ecco, io ho veduto un figliuolo d' Issi Bet-lehemita, il quale sa sonare, ed è uomo prode e valente, e guerriero, e avveduto nel parlare, ed è un bell' uomo, e il Signore è con lui.

19 Saulle adunque mandò de' messi ad Isai a dirgli: Mandami Davide, tuo fi-

gliuolo, che è appresso alla greggia

20 Ed Isai prese un asino carico di pane, e d'un barile di vino, e d'un capretto; e lo mandò a Saulle, per Davide suo figliuolo<sup>c</sup>.

21 E Davide venne a Saulle, e stette davanti a lui. E Saulle l'amò forte, e Duvide

fu suo scudiere.

22 E Saulle mandò a dire ad Isai: Deh! lascia che Davide stia davanti a me; per-

ciocchè egli mi è in grazia.

23 Ora, quando lo spirito malvagio, mandato da Dio, era sopra Saulle, Davide pigliava la cetera, e ne sonava con la mano; e Saulle n' era alleggiato, e ne stava meglio, e lo spirito malvagio si partiva da lui.

#### Davide uceide il gigante Goliat.

OR i Filistei adunarono i lor campi in battaglia; e, fatta lor massa in Soco, che è di Giuda, si accamparono fra Soco ed Azeca, all'estremità di Dammim.

2 E Saulle e gl' Israeliti si adunarono anch' essi, e si accamparono nella valle di Ela, e ordinarono la battaglia contro a' Pi-

3 Ora, mentre i Filistei se ne stavano nell un de monti di qua: e gl' Israeliti nell' altro monte di la, la valle in mezzo ira koro:

che si presentò nel mezzo rio i dac compi, il cui nome cro Goliat, da Gat; alto di sei cubiti, e d'una spanna".

5 E avea in testa un chuo di rame, ed era armato d'una corazza di rame a senglie, il cui peso ero di cinquemila sicli. 6 Avea eximpleo delle gambiero di ramo

in su le gambe, e uno scudo di rame in mezzo delle spalle.

7 E l'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore, e il ferro di essa era di seicento sicli; e colui che portava il

suo scudo gli andava davanti.

8 Costui adunque si fermò, e gridò allo schiere aringate d'Ismele, e disso loro : Perchè verreste voi in battaglia ordinata : Non sono io il Filisteo, e voi servitori di Saulle i scegliete un uomo d'infra voi, il quale scenda a me.

9 Se egli, combattendo meco, mi vince, e mi percuote, noi vi suremo servi; ma, se lo lo vinco, e lo percuoto, voi ci mureto

servi, e ci servirete. 10 E quel Filisteo diceva: Io ho oggi schernite le schiere d'Israele, dicendo: Datemi un uomo, e noi combatteremo insieme.

11 Ma Saulle, e tutti gl' Israeliti, avendo udite queste parole del Filisteo, furono spaventati, ed ebbero gran paura.

12 Or Davide, figliuolo di quell' uomo l'arrete del Particle del Grando del Gr

Efrateo, da Bet-lehem di Cliuda, il cui nome era Isai (costui avea otto figlinoli, e al tempo di Saule era già vecchio, e

passava fra gli uomini onorati; 13 E i tre figliuoli maggiori d'Isai erano andati dictro a Saulle alla guerra; e i nomi de tre figliuoli di esso ch' crano andati alla guerra, erano Eliab, il primogenito, e Abinadab, il secondo, e Samma, il terzo:

14 E Davide era il minore; e i tre mag-

giori seguitavano Saulle);

15 Davide, dico, di tempo in tempo tornava d'appresso a Saulle", per pasturar la greggia di suo padre, in Bet-lehem.

16 E quel Filisteo si faceva avanti mattina e sera; e si presentò così quaranta

giorni

17 Ed Isai disse a Davide, suo figliuolo: Or prendi questo Efa di grano arrostito, e questi dieci pani, e portali a' tuoi fratelli; e recali loro prontamente nel cam-

18 Porta eziandio al Capitano del Urr migliaio questi dieci caci di latte; e visità i tuoi fratelli, per supere se stanno bene, e prendi da loro qualche contrasseeno.

19 Or Saulle, ed essi, e tutti gl' Inraelit... erano nella valle di Pla, in hattaglia e

tro a Filistei.

Prov. 1. 16.

<sup>1</sup> Sem. 10. L. \* Num. 2. 14. ecc. 1 -am. K. W.

2) Ma il popolo ha punto, d'infra la proje, buoi e pecore, il muglio dell'inapporto, per farne merificio al Signore

Iddio too, in Chilgal. SEE Samuele diese. D. Signore ha ugh a grado gli olocaunti e i mercheti", cettre che si ol-fodorca alla ma voce! Ecca, ubher val magho che merificio \* e prostate attenzione ral martio che grasso di mun

21 Perciocchò la ribollione e pari of peccato dell' indovinate e il traggedire e pari al percuto che si commette infermo sloir od alle ammagni. Percsocche tu has adegnate la puride del Suptoro, agli altrus ha adegnato te, accioccho tu

non or pou re 24 Allom basile dince a Samuele To ho precato concionnacho to ablat trangredito il commodamento del Signora, e le tue parele percuecho lo temeva del Jupulo , onde to accomenta a ciò chi agli

25 Ma era, perdonami, il prego, il mio pecento, e ritorna moro, e lo adorerò il

E Samuele done a Saulte To non ritornero tono, percueché tu has adagnata la parsia del Bignore, e d Signore altres ha adagnato te, acctorche ta usat sit pro-re nopra faracie

E E, come Samuele a fu veltato per andarene, Saulle pesse il lembo del man-

to di amo, il quale si strucció.

28 E formuele gli dium. Il fognore ha eggo strucciato di addissio a fe il regno di foracio, e il ba dato a un tuo recontro. d'Israele" e l'ha dato a un tun promimo, ch' è miglior di te.

20 E anche egés che è la Vittoria d' 1 arnele non incottrà, e con si pentirà , pur ctorcho egli non e un usum, per pen-Live "

20 E Simile dans to be peccate dishi-tipurami on in presents degli Annant del mio populo, e in presenta d'Israele e ritorna mion, ad jo adorero il regnore Iddio tuo.

31 Samunie adunque ur ne ritornò din-tro a Saulle, e Saulle adorò il Signore

38 Pos Samuele dinte Menatemi qua Agag, re di Arnalec e Agag se ne nodo a lui con dilicatezzo. E Agag direva Certo l'amaritadase della morto è pas-

33 Ma Samuele gis e Aus spada lin ortinte in d erot ours toe madre orb le danne. E Sarounie fu nel competto del Rignan 36 Poi Samuele se no i

Natelly sale a community 35 E Pharmody mon visi al giorno della ona m

muris fragure cordugito di Haullet sua il Signore s'era pentito d'aver costituito famille se sopra lararie

#### Bismarks a ago Bastode ex-

16 E.I.L. Segmore done a Samuele In-fino a quando fatas ta cordugito di Saulie? concionisché lo l'abbia adqfinalle? concionaisché le l'abbis adparate, acciocché non regni più sopra I-seneir. Empi il tuo como d'olio, e va, to ti mandero ad lan flet ichemita, purciocché lo mi sono provveduto di un red'urra i suct fighiodi.

2 li Samuele dume. Come r analo jo a finalle l'intenda, agh mi uccritera. Ma il Signere gh dime. Primiti toco ma giovenca e di fo non venuto per far merificio al Sutnore.

ficto al Authore.

3 E maria los al contrito del oscrificio, e to ti faro amagiere ciu che tu avvai a fare e to in ungeria cobo che io ti diri-

4 remuele aductive fece quello che il Rignore gli avea detto, e venne in list-lebero. L gli Angano della città furque quarentati al que incontre, e diserro. La

tus venuts e ella per bene 5 Ed adi dans Se ella e per bane. Lo min venuto per sacrificare al flighture mortificateri, e renite meco al mortificio. Fore ancora mattherer Imi, a 1 mm figliuoli, e gli invito al concido del meri-Blocker.

il Ora, come am entravana, agli vide Monh, e dame. Carto, f. Unto del dignero e davanti a luc.

7 Ma il Bignore diam a Samurir Neu-riguardare al mo aquetto, no all'altama della ma statura puremecho lo l'ho la wate induty, concurred to 4 Squeer non riguardi a cio a che l' uomo riguarda – porcho l'uomo riguarda a ciò che e davanti agli occhi, ma Il lignore riguarda al cuore\*.

8 Poi Imi chiamò Ahinndah, e lo feas primare devanti a Samuele. Ma agil diste No apple custus ha eletto il Fagnare.

9 Più lan free passare damma, un dis-sourle dans. No anche contui la eletto il Signore.

10 Ed Lasi feer passare i enol actte fi-glimah davanti a Samuela. Ma Samuela dawa ad Lasi II Signore non ha eletti crimb do

11 E Samuele diese ad Leg. I giovani sono agimo tutti percerti? Ed Isal diwe-Et vi rusta ancora il prii picculo, rua ecto, egli pastura la graggia i. E damuele dime ad Iras Manda par lui purciosché tud non ci metteramo a tavola, ch agli non

sin venuto que.

12 Egli adunque mandò, e lo fere venite (or egli eva bunido, di bello aguardo,
e di formino aspetto). E il Suprove disse

ħ.

III.

ĸ

te.

And I All - 17 All - 10 All - 0 All - 0 All - 1 All - 850

a Samuele: Levati, ungilo; perciocchè | 4 Uscì del campo de' Filistei un uomo,

costui è desso.

13 Samuele adunque prese il como del-l'olio<sup>a</sup>, e l'unse in mezzo de' suoi fratelli; e lo Spirito del Signore da quel di in-nanzi si avventò sopra Davide<sup>b</sup>. Poi Samuele si levò, e se ne andò in Rama.

# Davide al servizio di Saulle.

14 E lo Spirito del Signore si parti da Saulle; e lo spirito malvagio, mandato da Dio, lo turbava.

15 Laonde i servitori di Saulle gli dissero: Ecco, ora lo spirito malvagio di Dio

ti turba.

16 Deh! dica il nostro signore a' suoi servitori che stanno davanti a lui, che cerchino un uomo che sappia sonare con la cetera; e quando lo spirito malvagio di Dio sarà sopra te, egli sonerà con le sue mani, e tu ne sarai alleggiato. 17 E Saulle disse a' suoi servitori: Deh!

provvedetemi di un uomo che suoni bene,

e menatemelo.

18 E uno de' servitori rispose, e disse: Ecco, io ho veduto un figliuolo d' Isai Bet-lehemita, il quale sa sonare, ed è uomo prode e valente, e guerriero, e av-yeduto nel parlare, ed è un bell' uomo, e il Signore è con lui.

19 Saulle adunque mandò de' messi ad Isai a dirgli: Mandami Davide, tuo fi-

gliuolo, che è appresso alla greggia.

20 Ed Isai prese un asino carico di pane, e d' un barile di vino, e d' un capretto; e lo mandò a Saulle, per Davide suo figliuolo<sup>c</sup>.

21 E Davide venne a Saulle, e stette davanti a lui. E Saulle l'amò forte, e Davide

fu suo scudiere.

22 E Saulle mandò a dire ad Isai: Deh! lascia che Davide stia davanti a me; per-

ciocchè egli mi è in grazia.

23 Ora, quando lo spirito malvagio, mandato da Dio, era sopra Saulle, Davide pigliava la cetera, e ne sonava con la mano; e Saulle n' era alleggiato, e ne stava meglio, e lo spirito malvagio si partiva da Iui.

#### Davide uccide il gigante Goliat.

OR i Filistei adunarono i lor campi in battaglia; e, fatta lor massa in Soco, che è di Giuda, si accamparono fra

Soco ed Azeca, all'estremità di Dammim. 2 E Saulle e gl' Israeliti si adunarono anch' essi, e si accamparono nella valle di Ela, e ordinarono la battaglia contro a' Filistei.

3 Ora, mentre i Filistei se ne stavano nell' un de monti di qua; e gl' Israeliti nell' altro monte di là, la valle in mezzo fra loro:

che si presentò nel mezzo fra i due campi, il cui nome era Goliat, da Gat; alto di sei cubiti, e d' una spanna.

5 E avea in testa un elmo di rame, ed era armato d' una corazza di rame a scaglie, il cui peso era di cinquemila sicli.

6 Avea eziandío delle gambiere di rame in su le gambe, e uno scudo di rame in

mezzo delle spalle.

7 E l'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore, e il ferro di essa era di seicento sicli; e colui che portava il

suo scudo gli andava davanti.

8 Costui adunque si fermò, e gridò alle schiere aringate d' Israele, e disse loro: Perchè verreste voi in battaglia ordinata? Non sono io il Filisteo, e voi servitori di Saulle? scegliete un uomo d'infra voi, il quale scenda a me.

9 Se egli, combattendo meco, mi vince, e mi percuote, noi vi saremo servi; ma, se lo lo vinco, e lo percuoto, voi ci sarete

servi, e ci servirete.

10 E quel Filisteo diceva: Io ho oggi
schernite le schiere d' Israele, dicendo: Datemi un uomo, e noi combatteremo insieme.

11 Ma Saulle, e tutti gl' Israeliti, avendo udite queste parole del Filisteo, furono spaventati, ed ebbero gran paura.

12 Or Davide, figliuolo di quell' uomo Efrateo, da Bet-lehem di Giuda, il cui nome era Isai (costui avea otto figliuoli, e al tempo di Saulle era già vecchio, e passava fra gli uomini onorati

13 E i tre figliuoli maggiori d'Isai erano andati dietro a Saulle alla guerra; e i nomi de' tre figliuoli di esso ch' erano andati alla guerra, erano Eliab, il primogenito, e Abinadab, il secondo, e Samma, il terzo:

14 E Davide era il minore; e i tre mag-

giori seguitavano Saulle);

15 Davide, dico, di tempo in tempo tornava d'appresso a Saulle, per pasturar la greggia di suo padre, in Bet-lehem.

16 E quel Filisteo si faceva avanti mat-

tina e sera; e si presentò così quaranta

giorni.

17 Ed Isai disse a Davide, suo figliuolo: Or prendi questo Efa di grano arrostito, e questi dieci pani, e portali a' tuoi fra-telli; e recali loro prontamente nel cam-

18 Porta eziandío al Capitano del lor migliaio questi dieci caci di latte; e visita i tuoi fratelli, per sapere se stanno bene, e prendi da loro qualche contrassegno.

19 Or Saulle, ed essi, e tutti gl' Israeliti, erano nella valle di Ela, in battaglia con-

tro a' Filistei.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 1 Sam, 10. 1. <sup>b</sup> Num. 27. 18, ecc. 1 Sam. 16. 19.

20 Davide adunque si levò la mattina, e [ lasciò la greggia alla cura del guardiano, e tolse quelle cose, e andò, come Isai gli avea comandato; e giunse al procinto del campo; e l'esercito usciva fuori in ordi-

nanza, e si sonava alla battaglia. 21 E gl' Israeliti ed i Filistei ordinarono la battaglia gli uni incontro agli altri.

22 E Davide, rimessi i vaselli in mano del guardiano della salmería, corse al luogo dove la battaglia era ordinata; e, giuntovi, domandò i suoi fratelli se stavano bene.

23 Ora, mentre egli parlava con loro, ecco, quell' uomo che si presentava all'abbattimento, il cui nome era Goliat il Filisteo, da Gat, si mosse d'infra le schiere de' Filistei, e proferì le medesime parole; e Davide l'udi.

24 E tutti gl' Israeliti, quando vedevano quell' uomo, se ne fuggivano dal suo co-

spetto, e aveano gran paura.
25 E gl' Israeliti dicevano: Avete voi veduto quell' uomo che si fa avanti? certo, egli si fa avanti per far vituperio a I-sraele; perciò, se alcuno lo percuote, il re lo fara grandemente ricco, e gli darà la sua figliuola", e farà franca la casa di suo padre in Israele. 26 E Davide disse agli uomini ch' erano

quivi presenti con lui: Che si farà egli a quell' uomo che avrà percosso questo Filisteo, e avrà tolto questo vituperio d' addosso a Israele? perciocchè, chi è questo Filisteo incirconciso, ch' egh schernisca le schiere dell' Iddio vivente?

27 E la gente gli disse quelle stesse cose, dicendo: Così si farà a quell' uomo che

l' avrà percosso. 28 Ed Eliab, fratel maggiore di Davide, udi ch' egli parlava a quegli uomini; la-onde egli si accese nell' ira contro ad esso, e disse: Perchè sei tu venuto qua? e a cui hai tu lasciate quelle poche pecore nel deserto? io conosco il tuo orgoglio, e la malvagità del tuo cuore; perciocchè tu sei venuto per veder la battaglia. 29 Ma Davide disse: Che cosa ho io ora

fatta? queste non sono elleno parole?

30 E, rivoltosi d'appresso a colui ad un altro, egli gli tenne i medesimi ragionamenti. E la gente gli fece la medesina risposta che gli era stata fatta prima.

31 E le parole che Davide avea dette, furono udite, e furono rapportate in presenza di Saulle. Ed egli lo fece venire.

32 E Davide disse a Saulle: Non caggia il cuore a niuno per cagion di coluic; il tuo servitore andrà, e combatterà contro

a questo Filisteo.

33 E Saulle disse a Davide: Tu non potresti andare contro a questo Filisteo, per ombattere contro a lui; perciocchè tu sei

un fanciullo, ed egli è uomo di guerra fin

dalla sua gioventù.

34 E Davide disse a Saulle: Il tuo servitore pasturava la greggia di suo padre: e un leone, e un altra volta un orso venne, e se ne portava via una pecora della greggia;

35 Ed io uscii dietro a lui, e lo percossi, e riscossi la pecora dalla sua gola; ed essendosi esso levato contro a me, io l'afferrai per la barbozza, e lo percossi, e

l' ammazzai.

36 Il tuo servitore adunque ha percosso un leone ed un orso; e questo Filisteo incirconciso sarà come uno di essi; perciocchè egli ha schernite le schiere aringate dell' Iddio vivente.

37 Davide disse ancora: Il Signore che mi ha riscosso dalla branca del leone, e dalla zampa dell' orso, esso mi riscuoterà dalla mano di questo Filisteo . E Saulle disse a Davide: Va, e il Signore sia teco.

38 E Saulle fece armar Davide delle sue armi, e gli mise un elmo di rame in testa,

e lo fece armar d'una corazza. 39 Poi Davide cinse la spada di esso sopra le sue armi, e volle camminare con quelle; perciocchè non avea mai provato-E Davide disse a Saulle: Io non possocamminar con queste armi; perciocchè io non ho mai provato. E Davide se le tolse d'addosso.

40 E prese il suo bastone in mano, e si scelse dal torrente cinque pietre pulite, e le pose nel suo arnese da pastore, e nella tasca, avendo la sua frombola in mano. E

così si accostò al Filisteo.

41 Il Filisteo si mosse anch' esso, e venne accostandosi a Davide; e colui che portava il suo scudo andava davanti a

42 E quando il Filisteo ebbe riguardato, ed ebbe veduto Davide, lo sprezzò e; perciocchè egli era giovanetto, e biondo, e di

bello sguardo.

43 E il Filisteo disse a Davide: Son io un cane, che tu vieni contro a me con bastoni? E il Filisteo maledisse Davide per li suoi dii.

44 Il Filisteo, oltre a ciò, disse a Davide: Vieni pure a me, e io darò la tua carne agli uccelli del cielo, e alle bestie

della campagna.

45 Ma Davide disse al Filisteo: Tu vieni contro a me con ispada, e con lancia, e con iscudo; ma io vengo contro a te nel Nomedel Signore degli eserciti, dell' Iddio delle schiere aringate d' Israele, il quale tu hai oltraggiato.
46 Oggi il Signore ti dara nella mia

mano, ed io ti percoterò, e ti spiccherò il capo; e darò pur oggi i corpi morti del campo de Filistei agli uccelli del cielo, e

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gen. 37. 4-11. <sup>c</sup> Deut. 20. 1, ecc. <sup>4</sup> Gios. 15. 16, ecc. d Sal. 18. 15, 16. 2 Tim. 4, 17, 13. Cor. 1. 27, 28. / 2 Sam. 22. 33, 35. Sal. 125. 1. 2 Cor. 10. 4. Eb. 11. 33, 34.

alle fiere della terra; e tutta la terra co-

noscerà che Israele ha un Dio.

47 E tutta questa moltitudine conoscerà che il Signore non salva con ispada, nè con lanciaa; conciossiache la battaglia sia del Signore, il quale vi darà nelle nostre mani.

48 Ora, dopo che il Filisteo si fu mosso, egli veniva accostandosi incontro a Davide. E Davide corse prestamente anch' esso al luogo dell' abbattimento incontro al Fi-

listeo.

49 E Davide mise la mano a quel suo arnese, e ne prese una pietra, e, trattala con la frombola, percosse il Filiateo nella fronte; e la pietra gli si ficcò nella fronte, ed egli cadde boccone a terra.

50 Così Davide, con la frombola, e con la pietra, vinse il Filisteo; poi lo percosse, e l'uccise b. Or Davide, non avendo spada

alcuna in mano,

51 Corse, e, fermatosi sopra il Filisteo, prese la spada di esso, e, trattala fuor del fodero, l'ammazzò, e con essa gli spiccò la testa. E i Filistei, veduto che il lor valente campione era morto, si misero in fuga.

52 E que' d' Israele e di Giuda si mossero, e con gran grida perseguitarono i Filistei fin nella valle, e fino alle porte E i Filistei caddero uccisi per di Ecron. la via di Saaraim, fino a Gat, e fino ad

Ecron.

53 Poi i figliuoli d' Israele se ne ritornarono dalla caccia de' Filistei, e predarono il lor campo.

54 E Davide prese il capo del Filisteo, e lo portò in Gerusalemme, e pose l'armi

di esso nel suo Tabernacolo.

55 Ora, quando Saulle vide che Davide usciva incontro al Filisteo, disse ad Abner, Capo dell' esercito: Abner, di cui è figliuolo questo giovanetto! E Abner rispose: Come vive l'anima tua, o re, io nol so.

56 E il re disse: Domanda di cui è fi-

gliuolo questo giovane.

57 E, quando Davide fu ritornato da percuotere il Filisteo, Abmer lo prese, e lo menò in presenza di Saulle, avendo egli la testa del Filisteo in mano.

58 E Saulle gli disse: Di cui sei tu figliuolo, o giovanetto! E Davide disse: Io son figliuolo d'Isai Bet-lehemita, tuo

servitore.

Daride è amato da Gionatan e odiato da Saulle.

18 ORA, come edi ebbe finito di par-lare a Saulle, l'anima di Gionatan fu legata all' anima di esso, sì che Gionatan l'amo come l'anima suac.

2 E in quel giorno, Saulle lo prese ap-

presso di sè, e non gli permise più di ritornare a casa di suo padre.

3 E Gionatan fece lega con Davide; per-

ciocche egli l'amava come l'anima sua. 4 E Gionatau si spoglio l'ammanto ch' egli avea indosso, e lo diede a Davide, co' suoi vestimenti, fino alla sua spada, e al suo arco, e alla sua cintura.

5 E Davide usciva fuori; dovunque Saulle lo mandava, egli prosperava; laonde Saulle lo costitui sopra un certo numero di gente di guerra; ed egli fu grazioso a tutto il popolo, ed anche a ser-

vitori di Saulle.

6 Or avvenne che, come essi venivano, ritornando Davide da percuotere il Filisteo, le donne uscirono fuori di tutte le città d' Israele, cantando, e menando danze incontro al re Saulle, con tamburi, con allegrezza, e con canti di trionfod.

7 E le donne che giocavano, cantavano a vicenda, e dicevano: Saulle ne ha per-

cossi i suoi mille, e Davide i suoi diecimila. 8 Laonde Saulle si adirò gravemente, e questa cosa gli dispiacque, e disse: Esse ne hanno dati a Davide discimila, e a me ne hanno sol dati mille; certo non gli manca altro che il reame.

9 E da quel di innanzi Saulle riguar-dava Davide di mal occhio.

10 Ora il giorno seguente avvenne che lo spirito malvagio mandato da Dio si avventò sopra Saulle, onde egli facea atti da uomo forsennato in mezzo la casa: e Davide sonava con le sue mani come per addietro, e Saulle avea una lancia in mano.

11 E Saulle lanciò la lancia, e disse: Io conficcherò Davide nella parete. Ma Davide si stornò d'innanzi a lui due volte.

12 E Saulle temette per cagion di Davide; perciocchè il Signore era con lui, e si era partito da Saulle.

13 Laonde Saulle lo rimosse d'appresso a sè, e lo costitui (apitano di mille uomini: ed egli andava e veniva davanti al popolo.

## Davide diviene genero del re.

14 Or Davide prosperava in tutte le sue imprese, e il Signore era con lui. 15 E Saulle, veggendo ch' egli prospe-

rava grandemente, ebbe paura di lui. 16 Ma tutto Israele e Giuda amara Davide; perciocchè egli andava e venira davanti a loro.

17 E Saulle disse a Davide: Ecco Merab, mia figliuola maggiore, io te la darò per moglie; siimi pur valoroso, e conduci le guerre del Signore. (Or Saulle diceva: Non sia la mia mano sopra lui: ma sia la mano de' Filistei sopra lui.) 18 E Davide disse a Saulle: Chi son io,

<sup>°2</sup> Sam. L. ≰. d Es. 15. 20. Giud. 11. 34. Sal 44.6,7. ▶ 2 Sam. 28. 当. Zac. 1. 6. # 1 Sam. 17. 2% Eecl 4.4 11 Sam. 19. 9, ecc. 253

e quale è la mia vita, e quale è la nazione [ di mio padre in Israele, che io sia genero del're?

19 Or avvenne che al tempo che Merab, figliuola di Saulle, si dovea dare a Davide,

fu data per moglie ad Adriel Meholatita. 20 Ma Mical, figliuola di Saulle, amava Davide; il che fu rapportato a Saulle, e

la cosa gli piacque. 21 E Saulle disse: Io gliela darò, acciocchè gli sia per laccio, e che la mano de' Filistei sia sopra lui. Saulle adunque disse a Davide: Tu sarai oggi mio genero per amendue.

22 E Saulle comandò a' suoi servitori di parlare in segreto a Davide, e dirgli: Ecco, il re ti gradisce, e tutti i suoi servitori ti amano; ora adunque sii genero del re.

23 I servitori di Saulle adunque ridissero queste parole a Davide. Ma Davide disse: Parvi egli cosa leggiera d'esser genero del re, essendo io uomo povero e vile?

24 E i servitori di Saulle gliel rapporta-rono, dicendo: Davide ha dette tali cose. 25 E Saulle disse: Dite così a Davide: Il re non vuol dote<sup>a</sup>, ma cento prepuzii de' Filistei, acciocche sia fatta vendetta de' suoi nemici. Or Saulle pensava di far cader Davide nelle mani de Filistei.

26 I suoi servitori adunque rapportarono queste parole a Davide; e la cosa piacque a Davide, per esser genero del re. Ora, avanti che i giorni fossero compiuti;

127 Davide si levò, e andò con la sua gente, e percosse dugent' uomini de' Fi-listei e portò i lor prepuzii, onde il numero compiuto fu consegnato al re, acciocchè egli potesse esser genero del re. E Saulle gli diede Mical, sua figliuola,

per moglie.
28 E Saulle vide, e conobbe che il Signore *era* con Davide; e Mical, figliuola

di esso, l' amava.

· 29 Laonde Saulle continuò a temere di Davide vie maggiormente; e fu sempre suo nemico.

30 Or i capitani de' Filistei uscirono fuori in guerra; e dacche furono usciti, Davide prosperò più che tutti gli altri servitori di Saulle; onde il suo nome fu in grande stima.

Gionatan prende le parti di Davide.

19 E SAULLE parlò a Gionatan, suo figliuolo, e a tutti i suoi servitori, di far morir Davide. Ma Gionatan, figliuolo

di Saulle, voleva gran bene a Davide; 2 Laonde Gionatan dichiarò la cosa a Davide, dicendo: Saulle, mio padre, cerca di farti morire; ora dunque guardati, ti prego, domattina, e tienti in alcun luogo occulto, e nasconditi:

3 Ed io, stando allato a mio padre, "scirò fuori al campo ove tu sarai, e par- | dare il mio nemico, sì ch' egli è scam-

lerò di te a mio padre; e se io scorgo al-

cuna cosa, io te la farò assapere.

4 Gionatan adunque parlò a Saulle, suo padre, di Davide, in beneb; e gli disse: Il re non voglia già peccare contro al suo servitore, contro a Davide; perciocche egli non ha peccato contro a te; ed anche perchè i suoi fatti ti sono stati grandemente utili;

5 Ed egli ha messa la vita sua a rischio, e ha percosso il Filisteo, e il Signore ha operata per lui una gran liberazione a tutto Israele; tu l'hai veduto, e te ne sei rallegrato; perchè dunque peccheresti contro al sangue innocente, facendo morir

Davide senza ragione?

6 E Saulle attese alle parole di Gionatan, e giurò: Come il Signore vive, egli non sarà fatto morire.

7 Allora Gionatan chiamò Davide, e gli riferi tutte queste parole. Poi Gionatan menò Davide a Saulle, ed egli stette al

suo servigio, come per addietro. 8 Or vi fu di nuovo guerra; e Davide uscì, e combattè contro a' Filistei, e li percosse d' una grande sconfitta, ed essi

fuggirono d' innanzi a lui.

Saulle tenta di uccidere Davide, il quale fugge appresso a Samuelo—Saulle fra i profeti.

9 Poi lo spirito malvagio, mandato dal Signore, fu sopra Saulle; ed egli sedeva in\_casa sua, avendo una lancia in mano; e Davide sonava con la mano.

10 E Saulle cercava di conficcar Davide nella parete con la lanciad; ma Davide sfuggi d'innanzi a Saulle, e la lancia diè nella parete. E Davide se ne fuggi, e

scampò quella notte. 11 E Saulle mandò de' messi alla casa di Davide, per guardarlo, e per farlo morire la mattina e; ma Mical, moglie di Davide, gliel dichiarò, dicendo: Se tu non iscampi la vita tua questa notte, domani tu sarai fatto morire.

12 E Mical calò giù Davide per una finestra; ed egli se ne andò, e se ne fuggi,

e scampò.

13 Poi Mical prese una statua, e la pose nel letto, e le mise in capo un cappuccio di pel di capra, e la coperse con una coverta.

14 E Saulle mando de' messi per pi-gliar Davide. Ed ella disse: Egli è mala-

to.

15 E Saulle rimandò i messi per visitar Davide, dicendo: Portatemelo nel letto, acciocchè io lo faccia morire.

16 E i messi vennero; ed ecco, una statua era nel letto, sopra il cui capo v'era un cappuccio di pel di capra.

17 E Saulle disse a Mical: Perchè mi hai tu così ingannato, e hai lasciato andere il mio pomico si ch' cali à capra.

pato? E Mical disse a Saulle: Egli mi disse: Lasciami andare; perchè t' ucci-

derei io?

18 Davide adunque se ne fuggi, e scampò, e venne a Samuele in Rama, e gli racconto cio che Saulle gli avea fatto. Poi, egli e Samuele andarono, e stettero in Naiot.

19 E ciò fu rapportato a Saulle, e gli fu detto: Ecco, Davide è in Naiot, ch'è

in Rama.

20 E Saulle mandò de' messi per pigliar Davide, i quali videro una raumanza di profeti che profetizzavano<sup>a</sup>, e Samuele era quiri presente, e presiedeva. E lo Spirito di Dio fu sopra i messi di Saulle, e profetizzarono anchi essi.

21 E ciò essendo rapportato a Saulle, egli vi mandò altri messi; ma profetiz-zarono anch essi. E Saulle continuò di mandarvi de' messi per la terza volta; ma

profetizzarono anch' essi.

22 Laonde egli stesso andò in Rama; e, giunto alla gran grotta, ch' è in Secu, domandò, e disse: Ove è Samuele, e Davide? E gli fu detto: Ecco, sono in Naiot, ch' è in Rama.

23 Egli adunque andò là in Naiot, ch' è in Rama; e lo Spirito di Dio fu eziandio sopra lui; talche, camminando, andava profetizzando, finche fu arrivato in Naiot,

ch' è in Rama.

24 E spogliò anch' egli i suoi vestimenti, e profetizzò anch' egli nella presenza di Samuele, e giacque in terra così spogliato tutto quel giorno, e tutta quella notte. Perciò si disse: È Saulle anch' egli fra i profetib?

#### Patto fra Davide e Gionatan.

20 POI Davide se ne fuggi di Naiot, ch'è in Rama, e venne a Gionatan, e gli disse in faccia: Che ho io fatto? quale è la mia iniquità, e quale è il mio peccato inverso tuo padre, ch' egli cerca di tormi la vita?

2 E Gionatan gli disse: Tolga ciò Iddio; tu non morrai; ecco, mio padre non suol far cosa alcuna, nè piccola nè grande, suol far cosa alcuna, nè piccola nè grande. ch' egli non me ne faccia motto. E perché mi avrebbe mio padre celato que-

sta cosa? questo non è.

3 Ma Davide replicò, giurando, e disse: Tuo padre sa molto bene che io sono in grazia tua; e perciò egli avrà detto: Gionatan non sappia nulla di questo, che talora egli non se ne conturbi. Ma pure, come vive il Signore, e come l'anima tua vive, non v' è se non un passo fra me e la morte.

4 E Gionatan disse a Davide: Che desidera l'anima tua, ed io te lo farò?

5 E Davide disse a Gionatan: Ecco, domani è la nuova luna<sup>c</sup>, nel qual giorno | cammino.

io soglio seder col re a mangiare; lasciami dunque andare, ed io mi nasconderò per la campagna fino alla sera del terzo giorno.

6 Se pur tuo padre domanda di me, di': Davide mi ha istantemente richiesto di potere andar correndo in Bet-lehem, sua città; perciocchè tutta la sua nazione

fa quivi un sacrificio solenne.

7 Se egli allora dice cosi: Bene sta; e' va bene per lo tuo servitore; ma, se pur si adira, sappi che il male è deter-

minato da parte sua.

8 Usa adunque benignità inverso il tuo servitore, poichè tu hai fatto entrare il tuo servitore teco in una lega giurata per lo Nome del Signore : e se pur vi è iniquità in me, fammi morir tu; e perchè mi meneresti a tuo padre!

9 E Gionatan gli disse: Tolga ciò Iddio da te; perciocchè, se io so che il male sia determinato da parte di mio padre, per fartelo venire addosso, non te lo farò io

assapere!

10 E Davide disse a Gionatan: Chi me lo rapporterà, se pur tuo padre ti fa qualche aspra risposta?

11 E Gionatan disse a Davide: Vieni, usciamo fuori alla campagna. E uscirono amendue fuori alla campagna.

12 Allora Gionatan disse a Davide: () Signore Iddio d' Israele, quando domani, o posdomani, intorno a quest' ora, io avròtentato mio padre, ed ecco, egli sarà di buon animo inverso Davide, se allora, o Davide, io non mando a fartelo assapere;

13 Cost faccia il Signore a Gionatan, e così gli aggiunga. Ma, se piace a mio padre farti male, io te lo faro assapere, e ti lascerò andare, tu te ne andrai in pace; e sia il Signore teco, come egli è stato con mio padre.

14 E se pure io sono ancora in vita, non userai tu inverso me la benignità del Si-

gnore, sì che io non muoia?

15 E non farai tu che la tua benignità non venga giammai in perpetuo meno inverso la casa mia , nè anche quando il Signore distruggerà ciascuno de nemici di Davide d' in su la terra?

16 Gionatan adunque fece lega con la casa di Davide; ma il Signore domandò

conto a' nemici di Davide.

17 Gionatan ancora scongiurò Davide per l'amore che gli portava; perciocchè egli l'amava come l'anima sua 18 Poi Gionatan gli disse: Domani è

nuova luna; e tu sarai domandato; per-

ciocchè il tuo seggio sarà vuoto.

19 Or aspetta fino al terzo giorno; poi scendi prestamente, e vieni al luogo, nel quale tu ti nascondesti in quel di d'opera: e dimora presso alla pietra che mostra

<sup>1</sup> Cor. 14. 3, 24, 25. 1 Sam. 10. 11. Num. 28. 11. 4 1 Sam. 18. 3; 23. 18. 4 2 Sam. 9. 1, ecc.;

20 Ed io tirerò tre saette allato ad essa.

come se io le tirassi a un bersaglio.

21 Ed ecco, io manderò il mio garzone, dicendogli: Va, trova le saette. Allora, se dico al garzone: Ecco, le saette son di qua da te; prendile, e vientene; perciocchè i fatti tuoi staranno bene, e non

vi sarà nulla; sì, come vive il Signore. 22 Ma, se io dico al garzone: Ecco, le saette son di là da te; vattene, percioc-chè il Signore ti manda via.

23 Ora, intorno al ragionamento che abbiamo tenuto insieme, tu ed io, ecco, il Signore ne è testimonio fra me e te, in perpetuo.

24 Davide adunque si nascose nel campo; e, venuto il giorno della nuova luna, il re si pose a sedere a tavola per man-

giare.

25 Il re adunque si pose a sedere in su la sua sedia, come l'altre volte, cioè: in su la sedia d'appresso alla parete; e Gionatan si levò, e Abner si pose a sedere allato a Saulle, e il luogo di Davide era vuoto.

26 E Saulle non disse nulla in quel giorno; perciocchè diceva fra sè stesso: Questo è qualche accidente, onde egli non

è netto; di certo egli non è netto<sup>a</sup>.

27 Ora il giorno appresso la nuova luna, ch' era il secondo, il luogo di Davide era ancora vuoto; e Saulle disse a Gionatan, suo figliuolo: Perchè non è venuto il figliuolo d' Isai a mangiare, nè

ieri, nè oggi?
28 E Gionatan rispose a Saulle: Davide mi ha istantemente richiesto che io lo lasciassi andare fino in Bet-lehem.

29 É mi ha detto: Deh! lasciami andare; perciocche noi facciamo un sacrificio della nostra nazione nella città; e il mio fratello istesso mi ha comandato che io ci andassi; ora dunque, se io sono in grazia tua, luscia, ti prego, che io fugga, o visiti i miei fratelli; perciò egli

non è venuto alla tayola del re. 30 Allora l'ira di Saulle si accese contro a Gionatan; ed egli gli disse: O figliuolo di madre perversa e ribelle, non so bene io che tu tieni la parte del fi-gliuol d'Isai, a tua vergogna, e a vergo-

gna della tua vituperosa madre?

31 Perciocche tutto il tempo che il figliuolo d' Isai viverà in su la terra, non sarai stabilito, nè tu, nè il tuo reame. Ora dunque, manda per esso, e fammelo venire; perciocchè convien ch' egli muoia. 32 E Gionatan rispose a Saulle, suo

padre, e gli disse: Perchè sarebbe egli

fatto morire? che ha egli fatto?

33 E Saulle lanciò la sua lancia contro a lui, per ferirlo. Allora Gionatan co-nobbe ch' era cosa determinata da suo padre di far morir Davide.

34 Ed egli si levò da tavola acceso nell' ira; e quel secondo giorno della nuova luna non mangiò cibo alcuno; perciocchè egli era addolorato per cagion di Davide, e perchè suo padre gli avea fatto vituperio.

35 La mattina seguente adunque Gionatan usci fuori alla campagna, al tempo ch' egli area assegnato a Davide, avendo

seco un piccolo garzone.

36 Ed egli disse al suo garzone: Corri

trova ora le saette che io trarrò. È il garzone corse, e Gionatan tirò le saette, per passar di là da esso.

37 E, come il garzone fu giunto al segno, al quale Gionatan avea tratte le saette, Gionatan gridò dietro a lui, e disse: Le saette non son elleno di là da te?

38 E Gionatan gridava dietro al garzone: Va prestamente, affrettati, non restare. È il garzone di Gionatan raccolse la saette, e se ne venne al suo pacolse la saette, e se ne venne al suo padrone

39 Così il garzone non seppe nulla del fatto. Davide solo e Gionatan lo sape-

vano

40 E Gionatan diede i suoi arnesi a quel suo garzone, e gli disse: Vattene, portali nella città.

41 Come il garzone se ne fu andato, Davide si levò dal lato del Mezzodi; e, gittatosi a terra in su la sua faccia, s' inchinò per tre volte; poi essi si baciarono l' un l'altro, e piansero l' un con l'altro;

e Davide fece un grandissimo pianto. 42 Poi Gionatan disse a Davide: Vat-tene in pace; conciossiache abbiamo giurato amendue l'uno all'altro, nel Nome del Signore, dicendo: Il Signore sia testimonio fra me e te, e fra la mia progenie e la tua, in perpetuo.

43 Davide adunque si levò su, e se ne andò. E Gionatan se ne ritornò nella

città.

Davide fugge a Noh ove mangia il pane sacro, poi a Gat, nella caverna di Adullam e nel paese di Moab.

21 OR Davide venne in Nob, al Sacerdote Ahimelec d; e Ahimelec fu spaventato del suo incontro, e gli disse: Perchè sei tu solo, e non v'è alcuno teco?

2 E Davide disse al Sacerdote Ahimelec: Il re mi ha comandato qualche cosa, e mi ha detto: Niuno sappia nulla di ciò perchè io ti mando, e di ciò che ti ho ordinato. E, quant' è a' miei fanti, io li ho assegnati a troyarsi in un certo luogo.

3 Ora dunque, che hai a mano? dammi cinque pani, o ciò che tu potrai.

4 E il Sacerdote rispose a Davide, e disse: Io non ho a mano alcun pan comune, ma bene ho del pane sacroe; i fanti si sono eglino almen guardati da | donne

5 E Davide rispose al Sacerdote, e gli disse: Anzi le donne sono state appartate da noi dall' altro ieri che io partii; e gli arnesi de fanti già erano santi; benchè il nostro viaggio sia per affare che non è sacro; quanto più adunque sarà oggi quel pane tenuto santamente fra i nostri ar-

6 Il Sacerdote adunque gli diè del pane sacro ; perciocche quivi non era altro pane che i pani di presenza, ch' erano stati levati d'innanzi al Signore, per met-tervi de' pani caldi, il giorno stesso che

quelli si erano levati.

7 Or, in quel di un uomo de' servitori di Saulle, il cui nome era Doeg, Idumeo', il principale de' mandriani di Saulle, era quivi rattenuto davanti al Signore.

8 E Davide disse ad Ahimelec: Non hai tu qui a mano alcuna lancia o spada? perciocchè io non ho presa meco nè la mia spada, nè le mie armi; perchè l' af-

fare del re premeva.

9 E il Sacerdote rispose: Io ho la spada di Goliat Filisteo, il qual tu percotesti nella valle di Elac; ecco, ella è involta in un drappo dietro all' Efod; se tu te la vuoi pigliare, pigliala; perciocche qui non ve n' è alcun' altra, se non quella. E Davide disse: Non ve n' è alcuna pari; dammela.

10 Allora Davide si levò, e in quel giorno se ne fuggi d'innanzi a Saulle, e venne

ad Achis, re di Gat.

11 E i servitori di Achis gli dissero: Non è costui Davide, re del paese d? Non è egli costui, del quale si cantava nelle danze, dicendo: Saulle ne ha percossi i suoi mille, e Davide i suoi diccimila ?

12 E Davide si mise queste parole nel cuore, e temette grandemente di Achis, re di Gat.

13 Ed egli si contraffece in lor presenza, e s' infinse pazzo fra le lor mani!; e segnava gli usci della porta, e si scombavava la barba.

14 E Achis disse a' suoi servitori: Ecco, voi vedete un uomo insensato; perchè

me l'avete voi menato?

15 Mi mancano forse insensati, che voi mi avete menato costui, per far l' insensato appresso di me? entrerebbe costui in casa mia?

OR Davide si parti di là, e si salvò nella spelonca di Adullam; il che come i suoi fratelli, e tutta la famiglia di suo padre, ebbero inteso, discesero a lui.

2 E tutte le persone ch' erano in di-stretta, e indebitate, e ch' erano in ama-ritudine d' animo, si adunarono appresso

di lui, ed egli fu lor capitano; e si trovarono con lui intorno a quattrocent' uomini.

3 E di là Davide andò in Mispa di Moab; e disse al re di Moab: Deh! lascia che mio padre, e mia madre, vadano e vengano fra voi, finchè io sappia ciò che Iddio farà di me.

4 Egli adunque li menò davanti al re di Moab; ed essi dimorarono con lui tutto il tempo che Davide fu in quella fortezza.

5 Or il profeta Gad disse a Davide: Non dimorare in questa fortezza; vattene, ed entra nel paese di Giuda. Davide adunque si partì di là, e se ne venne nella selva di Heret.

Saulle fa uccidere i sacerdoti e gli abitanti di Nob.

6 E Saulle intese che Davide, con la sua gente, era stato riconosciuto. Or Saulle sedeva in Ghibea, sotto al bosco di diletto, ch' è in Rama, avendo la sua lancia in mano, e tutti i suoi servitori gli stavano d' intorno.

7 E Saulle disse a' suoi servitori che gli stavano d' intorno: Deh! ascoltate, uo-mini Beniaminiti: Il figliuolo d' Isai vi darà egli pure a tutti de' campi e delle vigne? vi costituirà egli tutti capitani di migliaia, e capitani di centinaia?

8 Conciossiachè vi siate tutti congiurati contro a me, e non vi sia alcuno che mi abbia fatto motto come il mio figliuolo ha fatta lega col figliuolo d'Isai; e non vi sia alcun di voi a cui dolga di me, e che mi scopra cosa alcuna; perciocchè il mio figliuolo ha fatto levare contro a me il mio servitore, acciocchè egli m' insidii, come egli fa oggi

9 Allora Doeg Idumeo, il quale era co-stituito sopra i servitori di Saulle, rispose, e disse!: Io vidi il figliuolo d' Isai ch' era venuto in Nob, ad Ahimelec, figliuolo di

Ahitub:

10 Il quale domandò il Signore per lui e gli diè della vittuaglia, e anche gli diede la spada di Goliat Filisteo.

11 Allora il re mandò a chiamare Ahimelec, figliuolo di Ahitub, sacerdote, e tutta la famiglia del padre di esso, cioè: i sacerdoti ch' erano in Nob. Ed essi tutti vennero al re.

12 E Saulle disse: Ascolta ora, figliuolo di Ahitub. E Ahimelec rispose: Deco-

mi, signor mio.

13 E Saulle disse: Perchè vi siete congiurati contro a me, tu, e il figliuolo d' I-sai? conciossiache tu gli abba dato del pane ed una spada, e abba domandato Iddio per lui, acciocchè egli si levi contro a me, per pormi insidie, come egli fa oggi. 14 E Ahimelec rispose al re, e disse

Mat. 12.8, 4. b Sal. 52. <sup>c</sup> 1 Sam. 17. 50. / Bal d Sal. 56. 6 1 Sam. 18. 7. <sup>3</sup> Salmi 57 e 142. \_ A Giud. 11. 3. 1 Sam. 8. 11 ecc. 11 Sam. 21. 7. £

E chi è, fra tutti i tuoi servitori, pari a | Davide, leale, e genero del re, e che va e viene secondo che tu gli comandi, ed è

onorato in casa tua?

15 Ho io cominciato oggi a domandare Iddio per lui? tolga ciò Iddio da me; non apponga il re cosa alcuna al suo servitore, nè a tutta la famiglia di mio padre; perciocche il tuo servitore non sa cosa alcuna, nè piccola nè grande, di tutto questo.

16 E il re disse: Per certo tu morrai, Ahimelec, insieme con tutta la famiglia

di tuo padre. 17 E il re disse a' sergenti che gli stavano d' intorno: Volgetevi, e uccidete i sacerdoti del Signore; perciocchè anch' essi tengono mano con Davide; e avendo saputo ch' egli fuggiva, non me lo han fatto assapere. Ma i servitori del re non vollero metter le mani ad avventarsi sopra i sacerdoti del Signore.

18 E il re disse a Doeg: Volgiti tu, e avventati sopra questi sacerdoti. E Doeg Idumeo, rivoltosi, si avventò sopra i sacerdoti, e uccise in quel di ottantacinque uomini che portavano l'Efod di lino<sup>a</sup>.

19 Poi Saulle percosse Nob, città de' sacerdoti, mettendo a fil di spada uomini e donne, fanciulli e bambini di poppa; mise eziandio a fil di spada buoi, asini e pecore.

20 Ma pure uno de' figliuoli di Ahimelec, figliuolo di Ahitub, il cui nome era Ebiatar, scampò, e se ne fuggi dietro a

Davide.

21 Ed Ebiatar rapportò a Davide come Saulle avea uccisi i sacerdoti del Signore.

22 E Davide disse ad Ebiatar: Io pensai bene in quel dì, che, essendo quivi Doeg Idumeo, egli per certo rapporterebbe il fatto a Saulle; io sono stato cagione della morte di tutti quelli della famiglia di tuo padre.

23 Dimora meco, non temere; chi cercherà di tormi la vita, cercherà ancora di torla a te<sup>b</sup>; perciocchè tu sarai in buona

guardia appresso di me.

Davide libera Cheila, è perseguitato da Saulle e rinnova il suo patto con Gionatan.

OR egli fu rapportato e detto a Davide: Ecco, i Filistei fanno guerra a Cheila, e rubano le aie.

2 E Davide domando il Signore, dicendo: Andrò io, e percoterò que' Filistei? E il Signore disse a Davide: Va, e tu percoterai i Filistei, e libererai Cheila.

3 E la gente di Davide gli disse: Ecco, noi, essendo qui in Giuda, abbiamo paura; quanto più, se andiamo in Cheila, ove sono le schiere de' Filistei?

4 E Davide domandò di nuovo il Si-

gnore. E il Signore gli rispose, e disse: Levati, scendi in Cheila; perciocchè io darò i Filistei in man tua.

5 Davide adunque andò, con la sua gente, in Cheila, e combatte contro a' Fi-listei, e ne menò il lor bestiame, e li percosse d'una grande sconfitta; e liberò gli abitanti di Cheila.

6 (Or avvenne, quando Ebiatar, figliuo-lo di Ahimelec, fuggì a Davide in Chei-

la, che l' Efod gli cadde nelle mani.)
7 E fu rapportato a Saulle, che Davide era venuto in Cheila. E Saulle disse: Iddio me lo ha dato nelle mani; conciossiachè egli si sia venuto a rinchiudere in una città che ha porte e sbarre.

8 Saulle adunque con bando pubblico adunò tutto il popolo, per andare alla guerra, e per iscendere in Cheila, e asse-

diar Davide e la sua gente.

9 Ma Davide, avendo saputo che Saulle gli macchinava questo male, disse al sacerdote Ebiatar: Accosta l' Efod.

10 Poi Davide disse: O Signore Iddio d' Israele, il tuo servitore ha inteso per certo che Saulle cerca di venire in Cheila, per guastar la città per cagion mia .

11 Que' di Cheila mi daranno essi nelle sue mani? Saulle scenderà egli, come il tuo servitore ha inteso? Deh! Signore Iddio d' Israele, dichiaralo al tuo servitore. E il Signore rispose: Egli scenderà.

12 Davide disse ancora: Que' di Cheila daranno essi me, e la mia gente, nelle mani di Saulle? E il Signore rispose:

Sì, essi ti ci daranno.

13 Davide adunque, e la sua gente, ch' era d'intorno a seicent uomini, si levarono, e uscirono di Cheila, e andarono qua e là dovunque si abbattevano d'andare. E fu rapportato a Saulle che Davide era scampato di Cheila; laonde egli restò d' uscir fuori.

14 E Davide stette nel deserto, in luoghi forti; poi dimorò in un monte nel deserto di Zif. E Saulle lo cercava tutto

dì, ma Iddio non glielo diede nelle mani. 15 E Davide stava a mirare, quando Saulle usciva per cercar la sua vita. Ora, mentre Davide era nel deserto di Zif, nelle selva;

16 Gionatan, figliuolo di Saulle, si levò e andò a Davide nella selva, e lo confortò

in Dio;

17 E gli disse: Non temere; perchè la mano di Saulle, mio padre, non ti giugnerà; e tu regnerai sopra Israele, ed io sarò il secondo dopo te ; e anche Saulle, mio padre, sa che così avverrà.

18 Fecero adunque amendue lega insieme davanti al Signore ; e Davide dimorò nella selva, e Gionatan se ne andò a casa

hea. dicendo: Davide non si nasconde io ti do il tuo nemico nelle mani, e tu gli egli appresso di noi nelle fortezze che son i farai come ti piacerà. nella selva, nei colle di Hachila ch' è dal lato meridionale del deserto "!

2) Ora dunque, o re, vieni pure a ogni tua volontà: e a noi staru di metterio

nelle mani del re.

21 E Saulle disse loro: Benedetti siate voi appo il Signore, conciossiachè ab-

biate avuta compassione di me.

22 Deh! andate, accertatevi ancora, e sappiate, e vedete il luogo dove egli si sara fermato, e chi ce l' ha veduto; perciocchè mi è stato detto ch' egli usa astuzia in ogni cosa.

23 Vedete adunque, e sappiate in qual luogo egli è, fra tutti i nascondimenti dove egli si suol nascondere; poi tornate a me, sapendo la cosa di certo, ed io andrò con voi; e se pure egli è nel paese, io lo ricercherò per tutte le migliaia di Giuda.

24 Essi adunque si levarono, e andarono in Zif, davanti a Saulle; ma Davide era con la sua gente, nel deserto di Maon, nella pianura ch' è dalla parte me-

ridionale del deserto.

25 E Saulle, con la sua gente, andò per cercarlo. Ma, la cosa essendo stata rapportata a Davide, egli scese dalla rocca, e dimorò ancora nel deserto di Maon. Saulle, avendolo inteso, perseguitò Da-

vide nel deserto di Maon.

26 E Saulle camminava da uno de' lati del monte di qua; e Davide e la sua gente dall'altro de' lati di là. E Davide si affrettava di camminare, per salvarsi d'innanzi a Saulle: ma Saulle e la sua gente intorniavano Davide e la sua gente

per pigliarli.
27 Allora un messo venne a Saulle, a dirgli: Affrettati, e vieni; perciocchè i

Filistei sono scorsi dentro al paese.

28 Laonde Saulle se ne ritornò indietro da perseguitar Davide, e andò incontro a' Filistei; perciò a quel luogo fu posto nome: Il sasso delle separazioni.

Davide rieparmia la vita di Saulle.

24 POI Davide salì di là, e dimorò nelle fortezze di En-ghedi.

2 E, come Saulle fu ritornato di dietro a' Filistei, gli fu rapportato e detto: Ecco,

Davide è nel deserto di En-ghedi.

3 Allora Saulle prese tremila uomini scelti d'infra tutto Israele, e andò per cercar Davide e la sua gente, su per le

rupi delle camozze.

4 E, giunto alle mandre delle pecore, in su la via ov' è una spelonca, Saulle entrò per fare i suoi bisogni naturali; e Davide e la sua gente erano assettati nel fondo della spelonca b

19 Or gli Zifei salirono a Saulle in Ghi- il giorno che il Signore ti ha detto: Ecco Aliora Davide si levò, e pianamente tagliò il lembo dell' ammanto di Saulle.

> 6 E, dopo questo, il cuore battè a Davide, perchè egli avea tagliato il lembo

dell'ammanto di Saulle.

7 E disse alla sua gente: Tolga il Signore da me che io faccia questo al mio signore, all' Unto del Signore, che io gli metta lamano addosso; conciossiachè egli sia l'Unto del Signore.

8 E Davide, con parole, stolse da ciò la sua gente, e non le permise di levarsi contro a Saulle d. E Saulle, levatosi della spe-

lonca, se ne andaya a suo cammino. 9 E Davide si levò, e usci fuori della spelonca, e gridò dietro a Saulle, dicendo: O re, mio signore. E Saulle riguardò dietro a sè. E Davide s' inchinò con la faccia verso terra, e si prostese.

10 E Davide disse a Saulle: Perchè at-

tendi alle parole delle genti che dicono: Ecco, Davide procaccia il tuo male!

11 Ecco, pur oggi, gli occhi tuoi veg-gono che il Signore ti avea oggi dato in mano mia, nella spelonca, e alcuno parlò di ucciderti; ma la mia mano ti ha risparmiato; ed io ho detto: Io non metterò la mano addosso al mio signore; perciocchè egli è l' Unto del Signore.

12 Ora, padre mio, vedi, vedi pure il lembo del tuo ammanto che io ho in mano mia; e poiché, quando io tagliai il lembo del tuo ammanto, non ti uccisi, sappi e vedi che nella mia mano non vi è male, nè misfatto alcuno, e che io non ho peccato contro a te; e pur tu vai a caccia della vita mia, per tormela.

13 Il Signore giudichi fra me e te, e il Signore mi vendichi di te; ma io non

metterò la mia mano sopra te.

14 Come dice il proverbio degli antichi: L' empietà proceda dagli empi; ma io non metterò la mia mano sopra te.

15 Dietro a cui è uscito il re d' Israele? chi vai tu perseguitando! un can morto,

una pulce.
16 Il Signore adunque sia giudice, e giudichi fra me e te, e vegga e mantenga la mia causa, e mi faccia ragione, riscotendomi dalla tua mano.

17 E. quando Davide ebbe fornito di dire queste parole a Saulle, Saulle disse: E questa la tua voce, Davide, figliuol

mio! E alzò la voce, e pianse.

18 E disse a Davide: Tu sei più giusto di me; perciocchè tu mi hai renduto bene per male, là dove io ti ho renduto

male per bene.
19 E tu mi hai oggi fatto conoscere come tu sei sempre proceduto bene inver 5 E la gente di Davide gli disse: Ecco | so me; conciossiache il Signore mi

vesse messo nelle tue mani; e pur tu non mi hai ucciso.

20 E, se alcuno trovasse il suo nemico, lo lascerebbe egli andare benignamente? Il Signore adunque ti renda del bene in iscambio di ciò che tu mi hai oggi fatto.

21 E ora, ecco, io so che per certo tu regnerai, e che il regno d' Israele sarà

fermo nelle tue mani.

22 Ora dunque giurami per lo Signore, che tu non distruggerai la mia progenie dopo me, e che tu non isterminerai il mio nome dalla famiglia di mio padre.

23 E Davide giurò a Saulle. Poi Saulle se ne andò a casa sua. E Davide e la sua

gente salirono alla fortezza.

Morte di Samuele-Durezza di Nabal e prudenza di Abigail inverso Davide.

25 POI morì Samuele, e tutti gl' Israeliti si adunarono, e ne fecero cordoglio, e lo seppellirono nella sua casa in Rama. E Davide si levò, e andò nel in Rama deserto di Paran.

2 Or vi era un uomo in Maon, le cui facoltà erano in Carmel, ed era uomo molto possente, e avea tremila pecore, e mille capre; ed era in Carmel tosando le sue pecore.

3 E il nome di quell' uomo era Nabal, e il nome della sua moglie Abigail, la quale era donna di buon senno e bella; ma quell' uomo era aspro e di male affare, ed era del legnaggio di Caleb.

4 Or Davide intese nel deserto che Na-

bal tosava le sue pecore.

5 E mando dieci fanti, e disse loro: Salite in Carmel, e andate a Nabal, e salutatelo a nome mio.

6 E dite: Possitu fare il medesimo l'anno vegnente, in questa stessa stagione, essendo tu, e la casa tua, e tutto il tuo, in

prospero stato.

7 Ora io ho inteso che tu hai i tonditori; or i tuoi pastori sono stati con noi, e noi non abbiamo fatto loro alcuno oltraggio, e non si è trovato mancar loro nulla, tutto il tempo che sono stati in Carmel.

8 Domandane i tuoi servitori, ed essi te lo Trovino adunque questi giodiranno. vani grazia appo te; conclossiachè noi siamo venuti in un buon giorno; deh! da' a' tuoi servitori, e a Davide, tuo figliuolo, ciò che ti verrà a mano.

9 E i servitori di Davide vennero, e par-larono a Nabal, a nome di Davide, secon-

do tutte quelle parole; poi si tacquero.

10 Ma Nabal rispose a' servitori di Davide, e disse: Chi è Davide? e chi è il figliuolo d' Isai? oggi molti sono i servi che si dipartono da' lor signori.

11 Prenderei io il mio pane, e la mia

acqua, e le carni che ho ammazzate per li miei tenditori, e le darei ad uomini, da' quali io non so onde si sieno?

12 E i fanti di Davide si rivolsero al lor cammino, e ritornarono, e vennero, e rapportarono a Davide tutte quelle parole.

13 Allora Davide disse alla sua gente: Cingasi ognun di voi la sua spada. Da-vide si cinse anch' egli la sua; e salirono dietro a Davide intorno a quattrocent' uomini; e dugento ne restarono presso agli arnesi.

14 Or uno de' servitori rapportò la cosa ad Abigail, moglie di Nabal, dicendo: Ecco, Davide ha mandati de' messi dal deserto, per salutare il nostro padrone; ed egli li ha scacciati.

15 E pur quella gente ci è stata grandemente buona, e non abbiamo ricevuto alcuno oltraggio, e non ci siamo trovati mancar nulla, in tutto il tempo che siamo andati attorno con loro, mentre eravamo per la campagna.

16 Essi sono stati un muro d'intorno a noi, di notte e di giorno, tutto il tempo che siamo stati con loro, pasturando le

gregge.

17 Or dunque sappi, e vedi ciò che tu hai a fare; perciocchè il male è determinato contro al nostro padrone, e contro a tutta la sua casa; ed egli è uomo di tanto male affare, che non se gli può parlare.

18 Allora Abigail prese prestamente dugento pani, e due barili di vino, e cinque castroni apparecchiati, e cinque moggi di grano arrostito, e cento mazzuoli d'uva secca, e dugento fiscelle di fichi secchi, e mise tutto ciò sopra degli asini a

19 Poi disse a' suoi servitori: Passate dayanti a me; ecco, io vengo dietro a voi; e non lo fece assapere a Nabal, suo

marito.

20 Ora, cavalcando un asino, e scendendo per lo coperto del monte, ecco Davide e la sua gente che le venivano incontro; ed ella si abbattè in loro.

21 (Or Davide avea detto: Certo indarno ho io guardato tutto ciò che costui avea nel deserto, talchè non gli è mancato nulla di tutto il suo; ed egli mi ha

renduto male per bene<sup>b</sup>;
22 Così faccia Iddio a' nemici di Da-. vide, e così aggiunga, se, fra qui e domattina, allo schiarir del dì, io lascio in vita di tutto ciò che gli appartiene, pur uno che pisci al muro).

23 E, quando Abigail ebbe veduto Davide, smonto prestamente dall' asino, e si gittò boccone in terra davanti a Davide,

e si prostese.

24 E, gittataglisi a' piedi, disse: Signor mio, sia questa iniquità sopra me; deh! lascia pur che la tua servente parli in tua presenza, e ascolta le parole della tua ser**v**ente.

25 Deh! non ponga il mio signore mente

a quest' nomo tristo, a Nahal; perciocche egli è tale, quale è il suo nome; il nome suo e Nabal, e folha è appo lui; or in, tua servente, non vidi i fanti del mio

signore, i quali tu mandasti.

35 Or dunque, signor mio, come il Signore vive, e l'anima tua vive, il Signore ti ha divietato di venire a spargimento di sangue, e di farti ragione con le tue mani". Or dunque, sieno i tuci nemici, e quelli che procacciano male al mio signore, simili a Nabal

27 E ora, ecco questo presente, il quale la tua servente ha portato al mio signore, acciocchè sia dato a' fanti che sono al se-

guito del mio signore.

28 Deh! perdons alla tua servente il suo misfatto; conciossiache il dignore per certo farà una casa stabile al mio signore. perciocchè il mio signore guerreggia le non è stata trovata malvagità alcuna in te.

29 R, benchè gli uomini si sieno mossi ! per perseguitarti, e per cercar la vita tua, pur la vita del mio signore sarà legata nel fascetto della vita appo il Signore Iddio tuo; maegli caccera fuori l'anima de tuoi nemici, come di mezzo del cavo di una frombola.

30 E avverrà che, quando il Signore avrà fatto al mio signore secondo tutto ciò ch' egli ti ha promesso di bene, e ti avrà ordinato conduttore sopra Israele;

31 Allora il mio signore non avrà questo intoppo, nè questo sturbo d'animo, di avere sparso il sangue senza cagione, e di aversi fatto ragione da se stesso; e quando il Signore avrà fatto del bene al mio si-

gnore, tu ti ricorderai della tua servente. 32 E Davide disse ad Abigail: Benedetto sia il Signore Iddio d' Israele, il quale oggi ti ha mandata a incontrarmi.

33 Benedetto sia il tuo senno, e benedetta sii tu, che mi hai oggi impedito di venire a spargimento di sangue, e di farmi

ragione con le mie mani.

34 Certo, come il Signore Iddio d' Israele, che mi ha impedito di farti alcun male, vive, se tu non ti fossi affrettata di venimi incontro, non sarebbe restato in vita a Nabal, fra qui e domattina, allo schizzir del di, pur uno che pisci al muro.

35 E Davide prese dalla mano di essa ciò che gli avea portato, e le disse: Vattene in pace a casa tua; vedi, io ho esaudita la tua voce, e ho avuto rispetto a te.

36 E Abigail venne a Nabal; ed ecco, egli faceva un convito in casa sua, simile a un convito reale: e avea il cuore allegro, ed era ebbro fuor di modo; laonde ella non gli dichiarò cosa alcuna, nè piccola nè grande, fino alla mattina allo schiarir del dì.

37 Ma, la mattina seguente, quando Nabal fu disebbriato, la sua moglie gli raccontò tutte queste cose; e il cuore gli si tramorti in corpo, ed egli diventò come

una pietra. 38 E intorno a dieci giorni appresso, il Signore percosse Nabal, ed egli morì.

39 E, quando Davide ebbe udito che Nabal era morto, disse: Benedetto sia il Signore, il quale mi ha fatto ragione del vituperio sattomi da Nabal, e ha rattenuto il suo servitore da sar male; e ha satta ritornare in sul capo di Nabal la sua malvagità. Poi Davide mandò a parlare ad Abigail, per prendersela per moglie.

40 E i servitori di Davide vennero ad

Abigail, in Carmel, e le parlarono, e le dissero: Davide ci ha mandati a te, per

prenderti per sua moglie.

41 Allora ella si levò, e s' inchinò con la faccia verso terra, e disse: Bocoti la tua servente per serva, da lavare i piedi de servitori del mio signore.

42 Poi Abigail si levò prestamente, e monto sopra un asino, avendo al suo seguito cinque sue serventi; e andò dietro à' servitori di Davide, e gli fu moglie.

43 Davide prese ancora Ahinoam, da Izreel: e tutte due gli furono mogli.

44 E Saulle diede Mical, sua figliuola moglie di Davide, a Palti, figliuolo di Lais, ch' eva da Gallim.

Davide risparmia di nuoro la rita di Saulle.

26 OR gli Zifei vennero a Saulle, in Ghibea, dicendo: Davide non si tiene egli nascosto nel colle di Hachila, a fronte al deserto!

2 E Saulle si levò su, e scese nel deserto di Zif, avendo seco tremila uomini scelti d' Israele, per cercar Davide nel deserto

di ZiL

3 E Saulle si accampò nel colle di Hachila, ch' è a fronte al deserto, in su la via. E Davide, dimorando nel deserto, si avvide che Saulle veniva nel deserto per perseguitarlo;

4 E mandò delle spie, e seppe per certo

che Saulle era venuto.
5 Allora Davide si levò, e venne al luogo dove Saulle era accampato, e vide il luogo dove giaceva Saulle, e Abner, figliuolo di Ner, Capo dell'esercito di esso. Or Saulle giaceva dentro al procinto, e il popolo era accampato d' intorno a lui

6 E Davide fece motto ad Abimelec Hitteo, e ad Abisai, figliuolo di Seruia, fra-tello di Ioab, dicendo: Chi scenderà meco a Saulle, nel campo! E Abisai disse: Io scenderò teco.

7 Davide adunque, e Abisai, vennero di notte al popolo. Ed ecco, Saulle giaceva dormendo dentro al procinto, e la sua

i cioè: Pazzo.

✓ Giud. 7. 10, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rom, 12, 19. <sup>1</sup> 1 Re 9. 5.

Prov. 15, 33. 4 1 Sam. ♥

lancia era fitta in terra presso a lui dal jessi mi abbiano oggi scacciato, acciocchè capo; e Abner ed il popolo giacevano

d' intorno a lui.

8 Allora Abisai disse a Davide: Oggi ti ha Iddio messo il tuo nemico nelle mani; ora dunque lascia, ti prego, che io lo conficchi in terra con la lancia d'un sol colpo, e non raddoppierò il colpo.

9 Ma Davide disse ad Abisai: Non ammazzarlo; perciocchè, chi sarà innocente, avendo messa la mano addosso all' Unto

del Signore?

10 Davide disse ancora: Come il Signore vive, io nol farò; anzi, o il Signore lo percoterà; ovvero, il suo giorno verrà, e morrà; ovvero, scenderà in hattaglia, e perirà a.

11 Tolga il Signore da me che io metta la mano addosso all' Unto del Signore b: ma ora prendi, ti prego, questa lancia ch' è presso a lui dal capo, e il vaso dell'acqua,

e andiamocene.

12 Davide adunque prese la lancia, e il vaso dell'acqua ch'era presso a Saulle dal capo di esso; poi se ne andarono amendue; e niuno il vide, e niuno lo scorse, e niuno si risveglio; perciocchè tutti dor-mivano; perchè era loro caduto addosso un profondo sonno *mandato* dal Signore.

13 E Davide passò all' altro lato, e si fermò in su la sommità del monte da lungi, talchè vi era un grande spazio fra lui e

il campo di Saulle;

14 E gridò al popolo e ad Abner, fi-gliuolo di Ner, dicendo: Non rispondi, Abner? E Abner rispose, e disse: Chi

sei tu, che gridi al re? 15 E Davide disse ad Abner: Non sei tu un valent' uomo? e chi è pari a te in Israele? perchè dunque non hai tu guardato il re, tuo signore? perciocchè alcuno del popolo è venuto per ammazzare il re, tuo signore.

16 Questo che tu hai fatto non istà bene: come il Signore vive, voi siete degni di morte; conciossiaché voi non abbiate fatta buona guardia al vostro signore, all'Unto del Signore. Vedi pure ora, dove è la lancia del re, e il vaso dell' acqua

ch' era presso a lui dal capo?

17 E Saulle riconobbe la voce di Davide, e disse: E questa la tua voce, figliuol mio Davide ? E Davide rispose: Sì, o re, mio signore, è la mia voce.

18 Poi disse: Perchè perseguita il mio signore il suo servitore? perciocchè, che ho io fatto? e qual male vi è egli nella

mia mano?

19 Ora dunque, ascolti pure il re, mio signore, le parole del suo servitore. Se pure il Signore è quello che t'incita contro a me, siagli la tua offerta accettevole; ma, se sono gli uomini, sieno essi maledetti davanti al Signore; conciossiachè anno e quattro mesi.

io non mi tenga congiunto con l'eredità del Signore, dicendo: Va, servi ad altri dii.

20 Ma ora non caggia il mio sangue in terra senza che il Signore il vegga; conciossiachè il re d' Israele sia uscito per

cercare una pulce, come se perseguitasse una pernice su per li monti. 21 Allora Saulle disse: Io ho peccato<sup>d</sup>; ritornatene, figliuol mio Davide; perciocchè io non ti farò più malealcuno, poichè l' anima mia ti è oggi stata preziosa; ecco, io ho follemente fatto, e ho molto gravemente errato.

22 E Davide rispose, e disse: Ecco la lancia del re; passi qua uno de' fanti, e

piglila.

23 E renda il Signore a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua lealtà; conciossiachè il Signore ti avesse oggi messo nelle mie mani, e pure io non ho voluto metter la mano sopra l' Unto del Signore.

24 Or ecco, siccome la vita tua è stata oggi in grande stima appo me, così sarà la vita mia in grande stima appo il Signore, ed egli mi riscoterà d'ogni tribo-

lazione.

25 E Saulle disse a Davide: Benedetto sii tu, figliuol mio Davide; per certo tu verrai a capo de' fatti tuoi, e anche vincerai. Poi Davide se ne andò a suo cammino, e Saulle ritornò al suo luogo.

#### Davide al servizio dei Filistei.

27 OR Davide disse fra sè stesso: Ecco, un giorno io perirò per le mani di Saulle; non vi è nulla di meglio per me, se non che io scampi affatto nel paese de' Filistei; talchè Saulle, se pur continua di cercarmi per tutte le contrade d' 1sraele, perda ogni speranza di me; così scamperò dalla sua mano.

2 Davide adunque si levò, e passò, con seicent' uomini ch' egli avea seco, ad Achis, figliuolo di Maoc, re di Gat.

3 E Davide dimorò con Achis in Gat, insieme con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia. Davide vi era con le sue due mogli, Ahinoam Izreelita, e Abigail, ch' era stata moglie di Nabal da Carmel.

4 Or egli fu rapportato a Saulle che Davide era fuggito in Gat; laonde egli

non continuò più di cercarlo.

5 E Davide disse ad Achis: Deh! se io sono in grazia tua, siami data stanza in una delle città della campagna, acciocchè io vi dimori; e perchè dimorerebbe il tuo servitore teco nella città reale?

6 E Achis gli diede in quel di Siclag; per ciò Siclag è restata ai re di Giuda in-

fino a questo giorno.

7 Or lo spazio del tempo che Davide dimord nelle contrade de Filistei, fu un

8 E Davide saliva con la sua gente, e Deh! indovinami per lo spirito di Pitone<sup>e</sup>, faceva delle correrie nel paese de Ghesarrei, e de Ghirzei, e degli Amalechiti: 9 E quella donna gli disse: Ecco, tu sai perciocchè quelle nazioni abitavano nel ciò che Saulle ha fatto, come egli ha lor paese, da Sur fino al paese di Egitto.

9 B Davide percoteva il paese, e non lasciava in vita ne nomo, ne donna; e pigliava pecore, e buoi, e asini, e cammelli, e ventimenti; poi se ne ritornava,

e veniva ad Achis.

10 E Achis diceva: Dove siete oggi acorsi? E Davide diceva: Sopra la contrada meridionale di Giuda, sopra la contrada meridionale de lerameeliti, e sopra la contrada meridionale de Chenei.

11 Ma Davide non lasciava in vita nè uomo, nè donna, permenarli in Gat; per-ciocchè dicera: Li si convien provvedere che non facciono alcun rapporto contro a noi, dicendo: Così ha fatto Davide. E tal fu il suo costume tutto il tempo ch' egli dimorò nelle contrade de' Filistei.

12 E Achis credeva a Davide, e diceva: Egli si è renduto del tutto abbominevole a Israele, suo popolo; per ciò, egli mi sarà

servitore in perpetuo.

Saulle consuita la Pitonessa di En-dor.

OR avvenne in que' di che i Filistei adunarono i lor campi in una massa di esercito per guerreggiare contro a Israele. E Achis disse a Davide: Sappi pure che tu e la tua gente uscirete meco alia guerra.

2 E Davide disse ad Achis: Tu conoscerai adunque ciò che il tuo servitore farà. E Achis disse a Davide: E io adunque ti costituirò guardia della mia persona in

perpetuo.

3 Or Samuele era morto, e tutti gl' Israeliti ne aveano fatto cordoglio, e l'aveano seppellito in Rama, nella sua città. Or Saulle avea tolti via dal paese quelli che aveano lo spirito di Pitone e gl' indovinia.

4 Essendosi adunque i Filistei adunati. vennero, e si accamparono in Sunem; Saulle adunò anch' egli tutto Israele, e si

accamparono in Ghilboa.

5 E Saulle, veduto il campo de' Filistei, ebbe paura, e il cuor suo fu grandemente spaventato.

6 E Saulle domandò il Signore. Ma il Signore non gli rispose, nè per sogni, nè

per Urim, nè per profeti .

7 Laonde Saulle disse a' suoi servitori: Cercatemi una donna che abbia uno spirito di Pitone, acciocchè io vada da lei, e la E i suoi servitori gli dissero: domandi. Ecco, in En-dor vi è una donna che ha uno spirito di Pitone.

8 E Saulle mutò abito, e si travestì, e se ne andò con due uomini seco. E, giunti la quella donna di notte, Saulle le disse:

sterminati dal paese quelli che aveano lo spirito di Pitone, e gf indovini; perchè dunque ti metti a tendere un laccio alla mia vita, per farmi morire?

10 Ma Saulle le giurò per lo Signore, dicendo: Come il Signore vive, niente ti

avverrà in pena di questo fatto.

11 La donna adunque gli disse: Chi ti farò io salir fuori! E Saulle disse: Fammi salir fuori Samuele.

12 E, quando la donna ebbe veduto Samuele, sciamò con gran voce, e disse a Saulle: Perche mi hai ingannata! con-

ciossiache tu su Saulle.

13 Ma il re le disse: Non temere; ma
pure che hai tu veduto! E la donna disse a Saulie: Io ho veduto un Angelo che

sale fuor della terra.

14 Ed egli le disse: Qual è la sua forma! Ed ella disse: Ei sale fuori un uomo vecchio, il quale è avvolto di un mantello. E Saulle riconobbe ch' era Samuele: e s' inchinò con la faccia in

terra, e gli fece riverenza.

15 E Samuele disse a Saulle: Perchè mi hai tu inquietato, facendomi salir fuori? E Saulle disse: Io son grandemente distretto; perciocchè i Filistei guerreggiano contro a me, e Iddio si è partito da me, e non mi risponde più, nè per profeti, nè per sogni; perciò ti ho chiamato, acciocchè tu mi dichiari ciò che ho da fare.

16 E Samuele disse: E perchè domandi me, poiché il Signore si é partito da te, e

ti è diventato nemico!

17 Or il Signore ha fatto come egli ne avea parlato per me; e ha stracciato il regno d' infra le tue mani, e l' ha dato a Davide, tuo famigliare 4.

18 Perciocchè tu non ubbidisti alla voce del Signore, e non mettesti ad esecuzione l'ira sua accesa contro ad Amalec"; perciò

il Signore ti ha oggi fatto questo.

19 E il Signore darà eziandio Israele nelle mani de' Filistei; e domani, tu, e i tuoi figliuoli, sarete meco; il Signore darà eziandio il campo d' Israele nelle mani de' Filistei.

20 Allora Saulle cadde subitamente di tutta la sua lunghezza a terra, ed ebbe gran paura per le parole di Samuele; e, oltre a ciò, non ti era in lui alcuna forza; perciocchè non avea mangiato alcun cibo in tutto quel giorno, nè in tutta quella notte.

21 E quella donna venne a Saulle, e veggendo ch' egli era forte turbato, gli disse: Ecco, la tua servente ha acconsentito alia tua voce, e io ho messa la vita mia a rischio, e ho ubbidito alle parole che tu mi hai dette.

22 Ora dunque, ascolta, ti prego, altresì ciò che ti dirà la tua servente; e lascia che io ti metta una fetta di pane davanti,

e mangia, e tu avrai un poco di forza, quando tu ti rimetterai in cammino.

23 Ed egli lo rifiutò, e disse: Io non mangerò. Ma i suoi servitori, e anche quella donna, lo strinsero; talchè egli acconsenti al dir loro; e, levatosi da terra,

si pose a sedere sopra un letto.

24 Or quella donna avea un vitello stiato in casa, il quale ella prestamente ammazzò; prese eziandio della farina, e l'in-

trise, e ne cosse de' pani azzimi; 25 E recò quelle cose davanti a Saulle, e davanti a' suoi servitori. Ed essi mangiarono; poi si levarono, e andarono via

quella stessa notte.

Davide rimandato dall' esercito dei Filistei.

29 OR i Filistei adunarono tutti i lor campi in Afec; e gl' Israeliti erano accampati presso alla fonte ch'è in Izreel.

2 E i principati de' Filistei passarono a cento a cento, e a mille a mille; e Davide, con la sua gente, passò nella retroguardia con Achis.

3 E i capitani de' Filistei dissero: Che fanno qui questi Ebrei? E Achis disse a' capitani de' Filistei: Non è costui Davide, servitore di Saulle re d' Israele, il quale è stato meco, già un anno e più; e in cui non ho trovato nulla, dal giorno ch' egli si è rivoltato da parte mia fino ad

4 Ma i capitani de' Filistei si adirarono contro a lui, e gli dissero: Rimanda quest' uomo, e ritorni al luogo suo, ove tu l'hai costituito, e non iscenda con noi alla battaglia; che talora non si rivolti contro a noi nella battaglia; perciocche, con che potrebbe costui racquistarsi la grazia del suo signore? non sarebbe egli

con le teste di questi uomini?

5 Non è costui quel Davide, del quale si cantava nelle danze, dicendo: Saulle ne ha percossi i suoi mille, e Davide i suoi

diecimila ° ?

6 Allora Achis chiamò Davide, e gli disse: Come il Signore vive, tu sei uomo diritto, e il tuo andare e venire meco nel campo mi è piaciuto; perciocchè io non ho trovato in te alcun male, dal di che tu venisti a me fino ad oggi; ma tu non piaci a' principi.

7 Ora dunque, ritornatene, e vattene in pace, e non fare una cosa che dispiace-rebbe a principi de Filistei. 8 E Davide disse ad Achis: Ma pure

che ho io fatto? e che hai trovato nel tuo servitore, dal dì che io sono stato al tuo servigio infino ad oggi, che io non debba andare a combattere contro a' nemici del re, mio signore?

9 E Achis rispose, e disse a Davide: Io il so; conciossiachè tu mi piaccia, come un Angelo di Dio; ma i capitani de' Filistei hanno detto: Non salga costui con noi alla battaglia.

10 Ora dunque, levati domattina a buon' ora, insieme co' servitori del tuo signore che son venuti teco; e in su lo schiarir del dì, levatevi, e andatevene.

11 Davide adunque si levò la mattina seguente a buon' ora, insieme con la sua gente, per andarsene, e per ritornar nel paese de' Filistei. E i Filistei salirono in Izreel.

Incendio di Siclag—Vendetta di Davide.

30 ORA, tre giorni appresso, Davide essendo ritornato in Siclag con la sua gente, trovò che gli Amalechitid erano scorsi verso il Mezzodi, e in Siclag, e che aveano percossa Siclag, e l' aveano arsa col fuoco;

2 E aveano menate prigioni le donne che vi erano dentro, e tutte le persone dal maggiore al minore; ma non aveano ucciso alcuno, anzi li aveano menati tutti via, e se n'erano andati a lor cam-

mino.

3 Come dunque Davide, con la sua gente, fu venuto nella città, ecco, essa era arsa col fuoco; e le lor mogli, e i lor figliuoli, e le lor figliuole, erano state menate prigioni.

4 Laonde Davide, e la gente ch' era con lui, alzò la voce, e pianse, finchè non eb-bero più potere di piagnere.

5 Le due mogli di Davide, Ahinoam Izreelita, e Abigail ch' era stata moglie di Nabal da Carmel, erano anch' esse state

menate prigioni.

6 E Davide era grandemente distretto; perciocchè il popolo parlava di lapidarlo; perchè tutto il popolo era in amaritudine d'animo, ciascuno per li suoi figliuoli e per le sue figliuole; ma Davide si fortificò

nel Signore Iddio suo;
7 E disse al sacerdote Ebiatar, figliuolo Ahimelec: Deh! accostami l' Efod. Ed Ebiatar accostò l' Efod a Davide.

8 E Davide domandò il Signore, dicendo: Perseguitero io quegli scherani? li raggiugnero io? E il Signore gli disse: Perseguitali pure; perciocche per certo tu *li* raggiugnerai, e riscoterai *ogni cosa*.

9 Davide adunque andò co' seicent' uomini ch' egli avea seco; e, quando furo-no giunti al torrente di Besor, una parte

di essi restò quivi.

10 E Davide, con quattrocent' uomini, perseguitò coloro; e dugento ne restarono, i quali erano tanto stanchi, che non poterono passare il torrente di Besor.

11 Or essi trovarono un uomo Egizio per la campagna, e lo menarono a Davide,

e gli diedero del pane, ed egli mangiò; | dati nelle mani quegli scherani ch' erano

poi gli diedero a ber dell' acqua;

12 Gli diedero ancora un pezzo d' una massa di fichi secchi, e due grappoli d' uva secea; ed egli mangiò, e lo spirito gli rivenne; perciocchè egli non avea mangiato paue, nè bevuta acqua, da tre giorni, e da tre notti.

13 E Davide gli disse: Di cui sei tu? e d'onde sei tu? Ed egli disse: Io sono un garzone Egizio, servo di un Amalechita; e il mio padrone mi ha lasciato, perciocchè io infermai oggi è tre giorni.

14 Noi siamo scorsi nella contrada meridionale de' Cheretei, e nel paese di Giuda, e nella contrada meridionale di Caleb. é

abbiamo arsa Siclag col fuoco.

15 E Davide gli disse: Mi condurresti tu a quegli scherani? Ed egli gli disse: Giurami per Iddio che tu non mi farai morire, e che tu non mi darai in mano del mio padrone, e io ti condurrò a quegli scherani.

16 Colui adunque ve lo condusse; ed ecco, essi erano sparsi senza guardia su per tutta quella contrada, mangiando e bevendo a, e facendo festa di tutta la gran preda che aveano portata dal paese de'

Filistei, e dal paese di Giuda.

17 E Davide li percosse dal vespro infino alla sera del giorno seguente; e non ne scampò alcuno, se non quattrocento giovani, i quali montarono sopra de' cam-

melli, e fuggirono. 18 E Davide riscosse tutto quello che gli Amalechiti aveano preso; riscosse ezian-

dío le sue due mogli.

19 E non mancò loro alcuno, nè piccolo, nè grande, nè figliuolo, nè figliuola, nè roba, nè cosa veruna che avessero loro presa. Davide ricoverò tutto.

20 Davide prese eziandío tutto il bestiame, piccolo e grosso, il qual fu condotto davanti a quelle gregge. E si diceva: Questa è la preda di Davide.

21 Poi Davide venne a que' dugent' uomini, ch' erano stati tanto stanchi, che non erano potuti andar dietro a lui; onde egli li avea fatti rimanere al torrente di Besor : ed essi uscirono incontro a Davide, e incontro alla gente ch'era con lui. E Davide, accostatosi a quella gente, li sa-

22 Ma tutti gli uomini malvagi e scellerati, d'infra coloro ch'erano andati con Davide, si mossero a dire: Poichè essi non son venuti con noi, noi non daremo loro nulla della preda che abbiamo riscossa, se non a ciascuno la sua moglie, e i suoi figliuoli; e se li menino via, e va-

23 Ma Davide disse: Non fate così, fratelli miei, di ciò che il Signore ci ha dato; avendoci egli guardati, e avendoci

venuti contro a noi.

24 E chi vi acconsentirebbe in questo affare? perciocchè la parte di chi dimora appresso alla salmería dev' essere uguale a quella di chi scende alla battaglia; essi debbono partir fra loro b.

25 E questo è stato osservato da quel di immanzi; e Davide lo stabili per istatuto e legge in Israele, che dura infino ad

26 Poi Davide, essendo tornato in Siclag, mandò di quella preda agli Anziani di Giuda, suoi amici, dicendo: Eccovi un presente della preda de' nemici del Si-

27 Egli ne mandò a quelli ch' erano in Betel; e a quelli ch' erano in Ramot meridionale; e a quelli ch' erano in Iat-

28 E a quelli ch' erano in Aroer; e a quelli ch' erano in Sifmot; e a quelli ch' e-

rano in Estemoa;

29 E a quelli ch' erano in Racal; e a quelli ch' erano nelle città de' Ierameeliti; e a quelli ch' erano nelle città de' Chenei:

30 E a quelli ch' erano in Horma; e a quelli ch' erano in Cor-asan; e a quelli

ch' erano in Atac; 31 E a quelli ch' erano in Hebron, e in tutti gli altri luoghi, ne' quali Davide era andato e venuto con la sua gente.

Sconfitta e morte di Saulle in Ghilboa.

310RA i Filistei combatterono contro a Israele; e gl' Israeliti fuggirono d' innanzi a' Filistei, e caddero morti nel monte di Ghilboa c.

2 E i Filistei perseguitarono di presso Saulle e i suoi figliuoli; e percossero Gionatan, e Abinadab, e Malchi-sua, fi-

gliuoli di Saulle.

8 E lo sforzo della battaglia si voltò contro a Saulle, e gli arcieri saettando lo scontrarono; ed egli ebbe gran paura di

quegli arcieri.

4 Allora Saulle disse a colui che portava le sue armi: Tira fuori la tua spada, e trafiggimi con essa; chè talora questi incirconcisi non vengano, e mi trafig-gano, e mi scherniscano. Ma colui che portava le sue armi non volle farlo; perciocchè egli temeva forte. Laonde Saulle prese la spada, e si lasciò cader sopra essa.

5 E colui che portava le armi di Saulle, veduto ch' egli era morto, si lasciò cadere anch' egli sopra la sua spada, e morì con

lui.

6 Così in quel di morirono tutti insienze, Saulle, e i suoi tre figliuolia colui che portava le sue armi, e tutti i suoi uomini.

7 E gl' Israeliti che stavano intorno a quella valle, e lungo il Giordano, veduto che que' d' Israele erano fuggiti, e che Saulle e i suoi figliuoli erano morti, abbandonarono le città, e se ne fuggirono; e i Filistei vennero, e dimorarono in esse.

8 Or il giorno appresso i Filistei vennero per ispogliar gli uccisi; e trovarono Saulle e i suoi tre figliuoli che giacevano

in sul monte di Ghilboa;

9 E tagliarono la testa di Saulle, e lo spogliarono delle sue armi, e mandarono nel paese de' Filistei d' ogn' intorno a portarne le novelle, ne' tempii de' loro Idoli, e al popolo:

10 E posero le armi di esso nel tempio di Astarot, e appiccarono il suo corpo alle mura di Bet-san.

11 Ora, avendo gli abitanti di Iabes di Galaad<sup>a</sup> inteso quello che i Filistei aveano

fatto a Saulle;

12 Tutti gli uomini di valore d'infra loro si levarono, e camminarono tutta la notte, e tolsero via dalle mura di Bet-san il corpo di Saulle, e i corpi de' suoi figliuoli; e se ne vennero in Iabes, e quivi gli arsero.

13 Poi presero le loro ossa, e le sotterrarono sotto il bosco ch' è in Iabes b; e

digiunarono sette giorni.

# IL SECONDO LIBRO DI SAMUELE.

La morte di Saulle annunziata a Davide.

1 ORA, dopo la morte di Saulle, Davide, essendo ritornato dalla sconfitta degli Amalechiti, dimorò in Siclag due giorni.

2 E al terzo giorno, ecco, un uomo ven-ne dal campo, d'appresso a Saulle, avendo i vestimenti stracciati, e della terra sopra la testa; e, come egli giunse a Davide,

si gittò in terra, e gli fece riverenza. 3 E Davide gli disse: Onde vieni? Ed egli gli disse: Io sono scampato dal campo d' Israele.

4 E Davide gli disse: Come è andato il fatto? deh! raccontamelo. Ed egli disse: Il popolo è fuggito dalla battaglia, e anche molti del popolo son caduti, e morti. Saulle anch' egli, e Gionatan, suo figliuolo, son morti.

5 E Davide disse al giovane che gli raccontava queste cose: Come sai tu che Saulle, e Gionatan, suo figliuolo, sieno

morti?

6 E il giovane che gli raccontava queste cose, gli disse: Io mi scontrai a caso nel monte di Ghilboa; ed ecco, Saulle era chinato sopra la sua lancia c, e già i carri e la gente a cavallo lo strignevano di presso.

7 Allora egli, voltosi indietro, mi vide, e mi chiamo. Ed io gli dissi: Eccomi.

8 E egli mi disse: Chi sei tu? Ed io

gli dissi: Io sono Amalechita.

9 E egli mi disse: Mettimi, ti prego, il piede addosso, e fammi morire; perciocchè questa armatura di maglia mi ha rattenuto; e tutta la mia vita è ancora

10 Io adunque gli misi il piede addosso, e lo feci morire; perciocchè io sapeva |

ch' egli non potea vivere, dopo essersi lasciato cadere sopra la sua lancia; poi presi la benda reale ch' egli avea sopra la testa, e la maniglia ch' egli avea al braccio, e le ho recate qua al mio signore.

11 Allora Davide prese i suoi vesti-menti, e li stracciò. Il simigliante fecero ancora tutti gli uomini ch' erano con lui;

12 E fecero cordoglio, e piansero, e digiunarono infino alla sera, per cagion di Saulle, e di Gionatan, suo figliuolo, e del popolo del Signore, e della casa d' Israele; perciocchè erano caduti per la

13 Poi Davide disse al giovane che gli avea portate le novelle: Onde sei? Ed egli gli disse: Io son figliuolo d'un uomo

forestiere Amalechita.

14 E Davide gli disse: Come non hai temuto di metter la mano ad ammazzar l' Unto del Signore d'a

15 E Davide chiamò uno de' fanti, e gli disse: Vien qua, avventati sopra lui. E

colui lo percosse, ed egli mori<sup>e</sup>. 16 E Davide gli disse: Sia il tuo sangue sopra il tuo capo; perciocchè la tua bocca stessa ha testimoniato contro a te, dicendo: lo ho fatto morir l' Unto del Signore.

Lamento di Davide per Saulle e Gionatan.

17 Allora Davide fece questo lamento sopra Saulle, e sopra Gionatan, suo fi-

18 E lo pronunziò, per ammaestrare i figliuoli di Giuda a tirar l'arco (ecco, esso è scritto nel Libro del Diritto?)

19 O gentil paese d'Israele, sopra i tuoi alti luoghi giacciono gli uccisi; come son caduti gli uomini valorosi!

20 Nol rapportate in Gat, e non ne recate le novelle nelle piazze di Ascalona; chè talora le figliuole de' Filistei non se ne rallegrino; chè talora le figliuole de-gl'incirconcisi non ne facciano festa.

21 O monti di Ghilboa, sopra voi non sia giammai nè rugiada, nè pioggia, nè campi da portare offerte; perciocchè quivi è stato gittato via lo scudo de' prodi, lo scudo di Saulle, come se egli non fosse stato unto con olio.

22 L'arco di Gionatan non si rivolgea indietro, che non avesse sparso il sangue degli uccisi, e trafitto il grasso de' prodi, e la spada di Saulle non se ne ritornava a

vuoto.

23 Saulle e Gionatan, amabili e piacevoli in vita loro, eziandío nella morte loro non sono stati separati. Erano più veloci

che aquile, più forti che leoni.

24 Figliuole d' Israele, piagnete per cagion di Saulle, il qual faceva ch' eravate vestite di scarlatto in delizie; il qual faceva che mettevate de' fregi d' oro in su le vostre robe.

25 Come son caduti i prodi in mezzo della battaglia! e come è stato ucciso Gionatan sopra i tuoi alti luoghi, o paese

d'Israele!

26 Gionatan, fratello mio, io son distretto per cagion di te; tu mi eri molto piacevole; l'amor tuo mi era più singolare che l'amor che si porta alle donne c

27 Come son caduti i prodi, e son periti

gli arnesi da guerra!

Davide fatto re di Giuda e Isboset d' Israele.

ORA, dopo questo, Davide domandò il Z Signore, dicendo: Salirò io in alcuna delle città di Giuda! E il Signore gli disse: Sali. E Davide disse: Dove salirò io? E il Signore disse: In Hebron.

2 Davide adunque salì là, con le sue due mogli, Ahinoam Izreelita, e Abigail ch'era

stata moglie di Nabal da Carmel.

3 Davide vi menò eziandío la gente ch' era con lui, ciascuno con la sua famiglia; e dimorarono nelle città di Hebron.

4 E que di Giuda vennero, e unsero quivi Davide per re sopra la casa di Giuda. Or fu rapportato e detto a Davide: Que' di labes di Galaad son quelli che hanno

seppellito Saulle

5 E Davide mandò de' messi a que' di Labes di Galaad, e fece loro dire: Benedetti siate voi appo il Signore; perciocchè avete usata questa benignità inverso il vostro signore Saulle, d'averlo seppellito.

6 Ora dunque il Signore usi inverso voi benignità e verità; io ancora vi renderò questo bene, che voi avete fatto in questo affare.

7 Perciò sieno ora le vostre mani rin-l

forzate, e portatevi da valenti uomini; perciocche Saulle, vostro signore, è morto; ma la casa di Giuda mi ha unto per re sopra loro.

8 Or Abner, figliuolo di Ner, capo del-l'esercito di Saulle, prese Isboset, figliuolo di Saulle, e lo fece passare in Mahanaim;

9 E lo costitui re sopra Galaad, e sopra gli Asurei, e sopra Izreel, e sopra Efraim, e sopra Beniamino, e sopra tutto Israele.

10 Isboset, figliuolo di Saulle, era d'età di quarant' anni, quando cominciò a regnare sopra Israele, e regnò due anni.

Ma la casa di Giuda seguitava Davide. 11 E lo spazio del tempo che Davide fu re in Hebron, sopra la casa di Giuda, fu

di sett' anni, e di sei mesi,

Guerra civile-Battaglia di Gabaon.

12 Or Abner, figliuolo di Ner, uscl, con la gente d'Isboset, figliuolo di Saulle, di

Mahanaim, e venne in Gabaon.

13 Ioab, figliuolo di Seruia, usci anch' esso con la gente di Davide; e si scontrarono insieme presso allo stagno di Gabaon; e gli uni si fermarono presso allo stagno di qua, e gli altri presso allo stagno di là.

14 Allora Abner disse a Loab: Deh! levinsi alcuni fanti, e armeggino in nostra presenza. E Ioab disse: Levinsi pure.

15 Quegli adunque si levarono, e passarono in numero uquale; dodici dalla parte di Beniamino, e d'Isboset, figliuolo di Saulle, e dodici della gente di Davide.

16 E ciascun di loro prese il suo compagno per la testa, e gli ficcò la spada nel fianco: e tutti insieme caddero morti. Per ciò fu quel luogo chiamato Helcathassurim, ch' è in Gabaon.

17 Poi in quel di vi fu una molto aspra battaglia; e Abner, con la gente d'Israele

fu sconfitto dalla gente di Davide.

18 Or quivi erano i tre figliuoli di Seruia, Ioab, e Abisai e Asael; e Asael era leggier di gambe, come un cavriuolo ch' è per la campagna.

19 E Asael si mise a perseguitare Abner, e non si torceva di dietro a lui, nè a de-

stra, ne a sinistra.

20 E Abner, rivoltosi indietro, gli disse: Sei tu Asael? Ed egli gli disse: Io son desso.

21 E Abner gli disse: Torciti a destra o a sinistra, e pigliati uno di questi fanti, e prenditi le sue spoglie. Ma Asael non volle torcersi di dietro a lui.

22 E Abner gli disse di nuovo: Torciti di dietro a me; perchè ti percoterei io, eti farei cader morto a terra? e come alzerei io poi il viso davanti a Ioab, tuo fratello?

23 Ma egli non volle torcersi;

<sup>4 1</sup> Sam. 31. 9. Es. 15. 20. Giud. 11. 34. 1 Sam. 18. 6. e 1 Sam. 18. 1. \*1 Sam. 31. 9. 20. 17, 41; 23. 16. 4 1 Sam. 23. 2, 4, 9; 30. 7, 8. 41 267 1 Sam. 31. 11, ecc. i cioè: Il cam

Abner lo ferì nella quinta costa, con la punta di dietro della lancia, talchè la lancia gli usciva per dietro; ed egli cadde quivi, e morì in quello stesso luogo; e chiunque veniva a quel luogo, dove Asael giaceva morto, si fermava.

24 Ma Ioab ed Abisai perseguitarono Abner; e il sole tramontò, quando giunsero al colle di Amma, il quale è dirincontro a Ghia, in su la via del deserto di

25 E i figliuoli di Beniamino si ricolsero dietro ad Abner; e, schieratisi insieme, si fermarono in su la sommità di un colle.

26 E Abner gridò a Ioab, e disse: La spada divorerà ella in perpetuo? non sai tu che vi sarà dell' amaritudine alla fine? infino a quando non comanderai tu alla gente che se ne ritorni dalla caccia de' suoi fratelli?

27 E Ioab disse: Come Iddio vive, se tu non avessi parlato, fin dalla mattina la gente se ne sarebbe ritratta, ciascuno

indietro dal suo fratello.

28 Ioab adunque fece sonar con la tromba; e tutto il popolo si fermò, e non per-seguitò più gl' Israeliti, e non continuò

pru di combattere.

29 E Abner e la sua gente camminarono tutta quella notte per la campagna; e passarono il Giordano, e traversarono tutta la contrada di Bitron, e arrivarono in Mahanaim.

30 Ioab se ne ritornò anch' egli di dietro ad Abner; e, adunato tutto il popolo, si trovò che della gente di Davide ne man-

cavano diciannove, e Asael.

31 Ma la gente di Davide avea percossi di que' di Beniamino, e della gente di Abner, trecensessant' uomini, i quali erano morti.

32 Poi tolsero Asael, e lo seppellirono nella sepoltura di suo padre, la quale era in Bet-lehem. E Ioab e la sua gente omminarono tutta quella notte, e giunsero in Hebron in su lo schiarir del gior-

OR la guerra fu lunga fra la casa di Saulle e la casa di Davide. Ma Davide si andava fortificando, e la casa di Saulle si andava indebolendo.

Figli nati a Davide in Hebron.

2 E a Davide nacquero figliuoli in Hebrona; e il suo primogenito fu Ammon,

di Ahinoam Izreelita;

3 E il suo secondo fu Chileab, di Abiggil, ch'era stata moglie di Nabal da Carmel; e il terzo fu Absalom<sup>b</sup>, figliuolo di Masca, figliuola di Talmai, re di Ghesur;

4 E il cuerto fu Adonia figliuolo di Hag-4 E il quarto fu Adonia, figliuolo di Hagatrit; e il quinto fu Sefatia, figliuolo di Abital;

5 E il sesto fu Itream, figliuolo di Egla, donna di Davide. Questi nacquero a Davide in Hebron.

Abner tratta con Davide per dargli tutto il regno e viene ucciso da Ioab.

6 Ora, mentre durò la guerra fra la casa di Saulle e la casa di Davide, Abner si

fece potente nella casa di Saulle.

7 Or Saulle avea avuta una concubina, il cui nome era Rispa, figliuola di Aia. E Isboset disse ad Abner: Perchè sei tu entrato dalla concubina di mio padre? 8 E Abner si adirò forte per le parole d' Isboset, e disse: Son io la testa di un cane, io che uso oggi benignità inverso la casa di Saulle, tuo padre, e inverso i snoi fratelli ed amici, contro a Ginda, e non ti ho dato nelle mani di Davide, che tu mi ricerchi oggi per questa donna, come per un misfatto?

9 Così faccia Iddio ad Abner, e così gli aggiunga, se io non fo a Davide, secondo

che il Signore gli ha giurato;

10 Trasportando il reame fuor della casa di Saulle<sup>c</sup>, e fermando il trono di Davide sopra Israele, e sopra Giuda, da Dan fino in Beerseba.

11 E Isboset non potè più risponder nulla ad Abner, per la tema ch' egli avea

di lui.

12 E Abner mandò in quello stante de' messi a Davide, a dirgli: A cui appartiene il paese? e anche per dirgli: Patteggia meco, ed ecco, io mi giugnero

teco, per rivolgere a te tutto Israele.
13 E Davide disse: Bene sta; io patteggerò teco; sol ti chieggio una cosa, cioe, che tu non mi venga davanti, che prima tu non mi rimeni Mical, figliuola di Saulle, quando tu verrai per presen-

tarti a me.

14 Davide ancora mando ambasciadori a Isboset, figliuolo di Saulle, a dirgli: Dammi Mical, mia moglie, la quale io mi sposai per cento prepuzii de' Filisteid.

15 E Isboset mandò a torla d'appresso a Paltiel, figliuolo di Laise, suo marito.

16 E il marito di essa andò con lei, seguitandola, e piagnendo tino a Bahurim. Poi Abner gli disse: Va, ritornatene. Ed egli se ne ritornò.

17 Or Abner tenne ragionamento con gli Anziani d' Israele, dicendo: Per addietro voi avete procacciato che Davide

*fosse* re sopra voi;

18 Ora dunque, fate; perciocche il Signore ha parlato intorno a Davide, dicendo: Per la mano di Davide, mio servitore, io salverò il mio popolo Israele dalla mano de' Filistei, e dalla mano di tutti i loro nemici.

19 Abner parlò eziandío co' Beniaminiti. Poi andò ancora in Hebron, per fare

intendere a Davide tutto ciò che parea buono a Israele, e a tutta la casa di Beniamino.

20 Abner adunque venne a Davide in Hebron, avendo seco vent' uomini. E Davide fece un convito ad Abner, e agli

uomini ch' erano con lui.

21 Poi Abner disse a Davide: Io mi leverò, e andrò, e raunerò tutto Israele appresso al re, mio signore, acciocchè patteggino teco, e che tu regni intera-mente a tua volontà. E Davide diede commiato ad Abner; ed egli se ne andò in pace.

22 Or ecco, la gente di Davide e Ioab tornavano d'una correria, e portavano con loro una gran preda. E Abner non era più con Davide in Hebron; perciocchè egli gli avea dato commiato, ed egli se

n' era andato in pace.

23 E quando Ioab fu ritornato, con tutto l' esercito ch' era con lui; alcuni rapportarono a Ioab il fatto, dicendo: Abner, figliuolo di Ner, è venuto al re, ed egli gli ha dato commiato, ed egli se n' è andato in pace.

24 E Ioab venne al re, e disse: Che hai fatto! ecco, Abner era venuto a te; e perchè l' hai lasciato andare, sì ch' egli se

n' è andato liberamente?

25 Conosci tu bene Abner, figliuolo di Ner? Certo, egli è venuto per ingannarti, e per conoscere i tuoi andamenti, e per saper tutto quello che tu fai.

26 E Ioab usci d'appresso a Davide, e mandò messi dietro ad Abner, i quali lo ricondussero dalla fossa di Sira, senza che

Davide ne sapesse nulla.

27 E come Abner fu ritornato in Hebron, Ioab lo tirò da parte dentro della porta, per parlargli in segreto; e quivi lo ferì nella quinta costa, ed egli morì a, per cagion del sangue di Asael, fratello di Ioab.

28 E Davide, avendo dipoi udita la cosa, disse: Io e il mio regno siamo innocenti appo il Signore, in perpetuo, del sangue

di Abner, figliuolo di Ner.

29 Dimori quello sopra il capo di Ioab, e sopra tutta la casa di suo padre; e non avvenga giammai che nella casa di Ioab manchi uomo che abbia la colagione, o che sia lebbroso, o che si appoggi al bastone, o che muoia di spada, o che abbia mancamento di pane.

30 Così Ioab, e Abisai, suo fratello, uccisero Abner; perciocchè egli avea ammazzato Asael, lor fratello, presso a Ga-

baon, in battagliab.

31 E Davide disse a Ioab, e a tutto il popolo ch' era seco: Stracciatevi i vestimenti, e cignetevi di sacchi, e fate duolo, andando davanti ad Abner. E il re Davide andava dietro alla bara.

32 E Abner fu seppellito in Hebron. E il re alzò la voce, e pianse presso alla sepoltura di Abner; tutto il popolo ancora pianse.

33 R il re fece un lamento sopra Abner, e disse: Abner deve egli esser morto, come

muore un uomo da nulla?

34 Le tue mani non erano legate, e i tuoi piedi non erano stati messi ne' ceppiz tu sei morto come altri muore per mano d'uomini scellerati. E tutto il popolo da capo fece duolo sopra Abner.

35 Poi tutto il popolo venne per far prender cibo a Davide, mentre era ancora giorno. Ma Davide giurò, e disse: Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se i assaggio pane, o cosa altra veruna, avanti che il sole sia tramontato.

36 E tutto il popolo riconobbe la verità del fatto, e la cosa gli piacque; tutto quello che il re fece aggradi al popolo.

37 E tutto il popolo, e tutto Israele, co-nobbe in quel di che non era proceduto dal re il far morire Abner, figliuolo di Ner.

38 E il re disse a' suoi servitori: Non riconoscete voi che un capitano, eziandio

grande, è oggi morto in Israele?
39 Ma oggi, benchè io sia unto re, pur non sono ancora bene stabilito; e questi uomini, figliuoli di Seruia, son troppo vio-lenti per me. Faccia il Signore la retri-buzione a colui che ha fatto il male, secondo la sua malvagità.

Isboset ucciso e vendicato da Davide.

QUANDO il figliuolo di Saulle ebbe inteso che Abner era morto in Hebron, le mani gli diventarono fiacche, e tutto Israele fu conturbato.

2 Or il figliuolo di Saulle avea due capitani di schiere; il nome dell' uno era Baana, e il nome dell' altro Recab; ed erano figliuoli di Rimmon Beerotita, de' figliuoli di Beniamino; perciocche anche Beerot è reputata di Beniamino;

3 Ma i Beerotiti se n' erano fuggiti in Ghittaim, ove son dimorati come avve-

niticci infino a questo giorno.

4 (Or Gionatan, figliuolo di Saulle avea un figliuolo, storpiato de' piedi. Costut essendo d'età di cinque anni, quando la novella di Saulle e di Gionatan venne da Izreel; la sua balia lo tolse, e se ne fuggl; e avvenne che, come ella si affrettava di fuggire, egli cadde, e diventò zoppo; e il suo nome era Mefiboset.)

5 Recab adunque e Baana, figliuoli di Rimmon Beerotita, andarono, ed entra-rono, in sul caldo del di, nella casa d'Isboset. Or egli era a giacere, riposandosi

di meriggio.

6 E Recab, e Baana, suo fratello, entrarono fin nel mezzo della co

punder del framento; e lo percousto milla quinta costa , pos scamparono.

? Emendo adunque entrati in casa d' Iloost, mentre egli giaceva in sul suo letto, nzila camura dove egli soleva gracere, lo romaro, e l'uccasero, e gla spiccasono

parcumero, e l'uccisero, e gli spiccasono la testa, e la presero, e camminarono par la via della campagna tutta quella notta. 8 E recarono la testa d' Isboset a Da-vido, in Hebron, e dissero al re Ecco la testa d' Isboset, figlissio di Faulle, tuo memico, il qual cercava di torti la vita.º Or il Bignore ha oggi conceduta al re, mio signore, intiere vendette di fienlie e dulla sua progenie.

9 Ma Davide risposo a Recab, e a Basna, eno fratello, figliuoli di Rimmon Basco-tita, e dusse loro Come vivo il Signore, il quale ha riscoma l'anima mia d'ogni tribolazione.

10 Colui che mi rapportò, e diese : Ecco, Sanlle è morto, benchè parune porter buone novelle, fu da me prune, e fatto mortre in Sicing, il che so fers par dargii la mancia per le sue buone novelle

11 Quanto prà debbo so fur marere digli minimi scellerati, i quali hanno ucciso un titimo innocente in cam ma, in sul mio latto i ora dunque, non vi ridomanderal lo ragione del mio sangue", e non vi di

etrugueres to d' in su la terra? 12 Davide adunque comandò a' fanta che li uccidemero, il che fecero, e poi monzarono loro le mani ed i piedi, e li appiccarono presso allo stagno in Habron. Poi presero la testa d'Isboset, e la esp-pullirono nella sepoltura di Abner, in Ha-laron.

Duvide, ricomoriulo re da lu'ho Israele, proude Germoniemos è armfigge i Princes.

5 ALLORA tutte le tribù d'Israele ven-unto a Davide in Hebron , a pli dismero cost. Ecco, not stamo tue com e tua

\$ E anche per addictro, mentre Saulle tra re sopra not, tu eri quel che conduceva Israele fuori e dentro. E il Signore ti ha dutto. Tu pascerai il mio populo Ismele, e anni il conduttore sopra Ismele,

3 Cou tutti gli Anziani d' Israele vennuro al re, in Hebron, e il re Davido gatterinò con loro in Hebron, in presenza dal Signore. Ed emi uniero Davide per

in sopra Israele

4 Davide era di età di trent'anni, quando cominció a regnara, e regnó quarant' anni: 5 In Hebron regnli aupra Giuda aette

anni e sc. mesi, e in Germalemme regnò trentatre anni sopra tutto Israele e Ginda.
6 Ura il re andò, con in sua genta, in
Gerumiemme, contro ai Gebusei che abiquale gli diese; Non salira; gira dietro

inyano\_nel passe"; ed uni dimuro a Davide. Tu non entrura que entro, che fu non se abba cacciata i ciechi e gli soppi; volendo dira: Davido non entrerà suns qua entro.

qua entro.

7 Ma Davide prese la fortama di filon, che e la Città di Davida.

8 E Davide disse in quel di "Chimpune percuotarà i Gebuani, e perverti fine al canale, e a que" ciechi e acppi, i quali l'anima di Davide odia, sard cupitano"; peruò ei dice Né casco né acppo mon entrerà in questa casa.

9 E Davide abitò in quella fortama, e le pose nome La Città di Davide. E Davide odificò d' intorno dal terrapismo in dentro.

in dentro.

10 E Davido andava del continuo qui scendo, e il Signore Iddio degli marciti era con lui

11 E Hiram, re di Tiro, mandò a Duvide ambasciadori", e legname di cadri, e legnamoli, e scarpellini, i quali edificareno

una cam a Davide.

12 E Davide conobbe che il Signon
l'aven stabilito re supra Israeia, e ch' agil over innalizato il suo regno, per amor dal

euo popolo Israele. 13 E Davide prata ancora della cononbine, e delle mogli di Gerumlamme<sup>a</sup>, dopo ch' agli fu venuto di Hebron e nacquaro ancora a Davide eltra fighuola e fighuola.

14 E questi sono i nomi di quelli che ime Bermina. d dane, Nufeg, e Infa; a ed Elifeba. a obbero intuso 1 the per re approe cercario. E discouse alia for-

18 E i Pilistoi vennero, e si spersoro nella valle da' Rafel.

19 Allora Davide domandò il Signore. dicendo Salirò io contro a' Filiate: me li daru tu nelle mani! E il Signore dise a Davide, Sali; perciocchè io del tutto ti darò i Filistei nelle mani.

20 Davide adunque venne in Baal-perasim, e quivi li percome; poi dano Il Sumore ha rotti i muo nemici davanti a me a gues d'un trabocco d'acque; perció pose nome a quel hogo Baal-num-

21 B. v Pyloseri Insciarono quivi I lovo idoli, i quali Davido e la cua gento tulacro via.

22 Poi i Filiate: milirono di muovo, e ai

<sup>\*1</sup> Sain. 16. 2, 10. 11. \*2 Sain. 1. 2, ecc. \* Gen. 9. 5, 6, 4 1 Cron. 11 1; 12. 22. 22. 23. 11. 6. \*1 Cron. 14. 1, ecc. \* Dont. 17 17. \*1 Cron. 2. 3, ecc. \*/1 (cm. 25. 5, ecc. \* 11 Cress, 14. 8, 40

a loro, e vienli ad incontrare dirincontro l

24 E quando tu udirai un romor di calpestío sopra le cime de' gelsi, allora moviti; perciocchè allora il Signore sarà uscito davanti a te, per percuotere il campo de' Filistei.

25 Davide adunque fece così, come il Signore gli avea comandato; e percosse i

Filistei, da Gheba fino in Ghezer.

Davide trasporta l' Arca in Gerusalemme.

OR Davide adunò di nuovo tutti gli uomini scelti d' Israele, in numero di trentamila.

2 E Davide, con tutto quel popolo ch' era con lui, si mosse da Baale-Giuda, e andò per trasportar di là l'Arca di Dioa, la quale si chiama del Nome del Signore degli eserciti, che siede sopra i Cherubini. 3. E posero l'Arca di Dio sopra un carro

nuovo, e la menarono via dalla casa di Abinadab ch' era in sul colle; e Uzza, e Ahio, figliuoli di Abinadab, guidavano il

carro nuovo.

4 Così menarono via l'Arca di Dio dalla casa di Abinadab<sup>b</sup>, ch' era in sul colle, accompagnandola; e Ahio andava davanti all' Arca.

5 E Davide e tutta la casa d'Israele facevano festa davanti al Signore, sonando d'ogni sorta di strumenti fatti di legno d'abete, con cetere, e con salteri, e con tamburi, e con sistri, e con cembali

6 Ora, quando furono giunti infino al-l'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l' Arca di Dio, e la ritenne; perciocchè i

buoi l'aveano smossa.
7 E l'ira del Signore si accese contro ad Uzza; e Iddio lo percosse quivi per la sua temerità; ed egli morì o quivi presso all' Arca di Dio.

8 E Davide si attristò, per ciò che il Signore avea fatto rottura in Uzza; e chiamò quel luogo Peres-Uzza!, il qual

nome dura infino a questo giorno.

9 E Davide ebbe in quel di paura del Signore, e disse: Come entrerebbe l' Arca

del Signore appresso di med?

10 E Davide non volle condurre l' Arca del Signore appresso di sè, nella Città di Davide: ma la fece ridurre dentro alla casa di Obed-Edom Ghitteo.

11 E l'Arca del Signore dimorò tre mesi nella casa di Obed-Edom Ghitteo; e il Signore benedisse Obed-Edom, e tutta la

12 E su rapportato e detto al re Davide: Il Signore ha benedetta la casa di Obed-Edom, e tutto quello ch' è suo, per ca-gione dell' Arca di Dio. Laonde Davide andò, e fece portare l'Arca di Dio dalla |

casa di Obed-Edom nella Città di Davide,

con allegrezza.

13 E, quando quelli che portavano l' Arca del Signore erano camminati sei passi, Davide sacrificava un bue e un montonc

14 E Davide saltava di tutta forza davanti al Signore, essendo cinto d'un Efod

di lino.

15 Così Davide e tutta la casa d' Israele conducevano l' Arca del Signore, con grida di allegrezza, e con suono di trombes.

16 Or avvenne che, come l'Arca del Signore entrava nella Città di Davide, Mical, figliuola di Saulle, riguardò dalla finestra, e vide il re Davide che saltava di forza in presenza del Signore; e lo sprezzò nel cuor suo.

17 Condussero adunque l' Arca del Signore, e la posero nel suo luogo, in mezzo d' un padiglione che Davido le avea teso g. E Davide offerse olocausti e sacrificii da render grazie, in presenza del Signore.

18 E, quando Davide ebbe finito di offerire olocausti e sacrificii da render grazie, benedisse il popolo nel Nome del Signore

degli eserciti.

19 E spartì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine d' Israele, così agli uomini come alle donne, una focaccia di pane, e un pezzo di carne, e un fiasco di vino per uno. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua.

20 Davide ancora se ne ritornò per benedir la sua casa. E Mical, figliuola di Saulle, gli usci incontro, e disse: Quant'è egli stato oggi onorevole al re d'Israele d'essersi oggi scoperto davanti agli occhi delle serventi de' suoi servitori, non altrimenti che si scoprirebbe un uomo da nulla!

21 E Davide disse a Mical: Si, nel cospetto del Signore, il quale ha eletto me, anzi che tuo padre i, e che alcuno di tutta la sua famiglia, per costituirmi conduttore sopra il suo popolo, sopra Israele; per ciò farò festa nel cospetto del Signore.

22 E mi avvilirò per ciò ancora più di questo, e mi terrò più basso; e pur sarò onorato appo quelle serventi, delle quali

tu hai parlato.

23 E Mical, figliuola di Saulle, non ebbe figliuoli, fino al giorno della sua morte.

Dio non consente a Davide di fargli un tempio.

7 OR avvenne che, abitando il re in casa sua, dopo che il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici d' ogn' intorno;

2 Egli disse al profeta Natan<sup>1</sup>: Deh! vedi, io abito in una casa di cedri,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 1 Cron. 13. 5, ecc. 224. Luc. 5. 8, 9. <sup>b</sup> 1 Sam. 7. 1. <sup>c</sup> 1 Re 8. 5. <sup>c</sup> Num. 4. 15. 1 Sam. 11 Cron. 15. 28, ecc. I cioè: Rot 1 Sam. 6. 19. Uzza.
\* Sal. 30. 9 1 Cron. 15. 1; 16 1 Sam. 15, 28. ... 11 Cron. 17. 1, ecc.

l' Arca di Dio abita in mezzo d' un padiglione.

3 E Natan disse al re: Va, fa tutto quello che tu hai nel cuore; perciocchè il Signore è teco.

4 Ma quella stessa notte la parola del Signore fu *indirizzata* a Natan, dicendo

5 Va, e di' al mio servitore Davide: Così ha detto il Signore: Mi edificheresti tu una Casa per mia stanza<sup>a</sup>?

6 Conciossiachè io non sia abitato in casa, dal di ch' io trassi fuori di Egitto i figliuoli d' Israele, infino a questo giorno; anzi son camminato qua e là in un padiglione e in un tabernacolo.

7 Dovunque io son camminato con tutti i figliuoli d' Israele, ho io mai in alcuna maniera parlato di questo ad alcuna delle tribù d' Israele, alla quale io avessi co-

mandato di pascere il mio popolo Israele, dicendo: Perchè non mi avete voi edifi-

cata una Casa di cedri?

8 Ora dunque, così dirai al mio servitore Davide: Così ha detto il Signore degli eserciti: Io ti ho preso dalla mandra, di dietro alle pecoreb, acciocchè tu sii conduttore sopra il mio popolo Israele.

9 E sono stato teco dovunque tu sei camminato, e ho distrutti tutti i tuoi nemici d'innanzi a te, e ti ho acquistato un nome grande, al pari del nome de' più

grandi che sieno in terra.

10 E, oltre a ciò, costituirò un luogo al mio popolo Israele, e lo pianterò, ed egli abiterà in casa sua, e non sarà più agitato, e gl' iniqui non l'affliggeranno più come prima;

11 Eziandio dal di che io ordinai de' Giudici sopra il mio popolo Israele; e io ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti dichiara ancora ch' egli ti farà

una casa.

12 Quando i tuoi giorni saranno compiuti, e tu giacerai co' tuoi padri, io susciterò uno della tua progenie dopo te<sup>c</sup>, il quale sarà uscito delle tue interiora, e stabilirò il suo regno.

13 Egli edifichera una Casa al mio Nome, e io farò che il trono del suo regno sarà

fermo in perpetuo.

14 Io gli sarò per padre, ed egli mi sarà per figliuolo; e, se pur commette iniquità, io lo castigherò con verga d' uomo, e con

battiture di figliuoli d' uomini.

15 Ma la mia benignità non si dipartirà da lui d, come io l'ho fatta dipartire da Saulle, il quale io ho rimosso d'innanzi a te.

16 E la tua casa e il tuo regno saranno in perpetuo stabili nel tuo cospetto; il

tuo trono sarà fermo in eterno".

17 Natan parlò a Davide secondo tutte

queste parole, e secondo tutta questa vi-

18 Allora il re Davide venne, e si fermò davanti al Signore, e disse: Chi sono io, Signore Iddio, e quale è la casa mia, che tu mi abba fatto pervenire infino a que-

sto grado? 19 E pure anche, o Signore Iddio, ciò ti è paruto poco; onde hai parlato della casa. del tuo servitore per un lungo tempo a venire. E pure, o Signore Iddio, è questo una legge d'uomini?

20 E che saprebbe Davide dirti di più? ma,

Signore Iddio, tu conosci il tuo servitore. 21 Per amor della tua parola, e secondo il tuo cuore, tu hai operata tutta questa gran cosa, facendo assapere questo al tuo servitore.

22 Perciò, Signore Iddio, tu sei magnificato; imperocchè non vi è niuno pari a te, e non vi è alcun Dio fuor che te, secondo tutte le cose che noi abbiamo udite

con le nostre orecchie.

23 E quale è l'unica gente in terra pari
al tuo popolo Israele! per lo quale Iddio è andato per riscattarselo per suo popolo, e per acquistarsi un nome, e per operare inverso voi, o Israele, queste cose grandi, ed effetti tremendi, o Dio, verso il tuo paese, per amor del tuo popolo, il qual tu ti hai riscosso di Egitto, dalle genti, e da' loro dii.

24 E ti hai stabilito il tuo popolo Israele per tuo popolo in perpetuo; e tu, Signore,

sei stato loro Dio.

25 Ora dunque, Signore Iddio, attieni in perpetuo la parola che tu hai detta intorno al tuo servitore e alla sua casa, e opera

come tu hai parlato. 26 E sia il tuo Nome magnificato in eterno; e dicasi: Il Signore degli eserciti è Dio sopra Israele; e sia la casa del tuo servitore Davide ferma davanti a te.

27 Perciocche tu, Signore degli eserciti, Dio d' Israele, hai rivelato e detto al tuo servitore: Io ti edificherò una casa; e però il tuo servitore ha trovato il suo cuore, per farti questa orazione.

28 Ora dunque, Signore Iddio, tu sei Iddio; e le tue parole, con le quali tu hai promesso al tuo servitore questo bene, sa-

ranno verità.

29 E ora, piacciati benedir la casa del tuo servitore, acciocchè ella duri davanti a te in perpetuo; conciossiachè tu, Signore Iddio, abbia parlato. Sia dunque la casa del tuo servitore benedetta della tua benedizione in perpetuo.

Davide soggioga Moab, Soba, e la Siria-Suo governo.

8 °ORA, dopo queste cose, Davide percosse i Filistei, e li abbassò; e prese Metegamma di mano de' Filistei.

Cron. 22. 8; 23. 3. b 1 Sam. 10. <sup>b</sup> 1 Sam. 16. 11, 12.

2 Percosse ancora i Moabiti<sup>a</sup>, e fattili giacere in terra, li misurò con una funicella; e ne misuro due parti per farli morire, e una parte intiera per salvar loro la vita. E i Moabiti furono renduti soggetti a Davide, e tributari.

3 Davide, oltre a ciò, percosse Hada-dezer, figliuolo di Rehob, re di Soba, andando per ridurre il paese sotto alla sua

mano fino al fiume Eufrate.

4 E Davide gli prese mille settecent' uomini a cavallo, e ventimila uomini a piè. E Davide tagliò i garetti a' canalli di tutti i carri; ma ne riserbò i cavalli di cento carri

5 Ora i Siri di Damasco erano venuti per soccorrere Hadadezer, re di Sobac. E Davide percosse di essi ventiduemila uomini.

6 Poi pose guernigioni nella Siria di Da-masco; e i Siri furono renduti soggetti a Davide, e tributari. E il Signore salvava Davide, dovunque egli andava.

7 E Davide prese gli scudi di oro ch' e-rano de' servitori di Hadadezer, e li por-

tò in Gerusalemme.

8 Il re Davide prese ancora grandissima quantità di rame da Beta, e da Berotai, città di Hadadezer.

9 Or Toi, re di Hamat, avendo udito che Davide avea sconfitto tutto l' esercito

di Hadadezer,

10 Mando al re Davide Ioram, suo figliuolo, per salutarlo, e per benedirlo, di ciò ch' egli avea guerreggiato contro a Hadadezer, e l'avea sconfitto; imperocchè Hadadezer avea guerra aperta con Toi. E Ioram porto seco vasellamenti d'argento, e vasellamenti d'oro, e vasella-menti di rame.

11 E il re Davide consacrò eziandío quelli al Signore, insieme con l' argento, e con l'oro, ch'egli avea consacrato della preda di tutte le nazioni ch' egli avea sog-

giogated:

12 De' Siri, e de' Mosbiti, e de' figliuoli di Ammon, e de' Filistei, e degli A-malechiti; e della preda di Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di Soba.

13 Davide ancora acquistò fama di ciò che, ritornando dalla rotta de' Siri, scon-fisse diciottomila uomini nella valle del

sale.

14 E pose guernigioni in Idumea; egli ne pose per tutta l'Idumea; e tutti gl'I-dumei furono renduti soggetti a Davide"; e il Signore salvava Davide, dovunque cali andava.

15 Così Davide regnò sopra tutto Israele, facendo ragione e giustizia a tutto il suo

popolo. 26 E Ioab, figliuolo di Seruia, era sopra esercito; e losafat, figliuolo di Ahilud,

17 E Sadoc, figliuolo di Ahitub, e Ahimelec, figliuolo di Ebiatar, erano sacerdoti; e Seraia era segretario;

18 E Benaia, figliuolo di Ioiada, era capo de' Cheretei, e de' Peletei; e i fi-

gliuoli di Davide erano principi.

Davide benefica Mefiboret, figlio di Gionatan.

9 E DAVIDE disse: Evvi più alcuno che sia rimasto della casa di Saulle, acciocchè io usi benignità inverso lui per amor di Gionatan 19

2 Ora, nella casa di Saulle vi era un servitore, il cui nome era Siba, il qual fu chiamato a Davide. E il re gli disse: Sei tu Siba? Ed egli disse: Tuo servitore.

3 E il re disse: Non vi è egli più al-cuno della casa di Saulle? ed io userò inverso lui la benignità di Dio. E Siba disse al re: Vi è ancora un figliuolo di Gionatan, ch' è storpiato de' piedig.

4 E il re disse: Dove è egli? E Siba disse al re: Ecco, egli è in casa di Machir,

figliuolo di Ammiel, in Lo-debar.

5 E il re Davide mandò a prenderlo dalla casa di Machir, figliuolo di Ammiel, da Lo-debar.

6 E quando Mefiboset, figliuolo di Saulle, fu venuto a Davide, si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosternò. E Davide disse: Mefiboset. Ed egli disse: Ecco il tuo servitore.

7 E Davide gli disse: Non temere; perciocchè io del tutto userò inverso te benignità, per amor di Gionatan, tuo padre, e ti restituirò tutte le possessioni di Saulle, tuo padre; e, quant' è a te, tu mangerai del continuo alla mia tavola.

8 E Mefiboset s' inchinò, e disse: Che cosa è il tuo servitore, che tu abbia riguar-

dato a un can morto, qual sono io?
9 Poi il re chiamo Siba, servitore di Saulle e gli disse: Io ho donato al fi-gliuolo del tuo signore tutto quello che

apparteneva a Saulle, e a tutta la sua casa. 10 Tu adunque, co' tuoi figliuoli e servitori, lavoragli la terra, e ricogline la rendita; acciocchè il figliuolo del tuo signore abbia di che sostentarsi; ma, quant' è a Mefiboset, figliuolo del tuo signore, egli mangera del continuo alla mia tavola. Or Siba avea quindici figliuoli e venti servitori.

11 E Siba disse al re: Il tuo servitore farà secondo tutto quello che il re, mio signore, ha comandato al suo servitore. Ma, quant' è a Mefiboset, disse il re, egli mangerà alla mia tavola, come uno de' figliuoli del re.

12 Or Mefiboset avea un figliuolo piccolo, il cui nome era Mica; e tutti quel-li che stavano in casa di Siba erano ser-

vitori di Mefiboset.

Num. 24. 17. Gen. 15. 18. 2 Sam. 18. 8; 20. 14-17. 2 Gen. 27, 29, 37, 40, <sup>o</sup> 1 Re 11. 23–25. 4 1 Re 7. 51. 92 Sam. 4. 4.

13 E Mefiboset dimorava in Gerusalemme; perciocchè egli mangiava del continuo alla tavola del re; ed era zoppo de' due piedi.

Gli Ammoniti e i Siri sconfitti e soggiogati.

10° OKA, dopo queste cose, a record; ed il re de'figliuoli di Ammon morì; ed <sup>a</sup> ORA, dopo queste cose, avvenne che Hanun, suo figliuolo, regnò in luogo

2 E Davide disse: Io userò benignità inverso Hanun, figliuolo di Nahas, come suo padre usò benignità inverso me. E Davide mandò a consolarlo di suo padre, per li suoi servitori. Ma, quando i servitori di Davide furono giunti nel paese de' figliuoli di Ammon

3 I principali de' figliuoli di Ammon dissero ad Hanun, lor signore: Parti che ciò, che Davide ti ha mandati de' consolatori, sia per onorar tuo padre? non ti ha egli mandati i suoi servitori, per investigar la città, e per ispiarla, e per sovver-

tirla?

4 Hanun adunque prese i servitori di Davide, e fece lor radere mezza la barba, e tagliare i vestimenti per lo mezzo fino alle

natiche; poi li rimandò.

5 Ed essi fecero assaper la cosa al re Davide; ed egli mandò loro incontro; perciocchè quegli uomini erano grandemente confusi. E il re fece lor dire: Dimorate in Gerico, finchè la barba vi sia ricresciuta; poi ve ne ritornerete.
6 Or i figliuoli di Ammon, veggendo

che si erano renduti abbominevoli a Davide, mandarono ad assoldare ventimila uomini a piè, de' Siri di Bet-rehob, e de' Siri di Soba; e mille uomini del re di Maaca, e dodicimila di que' di Tob.

7 E Davide, avendo ciò inteso, mandò contro a loro Ioab, con tutto l' esercito

della gente di valore b.

8 Egli Ammoniti uscirono in campagna, e ordinarono la battaglia in su l'entrata della porta della città, e i Siri di Soba e di Rehob, e la gente di Tob e di Maaca, starano da parte nella campagna.

9 E Ioab, veggendo che la battaglia era volta contro a lui, davanti e dietro, fece una cernita d'infra tutti gli uomini scel-ti d'Israele, e ordinò quelli contro a' Si-

10 E diede a condurre il rimanente della gente ad Abisai, suo fratello, e l'ordinò

contro a' figliuoli di Ammon; 11 E disse ad Abisai: Se i Siri mi superano, soccorrimi; se i figliuoli di Ammon altresì ti superano, io ti soccorrerò.

12 Fortificati, e portiamoci valorosamente per lo popolo nostro, e per le città del nostro Dio. E faccia il Signore ciò che gli parrà bene.

13 Allora Ioab, con la gente ch' egli avea seco, venne a battaglia contro a' Siri; ed essi fuggirono d'innanzi a lui.

14 E gli Ammoniti, veggendo che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch' essi d' innanzi ad Abisai, ed entrarono dentro alla città. E Ioab se ne ritornò indietro da' figliuoli di Ammon, e venne in Gerusa-Temme.

15 E i Siri, veggendo ch' erano stati

sconfitti da Israele, si adunarono insieme. 16 E Hadarezer mandò a far venire i Siri di là dal Fiume; ed essi vennero in Helam; e Sobac, Capo dell'esercito di Hadarezer, li conduceva.

17 Ed essendo ciò rapportato a Davide, egli adunò tutto Israele, e passò il Giordano, e venne in Helam. E i Siri ordinarono la battaglia contro a Davide, e

combatterono con lui.

18 Ma i Siri fuggirono d' innanzi a Israele; e Davide uccise de Siri la gente di settecento carri, e quarantamila uomini a cavallo; percosse eziandio Sobac, Capo

del loro esercito; ed egli morì quivi. 19 E tutti i re, vassalli di Hadarezer, veggendo ch' erano stati sconfitti da Israele, fecero pace con Israele, e furono loro soggetti. E i Siri temettero di più

soccorrere i figliuoli di Ammon.

Davide reo di adulterio e di omicidio.

11 OR l'anno seguente, nel tempo che i re sogliono uscire alla guerra, Davide mandò Ioab, con la sua gente, e tutto Israele; ed essi diedero il guasto a' figliuoli di Ammon, e posero l'assedio a Rabba: ma Davide dimorò in Gerusalemme d.

2 E avvenne una sera, che Davide, levatosi d' in sul suo letto, e passeggiando sopra il tetto della casa reale, vide d'in sul tetto una donna che si lavava, la quale

era bellissima d'aspetto.

3 Ed egli mandò a domandar di quella donna; e gli fu detto: Non è costei Batseba, figliuola di Eliam, moglie di Uria Hitteo!

4 E Davide mandò de'.messi a torla. Ed ella venne a lui, ed egli si giacque con lei. Or ella si purificava della sua immondizia; poi ella ritornò a casa sua.

5 E quella donna ingravido; e mando a farlo assapere a Davide, dicendo: Io son gravida.

6 E Davide mandò a dire a Ioab: Mandami Uria Hitteo. E Ioab mandò Uria a Davide.

7 E, quando Uria fu venuto a lui, Davide gli domandò del bene stare di Ioab, e del bene stare del popolo; e se la guerra andava bene.

8 Poi Davide disse ad Uria: Scendi a casa tua, e lavati i piedi. Uria adunque

Deut. 31. 6.

usci fuor della casa reale, e gli fu portato dietro un messo di vivande del re.

9 Ma Uria giacque alla porta della casa del re, con tutti i servitori del suo signore, e non iscese a casa sua.

10 E fu rapportato a Davide, che Uria non era sceso a casa sua. E Davide disse ad Uria: Non vieni tu di viaggio! perchè

dunque non sei sceso a casa tua? 11 E Uria disse a Davide: L' Arca, e Israele, e Giuda, sono alloggiati in tende; e Ioab, mio signore, e i servitori del mio signore, sono accampati in su la campagna; ed io entrerei in casa mia, per mangiare e per bere, e per giacer con la mia moglie! Come tu vivi, e come l'anima tua vive, io non farò questa cosa.

12 E Davide disse ad Uría: Stattene qui ancora oggi, e domani io ti accommiaterò.

Uria adunque dimorò in Gerusalemme quel giorno, e il giorno seguente. 13 E Davide l'invitò; ed egli mangiò e bevve in presenza di esso, ed egli l'inebbriò; ma pure in su la sera egli uscì fuori per giacer nel suo letto, co' servitori del suo signore, e non iscese a casa sua.

14 E la mattina seguente, Davide scrisse una lettera a Ioab, e gliela mandò per Uria.

15 E nella lettera scrisse in questa ma-niera a: Ponete Uria dirincontro alla più aspra battaglia; poi ritraetevi indietro da lui, acciocchè egli sia percosso, e muoia. 16 Ioab adunque, tenendo l'assedio alla

città, pose Uria in un luogo dove sapeva che vi erano uomini di valore. 17 E la gente della città uscì, e com-battè contro a Ioab; e alcuni del popolo, de' servitori di Davide, caddero morti; Uria Hitteo morì anch' esso.

18 Allora Ioah mandò a fare assapere a Davide tutto ciò ch' era seguito in quella

battaglia:

19 E diede quest' ordine al messo: Quando tu avrai finito di raccontare al re tutto

ciò ch' è seguito in questa battaglia; 20 Se il re monta in ira, e ti dice: Per-chè vi siete accostati alla città per combattere? non sapete voi come si suol ti-

rare d' in su le mura?

21 Chi percosse Abimelec<sup>b</sup>, figliuolo di Ierubbeset? non fu egli una donna, che gli gittò addosso un pezzo di macina d'in sul muro, onde egli morì a Tebes? perchè vi siete accostati al muro? Allora digli: Uria Hitteo, tuo servitore, è morto an-

ch' esso.
22 Il messo adunque andò; e, giunto, raccontò a Davide tutto ciò per che Ioab

l' avea mandato;

23 E disse a Davide: Essi aveano fatto uno sforzo contro a noi, ed erano usciti fuoria noi alla campagna, e noi li avevamo respinti infino all' entrata della porta. 24 Allora gli arcieri saettarono contro a' tuoi servitori d' in sul muro; e alcuni de' servitori del re son morti; Uria Hitteo, tuo servitore, è morto anch' esso.

25 E Davide disse al messo: Di' così a Ioab: Non dolgati di questo; perciocchè la spada consuma così l'uno come l'altro; rinforza la battaglia contro alla città, e distruggila; e tu confortalo.

26 E la moglie d' Uria udi che Uria, suo marito, era morto, e fece cordoglio del suo marito.

27 E passato il duolo, Davide mandò per lei, e se l'accolse in casa, ed ella gli fu moglie, e gli partori un figliuolo. Ma questa cosa che Davide avea fatta, dispiacque al Signore.

Pentimento e castigo di Davids.

12 Ed egli entrò da lui, e gli disse: Vi E il Signore mandò Natan a Davide<sup>c</sup>. erano due uomini in una città, l' uno ricco, e l'altro povero.

2 Il ricco avea del minuto e del grosso

bestiame, in gran quantità;

3 Ma il povero non avea se non una sola piccola agnella, la quale egli avea comperata, e l' avea nudrita, ed ella era cresciuta con lui e co' suoi figliuoli, mangiando de' bocconi di esso, e bevendo nella sua coppa, e giacendogli in seno; e gli era a guisa di figliuola.

4 Ora, essendo venuto a quell' uomo ricco un viandante *in casa*, egli risparmiò il suo grosso e minuto bestiame, e non ne prese per apparecchiarlo al viandante che gli era venuto in casa; ma prese l'agnella di quel povero uomo, e l'apparecchiò a

colui che gli era venuto in casa.

5 Allora Davide si accese grandemente nell' ira contro a quell' uomo, e disse a Natan: Come vive il Signore, colui che ha fatto questo ha meritata la morte;

6 E, oltre a ciò, conviene che, per quella agnella ne paghi quattro d; per ammenda di ciò ch' egli ha commesso questo fatto, e ch' egli non ha risparmiata quell' agnella.

7 Allora Natan disse a Davide: Tu sei quell' nomo. Così ha detto il Signore Iddio d' Israele. Io ti ho unto per re sopra Israele, ed io ti ho riscosso dalle

mani di Saulle:

8 E ti ho data la casa del tuo signore: ti ko anche date le donne del tuo signore in seno, e ti ho data la casa d' Israele e di Giuda; e se pure anche questo era poco, io ti avrei aggiunte tali e tali

9 Perchè hai sprezzata la parola d' " gnore, per far ciò che gli dispiace fatto morire con la spada Uri e ti hai presa per moglie la su

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 1 Re 21. 8, 9. /2 Sam. 11. 15, ecc.

b Giud. 9. 58. Sal 51.

hai ucciso lui con la spada de' figliuoli di l  ${f Ammon}.$ 

10 Ora dunque, la spada non si dipartirà giammai in perpetuo dalla tua casa: perciocchè tu mi hai sprezzato, e ti hai presa per moglie la moglie di Uria Hitteo.

11 Così ha detto il Signore: Ecco, io farò sorgere contro a te un male dalla tua casa stessa, e torrò le tue mogli davanti agli occhi tuoi, e le darò a un tuo prossimo, il qual giacerà con loro al cospetto di questo sole a.

12 Perciocchè tu l'hai fatto in occulto, io farò questo davanti a tutto Israele, e

davanti al sole.

13 Allora Davide disse a Natan: Io ho peccato contro al Signore b. E Natan disse a Davide: Il Signore altresì ha fatto passare il tuo peccato; tu non morrai.

14 Ma pure, perciocche con questo tu hai del tutto data cagione a' nemici del Signore di bestemmiarlo, il figliuolo che

ti è nato per certo morrà.

15 E Natan andò a casa sua. E il Signore percosse il fanciullo che la moglie di Uria avea partorito a Davide; ed egli infermò, fuor di speranza di guarigione.

16 E Davide fece richiesta a Dio per lo fanciullo, e digiunò, e venne, e passò la

notte giacendo in terra.

17 E gli Anziani di casa sua gli fecero

istanza, per farlo levar di terra; ma egli non volle, e non prese cibo con loro.

18 E avvenne al settimo giorno che il fanciullo morì. E i servitori di Davide temevano di fargli assapere che il fanciullo era morto; perciocchè dicevano: Ecco, mentre il fanciullo era ancora in vita, noi gli parlammo, ed egli non porse orecchie al nostro dire; come dunque gli diremo noi: Il fanciullo è morto? onde egli si affliggerà.

19 E Davide, veggendo che i suoi servitori bisbigliavano, si avvide che il fanciullo era morto; onde disse a' suoi servitori: Il fanciullo è egli morto? Ed essi

gli dissero: Si, egli è morto.

20 Allora Davide si levò di terra, e si lavò, e s' unse, e mutò i suoi vestimenti, ed entrò nella Casa del Signore, e adorò poi venne in casa sua, e chiese che gli fosse messa la tavola con le vivande, e mangiò.

21 E i suoi servitori gli dissero: Che cosa è questo che tu hai fatto? tu hai digiunato, e pianto per lo fanciullo, mentre era ancora in vita; e quando egli è stato morto, tu ti sei levato, e hai man-

giato.

22 Ed egli disse: Io ho digiunato e pianto, mentre il fanciullo era ancora in vita; perciocche io diceva: Chi sa? forse il Signore mi farà grazia che il fanciullo viverà.

23 Ma ora ch' egli è morto, perchè digiunerei io? potrei io farlo ancora tornare? io me ne vo a lui, ma egli non ritornerà a me.

24 Poi Davide consolò Bat-seba, sua moglie; ed entrò da lei, e giacque con lei; ed ella partori un figliuolo, al quale egli pose nome Salomone<sup>d</sup>; e il Signore l' amδ.

25 Ed egli mandò il profeta Natan, che gli pose nome Iedidia, per cagione del Signore.

26 Or Ioab, avendo combattuta Rabba dei figliuoli di Ammon, e presa la città

reale 6

27 Mandò de' messi a Davide, a dirgli: Io ho combattuta Rabba, e anche ho presa la città delle acque.

28 Ora dunque aduna il rimanente del popolo, e metti campo contro alla città, e prendila; chè talora, se io la prendessi, ella non fosse chiamata del mio nome.

29 Davide adunque adunò tutto il popolo, e andò a Rabba, e la combattè, e la

prese.

30 E prese la corona di Melcam d' in sul capo di esso; ed ella pesava un talento d'oro, e vi erano delle pietre preziose; e fu posta in sul capo di Davide. Egli trasse eziandio le spoglie della città, che *furono* in grandissima quantità.

31 Egli trasse parimente fuori il popolo ch' era in essa, e lo pose sotto delle seghe, e sotto delle trebbie di ferro, e sotto delle scuri di ferro, e lo fece passare per fornaci da mattoni; e così fece a tutte le città de figliuoli di Ammon. Poi Davide, con tutto il popolo, se ne ritornò in Gerusalemme.

#### Incesto di Amnon e sua morte.

ORA, dopo queste cose, avvenne che, avendo Absalom, figliuolo di Davide, una sorella molto bella, il cui nome era Tamar, Amnon, figliuolo di Davide, se ne innamorò.

2 E Amnon era in grande ansietà, fino a infermare, per amor di Tamar, sua sorella; perciocchè ella era vergine, e gli parea troppo difficil cosa di farle nulla.

3 Or Amnon avea un famigliare amico, il cui nome era Ionadab, figliuolo di Sima, fratello di Davide; e Ionadab era uomo molto accorto.

4 Ed esso gli disse: Perchè vai tu così dimagrando ogni mattina, o figliuol del re? non me lo dichiarerai tu? E Amnon gli disse: Io amo Tamar, sorella di Ab-

salom, mio fratello.

5 E Ionadab gli disse: Mettiti in letto, e fatti infermo; e, quando tuo padre verra a visitarti, digli: Deh! venga Tamar, mia sorella, e na dia da mangiare alcuna. vivanda, apparecchiandomela in mia pre-

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Rom. 2. 23, 24. d Mat. 1. 6. cioè: Amato al Signore.

senza; acciocchè, vedutagliela apparec-

chiare, io la mangi di sua mano.

6 Amnon adunque si mise in letto, e si fece infermo; e il re venne a visitarlo. E Amnon gli disse: Deh! venga Tamar, mia sorella, e facciami un par di frittelle in mia presenza, ed io le mangerò di sua

7 E Davide mandò a dire a Tamarin casa: Or va in casa del tuo fratello Amnon, e

apparecchiagli qualche vivanda.

8 Tamar adunque andò in casa di Amnon, suo fratello, il qual giaceva in letto; ed ella prese della farina stemperata, e l'intrise, e ne fece delle frittelle in presenza di esso, e le cosse.

9 Poi prese la padella, e le versò davanti a lui; ma egli rifiutò di mangiare, e disse: Fate uscir tutti d'appresso a me. E tutti

uscirono fuori d'appresso a lui.

10 Allora Amnon disse a Tamar: Recami questa vivanda nella cameretta, ed io prenderò cibo di tua mano. Tamar adunque prese le frittelle che avea fatte. e be recò ad Amnon, suo fratello, nella cameretta.

11 E gliele porse, acciocché mangiasse. Ma egli la prese, e le disse: Vieni, giaci

meco, sorella mia.

12 Ed ella gli disse: No, fratello mio, non violarmi; perciocchè non si deve far così in Israele<sup>a</sup>; non far questa scelleratezza.

13 Ed io, dove caccerei il mio vituperio? e tu saresti reputato uno de' più scellerati uomini che sieno in Israele; ma ora parlane, ti prego, al re; perciocchè egli non mi ti rifiuterà.

14 Ma egli non volle ascoltar la sua voce; anzi le fece forza, e la violò, e

giacque con lei.

15 E poi Amnon l'odiò d'un odio molto grande; perciocchè l' odio che le portava era maggiore che l'amore che le avea portato. Ed egli le disse: Levati, vattene via.

16 Ma ella gli disse: Ei non vi è già cagione di così cacciarmi, che è un male maggiore di quell' altro che tu mi hai fatto. Ma egli non volle ascoltarla.

17 Anzi chiamò un suo fante che lo serviva, e gli disse: Mandisi ora costei fuori d'appresso a me, e serra l'uscio dietro

a lei.

18 Or ella avea indosso una giubba ricamata; perciocchè le figliuole del re vergini, erano vestite di tali ammanti. Il famiglio di Amnon adunque la misefuori,

e serro l'uscio dietro a lei. 19 E Tamar prese della cenere, e se la mise su la testa, e stracciò la giubba ricamata ch' ella avea indosso, e si pose le mani in sul capo, e andava gridando.

tuo fratello Amnon è egli stato teco! taci pur ora, sorella mia; egli è tuo fratello, non ti accorare per questa cosa. Tamar adunque dimorò in casa del suo fratello Absalom tutta sconsolata.

21 Ora il re Davide intese tutte queste

cose, e ne fu grandemente adirato.

22 E Absalom non parlava con Amnon nè in male, nè in bene; perciocchè egli odiava Amnon<sup>c</sup>, perchè avea violata Tamar, sua sorella.

23 Or avvenne, in capo di due anni, che avendo Absalom i tonditori in Baal-hasor, che è presso di Efraim, egli invitò tutti i

figliuoli del re.

24 E venne anche al re, e gli disse: Ecco, ora il tuo servitore ha i tonditori; deh! venga il re, e i suoi servitori, col tuo servitore.

25 Ma il re disse ad Absalom: No, figliuol mio; deh! non andiamoci tutti, chè non ti siamo di gravezza. E, benchè gliene facesse istanza, non però volle andarvi; ma lo benedisse.

26 E Absalom disse: Se tu non vieni, venga, ti prego, Amnon, mio fratello, con noi. E il re gli disse: Perchè andrebbe

egli teco?

27 Ma Absalom gli fece tanta istanza, che egli mandò con lui Amnon, e tutti i

figlinoli del re.

28 E Absalom diede ordine a' suoi servitori, dicendo: Deh! guardate quando il cuore di Amnon serà allegro di vino, e che io vi dirò: Percotetelo; allora ammazzatelo, e non temiate; non sono io quello che ve l' ho comandato? confortatevi, e portatevi da valent' uomini.

29 E i servitori di Absalom fecero ad Amnon, come Absalom avea comandato. E tutti i figliuoli del re si levarono, montarono ciascuno sopra il suo mulo, e fug-

girono.

30 Ora, mentre erano ancora per cammino, il grido venne a Davide, che Absalom avea percossi tutti i figliuoli del re, e che niuno di loro era scampato.

31 Allora il re si levò, e stracciò i suoi vestimenti, e si coricò in terra; e tutti i suoi servitori gli stavano davanti co' ve-

stimenti stracciati.

32 Ma Ionadab, figliuolo di Sima, fratello di Davide, parlò a Davide, e disse: Il mio signore non dica: Tutti i giovani, figliuoli del re, sono stati uccisi; perciocchè Amnon solo è morto; imperocchè, per lo comandamento di Absalom, è stato eseguito questo, ch' egli avea proposto fin dal giorno che Amnon violò Tamar, sua sorella.

33 Or dunque il re, mio signore, non si metta in cuore questa cosa di dire che tutti i figliuoli del re sieno morti; p

20 E Absalom, suo fratello, le disse: Il | ciocchè Amnon solo è morto.

34 Or Absalom se ne fuggi. E il fante che stava alla veletta alzo gli occhi, e riguardò; ed ecco, un gran popolo veniva dalla via di dietro, allato al monte. 35 E Ionadab disse al re: Ecco, i fi-gliuoli del re vengono; la cosa sta come

il tuo servitore ha detto.

36 E come egli ebbe finito di parlare, ecco, i figliuoli del re arrivarono, e alzarono la lor voce, e piansero. Il re anchi esso, e tutti i suoi servitori, piansero

di un grandissimo pianto. 37 Or Absalom függi, e andò a Talmai, figliuolo di Ammihud, re di Ghesur<sup>a</sup>. E Davide ogni giorno facea cordoglio del

suo figliuolo.

38 E dopo che Absalom se ne fu fuggito, e fu andato in Ghesur, e fu quivi

dimorato tre anni; 39 Il re Davide si struggeva di andare ad Absalom; perciocchè egli era racconsolato intorno ad Amnon, ch' era morto.

Absalom richiamato a Gerusalemme.

14 OR Ioab, figliuolo di Seruia, conoscendo che il cuor del re era inverso

Absalom;

2 Mandò in Tecoa, e ne fece venire una donna accorta, alla quale disse: Deh! infigniti di far duolo, e vestiti di vestimenti da corrotto, e non ungerti di olio; anzi sii a guisa di una donna, che già da molti giorni faccia cordoglio di un morto;

3 Ed entra dal re, e digli tali e tali cose.

E Ioab le mise le parole in bocca.

4 Quella donna Tecoita adunque andò a parlare al re, e si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosternò, e disse: Salva-

mi, o re.
5 E il re le disse: Che hai? Ed ella disse: Certo io sono una donna vedova. e

il mio marito è morto.

6 Ora la tua servente avea due figliuoli, i quali vennero a contesa fuori a' campi;

e, non essendovi fra loro chi gli spartisse, l'uno percosse l'altro, e l'uccise.

7 Ed ecco, tutto il parentado si è levato contro alla tua servente, dicendo: Dacci colui che ha percosso il suo fratello, acciocchè lo facciamo morire, per la vita del suo fratello ch' egli ha ucciso, e lo sterminiamo; benche egli sia l'erede; e così spegneranno il carbone acceso che mi è rimasto, senza lasciare al mio marito alcun nome, nè alcun rimanente sopra la faccia della terra.

8 E il re disse alla donna: Vattene a casa tua, e io darò ordine intorno al fatto

9 E la donna Tecoita disse al re: O re, mio signore, l'iniquità sia sopra me, e sopra la casa di mio padre; e sia innocente il re e il suo trono.

19 E il re le disse: Se alcuno parla con-

tro a te, fallo venire a me, ed egli non ti

toccherà più. 11 Ed ella disse: Deh! mentovi il re il Signore Iddio suo, che tu non lascerai che il vendicatore del sangue passi misura per uccidere; e che non istermineranno il mio figliuolo. Ed egli le disse: Come vive il Signore, non caderà pure un capello del tuo figliuolo a terra.

12 E la donna disse: Deh! lascia che la tua servente dica una parola al re, mio

signore. Ed egli le disse: Parla.

13 E la donna disse: Perchè dunque hai tu pensato una cosa simile a questa contro al popolo di Dio? e il re, parlando in questa maniera, è in certo modo colpevole, non facendo tornar colui ch' egli ha cacciato.

14 Perciocchè noi per certo morremo<sup>c</sup>, e saremo simili ad acqua sparsa in terra, la qual non si può raccogliere; e Iddio non ha riguardo ad alcuna persona; pensi adunque il re alcun modo, che colui ch'è cacciato non rimanga scacciato da lui.

15 E ora ciò che io son venuta per parlare di questa cosa al re, mio signore, è stato perchè il popolo mi ha fatto paura; onde la tua servente ha detto: Ora io parlerò col re; forse il re farà ciò che la sua servente gli dirà.

16 Se il re acconsente di liberar la sua servente dalla mano di colui che vuole sterminar me, e insieme il mio figliuolo, dall' eredità del Signore;

17 La tua servente ha anche detto: Or sarà la parola del re, mio signore, a tranquillità; perciocchè il re, mio signore, è come un Angelo di Dio, per udire il bene e il male; e il Signore Iddio tuo sarà teco.

18 E il re rispose, e disse alla donna: Deh! non celarmi ciò che io ti doman-derò. E la donna disse: Parli pure il re,

mio signore.

19 E il re disse: Non ha Ioab tenuto mano a farti far tutto questo? E la donna rispose, e disse: Come l'anima tua vive, o re, mio signore, ei non si può siuggire nè a destra, nè a sinistra, di cosa alcuna che il re, mio signore, ha detta; perciocchè Ioab, tuo servitore, è quel che mi ha ordinato questo; ed egli stesso ha poste in bocca alla tua servente tutte queste parole.

20 Ioab, tuo servitore, ha fatto questo per trasformare il negozio; ma il mio signore è savio come un Angelo di Dio, per conoscer tutto quello che si fa in

terra.

21 Allora il re disse a Ioab: Ecco, ora tu hai condotto questo affare; va dunque, e fa ritornare il giovane Absalom.

22 E Ioab si gittò in terra sopra la sua faccia, e si prosternò, e benedisse il re, e disse: Oggi conosce il tuo servitore che io ho trovata grazia appo te, o re, mio signore; poiche il re ha fatto ciò che il suo servitore gli ha detto.

23 Ioab adunque si levò, e andò in Ghesur, e ne menò Absalom in Gerusalemme.

24 E il re disse: Riducasi a casa sua, e non vegga la mia faccia. Absalom adunque si ridusse a casa sua, e non vide

la faccia del re.

25 Ora in tutto Israele non vi era uomo alcuno che fosse pari ad Absalom in eccellente bellezza; non vi era in lui alcun difetto, dalla pianta del piè fino alla som-

mità del capo.

26 E, quando egli si facea tondere il capo, il che facea ogni anno, perciocchè gli pesava troppo, egli pesava le chiome del suo capo, ed erano di peso di dugento sicli a peso del re.

27 E nacquero a Absalom tre figliuoli, e una figliuola<sup>a</sup>, il cui nome era Tamar; e

fu una bella donna.

28 E Absalom dimorò in Gerusalemme due anni, senza vedere la faccia del re.

29 E Absalom mandò per Ioab, per mandarlo al re. Ma egli non volle venire a lui. E Absalom mandò per lui ancora la seconda volta; ma egli non volle venire.

30 E Absalom disse a' suoi servitori: Ecco il campo di Ioab, ch' è presso del mio, dove egli ha dell' orzo; andate, e mettetevi il fuoco. E i servitori di Absalom misero il fuoco in quel campo.

31 E Ioab si levò, e venne ad Absalom in casa, e gli disse: Perchè hanno i tuoi servitori messo il fuoco nel mio campo?

32 E Absalom disse a Ioab: Ecco, io ti avea mandato a dire: Vieni qua, ed io ti manderò al re, a dirgli: Perchè sono io venuto di Ghesur? meglio sarebbe per me che io vi fossi ancora; ora dunque fa che io vegga la faccia del re; e se in me vi è alcuna iniquità, facciami morire.

33 Ioab adunque venne al re, e gli rapportò la cosa. E il re chiamò Absalom: ed egli venne a lui, e si prosternò in terra davanti a lui sopra la sua faccia. E

il re baciò Absalom.

Ribellione di Absalom—Fuga di Davide.

ORA, dopo queste cose, avvenne che Absalom si forni di carri e di cavallib; e cinquant' uomini correvano davanti a lui.

2 Ed egli si levava la mattina, e si fermava allato alla via della porta; e se vi era alcuno che avesse qualche piato, per lo quale gli convenisse venire al re per giudicio, Absalom lo chiamava, e gli diceva: Di qual città sei tu? E colui gli rispondeva: Il tuo servitore è di tale e tale tribù d' Israele.

3 E Absalom gli diceva: Vedi, le tue l'allato a lui; e tutti i Ghittei,

ragioni son buone e diritte: ma tu non hai alcuno che ti ascolti da parte del re.

4 E Absalom diceva: Oh! fossi io pur costituito giudice nel paese; acciocchè chiunque avrebbe alcun piato, o affare di giudicio, venisse a me! io gli farei ragione.

5 E, se alcuno gli si accostava per prosternarsi davanti a lui, egli stendeva la

mano, e lo prendeva, e lo baciava.

6 E così faceva Absalom a tutti quelli d' Israele che venivano al re per giudicio; e furava il cuore di que' d'Israele.

7 Or avvenne, in capo di quarant' anni, che Absalom disse al re: Deh! lascia che io vada in Hebron, per adempiere un mio

voto che io ho fatto al Signore.

8 Perciocche, mentre io dimorava in Ghesur, in Siria, il tuo servitore fece un voto, dicendo: Se pure il Signore mi riconduce in Gerusalemme, io sacrificherò al Signore.

9 E il re gli disse: Va in pace. Egli

adunque si levò, e andò in Hebron.

10 Or Absalom avea mandate per tutte le tribù d'Israele delle persone che dessero loro la posta, dicendo: Quando voi udirete il suon della tromba, dite: Absalom è fatto re in Hebron.

11 E con Absalom andarono dugent' uomini di Gerusalemme, ch'erano stati convitati: e vi andarono nella loro sem-

plicità, non sapendo nulla.

12 E Absalom, quando fu per sacrificare i sacrificii, mandò per Ahitofel Ghilonita, consigliere di Davide<sup>d</sup>, che ve-nisse da Ghilo, sua città; e la congiura divenne potente, e il popolo andava crescendo di numero appresso di Absalom.

13 Ora un messo venne a Davide, dicendo: Il cuor degl' Israeliti è dietro ad

Absalom.

14 Allora Davide disse a tutti i suoi servitori ch' erano con lui in Gerusa-lemme: Levatevi, fuggiamocene"; perciocche noi non potremo scampare d'innanzi ad Absalom; atirettatevi di camminare: chè talora egli di subito non ci aggiunga, e non trabocchi la ruina addosso a noi; e non percuota la città, mettendola a fil di spada.

15 E i servitori del re gli dissero: Ecco i tuoi servitori, per fare interamente secondo che al re, mio signore, parrà bene.

16 Il re adunque uscì fuori, e tutta la sua casa lo seguitò. E il re lasciò dieci donne concubine a guardia della casa.

17 E quando il re fu uscito, con tutto il popolo *che* lo seguitava, si fermarono in una casa remota.

18 E tutti i suoi servitori, con tutti i Cheretei, e tutti i Peletei, camm

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>2 Sam. 18. 18. • 2 Sam. 8. 18. <sup>3</sup> 2 Sam. 12. 11. 1 Re 1. 5. <sup>e</sup> Sal. 3.

seicent' uomini, venuti di Gat al suo

seguito, passavano davanti al re.

19 E il re disse a Ittai Ghitteo: Perchè andresti ancora tu con noi? ritornatene, e dimora col re; perciocchè tu sei forestiere, e sei per andartene presto al tuo-

20 Pur ieri ci venisti; e ti farei io andar vagando qua e là con noi? ma, quant' è a me, io vo dove potrò a; ritornatene, e rimena i tuoi fratelli; beni-

gnità e verità dimorino teco.

21 Ma Ittai rispose al re, e disse: Come vive il Signore, e come vive il re, mio signore, dovunque il re, mio signore, sarà, così per morire, come per vivere, il tuo servitore vi sarà ancora b.

22 Davide adunque disse a Ittai: Va, passa oltre. Così Ittai Ghitteo passo passa oltre. oltre con tutta la sua gente, e tutti i fan-ciulli ch' egli avea seco.

23 E tutto il popolo del paese piagneva con gran grida, mentre tutta quella gente passava. E il re passò il torrente di Chidron; e tutta la gente passò, traendo verso il deserto.

24 Or ecco, quivi era ancora Sadoc, con tutti i Leviti, portando l'Arca del Patto di Dio; ed essi posarono l'Arca di Dio, mentre Ebiatar saliva, finchè tutto il popolo ebbe finito di uscire della città.

25 Ma il re disse a Sadoc: Riporta l' Arca di Dio nella città; se io trovo grazia appo il Signore, egli mi ricondurra, e me la farà vedere, insieme col suo abitacolo:

26 Ma, se pure egli dice così: Io non ti gradisco<sup>e</sup>; eccomi, facciami egli come gli

27 Il re disse ancora al sacerdote Sadoc: Non sei tu il Veggente? ritornatene in pace nella città, tu, ed Ebiatar, insieme co' vostri due figliuoli: Ahimaas, tuo figliuolo, e Gionatan, figliuolo di Ebiatar.

28 Vedete, io mi andrò trattenendo nelle campagne del deserto, finchè mi venga rap-

portata alcuna novella da parte vostra d. 29 Sadoc adunque, ed Ebiatar, ripor-tarono l' Arca di Dio in Gerusalemme,

e dimorarono quivi.

30 E Davide saliva per la salita degli Ulivi, piagnendo, e avendo il capo coperto, e camminava scalzo. E tutta la gente ch'egli avea seco avea il capo coperto, e

saliva piagnendo.

31 E fu rapportato e detto a Davide:
Ahitofel è fra quelli che si son congiurati con Absalom. Poi disse: Signore, rendi, ti prego, pazzo il consiglio di Ahitofel<sup>e</sup>.

voleva adorare Iddio, ecco, Husai Archita gli venne incontro, avendo la vesta stracciata, e della terra in su la testa. 33 E Davide gli disse: Se tu passi oltre

meco, tu mi sarai di gravezza; 34 Ma, se tu te ne ritorni nella città, e dici ad Absalom: Io sarò tuo servitore, o re; ab antico io sono stato servitore di tuo padre, e ora sarò il tuo; tu mi romperai il consiglio di Ahitofel.

35 E non avrai tu quivi teco i sacerdoti Sadoc ed Ebiatar, a' quali farai assapere tutto quello che tu intenderai dalla

casa del re?

36 Ecco, la son con loro i due lor fi-gliuoli, Ahimaas, figliuolo di Sadoc, e Gionatan, figliuolo di Ebiatar; per essi mandatemi a dire tutto quello che avrete udito.

37 Così Husai, famigliare amico di Davide, venne nella città, allora appunto che Absalom entrava in Gerusalemme.

16 ORA, quando Davide fu passato un poco di là dalla cima del monte, ecco, Siba, servitore di Mefiboset<sup>o</sup>, gli venne incontro, con un paio d'asini cari-chi, sopra i quali erano dugento pani, e cento mazzuoli d'uve secche, e cento di

frutti dalla state, e un baril di vino.

2 E il re disse a Siba: Che vuoi far di coteste cose? E Siba disse: Gli asini son per la famiglia del re, per cavalcarli; e il pane, e i frutti dalla state, son per li fanti, perchè mangino; e il vino è per quelli che saranno stanchi nel deserto, perchè bevano.

3 E il re disse: E dove è il figliuolo del tuo signore? E Siba disse al re: Ecco, egli è dimorato in Gerusalemme; perciocchè egli ha detto: Oggi la casa d' Israele mi restituirà il reame di mio padre. 4 E il re disse a Siba: Ecco, tutto quello ch' era di Mefiboset è tuo. E Siba disse: To mi t' inchine

Siba disse: Io mi t' inchino, o re, mio

signore; trovi io pur grazia appo te.
5 Ora, essendo il re Davide giunto a Bahurim, ecco, un uomo della famiglia di Saulle, il cui nome era Simi, figliuolo di Ghera, uscì di là, e andava maledicendo Davide.

6 E tirava delle pietre contro al re Davide, e contro a tutti i suoi servitori; benchè egli avesse a destra e a sinistra tutta la gente, e tutti gli uomini di valore.

7 E Simi diceva così, maledicendolo: Esci, esci pur fuori, uomo di sangue, e

uomo scellerato; 8 Il Signore ti ha fatto ritornare addosso tutto il sangue della casa di Saulle, 32 Or avvenne che, come Davide fu in luogo del quale tu hai regnato; e il giunto alla cima del monte, dove egli Signore ha dato il regno in mano ad Absalom, tuo figliuolo; ed eccoti nel tuo male; perciocchè tu sei un uomo di sangue.

9 E Abisai, figliuolo di Seruia, disse al re: Perchè maledice a questo can morto il re, mio signore? deh! lascia che io vada,

e gli tolga il capo.

10 Ma il re rispose: Che ho io da far con voi, figliuoli di Seruia? Maledica pure<sup>5</sup>; e, se il Signore gli ha detto: Maledici Davide, chi dirà: Perchè hai tu fatto così?

Il Davide, oltre a ciò, disse ad Abisai, e a tutti i suoi servitori: Ecco, il mio figliuolo, ch' è uscito delle mie interiora, cerca di tormi la vita; quanto più ora lo può fare un Beniaminita? lasciatelo, ch'egli maledica pure; perciocchè il Signore glielo ha detto.

12 Forse il Signore riguarderà alla mia afflizione, e mi renderà del bene<sup>c</sup>, in luogo della maledizione, della quale costui oggi

mi maledice.

13 Davide adunque, con la sua gente, camminava per la via, e Simi andava allato al monte, dirimpetto a lui, maledicendo del continuo, e tirandogli pietre, e levando la polvere.

14 Ora il re, e tutta la gente ch' ena con lui, giunsero là tutti stanchi; e quivi pre-

sero leda.

Il consiglio di Ahitofel e quello di Husai.

15 E Absalom, con tutto il popolo, i principali d' Israele, entrò in Gerusalemme; e Ahitofel con lui.

16 E quando Husai Archita, famigliare amico di Davide, fu venuto ad Absalom,

gli disse: Viva il re, viva il re.

17 E Absalom disse ad Husai: È questa la tua benignità inverso il tuo famigliare amico? perchè non sei andato con lui?

18 Ed Husai disse ad Absalom: No; anzi io sarò di colui, il quale il Signore, e questo popolo, e tutti i principali d'Israele, hanno eletto; e dimorerò con lui.

19 E secondamente, a cui servirò io? non servirò io al figliuolo di esso? come io sono stato al servigio di tuo padre, così anche sarò al tuo.

20 Allora Absalom disse ad Ahitofel:

Consigliate ciò che abbiamo a fare.

21 E Ahitofel disse ad Absalom: Entra dalle concubine di tuo padre, le quali egli ha lasciate a guardia della casa; acciocchè tutto Israele intenda che tu ti sei renduto abbominevole a tuo padre; e così le mani di tutti coloro che sono teco saranno rinforzate.

22 E fu teso ad Absalom un padiglione in sul tetto; e Absalom entrò dalle concubine di suo padre, davanti agli occhi di

tutto Israeled.

23 E in que' giorni il consiglio che Ahitofel dava era stimato come se si fosse domandato l'oracolo di Dio; di tanta stima era ogni consiglio di Ahitofel, così appresso Davide, come appresso Absalom.

17 POI Ahitofel disse ad Absalom: Deh! lascia che io scelga dodicimila uomini; e io mi leverò, e perseguirò Davide questa notte:

2 E lo sopraggiugnerò, mentre egli è stanco, e ha le mani fiacche; e io gli darò lo spavento, e tutta la gente ch' è con lui se ne fuggirà; e io percoterò il re solo;

3 E ridurrò tutto il popolo a te; l'uomo che tu cerchi vale quanto il rivoltar di tutti; tutto il rimanente del popolo non farà più guerra.

4 E questo parere piacque ad Absalom,

e a tutti gli Anziani d' Israele.

5 Ma pur Absalom disse: Deh! chiama ancora Husai Archita, e intendiamo ciò ch' egli ancora avrà in bocca.

6 Husai adunque venne ad Absalom; e Absalom gli disse: Ahitofel ha parlato in questa sentenza; faremo noi ciò ch' egli ha detto, o no? parla tu.

7 Ed Husai disse ad Absalom: Il consiglio che Ahitofel ha dato questa volta

non è buono.

8 Poi disse: Tu conosci tuo padre, e gli nomini ch' egli ha seco, che sono uomini di valore, e che hanno gli animi inaspriti come un' orsa che abbia perduti i suoi orsacchi in su la campagna; oltre a ciò, tuo padre è uomo di guerra, e non istarà la notte col popolo.

9 Ecco, egli è ora nascosto in una di quelle grotte, o in uno di que' luoghi; e avverrà che, se alcuni di coloro caggiono al primo incontro, chiunque l'udirà dirà: La gente che seguitava Absalom è stata

sconfitta.

10 Laonde eziandio i più valorosi, che hanno il cuore simile a un cuor di leone, del tutto si avviliranno; perciocchè tutto Israele sa che tuo padre è uomo prode, e che quelli che son con lui son valorosi.

11 Ma io consiglio che del tutto si aduni appresso di te tutto Israele, da Dan fino in Beerseba, in gran numero, come la rena ch' è in sul lito del mare; e che tu

vada in persona alla battaglia.

12 E allora noi andremo contro a lui in qualunque luogo egli si troverà, e ci accamperemo intorno a lui, a guisa che cade la rugiada in su la terra; e non pur uno di tutti gli uomini che son con lui gli resterà.

tutti gli uomini che son con lui gli resterà.

13 E se pure egli si riduce in alcuna città, tutto Israele vi porterà delle funi, e noi la strascineremo fino al torrente, finche non vi si trovi pure una petruzza.

14 E Absalom, e tutti i principali d' I-

sraele dissero: Il consiglio di Husai Archita è migliore che il consiglio di Ahitofel. Ora il Signore avea così ordinato, per rompere il consiglio di Ahitofel<sup>a</sup>, ch' era migliore; acciocche il Signore facesse venire il male sopra Absalom.

15 Allora Husai disse a Sadoc, e ad Ebiatar, sacerdoti: Ahitofel da dato tale e tal consiglio ad Absalom, e agli Anziani d'Israele; e io l'ho dato tale e tale. 16 Ora dunque, mandate prestamente a farlo intendere a Davide, e a dirgli: Non

istar questa notte nelle campagne del deserto; e anche del tutto passa il Giordano; che talora il re non sia sopraffatto, con tutta la gente ch' è con lui.

17 Or Gionatan e Ahimaas se ne stavano presso alla fonte di Roghel; e, perciocche non potevano mostrarsi, nè entrar nella città, una servente andò, e rapportò loro la cosa; ed essi andarono, e la fecero as-sapere al re Davide.

18 E un garzone li vide, e lo rapportò ad Absalom. Ma amendue camminarono prestamente, e vennero in Bahurim, in casa d'un uomo che avea un pozzo nel suo cortile, e vi si calarono dentro.

19 E la donna di casa prese una coverta, e la distese sopra la bocca del pozzo, e vi sparse su del grano infranto; e niuno seppe

il fatto.

20 E i servitori di Absalom vennero a quella donna in casa, e le dissero: Dove è Ahimaas e Gionatan? Ed ella disse loro: Hanno passato il guado dell'acqua. Ed essi li cercarono; ma, non trovandoli, se ne ritornarono in Gerusalemme.

21 E, dopo che se ne furono andati, quelli salirono fuor del pozzo, e andarono, e rapportarono la cosa a Davide; e gli dissero: Levatevi, e passate prestamente l'acqua; perciocchè Ahitofel ha dato tal consiglio contro a voi.

22 Davide adunque si levò, con tutta la gente ch' era con lui, e passò il Giordano; avanti lo schiarir del di, tutti, fino

ad uno, aveano passato il Giordano. 23 Or Ahitofel, veduto che non si era fatto ciò ch' egli avea consigliato, sellò il suo asino, e si levò, e andò a casa sua nella sua città, e diede ordine alla sua casa; e poi si strangolò, e morì c, e fu seppellito nella sepoltura di suo padre.

Sconfitta e morte di Absalom.

24 E Davide venne in Mahanaim. Poi

Absalom passò il Giordano, insieme con tutta la gente d'Israele. 25 E Absalom costitui Amasa sopra l'esercito, in luogo di Ioab. Or Amasa era figliuolo d' un uomo Israelita, chiamato Itra, il quale era entrato da Abigal, fi-gliuola di Nahas, sorella di Seruia, madre di Ioab.

26 E Israele, con Absalom, si accampò

nel paese di Galaad.

27 Ora, quando Davide fu giunto in Mahanaim, Sobi, figliuolo di Nahas, da Rabba de' figliuoli di Ammon, e Machir, figliuolo di Ammiel, da Lo-debar, e Bar-zillai Galaadita d, da Roghelim,

28 Portarono a Davide, e alla gente ch' era con lui, letti, e bacini, e vasellame di terra; e da mangiare, frumento, e orzo, e farina, e grano arrostito, e fave, e lenti, e anche delle arrostite;

29 E mele, e butirro, e pecore, e caci di vacca; perciocche dissero: Questa gente ha patita fame, e stanchezza, e sete, nel deserto.

18 OR Davide fece la rassegna della gente ch'era con lui, e costitui sopra loro de' capitani di migliaia, e de' capitani di centinaia.

2 E Davide mandò il popolo, il terzo sotto la condotta di Ioab, l'altro terzo sotto la condotta di Abisai, figliuolo di Seruia, fratello di Ioab, e l'altro terzo, sotto la condotta d'Ittai Ghitteo. Poi il re disse al popolo: Anch' io del tutto uscirò con voi.

3 Ma il popolo rispose: Tu non uscirai; perciocchè, se pur noi fuggiamo, essi non ne terran conto; e avvegnachè morisse la metà di noi, che siamo pur ora intorno a diecimila, non ne terrebbero conto; ora dunque meglio è che tu ci dia soccorso dalla città.

4 E il re disse loro: Io farò ciò che vi par bene. Così il re si fermò allato alla porta, mentre tutto il popolo usciva, a

centinaia e a migliaia.

5 E il re comandò, e disse a Ioab, e ad Abisai, e ad Ittai: *Trattate*mi dolcemente il giovane Absalom. E tutto il popolo udi, quando il re diede questo comandamento a tutti i capitani intorno ad Absalom

6 II popolo adunque uscì fuori in campagna incontro a Israele; e la battaglia

si diede nella selva di Efraim.

7 E quivi fu sconfitto il popolo d' Israele dalla gente di Davide; e in quel di la sconfitta fu grande in quel luogo, cioè, di ventimila uomini. 8 E la battaglia si sparse quivi per tutto

il paese; e la selva consumò in quel giorno del popolo assai più che la spada non

ne avea consumato.

9 E Absalom s' incontrò nella gente di Davide. Or egli cavalcava un mulo, e il mulo entrò sotto il folto di una gran quercia, e il capo di Absalom si appese alla quercia, ed egli restò sospeso fra cielo e terra; e il mulo ch' egli avea sotto di sè, passò oltre.

10 E un uomo lo vide, e lo rapportò a

Ioab. e disse: Ecco, io ho veduto Absa-

lom appeso ad una quercia.

11 E Ioab disse a colui che gli rapportava questo: Ecco, poiche tu l'hai veduto, perchè non l'hai percosso, e messo per terra in quel luogo stesso? e a me sarebbe stato il darti dieci sicli d'argento e una cintura.

12 Ma quell' uomo disse a Ioab: Quantunque io avessi nelle palme delle mani mille sicli d'argento contanti, non però metterei la mano addosso al figliuolo del re; perciocchè il re ha dato comandamento, udenti noi, a te, e ad Abisai, e ad Ittai, dicendo: Guardate che alcun di voi non metta la mano sopra il giovane Ab-

13 E se io avessi fatta questa fraude contro alla mia vita, poichè cosa niuna è occulta al re, tu te ne staresti lontan da me.

14 E Ioab rispose: Io non me ne starò così a bada in presenza tua. E prese tre dardi in mano, e li ficcò nel petto di Absalom, ch' era ancora vivo in mezzo della quercia.

15 Poi dieci fanti, scudieri di Ioab, circondarono Absalom, e lo percossero, e l'am-

mazzarono.

16 Allora Ioab sonò con la tromba, e il popolo se ne ritornò dalla caccia d' Israele; perciocchè Ioab rattenne il popolo.

17 Poi presero Absalom, e lo gittarono nella selva, dentro una gran fossa; ealzaronosopra quella un grandissimo mucchio di pietrea; e tutto Israele fuggi, ciascuno

alle sue stanze.

18 Or Absalom, mentre era in vita, avea preso il piliere ch' è nella valle del re, e se l'avea rizzato; perciocchè diceva: Io non ho figliuoli, per conservar la memoria del mio nome; e chiamò quel piliere del suo nome. Laonde infino a questo giorno è stato chiamato: Il piliere di Absalom.

## Davide piange Absalom.

19 E Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse: Deh! ch' io corra, e porti al re queste buone novelle, che il Signore gli ha fatto ragione, liberandolo dalla mano de' suoi nemici.

20 Ma Ioab gli disse: Tu non saresti oggi portatore di buone novelle; un altro giorno porterai le novelle; ma oggi tu non porteresti buone novelle; perciocchè il figliuolo del re è morto.

21 E Ioab disse a un Etiopo: Va, rapporta al re ciò che tu hai veduto. E l' Etiopo s' inchinò a Ioab, e poi si mise a correre.

22 E Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse di nuovo a Ioab: Checchè sia, lascia, ti prego, che ancora io corra dietro all' Etiopo. E Ioab gli disse: Perchè vuoi così correre, figliuol mio, poiche non ti si presenta alcuna buona novella a portare?

23 Ed egli disse: Checchè sia io correrò. E Ioab gli disse: Corri. Ahimaas adunque si mise a correre per la via della pianura, e avanzò l' Etiopo.

24 Or Davide sedeva fra le due porte: e la guardia ch' era alla veletta sali in sul tetto della porta, in sul muro, e alzò gli occhi, e riguardò; ed ecco un uomo che correva tutto solo.

25 E la guardia gridò, e lo fece assapere al re. E il re disse: Se egli è solo, egli porta novelle. E colui si andava del con-

tinuo accostando.

26 Poi la guardia vide un altro uomo che correva; e gridò al portinaio, e disse: Ecco un altro uomo che corre tutto solo. E il re disse: Anche costui porta novelle.

27 E la guardia disse: Il correr del primo mi pare il correre di Ahimaas, figliuolo di Sadoc. E il re disse: Costui è uomo da bene; egli deve venire per alcuna buona novella.

28 Allora Ahimaas gridò, e disse al re: Bene stii. E, dopo essersi inchinato in terra davanti al re sopra la sua faccia, disse: Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il quale ti ha dati nelle mani quegli uomini che aveano levate le mani loro contro al re, mio signore.

29 E il re disse: Il giovane Absalom è egli sano e salvo? E Ahimaas disse: Io vidi una gran calca, quando Ioab mandò il fante del re, e me, tuo servitore; ma io

non ho saputo che cosa si fosse.

30 E il re gli disse: Va da canto, e fermati là. Egli adunque andò da canto, e si fermò.

31 Ed ecco, l' Etiopo giunse, e disse: Il re, mio signore, riceva queste buone novelle, che il Signore ti ha oggi fatto ragione, liberandoti delle mani di tutti coloro che si erano levati contro a te.

32 E il re disse all' Etiopo: Il giovane Absalom è egli sano e salvo? E l'Etiopo rispose: Sieno i nemici del re, mio signore, e tutti quelli che si levano contro

a te per male, come il giovane.

33 Allora il re si conturbò, e salì nella sala della porta, e pianse; e, mentre andava, diceva così: Figliuoi mio Absalom! figliuol mio, figliuol mio Absalom! oh! fossi io pur morto in luogo tuo, figliuol mio Absalom, figliuol mio!

19 E FU rapportato a Ioab: Ecco, il re piagne, e fa cordoglio di Absalom.

2 E la vittoria tornò in quel di a tutto il popolo in duolo; perciocchè il popolo udi dire in quel di: Il re è addolorato del suo figliuolo.

3 E il popolo in quel di entrò furtivamente nella città, come furtivamente entrerebbe gente che si vergogname ner esser fuggita nella hattaglie

4 E il re si coprì la faccia, e gridava con gran voce: Figliuol mio Absalom, fi-

gliuol mio Absalom, figliuol mio!
5 Ma Ioab entrò dal re in casa, e disse:

Tu hai oggi svergognato il volto a tutta la tua gente, che ha oggi salvata la vita a te, e a' tuoi figliuoli, e alle tue figliuole, e alle tue mogli, e alle tue concubine;
6 Amando quelli che ti odiano, e odiando quelli che ti amano; perciocchè tu hai oggi dichiarato che capitani e soldati non

ti son nulla; perchè io conosco oggi che, se Absalom fosse in vita, e noi tutti fossimo oggi morti, la cosa allora ti piacerebbe.

7 Or dunque la principia de la piacerebbe.

Or dunque levati, esci fuori, e parla alla tua gente graziosamente; perciocchè io giuro per lo Signore, che se tu non esci fuori, non pure un uomo dimorerà teco questa notte; e ciò ti sarà un male peggiore che ogni altro male che ti sia avvenuto dalla tua giovanezza infino ad ora.

8 Allora il re si levò, e si pose a sedere nella porta. E fu rapportato, e detto a tutto il popolo: Ecco, il re siede nella porta. E tutto il popolo venne davanti

al re.

# Ritorno del re Davide in Gerusalemme.

Ora, essendosene gl' Israeliti fuggiti cia-

scuno alle sue stanze;

9 Tutto il popolo contendeva fra sè stesso in tutte le tribà d'Israele, dicendo: Il re ci ha riscossi dalle mani de' nostri nemici; egli ancora ci ha salvati dalle mani de' Filistei; e ora egli è fuggito dal paese per cagione di Absalom.

10 E Absalom, il qual noi avevamo unto sopra noi, è morto nella battaglia. Ora dunque, perchè non dite voi nulla di far

ritornare il ref

11 E il re Davide mandò a dire a' sacerdoti Sadoc ed Ebiatar: Parlate agli Anziani di Giuda, dicendo: Perchè sareste voi gli ultimi a ricondurre il re in casa sua? (or i ragionamenti di tutto Israele erano pervenuti al re in casa sua.)

12 Voi siete miei fratelli, mie ossa, e mia carne<sup>a</sup>; perchè dunque sareste gli ultimi

a ricondurre il ret

13 Dite ancora ad Amasa<sup>b</sup>: Non sei tu mie ossa, e mia carne? Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se tu non sei capo dell' esercito davanti a me in perpetuo, in luogo di Ioab.

14 Cost egli piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, come di un uomo solo; laonde essi mandarono a dire al re:

Ritornatene con tutta la tua gente.

15 E il re se ne ritornò, e arrivò al Giordano. Or que' di Giuda erano venuti in Ghilgal, per andare incontro al re, per fargli passare il Giordano.

16 E Simi, figliuolo di Ghera, Beniami-

nita, ch' era da Bahurim, si affrettò, e scese con que' di Giuda incontro al re Davide;

17 Avendo seco mille uomini di Beniamino; e Siba, famiglio della casa di Saulle, con quindici suoi figliuoli, e venti suoi servitori; e passarono il Giordano

davanti al re.

18 Poi la barca passo, per tragettare la famiglia del re, e per far ciò che piacerebbe al re. E, come il re era per passare il Giordano, Simi, figliuolo di Ghera, gli si

gittò a' piedi;

19 E disse al re: Il mio signore non m' imputi a colpa, e non ridurti a memoria il misfatto che il tuo servitore commise al giorno che il re, mio signore, usci fuor di Gerusalemme, per recarselo a cuore o

20 Perciocchè il tuo servitore conosce che io ho peccato; ed ecco, oggi son venuto il primo, avanti ogni altro della casa di Giuseppe, per iscendere incontro

al re, mio signore.
21 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, si mosse a dire: Non si farebbe egli morir Simi, perciò ch' egli ha maledetto l' Unto

del Signored?

22 E Davide disse: Che ho io da far con voi, figliuoli di Seruia, che oggi mi siate in luogo di Satana! Farebbesi oggi morire alcuno in Israele? perciocche, non conosco io che oggi son re sopra Israele?? 23 E il re disse a Simi: Tu non morrai.

E il re gliel giuro.

24 Poi scese ancora incontro al re, Mefiboset, figliuolo di Saulte, il quale non si avea acconci i piedi, nè la barba, nè lavati i vestimenti, dal di che il re se n' era andato, fino al giorno ch' egli tornò in pace.

25 E quando egli venne in Gerusalemme incontro al re, il re gli disse: Perchè

non venisti meco, Mefiboset?

26 Ed egli disse: O re, mio signore, il mio servitore m' ingannò; perciocche il tuo servitore avea detto: Io mi farò sellar l'asino, e monterò su, e andrò col re; conciossiachè il tuo servitore sia zoppo.

27 Ed egli ha calunniato il tuo servitore appo il re, mio signore<sup>4</sup>; ma pure il re, mio signore, è come un Angelo di Dio;

fa dunque ciò che ti piacerà.

28 Conciossiachè tutta la casa di mio padre non sia se non d'uomini che hanno meritata la morte appo il re, mio signore; e pur tu avevi posto il tuo servitore fra quelli che mangiano alla tua tavola. E qual diritto ho io ancora, e che ho io da gridare più al re?

29 E il re gli disse: Perchè conteresti più le tue ragioni? Io ho detto: Tu, e

Siba, partite le possessioni.

30 E Mefiboset disse al re: Anzi prenda egli pure il tutto, poichè il re, mio signore, è venuto in pace in casa sua. 31 Or Barzillai Galaadita era disceso da

31 Or Barzillai Galaadita era disceso da Roghelim, e passò il Giordano col re, per accompagnarlo fin di là dal Giordano.

32 E Barzillai era molto vecchio, d' età di ottant' anni; ed egli avea nudrito il re, mentre era dimorato in Mahanaima; perciocchè egli era uomo di grandissime facoltà.

33 E il re disse a Barzillai: Tu, vientene meco, e io ti nudrirò appresso di me in

Gerusalemme.

34 Ma Barzillai disse al re: Di che età sono io, per salir col re in Gerusalemme?

35 Io sono omai d' età di ottant' anni b; potrei io discernere fra il buono e il cattivo? potrebbe il tuo servitore gustar ciò che mangerebbe o berrebbe? potrei io ancora udir la voce de' cantatori e delle cantatrici? e perchè sarebbe il tuo servitore più in gravezza al re, mio signore?

36 Il tuo servitore passerà un poco di la dal Giordano col re; e perchè mi farebbe

il re una cotal ricompensa?

37 Deh! lascia che il tuo servitore se ne ritorni, e che io muoia nella mia città, presso alla sepoltura di mio padre e di mia madre; ma ecco Chimham, tuo servitore; passi egli col re, mio signore, e fagli ciò che ti piacerà.

38 E il re disse: Vengasene Chimham meco, e io gli farò ciò che ti piacerà; e a te ancora farò tutto ciò che tu chiederai

da me.

39 E quando tutto il popolo ebbe passato il Giordano, e che il re ancora fu passato, il re baciò Barzillai, e lo benedisse. Ed egli se ne ritornò al suo luogo.

40 E il re passò in Ghilgal, e Chimham passò con lui. E tutto il popolo di Giuda, e anche parte del popolo d' Israele, ricondussero il re.

Ribellione e morte di Seba-Termine della querra civile.

41 Or ecco, tutti gli altri Israeliti vennero al re, e gli dissero: Perchè ti hanno i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, furtivamente menato via, e hanno fatto passare il Giordano al re, e alla sua famiglia, e a tutta la sua gente con lui?

42 E tutti gli uomini di Giuda risposero agli uomini d' Israele: Perciocchè il re è nostro prossimo; e perchè vi adirate voi per questo? abbiamo noi mangiata coma alcuna del re? ovvero, ci ha egli fatto

alcun dono?

43 E gli nomini d' Israele risposero agli nomini di Giuda, e dissero: Noi abbiamo dieci parti nel re, e anche inverso Davide noi siamo da più di voi; perchè dunque

ci avete voi sprezzati? E non abbiamo noi i primieri parlato fra noi di far ritornare il nostro re? Ma il parlar degli uomini di Giuda fu più aspro che il parlar degli uomini d' Israele.

20 OR quivi si trovò a caso un uomo scellerato, il cui nome era Seba, figliuolo di Bicri, Beniaminita, il qual sonò con la tromba, e disse: Noi non abbiamo parte alcuna in Davide, nè ragione d'eredità nel figliuolo d'Isaia. O Israele, vadasene ciascuno alle sue stanze.

2 E tutti gli uomini d' Israele si dipartirono d' appresso Davide, e andarono dietro a Seba, figliuolo di Bicri; ma que' di Giuda si attennero al re loro; accompagnandolo dal Giordano fino in

Gerusalemme.

3 Ora, quando il re Davide fu arrivato in casa sua, in Gerusalemme, prese le dieci donne concubine, ch' egli avea lasciate a guardia della casa, e le mise in una casa in custodia; e le nudriva, ma non entrava da loro; e furono così rinchiuse fino al di della lor morte, in perpetuo vedovatico.

4. Poi il re disse ad Amasa: Adunami la gente di Giuda infra tre giorni, e tu

ritrovati qui presente.

5 Amasa dunque andò per adunare que di Giuda; ma tardò oltre al termine

che il re gli avea posto.

6 Laonde Davide disse ad Abisai: Ora Seba, figliuolo di Bicri, ci farà peggio che Absalom; prendi tu la gente del tuo signore, e perseguita Seba; che talora egli non si trovi alcune città forti, e scampi dagli occhi nostrì.

7 Così uscirono fuori dietro a lui la gente di Ioab, e i Cheretei, e i Peletei, e tutti gli uomini di valore; e uscirono di Gerusalemme, per perseguitar Seba, fi-

gliuolo di Bicri.

8 E como furono presso alla gran pietra ch' è in Gabaon, Amasa venne loro incontro. Or Ioab avea cinto il manto onde era vestito; e sopra esso la cintura della spada ch' era attaccata, pendendo sopra i suoi lombi nel fodero. Ed egli si fece avanti, e quella cadde.

9 E Ioab disse ad Amasa: Stai tu bene, fratel mio? Poi con la man destra prese

Amasa per la barba, per baciarlo .

della spada che Ioab avea in mano. Ed egli lo percesse nella quinta costa, e sparse l'interiora di esso in terra, d'un sol colpo, senza raddoppiarlo. Così egli morì!. Poi Ioab, e Abisai, suo fratello, perseguitarono Seba, figliuolo di Bicri. 11 E uno de'fanti di Ioab si fermò pres

<sup>\*2</sup> Scm. 17. 27. ecc. \* Sal. 90. 10. \*1 Re 2.7. d 1 Re 12. 16. 2 Cron. 10. 16. \* Mat. 2\* /2 Sam. 3. 27. 1 Re 2. 5.

Ŧ(

ē ш

st

ŧa.

ei:

ď

Ģ

ñ di

dŧ

ct

ш

ril

a

so ad Amass, e disse: Chi vuol bene a Ioab, e chi è per Davide, vada dietro a Ioab.

18 E Amasa si voltolava nel sangue in merzo della strada. E quell' uomo, veg-gendo che tutto il popolo si fermava, strascinò Amasa fuor della strada, in un campo, e gli gittò una vesta addosso. poiche vide che tutti quelli che venivano à lui si arrestavano.

13 Quando egli fu levato via, ciascuno assò dietro a Ioab, per perseguitar Seba,

figliuolo di Bicri.

14 Ed esso, passato per tutte le tribh d'Israele, venne in Abel, e in Bet-maacs, con tutti i Beriti, i quali si erano adunati,

6 l' avenno eziandio seguitato.

15 E tutta la gente ch' era con Ioah, venne, e l'assediò in Abel di Bet-manca; e fecero un argine contro alla città, il quale essendo condotto fino all' antimuro, essi tagliavano il muro, per farlo cadere

16 Allora una donna savia gridò dalla città. Udite, udite; deh! dite a Ioab:

Accostati qua, e io parlerò teco. 17 E, quando egli ni fu accostato a lei la donna gli disse Sei tu Ioab† Ed egli disse, St, io son desso. Ed ella gli dis Ascolta le parole della tua servente. Ed egli disse : Io ascolto.

18 Ed ella disse così : Anticamente si soleva dire Vadasi pure a domandar con-siglio in Abel; e come Abel aveva consiglisto, così ai mandava ad esecuzione.

19 Io sono una delle più pacifiche e leali città d' Israele; tu cerchi di far perire una città, anzi una madre in Israele. Perchè disperderesti l' eredità del Signoret

20 E Ioab rispose, e disse Tolga Iddio. tolga Iddio da me, che io disperda, e

guarti.

Il La com non istà com; ma un nomo del monte di Efraim, il cui nome è Seba, figliuolo di Bicri, ha levata la mano contro al re Davide. Datems lui solo, ed io mi partirò dalla città. E la donna disse s losh: Ecco, il suo capo ti sarà gittato d' in oul muro.

22 Quella donna adunque se ne venne a essi tagliarono la testa a Seba, figliuolo di Bierl, e la gittarono a Ioab. Allora egli fece sonar la tromba egli fece sonar la tromba, e ognuno si sparse d'appresso alla città, e si ridusse alle sue stanze. E l'oab se ne ritornò in

Gerusalemme al ra

23 E Ioab resto copra tutto l' esercito d' Israele<sup>3</sup>; e Benaia, figlinolo di Ioiada,

era sopra i Cheretel, e i Peletei ;

24 E Adorsm ero sopra i tributi; e Ionfat, figliuolo di Ahilud, era cancalliere; 25 E Seia era segretario; e Sadoc ed

tur grano encerdoti;

26 Vi era eriandio Ira Jairita, ch' era governatore per Davide.

Pame in Itravie—i Gahaoniti e is curs di Saulla.

ORA al tempo di Davide vi fu una 21 OKA al tempo di Davide. E Davide domando la faccia del Signore. E il Signore disse Questo a appenuto per cagion di Saulle, e di quella casa di sangue, perciocchè egli fece morire i Gabaoniti.

2 Allora il re chiamò i Gabsoniti, e disse loro (ora i Gabaoniti non erano de' fi-gliuoli d' Israele, anzi del rimanente degli Amorrei'; e i figliuoli d' Israele aveano loro giurato ; ma Saulle, per una certa ge-losta ch'egli aves per li figliuoli d' Israele e di Giuda, cercò di farli morire);

3 Davide, dico, disse a' Gabaoniti: Che vi farò io, e con che purgherò 10 st torto che vi è stato fatto, acciocche voi bene-diciato l'eredità del Signore!

4 E i Gabaoniti gli dimero: Nei non abbiam da fare con Saulle, nè con la spa **Linche** ri Li no in iedete

> m dinoi; 1 DOD trada

ee in e. E inolo

MISON. THORD 5 Gio-

Hape, MITTOmet

Saulle, i quali ella avea partoriti ad Adriel, figliuolo di Barzillai, Mehola-

9 E li diede nelle mani de' Gabaoniti: ed essi li appiccarono in quel monte, da-vanti al Signore : e tutti e sette morirono insieme. Or furono fatti morire a' primi giorni della mietitura, in sul principio

della ricolta degli orzi. 10 E Rispa, figlinola di Aia, prese un panno grosso, e se lo stese sopra una pietra, dimorando quivi, dal principio della ricolta, finchè stillò dell' sequa dal cielo sopra esti; e non permetteva che alcuno ucosilo del cielo si possuse sopra loro di giorno, nè alcuna flera della compagna di notte".

11 E fu rapportato a Davide ciò che

Saulle, avea fatto.

12 E Davide andò, e tolse le ossa di Saulle, e le ossa di Gionatan, suo figliuolo, d'appo que' di Iabes di Galaad, le quali essi aveano furtivamente tolte dalla piazza di Betsana, ove i Filistei li aveano appiccati, al giorno che i Filistei percossero Saulle in Ghilboa.

13 E avendo fatte trasportar di là le ossa di Saulle, e le ossa di Gionatan, suo figliuolo; e le ossa di coloro ch' erano stati appiccati essendo eziandio state rac-

colte:

14 Furono sotterrate con le ossa di Saulle, e di Gionatan, suo figliuolo, nel paese di Beniamino, in Sela, nella sepoltura di Chis, padre di Saulle; e fu fatto tutto ciò che il re avea comandato. E, dopo questo, Iddio fu placato inverso il paese.

# Varii giganti Filistei uccisi.

15 Ora, mentre i Filistei aveano ancora guerra con Israele, Davide, con la sua gente, andò e combattè contro a' Filistei. Ed essendo Davide stanco,

16 Isbibenob, ch' era de' discendenti di Rafa (il ferro della cui lancia era di peso di trecento sicli, ed era di rame, ed egli avea cinta una spada nuova), propose di

percuotere Davide.

17 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, lo soccorse, e percosse il Filisteo, e l'uccise. Allora la gente di Davide giurò, dicendo: Tu non uscirai più con noi in battaglia, chè talora tu non ispenga la lampana d' Israele.

18 Ora, dopo questo, vi fu ancora guerra contro a' Filistei<sup>b</sup>, in Gob; e allora Sibbecai Hussatita percosse Saf, ch' era de' discendenti di Rafa.

19 Vi fu ancora un' altra guerra contro a' Filistei, in Gob; ed Elhanan, figliuolo di Iaare-oreghim, Bet-lehemita, percosse Goliat Ghitteo: l'asta della cui lancia era come un subbio di tessitore.

20 Vi fu ancora un' altra guerra in Gat; e *quivi* si trovò un nomo di grande statura, che avea sei dita in ciascuna mano, e in ciascun piede, ventiquattro in tutto; ed era anch' esso della progenie di Rafa.

21 Ed egli scherni Israele; ma Gionatan, figlinolo di Sima, fratello di Davide, lo

Dercosse.

22 Questi quattro nacquero in Gat, della schiatta di Rafa; e furono morti per mano di Davide, e per mano de' suoi servitori.

Cantico di acioni di grazie di Davide.

E DAVIDE proferì al Signore le parole di questo Cantico c, al giorno che

Rispa, figliuola di Aia, concubina di il Signore l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici, e dalla mano di Saulled:

2 E disse: Il Signore è la mia rocca, e

la mia fortezza, e il mio liberatore;

3 Egli è l' Iddio della mia rupe, io spererò in lui; egli è il mio scudo, e il corno della mia salute; il mio alto ricetto, il mio rifugio; il mio Salvatore, che mi salva di violenza.

4 Io invocai il Signore, al quale appartiene ogni lode, e fui salvato da' miei

5 Perciocchè onde di morte mi aveano intorniato, torrenti di scellerati mi aveano spaventato.

6 Legami di sepolcro mi aveano circondato, lacci di morte mi aveano incontrato

7 Mentre io era distretto, io invocai il Signore, e gridai all' Iddio mio; ed egli udi la mia voce dal suo Tempio, e il mio grido pervenne a' suoi orecchih.

8 Allora la terra fu smossa, e tremò; i fondamenti de' cieli furono crollati e scossi; perciocchè egli era acceso nell' ira.

9 Fumo gli saliva per le nari, e fuoco consumante per la bocca; da lui procedevano brace accese.

10 Ed egli abbassò i cieli, e discese. avendo una caligine sotto a' suoi piedi.

11 E cavalcava sopra Cherubini, e volava, e appariva sopra le ale del vento.

12 E avea poste d'intorno a sè, per tabernacoli, tenebre, viluppi d'acque, e nubi dell' aria.

13 Dallo splendore che scoppiava davanti a lui, procedevano brace accese.

14 Il Signore tonò dal cielo ', e l' Altissimo mandò fuori la sua voce;

15 E avvento saette, e disperse coloro;

folgore, e li mise in rotta.

16 E, per lo sgridare del Signore, e per lo soffiar dell' alito delle sue nari i canali del mare furon veduti<sup>m</sup>, i fondamenti del mondo furono scoperti.

17 Egli da alto distese la mano, mi prese,

mi trasse fuori di grandi acque.

18 Egli mi riscosse dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano; perciocchè erano più forti di me.

19 Essi mi erano venuti incontro al giorno della mi calamità; ma il Signore fu il

mio sostegno.

20 E mi trasse fuori in luogo largo; egli mi liberò; perciocchè egli mi gradisce

21 Il Signore mi ha fatta la retribuzione secondo la mia giustizia; egli mi ha renduto secondo la purità delle mie mani

22 Perciocche io be osservate le vie del Signore, e non mi sono empiamente rivolto dall' Iddio mio;

23 Perciocchè io ho tenute davanti

<sup>\*1</sup> Sam. \$1. 10, ecc. 1 Crop. 20. 4—c. Sal. \$1. 2, \$. / Gen. 15. 1. / Sal. 116. Lo stesso che Hai. 18. 1 Cross. 20. 4—8. 1. Sal. 116. 2. 8al. 84. 19. De £b. 12. 29. ° Sal. 24. 4, 5

occhi tutte le sue leggi, e non mi son rivolto da' suoi statuti ;

24 E sono stato intiero inverso lui, e mi

son guardato dalla mia iniquità

25 E il Signore mi ha fatta la retribuzione secondo la mia giustizia, secondo la purità che io ho guardata davanti agli occhi suoi.

26 Tu ti mostri pietoso inverso il pioa, intiero inverso l' uomo intiero;

27 Puro inverso il puro, e ritroso inverso il perverso<sup>b</sup>;

28 E salvi la gente afflitta, e bassi gli
occhi in su gli alteri<sup>c</sup>.

29 Perciocchè tu sei la mia lampana, o Signore; e il Signore allumina le mie tenebre.

30 Perciocchè per te io rompo tutta una schiera; per l'Iddio mio io salgo sopra il

muro.

31 La via di Dio è intiera; la parola del Signore è purgata col fuocod; egli è

scudo a tutti coloro che sperano in lui. 32 Perciocchè, chi è Dio, fuor che il Signore et e chi è Rocca, fuor che l' Iddio nostro?

33 Iddio è la mia forza, e il mio valore; e ha renduta spedita e appianata la mia via .

34 Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, e mi fa star ritto in su i miei alti luoghi.

35 Egli ammaestra le mie mani alla battagliah, e con le mie braccia un arco di rame

è spezzato. 36 Tu mi hai ancora dato lo scudo della tua salvezza, e la tua benignità mi ha accresciuto.

37 Tu hai allargati i miei passi sotto

me, e le mie calcagna non son vacillate.

38 Io ho perseguiti i miei nemici, e li ho sterminati; e non me ne son tornato indietro, finchè non li avessi distrutti.

39 Io li ho distrutti, e li ho trafitti, e non son potuti risorgere; e mi son caduti sotto a' piedi.

40 E tu mi hai cinto di prodezza per la guerra; tu hai abbassati sotto me quelli che si levavano contro a me.

41 E hai fatte voltar le spalle a' miei nemici, e a coloro che mi odiavano, davanti a me; e io li ho sterminati.

42 Essi riguardavano im qua e in là, ma non vi fu chi li salvasse; riguardarono

al Signore, ma egli non rispose loro.

43 E io li ho stritolati minuto come
polvere della terra; io li ho calpestati,
schiacciati, come il fango delle strade.

44 Tu mi hai ancora scampato dalle brighe del mio popolo; tu mi hai guardato per esser capo di genti; il popolo che io non conosceva, mi è divenuto servo.

45 Gli stranieri si sono infinti inverso me; al solo udire degli orecchi, si son renduti ubbidienti a me,

46 Gli stranieri son divenuti fiacchi, e hanno tremato di paura fin dentro i lor

ricetti chiusi.

47 Viva il Signore, e benedetta sia la mia Rocca; e sia esaltato Iddio, ch' è la Rocca della mia salvezza

48 Iddio è quel che mi dà modo di far le mie vendette, e che abbassa i popoli

sotto me.

49 Ed è quel che mi trae fuori da' miei nemici; tu mi levi ad alto d' infra coloro che mi assaltano, e mi riscuoti dagli uomini violenti.

50 Perciò, o Signore, io ti celebrerò fra le nazioni, e salmeggerò al tuo Nome ";

51 Il quale rende magnifiche le vittorie del suo re, e usa benignità inverso Davide, suo Unto, e inverso la sua progenie, in sempiterno<sup>n</sup>.

# Ultime parole di Davide.

ORA queste son le ultime parole di Davide: Davide, figliuolo d' Isai, dice; anzi l'uomo che è stato costituito in alta dignità, l'Unto dell'Iddio di Giacobbe, e il componitore delle soavi canzoni d'Israele, dice:

2 Lo Spirito del Signore ha parlato per me, e la sua parola è stata sopra la mia

lingua.

3 L' Iddio d' Israele ha detto; la Rocca d' Israele mi ha parlato, dicendo: Chi signoreggia sopra gli uomini, sia giusto q, signoreggiando nel timor di Dio.

4 Ed egli sarà come la luce della mattina, quando il sole si leva; di una mattina senza nuvole; come l'erba che nasce dalla terra per lo sole, e per la pioggia.

5 Benchè la mia casa non sarà così appo Iddio; perciocche egli ha fatto meco un patto eterno, perfettamente bene ordinato e osservato; conciossiachè tutta la mia salute, e tutto il mio piacere sia, ch' egli non lo farà rigermogliare.

6 Ma gli uomini scellerati tutti quanti saranno gittati via, come spine che non

si prendono con la mano;

7 Anzi, chi vuol maneggiarle impugna del ferro, o un'asta di lancia; ovvero, son del tutto bruciate col fuoco in su la pianta.

## Principali guerrieri di Davide.

8 Questi sono i nomi degli uomini prodi di Davide: Colui che sedeva nel seggio, il Tacmonita, era il principale de' colonnelli. Esso era Adino Eznita, il quale in una volta andò sopra ottocent' uomini, e li sconfisse.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lev. 26.23, ecc. 
<sup>c</sup> Dan. 
<sup>c</sup> Prov. 1, 28. 
<sup>c</sup> San. 
<sup>c</sup> Piet. 1, 21. Dan. 4. 87. From 1 841. 2. 8. Is. 45. 5, 6. / San. 7. 12, 13. Prov. 30. 5. Is. 45 <sup>a</sup> Mat. 5, 7. . 18. 21. A Sal. 144. 1. 13. 13. 16. 12, 13. 2 Sam. 7. 8, 9. m. 7. 15, 16. Is. 55. 3. T.b. 18. 21. 9 2 Cron. 19. 7, 9. " Prov. 4, 18.

9 E, dopo lui, era Eleazaro, figliuolo di Dodo, figliuolo di Ahohi. Costui era fra i tre prodi ch' erano con Davide, allora che stidarono i Filistei, che si erano quivi adunati in battaglia, e che gl' Israeliti si

10 Costui si levò, e percosse i Filistei, finchè la sua mano fu stanca, e restò at-taccata alla spada. E il Signore diede una gran vittoria in quel di; e il popolo ritorno dietro a Eleazaro, solo per ispogliare.

11 E, dopo lui, Samma, figliuolo di Aghe, Hararita. Essendosi i Filistei adunati in uno stuolo<sup>a</sup>, in un buogo dove era un cam-po pieno di lenti, ed essendosi il popolo messo in fuga d' innanzi a' Filistei;

12 Costui si presentò in mezzo del cam-

po, o lo riscosse, e percosse i Filistei. E il Signore diede una gran vittoria.

13 Ora questi tre capi de' colonnelli vennero a Davide, al tempo della ricolta, nella spelonca di Adullam. E allora lo stuolo de' Filistei era accampato nella valle de' Rafei.

14 E Davide era allora nella fortezza; e in quel tempo i Filistei aveano guerni-

gione in Bet-lehem.

15 E Davide fu mosso di desiderio, e disse: Chi mi darà da bere dell' acqua della cisterna di Bet-lehem ch' è alla porta?

16 E que tre prodi penetrarono nel campo de Filistei, e attinsero dell'acqua dalla cisterna di Bet-lehem ch' è alla porta; e la portarono, e la presen-tarono a Davide; ma egli non volle ber-

ne, anzi la sparse al Signore, 17 E disse: Togli da me, Signore, che io faccia questo; berrei io il sangue di questi uomini che sono andati là al rischio della lor vita! E non volle bere quell' acqua. Queste cose fecero que' tre

prodi.

18 Abisai anch' esso, fratello di Ioab, figliuolo di Seruia, era capo fra altri tre. Costui eziandio vibrò la sua lancia contro a trecent' uomini, e li uccise; onde egli acquistò fama fra que' tre;

19 Fra i quali certo egli fu il più illustre, e fu lor capo; ma non pervenne a

quegli altri tre.

20 Poi vi era Benaia, figliuolo di Ioiada, figliuol d' un uomo valoroso; il qual Benaia fece di gran prodezze, ed era da Cabseel. Costui percosse i due Ariel di Moab; discese ancora, e percosse un leone in mezzo di una fossa, al tempo della neve.

21 Egli percosse ancora un uomo Egizio, ch' era ragguardevole, e avea in mano una lancia; ma Benaia discese contro a lui con un bastone, e gli strappò la lancia di mano, e l'uccise con la sua propria

lancia

22 Queste cose fece Benaia, figliuolo di Ioiada, e fu famoso fra que' tre prodi.

23 Egli fu illustre sopra i trenta; ma pure non pervenne a que' tre. E Davide lo costitui sopra la gente ch' egli avea del continuo a suo comando

24 Poi vi era Asael, fratello di Ioab, ch' era sopra questi trenta, cioè: Elhanan, figliuolo di Dodo, da Bet-lehem;

25 Samma Harodita, Elica Harodita; 26 Heles Paltita; Ira, figliuolo d' Ic-

ches, Tecoita; 27 Abiezer Anatotita, Mebunnai Husa-

tita;
28 Salmon Ahohita, Maharai Netofatita;
28 Salmon Ahohita, Maharai Netofatita; Ittai, figliuolo di Ribai, da Ghibea de figliuoli di Beniamino;

30 Benaia Piratonita, Hiddai dalle valli

di Gaas;

31 Abi-albon Arbatita, Azmavet Barhumita;

32 Elihaba Saalbonita, Gionatan de' fi-

gliuoli di Iasen ;

33 Samma Hararita; Ahiam figliuolo

di Sarar, Ararita;

34 Elifelet, figliuolo di Ahasbai, figliuo-lo di un Maacatita; Eliam, figliuolo di Ahitofel, Ghilonita;

35 Hesrai Carmelita, Parai Arbita; 36 Igheal, figliuolo di Natan, da Soba; Bani Gadita;

37 Selec Ammonita; Naarai Beerotita, il quale portava le armi di Ioab, figliuolo di Seruia; 38 Ira Itrita, Gareb Itrita;

39 Uria Hitteod; in tutto trentasette.

Censimento del popolo-Peste in Israele.

24 OR l' ira del Signore si accese di nuovo contro a Israele; ed egli incitò Davide contro ad essie, dicendo: Va, annovera Israele e Giuda.

2 E il re disse a Ioab, capo dell' esercito ch' era appresso di lui: Or va attorno per tutte le tribu d' Israele, da Dan fino in Beerseba, e annoverate il popolo,

acciocchè io ne sappia il numero.

3 E Ioab disse al re: Il Signore Iddio tuo accresca il popolo per cento cotanti, e faccia che gli occhi del re, mio signore, il veggano. E perchè vuole questa cosa

il re, mio nignore?

4 Ma la parola del re prevalse a Ioab, e a' capi dell' esercito. Laonde Ioab, e i capi dell' esercito ch' erano davanti al re, si partirono per annoverare il popolo Israele.

5 E passarono il Giordano, e si accamparono in Aroer, a man destra della città che è in mezzo del torrente di Gad, e appresso di lazer;

6 Poi vennero in Galaad, e ne

<sup>1</sup> Sam. 22. 1, eec. <sup>2</sup> 2 Sam. 8. 18; 20. 23. 27. 23, 24. Ger. 17. 5. <sup>4</sup> 1 Cron. 11. 13, ecc. 4 2 Bam, / 1 Cron. 27.23, 24. 1 Cron. 21. 1, ecc. Giac. 1. 13, 14.

delle contrade basse, cioè: in Hodsi; poi vennero in Dan-Iaan, e ne' contorni di Sidon;

7 Poi vennero alla fortezza di Tiro, e in tutte le città degli Hivvei e de' Cananei; poi di là procedettero verso la parte meridionale di Giuda, in Beerseba.

8 Così circuirono tutto il paese, e ri-tornarono in Gerusalemme in capo di

nove mesi e venti giorni.

9 E Ioab diede al re il numero della descrizione del popolo; c d' Israele vi erano ottocentomila uomini valenti che

potevano tirar la spada; e di que' di Giuda cinquecentomila<sup>a</sup>.

10 E Davide fu tocco nel cuore, dopo ch' egli ebbe annoverato il popolo. E Davide disse al Signore: Io ho gravemente peccato in ciò che io ho fatto; ma ora, Signore, rimovi, ti prego, l'iniquità del tuo servitore; perciocchè io ho fatta

una gran follia<sup>b</sup>.

11 Ed essendosi Davide levato la mat-

tina, il Signore parlò al profeta Gad, Veggente di Davide, dicendo: 12 Va, e di a Davide: Così ha detto il Signore: Io ti propongo tre cose; eleg-

gitene una, e io te la farò.

13 Gad adunque venne a Davide, e gli rapportò la cosa, e gli disse: Qual cosa vuoi tu che ti avvenga? o sett' anni di fame nel tuo paese; o che tu fugga per tre mesi davanti a' tuoi nemici, e ch' essi ti perseguitino; o che per tre giorni vi sia pestilenza nel tuo paese? Ora considera, e vedi ciò che io ho da rispondere

a colui che mi ha mandato. 14 Allora Davide disse a Gad: Io son grandemente distretto: deh! caggiamo nelle mani del Signore; perciocche le sue compassioni son grandia; e ch' io non caggia nelle mani degli uomini.

15 Il Signore adunque mando una pe-

stilenza in Israele, da quella mattina fino al termine posto; e morirono settanta-mila uomini del popolo, da Dan fino in Beerseba.

16 E l' Angelo stese la sua mano sopra Gerusalemme, per farvi il guasto; ma il Signore si penti di quel male, e disse all' Angelo che faceva il guasto fra il popolo: Basta, rallenta ora la tua mano. Or l' Angelo del Signore era presso dell'aia di Arauna Gebuseo

17 E Davide, avendo veduto l'Angelo che percoteva il popolo, disse al Signore! Ecco, io ho peccato, io ho operato iniquamente; ma queste pecore che hanno fatto! Deh! sia la tua mano sopra me,

e sopra la casa di mio padre.

18 E Gad venne in quel dì a Davide, e gli disse: Sali, rizza un altare al Signore nell' aia di Arauna Gebuseo.

19 E Davide sali, secondo la parola di Gad, come il Signore avea comandato.

20 E Arauna riguardò, e vide il re e i suoi servitori che venivano a lui. E Arauna uscì fuori, e s' inchinò al re con

la faccia verso terra; 21 Poi disse: Perchè è venuto il re, mio signore, al suo servitore? E Davide disse: Per comperar da te quest' aia, per edificarvi un altare al Signore; accioc-chè questa piaga sia arrestata d' in sul

popolo<sup>9</sup>.

22 E Arauna disse a Davide: Il re, mio signore, prenda, e offerisca ciò che gli piacerà; ecco questi buoi per l'olocausto; e queste trebbie e questi arnesi da buoi

per legne.

23 Il re Arauna dono tutte queste cose al re, e gli disse: Il Signore Iddio tuo ti gradisca.

24 Ma il re disse ad Arauna: No; anzi del tutto compererò queste cose da te per prezzo, e non offeriro al Signore Iddio mio olocausti che io abbia avuti in dono. Davide adunque comperò l'aia e i buoi

per cinquanta sicli d'argento.

25 E Davide edifico quivi un altare al Signore, e offeri olocausti e sacrificii da render grazie. E il Signore fu placato inverso il paese, e la piaga fu arrestata d'in su Israele.

# IL PRIMO LIBRO DEI RE.

Vecchiaia di Davide-Adonia vuol farei re-Davide stabilisce Salomone per suo successore.

ORA il re Davide divenne vecchio e molto attempato; e benchè lo coprissero di panni, non però si riscaldava. 2 Laonde i suoi servitori gli dissero: Cerchisi al re, nostro signore, una fanciulla vergine, la quale stia davanti al re, e lo governi, e ti giaccia in seno; acciocchè il re, mio signore, si riscaldi.

3 Cercarono adunque, per tutte le contrade d'Israele, una bella fanciulla; e trovarono Abisag Sunamita, e la condussero al re.

**290**.

4 E la fanciulla era bellissima, e governava il re, e lo serviva; ma il re non la conobbe.

5 Allora Adonia, figliuolo di Hagghit, s' innalzò, dicendo: Io regnerò; e si fornì di carri e di cavalieri; e cinquant' uomini correvano davanti a lui a

6 (Or suo padre non volle contristarlo in vita sua, dicendo: Perche hai fatta cotesta cosa! E, oltre a ciò, egli era bellissimo, e sua madre l'avea partorito dopo Absalom.)

7 Poi tenne ragionamento con Ioab, figliuolo di Seruia, e col sacerdote Ebiatar; ed essi gli porsero aiuto, e lo seguita-

8 Ma il sacerdote Sadoc, e Benaia, fi-gliuolo di Ioiada, e il profeta Natan, e Simi, e Rei, e gli uomini prodi che Davide avea, non furono della parte di Adonia.

9 Or Adonia ammazzò pecore, e buoi, e animali grassi, presso alla pietra di Zohelet, ch' è vicin della fonte di Roghel; e invitò tutti i suoi fratelli, figliuoli del re, e tutti gli uomini di Giuda ch' erano al servigio del re;

10 Ma non invitò il profeta Natan, nè Repaia nà gli uomini prodi nà Salomone

Benaia, nè gli uomini prodi, nè Salomone,

suo fratello.

11 E Natan disse a Bat-seba, madre di Salomone: Non hai tu udito che Adonia, figliuolo di Hagghit, è stato fatto re, senza che Davide, nostro signore, ne sappia nulla?

12 Ora dunque vieni, e permetti, ti prego, che io ti dia un consiglio, acciocche

tu scampi la vita tua, e la vita di Salomone, tuo figliuolo.

13 Va, ed entra dal re Davide, e digli:
Non hai tu, o re, mio signore, giurato alla tua servente, dicendo: Certo Salomone, tuo figliuolo, regnerà dopo me, e sederà in sul mio trono ? perchè dunque à stato fatto re Adonia? è stato fatto re Adonia?

14 Ecco, mentre tu sarai ancora quivi, parlando col re, io entrerò dopo te, e sup-

plirò le tue parole. 15 Bat-seba dunque entrò dal re den-tro alla camera. Ora il re era molto vec-

chio, e Abisag Sunamita lo serviva.

16 E Bat-seba s' inchinò, e fece riverenza al re. E il re le disse: Che hai?

17 Ed ella gli disse: Signor mio, tu hai giurato alla tua servente per lo Signore Iddio tuo: Certo Salomone, tuo figliuolo, regnerà dopo me, e sederà in sul mio

18 E pure, ecco ora, Adonia è stato fatto re, senza che ora tu, o re, mio signore,

ne abbi saputo nulla.

19 E ha ammazzati buoi, e animali grassi, e pecore, in gran numero; e ha invitati tutti i figliuoli del re, e il sacerdote Ebiatar, e Ioab, capo dell' esercito; la Natan ungani Poi sonate co dote Ebiatar, e Ioab, capo dell' esercito; la Ratan ungani Poi sonate co re Salomone.

ma non ha chiamato il tuo servitore Salo-

20 Ora gli occhi di tutto Israele son volti verso te, o re, mio signore; accioc-chè tu dichiari loro chi ha da sedere in

sul trono del re, mio signore, dopo lui. 21 Altrimenti avverra che, quando il re, mio signore, giacerà co' suoi padri, io e il mio figliuolo Salomone saremo ripu-

tati colpevoli.

22 Ora, mentre ella parlava ancora col re, ecco, il profeta Natan sopraggiunse.

23 E ciò fu rapportato al re, dicendo: Ecco il profeta Natan. Ed egli venne alla presenza del re, e gli s'inchinò, con

la faccia verso terra. 24 E Natan disse al re: O re, mio signore, hai tu detto: Adonia regnerà dopo me, ed egli sarà quel che sederà sopra il

mio trono?

25 Conciossiachè oggi egli sia sceso, e abbia ammazzati buoi, ed animali grassi, e pecore in gran numero; e abbia invi-tati tutti i figliuoli del re, e i capi dell' esercito, e il sacerdote Ebiatar; ed ecco, mangiano e bevono davanti a lui, e

hanno detto: Viva il re Adonia.

26 Ma egli non ha chiamato me, tuo servitore, nè il sacerdote Sadoc, nè Benaia, figliuolo di Ioiada, nè Salomone,

tuo servitore.

27 Questa cosa è ella stata fatta da parte del re, mio signore, senza che tu abbi dichiarato al suo servitore chi ha da sedere sopra il trono del re, mio signore, dopo lui?

28 E il re Davide rispose, e disse: Chiamatemi Bat-seba. Ed ella venne da-vanti al re, e stette in piè in sua pre-

29 E il re giurò, e disse: Come il Signore, che ha riscossa l'anima mia d'ogni

tribolazione, vive;

30 Io ti farò oggi, come io ti ho giurato per lo Signore Iddio d'Israele, dicendo: Salomone, tuo figliuolo, regnerà dopo me ; ed egli sederà in sul mio trono, in luogo

31 E Bat-seba s' inchinò con la faccia verso terra, e fece riverenza al re, e disse: Possa il re Davide, mio signore, vivere in

perpetuo.

32 Poi il re Davide disse: Chiamatemi il sacerdote Sadoc, e il profeta Natan, e Benaia, figliuolo di Ioiada. Ed essi vennero in presenza del re.

33 E il re disse loro: Prendete con voi i servitori del vostro signore, e fate montar Salomone, mio figliuolo, sopra la mia

mula, e menatelo sopra Ghihon.

34 E il sacerdote Sadoc e il profetoro Natan unganlo quivi per re sopra Israel Poi sonate con la tromba, e dite: Viv

35 Poi ritornatevene dietro a lui, ed egli verrà, e sederà sopra il mio trono, e regnerà in luogo mio; perciocchè io l'ho ordinato per esser conduttore sopra Israele e sopra Giuda.

36 E Benaia, figliuolo di Ioiada, rispose al re, e disse: Amen; così dica il Si-

gnore Iddio del re, mio signore.

37 Siccome il Signore è stato col re, mio signore, così sia con Salomone; e magnifichi il suo trono, anche sopra il trono del re Davide, mio signore.

38 Il sacerdote Sadoc adunque, e il profeta Natan, e Benaia, figliuolo di Ioiada, e i Cheretei, e i Peletei, scesero, e fecero montare Salomone sopra la mula del re Davide, e lo condussero sopra Ghihon.

39 E il sacerdote Sadoc prese il corno dell' olio dal Tabernacolo , e unse Salomone. Poi si sonò con la tromba, e tutto

il popolo disse: Viva il re Salomone.
40 E tutto il popolo ritornò dietro a lui, sonando flauti, e rallegrandosi di una grande allegrezza, talche la terra si

schiantava per le lor grida.

41 Or Adonia, e tutti gl' invitati ch' erano con lui, come finivano di mangiare, udirono questo romore. Ioab ancora udi il suon della tromba, e disse: Che vuol dire questo grido della città, che è cost commossa?

42 Mentre egli parlava ancora, ecco, Gionatan, figliuolo del sacerdote Ebiatar. giunse. E Adonia gli disse: Vien pure; perciocchè tu sei un valent' uomo, e devi

recar buone novelle.

43 Ma Gionatan rispose, e disse ad Adonia: Per certo il re Davide, nostro

signore, ha costituito re Salomone.

44 E il re ha mandato con lui il sacerdote Sadoc, e il profeta Natan, e Benaia, figliuolo di Ioiada, e i Cheretei, e i Peletei; ed essi l'hanno fatto montare sopra la mula del re;

45 E il sacerdote Sadoc e il profeta Natan l'hanno unto per re in Ghihon; e di là se ne son tornati con allegrezza; e la città se n'è commossa. Quest'è il

romore che voi avete udito.

46 E anche Salomone si è posto a se-

dere sopra il trono reale.

47 E anche i servitori del re son venuti per benedire il re Davide, nostro signore, dicendo: Iddio renda il nome di Salomone vie più eccellente che il tuo nome, e magnifichi il suo trono vie più che il tuo. E il re ha adorato in sul lettob;

48 E anche ha detto così: Benedetto sia il Signore Iddio d' Israele, il quale ha oggi stabilito uno che segga sopra il mio

trono, davanti agli occhi miei.

49 Allora tutti gl' invitati da Adonia sbigottirono, e si levarono, e andarono, ciascuno a suo cammino.

50 E Adonia, temendo di Salomone, si levò, e andò, e impugnò le corna del-

l' Altare.

51 E ciò fu rapportato a Salomone, dicendo: Ecco. Adonia teme del re Salomone; ed ecco, egli ha impugnate le corna dell' Altare, dicendo: Giurimi oggi il re Salomone, ch' egli non farà morire il suo servitore con la spada.

52 E Salomone disse: Se egli si porta da uomo virtuoso, ei non caderà pur uno de' suoi capelli a terra; ma, se si trova in

lui del male, morrà.

53 E il re Salomone mandò a ritrarlo d'appresso all'Altare. Ed egli venne, e s' inchinò al re Salomone. E Salomone gli disse: Vattene a casa tua.

## Ultimi ordini di Davide e sud morte.

ORA, avvicinandosi il tempo della 2 morte di Davide, egli comandò al suo figliuolo Salomone, e gli. disse:

2 Io me ne vo per la via di tutta la terra; fortificati, e portati da uomo;

3 E osserva ciò che il Signore Iddio tuo ti ha comandato di osservare; camminando nelle sue vie, e osservando i suoi statuti, e i suoi comandamenti, e le sue leggi, e le sue testimonianze, siccome è scritto nella Legge di Mosè; acciocchè tu prosperi in tutto quello che tu faraid, e in tutto ciò a che tu ti volterai;

4 Affinche il Signore adempia ciò ch' egli mi ha promesso°, dicendo: Se i tuoi figliuoli prendono guardia alla via loro, per camminar con lealtà nel mio cospetto, con tutto il cuor loro, e con tutta l'anima loro; non ti verrà giammai meno uomo che segga sopra il trono d' Israele.

5 Oltre a ciò, tu sai quello che mi ha fatto Ioab, figliuolo di Seruia, ciò ch' egli ha fatto a' due capi degli eserciti d' Israele, ad Abner, figliuolo di Ner, e ad Amasa, figliuolo di leter, i quali egli ha uccisi, spandendo in pace il sangue che si spande in guerra, e mettendo il sangue, che si spande in guerra, nella sua cintura ch' egli avea sopra le reni, e nelle sue scarpe ch' egli avea ne' piedi.

6 Fanne adunque secondo la tua sapienza, e non lasciare scendere la sua

canutezza in pace nel sepolcro.

7 Ma usa benignità inverso i figliuoli di Barzillai Galaadita, e sieno fra quelli che mangeranno alla tua tavola; perciocchè così vennero a me, quando io fuggiva d'innanzi ad Absalom, tuo fratello.

8 Ecco, oltre a ciò, appo te è Simi, fi-gliuolo di Ghera, Beniaminita, da Ba-

<sup>-32.</sup> b Gen. 47. 31. Sal. 72: 12 Sam. 3. 27, 39; 18. 14; 20. 10. чs. 80. 22—32. n. 16. 5; ecc.; 19. 18, ecc.

hurim, il qual mi maledisse d'una maledizione atroce nel giorno che io andava in Mahanaim. Ma egli mi scese incontro verso il Giordano, e io gli giurai per lo Signore, che io non lo farei morire con la

spada.

9 Ma ora, non lasciarlo impunito; perciocchè tu sei uomo savio; considera dunque ciò che tu gli avrai da fare, e fa scendere la sua canutezza nel sepolcro per morte sanguinosa.

10 Davide poi giacque co' suoi padria, e fu seppellito nella Città di Davide.

11 E il tempo che Davide regnò sopra Israele, fu di quarant' anni; egli regnò sette anni in Hebron, e in Gerusalemme regnò trentatre anni.

Castigo di Adonia, di Ebiatar, di Ioab e di Simi.

12 E Salomone sedette sopra il trono di Davide, suo padre; e il suo reame fu grandemente stabilito.

13 Or Adonia, figliuolo di Hagghit, venne a Bat-seba, madre di Salomone. Ed ella disse: La tua venuta è ella pacifica? Ed egli disse: St, è pacifica.

14 Poi disse: Io ho da dirti una parola. Ed ella disse: Parla.

15 Ed egli disse: Tu sai che il regno mi apparteneva, e tutti gl' Israeliti aveano affissate le facce loro sopra me, speramdo che io regnerei; ma il reame è stato trasportato, ed è scaduto al mio fratello; perciocchè esso è stato fatto suo dal Signore'

16 Ma ora io ti chieggio sol una cosa, non disdirmela. Ed ella gli disse: Parla

pure.

17 Ed egli le disse: Deh! di' al re Salomone, (perciocchè egli non te lo disdirà), ch' egli mi dia Abisag Sunamita per moglie.

18 E Bat-seba disse: Bene sta, io par-

lerò per te al re. 19 Bat-seba dunque venne al re Salomone, per parlargli per Adonia. E il re si levò a incontrarla, e le s' inchinò d. Poi si pose a sedere sopra il suo trono, e fece mettere un seggio per sua madre; ed ella si pose a sedere alla man destra di esso.

20 Ed ella disse: Io ho da farti una piccola richiesta, non disdirmela. E il re le disse: Falla pure, madre mia; perciocchè io non te la disdirò.

21 Ed ella disse: Diasi Abisag Sunamita

al tuo fratello Adonia per moglie.

22 E il re Salomone rispose, e disse a sua madre: E perchè chiedi tu Abisag Sunamita per Adonia? Chiedi pure anche il reame per lui, poichè egli è mio fratello maggiore: per lui, per lo sacerdote Ebia-tar, e per Ioab, figliuolo di Seruia.

23 E il re Salomone giurò per lo Signore, dicendo: Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se Adonia non ha parlato di questa cosa contro alla vita sua.

24 E ora come vive il Signore, il qual mi ha stabilito, e mi ha fatto sedere sopra il trono di Davide, mio padre; e mi ha fatta una casa, come egli ne avea parlato; Adonia sarà oggi fatto morire.

25 E il re Salomone mandò a farme l'esecuzione per le mani di Benaia, figliuolo di Ioiada, il quale si avventò sopra lui; ed

1 RE. 2.

egli mori.
26 Poi il re disse al sacerdote Ebiatar: Vattene in Anatot, alla tua possessione; percioechè tu hai meritata la morte; ma pure oggi non ti farò morire; perchè tu hai portata l' Arca del Signore Iddio davanti a Davide, mio padre, e perchè tu sei stato afflitto in tutto ciò in che mio padre è stato afflitto

27 Così Salomone depose Ebiatar, per non esser più sacerdote al Signore; per adempiere la parola del Signore, la quale egli avea detta contro alla casa di Eli, in Silo!.

28 Ora il grido ne venne fino a Ioab; perciocche Ioab si era rivolto dietro ad Adonia, benchè non si fosse rivolto dietro ad Absalom. Ed egli si rifuggi nel Ta-bernacolo del Signore, e impugno le corna

dell' Altare.

29 E fu rapportato al re Salomone che Ioab si era rifuggito al Tabernacolo del Si-gnore, e ch' egli *era* appresso dell' Altare. E Salomone mando Benaia, figliuolo di

Ioiada, dicendo: Va, avventati sopra lui.
30 E Benaia entrò nel Tabernacolo del
Signore, e disse a Ioab: Così ha detto il
re: Esci fuori. Ma egli rispose: No; anzi
morrò qui. E Benaia rapportò la cosa al re, dicendo: Cosi ha detto Ioab, e così mi ha risposto.

31 E il re gli disse: Fa come egli ha detto, e avventati sopra lui<sup>9</sup>; e poi sotter-ralo; e togli d'addosso a me, e d'addosso alla casa di mio padre, il sangue che Ioab

ha sparso senza cagione.

32 E il Signore farà ritornare sopra il suo capo il sangue ch' egli ha sparso; perciocchè egli si è avventato sopra due nomini più giusti e migliori di lui, e li ha uccisi con la spada senza che Davide, mio padre, ne sapesse nulla, cioè: Abner, figliuolo di Ner, capo dell' esercito d' Israele, e Amasa, figliuolo di Ieter, capo dell' esercito di Giuda.

33 Ritorni adunque il sangue di coloro in sul capo di Ioab, e in sul capo della sua progenie in perpetuo; ma siavi pace, da parte del Signore, a Davide, e alla su progenie, e alla sua casa, e al suo tro

in perpetuo<sup>h</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> 2 Cron. 22. 9, 10. 35. <sup>g</sup> Es. 21. 14. 1 Sam. 22. <sup>a</sup> Fat. 2. 29. <sup>3</sup> 2 Sam. 5. 7. . d Es. 20. 12. 2 Sam. 15. 24, 29. 11 Sam. 2, 31—35. <sup>4</sup> Prov. 25. 5.

34 Così Benaia, figliuolo di Ioiada, salì, e si avventò sopra lui, e lo fece morire. Poi fu seppellito nella sua casa nel deserto.

35 E il re costituì Benaia, figliuolo di Ioiada, sopra l'esercito, in luogo di esso. Il re ordinò eziandio il sacerdote Sadoc, in luogo di Ebiatar.

36 Poi il re mandò a chiamare Simi, e gli disse: Edificati una casa in Gerusalemme, e dimoravi, e non uscirne nè qua, nè là;

37 Perciocchè al giorno che tu ne sarai uscito, e sarai passato il torrente di Chidron, sappi pur che del tutto tu morrai; il tuo sangue sarà sopra la tua testa.

38 E Simi disse al re: La parola è buona; il tuo servitore farà come il re, mio signore, ha detto. E Simi stette in Gerusalemme un lungo spazio di tempo.

39 E in capo di tre anni, avvenne che due servi di Simi se ne fuggirono ad Achis, figliuolo di Maaca, re di Gat. E ciò fu rapportato a Simi, e gli fu detto: Ecco, i tuoi servi sono in Gat.

40 E Simi si levò, e sellò il suo asino, e andò in Gat, ad Achis, per cercare i suoi servi; e andò, e ricondusse i suoi servi

da Gat.

41 E fu rapportato a Salomone che Simi era andato da Gerusalemme in Gat, ed

era ritornato.

42 E il re mandò a chiamar Simi, e gli disse: Non ti avea io fatto giurare per lo Signore, e non ti avea io protestato, dicendo: Al giorno che tu uscirai, e andrai o qua o la, sappi pur che del tutto tu morrai? E tu mi dicesti: La parola che io ho udita è buona.

43 Perchè dunque non hai osservato il giuramento del Signore, e il comanda-

mento che io ti avea fatto?

44 Il re, oltre a ciò, disse a Simi: Tu sai tutto il male che tu hai fatto a Davide, mio padre, del quale il tuo cuore è consapevole; e per ciò il Signore ha fatto ritornare in sul tuo capo il male che tu hai fatto;

45 Ma il re Salomone sarà benedetto, e il trono di Davide sarà stabile davanti al

Signore in perpetuo.

46 E, per comandamento del re, Benaia, figliuolo di Ioiada, uscì, e si avventò sopra lui, ed egli morì. E il reame fu stabilito nelle mani di Salomone.

Matrimonio di Salomone—Sua visione in Gabaon; egli domanda ed ottiene sapienza.

3 OR Salomone s'imparentò con Faraone, re di Egitto; e prese la figliuola di Faraone, e la menò nella Città di Davide, finché avesse compiuto di edificare la sua casa, e la Casa del Signore, e le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno. 2 Solo il popolo sacrificava sopra gli alti luoghi<sup>a</sup>; perciocchè fino a que' di non era stata edificata Casa al Nome del Signore.

3 Ma pur Salomone amò il Signore, camminando negli statuti di Davide, suo padre; solo sacrificava, e faceva profumi

sopra gli alti luoghi.

4 Il re andò eziandio in Gabaon, per sacrificar quivi; perciocchè quello era il grande alto luogo. Salomone offerse mille olocausti sopra quell' Altare.

5 E il Signore apparve a Salomone, in Gabaon, di notte, in sogno<sup>d</sup>. E Iddio gli disse: Chiedi ciò che tu vuoi che io ti dia.

disse: Chiedi ciò che tu vuoi che io ti dia. 6 E Salomone disse: Tu hai usata gran benignità inverso Davide, mio padre, tuo servitore, siccome egli è camminato davanti a te in lealtà, e in giustizia, e in dirittura di cuore verso te; e tu gli hai ancora riserbata questa gran benignità, che tu gli hai dato un figliuolo che siede sopra il suo trono, come oggi appare:

sopra il suo trono, come oggi appare; 7 Ora dunque, Signore Iddio mio, tu hai costituito re me, tuo servitore, in luogo di Davide, mio padre; e io sono un piccol fanciullo, e non so nè uscire nè entrare.

8 E il tuo servitore è in mezzo del tuo popolo che tu hai eletto, ch' è un popolo grande, il quale, per la moltitudine, non si può contare, nè annoverare.

9 Dà adunque al tuo servitore un cuore intendente, per giudicare il tuo popolo, per discernere tra il bene e il male; perciocchè, chi potrebbe giudicare questo tuo popolo ch' è in così gran numero?

10 E questo piacque al Signore, che Salomone avesse chiesta una tal cosa.

11 E Iddio gli disse: Perciocchè tu hai chiesta questa cosa, e non hai chiesta lunga vita, nè ricchezze, nè la vita de' tuoi nemici'; anzi hai chiesto di avere intelletto per essere intendente a giudicare;

12 Ecco, io fo seconde la tua parola; ecco, io ti do un cuor savio e intendente<sup>g</sup>; talchè nè davanti a te è stato, nè dopo te

sorgerà alcuno pari a te

13 E oltre a ciò, io ti do quello che tu non mi hai chiesto, ricchezze e gloria; talchè fra i re non ne fu mai alcun tale, qual tu sarai tutto il tempo della tua vita.

14 E se tu cammini nelle mie vie, per osservare i miei statuti e i miei comandamenti, come è camminato Davide, tuo padre, io prolungherò il tempo della tua vita<sup>1</sup>.

15 E Salomone si svegliò, ed ecco un sogno. Poi se ne venne in Gerusalemme, e si presentò davanti all' Arca del Patto del Signore, e offerse olocausti, e sacrificò sacrificii da render grazie; fece eziandio un convito a tutti i suoi servitori.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Lev. 17. 3—5. 
<sup>b</sup> Deut. 6. 5. Rom. 8. 28. 1 Cor. 8. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3. 
<sup>c</sup> 1 Cron. 16. 39. 2 Cron. 1 Cron. 2 Cron. 2

16 Allora due donne meretrici vennero al re, e si presentarono davanti a lui.

17 E l'una di loro disse: Ahi, signor mio! Io, e questa donna, dimoriamo in una stessa casa; or io partorii, stando con lei in quella casa.

18 E il terzo giorno appresso che io ebbi partorito, questa donna partori anch'essa; e noi stavamo insieme, e non vi era alcun forestiere con noi in casa; non vi era altri che noi due in casa.

19 Ora, la notte passata, il figliuolo di questa donna è morto; perciocchè ella

gli era giaciuta addosso.

20 Ed ella s' è levata in mezzo alla notte. e ha preso il mio figliuolo d'appresso a me, mentre la tua servente dormiva, e se l'ha posto a giacere in seno, e mi ha posto a giacere in seno il suo figliuolo morto.

21 Ora io, levatami la mattina per allattare il mio figliuolo, ho trovato ch' era morto; ma, avendolo la mattina considerato, ecco, egli non era il mio figliuolo che

io avea partorito.

22 E l'altra donna disse: No; anzi il vivo è il mio figliuolo, e il morto è il tuo. E quell'altra diceva: No; anzi il morto è il tuo figliuolo, e il vivo è il mio figliuolo. Così parlavano in presenza del re.

23 E il re disse: Costei dice: Questo che è vivo è il mio figliuolo, e il morto è il tuo; e colei dice: No; anzi il morto è il tuo figliuolo, e il vivo è il mio.

24 Allora il re disse: Recatemi una spada. E fu portata una spada davanti

al re.

25 Poi il re disse: Spartite il fanciullo vivo in due: e datene la metà all' una, e

la metà all' altra.

26 Ma la donna di cui era il fanciullo vivo, disse al re (perciocchè le viscere le si commossero inverso il suo figliuolo"): Ahi! signor mio; datele il fanciullo vivo, e nol fate punto morire. Ma l'altra disse: Non sia nè a te, nè a me; spartasi.

27 Allora il re diede la sentenza, e disse: Date a costei il fanciullo vivo, e nol fate

punto morire; essa è la madre sua.

28 E tutti gl' Israeliti, udito il giudicio che il re avea dato, temettero il re; perciocche videro che vi era in lui una sapienza da Dio, per giudicare.

Principali afficiali di Salomone e gloria del suo roguo.

tatto Israele.

2 E questi cremo i principali signori della " essi portavaro presenti a italenumo, e fu-ma corte: Azuta, liglinolo di racioc, era rosco mon meggetti tutto il tempo della governatore:

3 Elihard e Ahia, figlinchi di Sira era no negretari: Lombat, figinolo di Afrind, ere cannelbert:

4 Bennia, figlindo di Iciada, era capo

dell' esercito; e Sadoc ed Ebiatar nymo sacerdoti:

5 E Azaria, figliuolo\_di Natan, cro mpra i commessari; o Zabud, figliuolo di Natan, cra principale ufficiale, famigliare del re;

6 E Ahizar era il gran maestro di cusa; e Adoniram, figliuolo di Abda, cra sopra

i tributi.

7 Or Salomone avea dodici commemari sopra tutto Israele, i quali provvedevamo di vittuaglia il re o la sua casa; ciascuro di essi avea la cura di provvodere di vittuaglia un mese dell' anno.

8 E questi erano i nomi loro: Il figliuolo di Hur era commessario nel monto di

Efraim;

9 Il figliuolo di Decher, in Macus, e in Saalbim, e in Bet-semes, e in Elon, e in Bet-hanan;

10 Il figliuolo di Hesed, in Arubbot; del suo ripartimento era Hoco, e tutto ll

paese di Hefer;

11 Il figliuolo di Abinadah, in tutta la contrada di Dor; costul ebbe per moglie Tafat, figliuola di Salomone;

12 Baana, figliuolo di Ahilud, in Taanac, e in Meghiddo, e in tutta la contruda di Bet-sean, che è presso di Sartan, disetto ad Izreel, da Bet-sean fino ad Abel-me-hola, fin di là da Iocmean;

13 Il figliuolo di Cheber, in Ramot di Galaad; del suo ripartimento eruno le villate di Iair, figliuol di Mansase, che sono in Galaad; e anche la contrada di Argob che è in Basan; sessanta gran città murate, con isbarre di rame;

14 Ahinadab, figlinolo d' Iddo, in Ma-

hanaim;

15 Ahimaan, in Neftali; ancora contui prese una figliuola di Balonnome, ciue: Basmat, per moulie;

16 Baana, figliuolo di Husai, in Aser, e

in Alot;

17 Ionafat, figliuolo di Parua, in Imarat; 18 Simi, figliuolo di Ela, in Beniamino; 19 Gheber, figliuolo di Uri, nel paese di Galaad, che fu il paese di Sibon, re dedi Amorrei, e di Og, re di Basan; ed era solo commessario in quel passe.

2) Giuda e Leraele erano in gran numero; erano conse la rena chi e in mil libo del mare, in most tudine"; mangiavano, e he-

verdo, e si fallegravero.

21 E ralomente extroregatava supra tutti IL ne Salamone adunque fu re sopra i regni di qua dal l'anne, telino al pense. de Filistei, e infin a condini di Raftan"; vila sua.

20 Ira la programme della ritturezion A isabiten**ine. Per** Econocius Krietai, april () tamada uni ai kun di kurum, e di semanta 1/11/1 Caltra bona;

<sup>3</sup> Gen. 22. II. Prov. 14. 25. "还是正 " Some In the Since I a top 12.2 w.

In Di diest band grant, e di venti buel di - finchè (). Bignore ti sèbe parti artie la pann, e di aroto montoni, altre a cervi, e pianta de mus pudi: aprepudi, e daire, e pollame di stia.

9a Purcionche agli agnoraggiaria in inte-to d' puerr di qua dai Frama, da Tidas fino-in trans, copra tutti i re ch evune di qua dal Piurre e aven puer d' interso a se da agni into.

B E Guda e Iquate dimerarumo in element, cassemo setto alla sea vitu, e notto al uno fica, de Dan fino in Busi-

mhe, tutto il tempo di Palemono.

16 Partimone avea ancora quanantamila.
Implie de cavalit per li suni carit, e per
dell'intinale cavalitati.

If E que communet, un more dell' anno per uno, proviedevano di vittuaglia II se fighamene e tutti quelli che di vono alla sua tavola , non laminvitto mate car com alcuna.

🐃 Pacevano estandio ventr l'orso e la gaglia, per i esvalli e per i muli, nel lungo dove crias — cristumo memda la una esta-

#### (II) pretti di Balanca.

20 I Idda- dtedo mpumza a finlanto e grandiarire e enzo, e un animo espaci di tanto essa, quant' è la runa da è in sui lito del mate

3D E is expresses de liaborarone les maggiore che la supotata di tutti gli Orten-tali, e che tutta la supressa degli Egiti

B) Tulché agh era prà myto che nicun altre usmo prà ch Plan ligralista, e che Human e che Calcul, e che Darda, di giunti di Mahoi e la una fama andò pur tutte le nazioni d'ogn interno.

22 E4 est pronunció trumila auntos o i once cautica factorio in margaro di millo.

4 (5) que'

30 Parte emandro dugli alluri, dal codro ch' e nel Labano, fino all' impo che nasse milla parete parlò anche delle butto, e git secutis, e de rutais, e de punci.

36 K da tutti i popoli, da parte di tutti i tu della terra, che avenno udito perfure della esperaza di Palumona, si vanivo per witten in one mountary.

new As altruma are Hiren, or di Pira, è propere la cultratura del Pinglio.

5 OB Hiram, re di Tiro, avendo udito che Paromone em stato tento re, to burgo di cuo pudre, gli mandò i qual car vitari, purchecho ll'irum are ampre tiato amico di Davido".

8 I Salestocke mando a dire a Himm 3 Tu mi che l'avida, mio padra, non ha pututo estricare una t ann al Nome del dignere iddio suo, per le guerre a con le dumero petro grandi, pictr quali : suos agreces le tamere interquito, dar la Casa, e pietre pulite.

data reprise d'agn interna, la pen be tr-

Purch, eco, to delibere de obligare a Name del tignore Lidio mo ingmore he aven pariate a Da-nim, dicundo - I, two figherits, nettero sopra il tuo trono, in tiph quello she mithehesh sun · Morne \*

ogue comanda che mi di le dri dai Labano, e i musi --me eo tum envitori i e io ti ammio de tous envitor. Il-cuto che lu dum percurche

were often men in a alcune champ-

pia inginate il instrome, como i Salomi. 7 il quando Haram obbe ndite le previo di Salomono, ortini relimite grandemente, e diam. Beneditto ma comi il Samure, che ha dato a Davide un figliuolo savia, his ancommer subta continuo tare habult-If R H ram mando a day a realement to be intended the to me has mandate to fare textu est the to demonst potents at inguame d. cuiro, e aj inguame di abete. 9 I miei servitori le condurrance dal Li-

hano infinosi mare e to lo fare mutter per fudor nei mare, fino al lungo che la Uji mandumi, e quivi li futo arrogliom, e in l puglieras e dal canto teo to un contententi

con darme della vittungia per la miè ettà. 10 Haram adunque dava a Rajeme es del luginame di cedro, e del luginamo di abito,

il como sua voientà 11 E Salomone dava a Himm ventimila cori di grano, per le mangiare di com-nua, e venti cori di chio vergine; tanto ne dava Salomone a Hiram ogni anno.

11 Il Numero adunque avendo data percas a flatimione, como glarge 1996 parlato ed emendovi pare fra Hamin e halomone, e avendo amunidos fatin luju

D fi re finjumune levo gente da tutto ltrarie e la levata fu di trentamilla mammi. 14 Ed egli ne mundava nel Libano die-

charle but them? I there will make applied nul Labano, e due ment in coma o Ado-niemen era nopra quella lovada.

15 Olire a cio, l'alemene avus estimi-tamita memoto da pertar past, e estimit-mila che tagliavano pietre nel mento; 10 Olire a essi, e i commettari di fin-lernata, i quali trono copra i opera, to

municire de tromais truomes, che commitdavano al popolo che lavanora all'opure, 17 E per comandamento del re, si all

dumiero puetro grandi, giotro (los, per fini-

18 Così i muratori di Salomone, e i mu-ratori di Hiram, e i Ghiblei, tagliarono, e apparecchiarono il legname e le pietre, per edificar la Casa.

## Costruzione del Tempio.

ORA, quattrocentottant' anni da che 6 UKA, quantocentocento anni del figliuoli d'Israele furono usciti del paese di Egitto, l'anno quarto del regno di Salomone sopra Israele, nel mese di Ziv, che è il secondo mese, egli cominciò a edificar la Casa al Signore.

2 E la Casa che il re Salomone edificò

al Signore, avea sessanta cubiti di lunghezza, e venti di larghezza, e trenta di

3 E si cra un portico davanti alla parte della Casa, che si chiamara il Tempio, il quale avea venti cubiti di lunghezza, al pari della larghezza della Casa; e dieci cubiti di larghezza in fronte della Casa.

4 Fece eziandio alla Casa delle finestre

reticolate.

5 Edificò ancora de' palchi di camere, attenenti al muro della Casa d' ogn' intorno; d'intorno alle mura della Casa così del l'uogo detto il Tempio, come dell'altro detto l'Oracolo; avendovi fatto d'ogn' intorno de' contrafforti.

6 La larghezza del palco da basso era di cinque cubiti, e la larghezza di quel di mezzo di sei, e la larghezza del terso di sette; perciocchè egli fece delle ritratte alla Casa, di fuori; acciocchè que palchi non entrassero dentro alle mura della Cas

7 Ora, quando la Casa fu edificata, ella fu fabbricata di pietre ch' erano state condotte acconce in perfezione come aveano da essere; talchè, nè martello, nè scure, nè alcun altro strumento di ferro, non fu sentito nella Casa, mentre si edificava.

8 La porta de' contrafforti, ch' erano in mezzo fru que palchi, era al lato destro della Casa; e per iscale a lumaca si saliva al palco di mezzo, e di quello al

9 Egli adunque edificò la Casa, e la compiè; e la coperse di soffitti, e di ri-

quadrature di cedro.

10 E fabbricò que palchi di camere d'intorno a tutta la Casa, dell'altezza di cinque cubiti ciascuno; intavolò eziandio la Casa di legno di cedro.

11 E la parola del Signore fu indiriz-

zata a Salomone, dicendo:

12 Quant' è a questa Casa che tu edise tu cammini ne' miei statuti, e metti in opera le mie leggi, e osservi tutti i mici comandamenti, per camminare in essi ; io atterrò fermamente inverso te la mia parola, che io ho detta a Davide, tuo padre d

13 E abiterò in mezzo de' figlinoli d' I- | Casa, di dentro e di fuori.

graele", e non abbandonerè il mio popolo Israele.

14 Salomone adunque edificò la Casa, e

la compiè

15 Or egli intavolò le mura della Casa di dentro d'assi di cedro; egli coperse il di dentro di legno, dal suolo della Casa fino al sommo delle pareti, e al coperto ; e coperse il suolo della Casa d'assi di abete.

16 Egli intavolò eziandio d' assi cedro venti cubiti verso il fondo della Casa, dal suolo tino al sommo delle pareti ; e fabbricò quello spazio indentro per

l' Oracolo, pel Luogo santissimo.

17 E la Casa, cioè il Tempio anteriore,

era di quaranta cubiti.

18 E il legno di cedro, ch' era dentro la Casa, era intagliato di coloquintide, e di fiori aperti ; ogni cosa *eru di* cedro, nè si vedeva alcuna pietra

19 Dispose exiandio l'Oracolo, dentro della Casa, nel fondo, per mettervi l'Arca del Patto del Signore.

20 B le facciate dell' Oracolo erono di venti cubiti di lunghezza, e di venti di larghezza, e di venti di altezza; ed egli lo coperse d' oro finissimo; e coperse di cedro l' Altare.

21 K Salomone coperse la Casa, di dentro, d' oro finissimo; e fece davanti all' Oracolo delle serrature d' oro; e co-

perse quello d'oro.

22 Cosi coperse d'oro interamente tutta la Casa. Coperse eziandio d'oro tutto l' Altare ch' era presso all' Oracoles.

23 E fece due Cherubini di legno di ulivo, dentro dell' Oracolo, de' quali cia-

scuno era alto dieci cubiti.

24 E l'una delle ale dell'uno de Cherubini era lunga cinque cubiti, e l'altra altrettanto; dall'estremità d'una delle ale di esso, fino all'estremità dell'altra, ri crano dieci cubiti.

25 L'altro Cherubino era parimente di dieci cubiti; amendue i Cherubini erano

di una stessa misura e scultura.

26 L'altezza d'uno de' Cherubini era di dieci cubiti, e parimente l'altezza

dell' altro.

27 Ed egli mise i Cherubini nel mezzo della parte interiore della Casa; e quelli spandevano le loro ale di Cherubini; talche l'ala dell'uno toccava l'una delle pareti, e l'ala dell'altro l'altra; e le loro ale, ch'erano verso il messo della

Casa, si toccavano l' una l' altra. 28 E coperse d' oro i Cherubini. 29 E fece intagliare attorno attorno, in tutte le pareti della Casa, delle figure di rilievo, di Cherubini, e di palme, e di fiori aperti, di dentro e di fuori.

30 Coperse exiandio d'oro il suolo della

Execch, 41, 1, ecc. 1 R \*1 Re 2. 4; 9. 4. \*1 Ur ecc. \* Me. 25, 18, ecc. <sup>4</sup> 2 Cron. S. 1, ecc. 41 Cron. 22. Apoc, 21, 8, / Be. 26. 33, ecc.

Il E all' entrata dell' Oracolo fece della reggi di legno di ulivo; il limitare e gli

stipiti eveno di una quinta parte.

32 E sopra quelle due reggi di legno di ulivo, fece intagliare delle figure di Cherubini, e di palme, e di fiori aperti, e le coperne d'oro; e distese l'oro sopra i Cherubini, e sopra le palme.

33 Fece ancora all' entrata del Tampio

decii stipsti di legno di ulivo, d' una

quarta parte; 34 E due reggi di legno di abete, cia-

scuna delle quali si ripegava in due. 35 E vi face intagliare de' Chembini, a delle palme, e de' fiori aperti, e il copere d' oro apposto sottalmente sopra gl' in-

tagli. 36 Edificò esiandio il cortile di dantro, a tre ordini di pietre pulite, e un ordine di travatura di cedro.

37 L'anno quarto, nel mese di Ziv, furono posti i fondamenti della Casa del Bignore;
36 E l'anno undecimo, nel mese di Bul, che è l'ottavo mese, la Casa fu compiuta, ascondo tutto il suo disegno e i suoi ordini. dini. Cost Salomone mise sett' anni a edificaria.

#### Ordrendens del palacci di Sultenent.

7 POI Balomone, nello spazio di tradici anni, edificò la sua casa, e la compiò interamente.

2 Edificò ancora la casa del Bosco del Libano, di lungherna di cento cubiti, e di largherna di cinquanta, e d'alterna di trenta; ed era posta sopra quattro ordini di colonne di cedro, sopra le quali vi sva una travatura di cedro.

3 E la cam ara coperta di cedro di nopra, cioè sopra i palchi, ch' arano posti nopra quarantecinque colonne, a quindici

per ordine.

4 E ve erono tre ordini di finestre, il cui aspetto rispondeva l' uno all' altro tripli-calamente.

5 E tutti i vani e gli stipiti erono di figura quadra ; e l' uno assetto eva dirin-contro all' altro triplicatamente.

6 Fece emandio il portico a qualle co-loune, di lunghessa di cinquanta cubiti, e di larghezza di trenta, e questo portico ere davanti a quelle, talché in fronte di se va cromo colonne e travatura.

7 Fece ancora il portico del trono, sopra Il quale egli teneva ragione, nominato: Il Portico del giudicio, ed esso fu so-perto di cedro, dal suolo tino al solsio.

8 E nella sua cum, dove egli dimurava, vi cra un altro cortile, dentro del portico, di sumi lavoro a questo. Salomone fece moors una casa per la figliuola di Faraone. la quale egli aven prem per moglie, aomi-gliante a qual portico. 9 Tutto queste fabbriche, di dentro e di fuori, dal fondamento fino agli sporti delle cornici, e di fuori fino al cortil grande, evano de pietre fine, segate con la sega, della medesima misura che le pietre po-

10 Il fondamento ancora ere di pietre fine, di pietre grandi, di pietre di dioci e

di otto cubiti.

di 1

фı

q:

1

QΙ

å

Il l'arimente al disopra vi erone delle pietre fine, della medesima misura delle pietre pulite; e una fabbrica di legname di cedro.

12 Similmente il cortile grande d'o-gn' intorno era a tre solai di pietre pulita, a un solaio di travi di cedro; come il cortile di dentro della Casa dal Signora, e il portico della Casa.

(III ornamenti e gil arradi del Trapio.

na mandò a prender

donna vedova, della a o compiuto in innto, e scienza, da far rame. Ed egil vane face tutto il muo

lonne di rame\*, delle di alterna diciotto dodici cubiti circon-

so capitelli di rame cima delle colonne ves cinque cubiti di

runo in cima delle colonne, avenuo cutte reti di lavoro in-tralciato di cordoni fatti in forma di catene; eruno a sette a sette in ciascun capitello.

18 E avendo fatte le colonne, fece accora due ordini da melegrane d'intorno, premo a ciascuna di quelle reti, per coprire di melegrane i capitelli ch' erano

in cima delle colonne.

19 E i capitelli, ch' erono in cima delle colonne nel portico, erono futti in forma.

di gigli, di quattro cubiti. 20 E si erono delle corone su le due colonne, al disopra, presso al ventre ch' era all' orlo dell' intrakuatura; e vi grano dugento melograne a psu ordini d'ogn' intorno, su la seconda corona.

21 Salomone rimò le colonne nel portico del Tempto; una a mon destra, e le pose nome Ischin°, e l'altra a mon sinistra, e le pose nome Boar?.

22 E mue il lavoro fatto in forma di giglio in cuma delle colonne. E così fu compiuto il iavoro delle colonne.

23 Poi fare il mara di metto, che amen

23 Poi fece il mare di getto, che aveca dieci cubiti da una parte dell'orlo all' al-

tra opposta, ed era tondo d'ogn'intorno: ed era alto cinque cubiti, e un filo di trenta cubiti lo circondava d'ogn' intorno.

24 E disotto all' orlo di esso, d' intorno, ri erano delle figure di rilievo che l'intorniavano, dieci per cubito, circondando il mare attorno attorno. Vi erano due ordini di queste figure di rilievo gettate insieme col mare.

25 Esso era posto sopra dodici buoi, de quali tre erano volti verso il Setten-trione, e tre verso l'Occidente, e tre verso il Mezzodi, e tre verso l'Oriente; e il mare era al disopra di essi; e tutte le parti di dietro di que' buoi erano volte indentro.

26 E la spessezza d'esso era di un palmo, e il suo orlo era fatto a guisa dell' orio di una coppa, a fior di giglio;

ed esso conteneva duemila bati.

27 Oltre a ciò, fece dieci basamenti di rame, de quali ciascuno avea quattro cubiti di lunghezza, e quattro di larghezza, e tre di altezza.

28 E tale *era* il lavoro de' basamenti: vi erano delle aiuole in mezzo di certi orli, fatti a guisa di cornici incastrate;

29 E sopra quelle aiuole, ch' erano in mezzo di quegli orli, vi erano de' leoni, de' buoi, e de' Cherubini; e su quegli orli, disopra, vi era il piè della conça; e disotto a' leoni ed a' buoi vi erano de' fregi di basso rilievo.

30 E ciascun basamento avea quattro ruote di rame, e le tavole di rame; e ne' suoi quattro cantoni vi erano delle spalle; queste spalle erano gettate all'orlo diciascuno de lati de fregi, per esser sotto

la conca.

31 E la bocca del piè era indentro della corona, e rilevata disopra d' un cubito; e questa sua bocca era rotonda, a foggia d'un piè di raso; ed era di un cubito e mezzo; e sopra questa sua bocca vi erano eziandio degl' intagli, co lor compartimenti, quadri, e non rotondi.

32 Ora le quattro ruote eran disotto a quelle ainole; e i perni delle ruote attenevano al basamento; e l'altezza di ciascuna ruota era di un cubito e mezzo.

33 E le ruote erano fatte a guisa della ruota di un carro; i lor perni, e i lor mozi, e i lor cerchi, e i lor razzuoli, tutto do era di getto.

34 E quant è alle quattro spalle ch' eromo z quattro cantoni di ciascun hasamento, erano di un medesimo pezzo col .

tagomento.

35 E in cima di ciascun basamento vi ere un mezzo cubito di altezza, tondo d'intorno; e in cima del hasamento vi errone i suoi spazii ed aiuole, di uno stesso pezzo col hasamento.

38 E Hiram intagliò sopra le tavole tar dentro le cose che l'avida una nadra

di quegli spazii del basamento, e sopra le sue aiuole, de Cherubini, de leoni, e delle palme, secondo il vuoto di ciascuna di esse; e d'intorno ri erano de' fregi.

37 In questa maniera fece i dieci basa-menti, i quali tutti erano gettati in un medesimo modo, e di una medesima mi-

sura, e di una medesima intagliatura. 38 Poi fece le dieci conche di rame, delle quali ciascuna conteneva quarunta bati, ed era di quattro cubiti: clascuna conca era posta sopra uno de dieci basa-

menti.
39 É Salomone pose cinque di que basamenti dal lato destro della Casa, e cinque dal lato sinistro; e pose il mare al lato destro della Casa, verso Oriente, dalla parte meridionale.

40 E Hiram fece le conche, e le pale, e i bacini; e compiè di fare tutto il lavoro che faceva al re Balomone, per la Casa

del Signore:

41 Le due colonne, e i due vasi de capitelli, ch' erano in cima delle colonne, e le due reti, per coprire i due vasi de ca-

pitelli, ch' erano in cima delle colonne; 42 E le quattrocento melegrane, per le due reti, a due ordini di melegrane per ciascuna rete, per coprire i due vasi de' capitelli ch' erano sopra le colonne;

43 E i dieci basamenti, e le dieci con-

che per metter sopra i basamenti;

44 E il mare, ch' era unico, e i dodici

buoi ch' erano notto il mare;

45 E le caldaie, e le pule, e i bacini. Or tutti questi arredi, i quali Hiram fece al re Salomone, per la Casa del Signore, erano di rame pulito.

46 Il re li fece gettare nella planura del Giordano, in terra argillosa, fra Auccot e

Sartan.

47 E Salomone si rimase di pesar tutti questi arredi, per la grandissima moltitudine; il peso del rame non fu ricercato.

48 Salomone fece ancora d'oro tutti questi altri arredi, ch' erano per la Cosa del Bignore. Egli fece d' oro l'Altate", s le tavole, sopra le quait si metterano i peni dei competto.

49 Fece ancora d'oro fino i candellier. de quali cinque erano a man destra, o cinque a sinistra, da santi all' Oracolo; fece parimente d'oro le bocce, e le lam-

pane, e gli smoccolatoi;
50 Rece anche d'oro fino i nappi, e le forcelle, e i hadini, e le coppe, e i toriboli; i perni eziandio degli usci della Casa di dentro, cice del Luogo santissimo, e desli usci aeli altra parte della (asa, cio-del Tempio, erano d'oro.

51 Cosi fu compiuto tutto il lavorio, che il re falomone faceva fare per la Cara del Signore. Poi Salomone ri foce por

avea consacrate: l'argento, e l'oro, e i vasellamentia; e le pose ne' tesori della Casa del Signore.

#### La comacranione del Tempio.

8 ALLORA il re Salomone adunò appresso di sè in Gerusalemme, gli Anziani d'Israele, e tutti i capi delle tribù, i principali delle nazioni paterne de' figlinoli d'Israele, per trasportar l'Arca del Patto del Signore, dalla Città di Davide, la quale è Sion.

2 Si raunarono ancora appresso del re Salomone tutti gli uomini d'Israele, nel mese di Etanim, che è il settimo mese.

mese di Etanim, che è il settimo mese,

nella festa". 3 E tutti gli Anziani d' Israele essendo arrivati, i sacerdoti levarono l' Arca in

su le spalle.

4 E trasportarono l' Arca del Signore,
e il Tabernacolo della convenenza<sup>d</sup>, e tutti i vasellamenti sacri ch' erano nel Tabernacolo. I sacerdoti e i Leviti li trasportarono.

5 E il re Salomone, e tutta la raunanza d' laraele che si era adunata appresso di lui, camminavano con lui davanti all' Arca, sacrificando pecore e buoi, in tanto numero che non si potevano nè contare, no annoverare.

6 E i sacerdoti portarono l' Arca del Patto del Signore dentro al suo luogo, nell' Oracolo della Casa, nel Luogo san-tissimo", sotto alle ale de' Cherubini.

7 Perciocchè i Cherubini spandevano le ale sopra il luogo dell' Arca, e coprivano l' Arca, e le sue stanghe, disopra.

8 E tirarono infuori le stanghe, per tutta la lor lunghezza; e i capi di esse si

vedevano dal Luogo santo, in su la parte anteriore dell' Oracolo, e non si videro più di fuori ; anzi son restate quivi fino a questo giorno.

9 Dentro dell' Arca non vi era null' altro, che le due Tavole di pietra, che Mosè vi avea riposte in Horeb, quando il Signore fece patto co' figliuoli d' Israele, dopo che furono usciti del paese di

10 Or avvenne che, dopo che i sacerdoti furono usciti fuori del Luogo santo, una

nuvela riempie la Casa del Signore 11 E i sacerdoti non potevano stare in piè per fare il servigio, per cagione della nuvola; perciocchè la giona del Signore avea ripiena la Casa del Signore.

Discorse s preghiera di Salemane per la con-socrazione del Tempio.

12 Allora Salomone disse<sup>3</sup>: Il Signore ha detto ch' egli abiterebbe nella caligine <sup>4</sup>.
13 Io ti ho pure edificata, o Signore,

Discorso e preghiera

sbitacolo, una stanza erpetuo!. la faccia, e benediase l' Israele; or tutta la stava quivi in piè; detto sia il Signore uale con la sua bocca no padre, e hà con la nto ciò ch' egla avez

no che io trassi fuor olo Israele, io non bo d'infra tutte le tribu carvi una Casa, nella dimorasse; ma io bo stabilirlo sonra il mio

padre, ebbe in cuore sea al Signore Iddio

disse a Davide, mio uello che tu hai avuto re una Casa al mio to di averlo avuto in

non edificheral essa figliuolo, che uscirà quello che edificherà Nome.

unque ha messa ad egli avea detta; é io li Davide, mio padre, l trono d' Israele, sice avea parlato, e ho ma al Nome del Si-:le.

stituito un luogo per il Patto del Signore, istri padri, quando li i di Egitto.

al presentò davanti nore, in presenza di l' Israele, e apersa le ni verso il cielo", nore Iddio d' Israele, ra ne' cieli, ne disotto n dio pari a te', che i benignità inverso i amminano davanti a

loro; uto al tuo servitore ciò che tu gli avevi zli avevi detto con la idempiuto con la tua mare.

more Iddio d' Israele, rvitore Davide, mio i hai detto; cioè: El mas meno, dal mio segga in sul trono i tuoi figliuoli prenvia loro, per cammi-

<sup>\*3</sup> Sam. 8, 11. 12 Cron. 5, 2, ecc. 11, 10, 5, Eb. 8, 4 Es. 40, 34, 35, 4m. 7, 5, ecc. 2 Cron. 6, 12, ecc. 

nare davanti a me, come tu sei cammi-

26 Ora dunque, o Dio d'Israele, sia, ti prego, verificata la tua parola, che tu hai detta al tuo servitore Davide, mio padre.

27 Ma pure veramente abitera Iddio in su la terra? Ecco, i cieli, e i cieli de cieli non ti possono capire"; quanto meno questa Casa la quale io ho edificata?

28 Tuttavolta, o Signore Iddio mio, riguarda all' orazione del tuo servitore, e alla sua supplicazione, per ascoltare il grido, e l'orazione la quale il tuo servi-

tore fa oggi nel tuo cospetto;

29 Acciocchè gli occhi tuoi sieno aperti, notte e giorno, verso questa Casa; verso il luogo del qual tu hai detto: Il mio Nome sara quivib; per ascoltar l' orazione che il tuo servitore farà, volgendosi verso questo luogo

30 Esaudisci adunque la supplicazione del tuo servitore, e del tuo popolo Israele, quando ti faranno orazione, volgendosi verso questo luogo; ascoltali dal luogo della tua stanza ne' cieli : e ascoltandoli,

perdona loro.

31 Quando alcuno avrà peccato contro al suo prossimo, ed esso avrà da lui richiesto il giuramento d, per farlo giurare; e il giuramento sarà venuto davanti al tuo Altare, in questa Casa;

32 Porgi le orecchie dal cielo, e opera, e giudica i tuoi servitori, condannando il colpevole, per fargli ritornare in su la testa ciò ch' egli avrà fatto; e assolvendo il giusto, per rendergli secondo la sua giustizia.

33 Quando il tuo popolo Israele sarà stato sconfitto dal nemico, perchè avrà peccato contro a te; se poi si converte a te, e dà gioria al tuo Nome, e ti fa orazione e supplicazione, in questa Casa;

34 Esaudiscilo dal cielo, e perdona al tuo popolo Israele il suo peccato, e riconducilo al paese che tu desti a' suoi padri.

35 Quando il cielo sarà serrato, e non pioverà; perchè i figliuoli d' Israele avranno peccato contro a te; se essi fanno orazione, volgendosi verso questo luogo, e dànno gloria al tuo Nome, e si convertono da' lor peccati, perciocchè tu li avrai afflitti;

36 Esandiscili dal cielo, e perdona a' tuoi servitori, e al tuo popolo Israele, il lor peccato, dopo che tu avrai loro mostrato il buon cammino, per lo quale hanno da camminare; e manda la pioggia in su la tua terra, la quale tu hai data

per eredità al tuo popolo.

37 Quando vi sará nel paese fame, o pestilenza, o arsura, o rubigine, o locuste, o bruchi; ovvero, quando i nemici strigneranno il tuo popolo, nel paese della sua stanza; ovecro, quando ri sare qua

lunque piaga, e qualunque infermità : 38 Esaudisci ogni orazione, e ogni supplicazione, che farà qualunque personi o tutto il tuo popolo Israele, quando disscuno di loro avrà conosciuta la piaga del suo cuore, e avrà aperte le palme

delle sue mani verso questa Casa; 39 Escudiscila dal cielo, stanza della tua abitazione, e perdona, e openi, e rendi a ciascuno secondo ogni sua via, come tu avrai conosciuto il suo cuore; perciocchè tu solo conosci il cuore di tutti i figliuoli

degli uominif

40 Acciocche essi ti temano tutto il tempo che viveranno in su la terra che

tu hai data a' padri nostri.

41 Esaudisci eziandio il forestiere che non sarà del tuo popolo Israele, e sarà venuto di lontan paese, per cagione del tuo Nome:

42 Perciocchè udiranno parlare del tuo gran Nome, e della tua possente mano, e del tuo braccio steso. Quando adunque un tale sarà venuto, e avrà fatta orazione

in questa Casa;

43 Esaudiscilo dal cielo, stanza della tua abitazione, e fa secondo tutto quello per che quel forestiere ti avrà invocato: acciocche tutti i popoli della terra conoscano il tuo Nome, per temerti, come il tuo popolo Israele; e per conoscere che questa Casa che io ho edificata, si chiama del tuo Nome,

44 Quando il tuo popolo sarà uscito in guerra contro a' suoi nemici, per la via per la quale tu lo avrai mandato, e ti avrà fatta, o Signore, orazione, volgendosi verso la città che tu hai eletta, e verso la Casa

che io ho edificata al tuo Nome;

45 Esaudisci dal cielo la sua orazione, c

la sua supplicazione, e fagli ragione.

46 Quando avranno peccato contro a te, (perciocche non vi è uomo alcuno che non pecchi), e tu ti sarai adirato contro a loro, e li avrai messi in potere de lor nemici, e quelli che li avranno presi H avranno menati in cattività, in pacse nemico, o lontano, o vicino;

47 Se nel paese, nel quale saranno stati menati in cattività, si ravveggono<sup>1</sup>, e m convertono, e ti supplicano, nel paese di coloro che li avranno menati in cattività, dicendo: Noi abbiamo peccato, e commessa iniquità, noi siamo colpevoli:

48 Se si convertono a te con tutto il cuor loro, e con tutta l'anima loro, nel paese de' lor nemici, che li avranno menati in cattività; e ti fanno orazione, volgendosi verso il paese loro che tu l

<sup>\*</sup>Is. 65. 1. Fat. 17. 24. 56 / Ger. 17. 10. Fat. 1. 24. 56 Necen. L. 4, ecc. Dan. 2. 5, ecc. Dan. 6. 10. d Es. 22. 11. • Deut. 12. 11. 1 Sal. 57. 2. # Sal. 130. 4. 11 Giov. 1. 8, ecc.

a' lor padri, e verso la città che tu hai eletta, e verso la Casa che io ho edificata al tuo Nome:

49 Esaudisci dal cielo, stanza della tua abitazione, la loro orazione, e la lor sup-

plicazione, e fa lor ragione;

50 E perdona al tuo popolo che avrà peccato contro a te; e rimetti loro tutti i Ior misfatti che avranno commessi contro a te; e rendi loro misericordiosi quelli che li avranno menati in cattività, acciocchè abbiano pietà di loro:

51 Perciocchè essi sono tua gente, e tua eredità, che tu hai tratta fuor di Egitto,

di mezzo della fornace di ferro.

52 Sieno gli occhi tuoi aperti alla supplicazione del tuo servitore, e alla sup-plicazione del tuo popolo Israele, per esaudirli in tutto ciò per che t'invocheranno:

53 Perciocchè tu li hai messi da parte, per tua eredità, d' infra tutti i popoli della terra, siccome tu ne parlasti per lo tuo servitore Mosè, quando tu traesti fuor di Egitto i padri nostri, o Signore

Iddio.

54 Ora, quando Salomone ebbe finito di far tutta questa orazione, e supplicazione al Signore, egli si levo su d'innanzi all' Altare del Signore, dove era stato inginocchione, con le palme delle mani aperte verso il cielo;

55 E rizzatosi in piè, benedisse tutta la raunanza d'Israele, ad alta voce, dicendo:

56 Benedetto sia il Signore, il quale ha dato riposo al suo popolo Israele, intera-mente secondo ch' egli ne avea parlato; ei non è caduto a terra nulla di tutte le buone parole ch' egli avea pronunziate per Mosè, suo servitore.

57 Il Signore Iddio nostro sia con noi, come è stato co' padri nostri; il Signore

non ci abbandoni, e non ci lasci;

58 Per piegare il cuor nostro inverso lui, acciocche camminiamo in tutte le sue vie, e osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi statuti, e le sue leggi ch' egli ha

ordinate a' nostri padri.

59 E queste mie parole, con le quali io ho fatta supplicazione nel cospetto del Signore, stieno presso del Signore Iddio nostro, giorno e notte; acciocchè egli mantenga la ragione del suo servitore, e del suo popolo Israele, secondo che occor-

rerà giorno per giorno; 60 Affinchè tutti i popoli della terra conoscano che il Signore è Dio, e che non

re n' è alcun altro.

61 Sia dunque il cuor vostro intiero inverso il Signore Iddio nostrod, per camminar ne' suoi statuti, e per osservare i suoi comandamenti, come fate oggi.

62 Poi il re, e tutto Israele con lui, sacrificarono sacrificii davanti al Signore

63 E Salomone sacrificò, per sacrificio da render grazie, il quale egli fece al Signore, ventiduemila buoi, e cenventimila pecore. Così il re e tutti i figliuoli d'Israele dedi-carono la Casa del Signore.

64 In quel giorno il re dedicò il mezzo del cortile, ch' era davanti alla Casa del Signore; perciocchè sacrificò quivi olo-causti ed offerte, e il grasso de sacrificii da render grazie; perchè l'Altare di rame ch'era davanti al Signore, era troppo piccolo, per capirvi gli olocausti, e le offerte,

e il grasso de' sacrificii da render grazie. 65 E in quel tempo Salomone celebro la solennita, insieme con tutto Israele, ch' era una gran raunanza, raccolta dall' entrata di Hamat fino al Torrente di Egitto, davanti al Signore Iddio nostro; e quella solennità durò sette giorni, e poi ancora sette altri, che furono quattordici giorni.

66 L'ottavo giorno egli licenziò il popolo; ed essi benedissero il re, e se ne andarono alle loro stanze, allegri e lieti di cuore, per cagione di tutti i beni che il Signore avea fatti a Davide, suo servitore, e ad

Israele, suo popolo.

# Seconda apparizione di Dio a Salomone.

ORA, dopo che Salomone ebbe finito di edificar la Casa del Signore, e la casa reale, e tutto ciò ch' egli ebbe desiderio e volontà di fare,

2 Il Signore gli apparve la seconda volta,

come gli era apparito in Gabaon;

3 E gli disse: Io ho esaudita la tua orazione e la tua supplicazione, che tu hai fatta davanti a me; io ho santificata questa Casa<sup>h</sup>, la quale tu hai edificata per mettervi il mio Nome in perpetuo; e gli occhi miei, e il cuor mio saranno del continuo là.

4 E quant' è a te, se tu cammini nel mio cospetto, come è camminato Davide, tuo padre, in integrità di cuore, e in dirittura, per far secondo tutto quello che io ti ho comandato; e se tu osservi i miei

statuti e le mie leggi;
5 Io altresi stabilirò il trono del tuo reame sopra Israele, in perpetuo, come 10 promisi a Davide, tuo padre, dicendo: Giammai non ti verrà meno nomo che segga in sul trono d' Israele.

6 Ma, se pur voi ed i vostri figliuoli vi rivolgete indietro da me, e non osservate i miei comandamenti e i mici statuti, i quali lo vi ho proposti, anzi andate, e ser-

vite ad altri dii, e li adorațe;

7 Io distruggerò Israele d'in su la terra che io gli ho data", e gitterò via dal mio

c Gios. 21. 45; 23. 14. 41 Re 11. 4. 2 Cron. 7. 4, ecc. A Deut. 12.11. 1 Re 8.29. 1 Re 11. 4 6, 38,

cospetto la Casa, la quale io ho santificata. al mio Nome; e Israele sarà in proverbio

e in favola fra tutti i popoli;

8 E quant' è a questa Casa che sarà stata eccelsa, chiunque passerà presso di essa stupirà, e sufolerà; e si dirà: Perchè ha fatto il Signore in questo modo a questo

paese ed a questa Casa?

9 E si risponderà: Perciocchè hanno abbandonato il Signore Iddio loro, il qual trasse i lor padri fuor del paese di Egitto; e si sono appresi ad altri dii, e li hanno adorati, e hanno loro servito; perciò il Signore ha fatto venire sopra loro tutto questo male.

Città costruite da Salomone—La sua flotta.

10 Ora in capo de' venti anni, ne' quali Salomone edificò le due case, la Casa del

Signore, e la casa reale;

11 Hiram, re di Tiro, avendo fatto presente a Salomone di legname di cedro, e d'abete, e d'oro, ad ogni suo piacere, il re Salomone allora gli diede venti città nel paese di Galilea.

12 E Hiram uscì di Tiro, per veder le città che Salomone gli avea date; ma non

gli piacquero; 13 E disse: Che città son queste che tu mi hai date, fratel mio? E le chiamò: Il paese di Cabul. E questo nome è restato loro fino a questo giorno.

14 Or Hiram avea mandato al re cento-

venti talenti d'oro.

15 Or questa fu la maniera che il re Salomone osservo nella levata della gente, ch' egli fece per edificar la Casa del Signore, e la casa sua, e Millo, e le mura di Gerusalemme, e Hasor, e Meghiddo, e Ghezer:

16 (Faraone, re di Egitto, era salito, e avea presa Ghezer, e l' avea arsa col fuoco, e avea uccisi i Cananei che abitavano nella città; poi l' avea data per un presente alla sua figliuola, moglie di Salo-

mone;

17 Onde Salomone riedificò Ghezer;) e

Bethoron disotto:

18 E Baalat, e Tadmor, nel deserto del

19 E tutte le città da magazzini di Salomone, e le città dove erano i carri, e dove stava la gente a cavallo; in somma, tutto quello che Salomone ebbe desiderio di edificare in Gerusalemme, e nel Libano, e in tutto il paese della sua signoría.

20 Egli levò, per esser tributario a fazioni personali, tutto il popolo rimasto degli Amorrei, degli Hittei, de' Ferizzei, degli Hivvei, e de' Gebusei, i quali non

erano de' figlinoli d' Israele;

21 Cioè; i lor figliuoli rimasti dopo loro nel paese, i quali i figliuoli d' Israele non aveano potuti distruggere a: ed è durato infino a questo giorno.

22 Ma Salomone non fece servo alcuno de' figliuoli d' Israele; anzi essi erano uomini di guerra, e suoi ministri, e suoi colonnelli, e suoi capitani, e capi de' suoi carri, e della sua cavalleria

23 Questo fu il numero de capi de commessari, che furono costituiti sopra l'opera di Salomone, cioè: cinquecencinquanta, i quali comandavano alla gente che lavorava all' opera.

24 Ora la figliuola di Faraone non salì dalla città di Davide nella sua casa, che Salomone le avea edificata, se non allora

ch' egli ebbe edificato Millo.

25 E, dopo ch' egli ebbe finito di edificare la Casa, egli offeriva tre volte l'anno olocausti, e sacrificii da render grazie, sopra l' Altare ch' egli avea edificato al Signore; e faceva profumi in su quello ch' era nel cospetto del Signore.

26 Il re Salomone fece ancora un navilio in Esion-gheber, ch' è presso di Elot, in sul-lito del mar rosso, nel paese degl' Idumei.

27 Ed Hiram mando in quel navilio, co' servitori di Salomone, i suoi servitori marinari, intendenti dell' arte marinaresca.

28 Ed essi, arrivati in Ofir, tolsero di là quattrocenventi talenti d'oro, i quali con-

dussero al re Salomone.

La regina di Seba visita Salomone.

10 ORA la regina di Seba, avendo intesa la fama di Salomone nel Nome del Signore, venne per far prova di lui con enimmi<sup>d</sup>.

2 Ed entrò in Gerusalemme con un grandissimo seguito e con cammelli carichi di aromati, e con grandissima quantità d'oro, e di pietre preziose; e venne a Salomone, e parlò con lui di tutto ciò

ch' ella avea nel cuore.

3 E Salomone le dichiarò tutto quello ch' ella propose; ei non vi fu cosa alcuna occulta al re, ch' egli non le dichiarasse. 4 Laonde la regina di Seba, veggendo tutta la sapienza di Salomone, e la casa

ch' egli avea edificata;
5 E le vivande della sua tavola, e le stanze de' suoi servitori, e l' ordine del servire de' suoi ministri, e i lor vesti-menti, e i suoi coppieri, e gli olocausti ch' egli offeriva nella Casa del Signore; svenne tutta;

6 E disse al re: Ciò che io avea inteso nel mio paese de'fatti tuoi, e della tua

sapienza, era ben la verità.

7 Ma io non credeva quello che se ne diceva, finchè io non son venuta, e che gli occhi miei non l'hanno veduto; ora ecco, non me n' era stata rapportata la

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Gind. 1. 19, 21, 27, ecc. • cioè : Spiacevole. # 2 Cron. 9. 1, ecc. Mat. 12. 42.

metà; tu sopravanzi in sapienza ed in eccellenza la fama che io ne avea intesa.

8 Besti gli nomini tuoi; besti questi tuoi servitori, che stanno del continuo davanti

a te, che odorro la tua sapienza.

9 Sia benedetto il Signore Iddio tuo, il quale ti ha gradito, per metterti sopra il tromo d'Israele, per l'amor che il Signore porta in eterno a Israele; e ti ha costituito re, per far ragione e giustizia.

10 Poi ella dono al rea centoventi talenti d' oro, e gran quantità d' aromati, e di pietre preziose. Mai più non vennero cotali aromati, in gran quantità, come la regina di Seba ne donò al re Salomone.

11 (Il navilio di Hiram, che portava d'Ofir dell'oro, portò anche d'Ofir del legno d'Almugghim, in gran quantità, e

delle pietre preziose;

12 E il re fece di quel legno d' Almugghim delle sponde alla Casa del Signore, e alla casa reale, e delle cetere, e de' salteri per li cantori; tal legno d' Almugghim non era mai più venuto, e mai più, fino a quel giorno, non era stato veduto.)

13 Il re Salemone altresi donò alla regina di Seba tutto ciò ch' ella ebbe a grado, e che gli chiese; oltre a quello che le dono secondo il poter del re. Poi ella si rimise in cammino; e, co' suoi servitori,

se ne andò al suo paese.

Ricchezze, magnificenza e gloria di Salomone.

14 Ora il peso dell'oro, che veniva ogni anno a Salomone, era di seicensessantasei talenti d' oro:

15 Oltre a quello che traeva da' gabellieri, e dal traffico de' mercatanti di spezierie, e da tutti i re dell' Arabia, e da' principali signori del paese.

16 Onde il re Salomone fece fare du-gento pavesi d'oro battuto, in ciascuno

de' quali impiegò seicento sicli d' oro; 17 E trecento scudi d' oro battuto, in ciascuno de quali impiegò tre mine d'oro. E il re li mise nella casa del Bosco del Libano.

18 Il re fece, oltre a ciò, un gran trono d'avorio<sup>c</sup>, il quale egli coperse d'oro fino.
19 Quel trono avea sei gradi, e la parte disopra di esso era rotonda di dietro, e

nel luogo del seggio v'erano degli appog-giatoi, di qua e di la, e due leoni erano posti presso di quegli appoggiatoi. 20 V'erano eziandio dodici leoni, posti

quivi sopra i sei gradi, di qua e di là. Niun tale trono fu giammai fatto in alcun

21 E tutti i vasellamenti della credenza del re Salomone erano d'oro; parimente tutti i vasellamenti della casa del Bosco del Libano erano d'oro fino; nulla era

d'argento; l'argento non era in alcuna stima al tempo di Salomone;

22 Perciocchè il re avea il navilio di Tarsis nel mare, insieme col navilio di Hiram. Il navilio di Tarsis veniva di tre in tre anni una volta, portando oro ed argento, avorio, e scimmie, e pappagalli.

23 Così il re Salomone fu, in ricchezze ed in sapienza, il più grande di tutti i re

della terrad.

24 E tutta la terra ricercava di veder Salomone, per intender la sua sapienza, la quale Iddio gli avea messa nel cuore.

25 E ciascuno gli portava anno per anno il suo presente, vasellamenti d' oro, e vasellamenti d'argento, e vestimenti, ed

arme, ed aromati, e cavalli, e muli. 26 E Salomone adunò carri e cavalieri; ed ebbe mille quattrocento carri, e dodicimila cavalieri, i quali egli stanzio per le città ordinate per li carri, e appresso di sè in Gerusalemme.

27 E il re fece che l'argento era in Gerusalemme in quantità come le pietre; e i cedri come i sicomori che son per la campagna.

28 Ora, quant' è alla tratta de' cavalli, e del filo che Salomone avea di Egitto, i fattori del re prendevano il filo a certo

prezzo.

29 E due coppie di cavalli erano comperate, e tratte fuor di Egitto per seicento sioli d'argento, e ciascum cavallo per cencinquanta. Così, per le mani di que' fattori, se ne traeva fuori per tutti i re degli Hittei, e per i re della Siria.

Salomone sedotto alla idolatria-Sdegno del Signore contro a lui.

ORA il re Salomone amò, oltre alla 11 OKA II re Sammone amo, donne fighiuola di Faraone, molte donne

straniere, Moabite, Ammonite, Idumee, Sidonie, Hittee;

2 Delle nazioni, delle quali il Signore avea detto a' figliuoli d' Israele: Non entrete de corre ed corre de voi! trate da esse, ed esse non entrino da voi; per certo esse faranno rivolgere il cuor vostro dietro a' lor dii; a quelle si congiunse Salomone per amore.

3 Ed ebbe settecento donne principesse, trecento concubine; e le sue donne.

sviarono il suo cuore.

4 Al tempo della sua vecchiezza avvenne che le sue donne sviarono il suo cuore dietro ad altri dii ; e il suo cuore non fu intiero inverso il Signore Iddio suo, come era stato il cuor di Davide, suo padre.

5 E Salomone ando dietro ad Astoret, dio de' Sidonii; e dietro a Milcom, abbominazione degli Ammoniti.

6 Così Salomone fece ciò che displace al Signore; e non seguitò il Signore appieno, come avea fatto Davide, suo padre.

<sup>72. 10, 15.</sup> b 2 Cron. 9. 14. c 2 Cron. 9. 15, 16. Deut. 7. 3, 4. Neem. 13. 26. <sup>e</sup> 2 Cron. 9. 17, ecc. d 1 Re 3. 12, 13. Deut. 17. 17. **72. 10, 15.** ... 1 Re 8. 61.

7 Allora Salomone edificò un alto luogo | a Chemos, abbominazione di Moab, nel monte ch'è dirimpetto a Gerusalemme; e a Molec, abbominazione de' figliuoli di Ammon.

8 Il simigliante fece per tutte le sue donne straniere, le quali facevano profumi, e sacrificavano agl' iddii loro.

9 Perciò il Signore si adirò contro a Salomone, perchè il suo cuore s'era sviato dal Signore Iddio d'Israele, che gli era apparito due voltea;

10 E gli avea fatto comandamento intorno a questo, ch'egli non andasse dietro ad altri dii; ma egli non osservò ciò che

il Signore avea comandato.

11 E il Signore disse a Salomone: Perciocchè questo è stato in te, e tu non hai osservato il mio patto, e i miei statuti, i quali io ti avea imposti; io del tutto straccerò il reame d'addosso a te, e lo darò al tuo servitore.

12 Ma pure, per amor di Davide, tuo padre, io non farò questo a tuoi di; io lo straccerò d'infra le mani del tuo figliuolo.

13 Nondimeno, io non istraccerò tutto il reame; io ne darò una tribu al tuo fi-gliuolo, per amor di Davide, mio servitore"; e per amor di Gerusalemme, che io ho eletta.

## I nemici di Salomone.

14 Il Signore adunque fece sorgere un avversario a Salomone, cioè: Hadad Idu-

meo, ch' era del sangue reale di Edom. 15 Perciocche avvenne, quando Davide era in Idumea d, allora che Ioab, capo dell' esercito, salì per far sotterrar gli uccisi, e percosse tutti i maschi d' Idu-

16 (Perciocchè Ioab, con tutto Israele, dimorò quivi sei mesi, finchè ebbe di-strutti tutti i maschi d' Idumea;)

17 Che Hadad se ne fuggi, con alcuni uomini Idumei, de servitori di suo padre, per ridursi in Egitto. (Or Hadad era gio-

18 Costoro adunque si partirono di Madian, e vennero in Paran, e presero con loro degli uomini di Paran, e vennero in Egitto a Faraone, re di Egitto, il quale diede a Hadad una casa, e gli assegnò il suo vitto, e anche gli diede una terra.

19 E Hadad venne molto in grazia di Faraone; ed esso gli diede per moglie la sorella della sua moglie, la sorella della

regina Tafnes.

20 E la sorella di Tafnes gli partori Ghenubat, suo figliuolo, il quale Tafnes allevò nella casa di Faraone; e Ghenubat fu nella casa di Faraone per mezzo i figliuoli di esso.

21 Ora, quando Hadad ebbe inteso in Egitto, che Davide giaceva co'suoi padri, I sua, per amor di Davide, mio servitore,

e che Ioah, capo dell' esercito, era morto, disse a Faraone: Dammi licenza che io me ne vada al mio paese.

22 E Faraone gli disse: Ma che ti manca appresso di me, che ecco tu cerchi di andartene al tuo paese? Ed egli disse: Nul-

la; ma pur dammi licenza.
23 Iddio fece ancora sorgere un altro avversario a Salomone, cioè: Rezon, figliuolo d' Eliada, il quale se n' era fug-gito d' appresso Hadadezer, re di Soba, suo signore.

24 Or egli adunò appresso di sè della rente, e fu capo di scherani, quando Davide uccideva quella gente. Poi egli e i suoi andarono in Damasco, e dimorarono quivi, e regnarono in Damasco.

25 E Rezon fu avversario a Israele tutto il tempo di Salomone, oltre al male che fece Hadad; e infestò Israele, e regnò

sopra la Siria.

## Ahia predice il remo a Geroboamo.

**26** Geroboamo ancora, figliuolo di Nebat Efrateo, da Sereda, servo di Salomone, il nome della cui madre *era* Serua, donna vedova, si levò contro al re.

27 E questa fu la cagione, per la quale egli si levò contro al re: Salomone edificava Millo, e chiudeva la rottura della

Città di Davide, suo padre; 28 Or quell' uomo Geroboamo era valente e prode; e Salomone, veggendo il giovane che lavorava, l'ordinò sopra *quelli* della casa di Giuseppe, che portavano

29 Ora, essendo in quel tempo Geroboamo uscito fuor di Gerusalemme, il profeta Ahia Silonita lo trovò per la: via, vestito d' una vesta nuova: ed erano amendue soli in su la campagna.

30 E Ahia prese la vesta nuova ch' egli avea indosso, e la stracció in dodici pezzi;

31 E disse a Geroboamo: Prenditene dieci pezzi; perciocchè il Signore Iddio d' Israele ha detto così: Ecco, io straccio il reame d'infra le mani di Salomone, e te ne darò dieci tribù.

32 E a lui ne resterà una tribù, per amor di Davide, suo padre, e per amor di Gerusalemme, che è la città ch' io ho eletta d'infra tutte le tribù d'Israele;

33 Perciocchè essi mi hanno abbandonato, e hanno adorato Astoret, dio de' Sidonii, e Chemos, dio de' Moabiti, e Milcom, dio de' figliuoli di Ammon; e non son camminati nelle mie vie, per far ciò che mi piace, e per mettere in opera i miei statuti, e le mie leggi, come fece Davide, padre di Salomone.

34 Ma pure io non torrò dalle mani di lui nulla di tutto il reame; anzi lo manterrò principe tutto il tempo della vita

che io ho eletto, il quale ha osservati i miei comandamenti e i miei statuti.

35 Ma io torrò il reame di mano al suo

figliuolo, e ne darò a te dieci tribù; 36 E al suo figliuolo ne darò una tribù; acciocche vi resti del continuo una lampana a Davide<sup>a</sup>, mio servitore, davanti a me, in Gerusalemme, che è la città, la quale io ho eletta per mettervi il mio Nome.

37 Io adunque ti prenderò, e tu regnerai interamente secondo il desiderio dell'ani-

ma tua, e sarai re sopra Israele.

38 E avverrà che, se tu ubbidisci a tutto quello che io ti comanderò, e cammini nelle mie vie, e fai ciò che mi piace, osservando i miei statuti e i miei comanosservando i miei statuti e i miei comandamenti, come ha fatto Davide, mio servitore, io sarò tecob, e ti edificherò una casa stabile, come io l'avea edificata a Davide, e ti darò Israele.

39 Ed io affliggerò la progenie di Davide per questo, ma non già in perpetuo.

40 Perciò Salomone cercò di far morire Geroboamo; ma egli si levò, e se ne fuggì in Egitto, a Sisac, re di Egitto, e dimorò in Egitto fino alla morte di Salomone

mone.

# Morte di Salomone.

41 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Salomone<sup>c</sup>, e a quello ch' egli fece, e alla sua sapienza; queste cose non sono elleno scritte nel Libro de' fatti di Salomone?

42 Ora il tempo che Salomone regnò in Gerusalemme sopra tutto Israele, fu di

quarant' anni.
43 Poi Salomone giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di Davide, suo padre; e Roboamo, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Dieci tribù si ribellano, e fan re Geroboamo.

12 E ROBOAMO andò in Sichema: perciocchè tutto Israele era venuto in Sichem, per costituirlo re.

2 Ora, quando Geroboamo, figliuolo di Nebat, ch' era ancora in Egitto, ove era fuggito d' innanzi al re Salomone, ebbe

ciò inteso, egli dimorò ancora in Egitto; 3 Ma gl' Israeliti lo mandarono a chia-mare. E Geroboamo, e tutta la raunanza

d' Israele, vennero, e parlarono a Roboamo, dicendo:

4 Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo; ma tu alleviaci ora dalla dura servitù di tuo padre, e dal suo grave giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e

noi ti saremo soggetti.
5 Ed egli disse loro: Andatevene fin di qui a tre giorni; poi ritornate a me.

il popolo se ne andò.

6 E il re Roboamo si consigliò co' vecchi ch' erano stati ministri del re Salomone, suo padre, mentre era in vita; dicendo: Come consigliate che si risponda

a questo popolo?
7 Ed essi gli risposero, dicendo: Se oggi
tu ti sottometti a questo popolo, e te gli
rendi soggetto, e gli dài buona risposta/, e
buone parole, egli ti sarà soggetto in per-

petuo.

8 Ma egli lasciò il consiglio che i vecchi gli aveano dato, e si consigliò co' giovani, ch' erano stati allevati con lui, ed erano

suoi ministri;

9 E disse loro: Che consigliate voi che rispondiamo a questo popolo, che mi ha parlato, dicendo: Alleviaci dal giogo, il

qual tuo padre ha posto sopra noi?.

10 E i giovani, ch' erano stati allevati con lui, gli risposero, e dissero: Di' così a questo popolo che t' ha parlato, dicendo: Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo, ma tu alleviacene; e rispondi loro così: Il mio piccol dito è più grosso che i lombi di mio padre i lombi di mio padre.

11 Ora dunque mio padre vi ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave; mio padre vi ha castigati con isferze, ma io vi castigherò con flagelli

pungenti.

12 Ora, tre giorni appresso, Geroboamo, con tutto il popolo, venne a Roboamo, secondo che il re avea comandato, dicendo: Ritornate a me di qui a tre di.

13 E il re rispose aspramente al popolo,

e lasciò il consiglio che i vecchi gli aveano

dato; 14 E parlò al popolo secondo il consiglio de' giovani, dicendo: Mio padre vi ha posto addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave; mio padre vi ha castigati con isferze, ma io vi castigherò con flagelli pungenti.

15 Il re adunque non prestò le orecchie al popolo; perciocche questo era una oc-casione procedente dal Signore, per adempier la sua parola, la quale egli avea pronunziata, per Ahia Silonita, a Gero-boamo, figliuolo di Nebat. 16 E tutto il popolo d' Israele, veduto

che il re non gli avea prestato orecchio, rispose al re, e disse: Qual parte abbiamo noi in Davide? noi non abbiamo alcuna ragione di eredità nel figliuolo d' Isai; o Israele, vattene alle tue stanze; provvedi ora, Davide, a casa tua. E Israele se ne andò alle sue stanze. 17 Ma, quant' è a' figliuoli d' Israele,

che dimoravano nelle città di Giuda, Ro-

boamo regnò sopra loro.

18 E il re Roboamo mandò a tutti gl' Israeliti Adoram, ch' era sopra i tributi; ma essi lo lapidarono, ed egli morì. E il re Roboamo sali prestamente sopra un i

carro, per fuggirsene in Gerusalemme. 19 Così gl' Israeliti si ribellarono dalla casa di Davide, e son restati così, fino a

questo giorno.

20 E quando tutto Israele ebbe inteso che Geroboamo era ritornato, lo mandarono a chiamare nella raunanza, e lo costituirono re sopra tutto Israele; niuna tribù seguitò la casa di Davide, fuorchè la tribù di Giuda sola.

21 E Roboamo, giunto in Gerusalemme, raunò tutta la casa di Giuda<sup>a</sup>, e la tribù di Beniamino, in numero di centottantamila uomini scelti, atti alla guerra, per guer-reggiar con la casa d' Israele, affine di ridurre il regno sotto l' ubbidienza di

Roboamo, figliuolo di Salomone. 22 Ma la parola di Dio fu *indirizzata* a

Semaia, uomo di Dio, dicendo: 23 Di' a Roboamo, figliuolo di Salomone, re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda, e di Beniamino, e al rimanente

del popolo:

24 Così ha detto il Signore: Non salite, e non combattete co' figliuoli d' Israele, vostri fratelli; ritornatevene ciascuno a casa sua; perciocchè questa cosa è proceduta duta da me. Ed essi ubbidirono alla parola del Signore, e si volsero indietro, e se ne andarono, secondo il comandamento del Signore.

## Geroboamo stabilisce l'idolatria.

25 Or Geroboamo edificò Sichem, nel monte di Efraim, e vi dimorò; poi uscì di là ed edificò Penuel.

26 É Geroboamo disse tra sè stesso: Ora ben potrebbe ritornare il regno alla casa

di Davide.

27 Se questo popolo sale, per far sacrificii nella Casa del Signore, in Gerusalemme, il cuor suo si rivolgerà a Ro-boamo, re di Giuda, suo signore, e mi uccideranno, e ritorneranno a Roboamo, re di Giuda.

28 Laonde il re prese consiglio di far due vitelli d' oro ; poi disse al popolo: Voi non avete più bisogno di salire in Gerusalemme; ecco, o Israele, i tuoi dii, che ti hanno tratto fuor del paese di

Egitto.

29 E ne mise uno in Betel, e l'altro in

30 E ciò fu cagione di peccato d: e il popolo andava fino in Dan davanti all' uno di essi.

31 Fece eziandio delle case d'alti luoghi, e creò de' sacerdoti, presi di qua e di là d' infra il popolo, i quali non erano de' figliuoli di Levi.

32 Geroboamo ancora ordinò una festa solenne, al quintodecimo giorno dell' ot-

tavo mese, simile alla festa che si cele-brava in Giuda; e offeriva offerte sopra un altare. Così fece in Betel, sacrificando a' vitelli ch' egli avea fatti; e costituì in Betel i sacerdoti degli alti luoghi ch' egli avea creati.

33 Ora al quintodecimo giorno dell' ottavo mese, del qual mese egli era stato l'inventore di suo senno, egli offerse offerte sopra l'altare ch' egli avea fatto in Betel, e celebrò la festa solenne de' figliuoli d'Israele; e offerse offerte sopra l'altare, facendovi profumi.

# Geroboamo ripreso da un profeta, in Betel.

13 ED ecco, un uomo di Dio venne di Giuda in Betel, con la parola del Signore, come Geroboamo stava in piè presso all' altare, per farvi profumi;

2 E gridò contro all' altare, per la parola disse: Altare, altare, così

del Signore, e disse: Altare, altare, così ha detto il Signore: Ecco, egli nascerà un figliuolo alla casa di Davide, il cui nome sarà Giosia, il qual sacrificherà sopra te i sacerdoti degli alti luoghi, che fanno profumi sopra te; e si arderanno sopra te ossami d'uomini.

3 E quello stesso giorno diede un segno, dicendo: Questo è il segno, che il Signore ha parlato: Ecco, l'altare di presente si schianterà, e la cenere che è sopra

esso sarà sparsa.

4 E quando il re Geroboamo ebbe udita la parola dell' uomo di Dio, la quale egli avea ad alta voce pronunziata contro al-l'altare di Betel, distese la sua mano di sopra all'altare dicendo: Prendetelo. Ma la mano, ch' egli avea distesa contro al profeta, gli si seccò, ed egli non potè ritrarla a sè.

5 L'altare eziandío si schiantò, e la cenere fu sparsa d'in su l'altare, secondo il segno che l' uomo di Dio avea dato per la parola del Signore.

6 E il re fece motto all' uomo di Dio, e gli disse: Deh! supplica al Signore Iddio tuo, e fa orazione per me, che la mia mano mi sia restituita. E l' uomo di Dio supplicò al Signore, e la mano del re gli fu restituita, e divenne come prima!.

7 E il re disse all' uomo di Dio: Vientone mano in casa a vistorati con cibe.

tene meco in casa, e ristorati con cibo, e

io ti donerò un presente.

8 Ma l'uomo di Dio disse al re: Avvegnachè tu mi dessi la metà della tua casa<sup>1</sup>, io non andrei teco, e non mangerei

pane, nè berrei acqua in questo luogo;
9 Perciocchè, così mi è stato comandato per la parola del Signore, dicendo: Non mangiar pane, e non bere acqua in quel luogo"; e non ritornartene per la medesima via, per la quale tu sarai andato. 10 Così egli se ne andò per un'

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Cron. 11. 1, ecc. <sup>b</sup> Deut. 12. 5, ecc. <sup>c</sup> E <sup>d</sup> Lev. 23. 33, 34. <sup>a</sup> 2 Re 23. 15, ecc. <sup>b</sup> 1 Cor. 1, 22. c Es. 82, 4, 8. <sup>d</sup> 2 Re 17. 21. i Giac. 5. 16. Num. 22. 18.

via, e non se ne ritornò per la medesima via, per la quale era venuto in Betel.

## Il profeta disubbidiente.

11 Ora in Betel abitava un profeța vecchio, il cui figliuolo venne, e gli racconto tutte le opere che l'uomo di Dio avea in quel di fatte in Betel, e le parole ch' egli avea dette al re; i figliuoli di esso le raccontarono a lor padre.

12 Ed egli disse loro: Per qual via se n'è egli andato! È i suoi figliuoli videro la via, per la quale se n'era andato l'uomo di Dio, ch'era venuto di Giuda.

13 Ed egli disse a' suoi figliuoli: Sellatemi l'asino. Ed essi gli sellarono l'asino;

ed egli vi montò su;

14 É andò dietro áll' uomo di Dio, e lo trovò a sedere sotto una quercia, e gli disse: Sei tu l'uomo di Dio che sei venuto di Giuda? Ed egli disse: Si, lo sono. 15 Ed egli gli disse: Vientene meco in

casa mia, e prendi cibo.
16 Ma egli disse: Io non posso ritornare indietro, nè venir teco; e non mangerò pane, ne berro acqua teco, in questo luogo;

17 Perciocchè così mi è stato detto per la parola del Signore: Non mangiar pane, ne bere acqua, in quel luogo; e quando tu te ne andrai, non ritornar per la via, per la quale tu sarai andato.

18 E colui gli disse: Anch' io son profeta, come tu; e un Angelo mi ha parlato per la parola del Signore, dicendo: Rimenalo teco in casa tua, acciocchè mangi del pane, e beva dell' acqua.

egli gli mentiva. 19 Egli adunque se ne ritornò con lui, e mangiò del pane in casa sua, e bevve

dell' acqua.

20 Ora, mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu indirizzata al pro-

feta che l'avea fatto ritornare

21 Ed egli gridò all' uomo di Dio ch' era venuto di Giuda, dicendo: Così ha detto il Signore: Perciocchè tu sei stato ribello alla parola del Signore, e non hai osservato il comandamento che il Signore Iddio tuo ti avea fatto;

22 Anzi sei ritornato, ed hai mangiato del pane, e bevuto dell'acqua, nel luogo del quale egli ti avea detto: Non mangiarvi pane, nè bervi acqua; il tuo corpo non entrerà nella sepoltura de' tuoi padri.

23 E dopo che il profeta ch' egli avea fatto ritornare, ebbe mangiato del pane, ed ebbe bevuto, egli gli fece sellar l'asino;

24 Ed egh se ne ando, e un leone lo scontrò per la strada, e l'uccise a; e il suo corpo morto giaceva in su la strada, e l'asino se ne stava in piè presso di quel corpo morto, e il leone parimente.

25 Or ecco, certi passanti videro quel ropo morto, che giaceva in su la via, e il

leone che gli stava appresso, e vennero, e rapportarono la cosa nella città, nella

quale il vecchio profeta abitava.

26 E come il profeta, che l' avea fatto ritornar dal suo cammino, ebbe ciò udito, disse: Egli è l' uomo di Dio, il quale è stato ribello alla parola del Signore; perciò, il Signore l' ha dato al leone, che l' ha. lacerato, ed ucciso, secondo la parola del

Signore ch' egli gli avea detta.

27 Poi parlò a' suoi figliuoli, dicendo:
Sellatemi l'asino. Ed essi gliel sellarono.

28 Ed egli andò, e trovò il corpo morto
di colui che giocore in guilo rio d'i esino

di colui che giaceva in su la via, e l'asino, e il leone, che stavano in piè presso del

corpo morto; il leone non avea divorato il corpo, nè lacerato l'asino.

29 E il profeta levò il corpo dell' uomo di Dio, e lo pose in su l'asino, e lo riportò indietro. E quel profeta vecchio per profeta profeta vecchio per profeta profeta per farme. se ne venne nella sua città, per farne

cordoglio, e per seppellirlo. 30 E pose il corpo di esso nella sua sepoltura; ed egli e i suoi figliuoli fecero cordoglio di lui, dicendo: Ahi! fratel mio. 31 E dopo che l'ebbe seppellito, disse a' suoi figliuoli: Quando io sarò morto,.

seppellitemi nel sepolcro, nel quale l'uomo di Dio è seppellito; mettete le mie ossa presso delle sue ossa;

32 Perchè ciò ch' egli ha gridato, per la parola del Signore, contro all'altare ch' è in Betel, e contr' a tutte le case degli alti luoghi che son nelle città di Samaria,

avverrà per certob.

33 Dopo questo fatto, Geroboamo non si rivolse però dalla sua cattiva via; anzi di nuovo fece de' sacerdoti degli alti luoghi. presi di qua e di la d'infra il popolo; chi voleva si consacrava, ed era de' sacerdoti degli alti luoghi.

34 E Geroboamo fu, in questo, cagion di peccato alla sua casa, fin per essere spenta.

e distrutta d' in su la terra.

## Abia predice la rovina di Geroboamo.

14 IN quel tempo Abia, figliuolo di Geroboamo, infermo.

2 E Geroboamo disse alla sua moglie: Deh! levati, e travestiti, in modo che non si conosca che tu sei moglie di Geroboamo, e vattene in Silo; ecco, quivi è il profeta Ahia, il qual mi precisse che io sarci re sopra questo popolo c.

3 E prendi in mano dieci pani, e de' boccellati, e un fiasco di mele, e vattene a lui; egli ti dichiarera ciò che avverra

al fanciullo.

4 E la moglie di Geroboamo fece così; e si levò, e andò in Silo, ed entrò in casa d'Ahia. Or Ahia non poteva più vedere; perciocchè la vista gli era venuta meno per la vecchiezza. 5 E il Signore disse ad Ahia: Ecco, la.

moglie di Geroboamo viene per domandarti del suo figliuolo; perciocchè egli è infermo; parlale in tale e tale maniera. Ora, quando ella entrerà, ella fingerà d'essere un' altra.

6 Come dunque Ahia udi il suon de' piedi di essa, ch' entrava per la porta, disse: Entra pure, moglie di Geroboamo; perchè fingi d'essere un'altra! io son pur mandato a te per portarti un duro messaggio.

7 Va, di' a Geroboamo: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Perciocchè, avendoti io innalzato d' infra il popolo, e costituito conduttore sopra il mio po-

polo Israele;

8 E avendo lacerato il regno d'infra le mani della casa di Davide, e avendolo dato a te; tu non sei stato come il mio servitore Davide, il quale osservò i miei comandamenti, e camminò dietro a me con tutto il suo cuore, per far sol ciò che mi piace;

9 E hai fatto peggio che tutti coloro che sono stati davanti a te, e sei andato, e ti hai fatti degli altri dii, e delle statue di getto, per dispettarmi; e hai gittato me dietro alle spalle;

10 Per questo, ecco, io fo venire un male sopra la casa di Geroboamo a, e di-struggero a Geroboamo fino a chi piscia alla parete, chi è serrato e chi è lasciato in Israele; e andrò dietro alla casa di Geroboamo, per ispazzarla via, come si spazza lo sterco; finchè sia tutta consumata.

11 Colui che sarà morto a Geroboamo dentro alla città, i cani lo mangerannob; e colui che sarà morto per la campagna, gli uccelli del cielo lo mangeranno; per-

ciocchè il Signore ha parlato. 12 Or tu, levati, vattene a casa tua; in quello stante che i tuoi piedi entreranno

nella città, il fanciullo morrà.

13 E tutto Israele farà cordoglio di lui, e lo seppellirà; perciocchè costui soto, d'infra quelli che appartengono a Gero-boamo, entrerà nel sepolcro; concios-siachè in lui solo, della casa di Geroboamo, sia stato trovato alcun bene appo il Signore Iddio d' Israele.

14 E il Signore si costituirà un re sopra Israele, il qual distruggerà la casa di Geroboamo in quel dì. E che? anzi pure

15 E il Signore percoterà Israele, si che sarà come la canna che è dimenata nell'acqua; e divellerà Israele d'in su questa buona terra ch' egli ha data a' lor padri, e li dispergerà di la dal Fiume; perciocchè hanno fatti i lor boschi, dispettando il Signore.

18 Edarà Israele in man de' suoi nemici,

per cagione de peccati di Geroboamo, i quali egli ha commessi, e ha fatti commettere a Israele.

17 E la moglie di Geroboamo si tevò, e se ne ando, e venne in Tirsa; e nel-l'istante ch' ella mise il piè in su la soglia della casa, il fanciullo morì;

18 E fu seppellito, e tutto Israele ne fece duolo, secondo la parola del Signore, ch' egli avea pronunziata per lo profeta

Ahla, suo servitore.

19 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Geroboamo, le guerre ch' egli fece, e come regno; ecco, queste cose sono scritte nel Libro delle Croniche dei re d'Israele d.

20 E il tempo che Geroboamo regnò, Au di ventidue anni; poi giacque co' suoi padri; e Nadzb, suo figliuolo, regnò in

luogo suo.

## Idolatria e corrusione di Giuda, sotto Robeamo.

21 Or Roboamo, figliuolo di Salomone regnava in Giuda"; egli era d' età di quarantun anno, quando cominciò a re-gnare, e regnò diciasette anni in Gerusalemme, città, la quale il Signore avea eletta d'infra tutte le tribù d'Israele, per mettervi il suo nome. È il nome di sua madre era Naama Ammonita.
22 E Giuda fece anch' egli ciò che di-

spiace al Signore, e lo provocò a gelosia, più che non aveano fatto i suoi padri, con tutti i lor peccati, che aveano com-

messi.

23 E si edificarono anch' essi degli alti luoghi, e si fecero delle statue, e de' boschi, sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero verdeggiante.

24 V' erano eziandio de' cinedi nel paese. Essi fecero secondo tutti i fatti abbominevoli delle genti, le quali il Signore avea scacciate d'innanzi a' figliuoli d' Israele.

25 E avvenne, l'anno quinto del re Roboamo, che Sisac, re di Egitto, salì contro

a Gerusalemme<sup>9</sup>:

26 E prese i tesori della Casa del Signore, e i tesori della casa reale; prese ogni cosa; prese ancora tutti gli scudi d'oro che Salomone avea fatti.

27 E il re Roboamo fece, in luogo di quelli, degli scudi di rame, e li rimise nelle mani de' capitani de' sergenti, che facevano la guardia alla porta della casa

reale. 28 E quando il re entrava nella Casa del Signore, i sergenti li portavano; e poi li riportavano nella loggia de' ser-

genti. 29 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Roboamo, e tutto ciò ch' egli fece; queste cose non sono elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re di Giuda?

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> 1 Re 16. 4. <sup>c</sup> 2 Re 15. 29; 17. 6. Sal. 52. 5. eut. 82. 21. 1 Cor. 10. 22. <sup>c</sup> 2 Cron. 12. 2, ecc. a 1 Re 15. 27-29. 'd 2 Cron. 13 2 Cron. 12.13. J Deut. 82. 21. 1 Cor. 10. 22. \* 1 Re 10. 10

30 Ora vi fu del continuo guerra fra

Roboamo e Geroboamo.

31 E Roboamo giacque co' suoi padri, e fu seppellito con essi nella Città di Davide. E il nome di sua madre era Naa-ma Ammonita. E Abiam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

## Abiam re di Giuda.

15 OR l'anno diciottesimo del re Geroboamo, figliuolo di Nebat, Abiam cominciò a regnare sopra Giuda.

2 Egli regnò tre anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Maaca, fi-

gliuola di Abisalom.

3 Ed egli camminò in tutti i peccati di suo padre, ch' egli avea commessi davanti a lui; e il cuor suo non fu intiero inverso il Signore Iddio suo, come era stato il cuore di Davide, suo padre.

4 Ma pure, per amor di Davide, il Si-gnore Iddio suo gli diede una lampana in Gerusalemme, facendo sorgere il suo figliuolo dopo lui, e facendo sussistere

Gerusalemme.

5 Perciocchè Davide avea fatto ciò che piace al Signore, e non s' era, in tutto il tempo della vita sua, rivolto da qualunque cosa egli gli avea comandata, salvo nel fatto d' Uria Hitteo. 6 Ora, come v' era stata guerra fra Bo-

boamo e Geroboamo, tutto il tempo della

vita di esso.

7 Così vi fu guerra fra Abiam e Gero-boamo. Quant' è al rimanente de' fatti di Abiam, e tutto ciò ch' egli fece; queste cose non sono elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re di Giuda?

8 E Abiam giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di Davide; ed Asa,

suo figliuolo, regnò in luogo suo.

## Asa re di Giuda.

9 Or Asa cominciò a regnare sopra Giuda l' anno ventesimo di Geroboamo, re d' Israele;

10 E regnò in Gerusalemme quarantun anno. È il nome di sua madre era anno. Maaca, figliuola di Abisalom.

11 Ed Asa fece ciò che piace al Signore d,

come Davide, suo padre

12 E tolse via i cinedi dal paese; rimosse eziandio tutti gl' idoli, che i suoi

padri aveano fatti;

13 Rimosse ancora dal governo Maaca, sua madre"; perciocchè ella avea fatto un idolo per un bosco. Ed Asa spezzò l'idolo di essa, e l'arse presso al torrente di Chidron.

14 Tuttavolta gli alti luoghi non furono tolti via; ma pure il cuor d' Asa fu intiero inverso il Signore, tutto il tempo

della vita sua.

15 Ed egli portò nella Casa del Signore le cose che suo padre avea consacrate, e quelle ancora ch' egli stesso avea consacrate: argento, ed oro, e vasellamenti.

16 Ora vi fu guerra fra Asa e Baasa, re

d' Israele, tutto il tempo della vita loro. 17 E Bassa, re d' Israele, salì contro a Giuda, ed edificò Rama, per non lasciare uscire, nè entrare alcuno ad Asa, re di Giuda.

18 Laonde Asa prese tutto l'argento, e l' oro, ch' era rimasto ne' tesori della Casa del Signore; prese eziandio i tesori della casa del re, e li diede in mano a' suoi servitori, e li mandò a Ben-hadad, figliuolo di Tabrimmon, figliuolo di Hesion, re di Siria, il quale abitava in Damasco, dicendo:

19 Siavi lega fra me e te, come è stata fra mio padre e tuo padre; ecco, io ti mando un presente d'argento e d'oro; va, rompi la lega che tu hai con Baasa, re d' Israele, acciocchè egli si ritragga da

20 E Ben-hadad prestò le orecchie al re Asa, e mandò i capitani de' suoi eserciti contro alle città d' Israele, e percosse Ion, e Dan, e Abel-bet-maaca, e tutto Chinnerot, insieme con tutto il paese di Neftali.

21 E. quando Bassa ebbe ciò inteso, restò di edificare Rama, e dimorò in Tirsa. 22 Allora il re Asa con bando pubblico adunò tutto Giuda, senza eccettuarne alcuno; ed essi portarono via le pietre, e il legname di Rama, la quale Baasa edificava; e con quelle cose il re Asa edificò Ghibea di Beniamino, e Mispa.

23 Ora, quant' è al rimanente di tutti i fatti d' Asa, e tutte le sue prodezze, e tutto ciò ch' egli fece, e le città ch' egli edificò; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re di Giuda ? Sol avvenne che nel tempo della sua vec-

chiezza egli infermò de' piedi. 24 E Asa giacque co' suoi padri, e fu seppellito con essi nella Città di Davide, suo padre; e Giosafat, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

## Baasa distrugge la casa di Geroboamo, e regna sopra Israele.

25 Or Nadab, figliuolo di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele l'anno secondo d'Asa, re di Giuda, e regnò sopra Israele due anni;

26 E fece ciò che dispiace al Signore, e camminò nella via di suo padre, e nel suo peccato, col quale egli avea fatto pec-

care Israele.

27 E Baasa, figliuolo d' Ahia, della casa d' Issacar, congiurò contro a lui, e lo percosse presso a Ghibbeton de' Filistei, men-

b 1 Re 11. 32, 36. 2 Cron. 13. 0, 50. 14, 15, 16. 9 Cron. 13. 1, ecc. b 1 Re 11. 3 6, ecc. /2 Cron. 16. 1, ecc. d 2 Cron. 14. 1, ecc. h 1 Re 12. 28, ecc. <sup>2</sup> Cron. 6, ecc.

tre Nadah, e tutti gl' Israeliti, assediavano Ghibbeton.

28 Baasa adunque l'uccise l'anno terzo d'Asa, re di Giuda, e regnò in luogo SUO.

29 E, quando egli fu re, percosse tutta la casa di Geroboamo; egli non lasciò in vita alcuna anima vivente della casa di Geroboamo, finchè l'ebbe distrutta, se-condo la parola del Signore, ch'egli avea pronunziata per Ahia Silonita, suo servitore a;

30 Per li peccati di Geroboamo, ch' egli avea commessi, e avea fatti commettere a Israele, e per lo dispetto onde egli avea

dispettato il Signore Iddio d' Israele. 31 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Nadab, e tutto ciò ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re d'Israele?

32 Or vi fu guerra fra Asa e Baasa re

d'Israele, tutto il tempo della vita loro. 33 L'anno terzo d'Asa, re di Giuda, Baasa, figliuolo d'Ahia, cominciò a re-gnare sopra tutto Israele, in Tirsa; e regno ventiquattro anni;

34 E fece ciò che dispiace al Signore, e camminò nella via di Geroboamo, e nel peccato di esso, col quale egli avea fatto peccare Israele.

16 ALLORA la parola del Signore fu indirizzata a Jehu, figliuolo di Ha-

nani contro a Baasa, dicendo:

2 Perciocchè avendoti io innalzato dalla polvere, e avendoți posto per conduttore sopra il mio popolo Israele, pur sei camminato nella via di Geroboamo, ehai fatto peccare il mio popolo Israele, per dispettarmi co' lor peccati;

3 Ecco io sarò dietro a Baasa, e dietro alla sua casa, per torla via; e farò che la tua casa sarà come la casa di Gero-

boamo, figliuolo di Nebat.

4 Colui che sarà morto a Bassa nella città, i cani lo mangeranno; e colui che gli sarà morto per i campi, gli uccelli del cielo lo mangeranno.

5 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Baasa, e ciò ch' egli fece, e le sue prodezze; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re d'Israele d?

6 E Baasa giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Tirsa; ed Ela, suo figliuolo,

regnò in luogo suo.

7 Ora il Signore avea parlato per lo profeta Jehu, figliuolo, di Hanani, contro a Baasa, e contro alla sua casa, così per cagione di tutto il male ch'egli avea commesso davanti al Signore, dispettandolo con le opere delle sue mani; dinunziandogli ch' ella sarebbe come la casa di Geroboamo; come anche perciocchè egli l'avea percossa.

## Zimri ed Omri, re d'Israele.

8 L' anno ventesimosesto d' Asa, re di Giuda, Ela, figliuolo di Baasa, cominciò a regnare sopra Israele, e regnò in Tirsa. due anni.

9 E Zimri, suo servitore, capitano della metà de' *suoi* carri, congiurò contro a lui. Or egli *era* in Tirsa, bevendo, ed ebbro, in casa di Arsa, suo mastro di casa in Tirsa.

10 E Zimri venne, e lo percosse, e l'uccise l'anno ventesimosettimo d'Asa, re

di Giuda, e regnò in luogo suo.

11 E quando egli fu re, come prima fu assiso sopra il trono di Ela, egli percosse tutta la casa di Baasa; egli non gli lasciò in vita pur uno che pisci alla parete. ne parenti, nè amici.

12 Così Zimri distrusse tutta la casa di Bassa, secondo la parola del Signore ch' egli avea pronunziata contro a Baasa,

per Iehu profeta;

13 Per tutti i peccati di Baasa, e di Ela, suo figliuolo, i quali aveano commessi, ed aveano fatti commettere ad Israele, dispettando il Signore Iddio d' Israele con gľ idoli loro.

14 Or, quant' è al rimanente de fatti d' Ela, e tutto ciò ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle

Croniche dei re d' Israele?

15 L' anno ventesimosettimo d' Asa, re di Giuda, Zimri cominciò a regnare, e regnò sette giorni in Tirsa. Or il popolo era a campo contro a Ghibbeton de' Filistei.

16 E avendo udito che Zimri avea fatta una congiura, e che avea eziandio percosso il re, tutti gl' Israeliti, quel giorno istesso, costituirono re sopra Israele Omri, capo dell' esercito, nel campo.

17 E Omri salì, insieme con tutto Israele, da Ghibbeton, e assediarono Tirsa.

18 E come Zimri vide che la città era presa, entrò nel palazzo della casa reale, e arse col fuoco la casa reale sopra sè, e così morì;

19 Per i suoi peccati ch' egli avea commessi, facendo ciò che dispiace al Signore, camminando nella via di Geroboamo, e nel peccato di esso, il quale egli avea

commesso, facendo peccare Israele. 20 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Zimri, e la congiura ch' egli fece queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re d' Israele?

21 Allora il popolo d' Israele fu diviso in due parti; l' una seguitava Tibni, figliuolo di Ghinat, per farlo re; e l' altra seguitava Omri.

22 Ma il popolo che seguitava Omri, fu più forte che quello che seguitava Tibni, figliuolo di Ghinat; e Tibni mori,

e Omri regnò.

23 L' anno trentuno d' Asa, re di Giuda. Omri cominciò a regnare sopra Israele, e regnò dodici anni; in Tirsa regnò sei

24 E comperò il monte di Samaria da Semer, per due talenti di argento, ed edificò una città in quel monte; e chiamò quella città, ch' egli edificò : Samaria, del nome di Semer, ch' era stato signore di quel monte.

25 Ed Omri fece ciò che dispiace al Signore, e fece peggio che tutti quelli

ch' erano stati davanti a lui:

26 E camminò in tutte le vie di Geroboamo, figliuolo di Nebat, e nel peccato di esso, col quale egli avea fatto peccare Israele, dispettando il Signore Iddio d' Israele co' loro idoli.

27 Ora, quant' è al rimanente de' fatti d' Omri, e le prodezze ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re d'Israele?

28 Ed Omri giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria; e Achab, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Idolatria estrema di Achab, re d' Israele.

29 E Achab, figliuolo d' Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno trentesimottavo d'Asa, re di Giuda; e regnò in Samaria sopra Israele ventidue anni.

30 E Achab, figliuolo d'Omri, fece ciò che dispiace al Signore, più che tutti quelli ch' erano stati davanti a lui.

31 E avvenne che, come se fosse stata leggier cosa di camminare ne' peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, egli prese per moglie Izebel, figliuola d' Et-baal, re de' Sidonii<sup>a</sup>; e andò, e servì a Baal, e l'adorò :

32 É rizzò un altare a Baal, nella casa di Baal, la quale egli avea edificata in

Samaria.

33 Achab fece ancora un bosco. E Achab fece vie peggio che tutti i re d' Israele. ch' erano stati davanti a lui, per dispettare

il Signore Iddio d' Israele

34 Nel suo tempo, Hiel, da Betel, riedificò Gerico, e la fondò sopra Abiram, suo primogenito; e posò le porte di essa sopra Segub, suo figliuol minore; secondo la parola del Signore, la quale egli avea pronunziata per Giosuè, figliuolo di Nun.

N profeta Elia al torrente Cherit, e dalla vedova di Sarepta.

17 ALLORA Elia Tisbita, ch' era di quelli della nuova popolazione di Galaad, disse ad Achab: Come il Signore Iddio d'Israele, al quale io ministro, vive, non vi sarà nè rugiada, nè pioggia, questi anni, se non alla mia parola.

2 Poi la parola del Signore gli fu inirizzata, dicendo:

3 Partiti di qui, e volgiti verso l'Oriente, e nasconditi presso al torrente Cherit, ch' è dirincontro al Giordano.

4 E tu berrai del torrente, ed io ho comandato a' corvi che ti nudriscano quivi.

5 Egli adunque se ne andò, e fece secondo la parola del Signore, e ando, e dimorò presso al torrente Cherit, ch' è dirincontro al Giordano.

6 E i corvi gli portavano del pane e della carne, mattina e sera; ed egli bevea

del torrente.

7 Ora, in capo all' anno, il torrente si seccò; perciocchè non v'era stata alcuna pioggia nel paese.

8 Allora la parola del Signore gli fu indirizzata, dicendo:

9 Levati, vattene in Sarepta, città de Sidonii, e dimora quivi; ecco, io ho comandato quivi a una donna vedova che ti nudrisca.

10 Egli adunque si levo, e ando in Sarepta; e, come giunse alla porta della città, ecco, quivi era una donna vedova, che raccoglieva delle legne; ed egli la chiamò, e le disse: Deh! recami un poco d' acqua in un vaso, acciocchè io beva.

11 E come ella andava per recargliela, egli la richiamò, e le disse: Deh! recami

ancora una fetta di pane.

12 Ma ella disse: Come il Signore Iddio tuo vive, io non ho pure una focaccia; io non ho altro che una menata di farina in un vaso, e un poco d'olio in un orciuolo; ed ecco, io raccolgo due stecchi, poi me ne andrò, a l'apparecchierò per me e per lo mio figliuolo, e lo mangeremo, e poi morremo.

13 Ed Elia le disse: Non temere; va, fa come tu hai detto; ma pur fammene prima una piceola focaccia, e recamela qua fuori; poi ne farai det pane per te

e per lo tuo figliuolo:

14 Perciocche il Signore Iddio d'Israele ha detto così: Il vaso della farina, ne l' orciuol dell' olio non manchera, fino al giorno che il Signore manderà della pioggia sopra la terra.

15 Ella dunque andò, e fece come Elia le avea detto; ed ella, ed egli, e la casa di essa, ne mangiarono un anno intiero.

16 Il vaso della farina, nè l'orciuol dell'olio non mancarono, secondo la parola del Signore, ch' egli avea detta per Elia.

17 Or avvenne, dopo queste cose, che il figliuolo di quella donna, padrona della casa, infermò; e la sua infermità fu molto

grave, talchè egli spirò.

18 Allora ella disse ad Elia: Che ho 10 a far teco, nomo di Dio? sei tu venuto a me, per far che la mia iniquità sia ricordata, e per far morire il mio figliuolo! 19 Ma egli le disse: Dammi il tuo fi

Ed egli lo prese dal seno di gliuolo.

quella donna, e lo portò nella camera nella quale egli stava, e lo coricò sopra il suo

letto

letto;
20 E gridò al Signore, e disse: Signore
Iddio mio, hai tu pure anche afflitta
questa vedova, appo la quale io albergo,
facendole morire il suo figliuolo?

21 Poi egli si distese, per tutta la sua lunghezza, sopra il fanciullo per tre volte, e gridò al Signore, e disse: Signore Iddio mio, torni, ti prego, l'anima di questo fanciullo in lui.

22 E il Signore esaudì la voce d'Elia, e l'anima del fanciullo ritornò in lui, ed

egli rivisse b.

23 Ed Elia prese il fanciullo, e lo portò giù dalla camera in casa, e lo diede a sua madre, e le disse: Vedi, il tuo figliuolo è vivo.

24 Allora la donna disse ad Elia: Ora conosco che tu sei uomo di Dio, e che la parola del Signore, ch' è nella tua bocca,

è verità.

## Elia e i profeti di Baal.

18 EMOLTO tempo appresso, la parola del Signore fu indirizzata ad Elia, nell' anno terzo, dicendo: Va. mostrati ad Achab, ed io mandero della pioggia sopra il paese.

2 Elia dunque andò per mostrarsi ad Achab. Or la fame era grave in Samaria. 3 E Achab chiamò Abdia, ch' era suo

mastro di casa; (or Abdia temeva grandemente il Signore;

4 E quando Izebel distruggeva i profeti del Signore, Abdia prese cento profeti, e li nascose, cinquanta in una spelonca, e cinquanta in un' altra, e li nudri

di pane e d'acqua);
5 E Achab disse ad Abdia: Va per lo paese, a tutte le fonti dell'acque, e a tut-ti i torrenti; forse troveremo dell'erba, ; conserveremo in vita i cavalli ed i muli; e non lasceremo che il paese divenga deserto di bestie.

6 Spartirono adunque fra loro il paese, per andare attorno per esso; Achab andò per un cammino da parte, e Abdia per

un altro cammino da parte.

7 E mentre Abdia era per cammino, ecco, Elia gli venne incontro. E Abdia riconosciutolo, si gittò in terra sopra la sua faccia, e disse: Sei tu desso, Elia, mio signore?

8 Ed egli gli rispose: Si, sono. Va, di'

al tuo signore: Ecco Elia.

9 Ma egli disse: Qual peccato ho io commesso, che tu voglia dare il tuo servitore nelle mani di Achab, per farmi morire?

10 Come il Signore Iddio tuo vive, non v'è nazione, nè regno, dove il mio si-

gnore non abbia mandato a cercarti; ma è stato detto che tu non v'eri; anzi ha scongiurato il regno e la nazione, per

sapere se niuno ti avea trovato.

11 E ora tu dici: Va, di' al tuo signore:

Ecco Elia.

12 E avverrà che, quando io sarò partito d'appresso a te, lo Spirito del Signore ti trasporterà in qualche luogo che io non saprò; e quando io sarò venuto ad Achab, per rapportargli questo, egli, non trovandoti, mi ucciderà; e pure il tuo servitore teme il Signore dalla sua gio-

vanezza.

13 Non è egli stato dichiarato al mio signore ciò che io feci, quando Izebel uccideva i profeti del Signore? come io ne nascosi cento, cinquanta in una spe-lonca, e cinquanta in un' altra, e li nudrii

di pane e d'acqua? 14 E ora tu dici: Va, di'al tuo signore:

Ecco Elia; onde egli mi ucciderà. 15 Ma Elia disse: Come il Signore de-gli eserciti, al quale io ministro, vive, oggi io mi mostrerò ad Achab.

16 Abdia adunque andò a incontrare Achab, e gli rapportò la cesa. E Achab

andò a incontrare Elia.

17 E come Achab ebbe veduto Elia, gli disse: Sei tu qui, tu, che conturbi Israele ° ?

18 Ma egli disse: Io non ho conturbato Israele; anzi tu, e la casa di tuo padre, l'avete conturbato, avendo voi lasciati i comandamenti del Signore, ed essendo tu andato dietro a' Baali.

19 Ma ora, manda a far adunare appresso di me, in sul monte Carmel, tutto Israele, insieme co' quattrocencinquanta profeti di Baal, e i quattrocento profeti del bosco d, che mangiano alla tavola d'Izebel.

20 E Achab mandò a tutti i figliuoli d' Israele, e adunò que' profeti in sul

monte Carmel.

21 Allora Elia si accostò a tutto il po-polo, e disse: Infino a quando zoppi-cherete da' due lati? Se il Signore è Dio, seguitatelo; se altresi Baal è Dio, seguitate lui. Ma il popolo non gli rispose nulla.

22 Ed Elia disse al popolo: Io son restato solo profeta del Signore, e i profeti di Baal sono quattrocencinquant' uo-

mini.

23 Or sienci dati due giovenchi, ed eleggansene essi uno, e taglinlo a pezzi, e ponganlo sopra delle legne, senza mettervi fuoco; jo altresi appresterò l'altro giovenco, e lo porrò sopra delle legne, e non vi metterò fuoco.

24 Poi invocate il nome de vostri dii: ed io invocherò il Nome del Signore. E

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eb. 11. 35. <sup>a</sup> 2 Re 4. 34, 35. /1 Re 19, 10, 14. Mat. 6. 24

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup>1 Re 21. 20. Fat. 16. 20. 4 1 Re 16. 33.

quel dio che risponderà per fuoco, sia Iddio<sup>a</sup>. E tutto il popolo rispose, e disse: Ben dici.

25 Ed Elia disse a' profeti di Baal: Scegliețevi uno de' giovenchi, e apprestatelo i primi; percciochè voi siete in maggior numero; e invocate il nome de' vostri dii,

ma non vi mettete fuoco.

26 Essi adunque presero il giovenco ch' egli diede loro, e l'apprestarono; poi invocarono il nome di Baal, dalla mattina infino a mezzodi, dicendo: O Baal, rispondici. Ma non v era ne voce, ne chi rispondesse<sup>b</sup>; ed essi saltavano intorno alaltare che aveano fatto.

27 E in sul mezzodi Elia li beffava, e diceva: Gridate con gran voce, poiche egli è dio; perciocche egli è in alcun ragionamento, o in procaccio di qualche cosa, o in viaggio; forse anche dorme, e

si risvegliera.

28 Essi adunque gridavano con gran voce, e si facevano delle tagliature, secondo il lor costume, con coltelli, e con lan-

cette, fino a spandersi il sangue addosso. 29 E quando il mezzodi fu passato, ed essi ebbero profetizzato fino all'ora che si offerisce l'offerta, non essendovi nè voce, nè chi rispondesse, nè chi attendesse a ciò

che facevano;
30 Elia disse a tutto il popolo: Accostatevi a me. E tutto il popolo si accostò a lui. Ed egli racconciò l'altare del Si-

gnore ch' era stato disfatto.

31 Poi Elia prese dodici pietre, secondo il numero delle tribù de' figliuoli di Giacobbe, al quale il Signore avea detto: Il tuo nome sarà Israele

32 E di quelle pietre edificò un altare al Nome del Signore, e fece d'intorno all'altare un condotto della capacità d'intorno a due staia di semenza.

33 Poi ordinò le legne, e tagliò il gio-

venco a pezzi, e lo mise sopra le legne; 34 E disse: Empiete quattro vasi d'acqua, e spandetela sopra l'olocausto, e sopra le legne. Poi disse: Fatelo la seconda volta. Ed essi lo fecero la seconda volta. Poi disse: Fatelo la terza volta. Ed essi lo fecero la terza volta;

35 Talche l'acqua andava intorno all'altare, ed anche empiè il condotto.

36 E in su l'ora che si offerisce l'offerta, il profeta Elia si accostò, e disse: Signore Iddio d' Abrahamo, d' Isacco, e d' Israele, conoscasi oggi che tu sei Dio in Israele, e che io son tuo servitore, e che per la tua parola io ho fatte tutte queste cose.

37 Rispondimi, Signore, rispondimi; acciocchè questo popolo conosca che tu, Si-gnore, sei l' Iddio, dopo che avrai rivolto

il cuor loro indietro.

38 Allora cadde fuoco del Signore de con-

sumò la olocausto, e le legne, e le pietre, e la polvere, e lambi l'acqua ch' era nel condotto.

39 E tutto il popolo, avendo ciò veduto, cadde sopra la sua faccia, e disse: Il Signore è l' Iddio, il Signore è l' Iddio.

40 Ed Elia disse loro: Prendete i profeti di Baal, non iscampine alcuno. essi li presero. Ed Elia li fece scendere

al torrente Chison, e quivi li scanno.

41 Allora Elia disse ad Achab: Sali, mangia, e bevi; perciocchè, ecco il suono-

d'un romor di pioggia.
42 E Achab sali per mangiare e per bere. Ed Elia salì in su la sommità di Carmel; e inchinatosi a terra, mise la faccia fra le ginocchia/;

43 E disse al suo servitore: Deh! sali, e riguarda verso il mare. Ed egli sali, e riguardo, e disse: Ei non vi è nulla. Ed Elia disse: Ritornavi fino a sette volte.

44 E alla settima volta il servitore disse: Ecco, una piccola nuvola, come la palma della mano d'un uomo, sale dal mare. Ed Elia disse: Va, di'ad Achab: Metti i cavalli *al carro*, e scendi, chè la pioggia non ti arresti.

45 E a poco a poco il cielo si oscurò di nuvoli e di vento, e vi fu una gran pioggia. E Achab montò sopra il suo carro,

e se ne andò in Izreel.

46 E la mano del Signore fu sopra Elia 🗧 ed egli si cinse i lombi, e corse davanti ad Achab, fino all' entrata d' Izreel.

Elia fugge dinanzi a Izebel fino in Horeb.

19 OR Achab raccontò a Izebel tutto quello ch' Elia avea fatto, e tutto il modo ch' egli avea tenuto in uccidere col

coltello tutti que' profeti. 2 E Izebel mandò un messo ad Elia, a dirgii: Così mi facciano gl' iddii, e così aggiungano, se domani a quest' ora io non fo alla tua persona, come tu hai fatto alla persona dell' uno di essi.

3 Ed *Elia*, veggendo *questo*, si levò, e se ne andò per iscampar la vita sua; e venne in Beerseba, città di Giuda, e lasciò quivi

il suo servitore.

4 Ma egli camminò dentro al deserto una giornata di cammino; e venuto a un ginepro, vi si posò sotto, e chiedeva fra sè stesso di morire, e disse: Basta, Signore, prendi pur ora l'anima mia; perciocche io non vaglio meglio che i miei padri.

5 Ed egli si coricò, e si addormentò sotto il ginepro. Ed ecco, un Angelo lo

toccò, e gli disse: Levati, mangia.

6 Ed egli riguardò; ed ecco, dal capo avea una focaccia cotta su le brace, e una guastada d'acqua. Ed egli mangiò, e bevve; poi tornò a coricarsi.

<sup>21. 1</sup> Cron. 21. 26. 5 Sal. 115. 4, ecc. 1 Cor. 8. 4. Gen. 32. 28; 35. 10. Lev. 9. 24. 21. 1 Cron. 21. 26. 2 Cron. 7. 1. Deut. 13. 5. f Giac. 5. 17, 18. 2 Re 6. 31. Num. 11. 15.

7 E l'Angelo del Signore tornò, e lo toccò la seconda volta, e disse: Levati, mangia; perciocchè questo cammino è troppo grande per te.

8 Egli adunque si levò, e mangiò, e bevve; e poi per la forza di quel cibo,

camminò quaranta giorni e quaranta notti<sup>a</sup>, fino in Horeb, monte di Dio.

9 E quivi entrò in una spelonca, e vi passò la notte. Ed ecco la parola del Si-

gnore gli fu indirizzata; ed egli gli disse: Che hai tu a far qui, Elia? 10 Ed egli disse: Io sono stato commosso a gran gelosía per lo Signore Iddio degli esercitib; perciocchè i figliuoli d'Israele hanno abbandonato il tuo patto. han disfatti i tuoi altari, e hanno uccisi con la spada i tuoi profeti; ed io son restato solo, e pure anche cercano di tormi la vita c.

11 Allora il Signore gli disse: Esci fuori, e fermati in sul monte, davanti al Signore. Ed ecco, il Signore passò, e davanti a lui veniva un grande ed impetuoso vento, che schiantava i monti, e spezzava le pietre; ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento, veniva un tremuoto; ma il Si-

gnore non era nel tremuoto.

12 E dopo il tremuoto, veniva un fuoco; ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, veniva un suono sommesso e sot-

tile.

13 E come Elia l'ebbe udito, s'involse la faccia nel suo mantello, e uscì fuori, e si fermò all' entrata della spelonca; ed ecco, una voce gli venne, che gli disse:

Che hai tu a far qui, Elia? 14 Ed egli disse: Io sono stato commosso a gran gelosta per lo Signore Iddio degli eserciti; perciocchè i figliuoli d' I-sraele hanno abbandonato il tuo patto, han disfatti i tuoi altari, e hanno uccisi con la spada i tuoi profeți; ed io sone restato solo; e pure anche cercano di tormi la vita.

15 Ma il Signore gli disse: Va, ritornatene verso il deserto di Damasco, per lo cammino per lo quale sei venuto; e quando tu sarai giunto là, ungi Hazael per re

sopra la Siria d.

16 Ungi eziandio, per re sopra Israele, Iehu, figliuolo di Nimsi<sup>e</sup>; ungi ancora per profeta, in luogo tuo, Eliseo, figliuolo di

Safat, da Abel-Mehola.

17 Ed egli avverrà che, chiunque sarà scampato dalla spada di Hazael, Iehu l' ucciderà; e chiunque sarà scampato dalla spada di Iehu, Eliseo l'ucciderà.

18 Or io ho riserbati in Israele settemila uomini, che son tutti quelli le cui ginocchia non si sono inchinate a Baal, e la cui bocca non l'ha baciato.

19 Ed Elia si partì di là, e trovò Eliseo, | l'armi come colui che le dislaccia.

figliuolo di Safat, il quale arava, avendo davanti a sè dodici paia di buoi; ed egli era col duodecimo. Ed Elia andò da lui, e gli gittò addosso il suo mantello.

20 Ed Eliseo lasciò i buoi, e corse dietro

ad Elia, e disse: Deh! lascia che io baci mio padre e mia madre, e poi ti seguitero. Ed Elia gli disse: Va, e ritorna; percioc-

chè, che ti ho io fatto?

21 Ed egli, lasciatolo, se ne ritornò in casa, e prese un paio di buoi, e li ammazzò; e con gli arnesi de' buoi ne cosse la carne, e la diede al popolo, ed essi mangiarono. Poi si levo, e andò dietro ad Elia, e gli fu ministro.

Guerre fra Achab e Ben-hadad re di Siria.

OR Ben-hadad, re di Siria, adunò tutto il suo esercito; e avea seco trentadue re, e cavalli, e carri; poi salì, e pose l'assedio a Samaria, e la combattè.

2 E mandò messi ad Achab, re d' Israele,

nella città, a dirgli:

3 Così dice Ben-hadad: Il tuo argento e il tuo oro è mio; mie sono ancora le tue

mogli e i tuoi bei figliuoli.

4 E il re d'Israele rispose, e disse: Egli ¿ come tu dici, o re, mio signore; io son tuo, insieme con tutto quello ch' è mio.

5 É i messi ritornarono, e dissero: Così ha detto Ben-hadad: Anzi io ti avea mandato a dire: Dammi il tuo argento, e il tuo oro, e le tue mogli, e i tuoi figliuoli;

6 Altrimenti, domani a quest' ora io ti manderò i miei servitori, che ricercheranno la tua casa, e le case de' tuoi servitori, e metteranno nelle mani loro tutto quello

che ti è il più caro, e lo porteranno via. 7 Allora il re d'Israele chiamò tutti gli Anziani del paese, e disse: Deh! considerate, e vedete come costui cerca il male; perciocchè egli ha mandato a me per aver le mie mogli, e i miei figliuoli, e 'argento mio, e l' oro mio; ed io non gli ho rifiutato nulla.

8 E tutti gli Anziani e tutto il popolo gli dissero: Non ascoltarlo, e non com-

piacergli.

9 Egli adunque disse a' messi di Benhadad: Dite al re, mio signore: Io farò tutto quello che tu mandasti a dire la prima volta al tuo servitore; ma questo, io nol posso fare. E i messi andarono, e portarono quella risposta a Ben-hadad.

10 E Ben-hadad mandò a dire ad A-chab: Così mi facciano gl' iddii, e così aggiungano, se la polvere di Samaria basterà, acciocchè ciascuno della gente, che

è al mio seguito, ne abbia pieni i pugni. 11 E il re d'Israele rispose, e disse: Ditegli: Non gloriisi colui che si allaccia

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sal. 69. 9. Giov. 2. 17. <sup>e</sup> Rom. 11. 3. ₫ 2 Re 8. 7, ecc. <sup>e</sup> Es. 84. 28. Mat. 4. 2. Mat. 8. 21, 22. Luca 9. 61. 62. <sup>2</sup> Re 9. 1, ecc. J Rom. 11. 4.

12 E quando Ben-hadad ebbe intera quella risposta, bevendo, insieme con quei re, nelle tende, disse a' suoi servitori: Mettetevi in ordine. Ed essi si misero in ordine contro alla città.

13 Allora un profeta si accostò ad Achab, re d' Israele, e disse: Così ha detto il Signore: Hai tu veduta tutta questa gran moltitudine? ecco, oggi io la do nelle tue mani; e tu conoscerai che io sono il

Signore.

14 E Achab disse: Per cui? Ed esso disse: Così ha detto il Signore: Per li fanti de' governatori delle provincie. E Achab disse: Chi attaccherà la zuffa? Ed esso disse: Tu.

15 Allora egli fece la rassegna de' fanti de' governatori delle provincie, e se ne trovò dugentrentadue. E dopo loro, fece la rassegna di tutta le gente di tutti i figliuoli d' Israele, e se ne trovò settemila.

16 Ed essi uscirono in sul mezzodì. Or Ben-hadad beveva, ed era ebbro nelle tende, insieme co' trentadue re ch' erano

venuti a suo soccorso.

17 E i fanti de' governatori delle provincie uscirono i primi; e Ben-hadad mandò alcuni, per vedere che cosa ciò fosse, ed essi gliel rapportarono, dicendo: Alcuni uomini sono usciti di Samaria.

18 Ed egli disse: O per pace o per guerra

che sieno usciti, pigliateli vivi.

19 Coloro adunque, cioè i fanti de' governatori delle provincie, uscirono della città; poi usci l'esercito che veniva dietro

20 E ciascuno di essi percosse il suo uomo; e i Siri fuggirono, e gl' Israeliti li perseguitarono; e Ben-hadad, re di Siria, scampò sopra un cavallo, con alcuni cavalieri.

21 E il re d'Israele uscì fuori, e percosse i cavalli ed i carri, e fece una grande

sconfitta de' Siri.

22 Allora quel profeta venne al re d' Israele, e gli disse: Va, rinforzati, e considera, e vedi ciò che tu avrai da fare; perciocchè di qui ad un anno il re di Siria

salirà di nuovo contro a te.

23 E i servitori del re di Siria gli dissero: Gl' iddii degl' Israeliti son dii delle montagne, e però ci hanno vinti; ma combattiamo contro a loro nella pianura, e tu vedrai se noi non li vinciamo.

24 Ma fa questo: leva ciascuno di quei re dal suo carico, e metti in luogo loro

de' capitani;

25 Poi leva un esercito pari all' esercito che ti è stato sconfitto, e altrettanti ca-valli e carri; e noi combatteremo contro a loro nello pianura; e tu vedrai se noi non li vinciamo. Ed egli acconsentì al

lor dire, e fece cosi.
26 E l'anno seguente, Ben-hadad fece negna de' Siri, e sall in Afec, per riare contro a Israele.

27 I figliuoli d' Israele fecero parimente la lor rassegna; e provvedutisi di vittuaglia, andarono incontro a' Siri, e si accamparono dirimpetto a loro, e parevano due piccole gregge di capre; ma i Siri empievano la terra.

28 Allora l' uomo di Dio si accostò al re d'Israele, e gli disse: Così ha detto il Signore: Perciocchè i Siri hanno detto: Il Signore è Dio de' monti, e non è Dio delle valli, io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine, e voi conosce-

rete che io sono il Signore.

29 E stettero accampati gli uni dirincontro agli altri per sette giorni; e al settimo giorno si diede la battaglia; e i figliuoli d' Israele percossero in un giorno centomila uomini a piè de' Siri.

30 E il rimanente fuggi in Afec, dentro alla città, ove il muro cadde sopra ventisettemila uomini ch'erano rimasti. Ben-

hadad fuggi anch' esso; e giunto nella città, passava di camera in camera.

31 E i suoi servitori gli dissero: Ecco ora, noi abbiamo udito dire che i re della casa d'Israele son re benigni; ora dunque lascia che noi ci mettiamo de' sacchi sopra i lombi, e delle corde al collo, e usciamo al re d'Israele; forse ti scamperà egli la vita.

32 Essi adunque si cinsero de' sacchi in su i lombi, e si misero delle corde al collo, e vennero al re d'Israele, e dissero: Il tuo servitore Ben-hadad dice così: Deh! che io viva. Ed egli disse: E egli ancora

vivo i egli è mio fratello.

33 E quegli uomini presero di ciò buon augurio; e prestamente gli trassero di bocca cio che si poteva sperar da lui; e gli dissero: E Ben-hadad tuo fratello? egli disse: Andate, e menatelo qua. Benhadad adunque venne fuori ad Achab; ed egli lo fece salire sopra il suo carro.

34 E Ben-hadad gli disse: Io ti restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre; e tu ti costituirai delle piazze in Damasco, come mio padre se ne avea costituite in Samaria. Ed io, disse Achab, ti lascerò andare con questi patti. Così patteggiò con lui, e lo lasciò andare.

35 Allora un uomo d'infra i figliuoli de' profeti, disse al suo compagno per parola del Signore: Deh! percuotimi.

Ma colui ricusò di percuoterlo.

36 Ed egli gli disse: Perciocchè tu non hai ubbidito alla voce del Signore, ecco, quando tu te ne andrai d'appresso a me, un leone ti ucciderà. E quando egli si fu partito d'appresso a lui, un leone lo scontrò, e l'uccise.

37 Poi egli scontrò un altr' uomo, e gli disse: Deh! percuotimi; e colui lo percuose, e lo feri.

38 E il profeta andò, e si presentò al re in su la via, essendosi travestito, con una benda in su gli occhi.

39 E come il re passava, egli gridò al re, e disse: Il tuo servitore era passato in mezzo alla hattaglia; ed ecco, un uomo venne, e mi menò un uomo, e mi disse: Guarda quest' uomo; se pure egli viene a mancare, la tua persona sarà per la sua, ovvero tu pagherai un talento d'argento.

40 Ora, come il tuo servitore faceva certe sue faccende qua e là, colui non si trovò più. E il re d'Israele gli disse: Tale è la tua sentenza; tu stesso ne hai fatta la

decisione.

41 Allora egli prestamente si levò la benda d'in su gli occhi; e il re d'Israele lo riconobbe, ch' egli era uno de' profeti.

42 Ed egli disse al re: Così ha detto il Signore: Perciocchè tu hai lasciato andarne dalle tue mani l' uomo che io avea messo all' interdetto, la tua persona sarà per la sua a, e il tuo popolo per lo suo.
43 E il re d'Israele se ne andò in casa

sua, conturbato e sdegnato, e venne in

Samaria.

Nabot ucciso per ordine di Izebel—Elia predice lo sterminio della casa di Achab.

21 ORA, dopo queste cose, avvenne che, avendo Nabot Izreelita una vigna, la quale era in Izreel, presso del palazzo

di Achab, re di Samaria;

2 Achab parlò a Nabot, dicendo: Dammi la tua vignab, acciocchè io ne faccia un orto da erbe; perciocchè ell'è vicina allato alla mia casa; ed io te ne darò in iscambio una migliore; ovvero, se ti aggrada, io ti darò danari per lo prezzo di essa.

3 Ma Nabot rispose ad Achab: Tolga il Signore da me che io ti dia l'eredità

de miei padri <sup>c</sup>.

4 E Achab se ne venne in casa sua, conturbato e sdegnato, per la parola che Nabot Izreelita gli avea detta, cioè: lo non ti darò l'eredità de' miei padri; e si coricò sopra il suo letto, e rivoltò la faccia indietro, e non prese cibo.

5 Allora Izebel, sua moglie, venne a lui, e gli disse: Che cosa è questo, che tu sei così conturbato nello spirito, e non prendi

cibo?

6 Ed egli le disse: Perchè io avea par-lato a Nabot Izreelita, e gli avea detto: Dammi la tua vigna per danari; ovvero, se così ti aggrada, io te ne darò un' altra in iscambio. Ma egli ha detto: Io non ti darò la mia vigna.

7 Ed Izebel, sua moglie, gli disse: Eserciteresti tu ora il regno sopra Israele? levati, prendi cibo, e sia il cuor tuo lieto; io ti farò avere la vigna di Nabot Izreelita.

8 Ed ella scrisse lettere a nome di Achab, c le suggellò col suggello di esso, e le mandò agli Anziani e a' principali della città di Nabot, che abitavano con lui.

9 E scrisse in quelle lettere in questa maniera: Bandite il digiuno, e fate stare Nabot in capo del popolo;

10 E fate comparire contro a lui due uomini scellerati, i quali testimonino con-

tro a lui, dicendo: Tu hai bestemmiato Iddio e il red. Poi menatelo fuori, e lapi-

datelo, si che muoia.

11 E la gente della città di Nabot, gli Anziani, e i principali che abitavano nella città di esso, fecero come Izebel avea lor mandato, secondo ch' era scritto nelle lettere che avea lor mandate.

12 E bandirono il digiuno, e fecero star

Nabot in capo del popolo.

13 Poi vennero que' due uomini scellerati, e si presentarono contro a Nabot, e testimoniarono contro a lui, davanti al popolo, dicendo: Nabot ha bestemmiato Iddio e il re. Laonde coloro lo menarono fuori della città, e lo lapidarono, si ch' egli morì.

14 Poi mandarono a dire a Izebel: Nabot

è stato lapidato, ed è morto.

15 E quando Izebel ebbe inteso che Nabot era stato lapidato, e ch' era morto, disse ad Achab: Levati, prendi la possessione della vigna di Nabot Izreelita, la quale egli avea ricusato di darti per danari; perciocchè Nabot non vive più, ma è morto.

16 E quando Achab ebbe udito che Nabot era morto, si levò per iscendere alla vigna di Nabot Izreelita, per pren-

derne la possessione.

17 Allora la parola del Signore fu in-

dirizzata a Elia Tisbita, dicendo:

18 Levati, scendi incontro ad Achab, re d' Israele, il quale *risiede* in Samaria; ecco, *egli* è nella vigna di Nabot, dove egli è sceso, per prenderne la possessione.

19 E parla a lui, dicendo: Così ha detto

il Signore: Avresti tu ucciso, e anche pos-sederesti ? Poi digli: Come i cani hanno leccato il sangue di Nabot, leccheranno altresi il tuo?

20 E Achab disse ad Elia: Mi hai tu trovato, nemico mio? Ed egli gli disse: Sì, io ti ho trovato; perciocchè tu ti sei venduto a far ciò che dispiace al Signore.

21 Ecco, dice il Signore, io ti fo venire del male addosso, e torrò via chi verrà dietro a te, e sterminero ad Achab fino a chi piscia alla parete, chi è serrato, e chi è abbandonato in Israele;

22 E ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figliuolo di Nebat; e come la casa di Bassa, figlinolo di Ahia; per-ciocchè tu mi hai provocato ad ira, e hai

fatto peccare Israele.

23 Il Signore parlò eziandio contro ad Izebel, dicendo: I cani mangeranno Izebel all'antimuro d'Izreel.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Lev. 25. 23. Num. 26. 7. Execch. 46. 18. al. 9. 12. f 1 Re 22. 38. g Rom. 7. 14. h 317 d Es. 22. 28. <sup>4</sup> 1 Re 22. 31—37. <sup>1</sup> 1 Sam. 8. 1 Lev. 24. 15, 16. Mat. 26. 59, 65, 66. 1 8am. 8. 14. Sal. 9. 12. 1 2 Re 9. 84, ecc.

24 Colui della casa di Achab, che morrà dentro alla città, i cani lo mangeranno; e colui che morrà per li campi, gli uccelli lo mangeranno.

-25 (E veramente non vi era stato ancora alcuno simile ad Achab, il quale si era venduto a far ciò che dispiace al Signore; perciocchè Izebela, sua moglie,

l' incitava.

26 Laonde egli fece cose molto abbominevoli, andando dietro agl' idoli, interamente come aveano fatto gli Amorrei, i quali il Signore avea scacciati d' innanzi

a' figliuoli d' Israele.)

27 E quando Achab ebbe udite quelle parole, stracciò i suoi vestimenti, e si mise un sacco sopra le carni, e digiund, e giacque in sacco, e camminava a passo lento.

28 E la parola del Signore fu indirizzata

ad Elia Tisbita, dicendo:

29 Hai tu veduto come Achab si è umiliato davanti a me? perciocchè egli si è umiliato davanti a me, io non farò venir quel male a suoi dì; io lo farò venir sopra la casa sua, a' dì del suo figliuolo b.

Achab fa alleanza con Giosafat, re di Giuda; rigetta l'avviso di Mica, ed è ucciso in battaglia.

22 ORA i Siri e gl' Israeliti stettero tre anni senza guerra fra loro.

2 Ma l'anno terzo, essendo Giosafat, re

di Giuda, sceso al re d'Israele c; 3 Il re d'Israele disse a' suoi servitori: Non sapete voi che Ramot di Galaad è nostra? e pur noi non parliamo di ripigliarla dalle mani del re di Siria.

4 Poi disse a Giosafat: Andrai tu meco alla guerra contro a Ramot di Galaad? E Giosafat disse al re d'Israele: Fa conto di me come di te, e della mia gente come della tua, e de' miei cavalli come de'

5 Ma Giosafat disse al re d' Israele: Deh! domanda oggi la parola del Si-

gnore.

6 E il re d'Israele adund i profeti, in numero d'intorno a quattrocent' uomini, e disse loro: Andrò io alla guerra contro a Ramot di Galaad; ovvero, me ne ri-marrò io? Ed essi dissero; Vacci; e il Signore la darà nelle mani del re.

7 Ma Giosafat disse: *Evvi* qui più niun profeta del Signòre, il quale noi doman-

diamod?

8 E il re d'Israele disse a Giosafat: Vi è bene ancora un uomo, per lo quale noi potremmo domandare il Signore; ma io l'odio; perciocche egli non mi profetizza giammai del bene, anzi del male: egli è Mica, figliuolo d' Imla. E Giosafat disse: Il re non dica così.

nuco, e gli disse: Fa prestamente venir

Mica, figliuolo d' Imla.

10 Ora il re d'Israele, e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sopra il suo seggio, vestiti d'abiti reali, nell'aia ch'è all'entrata della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano in presenza loro.

11 Or Sedechia, figliuolo di Chenaana, si avea fatte delle corna di ferro, e disse: Così ha detto il Signore: Con queste corna tu cozzerai i Siri, finchè tu li abbia

consumati.

12 E tutti i profeti profetizzavano in quella medesima maniera, dicendo: Sali contro a Ramot di Galaad, e tu prospererai, e il Signore la darà in mano del re.

13 Ora il messo ch' era andato a chiamar Mica, gli parlò, dicendo: Ecco ora, i profeti tutti ad una voce predicono del bene al re; deh! sia il tuo parlare conforme al parlare dell' uno di essi, e predicigli del

14 Ma Mica disse: Come il Signore vive, io dirò ciò che il Signore mi avrà

15 Egli adunque venne al re. E il re gli disse: Mica, andremo noi alla guerra contro a Ramot di Galaad; ovvero, ce ne rimarremo noi? Ed egli gli disse: Va pure, e tu prospererai, e il Signore la darà in mano del re.

16 E il re gli disse: Fino a quante volte ti scongiurerò io che tu non mi dica altro che la verità, a Nome del Signore?

17 Allora egli gli disse: Io vedeva tutto Israele sparso su per i monti, come pecore che non hanno pastore!; e il Signore diceva: Costoro son senza signore; ritornisene ciascuno a casa sua in pace.

18 Allora il re d'Israele disse a Giosafat: Non ti diss' io, ch' egli non mi profetizzerebbe alcun bene, anzi del male?

19 E Mica gli disse: Perciò, ascolta la parola del Signore: Io vedeva il Signore assiso sopra il suo trono, e tutto l'esercito del cielo ch' era presente davanti a lui, a destra e a sinistra .

20 E il Signore disse: Chi indurrà Achab, acciocche salga contro a Ramot di Galaad, e vi muoia? E l'uno diceva

una cosa, e l'altro un'altra.

21 Allora usci fuori uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore, e disse: Io l'indurrò. E il Signore gli disse: Come?

22 Ed egli disse: Io uscirò fuori, e sarò spirito di menzogna nella bocca di tutti i suoi profeti. E il Signore gli disse: Sì, tu l'indurrai, e anche ne verrai a capo; esci fuori, e fa cosi.

23 Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella 9 Allora il re d' Israele chiamò un eu- | bocca di tutti questi tuoi profeti, e il

Signore ha pronunziato del male contro

24 Allora Sedechia, figliuolo di Chenaana, si accostò, e percosse Mica in su la guancia, e disse: Onde si è partito lo Spirito del Signore da me, per parlar teco?

25 E Mica disse: Ecco, tu il vedrai al giorno che tu entrerai di camera in ca-

mera, per appiattarti.

26 E il re d' Israele disse ad uno: Prendi Mica, e menalo ad Amon, capitano della città, e a Gioas, figliuolo del

27 E di' loro: Così ha detto il re: Mettete costui in prigione, e cibatelo di pane e d'acqua strettamente, finchè io ritorni in pace.

28 E Mica disse: Se pur tu ritorni in pace, il Signore non avrà parlato per me a. Poi disse: Voi popoli tutti, ascoltate.

29 Il re d' Israele adunque sali, con Giosafat, re di Giuda, contro a Ramot di Galaad.

30 E il re d'Israele disse a Giosafat: Io mi travestirò, e così entrerò nella battaglia; ma tu, vestiti delle tue vesti. Il re d'Israele adunque si travesti, e così entrò nella battaglia.

31 Ora il re di Siria avea comandato a' suoi capitani de' carri, ch' erano trentadue: Non combattete contro a piccoli, nè contro a grandi, ma contro al re d'Israele

solo.

32 Perciò, quando i capitani de' carri ebbero veduto Giosafat, dissero: Certo, egli è il re d' Israele; e si voltarono a lui, per combatter contro a lui; ma Giosafat gridò.

33 E quando i capitani de carri ebber veduto ch' egli non era il re d'Israele, si

rivolsero indietro da lui.

34 Allora qualcuno tirò con l'arco a caso, e ferì il re d'Israele fra le falde e la corazza; laonde egli disse al suo carnettiere: Volta la mano, e menami fuor del campo: perciocchè io son ferito.

35 Ma la battaglia si rinforzò in quel di; onde il re fu rattenuto nel carro contro a' Siri, e morì in su la sera; e il sangue

della piaga colò nel cavo del carro.

36 E come il sole tramontava, passò un bando per il campo, dicendo: Riducasi ciascuno alla sua città, e al suo paese.

37 E il re morì, e fu portato in Samaria,

e quivi fu seppellito.

38 E il carro fu tuffato nel vivaio di Samaria; le arme vi furono eziandio la vate; e i cani leccarono il sangue di Achab, accondo la parola del Signose ch' egli avea pronunziata. 39 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Achab, e tutto quello ch' egli fece, e la casa d' avorie ch' egli edificò, e tutte le città ch' egli edificò; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re d' Israele!

40 Cosi Achab giacque co' suoi padri; e Achazia, suo figliuolo, regnò in luogo

**suo**.

Giosafat, re di Giuda : Achazia, re d'Izraele.

41 Or Giosafat, figliuolo di Asa, avea cominciato a regnare sopra Giuda 41 anno

quarto di Achab, re d' Iaraele.

42 E Giosafat era d'età di trentacinque anni, quando cominciò a regnare, e regnò venticinque anni in Gerusalemme. È il nome di sua madre era Azuba, figliuola di Silai.

43 Ed egli camminò per tutte le vie di Asa, suo padre, e non se ne rivolse, fa-

cendo ciò che piace al Bignure.

44 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti via; il popolo sacrificava ancora e faceva profumi negli alti luoghi.

45 Oltre a ciò, Giosafat fece pace col re

d' Israele

46 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Giosafat, e le prodezze ch' egli fece, e le guerre ch' egli ebbe; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re di Giuda?

47 Egli tolse ancora via dal paese il rimanente de' cinedi, ch' erano rimasti al

tempo di Asa, suo padre.

48 Or in quel tempo non vi era re in Edom; il governatore era in luogo del re.

49 Giosafat fece un navilio di Tarsis, per andare in Ofir, per dell'oro/; ma non andò; perciocchè le navi si ruppero in Esion-gheber.

50 Allora Achazia, figliuolo di Achab, disse a Giosafat: Vadano i mici servitori co' tuoi, sopra il navilio; ma Giosafat

non volle.

51 E Giosafat giacque co' suoi padri, a fu seppellito co' suoi padri nella Città di Davide, suo padre; e Gioram, suo figlinolo, regnò in luogo suo.

52 Achazia, figliuolo di Achab, cominciò a regnare sopra Israele, in Samaria, l'anno decimosettimo di Giosafat, re di Giuda:

e regnò due anni sopra Israele:

63 E fece quello che dispiace al Signore, e camminò per la via di suo padre e di ma madre; e per la via di Gerolioamo, figliuolo di Nelsat, il quale avea fatto peccare Israele.

54 E servi a Baal, e l'adorò, e dispettò il Signore Iddio d'Israele, interamente

come aves fatto auo padre.

<sup>\*</sup>Dent. 18. 20—22. 3 2 Cron. 18. 8L \*1 Re 2l. 19. 4 2 Cron. 29. 31, 666. "2 Crop." 2 Cor. 6. 14. 12 Crop. 20. 25, 666. "1 Re 15. 36. 319

# IL SECONDO LIBRO DEI RE.

Malattia di Achazia re d' Israele-Intervento 1 di Elia—Morte di Acharia.

ORA, dopo la morte di Achab, Moab si ribellò da Israelea.

2 E Achazia cadde giù per un cancello, ch' era nella sua sala in Samaria, onde egli infermò; e mandò de' messi, e disse loro: Andate, domandate Baal-zebub, dio di Ecron, se io guarirò di questa infermità.

3 Ma l'Angelo del Signore parlò ad Elia Tisbita, dicendo: Levati, sali incontro a' messi del re di Samaria, e di' loro: Andate voi per domandar Baal-zebub, dio di Ecron, perchè non vi sia alcun Dío in Israele?

4 Perciò adunque il Signore ha detto così: Tu non iscenderai dal letto, sopra il quale tu sei salito; anzi, per certo tu morrai. Ciò detto, Elia se ne andò.

5 E i messi ritornarono ad Achazia.

egli disse loro: Perchè siete ritornati?
6 Ed essi gli dissero; Un uomo ci è venuto incontro, il quale ci ha detto:
Andate, ritornate al re che vi ha mandati, e ditegli: Così ha detto il Signore: Mandi tu a domandar Baal-zebub, dio di Ecron, perchè non vi sia Dio alcuno in Israele? perciò, tu non iscenderai dal letto, sopra il quale tu sei salito; anzi, per certo tu morrai.

7 Ed egli disse loro: Quale è il portamento di colui che vi è venuto incontro,

e vi ha dette coteste parole?

8 Ed essi gli dissero: Egli è un uomo velloso, ch' è cinto di una cintura di cuoio sopra i lombi. Elia Tisbita. Allora egli disse: Egli è

9 E mandò a lui un capitano di cinquant' uomini, con la sua cinquantina. Ed ecco, egli sedeva in su la sommità del monte. E quello gli disse: Uomo di Dio, il re ha detto che tu scenda.

10 Ed Elia rispose, e disse al capitano de' cinquant' uomini: Se pure io sono uomo di Dio, caggia fuoco dal cielo, e

consumi te, e la tua cinquantina. cadde fuoco dal cielo, e consumò lui, e la

sua cinquantina.

11 E Achazia mandò di nuovo un altro capitano di cinguant' *uomini*, con la sua cinquantina. Ed egli parlò ad Elia, e gli disse: Uomo di Dio, così ha detto il re: Scendi prestamente.

12 Ed Elia rispose, e disse loro: Se pure io sono uomo di Dio, caggia fuoco dal cielo, e consumi te, e la tua cinquantina. E il fuoco di Dio cadde dal cielo, e consumò lui, e la sua cinquantina.

capitano di cinquant' uomini, con la sua cinquantina. Ed egli sali ad Elia, e venne, e s' inginocchio davanti a lui, e lo supplicò, e gli disse: Uomo di Dio, sia, ti prego, la vita mia, e la vita di questi cinquanta tuoi servitori, preziosa davanti agli occhi tuoi.

14 Ecco, il fuoco è caduto dal cielo, e ha consumati i due primi capitani di cinquant' uomini, con le lor cinquantine; ma ora sia la vita mia preziosa davanti agli

occhi tuoi.

15 E l'Angelo del Signore disse ad Elia: Scendi con lui, non temer di lui. Egli adunque si levò, e scese con lui, e

andò al re.

16 Ed egli gli disse: Così ha detto il Signore: Perciocchè tu hai mandati messi, per domandar Baal-zebub, dio di Ecron, come se non vi fosse alcun Dio in Israele, per domandar la sua parola, ecco, tu non iscenderai dal letto, sopra il quale tu sei

salito; anzi per certo tu morrai. 17 Ed egli mori, secondo la parola del Signore, che Elia avea pronunziata; e Gioram regnò in luogo suo, l' anno secondo di Gioram, figliuolo di Giosafat, re di Giuda; perciocchè Achazia non avea

figliuoli.

18 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Achazia; queste cose non son elleno scritte nel Libro delle Croniche dei re d' laraele!

## Elia rapito in cielo.

2 ORA, in sul tempo che il Signore voleva levare Elia in cielo in un turbo, Elia si parti di Ghilgal con Eliseo.

2 Ed Elia disse a Eliseo: Deh! rimani qui; perciocchè il Signore mi manda fino in Betel. Ma Eliseo rispose: Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così scesero in Betel.

3 E i figliuoli de' profeti ch' erano in Betel, vennero a Eliseo, e gli dissero: Sai tu che il Signore toglie oggi il tuo signore d'appresso a te? Ed egli disse: Anch' io lo so; tacete.

4 Ed Elia gli disse: Eliseo, deh! rimani qui; perciocchè il Signore mi man-

mani qui; perciocche il Signore mi manda in Gerico. Ma egli disse: Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io nen ti lascerò. Così se ne vennero in Gerico.

5 E i figliuoli de' profeti ch' erano in Gerico, si accostarono a Elisco, e gli dissero: Sai tu che il Signore toglie oggi il umò lui, e la sua cinquantina.

13 E Achazia mandò di nuovo un terzo disse: Anch' io lo so; tacete.

6 Ed Elia gli disse: Deh! rimani qui; perciocchè il Signore mi manda verso il Giordano. Ma egli disse: Come il Signore vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Così se ne andarono amendue insieme.

7 E cinquant' uomini, d' infra i figliuoli de' profeti, andarono, e si fermarono dirimpetto a loro, da lungi; e amendue si

fermarono al Giordano.

8 Allora Elia prese il suo mantello, e lo piegò, e percosse le acque, ed esse si partirono in qua e in là ; e amendue passarono per l'asciutto.

9 E quando furono passati, Elia disse a Eliseo: Domanda ciò che tu vuoi che io ti faccia, avanti che io sia tolto d'appresso a te. Ed Eliseo disse: Deh! siami data la parte di due del tuo spirito.

10 Ed Elia gli disse: Tu hai domandato una cosa difficile; se tu mi vedi, quando io saro tolto d'appresso a te, ti sara fatto così; ma se tu non mi vedi,

non ti sarà fatto.

11 Or avvenne che, mentre essi camminavano, e parlavano insieme, ecco un carro di fuoco, e de' cavalli di fuoco, che li partirono l' uno dall' altro. Ed Elia sali al cielo in un turbo.

12 Ed Eliseo lo vide, e gridò: Padre mio, padre mio, carro d'Israele, e la sua cavalleria c. Poi non lo vide più; e prese i suoi vestimenti, e li stracciò in due

pezzi.

Ministero di Eliseo; alcuni suoi miracoli.

13 Appresso levò il mantello d' Elia, che gli era caduto d'addosso, e tornò, e

si fermò in su la ripa del Giordano; 14 E prese il mantello d'Elia, che gli era caduto d'addosso, e ne percosse le acque, e disse: Ove è il Signore Iddio d'Elia? E avendo anch' egli percosse le acque, esse

si partirono in qua e in là ; ed Elisco passò. 15 Quando i figliuoli de profeti che dimoravano in Gerico, l'ebbero veduto, venendo incontro a loro, dissero: Lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo. E gli vennero incontro, e s' inchinarono a terra

davanti a lui;

16 E gli dissero: Ecco ora, vi sono appresso i tuoi servitori cinquanta valenti uomini; deh! lascia che vadano, e cerchino il tuo signore; che talora lo Spirito del Signore non l'abbia rapito, e gittato sopra alcuno di que' monti, ovvero in alcuna di quelle valli. Ma egli disse: Non vi mandate.

17 Ma essi gli fecero forza, tanto ch' egli se ne vergognò e disse: Mandate. Coloro adunque mandarone cinquant' uomini, i quali lo cercarono tre giorni, e non lo tro-

varono.

18 Poi tornarono a lui in Gerico, ove egli dimorava. Ed egli disse loro: Non vi avea io detto: Non andate?

19 Or la gente della città disse a Eliseo: Ecco ora, la stanza di questa città è buo-na, come il mio signore vede; ma le acque

sono cattive, onde il paese è dipopolato. 20 Allora egli disse: Recatemi una scodella nuova, e mettetevi dentro del sale.

Ed essi gliela recarono.

21 Ed egli uscì fuori alla scaturigine dell'acqua, e vi gittò dentro quel sale, e disse: Così ha detto il Signore: Io rendo queste acque saned; di qui non procederà più ne morte, ne disperdimento.

22 E quelle acque furono rendute sane

fino a questo giorno, secondo la parola d'Eliseo, ch' egli avea pronunziata.

23 Poi di la egli salì in Betel; e, come egli saliva per la via, certi piccoli fanciulli usciron fuori della città, e lo beffavano, e gli dicevano: Sali, calvo; sali, calvo.

24 Ed egli, rivoltosi indietro, li vide, e li maledisse nel Nome del Signore. due orse uscirono del bosco, e lacerarono quarantadue di que' fanciulli.

25 Di là egli andò nel monte Carmel, e

di là ritorno in Samaria.

Liberazione miracolosa degli eserciti alleati di Giuda, di Israele e di Edom.

OR l'anno diciottesimo di Giosafat, re di Giuda, Gioram, figliuolo di Achab, cominciò a regnare sopra Israele in Samaria; e regnò dodici anni;

2 E fece ciò che dispiace al Signore; non però come suo padre, e come sua madre; perciocchè tolse via la statua di Baal, che

suo padre avea fatta /.

3 Ma egli si attenne a' peccati di Gero-boamo, figliuolo di Nebat, per i quali egli avea fatto peccare Israele, egli non se ne rivolse.

4 Or Mesa, re di Moab, nudriva molto minuto bestiame; e pagava per tributo al re d' Israele centomila agnelli, e centomila montoni con la lana.

5 Ma quando Achab fu morto, il re di Moab si ribellò contro al re d' Israele.

6 Laonde il re Gioram uscì in quel di fuor di Samaria, e fece la rassegna di tutto Israele.

7 E partendo, mandò a dire a Giosafat, re di Giuda: Il re di Moab si è ribellato contro a me; verrai tu meco alla guerra contro a Moab? Ed egli disse: Si, io vi salirò: fa conto di me come di te, della mia gente come della tua, e de' mici cavalli come de' tuoi.

8 Poi disse: Per qual via saliremo?

Gioram disse: Per la via del deserto di

Edom.

Es. 14. 21. Gios. 3. 16. 2 Cron. 86. 16. Eb. 11. 86. ° 2 Re 13. 14. d Es. 15. 25. 2 Re 4. 41; f <sup>3</sup> Gen. 5. 24. 11 Re 16. 81, 32. g 1 Re 12, 28, ecc. 1 Re 22. 4, ecc.

9 Il re d' Israele adunque, e il re di Giuda, e il re di Edom, si partirono; e fatto il circuito di sette giornate di cammino, non vi era acqua per lo campo, nè per le bestie di servigio, che menavano

10 E il re d' Israele disse: Oimè! certamente il Signore ha chiamati insieme questi tre re, per darli in mano di Moab.

11 E Giosafat disse: Non evvi qui alcun profeta del Signore, acciocche per lui domandiamo il Signore? E uno de' servitori del re d' Israele rispose, e disse: Eliseo, figliuolo di Safat, che versava l'acqua sopra le mani d' Elia, è qui.

12 E Giosafat disse: La parola del Signore è con lui. Il re d'Israele adunque, e Giosafat, e il re di Edom, andarono a

lui.

13 Ma Eliseo disse al re d'Israele: Che ho io a far teco? vattene a' profeti di tuo padre, e a' profeti di tua madre. d'Israele gli disse: No; perciocchè il Si-gnore ha chiamati insieme questi tre re, per darli in mano di Moab.

14 Ed Eliseo disse: Come il Signore degli eserciti, al quale io ministro, vive, se io non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non ti riguarderei pure, e non

ti vorrei vedere.

15 Ora, fatemi venire un sonatore. come il sonatore sonava, la mano del Si-

gnore fu sopra Eliseo; 16 Ed egli disse: Così ha detto il Si-gnore: Facciansi in questa valle molte fosse<sup>a</sup>;

17 Perciocchè così ha detto il Signore: Voi non sentirete vento, e non vedrete ploggia, e pur questa valle si empierà d'acqua, della quale berrete, e voi, e le vostre gregge, e le vostre bestie di ser-

18 E ciò è ancora leggier cosa agli occhi del Signore ; perciocché egli vi darà ezian-dío Moab nelle mani.

19 E voi disfarete tutte le città murate, e tutte le città principali, e abbatterete ogni buon albero, e turerete ogni fontana acqua, e desolerete con pietre ogni buon campo.

20 E la mattina seguente, nell' ora che si offerisce l'offerta , avvenne che, ecco delle acque che venivano di verso Edom;

e la terra fu ripiena d'acque.

21 Or tutti i Moabiti, avendo inteso che quei re erano saliti per far loro guerra, si erano adunati a grida, da chiunque si cominciava a cingere la spada in su; e si erano fermati in su le frontiere.

22 E quella mattina si levarono, come il sole dava già sopra quelle acque; e videro davanti a loro da lontano quelle acque,

rosse come sangue;

certo quei re si son distrutti, e l' uno ha percosso l'altro. Or dunque, Moabiti, alla preda.

24 Così vennero verso il campo d' Israele; ma gl' Israeliti si levarono, e percossero i Moabiti, ed essi fuggirono d'in-nanzi a loro; e gl' Israeliti entrarono nel paese de' Moabiti, sempre percotendoli.

25 E disfecero le città; e ciascuno gittò la sua pietra ne' migliori campi, e cost li empierono di pietre; e turarono ogni fon-tana d'acqua, e abbatterono ogni buon albero; tanto che in Chir-hareset lasciarono sol le pietre; ma i frombolatori la circondarono, e la percotevano.

26 E il re di Moab, veggendo che la battaglia lo sopraffaceva, prese seco settecent' uomini con la spada tratta in mano, per ispuntare dalla parte del re di

Edom; ma non poterono. 27 Allora egli prese il suo figliuolo primogenito, che dovea regnare in luogo suo, e l'offerse in olocausto in sul muro c, e vi fu grande indegnazione contro agl' Israeliti. E gli altri si partirono da lui, e ritornarono al paese.

L'olio della vedova; il figlio della Sunamita; la morte nella caldaia: i venti pani d'orzo.

ORA una donna, delle mogli de' fi-gliuoli de' profeti, gridò ad Eliseo, dicendo: Il mio marito, tuo servitore, è morto; e tu sai che il tuo servitore temeva il Signore; ora il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figliuoli per servid.

2 Ed Eliseo le disse: Che ti farò io? dichiarami ciò che tu hai in casa. Ed ella disse: La tua servente non ha nulla

in casa, se non un piccolo vaso d'olio.

3 Allora egli le disse: Va, chiediti di fuori, da tutti i tuoi vicini, de' vasi vuoti:

non chiederne pochi

4 Poi vieni, e serra l'uscio dietro a te, e dietro a' tuoi figliuoli; e versa di quell'olio in tutti que vasi, e fa levar via quelli che saran pieni.

5 Ella dunque si parti da lui, e serrò l' uscio dietro a sè, e dietro a' suoi fi-gliuoli; ed essi le recavano i vasi, ed ella

versava.

6 E quando i vasi furono pieni, ella disse ad uno de suoi figliuoli: Recami ancora un vaso. Ma egli le disse : Non ve n' è più alcuno. Allora l' olio si fermò.

7 Ed ella venne, e dichiarò la cosa al-l'uomo di Dio. Ed egli le disse: Va. vendi l'olio, e paga il tuo debito; e tu e i tuoi figliuoli vivete del rimanente.

8 Avvenne poi un giorno, ch' Eliseo passò per Sunem, e quivi era una possente donna, la quale lo ritenne con grande 23 E dissero: Questo è sangue; per l'instanza a prender cibo; e ogni volta ch' egli passava per Sunem, egli si riduceva là a prender cibo.

9 E quella donna disse al suo marito: Ecco, ora io conosco che costui che passa tuttodì da noi, è un santo uomo di Dio.

10 Deh! facciamogli una piccola camera a pareti, e mettiamovici un letto, una tavola, una sedia, e un candelliere; acciocchè, quando egli verrà a noi, si riduca là.

11 Così un giorno, essendo venuto là, egli si ridusse nella camera, e vi giac-

que; 12 E disse a Ghehazi, suo servitore: Chiama cotesta Sunamita. Ed egli la Chiama cotesta Sunamita. Ed egli la

13 Ed egli disse a Ghehazi: Or dille: Tu hai presa per noi tutta questa sollecitudine; che si avrebbe egli a fare per te? hai tu da parlare al re, o al capo dell'eser-cito! Ma ella disse: Io abito per mezzo il mio popolo.

14 Ed Eliseo disse a Ghehazi: Che si avrebbe egli a fare per lei? Ed egli disse: Io nol so; ma ella non ha alcun figliuolo,

e il suo marito è vecchio.

15 Ed egli gli disse: Chiamala. Ed egli

la chiamo; ed ella si presento all' uscio.

16 Ed egli le disse: L' anno vegnente, in questa stessa stagione, tu abbraccerai un figliuclo<sup>a</sup>. Ed ella disse: Non mentire, signor mio, uomo di Dio; non mentire alla tua servente.

17 Quella donna adunque concepette, e partori un figliuolo, l' anno seguente, in quella stessa stagione, come Elisco le avea

detto.

18 Ed essendo il fanciullo divenuto grande, avvenne un giorno ch' egli uscì fuori a suo padre, appresso de' mietitori;

19 E disse a suo padre: Oime! il capo, oimè! il capo. E il padre disse al servitore: Portalo a sua madre.

20 Ed egli lo portò, e lo recò a sua madre. Ed essendo dimorato sopra le ginocchia di essa fino a mezzodi, morl.

21 Allora ella salì, e lo coricò sopra il letto dell' uomo di Dio; poi chiuse l' uscio sopra lui, e se ne usci fuori;

22 E mandò a dire al suo marito: Deh! mandami uno de' servitori, e una delle asine, acciocche io corra fino all' uomo di

Dio; poi ritornerò.
23 Ed egli le disse: Perchè vai oggi a lui! Egli non è di di calendi, nè sabato.

Ed ella disse: Datti pace.

24 Ed ella fece sellar l'asina, e disse al suo servitore: Guidala, e va via; non rattenermi di cavalcare, se non che io te lo dica

25 Ed ella andò; e venne all' uomo di Dio, nel monte Carmel. E quando l' uomo di Dio l'ebbe veduta dinanzi a sè, l

disse a Ghehazi, suo servitore: Ecco quella Sunamita.

26 Deh! corrile ora incontro, e dille: Stai tu bene? il tuo marito sta egli bene? il fanciullo sta egli bene } Ed ella disse ! Bene.

27 Ma quando fu giunta all' uomo di Dio, al monte, gli prese i piedi. E Ghe-hazi si appressò, per rispignerla indietro. Ma l' uomo di Dio gli disse: Lasciala; perciocchè l'anima sua è in amaritudine, e il Signore me ne ha celata la cagione, e non me l' ha dichiarata.

28 Ed ella disse: Avea io chiesto un figliuolo al mio signore? non ti dissi io:

Non ingannarmi?

29 Allora Eliseo disse a Ghehazi: Cingiti i lombi, e prendi il mio bastone in mano, e vattene; se tu trovi chi che sia, non salutarlo; e se egli ti saluta, non rispondergli; e metti il mio bastone in sul viso del fanciullo.

30 Ma la madre del fanciullo disse: Come il Signor vive, e come l'anima tua vive, io non ti lascerò. Egli adunque si

levò, e andò dietro a lei.

31 Or Ghehazi era passato davanti a loro, e avea posto il bastone in sul viso del fanciullo; ma non vi fu nè voce, nè sentimento. Ed egli ritornò incontro ad Eliseo, e gli dichiarò la cosa, e gli disse: Il fanciullo non si è risvegliato.

32 Eliseo adunque entrò nella casa; ed ecco, il fanciullo era morto, coricato in

sul letto di esso.

33 Ed egli entrò nella camera, e serri l'uscio sopra se, e sopra il fanciullo, e fece orazione al Signore.

34 Poi salì in sul lette, e si coricò sopra il fanciullo, e pose la bocca in su la bocca di esso, e gli occhi in su gli occhi di esso, e le palme delle mani in su le palme delle mani di esso, e si distese di tutta la sua lunghezza sopra lui; e la carne del fanciullo fu riscaldata.

35 Poi, andava di nuovo or qua or la per la casa, e poi risaliva, e si distendeva sopra il fanciullo; alla fine il fanciullo starnuti fino a sette volte, e aperse gli

occhi.

36 Allora *Elisco* chiamò Ghehazi, e gli disse: Chiama cotesta Sunamita. Ed egli la chiamò; ed ella venne a lui. Ed egli le disse: Prendi il tuo figliuolo.

37 Ed ella venne, e si gittò a piedi di Eliseo, e s' inchinò verso terra; poi prese

il suo figliuolo, e se ne usci fuori d.

38 Ed Eliseo se ne ritorno in Ghilgal. Or vi era fame nel paese; e i figliuoli de' profeti sedevano davanti a lui; el egli disse al suo servitore: Metti la gran cal-daia al fuoco, e cuoci della minestra a' gliuoli de' profeti.

39 E uno di essi usci fuori a' campi

cogliere delle erbe; e trovata una vite salvatica, ne colse delle zucche salvatiche piena la sua vesta; poi venne, e le minuzzò dentro alla caldaia dove era la minestra; perciocche essi non sapevano che cosa fosse.

cosa fosse.

40 Poi fu versato di quella minestra ad alcuni, per mangiarne; e avvenne che, come n' ebbero mangiato, sclamarono, e dissero: La morte è nella caldaia, o uomo di Dio; e non ne poterono più mangiare.

di Dio; e non ne poterono più mangiare.

41 Ma egli disse: Recatemi ora della farina. Ed egli la gittò nella caldaia<sup>a</sup>;
poi disse: Versa di quella minestra alla gente, acciocchè mangi. E non vi era più male alcuno nella caldaia.

42 Allora venne un uomo da Baal-salisa, il quale portava all' uomo di Dio del pane di primizie, cioè: venti pani d'orzo, e del grano novello in ispiga. Ed Eliseo disse al suo servitore: Da' questo a questa gente,

chè mangi.

43 Ed egli rispose: Come metterei io questo davanti a cent' uomini ? Ma egli disse: Dallo a questa gente, chè mangi; perciocchè, così ha detto il Signore: Ella mangerà, e anche ne lascerà di resto.

44 Egli adunque mise quello davanti a coloro, ed essi ne mangiarono, e anche ne lasciarono di resto, secondo la parola del Signore.

Naaman Siro guarito e Ghehazi percosso dalla lebbra.

OR Naaman<sup>a</sup>, capo dell' esercito del re di Siria, era uomo grande appo il suo signore, e molto onorato; perciocchè per lui il Signore avea date delle vittorie a' Siri; ma quest' uomo, possente e prode, era lebbroso.

2 Or alcune schiere de' Siri uscirono per fare una correría, e menarono prigione dal paese d' Israele una piccola fanciulla; ed ella, essendo al servigio della moglie di Naaman,

3 Disse alla sua signora: Piacesse a Dio che il mio signore fosse appresso del profeta, ch'è in Samaria; egli l'avrebbe tosto liberato dalla sua lebbra.

4 E Naaman venne al suo signore, e gli dichiarò la cosa, dicendo: Quella fanciulla, ch' è del paese d' Israele, ha parlato così e così.

5 E il re di Siria *gli* disse: Or su, vacci; ed io ne manderò lettere al re d' Israele. Egli adunque andò, e prese in mano dieci talenti d'argento, e seimila sicli d'oro, e dieci mute di vestimenti; 6 E portò le lettere al re d'Israele, il

6 E portò le lettere al re d'Israele, il cui tenore era questo: Ora, come queste lettere saranno pervenute a te, sappi che io ti ho mandato Naaman, mio servitore, acciocche tu lo liberi dalla sua lebbra.

7 E quando il re d'Israele ebbe lette le lettere, stracciò i suoi vestimenti, e disse: Sono io Dio, da far morire, e da tornare in vita, che costui mi manda che io liberi un uomo dalla sua lebbra? ma del certo sappiate ora, e vedete ch' egli cerca occasione contro a me.

8 Ma come Eliseo, uomo di Dio, ebbe inteso che il re d'Israele avea stracciati i suoi vestimenti, gli mandò a dire: Perchè hai stracciati i tuoi vestimenti? venga pur Naaman a me, e conoscerà che vi è un profeta in Israele.

9 Naaman adunque venne, co' suoi cavalli, e col suo carro, e si fermò alla porta della casa di Eliseo

della casa di Eliseo.

10 Ed Eliseo mandò a dirgli per un messo: Va, lavati sette volte nel Giordano, e la carne ti ritornerà sana e netta?.

11 Ma Naaman si adirò, e se ne andò, e disse: Ecco, io diceva fra me stesso: Egli del tutto uscirà fuori, e si fermerà, e invocherà il Nome del Signore Iddio suo, e menerà la mano sopra il luogo, e libererà il lebbroso.

12 Abana e Parpar, fiumi di Damasco, non vagliono essi meglio che tutte le acque d' Israele? non mi potrei io lavare in essi, ed esser nettato? Egli adunque si rivolse indietro, e se ne andava via tutto cruccioso.

13 Ma i suoi servitori si accostarono, e gli fecero motto, e dissero: Padre mio, se il profeta ti avesse detta qualche gran cosa, non l'avresti tu fatta; quanto più devi tu far ciò ch' egli ti ha detto: Lavati, e sarai netto?

14 Egli adunque scese, e si tuffo sette volte nel Giordano, secondo la parola dell' uomo di Dio; e la carne gli ritornò simile alla carne di un piccol fanciullo, e fu netto.

15 Allora egli ritornò all' uomo di Dio, con tutto il suo seguito, e venne, e si presentò davanti a lui, e disse: Ecco, ora io conosco che non vi è alcun Dio in tutta la terra, se non in Israele; ora dunque, ti prego, prendi un presente dal tuo servitore.

16 Ma Eliseo disse: Come il Signore, al quale io servo, vive, io nol prenderò. E benchè Naaman gli facesse forza di prenderlo pure lo ricusò

derlo, pure lo ricusò.

17 E Naaman disse: Or non potrebbesi egli dare al tuo servitore il carico di due muli di terra? conciossiachè il tuo servitore non sia più per fare olocausto, nè sacrificio, ad altri dii, ma solo al Signore.

18 Il Signore voglia perdonar questa cosa al tuo servitore, se io m'inchino nel

18 Il Signore voglia perdonar questa cosa al tuo servitore, se io m'inchino nel tempio di Rimmon, quando il mio signore entrerà in esso per adorare, e si appoggerà sopra la mia mano; il Signore per-

Es. 15. 25. 2 Re 2. 21. 3 Cor. 9. 11. Gal. 6. 6. 4. 27. 4 Luc. 9. 12, ecc. Giov. 6. 5, ecc. 3 Giov. 9. 7. 5 Mat. 10. 8.

doni al tuo servitore questa cosa, se io ! m' inchino nel tempio di Rimmon.

19 Ed Eliseo gli disse: Vattene in pace . Ed egli si parti da hui. Ed era già cam-

minato un miglio di paese.

20 E Ghehazi, servitore di Efiseo, uomo di Dio, disse: Ecco, il mio signore si è astenuto di prendere di mano di questo Naaman Siro ciò ch' egli avea portato; come vive il Signore, io gli correrò dietro, e prenderò da lui qualche cosa.

21 Ghehazi dunque corse dietro a Naaman; e come Naaman vide ch' egli gli

correva dietro, si gittò giù dal carro in-contro a lui, e disse: Va ogni cosa bene? 22 Ed egli disse: Bene. Il mio signore mi ha mandato a dirti: Ecco, pure ora son venuti a me dal monte di Efraim due giovani, de' figliuoli de' profeti; deh! dà loro un talento d'argento, e due mute di vestimenti.

23 E Naaman disse: Prendi pur due talenti; e gliene fece forza; e fece legare due talenti d'argento in due sacchetti, e piegar due mute di vestimenti; e diede queste cose a due suoi servitori, che le

portassero davanti a lui.

24 E quando egli fu giunto alla rocca, tolse quelle cose di man di coloro, e le ripose in una casa; poi rimando quegli uomini, ed essi se ne andarono.

25 Ed egli venne, e si presentò al suo signore. Ed Eliseo gli disse: Onde vieni, Ghehazi? Ed egli rispose: Il tuo ser-

vitore non è andato nè qua nè là.

26 Ma egli gli disse: Il cuor mio non era egli andato là, quando quell' uomo ti si voltò incontro d' in sul suo carro! E' egli tempo di prender danari, e vestimenti, e ulivi, e vigne, e pecore, e buoi, e servi, e serve!

27 Perciò, la lebbra di Naaman si attaccherà a te, e alla tua progenie, in perpetuo. Ed egli se ne usci dalla presenza di esso, tutto lebbroso, bianco come

neve.

## Il ferro natante; i Siri colpiti di cecità.

6 OR i figliuoli de' profeti dissero ad Eliseo: Ecco ora, il luogo dove noi sediamo davanti a te è troppo stretto per

2 Deh! lascia che andiamo fino al Giordano, e di là prenderemo ciascuno un pezzo di legname, e ci faremo là un luogo da abitarvi. Ed egli disse loro: Andate.

3 E uno di essi disse: Deh! piacciati venire co' tuoi servitori. Ed egli disse: lo andrò.

4 Egli adunque andò con loro; e giunti al Giordano, si misero a tagliar le legne.

5 E avvenne che uno di essi, abbattendo, un pezzo di legname, il ferro della sua | Eliseo disse: O Signore, apri gli

scure cadde nell' acqua; onde egli gridò, e disse: Ahi! signor mio; anche l'avea

io in prestanza.
6 E l'uomo di Dio disse: Ove è caduto! Ed egli gli mostrò il luogo. Allora egli tagliò un legno, e lo gittò là, e fece notare il ferro disopra;
7 E disse a colui: Toglilo. Ed egli di-

stese la mano, e lo prese.

8 Or il re di Siria faceva guerra contro a Israele, e si consigliava co' suoi servitori, dicendo: Io porrò campo in tale e in tal luogo.

9 E l'uomo di Dio mandava a dire al re d'Israele: Guardati che tu non passi per quel luogo; percioccho i Siri vi sono in

agguato.

10 E il re d' Israele mandava a quel luogo che gli avea detto l' uomo di Dio, e del quale egli l'avea avvisato, e si guardava di passar per là; e questo avrenne più d' una, e di due volte

Il E il cuore del re di Siria si conturbò per questo; e chiamò i suoi servitori, e disse loro: Non mi dichiarerete voi chi

de' nostri manda al re d' Israele?

12 Ma uno de' suoi servitori gli disse: Non ve n' è alcuno, o re, mio signore : ma il profeta Eliseo, che è in Israele, dichiara al re d' Israele le parole stesse che tu dici nella camera nella quale tu giaci.

13 Ed egli disse: Andate, e vedete ove egli è, e io manderò a pigliarlo. E gli fu rapportato, e detto: Eccolo in Dotan.

14 Ed egli vi mandò cavalli, e carri, e un grosso stuolo, il quale giunse là di notte,

e intorniò la città.

15 Or la mattina, a buon' ora, il servi-tore dell' uomo di Dio si levò, e usci fuori, e vide lo stuolo che intorniava la città, c i cavalli, e i carri. E quel servitore disse all' uomo di Dio: Ahi! signor mio, come faremof

16 Ma egli disse: Non temere; perciocchè più sono quelli che son con noi, che

quelli che son con loro.

17 Ed Eliseo orò, e disse: Deh! Signore, apri gli occhi di costui, acciocche vegga. E il Signore aperse gli occhi del servitore, ed egli vide; ed ecco, il monte era pieno di cavalli, e di carri di fuoco, intorno ad Eliseo d.

18 Poi i Siri scesero verso Eliseo. Ed egli fece orazione al Signore, e disse: Deh! percuoti questa gente d'abbar-baglio. Ed egli li percosse d'abbarbaglio,

secondo la parola di Eliseo.

19 Ed Eliseo disse loro: Questa non è la via, e questa non è la città; venite dietro a me, e io vi condurrò all' uomo il qual voi cercate. Ed egli li menò in Samaria.

20 E come furono entrati in Sa

costoro, acciocchè veggano. E il Signore aperse loro gli occhi, e videro ch' erano in mezzo di Samaria.

21 E il re d' Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo: Percoterò io, percoterò io,

padre mio?

22 Ma egli disse: Non percuoterli; percuoti tu coloro che tu hai presi prigioni, con la tua spada, e col tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, acciocchè mangino e bevano<sup>a</sup>, e poi se ne vadano al lor signore.

23 E il re fece loro un grande apparecchio di vivande; ed essi mangiarono e bevvero; poi li licenziò, ed essi se ne andarono al lor signore. Da quel dì innanzi i Siri non vennero più a schiere, per far correrse nel paese d'Israele.

Assedio e liberazione miracolosa di Samaria.

24 Or avvenne, dopo queste cose, che Ben-hadad, re di Siria, adunò tutto il suo esercito, e salì, e pose l'assedio a Samaria.

25 E vi fu gran fame in Samaria; ed ecco, i Siri la tenevano distretta, intanto che la testa di un asino valse ottanta sicli d'argento, e la quarta parte di un cabo di sterco di colombi cinque sicli d'argento.

26 Or avvenne che, passando il re d'Israele su le mura, una donna gli gridò, dicendo: O re. mio signore, salvami.

dicendo: O re, mio signore, salvami. 27 Ed egli disse: Il Signore non ti salva; onde ti darei io salvezza? dall' aia, o dal torcolo?

28 Ma pure il re le disse: Che hai? Ed ella disse: Questa donna mi avea detto: Dà qua il tuo figliuolo, e mangiamolo oggi, e domani mangeremo il mio.

oggi, e domani mangeremo il mio. 29 Così abbiamo cotto il mio figliuolo, e l'abbiam mangiato<sup>b</sup>; ma il giorno appresso, quando io le ho detto: Dà qua il tuo figliuolo, e mangiamolo, ella l'ha nascosto.

30 Quando il re ebbe intese le parole di quella donna, stracciò i suoi vestimenti. Or egli passava su le mura, e il popolo riguardò, ed ecco, il re avea un cilicio didentro sopra la carne.

31 E il re disse: Così mi faccia Iddio, e così aggiunga, se la testa di Eliseo, figliuolo di Safat, resta oggi sopra lui.

32 Or Eliseo sedeva in casa sua, e gli Anziani sedevano appresso a lui; e il re vi mandò un uomo de' suoi; ma avanti che il messo fosse venuto a lui, Eliseo disse agli Anziani: Non vedete voi che il figliuolo di quel micidiale ha mandato per tormi la testa? vedete, dopo che il messo sara venuto, serrate l'uscio; e impedite, serrando l'uscio di forza, ch' egli non viene egli dietro a lui?

33 Mentre egli parlava ancora con loro, ecco, il messo scendeva a lui, e disse: Ecco, questo male procede dal Signore, che debbo io più sperare nel Signore?

7 ALLORA Eliseo disse: Ascoltate la parola del Signore: Così ha detto il Signore: Domani a quest' ora lo staio del fior di farina si avrà per un siclo, e le due staia dell' orzo altresì per un siclo, alla porta di Samaria.

2 Ma il capitano, sopra la cui mano il re si appoggiava, rispose all' uomo di Dio, e disse: Ecco, avvegnachè il Signore facesse delle cateratte nel cielo, questo però potrebbe egli avvenire? Ed Elisco gli disse: Ecco, tu il vedrai con gli occhi, ma non ne mangerai.

3 Or all' entrata della porta vi erano quattro uomini lebbrosi<sup>c</sup>; ed essi dissero l' uno all' altro: Perchè ce ne stiamo qui

finchè siamo morti?

4 Se diciamo di entrare nella città, la fame vi è, e noi vi morremo; se stiamo qui, morremo altresì; ora dunque venite, e andiamoci arrendere al campo de' Siri; se ci lasciano in vita, viveremo; e se pur ci fanno morire, morremo.

5 Così si levarono al vespro, per entrare nel campo de' Siri; e venuti fino allo stremo del campo, ecco, non vi era

alcuno.

6 Perciocchè il Signore avea fatto risonar nel campo de' Siri un romore di carri, e di cavalli, e di un grande esercito d'; laonde aveano detto l' uno all' altro: Ecco, il re d' Israele ha soldati contro a noi i re degli Hittei, e i re degli Egizj, per venire incontro a noi,

7 E si erano levati, ed erano fuggiti in sul vespro, e aveano lasciati i lor padiglioni, e i lor cavalli, e i loro asini, e il campo, nello stato ch' egli era; ed erano fuggiti chi qua chi là, secondo il volere di

ciascuno °.

8 Que' lebbrosi adunque, venuti fino allo stremo del campo, entrarono in una tenda, e mangiarono, e bevvero, e tolsero di là argento, e oro, e vestimenti, e andarono, e nascosero quelle cose; poi tornarono, ed entrarono in un' altra tenda, e tolsero ancora di là di quelle stesse cose, e andarono, e le nascosero.

9 Ma poi dissero l' uno all' altro: Noi non facciamo bene; questo giorno è un giorno di buone novelle, e noi tacciamo! Se aspettiamo fino allo schiarir del dì, noi riceveremo la pena del nostro fallo; ora dunque venite, e andiamo rapportar la cosa alla casa del re.

10 Così vennero, e gridarono alle guardie della porta della città, e fecero loro assapere la cosa, dicendo: Noi siamo entrati nel campo de' Siri, ed ecco, non vi è al2 RE, 8.

cuno, nè voce alcuna d' uomo; ma sol vi sono i cavalli, e gli asini legati, e i padiglioni, come erano prima.

11 Allora le guardie della porta gridarono, e fecero assapere la cosa nella casa

del re

12 E il re si levò di notte, e disse a' suoi servitori: Ora io vi dichiarerò quello che i Siri ci hanno fatto; hanno saputo che noi siamo affamati, e per ciò sono usciti del campo, per nascondersi per la campagna, dicendo: Quando saranno usciti della città, noi li prenderemo vivi, ed entreremo nella città.

13 Ma uno de' servitori del re rispose, e disse: Deh! prendansi cinque di que' cavalli che son rimasti nella città (ecco, sono come tutta la moltitudine d' Israele ch' è rimasta in esso; come tutta la mol-titudine d' Israele ch' è perita); e man-

diamo a vedere che cosa è.

14 Presero adunque due coppie di cavalli; e il re mandò degli uomini sopra quelli, dietro al campo de' Siri, dicendo:

Andate, e vedete.

15 E coloro andarono dietro a' Siri, fino al Giordano; ed ecco, tutta la via era piena di vestimenti e d'arnesi, che i Siri aveano gittati via, affrettandosi di fuggire. E que' messi ritornarono, e rapportarono il fatto al re.

16 Allora il popolo uscì, e predò il campo de' Siri; e lo staio del fior di farina si ebbe per un siclo, e le due staia dell' orzo altresi per un siclo, secondo la parola del

Signore.

17 E il re costituì alla guardia della cui mano egli porta il capitano, sopra la cui mano egli si appoggiava; e il popolo lo calpestò nella porta, onde egli morì, secondo che l'uomo di Dio avea detto, quando parlò al re, allora ch' egli scese a lui. 18 Perciocche, quando l' uomo di Dio

parlò al re, dicendo a: Domani, a quest' ora, lo staio del fior di farina si avrà alla porta di Samaria per un siclo, e le due staia dell' orzo altresì per un siclo

19 Quel capitano avea risposto all' uomo di Dio, e avea detto: Ecco, avvegnachè il Signore facesse delle cateratte nel cielo, questo potrebbe egli però avvenire? Ed egli gli avea detto: Ecco, tu il vedrai con gli occhi tuoi, ma tu non ne mangerai.

20 E cost gli avvenne; perciocche il popolo lo calpesto nella porta, ed egli morl.

I sette anni di fame. La terre della Sunamita,

8 ORA Eliseo parlò a quella donna, il cui figliuolo egli avea tornato in vita, dicendo: Levati, vattene con la tua famiglia, e dimora ove tu potrai; perciocchè il Signore ha chiamata la fame, ed ella è già venuta nel paese per sette anni.

2 Quella donna dunque si levò, e fece come l'uomo di Dio le avea detto, e se ne andò con la sua famiglia, e dimorò nel paese de' Filistei sette anni.

3 E in capo di sette anni quella donna ritornò dal paese de' Filistei; poi uscì, per richiamarsi al re della sua casa, e

delle sue possessioni.

4 Or il re parlava con Ghehazi, servitor dell' uomo di Dio, dicendo: Deh! raccontami tutte le gran cose ch' Eliseo ha fatte.

5 E mentre egli raccontava al re come egli avea tornato in vita un morto, ecco, la donna, il cui figliuolo Elisco avea tornato in vita, venne a richiamarsi al re della sua casa, e delle sue possessioni. E Ghehazi disse: O re, mio signore, costei è quella donna, e costui è il suo figliuolo, il quale Eliseo ha tornato in vita.

6 E il re ne domandò la donna, ed ella gli raccontò il fatto. E il re le diede un eunuco, al quale disse: Fa restituire a costei tutto quello che le appartiene, e tutti i frutti delle sue possessioni, dal di ch' ella lasciò il paese, infino ad ora.

#### Hazael diviene re di Siria.

7 Ora Eliseo venne in Damasco. E Benhadad, re di Siria, era infermo, e gli fu rapportato che l'uomo di Dio era venuto là

8 E il re disse ad Hazael<sup>o</sup>: Prendi in mano un presente, e vattene a trovar l'uomo di Dio, e domanda per lui il Signore,

se io guarirò di questa infermità.

9 Hazael adunque andò a trovarlo; e prese un presente in mano, e il carico di quaranta cammelli di tutte le cose le più squisite di Damasco; e venne, e si presentò davanti a lui, e disse: Ben-hadad, re di Siria, tuo figliuolo, mi ha mandato a te, per dirti: Guarirò io di quest' infermità?

10 Ed Eliseo gli disse: Va, digli: Veramente tu guarirai; ma pure il Signore mi ha fatto vedere che per certo egli morrà.

11 Poi l'uomo di Dio fermò il viso, e l' affisò sopra Hazael, tanto ch' egli

n' ebbe vergogna; poi pianse d. 12 E Hazael disse: Perché piagne il mio signore? Ed egli disse: Perciocchè io so il male che tu farai a' figliuoli d' Israele"; tu metterai a fuoco e fiamma le lor fortezze, e ucciderai con la spada i lor giovani, e sbatterai i lor fanciulli, e fenderai le lor donne gravide.

13 E Hazael disse: Ma che cosa è pure il tuo servitore, che non è altro che un cane, per fare queste gran cose? Ed Eliseo disse: Il Signore mi ha fatto vedere che tu sarai re sopra la Siria.

14 E Hazael si parti d'appresso Eliseo,

e venne al suo signore. Ed esso gli

2 RE, 9.

Che ti ha detto Elisco? Ed egli disse: Egli mi ha detto che per certo tu guarirai.

15 E il giorno appresso, Hazael prese una coverta da letto, e tuffatala nell'acqua, la distese sopra la faccia di Benhadad, onde egli morì; ed Hazael regnò in luogo suo.

## Gioram ed Achaela, re di Giuda.

16 Ora, l'anno quinto di Gioram, fi-gliuolo di Achab, re d' Israele, essendo Giosafat ancora re di Giuda, Gioram, figliuolo di Giosafat, re di Giuda, comin-ciò a regnare sopra Giuda<sup>a</sup>. 17 Egli era d' età di trentadue anni,

quando cominció a regnare; e regnó ot-

anni in Gerusalemme;

18 E camminò per la via dei re d' Israele, come la casa di Achab avea fatto; perciocchè egli avea la figliuola di Achab per moglie; e fece ciò che dispiace al Signore.

19 Ma pure, per amor di Davide, suo servitore, il Signore non volle distruggere Giuda, secondo ch' egli avea detto a Da-vide, che sempre gli darebbe una lampana

accesa d'infra i suoi figliuoli.

20 A' di di esso gl' Idumei si ribellarono dall' ubbidienza di Giuda, e costituirono

un re sopra loro.

21 Perciò Gioram passò in Seir, con tutti i carri; e avvenne una notte, ch' egli gi lavò a reresse all'Idamente. si levò, e percosse gl' Idumei che l' ayea-no interniato, e i capitani de' carri. E il popolo fuggì alle sue stanze. 22 E nondimeno gl' Idumei son perse-verati nella lor ribellione dall' ubbidienza

di Giuda, fino a questo giorno. In quello stesso tempo Libna ancora si ribello.

23 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioram, e tutto quello ch'egli fece; queste cose non sono elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda?

24 E Gioram giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri nella Città di Davide. E Achazia, suo figliuolo, regnò

in luogo suo<sup>d</sup>.

25 L' anno duodecimo di Gioram, figliuolo di Achab, re d' Israele, Achazia, gliuolo di Cinda cominciò figliuolo di Gioram, re di Giuda, cominciò

a regnare.

26 Achazia era d' età di ventidue anni, quando cominciò a regnare; e regnò un anno in Gerusalemme. E il nome di sua madre *era* Atalia, figliuola di Omri, re

d' Israele.

27 Ed egli camminò per la via della casa di Achab, e fece quello che dispiace al Signore, come la casa di Achab; perciocche egli era genero della casa di Achab.

di Achab, alla guerra contro a Hazael, re di Siria, in Ramot di Galaad; e i Siri ferirono Gioram.

29 E il re Gioram se ne ritornò, per farsi medicare in Izreel delle ferite che i Siri gli aveano date in Rama, quando egli combattè contro a Hazael, re di Siria E Achazia, figliuolo di Gioram, re di Giuda, scese per visitar Gioram, figliuolo di Achab, in Izreel; perciocchè egli era infermo.

Iehu, unto re d'Israele, uccide i re d'Israelé e di Giuda—Morte di Isebel.

ALLORA il profeta Eliseo chiamò uno de' figliuoli de' profeti, e gli disse: Cingiti i lombi, e prendi quest' orciuolo d' olio in mano, e vattene in Ramot di Galaad;

2 E quando tu sarai giunto là, riguarda ove sarà Iehu, figliuolo di Giosafat, figliuolo di Nimsi; e va a lui, e fallo levar su d'infra i suoi fratelli, e menalo in una

camera segreta;
3 Poi prendi l'orciuolo dell'olio, e spandiglielo sopra il capo, e digli: Cosi ha detto il Signore: Io ti ho unto per re sopra Israele. Poi apri l'uscio, e fuggitene senza indugio.

4 Quel giovane adunque, servitor del

profeta, andò in Ramot di Galaad.

5 E come egli vi fu giunto, ecco, i capitani dell'esercito sedevano insieme. egli disse: Io ho alcuna cosa a dirți, o capitano. E Iehu gli disse: A cui di tutti noi parli tu! Ed egli disse: A te, o capitano.

6 Allora Iehu si levò, ed entrò dentro alla casa; e quel giovane gli versò l' olio in sul capo, e gli disse: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Io ti ho unto per re sopra il popolo del Signore, sopra Israele.

7 E tu percoterai la casa di Achab, tuo signore; e io faro sopra Izebel la ven-detta del sangue de profeti/, miei servitori, e del sangue di tutti i servitori del

Signore.

8 E tutta la casa di Achab perirà, e io distruggerò chiunque appartiene ad 🕰chab, fino a colui che piscia al muro, chiunque è serrato, e chiunque è abban donato in Israele.

9 E ridurrò la casa di Achab come la casa di Geroboamo, figliuolo di Nebat e come la casa di Bassa, figliuolo di

Ahia

10 E quant' è a Izebel, i cani la mangeranno nel campo d'Izreel, e non vi sara alcuno che la seppellisca. Poi egli aperse l' uscio, e se ne fuggi.

11 E Iehu usci fuori a' servitori del suo 28 Ed egli andò con Gioram, figliuolo signore; e uno di essi gli disse: Va ogni cosa bene? perchè è venuto a te quel-l'insensato<sup>a</sup>? Ed egli disse loro: Voi conoscete l'uomo, e qualli sieno i suoi ragionamenti.

12 Ma essi dissero: Tu dici il falso; deh! dichiaraci quello ch' egli ti ha detto. Ed egli disse: Egli mi ha dette tali e tali cose, cioè: Così ha detto il Signore: Io ti

ho unto per re sopra Israele.

13 Allora ciascuno di essi tolse presta-

13 Allora ciascuno di essi tolse prestamente il suo mantello, e gliel pose sotto, in cima de' gradi. Poi sonarono con la tromba, e dissero: Iehu è fatto re.

14 E Iehu, figliuolo di Giosafat, figliuolo di Nimsi, fece una congiura contro a Gioram. (Ora Gioram, dopo essere stato a guardare Ramot di Galaad, con tutto Israele, contro a Hazael, re di Siria;

15 Se n' era ritornato, per farsi medicare in Izreelè delle ferite che i Siri gli aveano date, quando egli combattè contro a Hazael, re di Siria) E Iehu disse: Se tale è l' animo vostro, non esca, e non iscampi alcuno della città, per andare a iscampi alcuno della città, per andare a portarne le novelle in Izreel.

16 Poi Iehu monto a cavallo, e ando in Izreel; perciocche Gioram giaceva quivi; e Achazia, re di Giuda, vi era sceso per visitare Gioram.

17 Or la guardia che stava alla veletta sopra la torre in Izreel, veggendo lo stuolo di Iehu che veniva, disse: Io veggo uno stuolo di gente. E Gioram disse: Piglia un uomo a cavallo, e mandalo loro incontro, per domandar se le cose vanno bene.

la E l' uomo a cavallo andò incontro a Iehu, e disse: Così ha detto il re: Le cose vanno elleno bene? E Iehu disse: Che hai tu da far di saper se le cose van bene? passa dietro a me. E la guardia rapportò la cosa, dicendo: Il messo è pervenuto infino a loro, ma non ritorna.

19 Allora il re mandò un altro uomo a cavallo, il quale, pervenuto a loro, disse: Così ha detto il re: Le cose vanno elleno bene! E Iehu disse: Che hai tu da far di saper se le cose vanno bene? passa die-

tro a me.

20 E la guardia rapportò la cosa, di-cendo: Egli è pervenuto infino a loro, ma non ritorna; e l'andare pare l'andare di Iehu, figliuolo di Nimsi; perciocchè

egli cammina con furia.

21 Allora Gioram, re d'Israele, disse: Metti i cavalli al carro. Ei cavalli furono messi al suo carro. E Gioram, re d' Israele, e Achazia, re di Giuda, uscirono, ciascuno sopra il suo carro, incontro a Iehu; e lo trovarono nella possessione di Nabot Izreelita.

22 E come Gioram ebbe veduto Iehu, disse: Le cose vanno elleno bene, Iehu? Ed egli disse: Come possono andar bene,

mentre durano le fornicazioni d'Izebel. tua madre, e le sue tante incantagioni?

23 Allora Gioram voltò mano, e si mise a fuggire, e disse ad Achazia: O Achazia,

vi è del tradimento.
24 E Iehu impugnò l'arco a piena mano. e feri Gioram fra le spalle, e la saetta gli passò il cuore; onde egli cadde sopra le

ginocchia nel suo carro.
25 E Iehu disse a Bidcar, suo capitano: Piglialo, e gittalo nella possessione del campo di Nabot Izreelita; perciocchè tu dei ricordarti come io, e tu, cavalcando a paro a paro con la gente a cavallo, che andava dietro ad Achab, suo padre, il Signore pronunziò contro a lui questo carico c

26 Se ier sera io non vidi il sangue di Nabot, e il sangue de' suoi figliuoli; e se non ne fo la punizione in questo stesso campo, dice il Signore. Ora dunque, toglilo, e gittalo in cotesto campo, secondo

la parola del Signore.

27 Or Achazia, re di Giuda, vedute queste cose, fuggi verso la casa dell' orto. Ma Iehu lo seguito, e disse: Percotete ancora lui sopra il carro. Ed essi lo percossero alla salita di Gur, ch' è presso d'Ibleam; poi egli fuggi in Meghiddo; e mori quivi.

28 E i suoi servitori lo condussero sopra un carro in Gerusalemme, e lo seppel-lirono nella sua sepoltura, co' suoi padri,

nella Città di Davide.

29 Or Achazia avea cominciato a regnare sopra Giuda l'anno undecimo di Gioram,

figliuolo di Achab.

30 Poi Iehu venne in Izreel; ed Izebel, avendolo inteso, si lisciò il viso, e si avendolo inteso, si lisciò il viso, e si lisciò il vis adornò il capo, e stava a riguardar per la finestra.

31 E come Iehu entrava nella porta, ella gli disse: O Zimri, ucciditor del tuo

signore<sup>d</sup>, le cose vanno elleno bene?

32 Ed egli alzò il viso verso la finestra, e disse: Chi è quivi di mia parte? chi? Allora due o tre eunuchi riguardarono verso lui.

33 Ed egli disse loro: Gittatela a basso. Ed essi la gittarono a basso; e sprizzò del suo sangue contro al muro, e contro

a' cavalli; e *Iehu* la calpestò.

34 Poi entrò, e mangiò, e bevve; e disse: Deh! andate a veder quella maledetta, e sotterratela; perciocchè ell' è fi-gliuola di re.

35 Essi adunque andarono per sotter-rarla; ma non vi trovarono altro che il teschio, e i piedi, e le palme delle

mani.

36 E ritornarono, e lo rapportarono a chu. Ed egli disse: Questa è la parola, che il Signore avea pronunziata per Elia Tisbita, suo servitore, dicendo: I cani mangeranno la carne d' Izebel nel campo | d' Izreel".

37 E il corpo morto d'Izebel sarà come sterco in su la campagna, nel campo d' Izreel; talché non si potrà dire: Questo è Izebel.

## Sterminio della famiglia di Achab e dei sacerdoti di Bual.

10 OR vi erano in Samaria settanta figliuoli di Achab. E Iehu scrisse una lettera, e la mandò in Samaria, agli Anziani principali d' Izreel, ed a' balii de' figliuoli di Achab, di tal tenore:

2 Ora, come prima questa lettera sarà pervenuta a voi, che avete in man vostra i figliuoli del vostro signore, e i suoi carri,

e cavalli, e città forte, ed armi;

3 Considerate, d'infra i figliuoli del vostro signore, quello che più vi aggraderà, e mettetelo sopra il trono di suo padre, e guerreggiate per la casa del vostro si-

4 Ma essi ebbero grandissima paura, e dissero: Ecco, due re non hanno potuto contrastargli, e come potremo contrastar-

gli noi?

5 Laonde il mastro del palazzo, e il governatore della città, e gli Anziani, e i balii, mandarono a dire a lehu: Noi siamo tuoi servitori, e faremo tutto quello che tu ci dirai; noi non faremo re alcuno; fa tu ciò che ti piace.

6 Ed egli scrisse loro la seconda volta lettere di tal tenore: Se voi siete de' miei, e volete ubbidire a' miei comandamenti, togliete le teste a' figliuoli del vostro signore, e venite domani a quest' ora a me, in Izreel. (Or i figliuoli del re erano settanta, ed erano appresso i principali della città, che li allevavano.)

7 E quando vennero loro quelle lettere, presero i figliuoli del re, ch' erano settant' uomini, e li ammazzarono; e, poste le lor teste in ceste, le mandarono a Iehu,

in Izreel.

8 E un messo venne, che gli rapportò il fatto, dicendo: Coloro hanno portate le teste de' figliuoli del re. Ed egli disse: Mettetele in due mucchi all' entrata della porta, infino a domattina.

9 E la mattina seguente, essendo uscito

fuori, egli si fermò, e disse a tutto il popolo: Voi siete giusti; ecco, io ho congiurato contro al mio signore, e l' ho ucciso; ma chi ha uccisi tutti costoro?

10 Or sappiate che nulla della parola del Signore, ch' egli ha pronunziata contro alla casa di Achab, è caduto a terra; e ch' egli ha fatto ciò di che egli avea. parlato per Elia, suo servitore .

Il Iehu percosse ancora tutti quelli

e i suoi principali ufficiali, fino a non lasciarne alcuno di resto.

12 Poi si levò, e si parti, e andò in Samaria. E per cammino, essendo presso a una mandria di pastori,

13 Trovo i fratelli di Achazia, re di Giuda, e disse: Chi siete voi? Ed essi dissero: Noi siamo i fratelli di Achazia, re di Giuda; e siamo discesi per salutare i figliuoli del re, e i figliuoli della regina.

14 Allora Iehu disse a' suoi: Pigliateli vivi. Ed essi li presero vivi e li ammazzarono presso alla cisterna della mandria. Ed erano quarantadue uomini; e Iehu non ne lasciò scampare alcuno.

15 Poi partitosi di là, trovò Ionadab, figliuolo di Recab<sup>c</sup>, che gli reniva incontro. Ed egli lo salutò, e gli disse: E' il cuor tuo diritto, come il cuor mio è diritto inverso il tuo? E Ionadab rispose: Sì, lo è. Se così è, disse Iehu, dammi la mano. Ed egli gli diede la mano. E Iehu lo fece salire appresso di sà sopra il Iehu lo fece salire appresso di sè sopra il

16 Poi gli disse: Vieni meco, e tu vedrai il mio zelo per lo Signore. Egli adunque fu fatto salire in sul carro di esso.

17 E quando Iehu fu giunto in Samaria, percosse tutti quelli ch' erano rimasti in Samaria della casa di Achab, finchè l' ebbe distrutta; secondo la parola del Signore ch' egli avea detta ad Elia.

18 Poi Iehu aduno tutto il popolo, e disse loro: Achab ha poco servito a Baal;

Iehu gli servirà molto più.

19 Ora dunque, chiamate a me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi ministri, e tutti i suoi sacerdoti; non manchine pur uno: perciocchè io ho da fare un gran sacrificio a Baal: chiunque vi manchera non viverà. Or Iehu facea questo con astuzia, per distruggere i ministri di Baal. 20 E Iehu disse: Santificate una festa solenne a Baal. Ed essi la bandirono.

21 E Iehu mandò per tutto Israele, che tutti i ministri di Baal venissero. Ed essi vennero tutti, e non ne restò pur uno che non venisse. Poi entrarono nel tempio di Baal; e quello fu ripieno da un capo all' altro.

22 Allora Iehu disse al sagrestano: Trai fuori vesti per tutti i ministri di Baal.

Ed egli trasse loro fuori le vesti.

23 E Iehu, e Ionadab, figliuolo di Recab, entrarono dentro al tempio di Baal. Iehu disse a' ministri di Baal: Ricercate bene, e guardate che talora non vi sia qui fra voi alcuno de servitori del Signore, ma solo i ministri di Baal.

24 Essi adunque entrarono per far sacrificii e olocausti. Or Iehu avea posti ottant' uomini di fuori; a' quali disse: Se tutti i suoi grandi, e i suoi amici, | alcun di costoro, che io vi metto nelle mani, scampa, la vita di colui che l' avrà

lasciato scampare, sarà per la vita di esso. 25 E quando quelli ebber finito di far l'olocausto, Iehu disse a'sergenti, e a' capitani: Entrate, percoteteli, non iscam-pine pur uno. Essi adunque li percossero a fil di spada; e li gittarono via, e andarono nella città del tempio di Baal;

26 E trassero fuori le statue del tempio

di Baal, e le bruciarono;

27 E ruppero la statua di Baal, e disfecero il tempio di esso, e lo ridussero in laterine e cost è restato fino al di d'oggi. 28 Così Iehu sterminò Baal da Israele.

## Idolatria e morte di Iehu.

29 Ma pur Iehu non si rivolse da' peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israele, cioè, da' vitelli d'oro, ch' erano in Betel, e in Dana.

30 E il Signore disse a Iehu: Perciocchè tu hai bene eseguito ciò che mi piaceva, e hai fatto alla casa di Achab, secondo

tutto quello che io avea nel cuore, i tuoi figliuoli sederanno sopra il trono d' Israe-

le fino alla quarta generazione.

31 Ma Iehu non osservò di camminare con tutto il suo cuore nella Legge del Signore Iddio d' Isrsele; egli non si ri-volse da' peccati di Geroboamo, co' quali egli avea fatto peccare Israele.

32 In quel tempo il Signore cominciò a mozzar parte d'Israele. È Hazael percosse gl'Israeliti in tutte le lor frontiere ;

33 Verso il Giordano, dall'Oriente, tutto il paese di Galaad, e quel de Gaditi, e de Rubeniti, e de Manassiti; da Aroer, che

è sul torrente di Arnon, e Galaad, e Basan. 34 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Iehu, e tutto quello ch' egli fece, e tutte le sue prodezze; queste cose non sono elleno scritte nel libro delle Croniche dei

re d' Israele?

35 E Iehu giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria; e Ioachaz, suo fi-

gliuolo, regnò in luogo suo.

36 E il tempo che Iehu regnò sopra Israele in Samaria, fu di ventotto anni.

Atalia distrugge la famiglia reale e regnu in Giuda-Preservazione di Gioas e castigo di Atalia.

OR Atalia, madre di Achazia<sup>c</sup>, veggendo che il suo figliuolo era morto, si levò, e distrusse tutta la progenie reale<sup>d</sup>. 2 Ma Ioseba, figliuola del re Gioram, sorella di Achazia, prese Gioas, figliuolo di Achazia, e lo tolse furtivamente d'infra i figliuoli del re che si uccidevano, e lo mise, con la sua balia, in una delle camere de' letti; e così fu nascosto d' innanzi ad Atalia, e non fu ucciso.

3 E stette così nascosto con quella, lo

spazio di sei anni, nella Casa del Signore: e in quel mezzo tempo Atalia regnava.

sopra il paese. 4 Ma l'anno settimo, Gioiada mandò a chiamare de' capi di centinaia per esser capitani e sergenti; e li fece venire a sènella Casa del Signore, e fece lega con loro, e fece lor giurare nella Casa del Signore; poi mostrò loro il figliuolo del

5 E diede loro ordine, dicendo: Quest'è quello che voi farete: La terza parte di voi, *cioè*, quelli ch' entrano in settimana, faccia ancora la guardia alla casa del re;

6 E faccia un' altra terza parte la guardia alla porta di Sur; e un' altra terza parte alla porta di dietro a' sergenti. Così, voi i primi farete la guardia al corpo del Tempio;

7 E le altre due parti di voi, cioè, tutti quelli che escono di settimana, faranno eziandio la guardia alla Casa del Signore

per il re.

8 E voi circonderete il re d'ogn' intorno, avendo ciascuno le sue armi in mano; e chiunque entrerà dentro agli ordini, sia fatto morire. Siate eziandio col re, quando cgli uscirà, e quando egli entrerà.

9 E que capi delle centinaia fecero interamente come il sacerdote (lioiada avea comandato; e ciascun di essi prese i suoi uomini, cioè, quelli ch' entravano in settimana, e quelli che ne uscivano, e vennero al sacerdote Gioiada.

10 E il sacerdote diede a que' capi delle centinaia le lance e gli scudi ch' stati del re Davide, ed erano nella Casa

del Signore.

11 E i sergenti stettero in piè, ciascuno con le sue armi in mano, dal lato destro della Casa fino al sinistro, presso dell' Altare, e della Casa, d' intorno al re

12 Allora Gioiada menò fuori il figliuolo del re, e pose sopra lui la benda reale, e gli ornamenti; ed essi lo fecero re, e l'unsero; e tutti, battendo palma a palma, dicevano: Viva il re.

13 Or Atalia udi il romore de' sergenti e del popolo, e se ne venne al popolo, nella

Casa del Signore;

14 E riguardò; ed ecco il re, che stava in piè sopra la pila, secondo il costume, e i capitani e i trombettieri erano presso del re, e tutto il popolo del paese era allegro, e sonava con le trombe. Allora Atalia si stracciò le vesti, e gridò: Congiura, congiura

15 E il sacerdote Gioiada comandò a que' capi delle centinaia, che aveano la condotta di quell' esercito, e disse loro: Menatela fuor degli ordini; e chiunque la seguiterà sia ucciso con la spada. Per-ciocchè il sacerdote avea detto: Non facciasi morire nella Casa del Signore.

16 Essi adunque le fecero largo; e come ella se ne ritornava per la via dell'entrata de' cavalli verso la casa del re, fu quivi uccisa.

17 E Gioiada trattò patto fra il Signore, e il re, e il popolo, ch' essi sarebbero popolo del Signore; parimente fra il re e il

popolo.

18 E tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal, e lo disfece<sup>a</sup>, insieme con gli altari di esso, e spezzò interamente le sue immagini, e uccise Mattan, sacerdote di Baal, davanti a quegli altari. Poi il sacerdote dispose gli uffici nella Casa del Signore;

19 E prese i capi delle centinaia, e i capitani, e i sergenti, e tutto il popolo del paese, e condussero il re a basso, fuor della Casa del Signore; e vennero nella casa del re, per la via della porta de' sergenti. E il re sedette sopra il trono reale.

20 E tutto il popolo del paese si rallegrò, e la città fu in quiete, dopo che Atalia fu stata uccisa con la spada, nella casa del re.

21 Gioas era d'età di sett'anni, quando cominciò a regnare.

Regno di Gioas; l'idolatria abalita e il Tempio ristorato.

12 L'ANNU settimo ur reina, quaran-minciò a regnare, e regnò quaran-E il nome di sua t'anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre *era* Sibia, da Beerseba.

2 E Gioas fece quello che piace al Signore, tutto il tempo che il sacerdote Gioiada l'ammaestro.

3 Nondimeno gli alti luoghi non furono toltic; il popolo sacrificava ancora, e fa-

ceva profumi negli alti luoghi.

4 E Gioas disse a' sacerdoti: Prendano i sacerdoti tutti i danari consacrati che son portati nella Casa del Signore, i danari di chiunque passa fra gli annoverati, i danari per le persone, secondo l' estimazione di ciascuno d; prendano eziandio, ciascuno dal suo conoscente, tutti i danari che viene in cuore a ciascuno di portar nella Casa del Signore

5 E ne ristorino le rotture della Casa del Signore, doyunque se ne troverà alcuna.

6 Ma nell' anno ventesimoterzo del re Gioas, i sacerdoti non aveano ancora ristorate le rotture della Casa del Signores.

7 Laonde il re Gioas chiamò il sacerdote Gioiada, e gli altri sacerdoti, e disse loro: Perchè non ristorate voi le rotture della Casa? ora dunque non prendete più danari da' vostri conoscenti; anzi, lasciateli per ristorare le rotture della Casa.

8 E i sacerdoti acconsentirono di non prender più danari dal popolo, e altresi di

9 E il sacerdote Gioiada prese una cassa, e nel coperchio di essa fece un buco; e la mise presso all' Altare dal lato destro, quando si entra nella Casa del Signore; e i sacerdoti che stavano alla guardia della soglia della Casa, vi mettevano dentro tutti i danari ch' erano portati nella Casa del Signore.

10 E quando vedevano che vi erano danari assai nella cassa, lo scrivano del re, e il sommo sacerdote, venivano, e dopo aver contati i danari che si trova-vano nella Casa del Signore, li legavano

in sacchetti.

11 Poi davano que' danari contati in mano a coloro che aveano la cura del lavoro, ch' erano costituiti sopra la Casa del Signore; ed essi li spendevano in legnatuoli e fabbricatori, che lavoravano nella Casa del Signore;

12 E in muratori, e in iscarpellini; e per comperar legnami, e pietre tagliate, per ristorar le rotture della Casa del Signore, e in tutto ciò che occorreva per

ristorar la Casa.

13 Altro non si faceva di que' danari ch' erano portati nella Casa del Signore, nè vasellamenti d'argento, per la Casa del Signore, nè forcelle, nè bacini, nè trombe, nè alcun altro strumento d'oro o d'argento;

14 Anzi erano dati a coloro che aveano la cura dell'opera, i quali con essi risto-

ravano la Casa del Signore.

15 E non si faceva render conto a quegli uomini, nelle cui mani si davano que' danari, per darli a quelli che lavoravano all'opera; perciocché essi lo facevano lealmente.

16 I danari per la colpa, e i danari per lo peccato, non erano portati dentro alla Casa del Signore; quegli erano per li sa-

cerdoti.

17 Allora Hazael, re di Siria, salì, e guerreggiò contro a Gat, e la prese; poi voltò la faccia, per salire contro a Gerusalemme.

18 Ma Gioas, re di Giuda, prese tutte le cose consacrate, che Giosafat, Gioram, e Achazia, suoi padri, re di Giuda, aveano consacrate, e anche quelle ch' egli stesso avea consacrate, e tutto l'oro che si trovò ne' tesori della Casa del Signore, e della casa del re; e mandò tritto ciò a Hazael, re di Siria; ed egli si diparti da Gerusalemme .

19 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioas, e tutto ciò ch' egli fece; queste cose non sono elleno scritte nel libro

delle Croniche dei re di Giuda?

20 Ora i suoi servitori si levarono, e fecero una congiura, e percossero Gioas ravere a ristorare le rotture della Casa. I nella casa di Millo, nella scesa di Silla.

<sup>2. 3. 2</sup> Re 10. 26, ecc. <sup>c</sup> 1 Re 15. 14. 2 Re 14. 4. A 1 Re 15. 18. 2 Re 18. 15, 16. <sup>b</sup> 2 Cron. 24. 1, ecc. ₫ Es. 80. 13. 12 Cron. 24. 5, ecc. <sup>g</sup> Lev. 5. 15, 18.

21 Iozacar, figliuolo di Simat, e Iozabad, figliuolo di Somer, suoi servitori, lo percossero; ed egli morì, e fu seppellito, co' suoi padri, nella Città di Davide. E Amasia, suo figliuolo, regnò in luogo suo<sup>u</sup>.

## Gioschaz e Gioas re d'Israele.

13 L' ANNO ventesimoterzo di Gioas, figliuolo di Achazia, re di Giuda, Gioachaz, figliuolo di Iehu, cominciò a regnare sopra Israele, in Samaria; e regnò diciascette anni.

2 E fece quello che dispiace al Signore, e seguitò i peccati di Geroboamo, fi-gliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israele; egli non se ne rivolse.

3 Laonde l'ira del Signore si accese contro ad Israele; ed egli li diede nelle mani di Hazael, re di Siria, e nelle mani di Ben-hadad, figliuolo di Hazael, tutto quel tempo.

4 Ma Gioachaz pregò il Signore: e il Signore l'esaudi ; perciocchè egli vide l'oppressione d'Israele; conciossiaché il

re di Siria li oppressasse.

5 Il Signore adunque diede un liberatore a Israele; ed essi uscirono di sotto alla mano de' Siri; e i figliuoli d' Israele abitarono nelle loro stanze, come per addietro.

6 (Ma pur non si rivolsero da' peccati della casa di Geroboamo, co' quali egli avea fatto peccare Israele; Israele cam-minava in essi; il bosco eziandio rimase in piè in Samaria.)

7 Dopo che il Signore non ebbe lasciata di resto a Gioachaz altra gente, che cinquanta cavalieri, e dieci carri, e diecimila pedoni; conciossiachè il re di Siria avesse distrutti gl' Israeliti, e tritandoli, li avesse

ridotti ad essere come polvere.

8 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioachaz, e tutto quello ch' egli fece, e la sua prodezza; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re d'Israele?

9 E Gioachaz giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria; e Gioas, suo

figliuolo, regnò in luogo suo.

10 L'anno trentesimosettimo di Gioas, re di Giuda, Gioas, figliuolo di Gioachaz, cominció a regnare sopra Israele, in Samaria ; e regnò sedici anni.

11 E fece quello che dispiace al Signore; egli non si rivolse da alcuno de' peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare Israele; egli

camminò in essi.

12 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioas, e tutto quello ch' egli fece, e la sua prodezza, con la quale egli com-batte contro ad Amasia, re di Giuda ; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re d'Israele?

13 E Gioas giacque co' suoi padri, e Geroboamo sedette sopra il suo trono; e Gioas fu seppellito in Samaria coi re d' Israele.

#### Morte di Elisco.

14 Or Eliseo infermò d' una sua infermità, della quale eziandio egli mori. El Gioas, re d'Israele, scese, e pianse sopra la faccia di esso, e disse: Padre mio, padre

mio, carro d' Israele, e sua cavalleria d. 15 Ed Eliseo gli disse: Portami un arco e delle saette. E Gioas gli portò un arco

e delle saette.

16 Ed Eliseo gli disse: Impugna l'arco con la mano. Ed egli impugnò l'arco; ed

Eliseo mise le mani sopra le mani del re, 17 E disse: Apri la finestra verso O-riente. E quando egli l'ebbe aperta. Eliseo gli disse: Tira. Ed egli tirò. Ed Eliseo gli disse: Tira. Ed egli tirò. Ed Eliseo disse: Questa è la saetta della vittoria del Signore; la saetta della vittoria contro a' Siri; e tu percoterai i Siri in Afec, fino a una intiera sconfitta.

18 Poi disse: Prendi le saette. È quando

le ebbe prese, egli disse al re d' Israele: Percuoti contro alla terra. Ed egli per-

cosse tre volte; poi si arrestò.

19 E l' uomo di Dio si adirò gravemente contro a lui, e gli disse: Ei si conveniva percuotere cinque o sei volte; allora tu avresti percossi i Siri fino ad una intiera distruzione; ma ora, tu non percoterai i Siri se non tre volte.

20 Ora Eliseo morì, e fu seppellito. in su la fine dell' anno certe schiere di Moabiti fecero una correría nel paese.

21 E avvenne che, come certi seppellivano un uomo, ecco, videro quelle schie-re; e gittarono colui nella sepoltura di Eliseo; e colui ando a toccar l'ossa di

Eliseo, e tornò in vita, e si rizzò in piè.
22 Avendo adunque Hazael, re di Siria oppressati gl' Israeliti tutto il tempo di

Gioachaz;

23 Il Signore fece loro grazia, ed ebbe pietà di loro<sup>e</sup>, e si rivolse verso loro, per amor del suo patto con Abrahamo, Isacco e Giacobbe; e non volle distruggerli, e non li scacciò dal suo cospetto fino a questo tempo.

24 E Hazael, re di Siria, mori; e Ben-

hadad, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 25 E Gioas, figliuolo di Gioachaz, ri-prese di mano di Ben-hadad, figliuolo di Hazael, le città che Hazael avea prese a Gioachaz, suo padre, in guerra. lo percosse tre volte, e ricoverò le città d' Israele.

Amasia, re di Giuda—Geroboam II,re d' Israele.

14 L'ANNO secondo di Gioas, figliuolo di Gioachaz, re d'Israele, Amasia,

<sup>\* 2</sup> Cron. 24. 26, 27. 5 Sal. 78, 34, **°**2 Re 14, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> 2 Re 14. 9, ecc. 2 Cron. 25. 17, ecc.

figliuolo di Gioas, re di Giuda. cominciò

a regnare".

2 Egli era d' età di venticinque anni, quando cominciò a regnare, e regnò ven-tinove anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Gioaddan, da Gerusalemme.

3 Egli fece ciò che piace al Signore; non però come Davide, suo padre; egli fece interamente come avea fatto Gioas, suo padre.

4 Sol gli alti luoghi non furono toltib; il popolo sacrificava ancora, e faceva pro-

fumi in su gli alti luoghi.

5 Ora, come il regno fu stabilito nelle sue mani, egli percosse i suoi servitori, che aveano ucciso il re, suo padre c;

6 Ma non fece morire i figliuoli loro, secondo ch' è scritto nel libro della Legge di Mosè, nella quale il Signore ha comandato che non si facciano morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; anzi, che ciascuno sia fatto morire per lo suo proprio peccato d

7 Egli percosse gl' Idumei nella valle del sale, in numero di dodicimila uomini; e prese Sela per forza d'arme, e le pose nome Iocteel, il qual le dura infino ad

8 Allora Amasia mandò messi a Gioas. figliuolo di Gioachaz, figliuolo di Iehu, re d'Israele, a dirgli: Vieni, veggiamoci in

faccia l' un l' altro. 9 Ma Gioas, re d' Israele, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda: Uno spino ch'era nel Libano, mandò già a dire al cedro del Libano: Dà la tua figliuota per moglie al mio figliuolo; ma le fiere del Libano,

passando, calpestarono quello spino.

10 Tu hai gravemente percossi gl' Idumei, e perciò il tuo cuore ti fa innalzare; godi della tua gloria, e stattene in
casa tua; perchè ti rimescoleresti in un
male, per lo quale tu, e Giuda teco, cadereste?

11 Ma Amasia non gli diè d' orecchio. Gioas adunque, re d' Israele, sali contro ad Amasia, re di Giuda; ed essi si videro l'un l'altro in faccia in Bet-semes, città

di Giuda.

12 E Giuda fu sconfitto da Israele; e

ciascuno se ne fuggi alle sue stanze,

13 E Gioas, re d' Israele, prese in Betsemes Amasia, re di Giuda, figliuolo di Gioas, figliuolo di Achazia; poi venne in Gerusalemme, e fece una rottura nel muro di Gerusalemme, dalla porta di Efraim, infino alla porta del Cantone, lo spazio di quattrocento cubiti: quattrocento cubiti:

14 E prese tutto l'oro, e l'argento, e tutti i vasellamenti che si trovarono nella Casa del Signore, e ne' tesori della casa del re: prese eziandio stadichi; poi se ne ritornò in Samaria.

15 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioas, e la sua prodezza, e come egli combatte con Amasia, re di Giuda; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re d' Israele?

16 E Gioas giacque co' suoi padri, e fu seppellito in Samaria, coi re d'Israele, e Geroboamo, suo figliuolo, regnò in luego

suo.

17 E Amasia, figliuolo di Gioas, re di Giuda, visse ancora quindici anni, dopo la morte di Gioas, figliuolo di Gioachas, re d' Israele.

18 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Amasia; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda?

19 Or alcuni fecero una congiura contro a lui, in Gerusalemme; ed egli fuggi in Lachis; ma essi gli mandarono dietro in Lachis, e l'uccisero quivi.
20 E di là fu portato sopra cavalli, e fu

seppellito in Gerusalemme, co' suoi padri,

nella Città di Davide.

21 E tutto il popolo di Giuda prese Azaria, il quale era d'età di sedici anni, e lo costituirono re, in luogo di Amasia,

suo padre.

22 Egli edificò Elat, avendola racqui-stata a Giuda, dopo che il re fu giaciuto

co' suoi padri.
23 L' anno quintodecimo di Amasia, figliuolo di Gioas, re di Giuda, Geroboamo, figliuolo di Gioas, re d'Israele, cominciò a regnare in Samaria; e regnò quarantun

anno; 24 E fece quello che dispiace al Signore; egli non si rivolse da alcuno de' peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali

egli avea fatto peccare Israele. 25 Costui ristabili i confini d' Israele, dall' entrata di Hamat, fino al mare della campagna; secondo la parola del Signore Iddio d'Israele, ch' egli avea pronunziata per lo profeta Giona, suo servitore figliuolo di Amittai, il quale era da Gat-hefer.

26 Perciocchè il Signore vide l'afflizione

Israele ch' era molto aspra, e che non vi era più nè serrato, ne abbandonato, nè chi soccorresse Israele.

27 E il Signore non avea ancora parlato di cancellare il nome d'Israele disotto al cielo; e però egli li salvò per man di Geroboamo, figliuolo di Gioas. 28 Ora, quant' è al rimanente de' fatti

di Geroboamo, e tutto quello ch' egli fece, e la sua prodezza, con la quale guerreggiò, e con la quale racquistò a Israele Damasco e Hamat, ch' erano state di Giuda ; queste cose non son elleno scritte nel li-bro delle Croniche dei re d'Israele?

29 E Geroboamo giacque co' suoi padri, cioè: coi re d'Israele'; è Zaccaria, suo fi-

gliuolo, regnò in luogo suo.

Azaria re di Giuda.

15 L'ANNO ventesimosettimo di Gero-boamo, re d'Israele, Azaria, figliuolo di Amasia, re di Giuda, cominciò a regnare a.

2 Egli era d'età di sedici anni, quando cominciò a regnare; e regnò in Gerusalemme cinquantadue anni. E il nome di sua madre era Iecolia, da Gerusalemme.

3 Ed egli fece ciò che piace al Signore, interamente come avea fatto Amasia, suo

4 Sol gli alti luoghi non furono tolti via<sup>b</sup>; il popolo sacrificava ancora, e faceva profumi, sopra gli alti luoghi.

5 Or il Signore percosse il re, ed egli fu lebbroso infino al giorno della sua morte<sup>c</sup>, e dimorò in una casa in disparted; e Iotam, figliuolo del re, era mastro del palazzo, e rendeva ragione al popolo del paese.

6 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Azaria, e tutto quello ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel libro delle

Croniche dei re di Giuda?

7 E Azaria giacque co' suoi padri, e fu seppellito, co' suoi padri, nella Città di Davide; e Iotam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Zaccaria, Sallim, Menahem, Pécachia e Peca, re d'Israele—Invasioni degli Assiri.

8 L'anno trentottesimo di Azaria, re di Giuda, Zaccaria, figliuolo di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele, in Samaria, *e regnò* sei mesi.

9 E fece quello che dispiace al Signore, come aveano fatto i suoi padri; egli non si rivolse da' peccati di Geroboamo, fi-gliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto

peccare Israele.

10 Or Sallum, figliuolo di Iabes, congiurò contro a lui, e lo percosse in presenza del popolo, e l'ammazzò, e regnò in luogo suo.

11 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Zaccaria; ecco, queste cose sono scritte nel libro delle Croniche dei re d' I-

sraele.

12 Questo fu l'adempimento della parola del Signore, ch' egli avea detta a Iehu: I tuoi discendenti sederanno sopra il trono d' Israele, fino alla quarta generazione. E così avvenne.

13 Sallum, figliuolo di Iabes, cominciò a regnare l'anno trentanovesimo di Uzzia, re di Giuda. E quando ebbe regnato un mese intiero in Samaria.

14 Menahem, figliuolo di Gadi, da Tirsa, sali, ed entrò in Samaria, e percosse Sal-lum, figliuolo di Iabes, in Samaria, e l'uc-

cise, e regnò in luogo suo. 15 Ora, quant' è al rimanente de' fatti

ecco, queste cose sono scritte nel libro delle Croniche dei re d'Israele.

16 Allora Menahem percosse la città di Tifsa, e tutti quelli ch' erano dentro, e i suoi confini, da Tirsa; egli la percosse perchè non gli avea aperte le porte, e fendè tutte le donne gravide di essa. 17 L' anno trentanovesimo di Azaria, re

di Giuda, Menahem, figliuolo di Gadi, cominciò a regnare sopra Israele, e regnò dieci anni in Samaria.

18 E fece quello che dispiace al Signore; tutto il tempo della vita sua, egli non si rivolse da' peccati di Gerobosmo, figliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare

19 Allora Pul, re degli Assiri, venne contro al paese; e Menahem gli diede mille talenti d'argento, acciocche gli porgesse aiuto, per fermare il regno nelle sue mami.

20 E Menahem levò que danari sopra Israele, sopra tutti coloro ch' erano possenti in facoltà, per darli al re degli Assiri; cinquanta sicli d'argento per testa. Così il re degli Assiri se ne ritornò, e non

si fermò quivi nel paese. 21 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Menahem, e tutto quello ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re d' Israele?

22 E Menahem giacque co' suoi padri; e Pecachia, suo figliuolo, regnò in luogo

23 L'anno cinquantesimo di Azaria, re di Giuda, Pecachia, figliuolo di Menahem, cominciò a regnare sopra Israele in

Samaria, e regnò due anni.

24 E fece quello che dispiace al Signore; egli non si rivolse da' peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali

egli avea fatto peccare Israele.
25 E Peca, figliuolo di Remalia, suo capitano, congiurò contro a lui; e accom-pagnato da Argob, e da Arie, lo percosse in Samaria, nel palazzo della stanza reale, avendo Peca seco cinquant' uomini Ga-laaditi. Così l'uccise, e regno in luogo

26 Ora, quant' è al rimanente de' fattidi Pecachia, e tutto quello ch' egli fece; ecco, queste cose sono scritte nel libro delle Croniche dei re d'Israele.

27 L'anno cinquantesimosecondo di Azaria, re di Giuda, Peca, figliuolo di Remalia, cominciò a regnare sopra Israele in Samaria, *e regnò* vent' anni.

28 E fece quello che dispiace al Signore; egli non si rivolse da' peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali

egli avea fatto peccare Israele.
29 A' di di Peca, re d' Israele, venne Tiglat-pileser, re degli Assiri, e prese di Sallum, e la congiura ch' egli fece; ¡ Ion, e Abel-met-maaca, e Ianoa, e Chedes, e Hasor, e Galaad, e la Galilea, tutto il paese di Neftali; e menò il popolo in cattività in Assiria.

30 Or Hosea, figliuolo di Ela, fece congiura contro a Peca, figliuolo di Remalia, e lo percosse, e l'uccise, e regnò in luogo suo, l'anno ventesimo di Iotam, figliuolo di Uzzia.

31 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Peca, e tutto quello ch' egli fece; ecco, queste cose sono scritte nel libro delle Croniche dei re d'Israele.

#### Iotam re di Ginda.

32 L'anno secondo di Peca, figliuolo di Remalia, re d'Israele, Iotam, figliuolo di Uzzia, re di Giuda, cominciò a regnare

33 Egli era d' età di venticinque anni, quando cominció a regnare; e regnò sedici anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Ierusa, figliuola di Sadoc.

34 Ed egli fece quello che piace al Signore, interamente come avea fatto Uzzia,

suo padre.

35 Sol gli alti luoghi non furono tolti via; il popolo sacrificava ancora e faceva profumi, sopra gli alti luoghi. Esso edificò la porta alta della Casa del Signore.

36 Ora, quant' è al rimanente de fatti di Iotam, e tutto quello ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda?

37 In quel tempo il Signore cominciò a mandar contro a Giuda, Resin, re di Siria,

e Peca, figliuolo di Remalia <sup>o</sup>

38 E Iotam giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri, nella Città di Davide, suo padre. E Achaz, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### Achaz, re di Giuda.

16 L'ANNO diciassettesimo di Peca, figlinolo di Remalia, Achaz, figliuolo di Iotam, re di Giuda, cominciò

a regnare d.

2 Achaz era d' età di vent' anni, quando cóminció a regnare; e regnó sedici anni in Gerusalemme; e non fece quello che piace al Signore Iddio suo, come avea fatto Davide, suo padrę;

3 Ma camminò per la via del re d' Israele, e fece anche passare il suo figliuolo per lo fuoco<sup>8</sup>, secondo le abbominazioni delle genti, le quali il Signore avea

scacciate d'innanzi a' figliuoli d' Israele. 4 E sacrificava, e faceva profumi negli alti luoghi, e sopra i colli, e sotto ogni al-

bero verdeggiante.
5 Allora Resin, re di Siria, e Peca, fi-gliuolo di Remalia, re d' Israele, salirono in armi contro a Gerusalemme, e assediarono Achaz; ma non poterono espugnar la *réttà*.

6 In quel tempo, Resin, re di Siria, racquistò Elst a' Siri, e cacciò i Giudei fuor di Elat; così gl' Idumei rientrarono in

Elat, e vi sono abitati infino ad oggi. 7 E Achaz mandò ambasciadori a Tiglatpileser, re degli Assiri, a dirgli: Io son tuo servitore, e tuo figliuolo; vieni, e salvami dalle mani del re di Siria, e dalle mani del re d'Israele, i quali si son levati contro a me.

8 E Achaz prese l'argento e l'oro che si trovò nella Casa del Signore, e ne tesori della casa reale, e lo mandò in dono al re

degli Assiri.
9 E il re degli Assiri gli acconsenti, e sali contro a Damasco, e la prese, e ne mend il popelo in cattività in Chir<sup>9</sup>, e fece morire Resin.

10 E il re Achaz andò incontro a Tiglatpileser, re degli Assiri, in Damasco; e veduto l'altare ch' era in Damasco, il R Achaz mandò al sacerdote Uria il ritratto di quell'altare, e la figura di tutto il suo <u>lavorio</u>.

11 E il sacerdote Uria edificò un altare: egli lo fece interamente secondo quello che il re Achaz gli avea mandato di Da-masco; finche il re Achaz fu tomato-di Damasco.

12 E quando il re fu venuto di Damasco. ed ebbe veduto l'altare, si accostò ad-esso, e offerse sopra esso sacrificii;

13 Ed arse il suo olocausto, e la sua offerta, e fece la sua offerta da spandere, e sparse il sangue de suoi sacrificii da ren-

der grazie, sopra quell' altare; 14 E fece levar via l' Altar di rame, ch' era davanti al Signore, d' innanzi alla Casa, acciocche non fosse fra il suo altare, e la Casa del Signore; e lo mise allato a

quell' altro altare, verso il Settentrione. 15 E il re Achaz comandò al sacerdote Uria, dicendo: Ardi sopra l'altar grande l'olocausto della mattina, e l'offerta della sera h, e l'olocausto del re, e la sua offerta; e gli olocausti di tutto il popolo del paese, con le loro offerte di panatica, e da spandere; e spandi sopra esso tutto il sangue degli olocausti, e tutto il sangue de' sa-crificii; ma quant' e all' Altar di rame, a me starà il ricercarlo.

16 E il sacerdote Uria fece interamente secondo che il re Achaz gli avea comandato.

17 Il re Achaz, oltre a ciò, tagliò a pezzi i basamenti fatti a quadri, e levò le conche d' in su que basamenti; mise anche giù il mare d'nı su i buoi di rame, ch' erano sotto di esso, e lo posò sopra il pavimento di pietra.

18 Rimosse eziandio dalla Casa del Signore la coperta del sabato, ch' era stata edificata nella Casa; e tolse l'entrata di

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2 Cron. 27. 1, ecc. <sup>7</sup> 1. ecc. <sup>8</sup> Amos 1. 5. Is. 7.1. Es. 29. 38, ecc. 5. 26. d 2 Cron. 28. 1, ecc. <sup>e</sup> Lev. 18. 21. JIs. 7. 1, ecc. 336

fuori del re, per cagione del re degli Assiri.

19 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Achaz; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda!

20 E Achaz giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri, nella Città di Davide. Ed Ezechia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Osea ultimo re d'Israele-Salmaneser prende Samaria e conduce le dieci tribu in catti-

17 L'ANNO duodecimo di Achaz, re di Giuda, Osea, figliuolo di Ela, cominciò a regnare sopra Israele, in Samaria a; e regno pove anni.

2 E fece quello che dispiace al Signore; non però come gli altri re d'Israele, ch'e-

rano stati davanti a lui.

3 Salmaneser, re degli Assiri, sali contro a lui; e Osea gli fu fatto soggetto, e

gli pagava tributo.

4 Ma il re degli Assiri scoperse una congiura in Osea; perciocchè egli avea mandati ambasciadori a So, re di Egitto, e non avea pagato il tributo annuale al re degli Assiri; laonde il re degli Assiri lo serrò, e lo mise ne' ceppi in carcere.
5 E il re degli Assiri salì per tutto il

paese, e venne in Samaria, e vi tenne l'assedio tre anni.

6 L'anno nono di Osea, il re degli Assiri prese Samaria, e meno gl' Israeliti in cattività in Assiria; e li fece abitare in Hala, ed in Habor, presso al fiume Gozan, e nelle città di Media.

7 Or questo avvenne, perciocche i fi-gliuoli d'Israele aveano peccato contro al Signore Iddio loro, il quale li avea tratti fuor del paese di Egitto, di sotto alla mano di Faraone, re di Egitto; e aveano

riveriti altri dii;

8 Ed erano camminati negli statuti delle genti, le quali il Signore avea scacciate d'innanzi a loro<sup>d</sup>, e negli statuti che i re d'Iaraele aveano fatti;

9 E aveano copertamente fatte cose che non erano diritte inverso il Signore Iddio loro, e si aveano edificati degli alti luoghi in tutte le lor città, dalle torri delle guardie, fino alle città forti; 10 E si aveano rizzate statue, e boschi,

sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero

verdeggiante.

11 É quivi aveano fatti profumi in ogni alto luogo, come le genti che il Signore avea trasportate via d'innanzi a loro; e aveano fatte cose malvage, per dispettare

il Signore; 12 E aveano servito agl' idoli, de' quali il Signore avea lor detto: Non fate ciò.

13 E benché il Signore avesse protestato a Israele, ed a Giuda, per tutti i suoi profeti, e per tutti i veggenti, dicendo: Convertitevi dalle vostre vie malvage, e osservate i miei comandamenti e i miei statuti, seguendo tutta la Legge, la quale io ho comandata a' padri vostri, e la quale io vi ho mandata per li profeti, miei servitori

14 Non però aveano ubbidito; anzi aveano indurato il lor collo, come i padri loro, che non aveano creduto al Signore

Iddio loro;

15 E aveano sprezzati i suoi statuti, e il suo patto, il quale egli avea contratto co' lor padri; e le protestazioni ch' egli avea fatte a loro stessi; ed erano cam-minati dietro alla vanità, onde si erano invaniti; e dietro alle genti ch' erano d' intorno a loro, delle quali il Signore avea lor comandato, che non facessero come esse:

16 E aveano lasciati tutti i comandamenti del Signore Iddio loro, e si aveano fatti due vitelli di getto, e de' boschi; e aveano adorato tutto l' esercito del cielo,

e aveano servito a Baal;

17 E aveano fatti passare i lor figliuoli, e le lor figliuole, per lo fuoco; e aveano atteso a indovinamenti, e ad augurii; e si erano venduți a far ciò che dispiace al

Signore, per dispettarlo.

18 Perciò, il Signore si adirò grandemente contro a Israele, e li rimosse dal suo cospetto, e non vi resto, se non la tribù

di Giuda sola.

19 Ma anche Giuda non osservò i comandamenti del Signore Iddio suo; anzi cammino negli statuti di que' d' Israele, ch' essi aveano fatti m.

20 Perciò, il Signore sdegnò tutta la progenie d'Israele, e li afflisse, e li diede in mano di predatori, finchè li ebbe cac-ciati via dal suo cospetto.

21 Perciocchè, dopo ch' egli ebbe strac-ciato Israele d' addosso alla casa di Davide, e ch' essi ebbero costituito re Gero-boamo, figliuolo di Nebat, Geroboamo sviò Israele di dietro al Signore, e gli fece

commettere un gran peccato. 22 E i figliuoli d'Israele camminarono in tutti i peccati che Geroboamo avea commessi, e non se ne rivolsero;

23 Intanto che il Signore tolse via Israele dal suo cospetto, siccome ne avea parlato per tutti i profeti, suoi servitori: e Israele fu menato in cattività d'in su la sua terra in Assiria, ove è stato infino ad oggi.

Le terre d' Israele popolate da idolatri.

24 E il re degli Assiri fece venir genl *ti* di Babilonia, e di Cuta, e di Avva,

<sup>&</sup>quot;2 Re 15. 30. 52 Re 18. 9, ecc. Os. 13. 16. Deut. 28. 36, 64. Deut. / Ger. 18. 11; 25. 5; 35. 15. Prov. 29. 1. 1 Re 12. 28. 1 Re 16. 31. Lev FRE SHE A d Deut. 18. 9.

e di Hamat, e di Sefarvaim; e le fece abitare nelle città di Samaria, in luogo de figliuoli d'Israele. Ed esse possedettero Samaria, e abitarono nelle città di essa.

25 Or da prima che cominciarono ad abitar quivi, quelle genti non riverivano il Signore; laonde il Signore mandò contro a loro de' leoni, i quali uccidevano molti

di loro.

26 Ed egli fu detto al re degli Assiri: Le genti che tu hai tramutate, e fatte abitare nelle città di Samaria, non sanno le leggi dell' Iddio del paese; laonde egli ha mandato contro a loro de' leoni che le uccidono; perciocchè non sanno le leggi dell' Iddio del paese.

27 Allora il re degli Assiri comandò, e disse: Fatevi andare uno de' sacerdoti che ne avete menați in cattivită; e vadasi, e abitisi là, e quel sacerdote insegni a quelli che vi andranno le leggi dell' Iddio del

paese.

28 Così uno de' sacerdoti, ch' erano stati menati in cattività di Samaria, venne, e abitò in Betel, e insegnò a coloro in qual maniera doveano riverire il Signore.

29 Nondimeno ciascuna di quelle genti si faceva i suoi dii, e li misero nelle case degli alti luoghi, che i Samaritani aveano fatti; ciascuna nazione li mise nelle sue

città, dove abitava.

30 E i Babiloni fecero Succot-benot, e i Cutei Nergal, e gli Hamatei Asima;

31 E gli Avvei fecero Nibhaz e Tartac; e i Sefarvei bruciavano i lor figliuoli col fuoco ad Adrammelec, e ad Anammelec, dii di Sefarvaim.

32 E anche riverivano il Signore; e si fecero de' sacerdoti degli alti luoghi, presi di qua e di la d'infra loro, i quali facevano i lor sacrificii nelle case degli alti

luoghi. 33 Essi riverivano il Signore, e insieme servivano a' lor dii, secondo la maniera delle genti, d' infra le quali erano stati

trasportati là.

34 Infino a questo giorno essi fanno secondo i lor costumi antichi; essi non riveriscono il Signore, e non fanno nè secondo i loro statuti e costumi, nè secondo la legge e i comandamenti che il Signore ha dati a' figliuoli di Giacobbe, al quale pose nome Israele;

35 Co' quali il Signore avea fatto patto, e a' quali avea comandato, e detto: Non riverite altri dii e non li adorate", e non

servite, nè sacrificate loro;

36 Anzi riverite il Signore, il quale vi ha tratti fuor del paese di Egitto, con gran forza, e con braccio steso; esso adorate, e a lui sacrificate;

37 E osservate di mettere sempre in opera gli statuti, e gli ordinamenti, e la l Legge, e i comandamenti, ch' egli vi ha scritti; e non riverite altri dii.

38 E non dimenticate il patto che io ho fatto con voi; e non riverite altri dii.

39 Ma riverite il Signore Iddio vostro; ed egli vi libererà da tutti i vostri ne- $\mathbf{m}$ ici

40 Ma essi non ubbidirono; anzi fecero

secondo il loro costume antico.

41 Così quelle genti riverivano il Signore, e insieme servivano alle loro sculture. I lor figliuoli anch' essi, e i figliuoli de' lor figliuoli fanno, infino ad oggi. come fecero i lor padri.

Ezechia re di Giuda—Gerusalemme assediats da Sennacherib—Preghiera di Ezechia e di-struzione dell'esercito assiro.

18 OR l'anno terzo di Osea, figliuolo di Ela, re d' Israele, Ezechia, figliuolo di Achaz, re di Giuda, cominciò a regnare a

2 Egli era d'età di venticinque anni, quando cominciò a regnare; e regnò ventinove anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Abi, figliuola di Zaccaria.

3 Egli fece quello che piace al Signore, interamente come avea fatto Davide, suo

padre

4 Egli tolse via gli alti luoghi e, e spezzo le statue, e tagliò i boschi, e stritolò il serpente di rame che Mosè avea fatto<sup>d</sup>; perciocche infino, a quel tempo i figliuoli d' Israele gli facevano profumi; e lo chiamò Nehustan

5 Egli mise la sua confidenza nel Signore Iddio d'Israele; e giammai, nè davanti nè dopo lui, non vi è stato alcuno pari a lui, fra tutti i re di Giuda.

6 E si attenne al Signore, e non si rivolse indietro de lui; anzi osservà i comanda-

indietro da lui; anzi osservò i comandamenti ch' egli avea dati a Mosò.
7 Laonde il Signore fu con lui; dovunque egli andava, prosperava. Ed egli si ribellò dal re degli Assiri, e non gli fu più soggetto.

8 Egli percosse i Filistei fino in Gaza, e i contini di essa, dalle torri delle guardie,

i conțini di essa, dalle torri delle guarde, fino alle città forti.

9 Or avvenne l'anno quarto del re Ezechia, ch'era il settimo di Osea, figliuolo di Ela, re d'Israele, che Salmaneser, re degli Assiri, sali contro a Samaria, e l'assedio .

10 E in capo di tre anni fu presa; l'anno sesto d'Ezechia, ch'era il nono di Osea, re d'Israele, Samaria fu presa.

11 E il re degli Assiri menò gl'Israeliti in cattività in Assiria, e li fece condurre in Hala, e in Habor, presso al fiume Gozan, e nelle città di Media;

12 Perciocchè non aveano ubbidito alla

12 Perciocchè non aveano ubbidito alla

voce del Signore Iddio loro, e aveano trasgredito il suo patto; tutto quello che Mosè, servitor di Dio, avea comandato, essi non aveano ubbidito, e non l'aveano messo in opera.

13 Poi l'anno quartodecimo del re Eze chia, Sennacherib, re degli Assiri, salì contro a tutte le città forti di Giuda, e le

prese a.

14 Ed Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re degli Assiri, in Lachis: Io ho fallito; partiti da me, e lo pagherò quello che tu m' imporrai. E il re degli Assiri impose a Ezechia, re di Giuda, trecento

talenti d'argento, e trenta talenti d'oro. 15 Ed Ezechia diede tutto l'argento, che si trovò nella Casa del Signore, e ne' te-

sori della casa reale.

16 In quel tempo Ezechia spiccò dalle reggi del Tempio del Signore, e dagli stipiti, le piastre d'oro, con le quali egli stesso li avea coperti, e le diede al re

degli Assiri.

17 Poi il re degli Assiri mandò al re Ezechia, da Lachis in Gerusalemme, Tartan, e Rab-saris, e Rab-sache, con un grande stuolo. Ed essi salirono, e vennero in Gerusalemme. Ed essendo arrivati, si fermarono presso dell'acquidotto dello stagno disopra, ch' è nella strada del campo del purgator di panni;

18 E gridarono al re. Allora Eliachim, figliuolo di Hilchia, mastro del palazzo, e Sebna, segretario, e Ioa, figliuolo di Asaf,

cancelliere, uscirono a loro.

19 E Rab-sache disse loro: Dite pur ora ad Ezechia: Così ha detto il gran re, il re degli Assiri<sup>5</sup>: Quale è questa

confidenza che tu hai avuta!

20 Tu dici, ma non sono che parole di labbra, che tu hui consiglio e forza per la guerra. Ora dunque, in cui ti sei tu confi-

dato, che tu ti sei ribellato contro a me? 21 Ecco, ora tu ti sei confidato in quel sostegno di canna rotta, nell' Egitto, sopra il quale se alcuno si appoggia, esso gli entra nella mano, e la fora; tale è Farao-ne, re di Egitto, a tutti quelli che si confidano in lui.

22 E se voi mi dite: Noi ci confidiamo nel Signore Iddio nostro, non è egli quello, i cui alti luoghi ed altari Ezechia ha tolti via; e ha detto a Giuda e a Gerusalemme: Voi adorerete solo dinanzi a questo Altare

in Gerusalemme?

23 Deh! scommetti ora col mio signore, re degli Assiri; e io ti darò duemila ca-valli, se tu puoi dare altrettanti uomini che li cavalchino.

24 E come faresti tu voltar faccia al-l' uno de capitani d'infra i minimi servitori de! mio signore? ma tu ti sei confidato nell' Egitto per de' carri, e della gente z cavallo.

25 Ora, sono io forse salito contro i questo luogo, per guastario, senza il Signore? Il Signore mi ha detto: Sali con-

tro a quel paese, e guastalo. 26 Allora Eliachim, figliuolo di Hilchia e Sebna, e Ioa, dissero a Rab-sache: Deh! parla a' tuoi servitori in lingua siriaca; perciocche noi l'intendiamo; e non parlar con noi in lingua giudaica, udente il po-

polo ch' è sopra le mura.

27 Ma Rab-sache rispose loro: Il mio signore mi ha egli mandato a dir queste parole al tuo signore, o a te? non mi ka egli mandato a quelli che stanno su le mura, per protestar loro che farà loro mangiare il loro sterco, e bere la loro urina, insieme con voi?

28 Poi Rab-sache si rizzò in piè, e gridò ad alta voce in lingua giudaica, e parlò, e disse: Ascoltate la parola del gran ne,

re degli Assiri:
29 Così ha detto il re: Ezechia non y' inganni; perciocchè egli non potrà libe-

rarvi dalla mia mano. 39 E non vi faccia Ezechia confidar nel Signore, dicendo: Il Signore per certo ci libererà, e questa città non sarà data nelle mani del re degli Assiri. 31 Non ascoltate Ezechia; perciocche

il re degli Assiri ha detto cosi: Fate pace meco, e uscite a me; e ciascun di voi mangi della sua vite, e del suo fico, e beva dell' acqua della sua cisterna;

32 Finchè io venga, e vi meni in un paese simile al vostro; paese di frumento e di mosto; paese di pane e di vigne; paese d' ulivi da olio, e di mele; e voi viverete, e non morrete; e non ascoltate Ezechia; perciocchè egli v'inganna, di-cendo: Il Signore ci libererà.

33 Ha pure alcuno degl' iddii delle genti liberato il suo paese dalle mani del re de-

gli Assiri,<sup>c</sup>?

34 Dove sono gl' iddii di Hamat e di Arpad? dove gl'iddii di Sefarvaim, di Hena, e d' Ivva! hanno pure essi liberata Samaria dalla mia mano?

35 Quali son quegli dii, d' infra tutti gl'iddii di que' paesi, che abbiano libe-rato il lor paese dalla mia mano; che il Signore abbia da liberar Gerusalemme

dalla mia mano d?
36 E il popolo tacque, e non gli rispose nulla; perciocchè tale era il comandamento del re: Non gli rispondete nulla.

37 Ed Eliachim, figliuolo di Hilohia, mastro del palazzo, e Sebna, segretazio, e Ioa, figliuolo di Asaf, cancelliere, ven-nero al re Ezechia co' vestimenti stracciati, e gli rapportarono le parole di Rabsache.

E QUANDO il re Ezechia ebbe intese queste cose, stracciò

<sup>4 2</sup> Cron. 82. 1, ecc. Is. 36. 1, ecc.

vanituumit, e et copri di un secon, ud entré ealle Cam del Buttume. 8 8 mando Elischen, mastre del pa-luça, e reina, augretaria, e i pris regelsi

mordon court di enclit, el groleia. Inta figliacio di Amen. I Ed esti gli dissere Craf ha dette Imobis viusso è un giorno e angraria. e di rempovere, e di bestemmia, prector che i figirario sea venuti fino all'apprinte della matrin, ma nea ve e form da par

4 Form the il flignore liftle two aven-intate teste le parele di Rebenche, il quale il re degli Ameri, suo signore, ha chandata, per obraggiar l' lette vecante, e pur fargil rimprovero, com le parole che il fagnire ladie tuo la udite perce-quititi a fare candina per le rimamente

after the region.

\$ 1 environ adapte dal se Randite

Tempore a lenus.

6 E benin diene ture. Ditte cost al voetre ogn-re. Cost ha dette () flygings.
Rop temore per le passir die to hat
white, con le quant i servicet del re degli Ampretto santi im rigida.

I have to dispressive matters un taje matter un taje de la company de la fare matter per la moda nei suo passe de la Cre Rabonella, mandament resonata, e andate a trevere d'en degli Assert, che

iminimus. Libra specimente agli avia

intere chi sell ei ura partito 4 Lachen)

Diano chia norelle di Tuttora, re di
Ritopia, che diserrato. Reco, sell'à lacitto
per enre buttaglia. E accorde co sudito,

mando de co-re coma a Escrita, dicendo 30 Tito con a Escoba, re di Giuda El tiro Tito nul qual to in rendital ann 6' impanto directo Comunicatione mon

men data in mano dai re dugli Amori. Il Revo, ta has intere quello che i re degli Amiri hanne fatto a tutti i pami, distruggeration is to managements?

12 to obta delle gents che i mire pedri formation di terme e di Harris, e di Jimel e de figliorei di Eden, che scene to l'anne le hanno son liberato!

15 live o d so de Hamen, e ft so di Arped, o d so delle cetta di Solervalia, di Hame, e d'Irva? 14 Quanto Banches othe strevute quel-

le fettere, per trane di que momi, e le obțe lette, agli seli alla Casa del Signore, e le

the tree surrous districts as Augment of the O literary Liste of Levels, can deal owner (Character, to only on C little li tutti i regni della terra; tu hai fatto ∬ custo e in turvo-

10 O Bignore, inchina il tuo evechio, e

offi o Birrano, que ali occité tant, e vo-di a essente la parecio di Sommobrelli, di gi dato quanto, per oltraggiare

ero, Stamore, cho i m dudi distraits qualic gent of t

b githati nai fuono at 1640i. he the sum non strong til, the opera di juani d' nomine, pietre e impo-.

purces il immo districti 10 Ma cra, o regione Libbo postro, libe met, il pregio, dalla sua mano, scotto

che tutta i regni della terra concentra del to una Rignora, en Lita.

30 Allora lana, figliacio di Amos, met-de a dire a Larchia Lan la detto il fugnore i dello di inmaio do ho campitta la lua crazione interno a liminacionia, m mil Ameri

al Courte de parelle che il figures la protessazia contro a lui La regina. stepris de Pecu, te ha aprumite, e ti lin buffici-j e la figliucia di Garussimume la

aream in testa distre a to.

22 Ou has to schurture od altregnated e routes a cut has to aimte in rome t

Ranto d' Larazin

25 Tu bat, per il trod mous, achievillo il flograre, e hat detto. Con la serili-tudine de' mioi carri?, lo pon salito in cama de manti, fin- al acquire del la batto to taginaro i enus pro alts entit, e i sum pob acoin abatt, a paregro fino alla suma che e nolla ammartà di ann, si banco dal suo Carmolo.

14 le he guran poers, e ho herute unifi

strain, e ho merutti cen le pinate de musi pech intia i rea de lengthi associati. 25 % in lun in intend cho gra do lutte impe le le finite quante, e i ho farmato ab anten; e cen i ho fatto senare, ed e thate per dendare, a per reducer to month

M F 4th abstanti di 1000, marya di Barri, none mati spaventati e confuni ; none stati dull artetes, e amer l'arbs de tetts, e èr boude narm dal vento, avanti che auso mlite in inpiga.

If Ma 10 continue II tuo atam, a II tuo mirira e II tuo mirare, e II tuo funci

embars a me

26 Percioachà tu na infuriate contre a me, e il tae streplio è milto a man ore-chi; perciò io il mettorò il mio raffo notto naggio : mi free nello mpando, e și farò ritornare inductro pur la via mum per la quale sei venuto.

DE questo, o Erection, il ampè par tegno Quest' appo a mangapà quello che anti nuo de granelli apriusi accio

ricolta precedente: e l'anno seguente altrest si mangerà quello che sarà nato da sè stesso; ma l'anno terzo voi seminerete, e ricoglierete; e pianterete vigne, e mangerete del frutto.

30 E quello che sarà restato della casa di Giuda, e sarà scampato, continuerà a far radici disotto, e a portar frutto disopra.

31 Perciocche di Gerusalemme uscirà un rimanente, e del monte di Sion un residuo. La gelosia del Signore degli

eserciti farà questo a.

32 Perciò il Signore ha detto così intorno al re degli Assiri: Egli non entrerà in questa città, e non vi tirerà dentro alcuna saetta, e non verrà all' assalto contro ad essa con iscudi, e non farà alcun argine contro ad essa.

33 Egli se ne ritornerà per la medesima via, per la quale è venuto, e non entrerà

in questa città, dice il Signore.

34 E io sarò protettore di questa città per salvarla; per amor di me stesso, e di

Davide, mio servitore.

35 Or quella stessa notte avvenne che un Angelo del Signore uscì b, e percosse centottantacinquemila uomini, nel campo degli Assiri; e quando si furono levati la mattina, ecco, non si vedeva altro che corpi morti.

36 E Sennacherib, re degli Assiri, si parti di là, e se ne andò, e ritornò in. Ninive, e vi dimorò.

37 É avvenne che, mentre egli adorava nella casa di Nisroc, suo dio, Adram-nelec, e Sareser, suoi figliuoli, lo percossero con la spada; e poi scamparono nel paese di Ararat. Ed Esar-haddon, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### Malattia e guarigione di Ezechia.

20 IN que' di Ezechia infermò mortalmente<sup>c</sup>. E il profeta Isaia, figliuolo di Amos, venne a lui, e gli disse: Così ha detto il Signore: Disponi della tua casa; perciocchè tu sei morto, e non viverai più.

2 Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete, e fece orazione al Signore, dicendo:

3 Deh! Signore, ricordati ora che io son camminato nel cospetto tuo in verità, e di cuore intiero d; e ho fatto quello che ti è a grado. Ed Ezechia pianse d'un gran pianto.

4 Ora avvenne che, non essendo ancora Isaia uscito del cortile di mezzo, la parola del Signore gli fu indirizzata, dicendo:

5 Ritornatene, e di' a Ezechia, conduttor del mio popolo: Così ha detto il Signore Iddio di Davide, tuo padre: Io ho udita la tua orazione, io ho vedute le tue lagrime; ecco, io ti guarisco; di qui a tre giorni tu salirai alla Casa del Signore.

6 E aggiugnerò quindici anni al tempo della tua vita, libererò te, e questa città, dalla mano del re degli Assiri, e sarò protettor di questa città, per amor di me stesso, e di Davide, mio servitore.

7 Poi Isaia disse: Prendete una massa di fichi secchi. Ed essi la presero, e la

misero sopra l'ulcera. Ed egli guari. 8 Ora Ezechia avea detto a Isaia: Qual segno mi dai che il Signore mi guarirà e che io salirò di qui a tre giorni alla,

Casa del Signore?

9 E Isaia avea detto: Questo agrà il segno che tu avrai da parte del Signore. ch' egli adempierà la parola ch' egli ha pronunziata. Vuoi tu che l'ombra vada innanzi dieci gradi, ovvero che ritorni dieci gradi indietro?

10 Ed Ezechia disse: Egli è leggier cosa. che l' ombra dichini per dieci gradi; questo no; anzi ritorni l' ombra dieci

gradi indietro.

11 Allora il profeta Isaia gridò al Signore. E il Signore fece ritornar l'ombra indietro per li gradi, per li quali già era discesa nell' orologio di Achaz, cioè, per dieci gradi.

Ezechia pecca, facendo vedere i suoi tesori agli ambasciatori del re di Babilonia.

12 IN quel tempo Berodac-baladan, figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mando lettere e presenti a Ezechia; perciocchè egli avea inteso ch' egli era stato inferme. 13 Ed Ezechia diede orecchio a quegli

ambasciadori, e mostrò loro tutta la casadelle sue cose preziose, l'argento, e l'oro, e gli aromati, e gli olü odoriferi preziosi. e la casa de' suoi vasellamenti, masserizie, e tutto quello che si ritrovava ne' suoi tesori. Non vi fu cosa alcuna in casa, ne in tutto il dominio di Ezechia, ch' egli

non mostrasse loro.

14 E il profeta Isaia venne al re Ezechia, e gli disse: Che hanno detto quegli: uomini? ed onde son venuti a te? Ed Ezechia disse: Son venuti di lontan paese, di Babilonia.

15 E Isaia disse: Che hanno veduto in casa tua? Ed Ezechia disse: Hanno veduto tutto quello ch' è in casa mia; non vi è cosa alcuna ne' miei tesori, che io non abbia loro mostrata. io non abbia loro mostrata.

16 E Isaia disse a Ezechia: Ascolta la

parola del Signore;

17 Ecco, i giorni vengono che tutto quello ch' è in casa tua, e quello che i tuoi padri hanno raunato in tesoro, fino a questo giorno, sarà portato in Babilo-nia; non ne sarà lasciato di resto cosa veruna, dice il Signore '.

18 E anche si prenderanno de' tuoi fi-gliuoli, usciti di te, i quali tu avrai gene-

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> 2 Cron. 32. 24, ecc. Is. 33. 1, ecc. Is. 39. 1, ecc. <sup>h</sup> 2 Cron. 32, 27—31. **Is.** 9. 6. <sup>3</sup> 2 Cron. 32, 21, / Gios. 10. 12, 14. <sup>9</sup> Is. 39. 1, ecc. 17, 87, 39.

di Babilonia<sup>a</sup>.

'19 Ed Ezechia disse a Isaia: La parola del Signore, che tu hai pronunziata, è buona. Poi disse: Non vi sarà egli pur

pace e sicurtà a' miei dì?

20 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Ezechia, e tutta la sua prodezza, e come egli fece lo stagno, e l'acquidotto, e fece venir l'acqua nella città"; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda?

21 Ed Ezechia giacque co' suoi padri; e Manasse, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

## Regno dell' empio Manasse.

21 MANASSE era d'età di dodici anni, quando cominciò a regnare d; e regnò cinquantacinque anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Hefsiba.

2 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, secondo le abbominazioni delle genti, che il Signore avea scacciate d'in-

nanzi a' figliuofi d' Israele.

3 Ed edificò di nuovo gli alti luoghi, ch' Ezechia, suo padre, avea disfatti rizzò altari a Baal, e fece un bosco, come avea fatto Achab, re d' Israele; e adorò tutto l'esercito del cielo, e gli servi.

4 Edificò eziandio degli altari nella Casa del Signore, della quale il Signore avea detto: Io metterò il mio Nome in Geru-

salemme<sup>g</sup>:

5 Ed edificò quegli altari a tutto l'esercito del cielo, ne' due cortili della

Casa del Signore.

6 E fece passare il suo figliuolo per lo fuoco h, e attese a pronostichi e ad augurii; e ordinò uno spirito di Pitone, e degl' indovini. Egli fece fino allo stremo ciò che dispiace al Signore, per dispettarlo.

7 Mise ancora la statua del bosco, ch' egli avea fatta, nella Casa della quale il Signore avea detto a Davide, e a Salo-mone, suo figliuolo: Io metterò il mio Nome in perpetuo in questa Casa, e in Gerusalemme, che io ho eletta d' infra tutte le tribù d' Israele;

8 E non continuerò più di far vagare il piè de' figliuoli d' Israele fuor di questo paese, che io ho dato a' lor padri; pur solamente che osservino di fare secondo tutto quello che io ho lor comandato; e secondo tutta la Legge, che il mio servitore Mosè ha loro data.

9 Ma essi non ubbidirono; anzi Manasse li fece deviare, per far peggio che le genti che il Signore avea distrutte d'innanzi

a' figliuoli d' Israele.

10 E il Signore parlò per li profeti, suoi servitori, dicendo:

11 Perciocchè Manasse, re di Giuda, ha |

tati, per essere eunuchi nel palazzò del re | commesse queste abbominazioni, facendo peggio che quanto fecer mai gli Amorrei, che furono dinanzi a lui; e ha fatto eziandío peccar Giuda co' suoi idoli;

12 Perciò, così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Ecco, io fo venire un male sopra Gerusalemme, e sopra Giuda, tale che chiunque l' udirà avrà amendue le

orecchie intronate.

13 E stenderò sopra Gerusalemme il regolo di Samaria, e la livella della casa di Achab; e fregherò Gerusalemme, come sr frega una scodella, la quale, dopo ch' è fregata, altri la rivolta sotto sopra.

14 E abbandonerò il rimanente della mia eredità, e li darò nelle mani de' lor nemici; e saranno in preda e in rapina a

tutti i lor nemici.

15 Perciocchè hanno fatto ciò che mi dispiace, e mi hanno dispettato, dal giorno che i padri loro uscirono fuor di Egitto fino al di d' oggi

16 Manasse, oltre a ciò, sparse molto sangue innocente, talchè n' empiè Gerusalemme, da un capo all' altro; oltre al peccato suo, col quale egli fece peccar Giuda, facendo ciò che dispiace al Signore,

17 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Manasse, e tutto quello ch'egli fece, e il suo peccato ch' egli commise; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda 49

18 E Manasse giacque co' suoi padri, e fu seppellito nell' orto della sua casa, nell' orto di Uzza. E Amon, suo figliuolo,

regnò in luogo suo?.

#### Amon re di Giuda.

19 Amon era d'età di ventidue anni quando cominció a regnare; e regnó due anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Mesullemet, figliuola di Harus, da Jotba.

20 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, come avea fatto Manasse, suo padre;

21 E camminò per tutta la via, nella quale era camminato suo padre; e servi agl' idoli, a' quali avea servito suo padre, e li adorò:

22 E lasciò il Signore, l' Iddio de' suoi padri, e non camminò per la via del Signore.

23 Ora i servitori del re Amon fecero una congiura contro a lui, e P uccisero in

casa sua

24 E il popolo del paese percosse tutti quelli che aveano fatta la congiura contro al re Amon; e costituì re Giosia, suo figliuolo, in luogo suo.

25 Ora, quant' è al rimanente de fatti di Amon; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda?

Tron. 33. 11. Dan. 1. 3. 4. / Deut. 4. 19; 17. 8. <sup>b</sup> Sal. 39. 9. <sup>c</sup> 2 Cron. 32. 30—33. <sup>d</sup> 1 Re 8. 29; 9.8. <sup>b</sup> Lev. 18. 21; 20. 2. b Sal. 39. 9. d 2 Cron. 33. 1, ecc. 12 Cron. 83. 11-19. 18: 20, ecc.

26 K il popolo lo seppelli nella sua sepoltura, nell' orto di Uzza. E Giosia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Regno e riforme di Giosia—Il libro della Legge ritrovato nel Tempio-L' idolatria abolita—La Pasqua celebrata.

22 GIOSIA era u cua un construir de de cominciò a regnare a; e regnò tren-como in Gerusalemme. E il nome di GIOSIA era d'età di ott' anni, quansua madre era Iedida, figliuola di Adaia, da Boscat.

2 Ed egli fece quello che piace al Signore, e cammino in tutte le vie di Davide, suo padre; e non se ne stornò nè a destra, nè

a sinistra.

3 Or l'anno diciottesimo del re Giosia, avvenne che il re mandò il segretario Safan, figliuolo di Asalia, figliuolo di Me-

sullam, nella Casa del Signore, dicendo:

4 Sali a Hilchia, sommo sacerdote, e
digli che raccolga la somma de danari che son portati nella Casa del Signore, i quali coloro, che stanno alla guardia della soglia della Casa, hanno raccolti

dal popolo;
5 E sieno dati in mano a coloro che
hanno la cura dell' opera, e son costituiti sopra la Casa del Signore; ed essi li dieno a coloro che lavorano all' opera che si ha da far nella Casa del Signore, per ristorar

le sue rotture:

6 A' legnaiuoli, e a' fabbricatori, e a' muratori; e ne comperino legnami e pietre

tagliate, per ristorar la Casa.

Tuttavolta non si faceva loro render conto de' danari che si davano loro nelle mani; perciocchè essi procedevano lealmente.

8 Ora il sommo sacerdote Hilchia disse al segretario Safan: Io ho trovato il libro della Legge nella Casa del Signore° E Hilchia diede il libro a Safan, il qual lo lesse.

9 E il segretario Safan venne al re, e gli rapportò la cose, e disse: I tuoi servitori hanno raccolti i danari che si ritrovano nella Casa, e li hanno dati in mano a coloro che hanno la cura dell' opera, e son costituiti sopra la Casa del Signore.

10 Il segretario Safan rapporto ezian-dio al re, che il sacerdote Hilchia gli avea dato un libro. Ed egli lo lesse in

presenza del re.

11 E quando il re ebbe udite le parole del libro delle Legge, stracciò i suoi ve-

stimenti.

12 Poi comandò al sacerdote Hilchia, e ad Ahicam, figlinolo di Safan, e ad Ac-bor, figlinolo di Micaia, e al segretario Safan, e ad Asaia, servitor del re, dicendo:

me, e per lo popolo, e per tutto Giuda, intorno alle parole di questo libro ch' è stato trovato; perciocche grande è l' ira del Signore, ch' è accesa contro a noi; perciocche i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo libro, per far

tutto ciò che ci è prescritto. 14 E il sacerdote Hilchia, e Ahicam, e Acbor, e Safan, e Asaia, andarono alla profetessa Hulda, moglie di Sallum, figliuolo di Ticva, figliuolo di Harhas, guardiano delle vesti, la quale abitava in Gerusalemme, nel secondo ricinto della città, e

parlarono con lei.

15 Ed ella disse loro: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Dite all' uomo

che vi ha mandati a me:

16 Così ha detto il Signore: Ecco io fo venir del male sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori: tutte le parole del libro che il re di Giuda ha lette.

17 Perciocchè essi mi hanno abbandonato, e hanno fatti profumi ad altri dii, per provocarmi con tutte le opere delle lor mani; laonde la mia ira si è accesa contro a questo luogo, e non si spegnerà d.

18 Ma dite così al re di Giuda, che vi ha mandati per domandare il Signore: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Quant' è alle parole che tu hai udite;

19 Perciocchè il tuo cuore si è ammollito, e tu ti sei umiliato per timor del Signore, quando tu hai inteso ciò che io ho pronunziato contro a questo luogo, e contro a' suoi abitatori, che sarebbero in desolazione e in maledizione, e hai stracciati i tuoi vestimenti, e hai pianto nel mio cospetto; io altresi ti ho esaudito, dice il Signore.

20 Perciò, ecco, lo ti ricoglierò co' tuoi padri, e tu sarai raccolto nelle tue sepolture in pace; e gli occhi tuoi non vedranno tutto il male che io fo venire sopra questo luogo. Ed essi rapportarono la

cosa al re.

23 ALIORA il re mandò a raunare appresso di sè tutti gli Anziani di Giuda e di Gerusalemme.

2 E il re salì nella Casa del Signore, con tutti gli uomini principali di Giuda, e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e i sacerdoti, e i profeti, e tutto il popolo, dal minore al maggiore; ed egli lesse, in lor presenza, tutte le parole del libro del Patto, il quale era stato trovato nella Casa del Signore<sup>9</sup>.

3 E il re stette in piè sopra la pila, e fece patto davanti al Signore<sup>h</sup>, promettendo di camminare dietro al Signore, e di osservare i suoi comandamenti, e le endo:
13 Andate, domandate il Signore per tutto il cuore, e con tutta l'anima, per

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 2 Re 12, 4, ecc. 42 Cron. 34. 1, ecc. 12 Cron. 34. 29, ecc. Is. 57. 15 Pc.

<sup>•</sup> Sal d Deut. 29. 25, ecc. λ 2 Re 11. 14. 17.

mettere ad effetto le parole del Patto E tutto il popolo scritte in quel libro.

se ne stette a quel patto.

4 E il re comandò al sommo sacerdote Hilchia, e a' sacerdoti del secondo ordine, e a' guardiani della soglia, che portassero fuor del Tempio del Signore tutti gli arredi ch' erano stati fatti per Baal, e per lo bosco, e per tutto l'esercito del cielo". Ed egli li bruciò fuor di Gerusalemme, nelle campagne di Chidron, e portò la polvere di essi in Betel;

5 E sterminò i Gamari, i quali i re di Giuda aveano ordinati, e i quali aveano fatti profumi negli alti luoghi, nelle città di Giuda, e ne' contorni di Gerusalemme; sterminò eziandio quelli che facevano profumi a Baal, al sole, alla luna, e a' pianeti, e a tutto l'esercito del cielo.

6 Fece ancora portar via il bosco fuor della Casa del Signore, alla valle di Chidron, fuor di Gerusalemme, e l'arse in essa, e lo ridusse in polvere, la quale egli gittò sopra le sepolture de' figliuoli del popolo.

7 Poi disfece le case de' cinedi, ch' erano nella Casa del Signore, nelle quali le donne tessevano delle casette per lo bosco.

8 Oltre a ciò, fece venire tutti i sacerdoti dalle città di Giuda, e contaminò gli alti luoghi, ne' quali que' sacerdoti aveano fatti profumi, da Gheba fino in Beerseba; e disfece gli alti luoghi delle porte, e quello ancora ch' era all' entrata della porta di Giosuè, capitano della città, ch' era a man sinistra della porta della città.

9 Or quei sacerdoti degli alti luoghi non salivano più all' Altare del Signore,

in Gerusalemme; ma pur mangiavano de' pani azzimi, per mezzo i lor fratelli. 10 Contaminò eziandio Tofet, ch' era nella valle de' figliuoli di Hinnom; acciocchè niuno vi facesse più passare il suo figliuolo, o la sua figliuola, per lo

fuoco, a Molec<sup>b</sup>.

11 Tolse ancora via i cavalli, che i re di Giuda aveano rizzati al sole, dall' entrata della Casa del Signore, fino alla stanza di Netanmelec, eunuco, la quale era in Parvarim; e bruciò col fuoco i carri del sole.

12 Il re disfece ancora gli altari ch' erano sopra il tetto della sala di Achaz, i quali i re di Giuda aveano fatti; disfece parimente gli altari che Manasse avea fatti ne' due cortili della Casa del Signore; e toltili di là, li stritolò, e ne gittò la polvere nel torrente di Chidron.

13 Oltre a ciò, il re contaminò gli alti luoghi ch' erano dirimpetto a Gerusalemme, da man destra del monte della

avea edificati ad Astoret, abbominatione de' Sidoni; e a Chemos, abbominazione de' Moabiti; e a Milcom, abbominazione de' figliuoli di Ammon°;

14 E spezzò le statue, e tagliò i boschi, ed emple d'ossa d'uomini i luoghi dove

quegli erano.

15 Disfece exiandio l'altare ch' era in Betel, e l'alto luogo ch' avea fatto Geroboamo, figliuolo di Nebat, col quale eghi avea fatto peccare Israele<sup>d</sup>; egli disfece e l'altare, e l'alto luogo, e lo ridusse in

polvere; e arse il bosco.

16 Or Giosia, rivoltosi, vide le sepolture ch' erano quivi nel monte; e mandò a torre le ossa di quelle sepolture, e le arse sopra quell' altare, e lo contaminò; se-condo la parola del Signore, la quale l'uomo di Dio avea predicata, quando egli annunziò queste cose.

17 E il re disse: Quale è quel monumento che io veggo? E la gente della città gli disse: E la sepoltura dell' uomo di Dio, che venne di Giuda, e annunzio queste cose che tu hai fatte, contro al-

altare di Betel.

18 Ed egli disse: Lasciatela stare, niuno muova le ossa di esso. Così furono conservate le ossa di esso, insieme con le ossa del profeta, ch' era venuto di Samaria.

19 Giosia tolse eziandio via tutte le case degli alti luoghi, ch' eramo nelle città di Samaria, le quali i re d'Israele aveano fatte per dispettare il Signore; e fece loro interamente come avea fatto in Betel;

20 E sacrificò sopra gli altari tutti i sacerdoti degli alti moghi, ch' erano quivi; e arse ossa d' uomini sopra quelli. Poi se ne ritomò in Gerusalemme.

21 Allora il re comandò a tutto il popolo, dicendo: Fate la Pasqua al Signore Iddio vostro, secondo ch' è scritto in questo libro del Patto.

22 Percioochè dal tempo de' Giudici che aveano giudicato Israele, nè in tutto il tempo dei re d'Israele e di Giuda, non era stata celebrata tal Pasqua;

23 Qual fu quella che fu celebrata al Signore in Gerusalemme, l'anno diciot-

tesimo del re Giosia.

24 Giosia tolse eziandío via quelli che aveano lo spirito di Pitone , e gl' indovini, e le statue, e gl' idoli, e tutte le abbominazioni che si vedevano nel paese di Giuda, e in Gerusalemme; per mettere ad effetto le parole della Legge, scritte nel libro che il sacerdote Hilchia avea trovato nella Casa del Signore.

25 E davanti a lui non vi era stato re alcuno pari a lui, che si fosse convertito al Signore con tutto il suo cuore, e con corruzione, i quali Salomone re d'Israele | tutta l'anima sua, e con tutto il suo maggior potere, secondo tutta la Legge di Mosè; e dopo lui non n' è surto al-

cuno pari.

26 Ma pure il Signore non si stolse dall'ardore della sua grande ira; perciocchè l' ira sua era accesa contro a Giuda, per tutti i dispetti che Manasse gli avea fatti a

27 Laonde il Signore avea detto: Io torrò via dal mio cospetto anche Giuda, come ho tolto Israele; e rigetterò questa città di Gerusalemme che io avea eletta, e questa Casa della quale io avea detto: Il mio Nome sarà quivi.

28 Ora, quant' è al rimanente de! fatti di Giosia, e tutto quello ch' egli fece; queste cose non som elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda!

29 A' suoi dì, Faraone Neco, re di Egitto, salì contre al re degli Assiri, verso il fiume Eufrate; e il re Giosia andò incontro a luib; e Faraone l'uccise in

Meghiddo, come l'ebbe veduto.

30 E i suoi servitori lo misero morto sopra un carro, e lo condussero da Meghiddo in Gerusalemme, e lo seppellirono nel suo sepolero. E il popolo del paese prese Gioachaz, figliuolo di Giòsia, e l'unse, e lo costitui re, in luogo di suo padre d.

Gioachaz, Gioiachim e Gioiachin re di Giuda.

31 Gioachaz era d'età di ventitre anni, quando cominció a regnare; e regnó tre mesi in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Geremia, da Libna.

32 Ed egli sece ciò che dispiace al Signore, interamente come aveano fatto i

suoi padrl.

33 E Faraone Neco l'incarcerò in Ribla, nel paese di Hamat, acciocche non regnasse più in Gerusalemme; e impose al paese un' ammenda di cento talenti d'argento, e d'un talento d'oro.

34 Poi Faraone Neco costitul re Eliachim, figliuolo di Giosia, in luogo di Giosla, suo padre; e gli mutò il nome in Gioiachim; e prese Gioachaz, e se ne venne in Egitto,

dove Giouchaz mori.

35 Or Gioiachim diede quell' argento e quell' oro a Faraone; ma egli tassò il paese, per pagar que' danari, secondo il comandamento di Faraone; egli trasse quell' argento, e quell' oro, da ciascuno del popolo del pacse, secondo ch' egli era tassato, per dario a Faraone Neco.

36 Gioiachim era d'età di venticinque anni, quando cominció a regnare; e regnò undici anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Zebudda, figliuola di

Pedaia, da Ruma.

37 Ed exit fece ciò che dispiace al Signore, interamente come aveano fatto i anoi padri.

24 A' DI di esso, Nebucadnesar, re di Babilonia, sali, e Gioischim gli fu soggetto lo spazio di tre anni ; poi si ri-

voltò, e si ribellò da lui.

2 E il Signore mandò contro a lui delle schiere di Caldei, e delle schiere di Siri, e delle schiere di Moabiti, e delle schiere di Ammoniti, che fecero delle correrie. Ed egli le mandò contro a Giuda, per guastario, secondo la parola del Signore, ch' egli avea pronunziata per li profetty suoi servitori.

3 Certo, questo avvenne a Giuda, secondo la parola del Signore, per torlo via dal auo cospetto, per cagion de peccati di Manasse, secondo tutto ciò ch' egli avea fatto;

4 E anche per lo sangue innocente ch' egli avea sparso, avendo empitita Gerusalemme di sangue innocento; laonde il Signore non volle dare alcun perdono.

5 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioischim, e tutto quello ch' egli fece; queste cose non son elleno scritte nel libro delle Croniche dei re di Giuda?

6 E Gioiachim giacque co' suoi padri"; e Gioischin, suofigliuolo, regnò in luogo suo. 7 Ora il re di Egitto non continuo più di uscire dei suo paese; perciocche il re di Babilonia avea preso tutto quello ch' era stato del re di Egitto, dal flume di Egitto, fino al fiume Eufrate.

8 Gioiachin era d'età di diciotto anni, quando cominciò a regnare"; è regnò in Gerusalemme tre mesi. E il nome di sua madre era Nehusta, figliuola di El-

natan, da Gerusalemme.

9 Ed egli fece ciò che dispiace al Signore, interamente come avea fatto suo padre.

## Il **principio d**ella cattività.

10 In quel tempo i servitori del re di Babilonia salirono contro a Gerusalemme, e l'assedio fu posto alla città.

11 E Nebucadnesar, re di Babilonia, venne in persona contro alla città, mentre i suoi servitori l'assediavano.

12 E Gioiachin, re di Giuda, usci al re di Babilonia, con sua madre, e i suoi servitori, e i suoi capitani, e i suoi principi, e i suoi eunuchi. E il re di Babilonia lo fece prigione, l'anno ottavo del suo regno; 13 E trasse di Gerusalemme tutti i tesori della Casa del Signore<sup>1</sup>, e i tesori della casa del re, e spezzò tutti i vasellamenti d'oro, che Salomone, re d'Israele, aven fatti nel Tempio del Signore; come il

Signore ne avea parlato; 14 E menò in cattività tutta (lernot-

<sup>4 2</sup> Cron. 86. \* ----\*2 Re 21. 11, 12; 24. 3, 4. • 2 Cron. 35. 20, ecc. \*2 Cron. 35. 24, ecc. <sup>2</sup> 2 Cron. 36. 6. / 2 Re 21. 2—16. <sup>2</sup> 2 Re 29. 17. Dan. 5. 2, 3. ger. 22. 18, 19. 1 2 Cron. 36. 9, ecc.

lemme, e tutti i principi, e tutti gli uomini di valore, in numero di diecimila prigioni, insieme con tutti i legnaiuoli e ferraiuoli; non vi rimase se non il popolo povero del paese.

15 Così ne menò in cattività in Babilonia Gioiachin<sup>a</sup>, e la madre del re, e le mogli del re, e i suoi eunuchi, e tutti i più possenti del paese;

16 Insieme con tutti gli uomini di valore, ch' erano in numero di settemila; e i legnaiuoli e ferraiuoli, ch' erano mille; tutti uomini valenti e guerrieri; e il re di Babilonia li menò in cattività in Babilonia.

Sedechia ultimo re di Giuda—Nebucadnesar distrugge Gerusalemme, e conduce il popolo di Giuda in cattività.

17 E il re di Babilonia costitui re, in luogo di Gioiachin, Mattania, zio di esso,

e gli mutò il nome in Sedechia.

18 Sedechia era d'età di ventun anno, quando cominciò a regnare; e regnò in Gerusalemme undici anni. E il nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Geremia, da Libna.

19 Ed egli fece quello che dispiace al Signore, interamente come avea fatto

Gioiachim;

- 20 Perciocchè l' ira del Signore venne fino all' estremo contro a Gerusalemme, e contro a Giuda, finchè egli li ebbe scacciati dal suo cospetto. E Sedechia si ribello dal re di Babilonia.
- LAONDE l' anno nono del suo regno, nel decimo giorno del decimo mese, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne contro a Gerusalemme, con tutto il suo esercito, e pose campo contro ad essa<sup>c</sup>; e fabbricarono delle bastie contro ad essa d'ogn' intorno.

2 E la città fu assediata fino all' anno

undecimo del re Sedechia.

3 Il nono giorno del quarto mese, essendo la fame grande nella città, talchè non vi

era pane per lo popolo del paese;

4 Ed essendo stata la città sforzata, tutta la gente di guerra se ne fuggi di notte, per la via della porta fra le due mura, che riguardava verso l'orto del re, essendo i Caldei sopra la città d'ogn' intorno; e il re se ne andò traendo verso il

5 E l'esercito de' Caldei lo perseguitò, e l'aggiunse nelle campagne di Gerico; e tutto il suo esercito si disperse d'ap-

presso a lui.

6 E i Caldei presero il re, e lo menarono al re di Babilonia, in Ribla; e quivi fu sentenziato.

7 E i suoi figliuoli furono scannati in l

sua presenza; e il re di Babilonia fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legare di due catene di rame, e fu menato in Babilonia.

8 Poi, al settimo giorno del quinto mese dell'anno decimonono di Nebucadnesar, re di Babilonia, Nebuzaradan, capitan della guardia, servitore del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme;

9 E arse la Casa del Signore<sup>d</sup>, e la casa del re, e tutte le altre case di Gerusalemme; in somma, egli arse col fuoco tutte

le case grandi.

10 E tutto l'esercito de' Caldei, ch'era col capitano della guardia, disfece le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno.

11 Nebuzaradan, capitano della guardia, menò in cattività il rimanente del popolo ch' era restato nella città, insieme con quelli'ch' erano andati ad arrendersi al re di Babilonia, e il rimanente del popolazzo.

12 Ma pure il capitano della guardia lasciò alcuni de' più miseri del paese, per

vignajuoli e lavoratori.

13 E i Caldei misero in pezzi le colonne di rame, ch' erano nella Casa del Signore, e i basamenti, e il mar di rame, ch' era nella Casa del Signore, e ne portarono il rame in Babilonia.

14 Portarono eziandio via le caldaie, e le palette, e le forcelle, e le cazzuole, e tutti gli strumenti di rame, co' quali si

faceva il servigio.

15 Il capitano della guardia portò eziandio via i turiboli, e i bacini; quel ch' era d'oro a parte, e quel ch'era d'argento a

16 Quant' è alle due colonne, al mare, e a' basamenti, le quali cose Salomone avea fatte per la Casa del Signore, il peso del rame di tutti que' lavori era senza fine.

17 Una colonna era alta diciotto cubiti, e sopra essa vi era un capitello di rame, alto tre cubiti; e sopra il capitello d'ogn' intorno vi era una rete, e delle melegrane; tutto era di rame; le medesime cose erano ancora nell' altra colonna, insieme con la sua rete.

18 Il capitano della guardia prese ancora Seraia, primo sacerdote, e Sofonia, secondo sacerdote, e i tre guardiani della

soglia.

19 Prese eziandio, e menò via dalla città un eunuco, ch' era commessario della gente di guerra, e cinque uomini de' famigliari del re, che furono ritrovati nella città, e il principale scrivano di guerra, che faceva le rassegne degli eserciti del popolo del paese, e sessant' uomini principali del popolo del paese, che furono ritrovati nella città.

20 Nebuzaradan adunque, capitano della

Ger. 22. 24, eoc. Neem. 1. 3. b Ger. 37. 1, ecc. 2 Cron. 36. 17, ecc. Ger. 39. 1, ecc.; 52. 1, ecc. 1 Re 7. 15, ecc.

21 E il re di Babilonia li percosse, e li fece morire, in Ribla, nel paese di Hamat. Così Giuda fu menato via dal suo paese in cattività a

22 E quant' è al popolo che restò nel paese di Giuda, il quale Nebucadnesar, re di Babilonia, vi lasciò, egli costitui sopra loro Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di Safan.

figliuolo di Safan.

23 E quando tutti i capitani della gente di guerra. Iamaele, figliuolo di Netania, e Iohanan, figliuolo di Carea, e Seraia, figliuolo di Tanhumet Netofatita, e Iaazania, figliuolo d'un Maacatita, e la lor gente, ebbero inteso che il re di Babilonia avea costituito governatore Ghedalia, vennero a lui in Mispa, con la lor gente.

24 E Ghedalia giurò a loro, e alla lor gente, e disse loro: Non temiste d'esser soggetti a' Caldei; dimorate nel paese, e servite al re di Babilonia, e starete bene.

25 Ma avvenne che al settimo mese. Ismaele, figliuolo di Netania, figliuolo di Elisama, del sangue reale, venne, avendo

Elisama, del sangue reale, venne, avendo | tutto il tempo della vita sua.

guardia, li prese, e li condusse al re di dieci uomini seco, e percossero Ghedalia, Babilonia, in Ribla. del egli mori. Percossero eziandio i Giudei, edeglimori. Percossero eziandio i Giudei, e i Caldei, ch' erano con lui in Mispa.

26 E tutto il popolo, dal minore al maggiore, e i capitani della gente di guerra, si levarono, e se ne vennero in Egitto; perciocchè temevano de' Caldei.

27 Or l' armo trentasettesimo della cattività di Gioiachin, re di Giuda, nel venti-settesimo *giorno* del duodecimo mese, Evilmerodac, re di Babilonia, l'anno stesso ch' egli cominciò a regnare, facendo la rassegna della sua casa, vi mise Gioia-chin, re di Gruda, e lo trasse di pri-

gione;
28 E parlò con lui benignamente, e
innalzò il seggio di esso sopra il seggio
degli altri re, ch' erano con lui in Babilonia;

29 Ed egli mutò i suoi vestimenti di prigione, ed egli mangiò del continuo in presenza del re, tutto il tempo della vita 9118

30 E del continuo gli era dato, giorno per giorno, il suo piatto da parte del re,

# IL PRIMO LIBRO DELLE CRONICHE.

I disci patriarchi da Adamo a Noè-I figli di Noè s i loro discendenti.

ADAMO, Set<sup>3</sup>, Enos; 2 Chenan, Mahaleel, Iered;

3 Henoc, Metusela, Lamec; 4 Noe, Sem, Cam, e Iafet. 5 E i figliuoli di Iafet furono Gomer, e ubal, e

Asche-

Elisa e

Cus, e

ieba, ed ica. E i Dedan so fu il rra. i, e gli

ia' quali

prime-

15 E gli Hivvei, e gli Archei, e i Sinei, 16 E gli Arvadei, e i Semarei, e gli Hamatei.

17 I figliuchi di Sem furono Elam, e Assur, ed Ariacsad, e Lud, ed Aram, ed Us, ed Hul, e Gheter, e Mesec. 18 Ed Ariacsad generò Sela, e Sela

genero Eber

19 E ad Eber nacquero due figliuoli; il nome dell' uno fu Peleg"; perciocchè al suo tempo la terra fu divisa; e il nome del suo fratello fu loctan.

20 E Ioctan generò Almodad e Selef, e Asarmavet e Iera,

21 E Hadoram, e Uzal, e Dicla, 22 Ed Ebol, e Abumsel, e Seba, 23 E Ofir, e Havils, e Iobab. Tutti costoro furono figliuoli di Ioctan.

I dieci patriarchi da Sem ad Abramo—I Agli di Abramo e i loro discendenti,

24 Sem, Arfacsad, Selas,

25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tare, 27 Abramo, che è Abrahamo. 28 I figliuoli di Abrahamo furono Isac-

co", e Ismaele/.
29 Queste sono le lor generazioni. Il

Ghirgasei.

primogenito d' Ismaele fu Nebaiota; poi | in Edom: il duca Timna, il duca Alia, ebbe Chedar, e Adbeel, e Mibsam,

30 E Misma, e Duma, e Massa, e Hadad, e Tema,

31 Ietur, e Nafis, e Chedma. Questi furono i figliuoli d'Ismaele.
32 Ora, quant' è a' figliuoli di Chetura, concubina di Abrahamo, essa partori Zimran, e Iocsan, e Medan, e Madian, e Isbac, e Sua. E i figliuoli di Iocsan furono Seba, e Dedan.

33 E i figliuoli di Madian furono Efa, ed Efer, e Hanoc, ed Abida, ed Eldaa. Tutti questi furono figliuoli di Chetura.

34 Ora Abrahamo generò Isacco. E i figliuoli d' Isacco furono Esaù e Israele.

35 I figliuoli di Esaù furono Elifaz, e

Reuel, e Ieus, e Ialam, e Cora. 36 I figliuoli di Elifaz furono Teman, e Omar, e Sefi, e Gatam, e Chenaz, e

Timna, e Amalec.

37 I figliuoli di Reuel furono Nahat,
Zera, Samma, e Mizza.

38 E i figliuoli di Seir furono Lotan, e
Sobal, e Sibon, e Ana, e Dison, ed Eser, e Disan.

39 E i figliuoli di Lotan furono Hori, e Homam; e la sorella di Lotan fu Timna.

40 I figliuoli di Sobal furono Alian, e Manahat, ed Ebal, e Sefi, e Onam. E i figliuoli di Sibon furono Aia, ed Ana. 41 Il figliuolo di Ana fu Dison. E i figliuoli di Dison furono Hamran, ed Esban, e Itran, e Cheran. 42 I figliuoli di Eser furono Bilham, e Zaavan, e Iaacan. I figliuoli di Disan furono Us. e Aran

furono Us, e Aran.

43 Or questi furono i re che regnarono nel paese di Edom, avanti che regnasse alcun re sopra i figliuoli d' Israele: Bela, figliuolo di Beor; e il nome della sua città era Dinhaba.

44 Poi, morto Bela, Iobab, figliuolo di Zera, da Bosra, regnò in luogo suo. 45 E morto Iobab, Husam, del paese de Temaniti, regnò in luogo suo. 46 E morto Husam, Hadad, figliuolo di Padad il qual parassasi Madianiti nel

di Bedad, il qual percosse i Madianiti nel territorio di Moab, regnò in luogo suo; e il nome della sua città era Avit.

47 Poi, morto Hadad, Samla, da Ma-

sreca, regnò in luogo suo.
48 E, morto Samla, Saul, da Rehobot

del fiume, regnò in luogo suo.

49 E morto Saul, Baal-hanan, figliuolo
di Acbor, regnò in luogo suo.

50 E morto Baal-hanan, Hadad regnò in luogo suo; e il nome della sua città era Pai; e il nome della sua moglie era Mehetabeel, figliuola di Matred, figliuola di Mezahab.

51 Poi, morto Hadad, vi furono de' duchi | essa gli partori Segub.

il duca letet,

52 Il duca Oholibama, il duca Ela, il

duca Pinon,

53 Il duca Chenaz, il duca Teman, il

duca Mibsar, 54 Il duca Magdiel, il duca Iram. Questi furono i duchi di Edom.

I dodici Agli d' Israele e i discendenti di Giuda.

2 QUESTI furono i figlinali d' Israele: Ruben, Simeone, Levi e Giuda; Is-sacar e Zabulon;

2 Dan, Giuseppe e Beniamino; Neftali, Gad e Aser.

Gad e Aser.

3 I figliuoli di Giuda furono Er. e
Onan, e Sela. Questi tre gli nacquero
dalla figliuola di Sua, Cananea. Or Er,
primogenito di Giuda, dispiacque al Signore, ed egli lo fece morire.

4 E Tamar, sua nuora, gli partori Fares
e Zara. Tutti i figliuoli di Giuda furono
cinque

cinque.

5 I figlinoli di Fares furono Hesron e

Hamu

6 E i figliuoli di Zara furono Zimri, ed Etan, e Heman, e Calcol e Dara. In tutto cinque.

7 E il figliuolo di Carmi fu Acar, quel

che conturbò Israele, che commise misfatto intorno all' interdetto.

8 E il figliuolo di Etan fu Azaria.

9 E i figliuoli che nacquero a Hesron furono Ierameel, e Ram, e Chelubai.

10 E Ram generò Amminadab, e Amminadab generò Nabasson, care de' figliuoli

nadab genero Nahasson, capo de' figliuoli di Giuda.

11 E Nahasson generò Salma, e Salma

generò Booz, 12 E Booz generò Obed, e Obed generò

Isai,
13 E Isai generò Eliab, suo primogenito,
e Abinadab il secondo, e Sima il terzo,
14 Natanael il quarto, Raddai il quinto,
15 Osem il sesto, Davide il settimo;
16 E la lor sorelle. Seruia e Abigail.

16 E le lor sorelle, Seruia e Abigail. E i figliuoli di Seruia furono tre: Abisai, Ioah, e Asaela.

17 E Abigail partori Amasa, il cui padre fu Ieter Ismaelita.

18 Or Caleb, figliuolo di Hesron, generò figliuoli con Azuba, sua moglie, e con Ieriot; e questi furono i figliuoli di quella: Ieser, e Sobab, e Ardon.

19 E morta Azuba, Caleb prese Efrat, la quale gli partori Hur.

20 E Hur generò Uri, e Uri generò Be-

saleel.

21 Poi Hesron entrò da una figliuola di Machir, padre di Galaad, e la prese, es-sendo egli già d'età di sessant' anni; ed 22 E Segub generò Iair, il quale ebbe |

ventitre terre nel paese di Galaada;

23 E prese a' Ghesurei, ed a' Siri, le villate di Lair, e Chenat, con le terre del suo territorio, che sono sessanta terre. Esse furono de figliuoli di Machir, padre di Galaad.

24 E dopo che fu morto Hesron, in Caleb di Efrata, Abia, moglie di Hesron, gli partori Ashur, padre di Tecoa.

25 E i figliuoli di Ierameel, primogenito di Hesron, furono Ram, il primogenito; poi Buna, e Oren, e Osem, e Ahia. 26 Or Ierameel ebbe un' altra moglie,

il cui nome era Atara, che fu madre di

Onam.

27 E i figliuoli di Ram, primogenito di Ierameel, furono Maas, e Iamin, ed E-

28 E i figliuoli di Onam furono Sammai, e Iada. E i figliuoli di Sammai fu-

rono Nadab ed Abisur.

29 E il nome della moglie di Abisur fu Abihail, la quale gli partori Aban e Molid.

30 E i figliuoli di Nadab furono Seled e

Appaim. E Seled mori senza figliuoli. 31 E il figliuolo di Appaim fu Isi; e il figliuolo d'Isi fu Sesan; e la figliuola di

Sesan fu Alai. 32 E i figliuoli di Iada, fratello di Sammai, furono leter e Gionatan; e leter mon senza figliuoli.

33 E-i figliuoli di Gionatan furono Pelet e Zaza. Questi furono i figliuoli di

Ierameel.

34 Or Sesan non ebbe figliuoli maschi, ma una figliuola; e avendo un servo Egizio, il cui nome era Iarha,

35 Gli diede la sua figliuola per moglie,

la quale gli partori Attai.

36 E Attai generò Natan, e Natan

generò Zabad, 37 E Zabad generò Efial, ed Efial generò Obed.

38 E Obed generò Iehu, e Iehu generò

Azaria, 39 E Azaria generò Heles, ed Heles genero Elasa,

40 Ed Elasa generò Sismai, e Sismai

generò Sallum,

41 E Sallum genero Iecamia, e Ieca-

mia generò Elisama. 42 È i figliuoli di Caleb, fratello di Ierameel, furono Mesa, suo primogenito, che fu padre di Zif; poi i figliuoli di Maresa, padre di Hebron,

43 E i figliuchi di Hebron furono Cora,

e Tappua, e Rechem, e Sema.

44 E Sema generò Raham, padre di
Iorcheam; e Rechem generò Sammai.

45 E il figliuolo di Sammai ju Maon;

e Maon fu padre di Bet-sur.

46 Ed Efa, concubina di Caleb, partori | Giosa,

Haran, e Mosa, e Gazez. E Haran generò Gazez.

47 E i figliueli di Iodai furono Reghem, e Iotam, e Ghesan, e Pelet, ed Efo. e Saaf.

48 E Maaca, concubina di Caleb, partori Sebet e Tirhana.

49 Ella partorì eziandio Saaf, padre di Madman; e Seva, padre di Macbena, e padre di Ghiba; e la figliuola di Caleb fw Acsa .

50 Questi furono i figliuoli di Caleb, figliuolo di Hur, primogenito di Efrat, cioè: Sobal, padre di Chiriat-iearim;

51 Salma, padre di Bet-lehem; Haref,

padre di Bet-ender. 52 E Sobal, padre di Chiriat-iearim, ebbe de' figliuoli, cioè, Roe, padre della metà di Menuhot.

53 E le famiglie di Chiriat-icarim furono gl' Ittei, e i Putei, e i Sumatei, e i Misraei; di questi sono usciti i Soreatei

e gli **Estac**lei.

54 I figliuoli di Salma furono quei di Bet-lehem, e i Netofatiti; quei di Atrot, di Bet-Ioab, e della metà di Menuhot, ed i Sorei.

55 E le famiglie degli Scribi, che abitavano in labes, furono i Tiratei, i Simatei, i Sucatei. Questi sono i Chenei, ch' e rano usciti di Hamat, padre della casa di Recab.

#### I discendenti di Davide.

3 OR questi furono i figliuoli di Davide, che gli nacquero in Hebron<sup>c</sup>. Il pri-mogenito fu Amnon, d'Ahinoam Izreelita; il secondo, Daniele, di Abigail Carmelita;

2 Il terzo, Absalom, figliuolo di Maaca, figliuola di Talmai, re di Ghesur; il quarto, Adonia, figliuolo di Hagghit;

3 Il quinto, Sefatia, di Abital; il sesto,

Itream, di Egla, sua moglie.

4 Questi sei gli nacquero in Hebron, ove regnò sett' anni e sei mesi; poi regnò trentatre anni in Gerusalemme.

5 E questi gli nacquero in Gerusa-lemme<sup>2</sup>: Sima, e Sobab, e Natan, e Salomone; quattro di Batsua, figliuola di Ammel:

6 E Ibhar, ed Elisama, ed Elifelet, 7 E Noga, e Nefeg, e Iafia, 8 Ed Elisama, ed Eliada, ed Elifelet; nove in tutto.

9 Tutti questi furono figliueli di Da-vide, oltre a' figliuoli delle concubine; e Tamar, lor sorella .

10 E il figliuolo di Salomone fu Robosmo, di cui fu figliuolo Abia, di cui fu figlinolo Asa, di cui fa figlinolo Giosafat,

Il Di cui fu figliuolo Gioram, di cui fu figliuolo Acharia, di cui fu figliuolo

12 Di cui fu figliuolo Amasia, di cui fu figliuolo Azaria, di cui fu figliuolo Giotam,

13 Di cui fu figliuolo Achaz, di cui fu figliuolo Ezechia, di cui fu figliuolo Manasse.

14 Di cui fu figliuolo Amon, di cui fu

figliuolo Giosia.

15 E i figliuoli di Giosia furono Giohanan il primogenito, Gioiachim il secondo, Sedechia il terzo, Sallum il quarto.

16 E il figliuolo di Gioiachim fu Ge-

conia, di cui fu figliuolo Sedechia.

17 E il figliuolo di Geconia prigione fu Sealtiel:

18 Di cui furono figliuoli Malchiram. e Pedaia, e Seneassar, e Iecamia, e Hosama, e Nedabia.

19 E i figliuoli di Pedaia furono Zerubbabel e Simi; e i figliuoli di Zerubbabel furono Mesullam, e Hanania; e Selomit, lor sorella.

20 E i figliuoli di Mesullam furono Hasuba, Ohel, e Berechia, e Hasadia, e

Iusab-hesed; cinque in tutto.

21 E i figliuoli di Hanania furono Pelatia e Isaia; i figliuoli de Refaia, i figliuoli di Arnan, i figliuoli di Obadia, e i fi-gliuoli di Secania.

22 E Semaia fu figliuolo di Secania; e i figliuoli di Semaia furono Hattus, e Igheal, e Baria, e Nearia, e Sefat; sei in

tutto.

23 E i figliuoli di Nearia furono Elioenai, ed Ezechia, ed Azricam; tre in tutto. 24 E i figliuoli di Elioenai furono Hodaiva, ed Eliasib, e Pelaia, e Accub, e Giohanan, e Delaia, e Anani; sette in tutto.

#### Altri discendenti di Giuda.

4 I FIGLIUOLI di Giuda furono Fares, e Hesron, e Carmi, e Hur, e Sobal. 2 E Reaia, figliuolo di Sobal, generò Iahat; e Iahat generò Ahumai e Lahad. Queste son le famiglie de' Soratei.

3 E questi furono figliuoli del padre di Etam, cioè: Izreel, e Isma, e Idbas: e il nome della lor sorella era Haslelponi.

4 E Penuel fu padre di Ghedor, ed Ezer, padre di Husa. Questi furono i figliuoli di Hur, primogenito di Efrat, padre di Bet-lehem.

5 E Ashur, padre di Tecoa, ebbe due

mogli: Helea e Naara.

6 E Naara gli partori Ahuzzam, e Hefer, e Temeni, e Ahastari. Questi furono i figliuoli di Naara.

7 E i figliuoli di Helea furono Seret,

Iesohar, Etnan,

8 E Cos, il quale genero Anub, e Sobeba, e le famiglie di Aharhel, figliuolo di Ha-

9 E labes fu il più onorato de' suoi fratelli; or sua madre gli pose nome Iabes<sup>e</sup>; lo Simi.

perciocchè disse: Io l' ho partorito con

10 Or Iabes-invocò l' Iddio d' Israele, dicendo: Oh! se pur mi benedicessi, e allargassi i miei confini, e fosse la tua mano meco, e facessi che io non fossi afflitto d' alcun male! E Iddio fece avvenire ciò ch' egli avea chiesto.

11 E Chelub, fratello di Suha, generò

Mehir, che fu padre di Eston.

12 Ed Eston genero la famiglia di Rafa, e Pasea, e Tehinna, padre della città di Questi furono la gente di Reca.

13 E i figliuoli di Chenaz furono Otniel e Seraia. E i figliuoli di Otniel furono

Hatat

14 E Meonotai, il quale generò Ofra; e Semia generò Ioab, padre di coloro che abitarono nella valle, detta de' fabbri; perciocchè essi erano fabbri.

15 E i figliuoli di Caleb, figliuolo di Gefunne, furono Iru, Ela, e Naam. E il fi-

gliuolo di Ela fu Chenaz.

16 E i figliuoli di Iehalleleel furono Zif,

e Zifa, Tiria, e Asarcel.

17 E i figliuoli di Esdra furono leter, e Mered, ed Efer, e Ialon; e la moglie di Mered partori Miriam, e Sammai, e Isba, padre di Estemoa.

18 E l'altra sua moglie Giudes partori Iered, padre di Ghedor; e Heber, padre di Soco; a Iecutiel, padre di Zanoa. Ma quegli altri precedenti furono figliuoli di Bitia, figliuola di Faraone, la quale Mered avea presa per moglie.

19 E questi ultimi furono figliuoli della moglie Giudea, la quale era sorella di Naham, padre de' Garmei, abitanti in Cheila; e de' Maacatiti, abitanti in Estemoa.

20 E i figliuoli di Simone furono Amnon e Rinna; Ben-hanan e Tilon. E i figliuoli d' Isi furono Zohet e Ben-zohet.

21 I figliuoli di Sela, figliuolo di Giuda, furono Er, padre di Lecha; e Lada, padre di Maresa; e le famiglie della casa di Asbea, la quale esercitava l'arte del bisso;

22 E Iochim, e que' di Cozeba, e Ioas, e Saraf, i quali signoreggiarono sopra Moab; e Iasubi-lehem. Ma queste cose sono antiche.

23 Essi furono vasellai, e uomini che stavano ne' giardini e ne' parchi; e dimorarono quivi appresso del re per fare il suo lavoro.

I discendenti di Simeone e le loro conquiste.

24 I figliuoli di Simeone *furono* Nemuel, e Iamin, Iarib, Zera e Saullea;

25 Di cui fu figliuolo Sallum, di cui fu figliuolo Mibsam, di cui fu figliuolo Mis-

26 E il figliuolo di Misma fu Hamuel, di cui fu figliuolo Zaccur, di cui fu figliuo-

W R filmi obby spilet figlicell e asi figlipole - ma i euor frutelli non chiuro molts figliuch taiche sutta la for namone non moltiplico al pari de' figlipoli di Giuda.

20 E abitarono in Bauraba, a in Molada.

e in Hame sunt, 30 E in liths, e in Ross, e in Tolad. 30 E in Betteri, e in Horne, e in Bicing, 31 E in Betteri, e in Horne, e in Bicing, 31 E in Betterarcabot, e in Hame-main, e in Bet biret e in Santaira. Queste fu-rene le lor cattà mentre rupnò l'avida. 32 E le lor cattelle forves Elme, e Ain, llimmon, e Tochen, e Aina, cinque terre; 32 I necessa con futta le lors villate ch'a.

29 Insuence con tutte le loro villate, ch'e-rane intorne a quelle città, fine a Banl. Quanto Aurono le loro stanza, come qui le apartirono fra loro por le lor maseni. 34 Or Mesobab, e lambe, e lore, figlino-

24 Cr Mesotati, e lamine, e lam, ngimo-lo di Armata.

25 E lust, e Leim, figituolo di Josilia, figliucio di Estana, figituolo di Antel.

26 Ed Elioma, e lascola, e laminia, e Amia, e Adiol, e Luminiel, e Bennia, e Amia, e Edia, figituolo di Rift, figituolo di Allon, figituolo di Ledana, figituolo di filime, figituolo di Hemaia;

25 Controlo Ferrana qualla ch'avono fimuni.

20 Cantoro/arone quelli ch' arono finmus, esse nelle ser famigho, e le casa foro po-turus crobbaro la grandamento tramero. 20 Lacrade anderono dall' entreta di Gip-

dor, fino alla parte orientale della valla, per cercar paccia per li lor bustiami; 40 E trovarono de paccia granti e bucni, e un passe largo, quisto e fillos; percin-cial quelli che vi abitavano prima grano dei discondenti di Chin.

41 Contoro adunque che emo stati do-acristi per li nomi loro, venoure al tempo di Eschia, tu di Ginda, e persuanto le tende di estato, e gli abiaccoli che vi fu-tuno ritrovati , e il distrumere a modo dell' interdatio, e così sen restati fino a questo giurno, e ahitarumo in luogo loro . parciocolò quiet seuno passhi par la lur

gruppe.

di Olige a ciò, cinquaemt' nomini d' in-fra lore, de' figlinoli di titmazza, avendo per lor capi Peintia, e Negria, e Refata, e Uzziel, figliacit d' lei, andarene al monte

åi Bair

43 & percomero il rimononte degli sump-putti d'infra gli Amaloshiti, e sono altituti quivi infino a quento giarno.

OR questi /urune i figliunii di Ruhua, primogenito d' Lameio (particolhé agli eva il primogenito, ma depo ch sò-be contaminato il lutto di uno puère", la mia primogenitura fu data a figliusia di Giuseppo, figliusio d' Israelo; non purò pur tamere il mogo della primogenitura nella genericijia.

2 Parciosché Ginda abha la maggiagana.

copra i cuoi fratelli", a di lui sono usciti i conduttori , ma si deratte della pruncanni-

tura As dato a Crassppe). I I figlinoù, dieu, di Rubin, grimongpito d' Israela, Aurono Hanne, e Pallu, He-

aria, di and Ivolo Birmi, coi Ai G to Dool. ø) , il quale Ŧ l, moné in nin de Bu-

7 E de' moi tratulli, per le lor famiglia, quando la lor gonmiegia fu composta per le lor generationi, i capi /secone Inial e

le lor generationi, i capt parone ima e Zacenta,

di E Beia, figliuolo di Ana, figliuolo di Benna, figliuolo di Ioal. Elmo abitò in Arrow, fino a Natio, e a Baal meon

Dipor agli abitò verm di Levanta, del fiume Eufrata, fino all' entrata del deserto perciocche i ler bestami etuno multiplicata nel paste di Gainad

10 Lacudu, al tempo di finglia, feceso guerra contro agli Hagareni, i quali end-dero access per le lor mani, ed esti abitamino nella lero etenta, lengo tutta la parte

rono nelle loro etanim, lungo tutta la parte orientale di Gainad.

11 H i (Igliusti di Gad ab(tarono dicinpotto a luvo, and praco di Banan, fino a

El Ioui fu il capo principale in Hann, e Pafan, il munudo , pui lanai, poi liafet. 13 E : lor fratelli, escondo le famiglio loro paterna, fureno Micaol, e Mamiliana, e Beba, e Ioua, e Iouan, e Zia, cil Eber;

14 Questi ovene figlinoli di Abihall, figlinolo di Hura, figlinolo di Inroa, figlinolo di Inroa, figlinolo di Inroa, figlinolo di Indo, figlinolo di Indo, figlinolo di Indo, figlinolo di Indo.

15 Ahi, figlinolo di Abdiol, figlinalo di Gunz, Ai li supo principale dello famiglio

loro patertia. 16 Ed essi abitarono in Galand, e in Bassa, e nelle terre del suo territorio, e in tutto il contado di Saron, fino alle suo

17 Le generalogie di tutti centero fu comporte par le lur generacioni al tempo di Glotom, re di Gioda, e al tumpo di Go-

robonno, re d'Imania. 18 I figliuoli di Rubun, e I Gaditi, e la muna tribu di Manassa, sa numero di qua-mataquattronnia atticontamanta d'imita gli tromini prodi, che portavano scudo e speda, e timenas l'asso, ed sesso sil-mborirett alla guerra, per unir fecri in attaglia:

19 Fecero guerra agli Hagareni, e a Ietur, e a Nafis, e a Nodab:

20 Ed ebbero soccorso contro a loro: talchè gli Hagareni, e tutti quelli ch' erano con loro furono dati nelle lor mani; perciocche essi gridarono a Dio nella bat-taglia, ed egli li esaudi; perciocche si erano confidati in lui.

21 E presero i lor bestiami, in numero di cinquantamila cammelli, e dugencinquantamila pecore, duemila asini, e cento-

mila anime umane; 22 Perciocchè molti erano caduti uccisi; perchè quella battaglia era da Dio; ed essi abitarono in luogo loro fino al tempo della cattività.

### Discendenti della mezza tribù di Manasse.

23 I figliuoli della mezza tribù di Manasse abitarono anch' essi in quel paese; e moltiplicarono da Basan fino a Baal-hermon, e a Senir, e alla montagna di Hermon.

24 E questi furono i capi delle lor famiglie paterne: Efer, e Isi, ed Eliel, e Azriel, e Geremia, e Hodavia, e Iadiel, uomini di valore, e famosi, capi delle lor

famiglie paterne.

25 Ma essi commisero misfatto contro all' Iddio de' lor padri, e fornicarono dietro agl' iddii de' popoli del paese, i quali il Signore avea distrutti d'innanzi a loro.

26 Laonde l' Iddio d' Israele eccitò lo spirito di Pul, re degli Assiri; e lo spirito di Tilgat-pilneser, re degli Assiri, i quali ne menarono in cattività i Rubeniti, e i Gaditi, e la mezza tribù di Manasse; e li condussero in Hala, e in Habor, e in Hara, e presso al flume Gozan, dove son restati fino al di d'oggi.

Discendenti di Levi; loro stanze ed incombenze.

6 I FIGLIUOLI di Levi furono Ghersom, Chehat, e Meraria. 2 E i figliuoli di Chehat furono Amram,

e Ishar, e Hebron, e Uzziel.

3 Ei figliuolidi Amram furono Aaronne, e Mosè, e Maria. E i figliuoli di Aaronne furono Nadab, e Abihu, ed Eleazaro, e Itamar<sup>8</sup>.

4 Eleazaro generò Finees, e Finees ge-

nerò Abisua.

5 E Abisua generò Bucchi, e Bucchi generò Uzzi,

6 E Uzzi generò Zerahia, e Zerahia genero Meraiot.

7 E Meraiot generò Amaria, e Amaria

generò Ahitub, 8 E Ahitub generò Sadoc, e Sadoc genero Ahimaas

9 E Ahimaas generò Azaria, e Azaria

generò Giohanan,

casa che Salomone avea edificata in Gerusalemme),

11 E Azaria generò Amaria, e Amaria

genero Ahitub

12 E Ahitub generò Sadoc, e Sadoc generò Sallum,

13 E Sallum generò Hilchia, e Hilchia genero Azaria,

14 E Azaria generò Seraia, e Seraia generò Iosadac,

15 E Iosadac andò in cattività, quando il Signore fece menare in cattività Giuda

e Gerusalemme, per Nebucadnesar<sup>d</sup>.

16 I figliuoli di Levi adunque furono

Ghersom, Chehat, e Merari.

17 Or questi sono i nomi de' figliuoli di Ghersom: Libni, e Simi.

18 E i figliuoli di Chehat furono Am-

ram, e Ishar, Hebron, e Uzziel. 19 I figliuoli di Merari furono Mahali e Musi. E queste son le famiglie de' Le-

viti, secondo i lor padri.
20 I figliuoli di Ghersom: D' esso fu

figliuolo Libni, di cui fu figliuolo Iahat, di cui fu figliuolo Zimma.

21 Di cui fu figliuolo Ioa, di cui fu figliuolo Iddo, di cui fu figliuolo Zera, di cui fu figliuolo Icotrai.

22 I figliuoli di Chehat: D' esso fu figliuolo Amminadab, di cui fu figliuolo

Core di cui su figliuolo Assir,

23 Di cui fu figliuolo Elcana, di cui fu figliuolo Ebiasat, di cui fu figliuolo Assor,

24 Di cui su figliuolo Tehat, di cui su fu figliuolo Uriel, di cui su figliuolo Uzzia, di cui su figliuolo Saulle.

25 E i figliuoli di Elcana furono Amasei, e Ahimot, ed Elcana.

26 I figliuoli di Elcana: D' esso fu figliuolo Sofai, di cui fu figliuolo Nahat,

27 Di cui su figliuolo Eliab, di cui su figliuolo Ieroham, di cui fu figliuolo Elcana.

28 E i figliuoli di Samuele furono Va-

sni il primogenito, e Abia.

29 Di Merari fu figliuolo Mahali, di cui fu figliuolo Libni, di chi fu figliuolo Simi, di cui fu figliuolo Uzza,

30 Di cui fu figliuolo Sima, di cui fu figliuolo Hagghia, di cui fu figliuolo Assis.

31 Or costoro son quelli che Davide costitui sopra l'afficio del canto della Casa del Signore, dopo che l' Arca su posata in luogo fermo .

32 Ed essi esercitarono il lor mimisterio nel canto, dayanti al padiglione del Tabernacolo della convenenza, finchè Salomone ebbe edificata la Casa del Signore in Gerusalemme; ed essi attendevano al loro ufficio, secondo ch' era loro ordinato:

10 E Giohanan generò Azaria (che fu 33 Questi, dico, son quelli che ministra-quello che fece ufficio di sacerdote nella vano in ciò co' lor figliuoli. D' infra i

figliuoli de' Chehatiti, Heman cantore, figliuolo di Ioel, figliuolo di Samuele,

34 Figliuolo di Elcana, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Eliel, figliuolo di Toa,

35 Figliuolo di Suf, figliuolo di Elcana, figliuolo di Mahat, figliuolo di Amasai, 36 Figliuolo di Elcana, figliuolo di Ioel,

figliuolo di Azaria, figliuolo di Sefania, 37 Figliuolo di Tahat, figliuolo di Assir,

figliuolo di Ebiasaf, figliuolo di Core, 38 Figliuolo d' Ishar, figliuolo di Che-

hat, figliuolo di Levi, figliuolo d' Israele. 39 Poi vi era Asef, fratello di esso Heman, il quale stava alla sua destra. Or Asaf

era figlipolo di Berechia, figlipolo di Sima, 40 Figliuolo di Micael, figliuolo di Baa-

seia, figliuolo di Malchia,

41 Figliuolo di Etni, figliuolo di Zera,

figliuolo di Adaia, 42 Figliuolo di Etan, figliuolo di Zimma, figliuolo di Simi.

43 Figliuolo di Iahat, figliuolo di Gher-

som, figliuolo di Levi.

44 E i figliuoli di Merari, lor fratelli, stavano a man anistra, cioè: Etan, figliuolo di Chini, figliuolo di Abdi, figliuolo di Malluc,

45 Figliuolo di Hasabia, figliuolo di

Amasia, figliuolo d' Hilchia,

46 Figliuolo di Amal, figliuolo di Bani, figliuolo di Semer,

47 Figliuolo di Mahali, figliuolo di Musi, figliuolo di Merari, figliuolo di Levi.

48 E gli altri Leviti, lor fratelli, furono ordinati per fare tutto il servigio del Ta-bernacolo della Casa di Dio.

49 Ma Aaronne e i suoi figlimoli ardevano i sacrificii e le offerte sopra l'Altare degli olocausti, e sopra l'Altare de profumía secondo tutto ciò che si conveniva fare nel Luogo santissimo, e per far pungamento per Israele, secondo tatto ciò che Mosè, servitor di Dio, avea comandato.

50 K questi furono i figlinoli d' Aaronne: D' esso fu figlinolo Elesgaro, di cui fu figlinolo Finees, di cui fu figlinolo

Abisua,

51 Di cui ju figliuolo Bucchi, di cui fu figliuolo Uzzi, di cui ju figliuolo Zerahia,

52 Di cui su figlinolo Meraiot, di cui ju figliuolo Amaria, di cui ju figliuolo Ahitub,

53 Di cui su figlinolo Sedoc, di cui su

tiglinolo Ahimaas.

54 E queste furono le loro abitazioni, secondo le lor magioni, nelle lor contrade. Alla nazione de' Chehatiti, d' infra i figlinoli d' Azronne.

55 Pu dato (perciocche questa sorte fu per loro) Hebron, nel paese di Ginda, in-

sieme col suo contado d' intorno:

56 Ma il territorio, e le villate della città, furono date a Caleb, figlinolo di Genune.

57 Furono adunque date a' figliuoli d' Anronne queste città di Giuda, cioè: Hebron. città del rifugio; e Libna, col suo contado; e lattir, ed Estemoa, co' lor contadi:

58 E Hilen, col suo contado; e Debir,

col suo contado:

59 E Asan, col suo contado; e Bet-

semes col suo contado.

60 E della tribu di Beniamino: Gheba, col suo contado; e Allemet, col suo contado: e Anatot, col suo contado. Tutte le lor città furono tredici, spartite per le lor nazioni.

61 E al rimanente de' figliuoli di Chenat furono date, a sorte, dieci città delle nazioni di due tribà, e di una mezza triba,

cioè, della metà di Manasse.

62 E a' figliuoli di Ghersom, spartiti per le lor nazioni, furono date tredici città della tribu d' Issacar, e della tribu di Aser, e della tribù di Neftali, e della tribh di Manasse, in Basan.

63 A' figliuoli di Merari, spartiti per le lor nazioni, furono date, a sorte, dodici città, della tribu di Ruben, e della tribu

di Gad, e della tribù di Zabulon.

64 Così i figliuoli d' Israele diedero a' Le-

viti quelle città, co' lor contadi.

65 E diedero, a sorte, quelle città che sono state nominate per li nomi loro, della tribu de figlicoli di Giucia, e della tribu de' figliuoli di Simeone, e della tribu de figliuoli di Beniamino.

66 E quant' è alle ultre nazioni de' figliuoli di Chehat, le città della lor contrada furono della tribù di Efraini.

67 E fu loro dato, nel monte di Efraim. Sichem, ch' era delle città del rifugio, col suo contado; e Ghezer, col suo contado;

68 E Iocmeam, col suo contado; e Bet-

horon, col suo contado; e Gat-

rimmon, col suo contado.

70 E della mezza tribu di Manasse: Aner, col suo contado; e Bilam, col suo contado. Queste città jurono date alle nazioni del rimanente de' figliuoli di Chehat.

71 A' figliuoli di Ghemom fu dato delle nazioni della mezza tribu di Manasse: Golan in Basan, col suo contado; e Astarot, col suo contado.

72 E della tribit d'Issacar: Chedes, col suo contado; e Dobrat, col suo contado;

73 E Ramot, col suo contado; e Anem. col suo contado.

74 E della tribit di Aser: Masal, col suo contado; e Abrion, col suo contado;

75 E Huccoc, col suo contado: e Re-

hob, col suo contado.

76 E della tribu di Neftali: Chedes in Galilea, col suo contado; é Hammon, col suocontado; e Chiristaim, col mo contado. 77 Al rimanente de figliuoti di Merarl ju dato della triba di Zabulon: Rimo

col suo contado; e Tabor, col suo contado.

7ਰ E di là dal Giordano di Gerico, da'l'Oriente del Giordano, fu lor dato della tribù di Ruben: Beser nel deserto, col suo contado; e Iasa, col suo contado;

79 E Chedemot, col suo contado; e Me-

faat, col suo contado.

80 E della tribù di Gad: Ramot in Galaad, col suo contado; e Mahanaim, col suo contado;

81 E Hesbon, col suo contado; e Iazer,

col suo contado.

# Discendenti di Issacar.

E I figliuoli d'Issacar furono quattro: Tola e Pua, Iasub e Simron<sup>a</sup>

2 E i figliuoli di Tola furono Uzzi, e Refaia, e Ieriel, e Iamai, e Ibsam, e Samuele, capi delle lor nazioni paterne discese di Tola; ed erano uomini di valore nelle lor generazioni. Il numero loro, al tempo di Davide, fu di ventiduemila seicento.

3 E il figliuolo di Uzzi fu Izrahia; e i figliuoli d' Izrahia furono Micael, e Obadia, e Ioel, e Isia; in tutto cinque capi.

4 E aveano con loro, per le lor generazioni, e per le famiglie loro paterne, delle schiere di gente, in numero di trentaseimila uomini; perciocchè essi aveano molte mogli, e molti figliuoli.

5 E i lor fratelli, di tutte le altre nazioni d' Issacar, uomini di gran valore, annoverati tutti insieme, secondo le lor gene-

razioni, furono ottantasettemila.

#### Discendenti di Beniamino e di Nestali.

6 I figliuoli di Beniamino furono Bela,

e Becher, e Iediael; tre in tutto.
7 E i figliuoli di Bela furono Esbon, e Uzzi, e Uzziel, e Ierimot, e Iri; cinque capi di famiglie paterne, uomini di gran valore. E quando furono annoverati secondo le lor generazioni, il numero loro fu di ventiduemila trentaquattro.

8 E i figliuoli di Becher furono Zemira, e Ioas, ed Eliezer, ed Elioenai, e Omri, e Ieremot, e Abia, e Anatot, e Alemet. Tutti questi furono figliuoli di Becher.

9 Ed essendo annoverati per le lor generazioni, nazioni, e capi delle famiglie paterne, il numero loro fu di ventimila dugent' uomini di valore.

10 E di Iediael su figliuolo Bilhan. E i figliuoli di Bilhan furono Ieus, e Beniamino, ed Ehud, e Chenaana, e Zetan, e

Tarsis, e Ahisahar.

11 Tutti questi furono figliuoli di Iediael, che furono per capi di jamiglie paterne, nominidigran valore, in numero di diciassettemila dugent' womini, che potevano andare alla guerra.

12 E Suppim, e Huppim, furono fi-

gliuoli d' Ir; e Husim fu figliuolo di Aher.

13 I figliuoli di Neftali furono Iacel, e Guni, e Ieser, e Sallum; discendenti di Bilhac.

## Discendenti di Manasse.

14 Di Manasse fu figliuolo Asriel, il quale la moglie di Galaad partori (la concubina Sira di Manasse avea partorito Machir, padre di Galaad;

15 E Machir prese per moglie la sorella di Huppim, e di Suppim, il cui nome era Maaca); il nome dell'altro fu Selofad; Selofad ebbe solo figliuole femmine;

16 E Maaca, moglie di Machir, partori un figliuolo, al quale ella pose nome Peres; poi un altro suo fratello, al quale pose nome Seres, i cui figliuoli furono Ulam e Rechem.

17 E di Ulam fu figliuolo Bedan. Questi furono i figliuoli di Galaad figliuolo di

Machir, figliuolo di Manasse.

18 E Molechet, sua sorella, partori Ishod, e Abiezer, e Mala.

19 E i figliuoli di Semida furono Ahian, e Sechem, e Lichi, e Aniam.

### Discendenti di Efraim.

20 E d' Efraim fu figliuolo Sutela, di cui fu figliuolo Bered, di cui fu figliuolo Tahad, di cui su figliuolo Elada, di cui su figliuolo Tahat,
21 Di cui su figliuolo Zabad, di cui su

rono figliuoli Sutela, ed Ezer, ed Elad. Ma que' di Gat, natii del paese, li uccisero; perciocchè erano scesi per predare i lor bestiami.

22 Ed Efraim, lor padre, ne fece cordoglio molti giorni; e i suoi fratelli

vennero a consolario.

23 Poi egli entrò dalla sua moglie, la quale concepette, e partori un figliuolo: ed egli chiamò il nome di esso Beria: perciocchè egli era nato nell' afflizione ch' era avvenuta alla sua casa.

24 E la sua figliuola fu Seera, la quale edificò Bet-horon disopra, e Bet-horon di-

sotto, e Uzzen-Seera. 25 E d'esso Beria fu figliuolo Refa, di cui furono figliuoli Resef e Tela, di cui fu figliuolo Tahan

26 Di cui su figliuolo Ladan, di cui su figliuolo Ammihud, di cui fu figliuolo Elisama,

27 Di cui su figliuolo Non, di cui su

figliuolo Giosuè.

28 E la lor possessione, e le loro alitazioni furono Betel, e le terre del suo territorio; e dall' Oriente: Naaran: e dall' Occidente: Ghezer, e le terre del suo territorio; e Sichem, e le terre del suo territorio; e Aza, e le terre del suo territorio.

29 E nella contrada de' figliuoli di Manasse: Bet-sean, e le terre del suo terri-torio; Tanac, e le terre del suo territorio; Meghiddo, e le terre del suo territorio; Dor, e le terre del suo territorio. In questi luoghi abitarono i figliuoli di Giuseppe, figliuolo d' Israele.

#### Discendenti di Aser.

30 I figliuoli di Aser furono Imna, e Isua, e Isui, e Beria; e Sera, lor sorella. 31 E i figliuoli di Beria furono Heber, e Malchiel, che fu padre di Birzavit.

32 Ed Heber generò Iaflet, e Semer, e Hotam; e Sua, lor sorella.

33 E i figliuoli di Iaflet furono Pasac, e Bimhal, e Asvat. Questi furono i fi-gliuoli di Iaflet.

34 E i figliuoli di Semer furono Ahi, e

Rohega, Iehubba, e Aram. 35 E i figliuoli di Helem, fratello di esso, furono Sofa, e Imna, e Seles, e Amal.

36 I figliuoli di Sofa furono Sua, e Harnefer, e Sual, e Eeri, e Imra,

37 E Beser, e Hod, e Samma, e Silsa, ed Itran, e Beera.

38 E i figliuoli di Ieter furono Gefunne.

e Pispa, e Ara. 39 È i figliuoli di Ulla furono Ara, e

Hanniel, e Risia.

40 Tutti costoro furono figliuoli di Aser, capi di famiglie paterne, uomini scelti, e di gran valore, capi de principali. Ed essendo annoverati per le sor generazioni, il numero loro, per andare alla guerra, fu di ventiseimila uomini.

#### Discendenti di Beniamino e di Saulle.

8 OR Benismino generò Bela, suo figliuo-lo primogenito; e Asbel, il secondo; e

Ara, il terzo:
2 E Noba, il quarto; e Rafa, il quintob. 3 E i figliuoli di Bela furono Addar, e

Ghera, e Abihud,

4 E Abisua, e Naman, e Ahoa,

5 E Ghera, e Sefufim, ed Huram. 6 Or questi furono i figliuoli di Ehud (i quali erano capi di jamiglie paterne degli abitanti di Gheba, i quali furono tramutati in Manahat):

7 Naaman, e Ahia, e Ghera, il qual fu colui che li tramuto. Egli genero ezian-

d'o Uzza e Ahihud.

8 Or Saharaim, dopo ch' esso ethe ri-mandati coloro, genero de rigliuoli nel territorio di Moab (or Husim, e Baara, erano sue mogli);

9 Generò ancora di Hodes, sua moglie:

Iobab, e Sibia, e Mesa, e Malcam, 1 · E Ieus, e Sochia, e Mirma Questi ferono i suoi figliuoli, capi di famiglie Paterne.

11 E generò di Husim: Abituh, ed El-

PB3L

12 E i figliuoli di Elpaal Jurono Eber, e Misam, e Semed (il quale editicò Ono, e

Lod, e le terre del suo territorio),

13 E Beria, e Sema, i quali furono capi di famiglie paterne degli abitanti di Aialon; essi misero in fuga gli abitanti di Gat.

14 E Ahio, e Sasac, e Ieremot, 15 E Zebadia, e Arad, ed Eder,

16 E Micael, e Ispa, e Ioha, furono figliuoli di Beria.

17 E Zebadia, e Mesullam, e Hizchi,

ed Heber.

18 E Ismerai, e Izlia, e Iobab, furono figliuoli di Elpaal

19 E Iachim, e Zicri, e Zabdi,

20 Ed Elienai, e Silletai, ed Eliel,

21 E Adaia, e Beraia, e Simrat, furono figliuoli di Simi.

22 E Ispan, ed Eber, ed Eliel. 23 E Abdon, e Zicri, e Hanan, 24 E Hanania, ed Elam, e Antotia,

25 E Ifdeia, e Peniel, furono figliuoli di Sasac.

26 E Samserai, e Seharia, e Atalia,

27 E Iaaresia, ed Elia, e Zicri, furono

figliuoli di Ieroham.

28 Questi furono i capi principali delle famiglie paterne, secondo le lor gene-razioni; e questi abitarono in Gerusalemme.

29 E in Gabaon abitò il padre di Gabaon; il nome della cui moglie era Maaca. 30 E il suo figliuolo primogenito fu

Abdon; poi ebbe Sur, e Chis, e Baal, e Nadab,

31 E Ghedor, e Ahio, e Zecher,

32 E Miclot, il quale genero Simea. Anche costoro abitarono dirimpetto a' lor fratelli in Gerusalemme, insieme co' lor fratelli.

33 Or Ner generò Chis, e Chis generò Saulle, e Saulle generò Gionatan, e Malchi-sua, e Abinadab, ed Esbaal. 34 E il fizhiolo di Gionatan fu Meribbaal; e Merib-baal genero Mica. 35 E i figliuoli di Mica furono Piton, e

Melec, e Taarea, e Achaz.

36 E Achaz genero Ioadda, e Ioadda generò Alemet, e Azmavet, e Zimri; e Zimri generò Mosa.

37 E Mosa generò Bina, di cui fu figliuolo Rafa, di cui fu figliuolo Elasa, di

cui fu figliuolo Asel.

38 E Asel el be sei figliuoli, i cui nomi son questi: Azricam, e Bocru, ed Ismael, e Searia, e Obadia, e Hanan. questi furono figliucii di Asel.

39 E i figliuoli di Enec, fratello di esso furono Ulam, suo primogenito; Leus, il

secondo; ed Lifelet, il terzo. 4) E i figliucii di Ulam furono comini prodi e valenti, i quali tiravano d' arco; ed ebbero molti figiluoli, e nin d'

患

ıi,

li,

Яi

, e

юt

Щ, ďi

egneinquanta. Tutti questi Aurono de' fi- 1 gliuoli di Beniamino.

Abitanti di Gerusalemme dopo la cattività.

19 Come Sallum, figiluolo di Core, fi-giiuolo di Ebizazi, figiluolo di Core, ei suoi fratelli Coriti, della casa paterna di caso, nell'opera del ministerio crano stato guarti li

della porta del re, verno Oriente; costoro Aurono portinai, fra le schiere de'figliuoli

diani della soglia del Tabernacolo; come i lor padri, nel campo del Signore, sesso stati guardiani dell' entrata. 20 E Fineca, figliuolo di Kleazaro, coi quale il Signore era, anticamente era stato

conduttore sopra loro.
21 E come Zaccaria, figliuolo di Meselemia, *era stato* portinaio dell'entrata del Tapernacolo della convenenza.

22 Tutti questi sono quelli che Asrono scelti per portinai nelle soglie, ta sumero di dugento dodici. Essi furono annoversti per le lor generazioni nelle lor villate. (Or Davide, e il veggente Samuele, li aveano stabiliti nell' ufficio loro.)

23 Ed essi, e i lor figlinoli, erano cost-tusti sopra le porte della Casa del Signore, della Casa del Tabernacolo, per far la guardia a vicenda.

24 I portinai erano disposti per il quat-tro venti dall' Oriente, dall' Occidente, dal Settentrione, e dal Mezzodi. 25 E i lor fratelli, ch' erano nelle lor

villate, aveano da venire a dimorar con essi per sette giorni, di tempo in tempo. 26 Perciocche que' quattro maggiori portinal Leviti erano del continuo in

ufficio, e aveano la cura delle camere, e tesori della Casa di Dio.

27 E giacevano la notte intorno sila Casa di Dio; perciocchè la guardia pe era loro imposta, e aveano il carico di aprirla ogni mattina.

28 E alcuns di loro avenno la cura de' vasellamenti del servigio ; perciocthes portavano dentro a conto, e si tracrano altrest fuori a conto.

29 E altre di loro erano costituiti sopti le altre masserizie, e sopra tutti gli arreli sacri, e sopra il fior della farina, e sopra il vino, e sopra l' olio, e sopra l' incenso, e aopra gli aromati.

30 Ma quelli che componevano il profumo degli aromati, crano de figlinoli de' sacerdoti.

31 E d'infra i Leviti, Mattitia, primo-genito di Sallum, Corita, avea il carico di ciò che si coceva in su la tegghia. 32 E d'infra i lor fratelli, figlluoli de' Cho-

hatiti, alcuni aveano la cura de' pani disposti per ordine, per apparocchiarii ogni sabato.

33 Altri eziandio erano cantori, capi di famiglie paterne de' Leviti, i quali sta-rano nelle camere, esenti d' altra cura; perciocche l' ufficio loro richiedeva che 18 E lo è infino ad ora, e ha la guardia fomero giorno e notte in opera.

razioni, en numero di novecencinquantasei; tutti coloro furono capi di famiglie paterne della casa de' lor padri. 10 E de' sacerdoti : Iedaia, e Iolarib, e

Inchin;

11 E Azaria, figliuolo di Hilchia, fi-gliuolo di Mesullam, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Mersiot, figliuolo di Amtub, conduttore della Casa di Dio.

12 E Adaia, fighuolo di Ieroham, fi-gliuolo di Pashur, figliuolo di Malchia; e Masa, fighuolo di Adiet, fighuolo di Issera, figliuolo di Meguliam, figliuolo di Messillemit, figliuolo d' Immer : 13 Co' lor fratelli, capi delle lor fami-

glie paterne, un numero da millesettecenaccenta, uomini prodi e valenti, per l'opera del servigio della Casa di Dio. 14 E de Leviti . Semaia, figliuolo di Has-

sub, figliuolo di Azricam, figliuolo di Ha-

sabia, de' fighiuoli di Merari. 15 E Bacbaccar, e Heres, e Galal, e Mattanta, figliuolo di Mica, figliuolo di

Zieri, figliuolo di Asai;
16 E Obadia, figliuolo di Semaia, figliuolo di Galal, figliuolo di Iedutun, e Berechia, figliuolo di Asa, figliuolo di Elcana, il quale abitò nelle villate de' Netofatiti.
17 E de' port nar Sallum, e Accub, e Talmon, e Ahiman, co' lor fratelli, de' qua-

It for cape Sallum :

34 Questi furono i capi delle famiylie | paterne de' Leviti, capi delle lor generazioni. Essi abitarono in Gerusalemme.

35 Or in Gabaon abitò Ieiel, padre di Gabaon: e il nome della sua moglie era

36 E il suo figliuolo primogenito fu Abdon: poi ebbe Sur, e Chis, e Baal, e Ner,

37 E Ghedor, e Ahio, e Zaccaria, e

Miclot.

38 E Miclot generò Simeam; ed essi abitarono dirimpetto a' lor fratelli in Gerusalemme, co' lor fratelli.

39 E Ner generò Chis, e Chis generò Saulle, e Saulle generò Gionatan, e Mal-

chi sna, e Abinadab, ed Esbaal. 40 E il figliuolo di Gionatan fu Merib-

baal; e Merib-baal generò Mica. 41 E i figliuoli di Mica furono Piton, e

Melec, e Tarea.

42 E Achaz, il quale generò Iara; e Iara genero Alemet, e Azmavet, e Zimri; e Zimri generò Mosa;

43 E Mosa genero Bina, di cui fu figliuolo Refaia, di cui fu figliuolo Elasa,

di cui *fu* figliuolo Asel.

44 E Asel ebbe sei figliuoli, i cui nomi sono: Azricam, e Bocru, e Ismaele, e Searia, e Obadia, ed Hanan. Questi furono i figliuoli di Asel.

Morte di Saulle e dei suoi figliuoli.

OR i Filistei combatterono contro a Israele; e gl' Israeliti fuggirono d'innanzi a' Filistei, e caddero morti nel monte di Ghilboa.

2 E i Filistei perseguitarono di presso Saulle, e i suoi figliuoli; e percossero Gionatan, e Abinadab, e Malchi-sua, figliuo-

li di Saulle.

3 E lo sforzo della battaglia si voltò contro a Saulle, e gli arcieri lo scontrarono; ed egli ebbe gran paura degli arcieri:

4 Allora Saulle disse al suo scudiere: Tira fuori la tua spada, e trafiggimi con essa, chè talora questi incirconcisi non vengano, e mi scherniscano. Ma il suo scudiere non volle farlo, perciocche egli temeva forte. Laonde Saulle prese la spada, e si lasciò cadere sopra di essa.

5 E lo scudiere di Saulle, veggendo ch' egli era morto, si lasciò cadere anch' egli

sopra la sua spada, e mori.

6 Cost mori Saulle e i suoi tre figliuoli,

e tutta la gente di casa sua.

7 E tutti gl' Israeliti, che stavano nella valle, veggendo che gl' Israeliti erano fuggiti, e che Saulle ed i suoi figliuoli erano morti, abbandonarono le lor città, e se ne fuggirono; e i Filistei vennero, e abitarono in esse.

8 Or il giorno appresso, i Filistei vennero per ispogliar gli uccisi, e trovarono

Saulle e i suoi figliuoli che giacevano

sopra il monte di Ghilboa;

9 Ed essi lo spogliarono, e gli tolsero la testa e le armi; e mandarono nel paese de' Filistei d'ogn' intorno a portarne le novelle ne' tempii de' loro idoli, e al popolo;

10 E posero le armi di Saulle nel tempio de' loro dii; e appiccarono il suo teschio

nel tempio di Dagon. 11 Or tutti que' di Iabes di Galaad, avendo inteso tutto quello che i Filistei

aveano fatto a Saulle

12 Tutti gli uomini di valore d' infra loro si levarono, e tolsero via il corpo di Saulle, e i corpi de' suoi figliuoli, e li portarono in Iabes, e seppellirono le loro ossa sotto la quercia in Tabes, e digiunarono sette giorni.

13 Così morì Saulle per lo suo misfatto ch' egli avea commesso contro al Signore, non avendo osservata la parola del Signore b; e anche, perchè avea ricercato lo spirito di Pitone, per domandarlo e;

14 E non avea domandato il Signore; perciò egli lo fece morire, e trasportò il reame a Davide, figliuolo d'Isai.

Davide, futto re, conquista Gerusalemme.

E TUTTO Israele si adunò appresso di Davide in Hebron dicendo: Ecco,

noi siamo tue ossa, e tua carne<sup>d</sup>.

2 E anche per addietro, eziandio mentre Saulle era re, tu eri quel che conducevi Israele fuori e dentro; e il Signore Iddio tuo ti ha detto: Tu pascerai il mio popolo Israele, e sarai il conduttore del mio popolo Israele.

3 Essendo adunque venuti tutti gli Anziani d' Israele al re in Hebron, Davide patteggiò quivi con loro, in presenza del Signore; ed essi unsero Davide per re sopra Israele, secondo la parola del Si-

gnore pronunziata per Samuele.

4 Poi Davide ando con tutto Israele in Gerusalemme, che è Gebus; e quivi erano i Gebusei, che abitavano in quel paese.

5 E gli abitanti di Gebus dissero a Davide: Tu non entrerai qua entro. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la Città di Davide.

6 Or Davide avea detto: Chiunque percoterà il primo i Gebusei sarà capo e capitano. E Ioab, figliuolo di Seruia, sali il primo; onde fu fatto capo.

7 E Davide abitò in quella fortezza; e perciò ella fu chiamata: La Città di

Davide.

8 Ed egli edificò la città d'ogn' intorno, dal terrapieno fino a tutto il ricinto; e Ioab rifece il rimanente della città.

9 E Davide andava del continuo crescendo, e il Signore degli eserciti era con lui.

Uomini prodi di Davide.

10 Or questi sono i principali de' prodi di Davide, i quali si portarono valorosa-mente appresso di lui nel suo regno, con tutto Israele, per farlo re, secondo che il Signore avea promesso a Israele.

11 E questo è il numero de' prodi di Davide": Iasobam, figliuolo di Hacmoni, capo de' colonnelli; costui mosse la sua lancia contro a trecent' uomini, e li uc-

cise a una volta.

12 E dopo lui, era Eleazaro, figliuolo di Dodo, Ahoheo, il quale era di que' tre

prodi;

13 Costui si trovò con Davide in Pasdammim, quando i Filistei si erano quivi adunati in battaglia. Or quivi era un campo pieno d'orzo; ed essendo il popolo fuggito d'innanzi a' Filistei;

14 Essi si presentarono alla battaglia in mezzo del campo, e lo riscossero, e percossero i Filistei; e il Signore diede una

gran vittoria.

15 Oltre a ciò, questi tre, ch' erano capi sopra i trenta, andarono alla rocca, a Davide, nella spelonca di Adullam, es-sendo il campo de' Filistei posto nella valle de' Rafei.

16 E Davide era allora nella fortezza, e i Filistei in quel tempo aveano guer-

nigione in Bet-lehem.

17 E Davide fu mosso da desiderio, e disse: Chi mi darà a bere dell' acqua della cisterna di Bet-lehem, ch' è alla

18 E que' tre penetrarono nel campo de' Filistei, e attinsero dell' acqua della cisterna di Bet-lehem, ch' è alla porta; e la portarono, e la presentarcno a Davide; ma egli non ne volle bere, anzi la sparse

al Signore, 19 É disse: Tolga ciò l' Iddio mio da me, che io faccia questo; berrei io il sangue di questi uomini che sono andati là al rischio della lor vita? conciossiachè abbiano recata quest' acqua al rischio della lor vita; e non ne volle bere. Queste cose fecero que' tre uomini prodi.

20 Abisai anch' esso, fratello di Ioab, era il principale fra altri tre. Esso ancora mosse la sua lancia contro a trecent' uo-mini, e li uccise, e fu famoso fra que' tre. 21 Fra que' tre egli era più illustre che i

due altri, e fu lor capo; ma pur non ar-

rivò a quegli altri tre.

22 Poi vi era Benaia, figliuolo di Gioiada, figliuolo d' un uomo valoroso; e Benaia avea fatte di gran prodezze, ed era da Cabseel. Egli percosse i due Ariel di Moab; scese ancora, e percosse un leone in mezzo d'una fossa, al tempo della neve.

23 Egli percosse ancora un uomo Egin, il quale era uomo di grande statura. cioè, di cinque cubiti. Or quell' Egizio avea in mano una lancia simile a un subbio di tessitore; ma Benaia scese contro a lui con un bastone, e gli strappò la lancia di mano, e l'uccise con la sua propria lancia.

24 Queste cose fece Benaia, figliuolo di Gioiada, e fu famoso fra i tre prodi.

25 Ecco egli era elevato in dignità sopra i trenta; ma pur non arrivò a quegli altri tre. E Davide lo costitui sopra la gente ch' egli avea del continuo a suo comando.

26 Poi vi erano gli altri prodi degli eserciti, cioè: Asael, fratello di Ioab; Elhanan, figliuolo di Dodo, da Bet-lehem;

27 Sammot Harodita, Heles Pelonita; 28 Ira, figliuolo d' Icches, Tecoita; Abie-

zer, Anatotita;
29 Sibbecai Husatita; Ilai Ahohita;

30 Maharai Netofatita; Heled, figliuolo

di Baana, Netofatita; 31 Itai, figliuolo di Ribai, da Ghibea de' figliuoli di Beniamino; Benaia Piratonita

32 Hurai, delle valli di Gass; Abiel Arbatita;

33 Azmavet Baharumita; Eliaba Saalbonita:

34 Il Ghizonita, de' figliuoli di Hazem; Gionatan, figliuolo di Saghe, Hararita; 35 Ahiam, figliuolo di Sacar, Hararita;

Elifal, figliuolo di Ur;

36 Hefer Mecheratita; Ahia Pelonita; 37 Hesro Carmelita; Naarai, figliuolo

di Ezbai; 38 Ioel, fratello di Natan; Mibar, fi-gliuolo di Hagri;

39 Selec Ammonita; Naarai Berotita, scudiere di Ioab, figliuolo di Seruia; 40 Ira Itrita; Gareb Itrita;

41 Uria Hitteo; Zabad, figliuolo di

Alai : 42 Adina, figliuolo di Siza, Rubenita, ch' era capo de' Rubeniti; e ne avea trent' altri seco;

43 Hanan, figliuolo di Maaca; Giosafat

Mitnita;

44 Uzzia Asteratita; Sama, e Ieiel, figliuoli di Hotam, Aroerita;

45 Iediael, figliuolo di Simri, e Ioha, suo fratello, Tisita; 46 Eliel Hammahavim; e Ieribai, e

Iosavia, figliuoli di Elnaam; Itma Moabita:

47 Eliel, e Obed, e Iaasiel, da Mesobaia.

Guerrieri che si unirono a Davide durante la vita di Saulle.

OR questi furono quelli che vennero a Davide in Siclag, mentre era ancora rattenuto là, per tema di Saulle, si-gliuolo di Chis; i quali erano fra gli uomini prodi, buoni combattenti ;

2 Armati di archi, tiratori di pietre con la frombola, e di saette con l'arco, così della man sinistra, come della destra. De' fratelli di Saulle, di Beniamino:

3 Ahiezer, capo; e Ioas, figliuoli di Semaa, da Ghibea; e Ieziel, e Pelet, figliuoli di Azmavet; e Beraca, e Iehu

Anatotita;

4 E Ismaia Gabaonita, il più valoroso de' trenta, sopra i quali egli avea il reggimento; e Geremia, e Iahaziel, e Iohanan, e Iozabad Ghederatita;

5 Elusai, e Ierimot, Bealia, e Semaria,

e Sefatia Harufita;

6 Elcana, e Issia, e Azareel, e Ioezer, e Iasobam, Coriti;

7 E Ioela, e Zebadia, figliuoli di Ieroham,

da Ghedor.

8 Alcuni eziandio de' Gaditi si appartarono per ridursi appresso a Davide, nella fortezza nel deserto, uomini prodi nelle armi, e guerrieri, armati di rotelle e di scudi; e parevano leoni in faccia, e cavriuoli in su i monti, in velocità.

9 Ezer era il primo, Obadia il secondo,

Eliab il terzo,

10 Mismanna il quarto, Geremia il quinto,

11 Attai il sesto, Eliel il settimo,

12 Iohanan l' ottavo, Elzabad il nono, 13 Geremia il decimo, Macbannai l' undecimo;

14 Costoro, d' infra i figliuoli di Gad, furono capitani dell' esercito; il minimo comandava a cent' uomini, il maggiore a mille.

15 Questi furono quelli che passarono il Giordano al primo mese, quando è pieno fin sopra tutte le sue rive; e cacciarono tutti quelli che stavano nelle valli, verso Oriente, e verso Occidente.

16 Vennero ancora de' figliuoli di Beniamino e di Giuda, a Davide, nella fortezza.

17 E Davide usci loro incontro, e parlò loro, e disse: Se voi siete venuti a me da buoni amici, per soccorrermi, l'animo mio sarà inverso voi, per essere in buona unione insieme; ma se siete venuti per tradirmi a' miei nemici, quantunque non vi sia alcuna violenza nelle mie mani, l'Iddio de' nostri padri lo vegga, e ne faccia la punizione.

18 Allora lo Spirito investì Amasai, capo di que' capitani; ed egli disse: Noi siamo tuoi, o Davide, e staremo teco, o figliuolo d'Isai. Pace, pace a te, e pace a quelli che ti soccorrono; conciossiachè l'Iddio tuo ti soccorra. E Davide li accolse, e li costituì fra i capitani delle

sue schiere.

19 Alcuni ancora di Manasse andarono ammadad arrendersi a Davide, quando egli 34 E venne co' Filistei, per combattere contro a Saulle. Ma Davide non diede loro lancia.

alcun soccorso; perciocchè i principi de' Filistei, per comun consiglio, lo rimandarono, dicendo: Egli si rivolterà a Saulle, suo signore, al rischio delle nostre teste<sup>a</sup>.

20 Quando egli di là andò in Siclag, Adna, e Iozabad, e Iediael, e Micael, e Iozabad, e Elihu, e Silletai, d' infra i Manassiti, capi di migliaia di Manasse, andarono ad arrendersi a lui.

21 Ed essi diedero soccorso a Davide contro alle schiere che aveano fatta quella correria; perciocchè erano tutti uomini valenti; onde furono fatti capitani nel-

l' esercito.

22 Perciocchè di giorno in giorno venivano genti a Davide, per soccorrerlo, fino a fare un campo grande, come un campo di Dio.

Guerrieri delle dodici tribù che si recarono in Hebron per far Davide re.

23 Or queste son le somme delle schiere di quelli che vennero a Davide in Hebron, in armi per la guerra, per trasportare in lui il reame di Saulle, secondo la parola del Signore:

24 De' figliuoli di Giuda, che portavano scudo e lancia, vennero seimila ottocento

in armi per la guerra.

25 De' figliuoli di Simeone, valenti e prodi per la guerra, vennero settemila cento.

26 De' figliuoli di Levi, quattromila sei-

cento;

27 Insieme con Gioiada, conduttore de discendenti d' Aaronne, e avea seco tremila settecent uomini;

28 E Sadoc, giovane prode e valoroso, con ventidue de' principali della casa di

suo padre.

29 E de figliuoli di Beniamino, fratelli di Saulle, sol tremila; perciocchè la maggior parte di essi fino allora tenea la parte della casa di Saulle.

30 E de' figliuoli di Efraim, ventimila ottocent' uomini valorosi, e famosi neile

lor famiglie paterne.

31 E della mezza tribù di Manasse, diciottomila, i quali furono nominatamente deputati per venire a costituir Davide re.

32 E de' figliuoli d' Issacar, vennero uomini intendenti nella conoscenza de' tempi, per saper ciò che Israele avea da fare; i lor capi erano dugento, e tutti i lor fratelli si reggevano per loro avviso.

33 Di Zabulon vennero, di euor sincero, cinquantamila uomini guerrieri, in ordine per la guerra, armati di tutte armi, e ammaestrati a mettersi in ordinanza.

34 E di Neftali, mille capitani, avendo seco trentasettemila uomini, con scudo e

' 25 E de' Daniti, vantottomila selectie in

ordine per la guerra. 20 E di Aser, quarantamila nomini guerrieri, ammaestrati a ordinami in hai-

37 E di quelli di là del Giordano, de' Rubeniti, de' Gaditi, e della mena tribà di Manasse, cenventimila uomini armati di tutte armi da combattere

28 Tutta questa nomini di guerra venpero in ordinansa, di cuore intiero, in Hebron, per contituir Davide re sopra tutto Israele. Tutto il rimanense d' Israele anores eva d' uno stemo animo per far Davide re.

20 E quella gente statte quivi tre giorni con Davida, mangiando e bevendo, perclocche i lor fretelli evenno loro prov-

40 E anche i lor prossimi parenti, fin da lasteur, e Zabulon, e Neftali, portavano soura asmi, e sopra cammelli, e messarano con muti e con bubi, pano, e altra vittunglia di farina, fichi secchi, e uve socche, e vino, ed olio, e messarano estandio buoi e pecora, in gran quantità, purciocchè vi evo allugrezza in Israele.

L' dros deposts de Duvide mills som di Obsé-Bisson.

13 POI Davide si consigliò con tutti i conduttori, cupi delle zengitain, e delle centinaia;

S E donc a tutta la raunana d' Iarnele Be vi par bene, e se ceò procede dal Signosa Iddio nostro, mandanno in qua ed in là agli altri nostri fratelli, che sono per tutta le contrade d' Israela, appo i quali sono i sacordoti e i Leviti, nelle tarre, i qui contadi sono loro amegnati, a dir loro che al raunino appresso a nos.

3 E riduciamo appremo di noi l' Area dell' Iddio nostro, perciocche noi non l'albiamo ricercata al tempo di Banlle.

4 E tutta la raunanza disse che si facesso cost; perciocché la cosa piacque a tutto

il popolo.

5 Davide adunque adunò tutto Israèle, da Sièce di Egitto, fino all'entrata di Hatual, per condurre l' Arca di Dio da Chirial-learum.

6 E Davide sali con tutto Israela, verso Baula, in Chiriat-tearim, ferros di Giuda, per trasportar di là l' Area del Signore Iddio", che unde sopra i Cherubiai dei cui nome elle è nomigata.

7 E l'Arcadi Dio fu posta sopra un catro nuovo per c'induria via dalla casa di Ahinadab. E Usm e Ahio guidavano il carso. 6 E Davide, e tutto Israele, festessgis-

é E Davide, e tutto Isruele, festeggiavano a tutto potere davanti a Dio, con emiti, e con outere, e con salteri, e con tambusi, e con cumbali, e con trombe. 9 Om, quando furono giunti infine di l' nia di Chidon, Usan etwe la mano per rattener l' Arca, percacchè i buoi l' svano amona.

no amount.

10 E l' tra del Bignore si accesse contro s Uzza, ed egli lo percome, perché eves stesse la mento sopra l' Armi; ed egli mori quivi davanti a Dio.

11 E Davide si attristà che il Signore aveces fatta rottura in Uzza; purchi chiamò quel luogo Peres-Uzza; si qual nome disessi infino ad nerei

nome dere infino ad oggi.

13 E Davide obbe in quel di pann di
D' Come condurrei in appreno
d til Dio!

I de non remane l' Ares ep
nella Cattà di Davide; un la
dentro alla casa di Uluito.

a di Dio dimorò in casa di
con la famigia di casa, lo
er
di Obud-lidona, e inito cio
ch' cru uno.

Dunide fit allegnes con Wiram, e place i Piliciel.

14 OE Hissm, se di Tho mando a Davide ambasciadori, a leguame di cadro, a musatori, a leguazioli, per edificanti una casa.

2 E Davide risonobba che 2 Signore

I E Davide siconobbe che il Bignore l' aven stabilito re sopra Leratie; per diocché il suo ragno era grandenante in amor d' Lerada, suo po-

rens ancora delle mosti in o generò ancora figlissi c

me i nomi de Aplindi de Germalemme : flammu. ma, e Sulomone, i Elima, ed Kipulet, Nefes, e Iafia, a, e Basimia, ed Elifekt. do i Pilintal chbers inter-

9 E i Pilistel vennero, e si spararo per la valle de' Rafei.

10 Allora Davide domando Iddio, dicendo Salirè le contre a' Filiatei i e me li darai su nelle mani i E il Signore gli disse: Sali, e io te li darò nelle mani.

11 flum admique milirono in fluel-prosim, e Davide il percome quivi, e dime iddio ha rotti per rua mano i mici nemici: a guias d'una inondazione d'acqua; percio quel luore fu chiarrato fluel memorate

ció quel luogo fu chiamato Baal-parasint.

13 E i Filiatel Maciarono quivi i lor du.

a per comunicamento di Davida, furuno
bruciati col fuono.

K. C.

<sup>2</sup> Bant, 6, 2, occ. Street, 6, 1h. "cint: Betturn di Time, con, 2, h. "cint: Inntdiminal d' angue,

volta per quella valle.

14 E Davide domandò di nuovo Iddio. E Iddio gli disse: Non salir dietro a loro; rivolgiti d'incentro a loro, e va sopra loro dirincontro a' gelsi.

15 E quando tu udirai un calpestio sopra le cime de' gelsi, allora esci fuori in battaglia; perciocchè Iddio sarà uscito davanti a te, per percuotere il campo

de' Filistei.

16 E Davide fece come Iddio gli avea comandato; e il campo de' Filistei fu percosso da Gabaon fino a Ghezer.

17 E la fama di Davide si sparse per tutti i paesi; e il Signore mise spavento di lui in tutte le genti.

Davide trasporta l' Arca in Gerusalemme, e riordina il servigio divino.

15 OK Davide si icoc della Città di Davide; e apparecchiò un luogo per l'Arca di Dio, e le tese un OR Davide si fece delle case nella padiglione.

2 Allora Davide disse: Ei non istà ad altri che a Leviti di portar l'Arca di Dio; perciocche il Signore li ha eletti per portar l' Arca di Dio, e per ministrargli in perpetuo4.

3 E Davide adunò tutto Israele in Gerusalemme, per trasportar l'Arca del Signore al suo luogo, ch' egli le avea ap-

parecchiato.

4 Davide adunò eziandío i figliuoli

d' Aaronne, e i Leviti.

5 De' figliushi di Chehat, Uriel era il principale, e avea seco centoventi de' suci

6 De': figliusli di Merari, Assia era il principale, e avea seco dugentoventi

de' suoi fratelli.
7 De' figliuoli di Gherson, Ioel era il principale, e avea seco centotrenta de' suoi fratelli.

8 De' figlinoli di Elizafan, Semaia era il principale, e avea seco dugento de suoi

9 De' figliuoli di Hebron, Eliel era il principale, e avea seco ottanta de' suoi fratelli

10 De' figliuoli di Uzziel, Amminadalı era il principale, e avea seco cento dodici de' suoi fratelli.

11 E Davide chiamò Sadoc ed Ebiatar, sacerdoti, e i Leviti Uriel, Asaia, e Icel,

Semaia, Eliel, e Amminadab;

12 E disse loro: Voi siete i capi delle famiglie paterne de' Leviti; santificate voi, e i vostri fratelli; acciocchè trasportiate l' Area del Signere Iddio d' Isracle al luogo che io le ho apparecchiato.

13 Perciocché voi non ci foste la prima volta, il Signore Iddio nostro fece una grezza, con suon di corni, e con trombe, e

13 Or i Filistei si sparsero un' altra | rottura fra nois; perciocchè noi non l'avevamo ricercato secondo che si conveniva.

14 I sacerdoti adunque, e i Leviti, si santificarono, per trasportar l'Arca del Signore Iddio d'Israele.

15 E i figliuoli de' Leviti portarono l'Arca di Dio in su le loro spalle, con le stanghe che aveano addosso, come Mosè avea comandato<sup>c</sup>, secondo la parola del Signore.

16 E Davide disse a' principali d' infra i Leviti che facessero esser quivi presenti i lor fratelli cantori, con istrumenti musicali, salteri, e cetere, e cembali, sonando, e alzando la voce, con allegrezza.

17 E i Leviti fecero esser quivi presenti Heman, figliuolo di Loci; e d' infra i fratelli di esso, Asaf, figliuolo di Berechia; e d' infra i figliuoli di Merari, lor fratelli,

Etan, figliuolo di Cusaiad; 18 E, con loro, i lor fratelli del secon-do ordine: Zaccaria, e Ben, e Iaaziel, e Semiramot, e Ichiel, e Unni, ed Eliab, e Benaia, e Masseia, e Mattitia, ed Elifelehu, e Micneia, e Obed-Edom, e Ieiel, portinai.

19 Or questi cantori: Heman, Asaf, ed Etan, sonavano con cembali di rame; 20 E Zaccaria, e Iaaziel, e Semiramot,

e Ichiel, e Unni, ed Eliab, Maascia, e Benaia, sonavano con salteri sopra Alamot:

21 Mattitia, ed Elifelehu, e Micneia, e Obed-Edom, e Ieiel, e Azazia, sonavano con le cetere sopra Seminit, per li canti

di vittoria.

22 E Chenania, principale fra i Leviti, intonava ; egli presideva all' intonare, perciocchè egli era uomo intendente.

23 E Berechia, ed Elcana, erano por-

tinai dell' Arça.

24 E Sebania, e Giosafat, e Natanael, e Amasai, e Zaccaria, e Benaia, ed Eliezer, sacerdoti, sonavano con le trombe davanti all' Arca di Dio; e Obed-Edom, e Iehia, erano portinai dell' Arca.

25 Cost Davide, e gli Anziani d' Israele, e i capi delle migliaia, camminavano tra sportando l' Arca del Patto del Si-gnore dalla casa di Obed-Edom, con alle-

grezza.

26 E quando Iddio dava alleggiamento a' Leviti che portavano l' Arca del Patto del Signore, si sacrificavano sette gioven-

chi, e sette montoni.

27 E Davide era ammantato d'un ammanto di bisso; e parimente tutti i Leviti che portavano l'Arca, e i cantori, e Chenania, capo de' cantori nell' intonare: e Davide avea indomo un Efod di lino.

28 Così tutto Israele conduceva l'Arca del Patto del Signore, con grida d'alle-

Num. 4. 15. 2 Sam. 6. 3, sec. 1 Cron. 18. 7, sec. <sup>c</sup> Es. 25. 14. 416 Num. 10. 2, esc.

con cembali, sonando con salteri, e con

cetere. 29 Ora, quando l' Area del Patto del Signore giunse alla Città di Davide,

Mical, figliuola di Saulle, riguardo dalla finestra, e vide il re Davide, che saltava, e festeggiava. Ed ella lo sprezzò nel suo cuore'

16 COSI portarono l'Arca di Dio, e la posarono in mezzo del padiglione che Davide le avea teso; poi offersero olocausti, e sacrificii da render grazie, davan-

2 E quando Davide ebbe finito di offerir gli olocausti, e i sacrificii da render grazie,

benedisse il popolo nel Nome del Signore; 3 E spartì a tutti gl' Israeliti, così aghi uomini, come alle donne, una focaccia di pane, e un pezzo di carne, e un fiasco

di vino per uno. 4 E ordinò d'infra i Leviti, alcuni mi-

nistri per rammemorare, e per celebrare, e per lodare il Signore Iddio d' Israele, davanti all' Arca del Signore;

5 Asaf era il capo, e Zaccaria il secondo dopo lui; poi erano Ieiel, e Semiramot, e Iehiel, e Mattitia, ed Eliab, e Benaia, e Obed-Edom. Or Ieiel sonava con salteri e con cettere: e Assf.con cembali: e con cetere; e Asaf con cembali;

6 E Benaia, e Iahaziel, sacerdoti, sona-vano del continuo con trombe, davanti

all' Arca del Patto di Dio.

### Cantico di Davide.

7 Allora, in quello stesso giorno, Davide diede primieramente questo calmo in mano ad Asaf, e a' suoi fratelli, per celebrare il Signore:

- 8 Celebrate il Signore, predicate il suo Nome, e fate chiari e conti i suci fatti fra

i popoli.
9 Cantate a lui, salmeggiategli, ragio-

nate di tutte le sue maraviglie.

10 Gloriatevi nel Nome della sua santità; rallegrisi il cuor di coloro che cercano il Signore. 11 Cercate il Signore, e la sua forza;

ricercate del continuo la sua faccia.

12 Ricordate le sue maraviglie ch' egli ha fatte; i suoi miracoli, e i gindicii della sua bocca;

13 O progenie d' Israele, suo servitore;

figliuoli di Giacobbe, suoi eletti.

14 Egli è il Signore Iddio nostro; i suoi

giudicii sono per tutta la terra.

15 Ricordatevi in perpetuo del suo pat-

to, e in mille generazioni della parola ch' egli ha comandata;
16 Del suo patto, ch' egli fece con Abrahamo, e del suo giuramento ch' egli diede ad Isacco;

17 Il quale egli confermò a Giacobbe, per istatuto; e ad Israele, per patto eterno;

18 Dicendo: Io ti darò il paese di Ca-

naan, *per* sorte della vostra eredità; 19 Quantunque voi siate in piccol numero, ben poca gente, e forestieri in esso<sup>d</sup>.

20 E mentre essi andavano qua e là da una gente a un' altra, e da un regno a un altro popolo;

21 Non permise che alcuno li oppressasse, anzi castigo dei re per amor loro, 22 Dicendo: Non toccate i miei Unti,

e non fate male a' miei profeti.
23 Cantate al Signore', o abitanti di tutta la terra, predicate tuttodi la sua salute.

24 Raccontate la sua gloria fra le genti,

le sue maraviglie fra tutti i popoli;
25 Perciocchè il Signore è grande, e
degno di gran laude; ed è tremendo
sopra tutti gl' iddii.
26 Perciocchè tutti gl' iddii de' popoli
como idali: ma il Circan ha fatti i gioli

sono idoli : ma il Signore ha fatti i cieli. 27 Maesta e magnificenza sono davanti a lui; forza e letizia sono nel luogo dove

egli abita.
28 O voi, nazioni de' popoli, rendete al Signore, rendete al Signore gloria e potenza;

29 Rendete al Signore la gloria docuta al suo Nome; recate offerte, e venite davanti a lui; adorate il Signore nel magnifico santuario.

30 Tremate, o abitanti di tutta la terra, per la sua presenza; certo il mondo sarà stabilito, senza potere esser più smosso.

31 Rallegrinsi i cieli, e festeggi la terra, e dicasi fra le genti: Il Signore regna.

32 Risuoni il mare, e quello che in esso si contiene; festeggino le campagne, e

tutto quello ch' è in esse.

33 Allora gli alberi delle selve sclame ranno di allegrezza, per la presenza del Signore; perciocche egli viene per giudicar la terra.

34 Celebrate il Signore, ; perciocche egli è buono, perciocche la sua benignità è in

eterno;

35 E dite: Salvaci, o Dio della nostra salute, raccoglici, e riscuotici delle nazioni; acciocchè celebriamo il Nome della tua santità, e ci gloriamo nella tua laude.

36 Benedetto sia il Signore Iddio d' I-sraele da un secolo all' altro. E tutto il popolo disse: Amen; e lodo il Signore.

Il Tabernacolo del deserto rimane in Gabaon.

37 Davide adunque lasciò quivi, davanti all' Arca del Patto del Signore, Asaf e i suoi fratelli, per ministrar del

<sup>-15.</sup> Gen. 17. 2; 26. 8; 28. 18; 35. 11. fino al ver. 38; Sal. 96. Sal. 106. 1; b fino al ver. 22: Sal. 105. 1-15. d Gen. 84. 80.

continuo davanti all' Arca, giorno per i giorno, del continuo;

38 Lascio ancora Obed-Edom, figliuolo di Iedutun, e Hosa, co' lor fratelli, in numero di sessantotto.

39 Lasciò eziandio il sacerdote Sadoc, co' sacerdoti, suoi fratelli, davanti al Tabeznacolo del Signore, nell'alto luogo

ch' era in Gabaon a; 40 Per offerir del continuo, sera e mattina, olocausti al Signore sopra l'Altare degli olocausti; e per far tutto quello ch' è scritto nella Legge del Signore, la

quale egli ha data ad Israele.

41 E con loro, erano Heman, e Iedutun, e gli altri ch' erano stati eletti, e nominatamente ordinati per celebrare il Signore, perciocchè la sua benignità è in eterno:

42 Erano, dico, con loro Heman, e Iedutun, con trombe, e con cembali, per li sonatori, e con altri strumenti della musica di Dio. E i figliuoli di Iedutun aveano la cura della porta.

43 Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. E Davide se ne ri-

tornò per benedire la casa sua.

Dio non permette che Davide gli edifichi un -Regno perpetuo promesso alla casa tempiodi Davide.

OR Davide<sup>c</sup>, abitando in casa sua, disse al profeta Natan: Ecco, io abito in una casa di cedro, e l'Arca del Patto del Signore è sotto un padiglione.

2 E Natan disse a Davide: Fa tutto quello che tu hai in cuore; perciocchè

Iddio è teco.

3 Ma quella stessa notte la parola del Signore fu indirizzata a Natan, dicendo:

Va, e di' al mio servitore Davide: Così ha detto il Signore: Tu non sarai quello che mi edificherai la Casa, per abitarvi dentro;

5 Conciossiache io non sia abitato in casa alcuna, dal di ch' io trassi Israele *fuor di Egitto*, fino a questo giorno ; anzi sono stato di tabernacolo in tabernacolo,

e di padiglione in padiglione.

6 Dovunque io son camminato con tutto Israele, ho io mai parlato ad alcuno de' Gindici d' Israele, al quale io abbia comandato di pascere il mio popolo, dicendo: Perchè non mi avete voi edificata una Casa di cedro!

7 Ora dunque, così dirai al mio servitore Davide: Così ha detto il Signor degli eserciti: Io ti ho preso dalla mandria, di dietro alla greggia, acciocche tu sii conduttore del mio popolo Israele;

8 E sono stato teco dovunque tu sei camminato, e ho distrutti tutti i tuoi nemici d'innanzi a te; e t' ho acquistato !

un nome pari al nome de' più grandi che sieno in terra;

9 E anche costituirò un luogo al mio popolo Israele, e lo pianterò, ed egli abiterà in casa sua, e non sarà più agitato, e gl' iniqui non continueranno più di consumarlo, come da prima;

10 Eziandio dal tempo che io ordinai de' Giudici sopra il mio popolo Israele; ed io abbasserò tutti i tuoi nemici. Oltre a ciò, io ti dichiaro che il Signore ti edi-

ficherà una casa.

11 E quando i tuoi giorni saranno compiuti, per andartene co' tuoi padri, io farò sorgere uno della tua progenie dopo te, il qual sarà de' tuoi figliuoli; e stabilirò il suo regno.

12 Esso mi edificherà una Casa, ed io renderò fermo il suo trono in eterno.

13 Io gli sarò padre, ed egli mi sarà figliuolo; ed io non ritrarrò la mia benignità da lui, come l' ho ritratta da colui ch' è stato davanti a te ...

14 Ed io lo stabilirò nella mia Casa e nel mio Regno, in perpetuo; e il suo

trono sarà fermo in eterno.

15 Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole, e secondo tutta questa visione.

16 Allora il re Davide venne, si pose a sedere davanti al Signore, e disse: Chi sono io, Signore Iddio? e quale è la casa mia, che tu mi abbi fatto pervenire fino a questo?

17 E pure anche, o Dio, ciò ti è paruto poco; e hai parlato della casa del tuo servitore per un lungo tempo a venire; e mi hai provveduto di questo grado,

come per un ordine di successione uma-na, o Signore Iddio.

18 Che saprebbe Davide dirti di più, intorno all'onore che tu fai al tuo servitore? ma tu conosci il tuo servitore.

19 Signore, per amor del tuo servitore, e secondo il tuo cuore, tu hai fatto tutto questo grande affare, facendo assapere al

tuo servitore queste gran cose.

20 Signore, ei non vi è alcuno pari a te, e non vi è Dio fuor che te, secondo tutto ciò che abbiamo udito con le nostre orecchie.

21 E quale è l'unica gente in terra pari al tuo popolo Israele! per lo quale Iddio è andato, per riscattarselo per suo popolo; per acquistarti, o Dio, fama di cose grandi e tremende, scacciando le nazioni d'innanzi al tuo popolo, che tu hai riscosso di Egitto.

22 E ti hai costituito il tuo popolo Israele per popolo in perpetuo; e tu, Si-

gnore, ti sei fatto lor Dio.

23 Ora dunque, o Signore, sia la parola, che tu hai promessa al tuo servitore, e

363

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>1 Re S. 4. 1 Cron. 21. 29. 2 Cron. 1. 5. Es. 29. 88, ecc. Num. 28. 3, ecc. 14, 15. Luca 1. 33. cap. Vedi 2 Sam. cap. 7. e rif. 4 2 Sam. 7. 14, 15.

alla sua casa, ferma in perpetuo; e opera

come tu hai parlato.

24 Sia quella ferma, acciocchè sia magnificato il tuo Nome in eterno; e si dica: Il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele, è Dio a Israele; e sia la casa di Davide,

tuo servitore, stabile davanti a te. 25 Imperocchè, tu, Dio mio, hai rive-lato al tuo servitore che tu gli edificherai una casa; per ciò, il tuo servitore si è disposto a fare orazione nel tuo co-

spetto.

26 Ora dunque, Signore, tu sei Dio, e hai promesso questo bene al tuo servi-

27 Ora dunque, poiche ti è piaciuto di benedir la casa del tuo servitore, acciocchè sia davanti a te in perpetuo; poichè, dico, tu, Signore, l'hai benedetta, sia ella benedetta in eterno.

Davide vince Filistei, Moabiti, Siri e Edomiti-Suoi principali uffiziali.

18 ORA<sup>a</sup>, dopo queste cose, Davide percosse i Filistei, e li abbassò; e prese a' Filistei Gat, e le terre del suo territorio.

2 Egli percosse ancora i Moabiti; onde i Moabiti furono soggetti di Davide, pa-

gando tributo.

3 Davide, oltre a ciò, percosse Hada-rezer, re di Soba, verso Hamat, mentre egli andava per istabilire il suo dominio sul fiume Eufrate.

4 E Davide gli prese mille carri, e settemila cavalieri, e ventimila pedoni, e tagliò i garetti a' cavalli di tutti i carri, salvo di cento ch' egli riserbò.

5 Or i Siri di Damasco erano venuti al soccorso di Hadarezer, re di Soba; e Davide percosse di que Siri ventiduemila uomini.

6 Poi Davide pose quernigioni nella Siria Damascena; e i Siri divennero soggetti di Davide, pagando tributo. È il Signore salvava Davide dovunque egli andava.

7 E Davide prese gli scudi d'oro, che i servitori di Hadarezer portavano; e li

portò in Gerusalemme.

8 Davide prese ancora una grandissima quantità di rame da Tibhat, e da Cun, città di Hadarezer; onde Salomone fece il mar di rame, e le colonne, e i vascliamenti di rame.

9 Or Tou, re di Hamat, avendo inteso che Davide avea sconfitto tutto l'esercito

di Hadarezer, re di Soba; 10 Mandò il suo figliuolo Hadoram al re Davide, per salutarlo, e per benedirlo, di ciò ch' egli avea combattuto contro a Hadarezer, e l' avea sconfitto; perciocchè Hadarezet avec fatta guerra aperta a Tou. Gli mando ancora ogni sorte di vasellamenti d'oro, e d'argento, e di rame.

11 Il re Davide consacrò ancora al Signore que' vasellamenti, insieme con l'argento, e con l'oro, ch' egli avea portato da tutte le genti, da Edom, e da' Moabiti, e da' figliuoli di Ammon, e da' Filistei, e da Amalec.

12 Oltre a ciò, Abisai, figliuolo di Seruia, sconfisse gl' Idumei nella valle del

sale, in numero di diciottomila;

13 E mise guernigioni in Idumea; e tutti gl' Idumei, divennero soggetti di Davide. E il Signore salvava Davide dovunque egli andava.

14 Così Davide regnò sopra tutto Israele, facendo ragione e giustizia a tutto il suo

popolo.

15 E Ioab, figliuolo di Seruia, era capo dell' esercito; e Giosafat, figliuolo di Ahilud, era cancelliere;

16 E Sadoc, figliuolo di Ahitub, ed Abimelec, figliuolo di Ebiatar, erano sacer-

doti; e Sausa era segretario; 17 E Benaia, figliuolo di Gioiada, era sopra i Cheretei, e i Peletei; e i figliuoli di Davide erano i primi appresso del re.

Il re di Ammon oltraggia gli ambasciatori di Davide Sconfitta degli Ammoniti e dei loro: alleati.

19 ORA, dopo queste cose, avvenne che Nahas, re de' figliuoli di Ammon, mori; e il suo figliuolo regnò in

luogo suo.
2 E Davide disse: Io userò benignità inverso Hanun, figliuolo di Nahas; perciocchè suo padre usò benignità inverso me. E Davide mandò ambasciatori, per consolarlo di suo padre. Ma, quando i servitori di Davide furono giunti nel paese de' figliuoli di Ammon, a Hanun, per consolarlo;

3 I principali de' figliuoli di Ammon dis-sero a Hanun: Al tuo perere è egli per onorar tuo padre, che Davide ti ha mandati de' consolatori? non sono i suoi servitori venuti a te, per investigare, e per

sovvertire, e per ispiare il paese?

4 Per cio Hanun prese i servitori di Davide, e li fece radere, e tagliar loro i vestimenti a mezzo, fino alle natiche; e cost li

rimandò.

5 Ed essi se ne andarono, e fecero saper la cosa a Davide per uomini a posta. egli mandò loro incontro; perciocchè quegli uomini erano grandemente confusi. E il refece lor dire: Dimorate in Gerico, finchè la barba vi sia ricresciuta; poi ve ne ritornerete.

6 Ora, i figliuoli di Ammon, veggendo che si erano renduti abbominevoli a Davide, Hanun, e i figliuoli di Ammon, mandarono mille talenti d'argento per soldar carri e cavalieri di Mesopotamia, e

della Siria di Maaca, e di Soba;

r tutto il cap. Vedi 2 Sam. cap. 8 e rif.

Per tutto il cap, Vedi 2 Sam, cap; 10 e rit.

7 E soldarono trentaduemila carri, e il | re di Maaca, con la sua gente; i quali vennero, e si accamparono davanti a Me-deba. I figliuoli di Ammon si adunarono anch'essi dalle lor città, e vennero alla guerra.

8 E Davide, avendo ciò inteso, mandò Ioab, con tutto l'esercito della gente di

valore.

9 E i figliuoli di Ammon uscirono, e ordinarono la battaglia in su l'entrata della porta; e i re ch' erano venuti, erano da parte nella campagna.

10 E Ioab, veggendo che la battaglia era volta contro a lui, davanti e dietro, fece una scelta di tutti gli uomini scelti d' Israele, e li ordinò incontro a' Siri;

11 E diede a condurre il rimanente della gente ad Abisai, suo fratello, e li ordinò in battaglia incontro a' figliuoli di Ammon:

12 E disse ad Abisai: Se i Siri mi superano, soccorrimi; se altresì i figliuoli di Ammon ti superano, io ti soccorrerò,

13 Fortificati, e portiamoci valorosamente per lo nostro popolo, e per le città del nostro Dio; e faccia il Signore ciò che gli parrà bene.

14 Allora Ioab, con la gente ch' egli avea seco, venne a battaglia contro a' Siri; ed

essi fuggirono d' innanzi a lui.

15 E i figliuoli d' Ammon, veggendo che i Siri erano fuggiti, fuggiropo anch' essi d'innanzi ad Abissi fratello di Ioab, ed entrarono nella città. E Ioab se ne ritornò in Gerusalemme.

16 E i Siri, veggendo ch' erano stati sconfitti da Israele, mandarono messi, e fecero venire i Siri ch' erano di là dal Fiume; e Sofac, capo dell' esercito di Ha-

darezer, li conduceva.

17 Ed essendo ciò stato rapportato a Davide, egli adunò tutto Israele, e passò il Giordano, e venne a loro, e ordinò la battaglia contro a loro. E ciò fatto, i Siri combatterono con lui.

18 Ma i Siri fuggirono d' innanzi a Israele; e Davide uccise la gente di settemila carri de' Siri, e quarantamila pedoni ; e ammazzò Sofac, capo dell' esercito.

19 E i soggetti di Hadarezer, veggendo ch' erano stati sconfitti da Israele, fecero ace con Davide, e gli furono soggetti. E i Siri non vollero più soccorrere i figliuoli di Ammon.

OR avvenne che, in capo dell'anno, al tempo che i re sogliono uscire alla guerra, Ioab candume fuori l'esercito a, e guasto il paese de figlinoli di Ammon; oi venne, e pose l'amedio a Rabba; ma Davide dimorò in Gerusalemme; e Iosb percosse Rabba, e la disfece.

2 E Davide prese la corona di Malcam<sup>b</sup>

d'in su la testa di esso, e trovò che pesava un talento d'oro, e vi erano delle pietre preziose; e fu posta sopra il capo di Davide. Egli ne portò esiandio le spoglie della città, ch' erano in grandissima quantità:

3 E trasse fuori il popolo, e lo mise in pezzi con seghe, e con trebbie di ferro, e con mannaie. E così fece Davide a tutte le città de' figliuoli di Ammon. ne ritornò, con tutto il popolo, in Gerusa-

lemme.

### Altre vittorie auf Pilistei.

4 Dopo queste cose, ayvenne che si mosse guerra contro a' Filiateic, in Ghezer. Allora Sibbecai Hussatita percoase Sippai, ch' era della progenie di Rafa; e f Filietei furono abbassati.

5 Vi fu ancora un' altra guerra contro a' Filistei, nella quale Elhanan, figliuolo di Iair, percosse Lachmi, fratello di Goliat, Ghitteo, l'asta della cui lancia era

come un subbio di tessitore,

6 Vi fu ancora un' altra guerra in Gat, dove si trovò un uomo di grande statura, il quale aveva sei dita in ciuscuna mano, e in ciascun piè; sì ch' erano in tutto ventiquattro; ed era anch' egli della progenie di Rafa;

7 Ed egli scherni Israele; ma Gionatan. figliuolo di Sima, fratello di Davide, lo

8 Questi nacquero in Gat, della schiatta di Rafa, e furono morti per mano di Davide, e per mano de' suoi servitori.

#### Censimiento e peste in Israele.

OR Satana si levò contro a Israele, 21 OR Satams si leve de la moverare Israele d

2 E Davide disse a Ioab, e a' capi del opolo: Andate, annoverate Israele da Beerseba, fino in Dan; e rapportatemene il numero, acciocche io lo sappia.

3 E Iosh disse: Il Signore aecresca il suo popolo per cento cotanti; non sono ensi tutti, o re, mio signore, servitori del mio signore? perchè cerca il mio signore questa cosa? perché sarebbe questo imputato a colpa a inraele?

4 Ma la parola del re prevalse a Ioah. Iosb adunque si parti, e andò attorno per tutto Israele; poi tornò in Gerusa-

5 E diede a Davide la somma del ponolo annoverato: e di tutto Israele vi erano undici volte centomila uomini che potevano trar la spada; e di Giuda, quattrocensettantamila uomini, che potevano trer la speda.

6 Or egli non annoverò Levi, nè Beniamino, fra gli alțri ; perciocebe il comanda-

mento del re gli era abb

7 Or questa cosa dispiacque a Dio; la-

onde egli percosse Israele.

8 E Davide disse a Dio: Io ho gravemente peccato d' aver fatta questa cosa; ma ora fa, ti prego, passar via l' iniquità del tuo servitore; perciocchè io ho fatta una gran follía.

9 E il Signore parlò a Gad, veggente di

Davide, dicendo:

10 Va, e parla a Davide, dicendo: Così ha detto il Signore: Io ti propongo tre cose; eleggitene una, ed io te la farò.

11 Gad adunque venne a Davide, e gli disse: Così ha detto il Signore: Prenditi, 12 O la fame per tre anni; o di non poter durare davanti a' tuoi nemici per tre mesi, e che la spada de' tuoi nemici ti aggiunga; ovvero che la spada del Signore, e la pestilenza sia per tre giorni

nel paese; e che l'Angelo del Signore faccia il guasto per tutte le contrade d'Israele. Ora dunque, vedi ciò che io ho da rispondere a Colui che mi ha mandato.

13 E Davide rispose a Gad: Io son grandemente distretto; deh! ch' io caggia nelle mani del Signore; conciossiachè grandissime sieno le sue compassioni; e ch' io non caggia nelle mani degli uomini.

14 Il Signore adunque mandò una pestilenza in Israele, e morirono settanta-

mila uomini d' Israele.

15 Or Iddio mandò l' Angelo in Gerusalemme, per farvi il guasto; ma, come egli era per fare il guasto, il Signore riguardò, e si penti del male, e disse all' Angelo che distruggeva: Basta, ritrai ora la tua mano. Or l' Angelo del Signore stava in piè presso dell' aia di Ornan Gebuseo.

16 E Davide alzò gli occhi, e vide l' Angelo del Signore che stava in piè fra terra e cielo, avendo in mano la spada tratta, vibrata contro a Gerusalemme. E Davide, e tutti gli Anziani, coperti di sacchi,

caddero sopra le lor facce.

17 E Davide disse a Dio: Non sono io quello che ho comandato che si annoverasse il popolo? io dunque son quello che ho peccato, e ho del tutto mal fatto; ma queste pecore che cosa hanno fatto? deh! Signore Iddio mio, sia la tua mano contro a me, e contro alla casa di mio padre; e non sia contro al tuo popolo, per percuoterlo di piaga.

percuoterlo di piaga.

18 Allora l' Angelo del Signore disse a Gad, che dicesse a Davide di salire all' aia di Ornan Gebuseo, per rizzar

quivi un altare al Signore.

19 E Davide sali là, secondo la parola di Gad, ch' egli avea detta a Nome del

Signore.

20 Or Ornan, trebbiando del grano, si era rivolto, e avez veduto l'Angelo; e si era nascosto, co' suoi quattro figliuoli. 21 E quando Davide fu giunto ad Ornan, Ornan riguardò; e avendo veduto Davide, uscì fuor dell' aia, e s' inchinò a Davide con la faccia verso terra.

22 E Davide disse a Ornan: Dammi il luogo di quest' aia; acciocchè io vi edifichi un altare al Signore; dammelo, per lo suo giusto prezzo; acciocchè questa piaga sia arrestata d'in sul popolo.

23 E Ornan disse a Davide: Prenditelo, e faccia il re, mio signore, ciò che gli piace; vedi, io ti dono questi buoi per olocausti, e queste trebbie per legne, e questo grano per offerta; io ti dono il tutto.

24 Ma il re Davide disse ad Ornan: No; anzi io del tutto comprerò queste cose per giusto prezzo; perciocchè io non voglio presentare al Signore ciò che è tuo, nè offerire olocausto che io abbia avuto in dono.

25 Davide adunque diede ad Ornan per quel luogo il peso di selcento sicli d' oro.

26 E Davide edificò quivi un altare al Signore, e offerse olocausti, e sacrificii da render grazie, e invocò il Signore, il quale gli rispose dal cielo col fuoco ch' egli mandò in su l'altar dell'olocausto.

27 E per comandamento del Signore, l'Angelo rimise la sua spada nel fodero.

28 In quel tempo, Davide veggendo che il Signore gli avea risposto nell' aia di Ornan Gebusco, vi sacrificò.

29 Or il Tabernacolo del Signore che Mosè avea fatto nel deserto, e l'Altare degli olocausti, era in quel tempo nell'alto luogo in Gabaon<sup>a</sup>.

30 E Davide non potè andare davanti a quello, per ricercare Iddio; perciocchè egli era spaventato per la spada dell' An-

gelo del Signore.

Davide prepara la costruzione del Tempio.

22 E DAVIDE disse: Questa è la Casa del Signore Iddio; e questo è il luogo dell' Altare per gli olocausti a I-sraele.

2 Poi comando che si adunassero i forestieri ch' erano nel paese d' Israele c; e ordinò gli scarpellini, per tagliar le pietre che si aveano da tagliare, per edificar la

Casa di Dio.

3 Davide apparecchiò ancora del ferro in gran quantità, per li chiodi, per gli usci delle porte, e per le spranghe, e i perni; e del rame, in tanta quantità, che il peso n' era senza fine;

4 E legname di cedro senza numero; perciocchè i Sidonii e i Tirii conduce-vano legname di cedro in gran quantità

a Davide.

5 E Davide diceva: Salomone, mio figliuolo, è fanciullo, e tenero; e la Casa che si deve edificare al Signore, ha da essere sommamente magnifica in fama ed in gioria appe tutti i passi; om dunque, lo giorie farò gli apparecchi. Con Da-vide, davanti alla una morte, apparecchiò

in materre in gran quantità; 6 E chiamò Salemona, mo figlinolo, e gli commidò di sdificate una Cum al Bignore Iddio d'Israele,

7 E gli diase Figliuol mio, io even avuto in enore di edificare una Cam al Nome del l'agnore Idrio mio"; 8 Ma la paroia del l'agnore mi è ac-praggiunta, diesado. Ta has sparso molto eningue, e hai faite di gran guerre ; tu non edificherai la Casa al mio Nome; per-ciocche tu has sparso magne amai in terra mel mão conpetto.

9 Ma ecco, et ti nassarà un figliusia, il quale airà uome di pace; ed le gli darò ripose da tutti i suoi namici d'agn' in-

faction percioché, come il quo notne men Salomone", cost el suo tempo lo darò pace e quiete a lamele.

10 Enso edificherà una Cam al mio No-me; ed egli mi sarà figlimolo, ed to gli m-rò padre, ed to stabilirò il trono del suo

regno copra leracie in perpetuo.

11 Ora, figlical mio, as il Signore teca, e prospera, ed evisfica la Casa del Signore Iddio tuo, come egli ti ha promesso.

12 Sol diata il Fignore sunno e prudenza, quando egli ti contituirà sopra I-

made; e co, per outerver la Legge del Bignore Iddio 100.

13 Allors tu prospererai, es tu caservi di mottere ad edicto gli statuti e le leggi che il Signore ha comandato a Mosè di dure a Israela. Fortificati, eprendi ammo;

tion tetnere, e non ingomentarti".

14 Or ecco, io nella sua povertà, ho appurecchiati per la Cam del Signore cantomila talenti d' cro, e miliamila talenti d' arganto, quant' è al rame ed al ferro, il paso n'é agus fine, perciocché te u'e in gran quantità, ho estandio apparec-chiato leguesne e pietre; e lu ve ne potra:

aggiugnere ancor di più. Il Tu has estandto appreno di la molta lavoranti, scarpellini, e artefisi di pistre, e di legname, e ogni serte d' tretteri introdenti un oppi invotto.

16 L'oro, l'argente, il mme, e il ferro è innumerabile. Or mettiti all'opure, e il Signore està teco.

17 Davide commudo ancora a tutti i cani d'Iarnele che pommero aiuto a finitatione, suo figliuolo;

18 E dices loro; Il Riemon Iddio postro.

18 E disse loro - Il Signare Iddio vostro non e egh con voi, e non vi he egh dato riposo d'ogn' intorno! conclomisché egh mi abbis dati nelle mani gli abitanti del peens; e il peese è stato soggisunto al Bigzoute, e al suo popolo d 19 Ora chenque vecate i cuori, e gli animi vontri, a ricercare il Signore Iddio vontro; e mattetevi a edificare il Santuano del Signore Iddio, per porter l'Arca del Putto del Signore, e i sucri arredi di Dio, dentro alla Cam che si deve edificare al Nome del Signore.

#### Cranipento o firanteni dei Leviti,

23 DAVIDE adunque, essende vecchio, e sazio di giorni, costitui Balomone. sno figliuolo, re sopra Israele";

2 E aduno tutta i capi d' Israele, e i

3 E : Levit: furono annoverati dall' età di trent' anni in su'. E il numero di cui, amoverati gli nomini a testa a testa, fu di trentottomile.

4 D' Infra casi ventiquattrocnila dovarno vacare all'opera della Casa del Signore; e azimila doveano esser giudici ed ufficiali"; 5 E quattromila, portinat, e altra quat-tromila doveano ludare il Signore con gli

struments che lo ho futti, diser Davide,

|         | lajartimenti,<br>Humos, Che-      |
|---------|-----------------------------------|
| hi<br>4 | ndon a Signi                      |
| į       | nánu, e Sigul.<br>po tru . Johiel |
| o,      | i i                               |
|         | ati Airono i                      |
| 16      | is' Ladaziti.                     |
| al.     | rono lahnt, e<br>mti /terono l    |
| δį      | di quattro.                       |
| 1       | e Zina il se-                     |

multiplieurono in fighrooli, futono messi in una madasima descrizione, come una

madamina cam paterna. 12 I figliuoli di Chehat Arrono quattro: Amram, Ishar, Hebron, e Uzziol. 13 I figliuoli di Amram Arrono Angunno e Moss. Ed Aaronne fa memo da parte, insieme co' suoi figliuoli, in perpetuo, per cantificar le come matimime, per far pro-fumi davanti al Signore, per ministrargii, e per banedire nei nome di esso, in per-puluo

14 E quant' è a Motè, uomo di Dio, i iol Agligoli fureno nominati dulla priba di Levi.

15 I figlicoll di Mont, Jurono Gherrom ed Elie

16 De' figliucii di Characia, Bebuel Ar II

capo. 17 E de fighuoli di Eliane, Rahabia fu il omo; ed Elieser non ebbe altri figlinoli; ma i figlinoli di Rehabia moltipacazono commencents.

<sup>#</sup> Clien \*2 Sam. 7, 2, con. 1 Oren. 17, 1, con. \*cioè: Purifica. \* i lie f. 9, 31, Sal. 75, 7 6-6. \* Drut. 21, 10, con. \* 1 He 1, 33, cre. / Franc. 6, 3, 47, \* Drut. 10, 15 1, 6-0. 4 ( Num. 15, 67,

18 De' figliuoli d' Ishar, Selomit fu il

19 I figliuoli di Hebron furono Ieria il primo, Amaria il secondo, Ishaziel il terzo, e Iecamano il quarto. 20 I figliuoli di Uzziel furono Mica il

primo, e Isia il secondo.

21 I figliuoli di Merari furono Mahali, e Musi. I figliuoli di Mahali furono

Eleazaro, e Chis.
22 Ed Eleazaro morì, e non ebbe figliuoli, ma sol figliuole; e i figliuoli di Chis, lor

fratelli, le presero per mogli<sup>a</sup>.
23 I figliuoli di Musi furono tre, Mahali, ed Eder, e Ieremot.

24 Questi furono i figliuoli di Levi, secondo le lor famiglie paterne, capi di esse nelle lor descrizioni; essendo annoverati per nome, a testa a testa, quelli che face-vano l'opera del servigio della Casa del Signore, dall'età di vent'anni in su. 25 (Perciocchè Davide disse: Il Si-gnore Iddio d'Israele ha dato riposo al

suo popolo, e ha presa la sua abitazione

in Gerusalemme in perpetuo;

26 E anche i Leviti non avranno più da portare il Tabernacolo, e tutti i suoi

arredi per lo suo servigio.) 27 Conciossiachè negli ultimi registri di Davide, le descrizioni de' figliuoli di Levi fossero fatte dall' età di vent' anni in

su; 28 Perciocche il loro ufficio era di stare appresso de' discendenti d' Aaronne, per lo servigio della Casa del Signore, ne' cortili, e nelle camere; e nel tener nette tutte le cose sacre, e per ogni altra opera del servigio della Casa di Dio;

29 E per li pani, che doveano esser posti per ordine, e per lo fior della farina per le offerte, e per le schiacciate azzime, e per le cose che doveano cuocersi nella padella, ed in su la tegghia; e per ogni sorte di

misure;

30 E per presentarsi ogni mattina, per celebrare, e lodare il Signore: e così ogni

sera; 31 E ogni volta che si aveano da offerire olocausti al Signore, ne' sabati, nelle calendi, nelle feste solenni; in certo nu-mero, secondo ch' era loro ordinato del continuo, davanti al Signore:

32 E per osservar ciò che si dovea fare nel Tabernacolo della convenenza, e nel santuario, e per lo servigio de' figliuoli di Aaronne, lor fratelli, per lo ministerio

della Casa del Signore.

I sacerdoti divisi in ventiquattro mute,

24. OR quant' è a' figliuoli d' Aaronne, i loro spartimenti furono questi: I figliuoli d' Aaronne furono Nadab, e Abihu, Eleazaro, e Itamar b. 22 Degl' Ishariti. 2 Ed essendo Nadab ed Abihu morti di Selomot, Iahat.

senza figliuoli davanti al padre loro. Eleazaro e Itamar esercitarono il sacerdozio.

3 Or Davide li distribui secondo gli ordini loro nel lor ministerio, essendo Sadoc de figliuoli di Eleazaro, e Ahimelec de fi-gliuoli d' Itaniar. 4 E i figliuoli di Eleazaro si trovarono in

più gran numero di capi d' uomini, che i figliuoli d' Itamar, quando gli spartimenti furono fatti. De' figliuoli di Eleazaro vi erano sedici capi di famiglie paterne, e de' figliuoli d' Itamar otto.

5 E gli spartimenti furono fatti a sorte, gli uni per mezzo gli altri; perciocchè anche i capi del santuario, e della Casa di Dio, erano de' figliuoli di Eleazaro, e de' figliuoli d' Itamar.

6 E Semaia, figliuolo di Natanael, Scriba, della triba di Levi, li descrisse davanti al re, e davanti a' capi del popolo, e al sacerdote Sadoc, e ad Ahimelec, figliucio di Ebiatar, e a' capi delle famiglie paterne de' sacerdoti, e de' Leviti; una casa paterna si prendeva de' diacendenti di Eleazaro, e un' altra congiuntamente di que' d' Itamar.

7 La prima sorte adunque scadde a Ioia-

rib, la seconda a Iedaia. 8 La terza ad Harim, la quarta a Seorim. 9 La quinta a Malchia, la sesta a Mia-

min.
10 La settima a Cos, l'ottava ad Abiac,
10 La settima a Cos, l'ottava ad Abiac, 11 La nona a Iesua, la decima a Se-

cania, 12 L' undecima a Eliasib, la duodecima

a Iachim,

13 La tredecima a Huppa, la quartadecima a lesebeab.

14 La quintadecima a Bilga, la sestadecima a Immer,

15 La dicianattesima a Hezir, la diciottesima a.Piecea

16 La diciannovesima a Petahia, la ventesima a Ezechiele,

17 La ventunesima a Lachin, la venti-

duesima a Gamuli

18 La ventesimaterza & Delaia, la venti-

quattresima a Maazia.

19 Questi furono i loro ordini nel lor ministerio, secondo i quali aveano da venir nella Casa del Signore, secondo ch' era loro ordinato, sotto la condotta d' Aaronne, lor padre; come il Signore Iddio d' Israele gli avez comandato.

# Capi delle famiglie Levitiche.

20 E quant' è al rimanente de' figlinoli di Levi, de' figliuoli di Amram, vi fu Subael; e de' figliuoli di Subael, Iedeia.

21 Quant' è a' figliuoli di Rehabia, Isia

fu il capo.

22 Degl' Ishariti, Selomot; de' figliuoli

23 De figliuoli di Hebron, Ieria era:il | primo, Amaria il secondo, Iahaziel il terzo, Iecamam il quarto.

24 De' figliuoli di Uzziel fu capo Mica; de' figliuoli di Mica, Samir.

25 Il fratello di Mica fu Isia; de' figliuoli

d' Isia, Zaccaria fu il capo. 26 I figliuoli di Merari furono Mahali, e Musi; e de' figliuoli di Iaazia, Beno fu il

27 I figliuoli di Merari, per Igazia, furono

Beno, e Soham, e Zaccur, e Ibri. 28 Di Mahali il capo fu Eleazaro, il quale non ebbe figliuoli...

29 Quant' è a Chis, il capo de' suoi fi-gliuoli fu Ierameel. 30 E de' figliuoli di Musi furono i capi Mahali, ed Eder, e Ierimot. Questi fu-rono i figliuoli de' Leviti, secondo le lor

case paterne.

31 É tirarono anch' essi le sorti, al pari de' figliuoli d' Aaronne, lor fratelli, in predicta de Sadoc e d' Ahisenza del re Davide, e di Sadoc, e d' Ahi-melec, e de' capi delle famiglie paterne de' sacerdoti, e de' Leviti; le principali delle case paterne essendo pareggiate ad altre più piccole de' lor fratelli.

# Spartimenti dei musici sacri.

25 POI Davide e i capi dell'esercito fecero, fra i figlinoli di Assi, e di Heman, e di Iedutan, gli spartimenti del servigio di quelli che aveano da profetizzar con cetere, con saiteri, e con cembali; e la lor descrizione fu fatta d'uomini abili all'opera del lor ministerio.

2 I figliuoli di Asaf furono Zaccur, e Iosef, e Netania, e Asarcela, figliuoli di Asaf, il qual profetizzava sotto il re.

3 I figliuoli di Jedutum furono Ghedalla, e Seri, e Isaia, e Hasabia, e Mattitia, e Simi, sci in tutto; con cetere, sotto la condotta di Iedutun, lor padre, che profetizzava in celebrare, e lodare il Signore.

4 I figliuoli di Heman furono Bucchia, Mattania, Uzziel, Sebuel, e Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghiddalti, Romanitiezer, Iosbecasa, Malioti, Hotir, e Ma-

haziot.

5 Tutti questi foromo figlinoli di Heman, veggente del re, nelle parole di Dio, pertinenti a innalgare il como. E Iddio avea dati a Heman quattordici figliachi, e tre

tiglinole.

- 6 Tutti costoro, sotto la condetta de' lor padri, vacavano alla musica della Casa del Signore, con cembali, salteri, e cetere, per lo ministerio della Casa di Dio; e Asaf, ledutun, e Heman, erano sotto la condotta del re.
- 7 E il numero loro, co' lor fratelli, ammaestrati nella musica del Signore, era di dugentottantotto, tutti mastri cantori.

servigio, i piccoli al par de' grandi, i

mastri al par de' discepoli:

9 E la prima sorte scadde per Asaf, a Iosef; la seconda a Ghedalia, il qualc, co' suoi fratelli, e fighnoli, faceva il nu-

mero di dodici; 10 La terza a Zaccur, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di

dodici;

II La quarta a Isri, il quale, co' suot figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

12 La quinta a Netania, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, facera il numero di

dodici;

13 La sesta a Bucchia, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici;

14 La settima a Iesarcela, il quale, co suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-

mero di dodici;

15 L' ottava a Isaia, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

16 La nona a Mattania, il quale, co' suoi tigliuoli, e fratelli, faceva il numero di

dodici;

17 La decima a Simi, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di

dodici; 18 L' undecima ad Azareel, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-

mero di dodici;

19 La duodecima a Hasabia, il quale, co suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

29 La tredecima a Subael, il quale, co suoi figlinoh, e fratelli, faceva il nu-

mero di dodici; ...

21 La quartadecima a Mattitia, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici;

22 La quintadecima a Ierimot, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-

mero di dodici;

23 La sestadecima a Hanania, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il 'numero di dodici;

24 La diciassettesima a Iosbecasa, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva

il numero di dodici;

25 La diciottesima a Hanani, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu*mero di* dodici;

26 La diciannovesimà a Malloti, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici;

27 La ventesima ad Eliata, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu*mero di* dodici;

28 La ventunesima a Hotir, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva 'il nu*mero∙di* dodici ;

29 La ventiduesima a Ghiddalti, il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il numero di dodici:

30 La venterimeterra a Mahariet, il

quale, co' snoi figlinoli, e fratalli, facres di wamero di dodici: Il La vantiquattrasima a Romamticce, il quale, co' snoi figlinoli, e fratalli, facres il numero di dodici.

### Spartimenti dei pertinal del Transio.

26 QUANT è agli spartimenti de portinai, d'infra i Coriti re As Mamiemas, figlinolo di Azaf.

2 E Menelemia ebbe questi figlinoli Zaccaria il primogenato, ledinei il socondo, Zebedia il terro, lataisi il quarto.

2 Elam il quinto, lobaran il sesso E.

3 Elem il quinto, Iohanan il sesto, E-

Hounai il settimo.

bbo questi figliuoli: o, Iozabad il secondo. . quarto, Natanael il

. Imacar il esttimo, perclocchò Iddio l' a-

n, figlinolo di cono, mali algueraggiarone dre loro; perciocchè

esia ferono Otni, e Imbad, suci fresalli, ed Elihu, e Setua-

S Tutti costoro furono de figlinoli di Obed-Edom, co' lor figlinoli, e i lor fin-telli, nomini di valora, e forti per lo ser-rigio, in nemero di semantadue, menti di Obed-Edom.

9 E i figuroli, e i fratelli di Membrata. Arrono diciotto, nomini di valore. 10 E i figliuoli di Hom, de figliuoli di

Merari, ficrono Simri, il capo (perciocchi, tenche egli non fosse il primogenito, pur

suo padre lo costitui capo); 11 Hilchia il secondo, Tebulia il terso, Zaccaria il quarto. Tutal i figliuoli, e i

fratelli di Hoss furono tredici. 13 Fra contoro a fecero gli spartimenti de' portinai, per teste d' tiomini, a mute di servizio, al pari de' lor fratelli, per servir nella Casa del Signore. 13 E trassero le sorti, così per li piccoli, come per li grandi, secondo le lor casa patette per cisaccina vosta.

paterne, per cuacuna porta.

14 K la sorte per la porto orientale acadde a Selemia. È poi, tratte di nuovo la sorti, la sorte scadde a Zaccaria, savio consigliere, figliuolo di esso, per la porte settentrionale.

15 A Obed-Edom spudds in sorte per la porta maridionale; e a' anni figlinoli acudde il luogo delle colletta.

16 A Suppim, e a Hosa, scudde la sorte rerso Occidenta, insieme con la porta di Ballechet, nella strada della saltia. La mute evono uguali l'una all'altra. 17 Verso Oriente vi eveno sui Leviti; s

verso Aquilone quattro per giorno;

verso il Magadi guntiro per giorno; o

ne' huoghi delle collette due per uno. 18 Del lato di Parbar, vuno Occidenta, ve n' crono quattro in su la strada, e due in Parbar

19 Questi Aerono gli spartimenti de' por-tinal fra i figliusii di Core, e i figliusii di

#### Guardiani dei teseri secri.

20 E quant' è agli altre Leviti, Abia era copra i tesori della Casa di Dio, u sopra i tesori della cons consecrate.

El Quant' e a' figliuoli di Ladan, cieè, a' figliuoli de' Cheracuiti, discessiti Ladan, ri fisrono questi capi della fomegine patento di Ladan Cheracuita, cros : Ichieli; 20 E i fichicoli di Ichieli e Zetara e 22 E i fighuoli di Ishieli, e Zetam, e Losi, suo fratalio, i guots ebbaro il carico de' tesori della Casa del Bignore. 23 Quant' e agli Amramiti, Ishariti, He-

breniti, e Uzcielati . 24 Sebuel, figliucio di Ghersom, figliuo-lo di Mosè, eva soprantandente sopra i

touori. di noi fratelli, dal lato Igliuolo Rehabia, di di cui A figliuolo G G inolo Ziari, di cui /14 űį I moi fratalli, evero-

lle cone mare, che il lle funcipier paterne, nigliata, e delle cun-iall' courcito, avunto connectate.

27 Avendole consecrate delle guerre, o delle spoglio, per riperar la Casa del Ri-

gnore .

10 Insieme con tutto quello che il veg-gente Samuele, e Saulla, figliucio di Chia, e Abner, figiruolo di Ner, e Ioab, figliuolo di Serusa, avenno consecrato. He alcuno cubingueva oleuna cosa, quello era maio actto le mans di Seigmit, e de' succi freselli.

#### Louisi ordinati afficiali e giadici,

29 Quant' è agli Ishariti, Chenania e i suoi figliucii avenno ii esrico dell'opera di fuori, sopra Israele, como ufficiali, e gludici.

30 Quant' è agli Hebroniti, Hasabia, e i suoi fratelli nomini di valore, in susuaro da mille settecanio, avvano il carico del reggimento d'Israele di qua dal Giordano, verso (eccidente, in ogni opera del Signora,

e nel servigio del re.

31 Quant' è agli altre Hebroniti, Isria fu il capo delle lor ganeramoni, devier per famiglie paterne. L'anno quarantonimo del regno di Davide furono ricarunti, a al trovarono fra cam in Lazer di Geland degli uomini prodi e valorosi.

32 Poi v'erano i fratelli di esso, nomini e di valore, capi di fomiglie pateme, in que e mere de dusmila esttecanto. E il re Da-

Ġ.

a

vide li contitui supre l' Bubentti, a copre ' evu Haidai Natafatite, della prograsie di i Gaditi, a sopre la mana tribit di Ma-nano, in agni affere di Dio e del re. | ventiquattrumile somere.

#### Appringents dell' mercite e mai capi.

ORA quant' è a' figlipoli d' levale, assendo le lor descriptori per capi di famiglia paterna, e appung di migliaia, e di centinaia, e i loro ufficiale, agni apprimento di coloro che servivato al re (negondo tatto l' ordine degli spartimenti, del quale cascuno entreva ed univa di masse in masse per intili i most dell'accessi mune in more, per teste i mun dell'anno), evu di ventiquettroppia nomene E Insolum, fighnolo di Zabdini, evu topsa

il primo spartamento, per lo primo mos ; e ful suo spartamento e svanto ventiqual-tromitis monere.

3 Role over il capo sopra tutti i capitani

dal premo mess, ed era der figliucii di Pares. 4 E copra le spartimento del sussido muse era Dodni Abobco, e nal suo spac-

name era Doni Abobno, e nal suo apta-timento, nal quale e' erane vantiquativo-mila menone, Miciot era il conduttore. 8 Il capo del terro mercato, per lo terro mant, era Benesa, figitualo da Guainda, principale ufficiale, el epis era capitame in capo, e nel suo spartimento re erane rentriquativornale menone.

6 Questo Burnia era ususo prode (m. l. trunta, ed ara segua i trunta; e Amuni-mbad, suo figitudio, ara anpia lo quatimento di sum.

T D quarto, per lo quarto mem, ero A-mai, fratello di loub, e depo lui, Xebudia, euo figliucio, e nal eno spartimento e erono ventamentermila nombre

8 Il quinto capo, per lo quinto muia, sea familiat limbita, e nel mo sportimento y' segne vantaquattromila accesa. 9 Il essto, per lo suto muia, sea las, figliusio d' loches Tecnita, e nel tuo spurtimento y' seese ventaquattromila.

\*10 ft estamo, per lo estrimo mesa, era Rulas Pulcuita, de figlianii di Manim, a nal suo spartimento e erane ventiquat-tromita semena.

11 L'ottavo, per l'ottavo tuten, era Sil-buni Huntita, delle matione del Zarlati; e nel pue apartimento e' erane ventiquattromile uomens.

12 D tano, per lo nano man, era Abie-ser Anatottia, de Agliculi di Beniamino . e nel mo speriamento e' erone ventiquetrumila noment

13 D ducano, per lo docimo mem, ere Maharai Natolnitta, della mantata de Sar-hiti; e nel suo spertimento se eresso ventiqua@romin somana.

14 L'undormo, per l'undestmo mue, eva Benam Piratennia, de'figliuoli di E-fraim, e nel suo apartimento e' erane vin-tiquattromità semane. 15 Il duodecimo, per lo duodecimo mese.

#### I empi delle dudiel telbb.

gì 30 Hossa, figliquie di Amaia, de' figlius-il di Efram, Iosi, figliusio di Pudnia, della messa triba di Manasse;

13 Idrio, fighuolo di Zasturia, dell' altre mena triba di Manasse, in Galinal ; Ina-niel, figliuolo di Abner, de' Benisminiti; 28 Amrest, figliuolo di Leroham, de 'Da-niti. Quanti formari engli principali delle triba d' Inraele.

23 E Davide non levò il numuro di suti dall' età di vent' anni in giù , perejocchio il Fagnore aven detto d' ascressire famele come le stelle del cielo.

come as state des casto.

24 Ioah, figituolo di Suruia, avea han commerciate ad annoverare cost of papado, ma non fini , e pur questo vi fu indegnazione contro a larunie , hande quelle descrizione non fu mena fra le descrizione paste ne' sugistri del se Davida.

#### Abenni grandi afficiali di Ducide.

25 E Amaret, fighnoio di Adial, era musi i tenari del ra, e Gionatan, figlinolo di Umia, era copra i tenori della emppagna, nelle città, nelle villata, e melle

ensintia 26 E4 Esri, figliunio di Chelub, sve so-pra quelli che inversorano nella campagna nel favoro della turra,

27 E Simi Ramanta era coper le visno: g Zabeli Sifruita eva nupra i celliuri ch' erame no vacual e autou le consurve del

vino. 28 E Basi-kunan Choderita, ero segua gli ulivi, e sopra i floid, ch' erono nella campagna; a Ciona ero nopra i cellieri dull'olio;

🐞 🖫 čistrai Sarceuta ero segra gli. menti che passivano in Baron; e Rei

figituolo di Adiai, eva sopra gli armenti chi papervano selle valii; 20 E Obil Ismaelita eva sopra i sum-melli, e Isduia Masonotita eva sopra le a-

21 E Inda Hagaruno ero copus le gregge del manuto bastiame. Tutti contoro sym-

no il governo delle facoltà del re Davida 28 E Giunatan, sio di Davida, unmo intendente e letterato, ero consis-

Iehiel, figliuolo di Hacmoni, era co' figliuoli del re:

33 E Ahitofel era consigliere del re; e Husai Archita era famigliare del re-

34 E dopo Ahitofel, fu Gioiada, figliuolo di Benaia, ed Ebiatar; e Ioab era capo dell' esercito del re.

Raccomandazioni di Davide a Salomone per la costruzione del Tempio.

28 OR Davide aduno in Gerusalemme, tutti i capi d'Israele, i capi delle tribù, e i capitani degli spartimenti che servivano al re, e anche i capi delle migliaia, e delle centinaia, e quelli che aveano il governo di tutte le facoltà, e del bestiame del re; e i suoi figliuoli, e gli uomini della sua corte, e gli uomini prodi,

e ogni uomo di valore. 2 È il re Davide si levò in piè, e disse: Ascoltatemi, fratelli miei, e popol mio; Io avea in cuore di edificare una Casa di riposo all' Arca del Patto del Signore a, e allo scannello de' piedi del mostro Dio; e avea fatto l'apparecchio per edifi-

carla;

3 Ma Iddio mi ha detto: Tu non edificherai la Casa al mio Nome; perciocchè tu sei uomo di guerre, e hai sparso molto

4 Ora, come il Signore Iddio d' Israele mi ha eletto d'infra tutta la casa di mio padre, per esser re sopra Israele, in perpetuo (conciossiachè egli abbia eletto Giuda per conduttore, e la casa di mio padre, d' infra la casa di Giuda, e abbia gradito me, d' infra i figliuoli di mio padre, per costituirmi re sopra tutto Israele);

5 Così, d'infra tutti i misi figliuoli (avendomene il Signore dati molti), egli ha eletto Salemone, mio figliuolod, per sedere sopra il trono del regno del Signore

sopra Israele;

6 E mi ha detto: Il tuo figliuolo Salomone edificherà la mia Casa, e i miei cortili; percioechè io me l'ho eletto per

figliuolo, e io gli sarò padre;

7 E stabilirò il suo regno in perpetuo; purchè egli perseveri fermamente in mettere in opera i mici comandamenti, e le

mie leggi, come al di d'oggi.

8 Ora dunque, davanti agli occhi di tutto Israele, della raunanza del Signore, e agli orecchi dell' Iddio nostro, io vi protesto che osserviate, e ricerchiate tutti i comandamenti del Signore Iddio vostro; acciocche possediate questo buon paese, e lo lasciate in eredità a' vostri figliuoli, dopo voi, im perpetuo.

9 E tu, Salomone, figliuol mio, riconosci

intiero, e d'animo volenteroso; percioc-chè il Signore ricerca tutti i cuori, e conosce tutte le immaginazioni de' pensieri; se tu lo cerchi, tu lo troverai; ma, se tu l'abbandoni, egli ti rigetterà in perpetuo.

10 Vedi ora che il Signore ti ha eletto per edificare una Casa per Santuario;

fortificati, e mettiti all' opera.

11 Allora Davide-diede a Salomone, suo figliuolo, il modello del portico, e delle sue case, e delle sue celle, e delle sue sale, e delle sue camere di dentro e del luogo del propiziatorio;

12 E in somma, il modello di tutto quello ch' egli avea disegno per lo Spirito di fare ne' cortili della Casa del Signore, e in tutte le camere d'intorno, per li tesori della Cama di Dio, e per li tesori

delle cose consacrate:

13 E per gli spartimenti de' sacerdoti, e de' Leviti; e per ogni uso del servigio della Casa del Signore; e per tutti gli arredi del servigio della Casa del Signore.

14 Gli diede ancora dell' oro, secondo il peso di tutti gli arredi di ciascun servigio, che deveane esser d'oro; e dell'argento, secondo il peso di tutti gli arredi di ciascun servigio, che doveano esser d'argento.

15 E il peso che conveniva per li candellieri d' oro, e per le lor lampane d' oro, secondo il peso di ciascun candelliere, e delle sue lampane; e il peso che conveniva per li candellieri d'argente, secondo il peso di cinscun candalliere, e delle sue lampane, secondo il servigio di ciascun candelliere:

16 E il peso dell'oro che conveniva per ciascuna delle tavole del parai, che doveano del continuo esser disposti per ordine; e il peso dell' argento che conveniva per le

tavole d'argento:

17 E dell' oro puro, per le forcelle, e per li bacini, e per li nappi; e parimente dell' oro a certo peso, per le coppe d' oro, secondo il peso di ciascuna di esse; e dell'argento a certa peso per le coppe d'argento, secondo il peso di ciascuna di esse.

18 Gli diede ancora dell'oro affinato a certo peso per l'Altar de profumi; e per la figura del carro, e de Cherubini, che aveano da spander le ala e comir l'Arca

del patto del Signore disopra. 19 Il Signere, disse Davide, mi ha dichiarato, per iscritto di sua meno, che mi è stato recato, tutte queste cone, tutti i

lavori di questo modello.

20 Pei disse a Salomone, suo figliuolo: Prendi animo, e fortificati, e mettiti all'opera; non temere, e non isgomentarti; perciocche il Signore Iddio, l'Iddio mio, l' Iddio di tuo padre, e servigli di cuore | sard teco; egli non ti lascera, e non ti

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Sam. 7. 1, ecc. Sal. 132. 1—5. 10. Glov. 17. 3. /1 Sam. <sup>5</sup> Gen. 49. 8. 1 Cron. 5. 2. <sup>6</sup> 1 Sam. 16. 7—13. <sup>6</sup> 1 Cron. 22. 16. 7. 1 Re 8. 89. <sup>9</sup> 2 Cron. 15. 2. <sup>5</sup> Es. 25. 40. ver. 19. 1 Sam. 16. 7. 1 Re 8. 39. 9, 10, 6 (Hos. 1. 6-9.

abbandonerà, finchè tu abbia compiuta | tutta l'opera del servigio della Casa del

Signore.

21 Ed ecco gli spartimenti de' sacerdoti, e de' Leviti, per tutto il servigio della Casa di Dio; ed essi saranno teco in tutta l'opera; oltre a tutti quelli che volontariamente s'impiegheranno, secondo la loro industria, in ogni sorte di servigio; insieme co' capi, e tutto il popolo, a ogni tuo comando.

Offerte volontarie per il Tempio.

POI il re Davide disse a tutta la raunanza: Iddio ha eletto un solo, Salomone, mio figliuolo, il quale è ancora giovane e tenero; e pur quest' opera è grande; perciocchè questo palazzo non

è per un uomo, anzi per lo Signore Iddio. 2 Quant' è a me, io ho fatto, secondo ogni mia possibilità, apparecchio per la Casa dell' Iddio mio: d'oro, per le cose che hanno ad esser d'oro; d'argento, per le cose che hanno ad esser d'argento; di rame, per le cose che hanno ad esser di rame; di ferro, per le cose che hanno ad esser di ferro; e di legname, per le cose che hanno ad esser di legno; di pietre onichine, e di pietre da incastonare, e di pietre variate, e di pietre preziose d'ogni maniera, e di pietre di marmo in gran quantità.

3 E anche per l'affezione che io ho alla Casa dell' Iddio mio, del mio tesoro riposto d'oro e d'argento, io dono per la Casa dell' Iddio mio, di soprappiù, oltre a tutto ciò che io ho apparecchiato per la

Casa del Santuario:

4 Tremila talenti d'oro, d'oro di Ofir, e settemila talenti d'argento affinato, per

coprir le pareti delle case;

5 Per far d'oro, ciò che deve esser d'oro, e d'argento ciò che deve esser d'argento, e per ogni lavoro che si deve fare dagli arte-fici. Ora chi è colui che volontariamente ai disponga a fare oggi offerta al Signore?

6 Allora i capi principali delle famiglie paterne, e i capi delle tribù d' Israele, e i capi delle migliaia, e delle centinaia, insieme con quelli che aveano il governo degli affari del re, offersero volontaria-

mente

7 E diedero, per lo servigio della Casa di Dio, cinque mila talenti, e diecimila dramme d'oro, e diecimila talenti d'argento, e diciottomila talenti di rame, e centomila talenti di ferro.

8 E chiunque ritrovò appresso di sè delle pietre, le mise nel tesoro della Casa del Signore, in mano di Iehiel Ghersoni-

ta

9 E il popolo si rallegrò di ciò che coloro offerivano volontariamente; perciocchè !

d'un cuore intiero facevano le loro offertevolontarie al Signore". Il re Davide se ne rallegrò anch' egli grandemente.

Preghiera di Davide.

Preghiera di Davide e sua morte.

10 Poi Davide benedisse il Signore in presenza di tutta la raunanza, e disse: Benedetto sii tu, o Signore Iddio d' Israele, nostro padre, da un secolo all' altro.

11 A te, Signore, appartiene la gran-dezza, e la potenza, e la gloria, e l'eter-nità, e la maestà, perciocchè tutto quelloch' è in cielo, ed in terra, è tuo; tuo, Signore, è il regno; e tu sei quel che t' in-

naizi in capo sopra ogni cosa.

12 Le ricchezze ancora, e la gloria, vengono da te, e tu signoreggi sopra ogni cosa: e in man tua è forza e potenza; in man. tua ancora è d'ingrandire, e di fortificar chi che sia.

13 Ora dunque, o Dio nostro, noi ti celebriamo, e lodiamo il tuo Nome glorioso.

14 Perciocchè chi son io, e chi è il mio popolo, che noi abbiamo il potere di offerirti volontariamente cotanto? ma il tutto viene da te, e avendolo ricevuto di man rua, noi te lo rendiamo.

15 Perciocchè noi siamo forestieri e avveniticci nel tuo cospetto c, come furono tutti i nostri padri; i nostri giorni sono sopra la terra come un' ombra , e non vi è

speranza alcuna.

16 Signore Iddio nostro, tutta questa abbondanza, che noi abbiamo apparecchiata per edificarti una Casa al tuo Nome santo, viene dalla tua mano, e il tutto appartiene a te.

17 Ed io, o Dio mio, conoscendo che tu provi i cuori, e gradisci la dirittura, ho, nella dirittura del mio cuore, volontariamente offerte tutte queste cose; e oltre a ciò, ho veduto ora con allegrezza il tuo popolo, che si ritrova, farti la sua offerta volontariamente.

18 O Signore, Iddio d' Abrahamo, d' I-sacco, e d' Israele, nostri padri, mantieni questo in perpetuo nell' immaginazione de' pensieri del cuor del tuo popolo, e ad-dirizza il cuor loro a te;

19 E a Salomone, mio figliuolo, dà un cuore intiero, per osservare i tuoi comandamenti, le tue testimonianze, e i tuoi statuti, e per mettere il tutto in opera, e per edificare il palazzo, del quale io ho fatto l'apparecchio. 20 Poi Davide disse a tutta la raunanza:

Or benedite il Signore Iddio vostro. E. tutta la raunanza benedisse il Signore Iddio de suoi padri, e s' inchinò, e adorò

il Signore, e fece riverenza al re.
21 E il giorno seguente sacrificò sacrificii al Signore, e gli offerse olocausti:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Cor. 9. 7. Mat. 6. 1 <sup>4</sup> Glob. 14. 2. Sal. 90. 9, 10. <sup>c</sup> Sal. 39. 13. Eb. 11. 13. 1 Piet. 2. 11. Mat. 6. 13, 1 Tim. 1. 17. Apoc. 5. 13. Sal. 72. 1.

mille giovenchi, mille montoni, mille agnelii, insieme con le loso offerte da spandere ; e de' marificii in gran numero per tutto Israele,

22 E mangiarono, e bevvero in quel di, nel cospetto del Signore, con grande alle-grezza; e di nuovo costituirono re Balo-mone, figliuolo di Davide, e l' unsero al Signore per conduttore , e Sadoc per sa-

23 E Salomone sedette sopra il trono del Signore, per esser re, in luogo di Davide, suo padre, e prosperò, e tutto Israele gli ubbidì.

24 E tutti i capi, e gli uomini prodi; e anche tutti i figliuoli del re Davide, posero la mano sotto al re Salomone. 25 E il Signore ingrandi sommamente Salomone, nel cospetto di tutto Israele, e mise in lui una maestà reale, la cui pari

non era stata in alcun re che avesse regnato davanti a lui sopra Israele.

26 Cost Davide, figliuolo d' Issi, regnò

sopra tusto Israele; 27 E il tempo ch' egli regnò sopra I-sraele fu di quarant' anni. In Hebron egli regnò sett' anni, e in Gerusalemme trentatre anno,

28 Poi morl in buona vecchiezza, sazio di giorni, di ricchezze, e di gloria; e Salomone, suo figliuolo, regnò in luogo suo. 29 Ora, quant' è a' fatti del re Davide, primi ed ultimi; ecco, sono scritti nel libro di Samuale veggente, e nel libro del profeta Natan, e nel libro di Gad veggente;

30 Insieme con tutto il suo regno, e la sua prodezza, e i tempi che passarono sopra lui, e sopra Israele, e sopra tutti i regni di que' paesi.

# IL SECONDO LIBRO DELLE CRONICHE.

ia,

to

n: la

Or

加山山

tu

ch

hi

ni ci

pί m tu

 $\mathbf{n}$ 

Kalomone domanda e ottiene sapienza, 1 OR Salomone, figlinolo di Davide, si fortificò nel suo reame; e il Signore Iddio suo fer con lui, e l'ingrandi som-

mio padre, avendomi costituito re in luogo suo.

9 Ora, o Signore Iddio, sia verificata la tua parola, che tu hai detta a Davide, mio padre; perciocchè, tu mi hai costituito re sopra un popolo, che è in gran ni ere della terra.

inza, e scienza, per iti a questo popolo; be giudicare questo

> Salomone: Perciocsto in cuore, e non tè facoltà, nè gloria, mici : nè anche hai anzi hai chiesta sapoter giudicare il pale io ti ho costi-

matiè data; e ane, e facoltà, e gloria, so stati davanti a te non avranno quelli

che <u>s</u>aranno dopo te. 13 Poi Salomone se ne venne in Gerusalemme, dall' alto baogo ch' era in Ga-baon, d' innanzi al Tabernacolo della convenenza ; e regnò sopra Israele.

Carri e cavalleria di Salamone.

14 E Salomone adunò carri e cavalieri \*: ed ebbe mille quattrocento carri, e do-dicimila cavalieri, i quali egli stanziò per

5 L'altar di rame, che Besalcel, figliuo-lo di Uri, figliuolo di Hur, avea intto. era eziandio quivi in Gabaon, davanti al Tabernacolo del Signore. E Salomone, e la raunanza, lo ricercò.

6 E Salomone offerse quivie, davanti al Signore, sopra l'altar di rame, ch'era nel Tabernacolo della convenenza, mille

olocausti. 7 In quella notte Iddio apparve a Salo-mone, e gli disse: Chiedi ciò che tu vuoi che io ti dia.

8 E Salomone disse a Dio: Tu hal usata gran benignità inverso Davide,

<sup>\*1</sup> Re 1, 32, ecc. \*1 Crop. 16, 39; 21, 29, rif. \*1 Re 19, 26, ecc. \*1 Cron. 15. 1, ecc. fine at ver. 12: 1 Re 1.4-14.

le città dove teneva i carri, e appresso del re in Gerusalemme.

15 E il re fece che l'argento e l'oro erano in Gerusalemme in copia come le pietre; e i cedri come i sicomori, che son per la campagna.

16 Ora, quant' è alla tratta de' cavalli, e del filo, che Salomone avea di Egitto, i fattori del re prendevano il filo a certo

prezzo;

17 E comperavano, e traevano fuor di Egitto due coppie di cavalli, per seicento sicli d'argento; e ciascun cavallo, per cencinquanta. E così per le mani di que' fattori se ne traeva fuori, per tutti i re degli Hittei, e per i re della Siria.

Accordi di Salomone con Hiram ed altri preparativi per la costruzione del Tempio.

2 OR Salomone, avendo diliberato di edificare una Casa al Nome del Signore, e la sua casa reale;

2 Annoverò settantamila uomini da portar pesi, e ottantamila da tagliar pietre nel monte, e tremila seicento commessari

sopra essi;

3 Poi mandò a dire a Hiram<sup>a</sup>, re di Tiro: Fa inverso me come tu facesti inverso Davide, mio padre, al quale tu mandasti cedri, per edificarsi una casa

per abitarvi b.

4 Ecco, io edifico una Casa al Nome del Signore Iddio mio, per consacrargliela, per far profumi di aromati davanti a lui, e per presentarglii pani che hanno da esser del continuo disposti per ordine, e per offerirgli olocausti della mattina e della sera, e de' sabati, e delle calendi, e delle feste solenni del Signore Iddio nostro, come ciò è imposto in perpetuo a Israele.

5 Or la Casa, ch' io edifico, è grande; perciocchè l' Iddio nostro è grande più

che tutti gl' iddii.

6 E chi avrebbe il potere di edificargli una Casa? conciossiache i cieli, e i cieli de' cieli, non lo possano comprendere? c e chi son io, che io gli edifichi una Casa, se non che sia per far profumi davanti a lui?

7 Ora dunque, mandami un uomo intendente in lavorare in oro, e in argento, e in rame, e in ferro, e in porpora, e in iscarlatto, e in violato; e che sappia lavorar d' intagli; acciocche sia con gli uomini industriosi che io ho appresso di me in Giuda, e in Gerusalemme, i quali Davide, mio padre, avea ordinati.

8 Mandami ancora dal Libano del legname di cedro, di abete, e di algummim; perciocche io so che i tuoi servitori sanno tagliar il legname del Libano; ed ecco, i miei servitori saranne co' tuoi;

9 Acciocche mi apparecchino legname in gran quantità; perciocche la casa, che io son per edificare, ha da esser maravigliosamente grande.

10 Ed ecco, io darò a' tuoi servitori, che taglieranno le legne, ventimila cori di grano battuto, e ventimila cori d' orzo, e ventimila bati di vino, e ventimila

bati d'olio.

11 E Hiram, re di Tiro, rispose per lettere a Salomone, e gli mandò a dire: Perciocchè il Signore ama il suo popolo,

egli ti ha costituito re sopra lui.

12 Hiram gli mandò ancora a dire: Benedetto sia il Signore Iddio d' Israele, il quale ha fatto il cielo e la terra, perchè ha dato al re Davide un figliuolo savio, prudente, e intendente, che ha da edificare una Casa al Signore, e una casa reale per sè.

13 Ora dunque, io ti mando un uomo industrioso e intendente, il quale è stato

di Hiram, mio padre;

14 Il quale è figliuolo d' una donna delle figliuole di Dan, ma suo padre era Tirio d; che sa lavorare in oro e in argento, in rame, in ferro, in pietre, e in legname, e in porpora, in violato, in bisso, e in iscarlatto; e fare qualunque sorte d' intaglio, e di disegno di qualunque cosa gli sia proposta; acciocchè sia co' tuoi maestri, e con que' di Davide, tuo padre, mio signore.

15 Ora dunque, mandi il mio signore a' suoi servitori il grano, e l' orzo, e

l' olio, e il vino, ch' egli ha detto;

16 E noi taglieremo dal Libano del legname quanto avrai bisogno, e te lo condurremo per foderi in sul mare, fino a Iafo; di là tu lo farai trasportare in Gerusalemme.

17 E Salomone fece la rassegna di tutti gli uomini forestieri ch' erano nel paese d' Israele, dopo la descrizione che Davide, suo padre, ne avea fatta; e se ne trovo cencinquantatremila seicento;

18 De' quali egli ordinò settantamila da portar pesi, e ottantamila da tagliar pietre nel monte; e tremila seicento, per esser commessari da far sollecitamente lavorar la gente.

# La costruzione del Tempio.

3 E SALOMONE cominciò a edificar la Casa del Signore in Gerusalemme, nel monte Moria, ch' era stato mostrato a Davide, suo padre, nel luogo che Davide avez apparecchiato, cioè, nell' aia di Ornan Gebuseo.

2 Rd egli cominciò a edificare nel secondo giorno del secondo mese, l'anno

quarto del suo regno.

3 Or queste sono le misure della pianta

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> 1 Re cap. 5. <sup>b</sup> 1 Cron. 14. 1. <sup>c</sup> Is. 66. 1. Fat. 7. 48, 49; 17. 24. <sup>d</sup> 1 Re 7 20, 21. 2 Cron. 8. 7, 8. 

# 1 Re cap. 6. 

# Gen. 22. 2, 14. 

# 1 Cron. 2
375

del disegno di Salomone, per edificar la l Casa di Dio: la lunghezza era di sessanta cubiti di prima misura; e la larghezza di venti:

4 E il portico, ch' era in capo della lunghezza della Casa, in fronte della larghezza di essa, era di venti cubiti; e l'altezza era di centoventi cubiti: e Salomone lo coperse di dentro d' oro puro.

5 E coperse la Casa grande di legno d'abete; e disopra la coperse d'oro puro, e fece fare sopra essa delle palme, e delle intralciature.

· 6 Coperse anche la Casa di pietre preziose per ornamento; e quell' oro era oro di Parvaim.

7 Così coperse d'oro la Casa, le travi. gli stipiti, e le pareti, e gli usci di essa; e fece intagliar de Cherubini sopra le pareti.

8 Fece eziandio il luogo Santissimo, la cui lunghezza era di venti cubiti, al pari della larghezza della Casa; e la targhezza di venti cubiti; e lo coperse d'oro fino, che ascendeva fino alla somma di scicento

9 E il peso de' chiodi ascendera a cinquanta sicli d'oro. Coperse eziandío d'oro

10 Fece ancora nel luogo Santissimo due Cherubini di lavoro di statuario, e

furono coperti d' oro.

11 E le ale de Cherubini aveano venti cubiti di lunghezza; una delle ale avea cinque cubiti di lunghezza, e toccava la parete della Casa; e l'altra avea parimente cinque cubiti, e toccava l'ala del-**I** altro Cherubino.

12 Così anche una delle ale dell' altro Cherubino avea cinque cubiti, e toccava la parete della Casa; e l'altra avea parimente cinque cubiti, e giugneva all' ala

dell' altro Cherubino.

13 Le ale di questi Cherubini si spandevano per venti cubiti; ed essi erano in piè, e le facce loro erano volte verso il di dentro della Casa.

14 Fece angoza la cortina di violato, e di porpora, e di scarlatto, e di bisso; e

fece far sopra essa de' Cherubini.

15 E per metter davanti alla Casa, fece due colonne<sup>a</sup>, che aveano di lunghezza trentacinque cubiti; e i capitelli, ch' erano in cima di ciascuna di esse, erano di cinque cubiti.

16 Ora, come egli avea fatte delle intralciature nell' oracolo, com ancora ne mise in cima delle colonne. Fece anche cento melegrane, le quali mise fra quelle

intralciature.

17 E rizzò le colonne davanti al Tempio, una a man destra, e l'altra a sinistra; e pose nome a quella ch' era a man destra: Inchin, e a quella ch' era a sinistra: Boaz.

L'altare di rame; il mar di rame; i bacini e le varie masserizie del Tempio.

4 FECE ancora un altare di rame, di lunghezza di venti cubiti, e di larghezza di venti cubiti, e d'altezza di dieci

2 Fece ancora il mar di getto, che area dieci cubiti da una parte dell' orlo all'altra; ed era tondo d'ogn' intorno, ed era alto cinque cubiti; e un filo di trenta cubiti lo circondava d' ogn' intorno.

3 E disotto di quell' orlo ri erano delle figure di buoi d'ogn' intorno, che circondavano il mare d'ogn' intorno, dieci per ciascun cubito; vi erano due ordini di figure di questi buoi, gettati insieme col mare.

4 Esso era posto sopra dodici buoi, de' quali tre erano volti verso Settentrione, tre verso Occidente, tre verso Mezzodi, e tre verso Oriente; e il mare era disopra essi; e tutte le parti di dietro di que' buoi erano volte indentro.

5 E la spessezza di esso era di un palmo, e l'erlo suo era fatto a guisa dell'orlo d'una tazza, a fior di giglio; ed essendo pieno, conteneva tremila bati.

6 Fece aneora dieci conche, e no pose cinque a man destra, e cinque a sinistra, per servirsene a lavare; vi si lavava ciò che si apparecchiava per gli olocausti; ma il mare era per li sacerdoti, per lavarsi.

7 Fece eziandio dieci candellieri d'oro. secondo l'ordine loro, e li pose nel Tempio, cinque a man destra, e cinque a sinistra.

8 Fece anche dieci tavole, le quali pose nel Tempio, cinque a man destra, e cinque a sinistra; fece ancora cento bacini d' oro.

9 Fece ancora il cortile de' sacerdoti. e il cortile grande, e gli usci de' cortili, i quali coperse di rame.

10 E pose il mare dal lato destro, verso

Oriente, dalla parte meridionale.

11 E Huram fece le caldaie, le palette, e i bacini; e compiè di fare il lavorio che facea al se Salomone per la Casa di Dio:

12 Le due colonne, e i due vasi de capitelli, in cima delle colonne; e le due reti, da coprire i due vasi de capitelli ch' erano in cima delle colonne:

13 E le quattrocente melegrane per le due reti, a due ordini di melegrane per ciascuma rete, da coprire i due vasi de' capitelli, ch' erano in cima delle colonne.

14 Fece ancora i basamenti, e le concheper mettere sopra i basamenti;

15 Il mare, ch' era unico; e i dodici

buoi, ch' erano sotto esso.

16 E Huram, suo padre, fece al re Salomone, per la Casa del Signore, le caldaie, e le paiette, e le forcelle, e tutte le altre masserizie pertinenti a quelle, di rame pulito.

17 Il re fece gittar queste cose nella pianura del Giordano, in terra argillosa, fra Succot e Sereda.

18 E Salomone fece tutti questi arredi in grandissimo numero; conciossiachè non

si potesse rinvenire il peso del rame.

19 Così Salomone fece tutti gli arredi pertinenti alla Casa di Dio; e jece d' oro fino l'altar d' oro, e le tavole, sopra le quali si ponevano i pani di presenza;

20 E i candellieri, con le lor lampane, per restare accese davanti all' oracolo,

secondo ch' era ordinato.

21 Fece ancora le bocce, e le lampane, e gli smoccolatoi, d' oro, ch' era oro finis-

simo.

- 22 Fece ancora i rampini, e i bacini, e le coppe, e i turiboli, d'oro fino. E quant' è alle porte della Casa, gli usci di dentro, per entrar nel luogo Santissimo, e gli usci della Casa, per entrar nel Tempio, erano d' oro.
- 5 ORA, quando tutto il lavoro, che Salomone faceva fare per la Casa del Signore, fu compinto, Salomone portò le cose consacrate da Davide, suo padre, e l'argento, e l'oro, e tutti i vasellamenti, ne' tesori della Casa di Dio.

### La consacrazione del Tempio.

2 Allora Salomone<sup>a</sup> adunò in Gerusalemme gli Anziani d' Israele, e tutti i capi delle tribu, i principali delle famiglie paterne de' figliuoli d' Israele, per trasportar l'Arca del patto del signore dalla Città di Davide, che è Sion.

3 E tutti gli nomini principali d' Israele furono adimati appresso del re, alla festa solenne, che è al settimo mese.

4 Quando dunque tutti gli Anziani d' I-graele furuno venuti, i Leviti levarono

l'Arca in su le bro spelle;

5 E trasportarono l'Arca, e il Tabernacolo della convenenza, e tutti i sacri arredi ch' erano del Tabernacido. I sacerdoti e

i Leviti trasportarono queste cose.
6 Or il ne Salomone, e tutta la ramanza degl' Impeliti, che si erano adunati apo di lui, starano deventi ell'Area. sacrificando pecore e buoi, in tento numero, che non si posevano ne coutare, tie 2DDOTCHARE.

7 E i sacerdati portarono l'Apea del Fatto del frignore nel suo luogo, neli cancalo della Casa, pel luogo paralle s ma somo alle ale de - nemalia

\* E i Cherulini spandevano le ale sopra il mogo dell' Asta, e outreast l'Asta, e

le sue stanghe, discorra.

y Rd com sirraturo franche stamphe per times he der lunghezzet tadme e capi a esae si vecerano foror dell'Arcz. ne h parte d'imparin dell'oracido: e non si videro più fuori; e sono restate quivi in-

fino a questo giorno. 10 Dentro all' Arca non vi era nulla, se non le due tavole che Mosè vi aven messe in Horeb, quando il Signore fece patto co' figliuoli d' Israele, dopo che furono usciti di Egitto.

11 Or avvenne che, come i sacordoti uscivano del luogo Santo (conclossiachò tutti i sacerdoti che si ritrovarono si fosscro santificati, senza osservare gli sparti-

menti:
12 E i Leviti cantori d'infra tutte le lor compagnie, di Asuf, di Heman, e di Iedutun, e i lor fratelli, e i lor figliuoli, vestiti di bisso, con cembali, e con salteri, e con cetere, stessero in plo, dal lato orientale dell'Altare; e con loro da centoventi sacerdoti, che sonavano con le trombe),

13 Avvenne, dico, che, come quelli che sonavano con le trombe, e quellí che cantavano, facevano unitamente risonare un medesimo concento, lo lando e celebrando il Signore; e alzavano la voce con le trombe, co cembali, e con gli altri strumenti musicali, e con lodi al Signore, di-cendo: Ch' egli è buono, e che la sua benignità e in eterno"; la Casa del Signore fu ripiena della nuvola della Casa del Signore;

14 Talché i sucerdoti non potevano stare in piè per fare il servigio, per esgione della nuvola; perciocche la gloria del Elguore

avea riempiuta la Casa di Dio.

Distorso e preghiera di Ralamame per la commucruzione del Tengho.

**ALLORA** Salomone disset: Il Signore ha detto chi egli ubiterebbe nella caligine.

2 Dunque lo ti ho edificata una Casa per abitacolo, e una stanza per tua ant-

tazione in perpetuo.

3 Poi il re volvo la faccia, e benelisse tutta la raunanza d' laracle, chi era in

4 E disse: Benedetto ria il Signore Iddio d'Israele. Il quale con la sua tracaparlo a Davide, mio podre, e con le sue mani ha adem pirmo cio cie egli acea prowar costo, Green are

The morns one to trave I mis grounds alouns outs d'infra souse le sait d'Aproces per edificary) was Casa, mela quale Dry Lome amorase: e por 10 4 200 nomo elemo per esser constituore copra

Charles and the formal design and the Control of th the ministrate of montestar in his creases Driving accounting the governor of and an

pullitaren. The Learnie, min perise, einir

<sup>&</sup>quot;fine al war. Is: 1 ke b. 1-11.

fine al ver. C: 1 Be & F # ba. 1%

edificare una Casa al Nome del Signore Iddio d' Israele.

8 Ma il Signore disse a Davide, mio padre: Quant' è a quello che tu hai avuto in cuore, di edificare una Casa al mio Nome, bene hai fatto di averlo avuto in

9 Nondimeno, tu non edificherai essa Casa; anzi il tuo figliuolo che uscira de' tuoi lombi, sarà quel ch' edificherà la

Casa al mio Nome.

10 Il Signore adunque ha attenuta la sua parola ch' egli avea pronunziata; ed io sono sorto in luogo di Davide, mio padre, e son seduto sopra il trono d' Israele, come il Signore ne avea parlato; e ho edificata questa Casa al Nome del Si-gnore Iddio d' Israele;

11 E ho posta in essa l'Arca nella quale è il patto del Signore, ch' egli ha fatto

co' figliuoli d' Israele.

12 Poi Salomone si presentò davanti all' Altare del Signore, in presenza di tutta la raunanza d' Israele, e spiegò le palme

delle sue mani; 13 Perciocche Salomone avea fatto un pergolo di rame, lungo cinque cubiti, e largo cinque cubiti, e alto tre cubiti; e l' avea posto in mezzo del cortile. Egli adunque si presentò sopra esso, e si mise inginocchione in presenza di tutta la raunanza d' Israele, e spiegò le palme delle sue mani verso il cielo;

14 E disse: O Signore Iddio d' Israele, non vi è alcun dio pari a te, nè in cielo, nè in terra, che osservi il patto e la benignità inverso i tuoi servitori, che camminano davanti a te con tutto il cuor

loro;

15 Che hai attenuto a Davide, mio padre, tuo servitore, ciò che tu gli avevi detto; e ciò che tu avevi pronunziato con la tua bocca, tu l'hai adempiuto con la

tua mano, come oggi appare.
16 Ora dunque, o Signore Iddio d' Israele, osserva al tuo servitore Davide, mio padre, ciò che tu gli hai promesso, dicendo: Ei non ti verrà giammai meno, nel mio cospetto, uomo che segga sopra il trono d' Israele; purchè i tuoi figliuoli prendano guardia alla via loro, per cam-minar nella mia Legge, come tu sei camminato nel mio cospetto.

17 Ora dunque, o Signore Iddio d' Israele, sia verificata la tua parola che tu hai pronunziata a Davide, tuo servitore.

18 Ma pur veramente abiterà Iddio con gli uomini in su la terra? ecco, i cieli, e i cieli de' cieli, non ti possono comprendere; quanto meno questa Casa, la quale io ho edificata?

19 Ma pure, o Signore Iddio mio, riguarda alla preghiera, e alla supplicazione del tuo servitore, per ascoltare il rido, e l'orazione la quale il tuo servi-

e fa nel tuo cospetto;

20 Acciocchè gli occhi tuoi sieno aperti ziorno e notte verso questa Casa; verso il luogo nel quale tu hai detto di mettere il tuo Nome; per esaudir l'orazione che il tuo servitore farà, volgendosi verso questo luogo.

21 Esaudisci adunque le supplicazioni del tuo servitore, e del tuo popolo I-sraele, quando ti faranno orazione, vol-gendosi verso questo luogo; esaudiscili dal luogo della tua stanza, dal cielo; e avendoli esauditi, perdona loro.

22 Quando alcuno avrà peccato contro al suo prossimo, ed esso avrà da lui chiesto il giuramento, per farlo giurare; e il giuramento sarà venuto davanti al tuo Altare in questa Casa;

23 Porgi le orecchie dal cielo, ed opera, e giudica i tuoi servitori, per far la re-tribuzione al colpevole, e fargli ritornare in su la testa ciò ch' egli avrà fatto; e per assolvere il giusto, e rendergli secondo la sua giustizia.

24 E quando il tuo popolo Israele sarà stato sconfitto dal nemico, perchè esso avrà peccato contro a te; se poi egli si converte, e dà gloria al tuo Nome, e ti fa orazione e supplicazione in questa

Casa:

25 Porgi le orecchie dal cielo, e perdona al tuo popolo Israele il suo peccato, e riconducilo al paese che tu desti a lui ed

a' suoi padri.

26 Quando il cielo sarà serrato, e non vi sarà pioggia, perchè avranno peccato contro a te; se ti fanno orazione volgendosi verso questo luogo, e danno gloria al tuo Nome, e si convertono da' lor peccati, dopo che tu li avrai afflitti;

27 Porgi le orecchie dal cielo, e perdona a' tuoi servitori, e al tuo popolo Israele, il lor peccato, dopo che tu avrai loro insegnato il buon cammino, per lo quale hanno da camminare; e manda la pioggia in su la tua terra che tu hai data

al tuo popolo per eredità

28 Quando vi sarà nel paese fame, o pestilenza, o arsura, o rubigine, o locuste, o bruchi; ovvero, quando i nemici del tuo popolo lo strigneranno nel paese della sua stanza; ovvero, quando vi sarà qualunque piaga, e qualunque infermi-

29 Ascolta ogni orazione, e ogni supplicazione di qualunque uomo, ovvero di tutto il tuo popolo Israele, quando ciascuno avrà conosciuta la sua piaga, e la sua doglia, e avrà spiegate le palme delle

sue mani verso questa Casa;

30 Ascolta dal cielo, stanza della tua abitazione, e perdona, e rendi a ciascuno secondo ogni sua via, secondo che tu avrai conosciuto il suo cuore (perciocchè tu solo conosci il cuore de' figliuoli degli uomini);

31 Acciocche essi ti temano, per cam-

5

3

ţĸ

viveranno in su la terra, che tu hai data , tore.

a' newtri padri.

28 Ancolta emandio 8 forestiere che nontară del tuo popolo laraciu, e tară vanuto : di iontan paese, per engione del tuo gran Nome, e della tua man pomenie, e del tuo braccio stoso , quando sarà venuto, s avrà fatta omnone, reigendori vemo quoeta Cana

23 Ascolatio dal cielo, dalla etana dalla tua abitazione, e fa secondo tutto quello di che quel forestiere ti avrà invocato, acciocchò tutti i popoli della terra cononunto il tuo Norde, pur termerta corne il tuo popolo laracia, e per commone che quarta (sea che lo ho adalenta, ai chiuma del tuo Norma

34 Quando il tuo popolo mel uscito in guerra contro a' suoi nemici, per in via per la quale tu l' avrai mandato, e ti avrà-intta orazione, roloradosi verso quanta città che tu hai eletta, e verso quanta Casa che io hu ei ificata al tuo Nome,

35 Employer dal cialo la sua orazione, e la cua supplicazione, e difendi la lor m-

35 Quando avranzo peccado cuntro a by (concinemach) non es aus niun yanga che non pecchi), e tu ti mesi adimio contro a loro, e li avrai muni in poter del nemico, e quelli che li avminno prost, le avranno munati in cuttività, in

sicun pears, lontano o vicino. 37 de nel pacce nel quale envenno cinti mensti in cattività, si ravveggiono, e si convertono, e ti supplicano nel passe della lor cattività, dicando. Noi abbiamo peccato, not abbiasno operato tasquamento,

e marno colperoli .

25 he at convertono a te con tutto il cuor loro, e con tutta l'anima loro, nel paese della lor catturità, dove minimo siati menati prigioni, e fanno orazione, colpradon verso il lor passe, che tu hai dato a' lor padri, e verso questa città, che tis hai eletta, e verso questa Casa, che io ho edificate al tuo Nome,

20 Emudieci dal cielo, dalla stanca della tua abstazione, la loro orazione, e le lor supplicazioni, o difendi la lor ragione, e perdona al tuo popolo che avrà pencato

contro a ta.

40 Ors. • Dio mio, siano, ti prago, gil eschi tuoi aperti, e le tue crecchie attente

all'operione fatta in questo luogo.
41 E ora, o Signore Iddio, irvati par entrer nel tuo riposo, tu, e l' Area della tua forma o Fignore Iddio, sieno i tuoi mondoti vestiti di vestimenti di salvana, e rallagrires i tuoi manti del beno.

48 O Sagnore Iddio, non negaze al tuounto la cua richiesta; ricorduti delle

minar nelle tue vie, tutte il tempo che benignità promeser a Davide, tuo survi-

Il fenne comule dat cirle, e la ciaria di Sin-riana di Jangio dan fina di communica a finda dai Falormondi.

bu finito di a organi dad e gli attri re riampiò

nee antypy parenoculeà impinta la

de, avendo sprendo la un, si prota, sopra 1) пилето в Ch' ecti è ... in eterno

4 E il re e tutto il popolo ascrificarono merificii nel cospetto del Signore<sup>2</sup>, 5 E il re Salomone feor un merificio di

ventiduemila buoi, e di cenventimila poenrono in Cam di Dio.

6 K i morrioti stavano guere facundo i loro ufficu; come anche i Leviti con gli strumenti musicali del Bignore, i quali il re Davide avoa fatti per celebrare i-Bignore, dicendo. Che la mia benignità si in sterno avendo i salmi di Davide in mano , i metrdoti ancora conavano con lo trombe dirimpetto a logo, e tutto Igrasio

stava in piè. 7 È Salomone conmerò il muno del cortile, chi eve davanti alla Casa del Signore, previocché offerne quivi gli clocausti, è i grassi de' morificii da rander grane perciocche nell'altar di rame, che Salomone avea fatto, non potevano

capir gli olocausti, e le offerte, ed i gracel. B E in quel tempo Salomone celebro la festa solerme per sette giorni, insieme con tutto laracie, ch eve una grandimiras raunanea, rovvol a dall' entrar di Hasnat uno al torrente di Egrito.

9 K i ottavo gumo appruno, calciun-rono la solenne raunanza, perciocide per sette giorni aveano celebrata la dell'e-zione dell'altare, e per acte altra giorni celebrarono la festa solenna.

10 E nel ventesimoterro giorno del set-

timo mess, Salomone rimando alla ma stanze il popolo allegro e listo di cuore, per lo bane che il Signore avan futto a Davide e a Salomone, e al suo popolo Iaranie.

Disputate di Dia alla prophiera di Indonesia

11 Om, dopo ate Salamana abba finits la Casa del Signore<sup>e</sup>, e la casa seulo rel

<sup>\*</sup> Lov. 0. 24. Glod. 6. 21. 1 26. 22. 24. 4 4 Me S. 61, eec. 12 Re 2. 1, ecc.

<sup>\*</sup> No. 40, 84, 46, 11 fts 0, 10, 11.

elbe avuta prospera riuscita di tutto ciò ! che gli venne in cuore di far nella Casa del Signore, e nella sua casa;

12 Il Signore gli apparve di notte, e gli disse: Io ho esaudita la tua orazione, e mi ho eletto questo luogo per Casa di

sacrificioa.

13 Se io serro il cielo, talchè non vi sia ploggiab; ovvero, se comando alle locuste di mangiar la terra; ovvero, se mando la

pestilenza fra il mio popolo; 14 È il mio popolo, il quale è chiamato del mio Nome, si umilia<sup>c</sup>, e mi fa orazione, e ricerca la mia faccia, e si converte dalle sue vie malvage; io l'esaudirò dal cielo, e gli perdonerò i suoi peccati, e risanerò il suo paese.

15 Ora saranno gli occhi miei aperti, e le mie orecchie attente alle orazioni fatte in avesto luogo.

in questo luogo.

16 Ed ora io ho eletta e santificata questa Casa, acciocchè il mio Nome sia quivi in perpetuo; e gli occhi miei e il mio cuore saranno del continuo là.

17 E quant' è a te, se tu cammini nel mio cospetto, come è camminato Davide, tuo padre, per far tutto quello che io ti ho comandato, e osservi i miei statuti e le mie leggi;

18 Io altresi stabilirò il trono del tuo rcame, come io ho patteggiato con Davide, tuo padre, dicendo: Non ti verra qiammai meno uomo che signoreggi sopra Israele<sup>d</sup>.

19 Ma, se voi vi rivolgete indietro, e abbandonate i mici statuti, e i mici comandamenti, i quali io vi ho proposti, e andate a servire ad altri dii, e li ado-

rate;
20 Io vi divellerò d'in su la mia terra
che io vi ho data", e rigetterò dal mio
cospetto questa Casa che io ho consacrata al mio Nome, e la metterò in proverbio ed

in favola fra tutti i popoli.

21 E questa Casa che sarà stata eccelsa, sarà in istupore a tutti coloro che passeranno appresso di essa; ed essi diranno: Perchè ha fatto il Signore così a questo

paese e a questa Casa?

22 É si dirà: Perciocchè hanno abbandonato il Signore Iddio de' lor padri, il quale li trasse fuor del paese di Egitto, e si sono attenuti ad altri dii, e li hanno adorati, e hanno lor servito; per ciò egli ha fatto venire sopra loro tutto questo male.

Altre costruzioni di Sulomone; suo commercio.

8 ORA in capo de' venti anni, ne' quali Salomone avea edificata la Casa del Signore e la sua

2 Salomone riedificò le città che Huram gli avea date, e vi fece abitare de' figliuoli

d' Israele.

3 Poi Salomone andò in Hamat di Soba,

e l'occupò.

4 Ed edifico Tadmor nel deserto, insieme con tutte le città da magazzini, le quali egli edificò in Hamat.

5 Riedificò anche Bet-horon disopra, e Bet-horon disotto, città forti di mura, di

porte, e di sbarre.

6 Riedifico ancora Baalat, e tutte le città de' suoi magazzini, e tutte le città dove erano i carri, e quelle dove stavano le genti a cavallo; e in somma, tutto ciò ch' egli ebbe desiderio di edificare in Gerusalemme, e nel Libano, e in tutto il paese della sua signoria.

7 E Salomone fece tributario tutto il popolo ch' era rimasto degli Hittei, e degli Amorrei, e de' Ferizzei, e degli Hivvei, e de' Gebusei, i quali non erano d' Israele; 8 Cioè, de' figliuoli di coloro ch' erano

rimasti dopo loro nel paese, i quali i fi-gliuoli d' Israele non aveano distrutti; e son rimasti tributari infino a questo giorno.

9 Ma d'infra i figliuoli d'Israele, i quali Salomone non fece servi, per lavorare a' suoi lavori (perciocchè essi erano nomini di guerra, e colonnelli de suoi capitani, e capi de suoi carri, e della sua cavalleria);

10 Costoro furono capi de commessari del re Salomone, cioè: dugencinquanta, i quali aveano il reggimento di quella

gente.

11 Or Salomone fece salire la figliuola di Faraone dalla città di Davide, nella casa ch' egli le avea edificata<sup>g</sup>; perciocchè disse: La mia moglie non abiterà nella casa di Davide, re d' Israele; perciocchè i luoghi, ne' quali l' Arca del Signore è entrata, son

12 Allora Salomone offerse olocausti al Signore, sopra l'Altar del Signore, il quale egli avea edificato davanti al por-

13 Egli offeriva eziandio di giorno in giorno ciò che si conveniva offerire secondo il comandamento di Mosè, ne' sabati, e nelle calendi, e nelle feste solenni, tre volte l'anno; nella festa degli azzimi, e nella festa delle settimane, e nella festa de' tabernacoli.

14 E costitui, secondo l'ordine di Davide, suo padre, i sacerdoti nel lor ministerio, secondo i loro spartimenti<sup>1</sup>; e i Leviti ne' loro ufficii, per lodare il Signore, e per ministrar davanti a' sacerdoti, secondo che si conveniva fare per ciascun giorno; e i portinai, secondo i loro spartimenti per ciascuna porta; perciocche tale era stato il comandamento di Davide, uomo di Dio.

| 15 Ei non si deviò punto dal comanda-

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Giac. 4. 10. d 2 Cron. 6. 16. Lev. 28. 14. ecc., 33. Es. 23. 14. 1 Cron. 24. 1, ecc.; 25. 1, ecc. § 2 Cron. 6. 26, ecc. Dout. 12. 5. 9 1 Re 3. 1; 7. 8. A Es. 29. 38, ecc. Re 9. 10, ecc.

mento del re, intorno a' sacerdoti, e a' Leviti, nè intorno ad alcuna altra cosa, nè

intorno a' tesori.

16 Ora l'apparecchio di tutta l'opera di Salomone era già fatto, dal giorno che la Casa del Signore fu fondata, finchè fu compiuta. E quando la Casa del Signore fu finita:

17 Allora Salomone andò in Esion-gheber<sup>a</sup>, e in Elot, in sul lito del mare, nel

paese di Edom.

18 E Huram gli mandò, per li suoi servitori, materie da far navi, e marineri intendenti; i quali andarono, co' servitori di Salomone, in Ofir, e tolsero di là trecencinquanta talenti d'oro, e li condussero al re Salomone.

La regina di Seba visita Salomone.

OR la regina di Sebab, avendo intesa la fama di Salomone, venne in Gerusalemme, con grandissimo seguito, e con cammelli che portavano aromati, e gran quantità d'oro e di pietre preziose, per far prova di Salomone con enimmi; e venne a Salomone, e parlò con lui di tutto quello che avea nel cuore.

2 E Salomone le dichiarò tutte le cose ch' ella propose; e non vi fu cosa alcuna occulta a Salomone, ch' egli non le di-

chiarasse.

3 Laonde la regina di Seba, veggendo la sapienza di Salomone, e la casa ch' egli

avea edificata;

4 E le vivande della sua tavola, e le stanze de' suoi servitori, e l' ordine del servigio de' suoi ministri, e i lor vestimenti; e i suoi coppieri, e i lor vestimenti; e ciò ch' egli offeriva nella Casa del Signore, svenne tutta:

gnore, svenne tutta;
5 E disse al re: Ciò che io avea inteso
nel mio paese de' fatti tuoi e della tua sa-

pienza, era ben la verità;

6 Ma io non credeva ciò che se ne diceva, finchè non son venuta, e che gli occhi miei non l'hanno veduto. Or ecco, non mi era stata rapportata la metà della grandezza della tua sapienza; tu sopravanzi la fama che io ne avea intesa.

7 Beati gli uomini tuoi, e beati questi tuoi servitori che stanno del continuo davanti alla tua faccia, e odono la tua sapienza.

8 Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il quale ti ha gradito, per metterti sopra il suo trono, per esser re nel Nome del Signore; per l'amore che l'Iddio tuo porta a Israele, per istabilirlo in perpetuo, egli ti ha costituito re sopra esso, per far ragione e giustizia.

9 Ed ella diede al re centoventi talenti d'oro, e grandissima quantità di aromati e di pietre preziose; e mai più non si videro tali aromati, quali la regina di Seba

donò al re Salomone.

10 (Oltre a ciò, i servitori di Hiram, e i servitori di Salomone che aveano portato di Ofir dell' oro, portarono anche del legno di Algummim, e delle pietre preziose:

11 E il re adoperò quel legno di Algummim negli anditi che conducevano alla Casa del Signore, e alla casa reale; e in far cetere e salteri per li cantori. Cotal legno non era mai per addietro stato

veduto nel paese di Giuda.)

12 Il re Salomone altresi diede alla regina di Seba tutto ciò ch' ella ebbe a grado, e che gli chiese, fuor delle cose ch' ella gli avea portate. Poi ella si rimise in cammino, e co' suoi servitori se ne andò al suo paese.

Ricchezze, magnificenza e gloria di Salomone.

13 Ora il peso dell' oro che veniva a Salomone ogni anno, era di seicenses-

santasei talenti d'oro";

14 Oltre a quello che traeva da' gabellieri; e ciò che gli portavano i mercatanti. Tutti i re dell' Arabia, e i signori del paese, portavano anch' essi oro ed argento a Salomone.

15 E il re Salomone fece fare dugento pavesi d'oro battuto, in ciascuno de' quali impiegò seicento sicli d'oro battuto;

16 E trecento scudi d' oro battuto, in ciascuno de' quali impiego trecento sicli d' oro. E li mise nella casa del bosco del Libano.

17 Il re fece, oltre a ciò, un gran trono d'avorio, il quale egli coperse d'oro puro. 18 E quel trono avea sei gradi, e uno scannello, attaccati con oro al trono; e nel luogo del seggio vi erano degli appoggiatoi di qua e di là; e due leoni erano posti

presso di quegli appoggiatoi. 19 Vi erano eziandio dodici leoni, posti quivi sopra i sei gradi, di qua e di la.

Niuno tale fu mai fatto in alcun regno. 20 E tutti i vasellamenti della credenza del re Salomone erano d'oro; parimente tutti i vasellamenti della casa del bosco del Libano erano d'oro fino; nulla era d'argento; l'argento non era in alcuna stima al tempo di Salomone;

21 Perciocche il re avea delle navi che facevano viaggi in Tarsis, co' servitori di Hiram; in tre anni una volta quelle navi di Tarsis venivano, portando oro ed argento, e avorio, e scimmie, e pappagalli.

22 Così il re Salomone fu, in ricchezze ed in sapienza, il più grande d'ogni altro

re della terra.

23 E tutti i re della terra cercavano di veder Salomone, per intender la sapienza di esso, la quale Iddio gli avea messa nel cuore.

24 E ciascun d'essi gli portava anno per anno il suo presente, vase

gento, e vasellamenti d'oro, e vestimenti, armature, e aromati, cavalli, e muli.

25 Salomone avea eziandio quattromila stalle da tener cavalli e carri; e dodicimila cavalieri, i quali egli stanziò per le città ordinate per li carri, e appresso di sè, in Gerusalemme.

26 Ed egli signoreggiava sopra tutti i re, dal Fiume fino al paese de' Filistei, e fino

al confine di Egitto.

27 E il re fece che l'argento era in moltitudine in Gerusalemme come le pietre, e i cedri come i sicomori che son per la campagna.

28 E si traevano di Egitto, e d'ogni

altro paese, cavalli per Salomone.

#### Morte di Salomone.

29 Quant' è al rimanente de' fatti di Salomone<sup>a</sup>, primi ed ultimi; queste cose non son elleno scritte nel libro del profeta Natan, e nella profezia di Ahia Si-lonita, e nella visione del veggente Iddo intorno a Geroboamo, figliuolo di Nebat?

30 Or Salomone regnò in Gerusalemme sopra tutto Israele quarant' anni.

31 Poi giacque co' suoi padri, e fu sep-pellito nella Città di Davide, suo padre; e Roboamo, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Divisione del regno—Roboamo re di Giuda, Geroboamo re d'Israele.

10 E ROBOAMO ando in Sichem<sup>5</sup>: perciocchè tutto Israele era venuto in Sichem, per istabilirlo re.

2 E quando Geroboamo, figliuolo di Nebat, ch' era in Egitto, ova era fuggito d'in-nanzi al re Salomone<sup>c</sup>, ebbe ciò inteso, egli

se ne ritornò di Egitto;
3 Perciocchè gl' Israeliti l' aveano mandato a chiamare. Geroboamo adunque, e tutto Israele, vennero, e parlarono a Ro-

boamo, dicendo:

4 Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo; ma tu, alleviaci ora dalla dura servitù di tuo padre, e dal suo grave giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e noi ti saremo soggetti.

5 Ed egli disse loro: Di qui a tre giorni ritornate a me. E il popolo se ne andò.

6 E il re Roboamo si consigliò co' vecchi, ch' erano stati ministri di Salomone, suo padre, mentre era in vita, dicendo: Come consigliate voi che si risponda a questo popolo?

7 Ed essi gli risposero, dicendo: Se tu ti mostri benigno inverso questo popolo, e gli compiaci, e gli dai buone parole, essi

ti saranno soggetti in perpetuo.

8 Ma egli, lasciato il consiglio che i vecchi gli aveano dato, si consigliò co' giovani ch' erano stati allevati con lui, ed erano suoi ministri ordinari ;

9 E disse loro: Che consigliate voi che rispondiamo a questo popolo, il qual m' ha parlato, dicendo, Alleviaci dal giogo che

tuo padre ha posto sopra noi?

10 E i giovani ch' erano stati allevati con lui, gli risposero, dicendo: Di' così a questo popolo che t' ha parlato, dicendo: Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo; ma tu, alleviacene; di' loro così: ll mio piccol dito è più grosso che i lombi di mio padre.

11 Ora dunque, mio padre vi ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave; mio padre vi ha gastigati con isferze, ma io vi gastigherò con flagelli

pungenti.

12 E il terzo giorno appresso, Geroboamo e tutto il popolo, vennero a Roboamo, secondo che il re avea parlato, dicendo: Ritornate a me di qui a tre giorni.

13 E il re Roboamo rispose loro aspramente, e lasciò il consiglio de' vecchi;

14 E parlo loro secondo il consiglio de' giovani, dicendo: Mio padre vi ha posto addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più grave; mio padre vi ha castigati con isferze, ma io vi castigherò con flagelli pungenti.

15 Il re adunque non acconsenti al popolo; perciocchè questo era cagionato dal Signore Iddio, per adempier la sua parola, la quale egli avea pronunziata, per Ahia Silonita, a Geroboamo, figliuolo di

Nebat<sup>d</sup>.

16 E quando tutto il popolo d' Israele ebbe veduto che il re non avea loro acconsentito, rispose al re, dicendo: Qual parte abbiamo noi in Davide? noi non abbiamo alcuna ragione di eredità nel figliuolo d'Isai; o Israele, vadasene ciascuno alle sue stanze; o Davide, provvedi ora alla tua casa. Così tutto Israele se ne andò alle sue stanze.

17 Ma quant' è a' figliuoli d' Israele che abitavano nelle città di Giuda, Roboamo

regnò sopra loro.

18 E il re Roboamo mandò a' figliuoli d'Israele Hadoram, ch'era sopra i tributi; ma essi lo lapidarono, onde egli morì. Allora il re Roboamo sali prestamente sopra un carro, e se ne fuggi in Gerusalemme.

19 Così Israele si ribellò dalla casa di Davide, ed è rimasto così fino a questo

giorno.

ROBOAMO adunque essendo giunto in Gerusalemme, raund la casa di Giuda e di Beniamino in numero di centottantamila uomini di guerra scelti, per combattere contro a Israele, per ridurre il regno sotto l'ubbidienza di Roboamo.

2 Ma la parola del Signore fu indirizzata

a Semaia, uomo di Dio, dicendo:

3 Di' a Roboamo, figliuolo di Salomone,

re di Giuda, e a tutti gl' Israeliti, che sono

in Giuda e in Beniamino:

4 Così ha detto il Signore: Non salite, e non combattete contro a' vostri fratelli; ritornatevene ciascuno a casa sua; perciocchè questa cosa è proceduta da me. El essi ubbidirono alle parole del Signore, e se ne ritornarono, senza andare contro a Geroboamo.

Roboamo fortifica il suo regno-I Leviti e gli Israeliti fedeli accorrono a Gerusalemme-Mogli e figli di Roboamo.

5 E. Roboamo abitò in Gerusalemme, ed edificò delle città in Giuda per fortezze

6 Ed edificò Bet-lehem, ed Etam, e Te-

7 E Bet-sur, e Soco, e Adullam,

8 E Gat, e Maresa, e Zif, 9 E Adoraim, e Lachis, e Azeca,

10 E Sora, e Aialon, e Hebron, ch' erano città forti in Giuda e in Beniamino.

11 Così fortificò queste fortezze, e vi mise de' capitani, e de' magazzini di vit-tuaglia, e d' olio e di vino.

12 E in ciascuna città mise degli scudi, e delle lance; e le fortificò grandemente. Così Giuda e Beniamino furono a lui.

13 Or i sacerdoti e i Leviti ch' erano in tutto il paese d' Israele si ridussero appresso di lui da tutte le lor contrade.

14 Perciocchè i Leviti lasciarono i lor contadi, e le lor possessioni, e andarono in Giuda e in Gerusalemme; perciocchè Geroboamo e i suoi figliuoli li scacciarono, acciocchè non esercitassero più il sacerdozio al Signore.

15 E Geroboamo si costituì de' sacerdoti per gli alti luoghi, e per li demoni, e per li vitelli ch' egli fece a.

16 E dopo que' Leviti, quelli d'infra tutte le tribu d'Israele che disposero l'animo loro a cercare il Signore Iddio d'Israele, vennero in Gerusalemme, per sacrificare al Signore Iddio de' lor padri;

17 E fortificarono il regno di Giuda, e rinforzarono Roboamo, figliuolo di Salomone, per lo spazio di tre anni; percioc-che camminarono nella via di Davide e di Salomone, lo spazio di tre anni.

18 Or Roboamo si prese per moglie Mahalat, figliuola di Ierimot, figliuolo di Davide, e Abihail, figliuola di Eliab, fi-gliuolo d' Isai;

19 La quale gli partori questi figliuoli, cio: Ieus, e Semaria, e Zaham.
20 E dopo lei, prese Maaca, figliuola di Absalom, la quale gli partori Abia, e Attai, e Ziza, e Selomit.

21 E Roboamo amò Maaca, figliuola di Alealom, sopra tutte le sue altre mogli e concubine ; conciossiachè egli avesse prese diciotto mogli, e sessanta concubine ; onde

generò ventotto figliuoli, e sessanta figliuole.

22 E Roboamo costitui Abia, figliuolo di Maaca, per capo della sua casa, per principe sopra i suoi fratellio; perciocchè

*intendeva* di farlo re.

23 E prudentemente si avvisò di dispergere di tutti i suoi figliuoli per tutte le contrade di Giuda e di Beniamino per tutte le città forti; e assegnò loro da vivere abbondantemente, e procacció loro molte mogli.

L' idolatria di Roboamo punita coll' invasione di Sisac re di Egitto.

12 ORA quando il regno di Roboamo fu stabilito e fortificato, egli, insieme con tutto Israele, lasciò la Legge del Signored.

2 Laonde, l'anno quinto del re Roboamo, Sisac, re di Egitto, salì contro a Gerusalemme (perciocchè essi aveano misfatto contro al Signore);

3 Con mille dugento carri, e con sessantamila cavalieri, e popolo senza fine, ch' era venuto con lui di Egitto, Libii, Succhei,

ed Etiopi; 4 E prese le città forti di Giuda, e

venne fino in Gerusalemme.

5 Allora il profeta Semaia venne a Roboamo, e a' capi di Giuda, i quali si erano raccolti in Gerusalemme, d' innanzi a Sisac, e disse loro: Così ha detto il Signore: Voi mi avete abbandonato, ed io altresi vi ho abbandonati in mano di Sisac.

6 E i capi d'Israele, e il re, si umilia-rono, e dissero: Il Signore è giusto. ono, e dissero: Il Signore è giusto.
7 E il Signore vide che si erano umiliati.

E la parola del Signore fu indirizzata a Semaia, dicendo: Essi si sono umiliati; io non li distruggerò, ma fra poco darò loro salvezza; e l'ira mia non si verserà sopra Gerusalemme per mano di Sisac.

8 Nondimeno essi gli saranno servi; e conosceranno la differenza che vi è tra il servirmi, e il servire a' regni della terra.

9 Sisac adunque, re di Egitto, sali contro a Gerusalemme, e prese i tesori della Casa del Signore, e i tesori della casa del re; egli prese ogni cosa; prese ancora gli scudi d' oro che Salomone avea fatti.

10 E il re Roboamo fece degli scudi di rame, in luogo di quelli, e li rimise in man de capitani de sergenti che facevano la guardia alla porta della casa reale.

11 E quando il re entrava nella Casa del Signore, i sergenti venivano, e li levavano; e poi li riportavano nella loggia de' sergenti.

12 Così, perche egli si umilio, l' ira del Signore si stolse da lui, ed egli non volle fare una intiera distruzione; e anche certo in Giuda vi erano di buone cose

13 Il re Roboamo adunque si fortificò

<sup>&</sup>quot;1 Re 12. 28, ecc.; 13. 33. 1 Cor. 10. 20. 1 Re 14. 22, ecc. 'Giac. 4. 10. / Det <sup>3</sup> 2 Cron. 15. 9; 30. 11, 18. 1 Deut. 28. 47, 48. \* 1 Re 10. 16, d 1 Re 14. 22, ecc.

in Gerusalemme, e regnò; perciocchè egli era d'età di quarantun' anno, quando cominciò a regnare, e regnò diciassette anni in Gerusalemme, città la quale il Signore avea eletta d'infra tutte le tribù d'Israele, per mettervi il suo Nome. E il nome di sua madre era Naama Ammonita.

14 Ed egli fece ciò che è male; perciocchè non dispose l'animo suo a ricercare il

Signore.

15 Ora, quant' è a' fatti di Roboamo, primi ed ultimi, non son eglino scritti nel libro del profeta Semaia, e fra le genealogie d' Iddo veggente! come ancora le guerre che furono del continuo fra Roboamo e Geroboamo?

16 E Roboamo giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di Davide; e Abia,

suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Regno di Abia; sue guerre con Geroboamo.

13 L'ANNO diciottesimo del re Geroboamo, Abia cominciò a regnare sopra Giuda<sup>a</sup>.

2 Egli regnò tre anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre *era* Micaia, figliuola di Uriel, da Ghibea. Or vi fu

guerra fra Abia e Geroboamo.

3 E Abia venne a battaglia con un esercito di quattrocentomila combattenti, tutti uomini scelti. E Geroboamo ordinò la battaglia contro a lui con ottocentomila combattenti, tutti uomini scelti.

4 E Abia si levò in piè disopra al monte di Semaraim, che è nelle montagne di Efraim, e disse: O Geroboamo, e tutto

Israele, ascoltatemi:

5 Non dovete voi sapere che il Signore Iddio d' Israele ha dato a Davide il regno sopra Israele, in perpetuo? a lui, dico, e a' suoi figliuoli, per patto inviolabile ??

6 Ma Geroboamo, figliuolo di Nebat, servo di Salomone, figliuolo di Davide, si è levato, e si è ribellato contro al suo

signore.

7 E certi uomini da nulla e scellerati, si sono adunati appresso di lui, e si sono fortificati contro a Roboamo, figliuolo di Salomone, il quale essendo giovane, e di cuor molle, non ha contrastato loro valorosamente.

8 E ora voi pensate di resistere ostinatamente al regno del Signore, che è fra le mani de' figliuoli di Davide; perciocchè voi siete una gran moltitudine, e avete con voi i vitelli d' oro che Geroboamo vi ha

fatti per dii.

9 Non avete voi scacciati i sacerdoti del Signore, i figliuoli d' Aaronne, e i Leviti? e non vi avete voi fatti de' sacerdoti nella maniera de' popoli de' paesi, chiunque si è presentato per consacrarsi con un giovenco, e con sette montoni? e così è divenuto sacerdote di quelli che non son dii.

10 Ma quant' è a noi, il Signore è l' Iddio nostro, e noi non l'abbiamo abbandonato: e i sacerdoti che ministrano al Signore, sono figliuoli d'Aaronne; e i Leviti sono impiegati a questa opera;

11 E ogni mattina, e ogni sera ardono gli olocausti al Signore, co' profumi degli aromati; e ordinano i pani che si devone ordinare sopra la tavola pura; e ogni sera accendono il candelliere d' oro con le sue lampane; perciocchè noi osserviamo ciò che il Signore ha ordinato; ma voi avete

abbandonato il Signore.

12 Ed ecco, Iddio è con noi in capo, insieme co' suoi sacerdoti, e con le trombe di suono squillante, per sonar con esse contro a voi. Figliuoli d' Israele, non combattete contro al Signore Iddio de' padri vostri; perciocchè voi non prospererete.

13 In quel mezzo Geroboamo fece volgere un agguato, perchè venisse sopra que di Giuda di dietro; talchè Giuda avea gl' Israeliti in fronte, e l'agguato

alle spalle.

14 È que' di Giuda si rivoltarono, e Videro ch' erano assaliti da fronte e dalle spalle; laonde gridarono al Signore, e i sacerdoti sonarono con le trombe.

15 La gente di Giuda ancora gittò grida; e come gittavano quelle grida, Iddio sconfisse Geroboamo e tutto Israele, davanti ad Abia ed a Giuda.

16 E i figliuoli d'Israele fuggirono d'innanzi a Giuda; e Iddio li diede loro nelle

mani.

17 E Abia e il suo popolo li percossero d' una grande sconfitta; e caddero uccisi cinquecentomila uomini scelti d' Israele.

18 Così i figliuoli d' Israele furono in quel tempo abbassati, e i figliuoli di Giuda si rinforzarono; perciocchè si erano appoggiati sopra il Signore Iddio de' padri loro.

19 E Abia perseguitò Geroboamo, e gli prese alcune città: Betel, e le terre del suo territorio; Iesana, e le terre del suo territorio; ed Efraim, e le terre del suo territorio.

20 E Geroboamo non ebbe più potere alcuno al tempo di Abia; e il Signore lo

percosse, ed egli mori. 21 E Abia si fortificò, e prese quattordici mogli, e generò ventidue figliuoli, e

sedici figliuole.

22 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Abia, e de' suoi portamenti, e de' suoi fatti; queste cose sono scritte nelle memorie del profeta Iddo.

Regno di Asa, sua vittoria sugli Etiopi.

14 E ABIA giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di Davide; e Asa, suo figliuolo, regnò in luogo suo d.

Al suo tempo il paese ebbe riposo lo | spazio di dieci anni.

2 E Asa fece ciò che piace ed è grato al

Signore Iddio suo.

3 E tolse via gli altari, e gli alti luoghi degli stranieri, e spezzò le statue, e tagliò i boschi;

4 E comandò a Giuda di ricercare il Signore Iddio de' suoi padri, e di mettere ad effetto la sua Legge e i suoi comanda-

5 Tolse eziandio via, da tutte le città di Giuda, gli alti luoghi e i simulacri; e il regno ebbe riposo mentre egli visse.

6 Ed egli edificò delle città di fortezza in Giuda; perciocchè il paese era in riposo; e in quel tempo non vi fu alcuna guerra contro a lui; perciocchè il Signore

gli avea dato riposo. 7 Laonde egli disse a Giuda: Edifichiamo queste città, e intorniamole di mura, e di torri, e di porte, e di sbarre, mentre siamo padroni del paese; perciocchè noi abbiamo ricercato il Signore Iddio nostro; e avendolo ricercato, egli ci ha dato riposo d'ogn' intorno. Così le edificarono, e prosperarono.

8 Or Asa avea un esercito di trecentomila uomini di Giuda, che portavano scudo e lancia; e di dugentotrentamila di Beniamino, che portavano scudo e tiravano con

l'arco: tutti uomini di valore.

9 E Zera Etiopo uscì contro a loro con un esercito di mille migliaia d'uomini, e di trecento carri; e venne fino in Maresa.

10 E Asa uscì incontro a lui; ed essi ordinarono la battaglia nella valle di Se-

fata, presso di Maresa.

11 Allora Asa gridò al Signore Iddio suo, e disse: O Signore, appo te non vi è alcuna differenza di aiutare, così chi non ha forze alcune, come chi ne ha di grandi ; soccorrici, o Signore Iddio nostro<sup>a</sup>; perciocchè noi ci siamo appoggiati sopra te, e nel tuo Nome siamo venuti contro a questa moltitudine; tu sei il Signore Iddio nostro; non lasciare che l'uomo prevalga contro a te.

12 E il Signore sconfisse gli Etiopi dayanti ad Asa, e davanti a Giuda; e-gli

Etiopi fuggirono.

13 E Asa, e la gente ch' era con lui, li perseguitarono fino in Gherar; e morirono tanti Etiopi ch' essi non si poterono più ristorare; perciocchè furono rotti dal Si-gnore, e dal suo esercito; e ne furono por-

tate spoglie in grandissima quantità.

14 Percossero anche tutte le città ch' erano d'intorno a Gherar; perciocchè lo spavento del Signore era sopra loro; e predarono tutte quelle città; perciocchè

vi era dentro una gran preda. 15 Percossero ancora le tende delle man-

dre, e ne menarono pecore, e cammelli, in gran numero. Poi se ne tornarono in Gerusalemme.

Asa toglie l'idolatria dal paese.

15 ALLORA lo Spirito di Dio fu sopra Azaria, figliuolo di Oded;

2 Ed egli uscì incontro ad Asa, e gli disse: Ascoltatemi, Asa, e tutto Giuda, e Beniamino; Il Signore è stato con voi, mentre voi siete stati con lui; e se voi lo ricercate, voi lo troverete; ma, se voi l'abbandonate, egli vi abbandonerà b.

3 Or Israele è stato un lungo tempo senza il vero Dio, e senza sacerdote che inse-

gnasse, e senza Legge;

4 Ma quando, essendo distretto, egli si è convertito al Signore Iddio d' Israele, e l' ha ricercato, egli l' ha trovato.

5 Or in que' tempi non vi era pace alcuna per coloro che andavano e che venivano; perciocchè turbamenti erano fra tutti gli

abitanti de' paesi.

6 E una nazione era conquisa dall' altra nazione, e una città dall' altra città; perciocchè Iddio li dibatteva con ogni sorte di tribolazioni.

7 Ma voi, confortatevi, e le vostre mani non diventino rimesse; perciocchè vi è

premio per l'opera vostra.

8 E quando Asa ebbe udite queste parole, e la profezia del profeta Oded, egli si fortificò, e tolse via le abbominazioni da tutto il paese di Giuda, e di Beniamino, e dalle città ch' egli avea prese del monte di Efraim; e rinnovò l' Altar del Signore, ch' era davanti al portico del Signore:

9 Poi rauno tutto Giuda, e Beniamino, e que' di Efraim, e di Manasse, e di Simeone, che dimoravano con loro; perciocchè molti si erano rivolti da parte sua, veg-gendo che il Signore Iddio suo era con

Iui <sup>c</sup>

10 Essi adunque si raunarono in Gerusalemme, nel terzo mese dell' anno quintodecimo del regno di Asa.

11 E in quel di sacrificarono al Signore, della preda che aveano menata, settecento

buoi, e settemila pecore; 12 E convennero in questo patto di ricercare il Signore Iddio de' lor padri, con tutto il cuor loro, e con tutta l'anima loro d:

13 E che chiunque non ricercherebbe il Signore Iddio d' Israele, fosse fatto morire, piccolo o grande ch' egli fosse, uomo o donna 🕏

14 E giurarono al Signore con gran voce e grida di allegrezza, con trombe e

corni.

15 E tutto Giuda si rallegrò di quel giuramento; perciocche giurarono con tutto il cuor loro, e cercarono il Signore

<sup>1</sup> Sem. 14.6. Sal. 22.5, 6. . Deut. 4.5. 18—16. 2 Re 23.3. 2 Cron. 84. 31. 1 Cron. 28. 9. Ger. 29. 13. Giac. 4, 8. 22. 20. Deut. 13. 5—15. <sup>c</sup> 2 Cron. b Deut. 4. 29. Neem, 10, 29, 11. 18-16.

con tutta la loro affezione, e lo trovarono; e il Signore diede loro riposo d'ogn' intorno.

16 II re Asa rimosse ancora Maaca, sua madre, dal governo<sup>a</sup>; perciocchè ella avea fatto un idolo per un bosco; e Asa spezzò l' idolo di essa, e lo tritò, e l' arse nella valle di Chidron.

17 Tuttavolta gli alti luoghi non furono tolti via d' Israele; ma pure il cuor di Asa fu intiero tutto il tempo della sua vita.

18 Ed egli portò nella Casa di Dio le cose che suo padre avea consacrate, e quelle ancora ch' egli stesso avea consa-

crate: argento, ed oro, e vasellamenti. 19 E non vi fu guerra alcuna fino all' anno trentacinquesimo del regno di

A88.

Colpa di Asa nell' allearsi colla Siria contro Israele—Sua morte.

L'ANNO trentesimosesto del regno di Asa, Baasa, re d' Israele, salì contro a Giuda<sup>b</sup>, ed edificò Rama, per non lasciar nè uscire nè entrare alcuno ad Asa, re di Giuda.

2 Laonde Asa trasse fuori argento, e oro, da' tesori della Casa del Signore, e della casa reale, e lo mandò a Benhadad, re di Siria, il quale abitava in Damasco,

3 Siavi lega fra me e te come è stata fra tuo padre e mio padre; ecco, jo ti mando oro e argento; va, rompi la lega che tu hai con Baasa, re d' Israele, acciocchè egli si ritragga da me.

4 E Benhadad acconsenti al re Asa, e mandò i capitani de' suoi eserciti contro alle città d' Israele; ed essi percossero Ion, e Dan, e Abel-maim, e tutte le città

da magazzini di Neftali.

5 E quando Baasa ebbe ciò inteso, restò d'edificar Rama, e fece cessare il suo la-

6 Allora il re Asa prese tutto il popolo di Giuda; ed essi portarono via le pietre e il legname di Rama, la quale Baasa edificava; ed egli ne edifico Ghibea e Mispa.

7 E in quel tempo il veggente Hanani venne ad Asa, re di Giuda, e gli disse: Perciocchè tu ti sei appoggiato sopra il re di Siria, e non ti sei appoggiato sopra il Signore Iddio tuo, per ciò l' esercito del re di Siria ti è scampato dalle mani<sup>c</sup>.

8 Gli Etiopi e i Libii d non erano essi un grande esercito, con grandissimo numero di carri e di cavalieri? e pure, perchè tu ti appoggiasti sopra il Signore, egli te li

diede nelle mani.

9 Conciossiache gli occhi del Signore corrano per tutta la terra e, per mostrarsi potente in favor di coloro che hanno il | popolo<sup>g</sup>.

cuore intiero inverso lui; tu hai follemente fatto in questa cosa; perciocchè da ora innanzi tu avrai sempre guerre.

10 E Asa s' indegnò contro al veggente, e lo fece incarcerare; perciocchè era in gran cruccio contro a lui per ciò. Asa ancora oppressò in quel tempo alcuni del popolo.

11 Or ecco, i fatti di Asa, primi ed ultimi, sono scritti nel libro dei re di Giuda e d'Israele.

12 E Asa, l' anno trentanovesimo del suo regno, infermò de' piedi, e la sua infermità fu strema, e pure ancora nella sua infermità egli non ricercò il Signore, anzi i medici.

13 E Asa giacque co' suoi padri, e mori I' anno quarantunesimo del suo regno;

14 E fu seppellito nella sua sepoltura la quale egli si avea cavata nella Città di Davide; e fu posto in un cataletto ch' egli avea empiuto d'aromati, e d'odori composti per arte di profumiere; e gliene su arsa una grandissima quantità.

# Prosperità e potenza di Giosafut.

E GIOSAFAT, figliuolo di Asa, regnò in luogo suo, e si fortificò contro a Israele;

2 E pose delle schiere di gente di guerra per tutte le città forti di Giuda, e mise guernigioni nel paese di Giuda, e nelle città di Efraim, le quali Asa, suo padre,

avea prese.

3 E il Signore fu con Giosafat; perciocchè egli camminò nelle primiere vie di Davide, suo padre, e non ricercò i

Baali; 4 Anzi ricercò l' Iddio di suo padre, e camminò ne' suoi comandamenti, e non fece come Israele.

5 Laonde il Signore stabili il reame nelle mani di esso; e tutto Giuda gli portava presenti, talchè egli ebbe gran ricchezze, e gloria.

6 Ed egli elevò il cuor suo nelle vie del Signore; tolse ancora via di Giuda gli alti

luoghi e i boschi.

7 E l'anno terzo del suo regno egli mandò d' infra i suoi principali ufficiali, Benhail, ed Obadia, e Zaccaria, e Natanaele, e Micaia;

8 E con loro, questi Leviti: Semaia, e Netania, e Zebadia, e Asael, e Semiramot, e Gionatan, e Adonia, e Tobia, e Tob-Adonia; e con loro, Elisama, e Gioram, sacerdoti, per ammaestrare il popolo nelle città di Giuda.

9 Ed essi, avendo seco il libro della Legge del Signore, andarono ammae strando il popolo di Giuda; e circuirono tutte le città di Giuda, ammaestrando 11

d 2 Cron. 14.9, ecc. Lev. 10. 11. Mal. 2.7. <sup>3</sup> 1 Re 15. 17, ecc. fs. 31. 1. Ger. 17. 5. / Ger. 20. 2. Mat. 14. 8. <sup>e</sup> 1 Re 15, 13, ecc. Prov. 5. 21; 15. 8. Ger. 16. 17; 82. 19.

10 E lo spavento del Signore fu sopra tutti i regni de' paesi ch' erano d' intorno a Giuda; onde non fecero guerra a Giosa-

11 Da' Filistei ancora gli erano portati presenti e tributo di argento; gli Arabi gli adducevano eziandio del minuto bestiame, cioè: settemila settecento montoni, e settemila settecento becchi.

12 E Giosafat andò crescendo sommamente: ed edificò in Giuda castella, e città

da magazzini;

13 Ed ebbe di gran beni nelle città di Giuda; e degli uomini di guerra, prodi e

valenti, in Gerusalemme.

14 E questa è la descrizione di essi, secondo le lor case paterne: Di Giuda, i capi delle migliaia furono il capitano Adna, il quale avea sotto di sè trecentomila *uomini* prodi e valenti:

15 E dopo lui, il capitano Iohanan, il quale avea sotto di sè dugentottantamila

uomini;

16 E dopo lui, Amasia, figliuolo di Zicri, il quale si era volontariamente consacrato al Signore, e avea sotto di sè dugentomila uomini prodi e valenti

17 E di Beniamino, Eliada, uomo prode e valente, il quale avea sotto di sè dugentomila *uomini*, armati d'archi e di

18 E dopo lui, Iozabad, il quale avea sotto di sè centottantamila uomini in or-

dine per la guerra.

19 Questi erano coloro che servivano al re; oltre a quelli ch' egli avea posti nelle fortezze per tutto il paese di Giuda.

Alleanza di Giosafat con Achab; la loro spe-dizione contro ai Siri. Predizione di Mica. Morte del re d' Israele e scampo di Giosafat.

ORA Giosafat, avendo di gran ricchezze, e gloria, s' imparentò con Achab.

2 E in capo di alquanti anni egli andò ad Achab in Samaria. E Achab fece ammazzar pecore e buoi, in grandissimo numero, per lui, e per la gente ch' era con lui; e l' indusse ad andar contro a Ramot di Galasd.

3 E Achab, re d'Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: Andrai tu meco contro a Ramot di Galaad? Ed egli gli disse: Fa conto di me come di te, e della mia gente come della tua; noi saremo teco

in questa guerra.

4 Poi Giosafat disse al re d' Israele: Deh! domanda oggi la parola del Signore.

5 E il re d' Israele adund i profeti, in numero di quattrocent' uomini, e disse loro: Andremo noi alla guerra contro a Ramot di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed essi dissero: Va; perciocchè Iddio la darà nelle mani del re.

6 Ma Giosafat disse: Non evvi qui più alcun profeta del Signore, il quale doman-

7 E il re d' Israele disse a Giosafat: Ei ci è bene ancora un uomo, per lo quale potremmo domandare il Signore; ma io l'odio; perciocchè egli non mi profetizza giammai in bene, ma sempre in male; egli è Mica, figliuolo d'Imla. E Giosafat disse: Il re non dica così.

8 Allora il re d' Israele chiamò un eunuco, e gli disse: Fa prestamente venir Mica, figliuolo d' Imia.

9 Or il re d' Israele, e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sopra il suo seggio, vestiti di vestimenti reali, nell' aia ch' è all' entrata della porta di Samaria; e tutti i profeti profetizzavano in presenza

10 E Sedechia, figliuolo di Chenaana, si avea fatte delle corna di ferro, e disse: Così ha detto il Signore: Con queste corna tu cozzerai i Siri, finchè tu li abbi

distrutti.

11 E tutti que' profeti profetizzavano in quella stessa maniera, dicendo: Sali contro a Ramot di Galaad, e tu prospererai; e il Signore *la* darà nelle mani del re.

12 Or il messo ch' era andato a chiamar Mica, gli parlò, dicendo: Ecco, le parole de' profeti, come d' una medesima bocca, predicono del bene al re; deh! sia dunque il tuo parlare conforme al parlare dell' uno di essi, predicigli del bene.

13 Ma Mica disse: Come il Signore vive, io dirò ciò che l' Iddio mio mi avrà

14 Egli adunque venne al re. E il re gli disse: Mica, andremo noi alla guerra contro a Ramot di Galaad, o me ne rimarrò io? Ed egli gli disse: Andate pure, e voi prospererete, ed essi vi saranno dati nelle mani.

15 E il re gli disse: Fino a quante volte ti scongiurerò io, che tu non mi dica altro che la verità nel Nome del Signore?

16 Allora egli disse: Io vedeva tutto 1sraele sparso su per li monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore diceva: Costoro son senza signore; ritornisene ciascuno a casa sua in pace.

17 E il re d' Israele disse a Giosafat:

Non ti dissi io ch' egli non mi profetizze-

rebbe bene alcuno, anzi del male? 18 E Mica disse: Perciò, ascoltate la parola del Signore: Io vedeva il Signore assiso sopra il suo trono, e tutto l'esercito del cielo, che gli stava appresso a destra e a sinistra;

19 E il Signore diceva: Chi indurrà Achab, re d' Israele, acciocche salga contro a Ramot di Galaad, e vi muoia! Poi Mica disse: L'uno diceva in una maniera,

e l'altro in un'altra.

20 Allora uno spirito uscì fuori, e si presentò davanti al Signore, e disse: Io ce l'indurrò. E il Signore gli disse: Come? 21 Ed egli disse: Io uscirò fuori, e sarò

spirito di menzogna nella bocca di tutti i suoi profeti. E il Signore disse: St, tu l' indurrai, e anche ne verrai a capo; esci

pur fuori, e fa così.
22 Ora dunque, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di questi tuoi profeti; ma il Signore ha pro-

nunziato del male contro a te.

23 Allora Sedechia, figliuolo di Chenaana, si fece avanti, e percosse Mica in su la guancia, e disse: Per qual via si è partito lo Spirito del Signore da me, per parlar teco?

24 E Mica disse: Ecco, tu il vedrai al giorno che tu te n' entrerai di camera in

camera, per appiattarti.
25 E il re d'Israele disse: Pigliate Mica, e menatelo ad Amon, capitano della

città, e a Gioas, figliuolo del re; 26 E dite loro: Così ha detto il re: Mettete costui in prigione, e cibatelo di pane e d'acqua, strettamente, finchè io ritorni in pace.

27 E Mica disse: Se pur tu ritorni in pace, il Signore non avrà parlato per me. Poi disse: Voi popoli tutti, ascoltate. 28 Il red'Israele adunque, e Giosafat, re di

Giuda, salirono contro a Ramot di Galaad. 29 E il re d'Israele disse a Giosafat: Io mi travestirò, e cost entrerò nella bat-

taglia; ma tu, vestiti delle tue vesti. Il re d'Israele adunque si travesti, e cost

entrarono nella battaglia.

30 Or il re di Siria avea comandato a' capitani de' suoi carri, che non combattessero contro a piccolo, nè contro a grande; ma contro al re d' Israele solo.

31 Perciò, quando i capitani de carri ebber veduto Giosafat, dissero: Egli è il re d' Israele; e si voltarono a lui, per combattere contro a lui; ma Giosafat gridò, e il Signore l'aiutò, e Iddio indusse coloro a ritrarsi da lui.

32 Quando dunque i capitani de' carri ebber veduto ch' egli non era il re d' I-

araele, si rivolsero indietro da lui.

33 Allora qualcuno tirò con l'arco a caso, e ferì il re d'Israele fra le falde e la corazza; laonde egli disse al suo carrettiere: Volta la mano, e menami fuor

del campo; perciocchè io son ferito. 34 Ma la battaglia si rinforzò in quel dì, onde il re d' Israele si rattenne nel carro incontro a' Siri, fino alla sera; e nel-

l' ora del tramontar del sole morì.

19 E GIOSAFAT, re di Giuda, ritornò sano e salvo a casa sua in Gerusalemme.

2 Allora il veggente Iehu, figliuolo di Hanani, gli uscì incontro, e gli disse: Si conviene egli dar soccorso a un empio? Ti si conviene egli amar quelli che odiano il Signore<sup>a</sup>? perciò dunque vi è ira contro a te da parte del Signore.

3 Ma pure in te si son trovate di buone cose; conciossiachè tu abbi tolti via dal paese i boschi, e abbi disposto il cuor tuo

a ricercare Iddio.

# Riforme giudiziarie di Giosafat.

4 E Giosafat, essendo dimorato alquanto tempo in Gerusalemme, andò di nuovo attorno fra il popolo, da Beerseba fino al monte di Efraim, e li ridusse al Signore Iddio de' lor padri;

5 E costitui de' giudici nel paese, per tuttele città forti di Giuda, di città in città; 6 E disse a' giudici: Riguardate ciò

che voi fate; perciocchè voi non tenete la ragione per un uomo, ma per lo Signore, il quale è con voi negli affari della giustizia.

7 Ora dunque, sia lo spavento del Signore sopra voi; prendete guardia al dover vostro, e mettetelo ad effetto; perciocchè appo il Signore Iddio nostro non vi è alcuna iniquità, nè riguardo alla qualità delle persone, nè prendimento di pre-

8 Oltre a ciò, Giosafat costituì anche in Gerusalemme alcuni d'infra i Leviti, e d'infra i sacerdoti, e d'infra i capi delle famiglie paterne d'Israele, per tener la ragione del Signore, e per giu-dicar le liti; e si ricorreva in Gerusalemme.

9 E comandò loro che così facessero nel timor del Signore, con lealtà, e di cuore

10 E in ogni lite, che sarà portata davanti a voi da vostri fratelli che abitano nelle lor città, per giudicar fra omicidio e omicidio, fra legge e comandamento, e fra statuti e ordinazioni, chiariteli; acciocchè non si rendano colpevoli appo il Signore, onde vi sia ira contro a voi, e contro a vostri fratelli; fate così, acciocchè non vi rendiate colpevoli.

11 Or ecco il sommo sacerdote Amaria sarà presidente fra voi in ogni affare del Signore; e Zebadia, figliuolo d' I-smaele, conduttore della Casa di Giuda, in ogni affare del re. Voi avete ancora a vostro comando gli ufficiali Leviti; prendete animo, e adoperatevi, e il Si-

gnore sarà co' buoni.

Vittoria di Giosafat sui Moabiti e sugli Am-moniti—Fine del suo regno.

ORA, dopo queste cose, avvenne che i figliuoli di Moab, e i figliuoli di

Deut. 1. 17. Eccles. 5. 8. 4 Sal. 139. 21. m. 2. 11. Ef. 6. 9. Col. 8. 25. \* 2 Sam. 23. 3.

Deut. 82. 4. Rom. 9. 14. / Deut. 17. 8, ecc.

Ammon, e con loro altri d'infra gli Ammoniti, vennero per far guerra contro a Giosafat.

2 E vennero de' messi, che rapportarono la cosa a Giosafat, dicendo: Una gran moltitudine di gente di di là dal mare, e di Siria, viene contro a te; ed ecco, essi sono in Hasason-tamar, che è Enghedi.

3 Allora Giosafat ebbe paura, e si dispose a ricercare il Signore, e fece bandire

il digiuno a tutto Giuda.

4 E que' di Giuda si raunarono per ricercare aiuto dal Signore; molti eziandio da tutte le città di Giuda vennero per ricercare il Signore.

5 E Giosafat, stando in piè nella raunanza di Giuda e di Gerusalemme, si presentò nella Casa del Signore, davanti

al cortile nuovo, 6 E disse: O Signore Iddio de' nostri padri, non sei tu Dio ne' cielia, e non signoreggi tu sopra tutti i regni delle nazioni? e non hai tu nella tua mano forza. e potenza, talchè niuno ti può contrastare?

Non hai tu, o Dio nostro, scaeciati gli abitanti di questo paese d'innanzi al tuo popolo Israele? e non hai tu dato esso paese in perpetuo alla progenie d' Abrahamo, il quale ti amò?

8 Laonde essi vi sono abitati, e ti hanno in esso edificato un santuario per lo tuo

Nome, dicendo:

9 Quando ci sopraggiugnerà alcun male, spada di punizione, o pestilenza, o fame; e noi ci presenteremo davanti a questa Casac, e davanti al tuo cospetto (conciossiachè il tuo Nome sia in questa Casa), e grideremo a te per la nostra tribolazione; esaudiscine, e salvaci.

10 Or al presente, ecco, i figliuoli di Ammon e di Moab, e que' del monte di Seir<sup>d</sup>, nel cui paese tu non permettesti a Israele di entrare, quando veniva fuor del paese di Egitto; anzi se ne rivolse indie-

tro, e non li distrusse;

11 Ecco essi ce ne fanno la retribuzione, venendo per iscacciarci dalla tua eredità,

la quale tu ci hai data a possedere.

12 O Dio nostro, non farai tu giudicio di loro! concioesiachè non vi sia forza alcuna in noi, per contrastare a questa gran moltitudine che viene contro a noi; e noi non sappiamo ciò che dobbiam fare; ma gli occhi nostri son volti a te.

13 E tutti que' di Giuda stavano diritti davanti al Bignore, insieme co' lor piccoli

fanciulli, con le lor mogli, e co' lor figliuoli. 14 Allora lo Spirito del Signore fu sopra Iahaziel, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Benaia, figlinolo di Ieiel, figlinolo di Mattania Levita, d'infra i figlinoli di Asaf, nel mezzo della raunanza;

15 Ed egli disse: Voi tutti, uomini di

Giuda e abitanti di Gerusalemme, e tu re Giosafat, attendete: Così vi dice il Signore: Voi, non temiate, e non vi spaventate, per questa gran moltitudine; perciocchè questa guerra non appartiene a voi, anzi a Dio.

16 Domani andate contro a loro; ecco essi montano per la salita di Sis, e voi li troverete all' estremità del torrente, di-

rincontro al deserto di Ieruel.

17 Voi non avrete a combattere in questo fatto; presentatevi pure, e state fermi; e voi vedrete ciò che il Signore farà inverso voi per vostra salvazione; o Giuda, e Gerusalemme, non temiate, e non vi spaventate; domani uscite incontro a loro, e il Signore sarà con voi.

18 Allora Giosafat s' inchinò con la faccia verso terra; e tutto Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, si gittarono giù davanti

al Signore, per adorarlo.
19 É i Leviti, d'infra i Chehatiti, e i Coriti, si levarono per lodare il Signore

Iddio d' Israele ad altissima voce.

20 E la mattina seguente, il popolo si levo a buon' ora, e usci fuori verso il deserto di Tecoa; e, mentre usciva, Giosafat si fermò, e disse: Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme; credete al Signore Iddio vostro, e voi sarete assicurati; credete a' profeti di esso. e voi prospererete.

21 E, tenuto consiglio col popolo, costitui de' cantori che cantassero al Signore, e lodassero la santa sua Maestà; e camminando dinanzi alla gente di guerra, dicessero: Celebrate il Signore; perciocche

la sua benignità è in eterno.

22 E nel medesimo tempo ch' essi cominciarono il canto di trionfo, e le laudi il Signore pose agguati fra i figliuoli di Ammon, e i Mosbiti, e que' del monte di Seir, i quali venivano contro a Giuda, ed essi si percossero gli uni gli altri

23 E i figliuoli di Ammon, e i Moabiti si presentarono in battaglia contro agli abitanti del monte di Seir, per distruggerli, e per disperderli; e quando ebbero finito con gli abitanti di Seir, si aiutarono

gli uni gli altri a disfarsi.

24 Ora, quando que di Giuda furono giunti fino a Mispa, che riguarda verso il deserto, si voltarono verso quella moltitudine; ed ecco, tutti erano corpi morti, che giacevano per terra, e non n' era

scampato alcuno. 25 Allora Giosafat, e la sua gente, vennero per predar le loro spoglie; e fra i lor corpi morti trovarono molte ricchezze, e cari arredi ; e ne predarono tante, che non bastavano a portarle; e stettero tre giorni a predar le spoglie; perciocchè erano m gran quantità.

<sup>\* 1</sup> Re & 21. Gen. 17. 7. Ea.6. 7. Ea. 14. 12, 14. \*1 Re 8. 87, 88. 2 Cron. # 12 Cron. 22. 8. # Sal. 13\* Num. 30. 21. Dout. 2. 4, ecc.

26 Poi, al quarto giorno, si adunarono nelle valle, detta di benedizione; perciocchè quivi benedissero il Signore; per questa cagione quel luogo è stato chiamato valle di benedizione infino a questo giorno.

27 E tutta la gente di Giuda, e di Gerusalemme, e Giosafat in capo di essi, si rimisero in cammino, per ritornarsene in Gerusalemme, con allegrezza; perciocchè il Signore avea loro data allegrezza de' lor

nemici.

28 E giunti in Gerusalemme, entrarono con salteri, e con cetere, e con trombe, nella Casa del Signore.

29 E lo spavento di Dio fu sopra tutti i regni di que' paesi, quando intesero che il Signore avea combattuto contro a' nemici d' Israele.

30 E il regno di Giosafat ebbe quiete; e l' Iddio suo gli diè riposo d'ogn' intorno a. 31 Così Giosafat regnò sopra Giuda.

Egli era di età di trentacinque anni, quando cominciò a regnare, e regnò venti-cinque anni in Gerusalemme. È il nome di sua madre era Azuba, figliuola di Silhi.

32 Ed egli camminò nella via di Asa, suo padre, e non se ne rivolse, facendo ciδ

che piace al Signore.

33 Nondimeno gli alti luoghi non furono tolti via; non avendo il popolo ancora addirizzato il cuore suo all' Iddio

de' suoi padri.

34 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Giosafat, primi ed ultimi; ecco, sono scritti nel libro di Iehu, figliuolo di Hanani, il quale è stato inserito nel libro dei re d'Israele.

35 Ora dopo quelle cose, Giosafat, re di Giuda, fece compagnia con Achazia, re d' Israele, le cui opere erano empie;

36 E lo prese in sua compagnia, per far navi, per far viaggi in Tarsis, e fecero le

navi in Esion-gheber.

37 Allora Eliezer, figliuolo di Dodava, da Maresa, profetizzo contro a Giosafat, dicendo: Conciossiache tu abbi fatta compagnia con Achazia, il Signore ha dissi-pate le tue opere. E le navi furono rotte, e non poterono fare il viaggio in Tarsis.

#### L' empio Gioram re di Giuda.

POI Giosafat giacque co' suoi padri e con essi fu seppellito nella Città di Davide; e Gioram, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

2 Or esso avea de' fratelli, figliuoli di Giosafat, cioè: Azaria, e Iehiel, e Zaccaria, e Azaria, e Micael, e Sefatia. Tutti costoro erano figliuoli di Giosafat, re

3 E il padre loro avea loro fatti gran | Arabi, che son presso agli Etiopi.

doni d'argento, e d'oro, e di robe preziose, con alcune città forti nel paese di Giuda; ma avea dato il regno a Gioram; perciocche egli era il primogenito.

4 E Gioram, essendo salito al regno di suo padre, si fortificò, e uccise con la spada tutti i suoi fratelli, e anche alcuni

de' capi d' Israele.

5 Gioram, era d'età di trentadue anni, quando cominció a regnare; e regnò otto

anni in Gerusalemme

6 E camminò per la via dei re d'Israele. come faceva la casa di Achab; perciocchè egli avea per moglie la figliuola di Achab.

Così fece quello che dispiace al Signore.
7 Nondimeno il Signore non volle distruggere la casa di Davide, per amor del patto ch' egli avea fatto con Davide; e secondo ch' egli avea detto, che darebbe a lui e a' suoi figliuoli, in perpetuo, una lampana accesad

8 Al tempo di esso gl' Idumei si ribel-larono dall' ubbidienza di Giuda, e costi-

tuirono sopra loro un re.

9 Perciò Gioram passò in Idumea, co' suoi capitani, e con tutti i suoi carri: e avvenne che, essendosi egli mosso di notte, percosse gl' Idumei che l' aveano

intorniato, e i capitani de' carri. 10 Nondimeno gl' Idumei sono perseve-rati nella lor ribellione dall' ubbidienza di Giuda infino a questo giorno. In quel-l' istesso tempo Libna si ribellò dall' ub-bidienza di Gioram; perciocche egli avea abbandonato il Signore Iddio de' suoi pa-

Egli fece ancora degli alti luoghi ne' monti di Giuda, e fece fornicar gli abitanti di Gerusalemme, e diede lo spian-

to a Giuda.

12 Allora gli venne uno scritto da parte del profeta Elia, di questo tenore: Così ha detto il Signore Iddio di Davide, tuo padre: Perciocchè tu non sei camminato per le vie di Giosafat, tuo padre, nè per

le vie di Asa, re di Giuda; 13 Anzi sei camminato per la via dei re d' Israele, e hai fatto fornicar Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme", come la casa di Achab ha fatto fornicare Israele; e oltre a ciò, hai uccisi i tuoi fratelli, la famiglia di tuo padre, i quali erano mi-

gliori di te;
14 Ecco, il Signore percoterà di una . gran piaga il tuo popolo, e i tuoi figliuoli, e le tue mogli, e tutti i tuoi beni;

15 E percoterà la tua persona di grandi infermità, d'infermità d'interiora, talchè le tue interiora usciranno fuori per l'infermità che durerà un anno dopo l'altro.

16 Il Signore adunque eccitò contro a Gioram lo spirito de Filistei, e degli

Giob. 34. 29. <sup>3</sup> 1 Re 22. 49, 50. Ts. 34. 15. Dout. 31. 16.

17 Ed essi salirono contro a Giuda, ed | essendo entrati dentro a forza, predarono tutte le ricchezze che furono ritrovate nella casa del re; e anche ne menarono prigioni i suoi figliuoli, e le sue mogli, talchè non gli resto alcun figliuolo, se non Gioachaz, il più piccolo de suoi figliuoli.

18 E dopo tutte queste cose, il Signore lo percosse d'una infermità incurabile nelle interiora.

19 E avvenne che, passato un anno dopo l'altro, al tempo che il termine de' due anni spirava, le interiora gli uscirono fuori, insieme con l'infermità; ed egli morì in gravi dolori; e il suo popolo non arse per lui alcuni aromati, come avea fatto per li

suoi padri.
20 Egli era d' età di trentadue anni, quando cominció a regnare, e regno otto anni in Gerusalemme, e se ne andò senza esser desiderato; e fu seppellito nella Città di Davide, ma non già nelle sepol-

ture dei re.

#### Achazia re di Giuda vociso da Iehu.

22 E GLI abitanti di Gerusalemme costituirono re, in luogo suo, Achazia, suo figliuolo minore e perciocchè quelle schiere ch' erano venute in armi con gli Arabi, aveano uccisi tutti i maggiori. Così regnò Achazia, figliuolo di Gioram, re di Giuda.

2 Achazia era d' età di quarantadue anni, quando cominció a regnare, e regno un anno in Gerusalemme. E il nome di

sua madre era Atalia, figliuola di Omri. 3 Anch' egli cammino nelle vie della casa di Achab; perciocchè sua madre gli

era consigliera a far male.

4 Egli adunque fece ciò che dispiace al Signore, come la casa di Achab; per-ciocchè, dopo la morte di suo padre, essi

furono suoi consiglieri a sua perdizione. 5 E anche, seguitando il lor consiglio, andò con Gioram, figliuolo di Achab, re d' Israele, alla guerra contro a Hazael, re di Siria, in Ramot di Galaad. E i Siri ferirono Gioram.

6 Ed egli se ne ritornò, per farsi medicare in Izreel<sup>b</sup>; perciocchè egli avea delle ferite ch' egli avea ricevute in Rama, mentre egli combatteva con Hazael, re di Siria. E Azaria, figliuolo di Gioram re di Giuda, andò a visitare Gioram, fi-gliuolo di Achab, in Izreel; perciocchè

egli era infermo. 7 E ciò ch' egli venne a Gioram, procedette da Dio per la ruina di Achazia; perciocchè, essendo venuto, egli uscì con Gioram contro a Iehu, figliuolo di Nimsi,

Giuda, e i figliuoli de' fratelli di Achazia,

i quali servivano ad Achazia, e li uccise;
9 E cercò Achazia, ed egli fu preso,
essendo nascosto in Samaria, e fu menato a Iehu, e ucciso; e poi fu seppellito; perciocchè fu detto: Egli è il figliuolo di Giosafat, il quale ricercò il Signore con tutto il suo cuore. E non vi fu alcuno della casa di Achazia che avesse il potere di farsi re.

L'empia Atalia usurpa il trono di Giuda—Gio-iada sacerdote ristabilisce la stirpe di Davide.

10 E Atalia, madre di Achazia, avendo veduto che il suo figliuolo era morto, si levò, e distrusse tutta la progenie reale

della casa di Giuda d;

11 Ma Iosabat, figliuola del re Gioram, prese Gioas, figliuolo di Achazia, e lo tolse furtivamente d'infra i figliuoli del re che si uccidevano; e lo mise, con la sua balia, nella camera de' letti. Così Iosabat, figliuola del re Gioram, moglie del sacerdote Gioiada, lo nascose d'innanzi ad Atalia; perciocche era sprella di Achazia; talchè Atalia non lo fece morire.

12 Ed egli stette con loro nascosto nella Casa di Dio lo spazio di sei anni; e in quel mezzo tempo Atalia regnava sopra

il paese.

MA l'anno settimo, Gioiada si forti-ficò, e prese seco questi capi di centinaia, co' quali egli fece lega, cioè: Azaria, figliuolo di Ieroham; e Ismaele, figliuolo di Iohanan; e Azaria, figliuolo di Obed; e Maaseia, figliuolo di Adaia; ed Elisafat, figliuolo di Zicri.

2 Ed essi andarono attorno per lo paese di Giuda, e adunarono, da tutte le città di Giuda, i Leviti e i capi delle famiglie paterne d' Israele; e vennero in Ge-

rusalemme.

3 E tutta quella raunanza fece lega col re, nella Casa di Dio. E Gioiada disse loro: Ecco, il figliuol del re regnera, come il Signore ha promesso a' figliuoli di Da-

vide.

4 Questo è quello che voi farete: La

i roi gio quelli ch' entrano terza parte di voi, cioè quelli ch' entrano in settimana, così sacerdoti come Leviti, sieno per portinai alle soglie delle porte; 5 E l'altra terza parte alla casa del re;

e l'altra terza parte alla porta del fon-damento; e tutto il popolo sia ne' cortili della Casa del Signore.

6 E niuno entri nella Casa del Signore, se non i sacerdoti, e i ministri d'infra i Gioram contro a Iehu, figliuolo di Nimsi, il quale il Signore avea unto per distruggere la casa di Achab.

8 E quando Iehu faceva la punizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò i principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò di principali di la composizione della casa di Achab<sup>c</sup>, trovò di principali di la composizion

mano; e sia fatto morire chiunque entrerà nella Casa; e siate col re, quando egli entrerà, e quando uscirà fuori.

8 I Leviti adunque, e tutto Giuda, fecero interamente secondo che il sacerdote Gioiada avea comandato, e presero ciascuno la sua gente, cioè, quelli ch' entravano in settimana e quelli che ne uscivano; perciocchè il sacerdote Gioiada non licenziò gli spartimenti.

9 E il sacerdote Gioiada diede a' capi di centinaia le lance, e gli scudi, e i pavesi, ch' erano stati del re Davide, ed erano

nella Casa di Dio:

10 E fece star tutta quella gente, ciascuno con la sua arme in mano, dal lato destro della Casa fino al sinistro, presso dell' Altare, e della Casa, d'intorno al re.

11 Allora il figliuolo del re fu menato fuori, e fu posta sopra lui la benda, e gli ornamenti reali, e fu dichiarato re. Gioiada e i suoi figliuoli l'unsero, e dissero: Viva il re.

12 E Atalia udi il romore del popolo, de'sergenti, e di quelli che cantavano laudi presso del re; e venne al popolo nella Casa

del Signore.

13 E riguardò, ed ecco, il re era in piè, sopra il suo pergolo, all' entrata; e i capitani, e i trombettieri, erano appresso del re, con tutto il popolo del paese, che si rallegrava, e sonava con le trombe; parimente i cantori, con istrumenti musicali; e i mastri del canto di laudi. Allora Atalia si stracciò le vesti, e disse: Con-

giura, congiura. 14 E il sacerdote Gioiada fece uscir fuori i capi di centinaia, che comandavano a quell' esercito, e disse loro: Menatela fuor degli ordini; e chi le andrà dietro sia ucciso con la spada. Perciocchè il sacerdote avea detto: Non fatela morire

nella Casa del Signore.

15 Essi adunque le fecero far largo; e come ella se ne veniva nella casa del re, per l'entrata della porta de' cavalli, fu quivi uccisa.

16 E Gioiada trattò patto fra sè e tutto il popolo, e il re, che sarebbero popolo

del Signore.

17 E tutto il popolo entrò nel tempio di Baal, e lo disfece, e spezzò gli altari, e le imagini di esso; e uccise Mattan, sacer-

dote di Baal, davanti agli altaria

18 E Gioiada dispose gli ufficii della Casa del Signore fra le mani de sacerdoti Leviti, i quali Davide avea costituiti, per certi spartimenti, sopra la Casa del Signore, per offerire olocausti al Signore, secondo ch' è scritto nella Legge di Mosè; e ciò fu fatto con allegrezza, e con cantici, secondo la disposizione di Davide.

19 Costituì, oltre a ciò, i portinai alle

niuno immondo per qualunque cosa vi entrasse.

20 Poi prese i capi delle centinaia, e gli uomini illustri, e quelli che aveano il reggimento del popolo, e tutto il popolo del paese; e condusse il re a basso, fuor della Casa del Signore; e passando per mezzo la porta alta, vennero nella casa del re, e fecero sedere il re sopra il trono reale.

21 E tutto il popolo del paese si rallegrò, e la città fu in quiete, dopo che Atalia

fu stata uccisa con la spada.

Gioas ristora il Tempio; ma morto Gioiada si dà alla idolatria, fa uccidere Zaccaria profeta, e muore assassinato.

24 GIOAS era d' età di sette anni, quando cominciò a regnare; e regnò E il noquarant'anni in Gerusalemme b. me di sua madre era Sibia, da Beerseba.

2 E Gioas fece quello che piace al Signore tutto il tempo del sacerdote

Gioiada.

3 E Gioiada gli prese due mogli; ed egli generò figliuoli e figliuole.

4 Dopo questo venne in cuore a Gioas

di ristorare la Casa del Signore.

5 Perciò adunò i sacerdoti e i Leviti, e disse loro: Andate per le città di Giuda, e raccogliete, anno per anno, da tutto Israele, danari per ristorar la Casa dell' Iddio vostro; e voi sollecitate questo affare. Ma i Leviti non lo sollecitarono.

6 E il re chiamò Gioiada, sommo sacerdote, e gli disse: Perchè non hai tu usata diligenza, che i Leviti portassero da Giuda, e da Gerusalemme, la colta di Mosè, servitor del Signore<sup>o</sup>, e della raunanza d'Israele, per lo Tabernacolo della Testimonianza ?

7 (Conciossiachè la scellerata Atalia, e i suoi figliuoli, avessero fatte delle rotture nella Casa di Dio; e anche avessero adoperate per i Baali tutte le cose consacrate

della Casa del Signore).

8 Il re adunque comandò che si facesse una cassetta, e che quella si mettesse alla porta della Casa del Signore, di fuori.

9 Poi fu fatta una grida per Giuda e in Gerusalemme, che si portasse al Signore la colta che Mosè, servitor di Dio, avea fatta sopra Israele nel deserto.

10 E tutti i capi, e tutto il popolo, la portavano allegramente, e la gittavano nella cassetta, finchè fu finita l'opera.

11 Ora, quando la cassetta si portava, per le mani de' Leviti, a quelli ch' erano deputati dal re (il che si faceva, quando vedevano che *vi erano dentro* danari assai), il segretario del re, e un commessario del sommo sacerdote venivano, e vuotavano la cassetta; poi la riportavano, e la riporte della Casa del Signore; acciocchè | mettevano nel suo luogo. Così facevano ogni giorno: e raccolsero gran quantità di danari.

12 E il re, e Gioiada, davano que' danari a quelli che aveano la cura dell' opera che si faceva por lo servigio della Casa del Signore; ed essi ne prezzolavano scarpel-lini, e legnaiuoli, per rinnovar la Casa del Signore; e anche fabbri di ferro e di rame, per ristorarla.

13 Coloro adunque che aveano la cura dell' opera, si adoperarono; e l' opera fu ristorata per le lor mani; ed essi rimisero la Casa di Dio nello stato suo, e la

rinforzarono.

14 E quando ebber finito, portarono davanti al re, e davanti a Giolada, il rimanente de' danari; ed egli li impiegò in arredi per la Casa del Signore, in arredi per fare il servigio, e per offerir sacrificii, e in coppe, ed altri vasellamenti d'oro e d'argento. E nel tempo di Gioiada, furono del continuo offerti olocausti nella Casa del Signore.

15 Or Gioiada, essendo diventato vecchio e sazio di giorni, morì. Egli era d'età di centrent' anni, quando morì:

16 E fu seppellito nella Città di Davide coi re; perciocchè egli avea fatto bene assai inverso Israele, e inverso Iddio, e la

sua Casa.

17 E dopo che Gioiada fu morto, i capi di Giuda vennero al re, e si prostesero davanti a lui; allora egli attese a loro.

18 Ed essi lasciarono la Casa del Signore Iddio de' lor padri, e servirono a' boschi ed agl' idoli; laonde vi fu in-degnazione contro a Giuda, e contro a

Gerusalemme, per questa lor colpa. 19 E benche il Signore mandasse loro de' profeti, per convertirli a sè, e ch' essi protestassero loro, non però prestarono

l'orecchio a

20 E lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figliuolo del sacerdote Gioiada. Ed egli, stando in piè disopra al popolo, disse loro: Così ha detto Iddio: Perchè traagredite voi i comandamenti del Signore? Voi non prospererete: perciocche voi avete abbandonato il Signore, egli altresì vi abbandonerà b.

21 Ed essi fecero congiura contro a lui, e lo lapidarono, per comandamento del re, nel cortile della Casa del Si-

22 E il re Gioas non si ricordò della benignità usata da Gioiada, padre di esso, inverso lui; anzi uccise il suo figliuolo. Ora, mentre egli moriva, disse: Il Signore

lo vegga, e ne ridomandi conto. 23 E avvenne, in capo all'anno, che l'esercito de' Siri sali contro a Gioss; e venne in Giuda e in Gerusalemme; e ammazzarono d'infra il popolo tutti i

capi di esso: e mandarono tutte le spoglie

loro al re in Damasco.

24 E benché l'esercito de Siri fosse venuto con poca gente, nondimeno il Signore diede loro nelle mani un esercito grandissimo; perciocchè aveano abbandonato il Signore Iddio de' padri loro; e i Siri eseguirono i giudicii sopra Gioas d. 25 E quando si furono partiti da lui,

perciocchè l'aveano lasciato in gran languori, i suoi servitori fecero congiura contro a lui, per cagione dell' omicidio de' figliuoli del sacerdote Gioiada, e l' uçcisero in sul suo letto. Così morì, e fu seppellito nella Città di Davide, ma non già nelle sepolture dei re.

26 Ora, questi son quelli che congiu-rarono contro a lui: Zabad, figliuolo di Simat, donna Ammonita; e Iozabad, fi-

gliuolo di Simrit, donna Moabita. 27 Ora, quant' è a' figliuoli di esso, e alla gran colta di danari che fu fatta per lui, e alla fondazione della Casa di Dio; ecco, queste cose sono scritte nella storia del libro dei re. E Amasia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Amasia re di Giuda sconfigge gli Edomiti, ma adora i loro dii ed è sconfitto da Gioas re di Israels.—Sua morte.

25 AMASIA, essendo d'età di venti-cinque anni, cominciò a regnare", e regnò ventinove anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre *era* Ioaddan, da Gerusalemme.

2 Ed egli fece ciò che piace al Signore,

non però di cuore intiero.

3 Ora, come egli fu ben fermo nel regno, egli uccise i suoi servitori che aveano per-

cosso il re, suo padre;

4 Ma non fece morire i lor figliuoli; anzi fece come è scritto nella Legge, nel libro di Mosè, nel quale il Signore ha comandato che i padri non muoiano per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; anzi, che ciascuno muoia per lo suo proprio peccato/.

5 Poi Amasia aduno que di Giuda; e di quelli costitui, secondo le lor famiglie paterne, capi di migliaia, e capi di centi-naia, per tutto Giuda e Beniamino; e li annoverò dall' età di vent' anni in su: e trovò ch' erano trecentomila uomini di guerra scelti, che portavano lancia e scudo.

6 Soldò, oltre a ciò, d' Israele centomila uomini di valore, con cento talenti d' ar-

gento.

303

7 Ma un uomo di Dio venne a lui, dicendo: O re, l'esercito d' Israele non vada teco; perciocchè il Signore non è con Israele, nè con tutti i figliuoli di Efraim.

8 Altrimenti, va pure, e portati valoro-

d Deut. 28. 25: 20 \* Mat. 28. 85. Ger. 7. 25, 28; 25. 4. 5 2 Cron. 15. 2. 2 Re 14. 1—20, e rif. 1 Deut. 24. 16.

samente nella hattaglia; Iddio ti farà cadere davanti al nemico; perciocchè Iddio ha il potere di soccorrere, e di far cadere.

9 E Amasia disse all' uomo di Dio: E che deve farsi de' cento talenti che io ho dati alle schiere d' Israele? E l' uomo di Dio disse: Egli è nel potere del Signore di darti molto più di questo<sup>a</sup>.

10 Amasia dunque separò le schiere ch' erano venute a lui di Efraim, acciocchè se ne andassero al luogo loro; laonde si adirarono gravemente contro a Giuda, e se ne ritornarono alle loro stanze, accesi

11 E Amasia si fortificò, e condusse la sua gente; e andò alla valle del sale, e percosse i figliuoli di Seir, in numero di diecimila.

12 I figliuoli di Giuda presero eziandio prigioni diecimila uomini vivi, e li menarono in cima di Sela, e li gittarono a basso

dalla rupe; e tutti creparono.

13 Ma le schiere che Amasia avea rimandate, acciocchè non andassero con lui alla guerra, scorsero sopra le città di Giuda, da Samaria, fino in Bet-horon; e percossero tremila *uomini* di quella, e fecero una gran preda.

14 E Amasia, ritornando dalla sconfitta degl' Idumei, portò gl' iddii de' figliuoli di Seir, e se li rizzò per dii, e li adorò, e

fece loro profumi.

15 Laonde l'ira del Signore si accese contro ad Amasia; ed egli gli mandò un profeta a dirgli: Perchè hai tu ricercati gl' iddii di un popolo, i quali non hanno salvato il lor proprio popolo dalla tua

16 Ma mentre colui parlava al re, egli gli disse: Sei tu stato dato al re per consigliere? resta; perchè saresti ucciso? Il profeta dunque restò; ma pur disse: Io so che il consiglio di Dio è di perderti, perchè tu hai fatto questo, e non hai ub-

bidito al mio consiglio.

17 Or Amasia, re di Giuda, prese consiglio, e mando a dire a Gioas, figliuolo di Gioachaz, figliuolo di Iehu, re d'Israele: Vieni, veggiamoci l' un l'altro in faccia.

18 E Gioas, re d'Israele, mandò a dire ad Amasia, re di Giuda: Uno spino del Libano mandò *già* a dire al cedro del Libano: Dà la tua figliuola per moglie al mio figliuolo; ma le fiere del Libano, passando, calpestarono lo spino.

19 Tu hai detto: Ecco, io ho percossi gl' Idumei; e però il tuo cuore ti ha innalzato per glorificarti; rimantene ora in casa tua; perche ti rimescoleresti in un male, per lo quale caderesti tu, e Giuda

teco !

20 Ma Amasia non gli diè d'orecchio; perciocchè quella cosa procedeva da Dio, per dar que' di Giuda in mano de' ler | in Gur-baal, e contre a' Maoniti.

nemici; perciocchè aveano ricercati gl'iddii di Edom.

21 Gioas adunque, re d'Israele, sali; ed egli, e Amasia, re di Giuda, si videro l'un l'altro in faccia, in Bet-semes, città di Giuda

22 E Giuda fu sconfitto da Israele; e

ciascuno fuggi alle sue stanze.

23 E Gioas, re d' Israele, prese pri-gione Amasia, re di Giuda, figliuolo di Gioas, figliuolo di Gioachaz, in Bet-semes, e lo menò in Gerusalemme; e fece una rottura nel muro di Gerusalemme, dalla porta di Efraim fino alla porta del cantone lo spazio di quattrocento cubiti;

24 E prese tutto l'oro e l'argento, tutti i vasellamenti che si trovarono nella Casa di Dio, appo Obed-Edom, e ne' tesori della Casa del re; prese eziandio stadichi;

poi se ne ritornò in Samaria.

25 E Amasia, figliuolo di Gioas, re di Giuda, visse quindici anni dopo la morte di Gioas, figliuolo di Gioachaz, re d' Israele.

26 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Amasia, primi ed ultimi; ecco, non son eglino scritti nel libro dei re di Giuda e d'Israele!

27 Ora, dal tempo che Amasia si fu rivolto dal Signore, alcuni fecero una congiura contro a lui in Gerusalemme, ed egli se ne fuggi in Lachis: ma essi mandarono dietro a lui in Lachis, e quivi lo fecero morire.

28 E di là fu portato sopra cavalli, e fu seppellito nella Città di Giuda co' suoi

padri.

Uzzia, dopo un regno pio e prospero, profana il Tempio, e muore lebbroso.

26 ALLORA tutto il popolo di Giuda prese Uzzia, il quale era d'età di sedici anni, e lo costitui re, in luogo di Amasia, suo padre.

2 Egli edifico Elot, e la racquisto a Giuda dopo che il re fu giaciuto co suoi padri.

3 Uzzia era d'età di sedici anni quando cominciò a regnare; e regnò cinquantadue anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Iecolia, da Gerusalemme. 4 Ed egli fece ciò che piace al Signore; interamente come avea fatto Amasia, suo

5 E si diede a ricercare Iddio, mentre visse Zaccaria, uomo intendente nelle visioni di Dio; e mentre egli ricercò il Si-gnore, Iddio lo fece prosperare.

6 Ed egli usci, e fece guerra co' Filistei, e fece delle rotture nelle mura di Gat, e nelle mura di labne, e nelle mura di Asdod; ed edificò delle città nel paese di Asdod, e degli altri Filistei.

7 E Iddio gli diede aiuto contro a' Filistei, e contro agli Arabi che abitavano

8 Gli Ammoniti eziandio davano presenti a Uzzia; e il suo nome andò fino in Egitto; perciocchè egli si fece sommamente potente.

9 Uzzia edificò ancora delle torri in Gerusalemme, alla porta del cantone, e alla porta della valle, e al cantone; e le

fortificò.

10 Edificò ancora delle torri nel deserto e vi cavò molti pozzi; perciocchè egli avea gran quantità di bestiame, come anche nella campagna, e nella pianura; avea eziandio de lavoratori, e de vignaiuoli ne' monti, e in Carmel; perciocchè egli amava l' agricoltura.

11 E Uzzia avea un esercito di gente di guerra, che andava alla guerra per ischiere, secondo il numero della lor rassegna, fatta per mano di Iciel segretario, e di Maaseia commessario, sotto la condotta

di Hanania, l'uno de' capitani del re. 12 Tutto il numero de' capi della gente di valore, distinta per famiglie paterne,

era di duemila sei cento;

13 Ed essi aveano sotto la lor condotta un esercito di trecensettemila cinquecento prodi e valorosi guerrieri, per soccorrere il re contro al nemico.

14 E Uzzia preparò a tutto quell' esercito scudi, e lance, ed elmi, e corazze,

e archi, e frombole a trar pietre.

15 Fece, oltre a ciò, in Gerusalemme degl' ingegni d' arte d' ingegnere, per metterli sopra le torri, e sopra i canti, E la per trar saette, e pietre grosse. E la sua fama andò lungi; perciocche egli fu maravigliosamente soccorso, finche fu fortificato.

16 Ma quando egli fu fortificato, il cuor suo s' innalzò, fino a corrompersi; e commise misfatto contro al Signore Iddio sue, ed entrò nel Tempio del Signore, per far profumo sopra l'altar

de profumi.
17 Ma il sacerdote Azaria entrò dietro a lui, avendo seco ottanta sacerdoti del

Signore, uomini valenti;

18 Ed essi si opposero al re Uzzia, e gli dissero: Non istà a te, o Uzzia, il fur profumo al Signore; anzi a' sacerdoti, figliuoli di Aaronne, che son consacrati per far profumi e; esci fuori del Santuario; perciocchè tu hai misfatto, e ciò non ti tor-

nerà in gloria da parte del Signore Iddio. 19 Allora Uzzia si adirò, avendo in mano il profumo da incensare; ma mentre si adirava contro a' sacerdoti, la lebbra gli nacque in su la fronte in presenza de' sacerdoti, nella Casa del Signore, d'in su l'altar de' profumi.

20 E il sommo sacerdote Azaria, e tutti i sacerdoti lo riguardarono, ed ecco, egli era lebbrosonella fronte; ed essi lo fecero

prestamente uscir di là; ed egli ancora si gittò fuori per uscire; perciocchè il Signore l'avea percosso. 21 E il re Uzzia fu lebbroso fino al

giorno della sua morte, e abitò così lebbroso in una casa in disparte"; perciocchè fu separato dalla Casa del Signore; e Iotam, suo figliuolo, era mastro del palazzo reale, e rendeva ragione al popolo del paese.

22 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Uzzia, primi ed ultimi, il profeta Isaia,

figliuolo di Amos, li ha descritti.
23 E Uzzia giacque co' suoi padri, e fu seppellito co' suoi padri nel campo delle sepolture dei re; perciocchè fu detto: Egli è lebbroso. E Iotam, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

#### Iotam re di Giuda.

27 IOTAM era d' età di venticinque anni, quando cominció a regnare e regnò sedici anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Ierusa, figliuola di Sadoc.

2 Ed egli sece ciò che piace al Signore, interamente come avea fatto Uzzia, suo padre; se son che non entrò nel Tempio del Signore; nondimeno il popolo era ancora corrotto.

3 Egli edificò la porta alta della Casa del Signore; edificò ancora assai nel muro

di Ofel

4 Edified eziandío delle città nelle montagne di Giuda, e delle castella, e delle

torri ne' boschi:

5 E combatté contro al re de' figliuoli di Ammon, e vinse gli Ammoniti. E in quell'anno essi gli diedero cento talenti d'argento, e diecimila cori di grano, e altrettanti d'orzo; cotanto ancora gli paparono i figliuoli di Ammon il secondo e il terzo anno.

6 lotam adunque si fortificò; perciocchò egli avea addirizzate le sue vie nel cospet-

to del Signore Iddio suo.

7 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Iotam, e tutte le sue battaglie, e i suoi portamenti; ecco, gueste cose sono scritte nel libro dei re d' Israele e di Giuda.

8 Egli era d'età di venticinque anni quando cominció a regnare, e regnò sedici

anni in Gerusalemme.

9 Poi Iotam giacque co' suoi padri, e fu seppellito nella Città di Davide. E Achaz, suo figlinolo, regnò in luogo suo.

Achaz re di Giuda—Idolatria e disastri.

28 ACHAZ era d' età di vent' anni, quando cominciò a regnare; e regnò sedici amni in Gerusalemme; e non fece ciò che piace al Signore, come Davide, suo padre:

<sup>\*</sup> Ea. 30. 7, 8. Num. 16. 40; 18. 7. 2 Re 15. 32, eec. \*2 Re 16. 2, eec. 42 Re 15. 32, ecc.

Num. 12 10. 2 Re 5. 27.

2 Anzi camminò per le vie dei re d' Israele; e anche fece delle statue di getto a' Baali;

3 E incensò nella valle del figliuolo di Hinnom, e arse de' suoi figliuoli col fuoco, seguendo le abbominazioni delle genti<sup>a</sup>, le quali il Signore avea scacciate d'innanzi a figliuoli d'Israele.

4 Egli sacrificava eziandio, e faceva profumi negli alti luoghi, e sopra i colli, e

sotto ogni albero verdeggiante.

5 Laonde il Signore Iddio suo lo diede in mano del re de' Sirib; ed essi lo sconfissero, e presero prigione una gran moltitudine della sua gente, e la menarono in Damasco. Egli fu eziandio dato in mano del re d'Israele, il quale lo sconfisse d'una grande sconfitta.

6 E Peca, figliuolo di Remalia, uccise in un giorno cenventimila *uomini* di Giuda, tutti uomini di valore; perciocchè aveano abbandonato il Signore Iddio

de' lor padri.

7 E Zicri, uomo possente di Efraim, uccise Maaseia, figliuolo del re, e Azricam, mastro del palazzo, ed Elcana, la seconda

persona dopo il re.

8 E i figliuoli d' Israele menarono prigioni dugentomila persone de' lor fratelli, tra donne, figliuoli e figliuole; e anche fecero sopra loro una gran preda, la quale

conducevano in Samaria.

9 Or quivi era un profeta del Signore, il cui nome era Oded; ed egli usci incontro all'esercito, ch' entrava in Samaria; e disse loro: Ecco, il Signore Iddio de vostri padri, perche era adirato contro a Giuda, ve li ha dati nelle mani; e voi ne avete uccisi a furore tanti, che il numero arriva infino al cielo.

10 E pure ancora al presente voi deliberate di sottomettervi per servi, e per serve, i figliuoli di Giuda e di Gerusa-lemme d. Non è egli vero, che già non v' è altro in voi, se non colpe contro al

Signore Iddio vostro?

11 Ora dunque, ascoltatemi, e riconducete i prigioni che avete presi d'infra i vostri fratelli; perciocchè v'è ira accesa

del Signore contro a voi .

12 Allora certi uomini principali, de' capi de figliuoli di Efraim, cioè: Azaria, figliuolo di Iohanan, Berechia, figliuolo di Messillemot, Ezechia, figliuolo di Sallum, e Amasa, figliuolo di Hadlai, si levarono contro a quelli che venivano

dalla guerra,
13 E dissero loro: Voi non menerete qua entro questi prigioni; perciocchè ciò che voi pensate fare è per renderci colpevoli appo il Signore, accrescendo il numero de nostri peccati e delle nostre mente colpevoli, e vi sia ira accesa contro a Israele.

14 Allora gli uomini di guerra rila-sciarono i prigioni e la preda, in presenza de' capi e di tutta la raunanza.

15 E quegli uomini suddetti si levarono, e presero i prigioni, e vestirono delle spoglie tutti que' di loro ch' erano ignudi; e dopo averli rivestiti e calzati, diedero loro da mangiare e da bere/, e li unsero; e ricondussero sopra degli asini quelli d'infra loro che non si potevano reg-gere; e li menarono in Gerico, città delle palme, appresso i lor fratelli; poi se ne ritornarono in Samaria.

16 In quel tempo il re Achaz mandò

ai re degli Assiri per soccorso<sup>2</sup>. 17 (Or anche gl' Idumei erano venuti. e aveano percosso Giuda, e ne aveano menati de prigioni.

18 E anche i Filistei erano scorsi sopra le città della pianura, e della parte meridionale di Giuda, e aveano preso Bet-semes, e Aizlon, e Ghederot, e Soco, e le terre del suo territorio; e Timna, e le terre del suo territorio; e Ghimzo, e le terre del suo territorio; e abitavano in esse.

19 Perciocchè il Signore aves abbassato Giuda per cagione di Achaz, re d' Israele; perciocche egli avea cagionato una gran licenza in Giuda, e avea commesso ogni sorte di misfatti contro al Signore). 20 E Tillegat-pilneser, re degli Assiri,

venne a lui; ma egli lo mise in distretta,

e non lo fortificò.

21 Perciocche Achaz prese una parte de tesori della Casa del Signore, e della casa del re, e de' principali del popolo; e li diede al re degli Assiri, il qual però

non gli diede alcuno aiuto. 22 E al tempo ch' egli era distretto, egli continuava vie prù di commetter misfatti

contro al Signore; tale era il re Achaz; 23 E sacrificò agl' iddli di Damasco che 'aveano sconfitto, e disse: Poichè gl'iddii dei re di Siria li aiutano, io sacrifigherò loro, acciocchè aiutino ancora me. Ma quelli gli furono cagione di far traboccar lui e tutto Israele.

24 E Achaz raccolse i vasellamenti della Casa di Dio e li spezzò; e serrò le porte della Casa del Signore, e si fece degli altari per tutti i canti di Gerusalemme; 25 E fece degli alti luoghi in ogni città

di Giuda, per far profumi ad altri dii; e irrito il Signore Iddio de suoi padri.

26 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Achaz, e tutti i suol portamenti, primi ed ultimi; ecco, queste cose sono scritte nel libro dei re di Giuda e d'Israele.

27 Poi Achaz giacque co' suoi padri, e colpe; conciossiache noi siamo grande fu seppellito in Gerusalemme, nella cit-

Es. 34. 15—17. Lev. 38. 21. Is. 7. 1, ecc. 12 Is. 10. 5; 47. 6. 4 Lev. 25. 39—46. Giac. 2. 13. Tov. 25. 21, 22. Luc. 6. 27, ecc. Rom. 12, 20, 21. 22. Re 16. 7, ecc. 42 Cron. 29. 3, 7. rov. 25. 21, 22. Luc. 6. 27, ecc. Rom. 12, 20, 21. . 42 Cron. 29. 3. 7.

tà; ma non fu messo nelle sepolture dei | re d' Israele. Ed Ezechia, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

# Brockia re di Gluda purifica il Tempio.

29 EZECHIA era d'età di venticinque anni, quando cominciò a regnare a; e regnò ventinove anni in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Abia, figliuola di Zaccaria.

2 Ed egli fece ciò che piace al Signore, interamente come avea fatto Davide, suo

padre.

3 Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, egli aperse le porte della Casa del Signore, e le ristoro;

4 E fece venire i sacerdoti, e i Leviti,

e li adunò nella piazza orientale:

5 E disse loro: O Leviti, ascoltatemi: santificatevi ora, e santificate la Casa del Signore Iddio de vostri padri, e traete fuor del Santuario le cose immonde; 6 Perciocchè i nostri padri hanno mi-sfatto, e fatto ciò che dispiace al Signore

Iddio nostro, e l' hanno abbandonato, e hanno rivolte le facce loro indietro dal Tabernacolo del Signore, e gli hanno volte

le spalle;
7 E anche hanno serrate le porte del portico, ed hanno spente le lampane. e

non hanno fatti profumi, nè offerti olocausti, nel luogo santo, all' Iddio d' Israele.

8 Laonde l' indegnazione del Signore è stata sopra Giuda e sopra Gerusalemme; ed egli fi ha dati ad essere agitati, desolati e sufolati come voi vedete con gli occhi.

9 Ed ecco, i nostri padri son caduti per la spada; e i nostri figliuoli, e le nostre figliuole, e le nostre mogli, sono in catti-

vità per questo. 10 Ora, io ho in cuore di far patto col Signore Iddio d' Israele, acciocche l' ar-

dore della sua ira si storni da noi. 11 Figliuoli miei, ora non errate; perciocche il Signore vi ha eletti, per presentarvi davanti a hii per servirgli, e per casergli ministri, e per largli profumi.

12 Allora i Leviti si levarono, cioc. Ma-

tat, figlinolo di Amasi, e Ioel, figlinolo, que di marificio per lo peccato, per lare il di Azaria, d'infra i figlinoli del Cheha purgamento per totto Israele; perciocche titi; e d'infra i figlinoli di Merari: Chia, il re avea detto che mi successo olofiginolo di Abdi, e Amria, figlinolo di causto, e questo succissio per lo peccato, Ichalelei; e d'infra i Chersontii: Ioa, per tutto Israele.
figlinolo di Zimma, ed Eden, figlinolo di 25 Il re ordino estandio del Leviti della Ioa. Ina:

13 Ed infra i figlinoli di Flisafan : dim-ri, e leiel; e d'infra i figlinoli di Assi : Zaccaria e Masania :

14 Ed info. i igimali fi Heman Ishiel, e Simi: e fi info. i igimali d. Ishiom. Semaia ed Uziel.

15 Ed essi admiserana i lor fratelli, e si santificación, est entrarono, seconito il en-idota con le trombes.

mandamento del ro, fatto per lo parole del Signore, per nettare la Casa del Signore de 16 Così i sacerdoti entrarono dentro alla Casa del Signore, per nettarla; e trassero fuori, nel cortile della Casa del Signore, tutto la cosa immonda cha traversi del tutte le cose immonde che trovarono nel Tempio del Signore, e i Leviti le riceveva-

no per portarle fuori al torrente Chidron.

17 E cominciarono nel primo giorno del primo mese a santificare; e nell' ettavo giorno del medesimo mese vennero al portico del Signore, e santificarono la Casa del Signore, per lo apuzio d' otto giorni; e nel sestodecimo giorno del medesimo mese elbero finito.

mese ebbero finito.

18 Poi vennero al re Ezechia dentro in casa, e gli dissero: Noi abbiamo nettata tutta la Casa del Signore, e l'altar degli olocausti, e tutti i suoi arredi, e la tavola dove si dispongono i pani, con tutti

i suoi strumenti.
19 Abbiamo eziandio ordinati e santificati tutti i vasellamenti, che il re Achaz avea per suo misfatto rimossi, muntre regnava; ed ecco, sono davanti all' altara del Signore. 20 E il re Ezechia, levatosi la mattina,

aduno i principali della città, e sali alla Casa del Bignore.

21 Ed essi lecero addurre sette giovenchi, e sette montoni, e sette aguelli, e sette becchi per sacrificio per lo peccato, per lo regno, e per lo Santuario, e per Giuda. È il re disse a figliuoli d'Asronne, sacerdoti, che offerissero quelli so-pra l'Altare del Signore".

22 Essi adunque scannarono que buoj; e i sacerdoti ricevettero il sangue, e lo sparsero sopra l'altare; poi scannarono i montoni, e ne sparsero il sangue sopra l'altare. Scarmarono eziandio gli aguelli, e ne sparsero il nangue sopra l'altare. 23 Poi fecero accontare i becchi del so-

crificio per lo peccato, davanti al re, e davanti alla rannanza, i quali posarono le

mani wyra emi;

24 E i sacerdoti li scannarono, e spar-sero il lor sangue sopra l'altare, conne san-

Casa del Hagnore, con cemball, con saltern, e con cetere, secondo il cornanda-mento di Lavide, e di Cad, vergente del re, e del profeta Natano, perciccohe che sto cornandamento era stato dato dai Si-

more ser a suoi profeti. 28 I Leviti adunque lavano gosi prezenti con al instrumenti di Lavide, e i socce

利 Comun 路 路

<sup>\*</sup> Nam. 2 & \*\* **L**. . . 400. とこのmn. 想. 然 Fine in a sec-II Cam. III. 4; M. 1; M. L. ecc.

27 Allora Ezechia comandò che si offerisse l'olocausto sopra l'altare. E al tempo che si comincio a offerir l'olocausto, cominciò ancora il canto del Signore, e le trombe, e gli strumenti di Davide, re d'Israele.

28 E tutta la raunanza adorava, e si cantavano cantici, e le trombe sonavano; tutto ciò finchè l'olocausto fu compiuto.

29 E quando si fu finito di offerir l'olocausto, il re, e tutti quelli che si ritrova-rono con lui, s' inchinarono, e adorarono.

30 Poi il re Ezechia, e i principali, dissero a' Leviti, che lodassero il Signore, con le parole di Davide, e del veggente Asaf. Ed essi lo lodarono con somma letizia, e s' inchinarono, e adorarono.

31 Allora Ezechia si mosse a dire: Ora, voi vi siete consacrati al Signore; accosta tevi, e presentate i sacrificii, e le offerte di laudi; nella Casa del Signore. Così la raunanza presentò sacrificli ed offerte di laudi; e chiunque fu di cuor volenteroso offerse olocausti.

32 E il numero degli olocausti che la raunanza presentò fu di settanta buoi, di cento montoni, e di dugent' agnelli;

tutto ciò in olocausto al Signore. 33 E le altre bestie consacrate furono sei-

cento buoi, e tremila montoni.

34 Ma i sacerdoti erano pochi, talchè non poterono scorticar tutti gli olocausti; e perciò i Leviti, lor fratelli, aiutarono loro, finche l'opera fu compiuta, e finchè gli altri sacerdoti si fossero santificati; perciocchè i Leviti furono di cuore più diritto, per santificarsi, che i sacerdoti.

35 E anche vi era gran numero d'olo-causti, oltre a' grassi de' sacrificii da render grazie, e alle offerte da spandere degli olocausti. E così il servigio della Casa

del Signore fu ristabilito.

36 Ed Ezechia, e tutto il popolo, si rallegrò che Iddio avesse così disposto il popolo; perciocchè questa cosa fu fatta subitamente.

#### · Rechia celebra solennemente la Pasqua.

30 POI Ezechia mandò a dire a tutto Israele, e a Giuda, e anche scrisse lettere ad Efraim ed a Manasse, che venissero alla Casa del Signore in Gerusalemme, per celebrar la Pasqua al Signore Iddio d'Israele.

2 Ora, il re, e i suoi principali ufficiali, e tutta la raunanza, aveano preso con-

siglio in Gerusalemme, di celebrar la Pa-squa nel secondo mese 3 Conciossiache non l'avessero potuta celebrare in quel tempob; perciocchè i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente, e anche il popolo non era raunato in Gerusalemme.

4 E la cosa piacque al re, e a tutta la raunanza;

5 E statuirono di far passare un bando per tutto Israele, da Beerseba fino in Dan, che si venisse a celebrar la Pasqua al Signore Iddio d' Israele, in Gerusalemme; perciocche per l'addietro non l'aveano celebrata con quella frequenza che è scritta.

6 I corrieri adunque andarono, con lettere da parte del re, e de' suoi principali ufficiali, per tutto Israele e Giuda, dicendo ancora a bocca, secondo il comandamento del re: Figliuoli d' Israele, convertitevi al Signore Iddio d' Abrahamo, d' Isacco, e d' Israele"; ed egli si rivolgerà verso il rimanente di voi, che siete scampati dalle mani dei re degli Assirid.

7 E non siate come i vostri padri, e come i vostri fratelli, che hanno misfatto contro al Signore Iddio de' lor padri; laonde egli li ha messi in desolazione,

come voi vedete.

8 Ora, non indurate il vostro collo, come hanno fatto i vostri padri; porgete le mani al Signore, e venite al suo Santuario, il quale egli ha consacrato in perpetuo, e servite al Signore Iddio vostro; e l'ardor

della sua ira si stornerà da voi. 9 Perciocchè, se voi vi convertite al Signore, i vostri fratelli e i vostri figliuo-li troveranno pietà appresso quelli che li hanno menati in cattività; eziandio per ritornare in questo paese; perciocchè il Signore Iddio vostro è pietoso e misericordioso, e non rivolgerà la sua faccia in-

dietro da voi, se voi vi convertite a lui. 10 Que corrieri adunque passarono di città in città, nel paese di Efraim e di Manasse, e fino in Zabulon; ma la gente si faceva beffe di loro, e li scherniva

11 Pur nondimeno *alcuni* uomini di Aser, e di Manasse, e di Zabulon, si umiliarono,

e vennero in Gerusalemme.

12 La mano di Dio fu eziandio in Giuda, per dar loro un medesimo cuore<sup>h</sup> per far ciò che il re, e i principali, aveano comandato, per la parola del Signore.

13 Così si raunò in Gerusalemme un gran popolo, per celebrar la festa degli Azzimi, nel secondo mese; e vi fu una

grandissima raunanza.

14 Ed essi si levarono, e tolsero via gli altari ch' erano in Gerusalemme; tolsero eziandio via tutti gli altari da far profumi, e li gittarono nel torrente Chidron.

15 Poi si scannò la Pasqua nel quartodecimo giorno del secondo mese. Or i sacerdoti e i Leviti s' erano vergognati, e s' erano santificati, e aveano addotti olocausti nella Casa del Signore.

16 Laonde essi si presentarono a fare il loro ufficio, secondo che è loro ordinato per la Legge di Mosè, uomo di Dio

Num. 9. 10, 11. ks. 12. 2, 2 Cron. 36. 16. Es. 12. 2, ecc. <sup>e</sup> Is. 55. 7. Ger. 4. 1. d 2 Re 15. 19, 29. Sal. 106. 46\_ T. 8. 34. 8, 7.

dolo di man de' Leviti.

17 Perciocohè molti erano nella raunanza, i quali non si erano santificati; e perciò i Leviti ebbero la cura di scannar gli agnelli della Pasqua per tutti coloro che non erano netti, per santificar quegli agnelli al Signore.

18 Perciocchè una gran parte del popolo, molti di Efraim, e di Manasse, e d' Issacar, e di Zabulon, non si erano purificati; anzi mangiarono la Pasqua altrimenti che non è scritto a. Ma Ezechia pregò per

loro, dicendo:
19 Il Signore, che è buono, sia placato inverso ciascuno che ha disposto il cuor suo a ricercare Iddio, il Signore Iddio de' suoi padri; benchè ciò non sia stato secondo la purità del Santuario.

20 E il Signore esaudi Ezechia, e sanò

il popolo.

21 Così i figliuoli d' Israele, che si ritrovarono in Gerusalemme, celebrarono la festa degli Azzimi per sette giorni b con grande allegrezza; e cantando i Leviti ed i sacerdoti laudi per ciascun giorno al Signore, e sonando con gli strumenti della gloria del Signore.

22 Ed Ezechia parlò affettuosamente a tutti i Leviti ch' erano bene intendenti nelle cose del servigio del Signore; ed essi mangiarono de' sacrificii della festa, sette giorni, sacrificando sacrificii da render grazie, e celebrando il Signore Iddio de' lor padri.

23 E tutta la raunanza prese consiglio di celebrare altri sette giorni<sup>c</sup>; ed essi li

celebrarono con allegrezza.

24 Perciocchè Ezechia, re di Giuda, presentò alla raunanza mille giovenchi, e settemila pecore; i principali presenta-rono anch' essi alla raunanza mille gio-venchi, e diecimila pecore; e molti sa-cerdoti si erano santificati.

25 E tutta la raunanza di Giuda si rallegrò, come anche i sacerdoti, e i Leviti, e tutta la raunanza di coloro ch' erano venuti d' Israele, e gli avveniticci ch' era-no venuti dal paese d' Israele, e abita-

vano in Giuda.

26 E vi fu grande allegrezza in Gerusalemme; perciocche, dal tempo di Salo-mone, figliuolo di Davide, re d' Israele, non era avvenuta cosa tale in Gerusalemme.

27 Poi i sacerdoti Leviti si levarono, e benedissero il popolod; e la lor voce fu esaudita, e la loro orazione pervenne fino al cielo, all'abitacolo della santità del Signore.

ORA, dopo che tutte queste cose furono compiute, tutti gl' Israeliti, del Signore; ed essi li misero in ordine;

sacerdoti spandevano il sangue, riceven- che si ritrovarono quivi, usoirono per le città di Giuda, e spezzarono le statue, e tagliarono i boschi, e disfecero gli alti luoghi, e gli altari di tutto Giuda, e Beniamino; il medesimo fecero ancora in Efraim, e in Manasse, senza lasciarne alcuna cosa di resto. Poi tutti i figliuoli d' Israele ritornarono ciascuno alla sua possessione nelle lor terre.

#### Ezechia riordina il servizio dei Leviti.

2 Ezechia ristabili ancora gli spartimenti de sacerdoti e de Leviti, secondo gli spartimenti che n' erano stati fatti!; ciascuno secondo il suo ministerio, sacerdoti e Leviti, per offerire olocausti, e sacrificii da render grazie; per ministrare, e per celebrare e cantar laudi; e per istare alle porte del campo del Signore.

3 Ordinò eziandío la parte che il re fornirebbe delle sue facoltà per gli olocausti; per gli olocausti della mattina e della sera; e per gli olocausti de' sabati, delle calendi, e delle feste solenni; come è scritto nella Legge del Signore;

4 E disse al popolo, agli abitanti di Gerusalemme, che dessero a' sacerdoti ed a' Leviti la parte loro h; acciocchè prendessero animo di far ciò che la Legge del

Signore comanda.

5 E quando questo comandamento fu divolgato, i figliuoli d' Israele portarono le primizie del frumento, del vino, e dell'olio, e del mele, e d'ogni frutto della campagna, in gran quantità; por-tarono ancora le decime d'ogni cosa abbondantemente.

6 I figliuoli d' Israele e di Giuda che abitavano nelle città di Giuda, addussero anch' essi le decime del grosso, e del minuto bestiame, e le decime delle cose sacre; consacrate al Signore Iddio loro; e le misero per mucchi.

7 Al terzo mese cominciarono ad accumulare que' mucchi, e al settimo mese

finirono.

8 Ed Ezechia, e i principali vennero, e videro que' mucchi, e benedissero il Signore, e il suo popolo Israele.

9 Ed Ezechia domandò i sacerdoti, e i

Leviti, di que' mucchi.

10 E Azaria, principal sacerdote, della famiglia di Sadoc, gli disse: Da che si è cominciato a portar questa offerta alla Casa del Signore, noi abbiamo mangiato, e siamo stati saziati; e anche n' è rimasto assai; perciocchè il Signore ha benedetto il suo popolo; e quello ch' è avanzato, è questa grande abbondanza. 11 Ed Ezechia comandò che mettessero

in ordine i cellieri e i granai nella Casa

Es. 12. 15; 18. 6. °1 Res \*2 Re 18. 4. ■ Es. 12. 43, ecc. ° 1 Re 8. 65. d Num. 6.23, ecc. / 1 Cron. cap. 23, 24, 25 e 26. Lev. 27. 30. Deut. 14. 28. 4 Num. 10

12 E vi portarono dentro fedelmente le offerte, ele decime, e le cose consacrate; e Conania Levita ebbe la soprantendenza di queste cose; e Simi, suo fratello, fu il secondo.

13 E Ichiel, e Azazia, e Nahat, e Asael, e Icrimot, e Iozabad, ed Eliel, ed Ismachia, e Mahat e Benaia, erano commessari sotto Conania, e sotto Simi, suo fratello, per ordine del re Ezechia, e di Azaria, conduttore della Casa di Dio.

14 E Core, figlinolo d' Imna, Levita, portinaio verso Oriente, avea la cura delle cose volontariamente offerte a Dio, per fornir le offerte elevate del Signore, e le

cose santissime.

15 E sotto lui erano Eden, e Miniamin, e Iesua, e Semaia, e Amaria, e Secania, nelle città de' sacerdotia, procedenti in lealtà, per fornire a' lor fratelli piccoli e grandi, secondo i loro spartimenti;

16 Cioè, a tutti coloro ch' entravano nella Casa del Signore, secondo il lor ministerio, per le lor mute, conforme a' loro spartimenti, la lor porzione giorno per giorno; oltre a' maschi d' infra loro, che furono annoverati per genealogie, dall' età di tre anni in su.

17 (Or la descrizione de' sacerdoti e de' Leviti, per le lor genealogie, distinti per le lor famiglie paterne, fu fatta dall'età di vent' anni in su, per li loro ufficii, sacendo i loro grantimenti)

secondo i loro spartimenti).

18 La detta porzione fu eziandio data a tutta la moltitudine di tutte le lor famiglie, mogli, figliuoli e figliuole, descritti per genealogie (perciocchè in su la fede di coloro essi si consacravano alle

cose sante);

19 Parimente, quant' è a' sacerdoti, figliuoli d'Aaronne, che stavano ne' campi de' contadi delle lor città, in ciascuna città v' erano degli uomini deputati per nome, per dar le porzioni a tutti i maschi d'infra i sacerdoti; e in somma a chiunque d'infra i Leviti era annoverato per le lor genealogie.

20 Così fece Ezechia per tutto Giuda; e fece ciò che è buono, e diritto, e leale

davanti al Signore Iddio suo

21 E si adoperò con tutto il cuor suo in tutta l'opera ch'egli imprese per lo ser-vigio della Casa di Dio, e nella Legge, e ne' comandamenti, ricercando l' Iddio suo: e prosperò.

Invasione di Sennacherib-Distruzione del suo esercito.

32 DOPO questo cose, o questri, venne, Sennacherib re degli Assiri, venne, sonra le DOPO queste cose, e questa fedeltà, ed entrò in Giuda, e pose campo sopra le città forti, e deliberò di sforzarle, per ridurle sotto la sua ubbidienzad.

2 Ed Ezechia, veduto che Senaccherib era venuto, e ch' egli volgeva la faccia contro a Gerusalemme, per combatterla;

3 Si consigliò co' suoi principali ufficiali, e co' suoi uomini di valore, di turar le acque delle fonti ch' erano fuor della città;

ed essi gli prestarono aiuto.

4 E un gran popolo si aduno, e turarono tutte le fonti, e il torrente che si spande per mezzo la contrada, dicendo: Perchè i re degli Assiri, venendo, troverebbero essi copia d'acque!

5 Egli prese eziandio animo di ristorar tutte le mura rotte, e le alzò fino alle torri; e di fuori edificò un altro muro. Egli fortificò ancora Millo, nella Città di Davide; e fece far dardi e scudi in gran quantità;

6 E ordinò capitani di guerra sopra il popolo, e li adunò appresso di sè nella piazza della porta della città, e li confortò,

7 Prendete animo, e fortificatevi; non temiate, e non vi spaventate per lo re degli Assiri, ne per tutta la moltitudine che è con lui; perciocche con noi v'è uno maggiore che con lui

8 Con lui è il braccio della carne; ma con noi è il Signore Iddio nostro, per aiutarci, e per combatter le nostre battaglie. E il popolo si rassicurò in su le parole di

Ezechia, re di Giuda.

9 Dopo questo, Sennacherib, re degli Assiri, essendo sopra Lachis con tutte le forze del suo imperio, mandò i suoi servitori in Gerusalemme a Ezechia, re di Giuda, e a tutti i Giudei ch' erano in Gerusalemme, per dir loro: 10 Così ha detto Sennacherib, re degli

Assiri: In che vi confidate voi, per di-morare in Gerusalemme nell' assedio?

11 Ezechia non vi seduce egli, per ridurvi a morir di fame e di sete, dicendo: Il Signore Iddio nostro ci salverà dalla mano del re degli Assiri?

12 Non ha esse Ezechia tolti via gli alti luoghi, e gli altari di esso Signore, e detto a Giuda e a Gerusalemme: Adorate solo davanti a un altare, e fate sopra esso

ardere i vostri sacrificii?

13 Non sapete voi quello che io e i miei padri abbiam fatto a tutti i popoli de' paesi? gl' iddii delle genti dei paesi hanno eglino giammai potuto salvare il lor paese dalla mia mano?

14 Quale, d'infra tutti gl'iddii di quelle genti che i miei padri hanno distrutte, ha potuto salvare il suo popolo dalla mia mano, che l' Iddio vostro ve ne possa sal-

vare?

15 Ora dunque Ezechia non v'inganni, e non vi seduca in questa maniera; e voi, non gli prestate fede: perciocchè,

b Num. 35. 2. 62 Re 20. 3. 62 Re 15. 15, etc. Gios. 21. 1, ecc. 42 Re 18. 13, ecc. Is. 36, 1, ecc. Deut. 31.6. f Ger. 17.5. Rom. 8.31. 40Ô·

poiche alcun dio d'alcuna gente, o regno, non ha potuto salvare il suo popolo dalla mia mano, nè dalla mano de' miei padri, quanto meno vi salverà l' Iddio vostro dalla mia mano?

16 E i servitori di esso dissero ancora molte altre cose contro al Signore Iddio,

e contro a Ezechia, suo servitore.

17 Sennacherib scrisse oltre a ciò lettere per ischernire il Signore Iddio d'Israele. e per parlar contro a lui in questa maniera: Siccome gl' iddii delle genti de' paesi non hanno salvati i lor popoli dalla mia mano, così anche l' Iddio d' Ezechia non salverà il suo.

18 Que servitori gridarono ancora ad alta voce, in lingua giudaica, al popolo di Gerusalemme, ch' era in su le mura, per ispaventarlo, e per conturbarlo; per prendere in questa maniera la città.

19 E parlarono dell' Iddio di Gerusa-lemme, come degl' iddii de' popoli della terra, che sono opera di mani d' uomini.

20 Allora il re Ezechia, e il profeta Isaia, figliuolo d' Amos, fecero orazione per queste cose, e gridarono verso il cielo a.

21 E il Signore mandò un Angelo, il quale distrusse ogni valente uomo, o ogni capo e capitano ch' era nel campo del re degli Assirib; laonde egli se ne ritornò svergognato al suo paese. Ed essendo entrato nella casa de suoi dii, quelli ch' erano usciti delle sue interiora, l'uccisero quivi con la spada.

22 Così il Signore salvò Ezechia, e gli abitanti di Gerusalemme, dalla mano di Sennacherib, re degli Assiri, e dalla mano d'ogni altro; e li sollevò d'ogn' in-

23 E molti portavano offerte al Signore in Gerusalemme, e cose preziose a Ezechia, re di Giuda. E dopo queste cose, egli fu innalzato appresso tutte le nazioni.

Malattia di Ezechia; gli ambasciatori di Babilonia; ricchezze e prosperità di Ezsehia; sua morte.

24 In que' giorni Ezechia infermò fino alla mortec; ma egli fece orazione al Signore; ed esso gli parlò, e gli diede un

segno.

25 Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto; perciocchè il suo cuore s' innalzò; laonde vi fu indegnazione contro a lui, contro a Giuda, e contro a Gerusalemme.

26 Ma pure Ezechia, con gli abitanti di Gerusalemme, si umiliò di ciò che il suo cuore si era innalzato; e per ciò l' indegnazione del Signore non venne sopra loro al tempo d' Ezechiad.

ricchezze e gloria; e si fece de tesori d'argento e d'oro, e di pietre preziose, e d'aromati, e di scudi, e d'ogni sorta di cari arredi.

28 Fece ancora de' magazzini per l'entrata del grano, e del vino, e dell'olio; e delle stalle, per ogni sorta di grosso bestiame; e delle mandre presso di quelle.

29 Si fece eziandio delle città; e ac-

quisto molto bestiame, minuto e grosso; perefocche Iddio gli avea date grandissime

ricchezze.

30 Ezechia fu eziandio quello che turo la fonte alta delle acque di Ghihon, e condusse quell' acqua per diritto sotto terra, dall' Occidente alla città di Da-vide. Ed Ezechia prosperò in tutte le stie opere.

31 E in questo stato, essendo lui con gli ambasciatori de' principi di Babilonia, i quali aveano mandato a lui per informarsi: del miracolo ch' era avvenuto in terra, Iddio lo lasciò, per far prova di lui, per conoscer tutto ciò ch' egli avea nel cuor

32 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Ezechia, e le sue pie opere; ecco, queste cose sono scritte nella visione del profeta Isaia, figliuolo di Amos, e nel libro dei re di Giuda, e d' Israele.

33 Poi Ezechia giacque co' suoi padri, e fu seppellito nel più alto delle sepolture de' figliuoli di Davide. 'E tutto Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, gli fecero onore alla sua morte<sup>g</sup>. E Manasse, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Manasse re di Giuda ristabilisce la idolatria e vien condotto in outtività. Si pente, e Dio lo ristabilisce sul trono.

33 MANASSE era d' età di dodici anni, quando cominciò a regnare.; e regnò cinquantacinque anni in Gerusalemme:

2 E fece ciò che dispiace al Signore, secondo le abbominazioni delle genti, le quali il Signore avea scacciate d'innanzi

a' figliuoli d' Israele;

3 E tornò ad edificare gli alti luoghi, i quali Ezechia, suo padre, avea disfatti; e rizzò degli altari a' Baali, e fece de' boschi, e adorò tutto l'esercito del cielo, e gli servì.

4 Edificò ancora degli altari nella Casa del Signore, della quale il Signore avea detto: Il mio Nome sarà in Gerusalemme

in perpetuo?.

5 Ed edificò quegli altari a tutto l' esercito del cielo, ne' due cortili della Casa del Signore.

6 Egli fece eziandio passare i suoi fi-27 Ezechia dunque ebbe grandissime gliuoli per lo fuoco, nella valle del figliuolo

b 2 Re 19. 35, ecc. 2 Re 20. 1, ecc. Is. 38. 1, ecc. deco. Is. csp. 36, 37, 38 e 39 a Da con 10 19 e 20. 18. 9, ecc. 2 Cron. 6 2 Re 19. 2, ecc., 14, ecc. 2 Re 19. 2 Re 29. 12, ecc. 1s. 39. 1, ecc. 1s. 2 Re 21. 1, ecc. 2 Deut. 18. 9, ecc. d 2 Re 20. 19, ecc. <sup>9</sup> Prov. 10, 7.

di Hinnom: e usò pronostichi, e augurii, e incantesimi; e ordinò uno spirito di Pi-tone, e degl' indovini. Egli fece fino al sommo ciò che dispiace al Signore, per

dispettarlo.

7 Egli pose eziandio la scultura del simulacro ch' egli avea fatto, nella Casa di Dio, della quale Iddio avea detto a Davide, e a Salomone, suo figliuolo: Io metterò il mio Nome in perpetuo in questa Casa, e in Gerusalemme, che io ho eletta d'infra tutte le tribù d'Israele;

8 E non farò più muovere il piè d'Israele d'in su la terra, la quale io ho stabilita a' vostri padri; pur solamente ch' essi prendano guardia di far tutto quello che io ho loro comandato, secondo tutta la Legge, e gli statuti, e le ordinazioni date

per Mosè.
9 Manasse adunque sviò Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, per far male, più che le genti che il Signore avea distrutte d'innanzi a' figliuoli d'Israele.

10 E il Signore parlò a Manasse, e al suo popolo; ma essi non porsero l'orechio.

chio.

11 Laonde il Signore fece venire contro a loro i capi dell' esercito del re degli Assiri; i quali presero Manasse in certi

greppi, e lo legarono con due catene di rame, e lo menarono in Babilonia. 12 E quando egli fu in distretta, sup-plicò al Signore Iddio suo, e si umiliò grandemente davanti all' Iddio de' suoi

padrib; 13 E avendogli fatta orazione, egli fu placato inverso lui, ed esaudi la sua supplicazione, e lo ricondusse in Gerusalemme al suo regno. E Manasse conobbe che il Signore è Dio.

14 E dopo queste cose, Manasse edificò il muro di fuori della città di Davide, dall' Occidente verso Ghihon, nella valle, fino alla porta de' pesci, e d' ogn' intorno fino ad Ofel; e alzò grandemente quel muro; e mise de' capitani di guerra per tutte le città forti di Giuda;

15 E tolse via dalla Casa del Signore gl' iddii degli stranieri, e il simulacro, e tutti gli altari ch' egli avea edificati nel

tutti gli altari ch' egli avea edificati nel monte della Casa di Dio e in Gerusalem-

me; e li gittò fuori della città. 16 Poi rifece l'Altare del Signore, e sacrificò sopra esso sacrificii da render grazie, e di laude; e comandò a Giuda di servire al Signore Iddio d' Israele.

17 Nondimeno il popolo sacrificava an-cora negli alti luoghi; ma pure al Signore

Iddio suo.

18 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Manasse, e l'orazione ch' egli fece all' Iddio suo, e le parole de' veggenti, che gli parlarono a nome del Signore Iddio

d'Israele; ecco, queste cose sono scritte nel libro dei re d'Israele. 19 E quant' è alla sua orazione, e come

Iddio fu placato inverso lui, e tutto il suo peccato, e il suo misfatto, e i luoghi ne quali egli edificò degli alti luoghi, e rizzò boschi e sculture, avanti che si fosse umiliato; ecco, queste cose sono scritte nel libro di Hozai.

20 E Manasse giacque co'suoi padri, e fu seppellito in casa sua. E Amon, suo

figliuolo, regnò in luogo suo.

# Regno dell' empio Amon.

21 Amon era d'età di ventidue anni, quando cominció a regnare c; e regnò due anni in Gerusalemme;

22 E fece ciò che dispiace al Signore, come Manasse, suo padre, avea fatto; e sacrificò, e servì a tutte le sculture, che

Manasse, suo padre, avea fatte;

23 Ma egli non si umiliò davanti al Signore, come Manasse, suo padre, si era umiliato; anzi esso Amon accrebbe vie più le colpe.

24 Or i suoi servitori fecero una congiura contro a lui, e l'uccisero in casa

25 E il popolo del paese percosse tutti quelli che aveano fatta congiura contro al re Amon; e costituì re, in luogo di esso, Giosia, suo figliuolo.

Giosia re di Giuda, abolisce la idolatria-Il libro della Legge ritrovato nel Tempio.

GIOSIA era di età di otto anni, quando cominció a regnared: e regnò trentun' anno in Gerusalemme;

2 E fece ciò che piace al Signore, e camminò nelle vie di Davide, suo padre, e non se ne rivolse, nè a destra, nè a

sinistra.

3 E l'anno ottavo del suo regno, essendo egliancora giovanetto, cominciò a ricercar l' Iddio di Davide, suo padre; e l' anno duodecimo cominciò a nettar Giuda e Gerusalemme degli alti luoghi, e de' boschi, e delle sculture, e delle statue di getto,

4 E in presenza sua furono disfatti gli altari de' Baali; ed egli tronco issimulacri ch' erano al disopra di essi; e spezzò, e tritò i boschi e le sculture, e le statue di getto, e ne sparse la polvere sopra le sepolture di coloro che aveano loro sacri-

ficato :

5 E arse le ossa de' sacerdoti sopra gli altariloro ; e netto Gerusalemmee Giuda. 6 Egli fece lo stesso ancora nelle città di Manasse, e di Efraim, e di Simeone, e fino in Neftali, ne' lor luoghi desolati d' ogn' intorno:

7 E disfece gli altari, e spezzò i boschi

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Deut. 28. 36. e 13. 2.

b 1 Piet. 5. 6. <sup>e</sup> 2 Re 21.19, ecc.

e le sculture, fino a stritolarle; e troncò tutti i simulacri in tutto il paese d' Israele; poi se ne ritornò in Gerusalemme. 8 E l'anno diciottesimo del suo regno,

dopo aver nettato il paese e la Casa, mandò Safan, figliuolo di Asalia; e Maaseia, capitano della città; e Ioa, figliuolo di Ioachaz, segretario, per far ristorar la

Casa del Signore Iddio suoa.

9 Essi adunque vennero a Hilchia, sommo sacendote, e furono loro dati i danari, ch' erano stati portati nella Casa di Diob; i quali i Leviti, guardiani delle soglie, aveano raccolti da Manasse, e da Efraim, e da tutto il rimanente d' Israele, e da tutto Giuda, e Beniamino; e poi crano ritornati in Gerusalemme.

10 Ed essi li diedero in mano a coloro che aveano la cura dell' opera, i quali erano costituiti sopra la fabbrica della Casa del Signore; e quelli che aveano la cura dell'opera che si faceva nella Casa del Signore davano que' danari, per rac-

conciare, e per ristorar la Casa;

11 E li davano a' fabbri, e a' muratori; e per comperar pietre tagliate, e legname per le travature, e per fare i palchi alle case, le quali i re di Giuda aveano guaste.

12 Or quegli uomini si adoperavano fedelmente in quell' opera; e sopra essi erano costituiti Iahat, e Abdia, Leviti, d'infra i figliuoli di Merari; e d'infra i Chehatiti: Zaccaria e Mesullam, per sollecitar l'opera. Tutti i maestri degli strumenti musicali erano eziandio Leviti;

13 Come ancora quelli che comandavano a quelli che portavano i pesi; ed essi aveano la cura di sollecitar tutti quelli che lavoravano all' opera in qualunque servigio; gli scrivani eziandio, e i commessari, e i portinai, erano Le-

viti.

14 Ora, mentre traevano fuori i danari, ch' erano stati portati nella Casa del Signore, il sacerdote Hilchia trovò il libro della Legge del Signore, data per Mosèc.

15 E Hilchia parlò al segretario Safan, e gli disse: Io ho trovato il libro della Legge nella Casa del Signore. E Hilchia diede il libro a Safan.

16 E Safan portò quel libro al re. E, dopo che gli ebbe fatta la sua relazione, dicendo: I tuoi servitori fanno tutto quello ch' è loro stato commesso:

17 E hanno messi insieme i danari che si sono trovati nella Casa del Signore, e li hanno dati in mano a' commessari, e

a quelli che fanno l'opera;

18 Il segretario Safan rapporto ancora e disse al re, che il sacerdote Hilchia gli E Safan vi lesse avea dato un libro. dentro in presenza del re.

19 E come il re ebbe udite le parole della Legge, stracciò i suoi vestimenti.

20 Poi comandò a Hilchia, e ad Ahicam, figliuolo di Safan, e ad Abdon, figliuolo di Mica, e al segretario Safan, e ad Asaia, servitor del re, dicendo:

21 Andate, domandate il Signore per me, e per lo rimanente d'Israele e di Giuda, intorno alle parole di questo libro ch' è stato ritrovato; perciocchè grande è l'ira del Signore, la quale è versata sopra noi; perciocchè i nostri padri non hanno osservata la parola del Signore, per far secondo tutto ciò ch' è scritto in questo libro.

22 Hilchia adunque, e gli uomini del re, andarono dalla profetessa Hulda, moglie di Sallum, figliuolo di Tochat, figliuolo di Hasra, guardiano delle vesti, la quale abitava in Gerusalemme, nel secondo ricinto; e parlarono a lei in quella sentenza.

23 Ed ella disse loro: Così ha detto il Signore Iddio d'Israele: Dite all' uomo

che vi ha mandati a me:

24 Così ha detto il Signore: Ecco, io fo venir del male sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori: tutte le maledizioni che sono scritte nel libro, ch' è stato letto in presenza del re di Giuda.

25 Perciocchè essi mi hanno abbandonato, e hanno fatti profumi ad altri dii, per dispettarmi con tutte le opere delle lor mani; laonde l' ira mia si è versata sopra

questo luogo, e non si spegnerà.

26 Ma dite così al re di Giuda, che vi ha mandati per domandare il Signore: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Quant' è alle parole che tu hai udite:

27 Perciocchè il tuo cuore si è ammollito, e tu ti sei umiliato per timor di Dio, quando tu hai inteso ciò ch' egli ha pronunziato contro a questo luogo, e contro a'suoi abitatori; e ti sei umiliato nel mio cospetto, e hai stracciati i tuoi vestimenti, e hai pianto davanti a me; io altresì ti ho esaudito, dice il Signore.

28 Ecco, io ti raccoglierò co' tuoi padri, e sarai raccolto nelle tue sepolture in pace; e gli occhi tuoi non vedranno tutto il male che io fo venire sopra questo luogo, e sopra i suoi abitatori. Ed essi rapportarono la

cosa ai re.

29 Allora il re mandò a raunar tutti gli Anziani di Giuda e di Gerusalemme d.

30 Poi sali nella Casa del Signore, con tutti gli uomini di Giuda, e con gli abitanti di Gerusalemme, insieme co' sacerdoti, e i Leviti, e con tutto il popolo, dal maggiore al minore. Ed egli lesse, in lor presenza, tutte le parole del libro del Patto, il quale era stato trovato nella Casa del Signore.

31 E il re stette in piè nel luogo suo ordinario, e fece patto nel cospetto del Signore, promettendo di camminare dietro al Signore, e di osservare i suoi comandamenti, e le sue testimonianze, e i suoi statuti, con tutto il cuore, e con tutta l'anima sua; mettendo ad effetto le parole del

Patto, scritte in quel libro:
32 E fece promettere il medesimo a
tutti quelli che furono ritrovati in Gerusalemme, ed in Beniamino; e gli abitanti di Gerusalemme fecero secondo il Patto di

Dio, dell' Iddio de' padri loro. 33 E Giosia tolse via tutte le abbominazioni da tutte le contrade de' figliuoli d' Israele, e sottopose tutti quelli che si ri-trovarono in Israele a servire al Signore Iddio loro. Tutto il tempo della vita di Giosia, essi non si rivolsero indietro dal Signore Iddio de' lor padri.

Gioria celebra una Parqua solenne al Signore.

35 OR Giosia fece la Pasqua al Signore in Gerusalemme<sup>4</sup>; e quella fu scannata nel quartodecimo giorno del primo

2 Ed egli costitui i sucerdoti ne loro ufficii; e li confortò al servigio della Casa

del Signore;
3 E disse a Leviti, che ammaestravano tutto Israelec, ed erano consacrati al Signore: Lasciate pur l'Arca santa nella Casa, la quale Salomone, figliuolo di Davide, re d'Israele, ha edificata; voi non avete più a portarla in su le spalle; ora servite al Signore Iddio vostro ed ai suo popolo Israele:

4 E disponetevi per le case vostre paterne, secondo i vostri spartimentia, come Davide, re d' Israele, e Salomone, suo figliuolo, hanno ordinato per iscritto.

5 E state nel luogo santo, per ministrare a' vostri fratelli del popolo, divisi per case paterne; e ad una parte delle case paterne de' Leviti;

6 E scannate la Pasqua; e dopo esservi santificati, apparecchiatela a' vostri fra-telli; acciocche la facciano secondo la pa-

rola del Signore, data per Mosè.

7 E Giosia presentò al comun popolo, che si trovò quivi, del minuto bestiame, agnelli, e capretti, in numero di trentamila, tutti per la Pasqua; e tremila buoi; i quali erano delle facolta proprie del re.

8 I suoi principali ufficiali fecero anch' essi liberalmente presenti al popolo, a' sacerdoti, e a' Leviti. E Hilchia, e Zaccaria, e Iehiel, conduttori della Casa di Dio, donarono a' sacerdoti, per la Pasqua, due mila seicento tra agnelli e capretti, e tre-

cento buoi;

9 E Conania, e Semaia, e Natanael, suoi fratelli, e Hasabia, e Ieiel, e Iozabad, capi de' Leviti, presentarono a' Leviti, per la Pasqua, cinquemila tra agnelli e capretti, e cinquecento buoi.

10 Cosi, essendo il servigio apprestato, i sacerdoti stettero vacando al loro ufficio; e i Leviti, a' loro spartimenti, secondo il comandamento del re.

11 Poi la Pasqua fu scannata; e i sacerdoti ricevendo il sangue dalle mani di

coloro che scannavano, lo spandevano; e i Leviti scorticavano gli animali;
12 E dandoli al comun popolo, diviso per case paterne, levavano l' olocausto, per offerirlo al Signore, secondo ch' e scritto nel libro di Mosè. Il simigliante

facevano ancora de' buoi.

13 E poi cossero la Pasqua al fuoco, secondo ch' è ordinato; ma cossero l'altre vivande consacrate in caldaie, e in pentole,

ed in pignatte; e le mandarono prestamente a tutto il comun popolo.

14 E poi essi apparecchiarono per se e per li sacerdoti; perciocche i sacerdoti, figliatoli d'Assertatione constanti in figliuoli d' Aaronne, furono occupati infino alla notte in offerir gli olocausti ed i grassi; perciò, i Leviti apparecchiarono per sè, e per li sacerdoti, figliuoli d' Alarchine.

15 I cantori ancora, figliuoli di Asaf, staveno vacando all'ufficio loro, secondo il comandamento di Davide, e di Asaf, e di Heman, e di Iedutun, veggente del re; e i portinai stavano in ciascuna porta; e non accadde loro rimuoversi dal lor ministerio; perciocchè i Leviti, lor fratelli,

apparecchiavano loro. 16 Così tutto il servigio del Signore fu in quel di ordinato, per far la Pasqua, e per offerir gli olocausti sopra l' Altare del Bignore, secondo il comandamento del re

Giosia.

17 E i figlinoli d' Israele, che si ritro-varono, celebrarono in quel tempo la Pasqua, e la festa degli Azzimi, per sette giorni.

18\_E giammai non era stata celebrata in Israele Pasqua simile a questa, dal tempo del profeta Samuele; e niuno dei re d'Israele celebro giammai Pasqua tale, qual celebro Giosia, insieme co' sacerdofi, e co' Leviti, e con tutto Giuda e Israele, che si ritrovò, e con gli abitanti di Gerusalemme.

19 Questa Pasqua fu celebrata l'anno diciottesimo del regno di Giosia.

Giosia esce in battaglia contro a Neco re di Egitto, ed è ucciso.

20 Dopo tutte queste cose, quando Giosia ebbe ristabilito l'ordine della Casa del Signore, Neco, re di Egitto, sali per far guerra in Carchemis, in su l'Eufrate';

e Giosia gli andò incontro.
21 Ma Neco gli mandò messi, a dirgli: Che vi è egli frame ete, re di Giuda? io non sono oggi salito contro a te; anzi contro

<sup>&</sup>lt;u>• 2 Re 23. 21, 22.</u> b Es. 12. 6. <sup>c</sup> Deut. 33. 10. Mal. 2, 7. d 1 Cron. cap. 23—25. Es. 12, 15; 13, 6. 12 Re 28. 29, ecc. Ger. 46. 2, ecc.

alla casa che mi fa guerra: e Iddio mi ha detto che mi affrettassi; resta d'opporti a Dio, il quale è meco; acciocchè egli non

ti distrugga.

22 Ma Giosia non si volle storre dal suo proponimento di andare contro ad esso; anzi si travesti per dargli battaglia; e non attese alle parole di Neco, procedenti dalla bocca di Dio; e venne nella campagna di Megbiddo, per dargli battaglia.

23 E gli arcieri tirarono al re Giosia. E il re disse a' suoi servitori: Toglietemi di qui; perciocchè io son gravemente

ferito.

24 E i suoi servitori lo tolsero d'in sul carro, e lo misero sopra il suo secondo carro, e lo menarono in Gerusalemme; ed egli morì, e fu seppellito nelle sepolture de' suoi padri. E tutto Giuda e Gerusalemme fecero cordoglio di Giosia.

25 Geremia sece anch! egli de' lamenti sopra Giosia. E tutti i cantatori e le cantatrici hanno mentovato Giosia ne' lor lamenti, fino ad oggi; e li hanno dati a cantare a Israele per istatuto; ed ecco, sono scritti nelle Lamentazioni.

26 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Giosia, e le sue opere pie, secondo quello

ch' è scritto nella Legge del Signore; 27 E i suoi fatti primi ed ultimi; ecco, queste cose sono scritte nel libro dei re d' Israele e di Giuda.

Gioachaz, Gioiachim e Gioiachin re di Atuda.

36 ALLORA il popolo del paese prese Gioachaz, figliuolo di Giosia; e lo costituì re in Gerusalemme, in luogo di suo padre.

2 Gioachaz era d' età di ventitre anni, quando cominció a regnare; e regno tre

mesi in Gerusalemme.

3 E il re di Egitto lo depose in Gerusalemme; e impose al paese una ammenda di cento talenti d'argento, e d'un talento

4 E il re di Egitto costituì re sopra Giuda, e Gerusalemme, Eliachim, fratello di Gioachaz, e gli mutò il nome in Gioiachim. Poi Neco prese Gioachaz, fratello di esso, e lo menò in Egitto,

5 Gioiachim era d' età di venticinque anni, quando cominció a regnare c; e regno undici anni in Gerusalemme; e fece ciò che dispiace al Signore Iddio suo.
6 E Nebucadnesar, re di Babilonia, sali

contro a luid, e lo legò con due catene di

rame, per menarlo in Babilonia.

7 Nebucadnesar ne portò ancora degli arredi della Casa del Signore, in Babilonia, e li pose nel suo tempio in Babilonia 8 Ora, quant' è al rimanente de' fatti di Gioiachim, e le sue abbominazioni ch'egli | commise, e ciò che fu trovato in lui: ecco. queste cose sono scritte nel libro dei re d'Israele e di Ciuda; e Gioiachin, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

9 Gioiachin era d'età di otto anni, quando cominció a regnare/; e regnó tre mesi e dieci giorni in Gerusalemme; e fece ciò

che dispiace al Signore.

10 Laonde, in capo dell' anno, il re Nebucadnesar mandò a farlo menare in Babilonia, insieme co' più cari arredi della Casa del Signore; e costituì re sopra Giuda e Gerusalemme Sedechia, fratello di esso.

Sedechia ultimo re di Giuda.-Nebucadnesar distrugge Gerusalemme e conduce il popolo in cattività.

11 Sedechia era d'età di ventun' anno. quando cominció a regnare, e regnó undici anni in Gerusalemme;

12 E fece ciò che dispiace al Signore Iddio suo, e non si umiliò per lo profeta Geremia, che parlava da parte della bocca

del Signore. 13 E anch' egli si ribellò dal re Nebucadnesar, che l'avea fatto giurare per lo Nome di Dio; e indurò il suo collo, e fermò l'animo suo, per non convertirsi al Signore Iddio d'Israele. 14 Tutti i capi de' sacerdoti, e il popolo,

commisero anch' essi molti e molti misfatti, secondo tutte le abbominazioni delle genti; e contaminarono la Casa del Si-gnore, la quale egli avea santificata in Gerusalemme.

15 E il Signore Iddio de' lor padri mandava ogni mattina ad ammonirli per li suoi messi<sup>a</sup> (conciossiache egli risparmias-

se il suo popolo e il suo abitacolo); 16 Ma essi si beffavano de' messi di Dio, e sprezzavano le parole di esso, e scher-nivano i suoi profeti ; talche l'ira del Signore s' infiammò in tal maniera contro al suo popolo, che non vi fu più rimedio alcuno.

17 Ed egli fece salir contro a loro il re de' Caldei<sup>7</sup>, il quale uccise i lor giovani con la spada, nella casa del lor santuario, e non risparmio nè giovane, nè vergine, nè vecchio, nè decrepito; egli li diede tutti in mano di quello; 18 E insieme tutti gli arredi della Casa

di Dio, piccoli e grandi; e i tesori della Casa del Signore, e i tesori del re, e de suoi principi. Egli fece portar tutto

ciò in Babilonia. 19 E i Caldei arsero la Casa di Dio, e disfecero le mura di Gerusalemme, e bruciarono col fuoco tutti i suoi palazzi, e guastarono tutti i suoi più cari arredi 20 E il re de' Caldei menò in cattività

. 2 Re 21 \*\*\* **Zec. 12.** 11. \* 2 Re 23. 86, 87. № 2 Re 23. 30, ecc. 4 2 Re 24. 1, ecc. Ger. 37. 1, ecc.; 52. 1, ecc. A Deut. 28. 49, 50. 2 Re 25 Dan. 1. 1,9; 5. 2 3, 4; 85, 15.

in Babilonia quelli ch' erano scampati dalla spada; e furono servi a lui ed a' suoi figliuoli, finchè il regno di Persia ottenne

l'imperio;

21 (Acciocche la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Geremia, si adempiesse<sup>a</sup>); mentre la terra si com-piaceva ne' suoi sabati<sup>b</sup>; tutto il tempo ch' ella restò desolata, ella si riposo, finchè fossero compiuti settant' anni.

Ciro permette il ritorno dei Giudei.

22 Ora, nell'anno primo di Ciro, re di Iddio suo sia con lui, e ritornische.

Persia (acciocchè si adempiesse la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Geremia<sup>c</sup>), il Signore eccitò lo spirito di Ciro<sup>d</sup>, re di Persia; ed egli fece andare un bando per tutto il suo regno, eziandio con lettere, dicendo:

23 Così ha detto Ciro, re di Persia : Il Signore Iddio del cielo mi ha dati tutti i regni della terra; egli ancora mi ha imposto di edificargli una Casa in Gerusalemme, che è in Giudea. Chi, d' infra voi, è dell'universo suo popolo il Signore

# IL LIBRO D' ESDRA.

Ciro permette ai Giudei cattivi in Babilonia di tornare in Gerusalemme.

1 NELL' anno primo di Ciro, re di Persia (acciocché si adempiesse la parola del Signore, pronunziata per la bocca di Geremia), il Signore eccitò lo spirito di Ciro, re di Persia!; ed egli fece andare un bando per tutto il suo regno, eziandio con lettere dicendo:

con lettere, dicendo:
2 Così ha detto Ciro, re di Persia: Il
Signore Iddio del cielo mi ha dati tutti

i regni della terra; egli ancora mi ha imposto di edificargli una Casa in Gerusalemme, che è in Giudea.

3 Chi di voi è dell' universo suo popolo?
l' Iddio suo sia con lui, e ritornisene in Gerusalemme, ch' è in Giudea, e edifichi la Casa del Signore Iddio d' Israele, che è l' Iddio che abita in Gerusalemme.

4 E so vi à alcune in qualunque luogo.

4 E se vi è alcuno, in qualunque luogo egli dimorì, che sia rimasto indietro, sovvengangli le genti del suo luogo, d'oro, e d'argento, e di facoltà, e di bestie da vettura con qualche relevante de la contra contr tura, con qualche volontaria offerta per la Casa di Dio, che abita in Gerusalemme.

5 Allora i capi delle famiglie paterne di Giuda e di Beniamino, e i sacerdoti, e i Leviti, insieme con tutti quelli de' quali Iddio eccitò lo spirito per ritornarsene, per riedificar la Casa del Signore, che è in Gerusalemme, si misero in cammino; 6 E tutti i lor vicini d' ogn' intorno sovvennero loro di vasellamenti d' argento, d' oro, di facoltà, è di bestie da vettura, e di cose preziose: oltre a tutto quello che

di cose preziose; oltre a tutto quello che fu volontariamente offerto.

7 Il re Ciro trasse eziandio fuori gli ar-redi della Casa del Signore, i quali Nebu-que;

cadnesar avea tratti fuor di Gerusalemme,

e posti nella Casa del suo dio<sup>4</sup>;
8 Ciro, re di Persia, li trasse fuori per le mani di Mitredat, tesoriere, e li consegnò a conto a Sesbassar, principe di Giuda.

9 E questo era il conto di essi: trenta bacini d'oro, mille bacini d'argento, ven-tinove coltelli,

10 Trenta coppe d' oro, e quattrocento dieci coppe d' argento seconde, e mille

altri vasellamenti.
11 Tutti questi vasellamenti, con altri
d'oro e d'argento, erano in numero di
cinquemila quattrocento. Sesbassar li riportò tutti, nel medesimo tempo che quelli ch'erano in cattività furono ricondotti di Babilonia in Gerusalemme.

Censimento dei primi Israeliti che tornarono in Giudea con Zorobabel.

2 OR questi sono gli uomini della provincia, che ritornarono dalla cattività, d'infra la moltitudine che Nebucadnesar, re di Babilonia, avea menata in cattività in Babilonia; e ritornarono in Gerusalemme ed in Giudea, ciascuno alla OR questi sono gli uomini della prosua città.

2 I quali vennero con Zorobabel, Iesus, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, e Baana. Il numero degli uomini del popolo d'Israele

fu questo:
3 I figliuoli di Paros furono due mila

censettantadue;
4 I figliuoli di Sefatia trecensettantadue; 5 I figliuoli di Ara settecensettantacin-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ger. 25. 8—13. <sup>5</sup> Esd. 1. 2, 3. <sup>5</sup> on. 36. 7. Lev. 26. 33—35, 43.
 12 Cron. 36. 22, 23 e rif.
 Neem. 7. 6, ecc. Ger. 29. 10; 83. 10, 11. 4 Is. 44. 23. 28; 45. 1, 18. 4 Fil. 2. 13. 4 2 Re 24. 13. 9 Is. 44. 28; 45. 1, 18.

| Censimento dei Giudei                                                     | esdra, r                   | tornati in Gerusalemme.             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 6 I figliuoli di Pahat-Moab, die<br>gliuoli di Iesua e di Ioab, due :     | visi ne' fl-<br>mila otio- | in tutto                            |
| cento dodici;                                                             |                            | šiha, 1 fl-                         |
| 7 I figliuoli di Elam mille dua<br>quantaquattro;                         |                            | l'abbaot,<br>gliuoli di             |
| 8 I figlinoli di Zattu noveceni<br>cinque;                                | quaranta-                  | oří di Ha-                          |
| 9 I figlinoli di Zaccai settecen                                          | sessanta;                  |                                     |
| 10 I figlicoli di Bani seicenqua<br>11 I figlicoli di Bebai seicenve      | atitre:                    | zliuoli di                          |
| 12 I fighuoli di Azgad mille di<br>tidue;                                 | lugenven-                  | gliuoli di                          |
| 13 I figliuoli di Adonicam sele                                           | @11868@AII-                | di di Ne-                           |
| tasci ;<br>14 I figliuoli di Bigvai duemila                               | cinquan-                   | ıli di Pa-                          |
| tasei ;<br>15 I figliuoli di Adin quattrocen                              | efnquan-                   | i di Meu-                           |
| taquattro;<br>16 I figliuoli di Ater, per Eze                             |                            | oli di Ha-                          |
| vantotto;                                                                 | · '                        |                                     |
| 17 I figliuoli di Besai trecenven<br>18 I figliuoli di Iora centododic    | i: I                       | li di Me-                           |
| 19 I figliuoli di Hasum dugeny<br>20 I figliuoli di Chibbar novant        | entitre;                   | oli di Si-                          |
| 21 I figliaci di Bet-lehem cenv                                           | entitre:                   | li di Ha-                           |
| 22 Gli uomini di Netofa cinque<br>23 Gli uomini di Anatot cenver          | ntotto;                    | ilomone:                            |
| 24 Gli uomini di Azmavet (                                                | juaranta-                  | i Soferet,                          |
| 25 Gli uomini di Chiriat-srim,<br>fira, e di Becrot, setteccaquarant      | , di Che-                  | t di Dar-                           |
| 26 Gli uomini di Rama e di Gl                                             | beba, sei-                 | li di Hat-                          |
| cenventuno;<br>27 Gli nomini di Micmas cenve                              | entidue;                   | win, i fi-                          |
| 28 Gli uomini di Betel e di A<br>ventitre;                                | i dugen-                   | de' servi<br>ntsdue.                |
| 29 I figliuoli di Nebo cinquanta                                          | due;                       | ela, e di                           |
| 30 I figliuoli di Magbis cencinqu<br>31 I figliuoli d'un altro Elam 1     | nille du-                  | ! Immer,<br>i loro pa-              |
| gencinquantaquattro;<br>32 I figliuoli di Harim trecenve.                 | nti:                       | tno d' I-                           |
| 33 I figliuoli di Lod, di Hadid,                                          |                            | daia, i fi-                         |
| settecenventicinque;<br>34 I figlinoli di Gerico trecenq                  | naranta-                   | coda, in                            |
| cinque;<br>35 I figliuoli di Senaa tremila                                | aeicen-                    | figliuoli<br>liuoli di              |
| trenta.<br>36 De' sacerdoti: i figliuoli di                               | 1                          | glie una<br>ita <sup>5</sup> , e fu |
| della famiglia di Iesua, novece                                           |                            |                                     |
| tatre;<br>37 I figliuoli d' Immer mille (                                 | dinguan-                   | mi fra i<br>non fu-                 |
| tadue;<br>38 I figlinoli di Pashur mille                                  |                            | ippartati<br>n consa-               |
| ouarantasette:                                                            |                            | _                                   |
| 39 I figlinoli di Harim mille dici<br>40 De Leviti i figlinoli di Ice     | ouas e di [1               | che non<br>, finchè                 |
| Cadmiel, di infra i figliuoli di I<br>ettantaquattro.                     | dodavia,                   | Urim e                              |
| 41 De' cantori: i figliuoli di A:                                         | saf, cen-                  | me, era                             |
| rentotto.<br>42 De figlinoli de portinai : i                              | figliuoli                  | ota;<br>numero                      |
| li Salium, i figliuoli di Ater, i fig<br>l'almon, i figliuoli di Accub, i | figliuoli                  | a i quali<br>zicl.                  |
|                                                                           |                            | -                                   |

<sup>\*</sup> Glos. 9. 21, 27. 2 Sam. 17, 27. Num. 3, 10, 2, 10, 16, 16. I aloù : 12 goparnatore. J Lev. 22.

66 I lor cavalli erano settecentrentasei, i lor muli dugenquarantacinque,

67 I lor cammelli quattrocentrentacin-

que, gli asini seimila settecenventi. 68 E alcuni d'infra i capi delle famiglie paterne, quando furono giunti alla Casa del Signore, che è in Gerusalemme, fecero una offerta volontaria per la Casa di

Dio, per rimetterla in piè; 69 È diedero nel tesoro della fabbrica, secondo il lor potere, sessantunmila dramme d'oro, e cinquemila mine d'argento,

e cento robe da sacerdoti.

70 E i sacerdoti, e i Leviti, e que' del popolo, e i cantori, e i portinai, e i Netinei, abitarono nelle lor città; tutto Israele eziandío abitò nelle sue città.

### L'altare e il culto ristabiliti: il Tempio fondato.

ORA, quando fu giunto il settimo mese, i figliuoli d' Israele abitando nelle lor città, il popolo si adunò di pari consenti-

mento in Gerusalemme.

2 Allora Iesua, figliuolo di Iosadac, si levò su, co' sacerdoti, suoi fratelli; e Zo-robabel, figliuolo di Sealtiel, co' suoi fra-telli; e riedificarono l' altare dell' Iddio d' Israele, per offerire sopra esso gli olocausti, come è scritto nella Legge di Mosè, uomo di Dio:

3 E rizzarono l' altare sopra la sua pianta<sup>a</sup>; perche aveano spavento de' popoli de' paesi vicini; e offersero sopra esso olocausti al Signore; gli olocausti della

mattina e della sera.

4 Celebrarono eziandio la festa de' tabernacoli, come è scritto; e offersero olocausti per ciascun giorno in certo numero,

secondo che è ordinato giorno per giorno.

5 E dopo questo offersero l'olocausto continuo, e quelli delle calendi, e di tutte le feste solenni del Signore, le quali sono santificate<sup>c</sup>; e quelli di tutti coloro che offerivano alcuna offerta volontaria al Signore.

6 Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offerire olocausti al Signore. Or il Tempio del Signore non era

ancora fondato.

7 Ed essi diedero danari agli scarpellini, e a' legnaiuoli; diedero eziandio vittua-glia, e bevanda, e olio, a' Sidonii, e a' Tiriid, per portar legname di cedro dal Libano al mar di Iafo, secondo la conces-

sione che Ciro, re di Persia, avea loro fatta. 8 E nell'anno secondo, da che furono giunti alla Casa di Dio in Gerusalemme nel secondo mese, Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iesua, figliuolo di Iosadac, e il rimanente de lor fratelli, sacerdoti, e Leviti, e tutti quelli ch' erano venuti

dalla cattività in Gerusalemme, cominciarono a rifare il Tempio; e costituirono de' Leviti dall' età di vent' anni in su, per sollecitare il lavoro della Casa del Signore.

9 Iesua eziandio, e i suoi figliuoli e fratelli, e Cadmiel, co' suoi figliuoli, figliuoli di Giuda, di pari consentimento erano presenti, per sollecitar quelli che lavora-vano all' opera della Casa di Dio; come ancora i figliuoli di Henadad, e i lor fi-

gliuoli, e fratelli.

10 Ora, come gli edificatori fondavano il Tempio del Signore, si fecero star quivi presenti i sacerdoti, vestiti delle lor vesti, con trombe; e i Leviti, figliuoli di Asaf, con cembali per lodare il Signore, secondo l'ordine di Davide, re d'Israele.

11 E cantavano a vicenda, lodando, e celebrando il Signore, dicendo: Ch' egli e buono, che la sua benignità è in eterno sopra Israele. E tutto il popolo gittava gran grida, lodando il Signore, perchè la Casa del Signore si fondava.

12 Ma molti de' sacerdoti, e de' Leviti, e de'capi delle famiglie paterne, ch' erano vecchi, e aveano veduta la primiera Casa in pie, avendo questa Casa davanti agli occhi, piagnevano con gran grida, mentre molti altri alzavano la voce con grida d'allegrezza;

13 E il popolo non poteva discernere la voce delle grida di allegrezza dalla voce del pianto del popolo; perciocche il po-polo gittava gran grida, e la voce ne fu

udita fin da lungi.

# I Samaritani fanno interrompere i lavori della costruzione del Tempio.

OR i nemici di Giuda e di Beniamino, avendo inteso che quelli ch' erano stati in cattività, riedificavano il Tempio al Signore Iddio d' Israele;

2 Si accostarono a Zorobabel, e a' capi delle famiglie paterne, e dissero loro: Lasciate che noi edifichiamo con voi per ciocche noi desideriamo ricercar l' Iddio vostro, come voi; ed anche noi gli sacrifichiamo, dal tempo di Esar-haddon, redegli Assiri, il qual ci ha fatti venir qua

3 Ma Zorobabel, e Iesua, e gli altri capi delle famiglie paterne d'Israele, risposero loro: Ei non vi si conviene di edificar la Casa all' Iddio nostro con noi; ma noi congiuntamente edificheremo la Casa al Signore Iddio d'Israele, siccome Ciro, re di Persia, ci ha comandato.

Deut. 12. 5. Red. 6. 8. <sup>b</sup> Num. 29. 12, ecc. 12, ecc. CEs. 29. 88. Num. 28. 8, ecc.; 29. 1, ecc. / Sal, 107. 118, 186. Ger. 83. 11. Ag. 2. 8. d 1 Re 5. 6, 9. 2 Cron; 2. 10. em. 2. 20. A 2 Ro 17, 24, 82, 83.

il lor consiglio; e questo durò tutto il tempo di Ciro, re di Persia, e fino al re-

gno di Dario, re di Persia.

6 E sotto il regno di Assuero, al principio di esso, scrissero un' accusa contro agli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. 7 E poi al tempo di Artaserse, Bislam, Mitredat, Tabeel, e gli altri suoi colleghi, scrissero ad Artaserse, re di Persia; e la scrittura e la lingua della lettera era si-

8 Rehum, presidente del consiglio, e Simsai, segretario, scrissero una lettera al re Artaserse contro a Gerusalemme, di

questo tenore.

riaca

9 Allora Rehum, presidente del consiglio, e Simsai, segretario, e gli altri lor colleghi, i Dinei, e gli Afarsatchei, i Tarpelei, gli Afarsei, gli Archevei, i Babiloni, i Susanchei, i Dehavei, gli Elamiti;

10 E gli altri popoli, che il grande e glorioso Osnappar avea tramutati di stanza e fatti abitar nella città di Samaria; e gli altri di di la dal fiume, ecc. scrissero al re

Artaserse.

11 (Questo è il tenor della lettera che gli mandarono): Al re Artaserse: I tuoi servitori, gli uomini di qua dal fiume,

12 Il re sappia che i Giudei, che son venuti d'appresso a te a noi, son giunti in Gerusalemme; e che riedificano quella città ribella e malvagia; e rifanno interamente le mura, ed hanno già racconci i fondamenti.

13 Ora sappia il re, che se questa città è riedificata, e se le sue mura son rifatte, essi non pagheranno più tributo, nè taglia, nè gabella ; e così quella città recherà

danno alle entrate reali.

14 Ora, conciossiachè noi siamo salariati dal palazzo, e non sia cosa conveniente a noi il vedere che il re sia schemito, perciò abbiamo mandato a fare assapere la

cosa al re;

Acciocchè cerchi nel libro delle memorie de' suoi predecessori; e tu vi troverai, e conoscerai che questa città è una città ribella, e dannosa ai re e alle provincie; e che già ab antico vi si fanno dentro congiure; per la qual cagione fu distrutta.

16 Noi facciamo assapere al re, che, se questa città è riedificata, e le sue mura son rifatte, la parte de suoi stati, ch' è di

qua dal fiume, non sarà più sua

17 Il re mandò questa risposta: A Re-hum, presidente del consiglio, e a Simsai, segretario, e agli altri lor colleghi, abitanti in Samaria; e a tutti gli altri di di là dal fiume: Salute, ecc.

18 La lettera, che voi ci avete mandata, è stata spiegata, e letta in presenza

mia;

19 E per mio comandamento, si è cercato, e trovato che cotesta città già ab antico si solleva contro ai re; e che vi si fanno ribellioni e congiure;

20 E che già vi furono re potenti in Gerusalemme, i quali signoreggiarono in tutto il paese ch' è di là dal flume ; e ch' erano loro pagati tributi, taglie e

gabelle.

21 Ora dunque provvedete di far cessare quelle genti, acciocchè cotesta città non si medifichi, finchè da me sia altrimenti ordinato:

22 E guardatevi di far fallo in questo; perchè si lascerebbe crescere il male in

detrimento dei ref

23 Allora, tosto che il tenor delle lettere del re Artaserse fu letto in presenza di Rehum, e di Simsai, segretario, e de' lor colleghi, essi andarono prestamente in Gerusalemme a' Giudei, e li fecero cessare a mano armata.

24 In quel tempo fu tralasciata l'opera della Casa di Dio, che è in Gerusalemme, e restò così tralasciata fino all'anno secondo del regno di Dario, re di Persia.

La costruzione del Tempio ripresa e condottu a termine sotto il re Dario.

ALLORA il profeta Haggeo, e Zaccaria, figliuolo d' Iddo, profeti, ch' o-rano mandati a' Giudei ch' erano in Giuda e in Gerusalemme, profetizzarono loro a Nome dell' Iddio d' Israele".

2 E Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e

Iesua, figliuolo di Iosadac, si levarono, e ricominciarono a edificar la Casa di Dio, che è in Gerusalemme; e con loro erano i profeti di Dio, i quali li confortavano.

3 In quel tempo venne a loro Tattenai, governatore di qua dal flume, e Setar-boznat, e i lor colleghi, e dissero loro così: Chi vi ha ordinato di edificar questa Casa, e di rifar queste mura?

4 Allora noi rispondemmo loro sopra ciò, dicendo loro i nomi di quelli ch' edifica-

vano questo edificio.

5 Ora, perciocche l'occhio dell' Iddio loro era sopra gli Anziani de' (liudei d, coloro non li fecero cemare, finchè la cosa per-venne a Dario; e allora riportarono lettere sopra ciò.

6 Tenor delle lettere, le quali Tattenai, governatore di qua dal fiume, e Setarboznai, e i suoi colleghi Afarsechei, ch' erano di qua dal flume, mandarono al re

Dario

7 Nelle quali gli mandarono il fatto. E così era scritto in esse: Al re Dario ogni salute.

8 Il re sappia che noi siamo andati nel-la provincia della Giudea, alla Cam-grande Iddio, la quale si edifica d' pulite; e già i legnami son posti

Eed. 7. 24. Gen. 15. 18. 1 Re 4. 21.

pareti: e questa opera si fa in fretta, e si avanza nelle mani di quella gente.

9 Avendo ciè veduto, abbiamo domandato a quegli Anziani, e abbiam loro detto così: Chi vi ha ordinato di edificar questa Casa, e di rifar queste mura?

10 Abbian o loro eziandío domandati i nomi di coloro, per farteli assapere; acciocchè ti scrivessimo i nomi di quelli che

sono i princi, al fra loro. 11 Ed essi ci hanno data questa risposta, dicendo: Noi siamo servitori dell' Iddio del cielo e della terra; e riedifichiamo la Casa, la quale era già molti anni innanzi stata edificata; la quale un gran re d'Israele avea già edificata e compiuta.

12 Ma dopo che i nostri padri ebbero provocato ad ira l' Iddio del cielo, egli li diede nelle mani di Nebucadnesar, re di Babilonia, Caldeo, il qual distrusse questa Casa, e menò in cattività il popolo di essa

in Babilonia.

13 Ma l'anno primo di Ciro, re di Babilonia, egli ordinò che questa Casa di

Dio fosse riedificata

14 E anche il re Ciro trasse fuor del tempio di Babilonia i vasellamenti d'oro e d'argento della Casa di Dio, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio, ch' era in Gerusalemme, e portati nel tempio di Babilonia; e quelli furon dati ad uno, nominato Sesbassar, il quale Ciro avea costituito governatore.

15 E Ciro gli disse: Prendi questi vasellamenti, e va, e li riporta al Tempio, che è in Gerusalemme; e sia la Casa di

Dio riedificata nel suo luogo.

16 Allora questo Sesbassar venne, e pose i fondamenti della Casa di Dio, che è in Gerusalemme; e da quel tempo infino ad ora ella si edifica, e non è ancora compiuta.

17 Ora dunque, se piace al re, ricerchisi costi nella casa de' tesori del re, che è in Babilonia, se egli è vero che da Ciro fosse fatto comandamento che questa Casa di Dio fosse riedificata in Gerusalemme; e mandici il re la sua volontà intorno a ciò.

6 ALLORA il re Dario ordinò che si ricercasse nell' archivio, nel luogo dove si riponevano i tesori in Babilonia.

2 E fu trovato in Echatana, nel palazzo reale, ch' era nella provincia di Media, un

libro, nel quale era scritto: Memoria: 3 L'anno primo del re Ciro, il re Ciro ordino, intorno alla Casa di Dio in Gerusalemme, ch' essa fosse riedificata, per essere un luogo dove si sacrificassero sacrificii; e che i suoi fondamenti fossero saldi e forti; e che la sua altezza fosse di sessanta cubiti, e la sua lunghezza parimente di sessanta cubiti;

4 E che vi fossero tre ordini di pietre pulite, e un ordine di travatura nuova<sup>d</sup>; e che la spesa fosse fornita dal palazzo del

5 E anche che gli arredi d'oro e d'argento della Casa di Dio, i quali Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio di Gerusalemme, e portati in Babilonia, fossero restituiti, e portati nel luogo loro, nel Tempio di Gerusalemme, e fossero posti nella Casa di Dio.

6 Ora tu, Tattenai, governatore di là dal fiume, e tu, Setar-boznai, e voi, lor colleghi Afarsechei, che siete di là dal fiume, ri-

traetevi di là;

7 E lasciate continuar l'opera di cotesta Riedifichino il governatore Casa di Dio. de' Giudei, e gli Anziani loro, cotesta Casa

di Dio nel suo luogo.

8 E intorno a ciò che voi avete a fare inverso cotesti Anziani de' Giudei, per riedificar cotesta Casa di Dio, io ordino, che delle entrate del re, che si traggono da tributi di di là dal fiume, le spese sieno prontamente fornite a quelle genti; acciocchè non si facciano restare;

9 E che sia loro dato giorno per giorno, senza alcun fallo, ciò che sarà necessario, buoi, e montoni, ed agnelli, per fare olocausti all' Iddio del cielo; e grano, sale, vino, e olio, secondo che diranno i sacer-

doti che sono in Gerusalemme;

10 Acciocche offeriscano sacrificii di soave odore all' Iddio del cielo; e preghino per la vita del re, e de' suoi figliuoli.

11 E anche da me è fatto un decreto, che, se alcuno fa altrimente, una trave sia spiccata dalla sua casa, e sia rizzata, e ch' egli vi sia fatto morir sopra; e che della sua casa sia fatta una latrina, per

questa cagione.

12 E Dio, che ha stanziato quivi il suo Nome, distrugga ogni re e popolo che metterà la mano per mutar questo, e per disfar di nuovo cotesta Casa di Dio, che è in Gerusalemme. Io Dario ho fatto questo decreto; sia, senza indugio, messo ad esecuzione.

13 Allora Tattenai, governatore di qua dal fiume, e Setar-boznai, e i lor colleghi, perciocchè il re Dario avea lor mandato un tal comandamento, prontamente l'ese-

guirono.

14 E gli Anziani de' Giudei edificarono, e avanzarono l'opera, secondo la profezia del profeta Haggeo, e di Zaccaria, figliuolo d' Iddo. Essi adunque edificarono, e compierono l' edificio per comandamento dell' Iddio d' Israele, e per ordine di Ciro, di Dario, e di Artaserse, re di Persia.

15 E questa Casa fu finita al terzo giorno del mese di Adar, l'anno sesto del regno

del re Dario.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 1 Re 6. 1, ecc. 2e 6. 36. <sup>b</sup> 2 Re 25. 8, ecc. 2 Cron. 36. 16, ecc. 1 Tim. 2. 1, 2. 1 Re 9. 8.

Dedicazione del Tempio e celebrazione della Pasaua.

16 E i figliuoli d'Israele, i sacerdoti, i Leviti, e gli altri d'infra quelli ch'erano stati in cattività, celebrarono la dedica-zione di questa Casa di Dio con allegrezza.

17 E, per la dedicazione di questa Casa di Dio, offersero cento giovenchi, dugento montoni, e quattrocento agnelli; e per sacrificio per lo peccato per tutto Israele, dodici becchi, secondo il numero delle tribù d'Israele;

18 E costituirono i sacerdoti nelle lor mute, e i Leviti ne' loro spartimenti, per fare il servigio di Dio, che abita in Gerusalemme, secondo che è scritto nel li-bro di Mosè a.

19 Poi quelli ch' erano stati in cattività fecero la Pasqua al quartodecimo giorno

del primo mese;
20 Perciocchè i sacerdoti ed i Leviti si erano purificati di pari consentimento, ed erano tutti netti; e scannarono la Pasqua per tutti quelli ch' erano stati in cattività, e per li sacerdoti, lor fratelli, e per sé stessi.

21 Così i figliuoli d' Israele, ch' erano ritornati dalla cattività, e tutti quelli che si erano ridotti a loro, separandosi dalla contaminazione delle genti del paese, per cercare il Signore Iddio d'Israele, man-

giarono la Pasqua; 22 E celebrarono la festa degli Azzimi per sette giorni, con allegrezza ; perciocchè il Signore li avea rallegrati, avendo rivolto verso loro il cuore del re di Assiria, per dar loro aiuto, e favore, nell' opera della Casa di Dio, dell' Iddio d' Israele.

Il re Artaserse manda Esdra in Gerusalemme per ristabilirvi il servigio divino.

ORA, dopo queste cose, sotto il regno di Artaserse<sup>2</sup>, re di Persia, Esdra, fi-gliuolo di Seraia, figliuolo di Azaria, figliuolo di Hilchia

2 Figlinolo di Sallum, figlinolo di Sadoc, figlinolo di Ahitub,

3 Figliuolo di Amaria, figliuolo di Azaria, figliuolo di Meraiot,

4 Figlinolo di Zerahia, figlinolo di Uzzi,

figliuolo di Bucchi,

5 Figlinolo di Ahisua, figlinolo di Pi-

ronne, sommo sacerdote:

6 Esso Kadra ritorno di Babilonia (or egli era acriba, esercitato nella Legge di Mosè, la quale il Signore Iddio d'Israele avea data), e il regli diede tutto ciò ch' egli domando, secondo che la mano del Signore Iddio suo *era sopra* kri".

7 E con lui ritornarono in Gerumlemme della Legge dell' Iddio del de figlimoli d' Imaele, e de meerdoti, e derà, sia meontanente fatto,

de' Leviti, e de' cantori, e de' portinai, e de' Netinei; l'anno settimo del re Arta-

8 Ed egli arrivò in Gerusalemme al quin-

to mese dell' anno settimo del re.

9 Perciocchè al primo giorno del primo mese fu fermata la dipartita di Babilonia; e al primo giorno del quinto mese egli arrivò in Gerusalemme, secondo che la mano del Signore era buona sopra lui.

10 Conciossiachè Esdra avesse disposto il cuor suo per ricercar la Lagra del Signore del Signore

il cuor suo, per ricercar la Legge del Si-

gnore, e per eseguirla, e per insegnare gli statuti, e le leggi in Israele. 11 Or questo è il tenore delle lettere che il re Artaserse diede a Esdra sacerdote, e scriba, scriba delle parole de' comanda-menti del Signore, e de' suoi statuti dati a Israele:

12 Artaserse, re dei re, a Esdra sacerdote, scriba della Legge dell' Iddio del cielo: Compiuta salute, ecc.

13 Da me è stato fatto un decreto, che tutti quelli d'infra il popolo d'Israele, e de'sacerdoti loro, e de'Leviti, che nel mio regno si disporranno volontariamente ad andare in Gerusalemme, vadano teco;

14 Perciocchè tu sei mandato dal re, e da' suoi sette consiglieri, per informarti in Giudea ed in Gerusalemme, intorno alla Legge dell' Iddio tuo, che tu hai in

mano;
15 E per portar l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno volonta-riamente offerto all' Iddio d' Israele, la cui

abitazione è in Gerusalemme; 16 E tutto l'argento e l'oro che tu troverai in tutta la provincia di Babilonia, insieme con le offerte volontarie del popolo, e de sacerdoti, le quali faranno per la Casa dell'Iddio loro, che è in Gerusalemme; 17 Acciocche con que danari tu com-peri prontamente giovenchi, montoni, ed

agnelli, insieme con le loro offerte di panatica e da spandere; e che tu li offerisca sopra l' Altare della Casa del vostro Dio, che è in Gerusalemme.

18 E del rimanente dell' oro e dell' argento fatene ciò che parrà a te ed a' tuoi fratelli, secondo la volonta del vostro

Dio.

19 E quant' è agli arredi che ti son dati per lo servigio della Casa dell' Iddio tuo, nees, figlinolo di Eleazaro, figlinolo d'Aa- rimettili nel cospetto dell' Iddio di Ge-

> 20) E le altre cone necessarie per la Casa. dell' Iddio tuo, le quali ti accaderà for-

> nire, tu le fornirai de la camera del re. 21 Ed io Artanerse, il re, ordino a tutti voi terorieri che viete di la dal fiume, che tutto quello che il mocrdote Esdra, seriale della Legge dell'Iddio del ciclo, vi chia-

<sup>\*</sup> Num. f. 2, ecc. \* Prov. 21. 1. EL H. L. egg. \* Moena 2 1 4 Est Deut. 32. M. Meem. & 1-4. Mal. 2.7. / Kest cap. &

22 Fino a cento talenti d'argento, e fino a cento cori di grano, fino a cento bati di vino, e fino a cento bati d'olio; e del sale senza alcuna prescritta quantità.

23 Tutto ciò che è del comandamento dell' Iddio del cielo, intorno alla sua Casa, sia prontamente fatto; perchè vi sarebbe egli indegnazione contro al regno, al re,

ed a' suoi figliuoli?

24 Vi facciamo, oltre a ciò assapere che niuno abbia podestà d' imporre tributo, taglia, o gabella, ad alcun sacerdote, o Levita, o cantore, o portinaio, o Netineo, od altro ministro di cotesta Casa di Dio.

25 E tu, Esdra, secondo la sapienza dell' Iddio tuo, che tu hai in mano, co-stituisci rettori, e giudicia, i quali rendano ragione a tutto quel popolo che è di là dal flume, cioè a tutti coloro che hanno conoscenza delle leggi dell' Iddio tuo; e insegnatele a quelli che non le sapranno.

26 E se v'è alcuno che non metta in opera la Legge dell' Iddio tuo, e la legge del re, siane incontanente fatta giustizia, o per morte, o per bando, o per ammenda

in danari, o per prigione.

27 Benedetto sia il Signore Iddio de' nostri padri, il quale ha messa una tal cosa nel cuor del re, per onorar la Casa del Signore, che è in Gerusalemme;

28 E ha fatto che io ho trovata benignità appo il re, e appo i suoi consiglieri, e appo tutti i suoi potenti principi. Io dunque, essendomi fortificato, secondo che la mano del Signore Iddio mio era sopra me, adunai i capi d' Israele, acciocche ritornassero meco.

Censimento degli Israeliti che tornarono con Esdra; il loro viaggio.

OR questi sono i capi delle famiglie paterne, e questa è la descrizione, per le genealogie, di quelli che ritornarono meco di Babilonia, al tempo del regno del re Artaserse.

2 De' figliuoli di Finees, Ghersom; de' figliuoli d' Itamar, Daniele: de figliuoli di

Davide, Hattus;

3 De' figliuoli di Secania, il quale era de' figliuoli di Paros, Zaccaria; e con lui, facendo la descrizione della genealogia per maschi, cencinquanta persone;
4 De' figliuoli di Pahat-Moab, Elioenai,

figliuolo di Zerahia; e con lui dugento

maschi:

5 De' figliuoli di Secania, il figliuolo di lahaziel; e con lui trecento maschi

6 E de' figliuoli di Adin, Ebed, figliuolo di Gionatan; e con lui cinquanta maschi;

7 E de' figliuoli di Elam, Isaia, figliuolo di Atalia; e con lui settanta maschi; 8 E de' figliuoli di Sefatia, Zebadia, fi-

gliuolo di Micael; e con lui ottanta maschi;

9 De' figliuoli di Ioab, Obadia, figliuolo di Iehiel: e con lui dugendiciotto maschi;

10 E de' figliuoli di Salomit, il figliuolo di Iosifia; e con lui censessanta mas-

chi; 11 E de' figliuoli di Bebai, Zaccaria, figliuolo di Bebai: e con lui ventotto ma-

12 E de' figliuoli di Azgad, Iohanan, figliuolo di Catan; e con lui cendieci

maschi;

13 E de' figliuoli di Adonicam, gli ultimi, i cui nomi son questi: Elifelet, Ichiel, e Semaia; e con loro sessanta maschi;

14 E de' figliuoli di Bigvai: Utai, e Zabbud; e con loro sessanta maschi;

15 Ed io li adunai presso del fiume, che corre in Ahava; e quivi stemmo accampati lo spazio di tre giorni. E avendo fatta la rassegna del popolo e de sacerdoti, non vi trovai alcuno de' figliuoli di Levi.

16 Perciò, mandai Eliezer, Ariel, Semaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaccaria, e Mesullam, ch' erano capi; e

Ioiarib, ed Elnatan, dottori;

17 E comandai loro che andassero a Iddo, capo nel luogo detto Casifia; e ordinal loro quello che aveano a dire a Iddo e al suo fratello, Netinei, nel luogo di Casifia, per menarci de' ministri per la Casa del-' Iddio nostro.

18 Ed essi ci menarono, secondo che la mano dell' Iddio nostro era buona sopra noi, un uomo intendente, de' figliuoli di Mahali, figliuolo di Levi, figliuolo d' Israele, cioè Serabia, insieme co' suoi fi-gliuoli, e fratelli, in numero di diciotto persone

19 E Hasabia; e con lui, Isaia, d'infra i figliuoli di Merari, co' suoi fratelli, e i lor figliuoli, in numero di venti per-

sone; 20 E de' Netinei, i quali Davide, e i capi contituiti al ministerio del popolo aveano costituiti al ministerio de' Leviti, dugenventi Netinei, che furono

tutti nominati per li nomi loro. 21 Ed io bandii quivi il digiuno presso del fiume di Ahava, per umiliarci nel cospetto dell' Iddio nostro, per chiedergli prospero viaggio per noi, per le nostre famiglie, e per tutte le nostre facoltà

22 Perciocchè io mi vergognava di chiedere al re gente d'arme, o cavalieri, per difenderci da' nemici per lo cammino; conciossiachè noi avessimo detto al re: La mano dell' Iddio nostro è in bene sopra tutti quelli che lo cercanob; ma la sua potenza, e la sua ira, è contro a tutti quelli che l'abbandonano

23 Così noi digiunammo, e facemmo richiesta all' Iddio nostro intorno a ciò,

ed egli ci esaudì.

24 Allora io misi da parte dodici de' principali sacerdoti, con Serebia, Hasabia, e

dieci de' lor fratelli,

25 E pesai loro l'argento, e l'oro, e i vasellamenti, ch' era l'offerta ch' era stata fatta per la Casa dell' Iddio nostro, dal re. da' suoi consiglieri, e da' suoi principi, e da tutti gl' Israeliti, che si ritrova-

26 Io adunque pesai loro in mano seicencinquanta talenti d'argento, e di vasellamenti d'argento cento talenti, e cento

talenti d' oro:

27 E venti coppe d' oro, che pesavano mille dramme; e due vasi d'oricalco fino,

preziosi come d' oro.

28 Ed io dissi loro: Voi siete persone sacre al Signore; questi vasellamenti sono anch' essi cosa sacra; e quest' argento, e quest'oro, è una offerta volontaria fatta al Signore Iddio de' vostri padri.

29 Guardateli vigilantemente, finchè voi li pesiate in presenza de' principali d' infra i sacerdoti e Leviti; e de capi del-le famiglie paterne d'Israele, in Gerusalemme, nelle camere della Casa del

30 I sacerdoti adunque ed i Leviti ricevettero quell' argento, e quell' oro e que' vasellamenti, a peso, per portar tutto ciò in Gerusalemme, nella Casa dell' Id-

dio nostro.

31 E noi ci partimmo d'appresso al fiume di Ahava al duodecimo giorno del primo mese, per andare in Gerusalemme; e la mano dell' Iddio nostro fu sopra noi, ed egli ci liberò dalle mani de' nemici e degl' insidiatori, per lo cammino.

32 E arrivammo in Gerusalemme: e dopo che fummo quivi stati tre giorni;

33 Al quarto giorno fu pesato quell' argento, e quell' oro, e que' vasellamenti, nella Casa dell' Iddio nostro, nelle mani di Meremot, figliuolo di Uria sacerdote, col quale era Eleazaro, figliuolo di Finees e con loro erano Iozabad, figliuolo di Iesua, e Nosdia, figliuolo di Binnui, Le-

34 Tutto ciò fu loro dato a conto ed a peso; e il peso di tutto fu scritto in quello

stesso tempo.

35 E quelli ch' erano stati in cattività, ed erano ritornati, offersero per olocausto all' Iddio d' Israele, dodici giovenchi per tutto Israele, novantasei montoni, settantasette agnelli, e dodici becchi per lo peccato; tutto ciò su efferto in olocausto al Signore.

36 Poi diedero i decreti del re a' satrapi del re, e a' governatori di qua dal fiume; ed essi presero a favoreggiare il popolo,

e la Casa di Dio.

Cordoglio e preghiera di Esdra a motivo delle unioni con donne forestiere.

ORA, quando queste cose furono finite, i principali del popolo si accostarono a me, dicendo: Il popolo d' Israele, e i sacerdoti, e i Leviti, non si son separati da' popoli di questi paesi, da' Cananei, dagli Hittei, da' Ferizzei, da' Gebusei, dagli Ammoniti, da' Moabiti, dagli Egizi, e dagli Amorrei, secondo che si conveniva

fare, per le loro abbominazioni; 2 Perciocchè hanno prese delle lor figliuole per sè, e per li lor figliuolia; laonde la santa progenie b si è mescolata co' popoli di questi paesi c; e i principali del popolo, e i rettori, sono stati i primi a commetter

questo misfatto.

3 E quando io ebbi intesa questa cosa, 10 stracciai la mia vesta, e il mio mantello, e mistrappai i capelli del capo e della barba, e mi posi a sedere tutto sconsolato.

4 Allora tutti quelli che tremavano alle parble dell' Iddio d' Israele si adunarono appresso di me, per lo misfatto di coloro ch' erano stati in cattività; ed io me ne stetti cost a sedere tutto sconsolato, infino al tempo dell' offerta della sera.

5 E al tempo dell' offerta della sera, io mi levai dalla mia afflizione; ed avendo la mia vesta e il mio mantello stracciato, io m'inginocchiai, espiegai le palme delle

mie mani al Signore Iddio mio, 6 E dissi: O Dio mio, io mi vergogno, e son confuso di alzare, o Dio mio, la faccia a ted; perciocche le nostre iniquità sono fin disopra al nostro capo, e le nostre colpe son così grandi che arrivano fino al cielo.

7 Dal tempo de' nostri padri infino ad oggi, noi siamo in gran colpa; e per le nostre iniquità, noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani dei re de' paesi, per esser messi a fil di spada, menati in cattività, predati, e svergognati, come appare al di d'oggi.

8 E pure ora, di subito quasi in un momento, ci è stata fatta grazia dall' Iddio nostro, per far che ci restasse alcun rima-

nente, e per darci un chiodo nel suo santo luogo; acciocche l' Iddio nostro ci rischiarasse gli occhi, e ci desse un poco

di ristoro nella nostra servitù;

9 Conciossiachè noi siamo servi: ma l' Iddio nostro non ci ha abbandonati nella nostra servitù; anzi ha fatto che abbiamo trovata benignità appo i re di Persia, per darci qualche ristoro, affin di rimettere in piè la Casa dell' Iddio nostro, e ristorar le sue ruine, a darci un chiuso in Giuda e in Gerusalemme.

10 Ma ora, o Dio nostro, che diremo noi dopo queste cose! conciossiache noi abbiamo lasciati i tuoi comandamenti,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ea. 84. 16. Deut. 7. 8. Neem. 13. 23, ecc. 4 Dan. 9. 4, ecc.

11 I quali tu desti per mano de' tuoi servitori profeti, dicendo: Il paese nel quale voi entrate per possederlo, è un paese immondo per l'immondizia de' popoli di que' paesi, nelle loro abbominazioni, delle quali l' hanno riempiuto, da un capo all' altro, con le lor contaminazioni.

12 Ora dunque, non date le vostre fi-gliuole a' lor figliuoli; e non prendete le lor figliuole per li vostri figliuoli; e non procacciate giammai in perpetuo nè la pace, nè il ben loro; acciocche siate fortificati, e mangiate i beni del paese, e lasciate quello per eredità a' vostri figliuo-

li in perpetuoa

13 Ora, dopo tutte le cose che ci son sopraggiunte per le nostre opere malvage, e per le nostre gran colpe (benchè, o Dio nostro, tu ti sii rattenuto disotto della nostra iniquità, e ci abbi dato un tal rimanente, quale è questo);

14 Torneremmo noi a rompere i tuoi comandamenti<sup>c</sup>, e ad imparentarci co' po-poli dati a queste abbominazioni i non ti adireresti tu contro a noi fino all'estremo, talchè non vi sarebbe più nè rimanente,

nè scampo alcuno?

15 Signore Iddio d' Israele, tu sei giusto; conciossiachè noi siamo rimasti alcun residuo, come si vede al di d'oggi; eccoci davantia te con la nostra colpa d; perciocchè altrimenti sarebbe impossibile di durare davanti alla tua faccia per questo.

# Le donne forestiere rimandate.

ORA, mentre Esdra faceva orazione, e confessione, piagnendo, e prostrato davanti alla Casa di Dio<sup>e</sup>, una grandis-sima moltitudine d' Israele, d' uomini, e di donne, e di fanciulli, si adunò appresso di lui; perciocchè il popolo piagneva

d'un gran pianto.

2 Allora Secania, figliuolo di Iehiel, de' figliuoli di Elam, parlò ad Esdra, e gli disse: Noi abbiam misfatto contro all' Iddio nostro, avendo menate donne straniere, d'infra i popoli di questo paese; ma ora vi è pure alcuna speranza ad I-

sraele intorno a questo.

3 Ora dunque, patteggiamo con l' Iddio nostro, che noi rimanderemo tutte queste donne, e i figliuoli nati da esse, secondo il consiglio del Signore, e di coloro che tremano al comandamento dell' Iddio nostro; e siane fatto secondo la Legge.

4 Levati; perciocchè quest' affare ti appartiene, e noi saremo teco; prendi animo,

e metti la mano all' opera.

5 Allora Esdra si levò, e fece giurare
a' principali de' sacerdoti, de' Leviti, e
di tutto Israele che farebbero secondo quelle parole. Ed essi lo giurarono.

6 Poi Esdra si levò d'innanzi alla Casa di Dio, e andò nella camera di Giohanan, figliuolo di Eliasib; e essendo entrato dentro, non mangiò pane, nè bevve acquag; perciocchè egli faceva cordoglio per lo misfatto di coloro ch' erano stati in cattività.

7 Poi fecero andare un bando per Giuda e per Gerusalemme, che tutti quelli ch'erano stati in cattività si adunassero in

Gerusalemme:

8 E che chiunque non verrebbe infra tre giorni, secondo il consiglio preso da principali e dagli Anziani, tutti i suoi beni sarebbero messi all' interdetto, ed egli sarebbe separato dalla raunanza di coloro ch' erano stati in cattività.

9 Così tutti gli uomini di Giuda e di Beniamino si adunarono in Gerusalemme infra il terzo giorno; e ciò fu il ventesimo giorno del nono mese; e tutto il popolo si fermò nella piazza della Casa di Dio, tremando per questa cosa, e per le gran

piogge.

10 É il sacerdote Esdra si levò e disse loro: Voi avete misfatto, avendo menate mogli straniere, per accrescer le colpe d'I-

sraele.

11 Ora dunque fate confessione al Signore Iddio de vostri padri , e fate la sua volontà, e separatevi da' popoli del paese, e dalle donne straniere.

12 E tutta la raunanza rispose, e disse ad alta voce: Noi siamo obbligati di fare come

tu hai detto.

13 Ma il popolo è in gran numero, e il tempo è grandemente piovoso, e non e possibile di star fuori; e l'opera non è d' uno, nè di due giorni; perciocchè nol siamo molti che abbiamo misfatto in questo.

14 Ora trovinsi insieme i capi nostri, com di tutta la raunanza; e con loro sieno gli Anziani, e i giudici di ciascuna città; e che ogni uomo, d' infra tutti quelli che sono nelle nostre città, che ha menata moglie straniera, venga a tempi assegnati; e con loro gli Anziani e i giudici di cia: scuna città, finchè abbiamo stornato da nol l' ardore dell' ira dell' Iddio nostro per questa cosa.

15 Or Gionatan, figliuolo di Asael, e Iahazia, figliuolo di Ticva, furono costituiti sopra questo affare; e Mesullam, e Sabbetai, Leviti, aiutarono loro. 16 E quelli ch' erano stati in cattività

fecero cosi. E il sacerdote Esdra, e i capi delle famiglie paterne, secondo le famiglie loro paterne, tutti nominati per li nomi loro, furono messi da parte; e sedettero al primo giorno del decimo mese, per prender conoscenza del fatto;

17 Ed ebbero finito, con tutti quelli che

Prov. 13. 22. <sup>b</sup> Sal. 103. 10. Giov. 5. 14. 2 Piet. 2. 34. 16. Deut. 7. 3. Neem. 13. 27. Deut. 9. 18. ¹ Prov. 13. 22. **2** Cron. 20. 9. 2 Piet. 2. 20, 21. 4 Rom. 8.19. » Prov. 28. 13.

avesno menate mogli straniere, infra il E primo giorno del primo mese.

18 E fra i figliuoli de' sacerdoti, si trovarono questi che aveano menate mogli straniere, cioè, fra i figliuoli di Iesua, fi-gliuolo di Iosadac, e fra i suoi fratelli, Masseia, ed Eliezer, e Iarib, e Gheda-

19 Ed essi diedero la mano, promettendo di mandar via le lor mogli; e come colpeyoli, offersero un montone per la lor colpa'

20 E de' figliuchi d' Immer, Hanani, e

Zebadia ; 21 E de figliuoli di Harim, Massela, ed

Elia, e Semaia, e Ichiel, e Uzzia; 22 E de figliuoli di Pashur, Elicenal, Masseia, Ismael, Natanael, Iozabad, ed

23 E de' Leviti, Iozabad, Bimi, e Chelais (il quale ancora si chiamava Chelita),

Petahia, Giuda, ed Eliezer; 24 E de' cantori, Eliasib; e de' portinai, Sallum, e Telem, ed Uri; 25 E degl' Israeliti: de' figliuoli di Paros, Ramia, e Izzia, e Malchia, e Miamin, ed Eleszaro, e Malchia, e Benaia; 26 E de' figliuoli di Elam, Mattania, e

Zaccaria, e Ichiel, e Abdi, e Ieremot, ed. Elia; niere; e ve ne 27 E de' figlinoli di Zattu, Elicenal, ed i lor figliucii.

**K**OLI М K Sımı

34 De' figliuoli di Bani, Maadal, Amram e Uel

35 Benaia, Bedia, Cheluhu, 36 Vania, Meremot, Khasib, 37 Mattania, Mattenai, e Isasal,

38 Bani, Binnui, Simi 39 Selemia, Natan, Adaia, 40 Machnadbai, Sasai, Sarai,

41 Azareel, Selemia, Semaria, 🕸 Ballum, Amaria, e Giuseppe

43 E de' figliuoli di Nebo, Ielel, Mat-titia, Zabad, Zebina, Iaddau, Ioel, e Be-

44 Tutti costoro aveano prese mogli straniere ; e ve ne furono di quelle ch' esposero

# IL LIBRO DI NEEMIA.

Proghiera di Mesmia per il popolo d' Israele.

1 IL Libro di Neemia, figliuolo di Haca-lia. Egli avvenne l'anno ventesimo, al mese di Chisleu, che, essendo io m Susan, stanza reale,

2 Arrivò di Giudea Hanani, uno de' miei fratelli, con alcuni altri uomini di Giuda. Ed io domandai loro de' Giudei ch' erano ecampati, e rimasți della cattivită ; domon*dai loro* ancora di Gerusalemme.

3 Ed essi mi dissero: Quelli che son rimasti della cattività son la nella provincia, in gran museria e vituperio ; e le mura di Gerusalemme restano rotte, e le sue porte arse col fuoco

4 E quando io ebbi intese quelle parole, io mi posi a sedere, e piansi, e feci cordo-

gilo per molti giorni; e digiunai, e feci orazione, davanti all' Iddio del cielo, 5 E dissi: Ahil Signore Iddio del cielo, Dio grande e tremendo, che osservi il patto e la benignità a quelli che t'amano, e omervano i tuoi comandamenti;

6 Deh! sia l'orecchia tua attenta, e sieno gli occhi tuoi aperti, per ascoltar l'o-razione del tuo servitore, la quale io fo al presente davanti a te, giorno e notte per li figliuoli d' Israele, tuoi servitori; facendo anche confessione de' peccati de' figliuoli d' Israele, i quali abbiamo commessi contro a te ; io ancora, e la casa di mio padre,

abbiam peccato.

7 Noi ci siamo del tutto corrotti inverso te, e non abbiamo osservati i comandamenti, gli statuti e le leggi, che tu desti a Mose, tuo servitore

8 Deh! ricordati della parola che tu or-dinasti a Mosè, tuo servitore, di dire: Voi commetterete misfatti, ed lo vi dispergerò fra i popoli de

9 Ma se allora voi vi convertite a me, e osservate i miei comandamenti, e li mettete in opera; avvegnachè voi foste stati acacciati fino all' estremità del cielo, io vi raccoglierò di là, e vi condurrò al luogo, il quale io avrò eletto per istanziarvi il mio Nome".

10 Ora, coloro son tuoi servitori, e tuo popolo, il quale tu hai riscosso con la tua gran forza, e con la tua possente mano.

11 Ahi! Signore; deh! sia l'orecchia tua attenta all' orazione del tuo servitore, e all' orazione degli altri tuoi servitori, i quali hanno buona volontà di temere il tuo Nome; e fa, ti prego, oggi prosperare il tuo servitore, e fa ch' egli trovi pietà appo quest' uomo. Or io era coppiere del re.

Artaserse manda Neemia a riedificare le mura di Gerusalemme.

E AVVENNE l'anno ventesimo del re Artaserse, nel mese di Nisan, che, essendo stato portato il vino davanti a lui, io presi il vino, e lo porsi al re. Or io non soleva esser mesto nel suo cospetto.

2 E il re mi disse: Perchè è la tua faccia mesta, non essendo tu infermo? questo non è altro se non afflizione di cuore". Ed

io ebbi grandissima paura;

3 E dissi al re: Possa il re vivere in perpetuo; come non sarebbe la mia faccia mesta, rimanendo la città che è il luogo delle sepolture de' miei padri, distrutta e le sue porte consumate dal fuoco?

4 E il re mi disse: Che chiedi tu? Al-

lora io pregai l' Iddio del cielo;

5 E dissi al re: Se così piace al re, e se il tuo servitore ti è in grazia, mandami in Giudea, nella città dove sono le sepolture de' miei padri, acciocchè io la riedifichi.

6 E il re mi disse, e anche la sua moglie che gli sedeva allato: Quanto tempo metterai alla tua andata, e quando ritornerai? E quando io ebbi detto il tempo al re, egli ebbe a grado di darmi licenza.

7 Poi dissi al re: Se così piace al re, sienmi dațe lettere a governatori di là dal fiume, acciocchè mi lascino passare, finchè

io sia giunto in Giudea.

8 E anche lettere ad Asaf, guardiano de' boschi del re, acciocche mi dia legname per fabbricar le porte del palazzo della Casa di Dio, e per le mura della città, e per la casa nella quale io entrerò. E il re mi diede quelle lettere, secondo che la mano di Dio era buona sopra me.

9 Ed io me ne venni a' governatori di qua dal fiume, e diedi loro le lettere del re (or il re avea mandati meco capitani e

cavalieri).

10 Quando Samballat Horonita, e Tobia, servo Ammonita, ebbero udite queste cose, ebbero gran dispiacere che fosse venuto alcuno per procacciar del bene a' figliuoli d' Israele.

11 Poi giunsi in Gerusalemme; ed es-

sendovi stato tre giorni;

12 Mi levai di notte, con alcuni pochi uomini, e non dichiarai ad alcuno ciò che l' Iddio mio mi metteva in cuore di fare a Gerusalemme; e non avea meço alcuna

altra bestia, che quella che io cavalcava.

13 Io adunque uscii di notte dalla porta della valle, e passas dirincontro alla fontana del dragone, e alla porta del letame; e andava considerando le mura di Gerusalemme, come erano rotte, e come le porte di essa erano consumate dal fuoco.

14 E di là io passai alla porta della fon-tana, e all' acquidotto del re; e non vi era spazio per la mia cavalcatura da pas-

sar sotto di me.

15 E risalendo per lo torrente, mentre era ancora notte, io andava considerando le mura; poi rientrai per la porta della

valle, e così me ne rivenni.

16 Ora i magistrati non sapevano ove io fossi andato, nè ciò che io facessi; ed io fino allora non l'avea dichiarato nè a' Giudei, nè a' sacerdoti, nè agli uomini notabili, nè a' magistrati, nè agli altri che aveano la cura dell' opera.

17 Allora io dissi loro: Voi vedete la miseria nella quale noi siamo, come Gerusalemme è distrutta, e le sue porte sono bruciate col fuoco: venite, riedifichiamo le mura di Gerusalemme, acciocche non

siamo più in vituperio.

18 E io dichiarai loro come la mano dell' Iddio mio era buona sopra me; e anche le parole del re, ch' egli mi avea dette. Ed essi dissero: Or mettiamoci a edificare. Così presero animo a far bene.

19 Ma Samballat Horonita, e Tobia, servo Ammonita, e Ghesem Arabo, avendo udito questo, ci bessavano, e ci sprezzavano, e dicevano: Che cosa è questo che voi fate? vi volete voi ribellar contro al re'?

20 Ed io risposi, e dissi loro: L' Iddio del cielo è quel che ci farà prosperare; e noi, suoi servitori, ci metteremo a edificare; ma, voi non avete parte, nè diritto, nè memoria alcuna in Gerusalemmea.

Porte e mura di Gerusalemme ricostruite.

ED Eliasib, sommo sacerdote, e i suol fratelli sacerdoti, si levarono su, ed edificarono la porta delle pecore; essi la santificarono, e posarono le sue porte; e la santificarono, fino alla torre di Cento. e fino alla torre di Hananeel.

2 E allato a lui edificarono gli uomini di Gerico; e allato a loro edificò Zaccur, figliuolo d' Imri.

3 E i figliuoli di Senaa edificarono la porta de' pesci; essi le fecero i suoi palchi, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre.

4 E allato, a loro ristoro Meremot, figliuolo di Uria, figliuolo di Cos; e allato a loro ristoro Mesullam, figliuolo di Be-rechia, figliuolo di Mesesabeel; e allato a loro ristoro Sadoc, figliuolo di Baana.

5 E allato a loro ristorarono i Tecoiti;

ma i principali d'infra loro non sottomisero il collo al servigio del lor Signore.

6 E Gioiada, figliuolo di Pasea, e Mesullam, figliuolo di Besodia, ristorarono la porta vecchia. Essi le fecero i suoi palchi, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre.

7 E allato a loro ristorarono Melatia Gabaonita, e Iadon Meronotita, con que' di Gabaon, e di Mispa, presso al seggio del

governatore di qua dal fiume.

8 E allato ad esso ristorò Uzziel, figliuolo di Harhoia, con gli orafi; e allato a lui ristorò Hanania, ch' era de' profumieri. E Gerusalemme fu lasciata come era, fino in capo del muro largo.

9 E allato a coloro ristorò Refaia, figliuolo di Hur, capitano della metà della

contrada di Gerusalemme.

10 E allato a loro, e dirimpetto alla sua casa, ristorò Iedaia, figliuolo di Harumaf; e allato a lui ristorò Hattus, figliuolo di Hasabneia.

11 Malchia, figliuolo di Harim, e Hassub, figliuolo di Pahat-Moah, ristorarono un doppio spazio, ed anche la torre de forni.

12 E allato a loro ristorò Sallum, figliuolo di Lohes, capitano dell' *altra* metà della contrada di Gerusalemme, con le sue

figliuole.

13 E Hanun, e gli abitanti di Zanoa ristorarono la porta della valle; essi la fabbricarono, e posarono le sue porte, i suoi serrami, e le sue abarre; e insieme mille cubiti del muro, fino alla porta del letame.

14 E Malchia, figliuolo di Recab, capitano della contrada di Bet-cherem, ristorò la porta del letame; egli la fabbricò, e pose le sue porte, i suoi serrami, e le sue

sbarre.

15 E Sallum, figliuolo di Col-hoze, capitano della contrada di Mispa, ristorò la porta della fonte; egli la fabbricò, e la coperse, e posò le sue porte, i suoi serrami, e le sue sbarre; e insieme il muro dell'acquidotto di Sela, verso l'orto del re, e fino a' gradi, che scendono dalla Città di Davide,

16 Dopo lui Neemia, figliuolo di Azbuc, capitano della metà della contrada di Betsur, ristorò fin dirimpetto alle sepolture di Davide, e fino allo stagno fatto per

arte, e fino alla casa de' prodi.

17 Dopo lui ristorarono i Leviti, Rehum, figliuolo di Bani; e allato a lui ristorò Hasabia, capitano della metà della contrada di Cheila, lungo la sua contrada

18 Dopo lui ristorareno i lor fratelli, Bayyai, figlinolo di Henadad, capitano dell' altra metà della contrada di Cheila.

19 E allatora lui Ezer, figliuolo di Jenua, capitano di Mispa, ristorò un doppio spazio, dirimpetto alla salita dell'armeria del cantone.

20 Dopo lui Baruc, figliuolo di Zaccai, s' inamimò, e ristorò doppio spazio, dal cantone fino all' entrata della casa di Eliasib, sommo sacerdote.

21 Dopo lui Meremot, figliuolo di Uria, figliuolo di Cos, ristorò altresì doppio spazio, dall' entrata della casa di Eliasib, fino all' estremità di essa.

22 E dopo lui, ristorarono i sacerdoti

che abitavano nella pianura.

23 Dopo loro ristorarono Beniamino, e Hassub, dirimpetto alla lor casa. Dopo loro, Azaria, figliuolo di Maaseia, figliuo-lo di Anania, ristorò presso alla sua casa. 24 Dopo lui, Binnui, figliuolo di Hena-

dad, ristorò doppio spazio, dalla casa di

Azaria fino alla rivolta, e fino al canto. 25 Palal, figliuolo di Uzai, ristorò dalla rivolta, e dalla torre, che sporgeva in-fuori dall' alta casa del re, ch' era presso al cortile della prigione. Dopo lui ristoro Pedaja, figliuolo di Paros.

26 E i Netinei che abitavano in Ofel, ristorarono fino allato della porta delle acque, verso Oriente, e la torre sporta

in fuori.

27 Dopo loro, i Tecoiti ristorarono doppio spazio, d'allato alla torre grande sporta in fuori, fino al muro di Ofel.

28 I sacerdoti ristorarono d'appresso alla porta de' cavalli, ciascumo dirincontro

alla sua casa.

29 Dopo loro, Sadoc, figliuolo d' Immer, ristorò dirincontro alla sua casa. E dopo lul, ristorò Semaia, figliuolo di Secania, guardiano della porta orientale.

30 Dopo lui, Hanania, figliuolo di Selemia, e Hanun, sesto figliuolo di Salaf, ristorarono doppio spazio. Dopo loro Mesullam, figliuolo di Berechia, ristorò dirincontro alle sue camere.

31 Dopo lui, Malchia, figliuolo di un orafo, ristorò fino alla casa de' Netinei, e de mercatanti d'aromati, allato alla porta della carcere, e fino all' alta sala del can-

tone. 32 E fra l'alta sala del cantone, e la porta delle pecore, ristorarono gli orafi; e i mercatanti di aromati.

Congiura dei nemici ; Neemia arma il popolo.

ORA, quando Sanballat udi che noi dificavamo il muro, si adirò, e sdegnò grandemente; e si fece beffe de' Giudei;

2 E disse in presenza de' suoi fratelli! e della gente di guerra di Samaria: Che fanno cotesti spossati Giudei? lasceransi fare? permetterassi che sacrifichino? permetterassi oggi che forniscano l'opera? faranno essi risorgere da' inucchi della polvere le pietre che sono state arse?

3 E Tobia Ammonita; ch' era presso di lui, disse: Avvegnachè edifichino, non ci vuole che una volpe che salga, ner rompere il lor muro di pietra.

14

4 Ascolta, o Dio nostro, come noi siamo in isprezzo; e fa ritornare il lor vituperio in sul capo loro, e mettili in isprezzo in

un paese di cattività;

5 È non ricoprir la loro iniquità, e non sia il lor peccato cancellato dal tuo cospetto; perciocchè hanno fatto dispetto a quelli che edificavano, stando dirincontro a loro.

6 Noi adunque riedificammo il muro, e tutto il muro fu riparato delle sue rotture fino alla metà; e il popolo avea grande

animo a lavorare.

7 Ma quando Sanballat, e Tobia, e gli Arabi, e gli Ammoniti, e gli Asdodei, ebbero inteso che le mura di Gerusalemme si ristoravano, e che si era cominciato a turar le rotture, n'ebbero grande sdegno;

8 E tutti insieme congiurarono di venir far guerra a Gerusalemme, e di dare stur-

bo a Neemia.

9 Allora noi pregammo l' Iddio nostro<sup>a</sup>, e ponemmo guardie giorno e notte contro

a loro, per guardarci da loro.

10 E i Giudei dissero: Quelli che portano i pesi sono stanchi, e vi è polvere assai; e noi non potremmo lavorare alla fabbrica del muro.

11 Or i nostri nemici aveano detto: Facciamo sì ch' essi non ne sappian nulla, e che non ci veggano, finchè non siamo entrati per mezzo loro; allora li uccideremo, e faremo cessar l'opera.

12 Ma i Giudei che dimoravano fra loro, venendo a noi, ci dissero per dieci volte: Guardatevi da tutti i luoghi per

li quali voi andate e venite a noi.

13 Allora io disposi il popolo, secondo le sue famiglie, con le sue spade, lance, ed archi, nel fondo di que' luoghi, dietro

al muro, e in su i greppi.

14 E dopo ch' ebbi così provveduto, mi levai, e dissi agli uomini notabili, e a' magistrati, e al rimanente del popolo: Non temiate di loro; ricordatevi del Signore grande e tremendo; e combattete per li vostri fratelli, per li vostri figliuoli e figliuole, e per le vostre mogli, e per le vostre case.

15 Ora, quando i nostri nemici ebbero inteso che *la cosa* ci era venuta a notizia, Iddio dissipò il lor consiglio <sup>c</sup>, e tutti noi ritornammo alle mura, ciascuno al

suo lavoro.

16 E da quel di innanzi, la metà de' miei fanti lavorava, el' altra metà stava in armi, con lance, scudi, archi, e corazze; e i capi erano dietro a ogni famiglia di Giuda.

17 Una parte di coloro che fabbricavano il muro, e quelli che portavano i pesi, e quelli che li caricavano, con una delle mani lavoravano all' opera, e con l'altra tenevano un' arme.

18 E un' altra parte di coloro che fabbricavano aveano ciascuno la sua spada cinta in su le reni, e così fabbricavano. E il trombetta era appresso di me.

19 E io dissi agli uomini notabili, e a' magistrati, e al rimanente del popolo: Quest' opera è grande, e di gran distesa; e noi siamo sparsi in sul muro, lungi

l' uno dall' altro;

20 Dovunque voi udirete il suon della tromba, adunatevi là presso di noi; l' Id-

dio nostro combatterà per noia.

21 Così noi lavoravano all' opera, e la metà della gente avea le lance in mano, dallo spuntar dell' alba fino all' apparir delle stelle.

22 In quel tempo ancora io dissi al popolo: Ciascuno dimori la notte dentro a Gerusalemme, col suo servitore; e di notte servanci per la guardia, e di giorno per

l' opera.

23 E io, e i miei fratelli, e i miei servitori, e le guardie che mi seguitavano, non ispogliavamo i nostri vestimenti; ciascuno andava per dell' acqua con le sue armi.

Neemia fa rendere giustizia ai poveri, oppressi pei loro debiti—Suo disinteresse.

OR vi fu un gran grido del popolo, e delle lor mogli, contro a' Giudei, lor fratelli.

2 E vi erano di quelli che dicevano: l nostri figliuoli, e le nostre figliuole, e noi, siamo in gran numero; facciasi adunque che riceviamo del grano da mangiare, per

vivere.

3 Altri vi erano che dicevano: Noi impegnammo i nostri campi, e le nostre vigne, e le nostre case; facciasi adunque che riceviamo del grano in questa carestia.

4 Altri vi erano che dicevano: Noi abbiamo presi in prestanza, sopra i nostri campi, e sopra le nostre vigne, danari, per

pagare il tributo del re:

5 E ora, benchè la nostra carne sia come la carne de' nostri fratelli, e i nostri figliuoli sieno come i lor figliuoli; ecco, noi siamo in sul punto di mettere i nostri figliuoli e le nostre figliuole per servi; e giù alcune delle nostre figliuole sono in servità"; e noi non abbiamo alcun modo in mano; e i nostri campi e le nostre vigne sono in mano di altri.

6 E quando io ebbi udito il grido loro e queste parole, io mi crucciai forte.

7 E avendo preso consiglio fra me stesso, sgridai gli uomini notabili e i magistrati, e dissi loro: Riscotete voi cost i debiti, ciascuno dal suo fratello! Ed io adunai contro a loro la gran raunanza;

8 E dissi loro: Noi abbiamo, in quanto

<sup>\*</sup>Sal. 50. 15. Num. 14. 9. Deut. 1. 29. 3.22; 20. 4. Es. 21. 1, eoc. Lev. 25. 39.

Glob. 5. 12. 4 Es. 14. 16, 25. Deut. 1. 50; Es. 22. 25. Lev. 25. 35, 36.

è stato in noi, riscattati i nostri fratelli Giudei ch' erano stati venduti alle gentia: e voi vendereste ancora i vostri fratelli; o essi si venderebbero a noi! Allora essi si tacquero, e non sepper che dire.

9 Ed io dissi: Ciò che voi fate non è buono; non dovete voi camminar nel timor dell' Iddio nostro, per tema del vituperio

delle genti nostre nemiche b?

10 Io ancora, e i miei fratelli, e i miei servitori, abbiamo prestati a costoro danari, e grano; deh! rimettiamo loro questo debito.

11 Deh! rendete loro oggi i lor campi, le lor vigne, i loro uliveti, e le lor case; e rimettete loro la centesima de' danari, del grano, del vino, e dell'olio, la quale voi riscotete da loro.

12 Ed essi dissero: Noi la renderemo loro, e non domanderemo loro wella; noi faremo così come tu dici. Allora io chiamai i sacerdoti, e li feci giurare che fareb-

bero cost.

13 Oltre a ciò, io scossi il grembo della mia vesta, e dissi: Così scuota Iddio dalla sua propria casa, e dalle sue facoltà, chiunque non metterà questa parola ad effetto; e così sia scosso e vuoto. E tutta la rau-nanza disse: Così sia. E lodarono il Signore. E il popolo fece secondo quella parola.

14 Eziandio dal di che il re mi ordinò per esser lor governatore nel paese di Giuda, cioè, dall' anno ventesimo del re Artaserse, fino all' anno trentaduesimo, che son dodici anni, io ed i miei fratelli non mangiammo della provvisione asso-

gnata al governatore c; 15 Benche i precedenti governatori ch' erano stati davanti a me, avessero gravato il popolo, e avessero presa quella da lui, in pane ed in vino; e dipoi in quaranta sicli d'argento; e che anche i lor servitori avessero signoreggiato sopra il popolo; ma io non feci così, per lo timor di Dio.

16 E anche io ristorai la parte mia in questo lavoro delle mura, e non acquistammo alcuna possessione; e tutti i miei

servitori erano quivi adunati per l' opera.

17 Oltre a ciò, cencinquant' uomini de' Giudei e de' magistrati, e quelli che venivano a noi dalle genti ch' erano d' intorno a noi, erano alla mia tavola.

18 Or quello che mi si apparecchiava per miorno era un buo essi montoni scolti.

giorno era un bue e sei montoni scelti; mi si apparecchiava ancora dell' uccellame; e di dieci in dieci giorni queste cose si apparecchiavano con ogni sorta di vini copiosamente; e pure, con tutto ciò, io non domandai la provvisione assegnata al governatore; perciocchè quella servitù sarebbe stata grave a questo popolo.

19 Ricordati, o Dio mio, di me in bene, per tutto quello che io ho fatto inverso questo popolo.

> Complotti contro Neemia; sua fede e perseveranza.

OR quando Sanballat, e Tobia, e Ghesem Arabo, e gli altri nostri nemici. ebbero inteso che io avea riedificate le mura, e che non vi era restata alcuna rottura, (quantunque fino a quel tempo io non avessi poste le reggi alle porte),

2 Sanballat e Ghesem mi mandarono a dire: Vieni, troviamci insieme in alcuna delle ville della valle di Ono. Or essi

macchinavano di farmi del male d.

3 E io mandai loro de' messi, per dir loro: Io fo una grande opera, e non posso andarvi; perchè cesserebbe l'opera, tosto che io l'avrei lasciata, e sarei andato da voi?

4 Ed essi mi mandarono a dire la stessa cosa quattro volte; ed ro feci loro la me-

desima risposta.

5 E Sanballat mi mandò il suo servitore a dirmi la medesima cosa la quinta volta; e quel servitore avea una lettera aperta in mano;

6 Nella quale era scritto: Ki s' intende fra queste genti, e Gasmu dice, che tu e i Giudei deliberate di ribellarvi; e che perciò tu riedifichi le mura; e secondo ciò che se ne dice, tu diventi lor re;

7 Ed anche, che tu hai costituiti de' profeti, per predicar di te in Gerusalemme, dicendo: Ei v'è un re in Giuda. Or queste cose perverranno agli orecchi del re; ora dunque, vieni, e prendiamo consiglio insieme.

8 Ma io gli mandai a dire: Queste cose che tu dici non sono; ma tu le fingi da

te stesso.

9 Perciocche essi tutti ci spaventavano, dicendo: Le lor mani si rallenteranno, e lasceranno l'opera, sì che non si farà; ora dunque, o Dio, fortifica le mie mani.

10 Oltre a ciò, essendo io entrato in casa di Semaia, figliuolo di Delaia, figliuolo di Mehetabeel, il quale era rattenuto, egli mi disse: Riduciamoci insieme nella Casa di Dio, dentro al Tempio, e serriamo le porte del Tempio; perciocchè coloro vengono per ucciderti; e per questo effetto arriveranno di notte.

11 Ma io risposi: Un uomo par mio fuggirebbe egli? e qual sarebbe il par mio ch' entrasse nel Tempio, per salvar la sua

vita! Io non vi entrerò.

12 Ed io riconobbi che Iddio non l' avea mandato; perciocchè avea pronunziata quella profezia contro a me; e che Tobia e Sanballat gli davano pensione;

13 Acciocche fosse loro pensionario

Lev. 25, 47, 48. Prov. 38, 38, 35.

Rom. 2. 24, 1 Piet. 2. 12.

fare che io mi spaventassi, e facessi così come egli diceva, e commettessi peccato; onde avessero alcun soggetto di spargere

alcuna cattiva fama, per vituperarmi.
14 Ricordati, o Dio mio, di Tobia e di Sanballat, secondo quest' opere di ciascun di loro. Ricordati anche della profetessa Noadia, e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi.

15 Or le mura furono finite al venticinquesimo giorno di Elul, nello spazio di

cinquantadue giorni.

16 E quando tutti i nostri nemici eb-bero ciò inteso, e tutte le nazioni ch' erano d'intorno a noi l'ebber veduto, si videro grandemente scaduti; e riconob-bero che quest' opera era stata fatta dall' Iddio nostro.

17 A que' di ancora andavano e venivano lettere di molti notabili di Giuda a

Tobia, e di esso a loro: 18 Perciocche molti in Giuda erano in giuramento con lui; conciossiachè egli fosse genero di Secania, figliuolo di Ara; e Iohanan, suo figliuolo, avea presa per moglie la figliuola di Mesullam, figliuolo di Berechia.

19 E anche in presenza mia raccontavano le sue virtà, e gli palesavano i miei ra-gionamenti. E Tobia mandava lettere per ispaventarmi.

La quardia della città—Censimento degli Israeliti tornati con Zorobabel.

ORA, dopo che le mura furono riedificate, e che io ebbi posate le reggi, e che furono costituiti i portinai, i cantori ed i Leviti ne' loro ufficii;

2 Io commisi la guardia di Gerusalemme a Hanani, mio fratello; e a Hanania, mastro del palazzo (conciossiachè vera-mente egli fosse uomo leale, e temesse Iddio a più che molti altri):

3 E dissi loro: Non apransi le porte di Gerusalemme, finchè il sole non si co-minci a riscaldare; e mentre quelli che . arranno fatta la guardia saranno ancora quivi presenti, seminsi le porte, e abbarratele voi; e oltre a ciò, dispongansi le guardie degli abitanti di Gerusalemme, ciascuno alla sua vicenda, e ciascuno dirimpetto alla sua casa.

4 Or la città era ampia e grande, e vi era poco popolo dentro, e le case non erano riedificate.

5 E l' Iddio mio mi mise in cuore d'adunar gli uomini notabili, i magistrati, e il popolo, per descriverli secondo le lor genealogie. Ed io troyai il libro della descrizione di quelli ch' erano ritornati la

prima volta?; e in esso trovai scritto così: 37 I fig 6 Questi son que della provincia che ritornarono dalla cattività, d'infra i pri-gioni che Nebucadnesar, re di Babilonia, trenta;

trasportò: e i quali se ne rivennero in Gerusalemme, e in Giuda, ciascuno alla sua città:

7 I quali vennero con Zorobabel, Iesua. Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardocheo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, e Baana. Il numero degli uomini del popolo d' Israele, era questo: 8 I figliuoli di Paros erano due mila cen-

settantadue;

9 I figliuoli di Sefatia, trecensettanta-

due; 10 I figliuoli di Ara, seicencinquanta-

due; 11 I figliuoli di Pahat-Moab, divisi ne fi-di Ioah, due mila ottocendiciotto;

12 I figliuoli di Elam, mille dugencin-

quantaquattro;

13 I figliuoli di Zattu, ottocenquaranta-

cinque; 14 I igliuoli di Zaccai, settecensessanta: 15 I figliuoli di Binnui, seicenquaran-

totto; 16 I figliuoli di Bebai, seicenventotto; 17 I figliuoli di Azgad, due mila trecen-

ventidue; 18 I figliuoli di Adonicam, seicensessantasette:

19 I figliuoli di Bigvai, due mila sessan-

tasette: 20 I figliuoli di Adin, seicencinquanta-

cinque: 21 I figliuoli di Ater, per Ezechia, no-

vantotto:

22 I figliuoli di Hasum, trecenventotto: 23 I figliuoli di Besai, trecenventiquat-

tro; 24 I figliuoli di Harif, centododici; Chibon, novant 25 I figliuoli di Ghibon, novantacinque; 26 Gli uomini di Bet-lehem e di Netofa.

centottantotto;

27 Gli uomini di Anatot, cenventotto: 28 Gli uomini di Bet-azmavet, quarantadue

29 Gli uomini di Chiriat-icarim, di Chefira, e di Beerot, settecenquarantatre;

30 Gli uomini di Rama e di Gheba, seicenventuno:

31 Gli uomini di Micmas, cenventidue; 32 Gli uomini di Betel e d' Ai, cenven-

titre; 33 Gli uomini dell' altra Nebo, cinquan-

tadue;
34 I figliuoli d' un altro Elam, mille

35 I figliuoli di Harim, trecenventi: 36 I figliuoli di Gerico, trecenquaran-

tacinque; . 37 I figliuoli di Lod, di Hadid, e d'Opo,

settecenventuno; 38 I figliuoli di Senaa, tremila novecen-

12 mg . . . d .

39 De' sacerdoti : i figliuoli di Iedaia. della famiglia di Iesua, novecensettanta-

40 I figliuoli d' Immer, mille cinquan-

tadue; 41 I figliuoli di Pashur, mille dugenquarantasette;

42 I figliuoli di Harim, mille diciassette: 43 De' Leviti: i figliuoli di Iesus, e di Cadmiel, d'infra i figliuoli di Hodeva, settantaquattro;

44 De' cantori: i figliuoli di Asaf, cen-

quarantotto;

45 De' portinai: i figliuoli di Sallum, i figliuoli di Ater, i figliuoli di Talmon, i figliuoli di Accub, i figliuoli di Hatita, e i figliuoli di Sobai, centrentotto;

46 De' Netinei: i figliuoli di Siha, i tigliuoli di Hasufa, i figliuoli di Tab-

buot, 47 I figliuoli di Cheros, i figliuoli di Sie, i figliuoli di Padon.

48 I figliuoli di Lebana, i figliuoli di Ha-

gaba, i figlinoli di Salmai, 49 I figliuoli di Hanan, i figliuoli di

(ihiddel, i figliuoli di Gahar,

50 I figliuoli di Reaia, i figliuoli di Resin, i figliuoli di Necoda,

51 I figliuoli di Gazzam, i figliuoli di

1 zza, i figliuoli di Pasea. 52 I figliuoli di Besai, i figliuoli di Meu-

nim, i figliuoli di Nefisesim, 53 I figliuoli di Bacouc, i figliuoli di Ha-

cufa, i figliuoli di Harbur,

54 I figliuoli di Baslit, i figliuoli di Me-

hida, i figliuoli di Harsa, 55 I figliuoli di Barcos, i figliuoli di Si-

sera, i figliuoli di Tema,

56 I figliuoli di Nesia, i figliuoli di Ha-

tifa;
57 De' figliuoli de' servi di Salomone: i figliuoli di Sotai, i figliuoli di Soferet, i tigliuoli di Perida

58 I figliuoli di Iaala, i figliuoli di Dar-

con, i figliuoli di Ghiddel,

59 I figliuoli di Sefatia, i figliuoli di Hattil, i figliuoli di Pocheret-hassebaim, i figliuoli di Amon.

60 Tutti i Netinei, ed i figliuoli de' servi di Salomone, erano trecennovantadue.

til Or costore, cioè Cherub, Addon ed Immer, i quali vennero di Tel-mela, e di Tel-harsa, non poterono dimostrar la casa loro paterna, ne la lor progenie se erano Israeliti:

& Come anche i figliuoli di Delaia, i figliuoli di Necoda, in

numero di seicenquarantadue.

3 E de' sacerdoti, i figliuoli di Habaia, i figliuoli di Cos, i figliuoli di Barzillai, il quale prese per moglie una delle figlinole di Barzillai Galaadita, e si chiamo del nome lore.

fra quelli ch' erano descritti nelle genealogie, ma non furono trovati; laonde furono appartati dal sacerdozio, come persone non consacrate.

65 E Hattirsata disse loro che non mangiassero delle cose santissime, finchè si presentasse un sacerdote con Urim e

Tummim.

66 Questa raunanza, tutta insieme, era di quarantadué mila trecensessanta:

67 Oltre a' lor servi e serve, ch' erano settemila trecentrentasette, fra i quali v'eramo dugenquarantacinque cantori e cantatrici.

68 I lor cavalli erano settecentrentasei:

i lor muli dugenquarantacinque :

69 I cammelli quattrocentrentacinque;

gli asini seimila settecenventi...

70 Or una parte de capi delle famiglie paterne fecero doni per l'opera. Hattirsata diede nel tesoro mille dramme d'oro, cinquanta bacini, e cinquecentrenta robe da sacerdoti.

71 E altri de' capi delle famiglie paterne diedero nel tesoro della fabbrica ventimila dramme d'oro a, e due mila dugento mine

d' argento.

72 E ciò che il rimanente del popolo diede, fu ventimila dramme d'oro, e due mila mine d'argento, e sessantasette robe da sacerdoti.

73 E i sacerdoti, e i Leviti, e i portinai. e i cantori, e que' del popolo, e i Netinei. e in somma tutto Israele, abitarono nelle lor città: e il settimo mese essendo giunto, i figlinoli d'Israele erano nelle lor città.

Exira fa al popolo solenne lettura della Legge-Si celebra la festa dei Tabernacoli.

ALLORA tutto il popolo si adunò di pari consentimento nella piazza, che è davanti alla porta delle acque; e dissero ad Esdra, scriba, che portasse il libro della Legge di Mosè, la quale il Signore avea data a Israele.

2 E nel primo giorno del settimo mese, il sacerdote Fadra portò la Legge davanti alla raunanza , nella quale erano uomini e donne, tutti quelli ch' erano in età di

conoscimento, per ascoltare.

3 Ed egli lesse nel libro, in capo della piazza che è davanti alla porta delle acque, dallo schiarir del giorno fino a mezzodi, in presenza degli uomini, delle donne, e di coloro ch' erano in età di conoscimento; e gli arecchi di tutto il popolo erano intenti al libro della Legge.

4 Ed Esdra, scriba, stava in piè sopra un pergamo di legname, ch' era stato fatto per questo; e appresso a lui a man destra stavano Mattitia, e Sema, e Anaia, e Uria, e di Barzillai Galaadita, e si chiamo del ed Hilchia, e Maaseia; e dalla sinistra, nome loro.

Gi Costoro cercarono il nomo loro scritto e Hasbedana, e Zaccaria, e Mesuli.

<sup>&</sup>quot;cioè: Il governatore (Neem. 8.9). \* End. 2. 68, ecc. Lev. 23. 24, ecc. Dout

5 Esdra dunque aperse il libro, alla vista i di tutto il popolo; perciocchè egli era disopra a tutto il popolo; e come egli l'ebbe

aperto, tutto il popolo si levò in piè. 6 Poi Esdra benedisse il Signore, il grande Iddio. E tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani; poi s' inchinarono, e adorarono il Signore, con le

facce verso terra.
7 E Iesua, Bani, Serebia, Iamin, Accub, Sabbetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, e gli attri Leviti, dichiaravano al popolo la Legge<sup>a</sup>, stando

il popolo nel suo luogo; 8 E leggevano nel libro della Legge di Dio distintamente, e chiaramente; e, sponendone il sentimento, davano ad inten-

dere ciò che si leggeva.

9 Or Neemia, che è Hattirsata, e il saoerdote Esdra, scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: Questo giorno è sacro all' Iddio nostro; non fate cordoglio, e non piagnete b; conciossiachè tutto il popolo: polo piagnesse, udendo le parole della

Legge.
10 Poi Neemia disse loro: Andate, mane mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla d'apparecchiato; perciocchè questo giorno è sacro al Signore nostro, e non vi contristate; conciossiachè l'allegrezza del Signore sia la vostra forza.

11 E i Leviti facevano far silenzio a tutto il popolo, dicendo: Tacete; perciocchè questo giorno è sacro; e non vi contri-

state

12 E tutto il popolo se ne andò per mangiare, e per bere, e per mandar messi di vivande, e per far gran festa; perciocche aveano intese le parole ch'erano loro state

13 E nel secondo giorno del mese, i capi delle famiglie paterne di tutto il popolo, e i sacerdoti, e i Leviti, si adunarono appresso d'Esdra, scriba, per essere ammae-

strati nelle parole della Legge; 14 E trovarono scritto nella Legge, che il Signore avea comandato per Mosè, che i figliuoli d' Israele dimorassero in tabernacoli nella festa solenne, al settimo

mese c

15 E che questo si dovea bandire. Fecero adunque andare un bando per tutte <u>le città loro, e in Gerusalemme; dicendo:</u> Uscite fuori al monte, e portatene rami di ulivo, e d' altri alberi oliosi, e di mirto, e di palma, e d' altri alberi folti, per far tabernacoli, come è scritto.

16 Il popolo adunque usci fuori, e portò de rami, e si fecero de tabernacoli, cia-scuno sopra il suo tetto, e ne lor cortili, e ne cortili della Casa di Dio, e nella piazza

della porta delle acque, e nella piazza della

porta di Efraim.

17 E così tutta la raunanza di coloro ch' erano ritornati dalla cattività fece de' tabernacoli, e vi dimorò; perciocchè, dal tempo di Giosuè, figliuolo di Nun, infine a quel ciorno, i figliuoli d'Israelo. infino a quel giorno, i figliuoli d' Israele non aveano fatto nulla di simigliante; e vi fu grandissima allegrezza. 18 Ed Esdra lesse nel libro della Legge

di Dio per ciascun giorno, dal primo giorno fino all' ultimo; e si celebro la festa per lo spazio di sette giorni, e nell' ottavo giorno vi fu raunanza solenne, secondo

ch' egli è ordinato.

Digiuno e confessione dei peccati del popolo.

E AL ventiquattresimo giorno dell' istesso mese, i figliuoli d' Israele si adunarono con digiuno, e con sacchi, e

con terra sparsa sopra loro.

2 E la progenie d'Israele si separò da tutti gli stranieri, e si presentarono, e fecero confessione de' lor peccati, e del-

l' iniquità de' lor padri.

3 Ed essendosi rizzati in piè nel luogo stesso ove ciascuno si ritrovava, si lesse nel libro della Legge del Signore Iddio loro, una quarta parte del giorno; e un' al-tra quarta parte fecero confessione, e adorarono il Signore Iddio loro.

4 E Iesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serabia, Bani, e Chenani, si le-varono in piè sopra il palco de' Leviti, e gridarono ad alta voce al Signore Iddio loro.

5 E i Leviti Iesua, Cadmiel, Bani, Hasabneia, Serebia, Hodia, Sebania, e Petahia, dissero: Levatevi, benedite il Signore Iddio vostro da un secolo all'altro; e benedicasi, o Dio, il Nome tuo glorioso,

ed esaltato sopra ogni benedizione e laude. 6 Tu solo sei il Signore; tu hai fatti i cieli, i cieli de cieli, e tutto il loro esercito; la terra, e tutto quello che è sopra essa; i mari, e tutto quello che è in essi; e tu vivifichi tutte queste cose, e l'esercito del cielo ti adora.

7 Tu sei il Signore Iddio, ch' eleggesti Abramo, e lo traesti fuori di Ur de Cal-dei , e gli ponesti nome Abrahamo. 8 E trovasti il cuor suo fedele davanti a

te, e facesti patto con lui, promettendogli di dare alla sua progenie il paese de' Ca-nanei, degli Hittei, degli Amorrei, de' Fe-rizzei, de' Gebusei, e de' Ghirgasei ; e tu hai messe ad effetto le tue parole'; perciocchè tu sei giusto.

9 E riguardasti all' afflizione de' nostri padri in Egitto, ed esaudisti il lor grido

al mar rosso'. 10 E facesti miracoli e prodigi sopra Faraone, e sopra i suoi servitori, e sopra

T.ev. 10. 11. Mal. 2. 7. 17. 5. Gen. 15. 6. Deut. 16. 18, ecc. d Esd. 10. 11. <sup>c</sup> Lev. 23. 34, ecc. 'Gen. 12 L h Gen. 12. 7; 15. 18; 17. 7, 8. Glos. 23, 14. Es. 14, 10, ecc.

tutto il popolo del suo paese a; perciocchè tu conoscesti ch' erano superbamente proceduti contro a loro; e ti acquistasti un tal Nome quale è al di d' oggi.

11 E fendesti il mare davanti a loro, talchè passarono per mezzo il mare per l'asciutto; e gittasti a fondo coloro che li perseguitavano, come una pietra in acque forti.

12 E li conducesti di giorno con una colonna di nuvola, e di notte con una colonna di fuoco, per alluminarli nella via, per la quale aveano da camminare b.

13 E scendesti in sul monte di Sinai<sup>c</sup>, e parlasti con loro dal cielo, e desti loro ordinazioni diritte, e leggi veraci, statuti, e comandamenti buonia.

14 E insegnasti loro il tuo santo sabato, e desti loro comandamenti, statuti, e leg-

ge, per Mosè, tuo servitore.

15 E desti loro dal cielo del pane per la fame loro, e facesti loro salire dell'acqua dalla rupe per la lor setes; e dicesti loro ch' entrassero per possedere il paese, del quale tu avevi alzata la mano che tu il daresti loro.

16 Ma essi e i padri nostri procedettero superbamente, e indurarono il lor collo, e non ubbidirono a' tuoi comandamenti;

17 E ricusarono di ubbidire, e non si ricordarono delle tue maraviglie, che tu avevi operate inverso loro; e indurarono il lor collo; e nella lor ribellione si vollero costituire un capo per ritornare alla lor servitu<sup>a</sup>. Ma tu che sei l' Iddio de' perdoni, pietoso, misericordioso, lento all'ira, e di gran benignità, non li abbandonasti.

18 Eziandio, quando essi si fecero un vitello di getto, e dissero: Questo è l' Iddio tuo che ti ha tratto fuor di Egitto<sup>i</sup>; e

n fecero di gran dispetti;

19 Tu pure, per le tue gran misericordie, non li abbandonasti nel deserto; la colonna della nuvola non si diparti d' in su loro di giorno, per condurli per lo cammino; ne la colonna del fuoco di notte, per alluminarli nella via, per la quale aveano da camminare.

20 E desti loro il tuo buono Spirito<sup>1</sup>, per dar loro intelletto; e non ritraesti la tua Manna dalla lor booca, e desti loro del-

l'acqua per la lor sete;

21 E li sostentasti quarant' anni nel deserto, e non mancò loro nulla; i lor vestimenti non si logorarono, e i lor piedi non si calterirono m.

22 E desti loro regni e popoli; e li dividesti per contrade; ed essi possedettero il paese di Sihon, cioè, il paese del re di Hesbon, e il paese di Og, re di Basan".

23 E moltiplicasti i lor figliuoli, come le stelle del cielo, e li introducesti nel piamente.

paese, del quale tu avevi detto a' lor padri. ch' essi vi entrerebbero, per possederlo.

24 E così i lor figliuoli vi entrarono, e possedettero quel paese; e tu abbassasti davanti a loro i Cananei, abitanti del paese, e li desti nelle lor mani, insieme con i re loro, e co' popoli del paese, per far di loro a lor volontà:

25 Talchè presero delle città forti, e un paese grasso; e possedettero case piene d' ogni bene, pozzi cavati, vigne, uliveti, e alberi fruttiferi, in abbondanza; e mangiarono, e si saziarono, e s' ingrassarono, e vissero in delizie per li tuoi gran beni.

26 Ma essi ti provocarono ad ira, e si ribellarono contro a te, e gittarono la tua Legge dietro alle spalle", e uccisero i tuoi profeti<sup>p</sup> che protestavano loro, per convertirli a te; e ti fecero di gran dispetti;

27 Laonde tu li desti nelle mani de' lor nemici, i quali li afflissero<sup>q</sup>; ma al tempo della loro afflizione, avendo essi gridato a te, tu li esaudisti dal cielo; e, secondo le tue gran misericordie, desti loro de' liberatori, i quali li liberarono di mano de' lor nemici.

28 Ma quando aveano riposo, tornavano a far male nel tuo cospetto; laonde tu li abbandonavi nelle mani de' lor nemici, iquali si rendevano lor padroni; poi, quando tornavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo; e così, secondo le tue mi-sericordie, tu li hai più volte salvati;

29 Ed hai loro protestato, per convertirli alla tua Legge; ma essi sono superba-mente proceduti, e non hanno ubbidito a' tuoi comandamenti, e hanno peccato contro alle tue leggi, per le quali, chi le metterà ad effetto viverà; e sono stati restíi a porger la spalla, e hanno indurato il lor collo, e non hanno ubbidito.

30 E benchè tu indugiassi inverso loro per molti anni, e protestassi loro per lo tuo Spirito, per lo ministerio de' tuoi profeti, non però porsero gli orecchi; laonde tu li desti nelle mani de' popoli de' paesi. 31 E pure, per le tue gran misericordie, tu non ne hai fatta una final distruzione, e non li hai abbandonati; perciocche, tu sei un Dio pietoso e misericordioso.

32 Ora dunque, o Dio nostro. Dio grande, forte e tremendo, che osservi il patto e la benignità, non sia reputato piccolo appote tutto il travaglio che è avvenuto a noi, a' nostri re, a' nostri principi, a' nostri sacerdoti, a' nostri profeti, a' nostri padri, e a tutto il tuo popolo, dal tempo dei re degli Assiri, fino ad oggi.

33 Ora tu sei giusto in tutto quello che ci è avvenuto; perciocchè tu hai operato fedelmente; ma noi siamo proceduti em-

<sup>\*</sup> Es. cap. 7—14. b Es. 13. 21. c Es. 19. 20, ecc. d Es. 20. 1, ecc. Sal. 19. 8, 9. Rom. 7. 12. Es. 16. 14, 15. f Es. 17.6. Num. 20. 9, ecc. Num. 14. 4. h Es. 34. 6, 7. i Es. 32. 1, ecc. Num. 11. 17. Dout. 29. 5. Num. 21. 21, ecc. Giud. 2. 11, ecc. 1 Re 14. 9. P 2 Cron. 24. 20, 21. Mat. 28. 37. Fat. 7. 52. Giud. 2. 14, ecc. 2 Re 17. 13. 2 Cron. 36. 15.

24 Në i nostri re, në i nostri principi, në i nestri sacerdoti, nè i nostri padri, non hanno messa in opera la tua Legge, e non hanno atteso a' tuoi comandamenti, nè alle tue testimonianze, con le quali tu hai loro protestato;

35 K non ti hanno servito nel lor regno, e ne' gran beni, che tu avevi loro dati, nè in quell'ampio e grasso paese, che tu avevi messo in lor potere; e non si son con-

vertiti dalle loro opere malvage.

36 Ecco, oggi noi siamo servia; ecco, siamo servi nel paese che tu desti a nostri

padri, per mangiarne i frutti ed i beni; 37 Ed esso produce in abbondanza per li re che tu hai costituiti sopra noi, per li nostri peccati, e i quali signoreggiano sopra i nostri corpi, e sopra le nostre bestie, a lor volontà; onde noi siamo in gran distretta.

## Patto solenne del popolo con Dio.

38 Per tutto ciò adunque noi facciamo un patto stabile, e lo scriviamo; e i nostri capi, e i nostri Leviti, e i nostri sacerdoti, hanno cura di suggellarlo.

10 OR quelli che aveano la cura d'apporre i suggelli furono Neemia, Hattirsata, figliuolo di Hacalia, e Sedechia,

2 Seraia, Azaria, Geremia, 3 Pashur, Amaria, Malchia, 4 Hattus, Sebania, Malluc, 5 Harim, Meremot, Obadia,

6 Daniele, Ghinneton, Baruc, 7 Mesullam, Abia, Miamin, 8 Maazia, Bilgai, e Semaia; costoro erano

i sacerdoti.

9 E i Leviti furono: Iesua, figliuolo di Azania: e Binnui, de figliuoli di Hena-dad: e Cadmiel: 10 E i lor fratelli: Sebania, Hodia, Che-

lita, Pelaia, Hanan,
11 Mica, Rehob, Hasabia,
12 Zaccur, Serebia, Sebania,
13 Hodia, Bani, Beninu,
14 I capi del popolo furono: Paros, Palatta Mach Elem Zotta Pari

liat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 15 Bunni, Azgad, Bebai, 16 Adonia, Bigvai, Adin, 17 Ater, Ezechia, Azzur, 18 Hodia, Hasum, Besai, 19 Harif, Anatot, Nebai, 20 Magning, Megullam, Hezir

20 Magpias, Mesullam, Hezir,

21 Mesezabeel, Sadoc, Laddua, 22 Pelatia, Hanan, Anaia, 23 Hosea, Hanania, Hassub, 24 Lohes, Pilha, Sobec,

25 Rehum, Hasabna, Maaseia,

Leviti, portinai, cantori, Netinei, e tutti quelli che si erano separati da' popoli de' paesi, per la Legge di Dio, le lor mogli, i lor figliuoli, e le lor figliuole, tutti quelli che aveano senno e conoscimento,

29 Si attennero a' lor fratelli, i più notabili d'infra loro; e convennero per giuramento ed esecrazione, di camminar nella Legge di Dio, la quale fu data per Mosè, servitor di Dio; e di osservare, e di mettere in opera tutti i comandamenti del Signore Iddio nostro, e le sue leggi, ed i suoi statuti;

30 E che noi non daremmo le nostre figliuole a' popoli del paese, e che non prenderemmo le lor figlinole per li nostri

tigliuoli b;

31 E che noi non prenderemmo nulla in giorno di sabato, o in altro giorno sacro, da popoli del paese, che portano merci, e ogni sorta di derrate al giorno del sabato, per venderle; e che noi lasceremmo vacar la terra ogni settimo anno ; e *in quello* rilasceremmo ogni riscossa di debiti<sup>2</sup>.

32 Noi imponemmo eziandio a noi stessi per legge, di pagare ogni anno la terza parte d'un siclo per testa, per lo servigio della Casa dell' Iddio nostro;

33 Per li pani che si doveano disporre per ordine, e per l'offerta continua, e per l'olocausto continuo; e per quelli de' sa-bati, delle calendi, e delle feste solenni; e per le cose sante, e per li sacrificii per lo peccato, per fare il purgamento de' peccati per Israele, e per ogni altra cosa che si conveniva fare nella Casa dell' Iddio nostroj

34 Noi tirammo eziandio le sorti fra i sacerdoti, i Leviti, e il popolo, per l' of-ferta delle legne; acciocchè a' tempi assegnati anno per anno, per le case nostre paterne, ne fossero portate alla Casa del-l' Iddio nostro, per ardere sopra l'Altar del Signore Iddio nostro, come è scritto

nella Legge";
35 Noi ordinamme ancora di portare

ogni anno, nella Casa del Signore, le primizie della nostra terra, e le primizie

d'ogni frutto di qualunque albero;

36 È i primogeniti de' nostri figliuoli, e
delle nostre bestie da vettura; secondo
che è scritto nella Legge; e di menare
alla Casa del nostro Iddio, a' sacerdoti che
fanno il servigio nella Casa dell' Iddio
nostro i primogeniti del postre constru nostro, i primogeniti del nostro grosso e minuto bestiame;

37 E anche di portar le primizie della nostra pasta, e le nostre offerte, così de' 26 Ahia, Hanan, Anan,
27 Malluc, Harim, Baana.
28 E il rimanente del popolo, sacerdoti,
27 Casa dell' Iddio nostro; e di pagar la de-

<sup>&</sup>quot;Deut. 28. 47, 48. 6 ] eec. Lev. 24. 5, 6. b Es. 34. 16. 4 Es. 28. 10. 11. Lev. 25. 4, ecc. Deut. 15. Lev. 6. 12. A Es. 28. 19. Deut. 26. 2, ecc. ° Es. 20. 10. / Num. cap. 28 e 29. . Lev. 6. 12. Es. 13. 2, 12, 18.

cima della rendita della nostra terra a' Leviti; e che i Leviti leverebbero le decime in tutte le città dove noi lavoreremmo la terra;

38 E che un sacerdote, figliuolo d' Aaronne, sarebbe co' Leviti, quando si leverebbe la decima da' Levitia; e che i Leviti porterebbero le decime delle decime nella Casa dell' Iddio nostro, nelle ca-

mere, nel luogo de' magazzini; 39 (Conciossiachè i figliuoli d' Israele, e i figliuoli di Levi, abbiano da portar le offerte del frumento, e del vino, e del-l'olio, nelle camere, ove sono gli arredi del santuario, e i sacerdoti che fanno il servigio, e i portinai, e i cantori); e che noi non abbandoneremmo la Casa dell' Iddio nostro.

#### Ripartizione dei nuovi abitanti fra Gerusalemme ed il resto del paese.

11 OK i principan dei popositione del in Gerusalemme; e il rimanente delle dieci OR i principali del popolo abitarono popolo tirò le sorti, per trarre delle dieci parti del popolo una, che abitasse in Gerusalemme, città santa; e le altre nove, nelle altre città.

2 E il popolo benedisse tutti coloro che volontariamente si presentarono ad abi-

tare in Gerusalemme.

3 Or costoro sono i principali della provincia, i quali abitarono in Gerusalemmeb; gli altri, Israeliti, sacerdoti, Leviti, Netinei, e figliuoli de' servi di Salomone, essendosi ridotti ad abitar nelle città di Giuda, ciascuno nella sua possessione, per le lor città.

4 In Gerusalemme adunque abitarono de' figliuoli di Giuda, e de' figliuoli di Beniamino. De' figliuoli di Giuda: Ataia, figliuolo di Uzzia, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Amaria, figliuolo di Sefatia, figliuolo di Mahalaleel, d' infra i figliuoli di Fares.

di Fares;
5 E Maaseia, figliuolo di Baruc, figliuolo di Col-hoze, figliuolo di Hazaia, figliuolo di Adaia, figliuolo di Ioiarib, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Siloni;
6 Tutti i figliuoli di Fares che abitarono di Campalamme furono quattrocenses-

in Gerusalemme, furono quattrocenses-santotto uomini di valore.

7 E d'infra i figliuoli di Beniamino, costoro: Sallu, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Ioed, figliuolo di Pedaia, figliuolo di Coloia figliuolo di Massaia figliuolo lo di Colaia, figliuolo di Maaseia, figliuolo d' Itiel, figliuolo d' Isaia;

8 E dopo lui, Gabbai, e Sallai; in tutto

novecenventotto.

9 E Ioel, figliuolo di Zicri, era costituito sopra loro; e Giuda, figliuolo di Senua, era la seconda persona ordinata sopra la città

10 De sacerdoti : Iedaia, figliuolo di Ioia-

rib, Iachin,

11 Seraia, figliuolo di Hilchia, figliuolo di Mesullam, figliuolo di Sadoc, figliuolo di Meraiot, figliuolo di Ahitub, condut-tore della Casa di Dio;

12 Co' lor fratelli che facevano l' opera della Casa, in numero di ottocenventidue; e Adaia, figliuolo di Ieroham, figliuolo di Pelalia, figliuolo di Amsi, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Pashur, figliuolo di Malchia:

13 Co suoi fratelli, capi di famiglie paterne, in numero di dugenquarantadue; e Amassai, figliuolo di Azareel, figliuolo di Azai, figliuolo di Messillemot, figliuolo

d'Immer;

14 Co' lor fratelli, uomini di valore, in numero di cenventotto; e Zabdiel, fi-gliuolo di Ghedolim, era costituito sopra loro.

15 E de' Leviti: Semaia, figliuolo di Hassub, figliuolo di Azricam, figliuolo di Ha-

sabia, figliuolo di Buni; 16 E Sabbetai, e Iozabad, d'infra i capi de Leviti, erano ordinati sopra l'opera

di fuori della Casa di Dio.

17 E Mattania, figliuolo di Mica, figliuo-lo di Zabdi, figliuolo di Asaf, era il capo de' cantori, il quale intonava le laudi nel tempo dell' orazione; e Bacbuchia, il se-condo d' infra i fratelli di quello; e Abda, figliuolo di Sammua, figliuolo di Galal, figliuolo di Iedutun. 18 Tutti i Leviti che abitarono nella cit-

tà santa, erano dugentottantaquattro. 19 E de' portinai: Accub, Talmon, co' lor fratelli, che facevano la guardia alle porte; in numero di censettantadue.

20 E il rimanente degl' Israeliti, de' sacerdoti, e de' Leviti, abitò per tutte le città

di Giuda, ciascuno nella sua possessione. 21 Ma i Netinei abitarono in Ofel; e Siha, e Chispa, erano sopra i Netinei. 22 E colui che avea la soprantendenza

sopra i Leviti, in Gerusalemme, era Uzzi, figliuolo di Bani, figliuolo di Hasabia, figliuolo di Mattania, figliuolo di Mica. Ei cantori, de' figliuoli di Asaf, doveano esser del continuo presenti all' opera della Casa di Dio

23 Perciocchè v'era per li cantori ordine del re, e vi era una provvisione assegnata

per loro, giorno per giorno.

24 E Petahia, figliuolo di Mesezabeel, de' figliuoli di Zera, figliuolo di Giuda, era commessario del re, in ogni affare del

re col popolo.

25 Ora, quant' è alle villate, co' lor contadi, quelli ch' erano de' figliuoli di Giuda abitarono in Chiriat-Arba, e nelle terre del suo territorio; e in Dibon, e nelle terre del suo territorio; e in Iecabseel, e nelle sue villate;

26 E in Iesua, e in Molada, e in Bet-pe-

let,

17 E in Hamresol, e in Bounebo, e ne laoghi del suo territorio;

20 E in Sicieg, e in Macona, e ne' luoghi del suo territorio;

29 E in En-rimmon, e in Sores, e in

Iarmut,
30 In Zanos, in Adullans, a nelle lor
villate; in Lachia, a nel suo contado; in
Amea, a ne' luoghi del suo territorio. E
loro stanza da Becreeba fino alpresero le loro stanze da Becraeba fino al-la valle di Hinnom.

21 E i fighuoli di Benismino abitarono da Gheba, in Micmas, in Ain, ed in Betel, a ne' luoghi del suo territorio;

38 In Anatot, se Nob, se Anania. 33 In Hasor, se Rama, se Chittalm,

36 In Hadid, in Seboim, in Neballat, 35 In Lod, ed in Ono, valle de' fabbri

8 E i Leviti furono spartiti fra Giuda Benismino.

#### Orașimente dei accordeti e del Leviti.

12 OR questi cono i escerdati e i Leviti, che milirano con Zarobabel, figliuolo di Scaltiel, e con Issua: Seraia, Garania, Kedra.

2 Amaria, Malluc, Hattus, 2 Secania, Rohum, Merumot, 4 Iddo, Ghunnetoi, Abia,

5 Miamin, Maadia, Bilga, 6 Semaia, Iouarib, Iedaia, 7 Sallu, Amoc, Hilchia, Iedaia, Questi erano i capa de' ascerdoti, co' lor fratelli, al tempo di Issua.

8 E i Leviti erano Iesua, Binnul, Cad-miel, Berebia, Giuda, e Mattania; il quale, co' suoi fratelli, aven la cura di cantar le landi.

9 E Bacbuchia, ed Unni, lor fratelli, srace contraposts a lore nelle mute del lor

14 Per Meliou, Gioneten; per Sebania,

Shuseppe; 15 Per Harim, Adma; per Meraiot, Helcal; 16 Per Iddo, Zaccaria; per Chimetou,

Masuliam 17 Per Abia, Zierl; per Minismin, e per Moedia, Plitai 18 Per Bilga, Sammua; per Semaia, Gio-

10 Per Ioiarib, Mattenai; per Iodaia, Uzzi; 20 Per Sallai, Callai; per Armoe, Eber; 21 Per Hilohia, Hambia; per Iodaia, Na-

per li capi delle fismictie paturne, al tempo di Elizzib, di Ioiada, di Iohanan, e di Laddus, insieme co' sacerdoti, fino al regno di Dario Permano.

23 I figliuoli di Levi sono descritti per li capi delle famaglie puterne, nel libro delle Croniche, fino al tempo di Iohanan,

figliucio di Elizzib.

M. E i capi de' Leviti Arrono Hasshia.
Berebia, e Iesua, figliucii di Cadmiel: e i lor fratelli, appaiati con loro, per lodare, e per celebrare Iddio, secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio", l'una muta essendo provinte con l'altra.

appaiata con l' altra. 26 Mattania, Bachuchia, Obadia, Massillam, Talmon, Accub, facevano la guardia alla soglia delle porta, sa qualità di portinai.

25 Costoro Aerono al tempo di Iolachim, figlinolo di Iesus, figlinolo di Ionadec; e al tempo del governatore Nesmia, e del moerdote Radra, scriba.

#### Dadica soloune delle mura di Garnenienne.

27 Or nella dedicazione della tuttra di Gerusalemme<sup>5</sup>, si ricercarono i Leviti da tutti i luoghi loro, per farli venire in Gerusalemma, per far la dedicazione con allegrezza, con laudi, e cantici, con cam-bali, e salteri, e cetere. 18 E furono adunati i figlinoli de' can-tori, così dalla pianura d'intorno a Ga-

tori, così dalla pianura d'intorno a Ge-rusalemme, come dalle villate de' Netofatiti;

29 É da Bet-ghilgal, e da' contadi di Gheba, e d' Azmavet; perciocchè i can-tori al aveano edificate delle ville d' intorno a Germalemme.

30 E i moerdoti e i Leviti ei purificarono , ed anche purificarono il popolo, e la

porte, e le mura. 31 Poi io feci salire sopra il muro I capi di Giuda, e ordinal due grandi schiere, che cantavano le laudi di Dio; e l' una di quelle processioni trasse a man destra, disopra il muro, verso la porta del letame ;

33 E appresso quelli camminava Ho-saia, e la metà de capi di Giuda, 33 E Amria, Eadra, Mesullam, 34 Giuda, Beniamino, Semaia, e Gure-

mia;
36 E de' agliuoli de' sacerdoti, con le trombe": Zaccaria, figliuolo di Gionatan, figliuolo di Mattania, figliuolo di Mattania, figliuolo di Micaia, figliuolo di Zaccur,

figliuolo di Amf; 36 Co' suoi fratelli, Semaia, Azaruel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanacle, Gjuda, ed Hanani, con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Ed Esdra, scriba, minava davanti a loro.

fil Per Hilohia, Hasabia; per Isdaia, Na-tamasle.

37 Ed essendo grunti alla porta della fonte, milirono al diritto davanti a loro 22 Quant' è a' Leviti, furono descritti a' gradi della Città di Davide, per la

im.

28-

샖

μ. la; salita del muro, disopra alla casa di l Davide; e pervennero fino alla porta del-

le acque, verso Oriente,

38 E la seconda schiera di quelli che cantavano le laudi di Dio camminava dal lato opposto, ed io appresso ad essa, con l' altra metà del popolo, sopra il muro, disopra alla torre de forni, fino al muro largo

39 E disopra alla porta di Efraim, e disopra alla porta vecchia, e alla porta de pesci, e alla torre di Hananeel, e alla torre di Cento, fino alla porta delle pecore; e quella schiera si fermò alla porta

della carcere

40 Poi quelle due schiere di quelli che cantavano le laudi di Dio si fermarono nella Casa di Dio; ed io ancora, con la

metà de' magistrati; 41 E i sacerdoti Eliachim, Masseia, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaccaria, ed

Hanania, con le trombe;

42 E Maaseia, e Semaia, ed Eleazaro, e Uzzi, e Iohanan, e Malchia, ed Elam, ed Ezer. I cantori cantavano anch' essi ad alta voce, e Israhia era il sopraintendente.

43 E in quel giorno il popolo sacrificò di gran sacrificii, e si rallegrò; perciocchè Iddio gli avea data gran letizia; le donne eziandio, e i fanciulli, si rallegrarono; talchè l'allegrezza di Gerusalemme fu udita fin da lungi.

#### Le decime riordinate.

44 In quel giorno ancora furono costituiti uomini sopra le camere de' magazzini delle offerte, primizie, e decime, per raccogliere in esse, dal contado della città, le porzioni assegnate per la Legge a' sa-cerdoti, e a' Leviti'a; perciocche Giuda ebbe una grande allegrezza per cagione de sacerdoti e de Leviti che stavano al loro ufficio;

45 E aveano osservato ciò che l' Iddio loro avea loro comandato d'osservare, e l' osservanza della purificazione. Come ancora i cantori, e\_i portinai, secondo il comandamento di Davide, e di Salomone,

suo figliuolo;

46 Perciocche anticamente, al tempo di Davide, e di Asef, crano stati castituiti i capi de cantori, e la musica da lodare,

e celebrare Iddio.

47 E però, al tempo di Zorobabel, e al tempo di Neemia, tutto Israele dava le porzioni assegnate a' cantori, e a' portinai, giorno per giorno; così le consacravano a' Leviti, e i Leviti le consacravano a' figliuoli d' Aaronne.

#### Varti abusi abbliti da Neemia.

trovato scritto in esso, che gli Ammoniti ed i Moabiti non debbono giammai in perpetuo entrare nella raunanza di Dio<sup>2</sup>;

2 Perciocchè non vennero incontro a' figliuoli d' Israele con pane ed acqua; e prezzolarono contro a loro Balaam, per maledirlia; benchè l'Iddio nostro avesse convertita quella maledizione in benedizione.

3 Perciò, quando il popolo ebbe intesa quella legge, separò d' Israele ogni mi-

schianza

4 Ora, avanti questo, il sacerdote Eliasib, costituito sopra le camere della Casa dell' Iddio nostro, essendo parente di To-

5 Gli avea acconcia una gran camera, ove anticamente si riponevano le offerte, l'incenso, e i vasellamenti, e le decime del frumento, del vino, e dell' olio, ordinate per li Leviti, per li cantori, e per li portinai, e le porzioni, che se ne levavano per li sacerdoti.

6 Ora, mentre si facevano tutte queste cose, io non era in Gerusalemme; per-ciocche l'anno trentaduesimo di Artaserse, re di Babilonia, io me ne venni al re. Ma in capo d' un anno, io ottenni

licenza dal re.

7. E giunto in Gerusalemme, intesi il. male ch' Eliasib avea fatto intorno a To-. bia, avendogli acconcia una camera ne'cortili della Casa di Dio.

8 E la cosa mi dispiacque grandemente, ed io gittai fuor della camera tutte le

masserizie della casa di Tobia.

9 E per mio comandamento, quelle camere furono purificate; poi io vi riportai dentro i vasellamenti della Casa di Dio, e le offerte, e l'incenso.

10 Lo seppi ancora che le porzioni de' Le: viti non erano loro state date! laonde i Leviti e i cantori che facevano il servigio. se n' erano fuggiti, ciascuno alla sua pos-

11 Ed io contesi co' magistrati, e dissi loro: Perchè si è egli abbandonata la Casa di Dio? Poi raunai i Leviti, e li rimisi ne lorp ufficii.

12 L tutto Giudal portò le decime del frumento, del vino, e dell' olio, nei ma-

gazzini;

13 Sopra i quali io costituii soprastante Selemia, sacerdote, e Sadoc, scriba; c' d'infra i Leviti, Pedaia; e sotto loro; Hanan, figliuolo di Zaccur, figliuolo di Mattania; perciocchè erano reputati uo-mini leali"; e la lor cura era di distribuir le porzioni a' lor fratelli. 14 O Dio mio, ricordati di me per

IN quel tempo si lesse nel libro di | questo; e non iscancellar le opere pie fatte Mose, in presenza del popolo ; e fu | da me intorno alla Casa dell' Iddio mio,

Deut. 31. 11, 12. 4 Num. 22. 5, ecc. - Nashn 9'0. Deut. 28. 8. 4. 1 Cor. 4. 2.

e intorno alle cose che vi si devono os-

15 In que' giorni io vidi de' Giudei che calcavano ne torcoli in giorno di sabato", e altri che portavano de' fasci di biade, e le aveane caricate sopra asini, e anche vino, uve, e fichi, e qualunque altra soma; e portavano quelle cose in Gerusalemme in giorno di sabato. Ed io protestai loro nel giorno che si vendevano le vittuaglie,

che non dovessero più farlo. 16 I Tiri ancora, che dimoravano in Gerusalemme, adducevano pesce, e ogni altra derrata, e vendevano quelle cose a' figliuoli di Giuda in giorno di sabato,

e ciò dentro a Gerusalemme:

17 Laonde io contesi con gli uomini notabili di Giuda, e dissi loro: Quale è questo male, che voi fate, profanando il

giorno del sabato?

18 I vostri padri non fecero essi così, onde l' Iddio nostro ha fatto venir sopra noi, e sopra questa città, tutto questo male? e pure anche voi accrescete l' ira, che è accesa contro a Israele, profanan-

do il sabato?

19 Perciò, il giorno avanti il sabato, come prima le ombre cadevano sopra le porte di Gerusalemme, per mio comandamento le porte erano serrate; ed io ordinai che non si aprissero fino al giorno d'appresso il sabato; e feci stare alcuni de' miei fanti alle porte, acciocche non entrasse alcuna soma nel giorno del sa-

20 E i mercial, e coloro che vendevano ogni sorta di derrata, stettero la notte

fuor di Gerusalemme, una, e due volte. 21 Ma io protestai loro che nol facessero ptù, e dissi loro: Perchè state voi la notte dirincontro alle mura? se voi tornate a farlo, io vi metterò la mano addosso. Da quel tempo innanzi non vennero più nel giorno del sabato.

ficassero, e venissero a guardar le porte. per santificare il giorno del sabato. Ri-cordati anche di questo, o Dio mio, in. mio favore, e perdonami, secondo la grandezza della tua benignità.

23 In que' giorni io vidi ancora de' Giudei, che aveano menate mogli Asdodee,

Ammonite, e Moabite

24 E la metà de' lor figliuoli parlava asdodeo, e non sapeva parlar giudaico; anzi parlavano il linguaggio di un popolo

25 Ed io contesi con loro, e li maledissi, e ne percossi alcuni, e divelsi loro i capelli; poi li feci giurare per lo Nome di Dio, che non darebbero le lor figliuole a' figliuoli di que popoli, e che non prenderebbero delle lor figliuole, ne per li lor figliuoli, nè per sè stessi .

26 Salomone, dissi io, re d' Israele, non peccò egli in questo, benche fra molte nazioni non sia stato re pari a lui, e ch' egli fosse amato dall' Iddio suo, e che Iddio l' avesse costituito re sopra tutto Israele? e pur le donne straniere lo fecero

27 E acconsentiremo noi a voi di far tutto questo gran male, di commetter misfatto contro all' Iddio nostro, menando mogli straniere?

28 Or eziandio uno de' figliuoli di Gioia-da, figliuolo di Eliasib, sommo sacerdote, era genero di Sanballat Horonita; laonde io lo scacciai d'appresso a me.

29 Ricordati di Ioro, o Dio mio; conciossiachè abbiano contaminato il sacerdozio, e il patto del sacerdozio, e de' Leviti.

30 Io dunque li nettai da ogni persona straniera; e ristabilii le mute de sacerdoti e de Leviti, ciascuno secondo il suo ufficio.

31 E anche ordinai ciò che si conveniva fare intorno all' offerta delle legne a' tempi assegnati, e intorno alle primizie. Ri-22 Io dissi ancora a' Leviti che si puri- l'cordati, o Dio mio, di me in bene.

# IL LIBRO DI ESTER.

Convito di Assuero—Vasti ricusa di mostrarsi ai convitati e vien ripudiata.

1 ORA avvenne al tempo di Assuero, ch' era quell' Assuero che regnava dall' India fino in Etiopia, sopra cenventisette provincie;

2 Che in quel tempo, sedendo il re Assuero sopra il suo trono reale, ch' era in Susan, stanza reale;

3 L'anno terzo del suo regno, egli fece l

un convito a tutti i suoi principi e servitori, avendo davanti a se l'esercito di Persia e di Média, i baroni, e i governatori delle provincie;

4 Facendo mostra delle ricchezze, e della gloria del suo regno, e dell' eccellenza, e magnificenza della sua grandezza, e ciò, per molti giorni, cioè, per centottanta giorni.

5 E in capo di que giorni, il re fece un

.1.

<sup>\*</sup>Es. 20. 10. Neem. 10. 31. Ger. 17. 21, ecc. Neem. 10, 29, 80. 1 Re 11. 1, ecc.

Esd. 9. 2. Esd. 10. 1, eoc. b Lev. 23, 32.

altro convito, per sette giorni, nel cortile dell' orto del palazzo reale, a tutto il popolo che si ritrovò in Susan, stanza reale,

dal maggiore al minore.

6 Quivi erano veli bianchi e violati, appesi, con anelli d'argento, e funi di bisso e di scarlatto, a colonne di mampo; i letti erano d'oro e d'argento, copra un lastrico di parfide, e di marmo bianco, di mischio, e di granito.

7 E si presentava a bere in vasellamenti d' oro, i quali si mutavano di tempo in tempo; e vi era del vino reale in abbon-

danza, secondo il potere di quel re. 8 È il bere era secondo questa legge, che ninno costriguezza a bers; perciocche il re avea imposto a tutti i suoi mastri di casa, che ciascuno facésse a sua volontà.

9 La regina Vasti fece anch' essa un convito alle donne, nella casa reale del re

Assuero.

10 Al settimo giorno, il re avendo il cuore allegro di vino, disse a Mehuman, a Bizta, ad Harbona, a Bigta, ad Abagta, a Zetar, e a Carcas, i sette eunuchi, ch' erano i ministri ordinari del re Assuero;

11 Che menassero la regina Vasti in presenza del re, con la corona reale, per mo-strare a' popoli e a' signori la sua bellezza; perojocchè ella era bella di aspetto.

12 Ma la regina Vasti ricusò di venire alla parala del re, recatale per gli eunuchi; laonde il ré si crucciò forte, e la sua ira si accese in lui.

13 K il re disse a' savi, che aveano conoscenza de' tempi (perciocche così erano proposti gli affari del re a tutti coloro ch' erano intendenti delle leggi, e della

ragione; 14 E allora erano appresso di lui Car-senar, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, e Memucan, sette principali signori di Persia e di Media, i quali vedevano la faccia del re, e aveano i primi seggi nel

regno), Ib Che conviensi egli fare, secondo la legge, alla regina Vasti, perciocchè non ha fatto il comandamento del re Assuero,

recatole per gli eunuchi?
16 Allora Memucan disse in presenza del re e de principi: La regina Vasti non ha misfatto solo contro al re, ma eziandio contro a tutti i principi, e contro a tutti i popoli, che sono in tutte le provincie del re Assuero;

17 Perciocchè quello che la regina ha fatto si spargerà fra tutte le donne, per far loro sprezzare i lor maritia; quando si dirà: Il re Assuero avea comandato che si facesse venire la regina Vasti in presenza sus, e pure ella non ci è venuta.

18 E fin da questo giorno le dame di Persia e di Media che avranno intese le a' principi del re: e:vi sarà troppo grande aprezzo e indegnazione.

19 Se cost par bene al re, sia bandito un decreto renle da parte sua, e sia scritto fra le; leggi di Persia e di Media, talchè sia irrevocabile: Che Vasti non verra più in presenza del re Assuero; e che il re darà la dignità reale di essa a una sua

compagna, migliore di lei.
20 E il décreto che il re avrà fatto, sarà inteso per tutto il suo regno, benehè egli sia grande; e tutte le donne renderanno onore a' lor mariti, dal maggiore al mi-

nore3

21 E la cosa piacque al re e a' principit e il re fece come Memucan avea

,22 E ne mandò lettere a tutte le sue provincie, a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, e a ciascun popolo, secondo il suo linguaggio; acciocchè ogni uomo fosse signore in casa sua, e parlasse secondo il linguaggio del suo popolo °.

# Assuero sposa Ester Giudea.

2 DOPO queste cose, quando l' ira del re Assuero fu racquetata, egli si ri-cardò di Vasti, e di quello ch' ella avea fatto, e del decreto ch' era stato fatto contro a lei.

2 Laonde i servitori del re che gli ministravano, dissero: Cerchinsi al re delle

fanciulle vergini, le più belle :

3 E ordini il re de' commessari per tutte le provincie del suo reame, i quali adunino tutte le fanciulle vergini, le più belle, in Susan, stanza reale, nell' ostello delle femmine, sotto la cura di Hegai, eunuco del re, guardiano delle femmine; e sieno lor date le cose richieste ad abbellirsi :

4 E sia la giovane che piacerà al re, fatta regina, in luogo di Vasti. E la cosa

piacque al re, ed egli fece così.
5 Or vi era in Susan, stanza reale, un uomo Giudeo, il cui nome era Mardocheo, figliuolo di Iair, figliuolo di Simi, figliuolo di Chis, Beniaminita;

6 Il quale era stato menato in cattività da Gerusalemme fra i prigioni, che furono menati in cattività con Ieconia, re di Giudad, il quale Nebucadnesar, re di Babi-

lonia, avea menato in cattività.
7 Ed egli allevava Hadassa, la quale è Ester, figliuola del suo zio; perciocchè ella non avea nè padre nè madre; e la fanciulla era formosa, e bella di aspetto; e dopo la morte di suo padre e di sua ma-dre, Mardocheo se l'avea presa per figliuola.

8 E quando la parola del re. e il suo decreto fu inteso, molte fanciulle essendo parole della regina, ardiranno parlare raunate in Susan, stanza reale, sotto la

d 2 Re 24. 14, ecc. 2 Cron. 26. Ef. 5, 38. Cal. 3. 18. 1 Piet. 8. 1. c Ef. 5. 22-24.

cura di Hegai, Ester fu anch' essa assunta ! nella casa del re, sotto la cura di Hegai, guardiano delle femmine.

9 E la fanciulla piacque a Hegai, e acquistò la sua grazia; laonde egli presta-mente le diede le cose che si richiedevano per abbellirsi, e i suoi alimenti; le diede ancora le sette più ragguardevoli donzelle della casa del re; poi la tramuto, insieme con le sue donzelle, nella più bella parte dell' ostello delle femmine.

10 Ora Ester non dichiarò il suo popolo, nè il suo parentado; perciocchè Mardocheo le avea divietato di dichia-

11 E Mardocheo passeggiava ogni di davanti al cortile dell' ostello delle femmine, per sapere se Ester stava bene, e ciò che

si farebbe di lei.

12 Ora, quando veniva la volta a ciascuna fanciulla di entrare dal re Assuero, al termine che si era fatto inverso essa, ciò ch'era ordinato intorno alle femmine, cioè, di dodici mesi (conciossiachè così si compiesse il tempo de' loro abbellimenti: sei mesi con olio di mirra, e sei mesi con odori, e con altre cose da abbellir femmine)

13 Allora la fanciulla, entrando in questo stato dal re, tutto ciò che diceva le era

dato, per portarlo addosso, dall' ostello delle femmine fino alla casa del re.

14 Ella entrava la sera, e la mattina ritornava nel secondo ostello delle fem-mine, sotto la cura di Saasgaz, cunuco del re, guardiano delle concubine; ella non

entrava più dal re, se non che il re la vo-lesse, e che fosse chiamata per nome. 15 Così, quando fu venuta la volta ad Ester, figliuola di Abihail, zio di Mardocheo, il quale se l'avea presa per fi-gliuola, di entrar dal re, ella non chiese nulla se non ciò che Hegai, eunuco del re, guardiano delle femmine, direbbe. Ed Ester acquistò la grazia di chiunque la vide.

16 Ester adunque fu menata al re Assuero, nel palazzo reale di esso, al decimo mese, che è il mese di Tebet, l'anno set-

timo del regno di esso.

17 E il re amò Ester sopra tutte le altre femmine; ed ella acquistò la sua grazia e benevolenza, più che tutte le altre ver-gini; laonde egli le pose la corona reale in sul capo, e la costitui regina in luogo di Vasti.

18 E il re fece un gran convito a tutti i suoi baroni e servitori, cioè, il convito delle nozze di Ester; e sgravo le provincie, e

fece presenti secondo il poter reale. 19 Ora, mentre le vergini si adunavano. la seconda volta, Mardocheo sedeva alla

porta del rea.

20 Ester non dichiarò il suo parentado.

nè il suo popolo, secondo che Mardocheo le avea divietato; ed ella faceva ciò che Mardocheo diceva, come quando era allevata appresso di lui.

Mardockeo ecopre una congiura contro il re.

21 In que' dì, sedendo Mardocheo alla porta del re, due eunuchi del re, d'infra i guardiani della soglia, Bigtan e Teres, per alcuno sdegno, cercavano di metter la mano addosso al re Assuero.

22 Il che essendo venuto a notizia a Mardocheo, egli lo fece assapere alla regina Ester; ed Ester lo disse al re da parte di Mardocheo.

23 Ed essendo fatta inquisizione del fatto, fu trovato che cost eva; laonde amendue furono appiccati ad un legno; e ciè fu scritto nel libro delle Croniche, in presenza del re.

Haman, irritato contro Mardocheo, ottiene un decreto per la distruzione dei Giudei.

3 DOPO queste cose, il re Assuero ingrandi Haman, figliuolo di Hammedata, Agageo, e l' innalzo, e pese il suo seggio disopra a tutti i principi ch' erano con lui.

2 E tutti i servitori del re ch'erano alla porta del re, s' inchinavano, e adoravano Haman; perciocchè il re aves comandato che si facesse così inverso lui. Ma Mar-

docheo non s'inchinava, e non lo adorava<sup>c</sup>, 3 E i servitori del re ch' erano alla porta del re, dissero a Mardocheo: Perché tra-

passi il comandamento del re?

4 Ora, come essi glielo dicessero ogni giorno, ed egli non desse loro orecchie, essi lo rapportarono a Haman, per vedere se le parole di Mardocheo sarebbero costanti; perciocche egli avea lor dichiarato ch' egli era Giudeo.

5 Haman adunque vide che Mardocheo non s' inchinava, e non l'adorava, e fu

ripieno di furore.

6 Ma egli sdegnava di metter la mano sopra Mardocheo solo; anzi, perchè gli era stato dichiarato il popolo di Mardocheo, cercava di distruggere tutti i Giudei, popolo di Mardocheo, ch' erano in tutto

il regno di Assuero.

7 E nel primo mese, che è il mese di Nisan, nell'anno duodecimo del re Assuero. suero, fu tirata Pur, cioè la sorte, davanti a Haman, per ciascun giorno, e per ciascun mese; e la sorte cadde sul duodecimo mese che è il mese di Addar.

8 E Haman disse al re Assuero: Ei v'è un popolo sparso e diviso fra gli altri popoli, in tutte le provincie del tuo regno, le cui leggi son differenti da quelle di ogni altro popolo d; ed esso non osserva le leggi del re; talchè non è spediente al re di lasciarlo vivere.

9 Se così par bene al re, scrivasi che sia distrutto; e io pagherò, in mano di coloro che fanno le faccende del re, diecimila talenti d'argento, per portarli ne' tesori del re.

10 Allora il re si trasse il suo anello di mano, e lo diede a Haman, figliuolo di Hammedata, Agageo, nemico de' Giu-

dei.

11 E il re disse a Haman: Quell' argento ti è rimesso in dono; e pur sia fatto

a quel popolo come ti parrà bene.

12 E nel tredicesimo giorno del primo mese, furono chiamati i segretari del re, e furono scritte lettere, interamente come Haman comandò, a' satrapi del re e a' governatori di ciascuna provincia, e a' principi di ciascun popolo; a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, e a ciascun popolo, secondo il suo linguaggio. E quelle furono scritte a nome del re Assuero, e suggellate con l'anello del re

13 E furono mandate, per man de' corrieri, a tutte le provincie del re, per far distruggere, uccidere, e sterminare tutti i Giudei, fanciulli, vecchi, piccoli figliuoli, e femmine, in un medesimo giorno, cioè, nel tredicesimo giorno del duodecimo niese, ch' è il mese di Adar, e per predar le

14 Il tenore delle lettere era, che si bandisse un decreto in ciascuna provincia, sì che fosse palese a tutti i popoli; acciocchè

fosser presti per quel giorno.

loro spoglie.

15 I corrieri, sollecitati dal comandamento del re, si misero in cammino; e il decreto fu bandito in Susan, stanza reale. E il re, e Haman, sedevano bevendo, mentre la città di Susan era in gran perplessità.

## Ester si dispone ad intercedere per i Giudei,

4 ORA Mardocheo, avendo saputo tutto quello che si era fatto, si stracciò i vestimenti, e si vesti di un sacco, con cenere; e usci fuori per mezzo la città gridando di un grande e amaro grido:

2 E venne fin davanti alla porta del re; perciocchè non era levito di entrar dentro alla porta del re con vestimento di sacco.

- 3 Parimente in ogni provincia, dovunque pervenne la parola del re, e il suo decreto, i Giudei fecero gran cordoglio, con digiuno, e con pianto, e con lamenti; e molti si coricavano in su sacchi, e in su la cenere.
- 4 Or le serventi di Ester, e i suoi eunuchi, vennero, e glicl rapportarono; e la regina ne fu grandemente dolente, e mandò vestimenti per far rivestir Mardocheo, e per torgli d'addosso il suo sacco; ma egli non li accettò.

5 Allora Ester chiamò Hatac, uno degli

eunuchi del re, i quali egli avea ordinati per essere al servigio di essa; e lo mandò a Mardocheo, con comandamento di sapere che cosa fosse, e perchè.

6 Hatac adunque usci fuori a Mardocheo, in su la piazza della città, ch'era davanti

alla porta del re.

7 E Mardocheo gli dichiarò tutto quello che gli era avvenuto, e quanta fosse la somma de' danari che Haman avea detto di pagare al tesoro del re, contro a' Giudei,

acciocche fossero distrutti;

8 E gli diede la copia della patente del decreto, il quale era stato bandito in Susan, per distruggere i Giudei; acciocchè lo mostrasse a Ester, e le dichiarasse il fatto, e le ordinasse di entrar dal re, per domandargli grazia, e per fargli richiesta per lo suo popolo.

9 E Hatac se ne ritornò, e rapportò ad

Ester le parole di Mardocheo.

10 Ed Ester disse a Hatac, e gli comandò di andare a dire a Mardocheo:

11 Tutti i servitori del re, e il popolo delle provincie di esso, sanno che chi che sia, uomo o donna, entra dal re, nel cortile di dentro, senza esser chiamato, non vi è che una legge per lui, ch' egli sia fatto morire; salvo colui, verso cui il re stende la verga d'oro: quello ha la vita salva; or io non sono stata chiamata per entrar dal re, già son trenta giorni.

12 E quando le parole di Ester furono

rapportate a Mardocheo.

13 Egli disse che si rispondesse ad Ester: Non immaginarti nell' animo tuo che tu, d' infra tutti i Giudei, scampi per esser nella casa del re:

14 Perciocchè, se pur tu ti taci in questo tempo, alleggiamento e scampo sorgerà a' Giudei da qualche altro luogo; ma tu e la casa di tuo padre perirete; e chi sa se tu sei pervenuta ad esser regina per un cotal tempo?

15 Allora Ester comandò che si rispon-

desse a Mardocheo:

16 Va, aduna tutti i Giudei che si ritrovano in Susan, e digiunate per me, e non mangiate, nè bevete di tre di, nè di giorno, nè di notte; io ancora, insieme con le mie serventi, digiunerò simigliantemente; e poi appresso entrerò dal re, benchè ciò non sia secondo la legge; e se pur perisco, perirò.

17 Mardocheo adunque si parti, e fece interamente come Ester gli avea ordinato.

5 AL terzo giorno adunque, Ester si vesti alla reale, e si presento nel cortile didentro del palazzo del re, dirimpetto al palazzo del re; e il re sedeva sopra il soglio reale, nel palazzo reale, dirincontro alla porta del palazzo.

2 E come il re ebbe veduta la regi-

Ester, in piè nel cortile, ella guadagnò la sua grazia ; e il re stese verso Ester la verga d'oro ch' egli avea in mano; ed Ester si accostò, e toccò la cima della

verga.

3 E il re disse: Che hai, o regina Ester? e quale è la tua richiesta? fosse pur fino

alla metà del regno, ti sarà data 5.

4 Ed Ester disse: Se piace al re, venga oggi il re con Haman al convito che io gli ho apparecchiato.

5 E il re disse: Fate prestamente venire Haman, per far ciò ch' Ester ha detto. Il re adunque venne con Haman al con-

vito che Ester avea apparecchiato. 6 E il re disse ad Ester, nel convito del vino: Quale è la tua richiesta? e ti sarà conceduta; e quale è la tua domanda? Tosse pur fino alla metà del regno, sarà fatta.

7 Ed Ester rispose, e disse: La mia ri-

chiesta, e domanda, è:

8 Che se io ho trovata grazia appo il re, e se piace al re di concedermi la mia richiesta, e di far la mia domanda, il re venga con Haman a un altro convito che io farò loro; e domani, io farò secondo la parola del re.

#### Haman cerca la morte di Mardocheo; ma è forzato di onorario.

9 E Haman uscl in quel di fuori, al-Ma quando vide legro, e col cuor lieto. Mardocheo alla porta del re, il qual non si levava, nè si moveva per lui, fu ripieno di furore contro a lui.

10 Ma pur si rattenne, e venne in casa sua, e mandò a far venire i suoi amici, e

Zeres, sua moglie. 11 E Haman raccontò loro la sua gloria, e le sue ricchezze, e la moltitudine de' suoi figliuoli; e in quanti modi il re l'avea ingrandito, e come egli l'avea innalzato sopra i principi, e sopra i servitori del re

12 Poi soggiunse: Eziandío la regina Ester non ha fatto venir col re, al convito ch'ella ha fatto, altri che me, e anche per domani son da lei invitato col re.

13 Ma tutto questo non mi contenta, mentre io veggo quel Giudeo Mardocheo

sedere alla porta del re.

- 14 E Zeres, sua moglie, e tutti i suoi amici, gli dissero: Apprestisi un legno alto cinquanta cubiti; e domattina di' al re che vi si appicchi Mardocheo; poi va col re allegro al convito. E ciò piacque a Haman, e fece apprestare il legno.
- 6 il sonno, comandò che si portasse il IN quella notte, avendo il re smarrito libro delle memorie de' giornali; e quelle furono lette in presenza del re.

cheo avea rivelata l'impresa di Bigtana, e di Teres, due eunuchi del re, de guardiani della soglia, i quali cercavano di metter la mano addosso al re Assuero

3 Allora il re disse: In qual maniera è stato Mardocheo onorato e magnificato per questo! E i famigli del re che gli ministravano dissero: Non gli è stato

fatto nulla.

4 E il re disse: Chi è nel cortile! (Or Haman era venuto nel cortile difuori del palazzo del re, per dire al re che co-mandasse che Mardocheo fosse appic-cato al legno ch' egli avea apprestato per lui)

5 E i famigli del re gli dissero: Ecco Haman, che sta aspettando nel cortile. E

il re disse: Fate ch' egli entri.

6 Haman adunque entrò e il re gli disse: Che si converrebbe egli fare ad un uomo che il re volesse onorare? E Haman disse fra sè stesso: A cui vorrebbe il re fare onore, se non a me!

7 E Haman disse al re: Se il re vo-

lesse onorare alcuno;

8 Si converrebbero recare i vestimenti reali, de' quali il re si veste, e menare il cavallo, il quale il re cavalca, e metter la

benda reale sopra la testa di esso;

9 E que' vestimenti, e quel cavallo, si converrebbero dare in mano di un personaggio d'infra i principi del re, d'infra i baroni; e colui il quale il re volesse onorare, dovrebbe esser vestito di que' vestimenti, e farsi cavalcar quel cavallo per le strade della città; e si converrebbe gri-dar davanti a lui: Così deve farsi a colui, il quale il re vuole onorare.

10 Allora il re disse a Haman: Prendi prestamente i vestimenti, e il cavallo, come tu hai detto, e fa così a Mardocheo, quel Giudeo che siede alla porta del re; non tralasciar nulla di tutto ciò che tu

hai detto.

Il Haman adunque prese i vestimenti, e il cavallo, e vesti Mardocheo, e lo fece cavalcar per le strade della città; e gridava davanti a lui: Così deve farsi a colui che il re vuole onorare.

12 Poi Mardocheo ritornò alla porta del re; e Haman si ritrasse ratto in casa

sua, dolente, e col capo coperto.

13 E Haman raccontò a Zeres, sua moglie, e a tutti i suo<u>i amici, tutto ciò che</u> gli era avvenuto. E i suoi savi, e Zeres, sua moglie, gli dissero: Se Mardocheo, davanti al quale tu sei cominciato a scadere, è del legnaggio de' Giudei, tu non potrai sopraffarlo; anzi del tutto tu caderai davanti a lui.

Haman demunsiato da Ester e messo a morte.

14 Mentre costoro parlavano ancora con 2 E in essi fu trovato scritto, che Mardo- lui, giunsero degli eunuchi del re, e ne menarono prestamente Haman al convito che Ester avea apparecchiato.

7 IL re adunque venne con Haman, al

convito con la regina Ester.

2 E il re disse ad Ester ancora in questo secondo giorno, nel convito del vino:
Quale è la tua richiesta, o regina Ester?

e ti sarà conceduta; e quale è la tua domanda? fosse pur fino alla metà del regno, sarà fatta.

3 Allora la regina Ester rispose, e disse: Se io ho troyata grazia appo te, o re, e se così piace al re, siami donata la mia vita alla mia richiesta, e il mio popolo alla

mia domanda;

4 Perciocche io e il mio popolo siamo stati venduti per esser distrutti, uccisi e sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per servi e per serve, io mi sarei taciuta; ma ora io ne parlo, perciocche il nemico non ristora punto il danno del re.

5 E il re Assuero disse alla regina Ester: Chi è, e ove è colui che è stato tanto pre-

suntuoso di far cotesto?

6 Ed Ester disse: L'avversario e il nemico è questo malvagio Haman. Allora Haman fu spaventato per la presenza del re e della regina.

7 E il re si levò dal convito del vino tutto adirato, e se ne andò nell'orto del palazzo; ma Haman si fermò per far richiesta alla regina Ester per la sua vita; perciocchò vedeva che il male era determinato contro a lui da parta del re

minato contro a lui da parte del re.

8 Poi il re ritornò dall' orto del palazzo
nella casa del convito del vino. Or Haman s' era gittato in sul letto, sopra il
quale era Ester. E il re disse: Sforzerebbe egli pure ancora la regina appresso
di me in casa? Come quella parola fu
uscita della bocca del re, la faccia di Haman fu coperta.

9 E Harbona, uno degli eunuchi, ministri ordinari del re, disse: Ecco ancora il legno che Haman avea apprestato per Mardocheo, il quale diede quel buono avviso al re, è rizzato nella casa di Haman, alto cinquanta cubiti. E il re disse: Appiccatevelo su.

10 Haman adunque fu appiccato al legno ch' egli avea apprestato per Mardocheo. E l' ira del re si acquetò.

8 IN quello stesso giorno il re Assuero donò alla regina Ester, la casa di Haman, nemico de' Giudei. E Mardocheo venne davanti al re; perciocche Ester gli avea dichiarato ciò ch' egli le era.

2 E il re si trasse il suo anello, il quale egli avea tolto a Haman, e lo diede a Mardocheo. Ed Ester costitui Mardocheo sopra la casa di Haman.

Editio di Assuero in favore dei Giudei.

3 Poi Heter parlo di nuovo in presenza del re, e gli a gitto a' pledi, e piagnetido, lo supplicava di far che la malvagità di Haman Agageo, e la sua macchinazione contro a' Giudei, non avesse effetto.

Esten Ed Ester si levo, e si tenne in

piè davanti al re;

5 E disse: Se così piace al re, e se io ho trovata: grazia appo lui, e se la cosa gli pare convenevole, e se io gli sono a grado, scrivasi per rivocar le lettère della macchinazione di Haman, figliuol di Hammedata, Agageo; le quali egli avea scritte per distruggere i Giudei, che sono per tutte le provincie del re;

6 Perciocche, come potrei io vivere, veggendo il male che avverrebbe al mio popolo : anzi, come potrei lo vivere, veggendo

la distruzione del mio parentado ?

7 E il re Assuero disse alla regina Ester, e a Mardocheo Giudeo: Ecco, io ho donata ad Ester la casa di Hamano, ed egli è stato appiccato al legno; perciocchè egli avea voluto metter la mano sopra i Giudei.

8 Or voi scrivete lettere a' Giudei, nella maniera che vi parrà meglio, a nome da re; e suggellatele con l'anello del re; perciocche quello ch' è scritto a nome del re, ed è suggellato col suo anello, non

si può rivocare d.

9 E in quell' istesso tempo, al ventesimoterso giorno del terzo mese, che è il
mese di Sivan, furono scritte lettere, interamente comeordinò Mardocheo, a' Giudei, e a' satrapi, e a' governatori, e a' principi delle provincie, ch' erano dall' India
tino in Etiopia, in numero di cenventisette provincie; a ciascuna provincia, secondo la sua maniera di scrivere, e a
ciascun popolo, secondo il suo linguaggio;
e a' Giudei, secondo la lor maniera di
scrivere, e secondo il lor linguaggio.

a nome del re Assuero, e le suggellò con l'anello del re, e le mandò per corrieri a cavallo, che cavalcano dromedari, muli

corsieri, nati di cavalle;

Il Il cui tenore era: Che il re concedeva a' Giudei ch' erano in ciascuna città, di raunarsi, e di stare alla difesa della lor vita, per distruggere, per uccidere, e per isterminare ogni moltitudine di gente armata di qualunque popolo, o provincia, che li assalisse; insieme co' piccoli figliuoli, e le mogli; e per predar le loro spoglie;

12 E ciò in un medesimo giorno, per tutte le provincie del re Assuero, cioè, nel tredicesimo giorno del duodecimo mese,

che è il mese di Adar.

Est. 5. 14. Sal. 7. 16, 17. Prov. 11. 5, 6. Dan. 6. 24.

13 In quelle lettere si conteneva ancora, che si bandisse un decreto per ciascuna

provincia, st che fosse pelese a tutti i popoli: Che i Giudei stessero presti per quel
giorno, per vendicarsi de' lor nemici.

14 Cost i corrieri, cavalcando dromedari, è muli corsieri, si misero in cammino, affrettati, e sollecitati, per lo comandamento del re. Il decreto fu eziandio
bandito in Susan, stanza reale.

15 E Mardocheo usci d' innanzi al re,
con un vestimento reale di celor violeto.

con un vestimento reale di celor violato e bianco, e con una gran corona d'oro, e con un ammanto di bisso e di scarlatto; e la città di Susan ne giubilò, e se ne rallegrò ".

16 E per li Giudei vi fu serenità, e alle-

grezza, e letizia, e onore.

17 Parimente, in ciascuna provincia, e in ciascuna città, dovunque la parola del re e il suo decreto pervenne, vi fu allegrezza e letizia per li Giudei, conviti, conviti, di infra i repoli e giorni lieti; e molti d' infra i popoli della terra si facevano Giudei; perciocchè lo spavento de' Giudei era caduto godra loro.

## ' I Giudei sterminano i loro nemici.

9 NEL duodecimo mese adunque, che è il mese di Adar, nel tredicesimo giorno del mese, nel quale scadeva l'esecuzione della parola del re e del suo decreto; nel medesimo giorno che i nemici de' Giudei speravano di averli in lor potere (ma la cosa si rivolse in con-trario; conciossiachè i Giudei avessero

in lor potere i lor nemici);
2 I Giudei si raunarono nelle lor città, per tutte le provincie del re Assuero, per metter le mani addosso a coloro che tenterebbero di far loro male; e niuno potè loro stare a fronte; perciocchè lo spavento

de' Giudei era caduto sopra tutti i popoli. 3 E tutti i principi delle provincie, e i satrapi, e i governatori, e coloro che facevano le faccende del re, favorivano i Giudei; perciocchà lo spavento di Mar-

docheo era caduto sopra loro; 4 Conciossiachè Mardocheo fosse grande nella casa del re, e la sua fama si spar-

gesse per tutte le provincie; perchè quel-l'uomo Mardocheo diventava ogni di vie

più grande<sup>c</sup>.
5 I Giudei adunque percossero tutti i lor nemici, mettendoli a fil di spada, e distruzione: e fefacendone uccisione e distruzione; e fecero inverso i lor nemici a lor volontà.

6 E in Susan, stanza reale, i Giudei uccisero e distrussero cinquecent' uomini;

Uccisero ancora Parsandata, e Dal-

ion, e Aspata, 8 E Porata, e Adalia, e Aridata, 9 E Parmasta, e Arisai, e Aridai, e Vaizata;

10: Dicci figliacii di Haman, figliucio di Hammedata, nemico de' Giudei d; ma non misero le mani alla preda.

11 In quel giorno, il numero di coloro ch' erano stati uccisi in Susan, stanza reale, fu rapportato in presenza del re.

12 E il re disse alla regina Ester: In Susan, stanza reale, i Giudei hanno uccisi, e distrutti cinquecent' uomini, e i dieci figliuoli di Haman; che avranno essi fatto nelle altre provincie del re! ma pure, che chiedi tu ancora? e ti sarà conceduto; etche domandi tu ancora? e marà fatto.

13 Ed Ester disse: Se così piace al re, sia ancora domani conceduto a' Giudei. che sono in Susan, di fare come era stato ordinato che oggi si facesse; e sieno i dieci figlinoli di Haman appiecati al

14 E il re ordinò che così fosse fatto: e il decreto ne fu bandito in Susan; e i dieci figliuoli di Haman furono appic-

15 E i Giudei ch' erano in Susan, si adunarono ancora nel quarto decimo giorno del mese di Adar, e uccisero in Susan trecent' uomini; ma non misero le mani

alla preda. 16 Gli altri Giudei ch' erano nelle provincie del re, si adunarono anch' essi, e stettero alla difesa della lor vita; ed ebbero riposo de' lor nemici, avendone uccisi settantacinquemila, senza però metter le mani alla breda.

17 Questo avvenne al tredicesimo giorno del mese di Adar; poi al quarto decimo dell' istesso mese si riposarono, e celebrarono quel giorno, come giorno di conviti

e di letizia.

18 Ma i Giudei ch' erano in Susan, si raunarono al aredicesimo ed al quartodecimo di quel mese; poi al quintodecimo si riposarono, e celebrarono quel giorno, come giorno di conviti e di letizia.

19 Perciò, i Giudei delle villate che abitano nelle terre non murate, celebrano il quartodecimo giorno del mese di Adar, con allegrezza, e con conviti, e con festa, e con mandar messi di vivande gli uni

agli altri.

#### Istituzione della festa di Purin.

20 E Mardocheo scrisse queste cose, e ne mandò lettere a tutti i Giudei ch' erano per tutte le provincie del re Assuero, presso, e lungi; 21 Ordinando loro per istatuto che ce-

lebrassero il quartodecimo, e il quintodecimo giorno del mese di Adar, ogni

anno; 22 Ch' erano i giorni, ne' quali i Giudei ebber riposo de' lor nemici; e il mese che fu loro convertito di dolore in letizia, e di

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Prov. 4. 18. <sup>e</sup> Prov. 29. 2. <sup>3</sup> Est. S. 13. d Giob. 27. 18, ecc. Sal. 21. 11. Est. 8, 11.

duolo in festa; acciocchè li celebrassero, come giorni di conviti, e di allegrezza, e da mandarsi messi di vivande gli uni agli

altri, e doni a' bisognosi.
23 E i Giudei accettarono di far ciò che aveano cominciato, e ciò che Mardocheo

avea loro scritto

24 Perciocche Haman, figliuolo di Hammedata, Agageo, nemico di tutti i Giudei, avea fatta una macchinazione contro a' Giudei, per distruggerli; e avea tirata Pur, cioè la sorte, per isconfiggerli, e per

distruggerli.
25 Ma dopo ch' Ester fu venuta in pre-25 Ma dopo ch' Ester fu venuta in presenza del re, egli ordinò con lettere, che la scellerata macchinazione che Haman avea fatta contro a' Giudei, fosse rivolta in sul capo di lui stesso; e ch' egli co' suoi figlitichi, fosse appiccato al legno.

26 Perciò que' giorni furono chiamati Purim, dai nome di Pur'; perciò encora, secondo tutte le parole di quelle lettere, e secondo quello che aveano veduto intorno a ciò, e quello ch' era pervenuto fino adoro:

a ioro

non verrebbe mai meno appo la loro poste-

29 E la regina Ester, figliuola di Abi-hail, insieme con Mardocheo Giudeo, scrisse, con ogni instanza, per la seconda volta, per confermar le prime lettere intorno a' giorni di Purim.

30 E Mardecheo ne mandò le lettere a

tutti i Giudei, per le cenventisette pro-vincie del regno di Assuero, con parole

amorevoli e sincere.

31 Per fermar l'osservanza di que giorni di Purim a' lor tempi ; siccome Mardocheo Giudeo, e la regina Ester, aveano loro ordinato; e come eglino stessi aveano preso sopra se, e sopra la lor posterità i insieme co digiuni e con le grida che vi si devono usare.

32 Cost il comandamento di Ester confermò l'osservanza di que' giorni di Pu-rim. E ciò fu scritto nel libro.

# Grandezza di Mardocheo.

10 POI il re Assuero impose un tributo alla terra e alle isole del mare.
2 Ora, quant' è a tutti i fatti della sua potenza e forza; e alla dichiarazione della grandezza di Mardocheo, della quale quel

27 I Giudei costituirono, e presero sopra sè, e sopra la lor progenie, e sopra la lor progenie, e sopra loro, per istatuto immutabile, di celebrar que' due giorni, secondo che n' era stato scritto; e ciò, al tempo loro, ogni anno; 28 E che la memoria di que giorni sarebbe celebrata, e che sarebbero solennizzati in ogni età, in ogni famiglia, provincia, e città; e che que' giorni di Purim non trapasserebbero mai, senza esser celebrati fra i Giudei, e che la lor memoria

# IL LIBRO DI GIOBBE.

Giobbe nella sventura riman fedele a Dio.

V' ERA nel paese di Us, un uomo, il cui nome era Giobbe; e quell' uo-mo era intiero e diritto, e temeva Iddio, e si ritraeva dal male<sup>c</sup>.

2 E gli erano nati sette figliuoli, e tre

figliuole.

3 E il suo bestiame era di settemila pecore, e di tremila cammelli, e di cinquecento paia di buoi, e di cinquecento asine, con una molto gran famiglia. E quell' nomo era il più grande di tutti gli Orientali.

4 Or i suoi figliuoli andavano, e facevano conviti in casa di ciascun di loro, al suo giorno; e mandavano a chiamare le lor tre sorelle, per mangiare, e per bere con loro.

5 E quando aveano compiuta la volta de' giorni del convito, Giobbe mandava a santificarli; poi si levava la mattina, e offeriva olocausti<sup>d</sup>, secondo il numero di essi tutti; perciocchè Giobbe diceva: I miei figliuoli avranno forse peccato, e avranno parlato male di Dio ne' cuori loro. Così faceva sempre Giobbe.

6 Or avvenne un di, che i figliuoli di Diovennero a presentarsi dinanzi al Signore";

e Satana venne anch' egli per mezzo loro.

7 E il Signore disse a Satana: Onde vieni? E Satana rispose al Signore, e disse: Da aggirar la terra, e da passeggiar per essa.

8 E il Signore disse a Satana: Hai tu posta mente al mio servitore Giobbe? come nella terra non vi è uomo intiero e

<sup>9.</sup> Gen. 6. 9; 17. 1. / Mat. 12. 43. 1 Piet. 5. 8. A Neem. 2. 10. Sal. 122. 8, 9. 1 Re 22. 19. \* cioè : La sorts. 4 Gen. 8. 20. Giob. 42. 8.

diritto, e che tema Iddio, e si ritragga dal male, come esso?

9 E Satana rispose al Signore, e disse: Giobbe teme egli Iddio indarno?

. 10 Non hai tu intorniato, come di un riparo, lui, e la casa sua, e ogni cosa sua a? tu hai benedetta l'opera delle sue manil; e il suo bestiame è sommamente mottiplicato nella terra.

11 Ma stendi pur ora la tua mano, e tocca tutte le cose sue, e vedrai se non ti

maledice in faccia.

12 E il Signore disse a Satana: Euco, tutto quello ch' egli ha è in mano tua; sol non metter la mano sopra lui. E Satana si parti dal cospetto del Signore.

13 E avvenne un di, mentre i figliuoli e le figliuole di Giobbe mangiavano, e bevevano del vino in casa del lor fratel mag-

giore, 14 Che un messo venne a Giobhe, e gli disse: I buoi aravano, e le asine pastura-

vano allato ad essi;

15 E i Sabei sono scorsi, e li hanno rapiti, e hanno messi a fil di spada i servitori; ed io tutto solo sono scampato per

rapportartelo.

16 Mentre costui parlava ancora, ne venne un altro, che disse: Il fuoco di Dio è caduto dal cielo, e si è appreso al minuto bestiame, e a' servitori, e li ha consumati; ed io tutto solo sono scampato per rapportartelo.

17 Mentre costui parlava ancora, ne venne un altro, che disse: De' Caldei, in tre schiere, sono scorsi sopra i cammelli, e li hanno rapiti, e han messi a fil di spada i servitori; ed io tutto solo sono scam-

pato per rapportartelo.

18 Mentre costui parlava, ne venne un altro, che disse: I tuoi figliuoli e le tue figliuole mangiavano e bevevano del vino

in casa del lor fratel maggiore;

19 Ed ecco, un gran vento è venuto di di là dal deserto, il quale ha dato ne' quattro canti della casa, ed ella è caduta sopra i giovani, onde son morti; ed io tutto solo sono scampato per rapportartelo.

20 Allora Giobbe si levò, e stracciò il suo mantello, e si tondè il capo, e si gittò

a terra, e adorò c;

21 E disse: Io sono uscito ignudo del ventre di mia madre, ignudo altresì ritornerò làd. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il Nome del Signore.

22 In tutto ciò Giobbe non peccò, e non

attribuì a Dio nulla di mal fatto.

2 OR avvenne un di, che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore; e Satana venne anch' egli per mezzo loro a presentarsi davanti al Signore".

2 E il Signore disse a Satana: Onde vieni? E Satana rispose al Signore, e disse: De aggirar la terra, e de passeggiar per

A E il Signore disse a Satana: Hai tu posta mente al mio servitore Giobbe? come nella terra non vi è tromo intiero e diritto, che tema Iddio, e si rittagga dal male, come esso? e anche persevera egli nella sua integrità, benchè tu mi abbi incitato contro a lui, per distruggerio senza cagione.

4 E Satana rispose al Signore, e disse: Pelle per pelle; ma l'uomo darà tutto ciò

ch' egli ha per la sua vita

5 Ma ora, stendi pur la mano, e tocca le sue ossa, e la sua carne; e vederai se non ti maledice in faccia.

6 E il Signore disse a Satana: Eccolo in man tua; sol guardati di toccar la sua vita.

7 E Satana, partitosi dal cospetto del Signore, percosse Giobbe d'un' ulcera maligna, dalla pianta del piè infino alla sommità del capo.

8 Ed egli si prese un testo per grattarsi,

ed era assiso per mezzo le ceneri.

9 E la sua moglie gli disse: Ancora per-severi tu nella tua integrità? benedici Id-

dio, e muori.
10 Ma egli le disse: Tu parli come una d'infra le donne stolte; si avremmo noi ricevuto da Dio il bene, e non riceveremmo il males? In tutto ciò Giobbe non peccò con le sue labbra.

Gli amici di Giobbe vengono a visitarie.

11 Or tre amici di Giobbe: Elifaz Temanita, Bildad Suhita, e Sofar Naamatita, avendo udito tutto questo male che gli era sopraggiunto, se ne vennero, ciascuno dal suo luogo; e si trovarono insieme, per venire a condolersi con lui, e a consolarlo<sup>g</sup>

12 E levati gli occhi da lungi, nol riconobbero; e alzarono la voce, e piansero; e ciascun di loro stracciò il suo mantello, e si sparsero della polvere in su la testa,

gittandola verso il cielo;

13 E sedettero con lui in terra per sette giorni, e per sette notti; e niuno gli disse alcuna parola ; perciocchè vedevano che la doglia *era* molto grande.

#### Il lamento di Giobbe.

3 DOPO questo Giobbe aprì la sua bocca, <u>e</u> maledisse il suo giorno;

2 E prese a dire:

3 Possa perire il giorno nel quale io pacqui, e la notte che fu detto: Un maschio è nato^.

4 Quel giorno sia tenebroso; Iddio non ne abbia cura da alto, e non risplenda la luce copra esso.

5 Tenebre, e ombra di morte rendanlo l inmondo; la nuvola dimori sopra esso queste cose rendanlo spaventevole, quali sono i giorni più acerbi.

6 Caligine ingombri quella notte; non rallegrisi fra i giorni dell' anno, non sia annoverata fra i mesi.

7 Ecco, quella notte sia solitaria, non facciansi in essa canti alcuni.

8 Maledicanla coloro che maledicono i giorni, i quali son sempre apparecchiati a far nuovi lamenti.

9 Oscurinsi le stelle del suo vespro: aspetti la luce, ma non ne venga alcuna, e

non vegga le palpebre dell' alba;

10 Perciocche non serro gli usci del ventre di mia madre, e non fece si che gli occhi miei non vedessero l'affanno.

11 Perchè non morii io dalla matrice? perchè non trapassai come prima uscii del

ventre?

12 Perchè mi furono porte le ginocohia! perchè le mammelle, acciocche io pop-

13 Conciossiache ora giacerei, e mi riposerei; io dormirei, e pezzo fa sarei in ri-

14 Con i re, e con i consiglieri della terra, i quali edificavano i luoghi de-

15 Ovvero co' principi, che aveano dell'oro, ed empievano le lor case d'argen-

16 Ovvero anche del tutto non sarei stato, come un abortivo nascosto, come il feto che non ha veduta la luce.

17 Quivi cessano gli empi di travagliare altrui, e quivi si riposano gli stanchi.

18 Parimente i prigioni hanno requie non odono più la voce del sollecitator delle opere.

19 Quivi è il piccolo e il grande; e il

servo franco del suo signore. 20 Perchè dà egli la luce al miserabile, e la vita a coloro che sono in amaritudine d'animo

21 I quali aspettano la morte, e pure ella non viena; e la ricercano più che tesoni

mescosti a

22 E si rallegrano, fino a festeggiarne, e gioiscono, quando hanno trovato il sepolcro.

23 Perchè dà egli la luce all'uomo, la cui via è nascosta, e il quale Iddio ha assiepato d'ogn' interno?

24 Conciossiache, avanti che io prenda il mio cibo, il mio sospiro venga, e i miei ruggiti si versino come acqua.

25. Perchè ciò di che io avea spavento mi è avvenuto, e mi è sopraggiunto quello-

di che avea paura. 26 Io non he avuta tranquillità, ne zi-poso, ne quiete; ed è venuto il turba-mento. Elifas rampogna Giobbe per le sue dignance e raccontando una sua visione, asserisce esser la sventura castigo del peccato, e lo esorta al ravvedimento ed alla sottomissione.

4 ED Elifaz Temanita rispose, e disse: 2 Se noi imprendiamo di parlarti, ti sarà egli molesto? ma pur chi potrebbe rattener le parole?

3 Ecco, tu correggevi molti, e rinforzavi

le mani rimesse.

4 I tuoi ragionamenti ridirizzavano quelli che vacillavano, e tu raffermavi le ginocchia che piegavano.

5 Ma ora che il male ti è avvenuto, tu te ne affanni; ora ch' è giunto fino a te, tu

ne sei smarrito.

6 La tua pietà non è ella stata la tua speranza, e l'integrità delle tue vie la tua aspettazione?

7 Deh! rammemorati, quale innocente perl mai, e eve furono gli uoméni diritti

mai distrutti?

8 Siccome io ho veduto che quelli che arano l'iniquità, e seminano la perversità, la mietono <sup>8</sup>

9 Essi periscono per l'alito di Dio, e son consumati dal soffiar delle sue nari.

10 Il ruggito del leone, e il grido del fier leane son ribettuti; e i denti de' leoncelli sono stritolati

Il Il vecchio leone perisce per manca-mento di preda, e i figli della leonessa son dissipati.

12 Or mi è stata di nascosto significata una parola, e l'orecchio mio ne ha ritenuto. un poco.

13 Fra le immaginazioni delle visioni notturne, quando il più presendo sonno cade sopra gli uomini,

14 Mi è venuto uno spavento ed un tremito, che ha spayentate tutte quante le mie ossa.

15 E uno spirito è passato davanti a me; che mi ha fatto arricciare i peli della mia

16 Egli si è fermato, ed io non ho riconosciuto il suo aspetto; una sena bianza è stata davanti agli occhi miei; ed io ho udita una voce sommessa: ohe diceva:

17 L' uomo sarebbe egli giustificato da: Dio i l' uomo sarebbe egli giudicato puro:

dal suo fattore?

18 Ecco, egli non si fida ne' suoi 'servi-: tori, e scorge della temerità ne' suoi Angeti °

19 Quanto più in coloro che abitano in case di fango, il cui fendamento è nella polvere, e che aon ridotti in polvere, e-sposti a' vermi ?

20 Dalla mustina alla sera sono stritolatid, e perisceno in perpetuo; senza che alcumo vi ponga mente.

21 L'eccellenza ch' era in loro non si di-

parte ella? muoiono, ma non con sapienza.

GRIDA pure, vi sarà egli alcuno che ti risponda i e a cui d'infra i santi ti rivolgerai tu!

2 Conciossiachè il cruccio uccida il pazzo,

e lo sdegno faccia morir lo stolto.

3 Io ho veduto il pazzo che si radicava a; ma incontanente ho maledetto il suo abitacolo.

4 I suoi figliuoli son lungi dalla salvezza, e sono oppressati nella porta, senza che

alcuno li riscuota.

5 L'affamato divora la ricolta di esso, e la rapisce di mezzo le spine; e i ladroni trangugiano le sue facoltà.

6 Perciocchè l'iniquità non ispunta dalla polvere, e la perversità non germoglia dal-

7 Benchè l' uomo nasca a perversità, come le faville delle brace voluno in alto.

8 Ma quant' è a me, io ricercherei pure Iddio, e addirizzerei il mio ragionamento a Dio;

9 Il quale fa cose si grandi, che non si possono investigare b; e tante cose maravigliose, che non si possono annoverare;

10 Che manda la pioggia in su la terra,

e le acque in su le campagne

e le acque in su le campagne; Il Che innalza i bassi, e fa che quelli ch' erano in duolo sono esaltati per salvazioned;

12 Che disperde i pensieri degli astuti, e fa che le lor mani non possono far nulla

di bene ordinato. 13 Egli soprapprende i savi nella loro astuzia, e fa che il consiglio de' perversi va in ruina

14 Di giorno scontrano tenebre, e in pien mezzodi vanno a tentone come di notte.

15 Ma egli salva il bisognoso dalla spada. dalla gola loro, e dalla mano del possente. 16 E vi è qualche speranza per lo misero;

ma l'iniquità ha la bocca turata.

17 Ecco, beato è l' uomo, il quale Iddio castiga; e però non disdegnar la corre-zione dell'Onnipotente;

18 Perciocchè egli è quel che manda la doglia e altresì la fascia, egli è quel che fa: la piaga, e le sue mani altresì guari-

19 În sei afflizioni egli ti liberera e în

sette il male non ti tocchera 20 In tempo di fame egli ti riscoterà

dalla morte, e in tempo di guerra dalla **spada**:

21 Al tempo del Lagello della lingua tusarai nascosto; e non temerai la desolazione, quando verrà.

22. Tu riderai del guasto e della carestía; e non temerai delle fiere della terra.

23 Perciocchè tu avrai patto eziandío con le pietre de' campi; e le fiere della campagna ti saranno rendute pacifiche.

24 E tu conoscerai per prova che il tuo padiglione non sarà se non pace; e governerai la tua casa, è nulla ti verrà fallito.

25 E riconoscerai che la tua progenie sarà molta, e che i tuoi discendenti

saranno come l'erba della terra

26 Tu entrerai in estrema vecchiezza nel sepolcro, come la bica delle biade è accumulata al suo tempo.

27 Ecco ciò che noi ti diciamo; noi l'abbiamo investigato, egli è così; ascol-

talo, e riconoscilo.

Giobbe giustifica i suoi lamenti, brama la morte, accusa i suoi amici di inginstizia e di durezza di cuore e domanda a Dio sollievo e perdono.

6 E GIOBBE rispose, e disse: 2 Fosse pur lo sdegno mio ben pesato, e fosse parimente la mia calamità levata in una bilancia!

3 Perciocchè ora sarebbe trovata più pesante che la rena del mare; e però le mie

parole sono tranghiottite.

4 Perchè le saette dell' Onnipotente sono dentro di me, e lo spirito mio ne beve il veleno; gli spaventi di Dio sono ordinati in battaglia contro a me.

5 L'asino salvatico ragghia egli presso all'erba! il bue mugghia egli presso alla

sua pastura?
6 Una cosa insipida si mangia ella senza sale? evvi sapore nella chiara ch' è intorno al torio dell' uovo!

7 Le cose che l'anima mia avrebbe ricusate pur di toccare sono ora i miei dolo-

rosi cibi.

8 Oh! venisse pur quel ch' io chieggio, e concedessemi Iddio quel ch' io aspetto! 9 E piacesse a Dio di tritarmi, di sciorre

la sua mano, e di disfarmi<sup>2</sup>!

10 Questa sarebbe pure ancora la mia consolazione, benchè io arda di dolore, e ch' egli non mi risparmi, che io non ho nascoste le parole del Santo.

11 Quale è la mia forza, per isperare! è quale è il termine che mi è posto, per prolungar l'aspettazione dell'anima mia?

12 La mia forza è ella come la forza delle pietre? la mia carne è ella di rame?

13 Non è egli così che io non ho più alcun ristoro in me? e che ogni modo di sussistere è cacciato lontar da me!

14 Benignità dovrebbe essere usata dal-l'amico inverso colui ch' è tutto strutto ma esso ha abbandonato il timor dell' Onnipotente.

15 I miei fratelli mi hanno fallito, a

Sal. 37. 35, 36. Sal. 40. 5. Rom. 11. 33. Fat. 14. 17. 41 Sam. 2. 1 Cor. 3. 19. 7 Prov. 3. 11, 12. Eb. 12. 5. Apoc. 3. 19. 7 Sam. 2. 6. Os. 6. 1. 12. 13. 13. 7 Re 19. 4. Prov. 17. 17. d 1 Sam. 2, 7. Sal. 118. 7. Os. 6, 1, Sal. 31. 19. 1 Cor. 3. 19.

che trapassano via;

16 I quali sono scuri per lo ghiaccio; è sopra cui la neve si ammonzicchia;

17 Ma poi, al tempo che corrono, ven-gono meno; quando sentono il caldo, spariscono dal luogo loro. 18 I sentieri del corso loro si contor-

cono, essi si riducono a nulla, esi perdono. 19 Le schiere de viandanti di Tema li riguardavano, le carovane di Seba ne aveano presa speranza.

20 Ma si vergognano di esservisi fidati; essendo giunti fin là sono confusi.

21 Perciocchè ora voi siete venuti a niente; avete veduta la ruina, e avete

avuta paura.
22 Vi ho io detto: Datemi, e fate presenti delle vostre facoltà per me;

23 E liberatemi di man del nemico, e riscotetemi di man de' violenti?

24 Insegnatemi, ed jo mi tacerò; e ammaestratemi, se pure ho errato in qualche

25 Quanto son potenti le parole di dirittura! e che potrà in esse riprendere alcun di voi?

26 Stimate voi che parlare sia convincere? e che i ragionamenti di un uomo che ha perduta ogni speranza non sieno altro che vento?

27 E pure ancora voi vi gittate addosso all' orfano, e cercate di far traboccare il vostro amico.

28 Ora dunque piacciavi riguardare a me, e se io mento in vostra presenza.

29 Deh! ravvedetevi; che non siavitiniquità; da capo, il dico, ravvedetevi, io son giusto in questo affare.

30 Evvi egli iniquità nella mia lingua?

il mio palato non sa egli discerner le: cose perverse?

NON ha l'uomo un termine della sua milizia in su la terra ? e non sono i suoi giorni simili a quelli di un mercenario?

2 Come il servo aspira all'ombra, e il mercenario aspetta il premio della sua opera;

3 Così mi sono stati dati per eredità de' mesi molesti; e mi sono state assegnate per parte mia notti penose.

4 Se mi son posto a giacere, dica! Quando mi leverò quando sarà passata la notte? e mi stanco di dimenarmi fino all' alba.

5 La mia carne è rivestita di vermini, e di gromma di terra; la mia pelle si schlar-

ta, e si disfa.
6 I miei giorni son passati via più leggiermente che la spola del tessitore, e son venuti meno senza speranza.

guisa di un ruscello, come rapidi torrenti | che l'occhio mio non tornerà più a vedere il bene.

8 L' occhio di chi mi vede non mi riguarderà più; se tu rivolgi gli occhi verso me, io non sarò più.

9 Come la nuvola si dilegua, e se ne va via; così chi scende nel sepolero non ne salirà più fuori.

10 Egli non ritornerà più a casa sua, e il luogo suo non lo riconoscerà più o

11 Io altresi non ratterrò la mia bocca; io parlerò nell'angoscia del mio spirito, io mi lamenterò nell' amaritudine dell' anima mia.

12 Sono io un mare, o una balena, che

tu mi ponga guardia attorno? 13 Quando io dico: La mia lettiera mi darà alleggiamento, il mio letto solleverà parte del mio lamento;

14 Allora tu mi sgomenti con sogni, e

mi spaventi con visioni; 15 Talchè io nell' animo sceglierei innanzi di essere strangolato, e innanzi vorrei la morte che le mie essa.

16 Io son tutto strutto; io non viverò in perpetuo; cessati da me; conciossiachò

i miei giorni non sieno altro che vanità. 17 Che cosa è l' nomo, che tu ne faccia. si grande stima, che tu ponga mente ad CSSO.4 ?

18 E che tu lo visiti ogni mattina, e ad ogni momento l'esamini!

19 Fino a quando non ti rivolgerai indietro da me, e non mi darai alcuna posa,

tanto che io possa inghiottir la mia saliva? 20 Io ho peccato; che opererò inverso te, o Guardiano degli uomini? perchè mi hai posto per tuo bersaglio, e perchè sono io grave a me stesso t 🕕

21 E perchè non perdoni il mio mi-siatto, e non rimnovi la mia iniquità? conciossiache di presente giacero nella polvere; e, se poi tu mi ricerchi, io non and the second sarò più.

Dallo laro disgravis Bildad inferisce che Giobbe è i suoi figli erano peccatori, fa appello! all'esperienza per provare che il dolore è frutto del peccato, e descrive la felicità del giusto.

E BILDAD Suhita rispose, e disse: 2 Infino a quando proferirai tali ragionamenti, e saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso?
3 Iddio pervertirebbe egli il giudicio?
1 Onnipotente pervertirebbe egli la giu-

4 Se i tuoi figliuoli hanno peccato contro a loi, egli altresi li ha dati in mano del lor misfatto

5 Ma quant' è a te, se tu ricerchi Iddio, e chiedi grazia all' Onnipotente;

renuti meno senza speranza.

6 Se tu sei puro e diritto, certamente
7 Ricordati che la mia vita è un vento, egli si risveglierà di presente in favor

Sal. 39. 4. Sal. 90, 6. Is. 40. 6. Giac. 4. 14. Sal. 108. 16. Sal. 8. 5; 144: 8. Eb. 2: 6. Gen. 18. 25. Rom. 8. 4, 5. Giob. 1. 5; 18.

colo.

7 E la tua condizione di pirima sarà stata piccola, e l'ultima diventerà grandissima.

8 Perciocche domanda pur le età primiere, e disponti ad informarti da' padri

9 Imperocche, quant' è a noi, siamo sol da ieri in qua, e non abbiamo intendi-mento; perchè i nestri giorni son come un ombra sopra la terra";

10 Non insegnerannoti essi, e non parlerannoti, e non trarranno essi fuori ragio-

namenti dal cuor loro?

11 Il giunco sorgerà egli cenza pantano? l'erba de' prati crescerà ella senz'acquat 12 E pure, mentre è ancor verde, e non è ancora segata, si secca avanti ogni altra

13 Tali son le vie di tutti quelli che dimenticano Iddio, e così perirà la spe-

ranza dell' ipocrita:

14 La cui speranza sarà troncata, e la cui confidanza sarà una casa di ragnolo.

15 Egli si appoggerà in su la casa sua, ma quella non istarà ferma; egli si attarrà ad essa, ma ella non istarà in piè.

16 Mg l'uomo intiero: è vendaggiante al sole, e i suoi rami si spandono fuori in sul giardino, nel quale egli è piantato;

17 Le sue radici s' intralciano presso alla fonte, egli mira la casa di pietra.

18 Alcuno lo mandarà egli in ruina, divellendolo dal luogo suo, sì ch' esso lo rinneghi, dicendo: Io non ti vidi giammai?

19 Ecco, tale è l'allegrezza della sua via, e dalla polvere ne germoglieranno altri.

20 Ecco, Iddio non disdegna i uomo intiero; ma altresi non presta la mano a' maligni.

21 Ancora empierà egli la tua bocca di

riso, e le tue labbra di giubilo.

22 Quelli che ti odiano saranno vestiti di vergogna ; ma il tabernacolo degli empi non sarà più.

Giobbe ammette la giustivia, l'onnipotenza e la sovranità di Dia, e to stato di pendato dell'uomo; ma sostiene che le diegravie col-pissono il giusto al pari del peccatore. Poi passa a contemplare i suoi mali, desiderando e temendo al tempo stesso di dibatterii con Dia, e termina col desiderar la marte.

**9** E GIOBBE rispose, e disse:

2 Veramente io so ch' epli è così; e come si giustificherebbe l' uomo appo Iddio b?

3 Se Iddio vuol litigar con lui, egli non gli potrà rispondere d'infta mille articoli ed un solo.

4 Loli è savio di cuore, e potente di

tuo, e farà prosperare il tuo giusto abita- | forza; chi si è mosi indurato contro a lui. ed è prosperato?

> 5 Contro a lui, che spianta i monti, senza che si possa sapere come egli li abbia rivolti sottosopra nella sua ira;

> 6 Che crolla la terra, e lu smuove dal luogo suo<sup>c</sup>; e da cui le colonne di essa sono scosse;

> 7 Offe parla al sole, ed esso non si leva;

che tiene suggellate le stelle;

8 Che distende tutto solo i cieli, e calca le sommità del mare;

9 Che ha fatto i segni del Carro, dell' Orione, delle Gallinelle, e quelli che sono in fondo all' Austro;

10 Che fa cose tanto grandi, che non si possono investigare; e tante cose maravigliose che non si possono annoverared.

11 Ecco, egli passerà davanti a me, ed io nel vedrò; ripasserà, ed io non lo scorgerò.

12 Ecco, egli rapirà, e chi gli farà far

restituzione? chi gli dirà: Che fai e?
13 Iddio non raffrena l'ira sua; sotto lui sono atterrati i bravi campioni.

14 Quanto meno gli risponderei io, e

userei parole scelte contro a lui?

15 Io, che quantunque fossi giusto, non risponderei, anzi chiederei grazia al mio Giudice.

16 Se io grido, ed egli mi risponde, pur non potro credere ch' egli abbia ascoltata

la mia voce;

17 Conciossiachè egli mi abbia conquiso con un tarbo, e mi abbia date di molte battiture senza cagione.

13 Egli non mi permette pur di respirare: perciocche egli mi sazia di amaritudini.

19 Se si tratta di forza, ecco, egli è potente; se di giudicio, chi mi citera?

20 Benchè io sia giusto, la mia bocca mi condannerà; quantunque io sia intiero. ella mi dichiarera perverso.

21 Benchè io sia intiero, io non mi riconoscerò me stesso i lo avrò a sdegno la

vita <u>mia.</u>

22 Egli è tutt' uno; perciò ho detto: Egli distrugge ugualmente l' womo intiero e l'empiog.

23 Se è un flagello, egli uccide in un momento; ma egli si beffa della prova degl' innocenti.

24 La terra è data in mano all'empio, il qual copre la faccia de' giudici di essa. Ora, se Iddio non fa questo, chi è egli

dunque?
25 Ma i mici giorni sono stati più leggieri che un corriero; son fuggiti via,

non hanne godute il bene; ' 26 Son trascorsi come saette, come un' a-

quila che vola frettolosa al pasto.

27 Se io dico: Io dimenticherò il mio

<sup>₫</sup> Giob. 5. 9. Rom. 9. 20.

lamento, io lascerò il mio cruccio, e mi | 15 Se io sono stato reo, gual a me e; e

rinforzerò:

28 Io sono spaventato di tutti i mici tormenti, io so che tu mon mi reputerai innocente.

29 Io sarò reo; perchè adunque mi af-

faticherei in vano?

30 Quando io mi fossi lavato con acque di neve, e nettatomi le mani col saponea:

31 Alfora pure tu mi tufferesti in una fossa, e i miei vestimenti mi avrebbero in

abbominio.

32 Perciocché egli non è un uomo, come son io, perchè io gli risponda; e perchè noi veniamo insieme a giudicio.

33 Ei non v'è niuno che possa dar sentenza fra noi, che possa metter la mano

sopra amendae noi.

34 Ma rimuova egli pur la sua verga d'addosso a me, e non mi conturbi il'suo

spavento;

35 Allora io parlerò, e non avrò paura di lui; perciocchè in questo stato io non sono in me stesso.

10 L'ANIMA mia si annois della mia vitab; io mi lascerò scorrere addosso il mio lamento; io parlerò nell' amaritudine dell' anima mia.

2 lo dirò a Dio: Non condannarmi; fammi assapere perchè tu litighi meco.

3 Ti par egli ben fatto di oppressare, di sdegnar l'opera delle tue mani, e di risplendere sopra il consiglio degli empi?
4 Hai tu occhi di carne? vedi tu come

vede l'uomo!

5 Sono i tuoi giorni come i giorni dell' uomo mortale? sono i tuoi anni come l' età umana?

6 Che tu faccia inchiesta della mia iniquità, e prenda informazione del mio peccato?

- 7 A te si appartiene di conoscere che io non son reo ; e non vi è niuno che riscuota dalla tua mano.
- 8 Le tue mani mi hanno formato e composto; e tu mi distruggi tutto quan-to d' ogn' intorno.
- 9 Deh! ricordati che tu mi hai formato come dell' argilla; e tu mi fai ritornare in polvered.

10 Non mi hai ta colato come latte, e

fatto rappigliar come un cacio?

11 Tu mi hai vestito di pelle e di carne, e mi hai contesto d'ossa e di nervi.

12 Tu mi hai data la vita, e hai usata benignità inverso me; e la tua cura ha guardato lo spirito mio.

13 E pur tu avevi riposte queste cose nel cuor tuo; io conosco che questo era

14 Se io ho peccato, tu mi hai notato, e non mi hai assolto della mia iniquità.

se son giusto, non però alzo il capo, essendo sazio d'ignominia, e veggendo la mia afflizione

16 E se pur l'alzo, tu mi cacci a guisa di fiero leone, è torni a dimostrarti ma-

raviglioso contro a me.

17 Tu mi produci in faccia nuovi testimoni tuoi; tu accresci la tua indegnazione contro a me; eserciti a muta sono sopra me.

18 Perchè dunque mi hai tratto fuor della matrice? io vi sarei spirato, e l' occhio d' alcuno non mi avrebbe veduto.

19 Io sarei stato come se non avessi giammai avuto essere; io sarei stato portato dal ventre alla sepoltura.

20 I miei giorni non sono eglino poca cosa/? cessa dunque, e rimanti da me, si

che io mi rinforzi un poco;

21 Avanti che io me ne vada alla terra delle tenebre, dell' ombra della morte, onde mai non tornerò;

22 Alla terra d'oscurità simile a cali-gine; d'ombra di morte, ove non è ordine alcuno; e la quale, quando fa chiaro, è simile a caligine.

Sofar censura seceramente la propria giu-stizia di Giobbe, e lo esorta a pentimento.

11 E SOFAR Naamatita rispose e disse: 2 Non risponderebbesi egli ad un uomo di tante parole? e un uomo loquace

sarebbe egli *per ciò* reputato giusto?

3 Faranno le tue ciance tacer gli uomini? ti farai tu beffe, senza che alcuno ti

faccia vergogna?

4 Or tu hai detto: La mia maniera di vita è pura, ed io sono stato netto davanti agli occhi tuoi.

5 Ma volesse pure Iddio parlare, e aprir le sue labbra teco; 6 E dichiararti i segreti della sapienza; perciocchè sono doppi; e tu conosceresti che Iddio ti fa portar pena minore che la tua iniquità non merita di ragione. 7 Potresti tu trovar modo d' investigare

Iddio<sup>g</sup>? potresti tu trovar l'Onnipotente

in perfezione?

8 Queste cose sono le altezze de' cieli, che ci fare ti? son più profonde che l' inferno, come le conosceresti?

9 La tor distesa è più lunga che la terra, e la lor larghezza è più grande che

il mare 10 Se Iddio sovverte, ovvero s'egli serra"

e raccoglie, chi ne lo storrà? 11 Perciocche egli conosce gli uomini vani; e veggendo l'iniquità, non vi porrebbe egli mente!

12 Ma l'uomo è scemo di senno; e teme-

rario di cuore ; e nasce simile a un puledro di un asino salvatico.

2. den. 2.7; 3. 19. Sal. 10. 11, 11. R • Is. ? - 1 Re 19. 4. Giona 4. 8, 8. 8. Sal. 159. 1, 2. Apoc. 3: 7. ⁴ Ger. 2. 22. \* Rom. 11. 33. J Giob. 7. 6, e rif. 1 Rom. 1. 2

Giobbe proclama Die souvene. GIOBBE, 18, 13. In appelle alla men giusbinia.

7

1 W

4 k

¢

l'allontani da tr. e non lasci dimorare alcuna perversità ne tuoi tabernacoli; 15 Allora certamente tu alsera la faccia

natta di macchia", e sarai stabilito, e non avrai paura di nella , 16 Perciocchè tu dimenticherai gli af-

fanni, e te ne ricorderni come d'acque trancome;

17 E /s el leverh un tempo più chiero che il mezzodi ; tu risplenderal, tu ascul simile alla mattina ;

18 E sarai in meurià ; perolocché vi sarà che sperare , e pianterni si suo padighone,

e giaceral sicuramente;
19 E ti concherat, e niuno si spaventerà;

e moits ti supplicheranno.

20 Ma gli occhi degli empi verranno mono, e ogna rifugio mea percisto per loto; e la loto senios sporanta aura di runder lo apirito.

Clinho edama le correctent del mui amiel : centto le correctió di Die, fo appeto alla ma giustista e descripe la bepoità della viaz.

12 E GIOBBE rispose, e dime.
2 Si, veramente voi siete tutt' un
popolo, e la mpienza morrà con voi.
3 Anch' to bo senno come voi ; to non

nono da men di voi, e appo cui non sono

1 seco ulatro

4 lo son quell' nomo ch' à achemito dal eno amico; ma un tale invoca Iddio, ed egli gli risponderà : l' nomo grusto ed intiero è achernito.

5 Colui che sta per indrucciolar col più, è, per estimazione di chi è felice, un tie-

e, per estimanone di cui e iettes, un tazone sprezzato.

6 I tabernacoti de' ladroni prosperaco,
a r' e ogni securtà per quelli che dispettamo Iddio', nelle cui mani egli fa cadere
ciò che desderano.
7 E in vero, domandane pur le bestie,
ed eve le l' insegnerano; e gli uccelli
del cielo, ed essi te lo dichiarerano;

8 Occarro melonare con la terra ed

8 Ovvero, ragionasse con la terra, ed essa. te l'insegnerà; i pesci del mare estandio te lo racconteranno.

9 Pra tutte queste creature, quale è quella che non sappia che la mano del Bigmore fa questo f

10 Nella sui mano è l'anima d'agni uomo vivente, e lo spirito d' agni curno Bittana <sup>d</sup>.

11 L'orecchio non prova egli le parole, come il palato asseppora le vivande i 12 Ne' vecchi è la sapienza, e nella

grande età è la prudenza. Li Appo lui è la espienza e la forza; a

13 Se ta addirizzi il cuor tuo, e spieghi itti appartime il consiglio e l' intelli-le palme delle tue manu a lui ; 14 Se va è iniquità nella tua mano, e tu

14 Ecce, se egli ruina, la cons non pub-esser risclificata : se surre alcuno, non gli può essere aperto". 15 Ecce, se egli rattismo le acque, elle si successo"; e se le lancia seurrere, sivalianola terra cottocogra".

maione; a lui ap-1 în errore. siglieri apaglisti, e 2 'n

ce dei ze, e striguo opes lombi. yrl apogilati. a usv-

a acti elegeneti. e

mo sopea i nobili, posenti : professo : free: e motte fuori alla

distrugae; agli sparge le genti, e altrest le riduce imieme.

24 Egli toglie il senno a' engi de' popoti della terra, e li fa andar vagnado per isogni descrit, eve pon ha via alcuna.

25 Venno a tentone per le tensire, suma luce alcuna: ed egli li fa andare errando come un nomo obbro.

13 ECOO, l'occhio mio ha vedute tutte queste cost, l' crucchio mio le ha udite, e le ha intera.

2 Quanto aspete voi, so anch' io; io non

son da men di voi.

3 E pure lo parlerò all' Onnipotente; lo avrò a grado di venire a ragione con lui.
4 Ma cesto, quant' è a vol, voi elete rap-

pematori di mennoma; voi state medici de pulle tutti quanti.

5 Oh 1 vi taceste pur del tutto, ciò vi

sarebbe reputato in mericata. Il 8 Duht ascoltate la difesa della mia ragione, e attendate agli argumenti della mie labbra.

7 Convienvisi in favor di Dio parler purversamente, e per rispetto uno pariar fro-doientemente

8 Convienviai aver riguardo alla qualità

sua i convienvisi litigar per liddio i S Narabe epis ban per soi ch' egit vi essminame i pubbarantelo voi come si gab-

ba un nome l 10 Egli del certo vi arguirà, es di na-scosto avete riguardo alla qualità dello

parsone.

11 La ma altoma non vi agomentesh ella i lo spavento di lui non vi cadarà esi addono i

<sup>\*\*</sup> Obov. 2. 21. \*\* Sail. (1), 18. \*\* Sail. 27. 1, 18.; 20. 11. 12. Gay. 22. 1. \*\* Part. 27. 12. \*\* Gay. 2. 12. \*\* Gay. 2. 12. \*\* Gay. 2. 12. \*\* Gay. 2. 12. \*\* Gay. 3. 12. \*\* Propr. 27. 12. \*\* \* Onl. 10, 16,

12 I vostri detti memorandi son simili a cenere: e i vostri sublimi ragionamenti a mucchi di fango.

13 Tacetevi, e lasciatemi stare, ed io par-

lerò; e passimi addosso che che sia.

14 Perchè mi strappo io la carne co' denti, e perchè tengo l'anima mia nella palma della mia mano?

15 Ecco, uccidami egli pure; sì spererò in luia; ma tuttavia difenderò le mie vie

nel suo cospetto.

16 Ed egli stesso mi sarà in salvazione: perciocche l'ipocrita non gli verrà davanti.

17 Ascoltate attentamente il mio ragionamento; ed entrivi negli orecchi la mia dichiarazione.

18 Ecco ora, quando io avrò esposta per ordine la mia ragione, io so che sarò tro-

vato giusto.
19 Chi è colui che voglia litigar meco? conciossiaché di presente mi tacerò, e spirerò.

20 Sol non farmi due cose, e allora io non mi nasconderò dal tuo cospetto.

21 Allontana la tua mano d'addosso a me, e non mi spaventi il tuo terrore.

22 E poi chiama, ed io rispondero; ov-

vero, io parlerò, e tu rispondimi.

23 Quante iniquità e peccati ho io? mostrami il mio misfatto, e il mio peccato. 24 Perche nascondi la tua faccia, e mi

reputi tuo nemico?

25 Stritolerai tu una fronda sospinta? o perseguiterai tu della stoppia secca bi

26 Che tu mi sentenzii a pene amare, e mi faccia eredar l'iniquità della mia fanciullezza!

27 E metta i mici piedi ne ceppi, e spii tutti i mici sentieri, e stampi le tue pedate

in **su le radici de**' miei piedi !

28 Onde costui si disfa come del legno intarlato, come un vestimento roso dalle tignuole.

14 L'UOMO nato di donna è di breve età, e pieno di travagli.

2 Egli esce fuori come un fiore, e poi è ricisod; e fugge come l'ombra, e non istà fermo.

3 E pur tu apri gli occhi tuoi sopra un tale", e mi fai venire a giudicio teco!
4 Chi può trarre una cosa monda da una

immonda! Niuno.

5 Poichè i suoi giorni son determinati, e che il numero de suoi mesi è appo te; e che tu gli hai posti i suoi termini, i quali

egli non può trapassare; 6 Rivolgiti d'addesso a lui, sì ch' egli abbia alcuna posa, infino a tanto che di buona voglia egli fornisca la sua giornata,

come un mercenario.

7 Perciocche, quantunque un albero sia tagliato, pur vi é speranza per lui, ch' egli si rinnoverà ancora, e che i suoi rampolli non mancheranno.

8 Benchè la sua radice sia invecchiata nella terra, e il suo tronco sia morte nella

polvere:

9 Pur nondimeno, tosto ch' egli sentirà l'acqua, rigermoglierà, e produrrà rami. come una pianta novella.

10 Ma l'uomo muore, e si fiacca; e quando l'uomo è trapassato, ov' è egli?

11 Le acque se ne vanno via dal mare, e

i flumi si seccano, e si asciugano; 12 Così, quando l' uomo giace in terra. egli non risorge; finchè non vi sieno più cieli<sup>g</sup>, i morti non si risveglieranno, e non si desteranno dal sonno loro.

13 Oh! nascondessimi tu pur sotterra, e occultassimi, finchè l'ira tua fosse racquetata; e ponessimi alcun termine, dopo il quale tu ti ricordassi di me!

14 Se l'uomo muore, può egli tornare in vita? aspetterò io tutti i giorni del tempo determinato della mia vita, finchè mi venga mutamento di condizione?

15 E che tu mi chiami, e che io ti risponda, e che tu desideri l'opera delle

tue mani?

16 Perciocchè ora tu conti i miei passi<sup>h</sup>. e non riserbi mulla a punir del mio peccato.

17 I miei misfatti son suggellati in un sacchetto, tu l' hai cucito sopra le mie ini-

quità.

18 Ma certo, come un monte cadendo scoscende, e una rupe è divelta dal suo luogo ;

19 E le acque rodono le pietre, e i lor diluvi inondano la polvere della terra; così

tu fai perir la speranza dell' uomo. 20 Tu lo sopraffai in eterno, ed egli se ne va; tu gli fai mutar faccia, e lo mandi via.

21 Se poi i suoi figliuoli sono in onore, egli nol sa; se altresì sono abbassati, egli non vi pon mente.

22 La sua carne si duole sol di lui, e l' anima sua fa cordoglio sol di lui.

Elifaz accusa Giobbe di empietà nel giustificar sè stesso, e dimostra colla tradizione che la sorte degli empi è infelice.

15 ED Elifaz Temanita rispose, e disse: 2 Deve un uomo savio pronunziare opinioni vane, ed empiersi il ventre di vento orientale?

3 E argomentar con parole inutili, e con ragionamenti onde non può trarre alcun.

vantaggio?

4 Si certo, tu annulli il timor di Dio, e-impedisci l'orazione che deve farsi davanti a lui.

<sup>32.</sup> Is. 42. 3. Ecol. 2. 23. Sal. 1. 24, ecc. Sal. 144. 3. / Sal. 4 Giob. 31. 4; 34. 21. Sal. 189. 1, ecc. Eccl. 2. 23. Sal. 90. 5, 6, 9; 108. 15. Is. 40. 6, ecc. 1. 144. 3. Sal. 51. 5. Giov. 3. 6. Is. 51. 6. Sal. 23. 4. Prov. 14. 82. Giac. 1. 10, ecc. 1 Plet. 1. 24, ecc. 2 Piet. 3. 7, 10, 11. 4 Giob. 3

5 Perciocchè la tua bocca dimostra la tua iniquità, poichè tu hai scelto il parlar de' frodolenti.

6 La tua bocca ti condanna, e non io; e

le tue labbra testificano contro a te.

7 Sei tu il primiero uomo che sia nato nel mondo? o sei tu stato formato avanti i colli?

8 Hai tu udito il segreto di Dio, e ne hai tu sottratta a te la sapienza <sup>a</sup>?

9 Che sai tu, che noi non sappiamo? che intendi tu, che non sia appo noi?

10 Fra noi vi è eziandio alcun canuto, alcun molto vecchio, più attempato che tuo padre.

11 Son le consolazioni di Dio troppo poca cosa per te? hai tu alcuna cosa riposta appo te?

12 Perchè ti trasporta il cuor tuo? e per-

chè ammiccano gli occhi tuoi,

13 Che tu rivolga il tuo soffio, e proferisca

della tua bocca parole contro a Dio?

14 Che cosa è l' uomo, ch' egli sia puro! e che cosa è chi è nato di donna, ch' egli sia giusto b?

15 Ecco, egli non si fida ne' suoi santi. e i cieli non son puri nel suo cospetto;

16 Quanto più abbominevole e puzzolente è l' uomo, che beve l' iniquità come acqua?

17 Io ti dichiarerò, ascoltami pure, e ti

racconterò ciò che io ho veduto;

18 Il che i savi hanno narrato, e non l' hanno celato, avendolo ricevuto da' padri loro:

19 A' quali soli la terra fu data, e per mezzo i cui paesi non passò mai straniero.

20 L'empio è tormentato tutti i giorni della sua vita; e al violento è riposto un piccol numero d' anni.

21 Egli ka negli orecchi un romor di spaventi; in tempo di pace il guastatore

gli sopraggiugne 22 Egli non si fida punto di potere uscir delle tenebre; egli sta sempre in guato,

aspettando la spada.

23 Egli va tapinando per cercar dove sia del pane; egli sa che ha in mano tutto presto il giorno delle tenebre.

24 Angoscia e tribolazione lo spaventano; lo sopraffanno come un re apparecchiato alla battaglia.

25 Perciocche egli ha distesa la sua mano contro a Dio, e si è rinforzato contro all' Onnipotente; ....

26 E gli è corso contra col collo fermo,

.co' suoi spessi e rilevati scudi; ·

27 Perciocchè egli ha coperto il suo viso di grasso, e ha fatte delle pieghe sopra i suoi fianchi;

28 Ed è abitato in città desolate, in case disabitate, ch'erano preste ad esser ridotte in monti di ruine.

29 Egli non arricchirà, e le sue facoltà non saranno stabili, e il suo colmo non si spanderà nella terra.

30 Egli non si dipartirà giammai dalle tenebre, la fiamma secchera i suoi rampolli, ed egli sarà portato via dal soffio

della bocca di Dio.

31 Non confidisi già nella vanità, dalla quale è sedotto; perciocchè egli muterà stato, e sarà ridotto al niente.

32 Questo mutamento si compierà fuor del suo tempo, e i suoi rami non verdeg-

33 Il suo agresto sarà rapito come quel d'una vigna, e le sue gemme saranno sbattute come quelle di un ulivo.

34 Perciocche la raunanza de' profani sarà deserta, e il fuoco divorerà i tabernacoli di quelli che prendon presenti;

35 I quali concepiscono perversità, e partoriscono iniquità, e il cui ventre macchina fraude.

Giobbe trova i suoi amiai consolatori molesti. rinnova le sue lagnanze e le sue proteste di innocenza, fa appello a Dio e spera solo nella morte.

E GIOBBE rispose, e disse:

16 2 Io ho più volte udite le stesse cose; voi tutti siete consolatori molesti d.

3 Finiranno mai le parole di vento? ovvero, di che ti fai forte, che tu replichi ancora?

4 Se l'anima vostra fosse nello stato dell'anima mia, anch' io potrei parlar come voi, mettere insieme parole contro a voi, e scuotervi il capo contra

5 Ma anzi io vi conforterei con la mia bocca, e la consolazione delle mie labbra

rallenterebbe il vostro dolore.

6 Se io parlo, il mio dolore non però si rallenta; e se io resto di parlare, quanto se ne partirà egli da met

7 Certo, egli ora mi ha straccato; e tu mi hai, o Dio, diserta tutta la mia bri-

gata.

8 E mi hai fatto diventar tutto grinzo. il che è un testimenio del mio male: la mia magrezza si leva contro a me, e mi testifica contra in faccia.

9 L'ira sua mi ha lacerato, ed egli procede contro a me da avversario; egli digrigna i denti contro a me; il mio nemico

appunta i suoi occhi in me.
10 Hanno aperta la bocca centro a me, mi hanno battuto in su le guance per vituperio, si sono adunati insieme contro a me.

11 Iddio mi ha messo in poter del perverso, e mi ha fatto cader nelle mani degli

empi .

12 Io era in istato tranquillo, ed egli mi ha rotto; e presomi per lo collo, mi ha

<sup>4</sup> Rom. 11. 84. 1 Cor. 2. 11. b Sal. 14. 8. 1 Giov. 1. 8, 10. c 1 Tess. 5. 3. d Glob, 13. 4. Giob. 1. 15, 17.

tritato, e mi ha rizzato per suo bersa-

13 I suoi arcieri mi hanno intorniato; egli mi trafigge le reni, e non mi risparmia punto; egli ha sparso in terra in mio

14 Egli mi rompe di rottura sopra rottura, egli mi corre addosso come un pos-

sente uomo.

15 Io ho cucito un sacco sopra la mia pelle, e ho lordato il mio splendore nella

16 La mia faccia è sucida di piagnere, e l'ombra della morte è in su le mie pal-

17 Quantunque non vi sia violenza nelle mie mani, e la mia orazione sia pura.

18 O terra, non nascondere il sangue sparso da me; e se cosi è, il mio grido non abbia luogo".

19 Eziandio ora, ecco, il mio testimonio è ne' cielib; il mio testimonio è ne' luoghi

20 O miei oratori, o amici miei, l' oc-

chio mio stilla a Dio.

21 Oh! potesse pur l'uomo piatire con Dio<sup>c</sup>, come un uomo col suo compagno! 22 Perciocche i miei brevi anni se ne vanno forniti; ed io me ne vo per un sentiero, onde non tornerò più.

IL mio spirito si dissolve, i miei giorni sono spenti, i sepoleri mi

aspettano.

2 Non ho io appresso di me degli schernitori e l'occhio mio non passa egli tutta la notte intorno a' ragionamenti co' quali m' inacerbiscono?

3 Deh! metti pegno, dammi siourtà per matir teco; chi sarà colui che mi toc-

cherà nella mano?

4 Perciocchè, quant' è a costoro, tu hai nascosto il senno al cuer loro, e però tu non li-innalzersi.

5 Gli occhi de' figliuoli di colui che pronunzia sentenza fra amici per lusinga,

saramno consumati.

6 Egli mi ha posto per servir di proverbio a' popoli, ed io sono pubblicamente menato attorno in sul tamburo.

7 E l'occhio mio è tutto raggrinzato di sdegno, e tutte le mie membra son simili ad un' ombra.

8 Gli *uomini* diritti stupiranno di questo, e l'innocente se ne commoverà per cagion dell'ipocrita.

9 Ma pure il giusto si atterrà alla sua vis, e colui ch' è pure di mani vie più si

raffermerà d.

10 Or ravvedetevi pure voi tutti, e poi venite; non troverò io alcun savio fra voi?· '·

11 I miei giorni son passati via; i miei | 19 Non-avranno figliuoli; nè nipoti fra

disegni, i proponimenti del mio cuore son rotti.

12 La notte mi è cangiata in giorno, la luce è di presso seguita dalle tenebre.

13 Se io mi trattengo di speranza, il sepolcro sarà la mia casa, io farò il mio letto nelle tenebre.

14 Già ho gridato alla fossa: Tu sei mio padre; e a' vermini: Voi siete la madre, e la sorella mia.

15 E ove  $\dot{e}$  ora la mia speranza? si, la mia speranza? chi la potrà vedere?

· 16 Le mie speranze scenderanno nel fondo del sepolcro; conciossiachè il riposo di tutti ugualmente sia nella polvere.

Bildud accusa Giobbe di presunzione, e descrive la sorte degli empi.

18 E BILDAD Subita rispose, e disse: 2 Fino a quando non metterete fine a' ragionamenti? intendete prima, e poi parleremo insieme.

3 Perchè siamo noi riputati per bestie?

e perchè ci avete voi a schifo?

4 O tu, che laceri l'anima tua nel tuo cruccio, sarà la terra abbandonata per cagion tua, e sazanno le roccie trasportate dal luogo loro?

5 Sì, la luce degli empi sarà spenta, e niuna favilla del fuoco loro rilucerà.

6 La luce sarà oscurata nel lor tabernacolo, e la lor lampana sarà spenta intorno a loro.

7 I lor fieri passi saran ristretti, e il lor proprio consiglio li traboccherà abbasso;

8 Perciocchè essi si gitteranno nel laccio co' piedi loro, e cammineranno sopra la rete.

9 Il laccio prenderà loro il calcagno, il ladrone farà loro forza e violenza.

10 La fune sarà loro nascosta in terra, e la trappola in sul sentiero.

11 Spaventi li conturberanno d' ogn' intorno, e li faranno fuggire in rotta.

12 La lor forza sarà affamata, e la calamità sarà loro apparecchiata allato.

13 Il primogenito della morte divorerà le membra della lor pelle; divorerà le membra loro.

14 La lor confidenza sarà divelta da! lor tabernacolo; e ciò li farà camminare al re degli spaventi.

15 Abiteranno ne lor tabernacoli che non saranno più loro; ei si spargerà del solfo in su le loro stanze.

16 Disotto le lor radici si seccheranno, e disopra i lor rami saranno tagliati.

17 La lor memoria perirà d'in su la terra, e non avranno nome alcuno sopra le piazze. . .. . . . .

...18 Saranno apinti dalla luce nelle tenebre, e saranno cacciati fuor del mondo.

From. 1. 9. 45. 9. Rom. 9. 29. 4 Sal. 24. 4. 4 Glob. 3. 17, ecc. <sup>a</sup> Sal. 66. 18, 19. 30, 4 ... / Sal. 34. 12. e . 12

il lor popolo, nè alcuno che sopravviva loro nelle loro abitazioni.

20 La posterità stupirà del lor giorno, come gli antenati ne avranno avuto orrore. 21 Certo tali saranno gli abitacoli de' perversi, e tal sarà il luogo di coloro che

non conoscono Iddio.

Giobbe si lagna dei suoi amici, descrive i suoi mali, e implora la loro compassione. Unica sua speranza è la vita avvenire.

19 E GIOBBE rispose, e disse:
2 Infino a quando addoglierete voi

l'anima mia, e mi triterete con parole? 3 (l'ià dieci volte voi mi avete fatta onta; non vi vergognate voi di procedere così stranamente meco?

4 Ma pure, sia così certamente che 10 abbia fallito, il mio fallo dimorerà meco.

5 Se pur daddovero v' innalzate contro a me, e volete rimproverarmi il mio vituperio:

6 Sappiate ora che Iddio mi ha sovvertito, e ch' egli mi ha intorniato della

·sua rete.

7 Ecco, io grido violenza, e non sono esaudito; io sclamo, e non mi si fa ragione.

8 Égli ha abbarrata la mia via si che io non posso passare; e ha poste le tenebre sopra i mici sentieri.

9 Egli mi ha spogliato della mia gloria, e *mi* ha tolta la corona del mio capo.

10 Egli mi ha disfatto d' ogn' intorno, si che io me ne vo via; e ha fatta dileguar la mia speranza, come quella di un albero;

11 E ha accesa la sua ira contro a me, e mi ha reputato per uno de suoi nemici.

12 Le sue schiere son venute tutte insieme, e si hanno spianata la via contro a me, e si sono accampate intorno al mio tabernacolo.

13 Egli ha allontanati d'appresso a me i miei fratelli; i miei conoscenti si son

del tutto alienati da me.

14 I miei prossimi se ne son rimasti, e i miei conoscenti mi hanno dimenticato.

15 I miei famigliari, e le mie serventi, mi tengono per istraniero; io paio loro un forestiere.

16 lo chiamo il mio servitore, ed egli non risponde, quantunque io lo preghi di mia bocca.

17 Il mio fiato è divenuto stranio alla mia moglie, benchè io la supplichi per li figliuoli del mio ventre.

18 Fino a' piccoli fanciulli mi disdegnano; se io mi levo, sparlano di me.

19 Tutti i miei consiglieri segreti mi abbominano; e quelli che io amava si son rivolti contro a me.

20 Le mie ossa sono attaccate alla mia pelle ed alla mia carne; e non mi è rimasto altro di salvo che la pelle d' intorno a' miei denti. 21 Abbiate pietà di me, abbiate pietà di me, o voi amici miei; perciocchè la mano del Signore mi ha toccato.

22 Perchè mi perseguitate voi come Iddio, e non vi saziate della mia carne!

23 Oh! fosser pur ora scritti i miei ragionamenti! oh! fosser pure stampati in un libro!

24 Oh! fossero in sempiterno intagliati con uno scarpello di ferro, e con del piom-

bo, sopra un sasso!

25 Ora, quant' è a me, io so che il mio Redentore vive, e che nell' ultimo giorno egli si leverà sopra la polvere;

26 E quantunque, dopo la mia pelle, questo corpo sia roso, pur vedro con la

carne mia Iddioa:

27 Il quale io vedrò, gli occhi miei lo vedranno, e non un altro; le mie reni mi si consumano in seno.

28 Anzi dovreste dire: Perchè lo perseguitiamo noi! poichè la radice della

parola si ritrova in me.

29 Temete della spada; perciocchè il supplicio dell' iniquità è la spada; acciocchè sappiate che vi è un giudicio.

Sofar descrive le calamità che si accumuleranno sull'empio.

20 E SOFAR Naamatita rispose, e disse:

2 Perciò i mici pensamenti m' incitano a rispondere, e perciò questa mia fretta e in me.

3 Io ho udita la mia vituperosa riprensione; ma lo spirito mio mi spigne a

rispondere del mio intendimento.

4 Non sai tu questo, che è stato d' ogni tempo, da che l' uomo fu posto sopra la terra;

5 Che il trionfo degli empi è di prossimo, e che la letizia dell' ipocrita è sol

per un momento?

6 Avvegnachè la sua altezza salisse fino al cielo, e il suo capo giugnesse infino alle nuvole;

7 Pur perirà egli in perpetuo, come lo sterco suo; quelli che l'avranno veduto,

diranno: Ove è egli?

8 Egli se ne volerà via come un sogno, e non sarà più ritrovato, e si dileguerà come una visione notturna.

9 L'occhio *che* l'avrà veduto nol *vedr*à più, e il suo luogo nol mirerà più .

10 I suoi figlinoli procaeceranno il favor de' poveri, e le sue mani restituiranno quel ch' egli avrà rapito per violenza.

11 Le sue ossa saranno ripiene degli eccessi della sua gioventuo, i quali giaceranno con lui in su la polvere.

12 Se il male gli è stato dolce nella bocca, se egli l'ha nascosto sotto la sua lingua;

13 Se l' ha riserbato, e non l' ha gittato

fuori: anzi l' ha ritenuto in mezzo del |

suo palato; 14 Il suo cibo gli si cangerà nelle sue viscere, e diverra veleno d'aspido nelle sue interiora.

15 Egli avrà trangugiate le ricchezze, ma egli le vomiterà; Iddio gliele cac-

cerà fuor del ventre.

16 Egli avrà succiato il veleno dell' a-spido, la lingua della vipera l' ucciderà.

17 Egli non vedrà i ruscelli, i flumi, i

torrenti del mele e del burro.

18 Egli renderà ciò che con fatica avrà acquistato, e non l'inghiottirà; pari alla potenza sua sarà il suo mutamento, e non ne goderà.

19 Perciocche egli ha oppressato altrui, egli lascerà dietro a se de bisognosi; perciocchè egli ha rapita la casa altrui, egli non edificherà la sua.

20 Perciocchè egli non ha mai sentito riposo nel suo ventre, non potrà salvar

nulla delle sue più care cose.

21 Nulla gli rimarrà da mangiare, e però egli non avrà più speranza ne' suoi beni.

22 Quando egli sarà ripieno a sufficienza, allora sarà distretto; tutte le mani de' mi-

seri gli verranno contra.
23 Quando egli sarà per empiersi il ven-tre, Iddio gli manderà addosso l'ardore della sua ira, e la farà piovere sopra lui, e sopra il suo cibo.

24 Quando egbi fuggirà dalle armi di ferro, un arco di rame lo trafiggerà.

25 Come prima la saetta sara tratta fuori, dopo esser uscita del suo turcasso, la punta gli passerà per mezzo il fele; spaventi gli saranno addosso.

26 Tutte le tenebre saran nascoste ne' suoi nascondimenti; un fuoco non soffiato lo divorerà; chi sopravviverà nel suo ta-

bernacolo, capiterà male. 27 I cieli scopriranno la sua iniquità, e

la terra si leverà contro a lui.

28 La rendita della sua casa sarà trasportata ad altri; ogni cosa sua scorrerà via, nel giorno dell'ira di esso,

29 Questa è la parte assegnata da Dio all'uomo empio, e l'eredità ch' egli riceve

da Dio per le sue parole.

Giobbe replica che i malvagi spesso prosperano, sicchè non si può dalle apparenze presenti giudicare delle dispensazioni di Dio.

E GIOBBE rispose, e disse:

21 2 Date udienza al mio ragionamento, e ciò mi sarà in vece delle vostre consolazioni.

3 Comportatemi che io parli; e poiche

avrò parlato, beffatevi pure.

4 Quant' è a me, il mio lamento si addirizza egli ad un uomo? e perchè non sarebbe distretto lo spirito mio? 5 Riguardate a me, e stupite, e mettetevi la mano in su la bocca.

6 Io stesso, quando me ne ricordo, sono tutto attonito, e la carne mia ne prende

7 Perchè vivono gli empi? perchè invecchiano, e anche son forti e vigorosi<sup>a</sup>?

8 La lor progenie è stabilita nel lor co-spetto, insieme con loro; e i lor discendenti son davanti agli occhi loro.

9 Le case loro non sono se non pace, senza spavento; e la verga di Dio non è

sopra loro.

10 I lor tori ammontano, e non fallano; le lor vacche figliano, e non isperdono.

11 Essi mandano fuori i lor fanciulletti come pecore; e i lor figliuoli van saltellando.

12 Essi alzano la voce col tamburo e con la cetera; e si rallegrano al suon dell' or-

13 Logorano la loro età in piacere, e poi in un momento scendono nel sepolcro.

14 Quantunque abbiano detto a Dio: Dipartiti da noi ; perciocchè noi non pren-diam piacere nella conoscenza delle tue

15 Che è l'Onnipotente, che noi gli serviamob? e che profitto faremo se lo pre-

ghiamo?

16 Ecco, il ben loro non è egli nelle lor manif (sia il consiglio degli empi lungi da me c.)

17 Quante volte avviene egli che la lampana degli empi sia spenta, e che la lor ruina venga loro addosso, e che Iddio dia

loro tormenti nella sua ira per lor parte?
18 E che sieno come paglia al vento, e
come pula che il turbo invola?
19 E che Iddio riserbi a' lor figliuoli la violenza da loro usatad; o che egli la renda a loro stessi, e ch' essi lo sentano?

20 E che gli occhi loro veggano la lor ruina, e ch' essi bevano dell' ira dell' On-

nipotente?

21 Perciocché del rimanente, quale affezione avranno essi alle lor case, da che il numero de' lor mesi sarà stato troncato?

22 Potrebbesi insegnar scienza a Dio? conciossiache egli sia quel che giudica gli eccelsi.

23 Colui muore nel colmo della felicità, in compiuta pace e tranquillità

24 Le sue secchie son piene di latte, e le sue ossa sono abbeverate di midolla.

25 E costui muore, essendo in amaritudine d'animo, e non avendo giammai mangiato con diletto.

**26 Amendue giacciono nella polvere<sup>e</sup>, e** 

i vermini li coprono.

27 Ecco, io conosco i vostri pensamenti, e i malvagi discorsi che voi fate contro a me a torto.

28 Perciocché voi direte: Ove è la casa

447

del magnifico? e ove sono i padiglioni | ove abitavano gli empi?

29 Non vi siete voi giammai informati da coloro che fanno viaggi? voi non disdirete già i segnali ch' essi ne danno;

30 Che il malvagio è riparato al giorno della ruina, quando le ire sono sparse.

31 Chi gli rappresenterà la sua via in faccia? e chi gli farà la retribuzione di ciò ch' egli ha fatto?

32 Poi appresso egli è portato ne' sepolcri, e non attende più ad altro che all' avello. 33 I cespi della valle gli son dolci; ed

egli si tira dietro tutti gli uomini, siccome davanti a lui ne son iti innumerabilia

34 Come dunque mi consolate voi vanamente? conciossiachè nelle vostre repliche vi sia sempre della prevaricazione.

Elifaz accusa Giobbe di varie colpe, lo esorta a pentimento, e gliene mostra i vantaggi.

22 ED Elifaz Temanita rispose, e disse: 2 L'uomo può egli fare alcun profitto a Diob? anzi a se stesso fa profitto l' uomo intendente.

3 L' Onnipotente riceve egli alcun diletto, se tu sei giusto? o alcun guadagno,

se tu cammini in integrità?

Ti castiga egli, o viene egli teco a giudicio, per paura ch' egli abbia di te?

5 La tua malvagità non è ella grande? e le tue iniquità non son elleno senza fine?

6 Conciossiachè tu abbi preso pequo da' tuoi fratelli senza cagione, e abbi spo-gliati gl' ignudi de' lor vestimenti.

7 Tu non hai pur dato a bere dell' acqua allo stanco, e hai rifiutato il pane all'affamato d.

8 Ma la terra è stata per l'uomo possente, e l'uomo di rispetto è abitato in

9 Tu hai rimandate le vedove a vuoto. e le braccia degli orfani son da te state

10 Perciò tu hai de' lacci d' intorno. e uno spavento di subito ti ha conturbato.

11 Tu hai eziandio delle tenebre d'intorno, si che tu non puoi vedere; e una piena d'acque ti ha coperto.

12 Iddio non è egli nell'alto de' cieli? riguarda il sommo delle stelle, come sono

eccelse.

13 E pur tu hai detto: Che cosa co-nosce Iddio? giudichera egli per mezzola caligine e?

14 Le nuvole gli sono un nascondimento, ed egli non vede nulla, e passeggia per lo giro del cielo.

15 Hai tu posto mente al cammino che gli uomini iniqui hanno tenuto d' ogni tempo?

16 I quali sono stati ricisi fuor di tem. I dal mie giudica.

po, e il cui fondamento è scorso come un fiume:

17 I quali dicevano a Dio: Dipartiti da noi. E che avea loro fatto l'Onnipotente: 18 Egli avea loro ripiene le case di beni;

per ciò, sia lungi da me il consiglio degli empi.

19 I giusti vedranno queste cose, e se ne rallegreranno; e l'innocente si befferà di

coloro.

20 Se la nostra sostanza non è stata distrutta, pure ha il fuoco consumato il lor rimanente.

21 Deh! accontati con Dio, e rappacificati con lui; per questo mezzo ti avverrà

il bene.

22 Deh! ricevi la legge dalla sua bocca, e riponi le sue parole nel cuor tuo.

23 Se tu ti converti all' Onnipotente, se tu allontani dal tuo tabernacolo l'iniquità.

tu sarai ristabilito/;
24 E metterai l'oro in su la polvere, e l'oro di Ofir in su le selci de' fiumi.

25 E l'Onnipotente sarà il tuo oro, e il

tuo argento, e le tue forze. 26 Perciocchè allora tu prenderai diletto nell' Onnipotente, e alzerai la tua faccia a

Dio.

27 Tu gli supplicherai, ed egli ti esaudirà, e tu gli pagherai i tuoi voti.

28 Quando avrai determinato di fare al-cuna cosa, ella ti riuscirà sicuramente, e la luce risplenderà sopra le tue vie.

29 Quando quelle saranno abbassate, allora dirai: Esaltazione: e *Iddio* salvera l'uomo con gli occhi chini.

30 Egli lo libererà, quantunque non sia innocente; anzi sarà liberato per la purità delle tue mani.

Giobbe si dice nuevamente innocente; ma non ardisce fare appello u Dio, perchè Egli si nasconde e prosegue i supi piani. Quindi risponde ad Elifaz, descrivendo i peccati degli empi, i quali benche destinati ad eterno castigo, sono prosperi quapgiù.

23 E GIOBBE rispose, e disse: 2 Ancor oggi il mio lamento è ribellione; benchè la mia piaga sia aggravata sopra, i miei sospiri,

3 Oh! sapessi io pure ove trovare *Iddio!* 

io andrei infino al suo trono;

4 lo sporrei per ordine la mia ragione nel suo cospetto, ed empierei la mia bocca di argomenti;

5 Io saprei le parole ch' egli mi risponderebbe, e intenderei ciò ch' egli mitalirepoe.

6 Contenderebbe egli meco con grandezza di forza? no; anzi egli avrebbe riguarde a me.

7 Ivi l'uomo diritto verrebbe a ragione con lui, ed jo sarei in perpetua liberato

Es. 22. 26, 27. 2 Cron. 1. 15. <sup>a</sup> Eb. 9. 27. b Luca 17. 10. d Deut. 15. 7, ecc. Mat. 25. 42. 'Sal. 139. 1, ecc. 15. A Giac. 4.6. 1 Pie. 5.5. f Giob. 8. 5, 6; 11. 13, ecc.

se indictro, io non lo scorgo:

9 Se a man sinistra, quando egli opera. io nol veggo; se a man destra, egli si nasconde, ed io non posso vederlo.

10 Quando egli avrà conosciuta la mia via, e mi avrà esaminato, io usciro fuori

come oro a

11 Il mio piè si è attenuto alle sue pedate; io ho guardata la sua via, e non me

ne son rivolto.

12 E anche non ho rimosso d'imnanci a me il comandamento delle sue labbra; io ho riposte appo me le parole della sua bocca, prù caramente che la mia provvisione ordinaria.

13 Ma, se egli è in un propontmento, chi ne lo storra se l'anima sua desidera di

fare una cosa, egli la farà.

14 Egli certo compierà ciò ch' egli ha statuito di me; e molte tali cose sono appo

15 Perciò io sono smarrito per cagion di hui; se io ci penso, io ho spavento di

16 Certo Iddio mi ha fatto struggere il cuore, e l' Onnipotente mi ha conturbato.

17 Perchè non sono io stato troncato, per non veder le tenebre? e perché ha egli nascosta l'oscurità d'innanzi a me?

24 PERCHE non dirassi che i tempi sono occultati dall' Onnipotente, e che quelli che lo conoscono, non veggono i suoi giorni°?

2 Gli empi muovono i terminia, rapi-

scono le gregge, e le pasturano; 3 Menano via l'asino degli orfani; prendono in pegno il bue della vedeva

4 Fanno torcere i bisognosi dalla via, i poveri della terra si nascondono tutti.

5 Ecco, son simili ad asini salvatici nei deserto: escono al lor mestlere, si levano la mattina per andare alla preda i la campagna è il lor pane, per li lor fantini.

6 Mietono il campo, e vendemmiano la

vigna che mon è loro.

7 Fanno passar la notte agl' ignudi senza vestimenti, sì che non hanno con che coprirsi al freddo/.

8 Son bagnati dalle acque che traboccano da' monti; e per mancamento di ricetto, abbracciano i sassi.

9 Rapiscono l'orfano dalla poppa, e

prendono pegno dal povero. 10 Fanno andar gl' ignudi senza vestimenti; e quelli che portano loro le manelle delle biade soffrono fame.

11 Quelli che spremono loro l'olio intra i lor mari, e quelli che calcano ne' torcoli soffromo sete.

12 Gli uomini gemono dalla città e l'a- | celfo?

8 Ecco, se io vo innanzi, egli non vi è : I nima de' feriti a morte sclama : e pure Iddio non appone loro alcun fallo.

13 Essi son di quelli che son ribelli alla luce, non conoscono le sue vie, e non si fermano ne' suoi sentieri.

14 Il micidiale si leva allo schiarir del di, uccide il povero, e il bisognoso; e poi

ia notte opera da ladro.

15 Parimente l'occhio dell'adultero osserva la sera, dicendo: L'occhio di alcuno non mi scorgerà; e si hasconde la

16 Di notte sconficcano le case, che si aveano segnate di giorno: non conoscono la luce.

17 Perciocche la mattina è ad essi tutti ombra di morte; se alcuno li riconosce, hanno spaventi dell' ombra della morte.

18 Fuggono leggiermente, come in su le acque; la lor parte è maledetta nella terra, non riguardano alla via delle vigne.

19 La secchezza e il caldo involano le acque della neve; cost il sepolero invola

quelli che hanno peccato.

20 La matrice li dimentica, i vermini son loro dolci, non son più ricordati; anzi i perversi son rotti come un legno.

21 E benché tormentino la sterile che non partorisce, e non facciano alcun bene

alla vedova;

22 E traggano giù i possenti con la lor forza; e, quando si levano, altri non si assicuri della vita:

23 Pur nondimeno *Iddio* dà loro a che potersi sicuramente appoggiare, e gli occhi

suoi sono sopra le lor vie.

24 Per un poco di tempo sono innalzati. poi non son più; sono abbattuti, e trapassano come tutti *gli altri*, e son ricisi come la sommità d' una spiga.

25 Se ora egli non è cost, chi mi dimentirà, e metterà al niente il mio ragiona-

mento?

Bildad mostra che l'uomo non può giustificarsi dinanzi a Dio.

25 E BILDAD Suhița rispose, e disse: 2 La signoria, e lo spavento, è con lui; egli fa in pace ciò che gli piace ne' suoi cieli altissimi.

3 Le sue schiere si posson elleno annoverare? e sopra cui non si leva la sua

luce?

4 Ma come sarà giusto l' uomo appo Iddio 17 e come sarà puro colui ch' è nato di donna.

5 Ecco, fino alla luna non sarà pura, e non risplenderà; e le stelle non saranno pure nel suo cospetto.

6 Quanto meno l'uomo, che è un verme, e il figliuol dell' uomo, che è un vermi-

<sup>▶</sup> Giov. 4. 82, \$4. Giov. 3. 20. Deut. 19. 14; 27. 17. Deut. 24, 17. Prov. 15. 3. Giob. 4. 17, ecc. Sal. 130. 3. \* Fat. 1, 7. Deut. 24, 17. / Es. 22. 26, 27. Deut. 24. 12, 13. 442

Biobbe risponde a Bildad non aver egli parlato a proposito e loda a sua voltu la gran-dezza di Dio.

26 E GIOBBE rispose, e disse: 2 O quanto hai tu bene aiutato il debole, e hai salvato il braccio fineco!

3 O quanto hai tu ben consigliato colui che è privo di sapienza, e gli hai larga-mente dimostrata la ragione!

4 A cui hai tu tenuti questi ragiona-menti? e lo spirito di cui è uscito di te?

5 I giganti sono stati formati da Dio, e gli animali che stanno nelle acque sono

stati formati sotto esse.
6 L'inferno è ignudo davanti a lui, e non vi è copritura alcuna al luogo della

perdizionea.

7 Egli distende l' Aquilone in sul vuoto, egli tiene sospesa la terra in su niente. 8 Egli serra le acque nelle sue nuvole,

e non però si schiantano le nubi sotto

9 Egli tavola la superficie del suo tropo, egli spande la sua nuvola sopra esso.

10 Egli ha con la sesta posto un certo termine intorno alle acque, il qual durerà infino alla fine della luce e delle tenebre.

11 Le colonne de' cieli sono scrollate ed attonite, quando egli le sgrida.

12 Egli ha fesso il mare con la sua forzad,

e col suo senno ha trafitto Rahab.

13 Egli ha col suo Spirito adorni i cieli; la sua mano ha formato il serpente guiz-

14 Ecco, queste cose son solo alcune par-ticelle delle sue vie; e quanto poco è quel che noi ne abbiamo udito? e chi potra intendere il tuono delle sue potenze?

Giobbe nega le accuse portate contro di lui, e mantiene che i malcagi spesso vanno impuniti
—L' uomo può aver ricchezze e industria,
senza possedere la vera sapienza.

27 E GIOBBE riprese il suo ragionamento, e disse:

2 Come Iddio che mi ha tolta la mia ragione, e l' Onnipotente che ha data amaritudine all' anima mia, vive;

3 Mentre il mio fiato sarà in me, e l'a-

lito di Dio sarà nelle mie nari,

4 Le mie labbra giammai non parleranno perversamente, e la mia lingua aiam-mai non ragionera frodolentemente.

5 Tolga Iddio che giammai, finche io muoia, consenta che voi abbiate ragione; io non mi lascerò toglier la mia integrità.

6 Io ho presa in mano la difesa della mia giustizia, io non la lascerò; il cuor mio non mi fara vergogna giammai in tempo di vita mia.

7 Il mio nemico sia come l'empio, e chi si leva contro a me come il perverso.

8 Perciocchè qual sarà la speranza del- l

l'ipocrita, quando dopo ch' egli avrà ben guadagnato, Iddio gli strapperà fuoti l'anima e?

Q Iddio ascolterà egli il suo grido, quando

tribolazione gli sara sopraggiunte ? 10 Prendera egli il suo diletto nell' Onnipotente? invocherà egli Iddio in ogni

11 Io vi ammaestrerò intorno alla mano di Dio; io non vi celerò le cose che sono appo l'Onnipotente.

12 Ecco, voi tutti avete vedute queste cose : e perché v' invanite cost in vanità?

13 Questa è la porzione dell' uomo empio, appo Iddio; e l'eredità che i violenti ricevono dall' Onnipotente.

14 Se i suoi figliuoli moltiplicano, ciò è per la spada; e i suoi discendenti non saranno satollati di pane.

15 Quelli che gli saranno sopravvivuti saranno sepolti nella morte stessa, e le sue vedove non ne piagneranno.

16 Avvegnaché averse accumulato dell'argento come della polvere, e messi insieme de' vestimenti come del fango;

17 Egli li avrà messi insieme, ma il giusto se ne vestirà, e l'innocente spartirà l'argento<sup>9</sup>.

18 Egli avrà edificato, ma la sua casa sarà come la tignuola, e come la capanna che fa il guardiano de frutti.

19 Avvegnachè sia stato ricco, giacerà, e non sarà raccolto; aprirà gli occhi, ma non vi sarà nulla.

20 Spaventi lo coglieranno come acque. il turbo l'involerà di notte.

21 Il vento orientale lo porterà via ed egli se ne andrà; e, tempestando, lo caccerà dal luogo suo.

22 Iddio adunque gli traboccherà addosso queste cose, e non lo risparmierà; egli fuggirà senza restare, essendo perseguito dalla mano di esso:

23 Altri si batterà a palme sopra lui, e ciascuno zuffolerà contro a lui dal suo

luogo.

28 CERTO l'argento ha la sua miniera, e l'ore un luogo dove è fondute.

2 Il ferro si trae dalla polvere, e la pietra

liquefatta *rende* del rame.

3 L'uomo ha posto un termine alle tenebre, e investiga ogni cosa infino al fine: le pietre che son nell'oscurità e nell'ombra della morte.

4 Ove i torrenti che il piè avea dimenticati acoppiano fuori, e impediacono che niuno vi stia appresso; poi scemano, e se ne vanno per *opera de*gli uomini.

5 La terra che produce il pane disotto è rivolta sottosopra, e pare tutta fuoco.

6 Le pietre di essa sono il luogo degli zaffiri, e vi è della polvere d' oro.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sal. 139. 8, 11. Prov. 15, 11. Eb. 4, 13. Sal. 24. 2; 104. 2. Sal. 33. 7; 104. 9. **Es. 14. 21.** Mat. 16. 26. Luca 12. 20. Is. 1. 15, Ger. 14. 12. Prov. 28, 8. Eccles. 2. 29.

7 Niuno uccello rapace ne sa il sentiero, e l'occhio dell'avvoltoio non riguardò

8 I leoncini della leonessa non calcarono giammai que' luoghi, il leone non vi passò

giammai.

9 L' uonio mette la mano a' macigni; egli rivolta sottosopra i monti fin dalla

10 Egli fa de' condotti a' rivi per mezzo le rupi; e l'occhio suo vede ogni cosa

11 Egli tura i fiumi che non gocciolino, e trae fuori in luce le cose nascoste.

12 Ma la sapienza, onde si trarrà ella? e doy' è il luogo dell' intelligenza?

13 L' uomo non conosce il prezzo di essa; ella non si trova nella terra de' vi-

14 L'abisso dice: Ella non è in me: e il maré dice: Ella non è appresso di me.

15 Ei non si può dare oro per essa, nè può pesarsi argento per lo prezzo suo<sup>a</sup>.

16 Ella non può essere apprezzata ad oro di Ofir, nè ad onice prezioso, nè a zaffiro.

17 Nè l' oro, nè il diamante, non posson pareggiarla di prezzo; e alcun vasellamento d'oro fino non può darsi in iscambio di essa.

18 Appo lei non si fa menzione di coralli, nè di perle; la valuta della sapienza è

maggiore che quella delle gemme. 19 Il topazio di Etiopia non la può pareggiar di prezzo; ella non può essere ap-

prezzata ad oro puro.

20 Onde viene adunque la sapienza? e

dove è il luogo dell' intelligenza?

21 Conciossiachè ella sia nascosta agli occhi d' ogni vivente, e occulta agli uccelli del cielo.

22 Il luogo della perdizione e la morte dicono: Noi abbiamo con gli orecchi solo udita la fama di essa.

23 Iddio solo intende la via di essa, e

conosce il suo luogo.

24 Perciocchè egli riguarda fino all' estremità della terra, egli vede sotto tutti i cieli b.

.25 Quando egli dava il peso al vento, e

pesava le acque a certa misura;

26 Quando egli poneva il suo ordine alla pioggia, e la via a' lampi de' tuoni;

27 Allora egli la vedeva, e la contava;

egli l'ordinava, e anche l'investigava. 28 Ma egli ha detto all'uomo: Ecco, il timor del Signore è la sapienza; e il ri-trarsi dal male è l' intelligenza.

Giobbe contrasta la sua prosperità primiera colla miseria presente, e si protesta innocente dei peccati di cui viene accusato.

29 E GIOBBE riprese il suo ragionamento, e disse:

2 Oh! fossi io pure come a' mesi di prima, come al tempo che Iddio mi guar-

3 Quando egli faceva rilucere la sua lampana sopra il mio capo, e quando io camminava al suo lume, per mezzo le tenebre;

4 Come io era al tempo della mia giovanezza, mentre il consiglio di Dio governava il mio tabernacolo;

5 Mentre l'Onnipotente era ancora meco,

e i miei famigli mi erano d' intorno; 6 Mentre io lavava i miei passi nel burro, e le rocce versavano presso di me de' ruscelli d' olio.

7 Quando io andava fuori alla porta per la città, o mi faceva porre il mio seggio in

su la piazza

8 I fanciulli, veggendomi, si nascondevano; e i vecchi si levavano, e stavano in

piè; 9 I principali si rattenevano di parlare, nano in su la bocca;

10 La voce de' rettori era celata, e la lor lingua era attaccata al lor palato;

II L' orecchio che mi udiva mi celebrava beato; l'occhio che mi vedeva mi rendeva testimonianza:

12 Perciocchè io liberava il povero che gridava, e l'orfano che non avea chi l'aiu-

tasse d.

13 La benedizione di chi periva veniva sopra me; e io faceva cantare il cuor della vedoya.

14 Io mi vestiva di giustizia e, ed ella altrest mi rivestiva; la mia dirittura mi era come un ammanto, e come una benda.

15 Io era occhi al cieco, e piedi allo

zoppo.

16 To era padre a' bisognosi, e investigava la causa che mi era sconosciuta!; 17 E rompeva i mascellari al perverso, e

gli faceva gittar la preda d'infra i denti. 18 Onde io diceva: Io morro nel mio nido, e moltiplicherò i miei giorni come

la rena. 19 La mia radice era aporta alle acque, e la rugiada era tutta la notte in su i miei

rami. 20 La mia gloria si rinnovava in me, e il mio arco si rinforzava in mano mia.

21 Altri mi ascoltava, e aspettava che io avessi parlato; e taceva al mio consiglio.

22 Dopo che io avea parlato, niuno replicava; e i miei ragionamenti stillavano. sopra loro.

23 Essi mi aspettavano come la pioggia, e aprivano la bocca, come dietro alla pioggia della stagione della ricolta.

24 Se io rideva verso loro, essi nol credevano, e non facevano scader la chiarezza della mia faccia.

25 Se mi piaceva d' andar con loro, io sedeva in capo, e abitava con loro come

451

15–2

Prov. 8. 13, ecc.; 8. 10, ecc.; 16. 16. \* **B**1. 6. 14, ecc. J Prov. 29. 7.

Prov. 15. 3. <sup>e</sup> Becles, 12, 15. <sup>g</sup> Sal. 1. 3. Ger. 17. 8.

un re fra le sue schiere, e come una persona che consola quelli che fanno cordoglio.

MA ora, quelli che son minori d'età di me si ridono di me, i cui padri io non avrei degnato metter co' cani della mia greggia.

2 E anche, che mi avrebbe giovato la forza delle lor mani? la vecchiezza era

perduta in loro.

3 Di bisogno e di fame, virevano in disparte, e solitari; fuggivano in luoghi aridi, tenebrosi, desolati, e deserti.

4 Coglievano la malva presso agli arbuscelli, e le radici de ginepri, per iscalderi

5 Erano scacciati d'infra la gente; ei si gridava dietro a loro, come dietro a un ladro.

6 Dimoravano ne'dirupi delle valli, nelle grotte della terra e delle rocce.

7 Ruggivano fra gli arbuscelli; si adu-

navano sotto a' cardi.

8 Erano gente da nulla, senza nome, più

vili che la terra stessa. 9 E ora io son la lor canzone, e il sog-

getto de' lor ragionamenti.

10 Essi mi abbominano, si allontanano da me, e non si rattengono di sputarmi nel viso ...

11 Perciocchè *Iddio* ha sciolto il mio legame, e mi ha afflitto; laonde essi hanno scosso il freno, per non riverir'più la mia faccia.

12 I giovanetti si levano contro a me dalla man destra, mi spingono i piedi, e si appianano le vie contro a me, per tra-boccarmi in ruina;

13 Hanno tagliato il mio cammino, si avanzano alla mia perdizione, niuno li

aiuta;

14 Sono entrati come per una larga rot-

tura, si son rotolati sotto le ruine.

15 Spaventi si son volti contro a me, perseguitano l'anima mia come il vento; e la mia salvezza è passata via come una nuvola.

16 E ora l'anima mia si versa sopra me; i giorni dell'affizione mi hanno aggiunto.

17 Di notte egli mi trafigge l' ossa addosso; e le mie arterie non hanno alcuna posa.

18 La mia vesta è tutta canglata, per la quantità della marcia delle piaghe, e delle ulceri, e mi strigne come la scollatura del mio saio.

19 Egli mi ha gittato nel fango, e paio

polvere e cenere.

20 Io grido a te, e tu non mi rispondi; io mi presento davanti a te, e tu non poni mente a me.

21 Tu ti sei mutato in crudele inverso me; tu mi contrasti con la forza delle tue mani. 22 Tu mi hai levato ad alto; tu mi fai cavalcar sopra il vento, e fai struggere in me ogni virtu.

23 Io so certamente che tu mi ridurrai alla morte, e alla casa assegnata ad ogni

rivente.

24 Pur non istenderà egli la mano nell'avello; quelli che vi son dentro gridano essi, quando egli distrugge?

essi, quando egli distrugge?
25 Non piagneva io per cagion di colui che menava dura vita ?! l'anima mia non

si addolorava ella per li bisognosi?

26 Perchè, avendo io sperato il bene, il mal sia venuto; e avendo aspettata la luce, sia giunta la caligine;

27 Le mie interiora bollono, e non hanno alcuna posa; i giorni dell' afflizione mi

hanno incontrato.

28 Io vo bruno attorno, non già del sole; io mi levo in pien popolo, e grido.

le; io mi levo in pien popolo, e grido. 29 Io son diventato fratello de dragoni,

e compagno delle ulule.

30 La mia pelle mi si è imbrunita addosso, e le mie ossa son calcinate d'arsura.

31 E la mia cetera si è mutata in duolo, e il mio organo in voce di pianto.

31 IO avea fatto patto con gli occhi miei; come dunque avrei io mirata la vergine d?

2 E pur quale è la parte che Iddio mi ha mandata da alto? e quale è l'eredità che l'Onnipotente mi ha data da' luoghi

sovrani '

3 La ruina non è ella per lo perverso, e gli accidenti strani per gli operatori d' iniquità?

4 Non vede egli le mie vie? e non conta

egli tutti i miei passi"?

5 Se io son proceduto con falsità, e se il mio piè si è affrettato alla fraude;

6 Pesimi pure Iddio con bilance giuste.

e conoscerà la mia integrità.

7 Se i miei passi si sono stornati dalla diritta via, e se il mio cuore è ito dietro agli occhi miei/, e se alcuna macchia mi è rimasta attaccata alla mano;

8 Semini pure io, e un altro se lo mangi;

e sieno diradicati i miei rampolli.

9 Se il mio cuore è stato aflettato dietro ad alcuna donna, e se io sono stato all' agguato all' uscio del mio prossimo;

10 Macini pur la mia moglie a un altrog,

e chininsi altri addosso a lei.

11 Perciocche quello è una scelleratez-

za, ed una iniquità da giudici.

12 Conciossiachè quello sarebbe stato un fuoco che mi avrebbe consumato fino a perdizione, e avrebbe diradicata tutta la mia rendita.

13 Se io ho disdegnato di comparire in giudicio col mio servitore, e con la mia servente, quando hanno litigato meco;

14 E che farei ib, quando Iddio si leverà? e quando egli ne farà inchiesta, che gli risponderei?

15 Colui che mi ha fatto nel ventre non ha egli fatto ancora lui? non è egli un medesimo che ci ha formati nella matrice ?

16 Se io ho riflutate a poveri ciò che desideravano, e ho fatti venir meno gli occhi della vedeva;

17 E se ho mangiato tutto solo il mio boccone, e se l' orfano non ne ha eziandio mangiato;

18 (Conciossiache dalla mia fanciullezza esso sia stato allevato meco, come appresso un padre; ed io abbia dal ventre di mia madre avuta cura della vedova);

19 Se ho veduto che alcuno perisse per mancamento di vestimento, e che il bisognoso non avesse nulla da coprirsi;

20 Se le sue reni non mi hanno benedetto, e se egli non si è riscaldato con la lana delle mie pecore;

21 Se io ho levata la mano contro all'orfano , perchè io vedeva chi mi avrebbe aiutato nella porta:

22 Caggiami la paletta della spalla, e sia il mio braccio rotto, e divelto dalla sua canna.

23 Perciocchè io avea spavento della ruina mandata da Dio, e che io non potrei durar per la sua altezza.

24 Se ho posto i oro per mia speranza; e se ho detto all oro fino: Tw sei la mia confidanza;

25 Se mi son rallegrato perche le mie facoltà fosser grandi, e perche la mia mano avesse acquistato assai;

26 Se ho riguardato il sole, quando risplendeva; è la luna facendo il suo corso, chiara e lucente<sup>d</sup>;

27 E se il mio cuore è stato di nascosto sedotto, e la mia bocca ha baciata la mia mano:

28 Questo ancora è una iniquità da giudici; conciossiachè io avrei rinnegato l' Iddio disopra.

29 Se mi son raflegrato della calamità del mio nemico ; se mi son commosso di allegrezza, quando male gli era sopraggiunto;

30 Anzi non pure ho recato il mio palate a peccare, per chieder la sua morte

con maledizione;
31 Se la gente del mio tabernacolo non ha detto: Chi ci darà della sua carne? noi non ce ne potremmo giammai satol-

32 Il forestiere non è restato la notte in su la strada; io ho aperto il mio discio al viandante.

33 Se io ho coperto il mio misfatto, come fanno gli uomini, per nasconder la mia iniquità nel mio seno;

'34' Quantunque io potessi spaventare una gran moltitudine; pure i più vili della gente mi facevano paura, ed io mi taceva, e non usciva fuor della porta.

35 Oh! avessi io pure chi mi ascoltasse! ecco, il mio desiderio è che l' Onnipotente mi risponda, o che colui che litiga meco mi faccia una scritta;

36 Se io non la porto in su la spalla, e non me la lego afforno a guisa di bende.

37 Io gli renderei conto di tutti i mier passi, io mi accosterei a lui come un capitano.

38 Se la mia terra grida contro a me, e se parimente i suoi solchi piangono;

39 Se ho mangiati i suoi frutti senza pagamento, e se ho fatto sospirar l'anima de suoi padroni;

40 In luogo del grano nascami il tribolo, e il loglio in luogo dell' orzo.

Qui finiscono i ragionamenti di Giobbe.

Blibu si scara di parlare; biasima Giobbe perchè si dice giusto, ed asperisce she la sofferensa ha uno scopo disciplinare e carrettico.

32 ORA essendo que tre uomini restati di rispondere a Giobbe, perche gli pareva di esser giusto;

2 Elihu, figlinolo di Baracheel, Buzita, della nazione di Ram, si accese nell'ità contro a Giobbe, perchè giustificava se stesso anzi che Iddio;

3 E contro a' tre amici di esso, perciocchè non aveano trovata alcuna replica, è pure aveano condannato Giobbe.

4 Ora Elihu avea aspettato che Giobbe avesse parlato; perciocche egli ed i auoi umici erano più attempati di lui.

5 Ma, veggendo che non vi era replica alcuna nella bocca di que' tre uomini, egli si accese nell' fra.

6 Ed Elihu, figliuolo di Baracheel, Buzita, parlò, e disse: Io son giovane, e voi siete molto attempati; perciò io ho avuta paura, e ho temuto di dichiararvi il mio parere.

7 Io diceva: L' età parlerà, e la moltitudine degli anni farà conoscere la sapienza.

8 Certo lo spirito è negli uomini; ma l'inspirazione dell' Onnipotente li fa intendere:

9 I maggiori non son sempre savi; e i vecchi non intendono sempre la dirittura. 10 Perciò io ho detto: Ascoltatemi; ed

io ancora dichiarerò il mio parere.

11 Ecco, io ho aspettate le vostre parole, io ho porto l'orecchio alle vostre considerazioni, finche voi aveste ricercati de ragionamenti.

12 Ma avendo posto mente a voi, ecco, non vi è alcun di voi che convinca Giobbe, che risponda a' suoi ragionamenti;

13 Che talora non diciate: Noi abbiamo trovata la sapienza"; scaccilo ora Iddio, e non un uomo.

14 Or egli non ha ordinati i auoi ragionamenti contro a me; io altresì non gli risponderò secondo le vostre parole.

. 15 Essi si sono agomentati, non hanno più risposto; le parole sono state loro tolte di bocca.

16 Io dunque ho aspettato; ma perciocchè non parlano più, perchè restano e non rispondono più;

17 Io ancora risponderò per la parte mia; io ancora dichiarerò il mio parere;

18 Perciocchè io son pieno di parole, lo spirito del mio ventre mi strigne.

19 Ecco, il mio ventre è come un vino che non ha spiraglio, e schianterebbesi come barili nuovi.

29 Io parlerò adunque, e avrò alcuna respirazione; io apriro le mie labbra, e risponderò.

21 Già non mi avvenga di aver riguardo alla qualità della persona di alcunob; io non m' infignerò parlando ad un uomo.

22 Perciocche io non so infignermi; altrimenti, colui che mi ha fatto di subito mi torrebbe via.

33 ORA dunque, Giobbe, ascolta, ti prego, i miei ragionamenti, e porgi gli orecchi a tutte le mie parole.

2 Ecco, ora io ho aperta la mia bocca, la

mia lingua parla nel mio palato.

3 Le mie parole saranno secondo la dirittura del mio cuore; e le mie labbra proferiranno scienza pura.

4 Lo Spirito di Dio mi ha fatto, e l'alito dell' Onnipotente mi ha data la vita c

5 Se tu puoi, rispondimi; mettiti in ordine contro a me, e presentati pure.

6 Ecco, io sono a Dio, come tu; anch' io sono stato tratto dal fango,

7 Ecco, il mio spavento non ti sgomenterà, e la mia mano non ti sarà grave addosso.

8 Tu hai pur detto, udendolo io, ed io ho intesa la voce delle parole:

9 Io son puro, senza misfatto; io son netto, e non vi è iniquità in med;

10 Ecco, egli trova delle occasioni contro

a me; egli mi reputa per suo nemico; 11 Egli ha messi i miei piedi ne' ceppi,

egli spia tutti i miei sentieri.

12 Ecco, in questo tu non sei stato giusto; io ti risponderò; perciocchè Iddio è vie maggiore che l' uomo.

13 Perche hai tu conteso con luie? perchè egli non dichiara tutte le sue ragioni?

14 Egli è ben vero, che talora Iddio paria una volta, e due, a chi non vi ha

15 In sogno. in vision notturna, quando

il più profondo sonno cade in su gli nomini, quando essi "on tutti sonnacchiosi sopra i lor letti;

16 Allora egli apre loro l'orecchio, e

suggella il lor castigo; 17 Per istorre l'uomo dalle opere sue, e per far che la superbia dell' uomo non apparisca più;

18 Per iscampar l'anima sua dalla fossa, e far che la sua vita non passi per la

spada. 19 Ma talora altresì l'uomo è castigatocon dolori sopra il suo letto, e tutte le sue ossa di grave malattia;

20 E la sua vita gli fa abbominare il cibo, e l' anima sua la vivanda desiderabile:

21 La sua carne è consumata, talchè non apparisce più; e le sue ossa, che prima non si vedevano, spuntano fuori

22 E l'anima sua si accosta alla fossa,

e la vita sua a' mali mortali.

23 Ma se allora vi è appresso di lui alcun messo, un parlatore, uno d'infra-mille, per dichiarare all'uomo il suodovere

24 Iddio gli farà grazia, e dirà: Riscuotilo, chè non iscenda alla fossa; io ho tro-.

vato il riscatto.

25 La sua carne diventerà morbida, più che non è in fanciullezza; egli ritornerà. a' di della sua giovanezza

26 Egli supplicherà a Dio, ed egli gli sarà placato, e gli farà veder la sua faccia. con giubilo, e renderà all' uomo la sua giustizia.

27 Ed esso poi si volgerà verso gli uomini, edirà: lo avea peccato, e avea pervertita la dirittura, e ciò non mi ha punto giovato.

28 Così Iddio riscoterà l'anima sua, che non passi nella fossa, e la vita sua vedra la luce.

29 Ecco. Iddio opera tutte queste cose due e tre volte inverso l'uomo;

30 Per ritrarre l'anima sua dalla fossa, acciocchè sia alluminata della luce de' viventi.

31 Attendi, o Giobbe, ascoltami; taci,

ed io parlerò. 32 Se tu hai alcuna cosa da dire, rispondimi; parla, perciocche io desidero giu-

stificarti. 33 Se no, ascoltami tur, taci, ed io t' insegnerò la sapienza.

Elihu prova che Dio non agisce ingiustamente, ma fa differenza fra i buoni e i malvagi.

34 ED Elihu prosegui a parlare, e disse: 2 Voi savi, udite i miei ragionamenti; e voi intendenti, porgetemi l'orecchio.

3 Perciocche l'orecchio esamina i ra-

<sup>&</sup>quot;1 Cor. 1, 29. Met. 42. 16. "1ca 15. 21. 1 Giov. 1, 9, :Gen. 3. 7. 《Giob. 9. 18 27. 声 \* 18. 45. 9. / Prov. 28. 28. 454 All at any L

gionamenti, come il palato assapora ciò i che'si deve mangiare.

4 Proponiamoci la dirittura, giudichia-

mo fra noi che cosa sia bene.

5 Conciossiache Giobbe abbia detto: Io son giusto; Iddio mi ha tolta la mia ragione.

6 Mentirei io intorno alla mia ragione? la saetta, con la quale son ferito, è dolorosissima, senza che vi sia misfatto in

7 Quale è l'uomo simile a Giobbe, che

beve lo schemo come acqua?

8 E che cammina in compagnia con gli operatori d' iniquità, e va con gli uomini

9 Perciocche egli ha detto: L' uomo non fa niun profitto di rendersi grato a

Dio.

10 Perciò, uomini di senno, ascoltatemi; tolga Iddio che vi sia empieta in Dio, o perversità nell' Onnipotente

11 Perciocchè egli rende all' uomo secondo l'opera sua, e fa trovare a ciascuno

secondo la sua viab

12 Si veramente Iddio non opera emplamente, e l'Onnipotente non perverte

la ragione. 13 Chi gli ha commesso il governo della terra? e chi gli ha imposta la cura del

mondo tutto intiero?

14 Se egli ponesse menté all'uomo, egli ritrarrebbe a sè il suo alito, e il suo soffia!"

15 Ogni catne insieme trapasserebbe, e

l' uomo ritornerebbe nella polvere

16 Se pur tu hai del senno, ascolta questo; porgi l'orecchio alla voce de' miei

ragionamenti.
17 Di vero, colui che odia la dirittura signoreggerebbe egli? e condannerai tu

colui che è sommamente giusto?
18 Direbbesi egli ad un re: Scellerato?
e a' principi: Empio?

19 Quanto meno a colui che non ha riguardo alla qualità de principi d, e appo cui non è riconosciuto il possente, per essere antiposto al poveró; perche essi tutti sono opera delle sue mani.

20 Essi muoiono in un momento, e di mezza notte tutto un popolo è conquas-sato, e perisce; e il potente è tolto via

senza opera di mani, 21 Perciocchè gli occhi suoi son sopra le vie dell' uomo, ed egli vede tutti i

passi di esso

22 Non vi è oscurità, në ombra di morte alcuna, ove si possan nascondere gli operatori d'iniquità.

23 Perciocche Iddio non ha più riguardo all' uomo quando esso è per venire in giudicio davanti a lui.

24 Egli fiacca i possenti incomprensibilmente, e ne costituisce altri in luogo loro.

25 Perciò, conoscendo egli le opere loro, nel girar d' una notte son fiaccati. 26 Egli li sbatte come empi, in luogo di molti spettatori;

27 Perciocchè si son rivolti indietro da hi, e non hanno considerate tutte le sue

28 Facendo pervenire infino a lui il grido del povero, e facendogli udire lo strido degli afflitti

29 Se egli rimanda in pace, chi condannerà? e se nasconde la sua faccia, chi lo riguarderà? o sia una nazione intiera, o un uomo solo,

30 Acciocche l'uomo profano non regni più, e che il popolo non sia più tenuto ne lacci.

31 Certo ei ti si conveniva indirizzare a Dio, che dice: Io perdono, io non distruggerò

32 Dicendo: Se vi è alcuna cosa, oltre operato perversamente, io non continuerò più.

33 Vorresti tu ch' egli ti facesse la retribuzione di ciò ch' è proceduto da te? Se pur tu rifiuti l'uno, ed eleggi l'altro, non farèi già io; di' pure ciò che tu sai.

34 Gli uomini di senno diranno meco, e

l'uomo savio mi acconsentirà,

35 Che Giobbe non parla con conoscimento, e che le sue parole non sono con intendimento.

36 O padre mio, sia pur Giobbe provato, infino all' ultimo, per cagione delle sue. repliche, simili a quelle degli uomini iniqui.

37 Perciocche altrimenti egli aggiu-gnerà misfatto al suo peccato, si batterà a palme fra noi, e moltiplichera le parole sue contro a Dio.

Eliku dimestra che il peccata dell' uomo non nuoce a Dio, nè la sua giustizia pli dà pro-fitto. Perciò Dio non ha motivo di mostrarsi parziale. Se molti gridano e non sono uditi, egli è perchè si lugnano di Dio, anzichè ricorrere a lui:

35 ED Elihu prosegui il suo ragionamento, e disse:
2 Hai tu stimato che ciò convengo alla

ragione, della quale tu hai detto: La mia

giustizia è da Dio;
3 Di dire: Che mi gioverà ella? che profitto ne avrò più che del mio peccato?
4 To ti risponderò, e a tuoi compagni

5 Riguarda i cicli, e vedi : e mira le nu-vole, quanto sono più alte di te.

6 Se tu pecchi, che cosa opererai tu con-

Gen. 18, 25. Rom. 9, 14. Rom. 2, 6. Apoc. 22, 12. Sal. 104, 29. Fat. 19, 84. 1 Pie, 1, 17. Sal. 34, 15. Prov. 15, 3. / Amos 9, 2, 3. Eb. 4, 10 Dent. 16. 17. Giac. 5. 4.

tro a lui? e se i tuoi misfatti son moltiplicati, che gli farai tu<sup>a</sup>?

7 Se tu sei giusto, che cosa gli darai<sup>b</sup>? ovvero che prendera egli dalla tua mano?

8 Come la tua malvagità può nuocer solo ad un uomo simile a te, cost anche la tua giustizia non può giovare se non a un figliuolo d' uomo,

9 Gli oppressati gridano per la grandezza dell'oppressione, e danno alte strida per

la violenza de' grandi;

10 Ma niuno dice: Ove è Dio, mio fattore, il quale dà materia di cantar di not-

11 II qual ci ammaestra sopra le bestie della terra, e ci rende savi sopra gli uccelli

del cielo.

12 Quivi adunque gridano, ed egli non li esaudisce, per la superbia de' mal-

13 Certamente Iddio non esaudisce la vanità, e l'Onnipotente non la riguarda<sup>d</sup>.

14 Quanto meno esaudirà egli te, che dici che tu nol riguardi? giudicati nel suo cospetto, e poi aspettalo.

15 Certo ora quello che l'ira sua ti ha imposto di castigo è come nulla; ed egli non ha preso conoscenza della moltitudine de' tuoi peccati molto innanzi.

16 Giobbe adunque indarno apre la sua bocca, e accumula parole senza conosci-

mento.

Elihu celebra la giustizia e la potenza di Dio, sandone esempi nella nutura. I suoi attri-buti morali sono perfetti, benchè noi non in-tendiamo le sue dispensazioni.

ED Elihu prosegui, e disse:

2 Aspettami un poco, ed io ti mostrerò che vi sono ancora altri ragionamenti per Iddio.

3 lo prenderò il mio discorso da lungi, e

attribuirò giustizia al mio Fattore. I Perciocche di vero il mio parlare non è con menzogna; tu hai appresso di te uno che è intiero nelle sue opinioni.

5 Ecco, Iddio è potente, ma non però disdegna alcuno; potente, ma di forza

con riunta con sapienza.

6 Egli non lascia viver l'empio, e fa ra-

gione agli afflitti. 7 Egli non rimuove gli occhi suoi d'addosso a' giusti ; anzi li fa sedere sopra il trono coi re; egli ve li fa sedere in perpetuo; onde sono esaltati.

8 E se pur son messi ne' ceppi, e son prigioni ne' legami dell' afflizione;

9 Egli dichiara loro i lor fatti, e come i

lor misfatti sono accresciuti.

10 Ovvero, apre loro l'orecchio, per far toro ricevere correzione; e dice loro che si convertano dall' iniquità.

11 Se ubbidiscono, e gli servono, finiscono i giorni loro in beni, e gli anni loro in diletti:

12 Ma se non ubbidiscono, passano per la spada, e muoiono per mancamento d'in-

tendimento.

13 Ma i profani di cuore accrescono l' ira<sup>g</sup>, e.non gridano, quando egli li met-te ne' legami;

14 La lor persona morrà in giovanezza, e la lor vita fra i cinedi.

15 Ma egli libera gli afflitti nella loro af-flizione, e apre loro l'orecchio nell' oppres-

16 Ancora te avrebbe egli ritratto dall' afflizione, e messo in luogo largo, fuori di ogni distretta; e la tua mensa tranquilla sarebbe ripiena di vivande grasse.

17 Ma tu sei venuto al colmo del giudicio di un empio; il giudicio e la giustizia ti

tengono preso,

18 Perciocche egli è in ira, guarda che talora egli non ti atterri con battiture; e che niun riscatto, benche grande, non ti possa scampare A.

19 Farà egli alcuna stima delle tue ricchezze<sup>1</sup>? *egli* non *farà stima* dell' oro, nè

di tutta la tua gran potenza

20 Non ansar dietro a quella notte, nella

quale i popoli periscono a fondo.

21 Guardati che tu non ti rivolga alla vanità; conciossiache per l'afflizione tu abbi eletto quello.

22 Ecco, Iddio è eccelso nella sua poten-

za; chi è il dottore convenevole a lui ! ?
23 Chi gli, ha ordinato come egli deve procedere? e chi gli può dire: Tu hai operato perversamente! 24 Ricordati di magnificar le opere sue,

le quali gli uomini contemplano.

25 Ogni uomo le vede, e gli uomini le mirano da lungi.

26 Ecco, Iddio è grande, e noi nol possiamo conoscere ; e il numero de' suoi anni è infinito m

27 Perciocche egli rattiene le acque che non istillino; e altresi, al levar della sua

nuvola, quelle versano la pioggia; 28 La quale le nuvole stiliano, e gocciolano in su gli uomini copiosamente.

29 Oltre a ciò, potrà alcuno intender le distese delle nubi, e i rimbombanti scoppi del suo tabernacolo!

30 Ecco, egli spande sopra esso la sua

luce, e copre le radiei del mare. 31 Perciocche, per queste cose egli giudica i popoli, e altrest dona il cibo abbonde

32 Egli nasconde la fiamma nelle palme delle sue mani, e le ordina quello che deve incontrare.

33 Egli le dichiara la sua volonta se deve

Prov. 8. 36. Ger. 7. 19. Giob. Sal. 39. 82. / Sal. 33. 18; 34. 15, Rom. 11. 34. 1 Cor. 2. 16. Giob. 22. 2. 2. Prov. 9, 12. 15. Eom. 2. 5. or. 2. 16. Eb. 1. 12. ° Is. 51, 18. Sal. 49. 7. Is. 1. IS. 1 Prov. II. 4. Fat. 14, 17.

incontrur bestiame, ovvero anche ondere ! soura alcuna pianta.

37 IL cuor mi trema eziandio di questo, e si muove dal huggo suo.

2 Udite pure il suo tremendo tuono, e il mormorare ch' esce della sua bocca.

3 Egli lo lancia sotto tutti i cieli, e la sua

fismma sopra le estremità della terra; 4 Dopo la quale rugge il tuono; egli tuona con la voce della sua altezza, e non indugia quelle cose, dopo che la sua voce è stata udita.

5 Iddio tuona maravigliosamente con la sua voce; egli fa cose tanto grandi, che

noi non possiam comprenderle

6 Perciocche egli dice alla neve: Cadi in su la terra; e paramente al numbo della pioggia, al nembo delle sue forti piogge.

7 Kgli rinchiude ogni uomo in casa, come per riconoscer tutti i suoi lavoratori

8 E le fiere se n' entrano ne' ter nascondimenti, e dimorano ne' lor ricetti.

9 La tempesta viene dall' Anstro, e il freddo dal Settentrione.
19 Iddie, col suo soffio, produce il ghiso-

cio, e fa che le acque che si diffondevano diventano come di metalla.

11 Egli stanca exiandio le nuvole in adacquar la terra, e disperge le nubi con

is sun ince.

12 Ed esse si rivolgono in molto giri, secondo gli ordini suoi intorno a ciò che hanno a fare, secondo tutto quello ch' egli comunda loro di fare in su la faccia del mondo, nella terra;

13 Facendole venire, o per castigo, o per la sua terra, o per alcum beneficio

14 Porgi l'orecchio a questo, o Giobbe; fermati, e considera le maraviglie di Dio.

15 Sai tu, come Iddio dispone di case, e come egli fa risplender la luce della sua nuvola !

16 Intendi tu come le nuvole son bilanciate? conosci tu le mazavighe di colui

che è perfetto in ogni scienza!

17 Come i tuoi vestimenti son caldi, quando egli acqueta l' Austro in su la

18 Hai tu con lui disteni i cieli d, i quali son sodi, come uno specchio di metallo?

19 Insegnaci ciò che nei gli diremo; poiche, per cagione delle nostre tenebre, noi nen possiam dene ordinare i mostri ragionamenti.

**20** Gli sarebbe egli rapportato quando io avensi parlato? se vi fosse alcuno che ne parlame, certo egli sarebbe abiasato.

21 Reco pure, gli nomini non persono riguardare il sole, quando egli risplende nel ciclo, dopo che il vento è pussato, e l'ha spazzato;

dorata serenità; or Iddio ha interno a sè

una tremenda maestà.

23 Egli è l'Onnipotente, noi non possiam trovarlo; egli è grande in forza, e in giudicio, e in grandezza di giustizia;

egli non oppressa alcuno; 24 Perciò gli uomini lo temono; alcun uomo, benchè savio di cuore, nol può

vedere.

Dio risponde a Giobbe, e senze scendere a giustificar le sue vie, si fonda milla grandezza e la sapienza delle sue opere, per domandar che si abbia piena siducia in hi.

38 ALLORA il Signore rispose a Giobbe da un turbo, e disse:

2 Chi è costui, che oscura il consiglio con

ragionamenti senza scienza!

3 Deh! cigniti i lombi come un valente verno, ed io ti farò delle domande, e tu insegnami.

4 Ove eri, quando io fondaza la terra! dichiaralo, se hai conoscimento ed intel-

5 Chi ha disposte le misure di essa, se tu il sai! ovvero, chi ha steto il regolo sopra

6 Sopra che sono state affondate le sae basi! ovvero, chi pose la sua pietra ango-

lare!

7 Quando le stelle della mattina canta vano tutte insieme, e tutti i figlinoli di Dio giubilavano?

8 E chi rinchiuse il mare con porte, quando fu tratto fuori, e usci della ma-

trace?

9 Quando io posi le nuvole per suovesti-mento, e la caligine per sue rasce?

10 E determinai aopra esso il mio sta-

tuto, e gli posi attorno sbarre e porte; 11 E dissi: Tu vermi fin qua, e non passerai più innanzi; e qui si fermerà l'alterezza delle tue onde.

12 Hai tu, dà che tu sei in vità, comandato alla mattina! ed hai tu mostrato

all' alba il suo luogo!

13 Per occupar l'estremità della terra, e

far che gli empi se ne dileguino?

14 E far che la terra si muti in diverse forme, come argilia stampata; e che quel-le si appresentino alla vista come un vestimento?

15 E che la luce di queste cose sia divietata agli empi, e che il braccio altiero sia

16 Sei tu entrato infino a' gorghi del mare, e sei tu passeggiato nel fondo del-

Pabino! 17 Le porte della morte ti son elleno scoperte, ed hai tu vedute le porte del-

l'ombra della morte! 18 Hai tu compresa la larghezza della 22 E che dal Settentrione è venuta la l terra! dichiaralo, se tu la conosci tutta.

<sup>\*</sup>Apoc. 16. 2. \* Es. 9. 18, 23. 1 Sam. 12. 18, 19. \*

/ Es. 19. 16, 18. 1 Re 19. M. Nah. 1. 3. \* Gen. 1. 9. '1 Re 18.46. 4-Gen. 1. C. '1 Tim. 8, 16. 15-5

19 Quale è, la via del luogo ove dimora la luce e dov' è il luogo delle tenebre?

20 Perche tu vada a prendere essa luce, e la meni al termine del suo corso, e conosca i sentieri della sua casa?

21 Sì, tu il sai; perciocchè allora nascesti, e il numero de' tuoi giorni è grande.

22 Sei tu entrato dentro a' tesori della neve, ed hai tu vedute le conserve della gragnuola,

23 La quale io riserbo per lo tempo del nemico, per lo giorno dell' incontro e del-la battaglia "?

24 Per qual via scoppia la fiamma, e il vento orientale si spande egli in su la

25 Chi ha fatti de' condotti alla piena delle acque, e delle vie a' lampi de' tuoni? . 26 Per far piovere in su la terra, ove non è niuno; e in sul deserto, nel quale non abita uomo alcuno?

27 Per satollare il luogo desolato e deserto; e per farvi germogliar l'erba pullulante?

28 La pioggia ha ella un padre? ovvero,

chi ha generate le stille della rugiada b?
29 Del cui ventre è uscito il ghiaccio, e chi ha generata la brina del cielo?

30 Chi fa che le acque si nascondano, e divengano come una pietra; e che la su-perficie dell'abisso si rapprenda? 31 Puoi tu legare le delizie delle Galli-

nelle, ovvero sciogliere le attrazioni del-

l' Orione?

32 Puoi tu fare uscire i segni settentrionali al tempo loro, e condur fuori Arturo co' suoi figli?

33 Conosci tu gli ordini costituiti de' cie-li ? hai tu stabilito il lor reggimento sopra

34 Puoi tu, alzando la tua voce alla nuvola, far che una piena d'acqua ti copra?

35 Puoi tu mandare i folgori, si che

vadano e ti dicano: Eccoci?

36 Chi ha messa la sapienza nell' interior dell' uomo e ovvero, chi ha dato il senno alla mente di esso?

37 Chi annovera le nuvole con sapienza?

e chi posa i barili del cielo; 38 Dopo che la polvere è stata stemperata, come un metallo fonduto; e le zolle si son rigiunte?

ANDRAI tu a cacciar preda per lo leone? e satollerai tu la brama de' leoncellid?

2 Quando si appiattano ne' lor ricetti, e giacciono nelle lor caverne, stando in

3 Chi apparecchia al corvo il suo pasto. ajuando i suoi figli gridano a Dio, e vagano per mancamento di cibo!

4 Sai tu il tempo che le camozze delle rocce figliano? hai tu: osservato quando le cerve partoriscono?

5 Annoveri tu i mesi del termine del lor portato, e sai su il tempo che devono

figliare!

6 Elle si chinano, fanno scoppiar fuori il lor feto, si alleviano delle lor doglie.

7 I lor figli son gagliardi, crescono per le biade, escono fuori, e non ritornano più a quelle.

8 Chi ne ha mandato libero l'asino salvatico, e chi ha sciolti i suoi legami?

9 A cui io ho ordinato il deserto per casa; e per abitazioni, i luoghi salsugginosi.

10 Egli si beffa dello strepito della città: egli non ode gli schiamazzi del sollecita-

tor delle opere.

11 I monti, ch' egli va spiando, sono il suo pasco; ed egli va ricercando qualunque verdura.

12 Il liocorno ti vorrà egli servire? si riparerà egli presso alla tua mangiatoia?

13 Legherai tu il liocorno con la sua fune, per farlo arare al solco? erpicherà

egli le valli dietro a te? 14 Ti fiderai tu in lui, perchè la sua forza è grande! e gli rimetterai tu il tuo

15 Ti fiderai tu in lui ch' egli ti renda la ricolta della tua sementa, e ch' egli te l' accolga nella tua aia?

16 Le ale de' paoni son elleno vaghe per opera tua! o ha da te lo struzzolo le penne

e la piuma?

17 Fai tu ch'egli abbandoni le sue uova in su la terra, e che le lasci sosldare in su la polvere?

18 E ohe dimentichi che il piè d'alcuno le schiaccerà, ovvero che le fiere

della campagna le calpesteranno f.

19 Egli è spietato inverso i suoi figli, come se non fosser suoi ; indarno è la sua fatica; egli è senza tema

20 Perciocchè Iddio l' ha privo di senno, e non l'ha fatto partecipe d'intendimento.

21 Quando egli si solleva in alto, egli si beffa del cavallo, e di colui che lo cavalca.

22 Hai tu data la forza al cavallo? hai tu adorna la sua gola di fremito?

23 Lo spaventerai tu come una locusta? il suo magnifico annitrire è spaventevole.

24 Egli raspa nella valle, si rallegra del-

la sua forza, esce ad incontrare le armi. 25 Egli si beffa della paura, e non si spaventa, e non si volge indietro per la apada.

26:Il turcasso, e la folgorante lancia, e lo spuntone gli risuonano addosso.

.27 D' impazienza e di stizza pare ch' egli

voglia trangugiar la terra; e non può credere che sia il suon della tromba.

28 Come prima la tromba ha sonato, egli dice: Aha, Aha; da lontano annasa la battaglia, lo schiamazzo de' capitani, e le grida.

29 Lo sparviere vola egli, spiega egli le ale sue verso il Mezzodi, per lo tuo

senno?

30 L'aquila si leva ella ad alto per lo tuo comandamento? e fai tu ch' ella faccia il suo nido in luoghi elevati?

31 Ella dimora e si ripara nelle rupi, nelle punte delle rocce, e in luoghi inac-

cessibili.

32 Di là ella spia il pasto, gli occhi suoi

mirano da lontano.

33 I suoi aquilini ancora sorbiscono il sangue, e dove sono corpi morti, quivi ella si ritrova a.

34 Poi il Signore parlò a Giobbe, e

disse:

35 Colui che litiga con l'Onnipotente lo correggerà egli? colui che arguisce Iddio risponda a questo.

36 E Giobbe rispose al Signore, e disse: 37 Ecco, io sono avvilito, che ti risponderei io! io metto la mia mano in su la bocea.

- 38 Io ho parlato una volta, ma non replicherò più; anzi due, ma non continuerò
- 40 E IL Signore parlò di nuovo a Giobbe dal turbo, e disse:
  2 Cingiti ora i lombi, come un va-
- lente uomo; io ti farò delle domande, e tu insegnami.

3 Annullerai tu pure il mio giudicio, e mi condanneral tu per giustificarti b'?

4 Hai tu un braccio simile a quel di Dio? o tuoni tu con la voce come egli ??

5 Adornati pur di magnificenza e di altezza; e vestiti di maestà e di gloria.

6 Spandi i furori dell' ira tua, e riguarda

ogni altiero, ed abbassalo;
7 Riguarda ogni altiero, e atterralo<sup>a</sup>; e

trita gli empi, e sprofondali ; 8 Nascondili tutti nella polvere, e tura

loro la faccia in grotte:

9 Allora anch' io ti darò questa lode, che la tua destra ti può salvare

10 Ecco l'elefante, il quale io ho fatto teco; egli mangia l'erba come il bue.

11 Ecco, la sua forza è ne' lombi, e la sua possa nel bellico del suo ventre.

12 Egli rizza la sua coda come un cedro; ei nervi de' suoi testicoli sono intralciati.

13 Le sue ossa son come sbarre di rame, come mazze di ferro.

14 Egli è la principale delle opere di Dio; sol colui che l' ha fatto può accostargli la

aua spada. 15 Perchè i monti gli producono il pa-

sco, tutte le bestie della campagna vi scherzano.

16 Egli giace sotto gli alberi ombrosi, ne ricetti di canne e di paludi.

17 Gli alberi ombrosi lo coprono con l'ombra loro; i salci de' torrenti l'intorniano.

18 Ecco, egli può far forza ad un fiume, sì che non conta; egli si fida di potersi attrarre il Giordano nella gola.

19 Prenderallo alcuno alla sua vista? foreragli egli il naso, per mettervi de' lacci?

TRARRAI tu fuori il leviatan con 41 Pamo, o con una fune che tu gli avrai calata sotto alla lingua?

2 Gli metterai tu un uncino al muso? gli forerai tu le mascelle con una spina?

3 Userà egli molti preghi teco? ti parlerà egli con lusinghe?

4 Patteggerà egli teco, che tu lo prenda

per servo in perpetuo?

5 Scherzerai tu con lui, come con un uccello? e lo legherai tu con un filo, per darlo alle tue fanciulle?

6 I compagni ne faranno essi un convito?

lo spartiranno essi fra i mercatanti?

7 Gli empierai tu la pelle di roncigli, e la testa di raffi da pescare?

8 Pongli pur la mano addosso, tu non

ricorderai mai più la guerra

9 Ecco, la speranza di pigliarlo è fallace; anzi *l' uomo* non sarà egli atterrato, sol a vederlo?

10 Non vi è alcuno così feroce, che ardisca risvegliarlo; e chi potrà presentarsi

davanti a me?

11 Chi mi ha prevenuto in darmi cosa alcuna? ed io gliela renderoe; quello che è sotto tutti i cieli è mio

12 Io non tacerò le membra di quello, nè ciò ch' è delle sue forze, nè la grazia della

sua disposizione.

13 Chi scoprirà il disopra della sua coverta? chi verrà a lui con le sue doppie redini?

14 Chi aprira gli usci del suo muso? lo spavento è d'intorno a' suoi denti.

15 I suoi forti scudi sono una cosa superba; son serrati strettamente come con un suggello.

16 L'uno si attiene all'altro, talchè il

vento non può entrar per entro.

17 Sono attaccati gli uni agli altri, e accoppiati insieme, e non possono spiccarsi l' uno dall' altro.

18 I suoi starnuti fanno sfavillar della luce, e i suoi occhi son simili alle palpebre

dell' alba.

19 Della sua gola escono fiaccole, scintille di fuoco ne sprizzano.

20 Delle sue nari esce un fumo, come d'una pignatta bollente, o d'una caldaia.

ma esce della sua bocca.

22 La possa alberga nel suo collo, e la

doglia tresca davanti a lui.
23 Le polpe della sua carne son compresse; egli ha la carne addosso soda, e non tremola punto.

24 Il cuor suo è sodo come una pietra, e massiccio come un pezzo della macina di-

25 I più forti e valenti hanno paura di

lui, quando egli si alza; e si purgano de' lor peccati, per lo gran fracasso. 26 Nè la spada, nè l'asta, nè lo spuntone, nè la corazza, di chi l'aggiugnerà, non potrà durare.

27 Egli reputa il ferro per paglia, e il

rame per legno intarlato.

28, La saetta non lo farà fuggire; le pietre della frombola si mutano inverso lui

in istoppia.

29 Gli ordigni son da lui riputati stoppia; ed egli si bessa del vibrare dello

spuntone.

30 *Egli ha* sotto di sè de' testi pungenti : egli sterne sotto sè degli aguti in sul pantano.

31 Egli fa bollire il profondo mare come una caldaia; egli rende il mare simile a una composizione d'unguentaro.

32 Egli fa rilucere dietro a sè un sentiero, e l'abisso pare canuto.
33 Non vi è alcuno animale in su la terra che gli possa essere assomigliato, che sia stato fatto per esser senza paura.

34 Egli riguarda ogni cosa eccelsa, ed è

re sopra tutte le più fiere belve.

Giobbe si umilia e dà ploria a Dio; poi intercede per i suoi amici, e riceve prosperità doppia della primiera.

42 E GIOBBE rispose al Signore, e disse: 2 Io so che tu puoi tutto<sup>a</sup>; e che cosa niuna che tu abbi deliberata, non può es-

sere impedita.

3 Chi è costui, che oscura il consiglio senza scienza: Perciò, io ho dichiarata la mia opinione, ma io non intendeva ciò ch' io diceva; son cose maravigliose sopra la mia capacità, ed io non le posso comprendere.

4 Deh! ascolta, ed io parlerò; ed io ti

farè delle domande, e tu insegnami.

5 Io avea con gli orecchi udito par-

21 L'alito suo accende i carboni, e fiam- | lar di te; ma ora l'occhio mio ti ha veduto.

> 6 Perciò io riprovo ciò che ho detto, e me ne pento in su la polvere, ed in su la ce-

nere.

7 Ora, dopo che il Signore ebbe dette queste cose a Giobbe, egli disse ancora ad Elifaz Temanita: L' ira mia è accesa contro a te, e contro a' due tuoi compagni; perciocchè voi non mi avete parlato dirittamente, come Giobbe, mio servitore.

8 Ora dunque, pigliatevi sette giovenchi, e sette montoni, e andate al mio servitore Giobbe, e offerite olocausto per voi; e faccia Giobbe, mio servitore, orazione per voi; perciocchè certamente io avrò riguardo a lui, per non farvi portar la pena della vostra stoltizia; conciossiachè voi non mi abbiate parlato dirittamente, come Ciobbo mio servitore

Giobbe, mio servitore.
9 Ed Elifaz Temanita, e Bildad Suhita, e Sofar Naamatita, andarono, e fecero come il Signore avea loro detto. E il Si-

gnore esaudi Giobbe.

10 E il Signore trasse Giobbe della sua cattività, dopo ch' egli ebbe fatta orazione per li suoi amici; e il Signore accrebbe a Giobbe al doppio tutto quello ch' egli avea avuto per l'addietro. 11 E tutti i suoi fratelli, e tutte le sue

sorelle, e tutti i suoi conoscenti di prima, vennero a lui, e mangiarono con lui in casa sua, e si condolsero con lui, e lo con-solarono di tutto il male che il Signore avea fatto venir sopra lui; e ciascuno di essi gli dono una pezza di moneta, e un

monile d'oro.

12 É il Signore benedisse lo stato ultimo di Giobbe, più che il primiero c; talchè egli ebbe quattordicimila pecore, e seimila cammelli, e mille paia di buoi, e

mille asine 4.

13 Ed ebbe sette figliuoli e tre figliuole.

14 E pose nome alla prima Gemima, e alla seconda Chesia, e alla terza Cheren-

15 E non si trovarono in tutto quel paese donne alcune belle come le figliuole di Giobbe; e il lor padre diede loro eredità per mezzo i lor fratelli.

16 E dopo queste cose, Giobbe visse cenquarant' anni, e vide i suoi figliuoli, e i figliuoli de' suoi figliuoli, infino alla quarta generazione. 17 Poi morì vecchio, e sazio di giorni.

Mat. 19. 28. Luca 18. 27. & G10b. 1. 9. " Gibb. 1. 2.

# IL LIBRO DE' SALMI.

## SALMO 1...

Felicità dei giusti: castigo degli empi.

1 BEATO l'uomo che non è camminato nel consiglio degli empia, e non si è fermato nella via de peccatori, e non è seduto nella sedia degli schernitori.

2 Anzi il cui diletto è nella Legge del

Signore, e medita in essa giorno e notte.

3 Egli sara come un albero piantato presso a ruscelli d'acque, il quale rende il suo frutto nella sua stagione, e le cui frondi non appassano; e tutto quello ch' e-

gli farà, prospererà. 4 Così non saranno già gli empi; anzi saranno come pula sospinta dal vento.

5 Perciò gli empi non istaranno ritti nel giudicio, ne i peccatori nella raunanza de' giusti.

6 Perciocchè il Signore conosce la via de' giustic; ma la via degli empi perirà.

#### SALMO 2.

#### Lotte e vittoria del Messia.

1 PERCHE tumultuano le genti, e mormorano i popoli cose vaned?

2 I re della terra si ritrovano, e i principi consigliano insieme contro al Signore, e contro al suo Unto;

3 Dicendo: Rompiamo i lor legami, e

gettiam via da noi le lor funi.

4 Colui che siede ne' cieli ne riderà; il Signore si befferà di loro.

5 Allora parlerà loro nella sua ira, e li renderà smarriti nel suo cruccio acceso:

6 E dirà: Pur nondimeno ho io consacrato il mio Re sopra Sion, monte della mia santità.

7 Io spiegherò il decreto; il Signore mi ha detto: Tu sei il mio figliuolo; oggi io

t' ho generato.

8 Chiedimi, ed io ti darò per eredità le genti, e i confini della terra per tua possessione<sup>g</sup>.

9 Tu le fiaccherai con una verga di ferro; tu le triterai come un testo di vascilaio.

10 Ora dunque, o re, siate savi; giudici della terra, ricevete correzione.

11 Servite al Signore con timore, e gioite

con tremore.

12 Baciate il figliuolo, chè talora egli non si adiri, e che voi non periate nella vostra via, quando l'ira sua si sarà pure

un poco accesa. Beati tutti coloro che si confidano in lui m.

#### SALMO 3.

#### Fiducia in Dio nella avversità.

Salmo di Davide, composto quando egli fuggi per cagione d' Absalom, suo figliuolo ".

1 O SIGNORE, in quanto gran numero sono i miei nemici! molti si levano contro a me

2 Molti dicono dell'anima mia: Non v è salute alcuna appo Iddio per lui. (Sela!.)
3 Ma, Signore, tu sei uno scudo d'intorno a me'; tu sei la mia gloria, e quel che mi sollevi il capo.

4 Io ho colla mia voce gridato al Signore, ed egli mi ha risposto dal monte della sua

santità. (Sela.)
5 Io mi son coricato, e ho dormito; poi mi son risvegliato<sup>p</sup>; perciocchè il Signore

mi sostiene. 6 Io non temerei di migliaia di popolo,

quando si fossero accampate contro a me d'ogn' intorno<sup>q</sup>.

7 Levati, Signore; salvami, Dio mio; perciocche tu hai percossa la mascella di tutti i miei nemici; tu hai rotti i denti degli empi.

8 Il salvare appartiene al Signore"; la tua benedizione è sopra il tuo popolo. (Sela.)

## SALMO 4.

#### Preghiera a Die nella distretta.

Salmo'di Davide, dato al Capo de' Musici, in su Neghinot.

1 QUANDO io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia; quando io sono stato distretto, tu mi hai messo in largo; abbi pietà di me, ed esaudisci la mia orazione.

2 O uomini principali, infino a quando sarà la mia gioria in vituperio? infino a quando amerete vanità, e andrete dietro a

menzogna! (Sela.)

3 Or sappiate che il Signore si ha eletto un pietoso"; il Signore mi esaudirà quando

io griderò a lui.

4 Tremate, e non peccate; ragionate nel cuor vostro, sopra i vostri letti, e restate <sup>t</sup>. (Sela.)

5 Sacrificate sacrificii di giustizia ", e confidatevi nel Signore.

461

Prov. 4. 14, 15. Gios. 1. 8. 2 Tim. 2. 19. Fat. 4. 25, 26. Luc. 19. 14 Eb. 1. 5; 5. 5. Dan. 7. 18, 14. Giov. 17. 4, 5. Fil. 2. 12. Giov. 5. 23. Rom. 9. 33; 1 Piet. 2. 6. 2 Sam. cap. 15—18. cioè: pausa. Gen. 15. 1. Sal. 27. 8, Is. 48. 11. Apoc. 7. 10; 19. 1. 2 Tim. 2. 19. 2 Piet. 2. 9. Sal. 51. 17, 19. Luc. 19. 14. #Fat. 18. 33. lov. 5. 23. Apoc. 6. 16. 1\* Gen. 15. 1. Prov. 8. Plet. 2. 9. 2 Cor. 7

6 Molti dicono: Chi ci farà veder del bene? O Signore, alza la luce del tuo volto sopra noi

7 Tu mi hai data maggiore allegrezza nel cuore, che non hanno quelli nel tempo che il lor frumento, e il lor mosto è moltiplicato.

8 Io mi coricherò in pace, e in pace ancora dormirò; perciocchè tu solo, Signore,

mi fai abitare sicuramente.

## SALMO 5.

Mali che sovrastano ai malvagi; benedizioni riservate ai giusti.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, in su Nehilot.

1 PORGI l'orecchio alle mie parole, o Signore; intendi la mia meditazione.

2 Re mio, e Dio mio, attendi alla voce del mio grido; perciocchè io t' indirizzo la mia orazione.

3 Signore, ascolta da mattina la mia voce; da mattina io ti spiego i miei desii, e sto aspettando.

4 Perciocche tu non sei un Dio che prenda piacere nell' empietà; il malvagio non puδ dimorar teco.

5 Gl' insensati non possono comparir davanti agli occhi tuoi; tu odli tutti gli operatori d'iniquità

6 Tu farai perire tutti quelli che parlano con menzogna d; il Signore abbomina l'uo-

mo di sangue e di frode.

7 Ma io, per la grandezza della tua benignità, entrerò nella tua Casa, e adorerò verso il Tempio della tua santità, nel tuo timore.

8 Signore, guidami per la tua giustizia, per cagion de' miei insidiatori; addirizza

davanti a me la tua via.

9 Perciocchè nella bocca loro non v'è dirittura alcuna; l'interior loro non è altro che malizie; la lor gola è un sepolcro aperto, lusingano colla lor lingua.

10 Condannali, o Dio; scadano da' lor consigli; scacciali per la moltitudine de' lor misfatti; perciocchè si son ribellati contro

11 E rallegrinsi tutti quelli che si confidano in te, e cantino in eterno, e sii lor protettore; e festeggino in te quelli che amano il tuo Nome.

12 Perciocchè tu, Signore, benedirai il giusto; tu l'intornierai di benevolenza, come d'uno scudo.

#### SALMO 6.

Davide ricorre alla misericordia di Dio per ottener perdono e liberazione.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, in Neghinot, sopra Seminit.

1 SIGNORE, non correggermi nella tua

ira, e non gastigarmi nel tuo cruccio. 2 Abbi pieta di me, o Signore; perciocche io son tutto fiacco; sanami, Signore ; perciocchè le mie ossa son tutte smarrite.

3 L'anima mia eziandio è grandemente

smarrita; e tu, Signore, infino a quando?
4 Rivolgiti, o Signore; riscuoti l'anima mia; salvami, per amor della tua beni-gnita.

5 Perciocche nella morte non v è memoria di te; chi ti celebrerà nel se-

polcro4?

6 Io mi affanno ne' miei sospiri; io al-lago tutta notte il mio letto, e bagno la mia lettiera colle mie lagrime.

7 L' occhio mio è consumato di fastidio; egli è invecchiato per cagione di tutti i

miei nemici.

8 Ritraetevi da me, voi tutti operatori d'iniquità; perciocchèil Signore ha udita la voce del mio pianto.

9 Il Signore ha udita la mia supplicazione; il Signore ha accettata la mia ora-

zione

10 Tutti i miei nemici sieno confusi, e grandemente smarriti; voltin le spalle, e sieno svergognati in un momento.

## SALMO 7.

Attorniato da molti nemici, Davide confida in Dio, e protesta della propria innocenza.

Siggaion di Davide, il quale egli cantò al Signore, sopra le parole di Cus Beniaminita.

1 SIGNORE, Iddio mio, io mi confido in te; salvami da tutti quelli che mi perseguitano, e riscuotimi;

2 Chè talora il mio nemico non rapisca l'anima mia come un leone; e non la laceri, senza che vi sia alcuno che mi riscuota.

3 Signore Iddio mio, se ho fatto questo, se vi è perversità nelle mie mani;

4 Se ho renduto mal per bene a chi viveva in pace meco (io, che ho riscosso colui che

mi era nemico senza cagione");

5 Perseguiti pure il nemico l'anima mia, e l'aggiunga, e calpesti la vita mia, mettendola per terra; e stanzi la mia gloria nella polvere. (Sela.)

6 Levati, Signore, nell' ira tua; innalzati contro a' furori de' miei nemici, e destati in mio favore; tu hai ordinato il

giudicio.

7 E circonditi la raunanza de' popoli; e torna poi in luogo elevato di sopra ad

8 Il Signore giudicherà i popoli; Signore, giudicami; giudica di me secondo la mia giustizia, e la mia integrità.

malvagi, e stabilisci l' uomo giusto; conciossiachè tu sii l' Iddio giusto, che provi i cuori e le reni.

10 Il mio scudo è in Dio, che salva

quelli che son diritti di cuore.

11 Iddio è giusto giudice, e un Dio che si adira ogni giorno.

12 Se il mio nemico non si converte, eghi aguzzerà la sua spada; già ha teso l'arco suo, e l' ha preparato.

13 Egli ha apparecchiate arme mortali; egli adopererà le sue saette contro agli

ardenti persecutori.

14 Ecco, il mio nemico partorisce iniquità; egli ha conceputo affanno, e partorirà inganno.

15 Egli ha cavata una fossa, e l'ha affondata; ma egli stesso è caduto nella fossa ch' egli ha fatta.

16 Il travaglio ch' egli dà altrui gli ritornerà sopra la testa, e la sua violenza gli scenderà sopra la sommità del capo.

17 Io lodero al Signere, secondo la sua giustizia; e salmeggerò il Nome del Signore Altissimo.

## SALMO 8.

Dio glorificato per le sue opere e pen la sua bontà inverso l'uomo.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Ghittit.

1 QUANT' è magnifico il Nome tuo per tutta la terra, o Signore, Signor nostro, che hai posta la tua maestà sopra

2 Per la bocca de' piccoli fanciulli, e di quelli che poppano, tu hai fondata la tua gloria<sup>c</sup>, per cagione de' tuoi nemici, per far restare il nemico e il vendicatore.

3 Quando io veggo i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita; la luna e le stelle

che tu hai disposte;

4 Io dico: Che cosa è l'uomo, che tu ne abbi memoria d? e che cosa è il figliuolo dell' uomo, che tu ne prenda cura i

5 E che tu l'abbi fatto poco minor degli Angeli, e l'abbi coronato di gloria e d'o-

nore?

6E che tu lo faccia signoreggiare sopra le opere delle tue mani, e abbi posta ogni cosa sotto i suoi piedi ?

7 Pecore e buoi, tutti quanti; e anche le

fiere della campagna;

8 Gli uccelli del cielo, e i pesci del mare che guizzano per li sentieri del mare.

9 O Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il Nome tuo in tutta la terra!

#### SALMO 9.

Ringrasiamenti per una grande liberazione. Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Almut-labben.

9 Deh! venga meno la malvagità de' [ 1 IO celebrerò, o Signore, con tutto il mio cuore; io narrerò tutte le tue maraviglie.

2 Io mi rallegrerò, e festeggerò in te; io salmeggerò il tuo Nome, o Altis-

3 Perciocchè i miei nemici hanno volte le spalle; son caduti, e periti d'innanzi alla tua faccia.

4 Conciossische tu mi abbi fatta ragione e diritto; tu ti sei posto a sedere sopra il

trono, come giusto giudice.

5 Tu hai sgridate le nazioni, tu hai distrutto l'empio, tu hai cancellato il loro nome in sempiterno.

6 O nemico, le desolazioni sono elleno finite per durare in perpetuo? ed hai tudisfatte le città! è pur perita la mia memo-

ria di esse?

7 Ma il Signore siede in eterno; egli ha

fermato il suo trono per far giudicio. 8 Ed egli giudichera il mondo in giustizia, egli renderà giudicio a' popoli in dirittura.

9 E il Signore sarà un alto ricetto al misero; un alto ricetto a' tempi ch' egli

sarà in distretta

10 Laonde, o Signore, quelli che conoscono il' Nome tuo si confideranno in te: perciocchè tu non abbandoni quelli che ti cercano.

11 Salmeggiate al Signore che abita in Sion; raccontate fra i popoli i suoi fatti.

12 Perciocchè egli ridomanda ragione del sangue<sup>2</sup>, egli se ne ricorda ; egli non dimen-

tica il grido de' poveri afflitti. 13 Abbi pietà di me, o Signore, tu che mi tiri in alto dalle porte della morte, vedi l'afflizione che io soffero da quelli che

m' odiano;

14 Acciocche io racconti tutte le tue lodi nelle porte della figliuola di Sion, e festeggi della tua liberazione.

15 Le genti sono state affondate nella fossache avevano fatta, il lorpiè è stato preso nella rete che avevano nascosta.

16 Il Signore è stato conosciuto per lo giudicio ch'egli ha fatto; l'empio è stato allacciato per l'opera delle sue proprie mani. (Higgaion); Sela.)
17 Gli empi, tutte le genti che dimenti-

cano Iddio, andranno in volta nell' in-

ferno.

18 Perciocchè il povero non sarà dimenticato in sempiterno; la speranza de' poveri non perirà in perpetuo.

19 Levati, o Signore; non lasciar che l'uomo si rinforzi ; sieno giudicate le genti.

davanti alla tua faccia.

20 Signore, metti spavento in loro; fa che le genti conoscano, che non sono attro che uomini. (Sela.)

Prov. 26. 27. Eccles. 10. 8. Mar. A. Eb. 2. 6. Gen. 1. 26. 28. / Sal. 4 <sup>4</sup> Sal. 139. 1, ecc. \* Est. 7. 10. Sal. 9. 15. Prov. 26. 27. Eccles. d Giob. 7. 17. Sal. 144. 3. Eb. 2. 6. Gen. \* Sal. 7. 15, 16. Es. 7. 5; 14. 4, 10, 31. " Mat. 11, ' 21. 16. 1 Cor. 1. 27. 91. 2. Gen. 9. 5. 1 Sal. 4 463

#### SALMO 10.

Audacia dei persecutori; ricorso a Dio.

1 O SIGNORE, perchè te ne stai lontano! perchè ti nascondi a' tempi che siamo in distretta!

2 L'empio colla sua superbia persegue il povero afflitto; ma saranno presi nelle macchinazioni che hanno fatte

3 Perciocche l'empio si gloria de desiderii dell' anima sua; e benedice l'avaro,

e dispetta il Signore b.

4 L'empio, secondo l'alterezza del suo volto, non si cura di nulla: tutti i suoi pensieri sono, che non vi è Dio.

5 Le sue vie son profane in ogni tempo; i tuoi giudicii gli sono una cosa troppo alta, per averli davanti a sè; egli soffia contro a tutti i suoi nemici.

6 Egli dice nel suo cuore: Io non sarò giammai smosso; egli dice, che in vernna età non caderà in alcun male d. 7 La sua bocca è piena di esecrazione, e

di frodi, e d'inganno; sotto la lingua sua vi è perversità ed iniquità. 8 Egli sta negli aggusti per le ville; egli uccide l'innocente in luoghi nascosti; i

suoi occhi spiano il povero.

9 Egli insidia il povero nel suo nascondimento, come il leone nella sua spelonea; egli l'insidia per predarlo; egli preda il povero, traendolo nella sua rete. 10 Egli se ne sta quatto e chino; e molti

poveri caggiono nelle sue forze. 11 Egli dice nel cuor suo: Iddio l' ha dimenticato; egli ha nascosta la sua fac-

cia, egli giammai non lo vedra.

12 Levati, Signore; o Dio, alza la tua
mano; non dimenticare i poveri afflitti.
13 Perchè l'empio dispetta egli Iddio?

perchè dice egli nel cuor suo, che tu non

ne ridomanderai ragione? 14 Tu l'hai pur veduto; perciocche tu riguardi l'oltraggio e il dispetto, per prendere il fatto in mano; il povero si rimette in te: tu sei l'aiutatore dell'orfano.

15 Fiacca il braccio dell'empio; e poi, se tu ricerchi l'empietà del malvagio, non

la troversi più.

16 Il Signore è re in sempiterno<sup>h</sup>; le

genti son perite dalla sua terra.

17 O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili; tu raffermi il cuor loro, le tue

orecchie sono attente a loro; 18 Per far ragione all' orfano e al povero; acciocchè l'uomo di terra non continui più ad usar violenza.

#### SALMO 11.

Dia salva i suoi, e punisce gli empi. Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici. 1 IO mi confido nel Signore<sup>1</sup>; come dite voi all' anima mia: Fuggite al vostro monte, come un uccalletto?

2 Certo, ecco gli empi hanno teso l'ar-co, hanno accoccate le lor saette in su la corda, per tirarle contro a' dizitti di cuore, in luogo seuro.

3 Quando i fondamenti son ruinati, che

ha fatte il giusto!
4 Il Signore è nel Tempio della sua santità; il trono del Signore è ne' cieli ; i suoi occhi veggono, le sue palpebre esaminano i figliuoli degli uomini.

5 Il Signore esamina il giusto"; e l'anima sua odia l'empio, e colui che ama la

violenza,

6 Egli farà piovere in su gli empi brace. e funco, e solfo, e vento tempestoso, per la porzione del lor calice. 7 Perciocche il Signore è giusto; egli

ama la giustizia; la sua faccia riguarda l'uomo diritto<sup>p</sup>.

#### SALMO 12.

Mencogne degli uomini; veracità di Dio. Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Seminit.

1 SALVA Signore; perciocchè gli somini pii son venuti meno, e i veraci son mancati fra i figliuoli degli uomini.

2 Ciascuno parla con menzogna col suo prossimo, con labbra lusinghiere; parlano

con un cuor doppio.

3 Il Signore ricida tutte le labbra lusinghiere, la lingua che parla altieramente;

4 Di coloro che dicono: Noi sarem padroni colle nostre lingue; le nostre labbra

sono appo noi; chi è signore sopra noi?
5 Per la desolazione de' poveri affiitti,
per le strida de' bisognosi, ora mi leverò,
dice il Signore<sup>2</sup>; io metterò in salvo quelli
contro a cui caloro parlano audacemente.

6 Le parole del Signore son parole pure argento affinato nel fornello di terra, pur-

gato per sette volte.

7 Tu, Signore, guarda coloro; preservali

da questa generazione in perpetuo.

8 Gli empi vanno attorno, quando i più vili d'infra i figliuoli degli uomini sono innalzati.

#### SALMO 13.

Ricorso a Dio nella più estrema angoscia; giuliva siducia in lui.

Salmo di Davide, deto al Capo de' Musici.

1 INFINO a quando, o Signore? mi dimenticherai tu in perpetuo? infino a quando nasconderai la tua faccia da me'l

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Sal. 14. 1; 58. 1. 
<sup>d</sup> Necr. ...

<sup>g</sup> Sal. 68, 5. 

<sup>h</sup> 1 Tim. 1, 17.

<sup>e</sup> Gen. 19. 24. d Eecl. 8. H. - Apoc. 18. 7. - Rom. 3. 14. 18. 11. 4. Sal. 33, 18; 34. 15. 1s. 59. 2. ' Sal. 19.8; 119. 140.

2 Infino a quando non farò altro tuttodi che consigliar nell'animo, e affannarmi nel cuore? infino a quando s' innalzerà il mio nemico sopra me?

3 Riguarda, rispondinsi, Signore Iddio mio; allumina gli occhi miei, che talora io non dorma il sonno della morte;

4 Chè il mio nemico non dica: Io l' ho vinto ; e chè i miei nemici non festeggino, se io caggio.

5 Ora, quant' è a me, io mi confido nella tua benignità; il mio cuore giubilerà nella tua liberazione;

6 Io canterò al Signore, perciocchè egli mi avrà fatta la mia retribuzione.

#### SALMO 14.

Estrema ribellione dei precatori.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 LO stolto ha detto nel suo cuore<sup>a</sup>: Non vi è Dio. Si son corretti, son divenuti abbominevoli nelle loro opere; non vi è alcuno che faccia beneb.

2 Il Signore ha riguardato dal cielo in su i figliuoli degli uomini, per veder se vi fosse alcuno che avesse intelletto, che cercasse Iddio.

3 Tutti son guasti, tutti quanti son divenuti puzzolenti; non vi è alcuno che faccia bene, non pur uno.

4 Tutti questi operatori d'iniquità che mangiano il mio popolo, como se mangiassero del pane, e non invocano il Signore, non hanno essi alcuno intendimento?

5. Là saranno spaventati di grande spavento; perciocchè Iddio è colla gente

6 Fate voi onta al consiglio del povero afflitto, perciocchè il Signore è la sua confidanza?

7 Oh! venga pur da Sion la salute d' I-sraele! Quando il Signore ritrarrà di cattività il suo popolo, Giacobbe festeggerà, Israele si rallegrerà.

#### SALMO 15.

Il vero cittadine dei vieli. Salmo di Davide.

1 O SIGNORE, chi dimorerà nel tuo tabernacolo i chi abitera nel monte della tua santità ?

2 Colui che cammina in integrità, e fa ciò che è giusto, e parla il vero di cuore a;

3 Che non dice male colla sua lingua, e non fa male alcuno al suo compagno, e non leva alcun vituperio contro al suo prossimo;

4 Appo cui è sprezzato chi deve esser riprovato, e che onora quelli che temono il mento, e non hai trovato nulla <sup>p</sup>; l Signore; e il quale, se ha giurato alcuna bocca non trapassa il mio pensiero.

cosa, benichè sia a suo danno; non però la

5 Il quale non dà i suoi danari ad usurac, e non prende presenti contro all' innocen-te'. Chi fa queste cose non sarà giammai STINOSSO.

#### **SALMO 16.**

Confidanza e felicità del credente. Certezza della vita eterna.

Mictam di Davide.

1 GUARDAMI, o Dio; perciocchè io mi confido in teg. . . .

2 O anima mia, tu hai detto al Signore: Tu sei il Signore; il mio bene non è nulla fuorchè te.

3 Tutta la mia affezione è inverso i santi che sono in term, e inverso gli uomini onorati.

4 I tormenti di coloro che corrono dietro ad altri dii; saran moltiplicati; io non farò le loro offerte da spandere, che son di sangue; e non mi recherò nelle labbra i nomi loro 3.

5 Il Signore è la porzione della mia parte', e il mio calice; tu, Signore, mantieni quello che mi è scaduto in sorte.

6 La sorte mi è scaduta in luoghi dilette-

voli; una bella eredità mi è pur toccata. 7 lo benedirò il Signore, il qual mi con-siglia; eziandio le notti le mie reni mi ammaestrano.

8 Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei; perciocche egli è alla

mia destra, io non sarò giammai smosso. 9 Perciò il mio cuore si rallegra, e la mia lingua festeggia; anzi pur la mia carne abiterà in sicurtà.

10 Perciocchè tu non lascerai l'anima mia nel sepolcro", e non permetterai che il tuo Santo senta la corruzione della

11 Tu mi mostrerai Il sentier della vita"; sazietà d'ogni gioia è col tuo volto o; ogni diletto è nella tua destra in sempiterno.

## SALMO 17.

Davide domanda di esser liberato dai suoi nemici, fidando nella propria innocenza e nella giustizia di Dio.

#### Orazione di Davide.

1 O SIGNORE, ascolta la giustizia, attendi al mio grido, porgi l'orecchio alla mia orazione, che io ti fo senza labbra di frode.

2 Proceda il mio giudicio dalla tua presenza; gli occhi tuoi veggano le diritture.

3 Tu hai provate il mio cuore, tu l'hai visitato di notte; tu mi hai messo al cimento, e non hai troyato nulla p: la mia

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sal. 10. 4; 53. 1, ecc. <sup>b</sup> Gen. 6. 11, 12. <sup>c</sup> Es. 22. 25. Deut. 23. 19. <sup>f</sup> Es. 23. 8. Deut. 32. 9. <sup>c</sup> Fat. 2. 25, ecc. <sup>con</sup> Fat. 1 Cor. 18. 12. 1 Giov. 8. 2. <sup>p</sup> 1 Piet. 1. 7. Gen. 6. 11, 12. Rom. 3. 10, ecc. Sal. 24. 3, ecc. / Es. 23. 8. Deut. 16. 19. Sal. 25, 20. Es. 23. 13. ecc. Fat. 2. 27, 31; 13. 35, ecc. Mat. 7, 14. <sup>d</sup> Ef. 4. 25. Os. 2. 16, 17. Mat. 5, 8.

4 Nelle opere degli uomini, per la parola | delle tue labbra, io mi son guardato dalle vie de' violenti.

5 Sostieni i miei passi ne' tuoi sentieri, acciocchè i miei piedi non vacillino.

6 Io t'invoco, o Dio, perciocchè tu mi esaudisci; inchina a me il tuo orecchio,

ascolta le mie parole.

7 Dimostra maravigliose le tue benignità, o tu che, colla tua destra, salvi quelli che si confidano in te, da quelli che si levano contro a loro.

8 Guardami come la pupilla dell'occhio, nascondimi sotto l'ombra delle tue alea,

9 D' innanzi agli empi che mi disertano; e d' innanzi a' miei mortali nemici che mi circondano.

10 Son tutti massicci di grasso, parlano

altieramente colla lor bocca.

11 Ora c' intorniano, sepuitandoci alla traccia; mirano con gli occhi, per atter-

rarci:
12 Somigliano un leone che brama di lacerare; e un leoncello che dimora in

nascondimenti.

13 Levati, o Signore, va loro incontro per affrontarli; abbattili; riscuoti l'anima

mia dall' empio colla tua spada;

14 O Signore, riscuotila colla tua mano dagli uomini, dagli uomini del mondo, la cui parte è in questa vita, e il cui ventre tu empi delle tue conserve; onde i lor figliuoli son saziati, e lasciano il lor rima-

nente a' lor piccoli fanciulli.
15 Quant' è a me, per giustizia vedrò la tua faccia"; io sarò saziato della tua sem-

bianza, quando io mi risveglierò.

#### SALMO 18.

Cantico di lode a Dioper le passate liberazioni.

Salmo di Davide, servitor del Signore, il qual pronunzio le parole di questo cantico al Signore, nel giorno che il Signore l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici, e dalla mano di Saulle; dato al Capo de' Musici. Egli adunque disse:

1 O SIGNORE, mia forza, io ti amerò affettuosamente. Il Signore è la mia rocca, e la mia fortezza, e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe; io spererò in lui d; il mio scudo, e il corno della mia salute, il mio alto ricetto.

2 Io invocai il Signore, a cui si deve ogni

lode; e fui salvato da' mici nemici.

3 Doglie di morte mi avevano circondato, e torrenti di scellerati mi avevano spaventato.

4 Legami di sepolcro mi avevano intorniato, lacci di morte mi avevano in-

contrato.

5 Nella mia distretta io invocai il Si-gnore, e gridai all' Iddio mio; ed egli udi la mia voce dal suo Tempio, e il mio gri-

do pervenne davanti a lui a' suoi orecchi.

6 Allora la terra fu scossa, e tremò; e i fondamenti de' monti furono smossi e scrollati; perciocchè egli era acceso nel-

7 Un fumo gli saliva per le nari, e un fuoco consumante per la bocca; da lui

procedevano brace accese.

8 Ed egli abbassò i cieli, e discese; e vi

erc: una caligine sotto a' suoi piedi; • E cavalcava sopra Cherubini, e vo-lava; ed era portato a volo sopra l'ale del

vento.

10 Egli aveva poste delle tenebre per suo nascondimento; egli avea d'intorno a sè il suo padiglione, oscurità d'acque, nubi dell' aria.

11 Le sue nubi si dileguarono per lo splendore *che scoppiava* davanti a lui, con

gragnuola e brace accese.

12 E il Signore tuonò nel cielo, e l'Altissimo diede fuori la sua voce, con gra-

gnuola e brace accese; 13 E avventò le sue saette, e disperse coloro; egli lanciò folgori, e li mise in

rotta.

14 E per lo tuo sgridare, o Signore, e per lo soffiar del vento delle tue nari, i canali delle acque apparvero, e i fondamenti del mondo furono scoperti.

15 Egli da alto distese la mano, e mi

prese, e mi trasse fuori di grandi acque. 16 Egli mi riscosse dal mio potente nemico, e da quelli che mi odiavano; perciocche erano più forti di me.

17 Essi erano venuti incontro a me nel giorno della mia calamità; ma il Signore ru il mio sostegno;

18 E mi trasse fuori al largo; egli mi

liberò, perciocchè egli mi gradisce. 19 Il Signore mi ha fatta retribuzione secondo la mia giustizia, egli mi ha renduto secondo la purità delle mie mani;

20 Perciocchè io ho osservate le vie del Signore, e non mi sono empiamente ri-volto dall' Iddio mio;

21 Perciocchè io ho tenute davanti a me tutte le sue leggi, e non ho rimossi d' innanzi a me i suoi statuti.

22 E sono stato intiero inverso lui, e

mi son guardato dalla mia iniquità. 23 E il Signore mi ha renduto secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani nel suo cospetto.

24 Tu ti mostri pietoso inverso l' uomo

pio, intiero inverso l'uomo intiero.
25 Tu ti mostri puro col puro, e procedi ritrosamente col perverso;

26 Perciocche tu sei quel che salvi la gente afflitta, e abbassi gli occhi altieri; 27 Perciocchè tu sei quel che fai ri-

Sal. 91. 1, 4. Mat. 23. 37. Luc. 16. 25. Giac. 5. 5. 61 Giov. 3. 2. d Eb. 2. 18. 'Sal. 115.3 1 Sam. 24. 19; 26. 23. <sup>9</sup> Es. 15. 8. 7ios. 10. 10. Lev. 26, 23, 24, 27, 28

splendere la mia lampana; il Signore Iddio mio allumina le mie tenebre:

28 Perciocchè per la tua virtù io rompo tutta una schiera; e per la virtu dell' Id-dio mio salgo sopra il muro. 29 La via di Dio è intiera"; la parola

del Signore è purgata col fuoco ; egli è lo scudo di tutti coloro che sperano in lui.

30 Perciocchè chi è Dio, fuor che il Signore? e chi è Rocca, fuor che l' Iddio nostro e?

31 Iddio è quel che mi cinge di prodezza, e che ha appianata la mia via.

32 Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, e mi fa star ritto in su i miei alti luoghi.

33 Egli ammaestra le mie mani alla battagliad; e colle mie braccia un arco di

rame è rotto.

34 Tu mi hai ancora dato lo scudo della tua salvezza; e la tua destra mi ha sostenuto, e la tua benignità mi ha accresciuto.

35 Tu hai allargati i miei passi sotto di me; e le mie calcagna non son va-

cillate.

36 Io ho perseguitati i miei nemici, e li ho aggiunti; e non me ne son tornato mdietro, finchè non li abbia distrutti.

37 Io li ho rotti, e non son potuti risorgere; mi son caduti sotto i piedi.

38 E tu mi hai cinto di prodezza per la guerra; e hai abbattuti sotto di me quelli che si levavano contro a me;

39 Ed hai fatto voltar le spalle a' miei nemici davanti a me; ed io ho distrutti

quelli che mi odiavano.

40 Essi gridarono, ma non vi fu chi li salvasse; gridarono al Signore, ma egli non rispose loro .

41 Ed io li ho tritati, come polvere esposta al vento; io li ho spazzati via,

come il fango delle strade.

42 Tu mi hai scampato dalle brighe del popolo; tu mi hai costituito capo di nazioni/; il popolo che io non conosceva mi è stato sottoposto.

43 Al solo udir degli orecchi si son ridotti sotto la mia ubbidienza; gli stra-

nieri si sono infinti inverso me.

44 Gli stranieri son divenuti fiacchi, ed hanno tremato di paura, fin dentro a' lor

45 Viva il Signore, e benedetta sia la mia Rocca; e sia esaltato l' Iddio della mia salute:

46 Iddio che mi dà il modo di far le mie

vendette, e che mi sottomette i popoli; 47 Che mi scampa da' miei nemici, ed anche mi solleva d' infra quelli che mi assaltano, e mi riscuote dall' uomo violento.

48 Perciò, o Signore, io ti celebrerò fra le genti, e salmeggerò al tuo Nome

49 Il quale rende magnifiche le vittorie del suo re, e usa benignità inverso Davide, suo unto, e inverso la sua progenie in perpetuo<sup>1</sup>.

#### SALMO 19.

Eccellenza del creato e della Legge. Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 I CIELI raccontano la gloria di Dio; e la distesa annunzia l'opera delle sue mani.

2 Un giorno dietro all'altro quelli sgorgano parole; una notte dietro all' altra

dichiarano scienza.

3 Non hanno favella, nè parole; la lor

voce non si ode;

4 Ma la lor linea esce fuori per tutta la terra, e le lor parole vanno infino all'estremità del mondo; *Iddio* ha posto in essi un tabernacolo al sole;

5 Ed egli esce fuori, come uno sposo dalla sua camera di nozze; egli gioisce, come un uomo prode a correr l'arringo.

6 La sua uscita è da una estremità de' cieli, e il suo giro arriva infino all' altra estremità; e niente è nascosto al suo calore.

7 La Legge del Signore è perfetta, ella ristora l'anima; la testimonianza del

Signore è verace, e rende savio il semplice. 8 Gli statuti del Signore son diritti, e rallegrano il cuore; il comandamento del Signore è puro, e allumina gli occhi. 9 Il timor del Signore è puro, e dimora

in eterno; i giudicii del Signore son verità,

tutti quanti son giusti; 10 Sono più desiderabili che oro, anzi più che gran quantità d' oro finissimo "; e più dolci che mele, anzi che quello che stilla da' favi.

11 Il tuo servitore è eziandio avvisato per essi; vi è gran mercede in osservarli.

12 Chi conosce i suoi errori? purgami di quelli che mi sono occulti".

13 Rattieni eziandio il tuo servitore dalle superbie, e fa che non signoreggino in me°; allora io sarò intiero, e purgato

di gran misfatto. 14 Sieno grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca, e la meditazione del cuor mio, o Signore, mia Rocca, e mio

Redentore<sup>p</sup>.

#### SALMO 20.

Preghiera pel re in guerra. Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 IL Signore ti risponda nel giorno che tu sarai in distretta; leviti ad alto in salvo il Nome dell' Iddio di Giacobbe;

Apoc. 15. 3. Prov. 30. 5. Deut. 32. 31, 39. 1 Sam. 2. 2. Is. 45. 5. Sal. 144. 1.
1. 28. Zac. 7. 13. 12 Sam. 8. 1—14. Is. 55. 5. Rom. 15. 9. 12 Sam. 7. 12—16. Rom. 1.
Sal. 119. 72, 127. Prov. 8. 10, 11, 19. Sal. 90. 8. Rom. 6. 12—14. I Bess. 1. 16

2 Manditi soccorso dal santuario, e sostengati da Sion;

3 Ricordisi di tutte le tue offerte, e riduca in cenere il tuo olocausto. (Sela.)

4 Diati ciò che è secondo il cuor tuo, e

adempia ogni tuo consiglio.

5 Noi canteremo di allegrezza per la tua vittoria, e alzeremo bandiere nel Nome dell' Iddio nostro<sup>a</sup>. Il Signore adempia tutte le tue domande.

6 Ora so, che il Signore ha salvato il suo unto; egli gli risponderà dal cielo della sua santità; la vittoria della sua

destra è con gran potenza.

7 Gli uni si fidano in carri, e gli altri in cavalli<sup>3</sup>; ma noi ricorderemo il Nome del Signore Iddio nostro.

8 Quelli sono andati in giù, e son caduti; ma noi siamo restati in piè, e ci siam rizzati.

9 Salva, Signore; rispondaci il re nel giorno che noi grideremo.

# SALMO 21.

#### Ringraziamento per la vittoria...

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 SIGNORE, il re si rallegrerà nella tua forza; e quanto festeggerà egli grande-mente della tua vittoria!

2 Tu gli hai dato il desso del suo cuore, e non gli hai riflutato quel ch' egli ha pronunziato colle sue labbra. (Sela.)

3 Perciocchè tu gli sei venuto incontro con benedizioni di beni; tu gli hai posta in sul capo una corona d'oro finissimo d.

4 Egli ti aveva chiesta vita, e tu gli hai dato lunghezza di giorni in perpetuo.

5 La sua gloria è grande per la tua vittoria; tu hai messa sopra lui maesta e magnificenza;

6 Perciocche tu l' hai posto in benedizioni in perpetuo; tu l'hai rallegrato di

letizia col tuo volto.

7 Perciocché il re si confida nel Signore, e nella benignità dell' Altissimo, egli non sarà qiammai smosso.

8 La tua mano troverà tutti i tuoi nemici: la tua destra troverà quelli che

t' odiano.

9 Tu li renderai simili ad un forno ardente, al tempo della tua ira; il Signore li abisserà nel suo cruccio, e il fuoco li

10 Tu farai perire il frutto loro dalla terra, e la lor progenie d'infra i figliuoli

degli uomini

11 Perciocchè hanno ordito del male contro a te, e hanno divisata una malizia<sup>e</sup>, della quale però non potranno venire a capo.
12 Perciocchè tu li metterai per tuo l

bersaglio; tu tirerai diritto colle corde de' tuoi archi contro alla lor faccia.

13 Innalzati, Signore, colla tua forza; noi canteremo, e salmeggeremo la tua potenza.

#### SALMO 22.

#### Il Messia sofferente, poi trionfante.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Aielet-hassahar.

1 D10 mio, Dio mio, perchè mi hai lasciato!! perchè stai lontano dalla mia salute, e dalle parole del mio ruggire?

2 O Dio mio, io grido di giorno, e tu non rispondi; di notte ancora, e non ho posa

3 E pur tu sei il Santo, il Permanente, le lodi d'Israele.

4 I nostri padri si son confidați în te; si son confidati *in te*, e tu li hai liberati.

'5 Gridarono a te, e furon liberati; in te si confidarono, e non furon confusi.

6 Ma io sono un verme, e non un uomo; il vituperio degli uomini, e lo sprezzato fra il popolo<sup>9</sup>.

7 Chiunque mi vede, si beffa di me<sup>h</sup>,

mi stende il labbro, e scuote il capo; 8 Dicendo: Egh si rimette nel Signore; liberilo dunque; riscuotalo, poichè egli lo gradisce .

9 Certo, tu sei quel che mi hai tratto fuor del ventre; tu mi hai affidato da che io era alle mammelle di mia madre.

10 Io fui gettato sopra te dalla matrice; tu sei il mio Dio fin dal ventre di mis

11 Non allontanarti da me; perciocche l'angoscia è vicina, e non vi è alcuno che mi aiuti.

12 Grandi tori mi hanno circondato; possenti tori di Basan mi hanno intorniato:

13 Hanno aperta la lor gola contro a me,

come un leone rapace e ruggente.

14 lo mi scolo come acqua, e tutte le mie ossa si scommettono; il mio cuore è come cera, e si strugge nel mezzo delle mie interiora.

15 Il mio vigore è asciutto come un testo, e la mia lingua è attaccata alla mia gola<sup>1</sup>; tu mi hai posto nella polyere della

morte.

16 Perciocche cani mi hanno circondato; uno stuolo di maligni mi ha intorniato; essi mi hanno forate le mani ed i piedi.".

17 lo posso contar tutte le mie ossa; essi mi riguardano, e mi considerano".

18 Si spartiscono fra loro i miei vestimenti, e tranno la sorte sopra la mia vesta

19 Tu dunque, Signore, non allonta-

468

<sup>\*</sup> Sal. 20. 5, ecc. d 2 Sam. 12. 29.

\* Mat. 27. 89, ecc. Mar. 15. 29.

\*\* Luc. 23. 27, 35. <sup>a</sup> Es. 17. 15. Sal. 60, 4. <sup>b</sup> Sal. 33. 16, 17. Prov. 21. 31. <sup>e</sup> Sal. 20. 5, ecc. Sal. 2. 1, ecc. f Mat. 27. 46. Mar. 15. 34. <sup>g</sup> Is. 53. 3. <sup>h</sup> Mat. 27. 39, 23. 35. <sup>i</sup> Sal. 91. 14. <sup>i</sup> Giov. 19. 28. <sup>m</sup> Mat. 27. 35. Giov. 19. 37; 20. 25. 15. 24. Luc. 23. 34. Giov. 19. 28, 24.

narti: tu che sei la mia forza, affrettati di | il mio capo con olio; la mia coppa trasoccorrermi.

20 Riscuoti l'anima mia dalla spada, l' unica mia dalla branca del cane.

21 Salvami dalla gola del leone", ed esaudiscimi, liberandomi dalle corna de' lio-

22 Io racconterò il tuo Nome a' miei fratelli<sup>5</sup>; io ti loderò in mezzo della raunanza.

23 Voi che temete il Signore, lodatelo; glorificatelo voi, tutta la progenie di Giacobbe; e voi, tutta la generazione d' I-sraele, abbiate timor di lui.

24 Perciocchè egli non ha sprezzata, ne disdegnata l'afflizione dell'afflitto; e non ha nascosta la sua faccia da lui; e quando ha gridato a lui, l' ha esaudito.

25 Da te io ho l'argomento della mia lode in grande raunanzad; io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono.

26 I mansueti mangeranno, e saranno saziati; que' che cercano il Signore lo loderanno; il vostro cuore viverà in per-

petuo e

27 Tutte le estremità della terra ne avranno memoria, e si convertiranno al Signores; e tutte le nazioni delle genti adoreranno nel suo cospetto.

28 Perciocchè al Signore appartiene il regno; ed egli è quel che signoreggia

sopra le genti.

29 Tutti i grassi della terra mangeranno ed adoreranno; parimente tutti quelli che scendono nella polvere, e che non possono mantenersi in vita, s' inchineranno davanti a lui .

30 La lor posterità gli servirà; ella sarà annoverata per generazione al Signore.

31 Essi verranno, e annunzieranno la sua giustizia; e alla gente che ha da nascere, ciò ch' egli avrà operato.

#### SALMO 23.

Felicità di chi ha Dio per pastore. Salmo di Davide.

1 IL Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà

2 Egli mi fa giacere in paschi erbosi, mi guida lungo le acque chete. 3 Egli mi ristora l'anima; egli mi con-

duce per li sentieri di giustizia, per amor

del suo Nome

4 Avvegnachè io camminassi nella valle dell' ombra della morte, io non temerei male alcuno!; perciocche tu sei meco; la tua bacchetta, e la tua verga mi consolano.

5 Tu apparecchi davanti a me la mensa, al cospetto de' miei nemici; tu ungi |

bocca.

6 Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita; ed io abiterò nella Casa del Signore per lunghi giorni.

### SALMO 24

Il dominio universale di Dio.—Chi è degno di salire al suo santuario?—Il Re di gloria.

#### Salmo di Davide.

1 AL Signore appartiene la terra, e tutto quello che è in essa<sup>in</sup>; il mondo, e i suoi abitanti.

2 Perciocchè egli l'ha fondata sopra i mari", e l'ha fermata sopra i fiumi.

3 Chi salira al monte del Signore? e chi

starà nel luogo suo santo?

4 L' nomo innocente di mani, e puro di cuore'; il qual non eleva l'animo a vanità, e non giura con frode.

5 Un tale riceverà benedizione dal Bignore, e giustizia dall' Iddio della sua

6 Tale è la generazione di quelli che lo ricercano; tale è Giacobbe che cerca la tua faccia, o Dio. (Sela.)

7 O porte, alzate i vostri capi; e voi, porte eterne, alzatevi; e il Re di gloria

entrerà p.

8 Chi è questo Re di gloria? Egli è il Signore forte e possente; il Signore poderoso in battaglia.

9 O porte, alzate i vostri capi; alzatevi, o porte eterne; e il Re di gloria entrera.

10 Chi è questo Re di gloria? Egli è il Signor degli eserciti; esso è il Re di gloria. (Sela.)

#### SALMO 25.

Davide prega Dio di liberarlo dai moi nemiole e di perdonaryli i moi peccati.

### Salmo di Davide.

1 O SIGNORE, io levo l'anima mia a te. 2 Dio mio, io mi confido in te; fa che io non sia confuso, e che i miei nemici non facciano festa di me.

3 E anche che niuno di quelli che sperano in te sia confuso; sien confusi quelli che si portano dislealmente senza cagione.

4 Signore, fammi conoscere le tue vie<sup>9</sup>;

insegnami i tuoi sentieri.

5 Inviami nella tua verità, e ammaestrami; perciocche tu sei l'Iddio della mia salute; io ti attendo tuttodi.

6 Ricordati, Signore, delle tue compassioni, e delle tue benignith"; perciocchè

sono ab eterno.

7 Non ridurti a memoria i peccati della mia giovanezza, nè i miei misfatti; se-

Gar A. El "2 Tim. 4. 17. Born. 8. 29. Eb. 2. 13. Eb. 5. 7. Sai, 25. 18; 49. 9, 10. Is. 49. 6. Is. 26. 19. Fil. 2. 10. Rown. 2. 21, 22. Is. 49. 11. Glov. 10. 11. poc. 7. 17. Sai. 27. 1; 118. 6. Deut. 10. 14. 1 Cor. 10. 28. Gen. 1. Int. 5. 8. 11 Cor. 2. 8. Sai. 27. 11; 88. 11; 119; 148. 8, 30. Sai. / Io. 49. 6. poe. 7. 17.

condo la tua benignità, o Signore, per amore della tua bontà, ricordati di me.

8 Il Signore è buono e diritto; perciò

egli insegnerà la via a' peccatori. 9 Egli invierà i mansueti nella dirittura, e insegnerà la sua via agli umili.

10 Tutte le vie del Signore son benignità e verità, inverso quelli che guardano il suo patto e le sue testimonianze.

11 O Signore, per amor del tuo Nome, perdonami la mia iniquità; perciocchè

ella è grande". 12 Chi è l' uomo che tema il Signore? egli gl' insegnerà la via ch' egli deve eleggere.

13 L'anima sua dimorerà per mezzo i beni, e la sua progenie erederà la terra.

14 Il Signore dà a conoscere il suo consiglio e il suo patto, a quelli che lo temo-

15 I miei occhi son del continuo verso il Signore; perciocche egli trarrà i miei piedi della rete.

16 Riguarda a me, e abbi pietà di me;

perciocche io son solo ed afflitto.

17 Le angosce del mio cuore si sono aumentate; trammi delle mie distrette. 18 Vedi la mia afflizione e il mio affan-

no; e perdonami tutti i miei peccati. 19 Vedi i miei nemici; perciocche son

molti, e mi odiano d' un odio pieno di vio-

20 Guarda l'anima mia, e riscuotimi; fa che io non sia confuso; perciocchè io mi confido in te.

21 L'integrità e la dirittura mi guardino;

perciocchè io ho sperato in te.

22 O Dio, riscuoti Israele da tutte le sue tribolazioni.

#### SALMO 26.

Davide ricorre à Dio Adando nella propria integrità.

#### Salmo di Davide.

1 GIUDICAMI, Signore; perciocchè io son camminato nella mia integrità, e mi son confidato nel Signore; io non sarò smosso b.

2 Provami, Signore, e sperimentami; metti al cimento le mie reni e il mio cuore.

3 Perciocchè io ho davanti agli occhi la tua benignità, e son camminato nella tua

4 lo non son seduto con uomini bugiardi, e non sono andato co' dissimulati.

5 Io odio la raunanza de' maligni, e non

son seduto con gli empi.

6 Io lavo le mie mani nell' innocenza, e' circuisco il tuo Altare, o Signore<sup>d</sup>;

7 Facendo risonar voce di lode, e raccontando tutte le tue maraviglie.

8 O Signore, io amo l'abitacolo della tua Casa, e il luogo del tabernacolo della tua gloria.

9 Non metter l'anima mia in un fascio co' peccatori, nè la mia vita con gli uomini

10 Nelle cui mani è scelleratezza, e la cui destra è piena di presenti.

11 Ma io camminerò nella mia integri-

tà; riscuotimi, e abbi pietà di me.

12 Il mio piè sta fermo e ritto in luogo piano. Io benedirò il Signore nelle raunanze.

### SALMO 27.

Fiducia in Dio; ardente brama della sua presengg.

#### Salmo di Davide.

1 IL Signore è la mia luce e la mia salute, di chi temerò! Il Signore è la forza della mia vita; di chi avrò paura?

2 Quando i maligni, miei nemici ed avversari, mi hanno assalito per divorar la mia carne, eglino stessi son traboccati e

caduti. 3 Avvegnachè tutto un campo si accampasse contro a me, il mio cuore non avrebbe però paura; benchè una battaglia si le-

vasse contro a me, io avrei confidanza in questo.

4 Io ho chiesta una cosa al Signore, quella procaccerò: che io dimori nella Casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per mirar la bellezza del Signore, e visitare il suo Tempio.

5 Perciocchè egli mi nasconderà nel suo tabernacolo, nel giorno dell' avversità; egli mi occulterà nel nascondimento del suo padiglione; egli mi levera ad alto sopra una roccia ".

6 Anzi pure ora il mio capo s' innalzerà sopra i miei nemici che son d' intorno a me; ed io sacrificherò nel suo tabernacolo sacrificii con giubilo; io canterò, e salmeggerò al Signore.

7 Signore, ascolta la mia voce, colla quale io grido; e abbi pietà di me, e ri-

spondimi.

8 Il mio cuore mi dice da parte tua: Cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Signore.

9 Non nascondere il tuo volto da me, non rigettare in ira il tuo servitore; tu sei stato il mio aiuto; non lasciarmi, e non abbandonarmi, o Dio della mia salute.

10 Quantunque mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, pure il Signore

mi accogliera". 11 O Signore, insegnami la tua via, e guidami per un sentiero piano, per cagione de' miei nemici.

12 Non darmi alle voglie de' miei nemi-

Rom. 5. 20. Prov. 29. 25. Sal. 40. 2. 4 Es. 30. 19, 20. 1 Thm. 2. 8, Sal. 27. 4. 4, 11. Sal. 65. 4; 84. 1, ecc. Luc. 2. 37. ° Sal. 139. 23. /Es. 23.8. 1 Sam. 8.8. Sal. 40.2. Sal. 91.1. Sal. 40.3. Is. 49.15. A Sal. 84, 11.

pace.

ci; perciocchè falsi testimonia, e uomini che andacemente parlano di violenza, son surti contro a me.

13 Oh! se non avessi creduto di vedere i beni del Signore nella terra de' viventi!
14 Attendi il Signore, fortificati; ed

egli conforterà il tuo cuore; spera pur nel Signore.

#### SALMO 28.

Preghiera per esser liberato; ringraziamento per la ottenuta liberazione.

#### Salmo di Davide.

1 IO grido a te, Signore; Rocca mia, non tacere, senza rispondermi; chè talora, se tu ti taci, io non sia renduto simile a quelli che scendono nella fossa,

2 Ascolta la voce delle mie supplicazioni, mentre io grido a te, mentre io levo le mani verso l'oracolo della tua santità°.

- 3 Non istrascinarmi con gli empi, e con gli operatori d'iniquità, i quali parlano di pace co' lor prossimi, ma hanno della malizia nel cuore d.
- 4 Rendi loro secondo le loro opere, e secondo la malvagità de' lor fatti"; rendi loro secondo le opere delle lor mani; dà loro la lor retribuzione.

5 Perciocche non considerano i fatti del Signore, ne l'opere delle sue mani, egli li distruggerà, e non li edificherà:

6 Benedetto sia il Signore; perciocchè egli ha udita la voce delle mie supplicazioni

7 Il Signore è la mia forza e il mio scudo; in lui si è confidato il mio cuore, e io sono stato soccorso; onde il mio cuore festeggia, e io lo celebrerò co' miei cantici.

8 Il Bignore è la forza del suo popolo, ed è la fortezza delle salvazioni del suo unto:

9 Salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità; e pascili, e innalzali in perpetuo.

#### **SALMO 29.**

'Invito a locar la maestà di Dio. Salmo di Davide.

1 DATE al Signore, o figliuoli de' po-tenti, date al Signore gloria e ferza!.

2 Date al Signore la gloria dovuto al suo Nome: adorate il Signore nel magnifico santustio.

3 La voce del Signore è sopra le acque; l' Iddio di gloria tuona; il Signore è sopra le grandi acque.

4 La voce del Signore è con potenza; la voce del Signore è con magnificenza.

5 La voce del Signore rompe i cedri; e il Signore spezza i cedri del Libano;

6 E li fa saltellar come un vitello; il Libano stesso, e Sirion, come il figlio d' un liocorno.

7 La voce del Signore sparge, a guisa di schegge, fiamme di fuoco.

8 La voce del Signore fa tremare il deserto; il Signore fa tremare il deserto di Cades.

9 La voce del Signore fa partorir le cerve, e sfronda le selve; ma intanto ciascuno predica la sua gloria nel suo Tem-

pio. 10 Il Signore nel diluvio siede<sup>g</sup>; anzi il

Signore siede re in eterno. 11 Il Signore darà forza al suo popolo; Il Signore benedirà il suo popolo in

#### SALMO 30.

L' ira di Dio è sol per un momento; la sua benignità è in eterno.

Salmo di cantico di Davide, sopra la dedicazione della ma casa.

1 SIGNORE, io ti esalterò; perciocchè tu mi hai tratto ad alto, e mon hai rallegrati di me i miei nemici.

2 Signore Iddio mio, io ho gridato a te,

e tu mi hai sanato\*.

3 Signore, tu hai fatta salir l'anima mia fuor del sepolero; tu mi hai salvata la vita, acciocché io non iscendessi nella fossa.

4 Salmeggiate al Signore voi suoi santi; e celebrate la memoria della sua santità.

5 Perciocchè l'ira sua dura solo un momento: ma la sua benevolenza dura tutta una vita; la sera appo noi alberga il pianto, ma la mattina vi è giubilo.

6 Quant' è a me, nella mia quiete, io diceva: Io non sarò giammai smosso.

7 Signore, tu avevi, per lo tuo favore, stanziata la fortezza nel mio monte; ma tosto che tu hai nascosta la tua faccia, io sono stato smarrito.

8 Io ho gridato a te, Signore, e ho supplicato al Signore,

9 Dicendo: Che utilità avrai nel mio sangue, se io scendo nella fossa? la polvere ti celebrerà ella? predicherà ella la tua verità?

10 Ascolta, Signore, e abbi pietà di me;

Signore, siimi in aiuto.

11 Tu hai mutato il mio duolo in festa; tu hai sciolto il mio cilicio, e mi hai cinto di allegrezza ";

12 Acciocche la mia gloria ti salmeggi, e non si taccia. Signore Iddio mio, io ti celebrerò in eterno.

#### SALMO 31.

Davide prega Dio di liberarlo, lo lodu per la sua bontà; ed esorta a fidare in lui.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 SIGNORE, io mi son confidato in te;

<sup>1</sup> Re 8. 28, 29. Gen. 6. 17. Glob. 3. Is. 61. 3. \*1 Sam. 22. 9. Abac. 2. 3.
/1 Cron. 16. 8—16, 28, 29. Sal. 96. 7163. 9. Is. 54. 7, 8. 2 Cor. 4. 17. \*2 Tim. 4. 14. Apoc. 18. der. 9. 8. \* Sal. 103. 8. Giob. 38, 8, 35,

fa che io non sia glammai confuso; liberami per la tua giustizia.

2 Inchina a me il tuo orecchio, affrettati di liberarmi; siimi una rocca forte, e

un luogo di fortezza, per salvarmi. 3 Perciocche tu sei la mia rocca e la mia fortezza; e per amor del tuo Nome, guidami, e conducimi.

4 Trammi fuor della rete che mi è stata tesa di nascosto; poichè tu sei la mia for-

5 Io rimetto il mio spirito nelle tue mania; tu mi hai riscattato, o Signore Iddio di verità.

6 Io odio quelli che attendono alle vanità di menzogna; ma io mi confido nel

Signore. 7 Io festeggerò, e mi rallegrerò della tua benignità; perciocchè tu avrai veduta la mia afflizione, e avrai presa conoscenza delle tribolazioni dell' anima mia;

8 E non mi avrai messo in mano del nemico; e avrai fatto star ritti i mici piedi al largo.

9 Abbi mercè di me, Signore; perciocchè io sono in distretta; l' occhio mio, l'anima mia, e il ventre mio, son consumati di cordoglio.

10 Perciocche la mia vita si vien meno di noia, e i miei anni di sospirare; le mie forze sono scadute per le mie pene,

e le mie ossa son consumate.

11 Per cagione di tutti i miei nemici, io sono stato in gran vituperio eziandio a' miei vicini, e in ispavento a' miei conoscenti; quelli che mi veggono fuori se ne fuggono lontano da me.

12 Io sono stato dimenticato dal cuor loro come un morto; io son simile a un

vaso perduto. 13 Perciocchè io ho udito il vituperio di molti; spavento è d' ogn' intorno, mentre prendono insieme consiglio contro a me, e macchinano di tormi la vita.

14 Ma io, o Signore, mi confido in te; io ho detto: Tu sei l'Iddio mio.

15 I miei tempi son nella tua mano; riscuotimi dalla mano de miei nemici, e da quelli che mi perseguitano.

16 Fa risplendere il tuo volto sopra il tuo servitore; salvami per la tua beni-

gnità.

17 O Signore, fa che io non sia con-fuso; perciocche io t'invoco; sieno confusi gli empi; abbian la bocca turata, e sieno posti nel sepolaro.

18 Ammutoliscano le labbra bugiarde di le quali parlano duramente contro al

giusto, con alterezza, e con isprezzo.
19 Quanto grandi sono i tuoi beni che tu hai riposti a quelli che ti temono; e l

che tu fai in presenza de' figliuoli degli uomini, inverso quelli che si confidano in te!

20 Tu li nascondi, nel nascondimento della tua faccia, dalle superbie degli nomini; tu li occulti in un tabernacolo, lungi dalle brighe delle lingue.

21 Benedetto sia il Signore; perciocchè egli ha renduta ammirabile la sua benignità inverso me, come se io fossi stato in una città di fortezza.

22 Ora, quant' è a me, nel mio smar-rimento, dissi: 10 son riciso d' innanzi al tuo cospetto/; ma pur tu hai udita la voce delle mie supplicazioni, quando io

ho gridato a te. 23 Amate il Signore, voi suoi santi tutti; il Signore guarda i fedeli, e rende la retri-buzione a colmo a quelli che procedono

alteramente.

24 Confortatevi voi tutti che sperate nel Signore; ed egli fortificherà il vostro cuore.

# SALMO 32.

Felicità di chi ha ottenute il perdono. Invito al pentimento.

# Maschil di Davide.

1 BEATO colui la cui trasgressione è

rimessa, e il cui peccato è coperto!

2 Beato l' uomo a cui il Signore non imputa iniquità, e nel cui spirito non vi è frode alcuna!!

3 Mentre io mi son taciuto, le mie ossa si sono invecchiate, nel mio ruggire di

tutto di.

4 Perciocche giorno e notte la tua mano era aggravata sopra me, l' umor mio era divenuto simile ad arsure di state. (Sela.)

5 Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità; io ho detto: Io confesserò le mie trasgressioni al Signore; e tu hai rimessa l'iniquità del mio peccato. (Sela.)

6 Perció mogni nomo pió ti farà orazione nel tempo che tu puoi esser trovato"; nel tempo di diluvio di grandi acque, esse non

pur perverrano a lui.

7 Tu sci il mio ricetto, tu mi guarderai di distretta, tu mi circonderai di canti di

liberazione. (Sela.)

8 Lo voglio ammaestrarti ed insegnarti la via, per la quale devi camminare; e consigliarti, avendo l'occhio sopra te.
9 Non siate come il cavallo, ne come il

mulo, che sono senza intelletto; la cui bocca conviene frenare con morso e con freno, altrimente non si accosterebbero a te.

10 Molti dolori avverranno all'empio:

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Luc. 22. 46. Fat. 7. 59. <sup>b</sup> Is. 53. 4. <sup>c</sup> Mat. 27. 1. <sup>d</sup> Sal. 12. 3. <sup>d</sup> Is. 64. 4. 1 Cer. 2. 9. <sup>v</sup>s. 58. 10, ecc. <sup>d</sup> Rom. 4. 6—8. <sup>d</sup> 2 Cor. 5. 19. <sup>d</sup> Giov. 1. 47. <sup>d</sup> Prov. 28. 13. Luc. 15. 18, oc. 1 Giov. 1. 9. <sup>m</sup> 1 Tim. 1, 16. <sup>d</sup> Is. 55, 6. Giov. 7. 34. <sup>d</sup> Prov. 18. 21. Rom. 2. 9. 7s. 38. 10, ecc, 7 kg. 2c. 1 Giov. 1. 9.

ma benignità internierà colui che si contida nel Signore.

11 Rallegratevi nel Signore, e fate festa o giusti; e giubilate, voi tutti che wiete -liritti di cuore,

# SALMO 33.

Giubilo del credente nella contemplazione di Dic e delle sue opere.

1 VOI giusti, giubilate nel Signore; la

lode è decevole agli uomini diritti. 2 Celebrate il Signore colla cetera; salmeggiategli col saltero e col decacordo.

3 Cantategli un nuovo cantico<sup>a</sup>, sonate maestrevolmente con giubilo;

4 Perciocchè la parelle del Signore è diritta; e tutte le sue opere son fatte con verità.

5 Egli ama la giustizia e la dirittura; la terra è piena della benignità del Signore. 1911 11

6 I cieli sono stati fatti per la parola del Signore, e tutto il loro escretto per lo soffio della sua bocca.

7 Egli la adunate le acque del mare come in un mucchio ; egli ha riposti gli abissi come in tesori.

8. Tasta la terra tema del Signore; abbianne spavento tutti gli abitanti del

9 Perciocchè egli dinse la parola, e ta

cosa fu; egli comando, e la cosa surse.

10 Il Signore dissipa il consiglio delle gentie, e annulla i pensieri de' popoli. 11 Il consiglio del Signore dimona in

eterno!; i pensieri del suo cuore dimorano

per ogni età.
12 Besta la gente di cui il Signore è. l'Addie; besto il popolo il quale esti ha cletto per sua eredita?.

13 Il Signore rignarda dal cielo, egti vede tutti i figliuoli degli uomini.

14 Egli mira, dalla stanza del suo ceggio, tutti gli abitanti della terra.

15 Egli è quel che ha formato il cuor di essi tutti, che considera tutte le loro opere.

16 Il re non è salvato per grandezza di esercito; l'uomo prode non iscampa per

grandezza di forza.

17 Il cavallo è cosa fallace per salvare, e non può liberare colla grandezza della

sua possa.

18 Ecco, l'occhio del Signore è inverso quelli che lo temono!; inverso quelli che sperano nella sua benignità;

19 Per riscuoter d'anima doro dalla morte, e per conservarii in vita in tempo di fame.

20 L'anima nostra attende il Simmore ... egli è il nostro aiuto, e il nostro scudo.

21 Certo, il nostro cuore si radiegreba in lui<sup>n</sup>; pergiocché noi ci siam confidatinel

Nome della sua santità. 22 La tua benignità, o Signore, sia sopra noi, siccome noi abbiamo sperato 1 12in te-

# SALMO 34.

li Salmieta:leda Iddio per avere écaudito. Le sue preghiere, ed esorta tutti a temerlo ed a fignes

Sulmo di Davide, interno a cià ch' egili vi con-traffece davanti ad Ahimelec. i conde esse lo cacciò via, ed egli se ne andò.

1 IO benedirò il Signore in ogni tempo; la sua lode sará sempre nella mia

2 L'anima mia si glorierà nel Signore;

gli umili l' udiranno, e si rallegreranno. 3 Magnificate meco il Signore, ed esaltiamo butti insieme il suo Nome.

4 Io ho cercato il Signore, ed egli mi ha risposto", e mi ha liberato da tutti i miei spaventi.

5 Quelli che hanno riguardato a lui sono stati illuminati, e le lor facce non sono state svergognate

6 Questo povero afflitto ha gridato, e il Signore l'ha esaudito, e l'ha salvato da tutte le sue distrette.

7 Gli Angeli del Signore sono sccampati intorno a quelli che lo temono, e li liberano'

8 Gustate, e vedețe quanto il Signore è buono i besto l'uomo che spera in

9 Temete il Signore, voi suoi santi; poithe nulla manca a quelli che lo te-

10 I leoncelli soffrono necessità e famé; ma quelli che cercano il Signore non hanno mancamento di alcun bene.

11 Venite, figliuoli, ascoltatemi; io v' hi-

segnerò il timor del Signore. 12 Quale è l'uomo che abbia voglia di vivere, che ami lunghezza di giorni per veder del bene?

13 Guarda la tua lingua dal male, e le

tue labbra da parlar frode.

14 Ritratti dal male, e fa il bene"; cerca la pace, e procacciala".

15 Gli occhi del Signore son verso i di controli del signore son verso i del signore son verso i di controli del signore son di controli del si

giusti, e le sue orecchie sono ditente al

grido loro. 16 La faccia del Signore è contro a quelli che fanno male, per isterminare la lor memoria d' in su la terra.

17 I giusti gridano, e il Signore Il

Gen. 1, 6, 7. Eb. 11. 2. 2 Piet. 3. 5. Gen. 1. 9. Giob. 38. 5. Gen. 1. 3. Is. 8. 10. Prov. 19. 21. Is. 46. 10. Es. 19. 5. Deut. 7. 6. 1 Piet. 2. 9. 1. Ger. 32. 19. Sal. 20. 7. Prov. 21. 31. 1 Piet. 3. 12. Sal. 130. 6. 2. 1 Sam. 21. 13. Luc. 1. 46. ebc. Mat. 7. 7. 2 Re 6. 17. Dan. 6. 22. 2 Piet. 2. 8. 1 Piet. 2. 22; 8. 10, 11. Is. 1. 26, 17. Born. 12. 18. Eb. 12. 14. **△ ≜304. 5. 9.** Giov. 1. 8. A Giob. 34. 21. " Gion. IC 22. Eb. 1. 14. 1 Piet. 5. 12.

essudisce e li libera da tutte le lor distrette.

18 Il Signore è presso di quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli che hanno lo spirito contrito.

19 Melte son le afflizioni del giusto; ma il Signore lo libererà da tutte b.

20 Egli guarda tutte le ossa di esso; e niuno ne può esser rotto c.

21 La malvagità farà morire il malvagio, e quelli che odiano il giusto saran

distrutti 22 Il Signore riscatta l'anima de' suoi servitori; e niuno di quelli che sperano in lui sarà distrutto.

#### SALMO 35.

Proghiera per la punizione dei malvagi; descrizione della loro empietà; preghiera e ringraziamento per la liberazione.

#### Salmo di Davide.

1 O SIGNORE, contendi con quelli che contendono meco; guerreggia con quelli che guerreggiano meco.

2 Prendi lo scudo e la targa; e levati

in mio aiuto.

3 E trai fuori la lancia, e serra il passo a quelli che mi perseguitano; di' all' anima mia: Io son la tua salute.

4 Sien confusi e svergognati quelli che cercano l'anima mia; voltin le spalle, e sieno svergognati quelli che macchinano. del male contro a me.

5 Sien come pula al vento, e caccili: Angelo del Signore.

6 Sia la via loro tutta tenebre, e adruc-cioli; e perseguali l'Angelo del Signore.

7 Perciocchè senza cagione hanno fatta una fossa nascosta, pertendervila lor rete; senza cagione l'hanno cavata all'amma mia

8 Venga loro una sprovveduta ruinad, e sieno presi colla lor propria rete che hanno tesa di nascosto; e caggiano nella ruina che mi hanno apparecchiata. 9 Allora l'anima mia festeggerà nel Si-

gnorg, e si rallegrerà nella sua salute.

10 Tutte le ossa mie diranno: O Signore, chi è pari a te, che riscuoti il povero afflitto da chi è più forte di lui; il povero afflitto, e il bisognoso, da chi lo spo

glia!
11 Falsi testimoni si levano; mi domandano cose, delle quali non so nulla.

12 Mi rendono male per bene/; rendono

sconforto all' anima mia.

13 E pure io, quando essi erano infermi, mi vestiva d'un cilicio, e affiggeva l'a-nima mia col digiuno, e la mia orazione mi ritornava in seno.

14 Io andava attorno, come se fosse stato per un mio amico, ovver tratello; io an-

dava chino, e vestito a bruno, come uno che faccia cordoglio di sua madre.

15 Ma quando io son zoppiccato, essi se nesso rallegrati, e si sono adunati insieme; gente da nulla si è adunata contro a me. senza che io lo sapessi; mi hanno lacerato, senza mai restare ;

16 Insieme con profani beffatori gioco-lari, digrignando i denti contro a me.

17 O Signore, infino a quando vedrai queste cose? ritrai l'anima mia dalle ruine loro, l' unica mia dai leoncelli.

18 lo ti celebrerò in gran raumanza; io

ti loderò in mezzo d'un gran popolo. 19 Non rallegrinsi di me quelli che mi son nemici a torto; non ammicchino con gli occhi quelli che mi odiano senza cagione,

20 Perciocchè non parlano giammai di pace; anzi macchinano frodi contro a' pa-

cifici della terra.

21 E allargano la lor bocca contro a me. e dicono: Eis, Eis! l'occhio nostro ha pur vednto quello che desideravamo.

22 O Signore, tu hai vedute queste cose non tacere; o Signore, non allontamerti da me.

23 Risvegliati, e destati, per farmi ragione: Dio mio, e Signor mio, rievegliati per difendere la mia causa.

24 O Signore Iddio mio, giudicami se-condo la tua giustizia , e fa ch' essi non si rallegrino di me;

25 E non dicano nel cuor loro: Ehi! anima nostra; e non dicand: Noi l'abbiamo trangugisto.

26 Sieno svergognati e confusi tutti quanti quelli che si rallegrano del mio male; zieno vestiti di vergogna e di vituperio quelli che si magnificano contro a me.

27 Cantino, e raliegrinsi quelli che hanno buona afferione alla mia giustizia ; e di-cano del continuo: Magnificato sia il Signore, che vuole la pace del suo ser-

vitore. 28 E la mia lingua risonerà la tua giustizia e la tua laude, tuttodi?.

# SALMO 36.

Estrema malizia degli empi; ricarso a Dio giusto e benigno, perchè sqivi è suoi.

Salmo di Davide, servitor del Signore, disto al Capade' Musici.

1 IL misfatto dell'empio mi dice dentro al cuore, ch' egh' non he timore alcuno di Dio davanti agli occhi ".

2 Perciecche egli si kusinga appo se stesso", per venire a capo della sua iniquità. che è pur da odiare.

3 Le parole della sua bocca sono iniquità

<sup>\*</sup>Sal. 51. 17. Is, 57. 15; 61. 1; 66. 9. 53 Tim. 3. 11. 12. Gior. 19. 8 1. 7. 15, 16. Prov. 5. 32. Giov. 10. 32. Giov. 15. 23. A 2 Tess. 1 12. 26. Sal. 50, 16; 51. 14. Rom. 3. 18. Deut. 29. 19. 41 Tona 5. 3. Oior. 19. 86. A 2 Tess. 1. 6. ( ) Rom. 12. 15. 474

e frode: egli non ha più intelletto da far l

4 Egli divisa iniquità sopra il suo letto; egli si ferma nella via che non è buona, egli non abborre il male.

50 Signore, la tua benignità arrive infino al ciclo, e la tua verità infino alle nu-

6 La tua giustizia è simile a monti altissimi; i tuoi giudicii sono un grande abisso. O Signore, tu conservi uomini e

7 O Dio, quanto preziosa è la tua beni-guità! perciò i figliuoli degli uomini si riducono sotto l'ombra delle tue ale<sup>4</sup>; 8 Son saziati del grasso della tua Casa; tu li abbeveri del torrente delle tue de-

lizie<sup>c</sup>.

9 Perciocche appo te è la fonte della vitad; e per la tua luce noi veggiamo la luce.

10 Stendi la tua benignità inverso quelli che ti conoscono, e la tua giustizia inverso quelli che son diritti di cuore.

11 Non vengami addosso il piè del superbo; e la mano degli empi non mi smuova.

12 Ecco là, gli operatori d'iniquità son caduti; sono stati sospinti, e non son potuti risorgere.

## SALMO 37.

Il peccatore, benchè prosperi, non deve cenere incidialo: in ultimo paran felici solo i giusti.

#### Scieno di Davide.

1 NON crucciarti per cagion de' maligni; non portare invidia a quelli che operano perversamente;

2 Perciocché saran di subito ficisi come fieno, e si appasseranno come erbetta

3 Confidati nel Signore, e fa bene; tu abiteral nella terra, e vi pastureral in conildanza.

4 E prendi il tuo diletto nel Signore; ed egli ti darà le domande del tuo cuore.

5 Rimetti la tua via nel Signore; e confidati in lui, ed egli farà ciò che bisognas;

6 E produtrà fuori la tua giustizia, come la luce; e la tua dirittura, come il mez-

zodi. 7 Attendi il Signore in silenzio<sup>9</sup>; non crucciarti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che opera scelleratezza.

8 Rimanti dell' ira, e lascia il cruccio; non isdegnarti, si veramente, che tu venga

a far male

9 Perciocchè i maligni saranno sterminati: ma coloro che sperano nel Signoro possederanno la terra.

10 Fra breve spazio l'emplo non sard

pià : e se tu poni mente al suo luogo, esti non risand più.

11 Ma i mansueti possederanno la terra i,

e gioiranno in gran pace. 12 L'empio fa delle macchinazioni coutro al giusto, e digrigna i denti contro a

13 Il Signore si riderà di lui; perciocabé

egli vede che il suo giorno vicue. 14 Gli empi hanno tratta la spada, e hanno teso il loro arco, per abbattere il povero affiitto ed il bisognoso; per ammazzar quelli che camminano dirittamente.

15 La loro spada entrerà loro nel cuore, e gli archi loro saranno rotti.

16 Meglio vale il poco del giusto, che: l'abbondanza di molti empi.

17 Perciocchè le braccia degli empi saranno rotte; ma il Signore sostlene i gin-

18 Il Signore conosce i giorni degli wo-mini intieri; e la loro credità sard in

19 Essi non saran confusi nel tempo delavversità: e saranno saziati nel tempo della fame.

20 Ma gli empi periranno, e i nemici del Signore saran consumati, e andranno iu

funio, come grasso di agnelli.
21 L'empio prende in prestanza, e non rende; ma il giusto largisce, e dona.

22 Perciocche i benedetti dal Signore erederanno la terra; ma i maledetti da lui. saranno sterminati.

23 I passi dell' uomo, la cui via il Signore gradisce, son da lui addirizzati.

24 Se cade, non è però atterrato"; per-ciocchè il Signore gli sostiene la mano. 25 Io sono stato fanciullo, e sono estan-

dio divenuto vecchio, e non ho veduto il giusto abbandonato, nè la sua progenie accatture il pane.
26 Egli tuttodi dona e presta; e la sua progenie è in benedizione.

27 Ritratti dal male, e fa il bene; e tu.

sarai stanziato in eterno.
28 Perciocche il Signore ama la dirittura, e non abbandonerà i suoi santi; essi saranno conservati in eterno; ma la pro-. genie degli empi sarà sterminata.

29 I giusti erederanno la terra, e abite-

ranno in perpetuo sopra essa.

30 La bocca del giusto risuona sapienza". e la sua lingua pronunzia dirittura.

31 La Legge dell' Iddio suo è nel suo

cuore"; i suoi passi non vacilleranno. 32 L' emplo spia il giusto, e cerca di ucciderlo.

33 Il Signore non glielo lascerà nelle mani, e non permetterà che sia condannato, quando sarà giudicato.

34 Aspetta il Signore<sup>p</sup>, e guarda la sun

Rom. 11. 33. Sal. 91. 4. Apoc. 22. 1. Glov. 4. 19. 14. Plet. 2. 9. uc. 12. 22. 1 Plet. 5. 7. Lam. 3. 26. Ef. k. 26. Mat. 5. 5. Prov. 2 Sal. 34. 19, 20. 2 Cor. 4. 9. Mat. 12. 35. Deut. 6. 6. Sal. 40, 8. Prov. 20. 22. 1 Piet, 2. 9. /1 5. 5. Prov. 15 Luc. 12. 22. 1 Plet. 5. 7. F Lam. 3. 26. Sal. 34. 19, 20. 2 Cor. 4. 9. Mat. 12. 33. 470.

via, ed egli t'innalserà, acciocchè tu eredi | la terra; quando gli empi saranno sterminati, tu lo vedrai.

35 Io ho veduto l'empio possente, e che si distendeva come un verde lauro;

36 Ma egli è passato via; ed eoco, egli non è più; ed io l'ho cercato, e non si è ritrovato.

37 Guarda l'integrità, e riguarda alla dirittura; perciocchè vi è mercede per l'uomo di pace a.

38 Ma i trasgressori saranno distrutti tutti quanti; ogni mercede è ricisa agli

39 Ma la salute de' giusti è dal Signore b; egli è la lor fortezza nel tempo dell'affiimone:

40 E il Signore li aiuta e li libera; li libera dagli empi, e li salva; perciocchè hanno sperato in lui.

#### SALMO 88.

Dolore e pentimento per il peccato commerso. Ricorso a Dio per ottener perdono e sal-Tezza.

Salmo di Davide, da rammemorare.

1 SIGNORE, non correggermi nella tua indegnazione e; e non castigarmi nel tuo cruccio.

2 Perciocchè le tue saette son discese in me, e la tua mano mi si è calata add0880.

3 Egli non vi è nulla di sano nella mia carne, per cagione della tua ira; le mie ossa non hanno requie alcuna, per cagion del mio peccato.

4 Perciocche le mie iniquità trapassano il mio capo; sono a guisa di grave peso, son pesanti più che io non posso portare d.

5 Le mie posteme putono, e colano, per la nua follia.

6 Io son tutto travolto e piegato; io vo attorno tuttodi vestito a bruno.

7 Perciocche i miei fianchi son pieni d'infiammagione; e non vi è nulla di sano nella mia carne.

8 Io son tutto fiacco e trito; io ruggio

per lo fremito del mio cuore.

9 Signore, ogni mio desiderio è nel tuo cospetto; e i miei sospiri non ti sono oc-

10 II mio cuore è agitato, la mia forza mi lascia; la luce stessa de' miei occhi

non è più appo me.

11 I miel amici ed i miei compagni se ne stanno di rincontro alla mia piaga : e i miei prossimi si fermano da lungi.

12 E questi che cercano l' anima mia mi tendono delle reti; e quelli che procacciano il mio male parlano di malizie, e ragionano di frodi tuttodi.

13 Ma io, come se fossi sordo, non a-l

soolto; e son come un mutolo che non apre la bocca 9.

14 E son come un womo che non ode; e come uno che non ha replica alcuna in bocca.

15 Perciocchè; o Signore, io ti aspetto. tu risponderai, e Signore Iddio mio.

16 Perciocche io ho detto: Fa che non si rallegrino di me; quando il mio piè vacilla, essi s' innalzano contro a me.

17 Mentre son tusto presto a cadere, e la mia doglia è davanti a me del continuo:

18 Mentre io dichiaro la mia iniquità, e sono angosciato per lo mio percato\*;

19 I miei nemici vivono, e si fortificano; e quelli che mi odiano a torto s' ingrandiscono.

20 Quelli, dico, che mi rendono mal per bene; che mi cono avversari, in iscambio di ciò che ho loro procacciato del liene.

21 Signore, non abbandonarmi; Dio mio, non allontanarti da me.

22 Affrettati al mio aiuto, o Signore, mia salute 🚛 🕛

#### SALMO 39.

Vigilanza sui proprii pensieri. La brevità della vita, il rispetto ai giudicii di Dio e la preghiera son freni all' impazienza.

Salmo di Davide, dato a Iedutun, Capo de' Musici.

1 10 aveva detto: Io prenderò guardia alle mie vie, chè io non pecchi colla miz lingua; io guarderò la mia bocca con un frenello', mentre l'empio sarà davanti a me.

2 Io sono stato mutolo e cheto; ho eziandio taciuto il bene: ma la mia

doglia si è inasprita.

3 Il mio cuore si è riscaldato dentro di me; un fuoco si è acceso, mentre io ravvolgeva questo nell' animo mio; onde io ho parlato colla mia lingua, dicendo:

4 O Signore, fammi conoscere il mio fine, e quale è il termine de miei di "; ja ch' io sappia quanto io ho da vivere ancora in questo mondo.

5 Ecco tu hai ridotti i miei di alla misura di un palmo", e il tempo della mia vita è come niente appo te; certo, ogni uomo, quantunque sia in piè, è tutta ranità; (Sela.)

6 Certo l' uomo va, e viene in figura; certo in vano si travagliano tutti, e adunano de' beni senza sapere chi li raccorrà ° ?

7 Ma ora, Signore, che aspetto io? la mia speranza è in te.

8 Liberami da tutti i miei misfatti; non farmi essere il vituperio dello stolto.

Luc. 10. 31, 32. / Lus Dan. 8. 17, 28; 6. 28. Sai. 6. 1. Man. 16. 7—12. 42 Cor. 7. 9, 10. Is. 12. 2. Giac. 4. 14. Luc. 12. 20, 21. \*1s. 32. 17. Dan. 8. 17, 28; 49. 2 Sam. 16.7—19. A Sah. 90. 4/ecc. Giac. 4. 14. 3 Mat. 11.28. Giac. 3. 2. ecc.

SALMI 40, 41.

9 Io ammutolisco, io non aprirò la bocca; perciocchè tu hai fatto questoa.

10 Toglimi d'addosso la tua piaga; io mi vengo meno, per la guerra che tu mi

fai colla tua mano

11 Se tu castighi alcuno con castigamenti d'iniquità, tu fai struggere tutto ciò che vi è di bello e d'eccellente in lui, come una tignuola; certo, ogni uomo è vanità

12 Signore, ascolta la mia orazione, e porgi l'orecchio al mio grido, e non esser sordo alle mie lagrime; perciocchè io son forestiere appo te, e avveniticciob, come tutti i miei padri.

13 Cessati da me, acciocche io mi rinforzi, innanzi che io me ne vada, e non

sia più.

# SALMO 44.

Chi aspetta con pazienza sarà liberato. Ubbidiensa val meglio che sacrificio. Preghiera per ottener liberasione.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 IO ho lungamento e pazientemente aspettato il Signore e ed egli si è inchinato a me, e ha ascoltato il mio grido;

2 E mi ha tratto fuor di una fossa ruinosa, di un fango pantanoso; e ha rizzati i miei piedi sopra una roccia, e ha fermati i miei passi.

3 E ha messo nella mia bocca un nuovo cantico per lode dell' Iddio nostro; molti vedranno *questo*, e temeranno, e si confi-

deranno nel Signore.

4 Beato l'uomo che ha posto il Signore persua confidanza; e non riguarda a' possenti superbi, ne a quelli che si rivolgono

dietro a menzogna.

5 Signore Dio mio, tu fai grandi le tue maraviglie; e i tuoi pensieri inverso noi non ponno per alcuna maniera esserti spiegati per ordined; se io imprendo di narrarli e di parlarne, son tanti che io non posso annoverarli.

6 Tu non prendi piacere in sacrificio, nè in offerta; tu mi hai forate le orecchie!; tu non hai chiesto olocausto, nè sacrificio

per lo peccato.

1

12

ú

1:0

Allora io ho detto: Eccomi venuto; egli è scritto di me nel volume del Libro.

8 Dio mio, io prendo piacere in far la tua volontà<sup>9</sup>; e la tua Legge è nel mezzo delle mie interiora.

9 Io ho predicata la tua giustizia in gran raunanza; ecco io non ho rattenute le mie labbra; tu lo sai, Signore.

10 Io non ho nascosta la tua giustizia dentro al mio cuore; io ho narrata la tua verità e la tua salute; io non ho celata la tua benignità, ne la tua verità, in gran raunanza<sup>4</sup>.

11 Tu, Signore, non rattenere inverso me le tue compassioni; guardinmi del continuo la tua benignità e la tua verità.

12 Perciocchè mali innumerabili mi hanno circondato; le mie iniquità mi hanno giunto, e pur non le posso vedere; sono in maggior numero chè i capelli del mio capo, onde il cuor mi vien meno.

13 Piacciati, Signore, liberarmi'; Si-

gnore, affrettati in mio aiuto.

14 Quelli che cercano l'anima mia, per farla perire, sieno confusi, e svergognati tutti quanti; quelli che prendono piacerenel mio male, voltino le spalle, e sieno svergognati.

15 Quelli che mi dicono: Eia, eia! sieno distrutti, per ricompensa del vituperio che

mi fanno.

16 Rallegrinsi, e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano; quelli che amano la tua salute dicano del continuo: Magnificato sia il Signore.

17 Quanto è a me, io son povero, e bisognoso; ma pure il Signore ha cura di me"; tu sei il mio aiuto e il mio libera-

tore; o Dio mio, non tardare.

#### SALMO 41.

Dio ha cura dei poveri. Davide si lagna della malvagità dei suoi nemici e ricorre a Dio per esserne liberato.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 BEATO colui che si porta saviamente inverso il povero e misero"; il Signore lo libererà nel giorno dell'avversità.

2 Il Signore lo guarderà, e lo manterra in vita; egli sarà renduto beato in terra; e tu non lo darai, o Dio, alla voglia de' suoi nemici.

3 Il Signore lo sosterrà, quando sarà nel letto d'infermità; quando sarà in maiat-tia, tu gli rivolterai tutto il suo letto.

4 Io ho detto: Signore, abbi pieta di me; sana l'anima mia; perciocchè io ho-

peccato contro a te.

5 I miei nemici tengono di malvagi ragionamenti di me, dicendo: Quando morrà egli mai? e quando sarà perito il suo-

6 E se alcun di loro viene a vedermi, parla con menzognao; il suo cuore accoglie iniquità; e quando egli è uscito fuori, ne ragiona.

7 Tutti quelli che mi odiano bisbigliano insieme contro a me; pensano del male

di me;

8 Dicendo: Alcun maligno male gli è attaccato addosso; egli non si rileverà: giammai del male onde egli giace.

477°.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Lev. 10. 3. Glob. 2. 10. <sup>b</sup> 2 Cor. 5. 6. Eb. 11. 13. <sup>c</sup> Sal. 27. 5. 5. 8. <sup>d</sup> 1 Sam. 15. 22. Sal. 51. 16. Is. 1. 11. Eb. 10. 5. com. 7. 22. <sup>b</sup> Ger. 21. 33. 3 Cor. 3. 3. <sup>d</sup> Fat. 20. 29, 27. Prov. 14. 21. <sup>d</sup> Prov. 26. 24. 26. Sal. 27. 14. Abac. 2. 3. 2b. 10. 5. / Es. 21. 6. d Stall week in war Is. 55. 8. Rom. 7. 22. \* Prov. 14. 21. Sal. 70. 1, ecc

9 Eziandio l' nomo col quale io viveva in buona pace, sul quale io mi confidava, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro a me<sup>a</sup>,

. 10 Ma tu, Signore, abbi pietà di me, e rilevami; ed io farò loro la lor retribu-

zione.

11 Da questo conosco che tu mi gradisci, che il mio nemico non trionfa di me.

12 Anzi tu mi hai sostenuto nella mia integrità, e mi hai stabilito nel tuo cospetto in perpetuo.

13 Benedetto sia il Signore, l' Iddio d'Israele, da un secolo infino all' altro

secolo. Amen, Amen.

## SALMO 42.

Il Salmista bramoso di servire Iddio nel suo Tempio.

Maschil de' figliuoli di Core, dato al Capo de' Musici.

1 COME il cervo agogna i rivi dell'acque, così l'anima mia agogna te, o Dio

Dio.

2 L'anima mia è assetata di Dio, dell'Addio vivente. Quando verrò, e com-

parirò io nel cospetto di Dio?

3 Le mie lagrime sono il mio cibo giorno e notte, mentre mi è detto tuttodi: Dove

è il tuo Dio?

4 Io mi verso addosso l'anima mia, quando mi riduco in memoria queste cose; che io passava in ischiera, e camminava con essa infino alla Casa di Dio, con voce di canto e di lode, la moltitudine facendo festa.

5 Anima mia, perchè ti abbatti, e ti commovi in me? aspetta Iddio; perciocchè ancora lo celebrerò; il suo aspetto è

compiuta salvezza.

6 O Dio mio, l'anima mia si abbatte in me; perciò mi ricordo di te dal paese del Giordano, e da' monti di Hermon, dal monte Misar.

7 Un abisso chiama l' altro abisso, al suon de' tuoi canali<sup>c</sup>; tutti i tuoi flutti e le tue onde mi son passate addosso.

8 Il Signore di giorno manderà la sua benignità, e di notte io avrò anpo me i suoi cantici, e orazione all' Iddio della mia vita.

9. Io dirò a Dio, mia Rocca: Perchè mi hai tu dimenticato? perchè vo io attorno vestito a bruno, per l'oppression del

10 I miei nemici mi fanno onta, trafiggendomi fino all' ossa, mentre mi dicono

tuttodi: Dove è il tuo Dio?

11 Anima mia, perchè ti abbatti, e perchè ti commovi in me? aspetta Iddio; perc occhè ancora lo celebrerò; egli è la compiuta salvezza della mia faccia, e il mio Dio.

# .SALMO 48.

Preghiera del Salmista per essere ricondotto nel santuario.

1 O DIO, fammi ragione, e dibatti la mia lite; liberami dalla gente spietata, dall'uomo frodolente ed iniguo.

2 Perciocché tu sei l' Iddio della mia fortezza; perchè mi hai scacciato? perchè vo io attorno vestito a bruno, per l' op-

pression del nemico?

3 Manda la tua luce, e la tua verità; guidinmi esse, e introducanmi al monte della tua santità, e ne' tuoi tabernacoli.

4 Allora verrò all' Altare di Dio, all' Iddio dell' allegrezza del mio giubilo; e ti celebrerò colla cetera, o Dio, Dio mio.

5 Perchè ti abbatti, unima mia? e perchè ti commovi in me? aspetta Iddio; perciocchè ancora lo celebrerò; egli è la compiuta salvezza della mia faccia, e il mio Dio.

## SALMO 44.

Il popolo di Dio, memore dei passati favori, prega per esser liberato dai mali presenti.

Maschil, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli di Core.

1 O DIO, noi abbiamo udite colle nostre orecchie, i nostri padri ci hanno raccontate de opere che tu operasti a' di loro, a' di antichi.

2 Tu, colla tua mano, scacciasti le genti, e piantasti i nostri padri<sup>o</sup>; tu disertasti le nazioni, e propagginasti i nostri padri.

3 Perciocché essi non conquistarono il paese colla loro spada, e il braccio loro non li salvò; anzi la tua destra, e il tuo braccio, e la luce del tuo volto; perciocchè tu li gradivi.

4 Tu, o Dio, sei lo stesso mio Re; ordina

le salvazioni di Giacobbe.

5 Per te noi cozzeremo i nostri nemici; nel tuo nome noi calpesteremo coloro che si levano contro a noi.

6 Perciocchè io non mi confido nel mio arco, e la mia spada non mi salverà.

7 Anzi tu di salvera de' nostri nomici

7 Anzi tu ci salverai da' nostri nemici, e renderai confusi quelli che ci odiano.

8 Noi ci glorieremo tuttodi in Dio, e celebreremo il tuo Nome in perpetuo. (Sela.)

9 E pure tu ci hai scacciati, e ci hai svergognati; e non esci più co' nostri eserciti.

10 Tu ci hai fatto voltar le spalle dinanzi al nemico<sup>h</sup>; e quelli che ci odiano ci hanno predati.

11 Tu ci hai ridotti ad esser come pecore da mangiare; e ci hai dispersi fra le genti.

12 Tu hai venduto il tuo popolo senza

danari e non hai fatto alcuno avanzo l de' lor prezzi.

13 Tu ci hai posti in vituperio appresso i nostri vicini, in beffa, e in ischerno a quelli che stanno d' intorno a noi.

14 Tu ci hat messi ad essere proverbiati fra le genti, e hai fatto che ci è acosso il

capo contro fra i popoli,

15 Il mio vituperio è tuttodi davanti a me, e la vergogna della mia faccia mi ha coperto,

16 Per la voce del vituperatore e dell'oltraggiatore; per cagione del nemico e

del vendicatore.

17 Tutto questo ci è avvenuto, e non però ti abbiamo dimenticato, e non: ci siam portati dislealmente contro al tuo patto.

18 Il cuor nostro non si è rivolto indietro, e i nostri passi non si sono aviati

da' tuoi sentieri:

19 Quantunque tu ci abbi, tritati, e messi in luogo di dragoni; e ci abbi coperti d' ombra di morte.

20 Se noi avessimo dimenticato il Nome dell' Iddio nostro, e avessimo stese le mani

ad alcun dio strano:

21 Iddio non ne farebbe egli inchiesta? concionnaché egli conosca i segreti del cuorea.

22 Anzi, per cagion tua siamo uccisi tuttodi siam reputati come pecore da macello.

23 Risvegliati; perchè dormi, Signore?

destati, non iscacciarci in perpetuo.

24 Perchè nascondi la tua faccia? perchè dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione?

25 Conciossiachè la nostra anima sia abbassata fin nella polvere, e il nostro ventre

sia attaccato alla terra.

26 Levati in nostro aiuto, e riscuotici, per amor della tua benignità.

# . SALMO 45.

Descrizione profetica della unione spirituale di Cristo e della Chiesa.

Maschil, cantico d'amori, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli di Core, sopra Sosannim.

1 IL mio cuore sgorga un buon ragionamento; io recito al Re le mie opere; la mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore.

· 2 Tu sei più bello che alcuno de' figliuoli degli uomini; grazia è sparsa sulle tue labbra; perciò Iddio ti ha benedetto in

eterno.

3 O prode, cingiti la tua spada al fianco, che è la tua gloria, e la tua magnificenza; 4 E prospera nella tua gloria, cavalca in su la parola di verità, e di mansuetudine, e di giustizia; e la tua destra ti farà vedere opere tremende.

. 5 Le tue saette sono acute: i popoli caderanno sotto a te ; esse entreranno nel cuor de' nemici del Re.

6 O Dio, il two trono è in sempiterno; lo scettro del tuo regno è uno scettro di

dirittura •

7 Tu hai amata la giustizia, e hai odiata l'empietà; perciò Iddio, l' Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia/ sopra i tuoi con-

8 Tutti i tuoi vestimenti son mirra, alce, e cassia, che spandono il loro odore da' palazzi d'avorio, dal luogo ove ti è dato

9 Figliuole di re sono fra i tuoi onori; la Sposa è alla tua man destra, adornata d' oro di Ofir.

10 Ascolta, fanciulla, e riguarda, e porgi l' orecchio; e dimentica il tuo popolo, e

la casa di tuo padre;

11 E il Re porrà amore alla tua bellezza; adoralo adunque, perciocchè egli è il tuo Signores.

12 E la figliuola di Tiro, e i ricchi fra i popoli ti supplicheranno con presenti. ..

13 La figliuola del Re è tutta gloriosa dentroh; la sua vesta è tutta trapunta

14 Ella sarà condotta al Re in vesti ricamate, avendo dietro a sè le vergini sue compagne, che ti saranno eziandio addotte, o Re. 15 Ti saranno condotte con letizia e con

gioia; ec entreranno nel ralazzo del Re. 16 I tuoi figliuoli saranno in luogo

de' tuoi padri; tu li costituirai principi per tutta la terra

17 Io pubblicherò la memoria del tuo Nome, per ogni età; perciò, ti celebre-

ranno i popoli in sempiterno.

#### **SALMO 46.**

Completa fiducia di quelli che credono in Dio. Cantico, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli di Core, sopra Alamot.

1 IDDIO è nostro ricetto, e forza, ed

aiuto prontissimo nelle distrette!

2 Perciò noi non temeremo, quantunque la terra si tramutasse di luogo, e i monti smossi fosser sospinti in mezzo del mare;

3 E le acque di esso romoreggiassero, e si intorbidassero; e i monti fossero scrollati dall'alterezza di esso. (Sela.)

4 Il fiume, i ruscelli di l'io rallegreranno la sua Città, il luogo santo degli abitacoli

dell' Altissimo. 5 Iddio è nel mezzo di lei, ella non sarà smossa; Iddio la soccorrerà allo schiarir

della mattina.

6 Le genti romoreggiarono, i regni si commossero egli diede fuori la sua voce, la terra si strusse.

d Is. 9. 6. Eb. 4. 12. Apoc. 19. 15. Eb. 1.8. ist. 2. 9. Apoc. 1, 6; 5. 10; 20. 6. Sali 14. 4 Sal. 139, 1. Luc. 4. 22. • Rom. 8. 36. Apoc. 19.7, 8, 41 Piet. 2.9. Apoc. 1, 6; 5. 10; 20.6. / Is. 31.11- / Is. 54.5. # 8al. 2. 1.

7. Il Signor degli eserciti è con noi; l', Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. (Sela.)

8 Venite, mirate i fatta del Signore; come egli ha operate cose atupende nella

9 Egli ha fatte restar le guerre infino all' estremità della terra; egli ha rotti gli archi, e messe in pezzi le lance, e arsi i carri col fuoco.

10 Restate, e conoscete che io son Dio: io sarò esaltato fra le genti, io sarò esal-

tato nella terra.

11 Il Signor degli eserciti è con noi; l' Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. (Sela.)

#### SALMO 47.

Il trionfo del regno di Dio.

Salme, dato al Capo de' Musici, de' figliusli di Core.

1 BATTETEVI a palme, o popoli tutti; giubilate a Dio con voce di trionfo.

2 Perciocchè il Signore è l'Altissimo, il Tremendo, gran Re sopra tutta la terra.

3 Egli ridurrà i popoli sotto noi, e le

nazioni sotto i nostri piedi.

4 Egli ci ha scelta la nostra eredità a la gloria di Giacobbe, il quale egli ama: (Sela.)

5 Iddio è salito con giubilo, il Signore

è salito con suono di trombe.

6 Salmeggiate a Dio, salmeggiate; sal-

meggiate al Re nostro, salmeggiate. 7 Perciocchè Iddio è Re di tutta la terra;

salmeggiate maestrevolmente.

8 Iddio regna sopra le genti b : Iddio siede

sopra il trono della sua santità.

9 I principi de' popoli, il popolo dell' Iddio di Abrahamo, si son raunati insieme; perciocchè a Dio appartengono gli scudi della terra; egli è grandemente esaltato.

#### **8ALMO 48.**

Bollema e privilegi di Gerusalemme. Cantico di Salmo, de' figliuoli di Core.

I IL Signore è grande, e molto glorio-so nella Città dell' Iddio nostro, nel

monte della sua santità.

2 Il monte di Sion, il fondo verso il Settentrione, la Città del gran Re è in bella contrada, è la gioia di tutta la

3 Iddio è riconosciuto ne' palazzi di essa,

per alta fortezza.

4 Perciocche ecco, i re si erano adunati, ed erano tutti insieme passati oltre

5 Come prima la videro, furono attoniti, si smarrirono, si affrettarono di fuggire. 6 Tremore li colse quivi; doglia, come

di donna che partorisce.

7 Furone rotti come per lo vento erientale che rompe le navi di Tarsis.

8 Come avevamo udito, cesì abbiam veduto nella Città del Signor degli eserciti, nella Città dell' Iddio nostro; Iddio la stabilirà in perpetuo<sup>c</sup>. (Sela.)

9 O Dio, noi abbiamo chetamente aspettata la tua benignità dentro al tuo Tem-

pio.

10.0 Dio, quale è il tuo Nome; tale è la tua lode, infino all'estremità della terra d: la tua destra è piena di giustizia.

11 Il monte di Sion si rallegrerà, le figliuole di Giuda festeggeranno, per li

tuoi giudicii. 12 Circuite Sion, e andate attorno a lei,

contate le sue torri.

13 Ponete mente alle bastie, mirate l'altezza de suoi palazzi; acciocche lo raccontiate all' età a venire.

14 Peroiocche questo Dio è il nostro Dio in sempiterno; egli ci guiderà infino

alla morte.

# SALMO 49.

Vanità dei beni terreni; Dio solo salva dalla morte.

Salmo, dato al Caparde' Musici, de' figifuoli di Core.

I UDITE questo, popoli tutti; porgete gli orecchi, voi tutti gli abitanti del mondo:

2 E plebei, e nobili, e ricchi, e bisognosi

tutti insieme.

3 La mia bocca proferirà cose di gran sapienza; e il ragionamento del mio cuere

sarà di cose di grande intendimento. 4 Io inchinero il mio orecchio alle sentenze; io spiegherò sopra la cetera i miei

detti notevoli.

5 Perchè temerò ne' giorni dell' avversità quando l'iniquità che mi è alle calcagna m' intornierà?

6 Ve ne son molti che si confidano ne' lor beni, e si gloriano della grandezza delle

lor ricchezze\*.

7 Niuno però può riscuotere il suo fratello, nè dare a Dio il prezzo del suo riscatto.

8 E il riscatto della lor propria anima non può trovarsi, e il modo ne manchera

in perpetuo;

9 Per fare che continuino di vivere in perpetuo, e che non veggano la fossa e;

10 Conciossiache veggano che i savi muoiono, e che parimente i pazzi, e gli stolti periscono, e lasciano i lor beni ad altri

11 Il loro intimo pensiero è che le lor case dimoreranno in eterno, e che le loro abitazioni dureranno per, ogni eta; impongono i nomi loro a delle terre.

12 E pur l'uomo che è in onore non ri

Piet. 1. 4. <sup>c</sup> Is. 2. 2. Mic. 4. 1. <sup>y</sup> Sal. 89. 48. Apoc. 19, 6, 4 Sal. 118. 3. 'Mal. 1. 11. 'Mar. 10 %. 6. 17. / Mat. 16. 26.

dimora sempre : anzi è renduto simile alle bestie *che* periscono.

13 Questa lor via è loro una pazzia"; e pure i lor discendenti si compiacciono a

seguire i lor precetti. (Sela.)

14 Saranno posti sotterra, come pecore; la morte li pasturerà; e gli uomini diritti signoreggeranno sopra loro in quella mattina; e il sepolcro consumerà la lor bella apparenza, che sarà portata via dal suo abitacolo.

15 Ma Iddio riscuoterà l'anima mia dal sepolcro°; perciocchè egli mi accoglierà a

æ. (Sela.)

.16 Non temere, quando alcuno sara arricchito, quando la gloria della sua casa sarà accresciuta.

17 Perciocchè, quando egli morrà non torrà seco nulla; la sua gloria non gli scen-

derà dietro.

18 Benché egli abbia benedetta l'anima sua in vita suad; e tali ti lodino, se tu ti

dài piacere, e buon tempo; 19 Quella verrà là ove è la generazion de' suoi padri; giammai in eterno non

vedranno la luce.

20 L'uomo che è in istato onorevole, e non ha intelletto, è simile alle bestie che periscono.

## 8ALMO 50.

Iddio giudicherà il mondo. Vuole ubbidienza e non sacristcio.

#### Salmo di Asaf.

1 IL Signore, l' Iddio degl' iddii, ha parlato, e ha gridato alla terra dal sol levante, infino al Ponente

2 Iddio è apparito in gloria da Bion,

luogo di compiuta bellezza.

3 L' Iddio nostro verra, e non se ne starà cheto; egli avrà davanti a se un fuoco divorante, e d'intorno a sè una forte tempesta.

4 Egli griderà da alto al cielo, e alla

terra, per giudicare il suo popolo";
5 E dirà: Adunatemi i miei santi\*, i quali han fatto meco patto con sacrificio.

6 E i cieli racconteranno la sua giusti-

zia: perelocche eglie Iddio Giudice. (Sela.)

7 Ascolta, popol mio, ed io parlero: ascolta, luneie, e io ti faro le mie protestazione. lo sono Iddio, l'Iddio tuo.

Lo non ti riprendero per li tuvi sacrificii, ne per li tuci obcausti che mi wow

continuamente presentati.

Lo non prendero gioverchi dalla tua

en l'enciocche mie anno trate se bestie

delle selve: mio è tutto il bestiame che è in mille monti.

11 Io conosco tutti gli uccolli do' monti; e le fiere della campagna sono a mio comando.

12 Se io avessi fame, io non to lo direi; percioochè il mondo, e tutto quello ch' è in esso, è mio ".

13 Mangio io carne di tori, o bevo lo

sangue di becchi?

14 Sacrifica lode a Dio, e paga all' Altissimo i tuoi voti.

15 E invocami nel giorno della diatretta".

e io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificheral. 16 Ma all'empio Iddio ha detto: Che hai tu da far di raccontare i miel statuti, e di recarti il mio patto in bocca "f

17 Conciossische tu odli correzione, e

getti dietro a te le mie parole.

18 Se tu vedi un ladro, tu prendi piacere d'essere in sua compagnia; e la tun parte è con gli adulteri".

19 Tu metti la tua bocca al male, e la

tua lingua congegna frode.

20 Tu siedi, e parli contro al tuo fratello, e metti biasino sopra il figliuol di tus madre.

21 Tu hai fatte quente come, ed lo mi sono taciuto; e tu hai pensato, che del tutto io era simile a te". Io ti arguiro, e te *le* spiegherò in su gli occhi.

22 Deh! intendete questo, voi che dimenticate Iddio; che talora io non ra-

pisca, e non vi ma alcuno che riscuota. 23 Chi sacrifica lode mi glorifica, e chi addirizza la sua via, io gli montrero la valute di Dio.

## SALMO 51.

Davide confessa il muo preculo, mapulio indo Iddio di perdamarto e di cumbiare il ma rume. Balmo di Davide, dato al Capo de' Musici. In-torno a cio che il profeta Natau venna a lui, dopo ch' egli fu cutrato da Bal-sala.

1 ABBI pieta di me, o Dio, mecondo la tna henignita; magnulo la modutollim delle tue companioni, cancella i miei modatti'

2 Lavami molto e molto della mia ini-

quita, e nettami del mos pecentos,

3 Percueche la comaca i mici midatti. e il mio **peccat**o e del continuo davanti a uk'.

4 lu lui peccato contro a te who, e lui Extra grae, as other to disquare 4 ; and animals in the nii pieramonima kiraka mene tale marke, e paro me tani givina."

5 Louis, his service many ferromation for in heavil tat e la combre toda dui las comprepeisos di

Secretary 2

Long 12 34. \* Done 7 32. Man & & Long 22 34. 1 Cop 4 2 Agree 2. 200 30. 4 (1/2 10 14 Agree 22 34. 1 Man 25. 1 Man 25. 2 Man 25

6 Ecco, ti è piaciuto insegnarmi verità nell' interiore, e sapienza nel di dentro a.

7 Purgami con isopo, e sarò netto; lavami, e sarò più bianco che neve o.

8 Fammi udire gioja e allegrezza; fa che le ossa che tu hai tritate, festeggino.

9 Nascondi la tua faccia da' miei peccati, e cancella tutte le mie iniquità.

10 O Dio, crea in me un cuor puro, e rinnovella dentro di me uno spirito diritto.

11 Non rigettarmi dalla tua faccia; e non togliermi lo Spirito tuo santo<sup>g</sup>.

12 Rendimi l'allegrezza della tua salute; e fa che lo Spirito volontario mi sostenga.

13 Io insegnerò le tue vie a' trasgressori; e i peccatori si convertiranno a te<sup>h</sup>.

14 Liberami dal sangue<sup>4</sup>, o Dio, Dio della mia salute; la mia lingua canterà con giubilo la tua giustizia.

15 Signore, aprimi le labbra; e la mia

bocca racconterà la tua lode.

16 Perciocchè tu non prendi piacere in sacrificio; altrimente io l'avrei offerto; tu non gradisci olocausto.

17 I sacrificii di Dio sono lo spirito rotto; o Dio, tu non isprezzi il cuor rotto e contrito<sup>m</sup>.

18 Fa del bene a Sion per la tua benevolenza; edifica le mura di Gerusalemme.

19 Allora prenderai piacere in sacrificii di giustizia, in olocausti, e in offerte da ardere interamente; allora si offeriranno giovenchi sul tuo Altare.

#### SALMO 52.

Davide predice la rovina dell' empio e si affida in Dio.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici. Intorno a ciò che Doeg Idumeo era venuto a rapportare a Saulle che Davide era entrato in casa di Ahimelec ".

1 O POSSENTE uomo, perchè ti glorii del male! la benignità del Signore dura sempre.

2 La tua lingua divisa malizie; ella è come un rasoio affilato, o tu, operatore

d' inganni.

3 Tu hai amato il male più che il bene; la menzogna più che il parlare dirittamente.

4 Tu hai amate tutte le parole di ruina,

o lingua frodolente.

5 Iddio altresi ti distruggerà in eterno; egli ti atterrerà, e ti divellerà dal tuo tabernacolo, e ti diradicherà dalla terra de viventi. (Sela.) de' viventi.

6 E i giusti lo vedranno, e temeranno; e

si rideranno di lui, dicendo:
7 Ecco l' uomo che non aveva posto Id-

dio per sua fortezza; anzi si confidava nella grandezza delle sue ricchezze, e si fortificava nella sua malizia.

8 Ma io sarò come un ulivo verdeggiante nella Casa di Dio; io mi confido nella

benignità di Dio in sempiterno.

9 O Signore, io ti celebrerò in eterno; perciocche tu avrai operato; e spererò nel tuo Nome, perciocchè è buono, ed è presente a' tuoi santi.

#### SALMO 53.

L'empio nega Iddio e si corrompe.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Mahalat.

1 LO stolto ha detto nel suo cuore: Non vi e Dio. Si son corrotti, e renduti abbominevoli in perversità; non vi è niuno che faccia bene.

2 Iddio ha riguardato dal cielo sopra i figliuoli degli uomini, per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto, che

cercasse Iddio.

3 Tutti son corrotti, tutti son divenuti puzzolenti; non vi è niuno che faccia

bene, non pur uno.

4 Non hanno essi alcuno intendimento. questi operatori d'iniquità, che mangiano il mio popolo, come se mangiassero del

pane, e non invocano Iddio?

5 Là saranno spaventati di grande spavento, ove però non sarà cagion di spa-vento; perciocchè il Signore dissipa le ossa di coloro che si accampano contro a te, o Sion; tu li hai svergognati; perclocchè Iddio li sdegna.

6 Oh! vengano pur da Sion le salva-zioni d'Israele! Quando Iddio trarrà di cattività il suo popolo, Giacobbe festeg-

gerà, Israele si rallegrerà.

#### SALMO 54.

Preghiera di Davide per esser liberato.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot. Intorno a ciò che gli Zifei vennero a dire a Saulle: Davide non si na-sconde egli appresso di nol??

1 O DIO, salvami per lo tuo Nome, e fammi ragione per la tua potenza.

2 O Dio, ascolta la mia orazione; porgi gli orecchi alle parole della mia bocca

3 Perciocche degli uomini stranieri si son levati contro a me; e degli uomini violenti, i quali non pongono Iddio da-vanti agli occhi loro, cercano l'anima mia. (Sela.)

4 Ecco, Iddio è il mio aiutatore ?; il Signore è fra quelli che sostengono l'anima

mia.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Giac. 1. U. Es. 12. 22. c Is. 1. 18. d Mat. 5. 4. Luc. 22. 32. Giov. S. S., ecc. 2 Cor. 5. 17. Ff. Is. 1. 11. Os. 3. 6. Is. 57. 15. Æf. 4. 80.
7. 15. Mat. 5. 8. <sup>1</sup> Is. 1. 11. Os. 5. 6. 23. 19; 23. 1. " 1 Sam. 21. 7; 22. 9, eec. <sup>9</sup> Rom. 8. 31.

distruggili, per la tua verità.

6 Io ti farò sacrificio d' animo volonteroso; Signore, io celebrerò il tuo Nome, perciocchè è buono.

7 Perciocchè esso mi ha tratto fuori d'ogni distretta; e l'occhio mio ha veduto ne' miei nemici ciò che io desiderava.

#### SALMO 55.

Davide si lagna della malvagità dei suoi nemici, persevera nell' orazione, è si rimette in Dio.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot.

1 O DIO, porgi l'orecchio alla mia orazione; e non nasconderti dalla mia supplicazione.

2 Attendi a me, e rispondimi; io mi lagno nella mia orazione, e romoreggio;

3 Per lo gridar del nemico, per l'oppressione dell'empio; perciocché essi mi traboccano addosso delle calamità, e mi nimicano con ira.

4 Il mio cuore è angosciato dentro di me; e spaventi mortali mi sono caduti addosso.

5 Paura e tremito mi è sopraggiunto; e terrore mi ha coperto.

6 Onde io ho detto: Oh! avessi io delle ale, come le colombe! io me ne volerei, e mi riparerei in alcun luogo.

7 Ecco, io me ne fuggirei lontano; io di-

morerei nel deserto. (Sela.) 8 Io mi affretterei di scampar dal vento

impetuoso e dal turbo.

9 Disperdili, Signore; dividi le lor lingue; perciocche io ho vedute violenze e risse nella città.

10 Essa n' è circondata d' intorno alle sue mura, giorno e notte; e in mezzo ad

essa vi è iniquità ed ingiuria. 11 Dentro di essa non vi è altro che malizie; frodi ed inganni non si muovono

dalle sue piazze.

12 Perciocche non è stato un mio nemico che mi ha fatto vituperio; altrimenti, io l'avrei comportato; non è stato uno che mi avesse in odio che si è levato contro a me; altrimenti, io mi sarei nascosto da lui.

13 Anzi, sei stato tu, ch' eri, secondo la mia estimazione, il mio conduttore, e il

mio famigliare<sup>a</sup>

14 Che comunicavamo dolcemente insieme i nostri segreti, e andavamo di com-pagnia nella Casa di Dio.

15 Metta loro la morte la mano addosso, scendano sotterra tutti vivib; perciocchè nel mezzo di loro, nelle lor dimore, non vi

è altro che malvagità. 16 Quant'è a me, io griderò a Dio, e il

Signore mi salverà.

17 La sera, la mattina, e in sul mezzodi, | cosa che mi possa far l' uomo.

5 Egli renderà il male a' miei nemici; i io orerò, e romoreggerò c; ed egli udirà la mia voce.

18 Egli riscuoterà l'anima mia dall'assalto che mi è dato, e la metterà in pace; perciocché essi son contro a me in gran numero.

19 Iddio mi udirà, e li abbatterà; egli, dico, che dimora in ogni eternità; (Sela;) perciocchè giammai non si mutano, e non temono Iddio.

20 Hanno messa la mano addosso a quelli che vivevano in buona pace con lo-

ro; hanno rotto il lor patto.

21 Le lor bocche son più dolci che burro; ma ne' cuori loro vi è guerra; le lor parole son più morbide che olio, ma son tante coltellate.

22 Rimetti nel Signore il tuo pesc, ed egli ti sosterrà d; egli non permetterà giam-

mai che il giusto caggia.

23 Ma tu, o Dio, farai scender coloro nel pozzo della perdizione; gli uomini di sangue e di frode non compieranno a mezzo i giorni loro; ma io mi confiderò in te.

## SALMO 56.

Davide prega Dio di salvarlo dai moi nemici, e già lo loda per la concessa liberazione.

Mictam di Davide, intorno a ciò che i Filistei lo presero in Gati; dato al Capo de' Musici, in su Ionat-elem-rehochim.

1 ABBI pietà di me, o Dio; perciocchè gli uomini a gola aperta sono dietro a me; i miei assalitori mi stringono tuttodi

2 I mici nemici son dietro a me a gola aperta tuttodi; perciocchè gran numero di gente mi assale da alto.

3 Nel giorno che io temerò, io mi confi-

derò in te.

4 Colf aiuto di Dio, io loderò la sua parola; jo mi confido in Dio, jo non temerò cosa che mi possa far la carne<sup>g</sup>.

5 Tuttodi fanno dolorose le mie parole; tutti i lor pensieri son contro a me a

male.

6 Si radunano insieme, stanno in agguato; spiano le mie pedate, come aspettando di coglier l'anima mia.

In vano sarebbe il salvar loro la vita; o Dio, trabocca i popoli nella tua ira.

8 Tu hai contate le mie fughe; riponi le mie lagrime ne' tuoi barili; non son elleno nel tuo registro?

9 Allora i miei nemici volteranno le spalle, nel giorno che io griderò; questo so io, che Iddio è per me.

10 Con l'aiuto di Dio, jo loderò la sua parola; con l'aiuto del Signore, jo loderò la sua parola.

11 Io mi confido in Dio; io non temerò

<sup>2</sup> Sam. 15. 12; 16. 23. Num. 16. 30. 1 Tess. 5. 17. San. 21. 10. ecc. Sal. 118. 6. Eb. 18. 6. 1 Tess. 5. 17. 4 Sal. 37. 5. Mat. 6. 25, ecc. 1 Piet. 5. 7 Sal. 118. 6. Eb. 18. 6. A Rom. 8. 31. Prov. 10. 27. 16-2 483

12 Io ho sopra me i voti che io ti ho fat-

ti, o Dio; io ti renderò lodi.

13 Conciossiachè tu abbi riscossa l'anima mia dalla morte; non hai tuguardati i miei piedi di ruina, acciocche io cammini nel cospetto di Dio nella luce de' viventi?

# SALMO 57:

Davide chiede soccorso contro ai suoi nemici e loda il Signore.

Mictam di Davide, intorno a ciò ch' egli se ne fuggì nella spelonca, d' innanzi a Saulle b; dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

1 ABBI pietà di me, o Dio; abbi pietà di me; perciocchè l'anima mia si confida in te, ed io ho la mia speranza nell' ombra delle tue ale, finche sieno passate le calamità.

2 Io griderò all' Iddio altissimo; a Dio

che dà compimento a' fatti miei.

3 Egli manderà dal cielo a salvarmi; egli renderà confuso colui ch' è dietro a me a gola aperta. (Sela.) Iddio manderà la sua benignità, e la sua verità.

4 L'anima mia è in mezzo a' leoni; io giaccio fra uomini incendiari, i cui denti son lance, e saette, e la cui lingua è spada

acuta.

5 Innalzati, o Dio, sopra i cieli ; innalzisi

la tua gloria sopra tutta la terra.

6 Essi avevano apparecchiata una rete a' miei passi, già tiravano a basso l' anima mia; avevano cavata una fossa davanti a me; ma essi vi sono caduti dentro. (Sela.)

7 Il mio cuore è disposto, o Dio; il mio cuore è disposto; io capterò, e salmeggerò.

8 Gloria mia, destati; destati, saltero, e cetera; io mi risveglierò all' alba.

9 Io ti celebrerò, o Signore, fra i popoli; io ti salmeggerò fra le nazioni;

10 Perciocchè la tua benignità è grande infino al cielo, e la tua verità infino alle nuvole.

11 Innalzati, o Dio, sopra i cieli; innalzisi la tua gloria sopra tutta la terra,

#### SALMO 58.

Le frodi dei malvagi. Dio li punirà e salverà il giusto.

Mictam di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

1 DI vero, parlate voi giustamente? giudicate voi dirittamente, o figliuoli di uomini?

2 Anzi voi fabbricate perversità nel cuor vostro; voi bilanciate la violenza delle

vostre mani in terra.

3 Questi empi sono stati alienati fin dalla matrice; questi parlatori di menzogna sono stati sviati fin dal ventre della madre.

4 Hanno del veleno simile al veleno del serpente; sono come l'aspido sordo, che si tura le orecchie d;

5 Il qual non ascolta la voce degl' incantatori, nè di chi è saputo in fare incan-

tagioni.

6 O Dio, stritola loro i denti nella lor bocca; o Signore, rompi i mascellari de' leoncelli.

7 Struggansi come acque, e vadansene via; tiri *Iddio* le sue saette, e in uno

stante sieno ricisi.

8 Trapassino, come una lumaca che si disfa; come l'abortivo di una donna, non veggano il sole.

9 Avanti che le spine vostre sentano di pruno, come prima saran viventi, tempe-stile l' ardor dell' ira.

10 Il giusto si rallegrerà, quando avrà veduta la vendetta; egli bagnerà i suoi piedi nel sangue dell'empio.

11 E ciascuno dirà: Certo egli vi è frutto pel giusto; vi è pure un Dio giudice in terra.

# SALMO 59.

Davide prega Dio che lo liberi, e protesta della sua innocenza.

Mictam di Davide, intorno a ciò che Saulle mandò a guardar la sua casa, per ucciderlo; dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

1 DIO mio, riscuotimi da' miei nemi-ci; levami ad alto d' infra quelli che si levano contro a me.

2 Riscuotimi dagli operatori d' iniquità,

e salvami dagli uomini di sangue.

3 Perciocche, ecco, han posti agguati all'anima mia; uomini possenti si son raunati contro a me; senza che vi sta in me, ne missatto, ne peccato, o Signore.

4 Benchè, non vi sia iniquità in mes, pur

corrono, e si apparecchiano; destati per venire a incontrarmi, e vedi. 5 Tu, dico, Signore Iddio degli eserciti, Dio d'Israele, risvegliati per visitar tutte le genti; non far grazia a tutti quelli che perfidamente operano iniquità. (Sela.)

6 La sera vanno e vengono; romoreggia-no come cani, e circuiscono la città.

7 Ecco, sgorgano parole colla lor bocca; hanno de' coltelli nelle lor labbra; percioc-

chè dicono: Chi ci ode??

8 Ma tu, Signore, ti, riderai di loro; tu

ti besferai di tutte le genti<sup>h</sup>.

9 Io mi guarderò dalla lor forza, riducendomi a te; perciocchè tu, o Dio, sei il

mio alto ricetto.
10 L' Iddio mio benigno mi verrà ad incontrare ; Iddio mi farà veder ne' miei

nemici quello che io desidero.

11 Non ucciderli già; che talora il mio popolo non lo dimentichi; falli, per la tua

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> 1 Sam. 22. 1; 24. 1, ecc. Sal. 71 Sam. 24. 11. Sal. 94. 7, ecc. <sup>a</sup> Sal. 116. 8. <sup>4</sup> Eccl. 10. 11. Ger. 8. 17. 4. <sup>4</sup> Is. 65. 24. <sup>c</sup> Sal. 51. 5. am. 19. 11. ecc. h Sal. 2. 4. 484

potenza, andar vagando; e abbattili, o Si-

gnore, scudo nostro

12 Per lo peccato della lor boc per le parole delle lor labbra a; e sieno colti per l'orgoglio loro, e perciocchè tengono ragionamenti di esecrazioni e di menzogne.

13 Distruggili nel tuo furore; distruggili si che non sieno più; e sappiano, che Iddio signoreggia in Giacobbe, anzi fino alle estremità della terra. (Sela.)

14 Vadano pure, e vengano la sera; romoreggino come cani, e circuiscano la

15 Andranno tapinando per trovar da mangiare; avvegnachè non sieno sazii, pur

passeranno così la notte.

16 Ma io canterò la tua potenza, e la mattina loderò ad alta voce la tua beni-gnità; perciocchè tu mi sei stato alto ricetto e rifugio, nel giorno che sono stato distretto.

17 O mia forza, io ti salmeggero; perciocchè Iddio è il mio alto ricetto, l'Id-

dio mio benigno.

## SALMO 60.

## Ringraziamento per varie vittorie.

Mictam di Davide, da insegnare; dato al Capo de' Musici, sopra Susan-edut; intorno a ciò ch' egli diede il guasto alla Siria di Mesopo-tamia, e alla Siria di Soba; e che Ioab, ritor-nando, sconfisse gl' Idumei nella valle del Sale, in numero di dodici mila.

1 O DIO, tu ci hai scacciati, tu ci hai dissipati, tu ti sei adirato; e poi, tu ti sei rivolto a noi.

2 Tu hai scrollata la terra, e l' hai schiantata; ristora le sue rotture°; per-

ciocchè è smossa.

3 Tu hai fatte sentire al tuo popolo cose dure; tu ci hai dato a bere del vino di stordimento d.

4 Ma ora, tu hai dato a quelli che ti : temono una bandiera, per alzarla, per a-mor della tua verità. (Sela.) 5 Acciocchè la tua diletta gente sia li-

berata, salvami colla tua destra, e rispon-

dimi.

6 Iddio ha parlato per la sua santità: 10 trionferò, io spartirò Sichem, e misurerò la valle di Succot.

Mio è Galaad, e mio è Manasse, ed Efraim è la forza del mio capo; Giuda è

il mio legislatore

8 Moab è la caldaia del mio lavatoio; io gettero le mie scarpe sopra Edom; o Palestina, fammi delle acclamazioni.

9 Chi mi condurrà nella città della fortezza? chi mi menerà fino in Edom?

10 Non sarai desso tu, o Dio, che ci avevi scacciati? e non uscivi più fuori, o Dio, co' nostri eserciti?

11 Dacci giuto, per uscir di distretta; perciocche il soccorso degli uomini è va-

12 In Dio noi faremo prodezze; ed egli calpesterà i nostri nemici.

#### **SALMO 61.**

Davide si rifugia appo Dio.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot.

1 O DIO, ascolta il mio grido; atten-

di alla mia orazione.

2 Io grido a te dall' estremità della terra, mentre il mio cuore spasima; conducimi in su la rocca che è troppo alta da salirvi

3 Perciocchè tu mi sei stato un ricetto, una torre di fortezza d'innanzi al ne-

mico h.

4 Io dimorerò nel tuo tabernacolo per molti secoli; io mi riparerò nel nascondi-

mento delle tue ale. (Sela.)
5 Perciocchè tu, o Dio, hai esauditi i niei voti; tu mi hai data l'eredità di

quelli che temono il tuo Nome.

6 Aggiugni giorni sopra giorni al re; sieno gli anni suoi a guisa di molte età.

7 Dimori in perpetuo nel cospetto di Dio; ordina benignità e verità che lo guardino!.

8 Cosi-salmeggerò il tuo Nome in perpetuo, per adempiere ogni giorno i miei voti.

#### SALMO 62.

Esortuzione a fidare in Dio solo.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra i figliuoli di Iedutua.

1 L'ANIMA mia si acqueta in Dio solo in ; da lui procede la mia salute.

2 Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto ricetto; io non sarò

giammai grandemente smosso.

3 Infino a quando vi avventerete sopra un uomo? voi stessi sarete uccisi tutti quanti; e sarete simili a una parete chinata, e ad un muricciuolo sospinto.

4 Essi non consigliano d' altro che di sospigner giù quest uomo dalla sua altezza; prendono piacere in menzogna; benedicono colla lor bocca, ma maledicono nel loro interiore. (Sela.)

5 Anima mia, acquetati in Dio solo; perciocchè la mia speranza pende da lui.

6 Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza; egli è il mio alto ricetto, io non sarò giammai smosso.

7 In Dio è la mia salvezza e gloria<sup>n</sup>; in Dio è la mia forte rocca, il mio ricetto. 8 Confidatevi in lui, o popolo, in coni

2 Sam. 8. 3, ecc. 1 Cron. 18. 3, ecc. 2 Sam. 8. 1, ecc. 8al. 118. 8; 146. 3. 20. 28. Ger. 3. 23. Prov. 18. 7. °2 Cron. 7. 14. Gen. 49. 10. <sup>h</sup> Prov. 18, 10. 4 Sal. 40. 11. Prov. 20. 28.

tempo; spandete i vostri cuori nel suo cospetto; Iddio è la nostra speranza. (Sela.)

9 Gli uomini volgari non sono altro che vanità, e i nobili altro che menzogna; se fosser messi in bilance, tutti insieme sarebbero più leggieri che la vanità stessa.

10 Non vi confidate in oppressione, nè in rapina; non datevi alla vanità; se le ricchezze abbondano, non vi mettete il cuore a.

11 Iddio ha parlato una volta, e due volte ho udito lo stesso; che ogni forza

appartiene a Dio ;

12 E che a te, Signore, appartiene la benignitàc; perciocchè tu renderai la retribuzione a ciascuno secondo le sue opere d.

#### SALMO 63.

Davide brama la presenza di Dio.

Salmo di Davide, composto quando egli era nel deserto di Giuda.

1 O DIO, tu sei l' Iddio mio, io ti cerco; l'anima mia è assetata di te; la mia carne ti brama in terra arida ed asciutta, senz' acqua.

2 Cosi ti ho io mirato nel santuario, riguardando la tua forza, e la tua gloria.

3 Perciocche la tua benignità è cosa buona più che la vita, le mie labbra ti loderanno.

4 Così ti benedirò in vita mia; io alzerò

le mie mani nel tuo Nome.

5 L'anima mia è saziata come di grasso e di midolla; e la mia bocca ti Ioderà con labbra giubilanți;

6 Quando io mi ricordo di te sul mio letto, quando io medito di te nelle vegghie della notte.

7 Perciocchè tu mi sei stato in aiuto,

io giubilo all' ombra delle tue ale.

8 L'anima mia è attaccata dietro a te;

la tua destra mi sostiene.

9 Ma quelli che cercano l'anima mia, per disertarla, entreranno nelle più basse parti della terra.

10 Saranno atterrati per la spada; sa-

ranno la parte delle volpi.

11 Ma il re si rallegrerà in Dio; chiunque giura per lui, si glorierà; perciocchè la bocca di quelli che parlano falsamente sarà turata.

#### SALMO 64.

Davide domanda e spera liberazione.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici. 1 O DIO, ascolta la mia voce, mentre io fo la mia orazione; guarda la vita mia dallo spavento del nemico.

2 Nascondimi dal consiglio de' maligni, e dalla turba degli operatori d'iniquità;

3 I quali hanno aguzzata la lor lingua come una spada; è in luogo di saette, hanno tratte parole amare; 4 Per saettar l'uomo intiero in luoghi

nascosti; di subito improvviso lo saettano, e non hanno timore alcuno.

5 Fermano fra loro pensieri malvagi; divisano di tender di nascosto lacci, e dicono: Chi li vedrà?

6 Investigano malizie; ricercano tutto ciò che si può investigare; e quanto può l'interior dell'uomo, e un cuor cupo.
7 Ma Iddio li saettera; le lor ferite saranno come di saetta subitanea.

8 E le lor lingue saranno traboccate

sopra loro, chiunque li vedrà fuggirà.

9 E tutti gli uomini temeranno, e racconteranno l' opera di Dio; e considereranno quello ch' egli avrà fatto.

10 Il giusto si rallegrerà nel Signore, e spererà in lui; e tutti quelli che son diritti di cuore, si glorieranno.

# SALMO 65.

Lodi e ringraziamenti per i beni ricevuti.

Salmo di cantico di Davide, dato al Capo-de' Musici.

1 O DIO, lode ti aspetta in Sion; e quivi ti saran pagati i voti.

2 O tu ch' esaudisci i preghi, ogni carne

verrà a te.

3 Cose inique mi avevano sopraffatto: ma tu purghi le nostre trasgressioni <sup>9</sup>.

4 Beato colui che tu avrai eletto, avrai fatto accostare a te, acciocche abiti ne' tuoi cortili! noi saremo saziati de' beni della tua Casa, delle cose sante del tuo Tempio.

5 O Dio della nostra salute, confidenza di tutte le estremità le più lontane della terra e del mare, rispondici, per la tua giustizia, in maniere tremende.

6 Esso, colla sua potenza, ferma i monti:

egli è cinto di forza.

7 Egli acqueta il romor de' mari, lo strepito delle sue onde<sup>h</sup>, e il tumulto

de' popoli.

8 Onde quelli che abitano nelle estremità della terra temono de' tuoi miracoli: tu fai giubilare i luoghi, onde esce la mattina e la sera.

9 Tu visiti la terra, e l'abbeveri; tu l'arricchisci grandemente; i ruscelli di Dio son pieni d'acquat; tu apparecchi agli uomini il lor frumento, dopo che tu l' hai così preparata.

10 Tu adacqui le sue porche; tu pareggi i suoi solchi; tu la stempri colle stille

Luc. 12. 15, ecc. 1 Tim. 6. 9, 10, 17.
7. 2. 6. 2 Cor. 5. 10. 1 Piet. 1. 17. Ap
9. 14. 1 Giov. 1. 7, 9. Mat. 8. 26. Apoc. 19. 1. Sal. 103. 8, ecc. Apoc. 22. 12. 1 Sam. 22. 5; 23. 14, ecc. 26, Ger. 5. 24. Fat. 14. 17. Mat. 16, 27. J Prov. 18.7.

della tua pioggia; tu benedici i suci ger- |

mogli; Il Tu coroni de' tuoi beni l'annata; e

le tue orbite stillano grasso. 18 Le mandrie del deserto stillano; e

I colli son cinti di giola,

13 Le pianure son rivestite di gregge, e le valli coperte di biade; danno voci di allegressa, e anche cantano.

#### SALMO 66.

Iddio ledate per le sus grandi opers.

Cantico di salmo, date al Capo de' Musici,

1 DATE voci di allegressa a Dio, voi

tutti gli abitanti della terra; 2 Salmeggiate la gloria del mo Name;

rendete la sua lode gloriosa.

3 Dite a Dio. O quanto son tremende le tue opere! per la grandezza della tua forza, i tuoi nemici ti s' infingono.

4 Tutta la terra ti adora, e ti salmeggia; mbraggia il tuo Nome. (Sela.)

5 Venita, e vedete i fatti di Dio; egli è tremendo sa opere, sopra i figliuoli de-

gli nomini.

6 Egli converti già il mare in acciutto; il suo popolo passo il fiume a piè; quivi noi ci rallegrammo in lui".

7 Egli, colla sua potenza, signoreggia in eterno; i suoi occhi riguardano le genti; i ribelli non s' innalseranno. (Sela.)
8 Voi popoli, benedite il nostro Dio; e fate risonare il suono della sua lode.

9 Egis é quel che ha rimena in vita l'anima nostra ; e non ha permeno che i nostri piedi cademero.

10 Percaocche, o Dio, tu ci hai provati; tu ci hai posti al cimento, come si pone l'argento.

11 Tu ci avevi fatti entrar nella rete; tu avevi posto uno strettoso a nostri lombi.

18 Tu avevi fatto cavalcar gli uomini in sul nostro capo; emvezno entrati nel fuoco e nell'acqua; ma tu ci hai tratta fuori in luogo di refruentio<sup>c</sup>. 13 Io entrero nella tua Osas con olo-

causti; io ti pagherò i miel voti;

14 I quali le mie labbra han proferiti", e la mia bocca ha pronunsiati, mentre io era distretto.

15 Io ti offeriro ologansti di bestie grass con profume di montoni ; io sacrifichero

buoi e beechi. (Sela.)

16 Venite, vos tutti che temete Iddio, e udite; io va racconterò quello ch' egli ha fatto all' anima mia.

17 Io gridai a lui colla mia bocca, ed egli fu amiliato sotto la mia lingua.

18 Se io avessi mirato ad alcuna ini-

quità nel mio coore, il Signore non mi avrebbe accoltato\*;

19 Ma certo Iddio mi ha ascoltato, agli ha atteso alla voce della mia orazione. 20 Benedetto sua Iddio che non ha ri-

gettata la mia orazione, nè retratta da me la sua benienità.

#### SALMO at.

Il rogno di Dio si estendorà per tutta la terra. Salmo di cantico, date al Capo de' Murici, copra Neghinot.

TM. 4 t.

terra. (Sele.)
5 I popoli ti celebreranno, o Dio; i popoli tutti quanti ti celebreranno. 6 La terra produrrà il suo frutto ; Iddio,

l' Iddio nostro ci benedirà.

7 Iddio ci benedirà; e tutte le estre-mità della terra lo temeranno.

#### SALMO 48.

Ledi e ringrasiamenti all' Iddio liberature. Salmo di cantico di Davide, date al Capo de' Musici.

1 LEVISI Iddio\*, e 1 suoi nemici sa-run dispersi; e quelli che l'odiano fuggi-

ranno d' innanzi al suo cospetto. 2 Tu li dissiperai come si dissipa il fumo; gli empi periranno per la presenza di

Dio, como la cera è strutta per lo fuoco. 3 Ma i giusti si rallegreranno, e trionfe-ranno nel cospetto di Dio ; e gioiranno con etizia.

4 Cantate a Dio, salmeggiate il suo Nome, rilevate le strade a colui che ca-valca per luoghi deserti; egli si chiama per nome: Il lignore; e festeggiate davanti a lui

5 Egli è il padre degli orfani, e il giu-dica delle vedove"; Iddio nell' abstacolo

delle sua santità 6 Iddio, che fa abitare in famiglia quei

li ch' erano soli; che true fuori quelli ch' erano prigioni ne' ceppi i; ma fa che i ribelli dimorano in terra deserta.

7 O Dio, quando uscisti davanti al tuo popolo, quando tu camminasti per lo de-certo": (Sela;) 8 La terra tremò, i cieli estandio soc-

ciolarono, per la presenza di Dio; Sinal

\*He. 14. 21. Gios. 2. 14, eec. \$1 Pict. 1. 6. 7. \*He. 48. 2. \*Ecch. 8. 4. \*In. 1. 15. Giov. 8. 31. Giov. 8. 31. / Num. 6. 25. Mal. 4. 2. / Luc. 2. 38, 37. Tis. 2. 11. \*Num. 10. 38. / Mal. 10. 16, 17, 16; 160. 2. . Pat. 12. 5, eec. \*Ec. 13. 21. \* 14.45. 2. 4 In. L 15. stesso, per la presenza di Dio, dell' Iddio d' Israele a.

9 O Dio, tu spandi la pioggia delle liberalità sopra la tua eredità; e, quando è travagliata, tu la ristori.

10 In essa dimora il tuo stuolo; o Dio, per la tua bontà, tu l'hai apparecchiata

per li poveri afflitti b.

11 Il Signore ha dato materia di parlare; quelle che hanno recate le buone novelle, sono state una grande schiera.

12 Fuggiti, fuggiti se ne sono i re degli eserciti; e quelle che dimoravano in casa

hanno spartite le spoglie.

13 Se voi siete giaciuti fra i focolari, sarete come le ale di una colomba, coperta d'argento, le cui penne son gialle d'oro.

14 Dopo che l' Onnipotente ebbe dispersi i re in quella, egli nevicò in Salmon. 15 O monte di Dio, o monte di Basan, o

monte di molti gioghi, o monte di Basan!

16 Perchè saltellate voi, o monti di molti gioghi? Iddio desidera questo monte per sua stanza<sup>c</sup>; anzi il Signore abiterà quivi in perpetuo.

17 La cavalleria di Dio cammina a doppie decine di migliaia, a doppie migliaia a; il Signore è fra essi; Sinai è nel santua-

rio.

18 Tu sei salito in alto, tu ne hai menato in cattività numero di prigioni e; tu hai presi doni d'infra gli nomini, eziandío ribelli, per far ora una ferma dimora, o Signore Iddio.

19 Benedetto sia il Signore, il quale ogni giorno ci colma di beni; egli è l'Iddio del-

la nostra salute. (Sela.)

20 Iddio è l' Iddio nostro, per salvarci; e al Signore Iddio appartengono le uscite della morte 9.

21 Certo, Iddio trafiggerà il capo de' suoi nemici, la sommità del capo irsuto di chi cammina ne' suoi peccati.

22 Il Signore ha detto: Io ti trarrò di Basan, ti trarrò dal fondo del mare h;

23 Acciocche il tuo pie, e la lingua de tuoi cani si affondi nel sangue de ne-

mici, e del capo stesso.
24 O Dio, le tue andature si son vedute; le andature dell' Iddio, e Re mio, nel luogo

santo.

'25 Cantori andavano innanzi, e sonatori dietro: e nel mezzo vergini che sonavano tamburi, dicendo:

26 Benedite Iddio nelle raunanze; benedite il Signore, voi che siete della fonte

d' Israele.

27 Ivi era il piccolo Beniamino, che ha signoreggiato sopra essi; i capi di Giuda, colle loro schiere; i capi di Zabulon, i capi di Neftali.

28 L' Iddio tuo ha ordinata la tua fortezza; rinforza, O Dio, ciò che tu hai operato inverso noi.

29 Rinforzalo dal tuo Tempio, di sopra a Gerasalemme; fa che i re ti portino pre-

senti?.

30 Disperdi le fiere delle giuncaie, la raunanza de' possenti tori, e i giovenchi d'infra i popoli, i quali si sternono in su piastre d'argento; dissipa i popoli che si dilettano in guerre.

31 Vengano gran signori di Egitto; accorrano gli Etiopi a Dio<sup>40</sup>, colle mani

piene.

32 O regni della terra, cantate a Dio;

salmeggiate al Signore; (Sela;)

33 A colui che cavalca sopra i cieli de' cieli eterni; ecco, egli tuona potentemente colla sua voce.

34 Date gloria a Dio; la sua magnificenza è sopra Israele, e la sua gloria

ne' cieli.

35 O Dio, tu sei tremendo da' tuoi santuari; l' Iddio d' Israelé è quel che da valore e forze al popolo. Benedetto sia Iddio.

# SALMO 69.

Estreme sofferenze di Davide, raffiguranti quelle del Messia.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, sopra Sosannim.

1 SALVAMI, o Dio; perciocchè le acque son pervenute infino all' anima.

2 Io sono affondato in un profondo pantano, ove non vi è luogo da fermare il piè; io son giunto alle profondità dell' acqua, e la corrente m' inonda.

3 Io sono stanco di gridare, io ho la gola asciutta; gli occhi mi son venuti meno, aspettando l' Iddio mio.

4 Quelli che mi odiano senza cagione sono in maggior numero che i capelli del mio capo; quelli che mi disertano, e chemi sono nemici a torto", si fortificano; ecco là, io ho renduto ciò che non aveva rapito.

5 O Dio, tu conocci la mia follia; e le

mie colpe non ti sono occulte.

6 Signore, Dio degli eserciti, quelli che sperano in te non sieno confusi per cagion di me; quelli che ti cercano non sieno svergognati per me, o Dio d' Israele.
7 Perciocche per l'amor di te io soffero

vituperio; vergogna mi ha coperta la fac-

cia.

8 Io son divenuto strano a' miei fratelli, e forestiere a' figliuoli di mia madre °.

9 Perciocchè lo zelo della tua Casa mi ha roso<sup>p</sup>; e i vituperii di quelli che ti fanno vituperio mi caggiono addosso<sup>q</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Es. 19. 16, 18. <sup>b</sup> Deut. 26. 5, ecc. <sup>c</sup> 1 Re 9. 8. <sup>d</sup> Apoc. 9. 16. <sup>e</sup> Fat. 1. 9. Ef. 4. 7, 8. f 1 Tim. 1. 18. <sup>a</sup> Apoc. 1. 18. <sup>b</sup> Es. 14. 22. <sup>e</sup> 1 Cron. 13. 8; 15. 16. <sup>e</sup> 1 Re 19. 10, 24, 25. <sup>e</sup> Cron. 82. 23. <sup>e</sup> Fat. 8. 27. <sup>e</sup> Giov. 15. 24, 25. <sup>e</sup> Is. 53. 3. Giov. 1, 11; 7, 5. <sup>e</sup> Giov. 2 g Rom. 15. 3.

10 Io ho pianto, affliggendo l' anima mia col digiuno; ma ciò mi è tornato in grande obbrobrio.

11 Ancora ho fatto d' un sacco il mio ve-

stimento; ma son loro stato in proverbio. 12 Quelli che seggono nella porta ragio-nano di me; e le canzoni de bevitori di

cervogia ne parlano.

13 Ma quant' è a me, o Signore, la mia orazione s' indirizza a te; egli vi è un tempo di benevolenza ; o Dio, per la grandezza della tua benignità, e per la verità della tua salute, rispondimi.

14 Tirami fuor del pantano, che io non vi affondi, e che io sia riscosso da quelli che mi hanno in odio, e dalle profondità

delle acque;

15 Che la corrente delle acque non m' inondi, e che il gorgo non mi tranghiotta, e che il pozzo non turi sopra me la sua bocca

16 Rispondimi, o Signore; perchè la tua benignità è buona; secondo la grandezza delle tue compassioni riguarda verso

17 E non nascondere il tuo volto dal tuo servo; perciocchè io son distretto; affrettati, rispondimi.

18 Accostati all' anima mia, riscattala;

riscuotimi, per cagion de' miei nemici. 19 Tu conosci il vituperio, l' onta, e la vergogna che mi è fatta ; tutti i mici nemici son davanti a te.

20 Il vituperio mi ha rotto il cuore, e io son tutto dolente; e ho aspettato che alcamo si condolesse meco, ma non vi è stato alcuno; e ho aspettati de' consolatori, ma non ne ho trovati.

21 Hanno, oltre a ciò, messo del veleno nella mia vivanda; e, nella mia sete, mi hanno dato a bere dell' aceto.

22 Sia la lor mensa un laccio teso davanti a loro; e le lor prosperità sieno loro una trappola.

23 Gli ochi loro sieno occurati, sì che non possano vedere/; e fa loro del con-tinuo vacillare i lombi.

24 Spandi l' ira tua sopra loro, e colgali

l'ardor del tuo cruccio.

25 Sieno desolsti i lor palazzi; ne' lor tabernacoli non vi sia alcuno abitatore

26 Perciocche hanno perseguitato colui che tu hai percosso, e fatte le lor favole del dolore di coloro che tu hai feriti.

27 Aggiugni loro iniquità sopra iniquità!; e non abbiano giammai entrata alla tua giustizia.

28 Sieno cancellati dal libro della vita " :

e non sieno scritti co' giusti.

9. Ora, quant' è a me, io son afflitto e addolorato; la tua salute, o Dio, mi levi ad alto.

30 Io loderò il Nome di Dio con cantici, e lo magnificherò con lode.

31 E ciò sara più accettevole al Signore, che bue, che giovenco con corna ed unghie.

32 I mansueti, vedendo ciò, si rallegreranno; e il cuor vostro viverà, o voi

che cercate Iddio.

33 Perciocchè il Signore esaudisce i bi-

sognosi, e non isprezza i suoi prigioni. 34 Lodinlo i cieli e la terra; i mari, e

tutto ciò che in essi guizza.

35 Perciocchè Iddio salverà Sion, ed edificherà le città di Giuda; e coloro vi abiteranno, e possederanno Sion per eredità.

36 E la progenie de' suoi servitori l' erederà; e quelli che amano il suo Nome abiteranno in essa.

#### **SALMO 70.**

Davide chiede aiuto al Sianore.

Salmo di Davide, da rammemorare; dato al' Capo de' Musici.

1 O DIO, affrettati di liberarmi; o Si-

gnore, affrettati in mio aiuto.

2 Quelli che cercano l'anima mia sien confusi e svergognati; quelli che pren-dono piacere nel mio male voltin le spalle, e sieno svergognati.

3 Quelli che dicono: Eia, eia! voltin le spalle, per ricompensa del vituperio che

mi fanno.

4 Rallegrinsi, e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano; e quelli che amano la tua salute dicano del continuo: Magnificato sia Iddio.

5 Ora, quant' è a me, io son povero e bisognoso; o Dio, affrettati di venire a me; tu sei il mio aiuto, e il mio libera-

tore; o Signore, non tardare.

#### SALMO 71.

Davide si affida a Dio, domandandogli liberazione dai suoi nemict e protesione fino alla vecchiala, per cui già glorifica il Signore.

1 SIGNORE, io mi son confidato in te, fa ch' io non sia giammai confuso.

2 Riscuotimi, e liberami, per la tua giustizia; inchina a me il tuo precchio, e salvami.

3 Siimi una rocca di dimora, nella quale io entri sempre; tu hai ordinata la mia salute; perciocchè tu sei la mia rupe e la mia fortezza.

4 O Dio mio, liberami dalla man dell' empio dalla mano del perverso e del

violento.

5 Perciocchè tu sei la mia speranza, Signore Iddio; la mia confidanza fin dalla mia fanciullezza \*.

<sup>\*</sup> Eb. 12. 2. \* Mat. 26. 40, 56. \* 1 Tess. ?. 16. \* Fat. 1. 20. 13. 8. \* Ger. 17. 7, 17. Mat. 27. 34, 48. ' Rom. 11. 9, 10. y Isi 4 Is. 55. 6. Rom. 1. 28, ecc. 2 Tess 4 Is. 53. 8, 4. **2** Cor. 8. 14. Apoe. 8. 5; 13. 8.

6 Tu sei stato il mio sostegno fin dal ventre di mia madre; tu sei quel che mi hai tratto fuori delle interiora di essa; per te ho avuto del continuo di che lodarti.

7 Io sono stato a molti come un mostro;

ma tu sei mio forte ricetto.

8 Sia la mia bocca ripiena della tua

lode, e della tua gloria tuttodi.

9 Non rigettarmi al tempo della vecchiezza; ora, che le forze mi mancano, non abbandonarmi.

10 Perciocchè i miei nemici tengono ragionamenti contro a me; e quelli che spiano l'anima mia, prendono insieme

consiglio a

11 Dicendo: Iddio l' ha abbandonato; perseguitatelo, e prendetelo; perciocchè non vi è alcuno che lo riscuota,

12 O Dio, non allontanarti da me; Dio

mio, affrettati in mio aiuto.

13 Sieno confusi, e vengano meno gli avversari dell' anima mia; quelli che procacciano il mio male sieno coperti di onta e di vituperio.

14 Ma io spererò del continuo, e sopraggiugnerò ancora altre lodi a tutte le

tue.

15 La mia bocca racconterà tuttodi la tua giustizia, e la tua salute; benché io non ne sappia il gran numero.

16 Io entrerò nelle prodezze del Signore Iddio; io ricorderò la giustizia di te so-

17 O Dio, tu mi hai ammaestrato dalla mia fanciullezza; e io, infino ad ora, ho

annunziate le tue maraviglie.

18 Non abbandonarmi ancora, o Dio, fino alla yecchiezza, anzi fino alla canutezza; finchè io abbia annunziato il tuo braccio a questa generazione, e la tua potenza a tutti quelli che verranno appresso,

19 E la tua giustizia, o Dio, esaltandola sommamente; perciocchè tu hai fatte cose grandi. O Dio, chi è pari a te?

20 Perciocche, avendomi fatti sentir molte tribolazioni e mali, tu mi hai di nuovo renduta la vita, e mi hai di nuovo tratto fuor degli abissi della terra.

21 Tu hai accresciuta la mia grandezza,

e ti sei rivolto, e mi hai consolato.

22 Io altresi, collo strumento del saltero, celebrerò te, e la tua verità, o Dio mio; io ti salmeggerò colla cetera, o Santo d' Israele.

23 Le mie labbra giubileranno, quando io ti salmeggerò; e insieme l'anima mia,

la quale tu hai riscattata<sup>c</sup>.

24 La mia lingua ancora ragionerà tuttodi della tua giustizia; perciocche sono stati svergognati, perchè sono stati confusi quelli che mi procacciavano male.

#### **SALMO 72.**

Il regno giusto e glorioso di Salomone, tipo del regno eterno del Messia.

#### Per Salomone.

1 O DIO, dà i tuoi giudicii al re, e la tua giustizia al figliuolo del red.

2 Ed egli giudichera il tuo popolo in giustizia, e i tuoi poveri afflitti in dirittura.

3 I monti produrranno pace al popolo;

e i colli saranno pieni di giustizia.

4 Egli farà ragione a' poveri afflitti d'infra il popolo; egli salverà i figliuoli del misero, e fiaccherà l'oppressore.

5 Essi ti temeranno per ogni età, mentre

dureranno il sole e la luna.

6 Ei scenderà come pioggia su l'erba segata; come pioggia minuta che adacqua la terra.

7 Il giusto fiorirà a' di d' esso; e vi sarà abbondanza di pace, finchè non vi

sia più luna.

8 Ed egli signoreggerà da un mare all' altro, e dal tiume fino alle estremità della terra 4.

9 Quelli che abitano ne' deserti, s' inchineranno davanti a lui; e i suoi nemici

leccheranno la polvere.

10 I re di Tarsis e delle isole gli pagheranno tributo; i re di Etiopia e di Arabia gli porteranno doni.

11 E tutti i re l'adoreranno; tutte le

nazioni gli serviranno.

12 Perciocchè egli libererà il bisognoso che grida, e il povero afflitto, e colui che non ha alcuno che lo ainti.

13 Egli avrà compassione del misero e del bisognoso, e salverà le persone de' po-

14 Egli riscoterà la vita loro da frode e da violenza; e il sangue loro sarà prezioso davanti a lui 🐎

15 Così egli viverà, e altri gli darà dell' oro di Etiopia; e preghera per lui del continuo, e tuttodi lo benedirà.

16 Essendo *seminata* in terra, sulla sommità de' monti, pure una menata di fru-mento, quello ch' essa produrra fara romore come il Libano; e gli abitanti delle città fioriranno come l'erba della terra.

17 Il suo nome durerà in eterno, il suo nome sarà perpetuato di generazione in generazione, mentre vi sara sole; e tutte le nazioni saranno benedette in lui?, e lo

celebreranno beato. 18 Benedetto sia il Signore Iddio, l' Iddio d' Israele, il qual solo fa maraviglie ".

19 Benedetto sia ancora eternamente il Nome suo glorioso; e sia tutta la terra ripiena della sua gloria". Amen, Amen.

<sup>\*</sup> Os. 6. 1. 2. Sal. 103 \* 1 Re 4. 21, 24. Sal. 2. 8. \* Zac. 14. 9. 4 d 1 Re 3.9—12. Is. 11. 2—4. / Sal. 89. 36, 37. Sal. 116. 15. Gen. 12. 8. Fat. 3. 25. Gal. 3. 8. <sup>c</sup> Sal. 103. 2-<sup>a</sup> Mat. 27. 1. " re. 1. 83. 15, 11.

tigliuolo d' Isai.

## SALMO 73.

La prosperità presente degli empi fa dubitar della giustizia di Dio; ma la considerazione del loro fine ci riconduce a Lui.

#### Salmo di Asaf.

1 CERTAMENTE Iddio è buono a Israele, a quelli che son puri di cuorea.

2 Ora, quant' è a me, quasi che incap-parono i miei piedi; come nulla mancò che i miei passi non isdrucciolassero.

3 Perciocchè io portava invidia agl' insensati, veggendo la prosperità degli empio,

4 Perciocchè non vi sono alcuni legami alla lor morte; e la lor forza è prosperosa. 5 Quando gli altri uomini sono in tra-

vagli, essi non vi son punto; e non rice-vono battiture col rimanente degli uomini.

6 Perciò, la superbia li cinge a guisa di collana; la violenza li involge come una

7 Gli occhi escono loro fuori per lo grasso; avanzano le immaginazioni del cuor loro.

8 Son dissoluti, e per malizia ragionano di oppressare; parlano da alto

9 Mettono la lor bocca dentro al cielo,

e la lor lingua passeggia per la terra.

10 Percio, il popolo di Dio riviene a questo, veygendo che l'acqua gli è spre muta a bere a pien calice,

11 E dice: Como può essere che Iddio sappia ogni cosa, e che vi sia conoscimento nell' Altissimo?

12 Ecco, costoro son empi, e pur godono di pace e tranquillità in perpetuo; e accrescono le lor facoltà.

13 Invano dunque in vere he nettato il mio cuore, e ho lavate le mie mani nell'innocenza.

14 Poichè son battuto tuttodi, e ogni mattina il mio gastigamento si rinnuova.

15 Se io dico: Io ragionerò così; ecco, io son disleale inverso la generazione de tuoi figliuoli.

16 Io ho adunque pensato di volere intender questo; ma la cosa mi è paruta molto molesta.

17 Infino a tanto che sono entrato ne' santuari di Dio; e ho considerato il fine di coloro 4.

18 Certo, tu li metti in isdruccioli; tu li trabocchi in ruine.

19 Come sono eglino stati distrutti in un momento! come son venuti meno, e sono stati consumati per casi spavente-

20 Son come un sogno, dopo che l' como si è destato; o Signore, quando tu ti ri-

20 Qui finiscono le orazioni di Davide, sveglierai, tu sprezzerai la lor vana apparenza.

21 Quando il mio cuore era inacerbito, e

io era punto nelle reni;

22 Io era insensato, e non aveva conoscimento; io era inverso te simile alle

23 Ma pure io sono stato del continuo teco; tu mi hai preso per la man destra.

24 Tu mi condurrai per lo tuo consiglio, e poi mi riceverni in gloria.

25 Chi è per me in cielo, fuor che te?

io non voglio altri che te in terra.

26 La mia carne e il mio cuore erano venuti meno: ma Iddio è la rocca del mio guore, e la mia parte in eterno.

27 Perciocchè, ecco, quelli che si allontanano da te periranno; tu distruggerai ogni uomo che fornicando si svia da teg.

28 Ma quant' è a me, egli mi è buono di accostarmi a Dio<sup>h</sup>; io ho posta nel Signore Iddio la mia confidanza, per raccontar tutte le opere sue.

## SALMO 74.

Il Santuario desolato. Dio supplicato di ricordarsi del suo Patto.

#### Maschil di Asaf.

1 O DIO, perchè ci hai scacciati in perpetuo? perchè fuma l'ira tua contro alla greggia del tuo pasco?

2 Ricordati della tua raunanza, la quale tu acquistasti anticamente; della tribù della tua eredità che tu riscotesti; del monte di Sion, nel quale tu abitasti.

3 Muovi i passi verso le ruine perpetue, verso tutto il male che i nemici han fatto nel luogo santo.

4 I tuoi nemici han ruggito in meżzo del tuo Tempio'; vi hanno poste le loro insegne per segnali.

5 Ciò sarà noto; come chi, levando ad alto delle scuri, le avventa contro a un

cespo di legne;

6 Così ora hanno essi, con iscuri e martelli, fracassati tutti quanti gl' intagli di quello'.

7 Han messi a fuoco e fiamma i tuoi santuari, nan profanato il tabernacolo del tuo Nome, gettandolo per terra

8 Hanno detto nel cuor loro: Prediamoli tutti quanti; hanno arsi tutti i luoghi delle raunanze di Dio in terra.

9 Noi non veggiam più i nostri segni; non vi è più profeta, e non abbiam con noi alcuno che sappia infino a quando.

10 Infino a quando, o Dio, oltraggerà l'avversario! il nemico dispetterà egli il

tuo Nome in perpetuo?

11 Perchè ritiri la tua mano e la tua destra! non lasciare ch' ella ti dimori più dentro al seno.

d Sal. 37. 38. Sal. 18; exa 2 Re ex Bal. 32, 8. Bal. 37. 1. <sup>c</sup> Sal. 53, I, 2, Mat. 5. 8. 1 Re 6. 18, 63. Lam. 2. 7. # Gisc. 4. 4. <sup>A</sup> Eb. 10, **22**,

12 Ora Iddio già ab antico è il mio Re. il quale opera salvazioni in mezzo della terra

13 Tu. colla tua forza, spartisti il mare<sup>a</sup>: tu rompesti le teste delle balene nelle ac-

14 Tu fiaccasti i capi del Leviatan, e li desti per pasto al popolo de' deserti.

15 Tu facesti scoppiar fonti e torrenti; tu seccasti flumi grossi .

16 Tuo è il giorno, tua eziandio è la not-

te; tu hai ordinata la luna ed il sole.

17 Tu hai posti tutti i termini della terra; tu hai formata la state ed il verno d.

18 Ricordati di questo: che il nemico ha oltraggiato il dignore, e che il popolo stolto ha dispettato il tuo Nome.

19 Non dare alle fiere la vita della tua tortola; non dimenticare in perpetuo la raunanza de' tuoi poveri afflitu.

20 Riguarda al Patto"; perciocche i luoghi tenebrosi della terra son ripieni di ricetti di violenza.

21 Non ritornisene il misero indietro svergognato; fa sì che il povero afflitto e il bisognoso lodino il tuo Nome.

22 Levati, o Dio, dibatti la tua lite; ri-cordati dell' oltraggio che ti è fatto tuttodi dallo stolto.

23 Non dimenticar le grida de' tuoi nemici; lo strepito di quelli che si levano contro a te sale del continuo al cielo.

## SALMO 75.

Il profeta loda Iddio e promette di fare osser-vare la giustizia.

Salmo di cantico di Asaf, dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

1 NOI ti celebriamo, noi ti celebria-mo, o Dio; perciocchè il tuo Nome è vicino; l' uomo racconta le tue maraviglie,

2 Quando io avrò preso il luogo della raunanza, io giudicherò dirittamente.

3 Il paese e tutti i suoi abitanti si struggevano; ma io ho rizzate le sue colonne. (Sela.)

4 Io ho detto agl' insensati: Non siate insensati; e agli empi: Non alzate il

corno; 5 Non levate il vostro corno ad alto; e

non parlate col collo indurato.
6 Perciocche ne di Levante, ne di Ponente, nè dal deserto, viene l'esaltamento.

7 Ma Iddio è quel che giudica; egli abbassa l'uno, e innalza l'altro .
8 Perciocche il Signore ha in mano una coppa, il cui vino è torbido; ella è piena di mistione, ed egli ne mesce ; certamente tutti gli empi della terra ne succeranno, e berranno le fecce.

9 Ora, quant' è a me, io predicherò queste cose in perpetuo, io salmeggerò al-l' Iddio di Giacobbe.

10 E mozzerò tutte le corna degli empi; e farò che le coma de' giusti saranno alzate.

#### SALMO 76.

Maestà e potenza di Dio.

Salmo di cantico di Asaf, dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot.

1 IDDIO è conosciuto in Giuda; il suo Nome è grande in Israele.

2 E il suo tabernacolo è in Salem, e la sua stanza in Sion.

3 Quivi ha rotte saette, archi, scudi, e spade, e arnesi da guerra. (Sela.)

4 Tu sci illustre, magnifico sopra i monti di rapina.

5 I magnanimi sono stati spogliati, hanno dormito il sonno loro; e niuno di quegli uomini prodi non ha saputo trovar le sue mani.

6 O Dio di Giacobbe, e carri e cavalli sono stati stupefatti per lo tuo sgridare.

7 Tu sei tremendo; tu, dico; e chi durerà davanti a te, dacchè tu ti adiri?

8 Tu bandisti giudicio dal cielo; la terra temette, e stette cheta,

9 Quando Iddio si levò per far giudicio, per salvar tutti i mansueti della terra. (Sela.)

10 Certamente l' ira degli uomini ti acquista lode; tu ti cingerai del rimanente dell' ire.

11 Fate voti al Signore Iddio vostro, e adempieteli; tutti quelli che sono d'intorno a lui portino doni al Tremendo.

12 Egli vendemmia lo spirito de' princini; egli è tremendo ai re della terra.

## BALMO 77.

Lotte interne del Salmista. Riprende animo considerando le opere grandi e misericordiose để Dio.

Salmo di Asaf, dato al Capo de' Musici, de' fi-gliuoli di Iedutun.

1 LA mia voce s' indirizza a Dio, ed io grido; la mia voce s'indirizza a Dio, acciocchè egli mi porga l'orecchio.

2 Nel giorno della mia distretta, io ho cercato il Signore<sup>1</sup>; le mie mani sono state sparse qua e la di notte, e non hanno avuta posa alcuna; l'anima mia ha rifiutato d'essere consolata.

3 Io mi ricordo di Dio, e romoreggio; io mi lamento, e il mio spirito è angosciato. (Sela.)

4 Tu hai ritenuti gli occhi miei in continue vegghie; io son tutto attonito, e non posso parlare.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es. 17. 5, 6. Num. 20. 8—11. Gios. 3. 13, ecc. Gen. 1. 14, ecc. Gen. 8. 22 Lev. 26. 44, 45. Ger. 83. 21. / 1 Sam. 2, 7. Dan. 2, 21. Apoc. 14. 10; 16. 19 Eccl. 5, 4—6. Sal. 50. 15. Es. 14, 21. Gen. 17. 7, 8. Apoc. 14. 10; 16. 19.

5 Io ripenso a' giorni antichi, agli anni | di molti secoli addictro.

6 Io mi ricordo come già io sonava; io medito nel mio cuore di notte, e lo spirito mio va investigando.

7 Il Signore sui rigetterà egli in perpetuo, e non mi gradirà egli giammai più!

8 E la sua benignità venuta meno per sempre mai i è la sua parola mancata per ogni eta"?

9 Iddio ha egli dimenticato di aver pietà! ha egli sarrate per ira le sue com-passioni !! (Sela.)

10 Io ho adumque detto: Ciò che io sono fiseco procede da ciò che la destra dell' Altissimo è mutata.

11 Io mi rammemoro le opere del Simore ; perciocchè io mi riduco a memoria

le tue maraviglie antiche; 12 E medito tutti i tuoi fatti, e ragiono

delle tue operazioni.

13 O Dio, le tue vie si veggono nel santuario; chi è dio grande, come Iddio?

14 Tu sei l' Iddio che fai maraviglie; tu hai fatta conoscere la tua forza fra i popoli.

15 Tu hai, col tuo braccio, riscosso il tuo popolo; i figliuoli di Giacobbe e di Giu-seppe. (Sela.)

16 Le acque ti videro, o Dio; le acque ti videro, e furono spaventate; gli abissi

eziandío tremarono.

17 Le nubi versarono diluvi d'acque; i cieli tuonarono; i tuoi strali eziandio andarono attorno.

18 Il suon de' tuoi tuoni Au per lo giro del cielo; i folgori alluminarono il mondo;

la terra fu smossa, e tremò.

19 La tua via fu per mezzo il mare, e il tuo sentiero per mezzo le grandi acque; e le tue pedate non furono riconosciute.

20 Tu conducesti, per man di Mosè e d' Aaronne, il tuo popolo, come una greggia c.

#### SALMO 78.

Liberazioni accordate da Dio ad Israele, e ribellioni continue di questi. Dio ha scelto Giuda e Davide per pascère Israele.

#### Maschil di Asaf.

1 ASCOLTA, o popol mio, la mia dottrina; porgete gli orecchi alle parole della mia bocca.

2 Io aprirò la mia bocca in sentenza; io agorgherò detti notevoli di cose antiche;

- 3 Le quali noi abbiamo udite, e sappiamo, e le quali i nostri padri ci han raccontate.
- 4 Noi non le celeremo a' lor figliuoli, alla renerazione a venire d; noi racconteremo le lodi del Signore, e la sua forza, e le sue maraviglie ch' egli ha fatte.

5 Egli ha fermata la testimonianza in | frumento del cielo.

Giacobbe, e ha posta la Legge in Israele; le quali egli comandò a' nostri padri di fare sapere a' lor figliuoli

6 Acciocche la generazione a venire, i figliuoli che nascerebbero, le sapessero, e si mettessero a narrarle a' lor figliuoli;

7 E ponessero in Dio la loro speranza, e non dimenticassero le opere di Dio, e coservassero i suoi comandamenti

8 E non fossero come i lor padri, generazione ritrosa e ribella; generazione che non dirizzò il caor suo, il cui spirito non su leale inverso Dio

9 I figliuoli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle al di della

battaglia.

10 Non avevano osservato il patto di Dio, e avevano ricusato di camminar nella

sua Legge!;
11 E avevano dimenticate le sue opere, e le maraviglie ch' egli aveva lor fatte

vedere.

12 Egli zveva fatti miracoli in presenza de' padri loro, nel paese di Egitto, nel territorio di Soan.

13 Egli aveva fesso il mare, e li aveva fatti passare per mezzo; e aveva fermate

le acque come un mucchio.

14 E li aveva condotti di giorno colla nuvola, e tutta notte colla luce del fuoco 4.

15 Egli aveva schiantate le rupi nel deserto, e li aveva copiosamente abbeve-

rati, come di gorghi; 16 E aveva fatto uscir de' ruscelli della roccia, e colare acque, a guisa di fiumi.

17 Ma essi continuarono di peccar contro a lui, provocando l' Atissimo a sdegno nel deserto";

18 E tentarono Iddio nel cuor loro, chie-

dendo vivanda a lor voglia"

19 E parlarono contro a Dio, e dissero: Potrebbe Iddio metterci tavola nel deserto?

20 Ecco, egli percosse la roccia, e ne colarono acque, e ne traboccarono torrenti; potrebbe egli eziandio dar del pane, o apparecchiar della came al suo pane, o popolo!

21 Perciò, il Signore, avendoli uditi, si adirò fieramente; e un fuoco si accese contro a Giacobbe, e anche l'ira gli montò

contro a Israele;

22 Perciocche non avevano creduto in Dio, e non si erano confidati nella sua salvazione;

23' E pure egli aveva comandato alle nuvole di sopra, e aveva aperte le porte del cielo:

24 E aveva fatta piovere sopra loro la manna da mangiare<sup>3</sup>, e aveva loro dato del

<sup>4</sup> Deut. 4. 9; 6. 7. Es. 17. 6. <sup>e</sup> Es. 13. 21. 1 2 Re 17. 15. <sup>4</sup> Rom. 9. 6. Deut. 81. 27. Is. 49. 15. Es. 13. 21. Es. 17. 6. Num. 20. 11. 11. 4, eec. Eb. 3. 18. Giuda, ver. 5. Es. 16. 4, e ■ Es. cap. 7-\* Es. 14. 21. 1 Cor. 10. 4 -12. <sup>22</sup> Deut. 9. 22. Eb. 3. 15, ecc. . Num. 11. 4, ecc.

· 25 L' uomo mangiò del pane degli | Angeli; egli mando loro della vivanda a sazietà.

26 Egli fece levar nel cielo il vento orien-

tale, e per la sua forza addusse l' Austro; 27 E fece piover sopra loro della carne, a guisa di polvere; e uccelli, a guisa della rena del mare.

28 E li fece cadere in mezzo al lor

campo, d' intorno a' lor padiglioni. 29 Ed essi mangiarono, e furono grandemente satollati; e Iddio fece lor venire ciò che desideravano.

30 Essi non si erano ancora stolti dalla lor cupidigia; avevano ancora il cibo loro nella bocca;

31 Quando l'ira montò a Dio contre a loro, e uccise i più grassi di loro, e abbatte la scelta d'Israele.

32: Con tutto ciò peccarono ancora , e non credettero alle sue maraviglie.

. 33 Laonde egli consumò i lor giorni in vanità, e gli anni loro in ispaventi.

34 Quando egli li uccideva, essi lo richiedevano, e ricercavano di nuovo Iddio.

25 E si ricordavano che Iddio era la lor Rocca<sup>c</sup>, e che l' Iddio altissimo era il lor Redentore.

36 Ma lo lusingavano colla lor bocca, e gli mentivano colla lor lingua;

37 E il cuor loro non era diritto inverso lui<sup>d</sup>, e non erano leali nel suo patto.

38 E pure egli che è pictoso, purgò la loro iniquità, e non li distrusse; e più e più volte racquetò l' ira sua, e non commosse tutto il suo cruccio;

39 E si ricordo ch' erano carne ; un

fiato che passa, e non ritorna.

40 Quante volte lo provocarono essi a sdegno nel deserto, e lo contristarono nella solitudine!

41 E tornarono a tentare Iddio, e limitarono il Santo d'Israele.

42 Essi non si erano ricordati della sua mano, nè del giorno nel quale li aveva riscossi dal nemico.

43 (Come egli aveva eseguiti i snoi segni in Egitto, e i suoi miracoli nel territorio di Soan.

44 E aveva cangiati i fiumi, e i rivi degli Egizi in sangue, talchè essi non ne potevano bere.

45 E aveva mandata contro a loro una mischia d'insetti che li mangiarono; e

rane, che li distrussero<sup>g</sup>.

46 E aveya dati i lor frutti a' bruchi, e

le lor fatiche alle locuste,

47 E aveva guastate le lor vigne colla gragnuola, e i lor sicomori colla tempesta. 48 E aveva dati alla grandine i lor bestiami, e le lor gregge a folgori.

49. E aveva mandato sopra loro l' ardore della sua ira, indegnazione, cruccio e distretta; una mandata d'angeli ma-

50 E aveva appianato il sentiero alla sua ira, e non aveva scampata l'anima loro dalla morte, e aveva dato il lor be-

stiame alla mortalità.

51 R aveva percossi tutti i primogeniti in Egitto, e le primizie della forza ne tabernacoli di Cam.

52 E ne aveva fatto partire il suo popolo, a guisa di pecore; e l' aveva con-

dotto per lo deserte, come una mandra. 53 E l'aveva guidato sicuramente, senza spavento; e il mare aveva coperti i lor nemici <sup>l</sup>.

54 Ed egli li aveva introdotti nella contrada della sua santità, nel monte che la sua destra ha conquistato.

55 E aveva scacciate le nazioni d'innanzi a loro, e le aveva fatte loro scadere in sorte di credità, e aveva stanziate le tribù d' Israele nelle loro stanze<sup>m</sup>.)

56 E avevano tentato, e provocato a sdegno l' Iddio altissimo, e non avevano

osservate le sue testimonianze.

57 Anzi si erano tratti indietro, e si erano portati dislealmente, come i lor padri; e si erano rivolti come un arco

fallace;
58 E l'avevano provocato ad ira co' loro alti. luoghi, e commosso a gelosia colle

loro sculture.

50 Iddio aveva udite queste cose, e se n' era gravemente adirato, e aveva grandemente disdegnato Israele.

60 E aveva abbandonato il tabernacolo di Silo; fi padiglione ch' egli aveva pian-

tato per sua stanza fra gli uomini. 61 E aveva abbandonata la sua forza ad esser menata in cattività, e la sua gloria in man del nemico o.

62 E aveva dato il suo popolo alla spada, e si era gravemente adirato contro alla sua eredità.

63 Il fuoco aveva consumati i suoi giovani; e le sue vergini non erano state lodate.

64 I suoi sacerdoti erano caduti per la spada; e le sue vedove non avevano pianto.

65 Poi il Signore si risvegliò, come uno che fosse stato addormentato; come un uomo prode, che da gridi dopo il vino. e 66 El percosse i suoi nemici da tergo, e

mise loro addosso un eterno vituperio. 67 E avendo riprovato il tabernacolo

di Giuseppe, e non avendo eletta la tribù di Efraim;

68 Egli elesse la tribù di Giuda; il monte di Sion, il quale egli ama.

<sup>&</sup>quot;Num. cap. 14 e 16. Num. 14. 29; 26. 63-65. Deut. 32. 4, 15. Sal. 103. 14-16. Es. 7. 20. Es. 8. 6, 24. Es. 9. 23-25. Es. 12. 29 ios. 19. 51. Giud. 2, 11, 12. 15 Sam. 4, 11. Ger. 7, 12, 14. d Ezecch. 33. 31. i Es. 12, 29, Es. 14. 19, ecc.

69 Ed edifico il suo santuario, a guisa di palazzi eccelsi; come la terra ch' egli ha fondata in perpetuo.

70 Ed elesse Davide, suo servitore, e lo

prese dalle mandre delle pecore a.

71 Di dietro alle bestie allattanti egli lo condusse a pascer Giacobbe, suo popolo; e Israele, sua eredità.

72 Ed egli li pasturo, secondo l' integrità del suo cuore; è li guidò, secondo

il gran senno delle sue mani.

## SALMO 79.

Desolazione di Germalemme; preghiera per ottener soccerso da Dio.

#### Salmo di Asaf.

1 O DIO, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno contaminato il Tempio della tua santità, hanno ridotta Gerusalemme in monti di ruine.

2 Hanno dati i corpi morti de' tuoi servitori agli uccelli del cielo per cibo; e la carne de' tuoi santi alle fiere della

terra

3 Hanno sparso il sangue loro come acqua intorno a Gerusalemme; e non vi è stato alcuno che li seppellisse.

4 Noi siamo stati in vituperio a' nostri vicini; in ischerno, e in derisione a quelli

che stanno d'intorno a noi.

5 Infino a quando, Signore, sarai adirato? la tua gelosía arderà ella come un

fuoco in perpetuo?
6 Spandi l'ira tua sopra le genti che non ti conoscono, e sopra i regni che non invocano il tuo Nome<sup>2</sup>.

7 Perciocchè essi han divorato Giacobbe, e han desolata la sua stanza.

8 Non ridurti a memoria contro a noi l'iniquità de' passati; affrettati, venganci incontro le tue compassioni; per-

ciocchè noi siam grandemente miseri. 9 Soccorrici, o Dio della nostra salute, per amor della gloria del tuo Nome, e liberaci; e fa il purgamento de' nostri

peccati, per amor del tuo Nome.

10 Perchè direbbero le genti: Ove è l' Iddio loro? fa che sia conosciuta fra le genti, nel nostro cospetto, la vendetta del

sangue sparso de' tuoi servitori

11 Vengano davanti a te i gemiti de' prigioni; secondo la grandezza del tuo braccio, scampa quelli che son condannati a morte.

12 E rendi a' nostri vicini in seno, a sette doppi, il vituperio che ti hanno fat-

to, o Signore.

13 E noi, tuo popolo, e greggia del tuo pasco, ti celebreremo in perpetuo; e racconteremo la tua lode per ogni età.

## SÄLMO 80.

Preghiera a Dio, affinchè liberi la súa vigna dai guastatori.

Salmo di Asaf, dato al Capo de' Musici, sopra Sosannim-edut.

1 O PASTORE d'Israele, che guidi Giuseppe come una greggia, porgi gli orecchi ; tu che siedi sopra i Cherubini, apparisci in gloria.

2 Eccita la tua potenza davanti a Efraim, e a Beniamino, e a Manasse; e

vieni a nostra salute.

3 O Dio, ristoraci; e fa risplendere il tuo

volto, e noi saremo salvati. 4 O Signore Iddio degli eserciti, infino a quando fumerai tu contro all' orazione del tuo popolo?

5 Tu li hai cibati di pan di pianto, e li hai abbeverati di lagrime a larga

misura.

6 Tu ci hai posti in contesa co' nostri vicini; e i nostri nemici si fanno beffe di noi.

7 O Dio degli eserciti, ristoraci; e fa risplendere il tuo volto, e noi saremo

salvati.

8 Tu avevi trasportata di Egitto una vigna/; tu avevi cacciate le nazioni, e l' avevi piantata.

9 Tu avevi sgomberato davanti a lei il suo luogo"; e avevi fatto ch' ella aveva messe radici, e aveva empiuta la terra

10 I monti erano coperti della sua ombra, e i suoi tralci erano come cedri altissimi.

11 Aveva gettati i suoi rami infino al mare, e i suoi rampolli infino al fiume.

12 Perche hai tu rotte le sue chiusure, sì che tutti i passanti l' han vendemmiata\*?

13 I cinghiali l' hanno guastata, e le

fiere della campagna l'han pascolata. 14 O Dio degli eserciti, rivolgiti, prego; riguarda dal cielo, e vedi, e visita questa vigna;

15 E le piante che la tua destra aveva piantate, e le propaggini che tu ti avevi

fortificate.

16 Quella è arsa col fuoco, ella è ricisa fino dal piè; quelle periscono per lo sgridar della tua faccia.

17 Sia la tua mano sopra l' uomo della tua destra, sopra il figliuol dell' uomo che

tu ti avevi fortificato.

18 E noi non ci trarremo indietro da te; mantienci in vita, e noi invocheremo il tuo Nome.

19 O Signore Iddio degli eserciti, ristoraci; fa risplendere il tuo volto, e noi saremo salvati.

<sup>5 2</sup> Re 25. 9, ecc. Ger. 14. 16; 16, 4. 5. 1, ecc. Gios. 24. 12. Is. 5. 5. 495 <sup>4</sup> 1 Sam. 16. 11, 12. d 2 Tess. 1.8. Apor \*Sal. 100. 8. / Is. 5. 1, ecc.

## SALMO 81.

Dio rimprovera ad Israele la sua ingratitudine e le sue ribellioni.

Salmo di Asaf, dato al Capo de' Musici, sopra Ghittit.

1 CANTATE lietamente a Dio nostra forza; date grida di allegrezza all' Iddio di Giacobbe.

2 Prendete a salmeggiare, e aggingnetevi il tamburo, la cetera dilettevole, col

saltero.

3 Sonate colla tromba alle calendi, nella nuova luna, al giorno della nostra festa.

4 Perciocche questo è uno statuto dato a Israele, una legge dell' Iddio di Giacobbe a

5 Egli lo costitui per una testimonianza in Giuseppe, dopo ch' egli fu uscito fuori contro al paese di Egitto; allora che io udii un linguaggio che io non intendeva.

6 Io ho ritratte, dice Iddio, le sue spalle da' pesi; le sue mani si son dipartite

dalle corbe.

7 O popol mio, tu gridasti essendo in distretta, e io te ne trassi fuori ; io ti risposi, stando nel nascondimento del tuono; io ti provai alle acque di Meribac. (Sela.)

8 Io ti dissi: Ascolta, popol mio, e io ti farò le mie protestazioni; o Israele, at-

tendessi tu pure a me!

9 Non siavi fra te alcun dio strano, e

non adorare alcun dio forestiere.

10 Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho tratto fuor del paese di Egitto d; allarga pur la tua bocca, e io l'empierò.

Il Ma il mio popolo non ha atteso alla mia voce; e Israele non mi ha accon-

sentito.

12 Onde io li ho abbandonati alla durezza del cuor loro; acciocche camminino secondo i lor consigli<sup>6</sup>.

13 Oh! avesse pure ubbidito il mio popolo, e fosse Israele camminato nelle mie

vie!

14 Io avrei in uno stante abbattuti i lor nemici, e avrei rivolta la mia mano contro a' loro avversari.

15 Quelli che odiano il Signore si sarebbero infinti inverso loro; e il tempo loro

sarebbe durato in perpetuo.

16 E Iddio li avrebbe cibati di grascia di frumento; e dalla roccia, dice egli, io ui avrei satollato di mele.

#### SALMO 82.

I giudici osservino la giustizia.

#### Salmo di Asaf.

i IDDIO è presente nella raunanza di Dio; egli giudica nel mezzo degl' iddii.

2 Infino a quando giudicherete voi in-riustamente, e avrete riguardo alla qualità delle persone degli empi! (Sela.)

3 Fate ragione al misero ed all'orfano;

fate diritto all' afflitto ed al povero.

4 Liberate il misero ed il bisognoso; riscotetelo dalla mano degli empi.

5 Essi non hanno alcun conoscimento, nè senno; camminano in tenebre; tutti i fondamenti della terra sono smossi.
6 Io ho detto: Voi siete dii<sup>h</sup>; e tutti siete figliuoli dell' Altissimo.

7 Tuttavolta voi morrete come un altro uomo, e caderete come qualunque altro

de' principi.

8 Levati, o Dio, giudica la terra; perciocchè tu devi essere il possessore di tutte

le genti.

## SALMO 83.

Le genti congiurate contro ad Israele. Pre-ghiera a Dia perchè liberi i suai.

Cantico di Salmo di Asaf.

1 O DIO, non istartene cheto; non ta-

cere, e non riposarti, o Dio. 2 Perciocche, ecco, i tuoi nemici romoreggiano; e quelli che ti odiano alzano il capo.

3 Hanno preso un cauto consiglio contro al tuo popolo, e si son consigliati contro

a quelli che son nascosti appo te<sup>m</sup>.

4 Hanno detto: Venite, e distruggiamoli, sì che non sieno più nazione, e che il nome d'Israele non sia più ricordato.

5 Perciocche si son di pari consentimento consigliati insieme, e han fatta lega

contro a te,

6 Le tende di Edom, e gl' Ismaeliti; i Moabiti, e gli Hagareni;
7 I Ghebaliti, gli Ammoniti, e gli Amalechiti; i Filistei, insieme con gli abitanti di Tiro;
8 Gli Assiri eziandio si son congiunti

con loro; sono stati il braccio de' figliuoli di Lot. (Sela.)

9 Fa loro come tu facesti a Madian"; come a Sisera, come a Iabin, al torrente di Chison o

10 I quali furono sconfitti in Endor, e

furono per letame alla terra.

11 Fa che i lor principi sieno come Oreb e Zeeb; e tutti i lor signori come Zeba, e Salmunna

12 Perciocchè hanno detto: Conquistia-

moci gli abitacoli di Dio. 13 Dio mio, falli essere come una pella;

come della stoppia al vento. 14 Come il fuoco brucia un bosco, e come la fiamma divampa i monti ;

15 Così perseguitali colla tua tempesta, e conturbali col tuo turbo.

<sup>\*</sup> Lev. 23. 24. Num. 10. 10. 

\* Es. 2. 23. Sal. 50. 15. 

\* Es. 17. 6, 7. 

\* Es. 20. 2, ecc. 

\* Rom. 1. 24, ecc. 

\* Eccl. 5. 8. 

\* Deut. 1. 17. 

\* Cron. 19. 6, 7. 

\* Givd. 10. 34. 

\* Sal. 2. 8. 

\* Aroc. 11. 15. . 

\* Sal. 2. 1. 

\* Sal. 27. 5. 

\* Num. 31. 7. 

\* Givd. 4. 15, 24. 

\* Givd. 7. 25; 8, 12, 21. 496

16 Empi le lor facce di vituperio; e fa che cerchino il tuo Nome, o Signore.

17 Sieno svergognati, e conturbati in perpetuo; e sieno confusi, e periscano;

18 E conoscano che tu, il cui Nome è il Signore, sei il solo Altissimo sopra tutta la terra.

#### SALMO 84.

Felice chi abita nel Santuario di Dio.

Salmo de' figliuoli di Core, date al Capo de' Musici, sopra Ghittit.

1 OH quanto sono amabili i tuol tabernacoli o Signor degli esercitia!

2 L'anima mia brama i cortili del Signore, e vien meno. ; il mio ouore e la mia carne sclamano all' Iddio vivente.

3 Anche la passera si trova stanza, e la rondinella nido, ove posino i lor figli presso a tuoi altari, o Signor degli eserciti, Re mio, e Dio mio.

4 Beati coloro che abitano nella tua Casa, e ti lodano del continuo. (Sela.)

5 Beato l' uomo che ha forza in tec; e coloro a cui le strade sono al cuore;

6 I quali, passando per la valle de' gelsi, la riducono in fonti, e anche in pozze che la pioggia empisce.

7 Camminano di valore in valore, frachè -compariscano davanti a Dio in Sion a.

8 O Signore Iddio degli eserciti, ascolta la mia orazione; porgi l'orecchio, o Dio di Giacobbe. (Sela.)

9 O Dio, scudo nostro, vedi, e riguarda

la faccia del tuo unto.

10 Perciocche un giorno ne' tuoi cortili val meglio che mille altrove; io eleggerei anzi di essere alla soglia della Casa del mio Dio, che di abitare ne' tabernacoli di empietà.

11 Perciocche il Signore Iddio è sole e scudo'; il Signore darà grazia e gioria; egli non divieterà il bene a quelli che

camminano in integrità.

12 O Signor degli eserciti, beato l' uomo che si confida in te.

#### SALMO 85.

Fondandosi sulle passate liberazioni, il popelo di Dio domanda di venir liberato delle affipioni presenti.

Salmo de' figliuoli di Core, dato al Capo de' Musici.

1 O SIGNORE, tu sei stato propizio alla tua terra; tu hai ritratto Giacobbe di cattività.

2 Tu hai rimessa al tuo popolo la sua iniquità, tu hai coperti tutti i lor peccati. (Sela.)

3 Tu hai acquetato tutto il tuo cruccio: tu ti eei stolto dall' ardore della tua ira.

4 Ristoraci, o Dio della nostra salute, e ia cessar la tua indegnazione contro a noi.

5 Sarai tu in perpetuo adirato contro a noi! farai tu durar l' ira tua per ogni

· 6 Non tornerai tu a darci la vita; aodocché il tuo popolo si rallegri in tet

7 O Signore, mostraci la tua benignità, e dacci la tua salute.

\_8 lo ascolterò ciò che dirà il Signore Iddio; certo egli parlera di pace al suo popolo ed a' suoi santi; e fara ch' essi non risomeranno più a follia'.

9 Certo, la sua salute è vicina a quelli che lo temono; la gloria abiterà nel nostro

passe !.

do Benignità e verità a' incontreranno insieme ; giustizia e pace si baceranno ".

11 Verità germoglierà dalla terra; e giustizia riguarderà dal cielo"

12 Il Signore eziandio darà il bene ; e la nostra terra produrrà il suo frutto.

13 Egli farà camminar davanti a sè la giustizia, e la metterà nella via de suoi Desgi.

#### SALMO 86.

Davide implora con ardore il soccorso di Dia. Orazione di Davide.

1 O SIGNORE, inchina l'orecchio tuo, e rispondimi; percioechè io sono afflitto e misero.

2 Guarda l'anima mia; perciocche io mi studio a pietà; o tu, Dio mio, salva il tuo servitore che si confida in te 4.

3 O Signore, abbi pietà di me; per-ciocchè io grido a te tuttodi.

4 Rallegra l'anima del tuo servitoro; perciecche io levo l'anima mia a te, o Bignore.

5 Perciocche tu, Signore, sei buono e perdonatore"; e di gran benignità inverso

tutti quelli che t' invocano.

6 O Signore, porgi gli orecchi alla mia orazione; e attendi al grido delle mie supplicazioni.

7 Io t' invoco nel giorno della mia distretta; perciocchè tu mi risponderai

8 Non vi è niuno pari a te fra gl' iddit, o Signore<sup>t</sup>; e non vi sono alcune opere pari alle tue.

9 Tutte le genti le quali tu hai fatte, verranno, e adoreranno nei tuo cospetto, o Signore; e glorificheranno il tuo Nome". 10 Perciocche tu sei grande, e facitore di

maraviglie; tu solo sei Dio"

11 () Signore, insegnami la tua via, e fa che io cammini nella tua verità; uniuci il mio cuore al timor del tuo nome.

Sal. 27. 4. Sal. / Is. 60. 19. Mal. 4. 2. Ha. 22. 17. Luc. 2. 14. <sup>3</sup> Sal. 42. 1, 2. <sup>2</sup> 2. 4. 2. Eed. 2. 1. "Gen. 15. 1. (Glov. ), 14 Hel. 134. " Is. 45. 8.
" Sal. 50. 15. 145. 9. Giocle 2. 12. " Ef. 4. 6.

12 Io ti celebrerò, o Signore Iddio mio, con tutto il mio cuore; e glorificherò il tuo Nome in perpetuo.

13 Perciocche la tua benignità è grande sopra me; e tu hai riscossa l'anima mia

dal fondo del sepolcro.

14 O Dio, uomini superbi si son levati contro a me; e una raunanza di violenti, i quali non ti pongono davanti agli occhi loro, cercano l' anima mia.

15 Ma tu, Signore, sei l' Iddio miseri-

cordioso e pietoso, lento all' ira, e di gran benignità e verità. 16 Volgi la tua faccia verso me, e abbi pietà di me; dà la tua forza al tuo servitore, e salva il figliuolo della tua servente.

17 Opera inverso me qualche miracolo in bene, sì che quelli che mi odiano lo veggano, e sieno confusi; perciocchè tu, Signore, mi avrai aiutato, e mi avrai consolato.

#### SALMO 87.

Dio prende il suo diletto in Sion. Salmo di cantico de' figliuoli di Core.

1 LA fondazione del Signore è ne' monti santi.

2 Il Signore ama le porte di Sion, sopra tutte le stanze di Giacobbe.

3 O Città di Dio, cose gloriose son dette

di te. (Sela.)

4 Io mentoverò, dice il Signore, Rahab, e Babilonia, fra quelli che mi conoscono; ecco, i Filistei ed i Tiri insieme con gli Etiopi, de' quali si dirà: Costui è nato

5 E si dirà di Sion: Questi e quegli è nato in essa; e l'Altissimo stesso la sta-

bilirà.

6 Il Signore, rassegnando i popoli, annovererà coloro, dicendo: Un tale è nato quivi. (Sela.)

7 E cantori, e sonatori, e tutte le mie

fonti, saranno in te.

#### SALMO 88.

Il Salmista si lamenta dei suoi grandi mali e supplica Iddio di liberarnelo.

Maschil di Heman Ezrahita, che è un cantico di salmo, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli di Core, per cantarlo sopra Mahalat.

1 O SIGNORE Iddio della mia salute, io grido di giorno e di notte, nel tuo cospetto.
2 Venga la mia orazione in tua presenza;

inchina il tuo orecchio al mio grido;

. 3 Perciocche l'anima mia è sazia di mali ; e la mia vita è giunta infino al sepolcro

4 lo son reputato del numero di quelli che scendono nella fossa; io son simile a un uomo che non ha più forza alcuna.

· 5 Io sono spacciato fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella sepoltura d, de' quali tu non ti ricordi più; e che son ricisi dalla tua mano.

6 Tu mi hai posto in una fossa bassissi-

ma, in tenebre, in luoghi profondi.
7 L' ira tua si è posata sopra me, e tu mi hai abbattuto con tutti i tuoi flutti. (Sela.)

8 Tu hai allontanati da me i mici conoscenti, tu mi hai renduto loro grandemente abbominevole; io son serrato, e

non posso uscire.

9 L'occhio mio è doglioso d'afflizione; o Signore, io grido a te tuttodì, lo spiego

a te le palme delle mie mani.

10 Opererai tu alcuna maraviglia inverso i morti? i trapassati risorgeramo essi, per celebrarti? (Sela.)

11 La tua benignità si narrerà ella nel sepoloro i e la tua verità nel luogo della

perdizione?

12 Le tue maraviglie si conosceranno elleno nelle tenebre! e la giustizia nella terra dell' obblio ?

13 Ora, quant' è a me, o Signore, io grido a te; e la mia orazione ti si fa incontro la

mattina.

14 Perche scacci, o Signore, l'anima mia? perchè nascondi il tuo volto da me?

15 Io son povero, afflitto, e vengo meno di ruggire; io porto i tuoi spaventi, e ne sto in forse.

16 Le tue ire mi son passate addosso; i

tuoi terrori mi hanno deserto;

17 Mi han circondato come acque tuttodi; tutti quanti mi hanno intorniato.

18 Tu hai allontanati da me amici e compagni; i miei conoscenti son mascosti nelle tenebre.

#### SALMO 69.

Il patto di Dio con Davide ricordato, affinchè Dio liberi il suo popolo dai presenti suoi mali.

#### Maschil di Etan Ezrahita.

1 IO canterò in perpetuo le benignità del Signore; io renderò colla mia bocca nota la tua verità per ogni età.

2 Perciocchè io ho detto: La tua benignità sarà stabile in eterno; tu hai fer-

mata la tua verità ne' cieli.

3 Io ho fatto, dice il Signore, patto col mio eletto; io ho giurato a Davide, mio servitore, dicendo:

4 Io fonderò la tua progenie in eterno, ed edificherò il tuo trono per ogni età.

(Sela.)

5 I cieli parimente celebreranno le tue maraviglie, o Signoro<sup>q</sup>; la tua verità eziandío sarà celebrata nella raunanza de' san-

6 Perciocchè, chi è nel cielo che pareggi

il Signore i e che possa essere assomigliato al Signore, fra i figliuoli de' possenti!

7 Iddio è grandemente spaventevole nel consiglio de santi, e tremendo sopra tutti quelli che sono d'intorno a lui.

8 O Signore Iddio degli eserciti, chi è potente Signore come sei tu<sup>h</sup>? tu hai, oltre a ciò, intorno a te la tua verità.

9 Tu signoreggi sopra l'alterezza del mare; quando le sue onde s' innalzano, tu l'acqueti.

10 Tu hai fiaccato Rahab, a guisa d' uomo ferito a morte; tu hai, col tuo possente braccio, dispersi i tuoi nemicio

11 1 cieli son tuoi, tua eziandio è la terra; tu hai fondato il mondo, e tutto ciò ch' è

in essod.

12 Tu hai creato il Settentrione e il Mezzodi; Tabor e Hermon trionfano nel tuo Nome.

13 Tu hai un braccio forte; la tua mano

è potente, la tua destra è esaltata.

14 Giustizia e giudicio son la ferma base del tuo trono; benignità e verità vanno dayanti alla tua faccia.

15 Beato il popolo che sa che cosa è il giubilare; o Signore, essi cammineranno

alla chiarezza della tua faccia;

16 Festeggeranno tuttodi nel tuo nome,

e si esalteranno nella giustizia.

17 Perchè tu sei la gloria della lor forza; e il nostro como è alzato per lo tuo favore.

18 Perciocchè lo scudo nostro è del Signore; e il Renostro è del Santo d'Israele.

19 Tu parlasti già in visione intorno al tuo Santo, e dicesti: Io ho posto l'aiuto intorno al possente; io ho innalzato l'eletto d'infra il popolo.

20 Io ho trovato Davide, mio servitore;

e l'ho unto coll' olio mio santo

21 Col quale la mia mano sarà ferma; il mio braccio eziandio lo fortificherà.

22 Il nemico non l'oppresserà; e il per-

verso non l'affliggerà.

23 Anzi io fiaccherò i suoi nemici, cacciandoli d'innanzi a lui; e sconfiggerò quelli che l'odieranno.

24 E la mia verità, e la mia benignità, saranno con lui; e il suo corno sarà alzato

nel mio nome;
25 E metterò la sua mano sopra il mare,

e la sua destra sopra i fiumi.

26 Egli m' invocherà, dicendo: Tu sei mio Padre, il mio Dio, e la Rocca della mia salute.

27 Io altresi lo costituirò il primogenito,

il più eccelso dei re della terra.

28 Io gli osserverò la mia benignità in perpetuo, e il mio patto sarà leale inverso Iui 🎗

29 E renderò la sua progenie eterna, e il suo trono simile a' giorni del cielo'.

30 Se i suoi figliuoli abbandonano la mia Legge, e non camminano ne' miei ordinamenti;

31 Se violano i mici statuti, e non osser-

vano i miei comandamenti:

32 Io visiterò il lor misfatto con verga,

e la loro iniquità con battiture?

33 Ma non annullerò la mia benignità inverso lui, e non mentirò contro alla mia verità.

34 Io non violerò il mio patto, e non muterò quello che è uscito delle mie labbra.

35 Io ho giurato una volta per la mia

santità: Se io mento a Davide;

36 Che la sua progenie sarà in eterno, e che il suo trono sarà come il sole nel mio cospetto m

37 Che sarà stabile in perpetuo, come la luna; e di ciò vi è il testimonio fedele

nel cielo. (Sela,)

38 E pur tu l'hai cacciato lungi da te, e l'hai disdegnato; tu ti sei gravemente adirato contro al tuo unto.

39 Tu hai annullato il patto fatto col tuo servitore; tu hai contaminata la sua benda reale, gettandola per terra.

40 Tu hai rotte tutte le sue chiusure; tu hai messe in ruina le sue fortezze.

41 Tutti i passanti l'hanno predato; egli

è stato in vituperio a' suoi vicini.

42 Tu hai alzata la destra de' suoi avversari; tu hai rallegrati tutti i suoi nemici. 43 Tu hai eziandio rintuzzato il taglio

della sua spada, e non l'hai fatto star fermo in piè nella battaglia.
44 Tu l' hai spogliato del suo splendore,

e hai traboccato in terra il suo trono.

45 Tu hai scorciati i giorni della sue giovanezza; tu l'hai coperto di vergogna. (Sela.)

46 Infino a quando, o Signore, ti nasconderai tu? e arderà l' ira tua come un fuo-

co, in perpetuo?

47 Ricordati quanto poco tempo io ho da vivere nel mondo"; perchè avresti tu creati in vano tutti i figliuoli degli uomini?

48 Chi è l' uomo che viva, senza veder mai la morte? che scampi la sua vita di man del sepolcro? (Sela.)

49 Ove sono, o Signore, le tue benignità antiche, le quali tu giurasti a Davide per

la tua verità °?

50 Ricordati, o Signore, del vituperio fatto a' tuoi servitori, di quello che io porto in seno; del vituperio fattoci da tutti i grandi popoli.

51 Conciossiachè i tuoi nemici abbiano vituperate, o Signore, abbiano vituperate

le vestigie del tuo unto?.

52 Benedetto sia il Signore in eterno. Amen, Amen q.

<sup>\*</sup> Ks. 15. 11. Mat. 8. 27. Es. 14. 28, ecc. Sal. 24. 1 Sal. 2. 7. Col. 1. 15—18. Als. 55. 3. Is. 9. 6. 1 Re 11. 2 Sam. 7. 15, ecc. Is. 55. 3. Sal. 74. 22. Sal. 41. 18. Sal. 24. 1, 2. 1 Sam. 16. 1—18. /2 Sam. 7. 0 1 Re 11. 31, ecc. Giov. 12. 84. Giob.

## SALMO 99.

Fralezza dell' uomo, provvidenza di Die. Orazione di Most, nomo di Die.

1 O SIGNORE, tu ci sei stato un abita-

colo in ogni età.

2 Avanti che i monti fosser nati, e che tu avessi formata la terra ed il mondo;

anzi ab eterno in eterno tu sei Dio".

3 Tu fai ritornar l' uomo in polvere, e dici: Ritornate, o figliuoli degli nomini.

4 Perciocche milie anni sono appo te come il giorno d'ieri, quando è passato ; o come una vegghia nella notte.

5 Tu porti via gli uomini, come per una piena d'acque; essi non sono attro che un sogno; son come l'erba che si rinnovella la mattina d.

6 La mattina ella fiorisce e al rinnovella;

e la sera è segata e si secca"."

7 Perciocché noi veniam meno per la tua ira; e siam conturbati per lo tuo cruccio.

8 Tu metti davanti a te le nostre iniquità, e i nostri peccati occulti alla luce

della tua faccia

9 Conciossiachè tutti i nostri giorni dichinino per la tua ira; noi abbiam forniti gli anni nostri cost presto come una

parola.

10 I giorni de' nostri anni, in alcuni non sono che settant' anni; e in altri, se ve ne sono di maggiori forze, che ottant' anni; e anche il fiore di quelli non è altro che travaglio e vanità; perciocchè di subito è riciso, e noi ce ne voliam via.

11 Chi conosce la forza della tua ira, e la tua indegnazione, secondo che devi

esser temuto?

12 Insegnaci adunque a contare i nostri dì; acciocchè acquistiamo un cuor savio?.

13 Rivolgiti, Signore; infino a quando?

e sii rappacificato inverso i tuoi servitori h.

14 Saziaci ogni mattina della tua benignità; acciocche giubiliamo, e ci raffegriamo tutti i di nostri.

15 Rallegraci, al par de' giorni che tu ci hai afflitti; degli anni che abbiamo

sentito il male.

16 Apparisca l' opera tua verso i tuoi servitori, e la tua gloria verso i lor fi-

gliuoli.

17 E sia il piacevole sguardo del Signore Iddio nostro sopra noi; e addirizza, o Signore, sopra noi l'opera delle nostre mani.

#### SALMO 91.

Sicurezza di chi si rifugia in Dio.

1 CHI dimora nel nascondimento dell' Altissimo alberga all' ombra dell' Onnipotente.

- 2 Io dirò al Signore: Tu sei Il mio ricetto e la mia fortezza; mio Dio, in cui mi confido.
- 3 Certo egli ti riscoterà dal laccio dell'uccellatore, dalla pestifenza mortifera.
- 4 Egli ti fara riparo colle sue penne, e tu ti ridumai in salvo sotto alle sue ale; la sua verità ti sarà scudo e targa.

5 Tu non temerai di spavento notturno,

nè di saetta volante di giorno;

6 Ne di pestilenza che vada attorno nelle tenebre; nè di sterminio che distrugga in pien mezzodi.

Mille te ne caderanno al lato manco, e diecimila al destro; e pur quello non ti

aggingnera.

8 Sol riguarderai con gli occhi, e vedrai la retribuzione degli empi.

- 9 Perciocche, o Signore, tu sei il mio ricetto; tu hai costituito l' Altissimo per tuo ahitacolo.
- 10 Male alcuno non ti avverrà, e piaga alcuna non si accosterà al tuo tabernacoło '
- 11 Perciocche egli comandera a' suoi Angeli intorno a te, che ti guardino in tutte le tue vie.

12 Essi ti leveranno in palma di mano, chè talora il tuo piè non s' intoppi in alcuna pietra<sup>m</sup>

13 Tu camminerai sopra il leone, e sopra l'aspido; tu calcherai il leoncello e

il dragone.

14 Perciocche egli ha posta in me tutta la sua affezione, dice il Signore, io lo libererò; e lo leverò ad alto, perchè egli conosce il mio Nome.

15 Egli m' invocherà, e io gli rispondero"; io sarò con lui quando sarà in distretta; io lo riscoterò e lo glorificherò.

16 Io lo sazierò di lunga vita, e gli farò veder la mia salute.

## SALMO 92.

Il Signore lodato per le sue opere, per la ma giustizia e per la sua grazia.

Salmo di cantico per lo giorno del sabato.

- 1 EGLI è una bella cosa di celebrare il Signore, e di salmeggiare al tuo Nome, o Altissimo
- 2 Di predicare per ogni mattina la tua

benignità, e la tua verità tutte le notti; 3 In sul decacordo, e in sul saltero;

con canto di voce, giunto alla cetera.

4 Perciocche, o Signore, tu mi lai rallegrato colle tue opere; io giubilo ne fatti delle tue mani.

5 Quanto son grandi, o Signore, le tue opere"! i tuoi pensamenti son grande-mente profondi".

Prov. 8. 28, 25, 26.

Ger. 16. 17.

Prov. 12. 21.

Rom. <sup>b</sup> Gen. 8, 19. Eccl. 12. 7. <sup>c</sup> 2 Piet. 8. 8. <sup>d</sup> Sal. 7. <sup>e</sup> Sal. 89, 4. <sup>b</sup> Deut. 32; 36. Sel. 135, 14. <sup>c</sup> Sal. v. 12. 21. <sup>c</sup> Mat. 4. 6. Luc. 4, 10, 11. Eb. 1. 14. <sup>d</sup> Sal. 108. 15. Is. 40. 6. <sup>c</sup> Sal. 121. 6. Prov. 3. 1. 14. Sal. 50. 15. P Is. 28. 29. Rom. 11. 88, 84.

6 L'uomo stolto non conosce, e il pazzo

non intende questo:

7 Che gli empi germogliano come l' erba, e che tutti gli operatori d'iniquità fiori-scono, per perire in etemoa.

8 Ma tu, o Signore, sei l' Eccelso in

eterno.

9 Perciocche, ecco, i tuoi nemici, o Signore; perciocchè, ecco, i tuoi nemici periranno; e tutti gli operatori d' iniquità saranno dissipati.

10 Ma tu alzerai il mio corno, come quello di un liocorno; io saro unto d'olio.

verdeggiante. 11 E l'occhio mio riguarderà i miei nemici; e le mie orecchie udiranno ciò che io desidero de' maligni che si levano contro a me.

12 Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro nel Libano.

13 Quelli che saran piantati nella Casa del Signore fioriranno ne' cortili del nostro Dio.

14 Nell' estrema vecchiezza ancor frutteranno, e saranno prosperi e verdeg-

gianti;

15 Per predicare che il Signore, la mia Rocca, è diritto; e che non vi è alcuna iniquità in lui.

#### SALMO 93.

Potenza e maestà del regno di Diq.

1 IL Signore regnad; egli è vestito di maestà; il Signore è vestito e cinto di forza; il mendo eziandio è stabilito, e non sarà giammai smosso.

2 Il tuo trono è fermo di tutta eternità;

tu sei ab eterno".

3 I fiumi hanno alzato, o Signore, i fiumi hanno alzato il lor suono; i fiumi

hanno alzate le loro onde; 4 Ma il Signore che è disopra, è più potente che il suono delle grandi acque,

che le possenti onde del mare.

5 Le tue testimonianze son sommamente veraci, o Signore; la santità è bella nella tua Casa in perpetuo.

#### SALMO 94.

Appello alla giustizia di Dio contro ai malvagi,

1 O SIGNORE Iddio delle vendette: o-Dio delle vendette, apparisci in gloria.

2 Innelsati, o Giudice della terra; rendi
la retribuzione a superbi.

3 Infino a guando o Signore infino.

3 Infino a quando, o Signore, infino a.

quando trionferenno gli empi?

4 Infino a quando sgorgheranno parole dure? infino a quando si vanteranno tutti gli operatori d' iniquità?

5 Signore, essi tritano il tuo popolo; e affliggono la tua eredità;

6 Uccidono la vedova e il forestiere: e

ammazzano gli oriani;
7 E dicono: Il Signore non ne vede, e
l' Iddio di Giacobbe non ne intende nulla.

8 O voi i più stolti del popolo, inten-

dete; e voi pazzi, quando sarete savi? 9 Colui che ha piantata l'orecchia non udirebbe egli? colui che ha formato l'oc-

chio non riguarderebbe egli??
10 Colui che castiga le genti, che insegna il conoscimento agli usmini, non

correggerebbe egli?
11 Il Signore conosce i pensieri degli

uomini, e sa che son vanità.

12 Beato l' uomo il qual tu correggi,
Signore, e ammaestri per la tua Legge;
13 Per dargli riposo, liberandolo da giorni

dell'avwersità, mentre è cavata la fossa all' empio.

14 Perciocché il Signore non lascerà il suo popolo, e non abbandonerà la sua-

eredità 7.

15 Perciocche il giudicio ritornera a giustisia, e dietro a lui saranno tutti quelli che son diritti di cuore.

16 Chi si leverà per me contro a' ma-ligni? chi si presenterà per me contro agli operatori d' iniquità?

17 Se il Signore non fosse stato mio aiuto, per poco l'anima mia sarebbe stata stanziata nel silenzio.

18 Quando io ho detto: Il mio piè vacilla; la tua benignità, o Signore, mi

ha sostenuto.

19 Quando *io sono stato* in gran pensieri dentro di me, le tue consolazioni han rallegrata l'anima mia.

20. Il seggio delle malizie che forma iniquità in luogo di statuti, potrebbe egli esserti congiunto"?

21 Essi corrono a schiere contro all' anima del giusto, e condannano il sangue innocente.

22 Ma il Signere mi è in vece d'alto ricetto: e l' Iddio mio in vece di rocca di confidanza.

23 Ed egli farà lor tornare addosso la loro iniquità, e li distruggerà per la lor propria malizia<sup>p</sup>; il Signore Iddio nostro li distruggerà.

#### SALMO 95

Perito a lodare il Signore, e ad gespoltare la sua roce.

1 VENITE, cantiamo lietamente al Signore; giudilismo alla Rocca della nostra salute.

<sup>\*</sup>Sal. 37. 1, ecc. \*Sal. 68. 1. \*Rom. 9. 14. \*Apoc. 19. 6. \*Prov. 8. 22, ecc. ... Deut. 22. 35. Es. 4. 11. \*1 Cor. 3. 20. \*Giob. 5. 17. Prov. 3. 11. 1 Cor. 11. 53. Eb. 12. 5, ecc. \*1 Sam. 2. 22. Rom. 11. 1, 2. \*Sal. 124. 1, 2. \*Is. 19. 1. \*Prov. 17. 15. Mag. \*\* Es. 4. 11. 1 Cor. 8 12. 22, Rom. 11. 1, 2. 1 2 Sam. \$2.47,

2 Andiamogli incontro con lodi, giubiliamogli con salmi.

3 Perciocchè il Signore è Dio grande, e Re grande sopra tutti gl' iddii. 4 Perciocchè egli tiene in mano le profondità della terra; e le altezze de' monti sono sue.

5 E a lui appartiene il mare, perchè egli l' ha fatto; e l'asciutto, perchè le sue ma-

ni l' hanno formato<sup>a</sup>.

6 Venite, adoriamo, e inchiniamoci; inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti <sup>b</sup>.

7 Perciocchè egli è il nostro Dio; e noi siamo il popolo del suo pasco, e la greggia della sua condotta. Oggi, se udite la sua

8 Non indurate il vostro cuore, come in Meriba; come at giorno di Massa, nel

deserto d:

9 Ove i padri vostri mi tentarono, mi provarono, e anche videro le mie opere.

10 Lo spazio di quarant' anni quella generazione mi fu di noia; onde io dissi: Costoro sono un popolo sviato di cuore, e non conoscono le mie vie.

11 Perciò giurai nell' ira mia: Se en-

trano giammai nel mio riposo.

#### SALMO 96.

Tutta la terra lodi e tema il Signore.

1 CANTATE al Signore un nuovo canticos; cantate, o abitanti di tutta la terra, al Signore.

2 Cantate al Signore, benedite il suo Nome; predicate di giorno in giorno la

sua salute.

3 Raccontate fra le genti la sua gloria, e le sue maraviglie fra tutti i popoli.

4 Perciocchè il Signore è grande, e de-gno di sovrana lode; egli è tremendo sopra tutti gl' iddii.

5 Perciocche tutti gl' iddii de' popoli sono idoli; ma il Signore ha fatti i cieli?

6 Maestà e magnificenza sono davanti a lui; forza e gloria aono nel suo santuario. 7 Date al Signore, o generazioni de po-

poli, date al Signore gloria e forza.

8 Date al Signore la gloria dovuta al suo Nome; portategli offerte, e venite ne' suoi cortili.

9 Adorate il Signore nel magnifico santuario; tremate, o abitanti di tutta la

terra, per la sua presenza,

10 Dite fra le genti: Il Signore regna ; il mondo sarà pure stabilito, e non sarà più smosso; egli giudicherà i popoli in dirittura.

11 Rallegrinsi i cieli, e gioisca la terra; risuoni il mare, e quello ch' è in esso.

12 Festeggi la campagna, e tutto quello ch' è in essa. Allora tutti gli alberi delle selve daranno voci d'allegrezza,

13 Nel cospetto del Signore; perciocche egli viene, egli viene per giudicar la terra; egli giudicherà il mondo in giustizia, e i

popoli nella sua verità i.

### SALMO 97.

Maestà del regno di Dio; gastipo degli empi; esortazione alla pietà ed alla gioia.

1 IL Signore regna: gioisca la terra;

rallegrinsi le grandi isole.

2 Nuvola e caligine sono d' intorno a lui; giustizia e giudicio sono il fermo sostegno del suo trono.

3 Fuoco va davanti a lui, e divampa i

suoi nemici d' ogn' intorno!.

4 I suoi folgori alluminano il mondo; la terra l'ha veduto, e ha tremato ".

5 I monti si struggono come cera per la presenza del Signore, per la presenza del Signor di tutta la terra.

6 I cieli predicano la sua giustizia", e tutti i popoli veggono la sua gloria.

7 Tutti quelli che servono alle sculture, che si gloriano negl' idoli, sien confusio;

adoratelo, dii tutti.
8 Sion l'ha udito, e se n'è rallegrata; e le figliuole di Giuda hanno festeggiato

per li tuoi giudicii, o Signore.

9 Perciocchè tu sei il Signore, l' Eccelso sopra tutta la terra; tu sei grandemente innalzato sopra tutti gl' iddii.

10 Voi che amate il Signore, odiate il male?; egli guarda le anime de' suoi santi;

e le riscuote di man degli empi.

11 La luce è seminata al giusto ; e l' allegrezza a quelli che son diritti di

12 Rallegratevi, o giusti, nel Signore; e celebrate la memoria della sua santità.

#### SALMO 98.

Dio lodato per la proclamazione della salute. Salmo.

1 CANTATE al Signore un nuovo cantico; perciocchè egli ha fatte maraviglie la sua destra e il braccio della sua santità gli <u>hann</u>o acquistata salute.

2 Il Signore ha fatta conoscer la sua salute; egli ha manifestata la sua giu-

stizia nel cospetto delle genti.

3 Egli si è ricordato della sua benignità, e della sua verità, verso la casa d' Israele'; tutte le estremità della terra hanno veduta la salute del nostro Dio

4 O abitanti di tutta la terra, giubilate al Signore; risonate, cantate, e salmeg-

giate.

Gen. 1. 9, 10. or. 10. 9. Eb. 3. 7, ecc.; 4. 7: Ger, 10, 11, 12. 19. 1. Es. 20. 4. 1 Cor. 6. 20. Es. 17, 2, 7. Num. 14. 22, ecc. 11 Cron. 16. 23—88. Ger. 16 Es. 19. 18. Sal. 19. 1. Luc. 2. 30—32. Rom. 8. 25, 26 Apoc. 19. 11.
7 Prov. 4. 18.
Fat. 13. 46, 47. Apoc. 11. 15. Rom. 12. 9. 15. 11. Luc. 1, 54, 55, 72. 502

5 Salmeggiate al Signore colla cetera, l colla cetera giunta alla voce di canto.

6 Date voci d'allegrezza con trombe, e suon di corno, nel cospetto del Re, del Signore.

7 Rimbombi il mare, e ciò che è in

esso; il mondo, e i suoi abitanti.

8 Battansi i fiumi a palme; cantino

d'allegrezza tutti i monti,

9 Nel cospetto del Signore; perciocchè egli viene per giudicar la terra; egli giudicherà il mondo in giustizia, e i popoli in dirittura.

## SALMO 99.

#### Grandezza del regno di Dio,

1 IL Signore regna: tremino i popoli; colui che siede sopra i Cherubini e regna: la terra tremi.

2 Il Signore è grande in Sion, ed eccelso sopra tutti i popoli.

3 Essi celebreranno, o Signore, il tuo Nome grande e tremendo. Esso è santo.
4 E la forza del Re ama il giudicio; tu

hai stabilita dirittura; tu hai fatto giu-

dicio, e giustizia in Giacobbe.
5 Esaltate il Signore Iddio nostro, e adorate davanti allo scannello de' suoi piedi. Egli è santo °.

6 Mose ed Aaronne furono fra i suoi sacerdoti; e Samuele fra quelli che invo-carono il suo Nome; essi invocarono il Signore, ed egli rispose loro. 7 Egli parlò loro dalla colonna della nu-

volaz; essi altresì osservarono le sue testimonianze, e gli statuti ch' egli diede

loro.

8 O Signore Iddio nostro, tu li esaudisti; tu fosti loro un Dio perdonatore; ma altrest vendicator de lor fatti.

9 Esaltate il Signore Iddio nostro, e adorate nel monte della sua santità; perciocchè il Signore Iddio nostro è santo.

#### SALMO 100.

Dis locato dalle sue creature,

## Salmo di lode.

1 VOI tutti gli abitanti della terra, giubilate al Signore.

2 Servite al Signore con allegrezza;

venite nel suo cospetto con canto.

3 Riconoscete che il Signore è Iddio; egli è quel che ci ha fatti, e non noi stessi"; noi suo popolo, e greggia del suo

4 Entrate nelle sue porte con ringraziamento, e ne suoi cortili con lode; cele-

bratelo, benedite il suo Nome.

5 Perciocche il Signore è buono; la sua l litario sopra il tetto ".

benignità dura in eterno, e la sua verità per ogni età. 🗆

#### SALMO 101.

Davide promette a Dio di camminare in integrità e di opporsi ai maloagi.

#### Salmo di Davide.

1 IO canterò un cantico di benignità e di giudicio; io te lo salmeggerò, o Si-

2 Io comporrò una maestrevol canzone intorno alla via intiera. Quando verrai a me i io camminero nell' integrità del mio cuore dentro alla mia casa.

3 Io non mi proporrò davanti agli occhi cosa alcuna scellerata; io odio i fatti degli sviati/; niuno di essi mi stara appresso.

4 Il cuor perverso si dipartirà da me:

io non conoscerò il malvagio?.

5 Io sterminerò chi sparlerà in segreto contro al suo prossimo; io non com-porterò l' uomo con gli occhi altieri, e col cuor gonfio.

6 lo avrò l'occhio a ciò che gli uomim leali della terra dimorino meco; chi cam-

mina per la via intiera mi servirà.

7 Chi usa frode nelle sue opere non abiterà dentro alla mia casa; chi parla menzogne non sarà stabilito davanti agli occhi miei.

8 Ogni mattina io distruggerò tutti gli empi del paese ; per isterminar dalla Città del Signore tutti gli operatori d'iniquità.

## **SALMO 102.**

Nella sua estrema afflizione, il Salmista ri-corre a Dio, affinchè ristabilisca il suo popolo, e riconduca la terra sotto alla sua ubbidienza.

Orazione dell' afflitto, essendo angosciato, e spandendo il suo lamento davanti a Dio.

1 SIGNORE, ascolta la mia orazione, e

venga il mio grido infino a te h.

2 Non nasconder la tua faccia da me; nel giorno che io sono in distretta, in-china a me il tuo orecchio; nel giorno che io grido, affrettati di rispondermi.

3 Perciocchè i miei giorni son venuti meno come fumo, e le mie ossa sono arse

come un tizzone.

4 Il mio cuore è stato percosso come erba, ed è seccato; perciocchè io ho dimenticato di mangiare il mio pane.

5 Le mie ossa sono attaccate alla mia

carne, per la voce de' miei gemiti.

6 Io son divenuto simile al pellicano del deserto; e son come il gufo delle solitu-

7 lo vegghio, e son come il passero se-

8 I mici nemici mi fazno vituperio tuttodi; quelli che sono infuriati contro a me fanno delle esecrazioni di me

9 Perciocchè le he mangista la cenere come pane, e he temperata la mia be-vanda con lagrime,

10 Per la tua indegnazione, e per lo tuo cruccio; perciocchè, avendomi levato ad alto, tu mi hai gettato a basso.

11 I miei giorni son come l'ombra che dichina; ed io son secco come erbab.

12 Ma tu, Signore, dimori in eterno; e

la tua memoria è per ogni età. 13 Tu ti leverai, tu avrai compassione di Sion; perciocchè egli è tempo di averne pietà; perciocchè il termine è giunto.

14 Imperocche i tuoi servitori hanno affezione alle pietre di essa, e hanno pietà

della sua polvere.

15 E le genti temeranno il Nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria;

16 Quando il Signore avrà riedificata Sion, quando egli sarà apparito nella sua

17 E avrà volto lo sguardo all' orazione de' desolati, e non avrà sprezzata la lor preghierad.

18 Ciò sarà scritto all' età a venire; e il popolo che sarà creato loderà il Si-

19 Perciocchè egli avrà riguardato dall' alto luogo della sua santità; percioc-chè il Signore avrà mirato dal cielo verso.

20 Per udire i gemiti de' prigioni'; per isciogliere quelli ch' erano condannati a

morte:

21 Acciocche si narri in Sion il Nome del Signore, e la sua lode in Gerusalemme,

22 Quando i popoli e i regni saranno raunati insieme, per servire al Signore.

23 Egli ha tra via abhattute le mie forze; egli ha scorciati i miei giorni.

24 Io dirò: O Dio mio, non farmi trapassare al mezzo de' miei din; i tuoi anni durano per ogni età. 25 Tu fondaști già la terra; e i cieli

son l'opera delle tue mani;

26 Queste cose periranno, ma tu dimorerai; ed esse invecchieranno tutte, come un vestimento; tu le muterai come una vesta, e trapasseranno?

27 Ma tu sei sempre lo stesso, e gli anni

tuoi non finiranno giammai<sup>m</sup>.
28 I figliuoli de tuoi servitori abiteranno, e la progenie loro sarà stabilita nel tuo cospetto.

#### **SALMO 103.**

Invito a lodgre Iddio per tutte le sue grazie. Salmo di Davide.

1 BENEDICI, anima mia, il Signore; e tutte le mie interiore benedite il Nome suo santo.

2 Benedici, anima mia, il Signore, e non

dimenticare tutti i suoi beneficii.

3 Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquită,"; che sana tutte le tue infermità:

4 Che riscuote dalla fossa la tua vita; che ti corona di benignità e di com-

passioni;

5 Che sazia di beni la tua bocca; che ti fa ringiovanire come l'aquila.

6 Il Signore fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressati.

7 Egli ha fatte assapere a Mosè le sue

vie, e a' figlimoli d' Ismale le sue opere. 8 Il Signore è pietoso e clemente; leuto

all' ira, e di gran benignità.

9 Egli non contende in eterno; e non

serba l'ira in perpetus!.
10 Egli non ci ha fatto secondo i nostri peccati; e non ci ha renduta la retri-buzione secondo le nostre iniquità.

11 Perciocché, quanto sono alti i cieli sopra la terra, tanto è grande la sua be-nignità inverse quelli che lo temono.

12 Quant' è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha egli allontanati da nei i nostri misfatti.

15 Come un padre è pietoso inverso i figliuoli, così è il Signore pietoso inverso quelli che lo temono".

14 Perciocchè egli conosce la nostra natura; egli si ricorda che noi siamo pol-

15 I giorni dell' uome sen come l'erba; egli florisce come il flore del campo";

16 Il quale, se un vento gli passa sopra, non è prà ; e il suo luogo non lo riconosce più.

17 Ma la benignità del Signore è di secolo in secolo sopra quelli che lo temono; e la sua giustizia sopra i figliuoli de' figliuoli 🔊

18 Di quelli che esservano il suo patto, e che si ricordano de' suoi comandamenti.

per metterli in opera.

19 Il Signore ha stabilito il suo trono ne' cieli; e il suo regno signoreggia per tutto".

20 Benedite il Signore, voi suoi Angeli, possenti di forza, che fate ciò ch'egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola<sup>aa</sup>.

21 Benedite il Signore, voi tutti gli

Tat. 22. 12. 18. 40. 6, ecc. 14. 40. 2. 4 Neem. 1. 6, 11; 2.8. Rom. 15. 4. 1 Cor. 10. 11. Is. 43. 21. 8al. 79. 11. Is. 38; 19, ecc. Gen. 1. 1. Eb. 1. 19. Is. 64. 4; 51. 65; 65. 17. Piet. 8. 7, 10—12. Mal. 3. 6. Eb. 13. 8. Giac. 1. 17. Mat. 9. 2, 6. Luc. 7. 47. 40. 31. Es. 34. 6, 7. Mic. 7. 18. Ef. 3. 18. Mal. 3. 17. Sal. 78. 39, 39. 14. 1, ecc. Giac. 1. 10, ecc. 1 Piet. 1. 24. Es. 29. 6. Deut. 7. 9. Dan. 4. 25, 34. 35. / Is. 43. 21. Sal. 79. 11. Is. 38, 10, ecc. Piet. 8. 7, 10—12. Mal. 8. 6. Eb. 18. 8 40. 81. Es. 34. 6, 7. Mic. 7. 18. 14. 1, ecc. Giac. 1. 10, ecc. 1 Piet. 1. 24. 6, 10. Eb. 1. 14. Mal. 3. 17. Sai. 10. 25, 84, 85.

ciò che gli piace,

22 Benedite il Signore, voi tutte l'opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria. Anima mia, benedici il Signore.

## SALMO 104.

La gloria di Dio manifestata nella creazione e nella conservazione di tutte le cose.

1 BENEDICI, anima mia, il Signore; o Signore Iddio mio, tu sei sommamente grande; tu sei vestito di gloria e di magnificenza.

2 Egli si ammanta di luce come di una vesta; egli tende il cielo come una cor-

3 Egli fa i palchi delle sue sale nelle acque; egli pone le nuvole per suo carro: egli passeggia sopra le ale del vento.

4 Egli fa i venti suoi Angeli, e il fuoco

divampante suoi ministria.

5 Egli ha fondata la terra sulle sue basi; giammai in perpetuo non sara smossa.

6 Tu l'avevi già coperta dell'abisso, come d'una vesta; le acque si erano fermate sopra i monti.

7 Essi fuggirono per lo tuo sgridare; si affrettarono per la voce del tuo tuono

8 Erano salite sopra i monti; ma discesero nelle valli, al luogo che tu hai loro costituito.

9 Tu hai loro posto un termine, il qual non trapasseranno; e non torneranno a coprir la terra d.

10 Egli è quel che manda le fonti per le valli, onde esse corrono fra i monti;

11 Abbeverano tutte le bestie della campagna; gli asini salvatichi spengono la lor sete con esse.

12 Presso a quelle si riparano gli uccelli del cielo; fanno sentir di mezzo alle frondi le lor voci.

13 Egli adacqua i monti dalle sue stanze sovrane; la terra è saziata del frutto delle

sue opere.
14 Egli fa germogliar l'erba per le bestie; e l'erbaggio per lo servigio dell' uomo, facendo uscire della terra il panes.

15 Egli rallegra il cuor dell' uomo col vino, gli fa risplender la faccia coil' olio<sup>9</sup>, e sostenta il cuor dell' uomo col pane.

16 Gli alberi del Signore ne son saziati;

i cedri del Libano ch' egli ha piantati; 17 Dove gli uccelli si annidano; gli abeti che son la stanza della cicogna.

18 Gli alti monti sono per li cavriuoli; le rocce sono il ricetto de conigli.

19 Egli ha fatta la luna per le stagioni; il sole conosce il suo occaso h.

20 Tu mandi le tenebre, ed egli si fa

eserciti suoi; voi suoi ministri, che fate i notte i, nella quale tutte le fiere delle selve : vanno attorno;

21 I leoncelli rugghiano dietro alla pre-

da, e per chiedere a Dio il lor pasto.

22 Ma, tosto ch' è levato il sole, si raccolgono, e giacciono ne' lor ricetti.

23 Allora l' uomo esce alla sua opera, e

al suo lavoro, infino alla sera

24 Quanto grandi sono, o Signore, le tue opere! tu le hai tutte fatte con sapienza; la terra è piena de tuoi beni.

25 Ecco, il mar grande ed ampio: quivi son rettili senza numero, animali piccoli

e grandi.

26 Quivi nuotano le navi, e il Leviatan che tu hai formato per ischerzare in esso. 27 Tutti gli animali sperano in te, che

tu dii loro il lor cibo al suo tempo.

28 Se tu lo dai loro, lo ricolgono; se tu apri la tua mano, son saziati di beni.

29 Se tu nascondi la tua faccia, sono smarriti; se tu ritiri il fiato loro, trapassano, e ritornano nella lor polvere.

30 Se tu rimandi il tuo spirito, son creati "; e tu rinnuovi la faccia della terra.
31 Sia la gloria del Signore in eterno; rallegrisi il Signore nelle sue opere";

32 Il quale se riguarda verso la terra,

ella trema; se tocca i monti, essi fumano. 33 Io canterò al Signore; mentre viverò; io salmeggerò all' Iddio mio, tanto che io durerò.

34 Il mio ragionamento gli sara piace-vole, io mi rallegrero nel Signore. 35 Vengano meno i peccatori della terra, e gli empi non sieno più. Anima mia, benedici il Signore. Alleluia.

#### SALMO 105.

Dio lodato per aver mantenuto il suo patto coi patriarchi, per aver liberato Israelc dall' E-gitto, e per averlo condotto attraverso il de-serto, fino in Canaan.

1 CELEBRATE il Signore°; predicate il suo Nome; fate assapere i suoi fatti fra

i popoli. 2 Cantategli, salmeggiategli, ragionate

di tutte le sue maraviglie.

3 Gloriatevi nel Nome della sua santità; rallegrisi il cuor di coloro che cercano il Signore.

4 Cercate il Signore, e la sua forza;

cercate del continuo la sua faccia 5 Ricordate le sue maraviglie ch' egli ha fatte; i suoi miracoli e i giudicii della sua bocca;

6 O voi, progenie d' Abrahamo, suo servitore; figliuoli di Giacobbe, suoi eletti.

7 Egli è il Signore Iddio nostro; i suoi giudicii son per tutta la terra.

8 Egli si ricorda in eterno del suo patto q,

<sup>19.</sup> Gen. 8. 1, ecc. 1. 14. Is. 45. 7. P Sal. 27. 8. Luc 505 4 2 Re 2. 11; 6. 17. Eb. 1. 7. Gen. 1: 29, 30. . . Sal. 23, 5. <sup>b</sup> Gen. 7. 19: <sup>e</sup> Sal. 65. 9, 10. d Gen. 9. 11, 15. <sup>1</sup> Gen. 3. 19. m Ezecch. 87. P <sup>4</sup> Gen. 1. 14. ° 1 Cron. 16. 7, eec. " Gen. 1. 31. g Luc. 1. 29.

e in mille generazioni della parola ch' egli ha comandata a

9 Del suo patto ch' egli fece con Abrahamo b; e del suo giuramento ch' egli fece ad Isacco

10 Il quale egli confermò a Giacobbe per istatuto, e ad Israele per patto eterno

11 Dicendo: Io ti darò il paese di Canaan, per sorte della vostra eredità;

12 Quantunque fosser ben poca gente,

e forestieri in esso °.

13 E mentre essi andavano da una gente ad un' altra, da un regno ad un altro popolo

14 Egli non permise che alcuno li oppressasse; anzi gastigò eziandío dei re

per amor loro d,

15 E disse: Non toccate i miei unti, e non fate alcun male a' miei profeti.

16 Poi egli chiamò la fame sopra la terra; e ruppe tutto il sostegno del pane.

17 Egli aveva mandato dinanzi a loro un uomo, cioè Giuseppe, che su venduto per servo;

18 I cui piedi furono serrati ne' ceppi;

la cui persona fu messa ne' ferri h.

19 La parola del Signore lo tenne al cimento, fino al tempo che venne ciò ch' egli aveva detto'.

20 Allora il re mandò a farlo sciorre; il dominator di popoli mandò a largheg-

giarlo.

21 Egli lo costitui padrone sopra la sua casa, e rettore sopra tutto il suo stato;

22 Per tenere a freno i suoi principi a suo senno; e per dare ammaestramento a' suoi anziani.

23 Poi Israele entrò in Egitto; e Giacobbe dimorò come forestiere nel paese

di Cam'

24 E Iddio fece grandemente moltiplicare il suo popolo; e lo rendè più possente che i suoi nemici.

25 Egli rivolse il cuor loro a odiare il suo popolo, a macchinar frode contro a' suoi servitori.

26 Egli mandò Mosè, suo servitore; e Aaronne, il quale egli aveva eletto".

27 Essi eseguirono fra loro i miracoli ch' egli aveva loro detti, e i suoi prodigi nella terra di Camo.

28 Egli mandò le tenebre, e fece oscurar l'aria; ed essi non furono ribelli alle

sue parole.

trade.

29 Egli cangiò le acque loro in sangue,

e fece morire il lor pesce.

30 La terra loro produsse rane, ch' entra-

rono fin nelle camere de' loro re. 31 Alla sua parola venne una mischia d'insetti, e pidocchi in tutte le lor con-

32 Egli mutò le lor piogge in gragnuola, e in fuoco divampante nel lor paese:

33 E percosse le lor vigne, e i lor fichi; e fracassò gli alberi della lor contrada.

34 Alla sua parola vennero locuste, e bruchi senza numero

35 Che rosero tutta l'erba nel lor paese. e mangiarono il frutto della lor terra.

36 Poi egli percosse ogni primogenito nel lor paese<sup>p</sup>, le primizie d' ogni lor forza;

37 E condusse fuori Israele con oro e con argento ; e non vi fu alcuno, fra le

sue tribu, che fosse fiacco.

38 Gli Egizi si rallegrarono della lor partita; perciocchè lo spavento di essi era caduto sopra loro.

39 Egli distese la nuvola, per coverta; e accese un fuoco, per alluminarli di

notte 7

40 Alla lor richiesta egli addusse delle quaglie, e li saziò del pane del cielo.

41 Egli aperse la roccia, e ne colarono acque; rivi corsero per li luoghi aridi.

42 Perciocche egli si ricordo della parola della sua santità, detta ad Abrahamo, suo servitore";

43 E trasse fuori il suo popolo con alle-

grezza, e i suoi eletti con giubilo;

44 E diede loro i paesi delle genti; ed essi possedettero le fatiche de' popoli

45 Acciocche osservassero i suoi statuti, e guardassero le sue leggi. Alleluia

#### **SALMO 106.**

Dio lodato per aver sopportato il suo popolo, ad onta delle sue molteplici ribellioni.

1 ALLELULA. Celebrate il Signore; perciocche egli è buono; perciocche la sua benignità è in eterno.

2 Chi potrà raccontar le potenze del Signore? chi potra pubblicar tutta la sua

lode?

3 Beati coloro che osservano la dirittura, che fanno ciò ch' è giusto in ogni tempo aa

4 Ricordati di me, o Signore, secondo la tua benevolenza verso il tuo popolo;

visitami colla tua salute;
5 Acciocchè io vegga il bene de' tuoi eletti, e mi rallegri dell' allegrezza della tua gente, e mi glorii colla tua eredità.
6 Noi, e i nostri padri, abbiam peccato,

abbiamo operato iniquamente ed empia-

mentebb.

7 I nostri padri in Egitto non considerarono le tue maraviglie, non si ricordarono della grandezza delle tue benignità; e si ribellarono presso al mare, nel Mar rosso oc.

8 Ma pure il Signore li salvò per l'amor

Luc. 1. 72. b Gen. 22. 16, 17. Eb. 6. 17. Eb. II. 9. d Gen. I2. 17; 20. 8. Gen. 41. 54. 7. 45. 5; 50. 20. d Gen. 87. 28, 36. b Gen. 89. 20. d Gen. 41. 13, ecc. Gen. 46. 6. 7. ecc. Bs. 10; 4. 12, ecc. Es. cap. 7—12. Es. 12. 29. Es. 12. 25. 21. Es. 16. 12, ecc. Es. 17. 6. Num. 20. 11. 1 Cor. 10. 4. 13. 7, ecc. Deut. 4. 1; 6. 21—25. d Gal. 6. 9. b Lev, 26. 40. Dan. 9. 5. Es. 14, 11, ecc. <sup>a</sup> Luc. 1. 72. 508

del suo Nome, per far nota la sua po-

9 E sgridò il Mar rosso, ed esso si seccò a; e li fece camminar per gli abissi, come *per* un deserto.

10 E li salvò di man di coloro che li odiavano, e li riscosse di man del nemico.

Il E le acque copersero i lor nemici; e non ne scampò neppur uno.

12 Allora credettero alle sue parole; cantarono la sua lode b.

13 Ma presto dimenticarono le sue opere;

non aspettarono il suo consiglio;

14 E si accesero di cupidigia nel de-serto ; e tentarono Iddio nella solitudine.

15 Ed egli diede loro ciò che chiedevano d; ma mandò la magrezza nelle lor persone.

16 Oltre a ciò furono mossi d' invidia contro a Mosè, nel campo; e contro ad Aaronne, il Santo del Signore

17 La terra si aperse, e tranghiotti Datan, e coperse il seguito di Abiram.

18 E il fuoco arse la lor raunanza; la

fiamma divampò gli empi.

19 Fecero un vitello in Horeb, e adorarono una statua di getto;

20 E mutarono la lor gloria in una somiglianza di bue che mangia l'erbag.

21 Dimenticarono Iddio, lor Salvatore, il quale aveva fatte cose grandi in Egitto;

22 Cose maravigliose nel paese di Cam,

tremende al Mar rosso.

23 Onde egli disse di sterminarli; se non che Mosè, suo Eletto, si presentò alla rottura davanti a lui, per istornar l' ira sua che non distruggesse.

24 Disdegnarono ancora il paese desi-

derabile; non credettero alla sua parola. 25 E mormorarono ne' lor tabernacoli; non attesero alla voce del Signore 1.

26 Onde egli alzò loro la mano, che li

farebbe cader nel deserto<sup>m</sup>;

27 E che farebbe cader la lor progenie fra le genti, e che li dispergerebbe per li paesi.

28 Oltre a ciò, si congiunsero con Baalpeor, e mangiarono de' sacrificii de' morti";

29 E dispettarono Iddio co' lor fatti, onde la piaga ai avventò a loro.

30 Ma Finees si fece avanti, e fece giudicio; e la piaga fu arrestata.

31 E ciò gli fu reputato per giustizia, per

ogni età, in perpetuo.

32 Provocarono ancora il Signore ad ira presso alle acque di Meriba, e avvenne del male a Mosè per loro.

33 Perciocchè inasprirono il suo spirito; onde egli parlò disavvedutamente colle

sue labbra.

34 Essi non distrussero i popoli che il Signore aveva lor detto p:

35 Anzi si mescolarono fra le genti, e

impararono le loro opere q

36 E servirono a' loro idoli, e quelli furono loro per laccio<sup>7</sup>

37 E sacrificarono i lor figliuoli e le lor

figliuole a' demoni \*:

38 E sparsero il sangue innocente, il sangue de' lor figliuoli e delle lor figliuole, i quali sacrificarono agl' idoli di Canaan; e il paese fu contaminato di sangue.

39 Ed essi si contaminarono per le loro

opere, e fornicarono per li lor fatti.

40 Onde l'ira del Signore si accese contro al suo popolo, ed egli abbominò la sua. eredità;

41 E li diede in man delle genti; e quelli che li odiavano signoreggiarono sopra

42 E i lor nemici li oppressarono; ed essi furono abbassati sotto alla lor ma-

43 Egli li riscosse molte volte"; ma essi lo dispettarono co' lor consigli, onde furono abbattuti per la loro iniquità.

44 E pure egli ha riguardato, quando sono stati in distretta; quando ha udito il

lor grido;

45 E si è ricordato inverso loro del suo patto, e si è pentito, secondo la grandezza delle sue benignità

46 E ha renduti loro pietosi tutti quelli che li avevano menati in cattività.

47 Salvaci, o Signore Iddio nostro, e raccoglici d'infra le genti; acciocche celebriamo il Nome della tua santità, e ci gloriamo nella tua lode.

48 Benedetto sia il Signore Iddio d' Igraele di secolo in secolo. Or dica tutto

il popolo: Amen. Alleluia.

#### **SALMO 107.**

Bontà di Dio nel proteggere i viaggiatori, i prigioni, i malati, i marinari, e in genere tutti gli uomini.

1 CELEBRATE il Signore; perciocchè egli è buono aa, perciocchè la sua benignità dura in eterno.

2 Cost dicano quelli che sono stati riscattati dal Signore, i quali egli ha riscossi

di distretta;

3 E li ha raccolti da' diversi paesi, dal Levante e dal Ponente; dal Settentrione e dal mare bb.

4 Essi andavano errando per deserti, per cammini di solitudine; non trovavanocittà abitata.

5 Erano affamati ed assetati; l' anima loro spasimava in loro cc.

<sup>\*</sup>Es. 14. 31; 15, 1, ecc. \*1 Cor. 10. 0.

1. 23. \* Deut. 10. 10. \*Eb. 3. 18. \*Num. 14. 2, 0.

2. 2. 14. \*Num. 20. 3, ecc. \*Deut. 7. 2, 16. 6

2. 12, 13. \*2 Re 16. 8. 1 Cor. 10. 20. \*Giud. 2. 14.

Giud. 2. 18. Lam. 2. 32.

\*\*Point. \$2, 10. 1 Cor. 10. 6. Num. 11. 31. Num. 16. Eb. 3. 18. Num. 14. 2, ecc. Eb. 3, ecc. Deut. 7. 2, 16. Giud. 1. 21, 21, 21. Cor. 10. 20. Giud. 2. 14. Neem. 9. Es. 14. 21, ecc. Es. Es. 32. 4. Rom. 1. 23. Num. 16. 1, ecc. /Es. 32. 4. Num. cap. 25. Apoc. 2. 14. Num. 2 ? 1 Cor. 5. 6. Giud. 2. 12, 18. 2 Re 16. Giud. 3. 9; 4. 3, ecc.; 6. 7, ecc.; 10. 10, ecc. Mat. 19. 17. 16. 48. 5, 6. Ger. 29. 14.

6 Ma, avendo gridato al Signore, mentre erano in distretta, egli li ha tratti fuor delle loro angosce a;

7 E li ha condotti per diritto cammino,

per andare in città abitata.

8 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli uomini.

9 Perciocche egli ha saziata l' anima assetata, e ha empiuta di beni l' anima affamata b.

10 Così dicano quelli che dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigioni, ritenuti in afflizione, e ne' ferri

11 Perciocchè erano stati ribelli alle parole del Signore, e avevano sprezzato il consiglio dell' Altissimo;

12 Onde egli aveva abbattuto il cuor loro con affanni, ed erano caduti; e non vi era alcuno che li soccorresse.

13 Ma, avendo gridato al Signore, mentre erano in distretta, egli li ha salvati dalle

loro angosce; 14 E li ha tratti fuor delle tenebre, e dell' ombra della morte; e ha rotti i lor

legami d. 15 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli uomini.

16 Perciocchè egli ha rotte le porte di rame, e ha spezzate le sbarre di ferro.

17 Così dicano gli stolti ch' erano afflitti per li lor misfatti, ne' quali camminavano; e per le loro iniquità;

18 La cui anima abbominava ogni cibo; ed erano giunti fino alle porte della

19 Ma, avendo gridato al Signore, mentre erano in distretta, egli li ha salvati dalle loro angosce,

20 Egli ha mandata la sua parola, e li ha sanati, e liberati dalle lor malattie mortali \*

21 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i figliuoli degli uomini.

22 E sacrifichino sacrificii di lode, e rac-

contino le sue opere con giubilo.

23 Così dicano quelli che scendono nel mare sopra navi, che fanno traffico su per le grandi acque.

24 Essi veggono le opere del Signore, e le sue maraviglie nel profondo mare.

25 Perciocchè, alla sua parola, egli fa levare il vento di tempesta, il quale alza le onde di esso f

26 Salgono al cielo, poi scendono agli abissi; l'anima loro si strugge di male.

27 Saltano, e traballano come un ebbro;

e perdono tutto il lor senno.

28 Ma, gridando al Signore, mentre sono in distretta, egli li trae fuor delle loro angosce.

29 Egli acqueta la tempesta, e le onde loro si fermano 9.

30 Ed essi si rallegrano che sono acquetate; ed egli li conduce al porto da loro desiderato.

31 Celebrino adunque appo il Signore la sua benignità, e le sue maraviglie appo i

figliuoli degli uomini;

32 Ed esaltinlo nella raunanza del popolo, e laudinlo nel concistoro degli anziani

33 Egli riduce i fiumi in deserto, e le vene delle acque in luoghi aridi 🎠

34 La terra fertile in salsuggine, per la malvagità de' suoi abitanti.

35 Egli riduce i deserti in guazzi d'acque, e la terra arida in vene d'acque;
36 E fa quivi abitar gli affamati, i quali

vi fondano città da abitare;

37 E seminano campi, e plantano vigne che producono rendita di frutto.

38 Ed egli li benedice, e moltiplicano grandemente; ed egli non iscema i lor bestiami.

39 Poi vengono al meno, e sono abbassati per distretta, per avversità, e per affanni.

40 Egli spande lo sprezzo sopra i nobili, e li fa andare errando per luoghi deserti, ove non vi e via alcuna.

41 E innalza il bisognoso dalla miseria, e fa che le famiglie *moltiplicano* a guisa di gregge.

42 Gli uomini diritti, veggendo queste cose, si rallegrano; ma ogni iniquità si tura la bocca.

43 Chi è savio? osservi queste cose, e consideri le benignità del Signore.

#### SALMO 108.

Davide loda Iddio per le vittorie concessegli. Cantico di sakmo di Davide.

1 IL mio cuore è disposto, o Dio, e anche la mia gloria; io canterò, e sal-

meggerò.

2 Saltero, e cetera, destati; io mi risveglierò all' alba.

3 Io ti celebrerò fra i popoli, o Signore, e ti salmeggerò fra le nazioni

4 Perciocchè la tua benignità è grande, disopra il cielo; e la tua verità aggiugne infino alle nuvole.

5 Innalzati, o Dio, sopra i cieli; e in-nalzisi la tua gloria sopra tutta la terra; 6 Acciocchè i tuoi diletti sieno liberati;

salvami colla tua destra, e rispondimi.
7 Iddio ha parlato per la sua santità;
io trionferò, io spartirò Sichem, e misurerò la valle di Succot.

8 Mio è Galaad, mio è Manasse; ed Efraim è la forza del mio capo; Giuda è il mio legislatore?;

Sal. 50. 15. 4 Luc. 1. 53. c Luc. 1. 79 <sup>9</sup> Mat. 8. 26. ma 1. 4. \* 1 Re 17. 1,

<sup>4</sup> Fat. 12.7, ecc.; 16.28, ecc. Sal. 108. 3. 41 Sam. 2.8. 4Gen. 49. 10.

9 Moab è la caldaia del mio lavatoio: io getterò le mie scarpe sopra Edom; io trionferò della Palestina con voci di allegrezza.

10 Chi mi condurrà nella città della fortezza? chi mi menerà fino in Edom?

11 Non sarai desso tu, o Dio, che ci avevi scacciati, e non uscivi più fuori, o Dio, co' nostri eserciti?

12 Dacci siuto, per uscir di distretta; perciocchè il soccorso degli nomini è vanità.

13 Coll' aiuto di Dio noi faremo prodezze; ed egli calpesterà i nostri nemici.

## SALMO 109.

Davide prega Iddio di gastigare gl' iniqui, e di liberarlo dai loro tranelli.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 O DIO della mia lode, non tacere;

2 Perciocchè la bocca dell' empio e la bocca di frode si sono aperte contro a me; hanno parlato meco con lingua bugiarda;

3 E mi hanno assediato con parole d'odio; e mi hanno fatta guerra senza ca-

gione a.

4 In vece dell' amore che ho loro portato, mi sono stati avversari; ed io ho loro renduta preghiera.

5 Essi mi hanno renduto male per bene,

e odio per lo mio amore.

6 Costituisci il maligno sopra lui; e fa

che Satana gli stia alla destra,

7 Quando sarà giudicato, esca condannato; e la sua preghiera gli torni in peccato.

8 Sieno i suoi giorni pochi; un altro prenda il suo ufficio.

9 Sieno i suoi figliuoli orfani, e la sua

moglie vedova.

10 E vadano i suoi figliuoli del continuo vagando; e mendichino, e accattino, uscendo fuor de' lor casolari.

11 L'usuraio gl' irretisca tutto ciò ch' egli ha; e rubino gli strani le sue fatiche.

12 Non siavi alcuno che stenda la sua benignità inverso lui; e non vi sia chi abbia pietà de' suoi orfani.

13 Sieno distrutti i suoi discendenti; sia cancellato il lor nome nella seconda

generazione c

14 Sia ricordata l'iniquità de' suoi padri appo il Signore; e il peccato di sua madre non sia cancellato.

15 Sieno que peccati del continuo nel cospetto del Signore; e stermini egli dalla

terra la memoria di essi.

16 Perciocchè egli non si è ricordato d' usar benignità, e ha perseguitato l' uo-

mo povero, e afflitto, e tribolato di cuore,

per ucciderlo.

17 Poichè egli ha amata la maledizione, vengagli; e poichè non si è compiaciuto nella benedizione, allontanisi ella da lui.

18 E sia vestito di maledizione, come del suo manto; ed entri quella come acqua nelle sue interiora, e come olio nellesue ossa.

19 Siagli quella a guisa di vestimento, del quale egli sia avvolto; e a guisa di cintura, della quale sempre sia cinto.

20 Tal sia, da parte del Signore, la ricompensa de miei avversari, e di quelli che parlano di male contro all' anima mia.

21 Ma tu, o Signore Iddio, opera inverso me, per amor del tuo Nome; liherami, perciocche la tua benignità è buona.

22 Perciocchè io sono afflitto, e povero; e il mio cuore è piagato dentro di me.

23 Io me ne vo, come l'ombra quando dichinad; io sono agitato come una locusta.

24 Le mie ginocchia vacillano per li miei digiuni; e la mia carne è dima-

grata, e non ha *più* grassezza alcuna.<sup>e</sup>.
25 E anche son loro in vituperio; quan-

do mi veggono, scuotono la testa.

26 Aiutami, Signore Iddio mio; salvami secondo la tua benignità.

27 E sappiano che questo è la tua mano, e che tu, Signore, hai fatto questo.

28 Essi malediranno, e tu benedirai g; si sono innalzati, ma saran confusi, e il tuoservitore si rallegrerà.

29 Sieno i miei avversari vestiti di vituperio, e avvolti della lor vergogna, come

di un mantello.

30 Io celebrerò altamente il Signore colla mia bocca; e lo loderò in mezzo de' grandi.

31 Perciocchè egli sta alla destra del povero, per salvarlo da quelli che lo condannano a morte.

#### SALMO 110.

Il regno, il sacerdozio e le conquiste del Messia. Salmo di Davide.

1 IL Signere ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, infino a tanto che io abbia posti i tuoi nemici per iscannello. de' tuoi piedi.

2 Il Signore manderà fuor di Sion lo scettro della tua potenza, dicendo: Signoreggia in mezzo de' tuoi nemici.

3 Il tuo popolo sarà tutto volenteroso, nel giorno che tu rassegnerai il tuo esercito, nel magnifico santuario: la rugiada

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Fat. 1. 20. <sup>2</sup> Sam. 16. 11, 12. / Sal. 22. 7, 8. Giov. 15. 25. Prov. 10. 7. 4 S Mat. 22. 44. Sal. 144. 4. Eb. 12. 12. Mat. 27. 39. Mar. 12. 36. Luc. 20. 42. Fat. 2. 34, ecc. 1 Cor. 15. 25. Eb. 1. 13. 1 Piet. 8. 22.

della tua gioventù ti sarà prodotta dalla ! 5 L' uomo da bene dona, e presta"; e matrice dell' alba.

4 Il Signore ha giurato, e non si pen-tirà: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedeca.

5 Il Signore sarà alla tua destra. Questo mio Signore trafiggerà i re nel giorno

della sua ira.

6 Egli farà giudicio fra le genti, egli empierà ogni cosa di corpi morti; egli trafiggerà il capo che regna sopra molti paesi.

7 Egli berrà del torrente tra via: e per-

ciò alzerà il capo.

#### **SALMO 111.**

Dio lodato per le mirabili sue opere.

1 ALLELUIA. Io celebrerò il Signore con tutto il cuore, nel consiglio, e nella raunanza degli *uomini* diritti.

2 Grandi son le opere del Signore, spiegate davanti a tutti quelli che si dilet-

tano in esse c.

3 Le sue opere son gloria e magnificenza; e la sua giustizia dimora in eterno. 4 Egli ha rendute memorabili le sue

maraviglie; il Signore è grazioso e pietoso d.

5 Egli dà da vivere a quelli che lo temono e; egli si ricorda in eterno del suo patto.

6 Egli ha dichiarata al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l' ere-

dità delle genti 7 Le opere delle sue mani son verità e dirittura; tutti i suoi comandamenti son

veraci/

8 Stabili in sempiterno, fatti con verità,

e con dirittura.

9 Egli ha mandata la redenzione al suo popolo h; egli ha ordinato il suo patto in eterno; il suo Nome è santo e tremendo.

10 Il principio della sapienza è il timor del Signore; ogni uomo che mette in opera i suoi comandamenti, ha buon senno; la sua lode dimora in perpetuo.

## SALMO 112.

#### Felicità di chi teme Iddio.

1 ALLELUIA. Beato l'uomo che teme il Signore, e si diletta sommamente ne suoi comandamenti.

2 La sua progenie sarà possente in terra; la generazione degli uomini diritti sarà benedetta.

3 Facoltà e ricchezze son nella sua casa 1, e la sua giustizia dimora in perpetuo.

4 La luce si leva nelle tenebre a quelli che son diritti <sup>m</sup>. Un tale uomo è pietoso misericordioso, e giusto.

governa i fatti suoi con dirittura

6 Certo egli non sara giammai smosso;

il giusto sarà in memoria perpetua?.
7 Egli non temerà di mal grido; il suo cuore è fermo, egli si confida nel Si-

8 Il suo cuore è bene appoggiato, egli

non avrà paura alcuna, finche vegga ne' suoi nemici ciò ch' egli desidera.

9 Egli ha sparso, egli ha donato a' bisognosi q; la sua giustizia dimora in perpetuo, il suo como sarà alzato in gloria.

10 L' empio lo vedrà, e dispetterà ; egli digrignerà i denti, e si struggerà"; il de-

siderio degli empi perirà.

#### SALMO 113.

Dio lodato per la sua grandezza e la sua bontà verso i poveri.

1 ALLELUIA. Lodate, servitori del Signore, lodate il Nome del Signore.

2 Sia benedetto il nome del Signore, da

ora in eterno.

3 Il Nome del Signore è lodato dal sol

levante, infino al ponente.

4 Il Signore è eccelso sopra tutte le nazioni, la sua gloria è sopra i cieli.

5 Chi è simile al Signore Iddio nostro, il quale abita ne' luoghi altissimi!

6 Che riguarda a basso in cielo ed in

terra;
7 Che rileva il misero dalla polvere, c innalza il povero dallo sterco:

8 Per farlo sedere co' principi, co' prin-

cipi del suo popolo:
9 Che fa abitare in famiglia la donna sterile, facendola diventar lieta madre di figliuoli? Alleluia.

## **SALMO 114.**

Il Salmista celebra il passo miracoloso del Mar rosso e del Giordano.

1 QUANDO Israele usci di Egitto, e la casa di Giacobbe d' infra il popolo barbaro;

2 Giuda fu consacrato al Signore<sup>t</sup>, I-

sraele divenne suo dominio.

3 Il mare lo vide, e fuggì "; il Giordano si rivolse a ritroso '

4 I monti saltarono come montoni, 1 colli come agnelli.

5 Che avesti, o mare, che tu fuggisti? e tu Giordano, che ti rivolgesti a ri-

6 E voi monti, che saltaste come montoni; e voi colli come agnelli?

7 Trema, o terra, per la presenza del

Signore; per la presenza dell' Iddio di 1 orecchio, io lo invocherò tutti i giorni della (liacobbe

8 Il quale muto la roccia in guazzo d'acqua<sup>a</sup>, il macigno in fonte d'acqua.

#### **SALMO 115.**

La gloria del Signore e la vanità degli idali-Esortazione a fidare in Dio solo.

1 NON a noi, Signore, non a noi, anzi al tuo Nome, dà gloria, per la tua benignità, e verità.

2 Perchè direbbero le genti : Dove è ora

'Iddio loro! 3 Or l'Iddio nostro è pur ne' cieli e fa tutto ciò che gli piace.

4 Gl' idoli di quelle sono oro ed argento; opera di mani d' uomini ;

5 Hanno bocca, e non parlano; hanno occhi, e non veggono; di Hanno orecchie, e non odono; hanno

naso, e non odorano; 7 Hanno mani, e non toccano; hanno piedi, e non camminano; e non rendono alcun suono dalla lor gola.

8 Simili ad essi sieno quelli che li fan-

no; chiunque si confida in essi d.
9 O Israele, confidati nel Signore; egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si con-jidano in lui.

10 O casa d' Aaronne, confidatevi nel Signore; egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano in lui.

11 O roi che temete il Signore, confidatevi in lui; egli è l'aiuto, e lo scudo di quelli che si confidano in lui.

12 Il Signore si ricorda di noi; egli ci benedirà; egli benedirà la casa d' Israele; egli benedirà la casa d' Aaronne.

13 Egli benedirà quelli che lo temono,

piccoli e grandi.

14 Il Signore vi accrescerà le sue grazie,

a voi, e a' vostri figliuoli.
15 Voi siete benedetti dal Signore che

ha fatto il cielo e la terra.

16 Quant' è al cielo, il cielo è per lo Signore; ma egli ha data la terra a' figliuoli degli uomini.

17 I morti non loderanno già il Signore, nè alcun di quelli che scendono nel luogo

del silenzio.

18 Ma noi benediremo il Signore, da ora in eterno. Alleluia.

## **SALMO 116.**

Amore e gratitudine a Dio per le sue liberazioni.

1 IO amo il Signore; perciocchè egli ascolta la mia voce, e le mie supplica-

2 Poichè egli ha inchinato a me il suo | è in eterno".

mia vita.

3 I legami della morte mi avevano circondato, e le distrette del sepolcro mi avevano colto; io aveva scontrata angoscia e cordoglio.

4 Ma io invocai il Nome del Signore, dicendo: Deh! Signore, libera l'anima

5 Il Signore è pietoso e giusto; e il nostro Dio è misericordioso.

6 Il Signore guarda i semplici; io era ridotto in misero stato, ed egli mi ha sal-

7 Ritorna, anima mia, al tuo riposo<sup>h</sup>; perciocchè il Signore ti ha fatta la tua retribuzione.

8 Poichè, o Signore, tu hai ritratta l'anima mia da morte, gli occhi miei da la-grime, i miei piedi da caduta;

9 Io camminerò nel tuo cospetto nella

terra de' viventi.

10 Io ho creduto, e però certo io parlerò. Io era grandemente afflitto;

11 Io diceva nel mio smarrimento: Ogni

uomo è bugiardo.

12 Che renderò io al Signore! tutti i

suoi beneficii son sopra me.
13 Io prenderò il calice delle salvazioni,

e predicherò il Nome del Signore. 14 Io pagherò i miei voti al Signore, ora in presenza di tutto il suo popolo.

15 La morte de' santi del Signore è pre-

ziosa nel suo cospetto.

16 Deh! Signore, esaudiscimi; perciocchè io son tuo servitore; io son tuo servitore, figliuolo della tua servente; tu hai

sciolti i miei legami. 17 Io ti sacrificherò sacrificio di lode, e

predicherò il Nome del Signore.

18 Io pagherò i misi voti al Signore, ora in presenza di tutto il suo popolo;

19 Ne' cortili della Casa del Signore, in mezzo di te, o Gerusalemme. Alleluia.

#### SALMO 117.

Dio lodato per la sua bontà e la sua verità.

1 NAZIONI tutte, lodate il Signore; po-

poli tutti, celebratelo "

2 Perciocchè la sua benignità è grandissima sopra noi; e la sua verità è in eterno. Alleluia.

#### **SALMO 118.**

Liberato da molti nemici, il Salmista ne loda e ne ringrazia Iddio.

1 CELEBRATE il Signore; perciocche egli è buono, perciocche la sua benignità

Dan. 4. 35. Ger. 10. 3, ecc. Is. 44. 9, ecc. Sal. 103. 8. Ger. 6. 16. Mat. 11. 29. 6: 1 Cron. 16. 8, 34. Sal. 106. 1; 107. 1; 136. 1. Sal. 33. 20. Prov. 30. 5. \* Num. 20. 11. / Sal. 18, 4—6.

Rom. 15, 11. 12 Com 4

2 Or dica Israele, che la sua benignità è in eterno.

3 Or dica la casa d' Aaronne, che la sua benignità è in eterno.

4 Or dicano quelli che temono il Signore,

che la sua benignità è in eterno.

5 Essendo in distretta, io invocai il Signore; e il Signore mi rispose, e mi mise al largo.

6 Il Signore è per me; io non temerò

ciò che mi possa far l' uomo a.

7 Il Signore è per me, fra quelli che mi soccorrono; e però io vedrò ciò che io desidero ne' miei nemici.

8 Meglio è sperar nel Signore, che con-

fidarsi negli uominib.

9 Meglio è sperar nel Signore, che con-

fidarsi ne' principi

10 Nazioni d'ogni parte mi avevano intorniato; nel Nome del Signore è avvenuto che io le ho sconfitte.

11 Mi avevano circondato, e anche accerchiato: nel Nome del Signore è avve-nuto che io le ho sconfitte.

12 Mi avevano intorniato come api; ma sono state spente come fuoco di spine; nel Nome del Signore è avvenuto che io le ho sconfitte.

13 Tu mi avevi fieramente sospinto, o nemico, per farmi cadere; ma il Signore

mi ha soccorso.

14 Il Signore è la mia forza e il mio can-

tico; e mi è stato in salute<sup>d</sup>.

15 Voce di giubilo e di vittoria è ne' tabernacoli de' giusti; la destra del Signore fa prodezze.

16 La destra del Signore è innalzata; la

destra del Signore fa prodezze.

17 Io non morrò, anzi viverò, e racconterò le opere del Signore.

18 Il Signore veramente mi ha castigato;

ma non mi ha dato alla morte.

19 Apritemi le porte di giustizia; io entrerò per esse, e celebrerò il Signore.

20 Questa è la porta del Signore, i giusti

entreranno per essa.

21 Io ti celebrerò; perciocchè tu mi hai

risposto, e mi sei stato in salute.

22 La pietra che gli edificatori avevano rigettata, è stata posta in capo del cantoneg.

23 Ciò è proceduto dal Signore; ed è cosa maravigliosa davanti agli occhi nostri.

24 Questo è il giorno che il Signore ha operato: festeggiamo, e rallegriamoci in esso.

25 Deh! Signore, ora salva; deh! Si-

gnore, ora prospera.

26 Benedetto sia colui che viene nel Nome del Signore<sup>h</sup>; noi vi benediciamo dalla Casa del Signore.

27 Il Signore è Iddio, e ci ha fatta apparire una chiara luce; legate con funi l'ostia della solennità alle corna dell' altare 1

28 Tu sei il mio Dio, io ti celebrerò; tu

sei il mio Dio, io ti esalterò.
29 Celebrate il Signore; perciocchè egli è buono, perciocche la sua benignità è in eterno.

#### **SALMO 119.**

Eccellenza della Legge di Dio, e felicità di quelli che l'osservano.

#### ALEF.

1 BEATI coloro che sono intieri di via, che camminano nella Legge del Signore.

2 Beati coloro che guardano le sue testimonianze, che lo cercano con tutto il

cuore;

3 I quali eziandio non operano iniquità; anzi camminano nelle sue vie.

4 Tu hai ordinato che i tuoi comanda-

menti sieno strettamente osservati. 5 Oh! sieno pure addirizzate le mie vie,

per osservare i tuoi statuti. 6 Allora io non saro svergognato<sup>m</sup>,

quando io riguarderò a tutti i tuoi comandamenti.

7 Io ti celebrerò con dirittura di cuore, quando io avrò imparate le leggi della tua giustizia.

8 Io osserverò i tuoi statuti; non abban-

donarmi del tutto.

#### BET.

9 Come renderà il fanciullo la sua via pura i prendendo guardia ad essa secondo la tua parola.

10 Io ti ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciarmi deviar da' tuoi comanda-

menti.

11 Io ho riposta la tua parola nel mio cuore"; acciocchè io non pecchi contro

12 Tu sei benedetto, o Signore; insegna-

mi i tuoi statuti.

13 Io ho colle mie labbra raccontate tut-

te le leggi della tua bocca o

14 Io gioisco nella via delle tue testimonianze, come per tutte le ricchezze del mondo.

15 Io ragiono de' tuoi comandamenti<sup>p</sup>, e

riguardo a' tuoi sentieri.

16 Io mi diletto ne tuoi statuti; io non dimenticherò le tue parole.

#### GHIMEL.

17 Fa del hene al tuo servitore, e io viverò, e osserverò la tua parola.

18 Apri gli occhi mini, e io siguarderò le maraviglie della tua Legge.

19 Io son forestiere in terra a; non na-

acondermi i tuoi comandamenti.

20 L'anima mia si stritola di affezione alle, tue leggi in ogni, tempo. 21 Tu sgridi i superbi maledetti che de-viano da tuoi comandamenti.

.22 Togli d'addosso a me il vituperio e lo sprezza; perpiocché do ho guardate le tue testimonianze.

23 Eziandio, mantae i principi sedevano, e ragionavano contro a me, il suo servitore

ha meditato ne' tuoi statuti.

24 E anche le tue testimonianze sono i horicercati i tuoi comandamenti. miei diletti ed i mići consiglieri.

## DALET.

25 L'anima mia è attaccata alla polvere; vivilicami secondo la tua parola.

26 Io ci ho nerrate le mie vie, e tu mi

hai risposto; insegnami i tudi statuti.
27 Pannii intender la via de tudi comandamenti, ed io ragionerò delle tue maraviglie.

·28 L'anima mia stilla di cordoglio; sol-

levami secondo le tue parole,

29 Rimuovi da me la via della menzogna : e fammi dono della tua Legge.

30 Io ho scelta la via della verità; io

mi ho proposte le tue leggi.

31 Io mi son terruto alle tue testimonianze; Signore, non lasciar che io sia confuso.

32 Correrò nella via de' tuoi comandamenti, quando tu mi avrai allargato il cuore.

## HE.

33 Losegnami, Signore, la via de tuoi

statuti; e io la guarderò incino al fine.

34 Dammi intelletto, e io guarderò la tua Legge; e l'osserverò con tutto il CHODE.

35 Conducimi per lo sentiero de' tuoi comendamenti; perciecchè io mi diletto

in esso. 36 Inchina il mio cuore alle tue testi-

monjance, e nom a cupidigia.

37 Storna gli occhi mini, che non riguardino a vanità; vivificami nelle tue vie.

38 Attieui la tua: parola al tuo servitore, il quale è tutto intento al tuo ti-

more.
30 Rimuevi de me il mio vituperio, del quale io temo; perciocchè le tue leggi

200 huene.
40 Lece, io desidero affettuoramente i tuoi comandamenti, vivificami nellu tua ginstizia.

: #1. E avvenganmi le tue benignità, o: Signore: e la tua salute, secondo la tua

42 E io risponderò a colui che mi fa viamperio; perciocchè io mi comido nella

tna parole.

43 E non ritrarmi del tutto dalla becca ia parola della verità perciocchè ib speronelle tue leggi.

44 E io osserverò la tua Legge del con-

tinuo, in sempiterno. 45 Examminerò al largo; perviocutà io

46 E parlerò delle tue testimonianze davauti ai re", e non sarò svergognato.

47. Emi diletterò ne' tuoi comandamenti,

i quali io amo.

:48 E alzerò le palme delle mie mani a' tuoi comandamenti, i quali io umo; e mediterò ne' tuoi statuti.

## ZAIN.

49 Ricordati della parola detta al tuo servitore, sopra la quale tu mi hai fatto sperare.

50 Questa è la ma consolazione nella mia afflizione, che la tua parola mi ha vi-

vilicato.

51 I superbi mi hanno grandemente schernito: ma io non mi sono stornato dalla tua Legge.

52 Signore, io mi son ricordato de' tuoi

giudicii ab antico; e mi son consolato. 53 Tremito mi occupa, per gli empi che abbandonano la tua Legge

54 I tuoi statuti sono stati i miei cantici nella dimora de' miei pellegrinaggi.

55 O Signore, di notte io mi son ricordato del tuo Nome, e ho osservata la tua Legge.

56 Questo mi è avvenuto, perciocchè io ho guardati i tuoi comandamenti.

#### HET.

87 R Signore è la mia parte; io ho detto di opporture le tue parole.

58 Io ti ho supplicato con tutto il cuore: abbi pietà di me, secondo la tua parola.

59 Io ho fatta ragione delle mie vie ; e ho rivolti i miei piedi alle tue testimonianze.

10 To mi sono affrettato, e non mi sono indugiato di osservare i thoi comanda-

'61 Schiere d' empi mi hanno predato; ma però non ho dimenticata la tua

Lenge.
62 le mi levo a mezzanotte<sup>1</sup>, per cele-

brarti, per le leggi della tua giustizia.
63 lo son compagno di tutti questi.

ti temono, e osservano i tuoi comanda-

64 Signore, la terra è piena della tua benignità; insegnami i tuoi statuti.

#### TET.

65 Signore, tu hai usata beneficenza inverso il tuo servitore, secondo la tua parola.

66 Insegnami buon senno ed intendimento; perciocchè io credo a' tuoi coman-

damenti.

67 Avanti che io fossi afflitto, io andava errando; ma ora osservo la tua parola.

68 Tu sei buono e benefattore; insegna-

mi i tuoi statuti.

69 I superbi hanno acconciate delle bugie contro a me; ma io con tutto il cuore guarderò i tuoi comandamenti.

70 Il cuor loro è condenso come grasso; ma io mi diletto nella tua Legge.

71 Egli è stato buono per me, che io sono stato afflitto; acciocchè io impari i tuoi statuti.

72 La Legge della tua bocca mi è migliore che le migliaia d' oro e d' argento.

## IOD.

73 Le tue mani mi hanno fatto e formato; dammi intelletto, ed io imparerò i tuoi comandamenti.

74 Quelli che ti temono mi vedranno, e si rallegreranno; perciocchè io ho sperato

nella tua parola.

75 O Signore, io so che i tuoi giudicii non sono altro che giustizia; e che ciò che mi hai afflitto e stato fedeltà.

76 Deh! sia la tua benignità per consolarmi, seconde la tua parola, detta al tuo

servitore.

77 Avvenganmi le tue misericordie, acciocche io viva; perciocche la tua Legge è ogni mio diletto.

78 Sien confusi i superbi, perciocche a torto mi sovvertono; ma io medito ne tuoi

comandamenti.

79 Rivolgansi a me quelli che ti temono, e quelli che conoscono le tue testimonianze.

80 Sia il mio cuore intiero ne' tuoi statuti; acciocchè io non sia confuso.

## CAF.

81 L'anima mia vien meno dietro alla tua salute; io spero nella tua parola.

82 Gli occhi miei vengono meno dietro alla tua parola, dicendo: Quando mi consolerai tu?

83 Perciocchè io son divenuto come un otro al fumo; e pur non ho dimenticati i tuoi statuti.

84 Quanti hanno da essere i giorni del tuo servitore? quando farai giudicio sopra quelli che mi perseguitano de?

85 I superbi mi hanno cavate delle fosse :

il che non è secondo la tua Legge.

86 Tutti i tuoi comandamenti son verità; essi mi perseguitano a torto; soccorrimi.

87 Mi hanno pressochè distrutto ed atterrato; mu io non ho abbandonati i tuoi

comandamenti.

88 Vivificami secondo la tua benignità, e io osserverò la testimonianza della tua bocca.

#### LAMED.

89 O Signore, la tua parola è in eterno; ella è stabile ne cieli.

90 La tua verità è per ogni età; tu hai

stabilita la terra, ed ella sta ferma,

91 Il cielo e la terra stanno anche oggi fermi, per li tuoi ordini; perciocchè ogni cosa è al tuo servigio.

92 Se la tua Legge non fosse stata ogni mio diletto, io già sarei perito nella mia

afflizione.

93 Giammai non dimenticherò i tuoi comandamenti; perciocchè per essi tu mi hai vivificato.

94 Io son tuo, salvami; perciocchè io ho

ricercati i tuoi comandamenti.

95 Gli empi mi hanno atteso, per farmi perire; ma io ho considerate le tue testimonianze.

96 Io ho veduto che tutte le cose le più perfette hanno fine; ma il tuo comandamento è d' una grandissima distesa.

## MEM.

97 Oh! quanto amo la tua Legge! ella è la mia meditazione di tutti i giorni.

98 Per li tuoi comandamenti tumi rendi più savio che i mici nemici ; perciocchè quelli in perpetuo sono mici.

99 lo son più intendente che tutti i miei aottori; perciocchè le tue testimonianze

son a mia meditazione.

100 Io son più avveduto che i vecchi; perciocchè io he guardati i tuoi comandamenti.

101 Io ho rattenuti i mici piedi da ogni sentiero malvagio acciocche io osservi la tua parola.

102 Io non mi sono stornato dalle tue leggi; perciocchè tu mi hai ammaestrato.

103 Oh! quanto son dolci le tue parole al mio palato! son più dolci che mele alla mia bocca!

104 Io son divenuto avveduto per li tuoi comandamenti; percio, odio ogni sentiero di falsità.

514

#### NUN.

105 La tua parola è una lampana al mio piè, e un lume al mio sentiero

106 Io ho giurato, e l'atterrò, di osservare le leggi della tua giustizia.

107 Io son sommamente afflitto; o Si-

gnore, vivificami secondo la tua parola.

108 Deh! Signore, gradisci le offerte volontarie della mia bocca, e insegnami le tue leggi.

109 Io ho P anima mia del continuo in palma di mano; e pur non ho dimenticata

la tua Legge.

110 Gli empi mi hanno tesi de' lacci; e pur non mi sono sviato da' tuoi comanda-

111 Le tue testimonianze son la mia eredità in perpetuo°; perciocchè esse son la letizia del mio cuore.

112 Io ho inchinato il mio cuore a mettere in opera i tuoi statuti, in perpetuo, infino al fine.

## SAMEC.

113 Io odio i discorsi; ma amo la tua Legge.

114 Tu sei il mio nascondimento, e il mio scudo; io spero nella tua parola.

115 Ritraetevi da me, malignid; ed io guarderò i comandamenti del mio Dio.

116 Sostienmi, secondo la tua parola, e io viverò; e non rendermi confuso della mia speranza".

117 Confortami, e io sarò salvato; e riguarderò del continuo a' tuoi statuti.

118 Tu calpesti tutti quelli che si sviano da' tuoi statuti; perciocche la lor frode è una cosa falsa.

119 Tu riduci al niente tutti gli empi della terra; come schiume; perciò io amo

le tue testimonianze.

120 La mia carne si raccapriccia tutta per lo spavento di te; e io temo de' tuoi giudicil.

#### ATN.

121 Io ho fatto ciò che è diritto e giusto; non abbandonarmi a quelli che mi oppressano.

122 Dà sicurtà per lo tuo servitore in bene, e non lasciar che i superbi mi op-

pressino.

123 Gli occhi mici vengono meno dietzo alla tua salute, e alla parola della tua giustizia.

124 Opera inverso il tuo servitore secondo la tua benignità, e insegnami i .

125 Io son tuo servitore; dammi intelletto; acciocché io possa conoscere le tue testimonisme.

126 Egli è tempo che il Signore operi; essi hanno annullata la tua Legre.

127 Perciò io amo i tuoi comandamenti più che oro; anzi più che oro finizzimog

128 Perciò approvo, come diritti, tutti i tuoi comandamenti intorno a ogni cosa; e odio ogni sentiero di menzogna.

## PE.

129 Le tue testimonianze son cose maravigliose; perciò l'anima mia le ha guardate.

130 La dichiarazione delle tue parole allumina, e dà intelletto a' semplici.

131 Io ho aperta la bocca, e ho ansato; perciocchè io ho bramati i tuoi comandamenti.

132 Riguarda a me, è abbi pietà di me, secondo ch' è ragionevole di fare inverso quelli che amano il tuo Nonie

133 Ferma i miei passi nella tua parola; e non lasciare che alcuna iniquità signo-

reggi sopra me?.
134 Riscuotimi dall' oppressione degli uomini; e io osserverò i tuoi comanda-menti<sup>m</sup>.

135 Fa rilucere il tuo volto sopra il tuo servitore; e insegnami i tuoi statuti.

136 Ruscelli d'acque mi scendono giù dagli occhi; perciocchè la tua Legge non è osservata.

#### SADE

137 O Signore, tu sei giusto, e i tuol gludicii son diritti.

138 Tu hai strettamente comandata la giustizia, e la verità delle tue testimo-

139 Il mio zelo mi consuma o; perciocchè i miei nemici hanno dimenticate le tue parole.

140 La tua parola è sommamente purgata<sup>p</sup>; e però il tuo servitore l' ama.

141 Io son piccolo e sprezzato; ma però non ho dimenticati i tuoi comandamenti.

142 La tua giustizia è una giustizia eter-

na, e la tua Legge è verità"

143 Tribolazione e distretta mi hanno colto; ma i tuoi comandamenti sono i miei diletti.

144 Le tue testimonianze sono una giustizia eterna; dammi intelletto, e lo viverò.

#### COF.

145 Io ho gridato con tutto il cuore; rispondimi, Bignore; e io guarderò i tuoi statuti.

146 Io ti ho invecato; salvami, e io osserverò le tue testimonianze.

<sup>\*</sup> Prov. 6. 21. 7 Sal. 19. 10. Prov. (

147 Io mi son fatto avanti all' alba, e ho gridato; io ho sperato nella tua parola.

148 Gli occhi mici prevengono le vigilie della notte, per meditar nella tua parola,

149 Ascolta la mia voce, secondo la tua benignità; o Signore, vivificami, secondo che tu hai ordinato.

150 Quelli che yanno dietro a scelleratezza, e si sono allontanati dalla tua Legge, si sono accostati a me.

151 O Signore, tu sei vicino<sup>a</sup>; e tutti i

tuoi comandamenti son verità.

152 Gran tempo è che io so questo delle tue testimonianze, che tu le hai stabilite in éterno .

#### RES.

153 Riguarda alla mia afflizione, e trammene fuori; perciocchè io non ho dimenticata la tua Legge.

154 Dibatti la mia lite, e riscuotimi; vi-

vificami, secondo la tua parola.

155 La salute è lungi dagli empi ; perciocchè non ricercano i tuoi statuti.

156 Le tue misericordie son grandi, Signore; vivificami secondo ciò che hai ordinato.

157 I miei persecutori e i miei nemici son molti; ma io non mi sono deviato dalle tue testimonianze.

158 Io ho veduti i disleali, e ne ho sentita gran noia; perciocchè non osservano la tua parola.

159 Vedi quanto amo i tuoi comandamenti! Signore, vivificami, secondo la tua benignità.

160 La somma della tua parola è verità: e tutte le leggi della tua giustizia sono in eterno.

#### SIN.

161 I principi m' hanno perseguitato sena cagione; ma il mio cuore ha spavento della tua parola.

162 Io mi rellegro per la tua parola, come una persona che avesse trovate grandi spoglie.

163 Io edip ed abbomino la menzogra:

ma io amo la tua Legge.

164 Io ti lodo sette volte il di, per li giu-dicii della tua giustizia.

165 Quelli che amano la tua Legge godono di molta pace ; e non vi è alcuno intoppo per loro.

166 Signore, io ho sperato nella tua salute; e ho messi in opera i tuoi comanda-

menti.

167 L'anima mia ha osservate le tue testimonianza; ed io le ho grandemente amate.

168 lo ho osservati i tuei comandamenti, e le tue testimonianse; perciocché tutte le mie vie sono nel tuo cospetto d.

169 Pervenga il mio grido al tuo cospetto, o Signore: dammi intelletto, secondo la tua parola. 170 Venga la mia supplicazione in tua

presenza; riscuotimi, secondo la tua pa-

rola. 171 Le mie labbra sgorgheranno lode. quando tu mi avrai insegnati i tuoi statuti.

172 La mia lingua ragionerà della tua parola; perciocche tutti i tuoi comandamenti son giustizia.

173 Siami in aiuto la tua mano; per-ciocche io ho eletti i tuoi comandamenti. 174 Signore, io ho desiderata la tua sa-

lute; e la tua Legge è ogni mio diletto. 175 Viva l'anima mia, ed ella ti lederà; e soccorranmi i tuoi ordinamenti.

176 Io vo errando, come una pecora smarritas; cerca il tuo servitore; perciocchè io non ho dimenticati i tuoi comandamenti.

## SALMO 120.

Preghiera per venir liberato dalle frodie dalle oulunuis.

## Cantico di Maalot.

1 IO ho gridato al Signore, quando sono stato in distretta, ed egli mi ha risposto g

2 O Signore, riscuoti l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua frodolente.

3 Che ti darà, e che ti aggiugnerà la lingua frodolente?

4 Ella è simile a saoite acute, tratte de un uomo prode; ovvero anche a brace di ginepro.

5 Ahimè! che soggiorno in Meses, e dimoro presso alle tende di Chedar

6 La mia persopa è omai assai dimorata

con quelli che odiano la pace. 7 lo sono uomo di pace; ma, quando ne parlo, essi gridano alla guerra.

## SALMO 121.

## Dio è fedele guardiana del suo supolo.

#### Cantico di Maalot.

1 IO alzo gli occhi a' monti, per vedere onde mi verrà aiuto.

2 Il mio siuto verrà del Signore che da fatto il cielo e la terra. 3 Egli non permetterà che il tuo piè vacilii: il suo Guardiano nen sonnetehia

4 Ecco, il Guardiano di Israele non sonneghia, e non dempe,

5-Il Signere è quel che ti guarda; il Signore è la tua ombra, egli è alla tua man destra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sal. M5. 18. Sal. 145. 18. Luc. 21. 38. ° P 58. 6. Luc. 15. 4. ecc. 1 Pict. 2. 28. Prov. 9. 1,2. Is. 32. 17. d Prov. 5/21. Luc. 14.2. Bal. 118. 5. Chons 2. 2, &cc. A Sal. 127; L. 21, 57; S. 515

**BALMI 122-126.** E sicuro chi sidu in Dio.

luna di notte

7 Il Signora ni guarderà d' agni male;

egli guarderà l'anima tua. 8 Il Signore guarderà la tua uscita e la tua entrata, da ora, e fino in eterno.

## SALMO 122.

Preghiera per la pace di Gerusalemme.

1 IO mi son radiegrato di ciò che mi è stato detto: Andiamo alla Casa del Signoreb.

Cantico di Maalot i, di Davide.

2 O Gerusalemme, i nostri piedi son fer-

mi nelle tue porte.

3 Gerusalemme, che sei edificata come

una città che è ben congiunta insieme. 4 La ove salgono le tribu e le tribu del Signore, alla Testimonianza d'Israele, per celebrare il Nome del Signore.

5 Perciocchè quivi son posti i seggi per lo giudicio, i seggi della Casa di Davide d. 6 Richiedete la pace di Gerusalemme; o

Gerusalemme, prosperino quelli che ti a-

7 Pace sia nelle tue fortezze, e tranquil-

lità ne' tuoi palazzi.

8 Per amor de' miei fratelli e de' miei prossimi, io dirò ora: Pace sia in te. 9 Per amor della Casa del Signore Iddio

nostro, io proceccerò il tuo bene.

## SALMO 123.

#### Preghiera del fedele disprezzato.

#### Cantico di Maslot.

1 IO alzo gli oochi miei a te, che abiti

ne oieli.

2 Ecco, come i servi hanna gli occhi alla mana del la reva ha gli occhi alla mana della sua padrona, cesì noi abbiamo gli occhi nostai al Signore Iddio nestro, infino a tanto ch' egli abbia pistà di noi.

3 Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi; perciocchè noi siamo molto sazii

di disprezzo.

4 L'anima nostra è grandemente sazia dello scherno degli uomini agiati, dello sprezzo degli altieri.

#### SALMO 124

Dio solo ha liberato si suo popole.

Cantico di Maslot, di Davide.

1 DICA pure ora Imagle: Se non che il Signore fu per noi;

2 Se non che il Signore fu per noi, fasci.

6 Di giorno il sole non ti ferirà, nè la | quando gli uomini si levarono contro a noi

3 Essi ci avrebbero tranghiottiti tutti vivi, allora che l' ira loro ardeva contro a noi

4 Allera le acque ci ayrebbero inondati; il torrente sarebbe passato sopra l'anima apstra;

5 Allora le acque gonfiate sarebbero pas-

sate sopra l'anima nostra.
6 Benedetto sia il Signore, che non di ha dati in preda a' lor denti.

7 L'anima nostra è scampata dal laccio degli uccellatori, come un uccelletto; il laccio è stato rotto, e nol siamo scampati

8 Il nostro aiuto è nel Nome del Si-

gnore che ha fatto il cielo e la terra.

#### SALMO 125.

#### Bicurtà di ohi fida in Dio.

#### Cantico di Maalot,

I QUELLI che si confidano nel Signora, son come il monte di Sion, il quale non può essere smosso, e, che dimora in perpetuo.

2 Come Gerusalemme è intorniata di monti, così il Signore è intorno al suo

popolo, da ora in eterno.

3 Perciocche la verga d' empiata: non riposerà in perpetuo sopra la soute de' gia-sti; acciocche talora i giusti non mettano le lor mani ad alcuna iniquità

4 O Signore, fa bene a' buoni, e a quelli

che son diritti ne' lor cuori.

5 Ma, quant' è a quelli che deviano dietro alle loro obliquità, scaccili il Signore con gli operatori d'iniquità. Pace sia sopra Israele.

## **SALMO 126.**

Lode a Div per aver ritratto il popolo dalla cattività.

#### Cantico di Maalot.

1 QUANDO il Signore ritrasse Sion di

cattività, egli el pareva di nognare.

2 Allora fu ripiena la nostra bocea di riso, e la nostra lingua di giubilo"; allora fu detto fra le nazioni: Il Signore ha faste cose grandi inverso costero.

3 Il Signore ha fatte cose grandi invesso noi; noi siamo stați ripiemi di lețizia.

4 Signore, ritiraci di cattività; il che sarà come correnti sivi in terra meridionale.

5 Quelli che seminano con lagrime, mie-

teranno con canti.

6 Ben vanno piagnendo, mentre portano la semenza comprata a presso; ma certo torneranno con canti, portando i lor

<sup>•</sup> Is. 2. 3. Zac. 8. 21. d Dott. Deut. 16, 16. I cioà: di gradi. 4 Apoc. 7. 16. Bal. 58. 6; 88. 1. / Ger. 81. 9, eoc. 2 Cron. 19. 8. ·517

## **SALMO 127.**

Le eleurenza, la prosperità e la figliuolanza venyono da Dio solo.

Cantico di Maalot, di Salomone.

1 SE il Signore non edifica la casa, in vano vi si affaticano gli edificatori; se il Signore non guarda la città", in vano

vegghiano le guardie. 2 Voi che vi levate la mattina a buon' ora, o tardi vi posate, e mangiate il pane di doglie, in vano lo fate; in luogo di ciò, Iddio dà il sonno a colui ch' egli ama.

3 Ecco, i figliuoli sono una eredità del Signore; il frutto del ventre è un pre-

mio.

4 Quali son le saette in mano d'un va-lent' uomo, tali sono i figliuoli in gio-

5 Beato l' uomo che ne ha il suo turcasso pieno c; tali non saranno confusi, quando parleranno co' lor nemici nella porta.

#### **SALMO 128.**

Chi teme Iddio sarà benedetto nella sua fa-miglia.

#### Cantico di Maalot.

1 BEATO chiunque teme il Signore, e cammina nelle sue vie.

2 Perciocchè tu mangerai della fatica delle tue manid; tu sarai beato, ed egli ti surà bene.

3 La tua moglie sarà dentro della tua casa come una vigna fruttifera; i tuoi figliuoli saranno d' intorno alla tua tavola, come piante novelle di ulivi.

4 Ecco, certamente così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.
5 Il Signore ti benedirà di Sion; e tu vedrai il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita; 6 E vedrai i figliuoli de' tuoi figliuoli.

Pace sia sopra Israele.

#### SALMO 129.

La chiesa perseguitata, ma non distrutta.

## Cantico di Maalot.

1 OR dica Israele: Mi hanno molte volte

assalito dalla mia fanciullezza;

2 Mi hanno spesse volte assalito dalla mia fanciullezza; e pure ancora non hanno potuto vincermi.

3 Degli aratori hanno arato sopra il mio dosso; v' hanno tirati i lor solchi.

4 Il Signore è giusto; egli ha tagliate

le funi degli empi.
5 Tutti quelli che odiano Sion sieno confusi, e voltin le spalle.

6 Sieno come l'erba de'tetti, che si secca avanti che sia tratta;

7 Della quale il mietitore non empie la sua mano, nè il suo grembo colui che

lega le manelle;

8 Per la quale eziandio i passanti non dicono: La benedizione del Signore sia sopra voi; noi vi benediciamo nel Nome del Signore.

#### SALMO 130.

Confessione dei peccati-Domanda di perdono. Cantico di Maalot.

1 SIGNORE, io grido a te di luoghi

profondi.

2 Signore, ascolta il mio grido; sieno le tue orecchie attente alla voce delle mie

supplicazioni.
3 Signore, se tu poni mente alle iniquità, chi potrà durare, o Signore?

4 Ma appo te vi è perdono, acciocchè tu

sii temuto<sup>9</sup>.

5 Io ho aspettato il Signore; l'anima mia l'ha aspettato, ed io ho sperato nella sua parola.
6 L'anima mia riguarda al Signore,

più che le guardie non riguardano alla mattina, stando a guardar quando verrà

la mattina.
7 Aspetti Israele il Signore; perciocchè appo il Signore vi è benignità, e molta redenzione 4

8 Ed egli riscatterà Israele di tutte le sue

iniquită!.

#### **SALMO 131.**

#### Umiltà del Salmieta.

Cantico di Maalot, di Davide.

1 SIGNORE, il mio cuore non è elevato, e gli occhi miei non sono altieri; e non cammino in cose più grandi, e più ardue che a me non si conviene $^m$ .

2 Se non ho composta e acchetata l'anima mia, a guisa di fanciullo novel-

lamente spoppato appresso sua madre; se l'anima mia non è stata in me, a guisa di fanciullo novellamente spoppato'

3 Israele speri nel Signore da ora in eterno.

#### SALMO 132.

Zelo di Davide per il Tempio e per l' Aroa-Le promesse fattegli da Dio.

Cantico di Maalot.

1 RICORDATI, Signore, di Davide, e di tutte le sue afflizioni.

2 Come egli giurò al Signore, e fece voto al Possente di Giacobbe , dicendo:

3 Se io entro nel tabernacolo della mia casa, se salgo sopra la lettiera del mio letto:

Prov. 17. 6. a 18. u. ..... 8 8al. 40. 1. <sup>a</sup> Sal, 121. 3—5. <sup>b</sup> Gen. 3. 17, ecc. <sup>c</sup> Prov. 17. 6. 20, 23, 24. <sup>g</sup> Es. 34. 7. Sal. 2. 11. Ger. 23. 8, 9. <sup>a</sup> § it. 1. 21. <sup>m</sup> Rom. 12. 16. <sup>n</sup> Mat. 18. 8, 1 Cor. 14. 20. d Is. 3. 10. Gen. 50. 25. al. 49. 1. Is. 55. 7. Sal. 103. 3, 4.

4 Se do alcun sonno agli occhi mici, o alcun sonnecchiare alle mie palpebre;

5 Infino a tanto che io abbia trovato un luogo al Signore, degli abitacoli al Possente di Giacobbe.

6 Ecco, noi abbiamo udito che l' Arca era stata nella contrada Efratea; poi la trovammo ne' campi di Iaara

7 Entriamo negli abitacoli del Signore;

adoriamo allo scannello de' suoi piedi. 8 Levati, Signore; tu, e l' Arca della tua forza, per entrag nel tuo riposob

9 I tuoi sacerdoti sieno rivestiti di giu-

stizia, e giubilino i tuoi santi.
10 Per amor di Davide, tuo servitore, non negare al tuo unto la sua richiesta.

11 Il Signore giurò verità a Davide, e non la rivocherà, dicendo: lo metterò sopra il tuo trono del frutto del tuo ventre c

12 Se i tuoi figliuoli osservano il mio patto, e la mia testimonianza, che io insegnerò loro; essi, e i lor figliuoli in perpetuo, sederanno sopra il tuo trono. 13 Perciocchè il Signore ha eletta Sion;

egli l'ha gradita per sua stanza, dicendo: 14 Questo è il mio riposo in perpetuo, qui abiterò; perciocchè questo è il luogo che io no desiderato.

15 Io benedirò largamente la sua vittuaglia; io sazierò di pane i suoi poveri.

16 E vestirò i suoi sacerdoti di vesti di liberazione; e i suoi santi giubileranno

in gran letizia.

17 Quivi farò germogliare un como a Davide 4; e terrò accesa una lampana al mio unto .

18 Io vestirò i suoi nemici di vergogna; e la sua benda reale fiorirà sopra lui.

#### **BALMO 133.**

Becellenza dell' amor fraterno.

Cantico di Maalot, di Davide.

1 ECCO, quant' è buono, e quant' è piace-

vole, che fratelli dimorino insieme! 2 Questo è come l'olio eccellente, che è sparso sopra il capo d' Asronne"; il quale gli scende in su la barba, e poi cola infino al lembo de' suoi vestimenti.

3 Come la rugiada di Hermon , che scende sopra i monti di Sion; perciocchè il Signore ha ordinata quivi la benedizione, e la vita in eterno.

## SALMO 134.

Burtazione a benedire il Signore.

Cantico di Maalot.

1 ECCO, benedite il Signore, voi tutti i servitori del Signore, che state le notti nella Casa del Signore.

2 Alzate le vostre mani verso il santuario, e benedite il Signore.

3 Benedicati da Sion il Signore, che ha fatto il cielo e la terra.

#### SALMO 185.

Dio lodato per la sua bontà, la sua potenza e i suoi giudicii—Vanità degl' idoli.

1 ALLELUIA. Lodate il Nome del Signore; lodatelo, voi servitori del Signore

2 Che state nella Casa del Signore, ne cortili della Casa del nostro Dio.

3 Lodate il Signore; perciocchè il Signore è buono; salmeggiate al suo Nome, perciocche è amabile.

4 Conciossiache il Signore si abbia eletto Giacobbe e Israele per suo tesoro ri-

5 Certo io conosco che il Signore è grande, e che il nostro Signore è maggiore di tutti gl' iddii.
6 Il Signore fa tutto ciò che gli piace in cielo ed in terra; ne' mari, ed in tutti

7 Egli fa salire i vapori dall' estremità della terra; egli fa i lampi per la piog-gia; egli trae fuori il vento da suoi tesori.

8 Egli è quel che percosse i primogeniti di Egitto, così degli uomini, come degli animali";

9 Che mandò segni e prodigi, in mezzo di te, o Egitto; sopra Faraone, e sopra tutti i suoi servitori";

10 Che percosse nazioni grandi, e uccise

re potenti;

11 Sihon, re degli Amorrei, e Og, re di Basan, e i re di tutti i regni di Canaan;

12 E diede i lor paesi per eredità, per

eredità a Israele, suo popolo. 13 O Signore, il tuo Nome è in eterno; o Signore, la memoria di te è per ogni età.

14 Quando il Signore avrà fatti i suoi giudicii sopra il suo popolo, egli si pentirà per amor de' suoi servitori.

15 Gl' idoli delle genti sono argento ed oro, opera di mani d' uomini<sup>p</sup>;
16 Hanno bocca, e non parlano; hanno

occhi, e non veggono: 17 Hanno orecchi, e non odono; cd anche

non hanno fiato alcuno nella lor bocca 18 Simili ad essi sieno quelli che li fan-

no; chiunque in essi si confida.

19 Casa d' Israele, benedite il Signore; casa d' Aaronne, benedite il Signore.

20 Casa di Levi, benedite il Signore; voi che temete il Signore, beneditelo.

21 Benedetto sia da Sion il Signore, che abita in Germalemme. Allefnia.

<sup>\*2</sup> Sam. 7. 12. Luc. 1. 69. Fat. 2. 30. 4 1.0 1. \*Ea. 30. 25, 20. \* Dout. 4. 69. 4 7 7 cc. \*Ea. 12. 29. \*Es. cap. 7--14. \* Saf. 17. Muna. 18, 25, 38. 22 / Gen. 13, 8, Eb. 13, 1. 6. Glob. 38, 24, ecc. \*1 Sam. 7. 1, eec. \*

\*1 Re 11. 35; 15. 4. f(

\*1 Rs. 19. 5, 6. Deut. 7. 6.

## SALMO 136.

Dio lodato per le rue opere e perchè la sua benignità è in elerno.

1 CELEBRATE il Signore; perciocche egli è buono; perciocche la sua benignità è in eterno a

2 Celebrate l'Iddio degl' iddii : percioc-

chè la sua benignità è in eterno.

3 Celebrate il Signore de' signori; perciocchè la sua benignità è in eterno.

4 Celebrate colui che solo fa maraviglie grandi; perciocche la sua benignità è in

5 Colui che ha fatti i cieli con intendimento"; perciocchè la sua benignità è in

eterno;

6 Colui che ha distesa la terra sopra le acque; perciocchè la sua benignità è in

7 Colui che ha fatti i gran luminati; perciocchè la sua benignità è in eterno;

8 II sole, per avere il reggimento del giorno; perciocchè la sua benignità è in eterno

9 La luna e le stelle, per avere i reggimenti della notte; perciocche la sua be-

nignità è in eterno;

10 Colui che percosse gli Egizi ne' lor primogenitia; perciocche la sua benignità,

è in eterno; 11 E trasse fuori Israele del mezzo di loro; percioechè la sua benignità è in eterno;

12 Con man potente, e con braccio steso; perciocche la sua henignità è in eterno; 13 Colui che sparti il Mar rosso in due;

perciocchè la sua benignità è in eterno;

14 E fece passare Israele per lo mezzo. di esso; perciocchè la sua benignità è in eterno:

15 E traboccò nel Mar rosso Faraone ed il suo esercito; perciocchè la sua benignita ė in eterno;

16 Colui che condusse il suo popolo per lo deserto; perciocche la sua benignita è in eterno;

17 Colui che percosse re grandi; per-

ciocché la sua benignità è in eterno; 18 E uccise re potenti; perciocché la sua benignità è in eterno;

19 Sihon, re degli Amorrei; perciocche la sua benignità è in eterno;

20 Ed Og, re di Basan; perciocchè la

sua benignità è in eterno; 21 E diede il lor paese in ereditas; per-

ciocchè la sua benignità è in eterno; 22 In credità a Israele, suo servitore; perciocche la sua benignità è in eterno;

23 Il quale, quando siamo stati abbassati, si è ricordato di noi: perciocchè la rua benignità è in eterno;

24 E ci hi riscossi da nostri nemici: perciocché la sua benignité è in eterne;

25 Il quale dà il cibo a ogni carne : perciosché la sua benignità è in eterno. 26 Celebrate il Signore de cieli: per-

ciocche la sua benignità è in etermo.

#### SALMO 137.

Lamento d'Israele mella cettività.

1 ESSENDO presso alle fiumane di Babilonia, dove noi sedevamo, e anche piangevamo, ricordandoci di Sion;

2 Noi avevamo appese le neutre cetere

a' salci, in mezzo di essa.

3 Benche quelli che ci avevano menati in cattività ci richiedessero quivi che cantassimo; e quelli che ci facevano urlar piangendo ci richiedessero canzoni el allegrezza, dicendo: Cantateci delle canzoni di Sion.

4 Come avremmo noi cantate le canzoni

del Signore in paese di stranieri?

5 Se io ti dimentico, o Gerusalemme;

se la mia destra ti dimentica;

6 Resti attaccata la mia lingua al mio palato, se io non mi ricordo di te; se non metto Gerusalemme in capo d'ogwi'mia allegrezza.

Ricordati, Signore, de figliueli di Edom, i quali, nella giornata di Gerasalemme, dicevano: Spiannte, spianate, fino

a' fondamenti.

8 O figliuola di Babilonia, che devi esser distrutta, beato chi ti fara la retribuzione del male che tu ci hai fatto!

9 Beato chi pigliera i tuoi piccoli si-

gliuoli, e li sbatterà al sasso.

## SALMO 138.

Ringraziamento a Ma per la ma fedeltà. Tutti i re lo loderanno.

#### Salmo di Davide.

1 IO ti celebrerò con tutto il mio cuore; io ti salmeggerò davanti agli Angeli.

2 Io adorerò verso il Tempio della tua santità, e celebrerò il tuo Nome, per la tua benignità, e per la tua verità; perciocchè tu hai magnificata la tua parola, sopra ogni tua fama

3 Nel giorno che io ho gridato, tu mi hai risposto; tu mi hai accresciuto di forze nell'amma mia.

4 Tutti i re della terra ti celebreranno. Signore, quando ayranno udite le parole della tua bocca;

5 E canteranno delle vie del Signore: conciossiaché grande sia la gloria del Si-

gnore. 6 Perciocché it Signore è eccelse, e riguarda le cose basse'; è alto, e senesce da lungi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 1 Cron. 18, 41. 2 Cron. 20, 21. 1 b Deut. 10: 17. 29. 7, ecc. / Gios. 12. 1, ecc. / Sal. 145. 15. 21. Is. 57. 15. Giac. 4. 6. 1 Piet. 6. 5. 520

<sup>\*</sup> Gen. 1. 1, ecc. 4 Es. 12, 80, ecc. \*10.47.1: Ger. 25.12; 50.2. Apoc. 18.6.

'F'Se io cammino in mezzo di distretta, Tu'ni manteriai in vita; tu stenderai la mano sopra la faccia de' miei nemici, e la tua destra mi salverà.

8 Il Signore complerà l'opera sua in-

torno a mea; o Signore, la tua benignità è in eterno; non lasciar le opere delle tue

mani. 10.0

## SALMO 139.

Omnipresenza ed onnimienza di Dio.

Salmo di Davide, dato al Capo dei Musici.

1 SPGNORE, tu mi hai investigato, e tu nit comoscia.

2 Tu conosci il mio sedere e il mio levare ; tu intendi da lungi il mio pensiero. 3 Tu aggiri i miei sentieri e il mio ricet-

to: e sel usato a tutte le mie vie.

4 Perciocche, non essendo ancora la psrola sopra la mia lingua, ecco, Signore, tu sai gla il tutto : 5 Tu mi strigni dietro e davanti; e mi

metti la mano addosso.

d'La tua conoscenza è tanto maravigliosa che io non posso sottrarmene; e tanto

eccelsa, che appo lei non posso nulla, 7. Dove me ne andro d'innanzi al tuo Spirito? e dove me ne fuggirò dal tuo

cospetto<sup>e</sup>?

8 58 io salgo in clelo, tu vi set; e se mi metto a giacere ne luoghi bassi sotterra, -eccovitis.

9' Se prendo le ale dell' alba, e vo a di-

morar nell' estremità del mare;

MAnche quivi mi condurra la tua mano,

e la tua destra mi prenderà.

11 E se dico: Certo, le tenebre mi applatteranno, la notte sarà luce d'inforno

12 Le tenebre stesse non possono oschrarti nulla ; anzi la notte ti risplende come il giorno; le tenebre e la luce ti son tutt'uno.

13 Concidestache tu possegga le mie reni; tu mi hai composto nel ventre di

mia madre: 14 lo ti celebrero; perciocche io sono stato maravigliosamente formato in ma-nicie stupende le tue opere son maravi-ghose e l'anima mia lo sa molto bene.

13º La fabbrica delle mie ossa non ti fu celata, quando io fui fatto in occulto, e

lavorato nelle basse parti della terra.

16 I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo; e tutto questo cose enquascribe nel-two libro, nel-tempo che si formavano, quando niuna di esse era an-

cora, 12 Off!! quanto mi sono, o Dio, preziosi i tuoi pensamenti! quanto son giandi le

somme di essi! 18 Se io li voglio annoverare, sono in

maggior numerol che l'arena i; quando io mi risveglio, io sono ancora teco.

19 Certo, o Dio, ucciderai l'empio; perciò, uomini di sangue, dipartitevi da me.

20 Perciocche i tuoi nemici ti hanno nominato a scelleratezza; hanno preso 👀 bocca il tuo Nome in vano.

21 O Signore, non odio io quelli che t' odiano? e non mi accuoro io per quelli

che si levano contro a te?

22 Io li odio d'un odio perfetto; io li no per nemici.

23 O Dio, investiganti e conosci il mio euore; provami, e conesci i mici pensieri :

24 D vedi se vi è in me alcuna via imqua; e guidami per la via del mondo.

## SALMO 140.

Preghiere per ottener liberazione da nemici potenti ed ingineti.

- Salme di Davide, dato al Cape de' Musici.

1 RISCUOTIMI, o Signore, dall' uomo malvagio; guardami dall' uomo violehtto;

2 I quali macchinano de' mali nel cuore,

e tuttodi muovono guerre:

3 Aguzzano la lor lingua come il serpente; veleno d'aspido è sotto alle lor
labbra. (Sela.)

4' Preservami, o Signore, dalle mani dell' empio; guardami dall' uomo violento: che hanno macchinato di far cadere i miel piedi.

5 I superbi mi hanno nascosto un laccio; e delle funi; mi hanno tesa una rete sul sentiero; mi hanno poste delle trappole.

(Sela.)

6 Io ho detto al Signore: Tu sei il mio Dio; o Signore, porgi, I orecchio al grido delle mie supplicazioni.
7 O Signore Iddio, che sei la forza della

mia salute, tu hai coperto il mio capo nel' giorno dell' armi:

8 O Signore; non contedere agli empi

ciò che desiderano; non dar compimento a"lor disegni, onde s' inharzino. (Sela.) 9 Ftt che la perversità delle labbra di coloro che m' intorniano copra loro la testa m.

10 Cargiano loro addosso carboni accesi; trabocchili Iddio nel fuoco; in fosse pro-

fontle, onde non possano risorgere.

11 Non sia l'upino maldicente stabilito in terra; il male cacci l'uomo violento in precipizii.

12 Io so che il Signore farà ragione all'affitto, e difitto il poveri 13 Certo, i giusti celebreranno il tuo Nome, gli uomini diritti abiteranno appresso alla tua faccia.

## · SALMO 141.

Preghiera per esser preservato dalle tentazioni. Salmo di Davide.

1 O SIGNORE, io t'invoco; affrettati di rispondermi; porgi, l'orecchio alla mia voce, mentre io grido a te.

2 La mia orazione sia addirizzata al tuo cospetto, come l'incenso"; e il mio alzar delle mani come l'offerta della sera.

3 O Signore, poni guardia alla mia bocca; guarda l'uscio delle mie labbra.

4 Non lasciar che il mio cuore s'inchini

a cosa alcuna malvagia, per darmi a commettere opere empie, con gli uomini operatori d'iniquità; e sa che io non mangi delle lor delizie.

5 Pestimi pure il giusto, ciò mi sarà benignità: e riprendami, ciò mi sarà olio eccellente, il qual non mi fiaccherà il capo; anzi più ch' egli lo farà, più pregherò per loro nelle loro avversità.

6 I rettori di costoro furono abbandonati dentro alla roccia, e pure udirono le mie parole ch' erano piacevoli.

7 Le nostre ossa sono sparse su la bocca del sepolcro, come quando altri spezza, e schianta legne per terra.

8 Perciocche, o Signore Iddio, gli occhi miei sono intenti a te, ed io spero in te; non privar di riparo l'anima mia.

9 Guardami dal laccio che mi è stato teso, dalle trappole degli operatori d'ini-

quità. 10 Caggiano gli empi nelle lor reti tutti quanti, mentre io passerò oltre.

## SALMO 142.

Preghiera in pericolo estremo.

Maschil di Davide; orazione ch' egli fece, quando era nella speionos.

1 IO grido colla mia voce al Signore; io supplico al Signore colla mia voce.

2 Io spando la mia orazione davanti a lui; io racconto davanti a lui la mia tri-bolazione,

3 Mentre lo spirito mio spasima in me. Or tu, Signore, conosci il mio sentiero. Essi mi hanno nascosto un laccio su la via, per la quale ho da camminare.

4 lo riguardo a destra, e miro; e non vi è alcuno che mi riconosca; ogni rifugio è perduto per me; non vi è alcuno che abbia cura dell'anima mia.

5 O Signore, io grido a te; io dico: Tu sei il mio ricetto, la mia parte nella terra

de' viventi d.

6 Attendi al mio gridare; perciocchè io son ridotto in molto misero stato; riscuotimi da quelli che mi perseguitano; perciocche son più possenti di me.

7 Tira fuor di carcere l'anima mia, ac-

ciocchè io celebri il tuo Nome; i giusti m'intornieranno, quando tu mi avrai fatta la mia retribuzione.

## SALMO 143.

Proghiera per ottener biograzione dei nemici. Salmo di Davide.

1 SIGNORE, ascolta la mia orazione, porgi l'orecchio alle mie supplicazioni; per la tua verità, e per la tua giustizia,

rispondimi.

2 E non venire a giudicio col tuo servitore; perciocche niun vivente sarà tro-

vato giusto nel tuo cospetto".

3 Perciocchè il nemico perseguita l'anima mia; egli ha fiaccata, e atterrata la mia vita; egli mi fa giacere in luoghi tenebrosi, come quelli che son morti già da lungo tempo.

4 E lo spirito mio spasima in me; il mio cuore è tutto smarrito dentro di

me.
5 Io mi rammemoro i giorni antichi; io medito tutti i tuoi fatti; io ragiono delle opere delle tue mani.

6 Io spiego a te le mie mani; l'anima mia è intenta a te, come terra asciutta. (Sela.)

7 Affrettati di rispondermi, Signore; lo spirito mio vien meno; non nasconder da me la tua faccia, sì che io sia renduto simile a quelli che scendono nella

8 Fammi sentir la mattina la tua beni-gnità, perciocche io mi confido in te; fammi conoscer la via per la quale ho da camminare, perciocche io levo l'anima mia a te.

9 Signore, riscuotimi da' miei nemici;

io mi riduco a te per nascondermi.

10 Insegnami a far la tua volontà; perciocchè tu sei il mio Dio; il tuo buono Spirito mi guidi nella terra della dirittura.

11 O Signore, vivificami, per amor del tuo Nome; tira fuor di distretta l'anima

mia, per la tua giustizia.
12 E per la tua benignità, distruggi i miei nemici, e fa perir tutti quelli che affliggono l'anima mia; perciocchè io son tuo servitore.

## SALMO 144.

Ringraziamento per la protezione più avuta do Dio, e preghiera per ulteriori liberazioni.

#### Salmo di Davide.

1 BENEDETTO sia il Signore, mia Rocca, il quale ammaestra le mie mani alla battaglia, e le mie dita alla guerra.

2 Egli è la mia benignità e la mia fortezza; il mio alto ricetto e il mio

liberatore; egli è il mio scudo, ed lo mi l confido in lui; egli è quello che abbatte i popoli sotto me.

3 O Signore, che cosa è l'uomo, che tu ne abbi cura a che cosa è il figliuol del-

l' uomo, che tu ne faccia conto?

4 L'uomo è simile a vanità; i suoi giorni son come l'ombra che passa. 5 Signore, abbassa i tuoi cieli, e scendi :

tocca i monti, e fa che fumino. 6 Vibra il folgore, e dissipa quella gente;

avventa le tue saette, e mettili in rotta.

7 Stendi le tue mani da alto, e riscuotimi, e trammi fuor di grandi acque, di man degli atranieri;

3 La cui bocca parla menzogna; e la cui destra è destra di frode.

9 O Dio, io ti canterò un nuovo cantico io ti salmeggerò in sul saltero ed in sul decacordo.

10 Tu, che dai vittoria ai re; che riscuoti Davide, tuo servitore, dalla spada

11 Liberami, e riscuotimi dalla mano degli stranieri, la cui bocca parla menzogna, e la cui destra è destra di frode.

12 Acciocche i nostri figliuoli sieno come piante novelle, bene allevate nella

lor giovanezza; e le nostre figliuole sieno come i cantoni intagliati dell' edificio d'un palazzo;

13 E le nostre celle sieno piene, e por-

gano ogni specie di beni; e le nostre gregge moltiplichino a migliaia, e a decine di migliaia nelle nostre campagne; 14 E i nostri buoi sieno grossi e possenti; e non vi sia per le nostre piazze ne assalto na uscita par de colori

assalto, nè uscita, nè grido alcuno. 15 Beato il popolo che è in tale stato; beato il popolo, di cui il Signore è l' Iddio.

#### SALMO 145.

## Bontà, grandezza e proovidenza di Dio. Salmo di lode, di Davide.

1 O DIO mio, Re mio, io ti esalterò; e benedirò il tuo Nome in sempiterno.

2 Io ti benedirò tuttodi; e loderò il tuo

Nome in sempiterno.

3 Il Signore è grande, e degno di somma lode; e la sua grandezza non può es-

sere investigata d.

4 Un' età dopo l'altra predicherà le lodi delle tue opere e e gli uomini rac-conteranno le tue prodezze.

5 Io ragionerò della magnificenza della gloria della tua maestà, e delle tue ma-

raviglie.

6 E gli uomini diranno la potenza delle tue opere tremende; e io narrerò la tua

7 Essi sgorgheranno la ricordanza della |

tua gran bontà, e canteranno con giubilo.

la tua giustizia.

8 Il Signore è grazioso, e pietoso; lento all' ira, e di gran benignità.

9 Il Signore è buono inverso tutti; e le sue compassioni son sopra tutte le sue

opere.
10 O Signore, tutte le tue opere ti celebreranno; e i tuoi santi ti benediranno;
11 Diranno la gloria del tuo regno; e

narreranno la tua forza;

12 Per far note le tue prodezze, e la magnificenza della gloria del tuo regno

a' figliuoli degli uomini.

13 Il tuo regno è un regno di tutti i secoli, e la tua signoria è per ogni eta.

14 Il Signore sostiene tutti quelli che cag-

giono, è rileva tutti quelli che dichinano.

15 Gli occhi di tutti sperano in te; e
tu dai loro il lor cibo al suo tempo.

16 Tu apri la tua mano, e sazii di benevolenza ogni vivente.

17 Il Signore è giusto in tutte le sue
vie, e benigno in tutte le sue opere.

18 Il Signore è presso di tutti quelli
che l' invocano, di tutti quelli che l' invocano in verita. vocano in verità.

19 Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, e ode il lor grido, e li salva.

20 Il Signore guarda tutti quelli che l'amano; e distruggerà tutti gli empi. 21 La mia bocca narrera la lode del

Signore; e ogni carne benedira il Nome della sua santità in sempiterno.

#### **SALMO 148.**

Fralezza dell'uomo; fedeltà di Dio.

1 ALLELUIA. Anima mia loda il Signore.

2 Io loderò il Signore, mentre viverò; io salmeggerò al mio Dio, mentre durerò.

3 Non vi confidate in principi, nè in alcun figliuol d' uomo, che non ha modo di salvare

4 Il suo fiato uscirà, ed egli se ne ritornerà nella sua terra; in quel di pe-

riranno i suoi disegni.

5 Beato colui che ha l' Iddio di Giacobbe in suo aiuto, la cui speranza è nel Signore Iddio suo;

6 Il quale ha fatto il cielo e la terra, il mare, e tutto ciò ch' è in essi; che osserva la fede in eterno;

7 Il qual fa ragione agli oppressati; e da del cibo agli affamati. Il Signore scioglie i prigioni.

8 Il Signore apre gli occhi a' ciechi<sup>1</sup>; il Signore rileva quelli che son chinati; il

Signore ama i giusti.

9 Il Signore guarda i forestieri; egli solleva l'orfano e la vedova "; e sovverte la via degli empi.

<sup>\*</sup> Eb. 2. 6. Sal. 39. 5; 62. 9. \* Sal. 19. 1. 1 Tim. 1. 17. \*\* Deut. 16. 18. Sal. 68. 5. Is. 64. 1. \* Is. 38. 19. d Rom. 11. 83. / Es. 34. 6, 7. 4 Sal. 118. 8, 9. Is. 2. 22. Mat. 9. 80. Giov. 9. 7, ecc.

19 Il Signore regna in eterno, e il tuo Dio, o Sion, per ogni età. Alleluis.

## SALMO 147.

## Bedricklone a lodare Iddio per i euol beneficii.

1 LODATE il Signore; perciocche egli è cosa buona e dilettevole di salmeggiar l'Iddio nostro; la lode è decevole.

2 Il Signore è quel ch' edifica Gernsalemme; egli raccoglierà i dispersi d' I-

sraele b

3 Egli è quel che guarisce quelli che hanno il cuor rotto, e fascia le lor doglie;

4. Che conta il numero delle stelle; che le chiama tutte per li nomi loro.

5 Il nostro Signore è grande, e di gran

forza; la sua intelligenza è infinita. 6 Il Signore solleva i mansueti; e abbatte gli empi fino a terra.

7 Cantate al Signore con lode; salmeg-

giate colla cetera all' Iddio nostro;

8 Il qual copre il cielo di muvole, e apparecchia la pioggia alla terra, e fa che i monti producono l'erba.

9 Che da la sua pastura al bestiame,

a' figli de' corvi, che gridanod.

10 Egli non si compiece nella forza del cavallo; egli non gradisce le gambe del-

11 Il Signore gradisce quelli che lo temono, quelli che sperano nella sua beni-

gnità. 12 Gerusalemme, celebra il Signore,

Sion, loda il tuo Dio.

13 Perciocche egli rinforza le sbarre delle tue porte; egli benedice i tuoi figliuoli in mezzo di te.

14 Egit è quel che mantière il tuo paese in pace; che ti sazia di grascia di frumento; 15 Che manda il suo dire in terra; e la

sua perola corre velocissimamente; 16 Che manda la neve a guisa di lana; cht sparge la brina a guisa di cenere;

17 Che getta il suo ghiaccio come per pezzi: e chi potrà durar davanti al suo ittedao?

18 Egli manda la sua parola, e fa struggere quelle cose; egli fa soffiare il suo ven-

to, e le acque corrono.

19 Egli annunzia le sue parole à Giacobbe; i suoi statuti e le sue leggi a Israele.

20 Egli non ha fatto così a tutte le genti; ed esse non conoscono le sae leggi.". Alleluia:

#### , SALMO 148.

## L' intero creato ladi Iddia.

1 ALLELUIA. Lodate il Signore del cielo; lodatelo ne luoghi altissimi. 2 Lodatelo voi suoi Angeli tutti; loda, telo *voi* suoi eserciti.

3 Lodatelo, sole e luna; lodatelo voi

stelle lucenti tutte.

4 Lodatelo voi cieli de cieli; e voi acque che siete di sopra al cielo:

5 Tutte queste cose iddina il Nome del Signore; perciocche al suo comandamento furono create!

6'Ed egli le ha stabilité per sempre e in perpetuo; egli ne ha fatto uno statuto, il qual non trapasserà giammai.

7 Lodate il Signore della terra, balene,

e abissi tutti:

8 Fuoco; e gragnuola; neve; e vapore, e vento tempestoso ch' eseguisce la sua parola:

9 Monti, e colli tutti; alberi frattiferi, e

cedri tutti:

10 Fiere, e bestie domestiché tutte: rettili, e uccelli alati;

11 Re della terra, e popoli tutti; prin-

cipi, e rettori della terra tutti; 12 Giovani, e anche vergini; vecchi, e

fanciulli:

13 Lodino il Nome del Signore; perciocche il Nome di fui solo è innalizato; la sua maestà è sopra la terra, e sopra il cielo.

14 Ed ha alzato un corno al suo pepolo, il che è materia di lodo a tutti i suoi santi; a' figliuoli d' Israele, suo popolo prossimo. Alleluia.

## SALMO 149.:

## "I felieti lodino il loro Dis.

1 ALLELUIA. Cantate al Signore un nuovo cantico; cantate la sua lode nella raunanza de' santi.

2 Rallegrisi Israele nel suo Fattore?; fe-

steggino i figliuoli di Sion nel Re lore.

3 Lodino il suo Nome sul fiauto; sal-

meggingli col tamburo e colla cetera.

4 Perciocchè il Signore gradisce il suo popolo; egli glorificherà i mansueti per la sua salute.

5 I santi festeggeranno con gloria, cante-

ranno sopra i lor letti;

6 Avranno nella lor gola le esaltazioni di Dio, e nelle mani spade a due tagli

7 Per far vendetta fra le genti, e castigamenti fra i popoli;

8 Per legare i loro re con catena e gli onorati d'intra loro con ceppi di terro; 9 Per mandare a esecuzione sopra loro

il giudicio scritto; il che sara gloria a tutti i suoi santi. Alleluia.

# SALMO 150.

## This is creature will next Sideora!"

1 ALLELUIA Lodate Iddio delismo santuario: lodatelo nella distersi della sua gloria.

2 Lodatelo per le sue prodezze : Inditeio secondo la sua somma grandezza.

Apac. 11.15. Deut. 30. 3. Is. 61. I, seer Luty 4. 18, ecc. 4. Mit. 6. 26. -34. Rom. S. 1, 2. I Gen. 1. 1, 6, 7. Sal. 33. 6, 9. Is. 54. 5. <sup>4</sup> Apoc. 11./15. b Deut. 80. 3. 522

Detto 4 MEBRA 1981 Apoeu Alis

Si Lodatelo con comunication della tromba; tolo con cembali squillanti. datalo col saltera e colla cetera.

datelo cell' arpicordo e coll' organo.

to the saltitude

5 Lodatelo con cembali sonanti; lodate-

4 Lodatelo col tamburo e col flanto; lo- 6 Ogni cosa che ha fiato lodi il Signope. Alleluia.

## IL LIBBO DE'

# PROVERBI DI SALOMONE.

Introducione generale.

1 PROVERBI di Salomone di figituolo di Davide, re d'Israele;

'2 Per conosceré sapienza ed ammaestramento, per intendere i detti di senno;
3 Per ricevere ammaestramento di buon

senno, di giustizia, di giudicio, e di dirit-

4 Per dare avvedimento a semplici, e conoscenza, e accorgimento a fanciulli.

5 Il savio li udirà, e ne accrescerà la sua scienza b; e l'uomo intendente ne acquistera buomi consigli, e governo;

6 Per comprender le sentenze e i bei motti, le parole de savi e i lor detti oscuri.

Non ti lasciar sedurre dai peccatori.

7 Il timor del Signore è il capo della scienza : ma gli stolti sprezzano la sapienza e l'ammaestramento.

8 Ascolta, figliuol mio, l'ammaestramento di tuo padre; e non lasciar l'insegnamento di tua madre;

9 Perciocche saranno un fregio grazioso al tuo capo, e collane al tuo collo.
10 Figliuol mio, se i peccatori ti vo-

gliono sedurre, non acconsentir loro d. 11 Se dicono: Vieni con noi, poniamo aggusti al sangue, insidiamo di nascosto l'innocente impunitamente;

12 Tranghiottiamoli tutti vivi, come il sepolcro; e tutti intieri, a guisa di quelli che scendono nella fossa;

13 Noi troveremo ogni sorta di preziosi beni, noi empieremo le nostre case di spoglie. 14 Tu trarrai la tua sorte con noi; fra

noi non vi sarà che una sola borsa;

15 Figliuol mio, non inviarti con loro; rattieni il tuo piè dal lor sentiero; 16 Perciocche i lor piedi corrono al ma-

le, e si affrettano a spandere il sangue.

17 Perciocche ben si tende impunitamente la rete dinanzi a ogni uccello;

18 Ma essi pongono agguati al lor proprio | male.

sangue, cinsidiano nascosamente l'anima

19 Tali sono i sentieri d' ogni uomo dato all'avarizia; ella coglie l'anima di coloro in cui ella si trova .

Invito ed esortazione della Saplenza,

20 La somma Sapienza grida di fuori;

ella fa sentir la sua voce per le piazze<sup>9</sup>; 21 Ella grida in capo de luoghi delle

turbe; ella pronunzia i suoi ragionamenti nell' entrate delle porte, nella città, 22 Dicendo: Infino a quando, o scempi, amerete la scempictà? e infino a quando gli schernitori prenderanno piacere in ischernire, e i pazzi avranno in odio la scienza?

23 Convertitevi alla mia riprensione; ec-

co, io vi sgorgherò lo spirito mio; io ti farò assapere le mie parole.

24 Perciocchè io ho gridato, e voi avete ricusato di ascoltare; io ho distesa la ma-

no, e niuno ha porta attenzione; 25 E avete lasciato ogni mio consiglio, e non avete gradita la mia correzione"; 26 lo altresì riderò della vostra calami-tà; io mi farò beffe, quando il vostro spa-

vento sarà venuto; 27 Quando il vostro spavento sarà ve-nuto, a guisa di ruina; e la vostra calamità sarà giunta, a guisa di turbo; quando angoscia e distretta vi sarà sopraggiunta.

28 Allora essi grideranno a me, ma io non risponderò; mi ricercheranno solleci-

tamente, ma non mi troveranno;

29 Perciocche hanno odiata la scienza, e non hanno eletto il timor del Signore

30 E non hanno gradito il mio consiglio, ed hanno disdegnata ogni mia correzione. 31 Perciò, mangeranno del frutto delle

lor via, e saranno saziati del lor consigli:
32 Perciocche lo sviamento degli scempi
li uccide, e l'error degli stolti li fa perire.
33 Ma chi mi ascolta abitera in sicurda.

e vivera in riposo, fuor di spavento di

B. Prov. 9. 9. Sel. 171. 10. Eccl. 12. 15. Gen. 35. 7, ecc. Sal. 1, 1. Rom. 8. 15. / 1 Tim. 6. 9—11. Prov. 8. 1, ecc. Giov. 7. 37, ecc. Luc. 7. 80. d Gen. 33. 7, ecc. Sal. 1. 1. " I Rie 4, 82, **E**f. 5. 11.

Eccellenza e vantaggi della Sapienza.

2 FIGLIUOL mio, se tu ricevi i miei detti, e riponi appo te i miei comandamenti:

2 Rendendo il tuo orecchio attento alla sapienza; se tu inchini il tuo cuore all' in-

tendimento

3 E se tu chiami la prudenza, e dai fuori la tua voce all' intendimento;

4 Se tu lo cerchi come l'argento, e l'in-

vestighi come i tesori;

5 Allora tu intenderai il timor del Signore, e troverni la conoscenta di Dio.

6 Perciocchè il Signore dà la sapienza ; dalla sua bocca procede la scienza e l'intendimento.

7 Egli riserba la ragione a diritti; egli è lo scudo di quelli che camminano in integrità; 8 Per guardare i sentieri di dirittura, e

custodire la via de' suoi santi.

9 Allora tu intenderai giustizia, giudicio, e dirittura, e ogni buon sentiero.

10 Quando la sapienza sarà entrata nel cuor tuo, e la scienza sarà dilettevole al-Panima tua;

11 L'avvedimento ti preserverà, la pru-

denza ti guarderà;

12 Per liberarti dalla via malvagia, dagli uomini che parlano di cose perverse;

- 13 I quali lasciano i sentieri della dirittura, per camminar per le vie delle te-
- 14 I quali si rallegrano di far male, e festeggiano nelle perversità di malizia<sup>c</sup>;

15 1 quali son torti nelle lor vie, e tra-

**vinti** ne lor sentieri.

- 16 Per iscamparti ancora dalla doma straniera; dalla forestiera che parla vezzosamente 4:
- 17 La quale ha abbandonato il conduttor della sua giovanezza, e ha dimenticato il patto del suo Dio.

18 Conciossiachè la casa di essa dichini alla morte, e i suoi sentieri a' giganti.

19 Niuno di coloro ch' entrano da essa non ne ritorna, e non riprende i sentieri della vita.

20 Acciocché ancora tu cammini per la via de' buoni, e osservi î sentieri de' giusti.

21 Perciocchè gli nomini diritti abiteranno la terra, e gli uomini intieri rimarranno in essa.

22 Ma gli empi saranno sterminati dalla terra, e i disleali ne saranno divelti.'

3 FIGLIUOL mio, non dimenticare il mio insegnamento; e il cuor tuo guardi i miei comandamenti;

2 Perchè ti aggiugneranno lunghezza di giorni, e amni di vita, e prosperità.

3 Benignità e verità non ti abbandoneranno; legateli in su la gola, scrivili in su la tavole del tuo cuore;

4 E tu troverai grazia e buon senno appo Iddio, e appo gli uomini.

5 Confidati nel Signore con tutto il tuo cuore; e non appoggiarti in su la tua prudenza.

6 Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli

addirizzera i tuoi sentieri.

7 Non reputarti savio appo te stesso"; temi il Signore, e ritratti dal male.

8 Ciò sará una medicina al tuo bellico, e uh inaffiamento alle tue ossa.

Onorai il signore con le tue facoltà, e

con le primizie d'ogni tua rendita!; 10 E i tuoi granai saran ripieni di beni in ogni abbondanza, e le tue tina traboccheranno di mosto.

11 Figliuol mio, non disdegnar la correzione del Signore; e non ti rincresca il

suo gastigamento:

12 Perciocchè il Signore gastiga chi egli ama; anzi come un padre il figliuolo ch' egli gradisce?.

13 Beato l' uomo che ha trovata sapienza, e l'uomo che ha ottenuto intendimen-

to. 14 Perciocchè il traffico d'essa è migliore che il traffico dell' argento, e la sua rendita è migliore che l'ora

15 Ella è più preziosa che le perle; e tutto ciò che tu hai di più caro non la pareggia h.

16 Lunghezza di giorni è alla sua destra; ricchezza e gloria alla sua sinistra.

17 Le suè vie son vie dilettevoli, e tutti i

suoi sentieri sono pace 1.

' 18 Ella è un albero di vita a quelli che si appigliano ad essa; e beati coloro che la ritengono.

19 Il Signore ha fondata la terra con sapienza; egli ha stabiliti i cieli con intendimento.

20 Per lo suo conoscimento gli abissi furono fessi, e l' aria stilla la rugiada.

21 Figliuol mio, non dipartansi giammai queste cose dagli occhi'tuoi; guarda la ragione e l'avvedimento;

'22 E quelle saranno vita all' anima tua,

e grazia alla tua gola.

23 Allora camminerai sicuramente per la tua via, e il tuo piè non incapperà.

24 Quando tu giacerai, non avrai spavento; e quando tu ti riposerai, il tuo sonno sarà dolce'.

25 Tu non temerai di subito spavento. nè della ruina degli empi, quando ella avverrà.

26 Perclocche il Signore sarà al tuo fianco, e guarderà il tuo piè, che non sia preso.

Prov. 5. 3. 20; 6. 24; 7. 5, ecc. Rom. 12. 16. 2. 5, ecc. Mat. 13. 44—46. Mat. 11. 29, 30. Giov. S. 19, 20. Rom. 1. 32. • Giac. 1. 5. Es. 22. 29. Giob. 5. 17. Sal. C4. 12. Eb. 12. 5, ecc. **bl. 4.8.** 

27 Non negare il bene a quelli a cui è dovuto, quando è in tuo potere di farlo a.

28 Non dire al tuo prossimo: Va, e torna, e domani te lo daro, se tu l' hai appo te.

29 Non macchinare alcun male contro al tuo prossimo che abita in sicurtà teco.

30 Non litigar con alcuno senza cagione, egli non ti ha fatto alcun tortob.

31 Non portare invidia all'uomo violento,

e non eleggere alcana delle sue vie.

32 Perciocche l'uomo perverso è cesa abbominevole al Signore; ma eglicomunica il suo consiglio con gli nomini diritti".

33 La maledizione del Signore è nella casa dell' empio; ma egli benedira la stanza del giusti.

altresi grazia agli umili d

35 I savi possederanno la gloria; ma gli stolti se ne portano ignominia.

Esortazione ad acquistur la Sapienza e ad allontanarei dalle vie dei percateri.

4 FIGLIUOLI, ascoltate l'ammaestramento del padre; e siate attenti, per conoscere la prudenza.

2 Perciocche io vi ho data buona dot-

trina, non lasciate la mia legge.

3 Perciocche io ancora sono stato figliuol di mio padre, tenero, e unico appresso mia madre.

4 Ed esso mi ammaestrava e, e mi diceva: Il tuo cuore ritenga le mie parole; osserva i mici comandamenti, e tu viverai.

5 Acquista sapienza, acquista prudenza; non dimenticare i detti della mia bocca, e non rivolgertene indietro.

6 Non abbandonar la sapienza, ed ella ti preserverà; amala, ed ella ti guarderà.

7 La sapienza è la principal cosa; acquista la sapienza; e al prezzo di tutti i tuoi beni, acquista la prudenza.

8 Esaltala, ed ella ti innalzerà; ella ti glorifichera, quando tu l'avrai abbracciata,

9 Ella ti mettera in sul capo un fregio di grazia; e ti darà una corona d'ornamento.

10 Ascolta, figliuol mio, e ricevi i miei detti; e anni di vita ti saranno mo ipli-

11 Io ti ho ammaestrato nella via della sapienza; io ti ho inviato ne' sentieri della dirittura.

12 Quando tu camminerai, i tuoi passi non saran ristretti; e se tu corri, tu non incapperai. 🗼

13 Attienti all' ammaestramento, non lasciarlo; guardalo, perciocche esso è la tua vita.

14 Non entrare nel sentiero degli empi<sup>9</sup>; e non camminar per la via de' malvagi

15 Schifala, non passar per essa; stornatene, e passa oltre!' '

16 Perciocchè essi non possono dormire,

se non hanno fatto qualche male; e il sonno s' invola loro, se non hanno fatto cader qualcuno.

17: Conclossiache mangino il pane dell'empietà, e bevano il vino delle violenze.

18 Ma il sentiero de'giusti è come la luce che spunta, la quale va vie più risplen-dendo, finche sia chiaro giorno.

19 La via degli empi è come una cali-gine; essi non sanno in che incappano.

20 Fighaol mio, attendi alle mie parole, inchina l'orecchio tuo a miei detti

21 Non dipartansi quelli giammai dagli occhi tuoi; guardali in mezzo del tuo

22 Pereiocche son vita a quelli che li tro-

vano, e sanità a tutta la for carne.
23 Sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore; perciocche da esso procede la vita.

24 Rimuovi da te la perversità della boc-a, e allontana da te la perversità delle labbra

25 Gli occhi tuoi riguardino diritto davanti *a te*, e le tue palpebre dirizzino la lor mira dinanzi a te.

26 Livella il sentiero de tuoi piedi, e

sieno addirizzate tutte le tue vie.

27 Non dichinar ne a destra, ne a sinistra; rimuovi il tuo piè dal male 🤇

5 FIGLIUOL mio, attendi alla mia sa pienza, inchina il tuo orecchio al miointendimento;

2 Acciocche tu osservi gli avvedimenti, e che le tue labbra conservino la scienza...

3 Perciocche le labbra della donna straniera stillano favi di mele, e il suo palato è più dolce che olio;

4 Ma il fine di essa è amaro come assenzio, acuto come una spada a due tagli.

5 I suoi piedi scendono alla morte; i suoi passi fanno capo all' inferno.

6 I suoi sentieri sono vaganti, senza che tu te ne avvegga; chè talora tu non livelli. la via della vita.

7 Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi, e. non vi dipartite da' detti della mia bocca;

8 Allontana la tua via da essa, e non accostarti all' uscio della sua casa;

9 Chè talora tu non dia il tuo onore agli. stranieri, e gli anni tuoi al crudele;

10 Chè talora i forestieri non si saziino delle tue façoltà; e che le tue fatiche non. radano nella casa dello strano; ...

11 E che tu non ruggi alla fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consu:

12 E non dica: Come ebbi io in odio l'ammaestramento? e come rigetto il mio: cuore la correzione?

13 E come non ascoltai la voce di quelli. che mi ammaestravano, e non inchinai il mio orecchio a quelli che m'insegnavano?.

14 Quasi che sono stato in ggni male, in mezzo della raunanza e della congrega-

15:Beyi delle acque della tua cisterna, e de ruscelli di mezzo della tua fonte. 16 Spandansi le tue fonti fuori, e i ru-scelli delle tue acque per le piazze.

17 Sieno quelle acque a te solo, e a niuno

stano teco. 18 Sia la tua fonte benedetta; e ralle-grati della moglie della tua giovanezza.

19 Siati ella una cerva amorosa, e una cavriuola graziosa; inebbrinti le sue main-melle in ogni tempo; sii del continuo in-vaghito del suo amore.

20 E perchè, figliuol mio, t' inveghiresti della straniera, e abbracceresti il seno del-

la forestiera?

21 Conciossiache le vie dell' uomo siena davanti agli occhi del Signore, e ch' egli livelli tutti i suoi sentieri.

22 Le iniquità dell' empio lo prenderanno, ed egli sarà ritenuto con le funi del

suo peccato.
23 Egli morrà per mancamento di correzione; e andrà errando per la molta sua pazzia.

Ammonimenti contro il far sicurtà, e contro la pigrizia e la menzogna.

FIGLIUOL mio, se tu hai fatta sicurtà al tuo prossimo, se tu hai toccata la mano allo strano,

2 Tu sei allacciato con le parole della tua bocca, tu sei preso con le parole della tua

bocca.

3 Ora fa questo, figliuol mio, e riscuotiti'; poiche tu sei caduto in man del tuo prossimo, va, gittati a' piedi de' tuoi amici, e sonecitali.

4 Non lasciar dormire gli occhi tuoi, ne

sennecchiar le tue palpebre.

5 Riscuotiti, come un cayriuolo di mano del cacciatore, e come un uccello di mano dell' uccellatore

6 Va, pigro, alla formica<sup>a</sup>; riguarda le

sue vie, e diventa savio:

7 Conciossiache ella non abbia nè capi-

tano, ne magistrato, ne signore: 8 E pure ella apparecchia nella state il szo cibo, craduna nella ricolta il suo mangiare.

9. Infino a quando, e pigro, giacerai? quando ti desterai dal tuo sonno?

10 Dormendo un poco, sonnecchiando un poco, piegando un poco le braccia per riposare;

11 La tua povertà verrà come un viandante, e la tua necessità come uno scu-

12 L' uomo scellerato, l' uomo da nulla,

procéde con perversità di bocca.

13 Egli ammicca con gli occhi, parla co' piedi, accenna con le dita;

14 Egli ha delle perversità nel sou cubic. egli macchina del male in ogni tempo;

egli commette contese. 15 Pereio in un momento verra la cons rpina; egli di subito sanà faccato, sersa

rimedio.

16. Il Signore odia augste sei cose i anti queste setto son cosa abbousinevale sill'a-

nima sua: 17 Gli opebi altieri, le lingue begianie e

le mani che grandono il satigue innocente, 18 Il cuere che divisa pensieri d'iniquità, i piedi che si affrettano per correre

al male.
19 Il salso testimonio che sbocca menzogne, e colui che commette contese tra

fratelli.

Il giovane ammonito contro la donna advitera.

20 Figliuol mio, guarda il comandamento di tuo padre, e non lasciar l'insegnamento di tua madre

21 Tienli del continuo legati in sul tuo

cucije, e avvijiti in au la tuaj gola.

22 Quando tu camminerai, quello ti gui-dera; quando tu giacerai, iane la guandia intorno a te; e quando tu ti rieveglieral, ragionera teco;

23 Perciocche il comandamento è una lampana, e l'insegnamento è una luce, e le correzioni di disciplina son la via della

vita c

24 Per guardarti dalla femmina malvagia, dalle lusinghe della lingua della straniera.

25 Non invaghirti nel tuo cuore della sua bellezzad; e non prendati ella con le sue palpebre.

26 Perciocchè per una donna meretrice si viene fino a un pezzo di pane; e la donna vaga d' uomini va a caccia dietro alle anime preziose

27 Alcuno prenderà egli del fuoco in seno, senza che i suoi vestimenti ne sieno

arsi ?

28 Alcuno camminerà egli sopra le bra-

ce, senza bruciarsi i piedi?
29 Così avviene a chi entra dalla moglie del suo prossimo; chiunque, la socca ; non sarà innocente.

30 Ei non și sprezza il ladae, quando egli

ruba per saziarsi, avendo fame;

31 Anzi, se è colto, restituisce il furto a sette doppi, jegli, dà tutta la sostanza di casa sua

32 Chi commette adulterio con una donna è scemo di senno; chi vuol pender l'a-

nima sua faccia tal cosa 💯

33 Egli troverà ferite ed ignominia; e il suo vituperio non sarà giamma cancellato.

34 Perciocche la gelosia è un faror dell' uomo; ed egli non risparmierà nel giorno della vendetta. 1 , 1.

35 Egli non avrà riguardo ad alcun ri-

scatto; ie azuęgiasche tu moltiplichi i presenti, noneperò li accetterà.

7 FIGLIUOL mio, guarda i miei detti, . e riponi appo te i miei comandamen-

2 Guarda i miei comandamenti, e tu wiversia; e guarda il mio insegnamento, come la pupilla degli rocchi tuoi.

3 Legateli alle dita, scrivili in su la ta-

vola deli suo onone 📐 🕠

H.Di'alla Sapienza: Tu ecimia scrella: e chiama la Prudenza tua parente;

5:4 cciocebè esse ti guardino dalla donna straniéra, della fenestiera che parla vezzo-

6 Percioechè in riguardava una nalta per la fin**esira della mia casa, per li miei can**celli;

7 Kividistra gli neeropi, e noomistra i fanciulli; nin giovanetto acemordiasenno;

8 II qual passava per la strada, presso al cantose della casa d'una sal sienna; e camminava tasendo alla casa di essa;

9 In su la sera, in sul vespro del di, in su l'imbrunire ed oscurar della motte<sup>r</sup>;

10 Ed eco, una donna gli venne incontro, in assetto da meretrico, e centra d'ianimo:

11 Strepitosa, e sviata; i cui piedi nonsi fermayano in casa d;

12 Essendo : ora fuori, or per le piazze : e stando agli agguati presso ad ogni **ca**n-

13 Ed essa lo prese, e lo bació, e sfaccia-

tamente gli disse :

14 Io avea sopra me il roto di sacrificii da nender grazie; oggi ho pagati i mici vota.

15 Però ti sono uscita incontro, per oce-i

carti, e ti ho trovato.

16 Io ho acconcio il mio letto con capoletti di lavoro figurato a cordicelle di fil di Egitto.

17 Io ho profemato il mio letto con

mirra, con aloe, e con cimnamomo.

18 Vieni, inebbriamoei d'amori infine alla mattina, sollazziamoci in amorosi piaceri.

19-Perciocché il marito non è in casa sua; egli è andato in viaggio lontano;

20 Rgli ha preso in mano un sacchetto di danari; egli ritomerà a casa sua a puo-

21 Ella lo piegò con le molte sue lusinghe, e lo sospinse con la doloczza delle suc labbra.

22 Ed egli ando dietro a lei subitamente, come il bue viene al macello, e come i ceppi son per gastigamento dello stolto;

23 Come l'uccello si affretta al laccio;

senza sapere che è contro alla vita sual

finche la saetta gli trafigga il fegato". 24. Ora dunque, figliudi, ascoltatemi, e attend**ete a' detti della mia bocca**.

25:11 euor tuo non dichini alle vie di una tal do**nna ; n**on **keviarti ne kusi sentieri**.

26 Perciocchè ella ne ha fatti cader molti uccisi; è pur tutti coloro ch' ella ha morti enan passentis.

127 La ana gaga è la via dell'infermo de che scende a' più interni luoghi della morte.

L'eccellenza e la chiarezza dei precetti della Supienza.

B. L.A. Sapienza non gzida ella 1 10 la Pru-denza non dà ella suori la sua voce?

2 Ella sta in piè in capo de luoghi ele-

vati, in su la via, ne' crocicchi.

3 Ella grida presso alle perte, alla bocca della città all'entrata degli usci delle case.

4 Dicendo: Io grido a voi, o momini principali:/e.lamia yoga: b' indirizza ancora. al volgo.

5 Semplici, intendete che cosa sia avvedimento; e roi stolti, intendete che com

sia puon senno. 6 Ascoltate; perciocchè io proporro cose epcellenti; l'appir delle mie labbra sarà di cose diritte.

7 Conciossiache il mio palato ragionera di verità : ma l'empicià è nidiche le mielabbra abbominano

8 Tutti i. detti della mia bocca son con giustizia; in essi mon vi è nulla di torto o di perverso.

9. Kesi tutti son diritti agl' intendenti, ebene addirizzati a coloro che hanno trovata la scienza.

10 Ricevete il mio ammaestramento, en non dell'appento; e scienza, anzi che oro eletto.

11 Perniocche la sapienza è migliore che le perle; e tatte le cose le più care non l'agguagliano.
12 Io, la Sapienza, abito nell' avvedi-

mento, e trovo la conomensa de buoni avvisi.

13 Il timor del Signore è odiare il male; 10 odio, la superbia, e l'alterezza, e la via della malvagità, e la bocca perversa.

14 A me appartiene il consiglio e la buona ragione; io son la prudenza; a me appartiene la forza.

15 Per the regnand fixed; ed i rettori fanno statuti di giustizia.

16 Per me signoreggiano i signori, e i principi, etutti i giudici della terra.

17 Io amo quelli che mi amano: ; e quelli:

che mi cercano mi troveranno 🤄 18 Ricchezze e gloria son meco; beni permanenti e giustizia.".

19 Il mio frutto è migliore che oro, anzi

Deut. 6. 8; 11. 18. Giob. 24. 15. 1 Thm. 5. 18; Ttt. 2. 4. 5. Eccl. Glob. 29. 15—28. Prev. 8. 14, 15, e rtf. Dan. 2. 21. Bom. 13. 1—6. (Glov. \* Lev. 18. 5. Nectal 13: 94. <sup>m</sup> Mat. 6. 33. ' Giac. 1. 5.

che oro finissimo; e la mía rendita magliore che argento eletto.

20 Io cammino per la via della giustizia, in mezzo de sentieri della dirittura;

21 Per fare eredare il vero essere a quelli che mi amano, ed empiere i lor tesori.

## La Sapienza è da ogni eternità.

22 Il Signore mi possedeva al principio della sua via, avanti le sue opere, ab eternoa.

23 Io sono stata costituita in principato ab eterno, dal principio, avanti che la terra

24 Avanti che fossero abissi, ne fonti, ne gorghi d'acque, io fui prodotta.

25 Io fui prodotta innanti che i monti

fossero profondati, avanti i colli;

26 Mentre egli non avea ancora fatta la terra, nè le campagne, nè la sommità del terreno del mondo.

27 Quando egli ordinava i cieli, io v'era; quando egli disegnava il giro sopra la superficie dell' abisso;

28 Quando egli fermava il cielo disopra; quando egli fortificava le fonti dell' a-

29 Quando egli poneva il suo termine al mare, talchè le acque non possono trapassare il suo comandamento; quando egli poneva i fondamenti della terra;

30 Ed era appo lui come un allievo, ed era le *que* delizie tuttodio; io mi sollazzava

in ogni tempo nel suó cospetto.

31 Io mi sollazzo nella parte abitata della sua terra; e i miei diletti sono co'figliuoli degli uomini.

32 Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi: beati coloro che osservano le mie vie

33 Ascoltate l'ammaestramento, e di-

ventate savi, e non lo schifate. 34 Beato l' uomo che mi ascolta, per vegghiar tuttodi presso a'miei usci; per istare a guardia agli stipiti delle mie porte.

35 Perciocchè chi mi trova trova la vita,

e ottiene benevolenza dal Signore.

36 Ma chi pecca contro a me fa ingiuria all' anima sua; tutti quelli che mi odiano amano la morte.

## Il convito della Sapienza.

9 LA somma Sapienza, ha edificata la sua casa d, ella ha tagliate le sue colonne in numero di sette;

2 Ella ha ammazzati i suci animali, ha temperato il suo vino, e anche ha apparec-

chiata la sua mensa

3 Ella ha mandate le sue serventi a gridare d'in su i poggiuoli degli alti luoghi della città!

4 Chi è stempio? riducasi qua. E a dire a quelli che sono scemi di senno?:

5 Venite, mangiate del mio pane, e be-

vete del vino che io he temperato.
6. Lasciate le scempietà, e voi viverete; e camminate per la via della prudenza. . 12

7 Chi corregge lo schemitore ne riceve vituperio ; e chi riprende P empio ne riceve macchia.i.

8 Non riprender lo schemitore, chè talora egli non ti odii; riprendi il savio, ed egli ti amera

9 Insegna al savio, ed egli diventerà più savio; ammaestra il giusto, ed egli cre-

scerà in dottrina. 10 Il principio della sapienza è il timor del Signore<sup>1</sup>; e la scienza del santi è la

prudenza. 11 Perciocchè per me ti saranno moltiplicati i giorni, e ti saranno aggiunti anni di vita.

12 Se sei savio, sarai savio per te; se altrest sei schemitore, tu solo ne porterai

la pena <sup>m</sup>.
13 La donna stolta, strepitosa, scempia, e che non ha alcuno intendimento

14 Siede anch' essa all' entrata della sua casa, in seggio, ne' luoghi elevati della città.

15 Per gridare a coloro che passano per la via, che vanno a dirittura a lor cammine:

16 Chi è scempio? riducasi qua. E se vi è alcuno scemo di senno, gli dice: 17 Le acque rubate son dolci, e il pane

preso di nascosto è dilettevole.

18. Ed egli non sa che là sono i giganti: e che quelli ch' ella ha convitati son nel fondo dell' inferno".

## Proverbi sopra varii soggetti.

10 LE sentenze di Salomone. Il figliuol savio rallegra il padre; ma il figliuolo stolto è il cordoglio di sua madre.

2 I tesori d'empietà non giovano : ma

la giustizia riscuote da morte.

3 Il Signore non lascerà aver fame all'anima del giusto<sup>p</sup>; ma egli sovverte la sostanza degli empi.

4 La man rimessa fa impoverire; ma la

mano de' diligenti arricchisce.

5 Chi raccoglie nella state è un figliuolo avveduto; ma chi dorme nella ricolta è un figliuolo che fa vituperio.

6 Benedizioni sono sopra il capo del giusto; ma la violenza coprirà la bocca degli empi...

7 La memoria del giusto è in benedizione; ma il nome degli empi marcirà.

8 Il savio di cuore riceve i comanda-

Mat. 3. 17. Luc. 11. 28. Lf. 2. 20—22. 1 Piet. 2. 5. Mat. 22. 1, ecc. at. 11. 25. Lec. 5. Luc. 12. 19, ecc. PSal. 34. 9. 10.

Prov. 7. 27. Luc. 12. 19, ecc. PSal. 34. 9. 10. \* Giov. 1. 1—8. \* Mat. 3. 17.

\* Rom. 10. 15. \* Mat. 11. 25. \* 7

\* Ob. 85. 6, 7. \* Prov. 7. 27,

menti; ma lo stolto di labbra andrà in pre-

cipizio.

9 Chi cammina in integrità cammina in sicurtà; ma chi perverte le sue vie sarà

10 Chi ammicca con l'occhio reca molestia ; ma lo stolto di labbra andrà in pre-

11 La bocca del giusto è una fonte viva; ma la violenza coprirà la bocca degli empi.

12 L'odio muove contese; ma la carità ricopre ogni misfatto a.

13 La sapienza si trova nelle labbra dell'intendente; ma il bastone è per lo dosso di chi è scemo di senno.

14 1 savi ripongono appo loro la scienza; ma la bocca dello stolto è una ruina

vicina.

15 Le facoltà del ricco son la sun ferte città ; ma la povertà de bisognosi è il loro spavento.

16 Le opere de' giusti sono a vita; ma quello che l'empio produce è a peccato.

17 Chi osserva l'ammaestramento è un cammino a vita; ma chi lascia la cortezione fa traviare.

18 Chi copre l'odio è uomo di labbra bugiarde; e chi sbocca infamia è stolto.

19 In moltitudine di parole non manca misfatto; ma chi rattiene le sue labbra è prudente.

20 La lingua del giusto è argento eletto;

ma il cuor degli empi è ben poca cota. 21 Le labbra del giusto pascono molti: ma gli stolti muoiono per mancamento di senno.

22 La benedizione del Signore è quella che arricchisce; e la fatica non le sopraggiugne nulla.

23 Il commettere scelleratezza è allo stolto come uno scherzare; così è la

sapienza all' uomo d'intendimento. 24 Egli avverrà all'empio ciò ch' egli teme; ma *Iddio* darà a' giusti ciò che desiderano d.

25 Come il turbo passa via di subito, così l'empio non è più; ma il giusto è un fon-

damento perpetuo". 26 Quale è l'aceto a'denti, e il fumo agli occhi, tale è il pigro a quelli che lo man-

27 Il timor del Signore accresce i giorni; ma gli anni degli empi saranno scorciati.

28 L'aspettar de' giusti è letizia; ma la

speranza degli empi perirà.

29 La via del Signore è una fortezza all' uomo intiero; ma ella è spavento agli operatori d'iniquità.

30 Il giusto non sarà giammai in eterno scrollato; ma gli empi non abiteranno la terms.

. 31. La bocca del giusto produce sapien-

ma la lingua perversa sarà troncata.

32 Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradevole; ma la bocca dell' empio non è altro che perversità.

11 LE bilance false sono cosa abbominevole al Signore; ma il peso giusto gli è cosa grata". . . . .

2 Venuta la superbia, viene l'ignominia;

ma la sapienza è con gli umili.

3 L' integrità degli uomini diritti li conduce; ma la perversità de dislesli li distrugge.

4 Le ricchezze non gioveranno al giorno dell' indegnazione; ma la giustizia riscoterà da morte.

5 La giustizia dell' somo intiero addirizza la via di esso; ma l' empio caderà per la sua empietà.

6 La giustizia degli uomini diritti li riscoterà; ma i disleali saranno presi per

la lor propria malizia.

7 Quando l'uomo empio muore, la sua aspettazione perisce; e la speranza ch' eghi aveg conceputa delle sue forze è perduta.

8 Il giusto è tratto fuor di distretta; ma

l'emplo viene in luogo suo.

9 L'ipocrita corrompe il suo prossimo con la sua bocca; ma i giusti ne son liberati per conoscimento.

10 La città festeggia del bene de giusti : ma vi à giubilo quando gli empi peri-

scono.

11 La città è innalzata per la benedizione degli nomeni diritti; ma è sovvertita per la bocca degli empi.

12 Chi sprezza il suo prossimo è privo di

senno; ma l' uomo prudente tace.

13 Colui che va sparlando palesa il segreto; ma chi è leale di spirito cela la

14 Il popolo cade in ruina dove non son consigli; ma vi è salute in moltitudine di

consiglieri.
15 L'uomo certamente sofferirà del male, se fa sicurtà per lo strano; ma chi odia i mallevadori è sicuro.

16 La donna graziosa otterrà gleria, co-

me i possenti ottengono riochezze.

17 L'uomo benigno fa bene a sè stesso<sup>m</sup>;
ma il crudele conturba la sua propria

18 L'empio fa un'opera fallace; ma vi è un premio sicuro per colui che semina

giustizia". 19 Così è la giustizia a vita, come chi procaccia il male lo procaccia alla sua

20. I perversi di cuore sono un abbominio al Signore; ma quelli che sono intleri di via son ciò che gli è grato.

<sup>1</sup> Tim. 6. 17. Giac. 3. 2. Mat. 5, 6. 28, 29. Lev. 19. 35, 36. Deut. 25. 18—16. Gal. 6. 7, 8. Mat. 5, 6. 1 Giov. 5. 14, 15. out. 25. 18—16. Est. 3 15. 1 Cor. 18. 4. 1 Piet. 4. 8. / Sal. \$7. 22, 28, 29. Mat. 7. 24, 20. · Lev. 19, 16, 11 Re 12. 1, ecc.

impunito ; ma la progenie de' giusti scaraperè.

ा 🛂 🗗 na donna bella, ma scema 🖬 senno, è un monile d'are nel grifo d'un porce.

23 Il desiderio de' giusti non è altro che bene smada speranca degli empi è indegnazione.4.

24 Vi è tale che spande, e pur vie più : direnta : xicco ; e tale i che visparmia oltre al diritto, e pur ne diventa sempre più

125: Lapersons liberale sarà ingrassata b e chi riga diventerà anche pioggia.

26 il populo maledirà chi serra il grano; mahanadizione sord sopra il capo di chi lo vende.

27 Chi cerca il bene procadela "benevolenza; madi male avvertà a chi lo cerca.

28 Chi si confida nelle sue riecheste caderàd; ma i giusti germoglieranno a guisa di frondi.

29 Chi dissipa la sua casa possoderà del vento; e lo stolto sarà servo a chi è savio di cuore.

30 il frutto idel giusto è un albero di vita; e il savio prende le anime.

31 Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione in terra; quanto più la ricevetà l'empio e il peccatore?

:12 CHI ama m contentione scienza; ma chi odia la riprensione è insensato.

2 L'uomo da bene ottiene benevolenza dal Signore; ma egli condannerà l'uomo malizioso.

3 L'uomo non sarà stabilito per empietà; e la radice de giusti non sarà

A La donna di valore è la corona del suo marito; ma quella che reca vituperio gli & come un tario nelle ossa.

5 I pensieri de' giusti son dirittura; ma i consigli degli empi son frode.

6 Le parole degli empi tendono ad insidiare al sangue; ma la bocca degli uomini diritti li riscoterà.

7 In un voltar degli empi, essi non saranno più ; ma la casa de' giusti starà in pie The sea of a

8.L' uomo sarà lodato secondo il suo senno; ma chi è stravolto d'animo sarà in isprezzo.

9 Meglio è colui (del quale non si fa stima, e pure ha un servitore, che colui che fa il borioso, e ha mancamento di  $P^{\alpha} \alpha \stackrel{\overline{P}}{=}$ 

ane. 10 L' uomo giusto ha cura della vita della sua bestia"; ma le viscere degli empi

(Bl. II. analyanio d'i ora lin ora non restèrà delle pane di madelle va dietro atti atomini oziosi è scemo d'intelletto.

112 (Litempio appeties) la refectie nialrvagi pimada radice de rgiusti mette fuori.

13 Il laccio del malvagio è nella distraloù dalle labbra; ma il giusto-uscirà di dietectia.

14 L'uomo sarà saziato di beni per lofrutto della suco bocca; e Dio rebderà all'imome la retribuzione dell'opere delle - Street Substitute

15 La via dello stolto ddiritta al suo pa-

rere; una chi ascolta consiglio è savio. 10 Il crustio delle stello è conseciato lo stesso giorno; mo l'unveduto copre il vituperio.

17 Chi parla werta reporte A giusto; ma il falso testimonio rapporta frode.

1181 Elivi è tale che pronuncia porble simili a coltellato; maltumiqua del savi è medicina.

- 10:Ilidabbro versico (mrà) stilbile in, perpetuo; ma la lingua bagiarda word wil per un imomento.

20 Ingamo & riel outre di coloro che macchinano del male; ma vi è allegrezza per quelli che consigliano pace.

21 Niena molestia avveria al giusto; ma:

gli empi taranno ripieni di male.

22 Le labbra bugiarde son edsa abbominevole al Signore; ma coloro che operano in verità son graditi da lui.

23 Li uomo avveduto copre la scienza; ma il ouor degli stolti pubblica la follia.

:24 La mano de' diligenti signoreggerà; ma la pigra sarà tributaria.

25 Il cordoglio nel cuor dell' romo l'abbatte; ma la buona parola lo rallegra.

26 Il giusto abbonda in beni plù che A suo prossimo; ma la via degli empi li fa endare errando. 😕 👚

27 Il pigro non arrostisce la sus caccia-gione con i beni dell'uomo difigente sono preziosi.

28 Nella via della giustizia vi è vita; e mel cammino de' suoi sentieri non vi è morte.

13 IL figliuol savio ascotta l'ammae-stramento di suo padre; ma lo scher-

nitore non ascolta riprensione.
2 L'uomo mangera del bene del frutto delle sue labbra; ma l'amma degli scel-lerati mangerà del frutto di violenza.

3/Chi guarda la sua bocca preserva l'anima sua; ma ruina avverra a chi apre disordinatamente le sue labbra."

4 L'anima del pigro appetisce, e non ha nulla; ma l'anima de diligenti sarà ingrassata <sup>n</sup>.

5 Il giusto odia la parola bugiarda; ma 11 Chi lavora la sua terra sarà saziato l'empio si rende puzzolente ed infarac.

Rom. 2.8, 9. 52 Cor. 9. 6-11. 1 Cor. 9. 19, ecc. Giao. 5. 19. 20. Deut. 25. 4. Is. 3. 10, 11. %Am: 8. 4-61 / Mar. 10. 24: Luc. 12. 21; 1/Tim: 6. 17. Mat. 7. 24, ecc. 1 Sam. 2.25. ... Glac. 8.2. . Prov. 10.4. 1.

6-La giustinia guarda colui cha è intiero ( dell' alterezza; ma le labbia del savi li di via; ma l'empietà sovverte il percui tore

7:Vi ditale che si faricon e non doinule la; tale altrest the si fa poversyetherdia gran facolta

8 Le ricchesse dell'ubmo seve il riscatio della sua vita; macil povero noncode allcuma minaccial

9 La luce de' giusti sarà lieta; ma la lame pana degli empi sarà spenta.

10 Per orgoglio non si produce altro che: -contese; mada sapienza: è com quellilche si consigliano.

11 Le ricchezze proce lenti da vanità scemeranno i ma chi raduna icon isi miano le accresogra.

12 La speranza prolungata fa languire il -cuoret ma il desiderio adempiato: è un albero di vita.

13 Chil spressu la parela andràcia perdizioned: ma chi rivertece il comandamento

riceverà retribuzione.

14 L'insegnamento di un savio è una fonto di vita, per ritrarsi da ildoci della morte.

16 Baon semo reca graziat mail proce--dere de perfidi è duror-

16 L' uomo avveduto fa ogni come com. -concedimento; 'ma' it pure spande follis.

17 Il messo malvagio cadesà in male; ma l'ambacciator fedele recamanità.

19 Poverta e ignominia anversama e a chi: schifa la correzione; preuchi cosserva la riprensione sark onerator

19 II desiderio adempiuto di cosa: sosse all anima; e agli stolti e cosa abbominevole lo sternarsi dal male.

20 Chi va co' savi diventerà savior marile compagno degli stolti diventara malvagio.

21 Il male perseguita i peccatoria ma Iddio renderà il bono al ginatio 🗥

22 L'uomo da bene lascerà la succersdità a' fighnoli de' figliuoli; ma:le favoltà del

peccatore son riserbate ai grusto 4. 23 H campo lavorato del poveri produce abbondanza di 'ciboq mar vi 'e tale: che le consumato per mancamento di buon go verno.

24 Chi risparmia la sus veras odia il suo figliuolo; ma chi l'ama gli procura comes zione per tempo °.

25' If gidsto mangers a sazisti dell' and ma sua; ma il ventre degli empi avra mancamento.

14. LE donne navie edificano dei los caste mails stollar la soviente con le sue mani.

2. Ord cummium nella sum dirittera riveristeril Signore; marchi i stravelto nelle sue vie lo sprezza.

3 Nella bocca dello stolto è la bacchetta

guardano.

4:Dove non son buoi il grancio è vuoto: ma di abbondanza della ziepita è per la : forza del bue.

5:11 testimonio versce non mente : ma il false testimonio shacos bugie". . . .

6 Lo schernitore cerca la sapienza, e non. lactrona punto; ma clas scienza activolmente si acquista dell'uomo intendente.

7: Vottene via d'inpanzi all'uomo stolto. e-d'unhanzi a colui; nel quale non ayrai conosciute labbra di scienza.

8: La sapienza dell'uomo è di considerar la sua via; ma la fellia degli stalti è inganno.

9 Gli stolti si fanno beste del commetter misfatta: mai fraightiuomini divitti è la benevolenza.

io il cuore di cissetto comospe il amaritudine dell'anima, sua; e altresì alcuno. strano non è mescolato nelle sua aliegrez-

11 La casa degli empi sarà distrutta: ma: il tabernacolo degli *uomini* diritti fiorirà.

12:Vi e talwie che pare diviste all'uomo; il fine della quale son le vie della morte.

13 Come di troppo ridere duole il cuore, così la fine dell'allegrazza dolore.

14 Chi iè aviato di intere nara saziote delle suctice e più chi essa lo sandil nomo da bene delle suc

15 Lio scempio crede logali cosali mad'ayveduto contidera i suoi pasti.

16.11 savio temo; e si titrat dal malat ma lo stolto trascorre, e si tien sicuro.

17 Chi è premto alli iraccommette follia: e l'ugge malizies de ediatori

18 Gli scempi erederanno la staltizia; mani prudenti coronaran no il lor capa di scienza

19 I malvagi saranno abbassati dayanti. a'sbuone: englisempi san'anno alle porte del giusto.

20 III. powero ènodiato eziandio dal suo prossimog, mae malti soneglie amici dal ricco.

2h Chirepressa il suo prossimo pecca; ma beato chi ha pietà del poveri .

22 Quelli che macchinano del male non -circ a stargited am fittaivett onliga: orde tàisanà uauta insensa colora che pensana del bene.

23) In ognifishavi è del profito: ma il parlar della labbra torna solu in impia.

24 Le ricchienze de savi soule la lor corona ima latiolia degli stabi è samore follia.

25 Ditentingunio verace libera le anime; mailfalso.moocabugia.

26 Nel timor del Signore vi è confidanza fidationimaca e na marakum ribette per libligliuoli di colui che teme Iddio.

<sup>/</sup> Roan 36/911 . . . . Buch. 2. 2.;

vita, per ritrarsi da' lacci della morte.

28 La magnificenza del re è nella moltitudine del popolo; ma la ruina del principe è nel mancamento della gente.

29 Chi è lento all' ira è di gran prudenza a; ma chi è pronto al cruccio eccita la

30 Il cuor sano è la vita delle carni ; ma l'invidia è il tarlo delle ossa.

31 Chi oppressa il povero fa onta a colui che l' ha fatto; ma chi ha pietà del bisognoso l'onora .

32 L'empio sarà traboccato per la sua malvagità; ma il giusto spera eziondio

nella sua morte c.

33 La sapienza riposa nel cuor dell'uomo intendente, ed è riconosciuta in mezzo degli stolti.

34 La giustizia innalza la nazione; ma il

peccato è il vituperio de' popoli.

35 Il favor del re è verso il servitore intendente d; ma la sua indegnazione è contro a quello che reca vituperio.

15 LA risposta dolos acqueta il cruccio<sup>6</sup>; ma la parola molesta fa montar

2 La scienza adorna la lingua de' savi; ma la bocca degli stolti sgorga follia.

3 Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, riguardando i malvagi ed i buoni.

4 La medicina della lingua è un albero di vita; ma la sovversione che avviene per essa è simile ad un fracasso fatto dal vento.

5 Lo stelto disdegna la correzion di suo padre; ma chi osserva la riprensione di-

venterà avveduto.

6 Nella casa del giusto vi sono di gran facoltà; ma vi è dissipazione nell'entrate dell' empio.

7 Le labbra de savi spandone scienza; ma non fa già così il cuor degli stolti.

8 Il sacrificio degli empi è cosa abbominevole al Signore; ma l'orazione degli

uomini diritti gli è cosa grata.

9 La via dell' empio è cosa abbominevole al Signore; ma egli ama chi pro-caccia giustizia.

10 La correzione è spiacevole a chi lascia la diritta via; chi odia la riprensione morrà A.

11 L' inferno e il luogo della perdizione son davanti al Signore; quanto più i cuori de' figliuoli degli uomini!!

12 Lo schernitore non ama che altri lo

riprenda, e non va a' savi!

13 Il cuore allegro abbellisce la faccia; ma per lo cordoglio lo spirito è abbattuto.

14 Il cuor dell' uomo intendente cerca la 1

27 Il timor del Signore è una fonte di 1 scienza; ma la bocca degli stelti si pasce

15 Tutti i giorni dell' afflitto son cattivi; ma chi è allegro di cuore è come in un con-

vito perpetuo. 16 Meglio vale poco coltimor del Signore,

che gran tesoro con turbamento m

17 Meglio vale un pasto d' erbe, ove sia amore, che di bue ingrassato, ove sia odio.

18 L' uomo iracondo muove contese; ma chi è lento all' ira acqueta le risse.

19 La via del pigro è come una siepe di spine; ma la via degli uomini diritti è elevata

20 Il figliuol savio rallegra il padre; ma

l' uomo stolto sprezza sua madre. 21 La follia è allegrezza all' uomo scemo disenno; ma l'uomo intendente cammina dirittamente".

22 I disegni son renduti vani dove non è consiglio; ma sono stabili dove è molti-

tudine di consiglieri.

23 L' uomo riceve allegrezza della risposta della sua bocca; e quant' è buona una parola detta al suo tempo!

24 La via della vita va in su all' nomo intendente, per ritrarsi dall' inferno che è

a hasso.

25 Il Signore spianta la casa de' superbi; ma stabilisce il confine della vedova

26 I pensieri malvagi son cosa abbominevole al Signore; ma i detti che gli son piacevoli sono i puri

27 Chi è dato a cupidigia dissipa la sua

casa; ma chi odia i presenti vivera.

28 Il cuor del giusto medita cio che ha
da rispondere<sup>p</sup>; ma la bocca degli empi storga cose malvage.

29 Il Signore è lontano degli empi; ma egli esaudisce l'orazione de' giusti. 30 La luce degli occhi rallegra il cuore;

la buona novella ingrassa le ossa.

31 L'orecchio che ascolta la riprensione della vita dimorerà per mezzo i savi.

32 Chi schifa la correzione disdegna l'anima sua; ma chi ascolta la riprensione acquista senno.

33 Il timor del Signore è ammaestramento di sapienza; e l'umiltà va davanti

alla gloria.

LE disposizioni dell' animo son del-16 LE disposizioni dell' animo son dell' uomo; ma la risposta della lingua è dal Signore?.

2 Tutte le vie dell' uomo gli paiono pure;

ma il Signore pesa gli spiriti

3 Rimetti le sue opere nel Signore e i tuoi pensieri saranno stabiliti.

· 4 Il Signore ha fatta ogni cosa per sè stesso; eziandio l'empio per lo giorno del male .

Giob. 19. 25, 26. Sal. 23. 4. 2 Cor. 5. 8. 2 Tim. 4. 18, 26. / Eb. 4. 18. / 1 Tim. 6. 11. \* 1 Re 22. 8. \* Sal. 139. 7, 8. \* 1 Tim. 6. 6. \* Ef. 5. 15. \* Fil. 3. 20. Col. 3. 1, 2. \* 1 Sam. 16. 7. \* Fil. 4. 6. 1 Piet. 5. 7. \* Rosa. 9. 22. Mat. 25. 34, ecc.
Giud. 8. 1, ecc.
2 Tim. 4. 8. <sup>4</sup> Giac. 1. 19. Mat. 24. 45—47. Glov. 2. 24, 25. Piet. 3. 15. ¶ Mat. 10, 19, 20.

, 5 Chiunque è altiero d'animo è abbominevole al Signore; d'ora in ora egli non resterà impunito.

6 L' iniquità sarà purgata con benignità, e con verità; e per lo timor del Signore l'uomo si ritrae dal male.

7 Quando il Signore gradisce le vie del-l'uomo, pacifica con lui eziandio i suoi nemici.

8 Meglio vale poco don giustizia, che grandi entrate senza dirittura.

9 Il cuor dell' uomo delibera della sua via; ma il Signore dirizza i suoi passi.

10 Indovinamento è nelle labbra del re; la sua bocca non falla nel giudicio.

Il La stadera, e le bilance giuste son del Signore; tutti i pesi del sacchetto son sua opera.

12 Operare empiamente è abbominevole ai re; perciocché il trono sarà stabilito per giustizia.

13 Le labbra giuste son quelle che i re gradiscono; ed essi amano chi patla dirit-

14 L'ira del re son messi di morte; ma

uomo savio la placherà. 15 Nella chiarezza della faccia del re vi è vita; e la sua benevolenza è come la nuvola della pioggia della stagione della ricolta.

16 Quant' è egli cosa migliore acquistar sapienza che oro! e quant' è egli cosa più eccellente acquistar prudenza che argento!

17 La strada degli nomini diritti è di stornarsi dal male; chi osserva la sua via guarda l' anima sua.

18 La superbia viene davanti alla ruins, e l'alterezza dello spirito davanti alla ca-

duta.
19 Meglio è essere umile di spirito gli altieri.

20 Chi è intendente nella parola troverà

bene: e beato chi si confida nel Signore. 21 Il savio di cuore sara chiamato intendente; e la doloezza delle labbra aggiugnerà dottrina.

22 Il senno è una fonte di vita in coloro che ne son dotati; ma l'ammaestramento

degli stolti è stoltizia.
23 Il cuor dell' uomo savio rende avve-

duta la sua bocca, e aggiugne dottrina alle sue labbraa.

24 I detti soavi sono un favo di mele, dolcezza all'anima, e medicina alle ossa.

25 Vi è tal via che pare diritta all' uomo, il fine della quale son le vie della

26 L'anima di chi si affatica si affatica per lui stesso; perciocchè la sua bocca lo preme.

27 L' uomo scellerato apparecchia del male; e in su le sue labbra vi è come un fuoco ardente.

28 Il nomo perverso commette contese; e chi va sparlando disunisce il conduttore.

29 L'uomo violento seduce il suo compagno, e lo conduce per una via che non

è buona.

30 Chi chiude gli occhi macchinando perversità, dimena le labbra quando ha compluto il male.

31 La canutezza è una corona gloriosa; ella si troverà nella via della giustizia.

'32 Meglio vale chi è lento all' ira, che il forte; e megtio vale chi signoreggia il suo cruccio, che un prenditor di città.

33 La sorte è gittata nel grembo; ma dal Signore procede tutto il giudicio di

17 MIGLIORE è un boccon di pane secco, con quiete, che una casa piena di animali ammazzati, con rissa.

2 Il servitore intendente signoreggera sopra il figliuolo che reca vituperio, e

spartirà l'eredità tra i fratelli.

3 La coppella è per l'argento, e il for-nello per l'orob; ma il Signore prova i

cuori.
4 L' uomo maligno presta gli orecchi
alle labbra inique; e l' ingannatore ascolta la lingua maliziosa...

5 Chi besta il povero sa onta a colui che l' ha fatto; chi si rallegra della calamità altrui non resterà impunito.

6 I figliuoli de' figliuoli son la cozona de' vecchi, e i padri son la gloria de' figliuoli.

7 Il parlar magnifico non è decevole all'uomo da nulla; quanto meno al principe il labbro falso!

8 Il presente è, appo chi è dato a ricever presenti, una gioia graziosa; dovunque si volge produce effetto.

9 Chi copre il fallo procaccia amicizia; ma chi lo ridice disunisce il conduttore.

10 La riprensione scende più addentro nell' uomo intendente, che cento percosse date allo stolto.

11 Il malvagio non cerca altro che ribel-lione; ma l'angelo crudele sarà mandato contro a lui.

12 Scontrisi pure in un uomo un' orsa, a cui sieno stati tolti i suoi figli, anzi che un pazzo nella sua pazzia. 13 Il male non si dipartirà giammai dalla.

casa di chi rende il mal per lo bene.

14 Chi comincia la contesa è come chi dà apritura alle acque; però, avanti che si venga alle: contumelie, lascia la questione d

15 Chi assolve il reo, e chi condanna il giusto, sono amendue ugualmente abbo-minevoli al Signore.

16 A che serve il prezzo in mano allo-

stolto, da comperar sapienza, poichè egli

non ha alcun senno? 17 L'amico ama in ogni tempo, e il fra-

tello nasce per l'afflizione".

18 L'uomo scemo di senno tocca la mano, e fa sicurtà al suo prossimo b.

19 Chi ama contesa ama misfatto; chi

alca la sua porta cerca ruina.
20 L'uomo perverso di cuore non troverà il bene; e l'uomo stravolto nel suo parlare caderà nel male.

21 Chi genera un pazzo lo genera a suo cordoglio; e il padre dello stolto non si

rallegrerà.

22 Il cuore allegro giova, come una medicina; ma lo spirito affitto secca le ossa. 23 L'empio prende il presente dal seno,

per pervertir le vie del giudicio.

24 La sapienza è nel cospetto dell' intandente; ma gli occhi dello stolto. 75quardano alle estreuvità della terra.

25 Il figliuolo stolto è sdegno au sub padre, e amaritudine a colei che l'ha

partorito.

26 Egli non è bene di condanuare il giusto, non pure ad ammenda, ne che i principi battano alcuno per dirittera.

27 Chi rattiene i suoi detti è dotato di conoscimento ; e chi è di spirito riservato

è uomo intendente.

28 Lo stolto stesso è reputato saviol quando si tace; e prudente, quando tiene le labbra chiuse.

18 COLUI che si separa cerca: le sue cupidità, e scheraisce: ogni legge: e

2 Lo stolto non si diletta nella pridenza ma in ciò che il cuor suo si manifesti.

3 Quando viene un emplo, viene anche lo sprezzo, e il vituperto con ignominia

4 Le parole della bocca dell' uomo escellente sono acque profonde; la fonte di sapienza è un torrente che sgorga.

5 Edii non è bene d'aver riguardo alla qualità dell'empio d, per far torto algiusto

nel giudicio.

6 Le labbra dello stolto entrano in contesar e la sua bocca chiama le percosse.

7 La bocca-delibustolto è la sua rumal e le sue labbra sono il laccio dell'anima

· 8 Le parole di chi va bisbigliando paiono lusinghevoli; ma acendono fin nelli interiors:deliventre.

9 Chi: si porta rimessamente nel suo ldvoro, è fratelltidell'inomordissipatore:

10 The Normandele Signorand ratio forte torpe; il giusto vi ricopperate anti in salvo in luogo elevato.

illulubeni dell'ricco son la sua città di foitizzapie obmenumikto muso alla sun immaginazione. . . .

12:Il ouor dell' uomo s'innales evanti la raina; mai l'umiltà va davanti 'alla glo-

18: Chi fa risposta prima che abbia udi-

to, ciò gli dipazzia e vituperio.

14 Lo spirito dell' uotno sostlene l' infermità di esso; ma cia sollevera lo sperito affictio !

15 Il cuor dell' uomo intendente acquista scienza; el orecchio de savi cerca

conoscimento.

10 Il presente dell'uome gif fa far large, e lo conduce davanti a giandi.

17 This il primo a piutir la sus causa ha ragione; ma il suo compagno vien poi, ed sanaira quello ch' epti ha detto.

18 La sorte fa cessar le liti, e fa gli

spartimenti fra i potenti.
19-11 fratélio oficso è più inessemnabile che una forte vittà; e le contene tra fratelli son come le sbarre di un palazzo.

20 Il ventee dell'uomo sara saziato del frutbo della sua boccu: egli sara saziata

della rendita delle sue labbra.

21 Morte e vita sono ini poter della lingua; e chi l'ame mangerà del frutto di casa.

22. Chi ha trovata moglie ha trovata una buona cesa, o ha ottenuto favor dal Signore\*.

'23 Il povero parle supplichevolvaente;

ma il ricco risponde viuramente.

24 Un uomo che harissi amici deve portarsi da amico; e vi è tale amico, che è più conglumto che un fratello.

10 III povero, che cammina nella sua integrità, val meglio che il perverso di labbra, il quale è stolto.

· 2: Come chi è fretteloso di piedi incappatices non tie alean bene, quande

l'anima è senza conoscimento.

3: La stoligis dell'i nome perverte la via di esso; e pure il suo cuore dispetta contro al Signere.

4 Le riccheze aggiungono amici in gran numero; ma il misero è separato

dal suo intimo anticol

5: It falso: testimonio: non restera impunito, e chi sbocca mensegne non iscam-

deMoltistiverizedaneil principer ma o-

gnuno è amico del donatore.

7 Tutti i frațelli dels povero l'odiano: questo più si disangheranno i suoi anxici der luit egli procescia, mor non vi sono alcuno parole.

8 Chi acquista senno ama l'animaisua; chi ossarva: il intendimento troverà del

bene:

9 Il falso testimonio non resterà impunkoj e chi skoccu menkoguo perità. 10'I diletti non si convengeno allo stol-

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Prov. 6. 1, ecc. <sup>c</sup> Giac. 1. 19. \*\*Rut 1. 16. \*\* Prov. 6. 1, ecc. \*\* Giac. 1. 19. \*\* Lev. 19. 15. \*\* Sal. 18. 1, ecc. \*\* Giov. 7. 51. \*\* Mat. 12. 35/37. \*\* Prov. 28. 14; 31. 10, sec. 8 ... 18. 23. 1. Deutist. 16, ecc. 18.

to; quante meno conviensi al servo si-

gnoreggiat sepra i principi (

11 Il senno dell' uomo rallenta l' ira di esso"; e la sua gloria è di passar sopra le

12: L' indegnazione del re è come il ruggito del leoncello; ma il suo favore è come la **rugiada sopra l'erba.** 

13. Hi figliuolo stolto è una grande sciagura a suo padre; e le visse della mo-

glie sono un gocciolar continuo.

14 Casa e sostanza sono l'eredità del padri; ma dal Signore viene la moglie pru--dente:

15 La pigrizia fa cadere in profondo: sonno: e la persona negligente avrà fame.

lo Chi osserva il comandamento guarda l'anima suac; ma chi trascura le sue vie

17 Chi dona al povero presta al Signore; ed egli gli farà la sua retribu-zione

18 Gastiga il tuo figlinolo mentre vi è ancora della speranza"; ma non imprender già di ucciderlo.

19 Chi è grandemente iracondo ne porterà la pena; che se tu lo scampi, tu lo renderal vie più trazondo.

20 Aecolta consiglio, e ricevi correzione, acciocche tu diventi savio alla fine.

21 Vi sono molti pensieri nel cuor dell'uomo; ma il consiglio del Signote e -quello che sarà stabile<sup>7</sup>.

22 La benignità dell' nomo è la sua cupidigia; ma meglio vale il povero, che

l' uomo bugiardo.

23 Il timor del Signore è a vita; e chi lo teme passerà la notte sazio, e non sarà visitato di alcun male.

24 Il pigro nasconde la mano nel seno, e nonclassiume fuoti, non pure per recar-

sala alla bocca.

25 Percuoti lo schernitore, e il semplice ne diventarà avveduto; e se tu correge gi l'uoma intendento, eg i intenderà la scienza.

26 Il figliucio che fa vergogna e vitui perio, mina il padre, e scaccia la madre.

27 Figliuol mio, ascoltando l'ammae-stramento, rimanti di deviare da' detti di. scienza.

28 Il testimonio scellerato schemisce la dirittatra; e la bocca degli empi trangugia l'iniquità.

29 I giudicii sono spparecchiati agli: schernitori, e le percosse al dosso degli

20 IL vino è schernitore, e la cervogia è tumultumite, e chiunque ne è vago non è savio.

leonoslie; chi lo provoca a indegnazione pecca contro a sè stesso.

3 Egli è gloria all' uomo di rimanersi di contesa; ma chiunque è stolto si fa

4: Il pigro non ara per cagion del freddo; e poi nella ricolta va accattando, e non trova nulla.

5 Il consiglio nel cuor dell' uomo è un' acqua profonda; e l' uomo intendente l'attignera.

6: Il più degli uomini predicano ciascune: la sua benignità: ma chi troverà un uomo verace?

7 I figliuoli del giusto, che cammina nella sua integrità, saran beati dopo di

8 Il re, sedendo sopra il trono del giudicio, dissipa ogni male con gli occhi suoi: 9 Chi può dire: Ip ho purgate il mio cuone, io son netto del mio peccato \*f

10 Doppio peso, e doppio staio, sono. amendue cosa abbominevole al Signore.

11 Fin da fanciullo P uomo è riconoscinto da' suoi atti, se egli sorà puro, e se le sue opere saran diritte.

12 Il Signore ha fatte amendue queste case: e l'orecchio che ode, e l'ocahio che vede.

13 Non amare il sonno, chè tu non · impoverisca; tieni gli occhi aperti, o sarai saziato di pane!

14. Chi compera dice : Egli è cattivo, egli è cattivo; ma quando se n' è andato; aliona si vanta.

15. Vi è dell' oro, e delle perle assai; ma le labbra di scienza sono un vaso prezioso!

16 Prendi pure il vestimento di chi ha fatta sicurtà per lo strano; prendi pegno da lini per glifstmieri.

17 li pane acquistato con frode è soave all' uomo; ma poi la sua bocca si trova piena di ghiaia.

18 I disegni son renduti stabili con consiglio; fa dunque la guerra con prudenti deliberazioni.

19 Chi va sparlando palesa il segreto: non rimescolanti adunque con thi è allettante di labbra.

20 La lampana di chi maledice suo: padre, o sua madre, sarà spenta nelle più: oscure tensbre 78.

21 L' creshtà acquistata di subito da principio non sarà benedetta alla fine. 22 Non dire: Io: renderò il male; a-

spetta il Signore, ed egli ti sulverà.".

23 Doppio peso è cosa abbominevole al Signore; e le bilance fallaci non sono phone

24 I passi dell'uomo sono dal Signore; .. e come intendera l' uomo la sua via? 2 Il terrore del re è come il ruggito del 25. Divorar la cose confacrate; e depo-

Luc. 11. 28. d Mat. 10. 42. 2 Cor. 9. g. Gen. 9. 21, Prov. 23, 29, 30, h 1 Re 8. Lev. 20, 9. Mat. 15. 4. Rom, 12, 19. Mat. 10. 42. 2 Cor. 9. 6-9. Eb. Cy. 23, 29, 30. 1 Re 8. 46. 1 Gio <sup>4</sup> Ginc. 1. 19. \* Prov. 21. 19. Frov. 13. 24, e.rif. Fat. 5. 38, 30. Mat. 7. 16. Rom. 12. 11,

aver fatti i voti, domandarne, è un laccio all' uomo.

26 Il re savio dissipa gli empi, e ri-

mena la ruota sopra loro.

27 L'anima dell'uomo è una lampana del Signore, che investiga tutti i segreti nascondimenti del ventre.

28 Benignità e verità guardano il re; ed egli ferma il suo trono per benignità.

29 La forza de' giovani è la lor gloria; e l' onor de' vecchi è la canutezza.

30 I lividori delle battiture, e le percosse che penetrano addentro nel ventre sono una lisciatura nel malvagio.

21 IL cuor del re è nella mano del Signore come ruscelli di acque; egli lo piega a tutto ciò che gli piace

Tutte le vie dell' uomo gli paiono.

diritte; ma il Signore pesa i cuori.

3 Far giustizia e giudicio è cosa più gradita dal Signore, che sacrificio a

4 Gli occhi altieri, e il cuor gonfio, che son la lampana degli empi, son peccato.

5 I pensieri dell' uomo diligente producono di certo abbondanza; ma l'uomo disavveduto cade senza fallo in necessità

6 Il far tesori con lingua di falsità è una cosa vana, sospinta in qua ed in là; e si appartiene a quelli che cercan la morte.

7 Il predar degli empi li trarrà in giù; perciocche hanno rifiutato di far ciò che è

diritto.

8 La via stravolta dell' uomo è anche strana; ma l'opera di chi è puro è diritta.

9 Meglio è abitare sopra un canto di un tetto, che con una moglie rissosa in casa comune b.

10 L'anima dell'empio desidera il male: il suo amico stesso non trova pietà appo

11 Quando lo schernitore è gastigato, il semplice ne diventa savio; e quando si ammonisce il savio, egli apprende scienza.

12 Il giusto considera la casa dell' empio; ella trabocca l'empio nel male.

13 Chi tura l' orecchio, per non udire il grido del misero, griderà anch' egli, e non sarà esaudito

14 Il presente dato di nascosto acqueta l'ira; e il dono porto nel seno acqueta

il forte cruccio.

15 Il far ciò che è diritto è letizia al giusto; ma è uno spavento agli operatori

d' injquità.

16 L' uomo che devia dal cammino del buon senno riposerà in compagnia de' gi-

17 L'uomo che ama godere sarà bisognoso; chi ama il vino e l'olio non arricchirà.

18 L'empio sarà per riscatto del giusto: e il disleale sarà in iscambio degli uomini diritti 4.

19 Meglio è abitare in terra deserta, che con una moglie rissosa e stizzosa.

20 Nell'abitacolo del savio vi è un tesoro di cose rare, e d'olii preziosi; ma l' uomo stolto dissipa tutto ciò.

21 Chi va dietro a giustizia e benignità troverà vita, giustizia, e gloria.

22 Il savio sale nella città de' valenti, e

abbatte la forza di essa. 23 Chi guarda la sua bocca e la sua

lingua guarda l' anima sua d' afflizioni/.

24 Il nome del superbo presuntuoso è: Schernitore; egli fa ogni cosa con furor di superbia.

25 Il desiderio del pigro l'uccide; perciocchè le sue mani rifiutano di lavo-

rare.

26 L'uomo dato a cupidigia appetisce tuttodi; ma il giusto dona, e non risparmia.

27 Il sacrificio degli empi è cosa abbominevole; quanto più se l'offeriscono con

scelleratezza!

28 Il testimonio mendace perira; ma l' uomo che ascolta parlerà in perpetuo.

29 L' uomo empio si rende sfacciato; ma l' uomo diritto addirizza le sue vie.

30 Non vi è sapienza, ne prudenza, ne

consiglio, incontro al Signore.

31 Il cavallo è apparecchiato per lo giorno della battaglia; ma il salvare appartiene al Signore.

22 LA fama è più a pregiare che grandi ricchezze; e la buona grazia più che argento, e che oro.

2 Il ricco e il povero si scontrano l'un l'altro; il Signore è quello che li ha

fatti tutti.

3 L' uomo avveduto vede il male, e si nasconde; ma gli scempi passano oltre, e ne portano pena.

4 Il premio della mansuetudine e del timor del Signore è ricchezze, e gloria,

e vita.

5 Spine e lacci son nella via dell' uomo perverso; chi guarda l'anima sua sarà

lungi da queste cose.

6 Ammaestra il fanciullo, secondo la via ch' egli ha da tenere; egli non si dipartirà da essa, non pur quando sarà diventato vecchio.

7 Il ricco signoreggia sopra i poveri; e chi prende in prestanza è servo del pre-

statore.

8 Chi semina iniquità mieterà vanità; e la verga della sua indegnazione verrà meno.

9 L'uomo che è d' occhio benigno sarà

Prov. 19. 18; 25. 24; 27: 15. Fat. 5. 39. Er. 6. 4. Is. 1. 11, ecc. Giac. 2. 13. d Is. 43. 3, 4. Mat. 5. 6. Giac. 8. 2, ecc. 2 Tim. 3. 15. Giac. 2. 6. 538

benedetto; perciocchè egli ha dato del suo pane al povero,

10 Caccia lo schernitore<sup>a</sup>, e le contese usciranno fuori; e le liti, e i vituperi ces-

11 Chi ama la purità del cuore avrà il re per amico, per la grazia delle sue labbra.

12 Gli occhi del Signore guardano l' uomo dotato di conoscimento; ma egli sovverte i fatti del disleale.

13 Il pigro dice: Il leone è fuori; io

sarei ucciso per le campagne.

14 La bocca delle donne straniere è una fossa profonda; colui contro a cui il Signore è indegnate vi caderà dentro.

15 La follia è attaccata al cuor del fanciullo; la verga della correzione la di-

lungherà da lui.

16 Chi fa torto al povero, per accrescere il suo, e chi dona al ricco, di certo caderà in inopia.

#### Brevi discorsi morali dei savi su varii saggetti.

17 Inchina il tuo orecchio, e ascolta le parole de' savi, e reca il tuo cuore alla dottrina.

18 Perciocchè ti sarà cosa soave, se tu le guardi nel tuo ventre, e se tutte in-sieme sono adattate in su le tue labbra.

19 Io te le ho pur fatte assapere, acciocchè la tua confidanza sia nel Signore.

20 Non ti ho io scritte cose eccellenti

in consigli e in dottrina?

21 Per farti conoscere la certezza delle parole di verità; acciocchè tu possa rispondere parole di verità a quelli che ti manderanno.

22 Non predare il povero, perchè egli è povero; e non oppressar l'afflitto nella

porta o

23 Perciocche il Signore difenderà la causa loro, e involerà l'anima di coloro che li avranno involati.

24 Non accompagnarti con l'uomo collerico; e non andar con l'uomo iracon-

do; 25 Chè talora tu non impari i suoi costumi, e non prendi un laccio all' anima

26 Non esser di quelli che percuotono nella palma della mano, ne di quelli che

fanno sicurtà per debitid. 27 Per qual cagione, se tu non avessi da

pagare, ti si torrebbe egli il letto di sotto? 28 Non rimuovere il termine antico, che

i tuo<u>i padri</u> hanno posto.

29 Hai tu mai veduto un uomo spedito nelle sue faccende? un tale comparirà nel cospetto dei re, e non comparirà davanti a gente bassa.

23 QUANDO tu sederai a tavola con alcun signore, per mangiar con lui, considera attentamente quello che sarà dinanzi a te;

2 Altrimenti, se tu sei ingordo, tu ti

metterai un coltello alla gola.

3 Non appetire le sue delizie; perciocche sono un cibo fallace.

4 Non affaticarti per arricchire/; rimanti

della tua prudenza.
5 In un batter d'occhio le ricchezze non sono più; perciocchò ad un tratto si fanno delle ale; e sono come un'aquila, che se ne vola in aria.

6 Non mangiare il pan dell'uomo che è d'occhio maligno, e non appetire le sue

7 Perciocchè, come egli è villano nell' anima sua, così egli ti dirà: Mangia, e bevi; ma il cuor suo non samt teco.

8 Tu vomiterai il boccone che ne avrai mangiato, e avrai perduti i tuoi ragionamenti piecevoli.

9 Non parlare in presenza dello stolto; perciocche egli sprezzera il senno de' tuoi ragionamenti.

10 Non rimuovere il termine antico; e

non entrare ne' campi degli orfani.

'11 Perciocche il lor riscotitore è potente; egli difenderà la causa loro contro a

12 Porgi il tuo cuore all' ammaestramento, e le tue orecchie a' detti della

scienza.

13 Non risparmiare la correzione al fanciullo; benchè tu lo batti con la verga. non però morrà.

14 lu lo batterai con la verga, e libe-

rerai l'anima sua dall'inferno.

15 Figliuol mio, se il tuo cuore è savio, il mio cuore altresi se ne rallegrerà.

16 E le mie reni gioiranno, quando le tue labbra parleranno cose diritte.

17 Il cuor tuo non porti invidia a' peccatori ; anzi attienti sempre al timor del Signore.

18 Perciocchè, se vi è premio, la tua

speranza non sarà troncata.

19 Ascolta, figliuol mio, e sii savio; e addirizza il tuo cuore nella diritta via.

20 Non esser de' bevitori di vino!; nè

de' ghiotti mangiatori di carne.

21 Perciocche l'ubbriaco e il ghiotto impoveriranno; e il sonnecchiare farà vestire stracci.

22 Ubbidisti a tuo padre, il qual ti ha generato"; e non isprezzar tua madre,

quando sarà divenuta vecchia.

23 Compera verità, e non venderla, compera sapienza, ammaestramento, e intendimento<sup>n</sup>.

24 Il padre del giusto gioirà grande-

Prov. 13. 24, e rif. Es. 23. 6. d P. Mat. 7. 6. Prov. 13. 24, e rif. <sup>a</sup> Gen. 21. 9, 10. d Prov. 6. 1, ecc. Deut. 19. 14; 27. 17. / 1 Tim. 6. 9, 10. " Ef. 6. 1, 2. Sal. 87. 1, ecc. \* Prov. 4. 5, ecc. Mat. 13. 44, ecc.

mente; e chi avrà generato un savio; ne avra allegrezza.

25 Fo the two padre e taxa madre si rallegrino; e che quella che ti ha partorito gioisca.

26 Figliuol mio, recami il tuo cuore, e

gli occhi tuoi gnardino le mie vic.

27 Perciocché la meretzice è una fossa prefonda, e la straniera un pozzo stretto.

28 E anche ella sta agli agguati, come un ladrone; e accresce il numero de mal-

fattori fra gli nomani.

29 A cui avvengono i guais a cui i lai? .a cui le contese? a cui i ramanarichi? .a cui le battiture senza cagione? a cui il rossore degli occhi?

30 A quelli che si fermano lungamente appresso il vino; a quelli che vanno cercando da mescere.

31 Non riguardare il vino, quando rosseggia, quando sfavilla nella coppa, e cammina diritto.

32 Egli morderà alla fine coune il ser-

pente, e pungerà come l'aspido.

33 Allora gli occhi tuoi vedranno cose strane, e il tuo cuore parlerà cose stravolte

34 E tu sarai come chi giace in mezzo :al mare, e come chi dorme in su la cima

dell'albero della nave.

35 Tu dirai: Altri mi ha battuto, ed io non ne ho seritita la doglia; altri mi dia pesto, ed io non me ne sono avveduto; quando mi risveglierò? io tornerò a cercarlo ancora.

24 NON portare invidia agli uomini malvagia, e non desiderare di esser con loro.

2 Perciocchè il cuor loro macchina ra-

pina, e le lor labbra parlano d'iniquità. 8 La casa sarà edificata per sapienza,

e sara stabilita per prudenza. 4 E per conoscimento le camere saranno ripiene di beni preziosi e dilettevoli, d'ogni maniera.

5,L' uomo savio è forte; e l' uomo in-

tendente è possente di forza.

6 Perciocche con prudenti consigli tu farai la guerra; e la salute è posta in moltitudine di consiglieri.

7 Le sapienze son troppo alte per lo stol-

to; egli non aprirà la bocca nella porta. 8 Chi divisa far male sarà chiamato nomo malizioso.

9 Il pensiero di stoltizia è peccato; e lo schernitore è l'abbominio degli uomini.
10 Se tu ti rallenti nel giorno della di-

stretta, le tue forze saranno corte.

11 Se tu ti rattieni di riscuoter quelli che che son tratti alla morte, e quelli che stanno in forse di essere uccisi; 12 Perche tu dica: Ecco, noi non sap-

piamo che ciò sio ; colui che pesa i cuori non vi porrà egli mente? e il guardiano dell' anima tua non lo conoscarà egli, e non rendera egli a clascuno secondo le sue

opere <sup>5</sup>?
13 Figliuol mio, mangia pure del mele;
persiocche egli è buono; a del favo del

mele, che è dolce al tuo palato; 14 Tal sarà, la conoscenza della sapienza all'anima tua, quando tu l'avrai trovata; e vi sarà premio, e la tue speranza non sarà troncata.

15 O empio, non insidiar l'abitacolo del

giuato, non guastare il suo ricetto.

16 Perojoschè il giusto cade sette volte, e si rileva<sup>c</sup>; ma gli empi ruinano nel

male. 17 Non rellegrarti, quando il tuo nemico sarà caduto; e quando egli sarà ruinato,

il cuor tuo non me gioisca; 18 Chè talora il Signore nol vegga, e che ciò non gli dispiaccia, e ch' egli non istorni l' ira sua d' addosso a lui.

19 Non adirarti per li maligni; non por-

tare invidia agli empi. 20 Perciocche non vi sara premio alcuno per lo malvagio; la lampana degli empi

sarà spenta. 21 Figliuol mio, temi il Signore e il re<sup>d</sup>;

non rimescolarti co' rapportatori.

22 Perciocchè in un momento sorgerà la loro calamità; e chi conosce la ruina procedente d'amendue loro?

23 Queste cose ancora son per li savi. Ei non è bene di aver riguardo alla qualità delle persone in giudicio

delle persone in giudicio. 24 I popoli malediranno, e le nazioni esecreranno colui che dice all'empio: Tu

sei giusto.

25 Ma quelli che lo gastigano saranne grati; e benedizione di bene verrà sopra

26 Chi risponde parole diritte bacia le

27 Ordina le tue faccende fuori, e mettile in assetto ne' tuoi campi; e poi edi-ficherai la tua casa. 28 Non essere testimonio contro al tuo

prossimo senza cagione/; e vorresti tu subornare alcuno con le tue labbra? 29 Non dire: Come egli ha fatto a me,

così farò a lui; io renderò a costui secondo l'opera sua .

30 Io passai già presso al campo del ni-

gro, e presso alla vigna dell' uomo scemo di senno;

31 Ed ecco, amendue erano tutti montati in ortiche, i cardi ne aveano coperto il disopra e la lor chiusura di pietre era

ruinata.
32 E jo, riguardando ciò, vi posi mente; vedutolo, ne presi ammaestramento.
vedutolo, ne presi ammaestramento.

un poco, piegundo un poco le mani per and the state of the ridosere;

34 La tua povertà verrà come un viandante, e la tua imopia come uno scudiere.

Altri proverbi di Salomone, raccolti al tempo di Ezeckia. 1-1

25 QUESTE ancora son sentenze di Salomone , le quali gli uomini di Ezechia, re di Giuda, estrassero.

2 La gloria di Dio è di celar la cosa ; ma la gloria dei re è d'investigare la

3 L' altezza del cielo, e la profondità della terra, è il cuor dei re, non si possono investigare.

4 Togli le schiume dell' aggento, e ne

Tiuscirà un vaso sil'orafo.

5 Rimuovi l'empio d'innanzi al re, e il trono di esso sarà stabilito con giustizia.

6 Non fare il vanaglorioso in presenza del re, e non istar nel luogo de grandi;

7 Perciocche val meglio che ti si dica: Bali qua; chese tu fossi abbassato davanti al principe, che gli occhi tuoi hanno veduto c.

8 Non uscir substamente alla contesa d: chè talora alla fin d'essa tu non faccia qualche cosa, quando il tuo prossimo ti avrà fatta vergogna.

9 Dibatti la tua lite col tuo pressime; ma non palesare il segreto di un altro;

10 Che talora chi ti bde non ti vituperi, e che la tua infamia non possa essere ripa-

11 La parola detta in modi convenevoli è simile a pomi d' oro tra figure d' argento.

12 Il savio riprenditore a un crecchio ubbidiente è un monile d'oro, e un ornumento d'oro finissimo.

13 Il messo fedele è, a quelli che lo mandano, come il fresco della neve in giorno di ricolta; e ristora l'anima de suoi pa-

14 L'uomo che si gloria felsamente di liberalità è simile alle nuvole, e al vento

senza pioggia.

15-Il principo si piega con sofferenza, e

la lingua dolce rompe le ossa.

16 Setu trovi del mele, mangiane quanto ti basta; che talora, se tu te ne satolli, tu nol vomiti fuori

17 Mesti di rado il piè in casa del tuo prossimo; che talura egli nen si sazii di te, ē ti odli.

18 Un womo che dice falsa testimonianza contro al suo pressiato è come un mar-

tello, una spada, e una saetta acuta. 19 La comidenza the si pone nel disterie, è in giumo di uffizione un dente rotto, e un piè dislogato.

20 Chi canta canzoni presso di un cuordolente è come chi si toglie la vesta d'ailcome l'aceto sopra il pitro.

21 Se colui che ti odia ha fame, dagli da. mangian del pane; e se ha sete, dagli da bere dell'asquag:

22 Perciocchè così tu gli metterai delle brace: in su la testa; e il Signore te ne

farà la rebribuzione.

23 Il vento settentzionale dissipa la. pioggia; e il viso sdegnoso la lingua che sparta di nascosto:

: 24 Meglio vate abitare sopra il carito di un tetto, che con una moglie rissosa in casa comune.

-25 Una buona novella di lontan paese è come acqua fresca alla persona stanca e

26 Il giunto che vacilla davanti all' empio, è una fonte calpestata, e una vena. d'acque guastat

27 Il mangiar troppo mele non è bene, e l'investigar colui che è la gloria degli uomini è coss glorique.

.28 L'uomo, il cui animo non ha rittgno alcuno, è una città sfasciata, senza mura.

26 COME la neve non si conviene alla state, ne la pioggia al tempo della ricolta, cost la gloria non si conviene allo-

2 Come il passero vaga, e la rondinella. vola, così la maledizione data senza. dagione non avvertà 4.

3 La sferza al cavallo, e il capestro all'asino, e il bastone al dosso degli stolti.
4 Non risporidere allo stolto secondo la

sua follia; che tatora unche tu non gli sii agguagliato.

'5 Rispondi allo stolto, come si conviene alla sua follia; dhe talora non gli pala

d'esser savio. 6 Chi si taglia i piedi ne beve l'ingiuria; così avviene a chi manda a far de messi per uno stolto.

7 Lo zoppo zoppica delle sue due gambe; così fa la ventanza nella bocca degli stolti.

8 Chi dà gioria allo stolto fa come chi gittasse una pietra preziosa in una mora di sassi .

De La sentenza nella becca degli stolti è come una spina, che sia caduta in manoa. **u**n ebbro.

: 10 I grandi tormentano ognano, e prez-

zolano stolti, e salariano passanti. H Come il cane ritorna al suo vomito, cost lo stolto reitera la sua folfia.

12 Haita veduto un uomo che si reputi savio? vi è maggiore speranza d' uno stolto the di lui ".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rom. 11. 33. Luc. 14. 8, ecc. Mat. 5. 25; 18. Y 4 1 Re 4. 32. <sup>d</sup> Prov. 17. 14. Rom. 12. 15. Mat. 5. 44, ecc. Rom. 12. 20. 2 Piet, 2.22. Rom. 12. 18. Apec 8. 17. \* Deut. 23. 5. \* Mat. 16. 1-4; 21. 24 

13 Il pigro dice: Il leopardo è in su la l strada, il leone è per le campagne.

14 Come l'uscio si volge sopra i suoi arpioni, così si volge il pigro sopra il suo

15 Il pigro nasconde la mano nel seno; egli dura fatica a trarla fuori per recarsela alla bocca.

16 Al pigro par di esser savio più che sette che danno risposte di prudenza.

17 Colui che passando trascorre in ira per una questione che non gli tocca, è come chi afferra un cane per gli orecchi.

18 Quale è colui che, infignendosi di scherzare, avventa razzi, saette, e cose mortifere:

19 Tale è colui che inganna il suo pros-

simo, e dice: Non ischerzo io a?

20 Il fuoco si spegne, quando mancano legne ; così le contese si acquetano, quando non vi son rapportatori.

21 Il carbone è per far brace, e le legne per far fuoco; e l'uomo rissoso per accender contese.

22 Le parole del rapportatore, paiono lusinghevoli; ma scendono fin dentro al

23 Le labbra ardenti, e il cuor malvagio, son come schiuma d'argento impiastrato sopra un testo.

24 Chi odia s' infigne nel suo parlare, ma cova la frode nel suo interiore;

25 Quando egli parlerà di una voce graziosa, non fidartici; perciocchè egli ha sette scelleratezze nel cuore.

26 L'odio si copre con inganno: ma la sua malignità sarà palesata in piena rau-

27 Chi cava una fossa caderà in essa: e se alcuno rotola una pietra ad alto, ella gli tornerà addosso.

28 La lingua bugiarda odia quelli ch' ella ha fiaccati; e la bocca lusinghiera produce ruina.

27 NON gloriarti del giorno di domani; perciocchè tu non sai ciò che il giorno partorirà b

2 Loditi lo strano, e non la tua propria bocca; lo straniero, e non le tue proprie

iabbra.

3 Le pietre son pesanti, e la rena è grave; ma l'ira dello stolto è più pesante che amendue quelle cose.

4 La collera è una cosa crudele, e l'ira una cosa strabocchevole; echi potrà durar davanti alla gelosia?

5 Meglio vale riprensione palese<sup>c</sup>, che

amore occulto. 6 Le ferite di chi ama son leali; ma i

baci di chi odia sono simulati. 7 La persona satolla calca il favo del mele; ma alla persona affamata ogni cosa omara è dolce.

8 Quale è l'uccelletto, che va ramingo fuor del suo nido, tale è l'uomo che va vagando fuor del suo luogo.

9 L'olio odorifero e il profumo rallegrano il cuore; così fa la dolcezza dell' amico

dell' uomo per consiglio cordiale.

10 Non lasciare il tuo amico, nè l'amico di tuo padre; e non entrare in casa del tuo fratello nel giorno della tua calamità; meglio vale un vicino presso, che un fratello lontano.

11 Figliuol mio, sii savio, e rallegra il mio cuore; ed io avrò che rispondere a

colui che mi farà vituperio.

12 L' uomo avveduto, veggendo il male, si nasconde; ma gli scempi passano oltre, e ne portano la pena.

13 Prendi pure il vestimento di chi ha fatta sicurtà per lo strano; e prendi pegno da lui per la straniera.

14 Chi benedice il suo prossimo ad alta voce, levandosi la mattina a buon' ora, ciò gli sarà reputato in maledizione.

15 Un gocciolar continuo in giorno di gran pioggia, e una donna rissosa, è tutt' uno.

16 Chi vuol tenerla serrata pubblica di voler serrar del vento, e dell' olio nella sua man destra.

17 Il ferro si pulisce col ferro; così l' uo-mo pulisce la faccia del suo prossimo.

18 Chi guarda il fico ne mangia il fruttod; cosi chi guarda il suo signore sarà onorato.

19 Come l'acqua rappresenta la faccia alla faccia; così il cuor dell' uomo rappre-

senta l'uomo all'uomo.

20 Il sepolcro, e il luogo della perdizione, non son giammai satolli; così anche giammai non si saziano gli occhi dell' uomo.

21 La coppella è per l'argento, e il fornello per l'oro; ma l'uomo è provato per la bocca che lo loda.

22 Avvegnachė, tu pestassi le stelte in un mortaio, col pestello, per mezzo del grano infranto, la sua follia non si dipartirebbe però da lui.

23 Abbi diligentemente cura delle tue pecore, metti il cuor tuo alle mandre.

24 Perciocche i tesori non durano in perpetuo; e la corona è ella per ogni età? 25 Il fieno nasce, e l'erbaggio spunta, e le erbe de' monti son raccolte.

26 Gli agnelli som per lo tuo vestire, e i becchi gono il preszo di un campo.

27 E l'abbondanza del latte delle capre à per tuo cibo e per cibo di casa tua, e per lo vitto delle tue serventi.

28 GLI empi fuggono, senza che alcuno li perseguiti; ma i giusti stanno sicuri, come un leoncello.

2 Come il paese, per li suoi misfatti, cangia spesso di principe; così, per amor degli uomini savi e intendenti, il principe vive lungamente.

3 L' uomo povero, che oppressa i miseri, è come una pioggia strabocchevole; che fa che non vi è del pane a.

4 Coloro che lasciano la Legge lodano gli empib; ma coloro che la guardano

fanno loro la guerra.

5 Gli uomini dati al male non intendono la dirittura; ma quelli che cercano

Signore intendono ogni cosa o.

6 Meglio vale il povero che cammina nella sua integrità, che il perverso che cammina per due vie, benchè egli eia ricco.

7 Chi guarda la Legge è figliuolo intendente: ma chi è compagno de' ghiottoni

fa vergogna a suo padre.

8 Chi accresce i suoi beni con usura e con interesse, li aduna per colui che dona a' poveri.

9 Chi rivolge indietro l'orecchio, per non udir la Legge, la sua orazione altresì sarà

in abbominio.

10 Chi travia gli uomini diritti per via cattiva, caderà egli atesso nella sua fossa; ma gli uomini intieri erederanno il bene.

11 Il ricco si reputa savio; ma il povero

intendente l'esamina.

12 Quando i giusti trionfano, la gloria è grande; ma quando gli empi sorgono, gli uomini son ricercati.

13 Chi copre i suoi misfatti non prospererà; ma chi li confessa, e li lascia, otterrà

misericordiad.

14 Beato l'uomo che si spaventa del continuo; ma chi indura il suo cuore caderà nel male.

15 Un signore emplo, che signoreggia sopra un popolo povero, è un leon ruggente,

e un orso affamato.

16 Un rettore privo di ogni prudenza fa anche molte storsioni; ma quel che odia l' avarizia prolungherà i suoi giorni.

17 L'uomo che fa violenza nel sangue alle persone, fuggirà fino alla fossa, e

niuno lo potrà sostenere.

18 Chi cammina in integrità sarà salvo; ma il perverso che cammina per due vie,

caderà in un tratto.

19 Chi lavora la sua terra sarà saziato di pane; ma chi va dietro agli uomini da nulla sarà saziato di povertà.

20 L'uomo leale avrà molte benedizioni; ma chi si affretta di arricchire non

sarà tenuto innocente .

21 Egli non è bene di aver riguardo alla qualità delle persone; e per un boccon di

pane! nomo commette misfatto.

22 Chi si affretta di arricchire è uomo d'occhio maligno, e non sa che povertà gli avverrà.

23 Chi riprende alcuno ne avrà in fine maggior grazia che chi lo lusinga con la

24 Chi ruba suo padre e sua madre, e dice: Non vi è misfatto alcuno, è com-

pagno del ladrone.

25 Chi ha l' animo gonfio muove contese; ma chi si confida nel Signore sarà ingrassato 1.

26 Chi si confida nel suo cuore è stolto: ma chi cammina in sapienza scamperà.

27 Chi dona al povero non avrà alcun bisogno'; ma chi nesconde gli occhi da 🗫 avrà molte maledizioni.

28 Quando gli empi sorgono, gli uomini si nascondono; ma quando periscono, i

giusti moltiplicano.

29 L' UOMO, il quale essendo spesso ripreso, indura il suo collo, di subito sarà fiaccato, senza rimedio m

2 Quando i giusti sono aggranditi, il popolo si rallegra; ma quando gli empi si-

gnoreggiano, il popolo geme.

3 L' uomo, che ama sapienza, rallegra suo padre ; ma il compagno delle meretrici dissipa i suoi beni<sup>n</sup>

4 Il re mantiene il paese con dirittura; ma chi è dato a' presenti lo distrugge.

5 L'uomo che lusinga il suo prossimo, tende una rete davanti a' passi di esso.

6 Nel misfatto dell' uomo malvagio vi è un laccio; ma il giusto canterà, e si rallegrerà.

7 Il giusto prende conoscenza della causa de miserio; ma l'empio non intende

alcun conoscimento.

8 Gli uomini schernitori allacciano la

città; ma i savi stornano l' ira. 9 L' uomo savio che litiga con un uomo stolto, or si adira, or ride, e non ha alcuna requie.

10 Gli uomini di sangue odiano l' uomo intiero<sup>p</sup>; ma gli uomini diritti hanno cura

della vita di esso.

11 Lo stolto sfoga tutta la sua ira; ma il savio la racqueta e la rattiene indietro.

12 Tutti i ministri del principe che attende a parole di menzogna, sono empi.

13 Il povero e l'usuraio si scontrano l' un l'altro; il Signore è quello che allumina gli occhi di amendue?.

14 Il trono del re che fa ragione a' miseri in verità, sarà stabilito in perpetuo".

15 La verga e la correzione danno sapienza; ma il fanciullo lasciato in abbandono fa vergogna a sua madre,

16 Quando gli empi crescono, cresce il misfatto; ma i giusti vedranno la ruina di quelli

17 Gastiga il tuo figliuolo, e tu ne sarai

<sup>\*</sup>Mat. 18. 28, ecc. \* Rom. 1. 32. \* Giov. 7. 17. 1 Cor. 2. 15. \* Sal. 82. 8, 5 Rom. 2. 5. \* Mat. 2. 16. \* Gen. 9. 6. \* 1 Tim. 6. 9. \* 1 Tim. 6. 6. rov. 19. 17. \* 2 Cron. 36. 16. \* Luc. 15. 18, ecc. \* Sal. 41. 1. \* Gen. 4. 5-Mat. 5. 45. \* Sal. 72. 2, ecc. \* Sal. 87. 36; 91. 8; 92. 11. d Sal. 32. 8, 5. 1 Glov. 1. 8-10. Rom. 2. 5. Prov. 19. 17. <sup>9</sup> Mat. 5. 45.

in riposoa; ed egli darà di gran diletti | all'anima tua.

18 Quando non vi è visione, il popolo è dissipato; ma besto chi guarda la Legge.

19 Il servo non si corregge con parole; benchè intenda, non però risponderà. 20 Hai tu mai veduto un tiomo precipi-

toro nel suo parlare? vi è maggiore aporanza d' uno stolto che di lui.

.21 Se alcuno alleva delicatamente da fanciullo il suo serve, quello sanà figliuolo alla fine.

22 L' nome iracondo muove contese, e l' uomo collerico commette molti misfatti. · 23 L'alterezza dell'uomo l'abbassa; ma

chi è umile di spirito otterrà gloria .

24 Chi partisce col ladro odia l'anima sua; egli udirà l'esecrazione, e non però

manifesterà il futto.

25:Lo spavento dell' nomo gli mette un laccio c; ma chi si confida nel Signore sarà levato ad alto in salvo.

26 Molti cercano la faccia di colui che signoreggia; ma dal Signore procede il giudicio di ciescuno.

27L'uomo iniquo è l'abbominio de' giusti; e l'uomo che cammina diritta-:mente, è l'abbominio dell'empio.

#### Le parole di Agur.

30 LE parole di Agur, figliuolo di Iache; il sermone profetico che quell'uomo pronunziò a Itiel; a Itiel, e ad Ucal.

2 Certo io son troppo idiota, per esser gran personaggio; e non ho pur l'inten-dimento d'un uomo volgare;

3 E non ho imparata sapienza; ma io so

la scienza de' santi.

4 Chi è salito in cielo, e n' è disceso d? chi ha raccolto il vento nelle sue pugna? chi ha serrate le acque nella sua vesta? chi ha posti tutti i confini della terra? quale è il suo nome, o quale è il nome del suo figliuolo, se tu il sai?

5 Ogni parola di Dio è purgata col fuoco ; egli è scudo a coloro che sperano

in lui.

8 Non aggiugnere alle sue paroles; chè talora egli non ti arguisca, e che tu non sii trovato bugiardo.

7 To ti ho chieste due cose, o Dio; non

rifiutarmele avanti che io muoia.

8 Allontana da me vanità e parole di bugia; non mandarmi povertà, nè ricchez-

ze; cibami del mio pane quotidiano; 9 Che talora io non mi satolli, e ti rinneghi, e diça: Chi è il Signore? chè talora altresì lo non impoverisca, e rubi, e usi indegnamente il Nome dell' Iddio

padrone; chò talera egli mon ti malerlica, e tu ti renda colpevole.

11 Vi è una generazione d'uomini che maledice suo padre, e non benedice sua

madre.
12 Vi è una generazione d'acquini che si reputa netta e non è lavata della sua

lordura. 13. Vi à una generazione d'uomini che ha gli occhi grandemente elevati, e le

palpebre alzate. 14 Vi è una generazione d'asomini, i cui denti sono spade, e i mascellazi celtelli, per divorare i poveri d'in su la sterra, e i bisognosi d'infra gli uemini. 15 La mignatta ha due figliuole, che di-

cono: Apporta, apporta. Questo tre cose non si seziano giammai; anzi queste quattro non dicono giammai: Basta!

16 Il sepolcro, la matrice sterile, la terra che non si sazia piamanai d'acqua, e il fueco, che giammai non dice: Basta!

17 I corvi del torrente trarranno, e i figli dell'aquila mangeranno gli occhi di chi beffa suo padre ; e sprezza di ubbidire a sua madre.

18 Queste tre cose mi sono occulte; anzi,

io non conosco queste quattro:
19 La traccia dell' aquila nell' aria, la traccia del aerpente sopra il sasso, la traccia della nave in messo del mare, la

traccia dell' nomo nella giovane. 20 Tale è il precedent della dianna adultera; ella mangia, e si frega la bocca, e dice: Io non he commessa alcuna iniquità

21 Per tre cose la terra trema; anzi per quattro, ch' ella non può comportara:

29 Per do servo, quando regna; e per l'uomo stolto, quando è setallo di pane;

23 Per la donna odiose, quando ai marita; e per la serva, quando é erede della sua padrona.

24 Queste quattro cose son delle più piccole della terra, e per son savie, e molto avvedute:

25 Le formiche che sono un popolo senza forze, e pure apparecchiano di state il lor cibo!;

26 I conigli, che seno un popolo senza potenza, e pur fanno i lor ricetti nelle roccie

27 Le locuste, che non hanno re, e pure escono fuori tutte a stormo, divise per ischiere;

28 Il ramarro, che si aggrappa con le mani, ed è ne' palazzi dei re.

29 Queste tre case hanno un hel passo; anzi queste quattro hanno una bella anda-

mio.
10 Non dir male del servo appo il suo non si volge indietro per tema di alcuno; 30 Il leone, la più forte delle bestie, che

<sup>\*</sup>Js. 66. 2. Gian. 4. 6, 10. 1 Piet. 5. 5. Gen. 12. 12; 20. 3, 11. ecc. / Apoc. 22. 16, 19. Mat. 6. 11. Luc. 18. 11. N Gen. 9. 52. Prov. 13. 24, e rif. 19.7, ecc. 20. 9. Prov. 6. 6, ecc.

31 Il gallo compresso di fianchi, e il becco, e il re, appresso al quale niuno può levare il capo.

32 Se tu hai fatto qualche follia, innalzandoti; ovvero, se hai divisato alcun male, mettiti la mano in su la bocca

33 Perciocché, come chi rimona il latte ne fa uscir del burro; e chi strigne il naso, ne fa uscir del sangue; così ancora chi preme l'ira ne fa uscir contesa.

Annaestramenti della mudre del re Lemuel a suo figlio.

31 LE parole del re Lemuel; il sermone profetico, col quale sua madre l'ammaestrò.

2 Che, figliuol mio? che, figliuolo del ventre mio? e che, figliuolo de miei voti?

3 Non dar la tua forza alle donne, nè i tuoi costumi a ciò che è per distruggere i rea

4 Ei non si conviene ai re, o Lemuel, ei non si conviene ai re d'esser bevitori di vino, nè a' principi d' esser bevitori di cervogia;

5 Chè talora eglino, avendo bevuto, non dimentichino gli statuti, e non pervertano il diritto di qualunque povero afflitto.

6 Date la cervogia al miserabile, e il vino a quelli che sono in amaritudine d'animo;

7 Acciocche bevano, e dimentichino la lor miseria, e non si ricordino più de' lor travagli.

8 Apri la tua bocca per lo mutolo, per mantenere la ragion di tutti quelli che sono in pericolo di perire.

9 Apri la tua bocca; giudica giustamente; fa diritto al povero e al bisognoso.

Descrizione e lode di una buona moglie.

10 Chi troverà una donna di valore? A prezzo di essa avanza di gran lunga quello delle peried.

11 II cuor del marito si fida in lei; ed egli non avrà giammai mancamento di veste.

12 Ella gli fa del bene, e non del male, tutto il tempo della sua vita.

13 Ella cerca della lana e del lino, e

lavora delle sue mani con diletto.

14 Ella è come le navi de mercatanti: ella fa venire il suo pane da lungi.

15 Ella si leva, mentre è ancora notte, e dà il cibo alla sua famiglia, e ordina alle sue serventi il lor lavoro

16 Ella considera un campo, e l' acquista; ella pianta una vigna del frutto delle sue mani.

17 Ella si cinge i lombi di forza, e fortifica le sue braccia.

18 Perciocchè il suo traffico è buono, ella lo gusta; la sua lampana non si spegne di notte.

19 Ella mette la mano al fuso, e le sue

palme impugnano la conocchia.

20 Ella alfarga la mano all' afflitto!, e porge le mani al bisognoso.

21 Ella non teme della neve per la sua famiglia; perclocchè tutta la sua famiglia è vestita a doppio.

22 Ella si fa de capoletti; fin lino, e

porpora sono il suo vestire.

23 Il suo marito è conosciuto nelle porte, quando egli siede con gli anziani del

24 Ella fa de' veli, e li vende: e delle centure, le quali ella dà a' mercatanti.

25 Ella è vestita di gloria e d'onore; e ride del giorno a venire.

26 Ella apre la bocea con sapienza, e la legge della benignità è sopra la sua lingua.

27 Ella considera gli andamenti della sua casa, e non mampia il pan di pigrizia,

28 I spoi figliudii si levano, e la predicano beata; il suo marito anch' egli, e la

29 Dicendo: Molte donne si son portate valorosamente; ma tu le sopravanzi tutte.

30 La grazia è cosa fallace, e la bellezza è cosa vana; ma la donna che ha il timor del Signore sarà quella che sarà lodata.

31 Datele del frutto delle sue mani; e lodinla le sue opere nelle porte.

# IL LIBRO DELL' ECCLESIASTE.

La tanità di ogni cosa terrena.

1 LE parole del Predicatore, figliuolo di

Davide, re in Gerusalemme. 2 Vanità delle vanità, dice il Predicatore: vanità delle vanità; ogni cosa è va-nità.

3 Che profitto ha l'uomo di tutta la sua | suo, ove egli si deve levare.

fatica, nella quale egli si affatica sotto fl sole?

4 Una età va via, e un' altra età viene; e la terra resta in perpetuo.

5 Il sole si leva anch' esso, e poi tramonta: e, ansando, trae verso il luogo

1

Neem. 13. 26. Sel. 104, 15. Lev. 19 Eb. 13. 16. Prov. 12. 4. Rom. 8. 29 <sup>c</sup> Lev. 19, 15. Is. 1. 17. Prov. 19. 14. \* Rom, 12. f Eb. 13. 16.

6 Il vento trae verso il Mezzodi, e poi gira verso il Settentrione; egli va sempre

girando, e ritorna a' suoi giri.

7 Tutti i fiumi corrono nel mare, e il mare non s'empie; i fiumi ritornano sem-pre a correre al luogo dove sogliono correre.

8 Ogni cosa si affatica più che l'uomo non può dire; l' occhio non si sasia giammai di vedere, e l'orecchio non si riempie

di udire.

9 Quello che è stato è lo stesso che sarà: e quello che è stato fatto è lo stesso che si farà; e non vi è nulla di nuovo sotto il sole.

10 Evvi cosa alcuna, della quale altri possa dire: Vedi questo, egli è nuovo? già è stato ne' secoli che sono stati avanti a noi.

11 Non vi è alcuna memoria delle cose che son state innanzi; così ancora non vi sarà memoria delle cose che saranno nel tempo a venire, fra coloro che verranno appresso

12 Io, il Predicatore, sono stato re sopra

Israele, in Gerusalemme;

13 Ed ho recato il mio cuore a ricercare, e ad investigare, con sapienza, tutto ciò che si fa sotto il cielo; il che è una occupazione molesta, la quale Iddio ha data a' figliuoli degli uomini, per occuparvisi.

14 Io ho vedute tutte le cose che si fanno sotto il sole; ed ecco, tutto ciò è

vanità, e tormento di spirito.

15 Le cose torte non si possono dirizzare; e i difetti non si possono annoverare.

16 Io parlava nel cuor mio, dicendo: Ecco, io mi sono aggrandito, e accresciuto in sapienza, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me sopra Gerusalemme; e il cuor mio ha veduta molta sapienza e scienza a;

17 E ho recato il mio cuore a conoscere la sapienzab; ed anche a conoscere le pazzie e la stoltizia; ed ho riconosciuto che questo ancora è un tormento di spirito.

18 Perciocche, dove è molta sapienza, vi è molta molestia; e chi accresce la scienza accresce il dolore.

I piaceri, e le ricchezze non danno la felicità.

2 IO ho detto nel cuor mio: Va ora, io ti proverò con allegrezza, e tu goderai dell'bene ; ma-ecce, questo ancora è vanttà vanità.

2 Io ho detto al riso: Tu sei insensato; e all'allegrezza: Che cosa è quel che tu fai?

3 Io ho nel mio cuore ricercato il modo di passar dolcemente la vita mia in continui conviti; e, reggendo il mio cuore con sapienza, di attenermi a stoltizia; finche vedessi che cosa fosse bene a' fi-giuoli degli uomini di fare sotto il cielo, tutti i giorni della vita loro.

4 Io ho fatte dell' opere magnifiche; io mi ho edificate delle case; io mi ho piantate delle vigne.

Vanità dei piaceri

5 Io mi ho fatti degli orti e de' giardini;

ed ho piantati in essi degli alberi frutti-feri d'ogni maniera. 6 Io mi ho fatte delle pescine d'acqua, per adacquar con esse il bosco ove cre-

scono gli alberi.

7 Io ho acquistati de' servi e delle serve, e ho avuti de' servi nati ed allevati in casa; ho eziandio avuto molto grosso e minuto bestiame, più che tutti quelli che sono stati innanzi a me in Gerusalemme.

8 Io mi ho eziandío adunato dell' argento, e dell' oro d, e delle cose le più care dei re, e delle provincie; io mi ho acquistato de' cantori e delle cantatrici; ed ho avute delle delizie degli uomini, d'ogni maniera: musica semplice, e musica di concerto.

9 E mi sono aggrandito ed accresciuto più che tutti quelli che sono stati innanzi a me in Gerusalemme; la mia sa-

pienza eziandio mi è restata.

10 E non ho sottratta agli occhi miei cosa alcuna che abbiano chiesta; e non ho divietato il mio cuore da niuna allegrezza; anzi il mio cuore si è rallegrato d'ogni mia fatica e; e questo è stato quel-lo che mi è tocco in parte d'ogni mia fatica.

11 Ma, avendo considerate tutte le mie opere che le mie mani aveano fatte; e la fatica che io avea durata a farle, ecco, tutto ciò *era* vanità, e tormento di spirito; e pon vi è di ciò profitto alcuno sotto il

sole.

12 Laonde mi son rivolto a vedere la sapienza, e le follie, e la stoltizia; perciocche, che cosa sono gli altri uomini, per poter seguitare il re? essi fanno ciò che hanno già fatto.

13 E ho veduto che la sapienza è più eccellente che la stoltizia, siccome la luce

è più eccellente che le tenebre.

14 Il savio ha i suoi occhi nel capo, e lo stolto cammina in tenebre; ma pure eziandio ho conosciuto che un medesimo

avvenimento avviene ad essi tutti.

15 Laonde ho detto nel cuor mio: Egli avverrà anche a me il medesimo avveni-mento che allo stolto; che mi gioverà egli adunque allora d'essere stato più savio? perciò, ho detto nel cuor mio che ciò ancora è yanità.

16 Perciocchè non vi sarà giammai più memoria del savio, come ne anche dello stolto: conciossiache ne giorni vegnenti ogni cosa sarà già dimenticata. E come

muore il savio come lo stolto?

17 Perciò ho odiata questa vita; imperocche le opere che si fanno sotto il sole mi son dispiaciute; perchè ogni cosa

è vanità, e tormento di spirito.

18 Ho eziandío odiata ogni mia fatica che io ho durata sotto il sole, la quale io lascerò a colui che sarà dopo di me.

19 E chi sa s'egli sarà savio, o stolto? e pure egli sarà signore d' ogni mia fatica, intorno alla quale mi sarò affaticato, e avrò adoperata la mia sapienza sotto il sole. Anche questo è vanità.

20 Perciò, mi son rivolto a far perdere al mio cuore la speranza d' ogni fatica, intorno alla quale io mi sono affaticato

sotto il sole.

21 Perciocche vi è tale uomo, la cui fatica sarà stata con sapienza, con conoscimento, e con dirittura; il quale pur la lascia per parte a chi non s' è affaticato intorno. Anche questo è vanità, e gran molestia.

22 Perciocche, che cosa ha un tale uomo di tutta la sua fatica, e del tormento del suo spirito, con ch' egli si affatica sotto

il sole?

23 Concioniaché tutti i suoi giorni non sieno altro che doloria, e le sue occupazioni altro che molestia; anche non pur di notte il cnor suo non riposa. Questo ancora è vanità

24 Non è egli cosa buona nell' uomo, ch' egli mangi e beva, e faccia goder di beni l'anima sua con la sua fatica? Anche questo ho veduto esser dalla mano

di Dio.

25 (Perciocche, chi mangerebbe, e chi

goderebbe, se io nol facessi?)

26 Conciossiache Iddio dia all'uomo, che gli è grato, sapienza, conoscimento e allegrezza; e al peccatore, egli dà occupazione di adunare e di ammassare, per dare a colui che è grato a Dio. Questo ancora è vanità, e tormento di spirito.

Vi ha, per ogni coia, un tempo fimato da Dio.

3 OGNI cosa ha la sua stagione, e ogni azione sotto il cielo ha il suo tempo.

2 Vi è tempo di nascere, e tempo di morire"; tempo di piantare, e tempo di

divellere ciò che è piantato; 3 Tempo di uccidere, e tempo di sa-nare; tempo di distruggere, e tempo di

edificate:

4 Tempo di pingmere, e tempo di ridere; tempo di far cordoglio, e tempo di saltare:

5 Tempo di spargere le pietre, e tempo di raccorle; tempo di abbracciare, e tempo di allontanazsi dagli abbracciamenti d;

s Tempo di procacciare, e tempo di perdere; tempo di guardare, e tempo di guttar

via; Tempo di stracciose, e tempo di cucire; tempo di tucere, e tempo di parlare; sole; ed ecco, le lagrime degli oppr

8 Tempo di amare, e tempo di odiare"; tempo di guerra, e tempo di pace,

9 Che profitto ha chi fa alcuna cosa, di quello intorno a che egli si affatica?

10 Lo ho veduta questa occupazione, che Iddio ha data a' figliuoli degli uomini, acciocche si occupino in essa.

11 Egli ha fatta ogni cosa bella nella sua stagione; ha eziandio posto il mondo nel cuor degli uomini, sepza che però l'uomo possa giammai rinvenir l'opere che Iddio ha fatte, da capo al fine.

12 lo ho conosciuto che fra essi non vi e altro bene, che di rallegrarsi, e di far

bene in vita sua.

13 Ed anche, che ogni nomo mangi e beva; e, con ogni sua fatica, goda del

bene, è dono di Dio. 14 Io ho conosciuto che tutto quello che Iddio sa è in perpetuos; a ciò niente si può aggiugnere, e niente se ne può diminuire; e Dio il fa, acciocche gli uomini lo temano.

15 Ciò che è stato era già prima, e ciò che ha da essere già è stato; e Iddio ri-

cerca quello che è passato.

16 Avendo, oltre a ciò, veduto sotto il sole, che nel luogo del giudicio vi è l'empietà, che nel luogo della giustizia

vi è l'empietà; 17 Io ho detto nel mio cuore: Iddio giudicherà il giusto e l'empio"; perciocche, per qual si voglia cosa vi è un tempo.

e ad ogni opera soprasta un quivi.

18 lo ho detto nel mio cuore, interno alla condizione de figliuoli degli uomini, ch' egli sarebbe da desiderare che Iddio li chiarisse, e ch' essi vedessero che da loro stessi non somo altro che bestie;

19 Perciocche cio che avviene a' figlinoli degli nomini è ciò che avviene alle bestie; ri è un medesimo avvenimento per essi tutti; come muore I uno, coni muore l'altro; e tutti hanno un mede-simo fiato; e l'uomo non ha vantaggio alcuno sopra le bestie; perciocche tutti 2014 vanità.

20 Tutti vanno in un medesimo buogo; tutti sono stati futti di polvere, e tutti

ritornano in polvere<sup>n</sup>.

21 Chi sa che lo spirito de figlinoli degli nomini salga in alto, e quel delle

bestie scenda a basso sotterra?

22 lo ho dunque veduto che non vi è aliro bene, se non che l' nomo si rallegri nelle sue opere; conciossiaché questa sia la sua parte; perciocché chi lo rimenerà, per veder quello che sarà dopo lui:

#### Mali e termenti della vita.

4 MA di nuovo io ho vedene tutte oppressioni che si fanno sotto

sati i quali non hanno alcun consolatore, nè forza da potere scampur dalle mani de' loro oppresentori; non hanno, dico, alcun consolatore.

2 Onde io pregio i morti, che grà son morti, più che i viventi, che sono in vita

fino ad oraa

3 Anzi più felice che gli uni, e che gli altri, giudico colui che fino all ora non è stato; il qual non ha vedute le opere malvage che si fanno sotto il sole.

4 Oltre a ciò, ho veduto che în ogni fatica, e in ogni opera ben fatta, l' ttomo è invidiato dal suo prossimo. Ciò ancora è vanità, e tormento di spirito.

5 Lo stolto piega le mani, e mangia la sua carne, dicendo:

6 Meglio è una menata con riposo, che amendue i pugni pieni con travaglio, e con tormento di spirito 3.

7 Ma di nuovo ho veduta un' altra

vanità sotto il sole.

- 8 Vi è tale, che è solo, e non ha alcun secondo; ed anche non ha figliuoli, nè fratello, e pure egli si affatica senza fine, ed anche l'occhio suo non è giammai sazio di ricchezze c; e non pensa: Per chi mi affatico, e privo la mia persona di bene? Questo ancora è vanità, e un mal affare.
- 9 Due vagliono meglio che un solo; conclossiachè essi abbiano un buon premio

della lor fatica;

10 Perciocche, se l'uno cade, l'altro rileva il suo compagno; ma guai a chi è solo! perciocchè se cade, non vi è alcun secondo per rilevarlo.

11 Ottre a ciò, se due dormono insieme, si riscalderanno; ma un solo come potrà

etii riscaldarsi?

12 E se alcuno fa forza all' uno, i due h'resisteranno; 'anche il cordone a tre fin non si rompe prestamente.

13 Meglio vale il fanciallo povero e stvio, che fi re vecchio e stolto, il qual

non sa più essere ammonito.

14 Perciocchè tale esce di carcere, per regnare; tale altresi, che è nato nel suo reame, diventa povero.

15 Io ho veduto che tutti i'viventi sotto

il sole vanno col fanciullo, che è la seconda persona, che ha da succedere al re.

16 Tutto il popolo senza fine va con lui, come aveano fatto tutti coloro ch' erano stati davanti a loro; quelli eziandio che verranno appresso, non si rallegreratito di lui. Certo, questo ancora è vanità, e tormento di spirito.

#### Varii consigli pratici.

GUARDA il tuo piè; quando tu ap drai nella Casa di Diod; e appressati danno gli stolti, ciaè, sacrificio : perciecchè essi, facendo male, non però se ne avveggono.

2 Non ester precipitoso nel tuo parlare, e il tuo cuore non si affretti di proferire alcuna parola nel cospetto di Dioj: perciocchè Iddio è nel ciclo, e tu sei in terra ;

però sieno le tue parole poche;
3 Perciocchè dalla moititudine delle occupazioni procede il sogno, e dalla moltitudine delle parole procede la voce stol-

4 Quando avrai votato a Dio alcun voto. non indugiare di adempierlo 9; peroiocche gfi stolti non yli son punto grati ; adempi ciò che avrai votato.

5 Meglio è che tu non voti, che se tu

voti, e non adempi ...

6 Non recarla tua bocca a far peccar la tua persona; e non dire davanti all' Angelo che è stato errore; perchè si adirelebbe Tadio per la tua voce, e dissiperebbe l'overa delle tue mani?

7 Certo, in moltitudine di sogni vi sono ancora delle vanità assai; così ancora ve ne son molte in molte parole; min ta, temi

8 Se tu vedi nella provincia l'oppression del povero, e la rubería del giudicio e della giustizia, non intravigharti di questa cosa; perciocché vi è uno Eccelso di sopra all' eccelso, che vi prende guardia : anzi, vi sono degli eccelsi sopra essi tutti.

9 Ora la terra è la più profittevole di tutte l'adre cose; il re stesso è sottoposto

al campo.

Osservazioni sull' eggismo e sull' avarizia.

10 Chi ama l'argento non è maisto con l'argento; e chi anna i gran tesori è senza rendita. Anche questo è vanità.

11 Dove son molti beni, sono anche molti mangiatori di essi; e che pro ne torna al padrone di essi, salvo la vista degli occhi?

12 Il sonno del lavoratore è delce, poco o assai ch' egli mangi; ma la sazietà del

ricco non lo lascia derinire.

13 Vi è una mala doglia, la quale io ho veduta sotto il sole, ciòc: che vi son delle ricchezze, conservate à lor padroni per lor male.

14 Ed lesse riccheme periscono per mal affare, si the se a paidrone di esse ha generato un figliuolo, non gliene riman

mano.

15 Un tale se ne torm ignudo, come è uscito del ventre di sua madré, andandosene come e venuto; e non prende nulla della sua fatica, ch' egli se ne porti via nella mano.

16 Anche questo è una mala doglia; per ascoltare, anzi che per dar quello che | concionischo egli se ne vada come egli è

Figh 3.17, ecc. AProv. 15. 16, 17. 1 Giov. 2. 16. 4 Es. 3. 5. 5. 7. Deut. 23. 21—23. AFat. 5. 4. (Sal. 12. 5. 'd Es. 3. 5. '1 Sam, 15. 22. Is, 1. 11, ecc. Glob. 1. 21. 1 Tim. 6. 7.

17 Ed anche tutti i giorni della sua vita egli avrà mangiato in tenebre, con molta

tristezza, e doglia, e cruccio.

18 Ecco ciò che io ho veduto: ch' egli è una buona e bella cosa che l'uomo mangi, e beva, e goda del bene con tutta la sua fatica ch' egli dura sotto il sole, tutti i giorni della sua vita, i quali Iddio gli ha dati; perchè questo è la sua parte.

19 E anche, quando Iddio, avendo date

a chi che sia ricchezze e facoltà, gli dà ancora il potere di mangiarne, e di prenderne la sua parte, e di rallegrarsi della sua fatica: ció è un dono di Dio....

20 Perciocche un tale non si ricordera molto de giorni della sua vita; concios-siachè Iddio gli risponda per l'allegrezza del suo cuore.

È lecito godere i beni dați da Dio : ma ciò non soddisfu l'anima nostra.

VI è un male che io ho veduto sotto il sole, ed è frequente fra gli uomini; 2 Cioè: che vi è tal uomo, a cui Iddio ha date ricchezze, e facoltà, e gloria, talche nulla manca all'anima sua, di tutto ciò ch' egli può desiderare; e pure Iddio non

gli dà il potere di mangiarne, anzi uno strano le mangia. Questo è vanità, e una mala doglia.

3 Avvegnachè alcuno generi cento Agliuoli, e viva molti anni, talche il tempo della sua vita sia grande, se l'agima sua non è saziata di bene, e se non ha pur se-poltura, io diog che la condizione di un abortivo è migliore che la sua,

4 Perciocche quell' abortivo è venuto in vano, e se ne va nelle tenebre, e il suo

nome è coperto di tenebre;

5 E avvegnaché non abbia veduto il sole, ne ayuto alcun conoscimento, pure ha più riposo che quell'altro;

6 Il quale, benchè egli vivesse duemila anni, se non gode del bene, che vantuggio ne ha egli? non vanno essi tutti in un medesimo luogo?

7 Tutta la fatica dell'. nomo è per la sua bocca; e pur l'anima sua non è giammai

sazia.

8 Perciocchè, qual vantaggio ha il savio sopra lo stolto? quel vantaggio ha il povero, intendente? di camminare davanti a' viventi.

9 Meglio è il veder con gli occhi, che andar vagando qua e la con l'anima. Anche questo è vanità, e tormento di spirito.

10 Già fu posto nome all uomo ciò chi egli è; ed egli è noto chi esse mome fu Adamo; ed egli non può litigar con colui che è più forte di lui.

11 Quando vi son cose assai, esse accre-

venuto : e che profitto ha egli di essersi | scono la vanità : e che vantaggio ne ha affaticato per del vento?

12: Perciocchè, chi sa qual cosa sig buona all' uomo in questa vita, tutti i giorni della vita della sua vanita, i quali egi nassa come un' ombra d? imperocchè, chi dichiarerà all' uomo ciò che sarà depo lui sotto il sole?

Utilità della sofferenza, della pazienza e della saviezza.

LA buona fama val meglio che il buon olio odorirero", e il giorno della morte meglio che il giorno della natività.

2 Meglio vale andare in una casa di duolo, che andare in una casa di convito; perciocche quello è il fine d'ogni uomo; e chi vive vi pon mente.

3 Meglio vale la tristezza che il riso: perciocchè il cuore migliora per la mesti-

zia del volto!

4 Il cuore de savi è nella casa del duolo; e il cuor degli stolti è nella casa dell'ale

5 Meglio vale udir lo sgridar del savio. che se alcuno ode il cantar de' pazzig.

6 Perciocche, quale è il romore della spine sotto la caldaia, tale è il ridere della stolto. Anche questo è vanità.

Certo l'oppressione fa impazzare il savio, e il presente fa perdere il sanno.

8 Meglio vale il fin della cosa, che i principio di essa; meglio vale, chi è di spirito paziente, che chi è di spirito altiero.

9 Non esser subito nell' animo tuo ad adirarti; perciocchè l'ira riposa nel seno

degli stolti

10 Non dire: Che vuol dire che i giorni di prima sono stati migliori di questi? perciocchè tu non domanderesti di ciò per sapienza.

11 La sapienza à buona con eredità; e quelli che veggono il sole han del van-

taggio.

12 Perciocchè la sapienza è all' ombra, e i danari sono all' ombra; ma la scienza della sapienza ha questo vantaggio, ch'elle

ia vivere quelli che ne son dotati. 13 Riguarda le opere di Dio; perciocese, chi potrà ridirizzare ciò ch' egli avrà tra-

volto? 14 Nel giorno del bene sta in allegrezza?; e nel giorno dell' avversità, ponsi mente; ancera ha fatto Iddio l' une contrapposto all'altro, per questa cagione, che l'uome non troverà nulla dopoisà.

15 Io ho veduto tusto questo a giorni della mia vanita. Vi è tal giusto, che perisce per la sua giustizia; e vi è tal empio che prolunga la sua vita con la sua

malvagità.

<sup>&#</sup>x27; c Ic. 45. 9. b Luc. 12. 20. \*1 Tim. 6. 17, ecc. b L. sal. 141. 5. Prov. 13. 18. d Giac. 4 Prov. 14 \* Prov. 14, 29.

16 Non esser troppo giusto, e non farti savio oltre misura<sup>a</sup>; perchè ti diserteresti? 17 Non esser troppo empio, nè stolto; perchè morresti fuor del tuo tempo b?

18 Egli è bene che tu ti attenga a una cosa, sì però che tu non allenti la mano dall' altra: perciocche, chi teme Iddio esce d ogni cosa.

19 La sapienza rinforza il savio, più che dieci rettori non fanno la città nella quale

20 Certo non vi è niun uomo giusto in terra, il quale faccia bene, e non pecchi d.

21 Tu altresi non por mente a tutte le parole che altri dirà; anzi non pure ascoltare il tuo servo che ti maledice.

22 Perciocchè il tuo cuore sa che tu ancora ne hai maledetti altri, eziandio più

volte.

23 Io ho provate tutte queste cose per sapienza; onde ho detto: To son savio; ma la sapienza è lungi da me e.

24 Chi troverà una cosa che è cotanto

lontana, ed è profondissima?

25 Io mi sono aggirato con l'anima mia, per conoscere, per investigare, e per ricércar sapienza, e come si deve ben giudicar delle cose; e per conoscere l'empietà della stoltizia, e la follia delle pazzie;

26 E ho trovata una cosa più amara che la morte, cioè: quella donna che non è altro che reti, e il cui cuore non è altro che giacchi, e le cui mani son tanti lacci; l'uomo gradevole a Dio scamperà da essa; ma il peccatore sarà preso da lei<sup>9</sup>.

27 Vedi, io ho trovato questo, dice il Predicatore, cercando ogni cosa ad una ad una, per trovare come si deve ben giudicar

delle cose:

28 H che ancora cerca l'anima mia, e non I ho trovato (ben ho trovato un uomo Fra mille; ma fra altrettante donne, non ne ho trovata neppur una);

29 Sol ecco ciò che io ho trovato: che Iddio ha fatto l'uomo diritto; ma gli uomini hanno ricercati molti discorsi.

## L' ubbidienza donuta ai re.

8 CHI è come il savio? e chi conosce la dichiarazione delle cose! la sapienza dell' uomo gli rischiara il volto, e la durezza della sua faccia ne è mutata.

2 Io ti ammonisco che tu osservi il comandamento del rea; eziandio per cagione

del giuramento fatto nel Nome di Dio.

3 Non affrettarti di partirti dal suo cospetto; e anche non presentarti a lui con qualche cosa malvagia; perciocchè egli

4 Perciocche la parola del re è con imperio; e chi gli dirà: Che fai?

5 Chi osserva il comandamento non pro-

verà alcun malvagio accidente; e il cuor dell' uomo savio conosce il tempo e il buon modo, che si deve tenere.

6 Conciossiachè a qual si voglia affare vi sia tempo e modo; perciocchè gran

mali soprastanno all' uomo.

7 Perchè egli non sa quello che avverrà; imperocchè, chi gli dichiarerà come le cose saranno ?!

8 Niun uomo ha potere sopra il vento, per rattenere il vento; e non vi è potere alcuno contro al giorno della morte, e nella battaglia non vi è licenza; così l'empietà non lascerà scampar quelli ne quali ella si trova.

9 Io ho veduto tutto questo: e ponendo mente a tutte le cose che si fanno sotto il sole, ho veduto che vi è tal tempo, che l' uomo signoreggia sopra l' uomo, a dan-

no di esso.

10 E allora ho veduto che gli empi, che prima erano sepolti, venivano; e quelli che si erano portati in dirittura se ne andavano dal luogo del Santo, ed erano dimenticati nella città. Anche questo è vanità.

Il peceutore non è aubite punite; il giuste e . spesso nell'appersità.

11 Perciocche la sentenza non è prontamente data contro alle opere malvage, però il cuor de' figliuoli degli uomini è pieno dentro di loro di voglia di mal fare.

· 12 Conciossiache il peccatore faccia male cento volte, e par la pena gli è prolungata: ma pure ancora so io che bene sarà a coloro che temono Iddio, perche riveriscono la sua faccia°;

13 E che bene non sarà all' empio, e ch' egli non prolungherà i suoi giorni, che se ne andranno come l'ombra; perciocchè

egli non riverisce la faccia di Dio. 14 Vi è una vanità che avviene sopra la terra, cioè: che vi son de' giusti, a' quali avviene secondo i opera degli empi; e vi son degli empi, a' quali avviene secondo l'opera de giusti. Io ho detto che anche questo è vanità.

15 Pereio, io ho lodata l'allegrezza; conciossiachè l'uomo non abbia altro bene sotto il sole, se non di mangiare, e di bere, e di gioire; e questo è quello ch' egli, con la sua fatica, ha in presto a' di della sua vita, che Iddio gli ha dati sotto il sole.

16 Quando io ho recato il cuor mio a conoscer la sapienza, e a veder gli affari che si fanno sopra la terra (perciocchè nè giorno ne notte esso mio cuore non vede sonno degli occhi suoi);

17 Io ho veduto, quant' à a tutte le opere di Dio, che l'uomonon prò rinvenir le opere che si fanno sotto il sole; intorno alle

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Prov. 10.27. <sup>c</sup> Ecc. <sup>g</sup> Prov. 5. 3, 4; 22. 14. <sup>n</sup> Sal. 50. 21. Is. 26. 10. <sup>c</sup> Eccl. 9. 16, 18. <sup>d</sup> Rom. 3. 23. 1 Giov. 1. 8. 2. 14. <sup>h</sup> Gen. 1. 27; 3. 6, 7. **Prov.** 4, 8, 9. 6. 10. **Mat.** 25. 38, ecc, <sup>4</sup> Rom. 12. 3. \* Rem. 1. 22. n. 11. 33. 1. 9. 12. Rom. 13. 5.

quali egli si affatica, cercandole, e non le trova; e avvegnache il savio dica di aver conoscimento, non però le può trovarea.

La stessa cosa avviene al giusto e all' ingiusto-Godiamo i beni che Dio ci dà.

9 PERCIOCCHE io mi ho recate tutte queste cose al cuore, eziandio per chiarir tutto questo: come i giusti è i savi, e i fatti loro, essendo nella man di Dio, gli uomini non conoscono ne l'amore, ne l'odio: tutto è davanti a loro.

2 Tutte le cose avvengono simigliante-mente a tutti; un medesimo avvenimento avviene al giusto ed all'emplo; al buono e puro, e all'immondo; a chi sacrifica, e a chi non sacrifica; quale è il buono, tale è il peccatore; tal chi giura, qual chi teme di giurare.

3 Quest' è una cosa molesta, fra tutte quelle che si fanno sotto il sole, che un medesimo avvenimento avviene a tutti; ed anche, che mentre i figliuoli degli uo-

mini sono in vita, il cuor loro è pien di male, e hanno delle follie al cuore; e dopo ciò, vanno a' morti.

4 Perciocchè, chi è eletto? Vi è qualche speranza in tutti quelli che sono in vita; conciossiache la condizione d'un can vivo sia migliore che quella d'un leone morto.

5 Perciocche i viventi sanno che morranno; ma i morti non sanno nulla, e non vi è più alcun premio per loro; percioc-chè la lor memoria è dimenticata.

6 Già e il loro amore, e il loro odio, e la loro invidia è perita ; e non hanno giammai più parte alcuna in tutto quello che si fa sotto il sole.

Va, mangia il tuo pane allegramente, e bevi il tuo vino di cuore lieto; se pure

Iddio gradisce le tue opere.

8 Sieno in ogni tempo i tuoi vestimenti bianchi; e l'olio odorifero non venga me-

no in sul tuo capo.

9 Godi della vita con la moglie che tu ami, tutti i giorni della vita della tua vanità, i quali *Iddio* ti ha dati sotto il sole, tutto il tempo della tua vanità; perciocchè questa è la tua parte nella tua vita, e il frutto della tua fatica, che tu duri sotto il sole.

10 Fa a tuo potere tutto quello che avrai modo di fare; perciocchè sotterra, ove tu vai. non vi è no opera, no ragione, nè conoscimento, nè sapienza alcuna.

La sapienza è spesso più utile agli altri che a chi la possiede.

11 Di nuovo, io ho veduto sotto il sole, che il correre non è in poter de' leggieri, ne il far la guerra in poter de prodi, ne l'aver del pane in poter de savi, nè l'ac-

quistar ricchezze in noter de prudenti. nè d'essere in grazie in poter degl'intendenti; conciossiachè ad essi tutti avvengano

tempi e casi.

12 Perciocche l'uomo non pur conosce il suo tempo. Come i pesci, che son presi con la mala rete, e come gli uccelli, che son colti col laccio; così sono allacciati i figliuoli degli uomini, al tempo dell' ay-, versità, quando cade loro di subito addosso °.

13 Pure ancora ho veduta questa sapienza sotto il sole, che mi è paruta

grande;

14. Ki era una piccola città con pochi uomini dentro; e un gran re venne contro ad essa, e l'intorniò, e fece di gran bastie contro ad essa;

15 E in essa si trovò un povero uomo savio, il qual liberò la città con la sua sapienza ; benchèniuno si ricordasse di quel

povero uomo 4.

16 Allora io dissi: Meglio val sapienza che forza; benchè la sapienza del povezo sia sprezzata, e che le sue parole non sieno ascoltate

17 Le parole de savi devono esser più quietamente ascoltate, che le grida d'un

signore, fra gli stolti.

18 La sepienza vel meglio che gli strumenti bellici; ma un sol peccatore fa perire un gran bene 🐍 🦠

La follia è causa di molte disgrazie.

10 LE mosche morte fanno putire, e ribollir l'olio odorifero del profumiere; cost un poco di stoltizia guasta il pregio della sapienza e della gioria.

2 L'uomo savio ha il suo cuore alla sua destra, e lo stolto l' ha alla sua sinistra.

3 Lo stolto, eziandio mentre egli, cammina per la via, è scemo di senno, e dice a tutti ch' egli è stolto.

4 Se il principe monta in ira contro a te non lasciar però il tuo luogo; perciocché

la dolcezza fa perdonar di gran peccati, 5 Vi è un male che io ho veduto sotto il sole, simile all'errore che procede dal principe.

6 Cioè: che la stoltizia è posta in grandi altezze, e i ricchi seggono in luoghi bassi. 7 Io ho veduti i servi a cavallo, e i ricchi camminare a piè come servi.

8 Chi cava la fossa caderà in essa<sup>h</sup>; e chi rompe la chiusura il serpente lo mor-

dera

9 Chi rimuove le pietre ne sarà offeso; chi spezza delle legne ne sarà in peri-

10 Se il ferro rintuzzato, del quale non si sia arrotato il taglio, pur riniorza gli eserciti; certo la sapienza e cosa, eccellente, per addirizzar le cose.

<sup>\*</sup>Rosn. 11. 88. Giob. 7. 8—10; 14.,21, Is. 68. 16. —22. Mar. 6. 2, 3. Gios. 7. 1, 11, 12. 16-22.

Luc. 17. 26, ecc. 1 Tess. 5. 3. 7.1 Sam. 25. 24, ecc. A P

"Gitta il tuo pane sopra l'acque." ECCL., 11, 12. "Ricordatidel tuo Creatore."

incantato, niente meglio vale il maldicente.

12 Le parole della bocca del savio non sono altro che grazia; ma le labbra dello stolto lo distruggono".

13 Il principio delle parole della sua bocca è stoltizia, e il fine del suo parlare

è mala pazzia.

14 Benchè lo stolto moltiplichi le parole, l'uomo pur non sa ciò che ha da essere; e chi gli dichiarera ciò che sarà dopo lui?

15 La fatica degli stolti li stanca: perciocchè non sanno la via per andare alla

16 Guai a te, o paese, il cui re è fanciullo, e i cui principi mangiano fin dalla

17 Beato te, o paese, il cui re è di legnaggio nobile, e i cui principi mangiano a tempo convenevole, per ristoro, e non per ebbrezza!

18 Per la pigrizia di ambe le mani il solaio scade, e per le mani spensolate

gocciola in casa.

19 I conviti si fanno per gioire, e il vino rallegra i viventi; ed i danari rispondono

a tutto.

20 Non dir male del te, non pur nel tuo pensiero b; e non dir male dei ricco nella camera dove tu giaci; perciocchè alcun uccello del cielo potrebbe portarne la voce, e alcun animale alato rapportarne le parole.

Facciamo del bene mentre abbiam tempo.

GITTA il tuo pane sopra le acque; perciocchè tu lo ritroversi lungo tempo appresso .

2 Fanne parte a sette, anzi a otto; perciocchè tu non sai qual male avverrà so-

pra la terra d.

3 Quando le nuvole son piene, versano la pioggia in su la terra; e quando l'albero cade, o verso il Mezzodi, o verso il Settentrione, ove egli cade quivi restá.

4 Chi pon mente al vento non seminerà; e chi riguarda alle nuvole non mie-

terà.

5 Come tu non sai qual sin la via del vento, nè come si formino l'ossa dentro al ventre della donna gravida; così tu non conosci le opere di Dio, il qual fa tutte

queste cose.

6 Semina la mattina la tua semenza, e la sera non lasciar posar le tue mani ; perciocchè tu non sai ciò che riuscirà meglio, questo, o quello; o se l'uno, e l'altro sarà

ngualmente buono.
7 Ben è la luce cosa dolce, e il vedere il sole cosa piacevole agli occhi,

8 Ma pure, se l' uomò, vivendo molti l

11 Se il serpente morde, non essendo i anni sempre in allegrezza, si ricorda che i giorni delle tenebré samono molti, tutto quello che gli sarà avvenute sorà

> I giovani si preparino alla vecchiaia e allo · morte\_

> RALLEGRATI pure, o giovane, 12 nella tua fanciullezza; e tengati lieto il cuor tuo a' di della tua giovanezza, e cammina nelle vie del cuor tuo, e secondo lo sguardo degli occhi tuoi; ma sappi che per tutte queste cose Iddio ti farà venire in giudicio

> 2 E togli dal cuor tuo la tristizia, e ri-muovi il cordoglio dalla tua carne; percioc-chè la fanciuliezza e la giovanezza sono

una cosa vana.

3 Ma ricordati del tuo Creatore a' di della tua giovanezza, avanti che sieno venuti i cattivi giorni, e giunti gli anni, de' quali tu dirai: Io non vi ho alcun diletto<sup>y</sup>.

4 Avanti che il sole, e la luce, e la luna, e le stelle sieno oscurate; e che le nuvole

ritornino dopo la pioggia; 5 Allora che le guardie della casa tremeranno, e i possenti si piegheranno, e le macinatrici cesseranno, perchè saranno diminuite; e quelli che riguardano per le finestre saranno oscurati,

6 E i due usci d'in su la piazza saranno serrati con abbassamento del suon della macina; e l' nomo si leverà al suon dell'uccelletto, e tutte le cantatrici saranno

abbassate:

7 E anche l'uomo temerà de luoghi elevati, e avrà spaventi, camminando per la strada; e il mandorlo fiorirà, e la locusta si aggraverà, e l'appetito sca-derà; perciocche l'uomo se ne va alla sua casa perpetua; e quelli che fanno cordoglio gli andranno d'intorno per le strade;

8 Avanti che la fune d'argento si rompa, e la secchia d'oro si spezzi, e il vaso si fiacchi in su la fonte, e la ruota vada in

pezzi sopra la cisterna:

9 E la polvere ritorni in terra, come era primah; e lo spirito ritorni a Dio, che l'ha dato.

Il vero bene dell' uomo è di temere Iddio e di asservar le sue leggi.

10 Vanità delle vanità, dice il Predica-

tore, ogni cosa è vanità.

11 Più il Predicatore è stato savio, più ha insegnata scienza al popolo, e gliel ha fatta intendere, e ha investigate, e composte molte sentenze.

12 Il Predicatore ha vereato, per trovar cose approvate; e ciò che è scritto è dirit-

tura, parole di verità. 13 Le parole de savi son come gli stec-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es. 22. 28. Fat. 23: 5. Mat. /2 Tim. 2. 22. Prov. 22. 6. Próv. 12. 18. Mat. 10. 42. Gal. 6. 9, 10. 4 1 Thm. 6. 18, 19. MGen. S. 19. 2. 6. ecc. 11 Re 4. 32, 562

cati, e come i pali piantati de' mandriani che stabbiano; e sono state date da uno stesso Pastore.

14 Perciò, figliuol mio, guardati da quello che è oltre ad esse; non vi è fine alcumo al far molti libri; e molto studiare è fatica alla carnea.

15 La conclusione del ragionamento, ogni cosa udita, è. Temi Iddio, e osserva i suoi comandamenti; perchè questo è il tutto dell' uomo.

16 Perciocchè Iddio farà venire ogni opera, buona, e malvagia, al giudicio, ch' egli fara d'ogni cosa occulta.

# IL LIBRO DEL

# CANTICO DE' CANTICI.

La sposa braina e riserca il suo sposo.

IL Cantico de cantici di Salomone<sup>d</sup>.

2 Bacimi egli de baci della sua hocca; perciocche i tuoi amori son migliori che il vino.

3 Per l'odore de tuoi preziosi olii odori-feri (il tuo nome è un olio odorifero spar-

so), ti amano le fanciulle.

4 Tirami, noi correremo dietro a tes; il re mi ha introdotta nelle sue camere<sup>g</sup>; noi gioiremo, e ci rallegreremo in te; noi ri-corderemo i tuoi amori, anzi che il vino; gli uomini diritti ti amano.

5 O figliuole di Gerusalemme, io son bruna, ma bella : come le tende di Chedar,

come i padiglioni di Salomone. 6 Non rigulardate che io son bruna; per-ciocche il sole mi ha tocca co' suoi raggi; i figliuoli di mia madre si sono adirati contro a me; mi hauno posta guardiana delle vigne; io non ho guardata la mia vigna, che è mia.

7 O tu, il qual l'anima mia ama, dichiarami ove tu pasturi la gregoia, ed ove tu la fai posare in sul mezzodi; perciocche, perche sarei io come una donna velata presso alle mandre de' tuoi compagni?

8 Se tu nol sai, o la più bella d'infra le femmine, esci seguendo la traccia delle percore, a pastura le tun caprette presso alle

core, e pastura le tue caprette presso alle tende de pastori.

9 Amica mia, io ti assomiglio alle ca-valle che sono a' carri di Faraone.

10 Le tue guance son belle ne' lor fregi, e il tuo collo ne' suoi monili.

11 Noi ti faremo de' fregi d'oro con punti

d'argento.
12 Mentre il re è nel suo convito, il mio

nardo ha renduto il suo odore.

13 Il mio amico m' è un sacchetto di mirra; egli passera la notte fra le mie

i tuoi occhi somigliano quelli de co-

16 Eccoti bello, amico mio, e anche pia-cevole; il nostro letto eziandio è verdeg-

17 Le travi delle nostre case son di cedri,

i nostri palchi son di cipressi.

2 IO son la rosa di Saron, il giglio delle valli.

2 Quale è il giglio fra le spine, tale è l'amica mia fra le fanciulle.
3 Quale è il melo fra gli alberi d' un bosco, tale è il mio amico fra i giovani; io ho desiderato d'essere all'ombra sua, e mi vi son posta a sedere; e il suo frutto è stato dolce al mio palato. 4 Egli mi ha condotta nella casa del con-vito, e l'insegna ch'egli mi alza è: Amore.

5 Confortatemi con fiaschi, fatemi un letto di pomi; perciocchè io languisco d'amore.

:6 Sia la sua man sinistra sotto :al mio

capo, e abbraccimi la sua destra.

7 lo vi scongiuro, o figliuole di Gerusalemme, per le cavriuole, e per le cerve
della campagna, che voi non isvegliate
T amor mio, e non le rompiate il sonno,
finche non le piaccia.

8 Ecco la voce del mio amico; ecco, egli ora viene saltando su per li monti, saltel-lando su per li colli.

9 L'amico mio è simile a un cavriuolo, o ad un cerbiatte; ecco ora sta dietro alla nostra parete, egli riguarda per le finestre, egli si mostra per li cancelli. 10 Il mio amico mi ha fatto motto, e mi ha detto: Levati, amica mia, bella mia, e

Il Perciocche, ecco, il verno è passato,

mirra; egli passera la notte fra le mie il tempo delle gran piogge è mutato, ed è mammelle.

14 Il mio amico m' è un grappolo di cipro nelle vigne di En-ghedi.

15 Eccoti bella, amica mia, eccoti bella;

<sup>\*</sup> Eccl. 1. 18. Deut. 10. 12. Giov. 6. 44; 12. 82. / Fil. 8. 19 Mat. 12. 36. Rom. 2. 16. 2 Cor. F. Giov. 14. 2. / Fil. 8, 12, ecc.

13 Il fico ha messi i suoi ficucci, e le viti fiorite rendono odore; levati, amica

mia, bella mia, e vientene.

14 O colomba mia, che stai nelle fessure delle rocce, ne' nascondimenti de' balzi, fammi vedere il tuo aspetto, fammi údir la tua voce; perciocchè la tua voce è soave, e il tuo aspetto è bello.

15 Pigliateci le volpi, le piccole volpi, che

guastano le vigne, le nostre vigne fiorite. 16 Il mio amico è mio, ed io son sua; di lui che pastura la greggia fra i gigli.

17 Ritornatene, amico mio, a guisa di cavriuolo o di cerbiatto, sopra i monti di Beter, finche spiri l'aura del giorno, e che le ombre se ne fuggano.

3 IO ho cercato nel mio letto, nelle notti, colui che l'anima mia ama; io l'ho cercato, e non l'ho trovato.

2 Ora mi leverò, e andrò attorno per la città, per le strade, e per le piazze; io cercherò colui che l'anima mia ama; io l'ho cercato, ma non l'ho trovato.

3 Le guardie che vanno attorno alla città, mi han trovata; ed io ho detto loro: Ayete voi punto veduto colui che l'anima mia ama?

4 Di poco gli avea passati, ed io trovai colui che l'anima mia ama; io lo presi, e nol lascerò, finchè io non l'abbia menato in casa di mia madre, e nella camera di quella che mi ha partorita.

5 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, per le cavriuole, e per le cerve della campagna, che voi non isvegliate l'amor mio, e non le rompiate il sonno, finchè le

piaccia.

#### Il corteo muniale—Lo eposo esprime il suo amore per la sua sposa.

6 Chi è costei che sale dal deserto, simile a colonne di fumo, profumata di mirra, e d'incenso, e d'ogni polvere di profumiere!

7 Ecco il letto di Salomone, intorno al quale sono sessant' uomini valenti, de' pro-

di d' Israele.

8 Essi tutti maneggiano la spada, e sono ammaestrati nell' arme; ciascuno ha la sua spada al fianco, per gli spaventi notturni.

9 Il re Salomone si ha fatta una lettiera

di legno del Libano.

i

10 Egli ha fatte le sue colonne d'argento, il suo capezzale d'oro, il suo cielo di porpora, e il mezzo di essa figurato a lavoro di mosaico dell'effigie di colei ch' egli ama fra le figliuole di Gerusalemme.

11 Figliuole di Sion, uscite fuori, e yedete il re Salomone con la corona, della quale sua madre l'ha coronato nel giorno delle sue sponsalizie, e nel giorno dell'allegrezza del suo cuore.

4 ECCOTI bella, amuza mua, cuca i tuoi occhi, per entro la tua chioma, somigliano que' de' colombi; i tuoi capelli capre lisce del son come una mandra di capre lisce del monte di Galaad.

2 I tuoi denti son come una mandra di pecore tutte uguali, che salgono fuor del lavatoio, ed hanno tutte due gemelli, senza

che ve ne sia alcuna senza figlio.

3 Le tue labbra somigliano un filo tinto in iscarlatto, e il tuo parlare è grazioso; la tua tempia, per entro la tua chioma, pare un nezzo di melagrana. 4 Il tuo collo somiglia la torre di Da-

vide, edificata per gli esercizii dell' armi, alla quale sono appiccati mille scudi, tutte le targhe de' prodi.

5 Le tue due mammelle son come due cavrioletti gemelli che pasturano fra i gigli.

6 Finchè spiri l'aura del giorno, e che le ombre se ne fuggano, io me ne andro al monte della mirra, e al colle dell' incenso.

7 Tu sei tutta bella, amica mia, e non vi è difetto alcuno in te<sup>a</sup>.

8 Vieni meco dal Libano, o Sposa, vieni meco dal Libano; riguarda dalla sommità di Amana, dalla sommità di Senir, e di Hermon, da' ricetti de' leoni, da' monti

de' pardi.
9 Tu mi hai involato il cuore, o Sposa, sorella mia; tu mi hai involato il cuore con uno de tuoi occhi, con uno de monili

del tuo collo.

10 Quanto son belli i tuoi amori, o Sposa, sorella mia! quanto son migliori i tuoi amori che il vino! e l'odor de' tuoi olii odoriferi più eccellenti che tutti gli aromati!

11 O Sposa, le tue labbra stillano favi di mele; mele e latte è sotto alla tua lingua; e l'odor de tuoi vestimenti è come l'odor del Libano.

12 () Sposa, sorella mia, tu sei un orto serrato, una fonte chiusa, una fontana suggellata.

13 Le tue piante novelle sono un giardino di melagrani, e d'altri alberi di frutti deliziosi; di piante di cipro e di nardo;

14 Di nardo e di grucco: di canna odo-

14 Di nardo e di gruogo: di canna odorosa, e di cinnamomo, e d' ogni albero d' incenso: di mirra, e d'aloe, e d' ogni più eccellente aromato.

15 O fonte degli orti, o pozzo d'acque vive, o ruscelli correnti giù dal Libano!
16 Levati, Aquilone, e vieni, Austro; spira per l'orto mio, e fa che i suoi aromati stillino; venga l'amico mio nel suo orto, e mangi il frutto delle sue delizie.

La sposa diviene indifferente; ma poi si pente,

5 O SPOSA, sorella mia, lo son venuto nell' orto mio; io lio colta la mia

mirra ed i miei aromati; io ho mangiato il mio favo e il mio mele; io ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, e inebbriatevì d'amori.

2 Io dormiva, ma il mio cuore veg-ghiava; ed io udii la voce del mio amico, il quale picchiando, diceva: Aprimia, sorella mia, amica mia, colomba mia, compiuta mia; perciocchè il mio capo è pieno di rugiada, e le mie chiome delle stille della notte.

3 Ed io risposi: Io ho spogliata la mia gonna, come la rivestirei? lo mi ho lavati

i piedi, come li brutterei? 4 L'amico mio mise la mano per lo buco dell'uscio, e le mie interiora si commossero

per amor di lui.

5 lo mi leval, per aprire al mio amico; e le mie mani stillarono mirra, e le mie dita mirra schietta sopra la coda della

6 Io apersi all'amico mio; ma l'amico mio già si era ritratto, ed era passato oltre; io era fuor di me, quando egli parlava; io lo cercai, ma non lo trovai; io lo chia-mai, ma egli non mi rispose.

7 Le guardie ché vanno attorno alla città, mi trovarono, mi batterono, mi ferirono; le guardie delle mura mi levarono il mio velo d'addosso.

velo d'addosso. 8 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusa-lemme, se trovate il mio amico, che gli rapporterete? Rapportategli che io languisco di amore.

9 Che è il tuo amico, più che un altro amico, o la più bella d'infra le femmine? che è il tuo amico, più che un altro amico, che tu ci hai così scongiurate?
10 Il mio amico è bianco e vermiglio,

portando la bandiera fra diecimila.

11 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, brune, come un cor-

12 I suoi occhi paiono colombe presso a ruscelli d'acque; e sono come lavati in latte, posti come dentro i castoni d'un anello.

13 Le sue guance son simili ad un' aia d'aromati, a bussoli d'odori; le sue labbra puiono gigli, è stillano mirra schiettat

14 Le sue mani paiono anelli d'oro, ne quali sono incastonati berilli; il suo

ventre è avorio pulito, coperto di zaffiri. 15 Le sue gambe son come colonne di marmo, fondate sopra piedistalli d'oro fino il suo aspetto è simile al Libano, eccellente come i cedri.

16 Il suo palato è tiutto dolcezze, ed egli è tutto amorevolèzze. Tale è l'amormio, tale è l' amico mio, o figliuole di Gerusa-

6 OVE è andato il tuo amico, o la più le la chioma del tuo capo pare bella d'infra le femmine dove si pora reale, attaccata a palchi.

Thin "

è volto l'amico tuo, e noi lo cercheremo teco?

2 Il mio amico è disceso nel suo orto, all' ale degli aromati, per pasturar la sua greggia negli orti, e per coglier gigli.

3 lo son dell'amico mio; e l'amico mio,

che pastura la sua greggia fra i gigli, è

4 Amica mia, tu sei bella come Tirsa, vaga come Gerusalemme, tremenda come

campi a bandiere spiegate.
5 Rivolgi gli occhi tuoi, chè non mi riguardino fiso; perciocchè essi mi fan brillare; i tuoi capelli son come una mandra di capre lisce di Galaad

6 I tuoi denti son simili ad una mandra di pecore che salgono fuor del lavatoio, le quali hanno tutte due gemelli, e fra esse

non ve n' è alcuna senza figlio.

7 La tua tempia, per entro la tua chioma, è simile ad un pezzo di melagrana. 8 Vi son sessanta regine, e ottanta con-

cubine, e fanciulle senza numero;

9 Ma la colomba mia, la compiuta mia, è unica; ella è unica a sua madre, e sin-golare a quella che l' ha partorita; le fanciulle l' hanno veduta, e l' hanno celebrata beata; le regine altresi, e le concu-

bine, e l'hanno lodata.

10 Chi è costei, che apparisce simile all'alba, bella come la luna, pura come il sole, tremenda come campi a bandiere

spiegate?

11 Io son discesa al giardino delle noci, per veder le piante verdeggianti della valle, per veder se le viti mettevano le lor gemme, e i melagrani le lor bocce.

12 Io non mi sono avveduta che il mio desiderio mi ha renduta simile a' carri di

Amminadab.

13 Ritorna, ritorna, o Sullamita; ritorna, ritorna; chè noi ti miriamo. Che mirerete nella Sullamita! Come una danza a due schiere.

O FIGLIUOLA di principe, quanto son belli i tuoi piedi nel lor calzamento! le giunture delle tue cosce son come monili di lavoro di mani d'arie-

2 Il tuo bellico è una tazza rotonda, nella quale non manca giammai beveraggio; il tuo ventre è un mucchio di grano, intor-

niato di gigli. 3 Le tue due mammelle paiono due da-

vrioletti gemelli. 4 Il tuo collo pare una torre d'avorio: gli occhi tuoi le pescine che sono in Hesbon, presso alla porta di Bat-rabbim; la tua faccia pare la Torre del Libano che

riguarda verso Damasco.
5 Il tuo capo sopra te pare un Carmel, e la chioma del tuo capo pare della por-

6 Quanto sei bélia, e quanto sei piace-

vole, o amor *mio*, fra *tutte* le delizie!

7 Questa tua statura è simile a una palma, e le tue mammelle a grappoli d'uva.

8 Io ho detto: Io salirò sopra la palma, e mi appiglierò a' suoi rami; e le tue mammelle saranno ora come grappoli di vite, e l'odor del tuo naso come quello de pomi; 9 E il tuo palato sarà come il buon

vino, che cammina dirittamente al mio amico, e fa parlar le labbra de' dormenti.

10 Io son del mio amico, e il suo desi-

derio è verso me.

Amore inalterabile

11 Vieni, amico mio, usciamo a' campi,

passiam la notte nellé ville.

12 Leviamoci la mattina, per andare alle vigne; veggiamo se la vite è fiorita, se l'agresto si scopre, se i melagrani hanno messe le lor bocce; quivi ti darò i miei

amori.
13 Le mandragole rendono odore, e in su gli usci nostri vi son delizie d' ogni sorta, e nuove, e vecchie, le quali io ti ho

riposte, amico mio.

8 OH fossi tu pur come un mio fratello, che ha poppate le mammelle di mia madre! trovandoti io fuori, ti bacerei, e pur non ne sarei sprezzata.

2 Io te ne menerei, e ti condurrei in casa di mia madre; tu mi ammaestreresti, ed io ti darei a bere del vino aromatico, del mosto del mio melagrano.

3 Sia la sua man sinistra sotto al mio capo, e abbraccimi la sua destra.
4 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalemme, che non destiate l'amor mio, e non le rompiate il sonno, finche non le piaccia.

· Amore inalterabile dello sposs e della sposa.

5 Chi è costei, che sale dal deserto, che monti degli aromati.

si appoggia vezzosamente sopra il suo amico? Io ti ho svegliato sotto un melo, dove tua madre ti ha partorito, là dove quella che ti ha partorito si è sgravidata di te.

6 Mettimi come un suggello in sul tuo

cuore", come un suggello in sul tuo braccio; perciocchè l'amore è forte come la morte, la gelosia è dura come l'inferno; le sue brace son brace di fuoco, fiamma

grandissima.

7 Molte acque non potrebbero spegnere quest' amore, ne fiumi inondarlo; se al-cuno desse tutta la sostanza di casa sua per quest' amore, non se ne farebbe stima alcuna.

8 Noi abbiamo una piccola sorella, la quale non ha ancora mammelle; che faremo noi alla nostra sorella, quando si terrà ragionamento di lei!

9 Se ella è un muro, noi vi edifichere-mo sopra un palazzo d'argento: e se è un uscio, noi la rinforzeremo di tavole di cedro.

10 Io sono un muro, è le mie mammelle son come torri; allora sono stata nel suo cospetto come quella che ha trovata

pace.

11 Salomone avea una vigna in Baalhamon, ed egli la diede a de' guardiani, con patti che ciascun di loro gli portasse mille sicli d'argento per lo frutto di

12 La mia vigna, che è mia, è davanti a me. Sieno i fillle sicti tuoi, o Salomone; e abbianne i guardiani del frutto di essa

13 O tu, che dimori ne giardini, i compagni attendono alla tua voce; farimela

udire. 14 Riduciti prestamente, o amico mio, a guisa di cavridolo, o di cerbiatto, sopra i

# IL LIBRO DEL PROFETA ISAIA.

1 LA visione d' Isaia, figliuolo di Amos, la quale egli vide intorno a Giuda ed a Gerusalemme, a' di di Uzzia, di Iotam, di Achaz, e di Ezechia, re di ·Giuda.

2 Ascoltate, cieli; e tu, terra, porgi gli orecchi; perciocche il Signore ha parlato, dicendo: Io ho allevati de figliuoli, e li ho cresciuti; ma essi si son ribellati contro a me.

3 Il bue conosce il suo possessore, e l'a-

Descrizione dei peccati e delle sofferenze del sino la mangiatola del suo padrone; ma popolo, con esortazioni e minaccie.

1 LA visione d' Isaia, figliuolo di popolo non ha intelletto.

4 Guai alla nazione peccatrice, al popolo carico d' iniquità, alla schiatta de' maligni, a' figliuoli perduti! hanno abbandonato il Signore, han dispettato il Santo d' Israele, si sono alienati e rivolti indietro.

5 A che sareste ancora percossi? voi aggiugnereste rivolta a rivolta; ogni capo è infermo, e ogni cuore è languido.
6 Dalla pianta del piè infino alla testa

non vi è sanità alcuna in esso; tutto è ferita, e lividore, e piaga colante; le quali non sono state rasciugate, nè fasciate, nè allenite con unquento.

7 Il vostro paese è desolato, le vostre città sono arse col fuoco; i forestieri divorane il vostre paese, in presenza vostra; e questa desolazione è come una sovver-sione fatta da strania,

8 E la figliuola di Sion resta come un frascato in una vigna, come una capanna in un cocomeraio, come una città assediata.

9 Se il Signor degli eserciti non ci avesse lasciato alcun piccolo rimanente, noi saremmo stati come Sodoma, saremmo stati simili a Gomorra.

10 Ascoltate, rettori di Sodoma, la parola del Signore; popolo di Gomorra, porgete le orecchie alla Legge dell' Iddio nostro.

11 Che ho io da far della moltitudine de' vostri sacrificil'? dice il Signore; io son satollo d'olocausti di montoni, e di grasso di bestie grasse; e il sangue de' giovenchi, e degli agnelli, e de becchi, non mi è a grado.

12 Quando voi venite per comparh'nel mio cospetto, chi ha richiesto questo di man vostra, che voi calchiate i miei cor-

13 Non continuate più di portare offerte da nulla; i profumi mi son cosa abbominevole ; quant' è alle calendi, a' sabati, al bandir raunanze, io non posso portare ini-

quità, e festa solenne insieme. 14 L'anima mia odia le vostre calendi, e le vostre solennità; mi son di gravezza, io sono stanco di portar*le.* 

15 Perciò, quando voi spiegherete le palme delle mani, io nasconderò gli occhi miei da voi d; eziandio, quando moltiplicherete le orazioni, io non le esaudirò; le vostre mani son piene di sangue.

16 Lavatevi, nettatevi, rimovete la malvagità delle opere vostre d'innanzi agli occhi miei; restate di far male;

17 Imparate a far bene"; cereate la di-rittura, ridirizzate l'oppressato, fate ragione all'orfano, mantenete il diritto della vedova.

18 Venite pur ora, dice il Signore, e litighiamo insieme. Quando i vostri peccati iossero come lo scarlatto, saranno imbiancati come la neve; quando fosser rossi come la grana, diventeranno come la lana

19 Se voi volete ubbidire, mangerete i

beni della terra;

20 Ma se ricusate, e siete ribelli, sarete consumati dalla spada; perciocche la bocca del Signore ha pariato.

21 Come è la città fedele divenuta me-

retrice! ella era piena di dirittura; giustizia dimorava in essa; ma ora son tutti micidiali.

22 Il tuo argento è divenuto schiuma: la tua bevanda è mescolata con acqua:

23 I tuoi principi son ribelli, e compagni di ladri; essi tutti amano i presenti, e procacciano le ricompense; non fanno ragione all' orfano, e la causa della vedova non viene davanti a loro.

24 Perciò, il Signore, il Signor degli eserciti, il Possente d'Israele, dice: Oh! jo mi appagherò pur sopra i miei nemici, e mi vendicherò de' miei avversari 9!

25 Poi rimetterò la mano sopra te, e ti purgherò delle tue schiume, come nel ceneraccio; e rimoverò tutto il tuo stagno;

26 E ristabilirò i tuoi rettori, come erano da principio; e i tuoi consiglieri, come erano al cominciamento; dopo questo tu sarai chiamata: Città di giustizia, Città fedele .

27 Sion sarà riscattata per giudicio, e quelli che vi ritorneranno per giustizia.

28 Ma i ribelli e i peccatori saranno tutti quanti fiaccati, e quelli che abbandonano il Signore saranno consumati.

29 Perciocchè voi sarete svergognati per le querce che avete amate, e confusi per

li giardini che avete scelti. 30 Perciocche voi sarete come una quercia di cui son cascate le foglie, e come un giardino senza acqua.

31 E il forte diventerà stoppa, e l'opera sua favilla; e amendue saranno arsi insieme, e non vi sarà niuno che spenga il fuoco.

Grandezza futura del vero Israele-Giudisii preparatorii—Il giorno del Signore—Purifica-zione di Gerusalemme.

LA parola che Isaia, figliuolo di Amos, ebbe in visione, intorno a Giuda ed a Gerusalemme.

2 Or avverrà negli ultimi giorni, che il monte della Casa del Signore sarà fermato nel sommo de' monti, e sarà alzato sopra i colli; e tutte le genti concorreranno ad

**esso.** 3 E molti popoli andranno, e diranno: Venite, saliamo al monte del Signore, alla Casa dell' Iddio di Giacobbe; ed egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi cammineremo ne suoi sentieri; perciocche la Legge uscirà di Sion, e la Parola del Signore, di Gerusalemme

4 Ed egli fara giudiçii fra le gepti, e castigamenti sopra molti popoli; ed essi delle loro spade fabbricheranno zappe, e delle lor lance falci; una nazione non alzera più la spada contro all'altra nazione, e non impareramo più la guerra?

c 1 Sam. 15. 22. Sal. 51. 16. Am lal. 51. 7. Is. 48. 25, 26. Lam. 3. 22. Rom. 9. 29. Rom. 12. 9. 24. 47. Sal. 46. 9. Deut. 28. 51, 52. Am. d Prov. 1. 28. Is. 59. 2. A Zac. 8. 3. Luc. 24. 47. 1 Sal. 51. 7. 18. 48. 25, 26. . . . . . . . .

niamo nella luce del Signore<sup>a</sup>

6 Perciocche tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe; perchè son pieni d'Oriente, e son pronosticatori come i Filistei, e hanno applauso a' figliuoli de' forestieri.

7 E il lor paese si è riempiuto d' argento e d'oro, talchè hanno tesori senza fine; il lor paese si è eziandío riempiuto di ca-

valli, e hanno carri senza fine;

8 Oltre a cio, il lor paese si è riempiuto d'idoli; hanno adorata l'opera delle lor mani, ciò che le lor dita hanno fatto;

9 E la gente vile si è inchinata, e parimente gli uomini onorati si son bassati;

perciò non perdonerai loro.

10 Entra nella roccia, e nasconditi nella polvere, per lo spavento del Signore, e per la gloria della sua altezza. 11 Gli occhi altieri dell' uomo saranuo

abbassati, e l'altezza degli uomini sarà depressac; e il Signore solo sarà esaltato in quel giornod.

12 Perciocchè vi è un giorno del Signor degli eserciti contro a ogni superbo ed altiero; e contro a chiunque s'innalza; ed

egli sarà abbassato; 13 E contro a tutti i cedri alti ed elevați del Libano, e contro a tutte le querce di

Basan;

14 E contro a tutti gli alti monti, e contro a tutti i colli elevati;

15 E contro a ogni torre eccelsa, e contro

a ogni muro forte; 16 E contro a tutte le navi di Tarsis, e

contro a tutti i be' disegni.

17 E l'altezza degli uomini sarà depressa, e la sublimità degli uomini sarà abbassata; e il Signore solo sarà esaltato in quel giorno.

18 Ed egli sterminerà del tutto gl' idoli. 19 E gli uomini entreranno nelle spelonche delle rocce, e nelle grotte della terra, per lo spavento del Signore, e per la gloria della sua altezza, quando egli si leverà per fiaccar la terra.

20 In quel giorno l' uomo gitterà alle talpe, ed a' vipistrelli, gl' idoli del suo argento, e gl' idoli del suo oro, i quali

altri gli avra fatti, per adorarli;

21 Entrando nelle buche delle rocce, e delle caverne de sassi, per lo spavento del Signore, e per la gloria della sua altezza, quando egli si leverà per fiaccar la terra

22 Rimanetevi di jidarvi nell' uomo il cui alito è nelle nari; perciocche, di quan-

to pregio e valore è egli??

PERCIOCCHE, ecco, il Signore, il Signor degli eserciti, toglie via di Gerusalemme e di Giuda ogni sostegno ed l

5 O casa di Giacobbe, venite, e cammi- i appoggio; ogni sostegno di pane, e ogni

sostegno di acqua<sup>h</sup>;
2 Il forte e il guerriere; il giudice e il

profeta; e l'indovino e l'anziano; 3, Il capitano di cinquantina, e l'uomo d'autorità, e il consigliere, e l'artefice industrioso, e l'uomo intendente nelle parole segrete.

4 E io farò, che de giovanetti saranno lor principi, e che de' fanciulli li signoreg-

geranno?.

5 E il popolo sarà oppressato l' uno dalaltro, e ciascuno dal ano prossimo; il fanciullo superbirà contro al vecchio, e il vile contro all' onorevole.

6 Se alcuno prende un suo fratello, della casa di suo padre, dicendo: Tu hai una veste, sii nostro principe, e sia questa ruina

sotto alla tua mano;

7 Egli giurerà in quel giorno, dicendo: Io non sarò signore; e in casa mia non vi è nè pane, nè vestimento; non mi costituite principe del popolo.

8 Perciocche Gerusalemme è traboccata, e Giuda è caduto; perchè la lingua e le opere loro son contro al Signore, per provocare ad ira gli occhi della sua gloria.

9 Ciò che si riconosce loro nella faccia testifica contro a loro; ed essi pubblicano il lor peccato come Sodoma, e non lo celano. Guai alle anime loro! perciocchè fanno male a sè stessi.

10 Dite al giusto, che gli avverrà bene: perciocchè i giusti mangeranno il frutto

delle loro opere<sup>m</sup>.

11 Guai all' empio! male gli agverrà; perciocchè gli sarà fatta la retribuzione delle sue mani.

12 Gli oppressatori del mio popolo sono fanciulli, e donne lo signoreggiano. Popol mio, quelli che ti predicano beato ti fanno traviare, e fanno andare in perdizione la via de' tuoi sentieri.

.13 Il Signore comparisce, per contendere; e si presenta, per giudicare i popoli.

14 Il Signore verrà in giudicio contro agli anziani del suo popolo, e contro a principi di esso; voi siete pur quelli che avete guasta la vigna; la preda del povero è nelle vostre case.

15 Perchè tritate il mio popolo, e pestate le facce de' poveri? dice il Signore,

il Signor degli eserciti.

16 Oltre a ciò, il Signore ha detto: Perciocchè le figliuole di Sion si sono innalzațe, e son camminațe a gola stesa, e ammiccando con gli occhi; e son camminate carelando, e hanno fatto tintinno co' lor piedi;

17 Il Signore pelerà la sommità del capo delle figliuole di Sion, e il Signore sco-

prirà le lor vergogne.

18 In quel giorno il Signore torrà via

l'ornamento delle pfanelle, i calzamenti | fatti ad occhietti, e le funette;

19 Le collane, e i monili, e le maniglie; 20 I fregi, e i legaccioli da gamba, e le bende, e i bossoli d'odori, e gli orecchini; 21 Gli anelli, e i monili pendenti in sul

22 Le robe da festa, e i mantelletti, e i veli, e gli spilletti;

23 Gli specchi, e gli zendadi, e le mitrie,

e le gonne. 24 E avverrà che, in luogo di buono odore, vi sara marcia; e in luogo di cin-tura, squarciatura; e in luogo d' increspatura di capelli, calvezza; e in luogo di fascia da petto, cinto di sacco; e in luogo di bellezza, arsura.

25 I tuoi uomini cadranno per la spada, e i tuoi uomini prodi nella battaglia.

26 E le porte di Gerusalemme si lamenteranno, e faranno cordoglio; ed ella, dopo essere stata vuotata, giacera per terra.

4 E IN quel giorno sette donne prenderanno un uomo, dicendo: Noi mangeremo il nostro pane, e ci vestiremo de' nostri vestimenti; sol che siamo chiamate del tuo nome; togli via il nostro vituperio a.

2 In quel giorno il Germoglio del Signore b sarà a onore ed a gioria; e il frutto della terra ad altezza, e a magnificenza a que' d' Israele, che saranno scampati

3 E avverrà, che chi sarà restato in Sion, e rimasto in Gerusalemme, sarà chiamato santo; e che chiunque è scritto a vita sarà in Gerusalemme<sup>c</sup>;

4 Quando il Signore avrà lavate le brutture delle figliuole di Sion, e avrà nettato il sangue di Gerusalemme del mezzo di essa, in ispirito di giudicio, e in ispirito di ardore.

5 E il Signore creerà sopra ogni stanza del monte di Sion, e sopra le sue raunanze, di giorno, una nuvola con fumo; e di notte, uno splendore di fuoco fiammeggiante : perciocchè vi sarà una coverta sopra tutta la gloria.

6 E vi sarà una tenda per ombra di giorno, per ripararei del caldo; per ricetto e nascondimento dal nembo e dalla

pioggia 6.

Parabola della vigna e sua applicazione.

OR io canterò all'amico mio il cantico del mio amico, intorno alla sua vigna. Il mio amico avea una vigna, in un luogo grasso, come un corno d'olios.

2 E le fece attorno una chiusura, e ne tolse via le pietre, è la pianto di viti ec-cellenti, ed edificò una torre in mezzo di essa, e anche vi fabbricò un torcolo; er l

egli aspettava ch' ella facesse delle uve, e ha fatte delle lambrusche<sup>g</sup>.

3 Or dunque, abitanti di Gerusalemme, e nomini di Giuda, giudicate fra me e la

mia vigna.

4 Che si dovea più fare alla mia vigna che io non vi abbia fatto? perchè ho io aspettato che facesse delle uve, e ha fatte delle lambrusche?

5 Or dunque, jo vi farò assapere ciò che io son per fare alla mia vigna. Io torrò via la sua siepe, e sarà pascolata; io romperò la sua chiusura, e sarà calpestata:

6 E la ridurrò in deserto; non sarà potata, ne zappata; e le vepri e i pruni vi monteranno; divieterò ancora alle nuvole, che non ispandano pioggia sopra essa.

7 Certo, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele, e gli uomini di Giuda son le piante delle sue delizie; egli ne ha aspettata dirittura, ed ecco lebbra; giustizia, ed ecco grido.

8 Guai a coloro che congiungono casa a casa, e accozzano campo a campo, finche non vi sia più luogo, e che voi soli siate

stanziati in mezzo della terra!

9 Il Signor degli eserciti mi ha detto all' orecchio: Se le case magnifiche non son ridotte in desolazione; e le grandi e belle, ad esser disabitate;

10 Quando dieci bifolche di vigna faranno solo un bato, e la sementa di un

homer farà solo un efa.

11 Guai a coloro che si levano la mattina a buon' ora, per andar dietro alla cervogia, e la sera dimorano lungamente a

bere, finche il vino li riscaldi!!

12 E ne' cui conviti vi è la cetera e il saltero; il tamburo, e il flauto, col vino; e non riguardano all' opera del Signore, e non veggono i fatti delle sue mani!

13 Perciò, il mio popolo è menato in cattività, perchè non ha conoscimento'; e la sua nobiltà si muor di fame, e il suo

popolazzo è arido di sete.

14 Perciò, il sepolero si è allargato, e ha aperta la sua gola smisuratamente; e la nobiltà di Gerusalemme, e il suo popolazzo, e la sua turba, e coloro che in essa festeggiano, vi scenderanno.

15 E la gente vile sarà depressa, e parimente gli uomini onorati saranno abbattuti, e gli occhi degli altieri saranno ab-

bassati

16 E il Signor degli eserciti sarà esaltato per giudicio, e l' Iddio santo sarà santificato per giustizia.

17 E gli agnelli pastureranno presso alle lor mandre; e i pellegrini mangeranno i luoghi deserti delle bestie grasse.

18 Guai a coloro che tirano l'iniquità

Fig. 28. 5. Zac. 3. 8; 6. 12. Fil. 4. 3. Ee, 13. 21. / Sal. 80. 8: Mat. 21. 33. ecc. Mar. 12. 1, ecc. Luc. 20. 9, ecc. / Prov. 23. 29, 30. Os. 4. 6. Luc. 19. 44. Zac. 2. 5. **Luc. 1. 25.** < Io. 25. 4. # Deut. \$3. 6, Luc. 19. 44. \* Rom. 3. 4.

con funi di vanità, e il peccato come con | corde di carro!

19 I quali dicono: Affrettisi pure, e solleciti l'opera sua, acciocche, noi la veggiamo: e accostisi, e venga pure il consiglio del Santo d'Israele, acciocche noi lo

conosciamo<sup>a</sup>.

20 Guai a coloro che dicono del male bene, e del bene male; i quali fanno delle tenebre luce, e della luce tenebre; i quali fanno dell'amaro il dolce, e del dolce l'amaro!

21 Guai a coloro che si reputano savib, e che sono intendenti appo loro stessi!

22 Guai a coloro che son valenti a bere il vino, e prodi a mescer la cervogia!

23 A coloro che giustificano l'empio per presenti, e tolgono a' giusti la lor ra-

gionec!

24 Perciò, siccome la fiamma del fuoco divora la stoppia, e la vampa consuma la paglia, cost la lor radice sarà come una cosa marcia, e i lor germogli se ne andran via come la polvere; perciocche hanno sprezzata la Legge del Signor degli eserciti, e han disdegnata la parola del Santo d' Israele.

25 Pergiò, l'ira del Signore si è accesa contro al suo popolod; ed egli ha stesa la sua mano contro ad esso, e l'ha percosso; e i monti ne hanno tremato; e i lor corpi morti sono stati a guisa di letame in mezzo delle strade. Per tutto ciò l' ira del Signore non si è racquetata; ma la sua mano è ancora stesa.

26 Ed egli alzerà la bandiera alle nazioni lontane, e fischierà loro dall' estremità della terra; ed ecco, prestamente, e leg-

germente verranno e.

27 Fra esse non vi sarà alcuno stanco, nè fiacco; non saranno sonnacchiosi, nè addormentati; e la cintura de' lombi loro non sarà sciolta, nè la correggia delle scarpe rotta.

28 Le lor saette saranno acute, e tutti i loro archi tesi; l' unghie de' lor cavalli saranno reputate come selci, e le ruote

de' lor carri come un turbo.

29 Avranno un ruggito simile a quel del leone, e rugghieranno come leoncelli; fremeranno, e daranno di piglio alla preda, e la rapiranno, senza che alcuno la riscuota.

30 E in quel giorno fremeranno contro al popolo, come freme il mare; ed egli guardera verso la terra, ed ecco tenebre, e distretta che si rinnovellerà col dì; e nel cielo di essa farà scuro.

Isaia chiamato e consacrato profeta.

NELL' anno che mort il re Uzzia, io vidi il Signore, che sedeva sopra un l

alto ed elevato trono; e il lembo della sua veste riempieva il Tempio.

2 I Serafini stavano di sopra ad esso; e ciascun d'essi avea sei ale; con due copriva la sua faccia, e con due copriva i suoi piedi, e con due volava.

3 E l' uno gridava all' altro, e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signor degli eserciti<sup>h</sup>; tutta la terra è piena della sua gloria.

4 E gli stipiti delle soglie furono scrollati per la voce di colui che gridava, e la

Casa fu ripiena di fumo.

5 E io dissi: Ahi! lasso me! perciocchè io son deserto; conciossiachè io sia uomo immondo di labbra, e abiti in mezzo di un popolo immondo di labbra; e pur gli occhi miei han veduto il Re, il Signor degli eserciti?.

6 E uno de' Serafini volò a me, avendo in mano un carbone acceso, il quale egli avea preso con le molle d'in su l'Altare;

7 E l'accostò alla mia bocca, e disse: Erco, questo ha toccate le tue labbra; er sarà la tua iniquità rimossa, e il tuo pec-

cato purgato.

8 Poi jo udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi E io dissi: Eccomi, manda me.

9 Ed egh disse: Va, e di' a questo popolo; Aspoltate pure, ma non intendiate; e

riguardate pure, ma non conosciate<sup>m</sup>.

10 Ingrassa il cuore di questo popolo, e aggravagli le orecchie, e turagli gli occhi; acciocche non vegga co' suoi occhi, e non oda colle sue oreochie, e non intenda col suo cuore; e ch' egli non si converta, e che Iddio non lo guarisca.

11 E io dissi: Infino a quando, Signore!

Ed egli disse: Finchè le città sieno state desolate, senza abitatore; e che le case sieno senza uomini; e che la terra sia ridotta in deserto, a desolazione;

12 E che il Signore abbia dilungati gli uomini; e che la solitudine sia stata lungo tempo in mezzo della terra.

13 Ma pure ancora vinesterà in essa una decima parte; ma quella di nuovo sarà consumata. Come i royeri, e le querce, che sono in Sallechet, hanno fermo piè in loro stessi, così il seme santo sarà la sussistenza di quella.

Profesie contro Israele e la Siria-Minaccie contro a Giuda.

7 OR avvenne a' di di Achaz, figliuolo di Iotam, figliuolo di Uzzia, re di Giuda, che Resin, re di Siria, e Peca, figliuolo di Remalia, re d'Israele, salirono a mano armata contro a Gerusalemme; ma non poterono espugnarla "

2 Or ciò fu rapportato alla Casa di Da-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Piet. 3. 3, 4, 9. <sup>b</sup> Rom. 1. 22, Re 15. 7. <sup>a</sup> Mat. 13. 14. Fat. 28. 26. <sup>e</sup> Prov. 17. 15. <sup>n</sup> Apoc. 4. 8. <sup>n</sup> 2 Re 16. 5.

d 2 Re 22. 13, 17. 66 Es. 40, 34. 1 Re 8. 10. Ger. 5. 15, ecc. 'Giud. 6. 22; 

vide, dicendo: La Siria si è riposata sopra | Efraim. E il cuor di Achaz, e del suo popolo, fu commosso, come gli alberi di un bosco si muovono per lo vento.

3 Allora il Signore disse a Isaia: Esci ora incontro ad Achaz, tu, e Seariasub. tuo figliuolo, al capo del condotto della pescina alta, verso la strada del campo del

purgator di panni;

urgator di panni: 4 E digli: Prendi guardia che tu te ne stii queto; non temere, e non avviliscasi il cuor tuo per queste due code di tizzoni fumanti; per l'ardente ira di Resin, e della Siria, e del figliuolo di Remalia. 5 Perciocchè la Siria, Efraim, e il fi-

gliuolo di Remalia, hanno preso un consiglio di male contro a te, dicendo:

6 Saliamo contro alla Giudea, e dividiamola in parti, e spartiamola fra noi, e costituiamo re in mezzo di essa il figliuolo di Tabeal.

7 Così ha detto il Signore Iddio: Questo

non avrà effetto, e non sarà.

8 Perciocche Damasco è il capo della Siria, e Resin è il capo di Damasco; e infra i sessantacinque anni, Efraim sarà fiaccato, si che non sarà più popolo. 9 E Samaria è il capo di Etraim, e il fi-

gliuolo di Remalia il capo di Samaria. Non credete voi, perchè non siete accertati ??

10 E il Signore continuò di parlare ad Achaz, dicendo:

11 Domandati un segno al Signore Iddio tuo; domandalo da alto, o da basso. 12 E Achaz disse: Io non lo domanderò, e non tenterò il Signore.

13 E Isaia disse: Ascoltate ora, casa di Davide: Evvi egli troppo poca cosa di travagliar gli uomini, che anche trava-gliate l', Iddio mio !

14 Perciò, il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la Vergine concepirà, e partorirà un Figliuolo<sup>2</sup>; e tu chiamerai il suo nome Emmanuele!.

15 Egli mangerà burro e mele, finchè egli sappia riprovare il male, ed eleggere

il bene.

16 Perciocchè, avanti che questo fanciullo sappia riprovare il male ed eleggere il bene, la terra che tu abbomini sarà abbandonata dalla presenza de' suoi due red.

17 Il Signore farà venir sopra te, e sopra il tuo popolo, e sopra la casa di tuo padre, de giorni, quali non son giammai venuti, dal giorno che Efraim si diparti da Giuda; cioè: il re degli Assirio.

18 E avverrà che, in quel giorno, il Signore fischierà alle mosche che sono all'estremità de' fiumi di Egitto; e alle api, che son nel paese di Assiria.

19 E quelle verranno, e si riposeranno

delle rocce, e sopra ogni spino, e sopra

ogni arboscella. 20 In quel giorno il Signore raderà, col rasoio tolto a prezzo, che è di là dal Fiu-me, cioè, col re di Assiria, il capo, e i peli de piedi; e anche la barba tutta intera-

mente. 21 E avverrà in quel giorno, che, se alcuno avrà salvata una vitella e due pe-

core;
22 Per l'abbondanza del latte che faranno, egli mangerà del burro; perciocche chi sarà restato in mezzo della terra, mangerà burro e mele.

23 E avverrà in quel giorno, che ogni luogo, dove saranno state mille viti, del prezzo di mille sicli d' argento, sarà ri-dotto in vepri ed in prumi.

24 Vi si entrera dentro con saette, e con arco; perciocche tutta la terra non sarà altro che vepri e pruni.

25 E in tutti i monti che solevano arroncarsi col roncone, non verrà timore al-cuno di vepri, ne di pruni; ma saranno per mandarvi a pascere i buoi, e per esser calcati dalle pecore.

Rovi**na** de**i re**ani d'Israelè e di Giuda.

E IL Signore mi disse: Prenditi un gran rotolo, e scrivi sopra esso con istile d'uomo: Egli si affrettera di spogliare, egli solleciterà di predare.

2 E io presi per testimonio di ciò de' testimoni fedeli, cioè: il sacerdote Uria, e Zaccaria, figliuolo di Ieberechia.

3 Oltre a ciò, essendomi accostato alla profetessa, ed ella avendo conceputo, e poi partorito un figliuolo, il Signore mi disse: Pongli nome: Maher-salal-Hasbaz\*.

4 Perciocche, avanti che il fanciullo sap-pia gridare: Padre mio, e Madre mia, le ricchezze di Damasco, e le spoglie di Samaria saranno portate via, davanti al re di Assiria

5 E il Signore continuò ancora di par-

larmi, dicendo:

6 Perciocchè questo popolo ha sprezzate le acque di Siloe, che corrono quetamente, e si è rallegrato di Resin, e del figliuolo di Remalia;

7 Perciò, ecco, altresi il Signore fa salir sopra loro le acque del fiume, forti e grandi, cioè: il re di Assiria, e tutta la sua gloria; ed esso salirà sopra tutti i lor ruscelli, e

passerà sopra tutte le loro rive;

8 E spignerà innanzi, fino in Giuda, e l'inonderà, e travalicherà, e arriverà infino al collo; e le ale di esso si stenderanno per tutta quanta la larghezza della, tua terra, o Emmanuele.

9 Fate pur lega tra voi, o popoli, si sarete tutte nelle valli deserte, e nelle caverne | fiaccati; voi tutti che siete di lontani paesi,

<sup>\*</sup> Prov. 21. 80. Is. 8. 10. \* 2 Cron. 20. 20. \* Mat. 1. 28. Lue. 1. 81, 34. . diae: Dio con not. 4 2 Re 15. 30; 16. 9. \* 2 Cron. 28. 19. \* cioè; Si affretterà di apogliare. / Nemis. 15. Giov. 9.7.

porgete gli orecchi ; apparecchiatevi pure, si sarete fiaccati; apparecchiatevi pure, si sarete fraccati.

10 Prendete pur consiglio, si sarà ridotto al niente; dite pur la parola, si non avre effetto; perciocchè Iddio è con noia.

11 Perciocche, così mi ha detto il Signore, con fortezza di mano; e mi ha ammaestrato a non andar per la via di

questo popolo, dicendo:
12 Non dite lega, di tutto ciò che questo popolo dice lega; e non temiate ciò ch' e-

gli teme, e non vi spaventate.

13 Santificate il Signor degli eserciti; e sia egli il vostro timore e il vostro spavento<sup>a</sup>

14 Ed egli sarà per santuario; ma altresi per pietra d'intoppo, e per sasso d'in-cappamento alle due case d'Israeled; per laccio, e per rete agli abitanti di Gerusalemme.

15 E molti di essi traboccheranno, e caderanno, e saranno rotti, e saranno aliac-

ciati e presie.

16 Serra la testimonianza, suggella la

Legge fra i miei discepoli.

17 Io dunque aspetterò il Signore, il quale nasconde la sua faccia dalla casa di Giacobbe; e spererò in lui.

18 Ecco me, e questi piccoli fanciulli, i quali il Signore mi ha dati per segni e per prodigi in Israele; questo procede dal Signor degli eserciti, il quale abita nel monte di Sion<sup>9</sup>.

19 E se vi si dice: Domandate gli spiriti di Pitone e gl' indovini, i quali bisbigliano e mormorano, rispondete: Il popolo non domanderebbe egli l' Iddio

suo! andrebbe egli a' morti per li viventi?
20 Alla Legge e alla Testimonianza"; se alcuno non parla secondo questa parola, certo non vi è in lui alcuna aurora.

21 Ed egli andrà attorno per lo paese, aggravato e affamato; e avendo fame, dispetterà, e maledirà il suo re, e il suo

Dio; e riguarderà ad alto.
22 Poi rivolgerà lo sguardo verso la terra. ed ecco, distretta, e oscurità, e tenebre di angoscia; ed egli sarà sospinto nella ca-

ligine.

23 Perciocchè colei che sarà affitta non sara ravvolta in tenebre, come al tempo che quel primiero scorse leggermente il paese di Zabulon, e il paese di Neftali; o che colui ch' è venuto appresso ha aggravato il paese verso il mare, di là dal Giordano, e la Galilea de' Gentili.

#### Vezuta e potenza del Messia.

IL popolo che camminava nelle tenebre, ha veduta una gran luce; la luce | popolo saranno seduttori, e quelli d' in-

è risplenduta a quelli che abitavano nella terra dell' ombra della morte.

2 Tu hai moltiplicata la nazione, tu gli hai accresciuta l'allegrezza; essì si son railegrati nel tuo cospetto, come l' uomo si rallegra nella ricolta, come altri festeggia quando si spartiscono le spoglie. 3 Perciocche tu hai spezzato il giogo del

quale egli era caricato, e la verga con la quale gli erano battute le spalle, e il bostone di chi lo tiranneggiava, come al giorno di

Madian.

4 Conciossiaché ogni saccheggiamento di saccheggiatori sia con istrepito e tumulto; e i vestimenti son voltolati nel sangue; poi son arsi, e divengon pastura

del fuoco.

5 Perciecche il Fanciullo ci è nato, il Figurdo ci è stato dato; e l' imperio è stato posto sopra le sue spalle ; e il suo Nome sarà chiamato: L'Ammirabile , il Consigliere, l' Iddio forte, il Padre dell' eternità, il Principe della pace?

6 Vi sarà senza fine accrescimento d'imperio e di pace, sopra il trono di Davide, è sopra il suo regno ; per istabilirlo, e per fermarlo in giudicio, è in giustizia, da ora fino in eterno. La gelosia dei Signor degli eserciti farà questo.

### . Minaccie contro al regno d' Israele.

7 Il Signore ha mandata una parola contro a Giacobbe, ed ella caderà sopra Israele.

8 E tutto il popolo la sapra; Efraim, e gli abitanti di Samaria, i quali dicono con superbia, e con grandigia di cuore:

9 I mattoni son caduti, ma noi edificheremo di pietre pulite; i sicomori sono stati tagliati, ma noi li muteremo in ce-

10 Quando adunque il Signore avrà in-nalzati i nemici di Resin sopra lui, fara anche muovere alla mescolata i nemici

d' Israele;

11 I Siri dall' Oriente, i Filistei dall'Occidente; ed essi divoreranno Esraele a piena bocca. Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora stesa.

12 E perchè il popolo non si sarà convertito a colui che lo percuote, e non avrà ricercato il Signor degli eserciti;

13 Il Signore riciderà in un medesimo giorno da Israele il capo e la coda; il

ramo e il giunco.

14 L' anziano e l' uomo d' autorità
sono il capo; e il profeta che insegna
menzogna è la coda.

15 E quelli che predicano beato questo

Fat. 5. 38, 39. Rom. 8. 31. b1 Piet. 3. 14, 15. Luc. 1 Piet. 2. 8. Rom. 11. 25. f Luc. 2. 25, 38. Eb. 2. 13 5. 8, 14. Is. 7. 14. Luc. 2. 11. Giov. 8. 16. Mat. 28. 2. 13. Ff. 2. 14. Dan. 2. 44. Luc. 1. 32, 33. Luc. 1. Luc. 15. Mat. 28. 18. 1 Cor. 15. Ger. 5. 8. Luc. 12. 5. Luc. 2. 34. Rom. 9. 33. Eb. 2. 18. Luc. 16. 29. Mat. 4. 16. Mat. 28. 18. 1 Cor. 15. 25. Glud. 13. 18. Mat. 4. 16. \*Glud. 13. 18.

fra esso che si persuadono d'esser beati saranno distrutti.

16 Perciò, il Signore non prenderà alcun diletto ne giovani di esso, e non avrà pietà de' suoi orfani, nè delle sue vedove; perchè tutti son profani e maligni; e ogni bocca parla cose vituperose. Per tutto ciò l'ira sua non si racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora stesa.

17 Perciocche l'empietà arderà come un fuoco, divorerà le vepri ed i prun e si accenderà negli alberi più folti del bosco, e quelli se ne andranno a viluppi, come si alza il fumo a.

18 Per l'indegnazione del Signor degli eserciti la terra scurerà, e il popolo sarà come l'esca del fuoco; l'uomo non risparmierà il suo fratello;

19 Anzi strapperà a destra, e pure avrà fame; e divorerà a sinistra, e pur non sarà saziato; ciascuno mangerà la carne

del suo braccio.

20 Manasse divorerà Efraim, ed Efraim Manasse; benchè sieno insieme contro a Giuda. Per tutto ciò l' ira sua non si racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora stesa.

10 GUAI a quelli che fanno decreti iniqui, e dettano l'ingiuria, la quale eglino stessi hanno innanzi scritta;

2 Per fare scadere i miseri dal giudicio, o per rapire il diritto a poveri del miò popolo; acciocchè le vedove sieno le loro

spoglie, e per predar gli orfani!

3 E che farete voi al giorno della visitazione<sup>c</sup>, e nella desolazione *che* verra da lontano? a chi rifuggirete per aluto? e

ove lascerete la vostra gloria

4 Che farete voi, se non che gli uni si chineranno sotto i prigioni, e gli altri caderanno sotto gli uccisi? Per tutto ciò la sua ira non si racqueterà; anzi la sua mano sarà ancora stesa.

### Rovina dell' Assiria predetta.

5 Guai ad Assur, verga della mia ira, il cui bastone, che hanno in mano, è la

mia indegnazione d!

6 Io lo manderò contro alla gente profana, e gli darò commissione contro al popolo del mio cruccio; per ispogliar spoglie, per predar preda, e per render quello calcato, come il fango delle strade.

7 Ma egli non penserà già così, e il suo cuore non istimerà già così; anzi penserà nel cuor suo di distruggere, e di stermi-

nar genti non poche

8 Perciocche dirà: I miei principi non

son eglino re tutti quanti?

9 Non è Calno come Carchemis? non è Hamat come Arpad? non è Samaria come Damasco?

10 Siccome la mia mano ha ritrovati i regni degl' idoli, le cui sculture erano in maggior numero, e di più valore, che

quelle di Gerusalemme e di Samaria; 11 Non farei io a Gerusalemme, e a suoi idoli, come ho fatto a Samaria, e a suoi idoli?

12 Egli avverrà dunque, quando il Signore avrà compiuta tutta l'opera sua nel monte di Sion, e in Gerusalemme, che io farò, dice egli, la punizione del frutto della grandigia del cuore del re degli Assiri, e della gloria dell'alterezza degli occhi suoi? degli occhi suoi?

13 Perciocchè egli avrà detto: Io ho fatte queste cose per la forza delle mie mani, e per la mia sapienza, concios-siache io sia intendente; e ho rimossi i confini de' popoli, e ho predati i lor tesori; e, come possente, ho posti giù quelli

ch' erano a seder sopra troni.
14 E la mia mano ha ritrovate, come un nido, le ricchezze de popoli; e come si raccolgono le uova lasciate, così ho raccolta tutta la terra; e non vi è stato alcuno che abbia mossa l'ala, o aperto il becco, e pigolato.

15 Glorierassi la scure contro a colui che taglia con essa? magnificherassi la sega contro a colui che la mena? come se la verga movesse quelli che l'alzano,

e come se il bastone si elevasse da sé

quasi come non fosse legno. 16 Perciò, il Signore, il Signor degli eserciti, manderà la magrezza ne' grassi di esso; e sotto la sua gloria accenderà un incendio, simile a un incendio di fuo-CO.

17 E la luce d' Israele sarà come un fuoco, e il suo Santo come una fiamma; e arderà, e divorerà le vepri, e i pruni

di esso, in un giorno.

18 E anche consumerà la gloria del suo bosco, e il suo Carmel; consumerà ogni cosa, dall' anima infino alla carne; e sarà di lui, come quando il banderaro è messo in rotta

19 E il rimanente degli alberi del suo bosco sarà in piecol numero, e un fan-

ciullo potrà metterne il conto in iscritto. 20 E avverrà che, in quel giorno, il rimanente d'Israele, e quelli della casa di Giacobbe, che saranno scampati, non continueranno più di appoggiarsi sopra colui che li percoteva , anzi si appoggeranno sopra il Signore, il Santo d' Israele, in verità.

21 Il rimanente si convertirà; il rimanente di Giacobbe si convertirà all' Iddio

forte.

22 Perciocche, avvegnache il tuo popolo, o Israele, fosse come la rena del mare, il sol rimanente di esso si con-

Luc. 19. 44. Mal. 4. 1. <sup>5</sup> Ger. 19. 9. · • Ger. 51. 20. Gen. 50. 20. Mic. 4. 12. A 2 Re 16:7. 2 Cron. 28.20. 12 Re 19.36, 37. 9 Dan. 4. 30.

vertirà a; il consumamento determinato

fara inondare la giustizia.

23 Perciocche il Signore Iddio degli eserciti manda a esecuzione una sentenza finale, e una determinazione in mezzo di tutta la terra.

24 Perciò, il Signore Iddio degli eserciti ha detto così: Popol mio, che abiti in Sion, non temer dell' Assiro; egli ti percoterà con la verga, e alzera il suo bastone sopra te, nella medesima ma-niera che l'alzò l'Egitto.

25 Perciocchè fra qui e ben poco tempo l' indegnazione sarà venuta menob; e la

mia ira sarà alla distruzione di quelli. 26 È il Signor degli eserciti ecciterà contro a lui un flagello, qual fu la piaga di Madian, alla pietra di Oreb; e la sua verga sara sopra il mare, ed egli l' alzera nella medesima maniera ch' egli l'alzò in Egitto.

27 E avverrà, in quel giorno, che il suo incarico sarà rimosso d'in su la tua spal-

la, e il suo giogo d'in sul tuo collo; e il giogo sarà rotto per cagion dell'Unzione ...
28 Egli è venuto in Aiat, egli è passato in Migron, ha riposti in Micmas i suoi arnesi;

29 Hanno passato il passo; Gheba è stato un alloggiamento, dove sono alloggiati; Rama ha tremato, Ghibea di Saul

è fuggita.
30 Strilla con la tua voce, o figliuola di Gallim; e tu, povera Anatot, riguarda attentamente verso Lais.

31 Madmena si è messa in fuga; gli abitanti di Ghebim si son salvati in fretta.

32 Egli si fermera ancora quel giorno in Nob; e moverà la sua mano contro al monte della figliuola di Sion, e contro al colle di Gerusalemme.

33 Ecco, il Signore, il Signor degli eserciti, troncherà i rami con violenza, e i più elevati saran ricisi, e gli eccelsi saranno abbassati.

34 Ed egli taglierà dal piè col ferro i più folti alberi del bosco, e il Libano caderà per la man di un possente.

### Il regno pacifica e prospero del Messia.

11 E USCIRA un Rampollo del tronco d'Isai, e una pianterella spunterà dalle sue radici

2 E lo Spirito del Signore riposerà so-pra esso; lo Spirito di sapienza e d' in-tendimento; lo Spirito di consiglio e di fortezza; lo Spirito di conoscimento e di timor del Signores.

3 E il suo odorare sarà nel timor del Signore, ed egli non giudicherà secondo l

la veduta de' suoi occhi, e non renderà ragione secondo l'udita de' suoi orecchi; 4 Anzi giudicherà i poveri in giustizia, e renderà ragione in dirittura a' mansueti della terra, e percoterà la terra con la verga della sua bocca, e ucciderà l'empio col fiato delle sue labbra.

5 E la giustizia sarà la cintura de' suoi lombi, e la verità la cintura de' suoi fianchi 4

6 E il lupo dimorera con l'agnello, e il pardo giacerà col capretto; e il vitello, e il leoncello, e la bestia ingrassata staranno insieme; e un piccol fanciullo li guiderà.

7 E la vacca e l'orsa pasceranno in-sieme; e i lor figli giaceranno insieme; e il leone mangerà lo strame come il bue.

8 E il bambino di poppa si trastullera sopra la buca dell' aspido, e lo spoppato stenderà la mano sopra la tana del basilisco.

9 Queste bestie, in tutto il monte della mia santità, non faran danno, nè guasto; perciocchè la terra sarà ripiena della conoscenza del Signore, a guisa che le acque coprono il mare.

10 E avverrà che, in quel giorno, le genti ricercheranno la radice d'Isai<sup>m</sup>, che sara rizzata per bandiera de' popoli; e il suo riposo sarà tutto gloria"

11 Oltre a ciò, avverrà in quel giorno, che il Signore metterà di nuovo la mano per la seconda volta a racquistare il rimanente del suo popolo, che sarà rimasto di Assur, e di Egitto, e di Patros, e di Cus, e di Elam, e di Sinar, e di Hamat, e delle Isole del mare

12 E alzera la bandiera alle nazioni, e adunerà gli scacciati d'Israele, e acco-glierà le dispersioni di Giuda, da quattro canti della terra.

13 E la gelosia di Efraim sarà tolta via, e i nemici di Giuda saran distrutti; Efraim non avrà *più* gelosia a Giuda, e Giuda non sarà più nemico di Efraim p

14 Anzi, congiuntamente voleranno addosso a Filistei, verso Occidente; e prederanno insieme i figliuoli di Oriente; metteranno la mano sopra Edom, e sopra Moab; e i figliuoli di Ammon ubbidiranno loro.

15 E il Signore seccherà la lingua del mar di Egitto, e scoterà la sua mano sopra il fiume, nella forza del suo Spirito; e lo percoterà ne' suoi sette rami, e farà che vi si camminera con le scarpe.

16 Vi sara eziandio una strada, per lo rimanente del suo popolo che sara rimasto di Assur; siccome ve ne fu una per

· . :

Rom. 9. 37, 28. b Is. 54. 7. Es. 14. 26, 27. d Sal. 105. 15. Dan. 9. 24. Is. 4. 25, 33. 2. Ger. 23, 5. Zec. 6. 12. Fat. 18. 28. Apoc. 5, 5. J Is. 61. 1. Mat. 8. 16. Giov. 1. 38, 39; 3. 34. Sal. 72. 2, 4. Apoc. 19. 11. b 2 Tess. 2. 8. Apoc. 1. 16; 2. 16; 19. 15. Ef. 6. 14. Is. 65. 25. C. 34. 25. Os. 2. 18. Rom. 15. 12. Eb. 4. 1, ecc. Zac. 10. 10. Giov. 7. 35. 1. 1. P Ger. 3. 18. Ezec. 37. 16; 17, 22.

Israele, nel giorno ch'egli sali fuor del luce; il sole scurerà, quando si leverà; e paese di Egitto.

## Dio lodato per aver riscattato il suo popolo.

12 E TU dirai in quel giorno: Io ti cele-brerò, o Signore; perciocchè tu sei stato adirato contro a me; ma l'ira tua

si è racquetata, e tu mi hai consolato. 2 Ecco, Iddio è la mia salute; io avrò confidanza, e non sarò spaventato; per-ciocchè il Signore Iddio è la mia forza e il *mio* cantico; e mi è stato in salute.

3 E voi attignerete, con allegrezza, le ac-

que dalle fonti della salute<sup>a</sup>

4 E direte in quel giorno: Celebrate il Signore, predicate il suo Nome, fate noti i suoi fatti fra i popoli, rammemorate che il suo Nome è eccelso.

5 Salmeggiate il Signore; perciocchè egli ha fatte cose eccelse; questo è co-

nosciuto per tutta la terra

6 Abitatrice di Sion, strilla d'allegrezza, e canta; perciocche il Santo d'Israele è grande in mezzo di te.

# Rovina di Babilonia: e liberazione d' Ioraele.

13 IL carico di Daplino, vide. Isaia, figliuolo di Amos, vide. IL carico di Babilonia, il quale

2 Levate la bandiera sopra un alto monte, alzate la voce a coloro, scotete la mano, e dite che entrino nelle porte de' principi.

3 Io ho data commissione a' miei deputati; e anche, per eseguir l'ira mia, ho chiamati i miei uomini prodi, gli uomini trionfanti della mia altezza.

4 Vi è un romore di moltitudine sopra i monti, simile a quello di un gran popolo; vi è un romore risonante de regni delle nazioni adunate; il Signor degli eserciti rassegna l'esercito della gente di guerra.

5 Il Signore e gli strumenti della sua indegnazione vengono di lontan paese, dall'estremità del cielo, per distrugger

tutta la terra.

6 Urlate; perciocche il giorno del Signore è vicino; egli verra come un guastamento fatto dall' Onnipotente.

7 Perciò, tutte le mani diventeranno fiacche, e ogni cuor d' uomo si struggerà.

8 Ed essi saranno smarriti; tormenti e doglie li coglieranno; sentiranno dolori, come la donna che partorisce; saranno tutti shigottiti, riquardandosi l'un l'altro; le lor facce saranno come facce divampate

dalle fiamme.

9 Ecco, il giorno del Signore viene, giorno crudele, e d'indegnazione, e d'ira accesa, per metter la terra în desolazione,

e per distrugger da essa i suoi peccatori.

10 Perciocche le stelle de cieli, e gli
astri di quelli non faranno lucere la for

11 Ed io, dice il Signore, punirò il mondo della sua malvagità, e gli empi della loro iniquità; e farò cessar l'alterezza de superbi, e abbatterò l'orgoglio de vio-

12 Io farò che un uomo sarà più pregiato che oro fino, e una persona più che

oro di Ofir.

13 Perciò, io crollerò il cielo, e la terra tremerà, e sarà smossa dal suo luogo, per l' indegnazione del Signor degli eserciti, e per lo giorno dell' ardor dell' ira sua.

14 Ed essi saranno come un cavriuolo cacciato, e come pecore che niuno accoglie; ciascuno si volterà verso il suo popolo, e ciascuno fuggirà al suo paese.

15 Chiunque sarà trovato sarà trafitto, e chiunque si sara aggiunto con toro ca-

derà per la spada.

16 E i lor fanciulietti saranno schiacciati davanti agli occhi loro; le lor case saranno rubate, e le lor mogli violate.

17 Ecco, io eccito contro a loro i Medi, i quali non faranno stima alcuna dell' ar-

gento, e non vorranno oro;

18 E con gli archi loro atterreranno i fanciulli, e non avranno pietà del frutto del ventre; e l'occhio loro non rispar-mierà i figlioletti.

19 E Babilonia, la gioria de' regni, la magnificenza della superbia de' Caldei, sarà sovvertita, come Iddio sovverti So-

doma e Gomorra.

20 Ella non sara giammai più in piè, nè sarà abitata per alcuna età; nè pur vi pianteranno gli Arabi i lor padiglioni,

nè vi stabbieranno i pastori. 21 Ma quivi giaceranno le fiere de deserti; e le lor case saranno piene di gran serpenti, e l'ulule vi abiteranno, e vi sal-teranno i demoni.

22 E i gufi canteranno nelle lor case grandi, e i dragoni ne lor palazzi di diletto. Or il tempo di essa viene, ed è vicino, e i suoi giorni non saran prolungati.

14 PERCIOCCHE il Signore avrà pre-tà di Giacobbe, ed eleggerà ancora Israele, e li farà riposar sopra la lor terra; e gli stranieri si aggiugneramo con loro, e si accompagneranno con la casa di Giacobbe.

2 E i popoli li prenderanno, e li condurfanno al luogo loro; e la casa d' Israele li possederà nella terra del Signore, per servi e per serve; e terramo in cattività quelli che li aveano tenuti in cattività, e signoreggeranno sopra i loro oppressator

3 E avverrà che nel giorno che il Si-

Giov. 4. 10, 14; 7. 37, ecc. J. Is. 47. 1, ecc. Ger. cap. 50.e.51. Mal. 4. 1. Mar. 13. 24, ecc. Ag. 2. 6. J. Dan. 5. 28, 81. Apoc. 18. 3. Ef. 2. 12, ecc. Dib ' Ag. 2. 6.

gnore ti avrà dato riposo del tuo affanno, del tuo commovimento, e della dura ser-

vitù, nella quale altri ti avrà fatto servire; 4 Tu proverbierai così il re di Babilonia, e dirai: Come è restato l'esattore! come è cessato il tributo?

5 Il Signore ha rotto il bastone degli

empi, la verga de' dominatori.
6 Colui che con furore percoteva i
popoli di percosse, che non si potevano
schivare, il qual signoreggiava le genti con ira, ora è perseguito, senza che possa

difendersi.
7 Tutta la terra è in riposo, e quieta; gli uomini fanno risonar grida di allegrezza.

8 Gli abeti ancora e i cedri del Libano si son rallegrati di te, dicendo: Da che tu sei stato atterrato, niuno è salito con-

tro a noi, per tagliarci.

9 L' inferno disotto si è commosso per te, per andarti incontro alla tua venuta; egli ha fatti muovere i giganti, tutti i principi della terra, per te; egli ha fatti levare d'in su i lor troni tutti i re delle nazioni.

10 Essi tutti ti faranno motto, e diranno: Anche tu sei stato fiaccato come noi,

e sei divenuto simile a noi;

11 La tua alterezza è stata posta giù nell' inferno, al suono de' tuoi salteri; e si è fatto sotto te un letto di vermini, e i lombrici son la tua coverta.

12 Come sei caduto dal cielo, o stella mattutina, figliuol dell' aurora? come sei stato riciso e abbattuto in terra? come sei

caduto sopra le genti, tutto spossato?
13 E pur tu dicevi nel cuor tuo: Io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio, e sederò nel monte della raunanza, ne' lati di verso il Settentrione:

14 Io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole, io mi farò somigliante all' Altissimoa.

15 Pur sei stato calato nell' inferno nel

fondo della fossa .

16 Quelli che ti vedranno ti riguar. deranno, e ti considereranno dicendo: E costui quell' uomo che facea tremare la

terra, che scrollava i regni? 17 Il quale ha ridotto il mondo come in un deserto, e ha distrutte le sue città, e non ha sciolti i suoi prigioni, per rimandarli a casa?

18 Tutti quanti i re delle genti giacciono in gloria, ciascuno in casa sua

19 Ma tu sei stato gittato via dalla tua sepoltura, come un rampollo abbominevole; come veste di uccisi, trafitti dalla apada, che scendono alle pietre della fossa; come un corpo morto calpestato. 20 Tu non sarai aggiunto con coloro

la tua terra, tu hai ucciso il tuo popolo: la progenie de' malfattori non sarà nominata in perpetuo.

21 Preparate l'uccisione a' suoi figliuoli, per l'iniquità de' lor padri ; acciocche non si levino, e non posseggano la terra, e non empiano di città la superficie del mondo.

22 Io mi leverò contro a loro, dice il Signor degli eserciti; e sterminerò a Babilonia nome e rimanente, figliuolo e nipote,

dice il Signore<sup>d</sup>.
23 E la ridurrò in possession di civette, e in paludi di acque; e la spazzerò con iscope di distruzione, dice il Signor degli eserciti.

## Prafezia contro ali Assiri.

24 Il Signor degli eserciti ha giurato, dicendo: Se egli non avviene così come io ho pensato; e se la cosa non è messa ad effetto, secondo il consiglio che io ho

25 Che è di romper l'Assiro nella mia terra, e di calcarlo sopra i miei monti; talchè il suo giogo sia rimosso da essi, e il suo incarico d' in su le loro spalle.

26 Quest' è il consiglio preso contro a tutta la terra; e questa è la mano stesa contro a tutte le genti.

27 Perciocchè il Signor degli eserciti

ne ha preso il consiglio; e chi l'annul-lerebbe, e la sua mano è quella che è stesa; e chi la farebbe rivolgere :

## Profezia contro i Filistei.

28 Questo carico fu rivelato nell' anno

che morì il re Achae.

29 Non rallegrarti, o Palestina tutta, di ciò che la verga di colui che ti batteva è stata rotta; perciocche della radice della serpe uscirà un basilisco; e il suo frutto sarà un serpente ardente, e volante.

30 E i primogeniti de poveri pasture-ranno, e i bisognosi giaceranno in sicurtà; ma io farò morir di fame la tua radice, e

colui ucciderà il tuo rimanente.

31 Urla, o porta; grida, o città; struggiti, o Palestina tutta; perciocche viene un fumo dal Settentrione; e niuno se ne starà in disparte a' tempi ordinati di esso.

32 E che risponderassi agli ambasciatori delle nazioni? Che il Signore ha fondata Sion, e che in essa i poveri afflitti del suo popolo si riducono in salvo.

# Predizione della rovina di Mogb.

Il carico di MOAB.

15 CERTO, Ar di Moab è stato saccheg-giato, è distrutto di notte; certo di notte è stato saccheggiato, e distrutto Chir

di Moab. 2 Egli è salito al tempio, e Dibon dealito nella sepoltura; perciocoliè tu hai guasta i agli alti luoghi, per piagnere; Moah urlera

strato bulli quanti urioranno supra i mus tella, e selle ese peses, etruggandesi in

4 Hestern od Eleme han gredato in her turn e ginta udita indice a Labora puretà, la grante di girerta di Memb ha finite un ginn gridare I anima luro a e racamaricata

Bill coor mos schema per Monde i pass Regiments ar no are Juppets inferio a Ming, game que giovenes de tre enque parcuache gi mbré par la subte di Lubit con punto, e si prosti un grido di franzano nelle via di floronami

6 Percenathe is asque di Nimetin mentito radotte sa impili dimera, e l'arba si ma-

churt, e l'erbagge manchurt, e men es met per alctans verdure.

7 Perces, queles ch egit avit similate, e crè che avvance riputte, anti puttato nella valle degli Arabi.

8 Perciocché le grida han circondati I confine di Monte, el suo utto e culturo infino ed finistro di tro con utto e culture infino

gd Katam, il suo urlo e anduto milno a

There exists.

O E le acque de Dupon teno state ripimo male di marie persocció to agraçante mais agres mais a l'amon so mander. Il homo contro quelli che menno mampati di Monh, a contro al rimamento dal più

16 MANDATE l'agnello di crim che doppina tel passa, da lleia, che à inverse il domina, al monte della lighieria ம் கிக

O Ed ogli arrent, che le figliusie di Menè service e gradi dell'Airen i, com-ue nombo mmingo, somo une sidate

acceptate.

I French un oupsiglio, o Mont, in un després, in che la tue ombre, in peromensuell, un coure la patte, macandi qualle des mon unocusti, con primere i function.

4 Que dai ano populo che sono marriati, dimerino appresso di te, o Monti, se lute un matcondamento dal guarintore per eleuché rolus che unava stormos, vertă muno, e si guantamanio fineri, e calcro che calpunta vano pio adre mem communii di in su la terra.

A R al trumo card stabilità in branquità , a supra a cuillo seguit stabilimento , troi ta harmarete di Diverde, uno che giudicinata e cherrobanti la matuna, e men giunto à

for giantaja.

O lea abinemo intera la superbia di Monte, grandemente superbo, il suo ergerbo, e la cas alterunia, e la sua indogramphy in our instrugits and earness ? Percis, ? un Monhita urbest all' altro .

par Febr. e par Madaba, tutte le teste di ; tutti quanti afferenza, voi generate par amo menere printe e apri barba essistana. Il fondamenti di Chir-hamesi, amendo

 Percanche le campagne di Raibin, a le vagne di fiduna languiscone, a padroni. dullo man-on hanno tritate le viti occuljenti di ami, ir quali arrivavano infino a

ichts di ame, le quale arresenno infino à later e restrevano que e là per le domete, e le sur propaga de, che se suandremus, e propagate de l'acre.

9 Perche, se praguere le rigne de Ribija, del peante de l'acre e Electric, et Electric, ne il righere delle mon lagrame perchipite griche de allegrame per li tam frutti de riste, e per la ten ricolta, mes venute

matio

10 K in lettern, o in from o tobte via del campo fartale o non u canto, no m giutale por arbitrario il piglatore non pigna por il vino no tine, jo lio falte campia, desi ol farmore, le grida da unanimare.

11 Percia, le mie viscuto remarquis-

Mondo e le mie interese, per cagion di Chir horus.

til il arrent abs quantunque Mond al

if it around the quantumque Mont of primities, r is affected, segme if resente from the parties, per fire creations parties parties around ar wells.

13 Quest e la pareta che il regnure la detta contre a Rond, abrantico.

14 il oro il regnure la parioto, dicundo. Infra tre anni, quale e il termine dogli anni d'un servitore totto a presso, la parioto di Mont serà avvilita, inspense one facta la massera contrata la contrata la massera contrata la c luțin in see gen institutine de gopale, d rimanente sard in papo namato, pioգոյիս, դ ուսեւ քիկումել

### Profigure control Strangers and Milestin. II merico di Dananco 4.

17 ECCO Dumanco è tolto via, e minuto a non augete pilt eitta, e men ub monte di rutne

2 Le città di Atour aurerane abbandomate menano per le mandro, le quali es glaceranno, e sun re nues alcuno che le

I k is fortune vermus more in fraim, e il regno in Damasco, e nel rilinami della rirja, mranno came la gioria de lagiora della rirja, della di lignor della carcia.

4 k avversa in qual giorno che la gioria.

di Giacobhe each aictuath, e la greatana della sua carne dimagnera.

5 E accord fore come quanto il midiin a col suo braccio rei dica, cume quan-dina ad una ad una rose mecofiji three is the state of the state

vette, e quattro o cinque ne rami madornali, dice il Signore Iddio d'Israele.

7 In quel giorno l'uomo riguardera a colui che l'ha fatto, e gli occhi suoi guarderanno verso il Santo d'Israele.

8 E non riguardera più verso gli altari, opera delle sue mani; e non guardera a quello che le sue dita avranno fatto, nè a' boschi, nè a' simulacri.

9 In quel giorno, le sue città forti saranno come rami, e vette abbandonate; per-ciocchè saranno abbandonate dalla presenza de' figliuoli d' Israele; e vi sarà

desolazione. 10 Perciocche tu hai dimenticato l'Id-

dio della tua salute, e non ti sei ricordato della Rocca della tua fortezza; perciò, pianterai piante bellissime, e porrai magliuoli forestieri.

11 Di giorno farai crescere quello che avrai piantato, e la mattina farai germogliar quello che avrai posto; ma i rami ne saranno scossi al giorno dei fiaccamento, e della doglia incurabile.

## La distruzione dell'esercito Assiro predetta.

12 Guai alla turba de gran popoli, i quali romoreggiano come i mari; e alla turba risonante delle nazioni, che risuonano a guisa di acque grosse!

13 Le nazioni risuonano a guisa di grandi acque; ma Iddio le sgridera, e fuggiranno lontano, e saranno perseguite come la pula de' monti dinanzi al vento, e come

una palla dinanzi al turbo. 14 Al tempo della sera ecco turbamento, e innanzi alla mattina non saran più: Quest' è la parte di quelli che ci predano, e la sorte di quelli che ci rubano.

Il disastro degli Assiri annunziato all' Etiopia.

18 GUAI al paese che fa ombra con le ale, che è di la da fiumi d'Etiopia! 2 Che manda messi per lo mare, e in vaselli di giunchi sopra le acque, dicendo: Andate, messi leggieri, alla gente di lun-Andate, messi leggieri, ana gente di lunga statura, è dipelata; al popolo spaventevole, che è più oltre di quella; alla gente sparsa qua è la, e calpestata; la cui terra i fiumi predano.

3 Voi tutti gli abitatori del mondo, e voi gli abitanti della terra, quando si leverà la bandiera sopra i monti", riguardate; e quando si sonerà la tromba, ascoltate.

4 Perciocchè, così mi ha detto il Signore: Io me ne starò cheto, e riguarderò, dimo-

Io me ne starò cheto, e riguarderò, dimorandonella mia stanza, a guisa d'un calor chiaro più che il sole; come una nuvola rugiadosa nel calore della ricolta.

5 Perciocche, avanti la mietitura, dopo che la vite avra finito di metter le gemme, e che il fiore sarà divenuto agresto, che si andrà maturando, Iddio taglierà i ma-

gliuoli con falci, e torră via i traici, e li riciderà.

6 Saranno tutti quanti lasciati in abbandono agli uccelli de' monti, e alle bestie della terra; e gli uccelli passeranno la state sopra essi, e ogni bestia della terra

vi passerà il verno.

In quel tempo sarà portato presente al Signor degli eserciti da parte del popolo di lunga statura, e dipelato ; e da parte del popolo spaventevole, che è più oltre di quello; e della gente sparsa qua e là, e calpestata, la cui terra i fiumi predano; al luogo del Nome del Signor degli eserciti, al monte di Sion.

## Profezia contro ell'Egitto. Il éarico di Egitto<sup>6</sup>.

19 ECCO il Signore, cavalcando una nuvola leggiera, entrerà in Egitto; e gl'idoli di Egitto fuggiranno d'irinanzi a lui, e il cuor degli Egizi si struggerà in mezzo di loro

2 E to faro, dice il Signore, venire alla mischia Egizi contro ad Egizi; e ciascuno combattera contro al suo fratello, e ciascuno contro al suo prossimo; città contro

a città, regno contro a regno. 3 E lo spirito dell' Egitto verrà meno nel mezzo di esso; e io dissiperò il lor consiglio; ed essi domanderanno gl' idoli, e i magi, e gli spiriti di Pitone, e gl' indo-

4 E io metterò gli Egizi in mano d'un signore duro, e un re violento signoreg-gera sopra loro, dice il Signore, il Signor degli eserciti.

5 E le acque del mare mancheranno, e il

fiume sarà seccato ed asciutto.

6 E i fiumi si Htrarranno, e i rivi del forte paese scemeranno, e si seccheranno; le canne e i giunchi si appasseranno.

7 Le praterie che son presso al flume, in su la bocca del fiume, e titti i seminati del fiume si seccheranno, e saranno

dissipati, e non saranno più.
8 El i pescatori si lamenteranno, e tatti quelli che gittano P amo nel rivo piagne-ranno, e coloro che stendono la rete sopra le acque languiramo.

9 E quelli che fanno lavori di lino finissimo, e che tessono le fine tele bian-

che, saranno confusi.

fo E gli argini di Egitho, di titti coloro che fanno chiusure per vival, doranno rotti

11 Certo, i principi di Soan son pazzi; i più savi d'infra i consiglieri di Fritaone sono un consiglio insensato; come dite voi a Faraone. Io son figliuolo di savi; io son figlicolo di re antichi?

12 Dove sono ora i tuoi savi # 7 dichiarinti ora, e sappiano qual consiglio il

Ger. 46. 13, ecc. Ezec. cap. 29 e 30. 7. 5. 26. 7. 1. 20. Sal. 68. 31; 72. 10. Sof. 3. 10. Mal. 1. 11.

Signor degli eserciti ha preso contro all' Egitto.

13 I principi di Soan sono impazzati, i principi di Nof sono stati sedotti, e i capi delle tribù di Egitto l' han travisto.

14 Il Signore ha mesciuto in mezzo di esso uno spirito di stordimento, ed essi hanno fatto errar l'Egitto in tutte le sue opere; come l'ubbriaco va errando nel suo vomito.

15 E niuna opera, che faccia il capo o la coda", il ramo o il giunco, giovera

all' Egitto.

16 În quel giorno gli Egizi saranno come donne; e tremeranno, e saranno spaventati per lo scuotere della mano del Signor degli eserciti, la quale egli scotera sopra loro.

17 E la terra di Giuda sarà in ispavento all' Egitto; chiunque si ricorderà di essa si spaventerà in sè stesso, per lo consiglio del Signor degli escroiti, il quale egli ha preso contro a quello.

18 In quel giorno vi saranno cinque città nel paese di Egitto, che parleranno il linguaggio di Caman, e giureranno al Signor degli essaciti; una di quelle sarà chiamata: Città del sole.

19 In quel giorno vi-sarà, in mezzo del paese di Egitto, un altare consacrato al Signore; e un pilière rizzato al Signore, presso al suo confine.

20 E quello sarà per segnale, e per testimonianza al Signor degli: eserciti, nel paese di Egitto. Quando gli Egizi grideranno al Signore per li loro oppressatori, egli manderà loro un Salvatore, ed un Grande, che li riscoterà.

21 E il Signore sarà conosciuto all' Egitto; e in quel giorno gli Egizi conosceranno il Signore, e faranno il servigio di sacrificii e di offerte; e faranno voti al Signore, e li adempieranno.

22 Così il Signore percoterà gli Egizi; e dopo averli percossi, li guarirà; edi essi si convertiranno al Signore, ed egli sarà placato inverso loro, e li samerà.

23 In quel giorno vi sara una strada di Egitto in Assiria; e l'Assiro verra in Egitto, e l'Egizio in Assiria; e gli Egizi con gli Assiri serviranno al Signore:

24 În quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egizia e con l'Assiro; vi sarà benedizione in mezzo della terra.

25 Perciocchè il Signor degli eserciti li benedirà, dicendo: Benedetto sia Egitto; mio popolo, e Assur; opera delle mie mani, e Israele, mia eredità b.

Profezia simbolica della caduta dell' Egitto e dell' Etiopia,

20 NELLi anno che Tartan, mandato da Sargon, re degli Assiri, venne

contro ad Asdod, e la combattè, e la prese c:

2 In quel tempo il Signore parlo per Isaia, figliuolo di Amos, dicendo: Va, e sciogli il sacco d' in su i tuoi lombi, e tratti le scarpe da' piedi. Ed egli fece così, camminando nudo e scalzo.

3 E il Signore disse: Siccome Isaia, mio servitore, è camminato nudo e scalzo; il che è un segno, e prodigio di tre anni, so-

pra l' Egitto, e sopra l' Etiopia;

4 Così il re di Assiria ne menera gli Egizi prigioni, e gli Etiopi in cattività; fanciulli, e vecchi, nudi, e scalzi, e con le natiche scoperte, per vituperio all' Egitto.

5 E saranno spaventati e confusi, per l'Etiopia, alla quale riguardavano; e per l'Egitto, ch' era la lor gloria.

6 E in quel giorno gli abitatori di questo passe deserto dizanno: Ecco, così e arvenuto a colui, a cui noi riguardavamo. dove noi eravamo fuggiti per soccorso, per esser liberati dal re degli Assiri; e come scamperemmo noi?

Predizione della caduta di Babilonia.

Il cariço del DESERTO DEL MARE.

21 COLUI vien dal deserto, dal paese spaventevole, a guisa di turbini, che passano nel paese del Mezzodi.

2 Una dura visione mi è stata annunziata. Il disleale ka trovato un disleale; il guastatore ha trovato un guastatore. Sali, Elam<sup>e</sup>; Media, assedia; io ho fatto cessare ogni gemito.

3 Perciò i miei lombi son pieni di doglia; dolori mi hanno colto, simili a' dolori della donna che partorisce; io mi sono scontorto, per ciò che ho udito; e mi sono smarrito, per ciò che ho veduto. 4 Il mio cuore e smarrito, orrore mi ha

conturbate, il vespro de' mici diletti mi

è stato cangiato in ispavento.

5 Mentre la tavola sarà apparecchiata, e le guardie staranno alla veletta, e si mangera, e si berrà ; levatevi, capitani, ugnete lo scudo.

6 Perciocchè così mi ha detto il Signore: Va, metti uno alla veletta, e annunzii ciò ch' egli vedrà:

7 Ed egli vide carri; coppie di cavalieri, carri tirati da asimi, e carri tirati da cammelli; e considerò tutto ciò molto attentamente;

8 E gridò, come un leone: Lo sto. Signore, del continuo nella veletta di giorno, e sto in piè nella mia guardia tutte le notti:

9 Ed ecco, son venuti carri di uomini, coppie di cavalieri. Ed egli rispose, e dinse: Caduta, esduta è Babilonia, e tutte le sculture de duoi dii sono state spezzate, e gittute a terra.

<sup>&</sup>quot; Is. 9. 14. 5 Os. 2. 28. Ef. 2. 10. 62 Re 18. 17. d 2 Re 18. 21. Is. 30. 3, 5, 7. 6 Is. 18. 17. J Dan. 5. 5. Apoc. 14. 8; 18. 2.

10 Ella è ciò che la ha efuncto nella ' A E la coverta di Giuda è stata rimona, tuia am, per trebbiario. La vi ha am- e tu ha in quel giorno riguardato alle arquestato ciò che la ha udito dal Bigner na della com dal bonco." degli espratti, dall' lddio d' lameta.

#### Profess contro a Dane.

11 Il carleo di Dume. Ili di grida a mo di ricir (Guardia, che hai su codiato dago la notte? (Guardia, che hai su cudiato dago la notte)

12 La guardia ha detto. La mattina è venuta, e poi anche la notte, es voi ne domandata, domandate pero, ritornata, WHEN SHEET

### Profesia matro E Arabia.

13 Il carico contre all' Ambin. Voi pagagrete la notte nelle salve di Azulfa, o carovane di Dulanoi.

14 In si è portute dell' negus incontre agli ametati, gli abitanti dal passo di Topas son venuti cel for passo liccostro

a' foggetti
15 Perciosché son foggiti d' innanci
alle spade, d' intinnat alla quada trutta,
d' innanzi all' arco truo, e d' innanzi allo eforso della battaglia.

16 Perdocché il Hignore sui ha dutto ij. Liifra un anno, quito è il termifes digit anni di un servitore tolte a gredet,

tutta la gioria di Chedar verra meno. 17 E si rimanente dei numuro dei ficta arcteri dei figliucia di Chedar iusa peno; percionale il bignore Iddio d' Istania ha pirinto.

Quadra profetira dell'aspatio di Gerugalemar Il carioo della Valla priga Vegiona.

22 CHE has one, she to mi tutto milita mura i tutti i initi i 2 O catto pisma di utrapiti, città refuscazione, città trionfanto i inul nechi gon nono stati uccin con la spada, e her we more to guern.

3 I turn ongitami se ne son faggiti duthi quanti, sono stati fatti pregimi dagli argian, qualit de tura che mao stati ri-trovati mon sinti fatti pregimi intli quan-ti, ignicie fossaro fuggiti ingiano.

materi da in, pao vi m al gua-o popolo. o del fineo, e della moone. abitus el a

mo d sur

de coming a cont degli nomini es cono de cavalieri, e Chir ha emperto lo ecudo. 7 Ed è avvenueso che le tuo amito valit no state piene di curri e di menhari; hanno posto campo in su la purta.

O E voi avete provvadnio elle uniture della cattà di Davida, percincoltà erano granda, e avete mecolto le acque della pancium disetto?

10 % avete annovembe le case di Go-runiamme, e avete direccite delle case per fortalicar le mura,

It is avote futto fra le due mura un ruccolto delle acque della pescina vec-chia, ma non avete riguardato a colui che la futto quato, e non avete rivolta gli ouchi a colui che ab antico l' la formato.

13 E il Signore Iddio dogli carretti ha chamato in quel giorno a pianta, e a cordoglio, a trarai i capelli, e a eignore

12 Ed esco allegrena, o latera; animazine busi, e sonnaer grante; mangior carat, e ber vino, decendo Mangiamo, e

bevitano, paresocció detunal incressas' la R ció è pervento agli orachi di ino, che anno il tigner degli otercita, tie mai è futto per voi programmento di questo, insquità, finche munima, dice il regnare ladio dugli marati.

#### Seban degradate y Elizabim meditate.

15 Cost ha detto il dignore Iddio dusii omeriti Va, entra da questo imerite, da fishea, mentro dei palamo; 16 Z depis Che hai da far qui f e chi è qui de tara, che ta ti tagli qui una arpolitura i cor egli taglinsa il mu sepolero in un lungo relevato, e si dimunara

un estable nella ruerra.)
17 Ecto, e uomo, il rignore ti cascerò
inntano, e ti tarmò affetto si volto.
18 Egà is voltobrà astanopra come uno

palla per terre iarga e quaices; quivi morra, e quivi acronos t carri della tin-gioria, o vitupario della cara del tuo si MOPO.

10 E to ti unquanto già dai tuo grada, e ti coventirò dal tuo meto.

3) If avvers in qual glama, cho to chismare Bischim, due envitore, fictionis di Hulchin;

Il E le ventre dalla tea vente, e le fortifichere sen la tua sintera, e gli des-in mano la tua periorià, ed sgli serà per pudre agh abstanti di Gurandutuma, «

allo com di Girda . 25 E mottore la chieve della com di Davide copra la con spalla ; ed cuit a prirà, e niuno serretà, e servetà, e niun-

23 E lo fiechero, come un chiedo, in un luego fermo; ed egli man per tremo di ginrin alla este di etro puere. 24 E e appenderò a qual chesdo initia la

gloria della casa di suo padre, rampolli, e piantoni; tutti gli arredi de' piccoli, da' vasellamenti delle coppe fino a tutti i va-

sellamenti delle guastade.

25 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, sarà tolto il chiodo, il quale era stato fitto in luogo fermo; e sarà riciso, e caderà; e il carico che riposava sopra esso andrà in ruina; perciocchè il Signore ha parlato.

Caduta e ristoramento di Tiro.

## Il carico di Tiroa.

23 URLATE, navi di Tarsis; perciocchè ella è guasta, per modo che non vi sarà più casa, e non vi si verrà più. Questo è apparito loro dal paese di Chittim.

2 Tacete, abitanti dell' isola. I mercatanti di Sidon, quelli che fanno viaggi in

sul mare, ti riempievano.

3 E la sua entrata era la sementa del Nilo: la ricolta del fiume, portata sopra grandi acque; ed ella era il mercato delle nazioni.

4 Sii confusa, Sidon; perciocche il mare, la fortezza del mare, ha detto così: Io non partorisco, nè genero, nè cresco più giovani: non allevo più vergini.

vani; non allevo più vergini.
5 Quando il grido ne sarà pervenuto agli
Egizi, saranno addolorati, secondo ciò che
udiranno di Tiro.

6 Passate in Tarsis, urlate, abitanti dell'isola.

7 È questa la vostra città trionfante, la cui antichità è fin dal tempo antico? i suoi piedi la porteranno a dimorar como stranlera in lontano paese.

8 Chi ha preso questo consiglio contro a Tiro, la coronata, i cui mercatanti erano principi, e i cui negozianti erano i più enorati della terra?

9 Il Signor degli eserciti ha preso questo consiglio, per abbatter vituperosamente l'alterezza d'ogni nobiltà, per avvilire i più onorati della terra.

10 Passa fuori del tuo paese, come un rivo, o figliuola di Tarsis; non wi è più cintura.

11 Il Signore ha stesa la sua mano sopra il mare, egli ha fatti tremare i regni; egli ha dato comandamento contro a' Cananei, che si distruggano le fortezze di

quella;
12 E ha detto: Tu non continuerai più di trionfare, o vergine, figliuola di Sidon, che hai da essere oppressata; levati, passa in Chittim; ancora quivi non avrai riposo.

13 Ecco il paese de' Caldei; questo popolo non era ancora, quando Assur fondo quello per coloro che dimoravano ne' deserti; essi aveano rizzate le sue torri, aveano alzati i suoi palazzi; e pure egli è stato messo in ruina. 14 Urlate, navi di Tarsis; perciocchè la vostra fortezza è stata guasta.

15 E in quel giorno avverrà che Tiro sarà dimenticata per settant' anni, secondo i giorni d' un re; ma, in capo di settant' anni Tiro avrà in bocca come una canzone di meretrice.

16 Prendi la cetera, va attorno alla città, o meretrice dimenticata; suona pur bene, canta pur forte, acciocche altri si ricordi

di te.

17 E in capo di settant' anni, avverrà che il Signore visiterà Tiro, ed ella ritornerà al suo guadagno; e fornicherà, con tutti i regni del mondo, sopra la faccia della terra.

18 Ma alla fine, il suo traffico, e il suo guadagno, sarà consacrato al Signore; egli non sarà riposto, nè serrato; anzi la sua mercatanzia sarà per quelli che abitano nel cospetto del Signore, per mangiare a sazietà, e per esser coperti di vestimenti durabili.

Predizione: del castigo dei Giudei e del suo buon effetto; promesse di futura liberazione, e di distruzione dei loro nemici. Canti di lode per la misericordia di Dio.

24 ECOO, il Signore vuota il paese, e lo deserta; e ne guasta la faccia, e ne disperge gli abitatori.

2 E il sacerdote sarà come il popolo, il padrone come il servo, la padrona come la serva, chi compera come chi vende, chi presta come chi prende in presto, chi dà ad usura come chi prende ad usura.

3 Il paese sarà del tutto vuotato, e del tutto predato; perciocche il Signore ha

pronunziata questa parola.

4 La terra fa cordoglio, ed è scaduta; il mondo langue, ed è scaduto; i più eccelsi del popolo del paese languiscono.

5 E la terra è stata contaminata sotto i suoi abitatori è; perciocchè hanno trasgredite le leggi, hanno mutati gli statuti, hanno rotto il patto eterno.

6 Perciò, l'esecrazione: ha divorato il paese, e gli abitanti di esso sono stati desolati; perciò, sono stati arsi gli abitanti del paese, e pochi uomini ne son rimasti.

7 Il mosto fa cordoglio, la vigna langue; tutti quelli ch' erano di cuore allegro ge-

8 L'allegrezza de' tamburi è cessata, lo strepito de' festeggianti è venuto meno, la letizia della cetera è restata.

9 Ei non si berrà più vino con canti, la cervogia sarà amara a quelli che la berranno.

10 La città è ruinata e ridotta in solitudine; ogni casa è serrata, si che non vi si entra più.

11 Vi é grido per le piazze, per mancamento del vino; ogni allegrezza è scurata, la gioia del paese è andata in cattività.

12 Nella città non è rimasto abtro che la desolazione; e le porte sono rotte e ruinate.

13 Perciocehè avverrà in mezzo del paese, fra i popoli, come quando si scuotono gli ulivi ; come, finita la vendemmia, si racimola.

14 Quelli che saran così rimasti alzeranno la lor voce, e canteranno d'allegrezza; e strilleranno fin dal mare, per l'altezza del Signore,

15 Perciò; glorificate il Signore nel paces degli Utei, il Nome del Signore Iddio

d' Israele nelle isole del mare.

16 Noi abbiamo uditi cantici dall' estremità della terra, che dicevano: Gloria al giusto. Ed io ho detto: Ahi lasso me! ahi lasso me! guai a me! i diskali procedono dislealmente; ansi procedono dislealmente, della dislealtà de' più disleali.

17 Lo spavento, la fossa, e il laccio, ti-

soprastano, o abitante del paese.

18 E avverrà, che chi fuggirà per lo grido dello spavento caderà nella fossa; è chi salirà fuor di mezzo della fossa sarà preso col laccio; perciocchè le cateratte da alto saranno aperte, e i: fondamenti della terra tremeranno.

19 La terra si schianterà tutta, la terra si distarà tutta, la terra tremerà tutta:

20 La terra vacillerà tuita come un ebbro, e sarà mossa dal suo luogo come una capanna; e il suo misfatto si aggraverà so pra lei; ed ella caderà, e non risorgerà pita.

21 E in quel giorno avverrà che il Si-gnore farà, ne luoghi sovrani, punizione sopra l'esercito de' luoghi sovraniti e sopra la terra, punizione dei re della terra.

22 E saranno adunati insieme, come si adunano i prigioni in una dossa; o saranno rinchiusi in un serragiio; e dopo

un lungo tempo, saranno visitati:

23 E la luna si vergognerà, è il sole sarà confuso, quando il Signor degli eserciti regnerà nel monte di Sion, e in Gerusalemme"; e vi sarà gloria davanti agli anziani di essa.

25 SIGNORE, tu sei il mio Dio, io ti esalterò; io celebrerò il tuo Nome; perciocchè tu hai fatte cose maravigliose; i tuoi consigli, presi da lungo tempo, son verità e fermezza

2 Perciocche tu hai ridotte le città in mucchi, le città forti in ruine, le città in castelli di stranieri ; giammai più non sa-

ranno riedificate

3 Perciò, popoli possenti ti glorificheranno; città di nazioni fotti ti teme! ranno.

4 Pergiocchè tu sei stato fortezza al povero, fortezza al bisognoso, nella sua distretta: ricetto dall' inonderione, ombra contro all'amuna; perciecchè l'ira de'violenti è come un'inondazione che percuote un muro.

5 Tu abbasserai il tumulto degli stranieri, come un ardere in luogo arido: come un ardore, con l'ombra d'una nu-

vola; il canto de' violenti sarà umiliato. 6 E il Signor degli eserciti farà a tutti i popoli, in questo monte, un convito di vivande grasse, un convito d'ottimi vini; di vivande grasse, piene di midolla; d'ottimi e finissimi vinka:

7 E dissiperà in questo monto il disopra della coverta, che è pesta sopra tutti i popoli, e il velame che è steso sopra tutte

le nazioni <sup>c</sup>.

8 Roli abisserà la morte in eterno : e il Signore Iddio asciugherà le lagrisme d' in su ogni faccia, e torrà via l'onta del suo opolo d'in su tutta la terra; perciocchè il Bignore ha parlato:

9 E si dirà in quel giorno: Ecco, questo è il nostro Dio; noi l'abbiamo aspettato è, egli ci salverà : questo è il Bignore ; noi l'abbiamo atteso; noi trionferemo, e ci.

rallegreremo nella sua salute.

10 Perciocche la mano del Signore riposerà sopra questo monte; e Moab sarà trebbiato sotto lui, come si trebbia la pa-gia per farne del letame.

11 Ed egli stenderà le sue mani in mezzo di esso, come chi nuota stende le mani per muotare; e abliacserà la sua alterezza, col colpi rovesci delle que mani

12 E abbasserà, abbatterà; gitterà a terra. fininella polvere, la fortezza delle tue alte

mura, o Moab.

26 IN quel giorno si canteri questo cantico nel paese di Giuda: Noi abbiamo una città forte; Iddio vi ha posta salute, per muro, e per riparo.

2 Aprite le porte, ed entri la gente giusta che osserva ogni idalià.

3 Questo è un pensiero fermo; tu le manterrai la pace, la pace; perciocchè si confids in te

4 Confidatevi nel Signore in perputuo; perciocche nel Signore Iddio è la Bocca

5 Perciocchè egli ha abbassati quelli che abitavano in luoghi alti, in città elevata; egli ha abbattuta quella città; egli l'ha abbattuta/fino in terra, e l' ha messa fin

nella polvere.

6 Il piè la calpestera, i piedi de' poveri, le piante de' miseri.

7 Il cammino del giusto è tutto piano; tu addirizzi, e livelli il sentiero del giusto.

a Is. 60. 19. Eb. 12. 22. Num. 23. 19. Ger. 51. Or. 8. 15. Os. 18. 14. 1 Cor. 15. 54. Apoc. 20. 14. d Prov. 9. 1, ecc. 'Mat. 22. 2, ecc. Apoc. 7. 17; 21. 4. A Tit. 2. 18. <sup>6</sup> Ger. 51. 37. 9 Apoc. 7. 17; 21. 4. <sup>7</sup> Sal. 37. 28. **70.** 18.

8 Noi ti abbiamo aspettato, o Signore, eziandio nella via de' tuoi giudicii; il desiderio dell' arrima nostra è stato intento al tuo Nome, e alla tua ricordanza

9 Di notte io ti ho desiderato nell'anima mia; eziandio in sul far del giorno ti ho ricercato con lo spirito mio che è dentro di me ; perciocche, secondo che i tuoi giudicii sono in terra, gli abitanti del mondo

imparano giustizia.

10 Se si fa grazia all' empio, egli non impara però giustizia"; anzi opera perversamente nella terra della dirittura, e non

riguarda all' altezza del Signore.

11 O Signore, la tua mano è eccelsa, ed essi nol veggono; ma lo vedramo, e saranno confusi; la gelosia per lo tuo popolo, anzi il fuoco *apparecchiato* a' tuoi **nemic**i. li divorera.

12 O Signore, disponei la pade; per-ciocche estandio tu sei quello che lisi fatti tutti i fatti nostri.

13 O Signere Iddio nostro, altri signeri che te ci hanno signoreggiati; ma per te solo nol ricordiamo il tuo Nome

14 Quelli son morti, non totneratmo più a vita; son trapassati, non risusciteranno più; perciò tu li hai visitati, e li hai sterminati, e hai fatta perire ogni lor memoria.

15 O Signore, tu hai aggiunti mali sopra mabi alla tua gente; tu le hai aggiunti mali sopra mali; tu sei stato glorificato tu l'hai dilungata a tutle le estremità della terra.

16 O Signore, quando sono stati in distretta, si son ricordati di te; hanno sparso un basso lamento, mentre il tuo castigamento è sidio sopra loro.

17 Come la donna gravida, quando si avvicina al parto, si duole, e grida nel suoi dolori; così siamo stati noi, per cagione

di te, o Bignore. 18 Noi abbiam conceputo, e abbiam sentiti dolori di parto; ma non abbiamo fatto altro ene come se avessimo partorito del vento; noi non abbiamo operata salute alcuna alla terra, e gli abitatori del mondo non son cadusi

19 I tuoi morti torneranno a vita, il mio corpo morto anch' esso, e risusciterarmo. Risvegliatevi<sup>b</sup>, e giubilate, voi che abitate nella polvere; perciocche, quale è la rugiada all' erbe, tal sarà la tua rugiada, e la terra gitterà fuori i trapassati.

20 Va, popol mio, entra nelle tue camerette, e serra il tuo uscio dietro a te; nasconditi, come per un piccol momento di tempo ", finche sia passata l' indegnazione

21 Perciocchè, ecco, il Signore esce del suo luogo, per far punizione dell' infquità

degli abitanti della terra contro a lui d; e la terra rivelerà il suo sangue, e non coprira più i suoi uccisi.

27 IN quel giorno il Signore farà punizione, con la sua dura, grande, e forte spada, di Leviatan, serpente guizzante, e di Leviatan, serpente torto; e ucciderà la balena che è nel mare.

2 In quel giorno, cantate della vigna del

vin vermiglio;

3 Io, il Signore, la guardo; io l'adacquerò ad ogni momento; io la guarderò giorno e notte, acciocche niun la dan-

4 Niuna ira è in me. Chi metterà in battaglia contro a me vepri e pruni? io li calchero, e li abbrucerò tutti quanti.

5 Arresterebbe alcuno la mia forza? faccia pur pace meco, faccia pur pace

6 We gierni a venire Giacobbe metterà radice, Israele fierirà, e germoglierà, e d empieranno di frutto la faccia del mon-

TL' ha egli percosso secondo le percosse di quelli ch' egli percuote? è egli stato ucciso secondo l'accisione di quelli ch' egli uecide?

8 Tu contenderai con lei con misura, quando tu la manderai via; egli l'ha cacciata col' suo vento" impetuoso, nel

giorno del vento orientale.

9 In questo modo adunque sarà purgata l'iniquità di Ciacobbe, e questo sarà tutto il frutto; cioè: che il suo peccato sarà tolto via, quando egli avrà ridotte tutte le pietre degli altari come pietre di calcina stritolate; e i boschi e le statue non saranno più in piè.

10 Perciocchè le città forti saranno solitarie, e le case saranno abbandonate, e lasciate come un deserto; ivi pasturerà il vitello, ed ivi giacerà, e mangerà intera-

mente i rami che vi saranno.

11 Quando i rami che vi saranno, saranno secchi, saranno rotti, e le donne verranno, e li arderanno; conciossiachè questo popolo non sia un popolo d'inten-dimento; perciò colui che l'ha fatto non ne avrà pietà, e colui che l'ha formato non ne avrà mercè.

12 In quel giorno adunque avverrà che il Signore scoterà dal letto del flume, fino al torrente di Egitto; e voi, figliuoli d' I-sraele, sarete raccolti ad uno ad uno.

13 Ma in quel giorno avverrà che si sone-rà con una gran tromba", e quelli ch'erano stati perduti nel paese di Assiria, e quelli ch' erano stati scacciati nel paese di Egit-to verranno, e adoreranno il Signore, nel monte santo, in Gerusalemme.

<sup>\*</sup> Eccl. 8. 11, 12. Rom. 2. 4. \* Ezec. 37. 1, ecc. Dan. 12. 2. \*2 Co Giuda, vev. 14, 15. \* Sal. 74. 13, 14. #1s. 51/1. #Sal. 121. 4, 5. \* I Cor. 10. 18. \* Is. 1. 3. Ger. 8. 7. \*\* Mat. 24. 31. Apoc. 11, 15. ° 2 Cor. 4. 17. **Mic**, 1. 3. ^ Is. 87. 31. Ger. 30. 11

Annuncio del castigo di Escaim e di Giuda impenitenti.

28 GUAI alla corona della superbia degli ebbriachi di Efraim; la gloria della cui magnificenza è un fiore che si appassa; i quali abitano nel sommo delle valli grasse, e sono storditi di vino!

2 Ecco, il Signore ha appo se un nomo forte e potente, che sarà come un nembo di gragnuola, come un turbo fracassante; egli atterrerà ogni cosa con la mano, a guisa d'una piena di grandi acque traboc-

canti.

3 La corona della superbia, gli ebbriachi di Efraim, saranno calpestati co' piedi;

4 E la gloria della magnificenza di colui che abita nel sommo delle valli grasse, sarà come un fiore che si appassa; come un frutto primaticcio avanti la state, il qual tosto che alcuno ha veduto, lo trangugia, come prima l' ha in mano.

5 In quel giorno il Signor degli eserciti sarà per corona di gloria, e per benda di magnificenza, al rimanente del suo po-

polo;

6 E sarà per ispirito di giudicio a colui che siede sopra il seggio del giudicio; e per forza a quelli che fanno nella battaglia voltar le spalle a' nemici fino alla porta.

7 Or anche costoro si sono invaghiti del vino, e son traviati nella cervogia; il sacerdote e il profeta si sono invaghiti della cervogia, sono stati perduti per lo vino, e traviati per la cervogia<sup>a</sup>; hanno errato nella visione, si sono intoppati nel giudicio.

8 Perciocché tutte le tavole son piene di vomito e di lordure; non vi è più luogo

netto.

9 A cui s' insegnerebbe la scienza, e a cui si farebbe intender la dottrina? costoro son come bambini spoppati, svezzati dalle mammelle.

10 Perciocchè bisogna dar loro insegnamento dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento; linea dopo linea, li-

nea dopo linea; un poco qui, un poco là; 11 Conciossiache Iddio parli a questo popolo con labbra balbettanti, e in lingua

12 Perciocchè egli avea lor detto: Questo è il riposo; date riposo allo stanco; questa è la quiete; ma essi non hanno

voluto ascoltare. 13 La parola del Signore adunque sarà loro a guisa d'insegnamento dopo insegnamento, d'insegnamento dopo insegnamento; di linea dopo linea, di linea dopo linea; un poco qui, un poco la pecciocche

vadano, e caggiano a ritroso, e sieno flac-cati, e sieno allacciati, e presi.

14 Perciò, ascoltate la parole del Signore, uomini schernitori, che signoreg-

giate questo popolo, che è in Gerusalemme.

15 Perciocchè voi avete detto: Noi abbiam fatto patto con la morte, e abbiam fatta lega col sepolcro; quando il flagello inondante passerà, egli non giugnerà infino a noi; conciossiache noi abbiam posta la menzogna per nostro ricetto, e ci siam nascosti nella falsità :

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io son quel che ho posta in Sion una pietra, una pietra a proya, pietra di cantone preziosa, un fonda-mento ben fondato; chi crederà non si smarrirà <sup>b</sup>

17 E metterò il giudicio al regolo, e la giustizia al livello; e la gragnuola spazzerà via il ricetto di menzogna, e le acque ne inonderanno il nascondimento.

18 E il vostro patto con la morte sarà annullato, e la vostra lega col sepolcro non sarà ferma; quando il flagello inondante passerà, voi ne sarete calpestati.

19 Da che passerà, egli vi porterà via; perciocchè passerà mattina dopo mattina, di giorno e di notte; e il sentirne il grido non produrrà altro che commovimento.

20 Perciocchè il letto sarà troppo corto, da potervisi distender dentro; e la coverta

troppo stretta, per avvilupparsene.

21 Perciocche il Signore si leverà, come nel monte di Perasimo, e si commoverà come nella valle di Gabaon d, per far la sua opera, la sua opera strana; e per eseguire la sua operazione, la sua operazione straordinaria.

22 Ora dunque, non vi fate beffe; che talora i vostri legami non sieno rinforzati; perciocchè io ho udita da parte del Signore Iddio degli eserciti una sentenzi finale, e una determinazione contro a tutto il paese ".

23 Porgete le orecchie, e ascoltate la mia voce; state attenti, e ascoltate il mio ra-

gionamento.

24 L' aratore ara egli ogni giorno per seminare? non rompe, e non erpica egli

la sua terra?

25 Quando ne ha appianato il disopra, non wi sparge egli la veccia, e non vi semina egli il comino, e non vi pone egli il frumento a certa misura, e l'orzo a certi segni, e la spelta nel suo proprio spazio?

26 E l' Iddio suo l'ammaestra, e gl'in-

segna l'ordine che deve guardare.

27 Conciossische non si trebbi la veccia con la trebbia, e non si ravvolga la ruota del carro sopra il comino; anzi si scuote la veccia con la bacchetta, e il comino con la mazza.

28 Ma il frumento è trebbiato; perciocchè altrimenti egli non lo batterebbe

b Sal. 118. 22. Mat. 21. 42. Luc: 20, 17. Fat. 4. 11. Rom. 9. 33; 2 Sam. 5. 30. d Gios::10: 10, ecc. Dan. 6. 27. **Prov. 20.** 1. Is. 56. 10, 12. 11. Ef. 2. 20. 1 Piet. 2. 6-3.

giammai abbastanza. Così lo trebbia con le ruote del suo carro, ma non lo france già co' denti del suo rastrello.

29 Questo altresi procede dal Signor degli eserciti, il quale è maraviglioso in

consiglio, e grande in sapienza

Nuove minaccie e promesse rivolte a Giuda.

29 GUAI ad Ariel; ad Ariel, alla città dove risedette Davide<sup>b</sup>! aggiugnete anno ad anno, scanninsi i sacrificii delle feste.

2 Ed io metterò Ariel in distretta; e la città non sarà altro che tristizia e cordo-

glio; e mi sarà come Ariel.

3 Ed io mi porrò a campo contro a te a tondo, e ti assedierò con edificii, e rizzerò contro a te delle fortezze, e de' ripari.

4 E tu sarai abbassata, tu parlerai da terra, e il tuo parlare, venendo dalla polvere, sarà sommesso; e la tua voce, procedente dalla terra, sarà come quella di uno spirito di Pitone, e il tuo parlare bisbiglierà dalla polyere.

5 E la moltitudine de tuoi stranieri sarà come polvere minuta, e il gran numero de' bravi guerrieri come pula che trapassa, e quella non sarà se non per un

piccol momento

6 Ella sarà visitata dal Signor degli eserciti, con tuono, con tremoto, e con gran romore; con turbo, e con tempesta,

e con fiamma di fuoco divorante.

7 E la moltitudine di tutte le genti che guerreggeranno contro ad Ariel, e tutti quelli che combatteranno la città, e le sue fortezze; e quelli che l'assedieranno, saranno come un sogno d'una vision notturna.

8 E avverrà che come chi ha fame si sogna che, ecco, mangia; ma, quando e risvegliato, l'anima sua e vuota; e come chi ha sete si sogna che, ecco, beve; ma, quando è desto, ecco, egli è stanco, e l'anima sua è assetata; così sarà la moltitudine di tutte le genti, che guerreggeranno contro al monte di Siona.

9 Fermatevi, e vi maravigliate; sclamate, e gridate: essi sono ebbri, e non di

vino: vacillano, e non di cervogia. 10 Perciocche il Signore ha versato sopra voi uno spirito di profondo sonno, e vi ha chiusi gli occhi, ed ha appannati gli occhi de' profeti, e de' veggenti, vostri

capi . 11 E la visione, intorno a qual si voglia cosa, vi sarà come le parole di lettere suggellate, le quali fossero date ad uno che sapesse leggere, dicendogli: Deh! leggi questo; il quale dicesse: Non posso, perché è suggellato/;

12 Ovvero, come se si dessero lettere ad l

uno che non sapesse leggere, dicendogli: Deh! leggi questo; il quale dicesse: Io

non so leggere.

13 Oltre a ciò, il Signore ha detto: Perciocchè questo popolo, accostandosi, mi onora con la sua bocca, e con le sue labbra, e il suo cuore è lungi! da me<sup>g</sup>; e il timore, del quale egli mi teme, è un comandamento degli uomini, che è stato loro insegnato;

14 Perciò, ecco, io continuerò di fare inverso questo popolo maraviglie grandi, e stupende; e la sapienza de' suoi savi perirà, e l'intendimento de suoi intendenti

si nasconderà A

15 Guai a quelli che si nascondono profondamente dal Signore, per prender se-greti consigli; e le cui opere son nelle tenebre; e che dicono: Chi ci vede, e chi

ci scorge?

16 I vostri ravvolgimenti sarebbero essi reputati come l'argilla del vasellaio? l'opera direbbe ella del suo fattore: Egli non mi ha fatta? e la cosa formata direbbe ella del suo formatore: Egli non l'ha intesa?

17 Non sarà il Libano fra ben poco tempo mutato in Carmel? e Carmel reputato

come una selva?

18 E in quel giorno i sordi udiranno le parole delle lettere, e gli occhi de' ciechi vedranno, essendo liberati di caligine, e di tenebre.

19 E i mansueti avranno allegrezza sopra allegrezza, nel Signore<sup>m</sup>; e i poveri d'infra gli uomini gioiranno nel Santo d'Israele<sup>n</sup>.

20 Perciocchè il violento sarà mancato. e non vi sarà più schemitore, e saranno stati distrutti tutti quelli che si studiano ad iniquità;

21 I quali fanno peccar gli uomini in parole, e tendono lacci a chi li riprende nella porta, e traboccano il giusto in con-

22 Perciò, il Signore, che ha riscattato Abrahamo, dice così della casa di Giacobbe: Ora Giacobbe non sarà più confuso, e la sua faccia non impallidirà

23 Quando pur vedrà in mezzo di sè i suoi figliuoli, opera delle mie manio, i quadi santificheranno il mio Nome; santificheranno il Santo di Giacobbe, e te-meranno l'Iddio d'Israele. 24 E quelli ch' erano traviati di spirito

comprenderanno l'intendimento, e i mormoratori impareranno la dottrina.

30 GUAI a' figliuoli ribelli, dice il Signore, i quali prendono consiglio, e non da me; e fanno delle imprese, e non

<sup>2</sup> Sam. 5. 7, 9. CIs. 17.13. Sal. 72. 29. Ezec. 33. 31. Mat. 15. 7—9. Mar. 7, 6, 7. Is. 35. 5. Sal. 18. 61. 1, ecc. 18. Giac. 2, 5. <sup>a</sup> Sal, 92. 5. Ger. 32. 19. J Dan, 12. 4, 9. Apoc. 5, 1—15. i Is. 45. 9. Rom. 9, 20. d Sal. 78, 29, <sup>e</sup> Rom. 11. 8. 1 Cor. 1. 19, ecc. Is. 35. 5. º Hf. 2. 10.

dallo Spirito mio; per sopraggiugner pec-

cato a peccato;

2 I quali si mettono in cammino, per iscendere in Egitto<sup>a</sup>, senza averne domandata la mia bocca <sup>b</sup>; per fortificarsi della forza di Faraone, e per ridursi in salvo all' ombra dell' Egitto!

3 Or la forza di Faraone vi sarà in vergogna, e il ridurvi all' ombra di Egitto in

ignominia '

4 Quando i principi d'esso saranno stati in Soan, e i suoi ambasciatori saranno

venuti in Hanes;

5 Tutti saranno confusi per lo popolo che non gioverà loro nulla, e non sarà di aiuto, ne di giovamento alcuno; anzi di vergogna, ed anche d'ignominia.

6 Il carico delle bestie dei Mezzodi: Essi porteranno in sul dosso degli asi-nelli le lor ricchezze, e sopra la gobba de cammelli i lor tesori, nel paese di distretta e d'angoscia; a quelli, da' quali viene il leone e il leopardo, la vipera e il serpente ardente, e volante; a un popolo

che non gioverà nulla.

7 E gli Egizi li soccorreranno in yano, ed a vuoto; per questo io ho gridato in-torno a ciò: Il vero Rahab sarebbe di star-

sene essi quieti.

8 Ora vieni, scrivi questo davanti a loro sopra una tavola, e descrivilo in un libro, acciocchè resti nel tempo a venire, in perpetuo.

9 Perciocchè questo è un popolo ribelle, son figliuoli bugiardi; figliuoli, vhe non hanno voluto ascoltar la Legge del Si-

10 I quali han detto a' veggenti: Non veggiate; e a quelli che hanno delle visioni: Non ci veggiate visioni diritte; parlateci cose piacevoli, vedete delle illusionid;

11 Ritraetevi dalla via, stornatevi dal sentiero, fate cessare il Santo d'Israele

dal nostro cospetto.

12 Perciò, così ha detto il Santo d' Israele: Perciocchè voi avete rigettata questa parola, e vi siete confidati in oppressione, e in modi distorti, e vi siete appoggiati sopra ciò;

13 Perciò, questa iniquità vi sarà come una rottura cadente, come un ventre in un alto muro, la cui ruina viene di subito, in

un momento.

14 E il Signore la romperà come si rompe un testo di vassellaio, che si trita senza risparmiarlo, tanto che fra il rotta-me di esso non si trova alcun testolino da prender del fuoco dal focolare, ne da

vati per quiete, e riposo; la vostra forza sarà in quiete, ed in confidanza!: ma voi non avete voluto.

16 Anzi avete detto: No; ma fuggiremo sopra cavalli; perciò, voi fuggirete; e cavalcheremo sopra cavalcature veloci; perciò, veloci altresì saranno quelli che vi

perseguiranno.

17 Un migliaio fuggirà alla minaccia di un solo; alla minaccia di cinque voi fuggirete butti; finchè restiate come un albero di nave sopra la sommità di un monte, e come un antenna sopra un colle.

18 E però il Signore indugerà ad aver mercè di voi; e però attresi egli sarà esal-tato, avendo pietà di voi; perciocchè il Signore è l' Iddio del gaudicio. Beati tutti coloro che l'attenilono.

19 Perciocche il popole dimorerà in Sion, in Gerusalemme; tu non piagnerai più: per certo egli ti farà grazia, udendo la voce del tuo grado; tosto ch' egli ti

avrà udito, egli ti risponderà. 20 E il Signore vi darà ben del pane di distretta, e dell'auqua di oppressione; ma i tuoi detteri nen si dilegneranno più; anzi i tuoi occhi vedranno del continuo i tuoi dottori^.

21 E le tue opechie adiranno dietro a te una parola che dirà: Questa è la via: camminate per essa, o che andiste a de-

stra, o che andiate a sinistra.

22 E voi contaminerete la coverta delle sculture idel 'vostro argento, ie i' ammanto delle statue di getto del vostro oro; tu le

gitterai via come un panno lordato; tu dirai loro: Esci fuori.
23 E il Signore darà la pioggia, che si conviene alla tua semenza, che tu avrai seminata in terra; e denti il pane del frutto della terra, il qual sarà dovizioso, e grasso; in quel giorno il tuo bestiame

pasturerà in paschi spazioni.
24 E i buoi, e gli asinelli, che lavorano la terra, mangeranno, in tuogo di proven-da, pura biada, la quale sarà sventolata col vaglio, e con la ventola.

25 E vi saranno de rivi, e de condotti d'acque sopra ogni alte mente, e sopra

ogni colle elevato, sel giorno della grande uccisione, quando le torri caderanno. 26 E la luce della luna sarà come la luce del sela, e la luce del sole sarà sette volte maggiore, come sarebbe la luca di sette giorni insieme"; nel giorno che il Signore avra fasciata la rostusa del suo popolo, e risanzta la ferita della atta per-

attignere dell'acqua dalla fossa.

15 Perciocchè così avea detto il Signore lontano, la sua ira è ardenta, e il suo calddio, il Santo d'Israele: Voi sarete sal
16 Perciocchè così avea detto il Signore lontano, la sua ira è ardenta, e il suo calddio, il Santo d'Israele: Voi sarete sal
17 Ecco, il Nome del Signore viene da lontano, la sua ira è ardenta, e il suo calddio, il Santo d'Israele: Voi sarete sal-

Num. 27. 21. Gios. 9. 14. I Re 22. 7, ecc. Ger. 27. 5; ecc. Sal. 2. 9. fls. 7. 4, ecc. Deut. 28; 25; 82. 80, / Mat. 6. 38. 1 Tim. 4. 8. " Is. 81.1. 4 I'Re 🕰. 18. ron. 31, 1. À Am. 8. 11.

d' indegnazione, e la sua lingua è come i

un fuoco divorante;

28 E il suo Spirito è come un torrente traboccato<sup>a</sup>, che arriva infino a mezzo il collo, per isbatter le genti d' uno sbattimento tale, che sieno ridotte a nulla; ed è come un freno nelle mascelle de' popoli, che *li* fa andar fuor di via. 29 Voi avrete *in bocca* un cantico, come

nella notte che si santifica la solennità; e letizia al cuore, come chi cammina con flauti, per venire al monte del Signore, alla Rocca d' Israele.

30 E il Signore farà udire la maestà della sua voce; e mostrerà come egli col-pisce col suo braccio nell' indegnazione della sua ira, e con fiamma di fuoco divo-rante; con iscoppi, con nembo, e con pietre di gragnuola.

31 Perciocche Assur, che soleva percuoter col bastone, sarà fiaccato dalla

voce del Signore.

32 E ogni passaggio della verga ferma, la quale il Signore farà riposar sopra lui, sarà frequentato con tamburi, e con cetere; dopo ch' egli avrà combattuto contro a loro con battaglie di mano alzata.

33 Perciocche Tofet e già apparecchiato, egli è preparato eziandio per lo re; egli l'ha fatto profondo, e largo; la sua stipa è fuoco, e gran quantità di legne; il fiato del Signore sarà come un torrente di zolfo che l'accenderà.

31 GUAI a coloro che scendono in Egitto per soccorso d, e si appoggiano sopra cavalli, e si confidano in carri, perchè son molti; e in cavalieri, perchè sono in grandissimo numero; e non ri-guardano al Santo d'Israele, e non cercano il Signore<sup>e</sup>!

2 E pure anch' egli è savio, e ha fatto

venire il male, e non ha rivocate le sue parole, e si è levato contro alla casa de' maligni, e contro al soccorso degli operatori d'iniquità.

3 Ma gli Egizi son uomini<sup>g</sup>, e non Dio; e i lor cavalli son carne, e non ispirito. E il Signore stenderà la sua mano; onde l' aiutatore traboccherà, e l' aiutato ca-

derà; e tutti insieme saran consumati.

4 Ma, così mi ha detto il Signore:
Siccome il leone ed il leoncello freme sopra la preda; e benchè si raduni a grida una moltitudine di pastori contro a lui, non però si spaventa per le lor grida, e non si raumilia per lo strepito loro; così scenderà il Signor degli eserciti, per guerreggiare per lo monte di Sion, e per lo colle di essa.

5 Come gli uccelli, volando, coprono i lor figli, così il Signor degli eserciti farà lombi:

riparo a Gerusalemmeh; facendole riparo, e riscotendola; passando, e salvandola.

6 Convertitevi a colui, dal quale i figliuoli d' Israele si sono profondamente rivolti.

7 Perciocchè in quel giorno ciascuno avrà a schifo gl' idoli del suo argento, e gl' idoli del suo oro, i quali le vostre mani vi hamno fatti a peccato.

8 E Assur caderà per la spada, non di un uomo; e il coltello, non di una persona umana, lo divorerà; ed egli se ne fuggirà d' innanzi alla spada, e i suoi

giovani saran disfatti '.

9 Ed egli passerà nella sua rocca per paura, e i suoi principi saranno spaventati per la bandiera, dice il Signore, il cui fuoco è in Sion, e la fornace in Gerusalemme.

**32** ECCO, un re regnerà in glustizia!; e quant' è a' principi, signoreggeranno in dirittura.

2 E quell' uomo sarà come un ricetto dal vento, e come un nascondimento dal nembo; come rivi d'acque in luogo ari-do, come l'ombra d'una gran roccia in

terra asciutta.

3 E gli occhi di quelli che veggono non saranno più abbagliati, e le orecchie di

quelli che odono staranno attente.

4 E il cuore degl' inconsiderati intenderà scienza, e la lingua de' balbettanti parlerà speditamente, e nettamente.

5 Lo stolto non sarà più chiamato prin-

cipe, e l' avaro non sarà più detto magnifico.

6 Perciocchè l' uomo da nulla parla scelleratezza, e il suo cuore opera iniquità, usando ipocrisia, è pronunziando parole di disviamento contro al Signore; per render vuota l'anima dell'affamato, e far mancar da here all'assetato.

7 E gli strumenti dell' avaro sono malvagi, ed egli prende scellerati consigli, per distruggere i poveri, con parole di falsità, eziandio quando il bisognoso par-

la dirittamente.

8 Ma il principe prende consigli da principe, e si leva per far cose degne di principe.

9 Donne agiate, levatevi, udite la mia voce; fanciulle, che vivete sicure, por-gete gli orecchi al mio ragionamento. 10 Un anno dopo l'altro voi sarete in

gran turbamento, o voi, che vivete sicure; perciocche sarà mancata la vendemmia, la ricolta non verrà più.

11 O donne agiate, abbiate spavento; tremate, voi che vivete sicure; spogliatevi ignude, e cingetevi di sacchi sopra i

Ger. 7.31; 19.6, sec. 4 I. beut. 32. 11. Sal. 91. 4. <sup>e</sup> 2 Tess. 2.8. d Is. 89, 2, \* Sal. 20. 7. 4 Is. 37. 36. 12 Re 19. 25, ecc. Num. 23. 19. " Sal. 146. S. l Zac. 9. 9.

12 Percotendovi le mammelle, per li | be' campi, per le vigne fruttifere.

13 Spine e pruni cresceranno sopra la terra del mio popolo; anzi sopra ogni casa di diletto, e sopra la città trionfante.

14 Perciocchè i palazzi saranno ab-bandonati, la città piena di popolo sarà lasciata; i castelli e le fortezze saranno ridotte in perpetuo in caverne, in sollazzo d'asini salvatici, in paschi di gregge;

15 Finche lo Spirito sia sparso sopra noi da alto, e che il deserto divenga un Carmel, e Carmel sia reputato per una

16 Allora il giudicio abiterà nel deserto,

e la giustizia dimorerà in Carmel. 17 E la pace sarà l'effetto della giustizia ; e ciò che la giustizia opererà sarà riposo e sicurtà, in perpetuo.

18 E il mio popolo abiterà in una stanza di pace, e in tabernacoli sicurissimi, e in

luoghi tranquilli di riposo;

19 Ma egli grandinerà, con caduta della selva: e la città sarà abbassata ben basso.

20 Beati voi, che seminate sopra ogni acqua, e vi mandate il piè del bue, e dell'asino!

I nemici del popolo di Dio verranno distrutti; Gerusalemme sarà riscattata e fatta gloriosa e felice.

33 GUAI a te che predi, e non sei stato predato; e a te, o disleale, che non sei stato trattato dislealmente! quando avrai finito di predare, sarai predato; quando sarai cessato di operar dislealmente, sarai trattato dislealmente.

2 O Signore, abbi pietà di noi, noi ti abbiamo aspettato; sii il braccio di costoro per ogni mattina; ed anche la nostra salute al tempo della distretta.

3 I popoli se ne son fuggiti per lo suon dello strepito; le genti sono state di-

sperse per lo tuo innalzamento.

4 E la vostra preda sarà raccolta come si raccolgono i bruchi; egli scorrerà per mezzo loro, come scorrono le locuste.

5 Il Signore è innalzato; perciocchè egli abita un luogo eccelso; egli empierà Sion

di giudicio e di giustizia.
6 E la fermezza de tuoi tempi, e la forza delle tue liberazioni sarà sapienza, e scienza; il timor del Signore sarà il suo tesoro.

7 Ecco, i loro araldi hanno gridato di fuori; i messi della pace hanno pianto

amaramented.

8 Le strade son deserte, i viandanti son cessati. Egli ha rotto il patto, ha di-sdegnate le città, non ha fatta alcuna stima degli uomini.

9 La terra fa cordoglio, e languisce: il Libano è confuso, e tagliato; Saron è

divenuto come un deserto; e Basan e Carmel sono stati scossi.

10 Ora mi leverò, dirà il Signore; ora

m' innalzerò, ora sarò esaltato.

11 Voi concepirete della pula, e parto-rirete della stoppia; la vostra ira sarà un fuoco che vi divorerà.

12 E i popoli saranno come fornaci da calcina; saranno arsi col fuoco come spine

tagliate.
13 Ascoltate, lontani, ciò che io ho fatto; e roi, vicini, conoscete la mia

14 I peccatori saranno spaventati in Sion, tremito occuperà gl'ipocriti, e diranno: Chi di noi dimorerà col fuoco divorante? chi di noi dimorerà con gli

ardori eterni?

15 Colui che cammina in ogni giustizia e parla cose diritte; che disdegna il guadagno di storsioni; che scuote le sue mani, per non prender presenti; che tura gli orecchi, per non udire omicidii; e chiude gli occhi, per non vedere il male; 16 Esso abiterà in luoghi eccelsi; le

fortezze delle rocce saranno il suo alto ricetto; il suo pane gli sarà dato, la sua

acqua non fallira. 17 Gli occhi tuoi mireranno il re nella sua bellezza, vedranno la terra lontana.

18 Il tuo cuore mediterà lo spavento, e dirai: Dove è il commessario delle rassegne? dove è il pagatore? dove è colui che tiene i registri delle torri?

19 Ma tu non vedrai il popolo fiero, popolo di linguaggio oscuro, che non s' intende; di lingua balbettante, che non

si comprende.

20 Riguarda Sion, città delle nostre feste solenni; gli occhi tuoi veggano Gerusalemme, stanza tranquilla, tabernacolo che non sarà giammai trasportato altrove, i cui piuoli giammai non saranno rimossi, nè rotta alcuna delle sue funi;

21 Anzi quivi sarà il Signore magnifico inverso noi; quello sarà un luogo di fiumi, di rivi larghi, al quale non potrà giugner nave da remo, nè grosso navilio

passarvi.

22 Perciocchè il Signore è il nostro Giudice, il Signore è il nostro Legisla-tore, il Signore è il nostro Re; egli ci

salverà.

23 Le tue corde son rallentate; esse non potranno tener fermamente diritto l'albero della lor nave, ne spiegar la vela; allora sarà spartita la preda di grandi spoglie; gli zoppi stessi prederanno la preda.

24 E gli abitanti non diranno più: Io sono infermo; il popolo che abiterà in quella sarà un popoio, al quale l'iniquità

sarà perdonata.

34 ACCOSTATEVI, nazioni, perascoldio si raduneranno gli avoltoi l'un contare; e voi popoli, siate attenti: l'altro. ascolti la terra, e ciò che è in essa; il mondo, e tutto ciò che in esso è prodotto.

2 Perciocchè vi è indegnazione del Signore sopra tutte le nazioni, ed ira ardente sopra tutti i loro eserciti; egli le ha condannate a sterminio, egli le ha

date a uccisione.

3 E i loro uccisi saranno gittati via; e la puzza de lor corpi morti salirà, e i monti si struggeranno, essendo stempera-

ti nel lor sangue.

4 E tutto l'esercito del cielo si dissolvera, e i cieli si ripiegheranno, come un libro; e tutto l'esercito loro caschera, come casca una foglia di vite, e come cascano le foglie dal ficoa.

5 Perciocchè la mia spada è inebbriata nel cielo; ecco, scenderà in giudicio sopra Edom, e sopra il popolo ch' io ho desti-

nato ad isterminio.

6 La spada del Signore è piena di sangue, è ingrassata di grasso; di sangue d'agnel-li, e di becchi; di grasso d'arnioni di mon-toni; perciocchè il Signore fa un sacrificio in Bosra, ed una grande uccisione nel paese di Edom.

7 E i liocorni andranno a basso con loro, ed i giovenchi, insieme co' tori; e il lor paese sarà inebbriato di sangue, e la lor

polvere sarà ingrassata di grasso;

8 Perciocchè vi è un giorno di vendetta appo il Signore, un anno di retribuzioni,

per mantener la causa di Sion.

9 E i torrenti di quella saranno convertiti in pece, e la sua polvere in zolfo e la sua terra sarà cangiata in pece arden-

10 Non sarà giammai spenta, nè giorno, nè notte; il suo fumo salirà in perpetuo; sarà desolata per ogni età: non vi sarà niuno che passi per essa in alcun secolo.

11 E il pellicano e la civetta la posse-deranno; e la nottola, e il corvo<sup>c</sup>; e il Signore stenderà sopra essa il regolo della desolazione, e il livello del disertamento.

12 Il regno chiamerà i nobili di essa, e non ve ne sarà quivi più alcung, e tutti i

suoi principi saran mancati.

13 Le spine cresceranno ne' suoi palazzi; e l'ortica e il cardo nelle sue fortezze; ed essa sarà un ricetto di dragoni, un cortile di ulule.

14 E quivi si scontreranno le fiere de' deserti co' gufi; e un demonio, griderà all'altro; quivi eziandio si poserà il frosone,

e si troverà luogo di riposo.

15 Quivi si anniderà la civetta, e partorirà le sue uova, e le farà spicciare, covandole all' ombra di quella; quivi ezian-

16 Ricercate nel Libro del Signore, e leggete; pure un di quelli non vi man-cherà, e l'uno non troverà fallar l'altro; perciocché la bocca di esso è quella che l'ha comandato, e il suo spirito è quel che li ha radunati.

17 Ed egli stesso ha loro tratta la sorte, e la sua mano ha loro spartita quella terra col regolo; essi la possederanno in per-petuo, e abiteranno in essa per ogni età.

Grandezza e gloria del regno del Messia,

35 IL deserto, e il luogo asciutto si rallegreranno di queste cose; e la solitudine festeggerà, e florirà come una rosa.

2 Fiorirà largamente, e festeggerà, eziandio con giubilo, e grida di allegrezza; la gloria del Libano, la magnificenza di Carmel, e di Saron, le sarà data; que luoghi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.

3 Confortate le mani fiacche, e fortifi-

cate le ginocchia vacillanti d. 4 Dite a quelli che sono smarriti d'animo: Confortatevi, non temiate; ecco l' Iddio vostro; la vendetta verrà, la retribuzione di Dio; egli stesso verrà, e visalverà.

5 Allora, saranno, aperti gli occhi de' ciechie, e le orecchie de sordi saranno dis-

serrate.

6 Allora lo zoppo salterà come un cervo. e la lingua del mutolo cantera ; perciocchè acque scoppieranno nel deserto<sup>h</sup>, e torrenti nella solitudine.

7 E il luogo arido diventerà uno stagno, e la terra asciutta vene di acque; nel ricetto de' dragoni sarà la mandra di quella; il cortile dell'ulule diventerà un luogo da canne e giunchi.

8 E quivi sarà una strada, e una via, che sarà chiamata: La via santa; gl' im-mondi non vi passeranno; anzi ella sarà per coloro; i viandanti e gli stolti non andranno più errando.

9 Ivi non sarà leone, e alcuna delle fiere rapaci non vi salira, niuna vi se ne troveràl; e quelli che saranno stati riscattati

cammineranno per essa.

10 E quelli che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno, e verranno in Sion con canto; e allegrezza eterna sarà sopra il capo di loro; otterranno gioia e letizia; e il dolore e i gemiti fuggiranno m.

Sennacherib assedia Gerusalemme—Preghiera di Ezechia-L'esercito assiro distrutto.

OR avvenne, l' anno quartodecimo 36 del re Ezechia, che Sennacherib, re

<sup>\*</sup> Mat. 24. 29. 2 Piet. 3. 10. Apoc. 6. 13, 14. Apoc. 14. 11. Apoc. 18. 2. Eb. 12. 13. Is. 42. 7. Mat. 11. 5; 20. 30. Giov. 9. 6, 7. Mat. 15. 30. Giov. 5. 8, 9. Fat. 3, 2, ecc.; 14. 8, ecc. Mat. 9. 32, 33. Giov. 7. 38, 39. Apoc. 21, 27. Is. 11 d Eb. 12. 12.

di Amiria, sull contro a tutto le città furti di Giuda, e le prese "

D'est il re di Amirio mandò lish-sughe, da Lacine in discussivame, si re lico-phia, con un grande studo. Ed sano si huma, presen dell' accordatto della stafurmo premo dell' acquidutto dello sta-gno dissegn, nella strada del campo del

do di Ribebia, nuoima, negretario, e emcellure, unai-

toro Or dite ad a il gran re, il re-turrin confidence,

, she il consiglio, e la furza pur la guerra, mon attro che parole di lubbra , er pure, in cui ti sui con lubio, che in ii se riballato contro a pre i

fillato, che in ti me ribultato contro a me i è litro, in ti un confidato in quel m-stagno di sunna rotta, supra il quair se nicumo si appragna, seso gli sotra nella mana, e la fora tale e Paranne re di Egn-tu, a tatti quiero che si confidano in lui. ? E se pur tu mi diri. Nei ci sunfi-diamo nel Bignore Iddio nostro, non e qui quallo, del quale limetta ha tolta va gli diri lucajta, e gli ultari, e ha dutto a Giuda, e a Ovremitantine. Advente di-ntinta a cumto altare? Diffigi a quinto altare "

Pub recomments are not more dimore, re di Ameria, ed in té daré durmille de valit, so to potra, dare all reflerats coment

If it come farmit to voltar faccia all uno de copenne d'infra i minimi servitori del mio eignore? una tu u uni conflicto nel-l'Aprile, per de curri, e per della gunto

10 Om, seem in favor milito austro a que de paste per geneloria, senta il Hiptoret il Rignore mi ha dotto. Rall cuntre a quel

pante e guardalo 1) Allora Ettechira, e finhua, e loa, dis-uro a Rab-anche. Dun' purla a' tuot mevitors in hogue strines, perciocché nos l'intendiamo, e non partares in hugue gitalaire, miente il popolo, che e acque

12 Ma Rob-meire dime. Il mie agnore mi ha esti mandate a dir queste pafific al The appears, o a br' wen set he opti-minutate a astero che strano in mi mura, per probater turo che mangangno il luto attres, e buttanno la luto urba, institut 600 yes."

13 Por Rationche se rimo in prò, e grido ad alta vom, ju lingua giudata, e dime Assoltate le parole dei gran re, dal re di

34 Cont im datte il m Emilia noti vinguoni, puntonibò qui non putrà libemevi.

18 E non facciari Essella confidar nel Rignore dicindo II Rignore per suito el Murero questa esta non sura dalla mile

mani del re di Assirus.

16 Non assottate Esrchia; parciorchò can ha dotto il re di Assirus. Pate passo muco, e mocite a ree e ciasona di voi mangi della om vita, e del suo fien, e beva

dell' acqua della cua ciatorna

17 Phoshé to sings, e vi mani in un passe simile al voscro in un passe di frumento e di motto, in un poste di puto e

di vigne 16 Ouerdater: che Emilia una vi u-dura, dicundo. Il Ourante et Discreta. Ila alcuno dagl' tidigi delle genti potesto Ularure it was trame dalla mano del te di

America 19 Dove son of tidil di Hamat, e di Arjand? dove of tidil di Referenția? al hanno pure soi tibusta famarta di mano

90 Quali son gueple die fra tutti gl'abiti di que parti, che abbimo liberato il lor parte di mano mia, che il "ignore abbi-da liberare Germalement di mario mia?

If E al pageolo tampen, e mon gli rimeno nulla porcuercho tale era il comercia-mento del re. Non gli rimendirire nulla. Il Ed Elinchin, lightunio di Hilchin.

mastro del polagno, o fichina, espretario, e los, figiturio di Asaf, cancelliure ren-ngo al Emchia, con le venti stranziate, e gli repportareno le parele di Rab-mela.

97 E QUANDO il se fluschin able intere queste erre, cirrario le cue venti, e si cepri di un mate, ed cutronelle Casa del Signore.

2 E mandò Illachim, mastro del polares, e Fabras, segretario, e i più requie del marchi, mastro del propiete.

de morrioti copera di marki, al praimi laria, ligitunio di Ameta. I liti mai gli dinarro. Cani ha detto Ruschus i Quanto è un giurno di angunia. di rimprevero, e di hemmandi | parvincilo i figliunti non vanuti fine all'aprinura della

materice, me non vi e form da partertre 4 Perso che il l'agnose iddio une avvi-mirer ir purote di l'inh-moha, il quale il re di Ameria, tuo tignera, lin mandato, per ditroggiar l'iddio vivettito, e per fir gli rimprovere con la parche din il rignere Iddio tuo ha udite parció mattità a fere orazione per lo ritmamitte del popula da ayour in

a their pervitors del re Breshin res-nero ad Isali.

4 E Ima, disse hato. Dits suci al ventro-signice: Cost in datte il dignora. Non-temere per le parcie che la lui addin, sur-le quali i mevitant del se degli Ambi mi hanno oltraggiato.

7 Karo, so di primente metterò un sule

spirito in lui, che, avendo inteso un certo farò cader per la spada nel suo paese...

8 Or essendosene Rab-sache ritornato, e andato a trovare il re di Assiria, che combatteva Libna (perciocche egli avea inteso ch' egli s' era partito di Lachis);

9 Esso ebbe novelle di Tirhaca, re di Etiopia, che dicevano: Egli è uscito fuori per darti battaglia. E avendo ciò udito, mandò messi ad Ezechia, dicendo:

10 Dite così ad Ezechia, re di Giuda: Il tuo Dio, nel qual tu ti confidi, non t' inganni, dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re di Assiria.

11 Ecco, ta hai inteso quello che i re degli Assiri hanno fatto a tutti gli altri paesi, distruggendoli; e tu scamperesti?

12 Gl' iddii delle genti, che i miei padri distrussero, cioè: di Gozan, di Haran, di Resef, e de figliuoli di Eden, che sono in Telasar, le hanno essi liberate?

13 Dove è il re di Hamat, e il re di Arpad, e il re della città di Sefarvaim, di Hena, e d' Ivva?

14 Quando Ezechia ebbe ricevute quelle lettere, per mano di que' messi, e le ebbe lette, salì alla Casa del Signore, e le spiegò davanti al Signore:

15 Ed Ezechia fece orazione al Signore, dicendo:

16 O Signore degli eserciti, Iddio d' Israele, che siedi sopra i Cherubini, tu solo sei l' Iddio di tutti i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la terra.

17 O Signore, inchina il tuo orecchio, e odi; o Signore, apri i tuoi occhi, e vedi; e ascolta tutte le parole di Sennacherib, ch' egli ha mandato a dire, per oltraggiar l' Iddio vivente.

18 Egli è vero, Signore, che i re degli Assiri han distrutti tutti que' paesi, e le lor terre;

19 E han gettati nel fuoco gl'iddii loro; perciocche non erano dii, anzi opera di mani d'uomini, pietra, e legno; onde li hanno distrutti.

20 Ma ora, o Signore Iddio nostro, liberaci dalla sua mano; acciocchè tutti i regni della terra conoscano che tu solo sci il Signore.

21 Allora Isaia, figliuolo di Amos, mandò a dire ad Ezechia: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Quant' è a ciò, di che tu mi hai fatta orazione intorno a Sennacherib, re degli Assiri:

22 Questa è la parola, che il Signore ha pronunziata comro a lui: La vergine, figliuola di Sion, ti ha sprezzato, e ti ha bessato; la figliuola di Gerusalemme ha scossa la testa dietro a te.

23 Chi hai tu schernito ed oltrargiato? e contro a chi hai tu alzata la voce, e levati in alto gli occhi tuoi? contro al Santo d'Israele.

24 Tu hai schemito il Signore per li

tuoi servitori: e hai detto: Con la molgrido, egli ritornerà al suo paese, ed io lo titudine de' miei carri, io son salito in farò cader per la spada nel suo paese. cima de' menti fino al sommo del Libano, io taglierò i suoi più alti cedri, e i suoi più scelti abeti; e perverrò infino all'alto della sua cima, al bosco del suo Carmel.

25 Io ho cavati de pozzi, e ne ho bevute le acqua; ed ho asciutti con le piante de' miei piedi tutti i rivi de' luoghi as-sediati.

26 Non hai tu inteso che già da lungo tempo io ho fatto questo, e l'ho formato ab antico? ed ora l'ho fatto venire, ed è stato per desolare, e per redurre in macchi di ruine le città forti.

27 E gli abitanti di esse, scemi di forza, sono stati spaventati e confusi; sono stati come l'erba de campi e come la versura dell'erbetta, e come il fieno de' tetti, come le biade riarse, avanti che sieno salite in ispiga.

28 Ma io conosco il tuo stare, e il tuo uscire, e il tuo andare, e il tuo furore contro a me.

· 29: Perciocche tu sei infuriato contro a me, e il tuo romoreggiare è salito a' miei orecchi; io ti mettero il mio raffio nelle pari, e il mio freno nelle mascelle; e ti farò ritornare indietro per la via stessa, per la quale sei venuto.

30 E questo, o Azethia, te ne sarà il segno: Quest' anno si mangera quel che sarà nato de granelli caduti nella ricolta precedente; e l'anno seguente quello che sarà nato da sè stesso; ma l'anno terzo voi seminerete, e mieterete; e pianterete vigne, e mangerete del frutto loro, 31 E quello che sarà restato della casa

di Giuda, e sarà scampato, continuerà a far radici di sotto, e a portar frutto di sopra;

32 Perciocche di Gerusalemme uscirà un rimanente, e del monte di Sion un residuo. La gelosia del Signore degli eserciti farà questo.

33 Perciò, il Signore ha detto così intorno al re degli Assiri: Egli non entrerà in questa città, e non vi tirerà dentro alcuna saetta, e non verrà all'assalto contro ad essa con iscudi, e non farà alcun argine contro ad essa.

34 Egli se ne ritornerà per la medesima via, per la quale è venuto, e non entrerà in questa città, dice il Signore.

35 Ed io sarò protettor di questa città, per salvarla, per amor di me stesso, e di Davide, mio servitore.

36 Or un Angelo del Signore usci, e percosse centostantacinquemila. uomini nel campo degli Assisi; e quando si furono levati la mattina, ecco non si vedeva altro che corpi morti.

37 E Sennacherib, re degli Assiri, si parți, e se ne ando, e ritorno in Ninive, e vi dimorò.

3% E avvenne che mentre egli adorava nella casa di Nisroe, suo dio, Adrammelec, e Sareser, auoi figliuoli, lo percossero con la spada, e poi scamparono nel paese di Ararat. Ed Esar-haddon, suo figliuolo, regnò in luogo suo.

Malattia e quarigione miracolosa di Ezechia.

38 IN quel tempo Ezechia infermò a morte<sup>a</sup>. E il profeta Isaia, figliuolo di Amos, venne a lui, e gli disse: Il Signore ha detto così: Disponi della tua casa; perciocchè tu sei morto, e non viveral più.

2 Allora Esechia voltò la faccia verso la parete, e fece orazione al Signore :

3 E disse: Deh! Signore, ricordati ora che io son camminato nel tuo cospetto in verità, e di cuore intiero; ed ho fatto quello che ti è a grado. Ed Ezechia pianse di un gran pianto.

4 Allora la parola del Signore fu indi-

rizzata ad Isaia, dicendo:

5 Va, e di' ad Ezechia: Così ha detto il Signore Iddio di Davide, tuo padre: Io ho udita la tua orazione, io ho vedute le tue lagrime; ecco, io aggiugnerò quindici anni al tempo della tua vita

6 E libererò te, e questa città, dalla mano del re degli Assiri; e sarò protettore di

questa città.

7 E questo ti sard, da parte del Signore, il segno ch' egli adempierà questa parola,

ch' egli ha pronunziata:

8 Ecco, dice il Signore, io di presente farò ritornar l'ombra dell'orologio, la quale è già discesa nell' orologio dal sole di Achaz, indietro di dieci gradi. E il sole ritornò indietro di dieci gradi, per li gradi, per li quali già era disceso.

### Cantico di Ezechia.

9 Quest' è quel che scrisse Ezechia, re di Giuda, dopo che fu stato infermo, e fu guarito della sua infermità:

10 Io diceva allora che i miei giorni erano ricisi: Io me ne vo alle porte del sepolero; io son privato del rimanente de' miei anni.

11 Io diceva: Io non vedrò più il Signore, il Signore, nella terra de viventi: io non riguarderò più alcun uomo con gli-

abitanti del mondo.

12 La mia età è passata, ella è andata via, toltami come la tenda di un pastore<sup>c</sup>; io ho tagliata la mia vita, a guisa di un tessitore; egli mi ha tagliato, mentre io era sol mezzo tessuto; dalla mattina alla sera, tu avrai fatto fine di me.

13 lo faceva conto che infra la mattina egli mi avrebbe fiaccate tutte le ossa, come un leone; dalla mattina alla sera,

tu avrai fatto fine di ma.

14 Io garriva come la gru, o la rondine; io gemeva come la colomba; i miei occhi erano scemati, riguardando ad alto; io diceva: O Signore, ei mi si fa forza, dà sicurtà per me.

15 Che dirò io conciossiachè egli mi abbia parlato, ed egli stesso abbia operato; io me ne andro pian piano tutti gli anni della mia vita passando l'amaritu-

dine dell' anima mia.

16 O Signore, altri vivono oltre a questo numero d'anni; ma in tutti questi, ne' quali è terminata la vita del mio spirito. tu mi manterrai in sanità ed in vita.

17 Ecco, in tempo di pace, mi è giunta amaritudine amaricsima; ma tu hai amata l'anima mia, per trarta fuor della fossa della corruzione; perciocchè tu hai gittati dietro alle tue spalle tutti i miei peccati.

18 Perciocche il sepolcro non ti cele-brerà, la morte non ti loderà; quelli che scendono nella fossa non ispereranno nella

tua veritàd.

19 I viventi, i viventi saran quelli che ti celebreranno, come io fo al di d'oggi; il padre farà assapere a' figliuoli la tua verità 6

20 Il Signore mi salverà, e noi soneremo i miei cantici, tutto il tempo della vita nostra, nella Casa del Signore.

21 Or Isaia avea detto: Piglisi una massa di fichi secchi, e facciasene un impiastro sopra l'ulcera, ed egli guarirà.

22 Ed Ezechia avea detto: Quale e il segno, che io salirò alla Casa del Signore!

Gli ambasciatori di Babilonia a Gerusalemme. Orgoglio di Ezechia.

39 IN quel tempo/, Merodac-baladan, figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere e presenti ad Ezechia; perciocchè avea inteso ch' era stato infermo,

e ch' era guarito.

2 Ed Ezechia si rallegrò di loro, e mostrò loro la casa delle sue cose preziose, l'argento, e l'oro, e gli aromati, e gli olii odoriferi, e la casa di tutti i suoi arredi, e tutto quello che si ritrovava ne' suoi tesori ; non vi fu cosa alcuna in casa, ovvero in tutto il dominio di Ezechia, ch' egli non mostrasse loro.

3 E il profeta Isaia venne al re Ezechia, e gli disse: Che hanno detto quegli uomini? e donde son venuti a te? Ed Ezcchia disse: Son venuti a me di paese lon-

tano, di Babilonia.
4 E Isaia disse: Che hanno veduto in casa tua? Ed Ezechia disse: Hanno veduto tutto quelle che è in casa mia: non vi è nulla ne' miei tesori, che io non abbia lor mostrato.

5 E Isaia disse ad Ezechia: Ascolta la

parola del Signor degli eserciti:

Fino al ver. 8: vedi 2 Re 20. 1—11, e rif, 17. Deut. 6. 6, 7. Sai. 78. 8, 4.

Giob. 7. 6. <sup>5</sup> Sal. 27. 13. #861.6.5; 88.11; / fino ad ver. 8: vadi 2 Re 20. 12—19, e rif.

6 Ecco, i giorni vengono, che tutto quello che è m casa tua, e quello che i tuoi padri han radunato in tesoro infino a questo giorno, sarà portato in Babilonia; non ne sarà lasciata di resto cosa veruna, dice il Signore.

7 E anche si prenderanno de' tuoi figliuoh, i quali saranno usciti di te, i quali tu avrai generati; e saranno eunuchi nel palazzo del re di Babilonia.

8 Ed Ezechia disse ad Isaia: La parola del Signore, che tu hai pronunziata, è buona. Poi disse: Non vi sarà egli pur pace, e sicurtà, a' miei dì?

## La liberazione promessa al popolo d'Isruele.

CONSOLATE, consolate il mio po-

polo, dirà il vostro Dio.

2 Parlate al cuor di Gerușalemme, e predicatele che il suo termine è compiuto, che la sua iniquità è quietata; perchè ella ha ricevuto dalla mano del Signore il castigo

di tutti i suoi peccati al doppio.

3 Vi è una voce d' uno che grida: Acconciate nel deserto la via del Signore, addirizzate per la solitudine la strada al-

l' Iddio nostro a

4 Ogni valle sia alzata, ed ogni monte e colle sia abbassato; e sieno i huoghi distorti ridirizzati, e i luoghi erti ridotti

in pianura.
5 E la gloria del Signore si manifesterà, ed ogni carne la vedrà, perciocche la boc-

ca del Signore ha parlato.

6 Vi è una voce che dice: Grida. Ed è stato detto: Che griderò? Grida, che ogni carne è fieno, e che tutto il bene ch' ella fa è come un fiore della cam-

7 Il fieno si secca, il fiore si appassa, quando lo Spirito del Signore vi soffia contra; in verità il popolo non è altro che

fieno.

8 II fieno si secca, il fiore si appassa; ma

la parola di Dio dimora in eterno.

9 O Sion, che rechi le buone novelle, sali sopra un alto monte; o Gerusalemme, che rechi le buone novelle, alza di forza la tua voce; alzala, non temere; di alle città di Giuda: Ecco l'Iddio vostro;

10 Ecco, il Signore Iddio verrà contro al forte, e il suo braccio lo signoreggerà; ecco, la sua mercede è con lui d, e la sua

opera è dinanzi alla sua faccia.

11 Egli pasturerà la sua greggia, a guisa di pastore ; egli si accoglierà gli agnelli in braccio, e li torrà in seno; egli condurrà pian piano le pregne.

Potenza di Dio : vanità delle creature.

12 Chi ha misurate le acque col pugno, l

e chi ha fatto il conto dello spazio del cielo con la spanna, e ha compresa la polvere della terra in una misura, e ha pesati i monti con la stadera, e i colli con la bilancia?

13 Chi ha addirizzato lo Spirito del Signore? o chi è stato suo consigliere, e chi gli ha insegnata alcuna cosa!

14 Con chi si è egli consigliato, e chi l' ha avvisato, o chi l' ha ammaestrato nel sentier del giudicio? e chi gli ha insegnata scienza, o mostrata la via degl' intendi-

15 Ecco, le genti sono come una gocciola della secchia, e son reputate come la polvere minuta delle bilance; ecco. egli può trasportar le isole di luogo in luo-

go, come polvere minuta. 16 E il Libano non basterebbe per lo fuoco, e le bestie che sono in quello non basterebbero per l'olocausto.

17 Tutte le genti sono come un niente nel suo cospetto; son da lui reputate men di nulla, e per una vanità

18 E a cui assomigliereste Iddio, e qual

sembianza gli adattereste h ?

19 Il fabbro fonde la scultura, e l'orafo vi distende su l'oro, da coprirla; e le fonde de' cancelli di argento.

20 Colui che fa povera offerta sceglie un legno che non intarli; egli si cerca un artetice industrioso, per formargli una scul-

tura che non si muove.

21 Non avete voi alcun conoscimento? non ascoltate voi? la cosa non vi è ella stata dichiarata fin dal principio?! non intendete voi come la terra è stata fondata?

22 Egli è quel che siede sopra il globo della terra, e a cui gli abitanti di essa sono come locuste; che stende i cieli come una tela, e li tende come una tenda da abi-

23 Che riduce i principi a niente; e fa che i rettori della terra son come una co-

sa vana;

24 Come se non fossero pure stati piantati, ne pur seminati, o che il lor ceppo non fosse pure stato radicato in terra; sol che soffi contro a loro, si seccano, e il turbo li porta via come stoppia.

25 A cui dunque mi assomigliereste? o

a cui sarei io agguagliato? dice il Santo. 26 Levate ad alto gli occhi vostri, e vedete; chi ha create quelle cose! chi fa uscire l'esercito loro a conto! chi le chiama tutte per nome, per la grandezza della sua forza e (perciocchè egli è potente in virtù), senza che ne manchi pure una?

27 Perchè diresti, o Giacobbe; e perchè.

o Israele, parleresti così: La mia via è

Mal. 3. 1. Mat. 3. 3. Mar. 1. 3. Luc. 3. 4. Giov. 1. 23.

Piet. 1. 24. 1 Piet. 1. 25. Apoc. 22. 12. Giov. 10. 11.

1 Cor. 2. 16. Dan. 4. 35. Fat. 17. 29. In. 41. 6, ecc.; Sal. 103. 15. 1 Piet. 2. 25. Giob. 14. 2. Eb. 13. 20. 1 Piet. 1. 24. <sup>1</sup> Ger. 10. S. Den. 4. 35. i Is, 41: 6, ecc.; 41. 12, ecc. 🗲 1 Cor. S. 16. Fat. 14, 17. Rom. 1, 19, 20.

occulta al Signore, e la mia ragione non

viene più davanti all' Iddio mio?

28 Non sai tu, non hai tu udito? Il Signore è l' Iddio eterno, che ha create le estremità della terra; egli non si stanca, e non si affatica; il suo intendimento è infinito.

29 Egli dà forza allo stanco, e accresce

il vigore a chi è senza forze.

30 I giovani si stancano, e si affaticano; e i più scelti giovani traboccano, e cag-

giono.

31 Ma quelli che sperano nel Signore acquistano del continuo nuove forze; salgono con l'ale, come l'aquile; corrono, e non si affaticano; camminano, e non si stancano.

Geova solo è Dio; Israele si affidi unicamente in lui.

41 ISOLE, fatemi silenzio; e rinforzinsi le nazioni; accostinsi, e allora parli-

no: veniamo insieme a giudicio.

2 Chi ha eccitata la giustizia dall' Oriente? chi l' ha chiamata, perchè lo seguiti a passo a passo? chi mette davanti a sè le genti, e signoreggia i re, e rende le spade loro come polvere, e i loro archi come stoppia agitata?

3 Egli li persegue, e passa oltre pacificamente, per una strada, per la quale non

è venuto co' suoi piedi.

4 Chi ha operato, e fatto questo? Colui, che fin dal principio chiama le generazioni; io, il Signore, che sono il primiero, ed anche son con gli ultimi ; io son desso.

5 Le isole hanno veduto, ed hanno temuto; le estremità della terra hanno tremato, si sono appressate, e son venute.

6 Ciascuno aiuta il suo prossimo, e dice

al suo fratello: Fa animo.

7 Il fabbro conforta l'orafo ; colui che tocca l'opera col martello conforta colui che colpisce su l'incudine; l'uno dice: Quest' è buono per esser saldato; l'altro ferma il lavoro con chiodi, acciocche non si smuova.

8 Ma tu, Israele, mio servitore; e tu, Giacobbe, che io ho eletto; progenie d'A-

brahamo, mio amico d:

9 (Conciossiachè io ti abbia preso dalle estremità della terra, e ti abbia chiamato d'infra i maggiori di essa, e ti abbia detto: Tu sei mio servitore; io ti ho eletto, e non ti ho riprovato;)

10 Non temere, perciocchè io son teco; non ismarrirti, perciocchè io sono il tuo Dio; io t'ho fortificato; anzi aiutato, anzi sostenuto con la destra della mia giu-

stizia.

11 Ecco, tutti quelli che sono attizzati contro a te, saranno svergognati e confu-

si; i tuoi avversari saranno ridotti a nulla,

e periranno.

12 Tu cercherai quelli che contendono teco, e non li troverai; quelli che ti fanno guerra saranno ridotti a nulla, e consumati.

13 Perciocchè io sono il Signore Iddio tuo, che ti tengo per la man destra: che

ti dico: Non temere, io ti aiuto.

14 Non temere, o verme di Giacobbe, uomini d' Israele; io ti aiuto, dice il Signore; e il tuo Redentore è il Santo d' 1-sraele.

15 Ecco, io ti farò essere come una trebbia, come una erpice a denti nuova; tu trebbierai i monti, e li triterai; e renderai

i colli simili a della pula/.

16 Tu li sventolerai, e il vento li porterà via, e il turbo li dispergerà; ma tu giubilerai nel Signore, tu ti glorierai nel Santo d'Israele.

17 Quant' è a' poveri e bisognosi, che cercano dell' acque, e non ne trovano alcune; la cui lingua spasima di sete; io, il Signore, li esaudirò; io, l'Iddio d' Israele,

non li abbandonerò.

18 Io farò sorgere de' fiumi sopra i luoghi eccelsi, e delle fonti in mezzo delle campagne; io ridurrò il deserto in istagno d' acque, e la terra asciutta in rampolli d'acque.

19 Io metterò nel deserto il cedro, l'albero sitta, e il mirto, e l'ulivo; io metterò nella solitudine l'abete, l'olmo, e il

busso insiemę;

20 Acciocche tutti insieme veggano, e conoscano, e considerino, e intendano, che la mano del Signore ha fatto questo, e che il Santo d'Israele l'ha creato.

21 Producete la vostra lite, dirà il Signore; recate le ragioni, delle quali voi vi

fortificate, dirà il Re di Giacobbe.

22 Facciano pure accostare i lor dii, e annunziinci essi le cose che avverranno; annunziate quali saranno le primiere, e noi vi porrem mente, e conosceremo le cose che seguiranno dopo quelle; ovvero anche, fateci intendere quelle che verranno appresso.

23 Annunziate le cose che avverranno ne' tempi appresso, e noi conosceremo che siete dii<sup>h</sup>; ovvero anche fate qualche bene, o qualche male, e noi lo mireremo con di-

letto, e lo vedremo tutti insieme. 24 Ecco, voi siete di niente, e l'opera vostra è di nulla; chi vi elegge è abbomi-

nazione.

25 Io ho suscitato colui dall' Aquilone, ed egli verrà; egli predicherà il mio Nome dal sol levante; egli calpesterà i potentati come fango, e a guisa che il vasellaio calca l'argilla.

26 Chi ha annunziate queste cose da

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Rom. 11. 36. Apoc. 1. 17; 22. 13. Is. 40. 19, e rif. d Giac, 2. 23. Deut. 21. 6, eec. Jor. 10. 4, 5. Agiov. 13. 19. I Cor. 8. 4.

principio, e noi lo riconosceremo? e ab antico, e noi lo pronunzieremo giusto? Ma certo non vi è stato alcuno che le abbia dichiarate, nè che le abbia pur fatte intendere : e anche non vi è alcuno che ne abbia uditi i vostri ragionamenti.

27 Il primiero verrà a Sion, dicendo: Ecco, ecco quelle cose; ed io manderò a Gerusalemme un messo di buone novellea.

28 Or io ho riguardato, e non vi è alcuno; eziandio fra coloro, e non vi è alcuno che dia consiglio, il quale, quando io lo domando, dia alcuna risposta.

29 Ecco, essi tutti son vanità; le opere loro son nulla; le loro statue di getto son

vento, e cosa vana.

## Il Servitore del Signore.

42 ECCO il mio Servitore, io lo sosterro; il mio Eletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta; io ho messo il mio Spirito sopra lui, egli recherà fuori giudicio alle

2 Egli non griderà, e non alzerà, nè farà

udir la sua voce per le piazze.

3 Egli non triterà la canna rotta, e non ispegnerà il lucignolo fumante; egli pro-ferirà giudicio secondo verità. 4 Egli stesso non sarà oscurato, e non

sarà rotto, finche abbia messo il giudicio nella terra; e le isole aspetteranno la sua

Legge.

5 Così ha detto il Signore Iddio, che ha creati i cieli, e li ha distesi; che ha appianata la terra, e le cose ch' ella produce; che dà l'alito al popolo ch' è sopra essa, e lo spirito a quelli che camminano in essa :

6 Io, il Signore, ti ho chiamato in giustizia, e ti prendero per la mano, e ti guarderò, e ti costituirò per patto del popolo,

per luce delle gentif;

7 Per aprire gli occhi de' ciechi, per trarre di carcere i prigioni, e quelli che giacciono nelle tenebre dalla casa della

prigione.

8 lo sono il Signore, questo è il mio
Nome; ed io non daro la mia gloria ad alcun altro, nè la mia lode alle sculture.

9 Ecco, le prime cose son venute, ed io ne annunzio delle nuove; io ve le fo intendere, avanti che sieno prodotte.

10 Cantate al Signore un nuovo cantico; cantate la sua lode fin dall' estremità della terra; quelli che scendono nel mare, e tutto quello ch' è dentro esso; le isole, e gli abitanti di esse;

11 Il deserto, e le sue città, elevino la lor voce; e le villate ancora dove dimora Chedar: cantino quelli che abitano nelle rocce, dieno voci d'allegrezza dalla som-

mità de' monti.

12 Dieno gloria al Signore, e annunziino la sua lode nelle isole.

13 Il Signore uscirà fuori, a guisa d' uomo prode; egli desterà la sua gelosia, come un guerriero; egli griderà, anzi scoppierà; egli si renderà vittorioso sopra i suoi nemici.

14 Io mi son taciuto già da lungo tempo, me ne sono stato cheto, e mi son ratte-nuto; ma ora gridero, come la donna che è sopra parto; distruggerò, e abisserò insieme.

15 lo deserterò i monti ed i colli; io seccherò tutta l'erba loro; e ridurrò i fiumi in isole, e asciugherò gli stagni;

16 E farò camminare i ciechi per una

via che non conoscono; io li condurrò per sentieri, i quali non sanno; io convertirò le tenebre dinanzi a loro in luce, e i luoghi distorti in cammin diritto. Queste cose farò loro, e non li abbandonerò.

17 Volgano pur le spalle, e sien confusi di gran confusione quelli che si confidano nelle sculture; quelli che dicono alle statue

di getto: Voi siete i nostri dii. 18 O sordi, ascoltate; e voi ciechi, ri-

guardate per vedere.

19 Chi è cieco, se non il mio servitore? e sordo, come il messo che io ho mandato? chi è cieco, come il compiuto? anzi, chi è

cieco, come il servitor del Signore?
20 Tu vedi molte cose, ma non poni mente a nulla; egli apre gli orecchi, ma

non ascolta.

21 Il Signore già si compiaceva in lui, per amor della sua giustizia; egli magnificava, e rendeva illustre la Legge.

22 Ma ora egli è un popolo rubato, e predato; tutti quanti son legati nelle grotte, e son nascosti nelle prigioni; sono in preda, e non vi è niuno che li riscuota; son rubati, e non vi è niuno che dica: Rendi

23 Chi di voi porgerà gli orecchi a questo? chi di voi attendera, ed ascoltera per

l'avvenire?

24 Chi ha dato Giacobbe in preda e Israele a' rubatori? non è egli stato il Signore, contro al quale noi abbiamo pec-cato, e nelle cui vie essi non son voluti camminare, e alla cui Legge non hanno ubbidito?

25 Laonde egli ha sparso sopra lui l'ardor della sua ira, e forte guerra; e l' ha divampato d' ogni intorno, ma egli non l'ha conosciuto; e l'ha arso, ma egli non

vi ha posta mente.

## Dio solo riscatta Israele.

MA ora, così hà detto il Signore, tuo Creatore, o Giacobbe, e tuo Formatore, o Israele: Non temere; per-

Is. 40. 9. Is. 49. 8, 6; Is. 12. Giov. 8. 84. Eb. 2. 1a. 15. A 2 Re 25. 9. <sup>3</sup> Is. 49. 8, 6; 52, 13; 58, 11, Mat. 12. 18, 8, 84. Fat. 17, 25. / Luc. 2, 82. Mat. 12. 18, ecc. Fil. 2. 7. Mat. 8. 17; 17. 5. Luc. 2. 82. Is. 61, 1. Luc. 4. 18. 2 Tim. 2. 26.

io ti ho chia- j ri mio.

· le acqu s por li finni. e la flatoma

lignore Iddio Salvatore; to acto, c l' Etio-

stato cazo, e to; je ho dati opoli par l'a-

i in son teco;

M; e al Mas-( miei figliuoale dalle estre-

eano del mio east allo mie

gloria, ho formati, anzi fatti i

B Traendo fuori il popolo ch' è ciaco, benchè abbia degli occhi, a qualli che nono sordi, bunche abbiano dogli oroc-

9 Sieno tutte le genti redunate insieme, e raccolti i popoli, chi, d'infra loro, ha ammunzato questo e chi ci ha fatte in tender le cone di pruna! producazo i lor tentimoni, e sieno giustificati, ovvero, assoltazo eglino stessi, e dicano. Quest' e

la verità. 10 Vol. Insieme col mio Servitora, il quale lo bo eletto, mi svete testimoni, dice Signore, acciocché sappaste, e mi credista, e intendute, che lo son desso , avanti me non fu formato alcun dio, e dopo me Dob ne mrk ačerno.

11 Io, 10 sono il Signore, e fuor di me non re è sicun Salvatore". 13 Io ho ampundato, e salvato, e fatto fintundere, e fra voi non es é state alcun dio strano, e voi mi *sete* testimoni, dice il Signore, ad io sono Iddio.

13 Extendio da che il giorno fu, già eru io demo", e non vi e niuno che poma libe-mte dalla mia mano. Se io oparo, chi potrà impedir l' opera man?

14 Cont ha detto il Signore, vostro Re-dentore, il Santo d'Israele. Per apor di voi le he mandate contre a Babilonia, s Il ho fatti tutti somdere in fuga, e il grido de' Caldei e state nelle navi 15 lo sono il Nignore, il vostro Santo, il Creatore d' Ispania, il vostro Ra. 16 Cost ha detto il Bignore, il qual grià

fore une vie nel mare, e un estitiera jul-le acque impetuces/,

17 Il qual fece uscire carri, e cavulli, surcito, e sforzo , tutti quanti furono at-terrati, senza poter rilevaru , furono antinti, furono apenti come un lucignolo: 18 Non ricordate le come di prima, e non

istate a mirare le coss anticha.

19 Ecco, io fo una com nuova", ces surà prodotta, non la reconoccirete voi? Io metterò ancora una via nel desurto, e de' flumi nella solitudina. 30 Le fiere della campagna, i dragoni, e la ulule mi glorificheranno; percocchà io avrò messe dell' acque nel deserto, e de' flumi nella solitudina, per dar here al mio avendo al mio eletto. mio popolo, al mio eletto. El Il popolo che io m' ho formato, me-

conterà la mia lode<sup>a</sup>.

Ma quant' è a te, o Gizenbhe, in nes mi hat invocato; ti sai tu pure all'aticate per me, o l'aracle?

23 Tu non m' hai presentate le presse de tuos olocausti, e non m' hai onorate co' tuoi merificii, lo non t' ho tenuto in servitti interno ad offerte, no faticato intorno ad incenso.

94 Tu non m' hai comperate con danari canna odorosa, e non m' hai inchiristo col grasso de tuoi sacrificii; anzi tu hai tenuto me in servità co tuoi peccati, e m' hai faticato con le tue iniquità.

95 Io, lo son quel che mncello i moi misfatti, per amor di me stemo, e non ricorderò più i tuci paccati. 96 Riducimi a memoria, litighiamo in-

sieme, narra tu le sue ragioné, acciocché

tu u giustifichi. 17 Il tuo primo padre ha peccato, el i tuol oratori han commano ministito canto

a me, 28 Perciò, io tratterò come profini i principi del santuerio", a metterò Gio-cobbe in interminio, a Lumele in obbroisii.

La grandina dell' Storno—La vonità dell' ideli.

44 ORA dunque accolta, o Gincobba, mio acrytame. e fu, largelu, che io ho eletto ;

2 Con ha detto il Signore, tuo Fattore, e tuo Formatore fin dal vantre, d' quod ti aiuta. Non temere, o Giacobbe, mie anvitore, e tu, Iesurun, che lo ho cietto.

3 Perciotché lo spanderò dell' acque sopra l' ametato, e de' rivi appra la terre anciutta"; io spanderò il mio Spirito sopra la tua progenie, e la mia bunadizione appra quali che usciranno di te.

4 Ed sua astrondustanno fra l' arba, oc-

4 Ed em germoglieranno fra l'erta, co-me salci premo a' rivi delle acque. 5 L'uno dirà lo son del Bignosa; e l'altro si nominerà del nome di Gia-cobbe; e l'altro si sottoucriverà di sua

<sup>\*</sup> In (1, 21, one. ) On 12 a

mano del Signore, e si soprannominerà del nome d'Israele.

6 Così ha detto il Signore, il Re d' Israele, e suo Redentore, il Signor degli eserciti: Io sono il primiero, ed io son l'ulti-mo ; e non vi è Dio alcuno fuor che me.

7 E chi è come me, che abbia chiamato, e dichiarato, e ordinato quello, da che io stabilii il popolo antico? annunziino loro que' dii le cose future, e quelle che avver-

8 Non vi spaventate, e non vi smarrite; non ti ho io fatte intendere, e dichiarate queste cose ab antico? e voi me ne siete testimoni; evvi alcun Dio, fuor che me? non vi è alcun' altra Rocca, io non ne conosco alcuna.

9 Gli artefici delle sculture son tutti quanti vanità; e i lor cari idoli non giovano nulla; ed essi son testimoni a sè stessi che quelli non veggono, e non conoscono; acciocchè sieno confusi.

10 Chi ha formato un dio? e chi ha fonduta una scultura? Ella non gioverà

nulla.

11 Ecco, tutti i compagni di un tale uomo saranno confusi, e insieme gli artefici, che son fra gli uomini; aduninsi pure, e presentinsi tutti quanti; si, saranno tutti insieme spaventati, e confusi.

12 Il ferraiuolo adopera la lima<sup>c</sup>, e lo scarpello, e lavora col carbone, e forma la scultura co' martelli; ed anche, mentre la lavora con la forza del suo braccio, ha fame, e le forze gli mancano; egli non beve acqua, e si stanca.

13 Il legnaiuolo stende il regolo, disegna la scultura con la sinopia, la lavora con asce, e la disegna con la sesta, e la fa alla somiglianza umana, secondo la gloria dell'uomo; acciocchè dimori in casa.

14 Tagliando de' cedri, egli prende un elce, ed una quercia, e li lascia fortificar fra gli alberi di una selva; egli planta un frassino salvatico, il qual la pioggia fa

crescere.

15 E quegli alberi servono all' uomo per bruciare; ed egli ne prende una parte, e se ne scalda; ed anche ne accende del fuoco, e ne cuoce del pane; ed anche ne fa un dio, e l'adora; ne fa una scultura, e le s' inchina,

16 Egli ne avrà bruciata la metà al fuoco, col mezzo dell' altra metà egli avrà mangiata della carne, e avrà arrostito l'arrosto, e si sarà saziato; ed anche, dopo essersi scaldato, dirà: Eia! fo mi sono scaldato; io ho veduto il fuoco.

17 Poi impiega il rimanente in fare un

dio, in una sua scultura, alla quale egli s' inchina, e l' adora, e gli fa orazione, e dice: Liberami; perciocche tu sei il mio

18 Essi non hanno conoscimento, nè intendimento alcuno; perciocchè i loro occhi sono incrostati, per non vedere; e i

lor cuori, per non intendered.

19 E non si recano la cosa al cuore, e non hanno conoscimento, nè intendimento alcuno, per dire: Io ho arsa col fuoco la metà di questo, ed anche ho cotto del pane su le brace di esso: io ne ho arrostita della carne, e l'ho mangiata; farei io del rimanente di esso una cosa abbominevole? m' inchinerei io davanti a un tronco

di legno?
20 Essi si pascono di cenere, il cuor sedotto li travia"; e non rinfrancano mai l'anima loro, e non dicono: Questo che io ho nella mia destra, non è egli una

cosa falsa?

## La liberazione promessa—L' invio di Ciro,

21 Ricordati di queste cose, o Giacobbe, e Israele; perciocchè tu sei mio servitore; io ti ho formato, tu sei mio servitore; Israele, non dimenticarmi.

22 Io ho cancellati i tuoi misfatti, a guisa di una nuvola; e i tuoi peccati, a guisa di una nube; convertiti a me, per-

ciocchè io ti ho riscattatos.

23 Cantate, o cieli; perciocchè il Signore ha operato; giubilate, luoghi bassi della terra; risonate grida di allegrezza, monti, selve, e tutti gli alberi che sono in esse-perciocche il Signore ha riscattato Gia-

cobbe, e si è renduto glorioso in Israele. 24 Così ha detto il Signore, tuo Redentore, e tuo Formatore fin dal ventre: Io sono il Signore, che ho fatta ogni cosa, che ho distesi i cieli solo, e ho appianata la terra, senza che alcuno sia stato meco;

25 Che annullo i segni de' bugiardi, e fo impazzar gl' indovini; che fo andare a ritroso i savi, e rendo stolto il loro cono-

scimento:

'26 Che confermo la parola del mio servitore, e adempio il consiglio de' miei Angeli; che dico a Gerusalemme: Tu sarai abitata; e alle città di Giuda: Voi sarete riedificate; ed io ridirizzerò le sue

27 Che dico al profondo mare: Seccati;

e che asciugherò i suoi fiumi; 28 Che dico a Ciro: Mio pastore; e fo ch' egli adempierà tutta la mia volontà, per dire a Gerusalemme: Tu'sarai riedificata; e al tempio: Tu sarai di muoro fondato.

COSI ha detto il Signore a Ciro, suo unto, e il quale io ho preso, dice egli, per la man destra, per atterrar davanti a lui le genti, e sciogliere i lombi dei re; per aprir gli usci dinanzi a lui, e far che le porte non gli sieno serrate:

<sup>5</sup> Sal. 115. 4, ecc. Apoc. 1. 8, 17; 22. 13. /1 Cor. 6. 20. 1 Piet. 1. 18, 19. . 587

Is. 40. 19, ecc.; 41. 6.

2 Io andrò dinanzi a te, e dirizzerò le vie distorte; io romperò le porte di rame, e spezzerò le sbarre di ferro;

3 E ti darò i tesori riposti in luoghi tenebrosi, e le cose nascoste in luoghi segreti; accioechè tu conosca che io sono il Signore, l' Iddio d' Israele, che ti ho chiamato per lo tuo nome:

4 Per amor di Giacobbe, mio servitore, e d'Israele, mio eletto; anzi ti ho chiamato per lo tuo nome, e ti ho soprannominato, benchè tu non mi conoscessia.

5 Io sono il Signore, e non ve n' è alcun altro; non vi è Dio alcuno fuor che me; io ti ho cinto, benchè tu non mi cono-

acessi;

6 Acciocchè si conosca dal sol levante, e dal Ponente, che non vi è alcun Dio fuor che me. Io sono il Signore, e non ve n' è alcun altro;

7 Che formo la luce, e creo le tenebre; che fo la pace, e creo il male?. Io sono il

Signore, che fo tutte queste cose.

8 Cieli, gocciolate da alto, e stillino le nuvole la giustizia; aprasi la terra, e fruttino la salute, e la giustizia; facciale quella germogliare insieme. Io, il Signore, ho creato questo.

9 Guai a chi contende col suo Formatore! contenda il testo co' testi di terra; l'argilla dirà ella al suo formatore: Che fai? non vi è alcuna opera di mani nel tuo

lavoro c

10 Guai a chi dice al padre: Che gene-

ri? ed alla donna: Che partorisci?
11 Così ha detto il Signore, il Santo d' Israele, e suo Formatore: Domandatemi delle cose avvenire; ordinatemi cio che io ho da fare intorno a' miei figliuoli, e all' opera delle mie mani.

12 Io ho fatta la terra, e ho creati gli uomini che son sopra essa; le mie mani hanno distesi i cieli, ed io ho dati gli or-

dini a tutto il loro esercito.

13 Io ho suscitato quell' uomo in giustizia, e addirizzerò tutte le sue imprese: egli riedificherà la mia città, e rimanderà il mio popolo, che sarà stato in cattività d,

senza prezzo, e senza presente", ha detto il Signor degli eserciti. 14 Così ha detto il Signore: La fatica dell' Egitto, e il traffico degli Etiopi, e de' Sabei, uomini di grande statura, passeranno a te, e saranno tuoi, o Gerusalemme; que' popoli cammineranno dietro a te', passeranno co' ceppi, e s' inchineranno dinanzi a te; ti supplicheranno, dicendo. Certo in te è Iddio; e fuor d' Iddio, non vi è alcun altro Dio.

15 Veramente tu ser l' Iddio, che ti nascondi, l' Iddio d' Israele, il Salvatore.

16 Essi tutti sono stati confusi e sver-

gognati; gli artefici degl' idoli se ne sono andati tutti quanti con vituperio.

17 Ma Israele è stato salvato dal Signore, di una salute eterna, voi Israeliti non sarete giammai in eterno confusi, nè svergognati.

18 Perciocche, così ha detto il Signore che ha creati i cieli; l' Iddio, che ha formata la terra, e l' ha fatta, e l' ha stabilita, e non l'ha creata per restar vacua, anzi l' ha formata per essere abitata: Io sono il

Signore, e non ve n' è alcun altro.

19 Io non ho parlato di nascosto, nè in luogo tenebroso della terra; io non ho detto alla progenie di Giacobbe in vano: Cercatemi; io sono il Signore, che parlo in giustizia, e annunzio cose diritte.

20 Adunatevi, e venite; accostatevi tutti quanti voi che siete scampati d'infra le genti. Quelli che portano il legno della loro scultura, e fanno orazione ad un dio che non può salvare, non hanno conosci-

mento alcuno!.

21 Annunziate loro, e fateli appressare, ed anche prendano consiglio insieme; chi ha fatto intender questo ab antico, chi l'ha annunziato già da lungo tempo? non son desso io, il Signore, fuor del quale non vi è alcun altro Dio? l' Iddio giusto, e Salvatore; fuor di me non ve n' è alcun altro

22 Riguardate a me, voi tutti i termini della terra, e siate salvati; perciocchè io sono Iddio, e non ve n' è alcun altro.

23 Io ho giurato per me stesso, una parola è uscita della mia bocca, in giustizia, e non sarà revocata: Che ogni ginocchio si piegherà davanti a me', ed ogni lingua giurerà per me.

24 Ei si dirà di me: Veramente nel Signore è ogni giustizia e forza; tutti quelli che sono accesi d'ira contro a lui verran-

no a lui, e saranno confusi. 25 Tutta la progenie d' Israele sarà giustificata nel Signore, e si glorierà in lui.

### 'Caduta degli ideli di Babilonia.

BEL è andato giù, Nebo è caduto boccone", i loro idoli sono stati posti sopra bestie, e sopra giumenti; i vostri somieri sono stati caricati d' una soma fino a stanchezza.

2 Essi son caduti boccone, e sono andati giù tutti quanti; non han potuto salvar quella soma; e le lor persone stesse

sono andate in cattività.

3 Ascoltatemi, o casa di Giacobbee e voi, tutto il rimanente della casa d' Israele, de' quali io mi son caricato fin dal ventre", e li ho portati fin dalla matrice;

<sup>1</sup> Tess. 4. 5. nc. 8. 22, 23. Rom. 9, 20. 4 Is. 44. 28, e rif. Deut. 30, 11, ecc. 1s. 44. 17, ecc. 2; 51. 44. Es. 19. 4. Deut. 32, 11. 4 Am. 8, 6, Rom. 11. 26. A Deut. 30. 1 18. 21. 9. Ger. 50. 2; 51. 44. 588

4 Ed anche infino alla vostra vecchiezza sarò lo stesso; e vi porterò fino alla vostra canutezza; io vi ho fatti, e altresì vi porterò; io stesso mi caricherò di voi, e vi salverò.

5 A cui mi assomigliereste? e a cui mi agguagliereste? a cui mi pareggereste, per

essere par suo!
6 Coloro che hanno tratto dell' oro di borsa, e han pesato dell' argento alla stadera; che han prezzolato un orafo, il quale ne ha fatto un dio; poi gli s' inchinano, ed anche l'adorano;

7 Lo levano in ispalla, lo portano; poi lo posano nel suo luogo, ove egli sta fermo, senza muoversi; benchè gridino a lui, non però risponde, e non li salva dalla lor

distretta.

8 Ricordatevi di questo, e fondatevi be-ne; trasgressori, recatevelo al cuore. 9 Ricordatevi delle cose di prima, che

furono già ab antico; perciocchè io sono Iddio, e non vi è alcun altro Dio, e niuno

è pari a me;

10 Che annunzio da principio la fine, e ab antico le cose che non sono ancora fatte; che dico: Il mio consiglio sarà stabile, ed io metterò ad effetto tutta la mia

11 Che chiamo dal Levante un uccello, e da terra lontana l'uomo del mio consiglio; io ho parlato, e altresì farò venire ciò che io ho detto; io ho formata la cosa,

e altresì la farò.

Sime 4.

12 Ascoltatemi, voi indurati di cuore, che siete lontani di giustizia;

13 Io ho fatta appressar la mia giustiziad, ella non si allontanerà; e la mia salute non tarderà; io metterò la salute in Sion, e farò vedere la mia gloria ad Israele.

Caduta di Babilonia.

47 SCENDI, e siedi sopra la polvere, vergine, figliuola di Babilonia; siedi in terra; non vi è più trono, o figliuola de Caldei; certo, tu non continuerai più d'esser chiamata: Morbida e delicata.

2 Metti la mano alle macine, e macina la farina; scopri la tua chioma, scalzati,

scopriti la coscia, passa i fiumi.

3 Le tue vergogne saranno scoperte, ed anche la tua turpitudine sarà veduta; io prendero vendetta, e non ti verrò incontro da uomo.

4 Il nome del nostro Redentore è: Il Si-

gnor degli eserciti, il Santo d' Israele. 5 Siedi tacita, ed entra nelle tenebre, figliuola de' Caldei; percioechè tu non sarai più chiamata: La Signora de' regni.

6 Io mi adirai gravemente contro al mio popolo, io profanai la mia eredità, e li diedi in man tua: tu non usasti alcuna misericordia inverso loro<sup>g</sup>; tu aggravasti <sup>l</sup>

grandemente il tuo giogo sopra il vecchio;

7 E dicesti: Io sarò signora in perpetuo h; fin là, che *giammai* non ti mettesti queste cose in cuore, tu non ti ricordasti di ciò che avverrebbe alla fine.

8 Ora dunque, ascolta questo, o deliziosa, che abiti in sicurtà, che dici nel cuor tuo: Io son dessa, e non vi è altri che me; io non sederò vedova, e non saprò che cosa sia l'essere orbata di figliuoli; ascolta questo:

9 Queste due cose ti avverranno in un momento, in un medesimo giorno; orbezza di figliuoli, e vedovità; ti verranno appieno addosso, con tutta la moltitudine

delle tue malie, con tutta la gran forza delle tue incantagioni.

10 E pur tu ti sei confidata nella tua malizia, ed hai detto: Non vi è niuno che mi veggat; la tua sapienza e la tua scienza ti hanno sedotta. E tu hai detto nel tuo guorgi. La com decenta a non evi à altri che cuore: Io son dessa, e non vi è altri che me.

11 Perciò, un male ti verrà addosso, del quale tu non saprai il primo nascimento; e ti caderà addosso una ruina, la quale tu non potrai stornare; e ti sopraggiugnera di subito una desolazione, della quale tu

non ti avvedrai. 12 Sta ora in piè con le tue incantagioni, e con la moltitudine delle tue malie. intorno alle quali tu ti sei affaticata fin dalla tua fanciullezza; forse potrai far qualche giovamento, forse ti fortifiche-

rai. 13 Tu ti sei stancata nella moltitudine de' tuoi consigli; ora dunque presentinsi gli astrologhi, che contemplano le stelle, e di mese in mese fanno de pronostichi; e salvinti da' mali che ti sopraggiugne-

ranno. 14 Ecco, son divenuti come stoppia; il fuoco li ha arsi; non hanno potuto scampar le lor persone dalla fiamma; non ne rimarrà alcuna bracia da scaldarsi, nè

alcun fuoco per sedervi davanti.

15 Tali ti sono state le cose, intorno alle quali tu ti sei affaticata. Quant' è a' tuoi mercatanti", co' quali tu hai mercatantato fin dalla tua fanciullezza, son fuggiți chi qua, chi là, ciascuno alle sue parti; non vi è niuno che ti salvi.

Rimostranze, esortacioni e promesse ad Israele.

48 ASCOLTATE questo, o casa di Gia-cobbe, che siete nominati del nome d' Israele, e siete usciti delle acque di Giuda; che giurate per lo Nome del Si-gnore, e mentovate l'Iddio d'Israele; benchė non in verità, ne in giustizia. 2 Perciocche essi si hominano della

città santa, si appoggiano sopra l'Iddio

<sup>4</sup> Is. 40, 19, e rif. 5 Fat. 5. 39. Rom. 10. 3. Rom. 12. 19. 2 Cron. 28. 9. Apoc. 18. 7. 589 3. d Rom. 1. 17; 3. 2° 1 Tess. 5, 3, 5, 18. 29.

d'Israele<sup>4</sup>, il cui Nome è: Il Signor degli eserciti.

3 Io annunziai già ab antico le cose di prima, e quelle uscirono della mia bocca, ed io le feci intendere; poi di subito le ho fatte, e sono avvenute l.

4 Perciocche io so che tu sei indurato, e

che il tuo collo è un nerbo di ferro, e che

la tua fronte è di rame;

5 Perciò ti annunziai quelle cose già anticamente: lo te le fecl intendere, avanti che fossero avvenute; che talora tu non dicessi: Il mio idolo le ha fatte, e la mia scultura, e la mia statua di getto le ha ordinate.

6 Tu hai udite tutte queste cose, considerale; e non le annunziereste voit da ora io ti ho fatte intendere cose nuove, e riserbate, le quali tu non sapevi.

7 Ora sono state create, e non ab antico, nè avanti questo giorno; e tu non ne avevi udito nulla; chè talora tu non dica:

Ecco, io le sapeva.

8 Tu non le hai nè udite, nè sapute; ed anche in alcun tempo non ti è stato aperto l'orecchio; perciocche io sapeva che del tutto tu ti porteresti dislealmente, e che tu sei chiamato: Prevaricator fin dal ventre .

9 Per amor del mio Nome, io rallenterò la mia irad; e per amor della mia lode, io mi ratterrò inverso te, per non distrug-

gerti.

10 Ecco, io ti ho posto al cimento, ma non già come l'argento; io ti ho affinato nel fornello dell'afflizione. 11 Per amor di me stesso, per amor di

me stesso, io farò questo; perciocche, come sarebbe profanato il mio Nome? ed io non darò la mia gloria ad alcun altro.

12 Ascoltami, o Giacobbe, e tu, o Israele, che sei chiamato da me. 10 son desso; io sono il primo; io sono anche l'ultimo

13 La mia mano ha eziandio fondata la terra, e la mia destra ha misurati i cieli col palmo; quando io li chiamo, tutti quanti compariscono.

14 Voi tutti, adunatevi, e ascoltate: Chi, d'infra coloro, ha annunziate queste cose? Il Signore ha amato coluig; egli metterà ad esecuzione la sua volontà contro a Babi-Ionia, e il suo braccio sopra i Caldei.

15 Io, io ho parlato, ed anche l' ho chiamato; io l' ho fatto venire, e le sue im-

prese son prosperate.

16 Accostatevi a me, e ascoltate questo; dal principio io non ho parlato di nascosto; dal tempo che la cosa è stata io vi sono stato; ed ora il Signore Iddio, e il suo Spirito, mi ha mandato.

17 Così ha detto il Signore, il tuo Redentore, il Santo d'Israele: Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ammaestro per util tuo, che ti guido per la via, per la

quale tu devi camminare.

18 Oh avessi tu pure atteso a' miei comandamenti! la tua pace sarebbe stata come un fiume, e la tua giustizia come

le onde del mare;

19 E la tua progenie sarebbe stata come la rena, e quelli che sarebbero usciti delle tue interiora come la ghiaia di quello i; il suo nome non sarebbe stato sterminato,

nè spento dal mio cospetto.

20 Uscite di Babilonia, fuggitevene da'
Caldei, con voce di giubilo; annunziate, bandite questo; datene fuori voce fino alle estremità della terra; dite: Il Si-gnore ha riscattato Giacobbe, suo servi-

21 Ed essi non hanno avuto sete, men tre egli li ha condotti per li deserti; egli ha fatta loro stillar dell'acqua dalla roc-

detto il Signore.

Il Servitore del Signore, luce delle genti.

49 ASCOLTATEMI, isole; e state attenti, o popoli lontani. Il Signore mi ha chiamato infin dal ventre, egli ha mentovato il mio nome infin dalle interiora di mia madre "

2 E ha renduta la mia bocca simile ad una spada acuta e egli mi ha nascosto all' ombra della sua mano, e mi ha fatto essere a guisa di saetta forbita; egli mi ha

riposto nel suo turcasso

3 E mi ha detto: Tu sei il mio Servitore: Israele è quello, nel quale io mi glorifi-cherò in te<sup>p</sup>.

4 Ed io ho detto: Io mi sono affaticato a vuoto; in vano, ed indarno ho consumata la mia forza; ma pur certo la mia ragione è appo il Signore, e l' opera mia appo l' Iddio mio.

5 Ora dunque, avendomi detto il Si-gnore, che mi ha formato infin dal ventre, acciocche gli sia servitore, che io gli ri-conduca Giacobbe; benche Israele non si

conduca Giacobbe; benche Israele non si raccolga, pur sarò glorificato appo il Signore, e l' Iddio mio sarà la mia forza.

6 Ed egli mi ha detto: Egli è leggier cosa che tu mi sii servitore, per ridirizzare le tribù di Giacobbe, e per ricondurre i riserbati d' Israele; perciò, io ti ho dato per luce delle genti, per esser la mia salute infino alle estremità della terra.

7 Così ha detto il Signore, il Redentore

7 Così ha detto il Signore, il Redentore d'Israele, il suo Santo, a colui ch' è sprez-

<sup>\*</sup> Rom. 2. 17. Gios. 21. 45. Sal. 58. 3.

\* Is. 40. 26. Is. 44. 28, ecc. Sal. 119, 165.

. 6, 45. Apoc. 18. 4. Es. 17. 6. Num. 20. 11. P Giov. 18. 31; 15. 8. 9 Mat. 23. 87.

d Is. 43. 25. Apoc. 1. 17; 22. 13. Gen. 22, 17. Is. 52. 11. Ger. 50.8; Ger. 1. 5; Mat. 1. 20, 21. Gal. 1. 15. Is. 42, 6; 60. 3. Luc. 2. 82.

zato della persona<sup>a</sup>, e abbominevole alla nazione, al servo di quelli che signoreggiano: I re ti vedranno, e si leveranno; i principi ancora, e s'inchineranno; per cagion del Signore, ch' è fedele, del Santo d' Israele, che ti ha eletto.

8 Così ha detto il Signore: Io ti ho esaudito nel tempo della benevolenza, e ti ho aiutato nel giorno della salute; anche ti guarderò, e ti darò per patto del popolo, per ristabilir la terra, per far possedere le

eredità desolate;

9 Per dire a' prigioni: Uscite, e a quelli che son nelle tenebre; Mostratevi. Essi pastureranno in su le vie, e il lor pasco

sarà sopra ogni luogo elevato; 10 Non avranno fame, no sete; e l'arsura e il sole non li percoterà; perciocchè colui che ha misericordia di loro li condurrà, e li menerà alle fonti delle acque.

11 Ed io ridurrò tutti i miei monti in cammini; e le mie strade saranno rilevate.

12 Ecco, gli uni verranno da lontano; ed ecco, gli altri verranno dal Setten-trione, e dall' Occidente; e gli altri dal paese de' Sinei.

13 Giubilate, o cieli; e tu, terra, festeggia; e voi, monti, risonate grida di allegrezza; perciocchè il Signore ha consolato il suo popolo, ed ha avuta pietà

de' suoi poveri afflitti.

14 Or Sion ha detto: Il Signore mi ha abbandonata, e il Signore mi ha dimenti-

15 Dimenticherà la donna il suo figliuolino che poppa, per non aver pietà del figliuol del suo ventre d? ma, avvegnachè le madri dimenticassero i lor figliuoli, non però ti dimenticherò io.

16 Ecco, io ti ho scolpita sopra le palme delle mani; le tue mura son del continuo

nel mio cospetto.

17 I tuoi figliuoli verranno in fretta; e quelli che ti distruggevano, e disertavano,

usciranno fuor di te.

18 Alza d' ogn' intorno i tuoi occhi, e vedi; tutti costoro si son radunati, e son venuti a te. Come io vivo, dice il Signore, tu ti rivestirai di costoro come di un ornamento, e te ne fregerai a guisa di sposa.

19 Perciocche le tue ruine, ed i tuoi luoghi deserti, e il tuo paese distrutto, anzi tu stessa, sarai allora troppo stretta per gli abitatori°; e quelli che ti divora-

vano si dilungheranno.

20 Ancora ti diranno i figliuoli che tu avrai, dopo che sarai stata orbata degli altri1: Questo luogo è troppo stretto per me; fattimi in là, che io possa abitare.

21 E tu dirai nel cuor tuo: Chi mi ha generati costoro? conciossiachè io fossi

rimasta orbata di figliuoli, e sola, in cattività, e in esilio; e chi mi ha allevati costoro? ecco, io era rimasta tutta sola, e costoro dove erano?

oltraggiato e soccorso.

22 Così ha detto il Signore Iddio: Ecco. io leverò la mia mano alle genti, e alzerò la mia bandiera a' popoli; ed essi ti porteranno i tuoi figliuoli in braccio, e le tue

figliuole saranno portate in ispalla.

23 E i re saranno i tuoi balii, e le principesse, lor mogli, le tue balie; essi s' inchineranno a te, bassando la faccia a terra, e leccheranno la polvere de' tuoi piedi; e tu conoscerai che io sono il Signore, e che quelli che sperano in me non saranno giammai confusi<sup>g</sup>.

24 La preda sarebbe ella tolta all' uomo prode<sup>h</sup>? e i prigioni presi giustamente

possono eglino esser riscossi f

25 Conciossiachè così abbia detto il Signore: Eziandio i prigioni dell' womo prode gli saran tolti, e la preda del possente sarà riscossa; ed io contenderò con quelli che contendono teco, e salverò i tuoi figliuoli;

26 E farò che i tuoi oppressatori mangeranno la lor propria carne, e s' inebbrieranno del lor proprio sangue, a guisa di mosto; e ogni carne saprà che io sono il Signore, tuo Salvatore, e tuo Reden-

tore, il Possente di Giacobbe.

Il servitore del Signore oltraggiato e soccorso.

50 COSI ha detto il Signore: Dove è la lettera del divorzio di vostra madre, per la quale io l'abbia mandata via? ovvero, chi è colui de' miei creditori, a cui io vi abbia venduti!! Ecco, voi siete stati venduti per le vostre iniquità m, e la madre vostra è stata mandata via per li vostri misfatti.

2 Perché, essendo io venuto, non si è trovato alcuno i e avendo io chiamato, niuno ha risposto "? è forse la mia mano per alcuna maniera accorciata, da non poter riscuotere? o non vi è egli in me forza alcuna, da poter liberare? ecco, col mio sgridare io secco il mare, io riduco i fiumi in deserto, si che il pesce loro diventa puzzolente, per mancamento d'acqua, essendo morto di sete.

3 Io rivesto i cieli di caligine, e metto

un cilicio per lor coverta.

4 Il Signore Iddio mi ha data la lingua de' dotti, per saper parlare opportuna-mente allo stanco<sup>2</sup>; egli mi desta ogni mattina l' orecchio, per udire come i

5 Il Signore Iddio mi ha aperto l'orecchio, ed io non sono stato ribello, non mi

son tratto indictro.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Is. 53. 3. Mat. 26. 67. <sup>b</sup> Apoc. 7. 16. <sup>e</sup> Is. 54. 1, ecc. <sup>f</sup> Rom. 11. 11, ecc. <sup>f</sup> 2 Re 4. 1. Mat. 18. 25. <sup>m</sup> Is. 52. 3. <sup>g</sup> Es. 10. 21. Apoc. 6. 12. <sup>g</sup> Mat. 11. 28. <sup>c</sup> Is. 40. 4. 4 Sal. 108, 18. Mal. S. 17. Mat. 7. 11. A. Mat. 1. 6cc. Rom. 5. 5. A M Prov. 1. 24. Ger. 35. Mat. 26, 39. 4. 1, ecc. 8. 8. 16. 501

6 Io ho porto il mio corpo a' percotitori, e le mie guance a quelli che mi strappavano i capelli; io non ho nascosta la mia faccia dalle onte, nè dallo sputo.

7 Ma il Signore Iddio è stato in mio aiuto; perciò, non sono stato confuso; perciò, ho renduta la mia faccia simile ad un macigno, e so che non sarò svergognato,

8 Colui che mi giustifica è prossimo; chi contenderà meco? presentiamoci pure amendue insieme; chi è mio avversario?

accostisi pure a me.

9 Ecco, il Signore Iddio è in mio aiuto; chi mi condannerà è ecco, tutti coloro saran logorati come un vestimento;

la tignuola li roderà.

10 Chi è colui, d' infra voi, che tema il Signore, che ascolti la voce del suo Servitore? benchè cammini in tenebre, e non abbia chiarezza alcuna, pur confidisi nel Nome del Signore, e appoggisi sopra l'Iddio suo.

11 Ecco, voi tutti che accendete del fuoco, e vi attorniate di faville, camminate alla luce del vostro fuoco, e alle faville che avete accese. Questo vi è ayvenuto dalla mia mano; voi giacerete in tormento.

### Restaurazione e salvazione d' Israele.

51 ASCOLTATEMI, voi che procacciate la giustizia<sup>d</sup>, che cercate il Signore; riguardate alla roccia onde siete stati tagliati, e alla buca della cava onde siete stati cavati.

2 Riguardate ad Abrahamo, vostro padre, e a Sara, che vi ha partoriti"; perciocchè io lo chiamai solo, e lo benedissi, e lo moltiplicai.

3 Perciocche il Signore consolerà Sion, egli consolerà tutte le sue ruine, e renderà il suo deserto simile ad Eden, e la sua solitudine simile al giardino del Signore; in essa si troverà gioia ed allegrezza; lode, e voce di canto.

4 Attendi a me, popol mio; e tu, mia nazione, porgimi gli orecchi; perciocchè la Legge procederà da me, ed io assetterò il mio giudicio, per luce de' popoli.

5 La mia giustizia è vicina; la mia salute è uscita fuori, e le mie braccia giudicheranno i popoli; le isole mi aspetteranno, e spereranno nel mio braccio.

6 Alzate gli occhi vostri al cielo, e riguardate in terra a basso: perciocchè i cieli si dissolveranno a guisa di fumo, e la terra sarà logorata come un vestimento, e i suoi abitanti similmente morranno; ma la mia salute sarà in eterno, e la mia giustizia non iscaderà.

7 Ascoltatemi, voi che conoscete la giu-

stizia; e tu, o popolo, nel cui cuore è ia mia Legge; non temiate delle onte degli uomini, e non vi agomentate per li loro oltraggi<sup>h</sup>.

8 Perciocche, la tignuola li roderà come un vestimento, e la tarma li mangerà come lana; ma la mia giustizia sara in eterno, e la mia salute per ogni età.

eterno, e la mia salute per ogni età.

9 O braccio del Signore, risvegliati, risvegliati; rivestiti di forza, risvegliati come a' giorni antichi, come nelle età de' secoli passati'. Non sei tu quel che tagliasti a pezzi Rahab, che uccidesti il dragone!

10 Non sei tu quel che seccasti il mare, le acque del grande abisso? che riducesti le profondità del mare in un cammino,

acciocchè i riscattati passassero!?

11 Quelli adunque che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno, e verranno in Sion con canto; e allegrezza eterna sarà sopra il capo loro; otterranno gioia e letizia; il dolore e il gemito fuggiranno.

12 Io, io son quel che vi consolo"; chi sei tu che temi dell' uomo che morrà, e del figliuol dell' uomo che diverrà simile

a fieno !

13 E hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha distesi i cieli, e fondata la terra; e hai del continuo, tuttodi, avuta paura dell' indegnazione di colui che ti strigneva, quando egli si apparecchiava per distruggere; ora, dove è l' indegnazione di colui che ti strigneva?

14 Colui che è stato menato in cattività si affretta di sciogliersi, acciocchè non muoia nella fossa, e che non gli man-

chi il pane.

15 Or io sono il Signore Iddio tuo, che muovo il mare e fo che le sue onde romoreggiano; il cui Nome è: Il Signor degli eserciti.

16 E ho messe le mie parole nella tua bocca", e ti ho coperto con l'ombra della mia mano, per piantare i cieli, e per fondar la terra, e per dire a Sion: Tu sei il

mio popolo.

17 Risvegliati, risvegliati, levati, o Gerusalemme, che hai bevuta dalla mano del Signore la coppa della sua indegnazione; tu hai bevuta, anzi succiata la feccia della coppa di stordimento.

18 Infra tutti i figliuoli ch' ella ha partoriti, non vi è alcuno che la guidi; nè, fra tutti i figliuoli che ha allevati, alcuno

che la prenda per la mano.

19 Queste due cose ti sono avvenute; chi se ne conduole teco? guastamento e ruina; spada e fame; per chi ti consolerei io?

Mat. 26. 67; 27. 28, ecc. Giov. 18. 22. Rom. 8. 32, ecc. Sal. 23. 4. Rom. 9. 30, ecc. Eb. 11. 11, 12. Rom. 1. 16, 17. Sal. 102. 26, 27. Mat. 24. 35. 2 Piet. 3. 10, 12. Sat. 10, 28. Fat. 5. 41. Sal. 44. 1, ecc. Es. 14. 21. Is. 35. 10. 2 Cor. 1. 3, ecc. 11. 18. 18. Giov. 3. 34. Sal. 75. 8. Apoc. 14. 10.

20 I tuoi figliuoli son venuti meno a, son giaciuti in capo d'ogni strada, come un bue salvatico *che* è ne' lacci, pieni del-l'indegnazione del Signore, dello sgridar dell' Iddio tuo.

21 Perciò ascolta ora questo, o tu afflit-

ta ed ebbra, e non di vino; 22 Così ha detto il tuo Signore, il Signore, e l' Iddio tuo, che difende la causa del suo popolo de Ecco, io ti ho tolta di mano la coppa di stordimento, la feccia della coppa della mia indegnazione; tu non ne berrai più per l'innanzi;

23 Ed jo la metterò in mano a quelli che ti affliggono, che han detto all'anima tua: Inchinati, e noi ti passeremo addosso; laonde tu hai posto il tuo corpo come terra, e come una strada a' passanti.

52 KISYEGILLALI, Invocation stiti della tua gloria, o Sion; rivestiti RISVEGLIATI, risvegliati; rivede' vestimenti della tua magnificenza, o Gerusalemme, città santa; perciocchè l'incirconciso, e l'immondo, non entreranno più in te per l'innanzi.

2 Scuotiti la polvere d'addosso; levati, e assettati, o Gerusalemme; sciogliti i legami che hai in collo, o figliuola di

Sion, che sei in cattività

3 Perciocchè, così ha detto il Signore: Voi siete stati venduti senza prezzo, e sarete altresi riscattati senza danari

4 Perciocche, così ha detto il Signore Iddio: Il mio popolo discese anticamente in Egitto per dimorarvia; ma Assur l'ha

oppressato per nulla.

5 Ed ora, che ho io a far qui, dice il Signore, perchè il mio popolo sia stato menato via per nulla? quelli che lo signoreggiano lo fanno urlare, dice il Signore; e il mio Nome del continuo, tuttodi, è bestemmiato.

6 Perciò, il mio popolo conoscerà il
mio Nome; perciò, egli conoscerà in quel
giorno che lo gon quel che marlata.

giorno che io son quel che parlo; eccomi. 7 O quanto son belli sopra questi monti i piedi di colui che porta le buone novelle, che annunzia la pace/; di colui che porta le novelle del bene, che annunzia la salute, che dice a Sion: Il tuo Dio regna!

8 Vi è un grido delle tue guardie, che hanno alzata la voce, che hanno tutte insieme dati gridi d'allegrezza; percioc-

chè han veduto con gli occhi che il Si-gnore ha ricondotta Sion.

9 Risonate, giubilate, ruine di Gera-salemme, tutte quante; perciocchè il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattata Gerusalemme.

10 Il Signore ha tratto fuori il braccio della sua santità, alla vista di tutte le genti; e tutte le estremità della terra hanno veduta la salute del nostro Dio

11 Dipartitevi, dipartitevi, uscite di là non toccate cosa alcuna immonda; uscite del mezzo di quella; purificatevi, voi che

portate i vasi del Signore.

12 Perciocche voi non uscirete in fretta. e non camminerete in fuga; imperocché il Signore andrà dinanzi a voi, e l' Iddio d' Israele sarà la vostra retroguardia.

# L'apparizione, i dotori è la gioria del Messia.

13 Ecco, il mio Servitore prospererà, egli sarà grandemente innalzato, esaltato, e rendutó eccelso !

14 Siccome molti sono stati stupefatti di te, così l'aspetto di esso sarà sfor-mato, in maniera che non somiglierà più un uomo; e il suo sembiante, in maniera

ch' egli non somiglierà più uno d'infra i figliuoli degli nomini.

15 Parimente ancora egli cospergerà molte genti, i re si tureranno la bocca sopra lui; perciocchè vedranno ciò che non era giammai stato loro raccontato, e interdere a si che mon esta giammai stato loro raccontato, e intenderanno ciò che giammai non avea-

no udito.

CHI ha creduto alla nostra predica-**53** zione<sup>p</sup>? ed a cui è stato rivelato il

braccio del Signore?

2 Or egli è salito, a guisa di rampollo, dinanzi a lui , e a guisa di radice da terra arida; non vi è stata in lui forma, ne bellezza alcuna; e noi l'abbiamo veduto, e non vi era cosa alcuna ragguardevole, perchè lo desiderassimo.

3 Egli è stato sprezzato", fino a non esser più tenuto nel numero degli uomini; è stato uomo di dolori, ed esperto in languori'; è stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia; è stato sprezzato, tal-chè noi non ne abbiam fatta alcuna

4 Veramente egli ha portati i nostri languori, e si è caricato delle nostre doglie"; ma noi abbiamo stimato ch' egli fosse percosso, battuto da Dio, e abbat-

tuto.

5 Ma egli è stato ferito per li nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità; il gastigamento della nostra pace è stato sopra lui; e per li suoi lividori noi abbiamo ricevuta guarigione".

6 Noi tutti eravamo erranti, come pecore"; ciascun di noi si era volto alla sua via; ma il Signore ha fatta avvenirsi in lui l'iniquità di tutti noi.

<sup>&</sup>quot;Lue. 3. 6. Als. 48. 29, e rif. 4 Lev. 22. 2, ecc. (Is. 42. 1. Fil. 2. 9—11. "Sal. 22. 6, 7. Is. 56, 4. Fat. 2. 23. Eb. 9. 18, 14. Ef. 3. 5, 9. Giov. 12. 38. Rom. 10. 16. Is. 11. Is. 11. Is. 12. 13. 6. Mar. 9. 12. Eb. 4. 15. Giov. 1. 10, 11. Mat. 8. 17. Eb. 9. 28. 1 Fil. 2. 9—11. Sal. 22. 6. 1 Piet. 3. 18. Sal. 22. 6. 1 Piet. 3. 18. Sal. 22. 6. 1 Piet. 2. 25. 503

7 Egli è stato oppressato, ed anche afflitto; e pur non ha aperta la bocca"; è stato menato all' uccisione, come un agnello; ed è stato come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano, e non ha aperta la bocca

8 Egli è stato assunto fuor di distretta, e di giudicio; e chi potrà narrar la sua età, dopo ch' egli sarà stato reciso dalla terra de' viventi; e, che per li misfatti del mio popolo, egli sarà stato carico di

piaghe?

9 Or la sua sepoltura era stata ordinata co' malfattori; ma egli è stato col ricco nella sua morte, la quale egli ha sofferta, senza ch' egli avesse commessa alcuna violenza, e che vi fosse alcuna frode nella sua boccad

10 Ma il Signore l'ha voluto flaccare, e l' ha addogliato. Dopo che l' anima sua si sarà posta per sacrificio per la colpa, egli vedrà progenie, prolungherà i giorni/, e il beneplacito del Signore prospererà nella sua mano

'11 Egli vedrà il frutto della fatica dell' anima sua, e ne sarà saziato; il mio Servitor giusto ne giustificherà moltig per la sua conoscenza, ed egli stesso si caricherà

delle loro iniquità.

12 Perciò, io gli darò parte fra i grandi, ed egli partirà le spoglie co' potentià; perciocchè avrà esposta l'anima sua alla morte, e sarà stato annoverato co' trasgressori, e avrà portato il peccato di molti, e sarà interceduto per li traagressori.

### , Accrescimento e glaria della Chiesa.

54 GIUBILA, o sterile, che non parto-rivi; fa risonar grida di allegrezza, e strilla, o tu, che non avevi dolore di parto; perciocchè i figliuoli della desolata saranno in maggior numero che quelli della maritata, ha detto il Signore<sup>m</sup>

2 Allarga il luogo del tuo padiglione, e sieno tesi i teli de' tuoi tabernacoli; non divietarlo; allunga le tue corde, e ferma i

tuoi piuoli;

3 Perciocche tu moltiplicherai, traboccando a destra ed a sinistra; e la tua progenie possederà le genti, e renderà abitate

le città deserte.

4 Non temere, perciocchè, tu non sarai confusa; e non vergognarti, perciocchè tu non sarai adontata; anzi dimenticherai la vergogna della tua fanciullezza, e non ti ricorderai più del vituperio della tua ve-

5 Perciocchè il tuo marito è quel che ti ha fatta; il suo Nome è: Il Signor degli

eserciti: e il tuo Redentore è il Santo d'Israele, il quale sarà chiamato l' Iddio di tutta la terra\*

6 Perciocchè il Signore ti ha chiamata, come una donna abbandonata, e tribolata di spirito; e come una moglie sposata in giovanezza, che sia stata mandata via, ha detto il tuo Dio.

7 Io ti ho lasciata per un piccol momento, ma ti raccoglierò per grandi mi-

sericordie°.

8 Io ho nascosta la mia faccia da te per un momento, nello stante dell' indegnazione; ma ho avuta pietà di te per benignità eterna<sup>p</sup>, ha detto il Signore, tuo Redentore.

9 Perciocchè questo mi sarà come le acque di Noè; conciossiachè, come io giurai che le acque di Noè non passerebbero più sopra la terra, così abbia giurato che non mi adirerò più contro a te, e non ti sgriderò piu.

10 Avvegnachè i monti si dipartissero dal luogo loro, e i colli si smovessero; pur non si dipartirà la mia benignità da te, e il patto della mia pace non sarà smosso; ha detto il Signore, che ha pietà di te".

11 O afflitta, tempestata, sconsolata; ecco, io poserò le tue pietre sopra marmo

fino, e ti fonderò sopra zaffiri; 12 E farò le tue finestre di rubini e le tue porte di pietre di carbonchi, e tutto il tuo ricinto di pietre preziose.

13 E tutti i tuoi figliuoli saranno insegnati dal Signore"; e la pace de tuoi fi-

gliuoli sarà grande.

14 Tu sarai stabilita in giustizia, tu sarai lontana d'oppressione, sì che non la temerai; e di ruina, si ch' ella non si accosterà a te.

15 Ecco, ben si faranno delle raunate, *ma* non da parte mia ; chi si radunerà contro a te, venendoti addosso, caderà.

16 Ecco, io ho creato il fabbro che soffia il carbone nel fuoco, e che trae fuori lo strumento, per fare il suo lavoro ; ed io ancora ho creato il guastatore, per distruggere.

17 Niun' arme fabbricata contro a te prospererà ; e tu condannerai ogni lingua che si levera contro a te in giudicio. Quest'è l'eredità de servitori del Signore, e la lor giustizia da parte mia; dice il Signore.

Tutti i popoli invitati a cercar la salute.

O VOI tutti che siete assetati, venite 55 alle acquet; e voi che non avete alcuni danari, venite, comperate, e mangiate; venite, dico, comperate, senza danari, e senza prezzo, vino, e latte.

<sup>\*</sup> Mat. 26. 63; 27. 12, 14. Mar. 14. 61; 15. 5. 1 Piet. 2. 25. b Fat. 8. 4 1 Piet. 2. 22. 1 Giov. 3. 5. 2 Cor. 5. 21. 1 Piet. 2. 24. f Rom. 6 Pil. 2. 9, ecc. Col. 2. 15. Mar. 15. 28. Luc. 22. 37. Rom. 6 Giov. 2. 1. Giov. 2. 1. Rom. 5. 29. 2 Cor. 4. 17. 9n. 8. 21; 9. 11, ecc. Mat. 5. 18. Giov. 6. 45. 1 Cor. 2. 10. Mat. 27. 57-60 <sup>b</sup> Fet. 8. 32. Fat. 5. cm.

/ Rom. 6, 9.

/ Rom. 8, 84. Eb. 7, 25; 9, 24.

/ Rom. 8, 84. Eb. 7, 25; 9, 24.

/ Rom. 8, 84. Eb. 7, 25; 9, 24.

/ Rom. 8, 84. Eb. 7, 25; 9, 24.

2 Perchè spendete danari in ciò che non | è pane, e la vostra fatica in ciò che non può saziare? ascoltatemi pure, e voi mangerete del buono, e l'anima vostra goderà del grasso.

3 Inchinate il vostro orecchio, e venite a me"; ascoltate, e l'anima vostra viverà; ed io farò con voi un patto eterno, secondo le benignità stabili, promesse a Davide.

nazioni<sup>d</sup>; per conduttore, e comandatore a' popoli.

5 Ecco, tu chiamerai la gente che tu non conoscevi, e la nazione che non ti conosceva correrà a te °, per cagion del Signore Iddio tuo, e del Santo d'Israele; perciocchè egli ti avrà glorificato.

6 Cercate il Signore, mentre egli si tro-

va; invocatelo, mentre egli è vicino.
7 Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri; e convertasi al Si-gnore, ed egli avrà pietà di lui; e all' Id-dio nostro, perciocchè egli è gran perdonatoreg.

8 Perciocchè i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nò le mie vie le vostre vie, dice il Signore.

9 Conciossiache, quanto i cieli son più alti che la terra, tanto sieno più alte le mie vie che le vostre vie, e i miei pensieri che i vostri pensieri.

10 Perciocche, siccome la pioggia e la neve scende dal cielo, e non vi ritorna; anzi adacqua la terra, e la fa produrre e germogliare, talchè ella dà sementa da

seminare, e pane da mangiare; 11 Così sarà la mia parola, che sarà uscita della mia bocca; ella non ritornerà a me a vuoto; anzi operera ciò che io avrò voluto, e prospererà in ciò per che l'avrò mandata.

12 Perciocchè voi uscirete con allegrezza, e sarete condotti in pace; i monti, e i colli risoneranno grida di allegrezza davanti a voi; e tutti gli alberi della campagna si batteranno a palme.

13 In luogo dello spino crescerà l'abete, in luogo dello spino crescera l'abete, in luogo dello s

in luogo dell' ortica crescerà il mirto; e ciò sarà al Signore in fama, in segno eterno, che non verrà giammai meno.

### Promesse per l'osservanza del sabato.

56 COSÎ ha detto il Signore: Osservate quel ch' è diritto, e fate quel ch' è giusto; perciocchè la mia salute è vicina a venire, e la mia giustizia ad essere rivelata .

2 Beato l'uomo che farà questo, e il figliuol dell'uomo che vi si atterrà; che osserverà il sabato, per non profanarlo; e l

guarderà la sua mano, per non fare alcun male.

3 E non dica il figliuol del forestiere, che si sarà aggiunto al Signore: Il Signore mi ha del tutto separato dal suo popolo; e non dica l' eunuco: Ecco, io sono un albero secco.

4 Perciocchè, così ha detto il Signore intorno agli eunuchi: Quelli che osserve-ranno i miei sabati, ed eleggeranno di far ciò che mi piace, e si atterranno al mio

patto; 5 Io darò loro, nella mia Casa, e dentro delle mie mura, un luogo, ed un nome, migliore che di figliuoli, e di figliuole; io darò loro un nome eterno, il quale giam-

mai non sarà sterminato.
6 E quant' è a' figliuoli del forestiere, che si saranno aggiunti al Signore, per servirgli, e per amare il Nome del Signore, per essergli servitori; tutti quelli che osserveranno il sabato, per non pro-fanarlo, e che si atterranno al mio patto; 7 Io li condurrò al monte della mia santità, e li rallegrerò nella mia Casa d'orazione; gli olocausti loro, e i sacrificii loro mi saranno a grado in sul mio Altare; perciocchè la mia Casa sarà chiamata: Casa d'orazione per tutti i popoli<sup>m</sup>.

## Difetti e colpe d' Israele.

8 Il Signore Iddio, che raccoglie gli scacciati d' Israele, dice: Ancora ne accoglierò degli altri a lui, oltre a quelli de suoi che saranno già raccolti.

9 Venite per mangiare, voi tutte le bestie della campagna, tutte le fiere delle

selve.

10 Tutte le sue guardie son cieche, non hanno alcun conoscimento; essi tutti son cani mutoli, non sanno abbaiare; vaneggiano, giacciono, amano il sonnecchiare.

11 E questi cani ingordi non sanno che cosa sia l'esser satollo, e questi pastori non sanno che cosa sia intendimento; ciascun di loro si è volto alla sua via, ciascuno alla sua cupidigia, dal canto suo.

12 Venite, dicono, io recherò del vino, e noi c'inebbrieremo di cervogia; e il giorno di domani sarà come questo, anzi vie

più grande°.

57 IL giusto muore, e non vi è alcuno che vi ponga mente; e gli uomini da bene son raccolti, senza che alcuno consideri che il giusto è raccolto d'innanzi al male.

2 Chi cammina nella sua dirittura se ne andrà in pace, si riposeranno sopra i lor

letti. 3 Ma voi, figliuoli dell' incantatrice, pro-

Mat. 11. 28. 15. 52. 100c. 1. 5. Ef. 2. 11, ecc. 100c. 1. 12. 100c. 1. 12. Ger. 32. 40. 2 Sam. 7. 8, ecc. Fat. 13. 84. / Mat. 25. 11. Giov. 7. 34. Sal. 130. 7. 2. Rom. 12. 1. Eb. 18. 15. 15. 16. 2. 5. Giov. 10. 16. Luc. 15. Giov. 18, 87. <sup>b</sup> Is. 54. 8. Ger. 32. 40. Mat. 3. 2; 4, 17. Mat. 21. 13. Apoc. 1. 5. Rom. 13. 11, 12 Mar. 11. 17. Luc. 19. 46. <sup>n</sup> Giov. 10. 16.

genie adultera, che non fai altro che fornicare, accostatevi qua.

4 Sopra cui vi sollazzate voi ? sopra cui allargate la bocca, e allungate la lingua ? non siete voi figliuoli di misfatto, progenie di falsità?

5 Voi, che vi riscaldate dietro alle querce. sott' ogni albero verdeggiante; che scan-nate i figliuoli a nelle valli, sotto alle ca-

verne delle rocce.

6 La tua parte è nelle pietre pulite de torrenti; quelle, quelle son la tua sorte; a quelle eziandio hai sparse offerte da spandere, e presentate oblazioni; con tutte queste cose potrei io esser rappacifi-

7 Tu hai posto il tuo letto sopra i monti alti ed elevati; e sei eziandio salita la,

per sacrificar sacrificii;

8 E hai messa la tua ricordanza dietro all'uscio, e dietro allo stipite; conciossiachè tu ti sii scoperta, sviandoti da me; e sil salita, ed abbi allargato il tuo letto, ed abbi fatto patto con alcuni di coloro; tu hai amata la lor giacitura, tu hai spiato

il luogo;
9 Ed hai portati al Re presenti d'olii odoriferi, con gran quantità delle tue com-posizioni aromatiche; ed hai mandati i tuoi ambasciatori fino in paese lontano, e

ti sei abbassata fino all' inferno.

10 Tu ti sei affaticata nella lunghezza del tuo cammino; tu non hai detto: Lu cosa è disperata; tu hai ritrovata la vita della tua mano, perciò tu non ti sei stan-

11 E di cui hai tu avuta paura? chi hai tu temuto? conciossische tu abbi mentito, e non ti sii ricordata di me, e non te ne sii curata? non mi sono io taciuto, anzi già da lungo tempo, e pur tu non mi hai temuto?

12 lo dichiarerò la tua giustizia, e le tue

opere, che non ti gioveranno nulla.

13 Quando tu grideral, liberinti quelli che tu aduni; ma il vento li porterà via tutti quanti, un soffio li torrà via; ma chi spera in me possederà la terra, ed erederà il monte della mia santità.

14 Ed ei si dirà: Rilevate, rilevate le strade, acconciatele; togliete via gl' intoppi dal cammino del mio popolo.

15 Perciocchè, così ha detto l' Alto, e l' Eccelso, che abita l'eternità, e il cui Nome è Il Santo: Io abito in luogo alto, e santo, e col contrito, ed umile di spirito; per vivificar lo spirito degli umili, e per vivificare il cuor de' contriti.

16 Conclossiache io non contenda in perpetuo, e non mi adiri in eterno e; perciocchè altrimenti ogni spirito, e le anime che io ho fatte, verrebber meno per la mia

presenza.

17 Io sono stato adirato per l'iniquità della sua cupidigia, e l' ho percosso; io mi son nascosto, e sono stato indegnato: ma pur quel ribello è andato per la via del suo cuore.

18 Io ho vedute le sue vie, e pur lo guarirò, e lo ricondurrò, e restituirò consolazioni a lui, e a quelli d'infra lui che fanno

cordoglio.

19 Io creo ciò ch' è proferito con le labbra d; pace, pace al lontano, ed al vicino, dice il Signore, ed io lo guariro.

20 Ma gli empi sono come il mare sospinto il quale non può quietare, e le cui acque cacciano fuori pantano, e fango.

21 Non vi è niuna pace per gli empi ; ha

detto l'Iddio mio.

58 GRIDA con la gola, non rattenerti; alza la tua voce a guisa di tromba, e dichiara al mio popolo i suoi misfatti, e alla casa di Giacobbe i suoi peccati.

2 Ben mi cercano ogni giorno, e prendono piacere di saper le mie vie, a guisa di gente che si adoperi a giustizia, e non abbia lasciata la Legge dell' Iddio suo; mi domandano de' giudicii di giustizia, prendono piacere di accostarsi a Dio; 3 Poi dicono: Perchè abbiamo digiunato e tu non vi hai avuto riguardo! perchè abbiamo afflitte le anime nostre, e fu non vi hai poeta menta! Ecco. nel

tu non vi hai posta mente! Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi trovate del diletto, e riscotete tutte le vostre rendite.

4 Ecco, voi digiunate a liti, e a contese! e per percuotere empiamente col pugno; non digiunate più come fate oggi, se voi volete che la vostra voce sia esaudita da alto.

5 Il digiuno che io approvo, e il giorno che l' uomo deve affligere l' anima sua è egli tale? nominerai tu questo digiuno, e giorno accettevole al Signore, che l'uomo chini il capo come un giunco, e si corichi nel cilicio, e nella cenere?

6 Non è questo il digiuno che io approvo: che si sciolgano i legami di empietà, che si sleghino i fasci del giogo<sup>9</sup>, e che si lascino andar franchi quelli che son fiaccati,

e che voi rompiate ogni giogo?
7 E che tu rompi il tuo pane a chi ha fame, e che tu raccolga in casa i poveri erranti; che quando tu vedi alcuno ignudo, tu lo copri, e non ti nascondi dalla tua carne !

8 Allora la tua luce spunterà fuori come l'alba; e il tuo ristoro germoglierà sabitamente; e la tua giustizia andrà davanti a te, e la gloria del Signore sarà la tua retroguardia.

9 Allora tu invocherai, e il Signore ti risponderà, e dirà: Eccomi. Se tu togli del mezzo di te il giogo, l'alzare il dito,

e il parlare iniquità; 10 E apri l'anima tua a colui che ha fame, e sazii la persona afflitta; la tua luce si leverà nelle tenebre, e la tua oscu-

rità sarà come il mezzodi. 11 Ed il Signore ti condurrà del continuo, e sazierà l'anima tua nell'arsure, ed empierà di midolla le tue ossa; e tu sarai come un orto adacquato, e come una fonte d'acqua, la cui acqua non fallisce.

12 E quelli che usciranno di te riedificheranno i luoghi già ab antico deserti; tu ridirizzerai i fondamenti di molte età addietro; e sarai chiamato: Ristorator delle ruine, Racconciator de sentieri, da

potere abitare.

13 Se tu ritrai il tuo piè, per non far le tue volontà nel sabato, nel mio giorno santo; e se tu chiami il sabato delizie; e quello ch' è santo al Signore onorevole; e se tu l'onori senza operar secondo le tue vie, senza ritrovar le tue volontà, e senza

dir parola;
14 Allora tu prenderai i tuoi diletti nel Signore, ed io ti farò cavalcare sopra gli alti luoghi della terra; e ti darò mangiare l'eredità di Giacobbe, tuo padre; perciocchè la bocca del Signore ha parlato.

59 ECCO, la mano del Signore non è raccorciata, per non poter salvare; e la sua orecchia non è aggravata, per non potere udire a

2 Ma le vostre iniquità son quelle che han fatta separazione tra voi e l' Iddio vostro; e i vostri peccati han fatta nasconder la sua faccia da voi, per non ascol-

3 Conciossiachè le vostre mani sieno contaminate di sangue, e le vostre dita d'iniquità; e le vostre labbra hanno proferita falsità, la vostra lingua ha ragionata perversità.

4 Non vi è niuno che gridi per la giu-stizia, nè che litighi per la verità; si confidano in cose di nulla, e parlano falsità; concepiscono perversità, e partoriscono

5 Fanno spicciare uova d'aspido, e tessono tele di ragnoli; chi avrà mangiato delle loro uova ne morrà; e schiacciandosene alcuno, ne scoppierà una vipera.

6 Le lor tele non saranno da vestimenti, ed eglino stessi non si copriranno del lor lavoro; il lor lavoro è lavoro d'iniquità,

e vi sono opere di violenza nelle lor mani.
7 I lor piedi corrono al male, e si affrettano per andare a spandere il sangue innocente i i lor pensieri son pensieri d'iniquità; nelle loro strade vi è guastamento

e nelle lor vie non vi è alcuna dirittura; si hanno distorti i lor sentieri; chiunque cammina per essi non sa che cosa sia pace.

9 Perciò, il giudicio si è allontanato da noi, e la giustizia non ci ha aggiunti; noi abbiamo aspettata luce, ed ecco tenehre; splendore, ed ecco, camminiamo

in caligine.

10 Noi siamo andati brancolando intorno alla parete, come ciechi; siamo andati brancolando, come quelli che non hanno occhi; noi ci siamo intoppati nel mez zodi, come in sul vespro; noi siamo stati in luoghi ermi, e solitari, come morti.

11 Noi tutti fremiamo come orsi, e gemiamo continuamente come colombe; abbiamo aspettato il giudicio, e non ve n' è punto; la salute, ed ella si dilunga da noi.

12 Perciocchè i nostri misfatti son moltiplicati dinanzi a te, e i nostri peccati testificano contro a noi; conciossiache i nostri misfatti sieno appo noi, e noi conosciamo le nostre iniquità;

13 Che sono: prevaricare, e mentire contro al Signore, e trarsi indietro dall' Iddionostro; parlar di oppressione, e di rivolta concepire, e ragionar col cuore parole di

falsita c

14 Perciò, il giudicio si è tratto indietro. e la giustizia si è fermata lontano; perciocchè la verità è caduta nella piazza, e la dirittura non è potuta entrare.

15 E la verità è mancata, e chi si ritrae dal male è stato in preda. Or il Signore ha veduto questo, e gli è dispiaciuto che non vi era dirittura alcuna.

16 E veduto che non vi era uomo al-

cuno, e maravigliatosi che non vi era alcuno che s' interponesse, il suo braccio gli ha operata salute, e la sua giustizia. L'ha sostenuto.

17 E si è vestito di giustizia a guisa di corazza, e l'elmo della salute è stato sopra il suo capo d; e, per vestimento, egli si è vestito degli abiti di vandetta, e si è ammantato di gelosia a guisa di ammanto.

18 Come per far retribuzioni, come per rendere ira a suoi nemici, retribuzione a suoi avversari; per render la ricom-

pensa alle isole.

19 Laonde il Nome del Signore sarà temuto dal Ponente, e la sua gloria dal Levante; perciocche il nemico verrà a guisa
di fiume; ma lo Spirito del Signore leverà

lo stendardo contro a lui.

20 E il Redentore verrà a Sione, ed a quelli di Giacobbe che si convertiranno da misfatti, dice il Signore.

21 E quant' à a me, dice il Signore, questo sarà il mio patto che io farò con loro. Il mio Spirito che à consa te e le

loro: Il mio Spirito che è sopra te, e le mie parole che io ho messe nella tua 8 Non conoscono il cammino della pace, i boccai, non si partiranno giammai dalla

<sup>\*</sup>Num. 11. 28. Is. 50. 2. P Tess. 5. 8. Rom. 11. 25—27. Frov. 1. 16. Rom. 8. 15. 27. Eb. 6, 10; 10, 16. 1 Tess. 5. 8.

tua bocca, nè dalla bocca della tua progenie, nè dalla bocca della progenie della tua progenie, da ora fino in eterno, ha detto il Signore.

## Gerusalemme ristabilita in gloria.

60 LEVATI<sup>a</sup>, sii alluminata; perciocche la tua luce è venuta, e la gloria del Signore si è levata sopra te.

2 Perciocche, ecco, le tenebre copriranno la terra, e la caligine coprirà i popoli; ma il Signore si levera sopra te,

e la sua gloria apparirà sopra te:

3 E le genti cammineranno alla tua luce<sup>c</sup>, e i re allo splendor della tuce del tuo levare.

4 Alza gli occhi tuoi d' ogn' intorno, e vedi: tutti costoro si son radunati, e son venuti a te; i tuoi figliuoli verran da lontano, e le tue figliuole saran portate sopra i flanchi dalle lor balie.

5 Allora tu riguarderai, e sarai alluminata; e il tuo cuore sbigottirà, e si allargherà; perciocchè la piena del mare sarà rivolta a te, la moltitudine delle

nazioni verrà a ted.

6 Stuoli di cammelli ti copriranno, dromedari di Madian, e di Efa; quelli di Seba verranno tutti quanti, porteranno oro, ed incenso e; e predicheranno le lodi del Signore.

7 Tutte le gregge di Chedar si raduneranno appresso di te, i montoni di Nebaiot saranno al tuo servigio; saranno offerti sopra il mio Altare a grado, ed 10 glorificherò la Casa della mia gloria.

8 Chi son costoro che volano come nuvole, e come colombi a' loro sportelli?

9 Perciocchè le isole mi aspetteranno, e le navi di Tarsis imprima; per ricondurre i tuoi figliuoli di sontano, e insieme con loro il loro argento, e il loro oro, al Nome del Signore Iddio tuo, e al Santo d' Israele, quando egli ti avrà glorificata

10 E i figliuoli degli stranieri edificheranno le tue mura, e i loro re ti serviranno; perciocchè, avendoti percossa nella mia indegnazione, lo avrò pietà di te

nella mia benevolenza.

11 Le tue porte ancora saranno del continuo aperte; non saranno serrate nè giorno, nè notte; acciocchè la moltitudine delle genti sia introdotta a te, e che i re Ioro ti sieno menati".

12 Perciocche la gente, e il regno che non ti serviranno, periranno; tali genti

saranno del tutto distrutte.

13 La gloria del Libano verrà a te; l'abete, e il busso, e il pino insieme; per adornare il luogo del mio santuario, ed

affin ch' io renda glorioso il luogo de' miei

piedi.

14 E i figliuoli di quelli che ti affliggevano verranno a te, chinandosi; e tutti quelli che ti dispettavano si prosterneranno alle piante de' tuoi piedi; e tu sarai nominata: La Città del Signore, Sion del Santo d' Israele.

15 In vece di ciò che tu sei stata abbandonata, e odiata, e che non vi era alcuno che passasse per mezzo di te, io ti costituirò in altezza eterna, ed in gioia per

ogni età.

16 E tu succerai il latte delle genti, e popperai le mammelle dei re; e conoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, e che il Possente di Giacobbe è il tuo Redentore.

17 Io farò venir dell' oro in luogo del rame, e dell' argento in luogo del ferro, e del rame in luogo delle legne, e del ferro in luogo delle pietre; e ti costituirò per prefetti la pace, e per esattori la giustizia.

18 Ei non si udira più violenza nella tua terra; nè guasto, nè fracasso ne' tuoi confini; e chiamerai le tue mura: Salute, e

le tue porte : Lode.

19 Tu non avrai più il sole per la luce del giorno, e lo splendor della luna non ti alluminerà più ; ma il Signore ti sarà per luce eterna, e l' Iddio tuo ti sarà per gloria<sup>m</sup>.

20 Il tuo sole non tramontera più, e la tua luna non iscemerà più; perciocchè il Signore ti sarà per luce eterna, e i giorni

del tuo duolo finiranno.

21 E quei del tuo popolo saran giusti tutti quanti"; erederanno la terra in perpetuo; i rampolli che io avrò piantati l'opera delle mie mani<sup>p</sup>, saranno per glorificar me stesso.

22 Il piccolo diventerà un migliajo, e il minimo una nazione possente. Io, il Signore, metterò prestamente ad effetto

questa cosa al suo tempo.

### ·La salute proclamata.

61 LO Spirito del Signore Iddio è sopra di me"; perciocchè il Signore mi ha unto, per annunziar le buone novelle a' mansueti; mi ha mandato, per fasciar quelli che hanno il cuor rotto, per bandir llbertà a quelli che sono in cattività, ed apritura di carcere a' prigioni; 2 Per pubblicar l'anno della benevolen-

za del Signore, e il giorno della vendetta del nostro Dio; per consolar tutti quelli che fanno cordoglio;

3 Per proporre a quelli di Sion che fanno cordoglio, che sarà lor data una corona di gloria in luogo di cenere, olio di al-

legrezza in luogo di duolo, ammanto di lode in luogo di spirito angustiato; e che saranno chiamati: Querce di giustizia, Piante che il Signore ha piantate, per glorificar sè stesso a.

4 E riedificheranno i luoghi desolati già da lungo tempo, e ridirizzeranno le ruine antiche, rinnoveranno le città desolate, e i disertamenti di molte età addietro.

5 E gli stranieri staranno in piè, e pa-stureranno le vostre gregge; e i figliuoli de' forestieri saranno i vostri agricoltori,

e i vostri vignaiuoli.

6 E voi sarete chiamati: Sacerdoti del Signore b, e sarete nominati: Ministri dell' Iddio nostro; voi mangerete le facoltà delle genti, e vi farete magnifici della lor

7 In luogo della vostra confusione doppia, e di ciò che si vociferava l'ignominia esser la parte di costoro; perciò erederanno il doppio nel lor paese, e ayranno

allegrezza eterna.

8 Perciocchè io sono il Signore, che amo la dirittura, e odio la rapina con l'olo-causto; e darò loro il lor premio in verità, e farò con loro un patto eterno.

9 E la lor progenie sarà riconosciuta fra le genti, e i lor discendenti in mezzo de' popoli; tutti quelli che li vedranno riconosceranno che quelli son la progenie

che il Signore ha benedetta.

10 Io mi rallegrerò di grande allegrezza nel Signore, l'anima mia festeggerà nell' Iddio mio; perciocchè egli mi ha vestita di vestimenti di salute, mi ha ammantata dell'ammanto di giustizia; a guisa di sposo adorno di corona, e a guisa di sposa acconcia co suoi corredio.

11 Perciocché, siccome la terra produce il suo germoglio, e come un orto fa germinar le cose che vi son seminate; così il Signore Iddio farà germogliar la giustizia, e la lode, nel cospetto di tutte le

genti.

#### Gloria ognor crescente di Gerusalemme.

62 PER amor di Sion io non mi tacerò, e per amor di Gernsalemme, io non istarò cheto, finchè la sua giustizia esca fuori come uno splendore, e la sua sa-

lute lampeggi come una face.

2 Allora le genti vedranno la tua glustizia, e tutti i re la tua gloria; e sarai chiamata d'un nome nuovo, che la bocca

del Signore avrà nominato

3 E sarai una corona di gloria nella mano del Signore, una benda reale nella

palma del tuo Dio.

4 Tu non sarai più chiamata: Abbandonata, e la tua terra non sarà più nominata: Desolata; anzi sarai chiamata; Il

mio diletto è in essa; e la tua terra: Maritata; perciocche il Signore prenderà diletto in te, e la tua terra avrà un marito d.

5 Imperocche, siccome il giovane sposa la vergine, così i tuoi figliuoli ti sposeranno; e'come uno sposo si rallegra della sua sposa, così l'Iddio tuo si rallegrera

di te.

6 O Gerusalemme, io ho costituite delle guardie sopra le tue mura; quelle non si taceranno giammai, nè giorno, nè notte. O voi che ricordate il Signore, non ab-

biate mai posa; 7 E non gli date mai posa, infin che abbia stabilita, e rimessa Gerusalemme

in lode nella terra.

8 Il Signore ha giurato per la sua destra, e per lo braccio della sua forza: Se io do più il tuo frumento a' tuoi nemici, per mangiarlo; e se i figliuoli degli stranieri bevono più il tuo mosto, intorno al quale tu ti sei affaticata.

9 Ma quelli che avranno ricolto il frumento lo mangeranno, e loderanno il Signore; e quelli che avranno vendemmiato il mosto lo berranno ne' cortili del mio

santuario.

10 Passate, passate per le porte; acconciate il cammino del popolo ; rilevate, rilevate la strada, toglietene le pietre, alzate la bandiera a' popoli .

11 Ecco, il Signore ha bandito questo infino alle estremità della terra. Dite alla figliuola di Sion: Ecco, colui ch' è la tua salute viene : ecco, la sua mercede à tua salute viene<sup>9</sup>; ecco, la sua mercede è con lui, e la sua opera è davanti a lui.

12 E quelli saranno chiamati: Popol santo, Riscattati del Signore; e tu sarai chiamata: Ricercata, Città non abban-

donata.

#### Giudicio sopra Edom e i nemici tutti.

63 CHI è costui, che viene d'Edom, di Bosra, co' vestimenti macchiati? costui, ch' è magnifico nel suo ammanto, che cammina nella grandezza della sua forza? Io son desso, che parlo in giustizia, e son grande per salvare.

2 Perche vi è del rosso nel tuo ammanto,

e perchè sono i tuoi vestimenti come di

chi calca nel torcolo '?

3 Io ho calcato il tino tutto solo, e niuno d'infra i popoli è stato meco; ed io li ho calcati nel mio cruccio, e li ho calpestati nella mia ira; ed è sprizzato del lor san-gue sopra i miei vestimenti, ed io ho brut-

tati tutti i miei abiti.

4 Perciocchè il giorno della vendetta è nel mio cuore, e l'anno de' miei riscattati

è venuto.

5 Ed io ho riguardato, e non vi è stato

<sup>\*</sup>Is. 60. 21, e rif. 

Es. 19, 6, 1 Piet. 2. 5, 9. Apoc. 1. 6; 5, 10. 

Apoc. 21. 2. Piet. 2. 10. 

Is. 40, 3, ecc.; 57, 14. 

Is. 11. 12. 

Zac. 9, 9. Mat. 21. 5. Is. 40, 10. Apoc. 22. 12. 

Apoc. 19, 13, ecg. 

Apoc. 14. 19, ecc. d Is. 54. 6, 7. Giov. 12. 16 Plet. 2. 10. 1 Plet. z. 10. 1 Is. 40, 10. Apoc. 22. 12,

alcuno che mi aiutasse"; ed ho considerato con maraviglia, e non vi è stato alcuno che mi sostenesse; ma il mio braccio mi ha operata salute, e la mia ira è stata quella che mi ha sostenuto.

6 Ed io ho calcati i popoli nel mio cruccio, e li ho inebbriati nella mia ira,

e ho sparso il lor sangue a terra.

# Gratitudine, confessione è supplicazione del popolo di Dio.

7 Io rammemorerò le benignità del Signore, e le sue lodi, secondo tutti i beneficii ch' egli ci ha fatti, e secondo il gran bene ch' egli ha fatto alla casa d' Israele, secondo le sue compassioni, e secondo la grandezza delle sue benignità.

8 Or egli avea detto: Veramente essi son mio popolo, figliuoli che non trali-gneranno; e fu loro Salvatore.

9 In tutte le lor distrette, egli stesso fu in distretta; e l'Angelo della sua faccia li salvò: per lo suo amore, e per la sua clemenza, egli li riscattò, e li levò in ispalla, e li portò in ogni tempo.

10 Ma essi furon ribelli, e contristarono lo Spirito della sua santità; onde egli si convertì loro in nemico, egli stesso com-

batté contro a loro.

11 E pure egli si ricordò de' giorni antichi, di Mosè, e del suo popolo. Ma ora, dove è colui che li trasse fuor del mare, co' pastori della sua greggia? dove è colui che metteva il suo Spirito santo in mezzo di loro?

12 Il quale faceva camminare il braccio della sua gloria alla destra di Mosè? il quale fendette le acque davanti a loro, per

acquistarsi un nome eterno?

13 Il quale li condusse per gli abissi, ove, come un cavallo per un deserto, non

s' intopparono?

14 Lo Spirito del Signore li condusse pianamente, a guisa di bestia che scende in una valle; così conducesti il tuo popolo, per acquistarti un nome glorioso.

15 Riguarda dal cielo, dalla stanza della tua santità, e della tua gloria, e vedi; dove è la tua gelosia, la tua forza, e il commovimento delle tue interiora, e delle tue compassioni? Elle si son ristrette inverso me.

16 Certo, tu sei nostro Padre, benchè Abrahamo non ci conosca, e che Israele non ci riconosca; tu, Signore, sei nostro Padre, e il tuo Nome ab eterno è: Re-

dentor nostro.

17 Perchè, o Signore, ci hai traviati dalle tue vie, ed hai indurato il cuor nostrod, per non temerti? Rivolgifi, per amor de tuoi servitori, delle tribu della tua eredità.

18 Il popolo della tua santità è stato per poco tempo in possessione; i nostri nemici han calpestato il tuo santuario.

19 Noi siamo stati come quelli sopra i quali tu non hai giammai signoreggiato, e sopra i quali il tuo Nome non è invocato.

64 OH! fendessi tu pure i cieli, e scendessi, sì che i monti colassero per la

tua presenza

2 A guisa che il fuoco divampa le cose che si fondono, e fa bollir l'acqua; per far conoscere il tuo Nome a' tuoi nemici, onde le genti tremassero per la tua presenza!

3 Quando tu facesti le cose tremende che noi non aspettavamo, tu discendesti, e i

monti colarono per la tua presenza.

4 E giammai non si è udito, nè inteso con gli orecchi; ed occhio non ha giammai veduto altro Dio, fuor che te, che abbia fatte cotali cose a quelli che sperano in lui?.

5 Tu ti facevi incontro a chi si rallegrava, ed operava giustamente : essi si ricorderanno di te nelle tue vie; ecco, tu ti sei gravemente adirato, avendo noi peccato; noi ci ricorderemo di te in perpetuo in quelle, e saremo salvati.

6 E noi siamo stati tutti quanti come una cosa immonda, e tutte le nostre giustizie sono state come un panno lordato; laonde siamo tutti quanti scaduti come una foglia, e le nostre iniquità ci hanno portati via come il vento.

7 E non vi è stato alcuno che abbia invocato il tuo Nome, che si sia destato per attenersi a te; perciocche tu hai nascosta la tua faccia da noi, e ci hai strutti per

mano delle nostre proprie iniquità.

8 Ma ora, o Signore, tu sei nostro Padre; noi siamo l'argilla, e tu sei il nostro Formatore"; e noi tutti siamo l'opera della tua mano".

9 O Signore, non essere adirato fino all'estremo, e non ricordarti in perpetuo dell' iniquità : ecco, riguarda, ti prego; noi tutti siamo tuo popolo.

10 Le città della tua santità son divenute un deserto; Sion è divenuta un deserto. Gerusalemme un luogo desolato

11 La Casa della nostra santità, e della nostra gloria, dove già ti lodarono i nostri padri, è stata arsa col fuoco<sup>p</sup>; e tutte le cose nostre più care sono state guaste,

12 O Signore, ti ratterrai tu sopra queste oose? tacerai tu, e ci affliggerai tu infino all'estremo?

# Beaudimento della preghiera precedente.

65 10 sono stato ricercato da quelli che non domandavano di me, io sono

Zac. 2. 8. Fat. 9. 4, ecc. A Fat. 10. 35. 10. Sal. 74. 1, 2; 79. 8. Giov. 16. 32. Zac. 2. 8. Fat. 9. 4 Sal. 144. 5. / Sal. 68. 8. 9. / 1 Cor. 2. \*\*4. 45. 9. Rom. 9. 20, 21. \*\*Ef. 2. 10. 4 Is. 6. 10. Rom. 9, 18. 4 Fil. 3. 8, 9. Is. 63, 16. 2 2 Re 25, 9. 2 Cron. 36, 19. Deut. 7. 7, 8, Fat. 10. 35.

stato trovato da quelli che non mi cercavanoa; io ho detto alla gente che non si chiamava del mio Nome: Eccomi, eccomi.

2 Io ho stese tuttodi le mani ad un popolo ribello, il qual cammina per una via che non è buona, dietro a' suoi pensieri;

3 A un popolo, che del continuo mi dispetta in faccia, che sacrifica ne giar-

dini, e fa prefumi sopra i mattoni;
4 Il qual dimora fra i sepolcri, e passa
le notti ne' luoghi appartati; che mangia
carne di porco', e ne' cui vaselli vi è del
brodo di cose abbominevoli;

5 Che dice: Fatti in là, non accostarti a me; perciecche io son più santo di ted. Tali sono un fumo al mio naso, un fuoco ardente tuttodì.

6 Ecco, tutto questo è scritto nel mio cospetto; io non mi tacerò, ma ne farò la retribuzione; ne farò loro la retribu-

zione in seno.

7 Le vostre iniquità, e l'iniquità de' vo-stri padri, che han fatti profumi sopra i monti, e mi hanno villaneggiato sopra i colli, son tutte insieme, ha detto il Si-gnore; perciò, io misurerò loro in seno il pagamento di ciò che han fatto fin dal principio.

8 Così ha detto il Signore: Siccome, quando si trova dei mosto ne' grappoli, si dice: Non guastar la vigna, perciocche vi è della benedizione; così farò io per amor de miei servitori, per non guastare

ogni cosa.

9 E farò uscire di Giacobbe una progenie, e di Giuda de possessori de miei monti; e i miei eletti possederanno la terra, e i mici servitori abiteranno in essa.

10 E Saron sarà per mandra del minuto bestiame, e la valle di Acor per mandra del grosso; per lo mio popolo che mi avrà

cercato.

11 Ma quant' è a voi che abbandonate il Signore, che dimenticate il monte della mia santità, che apparecchiate la mensa al pianeta Gad, e fate a piena coppa offerte

da spandere a Meni;

12 Io vi darò a conto alla spada, e voi tutti sarete messi giù per essere scannati; perciocchè io ho chiamato, e voi non avete risposto; io ho parlato, e voi non avete ascoltato; anzi avete fatto ciò che mi dispiace, e avete eletto ciò che non mi aggrada.

13 Perciò, così ha detto il Signore Id-dio: Ecco, i miei servitori mangeranno, e voi sarete affamati; ecco, i mlei servitori berranno, e voi sarete assetati; ecco. i mici servitori si rallegreranno, e voi

sarete confusi;

14 Ecco, i miei servitori giubileranno di letizia di cuore, e voi striderete di cordoglio, e urlerete di rottura di spirito.

15 E lascerete il vostro nome a' miei eletti, per servir d'esecrazione"; e il Signore iddio ti ucciderà; ma egli nominerà i suoi servitori d'un altro nome.

16 Colui che si benedirà nella terra si benedirà nell' Iddio di verità; e colui che giurerà nella terra giurerà per l' Iddio di verità; perciocchè le affizioni di prima saranno dimenticate, e saranno nascoste dagli occhi miei.

17 Perciocchè, ecco, io cred nuovi cieli, e nuova terra; e le cose di prima non saranno più rammemorate, e non verranno

più alla mente i

18 Anzi rallegratevi, e festeggiate in perpetuo, per le cose che io son per creare; perciocchè, ecco, io creerò Gerusalemme per esser tutta gioia, ed il suo popolo per esser tutto letizia.

19 Ed io festeggerò di Gerusalemme, e mi rallegrerò del mio popolo; e in quella non si udirà più voce di pianto, nè voce

di strido!

20 Non vi sarà più da indi innanzi bambino di pochi giorni, ne vecchio che non compia la sua età; perciocchè chi morrà d'età di cent'anni sarci ancora fanciullo, e il malfattore d'età di cent' anni sarà maledetto \*\*

21 Ed edificheranno delle case, e vi abiteranno; e pianteranno delle vigne, e

ne mangeranno il frutto.

22 Ei non avverra più ch' essi edifichino delle case, e che altri vi abiti dentro; ch' essi piantino, e che altri mangi il frutto; perciocchè i giorni del mio po-polo saranno come i giorni degli alberi, e i miei eletti faranno invecchiar l'opera delle lor mani.

23 Non si affaticheranno più in vano, e non genereranno più a turbamento; perciocché saranno la progenie de' benedetti del Signore, e avran seco quelli che saranno usciti di loro.

24 E avverrà che avanti che abbian

gridato, io risponderò; mentre parleran-no ancora, io li avrò esauditi". 25 Il lupo e l'agnello pastureranno insieme; e il leone mangerà lo strame come il bue; e il cibo della serpe sart la polvere; queste bestie, in tatto il monte della mia santità, non faranno danno, nè guasto; ha detto il Signore.

# Reiezione finale degli empi.

COSI ha detto il Signore: Il cielo è 66 COSI ha detto il signore: il ciero e il mio trono, e la terra è lo scannello de' miei piedi; dove è la Casa che voi

Rom. 9. 24, 25, 26, 30; 10. 20. Ef. 2, 12, 13. Rom. 10. 21. Lev. 11. 7. Rom. 11. 5, 7. /2 Cron. 36. 15, 16. Mat. 21. 33—43. Mat. 8. 12. Luc. 13. 28. 42 Piet. 3. 13. Apoc. 21. 1. Is. 35. 10; 51. 11. Apoc. 7. 17; 21. 4. Dan. 9. 20, ecc. Is. 11. 6, ecc. d Luc. 18. 11. <sup>h</sup> Ger. 29.2 " Eccl. 8. 12.

mi edifichereste? e dove è il luogo del l mio riposo<sup>a</sup>?

2 E la mia mano ha fatte tutte queste cose, onde tutte sono state prodotte, dice il Signore; a chi dunque riguarderò io? all'afflitto, e al contrito di spirito, e a colui che trema alla mia parola.

3 Chi scanna un bue mi è come se uccidesse un uomo; chi sacrifica una pecora mi è come se tagliasse il collo ad un cane; chi offerisce offerta mi è come se offerisse sangue di porco; chi fa profumo d' incenso per ricordanza mi è come se benedicesse un idolo. Come essi hanno scelte le lor vie, e l'anima loro ha preso diletto nelle loro abbominazioni;

4 lo altresì sceglierò i lor modi di fare, e farò venir sopra loro le cose ch' essi temono; perciocchè, io ho gridato, e non vi è stato alcuno che rispondesse; io ho parlato, ed essi non hanno ascoltato; anzi hanno fatto quello che mi dispiace,

e hanno scelto ciò che non mi aggrada. 5 Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano, e vi scacciano per cagion del mio Nome, hanno detto: Apparisca pur glorioso il Signore. Certo egli apparirà in vostra letizia, ed essi saran confusi d.

6 Vi è un suono di strepito ch' esce della città, un romore ch' esce del tempio; ch' è la voce del Signore, che rende la re-

tribuzione a' suoi nemici.

7 Quella ha partorito innanzi che sentisse le doglie del parto; innanzi che le venissero i dolori, si è sgravidata di un

figliuol maschio.

8 Chi udi mai una cotal cosa? chi vide mai cose simili? potrebbe un paese esser partorito in un giorno? o potrebbe una nazione nascere ad una volta, che Sion abbia sentite le doglie del parto, ed abbia partoriti i suoi figliuoli, come prima ha sentiti i dolori del parto?

9 Io, che fo partorire, non potrei io generare? dice il Signore; io, che fo generare, sarei io sterile? dice l' Iddio tuo.

10 Rallegratevi con Gerusalemme, e festeggiate in essa, voi tutti che l'amate; gioite con lei d' una gran gioia, voi tutti che facevate cordoglio di lei;

11 Acciocche poppiate, e siate saziati della mammella delle sue consolazioni: acciocchè mugniate, e godiate dello splen-

dor della sua gloria.

12 Perciocche, così ha detto il Signore: Ecco, io rivolgo verso lei la pace, a guisa di fiume; e la gloria delle genti, a guisa di torrente traboccato; e voi la succerete, e sarete portati sopra i fianchi, e sarete sollazzati sopra le ginocchia.

13 Io vi consolerò, a guisa di un fanciullo che sua madre consola; e voi sarete consolati in Gerusalemme.

14 E voi vedrete, e il vostro cuore si rallegrerà, e le vostre ossa germoglieranno come erba; e la mano del Signore verso i suoi servitori sarà conosciuta; ma egli si adirerà contro a' suoi nemici.

15 Perciocchè, ecco, il Signore verrà con fuoco <sup>e</sup>, e i suoi carri *vervanno* a guisa di turbo; per rendere l'ira sua con indegnazione e la sua minaccia con fiamme di

fuoco.

16 Perciocchè il Signore farà giudicio con fuoco, e con la sua spada, sopra ogni carne; e gli uccisi dal Signore saranno in gran numero.

17 Quelli che si santificano, e si purificano ne' giardini, dietro ad Ahad, nel mezzo; che mangiano carne di porco, e cose abbominevoli, e topi, saran consu-

mati tutti quanti, dice il Signore. 18 Ora, quant' è a me, essendo tali le loro opere, e i lor pensieri, il tempo viene che lo raccoglierò tutte le genti, e lingue; ed esse verranno, e vedranno la

mia gloria.
19 É metterò in coloro un segnale, e manderò quelli d'infra loro, che saranno scampati, alle genti, in Tarsis, in Pul, ed in Lud, dove tirano dell'arco; in Tubal, e in Iavan, ed alle isole lontane, che non hanno udita la mia fama, e non hanno veduta la mia gloria; e quelli annunzieranno la mia gloria fra le genti.

20 E addurranno tutti i vostri fratelli, d'infra tutte le genti, per offerta al Signore, sopra cavalli, in carri, in lettighe, sopra muli, e sopra dromedari, al monte della mia santità, in Gerusalemme, ha detto il Signore; siccome i figliuoli d' I-sraele portano l' offerta in un vaso netto

alla Casa del Signore.

21 Ed anche ne prenderò d' infra loro per sacerdoti, e Leviti, ha detto il Signore.

22 Perciocchè, siccome i nuovi cieli e la nuova terra che io farò ; saranno stabili nel mio cospetto, dice il Signore; così ancora sarà stabile la vostra progenie, e il vostro nome.

23 E avverrà, che da calendi a calendi, e da sabato a sabato, ogni carne verrà per adorar nel mio cospetto, ha detto il

Signore.

24 Eusciranno, e vedranno i curpi morti degli uomini che saran proceduti dislealmente meco; perciocchè il verme loro non morrà, e il fuoco loro non sarà spentol; e saranno in abbominio ad ogni carne.

Fat. 7, 48, 49; 17. 24. Sal. 3 2 Tess. 1. 8. Luc. 2. 34. \* Sal. 34, 18; 51, 17, Ia. 61, 1. Ia. 65, 12, e rif.
2, 34. Rom. 15, 16, \* Es, 19, 6, 1 Piet. 2, 5, 1 Re 8,27. 2 Tess. 1. 10. Mar. 9. 44, ecc. 42 Piet. 3. 13. Apoc. 21. 1. Apoc. 1.6.

# IL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA.

Vocazione e prime visioni di Geremia.

LE parole di Geremia, figliuolo di Hilchia, d'infra i sacerdoti che dimoravano in Anatot, nella contrada di Beniamino;

2 Al quale fu indirizzata la parola del Signore, a' di di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda, nell' anno tredicesimo del

suo regno.

3E fu ancora appresso a' di di Gioiachim, figliuolo di Giosia, re di Giuda: infino al fine dell'anno undecimo di Sedechia, figliuolo di Giosia, re di Giuda, finche Gerusalemme fu menata in cattività, che fu nel quinto mese.

4 La parola del Signore adunque mi fu

indirizzata, dicendo:

5 Io ti ho conoscinto, avanti che ti for-massi nel ventre "; e avanti che tu uscissi della matrice, io ti ho consacrato, io ti ho costituito profeta alle genti.
6 Ed io risposi: Ahi! Signore Iddio!

ecco, io non so parlare; perciocchè io son

fanciullo b.

7 E il Signore mi disse: Non dire: Io son fanciullo; perciocchè tu andrai dovunque io ti manderò, e dirai tutte le cose che io ti comanderò o

8 Non temer di loro: conciossiache fo

sia teco per liberarti, dice il Signore<sup>d</sup>.

9 E il Signore distese la sua mano, e' mi toccò la bocca. Poi il Signore mi disse: Ecco, io ho messe le mie parole nella

10 Vedi, io ti ho oggi costituito sopra le genti, e sopra i regni; per divellere, per diroccare, per disperdere, e per distrug-

gere; e altrest per edificare, e per piantare, 11 Poi la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo: Che vedi, Geremia? Ed io dissi: Io veggo una verga di mandorlo.

12 E il Signore mi disse: Bene hai veduto; conciossiachè io sia vigilante, ed intento a mandare ad esecuzione la mis

parola. 13 Poi la parola del Signore mi fu indirizzata la seconda volta, dicendo: Che ve-di? Ed io dissi: Io veggo una pignatta che bolle, la cui bocca è volta verso il Set-

14 E il Signore mi disse: Dai Settentrione traboccherà il male sopra tutti gli abitanti del paese.

nazioni de regni dei Settentrione, dice il Signore; e verranno, e porranno ciascuna il suo seggio reale all' entrata delle porte di Gerusalemme, e appresso tutte le sue mura d'ogn' intorno, e appresso tutte le città di Giuda.

16 Ed io pronunziero i miei giudicii contro a loro, per tutta la lor malvagità per la quale mi hanno abbandonato, e han fatti profumi ad altri dii, e hanno adorate

le opere delle lor mani.
17 Tu adunque, cingiti i lombi<sup>9</sup>, e levati, e di' loro tutto ciò che io ti comanderò; non aver spavento di loro; chè talora io

non ti fiacchi nel lor cospetto.

18 E quant' è a me, ecco, io ti ho oggi posto come una città di fortezza, e come una colonna di ferro, e come mura di ra-me, contro a tutto il paese; contro ai re di Giuda, a' suoi principi, a' suoi sacerdoti, e al popolo del paese.

19 Ed essi combatteranno contro a te. ma non ti vinceranno; perclocchè io son teco, per liberarti, dice il Signore.

Geremia mandato a Gerusalemme per rimpro-verarle le sue ribelliqui.

2 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Va, e grida agli orecchi di Gerusalemme, dicendo: Così ha detto il Signore: Io mi ricordo di te, della benignità che io usai inverso te nella tua giovanezza, dell'amore che io ti portava nel tempo delle tue sponsalizie, quando tu camminavi dietro a me per lo deserto, per terra non seminata.

3 Israele era una cosa santa al Signore b. le primizie della sua rendita; tutti quelli che lo divoravano erano colpevoli, male ne avveniva loro, dice il Signore.

4 Ascoltate la parola del Signore, casa di Giacobbe, e *voi* tutte le famiglie della

casa d' Israele;

5 Cost ha detto il Signore; Quale iniquità hanno trovata i vostri padri in me. che si sono allontanati da me, e sono andati dietro alla vanità, e son divenuti vani?

6 E non hanno detto: Dove è il Signore, che ci ha tratti fuor del paese di Egitto; che ci ha condotti per lo déserto; per un paese di solitudine e di sepoleri; per un 15 Perciocche, ecco, io chiamo tutte le paese di aridità, e d'ombra di morte; per

Gal. 1. 15, 16. b Es. 4, 10. Is. 6. 5. Mat. 28. 20. d Es. 3. 12. Fat. 26. 17. Eb. 13. 6. Essec. 11. 3, 7; 24. 3. f Ger. 5. 15; 6. 22; 10. 22; 25. 9; 39. 3. Luc. 12. 35. h Es. 19. 5, 6. 6 Is. 5, 4.

un paese, per lo quale non passò mai, ed |

ove non abito mai alcuno?

7 Or io vi ho menati in un paese di Carmel, per mangiar del suo frutto, e de' suoi beni; ma voi, essendovi entrati, avete contaminata la mia terra, e avete renduta abbominevole la mia eredità.

8 I sacerdoti non hanno detto: Dove è il Signore? e quelli che trattano la Legge non mi han conosciuto, e i pastori han commesso misfatto contro a me, e i profeti han profetizzato per Baal, e sono andati dietro a cose che non giovano nulla.

9 Perciò, io contenderò ancora con voi, dice il Signore; e contenderò co' figliuoli

de' vostri figliuoli.

10 Perciocchè, passate nell'isole di Chittim, e riguardate; mandate in Chedar e considerate bene, e vedete se avvenne mai una cotal cosa.

11 Evyi gente alcuna che abbia mutati i suoi dii, i quali però non son dii? ma il mio popolo ha mutata la sua gloria in ciò che non giova nulla a.

12 Cieli, siate attoniti di questo, e abbiatene orrore; siatene grandemente deso-

lati, dice il Signore.

13 Perciocche il mio popolo ha fatti due mali: hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, per cavarsi delle cisterne, cisterne rotte, che non ritengono l'acqua.

14 Israele é egli servo i è egli uno schiavo nato in casa ; perchè dunque è egli in

preda?

15 I leoncelli han ruggito, ed hanno messe le lor grida contro a lui, e hanno ridotto il suo paese in desolazione; le sue città sono state arse, senza che alcuno vi abiti più.

16 Eziandío i figliuoli di Nof, e di Tahafnes, ti flaccheranno la sommità del capo.

17 Non sei tu quella che fai questo a te stessa, abbandonando il Signore Iddio tuo, nel tempo ch' egli ti conduce per lo cammino?

18 Ed ora, che hai tu a fare per lo cammino di Egitto<sup>d</sup>, per bere dell'acque di Sihor? ovvero, che hai tu a fare per lo cammino di Assiria, per bere dell'acque

del Kiume?

19 La tua malvagità ti castigherà, e i tuoi sviamenti ti condanneranno; e tu saprai, e vedrai ch' egli è una mala ed amara cosa, che tu abbia lasciato il Signore Iddio tuo, e che lo spavento di me non sia in te, dice il Signore Iddio degli eserciti.

20 Perciocchè io già ab antico avea spezzato il tuo giogo, e rotti i tuoi legami; tu hai dette: Io non sarò mai più serva; perciocchè tu scorri fornicando sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero verdeggiante.
21 Or ti avea io piantata di viti nobili,

di una generazione vera tutta quanta<sup>e</sup>; e come mi ti sei mutata in tralci tralignanti di vite strana?

22 Avvegnache tu ti lavi col nitro, ed usi attorno a te assai erba di purgatori di panni; pure è la tua iniquità suggellata nel mio cospetto, dice il Signore Iddio.

23 Come diresti: Io non mi sono contaminata! io non sono andata dietro a' Baali? Riguarda il tuo procedere nella valle, riconosci quello che tu hai fatto, o dromedaria leggiera, che involvi le tue vie:

24 Asina salvatica, avvezza a star nel deserto, che sorbisce il vento a sua voglia; chi notrebbe stornare una sua opportunità? niuno di quelli che la cercano si stanchera per trovarla; la troveranno nel suo mese.

25 Rattieni il tuo piè, che non sia scalzo; e la tua gola, che non abbia sete; ma tu hai detto: Non vi è rimedio, no; perciocchè io amo gli stranieri, ed andrò

dietro a loro, 26 Come è confuso il ladro, quando è colto, così sarà confusa la casa d'Israele; essi, i loro re, i lor principi, i lor sacer-

doti, e i lor profeti; 27 Che dicono al legno: Tu sei mio padre; ed alla pietra: Tu ci hai generati; conciossiachè mi abbiano volte le spalle, e non la faccia; e pure, al tempo della loro avversità, dicono; Levati, e salvaci<sup>9</sup>.

28 Ma, dove sono i tuoi dii, che tu ti hai fatti? levinsi, se pur ti potranno salvare al giorno della tua avversità: perciocchè, o Giuda, tu hai avuti tanti dii, quante città.

29 Perchè contendereste meco? voi tutti vi siete portati dislealmente inverso me,

dice il Signore.

30 Indamo ho percossi i vostri figliuoli; non hanno ricevuta correzione; la vostra spada ha divorati i vostri profeti, a guisa d'un leone guastatore.

31 O generazione, considerate voi stessi la parola del Signore; sono io stato ad Israele un deserto? sono io stato una terra caliginosa? perchè ha detto il mio popolo: Noi siamo signori; non verremo più a te?

32 La vergine dimenticherà ella i suoi ornamenti, o la sposa i suoi fregi? ma il mio popolo mi ha dimenticato, già da giorni innumerabili.

33 Perchè ti rendi cost vezzosa nel tuo procedere, per procacciare amore? laonde tu hai insegnati i tuoi costumi, eziandio alle malvage femmine.

34 Oltre a ciò, ne' tuoi lembi si è trovato il sangue delle persone de' poveri innocenti, i quali tu non avevi colti sconfic-

<sup>\*</sup>Sal. 106. 20. Is. 1. 2. Rom. 1. 23. Giov. 4. 14. Es. 4. 22. Is. 30. 1,2. Is. 5. 1, ecc. fat. 21. 83, ecc. / Prov. 30. 12. Giud. 10. 10. Sal. 78. 34. Fat. 7. 51, 52. 1 Tess. 2. 15.

đ

dì:

condo; and & had world per tatte music-

35 E pur tu disi. Certo, to seme inno-cente. I im suo si è pure steventa da moicus, so erentendere terro pur ció dier tia has detto. To nun he puoruto!

D Perché traccori oringio or qua, or ll, mutando il tuo mrumino i tu musi conferm de Patitio, como est cinia confusa.

di Awur'

37 Enandro d'apprente a contat qualitais con le mant to edi capo, gurencebà ti Pignore riprove le tue confidente, e to hou promereni in our,

3 VOULIAM dire che, m un martin manda via la ton moglio, ed ella, partitud d'apprense à les, el marita ad un altre, quel preuse ritorni pet a lei d' qualla terra, ove co as forethe tion mention ella del tutto amptamenta! Cira to hai formente con melt, attentit - ma juya, pi terne a me, der II Stynner

8 Alm gli cecti tuci vario i tuoghi de vatt, e reguerés dove tu tien al) data vi-alata i in mileri in no le vie alla posta di quelle a guesa d'Arabo nel denota e cuel hai crestaminato il pame per le tue

fornicacioni, e pre la tun malvagità.

3 Lannde le proppe unes state divintale e non vi è siain proppe dell'alterna siagione e la lia avuta una femite di meju-

trice, to his recomb di verpopuarit.

4 Non grideroi to oratmi a tre: Padre mio, to ari d'occidenter della mia giova-

touring!

6 Elithers ogh f dry see in purposite? In granting the magnetical? Here, in her pariety, man has furth touth made, quantity has potute

Springly of Grade appoints a constraint, our pro-ments of confessions finally.

6 D filgnore ms done ancore of terrachi re Clousa. Has tu rectuto quel che la evista lurade ha fatto. Come che è un duta nopra uni also monte, e solto quei alligro vardaggiante e quivi lin furnicalo?

7 K pure, dopo ch obbe fatte tutte queste case, lo is dian. Convertifi a me ma cliu nun se converti, e cso vide la dishale

County, may notella,

a Ed to be vedute the con tuite the avende is write lorade companies adultatio, is I avend inaudate via", e is avend date il fibello del mo ripudio, la delicife Giuda, ma acrella, rese ha pure impute man e andata, e ha formente anch ella.

9 E par la historia delle sue formen

muni, e avvanção che il pacto è state contaminato ed ella ha commune ghulterio con la pintra e est lugno. 10 M pure unche, con tutto ciò, in dis-leole Giuda, sorella di quell'adira, non di ò convertità a me era tutto il cum mo\*;

ar " unique, dire il Signore, grante ini diree La grinte fore-train più giunta che la

> da queste parale verse Aqui-Conventiti, o svinia lumale, se, ed se non lare quiere i jua a ven puremouhé to sen be-

Rignore to term granded from

13 Fed ricement in ten iniquità " condomineho tu abbia commune ministro

comero al dignore iddio tuo, e ti sil preetiturte agh stranners sette com aftem-

revisignants, v ton ablante ottoro alla mia veve, dice il Signate.

14 Convertitori, figiliarit riballi, dice il Rignare percencisi te vi ho aponat, ad ancorp vi prendare, uno d'una dittà, e due d'una funditta, e vi rendare in flim.

15 E vi duri te' pasteri menute il mio cutte, ei percente de vi pasteri menute il mio cutte, ei percente de vi pasteri menute il mio cutte che vi pasteri menute il mio cutte che vi pasteri menute di mio

cuore, che vi pascomano di arienta o d'intendimento.

16 l' avvert che quando mette melli-plicati, è accessiuti nella term; in qual tempo dice il rignore, con si diri più L' Arca del putto del Rignore ad com-tion versi pre a menta, e non nomes più mameria, e min mel più ricurulta, e min-

nya pra minita? 17 In quel tempo Garandemino antichiamata: Il trono del Bignoro; e tutto le centi si acceptivenno a lei, al some del legges in Cartaniamure, e non andramo più dictro alla durenza del lor cuore mal-

regin.

If In que giorni, is onse di Oltuda andréalla cura d'Israele, e se un verrantro intiume dal parte d'Aquillone e sei passe
che lo ho dato in credità a' vestri padri.

Il Ma lo ho detto Cettre a ripurre to
fra i more fighnosi e te dato il passe deatderabele la buita avulttà digli storciti
delle genti? Ed in ho datio. Tu mi
chiamera: Padre min", e non u rivolgami
indictro da me. indictro da me.

10 terto receme una monfie è datimbe al suo cornecte, linciandolo; anti voi, o mas d'Impela, dete stati distrali inspira

inn, dice il Signiore.

Il Una vere è sinta udlia segna i luggio diventa un pranto di segnificazioni del digitagli d' Introde purché hanco parverlita la ler via, cel linguo dimentinata il fi gnore Istàn lore.

Ili Commettenti dell'initi strelli cel lo

23 Convertiers, definal staff, of lo-guartre le rente staffical, fine, not

Control of the Contro

veniamo a te, perciocchè tu sei il Signore Iddio nostro.

23 Certo, in vano si ascetta la salute da' colli, dalla moltitudine de' monti; certo, nel Signore Iddio nostro è posta la salute d' Israele.

24 E quella cosa vergognosa ha consumata la sostanza de' padri nostri, fin dalla nostra fanciullezza; le lor pecore, i lor buoi, i lor figliuoli, e le lor figliuole.

25 Noi giacciamo nella nostra vergogna, e la nostra ignominia ci copre<sup>b</sup>; perciocchè noi, ed i nostri padri, abbiam peccato contro al Signore Iddio nostro, dalla nostra fanciullezza infino a questo giorno; e non abbiamo ascoltata la voce del Signore Iddio nostro.

O ISRAELE, se tu ti converti, dice il Signore, convertiti a me; e se tu togli dal mio cospetto le tue abbominazioni, e

non vai più vagando, 2 E giuri : Il Signore vive<sup>c</sup>, veracemente, dirittamente, e giustamente; allora, le genti si benediranno, in ted, e in te si glorieranno

3 Perciocchè, cosi ha detto il Signore a que' di Ginda, e di Gerusalemme: Aratevi il campo novale, e non seminate fra

le spine.

4 Uomini di Giuda, e abitanti di Gerusalemme, circoncidetevi al Signore, e togliete l'incirconcisione del vostro cuore chè talora l'ira mia non esca a guisa di fuoco, e non arda, e non vi sia alcuno che la spenga; per la malvagità de' vostri fatti.

L'invasione straniera annunziatu e descritta.

5 Annunziate in Giuda, e bandite in Gerusalemme, e dite: Sonate la tromba per lo paese, gridate, raunate il popolo, e dite: Raccoglictevi, ed entriamo nelle città forti.

6 Alzate la bandiera yerso Sion, fuggite di forza, non restate; perciocchè io fo venir d'Aquilone una calamità, ed una

gran ruina. 7 Il leone è salito fuor del suo ricetto. e il distruggitore delle genti è partito g egli è uscito del suo luogo, per mettere il tuo paese in desolazione, e per far che le tue città sieno ruinate, per modo che niuno abiti più in esse.

8 Perciò, cingetevi di sacchi, fate cor-doglio, ed urlate; imperocchè l' ardor dell'ira del Signore non si è stornato da noi.

9 E avverrà in quel giorno, dice il Signore, che il cuor del re, e de' principi, verrà meno; e i sacerdoti saranno stupefatti, e i profeti attoniti.

10 Ed io he detto: Ahi! Signore Iddio! hai tu pure ingannato questo popolo, e Gerusalemme, dicendo: Voi avrete pace; e pur la spada è giunta infino all'animah!

11 In quel tempo si dirà a questo popolo, ed a Gerusalemme: Un vento secco. qual soffia ne' luoghi elevati, soffia nel deserto, traendo verso la figliuola del mio popolo; il quale non è da svento-

lare, nè da nettare; 12 Un vento, più forte che tali venti, verrà da parte mia; ora anch' io pronun-

ziero loro i miei giudicii;

13 Ecco, colui salirà a guisa di nuvole, e i suoi carri saranno come un turbo; i suoi cavalli saranno più leggieri che aquile. Guai a noi! perciocche siamo deserti.

14 O Gerusalemme, lava il cuor tuo di malvagità 4 acciocchè tu sii salvata; infino a quando albergherai tu dentro di te i

pensieri della tua iniquità?

15 Conciossiache vi sia una voce, che annunzia che l'iniquità è maggiore che in Dan; e bandisce ch'ella è più grave che nel monte di Efraim,

16 Avvertite le genti; ecco, adunate a grida contro a Gerusalemme degli assediatori, che vengano di lontan paese, e mandino fuori le lor grida contro alle città di Giuda.

17 Essi si son posti contro a Gerusa-lemme d'ogn' intorno", a guisa delle guardie de' campi; perciocche ella mi è stata ribella, dice il Signore.

18 Il tuo procedere, ed i tuoi fatti, ti hanno fatte queste cose; questa tua malvagità ha fatto che ti è avvenuta amaritudine, e ch' ella ti è giunta infino al cuore "

19 Ahi! le mie interiora, le mie interiora! io sento un gran dolore; aki/ il chiuso del mio cuore! il mio cuore ro-moreggia in me°; io non posso racche-tarmi; perciocchè, o anima mia, tu hai udito il suon della tromba, lo stormo della guerra

20 Una ruina è chiamata dietro all'altra ruina; conciossiache tutto il paese sia guasto; le mie tende sono state di subito guaste, e i miei teli in un momento.

21 Infino a quando vedro la bandiera, e

udirò il suon della tromba?

22. Questo è perciocchè il mio popolo è stolto, e non mi conoscono; son figliuoli pazzi, e non hanno alcuno intendimento; ben sono cauti a far male, ma non hanno alcun conoscimento da far bene.

23 Io ho riguardata la terra; ed ecco,

Deut, 10. 20. Is. 45. 23. Gen. 7 Rom. 2. 28. 29. Col. 2. 11. 2 Ro 24. 1. Is. 1. 16. Giac. 4. 8. 2 Re 25. 1, ecc. d Gen. 22. 18. Gal. 3. 8. 24. 1. A Exec. 14. 9. 1, ecc. Ger. 2. 17, 19.

era una cosa tutta guasta, e deserta; ho anche riguardati i cieli, e la lor luce non era più.

24 Ho riguardati i monti; ed ecco, tremavano, e tutti i colli erano scrollati.

25 Io ho riguardato; ed ecco, gli uomini non *erano più;* ed anche tutti gli uccelli de' cieli si erano dileguati.

26 Io ho riguardato; ed ecco, Carmel era un deserto, e tutte le sue città erano distrutte dal Signore, per l'ardor della sua ira.

27 Perciocchè, così ha detto il Signore: Tutto il paese sarà desolato, ma non farò

ancora fine.

28 Per tanto la terra farà cordoglio, e i cieli di sopra scureranno; perciocchè io ho pronunziata, io ho pensata la cosa,

e non me ne pentirò, nè storrò.

29 Tutte le città se ne fuggono, per lo strepito de' cavalieri, e de' saettatori; entrano in boschi folti, e salgono sopra le rocce; ogni città è abbandonata, e niuno vi abita più.

30 K tu, o distrutta, che farai? benchè tu ti vesti di scarlatto, e ti adorni di fregi d'oro, e ti stiri gli occhi col liscio, in vano ti abbellisci; gli amanti ti hanno a schifo,

cercano l'anima tua.

- 31 Perciocchè io ho udito un grido, come di donna che partorisce; una distretta, come di donna che è sopra parto del suo primogenito; il grido della figliuola di Sion, che sospira ansando, e allarga le palme delle sue mani, dicendo: Ahi lassa me! perciocchè l'anima mi vien meno per gli ucciditori.
- 5 ANDATE attorno per le strade di Gerusalemme, e riguardate ora, e riconoscete, e cercate per le sue piazze, se trovate un solo uomo; se vi è alcuno che operi dirittamente, che cerchi la lealtà; ed io le perdonerò a.

2 E se pur dicono: Il Signor vive; certo

giurano falsamente<sup>b</sup>.

30 Signore, non sono gli occhi tuoi volti verso la lealtà; tu li hai percossi, e non è lor doluto; tu li hai consumati, e han ricusato di ricevere correzione; hanno indurata la faccia loro, più che un sasso; hanno rifiutato di convertirsì.

4 Or io diceva; *Questi* son solo i miseri; sono insensati; perciocchè non conoscono la via del Signore, la Legge dell' Iddio

loro.

5 Io me ne andrò a' grandi, e parlerò con loro; perciocchè essi conoscono la via del Signore', la Legge dell' Iddio loro; ma essi tutti quanti hanno spezzato il giogo, hanno rotti i legami.

6 Perciò, il leone della selva li ha percossi, il lupo del vespro li ha deserti, il

pardo sta in guato presso alle lor città; chiunque ne uscirà sarà lacerato; perciocchè i lor misfatti sono moltiplicati, le lor ribellioni si son rinforzate.

7 Come ti perdonerei io questo? i tuoi figliuoli mi hanno lasciato, ed han giurato per quelli che non sono dii; e avendoli io satollati, han commesso adulterio, e si sono adunati a schiere in casa della meretrice.

8 Quando si levano la mattina, son come cavalli ben pasciuti: ciascun di loro ringhia dietro alla moglie del suo pros-

simo.

9 Non farei io punizione di queste cose? dice il Signore; e non vendicherebbesi l'anima mia d'una cotal gente?

10 Salite su le sue mura, e guastate<sup>d</sup>, e non fate fine; togliete via i suoi ripari;

perciocchè non son del Signore.

11 Conciossiache la casa d'Israele, e la casa di Giuda, si sieno portate del tutto dislealmente inverso me, dice il Signore.

12 Han rinnegato il Signore, ed han detto: Egli non è; e male alcuno non ci verrà addosso; e non vedremo spada, nè fame;

13 E i profeti andranno al vento, e non vi è oracolo alcuno in loro; così sarà lor

fatto.

14 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio degli eserciti: Perciochè voi avete proferita questa parola, ecco, io farò che le mie parole saranno nella tua bocca come un fuoco, e questo popolo sarà come legne, e quel fuoco lo divorerà.

15 O casa d' Israele, ecco, io fo venir sopra voi, dice il Signore, una gente di lontano; ella è una gente poderosa, una gente antica, una gente, della quale tu non saprai la lingua, e non intenderai quel

che dirà.

16 Il suo turcasso sarà come un sepolcro aperto, essi tutti saranno uomini di valore.

17 Ed ella mangerà la tua ricolta, e il tuo pane, che i tuoi figliuoli, e le tue figliuole doveano mangiare; mangerà le tue pecore, e i tuoi buoi; mangerà i frutti delle tue vigne, e de' tuoi fichi<sup>9</sup>; e con la spada ridurrà allo stremo le città forti, nelle quali tu ti confidi.

18 E pure anche in que' giorni, dice il

Signore, non farò fine con voi.

19 E avverrà che voi direte: Perchè ci ha il Signore Iddio nostro fatte tutte queste cose? Allora tu di':loro: Siccome voi mi avete lasciato, e avete servito a dii stranieri nel vostro paese; così servirete a stranieri in paese non vostro.

20 Annunziate questo nella casa di Giacobbe, a banditelo in Giuda, dicendo:

21 Ascoltate ora questo, o popolo stolto,

Gen. 18, 23, eoc. Tit. 1. 15, 16. Dout. 28. 49. Is. 5. 26. Lev. 28, 16.

Mic. 3. 1. Ger. 39. 8. 2 Cron. 86. 16. 4 Deut. 29. 24, ecc.

e che non ha senno; che ha occhi, e non

vede; orecchi, e non ode'

22 Non mi temerete voi ? dice il Signore: non avrete voi spavento di me, che ho, per istatuto perpetuo, posta la rena per ter-mine del mare, il quale egli non trapasserà : e benchè le sue onde si commuovano, non però verranno al disopra; e benchè romoreggino, non però lo trapasseranno?

23 Ma questo popolo ha un cuor ritroso. e ribello; si sono stornati, e se ne sono

iti;
24 E non han detto nel cuor loro: Deh! temiamo il Signore Iddio nostro, che dà la pioggia della prima, e dell' ultima sta-gione, al suo tempo<sup>c</sup>; che ci conserva le settimane ordinate per la mietitura.

25 Le vostre iniquità hanno stornate queste cose, e i vostri peccati vi han di-

vietato il bene.

26 Perciocchè fra il mio popolo si son trovati degli empi, *che* stanno a guato a, a guisa che gli uccellatori se ne stanno cheti; e rizzano trappole da prendere uo-

27 Come la gabbia è piena di uccelli, così le case loro son piene d'inganno; perciò, sono aggranditi, ed arricchiti.

28 Son divenuti grassi, e lisci; e pure ancora hanno passati di mali accidenti; non fanno ragione alcuna, non pure all'orfano, e pur prosperano; e non fanno

diritto a' poveri.
29 Non farci io punizione di queste cose? dice il Signore; non vendicherebbesi l'a-

nima mia d' una cotal gente?

30 Cosa stupenda, e brutta è avvenuta

nella terra:

31 I profeti han profetizzato con menzogna; e i sacerdoti han signoreggiato, appoggiandosi sopra le mani di essi; e il mio popolo l'ha amato così. Ora, che farete voi alla fine?

6 FUGGITE di forza, figliuoli di Beniamino, del mezzo di Gerusalemme; e sonate la tromba in Tecoa, e alzate il segnale del fuoco sopra Bet-cherem; perciocchè una calamità, e gran ruina, è apparita dal Settentrione.

Io avea fatta la figliuola di Sion si-

mile ad una donna bella e delicata.

3 De' pastori verranno contro a lei con le lor mandre; tenderanno d'ogn' intorno contro a lei i lor padiglioni; ciascuno pasturerà dal lato suo.

4 Preparate la battaglia contro a lei, levatevi, e saliamo in pien mezzodi. Guai a noi! perciocche il giorno è dichinato, e le ombre del vespro si sono allungate.

5 Levatevi, e saliamo di notte, e guastiamo i suoi palazzi.

6 Perciocche così ha detto il Signor degli eserciti: Tagliate degli alberi, e fate degli argini contro a Gerusalemme; questa è la città, che ha da essere visitata; ella non è altro che oppressione dentro di

7 Come la fonte del pozzo sgorga le sue acque", così quella sgorga la sua malva-gità; violenza e guasto si sentono in lei; vi è del continuo davanti alla mia faccia

doglia, e percossa.

8 Correggiti, o Gerusalemme, chè talora l'animo mio non si divella da te; chè talora io non ti riduca in deserto, in terra disabitata.

9 Così ha detto il Signor degli eserciti: Il rimanente d'Israele sarà del tutto racimolato, come una vigna; rimetti, a guisa di vendemmiatore, la mano a' canestri.

10 A chi parlerò, a chi protesterò, che ascolti? ecco, l'orecchio loro è incirconciso, e non possono attendere; ecco, la parola del Signore è loro in vituperio; non si dilettano in essa.

Il Per tanto io son pieno dell' ira del Signore, io stento a ritenerla; io la span-derò sopra i piccoli fanciulli per le piazze, e parimente sopra le raunanze de' giovani: perciocché anche tutti, uomini e donne, vecchi e decrepiti, saranno presi

12 E le lor case saran trasportate a stranieri, ed insieme i campi, e le mogli<sup>9</sup> perciocche io stenderò la mia mano sopra

gli abitanti del paese, dice il Signore. 13 Conciossiachè essi tutti dai maggiore al minore, sieno dati all' avarizia; tutti, e profeti, e sacerdoti, commettono falsità, 14 E han curata alla leggiera la rottura

della figliuola del mio popolo, dicendo. Pace, pace; benchè non vi sia alcuna pace:

15 Si son eglino vergognati, perché hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta vergogna alcuna, ne si sono saputi vergognare; perciò, caderanno fra i morti, nel giorno che io li visiterò, e traboccheranno, ha detto il Signore.

16 Il Signore avea detto così: Ferma-tevi in su le vie, e riguardate; e domandate de sentieri antichi, per saper quale è la buona strada, e camminate per essa'; e voi troverete riposo all' anima vostra ... Ma essi han detto: Noi non vi cammineremo.

17 Oltre a ciò, io avea costituite sopra voi delle guardie<sup>n</sup>, che dicessero: Attendete al suon della tromba. Ma essi hanno detto: Noi non vi attenderemo.

18 Perciò, o genti, ascoltate; e tu, o raunanza, conosci ciò che è in loro.
19 Ascolta, o terra. Ecco, io fo venire

un male sopra questo popolo, il frutto

Rom. 11. 8.

/ Fat. 7. 51. <sup>4</sup> Giov. 12. 40. Is. 57. 20, 21. m Mat. 11, 29.

Fat. 14. 17. Apoc. 15. 4.

\*\* Deut. 28. 30—39.

\*\* Ezec. 3. 17.

de' lor pensieri; perciocchè non hanno atteso alle mie parole, e han rigettata la

mia Legge.

20 A che offerirmi l'incenso che vien di Seba, e la buona canna odorosa che viene di lontan paese? i vostri olocausti non mi sono a grado, e i vostri sacrificii non mi son piacevolia.

21 Per tanto, così ha detto il Signore: Ecco, io metterò a questo popolo degl' in-toppi, ne' quali s' intopperanno, padri, e figliuoli insieme; vicini ed amici peri-

ranno.

22 Così ha detto il Signore: Ecco, un popolo viene dal paese di Settentrione, e una gran gente si muove dal fondo della

terra.

23 Impugneranno l'arco e lo scudo; essi sono una gente crudele, e non avranno pietà alcuna; la lor voce romoreggerà come il mare, e cavalcheranno sopra cavalli; ciascun di loro sarà in ordine, come un uomo prode, per combattere contro a te, o figliuola di Sion.

24 Come prima ne avremo sentito il grido, le nostre mani diverranno fiacche; distretta ci coglierà, e doglia, come di

donna che partorisce.

25 Non uscite a' campi, e non andate per li cammini; perciocche la spada del nemico, e lo spavento è d' ogn' intorno.

26 Figliuola del mio popolo, cingiti d' un sacco, e voltolati nella cenere; fa cordoglio, come per un figliuolo unico, ed un lamento amarissimo; perciocchè il guastatore verrà di subito sopra noi.

27 Io ti ho posto per riparo, e fortezza, nel mio popolo; e tu conoscerai, e pro-verai la lor via.

28 Essi tutti son ribelli ritrosissimi, vanno sparlando; son rame e ferro; tutti son

corrotti.

29 Il mantice è arso, il piombo è consumato dal fuoco; indarno pur sono stati posti al cimento; i mali però non ne sono stati separati.

30 Saranno chiamati: Argento riprovato; perciocchè il Signore li ha ripro-

Censure e minaccie rivolte al popolo dal Tempio.

LA parola che fu dal Signore indiriz-

zata a Geremia, dicendo:

2 Fermati alla porta della Casa del Signore, e quivi predica questa parola, e di': Uomini di Giuda tutti quanti, ch' entrate per queste porte, per adorare il Signore, ascoltate la parola del Signore.

3 Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Ammendate le vostre vie, e le vostre opere; ed io vi farò abi-

tare in questo luogo.

4 Non vi fidate in su parole fallaci, di- | facce?

cendo: Questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Si-

5 Anzi del tutto ammendate le vostre vie. e le vostre opere. Se pur fate diritto giudicio fra l' uomo, e il suo prossimo

6 E non oppressate il forestiere, ne l'orfano, ne la vedova; e non ispandete sangue innocente in questo luogo; e non andate

dietro ad altri dii, a danno vostro; 7 Io altresì farò che abiterete per ogni secolo in questo luogo, nel paese che io ho

dato a' vostri padri b

8 Ecco, voi vi confidate in su parole fallacic, che non possono recare alcun giovamento.

9 Rubando, uccidendo, commettendo adulterio, e giurando falsamente, e facendo profumi a Baal, e andando dietro ad altri dii, i quali voi non avete conosciuti;

10 Verreste voi pure ancora, e vi presentereste nel mio cospetto in questa Casa<sup>d</sup>, che si chiama del mio Nome, e direste: Noi siamo stati liberati per far tutte, queste cose abbominevoli?

11 E, a vostro parere, questa Casa, che si chiama del mio Nome, divenuta una spelonca di ladroni e? ecco, io altresi l'ho

veduto, dice il Signore.

12 Ma andate pure ora al mio luogo, che fu in Silo, dove io da prima stanziai il mio Nome; e riguardate quel che io gli ho fatto, per la malvagità del mio popolo Israele f.

13 Ora altresì, perciocchè voi avete fatte tutte queste cose, dice il Signore; e benchè io vi abbia parlato del continuo per ogni mattina, non però avete ascoltato; e benchè io vi abbia chiamati, non però avete risposto;

14 Io farò a questa Casa, che si chiama del mio Nome, nella quale voi vi confidate; e al luogo, che io ho dato a voi, e a' vostri padri, come già feci a Silo.

15 E vi scaccerò dal mio cospetto, come ho scacciati i vostri fratelli, tutta la pro-

genie di Efraim<sup>9</sup>.

16 E tu, non pregar per questo popolo, e non prendere a gridare, o a fare orazione per loro; e non intercedere appo me; perciocchè io non ti esaudirò.

17 Non vedi tu quel che fanno nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusa-

lemme?

18 I figliuoli ricolgono le legne, e i padri accendono il fuoco, e le donne intridono la pasta, per far focacce alla regina del cielo, e per fare offerte da spandere ad altri dii, per dispettarmi.

19 Fanno essi dispetto a me? dice il Signore; anzi non famno essi dispetto a loro stessi, alla confusion delle lor proprie

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ger. 14, 13, 14. <sup>a</sup>.Sal. 40. 6. Is. 1. 11. Mic. 6. 6, 7. zec. 23. 39. Mat. 21. 13. b Deut. 4. 40. 41 Re 18. 21. 9 2 Re 17. 23. 11 Sam. 4. 10, 11. Sal. 78, 60. Ezec, 23. 89. 609

20 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, la mia ira, e il mio cruccio sarà versato sopra questo luogo, sopra gli uomini, e sopra le bestie, e sopra gli alberi della campagna, e sopra i frutti della terra : e ardera, e non si spegnera. 21 Così ha detto il Signor degli eser-

citi, l' Iddio d'Israele: Aggiugnete pure i vostri olocausti a' vostri sacrificii, e man-

giate della carne.

22 Perciocchè io non parlai a' vostri padri, nè diedi lor comandamento, quando li trassi fuor del paese di Egitto, intorno

ad olocausti, e a sacrificii.";

23 Anzi comandai loro questo, cioè: Ascoltate la mia voce, ed io vi sarò Dio, e voi mi sarete popolob; e camminate in tutte le vie che io vi comando, acciocchè bene vi avvenga.

24 Ma essi non hanno ascoltato, e non hanno inchinato il loro orecchio; ma son camminati secondo i consigli, e la durezza del cuor loro malvagio; e sono andati in-

dietro, e non innanzi.

25 Dal dì che i vostri padri uscirono del paese di Egitto, infino a questo giorno, io vi ho mandati tutti i miei servitori profeti, mandandoli ogni giorno, fin dalla mattina c;

26 Ma essi non mi hanno ascoltato, e non hanno inchinato il loro orecchio; anzi hanno indurato il lor collo d; han

fatto peggio che i padri loro.

27 Pronunzia loro adunque tutte queste parole, ma essi non ti ascolteranno; grida pur loro, ma non ti risponderanno.

28 E perciò tu dirai loro: Questa è la gente, che non ha ascoltata la voce del Signore Iddio suo, e non ha ricevuta correzione; la verita è perita, ed è venuta

meno nella bocca loro.

29 Tonditi la chioma, o Gerusalemme, e gittala via; prendi a far lamento sopra i hoghi elevati; perciocchè il Signore ha riprovata, e abbandonata la generazione del suo cruccio.

30 Perciocchè i figliuoli di Giuda han fatto quel che mi dispiace, dice il Signore; han messe le loro abbominazioni nella Casa, la quale si chiama del mio Nome,

per contaminarla

31 Ed hanno edificati gli alti luoghi di Tofet, che è nella valle del figliuolo di Hinnom, per ardere al fuoco i lor fi-gliuoli, e le lor figliuole; cosa che io non comandai giammai, e che non mi entrò giammai in cuore.

32 Per tanto, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che quella non si chiamerà più Tofet, nè valle del figliuolo di Hinnom, ma valle di uccisione; e i

morti si seppelliranno in Tofet, finchè non vi resti più luogo.

33 E i corpi morti di questo popolo saranno per cibo agli uccelli del cielo, ealle bestie della terra, e non vi sarà chi le spaventi.

34 Farò eziandío cessare nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, la voce d'allegrezza, e la voce di gioia; la voce dello sposo, e la voce della sposa: perciocchè il paese sarà in desolazione.

8 IN quel tempo, dice il Signore, saranno tratte fuor de' lor sepoleri l'ossa dei re di Giuda, e l' ossa de' suoi principi, e l' ossa de' sacerdoti, e l' ossa de' profeti, e l' ossa degli abitanti di Gerusalemme:

2 E saranno sparse al sole, e alla luna, e a tutto l'esercito del cielo; le quali cose essi hanno amate, ed hanno lor servito, e sono loro andati dietro, e l' hanno ricercate, e l' hanno adorate; quell' ossa non saranno raccolte, nè seppellite; sa-ranno come letame in su la faccia della terra.

3 E la morte sarà più desiderabile che la vita, a tutto il rimanente di coloro che saranno avanzati di questa nazion malvagia; in tutti i luoghi ove ne saranno rimasti alcuni di resto, ne' quali io li avrò scacciati, dice il Signor degli eserciti.

L'estrema apostasia d'Israele, e l'inevitabile suo castiga.

4 Di' loro ancora: Così ha detto il Signore: Se alcun cade, non si rileva egli? se si disvia, non ritorna egli al diritto cammino?

5 Perchè si è questo popolo di Gerusalemme sviato d' uno sviamento pertinace? si sono attenuti all' inganno, han ricusato

di convertirsi.

6 Io sono stato attento, ed ho ascoltato:; non parlano dirittamente, non vi è alcunoche si penta del suo male, dicendo: Che cosa ho fatto? ciascun di loro si è volto al suo corso, a guisa di cavallo, che trascorre alla battaglia.

7 Anche la cicogna nel cielo conosce le sue stagioni; e la tortola, e la gru, e la rondine, osservano il tempo della lor venuta; ma il mio popolo non ha conosciuto il giudicio del Signore.

8 Come potete dire: Noi siamo savi, e la Legge del Signore è con noi "? ecco pure il falso stile degli scribi si è adoperato a falsità.

9 I savi sono stati confusi, sono stati spaventati, e presi; ecco, hanno rigettata la parola del Signore; e qual sapienza sarebbe in loro?

10 Perciò, io darò le lor mogli ad altri,

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 1 Sam. 15. 22. Neem. 9. 17, 29. poc. 9. 6. 12 Piet. 8. 9.

e i lor poderi ad altri possessoria; perciocchè tutti, dal maggiore al minore, son dati all' avarizia; tutti, profeti, e sacerdoti, commettono falsità:

11 E han curata la rottura della figliuola del mio popolo alla leggiera, dicendo: Pace, pace: benchè non vi sia alcuna pace.

12 Si son eglino vergognati, perchè hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta vergogna alcuna, e non son saputi vergognarsi; perciò caderanno fra gli uccisi, nel tempo della lor visitazione, e traboccheránno, ha detto il Signore.

13 Io li consumerò affatto, dice il Signore; non vi è più uva nella vite a nè fichi nel fico ; le foglie stesse si son appassate; ed anche ciò che io darò loro sarà loro tolto.

14 Perche ce ne stiamo! ricoglietevi, ed entriamo nelle città forti, ed ivi stiamocene cheti; perciocche il Signore Iddio nostro ci fa star cheti, e ci abbevera d'acqua di tosco; perciocchè abbiam peccato contro al Signore.

15 Ei si sta aspettando pace, ma non vi è bene alcuno; il tempo della guarigione,

ed ecco turbamento.

16 Il fremito de' suoi cavalli è stato udito da Dan; tutta la terra ha tremato per lo suono dell'annitrire de' suoi destrieri: son venuti, e han divorato il paese, e tutto ciò che è in esso; le città, e i loro abitanti.

17 Perciocchè, ecco, io mando contro a voi de serpenti, degli aspidi, contro a' quali non vi è alcuna incantagione; e vi morderanno, dice il Signore.

18 O mio conforto nel cordoglio, il mio

cuore langue in me.

19 Ecco la voce del grido della figliuola del mio popolo, da lontan paese: Non è il Signore in Sion? non vi è il re d'essa? Perchè mi hanno essi dispettato con le loro sculture, con vanità di stranieri?

20 La ricolta è passata, la state è finita,

e noi non siamo stati salvati.

21 Io son tutto rotto per la rottura della figliuola del mio popolo; io ne vo vestito

a brano; stupore mi ha occupato.

22 Non vi è egli alcun balsamo in Galaad? non vi è egli aleun medico? perchè dunque non è stata risaldata la piaga della figliuola del mio popolo?

9 OH! fosse pur la mia testa acqua, e l' occhio mio una fonte di lagrime! io piagnerei giorno e notte gli uccisi della

figliuola del mio popolo.

2 Oh! avessi io pure un alberghetto da viandanti nel deserto! io lascerei il mio popolo, e me ne andrei via da loro; perciocche essi tutti sono adulteri, una raunanza di disleali :

che è l'arco loro; e non si fortificano in verità nella terra; anzi procedono di male in male, e non mi conoscono, dice il Signore.

4 Guardatevi ciascuno dal suo compagno, e non vi fidate in alcum fratello; perciocchè ogni fratello non fa altro che usar frodi, e ogni compagno va sparlando.

5 E ogni uomo gabba il suo compagno, e non parlano verità; hanno ammaestrata la lor lingua a parlar menzogna, si stancano a far male.

6 La tua dimora è in mezzo di frodi: per frode ricusano di conoscermi, dice il

Signore.

7 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti Ecco, io li metterò al cimento, ed alla prova!; perciocche, come farei altrimenti, per amor della figliuola del mio popolo?

8 La lingua loro è una saetta tratta, parla frode; ciascuno, con la sua bocca, parla di pace co' suoi prossimi; ma nel

loro interiore pongono insidie.

9 Non farel io punizion di loro per queste cose? dice il Signore; non ven-dicherebbesi l'anima mia d'una cotal

gente!

10 lo prenderò a far pianto, e rammarichio per questi monti, e lamento per le mandre del deserto; perciocchè sono arse, e non vi passa più alcuno, e non vi si ode più la voce del bestiame; e gli uccelli del cielo, e le bestie se ne son fuggite, e sono andate via.

11 Ed io ridurrò Gerusalemme in monti di ruine, in ricetto di dragoni; e metterò le città di Giuda in desolazione, senza

che alcuno abiti più in esse.

12 Chi è l'uomo savio? si ponga mente a questo; e chi è colui, al quale la bocca del Signore abbia parlato? si annunziilo. Perchè è perita la terra, ed è stata desolata come un deserto, senza che alcuno vi passi più!

13 Il Signore ha detto: Perciocche han lasciata la mia Legge, che io avea lor proposta; e non hanno ascoltata la mia voce, e non son camminati secondo

quella:

14 Anzi sono andati dietro alla durezza del cuor loro, e dietro a' Baali; il che i

lor padri insegnarono loro.

15 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Ecco, io ciberò questo popolo di assenzio, e l'abbevererò d'acqua di tosco.

16 E li dispergerò fra genti, le quali nè essi, nè i lor padri, non han conosciute; e manderò dietro a loro la spada, finchè

io li abbia consumati.

17 Così ha detto il Signor degli eser-3 E scoccano falsità dalla lor lingua, i citi: Considerate, e chiarnate delle la-

-2

a pr 78 Is. 5. 1, ecc. <sup>6</sup> Deut. 28, 30, <sup>b</sup> Ger. 6. 14. g Lev. 26.38 Mic. 7. 5, 6. / Mal. 3. 3.

mentatricia, e fate che vengano; e mandate per delle più avvedute, che vengano;

18 E affrettinsi, e prendano a fare un rammarichio di noi; e struggansi i nostri occhi in lagrime, e le nostre palpebre stillino acqua;

19 Perciocche una voce di lamento è stata udita da Sion: Come siamo stati distrutti? noi siamo grandemente confusi; perciocchè abbiam lasciato il paese, e le nostre stanze ci hanno scacciatib.

20 Perciocchè, o donne, ascoltate la parola del Signore; e riceva il vostro orecchio la parola della sua bocca; e insegnate de' rammarichii alle vostre figliuole, e de' lamenti, ciascuna alla sua compagna.

21 Perciocchè la morte è salita per le nostre finestre, è entrata ne' nostri palazzi, per isterminare i piccoli fanciulli d' in su le strade, e i giovani d' in su le piazze.

22 Parla: Così ha detto il Signore: I corpi morti degli uomini ancora giaceranno come letame su per la campagna, e come una manella di spighe, lasciata indietro dal mietitore, la quale niuno raccordie

raccoglie.

23 Così ha detto il Signore: Il savio non si glorii della sua saviezza, e il forte non si glorii della sua forza, e il ricco non si glorii delle sue ricchezze;

24 Ma chi si gloria gloriisi di questo, ch' egli ha intendimento, e conosce med; perciocchè io sono il Signore, che fo benignità gindicio, e giustizia in terra; pernignità, giudicio, e giustizia in terra; perciocchè, queste cose gradisco, dice il Signore

25 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò punizione d'ogni cir-conciso che è incirconciso;

26 D' Egitto, e di Giuda, e di Edom, e de figliuoli di Ammon, e di Moab, e di tutti quelli che si tondono i canti delle tempie, i quali abitano nel deserto; perciocché tutte queste genti sono incircon-cise; tutta la casa d'Israele ancora è incirconcisa di cuore

## Gl'idoli ed il Signore.

CASA d' Israele, ascoltate la parola che il Signore vi ha pronunziata.

2 Così ha detto il Signore: Non imparate a seguitare i costumi delle genti, e non abbiate paura de' segni del cielo, per-

chè le genti ne hanno paura; 3 Perciocchè gli statuti de' popoli son vanità; conciossiachè si tagli un albero dal bosco, per farne un lavoro di mani d'artefice con l'ascia.

4 Quello si adorna con oro, e con argen-to; e si fa star saldo con chiodi, e con martelli, acciocchè non sia mosso.

5 Son tratti diritti, a guisa di palma, e non parlano, convien portarli attorno, perchè non possono camminare; non temiate di loro; perciocche non possono far danno alcuno, e altresì in lor potere non è di fare alcun bene.

6 Non vi è niuno pari a te, o Signore; tu sei grande, e il tuo Nome è grande in

forza.

7 Chi non ti temerebbe, o Re delle genti? conciossische questo ti si convenga; perciocchè, fra tutti i savi delle genti, e in tutti i regni loro, non vi è alcun pari

8 E tutti insieme sono insensati, e pazzi";

il legno è un ammaestramento di vanità. 9 L'argento, che si distende col mar-tello, è addotto di Tarsis, e l'oro di Ufaz; sono opera di fabbro, e lavorio di mani di orafo; il lor vestimento è giacinto e porpora; essi tutti sono lavoro d' uomini industriosi.

10 Ma il Signore è il vero Dio, egli è l' Iddio vivente, e il Re eterno; la terra trema per la sua ira, e le genti non pos-

sono sostenere il suo cruccio.

11 Così direte loro: Gl' iddii, che non hanno fatto il cielo, e la terra, periscano d' in su la terra, e di sotto al cielo.

12 Colui, che ha fatta la terra con la sua potenza, che ha stabilito il mondo con la sua sapienza, e ha distesi i cieli col suo in-

tendimento; 13 Tosto ch' egli dà fuori la sua voce, vi è un romor d'acque nel cielo; egli fa salir vapori dalle estremità della terra, e fa i lampi per la pioggia, e trae il vento fuor de' suoi tesori.

14 Ogni uomo è insensato per scienza; ogni orafo è renduto infame per le sculture; perciocchè le sue statue di getto sono una falsità, e non vi è alcuno spirito in loro.

15 Son vanità, lavoro d'inganni; periranno nel tempo della lor visitazione.

16 Colui che è la parte di Giacobbe" non è come queste cose; perciocchè egli è il Formator d'ogni cosa, e Israele è la tribu della sua eredità; il suo Nome è: Il Signor degli eserciti.

#### Annunzio della imminente cattività.

17 O abitatrice della fortezza, raccogli la tua mercatanzia, per portarla fuor del

paese.

18 Perciocché, così ha detto il Signore: Ecco, questa volta gitterò via, come con una frombola, gli abitanti del paese, e li metterò in distretta, acciocche trovino ciò che han meritato,

19 Ahi lasso me! dird il paese, per ca-

Lev. 18. 28; 20. 22. Ecc. v. 1... 18. 40. 19, ecc.; 44. 9, ecc. k. Rom. 1. 21, ecc. <sup>e</sup> 2 Cron. 35, 25, Mat. 9, 23, 41 Cor. 1. 31. f Lev. 18. 3; 20. 28. 19. Es. 15. 11. Rom. 2. 28, 29. J Lev. 18. 3; 20. 28, 185, 15, ecc. Abac. 2. 19. Es. 15. 11, 16. 5; 78. 26. Is. 47. 4; 54. 5. \* Sal. 115. 4, ecc.; \* Deut. 32. 9.

gione del mio fiaccamento! la mia piaga l è dolorosa; e pure io avea detto: Questa è una doglia, che ben potrò sofferire.

20 Le mie tende son guaste, e tutte le mie corde son rotte; i miei figliuoli sono usciti fuor di me, e non sono più; non vi è più alcuno che tenda il mio padiglione, nè che rizzi i miei teli.

21 Perciocchè i pastori son divenuti insensati, e non han ricercato il Signore; perciò non son prosperati, e tutte le lor

mandre sono state dissipate

22 Ecco, una voce di grido viene, con gran commovimento, dal paese di Setten-trione, per ridurre le città di Giuda in desolazione, in ricetti di dragoni.

23 O Signore, io conosco che la via dell' uomo non è in suo poterea; e che non è in poter dell' uomo che cammina di ad-dirizzare i suoi passi.

24 O Signore, castigami, ma pur moderatamente; non nell'ira tua, chè talora

tu non mi faccia venir meno.

25 Spandi la tua ira sopra le genti che non ti conoscono, e sopra le nazioni che non invocano il tuo Nome°; perciocchè han divorato Giacobbe; anzi l' han divorato, e consumato, e han desolata la sua stanza.

#### Il patto violato.

LA parola che fu dal Signore indirizzata a Geremia, dicendo:

2 Ascoltate le parole di questo patto, e parlate agli uomini di Giuda, e agli abitanti di Gerusalemme.

3 E tu di' loro: Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Maledetto l' uomo, che

non ascolterà le parole di questo patto<sup>d</sup>; 4 Il quale io comandai a' padri vostri di osservare, quando li trassi fuor del paese di Egitto, della fornace di ferro, dicendo: Ascoltate la mia voce, e fate queste cose, secondo tutto quello che io vi comando; e voi mi sarete popolo, ed io vi sarò Dio ;

5 Acciocche io metta ad effetto il giuramento che io feci a' vostri padri, di dar loro un paese stillante latte e mele; come si vede al di d'oggi. Ed io risposi, e dis-

si: Amen, Bignore.

6 Appresso il Signore mi disse: Predica tutte queste parole nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, dicendo: Ascoltate le parole di questo patto, e mettetele ad effetto.

7 Conciossiachè io abbia fatte di gran protestazioni a' vostri padri, dal di che io li trassi fuor del paese di Egitto, infino a questo giorno, protestando loro ogni giorno fin dalla mattina, e dicendo: Ascoltațe la mia voce.

8 Ma essi non l'hanno ascoltata, e non

hanno porto l'orecchio loro, e son camminati ciascuno secondo la durezza del cuor suo malvagio; laonde io ho fatte venir sopra loro tutte le parole di questo patto, il quale io avea lor comandato di osservare; ma non l'hanno osservato.

9 Poi il Signore mi disse: Ei si trova una congiura fra gli uomini di Giuda, e fra gli abitanti di Gerusalemme.

10 Son tornați alle iniquità de' lor padri antichi, i quali ricusarono di ascoltar le mie parole; e sono anch' essi andati dietro ad altri dii, per servirli; la casa d' Israele e la casa di Giuda han rotto il mio patto, che io avea fatto co' lor padri.

11 Perciò, così ha detto il Signore: Ecco, io fo venir sopra loro un male, del quale non potranno uscire, e grideranno a me, ma io non li ascoltero.

12 Allora le città di Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, andranno, e grideranno agl' iddii, a' quali fanno profumi; ma essi non li salveranno in modo alcuno. nel tempo della loro avversità.

13 Perciocche, o Giuda, tu hai avuti tanti dii, quanto è il numero delle tue citta; e voi avete rizzati tanti altari alla cosa vergognosa, quanto è il numero delle stra-de di Gerusalemme; altari da far profumi a Baal.

14 Tu adunque non pregar per questo popolo, e non prendere a gridare, nè a fare orazion per loro; perciocchè io non li esaudirò, quando grideranno a me per la

loro avversità.

15 Ohe ha da far più il mio caro amico nella mia Casa, poichè i maggiori l' impiegano a scelleratezza? Or le carni sacre trapasseranno via da te; perciocche allora che tu commetti il tuo male, tu festeggi.

16 Il Signore avea chiamato il tuo nome: Ulivo verdeggiante, bello in vaghi frutti ; ma, al suono di un grande stormo, egli ha acceso d'intorno a quello un fuo: eo, e i suoi rami sono stati consumati.

17 E il Signor degli eserciti, che ti avez piantata, ha pronunziato contro a te del male, per la malvagità della casa d' Israele, e della casa di Giuda, che han commessa per dispettarmi, facendo profumi a Baal

#### Congiura contro Geremia. 🗀

18 Or il Signore mi ha fatti conoscere i lor fatti, ed io li ho conosciuti; allora

Signore, tu me li hai mostrati.

19 Ed io sono stato come un agriello, od un bue, che si mena al macello; ed io non sapeva che facessero delle macchinazioni contro a me', dicendo: Attossichiamo il suo cibo, e sterminiamolo dalla terra de' viventi, e non sia il suo nome più ricordato. 20 Ma, o Signor degli eserciti, giusto

613

c 1 Tess. 4. 5. 4 Gal. 5. 10. 11. 17. 4 Sal. 52. 8. Rom. 11. 17. Prov. 16. 1. Ger. 7. 23. / Rom. 2. 18. 4 Sal. 6. 1. Prov. 1. 28. Is. 1. 15. i Ger. 18. 18. Giac: 1. 12,

Giudice, che provi le reni, e il cuorea, fa che io vegga la tua vendetta sopra loro; perciocché io ti dichiaro la mia ragione.

21 Perciò, così ha detto il Signore in-torno a que di Anatot, che cercano l'anima tua<sup>b</sup>, dicendo: Non profetizzar nel Nome del Signore<sup>c</sup>, chè tu non muoia per le nostre mani;

22 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti: Ecco, io ne farò punizione sopra loro; i giovani morranno per la spada; e i lor figliuoli, e le lor figliuole morranno

di fame;

23 E non restera di loro alcun rimanente; perciocchè io farò venire del male sopra que' di Anatot, l'anno della lor visitazioned.

12 SIGNORE, se io litigo teco, tu sei pur giusto; nondimeno io ti proporrò le mie ragioni: Perchè prospera la via degli empi ? perchè sono a lor agio tutti

quelli che procedono dislealmente? 2 Tu li hai piantati, e hanno messa radice; si avanzano, e fruttano; tu sei presso della lor bocca, ma lontano dalle lor reni/.

3 Ma, o Signore, tu mi conosci, tu mi vedi, e hai provato qual sia il mio cuore inverso te<sup>g</sup>; strascinali, a guisa di pecore, al macello, e preparali per lo giorno dell' uccisione.

4 Infino a quando farà cordoglio il paese, e seccherassi l'erba di tutta la campagna, per la malvagità degli abitanti di quello 1 le bestie, e gli uccelli son venuti meno; perciocché hanno detto: Iddio non vede il nostro fine.

5 Se, correndo co' pedoni, essi ti hanno stanco, come ti rimescolerai co' cavalli? e se hai sol fidanza in terra di pace, come farai, quando il Giordano sarà gonfio?

6 Perciocchè, eziandio i tuoi fratelli, e que della casa di tuo padre, si son portati dislealmente teco; ed essi ancora hanno a grida radunata la moltitudine dietro a te; non fidarti di loro, quando ti daranno buone parole.

Il paese devastato. Profezia contro i moi devastatori.

7 Io ho lasciata la mia Casa, io ho abbandonata la mia eredità; jo ho dato l'amor dell'anima mia nelle mani de' suoi nemici. 三世 得到,只

8 La mia eredità mi è stata come un leone nel bosco: ha data fuori la sua voce contro a me; perciò l' ho odiata.

9 La mia eredita mi è stata come un uccello vaiolato; o uccelli, venite contro a lei d'ogn' intorno; andate, radunatevi, voi tutte le fiere della campagna, venite per mangiare, ......

10 Molti pastori han guasta la mia vigna, han calpestata la mia possessione, han ridotta la mia cara possessione

in un deserto di desolazione. 11 E stata ridotta in desolazione; e, tutta desolata ha fatto cordoglio appo me; tutta la terra è desolata, perciocchè non vi è alcuno che ponga mente a queste

12 De' guastatori son venuti sopra tutti i kuoghi elevati nel deserto; perciocchè la spada del Signore divorerà da una estremità del paese infino all'altra; non vi è pace alcuna per veruna carne.

13 Han seminato del frumento, e han ricolte delle spine; si sono affannati, e non han fatto alcun profitto; voi sarete confusi delle vostre rendite, per l'ardente

ira del Signore

14 Così ha detto il Signore contro a tutti i suoi malyagi vicini, che toccano l' eredità, la quale egli ha data a possedere a Israele, suo popolo: Ecco, io li divellerò d'in sul lor paese! e divellerò la casa di Giuda del mezzo di loro.

15 E avverrà che dopo che io li avrò divelti, avrò di nuovo pietà di loro; e li

ricondurro, ciascuno alla sua eredità, e

ciascuno alla sua terra m.

16 E avverrà che, se pure imparano le vie del mio popolo per giurar per lo mio Nome, dicendo: Il Signore vive (siccome hanno insegnato al mio popolo di giurare per Baal), saranno edificati in mezzo del

mio popolo".

17 Ma se non ubbidiscono, io divellerò una cotal gente, divellendola, e insieme distruggendola, dice il Signore.

Predizione della cattività mediante l'emblena di una cintura lina.

13 COSI mi ha detto il Signore: Va, e comperati una cintura lina, e mettilati in su i lombi, e non metterla nel- $\mathbf{P}$  acqua. eta = eta , where

2 Io dunque comperai quella cintura, secondo la parola del Signore, e me la misi in su i lombi.

3 E la parola del Signore mi fu induriz-

zata la seconda volta, dicendo:

4 Prendi la cintura che tu hai comperata, la quale tu hai in su i lombi, e levati, e va all' Eufrate, e nascondila quivi in una buca di un sasso.

5 Ed io andai, e la nascosi presso all' Eufrate, siccome il Signore mi avea

comandato.

6 E dopo molti giorni, avvenne che il Signore, mi disse: Levati, va all' Eufrate, e togli di là la cintura, che io ti avea comandato di nascondervi.

7 Ed io andai all' Eufrate. e cavai. e

<sup>73, 3,</sup> ecc. f Is. 29. 13 eut. 30. 3. Zac., 2. 8.

tolsi la cintura dal luogo dove io l'avea | nascosta; ed ecco, la cintura era guasta, e non era più buona a nulla.

:8 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:
9 Così ha detto il Signore: Così guasterò la magnificenza di Giuda, la gran

magnificenza di Gerusalemme;

10 Di questo popolo malvagio, che ricusa di ascoltar le mie parole, che cammina nella durezza del cuor suo, e va dietro ad altri dii, per servirli, e per adorarli; e quella diventerà come questa cin-

tura, che non è più buona a nulla. 11 Perciocchè, siccome la cintura è apposta in su i lombi dell' uomo, così io mi avea congiunta tutta la casa d' Israele, e tutta la casa di Giuda, dice il Signere; acciocche fosse mio popolo", a fama, e a lode, e a gloria; ma essi non hanno ubbidito.

12 Di' loro adunque questa parola: Così ha detto il Signore, l' Iddio d' Ispaele: Ogni barile sarà ripieno di vino. Ed essi ti diranno: Non sappiam noi bene, che

ogni barile sarà ripieno di vino?

13 Eta dirai loro: Così ha detto il Signore: Ecco, io empierò d' ebbrezza tutti gli abitatori di questo paese, e i re del legnaggio di Davide, che seggono sopra il suo trono; e i sacerdoti, e i profeti, e

tutti gli abitanti di Gerusalemme; 14 E li shattero l'uno contro all'aktro, padri, e figlinoli insieme, dice il Signore; io non risparmierò, e non perdonerò, e non

avrò pieta, per non distruggerli.

15 Ascoltate, e porgete l' orecchio: Non superhite; perciocchè il Signore ha parlato.

16 Date gioria al Signore Iddio vostro, avanti che egli faccia venir le tenebre, e avanti che i vostri piedi s' intoppino sopra i monti di oscurità, e che voi aspet-tiate la luce, e ch' egli l'abbia cangiata in ombra di morte, e mutata in oscurità.

17 Chè se voi non ascoltate questo, l'anima mia piagnerà in segreto, per lo vostro orgoglio; e l'occhio mio non resterà di lagrimare, e si struggerà in lagrime; perciocche la greggia del Signore è menata in cattività.

18 Di' al re, ed alla regina: Umiliatevi, e sedete in terra; pergiocche il vostro principato, la corona della vostra gloria,

è caduta a basso °

19 Le città del Mezzodi sono serrate, e mon vi è alcuno che le apra; tutto Giuda è menato in cattività, egli è menato in una intiera cattività.

20 Alzate gli occhi vostri, e vedete quelli che vengono di Settentrione; dove è la mandra che ti era stata data, la greggia della tua gloria?

di te? conciossischè tu stessa abbi loro insegnato ad esser tuoi principi in capo; non ti strigneranno dolori, a guisa di donna cae partorisce?

22 Che se pur dici nel cuor tuo: Perchè mi son avvenute queste cose? Per la grandezza della tua iniquità i tuoi lembi sono stati rimboccati, e le tue calcagna

sono state calterite.

23 Potrebbe il moro mutar la sua pelle, o il pardo le sue macchiei potreste altresì voi, assuefatti a far male, far bene?

24 Io dunque li dispergerò come stoppia, che è trasportata via al soffiar del

vento del deserto.

25 Quest' è la tua sorte, la parte delle tue misure, da parte mia, dice il Signore; perciocchè tu mi hal dimenticato, e ti sei confidata in menzogna.

26 Laonde io altresi ti rimboccherò i tudi lembi in sul viso, e il tuo vituperio

apparirà. 27 I tuoi adulterii, e il tuo ringhiare, e l'infamia del tuo fornicare, è stata sopra i colli, per li campi; io ho vedute le tue abbominazioni. Guai a te, Gerusalemme! non ti netterai tu mail dopo quando ancora f

Geremia intercece invano per il popolo.

14 LA parola del Signore che fu indirizzata a Geremia intorno al fatto della secchezza.

2 La Giudea fa cordoglio, e le sue porte languiscono; giacciono per terra in abito lugubre; il grido di Gerusalemme è sa-

lito.

3 E i più onorati d'infra loro hanno mandata per dell'acqua la lor piccola gente; ed essa, venuta alle fosse, non ha trovata acqua alcuna; se ne son tornati co' vasi vuoti; hanno avuta vergogna, e sono stati confusi, ed hanno coperto il capo loro.

4 Conciossiachè la terra sia stata trita, perciocchè non vi è stata alcuna pioggia nel paese; i lavoratori sono stati confusi.

e han coperto il capo loro.

5 Ed anche la cerva, per li campi, aven-do figliato, ha abbandonati i suoi cen*biatti ;* perciocchè non vi era alcun**a erba.** 

- 6 E gli asini salvatici si son fermati sopra i luoghi elevati, e han sorbito il vento, come dragoni; gli occhi loro son venuti meno; perciocchè non vi era erba alcuna.
- 7 O Signore, se le nostre iniquità rendono testimonianza contro a noi, opera per amor del tuo Nome; perciocchè le nostre ribellioni son moltiplicate, noi abbiamo peccato contro a te.

8 O speranza d' Israele, suo Salvatore in tempo di distretta, perchè saresti ne 21 Che dirai quando egli farà punizion | paese a guisa di forestiere, e come

viandante, che si riduce in un albergo,

per passarvi la notte?

9 l'erchè saresti come un uomo smarrito, come un uomo prode che non può salvare a? Ora, Signore, tu sei pur nel mezzo di noi, e il tuo Nome è invocato

sopra noi; non abbandonarci.

10 Cost ha detto il Signore a questo popolo: Così hanno preso diletto d' andar vagando, e non hanno rattenuti i lor piedi; crciò il Signore non li gradisce; ora ricorderà la loro iniquità, e farà punizion de' lor peccati.

11 Poi il Signore mi disse: Non pregare

in bene per questo popolo.

12 Quando digiuneranno, io non ascolterò il grido loro; e quando offeriranno olocausto e offerta, io non li avrò a grado b; anzi li consumerò per la spada, e per la fame, e per la peste.

13 Ed io dissi: Ahi Signore Iddio! ecco, i profeti dicon loro: Voi non vedrete la spada, e fame non vi avverrà; anzi vi daro ferma pace in questo luogo.

14 E il Signore mi disse: Que' profeti profetizzano menzogna nel Nome mio; io non li ho mandati, e non ho data loro commessione, e non ho lor parlato; essi vi profetizzano visioni di menzogna, e indovinamento, e vanità, e l'inganno del cuor loro.

15 Perciò, così ha detto il Signore intorno a que' profeti, che profetizzano nel mio Nome, quantunque io non li abbia mandati, e dicono: Ei non vi sarà nè spada, nè fame in questo paese; que' profeti saran consumati per la spada, e per

la fame :

16 E il popolo, al quale hanno profetizzato, sarà gittato su per le strade di Gerusalemme, per la fame, e per la spada; e non vi sarà alcuno che seppellisca c nè loro, nè le lor mogli, nè i lor figliuoli, nè le lor figliuole; ed io spanderò sopra

loro la lor malvagità. 17 Di' loro adunque questa parola: Struggansi gli occhi miei in lagrime giorno e notte, e non abbiano alcuna posa: perciocche la vergine, figliuola del mio popolo, è stata fiaccata d'un gran fiaccamento, d' una percossa molto dolo-

18 Se io esco fuori a' campi, ecco gli uccisi con la spada; se entro nella città, ecco quelli che languiscono di fame d; perciocchè, eziandío i profeti, e i sacerdoti, sono andati vagando per lo paese, e non sanno quel che si facciano.

19 Avresti tu pur riprovato Giuda? e avrebbe l'anima tua Sion in abbominazione? perchè ci hai percossi, senza che abbiamo potuto aver guarigione? ei si | aspetta pace, e non vi è alcun bene; e il |

tempo della guarigione, ed ecco turbamento.

20 O Signore, noi riconosciamo la nostra malvagità, l'iniquità de' nostri padri: perciocchè noi abbiam peccato contro

21 Per amor del tuo Nome, non disdegnare, non mettere in vituperio il trono della tua gloria; ricordati del tuo patto

con noi; non annullarlo.

22 Evvi, fra le vanità delle genti, alcuno che faccia piovere? i cieli danno essi le piogge? non set desso tu; o Signore Iddio nostro? perciò, noi spereremo in te; perciocchè tu hai fatte tutte queste cose.

15 POI il Signore mi disse: Avvegnachè Mosè e Samueles si presentassero davanti alla mia faccia, l'anima mia non sarebbe però inverso questo popolo; mandali fuori della mia presenza, ed escansene fuori.

2 Che se pur ti dicono: Dove usciremo? di' loro: Così ha detto il Signore: Chi è condannato alla mortalità, esca alla mortalità; chi alla spada, esca alla spada; chi alla fame, esca alla fame; chi alla

cattività, esca alla cattività 9.

3 Ed io costituirò sopra loro quattro generazioni, dice il Signore: la spada per uccidere; i cani, per istrascinare; gli uccelli del cielo, e le bestie della terra, per divorare, e per distruggere.

4 E farò che saranno agitati per tutti i regni della terra; per vagion di Manasse. figliuolo di Ezechia, re di Giuda; per quello ch' egli ha fatto in Gerusalemme.

5 Perciocche, o Gerusalemme, chi avrebbe pietà di te! chi si condorrebbe teco? o chi si rivolgerebbe per domandarti del tuo bene stare?

6 Tu mi hai abbandonato, dice il Signore, e te ne sei ita indietro; io altresì stenderò la mano sopra te, e ti distrug-

gerò; io sono stanco di pentirmi.

7 Benché io li abbia sventolati con la ventola nelle porte del paese, e abbia deserto, e distrutto il mio popolo, non però si son convertiti dalle lor vie.

8 Le sue vedove sono state da me moltiplicate, più che la rena de' mari; io ho loro addotto in pien mezzodi un guastatore contro alla madre de' giovani : io ho fatto di subito cader sopra lei turbamento.

e spaventi.

9 Quella che avea partoriti sette figliuoli è divenuta fiacca, l'anima sua ha ansato, il suo sole è tramontato, mentre era ancora giorno; è stata confusa e avergognata; ancora darò il lor rimanente alla spada, all' arbitrio de' lor nemici, dice il Signore.

b Prov. 1. 28. Is. 1. 15. <sup>4</sup> Is. 59. 1. <sup>5</sup> Prov. 1. 9. <sup>9</sup>. 11, epc. 1 Sam. 7. 9. Sal. 79. 3. <sup>9</sup> Ger. 43, 11, Ezec, 5, 12,

10 Ahi lasso me! madre mia; per-ciocchè tu mi hai partorito per essere uomo di lite, e li contesa a tutto il paese; io non ho loro dato nulla in presto, ed essi altresi non mi hanno prestato nulla; e pur tutti quanti mi maledicono.

Il Il Signore ha detto: Se il tuo sol rimanente non è riserbato per lo bene; se io non fo che il nemico si scontri in te nel tempo dell' avversità, e nel tempo

della distretta

12 Potrebbesi rompere il ferro, il ferro

di Aquilone, e il rame?

13 lo darò sensa prezzo in preda le tue facoltà, e i tuoi tesori, in tutti i tuoi con-

fini; e ciò per tutti i tuoi peccati; 14 E farò passare i tuoi nemici per un paese che tu non sai; perciocchè un fuoco si è acceso nella mia ira, il quale si ap-

prenderà sopra voi.

15 O Signore, tu il sai; ricordati di me, e visitami, e vendicami de' miei persecutori; non rapirmi, mentre tu sei lento all' ira; conosci che io soffero vituperio per te.

16 Tosto che le tue parole sono state ritrovate da me, io le ho mangiate ; e la tua parola mi è stata in gioia e in allegrezza del mio cuore; perciocchè il tuo Nome è invocato sopra me, o Signore Iddio degli eserciti.

17 Io non son seduto nel consiglio degli schernitoric, per far festa, ed allegrezza; 'io son seduto tutto solo, per cagion della tua mano; perciocchè tu mi hai empiuto

d'indegnazione.

18 Perchè è stato il mio dolore perpetuo, e la mia piaga disperata? perchè ha ella ricusato d'esser guarita? mi saresti tu pure come una cosa fallace, come acque

che non son perenni?

19 Pereiò così ha detto il Signore: Se tu ti converti, io ti ristorerò, e tu starai davanti a me; e se tu separi il prezioso dal vile, tu sarai come la mia bocca; convertansi eglino a te; ma tu, non convertirti a loro.

20 Ed io ti farò essere a questo popolo, a guisa d' un muro fortissimo di rame<sup>d</sup>; ed essi combatteranno contro a te, ma non ti vinceranno; perciocchè io son teco, per salvarti, e per riscuoterti, dice il Si-

gnore.
21 E ti trarrò di man de' maligni, e ti

riscoterò di man de' violenti.

Annunzio della cattività e del ristoramento d'Israele.

16 POI la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

2 Non prenderti moglie, e non aver figliuoli, ne figliuole, in questo luogo. 3 Perciocche, così ha detto il Signore

intorno a' figlinoli, e alle figlinole, che nasceranno in questo luogo, è alle madri che li avranno partoriti, e a padri che li avranno generati in questo paese:

4 Morranno di morti dolorose; non se ne farà cordoglio, e non saranno seppel-liti; saranno per letame in su la faccia della terra, e saran consumati per la spada, e per la fame; e i lor corpi morti saranno per pasto agli uccelli del cielo, e alle bestie della terra.

5 Perciocche, così ha detto il Signore: Non entrare in alcuna casa di convito funerale, e non andar per far cordoglio, e non condolerti con loro; perciocche io ho ritratta la mia pace da questo popolo, dice il Signore, o la mia benignità, e le

mie compassioni.

6 E grandi e piccoli morranno in questo

paese, senza esser seppelliti; e non si farà cordoglio per loro, e niuno si farà tagliature addosso, ne si radera per loro; 7 E non si spartirà loro pane per lo duolo, per consolarli del morto; e non si darà loro a bere la coppa delle consolazioni per padre, nè per madre di alcuno.

8 Parimente non entrare in alcuna cusa di convito, per seder con loro, per man-giare e per bere.

9 Perciocche, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Ecco, io fo cessare in questo luogo, davanti agli occhi vostri, e a' di vostri, la voce di gioia, e la voce di allegrezza, la voce dello sposo,

e la voce della sposa

10 Or avverrà, quando tu avrai annun-ziate tutte queste parole a questo popolo, ch' essi ti diranno: Perchè ha il Signore pronunziato contro a noi tutto questo gran male! e quale è i nostra iniquità, e quale è il nostra peccato, che noi abbiamo commesso contro al Signore Iddio nostro?

11 E tu dirai loro: Perciocchè vostri padri mi hanno lasciato, dice il Signore; e sono iti dietro ad altri dii, e li hanno serviti, ed adorati; e hanno abbandonato

me, e non hanno osservata la mia Legge; 12 E voi avete fatto vie peggio che i vostri padri; ed ecco, ciascun di voi va dietro alla durezza del cuor suo malvagio,

per non ascoltarmi.

13 Perciò, io vi caccerò fuor di questo paese, in un paese che nè voi, nè i vostri padri, non avete conosciuto; e quivi servirete giorno, e notte, ad altri dii; per-ciocchè io non vi farò grazia.

14 Ma pure, ecco, i giorni vengono dice il Signore, che non si dirà più: Il Signor vive, il quale ha tratti i figliuoli d' Israele fuor del paese di Egitto;

15 Ma: Il Signore vive, che ha tratti i

Figure 22. 18. Apoc. 10. 9, 10. July 19. 28. Deut. 14. 1. Sal. 1. 1; 26. A Prov. 31 **Ger. 1. 18.** 4 Apoc. 18, 22, 28. 20-

figliuoli d'Israele fuor del paese di Settentrione, e di tutti gli altri paesi, ne' quali egli li avea scacciati; edi io li ricondurro alla lor terra, che io diedi a' padri

16 Ecco, io mando a grandi pescatori, che li peschino, dice il Signore; e dopo ciò, a grandi cacciatori che li caccino sopra ogni monte, e sopra ogni colle, e nelle buche de' sassi.

17 Percioochè gli occhi miei son sopra tutte le lor vie; quelle non son nascoste dal mio cospetto, e la loro iniquita non è occulta d'innanzi agli occhi mieia

18 E imprima renderò loro al doppio la retribuzione della loro iniquità, e del lor peccato; perciocchè han contaminato il mio paese ed hanno empiuta la mia credità delle carogne delle lor cose esecrabili, e delle loro abbominazioni.

19 O Signore, mia forza, e mia fortezza, e mio rifugio nel giorno della distretta", le genti verranno a te dalle estremità della terra, e diranno: Veramente i padri nostri han posseduta falsità, vanità, e cose nelle quali non era alcun giovamento.

20 Farebbesi l' uomo degl' iddii, i quali però non son dii ?

21 Per tanto, ecco io farò lor conoscere questa volta, fo farò lor conoscere la mia mano, e la mia forza; e sapranno che il mio Nome è: Il Signore.

17 IL peccato di Giuda è scritto con uno stile di ferro, con una punta di diamante; egli è scolpito in su la tavola del lor cuore, e nelle corna de' vostri altari.

2 Il ricordarsi de loro altari, e de lor boschi, presso agli alberi verdeggianti, sopra gli alti colli, è loro come il ricor-

darsi de' lor propri figliuoli. 3 O montanaro, scendi nella campagna;

io darò in preda le tue facoltà, e tutti i tuoi tesori; i tuoi alti luoghi son pieni di

peccato, in tutti i tuoi confini.

4 E tu, e quelli che sono fra te, lascerete vacar la vostra eredità, la quale io vi avea data, essendone cacciati fuori; ed io ti farò servire a' tuoi nemici, nel paese che tu non conosci; perciocchè voi avete acceso un fuoco nella mia ira, il quale arderà in perpetuo.

5 Così ha detto il Signore: Maledetto sia l'uomo che si confida nell'uomo, e mette la carne per suo braccio, e il cui

cuore si ritrae dal Signore.

6 Egli sarà come un tamerice in una piaggia; e quando il bene verrà, egli nol vedrà; e abiterà nel deserto, in luoghi aridi, in terra di salsuggine, e disabitata.

7 Benedetto sia I uomo che si confida nel Signore, e la cui confidénza è il Si-

gnore)

8 Egli sara come un albero piantato presso alle acque, e che stende le sue radici lungo un ruscello; e quando viene l' arsura, egli non la sente; anzi le sue frondi verdeggiano; e nell' anno della secchezza non se ne affanna, é non resta di far frutto.

9 Il cuor dell'uomo è frodèlente sopra ogni attra cosa; e insanabile; ori lo cono-

scerà?

10 Io, il Signore, che investigo i caori, che provo le reni<sup>h</sup>; e ciò, per rendere a ciascuno la retribuzione secondo le sue vie, secondo il frutto de' suoi fatti'.

Il Chi acquista delle ricchesze, e non dirittamente, è come la pernice, che cova l'uova che non ha fatte; egli le lascerà al mezzo de' suoi di, ed alla fine sarà trovato stolto 1

12 Il luogo del nostro santuario è un trono di gloria, un luogo eccelso fin dal

principio.

13 O Signore, speranza d' Israele, tutti quelli che ti lasciano saran confusi; e quelli che si rivoltano indietro da me saranno scritti nella terra; perciocche hanno abbandonata la fonte delle acque vive, il Signore.

14 Sanami, Signore, ed to saro sanato: salvami, ed io sarò salvato; perciocchè tu

sei la mia lode.

15 Ecco, costoro mi dicono: Dove è la parola del Signore! venga pur ora.

16 Ora, quant' è a me, io non ho fatta maggiore instanza dietro a te, che si convenga ad un pastore; e non ho desiderato il giorno del male insanabile; tu il sai, ciò che è uscito delle mie labbra è stato nel tuo cospetto:

17 Non essermi in ispayento; tu sei la mia speranza, e rifugio, nel giorno dell' av-

versità.

18 Sieno confusi i miei persecutori, e non io; sieno spaventati, e non io; fa venire sopra loro il giorno del male, e rompili di doppia rottura.

# La santificazione del sabato raccomandata.

19 Così mi ha detto il Signore: Va, e fermati alla porta de' figliuofi del popolo, per la quale entrano ed escono i re di Giuda; e a tutte le porte di Gerusalemme,

20 E di' loro: Ascoltate la parola del Signore, re di Giuda, e tutto Giuda, e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme, ch' en-

trate per queste porte. 21 Così ha detto il Signore: Guardatevi, sopra le anime vostre, di portare alcun

Giob. 34. 21. Prov. 15. 8.
2. 12; 34. 8.
2. 6.
Luc. 12. 20. <sup>b</sup> Is. 40. 2. <sup>c</sup> Sal. 18. 2. <sup>d</sup> Gal. 4. 8. <sup>e</sup> Is. 30. 1; 31. 1. <sup>h</sup> 1 Sam. 16. 7. Sak. 7. 9; 139, 23, 24. Rom. 8. 27. Apoc. 2. 23. <sup>m</sup> 2 Piet. 8. 4.

carico, nè di farlo passare per le porte di Gerusalemme, nel giorno del sabato<sup>a</sup>

22 E non tracte fuor delle vostre case alcun carico nè fate opera alcuna nel giorno del sabato; ma santificate il giorno del sabato, come io comandai a' padri vostri <sup>b</sup>.

23 Ma essi non ascoltarono, e non porsero il loro orecchio; anzi indurarono il lor collo per non ascoltare, e per non ricever

correzione

24 E avverrà, se pur mi ascoltate, dice il Signore, per non fare entrare alcun carico per le porte di questa città nel giorno del sabato, e per santif are il giorno del mbato, per non fare in esso alcun lavoro;

25 Che i re ed i principi che seggono sopra il trono di Davide, montati sopra carri e cavalli; i re. dico, e i lor principi, gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Gerusalemme, entreranno per le porte di questa città; e questa città sarà abitata in perpetuo.

26 E si verrà dalle città di Giuda, e da' luoghi circonvicini di Gerusalemme, e dal paese di Beniamino, e dal piano, e dal monte, è dalla parte meridionale, portando olocausti, e sacrificii, ed offerte, ed incenso; portando aucora offerte da ren-

der grazie, alla Casa del Signore. 27 Ma se non mi ascoltate, per santificare il giorno del sabato, e per non portare alcun carico, e per non entrar con esso per le porte di Gerusalemme, nel giorno del sabato, io accenderò un fuoco nelle sue porte, il quale consumerà i palazzi di Gerusalemme, e non si spegnerà c.

#### Iddio tratterit Ieraele; come il vasellaio tratta i suoi vasi.

18 LA parola che fu dal Signore indirizzata a Geremia, dicendo:

2 Levati, e scendi in casa di un vasellaio, e quivi ti farò intender le mie pa-

3 Io adunque scesi in casa di un vasellaio, ed ecco, egli faceva il suo lavorio in

su la ruota.

4 E il vasello ch'egli faceva si guastò come l'argilla suol guastarsi in man del vasellaio; ed egli da capo ne fece un altro vasello, come a lui vasellaio parve bene di fare

5 Allora la parola del Signore mi fu in-

dirizzata, dicendo:

6 Non posso io fare a vol, o casa d' Istacle, come ha fatto questo vasellaiod? dice il Signore; ecco, siccome 1' argilla è in man del vasellaio, così voi, o casa d' Isrhele, siete in mano mía.

7 In uno stante io parlerò contro ad una nazione, o contro ad un regno, per divellere, per diroccare, e per distruggere.

8 Ma se quella nazione, contro alla quale io avrò parlato, si converte dalla sua malvagità, io altersi mi pentirò del male che io avea pensato di farle.

9 In uno stante parimente, parlerò in favore di una nazione, o di un regno, per

piantare, e per edificare.

10 Ma se quel regno, o nazione, fa quel che mi dispiace, non ascoltando la mia voce, io altresi mi pentirò del bene che io

avea detto di fargli.

11 Ora dunque, parla pure agli uomini di Giuda, e agli abitanti di Gerusalemme, dicendo: Così ha detto il Signore: Ecco, io formo contro a voi del male, e penso de pensieri contro a voi; convertasi ora ciascun di voi dalla sua via malvagia, e ammendate le vostre vie, e i vostri fatți.

12 Ed essi dissero: Non vi è rimedio perciocchè noi andremo dietro a' nostri pensieri, e faremo ciascuno secondo la du-

rezza del cuor suo malvagio.

13 Perciò, così ha detto il Signore: Deh! domandate fra le genti; chi ha mai udite cotali cose? la vergine d' Israele ha fatta una cosa molto brutta

14 Lascerebbesi per lo sasso di un campo il nevoso Libano? abbandonerebbersi le acque penagrine, fresche, e correntif

15 Conclossiachè il mio popolo mi abbla dimenticato, e abbia fatti profumi a ciò che non è che vanità; e sia stato fatto intopparsi nelle sue viè, ch' erano sentieri antichi, per camminar per li sentieri di un cammino non appianato;

16 Per mettere il lor paese in desolazione, e in zufolo, in perpetuo; onde chiunque passerà per esso stupirà, e scoterà la

testa.

17 Io li dispergerò dinanzi al nemico, a guisa di vento orientale; io mostrerò loro la coppa, e non la faccia, nel giorno della lor calamita.

18 Ed essi hanno detto: Vehite, e facciamo delle macchinazioni contro a Geremia/; perciocchè la Legge non verrà giammai mend dal sacerdote, nè il consiglio dal savio, nè la parola dal profeta; venite, e percotiamolo con la lingua, e non attendiamo a tutte le sue parole.

19 O Signore, attendi a me, e ascolta la voce di quelli che contendono meco.

20 Devesi rendere mal per benegi conciossiache essi abbiano cavata una fossa all'anima mia. Ricordati che io mi son presentato dinanzi a te, per parlare in favor loro, per istornar l'ira tua da loro.

21 Perciò, abbandona i lor figliuoli alla fame, e falli cader per la spada; é sieno le lor mogli orbate di figliuoli, e vedove; e sieno i loro uomini uccisi, e morti; è sieno i lor giovani percossi dalla spada nella battaglia.

20-6

<sup>\*</sup>Num. 15. 32, ecc. Neem. 13. 15—21. om. 9. 18—21. Giona 3. 9, 10. Rom. 9. 18-21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es. 20. 8, ecc. f Ger. 11. 19.

22 Sieno udite le strida dalle case loro, quando in uno stante tu avrai fatte venir sopra loro delle schiere; perciocche han cavata una fossa, per prendermi; e han di nascosto tesi de lacci a mici piedi.

23 Ma tu, o Signore, conosci tutto il lor consiglio contro a me, che è di farmi morire; non fare il purgamento della loro ini-quità, e non iscancellare il lor peccato dal tuo cospetto; anzi sieno traboccati davanti a te; opera contro a loro nel tempo della tua ira.

Il vaso rotto-La rovina di Gerusalemme.

IL Signore ha detto così: Va, insieme con alcuni degli anziani del popolo, e degli anziani de' sacerdoti, e compera un boccale di vasellaio;

2 Ed esci alla valle del figliuolo di Hinnom, che è all' entrata della porta de' vasellai; e quivi grida le parole che io ti

dirò

3 E di': Ascoltate la parola del Signore, voi re di Giuda, e abitanti di Gerusalemme: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Id-dio d' Israele: Ecco, io fo venire sopra questo luogo un male, il quale chiunque . udira ayra gli orecchi intronatia

4 Perciocchè mi hanno lasciato, e han profanato questo luogo, ed hanno in esso fatti profumi ad altri dii, i quali ne essi, nè i lor padri, nè i re di Giuda, non han conosciuti; ed hanno empiuto questo luo-

go di sangue d' innocenti:

5 Ed hanno edificati degli alti luoghi a Baal, per bruciar col fuoco i lor figliuoli in olocausto a Baal; il che io non comandai, e non ne parlai giammai, e non mi entrò giammai in cuoreb;

6 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questo luogo non sarà più chiamato Tofet, nè valle del figliuolo

di Hinnom, ma valle di uccisione.

7 Ed io metterò al niente il consiglio di Giuda e di Gerusalemme, in questo luogo; e li farò cader per la spada dinanzi a' lor nemici, e li darò in man di quelli che cercano l'anima loro; e darò i lor corpi morti per pasto agli uccelli del cielo, e alle bestie della terra

8 E metterò questa città in desolazione. ed in zufolo; chiunque passerà presso di essa stupirà, e zufolerà, per tutte le sue

piaghe;

9 E farò che mangeranno la carne de' lor figliuoli, e la carne delle lor figliuole d; e ciascuno mangerà la carne del suo compagno, nell'assedio, e nella distretta, della quale i lor nemici, e quelli che cercano l'anima loro, li strigneranno.

10 Poi spezza il boccale in presenza di quegli uomini, che saranno andati teco,

11 E di' loro: Così ha detto il Signor degli eserciti: Così romperò questo po-polo, e questa città come si spezza un vasello di vasellaio, il quale non si può più risaldare; e saran seppelliti in Tofet, inchè non vi sia più luogo da seppel-

12 Così farò a questo luogo, dice il Signore, e a' suoi abitanti; e ciò, per render

questa città simile a Tofet. 13 E le case di Gerusalemme, e le case dei re di Giuda, saranno immonde come il luogo di Tofet; tutte le case, sopra i cui tetti han fatti profumi a tutto l'esercito del cielo, e offerte da spandere ad altri dii.

14 Poi Geremia se ne venne di Tofet, dove il Signore l'avea mandato per profetizzare; e si fermò nel cortile della Casa del Signore, e disse a tutto il po-

polo:

15 Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Ecco, io fo venire sopra questa città, e sopra tutte le terre d'essa, tutto il male che io ho pronunziato contro a lei; perciocchè hanno indurato il lor collo, per non ascoltar le mie parole.

#### Pashur fa incarcerare Geremia.

20 OR Pashur, figliuolo d' Immer, sa-cerdote, ch' era sopraintendente, e conduttore nella Casa del Signore, udi

Geremia, che profetizzava queste parole. 2 E Pashur percosse il profeta Geremia, e lo mise nella grotta, ch' era nella porta alta di Beniamino, la quale conduceva al-

la Casa del Signore.

3 E il giorno seguente, Pashur trasse Geremia fuor della carcere. E Geremia gli disse: Il Signore ti nomina, non Pa-

shur, ma Magormissabib!

4 Perciocche, così ha detto il Signore: Ecco, io ti metterò in ispavento a te stesso, e a tutti i tuoi amici; ed essi caderanno per la spada de' lor nemici, e i tuoi occhi lo vedranno; e darò tutto Giuda in man del re di Babilonia, il quale li menerà in cattività in Babilonia, e li percoterà con la spada;

5 E darò tutte le ricchezze di questa città, e tutto il suo guadagno, e tutte le sue cose preziose; e insieme tutti i tesori dei re di Giuda, in man de' lor nemici, i quali li prederanno, e li rapiranno, e li porteranno via in Babilonia.

6 E tu, Pashur, e tutti quelli che sbitano in casa tua, andrete in cattività; e tu entrerai in Babilonia, e quivi morrai, e quivi sarai seppellito, tu, e tutti i tuoi amici, a' quali tu hai profetizzato falsa-| mente<sup>g</sup>.

<sup>\*1</sup> Sam. 3. 11. 2 Re 21. 12. \*Sal. 2. 8, 9. Is. 30. 14. cd Sal. 79. 1, ecc. <sup>3</sup> Lev. 18. 21. Lev. 26. 29. Deut. 28. 53. /2 Re 20.17; 24.12—16; 25. 18, ecc. cioè: Spavento d'ogni intorno.

7 O Signore, tu mi allettasti, ed lo mi lasciai allettare; tu mi facesti forza, e mi vincesti; tuttodi sono in derisione, ciascuno si beffa di me.

8 Perciocchè, da che lo parlo, sclamo, e grido violenza, ed assassinamento; imperocche la parola del Signore mi è stata in obbrobrio, e in ischerno tuttodi.

9 Laonde io dissi: Io non lo mentoverò più, e non parlerò più nel suo Nome (ma vi è stato nel mio cuore un fuoco ardente, rinchiuso nelle mie ossa, e mi sono atan-cato per ritenerio, e non ho potuto"); 10 Perciocchè io ho udito come molti

mi hanno infamato; spavento è d'ogn' intorno: rapportate, e noi rapporteremo. Tutti quelli co quali io stava in buona pace mi hanno spiato, se io incappava punto; e han detto: Forse si lascera egli cogliere per inganno, e noi verremo a capo di lui b.

11 Ma il Signore è meco, come un uomo prode, e terribile; perciò quelli che mi perseguitano caderanno, e non avranno la vittoria; saranno grandemente confusi, perciocche non prospereranno, ciò sarà loro una ignominia eterna, che giammai non sarà dimenticata.

12 Dunque, o Signor degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le reni, e il cuore, fa ch' io vegga la vendetta che tu prenderai di loro; perciocchè io ti ho spiegata la mia ragione.

13 Cantate al Signore, lodate il Signore; perciocchè egli ha riscossa l'anima del povero dalla mano de' malfattorio.

14 Maledetto sia il giorno che ionacqui<sup>4</sup>; il giorno che mia madre mi partori non sia benedetto.

15 Maledetto sia l' uomo che ne portò la novella a mio padre, dicendo: Un figliuol maschio ti è nato; e lo rallegrò grandemente.

16 E sia quell' uomo come quelle città che il Signore ha sovvertite, senza esser-sene mai pentito"; e oda il grido la mattina, e lo stormo in sul mezzodi;

17 Conciossiachè Iddio non mi abbia faito morire fin dalla matrice, e non albia fatto che mia madre fosse il mio sepolero. e che la sua matrice fosse in perpetuo gra-

18 Perchè son io uscito della matrice, per veder travaglio, e tormento, e per fimire i miei giorni in vituperio?

Profesia della distrusione di Gerusalemme per opera di Nobucadneser.

LA parola, che fu dal Signore indirizzata a Geremia, quando il re Sedechia mandò a lui Pashur, figliuolo di Malchia, e Sefania, figliuolo di Maaseia, sacerdote, dicendo:

2 Deh! domanda per noi il Signore: perciocche Nebucadnesar, re di Babilonia, guerreggia contro a noi; forso il Blynore operera inverso noi secondo tutto le sue maravigfie, e fara ch'egli si ritrarrà da nol. 8 El Geremia disse loro: Con direte a

Sedechia:

4 Il Signore Iddio d'Israele ha detto cosi: Ecco, io fo rivolgere indietro gli strumenti bellici, che am nelle vostre mani, co quali voi combattete contro al re di Babilonia, e contro a Caldel, che vi assediano di fuori delle mura; e il raccoglicrò in mezzo di questa città

5 Ed io stesso combatterò contro a voi con man distess, e con possente braccio, in

ira, e in cruccio, e in grande indegnazione; 6 E percotero gli abitanti di questa città, gli nomini, e gli animali; e inorranno di gran mortalità. 7 E poi appresso, dice il Hignore, io darb

Sedechia, re di Huda, e i anoi aervitori, e il popolo, e quelli che saranno scampati in questa città dalla mortalità, e dalla spada, e dalla fame, in man di Nebucadnesar, re di Babilonia, e in mano de' lor nemici, e di quelli che cercano l'anima loro; ed egli li percotera, mettendoli a fil di spada; egli non perdonerà loro, e non li risparmierà, e non ne avrà pietà/. 8 E a questo popolo di': Così ha detto

il Signore: Ecco, lo vi propongo la via

della vita, e la via della morie.

9 Coloro che dimoreranno in questa cit-tà morranno; di spaia, o di fame o di pestilenza; ma quelli che andranno ad arrendersi a' Caldei, i quali vi amediano, viveranno, e l' anima loro sarà loro per

ispoglia.

10 Perciocchè io ho volta la mia faccia contro a questa città, in male, e non in bene, dice il Signore; ella surà messa in mano del re di Babilonia, ed egli l'arderà

col fuoco.

11 E alla casa del re di (Huda di: Ascol-

tate la parola del Hignore:

12 O cana di Davide, con ha detto il Signore: Da mattina fate ragione, e risco-tete di mano dell'oppressore colui a cui è tolto il suo; chè talora l'ira mia non esca a guisa di fuoco, ed arda, senza che alcuno la possa spegnere, per la malvagità de' vostri fatti.

13 Eccomi a te, o abitatrice della valle, della rocca del piano, dice il Bignore; a voi che dite: Chi potrebbe scendere sopra noi, e chi potrebbe entrar nelle mostre

Stauze'

14 Ed io farò punizione di voi secondo il frutto de vostri fatti, dice il Signore, e accenderò un fuoco nella selva di quel la, il quale consumerà tutto cio che è d'in torno a lei.

Luc. 11. 55, 54. Sei. 19. . 44 " Mal. 15, 9, 1906. \* Chiada 222, 18—202. Part. 18. 5. Gen. > 25. / Ger. W. 5, occ.

Profezia contro la casa reale di Giuda.

22 COSI ha detto il Signore: Scendi nella casa del re di Giuda, e pro-

neus casa del re di Giuda, e pronunzia quivi questa parola,
2 E di': Ascolta la parola del Signore, o
re di Giuda, che siedi sopra il trono di
Davide; tu, e i tuoi servitori, e il tuo popolo ch' entrate per queste porte:
3 Così ha detto il Signore: Fate giudicio
e giustizia; e riscotete di man dell' oppressore colui a cui è tolto il suo; e non
fate turto al forestiere, nè all' orfano, nè iste torto al forestiere, nè all'oriano, nè alla vedova; non fate violenza, e non ispandete sangue innocente in questo

luogo.
4 Perciocchè, se pur mettete ad effetto questa parola, i re del legnaggio di Davide, che seggono sopra il suo trono, entreranno per le porte di questa Casa, montati sopra carri, e sopra cavalli, essi, e i lor servitori,

e il lor popolo.

5 Ma se voi non ascoltate queste parole, io giuro per me stesso", dice il Signore, che questa Casa sarà messa in desolamone.

6 Perciocchè, così ha detto il Signore intorno alla casa del re di Giuda: Tu mi sei stata come Galand, come la sommità del Libano; se io non fi riduco in deserto, in città disabitate.

7 Lo ordinerò contro a te de' guastatori, che avranno ciascuno le sue armi; e ta-glieranno la scelta de' tuoi cedri, e li get-

teranno nel fuoco.

8 E molte genti passeranno presso di questa città, e diranno l'uno all'altro: Perchè ha il Signore fatto così a cotesta gran città?

9 E si dirà: Perciocchè han lasciato il patto del Signore Iddio loro, e hanno adorati altri dii, ed hanno lor servito.

10 Non piagnete per lo morto, e non ve ne condolete; piagnete pur per quel che se ne va via; perciocche egli non ritornara più, e mon vedrà più il suo natio paese.

11 Perciocchè il Signore ha detto così di Sallum, figliuolo di Giosia, re di Giuda, che ha regnato in luogo di Giosia, suo padre, ed è uscito di questo luogo: Egli

non vi ritornera più

12 Anzi morrà nel luogo dove è stato menato in cattività, e non vedra più que-

sto paesec.

13 Guai a colui ch' edifica la sua casa, e non con giustizia; e le sue sale, e non con dirittura; che si serve del suo prossimo per nulla, e non gli dà il pagamento del-l'opera sua ";

14 Che dice: Io mi edificherò una casa grande, e delle sale spaziose; e taglia a quella delle finestre larghe, e la fa tavolata di cedri, e la dipigne di minio!

15 Regneresti tu pure, che tu ti rimescoli così co' cedii non mangio, e non bevve tuo padre, facendo ciò ch' è diritto, e giusto ? e allora bene gli avvenne.

16 Egli fece ragione al povero e al bisognoso: e allora bene gli avvenne; non è ciò conoscermi ? dice il Signore.

17 Ma tu non hai gli occhi, ne il cuore, se non alla tua avarizia, è à spandere il sangue innocente, e ad oppressione, e a

storsione, per farla. 18 Perciò, il Signore ha detto così di Gioiachim, figliuolo di Gioria, redi Giuda: Ei non se ne tarà cordoglio, dicendo: Ahi fratel mio! Ahi sorella! Ei non se ne farà altresi cordoglio, dicendo: Ahi Si-gnorel e: Ahi sua maestà! 19 Egli sarà seppellito della sepoltura

di un asino, essendo strascinato, e gettato via lungi dalle porte di Gerusalem-

20 Sali pure in sul Libano, e grida; e da fuori la tua voce in Basan, e grida a quelli che sono di la; perciocche tutti i tuoi amanti sono stati rotti.

21 Io ti ho parlato nelle tue prosperità; matu hai detto: Io non ascoltero; questa è stata la tua usanza fin dalla tua fanciullezza, chè tu non hai giammas ascoltata la mia voce.

22 Il vento si pascerà di tutti i tuoi pastori, e i tuoi amanti andranno in cattività; allora sarai pure svergognata e confusa, per tutta la tua malvagità.

23 Tu dimori nel Libano, tu ti annidi sopra i cedri; oh! quanto sarai graziosa, quando ti verranno le doglie del parte, i

dolori, come di donna che partorisce!

24 Come lo vivo, dice il Signore, avvegnachè tu, Conia, figlipolo di Gioischim, re di Giuda, fossi un suggello nella mia man destra, pur te ne divellerò;

25 E ti darò in man di quelli che cer-

cano l'anima tua, e in man di quelli de quali tu hai spayento, e in man di Nebucadnesar, re di Babilonia, e in man de' Caldei;

26 E caccerò te, e tua madre che ti ha partorito, in un paese strano, dove non

siete nati; e quivi morrete.

27 E quant' è al paese, al quale essi hanno l'animo intento, per tornaryi, non vi torneranno.

28 É questo uomo Conia un idolo aprezzato, e rotto in pezzi e egli un vaso, del quale non si fa stima alcuna? perchè dunque sono stati cacciati egli, e la sua progenie, e gettati in un paese, che non conoscono i

29 O paese, o paese, o paese, ascolta la

parola del Signore!

30 Così ha detto il Signore; Sorivete pure che quest' uomo sarà privo di fi-

<sup>6.</sup>Eb. 6. 13, 17. Deut. 2 Giod. 5. 4. 2 Re 23. 25. Deut. 29. 24, ecc. 1 Re 9. 8, 9. 2 Re 22, 17. Re 23. 25. 72 Cron. 86. 9, 10. <sup>2</sup> Re 23, 80, 84, . d Lev. 19.13.

gliuoli, e sarà uomo che non prospererà a suoi di; e che niuno della sua progenie prosperera, sedendo sopra il trono di Davide, e signoreggiando per l' innanzi sopra Giuda.

**23** GUAI a' pastori, che disperdono, e dissipano la greggia del mio pasco<sup>a</sup>!

dice il Signore.

2 Perciò, così ha detto il Signore Iddio d' Israele a' pastori che pascono il mio popolo: Voi avete dissipate le mie pecore, e le avete scacciate, e non ne avete avuta cura; ecco, io farò punizione sopra voi della malvagità de vostri fatti, dice il Signore.

3 Ed io raccoglierò il rimanente delle mie pecore, da tutti i paesi ne' quali io le avrò scacciate, e le farò tornare alle lor mandre, e frutteranno, e moltipli-

cheranno.

4 Ed io costituirò sopra loro de' pastori che le pastureranno; ed esse non avranno più paura, nè spavento, e non ne mancherà alcuna, dice il Signore.

#### Il Germoglio di Davide.

5 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io farò sorgere a Davide un Germo-glio giusto, il quale regnera da re, e prospererà, e farà giudicio, e giustizia nella terra

6 A' suoi di Giuda sarà salvato, e Israele abiterà in sicurtà; e questo sarà il suo Nome, del quale sarà chiamato: IL SI-GNORE NOSTRA GIUSTIZIA

7 Perciò, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che non si dirà più: Il Signore vive, che ha tratti i figliuoli d' Israele

fuor del paese di Egitto;

8 Ma: Il Signore vive, che ha tratta, e condotta la progenie della casa d'Israele fuor del paese di Settentrione, e di tutti i paesi dove io li avea scacciati; ed essi abiteranno nella lor terra.

#### Contro i falsi prafeti.

9 Il mio cuore è rotto dentro di me per cagion de' profeti; tutte le mie ossa ne sono scrollate; io son come un nomo ebbro, e come una persona sopraffatta dal vino; per cagion del Signore, e per cagion delle parole della sua santità.

10 Perciocche il paese è pieno di adulteri; perciocche il paese fa cordoglio per l'esecrazioni; i paschi del deserto ne son tutti secchi; il corso di costoro è mal-

vagio, e la lor forza non è diritta.

11 Perciocche, e profeti e sacerdoti sono profani; e nella mia Casa stessa ho trovata la lor malvagità, dice il Signore.

12 Perciò, la lor via sarà come sdruccioli in tenebre; saranno sospinti, e cade-

ranno in esse; perciocchè io farò venir sopra loro del male, l'anno della lor visitazione, dice il Signore.

13 Ben avea io vedute cose sconvene-voli ne profeti di Samaria; profetizzavano per Baal, e traviavano il mio popolo

Israele:
14 Ma lo ho vedute cose nefande ne profeti di Gerusalemme, commettere adulterii, e procedere in falsità; e hanno confortate le mani de malfattori, acciocche niun di loro si converta dalla sua malvagità; essi tutti mi sono stati come Sodoma, e gli abitanți di quella come Gomorra

15 Perciò, il Signor degli eserciti ha detto così di que profeti: Ecco, io li ciberò di assenzio, e daro loro a bere acque di tosco: perciocche da profeti di Herusalemme è

uscita la profanità per tutto il paese. 16 Così ha detto il Signor degli eserciti: Non ascoltate le parole de' profeti che vi profetizzano; essi vi fan vaneggiare; propongono le visioni del cuor loro, che non sono uscite della bocca del Signore,

17 Non restano di dire a quelli che mi dispettano: Il Signore ha detto: Voi avrete pace"; e a tutti coloro che cam-minano secondo la durezza del cuor loro:

Male alcuno non verra sopra voi.

18 Perciocchè, chi è stato presente nel segreto consiglio del Signore ? e chi ha veduta, e intesa la sua parola? chi ha porto l'orecchio alla sua parola, e l'ha udita? 19 Ecco il turbo del Signore, l'ira è

uscita, il turbo soprasta, cadera sopra il

capo degli empi.

20 L'ira del Signore non si racqueterà finche egli non abbia eseguiti, e messi ad effetto i pensieri del cuor suo; alla fin de' giorni voi intenderete molto bene la cosa

21 Io non ho mandati que' profeti, e son corsi; io non ho for parlato, ed hanno

profetizzato.

22 Se fossero stati presenti nel mio segreto consiglio, avrebbero fatte intendere le mie parole al mio popolo, e li avrebbero stornati dalla lor cattiva via, e dalla malvagità de' lor fatti.

23 Sono io Dio da presso, dice il Signore.

e non Dio da lungi?

24 Potrebbesi nascondere alcuno in tali nascondimenti che io nol vedessi! dice il Signore; non riempio io il cielo, e la terra?

dice il Signore.
25 Io ho udito quel che han detto que' profeti, che profetizzano menzogna nel Nome mio, dicendo: Io ho avuto un

sogno, io ho avuto un sogno.

26 Infino a quando e questo nel cuore de profeti che profetizzano menzogna, e son profeti dell'inganno del cuor loro?

<sup>\* 5</sup> Is. 11. 1. Ger. 83. 14-16. Zac. 4. 16 Ezec. 34, 12, ecc. \* Bzec. 34. 2, 11 Cor. 2. 16, ecc. 9 1 R&P Ger. 6. 14; 8. 11. **→** 1 Cor. 1. 80.

27 Che pensano di far dimenticare il mio Nome al mio popolo, per li lor sogni, i quali raccontano l' uno all' altro, siccome i padri loro dimenticarono il mio Nome per Baala

28 Il profeta, appo cui è un sogno, racconti quel sogno; e quello, appo cui è la mia parola, proponga la mia parola in verità; che ha da far la paglia col frumento? dice il Signore.

29 Non è la mia parola come un fuoco? dice il Signore; e come un martello, che

spezza il sasso?

30 Perciò, eccomi contro a que' profeti<sup>4</sup>, dice il Signore, che rubano le mie parole ciascuno al suo compagno.

31 Eccomi contro a que' profeti, dice il Signore, che prendono la lor lingua, e dicono: Egli dice.

32 Eccomi contro a quelli che profetizzano sogni falsi, dice il Signore, e li raccontano, e traviano il mio popolo per le lor bugie, e per la lor temerità; benchè io non li abbia mandati, e non abbia data loro alcuna commessione; e non recheranno alcun giovamento a questo popolo, dice il Signore.

33 Se questo popolo, o alcun profeta, o sacerdote, ti domanda, dicendo: Quale è il carico del Signore? di'loro: Che carico? Io vi abbandonerò, dice il Signore.

34 E se alcun profeta, o sacerdote, o il popolo dice: Il carico del Signore; io farò punizione sopra quell' uomo, e sopra la

sua casa.
35 Dite così, ciascuno al suo pressimo, e ciascuno al suo fratello: Che ha risposto il Signore? e: Che ha detto il Signore?

36 E non mentovate più il carico del Signore; perciocchè la parola di ciascuno sarà il suo carico; poscia che voi pervertite le parole dell' Iddio vivente, del Signor degli eserciti, Iddio nostro.

37 Di'così al profeta: Che ti ha risposto il Signore? e: Che ti ha egli detto?
38 E pure ancora direte: Il carico del Signore? Perciò, così ha detto il Signore: Perciocchè voi avete detta questa parola: Il carico del Signore; benchè io vi avessi mandato a dire: Non dite più: Il carico del Signore,

39 Perciò, ecco, io vi dimenticherò affatto, e abbandonerò voi, e questa città, che io diedi a voi, e a' vostri padri, cacciandovi

dal mio cospetto;

40 E vi metterò addosso una infamia eterna, e un vituperio perpetuo, che non sarà giammai dimenticato.

L'avvenire del popolo dichiarato mediante la figura di due canestri di fiohi,

IL Signore mi fece vedere una visione, dopo che Nebucadnesar, re

di Babilonia, ebbe menato di Gerusa-lemme in cattività Geconia, figliuolo di Gioiachim, re di Giuda, e i principi di Giuda, e i fabbri, e i ferraiuoli; e li ebbe condotti in Babilonia. Ecco dunque due canestri di fichi, posti davanti al Tempio

del Signore.
2 L'uno de canestri era di fichi molto buoni, quali sono i fichi primaticci; e l'altro canestro era di fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, per la lor

cattività.

3 E il Signore mi disse: Che vedi Geremia? Ed io dissi: De' fichi, de' quali gli uni, che son buoni, sono ottimi; e gli altri, che son cattivi, son pessimi, sì che non si posson mangiare per la loro cattività.

4 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:

5 Così ha detto il Signore Iddio d' I-sraele: Come questi fichi son buoni, così riconoscerò in bene quelli di Giuda che sono stati menati in cattività, i quali io ho mandati fuor di questo luogo, nel paese de' Caldei;

6 E volgerò l'occhio mio verso loro in bene, e li ricondurro in questo paesed; e li edifichero, e non li distruggero più; e

li piantero, e non li divellero più;
7 E darò loro un cuore per conoscermi, che io sono il Signore; essi mi saran popolo, ed lo sarò loro Dio; perciocche si convertiranno a me di tutto il lor cuore.

8 E come quegli altri fichi son tanto cattivi, che non se ne può mangiare, per la loro cattività, così altresi ha detto il Signore: Tale renderò Sedechia, re di Giuda, e i suoi principi, e il rimanente di que' di Gerusalemme, che saranno restati in questo paese, o che si saranno ridotti ad abitare nel paese di Egitto!;

9 E farò che saranno agitati, e maltrat-tati, per tutti i regni della terra; e che saranno in vituperio, e in proverbio, e in favola, e in maledizione, in tutti i luoghi.

dove li avrò cacciati<sup>9</sup>;

10 E manderò contro a loro la spada, e la fame, e la pestilenza; finchè io li abbia consumati d' in su la terra che io avea data loro, e a' lor padri.

I settant' anni di cattività. Castigo di Babilonio e di altre nazioni.

25 LA parola che fu indirizzata a Geremia, intorno a tutto il popolo di Giuda, nell'anno quarto di Gioiachim', figliuolo di Giosia, re di Giuda; ch' era il primo anno di Nebucadnesar, re di Babilonia;

2 La quale il profeta Geremia pronunziò

nd. 3. 7; 8. 38, 34. De Deut. 30. 6. Eze 12—15. Ger. 36. 1. Deut. 18. 20, ecc. Ezec. 11. 19; 36. 26.

<sup>\*2</sup> Re 24. 12, ecc. 2 Cron. 86. 10. 4 Ger. 12. 12; Deut. 28, 25, 37.

a tutto il popolo di Giuda, e a tutti gli | abitanti di Gerusalemme, dicendo:

3 Dall' anno tredicesimo di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda, infino a questo giorno, già per lo spazio di venti-tre anni, la parola del Signore mi è stata indirizzata, ed io ho parlato a voi del continuo, per ogni mattina; ma voi non avete ascoltato.

4 Il Signore vi ha eziandio mandati tutti gli altri suoi servitori profeti, del continuo, per ogni mattina (ma voi non avete ubbidito, ne porto l'orecchio vostro per ascol-

5 Dicendo: Deh! convertasi ciascun di voi dalla sua cattiva via, é dalla malvagità de suoi fatti; e voi abiterete per ogni secolo in su la terra che il Signore ha data a voi, e a' vostri padri;

6 E non andate dietro ad altri dii, per servirli, e adorarli; e non mi dispettate per le opere delle vostre mani; ed io non

vi farò male alcuno.

7 Ma voi non mi avete ubbidito, dice il Signore, per dispettarmi<sup>a</sup> con le opere delle vostre mani, a danno vostro.

8 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti: Conciossiachè voi non abbiate

ubbidito alle mie parole;

9 Ecco, io mandero per tutte le nazioni di Settentrione, dice il Signore; e per Nebucadnesar, re di Babilonia, mio servitore; e le faro venire contro a questo paese, e contro a' suoi abitanti, e contro a tutte queste genti d'intorno; e le distruggerò, e le metterò in desolazione, e in zufolo, e in disertamenti eterni.

10 E farò venir meno fra loro la voce di gioia, e la voce d'allegrezza; la voce dello sposo, e la voce della sposa; il romore delle macine, e il lume delle lampane.

11 E tutto questo paese sarà ridotto in deserto, e in desolazione; e queste genti serviranno al re di Babilonia settant' anni.

12 E quando i settant' anni saran com-piuti", fo faro punizione sopra il re di Babilonia, e sopra quella gente, dice il Si-gnore, della loro iniquità; ed anche sopra il paese de' Caldei, e lo ridurrò in desolazioni perpetue<sup>d</sup>.

13 E farò venir sopra quel paese tutte le cose che io ho pronunziate contro ad esso: tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato con-

tro a tutte le genti.

14 Perciocchè anche genti grandi, e re possenti li ridurranno in servitù; ed io renderò loro la retribuzione secondo i fatti loro, e secondo le opere delle lor mani.

15 Perciocchè il Signore Iddio d'Israele mi ha detto così: Prendi di man mia questa coppa del vino dell' ira", e danne a bere a tutte le genti, alle quali io ti mando.

16 Esse ne berranno, e ne saranno stordite, e smanieranno, per la spada che io mando fra loro...

17 Io adunque presi la coppa di man del Signore, e ne diedi a bere a tutte le genti, alle quali il Signore mi mandava:

18 A Gerusalemme, e alle città di Giu-da, e a suoi re, e a suoi principi; per metterli in istupore, in desolazione, in zufolo, e in maledizione; come sono al di d' oggi;

19 A Faraone, re di Egitto, e a' suoi servitori, e a' suoi principi, e a tutto il suo

20 E a tutto il popolo mischiato, e a tutti i re del paese di Us, e a tutti i re del paese de' Filistei, e ad Ascalon, e a Gaza, e ad Ecron, e al rimanente di Asdod:

21 A Edom, e a Moab, e a' figliuoli di

Ammon;

22 E a tutti i re di Tiro, e a tutti i re di Sidon, e ai re delle isole oltre mare;

23 A Dedan, e a Tema, e a Buz, e a tutti quelli che si radono i canti delle tempie:

24 E a tutti i re dell' Arabia, e a tutti i re del popol mischiato, i quali abitano nel deserto:

25 E a tutti i re di Zimri, e a tutti i re

di Elam, e a tutti i re di Media;

26 E a tutti i re di Settentrione, vicini, o lontani, dall' uno all' altro; e a tutti i regni della terra che son sopra la faccia di essa; il re di Sesac ne berrà anch' egli dopo loro.

27 Di' loro adunque: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Bevete, e inebbriatevi, e vomitate, e lasciatevi cadere, senza poter rilevarvi, per la spada che io mando fra voi.

28 E se pur ricusano di prender di mano tua la coppa, per bere, di' loro: Così ha detto il Signor degli eserciti: Pur ne

berrete.

29 Perciocche, ecco, io comincio dalla città che si chiama del mio Nome, a far del male; e sareste voi pure esentis? voi non ne sarete esenti; imperocchè io chia-

mo la spada sopra tutti gli abitanti della terra, dice il Signor degli eserciti.

30 Tu adunque profetizza loro tutte queste parole, e di' loro: Il Signore ruggirà da alto, e darà fuori la sua voce dall' abitacolo della sua santità; egli ruggirà formente contro alla sua stanza: un contro fieramente contro alla sua stanza; un gran grido, come di quelli che calcano la vendemmia, risonerà a tutti gli abitatori della

31 Lo stormo ne è andato infino alle estremità della terra; perciocchè il Signore ha lite contro alle genti, egli verra a giudicio con ogni carne; egli darà gli empi alla spada, dice il Signore.

32 Così ha detto il Signor degli eser-

b Apoc. 18. 22, 23. 2 Cron. 36, 21, 22. 0 e 51. Sal. 75. 8. Apoc. 14. 9, ecc. d Is. 13.19; Deut. 22. 21. Apoc. 1 47. 1. Ger. cap. 50 e 51. \*2 Cron. 36, 21, 22. Esd. 1. 1, 2. Dan. 9. 2. / Luc. 23. 31. 1 Piet. 4. 17.

fondo della terra.

33 E in quel giorno gli uccisi del Signore saranno da una estremità della terra infino all'altra estremità; non se ne farà cordoglio, e non saranno raccolti, ne seppelliti; saranno per letame sopra la faccia della terra.

34 Urlate, pastori, e gridate; e voltolatevi nella polvere, voi i principali della greggia; perciocchè il vostro termine, per essere scannati, e il termine delle vostre dissipazioni, è compiuto; e voi caderete

a guisa di un vaso prezioso.

35 E ogni rifugio verrà meno a' pastori, e ogni scampo a principali della greggia.
36 Vi è una voce di grido de pastori, e

un urlo de' principali della greggia; perciocchè il Signore guasta il lor pasco.

37 E le mandre pacifiche saran distrutte, per l'ardor dell'ira del Signore.

38 Egli ha abbandonato il suo tabernacolo, a guisa di un leoncello che abbandonasse il suo ricetto; perciocchè il lor paese è stato messo in desolazione rer lo furor dello sforzatore, e per l'ardor dell' ira di esso.

Geremia predice la rovina di Gerusalemme e del Tempio, e corre pericolo di morte.

26 NEL principio del regno di Gioia-chim, figliuolo di Giosia, re di Giuda, questa parola mi fu dal Signore indiriz-

zata, dicendo;

2 Così ha detto il Signore: Presentati nel cortile della Casa del Signore, e pronunzia a tutte le città di Giuda, che vengono per adorar nella Casa del Signore, tutte le parole che io ti ho comandato di dir loro; non sottrarne nulla".

3 Forse ubbidiranno, e si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia; ed io al-

tresi mi pentirò del male, che penso di far loro per la malvagità de lor fatti. 4 Di loro adunque: Così ha detto il Signore: Se voi non mi ubbidite, per camminar nella mia Legge, la quale io vi ho

proposta;

5 Per ascoltar le parole de' miei servi-tori profeti, i quali io vi mando; a' quali, benché io li albia mandati del continuo per ogni mattina, voi non avete però ub-bidito;

6 Io renderò questa Casa simile a Silob. e metterò questa città in maledizione ap-

presso tutte le genti della terra.

7 Or i sacerdoti, e i profeti, e tutto il popolo, udirono Geremia, pronunziando queste parole nella Casa del Signore.

8 Laonde, dopo che Geremia ebbe for-nito di pronunziare tutto ciò che il Si-gnore gli avea comandato di dire a tutto

citi: Ecco, il male passerà da una gente | il popolo, i sacerdoti, i profeti, a tutto il altra, e un gran turbo si leverà dal popolo lo presero, dicendo: Del tutto tu morrai.

9 Perchè hai tu profetizzato in Nome del Signore, dicendo: Questa Casa sarà come Silo, e questa città sarà deserta, senza abitatori? E tutto il popolo si adunò appresso di Geremia nella Casa del Signore.

10 E i principi di Giuda, avendo intese queste cose, salirono dalla casa del re alla

Casa del Signore, e sedettero all' entrata della porta nuova della Casa del Signore. Il E i sacerdoti, e i profeti parlarono a' principi di Giuda, e a tutto il popolo, dicendo: Quest' uomo deve esser giudicato a morte"; perciocchè ha profetizzato contro a questa città, come voi avete udito co' vostri propri orecchi.

12 E Geremia parlò a tutti i principi, e a tutto il popolo, dicendo: Il Signore mi ha mandato per profetizzare contro a questa Casa, e contro a questa città, tutte

le parole che voi avete udite, 13 Ora dunque, ammendate le vostre vie, e i vostri fatti, e ubbidite alla voce del Signore Iddio vostro; e il Signore si pentirà del male ch'egli ha pronunziato contro a voi.

14 E quant' è a me, eccomi nelle vostre mani; fatemi secondo che vi parrà bene,

e diritto.

15 Ma pur sappiate per certo che se voi mi fate morire, voi mettete del sangue innocente addosso a voi, e a questa città, e a' suoi abitanti; perciocchè in verità il Signore mi ha mandato a voi, per pronunziare a vostri orecchi tutte

queste parole.

16 Allora i principi, e tutto il popolo, dissero a sacerdoti, e a profeti: Non vi è cagione di condannare quest uomo a morte; conciossiachè egli ci abbia parlato

in Nome del Signore Iddio nostro. 17 E alcuni degli anziani del paese si levarono, e parlarono a tutta la raunanza

del popolo, dicendo<sup>d</sup>:
18 Michea Morastita profetizzo a di di Ezechia, re di Giuda, e parlo a tutto il popolo di Giuda, dicendo: Così ha detto il Signor degli eserciti: Sion sarà arata come un campo, e Gerusalemme sarà ri-dotta in monti di ruine, e la montagna del Tempio in poggi di boschi. 19 Ezechia, re di Giuda, e tutto Giu-

da, lo fecero eglino, perciò morire? anzi non temette egli il Signore, e non sup-plicò egli al Signore? Ilaonde il Signore si pentì del inale ch' egli avea pronun-ziato contro a loro. Noi dunque facciamo un gran male contro alle anime nostre.

20 Ben vi fu anche un altro uomo, che profetizzo in Nome del Signore, cioè:

Uria, figliuolo di Semaia, da Chiriat-ica-rim; il quale profetizzo contro a questa città, e contro a questo paese, secondo tutte le parole di Geremia.

21 E il re Gioiachim, e tutti i suoi uo-mini di valore, e tutti i principi, udirono le parole di esso; e il re procaccio di farlo morire; ma Uria l'intese, e temet-te, e se ne fuggì, ed entrò in Egitto. 22 Ma il re Gioiachim mando degli uo-

mini in Egitto, cioè: Elnatan, figlinolo di Acbor, ed altri personaggi con lui. 23 Ed essi trassero Uria fuor di Egitto. e lo condussero al re Gioiachim; ed egli lo percosse con la spada, e fece gittare il suo corpo morto fra le sepolture del co-

mun popolo.

24 Ma la mano di Ahicam, figliuolo di Safan, fu con Geremia, acciocche non fosse messo in man del popolo, per farlo

morire.

# Geremia ordina ai Giudai di sotiomettersi al re di Babilonia,

27 NKL principio del regno di Gioia-chim, figliuolo di Giosia, re di Giuda, questa parola fu dal Signore in-dirizzata a Geremia, dicendo: 2 Così mi ha detto il Signore: Fatti

de' legami, e de' gioghi; e mettiti gli uni in sul collo;

3 E manda gli altri al re di Edom, e al re di Moab, e al re de figliuoli di Ammon, e al re di Tiro, e al re di Sidon; per gli ambasciatori che verranno in Gerusalem-

me, a Sedechia, re di Giuda.

4 E ingiugni loro che dicano a' lor signori: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Dite così a'

vostri signori:
5 Io ho fatta la terra, gli uomini, e le
bestie che son sopra la faccia della terra,

con la mia gran potenza, e col mio braccio disteso; e do quella a cui mi piace.
6 Ed ora io ho dati tutti questi paesi in man di Nebucadnesar, re di Babilonia, mio servitore; e gli no dato eziandio fino alle bestie della campagna, acciocche gli servano.

gli servano

7 E tutte le nazioni serviranno a lui, e al suo figliuolo, e al figliuolo del suo fi-gliuolo, finche venga ancora il tempo del

gliuolo, finche venga ancora il tempo del suo paese; e allora nazioni possenti, e re grandi, ridurranno ancora lui in servità.

8 E se alcuna gente, o regno, non vuol servirgli, cioè, a Nebucadnesar, re di Babilonia, e non vuol sottoporre il collo al giogo del re di Babilonia; io farò punizione di quella gente, dice il Signore, con la spada, e con la fame, e con la pestilenza, finche io li abbia consumati per mano di esso.

9 Voi adunque non ascoltate i vostri profeti, ne i vostri indovini, ne i vostri sognatori, nè i vostri pronosticatori, nè i vostri incantatori, che vi dicono: Voi non servirete al re di Babilonia;

10 Perciocche essi vi profetizzano men-zogna, per dilungarvi d' in su la vostra

terra; e acciocche io vi scacci, e periate.

11 Ma la gente, che sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, e gli servirà, io la lascerò sopra la sua terra, dice il Signore; ed ella la lavorerà, e abiterà in

essa, 12 Io parlai ancora a Sedechia, re di uelle parole, di-Giuda, secondo tutte quelle parole, di-cendo: Sottoponete il vostro collo al giogo del re di Babilonia, e servite a lui, e al suo popolo, e voi viverete.

13 Perchè morreste, tu e il tuo popolo, per la spada, per la fame, e per la pestilenza, come il Signore ha pronunziato contro alla gente che non servirà al re di Babilonia?

14 E non ascoltate le parole de' profeti che vi dicono: Voi non servirete al re di

Babilonia; perciocche essi vi profetizzano menzogna.

15 Conciossiache io non li abbia mandati, dice il Signore; ma profetizzano in Nome mio falsamente; acciocche io vi scacci, e periate, voi, e i profeti che vi profetizzano. profetizzano.

16 Io parlai ezfandio a' sacerdoti, e a tutto questo popolo, dicendo: Così ha detto il Signore: Non attendete alle parole de' vostri profeti che vi profetizzano, dicendo: Ecco, ora prestamente saranno riportati di Babilonia gli arredi della Casa del Signore, perciocchè essi vi pro-

fetizzan menzogna. 17 Non li ascoltate; servite al re di

Babilonia, e voi viverete; perchè sarebbe questa città messa in desolazione?

18 Che se pure eglino son profeti, e se la parola del Signore è appo loro, intercedano ora appo il Signor degli eserciti, che quegli arredi che son rimasti nella Casa del Signore e nella casa del re di Casa del Signore, e nella casa del re di Giuda, e in Gerusalemme, non vadano in Babilonia.

19 Perciocche il Signor degli eserciti ha detto così delle cofonne, del mare, e de' basamenti, e del rimanente degli arredi, che son restati in questa città

20 I quali Nebucadnesar, re di Babilonia, non prese, quando menò in catti-vità Geconia, figliuolo di Gioiachim, re di Giuda, di Gerusalemme in Babilonia, insieme con tutti i nobili di Giuda, e di Gerusalemme;

21 Così, dico, ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele, degli arredi, che son rimasti nella Casa del Signore,

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> 2 Crop. 36. 20, 21. <sup>a</sup> Ger. 39, 14. <sup>3</sup> Dan. 2. 37, 38.

Ezec, 18, 31. <sup>d</sup> Dan. 5. 25, ecc.

e nella casa del re di Giuda, ed in Gerusalemme:

22 Saranno portati in Babilonia, e quivi resteranno, infino al giorno che io li yisiterò, dice il Signore; poi li trarrò di là, e li farò riportare in questo luogo b.

#### Lotta di Geremia col falso profeta Anania.

28 OR avvenne in quello stesso anno, nel principio del regno di Sedechia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, che Anania, figliuolo di Azzur, profeta, ch' era da Gabaon, mi parlò nella Casa del Signore, nel cospetto de' sacerdoti, e di tutto il popolo, dicendo:

2 Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Io ho rotto il giogo

del re di Babilonia.

3 Infra lo spazio di due anni io farò riportare in questo luogo tutti gli arredi della Casa del Signore, che Nebucad-nesar, re di Babilonia, ha tolti di questo

luogo, e ha portati in Babilonia; 4 Ed io ricondurro, dice il Signore, in questo luogo, Geconia, figliuolo di Gioia-chim, re di Giuda, e tutti que' di Giuda, che sono stati menati in cattività, e son venuti in Babilonia; perciocchè io rom-però il giogo del re di Babilonia.

5 E il profeta Geremia rispose al profeta Anania, nel cospetto de sacerdoti, e nel cospetto di tutto il popolo, ch' era

presente nella Casa del Signore,

6 E disse: Amen; così faccia il Signore; il Signore metta ad effetto le tue parole, che tu hai profetizzate, facendo tornar di Babilonia in questo luogo gli arredi della Casa del Signore, e tutti quelli che sono stati\_menati in cattività.

7 Ma pure, ascolta ora questa parola, la quale io pronunzio in presenza tua, ed in

presenza di tutto il popolo:

8 I profeti che sono stati davanti a me, e davanti a te, ab antico, han profetizzato contro a molti paesi, e contro a gran regni, di guerra, e di fame, e di pesti-

9 Quando la parola del profeta, che avrà profetizzato di pace, sarà avvenuta, egli sarà riconosciuto essere il profeta che il Signore avrà mandato in verità

10 Ma il profeta Anania prese il giogo d'in sul collo del profeta Geremia, e lo

ruppe.

11 Ed Anania parlò nel cospetto di tutto il popolo, dicendo: Così ha detto il Signore: In questo modo romperò, infra lo spazio di due anni, il giogo di Nebucad-nesar, re di Babilonia, d' in sul collo di tutte le nazioni. E il profeta Geremia se ne ando a suo cammino.

12 E la parola del Signore fu indirizzata a Geremia, dopo che il profeta Anania | a' vostri sogni, che voi sognate.

ebbe rotto il giogo d' in sul collo del profeta Geremia, dicendo:

13 Va, e parla ad Anania, dicendo: Cosi ha detto il Signore: Tu hai rotti i gioghi di legno; ma fattene, in luogo di quelli.

degli altri di ferro.

14 Perciocche, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Io ho messo un giogo di ferro in sul collo di tutte queste nazioni; acciocche servano a Nebucadnesar, re di Babilonia; e gli serviranno; gli ho eziandio dato fino alle flere della campagna.

15 Poi il profeta Geremia disse al profeta Anania: Deh! ascolta, o Anania: Il Signore non ti ha mandato, e tu hai fatto

confidar questo popolo in menzogna; 16 Perciò, così ha detto il Signore: Ecco, io ti scaccio d'in su la faccia della terra; quest' anno tu morrai; perchè tu hai parlato di ribellione contro al Signore.

17 E il profeta Anania morì quello stesso

anno, nel settimo mese.

#### Lettere di Geremia ai cattivi di Babilonia.

OR queste sono le parole delle lettere che il profeta Geremia mandò di Gerusalemme al rimanente degli anziani di quelli ch' erano stati menati in cattività, e a' sacerdoti, e a' profeti, e a tutto il popolo, che Nebucadnesar avea menato in cattività di Gerusalemme in Babilonia;

2 (Dopo che il re Geconia fu uscito di Gerusalemme, insieme con la regina, e con gli eunuchi, e co principi di Giuda, e di Gerusalemme, e co' fabbri, e fer-

raiuoli");
3 Per Elasa, figliuolo di Safan; e per Ghemaria, figliuolo di Hilchia, (i quali Sedechia, re di Giuda, mandava in Babi-lonia, a Nebucadnesar, re di Babilonia);

4 Cioè: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele, a tutti quelli che sono stati menati in cattività, i quali io ho fatti menare in cattività di Gerusalemme in Babilonia:

5 Edificate delle case, e abitate in esse, e piantate de' giardini, e mangiatene il

frutto;

6 Prendete mogli, e generate figliuoli e figliuole; prendete eziandio mogli per li vostri figliuoli, e date a marito le vostre figliuole, e partoriscano figliuoli e figliuole; e moltiplicate quivi, e non diminuite

7 E procacciate la pace della città, dove io vi ho fatti andare in cattività; e pregate il Signore per essa!: perclocchè nella pace

di essa voi avrete pace.

8 Conciossiachè il Signor degli eserciti.
1' Iddio d' Israele, abbia detto così: Non seducanvi i vostri profeti, che sono fra voi, nè i vostri indovini; è non attendete

9 Percioechè quelli vi profetizzano falsamente in Nome mio: io non li ho man-

dati, dice il Signore.

10 Imperocche così ha detto il Signore: Quando i settant' anni di Babilonia saranno compiuti, io vi visiterò a, e metterò ad effetto inverso voi la mia buona parola, per ricondurvi in questo luogo.

11 Perciocchè io so i pensieri che io penso intorno a voi, dice il Signore; che son pensieri di pace, e non a male, per darvi uscita

e speranza.

12 E voi m' invocherete, e andrete, e mi

farete orazione, ed io vi esaudirò.

13 E voi mi cercherete, e mi troverete, quando mi avrete ricercato di tutto il

vostro cuore<sup>b</sup>.

14 E io mi renderò inverso voi agevole a trovarec, dice il Signore; e vi ritrarrò della vostra cattività; e vi raccoglierò d'infra tutte le genti, e di tutti i luoghi, dove vi avrò cacciati, dice il Signore; e vi ricondurrò nel luogo, onde vi ho fatti andare in cattività.

15 Perciocchè voi avete detto: Il Siznore ci ha suscitati de' profeti in Babi-

lonia

16 Sappiate che il Signore ha detto così del re che siede sopra il trono di Davide, e del popolo che abita in questa città, e de vostri fratelli che non sono stati menati in cattività con voi;

17 Così, dico, ha detto il Signor degli eserciti: Ecco, io mando contro a loro la spada, la fame, e la pestilenza; e li farò essere come fichi marci, che non si possono mangiare, per la lor cattività;

18 E li perseguirò con la spada, con la fame, e con la pestilenza; e farò che saranno agitati per tutti i regni della terra; e saranno in esecrazione, e in istupore, e in zufolo, e in vituperio fra tutte le genti,

dove li avrò scacciati;

19 Perciocche non hanno ubbidito alle mie parole, dice il Signore, che io ho lor mandate a dire per li miei servitori profeti, del continuo per ogni mattina; ma essi non hanno ascoltato, dice il Signore.

20 Voi dunque tutti che siete in cattività, i quali io ho mandati di Gerusalemme in Babilonia, ascoltate la parola del Si-

gnore.

21 Così ha detto il Signor degli eserciti. l' Iddio d' Israele, intorno ad Achab, figliuolo di Colaia, e intorno a Sedechia, figlinolo di Masseia, che vi profetizzano in Nome mio falsità: Ecco, io do costoro in man di Nebucadnesar, re di Babilonia ed egli li farà morire davanti agli occhi

vostri.
22 E di loro si prenderà una forma di maledizione fra tutti quelli di Giuda che sono in cattività, in Babilonia, dicendo: l

Il Sismore ti renda simile a Sedephia, e ad Achab, i quali il re di Babilonia ha arrostiti al fuoco.

23 Perciocchè han fatte delle cose nefande in Israele, e han commesso adulterio con le mogli de' lor prossimi, e han parlato in Nome mio falsamente; il che io non avea lor comandato; ed io sono quel che ne son sapevole, e testimonio, dice il Signore.

24 Parla eziandío a Semaia Nehelamita,

dicendo:

25 Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Perciocchè tu hai mandate in nome tuo lettere a tutto il popolo, che è in Gerusalemnie, e a Sofonia, figliuolo di Maaseia, sacerdote, e a tutti

i sacerdoti, dicendo:

26 Il Signore ti ha costituito sacerdote in luogo del sacerdote Gioiada; acciocchè voi siate sopraintendenti della Casa del Signore, avendo podestà sopra ogni uomo forsennato, e che fa il profeta, per metterlo in carcere, e ne' ceppi.

27 Ora dunque, perché non hai tu sgridato Geremia di Anatot, che fa il profeta

28 Perciocchè egli ci ha mandato a dire in Babilonia: La cosa andrà in lungo; edificate pur delle case, e abitate in esse; piantate de' giardini, e mangiatene il frutto.

29 (Or il sacerdote Sofonia avea lette queste lettere in presenza del profeta Ge-

remia.)

30 La parola del Signore è stata indi-

rizzata a Geremia, dicendo:

31 Manda a dir così a tutti quelli che sono in cattività: Il Signore ha detto così intorno a Semaia Nahelamita: Perciocchò Semaia vi ha profetizzato, benchè io non l'abbia mandato; e vi ha fatti confidare in menzegna;

32 Perció, così ha detto il Signore: Ecco, io farò punizione di Semaia Nehelamita, e della sua progenie; non vi sarà alcuno de' suoi discendenti che abiti in mezzo di questo popolo; e nè egli, nè alcuno della sua progenie, non vedrà il bene che io farò al mio popolo, dice il Signore; perciocchè egli ha parlato di ribellione contro

al Signore.

Dio promette di far ritornare il popolo dalla cattività.

30 LA parola, che fu dal Signore in-dirizzata a Geremia, dicendo:

2 Così ha detto il Signore, l' Iddio d' Israele: Scriviti in un libro tutte le parole che io ti ho dette.

3 Perciocchè, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io ritrarrò di cattività i mio popolo, Israele, e Giuda, ha detto il Signore; e li ricondurrò nel paese, che

<sup>2</sup> Cron. 36. 21, 22. Esd. 1. 1, ecc. Dan. 9. 2. Deut. 4. 7.

Lev. 26. 39, ecc. T

io diedi a' padri loro", ed essi lo possede-

4 Or queste sono le parole, che il Signore ha pronunziate intorno ad Israele, ed a Giuda.

5 Pereiocchè il Signore ha detto così: Noi abbiamo udito un grido di terrore;

spavento, e niuna pace.

Dio farà tornare Giuda

6 Deh! domandate, e vedete se un maschio partorisce; perchè dwaque ho io veduto ogni uomo con le mani in su i lombi, come una donna che partorisce! e perchè son tutte le facce cangiate, e divenute pallide!

7 Ohimè lasso! quant'è pur grande quel giorno! non ne fu giammai alcun parib; egli è il tempo della distretta a Giacobbe;

ma pure egli ne sarà salvato.

8 E avverrà in quel giorno, dice il Signor degli eserciti, che io spezzerò il giogo di colui d' in sul tuo collo, e romperò i tuoi legami; e gli stranieri non ti terranno più in servitù;

9 Anzi serviranno al Signore Iddio loro, e a Davide, lor re, che io susciterò loro.

10 Tu adunque, o Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore; e non ispaventarti, o Israele; perciocche, ecco, io ti salverò di lontan poese, e la tua progente dal paese della sua cattività; e Giacobbe ritornerà, e sarà in riposo, e tranquillità; e non vi sarà alcuno che lo spaventi.

11 Perciocché io son teco, dice il Signore, per salvarti; e farò una finale esecuzione sopra tutte le genti, dove ti avrò disperso; ma sopra te non farò una finale esecuzione; anzi ti castigherò moderatamente; ma pur non ti lascerò del tutto

impunito.

12 Percioechè, così ha detto il Signore: Il tuo fiaccamento è senza rimedio d, la

tua piaga è dolorosa.

13 Non vi è alcuno che prenda in mano la tua causa, per guarir la tua piaga; tu non hai alcuni medicamenti per risaldarla.

14 Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticata, non ti ricercano; perciocchè io ti ho percossa d'una battitura da nemico, d'un gastigamento da crudele; per la grandezza della tua iniquità, perchè i tuoi peccati sono accresciuti.

15 Perchè gridi per lo tuo fiaccamento? la tua doglia è insanabile. Io ti ho fatte queste cosè per la grandezza della tua iniquità, perchè i tuoi peccati sono accresciuti.

16 Ma pure, tutti quelli che ti divorano saran divorati, e tutti i tuoi nemici andranno in cattività, e quelli che ti spogliano saranno spogliati, e darò in preda tutti quelli che ti predano:

17 Perciocche io risaldero la tua piaga,

e ti guarirò delle tue ferite, dice il Signore; perciocchò ti hanno chiamata: Scacciata, Sion che niuno ricerca.

Scacciata, Sion che niuno ricerca.

18 Così ha detto il Signore: Ecco, io ritrarrè di cattività i tabernacoli di Giacobbe, e avrò pietà de' suoi abitacoli; e la città sarà riedificata in sul suo colmo, e il Tempio sarà posto secondo i suoi ordini.

19 E di quelli uscirà lode, e voce d'uomini festeggianti"; ed io li farò moltiplicare, e non iscemeranno; e li accrescerò,

e non diminuiranno.

20 E i suoi figliuoli saranno come anticamente, e la sua raunanza sarà stabilita dinanzi a me; e farò punizione di tutti

quelli che l' oppressano.

21 E colui che avrà autorità sopra lui sarà di lui stesso, e colui che signoreggerà sopra lui uscirà del mezzo di lui ; ed io lo farò accostare, ed egli verrà a me; perciocchè chi è colui che pieghi dolormente il cuor suo, per accostarsi a me i dice il Signore.

22 E voi mi sarete popolo, ed io vi sard

Dio.

23 Ecco, il turbo del Signore, l' ira è uscita fuori, la tempesta si accoglie; caderà sopra il capo degli-empi.

derà sopra il capo degli-empl.

24 L'ardor dell'ira del Signore non si racqueterà, finchè egli non abbia eseguiti, e messi ad effetto i pensieri del cuor suo; alla fin de' giorni voi intenderete la cosa.

31 IN quel tempo, dice il Signore, io sarò Dio a tutte le famiglie d'Israele, ed essi mi saran popolo.

2 Così ha detto il Signore: Il popolo scampato dalla spada trovò grazia nel deserto, allora che io andava per dar riposo

a Israele.

3 Anticamente avvenne che il Signore mi appariva. Anzi io ti ho amata d' un amore eterno è; perciò anche ho usata continua benignità inverso te.

4 Ancora ti edificherò, e sarai edificata, o vergine d' Israele; ancora sarai adorna de' tuoi tamburi, e uscirai con danze d' no-

mini sollazzanti.

5 Ancora pianterai delle vigne ne' monti di Samaria; e quelli che le avranno piantate ne corranno il frutto per uso loro comune.

6 Perciocchè vi è un giorno, nel quale le guardie griderame nel monte di Kiraim: Levatevi, e saliamo in Sion, al Signore

Iddio nostro.

7 Perciocche, cesì ha detto il Signore: Fate grida di allegrezza per Giacobbe, e strillate in capo delle genti; risonate, cantate lodi, e dite: O Signore, salva il tuo popolo, il rimanente d'Israele.

Tec. 39. 25. Am. 9. 14, 15. Gioele 2. 11, 31. Sof. 1. 14, ecc. Ezec. 34. 23. 22 Cron. 1s. 35. 10. Gen. 49. 10. Deut. 1. 33. Is. 35. 14. Rom. 11. 28, 29.

8 Ecco, io li adduco dal paese di Settentrione, e li raccolgo dal fondo della terra; fra loro saranno ciechi, e zoppi, donne gravide, e donne di parto, tutti insieme; ritorneranno qua in gran raunanza.

9 Saranno andati con pianto; ma io li farò ritornare con supplicazioni; e li condurro a' torrenti d'acque, per una strada diritta, nella quale non s'intopperanno; perciocché io son padre a Israele, ed Efraim è il mio primogenito.

10 (O genti, ascoltate la parola del Signore, e annunziatela fra le isole lontane, e dite: Colui che ha sparso Israele lo

raccoglierà, e lo guarderà come un pastore la sua mandra;

11 Perciocchè il Signore ha riscattato Giacobbe, e l'ha riscosso di man d'un plù

forte di lui.)

12 E verranno e daranno grida di alle-grezza nella sommità di Sion<sup>a</sup>, e accorre-ranno a' beni del Signore, al frumento, e al mosto, e all' olio, e a' frutti del minuto, e del grosso bestiame; e l'anima loro sarà come un orto inaffiato; e non saranno più in continui dolori.

13 Allora la vergine si rallegrerà nel ballo; e i giovani, e i vecchi tutti insieme; ed io cangerò il lor cordoglio in letizia, e li

rallegrero, e li consolero del lor dolore. 14 È inebbriero l'anima de sacerdoti di grasso, e il mio popolo sarà saziato de mici beni, dice il Signore.

15 Così ha detto il Signore: Una voce è stata udita in Rama, un lamento, un pianto amarissimo: Rachele piagne i suoi figliuoli, ha rifiutato d'essere consolata de' suoi figliuoli, perciocche non son più b

16 Con ha detto il Signore: Ritleni la tua voce di piagnere, e i tuoi occhi di lagrimare; perciocche vi è premio per la tua opera, dice il Signore: ed essi ritor-neranno dal paese del nemico.

17 E vi è ancora speranza per te alla fine, dice il Signore: o i tuoi figliuoli ri-

torneranno a' lor confini.

18 lo ho pure udito Eirsim che si ram-maricava, dicendo: Tu mi hai caetigato, ed io sono stato castigato, come un toro non ammaestrato: conventini, ed lo mi converting; conclusivations to all il signore Iddio m.io.

19 Perciocché, dinno che saro stato convertito, io mi pentir : e depo che saro stato ammacerrate a ricongecernii, ini pero pero in sa la cosca. Io son confuso,

ed anche vera antico perdiante lo porto il vit perso della mia gioranza.

20 E carro Effectiono trancio caro conqui il familia delle referenzia della mia varia da che lo parla di ciro a lui, lo mi vari pare

anche sempre ricordato di lui; perciò, le mie interiora son commosse pet lui; io dei tutto ne aviò piete, dice il fignore.

21 Rizzati de' pili, ponti de' monti di pietre per insegne, pon mente alla strada, al cammino che hai fatto; ritornatene, vergine d' Israele; ritorna a queste tue città.

22 Infino a quando andrai aggirandoti, figliuola ribella! conciossiacho il Signore abbia creata una cosa nuova nella terra: la femmina intornia l' nomo.

23 Così ha detto il Signor degli eterciti, l' Iddio d' Israele: Ancora sarà detta questa parola nel paese di (liuda, è nelle sue città, quando io li avrò ritratti di cattività: Il signore ti benedica, o abitacolo di giustizia, o monte di santità,

24 E in esso abiteranno que' di (liuda, e que' di tutte le que città însieme; i lavoratori, e quelli che vanno qua e la con le

lor mandre.

25 Perciocche lo avrò inebbriata l'anima assetata, e stanca, e avrò suziata comi anima languente.

26 Per questo io mi sono svegliato, e ho riguardato; e il mio sonno mi è stato

dolce

27 Ecco, i giorni vengono, dice il gignore, che io seminerò la casa d' Israele, e la casa di Giuda, di semenza d' uomini, e di semenza di animali.

28 E avversa che, siccome io ho vigilato sopra loro, per divellere, e pes di-roccare, e per distruggere, e per disperdere, e per dannegulare, com vigilero sopra loro, per eduficare, e per plantare, dice il Signore.

29 In que glorui non si dira più : I padri han mangiato l'agresto, e i denti de figliuoli ne sono allegati.

30 Ma ognuno morra per la sua iniquita"; chiunque mangerà l'agresto, i denti gli si allegheranno.

31 Ecco, i giorni vengono, dire il Si-gnore, che io fato un tutovo patto con la casa d'Israele, e con la casa di Giudal. 32 Non già, qual fu il patto che io feci co' padri loro, quando io li presi per la mano, per trat', fuor del passe di Evitto; il qual rojo ratto così har ratto conte il qual mio patro esal han rotto: ende lo ii ho avuti a scalio, dice il Algrore.

33 Perciocine, questo e il patto, che lo faro con la casa d'Israele, dopo que gror-ni, dice il Signote. Io mettero la mia Legge nel loro interiore, e la seriroro soprajulist custes; et in sarb list Dio, et end the participation

34 r. toti iliuszlieramo più ciaecuro Il mo emperio e il motratelo, dicindo Consecre il nimeres personale e il tota ti, dal stiture stillo al maggiore di loso IL CONCRETANTON, GIOR IS TALLOTED HOLE

<sup>●</sup> **Mat**. 北 江. 泽. \* Ba. 25. 10. Aport. 21. 4 Edia . 5 PRAS 14 2 AND Prairie in a constant J 42. 41. 4. Each, 1., 14, 20, 20, 20, 200

rocchè io perdonerò loro la lor iniquità,

e non mi ricorderò più del lor peccato.

35 Così ha detto il Signore, che ha dato il sole per la luce del di, e gli ordini della iuna, e delle stelle, per la luce della notte; che commuove il mare, onde le sue onde romoreggiano; il cui Nome è: Il Signor degli eserciti:

36 Se quegli ordini sono giammai da me cangiati, dice il Signore : anche potrà la progenie d'Israele cessare d'esser nazione

davanti a me in perpetuo.

37 Così ha detto il Signore: Se i cieli di sopra si possono misurare, e i fondamenti della terra di sotto si possono scandagliare, io altresi riproverò tutta la progenie d'Israele, per tutte le cose che hanno fatte, dice il Signore.

38 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà riedificata al Signore, dalla torre di Hananeel, infino

alla porta del cantone.

39 E la funicella da misurare sarà ancora tratta lungo il colle di Gareb, e gi-

rerà verso Goad

40 E tutta la valle de' corpi morti, e delle ceneri, e tutti i campi infino al torrente Chidron, ed infino al canto della porta de' cavalli, verso Oriente, sarà luogo sacro al Signore; essa non sarà giammai più diroccata, ne distrutta.

Promesse e pegni del ristabilimento d'Israele e di future benedicioni spirituali.

32 LA parola che fu dal Signore indirizzata a Geremia, nell'anno decimo di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nebucadnesar;

2 E allora l'esercito del re di Babilonia assediava Gerusalemme<sup>e</sup>; e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione, ch' era nella casa del re di Giuda;

3 Perciocche Sedechia, re di Giuda, l'avea rinchiuso, dicendo: Perche pro-

fetizzi tu, dicendo: Così ha detto il Si-gnore: Ecco, io do questa città in man del re di Babilonia, ed egli la prenderà? 4 E Sedechia, re di Giuda, non iscam-perà dalla mano de' Caldei; anzi per certo sarà dato in man del re di Babilonia; ed egli parlera a lui a bocca a bocca, e lo vedra a faccia a faccia.

5 E menerà Sedechia in Babilonia, ed egli resterà quivi, finchè io lo visiti, dice il Signore. Se voi combattete co' Caldei,

non prospererete.

6 Geremia adunque disse: La parola del Signore mi è stata indirizzata, di-

cendo:

7 Ecco Hanameel, figliuolo di Sallum, tuo zio, viene a te, per dirti: Compera il mio campo, che è in Anatot; perciocchè

tu hai per consanguinità la ragion del

riscatto, per comperario.

8 E Hanameel, figliuol del mio zio, venne a me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi disse: Deh! compera il mio campo, che è in Anatot, nel territorio di Beniamino; perciocchè a te appartiene il diritto dell' eredità, e la ragion del riscatto; comperalo adunque. Ed io conobbi che ciò era parola del Signore

9 Ed io comperai quel campo, ch' era in Anatot, da Hanameel, figliuol del mio zio; e gli pesai i danari, cioè: diciassette sicli d'argento.

10 Ed io ne feci la scritta, e la suggellai, e ne presi testimoni, e pesai i danari nelle bilance.

11 Poi presi la scritta della compera, quella ch' era suggellata, con la legge, e

gli statuti, e l'aperta:

12 E diedi la scritta della compera a Baruc, figliuolo di Neria, figliuolo di Maaseia, in presenza di Hanameel, mio cugino, e in presenza de testimoni che aveano sottoscritto nella scritta della compera; alla vista di tutti i Giudei, che sedevano nel cortile della prigione.

13 Poi comandai a Baruc, in lor pre-

senza dicendo:

14 Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele; Prendi queste scritte, questa scritta di compera, così quella che è suggellata, come quest' altra che è aperta; e mettile dentro un vaso di terra,

acciocchè durino lungo tempo. 15 Perciocchè, così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israele: Ancora si compereranno case, e campi, e vigne, in

questo paese.

16 E dopo ch' ebbi data la scritta della compera a Baruc, figliuolo di Neria, io

feci orazione al Signore, dicendo:

17 Ahi Signore Iddio! ecco, tu hai fatto il cielo, e la terra, con la tua gran forza, e col tuo braccio steso; niente ti è difficile":

18 Tu sei quel che usi benignità in mille generazionia, e fai la retribuzione dell'iniquità de' padri nel seno de' lor figliuoli, dopo loro; Iddio grande, potente, il cui Nome è: Il Signor degli eserciti;

19 Grande in consiglio, e potente in opere; i cui occhi sono aperti sopra tutte le vie de' figliuoli degli uomini', per ren-dere ad ognuno secondo le sue vie, e se-

condo il frutto de' suoi fatti;

20 Che hai, infino al di d'oggi, fatti miracoli, e prodigi, nel paese di Egitto, e in Israele, e fra tutti gli uomini; e ti hai acquistato un Nome, quale è oggidi.
21 E traesti il tuo popolo Israele fuor

Mic. 7. 18. Fat. 10. 43. b Sal. 148, 6, / Lev. 25. 24, ecc. Rut 4. 4. Ger. 89. 1. v. 5, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zac. 2. 1, 2. <sup>2</sup> Re za. 1, 7. <sup>1</sup> Xs. <sup>2</sup> Es. 20. 5, 6; 34. 6, 7. <sup>e</sup> Neem. 3. 1. gen. 18. 14. Luc. 1. 37.

del paese di Egitto, con miracoli, e pro- che io non comunità loro giammai: e digi, e man forte, e braccio steso, e con grande spavento

22 E desti loro questo paese, il quale tu avevi giurato a' padri loro di dar loro,

paese stillante latte, e mele.

23 Nel quale essendo entrati, l' han posseduto; ma non hanno ubbidito alla tua voce, e non son camminati nella tua Legge; non han fatte tutte le cose che tu avevi lor comandate di fare ; laonde tu hai lor fatto avvenire tutto questo male.

24 Ecco, gli argini son giunti fino alla città, per prenderla; e la città è data in man de' Caldei che la combattono, per cagion della spada, e della fame, e della pestilenza; e quello che tu hai detto è avvenuto; ed ecco, tu il vedi.

25 E pure, o Signore Iddio, tu mi hai detto: Comperati quel campo per danari, e prendine testimoni; avvegnaché la città

sia data in man de' Caldei.

26 Ma la parola del Signore fu indiriz-

zata a Geremia, dicendo:

27 Ecco, io sono il Signore, l' Iddio d'ogni carne; emmi cosa alcuna difficile!

28 Perciò, il Signore ha detto così: Ecco, io do questa città in man de' Caldei, e in man di Nebucadnesar, re di Babilo-

nia; ed egli la prenderà;

29 E i Caldei, che combattono contro a questa città, vi entreranno dentro, e vi metteranno il fuoco, e l' arderanno, insieme con le case, sopra i cui tetti hanno fatti profumi a Baal, e offerte da spandere ad altri dii, per dispettarmi.

30 Perciocche i figliuoli d' Israele, e i figliuoli di Giuda non hanno, fin dalla lor fanciuliezza, fatto altro che quel che mi dispiace; perciocchè i figliuoli d' Israele non fanno altro che dispettarrni con l'opere delle lor mani, dice il Signore.

31 Conciossiache questa città mi sia sempre stata da provocar l'ira mia, e il mio cruccio, dal di che fu edificata, infino a questo giorno; acciocchè io la tolga via

dal mio cospetto;

32 Per tutta la malvagità de' figliuoli d' Israele, e de figliuoli di Giuda, la quale hanno adoperata per dispettarmi, essi, i lor re, i lor principi, i lor sacerdoti, e i lor profeti, e gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Germalemme;

33 E mi han volte le spalle, e non la faccia; e benchè io li abbia ammaestrati del continuo per ogni mattina, non pero hanno ubbidito, per ricevere correzione.

34 K han messe le loro abbominazioni nella Casa che si chiama del mio Nome,

per contaminaria

5 E hanno edificati gli alti luoghi di che son nella valle del figliusis di Hinnom, per far passare i lor figlittoli e le lor figliusle, per la suaco a Mulec"; il non mi entrò mammai in cuore, che facessero questa cosa abbominerole, per far peccare Giuda.

36 Ma nondimeno ora, così ha detto il Signore, l'Iddio d'Ismele, intorno a questa città, della quale voi dite: Ella è data in man del re di Babilonia, per la apada,

e per la fame, e per la pestilenza: 37 Ecco, io li adunero da tutti i pacsi, dove li avrò scacciati nella mia im, nel mio cruccio, e nella mia grande indegnazione; e li farò ritornare in questo luogo, e li farò abitare in alcurtà d.

38 E mi suranno popolo, ed io sarb loro

Dio

39 E daro loro uno atesso cuore, ed upa stessa via, per temermi in perpetuo". in ben loro, e de' lor figliuoli dopo loro,

40 E faro con loro un patto eterno, che jo non mi ritrarrò giajinual indictro da loro, per non far loro bene; e metterò il mio timor nel cuor loro, accidechò non si dipartano da me.

41 E mi rallegrerò di loro, facendo loro bene; e li pianterò in que to paese stabilmente, di tutto il mio cuore, e di tutta

l' anima mia:

42 Perciocchè, cost ha detto il Hignora: Siccome to ho fatto venire sopra questo popolo tutto questo gran multi, così farò venire sopra loro tutto il bene che lo prometto loro.

43 It si compereranno ancora de cantal in quento paeno, del qualo vol dito: Rigil è deserto, e non *vi è più* nomo, ne bestla :

egli è dato in man de' Caldel,

44 Si compereranno *ancora* do campi per danari, e se ne faranno scritte, e si suggetleranno, e se ne prenderamo testimoni. nel paese di Benismino, e ne' luoghi circonvicini di Gerusalanme, e nella città di Giuda; e nelle città del monte, e nelle città del piano, e nelle città del Mazzadi: perclocché io li ritrarrh di cattività, dico il Signore.

33 E LA parola del Hignore fu indiriz-zata la seconda volta a Gerenda, mentre egli era ancora rinchiumo nel cortile della prigione, dicendo:
2 Con ha detto il Hignore, che la quata

cosa; il Signore, che la forma, per intald-

lirla; il cui Nome ?: Il Hignore

3 Grida a me, of to ti rispenders, e th dichiarero cose grandi, e riverbate, che tu non kal

4 Perclocche, com ha detto il Bigiune Iddio d'Imaele, delle case di questa dua. e delle cane del re di l'Huda, chia mnui mana diroccate per li terrapient, e per le nou chine;

5 Le quali armo atate implegate per enco hattere est Caldei, e per envisede di conpi morti d'uomini; perciocchè io li ho percossi nella mia ira, e nel mio cruccio; e perchè io ho nascosta la mia faccia da questa città, per tutta la lor malvagità:

6 Ecco, io ristorerò, e rifarò questa città, e riparerò queste case, e farò loro apparire abbondanza di pace, e di stabilità;

7 E ritrarrò di cattività Giuda e Israele, e li riedificherò come erano prima;

8 E li purgherò di tutta la loro iniquità a, per la quale hanno peccato contro a me; e perdonerò loro tutte le loro iniquità, per le quali hanno peccato contro a me; e per le quali hanno misfatto contro a me.

9 Equesta città mi sarà in nome di gioia, in lode, e in gloria appresso tutte le nazioni della terra, che udiranno tutto il bene che io farò loro; e saranno spaventate, e tremeranno per tutto il bene, e per tutta la pace, della quale io la farò godere.

10 Così ha detto il Signore: In questo luogo, del quale voi dite: Egli è deserto, e non vi è più nè uomo, nè bestia; nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, che sono desolate, senza che vi sia più nè uomo, nè abitante, nè bestia;

ancora sarà udita
11 Voce di gioia, e voce di allegrezza;
voce di sposo, e voce di sposa; voce di
persone che diranno: Celebrate il Signor
degli eserciti; perciocchè il Signore è
buono; perciocchè la sua benignità è in
eterno; porteranno offerte di lode alla
Casa del Signore; perciocchè io trarrò di
cattività il paese, e lo rimetterò nello stato
ch' era prima, ha detto il Signore.

12 Così ha detto il Signor degli eserciti: In questo luogo, che è deserto, e dove non vi sono più nè uomini, nè bestle; e in tutte le sue città, vi saranno ancora mandre di pastori, che vi faranno posar le gregge.

13 Nelle città del monte, e nelle città del piano, e nelle città del Mezzodi, e nel paese di Beniamino, e ne' luoghi circonvicini di Gerusalemme, e nelle città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di colui che le conta, ha detto il Biznore.

'14 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io metterò ad effetto la buona parola, che io ho pronunziata alla casa d'Israele, e alla casa di Giuda.

15 In que' giorni, e in quel tempo, io farò germogliare a Davide il Germoglio di giustizia, il quale farà giudicio e giustizia nella terra.

16 In que' giorni Giuda sarà salvato, e Gerusalemme abiterà in sicurtà; e questo è il nome, del quale ella si chiamerà: IL SIGNORE, È LA NOSTRA GIUSTIZIA.

17 Perciocche, così ha detto il Signore:

Giammai non verrà meno a Davide, uomo che segga sopra il trono della casa d'L sraele ;

18 E a'sacerdoti Leviti non verrà giammai meno nel mio cospetto, uomo che offerisca olocausto, e che faccia profumo d' offerta, e che faccia sacrificio tutti i giorni".

19 La parola del Signore fu ancora in-

dirizzata a Geremia, dicendo:

20 Così ha detto il Signore: Se voi potete annullare il mio patto intorno al giorno, e il mio patto intorno alla notte, sì che il giorno e la notte non sieno più al tempo loro;

21 Ei si potrà altresi amullare il mio patto con Davide, mio servitore, si ch'egli non abbia più figliuolo che regni sopra il suo trono; e co' sacerdoti Leviti, miei

minietri.

22 Perciocchè, come l'esercito del cielo non si può annoverare, e la rena del mare non si può misurare; così accrescerò la progenie di Davide, mio servitore, e i Leviti che fanno il servigio.

23 La parola del Signore fu ancora in-

dirizzata a Geremia, dicendo:

24 Non hai tu posta mente a ciò che questo popolo ha pronunziato, dicendo: Il Signore ha riprovate le due nazioni, ch' egli avea elette! laonde sprezzano il mio popolo, come se non dovesse mai più esser nazione nel lor cospetto.

25 Così ha detto il Signore: Se io non ho stabilito il mio patto intorno al giorno, e alla notte, e gli statuti del cielo, e della

terra.

26 lo altresì riproverò la progenie di Giacobbe, e di Davide, mio servitore; per non prender più del suo legnaggio persone che signoreggino sopra la progenie d' Abrahamo, d'Isacco, e di Giacobbe; perciocchè io li ritrarrò di cattività, e avrò pietà di loro.

#### La sorte di Sedechia predetta.

34 LA parola, che fu dal Signore indirizzata a Geremia, allora che Nebucadnesar, re di Babilonia, e tutto il suo esercito, tutti i regni della terra, sottoposti al suo imperio, e tutti i popoli, combattevano contro a Gerusalemme, e contro a tutte le sue città dicendo:

2 Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Va, e parla a Sedechia, re di Giuda, e digli: Così ha detto il Signore: Ecco, io do questa città in man del re di Babilonia, ed egli l'arderà col fuoco;

3 E tu non iscamperai dalla sua mano; perciocchè per certo sarai preso, e sarai dato in man sua, e vedrai il re di Babilonia a faccia a faccia, ed egli ti parlera a bocca a bocca, e tu verrai in Babilonia.

4 Ma pure, o Sedechia, re di Giuda, ascolta la parola del Signore: Il Signore ha detto così di te: Tu non morrai per la

spada;

5 Tu morrai in pace, e ti saranno arsi aromati, come si è fatto a tuoi padri, i re precedenti, che sono stati avanti te; e si farà cordoglio di te, dicendo: Ahi Signore! perciocchè io ho pronunziata la parola dice il Signore.

6 E il profeta Geremia pronunziò a Sedechia, re di Giuda, tutte queste parole,

in Gerusalemme.

7 Or l'esercito del re di Babilonia, combatteva contro a Gerusalemme, e contro a tutte le città di Giuda, ch' erano rimaste, cioè, contro a Lachis, e Azeca; per-ciocchè quelle sole ch' erano città forti, erano rimaste d'infra le città.

#### Minaccie a motivo della oppressione degli schiavi.

8 La parola che fu dal Signore indirizzata a Geremia, dopo che il re Sedechia ebbe fatto patto con tutto il popolo ch' era in Gerusalemme, di bandir loro libertà

9 Per fare che ciascuno rimandasse in libertà il suo servo, e la sua serva, Ehreo, ed Ebrea; acciocche niuno tenesse più in servitù alcun suo fratello Giudeo".

10 Or tutti i principi, e tutto il popolo che si erano convenuti in questo patto, di rimandare in libertà ciascuno il suo servo, e la sua serva, per non tenerli più in servità, ubbidirono, e li rimandarono.

11 Ma poi appresso fecero di nuovo tornare i servi, e le serve, che aveano rimandati in libertà, e li sforzarono ad esser

loro servi, e serve.

12 Laonde la parola del Signore fu dal Signore indirizzata a Geremia, dicendo:

13 Così ha detto il Signore l' Iddio d' Israele: Io feci patto co padri vostri, quando li trassi fuor del paese di Egitto, della casa di servitù, dicendo:

14 Al termine di sette anni rimandi ciascun di voi il suo fratello Ebreo, che si sarà venduto a te; servati sei anni, poi rimandalo in libertà d'appresso a te b; ma i vostri padri non mi hanno ubbidito, e non hanno inchinato il loro orecchio.

15 Or voi vi eravate oggi convertiti, e avevate fatto ciò che mi piace, in bandir libertà ciascuno al suo prossimo; e avevate fatto patto nel mio cospetto, nella ('asa che si chiama del mio Nome;

16 Ma voi vi siete rivolti, e avete profanato il mio Nome, e ciascun di voi ha fatto ritornare il suo servo, e la sua serva, che voi avevate rimandati in libertà, a lor volontà; e li avete sforzati ad esservi

non mi avete ubbidito, per bandir libertà ciascuno al suo fratello, e ciascuno al suo prossimo; ecco, io vi bandisco libertà, dice il Signore, alla spada, alla pestilenza, ed alla fame; e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra.

18 E darò gli uomini che han trasgredito il mio patto, e non han messe ad effetto le parole del patto che aveano fatto nel mio cospetto, passando in mezzo delle parti del vitello che aveano tagliato in

due d

19 Cioè: i principi di Giuda, e i principi di Gerusalemme, e gli eunuchi, e i sacerdoti, e tutto il popolo del paese, che son passati in mezzo delle parti del vitello:

20 Li darò, dico, in man de' lor nemici, e in man di quelli che cercano l'anima loro; e i lor corpi morti saran per pasto agli uccelli del cielo, e alle bestie della terra.

21 Darò eziandio Sedechia, re di Giuda, e i suoi principi, in mano de' lor nemici, e in man di quelli che cercano l'anima loro, e in man dell' esercito del re di Babilonia, che si è ora ritratto da voi c

22 Ecco, io do loro comandamento, dice il Signore; e li farò ritornare a questa città, ed essi la combatteranno, e la prenderanno, e l'arderanno col fuoco; io metterò eziandio in desolazione le città di Giuda, sì che niuno abiterà in esse.

L'ubbidienza dei Recabiti data in esempio ui Giudei.

35 LA parola che fu dal Signore indirizzata a Geremia, nel tempo di Gioiachim, figliuol di Giosia, re di Giuda, dicendo:

2 Va alla casa de' Recabiti, e parla loro, e menali nella Casa del Signore, in una delle camere, e presenta loro del vino a bere.

3 Io adunque presi Isazania, figliuol di Geremia, figliuolo di Habassinia, e i suoi fratelli, e tutti i suoi figliuoli, e tutta la

famiglia de' Recabiti;

4 E li menai nella Casa del Signore, nella camera de' figliuoli di Hanan, figliuolo d' Igdalia, uomo di Dio; la quale era appresso della camera de' capi di sopra della camera di Masseia, figliuolo di Salluso,

guardiano della soglia; 5 Ed io misi davanti a figliupli della casa de' Recabiti de' nappi pieni di vino, e delle coppe, e dissi loro: Bevete del vino.

6 Ma essi dissero; Noi non berremo vino; perciocchè Gionadab, figliuolo di Recab, nostro padre, ce l'ha divietato, dicendo: Non bevete giammai in perpetuo vino, nè voi, nè i vostri figliuoli;

7 E non edificate alcuna casa, e non servi, e serve.

7 E non edificate alcuna casa, e non 17 Perciò, così ha detto il Signore: Voi seminate alcuna semenza, e non piantate

Lev. 25. 10, 29, ecc. Ger. 87. 5, ecc. \* Es. 21. 2. Deut. 15. 12. \* Mat. 7. 1, 2. Gal. 6. 7. Giac. 2. 13. 57. 5, ecc. / 2 Re 10. 15, ecc. 625 **d** Gen. 15. 10, 17.

vigne, e non ne abbiate alcuna; anzi abi- [ tate tutti i giorni della vita vostra in tende; acciocchè viviate per lunghi giorni sopra la terra, nella quale voi siete forestieria.

8 E noi abbiamo ubbidito alla voce di Gionadab, figliuolo di Recab, nostro padre, in tutto ciò ch' egli ci ha comandato, per non ber vino tutti i giorni della vita nostra, nè noi, nè le nostre mogli, nè i nostri figliuoli, nè le nostre figliuole;

9 E per non edificar case da abitarvi, e per non aver nè vigna, nè campo, nè

sementa alcuna; 10 E siamo abitati in tende, e abbiamo ubbidito, e fatto secondo tutto ciò che Gionadab, nostro padre, ci avea coman-

11 Or è avvenuto che quando Nebucadnesar, re di Babilonia, è salito contro al paese, noi abbiamo detto: Venite, ed entriamo in Gerusalemme, per iscampar d'innanzi all'esercito di Siria; e così siamo dimorati in Gerusalemme.

12 E la parola del Signore fu indiriz-

zata a Geremia, dicendo:

13 Così ha detto il Signore degli eserciti, l'Iddio d'Israele: Va, e di'agli uomini di Giuda, e agli abitanti di Gerusalemme: Non riceverete voi correzione, per ubbi-

dire alle mie parole? dice il Signore. 14 Le parole di Gionadab, figliuolo di Recab, il quale comandò a' suoi figliuoli, che non bevessero vino, sono state messe ad effetto, talchè essi non hanno bevuto vino infino al di d'oggi; anzi hanno ubbidito al comandamento del padre loro; ed

io vi ho parlato del continuo, per ogni mattina; e voi non mi avete ubbidito.

15 E vi ho mandati, del continuo, per ogni mattina, tutti i miei servitori profeti, per direi: Deh! convertasi ciascun di voi dalla sua via malvagia, e ammendate i vostri fatti, e'non andate dietro ad altri dii, per servirli; e voi abiterete nella terra che io ho data a voi, e a' padri vostri; ma voi non avete porto l' orecchio, e non mi avete ubbidito.

16 Perciocchè i figliuoli di Gionadab, figliuolo di Recab, hanno messo ad effetto il comandamento che diede loro il lor padre; e questo popolo non ha ubbidito a

me; 17 Perciò, il Signore, l' Iddio degli escr-citi, l' Iddio d'Israele, ha detto così: Ecco, Ciuda e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme, tutto il male, che ho pronunziato contro a loro; per-ciocche io ho lor parlato, e non hanno ascoltato; io ho lor gridato, e non hanno risposto c.

18 E alla casa de' Recabiti Geremia scriba, nel cortile di sopra, r disse: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Perciocchè voi in presenza di tutto il popolo.

avete ubbidito al comandamento di Gionadab, vostro padre, e avete osservati tutti i suoi ordini, e avete fatto secondo tutto quello ch' egli vi avea comandato;

19 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Giammai in perpetuo non verrà meno a Gionadab, figliuolo di Recab, uomo che stia davanti alla mia faccia.

Le profezie di Geremia lette nel Tempio e dinanzi al re, il quale ne brucia il rotolo.

OR avvenne nell' anno quarto di 36 Ok avvenne man di Giosia, re di Giosia, re di Giuda, che questa parola fu indirizzata dal Signore a Geremia, dicendo:

2 Prenditi un rotolo da scrivere, e scrivi in esso tutte le parole che io ti ho dette contro a Israele, e contro a Giuda, e contro a tutte le altre genti, dal giorno che io cominciai a parlarti, cioè, da giorni di

Giosia, intino a questo giorno.

3 Forse ascolterà la casa di Giuda tutto il male che io penso di farle; per convertirsi ciascuno dalla sua via malvagia; ed io perdonerò loro la loro iniquità, e il

lor peccato.

4 Geremia adunque chiamò Baruc, figliuolo di Neria; e Baruc scrisse nel ro-tolo da scrivere, di bocca di Geremia, tut-te le parole del Signore, ch' egli gli avea

5 Poi Geremia comando a Baruc, dicendo: Io son rattenuto, io non posso en-

trare nella Casa del Signore;

6 Ma tu entravi, e leggi in presenza del popolo, nel rotolo che tu hai scritto di mia bocca, le parole del Signore, nella Casa del Signore, nel giorno del digiuno di leggile ancora in presenza di tutti que' di Giuda che saranno venuti dalle lor città.

7 Forse la lor supplicazione caderà nel cospetto del Signore, e si convertiranno ciascumo dalla sua via malvagia; perciocche l' ira e il cruccio che il Signore ha pronunziato contro a questo popolo è grande.

8 Baruc adunque, figlinolo di Neria, fece secondo tutto ciò che il profeta Geremia gli avea comandato, leggendo nel libro le parole del Signore, nella Casa del Signore;

9 (Or nell' anno quinto di Gioiachim, fi-gliuolo di Giosia, re di Giuda, nel nono mese, tutto il popolo ch' era in Gerusa-lemme, e tutto il popolo ch' era venuto dalle città di Giuda in Gerusalemme, bandirono il digiuno nel cospetto del Signore);

10 Baruc, dico, lesse nel libro le parole di Geremia; nella Casa del Signore, nella camera di Chemaria, figliuolo di Safan, scriba, nel cortile di sopra, nell' entrata della porta nuova della Casa del Signore,

Prov. 1. 24.

11 E Michea, figliuolo di Ghemaria, figliuolo di Safan, udi tutte le parole del

Signore, lette fuor del libro,

12 E scese nella Casa del re, nella camera del segretario; ed ecco, quivi sedevano tutti i principi, Elisama segretario, e Delaia, figliuolo di Semaia, ed Elnatan, figliuolo di Acbor, e Ghemaria, figliuolo di Safan, e Sedechia, figliuolo di Hanania, e

tutti gli altri principi.
13 E Michea rapporto loro tutte le parole ch' egli aveva udite mentre Baruc leggeva nel libro, in presenza del popolo.

14 Allora tutti i principi mandarono Iudi, figliuolo di Netania, figliuolo di Selemia, figliuolo di Cusi, a Baruc, per dir-gli: Prendi in mano il rotolo, nel quale tu hai letto in presenza del popolo, e vieni. E Baruc, figliuolo di Neria, prese il rotolo in mano, e se ne venne a loro.

15 Ed essi gli dissero: Deh! siedi, e leggicelo. E Baruc lo lesse loro.

16 E quando ebbero intese tutte quelle parole, sbigottirono, riguardandosi l' un l' altro, poi dissero a Baruc: Noi non mancheremo di rapportar tutte queste parole al re.

17 Appresso domandarono Baruc, dicendo: Deh! dichiaraci come tu hai scritte tutte queste parole di bocca di Geremia.

18 E Baruc disse loro: Egli mi dettava di sua bocca tutte queste parole, ed io le scriveva con inchiostro nel libro.

19 Allora i principi dissero a Baruc: Va, nasconditi tu, e Geremia; e niuno sappia

dove voi siate.

20 Ed essi vennero al re, dentro al cortile, e riposero il rotolo nella camera di Elisama, segretario; e rapportarono al re

tutte quelle parole.

21 E il re mandò Iudi, per recare il E egli lo recò dalla camera di rotolo. Elisama, segretario. E Iudi lo lesse in presenza del re, e in presenza di tutti i principi, ch' erano in piè d' intorno al re.

22 Or il re sedeva nella casa del verno, nel nono mese; e dinanzi a lui vi era un

focolare acceso.

23 E quando Iudi ne ebbe lette tre o quattro facce, il re lo tagliò col coltellino del segretario, e lo gettò nel fuoco, ch' era nel focolare, finchè tutto il rotolo fu consumato sul fuoco, ch' era in sul focolare.

24 E nè il re, nè alcun de' suoi servitori, che udirono tutte quelle parole, si spaventarono, ne stracciarono i lor vesti-

menti'

25 E benché Elnatan e Delaia e Ghemaria intercedessero appo il re, che non bruciasse il libro, egli non li ascoltò.

26 Anzi il re comandò a Ierameel, figliuolo di Hammelec, e a Seraia, figliuolo di prender lo scriba Baruc, e il profeta Geremia. Ma il Signore li nascose.

27 E la parola del Signore fu indirizzata a Geremia, dopo che il re ebbe bruciato il rotolo, e le parole che Baruc aveva scritte di bocca di Geremia, dicendo:

28 Torna a prenderti un altro rotolo e

scrivi in quello tutte le parole di prima, ch' erano nel primo rotolo, che Gioia-

chim, re di Giuda, ha bruciato;

29 É di' a Gioiachim, re di Giuda: Così ha detto il Signore: Tu hai bruciato quel rotolo, dicendo: Perchè hai scritto in esso, che il re di Babilonia per certo verrà, e guasterà questo paese, e farà che non vi saranno più nè uomini, nè bestie?

30 Perciò, così ha detto il Signore intorno a Gioiachim, re di Giuda: Egli non avrà alcuno che segga sopra il trono di Davide; e il suo corpo morto giacerà esposto al caldo di giorno, e al gelo di notte.

31 Ed io farò punizione sopra lui, e sopra la sua progenie, e sopra i suoi servitori, della loro iniquità; e farò venire sopra loro, e sopra gli abitanti di Gerusalemme, e sopra gli uomini di Giuda, tutto il male che io ho loro pronunziato, e che non hanno ascoltato.

32 Geremia adunque prese un altro rotolo, e lo diede a Baruc, figliuolo di Neria, scriba; ed egli vi scrisse, di bocca di Ge-remia, tutte le parole del libro, che Gioiachim, re di Giuda, aveva bruciato al fuoco; alle quali furono ancora aggiunte molte

somiglianti parole.

# Geremia in prigione.

OR il re Sedechia, figliuolo di Giosia, regnò in luogo di Conia, figliuolo di Gioiachim, essendo stato costituito re nel paese di Giuda, da Nebucadnesar, re di Babilonia b

2 E nè egli, nè i suoi servitori, nè il popolo del paese, non ubbidirono alle parole del Signore, ch' egli aveva pronunziate

per lo profeta Geremia.

3 Or il re Sedechia mandò Iucal, figliuolo di Selemia; e Sefania, figliuolo di Maaseia, sacerdote, al profeta Geremia, per dirgli: Deh! fa orazione per noi al Signore Iddio nostro.

4 Or Geremia andava, e veniva per mezzo il popolo, e non era ancora stato

messo in prigione.

5 E l'esercito di Faraone era uscito di Egitto; laonde i Caldei che assediavano Gerusalemme, intesone il grido, si erano dipartiti d'appresso a Gerusalemme c.

6 E la parola del Signore fu indirizzata.

al profeta Geremia, dicendo:

7 Così ha detto il Signore Iddio d' Israele: Dite così al re di Giuda, che vi ha mandati a me, per domandarmi: Ecco, di Azriel, e a Selemia, figliuolo di Abdeel, I l'esercito di Faraone, ch'era uscito a ·vostro soccorso, è ritornato nel suo paese, l

in Egitto. 8 E i Caldei torneranno, e combatteranno contro a questa città, e la prenderanno. e l'arderanno col fuoco.

9 Così ha detto il Signore: Non v' in-gannate voi stessi, dicendo: Per certo i Caldei si dipartiranno da noi; perciocchè

essi non se ne dipartiranno.

10 Anzi, avvegnachè voi aveste sconfitto tutto'l' esercito de' Caldei, che combattono con voi, e che non ne fossero rimasti se non alcuni pochi, pur si leverebbero quelli, ciascuno nella sua tenda, e brucerebbero questa città col fuoco.

11 Or avvenne che quando l' esercito de' Caldei si fu dipartito d' appresso a Gerusalemme, per cagion dell' esercito di

Faraone;

12 Geremia usciva di Gerusalemme, per andarsene nel paese di Beniamino, per

isfuggire di là per mezzo il popolo.

13 Ma quando fu alla porta di Beniamino, quivi era un capitano della guardia il cui nome era Ireia, figliuolo di Selemia, figliuolo di Hanania; il quale prese il pro-feta Geremia, dicendo: Tu vai ad arren-

derti a' Caldei. 14 E' Geremia disse: Ciò è falso; io non vo ad arrendermi a' Caldei. Ma colui non l'ascoltò; anzi, lo prese, e lo menò

a' principi.

15 E i principi si adirarono gravemente contro a Geremia, e lo percossero, e lo misero in prigione, in casa di Gionatan, scriba; perciocchè avevano di quella fatta una carcere.

16 Quando Geremia fu entrato nella fossa, e nelle grotte, vi dimorò molti giornia.

17 Poi il re Sedechia mandò a farlo trarre di là; e il re lo domandò in casa sua di nascosto, e disse: Evvi alcuna parola da parte del Signore? E Geremia disse: Si, ve n' è. Poi disse: Tu sarai dato in mano del re di Babilonia.

18 Oltre a ciò, Geremia disse al re Sedechia: Che peccato ho io commesso contro a te, o contro a' tuoi servitori, o contro a questo popolo, che voi mi avete messo in

prigione?

19 E dove sono ora i vostri profeti, che vi profetizzavano, dicendo: Il re di Babilonia non verrà sopra voi, nè sopra

questo paese?

20 Or al presente, ascolta, ti prego, o re, mio signore; deh! caggia la mia supplicazione nel tuo cospetto; non farmi ritornar nella casa di Gionatan, scriba, chè io non vi muoia.

21 E il re Sedechia comandò che Geremia fosse rinchiuso nella corte della prigione, e che gli fosse dato un pezzo di pane fu fatto finchè tutto il pane fu venuto meno nella città. Così Geremia stette nella corte della prigione.

#### Geremia gettato nella fossa.

38 MA Sefatia, figliuolo di Mattan, e Ghedalia, figliuolo di Pashur, e Iucal, figliuolo di Selemia, e Pashur, figliuolo di Malchia, udirono le parole che Geremia pronunziava a tutto il popolo, dicendo:

2 Così ha detto il Signore: Quelli che dimoreranno in questa città morranno di spada, di fame, e di pestilenza; ma chi se ne uscirà a' Caldei viverà; e l' anima sua gli sarà per ispoglia, ed egli viverà.

3 Così ha detto il Signore: Questa città sarà per certo data in man dell'esercito del re di Babilonia, ed esso la prenderà.

4 E i principi dissero al re: Deh! facciasi morir quest' uomo; perciocchè egli rende rimesse le mani della gente di guerra, che è restata in questa città, e le mani di tutto il popolo; tenendo loro cotali ragionamenti; conciossiachè quest' uomo non procacci punto la prosperità di questo popolo, anzi il male.

5 E il re Sedechia disse: Eccolo in mano vostra; perciocchè il re non può nulla con-

tro a voi.

6 Essi adunque presero Geremia, e lo gettarono nella fossa di Malchia, figliuolo di Hammelec, ch' era nella corte della prigione; e ve lo calarono con delle funi. Or nella fossa non vi era acqua, ma del pantano; e Geremia affondo nel pantano. 7 Ma Ebed-melec Etiopo, eunuco, il

quale era nella casa del re, avendo udito che avevano messo Geremia nella fossa (ora, il re sedeva allora nella porta di

Beniamino);

8 Se ne usci della casa del re, e parlò al

re, dicendo:

9 O re, mio signore, male hanno fatto quegli uomini in tutto ciò che hanno fatto al profeta Geremia, avendolo gettato nella fossa; or assai sarebbe egli morto di fame là dove era; conciossiachè non vi sia più pane alcuno nella città.

10 E il re comando ad Ebed-melec Etiopo, dicendo: Prendi teco di qui trent' uomini, e tira il profeta Geremia fuor

della fossa, avanti ch' egli muoia.

11 Ed Ebed-melec prese quegli uomini seco, ed entrò nella casa del re, di sotto alla tesorería, e ne tolse de' vecchi stracci, e de' vecchi panni logori, e li calò a Geremia con delle funi nella fossa.

12 Ed Ebed-melec Etiopo disse a Geremia: Deh! mettiti questi vecchi stracci, e panni logori, sotto le ascelle, di sotto alle

funi. E Geremia fece cost.

13 Ed essi trassero Geremia con quelle per giorno, dalla piazza de' fornai : il che | funi, e lo fecero salir fuor della fossa.

gione".

14 Poi il re Sedechia mandò a far venire a sè il profeta Geremia all' entrata principale della Casa del Signore. E il re disse a Geremia: Io ti domando una cosa, non celarmi nulla.

15 E Geremia disse a Sedechia: Quando io tel' avrò dichiarata, non mi farai tu pur morire? se altresì io ti do alcun consiglio,

tu non mi ascolterai.

16 E il re Sedechia giurò in segreto a Geremia, dicendo: Come il Signore, che ci ha fatta quest' anima, vive, io non ti farò morire, e non ti darò in man di questi uomini, che cercano l'anima tua

17 Allora Geremia disse a Sedechia: Così ha detto il Signore, l' Iddio degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Se pur tu esci fuori a' capitani del re di Babilonia, l' anima tua viverà, e questa città non sarà arsa col fuoco; e viverai, tu, e la casa tua;

18 Ma se tu non esci a' capitani del re di Babilonia, questa città sarà data in man de' Caldei, che l'arderanno col fuoco, e tu non iscamperai dalle lor mani.

19 E il re Sedechia disse a Geremia: Io sono in gran perplessità per que' Giudei, che si son rivolti a parte de' Caldei, che io non sia dato in man loro, e che non mi scherniscano.

20 E Geremia disse: Tu non vi sarai dato. Deh l'ascolta la voce del Signore, in ciò che io ti dico; ed egli ti sarà bene,

e l'anima tua viverà.

21 Ma, se tu ricusi d'uscire, quest' è quello, che il Signore mi ha fatto vedere:

22 Ecco, tutte le donne ch' eran rimaste nella casa del re di Giuda, erano tratte fuori a capitani del re di Babilonia; ed esse dicevano: I tuoi confidenti ti han persuaso e vinto; i tuoi piedi sono stati fitti nel fango, ed essi si son tratti addietro.

23 Così saranno menate tutte le tue mogli, e i tuoi figliuoli, a' Caldei c; e tu stesso non iscamperai dalle lor mani; anzi sarai preso, e dato in mano del re di Babilonia; e farai, che questa casa sarà arsa col

24 E Sedechia disse a Geremia: Niuno sappia di queste parole, e tu non morrai.

25 E se pure i principi, avendo udito che io ho parlato teco, vengono a te, e ti dicono: Deh! dichiaraci quel che tu hai detto al re, non celarcelo, e noi non ti faremo morire; e che ti ha detto il re? 26 Di' loro: Io ho supplicato umilmente

al re, che non mi facesse ritornar nella

casa di Gionatan, per morir quivi.

27 Tutti i principi adunque vennero a Geremia, e lo domandarono; ed egli rispose loro secondo tutte le parole che il re gli aveva comandate. Ed essi lo lascia-

3 2 Re 24. 12.

Geremia dimorò nella corte della pri- rono in pace; perciocchè la cosa non fu

divolgata.

28 E Geremia dimorò nella corte della prigione, infino al giorno che Gerusalemme fu presa; ed egli vi era allora che Gerusalemme fu presa.

Nebucadnesar prende Gerusalemme e libera Geremia.

NELL' anno nono di Sedechia, re di Giuda, nel decimo mese, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne, con tutto il suo esercito, sopra Gerusalemme, e l'assediòd.

2 Nell' anno undecimo di Sedechia, nel quarto mese, nel nono giorno del mese, i Caldei penetrarono dentro alla città

3 E tutti i capitani del re di Babilonia vi entrarono, e si fermarono alla porta di mezzo, cioè: Nergal-sareser, Samgar-nebu, Sarsechim, Rab-saris, Nergal-sareser, Rab-mag, e tutti gli altri capitani del re di Babilonia.

4 E quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra, li ebber veduti, se ne fuggirono, e uscirono di notte della città, traendo verso l'orto del re, per la porta d'infra le due mura; e il re uscì

traendo verso il deserto

5 Ma l'esercito de' Caldei li perseguitò, e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico; e lo presero, e lo menarono a Nebucadnesar, re di Babilonia, in Ribla, nel paese di Hamat; e *quivi* egli gli pronunziò la sua sentenza

6 E il re di Babilonia fece scannare i figliuoli di Sedechia in Ribla, in sua presenza; fece eziandio scannare tutti i nobili di Giuda.

7 Poi fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legar di due catene di rame, per menario in Babilonia.

8 E i Caldei arsero col fuoco la casa del re, e le case del popolo, e disfecero le mura

di Gerusalemme.

9 E Nebuzaradan, capitano delle guardie, menò in cattività in Babilonia il rimanente del popolo ch' era restato nella città; e quelli che si erano andati ad arrendere a lui, e tutto l'altro popolo ch' era restato.

10 Ma Nebuzaradan, capitano delle guardie, lascio nel paese di Giuda i più poveri d'infra il popolo, i quali non avevano nulla; e diede loro in quel giorno vigne e campi.

11 Or Nebucadnesar, re di Babilonia, aveva data commessione a Nebuzaradan, capitano delle guardie, intorno a Geremia,

12 Prendilo, ed abbi cura di lui, e non fargli alcun male; anzi fa inverso lui come egli ti dirà.

13 Nebuzaradan adunque, capitano del-

**Ger.** 37. 21. Ger. 52. 7, ecc.

Ger. 39. 6.

le guardie, e Nebusazban, Rab-saris, Nergal-sareser, Rab-mag, e tutti gli altri

capitani del re di Babilonia,

14 Mandarono a far trarre Geremia fuor della corte della prigione, e lo diedero a Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di Safan, per condurlo fuori in casa sua. Ma egli dimorò per mezzo il popolo.

15 Or la parola del Signore era stata indirizzata a Geremia, mentre egli era rinchiuso nella corte della prigione, dicen-

do:

16 Va, e parla ad Ebed-melec Etiopo a dicendo: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Ecco, io fo venire le mie parole contro a questa città, in male, e non in bene; e in quel giorno esse avverranno nella tua presenza

17 Ma in quel giorno io ti libererò, dice il Signore; e tu non sarai dato in man degli uomini, de quali tu temi.

18 Perciocche io ti scamperò di certo, e tu non caderai per la spada; e l'anima tua ti sarà per ispoglia; conciossiachè tu ti sii confidato in me, dice il Signore.

#### Geremia rimane in Giudea con Ghedalia.

40 LA parola che fu dal Signore indirizzata a Geremia, dopo che Nebuzaradan, capitano delle guardie, l'ebbe rimandato da Rama, quando lo prese. Or egli era legato di catene in mezzo della moltitudine di que' di Gerusalemme, e di Giuda, ch' erano menati in cattività in Babilonia b

2 Il capitano delle guardie adunque prese Geremia, e gli disse: Il Signore Iddio tuo aveva pronunziato questo male contro a questo luogo.

3 E il Signore altresì l'ha fatto venire, e ha fatto secondo ch' egli aveva parlato; perciocche voi avete peccato contro al Signore, e non avete ubbidito alla sua voce ;

laonde questo vi è avvenuto.

4 Or al presente, ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene, che tu hai in sulle mani; se ti piace di venir meco in Babilonia, vieni, ed io avrò cura di te; ma, se non ti aggrada di venir meco in Babilonia, rimantene; ecco, tutto il paese è al tuo comando;

va dove ti parrà e piacerà.

5 E perciocchè Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di Safan, il quale il re di Babilonia ha costituito sopra le città di Giuda<sup>c</sup>, non ritornerà ancora, ritorna tu a lui, e dimora con lui in mezzo del popolo; ovvero, va dovunque ti piacerà. E il capitano delle guardie gli diede prov-visione per lo viaggio, ed un presente, e l'accommiato.

6 Ceremia adunque venne a Ghedalia, figliuolo di Ahicam, in Mispa, e dimorò con lui in mezzo del popolo, ch' era re-

stato nel paese.

7 Or tutti i capi della gente di guerra, ch' erano per la campagna, colla lor gente, avendo inteso che il re di Babilonia aveva costituito Ghedalia, figlinolo di Ahicam, sopra il paese, e che gli aveva dati in goyerno uomini, e donne, e piccoli fanciul-li; e questi, de' più poveri del paese, d'in-fra quelli che non erano stati menati in cattività in Babilonia

8 Vennero a Ghedalia, in Misps, cioè: Ismaele, figliuolo di Netania; e Giohanan, e Gionatan, figliuoli di Carea; e Seraia, figliuolo di Tanhumet; e i figliuoli di Kfai Netofatita; e Iezania, figliuolo d' un Maacatita, colla lor gente.

9 E Ghedalia, figliuolo di Ahicam, fi-

gliuolo di Safan, giurò loro, ed alla lor gente, dicendo: Non temiate di servire a' Caldei; abitate nel paese, e servite al re di Babilonia, e sarà ben per voi.

10 E quant' è a me, ecco, io dimoro in Mispa, per presentarmi davanti a' Caldei,

Mispa, per presentarmi davanti a' Caidei, che verranno a noi; ma voi ricogliete il vino, i frutti della state, e l'olio, e riponeteli ne' vostri vaselli, e abitate nelle vostre città che avete occupate.

11 Parimente ancora tutti i Giudei, ch' erano in Moab, e fra i figliuoli di Ammon, ed in Edom, e quelli ch' erano in qualunque altro paese, avendo inteso che il re di Rabilonia aveva lasciato qualche il re di Babilonia aveva lasciato qualche rimanente a Giuda, e che aveva costituito sopra essi Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di Safan;

12 Se ne ritornarono da tutti i luoghi, dove erano stati dispersi, e vennero nel paese di Giuda, a Ghedalia, in Mispa; e ricolsero vino, e frutti della state, in molto

grande abbondanza

13 Or Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch' erano per la

campagna, vennero a Ghedalia, in Mispa; 14 E gli dissero: Sai tu bene, che Baalis, re de' figliuoli di Ammon, ha mandato Ismaele, figliuolo di Netania, per percuo-terti a morte? Ma Ghedalia, figliuolo di

Ahicam, non credette loro.

15 Oltre a ciò, Giobanan, figliuolo di Carea, parlò di segreto a Ghedalia, in Mispa, dicendo: Deh! lascia che io vada, e percuota Ismaele, figliuolo di Netania, e niuno lo risaprà; perchè ti percoterebbe egli a morte, laonde tutti i Giudei, che si son raccolti appresso di te sarebbero dispersi, e il rimanente di Giuda perirebbe?

16 E Ghedalia, figliuolo di Ahicam, disse a Giohanan, figliuolo di Carea: Non farlo; perciocchè tu parli falsamente contro a Ismaele.

#### Ghedalia assassinato.

OR avvenne nel settimo mese, che Ismaele, figliuolo di Netania, gliuolo di Elisama, del sangue reale, e alcuni grandi della corte del re, e dieci uomini con lui, vennero a Ghedalia, figliuolo di Ahicam, in Mispa<sup>a</sup>; e quivi in

Mispa mangiarono insieme.

2 Poi Ismaele, figliuolo di Netania, si levò, insieme co' dieci uomini ch' erano con lui, e' percossero colla spada Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di Safan. Così lo fece morire; lui, che il re di Babilonia aveva costituito sopra il paese.

3 Ismaele uccise ancora gli uomini di guerra, d' infra tutti i Giudei, ch' erapo con Chedalia in Mispa, e i Caldei che si

ritrovarono quivi.

4 E il giorno appresso ch' egli ebbe acciso Ghedalia, avanti che se ne sapesse nulla;

5 Avvenne, che alcuni uomini di Sichem, di Silo, e di Samaria, in numero di ottant' uomini, venivano, avendo le barbe rase, ed i vestimenti stracciati, e delle tagliature sul corpo ; e avevano in mano offerte, e incenso, da presentar nella Casa del Signore.

6 E Ismaele, figliuolo di Netania, usci

6 E Ismaele, figliuolo di Netania, usci di Mispa incontro a loro, e camminava piagnendo; e quando li ebbe scontrati, disse loro: Venite a Ghedalia, figliuolo

di Ahlcam.

7 Ma quando furono entrati in mezzo della città, Ismaele, figliuolo di Netania, accompagnato dagli uomini, ch' egli aveva seco, li scannò, e li gettò in mezzo della fossa.

8 Or fra quelli si trovarono dieci uomini, che dissero ad Ismaele: Non ucciderci; perciocche noi abbiamo in sulla campagna delle segrete conserve di grano, e d'orzo, e d'olio, e di mele. Ed egli si ritenne, e

non li uccise fra i lor fratelli.

9 Or la fossa, nella quale Ismaele gettò tutti i corpi morti degli uomini, ch' egli uccise del seguito di Ghedalia, era quella che il re Asa aveva fatta per tema di Bassa, re d'Israele : Ismaele, figliuolo di

Netania, la riempiè di uccisi.

10 Poi appresso Ismaele ne menò via prigione tutto il rimanente del popolo, ch' era in Mispa: le figliuole del re, e tutto il popolo restato in Mispa, il quale Nebuzaradan, capitan delle guardie, aveva dato in governo a Ghedalia, figliuolo di Ahicam; Ismaele, figliuolo di Netania, li menava via prigioni, e se ne andava per passare a' figliuoli di Ammon.

11 Ma Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch' erano con lui d, avendo udito tutto il male, che Ismaele, figliuolo di Netania, aveva fatto;

12 Presero tutta la lor gente, e andarono per combattere contro a Ismaele, figliuolo di Netania; e lo trovarono presso alle grandi acque, che sono in Gabaon.

13 E quando tutto il popolo ch' era con Ismaele vide Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, ch' erano con lui, si rallegrò.

14 E tutto il popolo, che Ismaele menava prigione da Mispa si rivoltò, e se ne ritornò a Giohanan, figliuolo di Carea.

15 Ma Ismaele, figliuolo di Netania, scampò con otto uomini, d'innanzi a Giohanan, e se ne andò a' figliuoli di Am-

mon.

16 Poi Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capitani della gente di guerra, ch' erano con lui, presero tutto il rimanente del popolo, che avevano riscosso da Ismaele, figliuolo di Netania, e il quale egli ne menava via da Mispa, dopo aver percosso Ghedalia, figliuolo di Ahicam: uomini, gente di guerra, e donne, e fanciulli, ed cunuchi; e li ricondussero da Gabaon;

17 E andarono, e dimorarono in Gherut-Chimham, che è vicin di Bet-lehem, con intenzione di andarsene, e di entrare in

Egitto,

18 D' innanzi a' Caldei; conciossiachè temessero di loro; perciocchè Ismaele, figliuolo di Netania, aveva percosso Ghedalia, figliuolo di Ahicam, il quale il re di Babilonia aveva costituito sopra il paese.

Geremia si oppone ai Giudei che vogliano scendere in Egitto.

42 E TUTTI i capi della gente di guerra, e Giohanan, figliuolo di Carea, e Iezania, figliuolo di Osaia, e tutto il popolo, dal minore al maggiore, si accostatono;

2 E dissero al profeta Geremia: Deh! caggia la nostra supplicazione nel tuo cospetto, e fa orazione al Signore Iddio tuo per noi , per tutto questo rimanente (perciocchè di molti siamo rimasti pochi, come i tuoi occhi ci veggono);

3 Acciocchè il Signore Iddio tuo ci dichiari la via, per la quale abbiamo da camminare, e ciò che abbiamo a fare.

inteso; ecco, io farò orazione al Signore Iddio vostro, come avete detto; ed io vi rapporterò tutto ciò che il Signore vi avrà risposto; io non ve ne celerò nulla.

5 Ed essi dissero a Geremia: Il Signore sia per testimonio verace e fedele tra noi, se noi non facciamo secondo tutto ciò che il Signore Iddio tuo ti avrà mandato a

direi.

6 O bene, o mal che sia, noi ubbidiremo alla voce del Signore Iddio nostro, al quale noi ti mandiamo; acciocchè bene ne avvenga, quando avremo ubbidito alla voce del Signore Iddio nostro.

7 E avvenne, in capo di dieci giorni,

<sup>2</sup> Re 25. 25. Lev. 19. 27, 28. Is. 15. 2, 3. 1 Sam. 7. 8. Giac. 5. 16.

<sup>° 1</sup> Re 15. 17—22.

che la parola del Signore fu indirizzata ! a Geremia.

8 Ed egli chiamò Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra ch' erano con lui, e tutto il popolo, dal minore al maggiore:

9 E disse loro: Così ha detto il Signore. l' Iddio d' Israele, al quale voi mi avete mandato, per presentargli la vostza sup-

plicazione:

10 Se pur voi dimorate in questo paese, io vi edifichero, e non vi distruggero; io vi pianterò, e non vi divellerò; perciocchè io mi pento del male che vi ho fatto.

11 Non temiate del re di Babilonia, di cui voi avete paura; non temlate di lui, dice il Signore; perciocchè io sono con voi b, per salvarvi, e per liberarvi dalla sua mano.

12 E vi farò trovar misericordia, ed egli avrà pietà di voi, e vi rimetterà nel vostro

13 Ma se voi dite: Noi non dimoreremo in questo paese, non ubbidendo alla voce

del Signore Iddio vostro,

14 Dicendo: No; anzi entreremo nel paese di Egitto, acciocchè non veggiamo la guerra, e non udiamo il suon della tromba, e non sofferiamo fame, per man-

camento di pane; e quivi abiteremo; 15 Ascoltate ora sopra ciò la parola del Signore, o rimanente di Giuda. Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Se pur voi rivolgete la faccia per entrare in Egitto, e se entrate per di-

morarvi<sup>c</sup>; 16 Egli avverrà, che la spada, della quale temete, vi aggiugnerà la nel paese di Egitto; e parimente la fame, della quale voi avete paura, vi starà attaccata dietro

là in Egitto; e quivi morrete.

17 E tutti gli uomini, che avran volta la faccia per entrare in Egitto, per dimorarvi, vi morranno di spada, di fame, e di pestilenza; niuno di loro scamperà, o si salverà dal male che io fo venir sopra loro.

18 Perciocche, così ha detto il Signer degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Siccome la mia ira, e il mio cruccio, si è versato sopra gli abitanti di Gerusalemme, così si versera la mia ira sopra voi, quando sarete entrati in Egitto; e sarete in ese-crazione, e in istupore, e in maledizione, e in vituperio ; e giammai più non vedrete questo luogo,

19 O rimanente di Giuda, il Signore parla a voi : Non entrate in Egitto ; sappiate pure che iq ve lo protesto oggi.

20 Conciossiachè voi mi abbiate ingan-nato contro alle vostre proprie anime, quando mi avete mandato al Signore Iddio vostro, dicendo: En orazione al Signore Iddio nostro per noi; e secondo tutto ciò glione reale sopra esse;

che il Signore Iddio nostro dirà, fanne la relazione, e noi lo metteremo ad effetto. 21 Ed oggi io ve l'ho dichiarato; ma

voi non avete ubbidito alla voce del Signore Iddio vostro, nè a cosa alcuna, ch' egli abbia mandato a dirvi.

22 Ora dunque, sappiate pure, che voi morrete di spada, di fame, e di pestilenza, nel luogo dove vi piace di entrare, per

dimorarvi.

Geremia trascinato in Egitto dal popolo.

43 OR avvenne che quando Geremia ebbe finito di pronunziare a tutto il popolo tutte le parole del Signore Iddio loro, le quali il Signore Iddio loro mandava a dir loro per lui, cioè, tutte quelle parole;

2 Azaria, figliuolo di Osaia, e Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti gli uomini superbi, dissero a Geremia: Tu parli falsamente; il Signore Iddio nostro non ti ha mandato per dire: Non entrate in Egitto, per dimorarvi;

3 Anzi Baruc, figliuolo di Neria, t' incita contro a noi, per darci in man de' Caldei, per farci morire, o per farci menare

in cattività in Babilonia. 4 Così Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti i capi della gente di guerra, e tutto il popolo, non ubbidirono alla voce del Signore, per dimorar nel paese di Giuda. 5 E Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti

i capi della gente di guerra, presero tutto il rimanente di Giuda, e quelli che se n'erano tornati da tutte le nazioni, dove erano stati dispersi, per dimorar nel paese di Giuda.:

6 Gli uomini, le donne, i fanciulli, e le figliuole del re, e tutte le persone, che Nebuzaradan, capitano delle guardie, aveva lasciate con Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di Safan, ed anche il profeta Geremia, e Baruc, figliuolo di Neria;

7 E se ne vennero nel paese di Egitto; perciocchè non ubbidirono alla voce del Signore; e arrivarono fino a Tafnes.

Profezia della conquista dell' Egitto da Nebucadnesar.

8 E la parola del Signore fu indirizzata

a Geremia in Taines, dicendo:

9 Prendi in man tua delle pietre grosse, e nascondile, nella malta, nella fornace da mattoni, ch'è all'entrata della casa di Faraone in Tafnes, alla vista d'alcuni uo-mini Giudei;

10 E di' loro: Così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele: Ecco. io mando a far venire Nebucadnesas, re di Babilonia, mio servitore; e porrò il suo-trono sopra queste pietre, che jo ho fatte nascondere; ed egli tenderà il suo padi-

11 E verrà, e percoterà il paese di Egitto, mettendo a morte chi è condannatara morte; e menando in cattività chi è condannato a cattività; e percotendo colla spada chi è condannato alla spada.

12 E io accenderò il fuoco nelle case degl' iddii di Egitto; ed esso le arderà, e menera quelli in cattività; e si avvilup-perà del paese di Egitto, a guisa che il pastore si avviluppa del suo tabarro; ed uscirà di là in pace.

13 Egli romperà eziandio in pezzi le statue del tempio del sole, che è nel paese di Egitto; e brucerà col fuoco le case degl'iddii di Egitto.

#### Censure contro i Giudei rifugiati in Boitto.

LA parola che fu indirizzata a Geremia, per rapportarla a tutti i Giudei, che dimoravano nel paese di Egitto, in Migdol, e in Tafnes, e in Nof,

e nel paese di Patros, dicendo:
2 Così ha detto il Signor degli eserciti,
l' Iddio d' Israele: Voi avete veduto tutto il male, che io ho fatto venire sopra Gerusalemme, e sopra tutte le città di Giuda; ed ecco, oggi son desolate, e non vi è al-cuno che abiti in esse; 3 Per la lor malvagità, che usarono per

dispettarmi: andando a far profumi, e a servire ad altri dii, i quali ne essi, ne voi, nè i vostri padri non avevate conosciuti.

4 E benche io vi mandassi tutti i miei servitori profeti, del continuo per ogni mattina", dicendo: Deh! non fate questa

cosa abbominevole, che io odio; 5 Non però ubbidirono, nè inchinarono il loro orecchio, per istornarsi dalla lor mal-

vagità; per non far profumi ad altri dii. 6 Laonde il mio cruccio, e la mia ira, si è versata, e ha divampate le città di Giuda, e le piazze di Gerusalemme; e sono state deserte e desolate, come appare al di

d'oggi.
7 Ed ora, così ha detto il Signore, l'Idche fate voi questo gran male contro al-le anime vostre, per farvi distruggere del mezzo di Giuda, nomini, e donne, e fan-ciulli, e bambini di poppa, e non lasciarvi

alcun rimanente?

8 Dispettandomi colle opere delle vostre mani, facendo profumi ad altri dii, nel paese di Egitto, dove siete venuti per di-morarvi; acciocche siate sterminati, e siate in maledizione, e in vituperio, appo tutte le nazioni della terra?

9 Avete voi dimenticați i misfatti de' vostri padri, e i misfatti dei re di Giuda, e i misfatti delle lor mogli, e i vostri propri misfatti, e i misfatti delle vostre mogli, che han commessi nel paese di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme?

10 Essi non sono stati domi infino al di

d'oggi, e non han temuto , e non son camminati nella mia Legge, e ne' mici statuti, che io avea proposti a voi, e a' vostri padri.

11 Perciò, così ha detto il Signor degli eserciti, l'Iddio d'Israele: Ecco, io metto la mia faccia contro a voi in male, e per

distruggere tutto Giuda

12 Ed io torrò via quelli che son rimasti di Giuda, i quali han volta la faccia per entrar nel paese di Egitto, per dimorarvi; e saran tutti consumati; caderanno nel paese di Egitto: saran consumati per la spada, e per la fame, dal minore al maggiore; morranno per la spada, e per la fame; e saranno in esecrazione, in istupore, e in maledizione, e in vituperio. 13 Ed io farò punizione di quelli che

abitano nel paese di Egitto, siccome ho fatta punizione di Gerusalemme, per la

spada, per la fame, e per la pestilenza; 14 E non vi sarà alcuno del rimanente di Giuda, di quelli che sono entrati nel paese di Egitto per dimorarvi, che si salvi, o che scampi per ritornar nel paese di Giuda, dove han l'animo intento a ritornare per abitarvi; perciocche non vi ritorneranno, da alcuni infuori che scamperanno.

15 Or tutti gli nomini, che sapevano che le lor mogli facevano profumi ad altri dii; e parimente tutte le donne quivi presenti, in gran raunanza, e tutto il popolo che dimorava nel paese di Egitto, in Patros, risposero a Geremia, dicendo:

16 Quant' è alla parola che tu ci hai detta a Nome del Signore, noi non ti ub-

bidiremo e

'17 Anzi del tutto metteremo ad effetto tutte le parole che sono uscite della nostra bocca, per far profumi ed offerte da spandere alla regina del cielo; come e noi, e i nostri padri, e i nostri re, e i nostri principi, abbiam fatto per lo passato, nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemmed; e siamo stati saziati di pane, e siamo stati bene, e non abbiamo sentito alcun male.

18 Là dove, da che siamo restati di far profumi, e offerte da spandere alla regina del cielo, abbiamo avuto mancamento d'ogni cosa, e siamo stati consumati per

la spada, e per la fame.

19 E quando noi facevamo profumi, offerte da spandere alla regina del cielo, le facevamo noi delle focacce, per servirla nella maniera degl'idoli, e dell'offerte da spandere, senza l'autorità de nostri principali?

20 E Geremia rispose a tutto il popolo, agli uomini, e alle donne, e a tutto il po-polo che gli avea fatta quella risposta,

dicendo:

'\* Ger. 6. 16.

21 Non si è il Signore ricordato de' pro-

fumi, che voi facevate nelle città di Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, voi, e i vostri padri, i vostri re, e i vostri prin-cipi, e il popolo del paese: ciò non gli è egli salito al cuore?

22 E il Signore non l'ha più potuto comportare, per la malvagità de vostri fatti, e per le abbominazioni che voi avete commesse; onde il vostro paese è stato messo in desolazione, e in istupore, e in

maledizione, senza che vi abiti piu al-cuno; come si vede al di d'oggi. 23 Perciocche voi avete fatti que pro-fumi, e avete peccato contro al Signore, e non avete ubbidito alla voce del Signore, e non siete camminati nella sua Legge, e ne suoi statuti, e nelle sue testimonianze; perciò vi è avvenuto questo male, qual si vede al di d'oggi.

24 Poi Geremia disse a tutto il popolo, e a tutte le donne: O voi tutti, uomini di Giuda, che siete nel paese di Egitto, ascol-

tate la parola del Signore;
25 Così ha detto il Signor degli eserciti,
l' Iddio d' Israele: Voi, e le vostre mogli,
avete pronunziato con la bocca ciò che anche avete messo ad effetto con le vostre mani, dicendo: Noi adempieremo pure i nostri voti che abbiam fatti, per far profumi alla regina del cielo, e per farle of-ferte da spandere. Voi avete adunque adempiuti, e messi ad effetto i vostri voti.

26 Perciò, ascoltate la parola del Signore, voi tutti uomini di Giuda che dimorate nel paese di Egitto: Ecco, io ho giurato per lo mio gran Nome, ha detto il Signore, che il mio Nome non sarà più nominato per la bocca d' alcun Giudeo che dica in tutto il paese di Egitto: Il

Signore Iddio vive.

27 Ecco, io vegghio contro a loro in male, e non in bene; e tutti gli uomini di Giuda, che sono nel paese di Egitto, saran la gnada e ner la fame: consumati per la spada, e per la fame; finchè sieno del tutto venuti meno.

28 E quelli che saranno scampati dalla spadaritornerannodal paese di Egitto a nel paese di Giuda, in ben piccol numero; e tutto il rimanente di Giuda, che è entrato in Egitto per dimorarvi, conoscerà la cui parola sarà ferma, la mia, o la loro.

29 E questo vi sarà il segno, dice il Signore, che io farò punizione di voi in questo luogo; acciocche sappiate che le mie parole saranno del tutto messe ad

effetto contro a voi in male,

30 Così ha detto il Signore: Ecco, io do Faraone Ofra, re di Egitto, in man de' suoi nemici, e in man di quelli che cercano l'anima sua; siccome ho dato Sedechia, re di Giuda, in man di Nebucadnesar, re di Babilonia, suo nemico, e che cercava l'anima sua è cercava l' anima sua b.

Parole di Geremia a Baruc.

LA parola che il profeta Geremia pronunziò a Baruc, figliuolo di Neria, quando scriveva quelle parole nel libro, di bocca di Geremia, l'anno quarto di Gioiachim, figliuol di Giosia, re di Giuda, dicendo:

2 Così ha detto il Signore, l'Iddio d'I-

sraele, a te, o Baruc:

3 Tu hai detto: Ahi lasso me! perciocchè il Signore ha soppraggiunta tristizia al mio dolore; io mi affanno ne' mici sospiri, e non trovo alcun riposo.

4 Digli così tu: Così ha detto il Signore: Ecco, io distruggo ciò che io avea edificato, e divello quello che io avea pian-

tato, cioè, tutto questo paese d.

5 E tu ti cercheresti delle grandezze! non cercarle; perciocchè ecco, io fo venir del male sopra ogni carne, dice il Signore; ma jo ti daro l'anima tua per ispoglia, in tutti i luoghi ovė tu andrai.

Profesie contro varie nasioni...Invasione e conquista dell' Egitto.

46 LA parola del Signore che fu in-dirizzata al profeta Geremia, contro alle nazioni.

2 Quant' è all' Egitto, contro all' esercito di Faraone Neco, re di Egitto, ch' era sopra il fiume Eufrate, in Carchemis, il quale Nebucadnesar, re di Babilonia, scon-fisse, l'anno quarto di Gioiachim, figliuolo di Giosia, re di Giuda!:

3 Apparecchiate lo scudo e la targa, e

venite alia battaglia.

4 Giugnete i cavalli a' carri; e voi, cavalieri, montate a cavallo, e presentatevi con gli elmi; forbite le lance, mettetevi

indosso le corazze.

5 Perche veggo io costoro spaventati, e
messi in volta? i loro uomini, prodi sono stati rotti, e si son messi in fuga, senza rivolgersi indietro; spavento è d'ogn' intorno, dice il Signore.

6 Il leggier non fugga, e il prode non iscampi; verso il Settentrione, presso alla ripa del fiume Eufrate, son traboccati e

caduti.

'Chi è costui che si alza a guisa di rivo, e le cui acque si commuovono come i fiumi?

8 Questo è l'Egitto, che si è alzato a guisa di rivo, e le cui acque si son commosse come i fiumi; eha detto: Io saliro, io coprirò la terra, io distruggerò le città, e quelli che abitano in esse.

9 Salite, cavalli; e smaniate, carri; ed escano fuori gli uomini di valore; que' di Cus, e que' di Put, che portano scudi; e que'di Lud, che trattano, etendono archi. 10 E questo giorno è al Signore Iddio

degli eserciti un giorno di vendetta, da

b Ger. 39. 5, ecc. • Is. 27. 13. <sup>€</sup> Ger. 36. 1—4, 32. d Is. 5. 5. Ger. 25. 15, ecc. 9 Is. 13. 6. Gioele 1. 15. Re 23, 29,

vendicarsi de' suoi nemici; e la spada di-vorerà, e sarà saziata, e inebbriata del sangue loro; perciocchè il Signore Iddio degli eserciti fa un sacrificio nel paese di Settentrione, presso al flume Eufrate. 11 Sali in Galaad, è prendine del hal-samo, o vergine, figliuola di Egitto; in-darno hai usati medicamenti assai, non mi è quarigione alcuna per te

vi è guarigione alcuna per te.
12 Le genti hanno udita la tua ignominia, e il tuo grido hariempiuta la terra; perciocchè il prode è traboccato sopra il prode; amendue son caduti insieme.

13 La parola che il Signore pronunziò al profeta Geremia, intorno alla venuta di Nebucadnesar, re di Babilonia, per percuotere il paese di Egitto<sup>a</sup>.

14 Annunziate in Egitto, e bandite in Migdol, e pubblicate in Noi, e in Tafnes; dite: Presentati alla battaglia, e preparatio reseccessa la spada ha aid divorati rati; perciocche la spada ha già divorati i tuoi luoghi circonvicini.

15 Perché sono stati atteriati i tuoi possenți? non son potuți star saldi, perciocche

il Signore fi ha sospinti.

16 Egli ne ha traboccati molti, e anche l'uno è caduto sopra l'altro; e han detto: Or su, ritorniamo al nostro popolo, e al nostro natio paese, d'innanzi alla spada di quel disertatore.

17 Han quivi gridato: Faraone, re di Egitto, è ruinato; egli ha l'asciata passar

la stagione.

18 Come io vivo, dice il Re, il cui nome è: Il Signor degli eserciti, colui verrà, a guisa che Tabor è fra i monti, e Carmel in sul mate.

19 Fatti degli arnesi da cattività, o figliuola abitatrice di Egitto; perciocche Nof sarà messa in desolazione, e sarà arsa.

e non vi abitera più alcuno.
20 Egitto è una bellissima giovenca; ma dal Settentrione viene, viene lo scanna-

mento.

21 E benché la gente ch' egli avea a suo soldo, fosse dentro di esso come vitelli di stía, pur si son messi in volta anch' essi, son fuggiti tutti quanti, non si sono fer-mati; perciocchè il giorno della lor calamità è sopraggiunto loro, il tempo della lor visitazione.

22 La voce di esso uscirà, a guisa di quella della serpe; perciocche coloro cammineranno con poderoso esercito, e ver-ranno contro a lui con iscuri, come taglia-tori di legne.

23 Taglieranno il suo bosco, dice il Signore, il cui conto non poteva rinvenirsi; percidechè essi saranno in maggior numero che locuste, anzi saranno, innume-

24 La figlinola di Egitto è svergognata, è data in man del popolo di Settentrione. 25 Il Signor degli eserciti, l' Iddio d' I-

sraele, ha detto: Ecco, io fo punizione della moltitudine di No, e di Faraone, e dell' Egitto, e de' suoi dii, e de' suoi re; di Faraone, e di quelli che si confidano

in lui;
26 É li darò in man di quelli che cercano l'anima loro, e in man di Nebucadnesar re di Babilonia, e in man de' suoi servitori; ma dopo questo, l' Egitto sarà abitato, come a' di di prima, dice il Si-

27 E tu, o Giacobbe, mio servitore, non temere; e tu, o Israele, non ispaventartio; perciocche ecco, io ti salverò di lontan paese, e la tua progenie dal paese della sua cattività; e Giacobbe se ne ritornerà, e sarà in riposo, e in tranquillità, e non vi sarà alcuno che lo spaventi.

28 Tu, Giacobbe, mio servitore, non te-mere, dice il Signore; perciocchè io son teco; perciocchè ben farò una finale ese-cuzione sopra le genti, dove ti avrò scacciato; ma sopra te non farò una finale esecuzione; anzi ti castigherò moderatamente; ma pur non ti lascero del tutto impunito.

# Profezie contro i Filistei.

47 LA parola del Signore che fu in-dirizzata al profeta Geremia contro a' Filistei, avanti che Faraone percotesse Gaza.

2 Così ha detto il Signore: Ecco, delle acque salgono di Settentrione, e sono come un torrente che trabocca, e inonderanno la terra, e tutto quello ch' è in essa, le città, e i loro abitanti; e gli uomini grideranno, e tutti gli abitatori del paese urleranno.

3 Per lo strepito del calpestío delle un-ghie de' destrieri di esso, per lo romore de' suoi carri, per lo fracasso delle sue ruote, i padri non si son rivolti a' figliuoli, per la fiacchezza delle lor mani;

4 Per cagion del giorno che viene, per guastar tutti i Filistei, per isterminare a Tiro, e a Sidon, ogni rimanente di aiuto; perciocchè il Signore diserterà i Filistei, il rimanente dell'isola di Caftor.
5 Raditura di capo è avvenuta a Gaza,

Ascalon è perita, col rimanente della lor valle. Infino a quando ti farai tu delle

tagliature addosso?

6 Ahi spada del Signore! infino a quando non ti riposerai? ricogliti nel tuo

fodero, riposați, e resta

7 Come ti riposeresti? conciossiachè il Signore le abbia data commessione, e l'abbia assegnata là, contro ad Ascalon, e contro al lito del mare.

# Prefezie contro i Hoabiți.

48 QUANT' è a Moaba, così ha detto il Signor degli eserciti, l' Iddio d' I-

sraele: Guai a Nebo! perciocchè è stata guasta; Chiriataim èstata confusa, e presa ;

la rocca è stata confusa, e spaventata.

2 Non vi è più vanto per Moab in Hesbon; è stato macchinato contro a quella del male, dicendo: Venite, e distruggiamo-la, chè non sia più nazione; anche tu, Madmen, perirai; la spada ti perseguiterà. 3 Una voce di grido viene di Horonaim,

voce di guasto, è di gran rotta: 4 Moab è rotto, i suoi piccoli figliuoli

hanno dati di gran gridi.

5 Perciocche un continuo pianto sale per la salita di Luhit; imperocche hanno uditi i nemici, un grido di rotta, nella discesa di Horonaim:

6 Fuggite, scampate le vostre persone, e sieno come un tamerice nel deserto.

residente e sieno come un tamerice nel deserto.

7 Perciocchè, perche tu ti sei confidata nelle tue opere, e ne' tuoi tesori, tu ancora sarai presa; e Chemos andrà in cattività, co' suoi sacerdoti, e co' suoi principi.

8 E il guastatore entrerà in tutte le città, e niuna città scamperà; e la valle perirà, e la pianura sarà distrutta; perciocchè il Signore l' ha detto.

9 Date dell' ale a Moab, ch' egli se ne voli via ratto; le sue città saranno messe in desolazione, senza che vi abiti niù al-

in desolazione, senza che vi abiti più alcuno.

10 Maledetto sia colui che farà l'opera del Signore rimessamente, e maledetto sia colui che divieterà la sua spada di

spandere il sangue a

11 Moab è stato in tranquillità fin dalla sua fanciullezza, e si è riposato sopra la sua feccia, e non è stato mai travasato, e non è andato in cattività; perciò il suo sapore gli è restato, e il suo odore non si è mutato.

12 Perciò, ecco i giorni vengono, dice il Signore, che io gli manderò de' tramutatori, che lo tramuteranno di stanza, e vuoteranno i suoi vaselli, e spezzeranno i suoi

barili.

13 E Moab sarà confuso di Chemos, come la casa d'Israele è stata confusa di Betel, lor confidanza,
14 Come dite voi: Noi siam forti, ed
uomini di valore per la guerra?

15 Moab è deserto, e le sue città son perite, e la scelta de' suoi giovani è scesa all' uccisione, dice il Re, il cui Nome è:

Il Signor degli eserciti. 16 La calamità di Moab è presta a ve-

nire, e il suo male si affretta molto.

17 Condoletevi con lui, voi suoi circonvicini tutti; e voi tutti, che conoscete il suo nome, dite: Come è stato rotto lo scettro di fortezza, la verga di gloria?

18 O figliuola abitatrice di Dibon, scendi

del seggio di gloria, e siedi in luogo arido: Perciocche il guastatore di Moab è salito contro a te, egli ha disfatte le tue fortezzer il Signore, ogni uomo che offerisca sacri-

19 O abitatrice di Aroer, fermati in su la strada, e riguarda; domanda colui che fugge, e colei che scampa; di': Che cosa è avvenuto?

20 Moab è confuso, perciocchè è stato rotto; urlate, e gridate; annunziate in su l'Arnon che Moab è stato guasto;

21 E che il giudicio è venuto sopra la contrada della pianura, sopra Holon, e sopra Iasa, e sopra Mefaat;
22 E sopra Dibon, e sopra Nebo, e sopra

Bet-diblataim;
23 E sopra Chiriataim, e sopra Bet-gamul, e sopra Bet-meon;
24 E sopra Cheriot, e sopra Bosra, e sopra tutte le città del paese di Moab, lon-

tane, e vicine.

25 Il corno di Moab è stato troncato, e il suo braccio è stato rotto, dice il Si-

26 Inebbriatelo, perciocche egli si è in-nalzato contro al Signore; e dibattasi Moab nel suo vomito, e sia in derisione

anch' egli. 27 Israele non ti è egli stato in derisione? è egli forse stato ritrovato fra i ladri, che ogni volta che tu parli di lui,

tu ti commuovi tutto?

28 Lasciate le città, e abitate nella rocca, abitatori di Moab; e siate come una colomba che si annida nel didentro della foce d'una grotta.

29 Noi abbiamo intesa la superbia di

Moab, grandemente auperbo; il suo orgoglio, la sua superbia, e la sua alterezza, e l'inpalzamento del suo cuore.

30 Io ho conosciuto, dice il Signore, il suo furore; ma non sarà cosa ferma; le sue menzogne non produrranno nulla di

31 Perciò, io urlerò per cagion di Mozb, darò di gran gridi per cagion di tutto quanto Moab; ei si gemera per que' di

Chir-heres.

32 Io vi piagnerò, o vigne di Sibma, del pianto di lazer; le tue propaggini passavano di là dal mare, e arrivavano infino al mare di lazer; il guastatore si è av-ventato sopra i tuoi frutti di state, e sopra

la tua vendemmia. 33 E la letizia, e la festa è tolta dal campo fertile, e dal paese di Moab; ed io ho fatto venir meno il vino ne' tini; non și pigeră *più con* grida da inanim**ar**e; le grida non *saranno più* grida da inani-

34 Per lo grido di Hesbon, che è pervenuto infino ad Eleale, hanno messi i lor gridi infino a Iahas, e da Soar infino a Horonaim, come una giovenca di tre anni; perciocchè anche le acque di Nimrim sono

state ridotte in luoghi deserti.
35 Ed io farò venir meno a Moab, dice

ficio nell' alto luogo, e che faccia profumi | Signore, che io farò udire in Rabba de', fia' suoi dii.

36 Per tanto, il mio cuore romoreggerà per Moab, a guisa di flauti; il mio cuore romoreggerà per la gente di Chir-heres, a guisa di flauti ; perciò ancora il loro avanzo, ch' aveano fatto, perim.

37 Perciocchè ogni testa sarà pelata, ed ogni barba sarà rasa; sopra tutte le mani vi saranno delle tagliature, e de' sacchi sopra i lombi.

38 Sopra tutti i tetti di Moab, e nelle sue piazze, non vi sarà altro che cordoglio; perciocchè ic ho rotto Moab, come un vaso del quale non si fa stima alcuna, dice il Signore.

39 Urleranno, dicendo: Moab come è egli stato messo in rotta? come ha egli volte le spalle : egli è stato confuso, ed è stato in derisione, e in ispavento, a tutti quelli che sono d'intorno a lui.

40 Perciocche, così ha detto il Signore: Ecco, colui volerà come un' aquila, e spiegherà le sue ale contro a Moab.

41 Cheriot è stata presa, e je fortezze sono state occupate; e in quel giorno il cuor degli uomini prodi di Moab sarà come il cuore d'una donna, che è nella distretta del parto.

42 E Moab sarà distrutto, talchè non sand più popolo; perciocché egli si è in-nalzato contro al Signere.

43 Spavento, fossa, e laccio, ti soprastanno, o abitatore di Moab, dice il Si-

44 Chi fuggirà per lo spavento caderà nella fossa; e chi salirà fuor della fossa sarà preso col laccio; perciocche io farò venir sopra lui, sopra Mosb, l'anno della lor visitazione, dice il Signore.

45 Quelli che fuggivano si son fermati all'ombra di Hesbon, perchè le forze son lor mancate; ma un fuoco è uscito di Hesbon, e una tiamma di mezzo della città di Sihon, che ha consumati i principi di Moaba, e la sommità del capo degli nomini di tumulto.

46 Guai a te, Moab! il popolo di Chemos è perito; perciocchè i tuoi figliuoli sono andati in cattività, e le tue figliuole in servità.

47 Ma pure ancora io ritzarrò Moab di cattività negli ultimi giorni, dice il Signore. Fino a qui è il giudicio di Moab.

Profezie contro gli Ammoniti.

49 QUANT' è a' figliuoli di Ammon', così ha detto il Signore: Israele non ha egli alcuni figliuoli! non ha egli alcuno erede? perchè si è Malcam messo in possesso di Gad, e si è il suo popolo stanziato nelle città di esso?

2 Perciò, ecco i giorni vengono, dice il le genti, per dires: Adunatevi, e venite

gliuoli di Ammon lo stormo di guerra, ed ella sarà ridotta in un monte di ruine; e le città del suo territorio saranno arse col fuoco; e Israele possederà quelli che l'aveano posseduto, ha detto il Signore:

3 Urla, o Hesbon; perciocche Ai è guasta; o città del territorio di Rabba, gridate, cingetevi di sacchi, fate cordoglio, e andate attorno lungo le chiusure; percioeche Malcam andrà in cattività, insieme co' suoi sacerdoti, e i suoi principi, · 4 Perchè ti giorii delle valli? la tua valle

si è scolata, o figliuola ribelle, che ti confidavi ne' tuoi tesori; che dicevi: Uhi verrà contro a me?

5 Ecco, io fo venir sopra te d' ogn' in-torno di te lo spavento, dice il Signore Iddio degli eserciti; e voi sarete scac-ciati, chi qua, chi la; e non vi sare alcuno che raccolga gli erranti.

6 Ma pure, dopo queste cose, io ritrarrò di cattività i figliuoli di Ammon, dice il

Signore.

" Profezie contro gli Edomiti.

7 Quant' è ad Edom, il Signor degli eserciti ha detto-così: Non vi è egli più sapienza alcuna in Teman? il consiglio è egli venuto meno agl' intendenti? la lor sapienza è ella marcita?

8 Fuggite, o abitanti di Dedan; hanno volte le spalle, e si son riparati in luoghi segreti e profondi, per dimorarvi; perciocchè io ho fatta venir sopra Esau la sua ruina, il tempo nel quale io voglio vizitario.

9 Se ti fosser sopraggiunti de' vendenimiatori, non ti avrebbero essi lasciati alcuni grappoli? se de' ladri fosser vennti contro a te di notte, non avrebbero essi predato quanto fosse lor bastato?

10 Ma io ho frugato Esau<sup>c</sup>, io ho scoperti i suoi nascondimenti, ed egli non si è potuto occultare; la sua progenie, e i suoi fratelli, e i suoi vicini, son deserti, ed egli non e più.

11 Lascia i tuoi orfani, io *li* nudrirò; e confidinsi le tue vedove in me.

12 Perciocché, così ha detto il Signore: Ecco, coloro a quali non si apparteneva di ber della coppa, ne hanno pur bevuto<sup>a</sup>; e tu sarestine pure esente? tu non as sarai esente; anzi del tutto ne berrai!

13 Conciossiache io abbia giurato per me stesso, dice il Signore, che Bosra sarà messa in desolazione, in vituperio, in disertamento, e in maledizione; e che tutte le sue città saranno ridotte in deserti in perpetuo".

14 Io ho udito un grido da parte del Signore, e un messo è stato mandato fra

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Num. 21. 28, 29; 24. 17. • Ezec. 25. 2, ecc. / Abdia ver. 1, ecc. **4**8. 1.

<sup>&#</sup>x27;Is. 34.6; Mal. 1. 2, 3. d Ger. 25. 29.

contro ad essa, e levatevi per venire a

battaglia.
15 Perciocchè, ecco, io ti ho fatto piccolo fra le nazioni, sprezzato fra gli uo-

16 La tua fierezza, e la superbia del cuor tuo ti hanno ingannato, o ou, che abiti nelle fessure delle rocce, che occupi la sommità degli alti colli ; avvegnache tu avessi elevato il tuo nido a guisa dell' a-quila, pur ti gitterò giù di là, dice il Signore.

17 Ed Edom sarà messo in desolazione; chiunque passerà presso di esso sarà attonito, e zufolerà, per tutte le sue piaghe.

18 Siccome Sodoma, e Gomorra, e le città lor vicine, furono sovvertite", ha detto

il Signore; così non abiterà più quivi alcun uomo, e niun figliuol d' uomo vi

dimorerà.

· 19 Ecco, colui salirà come un leone, più violentemente che la piena del Giordano, contro all'abitacolo forte; perciocchè io lo farò muovere, e lo farò correre sopra l' Idumea; e chi è valente uomo scelto? ed io lo rassegnerò contro a lei; percioc-chè, chi è pari a me b? e chi mi sfiderà? e chi è il pastore che possa star fermo dinanzi a me?

20 Perciò, ascoltate il consiglio del Signore, ch' egli ha preso contro all' Idu-mea, e i pensieri ch' egli ha divisati con-tro agli abitatori di Teman: Se i più piccoli della greggia non li strascinano; se la lor mandra non è deserta insieme

21 La terra ha tremato per lo suon della lor caduta; il suono n'è andato fino al Mar rosso; il grido di essa è stato quivi

22 Ecco, colui salirà, e volerà come un' aquila, e spiegherà le sue ale contro a Bosra; e il cuor degli uomini prodi di Edom in quel giorno sarà come il cuor d'una donna che è nella distretta del parto.

#### Profezie contro Damasco.

23 Quant' è a Damasco', Hamat ed Arpad sono confuse; si struggono, perciocche hanno udita una mala novella; vi è spavento nella marina; ella non può racquetarsi.

24 Damasco è fiacca, si è messa in volta per fuggire, e tremito l' ha colta; distretta e dolori l'hanno occupata, come la donna

che partorisce. 25 Come non è stata risparmiata la città famosa, la città della mia allegrezza?

26 I suoi giovani adunque caderanno nelle sue piazze, e tutta la gente di guerra in quel giorno sarà distrutta, dice il Signor degli eserciti.

di Damasco, che consumerà i palazzi di Ben-hadad.

# Profezie contro gli Arabi.

28 Quant' è a Chedar, e a' regni di Hasor, i quali Nebucadnesar, re di Babilonia, percosse; il Signore ha detto cosi: Levatevi, salite contro a Chedar, e guastate gli Orientali.

29 Essi se ne torranno via le lor tende,

e le lor gregge; se ne porteran via i lor teli, e tutti i loro arnesi, e ne memeranno i lor cammelli; e d'ogn' interno daranno contro a loro gridi di spavento. 30 Fuggite, dileguatevi ben lungi; ri-ducetevi in luoghi segreti e profondi, per dimorarvi, o abitanti di Hasor, dice il Signore; perciocche Nebucadnesar, re di Babiloria, ha preso un consiglio contro a Babiloma, ha preso un consiglio contro a voi, e ha diviento contro a voi un pensiero. 31 Levatevi, salite contro alla nazione pacifica, che abita in sicurtà, dice il Si-

gnore; ella non ha nè porte, nè sbarre;

abitano in disperte.

22 E i ler cammelli saranno in preda, e la moltitudine del lor bestiame in rubería; ed ió dispergerò a tutti i venti quelli che si radono i canti delle tempie; e faro venire la lor calamità da ogni lor lato, dice il Signore.

33 E Hasor diverrà un ricetto di dragoni, un luogo deserto in perpetuo: uomo alcuno non vi abiterà, e niun figliuolo

d'uomo vi dimorerà.

#### Profezie contro gli Elamiti.

34 La parola del Signore che fu indirizzata al profeta Geremia contro ad Elata, nel principio del regno di Sedechia, re di Giuda, dicendo:

35 Così ha detto il Signor degli eserciti: Ecco, io rompo l'argo di Elam, che è la lor principal forza.

36 E farò venire contro agli Elamiti i quattro menti, dalle quattro estremità del cielo, e li dispergerà a tutti questi venti; e non vi sarà nazione alcuna ella quale non pervengano degli scarciati di Elam. 37 Ed io spauriro gli Elamiti dinanzi

a' lor nemici, e dinanzi a quelli che cercano l'anima loro; e farò venir sopra loro del male, l'ardor della mia ira, dice il Signore; e manderò dietro a loro la spada, finche ió li abbia consumati.

38 E metterò il mio trono in Elam, e ne farò perire re, e principi, dice il Signore. 39 Ma pure, negli ultimi tempi, avvera

che io ritrarrò gli Elamiti di cattività, dice il Signore.

#### Profezie contro Babilonia.

n quel giorno sarà distrutta, dice il Si-nor degli eserciti.

27 Ed 10 accenderò un fuoco nelle mura de' Caldei, per lo profeta Geremia.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Is. 17. 1, ecc. <sup>3</sup> Es. 15. 11. <sup>a</sup> Gen. 19. 24, 25. d ls. 13. 1, ecc.; 21.1, ecc.; 47. 1, ecc.

. 2 Annunziate fra le genti, e bandite, e alzate la bandiera; banditelo, nol celate; dite: Babilonia è stata presa, Bel è confuso, Merodac è rotto in pezzi; le sue immagini son confuse, i suoi idoli son rotti in pezzi.

3 Perciocchè una nazione è salita contro a lei dal Settentrione, la quale metterà il paese di quella in desolazione, e non vi sarà più alcuno che abiti in lei; uomini, e bestie si son dileguati, se ne

sono andati via.

4 In que' giorni, e in quel tempo, dice il Signore, i figliuoli d' Israele, e i fi-gliuoli di Giuda verranno, tutti insieme, e andranno piagnendoa, e ricercheranno il Signore Iddio loro.

5 Domanderanno di Sion, per la via avranno volte là le facce; diranno: Venite, e congiugnetevi al Signore per un - patto eterno a che giammai non si dimen-

tichi.

6 Il mio popolo è stato a guisa di pe--core smarrite<sup>c</sup>; i lor pastori le hanno fatte andare errando, le han traviate su per li monti: sono andate di monte in colle, han dimenticata la lor mandra.

7 Tutti coloro che le hanno trovate le han divorate; e i lor nemici hanno detto: Noi non saremo colpevoli di misfatto; conciossiachè abbiano peccato contro al Signore, abitacolo di giustizia, e contro al Signore, speranza de' lor padri.

8 Fuggite del mezzo di Babilonia<sup>d</sup>, e uscite del paese de' Caldei; e siate come

hecchi dinanzi alla greggia.

9 Perciocchè, ecco, io eccito, e fo levare -contro a Babilonia una raunanza di grandi nazioni del paese di Settentrione; ed esse ordineranno la battaglia contro a lei, e sarà presa; le lor saette saranno come -d' un valente, ed intendente saettatore, che non ritorna a vuoto.

10 E la Caldea sarà in preda; tutti quelli che la prederanno saranno saziati, dice

il Signore.

11 Perciocchè voi vi siete rallegrati; perciocchè voi avete trionfato, rubando la mia eredità; perciocchè voi avete ruzzato a guisa di vitella che pastura fra l'erbetta tenera, e avete annitrito come destrieri.

12 La madre vostra è grandemente confusa; quella che vi ha partoriti è svergognata; ecco, è l'ultima delle nazioni, un deserto, un luogo arido, e una solitudine.

13 Per l'indegnazione del Signore, ella non sarà *più* abitata, anzi sarà tutta desolata; chiunque passerà presso di Babilonia sarà attonito, e zufolerà, per tutte le sue piaghe.

14 Ordinate l'assalto contro a Babilonia -d'ogni intorno, o voi arcieri tutti; saet- il tempo della lor visitazione.

tate contro a lei, non risparmiate le saette : perciocché ella ha peccato contro al Si-

15 Date di gran gridi contro a lei d' ogn' intorno; ella porge le mani; i suoi fondamenti caggiono, e le sue mura son diroccate; perciocchè questa è la vendetta del Signore; prendete vendetta di lei; fatele siccome ella ha fatto

16 Sterminate di Babilonia il seminatore, e colui che tratta la falce nel tempo della mietitura; ritorni ciascuno al suo popolo, e fuggasene ciascuno al suo paese, d'innanzi alla spada dello sforzatore.

17 Israele è stato una pecorella smarrita, i leoni l'hanno cacciata; il primo che la divorò fu il re d'Assiria; ma quest' ultimo, cioè, Nebucadnesar, re di Babilonia,

le ha tritate le ossa <sup>g</sup>.

18 Perciò, il Signor degli eserciti, l'Iddio d' Israele, ha detto così: Ecco, io farò punizione del re di Babilonia, e del suo paese, siccome ho fatta punizione del re di Assiria:

19 E ricondurrò Israele alla sua mandrah. ed egli pasturerà in Carmel, ed in Basan; e l'anima sua sarà saziata nel monte di

Efraim, e di Galaad.

20 In que' giorni, e in quel tempo, dice il Signore, si cercherà l'iniquità d'Israele, ma non sarà più ; e i peccati di Giuda, ma non si ritroveranno più; perciocchè io perdonerò a quelli che avrò lasciati di resto.

21 Sali contro al paese di Merataim, e contro agli abitanti di Pecod; deserta, e distruggi ogni cosa dietro a loro, dice il Signore; e fa secondo tutto ciò che io ti ho comandato.

22 Vi è un grido di guerra nel paese, ed

una gran rotta.

23 Come è stato mozzato, e rotto il martello di tutta la terra? come è stata Babilonia ridotta in desolazione fra le genti?

24 lo ti ho incapestrata, o Babilonia, e tu sei stata presa, senza che tu l'abbia saputo; tu sei stata trovata, ed anche colta; perciocchè tu hai combattuto col Signore.

25 Il Signore ha aperta la sua armería, e ha tratte fuori l'armi della sua indegnazione; perciocchè questa è un' opera, che il Signore Iddio degli eserciti vuole eseguire nel paese de' Caldei.

26 Venite contro a lei dall' estrenità del mondo, aprite le sue aie; calcatela come delle manelle di biade, e distruggetela; non restile alcun rimanente.

27 Ammazzate con la spada tutti i suoi giovenchi, scendano al macello; guai a loro! perciocchè il giorno loro è venuto,

<sup>6. 12</sup> Re 17. 6. 22 Re 24. 10, 14, ecc. Apoc. 18. 4. Ger. 31. 34. **Esd. 8. 12, 13.** <sup>c</sup> Is. 53. 6. 1 Plet. 2. 25. Sal. 187. 8. Apoc. 18. 6. /2 Re 17. 6. Dan. 5. 80, 81. <sup>4</sup> Is: 65. 9, 10.

28 Vi è una voce di genti che fuggono, e scampano dal paese di Babilonia, per annunziare in Sion la vendetta del Signore Iddio nostro, la vendetta del suo Tempio.

29 Radunate a grida gran numero di genti contro a Babilonia; voi tutti che tirate dell' arco, accampatevi contro a lei d' ogn' intorno; niuno ne scampi; rendetele la retribuzione delle sue opere: secondo tutto ciò ch' ella ha fatto, fatele altresì; perciocchè ella è superbita contro al Signore, contro al Santo d' Israele.

30 Perciò, i suoi giovani caderanno nelle sue piazze, e tutti i suoi guerrieri saranno distrutti in quel giorno, dice il

31 Eccomiti, o superba, dice il Signore Iddio degli eserciti; perciocchè il tuo giorno è venuto, il tempo che io ti visi-

32 E la superbia traboccherà, e caderà, e non vi sarà alcuno che la rilevi; ed io accenderò un fuoco nelle sue città, che consumerà tutti i suoi luoghi circonvicini.

33 Così ha detto il Signor degli eserciti: I figliuoli d' Israele, e i figliuoli di Giuda, sono tutti quanti oppressati; tutti quelli che li hanno menati prigioni li ritengono, han ricusato di lasciarli andare.

34 Il lor Redentore è forte<sup>a</sup>, il suo Nome è: Il Signor degli eserciti; egli di certo dibatterà la lor querela, per commuovere la terra, e per mettere in turbamento gli abitatori di Babilonia.

35 La spada soprasta a' Caldei, dice il Signore, e agli abitatori di Babilonia, e

a' suoi principi, e a' suoi savi.

36 La spada soprasta a' bugiardi indovini d'essa, e ne smanieranno; la spada soprasta agli uomini prodi di essa, e ne saranno spaventati.

37 La spada soprasta a' suoi cavalli, e a' suoi carri, e a tutto il popolo mischiato, che è in mezzo di essa, e diverranno come donne; la spada soprasta a' suoi tesori, e saranno predati.

38 Disseccamento soprasta alle sue acque, e saranno asciutte; perciocchè ella è un paese di sculture, ed essi sono insen-

sati intorno agl' idoli.

39 Perciò, le fiere de' deserti avranno in essa la loro stanza, insieme co' gufi; e l'ulule vi dimoreranno; e non sarà giammai più abitata; e giammai, per niuna eta, non vi si dimorera più o

40 Siccome Iddio sovvertì Sodoma, Gomorrad, e le città lor vicine, dice il Signore; così non abiterà più quivi uomo alcuno, e niun figliuol d'uomo vi dimorerà

trione, ed una gran nazione; e re possenti si muovono dal fondo della terra;

42 Impugneranno l'arco e la lancia; sono crudeli, senza pietà; la voce loro romoreggerà come il mare, e cavalcheranno sopra cavalli; saranno in ordine, a guisa d'uomini prodi, per la battaglia, contro a te, o figliuola di Babilonia.

43 Il re di Babilonia ne ha udito il grido, e le sue mani ne son divenute fiache; angoscia l' ha occupato; dolore, come di

donna che partorisce.

44 Ecco, colui salirà a guisa di leone, più violentemente che la piena del Giordano, contro all' abitacolo forte; perciocchè io lo farò correre sopra essa; e chi è valent' uomo scelto! ed io lo rassegnerò contro ad essa; perciocché, chi è pari a me? e chi mi sfiderà? e chi è il pestore che possa star fermo davanti a me?

45 Perciò, ascoltate il consiglio del Signore, ch' egli ha preso contro a Babilonia; e i pensieri ch' egli ha divisati contro al paese de' Caldei: Se i psù piccoli della greggia non li strascinano; se la lor mandra non è deserta insieme con

46 La terra ha tremato per lo romore della presa di Babilonia, e il grido se n'è

udito fra le genti.

COSI ha detto il Signore: Ecco, io fo levare contro a Babilonia, e contro a quelli che abitano nel cuor de' miei nemici, un vento desertante.

2 E manderò contro a Babilonia degli sventolatori, che la sventoleranno, e vuoteranno il suo paese; perciocchè, nel giorno della calamità, saranno sopra lei

d' ogn' intorno. 3 Tenda l' arciero l' arco contro a chi tende l'arco, e contro a colui che si rizza nella sua corazza; e non risparmiate i giovani di essa, distruggete tutto il suo

4 E caggiano uccisi nel paese de' Caldei,

e trafitti nelle piazze di Babilonia.

5 Perciocchè Israele, e Giuda, non è lasciato vedovo dall' Iddio suo, dal Signor degli eserciti, dal Santo d'Israele; benchè il lor paese sia pieno di misfatti.

6 Fuggite di mezzo di Babilonia, e scampi ciascun di voi l'anima sua; non fate si che periate nell' iniquità d'essa; perciocchè questo è il tempo della vendetta del Signore; egli le rende la sua retribuzione.

7 Babilonia è stata una coppa d'oro nella mano del Signore, che ha inebbriata tutta la terra; le genti hanno bevuto del suo vino<sup>g</sup>; e però son divenute forsennate.

8 Babilonia è caduta di subito, ed è 41 Ecco, un popolo viene di Setten- stata rotta in pezzi; urlate sopra lei,

**65**0

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Is. 47. 4. Apoc. 18. 8. 2. 18. 4. / Apoc. <sup>5</sup> Apoc. 16, 12. <sup>c</sup>
4. <sup>g</sup> Apoc. 14, 8. <sup>c</sup> Is. 13. 20—22. Apoc. 18. 2. d Gen. 19. 24, 25. J Apoc. 17. 4. <sup>h</sup> Is. 21. 9. Apoc. 18. 2, ecc.

prendete del balsamo per la sua doglia,

forse guarirà. 9 Noi abbiam medicata Babilonia, ma non è guarita; lasciatela, e andiamocene ciascuno al suo paese; perciocche il suo giudicio è arrivato infino al cielo, e si è alzato infino alle nuvole.

10 Il Signore ha prodotte le nostre ragioni; venite, e raccontiamo in Sion l'o-pera del Signore Iddio nostro.

11 Forbite le saette, imbracciate le targhe : il Signore ha eccitato lo spirito dei re di Media; perciocchè il suo pensiero è contro a Babilonia, per distruggerla; conciossia-chè questa sia la vendetta del Signore, la

vendetta del suo Tempio.

12 Alzate pur la bandiera sopra le mura di Babilonia, rinforzate la guernigione, ponete le guardie, ordinate gli agguati; perciocche il Signore ha presa una deliberazione, ed anche ha eseguito ciò ch' egli ha detto contro agli abitanti di Babilonia.

13 O tu che abiti sopra grandi acque, abbondante in tesori, il tuo fine è venuto",

il colmo della tua avarizia.

14 Il Signor degli eserciti ha giurato per sè stesso, dicendo: Se io non ti riempio d' uomini, come di bruchi; e se essi non danno grida da inanimare contro a te.

15 Egli è quel che ha fatta la terra con la sua forza, che ha stabilito il mondo con la sua sapienza, e ha distesi i cieli col suo

intendimento.

16 Tosto ch' egli dà fuori la sua voce, vi è un romore d'acque nel cielo; egli fa salir vapori dalle estremità della terra, e fa lampi per la pioggia, e trae il vento fuor de' suoi tesori.

17 Ogni uomo è insensato per scienza; ogni orafo è renduto infame per le scul-ture; perciocchè le sue statue di getto sono una falsità, e non vi è alcuno spirito

18 Son vanità, lavoro d'inganno; peri-

ranno nel tempo della lor visitazione. 19 Colui che è la parte di Giacobbe non è come queste cose; perciocche egli è il formator d'ogni cosa, ed esso è la tribu della sua eredità; il Nome suo è: Il Signor degli eserciti.

20 Tu mi sei stato un martello, e strumenti di guerrab; e con te ho fiaccate le nazioni, e con te ho distrutti i regni;

21 E con te ho fiaccati i cavalli, e quelli che li cavalcavano; e con te ho fiaccati i

carri, e quelli ch' eran montati sopra;
22 E con te ho fiaccati gli uomini, e le
donne; e con te ho fiaccati i vecchi, e i
fanciulli; e con te ho fiaccati i giovani, e
le vergini ;

23 E con te ho fiaccati i pastori, e le lor mandre; e con te ho fiaccati i lavoratori, e i lor buoi accoppiati; e con te ho fiaccati i duci, e i satrapi.

24 Ma io farò a Babilonia, e a tutti gli abitatori di Caldea, la retribuzione di tutta la lor malvagità, che hanno usata inverso Sion, nel vostro cospetto, dice il Signore.

25 Eccomiti, o monte distruttore, dice il Signore, che distruggi tutta la terra; e stenderò la mia mano contro a te, e ti rotolerò giù dalle rocce, e ti ridurrò in un monte d'incendio.

26 E non si torrà da te nè pietra da cantone, nè pietra da fondamenti; perciocchè tu sarai desolazioni perpetue, dice il Si-

gnore.

27 Alzate la bandiera nella terra, sonate la tromba fra le genti, mettete in ordine le nazioni contro a lei, radunate a grida contro a lei i regni di Ararat, di Minni, e di Aschenaz; costituite contro a lei un capitano, fate salir cavalli, a guisa di bru-

chi pilosi.

28 Mettete in ordine le genti contro a lei, i re di Media, i suoi duci, e tutti i suoi principi, e tutto il paese del suo im-

perio.

29 E tremi la terra, e sia angosciata; perciocchè tutti i pensieri del Signore saranno messi ad effetto contro a Babilonia, per ridurre il paese di Babilonia in de-

serto, senza che niuno vi abiti più.
30 Gli nomini prodi di Babilonia si son rimasti di combattere, si son ritenuti nelle fortezze; la lor forza è venuta meno, sono stati come donne; le abitazioni di quella sono state arse, le sue sbarre sono state rotte

31 Un corriere correrà incontro all'altro corriere, e un messo incontro all' altro messo, per rapportare al re di Babilonia che la sua città è presa da un capo; 32 E che i guadi sono stati occupati, e

che le giuncaie sono state arse col fuoco, e che gli uomini di guerra sono stati spa-

ventati ;

33 Perciocchè il Signor degli eserciti, l' Iddio d' Israele, ha detto così: La figliuola di Babilonia è come un' aia; egli è tempo di trebbiarla; fra qui a poco le

verrà il tempo della mietitura. 34 Nebucadnesar, re di Babilonia, mi ha divorata, mi ha tritata, mi ha ridotta ad esser come un vaso vuoto, mi ha in-ghiottita come un dragone, ha empiuto il suo ventre delle mie delizie, mi ha scacciata.

35 La violenza che mi è stata fatta, e la mia carne, è sopra Babilonia, dirà l'abitatrice di Sion; e il mio sangue è sopra gli abitatori di Caldea, dirà Gerusalemme.

36 Perciò, così ha detto il Signore: Ecco, in dibettere la true grandle e fare la true

io dibatterò la tua querela, e farò la tua vendetta; e asciugherò il mar di quella, e disseccherò la sua fonte.

37 E Babilonia sarà ridotta in monti di

ruine, in ricetto di dragoni, in istupore a, e in zufolo, senza che *vi* abiti *più* alcuno.

38 Essi ruggeranno tutti insieme come leoncelli, fremeranno come leoncini di leonesse

39 Io farò che i lor conviti si riscalderanno nel modo usato, e li farò inebbriare, acciocché facciano gran festa, e dormano un eterno sonno, senza risvegliarsi mai, dice il Signore.

40 Io li farò scendere al macello, come

agnelli, come montoni, e becchi.

41 Come è stata presa Sesac, ed è stata occupata colei ch' era il vanto di tutta la terra b! come è stata ridotta Babilonia in istupore fra le genti!

42 Il mare è salito sopra Babilonia, ella è stata coperta con la moltitudine delle

sue onde.

43 Le sue città sono state ridotte in desolazione, in pacse arido, e in deserto; in terra tale, che in quelle non abiterà giammai alcuno, e per quelle non passerà giammai alcun figliuolo d' uomo.

44 Ed io farò punizione di Bel in Babilonia, e gli trarrò dalla gola ciò ch' egli ha trangugiato; e le nazioni non accorreranno più a lui; le mura di Babilonia eziandio

caderanno.

45 O popol mio, uscite di mezzo di quella<sup>c</sup>, e scampi ciascun di voi la sua persona d'innanzi all'ardor dell'ira del

Signore.

46 E guardatevi chè talora il vostro cuore non si avvilisca, e chè voi non siate spaventati per le novelle che si udiranno nel paese; quando novelle verranno un anno, e dopo quello altre novelle un altro anno; e vi sarà violenza nel paese, dominatore contro a dominatore.

47 Ecco dunque, i giorni vengono che io farò punizione delle sculture di Babilonia, e tutto il paese di essa sarà confuso, e tutti i suoi uccisi caderanno in mezzo

di essa.

48 E i cieli, e la terra e tutto ciò ch' è in essi, giubileranno di Babilonia ; perciocchè di Settentrione le saranno venuti i distruttori, dice il Signore.

49 Siccome Babilonia è stata per far cadere gli uccisi d'Israele, così caderanno a Babilonia gli uccisi di tutta la terra.

50 O voi che siete scampati dalla spada, andate, non restate; ricordatevi da lungi del Signore, e Gerusalemme vi venga al cuore.

51 Noi siamo confusi; perciocche abbiamo udito vituperio; ignominia ci ha coperta la faccia; perciocchè gli stranieri son venuti contro a luoghi santi della Casa del Signore.

52 Perciò, ecco i giorni vengono, dice il Signore, che io farò punizione delle scul-

ture di quella, e per tutto il suo paese gemeranno uomini feriti a morte.

53 Avvegnachè Babilonia fosse salita in cielo, e avesse fortificati i luoghi altissimi per sua fortezza, pur le verranno i distruttori da parte mia, dice il Signore.

54 S intende una voce di strido da Babilonia, e una gran rotta dal paese de' Cal-

dei.

55 Perciocchè il Signore distrugge Babilonia, e fa perir d'essa il suo grande strepito; e le onde di coloro romoreggeranno, lo stormo delle lor grida risonerà a

guisa di grandi acque.

56 Perciocchè sopra lei, sopra Babilonia, è venuto il distruttore, e gli *uomini* valorosi di essa sono stati presi, i loro archi sono stati spezzati; perciocchè il Signore è l' Iddio delle retribuzionie; egli non manca di rendere il giusto pagamento.

57 Ed io inebbrierò i principi di quella, e i suoi savi; i suoi duci, e i suoi satrapi, e i suoi uomini prodi, sì che dormiranno un sonno perpetuo, e non si risveglieranno giammai, dice il Re, il cui Nome è: Il Signor degli eserciti.

58 Così ha detto il Signor degli eserciti: Le larghe mura di Babilonia saranno spianate infino al suolo, e le sue alte porte saranno arse col fuoco; e i popoli avran lavorato, e si saranno stancati in vano; e

le nazioni, per lo fuoco.

59 La parola della quale il profeta Geremia diede commessione a Seraia, figliuolo di Neria, figliuolo di Maaseia, quando egli andò da parte di Sedechia, re di Giuda, in Babilonia, l'anno quarto del regno di Or Seraia era il gran cameriere.

60 Geremia adunque scrisse in un libro tutto il male, ch' era per avvenire a Babilonia, cioè, tutte queste parole, scritte

contro a Babilonia

61 Poi Geremia disse a Seraia: Quando tu sarai arrivato in Babilonia, e l'avrai

veduta, leggi tutte queste parole.

62 E di': O Signore, tu hai parlato contro a questo luogo, che tu lo distrugge-resti, si che non vi dimorerebbe più nè uomo, nè bestia; anzi che sarebbe ridotto in desolazioni perpetue.

63 E quando tu avrai fornito di legger

questo libro, lega una pietra sopra esso, e gettalo in mezzo dell' Eufrate, 64 E di': Cosi sarà affondata Babilonia, e non risorgerà qiammai, per lo male che io fo venir sopra lei; onde ogni forza mancherà loro. Fin qui sono le parole di Geremia.

Assedio, presa e distruzione di Gerusalemme.

SEDECHIA era d'età di ventun anno, quando cominció a regnare, e regnò in Gerusalemme undici anni.

<sup>7</sup>s. 13. 22. Apoc. 18. 2. b Dan 2 Re 24. 18. b Dan. 4. 30.

nome di sua madre era Hamutal, figliuola di Geremia da Libna.

2 Ed egli fece quel che dispiace al Signore, del tutto come Gioiachim avea fatto

3 Perciocche l' ira del Signore si accrebbe vie più contro a Gerusalemme, e contro a Giuda, fin là, che li scacciò dal suo cospetto. E Sedechia si ribellò contro al re di Babilonia.

4 Laonde l' anno nono del suo regno, nel decimo giorno del decimo mese, Nebucadnesar, re di Babilonia, venne sopra Gerusalemme, con tutto il suo esercito, e vi si pose a campo, e fabbricò delle bastíe contro ad essa, intorno intorno a.

5 E la città fu assediata infino all' anno

undecimo del re Sedechia.

6 Nel nono giorno del quarto mese, essendo la fame grave nella città, talchè non

vi era più pane per lo popolo del paese; 7 Ed essendo i Caldei penetrati dentro alla città, tutta la gente di guerra se ne fuggì, e uscì di notte della città, per la via della porta d'infra le due mura, ch'era volta verso l'orto del re, essendo i Caldei sopra la città d' ogn' intorno; e se ne andavano traendo verso il deserto.

8 Ma l'esercito de' Caldei perseguitò il re, e raggiunse Sedechia nelle cam-pagne di Gerico; e tutto il suo esercito

si disperse d'appresso a lui.

9 E i Caldei presero il re, e lo menarono al re di Babilonia, in Ribla, nel paese di Hamat<sup>b</sup>; ed egli gli pronunziò la sua sentenza.

10 E il re di Babilonia fece scannare i figliuoli di Sedechia, davanti a' suoi occhi; fece eziandio scannare tutti i prin-

cipi di Giuda, in Ribla.

11 E fece abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece legar di due catene di rame; e il re di Babilonia lo menò in Babilonia, e lo mise in prigione, ove stette infino al

giorno della sua morte.

12 E nel decimo giorno del quinto mese, nell' anno diciannovesimo del re Nebu-cadnesar, re di Babilonia, Nebuzaradan, capitano delle guardie, ministro ordinario di casa del re di Babilonia, essendo en-

trato in Gerusalemme, 13 Arse la Casa del Signore, e la casa del re, e tutte le case di Gerusalemme; in somma, arse col fuoco tutte le case

grandi.

14 E tutto l'esercito de' Caldei, ch'era col capitano delle guardie, disfece tutte le mura di Gerusalemme d'ogn' intorno.

15 E Nebuzaradan, capitano delle guardie, menò in cattività de' più poveri del popolo, e il rimanente del popolo ch' era restato nella città, e quelli ch' erano andati ad arrendersi al re di Babilonia, e il rimanente del popolo. manente del popolazzo.

16 Ma pur Nebuzaradan, capitano del-le guardie, lasciò alcuni de' più poveri del paese, per esser vignaiuoli, e lavoratori

17 E i Caldei spezzarono le colonne di rame c, ch' erano nella Casa del Signore, e i basamenti, e il mar di rame, ch' era nella Casa del Signore; e ne portarono tutto il rame in Babilonia.

18 Ne portarono eziandio le caldaie, e le palette, e le forcelle, e i bacini, e le coppe, e tutti gli arredi di rame, co' quali

si faceva il servigio.

19 Il capitano delle guardie ne portò eziandio i vasi, e i turiboli, e i bacini, e i calderotti, e i candellieri, e le tazze, e i nappi; ciò ch' era d' oro a parte, e ciò

ch' era d'argento a parte. 20 Quant' è alle due colonne, al mare, e a' dodici buoi di rame che vi erano sotto, a quisa di basamenti, le quali cose il re Salomone avea fatte per la Casa del Signore, il peso del rame di tutti que' lavori

era senza fine.

21 Ora, quant'è alle colonne, l'una d'esse era alta diciotto cubiti, e un filo di dodici cubiti la circondava; e la sua spessezza era di quattro dita, ed era vuota.

22 E sopra essa vi era un capitello di rame, e l'altezza del capitello era di cinque cubiti; vi era ancora sopra il capitello d' ogn' intorno una rete, e delle mele-grane; il tutto di rame; le medesime cose erano ancora nell' altra colonna, insieme con le melegrane.

23 E le melegrane, per ciascun lato, erano novantasei; tutte le melegrane sopra la rete d'ogn' intorno erano in numero

di cento.

24 Oltre a ciò, il capitano delle guardie prese Seraia, primo sacerdote, e Sofonia, secondo sacerdote, e i tre guardiani della

soglia d.

25 Prese eziandio, e ne menò dalla città un eunuco, ch' era commessario della gente di guerra; e sette uomini de' famigliari del re, che furono trovati nella città; e il principale segretario di guerra, il quale faceva le rassegne del popolo del paese, e sessant' uomini del popolo del paese, che si trovarono dentro alla

26 Nebuzaradan adunque, capitano delle guardie, li prese, e li menò al re di Babi-

lonia, in Ribla.

27 E il re di Babilonia li percosse, e li fece morire in Ribla, nel paese di Hamat: Così Giuda fu menato in cattività fuor della sua terra.

28 Questo è il popolo che Nebucadnesar menò in cattività: L'anno settimo del suo regno ne menò tremila ventitre Giudei.

29 L'anno diciottesimo del suo regn-

menò in cattività di Gerusalemme, otto-

centrentadue anime;

30 L'anno ventesimoterzo di Nebucadnesar, Nebuzaradan, capitano delle guardie, menò in cattività settecenquarantacinque anime di Giudei. Tutte le anime furono quattromila seicento.

furono quattromila seicento.

31 Or l'anno trentasettesimo della cattività di Gioiachin, re di Giuda, nel venticinquesimo giorno del duodecimo mese, Evilmerodac, re di Babilonia, nell'istesso anno ch'egli cominciò a regnare, facendo la rassegna della sua casa, vi mise Gio-

iachin, re di Giuda, e lo trasse fuor di prigione a;

32 E parlò benignamente con lui, e innalzò il suo seggio sopra il seggio degli altri re ch' erano con lui in Babilonia;

33 E gli mutò i suoi vestimenti di prigione, ed egli mangiò del continuo in presenza del re, tutto il tempo della vita sua.

34 E del continuo gli era dato, giorno per giorno, il suo piatto, da parte del re di Babilonia, tutto il tempo della vita sua, infino al giorno della sua morte.

# IL LIBRO DELLE

# LAMENTAZIONI DI GEREMIA.

Gerusalemme avvilita; peccati e sofferenze del popolo.

1 COME siede solitaria, ed è divenuta simile ad una vedova è, la città piena di popolo! come è divenuta tributaria quella ch' era grande fra le genti, signora fra le provincie e!

2 Ella piagne continuamente di notte, e le sue lagrime son sopra le sue guance; ella non ha alcuno, fra tutti i suoi amanti, che la consoli; tutti i suoi intimi amici si son portati dislealmente inverso lei, le son divenuti nemici.

3 La nazione di Giuda è andata fuori del suo paese d, per l'afflizione, e per la gravezza della servitù; ella dimora fra le genti, non trova riposo; tutti i suoi persecutori l'hanno aggiunta fra gli stretti.

secutori l'hanno aggiunta fra gli stretti.

4 Le strade di Sion fanno cordoglio; perciocchè non viene più alcuno alle feste solenni; tutte le sue porte son deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono addolorate, ed essa è in amaritudine.

5 I suoi nemici sono stati posti in capo, i suoi avversari son prosperati; perciocchè il Signore l'ha afflitta, per la moltitudine de' suoi misfatti"; i suoi piccoli fanciulli son iti in cattività davanti al nemico.

6 E tutta la gloria della figliuola di Sion è uscita fuor di lei; i suoi principi sono stati come cervi che non trovan pastura; e son camminati tutti spossati davanti al persecutore.

7 Gerusalemme, a' di della sua afflizione, e de' suoi esilii, si è ricordata di tutte le sue care cose ch' erano state ab antico; allora che il suo popolo cadeva per la mano del nemico, senza che alcuno la

soccorresse; i nemici l'hanno veduta, e si son beffati delle sue vacazioni.

8 Gerusalemme ha commesso peccato, e però è stata in ischerno; tutti quelli che l'onoravano l'hanno avuta a vile; perciocchè han vedute le sue vergogne; anch'essa ne ha sospirato, e si è rivolta indietro.

9 La sua lordura è stata ne' suoi lembi; non si è ricordata del suo fine si è maravigliosamente scaduta; non ha alcuno che la consoli; Signore, riguarda alla mia affizione; perciocche il nemico si è innalzato.

10 Il nemico ha stesa la mano sopra tutte le care cose di essa; perciocchè ella ha vedute entrar le genti nel suo santuario, delle quali tu avevi comandato: Non entrino nella tua raunanza.

11 Tutto il popolo di essa geme, cercando del pane, i han date le lor cose più preziose per del cibo, da ristorarsi l'anima; Signore, vedi, e riguarda; perciocchè io sono avvilita.

12 O viandanti tutti, questo non vi tocca egli punto? riguardate, e vedete, se vi è doglia pari alla mia doglia, ch' è stata fatta a me', che il Signore ha afflitta nel giorno dell' ardor della sua ira.

13 Egli ha da alto mandato un fuoco nelle mie ossa, il quale si è appreso in esse; egli ha tesa una rete a' miei piedi, egli mi ha fatta cadere a rovescio; egli mi ha renduta desolata, e dolorosa tuttodì.

14 Il giogo de' miei misfatti è stato aggravato dalla sua mano; quelli sono stati attorti, e mi sono stati posti in sul collo; egli ha fatta traboccar la mia forza;

4

100

la.

tu

la.

ta ō

4

tü

ia C đ

Ŷ

fe.

200 CE

ha

in

G

204

il Signore mi ha mean nelle mani de talé,

che non posso rilevarmi. 15 Il Signore ha atterrati tutti i misi pomenti sousses in mezzo di me; egli lia bandito contro a me un termine assegna-to, per rompese i miei giovani; il Signore ha calcato il tino alla vergine, figliucia di Gituda.

16 Per queste cose pungo; l' occluo, l'occhio mio a strugge in acqua, percioc-chè ogne comolatore, che mi ristori l'anime, ai è dilungato da me, i mici fi-gliuoli con deserti, perciocche il nemico è stato vittorioso.

17 Sion distribuisce d' pane a sè stessa con le sue proprie mani; non ha niuno che la consoli; il Signore ha data commessione contro a Giacobbe; i suoi nemici son d'intorno a lui, Gerusalemme è in messo di essi come una donna immonda.

18 Il Signore è giusto", perciocchè io sono stata ribelle alla sua bocca. Debi ascoltate, e vedete la mia doglia, o popoli tutti; le mie vergini, e i miei giovani, sono andati in cattività.

19 Io ho chiamati i mici amanti, ma cui mi hanno ingannata; i mici sacerdoti, e i mici anziani sono spirati nella città; per-ciocchè si han cercato del cibo, per riste-

ray l' anima loro.

20 Signore, riguarda; perciocché io son distretta; le mie interiora si conturbano; il mio cuore si riversa dentro di me; perciocchè in vero so sono stata ribelle. la apada ha dipopolato di fuori, e dentro son ri è sigio altro che morte.

21 Altri mi ode cospirare, lo non ho alcuno che mi consoli, i mici nemici hanno udito il mio male, e se se son ral-legrati; perciocchè tu l' hai fatto, quando tu avrai fatto venire il giorno che tu hai

pubblicato", saranno simili a me.

22 Tutta la lor malvagità venga nel tuo
cospetto, e fa loro come hai fatto a me
per tutti i misi misfatti, perciocchò i
misi sospiri son molti, e il mio cuore è
addolorato.

L' amedio e la firme; la press e la distrucione di Gornoulesame.

2 COME ha il Signore involta, come di una nuvola, nella sua ira, la figlinola di Sion! come ha gettata a basso di cisto in terra la gioria d' Jaracle, e non si à ricordato, nel giorno del suo cruccio, dello acannello de' suoi pied!

2 Il Signore ha distrutte tutte le stame di Giacobe, sensa risparamente, egli ha diroccate, nella sua indegnazione, le fortesse della figliacola di Giaco, e le ha abbattuta in terra : seli ha profinanto il senso.

hattute in terra ; egli ha profanato il regno, e i euo: principi.

3 Egli ha troposto, nell'ardor dell'ita, tutto il corno d'Israele; egli ha ritratta indictro la sua destra d'innanzi al nemico; e si è appreso a Giacobbe, come il fuoco di una fiamma, e ha divorato d'ogn' intorpo.

> 1 DD, DGta a hata necial A SPACE sopra il nemico: distrutti sue for-

> > i tuo taun orto: Hiblingh; in Sion igettato, Pc, 4 88-

> > > o altera. h\_ mees بله تعميره no gride. & solenn

∫are a' di delle soluinità.

8 Il Signore ha pensato di guastar le mura della figliuola di Sion, egli ha steso il regolo, e non ha ramossa la sua mano da dissipare , e ha distrutti ripari, e mura; tutte quante languacono.

9 Le porte di casa cono affondate in terra; egli ha distatte, e speziate le sue abarre; il suo re, ed i suoi principi, sono fra le genti<sup>†</sup>, la Legge non è pea, i profeti di casa eziandio non hanno trovata alcuna visione da parte del Signore .

10 Gli anziani della figliuola di Sion seggono in terra, e tacciono<sup>4</sup>; u han messa della polvere sopra il capo, si son cinti di sacchi; le vergini di Gerusalemme bassano

il capo in terra. 11 Gli occhi mi ai son consumati di lagrimare, le mie interiora si son conturbat il muo fegato at è vernato in terra, per lo fiaccamento della figliuola del mio popolo, quando i fancinlli, e i bambini di poppa spasmavano per le piazze della città; 12 E dicevano alle madri loro. Dove

vi è del framento e del vinot e avenivano, come un ferito per le strade della città, e l'anima loro si versava nel asno delle madri loro.

13 Con che ti scongiurerot a che ti sasomiglierò, figliuola di Gerusalemme? a che ti agguaglierò, per consolarti, vergine, figliuola di Bion? concionnache il tuo

<sup>\*</sup> Deut. 22, 25, 5. /g Re 21, 12, \* Norm. 8, 28. Dan. 2, 7, 14. 5 1 4 2 Re 28, 8, Ger. 82, 12, 1a, 5, 5, 5 2 Cron. 15, 2, Glob. 2, 12,

fiaccamento sia grande come il mare: chi ti medicherà?

14 I tuoi profeti ti han vedute visioni di vanità, e di cose scempie"; e non hanno scoperta la tua iniquità, per ritrarti di cattività, e ti han veduti carichi

di vanità, e traviamenti.

15 Ogni viandante si è battuto a palme per te; ha zufolato, e ha scosso il capo contro alla, figliuola di Gerusalemme, dicendo: E questa quella città, che diceva esser compiuta in bellezza, la gioia di tutta la terra 6?

16 Tutti i tuoi nemici hanno aperta la lor bocca contro a te; han zufolato, e digrignati i denti; han detto: Noi l' abbiamo inghiottita; questo è pur quel giorno che noi aspettavamo, noi l'abbiam

trovato, noi l'abbiam veduto.
17 Il Signore ha fatto ciò ch' egli avea divisato; egli ha adempiuta la sua pa-rola, ch' egli avea ordinata già antica-mente"; egli ha distrutto, senza risparmiare; e ha rallegrato di te il nemico, e ha innalzato il como de' tuoi avversari.

18 Il cuor loro ha gridato al Signore: O muro della figliuola di Sion, spandi lagrime giorno e notte, a guisa di torrente; non darti posa alcuna; la pupilla

dell' occhio tuo non resti.

19 Levati, grida di notte, al principio delle vegghie delle guardie; spandi il cuor tuo, come acqua, davanti alla faccia del Signore<sup>4</sup>; alza le tue mani a lui, per l'anima de' tuoi piccoli fanciulli, che spasimano di fame, ad ogni capo di strada.

20 Vedi, Signore, e riguarda a cui tu hai giammai fatto così; conviensi che le donne mangino il lor frutto, i bambini ch' esse allevano ? conviensi che nel santuario del Signore sieno uccisi sacerdoti,

e profeti?

21 Fanciulli e vecchi son giaciuti per terra in su le strade; le mie vergini, e i miei giovani son caduti per la spada!; tu hai ucciso nel giorno della tua ira, tu hai ammazzato, tu non hai risparmiato.

22 Tu hai chiamati, d' ogn' intorno, i miei spaventi, come a un giorno di solennità; e nel giorno dell' ira del Signore, niuno si è salvato, nè è scampato; il mio nemico ha consumati quelli che io aveva allevati, e cresciuti.

Dolore di Geremia; egli invita il popolo a riconoscere il suo peccato e a rivolgersi a Dio, per ottener compassione.

3 IO son l' uomo che ha veduta affizione, per la verga dell' indegnazion del Signore.

2 Egli mi ha condotto, e fatto camminar

nelle tenebre, e non nella luce.

3 Certo, egli mi ritorna addosso, e rivolge la sua mano contro a me tuttodi.

4 Egli ha fatta invecchiar la mia carne, e la mia pelle; egli mi ha fiaccate le ossa.

5 Egli ha fatti degli edificii contro a me, e mi ha intorniato di tosco e di affanno.

6 Egli mi ha fatto dimorare in luoghi tenebrosi a guisa di quelli che son morti

già da lungo tempo.

7 Egli mi ha assiepato d' ogn' intorno, si che non posso uscire; egli ha aggravati i miei ceppi.

8 Eziandio quando grido, e sciamo, egli

schiude la mia orazione,

9 Egli ha chiuse le mie vie di pietre conce a scarpello, ha rinvolti i miei sentieri.

10 Egli mi è stato un orso all' aggusto,

un leone ne' suoi nascondimenti.

11 Egli ha traviate le mie vie, mi ha tagliato a pezzi, mi ha renduto desolato.

12 Egli ha teso l'arco suo, e mi ha posto come un bersaglio incontro alle saette.

13 Egli mi ha fitti nelle reni gli strali del suo turcasso.

14 Io sono in derisione a tutti i popoli, e son la lor canzone tuttodi.

15 Egli mi ha saziato di amaritudini, mi ha inebbriato di assenzio.

16 Egli mi ha stritolati i denti con della ghiaia, mi ha voltolato nella cenere.

17 E tu hai allontanata l'anima mia dalla pace, ed io ho dimenticato il bene.

18 E ho detto: Il Signore ha fatta perire la mia forza, e la mia speranza.

19 Ricordati della mia afflizione, e del mio esilio; del tosco, e dell'assenzio.

20 L'anima mia se ne ricorda del continuo, e se ne abbatte in me.

21 Questo mi torna alla mente, perciò

spererò ancora;

22 Cioè: che ciò che non siamo stati del tutto consumati, son le benignità del Signore; perciocchè le sue misericordie non son venute meno';

23 Si rinnovano ogni mattina; la tua

lealtà è grande. 24 Il Signore è la mia parte, ha detto l' anima mia ; perciò spererò in lui.

25 Il Signore è buono a quelli che l'aspettano, all' anima che lo ricerca.

26 Buona cosa è di aspettare in silenzio

la salute del Signore<sup>1</sup>. 27 Buona cosa è all' uomo di portare il

giogo nella sua giovanezza m

28 Egli se ne sederà solitario, e in silenzio; perciocchè Iddio gli avrà posto addosso il suo carico.

29 Egli metterà la sua bocca nella polvere, per provare se forse vi è quasche speranza.

Ger. 5. 31. Ezec. 13. 1, ecc. Sal. 4 62. 8. Lev. 26. 29. Deut. 28. 53. 6. 5; 73. 26. Sal. 37. 7; 130. 6. <sup>c</sup> Lev. 28. 16, ecc. 17. Sal. 22. 2. b Sal. 48. 2; 50. 2. Deut. 28. 15, ecc. # Sal. 119. 71. Sal. 22. 2. Sal. 22. Sa Mal. 3. 6. 656

30 Egli porgerà la guancia a chi lo perçuote a; egli sarà saziato di vituperio.

31 Perciocchè il Signore non rigetta in

perpetuo;

32 Anzi, se afflige, ha altresì compassione, secondo la moltitudine delle sue

benignità.
33 Perciocche egli non affligge, e non addolora i figliuoli degli uomini, di suo

34 Mentre altri trita sotto i suoi piedi

tutti i prigioni della terra;

35 Mentre altri pervertisce la ragion dell' uomo nel cospetto dell' Altissimo;

36 Mentre altri fa torto all' uomo nella

sua lite; il Signore nol vede egli °?

37 Chi è colui che abbia detta qualche cosa, e quella sia avvenuta, che il Signore non l'abbia comandata?

38 Non procedono i mali ed i beni dalla bocca dell' Attissimo 4?

- 39 Perchè si rammarica l' nomo vivente? perchè si rammarica l'uomo della pena del suo peccato?
- 40 Esaminiamo le nostre vie, e ricerchiamole e convertiamoci al Signore.

41 Alziamo i nostri cuori, e le palme delle mani, a Dio ne' cieli, dicendo:

42 Noi abbiam misfatto, e siamo stati

ribelli"; e tu non hai perdonato.

- 43 Tu ci hai coperti d'ira, e ci hai per seguitati; tu hai ucciso e non hai risparmiato.
- **44 Tu hai distesa uma nuvola intorno a** te, acciocehè l'orazione non passasse.
- 45 Tu ci hai fatti essere spazzature, e abbominio, per mezzo i popoli.
- 46 Tutti i nostri nemici hanno aperta la bocca contro a noi.
- 47 Noi siamo incorsi in ispavento, e in fossa; in desolazione, e in flaccamento.
- 48 L'occhio mio cola in rivi d'acque per lo fiaccamento della figliuola del mio popolo.

49 L'occhio mio stilla, senza posa, e non

ha alcuna requie;

50 Finchè il Signore non riguarda, e non vede dal cielo.

51 L'occhio mio affanna l'anima mia,

per tutte le figliuole della mia città. 52 Quelli che senza cagione, mi son ne-

mici, mi han cacciato del continuo, come un uccelletto;

53 Han troncata la vita mia, e l'hanno messa nella fossa<sup>k</sup>; e han gettate delle pietre sopra me.

54 Le acque mi hanno inondato fin sopra il capo; io ho detto: Io son riciso.

55 lo ho invocato il tuo Nome, o Signore, dalla fossa de' luoghi bassissimi'.

56 Tu hai udita la mia voce: non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, e al mio grido 4

57 Tu ti sei accostato al giorno che io ti ho invocato"; tu hai detto: Non te-

mere.

58 O Signore, tu hai dibattute le querele dell' anima mia; tu hai riscossa la vita mia.

59 O Signore, tu vedi il torto che mi è

fatto; giudica la mia causa.

al cielo del Signore.

60 Tu vedi tutte le lor vendette, tutti i lor pensicri contro a me

61 Tu odi, Signore, i loro obbrobri, tutte

le lor macchinazioni contro a me;

62 Le parole di quelli che nji si levano incontro, e i ragionamenti che tengono: contro a me tuttodi.

63 Rizuarda, quando si seggono, e quan do si levano; io sono la lor canzone.

64 O Signore, rendi loro la retribuzione, secondo le opere delle lor muni.

65 Dà loro ingombramento di cuore, la

tua maledizione. 66 Perseguili in ira, e disperdili di sotto

Estreme sofferenze di varie alassi di persons.

COME è oscurato l'oro, o ha mutatocolore il buon oro fino, e tono le pietre del santuario state sparse in capo d' ogni strada!

2 Come sono i nobili figlinoli di Bioni pregiati al pari dell'ottimo oro, stati reputati come vaselli di terra, lavoro di mun di vasellaio"!

3 Vi sono anche de' gran pesci marini che porgon le poppe, e lattano i lor figli; ma la figliuola del mio popolo è divenuta

crudele, come gli struzzoli nel deserto.

4 La lingua del bambino di poppa si è attaccata al suo palato, per la sete; i fanciulli hanno chiesto del pane, e non vi era

alcuno che ne distribuisse loro.

5 Quelli che mangiavano cibi delicati son periti per le strade; quelli ch' erano stati allevati sopra lo scarlatto hanno abbracciato il letame.

6 E la pena dell'iniquità della figliuola del mio popoto è stata maggiore che la pena del peccato di Sodoma, che fu Movvertita come in un momento?, e nella

quale le forze non divennero fincche.
7 I Nazarei di essa erano più puri che neve, più candidi che latte, vermigli del corpo più che gemme, pullti coine rat-

firi.

8 Il loro aguardo è divenuto fosco più che la nerezza stessa; non si son ricono sciuti per le piazze; la lor pelle si h attuvcata alle loro ossa; è seccata, è divennia · come legno.

<sup>\*</sup> Ezec. \$3. 11. Eb. 12. 10. Abac. 1. 12. 4 (1-13. Ger. 9. 1. A Ger. 37, 16; 28. 6, ecc. 4 G (1), 2, 10 Is. 50. 6. Mat. 5. 30. Ezec Dan. 9. 5. /1 Cor. 4. 11-13. \* 45 M ™ Giac. 4. <u>4.</u> " Is. 30. 14. 2 Cor. 4. 7. Gious 2 2, ecc. / Sal. 116. L.

9 Più felici sono stati gli uccisi con la apada, che quelli che son morti di fame: perciocchè, essendo traffitti, il sangue loro è colato, e non hanno più avuto bisogno della rendita del campo.

10 Le mani delle pietose donne han cotti i lor figliuoli": quelli sono loro stati per cibo, nella ruina della figliuola del

mio popolo.

11 Il Signore ha adempiuta la sua ira, ha sparso l' ardor del suo cruccio, e ha acceso un fuoco in Sion, che ha consumati i fondamenti di essa.

12 I re della terra, e tutti gli abitatori del mondo, non avrebbero mai creduto ch' entrasse nemico, nè avversario dentro alle porte di Gerusalemme.

13 Quest' è avvenuto per i peccati de' profeti di essa, per l'iniquità de' suoi saccrdoti, che mandevano nel mezzo di essa il sangue de giusti.

14 I ciechi sono andati vagando per le strade, si son contaminati di sangue, l' han toccato co' lor vestimenti, senza

potere schivarlo.

15 Ei si gridava loro: Tractevi addietro; ciò è immondo; traetevi addietro, nol toccate; e pur se ne volavano via, e andavano errando. Ei si è detto fra le genti: Essi non potran più dimorare nel lor paese.

16 La faccia del Signore li ha dispersi; egli non continuerà più di riguardarli; non hanno avuto alcun rispetto a' sacer-

doti, nè pietà de' vecchi.

17 Mentre siamo durati, i nostri occhi zi son consumati dietro al nostro soccorso, che non è stato altro che vanità di noi abbiam riguardato nella nostra vedetta ad una gente che non potea salvare.

18 Ci hanno cacciati, seguendo i nostri passi, si che non siam potuti andar per le nostre campagne; il nostro fine si è avvicinato, i nostri di son compiuti; per-

ciocchè il nostro fine è venuto

19 Quelli che ci hanno perseguiti sono stati più leggieri che le aquile del cielo; ci son corsi dietro in su i monti, ci han posti agguati nel deserto.

20 La respirazione delle nostre nari, l'Unto del Signore, di cui noi dicevamo: Noi viveremo alla sua ombra fra le genti,

è stato preso nelle lor trappole.

21 Gioisci pure, e rallegrati, figliuola di Edom; tu che abiti nel paese di Us, sopra te ancora passerà la coppa; tu ne sarai inebbriata, e ti scoprirai.

22 La pena della tua iniquità è finita, figliuola di Sion<sup>g</sup>; egli non ti farà più menare in cattività; egli farà punizione l'estremo?

della tua iniquità, figliuola di Edom; egli scoprirà i tuoi peccati.

Mali presenti e ricordi dolorosi.

5 RICORDATI, Signore, di quello che ci è avvenuto; riguarda, e vedi il nostro vituperio.

2 La nostra eredità è stata trasportata agli stranieri, e le postre case a' forestieri'.

3 Noi siam divenuti orfani, scuza padre; e le nostre madri come donne vedove.

4 Noi abbiam bevuta la nostra acqua per danari : le nostre legne ci sono state

vendute a prezzo.

5 Noi abbiam sofferta persecuzione sopra il nostro collo; noi ci siamo affannati, e non abbiamo avuto alcun riposo.

6 Noi abbiam porta la mano agli Egizi,

ed agli Assiri, per saziarci di pane.

7 I nostri padri han peccato, e non sono più; noi abbiam portate le loro iniquità.

8 De' servi ci hanno signoreggiati'; non vi è stato alcuno che ci abbia riscossi di man loro.

9 Noi abbiamo addotta la nostra vittuaglia a rischio della nostra vita, per la spada del deserto.

10 La nostra pelle è divenuta bruna come un forno, per l'arsure della fame.

11 Le donne sono state sforzate in Sion, e le vergini nelle città di Guida.

12 I principi sono stati impiecati per man di coloro; non si è avuta riverenza alle facce de' vecchi.

13 I giovani hanno portata la macinatura, e i fanciulli son caduti per le legne.

14 I vecchi son restati di ritrovarsi alie porte, e i giovani ai son rimasti de lor

15 La gioia del nostro cuore è cessata, i nostri balli sono stati cangiati in duolo.

16 La corona del nostro capo è caduta; guai ora a noi! perciocchè abbiam peccato.

17 Per questo il cuor nostro è languido; per queste cose gli occhi nostri sono scu-

18 Per lo monte di Sion, che è deserto, sì che le volpi vi passeggiano.

19 Tu, Signore, dimori in eterno; il tuo

trono è stabile per ogni età m.

20 Perché ci dimenticheresti in perpetuo? perchè ci abbandoneresti per lungo tempo?

21 O Signore, convertici a te, e noi sarem convertiti: rinnova i nostri giorni, come erano anticamente.

22 Perciocché, ci hai tu del tutto riprovati? sei tu adirato contro a noi fino al-

b Mat. 23. 81, 87. <sup>4</sup> Deut, 28. 57. 2 Re 6. 29. Is. 49. 15. <sup>e</sup> Num. 19. 16. d Is. 80.7. Ezec. 7. 2, ecc. 4 Neem. 5. 15. f Ger. 52. 9. 9 Sal. 90. 1, 2; 102. 26. <sup>9</sup> Is. 40. 1, 2. Deut. 28. 47, 48.

# DEL PROFETA EZECHIELE.

La prima visione dei Cherubini.

OR avvenne, nell' anno trentesimo, nel quinto giorno del quarto mese, che essendo io sopra il fiume Chebar, fra quelli ch' erano stati menati in cattività, i cieli furono aperti, ed io vidi delle visioni di Dio.

2 Nel quinto giorno di quel mese di quell' anno ch' era il quinto della cattività

del re Gioiachin a

3 La parola del Signore fu d' una maniera singolare indirizzata a Ezechiele, figliuolo di Buzi, sacerdote, nel paese de Caldei, in sul fiume Chebar; e la mano del Signore fu quivi sopra lui.

4 Io adunque vidi, ed ecco un vento tempestoso, che veniva dal Settentrione,

e una grossa nuvola, e un fuoco avvilup-pato, intorno al quale vi era uno splen-dore; e di mezzo di quel fuoco appariva come la sembianza di fin rame scintillante.

5 Di mezzo di quello ancora appariva la sembianza di quattro animali. E tale era la lor forma: aveano sembianza d'uomini;

6 E avean ciascuno quattro facce, e quat-

7 E i lor piedi eran diritti, e la pianta de lor piedi era come la pianta del piè d'un vitello; ed erano sfavillanti, quale è il colore del rame forbito.

8 E aveano delle mani d' uomo di sotto alle loro ali, ne' quattro lor lati; e tutti e quattro aveano le lor facce, e le loro ali.

9 Le loro ali si accompagnavano l' una l'altra; essi non si volgevano camminando; ciascuno camminava diritto davanti a sè.

10 Ora, quant' è alla sembianza delle lor facce, tutti e quattro aveano una faccia d' uomo, e una faccia di leone, a destra; parimente tutti e quattro aveano una faccia di bue, e una faccia d'aquila, a sinistra<sup>b</sup>. 11 E le lor facce, e le loro ali, erano di-

vise di sopra; ciascuno avea due ali che si accompagnavano l' una l' altra, e due

altre che coprivano i lor corpi.

12 E ciascun d'essi camminava diritto davanti a sè; camminavano dovunque lo spirito si moveva; mentre camminavano,

non si volgevano qua e là. 13 E quant' è alla sembianza degli animali, il loro aspetto somigliava delle brace di fuoco; ardevano in vista, come fiaccole; quel fuoco andava attorno per mezzo gli

animali, e dava uno splendore, e del fuoco usciva un folgore.

14 E gli animali correvano, e ritorna-

vano, come un folgore in vista.

15 E, come io ebbi veduti gli animali, ecco una ruota in terra, presso a ciascun

animale, dalle quattro lor facce.

16 L'aspetto delle ruote, e il lor lavoro, era simile al color d'un grisolito; e tutte e quattro aveano una medesima sembianza; e il loro aspetto, e il lor lavoro era, come se una ruota fosse stata in mezzo di un' altra ruota.

17 Quando si movevano, si movevano tutte e quattro, ciascuna dal suo lato: elleno non si volgevano qua e la, moven-

18 E quant' è a' lor cerchi, erano alti spaventevolmente; e tutti e quattro erano

pieni d'occhi d'ogn' intorno.

19 E quando gli animali camminavano, le ruote si movevano allato a loro; e quando gli animali si alzavano da terra. le ruote parimente si alzavano.

20 Dovunque lo spirito si moveva, si movevano anch' essi; e le ruote si alzavano allato a quelli; perciocchè lo spirito

degli animali era nelle ruote. 21 Quando quelli camminavano, le ruote altrest si movevano; quando quelli si fermavano, le ruote altrest si fermavano; e quando si alzavano da terra, le ruote altresi si alzavano da terra, allato ad essi; perciocchè lo spirito degli animali era nelle ruote.

22 E la sembianza di ciò ch' era di sopra alle teste degli animali era d' una distesa del cielo, simile a cristallo in vista, molto spaventevole; ed era distesa di sopra alle

23 E sotto alla distesa erano le loro ali diritte, l'una di rincontro all'altra; ciascuno ne avea due altre che gli coprivano

24 Ed io udii il suono delle loro ali, mentre camminavano; ed era simile al suono di grandi acque, alla voce dell' Onnipotente; la voce della lor favella era come il romore di un campo; quando si fermavano, bassavano le loro ali.

25 E quando si fermavano, e bassavano le loro ali, vi era una voce, che veniva d'in su la distesa, ch' era sopra le lor teste.

26 E di sopra alla distesa, ch' era sopra

le lor teste, vi era la sembianza di un trono a, simile in vista ad una pietra di zaffiro, e in su la sembianza del trono riera una sembianza come della figura di un uomo che sedeva sopra esso.

27 Poi vidi come un color di rame seintillante, simile in vista a fuoco, indentro di quella sembianza di trono, d' ogn' in-torno, dalla sembianza de' lombi di quell' uomo in su; parimente, dalla sembianza de' suoi lombi in giù, vidi come una apparenza di fuoco, intorno al quale

vi era uno splendore.
28 L'aspetto di quello splendore d'ogn' intorno era simile all' aspetto dell' arco, che è nella nuvola in giorno di pioggia. Cuesto fu l'aspetto della somiglianza della gloria del Signore; la quale come io ebbi veduta, caddi sopra la mia faccia, e udii la voce d'uno che parlava.

Vocazione di Ezechiele-Il rotolo manoiato.

2 ED egli mi disse: Figliuol d' uomo, rizzati in piè, ed io parlerò teco.

2 E quando egli mi ebbe parlato, lo Spirito entrò in me, e mi rizzò in piè; ed io ud<u>ii</u> colui che parlava a me;

3 Il qual mi disse: Figliuol d' uomo, io ti mando a' figliuoli d' Israele, a nazioni ribelli, che si son ribellate contro a me; essi, e i lor padri, han misfatto contro a me, infino a questo stesso giorno .

4 Anzi ti mando a figliuoli di fronte dura, e di cuore ostinato; acciocchè tu dica loro:

Così ha detto il Signore Iddio.

5 E che che sia, o che ti ascoltino, o che se ne rimangano (perciocchè sono una casa ribelle); sì sapranno che vi sarà stato un profeta in mezzo di loro.

6 E tu, figliuol d' uomo, non temer di loro, nè delle lor parole; perciocchè tu hai appresso di te degli uomini ritrosi, e delle spine e; e tu abiti per mezzo di scorpioni; non temer delle lor parole, e non isgomentarti della lor presenza; perciocchè sono una casa ribelle.

7 E pronunzia loro le mie parole, che che sia, o che ti ascoltino, o che se ne ri-

mangano; perciocchè son ribelli.

8 Ma tu, figliuol d' uomo, ascolta ciò che io ti dico; non esser ribelle, come questa casa ribelle; apri la bocca, e mangia ciò che io ti do.

9 Ed io riguardai, ed ecco una mano, ch' era mandata a me ; ed ecco, in essa vi

era il rotolo di un libro.

10 E quella lo spiegò in mia presenza; ed esso era scritto dentro, e di fuori ; e in esso erano scritti lamenti, e rammarichii e guai.

2 POI colui mi disse: Figliuol d'uomo, mangia ciò che tu troverai; mangia questo rotolo; poi va, e parla alla casa d'Israele.

2 Ed io apersi la mia bocca, ed egli mi

fece mangiar quel rotolo;

3 E mi disse: Figliuol d' uomo, pasci il tuo ventre, ed empi le tue interiora di questo rotolo che in ti do. Ed io lo mangiai, ed esso mi fu dolce in bocca, come mele!

4 Poi egli mi disse: Figliuol d' uomo, vattene alla casa d'Israele, e parla loro

con le mie parole.

5 Conciossiachè tu non sii mandato ad un popolo di favella sconosciuta, nè di lingua non intelligibile; anzi alla casa d' Israele.

6 Non a molti popoli di favella sconosciuta, nè di lingua non intelligibile, le cui parole tu non intenda. Se io ti avessi mandato a tali popoli, non ti ascolterebbero essi?

7 Ma la casa d'Israele non vorrà ascoltarti; perciocchè non pur me vogliono ascoltare; perche tutta la casa d' Israele è di dura fronțe, e di cuore ostinato.

8 Ecco, io induro la tua faccia contro alla lor faccia, e la tua fronte contro alla lor

fronte.

9 Io rendo la tua fronte simile ad un diamante, più dura che una selce, non temerli, e non avere spavento di loro; perciocchè sono una casa ribelle.

10 Poi mi disse: Figliuol d' uomo, ricevi nel cuor tuo tutte le mie parole, che io ti dirò, e ascoltale con le tue orec-

chie.

11 E vattene a' figliuoli del tuo popolo, che sono in cattività, e parla loro, e di' loro: Cost ha detto il Signore Iddio; che che sia, o che ascoltino, o che se ne rimangano.

12 E lo Spirito mi levo ad alto, ed io udii dietro a me una voce, con un grande scrollamento, che diceva: Benedetta sia la gloria del Signore dal suo luogo.

13 Io udii eziandio il suono dell'ali degli animali, che battevano l'una all'altra; e il suono delle ruote allato a quelle, e il romor di un grande scrollamento.

14 Lo Spirito adunque mi levo, e mi prese; ed io andai, essendo tutto in amaritudine, per lo sdegno del mio spirito; e la mano del Signore fu forte sopra me.

15 E venni a quelli ch' erano in cattività in Tel-abib, che dimoravano presso al fiume Chebar; e mi posi a sedere dove essi sedevano; e dimorai quivi sette giorni, nel mezzo di loro, tutto attonito, e desolato.

#### La guardia d' Israele.

16 E in capo di sette giorni, la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

17 Figliuol d'uomo, io ti ho costituito guardia alla casa d'Israele; ascolta dunque

b Es. 24. 10. \*\* Apoc. -. h Ezec. 33. 7-9. <sup>a</sup> Ezec. 10. 1. c Apoc. 4. 3. <sup>7</sup> Isa. 50. 7. Ger. 1. 18.

la mia parola, che esce della mia bocca, e

ammoniscili da parte mia.

18 Quando io avrò detto all' empio: Per certo tu morrai; se tu non l'ammonisci, e non gli parli, per avvertirlo che si ritragga dalla sua via malvagia, per far ch' egli viva; esso empio morrà per la sua iniquità; ma io ridomanderò il suo sangue dalla tua mano.

19 Ma quando tu avrai ammonito l' em-pio, s' egli non si converte dalla sua empietà, e dalla sua via malvagia, egli morrà per la sua iniquità, ma tu avrai scampata

I` anima tua.

20 Parimente, se avviene che il giusto si storni dalla sua giustizia, e commetta iniquità; e che io gli ponga innanzi al-cun intoppo; e ch' egli muoia, egli morrà nel suo peccato; perciocche tu non l'avrai ammonito; e le sue opere giuste, ch' egli avrà fatte, non saran più ricordate; ma io ridomanderò il suo sangue dalla tua mano.

21 Ma quando tu avrai ammonito il giusto, ch' egli non pecchi, se egli non pecca, per certo egli viverà; perciocchè sarà stato ammonito; e tu avrai scampata l'anima

22 Poi la mano del Signore fu quivi sopra me; ed egli mi disse: Levati, esci alla campagna, e quivi io parlerò teco.

23 Ed io mi levai, e uscii alla campagna; ed ecco, quivi era ferma la gloria del Signore, simile alla gloria che io avea veduta in sul fiume Chebar; ed io caddi sopra la mia faccia.

24 E lo Spirito entrò in me, e mi rizzò in piè, e parlò meco, e mi disse: Entra in

casa tua, e rinchiuditi dentro.

25 E quant' è a te, figliuol d'uomo, ecco, ti son messe delle funi addosso, e tu sarai legato con esse, e non uscirai fra loro.

26 Ed io farò che la tua lingua starà attaccata al tuo palato, e sarai mutolo, e non sarai loro uomo riprenditore; per-

ciocchè sono una casa ribelle.

27 Ma quando io ti parlerò, ti aprirò la bocca; e tu dirai loro: Così ha detto il Signore Iddio; chi ascolta ascolti; chi se ne rimane se ne rimanga; perciocchè sono una casa ribelle.

Il disegno dell' assedio di Gernsalemme.

4 E TU, figliuol d' uomo, prenditi un mattone, e mettitelo davanti, e disegna sopra esso una città, cioè: Gerusalemme.

2 E ponvi l'assedio, e fabbrica delle bastie contro ad essa, e fa contro a lei un argine, e ponvi campo, e disponi contro a

lei d'ogn' intorno de' trabocchi.

3 Prenditi eziandio una piastra di ferro. e ponila per muro di ferro fra te, e la città; e ferma la tua faccia contro ad essa, e sia assediata, e tu assediala. Questo e un segno alla casa d' Israele.

4 Poi giaci sopra il tuo lato sinistro, e metti sopra esso l'iniquità della casa d'Israele; tu porterai la loro iniquità per tanto numero di giorni, quanti tu giacerai sopra quello.

5 Ed io ti ordino gli anni della loro iniquità, secondo il numero de' giorni *che tu* giacerai così, che saranno trecennovanta giorni; e così porterai l'iniquità della casa d'Israele.

6 E quando tu avrai compiuti questi giorni, giaci di nuovo sopra il tuo lato destro, e porta l'iniquità della casa di Giuda per quaranta giorni; io ti ordino un giorno per un anno.

7 E ferma la tua faccia all' assedio di Gerusalemme, e sbracciati, e profetizza

contro ad essa.

8 Ed ecco, io ti metto delle funi addosso, e tu non potrai voltarti da un lato in su l'altro, finchè tu non abbi compiuti i

giorni del tuo assedio.

9 Prenditi eziandío del frumento, e dell'orzo, e delle fave, e delle lenti, e del miglio, e della veccia; e metti quelle cose in un vasello, e fattene del pane, e di quello mangia tutti i giorni che tu giacerai sopra il tuo lato, cioè: trecennovanta giorni.

10. E sia il tuo cibo che tu mangerai di peso di venti sicli per giorno; maugialo

di tempo in tempo.

11 Bevi eziandio l'acqua a misura, la sesta parte d' un Hin per giorno; bevi di tempo in tempo.

12 E mangia una focaccia d' orzo, che sia cotta con isterco d'uomo; cuocila in

lor presenza.

13 E il Signore disse: Così mangeranno i figliuoli d' Israele il pan loro contaminato, fra le genti dove io li scaccerò a.

14 Ed io dissi: Ahi Signore Iddio! ecco, la mia persona non è stata contaminata, e non ho mai, dalla mia fanciullezza infino ad ora, mangiato carne di bestia morta da sè, nè lacerata dalle fiere i; e non mi è giammai entrata nella bocca alcuna carne abbominevole.

15 Ed egli mi disse: Vedi, io ti do sterco di bue, in luogo di sterco d' uomo:

cuoci con esso il tuo pane.

16 Poi mi disse: Figliuol d' uomo, ecco, io rompo il sostegno del pane in Gerusalemme: ed essi mangeranno il pane a peso, e con angoscia; e berranno l'acqua a misura, e con ismarrimento:

17 Acciocche pane ed acqua manchino loro, e sieno smarriti, riguardandoni l'un l'altro, e si struggano per la loro injunità.

FIGLIUOL d'uomo, prenditi eziandio un coltello tagliente, prenditi un rasoio di barbiere, e falloti pane ---

il capo, e sopra la barba; poi pigliati delle l bilance da pesare, e spartisci i peli.

2 Ardine la terza parte col fuoco, in mezzo della città, mentre si compieranno i giorni dell'assedio; poi prendine un'altra terza parte, e percuotila con la spada d'intorno alla città; e spargi l'altra terza parte al vento; ed io sguainerò la spada dietro e loro spada dietro a loro.

3 Ma pure prendine un piccol numero,

e legalo a' lembi della tua vesta.

4 E di questo prendine ancora una parte e gittala in mezzo del fuoco, e ardila col fuoco. Di quella uscira un fuoco contro a tutta la casa d' Israele. 5 Così ha detto il Signore Iddio: Questa

è Gerusalemme; io l'avea posta in mezzo delle nazioni, e vi erano diversi paesi d'in-

torno a lei.

6 Ma ella ha trasgredite le mie leggi, per darsi all'empietà, più che le nazioni; e ha trasgrediti i mici statuti, più che i paesi ch' erano d' intorno a lei; perciocchè han rigettate le mie leggi, e non son camminati ne' miei statuti

7 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè voi avete sopravanzate le genti ch' erano d'intorno a voi, e non siete camminati ne' miei statuti, e non avete messe ad effetto le mie leggi; anzi non pure avete fatto secondo le usanze delle genti

ch' erano d' intorno a voi; 8 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Eccomi altresi contro a te; ed io eseguiro *i miei* giudicii in mezzo di te, nel cospetto

delle genti;
9 E farò in te ciò che mai non ho fatto e non farò giammai più, per cagion di

tutte le tue abbominazioni.

10 Perciò, i padri mangeranno i lor figliuoli in mezzo di te<sup>a</sup>, e i figliuoli man-geranno i lor padri; ed io eseguirò *i miei* giudicii in te, e dispergerò tutto il tuo rimanente a tutti i venti.

11 Per tanto, come io vivo, dice il Si-gnore Iddio, perche tu hai contaminato il mio santuario con tutti i tuoi fatti esecrabili, e con tutte le tue abbominazioni, io altresi ti raderò, e il mio occhio non perdonerà, ed io ancora non rispar-

mierò.

12 Una terza parte di te morrà di pestilenza, e sarà consumata di fame, nel mezzo di te; e un' altra terza parte ca-derà per la spada d' intorno a te; ed io dispergerò a tutti i venti l' altra terza

parte, e sguainerò la spada dietro a loro. 13 E il mio cruccio si adempierà, ed io acqueterò l' ira mia sopra loro, e mi appagherò; ed essi conosceranno che io, il Signore, ho parlato nella mia gelosia, quando avrò adempiuta l' ira mia sopra loro.

14 Ed io ti metterò in deserto, e in vituperio, fra le genti che son d' intorno a te, alla vista d' ogni passante.

15 E il tuo vituperio, e obbrobrio, sarà in ammaestramento, e in istupore alle genti, che son d'intorno a tec; quando io avrò eseguiti i mici giudicii sopra te, con ira, con cruccio, e con castigamenti d'indegnazione. Io, il Signore, ho parlato.

16 Quando avrò tratte sopra loro le male saette della fame, che saranno mortali, le quali io trarrò per distruggervi; e avrò aggravata sopra voi la fame, e vi

avrò rotto il sostegno del pane;

17 E avrò mandata contro a voi la fame, e le bestie nocive, che ti dipopoleranno; e quando la pestilenza e il sangue saranno passati per mezzo di te; ed io avrò fatta venire sopra te la spada d. Io, il Signore, ho pariato.

#### Profezia contro i monti d' Israele.

POI la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:
2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia verso i monti d' Israele, e profetizza con-

tro ad essi,
3 E di': Monti d' Israele, ascoltate la parola del Signore Iddio. Così ha detto il Signore Iddio a' monti, ed a' colli; alle pendici, ed alle valli: Eccomi, io fo venire sopra voi la spada, e distruggerò i vostri alti luoghi

4 E i vostri altari saran desolati, e i vostri simulacri saranno spezzati; e abbatterò i vostri uccisi davanti a' vostri

idoli;
5 E metterò i corpi morti de' figliuoli d'Israele davanti a loro idoli; e dispergero le vostre ossa intorno a' vostri altari.

6 In tutte le vostre abitazioni le città saranno deserte, e gli alti luoghi desolati; acciocche sieno deserti, e desolati i vostri altari; e che i vostri idoli sieno spezzati, e non sieno più ; e che le vostre statue sieno troncate, e che i vostri lavori sieno sterminati.

7 Egli uccisi caderanno nel mezzo di voi,

e voi conoscerete che io sono il Signore. 8 Ma pure io vi lascerò alcun rimanente, quando una parte di voi che sarà scampata dalla spada, sarà fra le genti; quando voi sarete stati dispersi per li paesi. 9 E quelli d'infra voi che saranno

scampati si ricorderanno di me fra le genti, dove saranno stati menati in cattività; come io sono stato tribolato col cuor loro fornicatore, che si è stornato da me, e co' loro occhi, che fornicano dietro a' loro idoli: e si accoreranno appo loro stessi, per li mali che hanno commessi in tutte le lor abbominazioni

10 E conosceranno che io sono il Si-

Deut. 28. 53. Ger. 19. 9. Lam. 2. 20; 4. 10. b. Deut. 82. 28, ecc. Lev. 26. 80. Lev. 26, 29. b Lev. 26. 33. <sup>c</sup> Deut. 28. 37. d Lev. 26. 22, 25. Deut. 82. 23, ecc. 662 1 Lev. 26. 39, 40.

gnore, e che non indarno ho parlato di far loro questo male.

11 Così ha detto il Signore Iddio: Battiti a palme, e scalpita la terra co' piedi, e di': Ahi lasso! per tutte le scellerate abbominazioni della casa d' Israele; perciocchè caderanno per la spada, e per la fame, e per la peste. 12 Chi sarà iontapo morrà di peste, e

chi sara vicino cadera per la spada; e chi sarà rimasto, e sarà assediato morra di fame; ed io adempierò la mia ira

sopra loro.

13 E voi conoscerete che io sono il Signore, quando i loro uccisi saranno in mezzo de' loro idoli intorno a' loro altari, sopra ogni alto colle, sopra tutte le sommità de' monti, e sotto ogni-albero verdeggiante, e sotto ogni quercia folta; che sono i luoghi dove han fatti soavi odori a tutti i loro idolia

14 Ed io stenderò la mia mano sopra loro, e rendero il paese desolato e deserto, più che non è il deserto di verso Dibla, in tutte le loro abitazioni; e conosceranno che io sono il Signore.

#### La fine, la fine viene!

7 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio alla terra d'Israele: La fine, la fine viene sopra i quattro canti del paese.

3 Ora ti soprasta la fine, ed io manderò contro a te la mia ira, e ti giudicherò secondo le tue vie, e ti metterò addosso

tutte le tue abbominazioni.

4 E l'occhio mio non ti perdonerà, ed io non ti risparmiero; anzi ti mettero le tue vie addosso, e le tue abbominazioni saranno nel mezzo di te; e voi conoscerete che io sono il Signore.
5 Così ha detto il Signore Iddio: Ecco

un male, un male viene.

6 La fine viene, la fine viene; ella si è

destata contro a te; ecco, viene.

7 Quel mattutino ti è sopraggiunto, o abitator del paese; il tempo è venuto, il giorno della rotta è vicino, che non sarà un' eco di monti.

8 Ora fra breve spazio io spanderò la mia ira sopra te, e adempierò il mio cruccio in te, e ti giudicherò secondo le tue vie, e ti metterò addosso tutte le tue ab-

bominazioni.

9 E l'occhio mio non perdonerà, ed io non risparmierò; io ti darò la pena secondo le tue vie, e le tue abbominazioni saranno nel mezzo di te; e voi conoscerete che io, il Bignore, son quel che percuoto.

10 Ecco il giorno, ecco, è venuto: quel | e i lor luoghi sacri saran profanati.

mattutino è uscito; la verga è fiorita, la superbia è germogliata.

Il La violenza è cresciuta in verga d'empietà; non più d'essi, non più della lor moltitudine, non più della lor turba; e non facciasi alcun lamento di loro.

12 Il tempo è venuto, il giorno è giunto; chi compera non si rallegri, chi vende non si dolga; perciocchè vi è ardor d'ira con-

tro a tutta la moltitudine di essa.

13 Perciocchè chi vende non ritornerà a ciò ch' egli avrà venduto, benchè sia ancora in vita; perciocchè la visione contro a tutta la moltitudine di essa non sarà rivocata; e niuno si potrà fortificare per la sua iniquità, per salvar la vita sua.

14 Han sonato con la tromba, ed hanno apparecchiata ogni cosa; ma non vi è stato alcuno che sia andato alla battaglia; perciocchè l'ardor della mia ira è contro a

tutta la moltitudine d'essa.

15 La spada è di fuori; e la peste e la fame dentro; chi sarà fuori a' campi morrà per la spada, e chi sarà nella città, la fame, e la peste lo divoreranno.

16 E quelli d'infra loro che saranno scampati si salveranno, e saranno su per li monti come le colombe delle valli, gemendo tutti, ciascuno per la sua iniquità.

17 Tutte le mani diverranno fiacche, e tutte le ginocchia andranno in acqua.

18 Ed essi si cingeranno di sacchi, e spavento li coprirà; e vi sarà vergogna sopra ogni faccia, e calvezza sopra tutte le lor teste.

19 Getteranno il loro argento per le strade, e il loro oro sarà come una immondizia; il loro argento, nè il loro oro non potrà liberarlia, nel giorno dell' indegnazion del Signore; essi non ne sazieranno le lor persone, e non n'empieranno le loro interiora; perciocche quelli sono stati l'intoppo della loro iniquità.

20 Ed esso ha impiegata la gloria del suo ornamento a superbia, e ne han fatte delle immagini delle loro abbominazioni, le lor cose esecrabili; perciò, farò che quelle cose saranno loro come una im-

mondizia;

21 E le darò in preda in man degli stranieri, e per ispoglie agli empi della

terra, i quali le contamineranno.

22 Ed io rivolgerò la mia faccia indietro da loro; e coloro profaneranno il mio luogo nascosto; e ladroni entreranno in essa, e la profaneranno.

23 Fa una chiusura; perciocchè il paese è pieno di giudicio di sangue, e la città è

piena di violenza.

24 Ed io farò venire i più malvagi delle genti; ed essi possederanno le case loro; e farò venir meno la superbia de' potenti,

Isa. 57. 5. Ger. 2. 20. Os. 4. 13. d Sof. 1, 18. Lam. 1. 20.

25 La distruzione viene; cercheranno la

pace, ma non ve ne sarà alcuna.

26 Calamità verrà sopra calamità, e vi sarà romore sopra romore; ed essi ricer-cheranno qualche visione dal profeta; e non vi sara più Legge nel sacerdote, nè consiglio negli anziani<sup>a</sup>.

27 Il re fara cordoglio, e i principi si

vestiranno di desolazione, e le mani del popolo del paese saranno conturbate; io opererò inverso loro secondo la lor via, e li giudicherò de' giudicii che si convengono loro; e conosceranno che io sono il Signore.

#### Le abbominazioni nel Santuario.

8 POI avvenne, nell' anno sesto, nel quinto giorno del sesto mese, che sedendo io in casa mia, e sedendo gli anziani di Giuda in mia presenza, la mano del Signore Iddio cadde quivi sopra

2 Ed io riguardai, ed ecco la sembianza d'un uomo simile in vista al fuoco; dall'apparenza de' lombi di esso in giù, vi era fuoco; e da' lombi in su, vi era come l'apparenza d' un grande splendore, simile al

colore di fin rame scintillante.

. 3 Ed egli stese una sembianza di mano, e mi prese per la chioma della mia testa; e lo Spirito mi levò fra cielo e terra, e mi menò in Gerusalemme, in visioni di Dio, all' entrata della porta di dentro, che guarda verso il Settentrione, dove era la cappella dell'idolo di gelosia, che provoca a gelosía.

4 Ed ecco, quivi era la gloria dell' Id-dio d' Israele, simile alla visione che io

· avea veduta nella campagna.

5 Ed egli mi disse: Figliuol d' uomo, leva ora gli occhi tuoi verso il Settentrione. Ed io levai gli occhi miei verso il Settentrione; ed ecco. dal Settentrione, alla porta dell' altare, all' entrata, era quell'idolo di gelosia.

6 Ed egli mi disse: Figliuol d' uomo, vedi tu ciò che costoro fanno? le grandi - abbominazioni che la casa d' Israele commette qui; acciocche io mi dilunghi dal mio santuario? ma pur di nuovo vedrai . ancora altre grandi abbominazioni.

7 Ed egli mi condusse all' entrata del cortile, ed io riguardai, ed ecco un buco

nella parete.

8 Ed egli mi disse: Figliuol d' uomo, fa ora un foro in questa parete. Ed io feci un foro nella parete; ed ecco un uscio.

9 Ed egli mi disse: Entra, e vedi le scellerate abbominazioni ch' essi commet-

10 Io dunque entrai, e riguardai; ed ecco delle figure di rettili, e d' animali, d'ogni specie, cosa abbominevole; e tutti |

gl' idoli della casa d' Israele, ritratti in

su la parete attorno attorno.

11 E settant' uomini degli anziani della casa d' Israele, con Isazania figliuolo di Safan, ch' era in piè per mezzo loro, stavano diritti davanti a quelli, avendo ciascuno il suo turibolo in mano, onde saliva una folta nuvola di profumo.

12 Ed egli mi disse: Figliuol d' nomo, hai tu veduto ciò che gli anziani della casa d' Israele fanno in tenebre, ciascuno nella sua cappella d' immagini! perciocchè dicono: Il Signore non ci vede; il Signore ha abbandonato il paese.

13 Poi mi disse: Tu vedrai ancora di nuovo altre grandi abbominazioni che

nuovo altre grandi abbominazioni, che

costoro commettono.

14 Ed egli mi menò all' entrata della porta della Casa del Signore, che è verso il Settentrione; ed ecco, quivi sedevano delle donne che piagnevano Tammuz.

15 Ed egli mi disse: Figliuel d'uomo, hai tu veduto? ancor di nuovo vedrai abbominazioni maggiori di queste.

16 Ed egli mi menò nel cortile di dentro della Casa del Signore; ed ecco, all'entrata del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, intorno a venticinque uomini, che avenno le spalle volte alla Casa del Signore, e le facce verso l'Orien-

te; e adoravano il sole, verso l'Oriente. 17 Ed egli mi disse: Hai tu veduto, figliuold'uomo? Regli cosa leggiera alla casa di Giuda di aver commesse le abbominazioni che hanno commesse qui, che hanno ancora ripieno il paese di violenza, e si son volti a dispettarmi? ma ecco, essi si cacciano il ramo nel volto a loro stessi.

18 Io adunque altresi opererò in ira; l'occhio mio non perdonerà, ed io non risparmierò; benchè gridino ad alta voce a' miei orecchi, io non li ascolterò.

Gerusalemme castigata.
POI egli gridò ad alta voce, udente me, dicendo: Accostatevi voi, che avete commessione contro alla città, avendo ciascuno le sue armi da distruggere in mano.

2 Ed ecco sei uomini, che venivano di verso la porta alta, che riguarda verso il Settentrione, avendo ciascuno in mano le sue armi da dissipare; e nel mezzo di loro vi era un uomo vestito di panni lini, il quale avea un calamaio di scrivano in su i lombi; ed essi entrarono, e si fermarono presso all' altare di rame.

3 E la gloria dell' Iddio d' Israele si elevò d' in su i Cherubini, sopra i quali era; e trasse verso la soglia della Casa. E il Signore gridò all' uomo ch' era ve stito di panni lini, che avea il calannaio d scrivano in su i lombi,

4 E gli disse: Passa per mezzo la città

per mezzo Gerusalemme, e fa un segno sopra la fronte degli uomini che gemono, e sospirano per tutte le abbominazioni che si commettono nel mezzo di lei.

5 E agli altri disse, udente me: Passate dietro a lui per la città, e percotete; il vostro occhio non perdoni, e non rispar-

miate.

6 Uccidete ad esterminio vecchi; e giovani, e vergini, e piccoli fanciulli, e donne; ma non vi accostate ad alcuno, sopra cui sia il segno; e cominciate dal mio santuario. Essi adunque commeiarono da quegli uomini anziani, ch' erono davanti alla Casa.

7 Ed egli disse loro: Contaminate la Casa, ed empiete d'uccisi i cortill. Poi disse loro: Uscite, Ed essi uscirono, e

andavano percotendo per la città.

8 E come essi andavano percotendo, io rimasi quivi solo; e caddi sopra la mia faccia, e gridal, e dissi: Oime lasso, Signore Iddio! distruggi tu tutto il rimanente d' Israele, spandendo la tua ira sopra Gerusalemme? '''

9 Ed egli mi rispose: L' iniquità della casa d' Israele, e di Giuda, è oltre modo grande; e il paese è pieno di sangue, e la città è piena di sviamento; perciocehè han detto; Il Signore ha abbandonato il paese, e il Signore non vede nulla.

10 Perciò, l' occhio mio non perdonera, ed la non rispostriare in sendare la contratta della contratta della

ed lo non risparmierò; lo renderò loro la

lor via in sul capo.

11 Ed ecco, l'uomo ch' era vestito di panni lini, che avea il calamaio sopra i lombi, fece il suo rapporto, dicendo: Io ho fatto secondo che tu mi comandasti.

La seconda visione dei Cherubini.

10 POI riguardai, ed ecco, sopra la distesa ch' era sopra il capo de' Cherubini, vi era come una pietra di zaffiro, simigliante in vista ad un trono, il quale

appariva sopra loro.

2 E colui che sedeva sopra il trono disse all' uomo ch' era vestito di panni lini: Entra per mezzo le ruote, di sotto a' Cherubini, ed empiti le pugna di brace di fuoco, d' infra i Cherubini, e spargile sopra la città. Ed egli vi entrò nel mio cospetto.

3 É i Cherubini erano fermi dal lato destro della Casa, quando quell' uomo entro m; e la nuvola riempie il cortile di dentro.

4 Poi la gloria del Signore si levò d' in su i Cherubini, traendo verso la soglia della Casa; e la Casa fu ripiena della nuvola; e il cortile fu ripiena della splendor della gloria del Signore.

5 E il suono dell' ali de' Cherubini si udiva fino al cortile di fuori, simile alla voce dell' Iddio onnipotente, quando egli

parla.

6 Ora, quando colui ebbe comandato all' uomo vestito di panni lini, dicendo: Prendi dei fuoco di mezzo delle ruote, d'infra i Cherubini, egli venne, e si fermò presso ad una delle ruote.

7 E l'uno de Cherubini distese la sua mano, d'infra i Cherubini, verso il fuoce, ch' era per mezzo i Cherubini, e ne prese. e lo diede nelle pugna di colui ch' eravvestito di panni lini; il quale lo piglio, e uscì fuori.

8 Or ne' Cherubini appariya una figura d' una man d' uomo, sotto alle loro ali.

9 Ed io riguardai, ed ecco quattro rupte allato a' Cherubini, ciascuna ruota allato a' ciascun Cherubino; e le ruote rassomigliavano in vista al color della pietra del grisolito.

10 E quant' è alla lor sembianza, tutte e quattro erano d' una medicalma sembianza; come se una ruota fosse stata in mezzo d'un' altra ruota.

11 Quando si movevano, si movevano tutte e quattro, ciascuna dal lato suo; e movendosi, non si volgevano qua e la; anzi là dove si volgeva il capo, essi si volgevano dietro a lui; movendosi, non

si volgevano qua e la.
12 Vi era eziandio tutta la carne de Che*rubini*, e i ler dossi, e le lor mani, e le loro ali; e quanti è alle ruote, le lor quattro rnote erano piene d'occhi d'ogn' intorno.

13 E fu gridato alle ruote, udente me:

O ruote.

14 E ciascun Cherubino avea quattro facce; la prima faccia era faccia di Cherubino; la seconda, faccia d' uomo; la terza, faccia di leone; e la quarta, faccia d' squila.

15 E i Cherubini si alzarono. Questi erano i medesimi animali, che io avea ve-

duti presso al flume Chebar.

16 E quando i Cherubini camminavane, le ruote ancora si movevano allato a loro: e quando i Cherubini alzavano le loro ali, per elevarsi da terra, le ruote ancora non si rivolgevano d'appresso a loro.

17 Quando quelli si fermavano, le ruote altrest si fermavano; quando essi si alzavano, le ruote si alzavano insieme con loro; perciecche lo spirito degli animali ero in esse.

18 Poi la gloria del Signore si partì d'in su la soglia della Casa, stando sopra i Che-

19 E i Cherubini, uscendo fuori, alzarono le loro ali, e si elevarono da terra nel mio cospetto; e le ruote a sievarono parimente con loro; e quelli si fermarono all' entrata della porta orientale della Casa del Signore; è la gioria dell' Iddio d' Israele era al disepra di loro.

20 Questi erano gli stessi animali, che io avea veduti sotto l' Iddio d' Israele,

premo al fiume Chebar; ed io riconobbi p ch' erano Cherubini.

21 Ciascun di loro avea quattro facce e quattro ali; e aveano aotte alle loro ali una sembianza di mani d' uomo.

22 E quant' è alla sembianza delle lor facce, erano le medesime, che so avea vedute presso al flume Chebar; erano i medesimi aspetti di quelli, anzi i Cheru-, bini crano gli stessi; ciascuno camminava diritto davanti a sè.

Gindicii di Dio contro i capi del popolo.

POI lo Spirito mi elevò, e mi menò alla porta orientale della Casa del Signore, che riguarda verso il Levante; ed ecco, all' entrata della porta, venticinque uomini; ed io vidi nel mezzo di loro Isazania, figliuolo di Azzur, e Pelatia, figliuolo di Benaia, capi del popolo...

2 E colui mi disse: Figliuol d' uomo, questi son gli uomini, che divisano iniquità, e che tengono consigli di male in

questa città:

3 Che dicono: La cosa non è ancor vicina; edifichiamo delle case; questa città è la pignatta, e noi saremo la carne.

4 Perciò, profetizza contro a loro; profetizza, o figliuol d' nomo.
5 E lo Spirito del Signore cadde sopra me, e mi disse: Di': Così ha detto il Signore: O casa d' Israele, voi avete detto così, ed io conosco le cose che vi salgono nello spirito.

6 Voi avete moltiplicati i vostri ucciti in questa città, e avete ripiene le sue

strade d' uccisi.

7 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio: I vostri uccisi, che voi avete fatti essere in mezzo di lei, son la carne, ed ella e la pignatta"; ma quant' è a voi, io vi trarrò fuori del mezzo di essa-

8 Voi avete avuto timore della spada; ed io farò venir sopra voi la spada, dice

il Signore Iddio.

9 E vi trarrò fuori del mezzo di essa, e vi darò in man di stranleri, e farò giudicii sopra voi.

10 Voi caderete per la spada, io vi giu-dicherò a' confini d' Israele; e voi conoscerete che io sono il Signore.

11 Questa città non vi sarà per pignatta ne voi sarete nel mezzo di casa a guisa di carne; io vi giudicherò a confini d'Iszaele;

12 E voi conoscerete che io sono il Signore, ne' cui statuti voi non siete cam-minati, e le cui leggi non avete osservate; anzi avete fatto secondo le usanze delle genti che son d'intorno a voi:

13 Or avvenne che mentre io profetizzava, Pelatia, figliuolo di Benaia, morì; ed io mi gettai in terra, sopra la mia faocia,

Signore Iddio, fai tu una final distruzione del rimanente d' Israele?

14 E la parola del Signore mi fu indi-rizzata, dicendo:

15 Figliuol d' nomo, i tuoi fratelli, i tuoi fratelli, gli nomini del tuo parentado, e tutta quanta la casa d'Israele, son quelli a' quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto: Andatevene lontano d'appresso al Signore; a noi è dato il paese in eredità. 16 Perciò, di': Così ha detto il Signore Iddio: Benchè io li abbia dilungati fra

le genti, e li abbia dispersi fra i paesi, si sarò loro per santuario, ne' paesi dove saran pervenuti; e ciò, per un breve spazio

di tempo. 17 Per tanto, di': Così ha detto il Si-gnore Iddio: Io vi raccoglierò d'infra i popoli, e vi radunerò da' paesi dove siete stati dispersi, e vi darò la terra d' Israele.

18 Ed essi verranno in quella, e ne torranno via tutte le sue cose esecrabili, e tutte le sue abbominazioni.

19 Ed io darò loro un medesimo cuore, e metterò un nuovo spirito dentro di loro, e torrò via dalla lor carne il cuor di pietra,

e darò loro un cuor di carne ; 20 Acciocche camminino ne miei statuti, e osservino le mie leggi, e le mettano ad effetto; e mi saranno popolo, ed

io sarò loro Dio.

21 Ma quant' è a quelli, il cui cuore va seguendo l'affetto che hanno alle lor cose esecrabili, ed alle loro abbominazioni, io renderò loro la lor via in sul capo, dice il Signore Iddio.

22 Dopo questo, i Cherubini alzarono le loro ali; le ruote altresi si alzarono allato a loro; e la gloria dell' Iddio d' Israele

era di sopra a loro.

23 E la gloria del Signore si elevo d'in sul mezzo della città, e si fermò sopra il monte che è dall' Oriente della città. 24 Poi lo Spirito mi elevo, e mi menò

in Caldea, a quelli ch' erano in cattività, in visione, in Ispirito di Dio; e la visione,

che jo avea veduta, disparve da me. 25 Ed jo raccontai a quelli chi erano in cattività tutte le parole del Signore,

ch' egli mi avea dette in visione.

N foro nella parete. Cattività e dispersione.

12 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d'uomo, tu abiti in mezzo d'una casa ribelle, che ha occhi da ve-

d' una casa ribelle, che na occur un ve-dere, e non vede; orecchi da udire, e non ode ; perciocche è una casa ribelle. 3 Dunque tu, figliuol d'uomo, fatti degli arnesi d'un uomo che vada in paesi strano; mentiti in viaggio digiorno nel lu cospetto; e dipartiti dal tuo luogo, per an e gridai ad alta voce, e dissi: Oimè lasso! | dare in un altro, nel lor cospetto; fort

Ezec. 24. 6. Mich. 3. 3. 0. Ger. 5. 21. c Isa. 6. 9, 1 Ger. 24. 7; 31. 31—34; 32. 39. Ezec. 36. 26—28.

vi porranno mente; perciocchè sono una casa ribelle.

4 Metti dunque fuori di giorno, nel lor cospetto, i tuoi arnesi, simili a quelli d'un uomo che vada in paese strano; e poi la sera esci fuori in lor presenza, come altri esce, andando in paese strano.

5 Fatti un foro nella parete, nel lor cospetto, e per quello porta fuori que tuoi

6 Portali in su le spalle, nel lor cospetto; portali fuori in su l'imbrunir, della notte: copriti la faccia, che tu non vegga la terra; perciocchè io ti ho posto per

segno alla casa d' Israele.

7 Ed io feci così, come mi era stato comandato; di giorno trassi fuori i miei arnesi, simili a quelli d'un uomo che vada in paese strano; e in su la sera mi feci un foro nella parete con la mano; e in su l'imbrunir della notte trassi fuori quegli arnesi, e li portai in su le spalle, nel lor cospetto.

8 E la mattina la parola del Signore mi

fu indirizzata, dicendo:
9 Figliuol d' uomo, la casa d' Israele, quella casa ribelle, non ti ha ella detto: Che cosa fai?

10 Di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Questo carico riguarda al principe che è in Gerusalemme, e a tutta la casa d' Israele, che è in mezzo di essi.

11 Di': Io vi sono per segno; siccome io ho fatto, così sarà lor fatto; andranno in

paese strano in cattività.

12 E il principe, che è in mezzo di loro, porterà i suoi arnesi sopra le spalle, in su l'imbrunir della notte, e se ne uscirà; faranno un foro nel muro per portar fuori. per esso i luro arnesi; egli si coprirà la faccia, acciocche non vegga la terra con gli occhi.

13 Ma io stenderò la mia rete sopra lui, ed egli sarà preso ne' mici lacci; e lo farò venire in Babilonia, nel paese de' Caldei; ed egli non la vedrà, e pur vi morrà a

14 Ed io dispergerò a tutti i venti tutti quelli che gli saranno d' intorno, il suo soccorso, e tutte le sue schiere; e sguainerò la spada dietro a loro.

15 E conosceranno che io sono il Signore, quando io li avrò dispersi fra le nazioni,

e dissipati fra i paesi.

16 Ma lascerò d' infra loro alcuni pochi uomini, restati della spada, della fame, e della pestilenza; acciocche raccontino tutte le loro abbominazioni, fra le nazioni dove perverranno; e conosceranno che io sono il Signore.

17 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:

18 Figliuol d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, e bevi la tua acqua con ispavento, e con ansietà.

19 E di'al popolo del paese: Il Signore Iddio ha detto così intorno a quelli che abitanó in Gerusalemme, nella terra d' Israele: Mangeranno il lor pane con ansietà. e berranno la loro acqua con ismarrimento; perciocche il paese d'essa sarà desolato, e spogliato di tutto ciò che vi è, per la violenza di tutti quelli che vi abitano.

20 E le città abitate saranno deserte, e il paese sarà desolato; e voi conoscerete

che io sono il Signore.

# Profezia contro i falsi profeti.

21 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:
22 Figliuol d'uomo, che proverbio è questo, che voi usate intorno al paese d'Israele, dicendo: I giorni saranno pro-

lungati, e ogni visione è perita?

23 Per tanto, di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Io farò cessare questo proverbio, e non si userà più in Israele. Anzi di' loro: I giorni, e la parola d'ogni visione, son vicini.

24 Perciocchè per l'innanzi non vi sarà più visione alcuna di vanità, ne alcuno indovinamento di lusinghe, in mezzo della

casa d'Israele.

25 Perciocchè, io, il Signore, avendo parlato, la cosa che avrò detta sarà messa ad effetto; non sarà più prolungata; anzi, se a' di vostri io pronunzio alcuna parola, o casa ribelle, a'di vostri altresi la met-tero ad effetto, dice il Signore Iddio.

26 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:
27 Figliuol d' uomo, ecco, la casa d' Israele dice: La visione, che costui vede, è per lunghi giorni a venire; ed egli pro-

fetizza di cose di tempi lontani. 28 Perciò, di loro: Così ha detto il Si-gnore Iddio: Niuna mia parola sarà più prolungata; la parola che io avrò detta garà messa ad effetto, dice il Signore Iddio.

13 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:
2. Figliuol d' uomo, profetizza contro a' profeti d' Israele, che profetizzano; e di'a' profeti che profetizzano di lor senno: Ascoltate la parola del Signore.

3 Così ha detto il Signore Iddio: Guai a' profeti stolti, che vanno dietro al loro spirito, e dietro a cose che non hanno

vedute!

4 O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi ne' deserti.

5 Voi non siete saliti alle rotture, e non avete fatto alcun riparo davanti alla casa d'Israele, per presentarsi a battaglia nel giorno del Signore,

6 Han vedute visioni di vanità, e indovinamenti di menzogna; essi son quelli che dicono: Il Signore dice: benché il Si- | gnore non li abbia mandati : e hanno data speranza, che la parola sarebbe adempiuta.

7 Non avete voi vedute visioni di vanità. e pronunziati indovinamenti di menzo-

gna? e pur dite: Il Signore dice; benchè io non abbia parlato.

8 Per tanto, così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè voi avete proposta vanità, e avete vedute visioni di falsità; perciò, eccomi contro a voi, dice il Signore Iddio.

9 E la mia mano satà contro a que proieti, che veggon visioni di vanità, e indovinano menzogna; non saran più nel consiglio del mio popolo, e non saranno scritti nella rassegna della casa d'Israele; e non verranno nella terra d'Israele; e voi conoscerete che io sono il Signore

10 Perciocche, e per tanto che essi hanno traviato il mio popolo, dicendo: Pace; benche non vi josse alcuna pace"; e che quello edificando la parete, ecco, questi l'hanno smaltate di smalta de l'esti hanno smaltata di smalto mal tegnente;

Il Di'a quelli che smaltano di smalto mal tegnente, che la parete caderà; verrà una pioggia strabocchevole, e voi, o pietre di grossa gragnuola, caderete; e un vento tempestoso la schianterà.

12 Ed ecco, quando la parete sara ca-

duta, non saravvi egli detto: Dove è lo smalto, col quale voi l'avete smaltata?

13 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Io farò scoppiare un vento tempestoso nella mia ira; e cadera una pioggia strabocchevole, nel mio cruccio; e pietre di grossa gragnuola, nella mia indegnazione, per disperdere interamente.

14 Ed io disfarò la parete, che voi avete smaltata di smalto mal tegnente, e l'abbatterò a terra, e i suoi fondamenti sa-ranno scoperti; ed ella caderà, e voi sarete consumati in mezzo di essa; e

conoscerete che io sono il Signore, 15 Ed io adempiero la mia ira sopra parete, e sopra quelli che la smaltano di smalto mal tegnente; ed io vi dirò: La parete non è più; quelli ancora che l'han-

no smaltata non sono più; 16 Cioè: i profeti d'Israele, che profe-tizzano a Gerusalemme, e le veggono visioni di pace, benchè non vi sia alcuna

pace, dice il Signore Iddio.

17 Oltre a ciò, tu, figliuol d' nomo, volgi la tua faccia contro alle figliuole del tuo popolo, che profetizzano di lor proprio senno; è profetizza contro a loro; 18 E di': Così ha detto il Signore Iddio. dio: Guai a quelle che cuciono de' piumacciuoli a tutte le ascelle, e che fanno de veli sopra il capo delle persone d'ogni statura, per cacciare alle anime! caccereste vui alie anime del mio popolo, e salve-

reste le vostre proprie anime!

19 E mi profanereste voi inverso il mio popolo, per delle menate d'orzo, e delle fette di pane, facendo morir le anime che non devono morire, e facendo viverl'anime che non devono vivere, mentendo al mio popolo, che ascolta la menzogna?

20 Perciò, così ha detto il Signore Id-

dio: Eccomi contro a' vostri piumacctuoli, dove voi cacciate alle anime, come ad uccelli: e li straccerò d' in su le vostre braccia, e lascerò andar le anime, alle quali voi cacciate, come ad uccelli.

21 Straccerò parimente i vostri veli, e libererò il mio popolo dalle vostre mani, ed egli non sara più nelle vostre mani per esser vostra caccia; e voi conoscerete

che lo sono il Signore.

22 Perciocchè voi avete falsamente cor tristato il cuor del giusto, il quale io no avea contristato; e avete fortificate mani dell'empio, acciocche non si co vertisse dalla sua via malvagia, per l

ch' egli vivesse ;
23 Perciò, voi non vedrete più visioni
vanità, e non indovinerete più indovi menti: ed io libererò il mio popolo d vostre mani, e voi conoscerete che io a

il Signore.

# Punicione degl' idolatri.

14' OR alcuni uomini degli anzian sraele vennero a me, e sedetter vanti a me.

2 E la parola del Signore mi fu
rizzata, dicendo:

3 Figliuol d' uomo, questi uomini l rizzati i loro idoli nel lor cuore, e han l'intoppo della loro iniquità davan lor faccia; sarci io in vero ricercato d

4 Perciò, parla loro, e di' loro: C detto il Signore Iddio: Quando c sia della casa d' Israele avrà ri suoi idoli nel suo cuore; e avrà po vanti alla sua faccia l' intoppo de iniquità; e dopo questo, verrà al io, il Signore, mi rechero a risp per questo stesso, cioè, per la mol de' suoi idoli;

5 Acciocche la casa d' Israele : per lo suo proprio cuore; concios

sieno tutti alienati da me per li l 6 Perciò, di alla casa d' Isra-ha detto il Signore Iddio: Cor e ritraetevi da vostri idoli; e le vostre facce da tutte le vos minazioni.

7 Perciocche, se alcuno della sraele, o de forestieri che dir. Israele, si separa di dietro a m suoi idoli nel suo cuore, e metto della sua iniquità davanti alla e, dopo questo, viene al profe

mandarmi per lui; io, il Signore, mi re- rerebbero le lor persone per la lor giu-cherò a rispondergli per me stesso; stizia.

8 E volgerò la mia faccia contro a quell' uomo, e lo porrò in segno, e in proverbio; e lo sterminerò di mezzo il mio popolo; e voi conoscerete che io sono il Signore.

9 E se il profeta è sedotto, e dice al-cuna parola; io, il Signore, avrò sedotto quel profeta, e stenderò la mia mano sopra lui, e lo distruggerò di mezzo il

popolo d'Israele.

10 E amendue porteranno la pena della loro iniquità; la pena dell' iniquità del profeta sarà pari a quella di colui che domanda;

11 Acciocche la casa d' Israele non si svii più di dietro a me; e ch' essi non si contaminino più in tutti i lor misfatti; e che mi sieno popolo, e che io sia loro Dio, dice il Signore Iddio.

### Sentenza irrevocabile.

12 La parola del Signore mi fu ancora-

indirizzata, dicendo:

13 Figliuol d' uomo, s' egli avviene che un paese pecchi contro a me, commet-tendo misfatto, e che io stenda la mano sopra esso, e gli rompa il sostegno del pane, e mandi contro ad esso la fame, e ne stermini uomini, e bestie b;

14 Quando questi tre uomini: Noè Daniele, e Giobbe, fossero in mezzo di quello, essi libererebbero sol le lor persone per la lor giustizia, dice il Signore

Iddio

15 S' egli avviene che io faccia passar le bestie nocive per lo paese, e ch' esse lo dipopolino, onde sia desolato, senza che vi passi alcuno, per cagion delle bestie<sup>d</sup>;

16 Quando questi tre uomini fossero in mezzo di quello; come io vivo, dice il Signore Iddio, non libererebbero nè figliuoli, nè figliuole; eglino soli sarebbero liberati, e il paese sarebbe desolato.

17 Ovvero, s' egli avviene che io faccia venire la spada sopra quel paese, e dica: Spada, passa per quel paese; e che io ne

stermini uomini, e bestie;

18 Quando questi tre uomini fossero in mezzo di quello; come io vivo, dice il Signore Iddio, essi non libererebbero ne figliuoli, nè figliuole; anzi eglino soli sarebbero liberati.

19 Oyvero, s' egli avviene che io mandi la pestilenza contro a quel paese, e spanda la mia ira sopra esso con sangue, per ister-

miname uomini e bestie;

20 Quando Noè, Daniele, e Giobbe, fos-sero in mezzo di quello; come io vivo, dice il Signore Iddio, non libererebbero nè figliuolo, nè figliuola; eglino soli libe- l'lemme le sue abbominazioni !:

21 Perciocchè, così ha detto il Signore Iddio: Quanto meno, se io mando i miei quattro gravi giudicii, la spada, e la fame, e le bestie nocive, e la pestilenza, tutti insieme contro a Gerusalemme, per ister-

miname uomini e bestie!

22 Pur nondimeno, ecco, alcuni pochi resteranno in essa; e scamperanno figliuoli, e figliuole, che saranno condotti fuori; ecco, escono fuori per venire a voi, e voi vedrete la lor via, e i lor fatti; e sarete racconsolati del male che io avrò fatto venire sopra essa, in tutto ciò che io avrò fatto yenir sopra essa.

23 Ed essi vi racconsoleranno, quando avrete veduta la lor via, e i lor fatti; e conoscerete che non senza cagione io avrò fatto tutto ciò che avrò fatto in essa, dice

il Signore Iddio.

# ·Il legno inutile.

15 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' yomo, che cosa è il legno della vite, più che qualunque altro legno? che cosa è ciò ch' è stato tralcio, fra gli alberi della selva?

3 Può egli prendersene alcun legno da farne qualche lavorio ; può egli pur prendersene un cavigliuolo, da appiccarvi su

qualunque **arnese**?

4 Ecco, dopo che sarà stato posto nel fuoco, per esser consumato, e che il fuoco ne avrà consumati i due capi, e che il mezzo ne sarà inarsicciato, varrà egli più nulla da farne alcun lavorio?

5 Ecco, mentre è intiero, non se ne può fare alcun lavorio; quanto meno potrassene più fare alcun lavorio, dopo che il fuoco l'avrà consumato, e ch' egli sarà

inarsicciato?

6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Quale è, fra le legne del boseo, il legno della vite, il quale io ho ordinato per pastura del fuoco; tali renderò gli abitanti di Gerusalemme.

7 E volgerò la mia faccia contro a loro; quando saranno usciti d'un fuoco, un altro fuoco li consumera; e voi conoscerete che io sono il Signore, quando avro volta

la mia faccia contro a loro

8 E renderò il paese desolato; perciocchè han commesso misfatto; dice il Signore Iddio.

La meretrice; ossia le abbominazioni di Geruvalemme.

16 LA parola del Signore mi fu ancora indivizzata, dicendo:
2 Figliuol d' uomo, dichiara a Geruna-

Ger. 15, 1. Lev. 26. 26. Inc. 3. 1. Ezec. 4. 16. 38, 22. Lev. 17. 10. Ezec. 14. 8, Lev. 17. 10; 20. 1—6. / Exec. 38, 22. Lev. 26. 25.

3 E di': Così ha detto il Signore Iddio a Gerusalemme: La tua origine, e la tua nazione è del paese de' Cananei; tuo padre

era Amorreo, e tua madre Hittea.

4 E quant' è al tuo nascimento, nel giorno che tu nascesti, il bellico non ti fu tagliato, e non fosti lavata con acqua, per esser nettata; non fosti punto fregata con

sale, nè fasciata di fasce.
5 L'occhio d'alcuno non ebbe pietà di te, per farti alcuna di queste cose, avendo compassione di te; anzi tu fosti gettata sopra la faccia della campagna, per lo sdegno in che altri avea la tua persona,

nel giorno che tu nascesti.
6 Ed io passai presso di te, e ti vidi che tu giacevi nel tuo sangue; e ti dissi: Vivi nel tuo sangue; e da capo ti dissi:

Vivi nel tuo sangue.

7 Io ti feci crescere a decine di migliaia, come i germogli della campagna; e tu moltiplicasti, e divenisti grande, e pervenisti a somma bellezza; le poppe ti si formarono, e il pelo ti nacque; ma tu cri ignuda, e scoperta.

8 Ed io passai presso di te, e ti vidi; ed ecco, la tua età era età di amori; ed io stesi il lembo della mia vesta sopra te, e ricopersi la tua nudità; e ti giurai, ed en-trai teco in patto, dice il Signore Iddio; e tu divenisti mia".

9 Ed io ti lavai con acqua, e tuffandoti nell' acqua, ti tolsi il tuo sangue d'ad-

dosso, e ti unsi con olio; 10 E ti vestii di ricami, e ti calzai di pelle di tasso, e ti cinsi di fin lino, e ti copersi di seta;

11 E ti adornai di ornamenti, e ti misi delle maniglie nelle mani, e un collare al collo.

12 Ti misi eziandio un monife in sul naso, e degli orecchini agli orecchi, e una

corona di gloria in capo.

13 Così fosti adorna d' oro e d' argento; e il tuo vestire fu fin lino, e seta, e ricami; tu mangiasti fior di farina, e mele, ed oliob; e divenisti sommamente bella, e prosperasti fino a regnare.

14 E la fama di te si sparse fra la genti, per la tua bellezza; perciocchè era compiuta, per la mia gloria, che io avea messa

in te, dice il Signore Iddio.

15 Ma tu ti sei confidata nella tua bellezza, ed hai fornicato per la tua fama; ed hai sparse le tue fornicazioni ad ogni passante; in lui era di far ciò che gli pia-

16 Ed hai presi de tuoi vestimenti, e te ne hai fatti degli alti luoghi variati, ed hai fornicato sopra essi cose, le cui simili non avverranno, e non saranno giammai più.

17 Ed hai presi gli ornamenti della tua gloria, fatti del mio oro, e del mio argento, che io ti avea dato, e te ne hai fatte delle immagini di maschi, ed hai fornicato con esse.

18 Tu hai eziandio presi i vestimenti de' tuoi ricami, ed hai coperte quelle con essi; ed hai loro presentato il mio olio, e

il mio profumo.

19 Parimente hai loro presentato, in odor soave, il mio pane, che io ti avea dato; e il fior della farina, e l'olio, e il mele, com che io ti cibava; e ciò è stato, dice il Signore Iddio.

20 Oltre a ciò, tu hai presi i tuoi figliuo-li, e le tue figliuole, che tu mi avevi par-toriti, e li hai sacrificati a quelle per essere consumați d. Era egli poca cosa delle

tue fornicazioni

21 Che tu abbi ancora scannati i miei figliuoli, e li abbi dati a quelle, facendoli

passare per lo fuoco?

22 E con tutte le tue abbominazioni e fornicazioni, tu non ti sei ricordata del tempo della tua fanciullezza, quando en ignuda, e scoperta, e giacevi nel tuo

23 Ora, dopo tutta la tua malvagità (guai, guai a te! dice il Signore Iddio), 24 Tu hai eziandio edificato un bordello,

e ti hái fatto un alto luogo in ogni piazza pubblica.

25 In ogni capo di strada, tu hai edificato un tuo alto luogo, ed hai renduta abbominevole la tua bellezza, ed hai allargate le gambe ad ogni passante, ed hai moltiplicate le tue fornicazioni.

26 Ed hai fornicato co' figliuoli di Egitto, tuoi vicini, molto membruti; ed hai moltiplicate le tue fornicazioni, per di-

spettarmi.

27 Laonde, ecco, io ho stesa la mia mano sopra te, ed ho diminuita la tua provvisione ordinaria, e ti ho abbandonata alla voglia delle figliuole de' Filistei, che ti hanno in odio, ed hanno vergogna del tuo applicato appropriata scellerato procedere.

28 Tu hai eziandio fornicato co' figliuoli di Assur; perciocche non eri ancor sazia: tu hai fornicato con loro, e pure ancora

non ti sei saziata.

29 Ed hai moltiplicate le tue fornicazioni nel paese di Canaan, fino in Caldea; e pure ancora, con tutto ciò, non ti sei saziata.

30 Quant' è stato il tuo cuor fiacco, dice il Signore Iddio, facendo tutte queste cose, che sono opere d'una baldanzosa

meretrice!

31 Edificando il tuo bordello in capo d' ogni strada, e facendo i tuoi alti luogini in ogni piazza pubblica. Or tu non sei stata come le altre meretrici, in quanto tu hai sprezzato il guadagno. 32 O donna adultera, che ricevi gli stra-

nieri in luogo del tuo marito!

<sup>4</sup> Ger. 2. 2. ·· c Isa. 57. 7-9. 4 Isa. 57. 5. Ger. 7. 51; 32. 35\_ b Deut. 82. 13, 14.

30 lb et da propojo a totto le estre more trest, ma to hai date i tout propos a totto i tuni aposeta, et has bere totti de' promo ti qui contectio renimiro a to d' que lo

horns, par le tue fornommens. Ils Ed è avvenues in te, turbe tue forne cantons, tutto il contrarto delle aller denno un quanto nomo b e esam destro, per fortpears of ancies to genero to but date. promine, e premiera nom 4 etner dado 4 to 💉 russ per state of contracto delle allere.

25 Perms, dal Rignore Arreiro, o maretrios, esculto la parela

35 Cost ha detto il Rumoro I-litto. Pur many sign care embrol and el educate o othe mails too formington. In this middle o state properts a time amanda, a a turn gi black delle two abbusionspress of

friche, per english dat mages der tijel fi glitude, che to hat date a quale 37 Femile, come to administ tijte e tops describer so quali fine prem e tijel dilette e tutti quelli che in ha cimiti discusse con tutti quelli che hai avuti in odio; c li recoglicio d' agn' inturno contro a ta, 

dimmo tutto is too vargagiro. 30 E to guidichero de guodesa delle a dultura, e di quello che quandenti il cangine e is primer di pana anpilinio, in tra, e in geloria,

DE ti darò nelle lor mana et em di maranno d'un bardella e da praggranno a taget afte foregles, e til mjenglemmenen der torer rantament, e we partituitate rip als ettes ments dotte tim glorie, a ti lipewintinignogia e amporta

40 ll femme emp empe a te una gifta monance de pente, a ti lapidamento con mates, e u tradinguação ano le toro

upada.

41 Earthroans to two cars out finance ade- grammano ginalism antrop to, and acceptation di molte demon, od to û finê rimango di fornome: od molte non darm più promi di fernicae-an

all Rd or acquaters in man are supra in, e In case groupe of rimovers the to, of to the

promite, e nem no adoraré pro-

de Purtexche tu non te de rinordate de giorne della sua functudinan, e tui bio prorocate ad the cuts total quante units euro, to alterni to markers il un premodure tu uni mpe dire il vignami litito. Iliti ntiche, eur tutte quante albangtingtioni, th

64 Ecro, tutto quelli ab restaure procurements

Qualific in monte, take of different and figured a chy able o commo il terri figlipati o are months de cho bacho aruti a mbiliti

tor figituali , in madre restra de Hitton, e d restro padro America. di ( ir in tua servita maggiore è degnaria.

out in our turte, is quair è porte alia tim-mon stoutre, è la tua cordin admora, che è purte alla tua durire, è ficologia, con le

tur tyre

47 Ed ancho tan us annuments unbe
ler vic, e non imitatto aurondo le lero ablematumbers, como er em Auro data ple-

ecia, e leggior com mai di coi corretta. In terito is con via, pre che ettes. di Como ue ette, dice il linguate Iddia, Burtonna, con seculla, con le suo talva, talli

from quanto has batto to a fe the turin.

4) Recon quanto fu l' iniquist di Sodoma",
tua accella, con le sur torre etta ethe
gran gioria, e abbandacan di pane, e agin
di stresse ed ella con diada alrejo proforto al povero, e al tinugicano.

AD Ref com experience, e competingo alchementare nel com acquitto, lagrido

- in both 1910, come this are deres form. Si Il gamet è a Romaria, alla non lis possure a math quanto to e to but mul-tiplicate is too althomatonic, più che l'um, e f'altre e lus gionitifente le tur topolle cop buite le philomanation che lui.
- At The ohe had graphents amounting in the dura pre abbonomie de la familia de disconsidera de la familia de disconsidera de la familia de disconsidera de la familia de la pith graphs di be ad make bu, all overgo-giana, e puris di buo ellispares, patché in dinguistichs in the purplic

All the rame of the reference of containing over the containing of term reverse to altern for two dalls est-tività delle toe estività; 86 Accessità, etiminadale, in parti d

tuo vitaparia, e di everguganti per lillio me din his fatte

Al & quantum is the weeks, the desired at the same terms of formation, a in the latter, ellipse, ellip agiandro ta, e le tue tario, ritorrierrio al TOSEPO SPINISHPO MASS-

do de restente, tus metile, non è ditin menterata dalla hocea tus, nel giorno delle

top magazineasa

Avants che la ma maivaglia from-palamia, como cu nel tempo del vitriporto che in la fumo dalle fujiorda di Riria, e di putti i moi lumpio disponizioni e dalle

<sup>\*</sup> Oper 18 (E. en.) [6, 6], 91-95.

📟 Min pure, jo red riceredare del 📟 inite. As so fini two us giard dalla

6) Allom in it reconform delle tipe vie. e agus conform, quando ricurrina la tun quelle maggiori, insemio con la munuti di la le quals se ti darri per ligiande, ma man que servado el tun pulto.

tion got improdo el tro patito.

(i) Ed se furmero el tros patito inco, e tu encuentra ciu to irres il rignuro.

(i) Accompte to la risunti de puesto com, e altir vergognes, e too aper peù la bome, per lo tuo uturpario, dupo ciu to mi imito plantio accurso to, di tutto stò alto tu avveu fatto, dim il dignero initio.

#### Permissis delle due agnée e delle sitte.

17 LA purels del flumore mi fo encors

2 Parison d' unmo, propuns un misseme.

e une promisele alle enem d' (estate). D'Esta : Loui ha dette u riggioure 144 Unagrando aquila, con grandi ali, e lunghe

printe, putte di perme vertatis, venne al Libras, e se printe la vetta di un miro. è Ella apireò la consuntà de stim ramo-calli tenere, e la temperta in un pome di traffici, e li pute in una città di marquianti è il princ della statio del passi, e la puro in un manipo da ministra, e la purò pratio la granda aspira, e la poise è guiga di ma-cificato.

giunte.

O E quella germoglià, e devenas vite prespera, laura di pianta, excede è destinata de rimanta de l'indica revolte revolt servo l'aquila, e rimantado doi de mater nel proprio lungo di cuin

de remi mederneli. 7 Or vi fu un ellvu grande equile, con grande all, e cub multe pentu, ed com, quala ven volto in sue radio ed com, r time verso las i suoi traico, acetucales la

figures de rigigmoli delle une papita. Il Quelle era procipie in un bione ter inne, promo a grandi nopos, per metter pumpass, e porter fruite, e divenire una vite magnifica.

9 Dr. Com ha detto ij tagmere lidho Propporutebbe ella? qualif aquala non di vellora eta le me radica! e ann ratidură ella il mo frutto, as che as accelut e non di norcherenno tuite le come, e i pitto puni ch clia la materi e com furci elle del con grande alceno, e con maile projedo, per teria vas fin dacio milita?

10 Ore, excess practate proportion alle-parts totale assument alle del testo, come prime al tento orientale l'ayrà tropal alle a excelura anna i regignali alle l'a-trin fasta germogliare.

1). Por la pareta del flignere mi fu sa-deregada, distinto

19 Dt one a questa seas ribulle. Non (ad sellatto.

constants vot, the exception dir quan-ture! Dr. Rope, if we di Dablican vonce in Ferrandampa, a prime di m, e i

principa d' com, e is fore venire apprend di ne in linitianne. 10 E prese une del cangne mais, e free patte con les, e le fore giunne, e pum i

personal del passe ; 14 Accessio il canno fumo haspo e nen es aloreme, a corbame il potto fintto cap lui, perturbi restamo in più è lli Ma polui di è riballate cuntro a lui.

mandando i ano ambagciatori da Agillo, networks the forms, duty covery, a tiriumity. Copies upo to covers with installation hands.

Leading offs, ememberables offs heads.

Leading offs, ememberables offs heads.

16 Come to vivo, dies a Signere Iddia, ch more in masse de Pablicana, la del re che l' gren contitado re, e appropri ii lul, d ca-grammento agli ha quiumio,

e il am putto egli ha rotto. 17 il Farmano, con grand marcito, e cui gran gante radionide, non fact milli-gim lus, in ganva, dano che milii pritbith done sound, a auto addition delle laster, per distruggiore multo anione. 16 Per ch. agli lea spressure il giore

mento fatto con emeracione, rompando il patto cel esso, depo arer data la mano, puro ha fatte tutte queste com, egio con designation.

19 Parein, son ha dutto il fingmoro lo din Come to vivo, to gli sundayo in ad eage if not gramments the off has after min, e il inte potto ali agli his rollici.

10 Ed to standard in min rate expenditu-ed out each press set min inces, ed to be tare venue in Radicionia, e quity) verye in giudicio, con lui, del miniatio, ch' agli ha commesso contro a me.

21. It total qually delle our unhants, che fuggerages, outlierence per la specie, q quilli che renzerenno serio dispuri ad ggio rento, e roi consumete dia in, il Signore, ho parlate.

ill Cout ha dette il flamore lidito. Pur prandero con delle selle di quall'alto centro, e la putto so aposchipio un tannito-ratomentio dalla assis de supi remi, e le paraturo sopra un alto ed alivato

| AD Jol      |             |
|-------------|-------------|
| etasin, o   | p-          |
| harb frai   |             |
| notto ein   | <b>\$</b> - |
| 04 E 00     | 3-          |
| managriff() | Dr.         |
| humbo gli   | pri         |
| banni e     | 7           |
| Sprawnij)   | 4           |
| Rivery, in  | OE OE       |

month.

L' imputazione della colpa,

18 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Che rolete dir voi, che usate questo proverbio intorno alla terra d' Israele, dicendo: I padri han mangiato l'agresto, e i denti de figliuoli ne sono allegati!

3 Come io vivo, dice il Signore Iddio, voi non avrete più cagione d'usar questo

proverbio in Israele.

4 Ecco, tutte le anime son mie; siccome l'anima del padre, così ancora l'anima del figliuolo, è mia; l'anima che avrà peccato, quella morrà.

5 Ma l' uomo che sarà giusto, e farà

giudicio, e giustizia;

6 E che non avrà mangiato sopra i monti, e non avrà levati gli occhi agl' idoli della casa d' Israele, e non avrà contaminata la moglie del suo prossimo, e non si sarà accostato a donna mentre è appartatab;

7 E non avrà oppressato alcuno, e avrà renduto il pegno al debitore, e non avrà fatta rapina; e avrà dato del suo pane a colui che ha fame, e avrà ricoperto di ve-

stimento l'ignudo

8 E non avrà prestato ad usura, e non avrà preso vantaggio; e avrà ritratta la man sua d'iniquità, e avrà fatto leal giu-dicio tra un uomo e l'altrod;

9 E sarà camminato ne' miei statuti, e avrà osservate le mie leggi, per fare opere di lealtà e di verità; un tale è giusto; di certo egli viverà, dice il Signore Iddio.

10 Ma se egli genera un figlinolo, che sia ladrone, che spanda il sangue, o faccia qualche cosa simigliante all'una di quelle:

11 E non faccia tutte le cose suddette; anzi, e mangi sopra i monti, e contamini

la moglie del suo prossimo;

12 E oppressi il povero, è il hisognoso, e faccia rapine, e non renda il pegno, e levi gli occhi agl' idoli, e commetta abbomi-

nazione:

13 E presti ad usura, e prenda vantaggio; viverà egli? egli non viverà; egli ha fatte tutte queste cose abbominevoli; egli di certo sarà fatto morire; il suo sangue sarà sopra lui.

14 Ma ecco, se egli genera un figliuolo, il quale, avendo veduti tutti i peccati di sno padre, ch' egli avrà commessi, vi ponga

mente, e non faccia cotali cose;

15 E non mangi sopra i monti, e non levi gli occhi agli idoli della casa d' Israele, e non contamini la moglie del suo!

prossimo;

16 E non oppressi alcuno, e non prerula i pegno, e non faccia rapine, e dia del suo pane a colui che ha fame, e ricipra di vestimento l'ignudo;

e non prenda ne usura, ne vantaggio, e metta ad effetto le mie leggi, e camping ne' miei statuti ; esso non morra per l'iniquità di suo padre; di certo egli viverà.

18 Quant' è a suo padre, perché avrà usate oppressioni, e avrà fatta rapina al suo fratello, e avrà fatto ciò che non à bene in mezzo de' suoi popoli; ecco, egli

morrà per la sua iniquità.

19 E se pur dite: Perchè non porta quel figliuolo l'iniquità del padre! Perciocchò quel figliuolo ha fatto giudicio e giustizia, e ha osservati tutti i mici statuti, e li ha messi ad effetto; di certo egli viverà

20 La persona che avrà peccato, quella morrà; il figliuolo non porterà l'iniquità del padre, ne il padre l'iniquità del figliuolo; la giustizia del giusto sarà sopra lui, e l'empietà dell'empio altrest sarà sopra lui .

21 E quando l'empio si ritrarrà da tutti i suoi peccati, ch' egli avra commessi; e osservera tutti i miei statuti, e fara gindicio e giustizia, egli di certo viverà,

egli non morrà.

22 Tutti i suoi misfatti, ch' egli avrà commessi, non gli saranno prù rammomorati; egli viverà, per la giustizia ch' cgli avrà operata.

23 Mi diletto io per alcuna maniera nella morte dell' empio? dice il Signore Iddios; non vivera egli, se si converte

dalle sue vie?

24 Se altresi il giusto si ritrae dulla sun giustizia, e commette iniquità, e fa socondo tutto le abbominazioni che l'empio commette, viverà egli? tutte le sue giustizie, ch' egli avrà operate, non saranno più ricordate; egli morrà per lo suo mistatto, ch' egli avrà commesso, a per lo suo peccato, ch' egli avrà fatto.

25 E direte voi: La via del Signore non

è bene addirizzata? Ascoltate ora, o casa d' Israele. Non è la mia via bene addirizzatu? anzi, non son le vostre vie quelle che non son bene addirizzate!

26 Quando Il giusto si ritrarrà dalla sua giustizia, e commettera iniquità, cyli morrà per queste cose; egli morrà per l'ini-

quità ch' egli avra connuessa,

27 Quando altres) l'empio si ritrarrà dalla sua empieta chi egli avra commessa, e fara giudicio, e grostigia, egli fara vivere l' mninua mua

28 Se dunque cell prende guardia, e si ritrae da tutti i suoi inistatti chi egli avrà comment, di certa vivi ta, egli non morrà.

29 K pur in casa d'Israele dice: La vin del signore non o tene addirizzata. O casa d' Innade, non non le mie vie bene addirizzatel and, non um le vostre v.s. 17 E ritragga la sua mano dal povero, i quelle che nun sono bene addirizzate!

<sup>\*\*</sup> Rom. 6. 23. \*\* Lev. 19. 19. 20; 20. 10
24. 12. Is. 36. 6, 7. \*\* Ex. 22. 25. 14. 2 Cron. 25. 4. Ger. 31. 29, 30. Hom. 2. 9. 

30 Perciò, o casa d'Israele, io vi giu-dicherò, ciascuno secondo le sue vie, dice il Signore Iddio. Convertitevi, e ritraetevi da tutti i vostri misfatti; e l'iniquità non vi sarà in intoppo.

31 Gettate via d'addosso a voi tutti i vostri misfatti, che avete commessi; fatevi un cuor nuovo, e uno spirito nuovo; e perche morreste voi, o casa d'Israele?

32 Conciossiache io non mi diletti nella morte di chi muore, dice il Signore Iddio. Convertitevi adunque, e voi viverete.

### Lamento: la leonessa e la vite.

19 OR tu, prendi a far lamento de' principi d' Israele.

2 E di': Quale era tua madre! una leonessa; ella era giaciuta fra i leoni, ella avea allevati i suoi leoncini in mezzo de' leoncelli.

3 Or ella avea allevato uno de' suoi leoncini, che divenne leoncello, e imparò a rapir la preda, e divorava gli uomini.

4 E le nazioni, uditone il grido, vennero contro a lui; ed egli fu preso nella lor fossa; e lo menarono incatenato nel paese di Egittoa.

5 Ed ella, quando vide che si era assai trattenuta aspettando, e che la sua speranza era perduta, prese un altro de' suoi leoncini, e ne fece un leoncello.

6 Ed egli, essendo divenuto leoncello, andava, e veniva fra i leoni, e imparò a rapir la preda, e divorava gli uomini;

7 Ed ebbe sol cura de' suoi palazzi, e desertò le lor città; e il paese, e tutto ciò che è in esso fu desolato per la voce del suo ruggire.

8 E le nazioni delle provincie d'ogn' intorno gli diedero addosso, e tesero contro a lui la lor rete, ed egli fu preso nella lor fossa.

9 Poi lo misero incatenato in una gabbia, e lo condussero al re di Babilonia; e lo misero in certe fortezze, acciocche la sua voce non si udisse più ne' monti d' Israele b.

10 La madre tua, quando tu ti fosti taciuto, divenne come una vite" piantata presso alle acque; divenne fruttifera, e fronzuta, per la copia dell' acqua;

11 Ed ebbe delle verghe forti, da scettri di signori; e divenne alta di ceppo, sopra gli alberi folti, fra i quali ella era, e fu ragguardevole per la sua altezza, per l'abbondanza de suoi tralci.

12 Ma è stata sterpata con ira, è stata gettata in terra, e il vento orientale ha seccato il suo frutto; le sue verghe forți sono state rotte, e non seccate; il fuoco le ha consumate.

13 Ed ora, ella è piantata nel deserto, in terra secca e arida.

14 E d' una verga de' suoi rami è uscito un fuoco che ha consumato il frutto di essa, e non vi è più in lei verga forte, scettro da aignoreggiare. Quest' è un lamento, e sarà per lamento.

Le abbominazioni della casa d' Israele, sin da' tempi dell' Esodo,

20 OR avvenne nell' anno settimo, nel decimo giorno del quinto mese, che alcuni degli anziani d'Israele vennero per domandare il Signore, e si posero a sedere davanti a me.

2 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:

3 Figliuol d' uomo, parla agli anziani d' Israele, e di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Venite voi per doman-darmi? come io vivo, dice il Signore Id-

dio, jo non son ricercato da voi.

4 Non li giudicherai tu, figliuol d'uomo, non & giudicherai tu! dichiara loro

le abbominazioni de' lor padri,

5 E di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Nel giorno che io elessi Israele, e levai la mano alla progenie della casa di Giacobbe, e mi diedi loro a conoscere nel paese di Egitto, e levai lor la mano, dicendo: Io sono il Signore Iddio vostro;

6 In quel medesimo giorno levai lor la mano, che io li trarrei fuor del paese di Egitto d, per introdurli nel paese che io avea loro scoperto; che è un paese stillante latte e mele, la gloria di tutti i paesi;

7 E dissi loro: Gettate via ciascuno le abbominazioni de' suoi occhi, e non vi contaminate negl' idoli di Egitto; io sono

il Signore Iddio vostro.

8 Ma essi si ribellarono contro a me, e non vollero ascoltarmi; non gettarono via ciascupo le abbominazioni de' suoi occhi, e non lasciarono gl' idoli di Egitto; laonde io dissi di volere spander sopra loro l' ira mia, e d'adempiere il mio crucciosopra loro, in mezzo del paese di Egitto.

9 Pur nondimeno, per lo mio Nome; acciocche non fosse profanato nel cospetto delle nazioni, fra le quali essi *erano*, nella cui presenza io mi era dato loro a conoacere; io operai per trarli fuor del paese di Egitto.

10 Lo adunque li trassi fuor del paese di Egitto, e li condussi nel deserto ;

11 E diedi loro i miei statuti, e feci loro assapere le mie leggi, per le quali l' uomo che le metterà ad effetto viverà.

12 Oltre a ciò, ordinai loro i miei sabati, per essere un ségno fra me, e loro 9; acciocché conoscessero che io sono il Signore, che li santifico.

13 Ma la casa d' Israele si ribellò contro a me nel deserto; non camminarono

<sup>2</sup> Re 23. 33. 2 Cron. 36. 4, 2 Re 24. 10—16. 2 Cron. 36. 5, 6. Es. 6. 6—8. Deut. 7. 6—8. Deut. 8. 7—10. Lev. 18. 5. Es. 20. 8—11; 31. 12—17; 35. 1—3. Deut. 5. 12—15. Neem 9, 14, c Esec. 17. 6-10. √ Lev. 18. 5. Rom. 10. 5, Gal. 3. 12,

ne miei statuti, e rigettarono le mie | leggi, per le quali l'uomo che le metterà ad effetto viverà; e profanarono grandemente i miei sabati; laonde io dissi di volere spander l'ira mia sopra loro nel deserto, per consumarli.

14 Pur nondimeno, io operai, per lo mio Nome; acciocche non fosse profanato nel cospetto delle genti, davanti a' cui

occhi io li avea tratti fuori.

15 E benchè io levassi lor la mano nel deserto, che io non li introdurrei nel paese che io ho loro dato a; paese stillante latte, e mele, la gloria di tutti i paesi; 16 Perciocche aveano rigettate le mie

leggi, e non erano camminati ne' miei statuti, e aveano profanati i miei sabati; conciossiachè il cuor loro andasse dietro

a' loro idolio; 17 Pur nondimeno, l'occhio mio li risparmio, per non distruggerli; e non ne

feci un finale sterminio nel deserto; 18 E dissi a lor figliuoli, nel deserto: Non camminate negli statuti de' vostri padri, e non osservate i lor costumi, e non vi contaminate ne' loro idoli.

19 Io sono il Signore Iddio vostro; camminate ne' miei statuti, e osservate le

mie leggi, e mettetele ad effetto;

20 E santificate i miei sabati, e sieno quelli per un segno fra me, e voi; acciocchè conosciate che io sono il Signore Iddio vostro.

21 Ma i figliuoli ancora si ribellarono contro a me; non camminarono ne' miei statuti, e non osservarono le mie leggi, per metterle ad effetto, per le quali l'uomo che le metterà ad effetto viverà; profana-rono i miei sabati; laonde io dissi di volere spander sopra loro la mia ira, e di adempiere il mio cruccio sopra loro nel deserto.

22 Pur nondimeno, io ritrassi la mia mano, e operai, per l'amor del mio Nome; acciocche non fosse profanato nel cospetto delle genti, alla vista delle quali io li

avea tratti fuori.

23 Ma altresi levai lor la mano nel deserto, che io li dispergerei fra le genti, e

li sventolerei fra i paesic;

24 Perciocchè non misero ad effetto le mie leggi, e rigettarono i miei statuti, e profanarono i miei sabati, e i loro occhi furono dietro agl' idoli de' lor padri.

25 Ed io altresi diedi loro statuti non buoni, e leggi per le quali non vivereb-

bero:
26 E li contaminai ne' lor doni, ed offerte, in ciò che fecero passar per lo fuoco d tutto ciò che apre la matrice; acciocchè io li mettessi in desolazione, affinche conoscessero che io sono il Signore. 27 Perciò, figliuol d' uomo, parla alla

casa d' Israele, e di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: In ciò ancora mi han-no oltraggiato i padri vostri, commet-

tendo misfatto contro a me;
28 Cioè: che dopo che io li ebbi introdotti nel paese, del quale io avea levata la mano, che io lo darei loro, han riguardato ad ogni alto colle, e ad ogni albero folto"; e quivi hanno sacrificati i lor sacrificii, e quivi han presentata l' irritazione delle loro offerte, e quivi han posti gli odori lor soavi, e quivi hanno sparse le loro offerte da spandere.

29 Ed io dissi loro: Che cosa è l' alto luogo, dove voi andate? egli è pure stato sempre chiamato: Alto luogo, fino a questo

giorno.
30 Per tanto, di' alla casa d' Israele:
Così ha detto il Signore Iddio: Mentre
voi vi contaminate nella via de' vostri padri, e fornicate dietro alle loro abbominazioni;

31 E vi contaminate in tutti i vostri idoli, infino al di d'oggi, offerendo le vostre offerte, e facendo passare i vostri figliuoli per lo fuoco; sarei io di vero ricercato da voi, o casa d' Israele? come io vivo, dice il Signore Iddio, io non son ricercato da voi.

32 E ciò che v' immaginate nel vostro spirito non avverrà per modo alcuno; in quanto dite: Noi saremo come le genti, come le nazioni de' paesi, servendo al

legno, ed alla pietra.

33 Come io vivo, dice il Signore Iddio, io regnerò sopra voi con man forte, e con

braccio steso, e con ira sparsa; 34 E vi trarrò fuori d'infra i popoli, e vi raccoglierò da paesi, dove sarete stati dispersi, con man forte, e con braccio

steso, e con ira sparsa; 35 E vi condurrò nel deserto de' popoli, e quivi verrò a giudicio con voi, a faccia

a faccia.

36 Siccome io venni a giudicio co' padri vostri nel deserto del paese di Egitto, così verrò a giudicio con voi, dice il Signore Iddio;

37 E vi farò passar sotto la verga, e vi

metterò ne' legami del patto; 38 E metterò da parte, d' infra voi, i ribelli, e quelli che si rivoltano da me!; io li trarrò fuor del paese delle lor dimore. ma pur non entreranno nel paese d' i-graele; e voi conoscerete che io sono il Signore.

39 Voi dunque, o casa d' Israele, così ha detto il Signore Iddio: Andate, servite ciascuno a' vostri idoli; sì, poscia che voi non mi volete ascoltare; e non profanate più il mio santo Nome con le vostre of-ferte, e co' vostri idoli.

Am. 5. 25, 26. Fat. 7. 42, 43. 2 Cron. 28, 3; 33. 6. Ger. 32, 35. <sup>c</sup> Lev. 26. 33. Ezec. 16, 20. <sup>4</sup> Num. 14, 28, ecc. Num. 15. 39. d 2 Re 17. 17; 21. 6. / Mat. 25. 32, 33. Deut. 28. 64. • Is. 57. 5, 6.

40 Perciocchè nel mio monte santo a, nell' alto monte d' Israele, dice il Signore Iddio, quivi mi servirà tutta quanta la casa d' Israele, che sarà nella terra; quivi li gradirò, e quivi richiederò le vostre offerte, e le primizie de' vostri doni, con tutte le vostre cose consacrate.

41 Io vi gradirò co' vostri soavi odori, dopo che vi avrò tratti fuori d' infra i popoli, e vi avrò raccolti da' paesi, dove sarete stati dispersi; e mi santificherò in

voi nel cospetto delle nazioni.

42 E voi conoscerete che io sono il Signore, quando vi avrò condotti nella terra d'Israele, nel paese del quale io levai la mano, che io lo darei a' vostri padri.

43 E quivi voi vi ricorderete delle vostre vie, e di tutti i vostri fatti, per li quali vi siete contaminati; e vi accorerete appo voi stessi per tutti i mali che avete com-

messi b:

44 E conoscerete che io sono il Signore, quando avrò operato inverso voi, per l'amor del mio Nome; non secondo le vostre vie malvage, nè secondo i vostri fatti corrotti, o casa d' Israele, dice il Signore Iddio.

### La spada del Signore.

21 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia verso la parte australe, e stilla contro al Mezzodi, e profetizza contro alla selva del

- campo meridionale; 3 E di' alla selva del Mezzodi: Ascolta la parola del Signore: Così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io accendo in te un fuoco che consumera in te ogni albero verde, ed ogni albero secco; la fiamma del suo incendio non si spegnera, e ogni faccia ne sarà divampata, dal Mezzodi fino al Settentrione.
- 4 E ogni carne vedrà che io, il Signore,
- avrò acceso quello; egli non si spegnerà.
  5 Ed io dissi: Ahi lasso me! Signore Iddio; costoro dicon di me: Quest' uomo non è egli un dicitor di parabole?

6 E la parola del Signore mi fu indiriz-

zata, dicendo:

7 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia verso Gerusalemme, e stilla contro a' luoghi santi, e profetizza contro alla terra d' Israele; 8 E di';

alla terra d' Israele: Così ha detto il Signore: Eccomi contro a te; jo trarrò la mia spada dal suo fodero, e di-

struggerò di te il giusto, e l'empio.

9 Perciocchè io ho determinato di distruggere di te il giusto, e l'empio, perciò sarà tratta la mia spada fuor del suo fodero contro ad ogni carne, dal Mezzodi fino al Settentrione.

10 E ogni carne conoscerà che io, il Signore, avrò tratta la mia spada, fuor del suo fodero; ella non vi sarà più rimessa

11 Oltre a ciò, tu, figliuol d'uomo, sospira; sospira con rottura di lombi, e con

amaritudine, nel cospetto loro.

12 E quando ti diranno: Perchè sospiri? di': Per lo grido; perciocchè la cosa viene; e ogni cuore si struggerà, e ogni mano diverrà rimessa, e ogni spirito si verrà meno, e tutte le ginocchia si dissolveranno in aequa; ecco, la cosa viene, e sarà messa ad effetto, dice il Signore Iddio.

13 Poi la parola del Signore mi fu in-

dirizzata, dicendo:

14 Figliuol d' nomo, profetizza, e di': Così ha detto il Signore: Di': La spada, la

spada è aguzzata, ed anche è forbita': 15 E aguzzata, per fare una grande uc-cisione; è forbita, acciocchè folgori; ci potremmo noi rallegrare, o tribù del mio

figliuolo, che sprezzi ogni legno? 16 E il Signore l'ha data a forbire, per impugnaria; è una spada aguzzata, e forbita, per darla in mano d' un uccidi-

17 Grida, ed uria, o figliuol d' uomo; perciocche ella è contro il mio popolo; ella è contro a tutti i principi d' Israele; il mio popolo non è altro che uomini atterrati per la spada; perciò, percuotiti in su la coscia.

18 Se fosse solo una prova, che sarebbe egli! non sarebbe pure ancora il mio popolo una tribu sprezzante? dice il Signore

Iddio.

19 Tu adunque, figliuol d' uomo, profetizza, e battiti a palme; la spada sara raddoppiata fino a tre volte; essa è la spada degli uccisi; la spada del grande ucciso che penetrerà fin dentro alle lor camerette.

20 Io ho posto lo spavento della spada sopra tutte le lor porte, per far che ogni cuore si strugga, e per moltiplicar le ruine; ahi lasso me! ella è apparecchiata per folgorare; è aguzzata per ammazzare. 21 O spada, giugni a man destra, col-

pisci a sinistra, dovunque la tua faccia

sarà dirizzata.

22 Io altresì mi batterò a palme, e acqueterò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato.

23 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:

24 Or tu, figliuol d'uomo, fatti due vie, dalle quali venga la spada del re di Bahilonia; escano amendue d'una stessa terra; e appiana un certo spazio; appianalo in capo d' una strada di città.

25 Fa una via, per la quale la spada

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Is. 2. 2, 3. Ezec. 17. 23. Mic. 4. 1. eut. 32. 41.

venga contro a Rabba de' figliuoli di Ammon; e un' altra, per la quale venga in Giuda, contro a Gerusalemme, città

26 Perciocchè il re di Babilonia si è fermato in una forca di strada, in un capo di due vie, per prendere augurio; egli ha sparse le saette, ha domandati gl'idoli, ha

riguardato nel fegato.

27 L'augurio è stato, ch' egli si volgesse dalla man destra, verso Gerusalemme, per rizzar contro ad essa de' trabocchi, per aprir la bocca con uccisione, per algar la voce con istormo, per rizzar trabocchi contro alle porte, per far argini, per edificar bastie.

28 Ma ciò è paruto un augurio vano a quelli che aveano loro fatti molti giuramenti; ma ora egli rammemorera loro

l'iniquità; acciocche sieno presi.

29 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Perciocche voi riducete a memoria la vostra iniquità, palesandosi i vostri misfatti, e mostrandosi i vostri peccati in tutti i vostri fatti; perciocchè, dico, voi la riducete a memoria, voi sarete presi a forza di mano.

30 E tu, empio profano, principe d' Israele, il cui giorno è venuto, nel tempo del como dell' iniquità;

31 Così ha detto il Signore Iddio: Togli cotesta benda reale, e leva via cotesta corona; ella non sarà più dessa; io innalzerò colui che è basso, e abbasserò colui che è innalzato.

32 Io la riverserò, la riverserò, la riverserò; ed ella non sarà più dessa, sin che venga colui a oui appartiene il giudicio;

ed io gliela darò.

33 E tu, figliuol d' uomo, profetizza, e di': Così ha detto il Signore Iddio, intorno a' figliuoli di Ammon, ed intorno al lor vituperio: Di adunque: La spada, la spada é sguainata; ella è forbita per ammazzare, per consumare, per folgo-

34 Mentre ti si veggono visioni di vanità, mentre ti s' indovina menzogna, mettendoti sopra il collo degli empi uccisi, il cui giorno è venuto, nel tempo del colmo dell' iniquità;

35 Rimetterebbesi quella spada nel suo fodero? io ti giudicherò nel luogo stesso ove sei stata creata, nei tuo nátio prese;

36 E spanderò sopra te il mio cruccio; io soffierò nel fuoco della mia indegnazione contro a te, e ti darò in man d'uomini insensati, artefici di distruzione, i

37 Tu sarai per pastura del fuoco; il tuo sangue zarà in mezzo del paese; tu non sarai più ricordata; perciocchè io, il Signore, ho parlato.

Le abbominazioni della città di sangue.

22 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:
2 E tu, figliuol d' uomo, non giudiche-

rai tu, non giudicherai tu la città di sangue, e non le farai tu conoscere tutte

le sue abbominazioni?

3 Di' adunque: Così ha detto il Signore Iddio: Il tempo della città che spande il sangue dentro di sè, e che la degl' idoli contro a sè stessa, per contaminarsi,

4 Tu ti sei renduta colpevole per lo tuo sangue, che tu hai sparso; e ti sei contaminata per li tuoi idoli, che tu hai fatti; e hai fatti avvicinare i tuoi giorni, e sei giunta al*la fine de* tuoi anni; perciò, ti ho messa in vituperio appo le nazioni, e in derisione appo tutti i paesi.

5 I paesi che son vicini, e quelli che son lontani di te, si faran besse di te, o tu,

contaminata di fama, grande in ruina. 6 Ecco, i principi d'Israele, dentro di te, si son dati a spandere il sangue, ciascuno secondo il suo potere a.

7 Si è sprezzato in te padre, e madre b; si è usata storsione contra il forestiere in mezzo di te; si è oppressato in te l'orfano, e la vedova c

8 Tu hai sprezzate le mie cose sante, e

hai profanati i mici sabati.

9 Uomini sparlatori, e calunniatori sono stati in mezzo di te, per ispandere il sangue<sup>d</sup>; e si è mangiato in te sopra i monti ; si son commesse scelleratezze in mezzo di te

10 Le vergogne del padre si sono scoperte in te ; si è sforzata in te la donna per

la sua immondizia °.

11 L'uno ha commessa abbominazione con la moglie del suo prossimo; l'altro ha contaminata la sua nuora con iscelleratezza", e l'altro ha violata la sua sorella, figliuola di suo padre, dentro di te?.

12 Si son presi presenti in te, per ispandere il sangue; tu hai presa usura, e vantaggio, e hai frodati i tuoi prossimi con oppressione, e mi hai dimenticato, dice il

Signore Iddio. 13 Laonde ecco, io mi son battuto a palme, per la tua avarizia, che hai usata; e per lo tup sangue che è stato in mezzo di te, 14 Potrà il cuor tuo esser fermo, o le tue

mani esser forti al tempo che io opererò contro a tel Io, il Signore, ho parlato, e altresi operero;

15 E ti dispergerò fra le nazioni, io ti sventolerò per li paesi, e farò yenir meno in te la tua immondizia.

16 E tu sarai profanata dentro di te, nel cospetto delle nazioni; e conoscerai che io sono il Signore.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Re 21. 16. Is. 1. 25. Mic. 3. 1—3. Sof. 3. 3. Lev. 19. 16. Lev. 18. 8, 19; 20. 11, 18. Es. 22. 25; 28. 8. Lev. 25. 36. Deut. 16. 19; 28. 19. of Es. 22. 21, 22. b Deut. 27. 16. / Lev. 18. 9, 15; 20. 10, 12, 17. Deut. 22, 23.

17 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:

18 Figliuol d' uomo, la casa d' Israele mi è divenuta schiuma; tutti quanti son rame, e stagno, e ferro, e piombo, in mezzo d' un fornello; son divenuti schiuma d'argento.

d'argento.

19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè voi tutti siete divenuti
schiume, però, ecco, io vi raduno in mezzo

di Gerusalemme.

20 Come si raduna l'argento, e il rame, e il ferro, e il piombo, e lo stagno, in mezzo d'un fornello, per soffiarvi su il fuoco per fonder quelle cose; così vi raccorrò nella mia ira, e nel mio cruccio, e vi porrò quivi, e vi struggerò.

21 Così vi radunerò, e soffierò sopra voi nel fuoco della mia indegnazione; e voi

sarete strutti in mezzo di quella.

22 Come l'argento si strugge nel fornello, così sarete strutti in mezzo di quella; e voi conoscerete che io, il Signore, avrò versata l'ira mia sopra voi.

23 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:

24 Figliuol d'uomo, dille: Tu sei un paese che non sei stato nettato, che non sei stato bagnato d'alcuna pioggia nel giorno del cruccio.

25 Vi è una cospirazione de' suoi profeti in mezzo di lei; han divorate le anime come un leone ruggente, che rapisce la preda; han tolte le facoltà, e le cose preziose; han moltiplicate le vedove in mezzo di essa.

26 I suoi sacerdoti han violata la mia Legge, e han profanate le mie cose sante; non han posta differenza tra la cosa santa, e la profana , e non hanno insegnato a discerner tra la cosa monda, e l' immonda; e si hanno turati gli occhi, per non prender guardia a' miei sabati, ed io sono stato profanato nel mezzo di loro.

27 I suoi principi sono stati dentro di essa come lupi che rapiscono la preda, spandendo il sangue, e distruggendo le

anime, per saziar la loro avarizia.

28 E i suoi profeti han fatto loro uno smalto mal tegnente; hanno avute visioni di vanità, e hanno loro indovinata menzogna, dicendo: Così ha detto il Signore Iddio; benchè il Signore non avesse parlato.

29 Il popolo del paese ha fatte delle storsioni, e rapine, e han fatta violenza al povero, e al bisognoso; hanno oppressato il forestiere, senza che gli sia fattu ragione.

30 Ed io ho cercato d'infra loro alcuno che facesse alcun riparo, e che si presentasse davanti a me alla rottura, per lo paese; acciocchè io non lo desertassi; ma non ne ho trovato alcuno.

31 Perciò, io spanderò sopra loro l' ira |

mia; io li consumerò col fuoco della mia indegnazione; io renderò loro la lor via in sul capo, dice il Signore Iddio.

Le due meretrici: Ohola ed Oholiba.

23 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d'uomo, vi erano due donne,

figliuole d' una medesima madre,

3 Le quali fornicazono in Egitto nella lor giovanezza<sup>2</sup>; quivi furono premute le lor mammelle, e quivi furono compresse le poppe della lor verginità.

4 Or i nomi loro sono: Ohola, la maggiore; ed Oholiba, sua sorella; ma esse divennero mie, e mi partorirono figliuoli, e figliuole; e i lor nomi sono: d'Ohola, Samaria; e d'Oholiba, Gerusalemme.

5 E Ohola ha fornicato, ricevendo altri in luogo mio, e si è innamorata de suoi

amanti, degli Assiri, suoi vicini ;

6 Vestiti di giacinto, principi, e satrapi, giovani vaghi tutti quanti, cavalieri montati sopra cavalli.

7 E si è abbandonata a fornicar con loro, che erano tutti la scelta de' figliuoli di Assur; e si è contaminata con tutti gl' idoli di coloro, de' quali ella si era innamorata.

8 E con tutto ciò, ella non ha lasciate le sue fornicazioni di Egitto; perciocchè gli Egizi erano giaciuti con lei nella sua giovanezza, e aveano compresse le mammelle della sua verginità, e aveano sparse le lor fornicazioni sopra lei.

9 Perciò, io l'ho data in man de' suoi amanti, in man de' figliuoli di Assur, de'

quali ella si era innamorata.

10 Essi hanno scoperte le sue vergogne, han presi i suoi figliuoli, e le sue figliuole, e hanno uccisa lei con la spada; ed ella è stata famosa fra le donne, ed essi hanno eseguiti giudicii sopra lei.

11 E la sua sorella Oholiba ha veduto ciò, e si è corrotta ne' suoi innamoramenti più di lei; e nelle sue fornicazioni,

più che la sua sorella nelle sue.

12 Ella si è innamorata de' figliuoli di Assur, suoi vicini, principi, e satrapi, vestiti perfettamente, cavalieri montati sopra cavalli, giovani vaghi tutti quanti.

13 Ed lo ho veduto ch' ella si era contaminata, che amendue seguivano un me-

desimo procedere.

14 Anzi, che questa ha sopraggiunto alla fornicazioni dell' altra; perciocchè a vendo veduti degli uomini ritratti in su parete, delle immagini di Caldei, dipini di minio;

15 Cinte di cinture sopra i lor lomb con delle tiare tinte in sul capo, d'aspet di capitani tutte quante, di sembia nza figliuoli di Babilonia, del paese de' Ca dei, lor terra natía;

16 Ella sen' è innamorata, per lo aguard

degli occhi suoi, e ha lor mandati amba-

sciatori nel paese de' Caldei.

17 E i figliuoli di Babilonia son venuti con lei a giacitura amorosa, e l' hanno contaminata con la lor fornicazione, ed ella si è contaminata con loro; e poi l'animo suo si è stolto da loro.

18 Elia adunque ha pubblicate le sue fornicazioni, e ha scoperte le sue vergogne; laonde l'animo mio si è stolto da lei, siccome si era stolto dalla sua sorella.

19 E pure anch' ella ha accresciute le sue fornicazioni, ricordandosi de' giorni della sua giovanezza, quando fornicava nel paese di Egitto;

20 E si è innamorata degli Egizi, più che le lor concubine stesse; perciocchè la lor carne è carne d'asini, e il lor flusso

è flusso di cavalli.

21 Così tu sei tornata alla scelleratezza della tua fanciullezza, quando le tue mammelle furon compresse dagli Egizi; per

cagion delle poppe della tua fanciullezza. 22 Perciò, Oholiba, così ha detto il Si-gnore Iddio: Ecco, io eccito contro a te i tuoi amanti, da' quali l' animo tuo si è stolto; e li farò venire sopra te d'ogn'in-

23 Cioè: i figliacli di Babilonia, e tutti i Caldei; *que' di* Pecod, di Soa, di Coa, e tutti i figliuoli di Assur con loro, giovani vaghi, principi, e satrapi, tutti quanti; capitani, ed *uomini* famosi, montati sopra

cavalli tutti quanti.

24 E verranno contro a te con carri, con carrette, e con ruote, e con gran raunata di genti; porranno contro a te d' ogn' intorno scudi, e targhe, ed elmi; ed io metterò in lor potere il far giudicio, ed essi ti giudicheranno de lor giudicii.

25 Ed io eseguirò la mia gelosta contro a te, ed essi opereranno inverso te con ira; ti taglieranno il naso, e gli orecchi, e ciò che di te sarà rimasto caderà per la spada; prenderanno i tuoi figliuoli, e le tue figliuole; e il tuo rimanente sarà consumato per lo fuoco.

26 E ti spoglieranno de' tuoi vestimenti, e rapiranno gli ornamenti della tua ma-

gnificenza.

27 Ed io farò venir meno in te la tua scelleratezza, e la tua fornicazione nel paese di Egitto; e tu non leveral più gli occhi a loro, e non ricorderai più l'Egitto.

28 Perciocchè, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io ti do in man di coloro che tu odii: in man di coloro da' quali

T' animo tuo si è stolto.

29 Ed essi procederanno teco con odio, e rapiranno tutti i tuoi beni, e ti lasceranno ignuda, e scoperta; e sarà palesata la turpitudine delle tue fornicazioni, e la tua scelleratezza, e i tuoi puttanesimi.

30 Io ti farò queste cose, perciocchè tu |

hai fornicato dietro alle genti; perciocchè tu ti sei contaminata co' loro idoli.

31 Tu sel camminata nella via della tua sorella; io altresi ti darò in mano la sua

32 Così ha detto il Signore Iddio: Tu berrai la coppa profonda, e larga, della tua sorella; tu sarai in derisione, ed in ischerno; *quella coppa sarà* di gran capa-

33 Tu sarai ripiena di ebbrezza, e di affanno, per la coppa della desolazione, e del disertamento, per la coppa di Samaria,

tua soreila.

34 E tu la berrai, e la succerai, e ne spezzerai i testi, e ti strapperai le mammelle; perciocchè io ho parlato, dice il

Signore Iddio.

35 Perciò così ha detto il Signore Iddio: Perciocche tu mi hai dimenticato, e mi hai gettato dietro alle spalle, tu altresì porta la tua scelleratezza, e le tue fornicazioni.

36 Poi il Signore mi disse: Figliuol d' uomo, non giudicherai tu Ohola, ed Oholiba? or dichiara loro le loro abbo-

minazionia.

37 Perciocche han commesso adulterio, e vi è del sangue nelle lor mani, e han commesso adulterio co' loro idoli; éd anche han fatti passar per lo fuoco i lor figliuoli, i quali mi aveano partoriti, per consumarli.

38 Ancor questo mi han fatto: in quel medesimo giorno hanno contaminato il mio santuario, e han profanati i miei sa-

39 E dopo avere scannati i lor figliuoli a' loro idoli, son venute in quel medesimo giorno nel mio santuario, per profanario; ed ecco, così han fatto dentro della mia **Casa** 

40 E oltre a ciò, han mandato ad uo-mini, vegnenti di Iontano, i quali, tosto che il messo è stato loro mandato, son venuti; e alla *giunta* loro, tu ti sei lavata, tu ti sei lisciato il viso, e ti sei adorna di ornamenti:

41 E ti sei posta-a sedere sopra un letto magnifico, davanti al quale era una tavola apparecchiata; e sopra quella tu hai posti i miei profumi, e i miei olii odoriferi.

· 42 Ein essa viè stato uno strepito di moltitudine sollazzante; e oltre a que' personaggi, sono stati introdotti della turba del popolazzo, de Sabei del deserto; i quali han poste delle maniglie in su le mani di quelle, e una corona di gloria sopra le lor teste.

43 Ed io ho detto di quella, invecchiatà in adulterii: Ora fornicheranno essi con

lei a suo modo.

44 Altri dunque è venuto a lei, come si viene ad una meretrice; così son venuti coloro ad Ohola, e ad Oholiba, donne scel- |

45 Perciò, gli uomini giusti le giudicheranno, come si giudicano le adultere, e quelle che spandono il sangue; conciossiachè esse sieno adultere, ed abbiano del sangue nelle lor mani

46 Perciocchè, così ha detto il Signore Iddio: Io fo venir contro a loro una gran raunata di genti, e le metterò in turba-

mento ed in preda.

47 E quella raunata le lapiderà con pietre, e le taglierà a pezzi con le sue spade; ucciderà i lor figliuoli, e le lor figliuole, e brucerà le lor case col fuoco.

48 Ed io farò cessar la scelleratezza nel paese; e tutte le donne saranno ammaestrate a non fare secondo le vostre scelle-

ratezze

49 E coloro vi metteranno la vostra scelleratezza addosso; e voi porterete i pec-cati de vostri idoli, e conoscerete che io sono il Signore Iddio.

# Parabola della pignatta.

24 OR nell' anno nono, nel decimo mese, nel decimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu indirizzatu, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, scriviti il nome di questo giorno, di questo stesso giorno; il re di Babilonia si è posto sopra Gerusa-

lemme questo stesso giorno a

3 E proponi una parabola a questa casa ribelle, e di'loro: Così ha detto il Signore Iddio: Poni la pignatta al fuoco; ponlavi, ed anche versavi dentro dell'acqua.

4 Raccogli i suoi pezzi di carne dentro

di essa, ogni buon pezzo, coscia, e spalla; empila della scelta delle ossa.

5 Prendi delle migliori bestie della greggia, e anche disponi le ossa nel fondo di essa; falla bollire a grap bollori, e sieno anche le sue ossa cotte dentro di essa.

6. Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Guai alla città di sangue, alla pignatta, che ha dentro di sè la sua bruttura, la cui bruttura non è uscita fuori! vuotala a pezzoa pezzo; non traggasi la sorte sopra

7 Conciossiachè il suo sangue sia stato in mezzo di lei; essa l' ha posto sopra un sasso liscio, non l'ha sparso in terra, per

coprirlo di polvere.

8 Io altrevi, montando in ira, per far vendetta, metterò il suo sangue sopra un sasso liscio, accjocche non sia coperto..

9 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Guai alla città di sanguel anch' io farò

una grande stipa;

10 Mettendovi legne assai, accendendo il fuoco, e facendo consumar la carne, e riducendola ad esser come una composi-

zione di odori; talche anche le ossa saranno arse.

11 Poi facendola star vuota sopra le sue brace; acciocchè si riscaldi, e sia bruciato il suo rame, e che la sua bruttura sia strutta in mezzo di essa, e che la sua schiuma sia consumata.

12 Ella si è affaticata intorno a cose vane, e la sua grossa schiuma non è uscita fuor di lei; la sua schiuma non è uscita per lo

fuoco,

13 Vi è scelleratezza nella tua immondizia; perciocchè io ti avea nettata, e tu non sei stata netta; tu non sarai più nettata della tua immondizia, finchè io abbia

acquetata l' ira mia sopra te.

14 Io, il Signore, ho parlato; la cosa avverrà, ed io l'eseguirò; io non la rivocherò, e non risparmierò, e non mi pentirò. Coloro ti giudicheranno secondo le tue vie, e secondo i tuoi fatti, dice il Signore Iddio,

#### La catastrofe.

15 La parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:
16 Figliuol d'uomo, ecco, io ti tolgo il

desio de' tuoi occhi, per una piaga; e tu. non farne cordoglio, e non piagnerne, e non ispanderne lagrime. 17 Rimanti di sospirare, non far duolo

di morto<sup>b</sup>; legati la tua tiara in sul capo, e mettiti le tue scarpe ne' piedi, e non velarti il labbro disopra, e non mangiare il pan delle persone afflitte.

18 Io parlai adunque la mattina al popolo, e la sera la mia moglie morì ; e la matting seguente seci come mi era stato

comandato.

19 E il popolo mi disse: Non ci dichia-rerai tu ciò che si significano queste cose che tu fai?

20 Ed io risposi loro: La parola del Si-

gnore mi è stata indirizzata, dicendo: 21 Di' alla casa d' Israele: Così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io profano il mio santuario, la magnificenza della vostra forza; il desto degli occhi vostri e la tenerezza delle anime vostre, e i vostri figliuoli, e le vostre figliuole, che voi avete lasciate, caderanno per la spada.

22 E voi farete come ho fatto io; voi non vi velerete il labbro di sopra, e non

mangerete il pane delle persone afflitte; 23 È avrete le vostre tiare in su la testa. e le vostre scarpe ne' piedi; non farete cordoglio, e non plagnerete; ma vi struggerete per le vostre iniquità, e gemerete l'un con l'altro, 24 Ed Ezechiele vi sarà per segno; voi

farete del tutto come egli ha fatto; quando ciò sarà avvenuto, voi conoscerete che io sono il Signore Iddio.

25 E quant' è a te, figliuol d' uomo, nel

giorno che io torrò loro la lor forza, la gioia della lor gloria, il desío degli occhi loro, e l'intento delle anime loro, i lor figliuoli, e le lor figliuole;

26 In quel giorno, colui che sarà scampato non verrà egli a te, per fartene saper

le novelle?

27 In quel giorno la bocca tua ti sarà aperta, per parlar con colui che sarà scampato, e tu parlerai, e non sarai più mutolo, e sarai loro per segno; ed essi conosceranno che io sono il Signore.

## Profezia contro Ammon.

25 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia verso i figliuoli di Ammon, e profetizza

contro a loro<sup>a</sup>:

3 E di' a' figliuoli di Ammon: Ascoltate la parola del Signore Iddio: Così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè tu hai detto: Eia! contro al mio santuario, perchè era profanato; e contro alla terra d'Israele perchè era desolata; e contro alla casa di Giuda, perchè andavano in cattività;

4 Perciò, ecco io ti do in eredità a' fi-gliuoli d' Oriente, ed essi porranno i lor castelli in te, e rizzeranno in te i lor padiglioni; essi mangeranno i tuoi frutti, e

berranno il tuo latte.

5 Ed io ridurrò Rabba in albergo di cammelli, e il luogo de' figliuoli di Ammon in mandra di pecore; e voi conoscerete che

io sono il Signore.

6 Imperocche, così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè tu ti sei battuta a palme, ed hai scalpitata la terra co' piedi, e oltre a tutto il tuo sprezzo, tu ti sei rallegrata nell'animo per lo paese d' Israele;

7 Per questo, ecco, io stendo la mia mano sopra te, e ti darò in preda alle nazioni, e ti sterminerò d' infra i popoli, e ti farò perire d'infra i paesi; io ti distruggerò, e tu conoscerai che io sono il Signore.

#### Profezia contro Moab.

8 Così ha detto il Signore Iddio: Perciocche Moab e Seir hanno detto: Ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni;

9 Perciò, ecco, io aprirò il lato di Moab, dal canto delle città, dal canto delle sue città, che sono all'estremità del suo paese ; il bel paese di Bet-iesimot, di Baal-meon,

e di Chiriataim,

10 A' figliuoli d' Oriente; oltre al paese de' figliuoli di Ammon, il quale io ho loro dato in eredità; acciocchè i figliuoli di Ammon non sieno più mentovati fra le nazioni

11 E farò giudicii sopra Moab<sup>b</sup>, ed essi conosceranno ch' io sono il Signore.

Profezia contro Edom.

12 Così ha detto il Signore Iddio: Per ciò che Edom ha fatto, prendendo vendetta della cașa di Giuda; perchè si son renduti

colpevoli, vendicandosi di loro; 13 Per ciò, così ha detto il Signore Iddio: Io stenderò la mia mano sopra Edom, e ne sterminerò uomini, e bestie; e lo ri-durrò in deserto, fin da Teman; e cade-

ranno per la spada fino a Dedan. 14 E farò la mia vendetta sopra Edom per man del mio popolo Israele; ed essi opereranno contro a Edom secondo la mia ira, e secondo il mio cruccio; ed essi conosceranno la mia vendetta, dice il Signore Iddio.

# Profezia contro i Filistei.

15 Così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè i Filistei son proceduti con vendetta, e han presa vendetta per isprezzo con diletto, per distruggere per inimicizia antica;

16 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io stendo la mia mano sopra i Fi-listei<sup>d</sup>, e sterminerò i Cheretei, e distrug-

gerò il rimanente del lito del mare.

17 E farò sopra loro gran vendette, con castighi d'ira; ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò eseguite le mie vendette sopra loro.

# Profezia contro Tiro.

E AVVENNE, nell' anno undeci-26 E AVVENNE, nell' anno undecimo, nel primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, perciocchè Tiro ha detto di Gerusalemme: Eia! quella che era la porta de' popoli è ruinata, ella è rivolta a me; io mi empierò, ella è deserta;

3 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Eccomi contro a te, o Tiro ; e farò salir contro a te molte genti, come il mare fa

salir le sue onde.

4 E quelle guasteranno le mura di Tiro, e diroccheranno le sue torri; ed io ne raschierò la polvere, e la renderò simile a un sasso ignudo.

5 Ella sarà in mezzo del mare un luogo da stendervi le reti da pescare: perciocchè io ho parlato, dice il Signore Iddio;

e sarà in preda alle genti.
6 E le sue città, che sono in terra ferma, saran messe a fil di spada; e conosceranno

che io sono il Signore.
7 Perciocchè, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io fo venire di Settentrione, contro a Tiro, Nebucadnesar, re di Babilonia, re dei re, con cavalli, e con carri, e con cavalieri, e con raunata di gente, e molto popolo. 8 Egli metterà a fil di spada le tue città,

Ger. 49. 1, ecc. Ezec. 21. 83. <sup>b</sup> Ger. 48. 1, ecc. d Ger. 47, 1, ecc. ' Ger. 25. 22; 47. 4

che sono in terra ferma; e rizzerà contro a te delle bastie, e farà contro a te degli argini, e leverà contro a te lo scudo; 9 E percoterà le tue mura co suoi tra-

bocchi, e diroccherà le tue torri co' suoi

picconi.

10 Cotanto sarà grande la moltitudine de' suoi cavalli, che la lor polvere ti co-prirà; per lo strepito de' cavalieri, e delle ruote, e de' carri, le tue mura tremeranno, quando egli entrerà dentro alle tue porte, come si entra in una città sforzata.

11 Egli calcherà tutte le tue strade con le unghie de suoi cavalli, ucciderà il tuo popolo con la spada, e le statue della tua

gloria caderanno a terra.

12 Ed essi prederanno le tue facoltà, e ruberanno le tue mercatanzie, e disfaranno le tue mura, e distruggeranno le tue belle case, e getteranno in mezzo delle acque le tue pietre, e il tuo legname, e la tua polvere.

13 Ed io farò cessar lo strepito delle tue canzoni, e il suono delle tue cetere non

sarà più udito.

14 Ed io ti renderò simile a un sasso ignudo; tu sarai un luogo da stender le reti da pescare, tu non sarai più riedificata; perciocche io, il Signore, ho parlato, dice il Signore Iddio.

15 Così ha detto il Signore Iddio a Tiro: Le isole non tremeranno esse per lo romore della tua caduta, quando i feriti gemeranno, quando l' uccisione si farà in

mezzo di te?

16 Tutti i principi del mare scenderanno anch' essi d'in su i ler troni, e torranno via i loro ammanti, e spoglieranno i lor vestimenti di ricami; si vestiranno di spaventi, sederanno sopra la terra, e tremeranno ad ogni momento, e saranno attoniti di te;

17 E prenderanno a fare un lamento di te, e ti diranno: Come sei perita, tu, che eri abitata da gente di marina, città famosa, che eri forte in mare; tu, e i tuoi abitanti, i quali si facevan temere a tutti quelli che

dimoravano in te!

18 Ora le isole saranno spaventate nel giorno della tua caduta, e le isole che son nel mare saran conturbate per la tua usci-

ta.

19 Perciocche, così ha detto il Signore Iddio: Quando io ti avrò renduta città deserta, come son le città disabitate; quan-do avrò fatto traboccar sopra te l'abisso,

è le grandi acque ti avran coperta;

20 E ti avrò fatta scendere, con quelli che scendono nella fossa, al popolo antico e ti avrò stanziata nelle più basse parti della terra, ne' luoghi desolati ab antico, con quelli che scendono nella fossa; acciocchè tu non sii mai più abitata; allora rimetterò la gloria nella terra de' viventi.

21 Io farò che tu non sarai altro che spaventi, e tu non sarai più; e sarai cercata, ma non sarai giammai più in perpetuo trovata, dice il Signore Iddio.

## Il lamento di Tiro.

27 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:
2 E tu, figliuol d' uomo, prendi a far lamento di Tiro.
3 E di'a Tiro, che è posta all' entrata del mare, che mercanteggia co' popoli in molte isolo: Così ha detto il Signore Iddio: O isole: Così ha detto il Signore Iddio: O Tiro, tu hai detto: Io son compiuta in bellezza.

4 I tuoi confini *erano* nel cuor del mare; i tuoi edificatori ti aveano fatta compiu-

tamente bella;

5 Fabbricavano tutte le tue navi di tavole d'abeti di Senir; prendevano de ce-dri del Libano, per farti degli alberi di nave;

6 Facevano i tuoi remi di querce di Basan; facevano i tuoi tavolati di avorio, e di legno di busso, ch' era portato dalle

isole di Chittim

7 Il fin lino di Egitto, lavorato a ricami, era ciò che tu spiegavi in luogo di vela; il giacinto, e la porpora, venuta dall' isola di Elisa, erano il tuo padiglione.

8 Gli abitanti di Sidon, e di Arvad, erano tuoi vogatori; i tuoi savi, o Tiro, erano in

te; erano i tuoi nocchieri.

9 Gli anziani di Ghebal, e i suoi savi, erano in te, riparando le tue navi sdrucite; tutte le navi del mare, e i lor marinai, erano in te, per trafficar teco.

10 Que' di Persia, e di Lud, e di Put, erano tuoi soldati, ne' tuoi eserciti; appiccavano in te lo scudo e l'elmo; essi ti

rendevano magnifica.

11 I figliuoli di Arvad, e il tuo esercito, erano sopra le tue mura, attorno attorno; e i Gammadei erano nelle tue torri, appiccavano le lor targhe alle tue mura d' ogn' intorno; essi aggiugnevano perfezione alla tua bellezza.

12 La gente di Tarsis mercanteggiava teco, con ricchezze d'ogni maniera in abbondanza; frequentavano le tue fiere, con

argento, ferro, stagno, e piombo.
13 Que di Iavan, di Tubal, e di Mesec, eran tuoi mercatanti; frequentavano i tuoi mercati con anime umane, e vasellamenti di rame.

14 Que' della casa di Togarma frequentavano le tue fiere con cavalli, e cavalca-

tori, e muli.

15 I figliuoli di Dedan erano tuoi mercatanti; molte isole *passavano per* lo traffico delle tue mani; ti pagavano presenti

di denti di avorio, e d'ebano. 16 La Siria trafficava teco della moltitudine de' tuoi lavori; frequentava le tue fiere, con ismeraldi, e porpora, e ricami, e |

bisso, e coralli, e rubini.
17 Que' di Giuda, e del paese d' Israele, erano tuoi mercatanti: frequentavano i tuoi mercati, con grani di Minnit, e Fan-

nag, e mele, e olio, e balsamo. 18 Damasco faceva traffico teco della moltitudine de' tuoi lavorii, con robe d' ogni maniera in abbondanza; con vino di Hel-

bon, e con lana candida.
19 Dan ancora, e il vagabondo Iavan frequentavano le tue fiere; e facevano che ne' tuoi mercati vi era ferro forbito, cassia, e canna odorosa. 20 Que di Dedan erano tuoi mercatanti,

in panni nobili, da cavalli, e da carri

21 Gli Arabi, e tutti i principi di Che-

dar, negoziavano teco; facevano teco traftico d'agnelli, e di montoni, e di becchi.
22 I mercatanti di Seba, e di Raema,
trafficavano teco; frequentavano le tue
fiere con aromati squisiti, e con pietre
preziose d'ogni maniera, e con oro.
23 Que' di Haran, di Canne, e di Eden,
mercatanti di Seba, e que' di Assiria, e di

mercatanti di Seba, e que di Assiria, e di

Chilmad, trafficavano teco.

24 Essi negoziavano teco in grosso, di balle di giacinto, e di ricami, e di casse di vestimenti preziosi, legate di corde, e fatte

di legno di cedro. 25 Le navi di Tarsis erano le tue carovane, ne' tuoi mercati; e tu sei stata ri-piena, e grandemente glorificata nel cuor

de' mari.

26 I tuoi vogatori ti hanno condotta in alto mare; il vento orientale ti ha rotta

- nel cuor del mare. 27 Le tue ricchezze, e le tue flere, e il tuo traffico, i tuoi marinai, e i tuoi noc-chieri, quelli che riparavano le tue navi sdrucite, e i tuoi fattori, e tutta la tua gente di guerra, ch' era in te, insieme con tutto il popolo, ch' era in mezzo di te, caderanno nel cuor del mare, nel giorno della tua ruina.
- 28 Alla voce del grido de' tuoi nocchieri.

le barche tremeranno.

29 E tutti quelli che trattano il remo, i marinai, e tutti i nocchieri del mare, smonteranno dalle lor navi, e si fermeranno in

terra;
30 E faranno sentir la lor voce sopra te, e grideranno amaramente, e si getteranno della polvere in sul capo, e si voltoleranno nella cenere.

31 E per te si dipeleranno, e si cigneranno di sacchi, e piagneranno per te con amaritudine d'animo, con amaro cordo-

glio.

32 E prenderanno a far lamento di te nelle lor doglianze, e diranno di te ne' lor rammarichii: Chi era come Tiro? chi era pari a quella che è stata distrutta in mezzo del mare!

33 All' uscir delle tue fiere per mare, tu

della terra per l'abbondanza delle tue ricchezze, e del tuo commercio.

34 Nel tempo che tu sei stata rotta dal mare, nelle profondità delle acque, la tua mercatanzia, e tutto il tuo popolo son caduti in mezzo di te.

35 Tutti gli abitanti delle isole sono stati attoniti di te, e i loro re ne hanno avuto orrore, e ne sono stati conturbati in faccia.

36 I mercatanti fra i popoli han zufolato sopra te; tu sei divenuta tutta spaventi, e tu non sarai mai più in perpetuo.

#### Profezia contro il re di Tiro.

28 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d'uomo, di' al principe di Tiro: Così ha detto il Signore Idd.o: Perciocchè il tuo cuore si è innalzato, e tu hai detto: Io son Dio, io seggo nel seggio di Dio, nel cuor del mare, e pur tu sei uomo, e non Dio; e hai fatto il cuor tuo simile al cuor di Dio; 3 Ecco, tu sei più savio che Daniele; niun segreto ti è nascosto;

4 Tu hai acquistate gran facoltà per la tua sapienza, e per lo tuo intendimento; e hai adunato oro ed argento ne' tuoi te-

5 Per la grandezza della tua sapienza, con la tua mercatanzia, tu hai accresciute le tue facoltà; e il cuor tuo si è innalzato per le tue facoltà.

6 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Perciocche tu hai fatto il cuor tuo simile

al cuor di Dio;

7 Perciò, ecco, io fo venir sopra te degli stranieri, i più fieri d' infra le nazioni; ed essi sguaineranno le loro spade contro alla bellezza della tua sapienza, e contamineranno il tuo splendore;

8 Ti faranno scender nella fossa, e tu morrai delle morti degli uccisi, nel cuor

del mare.

9 Dirai tu pure: Io son Dio, dinanzi a colui che ti ucciderà? ma tu sarai pur uomo, e non Dio, nella mano di colui che ti ferirà a morte.

10 Tu morrai delle morti degl' incirconcisi, per man di stranieri; perciocchè io ho parlato, dice il Signore Iddio.

## Lamento sopra il re di Tiro,

11 La parela del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:
12 Figliuol d' uomo, prendi a far lamento sopra il re di Tiro, e digli: Così ha detto il Signore Iddio: Tu eri al sommo,

pieno di sapienza, e perfetto in bellezza. 13 Tu eri in Eden, giardin di Dio; tu eri coperto di pietre preziose, di rubini, di topazi, di diamanti, di grisoliti, di pie-tre onichine, di diaspri, di zaffiri, di smesaziavi molti popoli; tu arricchivi i re raidi, e di carbonchi, e di oro; l'arte de' tuoi tamburi, e de' tuoi flauti era appo te; quella fu ordinata nel giorno che tu fosti creato.

14 Tu eri un Cherubino unto, protettore; ed io ti avea stabilito; tu eri nel monte santo di Dio, tu camminavi per mezzo le pietre di fuoco.

15 Tu sei stato compiuto nelle tue faccende, dal giorno che tu fosti creato, tinchè

si è troyata iniquità in te.

16 Nella moltitudine del tuo traffico, il didentro di te è stato ripieno di violenza, e tu hai peccato; perciò, io altresì ti ho scacciato, come profano, dal monte di Dio; e ti ho distrutto, o Cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco.

17 Il tuo cuore si è innalzato per la tua bellezza; tu hai corrotta la tua sapienza per lo tuo splendore; io ti ho gettato a terra, io ti ho esposto alla vista dei re,

acciocche ti riguardino.

18 Tu hai profanati i tuoi santuari, per la moltitudine della tua iniquità, nella dislealtà della tua mercatanzia; laonde io ho fatto uscir del mezzo di te un fuoco, il quale ti ha divorato; e ti ho ridotto in cenere sopra la terra, nel cospetto di tutti

quei che ti veggono.
19 Tutti coloro, d'infra i popoli, che ti conoscono, sono stati attoniti di te; tu non sei più altro che spaventi; giammai

in eterno tu non sarai più.

# Profezia contro Sidon.

20 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo:

21 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia verso Sidon a, e profetizza contro ad essa, 22 E di': Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi contro a te, Sidon, e sarò glorificato in mezzo di te; e si conoscerà che io sono il Signore, quando avrò eseguiti i miei giudicii contro ad esaa, e sarò

stato santificato in essa; 23 E manderò in lei la pestilenza, e il sangue nelle sue strade; e gli uccisi caderanno in mezzo di essa, per la spada, che sarà sopra lei d' ogn' intorno; e si

conoscerà che io sono il Signore.

24 Ed essa non sarà più alla casa d' Igraele uno stecco pungente, nè una spina dolorosa, più che tutti gli altri lor vicini, che li rubano: e si conoscerà che io sono

il Signore Iddio.

25 Così ha detto il Signore Iddio: Quando io avrò raccolti que' della casa d' Israele, d'infra i popoli fra i quali saranno stati dispersi, io sarò santificato in loro nel cospetto delle genti, ed essi abiteranno nel lor paese, che io ho dato a Giacobbe, mio servo:

26 E abiteranno in esso in sicurtà, ed dificheranno case, e pianteranno vigne, coglierò gli Egizi d'infra i popoli, dove abiteranno sicuramente, dopo che io saranno stati dispersi.

avrò eseguiti i mici giudicii sopra tutti quelli che li hanno rubati d' ogn' torno; e conosceranno che io sono il Signore Iddio loro.

# Profezia contro l' Baitto.

29 NELL'anno decimo, nel duodecimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia contro a Farsone, re di Egitto, e profetizza contro a lui, e contro a tutto l' E-

gitto b

3 Parla, e di': Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi sopra te, Faraone, re di Egitto, gran dragone, che giaci in mezzo de tuoi fiumi; che hai detto: Il mio fiume è mio; ed io mi son fatto me stesso.

4 E ti metterò de graffi nelle mascelle, e farò che il pesce de tuoi fiumi si attaccherà alle tue scaglie, e ti trarrò fuor di mezzo de tuoi fiumi, e tutto il pesce de tuoi fiumi resterà attaccato alle tue

scaglie.

5 E ti esporrò in abbandono nel deserto, te, e tutto il pesce de' tuoi fiumi; tu caderai sopra la campagna, tu non sarai ne raccolto, nè ricercato; io ti ho dato per pasto alle fiere della terra, e agli uccelli del cielo.

6 E tutti gli abitatori di Egitto conosceranno che io sono il Signore; perciocchè sono stati un sostegno di canna

alla casa d'Israele c

7 Quando essi ti han preso in mano, tu ti sei rotto, e hai lor forato tutto il costato; e quando si sono appoggiati sopra te tu ti sei spezzato, e li hai tutti lasciati star ritti sopra i lombi.

8 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io fo venir sopra te la spada, e di-

struggerò di te uomini e bestie.

9 E il paese di Egitto sarà ridotto in desolazione, e in deserto; e si conoscerà che io sono il Signore; perciocchè egli ha detto: Il fiume e mio, ed io l' ho fatto.

10 Perciò, eccomi contro a te, e contro al tuo fiume; e ridurrò il paese di Egitto in deserto di solitudine, e di desolazione, dalla torre di Sevene, fino al confine di Etiopia.

11 Alcun piè, nè d' uomo, nè di bestia, non passerà per esso; e resterà quaran-

t'anni senza essere abitato.

12 E ridurrò il paese di Egitto in desolazione, fra i paesi desolati; e le sue città saranno distrutte, fra le città deserte, lo spazio di quarant' anni; ed io dispergero gli Egizi fra le genti, e li sventolerò fra i paesi.

13 Perciocche, così ha detto il Signore

14 E ritrarrò di cattività gli Egizi, e li ricondurrò nel paese di Patros, nel lor paese natio; e quivi saranno un regno basso.

15 Esso sarà basso, più che alcun altro regno, e non si eleverà più sopra le genti; io li farò piccoli, acciocchè non signoreg-

gino più sopra le nazioni. 16 E l' Egitto non sarà più alla casa d' Israele per confidanza, per far che sia ricordata l'iniquità, commessa in ciò ch'esso ha riguardato dietro a loro; e conosce-

ranno che io sono il Signore Iddio. 17 Or avvenne, nell'anno ventisettesimo, nel primo giorno del primo mese, che la parola del Signore mi fu indiriz-

zata, dicendo

- 18 Figliuol d' uomo, Nebucadnesar, re di Babilonia, ha adoperato il suo esercito in grave servitù contro a Tiro; ogni testa n' è stata dipelata, e ogni spalla scorti-cata; e nè egli, nè il suo esercito, non hanno avuto alcun premio per Tiro, della servitu, nella quale si sono adoperati contro ad essa.
- 19 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io dono a Nebucadnesar, re di Babilonia, il paese di Egitto; ed egli ne menerà via il popolo, e ne spoglierà le spoglie, e ne prederà la preda; e ciò sarà il premio del suo esercito.

20 Io gli ho dato il paese di Egitto, per premio dell' opera sua, nella quale si è adoperato contro ad essa; conciossiachè abbiano operato per me, dice il Signore

Iddio.

21 In quel giorno, io farò rigermogliare il corno della casa d' Israele, e a te daro, apritura di bocca in mezzo di loro; e conosceranno che io sono il Signore.

Altra profezia contro all' Egitto, e contro a Faraone.

30 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, profetizza, e di': Così ha detto il Signore Iddio: Urlate, e dite: Ohimè lassot qual giorno è questo!

3 Perciocche vicino è il giorno, vicino è il giorno del Signore; sarà un giorno nu-

▼oloso, il tempo delle nazioni.

4 E la spada verrà sopra l'Egitto, e vi sarà spavento in Etiopia, quando gli uccisi caderanno in Egitto, e quando si menerà via la sua moltitudine, e quando i suoi fondamenti si disfaranno.

5 Cus, e Put, e Lud, e tutto il popolo mischiato, e Cub, e que' del paese del patto,

caderanno con loro per la spada.

6 Così ha detto il Signore: Quelli che sostengono l'Egitto caderanno, e l'alterezza della sua forza sarà abbattuta; caderanno in esso per la spada, fin dalla torre di Sevene, dice il Signore Iddio;

7 E saran desolati fra i paesi desolati, e le città d' Egitto saranno fra le città de-

8 E conosceranno che io sono il Signore, quando avrò messo il fuoco in Egitto, e quando tutti i suoi aiutatori saranno stati

9 In quel giorno, partiranno de' messi dalla mia presenza sopra navi, per ispaventar l' Etiopia, che se ne sta in sicurtà; e vi sarà fra loro spavento, come nel giorno di Egitto; perciocchè, ecco, la cosa

10 Così ha detto il Signore Iddio: Io farò venir meno la moltitudine di Egitto, per man di Nebucadnesar, re di Babilonia.

11 Egli, e il suo popolo con lui, che sono i più fieri delle genti, saran condotti a guastare il paese, e sguaineranno le loro spade sopra gli Egizi ed empieranno di uccisi il paese.

12 Ed io ridurrò i fiumi in luogo arido, e venderò il paese in man di genti malvage; e distruggerò il paese, e tutto quel che è in esso, per man di stranieri. Io, il

Signore, ho parlato.

13 Così ha detto il Signore Iddio: 10 distruggerò ancora gl' idoli, e farò venir meno i falsi dii di Nof, e non vi sarà più principe che sia del paese di Egitto; e metterò spavento nel paese di Egitto

14 E deserterò Patros, e metterò il fuoco

in Soan, e farò giudicii in No.

15 E spanderò la mia ira sopra Sin, fortezza di Egitto; e sterminerò la moltitudine di No.

16 E metterò il fuoco in Egitto: Sin sara in gran travaglio, e No sara smantellata, e Nof non sarà altro che angosce tuttodia.

17 I giovani di Aven, e di Fibeset, caderanno per la spada, ed esse andranno in

cattività.

18 E il giorno scurerà in Tafnes, quando io romperò quivi le sbarre di Egitto; e l'alterezza della sua forza verrà meno in essa; una nuvola la coprirà; e quant'è alle sue città, andranno in cattività.

19 Ed io farò giudicii sopra l' Egitto, ed essi conosceranno che io sono il Signore.

20 Ora nell' anno undecimo, nel settimo giorno del primo mese, la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

21 Figliuol d'uomo, io ho rotto il braccio di Faraone, re di Egitto; ed ecco, non è stato curato, applicandovi de' medica-menti, e ponendovi delle fasce, per fasciarlo, e per fortificarlo, per poter tenere in mano la spada.

22 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Eccomi contro a Faraone, re di Egitto, e gli romperò le braccia, così quel ch' è ancora saldo, come quel che già è rotto, e gli

farò cader la spada di mano.

23 E dispergerò gli Egizi fra le nazioni,

e li aventolerò per li paesi;

24 E fortificherò le braccia del re di Babilonia, e gli metterò la mia spada in mano; e romperò le braccia di Faraone, ed egli gemerà davanti a lui, de' gemiti d'un uomo ferito a morte.

25 Così fortificherò le braccia del re di Babilonia, e le braccia di Faraone caderanno; e si conoscerà che io sono il Signore, quando avrò data la mia spada in man del re di Babilonia, ed egli l'avrà stesa contro al paese di Egitto.

26 E dispergerò gli Egizi fra le nazioni, e li sventolerò per li paesi; e conosceranno

che io sono il Signore.

Altra profezia contro Faraone, re'di Egitto.

31 AVVENNE eziandio, nell' anno undecimo, nel primo giorno del terzo mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d'uomo, di'a Faraone, re di Egitto, e alla sua moltitudine: A chi sei

tu simile nella tua grandezza?

3 Ecco l'Assirio; egli era un cedro nel Libano, bello di frondi, e ombroso di rami, e alto di tronco; e la sua cima era fra rami folti.

4 Le acque l'aveano fatto crescere, l'abisso l'avea fatto divenir alto; esso, co' suoi fiumi, andava d'intorno alla sua pianta, e rimandava i suoi condotti a tutti gli alberi

della campagna.
5 Perciò, la sua altezza si era clevata sopra tutti gli alberi della campagna, e i suoi rami erano moltiplicati, e i suoi ramoscelli si erano allungati, per la copia delle acque, che l' aveano adacquato, mentre metteva.

6 Tutti gli uccelli del cielo si annidavano ne' suoi rami, e tutte le bestie della campagna figliavano sotto a' suoi ramoscelli; e tutte le gran nazioni dimoravano all' om-

bra sua.

7 Egli era adunque bello nella sua grandezza, nella lunghezza de' suoi rami; perciocchè la sua radice era presso a grandi

acoue.

8 I cedri non gli facevano ombra nel giardin di Dio; gli abeti non eran simili pure a' suoi rami, e i platani non eran pur come i suoi ramoscelli; niun albero, nel giardino del Signore, lo pareggiava di bellezza.

9 Io l'avea fatto bello nella moltitudine de'suoi rami; e tutti gli alberi di Eden, ch'erano nel giardino di Dio", l'invidia-

vano.

10 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè tu ti sei elevato in altezza; e ch' esso ha messe le sue vette di mezzo i rami folti, che il suo cuore si è elevato nella sua altezza;

11 Io l'ho dato in man del più forte delle nazioni, per far di lui ad ogni suo volere, e l'ho scacciato per la sua empietà. 12 E stranieri, i p.ù fieri delle nazioni

12 É stranieri, i più fieri delle nazioni l'hanno tagliato, e l'han lasciato in abbandono; i suoi rami son caduti su per li monti, e per tutte le valli; e i suoi ramoscelli sono stati rotti per tutte le pendici della terra; e tutti i popoli della terra sono scesi dall'ombra sua, e l'hanno lasciato.

13 Tutti gli uccelli del cielo albergano sopra le sue ruine, e tutte le fiere della campagna sono sopra i suoi ramoscelli;

14 Acciocchè niun albero, innaffiato d'acque, non si elevi nella sua altezza, e non innalzi la sua cima d'infra i rami folti; e che le lor querce, anzi tutti gli alberi che bevono le acque, non si rizzino nella loro altezza; conciossiachè tutti quanti sieno dati alla morte, e sieno gettati nelle piu basse parti della terra, per mezzo il comun degli uomini, con quelli che scendono nella fossa.

15 Così ha detto il Signore Iddio: Nel giorno ch'egli scese nell'inferno, io ne feci far cordoglio; io copersi l'abisso sopra lui, e ritenni i suoi fiumi, e le grandi acque furono arrestate; ed io feci imbrunire il Libano per lui, e tutti gli alberi della cam-

pagna si venner meno per lui.

16 Io scrollai le nazioni per lo suon della sua ruina, quando lo feci scender nell' inferno, con quelli che scendono nella fossab: e tutti gli alberi di Eden, la scelta, e i più begli alberi del Libano, tutti quelli che erano abbeverati d'acqua, furono racconsolati nelle più basse parti della terra.

17 Anch' essi sono scesi con lui nell' inferno, a quelli che sono stati uccisi con la spada; il suo braccio eziandio, alla cui ombra dimoravano fra le genti, vi c

**8**Ce30.

18 A cui, d'infra gli alberi di Eden, sei tu simile, in pari gloria, e grandezza? ma pur sarai tratto giù con gli altri alberi di Eden, nelle più basse parti della terra; tu giacerai per mezzo gl'incirconcisi, con quelli che sono stati uccisi con la spada. Questo è Faraone, e tutta la sua moltitudine, dice il Signore Iddio.

Lamento sopra Faraone, re di Egitto.

32 AVVENNE eziandio, nell' anno duodecimo, nel duodecimo mese, nel primo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, prendi a fare un laterata di Farranza re di Egitto, e digli:

2 Figliuol d'uomo, prendi a fare un lamento di Faraone, re di Egitto, e digli: Tu sei stato simile a un leoncello fra le nazioni, e come un dragone ne' mari, e uscivi fuori per li tuoi fiumi, e intorbidavi le acque co' tuoi piedi, e calpestavi i lor fiumi.

3 Così ha detto il Signore Iddio: Io al- 1 tresì stenderò la mia rete sopra te, con raunata di molti popoli, i quali ti trarranno fuori col mio giacchio.

4 E ti lascerò sopra la terra, e ti getterò sopra la faccia della campagna; e farò albergar sopra te tutti gli uccelli del cielo, e sazierò di te le fiere di tutta la terra.

5 E metterò la tua carne su per li monti, ed empierò le valli della tua strage.

6 E abbevererò del tuo sangue la terra nella quale tu nuoti, fin sopra i monti; e i letti de' fiumi saran ripieni di te.

7 E quando ti avrò spento, io coprirò il cielo, e farò imbrunir le stelle loro; io coprirò il sol di nuvole, e la luna non farà risplendere il suo lume.

8 Io farò scurare sopra te tutti i luminari della luce nel cielo, e manderò tenebre sopra il tuo paese, dice il Signore

Iddio.

9 E farò che il cuore di molti popoli si sdegnera, quando avrò fatto pervenire il grido della tua ruina fra le genti, in paesi che tu non conosci.

10 E farò che molti popoli saranno attoniti di te, e che i loro re avranno orrore per cagion di te; quando io vibrerò la mia spada nel lor cospetto; e ciascun d'essi sarà spaventato ad ogni momento nell' animo suo, nel giorno della tua caduta.

11 Perciocché, così ha detto il Signore Iddio: La spada del re di Babilonia ti

sopraggiugnerà a

12 Io farò cader la tua moltitudine per le spade d'uomini possenti, che son tutti quanti i più fieri delle nazioni; ed essi guasteranno la magnificenza di Egitto, e tutta la sua moltitudine sarà distrutta

13 Ed io farò perire tutto il suo bestiame d' in su le grandi acque; e niun piè d'uomo, nè unghia di bestia, le intorbiderà

più.

14 Allora farò che le acque loro si poseranno, e che i lor fiumi correranno a

guisa d' olio, dice il Signore Iddio;

15 Quando avrò ridotto il paese di Egitto in desolazione, e il paese sarà deserto, e vuoto di tutto ciò ch' è in esso; quando avrò in esso percossi tutti i suoi abitatori; e si conoscerà che io sono il Signore.

16 Questo e un lamento, il qual si farà; le figliuole delle nazioni lo faranno; lo faranno intorno all' Egitto, e a tutta la sua moltitudine, dice il Signore Iddio.

#### Lamento sopra l' Egitto.

17 Avvenne eziandío nell' anno duodecimo, nel quintodecimo giorno del mese, che la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

18 Figliuol d' uomo, intuona una canzon funebre sopra la moltitudine di Egitto, e accompagna il suo mortorio con le figliuole | confusi della lor forza; e giacciono incir-

di nazioni illustri, nelle più basse parti della terra, con quelli che scendono nella

19 Più grazioso di chi sei tu? scendi, e sii posto a giacere con gl' incirconcisi.

20 Essi caderanno per mezzo gli uccisi con la spada; la spada è stata data in mano; strascinatela, con tutta la sua moltitudine.

21 I capi de' prodi, coloro che gli aveano dato soccorso, che sono scesi, e giacciono incirconcisi, uccisi con la spada, parleranno con lui di mezzo il sepolero, dicendo:

22 Ivi è l'Assirio, e tutta la sua raunata; le sue sepolture sono d'intorno a lui; essi tutti sono uccisi, i quali son caduti per la

spada.

23 Perciocchè le sepolture d'esso sono state poste nel fondo della fossa, e la sua raunata è stata posta d'intorno alla sua sepoltura; essi tutti sono uccisi, caduti per la spada; perciocchè avean dato spavento nella terra de' viventi.

24 Ivi è l' Elamita, e tutta la sua moltitudine, d'intorno alla sua sepoltura; essi tutti sono uccisi, caduti per la spada, i quali sono scesi incirconcisi nelle più basse parti della terra; perciocchè avean dato spavento di loro nella terra de' viventi; e perciò han portata la loro ignominia, con quelli che scendono nella fossa.

25 E stato posto un letto, per mezzo gli uccisi, a lui, e a tutta la sua moltitudine; le sue sepolture sono d'intorno a lui; essi tutti sono incirconcisi, uccisi con la spada; perciocchè era stato dato spavento di loro nella terra de' viventi; e perciò han portato il lor vituperio, con quelli che scendono nella fossa; e sono stati posti per mezzo gli uccisi.

26 Ivi è Mesec, e Tubal, e tutta la sua moltitudine; le sue sepolture sono d'intorno a lui; essi tutti sono incirconcisi, uccisi con la spada; perciocchè avean dato spavento di loro nella terra de' viventi.

27 E non giacciono con gli uomini prodi. caduti d'infra gl'incirconcisi, i quali sono scesi nell'inferno con le loro armi; e le cui spade sono state poste sotto alle lor teste, e la cui iniquità è stata sopra le loro ossa; perciocchè lo spavento degli uomini prodi è nella terra de' viventi.

28 Così ancora tu sarai fiaccato per mezzo gl' incirconcisi, e giacerai con gli

uccisi con la spada.

29 Ivi è Edome, i suoi re, e tutti i suoi duchi, i quali, con tutta la lor forza, sono stati posti fra gli uccisi con la spada; essi giacciono fra gl' incirconcisi, e con quelli che sono scesi nella fossa.

30 Ivi son tutti i principi del Settentrione, e tutti i Sidoni, i quali sono scesi con gli uccisi, con tutto il loro spavento, concisi, con gli uccisi con la spada; e han portata la loro ignominia, con quelli che sono scesi nella fossa.

31 Faraone li vedrà, e si racconsolerà di tutta la sua moltitudine; Faraone, dico, e tutto il suo esercito, che sono stati uccisi con la spada, dice il Signore Iddio.

32 Perciocchè io ho dato spavento di me nella terra de' viventi; e Faraone, con tutta la sua moltitudine, sarà posto a giacere per mezzo gl'incirconcisi, con gli uccisi con la spada, dice il Signere Iddio.

# L'ufficio del vero profeta.

33 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d'uomo, parla a' figliuoli del tuo popolo, e di'loro: Quando io farò venire la spada sopra un paese, e il popolo del paese prenderà un uomo d'infra loro, e se lo porrà per veletta;

3 Ed esso, veggendo venir la spada sopra il paese, avrà sonato con la tromba,

e avrà avvisato il popolo;

4 Se alcuno, avendo udito il suon della tromba, non si guarda; e la spada, essendo giunta, lo coglie, il suo sangue sarà sopra il suo capo.

5 Egli ha udito il suon della tromba, e non si è guardato; il suo sangue sarà sopra lui; se si fosse guardato, avrebbe

scampata la vita sua.

6 Ma se la veletta vede venir la spada, e non suona con la tromba, e il popolo non è stato avvisato; e la spada viene, e coglie alcuna persona d'infra esso, ben sarà quella stata colta per la sua iniquità; ma io ridomanderò il suo sangue alla veletta.

7 Così, figliuol d' uomo, io ti ho costituito veletta alla casa d' Israele<sup>a</sup>; ascolta adunque la parola dalla mia bocca, e am-

moniscili da parte mia.

8 Quando io avrò detto all' empio: Empio, di certo tu morrai; e tu non avrai parlato, per ammonir l' empio che si ritragga dalla sua via, esso empio morrà per la sua iniquità; ma io ridomanderò il suo sangue dalla tua mano.

9 Ma se tu ammonisci l'empio ch'egli si converta dalla sua via, ed egli non se ne converte, egli morrà per la sua iniquità; ma tu avrai scampata l'anima tua.

10 Ora, figliuol d'uomo, di'ancora alla casa d'Israele: Voi avete parlato così, dicendo: I nostri peccati, e i nostri misfatti son sopra noi; e noi ci siamo strutti per essi: e come potremo noi vivere?

per essi; e come potremo noi vivere?

11 Di' loro: Come io vivo, dice il Signore Iddio, io non prendo diletto nella morte dell' empio b: anzi prendo diletto che l' empio si converta dalla sua via, e che viva; convertitevi, convertitevi dalle

vostre vie malvage; e perchè morreste

voi, o casa d' Israele?

12 Figliuol d' uomo, di'ancora a' figliuoli del tuo popolo: La giustizia del giusto non lo salverà, qualora egli avrà misfatto; e altresì l'empio non caderà per la sua empietà, nel giorno ch' egli si sarà convertito dalla sua empietà; come per essa il giusto non potrà vivere, nel giorno ch' egli avrà peccato.

13 Quando io avrò detto al giusto, ch' egli di certo viverà; se egli, confidatosi nella sua giustizia, commette iniquità, tutte le sue giustizie non saranno ricordate; anzi egli morrà per la sua iniquità, ch' egli

avrà commessa.

14 Quando altresì avrò detto all' empio: Di certo tu morrai; se egli si converte dal suo peccato, e fa giudicio, e giustizia;

15 E rende il pegno, e restituisce ciò ch' egli ha rapito e, e cammina negli statuti della vita, per non commettere iniquità; di certo egli viverà, non morrà.

16 Tutti i suoi peccati, ch' egli avrà commessi, non gli saran ricordati; egli ha fatto giudicio e giustizia; egli viverà

di certo.

17 Ora i figliuoli del tuo popolo han detto: La via del Signore non è bene addirizzata; ma la lor propria via è quella che non è bene addirizzata.

18 Quando il giusto si ritrarrà dalla sua giustizia, e commetterà iniquità, egli mor-

rà per queste cose.

19 Quando altresì l'empio si ritramà dalla sua empietà, e farà giudicio, e giustizia, egli viverà per queste cose.

stizia, egli viverà per queste cose.

20 E voi avete detto: La via del Signore non è bene addirizzata! O casa d'Israele, io vi giudicherò, ciascuno secondo le sue vie.

# Profezia contro la presunzione de' Giudei.

21 Or avvenne che nell' anno duodecimo della nostra cattività, nel quinto giorno del decimo mese, venne a me uno ch' era scampato di Gerusalemme, dicendo: La città è stata percossa.

22 E la sera avanti la venuta di colui ch' era scampato, la mano del Signore era stata sopra me; ed egli mi avea aperta la bocca, finchè colui venne a me la mattina; e così la mia bocca fu aperta, e non fui più mutolo.

23 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:

24 Figliuol d' uomo, gli abitatori di que' huoghi deserti, nel paese d' Israele, dicono: Abrahamo era solo", e pur possedette il paese; e noi siamo molti; il paese ci è dato in eredità.

25 Perciò, di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Voi mangiate la carne col

rec. 3. 17, ecc. 6, 7. Luc. 19. 8.

Ezec. 18. 23, 82. 2 Piet. 8. 9. d 2 Re 25. 4. Fat. 7. 5.

sangue<sup>a</sup>, e levate gli occhi verso i vostri idoli, e spandete il sangue; possedereste voi il paese?

26 Voi vi mantenete in su la vostra spada, voi fate cose abbominevoli, e contaminate ciascuno la moglie del suo prossimo;

e possedereste voi il paese?

27. Di' loro così: Così ha detto il Signore Iddio: Come io vivo, quelli che sono in que' luoghi deserti caderanno per la spada; ed io darò coloro che son per li campi alle fiere, acciocche li divorino; e quelli che son nelle fortezze, e nelle spelonche, morranno di pestilenza.

28 E metterò il paese in desolazione, e in deserto; e l'alterezza della sua forza verrà meno; e i monti d'Israele saran deserti, senza che vi passi più alcuno.

29 Ed essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò messo il paese in desolazione, e in deserto, per tutte le loro abbominazioni, che hanno commesse.

30 Ora, quant' è a te, figliuol d' uomo, i figliuoli del tuo popolo favellan di te, presso alle pareti, e in su gli usci delle case; e parlano l'un con l'altro, ciascuno col suo fratello, dicendo: Deh! venite, e udite quale è la parola ch' è proceduta dal Signore.

31 E vengono a te, come per maniera di raunanza di popolo; e il mio popolo siede davanti a te, e ascolta le tue parole, ma non le mette ad effetto; perciocché egli ne fa de ragionamenti d'amori nella sua bocca; ma il cuor suo va dietro alla

sua avarizia.

32 Ed ecco, tu sei loro a guisa d' una canzone di amori, d'uno che abbia bella voce, e suoni bene; ed essi ascoltano le tue parole, ma non le metton punto ad effetto.

33 Ma quando la cosa sarà avvenuta (ecco viene), essi conosceranno che vi è stato un profeta in mezzo di loro.

Profezia contro a' malvagi pastori d' Israele.

34 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, profetizza contro a' pastori d' Israele; profetizza, e di' a que' pastori: Così ha detto il Signore Iddio: Guai a' pastori d' Israele, che si son pasciuti loro stessi! non è la greggia quella che i pastori debbono pascere?

3 Voi mangiate il grasso, e vi vestite della lana; voi ammazzate la pecora gras-

sa, voi non pascete la greggia.

4 Voi non avete confortate le inferme, e non avete medicate le malate, e non avete fasciate le fiaccate, e non avete ricondotte le smarrite, e non avete cercate le perdute; e le avete signoreggiate per forza, e con asprezzac.

5 Ed elleno sono state disperse, per mancamento di pastore, e sono state per pasto a tutte le fiere della campagna, e sono state dissipated.

6 Le mie pecore son ite errando per tutti i monti, e per ogni alto colle; e sono state disperse sopra tutta la faccia della terra, e non vi è stato alcuno che ne do-

mandasse, o che le ricercasse.

7 Perciò, pastori, ascoltate la parola del

8 Come to vivo, dice il Signore Iddio, io farò questo; perciocchè le mie pecore sono state in preda, e per pasto ad ogni fiera della campagna, per mancamento di pastore; e i miei pastori non han ricercate le mie pecore, anzi i pastori si son pasciuti loro stessi, e non han pasciute le mie pecore;

9 Perciò, pastori, ascoltate la parola del

Signore.

10 Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi a que' pastori; ed io ridomanderò le mie pecore dalle lor mani, e li farò rimanersi di pascer la greggia, e i pastori non pasceranno più loro stessi; anzi io riscoterò le mie pecore dalla lor bocca, e non saranno più loro per pasto. 11 Perciocchè, così ha detto il Signore

Iddio: Eccomi, e ridomanderò le mie

pecore, e le ricercherò.

12 Siccome il pastore ricerca la sua mandra, qualora egli è in mezzo delle sue pecore disperse, così ricercherò le mie pecore, e le riscoterò da tutti i luoghi, dove sono state disperse nel giorno di nuvola e di caligine.

13 E le ritrarrò d' infra i popoli, e le raccoglierò da' paesi, e le ricondurrò nella lor terra, e le pascerò sopra i monti d'Israele, nelle pendici, e in tutte le dimo-

ranze del paese.

14 Io le pasturerò in buoni paschi, e la lor mandra sarà negli alti monti d'Israele; quivi giaceranno in buona mandra, e pastureranno in paschi grassi, ne' monti d' Israele.

15 lo stesso pascerò le mie pecore, e le

farò posare, dice il Signore Iddio.

16 Io ricercherò la perduta, e ricondurro la smarrita, e fascerò la fiaccata, e conforterò l'inferma; ma distruggerò la grassa e la forte; io le pasturerò con giudicio.

17 E quant' è a voi, pecore mie, così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni

e becchi?.

18 Evvi egli troppo poca cosa, che pasturiate in buoni paschi, che voi calpestate co' piedi il rimanente della vostra pastura? e che beviate acque chiare, che voi intorbidate co' piedi quelle che restano?

Gen. 9. 4. Lev. S. 17; 7.26; 17. 10; 19. 26. Dout. 12. 16. Ger. 23. 1, ecc Luc. 18. 3-6. 1 Piet, 5. 1-4. Mat. 9. 36. Is. 40. 11. Mio. 4. 6, 7 • Ger. 23. 1, ecc / Mat. 25. 32, 33,

19 Onde le mie pecore si pascono di ciò j che avete calpestato co' piedi, e bevono ciò che avete intorbidato co' piedi.

20 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Eccomi, e giudicherò fra la pecora

grassa, e la magra.

21 Perciocche voi avete sospinte col fianco, e con la spalla; e con le corna avete cozzate tutte le inferme, tanto che le avete d.sperse, e cacciate fuori.

22 Io salverò le mie pecore, e non saranno più in preda; e giudicherò fra

pecora e pecora.

23 E susciterò sopra loro un Pastore, che le pasturerà, cioè: Davide, mio servitore; egli le pasturerà, e sara loro per pastore.

24 Ed io, il Signore, sarò loro Dio; e Davide, mio servitore, sarà principe in mezzo di esse<sup>a</sup>. Io, il Signore, ho parlato.

25 E farò con loro un patto di pace, e farò venir meno nel paese le bestie nocive; ed esse dimoreranno sicuramente nel deserto, e dormiranno nelle selve

26 E farò ch' esse, e tutti i luoghi d'intorno al mio colle, non saranno altro che benedizione; e farò scender la pioggia al suo tempo; e quelle piogge saran piogge

di benedizioni.

27 E gli alberi della campagna produrranno i lor frutti, e la terra darà la sua rendita; e quelle saranno in sicurtà sopra la lor terra; e conosceranno che io sono il Signore, quando avrò rotte le sbarre del lor giogo, e le avrò riscosse dalla man di coloro che le tenevano in servitù.

28 E non saranno più in preda alle genti, e le fiere della campagna non le divoreranno più; anzi abiteranno in si-curtà, e non vi sarà alcuno che le spa-

venti

29 Ed io farò loro sorgere una pianta, per esser loro in nome, e fama; e non saranno più consumate per fame nella terra, e non porteranno più il vituperio delle genti.

30 E conosceranno che io, il Signore Iddio loro, sono con loro; e ch' esse, cioè la casa d' Israele, sono il mio popolo, dice

il Signore Iddio.

31 Or voi, greggia mie, pecore del mie pasco, siete uomini, e io son l' Iddio vostro, dice il Signore Iddio.

Profezia contro il monte di Seir.

35 LA parola del Signore mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia verso il monte di Seire, e profetizza contro ad esso,

3 E digli: Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi a te, o monte di Seir, e l

stenderò la mia mano sopra te, e ti ndurrò in desolazione, e in deserto.

4 Io metterò le tue città in deserto, e tu sarai desolato, e conoscerai che io sono

il Signore.

5 Perciocchè tu hai avuta nimicizia antica, e hai atterrati i figliuoli d' Israele per la spada, nel tempo della lor calamità, nel tempo del colmo dell' iniquità

6 Perciò, come io vivo, dice il Signore Iddio, io ti metterò tutto in sangue, e il sangue ti perseguiterà; se tu non hai avuto in odio il sangue, il sangue altresì ti perseguiterà.

7 E metterò il monte di Seir in desolazione, e in deserto; e farò che non vi

sarà più chi vada, nè chi venga.

8 Ed empierò i suoi monti de' suoi uccisi; gli uccisi con la spada caderanno sopra i tuoi colli, nelle tue valli, e per tutte le tue pendici.

9 Io ti ridurrò in deserti eterni, e le tue città non saranno giammai più ristorate; e voi conoscerete che io sono il Signore.

10 Perciocchè tu hai detto: Quelle due nazioni, e que' due paesi saranno mici; e noi le possederemo; benchè il Signore sia

stato quivi;

11 Perciò, come io vivo, dice il Signore Iddio, io opererò secondo la tua ira, e secondo la tua gelosia, onde hai prodotti gli effetti, per lo grande odio tuo contro a loro; e sarò conosciuto fra loro, quando

ti avrò giudicato.
12 E tu conoscerai che io, il Signore, ho udito tutti i tuoi oltraggi, che tu hai detti contro a' monti d' Israele, dicendo: Eglino son deserti, ci son dati per di-

vorarli,

13 E che altresi ho udito come voi vi siete magnificati contro a me con la vostra bocca, e avete moltiplicate le vostre parole contro a me.

14 Così ha detto il Signore Iddio: Quando tutta la terra si rallegrerà, io ti

ridurrò in desolazione.

15 Siccome tu ti sei rallegrato per l'ere-dita della casa d'Israele, per ciò ch' era deserta; così ancora io operero inverso te; tu sarai desolato, o monte di Seir; anzi Edom tutto quanto; e si conoscerà che io sono il Signore.

# Profezia sopra i monti d' Israele.

36 ETU, figliuol d' uomo, profetizza a' monti d' Israele, e di': Monti d' Israele, ascoltate la parola del Signore.

2 Così ha detto il Signore Iddio: Perciocchè il nemico ha detto di voi: Ria! i colli eterni son divenuti nostra possessioned!

3 Perciò, profetizza, e di': Così ha detto

Ger. 23. 1—6; 80. 8, 9. Luc. 1. 32, 83. Giov. 10. 11, ecc. Eb. 13. 20. 1 Piet. 2. 25; 5. 4. 26. 6, ecc. Is. 11. 6—10. Os. 2. 18—22. Ger. 49. 7, ecc. Ezec. 25. 12—14. Am. 1. Abd. ver. 1, ecc. d Ezec. 25. 3; 26. 2. 690

il Signore Iddio: Perciocchè voi siete stati distrutti, e tranghiottiti d' ogn' intorno, per divenir possessione delle altre

genti; e siete passati per le labbra di maldicenza, e per l'infamia de' popoli; 4 Perciò, o monti d'Israele, ascoltate la parola del Signore Iddio: Così ha detto il Signore Iddio a' monti, ed a' colli; alle pendici, e alle valli; a' luoghi desolati, ridotti in deserti, e alle città abbandonate, che sono state in preda, e in bessa alle altre genti, che son d'ogn'in-

5 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Se io non ho parlato nel fuoco della mia gelosia contro altre genti, e contro a tutta quanta l' Idumea, le quali hanno fatto del mio paese la lor possessione, con alle-grezza di tutto il cuore, e con isprezzo

dell'animo, per iscacciarne gli abitatori, acciocchè ella fosse in preda.
6 Perciò, profetizza alla terra d'Israele, e di'a' monti, ed a' colli, alle pendici, e alle valli: Così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io ho parlato nella mia gelosia, e nella mia ira. Perciocchè voi avete por-

tato il vituperio delle genti.

vicino a venire.

7 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Io ho alzata la mano: Se le genti, che son d'intorno a voi, non portano il lor vituperio.

8 Ma voi, o monti d'Israele, gitterete i vostri rami, e porterete il vostro frutto al mio popolo Israele; perciocche egli è

9 Perciocchè, eccomi a voi, e mi rivolgerò a voi, e sarete lavorati, e seminati.

10 Ed io farò moltiplicare in voi gli uomini, la casa d' Israele tutta quanta; e le città saranno abitate, e i luoghi deserti saranno edificatia.

11 E farò moltiplicare in voi uomini, ed animali; ed essi moltiplicheranno, e frutteranno; e farò che sarete abitati, come a' di vostri antichi; e vi farò del bene più che ne' vostri primi tempi; e voi conoscerete che io sono il Signore.

12 E farò camminar sopra voi degli uomini, cioè il mio popolo Israele, i quali vi possederanno, e voi sarete loro per eredità; e voi non li farete più morire.

13 Così ha detto il Signore Iddio: Perciocche si dice di voi: Tu sei un paese che divora gli uomini, e tu hai sempre fatte morir le tue genti;

14 Perciò, tu non divorerai più gli uomini, e non farai più morir le tue genti, dice il Signore I ldio.

15 E non ti farò più udire l'onte delle nazioni, e tu non porterai più il vituperio de' popoli, e non farai più morir le tue genti, dice il Signore Iddio.

La rinnovazione d' Israele.

16 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo: 17 Figliuol d' uomo, que' della casa d' Israele, dimorando nella lor terra, l'hanno contaminata o col lor procedere, e co' lor fatti; il lor procedere è stato nel mio cospetto, come la lordura della donna immonda.

18 Laonde io ho sparsa la mia ira sopra loro, per lo sangue che aveano sparso sopra la terra; e perciocchè l'aveano con-

taminata co' loro idoli.

19 E li ho dispersi fra le genti, e sono stati sventolati fra i paesi; io li ho giudicati secondo il lor procedere, e secondo i lor fatti.

20 Ma essendo giunti fra le genti, dove son venuti, han profanato il mio Nome santo; essendo detto di loro: Costoro sono il popolo di Dio, e sono usciti del

suo paese. 21 Ed io ho avuto riguardo al mio santo Nome, il quale la casa d' Israele ha profanato fra le nazioni, dove son venuti.

22 Perciò, di' alla casa d' Israele: Così ha detto il Signore Iddio: Io opero, non per cagion di voi, o casa d'Israele; anzi, per amor del mio santo Nome, il quale voi avete profanato fra le genti, dove siete venuti.

23 E santificherò il mio gran Nome, ch' è stato profanato fra le genti, il qual voi avete profanato in mezzo di esse; e le genti conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore Iddio; quando io mi sarò santificato in voi, nel cospetto loro.

24 E vi ritrarrò d' infra le genti, e vi raccoglierò da tutti i paesi, e vi ricon-

durrò nella vostra terra.

25 E spanderò sopra voi delle acque nette, e sarete nettati; io vi netterò di tutte le vostre brutture, e di tutti i vostri idoli.

26 E vi darò un cuor nuovod, e metterò uno spirito nuovo dentro di voi; e rimoverò il cuor di pietra dalla vostra carne,

e vi darò un cuor di carne.

27 E metterò il mio Spirito dentro di voi, e farò che camminerete ne' miei statuti, e che osserverete, e metterete ad effetto le mie leggi.

28 E voi abiterete nel paese, che io ho dato a' vostri padri; e mi sarete popolo,

ed io vi sarò Dio.

29 E vi salverò di tutte le vostre brutture"; e chiamerò il frumento, e lo farò moltiplicare; e non manderò più sopra voi la fame.

30 E accrescerò i frutti degli alberi, e la rendita de' campi; acciocche non riceviate più vituperio fra le genti, per la fame.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Is. 58. 12; 61. 4. Ger. 31. 27, 29; 33. 12, 13. Am. 9. 11—15. <sup>4</sup> Ger. 32. 39. Ezec. 11. 19. Mat. 1. 21. <sup>c</sup> Rom. 2, 24,

31 E voi vi ricorderete delle vostre vie malvage, e de' vostri fatti, che non sono stati buoni; e vi accorerete appo voi stessi, per le vostre iniquità, e per le vostre abbominazioni.

32 Egli non è per amor di voi che io opero, dice il Signore Iddio; siavi pur noto; vergognatevi, e siate confusi delle vostre vie, o casa d'Israele.

33 Così ha detto il Signore Iddio: Nel giorno che io vi netterò di tutte le vostre iniquità, io farò che le città saranno abitate, e che i luoghi deserti saranno riediticati.

34 E la terra desolata sarà lavorata, in luogo ch' ella era tutta deserta, alla vista

d' ogni passante.

35 E si dirà: Questa terra ch' era desolata, è divenuta simile al giardino di Edena; e queste città ch' eran distrutte, deserte, e ruinate, ora son murate, e abi-

36 E le nazioni che saran rimaste d'intorno a voi, conosceranno che io, il Signore, avrò riedificati i luoghi ruinati, e piantata la terra deserta. Io, il Signore, ho parlato, e altresì metterò la cosa ad effetto.

37 Così ha detto il Signore Iddio: Ancora sarò io richiesto dalla casa d' Israele, di far loro questo, cioè, di farli moltiplicar

d' uomini, a guisa di pecore.

38 A guisa delle gregge delle bestie consacrate, a guisa delle gregge di Gerusalemme, nelle sue feste solenni; così saranno le città deserte piene di gregge d'uomini; e si conoscerà che io sono il Signore.

### La vizione degli ossami.

LA mano del Signore fu sopra me, e il Signore mi menò fuori in ispirito, e mi posò in mezzo d' una campagna, la quale era piena d'ossa.

2 E mi fece passar presso di esse, attorno attorno: ed ecco, erano in grandissimo numero sopra la campagna; ed ecco,

erano molto secche.

3 E mi disse: Figliuol d' uomo, potrebbero quest' ossa rivivere? Ed io dissi:

Signore Iddio, tu il sai b.

4 Ed egli mi disse: Profetizza sopra queste ossa, e di' loro: Ossa secche, ascoltate la parola del Signore.

5 Così ha detto il Signore Iddio a quest' ossa: Ecco, io fo entrare in voi lo spi-

rito, e voi riviverete;

6 E metterò sopra voi de' nervi, e farò venir sopra voi della carne, e vi ricoprirò di pelle; poi metterò lo spirito in voi, e riviverete; e conoscerete che io sono il Signore.

7 Ed io profetizzai, come mi era stato

fece un suono; ed ecco un tremoto; e le ossa si accostarono, ciascun osso al suo.

8 Ed io riguardai; ed ecco, sopra quelle vennero de' nervi, e della carne, e furono ricoperte di sopra di pelle; ma non vi era ancora spirito alcuno in loro.

9 E il Signore mi disse: Profetizza allo spirito; profetizza, figliuol d' uomo, e di' allo spirito: Così ha detto il Signore Iddio: Vieni, o spirito, da' quattro venti, e softia in questi uccisi, acciocche rivivano.

10 Ed io profetizzai, come egli mi avea comandato; e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si rizzarono in piè, ed

*erano* un grandissimo esercito.

11 Ed egli mi disse: Figliuol d'uomo, queste ossa son tutta la casa d' Israele; ecco, essi dicono: Le nostre ossa son secche, e la nostra speranza è perita; e, quant' è a noi, siamo sterminati.

12 Perciò, profetizza, e di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io apro i vostri sepolerie, e vi trarrò fuor delle vostre sepolture, o popol mio; e vi ricon-durrò nel paese d'Israele.

13 E voi conoscerete che io sono il Signore, quando avrò aperti i vostri sepolcri, e vi avrò tratti fuor delle vostre sepolture,

o popol mio.

14 E metterò lo Spirito mio in voi, e voi ritornerete in vita; e vi poserò sopra la vostra terra; e voi conoscerete che io, il Signore, ho parlato, e che altresì ho messa la cosa ad effetto, dice il Signore.

15 Poi la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:

16 Figliuol d' uomo, prenditi ancora un pezzo di legno, e scrivi sur esso: Per diuda, e per li figliuoli d' Israele, suoi congiunti; poi prenditi un *altro* pezzo di legno, e scrivi sur esso: Per Giuseppe, il legno di Efraim, e di tutta la casa d'Israele, suoi congiunti.

17 Poi accostali l' uno all' altro, come se non fossero che un sol pezzo di legno; e sieno così congiunti nella tua mano.

18 E quando i figliuoli del tuo popolo ti diranno: Non ci dichiarerai tu che cosa

vuoi dire per queste cose?

19 Di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io prendo il pezzo di legno di Giuseppe, che è in mano di Efraim, e quel delle tribù d' Israele, sue congiunte; e lo metterò sopra questo, cioè, sopra il pezzo di legno di Giuda; e ne farò un medesimo pezzo di legno, e saranno una stessa cosa nella mia mano.

20 Tieni adunque que' due pezzi di legno, sopra i quali avrai scritto, nella tua

mano, nel lor cospetto;

21 E di' loro: Così ha detto il Signore Iddio: Ecco, io ritrarrò i figliuoli d' Icomandato; e come io profetizzava, si | sraele di mezzo delle genti, dove sono andati, e li raccoglierò d'ogn' intorno, e li | e tutta la tua gente, che si è radunata ap-

ricondurrò nella lor terra.

22 E ne farè una medesima nazione, nella terra, ne' monti d' Israele; e un solo re sarà lor re a tutti; e non saranno più due nazioni, e non saranno più divisi in due regni".

23 E non si contamineranno più co' loro idoli, nè con le loro abbominazioni, nè con tutti i lor misfatti; ed io li salverò di tutte le loro abitazioni, nelle quali hanno peccato; e li netterò, e mi saran popolo,

ed io sarò loro Dio.

24 E il mio servitore Davide sarà re sopra loro, ed essi tutti avranno un medesimo Pastore, e cammineranno nelle mie leggi, e osserveranno i miei statuti, e li

metteranno in opera.

25 E abiteranno nel paese che io ho dato a Giacobbe, mio servitore; nel quale i padri vostri abitarono; e abiteranno in quello, essi, e i lor figliuoli, e i figliuoli de' lor figliuoli, in perpetuo; e il mio servitore Davide sard lor principe in eterno

26 Ed io farò con loro un patto di pace<sup>c</sup>; vi sarà un patto eterno con loro; e li stanzierò, e li accrescerò, e metterò il mio santuario in mezzo di loro in per-

petuo. 27 E il mio tabernacolo sarà appresso di loro; ed io sarò loro Dio, ed essi mi saran

popolo.

28 E le genti conosceranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo di loro in perpetuo.

#### Profezia contro Gog.

38 POI la parola del Signore mi fu indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia verso Gog, verso il paese di Magog, principe, e capo di Mesec, e di Tubald; e profetizza contro a lui;

3 E di': Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi a te, o Gog, principe, e capo di Mesec, e di Tubal.

4 E ti farò tornare indietro, e ti metterò de' graffi nelle mascelle, e ti trarrò fuori, con tutto il tuo esercito, cavalli, e cavalieri, tutti quanti perfettamente ben vestiti, gran raunata di popolo, con targhe, e scudi, i quali trattano le spade tutti

5 E con loro la gente di Persia, di Cus,

e di Put, tutti con iscudi, ed elmi;

6 Gomer, e tutte le sue schiere; la casa di Togarma, dal fondo del Settentrione insieme con tutte le sue schiere; molti popoli teco.

pres o di te; e sii loro per salvaguardia.

8 Tu sarai visitato dopo molti giorni; in su la fin degli anni tu verrai nel paese del popolo riscosso dalla spada, e raccolto da molti popoli, ne' monti d' Israele, i quali erano stati ridotti in deserto perpetuo; allora che il popolo di quel paese, essendo stato ritratto d'infra i popoli, abiterà tutto in sicurtà.

9 E salirai, e verrai a guisa di ruinosa tempesta; tu sarai a guisa di nuvola, da coprir la terra; tu, e tutte le tue schiere,

e molti popoli teco.

10 Cosi ha detto il Signore Iddio: Egli avverrà in quel giorno, che molte cose ti saliranno nel cuore, e penserai un malvagio pensiero.

11 E dirai: Io salirò contro al paese delle villate; io verrò sopra la gente quieta, che abita in sicurtà (eglino abitano tutti in *luoghi* senza mura, e non

han nè sbarre, nè porte)

12 Per ispogliare spoglie, e per predar preda; rimettendo la tua mano sopra i luoghi deserti, di nuovo abitati; e sopra il popolo raccolto dalle genti, che si adopererà intorno al bestiame, e alle sue facoltà; e abiterà nel bellico del paese

13 Seba, e Dedan, e i mercatanti di Tarsis, e tutti i suoi leoncelli, ti diranno: Sei tu venuto per ispogliare spoglie? hai tu fatta la tua raunata per predar preda, per portarne via argento ed oro; per rapir bestiame, e facoltà; per ispogliar molte spoglie?

14 Perciò, figliuol d'uomo, profetizza, e di' a Gog: Così ha detto il Signore Iddio: In quel giorno, quando il mio popolo Israele abiterà in sicurtà, nol saprai tu?

15 E tu verrai dal tuo luogo, dal fondo del Settentrione; tu, e molti popoli teco, tutti montati sopra cavalli, gran raunata,

e grosso esercito.

16 E salirai contro al mio popolo Israele, a guisa di nuvola, per coprir la terra; tu sarai in su la fine de' giorni, ed io ti farò venir sopra la mia terra; acciocche le genti mi conoscano, quando io mi sarò santificato in te, nel cospetto loro, o Gog.

17 Cost ha detto il Signore Iddio: Non sci tu quello, del quale io pariai a' tempi antichi, per li profeti d' Israele, miei servitori, i quali profetizzarono in que' tempi, per molti anni, che io ti farei venir contro a loro?

18 Ma egli avverrà in quel giorno, nel giorno che Gog sarà venuto sopra il paese d' Israele, dice il Signore Iddio, che l'ira mi salirà nelle nari.

19 Ed io ho parlato nella mia gelosia, 7 Mettiti in ordine, e apparecchiati, tu, I nel fuoco della mia indegnazione: Se in

<sup>\*</sup>Is. 11. 11-18. Ger. 8. 18; 50. 4. Os. 1. 11. Exec. 32. 26. Apoc. 20. 7.

<sup>\*</sup> Ezec. 34. 25, e rif. • Ezec. 34, 24, e rif.

quel giorno non vi è un gran tremoto nel |

paese d' Israele.

20 E i pesci del mare, e gli uccelli del cielo, e le fiere della campagna, e ogni rettile che va serpendo sopra la terra, e ogni uomo che e sopra la terra, tremeranno per la mia presenza; e i monti sa-ranno diroccati, e i balzi caderanno, e ogni muro ruinerà a terra.

21 Ed io chiamero la spada contro a lui, per tutti i miei monti, dice il Signore Iddio; la spada di ciascun di loro sarà

contro al suo fratello.

22 E verrò a giudicio con lui con pestilenza, e con sangue; e farò piover sopra lui, e sopra le sue schiere, e sopra i molti popoli, che saranno con lui, una pioggia strabocchevole, pietre di gragnuola, fuoco, e zolfo.

23 Ed io mi magnificherò, e mi santificherò, e sarò conosciuto nel cospetto di molte genti; e conosceranno che io sono

il Signore.

39 TU adunque, figliuol d' nomo, profetizza contro a Gog, e di': Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi a te, o (log, principe, e capo di Mesec, e di Tubal.

2 E ti farò tornare indietro, e ti farò andare errando, dopo che ti avrò tratto dal fondo del Settentrione, e ti avrò fatto

venir sopra i monti d' Israele.

3 E scoterò l' arco tuo dalla tua man sinistra, e farò cader le tue saette dalla

tua destra

4 Tu caderai sopra i monti d'Israele, tu, e tutte le tue schiere, e i popoli che saranno teco; io ti ho dato per pasto agli uccelli, e agli uccelletti d' ogni specie, e alle flere della campagna.

5 Tu sarai atterrato su per la campagna; perciocchè io ho parlato, dice il Signore

Iddio.

6 Ed io manderò un fuoco in Magog, e sopra quelli che abitano nelle isole in sicurtà; e conosceranno che io sono il Si-

7 E farò che il mio Nome santo sarà conosciuto in mezzo del mio popolo Israele, e non lascerò più profanare il mio santo Nome; e le genti conosceranno che 10 sono il Signore, il Santo in Israele.

8 Ecco, la cosa è avvenuta, ed è stata fatta, dice il Signore Iddio; questo è quel

giorno, del quale io ho parlato.

9 E gli abitanti delle città d'Israele usciranno fuori, e accenderanno un fuoco, e arderanno armi, e targhe, e scudi, e archi, e saette, e dardi maneschi, e lance; e con quelle terranno il fuoco acceso lo spazio di sett' anni.

10 E non recheranno legne dalla cam-

anzi faranno fuoco di quelle armi; e spoglieranno quelli che li aveano spogliati,

e prederanno quelli che li aveano predati, dice il Signore Iddio.

11 E avverrà in quel giorno, che io darò quivi in Israele un luogo da sepoltura a Gog, cioè: la Valle de' viandanti, dal Levante del mare; ed ella sarà turata a' viandanti; e quivi sarà seppellito Gog, e tutta la sua moltitudine: a quel luogo e tutta la sua moltitudine; e quel luogo si chiamerà: La Valle della moltitudine

12 E que' della casa d' Israele li seppelliranno per sette mesi, per nettare il

paese.
13 E tutto il popolo del paese li seppellirà, e questo sarà loro per fama, nel giorno che io mi sarò giorificato, dice il Signore Iddio.

14 E metteranno da parte degli nomini, i quali del continuo andranno attorno per lo paese, e seppelliranno, insieme co' viandanti, quelli che saranno rimasti su la faccia della terra, per nettarla; in capo di sette mesi ne ricercheranno ancora.

15 É chiunque passerà per lo paese, e vedrà un osso d'uomo, rizzerà presso d'esso un segnale, finchè i sotterratori l'abbiano seppellito nella Valle della

moltitudine di Gog.

16 Ed anche il nome della città sarà: Hamonal; e così netteranno il paese.

17 Oltre a ciò, figliuol d'uomo, così ha detto il Signore Iddio: Di'agli uccelli d' ogni maniera, e a tutte le fiere della campagna: Adunatevi, e venite; racco-glietevi d'ogn' intorno all'uccisione che io vi fo; alla grande uccisione che io fo sopra i monti d'Israele; e voi mangerete della carne, e berrete del sangue.

18 Mangerete carne d' uomini prodi, e berrete sangue di principi della terra; tutti montoni, agnelli, e becchi, gioven-

chi, bestie grasse di Basan.

19 E mangerete del grasso a sazietà, e berrete del sangue fino ad ebbrezza, della

mia uccisione, che io vi ho fatta.

20 E sarete saziati, sopra la mia tavola, di cavalli, di bestie da carri, d' uomini prodi, e d' uomini di guerra, d' ogni maniera, dice il Signore Iddio.

21 Ed io metterò la mia gloria fra le genti, e tutte le nazioni vedranno il mio giudicio, che io avrò eseguito; e la mia mano che io avrò messa sopra quelli.

22 E da quel giorno innanzi, la cass d'Israele conoscerà che io sono il Signore

Iddio loro.

23 E le genti conosceranno che la casa d' Israele era stata menata in cattività per la sua iniquità; perciocchè avea misfatto contro a me; laonde io avea napagna, e non ne taglieranno ne' boschi; | scosta la mia faccia da loro, e li avea

dati in man de' lor nemici; ed erano tutti |

caduti per la spada.

24 lo avea operato inverso loro secondo la lor contaminazione, e secondo i lor misfatti; e avea nascosta la mia faccia da loro.

25 Perciò, così ha detto il Signore Iddio: Ora ritrarrò Giacobbe di cattività", e avrò pietà di tutta la casa d' Israele, e sarò

geloso del mio santo Nome :

26 Dopo che avranno portato il lor vituperio, e la pena di tutti i lor misfatti, che aveano commessi contro a me, mentre dimoravano sopra la lor terra in sicurtà, senza che alcuno li spaventasse;

27 Quando io li ricondurrò d' infra i popoli, e li raccogliero da' paesi de' lor nemici, e mi santificherò in loro, nel co-

spetto di molte genti.

28 E conosceranno che io sono il Signore Iddio loro, quando, dopo averli fatti menare in cattività fra le genti, li avrò poi raccolti nella lor terra senza averne quivi lasciato alcun di resto.

29 E non nasconderò più la mia faccia da loro; perciocchè avrò sparso il mio Spirito sopra la casa d'Israele, dice il

Signore Iddio.

Restaurazione del Tempio: i cortili,

40 NELL' anno venticinquesimo della nostra cattività, nel principio dell' anno, nel decimo giorno del mese, nell' anno quartodecimo da che la città fu percossa; in quell' istesso giorno la mano del Signore fu sopra me, ed egli mi menò là.

2 Egli mi menò nel paese d' Israele, in visioni di Dio; e mi posò sopra un monte altissimo, sopra il quale, dal Mezzodì, vi

era come un edificio di città.

3 E come egli mi ebbe menato là, ecco un uomo, il cui sembiante pareva di rame, e avea in mano un fil di lino, e una canna da misurare c; ed egli stava in piè in su la

4 E quell' uomo parlò a me, dicendo: Figliuol d' uomo, riguarda con gli occhi, e ascolta con le orecchie, e pon mente a tutte le cose che io ti mostro; perciocchè tu sei stato menato qua, per fartele ve-dere; fa assapere alla casa d' Israele tutte le cose che tu vedi.

5 Or ecco un muro di fuori della casa d'ogn' intorno. E quell' uomo, avendo in mano una canna da misurare, di sei cubiti, e d' un palmo, misurò la larghezza di quell'edificio, ed era d'una canna; e l'altezza, ed era parimente di una

6 Poi venne ad una porta che guardava verso il Levante, e sali per li gradi di l

essa, e misurò l' un degli stipiti della porta, ed era d' una canna di larghezza; poi l'altro, ed era parimente d'una can-

na di larghezza.

7 Poi misurò le logge, e ciascuna d'esse era d'una canna di lunghezza, e d'una canna di larghezza; e fra l'una loggia e l'altra vi era lo spazio di cinque cubiti; poi *misurò* il limitar della porta d' appresso al portale della casa di dentro, ed era d' una canna.

8 Poi egli misurò il portale della porta

di dentro, ed era d'una canna.

9 Poi misuro ancora il portale della porta, ed era d' otto cubiti; e le sue fronti, ed erano di due cubiti; e l'antiporto della porta era indentro.

10 E le logge della porta, verso il Levante, erano tre di qua, e tre di là; tutte e tre erano d' una medesima misura; parimente d' una stessa misura erano le

fronți di qua, e di là.

11 Poi egli misurò la larghezza del vano della porta, ed era di dieci cubiti; e la lunghezza della porta, ed era di tredici cubiți.

12 E vi era una chiusura davanti alle logge, d' un cubito; e parimente una chiusura d'un cubito dall'altro lato; e ogni loggia avea sei cubiti di qua, e sei di

13 Poi egli misurò la porta, dal tetto d'una delle logge a quel dell'altra opposta; e vi era la larghezza di venticinque cubiti; gli usci di quelle essendo l'uno dirincontro all'altro.

14 Poi impiegò in pilastrate sessanta cubiti; e la porta d'ogn' intorno era al pari d'una delle pilastrate del cortile.

15 E dalla facciata anteriore della porta fino alla facciata del portale della porta di

dentro, vi erano cinquanta cubiti.

16 E vi erano delle finestre fatte a cancelli nelle logge, e ne' loro archi di dentro della porta d'ogn' intorno; e così era in tutti i corridori delle porte; vi erano delle finestre indentro, d'ogn' intorno; e delle palme alle fronti.

17 Poi egli mi menò nel cortile di fuori; ed ecco delle camere, ed un la-strico lavorato d'ogn' intorno del cortile; di sopra a quel lastrico vi erano trenta

18 E quel lastrico, ch' era allato alle porte, al pari della lunghezza d'esse, era

il suolo da basso.

19 Poi egli misurò uno spazio, dalla facciata della porta di sotto, fino alla facciata di fuori del cortile di deutro, di larghezza di cento cubiti, verso l'Oriente, e verso il Settentrione.

20 Egli misurò eziandío la porta del cortile di fuori, la quale riguardava verso

Ger. 30. 8, 18. Exec. 34. 11—15; 36. 22—24.

il Settentrione, per la sua lunghezza, e p

per la sua larghezza;

21 E le sue logge, ch' erano tre di qua, e tre di là; egli misurò eziandio le sue fronti, e le sue pilastrate, ed esse erano della medesima misura di quelle della prima porta; misurò eziandio la lunghezza di questa porta, ed era di cinquanta cabiti; e la sua larghezza, ed era di venticinque cubiti.

22 Misurò eziandio le sue finestre, e i suoi archi, e le sue palme, ed erano secondo la misura della porta che riguardava verso il Levante, e si saliva ad essa per sette scaglioni; e gli archi di quella porta erano in faccia a quelli scaglioni.

23 E la porta del cortile di dentro era dirincontro all'altra porta del Settentrione, come dal lato del Levante; ed egli misurò da porta a porta, e vi erano cento

cubiti.

24 Poi egli mi menò verso il Mezzodi; ed ecco una porta, che riguardava verso il Mezzodi; ed egli misurò le fronti, e le pilastrate di essa, ed erano secondo le misure precedenti.

25 E vi erano delle finestre in essa, e ne' suoi archi d'ogn' intorno, simili a quelle finestre precedenti; la lunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la lar-

ghezza di venticinque cubiti.

26 E i suoi gradi erano di sette scaglioni, e i suoi archi *erano* in **faccia a** quelli ; ella avea eziandio delle palme alle sue fronti, una di qua, e un' altra di là di ciascuna di esse

27 Vi era eziandio una porta nel cortile di dentro, che riguardava verso il Mezzodì; ed egli misurò da porta a porta, dal lato del Mezzodi, e vi erano cento cubiti.

28 Poi egli mi menò al cortile di dentro, per la porta meridionale; ed egli misurò la porta meridionale, ed era secondo le

misure precedenti.

29 E le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate, erano secondo quelle misure precedenti; e vi erano in essa, e ne' suoi archi, delle finestre d'ogn' intorno; la lunghezza d'essa porta era di cinquanta cubiti, e la larghezza di venticinque cubiti.

30 E le pilastrate d'ogn' intorno erano di venticinque cubiti di lunghezza, e di

cinque cubiti di larghezza.

31 E i suoi archi riguardavano verso il cortile di fuori, e vi erano delle palme alle sue fronti; e i suoi gradi erano di otto scaglioni.

32 Poi egli mi menò nel cortile di dentro, dal Levante, e misurò la porta; ed essa era secondo le misure precedenti.

33 E le sue logge, e le sue fronti, è le sue pilastrate, *eruno* secondo quelle misure precedenti; e vi erano in essa e nelle pilastrate, d'ogn' intorne, delle tine-la lunghezza d'essa porta era di

cinquanta cubiti, e la larghezza di venti-

cinque cubiti.

34 E i suoi archi riguardavano verso il cortile di fuori, e vi erano delle palme alle sue fronti, di qua, e di là; e i suoi gradi erano di otto scaglioni.

35 Poi egli mi menò alla porta settentrionale, e la misurò secondo quelle mi-

sure precedenti;

36 Insieme con le sue logge, e le sue fronti, e le sue pilastrate; e vi erano delle finestre d' ogn' intorno; la lunghezza *d' cssa porta era* di cinquanta cubiti, e la larghezza di cinquanta cubiti.

37 E le sue fronti riguardavano verso il cortile di fuori; e vi erano delle palme alle sue fronti di qua, e di là; e i suoi

gradi *erano* di otto scaglioni.

38 E fra le pilastrate di quelle porte ri erano delle logge, co' loro usci; quivi si

lavavano gli olocausti.

39 E presso al portale dell' una di quelle porte vi erano due tavole da un lato, e due dall'altro, da scannar sopra esse gli olocausti, e i sacrificii per lo peccato, e per la colpa.

40 E parimente dall'uno de' lati, di fuori della soglia dell' entrata dell' altra porta, cioè, della settentrionale, vi erano due tavole; e dall' altro lato del portale di

essa porta, due altre tavole.

41 Così vi crano quattro tavole di qua, e quattro di là, a' lati di ciascuma porta, che erano in tutto otto tavole, sopra le

quali si scannavano i sacrificii.

42 E le quattro tavole, che erano per gli olocausti, erano di pietra pulita; la lun-ghezza di ciascuna era d' un cubito e mezzo, e la larghezza d'un cubito e mezzo, e l'altezza d' un cubito; e sopra quelle si riponevano gli strumenti, co' quali si scannavano gli olocausti ed i sacrificii.

43 Vi erano eziandío degli arpioni d'un palmo, messi per ordine d'ogn' intorno della casa; e sopra le tavole si metteva la

carne delle offerte.

44 E di fuori della porta di dentro ri *erano* le camere de' cantori, nel cortile di dentro, le quali erano aliato alla porta settentrionale; e le lor facce erano verso il Mezzodi. Ve n'era una silato della porta orientale, traendo verso il Settentrione.

45 E quell' uomo mi parlò, dicendo: Questa camera, che riguarda verso il Mezzodì, è per li sacerdoti che fanno l' ufficio

della casa

46 E quell' altra camera, che riguarda verso il Settentrione, è per li sacerdoti che fanno l'ufficio dell'altare. Essi sono i figliuoli di Sadoc, i quali, d'infra i figliuoli di Levi, si accostano al Signore, per fare il suo servigio.

47 Poi misurò il cortile, ed era di cento cubiti di lunghezza, e di cento di larghezza, quadro; e l'altare era a diritto davanti

alla casa.

48 Poi egli mi menò al portico della casa, e misurò gli stipiti del portico ed erano di cinque cubiti di qua, e di cinque di là; poi la larghezza della porta, ed era di tre cubiti di qua, e di tre di là.

49 La lunghezza del portico era di venti cubiti, e la larghezza di undici cubiti, oltre allo spazio de' gradi, per li quali si saliva ad esso; e le colonne erano presso degli stipiti, l'una di qua, l'altra di la.

Restaurazione del Tempio: il santuario.

41 POI egli mi menò nel Tempio, e misurò gli stipiti, ed erano di sei cubiti di larghezza di qua, e di sei cubiti di larghezza di là; quanta era la larghezza del tabernacolo.

2 E la larghezza della porta era di sei cubiti, e le spalle della porta erano di cinque cubiti di qua, e di cinque cubiti di là. Poi egli misurò la lunghezza del Tempio, ed era di quaranta cubiti; e la

larghezza, ed era di venti cubiti.

3 Poi entrò nella parte interiore, e misurò lo stipite della porta, ed era di due cubiti; e poi la porta, ed era di sei cubiti; e oltre alle larghezza della porta, vi erano

sette cubiti.

4 Poi misuro la lunghezza di questa parte interiore, ed eva di venti cubiti; e la larghezza, ed era di venti cubiti, in faccia al Tempio. Poi egli disse: Questo è il Luogo santissimo<sup>a</sup>.

5 Poi egli misurò il muro della casa, ed cra di sei cubiti; e la larghezza di ciascuna pila, ed cra di quattro cubiti, d' ogn' intorno della casa.

6 E queste pile, accozzando una pila con l'altra, erano di trentatre piedi; evi erano delle ritratte nelle pareti di dentro delle pile d'ogn' intorno, per servir di sostegni alle travi, e acciocche le travi non si attenessero al muro della casa.

7 Or vi era in quelle pile uno spazio, per lo quale si saliva sopra al giro; perciocchè si saliva per una scala a lumaca nella casa d'ogn' intorno; e perciò vi era quello spazio nella casa fino in cima; e così dal solaio da basso si saliva al somme, per quel di mezzo.

8 E riguardando l'altezza della casa, d'ogn'intorno, io vidi che le fondamenta delle pile eramo d'una canna intieza, cioè,

di sei gran cubiti.

9 La larghezza del muro, ch' era alle pile in fuori, era di cinque cubiti come anche ciò ch' era stato lasciato di vuoto fra le pile della casa.

19 Or fra le camere vi era uno spazio di venti cubiti di larghezza, d' ogn' intorno della casa.

11 E vi era una porta in ciascuma pila, per entrare in quello spazio ch' era stato lasciato vuoto: hina porta, dico, verso il Settentrione, e un' altra porta verso il Mezzodi; e la larghezza dello spazio lasciato vuoto era di cinque cubiti d' ogn' intorno.

12 E l'edificio, che era aliato al corpo del Tempio dall' un lato, e dall'altro, traendo verso l'Occidente, avea settanta cubiti nella sua larghezza; e il muro dell'edificio avea cinque cubiti di larghezza
d'ogn' intorno; e novanta cubiti di lunghezza.

13 Poi egli misurò la casa, ed era di lunghezza di cento cubiti; il corpo del Tempio, l'edificio, e i suoi muri, tutto insieme era di lunghezza di cento cubiti.

14 E la piazza davanti alla casa, e al corpo del Tempio, dall' Oriente, era di cento cubiti.

15 Poi egli misurò la lunghezza dell'edificio ch' era dirimpetto al corpo del Tempio, nella parte di dietro di esso, co' suoi portici di qua, e di là; ed era di cento cubiti. Così egli misuro il Tempio di dentro, e le pilastrate del cortile;

16 Gli stipiti, e le finestre fatte a cancelli, e i portici d'intorno, da' lor tre lati, opposti a palchi del Tempio, i quali erano coperti di legname d'ogn' intorno. Or il terrazzo arrivava fino alle finestre, e le finestre erano coperte;

di dentro e di fuori, e in somma per tutto il muro d'intorno, di dentro, e di fuori, a.

misure uguali.

18 E vi era un lavoro di Cherubini, e di palme; e una palma era fra un Cherubino e l'altro; e ciascun Cherubino avea due facce.

19 E la faccia dell' uomo era volta verso una palma, 'da un lato; e la faccia del leoncello era volta verso un' altra palma, dall' altro lato. Questo lavoro era per tutta la casa attorno attorno.

20 Da terra fin di sopra alla porta, vi erano del Cherabini, e delle palme lavorate. E tali erano le pareti del Tempio.

21 GL stipiti, e il limitar della porta del Tempio, erano quadri; e la faccia del santuario era del medesimo aspetto che quella del Tempio.

22 L'altare era di legno, di tre cubiti d'altezza, e di due cubiti di lunghezza; e avea i suoi cantoni; e la sua tavola, e i suoi lati erano di legno. E quell'uomo mi disse: Quest'è la mensa, che è davanti al Signore.

23 Or il Tempio, e il santuario, aveano

dan neggi agli unci loro d.

24 E quelle due reggi erano di due pezzi, che si ripiegavano, e così ciascuna regge era di due pezzi.

lavoro di Cherubini, e di palme, simile al lavoro delle pareti; e vi era una travatura. di legno nella facciata del portico di fuo-

26 Vi crano eziandio delle finestre fatte a cancelli, e delle palme di qua, e di la alle spalle dei portico, come alle pile della casa, e alle travature.

Restaurazione del Tempio: le camere sunte.

42 POI quell' uomo mi menò fuori al cortile di fuori, per la via che traeva verso il Settentrione; e mi condusse nelle camere, ch' erano dirimpetto al corpo del Tempio, e dell' edificio, verso il Setten-

2 ln fronte alla lunghezza di cento cubiti della porta settentrionale, e alla

larghezza di cinquanta cubiti;
3 Dirimpetto a venti cubiti del cortile di dentro, e al lastrico, ch' era nel cortile di fuori; un portico riscontrandosi con l'altro da tre parti.

4 E davanti alle camere vi era un corridoio, largo dieci cubiti, ritratto in dentro d'un cubito; e gli usci delle camere

erano verso il Settentrione.

5 Or le camere del solaio più alto erano raccorciate; perciocchè i pilastri di quello erano più piccoli che que' degli altri, cioè, che que' del solaio basso, e del mezzano dell' edificio.

6 Perciocchè quelle camere erano a tre solai, e quelle non aveano colonne, come quelle de' cortili; e perciò, quell' alto solaio era raccorciato più che il basso, e il

mezzano da terra.

7 E la chiusura, ch' era in fuori, davanti alle camere, traendo verso il cortile di fuori, dirincontro alle camere, era di cinquanta cubiti di lunghezza.

8 Perciocchè la lunghezza delle camere, ch' eramo nel cortile di fuori, era di cinquanta cubiti. Ed ecco, davanti al Tempio vi era uno spazio di cento cubiti.

9 E disotto a quelle camere vi era una entrata dal lato d' Oriente, entrando in

esse dal cortile di fuori.

10 Nella larghezza del procinto del cortile, traendo verso l'Oriente, dirimpetto al corpo del Tempio, e all'edificio, vi erano delle camere.

11 E vi era un corridoio davanti a quelle, di simil forma come quello delle camere ch' erano verso il Settentrione; esse erano d'una medesima lunghezza, e d' una medesima larghezza; e aveano tutte le medesime uscite, e i medesimi ordini, e le medesime porte.

12 E quali erano le porte delle camere ch' erano verso il Mezzodi, tale era altrest la porta ch' era in fondo al corridoio, che faceva capo alla chiusura del parapetto, ch' era dall' Oriente, quando si entrava in

13 E quell' uomo mi disse: Le carnere

settentrionali, e le camere meridionali, che sono dirimpetto al corpo del Tempio, son le camere sante, dove i sacerdoti che si accostano al Signore devono mangiar le cose santissime; quivi eziandio devono riporre le cose santissime, e le offerte di panatica, e i sacrificii per lo peccato, e per la colpa; perciocché quel luogo è santo.

14 Quando i sacerdoti saranno entrati nel Luogo santo, non usciranno di quello nel cortile di fuori; anzi poseranno quivi i lor vestimenti, co' quali fanno il ser-vigio, e vestiranno altri vestimenti; e allora potranno venire nel cortile del po-

polo.

15 Poi quell' uomo, avendo finito di misurar la casa di dentro, mi menò fuori per la via della porta che guardava verso Oriente; e misurò il ricinto d' ogn' in-

16 Egli misurò il lato orientale con la canna da misurare; e vi erano cinquecento canne, alla canna da misurare, d'o-

gn' intorno.
17 Poi misurò il lato settentrionale e vi erano cinquecento canne, alla canna da misurare, d' ogn' intorno,

18 Poi misuro il lato meridionale; e vi erano cinquecento canne, alla canna da misurare, d'ogn' intorno.

19 Poi egli si rivolse verso il lato occidentale, e lo misurò; ed era di cinquecento canne, alla canna da misurare.

20 Egli reisurò la casa da' quattro venti: ed ella avea un muro d'ogn' intorno, di lunghezza di cinquecento cubiti, e di larghezza di cinquecento cubiti; per separare il luogo santo dal profano.

Restaurazione del Tempio; la gloria del Signore.

POI egli mi condusse alla porta, che riguardava verso il Levante.

2 Ed ecco la gioria dell' Iddio d' Israele, che veniva di verso il Levante; e la sua voce era simile al suon di grandi acque; e la terra risplendeva della sua gloria.

3 E la visione che io vidi era nell'aspetto simigliante alla visione che io vidi, quando venni per distrugger la città; e le sembianze erano le medesime con quelle che io avea vedute presso al fiume Chebar; ed io caddi sopra la mia faccia.

4 E la gloria del Signore entrò nella casa, per la via della porta, che riguar-

dava verso il Levanta:

5 E lo Spirito mi elevò, e mi menò nel cortile di dentro; ed ecco, la casa era ripiena della gloria del Signorea.

6 Ed io udii uno che parlava a me dalla casa; e un uomo fu quivi in piè appresso di me.

7 E mi disse: Figliuol d' uomo, ecco il

luogo del mio trono, e il luogo delle piante de' miei piedi, dove io abiterò fra i figlinoli d' Israele in perpetuo; e la casa d' Israele non contaminerà più il mio santo Nome, nè essi, nè i lor re, con le lor fornicazioni, e con le carogne de' lor re, e co' loro alti luoghi.

8 Come hanno fatto, quando hanno posta la lor soglia presso della mia soglia, e il loro stipite presso del mio stipite, talchè vi era sol la parete fra me e loro; e così hanno contaminato il mio Nome santo, con le loro abbominazioni, che hanno commesse; onde io li ho consumati nella mia iraa

9 Ora allontaneranno da me le lor fornicazioni, e le carogne de' lor re; ed io abiterò in mezzo di loro in perpetuo.

Restaurazione del Tempio: l'altare degli olocausti.

10 Tu, figliuel d' uomo, dichiara alla casa d' Israele il disegno di questa casa; e sieno confusi delle loro iniquità; poi

misurino la pianta di essa.

11 E quando si saranno vergognati di tutto quello che hanno fatto, fa loro assapere la forma di questa casa, e la sua disposizione, e le sue uscite, e le sue entrate, e tutte le sue figure, e tutti i suoi ordini, e tutte le sue regole; e disegnale davanti agli occhi loro; acciocchè osservino tutta la sua forma, e tutti i suoi ordini, e li mettano in opera.

12 Quest' è l' ordine della casa: Sopra la sommità del monte, tutto il suo ricinto d' ogn' intorno sarà un luogo santissimo.

Ecco, quest' è l' ordine della casa.

13 E queste son le misure dell'altare, a cubiti, de' quali ciascuno è d' un cubito, e d'un palmo: Il suo seno era d'un cubito, e altrest d'un cubito di larghezza; e il ricinto, ch' era sopra l' orlo di quello d' o-gn' intorno, era d' una spanna; e quello

era il suolo dell' altare.

14 Or dal seno, ch' era in terra, fino alla sportatura da basso, vi erano due cubiti; e quella sportutura avea un cubito di larghezza; e dalla più piccola sportatura, fino alla maggiore, vi erano quattro cubiti; e la larghezza della maggiore era d'un cubito.

15 E l'Ariel era alto quattro cubiti, e dall' Ariel in su vi erano le quattro

16 E l' Ariel avea di lunghezza dodici cubiti, e altrettanti di larghezza; 'ed era

quadro per ogni verso.

17 E la sportatura avea di lunghezza quattordici cubiti, e altrettanti di larghezza, da tutti e quattro i suoi lati; e l'orlo, ch' era d'intorno a questa parte seno, ch' era presso all' altra, era d' un cubito d' ogn' intorno; e i suoi gradi erano volti verso il Levante.

18 E quell' uomo mi disse: Figliuol d' uomo, così ha detto il Signore Iddio: Questi son gli ordini dell' altare, nel giorno che sarà fatto, per offerire sopra esso gli olocausti, e per ispandere sopra esso il sangue.

19 E allora tu darai a' sacerdoti Leviti, che son della progenie di Sadoc, i quali si accostano a me, dice il Signore Iddio, per ministrarmi, un giovenco, per sacrificio

per lo peccato.

20 E prenderai del sangue di esso, e ne metterai sopra le quattro corna dell'altare, e a' quattro canti della sportatura, e sopra l'orlo, attorno attorno. Così netterai l'altare, e farai purgamento per esso.

21 Poi prenderal il giovenco del sacrificio per lo peccato, e quello sarà arso in un luogo della casa appartato, fuori del Luogo

santo.

22 E il secondo giorno tu offerirai, per sacrificio per lo peccato, un becco, senza difetto; e con esso si farà il purgamento per l'altare, come si sarà fatto col giovenco.

23 Quando tu avrai finito di far quel purgamento, tu offerirai un giovenco dell' armento, senza difetto; e un montone della greggia, senza difetto.

24 E tu li offerirai davanti al Signore, e i sacerdoti getteranno del sale sopra, e

li offeriranno in olocausto al Signore. 25 Per lo spazio di sette giorni, tu sacrificherai un becco per giorno, per lo peccato; e i sacerdoti sacrificheranno un giovenco dell' armento, e un montone della greggia, senza difetto.

26 Per lo spazio di sette giorni essi faranno il purgamento per l'altare, e lo purificheranno; ed essi si consacreranno

nel lor ministerio<sup>c</sup>.

27 E compiuti que' giorni, dall' ottave giorno innanzi, quando i sacerdoti sacrificheranno sopra l'altare i vostri olocausti, e i vostri sacrificii da render grazie, io vi gradirò, dice il Signore Iddio.

Restaurazione del Tempio: riforma de' ministeri sacri.

POI egli mi ricondusse verso la porta di fuori del Luogo manto, la quale riguardava verso il Levante; ed essa era POI egli mi ricondusse verso la porta chiuss.

2 E il Signore mi disse: Questa porta sarà chiusa, e non si aprirà, e niuno en-trerà per essa; perciocchè il Signore Id-dio d' Israele è entrato per essa; perciò resterà chiusa.

3 Ella è per lo principe; il principe sederà in essa per mangiar davanti al Sidell'altare, era d'un mezzo cubito; e il gnore; egli entrerà per la via del portale

<sup>2</sup> Ra 16. 14; 21. 4-7. ... Es. 29. 25, 36. Lev. 8. 33.

di questa porta, e per la via di quello | l'osservanza del mio santuario, quando :

stesso se ne uscirà.

4 Ed egli mi menò, per la via della porta settentrionale, davanti alla casa; ed io riguardai, ed ecco, la gloria del Signore avea ripiena la Casa del Signore; ed io caddi sopra la mia faccia.

5 E il Signore mi disse: Figliuol d'uòmo, considera col cuore, e riguarda con gli occhi, e ascolta con gli orecchi, tutte le cose che io ti dico, intorno a tutti gli ordini della Casa del Signore, e a tutte le regole di essa; considera ancora l'entrate della casa, per tutte le uscite del santuario.

6 E di' a quella ribelle, alla casa d' I-graele: Così ha detto il Signore Iddio: Bastinvi tutte le vostre abbominazioni, o

casa d' Israele.

7 Allora che avete introdotti gli stranieri, incirconcisi di cuore, e incirconcisi di carne, per esser nel mio santuario, per profanar la mia casa; e avete offerti i miei cibi, grasso e sangue, mentre quelli violavano il mio patto in tutte le vostre abbominazioni:

8 E non avete osservata l'osservanza delle mie cose sante; anzi avete costituite, a vostro senno, persone, per guardie delle

mie osservanze, nel mio santuario.

9 Così ha detto il Signore Iddio: Niun figliuolo di straniere, incirconciso di cuore, e incirconciso di carne, d'infra tutti i figliuoli degli stranieri, che sono nel mezzo de' figliuoli d' Israele, entrerà nel mio santuario.

10 Ma i sacerdoti Leviti, che si sono allontanati da me, quando Israelesi è sviato, e che si sono sviati da me, dietro a' loro

idoli, porteranno la lero iniquità.

11 E saranno sol ministri nel mio santuario, costituiti alla guardia delle porte della casa, e facendo i servigi della casa; essi scanneranno gli olocausti, e i sacrificii al popolo, e saranno in piè davanti a l'úi, per servirgli.

2 Perciocchè han loro servito davanti a' loro idoli, e sono stati alla casa d'Israele per intoppo d' iniquità; perciò, io ho alzata la mia mano contro a loro, dice il Signore Iddio, che porteranno la loro

iniquità.

13 E non si accosteranno più a me, pen esercitarmi il sacerdozio, ne per accostarsi ad alcuna delle mie cose sante, cied, alle mie cose santissime; anzi porteranno la loro ignominia; e la pena delle abbomina-

zioni che hanno commesse; 14 E li porrò per guardiani della casa, e per fare ogni servigio di essa, e tutto ciò che vi si deve fare.

15 Ma quant' è a' sacerdoti Leviti, figliuoli di Sadoca, i quali hanno osservata

figliuoli d' Israele si sono sviati da me, essi si accosteranno a me, per ministrarmi; e staranno in piè davanti a me, per offerirmi grasso e sangue, dice il Signore Iddio.

16 Essi entreranno nel mio santuario, ed essi si accosteranno alla mia mensa, per ministrarmi; e osserveranno ciò che io ho

comandato che si osservi.

17 Ora, quando entreranno nelle porte del cortile di dentro, sieno vestiti di panni linio; e non abbiano addosso lana alcuna, **quando ministreranno nelle porte del c**ortile di dentro, e più innanzi.

18. Abbiano in capo delle tiare line, e delle calze line sopra i lor lombi, non cin-

gansi dove si suda.

19 E quando usciranno ad alcuno de cortili di fuori, al popolo, spoglino i lor vestimenti, ne' quali avranno fatto il servigio, e riponganli nelle camere sante, e vestano altri vestimenti; acciocchè non santifichino il popolo co' lor vestimenti.

20 E non radansi il capo, nè nudrichino la chioma; tondansi schiettamente il

capo c.

21 E niun sacerdote beva vinod, quando

entrerà nel cortile di dentro.

.22 E non prendansi per moglie alcuna vedova, nè ripudiata; anzi una vergine della progenie della casa d' Israele; ovvero una vedova, che sia vedova di un sacerdote.

23 E ammaestrino il mio popolo a discernere tra la cosa santa, e la profana, e dichiaringli la differenza che vi è tra la

cosa monda, e l'immonda.

24 E soprastieno alle liti, per giudicare': dien giudicio secondo le mie leggi; e osservino le mie leggi, e i miei statuti, in tutte le mie solennità; e santifichino i miei sabati.

25 E non entri alcun sacerdote dove sia un morto, per contaminarsi; pur si potrà contaminaze per padre, e per madre, e per figliuolo, e per figliuola, e per fratello, e persorella, che non abbia avuto marito.

26 E dopo ch' egli sarà stato nettato,

continglisi sette giorni;
27 E nel giorno ch' egli entrerà nel Luogo santo, nel cortile di dentro, per ministrar nel Luogo santo, offerisca il suo sacrificio per lo peccato, dice il Signore Iddio.

28 E queste cose saran loro per loro eredita; io sono la loro eredita; e voi non darete loro alcuna possessione in Israele:

10 son la lor possessione.

29 Essi mangeranno le offerte di panatica, e i sacrificii per lo peccato, e per la colpa; parimente, ogn' interdetto in Istacle serà loro.

30 E le primizie di tutti i primi frutti d' ogni cosa, e tutte le offerte elevate di qualunque cosa, d'infra tutte le vostre of-ferte, saranno de sacerdoti; parimente voi darete al sacerdote le primizie a delle vostre paste, per far riposar la benedizione sopra le case vostre.

31 Non mangino i sacerdoti alcun carname di uccello, o di bestia morta da sè,

o lacerata dalle fiereb.

### Il territorio sacro.

45 ORA, quando voi spartirete a sorte il paese per eredità, offerite, per offerta al Signore, una porzione consacrata del paese, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di larghezza di diecimila. Quello spazio sarà santo, per tutti i suoi confini, d' ogn' intorno.

2 Di esso prendansi per lo Luogo santo cinquecento cubiti per lungo, e altrettanti per largo, in quadro d'ogn' intorno; e cinquanta cubiti per le pertinenze di fuori

d' ogn' intorno.

3 Misura adunque *uno spazio* di questa misura, cioè, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di larghezza di diecimila; e in quello *spazio* sarà il santuario, il Luogo santissimo.

4 Esso è una porzione santificața del pacse; essa sarà per li sacerdoti, ministri del santuario che si accostano al Signore, per ministrargli; sarà loro un luogo da case; oltre al luogo santo per lo santuario.

5 Poi misura un altro spazio di venticinquemila cubiti di lunghezza, e di diecimila di larghezza; quello sarà per li Leviti, ministri della casa, per lor possessione, con venti camere.

6 Poi ordinate, per la possession della città, cinquemila cubiti in larghezza, e venticinquemila in lunghezza, allato all' offerta santa; e quello spazio sarà per tutta la casa d' Israele.

7 Poi assegnate la parte al principe, di qua, e di là della santa offerta, e della Dossession della città, allato alla santa offerta, e alla possession della città, dal-l' Occidente, e fino all' estremità occi-dentale; e dall' Oriente, fino all' estremità orientale; e la lunghezza sia uguale ad una di quelle parti, dall' estremità occi-dentale fino all' orientale.

8 Egli avrà quello del paese per sua possessione in Israele; e i miei principi non oppresseranno più il mio popolo, e lasceranno il rimanente del paese alla casa

d' Israele, per le lor tribù.

Le funcioni sacre del principe e de' sacerdoti.

9 Così ha detto il Signore Iddio: Bastivi, principi d' Israele; togliete via la vio- 1 22 E in quel giorno sacrifichi il principe,

lenza, e la rapina; e fate giustizia, e giudicio; levate le vostre storsioni d'addosso al mio popolo, dice il Signore Iddio.

10 Abbiate bilance giuste, ed efa giusto,

e bat giusto:

11 Sia l'efa, e il bat, d'una medesima misura, prendendo il bat per la decima parte d'un homer, e l'esa similmente per la decima parte d'un homer; sia la misura dell' uno e dell' altro a ragion deld'homer;

12 E sia il siclo di venti oboli e; e siavi la mina di venti sicli, di venticinque sicli,

e di quindici sicli.

13 Quest' è l' offerta che voi offerirete: la sesta parte d' un efa, dell' homer del frumento; voi darete parimente la sesta parte d' un efa, dell' homer dell' orzo.

14 E lo statuto dell' olio (il bat è la misura dell'olio) è che si dia la decima parte d'un bat, per coro, che è l' homer di dieci bati; conciossiachè l' homer sia

di dieci bati

15 E del minuto bestiame lo statuto è che si dia di dugento bestie una de' luoghi grassi d'Israele; e quest' offerta sarà per le offerte di panatica, e per gli olocausti, e per li sacrificii da render grazie, per far purgamento per essi, dice il Signore Iddio

16 Tutto il popolo del paese sarà tenuto a quell'offerta, la quale egli darà al prin-

cipe che sarà in Israele.

17 E al principe si apparterrà di formir gli olocausti, e le offerte di panatica, e le offerte da spandere, nelle feste solenni, e nelle calendi, e ne' sabati, in tutte le solennità della casa d' Israele; egli fornirà i sacrificii per lo peccato, e le offerte di panatica, e gli olocausti, e i sacrificii da render grazie, per far purgamento per la casa d' Israele.

18 Così ha detto il Signore Iddio: Nel primo mese, nel primo giorno del mese, prendi un giovenco senza difetto, e purifica il santuario, sacrificando questo gioveneo

per lo peccatod.

19 E prenda il sacerdote del sangue di questo sacrificio per lo peccato, e mettalo sopra gli stipiti della casa, e sopra i quattro canti delle sportature dell' altare, e sopra gli stipiti della porta del cortile di dentro.

20 Fa il simigliante nel settimo giorno del medesimo mese, per colui che avrà peccato per errore, e per lo scempio; e

così purgherete la casa.

21 Nel primo mese, nel quartodecimo giorno del mese, siavi la Pasqua e; sia una festa solenne di sette giorni, ne quali manginsi pani azzimi.

190 m.m

<sup>▶</sup> Lev. ≥2. 8. Lev. 27. 25. Num. 3. 47. Lev. 16, 16, • Num. 18, 12, 13. Lev. 23. 5. Deut. 16, 1, ecc.

per sè, e per tutto il popolo del paese, un giovenco per sacrificio per lo peccato.

23 E ne' sette giorni della festa, sacrifichi, per olocausto al Signore, sette giovenchi, e sette montoni, senza difetto, per clascuno di que' sette giorni; e, per sacrificio per lo peccato, un becco per giorno.

24 Offerisca eziandio, per offerta di panatica, un efa di fior di farina, per giovenco; e parimente un efa per montone,

e un hin d'ollo per efa.

25 Nel settimo mese, nel quintodecimo giorno del mese, nella festa solenne a, offerisca le medesime cose per sette giorni il medesimo sacrificio per lo peccato, il medesimo olocausto, la medesima offerta di panatica, e il medesimo olio,

46 COSI ha detto il Signore Iddio: La porta del cortile di dentro, la quale riguarda verso il Levante, sia chiusa i sei giorni di lavoro; ma aprasi nel giorno del sabato; aprasi parimente nel giorno delle calendi.

2 Ed entrivi il principe per la via del portale della porta di fuori, e fermisi allo stipite della porta, mentre i sacerdoti offeriranno il suo olocausto, e i suoi sacrificii da render grazie; e adori sopra la soglia della porta, poi escasene fuori; e non serrisi la porta infino alla sera.

3 E adori il popolo del paese davanti al Signore, all' entrata di quella porta,

ne' sabati, e nelle calendi.

4 Or l'olocausto, che il principe offerirà al Signore, nel giorno del sabato, sia di sei agnelli senza difetto, e d' un montone senza difetto.

5 E l'offerta di panatica sia d'un efa di fior di farina, per lo montone; e, per gli agnelli, quanto egli vorra donare; e d'un hin d'olio per efa.

6 E nel giorno delle calendi sia il suo olocausto d' un giovenco senza difetto; e di sei agnelli, e d' un montone, senza difetto.

7 E offerisca, per offerta di panatica, un efa di fior di farina, per lo giovenco; e un efa per lo montone; e per gli agnelli, quanto gli verrà a mano; e un hin d'olio per efa.

8 E quando il principe entrerà nel tempio, entri per la via del portale di quel-la porta, e per quella stessa via esca

fuor

9 Ma quando il popolo del paese vertà davanti al Signore nelle feste solemi; chi sarà entrato per la via della porta set-tentrionale per adorare, esca per la via della porta meridionale; e chi sarà entrato per la via della porta meridionale, esca per la via della porta settentrionale; non ritorni per la via della porta, per la quale sard entrato; anzi esca per quella che è dirincontro.

10 E quant' è al principe, entri con loro, quando quello entrerà; ed esca, quando

quello uscirà.

11 E nelle feste, e nelle solennità, sia l'offerta di panatica d'un efa di fior di farina per giovenco, e parimente d'un efa per montone; e di quanto il principe vorrà dare, per gli agnelli; e d' un hin

d' olio per efa.

12 E quando il principe farà una offerta volontaria, olocausto, o sacrificii da render grazie, per offerta volontaria al Si-gnore, apraglisi allora la porta che riguarda verso il Levante, e faccia il suo olocausto, e i suoi sacrificii da render grazie, siccome egli suol fare nel giorno del sabato; poi esca fuori; e dopo ch' egli sarà uscito, serrisi la porta.

13 Or tu sacrificheral ogni giorno al Signore in olocausto un agnello di un anno, senza difetto; sacrificalo ogni mattina b.

14 Offerisci parimente ogni mattina con esso, per offerta di panatica, la sesta parte d'un esta di fior di farina, e la terza d'un hin d'olio, per istemperare il fior di farina. Quest è la continua offerta di panatica, che si deve presentare al Signore, per istatuti perpetui.

15 Offeriscasi adunque quell' agnello, e quell' offerta di panatica, e quell' olio, ogni mattina, per olocausto continuo.

16 Così ha detto il Signore Iddio: Quando il principe avrà fatto alcun dono ad alcuno de' suoi figliuoli, quello è sua eredità; quel dono appartenga a' suoi figliuoli; quella è lor possessione, per ra-gion d'eredità.

17,Ma guando avrà fatto un dono della sua eredità ad uno de' suoi servitori, sia quel dono suo fino all' anno della libertà; poi ritorni al principe; ma la sua credità appartiene a suoi figliuoli; sia loro.

18 E il principe non prenda nulla dell'eredità del popolo, per dispodestarlo con oppressione della sua possessione; egli lascerà eredità a'suoi figliuoli della sua propria possessione, acciocchè alcuno del mio popolo non sia disperso, essendo

scacciato ciascuno dalla sua possessione.

19 Roi egli mi menò, per l'entrata ch'era allato alla porta, nelle camere sante, ch'erano per li sacerdoti, le quali riguardavano verso il Settentrione; ed ecco, quivi era un certo luogo, nel fondo,

verso il Ponente.

20 Ed egli mi disse: Quest' è il luogo. dove i sacerdoti coceranno le carni de sacrificii per la colpa e per lo peccato; c dove coceranno le offerte di panatica, per non portarle fuori, al cortile di fuori; onde il popolo sia santificato.

21 Poi egli mi menò fuori, al cortile di

fuori, e mi fece passare a' quattro canti del cortile; ed ecco un cortile in un canto del cortile, e un altro cortile in un altro canto del cortile.

22 A' quattro canti del cortile vi erano de' cortili, co' lor fumaiuoli, di quaranta cubiti di lunghezza, e di trenta di larghezza; tutti e quattro erano d' una medesima misura, ed erano a' canti.

23 E in tutti e quattro vi era un ordine di volte d'intorno; e disotto a quelle volte vi erano i focolari disposti d'o-

gn' intorno.

24 Ed egli mi disse: Queste son le cucine, dove i ministri della casa coceranno i sacrificii del popolo.

# Il torrente delle acque purificatrici.

47 POI egli mi rimenò all' entrata della casa; ed ecco, delle acque uscivano di sotto alla soglia della casa, verso il Levante; perciocchè la casa era verso il Levante; e quelle acque scendevano di-sotto, dal lato destro della casa, dalla parte meridionale dell' altare.

2 Poi egli mi menò fuori, per la via della porta settentrionale, e mi fece girare per la via di fuori, traendo verso il Levante: ed ecco, quelle acque sorgevano dal lato destro.

3 Quando quell' uomo uscì verso il Levante, egli avea in mano una cordicella, e misuro mille cubiti, e mi fece valicar quelle acque; ed esse mi giugnevano solo alle colcagna;

4 Poi misuro altri mille cubiti, e mi fece valicar quelle acque; ed esse mi giugne-vano fino alle ginocchia; poi misurò altri mille cubiti, e mi fece valicar quelle acque; ed esse mi giugnevano fino a lombi; 5 Poi misurò altri mille cubiti, e quel-le acque erano un torrente, il quale io non

poteva valicare co' piedi; perciocchè le acque erano cresciute tanto ch' erano acque che conveniva passare a nuoto; un torrente che non si poteva guadare.

6 Allora egli mi disse: Hai tu veduto, figliuol d'uomo? Poi mi menò più innan-

zi, emi fece ritornare alla riva del torrente.

7 E quando vi fui tornato, ecco un grandissimo numero d'alberi in su la riva del torrente di qua e di là.

8 Ed egli mi disse: Quest' acque hanno il lor corso verso il confine orientale del paese, e scendono nella pianura, ed entrano nel mare; e quando saranno nel mare, le acque *di esso* saranno rendute sane.

9 E avverrà che ogni animale rettile vivente, dovunque verranno que' due totrenti, vivera; e il pesce vi sara in grandissima copia; quando quest' acque sa-ranno venute la, le altre saranno rendute sane; e ogni animale viverà, dove quel torrente sarà venuto.

10 Avverrà parimente che presso di essomare staranno pescatori; da Enghedi fino ad En-eglaim, sarà un luogo da stendervi reti da pescare; il pesce di que' luoghi sarà, secondo le sue specie, in grandissimo numero, come il pesce del mar grande. 11 Le paludi d'esso, e i suoi lagumi

non saranno renduti sani; saranno ab-

bandonati a salsuggine.

12 E presso al torrente, in su la riva d'esso, di qua e di là, cresceranno alberi fruttiferi d'ogni maniera; le cui frondi non si appasseranno, e il cui frutto non verrà giammai meno; a' lor mesi produrranno i lor frutti primaticci; perciocchè le acque di quello usciranno del santuario; e il frutto loro sarà per cibo, e le lor frondi per medicamento<sup>a</sup>,

### Consini del paese.

13 Così ha detto il Signore Iddio: Questi sono i confini del paese, il quale voi spartirete per eredità alle dodici tribù d' Israele, avendone Giuseppe due parti.

14 E tutti, l' uno al par dell'altro, possederete quel paese, del quale io alzai la mano, che io lo darei a' padri vostri; ed esso paese vi scaderà per eredità.

15 Questi sono adunque i confini del paese b: Dal lato settentrionale, dal mar grande, traendo verso Hetlon, finchè si giugne in Sedad:

16 Hamat, Berota, Sibraim, che è fra i confini di Damasco, e i confini di Hamat; Haser-hatticon, che è a' confini di Hau-

ran.

17 Così i confini saranno dal mare, Hasar-enan, confine di Damasco, e lungo il Settentrione, onde il confine sarà Hamat. E questo sarà il lato settentrionale.

18 E il lato orientale sarà d'infra Hauran, e Damasco, e passerà fra Galaad, e il paese d' Israele lungo il Giordano. Misurate dal confine fino al mare orientale. E questo sarà il lato orientale.

19 E il lato meridionale, di verso l' Austro, sarà da Tamar fino alle acque delle contese di Cades, lungo il torrente fino al mar grande. E questo sarà il lato meridionale, di verso l' Austro.

20 E il lato occidentale sarà il mar grande, dal confine del puese, fin dirin-contro all' entrata di Hamat. E questo sarà il lato occidentale.

21 E voi spartirete fra voi questo paese,

secondo le tribù d' Israele.

22 Or dividetelo in eredità fra voi, e i forestieri che dimoreranno nel mezzo di voi, i quali avranno generati figliuoli nel mezzo di voi; e sienvi quelli come i natii d'infra i figliuoli d'Israele; ed entrino con voi in parte dell'eredità, fra le tribu d' Israele.

23 Date al forestiere la sua eredità, r

tribu, nella quale egli dimorerà, dice il trasportare ad altri queste primizie del Signore Iddio.

Nuovo spartimento del paese fra le dodici

OR questi sono i nomi delle tribù:
Dall' estremità di verso il Settentrione, lungo la via di Hetlon, fino all'entrata di Hamat, Hasar-enan, confine
di Damasco, verso il Settentrione, allato
a Hamat, vi sarà una parte per Dan;
e di essa saranno l'estremità orientale,
e l'occidentale e l'occidentale.

2 E allato al confine di Dan, dall' estremità orientale fino all' occidentale,

ri sara una parte per Aser.

3 E aliato al confine di Aser, dall' estremità orientale, vi sard una parte per Neftali.

4 E allato al confine di Neftali, dall'estremità orientale fino all' occidentale, ri sarà una parte per Manasse.

5 E allato al confine di Manasse, dal-l'estremità orientale fino all'occiden-tale, vi sarà una parte per Efraim. 6 E allato al confine di Efraim, dall'e-

stremità orientale fino all' occidentale, vi sarà una parte per Ruben.
7 E allato al confine di Ruben, dall' e-

stremità orientale fino all' occidentale, vi sara una parte per Giuda.

8 E allato al confine di Giuda, dall' estremità orientale fino all' occidentale, vi sarà la parte che voi offerirete per offerta, di venticinquemila cubiti di larghezza, e di lunghezza uguale all' una delle altre parti, dall' estremità orientale fino all'occidentale; e il santuario sarà nel mezzo di essa.

9 La parte, che voi offerirete al Signore, sarà di venticinquemila cubiti di lunghez-

za, e di diecimila di larghezza.

10 E la parte dell' offerta santa sarà per costoro, cioè, per li sacerdoti; e arrà dal Settentrione venticinquemila cubiti di lunghezza, e dall' Occidente diecimila di larghezza; e parimente diecimila di larghezza dall' Oriente, e venticinquemila di lunghezza dal Mezzodi; e il santuario del Signore sarà nel mezzo di essa.

11 Ella sarà per li sacerdoti consacrati, d'infra i figliuoli di Sadoc, i quali hanno osservato ciò che io ho comandato, e non si sono sviati, come gli altri Leviti, quando i figliuoli d' Israele si sono sviati.

12 E quella sarà loro una offerta levata dell'offerta del paese, una cosa santissima; ella sarà allato al confine de' Leviti.

13 E la parte de Leviti sarà allato al confine de sacerdoti, di lunghezza di venticinquemila cubiti, e di larghezza di diecimila; tutta la lunghezza sarti di venticinquemila cubiti, e la larghezza di diecimila.

14 Ed essi non potranno venderne nulla; anche non potranno nè scambiare, nè l paese; perciocche sono cosa sacra al Signore.

15 E i cinquemila cubiti, che seranno di resto nella larghezza, sopra venticinque-mila di lunghezza, suranno un luogo non consacrato, per la città, così per l'abita-zione, come per li contorni di essa; e la città sarà nel mezzo di quello.

16 E queste saranno le misure della città: Dal lato settentrionale, ella avrà quattromila cinquecento cubiti; edal lato meridionale quattromila cinquecento; e dal lato orientale, quattromila cinquecento; e dal lato occidentale, quattromila

cinquecento.
17 E la città avrà un contorno di dugencinquanta cubiti dal Settentrione. e di dugencinquanta dall' Oriente, e di dugencinquanta dall' Oriente, e di dugencin-

quanta dall' Occidente.

18 E quant' è allo spazio che sara di resto nella lunghezza, aliato all' offera santa del puese, che sarà di diecimila cubiti verso l'Oriente, e di diecimila di d l' Occidente, allato altresi all' offerta santa, l'entrata di esso sarà per lo nutri-mento de' ministri della città.

19 Or i ministri della città saran presi al servigio di essa d'infra tutte le tribi

d' Israele.

20 Tutta la parte offerta sarà di venu. cinquemila cubiti, sopra altri venticinque mila; voi leverete la quarta parte di que st' offerta santa, per la possessione della

21 E ciò che sarà di resto, di qua e di là della santa offerta, e della possessione della città, dirincontro a que' venticia quemila cubiti dell' offerta, fino al confine, orientale del paese; e dall' Occidente, dirincontro a'venticinquemila cubiti, fino al confine occidentale del paese, allatoalle altre parti, sond per lo principe; e l'offerta santa, e il santuario della casa, saranno nel mezzo di quello spazio.

22 E ciò che sarà della possessione de Leviti, e della possessione della città sa nel mezzo di ciò che apparterrà al pri cipe; ciò che sarà fra il confine di Giudi e quello di Beniamino, sarà del principa

23 E quant' è alle altre tribù, vi sur una parte per Beniamino, dall' estremi orientale fino all'occidentale.

24 E allato al confine di Beniamino, da l'estremità orientale fino all'occide

tale, vi sarà una parte per Simeone.
25 E allato al confine di Simeone, l' estremità orientale fino\_all' occide tale, vi sarà una parte per Issacar.
26 E allato al confine d' Issacar, dall' stremità orientale fino all' occidenta vi sard una parte per Zabulon.

27 E allato al contine di Zabulon, d l'estremità orientale fino all'occidenta

vi sarà una parte per Gad.

28 E a' confini di Gad, dal lato australe, verso il Mezzodì, sarà il confine del paese, da Tamar fino alle acque delle contese di Cades, lungo il torrente, fino al mar

29 Quest' è il paese, che voi spartirete in eredità alle tribù d' Israele, dal detto torrente; e queste sono le lor parti, dice

il Signore Iddio.

30 Or queste son le uscite della città: Dal lato settentrionale ri saranno quattro-

mila cinquecento cubiti di misura. 31 E le porte della città saranno nominate de' nomi delle tribù d' Israele; vi saranno tre porte verso il Settentrione; una detta: Porta di Ruben; un'altra detta: Porta di Giuda; un' altra detta: Porta di Levi.

32 E dal lato verso il Levante vi saranno quattromila cinquecento cubiti, e tre porte; una detta: Porta di Giuseppe; un'altra detta: Porta di Beniamino; un' altra detta: Porta di Dan.

33 E dal lato yerso il Mezzodi vi saranno quattromila cinquecento cubiti di misura, e tre porte; una detta: Porta di Simeone; un' altra detta: Porta d'Issacar; un' altra detta: Porta di Zabulon.

34 E dal lato verso il Ponente vi saranno quattromila cinquecento cubiți, con le lor tre porte; una detta: Porta di Gad; un' altra detta: Porta di Aser; un' altra detta: Porta di Neftali.

35 La città girerà diciottomila cubiti, e da quel giorno innanzi il nome della città sarà: Il Signore è quivi.

### IL LIBRO DEL

# PROFETA DANIELE.

Educazione di Daniele e di altri giovani Ebrei | alla corte di Nebucadnesar.

NELL'anno terzo del regno di Gioiachim, re di Giuda, Nebucadnesar, re

di Babilonia, venne contro a Gerusalemme, e l'assediò.

2 E il Signore diede in man sua Gioiachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della Casa di Dio; ed egli li condusse nel paese di Sinear, nella casa de' suoi dii; e portò quegli arredi nella casa del tesoro de' suoi dii de' suoi dii

3 E il re disse ad Aspenaz, capo de' suoi eunuchi, che d' infra i figliuoli d' Israele,

e del sangue reale, e de' principi, 4 Ne menasse de' fanciulli, in cui non tendenti in ogni sapienza, e saputi in iscienza, e dotati d'avvedimento, e di conoscimento, e prodi della persona, per istare nel palazzo del re; e che s'insegnassero loro le lettere, e la lingua de' Caldei. fosse alcun difetto, belli d'aspetto, e in-

5 E il re assegnò loro una certa provvisione per giorno, delle vivande reali, e del vino del suo bere; e ordinò ancora che si allevassero lo spazio di tre anni, in capo de' quali stessero davanti al re.
6 Or fra essi furono de' figlinoli di Giuda, Daniele, Anania, Misael, e Azaria.
7 Ma il capo degli eunuchi pose loro celtri nomi: a Daniele pose nome Beltsa-

altri nomi: a Daniele pose nome Beltsa-sar; e ad Anania, Sadrac; e a Missel,

Mesac; e ad Azaria, Abed-nego.

8 Or Daniele si mise in cuore di non
contaminarsi con le vivande del re, ne col vino del suo bere; e richiese il capo degli eunuchi che gli sosse permesso di non contaminarsi,

9 E Iddio fece trovare a Daniele grazia, e pietà appresso il capo degli cunuchio

10 Ma il capo degli eunuchi disse a Daniele: Io temo il re, mio signore, il quale ha ordinato il vostro cibo, e le vostre be-vande; imperocchè, perchè s' egli vedesse le vostre facce più triste di quelle degli altri fanciulli, pari vostri, vorreste voi rendermi colpevole di fallo capitale inverso il ref

11 Ma Daniele disse al Melsari, il quale il capo degli eunuchi avea costituito sopra Daniele, Anania, Misael, e Azaria:

12 Deh! sa prova de' tuoi servitori lo spazio di dieci giorni; e sienci dati de' legumi da mangiare, e dell' acqua da bere.

13 E poi sieno riguardate in presenza tua le nostre facce, e quelle de fanciulii che mangiano delle vivande reali; e allora fa co tuoi servitori, come tu avviserai.

14 Ed egli acconsenti loro, e fece prova

di essi per dieci giorni.

15 E in capo de dieci giorni, le lor facce apparvero più belle, e più piene di carne, che quelle di tutti gli altri fanciulli che mangiavano le vivande reali.

16 Laonde il Melsar da quel di innanzi

prendeva le lor vivande, e il vino del lor bere, e dava lor de legumi. 17 E Iddio dono a tutti e quattro que' fanciulli conoscimento, e intendimento in ogni letteratura e sapienza; e rendette Daniele intendente in ogni visione, in sogni.

18 E in capo del tempo, che il re avea detto che que fanciulli gli fosser menati, il capo degli eunuchi li menò nel cospetto di Nebucadnesar.

19 E il re parlò con loro; ma fra essi tutti non si trovò alcuno simile a Daniele, ad Anania, a Misael, e ad Azaria; ed essi

stettero nella presenza del re-

20 E in ogni affare di sapienza, e d'intendimento, del quale il re li domandasse, li trovò sopravanzar per dieci volte tutti i magi, e gli astrologi, ch' erano in tutto il suo regno. 21 E Daniele fu in istato fino all' anno

primo del re Ciro".

### La statua: sogno di Nebucadnesar epiegato da Duniele.

2 OR Nebucadnesar, nell'anno secondo del suo regno, sognò de sogni, e il suo spirito ne fu sbigottito, e il suo sonno fu rotto.

2 E il re disse che si chiamassero i magi, e gli astrologi, e gl' incantatori, e i Caldei, per dichiarare al re i suoi sogni. Ed essi vennero, e si presentarono devanti al

3 E il re disse loro: Io ho sognato un sogno, e il mio spirito è sbigottito, desi-

derando pure di sapere il sogno.

4 E i Caldei dissero al re, in lingua siriaca: O re, possi tu vivere in perpetuo! di' il sogno a' tuoi servitori, e noi ne di-

chiarcremo l'interpretazione.
5 Il re rispose, e disse a Caldei: La cosa mi è fuggita di mente; se voi non mi fate assapere il sogno, e la sua interpretazione, sarete squartati, e le vostre

case saranno ridotte in latrine

6 Ma se voi mi dichiarate il sogno, e la sua interpretazione, riceverete da me doni, presenti, e grandi onori; dichlaratemi adunque il sogno, e la sua interpretazione.

7 Essi risposero per la seconda volta, e dissero. Il re dica il sogno a suoi servitori, e noi ne dichiareremo l' interpre-

tazione.

8 Il re rispose, e disse; Io conosco per fermo che voi volete guadagnar tempo; perciocché avete veduto che la cosa mi è

fuggita di mente.

9 Chè se voi non mi dichiarate il sogno, vi è una sola sentenza per voi. Or voi vi eravate preparati a dire in mia presenza alcuna cosa falsa, e perversa, finchè il tempo fosse mutato; perciò, ditemi il sogno, ed io conoscerò che voi me ne dichiarerete l'interpretazione.

10 I Caldei risposero in presenza del re, e dissero: Non vi è uomo alcuno sopra la terra, che possa dichiarare al re ciò ch' egli richiede; perciò anche alcun re nè grande, nè signore, non domandò mai

cotal cosa ad alcun mago, astrologo, o Caldeo.

11 E la cosa che il re richiede è tanto ardua, che non vi è alcun altro che la possa dichiarare al re, se non gl' iddii, la cui abitazione non è con la carne.

12 Perciò, il re si adirò, e si crucciò gavemente, e comandò che tutti i savi

di Babilonia fosser fatti morire.

13 E il decreto usci fuori, e i savi erano uccisi; e si cercò Daniele, e i suoi compagni per farli morire.

14 Allora Daniele stolse l'esecuzione del decreto, e della sentenza, commessa ad Arioc, capitano delle guardie del re, ch'era

uscito per uccidere i savi di Babilonia; 15 E fece motto ad Arioc, ufficiale del re, e gli disse: Qual è la cagione, che il re ha dato un decreto tanto affrettato! Allora Arioc fece assapere il fatto a Daniele.

16 E Daniele entrò dal re, e lo richiese che gli desse tempo, e ch' egli dichiarerebbe l'interpretazione del sogno al re

17 Allora Daniele andò a casa sua, e fece assaper la dosa ad Anania, a Misael, e ad

Azaria, suoi compagni;

18 Ed essi chiesero misericordia all' Iddio del cielo, intorno a questo segreto; acciocche Daniele, e i suoi compagni non fossero messi a morte con gli altri savi di Babilonia.

19 Allora il segreto fu rivelato a Daniele, in vision notturna. In quello stante Daniele benedisse l' Iddio del cielo.

20 E Daniele prese a dire: Sia il Nome di Dio benedetto di secolo in secolo; perciocchè a lui si appartiene la sapienza, e

la potenza : 21 Ed egli muta i tempi, e le stagioni; egli rimuove i re, e altrest li stabilisce; egli dà la sapienza a' savi, e il conoscimento a quelli che son dotati d' intendimento.

22 Egli palesa le cose profonde ed occulte; egli conosce quel ch' è nelle tene-

bre, e la luce abita appo lui.

23 O Dio de' miei padri, io ti rendo gloria, e lode, che tu mi hai data sapienza, e forza; e mi hai ora dichiarato quel che noi ti abbiam domandato, avendoci fatto assapere ciò che il re richiede.

24 Per tanto, Daniele entrò da Arioc, al quale il re avea data commissione di far morire i savi di Babilonia; e ándò, e gli disse così: Non far morire i savi di Babilonia; menami davanti al re, ed io gli dichiarerò l'interpretazione del sogno.

25 Allora Arioc menò prestamente Da-niele davanti al re, e gli disse così: Io ho trovato un uomo, d'infra i Giudei che sono in cattività, il quale dichiarerà al re l' interpretazione del suo sopno.

26 Il re prese a dire a Daniele, il cui

nome era Beltsasar: Mi puoi tu dichiarare il sogno, che io ho veduto, e la sua

interpretazione?

27 Daniele rispose davanti al re, e disse : Il segreto che il re domanda, nè savi, nè astrologi, ne magi, ne indovini, non possono dichiararlo al re;

28 Ma vi è un Dio in cielo, che rivela i segreti, e ha fatto assapere al re Nebucadnesar quello che deve avvenire nella fine de tempi. Il tuo sogno, e le visioni

del tuo capo, in sul tuo letto, erano queste: 29 O re, de pensieri ti son saliti sopra il tuo letto, che cosa avverrebbe da questo tempo innanzi; e colui che rivela i segreti ti ha fatto assapere ciò che deve

avvenire.

30 Ora, quant' è a me, questo segreto mi è stato rivelato, non per sapienza, che sia in me sopra tutti i viventi; ma ac-ciocche l' interpretazione ne sia dichiarata al re, e che tu intenda i pensieri del cuor tuo.

31 Tu, o re, riguardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua grande, e il cui splendore era eccellente, era in piè dirincontro a te; e il suo aspetto era spa-

ventevole.

32 Il capo di questa statua era d' oro fino; il suo petto, e le sue braccia, d' argento; il suo ventre, e le sue cosce, di rame:

33 Le sue gambe, di ferro, e i suoi piedi, in parte di ferro, in parte di argilla.

34 Tu stavi riguardando, finche fu tagliata una pietra, senza opera di mani, la qual percosse la statua in su i piedi, ch' erano di ferro, e d'argilla; e li trito.

35 Allora furono insieme tritati il ferro, l'argilla, il rame, l'argento, e l'oro, e divennero come la pula delle ale di state, e il vento li porto via, e non si trovo luogo alcuno per loro; e la pietra che avez per-cossa la statua divenne un gran monte, ed empie tutta la terra.

36 Quest' è il sogno; ora ne diremo

l'interpretazione davanti al re. 37 Tu, o re, sei il re dei re, concios-siachè l'Iddio del cielo ti abbia dato

regno, potenza, e forza, e gloria.

38 E dovunque dimorano i figliuoli degli uomini, le pestie della campagna, e gli uccelli del cielo, egli te li ha dati in mano, e ti ha fatto signore sopra essi tutti. Tu sei quel capo d'oro,

39 E dopo te sorgera un altro regno, più basso del tuo: e noi anche un terzo

più basso del tuo; e poi anche un terzo regno, ch' è quel del rame, il quale si-gnoreggerà sopra tutta la terra.

40 Poi vi sara un quarto regno, duro come ferro; conciossiachè il ferro triti, e fiacchi ogni cosa; e come il ferro trita tutte quelle cosa quello triterà e romperà tutte quelle cose, quello triterà, e romperà tutto.

41 E quant' è a ciò che tu hai veduti i piedi, e le lor dita, in parte d'argilla di vasellaio, e in parte di ferro, ciò significa che il regno sara diviso; ed anche che vi sarà in esso della durezza del ferro; conciossiache tu abbi veduto il ferro mescolato con l'argilla di vasellaio. 42 E quant è a ciò che le dita de piedi

erano in parte di ferro, e in parte d'argilla, cio significa che il regno in parte sarà duro, in parte sarà frale.

43 E quant' è a ciò che tu hai veduto il ferro mescolato con l'argilla di vasellaio, ciò tignifica che coloro si mescoleranno per seme umano, ma non potranno unirsi l'un con l'altro; siccome il ferro non può mescolarsi con l'argilla.

44 E a di di questo re, l'Iddio del cielo

farà sorgere un regno, il quale giammai in eterno non sarà distrutto; e quel regno non sarà lasciato ad un altro popolo; esso triteră, e consumeră tutti que regni; ma

esso durerà in eterno

45 Conciossiache tu abbi veduto che dal monte è stata tagliata una pietra senza opera di mani, la quale ha tritato il ferro, il rame, l'argilla, l'argento, e l'oro. Il grande Iddio ha fatto assapere al re ciò che avverra da questo tempo innanzi; e. il sogno è verace, e la sua interpretazione.

è fedele.

46 Allora il re Nebucadnesar cadde sofaccia e adorò Daniele; e pra la sua faccia, e adorò Daniele; e comandò che gli si offerissero offerte, e

profumi.

47 E il re fece motto a Daniele, e gli disse; Di verò il vostro Dio è l' Iddio degl' iddii, e il Signore dei re, e il Rivelatore de segreti; poichè tu hai potuto rivelar questo segreto.

Al Allora il re aggrandì Daniele, e gli

48 Allora il re aggrandi Daniele, e gli dono molti gran presenti, e lo costitui rettore sopra tutta la provincia di Babi-lonia, e capo de magistrati, sopra tutti i savi di Babilonia.

49 E alla richiesta di Daniele, il re co-stitui sopra gli affari della provincia di Babilonia, Sadrac, Mesac, e Abed-nego; ma Daniele stava alla porta del re.

La statua d'ord—I compagni di Daniele nella fornace ardente.

3 IL re Nebucadnesar fece una statua d'oro, d'altezza di sessanta cubiti, e di larghezza di sei cubiti; e la rizzò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia

2 E il re Nebucadnesar mando a radunare i satrapi, i magistrati, e i duchi, i giudici, i tesorieri, i senatori, i presidenti, e tutti i rettori delle provincie, per venire alla dedicazione della statua, che il re Ne-bucadnesar avea rizzata.

3 Allora furono radunati i satrapi, i ma-

<sup>●</sup> Ger. 27, 5—9; 28. 14, Dan. 4. 3, 34; 6, 26; 7. 14, 27, Mic. 4. 7. Luc. 1. 33. 1 Cor. 15. 24, 25.

gistrati, e i duchi, i giudici, i tesorieri, i senatori, i presidenti, e tutti i rettori delle provincie, alla dedicazione della statua, che il re Nebucadnesar avea rizzata. Ed essi erano in piè dinanzi alla statua, che Nebucadnesar avea rizzata.

4 E un banditore gridò di forza, dicendo: O popoli, nazioni, e lingue, a voi si

dice,
5 Che nell' ora, che voi udirete il suon del corno, del flauto, della cetera, dell' arpicordo, del salterio, della sampogna,

" comi specie di strumenti di musica, vi gettiate in terra, e adoriate la statua d'oro, che il re Nebucadnesar ha rizzata;

6 E chiunque non si getterà in terra, e non l'adorerà, in quella stessa ora sarà gettato nel mezzo d'una fornace di fuoco

ardente.

7 Per la qual cosa, tutti i popoli, nazioni, e lingue, in quello stante ch' ebbero udito il suon del corno, del fiauto, della cetera, dell' arpicordo, del salterio, e d'ogni specie di strumenti di musica, si gettarono in terra, e adorarono la sta-tua d'oro, che il re Nebucadnesar avea rizzata.

8 Perciò, in quel punto alcuni uomini Caldei si fecero avanti, e accusarono i

Giudei;

9 E fecero motto al re Nebucadnesar, e gli dissero: O re, possi tu vivere in

perpetuo.

10 Tu, o re, hai fatto un decreto: che ogni uomo che avrà udito il suon del corno, del flauto, della cetera, dell' arpicordo, del salterio, della sampogna, e d'ogni specie di strumenti di musica, si getti in terra, ed adori la statua d'oro;

11 E che chiunque non si getterà in terra e non l'adorerà, sia gettato nel mezzo

d'una fornace di fuoco ardente.

12 Or vi son degli uomini Giudei, che tu hai costituiti sopra gli affari della provincia di Babilonia, cioè: Sadrac, Mesac, e Abed-nego; questi uomini non fanno conto di te, o re; non servono a' tuoi dii, e non adorano la statua d'oro, che tu hai rizzata.

13 Allora Nebucadnesar, con ira, e cruccio, comandò che si menassero Sadrac, Mesac, e Abed-nego. In quello stanto quegli uomini furono menati alla pre-

senza del re.

14 E Nebucadnesar fece loro motto, e disse loro; E egli vero, Sadrac, Mesac, e Abed-nego, che voi non servite a' miei dii, e non adorate la statua d'oro che io

ho rizzata?

15 Or, non siete voi presti, qualora udirete il suon del flauto, della cetera, dell' arpicordo, del salterio, della sampogna, e d'ogni specie di strumenti di musica, a gettarvi in terra, e adorar la

statua che io ho fatta? chè se non P adorate, in quell' istessa ora sarete gettati nel mezzo d'una fornace di fuoco ardente: e quale è quel dio, che vi riscuota di man mia!

16 Sadrac, Mesac, e Abed-nego rispose-ro, e dissero al re: O Nebucadnesar, noi non abhiamo bisogno di darti rispoeta

intorno a questo.

17 Ecco, l' Iddio nostro, al qual serviamo, è potente per liberarci; ora, liberici egli dalla fornace del fuoco ardente, e dalla tua mano, o re,

18 O no; sappi pure, o re, che noi non serviremo a' tuoi dii, e che non adoreremo la statua d' oro, che tu hai rizzata.

19 Allora Nebucadnesar fu ripieno d'ira, e il sembiante della sua faccia si alterò contro a Sadrac, Mesac, e Abed-nego; e prese a dire che si accendesse la fornace sette volte più dell'usato.

20 Poi comando a certi uomini de più possenti del suo esercito, di legare Sadrac, Mesac, e Abed-nego, per gettarli nella fornace del fuoco ardente.

21 Allora furono legați quegli nomini, con le lor giubbe, le lor calze, le lor tiare, e tutti i lor vestimenti, e furono gettati nel mezzo della fornace del fuoco ardente.

22 E perciocché la parola del re affrettava, e la fornace era sommamente accesa, le faville del fuoco uccisero quegli uomini, che vi aveano gettati dentro Sa-

drac, Mesac, e Abed-nego.

23 E que tre uomini, Sadrac, Mesac, e Abed-nego, caddero legati nel mezzo della fornace del fuoco ardente.

24 Allora il re Nebucadnesar sbigotti, e si levò prestamente, e fece motto a suoi consiglieri, e disse loro: Non abbiamo noi gettati tre uomini legati nel mezzo

della fornace del fuoco ardente? Essi risposero, e dissero al re: Egli è vero, o re. 25 Ed egli rispose, e disse: Ecco, io veggo quattro uomini sciolti, i quali camminano nel mezzo del fuoco, e non vi è nulla di guasto in loro"; e l'aspetto del quarto è somigliante a un figliuolo di

Dio.

26 Allora Nebucadnesar si accostò alla bocca della fornace del fuoco ardente, e prese a dire: Sadrac, Mesac, e Abednego, servitori dell' Iddio altissimo, uscite, e venite. Allora Sadrac, Mesac, e Abed-nego uscirono del mezzo del fuoco.

27 E i satrapi, i magistrati, i duchi, e i consiglieri del re, si adunarono, e riguardavano quegli uomini, sopra i cui corpi il fuoco non avea avuto alcun potere; talchè non pure un capello del sor capo era stato arso, e le lor giubbe non erano mutate, e l'odor del fuoco non era penetrato in loro.

28 E Nebucadnesar prese a dire: Benedetto sia l' Iddio di Sadrac, di Mesac, e di Abed-nego, il quale ha mandato il suo Angelo, e ha liberati i suoi servitori, che si son confidati in lui<sup>a</sup>, e han trapassato il comandemento del reale hanno especti il comandamento del re, e hanno esposti i lor corpi, per non scrvire, nè adorare alcun altro dio, che il lor Dio.

29 Perciò, da me è fatto un decreto: che chiunque, di qual popolo, nazione, o lingua egli si sia, proferirà bestemmia contro all' Iddio di Sadrac, di Mesac, e di Abed-nego, sia squartato, e la sua casa ridotta in latrina; conciossiache non vi sia alcun altro Dio, che possa liberare in

questa maniera.

30 Allora il re avanzò Sadrac, Mesac, e Abed-nego, nella provincia di Babilonia.

### Editto di Nebucadnesar—Suo sogno del grande albero—Sua follia.

IL re Nebucadnesar, a tutti i popoli, nazioni, e lingue, che abitano in tutta la terra: La vostra pace sia accresciuta.

2 Ei mi è paruto bene di dichiarare i segni, e i miracoli, che l' Iddio altissimo

ha fatti verso me.

3 O quanto son grandi i suoi segni! e quanto son potenti i suoi miracoli! il suo regno è un regno eterno, e la sua signo-ria è per ogni età.

4 Io, Nebucadnesar, era quieto in casa

mia, e fioriva nel mio palazzo;
5 lo vidi un sogno che mi spaventò; e
le immaginazioni ch' ebbi in sul mio letto, e le visioni del mio capo, mi conturbarono.

6 E da me fu fatto un comandamento, che tutti i savi di Babilonia fossero menati davanti a me, per dichiararmi l'in-

terpretazione del sogno.

7 Allora vennero i magi, gli astrologi, i Caldei, e gl' indovini; ed io dissi loro il sogno: ma non me ne poterono dichia-rare l'interpretazione. 8 Ma all'ultimo venne in mia presenza

Daniele, il cui nome è Beltsasar, secondo il nome del mio dio, e in cui è lo spirito degl' iddii santi; ed io raccontai il sogno davanti a lui,

9 Dicendo: O Beltsasar, capo de' magia; conciossiache io sappia che lo spirito degl' iddii santi è in te, e che niun se-greto ti è difficile; di' le visioni del mio sogno, che io ho veduto, cioè, la sua interpretazione.

10 Or le visioni del mio capo, in sul mio letto, erano tali: Io riguardava, ed ecco un albero, in mezzo della terra, la

cui altezza era grande".

11 Quell' albero era grande, e forte, e gnoria la sua cima giugneva al cielo, e i suoi ra-

mi si stendevano fino all' estremità della

12 I suoi rami eran belli, e il suo frutto era copioso, e vi era in quello da mangiar per tutti; le bestie de' campi si ripara-vano all' ombra sotto ad esso, e gli uccelli del cielo albergavano ne' suoi rami,

e d'esso era nudrita ogni carne.

13 lo riguardava nelle visioni del mio capo, in sul mio letto; ed ecco, un veg-

ghiante, e santo, discese dal cielo;
14 E gridò di forza, e disse così: Tagliate l'albero, e troncate i suoi rami;
scotete le sue frondi, e spargete il suo
frutto; dileguinsi le bestie di sotto ad

esso, e gli uccelli da' suoi rami;
15 Ma pure, lasciate in terra il ceppo delle sue radici, e sia legato di legami di ferro, e di rame, fra l'erba della campagna; e sia bagnato della rugiada del cie-lo, e la sua parte sia con le bestie, nell'erba della terra.

16 Sia il suo cuore mutato, e in luogo di cuor d'uomo siagli dato cuor di bestia;

e sette stagioni passino sopra lui.

17 La cosa è determinata per la sentenza de' vegghianti, e la deliberazione è stata conchiusa per la parola de' santi; ac-ciocchè i viventi conoscano che l' Altissimo signoreggia sopra il regno degli uomini, e ch' egli lo dà a cui gli piace, e costituisce sopra esso l'infimo d'infra gli uomini.

18 Questo è il sogno, che io, re Nebucadnesar, ho veduto. Or tu, Beltsasar, dinne l'interpretazione; concjossiachè fra tutti i savi del mio regno niuno me ne possa dichiarare l'interpretazione; ma tu puoi farlo; perciocchè lo spirito degl'id-dii santi è in te!.

19 Allora Daniele, il cui nome è Beltsasar, restò stupefatto lo spazio di un' ora, e i suoi pensieri lo spaventavano. re gli fece motto, e disse: O Beltsasar, non turbiti il sogno, nè la sua inter-pretazione. Beltsasar rispose, e disse: Signor mio, avvenga il sogno a' tuoi ne-mici, e la sua interpretazione a' tuoi av-

20 L'albero che tu hai veduto, il quale era grande, e forte, e la cui cima giu-gneva fino al cielo, e i cui rami si stende-

vano per tutta la terra:

21 E le cui frondi erano belle, e il frutto copioso, e nel quale vi era da mangiar per tutti; sotto il quale dimoravano le bestie

della campagna, e ne' cui rami albergavano gli uccelli del cielo;

22 Sei tu stesso, o re, che sei divenuto grande, e forte, e la cui grandezza è cresciuta, ed è giunta al cielo, e la cui signoria è pervenuta fino all'estremità della

Dan. 6. 22, 23. Dan. 2. 3, ecc. / Dan. 5. 8, ecc. Dan. 2, 5. **31.** 8, ecc.

Dan. 2. 44, e rif. Dan. 2. 37, e rif.

Dan. 2. 48; 5. 11. Ezec. 17. 22, ecc.;

23 E quant' è a quello che il re ha veduto un vegghiante, e santo, che scendeva dal cielo, e diceva: Tagliate l'albero, e guastatelo; ma pure, lasciate il ceppo delle sue radici in terra, legato con legami di ferro, e di rame, fra l'erba della campagna; e sia bagnato della rugiada del cielo, e sia la sua parte con le bestie della campagna, finchè sette stagioni sieno passate sopra lui;

24 Questa, o re, ne è l'interpretazione, e questo è il decreto dell'Altissimo, che

deve essere eseguito sopra il mio signore: 25 Tu sarai scacciato d' infra gli uo-mini, e la tua dimora sara con le bestie della campagna, e pascerai l' erba come i buoi, e sarai bagnato della rugiada del te, infino a tanto che tu riconosca che l'Altissimo signoreggia sopra il regno degli uomini, e ch' egli lo da a cui gli piace<sup>a</sup>.

26 E ciò ch' è stato detto, che si lasciasse il ceppo delle radici dell' albero, significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, da che avrai riconosciuto che il cielo signoreggia.

27 Perciò, o re, gradisci il mio consiglio, e riscatta i tuoi peccati per giustizia, e le tue iniquità con misericordia inverso gli afflitti; ecco, ciò sarà un rimedio a tuoi falli.

28 Tutte queste cose avvennero al re Nebucadnesar.

29 In capo di dodici mesi egli passeg-

giava sopra il palazzo reale di Babilonia; 30 E il re prese a dire: Non è que-sta la gran Babilonia, che io ho edificata per istanza reale, e per gloria della mia magnificenza, con la forza della mia potenza?

31 Il re avea ancora la parola in bocca, quando una voce discese dal cielo: Ei ti si dice, o re Nebucadnesar: Il regno ti

è tolto; 32 E sarai scacciato d'infra gli uomini, e la tua dimora sarà con le bestie della campagna, e pascerai l'erba come i buoi, e sette stagioni passeranno sopra te, in-fino a tanto che tu riconosca che l'Altissimo signoreggia sopra il regno degli uomini, e ch' egli lo dà a cui gli piace.

33 In quella stessa ora fu adempiuta quella parola sopra Nebucadhesar; ed egli fu scacciato d'infra gli uomini, e mangiò l'erba come i buoi, e il suo corpo fu ba-gnato della rugiada del cielo; tanto che il pelo gli crebbe, come *le penne* alle aquile, e le unghie, come agli uccelli. 34 Ma, in capo di quel tempo, io Nebu-

cadnesar levai gli occhi al cielo, e il mio conoscimento ritorno in me, e benedissi l' Altissimo; e lodai, e glorificai colui che vive in eterno, la cui podestà è una podestà eterna, e il cui regno è per ogni

generazione

35 E appo cui tutti gli abitatori della terra son riputati come niented; e il quale opera come gli piace, nell' esercito del cielo, e con gli abitatori della terra; e non vi è alcuno che lo percuota in su la mano, e gli dica: Che cosa fai ??

36 In quel tempo il mio conoscimento tornò in me; e, con la gloria del mio regno, mi fu restituita la mia maestà, e il mio splendore; e i miei principi mi ricercarono; ed lo fui ristabilito nel mio regno, e mi fu aggiunta maggior gran-

37 Al presente io Nebucadnesar lodo. esalto, e giorifico il Re del cielo, tutte le cui opere son verità, e le vie giudicio; e il quale può abbassar quelli che procedono con superbia.

Empio convito di Belsasar-La mano miste riota.

IL re Belsasar fece un gran convito a mille de' suoi grandi, e bevea del vino in presenza di que' mille".

2 E Belsasar, avendo assaporato il vino. comando che fossero portati i vasi d'oro, e d'argento, che Nebucadnesar, suo padre avea tratti fuor del Tempio, ch' era in Gerusalemme; acclocehè il re, e i suoi grandi, le sue mogli, e le sue concubine. vi bevessero dentro.

3 Allora furono portati i 'vasi d' oro, ch' erano stati tratti fuor del Tempio della Casa del Signore, ch'era in Gerusalemme. E il re, e i suoi grandi, le sue moglie, e le

sue concubine, vi bevvero dentro.

4. Essi beveano del vino, e lodavano gl' iddii d' oro, e d'argento, di rame, di ferro, di legno, e di pietra.

5 In quella stessa ora uscirono delle dita di man d'uomo, le quali scrivevano dirincontro al candelliere, in su lo smalto della parete del palazzo reale; e il re vide quel pezzo di mano che scriveva

6 Allora il color della faccia del re si muto, e i suoi pensieri lo spaventarono, e i cinti de suoi lombi si sciolsero, e le sue ginocchia si urtarono l' un contro al-

l'altro

l'altro.

7 E il re grido di forza che si facesser venire gli astrologi, i Caldei, e gl' indovini. E il re prese a dire a' savi di Babilonia: Chiunque leggera questa scrittura, e me ne dichiarera l'interpretazione sarà vestito di porpora, e portera tina collana d'oro in collo, e sarà il terzo signore pal regno. nel régno.

8 Allora entrarono tutti i savi del rema non poterono leggere quella scrittura ne dichiararne al rell'interpretazione.
9 Allora il re Beisasar in giandemente

ď

4

queentato, e il color della cua façois si | tr moté in lui , i così grandi cacceta fuccio | gl

10 La regina, alle parele del 10, e de' sunt grandi, quiré nel luogo del sunvito, e foss inutto of everythe disme. O re, pour tu vi-vere in perpetuo; I tuol presieti non ti apaventina, e il colore della tua inccia non oj rogti

11 Vi è un uomo nel tuo regno, in cui è lo estrito degli iddii mnti; e al tempo di tuo padre si trovò in lui illumina nione, e intendimento, e mpienas, por-ella mpienas degl' iddit, e il re Nebu-endomar, tuo padra, o re, lo contitui espo-do magi, degli astrologi, de Caldoi, e deindovini

19 Concionnathe in lui, che e Daniale, a cui il re aven porto nome Bultimear, funa stato trovato uno epirito eccellente, è nonoucimenta, e intendimento, per interpretar augni, e per dicherar detti o neuri, e per intinglime eniment. Om chiamist Daniele, ed egli dichiarer l' inter-

13 Affers Dunisle fo mongto daysant of te d'un re fece motto a Densila, e gir dinne Ser tu quel Pannia, che è de Giudui che erno in cattavità, i quali il in mio padre, condume di Giudan! 16 Io ho mimo der di ta, che lo spirito

dogl'addir esoti è les te, e che el è trovate in te diuminazione, e intundimento, e mpietuse excellente

15 Or al presente I mvi, e gli astrologi, sono stati menati davanti a ma, affin di luggore questa scrittura, e dichiararmi la em interprotament, ma non pumono di chiapar l'interprotament della cosa,

16 Ma to ho udito der di te, che tu pues dare interpretazioni, e sciogliere enimmi. tire, as to puce legger quarte acritture, e dichineurorese l'interprotazione, tu sarai tuntito di purpone, e perferur una cellana d'oro in collo, e sarid il terno dignore nel 0.0

17 Allora Danigle rispum, e dute în promuna del re Tionti I tani dani, a dipreuman del re Tionti i tuni dinni, a di-ad un altro i tuoi preumiti; pur nondi-tuono to lagure la acrittura si in, e gliune dichiarure l'interpretazione 15 O to re, l'Iddio altinimo aven dato regno, e grandeza, e gioria, e magnifi-ciona, a Rebucadnesar, tuo padre?; 19 E per la grandeza, ch'agli gli aven data, tutti i popodi, nagioni, e ingue, gra-tuavano, e betorrano della ma reconsi-

inavano, e temerano della sua presenta, egli uccidera chi egli voleva, e altreni fascarea in vita chi egli voleva, egli in naizava chi gii pesceva, e altreni shinonova chi gli pinceva.

D Ma. quando il cuor suo s' impalsò, s il vuo apirito a' indurò, per auperbire, fu | sopre tutto il rugno.

à dal suo trono rada, e la ma I fu tolta

1 temociato d' infra gli nomini, e uo fu renduto simile a quel delle In our dimora /u con gli asini il; egli pascò l' erba come i buoi, curpo la bagnato della rugiada a imché riconobbe che l' Iddio a signoraggia nopra il rugno degli e ch' egli stabilinar sopra quello

n, Boltoner, suo figliuolo, non hai il tuo ouere, con tritto che tu m-

pr to ciò;

1 it mi inmalinto contre al Bignore del ciolo, e nono stati portati davanti a te i vasi della sua Casa, e in quelli avete bevuto, tu, e i tuoi grandi, e le tue mogli, e le tue concubion, e tu hai ledati gi iddii d' argento, d' oro, di rame, di forto, di legno, e di piatra, i quali non regiono, e non adoto, e tion lanno conceptaente alcuno e, e non ha giordiento Iddia, pella cul mano è l'ani ma tan et a cui appartengono tutto le tue vie

Si Allora da parte sua è state mandato quel pesso di mano, ci è stata disegnata. quella sentiura.

IS Or quest the multiple of the disease MENE, MENE, TECHEL, CPH & RAIN

25 Questa è l'interpretazione delle parole MENE: Iddio ha fatta ragione dal tuo regno, e l'ha saldata.

27 TE: HEL ta est stato punto alle

biliner, e svi stato trovato mancanto.

Il PERES il tuo regno è mano in peggi, et è dato a Medi e a Permani

20 Allora, per comandamento di Ilaj-sasar, Danicie fit vestito di porposa, e portè in collo una collana d' oro, e pur lundo pubblico agli fu dichiarato il terro

nignore nel rugno.

3) In quella stana notte Beltacar, m
dy Caldri, fo negino.

31 E Dario Modo stacvette fi regpo, ancredo d'età d'intorno à accentifici nomi.

### Duntrie autte fram det biret.

8 El piacque a Durio di contituire mpra il rumo conventi sattagi, i quali famero per tutto Il ragno

2 l'acpra esso tre presidenti, de' quali Danarie era l'uno, a' quali que' antrant rendessero regione, acciocché il re nanirrer danna.

3 Ur quel personaggio Daniele supre-ramara gli o/res grandenti, e satrapa, perciocche in lui era uno sulpito cord-iente, orde il re pomara di contituirlo

<sup>\*</sup>Our. 10. 18. \* Oup. 4. 4. 4. 16. \* Dan. 4. 30, ore # \$1st, 135, 4, 600. \* Dan. 1, 37, 48. 7 Oct. 11, 13, 111.

4 Perciò, i presidenti, e i satrapi, cercavano il modo di trovar qualche cagione contro a Daniele, intorno agli affari del regno; ma non potevano trovare alcuna cagione, ne misfatto; perciocche egli era fedele, e non si trovava in lui alcun fallo, nè misfatto.

5 Allora quegli uomini dissero : Noi non possiamo trovar cagione alcuna contro a questo Daniele, se non la troviamo contro a lui intorno alla legge del suo Dio.

6 Allora que' presidenti, e satrapi, si radunarono appresso del re, e gli dissero così: Re Dario, possi tu vivere in perpetuo.

7 Tutti i presidenti del regno, i magistrati, e i satrapi, i consiglieri, e i duchi, han preso consiglio di formare uno statuto reale, e fare uno stretto divieto che chiunque farà richiesta alcuna a qualunque dio, od uomo, fra qui e trenta giorni, salvo che a te, o re, sia gettato nella fossa de' leoni.

8 Ora, o re, fa il divieto, e scrivine lettere patenti, che non si possano mutare: quali son le leggi di Media, e di Persia, che sono irrevocabili<sup>a</sup>.

9 Il re Dario adunque scrisse le lettere

patenti, e il divieto.

10 Or Danicle, quando seppe che le lettere erano scritte, entrò in casa sua; e, lasciando le finestre della sua sala aperte verso Gerusalemme, a tre tempi del giorno si poneva inginocchioni, e faceva orazione, e rendeva grazie davanti al suo Diob; perciocchè cost era uso di fare per addietro.

11 Allora quegli uomini si radunarono, e trovarono Daniele orando, e supplicando

davanti al suo Dio.

12 E in quello stante vennero al re, e dissero in sua presenza, intorno al divieto reale: Non hai tu scritto il divieto, che chiunque farà alcuna richiesta a qualunque dio, od uomo, di qui a trenta giorni, salvo che a te, o re, sia gettato nella fossa de' leoni? Il re rispose, e disse: La cosa è ferma, nella maniera delle leggi di Media, e di Persia, che sono irrevocabili.

13 Allora essi risposero, e dissero in presenza del re: Daniele, che è di quelli che sono stati menati in cattività di Giudea, non ha fatto conto alcuno di te, o re, nè del divieto che tu hai scritto; anzi a tre tempi del giorno fa le sue orazioni.

14 Allora, come il re ebbe intesa la cosa, ne fu molto dolente, e pose cura di liberar Daniele; e fino al tramontar del sole, fece

suo sforzo, per iscamparlo .

15 In quel punto quegli uomini si radu-narono appresso del re, e gli dissero: Sappi, o re, che i Medi, e i Persiani hanno una legge, che alcun divieto, o statuto, che il re abbia fermato, non si possa mu-

16 Allora il re comandò che si menasse Daniele, e che si gettasse nella fossa de' leoni. E il re fece motto a Daniele, e gli disse: L'Iddio tuo, al qual tu servi con perseveranza, sarà quello che ti libererà.

17 E fu portata una pietra, che fu posta sopra la bocca della fossa; e il re la suggellò col suo anello, e con l'anello de suoi grandia; acciocchè non si mutasse

nulla intorno a Daniele.

18 Allora il re andò al suo palazzo, e passò la notte senza cena, e non si fece apparecchiar la mensa, e perdette il sonno. 19 Poi il re si levò la mattina a buon' o-

ra, in su lo schiarir del di, e andò in fretta

alla foesa de' leoni.

20 E come fu presso della fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa. E il re prese a dire a Daniele: Daniele, servitore dell' Iddio vivente, il tuo Dio, al qual tu servi con perseveranza, avrebbe egli pur potuto scamparti da' leoni?

21 Allora Daniele parlò al re, dicendo:

O re, possi tu vivere in perpetuo. 22 L'Iddio mio ha mandato il Iddio mio ha mandato il suo Angelo, il quale ha turata la bocca de' leoni talche non mi hanno guasto; perciocche io sono stato trovato innocente nel suo cospetto; ed anche inverso te, o re, non ho commesso alcun misfatto.

23 Allora il re si rallegrò molto di lui, e comandò che Daniele fosse tratto fuor della fossa; e Daniele fu tratto fuor della fossa, e non si trovò in lui lesione alcuna; perciocchè egli si era confidato nel suo

Dio.

24 E per comandamento del re, furon menati quegli uomini che aveano accusato Daniele, e furon gettati nella fossa de' leo-ni, essi, i lor figliuoli, e le lor mogli; e non erano ancor giunti al fondo della fossa, che i leoni furono loro addosso, e fiaccaron loro tutte le ossa.

25 Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni, e lingue, che abitano per tutta la terra, lettere dell' infrascritto tenore: La vostra pace sia accresciuta.

26 Da parte mia è fatto un decreto: che in tutto l'imperio del mio regno si rive-risca, e tema l'Iddio di Daniele; percioc-chè egli è l'Iddio vivente, e che dimora in eterno; e il suo regno è un regno che non sarà giammai distrutto, e la sua signoria durerà infino al fine

27 Egli riscuote, e libera, e fa segni, e miracoli in cielo, ed in terra; egli è quel che ha riscosso Daniele dalle branche

de' leoni.

28 Or questo personaggio Daniele prosperò nel regno di Dario, e nel regno di Ciro Persiano.

··**Visions dei quattro ani**niali simbolici.

NELL' anno primo di Belsasar, re di Babilonia, Daniele vide un sogno, e delle visioni del suo capo, sopra il suo letto. Allora egli scrisse il sogno, e dichiarò la somma delle cose.

2 Daniele adunque prese a dire: Io riguardava nella mia visione, di notte, ed ecco, i quattro venti del cielo salivano impetuosamente in sul mar grande.

3 E quattro gran bestie salivano fuor del

mare, differenti l'una dall'altra.

4 La prima era simile ad un leone, e avea delle ale d'aquila; io stava riguardando, finchè le furono divelte le ale, e fu fatta levar da terra, e che si rizzò in piè, a guisa d'uomo; e le fu dato cuor d' uomo.

5 Poi, ecco un' altra seconda bestia, simigliante ad un orso, la quale si levo da un lato, e avea tre costole in bocca, fra i suoi denti. E le fu detto così: Levati, mangia molta carne.

6 Poi io riguardava, ed eccone un' altra, simigliante ad un pardo, la quale avea quattro ale d'uccello in sul dosso; e quella bestia avea quattro teste, e le fu data

la signoria.

7 Appresso, io riguardava nelle visioni di notte, ed ecco una quarta bestia, spaventevole, terribile, e molto forte, la quale avea di gran denti di ferro; ella mangiava, e tritava, e calpestava il rimanente co' pie-di; ed era differente da tutte le bestie, ch' erano state davanti a lei, ed avea dieci

8 Io poneva mente a queste corna, ed ecco un altro corno piccolo saliva fra quelle, e tre delle prime corna furono di-velte d'innanzi a quello<sup>a</sup>; ed ecco, quel corno avea degli occhi simiglianti agli occhi d' un uomo, e una booca che profe-

riva cose grandi.

9 Io stava riguardando, finchè i troni furono posti, e che l'Antice de' giorni si pose a sedere; il suo vestimento era, candido come neve, e i capelli del suo capo erano simili a lana netta, e il suo trono era a guisa di scintille di fuoco, e le ruote d'esso simili a fuoco ardente.

10 Un fiume di fuoco traeva, e usciva dalla sua presenza; mille migliaia gli ministravano, e diccimila decine di migliaia stavano davanti a lui; il giudicio si tenne, e i libri furono aperti b.

11 Allora io riguardai, per la voce delle grandi parole, che quel corno proferiva; e riguardai, finchè la bestia fu uccisa, e il suo corno fu distrutto e fu date ad essere

suo corpo fu distrutto, e fu dato ad essere arso col fuoco.

12 La signoria fu eziandio tolta :alle altre bestie, e fu lore date prolungamente | distrutto fino all' estremo.

di vita, fino ad un tempo, e termine sostituito.

13 Io riguardava nelle visioni notturne, ed ecco, con le nuvole del cielo, veniva uno, simile ad un figliuol d'uomo ; ed egli pervenne fino all' Antico de' giorni, e fu fatto accostar davanti a lui.

14 Ed esso gli diede signoria, e gloria, e regno; e tutti i popoli, nazioni, e lingue, devono servirgli; la sua signoria è una signoria eterna, la qual non trapasserà giuanmai; e il suo regno è un regno che non sarà giammai distrutto.

15 Quant' è a me, Daniele, lo spirito nu venne meno in mezzo del corpo, e le visioni del mio capo mi conturbarono,

16 E mi accostai ad uno de' circostanti, e gli domandai la verità intorno a tutte queste cose; ed egli me la disse, e mi dichiarò l'interpretazione delle cose, dicendo:

17 Queste quattro gran bestie significano quattro re, che sorgeranno dalla terra.

18 E poi i santi dell' Altissimo riceveranno il regno, e lo possederanno in per-

petuo, e in sempiterno. 19 Allora io desiderai di sapere la verità intorno alla quarta bestia, ch' era differente da tutte le altre, ed era molto terribile; i cui denti erano di ferro, e le unghie di rame; che mangiava, tritava, e calpe-

stava il rimanente co' piedi;
20 E intorno alle dieci corna ch' ella avea in capo, e intorno a quell' ultimo, che saliva, e d' innanzi al quale tre erano cadute; e intorno a ciò che quel corno avea degli occhi, e una bocca che proferiva cose grandi; e che l'aspetto di esso era maggiore di quello de' suoi compagni.

21 Io avea riguardato, e quel corno faceva guerra co' santi, e li vinceva e;
22 Finche l' Antico de' giorni venne, e il giudicio fu dato a' santi dell' Altissimo; e venne il tempo che i santi doveano possedere il regno.

23 E colui mi disse così: La quarta bestia significa un quarto regno che sarà in terra, il qual sarà differente da tutti quegli altri regni, e divorerà tutta la terra, e la calpestera, e la triterà.

24 E le dieci corna significano dieci re; che sorgeranno di quel regno; e un altro sorgera dopo loro, il qual sarà differente da' precedenti, e abbattera tre re; 25 E proferira parole contro all' Altissimo, e distruggera i santi dell' Altissimo; a noncerò di mutaro i tempi a la Lorio.

e penserà di mutare i tempi, e la Legge; e i santi gli saran dati nelle mani fino ad un tempo, più tempi, e la metà d' un tempo?

26 Poi si terrà il giudicio, e la sua signoria gli sarà tolta; ed egli sarà sterminato, e

Dan, 8. 9, ecc. Apoc. 11. 7; 18. 7. Sal. 68. 17. Apoc. 5. dl; 26. 12.
 Maj. 24. 30; 26. 64.
 Dan. 6. 24. 25; 11. 28, ecc. Apoc. 13. 5—7. d Dan. 2. 44, e rif

27 E il regno, e la signoria, e la grandezza de' regni, che sono sotto tutti i cieli, sarà data al popolo de' santi dell' Altissimo; il regno d'esso sard un regno eterno, e tutti gl' imperi gli serviranno, e ubbidiranno.

28 Qui è la fine delle parole. Quant' è a me, Daniele, i mici pensieri mi spaventarono forte, e il color del mio volto fu mutato in me; e conservai la cosa nel mio

cuore b.

### Visione del mantone e del becco.

NELL' anno terzo del regno del re Belsasar, una visione apparve a me, Daniele<sup>c</sup>, dopo quella che mi era apparita al principio.

2 Io adunque riguardava in visione (or io era, quando vidi quella visione, in Susan, stanza reale, ch' è nella provincia di Elam); riguardava, dico, in visione,

essendo in sul fiume Ulai;

3 E alzai gli occhi, e riguardai, ed ecco un montone stava in piè dirincontro al fiume, il quale avea due corna, e quelle due corna erano alte; ma l'uno era più alto dell'altro, e il più alto saliva l'ultimo.

4 Io vidi che quel montone cozzava verso l' Occidente, verso il Settentrione, e verso il Mezzodi; e niuna bestia poteva durar davanti a lui; e non vi era alcuno che riscotesse di man sua, e faceva ciò che gli piaceva, e divenne grande.

5 Ed io posi mente, ed ecco un becco veniva d'Occidente, sopra la faccia di tutta la terra, e non toccava punto la terra; e questo becco avea un corno ritorto

in mezzo degli occhi.

6 Ed esso venne fino al montone che avea quelle due corna, il quale io avea veduto stare in piè, dirincontro al fiume; e corse sopra lui nel furor della sua forza.

7 Ed io vidi che essendo presso del montone, egli infelloni contro a lui, e cozzò il montone, e fiaccò le sue due corna, e non vi fu forza nel montone da durar davanti a lui; laonde lo gettò per terra, e lo calpestò; e non vi fu chi scampasse il montone di man sua.

8 E il becco divenne sommamente grande; ma, come egli si fu fortificato, quel gran como fu rotto; e in luogo di quello, sorsero quattro altre corna ritorte, verso i

quattro venti del cielo.

9 Edell'uno d'esse usci un piccol cornod il quale divenne molto grande verso il Mezzodi, e verso il Levante, e verso il

paese della bellezza;

10 E divenne grande fino all'esercito del cielo, e abbattè in terra una parte di quell'esercito, e delle stelle, e le calposto.

Il Anzi si fece grande fino al capo del-

sacrificio continuo, e fu gettata a basso la stanza del santuario d' esso.

12 E l'esercito fu esposto a misfatto contro al sacrificio continuo; ed egli gettò la verità in terra, e operò, e prosperò.

13 Ed io udii un santo, che parlava; e un altro santo disse a quel tale che parlava: Fino a quando durerà la visione intorno al *servigio* continuo, e al misfatto desertante? infino a quando saranno il santuario, e l'esercito, esposti ad esser calpestati?

14 Ed egli mi disse: Fino a duemila trecento giorni di sera, e mattina; poi il

santuario sarà giustificato.

15 Ora, quando io, Daniele, ebbi veduta la visione, ne richiesi l'intendimento; el ecco, davanti a me stava come la senibianza di un uomo.

16 Ed io udii la voce d' un uomo, nel mezzo di Ulai, il qual gridò, e disse: Gabriele, dichiara a costui la visione.

17 Ed esso venne presso del luogo dove io stava; e quando fu venuto, io fui spaventato, e caddi sopra la mia faccia; el egh mi disse: Intendi, figlinol d' nomo: perciocché questa visione è per lo tempo della fine.

18 E mentre egli parlava a me, mi addormentai profondamente, con la faccia in terra; ma egli mi toccò, e mi fece rizzare in pre, nel luogo dove io stava;

19 E disse: Ecco, io ti farò assapere cio che avverrà, alla fine dell' indegnazione: perciecche vi sarà una fine al tempo ordinato.

20 Il montone con due corna, che tu hai veduto, significa i re di Media, e di Persia.

21 E il becco irsuto significa il re di lavan; e il gran corno, ch' era in mezzo

de' suoi occhi, è il primo re.

22 E ciò che quello è stato rotto, e quattro son sorti in luogo di esso, significa che quattro regni sorgeranno della medesima nazione, ma non già con medesima possanza di quello.

23 E alla fine del lor regno, quando gli scellerati saranno venuti al colmo, sorgerà un audace, e sfacciato, ed intendente in

sottigliezze<sup>g</sup>.

24 E la sua potenza si fortificherà, ma non già per la sua forza; ed egli farà di strane ruine, e prosperera, e operera, e distruggerà i possenti, e il popolo de' santi.

25 E per lo suo senno, la frode prosperera in man sua; ed egli si magnifichera nel cuor suo, e in pace ne distruggerà molti; e si elevera contro al Principe de' principi; ma sarà rotto senza opera di

26 E la visione de giorni di sera e l'esercito; e da quel corno fu tolto via il | mattima, ch'è stata detta, è verita ; or tu,

serra la visione; perciocchè è di cose che averranno di qui a molto tempo".

27 Ed io, Daniele, fui tutto disfatto, e languido per molti giorni<sup>b</sup>; poi mi levai, e feci gli affari del re; ed io stupiva della visione; ma niuno se ne avvide.

### Preghiera di Daniele-Le settanta settimane Il Messia.

NELL' anno primo di Dario, figliuol di Assuero, della progenie di Media, il quale era stato costituito re sopra il

regno de' Caldei;

2 Nell' anno primo di esso, io, Danfele, avendo inteso per li libri che il numero degli anni, de' quali il Signore avea parlato al profeta Geremia, ne' quali si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, era di settant' anni d;

3 Volsi la mia faccia verso il Signore Iddio, con digiuno, con sacco, e con cenere, per dispormi ad orazione, e suppli-

4 E feci orazione, e confessione al Signore Iddio mio, e dissi: Ahi! Signore. Dio grande, e tremendo, che osservi il patto, e la benignità, a quelli che ti amano, e osservano i tuoi comandamenti<sup>e</sup>;

5 Noi abbiam peccato, e abbiamo operato iniquamente, ed empiamente; e sia-mo stati ribelli, e ci siam rivolti da tuoi

comandamenti, e dalle tue leggi;

6 E non abbiamo ubbidito a' profeti, tuoi servitori, i quali hanno, in Nome tuo, parlato a' nostri re, a' nostri principi, e a' nostri padri, e a tutto il popolo del

paese;

7 A te appartiene la giustizia, o Signore; e a noi la confusion di faccia, come appare al di d'oggi; agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme, e a tutto Israele, vicini, e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai scacciati per lo misfatto loro, che han commesso contro a te.

8 O Signore, a noi appartiene la confusion di faccia, a nostri re, a nostri principi, e a' nostri padri; conciossiache ab-

biam peccato contro a te.

9 Al Signore Iddio nostro appartengono
le misericordie, e i perdoni<sup>9</sup>; perciocchè
noi ci siam ribellati contro a lui;

10 E non abbiamo ubbidito alla voce del Signore Iddio nostro, per camminar nelle sue leggi, ch' egli ci ha proposte per li profeti suoi servitori.

11 E tutto Israele ha trasgredita la tua Legge, e si è tratto indietro, per non ascoltar la tua voce; laonde è stata versata sopra noi l'esecrazione, e il giuramento, scritto nella Legge di Mose, servitor di Dio, perciocche noi abbiam peccato contro a lui.

12 Ed egli ha messe ad effetto le sue parole, ch' egli avea pronunziate contro a noi, e contro a' nostri rettori, che ci han retti, facendo venir sopra noi un mal grande; talchè giammai, sotto tutti i cieli, non avvenne cosa simile a quello ch' è avvenuto in Gerusalemme.

13 Tutto questo male è venuto sopra noi, secondo quello ch' è scritto nella Legge di Mose; e pur noi non abbiam supplicato al Signore Iddio nostro, convertendoci dalle nostre iniquità, e atten-

dendo alla tua verità.

14 E il Signore ha vegghiato sopra questo male, e l' ha fatto venir sopra noi; perciocche il Signore Iddio nostro è giusto in tutte le sue opere ch' egli ha fatte; conciossiache noi non abbiamo ubbidito alia sua voce.

15 Or dunque, o Signore Iddio nostro, che traesti il tuo popolo fuor del paese di Egitto, con man forte, e ti acquistasti un Nome, qual' è al di d'oggi; noi abbiam peccato, noi abbiamo operato em-

piamente.

16 Signore, secondo tutte le tue giustizie, racquetisi, ti prego, l'ira tua, e il tuo cruccio, inverso Gerusalemme, tua città; inverso il montetuo santo; conciossiache, per li nostri peccati, e per l'iniquità de' nostri padri, Gerusalemme, e il tuo popolo, sieno in vituperio appo tutti quelli che sono d'intorno a noi.

17 Ed ora, ascolta, o Dio nostro, l'orazione del tuo servitore, e le sue sup-plicazioni; e per amor del Signore, fa risplendere il tuo volto sopra il tuo san-

tuario, che è desolato.

18 Inchina, o Dio mio, il tuo orecchio, ed ascolta; apri gli occhi, e vedi le no-stre desolazioni e la città che si chiama del tuo Nome; perciocchè noi non pre-sentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati sopra le nostre giustizie; anzi sopra le tue grandi misericordie.

19 Signore, esaudisci; Signore, perdona; Signore, attendi, e opera, senza indugio, per amor di te stesso, o Dio mio; perciocche la tua città, e il tuo popolo,

si chiamano del tuo Nome.

20 Ora, mentre io parlava ancora, e faceva orazione, e confessione del mio peccato, e del peccato del mio popolo Israele; e presentava la mia supplicazione davanti

al Signore Iddio mio, per lo monte santo dell' Iddio mio;
21 Mentre io parlava ancora, orando, quell' uomo Gabriele, il quale io avea vedute in visione al principio", volò ratto, e mi toccò, intorno al tempo dell' offerta della sera.

22 Ed egli m' insegnò, e parlò meco, e

<sup>7. 28 (16. 8.</sup> Dan. 1. 21; 5. 81. Neem. 9. 38, ecc. Sal. 106. 6, ecc. 5al. 44. 13, 14; 79. 4. Sal. 79. 9. 715 Dan. 12, 4, 9. Apoc. 22, 16; Dan. 7, 28; 16, 8, 9, 10. Es. 20, 6. Deut, 7, 9. Neem. Sal. 130, 4, 7. Lev. 26, 14, ecc. Sal. 44, 13 d Ger. 25. 11, 12; Hs. 64. 5, ecc. Dan. 8. 16. 29. 10. <sup>9</sup> Sal. 130. 4, 7. 23 - 6

disse: Daniele, jo sono ora uscito per darti ammaestramento, ed intendimento.

23 Fin dal cominciamento delle tue supplicazioni, la parola è uscita; ed io son venuto per annunziaricia; perciocche tu sei uomo gradito; ora dunque pon mente

alla parola<sup>a</sup>, e intendi la visione.

24 Vi sono settanta settimane determinate sopra il tuo popolo, e sopra la tua santa città, per terminare il misfatto, e per far venir meno i peccati, e per far purgamento per l'iniquità, e per addurre la giustizia eterna, e per suggellar la visione, e i profeti; e per ugnere il Santo de' santib.

25 Sappi adunque, e intendi, che da che sarà uscita la parola, che Gerusalemme sia riedificatac, infino al Messiad, Capo dell' esercito, ri saranno sette settimane, e altre sessantadue settimane, nelle quali saranno di nuovo edificate le piazze, e le mura, e i fossi; e ciò, in tempi angosciosi.

26 E dopo quelle sessantadue settimane, essendo sterminato il Messia, senza che gli resti più nulla, il popolo del Capo dell' esercito a venire distruggerà la città, e il santuario; e la fine di essa sarà con inondazione, e vi surunno desolazioni determinate infino al fine della guerra.

27 Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana; e nella metà della settimana farà cessare il sacrificio, e l'offerta; poi verrà il desertatore sopra le ale abbominevoli; e fino alla finale, e determinata perdizione, quell'imondazione sarà versata sopra il popolo desolato.

Un Angelo appare a Daniele per annunziargli gli eventi degli ultimi tempi.

10 NELL' anno terzo di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele, il cui nome si chiamava Beltsasar; e la parola è verità, e l'esercito eru grande. Ed egli comprese la parola, ed ebbe intelligenza della visione.

2 In quel tempo io, Daniele, feci cordo-

glio lo spazio di tre settimane.

3 Io non mangiai cibo di diletto, e non mi entrò in bocca carne, ne vino, e non mi unsi punto, finchè fu compiuto il termine di tre settimane.

4 E nel ventesimoquarto giorno del primo mese, essendo io in su la ripa del

gran fiume, che è Hiddechel;

5 Alzai gli occhi, e riguardai, ed ecco un uomo vestito di panni lini, avendo sopra i lombi una cintura di fino oro di Ufaz, ,.

6 E il suo corpo simigliava un grisolito, e la sua faccia era come l'aspetto del folgore; e i suoi occhi eran simili a torchi accesi; e le sue braccia, e i suoi piedi,

simigliavano in vista del rame forbito, e il suono delle sue parole pareva il romore d'una moltitudine

7 Ed io, Daniele, solo vidi la visione, e gli uomini ch' erano meco non la videro; anzi gran terrore cadde sopra loro, e fug-

girono per nascondersi <sup>4</sup>.

8 Ed io rimasi solo, e vidi quella gran visione, e non restò in me forza alcuna, e il mio bel colore fu mutato in ismorto,

e non sitenni alcun vigore.

9 Ed io udii la voce delle parole di colui; e quando ebbi udita la voce delle sue parole, mi addormentai profondamente sopra la mia faccia, col viso in terra.

10 Ed ecco, una mano mi tocco, e mi fece muovere, e stare sopra le ginocchia, e

sopra le palme delle mani

11 E mi disse: O Daniele, uomo gradito, intendi le parole che io ti ragiono, e rizzati in piè nel luogo dove stai; perciocchè ora sono stato mandato a te. E quando egli mi ebbe detta quella parola, io mi rizzai in piè tutto tremante.

12 Ed egli mi disse: Non temere, o Daniele; perciocche, dal primo di che tu recasti il cuor tuo ad intendere, e ad affliggerti nel cospetto dell' Iddio tuo, le tue parole furono esaudite, ed io son ve-

nuto per le tue parole.

13 Ma il principe del regno di Persia mi ha contrastato ventun giorno; ma ecco, Micael, l'uno de' primi principi, è venuto per alutarmi. Io dunque son rimasto quivi appresso i re di Persia.

14 Ed ora son venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo nella fine de giorni; perciocche vi è ancora visione per que giorni.

15 E mentre egli parlava meco in questa maniera, io misi la mia faccia in

terra, e ammutolii. 16 Ed ecco uno, che avea la sembianza d'un figliuol d'uomo, mi toccò in su le labbra; allora io apersi la mia bocca, e parlai, e disai a colui ch' era in piè davanti a me: Signor mio, le mie giunture son tutte svolte in me in questa visione, e non ho ritenuto alcun vigore.

17 E come potrebbe il servitore di cotesto mio Signore parlar con cotesto mio Signore? conciossiache fino ad ora non sia restato fermo in me alcun vigore, e

non sia rimasto in me alcun flato.

18 Allora di nuovo una sembianza come d'un nomo mi toccò, e mi fortificò,

19 E disse: Non temere, uomo gradito; abbi pace, fortificati, e confortati. come egli parlava meco, io mi fortificai, e dissi; Parli il mio Signore; perciocche tu mi hai fortificato.

20 E colui disse: Sai tu perchè io son

d Giov. 1.41. \* Mat. 24; 15. m. 4. 8, ecc. / Mat. 2 A Apoc. 1. 13-16. 716

venuto a te? Or di presente io ritornerò per guerreggiar col principe di Persia; poi uscirò, ed ecco, il principe di Iavan verrà.

21 Ma pure io ti dichiarerò ciò ch' è stampato nella scrittura della verità; or non vi è niuno che si porti valorosamente meco in queste cose, se non Micael, vostro principe:

L' Impero Medo-persico sarà distrutto dal re di Iacan, il cui regno verrà diviso in quattro. Guerre fra i re del Mezzodi e quelli del Settentrione.

1 1 OR io, nell'anno primo di DarioMedo. sono stato presente per confortarlo, e per fortificarlo.

2 Ed ora, io ti dichiarerò cose vere. Ecco, vi saranno ancora tre re in Persia; poi il quarto acquisterà di gran ricchezze sopra tutti gli altri; e come egli si sara fortificato nelle sue ricchezze, egli fara muover tutti contro al regne di Iavan.

3 Poi sorgerà un re possente, e valoroso;

il quale possederà un grande imperio, e farà ciò ch' egli vorrà. 4 Ma tosto ch' egli sarà sorto, il suo regno sarà rotto, e sarà diviso per li quattro venti del cielo, e non alla sua progenie; e quello non sant pari all' im-perio ch' esso avrà posseduto; perciocchè il suo regno carà stirpato, e sarà di altri,

oltre a coloro.

5 E il re del Mezzodi si fortificherà, e un altro de' capitani d'esso; costui si fortificherà sopra quell' altro, e regnerà, e il

suo imperio sarà grande;

6 E in capo d' alcuni anni, si congiugneranno insieme, e la figliuola del re del Mezzodi verra al re del Settentrione, per far loro accordi; ma ella non potrà rattener la forza del braccio; e nè colui, nè il suo braccio, non potrà durare; e colei, insieme con quelli che l'avranno condotta, e il figliuolo di essa, e chi terrà la parte sua, saranno dati a morte in que' tempi.

7 Ma d'un rampolio delle radici di essa rorgerà uno, nello stato di colui, il qual verrà con esercito, e verrà contro alle for-tezze del re del Settentrione, e farà di gran fatti contro ad esse, e se ne impa-

dronirà ;

8 Ed anche menera in cattività in Egitto i lor dii, co' lor principi, e co' lor preziosi arredi d'ord, e' d'argento; ed egli durera per alquemti anni, senza tem 🦡 del re del Bettentrione.

9 E il re del Merzodi verrà nel suo regno, e se ne ritornerà al suo paesè.

10 Poi i figliuoli di colui entreranno in guerra, e aduneranno una moltitudine di grandi eserciti; e l' un d'essi verrà di su-bito, e inonderà, e passerà oltre; poi ri-tornerà ancora, e darà battaglia, d' per-

verrà fino alla fortezza del re del Mezzodi

11 E il re del Mezzodi, inasprito, uscirà fuori, e combatterà con lui, cioc, col re del Settentrione, il qual leverà una gran moltitudine; ma quella moltitudine sarà data in man del re del Mezzodi.

12 E dopo ch' egli avrà disfatta quella moltitudine, il cuor suo s' innalzerà; onde, benché abbia abbattute delle decine di

migliaia, non però sarà fortificato.

13 E il re del Settentrione leverà di nuovo una moltitudine maggiore della primiera; e in capo di qualche tempo, ed anni, egli verrà con grosso esercito, e con grande apparecchio.

14 E in que tempi molti si leveranno

contro al re dei Mezzodi; e degli uomini ladroni d'infra il tuo popolo si eleveranno, per adempier la visione: e caderanno.

15 E il re del Settentrione verrà, e farà degli argini, e prenderà le città delle fortezzo; e le braccia del Mezzodì, e la scelta del suo popolo non potranno durare, e non vi sarti forza alcuna da resistere.

16 E celui che sarà venuto contro ad esso farà ciò che gli piacerà; e non vi sarà alcuno che gli possa stare a fronte; poi egli si fermerà nel paese della bellezza, il quale sarà consumato per man sua.

17 Poi egli imprenderà di venire con le forze di tutto il suo regno, offerendo con-dizioni d'accordo, onde egli verrà a capo; e darà a quell' altro una figliuola per moglie, corrompendola; ma ella non sarà

costante, e non terrà per lui. 18 Poi egli volgerà la faccia alle isole, e ne prenderà molte; ma un capitano farà cessare il vituperio fattogli da colui; e, oltre a ciò, renderà a lui stesso il suo vi-

tuperio.

19 Poi egli volgerà la faccia alle fortezze del suo paese, e traboccherà, e caderà, e sarà rotto, e non sarà più trovato. 20 Poi sorgerà nello stato di esso, con

maestà reale, uno che manderà attorno esattori; ma fra alquanti di sarà rotto, non in ira ne in guerra.

21 Appresso sorgerà nel suo stato uno sprezzato, al qual non sarà imposta la

gloria cale; ma egli verrà quetamente, e occuperà il regno per lusinghe. 22 E le braccia del paese inondato saranno inondate da lui, e saranno rotte,

come anche il capo del patto.
23 E dopo l'accordo fatto con quell'altro, egli procederà con frode, e salirà, e si fortificherà con poca gente.

24 Egli entrerà nel riposo, e ne' luoghi grassi della provincia, e farà cose, che i suoi padri, nè i padri de' suoi padri non avranno mai fatte; egli spargerà alla sua gente preda, spoglie, e ricchezze; e farà delle imprese contro alle fortezze; e ciò,

fino ad un tempo.

25 Poi egli moverà le sue forze, e il cuor suo, contro al re del Mezzodi, con grande esercito; e il re del Mezzodi vorrà a battaglia, con grande e potentissimo esercito; ma non potrà durare; perciocchè si faranno delle macchinazioni contro a lui.

26 È quelli che mangeranno il suo piatto lo romperanno; e l'esercito di colui inonderà il paese, e molti caderanno uc-

cisi.

27 E il cuore di que' due re sarà volto ad offender l' un l'altro, e in una medesima tavola parleranno insieme con menzogna; ma ciò non riuscirà bene; perciocche vi sarà ancora una fine, al tempo determinato.

28 E colui se ne ritornerà al suo paese con gran ricchezze; e il suo cuore sarà contro al Patto santo; ed egli farà di gran cose; e poi se ne ritornerà al suo

paese.

29 Al tempo determinato, egli verrà di nuovo contro al paese del Mezzodi; ma la cosa non riuscirà quest' ultima volta

come la prima.

30 E verranno contro a lui delle navi di Chittim, ed egli ne sarà contristato, e se ne ritornerà, e indegnerà contro al Patto santo, e farà di gran cose; poi ritornerà, e porgerà le orecchie a quelli che avranno abbandonato il Patto santo.

31 E le braccia terranno la parte sua, e profaneranno il santuario della fortezza, e torranno via il sacrificio continuo, e vi metteranno l'abbominazione desertante".

32 E per lusinghe egli indurrà a contaminarsi quelli che avran misfatto contro al Patto; ma il popolo di quelli che conoscono l'Iddio loro si fortificherà, e si porterà valorosamente.

33 E gl'intendenti d'infra il popolo ne ammaestreranno molti; e caderanno per la spada, e per le flamme, e andranno in cattività, e saranno in preda, per molti

giorni.

34 Ma mentre caderanno così, saran soccorsi di un po' di soccorso; e molti si aggiugneranno con loro con bei sembianti

infinti.

35 Di quegl' intendenti adunque ne caderanno alcuni; acciocchè fra loro ve ne sieno di quelli che sieno posti al cimento, e purgati, e imbiancati, fino al tempo della fine; perciocchè vi sarà ancora una fine, al tempo determinato.

36 Questo re adunque farà ciò che gli piacerà, e s' innalzerà, e si magnificherà sopra ogni dio; e proferirà cose strane

contro all' Iddio degl' iddii; e prospererà, finchè l' indegnazione sia venuta meno conciossische una determinazione ne sia stata fatta.

37 Ed egli non si curerà degl' iddii de'suoi padri, nè d'amor di donne, nè di dioalcuno; perciocchè egli si magnificherà

sopra ogni cosa d.

38 Ed egli onorerà un dio delle fortezze sopra il suo seggio; egli onorerà, con oro, e con argento, e con gemme, e con cose preziose, un dio, il quale i suoi padri non avranno conosciuto.

39 Ed egli verrà a capo de' luoghi muniti delle fortezze, con quell' iddio strano; egli accrescerà d' onore quelli ch' egli riconoscerà, e li farà signoreggiar sopra molti, e spartirà la terra per prezzo.

molti, e spartirà la terra per prezzo.

40 Or in sul tempo della fine, il re del Mezzodi cozzera con lui; e il re del Settentrione gli verrà addosso, a guisa di turbo, con carri, e con cavalieri, e con molto naviglio; ed entrerà ne' paesi d'esso, e inonderà, e passerà a traverso e;

41 Ed entrerà nel paese della bellezza, e molti paesi ruineranno; e questi scamperanno dalla sua mano: Edom, Moab, e la principal parte de' figliuoli di Ammon.

42 Così egli metterà la mano sopra molti paesi, e il paese di Egitto non iscamperà.

43 E si farà padrone de' tesori d'oro, e d'argento, e di tutte le cose preziose di Egitto; e i Libii, e gli Etiopi saranno al suo seguito.

44 Ma rumori dal Levante, e dal Settentrione lo turberanno; ed egli uscirà con grande ira, per distruggere, e per disper-

der molti.

45 E pianterà le tende del suo padiglione reale fra i mari, presso del santo monte di hellezza; poi, come sarà pervenuto al suo fine, non vi sarà alcun che l'aiuti.

### Ultimi tempi-Parole suggellate.

12 OR in quel tempo si leverà Micael, quel gran principe, che sta per li figliuoli del tuo popolo; e vi sarà un tempo di distretta, qual non fu giammai, da che questo popolo è stato nazione, fino a quel tempo; e in quel tempo d'infra il tuo popolo sarà salvato chiunque si troverà scritto nel libro.

2 E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risvegliera; gli uni a vita eterna, e gli altri a

vituperii, e ad infamia eterna.

3 E gl'intendenti risplenderanno come lo splendor della distesa; e quelli che avranno giustificati molti, risplenderanno come le stelle in sempiterno.

4 Or tu, Daniele, serra queste parole, e

Dan. 12. 11. Dan. 12, 10. 1 Piet. 1. 7. Dan. 7. 8, 25. 2 Tess, 2. 4. Apoc. 13. 5, ecc. mim. 4. 1-3. Exec. 38. 15. Ger. 30. 7. Mat. 24. 21. Es. 32. 32. Sal. 69. 28. 20. Fil. 4. 3. Apoc. 13. 8. Mat. 25. 46. Giov. 5. 28, 29. Fat. 24. 15. Prov. 4. 18. 43. 1 Cor. 15. 42, 43. Giac. 5. 29.

suggella questo libro, infano al tempo della finea; allora molti andranno attorno,

e la conoscenza sarà accresciuta

5 Poi io, Daniele, riguardai, ed ecco, altri due, che stavano ritti in piè; l' uno di qua sopra l' una delle ripe del fiume; l' altro di là, sopra l' altra.

6 E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di panni lini, il quale era sopra le acque del fiume: Quando sarà infine il compi-

mento di queste maraviglie? 7 Ed io udii l'uomo vestito di panni lini, ch' era sopra le acque del fiume, il quale, levata la man destra, e la sinistra, al cielo, giurò per Colui che vive in eterno, che tutte queste cose sarebbero compiute, in-fra un tempo, de' tempi, e la metà di un tempo ; e allora, che colui avrebbe finito di dissipar le forze del popolo santo.

8 Ed io udii ben ciò, ma non l'intesi. E | condizione fino alla fine de' tuoi di.

dissi: Signor mio, qual sarà la fine di questo cose?

9 Ed egli mi disse: Va, Daniele; perciocchè queste parole son nascoste, e sug-

gellate, infino al tempo della fine.

10 Molti saranno purificati, e imbiancati, e posti al cimento<sup>c</sup>; ma gli empi opereranno empiamente; e niuno degli empi intenderà queste cose; ma gl'intendenti le intenderanno.

11 Ora, dal tempo che sarà stato tolto il sacrificio continuo, e sarà stata posta l'abbominazione desertante<sup>d</sup>, visaranno mille

dugennovante giorni.

12 Beato chi aspetterà pazientemente, e giugnerà a mille trecentrentacinque

giorni!

13 Ma quant' è a te, vattene al tuo fine; or tu avrai riposo, e dimorerai nella tua

### IL LIBRO DEL

# PROFETA OSEA.

Matrimonii simbolici di Osea—Idolatria e corruzione d' Israele-Minacce e promesse di

1 LA parola del Signore, che fu indirizzata ad Osea, figliuolo di Beeri, a' di di Uzzia, di Giotam, di Achaz, e di Ezechia, re di Giuda; e a' di di Geroboamo, figliuolo di Gioas, re d' Israele.

2 Nel principio, quando il Signore parlò per Osea, il Signore disse ad Osea: Va, prenditi per moglie una meretrica e ce

prenditi per moglie una meretrice, e genera de figliuoli di fornicazione; perciocchè il paese fornica senza fine, sviandos dal Signore.

3 Ed egli andò, e prese Gomer, figliuola di Diblaim, ed ella concepette, e gli par-

tori un figliuolo.

4 E il Signore gli disse: Pongli nome Izreel, perciocche fra qui a poco tempo farò punizione del sangue d'Izreel, sopra la casa di Iehu; e farò venir meno il regno della casa d' Israele.

5 E in quel giorno avverrà che io romperò l' aroo d' Israele nella valle d' Izreel.

6 Poi ella concepette ancora, e partori una figliuela. E il Signore disse ad Osea: Ponle nome Lo-ruhama!; perciocche io non continuerò più di far misericordia alla casa d'Israele, ma li torrò del tutto Via

7 Ma farò misericordia alla casa di Giuda, e li salverò per lo Signore Iddio loro: e non li salverò per arco, nè per ispada, nè | sete:

per battaglia, nè per cavalli, nè per ca-

valieri.

8 Poi ella spoppò Lo-ruliama, e conce-

pette, e partori un figliuolo.

9 E il Signore disse ad Osea: Pongli nome Lo-ammit; perciocche voi non siete mio popolo, ed io altresi non sarò vostro. 10 Pur nondimeno il numero de' figliuoli

d' Israele sarà come la rena del mare, che non si può nè misurare, nè annoverare; e avverrà che in luogo che sarà loro stato detto: Voi non siete mio popolo; si dirà loro: Figliuoli dell' Iddio vivente.

11 E i figliuoli di Giuda, e i figliuoli d' Israele, si raduneranno insieme, e si costituiranno un capo e saliranno della

costituiranno un capo, e saliranno dalla terra; perciocchè il giorno d' Izreel sarà grande.

DITE a' vostri fratelli: Ammi; e alle vostre sorelle: Ruhama.

2 Contendete con la madre vostra, con-tendete, dicendole ch' ella non è più mia moglie, e che io non sono più suo marito; e che tolga le sue fornicazioni dalla sua faccia, e i suoi adulterii d'infra le sue mammelle;

3 Chè talora io non la spogli tutta nuda, e non la metta nello stato ch'era nel gior-no che nacque; e non la renda simile ad un deserto, e non la riduca ad essere come una terra arida, e non la faccia morir di

Dan. 7. 25, e rif. Dan. 11. 85. d Dan. 8. 11; 11.31. <sup>4</sup> Dan. 8. 26. '2 Re 10. 11; / Zac. 4.6. cioè: Non mio popolo. 1 cioè: Non ottenuta misericordia. 15. 10, 12. <sup>9</sup> Rom. 9. 25, 26. 1 Piet. 2. 10. A Is. 11. 12, 13. Ger. 3. 18. nula mistricordia.

4 E non abbia pietà de' suoi figliuoli; perciocche son figliuoli di fornicazione.

5 Conciossiache la madre loro abbia fornicato; quella che li ha partoriti è stata svergognata; perciocchè ha detto: lo an-drò dietro a' miei amanti, che mi danno il mio pane, e la mia acqua, la mia lana, e il mio lino, il mio olio, e le mie bevande.

6 Perciò, ecco, io assieperò la sua via di spine, e le farò una chiusura attorno, ed

ella non ritroverà i suoi sentieri;

7 E andrà dietro a' suoi amanti, ma non li aggiugnerà; e li ricercherà, ma non li troverà ; laonde dirà : Io andrò, e ritornerò al mio primiero marito; perciocche allora io stava meglio che al presente".

8 Or ella non ha riconosciuto che io le avea dato il frumento, e il mosto, e l'olio; e che io le avea accresciuto l'argento, e l'oro, il quale essi hanno impiegato intor-no a Baal.

9 Perciò, io ripiglierò il mio frumento nel suo tempo, e il mio mosto nella sua stagione; e riscoterò la mia lana, e il mio lino, ch' erano per coprir le sue vergogne.

10 Ed ora io scopriro le sue vergogne, alla vista de' suoi amanti; e niuno la ri-

scoterà di man mia.

11 E farò venir meno tutte le sue letizie, le sue feste, le sue calendi, e i suoi

sabati, e tutte le sue solennità.

12 E deserterò le sue viti, e i suoi fichi, de' quali ella diceva: Queste cose sono il mio premio, che i miei amanti mi hanno donato; ed io li ridurrò in bosco, e le fiere della campagna li mangeranno.

13 E farò punizione sopra lei de' giorni de' Baali, ne' quali ella ha fatti loro profumi, e si è adorna de' suoi pendenti, e monili, ed è andata dietro a' suoi amanti, e mi ha dimenticato, dice il Signore. 14 Perciò, ecco, io l'attrarrò, e la farò

camminare per lo deserto, e la raccon-

solerò;

15 E le darò le sue vigne, da quel luogo, e la valle di Acor, per entrata di speranza; ed ella canterà quivi, come a' di della sua fanciullezza, e come quando sali fuor del paese di Egitto.

16 E in quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai: Marito mio; e non mi chiamerai più: Baal mio L

17 Ed io torrò via dalla sua bocca i Baali, e quelli non saranno più ricordati

per li nomi loro.

18 E in quel tempo farò che avran patto con le fiere della campagna, e con gli uccelli del cielo, e co' rettili della terra; e romperò archi, e spade, e strumenti di guerra, e farò che verranno meno nel paese; e li farò giacere in sicurtà b.

19 Ed io ti sposerò in eterno; e ti spo-

serò in giustinia, e in giudicio, e in benignità, e in compassioni.

20 Anzi ti sposerò in verità; e tu cono-

scerai il Signere.

21 E avverta in quel giorno, che io risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra.

22 E la terra risponderà al frumento, e al mosto, e all'olio; e queste cose risponderanno ad Izreel.

23 Ed io me la seminerò nella terra, e avrò pietà di Lo-ruhama; e dirò a Lo-ammi: Tu sei mio popolo; ed egli mi dirà: Dio mio°.

POI il Signore mi disse: Va ancora, ed ama una donna, la quale, essendo amata dal suo marito, sia adultera; secondo che il Signore ama i figliuchi d' Israele, ed essi riguardano ad altri dri, e amano i fiaschi del vino.

2 Io adunque mi acquistai quella donna per quindici sicli d'argento, e per un

homer, e un letec di orzo.

3 Poi le dissi: Rimantimi così per molti giorni; non fornicare, e non maritarti ad alcuno; ed io altresì aspetterò dietro

4 Perciocche i figliuoli d'Israele se ne staranno molti giorni senza re, e senza principe; senza sacrificio, e senza statua:

senza efod, e senza idoli. 5 Poi i figliuoli d'Israele ricercheranno di nuovo il Signore Iddio loro, e Davide lor re; e con timore si ridurranno al Signore, e alla sua bontà, nella fine de' giorni.

Ioraele e Giudo minacciati per la loro empietà. Ignoranza e malvagità del popolo.

ASCOLTATE la parola del Signore. figliuoli d' Israele; perciocche il Signore ha una lite con gli abitanti del paese!; perchè non vi è nè verità nè benignità, nè conoscenza alcuna di Dio nel

paese.
2 Non fanno altro che spergiurare, e furare, e commetmentire, e accidere, e furare, e commettere adulterio ; sono etraboccati, un sangue

tocca l' altro.

3 Perciò, il paese farà cordoglio, e chiunque abita in esso languirà, insieme con le bestie della campagna, e con gli uccelli del cielo; ed anche i pesci del mare morranno.

4 Pur nondimeno niuno litighi, e niuno riprenda; conciossiachè il tuo popolo somigli quelli che contendono col sacer-

dote.

5 Perciò, tu caderai di giorno, ed anche il profeta caderà di notte; ed lo distruggerò tua madre.

6 Il mio popolo perisce; per mancamento

di sonoscenzio perciocchè tu hai sdegnata la conoscenza, lo altresì ti edegnero, acciocchè tu non mi eserciti il sacerdozio; e, perciecche tu hai dimenticata la Legge dell' Iddio tuo, io altresì dimenticherò i tuoi figliuoli.

7 Al pari che son cresciuti, han peccato contro a me; io muterò la lor gloria in

vituperio<sup>4</sup>.

8 Mangiano i peccati del mio popolo, e han l'animo intento alla sua iniquità.

9 Perciò, il sacerdote sarà come il popolo; ed io farò punizione sopra lui delle sue vie, e gli renderò la retribuzione de' suoi fatti.

10 E mangerarmo, ma non si sazieranno; fornicheranno, ma non moltiplicheranno; perciocché han lasciato il servigio del Si-

11 La fornicazione, e il vino, e il mosto,

tolgono il senno.

12 Il mio popolo domanda il suo legno, e il suo bastone gli dà avviso; perciocchè lo spirito delle fornicazioni fa traviare; ed essi fornicano, sottraendosi dall' Iddio loro.

13 Sacrificano sopra le sommità de monti, e fan profumi sopra i colli, sotto le querce, e i pioppi, e gli olmi; perciocche la loro ombra e bella; perciò, le vostre figliuole fornicheranno, e le vostre nuore

commetteranno adulterio.

14 lo non farò punizione delle vostre figliuole quando avran fornicato; nè delle vostre nuore, quando avran commesso adulterio; perciocche essi si separano con le meretrici, e sacrificano con le pattane ; perciò, il popolo che non ha intendimento

15 O Israele, se tu fornichi, Giuda almeno non rendasi colpevole; e non venite in Ghilgal, e non salite in Bet-aven; e

non giurate: Il Signore vive. 16 Perciocche Israele è divenuto ritroso, a guisa di giovenca ritrosa; ora li pasturerà il Signore, a guisa di agnello in luogo spazioso.

17 Efraim è congiunto con gl'idoli, la-

18 La lor bevanda si è rivolta, han fornicato senza fine; amano il Porgete; i rettori di questa nazione sono vituperosi.

19 Il vento se la legherà nelle ale, ed essi saranno svergognati de' lor sacrificii.

I principi e i nacerdoti di Girda censurati ed esortati al pentimento.

ASCOLTATE questo, o sacerdoti, e siate attenti, o casa d' Israele, e porgete l'orecchio, o casa del re; conciossiaché ; vita; nel terzo giorno egli ci avrà risusci a voi appartenga il giudicio; perciocche voi siete stati un laccio in Mispa, e una rete tesa sopra Tabor.

2 Ed essi hanno di nascosto scatmati. quelli che si stornano dalla strada marstra; ma io sarò correzione ad essi tutti.

3 Io conosco Efraim, e Israele non mi è nascosto; conciossiachè ora, o Efraini, tu abbi fornicato, e Israele si sia contami-

nato.

4 Essi non dispongono le loro opere a convertirsi all' Iddio loro; perciocche lo spirito delle formicazioni è dentro di loro.

e non conoscono il Signore.

5 E la superbia d' Israele testimonia contro a lui in faccia: laonde Israele ed Efraim caderanno per la loro iniquità; Giuda ancora caderá con loro.

6 Andranno con le lor pecore, e co'lorbuoi, a cercare il Signore; ma non lo troveranno; egli si è sottratto da loro 🌬

7 Essi si son dislemmente portati inverso il Signore; conciossiaché abbianogenerati figliuoli bastardi; ora 11 divororà un mese, con le lor possessioni.

8 Sonate col como in Ghibea, e con la tromba in Rama; sonate a stormo in Bet-

aven, dietro a te, o Beniamino.

9 Efraim sarà messo in desolazione, nel giorno del castigamento; io ho fatto assapere una cosa certa fra le tribù d' Israele.

10 I principi di Giuda son simili a quelli che muovono i termini; io spanderò la mia indegnazione sopra loro, a guisa d'acqua.

11 Efraim è oppressato, egli è fiaccato per giudicio; perciocche volontariamente

è ito dietro al comandamento.

12 Perciò, io sarò ad Efraim come una tignuola, e come un tarlo alla casa di Giuda.

13 Or Efraim, avendo veduta la sua infermità, e Giuda la sua piaga, Efraim e andate ad Assur, e Giuda ha mandate ad un re, che difendesse la sua causa; ma egli non potra risanarvi, e non vi guarira della vostra piaga.

14 Perciocché io sarò come un leone sul Efraim, e come un leoncello alla cara di Giuda<sup>e</sup>; io, io rapirò, e me ne andrò; io porterò via, e non re same alcuno che ri-

15 Io me ne andro, e me ne ritornerò at mio luogo, finchè si riconoscano colpevoli, e cerchino la mua faccia. Quando maranno in distretta, mi ricercheranno ...

VENITE, e convertiamei al Signore: perciocche egli ha lacerato, e altresi ci risanerà; egli ha percosso, e altresì ci fascerà le piughe"

2 Infra due giorni egli ci avrà riment in tati, e noi viveremo nel suo cospetto.

3 E conoscendo il Signore, proseguirento , a conoscerio ancora; la sua usotta sor-

724

b Prov. 1. 28. Is. 1. 15. Ger. 11. 11. Mic. 3. 4. Lam. 3. 10. 4 Lav. W Deat. 32. 60. Giob. 5. 18. <sup>4</sup> Fil. 3. 19. Ger. 99, 12, 13,

stabilmente ordinata, come quella dell'alba; ed egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia della stagion della ricolta, che innaffia la terra.

Incostanza, formalismo ed empietà d'Israele.

4 Che ti farò, o Efraim? che ti farò, o (liuda l' conciossiaché la vostra pietà, sia simile a una nuvola mattutina, e alla rugiada, la qual viene la mattina, e poi se ne va via.

5 Perciò, io li ho asciati per li profeti; li ho uccisi per le parole della mia bocca a; e i tuoi giudicii, o Israele, ti sono stati

pronunziati al levar del sole.

6 Perciocchè io gradisco benignità, e non sacrificio; e il conoscere Iddio, anzi che olocausti.

7 Ma essi han trasgredito il patto, come Adamo; ecco là, si son portati dislealmente inverso me.

8 Galaad è una città di operatori d'ini-

quità; è segnata di sangue.

9 E come gli scherani aspettano gli uomini, così la compagnia de' sacerdoti uccide le persone in su la strada, verso Sichem; perciocchè han commesse scelleratezze.

10 Io ho veduto nella casa d'Israele una cosa orribile; ivi è la fornicazione di E-

fraim, Israele si è contaminato.

11 Ancora porrà Giuda delle piante in te, quando io ritrarrò di cattività il mio popolo,

7 MENTRE io ho medicato Israele, l'iniquità di Efraim, e le malvagità di Samaria si sono scoperte; perciocchè fanno il mestiere della falsità; e il ladro entra, e lo scherano spoglia di fuori.

2 E non han detto nel cuor loro, che io serbo la memoria di tutta la lor malvagità; ora li intorniano i lor fatti; quelli.

sono nel mio cospetto.

3 Essi rallegrano il re con la loro malvagità, e i principi con le lor falsità.

4 Essi tutti commettono adulterio; sono: come un forno scaldato dal fornaio, quanclo è restato di destare, dopo che la pasta è stata intrisa, finchè sia levitata.

5 Nel giorno del nostro re, i principi l'han sopraffatto con barili di vino; egli

ha stesa la sua mano co' giullari.
6 Quando recano il cuor loro, che è simile ad un forno, alle lor insidie; il lor fornaio dorme tutta la notta alla matti fornaio dorme tutta la notte, e la mattina il forno è acceso come fuoco di vampa.

7 Tutti quanti son riscaldati come un forno, e divorano i lor rettori: tutti i lor re son caduti; non vi è fra loro alcuno che gridi a me.

8 Efraim si rimescola co popoli; Efraim è una focaccia che non è voltata.

ed egli non vi ha posta mente; ed anche egli è faldellato di capelli bianchi, ed egli non l'ha riconosciuto

10 Perciò, la superbia d' Israele testimoniera contro a lui in faccia; conciossiachè non si sieno convertiti al Signore Iddio loro, e non l'abbiano cercato per tutto ciò.

11 Ed Efraim è stato come una colomha scempia, senza senno; han chiamato l'Egitto, sono andati in Assiria.

12 Quando vi andranno, io spanderò la mia rete sopra loro; io li trarrò giù come uccelli del cielo; io li gastigherò, secondo ch' è stato predicato alla lor raunanza.

13 Guai a loro! perciocchè si sono deviati da me; guastamento avverrà loro, perciocchè han misfatto contro a me; ed io li ho riscossi, ma essi mi hanno parlato con menzogne.

14 E non hanno gridato a me col cuor loro; anzi hanno urlato sopra i lor letti: si son radunati per lo frumento, e per lo mosto; si son rivolti contro a me.

15 Quando io li ho castigati, ho fortificate le lor braccia; ma essi han macchi-

nato del male contro a me.

16 Essi si rivolgono, non all' Altissimo; sono stati come un arco fallace<sup>c</sup>; i lor principi caderanno per la spada, per lo furor della lor lingua. Ciò sarà il loro scherno nel paese di Egitto.

### Il castigo è vicino.

8 METTITI una tromba al palato. Colui viene contro alla Casa del Signore, come un' aquila; perciocche han trasgredito il mio patto, e han misfatto contro alla mia Legge d.

2 Israele griderà a me: Tu sei l' Iddio

mio noi ti abbiam conosciuto.

3 Israele ha allontanato da se il bene;

il nemico lo perseguirà.

4 Han costituiti dei re, non da parte mia; e creati de' principi senza mia saputa; si hanno, del loro argento, e del loro oro, fatti degl' idoli; acciocchè sieno sterminati sterminati.

b O Samaria, il tuo vitello ti ha scacciata: la mia ira è accesa contro a loro:

- fino a quando non potranno esser nettati!
  6 Certo quel vitello è anch' esso d' Israele; un fabbro l'ha fatto, e non è Dio; il vitello di Samaria sarà ridotto in scintille.
- 7 Perciocchè han seminato del vento, mieteranno un turbo; non avranno biade; i germogli non faranno farina; se pur ne faranno, gli stranieri la trangugeranno.

8 Israele è divorato; ora cono fra le nazioni, come un vaso di cui non si fa alcuna stima.

9 Perciocche essi son saliti ad Assur, 9 Stranieri han divorata la sua forza, le che è un asino salvatico, che se ne sta in disparte da per sè; Efraim ha dati presenti ad amanti".

10 Ora altresi, perciocche han dati presenti ad amanti fra le genti, io radunerò quegli amanti; e di poca cosa si saranno doluti per la gravezza del re de' principi.

11 Perciocche Efraim ha moltiplicati gli altari per peccare, egli na avuti altari

da peccare.

12 lo gli avea scritte le cose grandi della mia Legge; ma sono state reputate come

cosa strana.
13 Quant' è a' sacrificii delle mie offerte, sacrificano della carne, e to mangiano; il Signore non li gradisce; ora si ricorderà egli della loro iniquità, e farà punizione de lor peccati; essi ritorneranno in Egitto.

14 Or Israele ha dimenticato il suo Fattore, e ha edificati de' tempii, e Giuda ha fatte molte città forti: ma io manderò fuoco nelle città dell' uno, ed esso consumerà i tempii dell' altro.

Il peccato d'Israele e le sue conseguenze.

NON rallegrarti, o Israele, per festeggiar come gli altri popoli; percioc-che tu hai fornicato, lasciando l' Iddiq tuo; tu hai amato il prezzo delle fornicazioni, sopra tutte le aie del frumento.

2 L'aia, e il tino, non li pasceranno; e

il mosto fallirà loro.

3 Non abiteranno nel paese del Signore; anzi Efraim tornerà in Egitto, e mange-

ranno *cibi* immondi in Assiria <sup>5</sup>.

4 Le loro offerte da spandere di vino non son fatte da loro al Signore; e i lor sacrificii non gli son grati; sono loro come cibo di cordoglio; chiunque ne mangia; si contamina; perciocchè il lor cibo è per le lor persone, esso non entrerà nella casa del Signore.

5 Che farete voi a' di delle solennità, e

a' giorni delle feste del Signore?

Conciossiache, ecco, se ne sieno andati via, per lo guasto; Egitto li acco-glierà, Mof li seppellirà; le ortiche ere-deranno i luoghi di diletto, comperati de' lor danari; le spine cresceranno ne' lor tabernacoli

7 I giorni della visitazione son venuti, i giorni della retribuzione son venuti; Israele lo conoscerà; i profeti sono stolti, gli uomini di spirazione son forsennati: per la grandezza della tua iniquità, l'odio

altresi sarà grande.

8 Le guardie di Efraim sono con l' Iddio mio; i profeti sono un laccio d'uccellatore sopra tutte le vie di esso; essi sono la cagione dell' odio contro alla Casa dell' Iddio loro.

9 Essi si son profondamente corretti, come a' di di Ghibead; *Iddio* si ricorderà | del suo consiglio.

della loro iniquità, farà punizione de' lor

peccati.

10. lo trovai Israele, come delle uve nel deserto; io riguardai i vostri padri, come i frutti primaticci nel fico, nel suo prin-cipio. Essi entrarono da Baal-peor, e si separarono dietro a quella cosa vergognosa, e divennero abbominevoli, come ciò che amavano

11 La gloria di Effraim se ne volerà via come un uccello, dal nascimento, dal ven-

tre, e dalla concezione.

12 Che se pure allevano i lor figliuoli, io li priverò d'essi, toglicadoli d'infra gli uomini; perciocche, guai pure a loro, quando io mi sarò ritratto da loro!

13 Efraim, mentre io l'ho riguardato, è stato simile a Tiro, piantato in una stanza piacevole: ma Efraim menera fuori i suoi figliuoli all' ucciditore.

14 O Signore, dà loro; che darai! dà loro una matrice sperdente, e delle mam-

melle asciutte.

15 Tutta la lor malvagità è in Ghilgal: quivi certo li ho avuti in odio; per la malizia de lor fatti, io li scaccerò dalla mia Casa; io non continuerò più d' amarli; tutti i lor principi son ribelli.

16 Efraim è stato percosso, la lor radice

è seccata, non faranno più frutto; avve-

gnachè generino, io farò morire i cari frutti del lor ventre. 17 L' Iddio mio li sdegnerà, perciocchè non gli hanno ubbidito; e saranno vagabondi fra le genti.

10 ISRAELE è stato una vigna deserta; pur nondimeno egli ha ancora portato del frutto; ma, al pari che il suo frutto ha abbondato, egli ha fatti molti altari; al pari che la sua terra ha ben risposto, egli ha adorne le statue.

2 Iddio ha diviso il lor cuore; ora saranno desolati; egli abbatterà i loro altari,

guasterà le loro statue.

3 Perciocchè ora diranno: Noi non abbiamo alcun re, perchè non abbiamo temuto il Signore; ed anche: Che ci farebbe

Han proferite delle parole, giurando falsamente, facendo patto; perciò, il giudicio germoglierà come tosco sopra i sol-

chi de' campi.

5 Gli abitanti di Samaria saranno spaventati per le vitelle di Bet-aven; perciocchè il popolo di vitello fara cordoglio di esso; e i suoi Camari, che selevano festeggiar d'esso, faranno cordoglio della sua gloria;

perciocche si sarà dipartita da lui.
6 Ed egli stesso sarà portate in Assiria, per presente al re protettore; Efraim riceverà vergogna, e Israele sarà confuso

P. Ymm Dr. Q Euco, 16, 33, 34. • Esec. 4. 13. · C Is. 32. 13; 34. 13. d Giud. 19. 14: ecc. / Is. 1. 23.

7 Il re di Samaria perirà, come un so-

naglio in su l'acqua.

8 E gli alti luoghi di Aven, che sono il peccato d' Israele, saran distrutti; spine, e triboli cresceranno sopra i loro altaria ed essi diranno a' monti: Copriteci; e a' colli: Cadeteci addosso .

9 O Israele, tu hai peccato da' giorni di Ghibea; là si presentarono in battaglia, la quale non li colse in Ghibea, co' figliuoli

d'iniquità.

10 Io li castigherò secondo il mio desiderio; e i popoli saran radunsti contro a loro, quando saranno castigati a' lor due termini.

11 Or Efraim è una giovenca ammaestrata, che ama di trebbiare; ma io passerò sopra la bellezza del suo collo; io farò tirar la carretta ad Efraim, Giuda arera,

(liacobbe erpicherà. 12 Fatevi sementa di giustizia, e mieterete ricolta di benignità; aratevi il campo

novaled; egli è pur tempo di cercare il Signore, finchè egli venga, e vi faccia piover

giustizia.

13 Voi avete arata empietà, e avete mietuta iniquità , voi avete mangiato il frutto di mensogna; conciossiachè tu ti sii confidato nelle tue vie, nella moltitudine de' tuoi romini prodì.

14 Perciò, si leverà uno stormo contro a' tuoi popoli, e tutte le tue fortezze saranno distrutte; siccome Salman ha distrutto Bet-arbel, nel giorno della battaglia; la madre sarà schiacciata sopra i figliuoli.

15 Così vi farà Betel, per cagion della malvagità della vostra malizia; il re d' I-

sraele perirà del tutto all' alba.

L'ingratitudine d'Israele; minacce e promesse.

11 QUANDO Israele era fanciullo, ie l'amai, e chiamai il mio figliuolo fuor di Egittos.

2 Al pari che sono stati chiamati, se ne sono iti d'innanzi a quelli che li chiamuvano; hanno sacrificato a' Baali, e han

fatti profumi alle sculture.

3 Ed io ho insegnato ad Efraim a camminate, prendendolo per le braccia; ma essi non han conosciuto che io li ho sanati

4 Io li ho tratti con corde umane, con funi di amorevolezza; e sono loto stato a guisa di chi levasse loro il giogo d'in su le mascelle, e ho loro porto da mangiare.

5 Egli non ritornerà nel paese di Egitto, anzi l'Assiro sarà suo re; perciocchè han

ricusato di convertirsi.

6 E la spada si fermerà sopra le sue festa solenne.

città, e consumerà le sue sbarre, e le divorerà, per cagion de' lor consigli.

7 Ur il mio popolo resta sospeso dietro al mio ritorno; ed egli è richiamato all' **Akissimo**; ma non vi è niuno, di quanti

sono, che si erga.

8 () Elizaim, come ti dard; o Israele, come ti metterò in man de' tuoi nemici! come ti renderò simile ad Adma, e ti ridurrò nello stato di Sebbim Fil mio cuore si rivolta sottosopra in me, tutte le mie compassioni si commuovono .

9 Io non eseguirò l'ardor della mia ira, io non tornerò a distruggere Efraim; perciocchè io sono Dio, e non nomo ; io sono il Santo in mezzo di te; io non verrò più

contro alla città.

10 Andranno dietro al Signore, il qual ruggirà come un leone; quando egli ruggirà, i figliuoli accorreranno con timore dal mare.

11 Accorreranno con timore di Egitto, come uccelletti; e dal paese di Assiria, come colombe; ed io li farò abitare nelle lor case, dice il Signore.

La lite del Signore con Israele e con Giuda.

12 EFRAIM mi ha intorniato di menzo-gna, e la casa d'Israele di frode; ma Giuda signoreggia ancora, congiunto con Dio; ed è fedele, congiunto co' santi.

2 Efraim si pasce di vento, e va dietro al vento orientale; tuttodi moltiplica inenzogna, e rapina; e fanno patto con l' Assiro, e olii ódoriferi son portati in Egitto.

3 Il Signore ha bene anche lite con Giuda; ma egli farà punizione sopra Giacobbe, secondo le sue vie; egli gli renderà la retribuzione secondo le sue opere.

4 Nel ventre egli prese il calcagno del suo fratello, e con la sua forza fu vinci-

tore, lottando con Iddio.

5 Egli fu vincitore, lottando con l'Angelo, e prevalse; egli pianse, e gli supplicò; lo trovò in Betel, e quivi egli parlò con noi.

6 Or il Signore è l'Iddio degli eserciti;

la sua ricordanza è: Il Signore 🕶

7 Tu adunque, convertiti all' Iddio tuo: osserva benignită, e dirittura; e spera sempre nell' Iddio tuo.

8 Efraim è un Cananco, egli ha in mano

bilance false, egli ama far torto.

9 Ed Efraim ha detto: Io son pure arricchito; io mi ho acquistate delle facoltà: tutti i miei acquisti non mi hanno cagionata iniquità, che sia peccato.

10 Pur nondimeno io sono il Signore Iddio tuo, fin dal paese di Egitto"; ancora ti farò abitare in tabernacoli, come a' dì della

<sup>&</sup>quot;Os. 9. 6, e rif. Luc. 23. 30; Apoc. 6. 16. Os. 22. 8. Gal. 6. 7, 8. / Es. 4: 22, 23. Mat. 2. 15. 5. 26; 32. 24, ecc. Gen. 28. 19; 35. 9, ecc. Os. 9. 9, e rif. d Ger. 4. 3. Uno 15. ls. 63. 15. Ger: 31. 20. Num ecc. Es. 3. 15. Os. 13. 4. Giob. 4. 8. \* Num. 28. 19. 724

parlerò a' profeti, e moltiplicherò le | ii, e proporrò parabole per li pro-

erto, Galaad è tutto iniquità; non altro che vanità; sacrificano buoi in al; ed anche i loro altari son come hi di pietre su per li solchi de cam-

or Giacobbe se ne fuggi nella condi Siria, e Israele servi per una moe per una moglie fu guardiano di gia<sup>a</sup>. E il Signore, per lo profeta, trasse ele fuor di Egitto, e Israele fu guarper lo profeta b.

Efraim ha provocato il suo Signore a acerbissima; perciò, egli gli lasocrà sso il suo sangue, e gli renderà il suo perio.

Il peccato d' Irraele e il mo castigo.

QUANDO Efraim parlava, si tremava; egli si era innalzato in Israele; egli si è renduto colpevole intorno a l, ed è morto.

Ed ora continuano di peccare, e si no delle statue di getto del loro argene degi' idoli, con la loro industria, i li son tutti quanti lavoro di artefici. i dicono loro: Gli uomini che sacrifio bacino i vitelli.

Perciò, saranno come una nuvola matina, e come la rugiada che cade la mat-a, e poi se ne va via ; come pula portata dall'aia da un turbo, e come fumo esce dal fumaiuolo:

Or io sono il Signore Iddio tuo, fin dal se di Egitto; e tu non devi riconoscere ro Dio che me; e non vi è Salvatore alno fuori che me c

Io ti conobbi nel deserto, in terra arissima.

Secondo ch' è stato il lor pasco, così son satollati; si son satollati, e il lor ore si è innalzato; perciò mi hanno dienticato<sup>e</sup>.

Laonde io son loro stato come un leone; li ho spiati in su la strada, a guisa di

urdo. i Io li ho incontrati, a guisa di un' orsa ne abbia perduti i suoi orsacchi; ed ho ro lacerato il chiuso del cuore; e quivi ho divorati, a guisa di leone, o d' altra era della campagna, che li avesse squar-iati.

9 O Israele, tu sei stato perduto; ma il uo aiuto è im me. . (

10 Dove & ora il tuo re? salviti egli in atte le tue città; dove è egli, e i tuoi ret-ori, de quantu dicesti: Dammi un re, e le' principi'? ·

11 Io ti ho dato un re nella mia ira, e lo torrò nella mia indegnazione.

12 L' iniquità di Efraim è legata in un fascio, il suo peccato è riposto.

13 Dolori, come di donna che partorisce, gli verranno; egli è un figliuolo non sa-vio; perciocche allrimenti egli non si fer-merebbe tanto tempo nell'apritura della matrice.

14 Io li riscatterei dal sepolcro, io li riscoterei dalla morte; dove sarebbero, o morte, le tue pestilenze! dove sarebbe, o sepolcro, il tuo sterminio?? il pentirsi sarebbe nascosto dagli occhi miei.

15 Quando egli sarà moltiplicato fra i suoi fratelli, il vento orientale, vento del Signore, che sale dal deserto, verrà; e la vena di esso sarà asciutta, e la sua fonte sarà asseccata; esso prederà il tesoro di tutti i cari arredi.

16 Samaria sarà desolata, perciocchè si è ribellata contro all' Iddio suo; caderanno per la spada; i lorpiccoli fanciulli saranno schiacciati, e le lor donne gravide saranno

fesse.

Esortàzioni al pentimento; promesse di perdano.

14 ISRAELE, convertiti al Signore Iddio tuo; conciossiache tu sii caduto per la tua iniquità.

2 Prendete con voi delle parole, e convertitevi al Signore: ditegli: Togli tutta l'iniquità, e ricevi il bene; e noi ti renderemo de giovenchi, con le nostre labbrah.

3 Assum non citsalvera, noi non cavalcheremo più sopra cavalli; e non diremo più all' opera delle nostre mani: Dio nostro; conciossiachè l'orfano ottenga misericordia appo te. . . .

4 Io guarirò la lor ribellione, io li amerò di buona volontà perciocchè la mia ira si

sarà rivolta da loro.

5 Io sarò come la rugiada ad Israele ; egli fiorirà come il giglio, e getterà le sue radici come gli alberi del Libano.

6 Isuoi rampolli si spanderanno, e la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo, e ren-

derà odore come il Libano.

7 Ritorneranno, e sederanno all' ombra di esso; germoglieranno come il frumento, e fioriranno come la vite; la ricordanza di esso: sarà come il vino del Libano...

8 O Efraim, che ho io più da far con gl'idoli? Io l'esaudirò, e lo riguarderò ; io gli sarò come un abete verdeggiante; per me si troverà il tuo frutto.

9 Chi è savio; ponga mente a queste cose; chi è intendente? le riconosca; conciossiachè le vie del Signore sieno diritte, e i giusti commineranno in esse; ma i trasgressori vi caderanno 🗀 🕟

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gen. 28, 5; 29. 18, ecc. <sup>5</sup> Es. 12. 50, 51. Deut. 32. 15. **/1 Sam. 8.** 5, ecc. Os. 10. 3. Luc. 2. 34. 2 Cor. 2. 16. 1 Piet. 2. 7, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Is. 43. 11; 45. 21. Deut. 8. 15; 32. 10. 71 Cor. 15. 54, ecc. Eb. 18. 15. Sal. 52. 8.

### IL LIBRO DEL

# PROFETA GIOELE.

Terribile carestia cagionata da locuste e nocità-Invito al pentimento.

1 LA parola del Signore, la quale fu indirizzata a Gioele, figliuolo di Petuel.

2 Udite questo, o vecchi; e vot, tutti gli abitanti del paese, porgete l'orecchio. Avvenne egli mai a' di vostri, o mai a' di de' padri vostri, una cotal cosa!

3 Raccontatela a' vostri figliuoli; e vaccontatela a' vostri figliuoli a' lor figliuoli.

continla i vostri figliuoli a' lor figliuoli, e i lor figliuoli alla generazione seguente.

4 La locusta ha mangiato il rimanente della ruca, e il bruco ha mangiato il ri-manente della locusta, e il grillo ha man-giato il rimanente del bruco.

5 Destatevi, ubbriachi, e piagnete; e roi bevitori di vino tutti, urlate per lo mosto; perciocché egli vi è del tutto tolto di

bocca.

6 Perciocchè è salita contro al mio paese una nazione possente e innumerabile; i suoi denti son denti di leone, e ha de' ma-

scellari di fiero leone;
7 Ha deserte le mie viti, e scorzati i
miei fichi; li ha del tutto spegliati, e
lasciati in abbandono; i lor rami son di-

venuti tutti bianchi.

8 Lamentati, come una vergine cinta di un sacco per lo marito della sua fan-

9 L' offerta di panatica, e da spandere, è del tutto mancata nella Casa del Signore: i sacerdoti, ministri del Signore, fanno cordoglio.

10 I campi son guasti, la terra fa cor-doglio; perciocchè il frumento è stato guasto, il mosto è seccato, l'olio è venuto

11 Lavoratori, siate confusi; urlate, viguaiuoli, per lo frumento; e per l' orzo; perciocché la ricolta de' campi è perita.

12 La vite è seccata, e il fico langue; il melagrano, ed anche la palma, e il melo, e tutti gli altri alberi della campagna son secchi; certo la letizia è seccata d'infra i figliuoli degli uomini. 🗥

13 Cingetevi de sacchi, e piagnete, o saccerdoti; urlate, ministri dell'altare; venite, passate la notte in sacchi, ministri dell' Iddio mio; perciocchè l'ofierta di panatica, e da spandere, è divietata dalla Casa dell' Iddio vostro.

14 Santificate il digiuno, bandite la solenne raunanza, radunate gli anziani, e i

tutti gli abitanti del paese, nella Casa del Signore Iddio vostro, e gridate al Signore:

15 Ahi lasso! l' orribil giorno! perciocchè il giorno del Signore è vicino, e vena come un guasto fatto dall' Onnipotente'.

16 Non è il cibo del tutto riciso d' innanzi agli occhi nostri! la letizia, e la gioia non è ella ricisa dalla Casa dell'Iddio

17 Le granella son marcite sotto alle loro zolle; le conserve son deserte, i granai son distrutti; perciocche il frumento è perito per la siccità.

18 Quanto hanno sospirato le bestie!  $\epsilon$ quanto sono state perplesse le mandre de buoi, perciocchè non vi è alcun paso-per loro! anche le gregge delle pecore sono state desolate.

19 O Signore, io grido a te<sup>d</sup>; perciocche il fuoco ha consumati i paschi del deserto, e la fiamma ha divampati tutti gli alberi

della campagna.

20 Anche le bestie della campagna hanno agognato dietro a te; perciocche i rivi delle acque son seccati, e il fuoco ha consumati i paschi del deserto.

2 SONATE con la troube di date di gran gridi nel monte mio santo; sieno commossi tutti gli abitanti di consicochà il giorno del Signore SONATE con la tromba in Sion, e del paese; perciocche il giorno del Signore

viene, perciocchè egli è presso;
2 Giorno di tenebre e di caligine; giorno di nuvola e di folta oscurità, che si spande su per li monti, come l'alba; un grande, e possente popolo viene, il cui simile non fu giammai, ne sarà dopo lui in alcuna

3 Davanti a lui un fuoco divora, e dietro a lui una fiamma divampa; la terra è davanti a lui come il giardino di Eden, e dietro a lui è un deserto di desolazione; ed anche egli non lascia nulla di resto.

4 Il suo aspetto è come l'aspetto de' ca-

valli, e corrono come cavalieri.

5 Saltano su per le cime de' monti, facendo strepito come carri; come fiamm: di fuoco, che arde della stoppia; come un gran popolo apparecchiato alla battaglia.

6 I popoli saranno angosciati veggendolo, ogni faccia ne diverrà fosca come una pi-

gnatta.

7 Correranno come uomini prodi, sali-

ranno sopra le mura come uomini di guerra; e cammineranno ciascuno nell' ordine suo, e non torceranno i lor sentieri.

8 E l'uno non incalcerà l'altro, ciascuno camminerà per la sua strada, e si avventeranno per meszo le spade, e non saranno

9 Andranno attorno per la città, correranno sopra le mura, saliranno nelle case, entreranno per le finestre, come un ladro.

10 La terra tremerà davanti a loro, il cielo ne sarà scrollato; il sole e la luna ne saranno oscurati, e le stelle sottrarran-no il loro splendore<sup>a</sup>.

11 E il Signore darà fuori la sua voce in capo al suo esercito; perciocchè il suo campo sarà grandissimo; perciocchè l'esecutor della sua parola sarà possente; perciocchè il giorno del Signore sarà grande, e grandemente spaventevoleb; e chi lo potrà sostenere?

12 Ma pure anche, dice il Signore, ora convertitevi a me di tutto il cuor vostro, e con digiuno, e con pianto, e con cor-

doglio;

13 E stracciate i vostri cuori, e non i vostri vestimenti; e convertitevi al Signore Iddio vostro; perciocchè egli è mi-sericordioso e pietoso; lento all' ira, e di gran benignità, e si pente del male.

14 Chi sa se egli si rivolgerà, e si pen-tirà, e lascerà dietro a quello qualche be-nedizione, qualche offerta di panatica, e da spandere, da fare al Signore Iddio vostro?

15 Sonate la tromba in Sion, santificate il digiuno, bandite la solenne raunan-

16 Adunate il popolo, santificate la raunanza, congregate i vecchi, accogliete i piccoli fanciulii, e quelli che lattano ancora le mammelle; esca lo sposo della sua camera, e la sposa del suo letto di nozze.

17 Piangano i sacerdoti, ministri del Signore, fra il portico e l'altare, e dicano: Perdona, Signore, al tuo popolo; e non esporre la tua eredità a vituperio, pacendo che le genti la signoreggino; perchè si direbbe egli fra i popoli: Dove è l'Iddio loro d?

### Promesse di abbondanza.

18 Or è il Signore ingelosito per lo suo paese, e ha avuta compassione del suo po-

polo.

19 E il Signore ha risposto, e ha detto al suo popolo: Ecco, io vi mando del frumento, del mosto, e dell'olio; e voi ne sarete saziati; e non vi esporrò più a vituperio fra le genti;

20 E allontanerò da voi il Settentrionale. e lo sospignerò in un paese arido e de-serto; la parte dinanzi di esso verso il mare orientale, e quella di dietro verso il mare occidentale; e la puzza di esso salirà, e l'infezione ne monterà dopo ch'egli avrà fatte cose grandi.

21 Non temere, o terra; festeggia, e rullegrati; perciocchè il Signore ha fatte cose grandi.

22 Non temiate, bestie della campagna; perciocchè i paschi del deserto hanno germogliato, e gli alberi hanno portato il lor frutto; il fico e la vite han prodotta la lor virtù

23 E voi, figliuoli di Sion, festeggiate, e rallegratevi nel Signore Iddio vostro; perciocchè egli vi ha data la pioggia giusta-mente, e vi ha fatta scender la pioggia della prima, e dell' ultima stagione, nel primo mese.

24 E le ale saranno ripiene di frumento: e i tini traboccheranno di mosto e di

olio.

25 Ed io vi ristorerò delle annate che la locusta, il bruco, il grillo, e la ruca, quel mio grande esercito, che io avea mandato contro a voi, avranno mangiate.

26 E voi mangerete abbondantemente, e sarete saziati; e loderete il Nome del Signore Iddio vostro, il quale avrà operato maravigliosamente inverso voi; e il mio populo non sarà giammai *più* confuso.

27 E voi conoscerete che io sono in mezzo d'Israele; e che io sono il Signore Iddio vostro; e che non ve n'è alcun altro! e il mio popolo non sarà giammai più confuso.

### Promessa effusione dello Spirito Santo.

· 28 E avverrà, dopo queste cose, che io spanderò il mio Spiritosopra ognicarne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole pro-fetizzeranno; i vostri vecchi sogneranno de' sogni, i vostri giovani vedranno delle visioni.

'29 E in que' giorni spanderò il mio Spirito eziandio sopra i servi e le serve :

30 E farò prodigi in cielo ed in terra: tangue, e fuoco, e colonne di fumo. 31 A sole sara mutato in tenebre, e la

luna diventerà sanguigna; avanti che venga il grande e spaventevole giorno del Bignore 4.

32 Ma egli avverrà, che chiunque invo-cherà il Nome del Signore sarà salvato; perciocché nel monte di Sion, e in Gerusalemme, vi sarà salvezza, come ha detto il Signore; e fra i rimasti, che il Signore avrà chiamati C

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sal. 18. 7. Mat. 24. 29. <sup>b</sup> Ger. 30. 7. Sof. 1. 15. <sup>c</sup> Es. 34. 6. Sal. 86. 5. 15. <sup>d</sup> Sal. 15. 2. <sup>c</sup> Giac. 5. 7. <sup>d</sup> Is. 45. 5. <sup>d</sup> Is. 44. 3. Ezec. 39. 29. Giov. 7, 20. Fat. <sup>h</sup> Is. 18. 9, 10. Mat. 24. 29. Mar. 13. 24. Luc. 21. 25. Apoc. 6. 12. <sup>d</sup> Abd. vers. 17. He is 11. 26. d Sel 10, 13; 11. 26.

Giudizii di Dio contro le nazioni nemiche-Israele sarà ristabitito:

3 PERCIOCCHE, ecco, in que giorni, e in quel tempo, quando avro tratto Giuda e Gerusalemme di cattività;

2 lo radumero tutte le nazioni, e le faro scendere nella valle di Giosafat; e verrò quivi a giudicio con esse, per lo mio popolo, e per Israele, mia eredità; il quale essi hanno disperso fra le genti, e hanno

spartito il mio paese;
3 E hanno tratta la sorte sopra il mio popolo, e han dato un fanciullo per una îneretrice, e venduta una fanciulla per del

vino che hanno bevuto.

4 Ed anche, che mi siete voi, o Tiro, e Sidon, e tutte le contrade della Palestina? mi fareste voi pagamento? mi ricompensereste voi? tosto, e prestamente, io vi renderò la vostra retribuzione in sul capo.

5 Perciocchè voi avete predato il mio orq e il mio argento; e avete portato dentro i vostri tempii il meglio, e il più bello delle

mie cose preziose;

6 E avete venduti i figliuoli di Giuda, e i figliuoli di Gerusalemme, a' figliuoli de' Greci, per dilungarli dalla lor contrada.

7 Ecco, io li farò muovere dal luogo, dove saranno andati, dopo che voi li avrete venduti; e vi renderò la vostra retribuzione in sul capo;

8 E venderò i vostri figlinoli, e le vostre figliuole, in man de' figliuoli di Giuda; ed essi li venderanno a' Sabei, per esser condotti a una nazione lontana; perciocche il Signore ha parlato.

9 Bandite questo fra le genti, dinunziate la guerra, fate muover gli uomini prodi; accostinsi, e salgano tutti gli uomini di

guerra.

10 Fabbricate spade delle vostre zappe, e lance delle vostre falci; dica il flaceo: Io son forte<sup>a</sup>.

11 Adunatevi, e venite, o nazioni tutte, d'ogn' intorno, e accoglictevi insieme; o Signore, fa quivi scendere i tuoi prodi.

12 Muovansi, e salgano le nazioni alla valle di Giosafat; perciocchè quivi sederò per giudicar tutte le uazioni d' ogn' in-

torno.

13 Mettete la falce nelle biade; perciocchè la ricolta è matura; venite, acendete; perciocché il torcolo è pieno, i tini traboccano: conciossiachè la lor malvagità sia grande.

14 Turbe, turbe, alla valle del giudicio finale; perciocche il giorno del Signore, nella valle del giudicio finale, è vicino.

15 Il sole e la luna sono oscurati, e le stelle hanno sottratto il loro splendore.

16 E il Signore ruggirà da Sion, e manderà fuori la sua voce da Gerusalemme; e il cielo e la terra tremeranno; ma il Signore sarvi un ricetto al suo popolo, e una fortezza a' figliuoli d' Israele.

17 E voi conoscerete che io sono il Signore Iddio vostro, che abito in Sion. monte mio santo; e Gerusalemme sara tutta santità, e gli stranieri non passe-

ranno più per cosa.

18 E avvere in quel giorno, che i monti stilleranno, mosto, e i colli si struggeranno in latte, e per tutti i rivi di Giuda correranno acque; e una fonte uscirà della Casa del Signore<sup>c</sup>, e adacquerà la valle di Sittim.

littim. 19 Egitto sarà messo in desolazione, ed Edom sarà ridetto in deserto di deso-lazione, per la violenza fatta a figliuoli di Giuda; perciocono hanno sparso il sangue innocente nel lor paese.

20 Ma Giuda sara stanziato in eterno, e

Gerusalemme per ogni età.
21 Ed. io netterò il lor sangue, il quale io non avea nettato; e il Signore abiterà l in Sion.

# PROFETA AMOS.

1 LE parole di Amos, che era de' mandriali di Tecosa; le quali gli furono rivelate in visione intorno a Israele, a' di di Uzzia, re di Giuda, e a' di di Geroboamo, figliuolo di Gioas, re d' Israele; due anni avanti il tremoto.

2 Egli disse adunque: Il Signore rug-girà da Sion, e darà fuori la sua voce da Gerusalemme; e i paschi de' pastori fa- l hadad.

Minacce contre varii popoli, e contre Giuda. | ranno cordoglio, e la sommità di Carmel

si secchera.

3 Così ha detto il Signore: Per tre misfatti di Damasco; nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione; ma, nemiocchi hanna di tratta della contrata perciocche hanno tritato Galaad contreb-

bie di ferro.

4 E manderò un fuoco nella casa di Hazael, il quale consumera i palazzi di Ben-

<sup>#</sup> Mic. 4. 8. . b Mat. 18. 39, ecc. Apoc. 14. 15, ecc. . Apoc. 22. 1. d Am. 7. 14. Zac. 14. 5. f 2 Re 10. 32, 33; 13. 7. Ger. 49. 23, ecc. **♥Os. 1.1.** 

5 Ed io romperò le sbarre di Damasco, e sterminerò di Bicat-aven gli abitanti, e della casa di Eden colui che tiene lo scettro; e il popolo di Siria andrà in cattività in Chir, ha detto il Signore a.

6 Così ha detto il Signore: Per tre misfatti di Gaza, nè per quattro, io non le renderò la sua retribuzione, ma, perciocchè hanno tratto il mio popolo in cattività intiera, mettendo*lo* in mano di Edom;

7 E manderò un fuoco nelle mura di Gaza, il quale consumerà i suoi palazzi;

8 E sterminerò di Asdod gli abitanti, e di Aschelon colui che tiene lo scettro; poi rivolterò la mia mano sopra Ecron, e il rimanente de' Filistei perirà, ha detto il Signore Iddio c.

9 Così ha detto il Signore; Per tre misfatti di Tiro, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione d; ma, perciocchè hanno messo il mio popolo in man di Edom, in cattività intiera; e non si son

ricordati del patto fraterno;

10 E manderò un fuoco nelle mura di Tiro, il quale consumerà i suoi palazzi.

11 Cosi ha detto il Signore: Per tre misfatti di Edom, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione e; ma, perciocchè egli ha perseguito con la spada il suo fratello, e ha violate le sue compassioni; e la sua ira lacera perpetuamente, ed egli serba la sua indegnazione senza fine!

12 E manderò un fuoco in Teman, il

quale consumerà i palazzi di Bosra.

13 Così ha detto il Signore: Per tre misfatti de' figliuoli di Amnion, nè per quattro, io non renderò loro la lor retribuzione<sup>g</sup>; ma, perciocchè hanno fesse le donne gravide di Galaad, per allargare i lor confinia

14 E accenderò un fuoco nelle mura di Rabba, il quale consumerà i suoi palazzi, con istormo nel giorno della battaglia, e con turbo nel giorno della tempesta.

15 E Malcam andrà in cattività, con . tutti i suoi principi, ha detto il Signore.

COSI ha detto il Signore: Per tre misfatti di Moab, nè per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione; ma, perciocchè ha arse le ossa del re di Edom, fino a calcinarle;

2 E manderò un fuoco in Moab, il quale consumerà i palazzi di Cheriot; e Moab morrà con fracasso, con istormo, e con

suon di tromba.

3 Ed io sterminerò del mezzo di quella il rettore, e ucciderò con lui i principi di

essa, ha detto il Signore. 4 Così ha detto il Signore: Per tre mirenderò la sua retribuzione; ma, perciocche hanno sprezzata la Legge del Signore, e non hanno osservati i suoi statuti: e le lor menzogne, dietro alle quali andarono già i lor padri, li hanno traviati; 5 E manderò un fuoco in Giuda, il quale consumerà i palazzi di Gerusalemme.

6 Così ha detto il Signore: Per tre misfatți d'Israele, ne per quattro, io non gli renderò la sua retribuzione; ma, perciocchè hanno venduto il giusto per danari; e il bisognoso, per un paio di scarpe; 7 Essi, che ansano sopra la polvere della terra, dietro al capo de' poveri, e perver-

tono la via degli umili; e un uomo, e suo padre, vanno amendue a una stessa fanciulla, per profanare il Nome mio santo;

8 E si coricano sopra i vestimenti tolti in pegno, presso ad ogni altare; e bevono il vino delle ammende, nelle case de' loro iddii.

9 Or io distrussi già d'innanzi a loro gli Amorrei, ch' erano alti come cedri, e forti come querce; e distrussi il lor frutto di sopra, e le lor radici di sotto.

10 Ed io vi trassi fuor del paese di Egitto, e vi condussi per lo deserto, lo spazio di quarant' anni, a possedere il

paese degli Amorrei.

11 Oltre a ciò, io ho suscitati de' vostri figliuoli per profeti, e de' vostri giovani per Nazirei. Non e egli vero, o figliuoli d' Israele? dice il Signore.

12 Ma voi avete dato a bere del vino a' Nazirei, e avete fatto divieto a' profeti, dicendo: Non profetizzate.

13 Ecco, io vi strignerò ne' vostri luoghi, come si strigne un carro, pieno di fasci di biade.

14 E ogni modo di fuggire verrà meno al veloce, e il forte non potrà rinforzar le sue forze, nè il prode scampar la sua vita.

15 E chi tratta l' arco non potrà star fermo, nè il leggier di piedi scampare, nè chi cavalca cavallo salvar la vita sua.

16 E il più animoso d'infra gli uomini prodi se ne fuggirà nudo, in quel giorno, dice il Signore.

Misfatti e vizii d'Israele\_Annunzio di gastigo.

FIGLIUOLI d'Israele, udite questa parola, che il Signore ha pronunziata contro a voi; contro a tutta la nazione che io trassi fuor del paese di Egitto, dicendo:

2 Voi soli ho conosciuti d'infra tutte le nazioni della terra; perciò, farò punizione sopra voi di tutte le vostre iniquità.

3 Due cammineranno essi insieme, se prima non si son convenuti l' uno con l'altro?

sfatti di Giuda, nè per quattro, io non gli

Ger. 49. 7, ecc. \* 2 Re 16. 9. **b** 2 Cron. 28. 18. Ger. 47. 4. Ger. 49. 1, ecc. Ezec 8. ecc. 18. 30. 10. Abd. ver. 1, ecc. / Ezec. 85. 5. Ger. 48. 1, ecc. Ezec. 25. 8, ecc. 790 Ezec. 25. 2, ecc.

4 Il leone reiggirà egli nel bosco, senza che egli abbia alcuna preda? il leoncello darà egli fuori la sua voce dal suo ricetto, senza che prenda nulla!

5 L'uccello caderà egli nel laccio in terra, se non gli è stata tesa alcuna rete? il laccio sarà egli levato da terra, senza

aver preso nulla?

6 La tromba sonerà ella nella città, senza che il popolo accorra tutto spaventato? saravvi alcun male nella città, che il Signore non l'abbia fattoat

7 Perciocche il Signore Iddio non fa nulla, ch' egli non abbia rivelato il suo segreto a' profeti, suoi servitorio.

8 Se il leone rugge, chi non temeral se il Signore Iddio ha parlato, chi non pro-

fetizzerà °?

- 9 Bandite sopra i palazzi di Asdod, e sopra i castelli del paese di Egitto, e dite: Radunatevi sopra i monti di Samaria, e vedete i gran disordini che sono in mezzo di essa; e gli oppressati che son dentro di essa.
- 10 Essi non sanno operar dirittamente, dice il Signore; essí, che fanno tesoro di violenza e di rapina ne' lor palazzi. 11 Perciò, così ha detto il Signore Iddio:

Ecco il nemico; egli è d'intorno al paese, e trarrà giù da te la tua forza, e i tuoi

palazzi saranno predatia.

12 Così ha detto il Signore: Come il pastore riscuote dalla bocca del leone due garetti, o un pezzo d'orecchio, così scam-peranno i figliuoli d'Israele, che abitano in Samaria, in un canto di letto, o nelle cortine di una lettiera.

13 Ascoltate, e protestate contro alla casa di Giacobbe, dice il Signore Iddio, l'Iddio degli eserciti:

14 Che nel giorno che io farò punizione sopra Israele de' suoi misfatti, farò ancora punizione sopra gli altari di Betel. E le corna dell'altare saranno mozzate, e caderanno in terra;

15 E percoterò le case del verno, insieme con le case della state; e le case d'avorio saranno distrutte, e le case grandi peri-

ranno, dice il Signore.

4 ASCOLTATE questa parola, vacche di Basan, che siete nella montagna di Samaria, che oppressate i miseri, che

fiaccate i poveri, che dite a' vostri signori:
Recate, acciocche beviamo.

2 Il Signore Iddio ha giurato per la sua santità, che ecco, i giorni vi vengono addosso, ch' egli vi trarra fuori con uncini, e il vostro rimanente con ami da pe-

3 E voi uscirete per le rotture, ciascuna dirincontro a sè; e lascerete in abbandono i palazzi, dice il Signore.

4 Venite pure in Betel, e commettete misfatto; moltiplicate i vostri misfatti in Ghilgal, e adducete ogni mattina i vostri sacrificii, e le vostre decime a' tre giorni:

5 E fate ardere per profumo del pane levitato, per offerta di lode; e bandite a grida le offerte volontarie; poiche così amate di fare, o figliuoli d' Israele, dice grida le offerte volontarie;

il Signore Iddio.

6 E benché io vi abbia data nettezza di denti in tutte le vostre città, e mancamento di pane in tutti i luoghi vostri; non però vi siete convertiti a me, dice il

Signore.

7 E benchè io vi abbia divietata la pioggia, tre mesi intieri avanti la mietitura, e abbia fatto piovere sopra una città, e non sopra l'altra; e un campo sia stato adacquato di pioggia, e un altro, sopra il quale non è piovuto, sia seccato;

8 E due, e tre città si sieno mosse verso una città, per bere dell' acqua, e non si sieno saziate; non però vi siete convertiti a me, dice il Signore.

9 Io vi ho percossi di arsura, e di rubigine"; le ruche hanno mangiata la moltitudine de' vostri giardini, e delle vostre vigne, e de' vostri fichi, e de' vostri ulivi; e pur voi non vi siete convertiti a me, dice il Signore.

10 Io ho mandata fra voi la pestilenza nella via di Egitto!; io ho uccisi con la spada i vostri giovani, oltre alla presa de vostri cavalli; e ho fatto salire il puzzo de vostri eserciti, fino alle vostre nari; e pur voi non vi siete convertiti a me, dice il Signore.

11 Io vi ho sovvertiti, come Iddio sovverti Sodoma e Gomorra; e siete stati come un tizzone salvato da un incendio; e pur voi non vi siete convertiti a me, dice il Signore.

12 Perciò, io ti farò così, o Israele: e perciocche io ti farò questo, preparati allo

scontro dell' Iddio tuo, o Israele.

13 Perciocche, ecco colui che ha formati i monti, e che crea il vento, e che dichiara all'uomo qual sia il suo pensiero, che fa dell'alba oscurità, e che cammina sopra gli alti luoghi della terra; il cui Nome &: Il Signore Iddio degli eserciti.

### Predizione della povina d'Israele.

ASCOLTATE questa parola, il lamen-5 ASCOLLIALE que a far di voi, o casa d' Israele.

2 La vergine d' Israele è caduta, ella non risorgerà più; è abbandonata sopra la sua terra, non vi è niuno che la rilevi.

3 Perciocche, così ha detto il Signore Iddio: Nella città onde ne uscivano mille, ne resteranno sol cento; e in quella onde ne uscivano cento, ne resteranno sol dieci, alla casa d' Israele.

4 Perciocche, così ha detto il Signore alla casa d' Israele: Cercatemi, e voi viveretea.

5 E non cercate Betel, e non entrate in Ghilgal, e non passate in Beer-seba; perciocche Ghilgal del tutto sara menato in cattività, e Betel sarà ridotto al

miente.

6 Cercate il Signore, e voi viverete; che talora egli non si avventi sopra la casa di Giuseppe, a guisa di fuoco, e non la consumi, senza che Betel abbia chi spenga il fuoco.

7 Voi, che mutate il giudicio in assenzio,

e lasciate in terra la giustizia;

8 Cercate colui che ha fatte le Gallinelle e l'Orione, e che muta l'ombra della morte in mattutino, e fa scurare il giorno come la notte; che chiama le acque del mare, e la spande sopra la faccia della terra; il cui Nome è : Il Signore;

9 Che rinforza il guastatore sopra il for-

te, talche il guastatore occupa la fortezza.

10 Essi odiano nella porta chi li riprende, e abbominano chi parla con in-

tegrità.

11 Laonde, perciocche voi aggravate il povero, e prendete da lui la soma del frumento; voi avete edificate delle case di pietre pulite, ma non abiterete in esse; voi avete piantate delle vigne belle, ma non ne berrete il vino.

12 Perciocche io conosco i vostri mi-sfatti, che son molti, e i vostri peccati, che son gravi; oppressatori del giusto, prenditori di taglia, e sovvertitori della ragione

de' poveri nella porta.

13 Perciò, l' uomo prudente in quel tempo tacerà ; perciocchè sarà un cattivo

tempo.

14 Cercate il bene, e non il male, acciocchè viviate; e il Signore Iddio degli eserciti sarà con voi, come avete detto.

15 Odiate il male, e amate il bene, e stabilite il giudicio nella porta; forse avrà 'il Signore Iddio d' Israele pietà del

rimanente di Giuseppe.

16 Perciò, così ha detto il Signore Id-dio degli eserciti, il Signore: Vi sarà pianto in tutte le piazze; e si dirà in tut-te le strade: Ahi lasso! Ahi lasso! e si chiameranno i lavoratori al duolo, e al lamento quelli che sono intendenti in lamenti lugubri

17 In tutte le vigne ancora ri sarà pianto; perciocche lo passerò nel mezzo di te, ha detto il Signore.

18 Guai a voi, che desiderate il giorno del Signore! perchè desiderate così il giorno del Signore! esso sarà giorno di tanches. tenebre, e non di luce.

19 Come se un uomo fuggisse d'innanzi a un leone, e un orso lo scontrasse; ovvero, entrasse in casa, e appoggiasse la mano alla parete, e una serpe lo mor-

20 Il giorno del Signore non sarà egli tenebre, e non luce! e caligine, senza al-

cuno splendore?

21 Io odio, io sdegno le vostre feste; e non odorero più le vostre solenni raunanze

22 Che se mi offerite olocausti, e le vostre offerte, lo non le gradirò; é non riguarderò a' sacrificii da render grazie, fatti delle vostre bestle grasse<sup>d</sup>.

23 Toglimi d'appresso lo strepito delle tue canzoni, e fa ch' io non oda il con-

cento de' tuoi salterii.

24 Anzi corra il giudicio, a guisa d'acque; e la giustizia, a guisa di rapido torrente.

25 O casa d' Israele, mi offeriste voi sacrificii e offerte nel deserto, per lo spa-

zio di quarant' anni!?

26 Anzi voi portaste il tabernacolo del vostro Melec, e l'efficie delle vostre immagini; la stella de' vostri dii, che voi vi avevate fatti.

27 Perciò, io vi farò andare in cattività di là da Damasco, ha detto il Signore, il cui Nome è: L' Iddio degli eserciti.

### Vizii & Iraelė-Minacce.

GUAI a quelli che sono agiati in Sion. e che se ne stanno sicuri nel monte di Samaria, vuoghi famosi per capi di nazioni, a quali va la casa d' Israele! 2 Passate in Calne, e vedete; e di là

andate in Hamat la grande; poi scendete in Gat de' Filistei; non valevano que' regni meglio di questii non erano i lor confini maggiori de vostri?

3 Voi, che allontanate il giorno malvagio, e fate accostare il seggio della

violenza;

4 Che giacete sopra letti di avorio, e. lussuriate sopra le vostre lettiere; e mangiate gli agnelli della greggia, e i vitelli tolti di mezzo della stia;

5 Che fate concento al suon del salterio; che vi divisate degli strumenti musicali,

come Davide;

6 Che bevete il vino in bacini, e vi ungete de più eccellenti offi odoriferi; e non sentite alcuna doglia della rottura di Giuseppe.

7 Perciò, ora andranno in cattività, in capo di quelli che andranno in cattività; e i conviti de lussarianti cesseranno.

8 Il Signore Iddio ha giurato per l'anima sua, dice il Signore Iddio degli eserciti: Io abbomino l'alterezza di Giacobbe, e odio i suoi palazzi, e darò in man del

·731

<sup>·</sup> Mic. F 4 Am. 6. 10. Gioele 2. 2. Sof. 1. 14, 15. 1 Re 11. 33, 2 F 7. 6. Lzec. 12. 27. \*Is, 55. 3, ecc. Am. 6. 10. Deut. 32. 17, ecc. Ezec. 20. 8, ecc. 12 Re 17. 6.

nemico la città, e tutto ciò che vi è i

9 E avverrà che se pur dieci uomini

rimangono in una casa, morranno.

10 E lo zio, o il cugin loro li torrà, e li brucerà, per trarre le ossa fuor della casa; e dirà a colui che sarà in fondo della casa: Evvi ancora alcuno teco! Ed esso dirà: Niuno, E colui gli dirà; Taci; perciocchè egli non è tempo di ricordare il Nome del Signore

11 Perciocchè, ecco, il Signore dà commessione di percuotere le case grandi di

ruine, e le case piccole di rotture.

12 I cavalli romperanno essi le zolle su per le rocce? o vi si arerà co' buoi? conciossischè voi abbiate cangiato il giudicio in veleno, e il frutto della giustizia in assenzio;

13 Voi, che vi rallegrate di cose da nulla; che dite: Non abbiamo noi acquistate delle corna con la nostra forza?

14 Perciocchè, ecco, io fo sorgere contro a voi, o casa d'Israele, una nazione, che vi oppresserà dall' entrata di Hamat, fino al torrente del deserto, dice il Signore Iddio degli eserciti.

Visioni delle locuste, del fuoco, dell' archipen-

7 IL Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: Ecco, egli formava delle locuste, in sul principio dello spuntar del guaime; ed ecco del guaime, dopo le segature del re.

2 E come quelle finivano di mangiar l'erba della terra, io dissi: Deh! Signore Iddio, perdona; quale è Giacobbe, ch' egli possa risorgere? conciossiachè egli sia già tanto piccolo.

3 Il Signore si pentì di ciò. Questo non

avverrà, disse il Signore.

4 Poi il Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: Ecco, il Signore bandiva di voler contendere col fuoco; e il fuoco consumò il grande abisso; consumò

anche una parte del paese.
5 Ed io dissi: Deh! Signore Iddio, resta; quale è Giacobbe, ch'egli possa risorgere! conciossischè egli sia già tanto pic-

colo.

6 Il Signore si penti di ciò. Ancora questo non avverrà, disse il Signore.

7 Poi egli mi fece vedere una cotal visione: Ecco, il Signore stava sopra un muro, fatto all' archipenzolo; e avea in

mano un archipenzolo.

8 E il Signore mi disse: Che vedi,
Amos! Ed io dissi: Un archipenzolo. E
il Signore disse: Ecco, io pongo l' archipenzolo per mezzo il mio popolo Israe-le; io non glielo passerò più c. scendo il si 9 E gli alti luoghi d' Isacco saranno ingannare;

distrutti, e i santuarii d' Israele saranno deserti; ed io mi leverò con la spada contro alla casa di Geroboamo.

### Ames in Betel-Ostilità di Amasia.

10 Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re d'Israele<sup>g</sup> : Amos ha fatta congiura contro a te, in mezzo della casa d'Israele; il paese non potrà portare tutte le sue parole.

11 Perciocche, così ha detto Amos: Geroboamo morrà per la spada, e Israele sarà del tutto menato in cattività d' in su

la sua terra.

12 Poi Amasia disse ad Amos: Veggente, va, fuggitene nel paese di Giuda; e quivi mangia del pane, e quivi profetizza

13 E non profetizzar più in Betel; perciocchè è il santuario del re, e una stanza

reale.

14 Ma Amos rispose, e disse ad Amasia: Io non era profeta, ne figliuol di projeta; anzi era mandriale, e andava cogliendo de' sicomori h;

15 E il Signore mi prese di dietro alla greggia, e mi disse: Va, profetizza al

mio popolo Israele.

16 Ora dunque, ascolta la parola del Signore. Tu dici: Non profetizzar contro ad Israele, e non istillar sopra la casa d' Isacco;

17 Percio, così ha detto il Signore: La tua moglie fornichera nella città, e i tuoi figliuoli, e le tue figliuole caderanno per la spada; e la tua terra sarà spartita con la cordicella, e tu morrai in terra immonda, e Israele sarà del tutto menato in cattività, d' in su la sua terra.

Visione del canestro di frutti-Minacce contro Israels.

8 IL Signore Iddio mi fece vedere una cotal visione: Ecco un canestro di frutti di state.

2 Ed egli mi disse: Che vedi, Amos? Ed io dissi: Un canestro di frutti di state. E il Signore mi disse: Lo statuito fine è giunto al mio popolo Israele; io

non glielo passerò più .

3 E in quel giorno i canti del palazzo saranno urli, dice il Signore Iddio; vi sarà gran numero di corpi morti; in ogni luogo si udirà: Getta via, e taci.

4 Ascoltate questo, voi che tranghiottite il bisognoso, e fate venir meno i po-

veri del paese ; 5 Dicendo : Quando saranno passate le calendi, e noi venderemo la vittuaglia? e il sabato, e noi apriremo i granai del frumento? (scemando l'efa, e accre-scendo il siclo, e falsando le bilance, per

m. 5. 13; 8, 3. Ger. 5. 12, 82. 2 Re 14. 23. <sup>5</sup> Ger. 5. 15.

6 Comparando i poveri per danari, e il bisognoso per un paio di ecarpe); e noi venderemo la vagliatura dei frumento i

7 Il Sumore ha giurato per la gloria di Giacobbe He mai in perpetuo io dimen-tico tutte le lors opera. 8 La terra non sarà cila commona per

questo i ogni suo abstatore non ne farà egli cordoglio? e non mirà ella tutta come un nume! e non ne mrà ella portata via, e semmerta, come per lo fisme

di Egitto!

DE avvertà in quel giorno, dice il Signore Iddio, che lo farò tramontare il

sole nel memodi, e spandero la tenebre sopre la terra in giorno chiaro"; 10 E cangerò le ventre feste in duolo, e tutti i ventri canti in lamento; e ferò che si porrà il meco sopra tutti i ismbi, e che ogni testa such riss; e instituto si passe in cordoglio, quale è quel che si fa put lo figitazio unico; e la sua fine surà

come un giorno amero. 11 Esco, i giorni vezgono, dice il Signom Iddio, che lo manderò la famo tial passe; non la fame di pane, no la este d' acqua ; auxi d' ndire le parole del Signore . 18 Ed esti si moverame de un mare

all' altro, e dal Settentmone fino all' Oriente; andranno atterno, carcando la pa-rola del Signore, e non la teoveranno. 13 In quel giorno le belle vargini, e i giovani verranno meno di sate;

14 I quali giurmo per lo misfatto di Samaria", e dicono. Come l' Iddio teo vive, o Dan ; a: Come vive il rito di Besr-soba ; e cadamano, e non ricommanno

Philone della distrucione dell' altare-Pro-mont di ristoramente.

9 10 vidi il Signore, che stava in piè copra l'altara. Ed agil dime: Perenoti il frontispicio, a sieno acrollati gli stipita; trafiggi il capo a sent tutti quanti; perciocobè io nocidarò cun la spada il lor rimangnte; niun di loro potrà salvarsi

con la fuga, né semmero ne laoghi più 2 Avvegnaché exvangro ne laoghi più hum sotterra, la mia mano li prenderi di là; e avvegnaché mitenero in cielo, lo li

trairò giu di la .

3 E avvegnachè si pascondensero in su
la sommità di Carandi, io li investigherò, e li torrò di là ; e avvegnache si occul-tamero dal mio cospetto nel fondo del mare, di là comanderò al serpente che li morda,

4 E se vanno in cattività davanti a lor nemici, di là darò commendore alla spada che li uccida"; e metterò l'occhio mio-sopra loro in male, e non in bene. 5 Cr il Signore Iddio degli eserciti è quel che qui addio toccà la terra ella si strugga, e tutti gli abitanti di com fanno cordoglio;

ed essa sale tutte, come un fiume, ed è sommersa, come per lo fiume di Egitto:

6 (h' edifica ne' cicli le sue sale, e che ha fondata la sua fabbrica sopra la terra; che chiama le acque dal masa, e la spande sopra la friccia della terra; il cui licuni is Il Simon.

ŧ ØC 29

CC. ø

aginta fra intio le genti, siccome di grano è dimenato nel vaglio, sanza che na enggia pure un granello in terra.

10 Tutti i peccaturi, d' infra il mio popolo, morranno per la spada; i quali dicono il male non di giugnera, e non e' incontrerà.

11 In qual giorno io ridirizzarò il tabar-macalo di Davida, che surà stato abbat-tato ; e ripasseb le los rotture, e ridiriz-serò le los rume, e risdificherò quallo, come ero a' di antichi;

12 Acciocche quatii che si chiamano del mio Fome possegnano il rimanente di Edom, e tutte le nazioni, dice il Bignore, che fa questo.

13 Loso, i giorni vengono, dice il Bignore, che l'aretore giugnerà il mistitore, e il calcator delle uve il seminatore; e il

monti stillaranno mosto, e tutti i solli si

struggeranno". 14 Ed io ritrarrò di cattività il mio po-polo Iarsele, ed essi riedifioheranno le città desolute, e vi abiteranno ; e piante-renno delle vigne, e ne burranno il vino ; e lavoreranno de giardini, e ne mangeranno il frutto

18 Ed to li pianterb in su la lor turn, e non manno più divalti d' in su la lor terra, che io ha loro dain, ha detto il fit-gnora Iddio tuo i.

<sup>\*</sup> in. 30, 5, 10. \* Sail, St. 6. \* Bout, S. St. 6 Sail, 130, S. con, Abd. vern, 4, 6 Dout, 30, 60, 60.5 / Pat. 35, 26—17, 7 Loy, 38, 5, Gioris S. 16, 7 Errer, 36, 36, con, 7 Gor, 31, 41,

# LA PROFEZIA DI ABDIA.

LA visione di Abdia. Coti ha detto il Signore Iddio ad Edom: Noi abbiamo udito un grido da parte del Gignore, e un ambasciatore è stato mendato fra le genti, dicendo: Movetevi, e leviamoci contro a lei in battaglia <sup>a</sup>.

2 Ecco, io ti ho fatto piccolo fra le gen-

ti; tu sei grandemente sprezzato.

3 La superbia del cuor suo ti ha ingannato, o tu che abiti nelle fessure delle rocte, che son l'alta tua stanza; che dici nel cuor tuo: Chi mi tranta giù in

4 Avvegnachè tu avessi innalzato il tuo nido come l'aquila, e l'avessi posto fra le stelle; pur ti trarrò giù di là, dice il

Signore.

5 Se quelli che son venuti a te fosser ladri, o ladroni notturni, come saresti stato distrutto? non avrebbero essi rubato quanto fosse lor bastato? se de' vendemmiatori fosser venuti a te, non ti avrebbero essi lasciati alcuni grappoli? 🕕

6 Come sono stati investigati, e ricer-

cati i nascondimenti di Essu?

7 Tutti i tuoi collegati ti hanno accompagnato fino a' confini; quelli co' quali tu vivevi in buona pace ti hanno ingannato, e ti hanno vinto; hanno messo il tuo pane per una grappola setto di te; non vi è inlui alcuno intendimento.

8 In quel giorno, dice il Signore, non farò io perir di Edom i savi, e del monte

di Esaù l'intendimento!

9 I tuoi momini prodi saranno eziandio spaventati, o Teman; acciocchè sia ster-minato ogni uomo dal monte di Esau, per uccisione. "

10 Per la violenza fatta al tuto fratello Giacobbe, vergogna ti coprirà, e sarai

sterminato in perpetuo.

11 Nel giorno, che tu te ne stavi dirincontro; nel giorno, che gli stranieri mena-vano in cattività il suo esercito, e i forestieri entravano dentro alle sue porte, e traevano le sorti sopra Gerusalemme: anche tu eri come l'un di loro.

12 Or non istare a riguardare, nel gior- le il regno sarà del Signore.

l peccati e il castiga di Edom; il ristabilimento e la felicità d' Israele. no del tuo fratello, nel giorno ch' egli è condotto in terra strana: e non rallamenti condotto in terra strana; e non rallegrarti de figliuoli di Giuda, nel giorno che periscono; e non allargar la bocca, nel giorno della *lor* distretta.

> 13 Non entrar nella porta del mio popolo, nel giorno della loro calamità: e non istare ancora su a riguardare il suo male, nel giorno della sua calamità; e non metter le mani sopra i suoi beni, nel giorno della sua calemità.

14 E non istartene in su le forche delle strade, per ammazzar ouelli d'esso che si salvano; e non mettere in mano de' nemici quelli d' esso che scampano, nel giorno della distretta.

15 Perciocchè il giorno del Signore contro a tutte le nazioni è vicino; come tu hai fatto con sarà fatto a te; la tua retribuzione ti ritornerà in sul caso c

16 Perciocche; siccome voi avete bevato in sul monte miosanto, così berranno tutte le nazioni continuamente; anzi berranno, e inghiottiranno, e saranno come se nen fossero state

17 Ma net monte di Sion vi sarà qualche scampo, e quello sarà santo; e la casa di Giacobbe possederà le sue possessioni.

18 E la casa di Giacobbe sarà un fuoco. e la casa di Giuseppe una fiamma; e la casa di Esau sarà come stoppia; essi si apprenderanno in loro, e li consumeranno; e la casa di Esaŭ non avrà alcuno che resti in vita; perciocchè il Signore ha parlato.

19 E possederanno la parte meridionale cel monte di Essù; e il piano col paese de Filistei; possederanno ancora il territorio di Etraim, e il territorio di Samaria;

e Beniamino con Galaad.

20 E questo esercito de' figliuoli d' Israele, che è stato menato in cattività, possederà quello ch' era de' Cananci, fino in Sarepta; e que' di Gerusalemme, che sono stati menati in cattività, che sono in Sefarad, possederanno le città del . . . . . . Mezzodi.

21 E de' liberatori saliranno nel monte di Sion, per giudicare il monte di Esaù;

Ger. 49. 7, ecc.

b Gen. 27. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Ezec. 35, 15,

# IL LIBRO DEL

# PROFETA GIONA.

Vocazione di Giona—Sua fuga e sua punizione.

LA paroladel Signore fu indirizzata a Giona, figliuolo di Amittai, dicendo:

2 Levati, va in Ninive, la gran città e predica contro ad essa; perciocche la lor malvagità è salita nel mio cospetto.

3 Ma Giona si levo, per fuggirsene in Tarsis, dal cospetto del Signore; e scese in Iafo, ove trovò una nave, che andava in Tarsis; ed egli, pagato il nolo, vi entrò, per andarsene con la gente della nave in Tarsis, d'innanzi al cospetto del Signore.

4 Ma il Signore lanciò un gran vento nel mare, e vi fu una gran tempesta in mare, talchè la nave si credette rompere.

5 E i marinal temettero, e gridarono ciascuno al suo dio, e gettarono gli arredi ch' erano nella nave in mare, per alleviarsene<sup>a</sup>. Or Giona era sceso nel fondo della nave, e giaceva, ed era profondamente addormentato.

6 E il nocchiero si accostò a lui, e gli disse: Che fai tu, dormitore? levati, grida all' Iddio tuo; forse Iddio si darà pensier

di noi, e non periremo.

7 Poi dissero l'uno all'altro: Venite, e tiriamo le sorti, e sappiamo chi è cagione che questo male ci è avvenuto. Trassero adunque le sorti, e la sorte cadde sopra

8 Allora essi gli dissero: Deh! dichiaraci chi è cagione che questo male ci è avvenuto; quale è il tuo mestiere! ed onde vienit quale è il tuo paeset e di qual popolo sei?

9 Ed egli disse loro; Io sono Ebreo, e temo il Signore Iddio del cielo, che ha

fatto il mare e l'asciutto.

10. E quegli uomini temettero di gran timore, e gli dissero: Che hai tu fatto? Conciossiachè quegli uomini sapessero ch' egli se ne fuggiva dal cospetto del Signore; perciocchè egli l' avea lor dischiere.

11 Ed essi gli disseroi Che ti faremo, acciocchè il mare si acqueti, lasciandoci in riposo? conciossiaché la tempesta del

mare andasse vie più crescendo.

12 Ed egli disse loro: Prendetemi, e get-tatemi nel mare, e il mare si acqueterà, lasciandovi in riposo; perciocché io conosco che per cagion mia questa gran tempesta vi è sopraggiunta.

13 E quegli uomini a forza di remi si | fece.

studiavano di ammainare a terra; ma non potevano; perciocche la tempesta del mare andava vie più crescendo contro a loro.

14 Allora gridarono al Signore, e dis-sero: Ahi Signore! deh! non far che periamo per la vita di quest' uomo; e non metterci addosso il sangue innocente; conciossiache tu, Signore, abbi operato come ti è piaciuto.

15 E presero Giona, e lo gettarono in mare; e il mare si fermò, cessando dal

suo cruccio.'

16 E quegli uomini temettero di gran timore il Signore, e sacrificarono sacrificii al Signore, e votarono voti.

Giona inghistito dal pesce—Sua preghiera e rua liberazione.

2 OR il Signore avea preparationa; e Giona pesce, per inghiottir Giona; e Giona del nesce tre giorni, e OR il Signore avea preparato un gran fu nelle interiora del pesce tre giorni, e tre nottib.

2 E Giona fece orazione al Signore Id-dio suo, dentro all' interiora del pesce,

3 E disse: Io ho gridato al Signore dal-la mia distretta, ed egli mi ha risposto; io ho sclamato dal ventre del sepolcro, e tu hai udita la mia voce.

4 Tu mi hai gettato al fondo, nel cuor del mare; e la corrente mi ha circondato; tutti i tuoi flutți, e le tue onde, mi son passate addosso c.

5 Ed io ho detto: To sono scacciato d'innanzi agli occhi tuoi; ma pure io vedrò ancora il Tempio della tua santità.

6 Le acque mi hanno intorniato infino all' anima, l' abisso mi ha circondato, l' aliga mi si è avvinchiata intorno al capo.

7 Io son disceso fino alle radici de' monti; le sbarre della terra son sopra me in perpetuo; ma tu hai tratta fuor della fossa la vita mia, o Signore Iddio mio.

8 Quando l'anima mia si veniva meno in me, io ho ricordato il Signore; e la mia orazione è pervenuta a te; nel Tempio della tua santità.

9 Quelli che osservano le vanità di menzogna abbandonano la lor pietà:

10 Ma io, con voce di lode, ti sacrifiche rò; io adempierò i voti che ho fatti d; Il

salvare appartiene al Signore.

11 E il Signore disse al pesce, che sgoragasse Giona in su l'asciutto; e così

Fat. 27. 18, 19, 88, - Sal. 50. 14, 23; 116. 17, 18.

Mat. 12. 39, ecc.; 16. 4, ecc. Luc. 11. 29, ecc. Sal. 3. 8.

Giona a Ninive. Pentimento dei Niniviti.

3 E LA parola del Signore fu indirizzata

a Giona, la seconda volta, dicendo: 2 Levati, va in Ninive, la gran città, e predicale la predicazione che io ti dichiaro.

3 E Giona si levo, e se ne andò in Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una grandissima città, di tre giornate di cammino.

4 E Giona cominciò ad andar per la città il cammino d' una giornata, e predicò, e disse: Infra quaranta giorni Ninive sarà sovvertita.

5 E i Niniviti credettero a Dio, e bandirono il digiuno, e si vestirono di sacchi, dal maggiore fino al minor di loro a

6 Anzi, essendo quella parola pervenuta al re di Ninive, egli si levò su dal suo trono, e si tolse d'addosso il suo ammanto, e si coperse di un sacco, e si pose a sedere

in su la cenere ;
7 E fece andare una grida, e dire in Ninive: Per decreto del re, e de suoi grandi,
vi si fa assapere, che ne uomo, ne bestia, nè minuto, nè grosso bestiame, non assaggi nulla, e non pasturi, e non beva acqua;

8 E che si coprano di sacchi gli uomini, e le bestie; e che si gridi di forza a Dio; e che ciascuno si converta dalla sua via malvagia, e dalla violenza ch' è nelle sue

9 Chi sa se Iddio si rivolgerà, e si pen-tirà, e si storrà dall' ardor della sua ira;

si che noi non periamo"!

10 E Iddio vide le loro opere; come si erano convertiti dalla lor via malvagia; ed egli si penti del male, ch' egli avea detto di far loro, e non lo feced.

Scontentezza di Giona e risposta del Signore.

4 MA ciò dispiacque forte a Giona, ed egli se ne sdegno; non sanno discernere fra la lor 2 É fece orazione al Signore, e disse: e la sinistra; e molte bestie?

Ahi! Signore, non è questo ciò che io diceva, mentre era ancora nel mio paese? perciò, anticipai di fuggirmene in Tarsis; conciossiaché io sapessi che tu sei un Dio misericordioso, e pietoso, lento all' ira, e di gran benignità; eche ti penti del male'. 3. Ora dunque, Signore, togli da me, ti

prego, l'anima mia; perciocchè meglio è per me di morire che di vivere.

4 Ma il Signore gli disse: E egli ben

fatto di sdegnarti in questa maniera!
5 E Giona usci della città, e si pose 2 sedere dal levante della città; e si fece quivi un frascato, e sedette sotto esso all' ombra, finchè vedesse ciò che avverrebbe nella città

6 E il Signore Iddió preparò una pianta di ricino, e la fece salire di sopra a Giona. per fargli embra sopra il capo, per trarki della sua noia. E Giona si rallegro di grande allegrezza per quel ricino.

7 Ma il giorno seguente, all'apparir deil'alba, Iddio preparò un verme, il qual percosse il ricino, ed esso si seccò.

8 E quando il sole fu levato, Iddio preparò un vento orientale sottile; e il sok feri sopra il capo di Giona, ed egli si re niva meno, e richiese fra sè stesso di morire, e disse: Meglio è per me di morire che di vivere.

9 E Iddio disse a Giona : E egli ben fatte di sdegnarti in questa maniera per lo ric-no? Ed egli disse: Si, egli è ben fatto, l essermi sdegnato fino alla morte.

10 E il Signore gli disse: Tu hai volutrisparmiare il ricino, intorno al quale: non ti sei affaticato, e il quale tu non b cresciuto; che è nato in una notte, e n una notte altresi è perito;

11 E non risparmierei io Ninive, quel gran città, nella quale sono oltre a dol decine di migliaia di creature umane, non sanno discernere fra la lor man deta

### IL LIBRO DEL

# PROFETA MICHEA.

Minacce contre Ieraele e Giuda per le loro ingiustizie e ribellioni.

LA parola del Signore, che fu indirizzata a Michea Morastita, a' di di Giotam, di Achaz, e di Ezechia, re di Giuda/, la quale gli fu rivelata in visione, contro a Samaria, e contro a Gerusalemme.

2 O popoli tutti, ascoltate; sii atteni terra, con tutto ciò ch' è in te"; e il Sig Iddio sarà testimonio contro a voi; i gnore, dico, dal Tempio della sua san

3 Perciocchè, ecco, il Signore esci suo luogo, e scendera, e camminerà gli alti luoghi della terra.

4 E i monti si struggeranno sotto lui, e le valli si schianteranno; come la cera si sirugge al fuoco, come le acque si spandono per una pendice a

5 Tutto questo avverrà per lo misfatto di Giacobbe, e per li peccati della casa d' Israele. Quale è il misfatto di Giacobbe! non è egli Samaria? E quali sono gli alti luoghi di Giuda? non sono eglino Gerusalemme?

6 Perciò, io ridurrò Samaria in un luogo desolato di campagna da piantar vigne; e verserò le sue pietre nella valle, e scoprirò

i suoi fondamenti.

7 E tutte le sue sculture saranno tritate, e tutti i suoi premii di fornicazioni saranno arsi col fuoco, ed io metterò in desolazione tutti i suoi idoli; perciocchè ella ha adunate quelle cose di prezzo di meretrice, torneranno altresi ad esser prezzo di meretrice.

8 Perciò, io lamenterò, e urlerò; io andrò spogliato e nudo; io farò un lamento, gridando come i dragoni; e un cordoglio,

urlando come l'ulule.

9 Perciocchè le piaghe di essa sono insanabili; perciocchè son pervenute fino a Giuda, son giunte fino alla porta del mio

popolo, fino a Gerusalemme. 10 Non l'annunziate in Gat, non piagnete punto; voltolati nella polvere nella

casa di Afra.

. #

3

, ×

را بر

Elai

∄e<sup>16</sup>

34.

11 Passatene, o abitatrice di Safir, con le vergogne nude; l'abitatrice di Saanan non è uscita; la casa di Bet-haesel è piena di lamento; egli ha tolta da voi la sua difesa.

12 Perciocchè l'abitatrice di Marot è dolente per li suoi beni; perciocchè il male è sceso da parte del Signore, fino alla

porta di Gerusalemme. 13 Metti i corsieri al carro, o abitatrice di Lachis; ella è stata il principio di peccato alla figliuola di Sion; conciossiachè in te si sieno trovati i misfatti Mr. d' Israele.

14 Perciò, manda pur presenti a Moreset-Gat; le case di Aczib saranno fallaci

ai re d' Israele.

15 Ancora ti addurrò un erede, o abitatrice di Maresa; egli perverrà fino ad Adullam, jino alla gloria d'Israele.

16 Dipelati, e tosati, per li figliuoli delle tue delizie; allarga la tua calvezza, come un'aquila; percioche quelli sono stati menati via da te in cattività.

GUAI a quelli che divisano iniquità, e macchinano del male sopra i lor inte etti, e lo mettono ad effetto allo schiarir inte<sup>f</sup>. idella mattina de perciocche ne hanno il notere in mano!

2 Desiderano de campi, e li rapiscono;

desiderano delle case, e le tolgono; e op-pressano l' uomo, e la sua casa; e la persona, e la sua eredità

3 Perciò, così ha detto il Signore: Ecco, io diviso del male contro a questa nazione, dal quale voi non potrete ritrarre il collo; e non camminerete più alteramente; perciocchè sarà un tempo mal-

vagio •

4 In quel giorno gli uni prenderanno a far di voi un proverbio, e gli altri un lamento lamentevole, e diranno: Noi sia-mo del tutto guasti; egli ha trasportata ad altri la parte del mio popolo; come mi avrebbe egli tolte, e avrebbe spartite le mie possessioni, per restituirmele?

5 Perciò, tu non avrai alcuno che tiri la cordicella, per far delle parti a sorte,

nella raunanza del Signore.

6 Non istillate; pure stilleranno; non istilleranno a costoro, e non riceveranno

vituperio<sup>9</sup>.

7 E questo da dirsi, o casa di Giacobbe? è lo Spirito del Signore raccorciato? son queste le sue opere? non son le mie parole buone inverso chi cammina dirittamente?

8 Oltre a ciò, per addietro il mio popolo si levava contro al nemico; ma ora, voi, stando agli agguati contro a' vestimenti, spogliate del loro ammanto i passanti che se ne stanno in sicurtà, essendo in riposo del<u>la</u> guerra,

9 Voi scacciate le donne del mio popolo fuor delle case delle lor delizie, voi togliete in perpetuo la mia gloria d' in su i lor

piccoli figliuoli.

10 Levatevi, e camminate; perciocchè questo non è il luogo del ripóso; conciossiachè sia contaminato, egli vi dissiperà, e anche d' una dissipazione violenta

11 Se vi è alcuno che proceda per ispirazioni, e menta falsamente, dicendo: Io ti stillerò di vino, e di cervogia; colui

è lo stillatore di questo popolo.

12 Per certo, io ti raccoglierò, o Giacobbe, tutto quanto; per certo io radunerò il rimanente d' Israele; io lo metterò in-sieme, come pecore di Bosra, come una greggia in mezzo della sua mandra; vi sara una gran calca per la moltitudine

degli uomini. 13 Lo sforzatore salirà davanti a loro; essi sforzeranno gli ostacoli, e passeranno; sforzeranno la porta, e usciranno per essa il lor re passerà davanti a loro, e il

Signore sarà in capo di essi.

### Minacce contro i rettori e i falei prafeti.

3. OR io ho detto: Deh! ascoltate, capi di Giacobbe, e voi conduttori della casa d'Israele: Non vi si appartiene egli di conoscer la dirittura?

2 Essi odiano il bene, e amano il male; | scorticano il mio popolo, e gli strappano la

carne d'in su le ossa.

3 E ciò che mangiano è la carne del mio popolo, e gli traggono la pelle d'addosso, e gli fiaccano le ossa; e tazliano quella a pezzi, come per metterla in una pignatta; e a guisa di carne, che si mette in mezzo d'una pentola.

4 Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà loro; anzi, in quel tempo egli nasconderà la sua faccia da loro, se-

con lo che hanno malvagiamente operato.

5 Così ha detto il Signore contro a profeti che traviano il mio porale che feti, che traviano il mio popolo; che, pre-dicando pace, mordono co' lor denti; e se alcuno non da loro nulla in bocca, bandi-

scono contro a lui la guerra;

6 Perciò, ei vi si farà notte e non redrete più alcuna visione; e vi si farà scuro, e non potrete più indovinare; e il sole tramonterà a questi profeti, e il giorno scurerà loro.

E i vedenti saranno svergognati, e gl'indovini confusi; e tutti quanti si veleranno il labbro di sopra; perciocche non vi sarà risposta alcuna di Dio.

8 Ma quant' è a me, io son ripieno di forza, per lo Spirito del Signore; e di dirittura, e di pro lezza, per dichiarare a Giacobbe il suo misfatto, e ad Israele il suo peccato.

9 Deh! udite questo, capi della casa di Giacobbe, e rettori della casa di Israele, che abbominate la ragione, e pervertite

ogni dirittura;

10 Che edificate Sion di sangue, e Geru-

salemme d'iniquità:

Il I capi d'essa giudicano per presenti, e i suoi sacerdoti insegnano per prezzo, e i suoi profeti indovinano per danari; e pure ancora si appoggiano in sul Signore, dicendo: Non è il Signore nel mezzo di

noi! male alcuno non ci sopraggiugnera. 12 Perciò, per cagion vostra Sion sarà arata come un campo, e Gerusalemme sarà ridotta in mucchi di ruine, e il monte del tempio in alti luoghi di selva<sup>c</sup>.

### . Annuazio della rocazione dei Gentili.

4 MA egli avverrà negli ultimi tempi che il monte della Casa del Signore sarà fermato in su la sommità de' monti, e sarà alzato sopra i colli; e i popoli accorreranno ad essod

2 E molte genti andramo, e diranno: Venite, e saliamo al monte del Signore, e alla Casa dell' Iddio di Giacobbe; ed egli ci ammaestrerà nelle sue vie e noi cammineremo ne' suoi sentieri; perciocchè la Legge uscirà di Sion, e la parola del Signore di Gerusalemme.

e castigherà nazioni possenti, fin ben lontano; e quelle, delle loro spade fabbricheranno zappe, e delle lor lance faki: l'una nazione non leverà più la spada contro all'altra, e non impareranno più la

4 Anzi sederanno ciascuno sotto alia sua vite, e sotto al suo fico; e non vi sarà alcuno che li spaventi; perciocchè la bocca del Signor degli eserciti ha parlato.

5 Poiche tutti i popoli camminano ciascuno nel nome dell'iddio suo, noi ancora cammineremo nel Nome del Signore Iddio nostro, in sempiterno.

6 In quel giorno, dice il Signore, io raccoglierò le pecore zoppe, e ricetterò le scacciate, e quelle che io avea afflitte;

7 E farò che le zoppe saranno per un riserbo, e che le dilungate diverranno una possente nazione; e il Signore regnera sopra loro nel monte di Sion; da quell'ora

fino in sempiterno.

8 E tu, torre della mandra, rocca della figliuola di Sion, quelle verranno a te: verrà parimente a tè la dominazione antica, il regno della figliuola di Gerusalemme.

9 Ora, perchè dài tu di gran gridi? vi egli alcun re in te? i tuoi consiglieri son eglino periti, che dolore ti ha colta, come

la donna che partorisce?

10 Senti pur doglie, e premiti, figliuola di Sion, come la donna che partorisce: perciocchè ora uscirai della città, e abiterai per li campi, e perverrai fino in Babi-lonia; ma quivi sarai riscossa, quivi ti riscatterà il Signore di man de tuoi nemici

11 Or al presente molte nazioni si son radunate contro a te, le quali dicono: Sia profanata; e yegga l'occhio nostro in Sion

ciò che desidera.

12 Ma esse non conoscono i pensieri del Signore, e non intendono il suo consiglio: conclossiache egli le abbia raccolte, a

guisa di manelle nell'aia. 13 Levati, e trebbia, figliuola di Sion". perciocchè io renderò di ferro il tuo como. e di rame le tue unghie, e tu stritolera molti popoli; ed lo consacrerò, a guisa d'interdetto, il lor guadagno al Signore, e le lor facoltà al Signore di tutta la terra.

5 RADUNATI ora a schiere, figliuoli di scherani; l'assedio è stato poste contro a noi; il rettore d'Israele è stato percosso con una bacchetta in su la guavćia.

Predizione della nascita del Messia e delle stabilimento del suo regno.

2 Ma di te, o Betlehem Efrata, benche 3 Ed egli farà giudicio fra molti popoli, i tu sii il minimo de' migliai di Giuda, mi

uscirà colui che sarà il Signore in Israele: le cui uscite sono ab antico, da' tempi eterni<sup>b</sup>

3 Perciò, egli li darà in man de lor ne-mici, fino al tempo che colei che ha da partorire abbia partorito; allora il rima-nente de suoi fratelli ritornerà a figliuoli d'Israele.

4 E colui starà ritto, e li pasturerà nella forza del Signore, nell'altezza del Nonie del Signore Iddiosuo; ed essi giaceranno; perciocchè ora egli si farà grande fino agli estremi termini della terra.

5 E costui sarà la pace ; quando l' Assiro entrerà nel nostro paese, e quando metterà il piè ne' nostri palazzi, noi ordineremo contro a lui sette pastori, e otto principi d' infra il comun degli uomini.

6 Ed essi deserteranno il paese degli Assiri con la spada, e il paese di Nimrod con le suè proprie coltella; ed egli ci ri-scotera dagli Assiri, quando saranno entrati nel nostro paese, e avranno messo il

7 E il rimanente di Giacobbe sara, in mezzo di molti popoli, come la rugiada nandata dal Signore, come pio ggia minuta sopra l'erba, che non aspetta l'uomo, e non ispera ne' figliuoli degli uomini. 8 Il rimanente di Giacobbe sara ezian-

dio fra le genti, in mezzo di molti popoli, come un leone fra il bestiame delle selve; come un leoncello fra le mandre delle pecore; il quale, se passa in alcunluoyo, cal-Pesta, e laceta; e non rlè alcuno che possa riscuotere.

'9 La tua mano sara alzata sopra i tuoi avversari, e tutti i tuoi nemici saranno

sterminati.

10 E avverrà in quel giorno, dice il Signore, che io distruggerò i tuoi cavalli del mezzo di te, e farò perire i tuoi carri;

11 E distruggerò le città del tuo paese, e manderò in ruina tutte le tue for-

tezze.

12 Sterminerò eziandío di man tua gl' incantesimi, e tu non avrai più alcuni pro-

nosticatori;

13 E distruggerd del mezzo di te le tue sculture, e le tue statue; e tu non adorerai più l'opera delle tue mani.

14 E stirperò i tuoi boschi del mezzo di

te, e disfarò le tue città.'

15 E farò vendetta, con ira, e con crucc'o, sopra le genti che non avranno ascol-

Lite del Signore col suo popolo. Vizit e scelle-ratezze d'Isruele. Iddio ne avrà pietà.

6 DEH! ascoltate ciò che dice il Signore: Levati, litiga appo i monti, e odano i colli la tua voce.

2 Udite, o monti, e roi saldi fondamenti della terra, la litedel Signore; perciocche il Signore ha una lite col suo popolo, e

vuol contendere con Israele.

3:O popol mio, che t' ho id fatto? e in che t' ho io travagliato? testimonia pur

contro a me.

4 Conciossiache io t'abbia tratto fuor del paese di Egitto, e riscosso della casa di servità ; e abbia mandati davanti a te

Mosè, Aaronne, e Maria.

5 Deh! popol mio, ricordati qual consi-glio prese Balac, re di Moab; e qual risposta gli diede Balaam, figliuolo di Beory; di ciò che ti arrenne da Sittim fino in Ghilgal; acciocthe turiconosca le giustizie del Signore.

6 Con che verrò io davanti al Signore? con che m'inchinerò io all' Iddio altissimo! gli verrò lo davanti con olocausti,

con vitelli di un anno?

7 Il Signore avrà egli a grado le migliain de' montoni, le decine delle migliaia delle bestie delle valli grasse daro io il mio primogenito per lo mio misfatto? il frutto del mio ventre per lo peccato dell'anima mia?

8 O uomo, egli ti ha dichiarato ciò ch' è buono; e che richiede il Signore da te, se non che tu faccia ciò che è diritto, e ami benignità, e cammini in umiltà col tuo Dio F?

9 La voce del Signore grida alla città (or il tuo Nome vede il diritto, e la ragione): Ascoltate la verga, e colui che I' ha fatta venire.

10 Non yi son eglino ancora nella casa dell' empio de' tesori d' empietà, e l'efa scarso, che è cosa abbominevole?

Il Sarei lo innocente, avendo bilance false, e un sacchetto di pesi ingannevoli

12 Perciocchè i ricchi di essa son ripieni di violenza, e i suoi abitanti ragionano falsità, e la lor lingua non è altro che frode nella lor bocca.

'13 Perciò, io altresi ti renderò dolente, percotendoti, e desolandoti per li tuoi

peccati.

14. Tu manger ii, e non sarai saziato; e il tuo abbassamento sarti dentro di te; tu darai di piglio, ma non salverai; e ciò che tu avrai salvato io lo darò alla spada.

15 Tu seminerai, e non mieterai pesterai le ulive, e non ti ungerai dell'olio; e il mosto, e non berrai il vino.

16 Oltre a ciò, gli statuti di Omri, e tutte le opere della casa di Achab<sup>1</sup>, sono state osservate; e voi siete camminati ne lor consigli; acciocche io vi metta in desolaz one, e gli abitanti di Gerusalemme in zufolo; e acciocché voi portiate il vituperio del mio popolo.

Mat. 2. 6. Giov. 7. 42. Giov. 1. 1, Ef. 2. 14. Num. 22. 5, ecc; 23. 7, ecc. 18. 1. 11. 11. 11 Re 16. 23-33; 21. 25, ecc. Es. 12.51; 16. 30; 20 Prov. 11. 1; 20 60s. 4. 1, e rif. \* Deut. 10. 12. 24---

7 AHI lasso me! perciocche io son divenuto come quando si son fatte le ricolte de' frutti della state; come quando si è racimolato dopo la vendemmia; non vi è più grappolo da mangiare; l'anima mia ha desiderato un frutto primaticcio.

2 L' uomo pio è venuto meno in terre, e non vi è più alcun nomo diritto fra gli uominia; tutti quanti insidiano al sangue, ognuno caccia con la rete al suo fratello.

3 Ambe le mani sono intente a far male a più potere; il principe chiede, e il gin-dice giudica per ricompensa, e il grande pronunzia la perversità dell'anima sua, ed essi l'intrecciano.

4 Il miglior di loro è come una spina, il più diritto è peggior che una siepe; il giorno delle tue guardie, la tua punizione è venuta; ora sarà la lor perplessità.

5 Non credete al famigliare amico, non vi confidate nel conduttore; guarda gli usci della tua bocca da colei che ti giace in seno. 6 Perciocche il figliuolo villaneggia il

padre, la figliuola si leva contro alla madre, e la nuora contro alla suocera; i famigliari di ciascuno sono i suoi nemici d.

7 Ma io starò alla veletta, riguardando al Signore; io aspetterò l' Iddio della mia salute; l' Iddio mio mi esaudirà.

8 Non rallegrarți di me, nemica mia ; se

son caduta, io mi rileverò; se seggo nelle tenebre, il Signore mi sarà luce. 9 Io porterò l'indegnazione del Signore; perciocchè io ho peccato contro a lui, fin-chè egli dibatta la mia lite, e mi faccia ragione, e mi tragga fuori alla luce; finchè

io vegga la sua giustizia.

10 Allora la mia nemica lo vedrà, e vergogna la coprirà; essa che mi diceva:
Dov'è il Signore Iddio tuo; gli occhi miei vedranno in lei ciò che desiderano; era

sarà ridotta ad esser calpestata, come il tango delle strade.

11 Nel giorno stesso che le tue chiusure saranno riedificate, l'editto si allontanera.

12 In quel tempo si verrà a te fin dall' Assiria, e dalle città del paese della fortezza; e dal paese della fortezza fino al flume, e da un mare fino all' altro, e da un monte fino all' altro.

13 Ma pure il paese sarà messo in desolazione, per cagion de' suoi abitanti, per lo frutto de' lor fatti.

14 Pastura il tuo popolo con la tua verga; la greggia della tua eredità, che se ne stanno solitarie nelle selve, in mezzo di Carmel; pasturmo in Basan, e in Galasi, come a' di antichi.

15 Io le faro veder cose maravigliose, come a' di che tu uscisti del paese di

Egitto.

16 Le genti vedranno queste cose, e 21. ranno svergognate di tutta la lor potenza: si metteranno la mano in su la bocca, le loro orecchie saranno assordate.

17 Leccheranno la polvere, come la biscia, come i rettili della terra; tremeranno da lor ricetti, e si verranno ad arrendere al Signore Iddio nostro, con ispavento; e temeranno di te.

18 Chi è l' Iddio pari a te, che perdoni l'iniquità, e passi di sopra al misfatto del rimanente della tua eredità? egli non ritiene in perpetuo l'ira sua ; perciocche egli prende piacere in benignità.

19 Egli avrà di nuovo pietà di noi, egli metterà le nostre iniquità sotto i piedi, e getterà nel fondo del mare tutti i nostri

peccati.
20 Tu atterrai a Giacobbe la verità, ad Abrahamo la benignità, la quale tu giurasti a' nostri padri già anticamente/.

### IL LIBRO DEL

# PROFETA NAHUM.

Giustitia e misericordia di Dio; egli distrug-gerà i suoi nemici e libererà il suo popolo,

1 IL carico di Ninive; il libro della visione di Nahum Elcoseo.

2 Il Signore è un Dio geloso, e tendicatore; il Signore è vendicatore, e che sa adirarsi; il Signore è vendicatore a' suoi avversari, e serba l' tra a' suoi nemici .

3 Il Signore è lento all' ira, e grande in forza, e non tiene punto il colpevole per innocente<sup>h</sup>; il camminar del Bignore è

con turbo, e con tempesta; e le nuvole sono la polvere de suoi piedi.

4 Egli egnida il mare, e lo fa seccare: e asciuga tutti i fiumi; Basan, e Carmel ne languiscono; ne languisce parimente il fior del Libano.

5 Egli la tremare i monti, e struggere i colli<sup>?</sup>; e la terra, e il mondo, e tutti i suci abitanti, son divampati dalla sua pre

6 Chi durerà davanti alla sua indegna i

Sal. 12. 1, 2. 5 M . 103, 9, 1s. 57, 16. d. 97, 5. Mic. 1. 4. Mic. 3. 11. Ger. 16. Lyc. 1. 72, 78, <sup>c</sup> Ger. 9. 4. A Mat. 10, 21, 33, 36. Luc. 12. 53. Es. 34. 6, 7. 72, 78. Es. 20. 5. Deut. 32. 35. Es. 84. 6, 7. Giona 4.

zione? e chi starà fermo nell' ardor della sua ira? il suo cruccio si spande come fuoco, ed egli fa scoscendere le rocce.

7 Il Signore è buono; egli è per fortezza in tempo di distretta; ed egli conosce

quelli che sperano in lui

8 Ma egli fara una final distruzione del luogo di quella, con inondazione che non potrà esser sostenuta; e tenebre perseguiranno i suoi nemici.

9 Che delibererete voi contro al Signore? egli farà una final distruzione; la distretta

non sorgerà a due riprese.

10 Perciocche, mentre saranno intralciati come spine, e gli ubbriachi s' inebbrieranno, saranno consumati come una stipa di stoppia secca.

11 Di te è uscito uno che ha divisato del male contro al Signore, un consigliere

scellerato.

12 Così ha detto il Signore: Quando saran pervenuti al colmo, come già saran grandi, così saranno segati e trapasseranno. Or io ti ho afflitta, ma non ti affliggerd più.

13 Anzi ora spezzerò il suo giogo d' ad-

dosso a te, e romperò i tuoi legami.

14 Ma contro a te il Signore ha ordinato che non si faccia più sementa del tuo nome; io sterminerò della casa de' tuoi dii le sculture, e le statue di getto; io farò di quella il tuo sepolcro, dopo che sarai stato messo in isprezzo.

15 Ecco sopra i monti i piedi del messo delle buone novelle, di colti che annunzia la pace<sup>a</sup>; celebra pure, o Giudea, le tue feste; adempi i tuoi voti; perciocche gli scellerati non passeranno pfu per te; tutti

son distrutti.

#### Assedio e presa di Ninive. 🖡

IL dissipatore è salito contro a te, o Ninive: guarda pur ben la fortezza, considera le vie, rinforzati i lombi, fortifica grandemente la tua forza.

2 Perciocchè il Signore ha restituita a Giacobbe la sua gloria, quale è la gloria d'Israele; conciossiache de vendemmiatori li abbiano vendemmiati, ed abbiano

guasti i lor tralci.

3 Gli scudi degli uomini prodi di colui son tinti di rosso, i suoi uomini di guerra son vestiti di scarlatto; nel giorno ch'egli ordinerà la battaglia, i carri si moveranno con fuoco di faci, e gli abeti saranno scossi.

4 I carri smanieranno per le strade, e faranno un grande scalpiccio per le piazze; gli aspetti di coloro saran simili a torchi accesi, essi scorreranno come folgori.

5 Egli chiameri per nome i suoi bravi guerrieri, essi s'intopperanno camminando, correranno in fretta al muro di essa, e la coverta sarà apparecchiata.

6 Le cateratte de' fiumi saranno aperte,

e i palazzi scoscenderanno.

7 E le dame del serraglio saran menate in cattività, è tratte fuori ; e le lor serventi le accompagneranno con voci, simili a quelle delle colombe, picchiandosi i petti come tamburi.

8 Or Ninive è stata, dal tempo che è in essere, come un vivalo di acque; ora fuggono essi; fermatevi, fermatevi; ma

niuno si rivolge.

9 Predate l'argento, predate l'oro; vi è apparecchio senza fine; predate la gloria

degli arredi preziosi d' ogni sorta.

10 Ella è vuotata, e spogliata, e desolata; e ojni cuore è strutto, e tutte le ginocchia si battono, e vi è doglia in tutti i lombi, e le facce di tutti son divenute fosche come

una pignatta.
11 Dov' è il ricetto de' leoni, e quel ch' era il pasco de' leoncelli, dove andava il leone, il fiero leone, e il leoncello, senza

che alcuno li spaventasse?

12 Quivi rapiva il leone per li suoi feoncelli abbastanza, e strangolava per le sue leonesse; ed empieva le sue grotte di

preda, e i suoi ricetti di rapina.

13 Eccomiti, dice il Signor degli eserciti, e arderò, e ridurrò in fumo i tuoi carri, e la spada divorerà i tuoi leoncelli; e la voce de tuoi messi non sarà più udita.

Delitti di Nintre e inevitabile suo castigo.

3 GUAI alla città di sangue, che è tutta piena di menzogna, e di storsione! dalla quale il predare non si diparte giammai.

2 Suon di sferza, e fracasso di ruote, se cavalli scalpitanti, e carri saltellanti ;

3 Cavalieri balzanti, flammeggiar di spade, e folgorar di lance, e moltitudine di uccisi, e gran numero di corpi morti, e cadaveri senza fine; l' uomo s' intopperà ne' lor corpi morti.

4 Per la moltitudine delle fornicazioni della graziosa meretrice, maestra d'incantesimi; che fa mercatanzia delle genti per le sue fornicazioni, e delle nazioni per Ii suoi incantesimi b.

5 Eccomiti, dice il Signore degli eserciti; e ti rimboccherò i tuoi lembi in su la faccia, e farò vedere alle genti le tue vergogne, e a' regni la tua turpitudine.

6 E ti getterò addosso cose abbomine-voli, e ti villaneggerò, e ti ridurrò ad

esser come dello sterco.

7 E tutti quelli che ti vedranno fuggiranno lungi da te, e diranno: Ninive e stata guasta; chi si condorrà seco? onde ti cerchèrei de consolatori?

8 Vali tu meglio di No, piena di popolo, situata fra i rivi, intorniata d' acque,

cui antimuro era il mare, e le cui mura sorgevano dal mare?

9 Cus, ed Egitto, e altri popoli senza fine, erano la sua forza; que di Put, e i Libii erano in tuo aiuto, o No.

10 E pure ella è stata trasportata, è andata in cattività; e pure i suoi piccoli fanciulli sono stati schiacciati in capo d'ogni strada, e si son tratte le sorti sopra i suoi personaggi onorati, e tutti i suoi gran, di sono stati incatenati, e messi ne' ceppi,

11 Anche tu sarai inebbriata, e ti na-sconderai; anche tu cercherai qualche luogo forte, da salvarti dal nemico. 12 Tutte le tue fortezze saranno come fichi a frutti primatica.

fichi, e frutti primaticci; i quali, essendo scossi, caggiono in bocca di chi li vuol

mangiare.

13 Ecco, il tuo popolo sard come tante donne, dentro di te; le porte del tuo paese saranno tutte aperte a' tuoi nemici; il

fuoco consumerà le tue sbarre. 14 Attigniti pur dell'acqua per l'assedio, fortifica le tue fortezze, entra nella malta, e intridi l'argilla; rifà la fornace da mat-

15 Quivi ti consumerà il fuoco, la spadi ti distruggerà; il fuoco ti consumerà, a guisa di bruchi; adunati pure in gran numero, a guisa di bruchi; adunati pure in gran numero, a guisa di locuste.

16 Tu hai moltiplicati i tuoi mercatanti sopra il numero delle stelle del ciclo: il bruco à scorso, e noi se ne à volsto.

lo: il bruco è scorso, e poi se ne è volato

17 I tuoi coronati son come locuste, e i tyoi capitani son come le maggiori locuste, che si accampano nelle chiusure, in tempo di freddo; e quando il sole è levato, si

dileguano, e non si riconosce più il lor luogo, dove erano. 18 O re di Assur, i tuoi pastori sono ad-dormentati; i tuoi bravi guerrieri si son ritratti in casa loro; il tuo popolo è disperso su per li monti, e non vi è alcuno che lo raccolga.

19 La tua rottura non si può risaldare in modo alcuno; la tua piaga è dolorosa; tutti quelli che udiranno il grido di te si batteranno a palme di te; perciocche, sopra cui non è del continuo passata la tua malvagità?

# IL LIBRO DEL

## PROFETA ABACUC.

Iniquità di Giuda; i Caldei lo castigheranno. | Intercessione del profeta.

1 IL carico che il profeta Abacuc vide. 2 Infino a quando, o Signore, griderò io, e tunon mi esaudirai? in fino a quando schemerò a te : Violenza le tu non salverai?

. 3. Perchè mi fai tu veder l'iniquità, e mi fai spettatore della perversita? e perchè vi è davanti a me rapina, e violenga figivi è chi muove lite, e contesa f

1 Perciò, la legge è indebolita, e il giu-dicio non esce giammai fucri; perciò cchè l'empio intornia il giusto; perciò esce il giudicio tutto storto.

5 Vedete fra le genti, e riguardate, e maravigliatevi, e siate stupefatti; per-ciocche io fo un' opera a di vostri, la quale voi non crederete, quando sarà rac-

centata",
6 Parciocchè ecco, io fo muovere i Caldei, quell' aspra, e furiosi nazione, che cammina per tutta la larghezza della terra, per impodestarsi di stanze che pon

7 Ella è fiera, e spaventevole; la sua ragione, e la sus altezza procele da lei Stassa: 1 Control of the first

8 E i suoi cavalli saran più leggieri che pardi, e più rapaci che lupi in sul vespro; e i suoi cavalleri si spanderanno; e vcnendo di lontano, voleranno, a guisa d'aquila che si affretta al pasto.

9 Ella verrà tutta per rapire: lo scen-tro delle lor facce sard come un vento orientale; ed ella accoglierà prigioni a

guisa di rena. 10 E si fara beffe dei re, e i principi le saranno in derisione; si ridera d'ogni fortezza, e fara de terrati, e la prendera. Il Ma allora il vento si mutera, ei

essa trapassera, e sarà distrutta. Questa sarà la forza che le sarà data dal suo

dio. 12 Non sei tu abeterno c, o Signore Iddio noi non morremo. mio, Santo mio? noi non morremo. () Signore, tu l'hai posta per far giudicio: e tu, o Rocca, l'hai fondata per casti-

gare, 13 Tu hai gli occli troppo puri per vedere il male, e non puoi riguardare l'iniquità; perchè dunque riguardi i disles!i! perchè taci, mentre l'empio tranghiot-tisce colui che è più giusto di lui? 14 E perchè hai renduti gli uomini si-

mili a' pesci del mare, a' rettili che non hanno signore?

15 Egli li ha tutti tratti fuori con l'amo, egli li ha accolti nel suo giacchio, e li ha radunati nella sua rete: rerciò, egli si rallegra, e trionfa.

16 Perciò, sacrifica al suo giacchio, e fa profumo alla sua rete; perciocchè per essì la sua parte è grassa, e la sua vivanda opima.

17 Vuoterà egli perciò il suo giacchio, e non resterà egli giammai di uccider le

genti del continuo i

I Caldei saranno castigati a loro turno.

2 10 me ne stava nella mia veletta, e mi teneva in piè nella fortezza, e considerava, per veder ciò che il Signore mi direbbe, e ciò che io potrei rispondere a quello che mi sarebbe opposto.

2 E il Signore mi rispose, e disse: Scrivi la visione, e distendila chiaramente sopra delle tavole; acciocchè si possa leggere

speditamente.

3 Perciocche vi è ancora visione fino ad un certo tempo, e il Signore parlerà ancora delle cose che avverranno alla fine, e non mentirà; se tarda, aspettalo; perciocchè egli per certo verrà, e non indugerà<sup>a</sup>.

4 Ecco, l'anima di colui che si sottrae non è diritta in lui; ma il giusto viverà

per la sua fede b.

5 E quanto più ingannerà il vino? L' uomo superbo non sussisterà in casa sua; perciocchè egli ha allargata l'anima sua, a guisa del sepolero; el de satisto come la morte, è non si è saziato, éd ha accolte a sè tutte le genti, ed ha radunati a sè tutti i popoli.

6 Tutti questi popoli non prenderanno essi a proverbiarlo, e a motteggiarlo, e a dire: Guai a chi accumula ciò che non è suo? infino a quando si ammasserà egli

addosso dello spesso fango?

7 Non si leveranno eglino di subito di quelli che ti morderanno i e non si desteranno eglino di quelli che ti scrolle

ranno, e a cui tu sarai in preda?

S Perciocche tu hai spogliate molte genti, tutto il rimanente de' popoli ti spoglierà'; per gli omicidii degli uomini, e per la violenza jatta alla terra, alle città, e a tutti i loro abitanti.

9 Guai a colui che è acceso di malvagia cupidigia per la sua casa, per mettere il suo nido in luogo alto, per iscampar dal

inale

10 Tu hai preso un consiglio che sarà di confusione alla tua casa: di tagliare a pezzi molti popoli; e hai peccato contro all'anima tua.

11 Perciouché la pietra griderà dalla

parete, e il mattone testimonierà di ciò d'infra il legname.

12 Guai a colui ch' edifica la città con sangue, e che la fonda con iniquità!

13 Ecco, questo non procede egli dal Signor degli eserciti, che i popoli si sieno faticati per lo fuoco, e le nazioni si sieno stancate intorno ad un lavoro che dovea esser ridotto al niente?

14 Conciossiaché la terra abbia da esser ripiena della gloria del Signore, siccome le acque coprono il fondo del mare<sup>d</sup>; acciocchè quella sia ricenosciuta.

15 Guai a colui che dà bere a' suoi compagni, che reca loro alla bocca i suoi fiaschi, ed anche li inebbria, per riguardare

le lor vergogne!

16 Tu sarai saziato di vituperio, e spopliato di gloria; bevi ancora tu, e scopri le tue vergogne; la coppa della destra del Signore si rivolgerà a te, e vi sarà vomito vituperoso sopra il seggio della tua gloria.

tua gloria.

17 Perciocche la violenza usata contro al Libano ti coprirà, e il guasto fatto dalle bestie, le spaventerà; per cagione del sangue degli uomini, e della violenza usata contro alla terra, alle città, ed a

tutti i loro abitanti.

18 Che giova la scultura, perchè il suo formatore la scolpisca? che giova la statua di getto, e il dottor di menzogna, perchè l'artefice si confidi nel suo lavoro, facendo degl'idoli mutoli?

19 Guai a colui che dice al legno: Risvegliati! e alla pietra mutola: Destati! potrebbe quella linsegnar cosa alcuna! Ecco, ella e coperta d'oro, e d'argento; e non vi e dentro di lei spirito alcuno.

20 Ma il Signore è nel Tempio della sua santità; fa silenzio per la sua pre-

senza, o terra tutta.

Orazione di Abacuc.

3 L' ORAZIONE del profeta Abacuc, sopra Sighionot.

2 O Signore, io ho udito ciò che tu mi hai fatto udire; Signore, timore mi ha occupato; conserva viva l' opera tua in mezzo degli anni che tu oi hai notificati; nell' ira, ricordati di aver pietà.

3 Iddio venne già di Teman; e il Santo, dal monte di Paran; (Sela;) la sua gloria coperse i cieli, e la terra fu ripiena della

sua lode.

4 Ed egli avea intorno a sè uno splendore simile al sole, e de' raggi a' suoi lati; e quivi era il nascondimento della sua gloria.

5 Davanti a lui camminava la pestilenza, e carboncelli uscivano dietro a lui. 6 Egli si fermò, e misurò la terra; egli

Eb. 10. 37. Glov. 8. 36. Rom. 1. 17. Gal. 3. 11. Eb. 10. 38. Is. 38. 1. Is. 11. 9. Sal. 115. 4. Is. 44. 9. 10.

riguardò, e rendette le genti fiacche; e : i monti eterni furono scossi, e i colli antichi furono abbassati; le andature eterne

7 Io ho veduto che le tende di Cusan, i padiglioni del paese di Madian, trema-

rono di affanno.

8 Il Signore s' era egli adirato contro a' fiumi? era il tuo cruccio contro alle fiumane? era la tua indegnazione contro al mare? quando tu cavalcavi sopra i tuoi cavalli, i tuoi carri erano salvazione.

9 Il tuo arco fu tratto fuori, il tuo parlare era esecrazioni, e dardi; (Sela;) tu

fendesti la terra in fiumi.

10 I monti, ti videro, e tremarono; una piena d'acque passò; l'abisso diede la sua voce a, egli levò in alto le sue mani.

11 Il sole e la luna si fermarono nel loro abitacolo; ei si camminò alla luce delle tue saette, allo splendor del folgorar della tua lancia.

12 Tu camminasti sopra la terra con indegnazione, tu trebbiasti le genti con ira.

13 Tu uscisti fuori in salute del tuo popolo, in salute sua col tuo Unto; tu trafiggesti il capo della casa dell' empio, spianandola da cima a fondo. (Sela.)

14 Tu trafiggesti, co' suoi dardi stessi, il capo delle villate di esso; essi venivano a guisa di turbo, per dissiparmi; il lor trionfo era come di genti apparecchiate a divorare il povero di nascosto.

15 Tu camminasti co' tuoi cavalli sopra il mare, sopra il mucchio delle grandi

acque.

16 Or io ho udito, e il mio ventre si è commosso, le mie labbra han tremato a quella voce, un tarlo mi è entrato nelle ossa, io son tutto spaventato in me stesso; come avrei io riposo nel giorno della distretta, quando colui che darà il guasto al popolo salirà contro a lui?

17 Perciocche il fico non germoglierà, e non vi sarà frutto alcuno nelle viti; la rendita dell' ulivo fallirà, e i campi non produrranno cibo; le gregge verranno meno nelle mandre, e non ri saranno più

buoi nelle stalle.

18 Ma pure, io trionferò nel Signore, io festeggerò nell' Iddio della mia salute'.

19 Il Signore Iddio mio è la mia forza. e rendera i miei piedi simili a que' delle cerve, e mi condurrà copra i miei alti kuoghi. Dato al Capo de' Musici, sopra Neghinot.

### IL LIBRO DEL

### PROFETA SOFONIA.

Minacce contro Giuda e Gerusalemme.

1 LA parola del Signore, che fu indirizzata a Sofonia, figliuolo di Cusi, figliuolo di Ghedalia, figliuolo di Amaria, figliuolo di Ezechia, a di di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda.

2 Io farò del tutto perire ogni cosa d'in su la faccia della terra, dice il Signore.

3 Io farò perir gli nomini, e gli animali; io farò perir gli uccelli del cielo, e i pesci del mare; e gl' intoppi, insieme con gli empi; e sterminerò gli nomini d' in su la faccia della terra, dice il Signore d.

4 E stenderò la mia mano sopra Giuda, e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme; e sterminerò di questo luogo il rimanente de' Baali, il nome de' Camari, insieme co' sacerdoti.

5 E quelli parimente che adorano l'esercito del elelo sopra i tetti; 'e quelli an-cora che adorano il Signore, e gli giurano"; e quelli che giurano per Malcain:

6 E quelli che si ritraggono indietro dal Signore, e quelli che non cercano il Sinore, e non lo richieggono.

7 Silenzio, per la presenza del Signore Iddio! conclossiaché il giorno del Signore sia vicino; perciocchè il Signore ha apparecchiato un sacrificio, egli ha ordinati i suoi convitati.

8 E avverrà, nel giorno del sacrificio del Signore, che lo farò punizione de' principi, e de' figliuoli del re, e di tutti quelli che si vestono di vestimenti strani.

9 In quel giorno ancora farò punizione di tutti coloro che saltano sopra la soglia; che riempiono le case de' lor signori di rapina, e di frode.

10 E in quel giorno, dice il Signore, vi sarà una voce di grido verso la porta de pesci, e un urlo verso la seconda porta, e

un gran fracasso verso i colli.

11 Urlate, abitanti del Mortaio; perciocche tutto il popolo de' mercatanti e perito, tutti i portatori di damari sono sterminati.

12 E avvertà in quel tempo, che io investighero Gerusalemme con delle lucerne, e farò punizione degli uomini che si son rappresi sopra le lor fecce; che dicono nel cuor loro: Il Signore non fa nè bene penore Iddio loro li visiterà, e li ritrarrà di nè male.

13 E le lor facoltà saranno in preda, e le lor case in desolazione; e avranno edificate delle case, e non vi abiteranno; e piantate delle vigne, e non ne berranno il vino"

14 Il gran giorno del Signore è vicino: egli è vicino, e si affretta molto; la voce del giorno del Signore sarà di persone che grideranno amaramente. I capitani sono

già là.

15 Quel giorno sarà giorno d'indegnazione; giorno di distretta, e d'angoscia; giorno di tumulto, e di fracasso; giorno di tenebre, e di caligine; giorno di nebbia, e di folta oscurità;

16 Giorno di tromba, e di stormo, sopra le città forti, e sopra gli alti can-

toni.

17 Ed io metterò gli uomini in distretta, e cammineranno come ciechi; perciocchè han peccato contro al Signore; e il lor sangue sarà sparso come polvere, e la ior

carne come sterchi.

18 Nè il loro argento, nè il loro oro, non li potrà scampare nel giorno dell' indegnazione del Signore; e tutto il paese sarà consumato per lo fuoco della sua gelosia; perciocche egli farà una finale, ed anche affrettata distruzione di tutti gli abitanti del paese.

#### Minacce contro varie nazioni.

2 ADUNATEVI come della stoppia; adunatevi, o nazione rincrescevole.

2 Avanti che il decreto partorisca, e il giorno sia passato a guisa di pula; avanti che venga sopra voi l'ardor dell' ira del Signore; avanti che venga sopra voi il giorno dell' ira del Signore

3 Voi, tutti i mansueti del paese, che fate ciò ch' egli ordina, cercate il Signore; cercate giustizia, procucclate mansuetudine; forse sarete nascosti nel giorno del-

l' ira del Signore

4 Perciocchè Gaza sarà abbandonata, ed Aschelon sarà messa in desolazione: Asdod sarà scacciata in pien mezzodì, ed

Ecron sarà diradicato.

5 Guai a quelli che abitano nella contrada della marina, alla nazione de' Cheretei! la parola del Signore è contro a voi, o Cananei, o paese de Filistei; ed io ti distruggerò, talchè in te non abiterà più alcuno.

. 6 E la contrada della marina sarà tutta mandre, e capanne di pastori, e stabbi di

gregge.
7 E quella contrada sarà per lo rimanente della casa di Giuda; essi pastureranno in que luoghi; la sera giaceranno nelle case di Aschelon; perciocche il Sicattività c.

8 Io ho udito il vituperio di Mosb, e gli oltraggi de' figliuoli di Ammon, i qual ban fatto vituperio al mio popolo, e si sono ingranditi sopra i lor con fini.

9 Percid, come io vivo, dice il Signor degli eserciti, l' Iddio d'Israele, Moab sarà come Sodoma, e i figliuoli di Ammon come Gomorra: un luogo abbandonato

alle lappole, e una salina, e un deserto in perpetuo; il rimanente del mio popolo li prederà, e il resto della mia nazione li possederà.

10 Questo avverrà loro per la loro alterezza; perciocche han fatto vituperio al popolo del Signor degli eserciti, e si sono

elevati contro a lui.

11 Il Signore sarà terribile contro a loro; perciocchè egli farà venir meno tutti gl'iddii della terra; e ciascuno dal suo luogo l'adorerà, tutte le isole delle genti.

12 Anche voi, Etiopi, sarete uccisi con la

mia spada.

13 Egli stenderà eziandio la sua mano sopra il Settentrione, e distruggerà Assur, e metterà Ninive in desolazione, in luogo

arido, come un deserto.

14 E le gregge, tutte le bestie delle genti giaceranno nel mezzo di lei; e il pellicano, e la civetta albergheranno ne' frontispizii de' lor portali; canteranno con la lor voce sopra le finestre; desolazione sarà nelle soglie; perciocchè quella sarà spogliata de' suoi cedri.

15 Tal sarà la città trionfante, che abitava in sicurtà, che diceva nel cuor suo: Io son dessa, e non vi è altri che me. Come è ella stata ridotta in desolazione, in ricetto di bestie! chiunque passerà presso

di essa zufolerà, e moverà la mano.

Punizione di Gerusalemme. Promesse ai fedeli.

3 GUAI alla ribella, e contaminata; alla città d'oppressione!

2 Ella non ha ascoltata la voce, non ha ricevuta correzione, non si è confidata nel Signore, non si è accostata al suo Dio.

3 I suoi principi son dentro di lei leoni ruggenti; i suoi rettori son lupi della sera, che non han la mattina rotto alcun osso;

4 I suoi profeti son temerari, uomini dislealissimi; i suoi sacerdoti han contaminate le cose sante, han fatta violenza alla

Legge d.
5 Il Signore giusto è nel mezzo di lei; egli non fa alcuna iniquità ; ogni mattina egli reca fuori alla luce il suo giudicio, egli non manca; ma il perverso non sa vergogn**arsi.** 

6 Io ho sterminate le genti, le lor fortezze sono state distrutte; io ho deserte le loro strade, talché non vi passa più alcu-

<sup>40</sup> c Ger. 29. 14. <sup>4</sup> Deut. 28, 30, 39. • Ger. 30.7. Gioele 2.2, 11. Am. 5.18. Deut. 32. 4. Ezec, 22. 26.

no; le lor città sono state desolate, talchè non vi è più alcuno, non vi è più abita-

7 Io diceva: Tu mi temerai pure, tu riceverai pur correzione; e la sua stanza non sarà distrutta, con tutta la punizione che io ho fatta di lei; ma essi si son levati da mattina, han corretto tutte le loro opere.

8 Tuttavolta, aspettatemi, dice il Signore, nel giorno che io mi leverò per ispogliare; conciossiachè il mio decreto sia di adunar le genti, di racoogliere i regni, per ispander sopra loro la mia indegnazione, tutto l'ardore della mia ira; perciocchè tutta la terra sarà consumata per lo fuoco della mia gelosia.

9 Perciocchè allora muterò le labbra de' popoli in labbra pure; acciocchè tutti quanti invoch.no il Nome del Signore, e lo servano di pari consentimento.

lo servano di pari consentimento.
10 Di là da' fiumi d' Etiopia i miei supplicanti, la moltitudine de' miei dispersi,

porteranno le mie ouerte a.

11 In quel giorno tu non sarai confusa per tutte le tue opere, con le quali hai misfatto contro a me; perciocchè allora io torrò del mezzo di te i tuoi superbi trionfanti, e tu non superbirai più per lo monte mio santo;

12 E lascerò di resto dentro di te un popolo umile, e povero, il quale spererà nel

Nome del Signore.

13 Il rimanente d' Israele non commetterà iniquità, e non proferirà menzogna, e occhi vostri, ha detto il Signore.

non si troverà nella lor bocca lingua frodolente<sup>b</sup>; perciocchè pastureranno, e giaceranno, e non vi sarà alcuno che li spaventi.

14 Giubila, figliuola di Sion; dà voci d'allegrezza; o Israele; rallegrati, e festeggia di tutto il cuor tuo, figliuola di

Gerusalemme.

15 Il Signore ha rimossi i tuoi giudicii, ha sgombrati i tuoi nemici: il Re d' I-sraele, il Signore, è dentro di te, tu non vedrai più il male.

16 In quel giorno si dirà a Gerusalemme: Non temere; Sion, non sieno le tue

mani rimesse.

17 Il Signore Iddio tuo, che è dentro di te, il Possente, ti salvera; egli gioirà di te di grande allegrezza; egli si acqueterà nel suo amore, egli festeggerà di te con grida di allegrezza.

18 Io raccoglierò quelli che essendo dilungati da te, erano attristati per le solennità, di ciò che, in luogo di offerte, non vi

era se non obbrobrio.

19 Ecco, in quel tempo io fiaccherò tutti quelli che ti avranno afflitta; e salverò le zoppe, e raccoglierò le scacciates; e le porrò in lode, e in fama, in tutti i paesi dove saranno state in vituperio.

20 In quel tempo io vi ricondurrò, e in quello stesso tempo vi raccoglierò; perciocchè io vi metterò in fama, e in lode, fra tutti i popoli della terra; quando io vi avrò tratti di cattività, davanti agli occhi vostri ha detto il Siomore

IL LIBRO DEL

### PROFETA AGGEO.

Angeo censura il popolo per le sua inerzia, e lo esorta a riedificare il Tempio.

1 NELL' anno secondo del re Dario, nel sesto mese, nel primo giorno del mese, la parola del Signore fu indirizzata, per lo profeta Aggeo", a Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, governatore di Giuda, ed a Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo sacerdote, dicendo:

2 Così ha detto il Signor degli eserciti: Questo popolo ha detto: Il tempo non è ancora venuto; il tempo che la Casa del

Signore ha da esser riedificata.

3 E perciò la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Aggeo, dicendo:

4 È egli ben tempo per voi di abitar nelle vostre case intavolate, mentre questa Casa resta deserta?

5 Ora dunque, così ha detto il Signor degli eserciti: Ponete mente alle vie vostre.

6 Voi avete seminato assai, e avete riposto poco; avete mangiato, e non vi
siete potuti saziare; avete bevuto, e non
vi siete potuti inebbriare; siete stati vestiti, e niuno si è potuto riscaldare; e
colui che si è messo a servire per prezzo,
l' ha fatto per mettere il suo salario in un
sacco forato.

7 Così ha detto il Signore degli eserciti:

Ponete mente alle vie vostre.

8 Salite al monte, e adducetene del legname, ed edificate questa Casa; ed io mi compiacerò in essa, e mi glorificherò, ha detto il Signore.

9 Voi avete riguardato ad assai, ed ecco,

ciò si è ridotto a poco; e avete menato in casa, ed io ho soffiato sopra. Perchè! dice il Signor degli eserciti. Per la mia Casa, che è deserta; laddove ciascun di voi corre per la sua casa.

10 Perciò, il cielo è stato serrato sopra voi, per non dar rugiada: la terra ezian-

dío ha ristretta la sua rendita.

11 Ed io ho chiamata la secchezza sopra la terra, e sopra i monti, e sopra il frumento, e sopra il mosto, e sopra l'olio, e sopra tutto ciò che la terra produce; e sopra gli uomini, e sopra le bestie, e sopra tutta la fatica delle mani.

12 Or Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo sacerdote, e tutto il rimanente del popolo, ubbidirono alla voce del Signore Iddio loro, e alle parole del profeta Aggeo, secondo che il Signore Iddio loro l'avea mandato; e il popolo temette del Signore.

13 E Aggeo, messo del Signore, disse al popolo, per commession del Signore:

Io son con voi, dice il Signore.

14 Il Signore adunque destò lo spirito di Zorobabel, figliuolo di Scaltiel governatore di Giuda, e lo spirito di Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il rimanente del popolo; e vennero, e lavorarono intorno alla Casa del Signor degli eserciti, loro Dio.

15 Ciò fu nel ventesimoquarto giorno del sesto mese, nell'anno secondo del re

Dario.

### La gloria del secondo Tempio.

2 NEL settimo mese, nel ventesimoprimo giorno del mese, la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Aggeo, dicendo:

2 Parla ora a Zorobabel, figliuolo di Scaltiel, governatore di Giuda, e a Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo sacerdote, e

al rimanente del popolo, dicendo:

3 Chi di voi è rimasto, che abbia veduta questa Casa nella sua primiera gloria? e qual la vedete voi al presente? non è essa, appo quella, come nulla agli occhi vostri "?

4 Ma pure, fortificati ora, o Zorobabel, dice il Signore; fortificati parimente, o Iosua, figliuolo di Iosadac, sommo sacerdote; fortificatevi ancora voi, o popol tutto del paese, dice il Signore; e mettetevi all'opera; perciocchè io sono con voi, dice il Signor degli eserciti;

5 Secondo la parola che io patteggiai con voi, quando usciste di Egitto; e il mio Spirito dimorera nel mezzo di voi; non

temiate.

6 Perciocchè, così ha detto il Signor degli eserciti: Ancora una volta, fra poco, io scrollerò il cielo, e la terra , e il mare, e l'asciutto:

7 Scrollerò ancora tutte le genti, e la

scelta di tutte le nazioni verrà; ed io empierò questa Casa di gloria, ha detto il Signor degli eserciti.

8 L'argento è mio, e l'oro è mio, dice il

Signor degli eserciti.

9 Maggiore sarà la gloria di questa seconda Casa, che la gloria della primiera, ha detto il Signor degli eserciti; ed io metterò la pace in questo luogo, dice il Signor degli eserciti.

### Rimproveri e promesse di benedizioni.

10 Nel ventesimoquarto giorno del nono mese, nell'anno secondo di Dario, la parola del Signore fu rivelata per lo profeta Aggeo, dicendo:

11 Così ha detto il Signor degli eserciti: Domanda era i sacerdoti, intorno alla Leg-

ge, dicendo:

12 Se un uomo porta della carne consacrata nel lembo del suo vestimento, e tocca col suo lembo del pane, o della polta, o del vino, o dell'olio, o qualunque altra vivanda, sarà quella santificata? E i sacerdoti risposero, e dissero: No.

13 Poi Aggeo disse: Se alcuno, essendo immondo per un morto d, tocca qualunque di queste cose, non sarà ella immonda? E i sacerdoti risposero, e dissero: Si, ella

sarà immonda.

14 E Aggeo rispose, e disse: Così è questo popolo, e così è questa nazione, nel mio cospetto, dice il Signore; e così è ogni opera delle lor mani; anzi quello stesso che offeriscono quivi è immondo.

15 Or al presente, ponete mente, come, da questo giorno addietro, avanti che fosse posta pietra sopra pietra nel Tempio del

Signore;

16 Da che le cose sono andate così, altri è venuto a un mucchio di venti misure, e ve ne sono state sol dieci; altri è venuto al tino per attignere cinquanta harili, e ve ne sono stati sol venti.

17 Io vi ho percossi d'arsura, e di rubigine, e di gragnuola, in tutte le opere delle vostre mani; ma voi non vi siete curati di convertirvi a me, dice il Signore.

18 Ora considerate, avanti questo giorno. che è il ventesimoquarto del nono mese; considerate dal giorno che il Tempio del Signore è stato fondato.

19 Vi era egli più grano ne' granai? fino alla vite, e al fico, e al melagrano e all' ulivo, nulla ha portato; ma da questo giorno

innanzi io vi benediro.

#### I nemici distrutti-Zorobabel innalzato.

20 E la parola del Signore fu indirizzata la seconda volta ad Aggeo, nel ventesimo-quarto giorno del mese, dicendo:

21 Parla a Zorobabel, governatore di Giuda, dicendo: Io scrollerò il cielo, e la

terra;

Mal. 3. 1.

22 E sovvertirò il trono de' regni, e distruggerò la forza de' reami delle genti; e sovvertirò i carri, e quelli che saranno montati sopra; e i cavalli, e i lor cavalieri, saranno abbattuti, ciascuno per la spada del suo fratello.

23 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, io ti prendero, o Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, mio servitore, dice il Signore; e ti metterò come un suggello; perciocchè io ti ho eletto, dice il Signor degli eserciti.

### IL LIBRO DEL

### PROFETA ZACCARIA.

#### Esortacione alla conversione.

1 NELL'ottavo mese, nell'anno secondo di Dario, la parola del Signore fu indirizzata al profeta Zaccaria, figliuolo di Berechia, figliuolo di Iddo, dicendo:

2 Il Signore è stato gravemente adirato

contro a' vostri padri;

3 Ma tu, di' loro: Così ha detto il Signor degli eserciti; Convertitevi a me, dice il Signor degli eserciti, ed io mi rivolgerò a voi, ha detto il Signor degli

eserciti b.

4 Non siate come i vostri padri, a' quali i profeti de' tempi passati gridavano, dicendo: Cod ha detto il Signor degli eserciti: Deh! convertitevi dalle vostre vie malvage, e dalle vostre malvage opere; ma essi non mi ubbidirono, e non mi porsero le orecchie, dice il Signore.

5 I vostri padri dove son eglino? e que' profeti potevano essi vivere in per-

petuo?

6 Le mie parole, e i miei statuti, de' quali io avea data commissione a' profeti, miei servitori, non aggiunsero esse pure i padri vostrif laonde essi si son convertiti, ed han detto: Come il Signor degli eserciti avea pensato di farci, secondo le nostre vie, e secondo le nostre opere, così ha egli operato inverso noi.

#### Prima visione: i cavalieri.

7 Nel ventesimoquarto giorno dell' undecimo mese, che è il mese di Sebat, nell'anno secondo di Dario, la parola del Signore fu indirizzata al profeta Zaccaria, figliuolo di Berechia, figliuolo di Iddo, dicendo:

8 Io ho avuta di notte una visione, ed ecco un uomo, montato sopra un cavallo sauro, il quale se ne stava fra delle mortine, ch' erano in un luogo basso; e dietro a lui vi erano de' cavalli sauri, e de' vaiolati, e de' bianchi.

9 Ed io dissi: Che voglion dire queste cose, Signor mio? E l'Angelo che parlava meco, mi disse: Io ti mostrerò che

vogliono dir queste cose.

10 E l'uomo, che stava fra le mortine, rispose, e disse: Costore son quelli che il Signore ha mandati, per andare attorno per la terra

11 E quelli fecero motto all' Angelo del Signore, che stava fra le mortine, e dis-sero: Noi siamo andati attorno per la terra; ed ecco, tutta la terra si riposa, e gode

di quiete.

12 E l'Angelo del Signore si fece a dire: O Signor degli eserciti, infino a quando non avrai tu pietà di Gerusalemme d, e delle città di Giuda, contro alle quali tu sei stato gravemente adirato, lo spazio di questi settant' anni? 13 E il Signore rispose all' Angelo, che

parlava meco, buone parole, parole di con-

solazione.

14 E l' Angelo, che parlava meco, mi disse: Grida, dicendo: Così ha detto il Signor degli eserciti: Io sono ingelosito di gran gelosia per Gerusalemme, e per Sion a

15 E sono adirato di grande ira contro allenazioni che godono di agio, e di quiete; perciocchè io era un poco adirato, ma esse

hanno aiutato al male. 16 Perciò, così ha detto il Signore: Io mi son rivolto verso Gerusalemme in compassione; la mia Casa sarà in essa riedificata, dice il Signor degli eserciti; e il regolo sarà disteso sopra Gerusalemme.

17 Grida ancora, dicendo: Così ha detto il Signor degli eserciti: Ancora traboc-cheranno di beni le mie città; e il Si-gnore consolerà ancora Sion, ed eleggerà

ancora Gerusalemme.

#### Seconda visione; le corna e i fabbri.

18 Poi io alzai gli occhi, e riguardai, ed

ecco quattro coma.

19 Ed io dissi all' Angelo che parlava meco: Che voglion dire queste corna? Ed egli disse: Queste son le corna, che han dissipato Giuda, Israele, e Gerusalemme. 20 Poi il Signore mi fece veder quattro

fabbri.

<sup>&#</sup>x27;g. 1. 1, e rif. 102. 13.

Giac. 4. 8. / Is. 14. 1. 748 b Mal. 3. 7. <sup>e</sup> Zac. 8. 2.

21 Ed io dissi: Che vengono a far costoro? Ed egli ris ose, e disse: Quelle son le corna, che han dissipato Giuda, secondo che niuno ha alzato il capo; ma costoro son venuti per dar loro lo spavento; per abbatter le corna delle genti, che hanno alzato il corno contro al paese di Giuda per dissiparlo.

Terza visione: Gerusalemme misurata.

POI io alzai gli occhi, e riguardai; ed ecco un uomo, che avea in mano una cordicella da misurare.

2 Ed io gli dissi: Dove vai! Ed egli mi disse: Io vo a misurar Gerusalemme, per veder qual s'a la sua larghezza, e qual la

sua lunghezza.

3 Ed ecco, l' Angelo che parlava meco usci; e un altro Angelo gli uscì incontro.

4 Ed egli gli disse: Corri, parla a quel giovane, dicendo: Gerusalemme sarà abitata per villate; per la moltitudine degli uomini, e delle bestie, che saranno in mezzo di lei.

5 Ed io le sarò, dice il Signore, un muro di fuoco d' intorno a, e saro per gloria in

mezzo di lei.

6 Oh! oh! fuggite dal paese di Settentrione, dice il Signore ; perciocchè io vi ho sparsi per li quattro venti del cielo, dice il Signore.

7 O Sion, scampa; tu, che abiti con

la figliuola di Babilonia.

8 Perciocchè, così ha detto il Signor degli eserciti: Dietro alla gloria. Egli mi ha mandato contro alle genti che vi hanno spogliati; perciocchè chi vi tocca, tocca la pupilla dell' occhio suo.

9 Perciocchè, ecco, io levo la mano contro a loro, ed esse saranno in preda a' lor servi; e voi conoscerete che il Signor degli

eserciti mi ha mandato.

10 Giubila, e railegrati, figlinola di Sion; perciocchè ecco, io vengo, e abiterò

in mezzo di te, dice il Signore 4.

11 E molte nazioni si aggiugneranno al Signore in quel glorno, e mi saranno per popolo; ed io abiterò in mezzo di te, e tu conoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato a te.

12 E il Signore possederà Giuda, per sua parte, nella terra santa; ed eleggerà an-

cora Gerusalemme.

13 Silenzio, ogni carne! per la presenza del Signore; perciocchè egli si è destato dalla stanza della sua santità.

Quarta visione: il sommo sacerdote accusato da Satana, e giustificato da Dio.

3 POI il Signore mi fece veder Iosua. sommo sacerdote, che stava ritto in piè davanti all' Angelo del Signore; e Satana i stava alla sua destra, per essergli contra, come parte avversa.

2 E il Signore disse a Satana: Sgriditi il Signore, o Satana; sgriditi il Signore, che ha eletta Gerusaiemme; non e costui un tizzone scampato dal fuoco!

3 Io losua era vest to di vestimenti sozzi,

e stava ritto in piè davanti all' Angelo. 4 E l'Angelo prese a d re in questa maniera a quelli che stavano ritti davanti a lui: Toglietegli d'addosso que' vestimenti Poi gli disse: Vedi, io ho rimossa d'addosso a te la tua iniquità, e t' ho vestito di vestimenti nuovi

5 Ho parimente detto: Mettaglisi una tiara netta in sul capo. Coloro adunque gli misero una tiara netta in sul capo, e lo vestirono di vestimenti nuovi. Ur l'An-

gelo del Signore stava in piè.

6 E l'Angelo del S.gnore protestò a Io-

sua, dicendo:

7 Così ha detto il Signor degli eserciti: Se tu cammini nelle mie vie, e osservi ciò che io ho ordinato che si osservi, tu giudicherai la mia Casa, e guarder i i miei cortili; ed io ti darò di camminare fra costoro che son gui presenti.

8 Or ascolta, Iosua, sommo sacerdote, tu, e i tuoi compagni, che seggono nel tuo cospetto; perciocche voi siete uomini di prodigio; perciocchè, ecco, io adduco il mio Servitore, il Germoglio.

9 Perciocchè, ecco, la pietra , che io ho posta davanti a Iosua; sopra quell' una pietra vi sono sette occhi ; ecco, io scolpisco la scultura di essa, dice il Signor degli eserciti; e torrò via l'iniquità di questo paese in un giorno m

10 In quel giorno, dice il Signor degli eserciti, voi chiamerete ciascuno il suo compagno sotto alla vite, e sotto al fico.

Quinta visione: il candelliere d'oro e le lampade.

POI l'Angelo che parlava meco ritornò, e mi destò, a guisa d' uomo che è destato dal suo sonno.

2 Ed egh mi disse: Che vedi? Ed io dissi: Io ho riguardato, ed ecco un can-delliere tutto d'oro", di sopra al quale vi è un bacino, e sopra il candelliere vi son sette sue lampane; e vi son sette colatoi, per le lampane, che sono in cima del candelliere.

3 Vi sono ancora due ulivi di sopra ad esso : l' uno dalla destra del bacino, e l' al-

tro dalla sinistra.

4 Ed io feci motto all' Angelo che parlava meco, e gli dissi: Che roglion dire queste cose, Signor mio?

<sup>•</sup> Is. 48. 20; 52. 11. Ger. 50.8; 51. 6. cioè: l' Avversario. Giuda ver. 9. Deut. 32. 10. Sal. 17. 8. A. Rom. 11. 5. Is. 61. 10 d Liev-Mila 4 Zac. 9. & \* Is. 48. zu; uz. 11. Giuda ver. v. 12. 12. 13. 15. Cioè: l' Avversario. Giuda ver. v. 12. 13. 15. 23. 5; 33. 15. Zac. 6. 12. 15. 18. 22. 25. 31. Apoc. 1. 12; 4. 5. 749. / Rom. 11. 5. / Is. 4 Sal. 118. 22. Is. 28. 16. 2 Cor. 6. 16. A Is. 4. 2; 11. 1. Apoc. 5. 6.

5 E l'Angelo che parlava meco rispose, e mi disse: Non sai tu che voglion dure queste cose! Ed io dissi: No, Signor mio.

6 Ed egli rispose, e mi disse in questa maniera: Quest è la parola del Signore a Zorobabel: Non per esercito, ne per forza; ma per lo mio Spirito, ha detto il Signor degli eserciti.

7 Chi sei tu, o gran monte, davanti a Zorobabel? tu sarai ridotto in piano a; e la pietra del capo sarà tratta fuori, con rimbombanti acclamazioni: Grazia, gra-

zia ad essa.

8 Poi la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:

9 Le mani di Zorobabel han fondata questa Casa, e le sue mani altresi la compieranno; e tu conoscerai che il Signor degli eserciti mi ha mandato a voi.

10 Perciocche chi e colui che ha sprezzato il giorno delle piccole cose? Pur si rallegreranno; e quei sette che son gli occhi del Signore, che vanno attorno per tutta la terra, riguarderanno la pietra del piombino in mano di Zorobabel.

11 Ed io risposi, e gli dissi: Che vo-glion dire questi due ulivi, che sono dalla destra, e dalla sinistra del candelliere?

12 E presi di nuovo a dirgli: Che vo-glion dire questi due ramoscelli d'ulivo, che sono allato a' due doccioni d'oro, che versano in giù l'oro? 13 Ed egli mi disse: Non sai tu che

roglion dire queste cose? Ed io dissi:

No, Signor mio.

14 Ed egli disse: Questi ramoscelli sono i due figliuoli dell' olio c, che stanno ritti appresso il Signor di tutta la terra.

### Sesta visione: il rotolo volante.

5 POI alzai di nuovo gli occhi, e riguar-

dai; ed ecco un rotolo volante.

2 E l' Angelo mi disse: Che vedi! Ed io dissi: Io veggo un rotolo volante, la cui lunghezza è di venti cubiti, e la lar-

ghezza di dieci cubiti.

3 Ed egli mi disse: Quest' è l' esecrazione, che è uscita fuori sopra la faccia di tutta la terra; perciocchè da un lato, ogni ladro è stato riciso, secondo quella; e dall'altro, ogni uomocheg ura falsamente è stato riciso, secondo quella.

4 Io l' ho messa fuori, dice il Signor degli eserciti, ed è venuta contro alla casa del ladro, e contro alla casa di chi giura per lo mio Nome falsamente; ed è dimorata in mezzo della sua casa, e l' ha consumata, insieme col suo legname, e le sue pietre.

Settima visione: la donna nel moggio.

5 Poi l' Angelo che parlava meco usci, e mi disse: Deh! alza gli occhi, e riguarda che cosa è questa ch' esce fuori.

6 Ed io dissi: Che cosa è! Ed egli disse: Quest'è un moggio, che esce. Poi disse: Quest'è l'occhio loro, che va per tutta la terra.

7 Ed ecco, una massa di piombo fu portata; ed ecco una donna, che sedeva in

mezzo del moggio.

8 Ed egli disse: Quest' è l'empietà.
Ed egli la gettò in mezzo del moggio;
poi gettò la massa del piombo in su la bocca di esso.

9 Poi, io alzai gli occhi, e riguardai: ed ecco, due donne uscivano, le quali aveano il vento nelle loro ale; e aveano delle ale somiglianti alle ale d'una cicogna; ed esse levarono il moggio fra cielo e terra.

10 Ed io dissi all' Angelo che parlava meco: Dove portano esse il moggio? 11 Ed egli mi disse: Nel paese di Si-near per edificargli quivi una casa; e quivi sarà stanziato, e posato sopra la sua

### Ottava visione: i quattro carri.

6 POI alzai di nuovo gli occhi, e riguardai; ed ecco quattro carri, che uscivano d' infra due monti; e que' monti erano monti di rame.

2 Nel primo carro vi erano cavalli sauri,

e nel secondo carro cavalli morelli;

3 E nel terzo carro cavalli bianchi, nel quarto carro cavalli sauri, faldellati di bianco a.

4 Ed io presi a dire all' Angelo che parlava meco: Che roglion dire queste cose,

Signor mio?
5 E l' Angelo rispose, e mi disse: Questi sono i quattro spiriti del cielo, che escono dalla presenza del Signore di tutta la terra, dove stanno.

6 Il carro, nel qual sono i cavalli morelli, esce verso il paese del Settentrione; e i bianchi escono dietro a loro; ma i faldellati di bianco escono verso il paese del Mezzodi.

7 Poi uscirono i sauri, e richiesero di andare a scorrere per la terra. Ed egli disse loro: Andate, scorrete per la terra. Essi adunque scorsero per la terra.

8 Poi egli mi chiamò, e mi parlò, di-cendo: Vedi, quelli che escono verso il cendo: paese del Settentrione hanno acquetata l' ira mia nel paese del Settentrione.

#### Corone per Iosua. Il Germoglio.

9 Poi la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo:

10 Prendi, d'infra quelli che sono stati in cattività: da Heldai, da Tobia, e da Iedaia; vieni anche in quello stesso giorno, ed entra in casa di Giosia, figliuolo di Sefania, i quali son venuti di Babilonia;

11 Prendi, dico, da loro dell' argento, e

dell' oro, e fanne delle corone; e mettile sopra il capo di Iosua, figliuolo di Iosa, dac, sommo sacerdote.

12 E parla a lui, dicendo: Così ha detto il Signor degli eserciti: Ecco un uomo, il cui nome o: Il Germoglioa; ed egli germoglierà sotto di sè, ed edificherà il

tempio del Signore.

13 Ed egli sarà quel ch' edificherà il tempio del Signore, e porterà la gloria; e sedera, e signoreggera sopra il suo trono, e insieme sarà sacerdote sopra il suo seggio<sup>c</sup>; e consiglio di pace sarà fra questi due.

14 E quant' è alle corone, sieno per Helem, e per Tobia, e per Iedaia, e per Hen, figliuolo di Sefania; per ricordanza

nel tempio del Signore.

15 E que' che son lontani verranno d, ed edificheranno nel tempio del Signore; e voi conoscerete che il Signor degli eserciti mi ha mandato a voi; e questo avverrà, se pure ascoltate la voce del Signore Iddio vostro.

### Il digiuno che Dio non approva.

7 POI avvenne nell'anno quarto del re Dario, che la parola del Signore fu indirizzata a Zaccaria, nel quarto giorno del nono mese, cioè, di Chisleu; 2 Quando que' della Casa di Dio ebbero

mandati Sareser, e Reghem-melec, e i lor principali, per far supplicazione nel co-spetto del Signore;

3 E per dire a' sacerdoti della Casa del Signor degli eserciti, e a' profeti, in que-sta maniera: Piagnero io nel quinto mese, separandomi, come ho fatto già per tanti anni?

4 E la parola del Signore mi fu indiriz-

zata, dicendo:

5 Parla a tutto il popolo del paese, e a' sacerdoti, dicendo: Quando voi avete digiurato, e pianto, nel quinto, e nel set-timo mese, lo spazio di settant' anni, avete voi pur digiunato a me?

6 E quando voi mangiate, e quando bevete, non siete voi quelli che mangiate, e

che bevete?

7 Non son queste le parole che il Signore ha fatte predicare per li profeti de' tempi passati, mentre Gerusalemme era abitata, e tranquilla, insieme con le sue città d'intorno; ed era parimente abitata la parte meridionale, e la pianura?

8 Poi la parola del Signore fu indiriz-

zata a Zaccaria, dicendo:
9 Così disse già il Signor degli eserciti: Fate fedel giudicio, e usate benignità, e pieta, ciascuno inverso il suo fratello.

10 E non oppressate la vedova, nè l' or-

fano, nè il forestiere, nè il povero h; e non

macchinate nel vostro cuore male alcuno l' un contro all' altro...

11 Ma essi ricusarono di attendere, e porsero una spalla ritrosa, e aggravarono le loro orecchie, per non ascoltare;

12 E rendettero il cuor loro simile ad un diamante, per non ascoltar la Legge, nè le parole che il Signor degli eserciti mandava a dir loro per lo suo Spirito, per lo ministerio de' profeti de' tempi passati; laonde vi è stata grande indegnazione da parte del Signor degli eserciti.

13 Ed è avvenuto che, come quando egli chiamava, essi non ascoltarono; così, quando hanno gridato, io non li ho ascoltati, ha detto il Signor degli eserciti i.

14 Ed io li ho dissipati fra tutte le genti, le quali essi non conoscevano; e il paese è stato desolato dietro a loro, senza che alcuno andasse, o venisse più per esso; ed essi han messo il paese dilettissimo in desolazione.

### Benedizioni promesse.

8 LA parola del Signor degli eserciti mi fu ancora indirizzata, dicendo:

2 Così ha detto il Signor degli eserciti: Io sono ingelosito di gran gelosia per amor di Sion, e sono stato geloso per essa con

grande ira.

3 Così ha detto il Signore: Io son ritornato in Sion, e sbiterò in mezzo di Gerusalemme; e Gerusalemme sarà chiamata: Città di verità<sup>m</sup>, e: Monte del Signor degli eserciti, Monte santo.

4 Così ha detto il Signor degli eserciti: Ancora vi saranno de' vecchi, e delle vecchie, che sederanno nelle piazze di Gerusalemme; e ciascuno avrà in mano il suo

bastone, per la grande età.

5 E le piazze della città saran ripiene di fanciulli, e di fanciulle, che si soliazze-

ranno per le piazze di essa.

6 Così ha detto il Signor degli eserciti: Se ciò par maraviglioso al rimanente di questo popolo in que' giorni, sarà egli però impossibile appo me? dice il Signor degli eserciti".

7 Così ha detto il Signor degli eserciti: Ecco, io salvo il mio popolo del paese del Levante, e del paese del Ponente;

8 E li condurrò, e abiteranno in mezzo di Gerusalemme, e mi saranno popolo; ed io sarò loro Dio°, in verità, e in giustizia. 9 Così ha detto il Signor degli eserciti:

Sieno le vostre mani rinforzate, o voi, che udite queste parole in questi tempi, dalla bocca de' profeti, che sono s'ati nel giorno che la Casa del Signor degli eserciti, il tempio, è stata fondata, per esser riedifi-

10 Perciocchè, avanti questi giorni non

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zac. 3. 8, e rif. <sup>5</sup> Ef. 2. 20—22. <sup>6</sup> Sal. 110. Zac. 8, 19. <sup>8</sup> Zac. 8. 16. Mat. 23. 23. <sup>8</sup> Is. 1. 26. <sup>8</sup> Luc. 1. 87. Gar 52. 12. Sal. 110. 4. Eb. 3. 1. 23. Es. 22. 21 d Ef. 2. 19 10 -23. 1. 15. <sup>e</sup> Ger. 30. ? <sup>1</sup> Zac. 1. 14. 751

vi era alcun premio nè per uomini, nè per bestie; e non vi era alcuna pace a chi andava, e ven.va, per cagion del nemico; ed io mandava tutti gli uomini l'uno con-

tro all'altro; 11 Ma ora, io non sarò al rimanente di questo popolo, come sono stato ne' tempi addietro, dice il Bignor degli eserciti.

12 Perciocché vi sarà sementa di pace; la vite porterà il suo frutto, e la terra produrrà la sua rend ta, e i cieli daranno la lor rugiada; ed io farò eredar tutte queste cose al rimanente di questo popolo.

13 E avverrà che, come voi, o casa di Giuda, e casa d' Israele, siete stati in maledizione fra le genti, così vi salverò e sarete in benedizione; non temiate,

sieno le vostre mani rinforzate.

14 Perciocche, così ha detto il Signore degli eserciti: Siccome io penazi d'affliggervi, quando i vostri padri mi provocarono a indegnazione, ha detto il Signor degli eserciti, e non me ne son pentito

15 Così in contrario in questi tempi ho pensato di far del bene a Gerusalemme,

e alla casa di Giuda; non temiate.

16 Queste son le cose che avete a fare; parlate in verità, ciascuno col suo compagnoa: fate giudicio di verità, e di pace, nelle vostre porte;

17 E non macchinate nel vostro cuore male alcuno l' un contro all' altro b, e non amate il giuramento falso; perciocchè tutte queste cose son quelle che io odio.

18 Poi la parola del Signor degli eser-

citi mi fu indirizzata, dicendo:

19 Così ha detto il Signor degli eserciti: Il digiuno del quarto, e il digiuno del quinto, e il digiuno del settimo, e il digiuno del decimo mese, sarà convertito alla casa di Giuda in letizia, e allegrezza, e in buone feste c; amate dunque la verità; e la pace.

20 Così ha detto il Signor degli eserciti: Ancora avverrà che popoli, e abitanti di

molte città, verranno;

21 E che gli abitanti d'una città andranno all' altra, dicendo: Andiam pure a far supplicazione al Signore, e a ricercare il Signor degli esercitia; anch' io vi andrò.

22 E gran popoli, e possenti nazioni, verranno, per cercare il Signor degli eserciti, in Gerusalemme, e per far supplica-

zione al Signore.

23 Così ha detto il Signor degli eserciti: In que' tempi avverrà che dieci uomini, di tutte le lingue delle genti, prenderanno un uomo Giudeo per lo lemho della sua vesta, dicendo: Noi andremo con voi; perciocchè abbiamo udito che Iddio è con voi.

Castigo di varii popoli:

IL carico della parola del Signore contro al paese di Hadrac, e contro a Damasco, luogo del suo riposo; perciocche al Signore appartien l'oc hio degli uomini, e di tutte le tribù d' Israele.

2 E quello eziandio porrà i termini a Hamat, ca Tiro ea Sidon; benchè quelle

ZACCARIA, A

città sieno grandemente savie/;
3 E che Tiro si abbia edificata una fortezza, e abbia ammassato dell' argento, a

guisa del fango delle strade.

4 Ecco, il Signore la scaccerà, e percoterà i suoi ripari, e li getterà nel mare,

ed ella sarà consumata col fuoco.

5 Aschelon lo vedrà, e temerà; Gaza anch' ella, e sentirà gran doglia; come anche Ecron; perciocchè quella a cui ella riguardava sarà confusa; e il re perirà di Gaza, e Aschelon non sarà più abitata.

6 E de' bastardi abiteranno in Asdod, ed io distruggerò l'alterezza de' l'ilistei;

7 E torrò il lor sangue dalla lor bocca, e le loro abbominazioni d'infra i lor denti; e ciò che sarà rimasto apparterrà anch' esso all' Iddio nostro, e sarà come un capo in Giuda; ma Ecron sarà come ił Gebuseo.

8 Ed to mi accamperò intorno alla mia Casa, per difenderla da esercito, da chi va e viene; e l'esattore non passera più a loro; perciocche ora io l'ho riguardata

con gli occhi miei.

9 Festeggia grandemente, o figliuola di Sion; giubila, figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo Re, giusto, e Salvatore, umile, e montato sopra un asino, anzi sopra un puledro d'infra le asine, verrà

10 Ed io sterminerò di Efraim i carri, e di Gerusalemme i cavalti; e gli archi di guerra suran distrutti; e quel Re par-lera di pace alle nazioni, e la sua signoria sarà da un mare all' altro, e dal Fiume fino agli estremi termini della terra.

11 Quant' è a te, ancora, o Sion, per lo sangue del tuo patto, io ho messi in libertà i tuoi prigioni fuor della fossa m,

ove non era acqua alcuna.

12 Ritornate alla fortezza, o prigioni di speranza; antor oggi ti annunzio che io

ti renderò de' beni al doppio.

13 Perciocchè io mi ho teso Giuda, come un arco; io ho impugnato Efraim a piena mano, e ho destati i tuoi figliuoli, o Sion, contro a' thoi figliuoli, o Iavan; e ti ho renduta simile alla spada di un uomo

14 E il Signore apparirà di sopra a loro, e le sue saette saranno tratte, a guisa di folgori<sup>n</sup>; e il Signore Iddio sonera con

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ef. 4. 25. <sup>b</sup> Zac. 7. 10, e rif. <sup>c</sup> Zac. 7. 3. 5. <sup>d</sup> Is. 2. 3. cap. 23. Ezec. cap. 26—28. <sup>g</sup> Is. 62. 11. Mat. 21. 5. Luc. 19. 38. Sal. 72. 8. <sup>d</sup> Es. 24. 8. Eb. 13. 20. <sup>g</sup> Is. 61. 1. 

la tromba, e camminerà co' turbini dell' austro.

15 Il Signor degli eserciti sarà lor protettore; ed essi mangeranno, e ribatteranno le pietre delle frombole; e berranno; e romoreggeranno, come per lo vino ; e saran ripieni, come il bacino, come i canti dell'altare.

16 E il Signore Iddio loro li salverà in quel giorno, come la greggia del suo po-Polo; perciocche pietre coronate saran rizzate per insegne sopra la sua terra.

17 Perciocche quanta sarà la sua bontà? e quanta la sua bellezza? il frumento farà crescere e fiorire i giovani, e il mosto le fanciulle.

### Promeses ad Israele.

10 DOMANDATE al Signore la pioggia nel tempo della stagione della ricolta; il Signore manderà lampi, e darà loro nembi di pioggia, c'a ciuscuno dell'erba nel suo campo

2 Conciossiachè gli idoli abbian detta menzogna", e gli indovini abbian vedute visioni di falsità, e i sognatori abbian detta vanità, e abbian date vane conso-lazioni; perciò il popoto se n'è andato qua e là, a guisa di pecore, ed è stato oppressato; perciocchè non vi era alcun pastore b.

3 La mia ira si è accesa contro a que' pastori, ed io ho fatta punizione sopra i becchi. Dopo che il Signor degli eserciti ha visitata la sua mandra, la casa di Giuda, egli li ha fatti essere come il suo cavallo di gloria, nella guerra. 4 Da lui è il cantone, da lui il chiodo,

da lui l'arco della guerra; da lui pari-mente procede ogni esattore.

5 E saran simili ad womini prodi, calpestanti nella battaglia i memici, come il fango delle strade; e combatteranno, perciocchè il Signore sarà con loro; e quelli che saran montati sopra cavalli saran confusi.

6 Ed io fortificherò la casa di Giuda, e salverò la casa di Giuseppe, e li ricondurrò in casa loro; perciocchè io avrò pietà di loro; e saranno come se io non li avessi mai scacciati lontano; perciocchè io sono il Signore Iddio loro, e li esaudirò.

7 E que' di Efraim saranno come un

uomo prode, e il cuor loro si rallegrerà, come per lo vino; e i lor figliuoli lo vedranno, e si rallegreranno; il cuor loro testeggera nel Signore.

8 Io fischierò loro, e li raccoglierò, quando li avrò riscattati; e moltipli-

cheranno, come qua moltiplicarono. 9 E dopo che io li avrò seminati fra i popoli, si ricorderanno di me in paesi lontani; e viveranno co' lor figliuoli, e se ne ritorneranno.

10 Ed io li ricondurrò dal paese di Egitto, e li raccogliero di Assiria, e li menerò nel paese di Galaad, e nel Libano; e quello non basterà loro.

11 Ed egli passerà per lo stretto del mare. e percoterà le onde nel mare, e tutte le profondità del flume saran seccate; e l'alterezza di Assur sarà abbattuta, e lo scettro di Egitto sarà tolto via.

12 Ed io II fortificherò nel Signore, ed essi cammineranno nel suo Nome, dice

il Signore.

### Punicione degli impenitenti.

APRI, o Libano, le tue porte, e il fuoco consumerà i tuoi cedri.

2 Urlate, abeti; perciocchè i cedri son caduti, e gli alberi nobili sono stati guasti; urlate, querce di Basan; perciocche la selva chiusa è stata abbattuta.

3 Vi è un grido d' urlo de' pastori, perciocche la lor gloria è stata guasta; vi è un grido di ruggito de' leoncelli, per-ciocchè l' altezza del Giordano è stata guasta.

4 Così ha detto il Signore Iddio mio i Pastura le pecore esposte ad uccisione;

5 I cui comperatori le uccidono, e non ne son tenuti colpevoli; e i cui venditori dicono: Benedetw sia il Signore; io son pure arricchito; e i cui pastori non le risparmiano punto;

6 Perciocche io non risparmiero più gli abitanti del paese, dice il Signore; anzi ecco, io farò cader gli uomini nelle mani l' un dell'altro, e nelle mani del loro re; ed essi metteranno il paese in conquasso, ed io non li riscoterò dalle lor mani.

7 Io adunque pasturai le pecore esposte ad uccisione, che son veramente le più povere della greggia ; e mi presi due verghe; all'una posi nome: Piacevolezza, e all'altra nosi nome: Disciplinatione altra posi nome: Dissipatori; e pasturai

la greggia. 8 Ed io sterminai tre pastori in un mese; ma l'anima mia si accorò per essi, ed' anche l'anima loro mi ebbe a sdegno.

9 Ed io dissi: Io non vi pasturerò più; quella che muore muoia, quella che perisce perisca, e quelle che rimangono mangino la carne l'una dell'altra.

10 Ed io presi la mia verga, detta Piacevolezza, e la spezzai; annullando il mio patto, che io avea fatto con tutti i popoli. 11 E quello fu annullato in quel giorno,

e i poveri d'infra la greggia che mi osservavano conobbero che ciò *era* parola del

Signore.
12 Ed io dissi loro: Se così vi piace, datemi il mio premio; se no, rimanete-vene. Ed essi mi pesarono trenta sicli

d'argento per lo mio premio d.

13 É il Signore mi disse: Gettali via perchè sien dati ad un vasellaio; quest' è

il prezzo onorevole, nel quale io sono stato da loro apprezzato. Io presi adunque i trenta sichi d'argento, e li gettai nella Casa del Signore, per esser dati ad un vasellaio <sup>a</sup>.

14 Poi ruppi la mia seconda verga, detta Dissipatori; rompendo la fratellanza fra

Giuda, e Israele.

15 E il Signore mi disse: Prenditi ancora gli arnesi d' un pazzo pastore b.

16 Perciocche, ecco, io farò sorgere nel paese un pastore, il qual non avrà cura delle pecore che periranno; egli non cercherà le disperse, e non risanerà le fiaccate, e non sostenterà quelle che stanzo ancora in piè; anzi mangerà la carne delle grasse, e schianterà loro le unghie.

17 Guai al pastore da nulla, che abbandona la greggia; la spada soprasta al suo braccio, e al suo occhio destro; il suo braccio si seccherà del tutto, e il suo occhio destro sarà del tutto oscurato.

Distruzione dei nemici del popolo di Dio; pentimento, liberazione e purificazione d'Israele.

12 IL carico della parola del Signore intorno a Israele. Il Signore, che ha stesi i cieli, e ha fondata la terra; e che forma lo spirito dell' uomo dentro di esso, dice:

2 Ecco, io farò che Gerusalemme sarà una coppa di stordimento a tutti i popoli d' intorno; eziandio, quando avran posto l' assedio a Gerusalemme, facendo guerra

contro a Giuda.

3 E avverra in quel giorno che io farò che Gerusalemme sarà una pietra pesante a tutti i popoli; tutti coloro che se la caricheranno addosso saran del tutto lacerati. E tutte le nazioni della terra si raduneranno contro a lei.

4 Ma in quel giorno, dice il Signore, io percoterò tutti i cavalli di smarrimento, e i lor cavalcatori di smania; e aprirò i miei occhi sopra la casa di Giuda, e percoterò di cecità tutti i cavalli de' popoli.

5 E i capi di Giuda diranno nel cuor loro: Oh! sienmi fortificati gli abitanti di Gerusalemme, nel Signor degli eserciti, loro

Dio.

6 In quel giorno farò che i capi di Giuda saranno come un focolare fra delle legne, e come una fiaccola accesa fra delle manelle di biade; e consumeranno a destra, e a sinistra, tutti i popoli d'intorno; e Gerusalemme sarà ancora abitata nel luogo suo, in Gerusalemme.

7 E il Signore salverà imprima i tabernacoli di Giuda; acciocchè la gloria della casa di Davide, e la gloria degli abitanti di Gerusalemme, non s'innalzi sopra

Giuda.

8 In quel giorno il Signore sarà protettore degli abitanti di Gerusalemme; e colui d'infra loro che vacillerà sarà in quel giorno simile a Davide; e la casa di Davide sarà come un Dio, come un Angelo del Signore, davanti a loro.

9 E avverrà in quel giorno che io cercherò tutte le nazioni che verranno contro

a Gerusalemme, per distruggerle;

10 E spanderò sopra la casa di Davide, e sopra gli abitanti di Gerusalemme, lo Spirito di grazia, e di supplicazioni : e riguarderanno a me che avranno trafitto e; e ne faran cordoglio, simile al cordoglio che si fa per lo figliuolo unico; e ne saranno in amaritudine, come per un primogenito.

11 In quel giorno vi sarà un gran cordoglio in Gerusalemme, quale è il cordoglio di Hadadrimmon, nella campagna di Me-

ghiddon,

12 E il paese farà cordoglio, ciascuna nazione a parte; la nazione della casa di Davide a parte, e le lor mogli a parte; la nazione della casa di Natan a parte, e le lor mogli a parte

13 La nazione della casa di Levi a parte, e le lor mogli a parte; la nazione della casa di Simi a parte, e le lor mogli a parte;

14 Tutte le nazioni rimaste ciascuna a parte, e le lor mogli a parte.

13 IN quel giorno vi sarà una fonte aperta alla casa di Davide, e agli abitanti di Gerusalemme, per lo peccato, e per l'immondizia.

2 E avverrà in quel giorno, dice il Signor degli eserciti, che io sterminerò i nomi degl'idoli dal paese, ed essi non saran più ricordati; e ancora torrò via dal paese i

profeti, e lo spirito immondo.

3 E avverrà che quando alcuno profetizzerà ancora, suo padre, e sua madre, che l' avran generato, gli diranno: Tu non viverai; conciossiache tu abbi proferita menzogna nel Nome del Signore; e suo padre, e sua madre, che l'avran generato, lo trafiggeranno, mentre egli profetizzerà <sup>1</sup>.

4 E avverrà in quel giorno, che i profeti saran confusi, ciascuno della visione ch'egli avrà proposta, quando egli profetizzava; e non si vestiranno più d'ammanto velloso,

per mentire.

5 E ciascun di loro dirà: Io non son profeta, io son lavorator di terra; perciocchè altri mi ha fatto andar dietro al bestiame fin dalla mia giovanezza.

6 E gli si dirà: Che voglion dire quelle ferite, che tu hai in mezzo delle mani? El egli dirà: Son quelle che mi sono state date nella casa de' miei amici.

b Ezec. 34. 2, ecc. Giov. 19. 34, 37. Apoc. 1. 7.
Apoc. 1. 5. A Deut. 13. 6, 8. Mat. 27.9, 10. Ger. 23. 1, ecc. Ezec. 34. 2, ecc. Glov. 10. 12, 13. Apoc. 1. 7. /2 Re 23. 29. 2 Cron. 35. 22, ecc. Giov. 19. 9, 14, 1 Piet. 1, 19 Apoc. 1, 5,

#### Il Pastore percosso-Il Giudizio finale-L' esultamento della Chiesa.

7 O spada, destati contro al mio Pastore, contro all'uomo che è mio prossimo, dice il Signor degli eserciti; percuoti il Pastore, e le pecore saran disperse<sup>a</sup>; ma pure io volgerò la mia mano sopra i piccoli.

8 E avverrà in tutta la terra, dice il Signore, che le due parti ne saranno sterminate, e morranno; e la terza dimorerà

sol di resto in essa.

9 E ancora metterò quella terza nel fuoco, e nel cimento, come si mette l'argento; e li proverò, come si prova l'oro; essi in-vocheranno il mio Nome, ed io risponderò loro b, e dirò: Essi sono mio popolo; e ciascun di loro dirà: Il Signore è l' Iddio mio<sup>c</sup>.

14 ECCO, un giorno viene, mandato dal Signore, nel quale le tue spoglie saranno spartite nel mezzo di te, o Gerusalemme.

2 Ed io adunerò tutte le nazioni contro a Gerusalemme in battaglia, e la città sarà presa, e le case saran predate, e le donne sforzate; e la metà della città andrà in cattività; ma il rimanente del popolo non sarà sterminato dalla città.

3 Poi il Signore uscirà, e combatterà contro alle nazioni, come nel giorno ch' egli combattè, nel giorno della battaglia.

4 E i suoi piedi si fermeranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi, che è dirincontro a Gerusalemme, dal Levante; e il monte degli Ulivi sarà fesso per la metà, dal Levante al Ponente; e vi si farà una grandissima valle; e la metà del monte si ritrarrà verso il Settentrione, e l' altra sua metà verso il Mezzodi.

5 E voi fuggirete nella valle de' miei monti; perciocchè la valle di que' monti giugnera fino ad Asal; e fuggirete come fuggiste per lo tremoto a' di di Uzzia, re di Giudad; e il Signore Iddio mio verrà c; e

tutti i santi saranno teco.

6 E avverrà in quel giorno che la luce

non sarà serenità e caligi.....

7 E vi sarà un giorno unico, che è conosciuto al Signore, che non sara composto di giorno, e di notte; e al tempo della sera vi sarà luce.

8 E in quel giorno avverrà che delle acque vive usciranno di Gerusalemme<sup>9</sup>; la metà delle quali trarrà verso il mare orientale, e l'altra metà verso il mare occidentale; e quelle dureranno state, e verno.

9 E il Signore sarà re sopra tutta la terra. In quel giorno non vi sarà altri che il Si-

gnore, e il Nome del Signore<sup>h</sup>.

10 Tutto il paese sarà mutato in una pianura, da Gheba fino a Rimmon, che è

dal Mezzodi di Gerusalemme; e Gerusalemme sarà esaltata, e abitata nel luogo suo, dalla porta di Beniamino fino al luogo della prima porta, e fino alla porta de' cantoni; e dalla torre di Hananeel fino a' torcoli del re. 11 E si abiterà in essa, e non vi sarà più

distruzione a modo d' interdetto; e Geru-

salemme sara abitata in sicurta.

12 E questa sarà la piaga, della quale il Signore percoterà tutti i popoli che avran guerreggiato contro a Gerusalemme: egli farà struggere la carne d'ognun di lorq stando lui in piè; i suoi occhi eziandio si struggeranno ne' lor buchi, e la sua lingua gli si struggerà nella bocca.

13 E avverrà, in quel giorno, che il fracasso del Signore sarà grande fra loro; e ciascun di loro prenderà la mano del suo compagno, e metterà la mano sopra la

mano del suo compagno.

14 Giuda eziandio guerreggera contro a Gerusalemme; e le ricchezze di tutte le nazioni saran radunate d' ogn' intorno: oro, e argento, e vestimenti, in grandissima quantità.

15 La piaga ancora de' cavalli, de' muli, de' cammelli, e degli asini, e di tutte le bestie, che saranno in quelle osti, sarà

come quella.

16 E avverrà che tutti quelli che saran rimasti di tutte le nazioni, che saran venute contro a Gerusalemme, saliranno d'anno in anno, per adorare il Re, il Signor degli eserciti; e per celebrar le festa de' tabernacoli 4.

17 E avverrà che se alcuni delle nazioni della terra non salgono in Gerusalemme, per adorare il Re, il Signor degli eserciti, ei non caderà sopra loro alcuna

pioggia.

18 E se la nazione di Egitto non ci sale, e non ci viene, eziandio sopra loro non caderà alcuna pioggia; vi sarà la piaga, della quale il Signore percoterà le nazioni che non saranno salite per celebrar la festa de' tabernacoli.

19 Tal sarà la punizione del peccato di Egitto, e la punizione del peccato di tutte le nazioni, che non saliranno per celebrar la festa de' tabernacoli.

20 In quel giorno vi, sarà sopra le borchie de' cavalli: SANTITA AL SIGNORE; e le caldaie nella Casa del Signore saranno come i bacini davanti all' altare.

21 E ogni caldaia, in Gerusalemme, e in Giuda, sarà consacrata al Signor degli

eserciti; e tutti quelli che sacrificheranno verranno, e prenderanno di quelle oaldaie, e coceranno in esse; e non vi sarà più Cananeo alcuno nella Casa del Signor degli eserciti, in quel giorno!.

Zac. 8. 8, e rif. Lev. 28, 34. ecc. r. 14. 27. Sal. 50. 15; 91. 15.

/ Apoc. 21. 23; 22. 5. Apoc. 22. 1, 2.

Is. 35. 8. Gioele S. 17. Apoc. 21. 27.

755 Mat. 28. 31. Mar. 14. 27. Mat. 25. \$1, ecc. Giov. 7. 2, ecc. A Ef. 4. 5, 6.

### IL LIBRO DEL

### PROFETA MALACHIA.

Ingratitudine del popolo; formalismo dei sacerdoti.

1 IL carico della parola del Signore, indi-

rizza/a a Israele, per Malachia.

2 Io vi ho amati, ha detto il Signore.

E voi avete detto: In che ci hai amati? Non era Essà fratello di Gi.:cobbe? dice il Signore. Or io ho amato Giacobbe;

3 Ed ho odiato Esaña, e ho messi i suoi monti in desolazione, e ho abbandonata la sua ered.tà a' dragoni del deserto

4 Se pure Edom dice: Noi siamo im-poveriti, ma torneremo a edificare i luoghi deserti; così ha detto il Signor degli eserciti: Essi edificheranno, ma io distruggerò; e saranno chiamati: Contrada d'empietà; e: Popolo contro al quale il

Signore è indegnato in perpetuo.

5 E gli occhi vostri lo vedranno, e voi direte: Il Signore sia magnificato dalla contrada d' Israele.

6 Il figliuolo deve onorare il padre, e il pervitore il suo signore; se dunque io son Padre, ov' e il mio onorei e se son Signore, ov' è il mio timorei ha detto il Signor degli eserciti a voi, o sacerdoti, che sprezzate il mio Nome. E pur dite: In che abbiam noi sprezzato il tuo Nome?

7 Voi ofierite in sul mio altare del cibo contaminato. E pur dite: In che ti ab-biamo noi contaminato! In ciò, che voi dite: La mensa del Signore è spregevole.

8 E quando adducete un animale cieco, per sacrificarlo, non vi è male alcuno? parimente, quando adducete un animale zoppo, o infermo, non vi è male alcuno d? presentalo pure al tuo governatore; te ne saprà egli grado, o gli sarai tu accettevole? ha detto il Signor degli eserciti.

9 Ora dunque, supplicate pure a Dio; ch' egli abbia pietà di noi; questo essendo proceduto dalle vostre mani, sarebbegli alcun di voi accettevole? ha detto

il Signor degli eserciti.

10 Chi è eziandio d' infra voi colui che serri le porte! E pur voi non accendete il fuoco sopra il mio altare per nulla. Io non vi gradisco, ha detto il Signor degli eserciti; e non accetterò alcuna offerta dalle vostre mani.

11 Ma dal sol levante fino al ponente, il mio Nome sarà grande fra le genti; e fumo, e offerta pura e; perciocchè il mio Nome sarà grande fra le genti, ha detto il Signor degli eserciti.

12 Ma quant' è a voi, voi lo profanate, dicendo: La mensa del Signore è contaminata; e quant' è alla sua rendita, il suo

cibo è spregevole.

13 Voi avete eziandio detto: Ecco, quanta fatica! E pure a lui avete dato l'affanno, ha detto il Signor de li eserciti; mentre adducete animali rapiti, e zoppi, ed infermi; e li adducete per offerta, li grandi della direi io dalla vostra mano? ha detto il Signore.

14 Or maledetto sia il frodolente, il quale, avendo nella sua mandra un maschio, vota, e sacrifica al Signore un animale difetto-so; conciossiache io sia il gran Re, ha detto il Signor degli eserciti; e il mio Nome sia tremendo fra le genti.

2 OR dunque, o sacerdoti, a voi s' indi-rizza questo comandamento:

2 Se voi non ubbidite, e non vi mettete in cuore di dar gloria al mio Nome, ha detto il Signor degli eserciti, io manderò contro a voi la maledizione, e maledirò le vostre benedizioni; ed anche, già le ho maledette, perciocchè voi non vi mettete questo in cuore.

3 Ecco, io sgriderò le vostre sementi, e verserò dello sterco sopra le vostre facce, lo sterco delle vostre feste; e sarete portati

via nel luogo di que lo.

4 E voi conoscerete che io vi avea mandato questo comandamento, acciocche il mio patto fosse con Levi, ha detto il Si-

gnor degli eserciti.
5 Il mio patto fu già con lui, con vita, e pace; e gli diedi quelle cose, per lo timore del quale egli mi temette; e perciocche egli ebbe spavento del mio Nome.

6 La Legge della verità fu nella sua bocca, e non si trovò alcuna iniquità nelle sue labbra; egli camminò meco in pace, e in dirittura, e converti molti dall' iniquità.

7 Conciossiache le 1 bbra del sacerdote abbiano a conservar la scienza, e si abbia da cercar la Legge dalla sua boccas; per-ciocchè egli è l'Angelo del Signor degli eserciti\*.

8 Ma voi vi siete stornati dalla via, voi in ogni luogo si offerirà al mio Nome pro- | ne avete fatti intoppar molti nella Legge (

voi avete violato il patto di Levi, ha detto |

il Signor degli eserciti.

9 Laonde altresi vi ho renduti vili, e abbietti appo tutto il popolo; siccome voi non osservate le mie vie, e avete riguardo alla qualità delle persone nella Legge.

### I matrimonii colle donne straniere e i divorzii illeciti.

10 Non abbiam noi tutti uno stesso Padre? non ci ha uno stesso Dio creatia? perchè usa dislealtà l'uno inverso l'altro,

violando il patto de' nostri padri?

11 Giuda ha usata dislealtà; e abbominazione è stata commessa in Israele, ed in Gerusalemme; conciossiachè Giuda abhia profanata la santità del Signore che l'ha amato, e abbia aposate delle figliuole di dii stranieri.

12 Il Signore sterminerà da' tabernacoli di Giuda, all' uomo che avrà ciò fatto, colui che vegghia, e colui che canta, e colui che presenta offerte al Signor degli

eserciti.

13 E in secondo luogo voi fate questo: Voi coprite di lagrime, di pianto, e di strida, l'altar del Signore, talche egli non riguarda più alle offerte, e non riceve

più dalle vostre mani cosa alcuna a grado. 14 E pur dite: Perchè? Perciocchè il Signore è stato testimonio fra te, e la moglie della tua giovanezza, inverso la quale tu usi dislealtà; benchè ella sia tua con-sorte, e la moglie del tuo patto.

15 Or non fece egli un sol uomo o? e pure egli avea aubon anza di spirito; e che vuol dir quell'un solo! Egli cercava una progenie di Diod. Guardatevi adunque sopra lo spirito vostro, che niun di roi usi dislealtà inverso la moglie della sua gio-

16 Che se pur l'odia, rimandila, ha detto il Signore Iddio d'Israele; e copra la violenza col suo vestimento, ha detto il Signor degli es rciti. Guardatevi adunque sopra lo spirito vostro, che non usiate

dislealtà.

17 Voi avete travagliato il Signore con le vostre parole; e pur dite: În che l'abbiamo travagliato? In ciò che voi dite: Chiunque fa male piace al Signore, ed egli prende diletto in tali; ovvero: Ov'è l'Iddio del giudicio?

Annunzio della venuta del Signore, preceduto dal suo Angelo.

ECCO, io mando il mio Angelo, ed egli acconcerà la via davanti a mes; e subito il Signore, il qual voi cercate, e l' Angelo del Patto, il qual voi desiderate, verrà nel suo tempio; ecco, egli viene, ha detto il Signor degli eserciti.

2 E chi sosterrà il giorno della sua venuta? e chi durerà, quando egli appa-rirà? perciocche egli è come il fuoco di chi fonde i metalli, e come l'erba de' purgatori di panni.

3 Ed egli sederà, struggendo, e purgando l'argento; e netterà i figliuoli di Levi, e li affinerà a guisa dell' ore, e dell' argento, ed essi offeriranno al Signore of-

ferte in giustizia.

4 E l'offerta di Giuda, e di Gerusalemme, sarà piacevole al Signore, come a' di antichi, e come negli anni di prima.

5 Ed io mi accosterò a voi in giudicio; e saro testimonio pronto contro agi' incantatori, e contro agli adulteri, e contro a quelli che giurano falsamente, e contro a quelli che fraudano il mercenario della sua mercede; e oppressano la vedova, e l'orfano; e pervertono il diritto del forestiere, e non mi temono, ha detto il Signor degli eserciti.

6 Perciocche io sono il Signore che non mi muto<sup>k</sup>, voi, figliuoli di <del>Uiacobbe</del>, non siete stati consumati.

Non rubare al Signore. Non dubitare dellu sua provvidenza e giustizia.

7 Fin dal tempo de' vostri padri, voi vi siete stornati da' miei statuti, e non li avete osservati. Convertitevi a me, ed io mi rivolgerò a voi, ha detto il Signor degli eserciti . E pur voi dite: In che ci convertiremo?

8 L'uomo deve egli rubare Iddio, che voi mi rubate? E pur dite: In che ti abbiam noi rubato? Nelle decime, e nelle

offerte 4.

9 Voi sarete maledetti di maledizione, perciocchè mi rubate, o nazione tutta

quanta.

10 Portate tutte le decime nelle conserve, e siavi del cibo nella mia Casa; e fin da ora provatemi in questo, ha detto il Signor degli eserciti; se io non vi apro le cateratte del cielo, e non vi verso tanta benedizione che non le basterete.

11 Io sgriderò, oltre a ciò, per amor vostro, le bestie divoranti, ed esse non guasteranno più i frutti della terra, e le vostre viti non isperderanno *più* ne campi,

ha detto il Signor degli eserciti.

12 E tutte le genti vi predicheranno beati; perciocche voi sarete un paese di diletto, ha detto il Signor degli eserciti.

13 Voi avete usate parole dure contro a me, ha detto il Signore. E pur dite: Che

abbiamo noi detto contro a te?

14 Voi avete detto: In vano si serve a Dio; e che abbiamo noi guadagnato, mentre abbiamo osservato ciò ch'egli ha comandato che si osservi, e mentre siam

b Esd. 9. 1. Neem. 13. 23. Mat. 19. 4, 5. S. Mat. 11. 10. Mar. 1. 2. Luc. 1. 76; 7. 27. a 1 Cor. 8. 6. Ef. 4. 6. d 1 Cor. 7. 14. / Is. 40. 3. # 1 Piet. 2. 5. ' Deut. 24. 1, ecc. <sup>k</sup> Rom, 11, 29. Giac, 1, 17. Zac. 1. 3. <sup>1</sup> Neem. 13. 10, ecc.

degli eserciti?

15 Or dunque noi reputiamo beati i superbi; beachè operino empiamente, pur sono edificati; benchè tentino il Signore, pur sono scampatá.

16 Allora coloro che temono il Signore han parlato l' uno all' altro, e il Signore è stato attento, e l'ha udito; e un libro

di memoria è stato scritto nel suo cospetto, per coloro che temono il Signore, e

che pensano al suo Nome<sup>a</sup>.

17 E quelli mi saranno, ha detto il Signor degli eserciti, nel giorno che io operaro, un tesoro ripostob; ed io li risparmierò, come un uomo risparmia il suo figliuolo che lo serve °.

18 E se pur voi vi convertite, voi vedrete qual differenza vi è tra il giusto e l'empio; tra colui che serve Iddio, e colui che non lo serve.

PERCIOCCHE, ecco, quel giorno vie-ne, ardente come un forno; e tutti i d'interdetto.

camminati vestiti a bruno, per lo Signor i superbi, e chiunque opera empiazmente, saran come stoppia; e il giorno che viene li divamperà, ha detto il Signor degli eserciti; talche non lascerà loro ne radice. ne ramod.

2 Ma a voi, che temete il mio Nome, si leverà il Sole della giustizia, e guari-gione sarà nelle sue ale ; e voi uscirete, e saltellerete a guisa di vitelli di stia.

3 E calpesterete gli empi; perciocche saran come cenere sotto la pianta de vostri piedi, nel giorno che io opererò, ha detto il Signor degli eserciti. 4 Ricordatevi della Legge di Mosè, mio

servitore; al quale io ordinai, in Horeb.

statuti e leggi, per tutto Israele.
5 Ecco, io vi mando il profeta Elia? avanti che venga quei grande e spavente-

vole giorno del Signore.

6 Ed egli convertirà il cuor de' padri
a' figliuoli, e il cuor de' figliuoli a' lor
padri; che talora io non venga, e non percuota la terra di sterminio a modo

FINE DELL' ANTICO TESTAMENTO.

Luc. 1. 17.

<sup>&</sup>quot; Sal. 108. 18; Gloele 2. 31. 2 Piet. 3.7. Mat. 11. 14; 17. 11, ecc. Mar. 9. 11, ecc.

### NUOVO TESTAMENTO

DEL

### NOSTRO SIGNORE E SALVATORE

### GESÙ CRISTO.

DEPOSITI DI SACRE SCRITTURE

ROMA, 51 VIA CAPO LE CASE.

NAPOLI, 101 STRADA DI CHIAIA. FIRENZE, 22 VIA DELLA VIGNA NUOVA.

LIVORNO, 8 VIA 8. FRANCESCO.

MILANO, 81 VIA CARLO ALBERTO. GENOVA, 9 VIA ASSAROTTI.

1896.

### 

### EVANGELO DI SAN MATTEO.

### Gregorippia di Gash Cristo. (Luc 2. 18—41.)

1 LIBBO della generatione di Gook Cristo, figliucio di Davide", figliucio di Abrahamo

2 Abrahamo generò Isacco; e Isacco gunerò Giacobbe, e Giacobbe gunerò Giuda, e i suoi fratelli. 3 E Oroda generò Farta, e Zara, di Ta-mar; e Farta generò Errom; ed litrom

mark énang

4 E Azum generò Aminudab; e Ami-indab generò Nandous; e Nandous guidrò

5 E Salmon generò Bous, di Rahab; e Bous generò Obed, di liut; e Obed ge-nerò Ione.

6 il lome gunarò il su Davide; e il se Davide gunerò salamana, di qualla ch' esa e'ata di Uria.

7 E Salomme gunarè Bobanna : e Boducino gunero Alria; e Alria genero Αп

S E Am gungo Giornalet: • Giornalet mano Gioram; e Gioram ganero Ho-

u E Houle genero Igatam; e Jostpin generò Achas; e Ashas generò Ras-

10 lid likuchia gunoro Manassa ; e Marutme gamerò Atrich; e Amen generò

11 E (itoria gunerò Lemmia, e i esci fra-telle, che Aurono al tempor siella mittività di Babalonia. 12 E, dopo in mittività di Bahilonia, lo-

consa generò Saintani; e tinintini gunuro Zorobabel; 13 k Zorobabel gunerò Atriud, e Ablud gunurò Eliachim; ed Eliachim gunurò

14 E Anor gamero tiador, e Sador ge-murò Ashim, e Achim generò Elimi. 18 Ed Idiud generò Elimaro; ed Elim-zaro gunerò Mettan; e Mattan generò Giacobbe.

16 É Gacobbe gunerò Gianespe, matho di Marse, della quale è nato Gerie, che è Domineto Cristo

17 Cost, tutte le gunerazioni, da Alea-hamo fino a Davide, son qualitordici go-perazioni e da Davide fino alla cattività di Babilonia, altrusi quatturdici, e della enttività di Babilonia lino a Cristo, altrusi quattordici.

#### Naturità di Goris Cristo.

18 Or la natività di Gash Cristo swamne in questo modo. Maria, esa madre, essendo stata spossta a Utuseppo, aventi che fomero vanuti a stato imperito, si trovo previda; si che eva dello Spirito Bantod

19 E Ginneppa, mo merito, emendo eseno giusto, e mon voluniola pubblim-mente infarmare, voleva occultamente la-

ociaria.

50 Ma, evendo questo com tell'acitno, esco, un angelo del liignore gli appurve in espao, dicando Grumpa, figlicol di Davide, non ternare di ricever Maria, tua moglie, perclocché, clo che in com è ga-marajo, è dello Spirito Santo; 31 Ed ella partorirà un figliuoto, e tu

21 fiel ella parterirà un figlicoto, e fu gli parrat nome Gent I, percaccità egli mi-verà il suo popolo da' lor pescati 22 Or Latto ciò avvenne, acriscolti al adempiane quello ch'era etato detto dal. Signora, per lo profuta, diestado: 23 Ecco, la Vargino meta gravida, e per-torità un figlicolo, il qual meta chiamato-finamanucie: nel che, interpretata, vuol-dica. Dio ceta nel

dare. Dio con not 24 E Guarages, destated del nenno, fore-secondo che l'angulo del figurare all avec comandato, e ricevette la sua mogica.

25 Ma egii non la conobba, finché ebbe-parterite il suo figitual, primogenito. Es ellagli pose nome GESU.

#### I magi d' Oriente.

2 ORA, emendo Gerà nate in Bellenn b di Giugias, s' di del re Kroda, coss. de magi d' Oriente arrivareno in Geru-IDINA,

2 Dicendo : Dov' à il Re de' Gindai, che è nato i consignatache noi abbitamo vadula. la sua stella in Oriento, e siam vanuti par

3 E il re Erode, milito questo, fu turbato,

| a reign determinent | 70 JUL                         |
|---------------------|--------------------------------|
| •                   | principali m-<br>to, a' infumo |
| A.                  | 40, 0 milanio                  |
| 4                   | 1 Dethern di                   |
| G<br>G              | s Bothern di<br>estito per le  |
| 찍                   | Ol-A-                          |
|                     | I LINGS DO                     |
| 00                  | m as commis                    |
| \$M                 | Cinja, ii quin                 |

dot distriction, Los. L. II. . 4 Los. 3.48. ## Sen. 19. 94. \* Ect. 2. 5 / Loc. 2. 7. \* Loc. 2. 42. \* East, 2, 3, 4 Inn. T. 14. A Lac. E. 4, ees.

7 Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro del tempo appunto,

che la stella era apparita.

8 E mandandoli in Betleem, disse, lorg Andate, è domandate diligentemente del fanciulino; e quando l'avrete trovato, rapportatemelo, acciocchè ancora io venga, e l' adori.

9 Ed essi, udito il re, andarono; ed ecco, la stella che aveano veduta in Oriente -andava dinanzi a loro, finchè giunta di sopra al l'1000 dov' era il fanciullino, vi si fermò.

10 Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza.

11 Ed entrati nella casa, trovarono il fanciullino, con Maria, sua madre; e gettatisi in terra, adorarono quello; e aperti i lor tesori, gli offerirono doni: oro, incenso, e mirra.

12 E avendo avuta una rivelazione divina in sogno, di non tornare ad Erode, per un' altra strada si ridussero nel lor paese.

La fuga in Egitto; la strage degl' innocenti.

13 Ora, dopo che si furono divartiti, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, dicendo: Destati, e prendi il fanciulino, e sua madre, e fuggi in Egitto, e sta quivi, finch' io non tel dica; perciocche Erode cercherà il fanciullino, per farlo morire.

14 Egli adunque, destatosi, prese il fanciullino, e sua madre, di notte, e si ritras-

se in Egitto.

15 E stette quivi fino alla morte di Ecode; acciocche si adempiesse quello che su detto dal Signore per lo proseta, dicendo: Io ho chiamato il mio figliuolo fuori di Egitto a.

16. Allora Erode, veggendosi beffațo da' magi, si adirò gravemente, e mandò a fare uccidere tutti i fanciulli che erano in Betleem, e in tutti i suoi confini, dald' età di due anni in giù, secondo il tem fo, del quale egli si era diligentemente informato da' magi.

17 Allora si adempiè quello che fu detto

dal profeta Gevennia, dicendo

· 18 Un grido è stato udito in Rama, un lamento, an pianto, e un gran rammarichio; Rachele piagne i suoi figliuoli, e non è voluta esser consolata, perciotchè non son piùi . . . . . . . . .

.... Il ritorno dall' Egitto.

19 Ora, dopo che Erode fu morto, ecco, un angelo del Signore apparve in sogho a Giuseppe, in Egitto,

20 Dicendo: Destati, e prendi il fanciulline, e sua madre, e vattene nel paese d'Asraele; perciocchè coloro che cercavano la vita del fanciullino son morti. 😘

21 Ed egli, destatosi, prese il fanciullino, e sua madre, e venne nel paese d' Israele.

22 Ma, avendo udito che Archelao reguava in Ujulica, in biogo di Erode, suo padre, temette di andar là ; e avendo avuta una rivelazione divina in sogno, si ritrasse nelle parti della Galilea.

23 Ed essendo venuto là, abitò in una città detta Nazaret, acciocche si adem-piesse quello che fu detto da' profeti, ch' egli sarebbe chiamato Nazareo.

Giovanni Battista. (Mar. 1. 1-8. Luc. 3. 1-18. 6-3, 19-33; 3. 23-30.) Giov. 1.

3 OR in que' giorni venne Giovanni Battista, predicando nel deserto della Giudea,

2 E dicendo: Ravvedetevi, perciocchè

il regno de' cieli è vicino c.

3 Perciocche questo Gioranni è quello del qual fu parlato dal profeta Isaia, di-cendo: Vi è una voce d' uno che grida nel deserto: Acconciate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri 🕰

4 Or esso Giovanni avea il suo vestimento di pel di cammello, e una cintura di cuoio intorno a' lombi, e il suo cibo

erano locuste e mele mivatico.

5 Allora Gerusalemme, e tutta la Giudea, e tutta la contrada d' intorno al Giordano, uscirono a lui.

di Educano battezzati da lui nel Gior-

dano, confessando i lor peccati.

7 Or egli, veggendo molti de' Farisei e de' Sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Progenie di vipere, chi vi ha mostrato di fuggir dall' ira a venire?

8 Fate adunque frutti degni della pe-

nitenza.

9 E mon pensate di dir fra voi stessi: Noi abbiamo Abrahamo per padre"; perciocche io vi dico, che Iddio può, eziandio da queste pietre, far sorgere de' figlicoli ad Abrahamo.

10 Or già è ancora posta la scure alla radice degli alberi; ogni albero adunque che non fa buon frutto, sarà di presente

tagliato, e gettato nel fuoco.

Il Ben vi battezzo io con acqua, a penitenza; ma colui che viene dietro a me è più forte di me, le cui suole io non son degno di portare; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco g

12 Egli ha la sua ventola in mano, e monderà interamente l'aia sua, e raccoglierà il suo grano nel granaio; ma arderà

la:paglia col fuoco inestinguibile.

Il hattesima di Geen. (Mar. 1. 9-11. Luc. 3. 21, 23; Gjoy. 1.32-31)

113 Allora venne Gesti di Galilea al Gior-

<sup>\*</sup> Mat. 4. 17. d Isa \* Mal. 4. 11 Mat. 13. 30. <sup>6</sup> Os. 11. 1. 1. 11. 1. Ger. 31. 15. 2. 3. 4. 1 Cor. 12. 18. / Mat. 7, 19. d Isa. 40. 3. <sup>e</sup> Giov. 8. 39. 762

14 Ma Giovanni lo divietava forte, dicendo: Io ho bisogno di esser battezzato

da te, e tu vieni a me!
15 E Gesù, rispondendo, gli disse: Lascia al presente; perciocche così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora

egli lo lascio fare.

16 E Gesù, tosto che fu battezzato, sali fuor dell'acqua; ed ecco, i cieli gli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere in somiglianza di colomba, e venire sopra di esso.

17 Ed ecco una voce dal cielo", che disse: Questo è il mio diletto Figliuolo, nel quale

io prendo il mio compiacimento.

### La tentazione di Gesù. (Mar. 1. 12, 13. Luc. 4. 1-13.)

4 ALLORA Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per esser tentato dal diavolo.

2 E dopo che ebbe digiunato quaranta giorni, e quaranta nottib, alla fine ebbe fame.

3 E il tentatore, accostatoglisi, disse: Se pur tu sei Figliuol di Dio, di'che queste pietre divengano pani.

4 Ma egli, rispondendo, disse: Egli è scritto: Li uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dioc.

5 Allora il diavolo lo trasporto nella san-ta città, e lo pose sopra l'orlo del tetto

del tempio.

6 E gli disse: Se pur sei Figliual di Dio, gettati giù; perciocche egli è scritto: Egli dara ordine a' suoi angeli intorno a te; ed essi ti torranno nelle lor mani, chè talora tu non t' intoppi del piè in alcuna pietra d.

7 Gesù gli disse: Egli è altresi scritto:

Non tentare il Signore Iddio tuo

8 Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo, e la lor gloria,

9 E gli disse; Io ti darò tutte queste cose, se gettandoti in terra, tu mi adori, 10 Allora Gesù gli disse: Va, Satana;

conciossiache egli sia scritto: Adora il Signore Iddio tuo, e servi a lui solo.

11 Allora il diavolo lo lascio; ed ecco, degli angeli vennero a lui, e gli ministrayano.

Genu in Gulilett; i primi discepoli. (Mar. 1. 14, ecc. Luc. 4. 14, ecc.; 5. 1-11.)

12 Or Gesh, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritrasse in (faliles.

13 E, lasciato Nazaret, venne ad abitare

dano a Giovanni, per esser da lui battez- in Capernaum, città posta in su la riva del zato.

14 Acciocchè si adempiesse quello che fu detto dal profeta Isaia, dicendo:

15 Il paese di Zabulon e di Neftali, traendo verso il mare, la contrada d'oltre il Giordano, la Galilea de' Gentili:

16 Il popolo che giaceva in tenebre, ha veduta una gran luce; e a coloro che giacevano nella contrada e nell' ombra della morte, si è levata la luce.

17 Da quel tempo Gesti cominció a predicare, e a dire: Ravvedetevi, perciocche il regno de cieli è vicino.

18 Or Gesù, passeggiando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli: Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, perciocche erano pescatori; 19 E disse loro; Venite dietro a me, ed io vi farò pescatori d'uomini. 20 Ed essi, lasciate prontamente le reti,

lo seguitarono.
21 Ed egli, passato più oltre, vide due altri fratelli: Giacomo, il figliuolo di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, in una navicella, con Zebedeo, lor padre, i quali rac-conciavano le loro reti; e li chiamo. 22 Ed essi, lasciata prestamente la na-

vicella, e il padre loro, lo seguitarono.

23 E Gesu andaya attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle lor sinagoghe, e predicando l'evangelo del regno, e sanando ogni malattia, e ogni infermità fra il popolo.

24 E la sua fama andò per tutta la Siria; e gli erano presentati tutti quelli che stavano male, tenuti di varie infermità e dolori gli indemoniati, è i lunatici, e i paralitici ed egli li sanava.

25 E molte turbe lo seguitarono di Galilea, e di Decapoli, e di Gerusalemme, e della Giudea, e d'oltre il Giordano.

### Il sermone mil monte: Le beatitudini. (Luc. 6. 29-42.)

5 ED egli, veggendo le turbe, san sopra il monte; è postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui.

2 Ed egli, aperta la bocca, li ammae-

strava, dicendo:
3 Beati i poveri in ispirito, perciocchè il regno de cieli è loro.

4 Beati coloro che fanno cordoglio, per-ciocche saranno consolati.".

5 Beati i mansueti, perciocche essi ere-

deranno la terra. 6 Beati coloro che sono affamati e assc-

tati di giustizia, perciocche saranno saziati".

7 Beati i misericordiosi, perciocche misericordia sara loro fatta".

d Sall 91(41, 12,

8 Beati i puri di cuore, perciocche vedranno Iddio

9 Beati i pacifici, perciocchè saran chia-

mati figliuoli di Dio.

10 Beati coloro che son perseguitati per cagion di giustizia, perciocche il regno de cieli e loro.

11 Voi sarete beati, quando gli nomini vi avranno vituperati, e perseguitati; e, mentendo, avran detto contro a voi ogni

mala parola per cagion mia.

12 Rallegratevi, e giubilate, perciocchè il vostro premio è grande ne cieli; conciossiache così abbiano perseguitati i profeti che sono stati innanzi a voi.

#### Il sermone sul monte (seguito): I discepeti sule della terra, e luce del mondo,

13 Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, con che salerassi egli? non val più a nulla, se non ad esser gettato via, e ad essere calpestato dagli uomini .

14 Voi siete la luce del mondo : la città posta sopra un monte non può esser na-

15 Parimente, non si accende la lampana, e si mette sotto il moggio; anzi si mette sopra il candelliere, ed ella luce a tutti coloro che sono in casa.

16 Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, acciocche veggano le vostre buone opere, e glorifichino il Padre vostro che è ne cieli.

### Il sermane sul monte (seguito): L'adempinento della legge e dei profeti.

17 Non pensate ch' io sia venuto per annullar la legge o i profetia; io non son venuto per annullarli; anzi per adempierli.

18 Perciocche, io vi dico in verità, che, finchè sia passato il cielo e la terra, non pure un iota, o una punta della legge trapasserà, che ogni cosa non sia fatta '.

19 Chi adunque avrà rotto uno di questi minimi comandamenti, e avrà così insegnati gli uomini, sarà chiamato il minimo nel regno de' cieli; ma colui che li metterà ad effetto, e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno de cieli.

20 Perciocchè io vi dico che se la vostra giustizia non abbonda più che quella degli Scribi e de Farisei, voi non entrerete

punto nel regno de' cieli.

21 Voi avete udito che fu detto agli antichi: Non uccidere; e: Chiunque ucci-

derà sarà sottoposto al giudizio.

22 Ma io vi dico che chiunque si adira contro al suo fratello, senza cagione, sarà sottoposto al giudizio; e chi gli avrà detto: Racal, sarà sottoposto al concistoro: e

chi gli avrà detto: Pazzo, sarà sotteposto

alla geenna del fuoco.
23 Se dunque tu offerisci la tua offerta
sopra l'altare, e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro a te;

24 Lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare, e va, e riconciliati prima col tuo fratello; e allora vieni, e offerisci la tua

offerta.

25 Fa presto amichevole accordo col tuo avversario, mentre sei tra via con lui ; chè talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice, e il giudice ti dia in mano del sergente, e sii cacciato in prigione.
26 lo ti dico in verità, che tu non uscirai

di là, finchè tu non abbia pagato l'ultimo

quattrino \*\*

27 Voi avete udito che fu detto agli antichi: Non commettere adulterio.

28 Ma io vi dico che chiunque riguarda una donna, per appetirla, già ha commesso adulterio con lei nel suo ouore.

29 Ora, se l'occhio tuo destro ti fa intoppare, cavalo, e gettalo via da te; perclocchè egli val meglio per te che un de' tuoi membri perisca, che non che tutto il tuo corpo sia gettato nella geenna.

30 E se la tua man destra ti fa intoppare, mozzala, e gettala via da te ; perciocchè egli val meglio per te che un de tuoi membri perisca, che non che tutto il tuo corpo sia gettato nella geenna.

31 Or egli fu detto che chiunque ripudierà la sua moglie, le dia acritta del

divorzio.

32 Ma io vi dico che chiunque avrà mandata via la sua moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa esser adultera; e chiunque avrà sposata colei ch' è mandata via commette adulterio.

33 Oftre a ciò, voi avete udito che fu detto<sup>p</sup> agli antichi: Non ispergiurarti: anzi attieni al Signore le cose che avrai

34 Ma io vi dico: Del tutto non giurate?; ne per lo cielo, perciocche è il trono di

Dio:
35 No per la terra, perciocche è lo scannello de suoi piedi; no per Gerusalemme, perciocche è la citta del gran Re.

36 Non giurare eziandio per lo tuo capo, conciossiache tu non possa fare un capello bianco, o nero.

37 Anzi, sia il vostro pariare: Si, si, no, no : ma ciò che è di soverchio sopra queste parole, procede dal maligno.

38 Voi avete udito che fu detto : Occhio

per occhio, e dente per dente.

39 Ma io vi dico: Non contrastate al male; anzi, se alcuno ti percaote in su la guancia destra, rivolgigli ancor l'altra.

<sup>1. 8, 4. 1</sup> Piet. 3, 14. Fat. 5, 41. Rom. 5 8. Giac. 1. 2. Mar. 9, 50. Prov. 4. 18. Fil, 2, 15. Mar. 4, 21. Luc. 8, 16; 11, 33. Rom. 3, 31. Luc. 16: 17. Ea. 20, 13. Cioc: Tomo do mulla. Es. 20, 14. Deut. 24. 1. Mat. 19. 3, ecc. Mar. 10: 2, ecc. Luc. 6, 29. Rom. 12, 17, 19. Sal. 13. 1, 2; 24. 3, 4. Luc. 14, 84, eec. Giov. 19. 58, ecc. Es. 21. 24.

40 E se alcuno vuol contender teco, e torti la tonica, lasciagli eziandio il mantello.

41 E se alcuno ti angaria un miglio,

vanne seco due.

42 Dà a chi ti chiede, e non rifiutar la domanda di chi yuol prendere alcuna cosa in prestanza da tea

43 Voi avete udito ch' egli fu dettob: Ama il tuo prossimo, e odia il tuo nemico.

44 Ma io vi dico: Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi farmo torto, e vi perseguitano

45 Acciocchè siate figliuoli del Padre vostro, che è ne' cieli; conciossiachè egli faccia levare il suo sole sopra i buoni, e sopra i malvagi; e piovere sopra i giusti,

e sopra gl' ingiusti.

46 Perciocchè, se voi amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? non fanno ancora i pubblicani lo stesso<sup>d</sup>?

47 E se fate accoglienza solo a' vostri amici, che fate di singolare? non fanno ancora i pubblicani il simigliante?

48 Voi adunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che è ne' cieli

Il sermone sul monte (seguito): Limosina, ora-zione, digiuno.

6 GUARDATEVI di far la vostra limosina nel cospetto degli uomini, per esser da loro riguardati; altrimenti, voi non ne avrete premio appo il Padre vostro, che è ne' cieli.

2 Quando adunque tu farai limosina, non far sonar la tromba dinanzi a te, come fanno gl' ipocriti nelle sinagoghe e nelle piazze, per essere onorati dagli uomini; io vi dico in verità, che rice-

vono il premio loro. 3 Ma quando tu fai limosina, non sap-

pia la tua sinistra quello che fa la destra; 4 Acciocche la tua limosina si faccia in segreto; e il Padre tuo, che riguarda in segreto, te ne renderà la retribuzione in palese

5 E quando tu farai orazione, non esser come gl' ipocriti; perciocchè essi amano di fare orazione, stando ritti in piè, nelle sinagoghe, e ne' canti delle piazze, per esser veduti dagli uomini; io vi dico in verità, che ricevono il loro premio.

6 Ma tu, quando farai orazione, entra nella tua cameretta, e serra il tuo uscio, e fa orazione al Padre tuo, che è in segreto: e il Padre tuo, che riguarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in palese.

7 Ora, quando farete orazione, non usate soverchie dicerie, come i pagani; per-ciocche pensano di essere esauditi per la moltitudine delle lor parole.

8 Non li rassomigliate adunque; perciocchè il Padre vostro sa le cose di che voi avete bisogno, innanzi che gliele chie-

9 Voi adunque orate/ in questa maniera: Padre nostro che sei ne' cieli. sia

santificato il tuo nome.

10 Il tuo regno venga. La tua volontà sia fatta in terra come in cielo.

11 Dacci oggi il nostro pane cotidiano<sup>h</sup>. 12 E rimettici i nostri debiti, come noi ancora li rimettiamo a' nostri debitori.

13 E non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno; perciocchè tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, in sempi-

Amen.

14 Perciocche, se voi rimettete agli uomini i lor falli, il vostro Padre celeste rimetterà ancora a voi i rostri.

15 Ma se voi non rimettete agli uomini i lor falli, il Padre vostro altresi non vi

rimetterà i vostri.

16 Ora, quando digiunerete, non siate mesti di aspetto, come gl' ipocriti; perciocche essi si sformano le facce, acciocchè apparisca agli uomini che digiunano; io vi dico in verità, che ricevono il loro premio.

17 Ma tu, quando digiuni, ugniti il capo, e lavati la faccia;

18 Acciocche non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo, il quale è in segreto; e il Padre tuo, che riguarda in segreto, ti renderà la tua retribuzione in palese.

Il sermone sul monte (seguito): Il tesoro in cielo, l'occhio puro, i due signori, le sollecitudini ansiose.

19 Non vi fate tesori in sulla terral, ove la tignuola e la ruggine guastano, e dove i ladri sconficcano e rubano.

20 Anzi, fatevi tesori in cielo, ove ne tignuola, nè ruggine guasta; ed ove i ladri non sconficcano, e non rubano m.

21 Perciocché, dove è il vostro tesoro, quivi eziandio sarà il vostro cuore.

22 La lampana del corpo" è l'occhio; se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo

corpo sarà illuminato.

23 Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso; se dunque il lume ch' è in te è tenebre, quante saranno le tenebre stesse!

24 Niuno può servire a due signori; perciocche, o ne odierà l'uno, e amerà l'altro; ovvero, si atterrà all' uno, e sprezzerà l'altro; voi non potete servire a Dio ed a Mammona.

25 Perciò, io vi dico: Non siate con ansietà solleciti<sup>p</sup> per la vita vostra, che

Lev. 11. 44. 4 Mat. 18. 21, ecc Luc. 16. 1 \* Luc. 16. 30. Lev. 1 Piet. 1. 15, 16. Luc. 1 Cliac, 5. 1, ecc. "Luc. 12. 22—31. Fil. 4. 6. <sup>c</sup> Luc. 6. 27. Lev. 19. 18. d Luc. 6. 33, ecc. Luc. 11. 2-4. Mat. 26. 89, 42. \*\* Luc. 12. 88, eoc. 1 Piet. 1. 4. Mat. 26. 89, 42. \* Prov. 80. 8. \*Luc. 11: 84-36.

mangerete, o che berrete; nè per lo vo-stro corpo, di che vi vestirete; non è la vita più che il nutrimento, e il corpo più che il vestire?

26 Riguardate agli uccelli del cielo; come non seminano, e non mietono, e non accolgono in granai; e pure il Padre vostro celeste li nudrisce; non siete voi da molto più di loro?

27 E chi è colui di voi, che, con la sua sollecitudine, possa aggiungere alla sua

statura pure un cubito?

28 E intorno al vestire, perchè siete con ansietà solleciti? avvisate come crescono i gigli della campagna; essi non faticano, e non filano;

29 E pure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu

vestito al pari dell' un di loro.

30 Or se Iddio riveste in questa maniera l'erba de campi, che oggi è, e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o uomini di poca fede?

31 Non siate adunque con ansietà solleciti, dicendo: Che mangeremo, o che

letremo, o di che saremo vestiti!

32 (Condossiache i pagani sien quelli che procaccino tutte queste cose); perciocchè il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose.

33 Anzi, cercate in prima il regno di Dio, e la sua giustizia; e tutte queste

cose vi saranno sopraggiuntea.

34 Non siate adunque con ansietà solleciti del giorno di domani; perciocche il giorno di domani sarà sollecito delle cose sue; basta a ciascun giorno il suo male.

Il rermone sul monte (fine): I giudizii temerarii, le cose sacre dute ai cani, la perseveranza nella preghiera, la portu stretta, i falsi profeti, udire e fare.

'NON giudicate, acciocche non siste gradicati.

Perciocchè, di qual giudizio voi giudicherete, sarete giudicati; e della misura che voi misurerete, sara altresi misurato a voi.

3 E che guardi tu il fuscello ch' è nell'occhio del tuo fratello? e non avvisi la

trave ch' è nell' occhio tuo!

4 Ovvero, come dici al tuo fratello: Lascia che io ti tragga dell'occhio il fuscello, ed ecco, la trave è nell'occhio tuo?

5 Ipocrita, trai prima dell' occhio tuo, la trave, e poi avviserai di trarre dell' occhio

6 Non date ciò che è santo a' cani, e non gettate le vostre perle dinanzi a' porci; chè talora non le calpestino co' piedi, e rivoltisi, non vi lacerino:

del tuo fratello il fuscello.

7 Chiedete, e vi sarà dato; cercate, e troverete; picchiate, e vi sarà aperto

8 Perciocché, chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchiad.

9 Evvi egli akun nomo fra voi, il quale, se il suo figliuolo gli chiede dei pane, gli dia una pietra?

10 Ovvero anche, se gli chiede un pesce,

gli porga un serpente?

11 Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni a' vostri figliuoli. quanto maggiormente il Padre vostro. che è ne' cieli, darà egli cose buone a ci-loro che lo richiederanno?

12 Tutte le cose adunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele altresì voi a loro; perciocchè questa è la legge ed i profeti.

13 Entrate per la porta stretta, perciocchè larga è la porta, e spaziosa la via, che mena alla perdizione; e molti son coloro che entran per essa.

14 Quanto è stretta la porta, e angusti la via che mena alla vita! e pochi son

coloro che la trovano.

15 Ora, guardatevi da falsi profeti, i quali vengono a voi in abito di pecore; ma dentro son lupi rapaci.

16 Voi li riconoscerete da' frutti loro1: colgonsi uve dalle spine, o fichi da' tri-

boli?

17 Così, ogni buon albero fa buoni frut-ti; ma l'albero malvagio fa frutti cattivi

18 L' albero buono non può far frutti cattivi, nè l' albero malvagio far frutti buoni.

19 Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato, e gettato nel fuoco.

20 Voi adunque li riconoscerete da lor

frutti.

21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno de cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio, che è ne cieli.

22 Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiam noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciati demoni, e fatte, in nome tuo, molte potenti operazioni?

23 Ma io allora protesterò loro: Io non vi conobbi giammai; dipartitevi da me, voi tutti operatori d' iniquità.

24 Perciò, io assomiglio chiunque ode queste mie parole, e le mette ad effetto, ad un uomo avveduto, il quale ha edificata la sua casa sopra la roccia

25 E quando è caduta la pioggia e son venuti i torrenti, e i venti han soffiato, e si sono avventati a quella casa, ella non

è però caduta; perciocchè era fondata so- i tati nelle tenebre di fuori. Quivi sara il pra la roccia.

26 Ma chiunque ode queste parole, e non le mette ad effetto, sarà assomigliato ad un uomo pazzo, il quale ha edificata

la sua casa sopra la rena;

27 E quando la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti han soffiato, e si sono avventati a quella casa, ella è caduta, e la sua ruina è stata grande.

- 28 Ora, quando Gesù ebbe forniti questi ragionamenti, le turbe stupivano della

sua dottrina<sup>n</sup>

20 Perciocchè egli le ammiestrava, come avendo autorità, è non come gli Scribi.

### Guarigione d' un lebbroso. (Mar. 1.40-45. Luc, 3. 12-14)

8 ORA, quando egli fu sceso dal monte, molte turbe la seguitarono.

2 Ed ecco, un lebbroso venne, e l'adorò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi nettamni

3 E Gesu, distesa la mano, lo tocco, dicendo: Si, fo lo voglio, sil netto. in quello stante la lebbra di esso fu nettata

4 E Gesh gli disse: Guarda che tu nol dica ad alcuno; ma va; mostrati al sa-cerdote, e offerisci l'offerta che Mosè ordindo, in testimonianza a loro.

### Il centurione di Cupernaum. (Luc. 7. 1—10.)

5 Ora, quando egli fu entrato in Capermum, un centurione venne a lui, pregan-

6 E dicendo: Signore, il mio famiglio giace in casa paralitico, gravemente tor-

men**tat**o.

7 E Gesù gli disse: Io verrò, e lo sa-

8 E il centurione, rispondendo, disse: Signore, lo non son degno che tu entri sotto al mio tetto; ma solamente di la parola, e il mio famiglio sarà guarito.

9 Perciocchè io son uomo sottoposto alla podestà altrui, e ho sotto di me de' soldati; e pure, se dice all' uno: Va, egli va; e se all' altro: Vieni, egli viene; e se dico al mio servitore: Fa questo, egli

10 E Gesu, avendo udite queste cose, si maraviglio, e disse a coloro che lo seguitavano: Io vi dico in verità, che non pure in Israele ho trovata cotanta

fede. 11 Or io vi dico, che molti verranno di Levante e di Penente<sup>c</sup>, e sederanno a tavola con Abrahamo, con Isacco, e con Giacobbe, nel regno de' cieli.

pianto, e lo stridor de' denti.

13 E Gesû disse al centurione: Va; e come hai creduto, siati fatto. 'E il suo famiglio fa guarito in quello stante.

#### La suocera di Pietro. (Mar. 1. 29-34. Luc. 4. 38-41.)

14 Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro. vide la suocera d di esso che giaceva in letto con la febbre.

15 Ed egli le toccò la mano, e la febbre la lasció; ed ella si levò, e ministrava

16 Ora, fattosi sera, gli furono presentati molti indemoniati, ed egli, con la parola, cacciò fuori gli spiriti, e sanò tutti

i malati: 17 Acciocche si adempiesse ciò che fu detto dal profeta Isaia dicendo: Egli ha

prese sopra di sè le nostre infermità, e ha portate le nostre malattie.

### ... Del seguitar Gesù. ( (Luc. 9. 57, ecc.)

18 Or Gesù, veggendo d' intorno a sè molte turbe, comandò che si passasse all'altra riva/

19 Allora uno Spriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò, dovunque tu andrai.

20 E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tana e gli uocelli del cielo de nidi; ma il Figliuol dell'uomo non ha pur dove posare il capo.

21 Poi un altro, ch' era de' suoi discepoli, gli disse: Signore, permettimi che prima io vada, e seppellisca mio padre.

22 Ma Gesti gli disse: Seguitami, e lascia i morti seppellire i loro morti.

### Gesù acqueta la tempesta. (Mar. 4. 35-41. Luc. 8. 22-25.)

23. Ed essendo egli entrato nella havicella, i suoi discepoli lo segultarono.

24 Ed ecco, avvenne in mare un gran movimento, talche la navicella era coperta dalle onde; or egli dormiva.

25 E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono, dicendo; Signore, salvaci, noi periamo.

26 Ed egli disse loro: Perchè avete voi paura, o uomini di poca fede! E destatosi, sgridò i yenti e il mare, e si fece gran bonaccia.

27 E la gente si maravigliò, dicendo: Qual nomo è costui, che eziandio il intre ed i venti gli ubbidiscono?

### Gl' indemoniati Chergheveni. (Mar. 5, 1–17. luc. 8, 21–37.).

l'iacobbe, nel regno de' cieli.

28 E quando egli fu giunto all' altra riva, nella contrada de' Chergheseni, gli

<sup>\*</sup> Mar. 1. 22; Luc. 4. 32. Lev. 14. 2, ecc. Isa, 58. 4. / Mar. 4. 85. Luc. 8. 22. d 1 Cor. 9. 5. <sup>e</sup> Is. 2. 2, 3. Luc. 13. 29. " Sal. 65. 7; 89. 9; 107. 23—29. Isa. 58. 4. 767

si fecero incontro due indemonisti, usciti de' monumenti, fieri oltre modo, talche niuno poteva passar per quella via.

29 Ed ecco, gridarono, dicendo: Che riè tra noi e te, o Gesu, Figliuol di Dio! sei tu venuto qua, per tormentarci innanzi il tempot

30 Or lungi da essi vi era una greggia

di molti porci, che pasceva.

31 E i demoni lo pregavano, dicendo: Se tu ci cacci, permettici di andare in

quella greggia di porci.
32 Ed egli disse loro: Andate. Ed essi, usciti, se ne andarono in quella greggia di porci; ed ecco, tutta quella greggia di porci si gettò per lo precipizio nel

mare, e quelli morirono nelle acque.
33 E coloro che li pasturavano fuggirono; e andati nella città, rapportarono tutte queste cose, e anche il fatto degl' in-

demoniati.

34 Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù; e avendolo veduto, lo pregarono che si dipartisse da' lor confini.

### Il paralitico di Capernaum, (Mar. 2. 8-12. Luc. 5. 18-26.)

9 ED egli, entrato nella navicella, passò all' altra riva, e venne nella sua città.

2 Ed ecco, gli fu presentato un paralitico che giaceva in letto. E Gesti, veduta la fede loro, disse al paralitico: Figliuolo, sta di buon cuore, i tuoi peccati ti son rimessi.

3 Ed ecco, alcuni degli scribi dicevano

fra se stessi: Costui bestemmia.

4 E Gesù, veduti i lor pensieria, disse: Perchè pensate voi cose malvage ne' vostri cuori?

5 Perciocché, quale è più agevole, dire: I tuoi peccati ti son rimessi, ovver dire:

Levati, e cammina?

6 Ora, acciocche voi sappiate che il Figliuol dell' uomo ha autorità in terra di rimettere i peccati: Tu, levati (disse egli allora al paralitico), togli il tuo letto, e vattene a casa tua.

7 Ed egli, levatosi, se ne andò a casa

8 E le turbe, veduto ciò, si maravigliarono, e glorificarono Iddio, che avea data cotal podesta agli uomini.

### Vocazione di Matteo. (Mar. 2. 14-17. Luc. 5. 27-32.)

9 Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco della gabella, chiamato Matteo; ed egli gli disse: Seguitami. Ed egli, levatosi, lo seguitò.

10 E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa, ecco, molti pubblicani, e peccatori, vennero, e si misero a tavola con Gesu, e co' suoi discepoli.

11 E i Farisei, veggendo ciò, dissero discepoli di esso: Perchè mangia il vostro maestro co' pubblicani e co' peccatori b?

12 E Gesu, avendoli uditi, disse loro: Coloro che stanno bene non han bisogno

di medico, ma i malati.

13 Or andate, e imparate che cosa è: Io voglio misericordia, e non sacrifizio<sup>c</sup>; perciocchè io non son venuto per chiamare a penitenza i giusti, anzi i peccatoria.

### Del digiuno. (Mar. 2, 18-22, Luc. 5, 33-38.)

14 Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni, dicendo: Perchè noi ed i Farisei digiuniamo noi spesso, e i tuoi

discepoli non digiunano?

15 E Gesti disse loro: Que' della camera delle nozze posson eglino far cordoglio, mentre lo sposo è con loro ! ma verranno i giorni, che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno.

16 Or niuno mette un pezzo di panno

rozzo in un vestimento vecchio; per-ciocchè quel suo ripieno porta via del vestimento, e la rottura se ne fa peg-

giore.

17 Parimente, non si mette vin nuovo in barili vecchi; altrimenti, i barili si rompono, e il vino si spande, e i barili si perdono; ma si mette il vin nuovo in barili nuovi, e amendue si conservano.

La donna col flusso disangue; la figlia di lairo. (Mar. 5. 22—13, e rif.)

18 Mentre egli ragionava loro queste cose, ecco, uno de' capi della sinagogu venne, e gli s' inchinò, dicendo : La mia figliuola è pur ora trapassata; ma vieni, e metti la mano sopra di lei, ed ella viverà.

19 E Gesù, levatosi, lo seguitò, insieme

co' suoi discepoli.

20 Ed ecco, una donna, inferma di flusso di sangue già da dodici anni, si accostò di dietro, e toccò il lembo della sua vesta.

21 Perciocché ella diceva fra sè stessa: Se sol tocco la sua vesta, sarò liberata.

22 E Gesu, rivoltosi, e vedutala, le disse: Sta di buon cuore, figliuola; la tua fede ti ha salvata. E da quell' ora la donna fu liberata

23 E quando Gesù fu venuto in casa del capo della smagoga, ed ebbe veduti i sonatori, e la moltitudine che romorez-

giava,

24 Disse loro: Ritraetevi; perciocchè la fanciulla non è morte, ma dorme. El essi si ridevano di lui.

25 Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò, e prese la fanciulla per la mano, ed ella si destò. 26 E la fama di ciò andò per tutto quel | .4 Simone Cananita, e Giuda Iscariot, paese a.

### Due ciechi e un mutelo quariti.

27 E partendosi Gesù di là, due ciechi lo seguitarono, gridando e dicendo: Abbi pietà di noi, Figliuolo di Davide.

28 E quando egli fu venuto in casa, que' ciechi si accostarono a kui. E Gesù disse loro: Credete voi che io possa far cotesto : Essi gli riposero: Si certo,

29 Allora egli toccò gli occhi loro, dicendo: Siavi fatto secondo la vostra

fede.

30 E gli occhi loro furono aperti; e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: Guardate che niuno lo sappia.

31 Ma essi, usciti fuori, pubblicarono la

fama di esso per tutto quel paese.

32 Ora, come que' ciechi uscivano, ecco, gli fu presentato un uomo mutolo, indemoniato.

33 E quando il demonio fu cacciato fuori, il mutolo parlò, e le turbe si maravigliavano, dicendo: Giammai non si vide cotal cosa in Israele.

34 Ma i Farisei dicevano: Egli caccia i demoni per lo principe de' demoni,

### La messe e gli operui.

35 E Gesù andava attorno per tutte le città, e per le castella, insegnando nelle lor sinagoghe, e predicando l' evangelo del regno, e sanando ogni malattia, ed ogni infermità, fra il popolo, 36 E veggendo le turbe, n' ebbe com-

passione, perciocchè erano stanchi e dispersi, a guisa di pecore che non han

pastore b.

37 Allora egli disse a' suoi discepoli : Ben è la riculta grande, ma pochi son gli

operai c

38 Pregate adunque il Signore della ricolta, ch' agli spinga degli operai nella sua ricolta.

#### I dodici e la lor missione.

10 POL chiamati a se i suoi dedici discepoli d, diede lor podestà sopra gli spiriti immondi, da cacciarli fuori, e da sanare qualunque malattia, e qualunque infermità.

2 Ora i nomi de' dodici apostoli son questi i il primo è Simone, detto Pietro,

e Andrea, suo fratello; Giacomo di Ze-bedeo, e Giovanni, suo fratello; 3 Filippo, e Bartolomeo; Toma, e Matteo, il pubblicano; Giacomo di Alfeo, e Lebbeo, chiamato per soprannome Taddeo;

quel che poi ancora lo tradi!
"B Questi lodici mando Gesù, dando loro questi ordini: Non andate a' Gentili, e non entrate in alcuna città de Samari-

6 Ma andate più tosto alle pecore per-

dute della casa d' Israele!.
7' E andate, e predicate, dicendo: Il regno de' cieli è vicino".

8 Sanate gl' infermi, nettate i lebbrosi, risuscitate i morti, cacciate i demoni; in dono l'avete ricevuto, in dono datelo.

9 Non fate provvisione ne di oro, ne di argento, nè di moneta nelle vostre cin-

ture h:

10 Nè di tasca per lo viaggio, nè di due toniche, ne di scarpe, ne di bastone; per-ciocche l'operaio è degno del suo nutrimento i

II Or in qualunque città, o castello, voi garete entrati, ricercate chi in quello è degno, e quivi dimorate finche partiate.

12 E quando entrerete nella casa, salutatela, dicendo: Pace sia a questa casa.

13 E se quella è degna, venga la pace vostra sopra di essa; ma, se non è degna,

la vostra pace ritorni a voi.

14 E se alcuno non vi riceve, e non ascolta le vostre parole, uscendo di quella casa, o di quella città, scotete la polvere de' vostri piedi'.

15 Io vi dico in verità che que del paese di Sodoma e di Gomorra saranno più tollerabilmente trattati nel giorno del giudizio, che quella città".

16 Ecco, io vi mando come pecore in mezzo de lupi; siate dunque prudenti come serpenti, e semplici come colombe.

17 Or guardatevi dagli uomini; perciocchè essi vi metteranno in man de' concistori, ed essi vi sferzeranno nelle lor sinagoghe". 18 L'anche sarete menati davanti a' ret-

tori, e davanti ai re, per cagion mia, in testimonianza a loro, ed a Gentili.

19 Ma, quando essi yi metteranno nelle lor mani, non siate in sollecitudine come o che parlerete; perciocchè, in quella stessa ora, vi sarà dato ciò che avrete a parlare.

20 Conciossiache non siate voi quelli che parlate, ma lo Spirito del Padre vo-

stro è quel che parla in voi.

21 Ora il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figlinolo; e i figlino-li si leveranno contro a lor padri e madri, e li faran morire

22 E sarete odiati da tutti per lo mio nome; ma chi avrà sostenuto fino alla fine, sarà salvato.

Num. 27. 17. Mar. 6. 34. Luc. 10. 2. Giov. 4. 35. Mar. 3. 14, ecc.; 1, ecc. Mar. 3. 16, ecc. Luc. 6. 14, ecc. Fat. 1. 13, ecc. / Mat. 15. 24. Luc. 10. 9. Luc. 22. 35. 1 Cor. 9. 7, ecc. Fat. 13. 51; 18. 6. Mar. 13. 9, ecc. Luc. 12. 11, ecc. Mar. 13. 13. <sup>4</sup> Luc. 7. 17. 6. 7, ecc. Luc. 9. 1, ecc. Fat. 18, 46. Luc. 10. 9. " Mat. 11. 22, ecc. 769

23 Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un' altra; percioc-chè io vi dico in verità, che non avrete finito di circuire le città d' Israele, che il Figliuol dell' uomo non sia venuto.

24 Il discepolo non è da più del maestro, nè il servitore da più del suo signore b.

25 Basta al discepolo di essere come il suo maestro, e al servitore di essere come il suo signore; se han chiamato il Padron della casa Beelzebub<sup>e</sup>, quanto più chiameranno cost i suoi famigliari!

26 Non li temiate adunque; conciossiachè niente sia nascosto, che non abbia ad essere scoperto; nè occulto, che non

abbia a venire a notizia. 27 Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce; e ciò che udite detto

all' orecchio, predicatelo sopra i tetti. 28 E non temiate di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccider l'anima; ma temete più tosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella

geenna. 29 Due passeri non si vendon eglino solo un quattrino? pur nondimeno l'un d'essi non può cadere in terra, senza il

volere del Padre vostro.

30 Ma, quant' è a voi, eziandio i capelli del vostro capo son tutti annoveratid.

31 Non temiate adunque; voi siete da

più di molti passeri.

32 Ogni uomo adunque che mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, io altresì lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è ne' cieli.

33 Ma chiunque mi avrà rinnegato davanti agli uomini, io altresi lo rinnegherò davanti al Padre mio che è ne' cieli.

34 Non pensate ch' io sia venuto a metter pace in terra; io non son venuto a mettervi la pace, anzi la spada.

35 Perciocchè io son venuto a mettere in discordia il figliuolo contro al padre, e la figliuola contro alla madre, e la nuora contro alla suocera.

36 E i nemici dell' uomo saranno i suoi

famigliari stessi.

37 Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; e chi ama figliuolo o figliuola più di me, non è degno di me

38 E chi non prende la sua croce, e non viene dietro a me, non è degno di me!

39 Chi avrà trovata la vita sua la perderà; e chi avrà perduta la vita sua per cagion mia, la troverà m.

40 Chi vi riceve, riceve me; e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato".

41 Chi riceve un profeta, in nome di profeta, riceverà premio di profeta; e chi | pagni;

riceve un giusto, in nome di giusto, rice-

verà premio di giusto.

42 E chiunque avrà dato da bere solo un bicchier d'acqua fredda, a uno di questi piccoli, in nome di discepolo, io vi dico in verità, ch' egli non perderà punto il suo premio°.

### L' imbasciata di Giovanni Battista. (Luc. 7. 18-35.)

11 E DOPO che Gesù ebbe finito di dar mandamenti a' suoi dodici discepoli, egli si parti di là, per insegnare, e per predicar nelle loro città.

2 Or Giovanni, avendo nella prigione? udite le opere di Gesù, mandò due de'saci

discepoli, a dirgli:

3 Sei tu colui che ha da venire, o pur

ne aspetteremo noi un altro?

4 E Gesù, rispondendo, disse loro: Andate, e rapportate a Giovanni le cose che voi udite, e vedete:

5 I ciechi ricoverano la vista, e gli 201pi camminano; i lebbrosi son mondati, e i sordi odono<sup>2</sup>; i morti risuscitano, e l'evangelo è annunziato a' poveri ...

6 E beato è colui che non si sarà scan-

dalezzato di me.

7 Ora, come essi se ne andavano, Gest prese a direalle turbe intorno a Giovanni: Che andaste voi a veder nel deserto! una canna dimenata dal vento!

8 Ma pure, che andaste a vedere! un uomo vestito di vestimenti morbidi ? ecco, coloro che portano vestimenti morbidi son

nelle case dei re.

9 Ma pure, che andaste a vedere? un profeta! si certo, vi dico, e più che profeta .

10 Perciocché costui è quello di cui è scritto": Ecco, iomando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale acconcerà il

tuo cammino dinanzi a te.

11 Io vi dico in verità, che fra quelli che son nati di donne, non sorse giammai alcuno maggiore di Giovanni Battista; mail minimo nel regno de' cieli è maggior di lui.

12 Ora, da' giorni di Giovanni Battista infino ad ora, il regno de' cieli è sforzato,

e i violenti lo rapiscono

13 Conciossiache tutti i profeti, e la legge, abbiano profetizzato infino a Giovanni.

14 E se voi lo volete accettare, egli è

Elia, che dovea venire

15 Chi ha orecchie per udire, oda. ,16 Or a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile a' fanciulli, che

seggono nelle piazze, e gridano a' lor com-

<sup>&</sup>quot;Mat. 16. 28. Luc. 6. 40. Giov. 13. 16. Mar. 3. 22. Luc. 21. 18. Apoc. 3. 5. /2 Tim. 2. 12. Luc. 12. 51, eoc. Mic. 7. 6. Mat. 16. 24, eec. Mat. 16. 25. Giov. 12. 25. Luc. 10. 16. Giov. 13. 20. 6. 10. Mat. 14. 3, ecc. 9 Is. 35. 5, 6. Giov. 5. 36; 10. 25, 38. Piet. 2. 8. Luc. 1. 76. Mal. 3. 1. Mar. 1. 2. Luc. 16. 16. <sup>e</sup>Rom. 10. 9, 10. Luc. 14, 26, ecc. Mar. 9, 41, Is. 61. l. \* Mal. 4. 5.

17 E dicono: Noi vi abbiamo sonato, e voi non avete ballato; vi abbiam cantate lamentevoli canzoni, e voi non avete fatto cordoglio.

18 Conciossiache Giovanni sia venuto, non mangiando, ne bevendo; ed essi dice-

vano: Egli ha il demonio.

19 Il Figliuol dell'uomo è venuto, mangiando, e bevendo; ed essi dicono: Ecco un mangiatore, e bevitor di vino; amico de' pubblicani, e de' peccatori; ma la Sapienza è stata giustificata da' suoi figliuoli.

#### Le tre città impenitenti. (Luc. 10, 18—15,)

20 Allora egli prese a rimproverare alle città, nelle quali la maggior parte delle sue potenti operazioni erano state fatte, che elleno non si erano ravvedute, dicendo:

21 Guai a te, Chorazin! Guai a te, Betsaida! perciocchè, se in Tiro e Sidon fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in voi, si sarebbero già anticamente pentite, con sacco e cenere.

22 Ma pure lo vi dico che Tiro e Sidon saranno più tollerabilmente trattate nel

di del giudizio, che voi .

23 E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata infino al cielo, sarai abbassata fin nell' inferno; perciocchè, se in Sodoma fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in te, ella sarebbe durata infino al di d'oggi.

24 Ma pure io vi dico, che il paese di Sodoma sara più tollera bilmente trattato

nel giorno del giudizio, che tu.

### Il giogo di Cristo. (Luc. 10. 21, ecc.)

25 In quel tempo Gesù prese a dire; Io ti rendo gloria, e lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, che tu hai nascoste queste cose a savi e intendenti, e le hai rivelate a piccoli fanciulli.

26 Si certo, o Padre, perciocchè così ti

è piaciuto.

27 Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e niuno conosce il Figliuolo, se non il Padre; parimente, niuno conosce il Padre, se non il Figliuolo, e colui, a cui il Figliuolo avrà voluto rivelarlo.

28 Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi alleggerò.

29 Togliete sopra voi il mio giogo, e imparate da me ch' io son mansueto, ed umil di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre.

30 Perciocchè il mio giogo è dolce, e il

mio carico è leggiero d.

### Gesù, signore del sabato. (Mar. 2. 23–28. Luc. 6. 1–5.)

12 IN quel tempo, Gesù camminava, in giorno di sabato, per li seminati; or i suoi discepoli ebber fame, e presero a svellere delle spighe, e a mangiarle.

2 E i Farisei, veduto ciò, gli dissero: Ecco, i tuoi discepoli fan quello che non a lecito di fare in giorno di sabato.

è lecito di fare in giorno di sabato.

3 Ma egli disse loro: Non avete voi letto ciò che fece Davide, quando ebbe fame, egli e coloro ch' eran con lui?

4 Come egli entrò nella casa di Dio, e mangiò i pani di presentazione, i quali non gli era lecito di mangiare, nè a coloro ch' eran con lui, anzi a' sacerdoti soli<sup>h</sup>?

ch' eran con lui, anzi a' sacerdoti solih?
5 Ovvero, non avete voi letto i nella legge, che nel tempio i sacerdoti, ne' giorni del sabato, violano il sabato, e pur non ne son colpevoli?

6 Or io vi dico, che qui vi è alcuno

maggior del tempio.

7 Ora, se voi sapeste che cosa è: Io voglio misericordia e non sacrifizio, voi non avreste condannati gl' innocenti.

8 Perciocchè, il Figliuol dell' uomo è

Signore eziandío del sabato.

### Guarigione dell' uomo dalla mano secca, (Mar. 3. 1-6. Luc. 6. 6-11.)

9 Poi, partitosi di là, venne nella lor

sinagoga;

10 Ed ecco, quivi era un uomo che avea la mano secca. Ed essi fecero una domanda a Gesù, dicendo: È egli lecito di guarire alcuno in giorno di sabato<sup>m</sup>? acciocchè l'accusassero.

11 Ed egli disse loro: Chi è l' uomo fra voi, il quale avendo una pecora, se quella cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda, e non la rilevi?

12 Ora, da quanto più è un uomo, che una pecora? Egli è dunque lecito di far

del bene in giorno di sabato.

13 Allora egli disse a quell' uomo: Distendi la tua mano. Ed egli la distese, e fu renduta sana come l' altra.

14 Ma i Farisei, usciti fuori, presero consiglio contro a lui, come lo farebbero

morire.

15 Ma Gesù, conoscendo ciò, si ritrasse di là "; e molte turbe lo seguitarono, ed egli li guari tutti.

16 E divietò loro severamente, che nol

palesassero;

17 Acciocche si adempiesse ciò che fu

detto dal profeta Isaia o, dicendo:

18 Ecco, il mio Servitore, il quale io ho eletto; l'amato mio in cui l'anima mia ha preso il suo compiacimento; io metterò lo Spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle Genti.

<sup>\*</sup>Mat. 10. 15. b Luc. 10. 12. \*Fil. 2. 5, ecc. d 1 Giov. 5. 3. \*Deut. 28. 25. f Es. 20. 10. 1 Sam. 21. 6. k Es. 29. 32, 33. Lev. 24. 9. k Num. 28. 9, ecc. Giov. 7. 22. d Os. 6. 6. Mat. 9. 13. Luc. 18. 14; 14. 8. Mat. 10. 28. 1 Isa. 42. 1-4.

19 Egli non contenderà, e non griderà; e niuno udirà la sua voce per le piazze.

20 Egli non triterà la canna rotta, e non ispegnerà il lucignolo fumante; finchè abbia messo fuori il giudizio in vittoria.

21 E le Genti spereranno nel suo nome.

### La bestemmia de' Farisci. (Luc. 11. 14—23, e rif.)

22 Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco, e mutolo; ed egli lo sano; talche colui che prima era cieco, e mutolo, parlava e vedeva.

23 E tutte le turbe stupivano, e dicevano: Non è costui il Cristo, il Figliuol di

Davide?

24 Ma i Farisei udendo *ciò*, dicevano: Costui non caccia i demoni, se non per

Beelzebub, principe de' demoni. 25 E Gesu, conoscendo i lor pensieri, disse loro: Ogni regno, diviso in se stesso in parti contrarie, è deserto; parimente, ogni città, o casa, divisa in sè stessa in parti contrarie, non può durare.

26 Ora, se Satana caccia Satana, egli è diviso in sè stesso in parti contrarie; come

adunque può durare il suo regno?

27 E se io caccio i demoni per Beelzebub, per cui li cacciano i vostri figliuoli? Per-

ciò, essi saranno i vostri giudici. 28 Ma, se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, il regno di Dio è pur pervenuto

a voi.

29 Ovvero, come può alcuno entrar nella casa d' un possente uomo, e rapirgli le sue masserizie, se prima non ha legato quel possente uomo? allora veramente gli prederà la casa.

30 Chi non è meco è contro a me, e chi

non raccoglie meco, sparge.

31 Perciò, io vi dico: Ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini ; ma la bestemmia contro allo Spirito non sarà loro rimessa.

32 E a chiunque avrà detta alcuna parola contro al Figliuol dell' uomo, sarà perdonato; ma a niuno che l'abbia detta contro allo Spirito Santo, sarà perdonato, nè in questo secolo, nè nel futuro".

### Alberi e frutti. (Luc. 6. 43—45.)

33 Fate l'albero buono, e il suo frutto sarà buono; o fate l'albero malvagio, e il suo frutto sarà malvagio; conciossiachè dal frutto si conosca l'albero.

34 Progenie di vipere, come potete parlar cose buone, essendo malvagi? conciossiachè la bocca parli di ciò che soprabbonda

nel cuore. 35 L'uomo buono, dal buon tesoro del cuore, reca fuori cose buone; ma l' uomo

malvagio, dal malvagio tesoro del cuore. reca fuori cose malvage.

36 Or io vi dico che gli uomini renderanno ragione, nel giorno del giudizio, eziandio

d'ogni oziosa parola che avranno detta. 37 Perciocche, per le tue parole tu sarai giustificato, e altresi per le tue parole sarai condannato.

### Il segno di Giona. (Luc. 11. 16, 29-32.)

38 Allora alcuni degli Scribi e Farisei gli fecero motto, dicendo: Maestro, noi vorremmo veder da te qualche segno.

39 Ma egli, rispondendo, disse loro: Li malvagia, e adultera generazione richiede un segno; ma niun segno le sarà dato, « non il segno del profeta Giona.

40 Perciocche, siccome Giona fu tre giorni, e tre notti, nel ventre della balena, così sarà il Figliuol dell' uomo tre giorni, e tre notti, nel cuor della terra.

41 I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione, e la condannerarno; perciocche essi si ravvidero alla predicazion di Giona o; ed ecco qui è alcuno

da più di Giona.

42 La regina del Mezzodi risuscitera nel giudizio con questa generazione, e la condannerà; perciocchè ella venne dagli estremi termini della terra, per udir la sapienza di Salomone; ed ecco, qui è al-cuno da più di Salomone.

43 Ora, quando lo spirito immondo e uscito d'un uomo, egli va attorno per luoghi aridi, cercando riposo, e non lo trova.

44 Allora dice: Io me ne tornerò a casa mia, onde sono uscito; e se, quando eglici viene, la trova vuota, spazzata, ed adoma;

45 Allora va, e prende seco sette altri spiriti, peggiori di lui, i quali entrano, e abitano quivi; e l'ultima condizione di quell' uomo diviene peggiore della prima/. Così anche avverrà a questa malvagia generazione.

### La famiglia di Gesù. (Mar. 3. 31-35. Luc. 8. 19-21.)

46 Ora, mentre egli parlava ancora alle turbe, ecco, sua madre, e i suoi fratelli<sup>o</sup>,

fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. 47 E alcuno gli disse: Ecco tua madre o i tuoi fratelli, son la fuori, cercando di parlarti.

48 Ma egli, rispondendo, disse a colui che gli avea ciò detto: Chi è mia madre, e chi sono i mici fratelli?

49 E distesa la mano verso i suoi discepoli, disse: Ecco la madre mia, e i mid fratelli.

50 Perciocche, chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio, che è ne' cieli, esse è mio fratello, sorella, e madre.

Giona 8.5. 41 Re 10.1. Luc. Giov. 7. 8, 5. Fat. 1.14. Gal. 1.19. Luc. 11. 24-96 Luc. 12. 10. 1 Glov. 5. 16. <sup>b</sup> Giona 2. 1. Giona 8.5. Eb. 6. 4. 2 Piet. 2. 20—22. Mat. 13. 55.

Parabola del seminatore. (Mar. 4. 1—20. Luc. 8. 4—15.)

13 ORA, in quel giorno atesso, Gesti, uscito di casa, si pose a sedere presso ·del mare.

2 E molte turbe si raunarono appreso di lui, talchè egli, entrato in una navicella, si pose a sedere; e tutta la moltitudine stava in piè in su la riva.

3 Ed egli ragionava loro molte cose, in parabole, dicendo: Ecco, un seminatore

usci fuori a seminare;

4 E mentre egli seminava, una parte della semenza cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero, e la mangiarono tutta.

5 E un' altra cadde in luoghi pietrosi, ove non avea molta terra, e subito nacque, perciocchè non avea profondo terreno;

6 Ma essendo levato il sole, fu riarsa; e perciocchè non avea radice, si seccò.

7 E un' altra cadda carrelle si seccò.

E un'altra cadde sopra le spine, e le

spine crebbero, e l'affogarono.

8 E un' altra cadde in buona terra, e porto frutto, qual granel cento, qual sessanța, qual trenta.

9 Chi ha orecchie da udire, oda.

10 Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: Perchè parli loro in parabole?

11 Ed egli, rispondendo, disse loro: Perciocchè a voi è dato di conoscere i misteri del regno de cielia, ma a loro non è dato. 12 Perciocchè, a chiunque ha, sarà dato.

ed egli soprabbondera; ma, a chiunque non ha, eziandio quel ch'egli ha sarà tolto.

13 Perciò, parlo io loro in parabole, per--chè, veggendo, non veggono, udendo, non

odono, e non intendono.

14 E si adempie in loro la profezia d' Isaia, che dice: Bene udirete, ma non intenderete; ben riguarderete, ma non vedrete.

15 Perciocché il cuore di questo popolo è ingrassato, e odono gravemente con gli orecchi, e chindono gli occhi; acciocchè non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non li sani.

16 Ma, beati gli occhi vostri, perchè veggonod; e le vostre orecchie, perchè odono.

17 Perciocché, io vi dico in verità, che molti profeti e giusti han desiderato di veder le cose che voi vedete, e non le hanvedute; e di udir le cose che voi udite, e non le hanno udite

18 Voi dunque intendete la parabola del

seminatore,

19 Quando alcuno ode la parola del regno, e non l'intende, il maligno viene. e rapisce ciò ch' era stato seminato nel cuor di esso. Un tale è la semenza seminata lungo la strada.

20 E colui che è seminato in luoghi pie-

trosi è colui che ode la parola, e subito con allegrezza la riceve;

21 Ma non ha radice in sè, anzi è di corta durata; e avvenendo tribolazione, o persecuzione, per la parola, incontanente è scandalezzato.

22 E colui che è seminato fra le spine è colui che ode la parola; ma la sollecitudine di questo secolo, e l'inganno delle ricchezze, affogano la parola; ed essa diviene infruttuosa.

23 Ma colui che è seminato nella buona: terra è colui che ode la parola, e l'intende; il quale ancora frutta, e fa qual cento, qual sessanta, qual trenta.

### Parabola delle zizzanie.

24 Egli propose loro un' altra parabola, dicendo: Il regno de cieli è simile ad un uomo che semino buona semenza nel suo campo.

25 Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, e seminò delle ziz-

zanie per mezzo il grano, e se ne andò. 26 E quando l'erba fu nata, ed ebbe fatto frutto, allora apparvero eziandio le

27 E i servitori del padron di casa vennero a lui, e gli dissero: Signore, non hai tu seminata buona semenza nel tuo campo? onde avvien dunque che vi sono delle zizzanie?

28 Ed egli disse loro: Un uomo nemico ha ciò fatto. E i servitori gli dissero: Vuoi dunque che andiamo, e le cogliamo? 29 Ma egli disse: No; chè talora, cogliendo le zizzanie, non diradichiate in-

sieme con esse il grano.

30 Lasciate crescere amendue insigme, infino alla mietitura; e nel tempo della mietitura, io dirò a' mietitori: Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci, per bruciarle; ma accogliete il grano nel mio granaio<sup>g</sup>.

### Parabole del granel di senape e del lievito. (Mar. 4. 30-34. Luc. 13. 18-21.)

31 Egli propose loro un' altra parabola, dicendo: Il regno de' cieli è simile a un granel di senape, il quale un uomo prende, e lo semina nel suo campo.

32 Esso è bene il più piccolo di tutti i semi; ma quando è cresciuto, è la maggiore di tutte l'erbe, e divien albero, talchè gli uccelli del cielo vengono, e si riparano

ne' suoi rami,

33 Egli disse loro un' altra parabola: Il regno de' cieli è simile al lievito, il quale una donna prende, e lo ripone dentro tre staia di farina, finchè tutta sia

34 Tutte queste cose ragionò Gesù in

Is. 6. 9, ecc. Giov. 12. 40. Fa. 0, 11. / Mat. 19. 23. 1 Ti Mat. 11. 25; 16. 17. 
Luc. 10. 23, ecc. Mat. 25, 29. Luc. 8, 18. Is. 6 cc. Eb. 11, 13. 1 Piet. 1, 10, 11. 26. ecc. 9 Mat. 3. 12.

senza parabola;

35 Acciocche si adempiesse ciò che fu detto dal profeta": Io aprirò la mia bocca in parabole; io sgorgherò cose occulte fin dalla fondazione del mondo.

### Spiegazione delle zizzanie.

36 Allora Gesù, licenziate le turbe, se ne ritornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono, dicendo: Dichiaraci la parabola

delle zizzanie del campo. 37 Ed egli, rispondendo, disse loro: Colui che semina la buona semenza è il Figliuol

dell' uomo.

38 E il campo è il mondo, e la buona semenza sono i figliuoli del regno e le zizzanie sono i figliuoli del maligno.

39 E il nemico che le ha seminate è il diavolo, e la mietitura è la fin del mondo,

e i mietitori son gli angeli<sup>c</sup>.

40 Siccome adunque si colgono le zizzanie, e si bruciano col fuoco, così ancora

avverrà nella fin del mondo.

41 Il Figliuol dell' uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, e gli operatori d'iniquità;

42 E li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridor de'

denti.

43 Allora i giusti risplenderanno come il sole, nel regno del Padre loro d. Chi ha orecchie da udire, oda.

#### Parabola del tesoro nascosto, della peria, e della rete.

44 Di nuovo, il regno de' cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, il quale un uomo, avendolo trovato, nasconde; e per l'allegrezza che ne ha, va, e vende tutto ciò ch'egli ha, e compera quel campo.

45 Di nuovo, il regno de' cieli è simile ad un uomo mercatante, il qual va cer-

cando di belle perle.

46 E trovata una perla di gran prezzo, va, e vende tutto ciò ch' egli ha, e la compera.

47 Di nuovo, il regno de' cieli è simile ad una rete gettata in mare, la qual rac-coglie d'ogni maniera di cose<sup>g</sup>;

48 E quando è piena, i pescatori la traggono fuori in sul lito; e postisi a sedere, raccolgono le cose buone ne' lor vasi, e gettan via ciò che non val nulla.

49 Così avverrà nella fin del mondo: gli angeli usciranno, e metteranno da parte i malvagi d'infra i giusti<sup>h</sup>;
50 E li getteranno nella fornace del

parabole alle turbe; e non parlava loro i fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridor de' denti.

51 Gesù disse loro: Avete voi intese tutte queste cose? Essi gli dissero; Sì,

52 Ed egli disse loro: Perciò, ogni Scriba, ammaestrato per lo regno de cieli, è simile a un padrone di casa, il qual trae fuori dal suo tesoro cose vecchie, e nuove.

#### Gesù sprezzato in Nazaret. (Mar. 6, 1—6.)

53 Ora, quando Gesù ebbe finite queste

parabole, si diparti di là.

54 Ed essendo venuto nella sua patria, li insegnava nella lor sinagoga, talchè essi stupivano, e dicevano: Onde viene a costui cotesta sapienza, e coteste potenti operazioni?

55 Non è costui il figliuolo del falemame!? sua madre non si chiama ella Maria? e i suoi fratelli Giacomo, e Iose,

e Simone, e Giuda?

56 E non son le sue sorelle tutte appresso di noi? onde vengono dunque a costui tutte queste cose?

57 Ed erano scandalezzati di hui. E Gesù disse loro: Niun profeta è sprezzato,

se non nella sua patria, e in casa sua ... 58 Ed egli non fece quivi molte potenti

operazioni, per la loro incredulità.

### Morte di Giovanni Battista. (Mar. 6. 14-29. Luc. 3. 19, 20; 9. 7-9.)

14 IN quel tempo, Erode, il tetrarca, udi la fama di Gesu.

2 E disse a suoi servitori: Costui è Giovanni Battista; egli è risuscitato da morti; e però le potenze operano in

3 Perclocchè Erode avea preso Giovanni, e l' avea messo ne' legarní, e l' avea incarcerato, per Erodiada, moglie di Filippo;

suo fratello.

4 Perciocchè Giovanni gli diceva: Ei

non ti è lecito di ritenere costei ".

5 E volendolo far morire, pure temette il popolo; perciocchè essi lo teneano per profeta.

6 Ora, celebrandosi il giorno della natività di Erode, la figliuola di Erodiada avea ballato ivi in mezzo, ed era piaciuta ad Erode.

7 Onde egli le promise, con giuramento, di darle tutto ciò ch' ella chiederebbe.

8 Ed ella, indotta prima da sua madre, disse: Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista.

9 E il re se ne attristò; ma pure, per li giuramenti, e per rispetto di coloro ch' erano con lui a tavola, comandò che le | Egli è un fantasima. E di paura grifosse data.

10 E mandò a far decapitar Giovanni

Battista in prigione.

11 E la sua testa fu portata in un piatto. e data alla fanciulla; ed ella la portò a

12 E i discepoli d'esso vennero, e tolsero il corpo, e lo seppellirono; poi vennero, e rapportarono il fatto a Gesù.

Prima moltiplicazione de' pani. (Mar. 6. 30—44. Luc. 9. 10—17. Glov. 6. 1—14.)

13 E Gesù, udito ciò, si ritrasse di là sopra una navicella, in un luogo deserto. in disparte<sup>a</sup>. E le turbe, uditolo, lo seguitarono a piè, dalle città.

14 E Gesù, essendo smontato dalla navicella, vide una gran moltitudine, e fu mosso a compassione inverso loro, e sanò

gl' infermi d'infra loro.

15 E facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono, dicendo: Questo luogo è deserto, e l'ora è già passata; licenzia le turbe, acciocchè vadano per le castella, e

si comperino da mangiare. 16 Ma Gesù disse loro: Non han bi-sogno di andarsene; date lor voi da man-

17 Ed essi gli dissero: Noi non abbiam qui se non cinque pani, e due pesci. 18 Ed egli disse: Recatemeli qua.

19 E comandò che le turbe si coricas-sero sopra l'erba; poi prese i cinque pani, e i due pesci; e levati gli occhi al cielo, fece la benedizione; e rotti i pani, li diede a' discepoli, e i discepoli alle turbe.

20 E tutti mangiarono, e furon saziati; poi i discapeli levarono l'avanzo de' pezzi, e ve ne furono dodici corbelli pieni.

21 Or coloro che aveano mangiato erano intorno a cinquemila uomini, oltre alle donne e i fanciulli.

### Gesù cammina sul mare. (Mar: 6, 45–56, Giov, 6, 15–21.)

22 Incontanente appresso, Gesù costrinse i suoi discepoli a montare in su la navicella, e a passare innanzi a lui all' altra riva, mentre egli licenziava le turbe.

23 Ed egli, dopo aver licenziate le turbe, sali in sul monte in disparte, per orare.

E fattosi sera, era quivi tutto solo.

24 E la navicella era già in mezzo del mare, travagliata dalle onde; perciocchè il vento era contrario.

25 E nella quarta vigilia della notte, Gesù se ne andò a loro, camminando so-

pra il mare.

26 E i discepoli, veggendolo camminar sopra il mare, si turbarono, dicendo: | mini /.

darono.

27 Ma subito Gesù parlò loro, dicendo:

Rassicuratevi; son io, non temiate.

28 E Pietro, rispondendogli, disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sopra le acque.

29 Ed egli disse: Vieni. E Pietro, smontato dalla navicella, camminava so-

pra le acque, per venire a Gesù.

30 Ma veggendo il vento forte, ebbe paura; e cominciando a sommergersi, gridò, dicendo: Signore, salvami.

31 E incontanente Gesù distese la ma-

no, e lo prese, e gli disse: O uomo di poca fede, perchè hai dubitato?

32 Poi, quando furono entrati nella navicella, il vento si acquetò.

33 E coloro ch' erano nella navicella vennero, e l' adorarono, dicendo: Veramente tu sei il Figliuol di Diob.

34 Poi, essendo passati all' altra riva, vennero nella contrada di Gennesaret.

35 E gli uomini di quel luogo, avendolo riconosciuto, mandarono a farlo assapere per tutta quella contrada circonvicina; e gli presentarono tutti i

malati;
36 E lo pregavano che potessero sol
dalla sua vesta: e tutti toccare il lembo della sua vesta; e tutti quelli che lo toccarono furon sanati.

#### La tradizione degli anziani. (Mar. 7.1-23.)

15 ALLORA gli Scribi e i Farisei di Gerusalemme vennero a Gesù, dicendo:

2 Perchè trasgrediscono i tuoi discepoli la tradizion degli anziani ? conciossiachè non si lavino le mani, quando, prendono

3 Ma egli, rispondendo, disse loro: E voi, perchè trasgredite il comandamento

di Dio per la vostra tradizione?

4 Conciossiachè Iddio abbia comandato in questa manierad: Onora padre, e madre; e: Chi maledice padre, o madre, muoia di morte.

5 Ma voi dite: Chiunque avrà detto al padre, o alla madre: Tutto ciò, di che tu potresti esser da me sovvenuto, sia offerta;

6 Non possa più onorar suo padre, e sua madre. E avete annullato il comandamento di Dio con la vostra tradizione.

7 Ipocriti, ben di voi profetizzò Isaia,

dicendo:

8 Questo popolo si accosta a me con la bocca, e mi onora con le labbra; ma il cuor loro è lungi da me.

9 Ma invano mi onorano insegnando dottrine, che son comandamenti d' uo-

10-Poi, chiamata a sè la moltitudine, le

disse: Ascoltate, e intendete:

11 Non ciò che entra nella bocca contamina l' uomo ; ma ben lo contamina ció che esce dalla bocca.

12 Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: Sai tu che i Farisci, udito questo ragionamento, sono stati scandalezzati f

13 Ed egli, rispondendo, disse: Ogni pianta che il padre mio celeste non ha piantata sarà diradicata

14 Lasciateli; son guide cieche di ciechi; ora se un cieco guida un altro cieco; amendue cadranno nella fossa

15 E Pietro, rispondendo, gli disse: Di-

chiaraci quella parabola.

16 E Gesti disse: Siete voi eziantio ancor privi d'intelletto?

17 Non intendete voi ancora che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel' ventre, e poi è gettato fuori nella latrina ?

18 Ma le cose che escono dalla boccaprocedono dal cuore, ed esse contaminano

I' uomo .

19 Concionnaché dal cuore procedano pensieri malvagi, omicidii, adulterii, fornicazioni; furti, false testimonianze, maldicente.

20 Queste son le cose che contaminano l' uomo; ma il mangiare con mani non

lavate non contamina l' uomo.

### La donna Camaneli. (Mar. 7. 24-80.)

21 Poi Gesu, partitosi di la, si ritrasse nelle parti di Tiro, e di Sidon.

22 Ed ecco, una donna Carranea, uscita-di que confini, gli gridò, dicendo: Abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide! la mia figliuola é malamente tormentata dalidemonio.

23 Ma egli non le rispondeva nulla. i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano; dicendo: Licenziala, perciocche ella grida

dietro a noi.

24 Ma egli, rispondendo, disse: Io non son mandato se non alle pecore perdute: della casa d' Israele/.

25 Ed ella venne, e l'adord, dicendo:

Signore, aiutami.

26 Ma egli; rispondendo, disse: Non è'

cosa onesta prendere il pan de' figlimoli, e gettario a' cagnuoli. 27 Ed ella disse: Ben dici, Signore; conciossiache anche i cagnuoli mangino delle miche che caggiono dalla tavola de lor padroni.

28 Allora Gesù, rispondendo, le disse: O'denna, grande è la tua fede; siati fatto come tu vuoi. E da quell' ora, la sua

figliuola fu sanata.

### Seconda moltiplicatione de part. (Mar. 8. 1—10.)

29 E Gesù, partendo di là, venne presso al mar della Galilea; e salito sopra il

monte, si pose quivi'à redere.

30 E molte turbe si accostarono a lui, le quali aveano con loro degli zoppil de ciechi, de mutolie, de monchi, ed altri molti; e li gettarono a' piedi di Gesà, ed egli li sano

31 Talchè le turbe si maravigliavano, veggendo i mutoli parlare, i monchi eser

sani, gli zoppi camminare, e i ciechi vedere; e glorificarono l' Iddio d' Israele.

32 E Gesù, chiamati a sè i suoi discepoli, disse: Io ho gran pietà della moltitudine; perciocchè già tre giorni continui dimora appresso di me, e non ha di che mangiare; e pure io non voglio licenziari digitini, chè talora non vengano meno m via.

33 E i suoi discepoli gli dissero: Onde avremmo in un luogo deserto tanti pani, che bastassero a saziare una cotanta mol-

titudine?

34 E Gesù disse loro : Quanti pani avek! Ed essi dissero: Sette, e alcumi pochi pe sciblini

35 Ed egli comandò alle turbe che si

mettessero a sedere in terra.

36 Poi prese i sette pani, e i pesti, e rendute grazie, li ruppe, e si diede a suoi discepoli; e i discepoli alla moltitudine.

37 E tutti ne mangiarono, e furon siziati; poi levaron l'avanto de pezzi, e ve ne furono sette panieri pieni.

38 Or coloro che avean mangiato erano quattromila uomini, oltre alle donne e i fanciulii.

39 Poi, licenziate le turbe, egli monto nella navicella, e venne ne confini di Mandala.

### Il lievito de Farisci. (Mar. 8, 11—21.)

16 E ACCOSTATISI a lui i Fancei, ei Sadducei, tentandolo, lo richiesero

di mostrar loro un segno dal cielo.

2 Ma egli, rispondendo, disse loro: Quando si fa sera, voi dite: Farà tempo sereno, perciocchè il cielo rosseggia.

3 E la mattina dite: Oggi sard tempesta, perciocche il cielo tutto mesto rosseggia. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto del cielo, e non potete discernere i segui

de' tempi!
4 La gente malvagia ed advitera i chiede un segno, ma segno alcuno non l sarà dato, se non il segno dei profett Giona . E, lasciatili, se ne andò.

5 E quando i suoi discepoli furon gim all' altra rivaj ebeo, aveano dimenticau di prender del pane.

6 E Gesù disse loro: Vedete, guardatevi dal lievito de' Fariseia, e de' Sadducei.

7 Ed essi ragionavano fra loro, dicendo:

Noi non abbiam preso del pane

8 E Gesù, conosciuto ciò, disse loro: Perchè questionate fra voi, o uomini di poca fede, di ciò che non avete preso del pane?

9 Ancora siete voi senza intelletto, e non vi ricordate de' cinque pani de' cinquemila uomini, e quanti corbelli ne le-

vaste<sup>b</sup>?

10 Nè de' sette pani de' quattromila uomini, e quanti panieri ne levaste<sup>c</sup>?

11 Come non intendete voi, che non del pane vi dissi che vi guardaste dal lievito de' Farisei, e de' Sadducei?

12 Allora intesero ch' egli non avea detto che si guardassero dal lievito del pane, ma della dottrina de' Farisei, e de' Sadducei.

La confessione di Pietro. (Mar. 8. 27-33. Luc. 9. 18-22. Giov. 6. 66.-69.)

13 Poi Gesù, essendo venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò i suoi discepoli: Chi dicono gli uomini che io, Figliuol dell' uomo, sono?

14 Ed essi dissero: Alcuni, Giovanni Battista; altri, Elia; altri, Geremia, o

uno de' profeti.

15 Ed egli disse loro: E voi, chi dite che

16 E Simon Pietro, rispondendo, disse: Tu sei il Cristo, il Figliuol dell' Iddio vivente d.

17 E Gesù, rispondendo, gli disse: Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona, conciossiachè la carne e il sangue non t'abbian rivelato questo, ma il Padre mio che è ne' cieli.

18 Ed io altresi ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra, io edificherò la mia chiesa, e le porte dell' inferno non

la potranno vincere.

19 Ed io ti darò le chiavi del regno de' cieli, e tutto ciò che avrai legato in terra sarà legato ne' cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto ne' cieli.

20 Allora egli divietò a' suoi discepoli, che non dicessero ad alcuno ch' egli fosse

Gesù, il Cristo.

21 Da quell' ora Gesù cominciò a dichiarare a' suoi discepoli, che gli conveniva audare in Gerusalemme, e sofferir molte cose dagli anziani, e da' principali sacerdoti, e dagli Scribi, ed esser ucciso, e risuscitare nel terzo giorno.

22 E Pietro, trattolo da parte, cominció a riprenderlo, dicendo: Signore, tolga ció Iddio; questo non ti avverrà punto.

23 Ma egli, rivoltosi, disse a Pietro: Vattene indietro da me, Satana; tu mi sei in iscandalo, perciocchè tu non hai il senso alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini.

### Il togliere la propria croce. (Mar. 8. 84-9. 1. Luc. 9. 23-27.)

24 Allora Gesù disse a' suoi discepoli: Se alcuno vuol venir dietro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga la sua croce, e mi segua!

25 Perciocchè, chi avrà voluto salvar la vita sua la perderà; ma chi avrà perduta la vita sua, per amor di me, la tro-

verà <sup>į</sup>

26 Perciocchè, che giova egli all'uomo, se guadagna tutto il mondo, e fa perdita dell'anima sua? ovvero, che darà l'uomo in iscambio dell'anima sua?

27 Perciocchè il Figliuol dell' uomo verrà nella gloria del Padre suo, co' suoi angeli; e allora egli renderà la retribuzione

a ciascuno secondo i suoi fatti<sup>m</sup>.

28 Io vi dico in verità, che alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte, che non abbiano veduto il Figliuol dell' uomo venir nel suo regno.

#### La trasfigurazione. (Mar. 9, 2-13. Luc. 9, 28-36.)

17 E SEI giorni appresso, Gesù prese seco Pietro, e Giacomo, e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte;

2 E fu trasfigurato in lor presenza, e la sua faccia risplendè come il sole, e i suoi vestimenti divenner candidi come la luce.

3 Ed ecco, apparver loro Mosè ed Elia,

che ragionavano con lui.

4 E Pietro fece motto a Gesù, e gli disse: Signore, egli è bene che noi stiam qui; se tu vuoi, facciam qui tre tabernacoli; uno a te, uno a Mosè, e uno ad Elia.

5 Mentre egli parlava ancora, ecco, una nuvola lucida li adombrò; ed ecco, una voce venne dalla nuvola, dicendo: Questo è il mio diletto Figliuolo, in cui ho preso il mio compiacimento; ascoltatelo <sup>n</sup>.

6 E i discepoli, udito ciò, caddero sopra le lor facce, e temettero grandemente.

7 Ma Gesù, accostatosi, li toccò, e disse: Levatevi, e non temiate.

8 Ed essi, alzati gli occhi, non videro

alcuno, se non Gesù tutto solo.

9 Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro questo comandamento: Non dite la visione ad alcuno, finchè il Figliuol dell' uomo sia risuscitato da' morti".

10 È i suoi discepoli lo domandarono, dicendo: Come adunque dicono gli Scribi che convien che prima venga Elia<sup>p</sup>?

11 E Gesù, rispondendo, disse loro: Elia

veramente deve prima venire, e ristabilire

ogni cosa.

12 Ma io vi dico, che Elia è già venuto, ed essi non l'hanno riconosciuto, anzi han fatto inverso lui ciò che han voluto; così ancora il Figliuol dell' uomo sofferirà da loro.

13 Allora i discepoli intesero ch' egli avea loro detto ciò di Giovanni Battista.

#### Guarigione del fanciullo lunatico. (Mar. 9. 14-32. Luc. 9. 37-45.)

14 E quando furon venuti alla moltitudine, un uomo gli si accostò, inginoc-

chiandosi davanti a lui,

15 E dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perciocchè egli è lunatico, e malamente tormentato; conciossiachè spesso caggia nel fuoco, e spesso nell'acqua. 16 Ed io l'ho presentato a' tuoi disce-

16 Ed io l' ho presentato a' tuoi disce poli, ma essi non l' han potuto guarire.

17 E Gesà, rispondendo disse: Ahi! generazione incredula e perversa! infino a quando mai sarò con voi! infino a quando mai vi comporterò! conducetemelo qua.

18 E Gesù sgridò il demonio, ed egli uscì fuor di lui; e da quell' ora il fanciullo

fu guarito.

19 Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: Perchè non abbiam

noi potuto cacciarlo?

20 E Gesù disse loro: Per la vostra incredulità; perciocchè io vi dico in verità, che se avete di fede quant' è un granel di senape, voi direte a questo monte: Passa di qui a là, ed esso vi passerà; e niente vi sarà impossibile.

21 Or questa generazion di demoni non esce fuori, se non per orazione, e per di-

giuno.

22 Ora, mentre essi conversavano nella Galilea, Gesù disse loro : Egli avverrà che il Figliuol dell' uomo sarà dato nelle mani degli uomini;

23 Ed essi l'uccideranno; ma, nel terzo giorno egli risusciterà. Ed essi ne furono

grandemente contristati.

#### Gesù paga il tributo.

24 E quando furon venuti in Capernaum, coloro che ricoglievano le didramme vennero a Pietro, e dissero: Il vostro Maestro non paga egli le didramme?

Maestro non paga egli le didramme?
25 Egli disse: Sì. E quando egli fu entrato in casa, Gesù lo prevenne, dicendo: Che ti pare, Simone? da cui prendono i re della terra i tributi, o il censo? da' figliuoli loro, o dagli stranieri?

26 Pietro gli disse: Dagli stranieri. Gesù gli disse: Dunque i figliuoli son

franchi.

27 Ma, acciocchè noi non li scandalez-

ziamo, vattene al mare, e getta l'amo, e togli il primo pesce che salirà fuori, ed aprigli la gola, e tu vi troverai uno statere; prendilo e dallo loro, per te, e per me.

#### Il maggiore nel regno de' cieli. (Mar. 9. 33-37. Luc. 9. 46-48.)

18 IN quell' ora i discepoli vennero a Gesù dicendo: Deh! chi è il maggiore nel regno de' cieli!

2 E Gesù, chiamato a sè un piccol fan-

ciullo, lo pose nel mezzo di loro,

3 E disse: Io vi dico in verità, che se non siete mutati, e non divenite come i piccoli fanciulli<sup>d</sup>, voi non entrerete punto nel regno de' cieli.

4 Ogni uomo adunque, che si sarà abbassato, come questo piccol fanciullo, è il

maggiore nel regno de' cieli.

5 E chiunque riceve un tal piccol fan-

ciullo, nel nome mio, riceve me

6 Ma chi avrà scandalezzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appiccata una macina da asino al collo, e che fosse sommerso nel fondo del mare.

7 Guai al mondo per gli scandali! perciocchè, bene è necessario che scandali avvengano; ma nondimeno, guai a quell'uomo per cui lo scandalo avviene!!

8 Ora, se la tua mano, o il tuo piè, ti fa intoppare, mozzali, e gettali via da te; meglio è per te d'entrar nella vita zoppo, o monco, che, avendo due mani, e due piedi, esser gettato nel fuoco eterno.

9 Parimente, se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, e gettalo via da te; meglio è per te d'entrar nella vita, avendo un occhio solo, che, avendone due, esser get-

tato nella geenna del fuoco.

10 Guardate che non isprezziate alcuno di questi piccoli; perciocchè io vi dico che gli angeli loro veggono del continuo ne' cieli la faccia del Padre mio, che è ne' cieli.

11 Conciossiachè il Figliuol dell' uomo sia venuto per salvar ciò che era perito.

12 Che vi par egli! Se un uomo ha cento pecore!, ed una di esse si smarrisce, non lascerà egli le novantanove, e non andrà egli su per li monti cercando la smarrita?

13 E se pure avviene ch' egli la trovi, io vi dico in verità, che egli più si rallegra di quella, che delle novantanove, che non

si erano smarrite.

14 Così, la volontà del Padre vostro ch'è ne' cieli è che neppur uno di questi piccoli perisca.

Il perdono. Parabola del creditore spietato.

15 Ora, se il tuo fratello ha peccato con-

tro a te, va e riprendilo fra te e lui solo<sup>a</sup>; se egli ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo

16 Ma, se non ti ascolta, prendi teco ancora uno, o due; acciocchè ogni parola sia confermata per la bocca di due, o di tre testimoni b

17 E s'egli disdegna di ascoltarli, dillo alla chiesa; e se disdegna eziandío di ascoltar la chiesa, siati come il pagano, o il

pubblicano o

18 Io vi dico in verità, che tutte le cose che voi avrete legate sopra la terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sopra la terra saranno sciolte nel cielo

19 Oltre a ciò, io vi dico che se due di voi consentono sopra la terra, intorno a qualunque cosa chiederanno, quella sarà lor fatta dal Padre mio, che è ne' cieli.

20 Perciocchè, dovunque due, o tre, son raunati nel nome mio, quivi son io nel

mezzo di loro.

21 Allora Pietro, accostatoglisi, disse: Signore, quante volte, peccando il miofratello contro a me, gli perdonerò io? fino a sette volte?

22 Gesù gli disse: Io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.

23 Perciò, il regno de' cieli è assomigliato ad un re, il qual volle far ragione co'suoi servitori.

24 E avendo cominciato a far ragione, gli fu presentato uno, ch' era debitore di

diecimila talenti.

25 E non avendo egli da pagare, il suo signore comandò ch'egli, e la sua moglie, e i suoi figliuoli, e tutto quanto avea, fosse venduto, e che il debito fosse pagato.

26 Laonde il servitore, gettatosi a terra, si prostese davanti a lui, dicendo: Signore, abbi pazienza inverso me, ed io ti pagherò

tutto.

27 E il signor di quel servitore, mosso da compassione, lo lasciò andare, e gli ri-

mise il debito.

28 Ma quel servitore, uscito fuori, trovò uno de' suoi conservi, il qual gli dovea cento denari: ed egli lo prese, e lo strangolava, dicendo: Pagami ciò che tu mi devi.

29 Laonde il suo conservo, gettatoglisi a' piedi, lo pregava, dicendo: Abbi pazienza inverso me, ed io ti pagherò tutto.

30 Ma egli non volle, anzi andò, e lo cacciò in prigione, finchè avesse pagato il

debito.

31 Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati, e vennero al lor signore, e gli dichiararono tutto il fatto

32 Allora il suo signore lo chiamò a sè, | capace di queste cose, sialo.

e gli disse: Malvagio servitore, io ti rimisi tutto quel debito, perciocchè tu me ne pregasti.

33 Non ti si conveniva egli altresì aver pietà del tuo conservo, siccome io ancora

avea avuta pietà di te?

34 E il suo signore, adiratosi, lo diede in man de' sergenti, da martoriarlo, infino a tanto ch' egli avesse pagato tutto ciò che gli era dovuto.

35 Così ancora vi farà il vostro Padre celeste, se voi non rimettete di cuore o-

gnuno al suo fratello i suoi falli.

### Del divorzio. (Mar. 10. 1-12.)

19 E QUANDO Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si diparti di Galilea, e venne ne' confini della Giudea, lungo il Giordano.

2 E molte turbe lo seguitarono, ed egli

li sanò quivi.

3 E i Farisei si accostarono a lui, tentandolo, e dicendogli: E egli lecito all' uomo di mandar via la sua moglie per qualunque cagione?

4 Ed egli, rispondendo, disse loro: Non avete voi letto che Colui, che da principio fece ogni cosa, fece gli uomini maschio e femmina?

5 E disse: Perciò, l' uomo lascerà il padre e la madre, e si congiugnerà con la sua moglie, e i due diverranno una stessa carne .

6 Talchè, non son più due, anzi una stessa carne; ciò dunque che Iddio ha congiunto l'uomo nol separi.

7 Essi gli dissero: Perchè dunque comandò Mosè che si desse la scritta del divorzio, e che cost si mandasse via la moglie?

8 Egli disse loro: Ben vi permise Mosè, per la durezza de' vostri cuori, di mandar via le vostre mogli; ma da principio non

era così.

9 Or io vi dico che chiunque manda via la sua moglie, salvochè per cagion di fornicazione, e ne sposa un' altra, commette adulterio; e altresì, chi sposa colei che è mandata via, commette adulterio

10 I suoi discepoli gli dissero: Se così sta l'affare dell' nomo con la moglie, non

è spediente maritarsi.

11 Ma egli disse loro; Non tutti son capaci di questa cosa che voi dite, ma sol

coloro a cui è dato.

12 Perciocchè vi son degli eunuchi, i quali son nati così dal ventre della madre; e vi son degli eunuchi, i quali sono stati fatti eunuchi dagli uomini; e vi son degli eunuchi, i quali si son fatti eunuchi loro stessi per lo regno de' cieli. Chi può esser

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lev. 19. 17. Luc. 17. 3, 4. Luc. 17. 3, 4. / 2 Re 4. 1. <sup>6</sup> 2 Tess. 3. 6, 14. A Gen. 1, 27. Deut. 19. 15. 2 Cor. 13. 1. **d Mat**. 16. 19. Prov. 21. 13. Giac. 2. 13. i Gen. 2, 24. Luc. 17. 3, 4. m Mat. 5, 32. Luc. 16. 18. Deut. 24. 1.

Gesù benedice i piccoli fanciulli. (Mar. 10. 13-16. Luc. 18. 15-17.)

13 Allora gli furono presentati de' piccoli fanciulli, acciocche imponesse loro le mani, ed orașse ; ma i discepoli sgridavano coloro che li presentavano.

14 Ma Gesù disse: Lasciate que' piccoli fanciulli, e non li divietate di venire a me; perciocche di tali è il regno de' cielia

15 E imposte loro le mani, si parti di là.

### Il giovane ricco. (Mar. 10. 17-31. Luc. 18. 18-30.)

16 Ed ecco, un certo, accostatosi, gli disse: Macstro buono, che bene farò io per

aver la vita eterna?

17 Ed egli gli disse: Perchè mi chiami buono i niuno è buono, se non un solo, cioè: Iddio. Ora, se tu vuoi entrar nella vita, osserva i comandamenti.

18 Colui gli disse: Quali? E Gesù disse: Questi b: Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non dir

falsa testimonianza.

19 Onora tuo padre e tua madre, e : Ama

il tuo prossimo come te stesso c

20 Quel giovane gli disse: Tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovanezza;

che mi manca egli ancora?

21 Gesù gli disse: Se tu vuoi esser perfetto, va, vendi ciò che tu hai, e donalo a' poveri, e tu avrai un tesoro nel cielod; poi vieni, e seguitami.

22 Ma il giovane, udita quella parola, se ne andò contristato; perciocchè egli avea

molte ricchezze.

23 E Gesta disse a' suoi discepoli: Io vi dico in verità, che un ricco malagevolmente entrerà nel regno de' cieli.

24 E da capo vi dico: Egli è più agevole che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio.

25 E i suoi discepoli, udito ciò, sbigottirono forte, dicendo: Chi adunque può

esser salvato?

26 E Gesù, riguardatili, disse loro: Questo è impossibile appo gli uomini, ma appo Iddio ogni cosa è possibile. 27 Allora Pietro, rispondendo, gli disse:

Ecco, noi abbiamo abbandonata ogni cosa, e ti abbiam seguitato; che ne avrem dunque?

28 E Gesù disse loro: Io vi dico in verità, che nella nuova creazione, quando il Figliuol dell' uomo sederà sopra il trono della sua gloria, voi ancora che mi avete seguitato sederete sopra dodici troni, giu-dicando le dodici tribù d'Israele<sup>g</sup>, 29 E chiunque avrà abbandonata casa, o

fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figliuoli, o possessioni, per lo mio

nome, ne riceverà cento cotanti, ed erederà la vita eterna.

30 Ma molti primi saranno ultimi, e *molti* ultimi *saranno* primi <sup>h</sup>.

Parabola degli operai delle diverse ore.

20 PERCIOCCHÈ, il regno de' cieli è simile ad un padron di casa, il quale, in sul far del di, uscì fuori, per condurre a prezzo de' lavoratori, per mandarli nella sua vigna.

2 E convenutosi co' lavoratori in un denaro al di, li mandò nella sua vigna.

3 Poi, uscito intorno alle tre ore, ne vide altri che stavano in su la piazza scioperati

4 Ed egli disse loro: Andate voi ancom nella vigna, ed io vi darò ciò che sarà ra-gionevole. Ed essi andarono.

5 Poi, uscito ancora intorno alle sei, e

alle nove ore, fece il simigliante.

6 Ora, uscito ancora intorno alle undici ore, ne trovò degli altri che se ne stavano scioperati, ed egli disse loro: Perchè ve ne state qui tutto il di scioperati?

7 Essi gli dissero: Perciocchè niuno ci ha condotti a prezzo. Egli disse loro: Andate voi ancora nella vigna, e rice-verete ciò che sarà ragionevole.

8 Poi, fattosi sera, il padron della vigna disse al suo fattore; Chiama i lavoratori. e paga loro il premio, cominciando dagli ultimi fino a' primi.

9 Allora que' delle undici ore vennero.

e ricevettero un denaro per uno.

10 Poi vennero i primi, i quali pensavano di ricever più, ma ricevettero anch' essi un denaro per uno.

11 E ricevutolo, mormoravano contro al

padron di casa,

12 Dicendo: Questi ultimi han lavorato solo un' ora, e tu li hai fatti pari a noi, che abbiam portata la gravezza del di, e l' argura.

13 Ma egli, rispondendo, disse all' un di loro: Amico, io non ti fo alcun torto; non ti convenisti tu meco in un denaro?

14 Prendi ciò che ti appartiene, e vat-tene; ma io voglio dare a quest' ultimo

quanto a te.

15 Non mi è egli lecito di far ciò che io yoglio del mio 🔞 l' occhio tuo è egli maligno, perciocche io son buono?

16 Cosi, gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi; perciocchè molti son chiamati, ma pochi eletti.

La domanda de' figli di Zebedeo. (Mar. 10. 32—43. Luc. 18. 31—34.)

17 Poi Gesù, salendo in Gerusalemme, tratti da parte i suoi dodici discepoli nel cammino, disse loro:

rif. b Es.20. 18, eqc. c Lev Mat. 13, 22. 1 Tim. 6, 9, 10, 17, Rom. 9, 21. Mat. 19, 30. 4 Mat. 6. 20. Luc. 12. 33. 7. Luc. 22. 28—31. <sup>a</sup> Mat. 18. 3, e rif. <sup>e</sup> Lev. 19. 18. m. 6. 17—19. / Luc. 18. 27.

18 Ecco, noi saliamo in Gerusalemme. e il Figliuol dell' uomo sarà dato in man 'de' principali sacerdoti, e degli Scribi, ed essi lo condanneranno a morte.

19 E lo metteranno nelle mani de' Gentilia, da schernirlo, e flagellarlo, e crocifiggerlo, ma egli risusciterà nel terzo giorno.

20 Allora la madre de' figliuoli di Zebedeo si accosto a lui, co' suoi figliuoli, adorandolo, e chiedendogli qualche cosa.

21 Ed egli le disse: Che vuoi? Ella gli disse: Ordina che questi miei due figliuoli seggano l' uno alla tua destra, l'altro alla sinistra, nel tuo regno

22 E Gesù, rispondendo, disse: Voi non sapete ciò che vi chicggiate; potete voi bere il calice che io berro, ed essere battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato? Essi gli dissero: Sì, lo possiamo.

23 Ed egli disse loro: Voi certo berrete il mio calice, e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato; ma, quant' è al sedere alla mia destra, o alla sinistra, non istà a me il darlo; ma sarà dato a coloro a cui è preparato dal Padre miod.

24 E gli altri dieci, avendo ciò udito, furono indegnati di que' due fratelli.

25 E Gesù, chiamatili a sè, disse : Voi sapete che i principi delle genti le signoreggiano, e che i grandi usano podestà sopra esse.

26 Ma non sarà così fra voi; anzi chiunque fra voi vorrà divenir grande sia vostro

ministro;

27 E chiunque fra voi vorrà esser primo

sia vostro servitore.

28 Siccome il Figliuol dell' uomo non è venuto per esser servito, anzi per servire, e per dar l'anima sua per prezzo di riscatto per molti.

### I due ciechi di Gerico. (Mar. 10. 46—52. Luc. 18. 35—43.)

29 Or uscendo essi di Gerico, una gran

moltitudine lo seguitò.

30 Ed ecco, due ciechi, che sedevano presso della via, avendo udito che Gesu passava, gridarono, dicendo: Abbi pietà di noi, Signore, Figliuol di Davide!

31 Ma la moltitudine li sgridava, ac-

ciocchè tacessero; ma essi vie più grida-vano, dicendo: Abbi pietà di noi, Signore, Figliuolo di Davide.

32 E Gesu, fermatosi, li chiamò, e disse: Che volete ch' io vi faccia?

33 Essi gli dissero: Signore, che gli oc-

chi nostri sieno aperti.

34 E Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro, e incontanente gli occhi loro ricoverarono la vista, ed essi lo seguitarono. | bilita la tua lode!

Ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme. (Mar. 11. 1—10. Luc. 19. 29—38. Giov. 12. 12—15.)

21 E QUANDO Inton viole.

lemme, e furon venuti in Betfage, E QUANDO furon vicino a Gerusapresso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli,

2 Dicendo loro: Andate nel castello che è dirimpetto a voi; e subito troverete un' asina legata, e un puledro con essa;

scioglieteli, e menatemeli.

3 E se alcuno vi dice nulla, dite che il Signore ne ha bisogno; e subito li manderà.

4 Or tutto ciò fu fatto, acciocchè si adempiesse ciò che fu detto dal profeta, dicendo:

5 Dite alla figliuola di Sion: Ecco, il tuo Re viene a te, mansueto, e montato sopra un asino, e un puledro, figlio di un' asina che porta il giogo.

6 E i discepoli andarono, e fecero come

Gesù avea loro imposto;
7 E menaron l'asina, e il puledro; e
misero sopra quelli le lor veste, e Gesù
montò sopra il puledro.
8 E una grandissima moltitudine distese

le sue veste nella via; ed altri tagliavano de' rami dagli alberi, e li distendevano nella via.

9 E le turbe che andavano davanti, e che venivano dietro gridavano, dicendo : Osanna al Figliuolo di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna ne' luoghi altissimi!

10 Ed essendo egli entrato in Gerusa-lemme, tutta la città fu commossa, di-cendo: Chi è costui?

11 E le turbe dicevano: Costui è Gesu, il Profeta che è da Nazaret di Galilea.

Purisicazione del tempio. (Mar. 11. 15-18. Luc. 19. 45-48. Giov. 2. 13-17.)

12 E Gesù entrò nel tempio di Dio, e cacciò fuori tutti coloro che vendevano, e comperavano nel tempio; e riversò le tavole de' cambiatori, e le sedie di coloro che vendevano i colombi.

13 E disse loro: Egli è scritto ": La mia casa sarà chiamata casa d' orazione, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni.

14 Allora vennero a lui de' ciechi, e degli zoppi, nel tempio, ed egli li sanò.

15 Ma i principali sacerdoti, e gli Scribi, vedute le maraviglie ch' egli avea fatte, e i fanciulli che gridavano nel tempio: Osanna al Figliuolo di Davide! furono indegnati

16 E gli dissero: Odi tu ciò che costoro dicono? E Gestà disse loro: Si. Non avete voi mai letto : Dalla bocca de' fanciulli, e di que' che poppano, tu hai sta-

Mat. 19. 28. Mat. 26. 39, 42. Mat. 25. 34.
9. 35. Giov. 18. 4, 14. Fil. 2. 7. Als. 53. 1
Zac, 9. 9. Sal. 118. 26. n Is. 58. 7. Ger. 7, 11. Luc. 23. 23-27. \* Mat. 27. 2. \* Is. 53. 10, 11. Giov. 11. 51, 52. Her. 7, 11. Sal. 8, 2. Mat. 23. 11. Mar. 9. 35. Zac. 9. 9. Mat. 9. 27.

17 E lasciatili, usci della città verso Betania, e quivi albergò.

### Il fico seccato. (Mar. 11. 12—14 e 19—24.)

18 E la mattina, ritornando nella città, ebbe fame.

19 E veggendo un fico in su la strada, andò ad esso, ma non vi trovò nulla, se non delle foglie. Ed egli gli disse: Giammai più in eterno non nasca frutto alcuno

da te. E subito il fico si secco.
20 E i discepoli, veduto ciò, si maravigliarono, dicendo: Come si è di subito seccato il fico?

21 E Gesù, rispondendo, disse loro: Io vi dico in verità, che se avete fede, e non dubitate, non sol farete la cosa del fico, ma ancora, se dite a questo monte: Togliti di la, e gettati nel mare, sarà fatto a.

22 E tutte le cose, le quali con orazione richiederete, credendo, voi le riceverete.

### Del battesimo di Giovanni. (Mar. 11. 27-88. Luc. 20. 1-8.)

23 Poi, quando egli fu venuto nel tempio, i principali sacerdoti, e gli anziani del popolo, si accostarono a lui, mentre egli insegnava, dicendo: Di quale autorità fai tu queste cose? e chi ti ha data cotesta autorità?

24 E Gesu, rispondendo, disse loro: Ancora io vi domanderò una cosa la qual se voi mi dite, io altresi vi dirò di quale

autorità fo queste cose.

25 Il battesimo di Giovanni onde era egli? dal cielo, o dagli uomini? Ed essi ragionavan tra loro, dicendo: Se diciamo che era dal cielo, egli ci dirà: Perchè dunque non gli credeste?

26 Se altresì diciamo che era dagli uomini, noi temiamo la moltitudine, perciocchè tutti tengono Giovanni per profeta.

27 E risposero a Gesù, e dissero: Noi nol sappiamo. Egli altresi disse loro: Ed io ancora non vi dirò di quale autorità fo queste cose.

### Parabola de' due figli.

28 Ora, che vi par egli? Un uomo avea due figliuoli; e venuto al primo, disse: Figliuolo, va, lavora oggi nella mia vigna.

29 Ma egli, rispondendo, disse: Non voglio; pur nondimeno, poi appresso, ravvedutosi, vi ando.

30 Poi, venuto al secondo, gli disse il simigliante. Ed egli, rispondendo, disse: Sì, lo farò, signore, e pur non vi andò.

31 Qual de' due fece il voler del padre? Essi gli dissero: Il primo. Gesù disse loro: Io vi dico in verità, che i pubbli-cani, e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno de' cieli.

32 Perciocche Giovanni è venuto a voi, per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto; ma i pubblicani, e le meretrici gli hanno creduto; e pur voi, veduto ciò, non vi siete poi appresso ravveduti, per credergli.

# Parabola de' malvagi vignaiuoli. (Mar. 12. 1—12. Luc. 20. 9—19.)

33 Udite un' altra parabola: Vi era un padre di famiglia, il quale piantò una vigna e le fece una siepe attorno, e cavo in essa un luogo a calcar la vendemmia e vi edifico una torre; poi allogo quella a certi lavoratori, e se ne andò in viaggio.

34 Ora, quando venne il tempo de' frutti, egli mandò i suoi servitori a' lavoratori, per ricevere i frutti di quella.

35 Ma i lavoratori, presi que' servitori. ne batterono l' uno, e ne uccisero l'altro, e ne lapidarono l'altro.

36 Da capo egli mandò degli altri servitori, in maggior numero che i primi; e quelli fecero loro il simigliante.

37. Ultimamente, egli mandò loro il suo figliuolo, dicendo: Avran riverenza al mio figliuolo.

38 Ma i lavoratori, veduto il figliuolo. disser fra loro: Costui è l'erede; venite. uccidiamolo, e occupiamo la sua eredità. 39 E presolo!, lo cacciarono fuor della

vigna, e l' uccisero.

40 Quando adunque il padron della vigna sarà venuto, che farà egli a que la voratori?

41 Essi gli dissero: Egli li farà perir ms lamente, quegli scellerati, e alloghera la vigna ad altri lavoratori, i quali gli ren-

deranno i frutti a' suoi tempis.

42 Gesù disse loro: Non avete voi mai letto nelle Scritture: La pietra che gli edificatori han riprovata è divenuts il capo del cantone; ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa maravigliosa negli occhi nostri?

43 Perciò, io vi dico, che il regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato a una gente

che farà i frutti di esso.

44 E chi caderà sopra questa pietra sarà tritato, ed ella fiaccherà colui sopra cu ella caderà.

45 E i principali sacerdoti, e i Farisci udite le sue parabole, si avvidero ch'egli diceva di loro.

46 E cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe, perciocchè quelle lo tenevano per profeta.

### Parabola del**le nozze.** (Luc. 14. 16-24.)

E GESU, messosi a parlare, da capo ragionò loro in parabole, dicendo:

Sal. 2. 2, 8. d 2 Cron. 36. 15, 16. Fat. 7. 52. \* Is. 5. 1, ecc. Mat. 17. 20. Mat. 26. 50 11. 1 Piet. 2. 6, 7. <sup>b</sup> Mat. 7. 7. h Sal. 118. 22. Is. 28. 16. <sup>9</sup> Fat. 13. 46. Rom. cap. 9-11. f Mat. 26. 50, ecc.

qual fece le nozze al suo figliuolo a.

3 E mandò i suoi servitori a chiamar gl' invitati alle nozze, ma essi non vollero venire.

4 Di nuovo mandò altri servitori, dicendo: Dite agl' invitati: Ecco, io ho apparecchiato il mio desinare, i miei giovenchi, e i miei animali ingrassati sono ammazzati, e ogni cosa è apparecchiata, venite alle nozze.

5 Ma essi, non curandosene, se ne andarono, chi alla sua possessione, chi alla

sua mercatanzia;

6 E gli altri, presi i suoi servitori, li oltraggiarono ed uccisero.

7 E quel re, udito ciò, si adirò, e mandò i suoi eserciti, e distrusse que' micidiali, ed arse la lor città.

8 Allora egli disse a' suoi servitori: Ben son le nozze apparecchiate, ma i con-

vitati non n'eran degni.

9 Andate adunque in su i capi delle strade, e chiamate alle nozze chiunque troverete.

10 E que' servitori, usciti in su le strade, raunarono tutti coloro che trovarono, cattivi e buoni, e il luogo delle nozze fu ripieno di persone ch' erano a tavolad.

11 Or il re, entrato per vedere quei che erano a tavola, vide quivi un uomo che non era vestito di vestimento da nozze.

12 E gli disse: Amico, come sei entrato qua senza aver vestimento da nozze? E

colui ebbe la bocca chiusa.

13 Allora il re disse a' servitori: Legategli le mani e i piedi, e toglietelo, e gettatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto, e lo stridor de' denti.

14 Perciocchè molti son chiamati, ma

pochi eletti.

### La quistione del censo. (Mar. 12, 13-17. Luc. 20. 20-26.)

15 Allora i Farisei andarono, e tenner

consiglio come l'irretirebbero in parole, 16 E gli mandarono i lor discepoli, con gli Erodiani, a dirgli: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che insegni la via di Dio in verità, e che non ti curi d'alcuno; perciocchè tu non riguardi alla qualità delle persone degli uomini.

17 Dicci adunque: Che ti par egli! È egli lecito di dare il censo a Cesare, o no?

18 E Gesu, riconosciuta la lor malizia, disse: Perchè mi tentate, o ipocriti?

19 Mostratemi la moneta del censo. Ed

essi gli porsero un denaro. 20 Ed egli disse loro: Di chi è questa

figura, e questa soprascritta?

2 Il regno de' cieli è simile ad un re, il egli disse loro: Rendete dunque a Cesare le cose che appartengono a Cesare, e a Dio le cose che appartengono a Dio.

22 Ed essi, udito ciò, si maravigliarono,

e lasciatolo, se ne andarono.

#### I Sadducei e la risurrezione. (Mar. 12. 18—27. Luc. 20. 27—40.)

23 In quell' istesso giorno vennero a lui i Sadducei, i quali dicono che non vi è

risurrezione, e lo domandarono,

24 Dicendo: Maestro, Mosè ha detto?: Se alcuno muore senza figliuoli, sposi il suo fratello per ragione d'affinità la moglie di esso, e susciti progenie al suo fratello

25 Or appo noi vi erano sette fratelli: e il primo, avendo sposata moglie, morì; e non avendo progenie, lasciò la sua moglie al suo fratello.

26 Simigliantemente ancora il secondo,

e il terzo, fino a tutti i sette.

27 Ora, dopo tutti, morì anche la donna. 28 Nella risurrezione adunque, di cui d'infra i sette sarà ella moglie? conciossiachè tutti l'abbiano avuta.

29 Ma Gesù, rispondendo, disse loro: Voi errate, non intendendo le Scritture,

nè la potenza di Dio.

30 Perciocche nella risurrezione non si prendono, nè si dànno mogli; anzi gli uomini son nel cielo come angeli di Dio ۸.

31 E quant' è alla risurrezione de' morti, non avete voi letto ciò che vi fu detto

da Dio, quando disse:

32 Io son l' Iddio d' Abrahamo, e l' Iddio d' Isacco, e l' Iddio di Giacobbe? Iddio non è l' Iddio de morti, ma de viventi.

33 E le turbe, udite queste cose, stupi-

vano della sua dottrina.

### Il gran comandamento. (Mar. 12. 28-34. Luc. 10. 25-27.)

34 E i Farisei, udito ch' egli avea chiusa la bocca a' Sadducei, si raunarono insieme.

35 E un dottor della legge lo domandò,

tentandolo, e dicendo:

36 Maestro, quale è il maggior comandamento della legge?

37 E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua!

38 Quest' è il primo, e il gran coman-

damento.

39 E il secondo, simile ad esso, è: Ama

il tuo prossimo come te stesso m

40 Da questi due comandamenti dipen-21 Essi gli dissero: Di Cesare. Allora | dono tutta la legge, e i profeti<sup>n</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apoc. 19. 7, 9. <sup>e</sup> Fat. 13, 46. Dan. 9. 26. / Rom. 13. 7. Deut. 25. 5. Lev. 19. 18. Rom. 13. 9. Gal. 5. 14. 1 Giov. S. 2. Giac. 2. 8.

Mat. 13. 38, 47.
Deut. 6. 5; 10. 12. \* Es. 3. 6. Det \* Mat. 7. 12. 1 Tim. 1. 5.

Il Cristo, Aglinol di Davide. (Mar. 12, 35—37. Luc. 20. 41—44.)

41 Ed essendo i Farisei raunati, Gesù loro domandò,

42 Dicendo: Che vi par egli del Cristo? di chi è egli figliuolo? Essi gli dicono: Di Davide.

43 Egli disse loro: Come adunque Davide lo chiama egli in ispirito Signore,

dicendo a:

44 Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finchè io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi?

45 Se dunque Davide lo chiama Signore,

come è egli suo figliuolo?

46 E niuno poteva rispondergli nulla; niuno eziandio ardi più, da quel di innanzi, fargli alcuna domanda.

Gesù censura gli Scribi e i Farisei.

ALLORA Gesù parlò alle turbe, e a' suoi discepoli,

2 Dicendo: Gli Scribi e i Farisei seg-

gono sopra la sedia di Mosè b.

3 Osservate adunque, e fate tutte le cose che vi diranno che osserviate; ma non fate secondo le opere loro; conciossiachè dicano, ma non facciano.

4 Perciocchè legano pesi gravi, e importabili, e li mettono sopra le spalle degli uomini; ma essi non li vogliono pur muo-

vere col dito c.

· 5 E fanno tutte le loro opere per esser riguardati dagli uomini; e allargano le lor filatterie<sup>d</sup>, e allungano le fimbrie delle lor veste.

6 Ed amano i primi luoghi a tavola ne' conviti, e i primi seggi nelle raunanze :

7 E le salutazioni nelle piazze; e d' esser chiamati dagli uomini: Rabbi, Rabbi.

8 Ma voi, non siate chiamati Maestro; perciocchè un solo è il vostro Dottore, cioè Cristo; e voi tutti siete fratelli.

9 E non chiamate alcuno sopra la terra vostro padre; perciocchè un solo è vostro

Padre, cioè, quel ch' è ne' cieli.

10 E non siate chiamati dottori; perciocchè un solo è il vostro Dottore, cioè Cristo.

· 11 E il maggior di voi sia vostro mi-

12 Or chiunque si sarà innalzato, sarà abbassato; e chiunque si sarà abbassato,

sarà innalzato.

13 Ora, guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi serrate il regno de' cieli davanti agli uomini; conciossiachè voi non entriate, nè lasciate entrar coloro ch' erano per entrare.

· 14 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi divorate le case delle ve-

dove; e ciò, sotto specie di far lunghe orazioni; perciò, voi riceverete maggior condannazione i

15 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi circuite il mare e la terra, per fare un proselito; e, quando egli e fatto, voi lo fate figliuol della geenna il

doppio più di voi.

16 Guai a voi, guide cieche! che dite: Se alcuno ha giurato per lo tempio, non è nulla; ma se ha giurato per l'oro del tempio, e obbligato.

17 Stolti e ciechi! perciocché, quale è maggiore, l'oro, o il tempio che santifica

l'oro!

18 Parimente, se alcuno ha giurato per l'altare, non è nulla; ma se ha giurato per l'offerta che è sopra esso, è obbligato.

19 Stolti e ciechi! perciocchè, quale è maggiore, l'offerta, o l'altare che santi-fica l'offerta?

20 Colui adunque che giura per l'altare giura per esso, e per tutte le cose che son sopra esso.

21 E chi giura per lo tempio giura per

esso, e per colui che l'abita.

22 E chi giura per lo cielo giura per lo trono di Dio, e per colui che siede sopra

23 Guai a voi, Scribi, e Farisei ipocriti! perclocchè voi decimate la menta, e l'aneto, e il comino, e lasciate le cose più gravi della legge: il giudizio, e la misericordia, e la fede m; ei si conveniva far queste cose, e non lasciar quelle altre.

24 Guide cieche! che colate la zanzara

e inghiottite il cammello.

25 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi nettate il difuori della coppa e del piatto; ma dentro quelli son pieni di rapina, e d' intemperanza".

26 Fariseo cieco! netta prima il didentro della coppa, e del piatto; acciocchè il

difuori ancora sia netto.

27 Guai a voi, Scribi e Farisci ipocriti! perciocche voi siete simili a' sepolcri scialbati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro son pieni d'ossami di morti, e d' ogni bruttura °.

28 Così ancora voi apparite giusti di fuori agli uomini; ma dentro, siete pieni

d'ipocrisia, e d'iniquità.

29 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! perciocchè voi edificate i seposcri de' profeti, e adornate i monumenti de' giusti;

30 E dite: Se noi fossimo stati a' di de' padri nostri, non saremno già stati lor compagni nell' uccisione de' profeti.

31 Talchè voi testimoniate contro a voi stessi, che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti<sup>p</sup>.

<sup>4</sup> Num. 15. 38. Mar. 11. 52. Mar. 11. 89. Luc. 11. 44. Luc. 11. 46. 4 Num. 1 Piet. 5. 5. Luc. 11 <sup>2</sup> Sal. 110. 1. <sup>3</sup> Mal. 2. 7. <sup>4</sup> Luc. 11. 46 46. <sup>1</sup> Mat. 20. 26, 27. <sup>9</sup> 1 Piet. 1 33-37. <sup>76</sup> 1 Sam. 15. 22. Os. 6. 6. Mar. 12. 38, 39. Luc. 11. 43; Mar. 12. 40. Luc. 20. 47. Luc. 11. 44. Luc. 11. 47, 48. 784

32 Voi ancora empiete pur la misura | e sarete odiati da tutte le genti per lo de' vostri padri.

33 Serpenti, progenie di vipere<sup>a</sup>! come

fuggirete dal giudizio della geenna?

34 Perciò, ecco, io vi mando de' profeti, e de' savi, e degli Scribi; e di loro ne ucciderete, e crocifiggerete alcuni, altri ne flagellerete nelle vostre raunanze, e li perseguiterete di città in città;

35 Acciocchè vi venga addosso tutto il sangue giusto sparso in terra, dal sangue del giusto Abele°, infino al sangue di Zaccaria, figliuol di Barachia, il qual voi

uccideste fra il tempio e l'altared.

36 Io vi dico in verità, che tutte queste

cose verranno sopra questa generazione. 37 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son mandati! quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, nella maniera che Ta gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ale, e voi non avete voluto!

38 Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta.

39 Perciocchè io vi dico, che da ora innanzi voi non mi vedrete, finchè diciate: Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Il sermone profetico: principio di dolori. (Mar. cap. 13. Luc. 21. 5-36.)

24 E GESU, essendo uscito, se ne andava fuor del tempio; e i discepoli gli si accostarono, per mostrargli gli edifici del tempio.

2 Ma Gesù disse loro: Non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico in verità, che non sarà qui lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.

3 Poi, essendosi egli posto a sedere so-pra il monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono da parte, dicendo: Dicci quando avverranno queste cose? e qual sarà il segno della tua venuta, e della fin del mondo?

4 E Gesù, rispondendo, disse loro:

Guardatevi che niun vi seduca<sup>h</sup>.

5 Perciocchè molti verranno sotto il mio nome, dicendo: Io sono il Cristo;

e ne sedurranno molti.

6 Or voi udirete guerre, e romori di guerre; guardatevi, non vi turbate; perciocchè conviene che tutte queste cose avvengano; ma non sarà ancor la fine.

7 Perciocche una gente si levera contro all'altra; e un regno contro all'altro; e vi saran pestilenze, e fami, e tremoti in

ogni luogo.

8 Ma tutte queste cose saranno sol prin-

cipio di dolori.

9 Allora vi metteranno nelle mani al-

mio nome 4.

10 E allora molti si scandalexaeranno, e si tradiranno!, e odleranno l'un l'al-

11 E molti falsi profeti sorgeranno, e ne sedurranno molti.

12 E perciocche l' iniquità mara multiplicata, la carità di molti si ruffreddura,

13 Ma chi sark perseverato infino al

fine sarà salvato<sup>m</sup>.

14 E questo evangelo del regno mark predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti; e allora verra la

N sermone profetico (seguito): la gran tribulazione.

15 Quando adunque avrete veduto l'abbominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele", posta nel luogo santo (chi legge pongavi mente)

16 Allora coloro che saranno nella () iu-

dea fuggansene sopra i monti.

17 Chi sarà sopra il tetto della casa non iscenda, per toglier cosa alcuna di

18 E chi sard nella campagna non torni

addietro, per toglier la sua vesta.

19 Or guai alle gravide, e a quelle che latteranno in que di!

20 E pregate che la vostra fuga non sia

di verno, ne in giorno di sabato;

21 Perciocche allora vi sarà grande afflizione, qual non fu giammai, dal principio del mondo infino ad ora; ed anche giammai più non sarà.

22 E se que' giorni non fossero abbreviati, niuna carne scamperebbe; ma per gli eletti que' giorni saranno abbreviati.

23 Allora, se alcuno vi dice: Ecco, il

Cristo è qui, o là, nol crediate.

24 Perciocchè falsi cristi, e falsi profeti sorgeranno, e faranno gran segni, e miracoli; talchè sedurrebbero, se fosse possibile, eziandio gli eletti. 25 Ecco, io ve l'ho predetto.

26 Se dunque vi dicono : Ecco, egli è nel deserto, non vi andate; ecco, egli è nelle camerette segrete, nol crediate.

27 Perciocche, siccome il lampo esce di Levante, e apparisce fino in Ponente, tale ancora sarà la venuta del Figliuol dell' uomo.

28 Perciocchè doyunque sarà il carname, quivi si accoglieranno le aquile <sup>p</sup>.

Il sermone profetico (seguito): la venuta del Figliuol dell'uomo.

29 Ora, subito dopo l'afflizione di que' trui, per essere afflitti, e vi uccideranno; | giorni, il solo scurerà q, e la luna non darà

<sup>\*</sup> Mat. 3. 7. Luc. 11. 49-51. Fat. 7. 58, 59. 2 Cor. 11. 24, 25. Gen. 4. 8. 21. Luc. 13. 34, 35. Sai. 118. 26. Mat. 21. 9. Re 9. 7. Ger. 26. 1 Giov. 4. 1. Giov. 15. 20; 16. 2. Tim. 1. 15; 4. 10, 16. Apoc. 2. 10 Luc. 17. 23, 24. Luc. 17. 37. Fat. 2. 19, 20. 20, 21. Ludiov. 4. 1. Luc. 17. 23, 24. 785

il suo splendore, e le stelle caderanno dal cielo, e le potenze de' cieli saranno

scrollate.

30 E allora apparirà il segno del Figliuol dell' uomo, nel cielo; allora ancora tutte le nazioni della terra faran cordo-glio, e vedranno il Figliuol dell' uomo venir sopra le nuvole del cielo, con po-

tenza, e gran gloria.

31 Ed egli mandera i suoi angeli, con tromba, e gran grido; ed essi raccoglie-ranno i suoi eletti da' quattro venti, dall' un de' capi del cielo infino all' altro b.

32 Ora, imparate dal fico questa similitudine: Quando già i suoi rami sono in succhio, e le frondi germogliano, voi sapete che la state è vicina;

33 Così ancora voi, quando avrete vedute tutte queste cose, sappiate ch' egli

è vicino, in su la porta.

34 Io vi dico in verità, che questa età non passerà, finchè tutte queste cose non sieno avvenute

deno avvenute". 35 Il cielo e la terra trapasseranno, ma le mie parole non trapasseranno.

Il sermone profetico (seguito): la vigilanza ruccomandata.

36 Ma quant' è a quel giorno, e a quell' ora, niuno la sa, non pur gli angeli de cieli; ma il mio Padre solo de.

37 Ora, come erano i giorni di Noe, così ancora sarà la venuta del Figliuol del-

l' uomo

38 Perciocchè, siccome gli uomini erano, a' dì che furono avanti il diluvio, mangiando, e bevendo, prendendo, e dando mogli, sino al giorno che Noè entrò nell' arca;

39 E non si avvidero di nulla, finchè venne il diluvio e li portò tutti via; così ancora sarà la venuta del Figliuol del-

l' uomo.

40 Allora due saranno nella campagna; l' uno sarà preso, e l' altro lasciato.

41 Due donne macineranno nel mulino; l' una sarà presa, el' altra lasciata.

42 Vegliate adunque, perciocchè voi non sapete a qual' ora il vostro Signore verra.

43 Ma sappiate ciò, che se il padre di famiglia sapesse a qual vigilia della notte il ladro deve venire, egli veglierebbe, e non lascerebbe sconficcar la sua casa".

44 Rerciò, voi ancora siate presti; per-ciocchè, nell' ora che non pensate, il

Figliuol dell' uomo verrà.

Il sermone profetico (sequito): parabola de due servitori. (Luc. 12. 42—48.)

45 Quale è pur quel servitor leale, ed

costituito sopra i suoi famigliari, per dar loro il nutrimento al suo tempo?

46 Beato quel servitore, il quale il suo signore, quando egli verrà, troverà facendo così.

47 Io vi dico in verità, ch' egli lo costi-

tuirà sopra tutti i suoi beni.

48 Ma, se quel servitore, essendo malvagio, dice nel cuor suo: Il mio signore mette indugio a venire;

49 E prende a battere i suoi conservi, e

a mangiare, ed a bere con gli ubbriachi: 50 Il signor di quel servitore verra, nel giorno ch' egli non l'aspetta, e nell' on ch' egli non sa;

51 E lo riciderà, e metterà la sua parte con gl' ipocriti. Ivi sarà il pianto, e lo

stridor de' denti.

Il sermone profetico (seguito): parabola delle dieci vergini.

25 ALLORA il regno de' cieli sari simile a dieci vergini, le quali, prese le lor lampane, uscirono fuori incontro allo sposo.

2 Or cinque d'esse erano avvedute, e

cinque pazze<sup>h</sup>.

3 Le pazze, prendendo le lor lampane,

non aveano preso seco dell' olio;

4 Ma le avvedute aveano, insieme con le lor lampane, preso seco dell' olio ne' loro vasi.

5 Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, e si addormentarono:

6 E in su la mezza notte si fece un grido: Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro.
7 Allora tutte quelle vergini si desta-

rono, e acconciarono le lor lampane.

8 E le pazze dissero alle avvedute: Dateci dell' olio vostro, perciocchè le nostre

lampane si spengono.

9 Ma le avvedute risposero, e dissero: Noi nol faremo; chè talora non ve ne sia assai per noi, e per voi; andate più tosto a coloro che lo vendono, e compratene.

10 Ora, mentre quelle andavano a comprame, venne lo sposo; e quelle ch' erano apparecchiate entrarono con lui nelle

nozze; e la porta fu serrata<sup>m</sup>.

11 Poi appresso, vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. 12 Ma egli, rispondendo, disse; Io vi dico in verità, che io non vi conosco".

13 Vegliate adunque, conciossiache non sappiate ne il giorno, ne l'ora, che il Fi-

gliuol dell' uomo verrà.

Il sermone profetico (seguito): parabola de talenti. (Luc. 19. 11-27.)

14 Perciocche egli è come un uomo, il avveduto, il quale il suo signore abbia quale, andando fuori in viaggio, chiamo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Apoc. 1. 7. 2. 17. 26, ecc. 12. 35. <sup>b</sup> 1 Cor. 15. 52. 1 Tess. 4. 16.

/ Luc. 17. 34, ecc.

\*\* Luc. 13. 25.

\*\* M <sup>c</sup> Mat. 16. 28. Fat. 1. 7. 1 Tess. 5. 1, 2. Luc. 12. 89, 40.

\* Mat. 7. 21, ecc. Mat. 13. 47. 1 Tess. 5. 6. **78**6

i suoi servitori, e diede loro in mano i

suoi beni.

15 E all' uno diede cinque talenti, e all'altro due, e all'altro uno: a ciascuno secondo la sua capacità"; e subito si partì.

16 Or colui che avea ricevuti i cinque talenti andò, e trafficò con essi, e ne guadagnò altri cinque.

17 Parimente ancora colui che avea ri-

cevuti i due ne guadagnò altri due.

18 Ma colui che ne avea ricevuto uno andò, e fece una buca in terra, e nascose i danari del suo signore.

19 Ora, lungo tempo appresso, venne il signore di que' servitori, e fece ragion

con loro.

20 E colui che avea ricevuti i cinque talenti venne, e ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, tu mi desti in mano cinque talenti; ecco, sopra quelli ne ho guadagnati altri cinque.

21 E il suo signore gli disse: Bene sta, buono e fedel servitore; tu sei stato leale in poca cosa; io ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo signore.

22 Poi, venne anche colui che avea ricevuti i due talenti, e disse: Signore, tu mi desti in mano due talenti; ecco, sopra quelli ne ho guadagnati altri due.

23 ll suo signore gli disse: Bene sta, buono e fedel servitore; tu sei stato leale in poca cosa; io ti costituirò sopra molte cose; entra nella giois del tuo signore.

24 Poi, venne ancora colui che avea ricevuto un sol talento, e disse: Signore, io conosceva che tu sei uomo aspro, che mieti ove non hai seminato, e ricogli ove non hai sparso;

25 Laonde io temetti, e andai, e nascosi il tuo talento in terra; ecco, tu hai il tuo.

26 E il suo signore, rispondendo, gli disse: Malvagio e negligente servitore, tu sapevi che io mieto ove non ho seminato e ricolgo ove non ho sparso;

27 Perciò ei ti si conveniva mettere i miei danari in man di banchieri; e quando io sarei venuto, avrei riscosso il mio

con frutto.

28 Toglietegli adunque il talento, e da-

telo a colui che ha i dieci talenti;

29 (Perciocchè, a chiunque ha, sarà dato, ed egli soprabbonderà; ma chi non ha, eziandio quel ch' egli ha, gli sarà tolto;)

30 E cacciate il servitor disutile nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto, e lo stridor de' denti.

stridor de deitil

Il sermone profetico (fine): vita eterna e pene eterne.

31 Ora, quando il Figliuol dell' uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti i

santi angeli<sup>d</sup>, allora egli sederà sopra il trono della sua gloria.

32 E tutte le genti saranno radunate davanti a lui"; ed egli separerà gli uomini gli uni dagli altri, come il pastore separale pecore da' capretti.

33 E metterà le pecore alla sua destra,

e i capretti alla sinistra.

34 Allora il Re dirà a coloro che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio; eredate il regno/ che vi è stato preparato fino dalla fondazion del mondo.

35 Perciocchè io ebbi fame, e voi mi deste a mangiare<sup>g</sup>; io ebbi sete, e voi mi deste a bere; io fui forestiere, e voi mi accoglieste.

36 Io fui ignudo, e voi mi rivestiste; io fui infermo, e voi mi visitaste; io fui in

prigione, e voi veniste a me.

37 Allora i giusti gli risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiam noi veduto aver fame, e ti abbiam dato a mangiare? ovvero, aver sete, e ti abbiam dato a bere?

38 E quando ti abbiam veduto forestiere, e ti abbiamo accolto? o ignudo, e ti ab-

biam rivestito?

39 E quando ti abbiam veduto infermo,

o in prigione, e siamo venuti a te?

40 E il Re, rispondendo, dirà loro: Io vi dico in verità, che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, voi l'avete fatto a me.

41 Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, ch' è preparato

al diavolo, e a' suoi angeli '.

42 Perciocchè io ebbi fame e voi non mi deste a mangiare; ebbi sete, e non mi deste a bere.

43 Io fui forestiere, e non mi accoglieste; ignudo, e non mi rivestiste; infermo, ed

in prigione, e non mi visitaste.

44 Allora quelli ancora gli risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiam veduto aver fame, o sete, o esser forestiere, o ignudo, o infermo, o in prigione, e non tiabbiam sovvenuto?

45 Allora egli risponderà loro, dicendo: Io vi dico in verità, che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, nè

anche l'avete fatto a me'.

46 E questi andranno alle pene eterne, e i giusti nella vita eterna <sup>m</sup>.

Il consulto de' sacerdoti. (Mar. 14. 1, 2. Luc. 22. 1, 2. Giov. 11. 47, ecc.)

26 E AVVENNE che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse a suoi discepoli:

2 Voi sapete che fra due giorni è la

<sup>\*</sup>Rom. 12. 6. Ef. 4. 11. \*1 Piet. 1. 8. \*Luc. 8. 18. Giov. 15. 2. \*Mat. 16. 27. 1 Tess. 4. 16. \*2 Cor. 5. 10. Apoc. 20. 12. \*f Rom. 8. 17. 1 Piet. 1. 4. \*Giac. 1. 27; 2. 15, 16. \*Prov. 14. 31; 19, 17. Mar. 9. 41. Eb. 6. 10. \*Mat. 7. 23; 13. 40. \*Zac. 2. 8. Fat. 9. 5. \*Dan. 12. 2. Giov. 5. 29. Rom. 2. 7, eco.; 6. 23.

pasqua; e il Figliuol dell' uomo sarà dato in mano del magistrato, per essere crocifisso.

3 Allora si raunarono i principali sacerdoti, e gli Scribi, e gli anziani del popolo, nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa a:

4 E presero insieme consiglio di pigliar

Gesù con inganno, e di farlo morire. 5 Ma dicevano: Non convien farlo nella festa; acciocchè non si faccia tumulto fra il popolo.

#### Il convito di Betania. (Mar. 14. 3—9. Giov. 12. 1—8.)

6 Ora, essendo Gesù in Betania, in casa

di Simone lebbroso;

7 Era venuta a lui una donna, avendo un alberello d'olio odorifero di gran prezzo; edella l'avea sparso sopra il capo di Cristo, mentre era a tavola.

8 E i suoi discepoli, avendo ciò veduto, furono indegnati, dicendo: A che far

questa perdita?

9 Conciossiachè quest' olio si potesse vendere un gran prezzo, e quello darsi

a' poveri.

10 Ma Gesù, conosciuto ciò, disse loro: Perchè date voi noia a questa donna? conciossiachè ella abbia fatta una buona opera inverso me.

11 Perciocchè sempre avrete i poveri con

voi b; ma me non mi avrete sempre c.
12 Conciossiache costei, versando quest'olio sopra il mio corpo, l'abbia fatto per imbalsamarmi.

13 lo vi dico in verità, che dovunque sarà predicato quest' evangelo in tutto il mondo, si racconterà eziandio ciò che costei ha fatto, in memoria di lei.

### Il prezzo del tradimento. (Mar. 14. 10, 11. Luc. 22. 3-6.)

14 Allora uno de' dodici, detto Giuda Iscariot, andò a' principali sacerdoti,

15 E disse loro: Che mi volete dare, ed io ve lo darò nelle mani! Ed essi gli pesarono trenta sicli d'argento<sup>d</sup>.

16 E da quell' ora egli cercava oppor-

tunità di tradirlo.

### L'ultima pasqua; la santa cena. (Mar. 14, 12-26. Luc. 22, 7-23, 1 Cor. 11, 23-29.)

17 Or nel primo giorno degli azzimi, i discepoli vennero a Gesù, dicendogli: Ove vuoi che noi ti apparecchiamo da mangiar la pasqua?

18 Ed egli disse: Andate nella città ad un tale, e ditegli: Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; io farò la pasqua in casa

tua, co' miei discepoli.

19 E i discepoli fecero come Gesti avea loro ordinato, e apparecchiarono la pasqua.

20 E quando fu sera, egli si mise a ta-

vola co' dodici.

21 E mentre mangiavano, disse: Io vi dico in verità, che un di voi mi tradirà.

22 Ed essendone eglino grandemente sttristati, ciascun di loro prese a dirgli: Son io desso, Signore?

23 Ed egli, rispondendo disse: Colui che intigne con la mano meco nel piatto mi

tradirà!

24 Il Figliuol dell' uomo certo se ne va secondo ch' è scritto di lui; ma, guai a quell' uomo per lo quale il Figliuol dell' uomo è tradito! meglio sarebbe stato per lui di non esser mai nato.

25 E Giuda che lo tradiva prese a dire: Maestro, son io desso? Egli gli disse: Tu

l' hai detto.

26 Ora, mentre mangiavano, Gesù, preso il pane, e fatta la benedizione, lo ruppe, e lo diede a' discepoli, e disse: Prendete, mangiate; quest' è il mio corpo.

27 Poi, preso il calice, e rendute le grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti.

28 Percioeché quest' è il mio sangue, ch'è il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti, in remission de percati.

29 Or io vi dico che da ora io non berro più di questo frutto della vigna, fino a quel giorno che io lo berrò nuovo con voi nei regno del Padre mioh.

30 E dopo ch' ebbero cantato l' inno, &

ne uscirono al monte degli Ulivi.

# Pietro avvisato. (Mar. 14. 27—31. Luc. 22. 31—34. Giov. 13. 36—38.)

31 Allora Gesù disse loro: Voi tutti sarete scandalezzati in me questa notte: perciocchè egli è scritto : Io percoterò il Pastore, e le pecore della greggia saran disperse.

32 Ma, dopo che io sarò risuscitato, andrò

dinanzi a voi in Galilea!

33 Ma Pietro, rispondendo, gli disse: Avvegnache tutti sieno scandalezzati in

te, io non sarò giammai scandalezzato.

34 Gesù gli disse: Io ti dico in verita, che questa stessa notte, innanzi che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte.

35 Pietro gli disse: Benchè mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. 11 simigliante dissero eziandio tutti i discepoli.

Gesù in Ghetsemane.
(Mar. 14. 82—42. Luc. 22. 39—46. Giov. 18.1.)

36 Allora Gesù venne con loro in una villa, detta Ghetsemane, e disse a' discepoli:

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sal. 2. 2. Deut. 15. 11.
 Giov. 13. 33; 14. 19.
 Es. 24. 8. Lev. 17. 11.
 Eb. 9. 22.
 Fat. 10. 41. d Zac. 11. 12. Es. cap. 12. Mat. 23. 7, 10, 13. 41. 9. 16. 7.

Sedete qui, finchè io sia andato là, ed abbia

37 E preso seco Pietro, e i due figliuoli di Zebedeo, cominciò ad esser contristato, e gravemente angosciato.

38 Allora egli disse loro: L'anima mia è occupata di tristizia infino alla morte<sup>a</sup>;

dimorate qui, e vegliate meco.

39 E andato un poco innanzi, si getto sopra la sua faccia, orando, e dicendo: Padre mio, se egli è possibile, trapassi da me questo calice; ma pure, non come io voglio, ma come tu vuoi.

40 Poi venne a' discepoli, e' li trovò che dormivano, e disse a Pietro: Così non avete potuto vegliar pure un' ora meco?

41 Vegliate, ed orate, chè non entriate in tentazione; perciocchè lo spirito è pron-

to, ma la carne è deboled.

42 Di nuovo, la seconda volta, egli andò, ed orò, dicendo: Padre mio, se egli non è possibile che questo calice trapassi da me, che io nol beva, la tua volonta sia fatta.

43 Poi, essendo di nuovo venuto, li trovò che dormivano; perciocche i loro occhi

erano aggravati.

44 E lasciatili, andò di nuovo, e orò la terza volta, dicendo le medesime parole.

45 Allora egli venne a' suoi discepoli, e disse loro: Dormite pure da ora innanzi, e riposatevi; ecco, l' ora è giunta, e il Figliuol dell'uomo è dato nelle mani de' peccatori.

46 Levatevi, andiamo; ecco, colui che

mi tradisce è vicino.

Arresto di Gesù. (Mar. 14. 43-50. Luc. 22. 47-53. Giov. 18. 2-11.)

47 E mentre egli parlava ancora, ecco, Giuda, uno de' dodici, venne, e con lui un grande stuolo, con ispade, ed aste, mandato da' principali sacerdoti, e dagli anziani del popolo.

48 Or colui che lo tradiva avea loro dato un segnale, dicendo: Colui il quale io

avrò baciato è desso; pigliatelo.

49 E in quello stante, accostatosi a Gesu, gli disse: Bene stii, Maestro; e baciollo.

50 E Gesù gli disse: Amico, a che far sei tu qui? Allora coloro, accostatisi a Gesù, gli posero le mani addosso, e lo

51 Ed ecco, un di coloro ch' erano con Gesù, distesa la mano, trasse fuori la sua spada, e percosse il servitore del sommo

sacerdote, e gli spiccò l' orecchio.

52 Allora Gesù gli disse: Riponi la tua spada nel suo luogo; perciocchè tutti coloro che avran presa la spada, periranno per la spada.

53 Pensi tu forse che io non potessi ora

pregare il Padre mio, il qual di presente mi manderebbe più di dodici legioni d'angeli s?

54 Come dunque sarebbero adempiute le Scritture, le quali dicono che conviene

che così avvenga??

55 In quella stessa ora Gesù disse alle turbe: Voi siete usciti con ispade e con aste, come contro a un ladrone, per prendermi; io tuttodi sedeva appresso di voi, insegnando nel tempio; e voi non mi avete preso.

56 Ma tutto ciò è avvenuto, acciocchè le Scritture de' profeti fossero adempiute<sup>h</sup>. Allora tutti i discepoli, lasciatolo,

se ne fuggirono.

Gesù davanti al Sinedrio. (Mar. 14. 53—65. Luc. 22. 63—71. Giov. 18. 12—27.)

57 Or coloro che aveano preso Gesù lo menarono a Caiafa, sommo sacerdote, ove gli Scribi e gli anziani erano raunati.

58 E Pietro lo seguitava da lungi infino alla corte del sommo sacerdote; ed entrato dentro, si pose a seder co' sergenti, per veder la fine.

59 Or i principali sacerdoti, e gli anziani, e tutto il concistoro, cercavano qualche falsa testimonianza contro a Gesù, per

farlo morire;

60 Ma non ne trovavano alcuna; eziandio dopo che molti falsi testimoni si furono fatti avanti, non ne trovavano però alcuna; ma, alla fine vennero due falsi testimoni;

61 I quali dissero: Costui ha detto: Io posso disfare il tempio di Dio, e infra tre

giorni riedificarlo<sup>m</sup>.

62 Allora il sommo sacerdote, levatosi, gli disse: Non rispondi tu nulla? che

testimoniano costoro contro a te?

63 Ma Gesù taceva". E il sommo sacerdote replicò, e gli disse: Io ti scongiuro per l'Iddio vivente, che tu ci dicase tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio.

64 Gesù gli disse: Tu l'hai detto. Anzi io vi dico, che da ora innanzi voi vedrete il Figliuol dell' uomo sedere alla destra della Potenza, e venir sopra le nuvole del

cielo<sup>p</sup>

65 Allora il sommo sacerdote stracciò i suoi vestimenti, dicendo: Egli ha bestemmiato; che abbiamo noi più bisogno di testimoni ? ecco, ora voi avete udita la sua bestemmia.

66 Che vi par egli? Ed essi, rispondendo, dissero: Egli è reo di morte.

67 Allora gli sputarono nel viso, e gli diedero delle guanciate; ed altri gli diedero delle bacchettate.

ha percosso.

Gesù rinnegato da Pietro. (Mar. 14, 66-72. Luc. 22. 54-62. Giov. 18. 15-18 e 25-27.)

-69 Or Pietro sedeva di fuori nella corte; e una fanticella si accostò a lui, dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo.

70 Ma egli lo negò davanti a tutti, di-

cendo: Io non so ciò che tu ti dici

71 E come egli fu uscito fuori all' antiporto, un' altra lo vide, e disse a coloro ch' erano quivi: Anche costui era con Gesù il Nazareo.

72 Ma egli di nuovo lo negò con giuramento, dicendo: Io non conosco quel-

73 E poco appresso, quelli ch' erano presenti, accostatisi, dissero a Pietro: Di vero anche tu sei di quelli; perciocchè la tua favella ti fa manifesto a.

74 Allora egli cominciò a maledirsi, ed a giurare, dicendo: Io non conosco quell' uomo. E in quello stante il gallo cantò.

75 Allora Pietro si ricordò della parola di Gesù, il quale gli avea detto. Innanzi che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Ed egli usci, e pianse amaramente.

#### Il suicidio di Giuda. (Fat. 1. 16—19.)

27 POI venuta la mattina, tutti i principali sacerdoti, e gli anziani del popolo, tenner consiglio contro a Gesù per farlo morire.

2 E legatolo, lo menarono, e misero nelle mani di Ponzio Pilato d, governatore.

3 Allora Giuda, che l'avea tradito, veggendo ch' egli era stato condannato, si penti, e tornò i trenta sicli d'argento a' principali sacerdoti, ed agli anziani,

4 Dicendo: Io ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: Che

tocca questo a noi? pensavi tu.

5 Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si ritrasse, e se ne andò, e si

strangolò.

6 E i principali sacerdoti presero que' danari, e dissero: Ei non è lecito di metterli nel tesoro del tempio; conciossiachè sieno prezzo di sangue.

7 E preso consiglio, comperarono di quelli il campo del vasellaio, per luogo di

sepoltura agli stranieri.

8 Perciò, quèl campo è stato, infino al dì d'oggi, chiamato: Campo di sangue.

9 Allora si adempiè ciò che fu detto dal profeta, dicendo: Ed io presi i trenta sicli d'argento, il prezzo di colui che è stato apprezzato, il quale hanno apprezzato d'infra i figliuoli d'Israele;

68 Dicendo: O Cristo, indovinaci chi ti | del vasellaio, secondo che il Signore mi avea ordinato.

Gesù davanti a Pilato. (Mar. 15. 1—20. Luc. 23. 1—25. Giov. 18, 28—19. 16.)

11 Or Gesù comparve davanti al governatore; e il governatore lo domandò, dicendo: Sei tu il Re de' Giudei! E Gesù gli disse: Tu il dici.

12 Ed essendo egli accusato da' principali sacerdoti, e dagli anziani, non rispose

nulla^.

13 Allora Pilato gli disse: Non odi tu quante cose testimoniano contro a te!

14 Ma egli non gli rispose a nulla; talchè il governatore si maravigliava grandemente.

15 Or il governatore soleva ogni festa liberare un prigione alla moltitudine quale ella voleva.

16 E allora aveano un prigione segna-

lato, detto Barabba.

17 Essendo essi adunque raunati, Pilato disse loro: Qual volete che io vi liberi, Barabba ovvero Gesù, detto Cristo!

18 Perciocché egli sapeva che glielo aveano messo nelle mani per invidia.

19 (Ora, sedendo egli in sul tribunale, la sua moglie gli mandò a dire: Non aver da far nulla con quel giusto, perciocchè io ho sofferto oggi molto per lui in sogno.)

20 Ma i principali sacerdoti, e gli anziani, persuasero alle turbe che chiedesser Barabba, e che facessero morir Gesù !

21 E il governatore, replicando, disse loro: Qual de' due volete che io vi liberi:

Ed essi dissero: Barabba.

22 Pilato disse loro: Che farò dunque di Gesù, detto Cristo! Tutti gli dissero: Sia crocifiaso.

23 E il governatore disse: Ma pure che male ha egli fatto? Ed essi vie più gri-

davano, dicendo: Sia crocifisso.

24 E Pilato, veggendo che non profittava nulla, anzi, che si sollevava un tu-multo, prese dell'acqua, e si lavò le mani nel cospetto della moltitudine, dicendo: Io sono innocente del sangue di questo giusto; pensateci voi.

25 E tutto il popolo, rispondendo, disse: Sia il suo sangue sopra noi, e sopra i

nostri figliuoli.

26 Allora egli liberò loro Barabba; e dopo aver flagellato Gesù<sup>m</sup>, lo diede loro nelle mani, acciocchè fosse crocifisso.

27 Allora i soldati del governatore, avendo tratto Gesù dentro al pretorio, raunarono attorno a lui tutta la schiera.

28 E spogliatolo, gli misero attorno un

saio di scarlatto.

29 E contesta una corona di spine, glie-10 E li diedi, per comperare il campo | la misero sopra il capo, e una canna nella

Fat. 2. 7. Mat. 26. 14, 15. Sal. 2. 2. <sup>3</sup> ver. 34. d Mat. 20. 19. /Zac. 11, 12, 13. Deut. 21.6. <sup>A</sup> Mat. 26. 63. Fat. 8, 14.

30 Poi, sputatogli addosso, presero la canna, e gliene percotevano il capo.

31 E dopo che l'ebbero schernito, lo spogliarono di quel saio, e lo rivestirono de' suoi vestimenti; poi lo menarono a

crocifiggere.

# La crocifissione. (Mar. 15. 21—41. Luc. 21. 26—49. Giov. 19. 17—37.)

32 Ora, uscendo o, trovarono un Cireneo, chiamato per nome Simone, il quale angariarono a portar la croce di Gesù.

33 E venuti nel luogo detto Golgota,

che vuol dire: Il luogo del teschio;

34 Gli diedero a bere dell' aceto mescolato con feled; ma egli avendolo gustato, non volle berne.

35 Poi, avendolo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando la sorte; acciocchè fosse adempiuto ciò che fu detto dal profeta: Hanno spartiti fra loro i miei vestimenti, e han tratta la sorte sopra la mia veste.

38 E postisi a sedere, lo guardavano

quivi.

37 Gli posero ancora, di sopra al capo, il maleficio che gli era apposto, scritto, questa maniera: COSTUI E GESU, IL RE DE' GIUDEI.

38 Allora furono crocifissi con lui due ladroni: l'uno a destra, l'altro a sinistra.

39 E coloro che passavano iri presso,

l' ingiuriavano, scotendo il capo"; 40 E dicendo: Tu che disfai il tempio, e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso; se sei Figliuolo di Dio, scendi giù di croce.

41 Simigliantemente ancora i principali sacerdoti, con gli Scribi, e gli anziani, e Farisei, facendosi beffe, dicevano:

42 Egli ha salvati gli altri, e non può salvare sè stesso; se egli è il re d'Israele, scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui;

43 Egli si è confidato in Dio; liberilo ora, se pur lo gradisce; conciossiaché egli abbia detto: Io son Figliuolo di Dio.

44 Lo stesso gli rimproveravano ancora i ladroni, ch' erano stati crocifissi con lui.

45 Ora, dalle sei ore si fecero tenebre sopra tutta la terra, insino alle nove?

46 E intorno alle nove, Gesù gridò con gran voce, dicendo: Eli, Eli, lamma șabactani? cioè: Dio mio, Dio mio, perchè mi hai lasciato<sup>m</sup>?

47 E alcuni di coloro ch' erano ivi presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama

Elia.

rman destra; e, inginocchiatiglisi davanti, de E in quello stante un di loro corse, e lo beffavano<sup>a</sup>, dicendo: Ben ti sia, o Represe una spugna, e l'empiè d'aceto; e de Giudei.

49 E gli altri dicevano: Lascia, veg-

giamo se Elia verrà a salvarlo.

50 E Gesù, avendo di muovo gridato con gran voce, rende lo spirito.

51 Ed ecco, la cortina del tempio ai fendè in due, da cima a fondo; e la terra tremo, e le pietre si schiantarono

52 E i monumenti furono aperti e molti corpi de' santi, che dormivano, risusci-

53 E quelli, essendo usciti de' monumenti dopo la risurrezion di Gesù, entrarono nella santa città, e apparvero a molti.

54 Ora il centurione, e coloro ch' cran con lui, guardando Gesù, veduto il tromoto, e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: Veramente costui era Figliuol di Dio.

55 Or quivi erano molte donne, riguardando da lontano, le quali avenno segui-

tato Gesù da Galilea, ministrandogli"; 56 Fra le quali era Maria Maddalena, e Maria madre di Giacomo e di Lose; e la madre de' figliuoli di Zebedeo.

# Il seppellimento di Gesù. (Mar. 15, 42—47. Luc. 23, 50 -50, Glov. 19, 38 -42.)

57 Poi, in su la sera, venne un nomo ricco di Arimatea, chiamato per nome (lluseppe, il quale cra stato anch' culi discupolo di Gesù.

58 Costui venne a Pilato, o chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comundò

che il corpo gli fosse reso.

59 E Giuseppe, preso il corpo, l'involse

in un lenzuolo netto.

60 E lo pose nel suo monumento nuovo, il quale egli avea fatto tagliar nella rocciap; è avendo rotolato una gran pietra in su l'apertura del monumento, se negado.

61 Or Maria Maddalena, o l'altra Maria, erano quivi, sedendo di rincontro al se-

polcro.

62 E il giorno seguente, ch' era il giorno d'appresso la preparazione, i principali sacerdoti, e i Farisci si raunarono appresso di Pilato,

63 Dicendo: Signore, el cl ricorda che quel seduttore, mentre viveva ancora, dis-

se: Io risusciterò infra tre giorni". 64 Ordina adunque che il sepolero sia sicuramente guardato, fino al terzo giorno; chè talora i suoi discepoli non vengano di notte, e nol rubino, e dicano al popolo: Egli è risuscitato da morti; onde l'ultimo inganno sia peggiore del primiero.

65 Ma Pilato dinne loro: Voi uvela lu

<sup>\*</sup> Is. 50. 6. Mat. \* Sai. 22. 7. \* M \* Luc. 8. 2, 3. Mat. 26. 67. El Mat. 26. 61, e rif. Eb. 13. 11, 12. rif. (Sel. 22. 8. 4 Is. 53. 3. 4 Bal. 09. 21. / Is. 53. 12. **ДШ. 5. 9** \* Es. 26. 81, ecc. 7 Is. 58. 9. # Mar. 8. 31. Giov. 2, 19. 791

guardia; andate, assicuratelo come l'in-

66 Essi adunque, andati, assicurarono il sepolcro, suggellando la pietra oltre la guardia.

La risurrezione.
(Mar. 16. 1-8. Luc. 24. 1-12. Giov. 20. 1-18).

28 ORA, finita la settimana, quando il primo giorno della settimana cominciava a schiarire, Maria Maddalena, e l'altra Maria a, vennero a vedere il sepolcro.

2 Ed ecco, si fece un gran tremoto, per-ciocche un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne, e rotolò la pietra dall'apertura del sepolero, e si pose a seder sopra

3 E il suo aspetto era come un folgore, e il suo vestimento *era* bianco come neve.

4 E per timor d'esso, le guardie tre-

marono, e divennero come morti. 5 Ma l'angelo fece motto alle donne, e disse loro: Voi, non temiate; perciocche io so che cercate Gesù, il quale è stato crocifisso.

6 Egli non è qui, perciocchè egli è ri-suscitato, come egli avea detto; venite, vedete il luogo dove il Signore giaceva.

7 E andate prestamente, e dite a' suoi discepoli ch' egli è risuscitato da' morti; ed ecco, egli va innanzi a voi in Galilea; quivi lo vedrete; ecco, io ve l' ho detto.

8 Esse adunque uscirono prestamente del monumento, con ispavento, ed allegrezza grande; e corsero a rapportar la cosa a' discepoli di esso.

9 Ed ecco, Gesù venne loro incontro, dicendo: Ben vi sia. Ed esse, accostatesi gli presero i piedi, e l' adorarono.

10 Allora Gesù disse loro: Non temiate;

andate, rapportate a' miei fratellid, che vadano in Galilea, e che quivi mi vedranno.

#### Il dire de' Giudei.

11 E mentre esse andavano, ecco, alcuni della guardia vennero nella città, e rap-portarono a principali sacerdoti tutte le cose ch' erano avvenute.

12 Ed essi, raunatisi con gli anziani. presero consiglio di dar buona somma di

danari a' soldati,

13 Dicendo: Dite: I suoi discepoli son venuti di notte, e l'han rubato, mentre noi dormivamo.

14 E se pur questo viene alle orecchie del governatore, noi l'appagheremo con parole, e vi metteremo fuor di pena.

15 Ed essi, presi i danari, fecero come erano stati ammaestrati; e quel dire e stato divolgato fra i Giudei, infino al di d' oggi.

### L'apparizione di Gesù in Galilea.

16 Ma gli undici discepoli andarono ir Galilea, nel monte ove Gesù avea loro ordinato •

17 E vedutolo, l' adorarono: ma pur

alcuni dubitarono.

18 E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: Ogni podestà mi è data in cielo, ed in terras.

19 Andate adunque, e ammaestrate tutu popoli, battezzandoli nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito

20 Insegnando loro di osservare tutte k cose che io vi ho comandate. Or ecco, io son con voi in ogni tempo, infino alla fin

del mondo. Amen.

# EVANGELO DI SAN MARCO.

Giovanni Battista. (Mat. 3. 1—12, e rif.)

1 IL principio dell' evangelo di Gesù

Cristo, Figliuol di Dio.
2 Secondo ch' egli è scritto ne' profeti. Ecco, io mando il mio Angelo davanti alla tua faccia, il qual preparerà la tua via dinanzi a te:

3 Vi è una voce d'uno che grida nel deserto: Acconciate la via del Signore, ad-

dirizzate i suoi sentieri.

4 Giovanni battezzava nel deserto, e predicava il battesimo della penitenza, in remission de' peccati.

5 E tutto il paese della Giudea, e que di Gerusalemme, uscivano a lui, ed erantutti battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i lor peccati.

6 Or Giovanni era vestito di pel di cammello, avea una cintura di cuoio intorno a' lombi, e mangiava locuste, e mele sal-

vatico.

7 E predicava, dicendo: Dietro a me vien colui ch' è più forte di me, di cui in non son degno, chinandomi, di sciogliere il correggiuol delle scarpe.

8 Io vi ho battezzati con acqua, ma esso vi battezzerà con lo Spirito Santo.

Mat. 27. 55, 56. Mat. 26. 32. <sup>5</sup> Mat. 12. 40; 16. 21; 17. 23; 20. 19. / Dan. 7. 18, 14. Fil. 2. 9, 10. 40. 3, ecc. Mal. 3. 1.

Mat. 26, 32. Mar. 14. Mar. 16. 15. Luc. 24. 47.

#### Battesimo e tentacione di Gest. (Mat. 3.-13-4. 11, e rif.)

9 E avvenne in que' giorni, che Gesù venne di Nazaret di Galilea, e fu battezzato da Giovanni, nel Giordano.

10 E subito, come egli saliva fuor del-l'acqua, vide fendersi i cieli, e lo Spirito scendere sopra esso in somiglianza di colomba.

11 E venne una voce dal cielo, dicendo: Tu sei il mio diletto Figliuolo, nel quale io ho preso il mio compiacimento.

12 E tosto appresso, lo Spirito lo so-

spinse nel deserto.

13 E fu quivi nel deserto quaranta giormi, tentato da Satana; e stava con le fiere, e gli angeli gli ministravano.

### Vocasioné de primi discepoli. (Mat. 4. 12—25, e rif.)

14 Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesti venne in Galilea, predi-

cando l' evangelo del regno di Dio; 15 E dicendo: Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi, e

credete all' evangelo.

16 Ora, passeggiando lungo il mar della Galilea, egli vide Simone, e Andrea, fratello d' esso Simone, che gettavano la lor rete in mare; perciocche erano pescatori.

17 E Gesti disse loro: Venite dietro a me, ed io vi farò esser pescatori d'uomini: 18 Ed essi, lasciate prestamente le lor

reti, lo seguitarono.
19 Poi, passando un poco più oltre di là, vide Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali racconciavan le lor reti

nella navicella;
20 E subito li chiamò; ed essi, lasciato Zebedeo lor padre, nella navicella, con gli operai, se ne andarono dietro a lui.

#### Guarigione dell' indemonisto di Captrasun. (Luc. 4. 31—37.)

21 Ed entrarobo in Capernaum<sup>a</sup>, e subito: in giorno di sabato, egli entrò nella sina-

goga, e insegnava.
22 E gli uomini stupivano della sua dottrina, perciocchè egli li ammaestrava come avendo autorità, e non come gli Scribi.

23 Ora, nella lor sinagoga vi era un uomo. posseduto da uno spirito immondo, il qual

diede un grido,

24 Dicendo: Ahi! che vi è fra te e noi, o Gesti Nazareno ! sei tu venute per mandarci in perdizione? io so chi tu sei : il Santo di Dio.

25 Ma Gesù lo sgrido dicendo: Am-

mutolisci, ed esci fuori di lui.

• Mat. 4. 13.

26 E lo spirito immondo, straziatelo, e gridando con gran voce, uscì fuori di lui 97 E tutti sbigottirono, talchè doman-

davan fra loro: Che cosa è questa i quale è questa nuova dottrina? conciossiachè egli con autorità comandi ezimide agli: spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscano. 28 E la sua fama andò subito per tutta

la contrada circonvicina della Galilea.

### Guarigione della succera di Pintre e di eltri. (Mat. 8. 14-17, e nil.)

29 E tosto appresso, essendo usciti della sinagoga, vennero, con Giacomo e Gio-vanni, in casa di Simone e di Andrea.

30 Or la suocera di Simone giaceva in letto, con la febbre; ed essi subito gliène

parlarono.

31 Ed egli, accostatosi, la prese per la mano, e la sollevò; e subito la febbre la lasciò, ed ella ministrava loro.

32 Poi, fattosi sera, quando il sole andava sotto, gli menarono tutti coloro che stavan male, e gl' indemoniati:

33 E tutta la città era raunata all' uscio.

34 Ed egli ne guari molti che stavan male di diverse malattie, e cacciò molti demoniati a non permettere s' demoniati demoni; e non permetteva a' demoni di parlare, perciocchè sapevano chi egli era.

35 Poi, la mattina, essendo ancor molto buio, Gesù si levò, e se ne andò in un luogo deserto, e quivi orava d.

36 E Simone e chi altri ch' essendo ancor lui

36 E Simone, e gli altri ch' eran con lui gli andarono dietro.

37 E trovatolo, gli dissero: Tutti ti

38 Ed egli disse loro: Andiamo alle castella vicine, acciocchè io predichi ancora là ; conciossiachè per ciò io sia uscito.

39 Ed egli andava predicando nelle lor sinagoghe, per tutta la Galilea, e cacciando i demoni.

### Guarigione di un lebbraso. (Mat. 8. 1—4, e rif.)

40 E un lebbroso venne a lui, pregandolo, e inginocchiandosi davanti a lui, e di-

cendogli: Se tu vuoi, tu puoi mondarmi.
41 E Gesù, mosso a pietà, distese la mano, e lo toccò, e gli disse: Sì, io lo

voglio, sii mondato.
42 E come egli ebbe detto questo; subito la lebbra si parti da lui, e fa mon-

Mat. 8. 29.

783

43 E Gesù, avendogli fatti severi di-vieti, lo mandò prestamente via;

44 E gli disse: Guarda che tu nol dica ad alcuno; anzi va, mostrati al sacerdote, e offerisci per la tua purificazione le cose che Mosè ha ordinate, in testimonianza a loro.

45 Ma egli, essendo uscito, cominciò a predicare, e a divolgar grandemente la cesa, talche Gesti non poteva più palesemente entrar nella città; anzi se ne stava di fuori in luoghi deserti, e d'ogni luogo si veniva a lui.

### Il paralitico di Capernaum. (Mat. 9. 1—8, e rif.)

2 E ALQUANTI giorni appresso, egli entrò di nuovo in Capernaum; e s' intese ch' egli era in casa.

2 E subito si raunò gran numero di gente, talche non pure i contorni della porta li potevan più contenere; ed egli annunziava loro la parola.

3 Allora vennero a lui alcuni che menavano un paralitico, portato da quattro.

4 E non potendosi accostare a lui, per la calca, scopersero il tetto della casa dove era Gesù: e foratolo, calarono il letticello, in sul quale giaceva il paralitico.

5 E Gesù, veduta la lor fede, disse al paralitico: Figliuolo, i tuoi peccati ti son

rimessi.

6 Or alcuni d'infra gli Scribi sedevano quivi, e ragionavan ne'lor cuori, dicendo:

7 Perchè pronunzia costui bestemmie in questa maniera? chi può rimettere i peccati, se non il solo Dio ?

8 E Gesù, avendo subito conosciuto, per lo suo Spirito, che ragionavan così fra sè stessi, disse loro: Perchè ragionate voi coteste cose ne' vostri cuori?

9 Quale è più agevole, dire al paralitico: I tuoi peccati ti son rimessi; ovver dire: Levati, togli il tuo letticello, e cammina?

10 Ora, acciocche voi sappiate che il Figliuol dell' uomo ha podestà di rimettere i peccati in terra;

11 Io ti dico (disse egli al paralitico): Levati, togli il tuo letticello, e vattene a casa tua.

12 Ed egli prestamente si levò; e caricatosi addosso il suo letticello, usci in presenza di tutti; talchè tutti stupivano, e glorificavano Iddio, dicendo: Giammai non vedemmo cotal cosa.

#### Vocazione di Levi. (Mat. 9. 9-13, e rif.)

13 Poi appresso Gesù usch di nuovo lungo il mare; e tutta la moltitudine veniva a lui, ed egli li ammaestrava.

14 E passando, vide Levi, il figliuol di Alfeo, che sedeva al banco della gabella. Ed egli gli disse: Seguitami. Ed egli,

levatosi, lo seguitò.

15 E avvenne che mentre Gesu era a tavola in casa d' esso, molti pubblicani e peccatori erano anch' essi a tavola con lui, e co' suoi discepoli; perciocchè eran molti, e l'avean seguitato.

16 E gli Scribi e i Farisei, vedutolo mangiar co' pubblicani e co' peccatori, dissero a' suoi discepoli: Che vuol dir ch' egli mangia e beve co' pubblicani e co' peccatori?

17 E Gesù, udito ciò, disse loro: I sani non han bisogno di medico, ma i malati; |

io non son venuto per chiamare i giusti, anzi i peccatori, a penitenza.

#### Del digiuno. (Mat. 9. 14-17, e rff.)

18 Or i discepoli di Giovanni, e que' de' Farisei, digiunavano. E quelli ven-nero a Gesù, e gli dissero: Perchè digiu-nano i discepoli di Giovanni, e que' de' Farisci, e i tuoi discepoli non digiunano?

19 E Gesù disse loro: Que' della camera delle nozze posson eglino digiunare, mentre lo sposo è con loro? quanto tempo han seco lo sposo non possono digiunare.

20 Ma verranno i giorni, che lo sposo sarà loro tolto, e allora in que' giorni di-

giuneranno.

21 Niuno eziandio cuce una giunta di panno rozzo sopra un vestimento vecchio; altrimenti, quel suo nuovo ripieno toglie del vecchio, e la rottura si fa peggiore.

22 Parimente, niuno mette vino nuovo in barili vecchi; altrimenti, il vin nuovo rompe i barili, e il vino si spande, e i barili si perdono; anzi conviensi mettere il vino nuovo in barili nuovi.

### Gesù, Signore del sabato. (Mat. 12. 1—8, e rif.)

23 E avvenne, in un giorno di sabato. ch' egli camminava per li seminati, e i suoi discepoli presero a svellere delle

spighe, camminando. 24 E i Farisei gli dissero: Vedi; perchè fanno essi ciò che non è lecito in giorno

di sabato?

25 Ed egli disse loro: Non avete voi mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe bisogno, ed ebbe fame, egli, e coloro ch' eran con lui?

26 Come egli entrò nella casa di Dio, sotto il sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani di presentazione, i quali non è lecito di mangiare, se non a' sacerdoti, e ne diede ancora a coloro ch' eran con lui?

27 Poi disse loro: Il sabato è fatto per l' uomo, e non l' uomo per il sabato.

28 Dunque il Figliuol dell' uomo è Signore eziandio del sabato.

### L' uomo dalla man secca. (Mat. 12. 9-21, e rif.)

Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga, e quivi era un uomo che avea la man Becca

2 Edessi l'osservavano se lo sanerebbe in giorno di sabato, acciocchè l'accusassero.

3 Ed egli disse all' uomo che avea la man secca: Levati là nel mezzo.

4 Poi disse loro: E egli lecito di far bene o male; di salvare una persona, o di ucciderla, in giorno di sabato? Ma essi tacevano.

5 Allora, avendoli guardati attorno con iridegnazione, contristato per l'induramento del cuor loro, disse a quell' uomo: Distendi la tua mano. Ed egli la distese. E la sua mano fu restituita sana come 1' altra.

6 E i Farisei, essendo usciti, tenner su-Toito consiglio con gli Erodiani contro a

Lui, come le farebber morire.

7 Ma Gesù, co' suoi discepoli, si ritrasse al mare, e gran moltitudine lo seguitò, da

Giudea,

8 E da Gerusalemme, e da Idumea, e di là dal Giordano; parimente, una gran moltitudine da contorni di Tiro, e di Sidon, avendo udite le gran cose ch' eglifaceva, venne a lui.

9 Ed egli disse a' suoi discepoli, che vi fosse sempre una navicella appresso di lui, per la moltitudine; chè talora non

l'affollasse.

10 Perciocchè egli ne avea guariti molti; talchè tutti coloro che aveano qualche flagello si avventavano a lui, per toccarlo.

11 E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui, e gridavano, dicendo: Tu sei il Figliuol di Dio.

12 Ma egli li sgridava forte, acciocche

nol manifestassero.

### Elezione de' dodici. (Mat. 10. 1-4, e rif.)

13 Poi egli montò in sul monte, e chiamò a sè coloro ch' egli volle; ed essi andarono a lui.

14 Ed egli ne ordinò dodici, per esser

con lui, e per mandarli a predicare;

15 E per aver la podestà di sanare le infermità, e di cacciare i demoni.

16 Il primo fu Simone, al quale ancora pose nome Pietro.

17 Poi Giacomo figliuol di Zebedeo; e Giovanni, fratello di Giacomo, a' quali pose nome Boanerges, che vuol dire: Figliuoli di tuono;
18 E Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Toma, e Giacomo figliuol di Alfeo; e Taddeo, e Simone Cananeo;
19 E Giuda Iscariot, il cuale anche le

19 E Giuda Iscariot, il quale anche lo tradil

### La bestemmia de' Farisei. (Luc. 11. 14—23, e rif.)

20 'Poi vennero in casa. E una moltitudine si raunò di nuovo; talchè non potevano pur prender cibo.

21 Or i suoi, udite queste cose, uscirono per pigliarlo, perciocchè dicevano: Egli è fuori di sè.

22 Ma gli Scribi, ch' eran discesi di Gerusalemme, dicevano : Egli ha Beelzebub ; e per lo principe de' demoni, caccia i demoni.

23 Ma egli, chiamatili a sè, disse loro in similitudine : Come può Satana cacciar

24 E se un regno è diviso in parti con-

trarie, egli non può durare.

25 E se una casa è divisa in parti con-

trarie, ella non può durare.

26 Così, se Satana si leva contro a sè stesso, ed è diviso in parti contrarie, egli non può durare, anzi vien meno.

27 Niuno può entrar nella casa d' un uomo possente, e rapirgli le sue masse-rizie, se prima non l'ha legato; allora

veramente gli prederà la casa.

28 Io vi dico in verità, che a' figliuoli degli uomini sarà rimesso qualunque peccato, e qualunque bestemmia avranno detta

29 Ma chiunque avrà bestemmiato contro allo Spirito Santo, giammai in eterno non ne avrà remissioned; anzi sarà sottoposto ad eterno giudicio.

30 Or egli diceva questo, perciocche dicevano: Egli ha lo spirito inamondo.

#### La famiglia di Gesù. (Mat. 12. 46-50, e rif.)

31 I suoi fratelli adunque, e sua ma. dre, vennero; e fermatisi di fuori, mandarono a chiamarlo.

32 Or la moltitudine sedeva d' intornoa lui, e gli disse: Ecco, tua madre, e i tuoi fratelli son là di fuori, e ti cercano.

33 Ma egli rispose loro, dicendo: Chi è mia madre, o chi sono i miei fratelli?

34 E guardati in giro coloro che gli sedevano d' intorno, disse: Ecco mia madre, e i miei fratelli;

35 Perciocche, chiunque avrà fatta la volontà di Dio, esso è mio fratello, e mia sorella, e mia madre.

### Parabola del seminatore. (Mat. 13. 1—23, e rif.)

POI prese di nuovo ad insegnare. presso al mare; e una gran moltitudine si raunò presso a lui, talchè egli, montato nella navicella, sedeva in essa sul mare; e tutta la moltitudine era in terra, presso del mare.

2 Ed egli insegnava loro molte cose in

parabole, e diceva loro nella sua dottrina:

3 Udite: Ecco, un seminatore uscì a seminare.

4 E avvenne che mentre egli seminava una parte cadde lungo la via, e gli uccelli del cielo vennero, e la mangiarono.

5 E un' altra cadde in luoghi pietrosi, ove non avea molta terra; e subito nacque,

perciocchè non avea terreno profondo; 6 Ma quando il sole fu levato, fu riarsa; e perciocchè non avea radice, si seccò.

7 E un' altra cadde fra le spine, e le spine crebbero, e l'affogarono, e non fece frutto-

8 D un' altra cadde in buona terra, e. portò frutto, il quale montò, e crebbe; e portò l'uno trenta, l'altro sessanta e l'altro cento.

9 Poi egli disse: Chi ha orecchie da

udire oda.

10 Ora, quando egli fu in disparte, coloro che lo seguitavano, co' dodici, lo demandarono della parabola.

11 Ed egli disse loro: A voi è dato di conoscere il misterio del regno di Dio; ma a coloro che son di fuori tutte queste.

·cose si propongono per parabole;

12 Acciocche riguardino bene, ma non veggano; e o lano bene, ma non intendanoz chè talora non si convertano, e i peccati non sien loro rimersi.

13 Poi disse loro: Non intendete: voi questa parabola! e come intenderete tutte.

le altre paraboles

14 Il seminatore è colui che semina la

parola.

15 Or questi son coloro che ricevono la. semenza lungo la strada, cioè, coloro ne quali la parola è seminata, e dopo che l' hanno udita, subito viene Satana, e toglie via la parola seminata ne' loro cuori.

16 E simigliantemente questi son coloro che ricevono la semenza in luoghi pietrosi, cioè, coloro i quali, quando hanno udita la parola, prestamente la ricevono con alle-

17 Ma non hanno in sè radice, anzi son di corta durata; e poi, avvenendo tribolazione, o persecuzione, per la parola, subito sono scandalezzati.

18 E questi son coloro che ricevono la semenza fra le spine, cioè, coloro che odono

la parola.

19 Ma le sollecitudini di questo secolo, e l'inganno delle ricchezze, e le cupidità delle altre cose, entrate, affogano la parola, onde diviene infruttuosa.

20 Ma questi son coloro che han ricevutat la semenza in buona terra, cioè, coloro i quali odono la parola, e la ricevono, e postan frutto, l'un trenta, e l'altro sessanta,

e l'altro cento.

#### Parabola della lampana. (Luc. 8. 16—18.)

21 Disse loro ancora: E la lampana re-·cata, acciocchè si ponga sotto il moggio, o sotto il letto! non è ella recata, acciocchè .sia posta sopra il candelliere<sup>a</sup>?

22 Conciossiache nulla sia occulto, che. non sia manifestato; ed anche nulla è restato occulto per lo passato; ma è con-

venuto che fosse palesatob. 23 Se alcuno ha orecchie da udire, oda.

24 Disse loro ancora: Ponete mente a ciò che voi udite. Della misura che mi-

surate, vi sarà misurato<sup>c</sup>; e a voi che udite sarà sopraggiunto.

25 Perciocche a chiunque ha, sarà dato; ma chi non ha, eziandio quel ch' egli ha gli sarà tolto di

#### Parabola della semença.

26 Oltre a ciò dinne: Il regno di Dio è come se un uomo avesse gettata la se-

menza in terra;

27 E dormisse, e si levasse di giorno, e di notte; e intanto la semenza germogliasso, e crescesse nella maniera ch' egli non as

28 Conciossische la terra da se stessa produca prima erba, poi spiga, poi grano

compiuto nella spiga

29 E quando il frutto è maturo, colui subito vi mette la falce, percioechè la mietitura è venuta".

#### Parabola del granel di senape. (Mat. 13, 31, 82, e rif.)

30 Diceva ancora: A che assomiglieremo il regno di Dios o con qual similitadine lo rappresenteremo!

31 Egli è simile ad un granel di senspe, il quale, quando è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che son sopra

la terra;
32 Ma, dopo che è stato seminato, cresce,
di tutte l' erbe, e fa rami grandi, talche gli uccelli del cielo possono ripararsi sotto l'ombra di lui.

33 E per molte tali parabole proponeva loro la parola, secondo che potevano udire 34 E non parlava loro senza similitudine; ma, in disparte, egli dichiarava ogni cosa a' suoi discepoli.

### Gesù acqueta la tempesta. (Mat. 8, 23-27, e rif.)

35 Or in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: Passiamo all' altra riva.

36 E i discepoli, licenziata la moltitudine, lo raccolsero, così come egli era, nella navicella. Or vi erano delle altre navicelle con lui.

37 E un gran turbo di vento si levo, e cacciava le onde dentro alla navicella, tal-

chè quella già si empieva.

38 Or egli era nella poppa, dormendo sopra un guanciale. Ed essi lo destarono, e gli dissero: Maestro, non ti curi tu che noi periamo?

39 Ed egli, destatosi, sgridò il vento, e disse al mare: Taci, e sta cheto. E il vento si acquetò, e si fece gran bonaccia.

40 Poi disse loro: Perchà siete voi cosi timidi? come non avete voi feda?

41 Ed essi temettero di gran timore, e dicevano gli uni agli altri. Chi è pur costui, cui il vento ed il mare ubbidiscono!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mat. 5. 15, e rif. <sup>b</sup> Mat. 10, 26, Apoc. 14. 15. 19. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Mat. 7.2. Luc. 6.38.

#### L' indemoniato Gadareno. (Mat. 8. 28 - 34, e rif.)

E GIUNSERO all'altra riva del mare nella contrada de' Gadareni.

2 E come Gesù fu uscito della navicella, subito gli venne incontro da' monumenti un uomo posseduto da uno spirito immondo:

3 Il quale avea la sua dimora fra i monumenti, e niuno potea tenerlo attaccato,

non pur con catene.

4 Perciocchè spesso era stato attaccato con ceppi, e con catene; e le catene eran da lui state rotte, e i ceppi spezzati, e niuno potea domarlo.

5 E del continuo, notte e giorno, fra i monumenti, e su per li monti, andava gridando, e picchiandosi con pietre.

6 Ora, quando egli ebbe veduto Gesù da

lungi, corse e l' adorò.

7 E dato un gran grido, disse: Che vi è fra me e te, Gesù, Figliuol dell' Iddio altissimo: Io ti scongiuro nel nome di Dio, che tu non mi tormenti.

8 Perciocchè egli gli diceva: Spirito

immondo, esci di quest' uomo.

9 E Gesù gli domandò: Quale è il tuo nome? Ed esso rispose, dicendo: Io ho nome Legione, perciocche siam molti.

10 Ed esso lo pregava molto che non li

mandasse fuori di quella contrada.

11 Or quivi presso al monte era una gran greggia di porci che pasceva. 12 E tutti que demoni lo pregavano, di-

cendo: Mandaci in que' porci, acciocchè

entriamo in essi.

13 E Gesu prontamente lo permise-loro; laonde quegli spiriti immondi, usciti, entraron ne' porci; e quella greggia si gettò per lo precipizio nel mare (or erano into no a duemila), e affogaron nel mare.

14 E coloro che pasturavano i porci fuggirono, e rapportaron la cosa nella città, e per li campi; e la gente uscì fuori, per

vedere ciò che era avvenuto.

15 E venne a Gesù, e vide l'indemoniato che sedeva, ed era vestito; e colui che avea avuta la legione essere in buon senno; e temette.

16 E coloro che avean veduta la cosa raccontaron loro come era avvenuto all' indemoniato, e il fatto de' porci.

17 Ed essi presero a pregarlo che se ne andasse da' lor confini.

18 E come egli fu entrato nella navi-cella, colui ch' era stato indemoniato lo

pregava di poter stare con lui.

19 Ma Gesù non gliel permise; anzi gli disse: Va a casa tua a tuoi, e racconta loro quanto gran cose il Signore ti ha fatte, e come egli ha avuta pieta di te.

20 Ed egli andò, e prese a predicare in Decapoli quanto gran cose Gesù gli avea fatte. E tutti si maravigliavano.

La donna col fineso di sangua: la figlia di lairo. (Mat. 9. 18-26. Luc. 8. 41-56.)

21 Ed essendo Gesti di nuovo passatoall' altra riva, in su la navicella, una gran moltitudine si rauno appresso di lui; ed. egli se ne stava presso del mare.

<sup>22</sup> 22 Ed ecco, un de capi della sinagoga, chiamato per nome Iairo, venne; e vedu-

tolo, gli si getto a' piedi.

23 E lo pregava molto instantemente, dicendo: La mia figliolina è all' estremo; deh! vieni, e metti le mani sopra lei, acciocchè sia salvata, ed ella viverà.

24 Ed egli se ne andò con lui, e gran moltitudine lo seguitava, e l'affollava.

25 Or una donna, che avea un flusso di.

sangue già da dodici anni,

26 E avea sofferte molte cose da molti medici, e avea speso tutto il suo, senzaalcun giovamento, anzi più tosto era peggiorata;

27 Avendo udito parlar di Gesul venne di dietro, nella turba, e toccò il suo vesti-

mento.

28 (Perciocone diceva: Se sol tocco i

suoi vestimenti, sarò salva.)

29 E in quello stante il flusso del suo sangue si stagnò; ed ella si avvide nel suo corpo ch' ella era guarita di quel flagello.

30 E sabito Gesù, conoscendo in sè stesso la virtù ch' era proceduta da lui a, rivoltosi nella turba, disse: Chi mi ha toccati i.

vestimenti?

31 E i suoi discepoli gli dissero: Tuvedi la turba che ti affolia, e dici: Chi. mi ha toccato?

32 Ma egli guardava pure attorno, per-

veder colei che avea ciò fatto:

33 E la donna, paurosa, e tremante, sapendo ciò ch' era stato fatto in lei, venne, e gli si gettò a' piedi, e gli disse tutta la verità

34 Ma egli le disse: Figliuola, la tua fede ti ha salvatab; vattene in pace, e sii

guarita del tuo flagello.

35 Mentre egli pariava ancora, vennero alcuni di casa del capo della sinagoga, dicendo: La tua figliuola è morta; perchè dai più molestia al Maestro?

36 Ma subito Gesu, udito cio che si diceva, disse al capo della sinagoga: Non

temere, credi solamente.

37 E non permise che alcuno lo seguitasse, se non Pietro, e Giacomo, e Giovanni, fratel di Giacomo.

38 E venne in casa del capo della sinagoga, e vide quivi un grande strepito, gente che piagrievano, e facevano un grande urlare.

39 Ed entrato dentro, disse loro: Perchè fate tanto romore, e tanti planti! la fanciulla non è morta, ma dorme.

40 Ed essi si ridevan di lui. Ma ecli

messi fuori tutti, prese seco il padre e la madre della fanciulla, e coloro ch' eran con lui, ed entrò là dove la fanciulla gia-

41 E presa la fanciulla per la mano, le disse: Talita cumi; il che, interpretato, vuol dire: Fanciulla (io tel dico),

42 E subito la fanciullina si levò, e camminava; perciocchè era d' età di dodici anni. Ed essi sbigottirono di grande .sbigottimento.

43 Ed egli comandò loro molto strettamente, che niuno lo sapesse b; e ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla,

### Gesù sprezzato in Nazaret, (Mat. 13. 53-58, e rif.)

6 POI, egli si parti di la, e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo se-

guitarono.

2 E venuto il sabato, egli si mise a insegnar nella sinagoga; e molti, udendolo, sbigottivano, dicendo: Onde ha costui queste cose? e quale è questa sapienza che gli è data! ed onde è che cotali potenti operazioni son fatte per mano RILL

3 Non è costui quel falegname, figliuol di Maria, fratel di Giacomo, di Iose, di Giuda, e di Simone? e non sono le sue sorelle qui appresso di noi! Ed erano

scandalezzati in lui.

4 Ma Gesù disse loro: Niun profeta è disonorato, se non nella sua patria, e fra i cuoi parenti, e in casa sua.

5 E non potè quivi fare alcuna potente operazione, salvo che, poste le mani sopra alcuni pochi infermi, li sanò.

6 E si maravigliava della loro incredulità; e andava attorno per le castella, insegnando.

#### La missione de' dodici. (Mat. 10. 5, ecc. e rif.)

7 Ed egli chiamò a sè i dodici, e prese a mandarli a due a due; e diede loro po-

destà sopra gli spiriti immondi;

8 E comandò loro che non prendessero nulla per lo viaggio, se non solo un bastone; non tasca, non pane, non moneta nelle lor cinture.

9 E che fossero sol calzati di suole, e non

portassero due toniche indosso.

10 Disse loro ancora: Dovunque sarete entrați in alcuna casa, dimorate in quella,

finchè usciate di quel luogo.

11 E se alcuni non vi ricevono, e non vi ascoltano, partitevi di là, e scotete la polvere di sotto a' vostri piedi, in testimonianza contro a loro. Io vi dico in verità, che Sodoma e Gomorra saran più tollerabilmente trattate nel giorno del giudizio, -che quella città.

12 Essi adunque, partitisi, predicavano

che gli uomini si ravvedessero; 13 E cacciavano molti demoni, e ugnevano d'olio molti infermi e li sanavano.

#### Morte di Giovanni Battista. (Mat. 14, 1—12, e rif.)

14 Or il re Erode udi parlar di Gesü, perciocche il suo nome era divenuto chiaro, e diceva: Quel Giovanni che battezzava è risuscitato da' morti; e perciò le potenze operano in lui.

15 Altri dicevano: Egli è Elia; ed altri: Egli è un profeta, pari ad un de' profeti. 16 Ma Erode, udite quelle cose, disse:

Egli è quel Giovanni, che io ho decapitato; esso è risuscitato da morti.

17 Perciocchè esso Erode avea mandato a prender Giovanni, e l'avea messo ne'legami in prigione, per Erodiada, mogliedi Filippo, suo fratello; perciocchè egii l'avea sposata.

18 Imperocchè Giovanni diceva ad Erode: Ei non ti è lecito di aver la moglie

del tuo fratello.

19 Ed Erodiada gliene avea mal talento; e volentieri l'avrebbe fatto morire, ma

non poteva. 20 Perciocche Erode temeva Giovanni, conoscendolo uomogiusto, e santo: e l'osservava; e avendolo udito, faceva molte cose, e volentieri l'udiva.

21 Ora, venuto un giorno opportuno, che Erode, nel giorno della sua natività, facera un convito a' suoi grandi, e capitani, e

a' principali della Galilea:

22 La figliuola di essa Erodiada entrò, e ballo, e piacque ad Erode, e a coloro ch'erano con lui a tavola. E il re disse alla fanciulla: Domandami tutto ciò che vorrai, ed io tel donerò.

23 E le giuro, dicendo: Io ti donerò tutto ciò che mi chiederai, fino alla metà del

mio regno.

24 Ed essa uscì e disse a sua madre: Che chiederò? Ed ella disse; La testa di Giovanni Battista.

25 E subito rientrò frettolosamente al re, e gli fece la domanda, dicendo: Io desidero che di presente tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista.

26 E benchè il re se ne attristasse grande mente, pur nondimeno per li giuramenti, e per rispetto di coloro ch' eran con lui a

tavola, non gliel volle disdire.

27 E subito, mandato un sergente, comandò che fosse recata la testa di esso.

28 E quello andò e lo decapitò in prigione, e portò la sua testa in un piatto, e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede a sua madre.

29 E i discepoli di esso, udito ciò, vennero, e tolsero il suo corpo morto, e lo

posero in un monumento.

### Prima moltiplicazione de' pani, (Mat. 14. 13-21, e rif.)

30 Or gli Apostoli si accolsero appresso di Gesù, e gli rapportarono ogni cosa, tutto

ciò che avean fatto ed insegnato.

31 Ed egli disse loro: Venite voi in disparte, in qualche luogo solitario, e riposatevi un poco; conciossiache coloro che andavano e venivano fossero in gran numero, talchè quelli non aveano pur agio di mangiare.

32 E se ne andarono in su la navicella in

un luogo solitario in disparte.

33 E la moltitudine li vide partire, e molti lo riconobbero; e accorsero là a piè da tutte le città, e giunsero avanti loro, e

si accolsero appresso di lui.

34 E Gesù smontato, vide una gran moltitudine, e si mosse a compassione inverso loro; perciocchè erano come pecore che non han pastore; e si mise a insegnar loro molte cose.

35 Ed essendo già tardi, i suoi discepoli vennero a lui, e gli dissero: Questo luogo

è deserto, e già è tardi.

36 Licenzia questa gente, acciocche vadano per le villate, e per le castella d'intorno, e si comperino del pane, perciocchè

non han nulla da mangiere. 37 Ma egli, rispondendo, disse loro: Date lor voi da mangiare. Ed essi gli dissero: Andremmo noi a comperar per dugento denari di pane, e darem lor da mangiare?

38 Ed egli disse loro: Quanti pani avete? andate, e vedete. Ed essi dissero: Cinque, e due pesci. Ed essi, risaputolo,

39 Ed egli comandò loro che li facesser tutti coricarsopra l'erba verde, per brigate.

40 Ed essi si coricarono per cerchi, a

cento, e a cinquanta, per cerchio.

41 Poi prese i cinque pani, e i due pesci, e levò gli occhi al cielo, e fece la benedi-zione; poi ruppe i pani, e li diede a suoi discepoli, acciocchè li mettessero davanti a loro : eglisparti eziandio i due pescia tutti.

42 E tutti mangiarono, e furon saziati. 43 E i discepoli levaron de' pezzi de pani dodici corbelli pieni, ed anche qualche rimanente de' pesci.

44 Or coloro che avean mangiato di que' pani erano cinquemila uomini.

### Gesù cammina sul mare. (Mat. 14, 22—36, e rif.)

45 E tosto appresso egli costrinse i suoi discepoli a montar nella navicella, e a trarre innanzi a lui all' altra riva, verso Betsaida, mentre egli licenziava la moltitudine.

46 Poi, quando l'ebbe accommiatata, se

ne andò in sul monte, per orare.

47 E fattosi sera, la navicella era in mezzo del mare, ed egli era in terra tutto

48 E vide i discepoli che travagliavano nel vogare, perciocchè il vento era loro

contrario: e intorno alla quarta vigilia della notte, egli venne a loro, camminando sopra il mare; e voleva passar oltre a loro.

49 Ma essi, vedutolo camminar sopra il mare, pensarono che fosse una fantasima,

e sclamarono.

50 Perciocchè tutti lo videro, e furon turbati; ma egli tosto parlò con loro, e disse: State di buon cuore, son io, non temiate:

51 E montò a loro nella navicella, e il vento si acquetò; ed essi vie più sbigottirono in loro stessi, e si maravigliarono.

52 Perciocchè non aveano posta mente al fatto de' pani; perclocchè il cuor loro era stupido.

53 E passati all' altra riva, vennero nella contrada di Gennesaret, e preser terra.

54 E quando furono smontati dalla na... vicella, subito la gente lo riconobbe.

55 E discorrendo per tutta quella contrada circonvicina, prese a portare attorno in letticelli i malati, là dove udiva ch' egli **fosse** 

56 E dovunque egli entrava, in castella, o in città, o in villate, la gente metteva gl' infermi nelle piazze, e lo pregava che sol potessero toccare il lembo della sua vesta; e tutti quelli che lo toccavano eran guariti.

#### La tradizione degli anziani, (Mat. 15. 1—20, e rif.)

ALLORA si raunarono appresso di lui i Farisei, e alcuni degli Scribi, ch' eran venuti di Gerusalemme.

2 E veduti alcuni de' discepoli di esso prender cibo con le mani contaminate,

cioè, non lavate, ne fecer querela.

3 Perciocchè i Farisei, anzi tutti i Giudei, non mangiano, che non abbian lavate le mani fino al cubito, tenendo la tradizion degli anziani.

4 Ed anche, venendo d' in su la piazza, non mangiano, che non abbian lavato tutto il corpo. Vi sono eziandio molte altre cose, che han ricevute da osservare: lavamenti di coppe, d'orciuoli, di vasellamenti di rame, e di lettiere

5 Poi i Farisei, e gli Scribi, lo domandarono, dicendo: Perchè non procedono i tuoi discepoli secondo la tradizione degli anziani, anzi prendon cibo senza lavarsi

le mani?

6 Ma egli, rispondendo, disse loro: Ben di voi, ipocriti, profetizzò Isaia, siccome è scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lungi da me.

7 Ma inyano mi onorano, insegnando dottrine che son comandamenti d'uomini.

- 8 Conciossiache, avendo lasciato il comandamento di Dio, voi teniate la tradizione degli uomini, i lavamenti degli orciuoli e delle coppe, e facciate assai altre simili cose.
- 9 Disse loro ancora: Bene ar

il comandamento di Dio, acciocchè osserviate la vostra tradizione.

10 Conciossisché Mosè abbia detto; Onora tuo padre, e tua madre; e: Chi maledice padre, o madre, muoia di morte.

11 Ma voi dite: Se un uomo dice a suo padre, o a sua madre: Tutto ciò, onde tu potresti esser sovvenuto da me, sia Corban, cioè, offerta;

12 E non lo lasciate più far cosa alcuna

a suo padre, o a sua madre;

13 Annullando la parola di Dio con la vostra tradizione, la quale voi avete ordi-E fate assai cose simili.

14 Poi, chiamata a sè tutta la moltitudine, le disse: Ascoltatemi tutti, ed in-

tendete:

15 Non vi è nulla di fuor dell' uomo, che, entrando in lui, possa contaminarlo; ma le cose che escon di lui son quelle che lo contaminano.

16 Se alcuno ha orecchie da udire, oda. 17 Poi, quando egli fu entrato in casa lasciando la moltitudine, i suoi discepoli lo domandorono intorno alla parabola.

18 Ed egli disse loro: Siete voi ancora così privi d'intelletto? non intendete voi che tutto ciò che di fuori entra nell' uomo non può contaminarlo?

19 Conciossiachè non gli entri nel cuore, anzi nel ventre, e poi se ne vada nella

latrina, purgando tutte le vivande.

20 Ma, diceva egli, ciò che esce del-

l' uomo è quel che lo contamina.

21 Conciossiache di dentro, cioè, dal cuore degli uomini, procedano pensieri malvagi, adulterii, fornicazioni, omici-· dii.

22 Furti, cupidigie, malizie, frodi, lascivie, occhio maligno, bestemmia, alterezza,

stoltizia.

23 Tutte queste cose malvagie escon di dentro l' uomo, e lo contaminano.

### La donna Sirofenice. (Mat. 15. 21-28, e rif.)

24 Poi appresso, levatosi di là, se ne andò a' confini di Tiro e di Sidon; ed entrato nell'albergo, non voleva che alcun lo sapesse; ma non potè esser nascosto.

25 Perciocchè una donna, la cui figliuoletta avea uno spirito immondo, udito par-

lar di Gesù, venne, e gli si gettò a' piedi; 26 (Or quella donna era Greca, Sirofenice di nazione;) e lo pregava che cac-ciasse il demonio fuor della sua figliuola.

27 Ma Gesù le disse: Lascia che prima i figliuoli sieno saziati; perciocchè non è onesto prendere il pan de' figliuoli, e gettarlo a' cagnuoli.

28 Ma ella rispose, e gli disse: Dici bene, o Bignore; conciossiache anche i cagnuoli, di sotto alla tavola, mangino delle miche **de, fig**liuoli.

29 Ed egli le disse: Per cotesta parola, va, il demonio è uscito dalla tua figliuola.

30 Ed ella, andata in casa sua, trovò il demonio essere uscito, e la figliuola coricata sopra il letto.

### Guarigione del serdo muto di Decapoli.

31 Poi Gesù, partitosi di nuovo da confini di Tiro e di Sidon, venne presso al mar della Galilea, per mezzo i confini di Decapoli a.

32 E gli fu menato un sordo scilinguato: e fu pregato che mettesse la mano sopra

33 Ed egli, trattolo da parte d'infra la moltitudine, gli mise le dita nelle orecchie; eavendo sputato, gli toccò la lingua:

34 Poi, levati gli occhi al cielo c, sospir, e gli disse: Effata, che vuol dire: April. 35 E subito le orecchie di colui furon

aperte, e gli si sciolse lo scilinguagnolo, e parlava bene.

36 E Gesù ordinò loro, che nol dicesser ad alcuno; ma più lo divietava loro, più

lo predicavano.

37 E stupivano sopra modo, dicendo: Egli ha fatta ogni cosa bene; egli fa udire i sordi, e parlare i mutolia.

### Seconda moltiplicarione de l mani. (Mat. 15. 32.-39. e nff.)

8 IN que giorni, essendo la moltitudire grandissima, e non avendo da mangiare, Gesù, chiamati a sè i su oi discepol. disse loro:

2 Io ho pietà di questa moltitudine: perciocche già tre giorni continui dimos appresso di me, e non ha da mangiare.

3 E se io li rimando digiuni a casa, verranno meno tra via, perciocche alcuri di loro son venuti di lontano.

4 E'i suoi discepoli gli, risposero: Onde potrebbe alcuno saziar costoro di pane qui in luogo deserto?

5 Ed egli domando loro: Quanti pani avete? Ed essi dissero: Sette.

6 Ed egli ordinò alla moltitudine, che si coricasse in terra; e presi i sette pani, rendute grazie, li ruppe, e li diede a suoi discepoli, acciocche li ponessero dinanzi alla moltitudine; ed essi glieli posero dinanzi.

7 Aveano ancora alcuni pochi pescetti; e avendo fatta la benedizione, comando di porre quegli ancora dinanzi a loro.

8 Ed essi mangiarono, e furon saziati: *i discepoli* levarono degli avanzi de pezi sette panieri;

9 (Or que' che aveano mangiato erano intorno a quattromila), poi li licenziò.

### Il lievito de Parisei. (Mat. 16, 1—12, e rif.)

10 E in quello stante egli entrò nella

navicella co' suoi discepoli, e venne nelle parti di Dalmanuta.

11 E i Farisei uscirono, e si misero a disputar con lui, chiedendogli un segno dal

cielo, tentandolo.

12 Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: Perchè questa generazione chiede ella un segno? Io vi dico in verità. che alcun segno non sarà dato a questa generazione.

13 E lasciatili, montò di nuovo nella

navicella, e passò all' altra riva.

14 Or i discepoli avenno dimenticato di prender del pane, e non aveano seco nella navicella se non un pane solo.

15 Ed egli dava lon de' precetti, dicendo : Vedete, guardatevi dal lievito de' Farisei,

e dal lievito di Erode.

16 Ed essi disputavan fra loro dicendo:

Noi non abbiamo pane.

17 E Gesù, conosciuto ciò, disse loro: Perchè disputate fra voi, perciocchè non avete pane? Siete voi ancora senza conoscimento, e senza intendimento? avete voi ancera il vostro cuere stupido?

18 Avendo occhi, non vedete voi? e avendo orecchie, non udite voi? e non avete memoria alcuna?

19 Quando io distribuii que' cinque pani fra que einquemila uomini, quanti cor-belli pieni di pezzi ne levaste? Essi dissero: Dodici.

20 E quando distribuii que sette pani fra que quattromila uomini, quanti pa-nieri pieni di pezzi ne levaste? Ed essi dis-

sero: Sette.
21 Ed egli disse loro: Come dunque non

avete voi intelletto?

#### Guarigione del cieca di Betsaida...

22 Poi venne in Betenida, e gli fu menato un cieco, e fu pregato che lo toccasse.

23 Ed egli, preso il cieco per la mano, lo menò fuor del castello; e sputatogli negli occhi<sup>a</sup>, e poste le mani sopra lui, gli domandò se vedeva cosa alcuna.

24 Ed esso, levati gli occhi in su, disse: Io veggo camminar gli uomini, che paiono

alberi.

25 Poi di nuovo mise le sue mani sopra gli occhi di esso, e lo fece riguardare in su; ed egli ricoverò la vista, e vedeva tutti chiaramente.

26 E Gesù lo rimandò a casa sua, dicendo: Non entrar nel castello, e non dirlo

ad alcuno nel castello.

#### Confessione di Pietro (Mat. 16, 13—23, e rif.)

27 Poi Gestà, co' suoi discepoli, se ne andò nelle castella di Cesarea di Filippo; e per lo cammino domandò i suoi discepoli, dicendo loro: Chi dicono gli uomini che io sono?

28 Ed essi rispesero: Alcuni, che tu sei Giovanni Battista; ed altri, Elia; ed altri, un de' profeti.

29 Ed egli disse loro: E voi, chi dite che io sono! E Pietro, rispondendo, gli disse: Tu sei il Cristo.

30 Ed egli divietò loro severamente che a niuno dicessero ciò di lui.

31 Poi prese ad insegnar loro, che conveniva che il Figliuol dell' uomo sofferisse molte cose, e fosse riprovato dagli anziani, e da principali sacerdoti, e dagli Scribi; e fosse ucciso, e in capo di tre giorni risuscitasse.

32 E ragionava queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, comincio a

riprenderlo.

83 Ma egli, rivoltosi, e riguardando i suoi discepoli, sgrido Pietro, dicendo: Vattene indietro da me, Satana; con-ciossiache tu non abbi il senso alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini.

#### Del togliere la propria croce. (Mat. 16, 24—28, a rif.)

34 E chiamata a sè la moltitudine, col suoi discepoli, disse loro: Chiunque vuol venir dietro a me, rinunzii a sè stesso, e

tolga la sua croce, e mi segua. 35 Perciocche, chiunque avrà voluto salvar la vita sua la perderà; ma, chi avrà perduta la vita sua, per amor di me, e

dell'evangelo, esso la salverà.

36 Perciocche, che gioverà egli all'uomo, se guadagna tutto il mondo, e fa perdita dell'anima sua?

37 Ovvero, che darà l'uomo in iscambio

dell' anima sua?

38 Perciocchè, se alcuno ha vergogna di me, e delle mie parole, fra questa generazione adultera e peccatrice, il Figliuol dell' uomo altresi avrà vergogna di lui, quando sarà venuto nella gloria del Padre suo, co' santi angeli°.

OLTRE a ciò disse loro: Io vi dico in verità, che alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte, che non abbian veduto il regno di Dio, venuto con potenzad,

# La transquirazione. (Mat. 17. 1-13, e rif.)

2 E sei giorni appresso, Gesù prese seco Pistro, e Giacomo, e Giovanni, e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte; e fu trasfigurato in lor presenza.

3 E i suoi vestămenti divennero risplendenti, e grandemente candidi, come neve; quali niun purgator di panni potrebbe imbiancar sopra la terra.

4 Ed Elia apparve loro, con Mose; ed

essi ragionavano con Gesù.

5 E Pietro fece motto a Gesù, e gli

Maestro, egli è bene che noi stiamo qui; facciamo adunque tre tabernacoli, uno a

te, uno a Mosè, ed uno ad Elia.
6 Perciocchè non sapeva ciò ch' egli si

dicesse, perchè erano spaventati.

7 E venne una nuvoia, che li adombrò; e dalla nuvola venne una voce, che disse: Quest' è il mio diletto Figliuolo; ascoltatelo.

8 E in quello stante, guardando essi attorno, non videro più alcuno, se non

Gest tutto solo, con loro.

9 Ors, come scendevano dal monte, Gesà divietò loro che non raccontassero ad alcuno le cose che avean vedute, se non quando il Figliuol dell' uomo sarebbe risuscitato da' morti.

10 Ed essi ritennero quella parola in loro stessi, domandando fra loro che cosa

fosse quel risuscitar da' morti.

11 Poi lo domandarono, dicendo: Perchè dicono gli Scribi, che convien che prima venga Elia; 12 Ed egli, rispondendo, disse loro: E-

lia veramente deve venir prima, e ristabilire ogni cosa; e siccome egli è scritto del Figliuol dell' uomo, conviene che patisca molte cose, e sia annichilato.

13 Ma io vi dico che Elia è venuto, e gli hanno fatto tutto ciò che hanno voluto;

siccome era scritto di lui.

## Il fanciullo lunatica. (Mat. 17. 14—21, e rif.)

· 14 Poi, venuto a' discepoli, vide una gran moltitudine d' intorno a loro, e degli Scribi, che quistionavan con loro.

15 E subito tutta la moltitudine, vedu-

tolo, sbigotti; e accorrendo, lo salutò. 16 Ed egli domandò gli Scribi: Che qui-

stionate fra voit

17 Ed uno della moltitudine, rispon-dendo, disse: Maestro, io ti avea menato il mio figliuolo, che ha uno spirito mutolo.

18 E dovunque esso lo prende, lo dirompe; e allora egli schiuma, e stride de' denti, e divien secco; or io avea detto a' tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto.

19 Ed egli, rispondendogli, disse: O generazione incredula, infino a quando omai sarò con voi? infino a quando omai

vi comporterò? menatemelo.

20 Ed essi glielo menarono; e quando egli l'ebbe veduto, subito lo apírito lo strappo; e il figliuolo cadde in terra, e si rotolava schiumando.

21 E Gesù domandò il padre di esso: Quanto tempo è che questo gli è avvenu-to! Ed egli disse: Dalla sua fanciullezza.

22 E spesse volte l' ha gettato nel fuoco, e nell'acqua, per farlo perire; ma, se tu ci puoi nulla, abbi pietà di noi, e aiutaci. 23 E Gesù gli disse: Se tu puoi credere,

ogni cosa è possibile a chi crede".

24 E subito il padre del fanciullo, schi mando con lagrime, disse: Io credo, Si-

gnore; sovvieni alla mia incredulità. 25 E Gesti, veggendo che la moltitudine concorreva a calca, agridò lo spinto immondo, dicendogli: Spirito mutolo e sordo, esci fuori di lui (io tel comando), e giammai più non entrare in lui.
26 E il demonio, gridando, e strappan-

dolo forte, usci fuori; e il fanciullo divenne come morto; talchè molti dicevano:

Egli è merte.

27 Ma Gesti, presolo per la mano, lo

levò, ed egli ai rizzò in piè.

28 E quando Gerù fu entrato in casa i suoi discepoli lo domandarono in disparte: Perchè non abbiam noi potuto cacciarlo?

29 Ed egli disse loro: Questa genera zion di demoni non esce per alcun altro modo; che per orazione, e per digiuno.

## Il maggiore nel regno dei cieli. ... (Mat. 18, 1—14, e rif.)

30 Poi, essendosi partiti di la, passarono per la Galilea; ed egli non voleva che

alcun io sapesse.

31 Perciocche egli ammaestrava i suoi discepoli, e diceva loro: Il Figliuol del l' uomo sarà tosto dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno; ma dopo che sarà stato ucciso, risusciterà nel tem giorno.

32 Ma essi non intendevano questo ragionamento, e' temevano di doman-

darlo.

33 Poi venne in Capernaum; e quando egli fu in casa, domando loro: Di che disputavate fra voi per lo cammino?

34 Ed essi tacquero; perciocche per lo cammino aveano fra loro disputato chidi

*loro dovesse essere* il maggiore.

35 Ed egli, postosi a sedere, chismo 1 dodici, e disse loro: Se alcuno vuolessere il primo, sia l'ultimo di tutti, e il servitor di tutti".

36 E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo di loro; poi recatose lo in brac-

cio, disse lore:

37 Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel mio nome, riceve me : echiun que mi riceve, non riceve me, ma colui che mi ha mandato.

### "Chi non è contro a noi è per noi." (Luc. 9. 49, 50.)

38 Allora Giovanni gli fece motto, di cendo: Maestro, noi abbiam veduto uno che cadciava i demoni nel nome tuo, qual non ci seguita; e perciocchè ega non ci seguita, glielo abbiam divietato.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Luc. 17. 6. Giov. 11.40. 

39 Ma Gesu disse: Non gliel divietate; conciossiache niuno possa far potente operazione nel nome mio, e tosto appresso dir male di me:

40 Perciocchè chi non è contro a noi è · 1. 16

per noia.

41 Imperocchè, chiunque vi avrà dato a bere pure un bicchier d'acqua, nel nome unio, perciocchè ziete di Cristo, io vi dico in verità, ch' egli non perderà punto il suo premio

### Gli sçandali.

42 E chiunque avrà scandalezzato uno di questi piccoli che credono in:me, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa intorno al collo una pietra da macina, e ch' egli fosse gettato in mare con la constant de l

43 Ora, se la tua mano ti fa intoppare, mozzala; meglio è per te entrar monco nella vita, che avendo due mani, andar nella geenna, nel fuoco inestinguibile<sup>d</sup>;

44 Ove il verme loro non muore, e il

fuoco non si spegne.

45 E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo; meglio è per te entrar zoppo nella vita, che, avendo due piedi, esser gettato nella geenna, nel fuoco inestinguibile;

46 Ove il verme loro non muore, e il

fuoco non si spegne.

47 Parimente, se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo; meglio è per te entrar con un occhio solo nella vita, che, avendone due, esser gettato nella geenna del fuoco ;

48 Ove il verme loro non muore, e il

fuoco non si spegne.

49 Perciocchè ognuno deve esser salato con fuoco, e ogni sacrificio deve esser salato con sale.

50 II sale è buono , ma, se il sale diviene

insipido, con che lo condirete?

51 Abbiate del sale in voi stessi, e state in pace gli uni con gli altri.

#### Del divorzio. (Mat. 19. 1—12, e'rif.)

10 POI, levatosi di là, venne ne confini della Giudea, lungo il Giordano; e di nuovo si raunarono appresso di lui delle turbe; ed egli di nuovo le animaestrava, come era usato.

2 E i Farisei, accostatisi, lo domandarono, tentandolo! E'egli lecito al marito di mandar via la moglief ...

3 E Gesù, rispondendo, disse loro: Che

vi comandò Mosè?

4 Ed essi dissero: Mosè permise di scrivere la scritta del divorzio, e di mandar via la moglie.

5 E Gesù, rispondendo, disse loro Egli vi scrisse quel comandamento per la durezza del vostro cuore.

6 Ma dal principio della creazione. Iddio fece gli *uomini* maschio e femmina,

7 E disse: Perciò l' uomo lascerà suo padre, e sua madre, e si congiugnerà con la sua moglie; 🕐

8 E i due diverranno una stessa carne: talche non son più due, ma una stessa

9 Ciò adunque che Iddio ha congiunto, l' uomo nol separi.

10 E in casa i suoi discepoli lo domandaron di nuovo intorno a quello stesso.

11 Ed egli disse loro: Chiunque manda via la sua moglie, e ne sposa un' altra, commette adulterio contro ad essa.

12 Parimente, se la moglie lascia il suo marito, e si marita ad un altro, commette adulterio.

#### Gesù benedice i fanciulli. (Mat. 19. 13-15, e rif.)

13 Allora gli furono presentati de' piccoli fanciulli, acciocche li toccasse; ma i discepoli sgridavan coloro che li presenta-

14 E Gesù, veduto ciò, s' indegnò, e disse loro: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non li divietate; perciocchè di tali è il regno di Dio.

. 15 Io vi dico in verità, che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio, come piccolo fanciullo, non entrerà in esso.

16 E recatiseli in braccio, e imposte loro

le mani, li benedisse,

### Il giovane ricco. (Mat, 19. 16-30, e rif.)

17 Or come egli usciva fuori, per mettersi in cammino, un tale corse a lui; e inginocchiatosi davanti a lui, lo domandò: Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna?

18 E Gesti gli disse : Perchè mi chiami buono? niuno è buono, se non un solo,

cioè Iddio.

19 Tu sai i comandamenti: Non commettere adulterio. Non uccidere. Non furare. Non dir falsa testimonianza. Non far danno ad alcuno. Onora tuo padre e tua madre.

20 Ed egli, rispondendo, gli disset Macstro, tutte queste cose ho osservate fin

dalla mia giovanezza.

21 E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: Una cosa ti manca; va, vendi tutto ciò che tu hai, e dallo a poveri; e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni, e tolta la tua croce, seguitami.

22 Ma egli, attristato di quella parola, se ne ando dolente; perciocche avea di

gran beni.

23 E Gesù, riguardatosi attorno, disse a' suoi discepchi: Quanto malagevol-

entreranno nel regno di Dio!

24 E i discepoli sbigottirono per le sue parole. E Gestà da capo replicò, e disse loro: Figliuoli, quanto malagevol cosa e, che coloro che si confidano nelle ricchezze entrino nel regno di Dio!

25 Egli è più agevole che un cammello passi per la cruna d'un ago, che un ricco

entri nel regno di Dio.

26 Ed essi vie più stupivano, dicendo fra loro: Chi può adunque esser salva-

27 E Gesù, riguardatili, disse: Appo gli uomini è impossibile, ma non appo Dio, perciocché ogni cosa è possibile appo

Dio.
28 E Pietro prese a dirgli: Ecco, abbiamo lasciata ogni cosa, e ti abbiam

seguitato.

29 E Gesù, rispondendo, disse: Io vi dico in verità, che non vi è alcuno che abbia lasciata casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figliuoli, o possessioni, per amor di me, e dell' evangelo,

30 Che ora, in questo tempo, non ne riceva cento cotanti: case, e fratelli, e sorelle, e madre, e figliuoli, e possessioni, con persecuzioni; e, nel secolo a venire,

la vita eterna

31 Ma, molti primi saranno ultimi, e molti ultimi saranno primi.

### La domandu de' figli di Zebedeo. (Mat. 20. 17—28, e rif.)

32 Or essi erano per cammino, salendo in Gerusalemme; e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano spaventati, e lo seguitavano con timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro

le cose che gli avverrebbero, 33 Dicendo: Ecco, noi saliamo in Ge-rusalemme; e il Figliuol dell' uomo sarà dato nelle mani de' principali sacerdoti, e degli Scribi; ed essi lo condanneranno a morte, e lo metteranno nelle mani de'

Gentili;

34 I quali lo scherniranno, e lo flagelleranno, e gli sputeranno addosso, e uccideranno; ma nel terzo giorno egli risusciterà.

35 E Giacomo, e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui, dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu ci faccia ciò che chiederemo.

36 Ed egli disse loro: Che volete che io

vi faccia?

37 Ed essi gli dissero: Concedici che nella tua gloria, noi seggiarno, l'uno alla tua destra, l'altro alla tua sinistra.

38 E Gest disse loro: Voi non sapete ciò che vi chieggiate; potete voi bere il calice il quale io berrò, ed esser battezzati

mente coloro che harino delle ricchezze | del battesimo del quale io sarò battezzato! Ed essi gli dissero: Sì, lo possiamo.

39 E Gesti disse loro: Voi certo berrete il calice che io berrò, e sarete battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato;

40 Ma, quant'è al sedermi a destra, e a sinistra, non istà a me il darlo; ma sarà dato a coloro a cui è preparato.

41 E gli altri dieci, udito ciò, presero ad indegnarsi di Giacomo e di Giovanni.

42 Ma Gesù, chiamatili a sè, disse loro: Voi sapete che coloro che si reputano principi delle genti le signoreggiano, e che i lor grandi usano podestà sopra esse.

43 Ma non sarà così fra voi; anzi chiunque vorrà divenir grande fra voi sia vo-

stro ministro;

44 E chiunque fra voi vorrà essere il

primo, sia servitor di tutti.

45 Conciossiache anche il Figliuol dell' uomo non sia venuto per esser servito; anzi per servire, e per dar l'anima sua per prezzo di riscatto per molti.

### Il cieco di Gerico. (Mat. 20, 29-34, e rif.)

46 Poi vennero in Gerico; e come egli usciva di Gerico, co' suoi discepoli, e gran moltitudine, un certo figliuol di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva presso della strada, mendicando.

47 K avendo udito che colui che passara era Gesù il Nazareno, prese a gridare, e s dire: Gesa, Figliuol di Davide, abbi pietà

di me l

48 E molti le agridavano, accioechè tacesse; ma egli vie più gridava: Figliuol di Davide, abbi pietà di me?

49 E Gesu, fermatori, disse che si chiamasse. Chiamarono adunque il cieco, dieendogh: Sta di buon cuore, levati, egli ti chiama.

ti chiama.

50 Ed egli, gettatasi d'addosso la sua veste, si levò, e venne a Gesù.

51 E Gesù gli fece motto, e disse: Che vuoi tu ch' io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io ricoveri la vista.

52 E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E in quello stante egli ricoverà la vista a secuità Gesò per la ricoverà la vista a secuità Gesò per la

ricoverò la vista e seguitò Gesti per la

### Inpresso trionfale di Gerù in Gerusalemme. (Mat. 21. $1 \rightarrow 11$ , e rif.)

11 E QUANDO furon giunti vicino a Gerusalemme, in Betfage, e Betania. presso al monte degli Ulivi, Gesti mando due de suoi discepoli;

2 E disse loro: Andate nel castello ch'è dirimpetto a voi; e subito, come entrerete là, troverete un puledro d'asino attaccato, sopra il quale non monto mai alcuno;

scioglietelo, e menatemelo.

3 E se alcuno vi dice: Perchè fate

questo? dite: Il Signore ne ha bisogno.

E subito lo manderà qua.

4 Essi adunque andarono, e trovarono il puledro attaccato: di fuori ad una porta, presso ad un capo di strada, e lo sciolsero.

5 E alcuni di coloro ch' eran quivi presenti dissero loro: Che fate voi in iscio-

gliere il puledro!

6 Ed essi dissero loro come Gesù avea ordinato. Ed essi li lasciarono andare.

7 Ed essi menarono il puledro a Gesà, e gettarono sopra quello le lor vesti; ed egli monto sopra esso.

8 E molti distendevano le lor vesti nella via, e altri tagliavan de' ranzi dagli alberi,

e li distendevano nella via.

9 E coloro che andavan davanti, e coloro che venivan dietro, gridavano, dicendo: Osanna! Benedetto sia colui che viene nel nome del Signore!

10 Benedetto sia il regno di Davide, nostro padre, il qual viene nel nome del Si-

gnore. Osanna ne' luoghi altissimi! 11 E Gesù, entrato in Gerusalemme, venne nel tempio; e avendo riguardata ogni cosa attorno attorno, essendo già l' ora tarda, uscì verso Betania, co' dodici.

# Il fico seccato; la purificazione del tempio. (Mat. 21. 12—22, e xif.)

12 E il giorno seguente, quando furono usciti di Betania, egli ebbe fame.

13 E veduto di lontano un fico che avea delle foglie, andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna; ma, venuto a quello, non vi trovò nulla, se non delle foglie; perciocche non era la stagion de' fichi

14 E Gesù prese a dire al fico: Niuno mangi mai più in perpetuo frutto da te. E i suoi discepoli l' udirono.

15 E vennero in Gerusalemme. E Gesu, entrato nel tempio, prese a cacciar fuori coloro che comperavano, e che vendevano nel tempio; e riversò le tavole de' cambiatori, e le sedie di coloro che vendevano i colombi.

16 E non permetteva che alcuno portasse alcun vasello per lo tempio.

17 E insegnava, dicendo loro: Non è egli scritto: La mia casa sarà chiamata: Casa d'orazione, per tutte le genti! ma voi ne

avete fatta una spelonca di ladroni. 18 Or gli Scribi, e i principali sacerdoti udirono queste cose, e cercavano il modo di farlo morire; conciossischè lo temes-sero; perciocche tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina.

19 E quando fu sera, Gesù se ne usci

fuori della città.

20 E la mattina sequente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici.

Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti è seccato.

22 E Gesu, rispondendo, disse loro: Ab-

biate la fede di Dio,

23 Perciocchè io vi dico in verità, che chi avrà detto a questo monte: Togliti di là, e gettati nel mare; e non avrà dubitato nel cuer suo, anzi avrà creduto che ciò ch' egli dice avverrà; ciò ch' egli avrà detto gli sarà fatto.

24 Perciò io vi dico: Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le

riceverete, e voi le otterrete.

25 E quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contro ad alcuno, rimettetegliela; acciocchè il Padre vostro ch' è ne' cieli vi rimetta anch' egli i vostri falli.

26 Ma, se voi non perdonate, il Padre vostro ch'è ne' cieli non vi perdonerà i

vostri falli<sup>a</sup>.

### Del battesimo di Giovanni. (Mat. 21. 23-27, e rif.)

27 Poi vennero di nuovo in Gerusalemme; e mentre egli passeggiava per lo tempio, i principali sacerdoti, e gli Scribi, e gli anziani, vennero a lui ;

28 E gli dissero: Di quale autorità fai queste cose? e chi ti ha data cotesta au-

torità da far queste cose!

29 E Gesù, rispondendo, disse loro: Anch' io vi domanderò una cosa; rispondetemi adunque, ed io vi dirò di quale autorità io fo queste cose.

30 Il battesimo di Giovanni era egli dal

cielo, o dagli uomini? rispondetemi.

31 Ed essi ragionavan tra loro, dicendo: Se diciamo: Dal cielo, egli dirà: Perchè

dunque non gli credeste?
32 Ma se diciano: Dagli uomini, noi temiamo il popolo (perciocchè tutti tene-vano che Giovanni era veramente pro-

feta);
33 Perciò, rispondendo, dissero a Gesù:
Noi non lo sappiamo. E Gesù, rispondendo, disse loro: Io ancora non vi dirò di quale autorità fo queste cose.

### Parabola de' malvagi vignaiuoli. (Mat. 21. 33—46, e'rif.)

12 POI egli prese a dir loro in parabole: Un uomo pianto una vigna, e le fece attorno una siepe, e cavò in essa un luogo da calcar la vendemmia, e vi edificò una torre, e l'allogò a certi lavoratori; e poi se ne andò in viaggio.

2 E nella stagion de frutti, mandò a que' lavoratori un servitore, per ricever da

loro del frutto della vigna.

3 Ma essi, presolo, lo batterono, e lo rimandarono vuoto.

4 Ed egli di nuovo vi mandò un altro 21 E Pietro, ricordatosi, gli disse: servitore; ma essi, tratte anche a lui dello pietre, lo feriron nel capo, e lo rimanda-

ron vituperato. 5 Ed egli da capo ne mandò un altro, e

quello uccisero; poi molti altri, de' quali alcuni batterono, alcuni uccisero.

6 Perciò, avendo ancora un suo diletto figliuolo, mandò loro anche quello in ultimo, dicendo: Avranno riverenza al mio tigliuolo

7 Ma que' lavoratori disser tra loro: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e

l'eredità sarà nostra.

8 E presolo, l'uccisero, e lo gettaron fuor

della vigna.

9 Che farà dunque il padron della vigna! Egli verrà, e distruggerà que' lavoratori, e darà la vigna ad altri.

10 Non avete ancor letta questa scrit-tura: La pietra che gli edificatori hanno riprovata, è divenuta il capo del cantone;

11 Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa maravigliosa negli occhi nostri?

12 Ed essi cercavano di pigliarlo; perciocchè si avvidero ch' egli avea detta quella parabola contro a loro; ma terriettero la moltitudine; e lasciatolo, se ne andarono.

### La questione del censo, (Mat. 22, 15-22, e rif.)

13 Poi gli mandarono alcuni de' Farisei. e degli Erodiani, acciocchè lo cogliessero

in parole.

14 Ed essi, venuti, gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e che tu non ti curi di alcuno; perciocche tu non hai riguardo alla qualità delle persone degli uomini, ma insegni la via di Dio in verità. È egli lecito di dare il censo a Ce-

sare, o no ? glielo dobbiamo noi dare, o no ? 15 Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro: Perchè mi tentate? portatemi

un denaro, che io lo vegga.

16 Ed essi gliel portarono. Ed egli disse loro: Di chi è questa figura, e questa soprascritta! Ed essi gli dissero: Di Cesare.

17 E Gesù, rispondendo, disse loro: Rendete a Cesare le cose di Cesare, e a Dio le cose di Dio. Ed essi si maravigliarono di lui.

### I Sadducei e la risurrezione. (Mat. 22. 23-33, e rif.)

18 Poi vennero a lui de' Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione; e

lo domandarono, dicendo: 19 Maestro, Mosè ci ha scritto, che se il

fratelio di alcuno muore, e lascia moglie senza figliuoli, il suo fratelio prenda la sua moglie, e susciti progenie al suo fratello. 20 Vi erano sette fratelli; e il primo

prese moglie; e morendo, non lasciò pro-

genie.

21 E il secondo la prese, e morì; ed esso ancora non lasciò progenie; simigliantemente ancora il terzo.

22 E tutti e sette la presero, e non lasciaron progenie; ultimamente, dopo

tutti, morì anche la donna.

23 Nella risurrezione adunque, quando saranno risuscitati, di chi di Ioro sara ella moglie? conciossiachè tutti e sette l'abbiano avuta per moglie.

24 Ma Gesu, rispondendo, disse loro: Non errate voi per ciò che ignorate le scritture, e la notenza di Dio? 25 Perciocche, quando gli uomini saranno risuscitati de morti, non prenderano, ne daranno mogli ; ma saranno come gli angeli che son ne' cieli.

26 Ora, quant' è a' morti, ch' essi risu scitino, non avete voi letto nel libro di Mosè, come Iddio gli parlò nel pruno, dicendo: Io son l' Iddio d' Abrahamo, l' Iddio d' Issoo, e l' Iddio di Giacobbe! 27 Iddio non è Dio de morti, ma Die

de' viventi. Voi adunque errate grande

mente.

#### Il gran comandamento. (Mat. 22. 31-40, e rif.)

28 Allora uno degli Scribi, avendoli uditi disputare, e riconoscendo ch' egli avez loro risposto bene, si accosto, e lo domandò: Quale è il primo comandamento di tutti

29 E Gest, gli rispose: Il primo di tutti i comandamenti è : Ascolta Israele: Il

Signore Iddio nostro è l'unico Signore; 30 E; Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua, e con tutta la tua forza. Quest' è il primo comandamento.

31 E it secondo, simile, è questo: Ams il tuo prossimo come te stesso. Non vie altro comandamento maggior di questi

32 E lo Scriba gli disse: Maestro, bene hai detto secondo verita, che vi è un solo Iddio, e che fuor di lui non ve ne è alcun altro";

33 E che amarlo con tutto il cuore, e con tutta la mente, e con tutta l'anima, e con tutta la forza; e amare il suo prossimo come se stesso, è più che tutti gli olocausti,

e sacrificii .

34 E Gesù, veggendo che egli avea avvedutamente risposto, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E niuno ardiva più fargli alcuna domanda.

# Il Cristo, figliuol di Davide. (Mat. 22. 41-46, e rif.)

35 E Gesù, insegnando nel tempio, prese a dire; Come dicono gli Scribi, che il Cristo è Figliuol di Davide? 36 Congiossiachè Davide stesso, per lo

Spirito Santo, abbia detto: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finchè io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedi.

37 Davide stesso adunque lo chiama Signore; come adunque è egli suo figliuo-lo? E la maggior parte della moltitu-dine l'udiva volentieri.

#### Censura degli scribi. (Mat. 23. 6, ecc., e rif.)

38 Ed egli diceva loro nella sua dottrina: Guardatevi dagli Scribi, i quali amano di passeggiare in robé lunghe, e le salutazioni nelle piazze;

39 E i primi seggi melle raunanze, ed i

primi luoghi ne' conviti;

40 I quali divorano le case delle vedove, e ciò, sotto specie di lunghe orazioni; essi ne riceveranno maggior condanna-

### Il quattrino della vedova. (Luc. 21, 1—4.)

41 E Gesù, postosi a sedere di rincontro alla cassa delle offerte, riguardava come il popolo gettava denari nella cassa; e molti ricchi vi gettavano assai.

42 E una povera vedova venne, e vi getto due piccioli, che sono un quattrino.

43 E Gesu, chiamati a se i suoi discepoli, disse loro: Io vi dico in verità, che questa povera vedova ha gettato più di tutti quanti hanno gettato nella cassa delle offerte

44 Conciossiache tutti oli altri vi abbian gettato di ciò che soprabbonda loro; ma essa, della sua inopia, vi ha gettato tutto ciò ch' ella avea, tutta la sua sostanza.

### Il sermone profetico: principio di dolori. . (Mat. 24. 1—14, e rif.)

13 E COME egli usciva del tempio, uno de suoi discepoli gli disse: Maestro.

vedi quali pietre, e quali edifici!

2 E Gesù, rispondendo, gli disse: Vedi tu questi grandi edifici? ei non sarà lasciata pietra sopra pietra, che non sia diroccata.

3 Poi, sedendo lui sopra il monte degli Ulivi, di rincontro al tempio, Pietro, e Giacomo, e Giovanni, e Andrea lo doman-

clarono in disparte,

4 Dicendo: Dicci, quando avverranno queste cose? e qual sarà il segno del tempo, nel quale tutte queste cose avranno fine?

5 E Gesù, rispondendo loro, prese a dire: Guardate che nessun vi seduca.

6 Perciocche molti verranno sotto il mio nome, dicendo: lo son desso; e ne sedurranno molti.

7 Ora, quando udirete guerre, e romori

di guerre, non vi turbate; perciocchè conviene che queste cose avvengano; ma non sarà ancora la fine.

8 Perciocche una gente si leverà contro all'altra, e un regno contro all'altro; e vi saranno tremoti in ogni luogo, e fami,

e turbamenti.

9 Queste cose saranno solo principii di dolori; or prendete guardia a voi stessi; perciocche sarete messi in man de concistori, e sarete battuti nelle raunanze; e sarete fatti comparire dayanti a' rettori, ed ai re, per cagion mia, in testimonianza

10 (E conviene che prima l' evangelo sia

predicato fra tutte le genti.)

11 Ora, quando vi meneranno, per met-tervi nelle tor mani, non istate innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, e non lo premeditate; anzi, dite ciò che vi sarà dato in quello stante; perciocche non siete voi que che parlate, ma lo Spirito Santo.

12 Ora il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo; e i figliuoli si leveranno contro a' padri e le madri, e

li faranno morire.

13 E voi sarete odisti da tutti per lo mio nome; ma chi avrà sostenuto infino al fine sarà salvato.

Il sermone profetico (seguito): la gran tribolasione: (Mat. 24. 15-28, e rif.)

14 Ora, quando avrete veduta l'abbominazion della desolazione, detta dal profeta Daniele, posta dove non si conviene (chi legge, pongavi mente); allora coloro che saranno nella Giudea fuggansene a' mon-

15 E chi sarà sopra il tetto della casa non iscenda in casa, e non vi entri, per toglier cosa alcuna di casa sua.

16 E chi sara per la campagna non torni

addietro, per toglier la sua veste.

17 Or guai alle gravide, e a quelle che latteranno in que di!

18 E pregate che la vostra fuga non sia

di verno.

19 Perciocche in que' giorni vi sara afflizione tale, qual non fu giammai, dal principio della creazion delle cose che Iddio ha create, infino ad ora; ed anche giammai non sarà.

20 E se il Signore non avesse abbreviati que' giorni, niuna carne scamperebbe; ma, per gli eletti, i quali egli ha eletti, il Signore ha abbreviati que' giorni.

21 E allora, se alcuno vi dice: Ecco qui il

Cristo: ovvero: Eccolo là: nol crediate. 22 Perciocchè falsi cristi, e falsi proieti sorgeranno, e faranno segni e miracoli, per sedurre, se fosse possibile, eziandio gli eletti.

23 Ma voi, guardatevi; ecco, io vi ho predetta ogni cosa.

Il sermone profetico (seguito): il ritorno del Figliuol dell' uomo. (Mat. 24. 29-85, e rif.)

24 Ma in que' giorni, dopo quell' afflizione, il sole scurerà, e la luna non darà il suo splendore.

25 E le stelle del cielo caderanno, e le potenze che son ne' cieli saranno scroi-

26 E allora gli uomini vedranno il Figliuol dell' uomo venir nelle nuvole, con

gran potenza, e gloria.

27 Ed egli allora manderà i suoi angeli, e raccoglierà i auoi eletti da' quattro venti, dall' estremo termine della terra infino all' estremo termine del cielo.

28 Or imparate dal fico questa similitudine: Quando già i suoi rami son divenuti teneri, e le sue frondi germogliano, voi conoscete che la state è vicina.

29 Così ancora voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate ch' egli è vi-

cino, in su la porta.

30 Io vi dico in verità, che questa età non passerà, che prima tutte queste cose non sieno avvenute.

31 Il cielo e la terra passeranno, ma le

mie parole non passeranno.

Il sermone profetico (fine): la vigilanza.

32 Ma, quant' è a quel giorno, e a quell' ora, niuno la sa, non pur gli angeli che son nel cielo, nè il Figliuolo, ma solo il Padre<sup>a</sup>.

33 Prendete guardia; vegliate, ed orate; perciocchè voi non sapete quando sarà

quel tempo;

34 Come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la sua casa, e desse sopra essa podestà a' suoi servitori, e a ciascuno l' opera sua, e comandasse al portinaio che vegliasse.

35 Vegliate adunque, perciocchè voi non sapete quando il padron di casa verrà; la sera, o alla mezza notte, o al cantar del

gallo, o la mattina;

36 Che talora, venendo egli di subito improvviso, non vi trovi dormendo.

37 Ora, ciò che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate.

#### Il consulto de' sacerdoti. (Mat. 26. 3-5, e rif.)

14 ORA, due giorni appresso, era la pasqua, e la festa degli azzimi; e i principali sacerdoti, e gli Scribi, cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno, e di

2 Ma dicevano: Non lo facciam nella festa, chè talora non vi sia qualche 'tu-

multo del popolo.

#### Il convito di Betania. (Mat. 26. 6-13, e rif.)

3 Or essendo egli in Betania, in casa di Simone Lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna, avendo un alberello d'olio odorifero di nardo schietto, di gran prezzo; e rotto l'alberello, glielo versò sopra il capo.

4 E alcuni indegnarono tra sè stessi, e dissero: Perchè si è fatta questa perdita

di quest' olio?

5 Conciossiache quello si fosse potuto vendere più di trecento denari, e quelli darsi a' poveri. E fremevano contro a lei.

6 Ma Gesù disse: Lasciatela fare; perchè le date voi noia! ella ha fatta una

buona opera inverso me.

7 Perciocché, sempre avrete i poveri con voi; e quando vorrete, potrete far loro del bene; ma me non mi avrete sem-

8 Ella ha fatto ciò che per lei si poteva: ella ha anticipato d'ugnere il mio corpo,

per una imbalsamatura.

9 Io vi dico in verità, che per tutto il mondo, dovunque questo evangelo sarà predicato, sarà eziandio raccontato ciò che costei ha fatto, in memoria di lei.

### Il preszo del tradimento. (Mat. 26. 14—16, e rif.)

10 Allora Giuda Iscariot, l' un de' dedici, andò a' principali sacerdoti, per darlo lor nelle mani.

11 Ed essi, udito ciò, si rallegrarono, e promisero di dargli denari. Ed egli cercava il modo di tradirlo opportunamente.

### L'ultima pasqua; la Santa Cena. (Mat. 26. 17-30, e rif.)

12 Ora, nel primo giorno della festa degli azzimi, quando si sacrificava la pasqua, i suoi discepoli gli dissero; Dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiar la

pasqua?
13 Ed egli mandò due de' suoi discepoli,
Andate nella città, e voi e disse loro: Andate nella città, e voi scontrerete un uomo, portando un testo

pieno d'acqua; seguitelo.

14 E dovunque egli sara entrato, dite al padron della casa: Il Maestro dice: Ov'è la stanza, dov' io mangerò la pasqua co' miei discepoli?

15 Ed egli vi mostrerà una gran sala acconcia, tutta presta; preparateci quivi la

pasqua.

16 E i suoi discepoli andarono, e vennero nella città, e trovarono come egli aves lor detto; e apparecchiarono la pasqua.

17 Ed egli, quando fu sera, venne co' do-

dici.

18 E mentre erano a tavola, e mangiavano, Gesù disse: Io vi dico in verità, che l' un di voi, il qual mangia meco, mi

19 Ed essi presero ad attristarsi, e a dirgli ad uno ad uno: Son io quel desso?

20 Ed egli, rispondendo, disse loro : Egliè uno de' dodici, il quale intigne meco nel

piatto.

21 Certo, il Figliuol dell' uomo se ne va, siccome egli è scritto di lui; ma guai a quell' uomo, per cui il Figliuol dell' uomo è tradito! ben sarebbe stato per lui di non esser mai nato.

22 E mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane; e fatta la benedizione, lo ruppe, e lo diede loro, e disse: Prendete, mangiate; quest' è il mio corpo.

23 Poi, preso il calice, e rendute grazie,

lo diede loro; e tutti ne bevvero.

24 Ed egli disse loro: Quest' è il mio sangue, che è il sangue del nuovo patto,

il quale è sparso per molti.

25 Io vi dico in verità, che io non berrò più del frutto della vigna, fino a quel giorno che io lo berrò nuovo nel regno di Dio.

26 E dopo ch' ebbero cantato l' inno, se ne uscirono al monte degli Ulivi.

#### Pietro avvisato. (Mat. 26. 31—35, e rif.)

27 E Gesù disse loro: Voi tutti sarete scandalezzati in me questa notte; perciocchè egli è scritto: Io percoterò il Pastore, e le pecore saran disperse.

28 Ma dopo che sarò risuscitato, io an-

drò dinanzi a voi in Galilea.

29 E Pietro gli disse: Avvegnachè tutti gli altri sieno scandalezzati di te, io però non lo sarò.

30 E Gesù gli disse: Io ti dico in verità, che oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi

rinnegherai tre volte.

31 Ma egli vie più fermamente diceva: Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. Il simigliante dicevano ancora tutti gli altri.

#### Gesù in Ghetsemane. (Mat. 26. 36—46, e rif.)

32 Poi vennero in una villa detta Ghetsemane; ed egli disse a' suoi discepoli: Sedete qui, finchè io abbia orato.

33 E prese seco Pietro, e Giacomo, e Giovanni; e cominciò ad essere spaventato

e gravemente angosciato.

34 E disse loro: L'anima mia è occupata di tristizia infino alla morte; dimorate qui, e vegliate.

35 E andato un poco innanzi, si gettò in terra, e pregava che se era possibile, quel-

l' ora passasse oltre di lui.

36 E disse: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile; trasporta via da me questo calice; ma pure, non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi.

37 Poi venne, e trovo i discepoli che dormivano, e disse a Pietro: Simone. dormi tu? non hai tu potuto vegliar pure un' ora i

38 Vegliate, ed orate, chè non entriate in tentazione; bene è lo spirito pronto, ma

la carne è debole.

39 E di nuovo andò, ed orò, dicendo le

medesime parole.

40 E tornato, trovò i discepoli, chè di nuovo dormivano; perciocchè i loro occhi erano aggravati; e non sapevano che rispondergli.

41 Poi venne la terza volta, e disse loro: Dormite pur da ora innanzi, e riposatevi; basta! l' ora è venuta; ecco, il Figliuol dell' uomo è dato nelle mani de' pecca-

42 Levatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce è vicino.

### Arresto di Gesù. (Mat. 26. 47—56, e rif.)

43 E in quello stante, mentre egli parlava ancora, giunse Giuda, l'uno de'dodici, e con lui una gran turba, con ispade, ed aste, da parte de' principali sacerdoti, de-gli Scribi, e degli anziani.

44 Or colui che lo tradiva avea dato loro un segnale, dicendo: Colui il quale io avrò baciato è desso; pigliatelo, menatelo si-

ouramente.

45 E come fu giunto, subito si accostò a lui, e disse: Ben ti sia, Maestro! e lo bacio.

46 Allora coloro gli misero le mani ad-

dosso, e lo presero.

47 E un di coloro ch' erano quivi presenti trasse la spada, e percosse il servitore del sommo sacerdote, e gli spiccò l' orecchio.

48 E Gesù fece lor motto, e disse: Voi siete usciti con ispade, e con aste, come

contro a un ladrone, per pigliarmi. 49 Io era tuttodi appresso di voi insegnando nel tempio, e voi non mi avete preso: ma oio è avvenuto, acciocchè le scritture sieno adempiute.

50 E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. 51 E un certo giovane lo seguitava, involto d'un panno lino sopra la carne ignuda, e i fanti lo presero.

52 Ma egli, lasciato il panno, se ne fuggi da loro, ignudo.

#### Gesù davanti al Sinedrio. (Mat. 26. 57-68, e rif.)

53 Ed essi ne menarono Gesù al sommo sacerdote; appresso il quale si raunarono insieme tutti i principali sacerdoti, e gli anziani, e gli Scribi.

54 E Pietro lo seguitava da lungi, fin dentro alla corte del sonimo sacerdote; ove si pose a sedere co' sergenti/a al fuoco.

55 Or i principali s

concistoro, cercayan testimonianza contro a Gesú, per farlo morire; e non ne trovavano alcuna.

56 Perciocchè molti dicevano falsa testimonianza contro a lui; ma le ioro testi-

monianze non eran conformi.
57 Allora alcuni, levatisi, disser falsa testimonianza contro a lui, dicendo:

58 Noi l'abbiamo udito che dicea: Io disfarò questo tempio, fatto d' opera di mano, e in tre giorni ne riediticherò un altro, che non sarà fatto d'opera di ma-

59 Ma, non pur così la lor testimonianza

era conforme.

60 Allora il sommo sacerdote, levatosi in piè quivi in mezzo, domandò a tiesu, dicendo: Non rispondi tu nulla? che testimoniano costoro contro a te!

61 Ma egli tacque, e non rispose nulla. Da capo il sommo sacerdote lo domando, e gli disse: Sei tu il Cristo, il Figliuol del

Benedetto?

62 E Gesti disse: Sì, io lo sono; e voi vedrete il Figliuol dell' uomo sedere alla destra della Potenza, e venire con le nuvole del cielo.

63 E il sommo sacerdote, stracciatesi le veste, disse: Che abbiam noi più bisogno

di testimoni?

64 Voi avete udita la bestemmia; che ve ne pare! E tutti lo condannarono, prenunziando ch' egli era reo di morte

65 E alcuni presero a sputargli addosso, e a velargli la faccia, e a dargli delle guanciate, ed a dirgli: Indovina. E i sergenti gli davan delle bacchettate.

# Gesù rinnegato da Pietro. (Mat. 26. 69—75, e rif.)

66 Ora, essendo Pietro nella corte di sotto, venne una delle fanti del sommo

sacerdote;
67 E veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso, e disse: Ancora tu eri

con Gesu Nazareno.

68 Ma egli lo nego, dicendo: Io non lo conosco, e non so ciò che tu ti dica. E uscì fuori all' antiporto, e il galio cantò.

69 E la fante, vedutolo di nuovo, cominciò a dire a quelli ch' eran quivi pre-senti: Costui è di quelli.

70 Ma egli da capo lo negò. E poco stante, quelli ch' eran quivi disser di nuovo a Pietro: Veramente tu sei di quelli; perciocchè tu sei Galileo, e la tua favella ne ha la somiglianza.

71 Ma egli prese a maledirsi, e a giurare: Io non conosco quell' uomo che voi

dite.

72 E il gallo cantò la seconda volta; e Pietro si ricordò della parola che Gesù gli avea detta: Avanti che il gallo canti due

, tu mi rinnegherai tre volte. E si i piagnere.

Gest davanti a Pilato. (Mat. 27. 1, 2, 11-31, e rif.)

15 E SUBITO la mattina, i principali sacerdoti, con gli anziani, e gli Scribi, e tutto il concistoro, tenuto cons glio, legarono Gesù, e lo menarono, e lo misero in man di Pilato.

2 E Pilato gli domandò: Sei tu il Re de' Giudei? Ed egli, rispondendo, gli

dasse: Tu lo dici.

3 E i principali sacerdoti l'accusavano di molte cose; ma egli non rispondeva nulla.

4 E Pilato da capo lo domando, dicendo: Non rispondi tu nulla? vedi quante cose costoro testimoniano contro a te.

5 Ma Gesù non rispose nulla di più, tal-

chè Pilato se ne maravigliava.

6 Or ogni festa egli liberava loro un

prigione, qualunque chiedessero.

7 Or vi era colui, ch' era chiamato Barabba, ch' era prigione co' suoi compagni di sediz.one, i quali avean fatto micidio nella sedizione.

8 E la moltitudine, gridando, comincio a domandare che facesse come sempre aves

lor fatto

9 E Pilato r'spose loro, dicendo: Volete

che io vi liberi il Re de' Giudei?

10 (Perciocche riconosceva bene che i principali sacerdoti glielo aveano messo nelle mani per invidia.)

11 Ma i principali sacerdoti incitarono la moltitudine a chieder che più tosto libe-

rasse loro Barabba.

12 E Pilato, rispondendo, da capo disse loro: Che volete adunque che io faccia di colui che voi chiamate Re de' Giudei?

13 Ed essi di nuovo gridarono: Croci-

figgilo.
14 E Pilato disse loro: Ma pure, che male ha egli fatto? Ed essi vie più gridavano: Crocifiggilo.

15 Pilato adunque, volendo soddisfare alla moltitudine, liberò loro Barabba. E dopo aver flagellato Gesù, lo diede loro in

mano, per esser crocifisso.

16 Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il Pretorio, e raunarono tutta la schiera.

17 E lo vestirono di porpora; e contesta una corona di spine, gliela misero iniorno

al capo.

18 Poi presero a salutarlo, e a dire: Ben ti sia, Re de' Giudei. 19 E gli percotevano il capo con una

canna, e gli sputavano addosso; e postisi inginocchioni, l'adoravano.

20 E dopo che l'ebbero schernito, lo spogliarono della porpora, e lo rivestirono de' suoi propri vestimenti, e lo menarono fuori, per crocifiggerlo.

## La crocifissione. (Mat. 27. 32-56, e rif.)

21 E angariarono, a portar la croce di

reneo, padre di Alessandro, e di Rufo, il qual tornava da' campi.

22 E menarono Gesú al luogo detto Golgota; il che, interpretato, vuol dire: Il luogo del teschio.

23 E gli dieder da bere del vino condito

con mirra; ma egli non lo prese.

24 E dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando la sorte sopra essi, per saper ciò che ne torrebbe ciascuno.

25 Or era l'ora di terza, quando lo cro-

cifissero.

26 E la soprascritta del maleficio che gli era apposto era scritta di sopra a lui, in questa maniera: IL RE DE GIUDEL

27 Crocifissero ancora con lui due ladroni, l'un dalla sua destra, e l'altro dalla sinistra.

28 E si adempiè la scrittura che dice: Ed egli è stato annoverato fra i malfattori.

29 E coloro che passavano ivi presso l'ingiuriavano, scotendo il capo, e dicendo: Lia! tu che disfai il tempio, e in tre giorni lo riedifichi,

30 Salva te stesso, e scendi giù di croce 31 Simigliantemente anco. a i principali sacerdoti, con gli Scribi, befiandosi, dicevano l'uno all'altro: L'gli ha salvati gli

altri, e non può salvar sè stesso. 32 Scenda ora giù di croce il Cristo, il Re d' Israele: acciocche noi lo veggiamo, e crediamo. Coloro ancora ch' erano stati crocifissi con lui l'ingiuriavano

33 Poi, venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutta la terra, infino all' ora di

nona

34 E all' ora di nona Gesù gridò con gran voce, d.cendo: Eloi, Eloi, lamma sabactani? il che, interpretato, vuol dire: Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato i

35 E alcuni di coloro ch' eran quivi presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, egli chia-

ma Elia.

36 E un di loro corse; ed empiuta una spugna d'aceto, e postala intorno ad una canna, gli diè a bere, dicendo: Lasciate; veggiamo se Elia verra, per trarlo giù.

37 E Gesù, gettato un gran grido, rendè

lo spirito.

38 E la cortina del tempio si fendè in

due, da cima a fondo.

39 E il centurione, ch' era quivi presente di rincontro a Gesù, veduto che dopo aver così gridato, egli avea renduto lo spirito, disse: Veramente quest' uomo era Figliuol di Dio.

40 Or quivi erano ancora delle donne, riguardando da lontano; fra le quali era Maria Maddalena, e Maria madre di Giacomo il piccolo, e di Iose, e Salome;

esso, un certo passante, detto Simon Ci- | nella Galilea, l' aveano seguitato, e gli aveano ministrato<sup>a</sup>; e molte altre, le quali erano salite con lui in Gerusalemme.

### Il seppellimento, (Mat. 27. 57—66, e rif.)

42 Poi, essendo già sera (perciocchè era la preparazione, cioè, l'antisabato),

43 Giuseppe, da Arimatea, consigliere onorato, il quale eziandio aspettava il regno di Dio, venne, e preso ardire, entrò da Pilato, e domando il corpo di Gesù.

44 E Pilato si maravigliò ch' egli fosse già morto. E chiamato a sè il centurione, gli domandò se era gran tempo ch' egli era morto;

45 E saputo il fatto dal centurione, donò

il corpo a Giuseppe.

46 kd egli, comperato un panno lino, e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno, e lo pose in un monumento, ch'era tagliato dentro una roccia; e rotolò una pietra all' apertura del monumento.

47 E Maria Maddalena, e Maria *madre* di lose, riguardavano ove egli sarebbe

posto.

#### La risurrezione (Mat. 28. 1—10, e rif.)

16 ORA, passato il sabato, Maria Maddalena, e Maria madre di Giacomo, e Salome, avendo comperati degli aromati, per venire ad imbalsamar Gesà;

2 La mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al mo-numento, in sul levar del sole.

3 E dicevan fra loro: Chi ci rotolerà la pietra dall' apertura del monumento?

4 E riguardando, veggono che la pietra era stata rotolata, perciocchè era molto grande.

5 Ed essendo entrate nel monumento, videro un giovanetto, che sedeva dal lato destro, vestito d'una roba bianca; e fu-

rono spaventate.

6 Ed egli disse loro: Non vi spaventate; voi cercate Gesù, il Nazareno, ch' è stato crocifisso; egii è risuscitato, egli non è qui; ecco il luogo ove l'aveano posto.

7 Ma andate, e dite a' suoi discepoli ed a Pietro, ch' egli va innanzi a voi in Galille e quiri le malata a comi a collinaria.

lilea; quivi lo vedrete, come egli vi ha

detto.

8 Ed esse, uscite prontamente, se ne fuggirono dal monumento; perciocchè tre-mito e spavento le avea occupate; nè disser nulla ad alcuno; perciocchè aveano paura.

#### Le apparizioni di Gesù risorto.

9 Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena°, della 41 Le quali, eziandio mentre egli era quale avea cacciati sette demoni.

10 Ed ella andò, e l'annunziò a coloro ch'erano stati con lui, i quali facevan cordoglio, e piangevano.

11 Ed essi, udito ch' egli viveva, e ch' era stato veduto da lei, nol credettero.

12 Ora, dopo queste cose, apparve in altra forma a due di loro, i quali erano in cammino, andando a' campi.

13 E quelli andarono, e l'annunziarono agli altri; ma quelli ancora non credet-

tero.

14 Ultimamente, apparve agli undici, mentre erano a tavola; e rimproverò loro la loro incredulità, e durezza di cuore; perciocchè non avean creduto a coloro che l'avean veduto risuscitato.

15 Ed egli disse loro: Andate per tutto il mondo, e predicate l'evangelo ad ogni

creatura d

16 Chi avrà creduto, e sarà stato battezzato, sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato.

17 Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto: Cacceranno i demoni nel mio nome/; parleranno nuo-

vi linguaggi<sup>g</sup>;

18 Torranno via i serpenti<sup>a</sup>; e avvegnache abbiano bevuta alcuna cosa mortiera, quella non farà loro alcun nocimento; metteranno le mani sopra gl' infermi, el essi staranno bene'.

19 Il Signore adunque, dopo ch'ebbe lor parlato, fu raccolto nel cielo, e sedette alla

destra di Dio<sup>m</sup>.

20 Ed essi, essendo usciti, predicarono in ogni luogo, operando insieme il Signore, e confermando la parola per i segni che seguivano.

# EVANGELO DI SAN LUCA.

Prefazione.

1 CONCIOSSIACHÈ molti abbiano impreso d'ordinare la narrazion delle cose, delle quali siamo stati appieno accertati.

2 Come riferirono a noi quelli che da principio le videro eglino stessi, e furon

ministri della parola

3 A me ancora è paruto, dopo aver dal capo rinvenuta ogni cosa compiutamente, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo<sup>2</sup>;

4 Acciocchè tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate.

Annunzio della nascita di Giovanni,

A' DI di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote, chiamato per nome Zaccaria, della muta di Abía?; e la sua moglie era delle figliuole di Aaronne, e il nome di essa era Elisabetta.

6 Or amendue eran giusti nel cospetto di Dio<sup>r</sup>, camminando in tutti i comandamenti, e leggi del Signore, senza biasimo.

7 E non aveano figliuoli, perciocché Elisabetta era sterile; e amendue eran già avanzati in età.

8 Or avvenne che esercitando Zaccaria il sacerdozio, davanti a Dio, nell' ordine della sua muta;

9 Secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrar nel tempio del Signore, per fare il profumo. 10 E tutta la moltitudine del popolo era di fuori, orando, nell' ora del profumo'.

11 E un angelo del Signore gli apparve stando in piè dal lato destro dell'altar de' profumi.

12 E Zaccaria, vedutolo, fu turbato, e

timore cadde sopra lui ".

13 Ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, perciocchè la tua orazione è stata esaudita, ed Elisabetta, tua moglie, ti partorirà un figliuolo, al quale porrai nome Giovanni.

14 Ed egli ti sarà in allegrezza e giois, e molti si rallegreranno del suo nascimento.

15 Perciocchè egli sarà grande nel cospetto del Signore; e non berrà nè vino, nè cervogia; e sarà ripieno dello Spirito Santo, fin dal ventre di sua madre.

16 E convertirà molti de' figliuoli d' l-

sraele al Signore Iddio loro.

17 E andra innanzi a lui, nello Spirito e virtù d'Eliaz, per convertire i cuori de padri a' figliuoli, e i ribelli alla prudenza de' giusti; per apparecchiare al Signore un popolo ben composto.

18 E Zaccaria disse all' angelo: A che conoscerò io questo? conciossiachè io sia vecchio, e la mia moglie sia bene avanti

nell'età

19 E l'angelo, rispondendo, gli disse: Io son Gabriele, che sto davanti a Dio: e sono stato mandato per parlarti, e annunziarti queste buone novelle.

<sup>\*</sup>Luc. 24. 11. Luc. 24. 13, ecc. \*Luc. 24. 36, ecc. \*Mat. 28. 19, 20. \*Gior. 18, 36. /Fat. 5. 16; 8. 6, 7. \*Fat. 2. 4; 10. 46. \*Fat. 28. 3-6. \*Fat. 5. 56. \*Fat. 5

20 Ed ecco, tu sarai mutolo, e non potrai parlare, infino al giorno che queste cose avverranno; perciocchè tu non hai creduto alle mie parole, le quali si adempieranno al tempo loro.

21 Or il popolo stava aspettando Zaccaria, e si maravigliava ch' egli tardasse

tanto nel tempio.

22 E quando egli fu uscito, egli non poteva lor parlare; ed essi riconobbero ch' egli avea veduta una visione nel tempio; ed egli faceva loro cenni, e rimase mutolo.

23 E avvenne che quando furon compiuti i giorni del suo ministerio, egli se

ne andò a casa sua.

24 Ora, dopo que' giorni, Elisabetta, sua moglie, concepette, e si tenne nascosta cinque mesi, dicendo:

25 Così mi ha pur fatto il Signore ne giorni ne quali ha avuto riguardo a togliere il mio vituperio fra gli uomini

### Annunzio della nascita di Gesù.

26 E al sesto mese, l'angelo Gabriele Tu da Dio mandato in una città di

Galilea, detta Nazaret;

27 Ad una vergine, sposata ad un uomo, il cui nome era Giuseppe, della casa di Davide; e il nome della vergine era Maria b

28 E l'angelo, entrato da lei, disse: Ben ti sia, o favoritao; il Signore sia teco;

benedetta sii tu fra le donne.

29 Ed ella avendolo veduto, fu turbata delle sue parole; e discorreva in sè stessa qual fosse questo saluto.

30 E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perciocche tu hai trovata grazia appo Iddio.

31 Ed ecco tu concepirai nel ventre, e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome GESUd.

32 Esso sarà grande, e sarà chiamato Figliuol dell' Altissimo; e il Signore Id-dio gli darà il trono di Davide, suo padre.

33 Ed egli regnerà sopra la casa di Giacobbe, in eterno; e il suo regno non

avrà mai fine.

34 E Maria disse all' angelo: Come avverrà questo, poichè io non conosco

35 E l'angelo, rispondendo, le disse: Lo Spirito Santo verrà sopra te, e la virtù dell'Altissimo ti adombrerà/; per tanto ancora ciò che nascerà da te Santo sarà chiamato Figliuol di Dio

36 Ed ecco, Elisabetta, tua cugina, ha eziandio conceputo un figliuolo nella sua vecchiezza; e questo è il sesto mese a lei

ch' era chiamata sterile.

37 Conciossiachè nulla sia impossibile appo Dio.

38 E Maria disse: Ecco la serva del Signore; siami fatto secondo le tue parole. E l'angelo si parti da lei.

## Maria visita Elisabetta.

39 Or in que' giorni, Maria si levò, e andò in fretta nella contrada delle mon-tagne, nella città di Giuda;

40 Ed entrò in casa di Zaccaria, e salutò

Elisabetta.

41 E avvenne che come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il fanciullino le saltò nel ventre; ed Elisabetta fu ripiena dello Spirito Santo,

42 E sclamò ad alta voce, e disse: Benedetta sii tu fra le donne, e benedetto sia

il frutto del tuo ventre.

43 E donde mi vien questo, che la ma-

dre del mio Signore venga a me?

44 Conciossiachè, ecco, come prima la voce del tuo saluto mi è pervenuta agli orecchi, il fanciullino sia saltato d'allegrezza nel mio ventre.

45 Ora, beata è colei che ha creduto; perciocchè le cose, dettele da parte del Signore, avranno compimento.

### Il cantico di Maria.

46 E Maria disse: L' anima mia magnifica il Signore;

47 E lo spirito mio festeggia in Dio,

mio Salvatore.

48 Conciossiache egli abbia riguardato alla bassezza della sua servente<sup>1</sup>; perciocchè, ecco, da ora innanzi tutte le età mi predicheranno beata.

49 Conciossiache il Potente mi abbia fatte cose grandi; e santo è il suo nome.

50 E la sua misericordia è per ogni età,

inverso coloro che lo temono <sup>m</sup>

51 Egli ha operato potentemente col suo braccio; egli ha dissipati i superbi per lo proprio pensier del cuor loro.

52 Egli ha tratti giù da' troni i potenti,

e ha innalzati i bassi"

53 Egli ha ripieni di beni i famelici, e

ne ha mandati vuoti i ricchi.

54 Egli ha sovvenuto Israele, suo servitore, per aver memoria della sua misericordia;

55 Siccome egli avea parlato a' nostri padri; ad Abrahamo, e alla sua progenie,

in perpetuo.

56 E Maria rimase con Elisabetta intorno a tre mesi; poi se ne tornò a casa sua.

### Natività di Giovanni Battista.

57 Or si compiè il termine di Elisabetta, per partorire, e partori un figliatolo.

Gen. 20. 23. ls. 9. 6, 7; 16. 5. Sal. 188. 6. Dan. 9. 23; 10. 19. Is. 7.
Mat. 14. 33, e rif. Mat. 18. 18. 2, 6, ecc. #Is.7.14. Mat. 1.21. Mat. 1. 18. Mat, 19. 26, e rif. ecc. Gen. 17. / Mat. 1. 20. <sup>m</sup> Sal. 103, 17, 18, 813

58 E i suoi vicini e parenti, avendo udito che il Signore avea magnificata la sua misericordia inverso lei, se ne rallegravan con essa.

59 E avvenne che nell' ottavo giorno vennero per circoncidere il fanciulio", e lo chiamavano Zaccaria, del nome di suo

padre.

60 Ma sua madre prese a dire: No; anzi sarà chiamato Giovanni.

61 kd essi le dissero: Non vi è alcuno nel tuo parentado che si chiami per que-

62 E con cenni domandarono al padre di esso, come voleva ch' egli fosse no-

minato.

63 Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse in questa maniera: Il suo nome è Giovanni. E tutti si maravigliarono.
64 E in quello stante la sua bocca fu

aperta, e la sua lingua sciolta; e parlava, benedicendo Iddio.

65 E spavento ne venne su tutti i lor vicini; e tutte queste cose si divolgarono per tutta la contrada delle montagne della Giudea.

66 L tutti coloro che le udirono le riposero nel cuor loro, dicendo: Chi sarà mai questo fanciullo? E la mano del Signore era con lui.

### Il cantico di Zaccaria.

67 E Zaccaria, suo padre, fu ripieno dello Spirito Santo, e profetizzo, dicendo:

68 Benedetto sia il Signore Iddio d' Israele; perciocchè egli ha visitato, e riscattato il suo popolo.

69 E ci ha rizzato il corno della salute,

nella casa di Davide, suo servitore.

70 Secondo ch' egli, per la bocca de' suoi santi profetib, che sono stati d'ogni secolo, ci avea promesso:

71 Salvazione da' nostri nemici, e di man di tutti coloro che ci odiano;

72 Per usar misericordia inverso i nostri padri, e ricordarsi del suo santo patto.

73 (Secondo il giuramento fatto ad Abra-

hamo, nostro padre .)

74 Per concederci che liberati di man de' nostri nemici, gli servissimo senza paura d:

75 In santità, e in giustizia°, nel suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita.

76 E\_tu, o piccol fanciullo, sarai chiamato Profeta dell' Altissimo; perciocchè tu andrai dayanti alla faccia del Signore, per preparar le sue viè!:

77 Per dare al suo popolo conoscenza della salute, in remission de' lor peccatig.

78 Per le viscere della misericordia

dell' Iddio nostro, per le quali l'Oriente da alto ci ha vis.tuti.

79 Per rilucere a coloro che giacevano nelle tenebre, e nell'ombra della morte<sup>h</sup>; pe: indirizzare i nostri piedi **nella via** 

della pace.

80 E il piccol fanciullo cresceva, e si fortificava in ispirito; e stette ne' deserti, infino al giorno ch' egli si dovea mostrare

a Israele.

### Natività di Gesù Cristo.

2 OR in que ut avvenue de la la valuation de l OR in que' di avvenne che un decreto tutto il mondo fosse rassegnato.

2 (Questa rassegna fu la prima che fu fatta, sotto Quirinio, governator della Siria.)

3 E tutti andavano, per esser rassegnati,

ciascuno nella sua città.

4 Or anche Giuseppe sali di Galilea, della città di Nazaret, nella Giudea, nella città di Davide, che si chiama Betleem; perciocchè egli era della casa, e naz.one di Davide!:

5 Per esser rassegnato con Maria, ch' era la moglie che gli era stata sposata, la quale era gravida.

6 Or avvenne che mentre eran quivi, il termine nel quale ella dovea partorire si

comp.è.

7 Ld ella partori il suo figliuolo pri-mogenito", e lo fasciò, e lo pose a giacer nella mang.atoia; perciocche non vi era luogo per loro nell'albergo.

### I pastori di Betleem.

8 Or nella medesima contrada vi erano de' pastori, i quali dimoravano fuori a' campi, facendo le guardie della notte intorno alla lor greggia.

9 Ed ecco, un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplende d'intorno a loro; ed essi temet-

tero di gran timore<sup>n</sup>

10 Ma l'angelo disse loro: Non temiate: perciocchè io vi annunzio una grande allegrezza, che tutto il popolo avra

11 Cioè: che oggi, neila città di Davide, vi è nato il Salvatore, che è Cristo, il

Signore<sup>p</sup>.

12 E questo ve ne sarà il segno: voi troverete il fanciullino fasciato, coricato nella mangiatoi.

13 E in quello stante vi fu con l'angelo una moltifudine dell'esercito celeste. lo-

dando Iddio, e dicendo:

14 Gloria a Dio ne' fuoghi altissimi". pace in terra, benivoglienza inverso gli uomini\*.

15 E avvenne che quando gli angeli se

Gen. 17, 11. ecc. Lev. 12. 3. Ger. 23. 5, 6. Gen. 22. 16
2 T.m. 1. 9. Tit. 2. 12. 1 Piet, 1. 15. J Is. 40. 3. Mal. 3. 1.
2. 40. Giov. 7. 42. Mat. 1. 25. Luc. 1. 12, e rif.
6. Mat. 1. 21. Gen. 28. 12. Sal. 103. 20, 21. Dan. 7. 10.
13. Rom. 5. 1. Ef. 2. 17. Col. 1. 20. Glov. 8. Gen. 22. 16, 17. al. 3. 1. Luc. 3. 3. Rom. 6. 18, 22. Mat. 28. 19. <sup>e</sup> Gen. 12. 3. FEL 1. 6. Apoc. 5, 11. f Giov. 8. 16. 1 Giov. 4. 9, 10.

ne furono andati da loro al cielo, que' pastori disser fra loro: Ur passiam lino in Betleem, e veggiamo questa cosa ch' è avvenuta, la quale il Signore ci ha fatta assapere.

16 E vennero in fretta, e trovaron Maria, e Giuseppe, e il fanciullino, che giaceva

nella mangiatoia

17 E vedutolo, divolgarono ciò ch' era loro stato detto di quel piccol fanciullo.

18 E tutti coloro che li udirono si maravigliarono delle cose ch' eran lor dette da pastori.

19 E Maria conservava in se tutte queste parole, conferendole insieme nel cuor suo.

20 E i pastori se ne ritornarono, glorificando, e lodando Iddio di tutte le cose che aveano ud.te e vedute, secondo ch'era loro stato parlate:

Circoncisione e presentazione di Gesù.

21 E quando gli otto giorni, in capo de' quali egli dovea esser circoncisoa, furon compiuti, gli fu posto nome GESU. secondo ch' era stato nominato dall' angelo, innanzi che fosse conceputo nel ventre.

22 E quando i giorni della purificazione di quella furon compiuti, secondo la legge di Mose, portarono il fanciullo in Gerusalemme, per presentario al Signore; 23 (Come egli è scritto nella legge del Signore : Ogni maschio che apre la ma-

trice sarà chiamato Santo al Signore;) 24 E per oherire il sacrificio, sccondo ciò ch' è detto nella legge del Signore, d'un paio di tortole, o di due pippioni.

## Simeone ed Anna.

25 Or ecco, vi era in Gerusalemme un uomo il cui nome era Simeone; e quell'uomo era giusto, e religioso, e aspettava la consolazione d'Israele"; e lo Spirito Santo era sopra lui.

26 E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo, ch' egli non vedrebbe la morte, che prima non avesse vedutò il

Cristo del Signore.

27 Egli adunque, per movimento dello Spirito, venne nel tenipo; e come il padre e la madre vi portav no il fanciullo Gesu, per far di lui secondo l'usanza della

28 Egli sel recò nelle braccia, e bene-

disse Iddio, e disse:

29 Ora, Signore, ne mandi il tuo servitore in pace, secondo la tua parola.

30 Foscia che gli occhi miei han veduta

la tua salute;

31 La quale tu hai preparata, per met-

terla davanti a tutti i puro.i

32. Luce da alluminar le Genti, e la gloria del tuo popolo Israele.

33 K Giuseppe, e la madre d'esso, si maravigliavano delle cose ch' cran dette

34 L Simeone li benedisse, e disse a Maria, madre di esso: Leco, costui è posto per la ruina, e per lo rilevamento di molti in Israele"; e per segno al quale sarà contraddetto:

35 (E una spada trafiggerà a te stessa l'anima\*;) acciocchè i pensieri di molti

cuori sieno rivelati.

36 Vi era ancora Anna profetessa, fi-gliuola di Fanuel, della tribu di Aser; la quale era molto attempata, essendo vivuta sett' anni col suo marito dopo la sua

37 kd era vedova d' età d' intorno ad ottantaquattro anni; e non si partiva mai dal tempio, servendo *a Dio*, notte e giorno,

in digiuni ed orazioni i.

38 kda ancora, sopraggiunts in quel-l'ora, lodava il Signore, e parlava di quel fanciallo a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme.

## Gesù bambino in mezzo ai dottori.

39 Ora, quando ebber compiute tutte le cose che si conveniumo jure secondo la legge del Signore, ritornarono in Galilea, in Nazaret, lor città.

40 E il tanciulto cresceva, e si fortificava in ispirito, essendo ripieno di saplenza; e la grazia di Dio era sopra lui.

41 Ur suo paure e sua madre andavano ogni anno in Gerusalemme, nella festa nena paedna.

42 Li come egli fu d'età di dodici anni, essendo essi saliti in Uerusalemme, seconuo i' usanza della festa;

43 E avendo compluti i giorni d'essa, quando se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme, senza la saputa di Giustipe no deua madre d'esso.

44 Li stimando ch'egli tosse fra la compagnia, camminarono una giornatu; eallora si misero a cercarlo fra'i l'or parenti, e-fra 1 tor comoscenti.

45 E non avendolo trovato, tornarono

in Gerusalemme, cercantlolo.

46 L avvenne che tie giorni appresso, lo trovarun nel tempio, secencio in mezzo de' dottori, ascoltanuoli, e facendo loro delle domande. 🕛

47 K tutu coloro che l' udivano stupivano dei suo senno, e delle sue rasposte 48 L quando essi lo videro, sbigottirono. E sua maure gli disse: leigituolo, perthè ci hui fatto cosi? ecco, tuo padre ed 10 ti cercavamo, essendo in gran travaglio. 49 ha egh disse loro: le chè mi cercavate! nun s.,pevate voi ch' egi mi conviene attendere alle cose del l'adre mio ° !

Gen. 17. 12. Lev. 12. 3. Lev. 12. 2—6. Es. 13. 2. / Is. 9. 1; 42. 6; 49. 6. Is. 8. 14. Mat. 21. 44. 1 Piet. 2. 7. 8. Luc. 1. 80; 2. 52. Ks. 23. 15, 17. Mat. 7. 28. Giov Lev. 12. 8. 'Is. 40. 1, ecc. à (tir . 16 815

50 liki emi non interesso le parele ch' egli | avea for dette.

51 Ed egli discese con loro, e venne in Nazaret, ed era loro soggetta. Il etta madre riserbava tutte queste parole cal

52 E Gesti si avunzava in capionza, e in intatura, e in grazia appo Dio, e appo gli

## Prodicazione di Giovanni Initiata, (Mat. 3. 1—13, a cif.)

3 OR nell'anno quintodecimo dell'im-pario di Tiberio Cesare, essendo Ponsio Pilato governator della Gindea; ed Ero-de tetrarca della Galla, e Filippo, suo fautello, tetrarca dell' Izznea, e della con-trada Traconitida, e Lisania tetrarca di Abilene;

2 Sotio Anna, e Cuisfa, sommi sacerdoti, la perola di Dio fu malicultata a Giovanni, figliuni di Zaccaria, nel deserto.

2 Ed egli venne per tutta la contrada d' intorno al Giordano, predicando il battesimo della penitenza, in remission de' peccati.

de percati.

4 Siccome agli è scritto nel libro delle parcie del profeta Issia, dicendo Viè una voca d' uno, che grida nel deserto. Acconciate la via del Signore, addirimente i

Stick bestiert.

S Sia rapiena ogni valle, e ma abbassato ogni monte, ed ogni colle ; e sieno ridi-rimati i luoghi distorti, e le vie aspec appianate.

6 E ogni carne vedrà la salute di Dio.
7 Egil adunque diorra alle turbe, che secivano per esser da lui hattennate: Progenie di vipere, chi vi ha mostrato a fungir dall' ira a venire?

8 Pate adunque frutti degni di pentiin ruse ununque irusa degal di penti-mento; e non prendete a dir fra voi stat-ni: Noi abbiamo Abrahamo per padre; perciocchè lo vi dico che Iddio può, cciandio di queste pietra, far sorgere de figlipoli ad Abrahamo.

9 Or già è posta la scure alla radice de-gli albert, cami albero adunque che non fa buon frutto meà di presente tagliato, e petinto nel fuceo.

10 E le turbe lo domandarono, dicendo :

The faremo not dunque"1 11 Ed egli, raspondendo, disse Joro: Chl ha due veste ne faccia parte a chi non me ha ; e chi ha da mangiare faccia il simi-gliante a

15 Or vennero ancora de' pubblicani,

par enere battarmti, e gli dissuo. Maestro, che dobbiam noi fare!

13 Ed egli dune loro. Non riscotate

mults più di ciò che vi è stato ordinato". 14 I soldati ancora lo domandarono, dicendo E noi, che dobbiam fare? Ed egil diese loro: Non fate storaione ad al-

cume, e mon oppressate alcuno per culum-nia; e contentatevi del vestro soldo. 15 Ora, etando il popolo un aspettazione, e ragionando tutti nel lor cuora, intorno a Giovanni, se egli sarebbe punto il

Cristo;
16 Giovanni rispose, dicendo a tutti.
Ben vi battemo io con acqua; ma colui. ch' è pit forte di me, di cui to mon son degno di actogliere il correggiuol delle scarpe, viene; esso vi inttessurà con lo Spurito Santo, e col fuoco.

17 Egli ha la sua ventola in mano, e natterà interamente l'ais sua, e racco-glierà il grapo nel sua granaio; una arderà a paglia col fucco inestinguibile.

18 Cost egli evangeluzava al popolo, escritandolo per molti altri rapsomantenti.

19 Ora, Erode il tetrarpa, essendo da lui ripreso per Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, e per tutti i mali ch' egli

aves commenti; 20 Agginnes encora questo a tenti gli attri, ch' agli rinchiuse Giovanni in pri-

9

## Juliation di Gari. (Mai. 8. 18—17, o 15f.)

2] Ota avvenne che mentre tutto il supolo era hattezzato, Gesti ancora, essendo stato hattezzato, ed orando, il cielo s

🔀 E lo Spirito Santo scesa sopra di lui, in forma corporale, a guita di colomba, a venne una voca dal cielo, dicendo: Ta ses il mio diletto Figlinolo; in te ho prese il mio compiacimento.

## Generalegia di Geria. (Met. 1, 1-17.)

23 E Gash cominciava ad essur come di

ø

31 Figlinol di Melea, figlinol di Mena, figliuol di Mattata, figliuol di Natan, figliuol di Davide a;

32 Figliuol di Iesse, figliuol di Obed, figliuol di Booze, figliuol di Salmon, figliuol di Nasson, 23 Figliuol di America di Obed, figliare di O

33 Figliuol di Aminadab, sigliuol di Aram, sigliuol di Esrom, sigliuol di Fares,

figlia of di Giuda; 34 Figliuol di Giacobbe, figliuol d' Isacco, figliuol di Abrahamo, figliuol di Tara,

figlinol di Nacore;

35 Figliuol di Saruc, figliuol di Ragau, *figliuol di Faleg, figliuol* di Eber, *figliuol* di Sala;

36 Figliwoldi Arfacsad, figliwol di Sem<sup>d</sup>,

figliuol di Noè, figliuol di Lamec; 37 Figliuol di Matusala, figliuol di Enoc, figliuol di Iared, figliuol di Maleleel, *figliuol* di Cainan;

38 Figlinol di Enos, figlinol di Set, figliuol di Adamo, che fu di Dio.

### La tentazione. (Mat. 4. 1-11, e rif.)

4 OR Gesù, ripieno dello Spirito Santo, se ne ritornò dal Giordano; e fu sospinto dallo Spirito nel deserto.

. 2 E fu quivi tentato dal diavolo quaranta giorni; e in que' giorni non man giò nulla; ma, dopo che quelli furon compiuti, infine egli ebbe fame.

3 E il diavolo gli disse: Se tu sei Figliuol di Dio, di' a questa pietra che

divenga pane.

4 E Gesti gli rispose, dicendo: Egli è scritto: L' uomo non vive di pan solo, ma d' ogni parola di Dio.

5 E il diavolo, menatolo sopra un alto monte, gli mostrò in un momento di

tempo tutti i regni del mondo.

6 E il diavolo gli disse: Io ti darò tutta la podestà di questi regni, e la gloria loro; perciocchè ella mi è stata data in mano, ed io la do a cui voglio.

7 Se dunque tut mi adori, tutta sarà

tua

8 Ma Gesù, rispondendo, gli disse: Vattene indietro da me, Satana. Egli è scritto: Adora il Signore Iddio tuo, e servi a im solo.

9 Egli lo menò ancora in Gerusalemme; e lo pose sopra l'orlo del tetto del tempio, e gli disse: Se tu sei il Figliuol di Dio, gettati giù di qui;

10 Perciocché egli è scritto: Egli darà commissione di te a' suoi angeli, che ta

guardino;

11 Ed essi ti leveranno nelle lor mani, chè talora tu non t' intoppi del piè in alcuna pietra.

è stato detto: Non tentare il Signore Iddio tuo.

13 E. il diavolo, finita tutta la tentazione, si parti da lui, infino ad un certo

### Gesù scaeciato da Nazaret.

14 E Gesù, nella virtù dello Spirito, se ne tornò in Galilea; e la fama di esso andò per tutta la contrada circonvicina.

15 Ed egli insegnava nelle lor sinagoghe,

essendo onorato da tutti:

16 E venne in Nazaret, ove era stato allevato; ed entrò, come era usato, in giorno di sabato, nella sinagoga; e si levò

per leggere.

17 E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia; e, spiegato il libro, trovò

quel luogo dove era scritto :

18 Lo Spirito del Signore è sopra me; perciocche egli mi ha unto; egli mi ha mandato per evangelizzare a' povezi, per guarire i contriti di cuore;

19 Per bandir liberazione a' prigioni, e racquisto della vista a' ciechi; per mandarne in libertà i fiaccati, e per predicar

l'anno accettevole del Signore.

20 Poi, ripiegato il libro, e rendutolo al ministro, si pose a sedere; e gli occhi di tutti coloro ch' erano nella sinagoga erano attissati in lui.

21 Ed egli prese a dir loro: Questa Scrittura è oggi adempirata ne vostri

orecchi.

22 E tutti gli rendevano testimonianza e si maravigliavano delle parole di grazia che procedevano dalla sua bocca, e dicevano: Non è costui il figliuol di Giuseppe 1

23 Ed egli disse loro: Del tutto voi mi direte questo proverbio: Medica, cura te stesso; fa eziandio qui, nella tua patria, tutte le cose che abbiamo udite essere

state fatte in Capernaum.

24 Ma egli disse: Io vi dico in verità, che niun profeta è accetto nella sua pa-

25 Io vi dico in verità, che a' di di Elia, quando il cielo fu serrato tre anni, e sei mesi, talchè vi fu gran fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele;

26 E pure a niuna d'esse fu mandato Elia; anzi ad una donna vedova in Sa-

repta di Sidon.

27 E al tempo del profeta Elisco vi erano molti lebbrosi in Israele; e pur niun di loro fu mondato; ma Naaman Siro!.

28 E tutti funon ripieni d'ira nella si-

nagoga, udendo queste cose.

29 E levatisi, lo cacciarono della città, 12 E Gesù, rispondendo, gli disse: Egli | e lo menarono fino al margine della som-

<sup>\*2</sup> Sam. 5. 14. Four T. 27, 61. 1, Gen. 5. 1, 2. / Eb. 4. 15. / Is. 61. 1, 2 Re 5. 14. 8 Rut 4. 17, ecc. Is. 61. 1, ecc.

Gen. 11. 24, 26.

8. LUCA, &

mità del monte, sopra il quale la lor città era edificata, per traboccarlo giù.

30 Ma egli passò per mezzo loro, e se ne

andò".

31 E scese in Capernaum, città della Galilea; e insegnava la gente ne' sabati.

32 Ed essi stupivano della sua dottrina; perciocchè la sua parola era con autorità.

## Guarigione dell' indomoniato di Capernaum, (Mar. 1, 23—28, e rif.)

33 Or nella sinagoga vi era un uomo, che avea uno spirito d'immondo demonio;

ed eeso diede un gran grido,

34 Dicendo: Ahi! che vi è fra te, e noi, o Gesti Nazareno! sei tu venuto per mandarci in perdizionet io so chi tu sei: il Santo di Dio.

35 Ma Gesù lo sgridò, dicendo: Ammutolisci, ed esci fuor di lui. E il demonio, gettatolo quivi in mezzo, uscì da lui, senza avergli fatto alcun nocimento.

36 E spavento nacque in tutti; e ragionavan fra loro, dicendo: Quale è questa parola ch' egli, con autorità, e potenza comandi agli spiriti immondi, ed essi escano fuori !

37 E il grido di esso andò per tutti i

luoghi del paese circonvicino.

## Guarigione della succera di Simone. (Mat. 8. 14-17, e.rif.)

38 Poi Gest levatosi della sinagoga, entrò nella casa di Simone. Or la suocera di Simone era tenuta d' una gran febbre; e lo richiesero per lei c

39 Ed egli, stando di sopra a lei, sgridò la febbre, ed essa la lasció; ed ella, levatasi prontamente, ministrava loro.

40 E in sul tramontar del sole, tutti coloro che aveano degl' infermi di diverse malattie li menarono a lui; ed egli, imposte le mani sopra ciascun di loro, li guari.

41 I demoni ancora uscivano di molti, gridando, e dicendo: Tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio. Ma egli li sgridava, e non permetteva loro di parlare; percioc-

chè sapevano ch' egli era il Cristo, 42 Poi, fattosi giorno, egli uscì, e andò in un luogo deserto; e le turbe lo cercavano, e vennero infino a lui, e lo ritenevano; acciocche non si partisse da loro.

43 Ma egli disse loro: Ei mi-conviene evangelizzare il regno di Dio eziandio alle altre città; perciocchè a for questo sono stato mandato.

44 E andava predicando per le ainagoghe della Galilea.

La pesca miracolosa ; i primi discepoli.

5 OR avvenne che essendogli la molti-

di Dio, e stando egli in piè presso del lago di Gennesaret;

2 Vide due navicelle ch' erano presso della riva del lago, delle quali erano smontati i pescatori, e lavayano le lor reti.

3 Ed essendo montato in una di quelle, la quale era di Simone, lo pregò che si allargame un poco lungi da terra. postosi a sedere, ammaestrava le turbe d' in su la navicella.

4 E come fu restato di parlare, disse a Simone: Allargati in acqua, e calate le

vostre reti per pescare.

5 E Simone, rispondendo, gli disse: Maestro, noi ci siamo affaticati tutta la notte, e non abbiam preso nulla; ma pure, alla tua parola, io calerò la rete. 6 E fatto questo, rinchiusero gran mol-

titudine di pesci; e la lor rete si rompeva 7 E accennarono a' lor compagni, ch' erano nell'altra navicella, che venissero per aiutarli. Ed essi vennero ed empierono amendue le navicelle, talchè affondavano

8 E Simon Pietro, veduto questo, si getto alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, dipartiti da me; perciochè io son nomo peccatore.

9 Conciossiachè spavento avesse occupato lui, e tutti coloro ch' eran con lui, per la presa de' pesci che aveano fatta.

10 Simigliantemente ancora Giacomo, e Giovanni, figliucir di Zebedeo ch' eran compagni di Simone. E Gesti disse s Simone: Non temere; da ora innanzi tu sarai prenditore d'uomini vivi.

11 Ed essi, condotte le navicelle a terra, lasciarono ogni ocea, e lo seguitarono.

# Guarigians d'un lebbroso. (Mat. 8, 1—4, e rif.)

12 Or avvenne che mentre egli era in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gettatosi sopra la faccia in terra, lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi.

13 Ed egli, distesa la mano, lo tecco, dicendo: Si, io lo voglio, sii netto. E

subito la lebbra si parti da lui.

14. Ed egli gli comandò di non dirlo ad alcuno; anzi va, dise egli, mostrati al sacerdote, e offerisci, per la tua purifica-zione, secondo che Mosè ha ordinato in testimonianza a:loro.

·15.E: la fama di lui si spandeva vie più; e molte turbe si raunavano per udirlo, e per esser de lui guarite delle loro infermità.

16 Ma egli si sottraeva ne' deserti, ed OFRYB 6

> Guarigione d' un paralitico. (Mat. 9, 1-8, e rif.)

17 E avvenne un di que' giorni, ch' egli tudine addosso, per udir la parola insegnava; e quivi sedevano de' Farisei, e de' dottori della legge, i quali eran venuti di tutte le castella della Galilea, e della Giudea, e di Gerusalemme; e la virtù del Signore era quivi presente, per sanarli.

18 Ed ecco certi uomini, che portavano sopra un letto un uomo paralitico, e cercavano di portarlo dentro, e di metterlo

davanti a lui

19 E non trovando onde lo potessero metter dentro, per la moltitudine, sal rono sopra il tetto della casa, e lo calaron pe' tegoli, insieme col letticello, ivi in mezzo, davanti a Gesti.

20 Ed egli, veduta la lor fede, disse a colui: Uomo, i tuoi peccati ti son rimessi.

21 E gli Scribi e i Farisci presero a ragionare, dicendo: Chi è costui che pronunzia bestemmie? chi può rimettere i peccati, se non Iddio colo 2?

22 Ma Gesù, riconosciuti i lor ragionamenti, fece lor motto, e disse: Che ragio-

nate voi ne' vostri cuori?

23 Quale è più agevole, dire: I tuoi peccati ti son rimessi, ovver dire: Levati, e cammina?

24 Ora, acciocche voi sappiate che il Figliuol dell' uomo ha autorità in terra di rimettere i peccati: Io ti dico (disse egli al paralitico): Levati, e togli il tuo letticello, e vattene a casa tua.

25 Ed egli, in quello stante, levatosi nel lor cospetto, e tolto in su le spatle ciò sopra di che giaceva, se ne andò a casa

sua, glorificando Iddio. 26 E stupore occupo tutti, e glorificavano Iddio, ed eran pieni di paura, dicendo: Oggi noi abbiam vedute cose strane.

## Vocazione di Levi. (Mat. 9, 9-13, e rif.)

27 E dopo queste cose, egli usch, e vide un pubblicano, detto per nome Levi, che sedeva al banco della gabella, e gli disse: Seguitami

28 Ed egli, lasciato ogni cosa, si levo, e

lo seguito.
29 E Levi gli fece un gran convito in casa sua; e la moltitudine di pubblicani, e di altri, ch' eran con loro a tavola, era

grande.

30 E gli Scribi e i Farisci di quel luogo mormoravano contro a discepoli di Gesti, dicendo: Perchè mangiate, e bevete col

pubblicani, e co' peccatori?
31 E Gesu, rispondendo E Gesu, rispondendo, disse loro: I sani non han bisogno di medico, ma i ma-

32 Io non son venuto per chiamare i giusti, anzi i peccatori, a penitenza.

### Del digiuno. (Mat. 9. 14—17, e rif.)

33 Ed essi gli dissero: Perchè i discepoli di Giovanni, e simigliantemente

que' de' Farisei, digiunano eglino, e fanno spesso orazioni, ed i tuoi mangiano, e bevono?

34 Ed egli disse loro: Potete voi far digiunare quei della camera delle nozze,

mentre lo sposo è con loro?

35 Ma i giorni verranno, che lo sposo sarà loro tolto, e allora in que' giorni di-

giuneranno.

36 Disse loro, oltre a ciò, una similitudine: Niuno mette una pezza d'un vestimento nuovo sopra un vestimento vecchio; altrimenti, egli straccia quel nuovo, e la pezza tolta dal nuovo non si confà al vecchio.

37 Parimente, niuno mette vin nuovo in barili vecehi; altrimenti, il vin nuovo rompe i bazili, ed esso si spande, e i bazili

si perdono.

38 Ma convien mettere il vin nuovo in barili nuovi, e amendue si conserveranno. .39 Niuno ancora, avendo bevuto del vin vecchio, vuol subito del nuovo; perciocchè egli dice: Il vecchio val meglio.

# Gesù, Signore del nahato. (Mat. 12. 1—8, e rif.)

OR avvenne, nel primo sabato dal di appresso la pasqua, ch' egli cam-minava per le biade; e i suoi discepoli svellevano delle spighe, e & mangiavano, sfregandole con le mani.

2 E alcuni de' Farisei disser loro: Perchè fate: ciò che non è lecito di fare ne' giorni

di sabato?

3 E Gesù, rispondendo, disse loro: Non avete voi pur letto ciò che sece Davide, quando ebbe fame, egli, e coloro ch' eran con lui?

4 Come egli entrò nella casa di Dio, e prese i pani di presentazione, e ne mangiò, e ne diede ancera a coloro ch' eran con lui ; i quali però non è lecito di mangiare, se non a' sacerdoti soli!

5 Poi disse loro: Il Figliuol dell' nomo

è Signore eziandio del sabato.

# Guarigione dell' vomo dalla mano secca. (Mat. 12. 9—14, e rif.)

6 Oz avvenne, in un altro sabato, ch' egli entrò nella sinagogu, e insegnava; e quivi era un uomo, la cui man destra era secca.

7 E i Farisei e gli Scribi i' ossetvavano, se lo guarirebbe nel sabato; per trovar di che accusario.

8 Ma egli conosceva i lor pensieri, e disse all' uomo che avea la man secca: Levati, e sta in piè ivi in mezzo. Ed egli, levatosi, stette in piè.

9 Gesù adunque disse loro: Io vi domando: Che i di egli lecito di far bene o male, ne' sabati! di salvar una persona, o

d'uccideria? 10 E guardatili tutti d'intorno, disse a

quell'uomo: Distendi la tua mano. Ed egli fece così. E la sua mano fu renduta sana come l'altra.

11 Ed essi furon ripieni di furore, e ragionavan fra loro, che cosa farebbero a Gesù.

## Elezione de' dodici. (Mat. 10. 1-4, e rif.)

12 Or avvenne, in que' giorni, ch' egli uscì al monte, per orare, e passò la notte in orazione a Dio.

13 E quando fu giorno, chiamò a sè i suoi discepoli, e ne elesse dodici, i quali

ancora nominò apostoli;

14 Cioè: Simone, il quale ancora nominò Pietro, ed Andrea, suo fratello; Giacomo, e Giovanni; Filippo, e Bartolomeo

15 Matteo, e Toma; Giacomo di Alfeo, e Simone, chiamato Zelote;

16 Giuda, fratel di Giacomo, e Giuda Iscariot, il quale ancora fu traditore.

## Il sermone appiè del monte. (Mat. cap. 5, 6, 7, e rif.)

17 Poi, sceso con loro, si fermò in una pianura, con la moltitudine de' suoi discepoli, e con gran numero di popolo di tutta la Giudea, e di Gerusalemme, e della marina di Tiro, e di Sidon, i quali eran venuti per udirlo, e per esser guariti delle loro infermità a; 18 Insiem con coloro ch' erano tormen-

tati da spiriti immondi; e furon guariti.

19 E tutta la moltitudine cercava di toccarlo, perciocchè virtù usciva di lui, e & sanava tutti.

20 Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perciocchè il regno di Dio è vostro.

21 Beati voi, che ora avete fame, perciocchè sarete saziati. Beati voi, che ora

piagnete, perciocchè voi riderete.

22 Voi sarete beati, quando gli uomini vi avranno ediati, e vi avranno scomunicati, e vituperati, e avranno bandito il vostro nome, come malvagio, per cagion del Figliuol dell' uomo.

23 Rallegratevi, e saltate di letizia in quel giorno; perciocchè, ecco, il vostro premio è grande ne' cieli; conciossiachè il simigliante facessero i padri loro a' pro-

feti.

24 Ma, guai a voi, ricchi<sup>c</sup>! perciocchè

vei avete la vostra consolazione.

25 Guai a voi, che siete ripieni! perciocchè voi avrete fame. Guai a voi, che ora ridete! perciocchè voi farete cordoglio, e piagnereted.

26 Guai a voi, quando tutti gli uomini | che faccia buon frutto.

diran bene di voi ! concioetiache il simigliante facemero i padri loro a' falsi pro-

27 Ma io dico a voi che udite: Amate i vostri nemici; fate bene a coloro che vi

odiano/:

28 Benedite coloro che vi maledicono; e pregate per coloro che vi molestano.

29 Se alcuno ti percuote sur una guancia, porgi*gli ezi*andio l'altra<sup>k</sup>; e non divietar colui che ti toglie il mantello di prender ancora la tonica.

30 E dà a chiunque ti chiede: e se alcuno ti togliè il tuo, non ridomandarglielo.

31 E come voi volete che gli uomini vi facciano, fate ancor loro simigliantemente.

32 E se amate coloro che vi amano, che grazia ne avrete? conciossiachè i peccatori ancora amin coloto che li amano.

33 E se fate bene a coloro che fan bene a voi, che grazia ne avrete? conciossiachè

i peccatori facciano il simigliante. 34 E se prestate a coloro da' quali sperate riaverio, che grazia ne avrete? conciossiachè i peccatori prestino a' peccatori,

per riceverne altréttanto. 35 Ma voi, amate i vostri nemici, e fate bene, e prestate, non isperandone nulla; e il vostro premio sarà grande, e sarete i figliuoli dell' Altissimo; conciossiachè egli sia benigno inverso gl' ingrati, e malvagi.

36 Sinte adunque misericordiosi, siccome ancora il Padre vostro è misericordioso.

37 E non giudicate, e non sarete giudicatii; non condannate, e non sarete condannati; rimettete, e vi sarà rimesso.

38 Date, e vi sarà dato<sup>m</sup>; buona misura, premuta, scossa, e traboccante, vi sarà data in seno; perciocche, di qual misura misurate, sarà altresì misurato a voi.

39 Or egli disse loro una similitudine. Può un cieco guidar per la via un altro cieco? non caderan essi amendue nella

f0888\*\*

40 Niun discepolo è da più del suo maestro; ma ogni discepolo perfetto dev'es-sere come il suo maestro.

41 Ora, che guardi tu il fuscello ch' è nell'occhio del tuo fratello, e non avvisi la trave ch' è nell' occhio tuo proprio?

42 Ovvero, come puoi dire al tuo fra-tello: Fratello, lascia che io ti tragga il fuscello ch' è nell' occhio tuo; non veggendo tu stesso la trave ch' è nell' occhio tuo proprio! Ipocrita, trai prima dell' occhio tuo la trave, e allora avviserai di trarre il fuscello ch' è nell' occhio del tuo fratello.

43 Perciocchè non vi è buon albero, che faccia frutto cattivo; nè albero cattivo,

Mat. 5. 8, eec. Giac. 2. 5. Luc. 12. 20

/ Mat. 5. 44. Rom. 12. 19—21. Luc. 2:
21. 26. Mat. 7. 1, ecc. Prov. 19. 17.

/ Mat. 7. 3. Mat. 7. 16, 17. Mat. 4. 24, eec. Mar. 3. 7, ecc. Mat. 12. Prov. 14. 13. Giov. 15. 19. Mat. 13. 10. 24. Giov. 13. 16; 15. 20. Mat. 10. 24. Giov. 13. 16; 15. 20. Mat. Luc. 12. 20, 21. Ginc. 5. 1. Luc. 23. 34. Fat. 7. 60. Prov. 19. 17. Mat. 15. 14.

44 Perciocche ogni albero è riconosciuto ] dal proprio frutto<sup>a</sup>; conciossiache non si colgan fichi dalle spine, e non si vendem-

mino uve dal pruno.

45 L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene; e l' uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, reca fuori il male; perciocche la sua bocca parla di ciò che gli soprabbonda nel cuore.

46 Ora, perchè mi chiamate Signore, e

non fate le cose che io dicob?

47 Chiunque viene a me, e ode le mie parole, e le mette ad effetto, io vi mostrerò

a cui egli è simile.

48 Egli è simile ad un vomo che edifica una casa, il quale ha cavato, e profondato, e ha posto il fondamento sopra la pietra; ed essendo venuta una piena, il torrente ha urtata quella casa, e non l'ha potuta scrollare, perciocchè era fondata in su la pietra

49 Ma chi le ha udite, e non le ha messe ad effetto, è simile ad un uomo che ha edificata una casa sopra la terra, senza fondamento; la quale il torrente avendo urtata, ella è di subito caduta, e la sua

ruina è stata grande.

# Il centurione di Capernaum. (Mat. 8. 5—13, e rif.).

ORA, dopo ch' egli ebbe finiti tutti questi suoi ragionamenti, udente il popolo, entrò in Capernaum.

2 E il servitore di un certo centurione, il quale gli era molto caro, era malato, e

stava per morire.

3 Or il centurione, avendo udito parlar di Gesù, gli mandò degli anziani de' Giudei, pregandolo che venisse, e salvasse il suo servitore.

4 Ed essi, venuti a Gesù, lo pregarono instantemente, dicendo: Egli è degno che

tu gli conceda questo;

5 Perciocche egli ama la nostra nazione, ed egli è quel che ci ha edificata la sina-

6 E Gesù andava con loro; e come egli già era non molto lungi dalla casa, il centurione gli mandò degli amici, per dirgli: Signore, non faticarti, perciocchè io non son degno che tu entri sotto al mio tetto.

7 Perciò ancora, non mi son reputato degno di venire a te; ma comanda solo con una parola, e il mio servitore sarà

guarito.

8 Perciocche io son uomo sottoposto alla podestà altrui, e ho sotto di me de' soldati; e pure, se dico all' uno: Va, egli va; se all'altro: Vieni, egli viene; e se dico al mio servitore: Fa questo, egli lo fa.

9 E Gesù, udite queste cose, si maravigliò di lui, e rivoltosi, disse alla moltitudine che lo seguitava: Io vi dico, che i

non pure in Israele ho trovata una cotanta fede.

10 E quando coloro ch' erano stati mandati furon tornati a casa, trovarono il servitore ch' era stato infermo esser sano.

## Il figlio della vedova di Nain.

11 E avvenne nel giorno seguente, che egli andava in una città, detta Nain ; e i suoi discepoli, in gran numero, e una gran

moltitudine andavan con lui.

12 E come egli fu presso della porta della città, ecco, si portava a seppellire un morto, figliuolo unico di sua madre, la quale ancora era vedova, e gran moltitudine della città era con lei.

13 E il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei, e le disse: Non piagnere.

14 E accostatosi, toccò la bara (or i portatori si fermarono), e disse: Giovanetto, io tel dico, levatio

15 E il morto si levò a sedere, e cominciò a parlare. E Gesti lo diede a sua

madre.

16 El spavento li occupò tutti, e glorificavano Iddio, dicento: Un gran profeta è surto fra noi; Iddio ha visitato il suo popolo.

17 È questo ragionamento intorno a lui si sparse per tutta la Giudea, e per tutto

if paese circonvicino.

## L' imbasciuta di Giovanni. (Mat. 11. 1-19, e rif.)

18 Or i discepoli di Giovanni gli rap-

portarono tutte queste cose.

19 Ed egli, chiamati a sè due de' suoi discepoli, li mandò a Gesù, a dirgli: Sei tu colui che ha da venire, o pur ne aspetteremo noi un altro?

20 Quegli uomini adunque, essendo venuti a Gesù, gli dissero Giovanni Battista ci ha mandati a te, a dirti: Sei tu colui che ha da venire, o pur ne aspetteremo noi un altro?

21 (Or in quella stessa ora egli ne guari molti d'infermità, e di flagelli, e di spiriti maligni; e a molti ciechi donò il ve-

22 E Gesù, rispondendo, disse loro: Andate, e rapportate a Giovanni le cose che avete vedute ed udite: che i ciechi ricoverano la vista, che gli zoppi camminano, che i lebbrosi son nettati, che i sordi odono, che i morti sono risuscitati, che l' evangelo è annunziato a' poveri.

23 E beato è chi non sarà stato scanda-

lezzato in me.

24 E quando i messi di Giovanni se ne furono andati, egli prese a dire alle turbe, intorno a Giovanni: Che andaste voi a veder nel deserto? una canna dimenata dal vento?

25 Ma pure che --

:e?

un uomo vestito di vestimenti morbidi? ecco, coloro che usano vestimenti magnifici, e vivono in delizie, stanno ne' palazzi dei re

26 Ma pure, che andaste voi a vedere? un profeta? certo, io vi dico, uno ezian-

dio più che profeta.

27 Egli è quello del quale è scritto a: Ecco, io mando il mio messo davanti alla tua faccia, il quale preparerà il tuo cammino dinanzi a te.

28 Perciocchè io vi dico che fra coloro che son nati di donna, non vi è profeta alcuno maggior di Giovanni Battista; ma il minimo nel regno di Dio è maggior di lui.

29 E tutto il popolo, e i pubblicani ch' erano stati battezzati del battesimo di Giovanni, udite queste cose, giustificarono

Iddio.

30 Ma i Farisei, e i dottori della legge, che non erano stati battezzati da lui, r gettarono a lor danno il consiglio di Dio.\_

31 E il Signore disse: A chi dunque assomigliero gli uomini di questa generazione? e a chi sono essi simili?

32 Son simili a' fanciulli che seggono in su la piazza, e gridano gli uni agli altri, e dicono: Noi vi abbiamo sonato, e voi non avete ballato; vi abbiam cantate can-

zoni lamentevoli, e voi non avete pianto. 33 Perciocche Giovanni Battista è venuto, non mangiando pane, nè bevendo vino, e voi avete detto: Egli ha il de-

monio.

34 Il Figliuol dell' uomo è venuto, mangiando, e bevendo, e voi dite: Ecco un uom mangiatore, e bevitor di vino, amico di pubblicani, e di peccatori. 35 Ma la Sapienza è stata giustificata

da tutti i suoi figliuoli.

La peccatrice che unge i piedi di Gesù.

36 Or uno de' Farisei lo pregò a mangiare in casa sua; ed egli, entrato in casa

del Fariseo, si mise a tavola.

37 Ed ecco, vi era in quella città una donna ch' era stata peccatrice, la quale, avendo saputo ch' egli era a tavola in casa del Fariseo, portò un alberello d'olio odorifero.

38 E stando a' piedi di esso, di dietro, piagnendo, prese a rigargli di lagrime i piedi, e li asciugava co' capelli del suo capo; e gli baciava i piedi, e li ugneva con l'olio.

39 E il Fariseo che l'avea convitato, avendo veduto ciò, disse fra sè medesimo: Costui, se fosse profeta, conoscerebbe pur chi, e quale sia questa donna che lo toc-ca; perciocchè ella è una peccatrice. 40 E Gesù gli fece motto, e disse: Si-avea umore.

mone, io ho qualche cosa a dirti. Ed e-

gli disse: Maestro, di' pure.
41 E Gesù gli disse: Un creditore avea due debitori; l'uno gli dovea cinquecento

denari, e l'altro cinquanta.

42 E non avendo essi di che pagare, egli rimise il debito ad amendue. Di'adunque, qual di loro l'amerà più?

43 É Simone, rispondendo, disse: Io sti-mo colui, a cui egli ha più rimesso. E Gesù gli disse: Tu hai dirittamente giu-

dicato.

44 E rivoltosi alla donna, disse a Simone: Vedi questa donna; io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai dato dell' acqua a' piedi; ma ella mi ha rigati di lagrime i piedi, e li ha asciugati co' capelli del suo capo.

45 Tu non mi hai dato neppure un bacio; ma costei, da che è entrata, non è

mai restata di baciarmi i piedi.

46 Tu non mi hai unto il capo d'olio; ma ella mi ha unti i piedi d' olio odorifero.

47 Per tanto, io ti dico, che i suoi peccati, che sono in gran numero, le son rimessi; conciossiache ella abbia molto amato; ma a chi poco è rimesso poco ama

48 Poi disse a colei: I tuoi peccati ti

son rimessic.

49 E coloro ch' eran con lui a tavola presero a dire fra loro stessi: Chi è costui, il quale eziandio rimette i peccati!

50 Ma Gesù disse alla donna: La tua fede ti ha salvatad; vattene in pace.

## Le donne che ministravano a Gesìs.

E AVVENNE poi appresso, ch' egli andava attorno di città in città, e di castello in castello, predicando, ed evangelizzando il regno di Dio, avendo seco i dodici.

2 E anche certe donne, le quali erano state guarite da spiriti maligni, e da infermità, cioè: Maria detta Maddalena della quale erano usciti sette demoni;

3 E Giovanna, moglie di Cuza, procurator di Erode; e Susanna, e molte altre; le quali gli ministravano, sovvenendolo delle lor facoltà.

## Parabola del seminatore. (Mat. 13. 1-23, e rif.)

4 Ora, raunandosi gran moltitudine, e andando la gente di tutte le città a lui,

egli disse in parabola:

5 Un seminatore uscì a seminar la sua semenza; e mentre egli seminava, una parte cadde lungo la via, e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono tutta

6 Ed un' altra cadde sopra la pietra; e come fu nata, si seccò; perciocche non

Mat. 3. 4. Luc. 1. 15. Mat. 27. 55. 55. <sup>4</sup> Mal. 3. 1. <sup>o</sup> Mat. 9. 2, ecc. Mar. 16. 9. d Mat. 9. 22. Mar. 5. 24 10. 52. 8. 48; 18. 42. 822

7 E un' altra cadde per mezzo le spine, e le spine, nate insieme, l'affogarono.

8 E un'altra cadde in buona terra; ed essendo nata, fece frutto, cento per uno. Dicendo queste cose, gridava: Chi ha orecchie da udire, eda.

9 E i suoi discepoli lo domandarono, che

voleva dir quella parabola.

10 Ed egli disse: A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio; ma agli altri quelli son proposti in parabole, acciocchè veggendo non veggano, e udendo non intendano.

11 Or questo è il senso della parabola:

La semenza è la parola di Dio

12 E coloro che son seminati lungo la via son coloro che odono la parola; ma poi viene il diavolo, e toglie via la parola dal cuor loro; acciocche non credano, e non sieno salvati.

13 E coloro che son seminati sopra la pietra son coloro i quali, quando hanno ucita la parola, la ricevono con allegrezza; ma costoro non hanno radice, non credendo se non a tempo; e ai tempo della tentazione si ritraggono indistro.

14 E la parte ch' è caduta fra le spine son coloro che hanno udita la parela; ma, quando se ne sono andati, sono affogati dalle sollecitudini, e dalle ricchezze, e da' piaceri di questa vita, e non frut-

tano.

15 Ma la parte che è caduta nella buona terra son coloro i quali, avendo udita la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e fruttano con sofie-

## Parabola della lampana. (Mar. 4. 21—25, e rif.)

16 Or niuno, access una lampana, copre con un vaso, o la mette sotto il letto; anzi la mette sopra il candelliere, acciocche coloro ch' entrano veggan la

17 Conciossiachè nulla sia nascosto, che non abbia a farsi manifesto; nè segreto, che non abbia a sapersi, e a venire in

palese.

18 Guardate adunque come voi udite; perciocchè a chiunque ha, sarà dato; ma a chi non ha, eziandio quel ch' egli pensa di avere gli sarà tolto.

## La famiglia di Gesù. (Mat. 12. 46—50, e rif.)

19 Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano aggiugnerio

per la moltitudine.
20 E ciò gli fu rapportato, dicendo alcumi: Tua madre, e i tuoi fratelli, son là

fuori, volendoti vedere.
21 Ma egli, rispondendo, disse loro: La madre mia, e i miei fratelli, son quelli che odono la parola di Dio, e la mettono ad effetto.

## Gesù acqueta la tempesta. (Mat. 8. 23-27, e rif.)

22 E avvenne un di que' dì, ch' egli monto in una navicella, co' suoi discepoli, e disse loro: Passiamo all' altra riva del lago. Ed essi vogarono in alta acqua

23 E mentre navigavano, egli si addor-mentò; e un turbo di vento calò nel lago, talchè la lor navicella si empieva; e peri-

colavano.

24 Ed essi, accostatisi, lo svegliarono, dicendo. Maestro, Maestro, noi periamo. Ed egli, destatosi, sgridò il vento, e il fiotto dell' acqua, e quelli si acquetarono, e si fece bonaccia.

25 E Gesù disse a' suoi discepoli: Ov' è la vostra fede! Ed essi, impauriti, si maravigliarono, dicendo l' uno all' altro: Chi è pur costui, ch' egli comanda eziandío al vento ed all'acqua, ed essi gli ubbidiscono?

## L' indémoniato Gadareno. (Mat. 8. 28—34, e rif.)

26 E navigarono alla contrada de' Gadareni, ch' è di rincontro alla Galilea.

27 E quando egli fu smontato in terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale, già da lungo tempo, avea i demoni, e non era vestito d'alcun vestimento; e non dimorava in casa alcuna, ma dentro i monumenti

28 E quando ebbe veduto Gesú, diede un gran grido, e gli si gettò a' piedi, e disse con gran voce: Gesù, Figliuol del-l' Iddio altissimo, che vi è egli fra te e

me? io ti prego, non tormentarmi

29 Perciocche egli comandava allo spirito immondo di uscir di quell' uomo; perchè già da lungo tempo se n'era impodestato; e benché fosse guardato, legato con catene, e con ceppi, rompeva i legami, ed era trasportato dal demonio ne' deserti.

30 E Gesu lo domando, dicendo: Qual è il tuo nome: Ed esso disse: Legione; percjocché molti demoni erano entrati in

31 Ed essi lo pregavano che non co-mandasse loro d'andar nell'abisso.

32 Or quivi presso era una greggia di gran numero di perci, che pasturavan nel monte; e que' demoni lo pregavano che permettesse loro d' entrare in essi. Ed egli lo permise loro.

33 E que' demoni, usciti di quell' uomo, entraron ne' porci ; e quella greggia si get-

tò per lo precipizio nel lago, e affogò. 34 E quando coloro che li pasturavano videro ciò ch' era avvenuto, se ne fuggirono, e andarono, e lo rapportarono nella

città, e per lo contado. 35 E la gente uscì fuori, per veder ciò ch' era avvenuto; e venne a Gesù, e trovò l'uomo, del quale i demoni erano usciti, che sedea a' piedi di Gesù, vestito, e in buon senno; e temette.

36 Coloro ancora che l'aveano veduto, raccontaron loro come l'indemoniato era

stato liberato.

37 E tutta la moltitudine del paese circonvicino de' Gadareni richiese Gesù che si dipartisse da loro; perciocchè erano occupati di grande spavento. Ed egli, montato nella navicella, se ne ritornò.

38 Or quell' uomo, del quale erano usciti i demoni, lo pregava di poter stare con lui.

Ma Gesù lo licenziò, dicendo:

39 Ritorna a casa tua, e racconta quanto gran cose Iddio ti ha fatte. Ed egli se ne andò per tutta la città, predicando quanto gran cose Gesù gli avea fatte.

## La donna col flueso di sangue; la figlia di Iairo. (Mar. 5. 21-48, e rif.)

40 Or avvenne, quando Gesti fu ritornato, che la moltitudine l'accolse; perciocchè tutti l'aspettavano.

41 Ed ecco un uomo, il cui nome era Iairo, il quale era capo della sinagoga, venne, e gettatosi a' piedi di Gesù, lo pre-

gava che venisse in casa sua.

42 Perciocchè egli avea una figliuola unica, d' età d' intorno a dodici anni, la qual si moriva. Or mentre egh vi andava, la moltitudine l'affoliava.

43 E una donna, la quale avea un flusso di sangue già da dodici anni, e avea spesa ne' medici tutta la sua sostanza, e non era

potuta esser guarita da alcuno; 44 Accostatasi di dietro, toccò il lembo della vesta di esso; e in quello stante il

flusso del suo sangue si stagnò.

45 E Gesu disse: Chi mi ha toccato? E negandolo tutti, Pietro, e coloro ch' evan con lui, dissero: Maestro, le turbe ti stringono, e ti affollano, e tu dici: Chi mi ha toccato?

46 Ma Gesù disse: Alcuno mi ha toccato, perciocchè io ho conosciuto che virtà

è uscita di me.

47 E la donna, veggendo ch' era scoperta, tutta tremante venne; e, gettataglisi a' piedi, gli dichiarò, in presenza di tutto il popolo, per qual cagione l' avea toccato, e come in quello stante era gua-

48 Ed egli le disse: Sta di buon cuore, figliuola; la tua fede ti ha salvata; vat-

tene in pace.

49 Ora, mentre egli parlava ancora, venne uno di casa del capo della sinagoga, dicendogli: La tua figliuola è morta; non dar molestia al Maestro.

50 Ma Gesù, udito ciò, gli fece motto, e disse: Non temere; credi solamente, ed

ella sarà salva.

51 Ed entrato nella casa, non permise che alcuno vi entrasse, se non Pietro, e Giovanni, e Giacomo, e il padre, e la madre della fanciulla.

32 Or tutti piagnevano, e facevan corloglio di lei. Ma egli disse: Non piagnete; élia non è morta, ma dorme.

53 Ed essi si ridevan di lui, sapendo

ch' ella era morta.

54 Ma egli, avendo messi fuori tutti, e presala per la mano, gridò, dicendo: Fanciulla, levatia.

55 E il suo spirito ritornò in lei, ed ella si levò prontamente; ed egli comando che

le si desse da mangiare.

56 E il padre, e la madre di essa, shigottirono. E Gesù comandò loro, che non dicessero ad alcuno ciò ch' era stato fatto.

## La missione de' dodici. (Mat. 10. 5, ecc., e rif.)

9 ORA, chiamati tutti insieme i suoi do dici discepoli, diede loro potere, el autorità sopra tutti i demoni, e di guarr le malattie.

2 E li mandò a predicare il regno di Dia

e a guarire gl' infermi.
3 K disse loro: Non togliete nulla per lo cammino: nè bastoni, nè tasca, nè pane, ne danari; parimente, non abbiate ciascuno due vesti.

4 E in qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate, e di quella partite.

5 E se alcuni non vi ricevono, uscite di quella città, e scotete eziandío la polvere da' vostri piedi, in testimonianza contro a

· 6 Ed essi, partitisi, andavano attorno per le castella, evangelizzando, e facendo gua-

rigioni per tutto.

# Erode il tetrarca e Giovanni Battista. (Mat. 14. 1, ecc., e rif.)

7 Or Erode il tetrarca udi tutte le cose fatte da Gesu, e n'era perplesso; perciocchè si diceva da sicuni, che Giovanni era risuscitato da' morti;

8 E da altri, che Elia era apparito; e da altri, che uno de' profeti antichi era ri-

suscitato.

9 Ed Erode disse: Io ho decapitato Giovanni; chi è dunque costui, del quale io odo cotali cose? E cercava di vederlob.

# Prima moltiplicazione de' pani. (Mat. 14. 13–21, e rif.)

10 E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che aveano fatte. Ed egli, avendoli presi seco, si ritrasse in disparte in un luogo deserto della città, detta Betsaida.

11 Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguitarono; ed egh, accoltele, ragionava loro del regno di Dio, e guariva coloro che

avean bisogno di guarigione.

12 Or il giorno cominciava a dichinare: e i dodici, accostatiai, gli dissero: Licenzia la moltitudine, acciocchè se ne vadano per le castella, e il contado d'intorno; e alberghino, e trovino da mangiare; perciocchè noi siam qui in luogo deserto.

13 Ma egli disse loro: Date lor voi da mangiare. Ed essi dissero: Noi non abbiam altro che cinque pani e due pesci; se già non andassimo a comperar della vittuaglia per tutto questo popolo.

14 Perciocche erano intorno di cinque-

mila uomini. Ma egli disse a' suoi discepoli: Fateli coricare in terra per cerchi, a

cinquanta per cerchio.

15 Ed essí fecero così, e li fecero coricar

tutti

16 Ed egli prese i cinque pani, e i due pesci; e levati gli occhi al cielo, li benedisse, e li ruppe, e li diede a' suoi discepoli, per metterli davanti alla moltitudine.

17 E tutti mangiarono, e furon saziati; e si levò de' pezzi, ch' eran loro avanzati, dodici corbelli.

## La confessione di Pietro. (Mat. 16. 13, ecc., e rif.)

18 Or avvenne che essendo egli in orazione in disparte, i discepoli eran con lui. Ed egli li domandò, dicendo: Chi dicono le turbe che io sono?

19 Edessi, rispondendo, dissero: Alcuni, Giovanni Battista, ed altri, Elia, ed altri, che uno de' profeti antichi è risuscitato.

20 Ed egli disse loro: E voi, chi dite ch' io sono? E Pietro, rispondendo, disse: Il Cristo di Dio.

21 Ed egli divietò loro strettamente che

nol dicessero ad alcuno;

22 Dicendo: Ei conviene che il Figliuol dell' uomo patisca molte cose, e sia riprovato dagli anziani, e da' principali sacerdoti, e dagli Scribi; e sia ucciso, e risusciti al terzo giorno.

## Il togliere la propria croce. (Mat. 16. 24—28, e rif.)

23 Diceva, oltre a ciò, a tutti: Se alcuno vuol venir dietro a me, rinunzii a sè stesso, e tolga ogni di la sua croce in ispalla, e mi segua;

24 Perciocche, chi avrà voluto salvar la vita sua, la perderà; ma chi avrà perduta la vita sua, per me, la salverà.

25 Perciocche, che giova egli all' uomo, se guadagna tutto il moudo, e perde se

stesso, ovvero è punito nella vita? 26 Perciocche, se alcuno ha vergogna di me, e delle mie parole, il Figuuol del-l'uomo altresi avra vergogna di lui, quando egli verrà nella gloria sua, e del Padre suo, e de' santi angelia.

27 Or jo vi dico in verità, che alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte, che prima non abbiano veduto

il regno di Dio.

## La trasflaurazione. (Mat. 17. 1—18, e rif.)

28 Or avvenne che intorno di otto giorni appresso questi ragionamenti, egli prese seco Pietro, Giovanni, e Giacomo, e sali in sul monte per orare.

29 E mentre egli orava, il sembiante della sua faccia fu mutato, e la sua veste

divenne candida folgorante.

30 Ed ecco, due uomini parlavan con lui,

i quali erano Mosè ed Elia.

31 I quali, appariti in gloria, parlavano della fine di esso, la quale egli dovea

compiere in Gerusalemme.

32 Or Pietro, e coloro ch' eran con lui, erano aggravati di sonno; e quando si furono svegliati, videro la gloria di esso, e que' due uomini, ch' eran con lui.

33 E come essi si dipartivan da lui Pietro disse a Gesu: Maestro, egli è bene che noi stiamo qui; facciamo adunque tre tabernacoli: uno a te, uno a Mosé, e uno ad Elia; non sapendo ciò ch' egli si dicesse.

34 Ma, mentre ei diceva queste cose, yenne una nuvola, che adombro quelli; e i discepoli temettero, quando quegli en-

trarono nella nuvola.

35 E upa voce venne dalla nuvola, dicendo: Quest' è il mio diletto Figliuolo;

ascoltatelo.

36 E in quello stante che si facea quella voce, Gesù si trovò tutto solo. Or essi tacquero, e non rapportarono in que' giorni ad alcuno nulla delle cose che avean vedute.

# Guarigione del fanciullo tunatico. (Mat. 17. 14-21, e rif.)

37 Or avvenne il giorno seguente, che, essendo scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontro a Gesù.

38 Ed ecco, un uomo d'infra la molti-tudine sclamò, dicendo: Maestro, io ti prego, riguarda al mio figliuolo; percioc-

chè egli mi è unico. 39 Ed ecco, uno spirito lo prende, ed eglidisubitogrida; e lo spirito lo dirompe, ed egli schiuma; e quello appena si parte da lui, fiaccandolo.

40 Ed io ho pregati i tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto.

41 E Gesù, rispondendo, disse: O generazione incredula e perversa, infino a quando omai sarò con voi, e vi comporterò? Mena qua il tuo figliuolo.

42 E come egli era ancora tra via, il demonio lo diruppe, e lo strazio. Ma Gesà sgridò lo spirito immondo, e guarì il fan-

ciullo, e lo rendè a suo padre.
43 E tutti abigottivano della grandezza di Dio. Ora, mentre tutti si maravigliavano di tutte le cose che Gesti faceva, egli disse a' suoi discepoli:

44 Voi, riponetevi queste parole nelle o-recchie; perciocche il Figliudi dell' uomo sarà dato nelle mani degli uomini.

45 Ma essi ignoravano quel detto, ed era loro nascosto; per modo che non l'intendevano, e temevano di domandario intorno a quel detto.

# Il maggiore nel regno del cieli. (Mat. 18. 1, ecc., e rif.)

46 Poi ai mosse fra loro una quistione:

chi di loro fosse il maggiore.

47 E Gesu, veduto il pensier del cuor loro, prese un piccol fanciullo, e lo fece

stare appresso di sè; 48 E disse loro: Chi riceve questo piccol fanciullo, nel nome mio, riceve me; e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato; perciocche chi è il minimo di tutti voi, esso è grande.

## "Chi non è contro noi è per noi." (Mar. 9. 38-40.)

49 Or Giovanni gli fece motto, e disse: Maestro, noi abbiam veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, e glielo abbiam divietato, perciocche egli non ti seguita con noi.

50 Ma Gesù gli disse: Non gliel divietate, perciocche chi non è contro a noi è

## I Samaritani respingon Gesù.

51 Or avvenne che compiendosi il tempo ch' egli dovea essere accolto in cielo, egli fermò la sua faccia, per andare in Gerusalemme.

52 E mandò davanti a sè de' messi, i quali essendo partiti, entrarono in un castello de' Samaritani, per apparecchiar-

gli albergo.

53 Ma que' del castello non lo voller ricevere, perciocche al suo aspetto pareva

ch' egli andava in Gerusalemme a. 54 E Giacomo, e Giovanni, suoi discepoli, avendo *ciò* veduto, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo, e li consumi, come anche fece Elia?

55 Ma egli, rivoltosi, li sgridò, e disse: Voi non sapete di quale spirito voi siete.

56 Conciossiache il Figliuol dell' uomo non sia vénuto per perder le anime degli uomini, anzi per salvarle. E andarono in un altro castello.

#### Del seguitar Gesù. (Mat. 8. 19—22.)

57 Or avvenne che mentre camminavano per la via, alcuno gli disse: Signore, io ti seguiterò dovunque tu andrai.

58 E Gesù gli disse: Le volpi han delle tane, e gli uccelli del ciele de nidi; ma il Figliuol dell' uomo non ha pure ove posi il capo.

59 Ma egli disse ad un altro: Seguita-ni. Ed egli disse: Signore, permettimi che io prima vada, e seppellisca mio pa-

60 Ma Gesti gli disse: Lascia i morti seppellire i lor morti; ma tu, va, e an-

nunzia il regno di Dio.

61 Or ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguiterò, ma permettimi prima d' accommistarmi da que' di casa mia.

62 Ma Gestr gli disse: Ninno, il quale, messa la mano all' aratro, riguarda indie-

tro, è atto al regno di Dio.

## La missione de' settanta.

10 ORA, dopo queste cose, il Signore ne ordino ancora altri settanta, e li mandò a due a due dinanzi a sè, in ogni città, e luogo, ove egli avea da venire.

2 Diceva lore adunque: Bene è la ricolta grande, ma gli operal son pochi; pregate adunque il Signor della ricolta che spinga

degli operai nella sua ricolta.

3 Andate; ecco, io vi mando come a-guelli in mezzo de lupi/.

4 Non portate borsa, nè tasca, nè scarpe; e non salutate alcuno per lo camminog.

5 E in qualunque casa sarete entrati, dite imprima: Pace sia a questa casa.

6 E se quivi è alcun figtiuolo di pace, la vostra pace si posera sopra esso; se no, ella ritornerà a voi.

7 Ora, dimorate in quella stessa casa, mangiando, e bevendo ciò che vi sarà; perciocchè l'operaio è degno del suo premioh; non passate di casa in casa.

8 E in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi

sarà messo davanti.

9 E guarite gi' infermi che saranno in essa, e dite loro: Il regno di Dio si è avvicinato a voi.

10 Ma in qualunque città sarete entrati. se non vi ricevono, uscite nelle piazze di

quella, e dite:

11 Noi vi spazziamo eziandio la polvere che si è attaccata a noi dalla vostra città: ma pure sappiate questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi.

12 Or io vi dico, che in quel giorno Sodoma sara più tollerabilmente trattata

che quella città.

13 Guai a te, Chorazin ! guai a te, Betsaida! perciocche, se in Tiro, ed in Sidon, fossero state fatte le potenti operazioni che sono state fatte in voi, già

<sup>7</sup>iov. 4. 4, 9. <sup>6</sup> 2 Re 1. 10, 12. 6 Glov. 3. 17. Mat. 9. 87, 88. Giov. 4. 85. 9 Mat. 10. 9-15, e rif, Luc. 9, 3-5. 10. 16.

anticamente, giacendo in sacco, e cenere, si sarebber pentite.

14 Ma pure Tiro e Sidon, saranno più tollerabilmente trattate nel giudicio, che

15 E tu, Capernaum, che sei stata innalzata infino al cielo, sarai abbassata fin nell'infernoa.

16 Chi ascolta voi ascolta me, chi sprezza voi aprezza me, e chi aprezza me aprezza colui che mi ha mandato

17 Or; que settanta tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci son sottoposti nel nome tuo:

18 Ed egli disse loro: Io riguardava Satana cader dal cielo, a guisa di folgore ...

19 Ecco, io vi do la podestà di calcar serpenti, e scorpioni; vi do eziandio potere sopra ogni potenza del nemico; e nulla vi offenderà d.

20 Ma pure non vi rallegrate di ciò che gli spiriti vi son sottoposti; anzi rallegratevi che i vostri nomi sono scritti

ne' cieli.

21 In quella stessa ora, Gesù giubilò in ispirito, e disse solo ti rendo onores e lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, che tu hai nascoste queste cose a' savi, e intendenti, e le hai rivelate a' piccoli fanciulli; si certo; o Padre, perciocchè così ti è piaciuto.

22 Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio; e niuno conosce chi è il Figliuolo, se non il Padre; nè chi è il Padre, se non il Figliuolo; e colui a cui il Figliuolo avrà voluto rivelarlog.

23 E rivoltosi a' discepoli, disse loro in disparte: Beati gli occhi che veggono

le coge che voi vedete:

24 Perciocche io vi dico, che molti profeti, e re, hanno desiderato di veder le cose che voi vedete, e non le hanno vedute, e d'udir le cose che voi udite, e non le hanno udite.

## Parabola del buon Samaritano.

25 Allora ecco, un certo dottor della legge si levò, tentandolo, e dicendo: Maestro, facendo che, erediterò la vita eterna i?

26 Ed egli gli disse: Nella legge che è egli scritto? come leggi?

27 E colui, rispondendo, disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua; e il tuo prossimo come te stesso?

28 Ed egli gli disse: Tu hai diritta-

mente risposto; fa ciò, e viverai<sup>m</sup>.
29 Ed egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo?

30 E Gesù, replicando; diste: Un uomo scendeva di Gerusalemme in Gerico, e si abbattè in ladroni; i quali, spogliatolo, ed anche dategli di molte ferite, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.

31 Or a caso un sacerdote scendeva per quella stessa via; e veduto colui, passò oltre di rincontro".

32 Simigliantemente ancora, un Levita, essendo venuto presso di quel luogo, e vedutolo, passo oltre di rincontro,

33 Ma un Samaritano, facendo viaggio, venne presso di lui; e vedutolo, n' ebbe

pietà.

34 E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell' olio, e del vino; poi lo mise sopra la sua propria cavalcatura, e lo menò nell' albergo, e si prese cura di lui.

**35 E il giorno appresso, partendo, trasse** fuori due denari, e li diede all' oste, e gli disse: Prenditi cura di costui; e tutto ciò che spenderai di più, io tel renderò quando io ritornerò 🚈

36 Quale adunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si ab-

batte ne ladronii '

37 Ed egli disse: Colui che usò misericordia inverso lui. Gesù adunque gli disse: Va, e fa tu il simigliante.

## Murta e Maria.

38 Ora, mentre essi erano in cammino; avvenne ch'egli entrò in un castello; e una certa donna, chiamata per nome Marta, lo ricevette in casa sua?

39 Or ella avea una sorella, chiamata Maria, la quale ancora, postasi a sedere a' piedi di Gesù, ascoltava la sua parola.

40 Ma Marta eta occupata internoa molti servigi. Ed ella venne, e disse: Signore, non ti cale egli che la mia serella mi ha lasciata sola a servire? dille adun-

que che mi aiutì.
41 Ma Gesù, rispondendo, le disse: Marta, Marta, tu sei sellecita, e ti travagli

intorno a molte cose.

42 Or d' una sola cosa fa bisogno<sup>q</sup>. Ma Maria ha scelta la buona parte, la qual non le sarà tolta.

# L'orazione domenicale. (Mat. 6, 9-18, e rif.)

11 E AVVENNE che essendo egli in un certo luogo, orando, come fu restato, alcuno de suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci ad orare, siccome ancora Giovanni ha insegnato a suoi discepoli.

2 Ed egli disse loro: Quando orerete, dite: Padre nostro, che sei ne' cieli, sia

<sup>\*</sup>Apoc. 12. 9. \*\* Mat. 13. 16, 17, e rif.
1. 18. / \* Mat. 13. 16, 17, e rif.
Giov. 4. 9. <sup>4</sup> Mat. 11. 21—28. <sup>6</sup> Eb. 12. 28. Apoc. 20. 13. <sup>6</sup> Mat. 19. 16; 22. 85. <sup>7</sup> I <sup>7</sup> Glov. 11. 1; 12. 2. 3 Mat. 10. 40. Giov. 13. 20. Apoc 13. Mat. 11. 25—27. Giov. 1. 18. Lev. 19. 18. Deut. 6. 5. Rom. 10. 5. Sal. 27. 4. Eccl. 12. 15. Giov. 6. 27. "Rom. 10. 5. "Sal. 38, 11.

santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra, come in citlo.

3 Dacci di giorno in giorno il nostro pane

cotidiano.

4 E rimettici i nostri peccati; perciocchè ancor noi rimettiamo i debiti ad ogni nostro debitore; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

## Parabola dell' amico importuno.

5 Poi disse loro: Chi è colui d' infra voi che abbia un amico, il quale vada a lui alla mezzanotte, e gli dica: Amico, prestami tre pani;

6 Perciocche mi è giunto di viaggio in casa un mio amico, ed io non ho che

mettergli dinanzi?

7 Se pur colui di dentro risponde, e dice: Non darmi molestia; già è serrata la porta, e i miei fanciulli son meco in letto; io non posso levarmi, e darteli;

8 lo vi dico che, avvegnachè non si levi, e non glieli dia, perchè è suo amico; pure per l'importunità di esso egli si leverà a, e gliene darà quanti ne avrà di bisogno.

9 Io altresi vi dico<sup>b</sup>: Chiedete, e vi sarà dato; cercate, e troverete; picchiate, e vi

· sarà aperto.

10 Perciocche, chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, ed è aperto a chi picchia.

11 E chi è quel padre tra voi, il quale, se il figliuolo gli chiede del pane, gli dia una pietra? ovvero anche un pesce, e in luogo di pesce gli dia una serpe?

12 Ovvero anche, se gli domanda un

uovo, gli dia uno scorpione?

13 Se voi dunque, essendo malvagi, sapete dar buoni doni a' vostri figliuoli, quanto più il vostro Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno?

## La bestemmia de' Farisei. (Mat. 12. 22-32. Mar. 3. 22-30.)

14 Or egli cacciava un demonio, il quale era mutolo; e avvenne che quando il demonio fu uscito, il mutolo parlò; e le turbe si maravigliarono.

15 Ma alcuni di quelle dissero: Egli caccia i demoni per Beelzebub, principe

de' demonic.

16 Ed altri, tentandolo, chiedevano da

lui un segno dal cielo.

17 Ma egli, conoscendo i lor pensieri, disse loro: Ogni regno diviso in parti contrarie è deserto; parimente, ogni casa divisa in parti contrarie, ruina.

18 Cosianche, se Satana è diviso in parti contrarie, come può durare il suo regno? poichè voi dite che io caccio i demoni per

Beelzebub.

19 K se io caccio i demoni per Beelzebub, per cui li cacciano i vostri figliuoli: perciò, essi saranno vostri giudici.

20 Ma, se io, per lo dito di Dio, caccio i demoni, il regno di Dio è adunque giunto

a voi.

21 Quando un possente uomo bene umato guarda il suo palazzo, le cose sue sono in pace.

. 22 Ma se uno, più potente di lui/, sopraggiugne, e lo vince, esso gli toglie le sue armi, nelle quali si confidava, e spartisce le sue spoglie.

23 Chi non è meco è contro a me, e chi

non raccoglie meco sparge.

24 Quando lo spirito immondo è uscito d'alcun uomo, egli va attorno per luoghi aridi, cercando riposo; e non trovandose, dice: Lo ritornerò a casa mia, onde io uscii.

25 E se, essendovi venuto, la trova spar-

zata, ed adorna;

26 Allora va, e prende seco sette altri spiriti, peggiori di lui; e quelli entrano la, e vi abitano; e l' ultima condizion di quell' uomo è peggiore della primicra.

27 Or avvenne che mentre egli diceva queste cose, una donna della moltitudine alzò la voce, e gli disse: Beato il ventre che ti portò, e le mammelle che tu poppasti.

28 Ma egli disse: Anzi, beati coloro che odono la parola di Dio, e l' osservano.

## Il segno di Giona. (Mat. 12. 48—42, e rif.)

29 Ora, raunandosi le turbe, egli presa dire: Questa generazione è malvagia: ella chiede un segno; ma segno alcuno non le sarà dato, se non il segno del profeta (liona.

feta Giona.

30 Perciocche, siccome Giona fu segno a' Niniviti, così ancora il Figliuol dell'nomo sarà segno a questa generazione.

31 La regina del Mezzodi risusciteri nel giudicio con gli uomini di questa generazione, e li condannerà; perciocchè ella venne dagli estremi termini della terra per udir la sapienzadi Salomone; ed ecco, qui è alcuno da più di Salomone.

32 I Niniviti risorgeranno nel giudicio con questa generazione, e la condanneranno; perciocchè essi si ravvidero alla predicazione di Giona; ed ecco, qui è alcuno

da più di Giona.

## La lampana del corpo.

33 Or niuno, avendo accesa una lampana, la mette in luogo nascosto, nè sotti il moggio; anzi sopra il candelliere, acciocchè coloro che entrano veggan la luce!

Luc. 18. 1, ecc. Mat. 7. 7—12, e rif. 58. 12. Col. 2. 15. Mat. 12. 43, ecc. 7. 21. Luc. 8. 21. Giac. 1. 25.

34 La lampana del corpo è l'occhio<sup>a</sup>; se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato; ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo ancora sarà tenebroso.

35 Riguarda adunque, se la luce che è

in te non è tenebre.

36 Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, non avendo parte alcuna tenebrosa, tutto sarà rischiarato, come quando la lampana ti illumina col suo splendore.

## Gesù censura i Furisei e gli Boribi. (Mat. 23. 1, ecc., e rif.)

37 Ora, mentre egh parlava, un certo Fariseo lo pregò che desinasse in casa sua. Ed egli vi entro; e si mise a tavola.

38 E il Farisco, veduto che prima, avan-ti il desinare, egli non si era lavato, se ne

39 E il Signore gli disse: Ora voi Farisei nettate il difuori della coppa e del piatto; ma il didentro di vol è pieno di rapina e di malvagità .

40 Stolti, non ha colui che ha fatto il

difuori, fatto eziandio il didentro?

41 Ma date per limosina quant' è in poter vostro; ed ecco, ogni cosa vi sarà netta c.

42 Ma, guai a voi, Fariseit perciocchè voi decimate la menta, e la ruta, ed ogni erba, e lasciate addictro il giudicio, e la carità di Dio; ei si conveniva far queste cose, e non lasciar quell'altred,

43 Guai a voi, Farisei! perciocche voi amate i primi seggi nelle raunanze, e le

salutazioni nelle piazze

44 Guai a voi, Scribi, e Farisei ipocriti! perciocchè voi siete come i sepoleri che non appaiono; e gli uomini che camminan di sopra non ne sanno nulla.

45 Allora uno de' dottori della legge, rispondendo, gli disse: Maestro, dicendo queste cose, tu ingiurii ancor noi.

46 Ed egli gli disse: Guai ancora a voi, dottori della legge! perciocchè voi caricate gli uomini di pesi importabili, e voi non toccate que pesi pur con l'uno de vostri diti.

47 Guai a voi! perciocche voi edificate i monumenti de profeti; e i vostri padri

li ucciserog.

48 Certo, voi testimoniate de' fatti de' costripadri, eintanto acconsentite a quelli; perciocchè essi uccisero i profeti, è voi edificate i lor monumenti.

49 Perciò ancora la sapienza di Dio ha detto: Io manderò loro de' profeti e degli apostoli; ed essi ne uccideranno gli uni; e ne perseguiteranno gli altrià;

50 Acciocchè sia ridomandato a questa

generazione il sangue di tutti i profeti, che è stato sparso fin dalla fondazione del

51 Dal sangue di Abele, infino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio; certo, io vi dico, che sarà ri-

domandato a questa generazione.

52 Guai a voi, dottori della legge! per-ciocchè avete tolta la chiave della scienza; voi medesimi non siete.entrati, e avete impediti coloro che entravano:.

53 Ora, mentre egli diceva lor queste cose, gli Scribi e i Farisei cominciarono ad esser fieramente inanimati contro a lui, e a trargli di bocca risposta intorno a molte cose;

54 Spiandolo, e cercando di coglierlo in qualche cosa che gli uscirebbe di bocca.

per accusarlo.

12 INTANTO, essendosi raunata la moltitudine a migliaia, talche si calpestavano gli uni gli altri, Gesti prese a dire a' suoi discepoli: Guardatevi imprima dal lievito de' Farisci, ch' è ipogrisia.

2 Or niente è coperto, che non abbia a scoprirsi; nè occulto, che non abbia a ve-

nire a notizia ".

3 Perciò, tutte le cose che avete dette nelle tenebre saranno udite alla luce; e ciò che avete detto all'orecchio nelle camerette sarà predicato sopra i tetti delle case.

## Chi devesi temere, (Mat. 10. 28-33, e'rif.)

4 Or a voi, miei amici, dica: Non temiate di coloro che uccidono il corpo, e dopo ciò, non possono far altro di più \*

5 Ma io vi mostrerò chi dovete temere: temete colui, il quale, dopo aver ucciso, ha la podestà di gettar nella geenna; cer-

to, io vi dico, temete lui.

6 Cinque passere non si vendono elleno per due quattrinit e pur niuna di esse è dimenticata appo Iddio.

7 Anzi eziandio i capelli del vostro capo son tutti annoverati; non temiate adunque; voi siete da più di molte pas-

8 Or io vi dico: Chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, il Figliuol dell' uomo altresi lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio.

9 Ma, chi mi avrà rinnegato davanti agh nomini sarà rinnegato davanti agli angeli

10 E a chiunque avrà detta alcuna parola contro al Figliuol dell' uomo sarà perdonato: ma, a chi avrà bestemmiato

d Mat. 23, 23, <sup>a</sup> Mat. 6. 22, ecc. / Mat. 28. 4. Mat. 23, 13, Mat. 16. 6, 12. Mar. 8. 15. 2, 13,

contro allo Spirito Sento non sarà perdonato ".

11 Ora, quando vi avranno condotti davanti alle raunanze, e a' magistrati, e alle podestà, non istate in sollecitudine come, o che avrete a rispondere a vostra difesa, o che avrete a dire.

12 Perciocche lo Spirito Santo, in quell'ora stessa, y'insegnerà ciò che vi con-

verrà dire.

### Parabola del ricco stolto.

13 Or alcuno della moltitudine gli disse: Maestro, di' a mio fratello che partisca meco l'eredità.

14 Ma egli disse: O uomo, chi mi ha coetituito sopra voi giudice, o partitore ?

15 Poi disse loro; Avvisate, e guardatevi dall' avarizia; perciocchè, benchè al-cuno abbondi, egli non ha però la vita per li suoi benid.

16 Ed egli disse loro una parabola: Le possessioni d'un uomo ricco fruttarono

copiosamente.

17 Ed egli ragionava fra sè medesimo, dicendo: Che farò! conciossiachè io non

abbia ove riporre i mici frutti.

18 Poi disse: Questo farò: io disfarò i miei granai, e ne edificherò di maggiori, e quivi riporrò tutte le mie entrate, e i miei beni,

19 E dirò all' anima mia: Anima, tu hai molti beni, riposti per molti anni,

quietati, mangia, bevi. e godi «.

20 Ma Iddio gli disse: Stolto, questa stessa notte, l'anima tua ti sarà ridomandata; e di cui saranno le cose che tu hai apparecchiate/?

21 Cost avviene a chi fa tesoro a sè

stesso, e non è ricco in Dio?.

## Le collecitudini, (Mat. 6. 25-34, e rif.)

22 Poi disse a' suoi discepoli: Perciò io vi dico: Non siate solleciti per la vita vostra, che mangerete; nè per lo corpo vostro, di che sarete vestiti.

23 La vita è più che il nudrimento, e il

corpo più che il vestimento.

24 Ponete mente a' corvi, perciocchè non seminano, e non mietono, e non hanno conserva, nè granaio; e pure Iddio li nudrisce; da quanto siete voi più degli uccelli?

25 E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura

pure un cubito?

26 Se dunque non potete pur ciò ch' è minimo, perchè siete solleciti del rimanente?

27 Considerate i gigli, come crescono: essi non lavorano, e non filano; e pure io vi dico, che Salomone stesso, con tutta la sua gioria, non fu vestito al par dell' uno di essi.

28 Ora, se Iddio riveste così l'erba che oggi è nel campo, e domani è gettata rel formo, quanto maggiormente rivelim

egli voi, o uomini di poca fede?

29 Voi ancora non ricercate che mangerete, o che berrete, e non ne state sospez. 30 Perciocchè le genti del mondo procacciano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno.

31 Anzi, cercate il regno di Dio, e tatte queste cose vi saradho sopraggiunia

32 Non temere, o piccola greggia, per ciocchè al Padre vostro è piaciuto di davi

il regno.

33 Vendete i vostri beni, e fatene imosina; fatevi delle borse che non invochiano; un tesoro in cielo, che non vien giammai meno: ove il ladro non giung,

ed ove la tignuola non guasta.

34 Perciocche, dov è il vostro teson, quivi eziandio sarà il vostro cuorei.

## Parabola de' servitori vigilanti. (Mat. 24. 45-51.)

35 I vostri lombi sieno cinti<sup>1</sup>, e le votre

lampane accese m

36 E voi, siate simili a coloro che aspettano il lor signore, quando egli ritomeni dalle nozze; acciocche, quando egli vena e picchierà, subito gli aprano.

37 Reati que servitori, i quali il Signor trovera vegliando, quando egli verrà le vi dico in verità, ch' egli si cignerà, e li fara mettere a tavola, ed egli stesso rem a servirli.

38 E s' egli viene nella seconda vigilia o nella terza, e li trova in questo statu

beati que' servitori.

39 Or sappiate questo, che se il pedron della casa sapesse a quale ora il ladro verrà, egli veglierebbe, e non si lascereb be sconficcar la casa".

40 Angora voi dunque siate presti, perciocche, nell' ora che voi non pensate, il Figliuol dell' uomo verrà.

Al E Pietro gli disse: Signore, dici tu noi questa parabola, ovvero anche a tuti 42 E il Signore disse: Qual è pur que

dispensator leale ed avveduto, il quale: suo signore abbia costituito sopra i sui famighari, per dar loro a suo tempo 🗀 porzione del viver loro?

43. Beato quel servitore, il quale il 🖫 signore traverà facendo così, quando e

yerra.

<sup>\*</sup>Mat. 12. 32. Mar. 3 28, 29. 1 Giov. 5. 16, 17. Mat. 10. 19. 20. Mar. 13. 11. 4 1 Tim. 6. 7, ecc. Eccl. 12. 1. 1 Cor. 15. 32. Giac. 5. 5. Sal. 39. 6; 5; Giac. 4. 14. Mat. 6. 19, ecc. 1 Tim. 6. 17, ecc. Giac. 2. 5. Mat. 11. 25. 19—21. Ef. 6. 14. 1 Pict. 1. 13. Mat. 25. 1, ecc. 1 Tess. 5. 2, ecc. 16. Mar. 13: 33. 6 Giov. 18.8 <sup>3</sup> Mat. 10. 19. 20. Mar. 13. 11. / Sal. 39. 6; 52. 7. Ger. 17. 1 \* Mat. 11. 25, 26. Mat. 24. H

44 Io vi dico in verità, ch' egli lo costi-

tuirà sopra tutti i suoi beni.

45 Ma, se quel servitore dice nel cuor suo: Il mio signore mette indugio a venire; e prende a battere i servitori, e le serventi; e a mangiare, e a bere, e ad inebbriarsi:

46 Il signore di quel servitore verrà nel giorno ch' egli non l' aspetta, e nell' ora ch' egli non sa; e lo riciderà, e metterà

la sua parte con gl' infedeli.

47 Or il servitore che ha saputa la volontà del suo signore, e non si è disposto a far secondo la volontà d'esso, sarà bat-

tuto di molte battiture

48 Ma colui che non l'ha saputa, se fa cose degne di battitura, sarà battuto di poche battiture; e a chiunque è stato dato assai sarà ridomandato assai; e appo cui è stato messo assai in deposito, da lui ancora sarà tanto più richiesto.

## Gesù mette in terra fuoco e discordia.

49 lo son venuto a mettere il fuoco in terra <sup>c</sup>; e che voglio, se già è acceso ?

50 Or io ho ad esser battezzato d' un battesimo: e come son io distretto, finchè sia compiuto!

51 Pensate voi che io sia venuto a mettere pace in terral? No, vi dico, anzi

discordia.

52 Perciocchè, da ora innanzi cinque saranno in una casa, divisi tre contro a

due, e due contro a tre.

53 Il padre sarà diviso contro al figliuolo, e il figliuolo contro al padre; la madre contro alla figliucia, e la figliucia contro alla madre; la suocera contro alla sua nuora, e la nuora contro alla sua suocera.

## I regni de' tempi.

54 Or egli disse ancora alle turbe: Quando voi vedete la nuvola che si leva dal Ponente, subito dite: La pioggia viene; e così è d.

55 E quando sentite soffiar l' Austro,

dite: Farà caldo; e così avviene.

56 l'industrie de la comme de spetto del cielo e della terra, e come non discernete voi questo tempo?

57 E perchè da voi stessi non giudicate

ciò ch<sup>3</sup> è giusto?

58 Perciocchè, quando tu vai col tuo avversario al rettore, tu dei dare opera per cammino che tu sii liberato da lui; chè talora egli non ti tragga al giudice, e il giudice ti dia in man del sergente, e il sergente ti cacci in prigione.

59 Io ti dieo, che tu non ne uscirai, finchè tu abbia pagato fino all' ultimo

picciolo.

~ La strage de Galilei e la torre di Siloe.

13 IN quello stesso tempo furono quivi alcuni, i quali gli fecer rapporto de' Galilei, il cui sangue Pilato avea mescolato co' lor sacrificii.

2 E Gesù, rispondendo, disse loro: Pensate voi che que' Galilei fossero i maggiori peccatori di tutti i Galilei, perciocchè han-

no sofferte cotali cose?

3 No, vi diço, anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete simigliantemente,

4 Ovvero, pensate voi che que diciotto, sopra i quali cadde la torre in Siloe, e li uccise fossero i più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?

5 No, vi dico, anzi, se voi non vi rayvedete, tutti perirete simigliantemente.

## Parabola del fico sterile.

. 6 Or disse; questa parabola: Un uomo avea un fico piantato nella sua vigna; e venne, cercandovi del frutto, e non ne trovo.

7 Onde disse al vignaiuolo: Ecco, già son tre anni che io vengo, cercando del frutto in questo fico, e non ve ne trovo; taglialo; perchè rende egli ancora inutile

8 Ma egli, rispondendo, gli disse: Si-gnore, lascialo ancora quest' anno, finche io l'abbia scalzato, e vi abbia messo del

9 E se pur fa frutto, bene; se no, nel-

l'avvenire tu lo taglierai.

## Guarigione d' una donna paralitica.

10 Or egli insegnava in una delle sina-

goghe, in giorno di sabato.

11 Ed ecco, quivi era una donna che avea uno spirito d'infermità già per ispazio di diciotto anni, ed era tutta piegata, e non poteva in alcun modo ridirizzarsi.

12 E Gesù, vedutala, la chiamo a se, e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua

infermità.

13 E pose le mani sopra lei, ed ella in quello stante fu ridirizzata, e glorifi-

cava Iddio.

14 Ma il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatta guarigione in giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine: Vi son sei giorni, ne' quali convien lavorare; venite adunque in que' giorni, e siate guariti; e non nel giorno del sabato h.

15 Laonde il Signore gli rispose, e disse: Ipocriti! ciascun di voi non iscioglie egli dalla mangiatoja, in giorno di sabato, il suo bue, o il suo asino, e li mena a bere?

16 E non conveniva egli scioglier da questo legame, in giorno di sabato, costei,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Giov. 9. 41; 15, 22. Giac. 4. 17. Mat. 16. 2, ecc. Mat. 5. 25, ecc. Mat. 12. 10, ecc. Luc. 14. 5. / Sal. 32. 7. Prov. 25. 8. Is. 55. 6. d Mat. 16. 2, ecc. Mat. 12. 10, ecc.

ch' è figliuola d' Abrahamo, la qual Satana avea tenuta legata lo spazio di di-

ciotto anni!

17 E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari eran confusi; ma tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose che si facevan da lui.

# Parabole del granel di senape, e del lievito. (Mat. 13. \$1—\$3, e rif.)

18 Or egli disse: A che è simile il regno

di Dio, e a che l'assomiglierò io!

19 Egli è simile a un granel di senape, il quale un uomo ha preso, e l' ha gettato nel suo orto; e poi è cresciuto, ed è divenuto albero grande; e gli uccelli del cielo si son ridotti al coperto ne' suoi rami.

20 E di nuovo disse: A che assomi-

glierò il regno di Dio?

21 Egli è simile al lievito, il quale una donna prende, e lo ripone in tre staia di farina, finchè tutta sia levitata.

## La porta stretta.

22 Poi egli andava attorno per le città, e per le castella, insegnando, e facendo cammino verso Gerusalemme.

23 Or alcuno gli disse: Signore, sono

eglino pochi coloro che son salvati?
24 Ed egli disse loro: Sforzatevi d' entrar per la porta stretta", perciocchè io vi dico che molti cercheranno d' entrare, e

non potranno. 25 Ora, da che il padron della casa si sarà levato, e avrà serrato l' uscio, voi allora, stando difuori, comincerete a picchiare alla porta, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ed egli, rispondendo, vi dirà: Io non so d'onde voi siate.

26 Allora prenderete a dire: Noi abbiam mangiato, e bevuto in tua presenza; e tu hai insegnato nelle nostre piazze.

27 Ma egli dirà: Io vi dico che non so d'onde voi siate; dipartitevi da me, voi tutti gli operatori d'iniquità.

28 Quivi sarà il pianto e lo stridor de' denti, quando vedrete Abrahamo, Isacco, e Giscobbe, e tutti i profeti, nel regno di Dio; e che voi ne sarete cacciati fuoria;

29 É che ne verranno d'Oriente, e d'Occidente, e di Settentrione, e di Mezzodi, <u>i quali sederanno a tavola nel regno di</u> Dio.

30 Ed ecco, ve ne son degli ultimi che saranno i primi, e de' primi che saranno gli

ultimi.

## Gesù messo in quardia contro ad Brode.

31 In quello stesso giorno vennero alcuni Farisei, dicendogli: Partiti, e vattene di qui, perciocché Erode ti vuol far morire.

32 Ed egli disse loro: Andate, e dite 3 quella volpe: Ecco, io caccio i demoni. e compio di far guarigioni oggi, e domani, è nel terzo giorno perverrò al mio

33 Ma pure, mi convien camminare ogi. domani, e posdomani ; conciossiachè non accada che alcun profeta muoia fuor di

Gerusalemme.

34 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son mandati! quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina mocoglie i suoi pulcini sotto le ale, e voi non avete voluto!

35 Ecco, la vostra casa vi è lasciata deserta. Or io vi dico, che voi non mi vedrete più, finchè venga il tempo che diciate: Benedetto colui che viene nel nome

del Signore!

## Guarigione d' un nomo idropico.

14 OR avvenne che essendo egli entrato in casa d'uno de' principali de Parisei, in giorno di sabato, a mangiare, esi l'osservavano.

2 Ed ecco, un certo uomo idropico em

quivi davanti a lui.

8 E Gesti prese a dire a' dottori della legge, e a' Farisci: E egli lecito di gua rire alcuno in giorno di sabato<sup>h</sup>?

4 Ed essi tacquero. Allora, preso colu

per la mano, lo guard, e lo licenzio.

5 Poi fece lor motto, e disse: Chi è 👀 lui di voi, che, se il suo asino, o bue, cade in un pozzo, non lo ritragga prontamente fuori nel giorno del sabato 1?

6 Ed essi non gli potevan risponder

nulla in contrazio a queste cose.

### Parabole de' primi posti e degl' invili.

7 Ora, considerando come essi eleggevano i primi luoghi a tavola, proposi questa parabola agl' invitati, dicendo:

8 Quando tu sarai invitato da alcuno a nozze, non metterti a tavola nel prime luogo, che talora alcuno più onorato di te non sia stato invitato dal medesimo;

9 E che colui che avrà invitato te e lui non venga, e ti dica: Fa luogo a costui: e che allora tu venga con vergogna a tenc

l' ultimo luogo.

10 Ma, quando tu sarai invitato, va, mettiti nell' ultimo luogo, acciocche, quando colui che t' avrà invitato verrà, ti dica Amico, sali più in su . Allora tu ne avial onore appresso coloro che saranno teco 1 tavola.

11 Perciocché chiunque s' innalza san abbassato, e chi si abbassa sarà inna!

12 Or egli disse a colui che l' avea in

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Mat. 7. 13, ecc. / Mat. 23. 37, ecc. / Prov. 25. 6, 7.

Mat. 7. 23; 25. 41. Mat. 8.1 Is. 1. 7. Mat. 12. 10, ecc. Mat. 25. 10—12. Mat. 7. 23; 25. 4 Lev. 26. 31, 32. Is. 1. 7. Mat. 28. 12. Giac. 4. 6. 1 Piet. 5. 5. Mat. 8.11, 12. Mat. 19.3% 4 Luc. 13. 14

vitato: Quando tu farai un desinare, o una cena, non chiamare i tuoi amici, nè i tuoi fratelli, nè i tuoi parenti, nè i tuoi vicini ricchi; chè talora essi a vicenda non t'invitino, e ti sia renduto il contraccambio.

13 Anzi, quando fai un convito, chiama i mendici, i monchi, gli zoppi, i ciechi;

14 E sarai beato; perciocchè essi non hanno il modo di rendertene il contraccambio; ma la retribuzione te ne sarà renduta nella risurrezion de' giusti.

## Parahola del gran convito. (Mat. 22. 1—14, e rif.)

15 Or alcun di coloro ch' erano insieme a tavola, udite queste cose, disse: Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio<sup>a</sup>.

16 E Gesù gli disse: Un uomo fece una

gran cena, e v' invitò molti; 17 E all' ora della cena, mandò il suo servitore a dire agl' invitati: Venite, perciocchè ogni cosa è già apparecchiata.

18 Ma in quel medesimo punto tutti cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Io ho comperata una possessione, e di necessità mi conviene andar fueri a vederla; io ti prego abbimi per iscusato.

19 E un altro disse: Io ho comperate cinque paia di buoi, e vo a provarli; io

ti prego abbimi per iscusato.

20 Ed un altro disse: Io ho sposata mo-

glie, e perciò non posso venire.

21 E quel servitore venne, e rapporto queste cose al suo signore. Allora il padron di casa, adiratosi, disse al suo servitore: Vattene prestamente per le piazze, e per le strade della città, e mena qua i mendici, e i monchi, e gli zoppi, ed i cie-

22 Poi il servitore gli disse: Signore, egli è stato fatto come tu ordinasti, e an-

cora vi è luogo.

23 E il signore disse al servitore: Va fuori per le vie, e per le siepi, e costringili ad entrare, acciocche la mia casa sia ri-

24 Perciocchè io vi dico che miuno di quegli uomini ch' erano stati invitati as-

saggerà della mia cena.

## Parabole sulla previdenza.

25 Or molte turbe andavan con lui; ed

egli, rivoltosi, disse loro:

26 Se alcuno viene a me, e non odia suo padre, e sua madre, e la moglie, e i figliuoli, e i fratelli, e le sorelle ; anzi ancora la sua propria vita, non può esser mio discepolo.

27 E chiunque non porta la sua croce, e non vien dietro a me, non può esser mio

discepolo °.

28 Perciocchè, chi è colui d'infra voi, il | gliuoli.

quale, volendo edificare una torre, non si assetti prima, e non faccia ragion della spesa, se egli ha da poterla finire?

29 Chè talora, avendo posto il fondamento, e non potendola finire, tutti coloro

che la vedranno non prendano a beffarlo, 30 Dicendo: Quest' uomo cominciò ad

edificare, e non ha potuto finire.

31 Ovvero, qual re, andando ad affrontarsi in battaglia con un altro re, non siassetta prima, e prende consiglio, se può con diecimila incontrarsi con quell'altro, che vien contro a lui con ventimila?

32 Se no, mentre quell' altro è ancora lontano, gli manda un' ambasciata, e lo richiede di pace.

33 Così adunque, niun di voi, il qual non rinunzia a tutto ciò ch' egli ha, può esser mio discepolo.

34 Il sale è buono, ma se il sale diviene

insipido, con che sarà egli condito?

35 Egli non è atto nè per terra, nè per letame; egli è gettato via a. Chi ha orecchie da udire, oda.

Parabole della pecora e della dramma smarrite.

OR tutti i pubblicani e peccatori, si accostavano a lui, per udirlo.

2 E i Farisei e gli Scribi ne mormora-vano, dicendo: Costui accoglie i peccatori, e mangia con loro .

3 Ed egli disse loro questa parabola...
4 Chi è l' uomo d' infra voi, il quale, avendo cento pecore, se ne perde una, non lasci le novantanove nel deserto, e non vada dietro alla perduta, finchè l'abbia trovata<sup>g</sup>?

5 E avendola trovata, non se la metta

sopra le spalle tutto allegro<sup>h</sup>?

6 E venuto a casa, non chiami insieme gli amici, e i vicini, dicendo: Rallegratevi meco, perciocche io ho trovata la mia pecora, ch' era perduta?

7 Io vi dico, che così vi sarà letizia in cielo per un peccatore penitente, più che per novantanove giusti, che non hanno

bisogno di penitenza.

8 Ovvero, qual è la donna, che avendo dieci dramme, se ne perde una, non accenda la lampana, e non ispazzi la casa, e non cerchi studiosamente, finchè l'abbia trovata?

9 E quando l ha trovata, non chiami insieme le amiche, e le vicine, dicendo: Rallegratevi meco, perciocchè io ho trovata la dramma, la quale io avea perduta?

10 Cosi, vi dico, vi sarà allegrezza appo gli angeli di Dio, per un peccatore penitente.

#### Parabola del figlinol prodigo.

-11 Disse ancora: Un uomo avea due fi-

c 2 Tim. 3. 12. Mat. 10, 37, ecc. Apoc. 12, 11. 2 Tim. 3 Mat. 18, 12-14. Ezec. 34, 6, 11-16. <sup>a</sup> Apoc. 19. 9. d Mat. 5. 13. Mar. 9. 50. \* Mat. 9. 10, ecc. / Mat. 18. 12-14. \* Is. 40. 11. 4 Lanc. 5. 82.

12 E il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte de' beni che mi tocca. E il padre sparti loro i beni.

13 E, pochi giorni appresso, il figliuol più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in paese lontano, e quivi dissipò le sue facoltà, vivendo dissolutamente.

14 E dopo ch' egli ebbe spesa ogni cosa, una grave carestia venne in quel paese, talchè egli cominciò ad aver bisogno.

15 E andò, e si mise con uno degli abitatori di quella contrada, il qual lo mandò a' suoi campi, a pasturare i porci.

16 Ed egli desiderava d'empiersi il corpo delle silique, che i porci mangiavano, ma

niuno gliene dava.

17 Ora, ritornato a sè medesimo, disse: Quanti mercenari di mio padre hanno del pane largamente, ed io mi muoio di fame!

18 Io mi leverò, e me ne andrò a mio padre, e gli dirò: Padre, io ho peccato

contro al cielo, e davanti a te;
19 E non son più degno d'esser chiamato tuo figliuolo; fammi come uno de' tuoi mercenari.

20 Egli adunque si levò, e venne a suo padre; ed essendo egli ancora lontano<sup>a</sup>, suo padre lo vide, e n'ebbe pietà; e corse <sup>b</sup>,

e gli si gettò al collo, e lo baciò. 21 E il figliuolo gli disse: Padre, io ho peccato contro al cielo, e davanti a te, e non son più degno d'esser chiamato tuo

figliuolo.

22 Ma il padre disse a' suoi servitori: Portate qua la più bella vesta, e vestitelo, e mettetegli un anello in dito, e delle scarpe ne' piedi.
23 E menate fuori il vitello ingrassato,

e ammazzatelo, e mangiamo, e rallegria-

moci;

24 Perciocché questo mio figliuolo era morto, ed è tornato a vita¢; era perduto, ed è stato ritrovato. E si misero a far gran festa.

25 Or il figliuol maggiore di esso era a' campi; e come egli se ne veniva, essendo presso della casa, udi il concento, e

le danze.

26 E chiamato uno de servitori domandò che si volesser dire quelle cose.

27 Ed egli gli disse: Il tuo fratello è venuto, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perciocchè l'ha ricoverato sano e salvo.

28 Ma egli si adirò, e non volle entrare; laonde suo padre usci, e lo pregava d' en-

trare.

29 Ma egli, rispondendo, disse al padre: Ecco, già tanti anni io ti servo, e non ho giammai trapassato alcun tuo comandamento; e pur giammai tu non mi hai |

dato un capretto, per rallegrarmi co' miei amici.

30 Ma, quando questo tuo figlinolo, che ha mangiati i tuoi beni con le meretrici, è venuto, tu gli hai ammazzato il vitello

ingrassato.
31 Ed egli gli disse: Figliuolo, tu sei sempre meco, e ogni cosa mia è tua.

32 Or conveniva far festa, e rallegrarsi, perciocche questo tuo fratello era morto, ed è tornato a vita, era perduto, ed è statu ritrovato.

## Parabola dell' economo infedele.

16 OR egli disse ancora a' suoi discepoli: Vi era un uomo ricco, che avea un fattore; ed esso fu accusato appo lui, come dissipando i suoi beni.

2 Ed egli lo chiamò, e gli disse: Che cosa è questo che io odo di te? rendi mgione del tuo governo, perciocche tu non

puoi più essere mio fattore.

3 E il fattore disse fra sè medesimo: Circ faro! conciossiache il mio signore mi telga il governo; io non posso zappare, e d mendicar mi vergogno.

4 lo so ciò che io farò, acciocchè, quando io sarò rimosso dal governo, altri mi

riceva in casa sua.

5 Chiamati adunque a uno a uno i debitori del suo signore, disse al primo: Quanto devi al mio aignore?

6 Ed egli disse: Cento bati d'olio. El egli gli disse: Prendi la tua scritta, e siedi, e scrivine prestamente cinquanta

7 Poi disse ad un altro: E tu, quanto devi? Ed egli disse: Cento cori di gano. Ed egligli disse: Prendi la tua scritta.

e scrivine ottanta.

8 E il signore lodò l' ingiusto fattore, perciocche avea fatto avvedutamente; conciossiache i figliuoli di questo secolo sien più avveduti, nella lor generazione, che i figliuoli della luce.

9 Io altresi vi dico: Fatevi degli amici delle ricchezze ingiuste ; acciocche quando verrete meno, vi ricevano ne' tabema-

coli eterni.

10 Chi è leale nel poco, è anche leale nell'assai!; e chi è ingiusto nel poco, e anche ingiusto nell'assai.

11 Se dunque voi non siete stati leali nelle ricchezze ingiuste, chi vi fidera le vere

12 E se non siete stati leali nell' altru, chi vi darà il vostro?

13 Niun famiglio può servire a due si-gnori; perciocche, o ne odierà l'uno, e amerà l'altro; ovvero, si atterrà all'u-no, e sprezzerà l'altro; voi non potete servire a Dio, e a Mammona 9.

L' autorità della legge.

14 Or i Farisei, ch' erano avari , udivano

Ef. 2. 13, 17. im. 6. 17—19. <sup>o</sup> Sal. 51. 4. <sup>3</sup> Giac. 4. 8. J Mat. 25. 21. Luc. 49. 17.

anch' essi tutte queste cose, e lo beffa-

15 Ed egli disse loro: Voi siete que' che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Iddio conosce i vostri cuoria; perciocchè quel ch' è eccelso appo gli uomini è cosa abbominevole nel cospetto di Dio.

16 La legge e i profeti sono stati infino a Giovanni; da quel tempo il regno di Dio è evangelizzato, e ognuno vi entra per

forza <sup>6</sup>.

17.Or egli è più agevole che il cielo e la terra passino, che non che un sol punto

della legge cada.

18 Chiunque manda via la sua moglie, e ne sposa un' altra, commette adulterio; e chiunque sposa la donna mandata via dal marito commette adulterio a.

Parabola dell' nomo ricco e del povero Lazaro.

19 Or vi era un uomo ricco, il qual si vestiva di porpora e di bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente.

20 Vi era altresì un mendico, chiamato Lazaro, il qual giaceva alla porta d'esso, pieno d'ulceri;

21 E desiderava saziarsi delle miche che cadevano dalla tavola del ricco; anzi ancora i cani venivano, e leccavano le sue ulceri.

22 Or avvenne che il mendico morì, e fu portato dagli angeli nel seno d' Abrahamo; e il ricco morì anch' egli, e fu seppellito.

23 Ed essendo ne' tormenti nell'inferno, alzò gli occhi, e vide da lungi Abrahamo,

e Lazaro nel seno d'esso.

24 Ed egli, gridando, disse: Padre Abrahamo, abbi pietà di me, e manda Lazaro, acciocchè intinga la punta del dito nell'acqua; e mi rinfreschi la lingua; perciocchè io son tormentato in questa fiamma'

25 Ma Abrahamo disse: Figliuolo, ricordati che tu hai ricevuti i tuoi beni in vita tua, e Lazaro altresì i mali; ma ora egli

è consolato, e tu sei tormentato.

26 E oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posta unagran voragine, talchè coloro che vorrebbero di qui passare a voi non possono; parimente coloro che son di là non passano a noi.

27 Ed egli disse: Ti prego adunque, o padre, che tu lo mandi in casa di mio

padre;

28 Perciocchè io ho cinque fratelli; acciocchè testifichi loro; chè talora anch'essi non vengano in questo luogo di tormento.

29 Abrahamo gli disse: Hanno Mosè e i

profeti, ascoltin quelli.

30 Ed egli disse: No, padre Abrahamo; ma, se alcun de' morti va a loro, si ravvedranno.

31 Ed egli gli disse: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non pur crederanno, avvegnaché alcun de' morti risusciti .

Gli scandali; il perdono; la potenza della fede; i servi disutili.

17 OR egli disse a' suoi discepoli: Egli è impossibile che non avvengano scandali; ma, guai a colui per cui avvengono!

2 Meglio per lui sarebbe che una macina d'asino gli fosse appiccata al collo, e che fosse gettato nel mare, che di scandalez-

zare uno di questi piccoli i.

3 Prendete guardia a voi. Ora, se il tuo fratello ha peccato contro a te, riprendilo;

e se si pente, perdonagli.

4 E benche sette volte il di pecchi contro a te, se sette volte il di ritorna a te, dicendo: Io mi pento, perdonagli.

5 Allora gli apostoli dissero al Signore:

Accrescici la fede.

6 E il Signore disse: Se voi aveste pur tanta fede quant' è un granel di senape, voi potreste dire a questo moro: Diradicati, e piantati nel mare, ed esso vi ubbidirebbe "

7 Ora, chi è colui d'infra voi, il quale avendo un servo che ari, o che pasturi il bestiame, quando esso, tornando da' campi, entra in casa, subito gli dica: Passa qua, mettiti a tavola?

8 Anzi, non glidice egli: Apparecchiami da cena, e cigniti, e servimi, finchè io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e ber-

rai tu?

9 Tiene egli in grazia da quel servo, ch' egli ha fatte le cose che gli erano state

comandate? Io nol penso.

10 Così ancora voi, quando avrete fatte tutte le cose che vi son comandate, dite : Noi siam servi disutili<sup>n</sup>; conciossiachè abbiam fatto ciò ch' eravamo obbligati di fare.

## Guarigione di dieci lebbrosi.

11 Or avvenne che andando in Gerusalemme, egli passava per mezzo la Samaria e la Galilea.

12 E come egli entrava in un certo castello, dieci uomini lebbrosi gli vennero incontro, i quali si fermarono da lungi<sup>o</sup>.

13 E levarono la voce, dicendo: Mae-

stro Gesti, abbi pietà di noi.
14 Ed egli, vedutili, disse loro: Andate, mostratevi a sacerdoti. E avvenne che come essi andavano, furon mondati.

15 E un di loro, veggendo ch' era gua-

Glov. 5. 18.

Glov. 5. 39. Fat. 17. 11.

Mat. 18. 15. 21, 22.

Mat. 18. 15. 21, 22.

Lev. 14. 1, ecc. d Mat. 5. 32; 19. 9. A Mat. 28. m Mar. 9, 23;

rito, ritornò, glorificando Iddio ad alta | voce.

16 E si gettò sopra la sua faccia a' piedi di Gesù, ringraziandolo. Or colui era Sa-

17 E Gesù prese a dire: I dieci non son eglino stati nettati? e dove sono i nove?

18 Ei non se n' è trovato alcuno, che sia ritornato per dar gloria a Dio, se non questo straniero?

19 E disse a colui: Levati, e vattene; la tua fede ti ha salvato".

## La venuta repente del Roano di Dio.

20 Ora, essendo domandato da Farisei, quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro, e disse: Il regno di Dio non verrà in

maniera che si possa osservare. 21 E non si dirà: Eccolo qui, o eccolo là; perciocchè ecco, il regno di Dio è den-

tro di voi

22 Or egli disse ancora a' suoi discepoli: I giorni verranno che voi desidererete ve-dere un de giorni del Figliuol dell' uomo, e non lo vedrete

23 E vi si dirà: Eccolo qui, o eccolo là;

non vi andate, e non li seguitate d.

24 Perciocchè, quale è il lampo, il quale, lampeggiando, risplende da una parte di sotto al cielo infino all' altra, tale ancora sarà il Figliuol dell' uomo, nel suo giorno.

25 Ma conviene ch' egli prima sofferisca molte cose, e sia rigettato da questa gene-

26 E come avvenne a' di di Noè, così ancora avverrà a' di del Figliuol dell' uo-

mo<sup>f</sup>.

27 Gli uomini mangiavano, beveano, sposavano mogli, e si maritavano, infino al giorno che Noè entrò nell' arca; e il diluvio venne, e li fece tutti perire.

28 Parimente ancora, come avvenne a' di di Lot: la gente mangiava, bevea, comperava, vendeva, piantava, ed edificava;

29 Ma, nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece tutti perire 9.

30 Tal sarà il giorno, nel quale il Figliuol

dell' uomo apparirà.

31 In quel giorno, colui che sarà sopra il tetto della casa, ed avrà le sue masserizie dentro la casa, non iscenda per toglierle; e parimente chi sarà nella campagna non tomi addietro<sup>h</sup>.

32 Ricordatevi della moglie di Lot.

33 Chiunque avrà cercato di salvar la vita sua la perderà; ma chi l'avrà perduta farà ch' ella viverà

34 Io vi dico che in quella notte due

saranno in un letto; l'uno sarà preso, e l'altro lasciato.

35 Due donne macineranno insieme:

l' una sarà presa, e l'altra lasciata.

36 Due saranno nella campagna; l' uno

sarà preso, e l'altro lasciato.

37 E i discepoli, rispondendo, gli dissero:
Dove, Signore? Ed egli disse loro: Dove sarà il carname, quivi ancora si accoglieranno le aquile.

## Parabola del giudice iniquo.

OR propose loro ancora una parabola, per mostrare che convien dei

continuo orare, e non istancarsi, 2 Dicendo: Vi era un giudice in una città, il quale non temeva Iddio, e non avea

rispetto ad alcun uomo.

3 Or in quella stessa città vi era uni vedova, la qual venne a lui, dicendo: Fammi ragione del mio avversario.

4 Ed egli, per un tempo, non volle farlo; ma pur poi appresso disse fra sè mede simo: Quantunque io non tema Iddio, e non abbia rispetto ad alcun uomo;

5 Nondimeno, perciocchie questa vedova mi dà molestia, io le farò ragione; chè talora non venga tante volte che alla fine mi

6 E il Signore disse: Ascoltate ciò che

dice il giudice iniquo.

7 E Iddio non vendicherà egli i suci eletti, i quali giorno e notte gridano a lui; benchè sia lento ad adirarsi per loro?

8 Certo, io vi dico, che tosto li vendichera. Ma, quando il Figliuo i dell' uomo verrà, troverà egli pur la fede in terra!

## Parabola del Farisco e del pubblicano.

9 Disse ancora questa parabola a certi, che si confidavano in loro stessi d'esse giusti, e sprezzavano gli altri.

10 Due uomini salirono al tempio, per orare; l'uno era Fariseo, e l'altro pubbli-

Il Il Fariseo, stando in piè, orava in disparte, in questa maniera: O Dio, io ti ringrazio che io non son come gli altri uomini<sup>2</sup>: rapaci, ingiusti, adulteri; nè anche come quel pubblicano.

12 Io digiuno due volte la settimana, io

pago la decima di tutto ciò che posseggo.

13 Ma il pubblicano, stando da lungi.
non ardiva neppure d'alzar gli occhi al
cielo; anzi si batteva il petto, dicendo:

O Dio, sii placato inverso me peccatore.

14 Io vi dico, che costui ritorno in casa sua giustificato, più tosto che quell'altro; perciocche chiunque s' innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato.

<sup>&</sup>quot;Luc. 7. 50, e rif. b Rom. 14. 17. c Mat. 9. 15. d Mat. 24. 23—
"Mat. 24. 27. f Gen. cap. 6, 7. Mat. 24. 37—39. f Gen. 18. 20, ecc.; 19. 24—2
17. ecc. Mat. 10. 39; 16. 25. Mar. 8. 35. Luc. 9. 24. Giov. 12. 25.
"at. 24. 28. Luc. 11. 5, ecc. Rom. 12. 12. Apoc. 6. 10.
c. 3. 17. 18. r Prov. 29. 23. Mat. 23. 12. Giac. 4. 6. 1 Piet. 5. 5, 6. d Mat. 24. 23—26. Mar. 13. 21. , ecc.; 19. 24—29. Mat. 21. . 12. 25. Mat. 24. 40, ecc. P 2 Piet. 3. 8, 9. 836

## Gesù benedice i fanciulli. (Mat. 19. 13—15, e rif.)

15 Or gli furono presentati ancora de' piccoli fanciulli, acciocchè li toccasse; e i discepoli, veduto ciò, sgridavan coloro che li presentavano.

16 Ma Gesù, chiamati a sè i fanciulli, disse: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non li divietate; perciocche di tali

è il regno di Dio.

17 Io vi dico in verità, che chi non avrà ricevuto il regno di Dio come piccol fanciullo non entrerà in esso.

## Il giovane ricco. (Mat. 19. 16-30, e rif.)

18 E un certo de' principali lo domandò, dicendo: Maestro buono, facendo che, erediterò la vita eterna?

19 E Gesu gli disse: Perchè mi chiami buono? niuno è buono, se non un solo,

*cioè* Iddio.

20 Tu sai i comandamenti: Non commettere adulterio. Non uccidere. Non furare. Non dir falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre.

21 E colui disse: Tutte queste cose ho

osservate fin dalla mia giovanezza.

22 E Gesu, udito questo, gli disse: Una cosa ti manca ancora: vendi tutto ciò che tu hai, e distribuiscilo a' poveri, e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni, e seguitami.

23 Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perciocchè era

molto ricco.

24 E Gesù, veduto ch' egli si era attristato, disse: O quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!

25 Perciocche, egli è più agevole che un cammello entri per la cruna d' un ago, che non che un ricco entri nel regno di

Dio.

26 E coloro che l'udirono dissero: Chi

adunque può esser salvato?

27 Ed egli disse: Le cose impossibili appo gli uomini son possibili appo Iddio. 28 E Pietro disse: Ecco, noi abbiam

lasciato ogni cosa, e ti abbiam seguitato. 29 Ed egli disse loro: Io vi dico in venità, che non vi è alcuno, che abbia lasciato casa, o padre e madre, o fratelli, o moglie, o figliuoli, per lo regno di Dio;

30 Il qual non ne riceva molti cotanti in questo tempo, e nel secolo a venire la

vita eterna.

## Gesù annunzia la sua passione. (Mat. 20. 17-19, e rif.)

31 Poi, presi seco i dodici, disse loro: Ecco, noi saliamo in Gerusalemme, e tutte le cose scritte dal profeti intorno al Figliuol dell' uomo saranno adempiute.

32 Perciocchè egli sarà dato in man de' Gentili, e sarà schernito, e oltraggiato; e gli sarà sputato nel volto.

33 Ed essi, dopo averlo flagellato, l'uccideranno; ma egli risusciterà al terzo

giorno.

34 Ed essi non compresero nulla di queste cose; anzi questo ragionamento era loro occulto, e non intendevano le cose ch' eran loro dette".

# Il cieco di Gerico. (Mat. 20. 29—34, e rif.)

35 Ora, come egli s' avvicinava a Gerico, un certo cieco sedeva presso della via, mendicando;

36 E udita la moltitudine che passava,

domandò che cosa ciò fosse.

37 E gli fu fatto assapere che Gesù il Nazareo passava.

38 Ed egli gridò, dicendo: Gesù, Figliuol di Davide, abbi pietà di me.

39 E coloro che andavano avanti lo sgridavano, acciocchè tacesse; ma egli vie più gridava: Figliuol di Davide, abbi pietà di me.

40 E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato. E come fu presso di lui,

lo domandò,

41 Dicendo: Che vuoi che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io ricoveri la vista.

42 E Gesù gli disse: Ricovera la vista;

la tua fede ti ha salvato b.

43 Ed egli in quello stante ricovero la vista, e lo seguitava, glorificando Iddio. E tutto il popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.

### Zaccheo.

19 E GESÙ, essendo entrato in Gerico, passava per la città.

2 Ed ecco un uomo, detto per nome Zaccheo, il quale era il capo de' pubblica-

ni, ed era ricco.

3 E cercava di veder Gesù, per saper chi egli era; ma non poteva per la moltitudine, perciocchè egli era piccolo di

4 E corse innanzi, e sali sopra un sicomoro, per vederlo; perciocchè egli avea da passare per quella via.

5 E come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi, e lo vide, e gli disse: Zaccheo, scendi giù prestamente, perciocchè oggi ho ad albergare in casa tua.

6 Ed egli scese prestamente, e lo rice-

vette con allegrezza.

7 E tutti, veduto ciò, mormoravano, dicendo: Egli è andato ad albergare in casa d' un uom peccatorec.

8 E Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io dono la metà di tutti i miei beni a' poveri; e se ho frodato alcuno, io gliene fo la restituzione a quattro doppia.

9 E Gesù gli disse: Oggi è avvenuta sa-

lute a questa casa; conciossiache anche costui sia figliuol d' Abrahamo .

10 Perciocchè il Figliuol dell' uomo è venuto per cercare, e per salvare ciò ch' era perito.

## Parabola delle dieci mine. (Mat. 25. 14-30.)

11 Or ascoltando essi queste cose, Gesu soggiunse, e disse una parabola; perciocchè egli era vicino a Gerusalemme, ed essi stimavano che il regno di Dio apparirebbe subito in quello stante.

12 Disse adunque: Un uomo nobile andò in paese lontano, per prender la possession

d'un regno, e poi tornare.

13 E chiamati a sè dieci suoi servitori, diede loro dieci mine, e disse loro: Traffi-

cate, finchè io venga

14 Or i suoi cittadini l'odiavano, e gli mandarono dietro un' ambasciata, dicendo: Noi non vogliamo che costui regni

sopra di noi d. 15 E avvenne che quando egli fu ritornato, dopo aver presa la possessione del regno, comando che gli fosser chiamati que' servitori, a' quali avea dati i denari, acciocchè sapesse quanto ciascuno avea

guadagnato trafficando.

16 E il primo si presentò, dicendo: Signore, la tua mina ne ha guadagnate altre dieci.

17 Ed egli gli disse: Bene sta, buon servitore; perciocchè tu sei stato leale in cosa minima, abbi podestà sopra dieci città.

18 Poi venne il secondo, dicendo: Signore, la tua mina ne ha guadagnate cin-

19 Ed egli disse ancora a costui: E tu

sii sopra cinque città.

20 Poi ne venne un altro, che disse: Signore, ecco la tua mina, la quale io ho

tenuta riposta in uno sciugatoio.

21 Perciocchè io ho avuto tema di te, perchè tu sei uomo aspro, e togli ciò chè non hai messo, e mieti ciò che non hai seminato.

22 E il suo signore gli disse: Io ti giudicherò per la tua propria bocca, malvagio servitore; tu sapevi che io sono uomo aspro, che tolgo ciò che non ho messo, e mieto ciò che non ho seminato;

23 Perchè dunque non desti i miei denari a' banchieri, ed io, al mio ritorno, li

avrei riscossi con frutto?

24 Allora egli disse a coloro ch' erano ivi presenti: Toglietegli la mina, e datela a colui che ha le dieci mine.

25 (Ed essi gli dissero: Signore, egli ha dieci mine.)

26 Perciocchè io vi dico, che a chiunque ha sarà dato; ma, chi non ha, eziandio quel ch' egli ha gli sarà tolto.

27 Oltre a ciò, menate qua que miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi sopra loro, e scannateli in mia pre-

senza.

# Ingresso trionfale di Gesù in Gerusalenne. (Mat. 21. 1—11, e rif.)

28 Ora, avendo dette queste cose, egli andava innanzi, salendo in Gerusalemme.

29 E come egli fu vicin di Betfage, e di Betania, presso al monte detto degli Ulivi, mando due de' suoi discepoli,

30 Dicendo: Andate nel castello, che è qui di rincontro; nel quale essendo entrati, troverete un puledro d'asino legato. sopra il quale niun uomo giammai montò; scioglietelo, e menatemelo.

31 E se alcun vi domanda perchè voi lo sciogliete, ditegli così: Perciocchè il 8 gnore ne ha bisogno.

32 E coloro ch' eran mandati andarono. e trovarono come egli avea lor detto.

33 E come essi scioglievano il puledro i padroni d'esso dissero loro: Perchèsciogliete voi quel puledro?

34 Ed essi dissero: Il Signore ne ha hi-

sogno.

35 E lo menarono a Gesù : e gettaron 🖟 lor veste sopra il puledro, e vi fecero montar Gesù sopra.

36 E mentre egli camminava, stende-

van le lor veste nella via.

37 E come egli già era presso della scesa del monte degli Ulivi, tutta la moltitudine de' discepoli con allegrezza pres a lodare Iddio con gran voce, per tutte k potenti operazioni che avean vedute;

38 Dicendo: Benedetto sia il Reche viene nel nome del Signore; pace in ciela e gloria ne' luoghi altissimi e!

39 E alcuni de' Farisei d' infra la molu tudine gli dissero: Maestro, sgrida i tuol discepoli!

40 Ed egli, rispondendo, disse loro: 10 vi dico che se costoro si tacciono, le pietre

grideranno.

41 E come egli fu presso della città, vey

gendola, pianse sopra lei.

42 Dicendo: Oh! se tu ancora, almeni in questo giorno, avessi riconosciute k cose appartenenti alla tua pace! ma ori elleno son nascoste agli occhi tuoi.

43 Perciocchè ti sopraggiugneranno giorni, ne' quali i tuoi nemici ti faranno de gli argini attorno, e ti circonderanno, e ti assedieranno d'ogn' intorno.

44 E atterreranno te, e i tuoi figliuo: dentro di te; e non lasceranno in te pietra sopra pietra; perciocche tu non hai nor nosciuto il tempo della tua visitazione.

### Purificazione del tempio. (Mat. 21. 12—17, e rif.)

45 Poi, entrato nel tempio, prese a cacciarne coloro che vendevano, e che comperavano in esso;

46 Dicendo loro: Egli è scritto: La casa mia è casa d'orazione; ma voi ne avete

fatta una spelonca di ladroni.

47 E ogni giorno egli insegnava nel empio. E i principali sacerdoti, e gli tempio. Scribi, e i capi del popolo cercavano di farlo morire".

48 E non trovavano che cosa potesser fare, perciocche tutto il popolo pendeva dalla sua bocca, ascoltandolo.

## Del batterimo di Giovanni. (Mat. 21. 23—27, e rif.)

20 E AVVENNE un di que' giorni, che mentre egli insegnava il popolo nel tempio, ed evangelizzava, i principali sacerdoti, e gli Scribi, con gli anziani, so-

praggiunsero, 2 E gli dissero: Dicci di quale autorità tu fai coteste cose; o, chi è colui che ti

ha data cotesta autorità.

3 Ed egli, rispondendo, disse loro: Anch' io vi domanderò una cosa; e voi ditemela:

4 Il battesimo di Giovanni era egli dal

cielo, o dagli uomini?

5 Ed essi ragionavan fra loro, dicendo: Se diciamo che era dal cielo, egli ci dirà: Perchè dunque non gli credeste?

6 Se altresi diciamo che era dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà; perciocchè egli è persuaso che Giovanni era profeta.

7 Risposero adunque che non sapevano

onde egli sosse

8 E Gesti disse loro: Io ancora non vi dirò di quale autorità io fo queste cose.

## Parabola de' malvagi vignaiuoli. (Mat. 21. 33-46, e rif.)

9 Poi prese a dire al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, e l' allogò a certi lavoratori, e se ne andò in viaggio, e dimorò fuori lungo tempo.

10 E nella stagione mandò un servitore a que' lavoratori, acciocche gli desser del frutto della vigna; ma i layoratori, bat-

tutolo, lo rimandarono vuoto.

11 Ed egli di nuovo vi mandò un altro servitore; ma essi, battuto ancora lui, e vituperatolo, lo rimandarono vuoto.

12 Ed egli ne mando ancora un terzo; ma essi, ferito ancora costui, lo caccia-

rono.

13 E il signor della vigna disse: Che farò? io vi manderò il mio diletto figliuolo; forse, quando lo vedranno, gli porteranno rispetto.

14 Ma i lavoratori, vedutolo, ragionaron fra loro, dicendo : Costui è l'erede ; venite, | lasciati figliuoli.

uccidiamolo, acciocchè l'eredità divenga nostra.

15 E cacciatolo fuor della vigna, l' uccisero. Che farà loro adunque il signor

della vigna?

16 Egli verrà, e distruggerà que' lavoratori, e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: Così non sia.

17 Ed egli, riguardatili in faccia, disse: Che cosa adunque è questo ch' è scritto: La pietra che gli edificatori hanno riprovata è divenuta il capo del cantone?

18 Chiunque caderá sopra quella pietra sarà fiaccato, ed ella triterà colui sopra cui ella caderà.

### La quistione del censo. (Mat. 22. 15-22, e rif.)

19 E i principali sacerdoti, e gli Scribi, cercavano in quella stessa ora di mettergli le mani addosso, perciocchè riconobbero ch' egli avea detta quella parabola contro

a loro; ma temettero il popolo. 20 E spiandolo, gli mandarono degl' in-sidiatori, che simulassero d' esser giusti, per soprapprenderlo in parole; per darlo in man della signoria, e alla podestà del

governatore.

21 E quelli gli fecero una domanda, dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli, e insegni dirittamente, e che non hai riguardo alla qualità delle persone, ma insegni la via di Dio in verità;

22 Ecci egli lecito di pagare il tributo a

Cesare, o no?

23 Ed egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: Perchè mi tentate?

24 Mostratemi un denaro; di cui porta egli la figura, e la soprascritta? Ed essi, rispondendo, dissero: Di Cesare.

25 Ed egli disse loro: Rendete adunque

a Cesare le cose di Cesare, e a Dio le cose

di Dio.

26 E non lo poterono soprapprendere in parole davanti al popolo; e maravigliatisi della sua risposta, si tacquero.

## I Sadducei e la risurrezione. (Mat. 22. 23-33, e rif.)

27 Or alcuni de' Sadducei, i quali contendono non esservi risurrezione, accosta-

tisi, lo domandarono,

28 Dicendo: Maestro, Mosè ci ha scritto, che se il fratello d'alcuno muore avendo moglie, e muore senza figliuoli, il suo fratello prenda la moglie, e susciti progenie al suo fratello.

29 Or vi furono sette fratelli; e il primo,

presa moglie, morì senza figliuoli.

30 E il secondo prese quella moglie, e

morì anch' egli senza figliuoli.

31 Poi il terzo la prese; e simigliantemente tutti e sette; e morirono senza aver 32 Ora, dopo tutti, morì anche la donna.

33 Nella risurrezione adunque, di chi di loro sarà ella moglie? conciossiachè tutti e sette l'abbiano avuta per moglie.

34 E Gesù, rispondendo, disse loro: I figliuoli di questo secolo sposano, e son

maritati;

35 Ma coloro che saranno reputati degni d'ottener quel secolo, e la risurrezion de' morti, non isposano, e non son maritati.

36 Perciocche ancora non possono più morire; conciossiachè sieno pari agli angeli; e son figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione.

37 Or che i morti risuscitino, Mosè stesso lo dichiarò presso al pruno, quando egli nomina il Siguore l'Iddio d'Abrahamo, e l' Iddio d' Isacco, e l' Iddio di Giacobbe.

38 Or egli non è Dio de' morti, anzi de' viventi; conciossiache tutti vivano a lui.

39 E alcuni degli Scribi gli fecer motto, e dissero: Maestro, bene hai detto.

40 E non ardirono più fargli alcuna domanda.

### Il Cristo figliuol di Davide. (Mat. 22. 41, ecc., e rif.)

41 Ed egli disse loro: Come dicono che il Cristo sia figliuolo di Davide?

42 E pur Davide stesso, nel libro de' Salmi, dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra,

43 Finche io abbia posti i tuoi nemici

per iscannello de' tuoi piedi.
44 Davide adunque lo chiama Signore. E come è egli suo figliuolo?

## Gesù censura gli Scribi. (Mat. 23. 1, ecc., e rif.)

45 Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse a' suoi discepoli:

46 Guardatevi dagli Scribi, i quali volentieri passeggiano in vesti lunghe, e amano le salutazioni nelle piazze, e i primi seggi nelle raunanze, e i primi luoghi

ne' conviti.
47 I quali divorano le case delle vedove, eziandío sotto specie di far lunghe orazioni; essi ne riceveranno maggior con-

dannazione.

## Il quattrimo della vedova. (Mar. 12. 41—44, e rif.)

21 OR Gesù, riguardando, vide i ricchi che gettavano i lor doni nella cassa delle offerte.

2 Vide ancora una vedova poveretta, la

qual vi gettava due piccioli.

3 E disse: Io vi dico in verità, che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri.

4 Perciocchè tutti costoro hanno gettato nelle offerte di Dio di ciò che soprabbonda loro; ma costei vi ha gettato della sua inopia, tutta la sostanza ch' ella avea.

Il sermone profetico: principio di dolori. (Mat. 24. 1—14, e rif.)

5 Poi appresso, dicendo alcuni del tempio, ch' esso era adorno di belle pietre, e

d'offerte, egli disse:

6 Quant' è a queste cose che voi riguardate, verranno i giorni, che non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.

7 Ed essi lo domandarono, dicendo: Maestro, quando avverran no dunque queste cose? e qual sarà il segno del tempo, nel qual queste cose devono avvenire!

8 Ed egli disse: Guardate che non siate sedotti; perciocchè molti verranno sotto il mio nome, dicendo: Io son desso; e: L tempo è giunto. Non andate adunque dietro a loro.

9 Ora, quando udirete guerre, e turbamenti, non siate spaventati; perciocche conviene che queste cose avvengano prima; ma non però subito appresso sarà la fine.

10 Allora disse loro: Una gente si kverà contro all'altra gente, e un regno

contro all'altro.

11 E in ogni luogo vi saranno gran tre moti, e fami, e pestilenze; vi saranno eziandio de' prodigi spaventevoli, e de gran segni dal cielo.

12 Ma, avanti tutte queste cose, metteranno le mani sopra voi, e vi perseguiranno, dandovi in man delle raunanze, e mettendovi in prigione; traendovi ai re.

e a' rettori, per lo mio nome.

13 Ma ciò vi riuscirà in testimonianza.

14 Mettetevi adunque in cuore di non premeditar come risponderete a vostil difesa.

15 Perciocché io vi darò bocca, e 🥸 pienza, alla quale non potranno contradire, nè contrastare tutti i vostri avversan.

16 Or voi sarete traditi, eziandio da padri, e da madri, e da fratelli, e da parenti, e da amici; e ne faran morir di voi.

17 E sarete odiati da tutti per lo mio nome.

18 Ma pure un capello del vostro capo

non perirà. 19 Possedete le anime vostre nella vostra pazienza.

Il sermone profetico (seguito): la gran tribo lazione. (Mat. 24, 15—28, e rif.)

20 Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata d'eserciti, sappiate che allora

la sua distruzione è vicina.

21 Allora coloro che saranno nella Giudea fuggano a' monti; e coloro che saranno dentro d'essa dipartansi; e coloro che saranno su per li campi non entrino in essa.

22 Perciocchè que' giorni saranno giorni di vendetta; acciocchè tutte le cose che

sono scritte sieno adempiute.

23 Ora, guai alle gravide, e a quelle che latteranno a que' di! perciocche vi sarà gran distretta nel paese, ed ira sopra

questo popolo.

24 E caderanno per lo taglio della spada, e saranno menati in cattività fra tutte le genti; e Gerusalemme sara calpestata da' Gentili, finchè i tempi de' Gentili sieno compiuti.

Il sermone profetico (seguito): il ritorno del Figliuol dell' uomo. (Mat. 24. 29—35, e rif.)

25 Poi appresso, vi saranno segni nel sole, e nella luna, e nelle stelle; e in terra, angoscia delle genti con ismarrimento; rimbombando il mare e il fiotto;

26 Gli uomini, spasimando di paura, e d'aspettazion delle cose che sopraggiugneranno al mondo; perciocchè le potenze

de' cieli saranno scrollate.

27 E allora vedranno il Figliuol dell' uomo venire in una nuvola, con potenza, e

gran gloria.

28 Ora, quando queste cose cominceranno ad avvenire, riguardate ad alto, e alzate le vostre teste; perciocchè la vostra redenzione è vicina.

29 E disse loro una similitudine: Ri-

guardate il fico, e tutti gli alberi.
30 Quando già hanno germogliato, voi, veggendolo, riconoscete da voi stessi che già la state è vicina.

31 Così ancora voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che il regno

di Dio è vicino.

32 lo vi dico in verità, che questa età non passerà, finchè tutte queste cose non sieno avvenute.

33 Il cielo e la terra passeranno; ma le

mie parole non passeranno.

## Il sermone profetico: vigilanza. (Mat. 24. 36—44,)

34 Or guardatevi, chè talora i vostri cuori non sieno aggravati d'ingordigia d nè d'ebbrezza, ne delle sollecitudini di questa vita; e che quel giorno di subito improvviso non vi sopravvenga.

35 Perciocche, a guisa di laccio, egli sopraggiugnerà a tutti coloro che abitano

sopra la faccia di tutta la terra.

36 Vegliate adunque<sup>c</sup>, orando in ogni tempo, acciocche siate reputati degni di scampar tutte le cose che devono avvenire; e di comparire davanti al Figliuol dell' uomo.

### Il patto del tradimento. (Mat. 28. 1-5, 14-1), e rif.)

37 Or di giorno egli insegnava nel tempio, e le notti, usc to fuori, dimorava in sul monte detto degli Ulivi d.

38 E tutto il popolo, la mattina a lè sparso per voi.

buon' ora, veniva a lui, nel tempio, per udirlo.

22 OR la festa degli azzimi, detta la pasqua, si avvicinava.

2 E i principali sacerdoti, e gli Scribi, cercavano come lo farebbero morire, per-

ciocchè temevano il popolo.

3 Or Satana entrò in Giuda, detto per soprannome Iscariot, il quale era del nu-

mero de' dodici.

4 Ed egli andò, e ragionò co' principali sacerdoti, e co' capitani, come egli lo metterebbe loro nelle mani.

5 Ed essi se ne rallegrarono, e patteg-

giarono con lui di dargli danari.

6 Ed egli promise di darglielo nelle mani; e cercava opportunità di farlo senza tumulto.

# L'ultima pasqua; la Santa Cena. (Mat. 26. 17—30, e rif.)

7 Or venne il giorno degli azzimi, nel qual conveniva sacrificar la pasqua.

8 E Gesù mandò Pietro e Giovanni, dicendo: Andate, apparecchiateci la pasqua, acciocchè la mangiamo.

9 Ed essi gli dissero: Ove vuoi che l' ap-

parecchiamo?

10 Ed egli disse loro: Ecco, quando sarete entrati nella città, voi scontrerete un uomo, portando un testo pien d' aequa; seguitatelo nella casa ov' egli entrerà.

11 E dite al padron della casa: Il Maestro ti manda a dire: Ov' è la stanza, nella quale io mangerò la pasqua co'mici

discepolif

12 Ed esso vi mostrerà una gran sala acconcia; quivi apparecchiate la pasques.

13 Essi dunque, andati, trovaron comecgli avea lor detto, e apparecchiaron la pasqua. 14 E quando l'ora fu venuta, egli si mise a tavola, co' dodici apostoli.

15 Ed egli disse loro: Io ho grandemente desiderato di mangiar questa pasqua con voi, innanzi che io soffra.

16 Perciocchè io vi dico che non ne mangerò più, finchè tutto sia compiuto nel regno di Dio.

17 E avendo preso il calice, rendè grazie, e disse: Prendete questo calice, e

distribuitelo tra voi;

18 Perciocche, jo vi dico che non berroprù del frutto della vigna, finchè il regno

di Dio sia venuto.

19 Poi, avendo preso il pane, rendè grazie, e lo ruppe, e lo diede loro, dicendo: Quest' è il mio corpo, il quale è dato per voi; fate questo in rammemorazione di me.

20 Parimente ancora, dopo aver remain. diede loro il calice, dicendo: Que

è il nuovo patto nel mio sang

21 Nel rimanente, ecco, la manodi colui che mi tradisce è meco a tavola.

22 E il Figliuol dell' uomo certo se ne va, secondo ch' è determinato; ma, guai a quell'uomo per cui egli è tradito!

23 Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri, chi fosse pur quel di loro

che farebbe ciò.

# Il mappiore sia come il minore. (Mat. 20. 25—28, e rif.)

24 Or nacque ancora fra loro una contesa, chi di loro paresse che fosse il maggiore a

25 Ma egli disse loro: I re delle genti le signoreggiano, e coloro che han podestà sopra esse son chiamati benefattori.

28 Ma non già così voi; anzi, il maggiore fra voi sia come il minore, e quel che regge come quel che ministra.

27 Perciocche, quale è il maggiore, colui ch' è a tavola, o pur colui che serve i non è egli colui ch' è a tavola! or io sono in mezzo di voi come colui che serve.

28 Or voi siete quelli che siete perseve-

rati meco nelle mie tentazioni. 29 Ed io altresì vi dispongo il regno, siccome il Padre mio me l'ha disposto;

30 Acciocche voi mangiate, e beviate, alla mia tavola, nel mio regno; e sediate sopra de' troni, giudicando le dodici tribù d'Israele.

## Pletro avvisato. (Mat. 26. 33-35, e rif.)

31 Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha richiesto di va-

gliarvi, come si vaglia il grano.

32 Ma io ho pregato per te, acciocchè la tua fede non venga meno; e tu, quando un giorno sarai convertito, conferma i tuoi fratelli.

33 Ma egli disse: Signore, io son presto ad andar teco, e in prigione, e alla

morte.

34 Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che il gallo non canterà oggi, prima che tu non abbi negato tre volte di conoscermi.

#### Le due spade,

35 Poi disse loro: Quando io vi ho mandati senza borsa, e senza tasca, e senza scarpe, avete voi avuto mancamento di cosa alcuna el Ed essi dissero: Di niuna.

36 Disse loro adunque: Ma. ora, chi ha una borsa tolgala; parimente ancora una tasca; e chi non ne ha venda la sua vesta.

e comperi una spada.

37 Perciocche, io vi dico che conviene che eziandio questo ch' è scritto sia adempiuto in me: Ed egli è stato annoverato fra i malfattori d. Perciocche le cose, che sono scritte di me, hanno il lor compimento.

38 Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ed egli disse loro: Basta.

## Gesù in Ghetsemane. (Mat, 26. 36-46, e rif.)

39 Poi, essendo uscito, ando, secondo la sua usanza, al monte degli Ulivi; e i suoi discepoli lo seguitavano anch' essi.

40 E giunto al luogo, disse loro: Orate,

chè non entriate in tentazione.

41 Allora egli fu divelto da loro, quasi per una gettata di pietra; e postosi inginocchioni, orava,

42 Dicendo: Padre, oh! volessi tu tra-sportar da me questo calice! ma pure, non la mia volontà, ma la tua sia fatta.

43 E un angelo gli apparve dal cielo

confortandolo

44 Ed egli, essendo in agonia, orava vie più intentamente; e il suo sudore divenne simile a grumoli di sangue, che cadevano in terra.

45 Poi, levatosi dall' orazione, venne a' suoi discepoli, e trovò che dormivano

di tristizia

46 E disse loro: Perchè dormite? levatevi. e orate, chè non entriate in tentazione.

## Arresto di Gesù. (Mat. 26. 47-56, e rif.)

47 Ora, mentre egli parlava ancora, ecco una turba; e colui che si chiamava Giuda, uno de' dodici, andava davanti a loro, e si accostò a Gesù per baciarlo; perciocchè egli avea loro dato questo segno: Colui che io bacerò è desso.

48 E Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu il Figliuol dell' uomo con un bacio?

49 E coloro ch' erano della compagnia di Gesù, veggendo che cosa era per avvenire, dissero: Signore, percoteremo noi con la spada?

50 E un certo di loro percosse il servitore del sommo sacerdote, e gli spiccò

l' orecchio destro.

51 Ma Gesù fece lor motto, e disse: Lasciate, non più. E toccato l'orecchio di

colui, lo guari.

52 E Gesù disse a' principali sacerdoti. e a' capi del tempio, ed agli anziani, ch' eran venuti contro a lui: Voi siete usciti contro a me con ispade, e con aste, come contro a un ladrone.

53 Mentre io era con voi tuttodi nel tempio, voi non metteste mai le mani sopra me; ma quest' è l' ora vostra, e la po-

destà delle tenebre.

# Gesù rinnegato da Pietro. (Mat. 26. 60—75, e rif.)

54 Ed essi lo presero, e lo menarono, e lo condussero dentro alla casa del sommo sacerdote; e Pietro lo seguitava da lungi. 55 E avendo essi acceso del fuoco in

mezzo della corte, ed essendosi posti a sedere insieme, Pietro si sedette nel mezzo di loro.

56 Or una certa fanticella, vedutolo seder presso del fuoco, e guardatolo fiso, disse: Anche costui era con lui.

57 Ma egli lo rinnegò, dicendo: Donna,

io nol conosco.

58 E poco appresso, un altro, vedutolo, gli disse: Anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse: O uomo, non sono,

59 E infraposto lo spazio quasi d' un' ora, un certo altro affermava lo stesso, dicendo: In verità, anche costui era con

lui; perciocche egli è Galileo.
60 Ma Pietro disse: O nomo, io non so
quel che tu ti dici. E subito, parlando

egli ancora, il gallo cantò.

61 E il Signore, rivoltosi, riguardo Pie-tro. E Pietro si rammento la parola del Signore, come egli gli avea detto: Avanti che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre voltę.

62 E Pietro se ne usci, e pianse amara-

mente.

## Gesù davanti al Sinedrio. (Mat. 26. 57—68, e rif.)

63 E coloro che tenevano Gesù lo scher-

nivano, percotendolo.
64 É velatigli gli occhi, lo percotevano in su la faccia; e lo domandavano, dicendo: Indovina chi è colui che ti ha percosso.

65 Molte altre cose ancora dicevano con-

ro a lui, bestemmiando.

66 Poi, come fu giorno, gli anziani del popolo, i principali sacerdoti, e gli Scribi, si raunarono, e lo menarono nel lor concistoro,

67 E gli dissero: Sei tu il Cristo? diccelo. Ed egli disse loro: Benchè io vel

dica, voi nol crederete.
68 E se altresi io vi fo qualche domanda, voi non mi risponderete, e non mi lascerete andare.

69 Da ora innanzi il Figliuol dell' uomo

sedera alla destra della potenza di Dio. 70 E tutti dissero: Sei tu adunque il Figliuol di Dio? Ed egli disse loro Voi

lo dite, perciocchè io lo sono.
71 Ed essi dissero: Che abbiam più bisogno di testimonianza? conciossiache noi stessi l'abbiamo udito dalla sua propria bocca.

## Gesù davanti a Pilato ed Erode. (Mat. 27. 1, 2, 11-31, e rif.)

23 ALLORA tutta la moltitudine di loro si levo, e lo menò a Pilato.

2 E cominciarono ad accusarlo, dicendo. Noi abbiam trovato costui sovvertendo la nazione, e divietando di dare i tributi a Cesare a, dicendo sè essere il Cristo, il Re.

3 E Pilato lo domando, dicendo: Sez tu il Re de' Giudei? Ed egli, risponden-dogli, disse: Tu il dici.

4 E Pilato disse a' principali sacerdoti, e alle turbe: Io non trovo maleficio al-cuno in quest' uomo.

5 Ma essi facevan forza, dicendo: Egli commuove il popolo, insegnando per tutta. la Giudea, avendo cominciato da Galilea fin qua.

6 Allora Pilato, avendo udito nominar Galilea, domandò se quell' uomo era Ga-

lileo.

7 E risaputo ch' egli era della giurisdizione di Erode, lo rimandò ad Erode, il quale era anch' egli in Gerusalemme a

que' dì.

8 Ed Erode, veduto Gesù, se ne ralle-grò grandemente; perciocchè da molto tempo desiderava di vederlo d; perchè avea udite molte cose di lui, e sperava veder

fargli qualche miracolo.

9 E lo domandò per molti ragionamenti;
ma egli non gli rispose nulla.

10 E i principali sacerdoti, e gli Scribi, comparvero quivi, accusandolo con grande storzo.

11 Ma Erode, co' suoi soldati, dopo a, verlo sprezzato, e schernito e, lo vesti d'una veste bianca, e lo rimandò a Pilato. 12 Ed Erode e Pilato divennero amici

insieme in quel giorno/; perciocchè per l'addietro erano stati in inimicizia fra loro.

13 E Pilato, chiamati insieme i princi-

pali sacerdoti, e i magistrati, e il popolo, 14 Disse loro: Voi mi avete fatto comparir quest' uomo davanti, come se egli sviasse il popolo; ed ecco, avendolo io in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcun maleficio di quelli de' quali l'acquaste.

15 Ma non pure Erode; conciossiache io vi abbia mandati a lui; ed ecco, non gli è stato fatto nulla, onde egli sia giudi-

cato degno di morte. 16 Lo adunque lo castigherò, e poi lo libererò.

17 Or gli conveniva di necessità liberar loro uno, ogni di di festa.

18 E tutta la moltitudine gridò, dicendo:

Togli costui, e liberaci Barabba.

19 Costui era stato incarcerato per una sedizione, fatta nella città, con omicidio. 20 Perciò Pilato da capo parlò loro, de-

siderando liberar Gesù.

21 Ma essi gridavano in contrario, di-cendo: Crocifiggilo, crocifiggilo.

22 Ed egli, la terza volta, disse loro: Ma pure, che male ha fatto costui? io non ho trovato in lui maleficio alcuno degno di morte. Io adunque lo castigherò, e poi lo libererò.

23 Ma essi facevano instanza con gran

Mat. 17. 37; 22. 21, Mar. 12. 17. Fat. 4. 27. 1 Piet. 2. 22. \* Luc. 8. 1. . . 4 Luc. 9. 9. " LEA LEI" 843

grida, chiedendo che fosse crocifisso; e le lor grida e quelle de' principali sacerdoti, si rinforzavano.

24 E Pilato pronunziò che fosse fatto

ciò che chiedevano.

25 E liberò loro colui ch' era incarcerato per sedizione, e per omicidio, il quale essi aveano chiesto; e rimise Gesti alla lor volontà.

## Gesà sulla via del Golgota.

26 E come essi lo menavano, presero un certo Simon Cireneo, che veniva da' campi, e gli misero addosso la croce, per portaria dietro a Gesù a.

27 Or una gran moltitudine di popolo, e di donne, lo seguitava, le quali ancora facevano cordoglio, e lo lamentavano.

28 Ma Gesù, rivoltosi a loro, disse: Figlinole di Gerusalemme, non piagnete per me; anzi, piagnete per voi stesse, e per li vostri figliuoli.

29 Perciocche, ecco, i giorni vengono che altri dira: Beate le sterilio! e beati i corpi che non hanno partorito, e le mam-

melle che non hanno lattato!

30 Allora prenderanno a dire a' monti: Cadeteci addosso; ed a' colli: Copriteci c.

31 Perciocchè, se fanno queste cose al legno verde, che sarà egli fatto al seccod? 32 Or due altri ancora, ch' erano malfattori, erano menati con lui, per esser fatti morire.

## La crocifissione. (Mat. 27. 83-56, e rif.)

33 E quando furono andati al luogo, detto del Teschio, crocifissero quivi lui, e i malfattori, l' uno a destra, e l' altro a ministra.

34 E Gesù diceva: Padre, perdona loro", nerciocche non sanno quel che si fanno. Poi, avendo fatte delle parti de' suoi vesti-

menti, trassero le sorti.

35 E il popolo stava quivi, riguardando/; ed anche i rettori, insiem col popolo, lo beffavano, dicendo: Egli ha salvati gli altri, salvi sè stesso; se pur costui è il Cristo, l' Eletto di Dio.

36 Or i soldati ancora lo schernivano, accostandosi, e presentandogli dell' aceto;

37 E dicendo: Se tu sei il Re de' Giu-

dei, salva te stesso.

38 Or vi era anche questo titolo, di sopra al suo capo, scritto in lettere, greche, romane, ed ebraiche: COSTUI E IL RE DE' GIUDEI.

39 Or l'uno de' malfattori appiccati lo Ingiuriava, dicendo: Se tu sei il Cristo,

salva te stesso, e noi.

40 Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava, dicendo: Non hai tu timore, non pur di Dio, essendo nel medesimo supplizió?

41 E noi di vero vi siam giustamente, perciocchè riceviamo la condegna pena de' nostri fatti; ma costui non ha commesso alcun misfatto.

42 Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me, quando sarai venuto nel tuo

43 E Gesù gli disse: Io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso.

44 Or era intorno delle sei ore, e si fecer tenebre sopra tutta la terra, infino alle nove.

45 E il sole scurò, e la cortina del tem-

pio si fendè per lo mezzo.

46 E Gesù, dopo aver gridato con gran voce, disse: Padre, io rimetto lo spirito mio nelle tue mani. E detto questa rendè lo spirito.

47 E il centurione, veduto ciò ch' en avvenuto, giorifico Iddio, dicendo: Ve-

ramente quest' uomo era giusto.

48 E tutte le turbe, che si erano raunate a questo spettacolo, vedute le cose ch' erano avvenute, se ne tornarono, battendosi il petto.

## Il seppellimento. (Mat. 27. 57—66, e rif.)

49 Ora, tutti i suoi conoscenti, e le donne che l'aveano insieme seguitato da Galilea, si fermarono da lontano, riguardando queste cose.

50 Ed ecco un certo uomo, chiamato per nome Giuseppe, ch' era consigliere, uomo

da bene, e diritto;

51 Il qual non avea acconsentito al consiglio, nè all'atto loro; ed era da Arimatea, città de' Giudei; e aspettava anch' egli il regno di Dio;

52 Costui venne a Pilato, e chiese il

corpo di Gestr.

53 E trattolo giù di croce, l' involse in un lenzuolo, e lo mise in un monumente tagliato in una roccia, nel quale niuno era stato ancora posto.

54 Or quel giorno era la preparazion della festa, e il sabato soprastava.

55 E le donne, le quali eran venute insieme da Galilea con Gesù, avendo seguitato Giuseppe, riguardarono il monumento, e come il corpo d'esso vi era posto.

56 Ed essendosene tornate, apparecchisrono degli aromati, e degli olii odoriferi. e si riposarono il sabato, secondo il comandamento.

## La risurrezione. (Mat. 28. 1—10, e rif.)

24 E NEL primo giorno della settima-na, la mattina molto per tempo. esse, e certe altre con loro, vennero al monumento, portando gli aromati che avean preparati.

Mat. 27. 32. <sup>b</sup> Mat. 24: 19. <sup>5</sup> Is. 2. 19. Os. 10. 8. Apoc. 6. 16; 9. 6. 41 Plet 4 17, 18 lat. 5, 44. Fat. 7. 60. 1 Cor. 4. 12. J Sal. 22. 17. <sup>9</sup> Sal. 31. 5. 1 Piet. 2. 23. A Est. 20. 10

2 E trovarono la pietra rotolata dal monumento.

3 Ed entrate dentro, non trovarono il

corpo del Signore Gesù.

4 E mentre stavano perplesse di ciò, ecco, due uomini sopraggiunsero loro, in vestimenti folgoranti.

5 I quali, essendo esse impaurite, e chinando la faccia a terra, disser loro: Perchè

cercate il vivente tra i morti?

6 Egli non è qui, ma è risuscitato; ricordatevi come egli vi parlò, mentre era

ancora in Galilea;

7 Dicendo che conveniva che il Figliuol dell' uomo fosse dato nelle mani degli uomini peccatori, e fosse crocifisso, e al terzo giorno risuscitasse.

18 Ed esse si ricordarono delle parole

d' esso.

9 Ed essendosene tornate dal monumento, rapporterono tutte queste cose agli

undici, e a tutti gli altri.

10 Or quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, e Giovanna, e Maria, madre di Giacomo; e le altre ch' eran con loro a.

11 Ma le lor parole parvero loro un va-

neggiare, e non credettero loro b.

12 Ma pur Pietro, levatosi, corse al monumento; e avendo guardato dentro, non vide altro che le lenzuola, che giacevano quivi; e se ne andò, maravigliandosi tra sè stesso di ciò ch' era avvenuto.

## I due discepoli sulla via di Emmaus.

13 Or ecco, due di loro in quello stesso giorno andavano in un castello, il cui nome era Emmaus, distante da Gerusalemme sessanta stadio.

14 Ed essi ragionavan fra loro di tutte

queste cose, ch' erano avvenute.

15 E avvenne che mentre ragionavano e discorrevano insieme, Gesù si accostò, e si mise a camminar con loro.

16 Or gli occhi loro erano ritenuti, per

non conoscerlo4.

17 Ed egli disse loro: Quali son questi ragionamenti, che voi tenete tra voi, cam-

minando? e perchè siete mesti?

18 E l' uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo, gli disse: Tu solo, dimorando in Gerusalemme, non sai le cose che in essa sono avvenute a questi giorni?

19 Ed egli disse loro: Quali? Ed essi gli dissero: Il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un uomo profeta, petente in opere, e in parole, davanti a Dio, e davanti a tutto il popole.

20 E come i principali sacerdoti, e i nostri magistrati l' hanno dato ad esser giudicato a morte, e l' hanno crocifisso.

21 Or noi speravamo ch' egli fosse colui che avesse a riscattare Israele; ma ancora, oltre a tutto ciò, benchè sieno tre giorni che queste cose sono avvenute;

22 Certe donne d'infra noi ci hanno fatti stupire; perciocche, essendo andate la mattina a buon' ora al monumento;

23 E non avendo trovato il corpo d'esso, son venute, dicendo d'aver veduta una visione d'angeli, i quali dicono ch'egli viye.

24 E alcuni de' nostri sono andati al monumento, ed hanno trovato così, come le donne avean detto; ma non han veduto

Gesù.

25 Allora egli disse loro: O insensati, e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette!

26 Non conveniva egli che il Cristo sofferisse queste cose, e cost entrasse nella

sua gloria?
27 E cominciando da Mose, e seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro in tutte le scritture le cose ch' eran di lui .

28 Ed essendo giunti al castello, ove andavano, egli fece vista d'andar più lungi.

29 Ma essi gli fecer forza, dicendo: Rimani con noi, perciocchè ei si fa sera, e il giorno è già dichinato. Egli adunque entrò nell'albergo, per rimaner con loro.

30 E quando egli si fu messo a tavola con loro, prese il pane, e fece la benedizione; e rottolo, lo distribui loro .

31 E gli occhi loro furono aperti, e Io

riconobbero; ma egli sparì da loro.

32 Ed essi dissero l' uno all' altro: Non ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli ci parlava per la vla, e ci apriva le scritture?

33 E in quella stessa ora si levarono, e ritornarono in Gerusalemme, e trovarono raunati gli undici, e quelli ch' erano con loro.

34 I quali dicevano: Il Signore è versmente risuscitato, ed è apparito a Simone.

35 Ed essi ancora raccontarono le cose avvenute loro per la via, e come egh era stato riconosciuto da loro nel rompere il pane.

## Apparizione di Gesù agli undici. (Giov. 20. 19, ecc.)

36 Ora, mentre essi ragionavano queste cose, Gesù stesso comparve nel mezzo di loro, e disse loro: Pace a voi.

37 Ma essi, amarriti, e impauriti, pen-

savano vedere uno spirito <sup>m</sup>

38 Ed egli disse loro: Perchè siete turbati? e perchè salgono ragionamenti ne cuori vostri?

39 Vedete le mie mani, e i miei piedi;

<sup>845</sup> 

perciocchè io son desso; palpatemi, e vedete; conciossiachè uno spirito non abbia carne, ne ossa, come mi vedete avere a.

40 E detto questo, mostrò loro le mani,

e i piedi.

41 Ma, non credendo essi ancora per l'altegrezza, e maravigliandosi, egli disse loro: Avete voi qui alcuna cosa da mangiare?

42 Ed essi gli diedero un pezzo di pesce

arrostito, e di un fiale di mele.

43 Ed egli, presolo, mangiò in lor pre-

senza b.

44 Poi disse loro: Questi sono i ragionamenti che io vi teneva essendo ancora con voi : che conveniva che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, e ne' profeti, e ne' salmi, fossero adempiute.

45 Allora egli aperse loro la mente, per

intendere le scritture.

46 E disse loro: Così è scritto, e così conveniva che il Cristo sofferisse, e al terzo giorno risuscitasse da' mortic;

47 E che nel suo nome si predicasse penitenza, e remission de peccati, fra tutte le gentid, cominciando da Gerusalemme.

48 Or voi siete testimoni di queste

cose 4

49 Ed ecco, io mando sopra voi la promessa del Padre mio/; or voi, dimorau nella città di Gerusalemme, finchè siate rivestiti della virtù da alto.

## L'ascensione. (Fatti 1.9-11.)

50 Poi li menò fuori fino in Betania; e levate le mani in alto, li benedisse.

51 E avvenne che mentre egli li benediceva, si diparti da loro, ed era porta in su nel cielo<sup>g</sup>.

52 Ed essi, adoratolo, ritornarono in Gerusalemme con grande allegrezza

53 Ed erano del continuo nel tempio. lodando, e benedicendo Iddio. Amen.

# EVANGELO DI SAN GIOVANNI.

La Parola fatta carne.

1 NEL principio la Parola era, e la Parola era appo Dio, e la Parola era Dio.

2 Essa era nel principio appo Dio.

3 Ogni cosa è stata fatta per essa; e senz' essa niuna cosa fatta è stata fatta.".

4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini".

5 E la luce riluce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa".

6 Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui

**nome era Giovanni.** 

7 Costui venne per testimonianza, affin di testimoniar della Luce, acciocche tutti credessero per lui.

8 Egli non era la Luce, anzi era man-

dato per testimoniar della Luce.

9 Colui, che è la Luce vera, la quale illumina ogni uomo che viene nel mondo,

10 Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per esso; ma il mondo non l'ha conosciuto.

11 Egli è venuto in casa sua, e i suoi non

l' hanno ricevuto.

12 Ma, a tutti coloro che l'hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha data questa ragione, d'esser fatti figliuoli d' Dio p

13 I quali, non di sangue, nè di volonta di carne, nè di volontà d' uomo, ma 👊 nati da Dio?.

14 E la Parola è stata fatta carne, ed « abitata fra noi (e noi abbiam contemplati la sua gloria, gloria, come dell' unigenite proceduto dal Padre), piena di grazia, edi verità.

## Testimonianza di Giovanni Battists. (Mat. 3. 1—12, e rif.)

15 Giovanni testimonio di lui, e grida dicendo: Costui è quel di cui io dicera: Colui che vien dietro a me mi è antiposto perciocche egli era prima di me.

16 E noi tutti abbiam ricevuto della sua

pienezza<sup>t</sup>, e grazia per grazia.

17 Perciocchè la legge è stata data per Mosè, ma la grazia, e la verità è avvenuta per Gesu Cristo".

18 Niuno vide giammai Iddio; l' unigenito Figliuolo, ch' è nel seno del Padre.

quel\_che l' ha dichiarato".

19 E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei da Gerusalemme mandarono de' sacerdoti, e de' Leviti, per domandarghi: Tu chi sei?

Giov. 20. 20, 27. Fat. 10. 41. ver. 27, e rif. Gen. 12. 3. Is. 49. 6. Fat. 13. 38, 39, 46. Giov. 15. 27. Fat. 1. 8, 22; 2. 32. f Is. 44. 3. Gioele 2. 28. Giov. 14. 16, 26; 15. 26; 16. 7. Fat. 1. 4; 2. 1, ecc. 2 Re 2. 11. Ef. 4. 8. Fat. 2. 46; 5. 42. Prov. 8, 22—30. 1 Giov. 1. 1, 2 Gen. 1. 1. Ef. 8. 9. Gol. 1. 16, 17. Giov. 5. 26; 9. 5. Giov. 3. 19. PRop. 8, 14. 15. 3. 26. 2 Piet. 1. 4. Giov. 3. 5, ecc. 1 Piet. 1. 23. Mat. 1. 16; 20. Gal. 44. 1 Tim. Eb. 2. 14, 16, 17. Mat. 3. 1, e rif. Giov. 3. 34. Col. 1. 19; 2; 2, 10. 4 Giov. 3. 24; 6. 14. Mat. 11. 27. 1 Tim. 1. 17; 6. 16.



20 Ed egli riconobbe chi egli era, e nol negò; anzi lo riconobbe, dicendo: Io non sono il Cristo.

21 Ed essi gli domandarono: Che sei adunque! Sei tu Elia! Ed egli disse: Io nol sono. Sei tu il Profeta! Ed egli

rispose: No.

22 Essi adunque gli dissero: Chi sei? acciocché rendiamo risposta a coloro che ci hanno mandati; che dici tu di te stesso!

23 Egli disse: Io son la voce di colui che grida nel deserto: Addirizzate la via del Signore, siccome il profeta Isaia ha detto

24 Or coloro ch' erano stati mandati erano d' infra i Parisei.

25 Ed essi gli domandarono, e gli dissero: Perche dunque battenzi, se tu non sei il Cristo, ne Elia, ne il profeta?

26 Giovanni rispose loro, dicendo: 10 hattezzo con acquad; ma nel mezzo di voi **è presente uno, il qual voi non conoscete.** 

22 Esso è colui che vien dietro a me, il qual mi è stato antiposto, di cui io non son degno di aciogliere il correggiuol della

28 Queste cose avvennero in Betabara, p di là dal Giordano, ove Giovanni battez-

29 Il giorno aeguente, Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e disse: Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo/.

30 Costui è quel del quale io diceva: Dietro a me viene un uomo, il qual mi è antiposto; perciocche egli era prima di me.

31 K quant è a me, io nol conosceva; ma, acciocche egli sia manifestato a Israele, per ciò son venuto, battezzando con acqua.

32 E Giovanni testimonio, dicendo: Io ho veduto lo Spirito, ch' è sceso dal cielo in somiglianza di colomba, e si è fermato

sopra luig.

33 E quant è a me, io nol conosceva; ma colui che mi ha mandato a battezzar con acqua mi avea detto: Colui sopra il quale tu vedrai scender lo Spirito, e fermarsi, è quel che battezza con lo Spirito Santa

34 Ed io l'ho veduto, e testifico che co-

stui è il Figliuol di Dio.

### I primi discepoli di Gesis.

35 Il giorno seguente, Giovanni di nuovo și fermo, con due de suoi discepoli.

36 E avendo riguardato in faccia Gesà che camminava, disse: Ecco l' Agnello di Dio.

37 E i due discepoli l'udirono pariare, e seguitarono Gesti.

38 E Gesù, rivoltosi, e veggendo che lo seguitavano, disse loro: Che cercate! Ed essi gli dissero: Rabbi (il che, interpre-tato, vuol dire: Maestro), dove dimori? 39 Egli disse loro: Venite, e vedetelo.

Resi adunque andarono, e videro ove egli dimorava, e stettero appresso di lui quel Or era intorno le dieci ore. giomo.

40 Andrea, fratello di Simon Pietro 1, era uno de due, che aveano udito quel ragionamento da Giovanni, e avean seguitato

Gesù.

41 Costui trovò il primo il suo fratello Simone, e gli disse: Noi abbiam trovato il Messia; il che, interpretato, vuol dire: Il Cristo!;

42 E lo menò da Gesti. E Gestì, riguardatolo in faccia, disse: Tu sei Simone, figliuol di Giona; tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire: Pietra.

43 Il giorno seguente, Gerit volle andare in Galilea, e trovò Filippo, e gli

disse: Seguitami. 41 Or Filippo era da Betsaida, della

città d' Andrea e di Pietro.

45 Filippo trovò Natanaele, e gli disse: Noi abbiam trovato colui, del quale Mosò nella legge, ed i profeti hanno scritto'; che e Gesù, figliuol di Giuseppe, che è da Nazaret.

46 E Natanaele gli disse: Può egli es

servi bene alcuno da Nazaret! Filippo gli disse: Vieni, e vedi. 47 Gesù vide venir Natanaele a se, e

disse di lui: Ecco veramente un Israelita, nel quale non vi è frode alcuna

48 Natanaele gli disse: Onde mi conosci? Gesu rispose, e gli disse: Avanti che Filippo ti chiamasse, quando tu eri sotto il fico, io ti vedeva.

49 Natanaele rispose, e gli disse: Maestro, tu sei il Figliuol di Dio; tu sei il Re

d' Israele.

50 Gesù rispose, e gli disse: Perciocchè io ti ho detto ch' jo ti vedeva sotto il fico, tu credi; tu vedrai cose maggiori di queste.

51 Poi gli disse: In verità, in verità, io vi dico, che da ora innanzi voi vedrete il cielo aperto, e gli angeli di Dio salienti, e discendenti sopra il l'igliuol dell' uomo

Le nocce di Cana; l'acqua mutata in vino.

E TRE giorni appresso, si fecero del-Z le nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesti era quivi.

2 Or anche Gesu, co' suoi discepoli, fu

chiamato alle nozze.

3 Ed essendo venuto meno il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno piu VIIIO.

Mal. 4. 5. Dont. 18. 15, 18. Is. 40. 2. Mat. 2. 11. Es. 12. 2, ecc. Is. 53. 7. Apoc. 5. 6, ecc. It Piet. 2. 24. Mat. 3. 16, e rif. Mat. 4. 18. cioè: l'Unto. Mat. 16. 18, Gen. 2. 15; 40. 10. Deut. 18. 18. Is. 7. 14; 9. 6; 55. 2. Mic. 5. 2. Luc. 24. 27. Sal. 32, 2. Rom. 2. 28, 22. Gen. 28. 12. Mat. 4. 11. Luc. 2. 9, 13; 22. 45; 24. 4. Fat. 1. 14. 817

4 Gesù le disse: Che v'è fra te e me, o donna! l'ora mia non è ancora venuta.

5 Sua madre disse a' servitori: Fate tutto

ciò ch'egli vi dirà.

6 Or quivi erano sei pile di pietra, poste secondo l'usanza della purificazion de Giudeia, le quali contenevano due, o tre misure grandi per una.

7 Gesù disse loro: Empiete d'acqua le pile. Ed essi le empierono fino in cima.

8 Poi egli disse loro: Attignete ora, e portatelo allo scalco. Ed essi gliel portarono.

9 E come lo scalco ebbe assaggiata l' acqua ch' era stata fatta vino, (or egli non sapeva onde quel vino si fosse, ma ben lo sapevano i servitori che aveano attinta l'acqua), chiamò lo sposo,

10 E gli disse: Ogni uomo presenta prima il buon vino; e dopo che si è bevuto largamente, il men buono; ma tu hai serbato il buon vino infino ad ora.

11 Gesu fece questo principio di mira-coli in Cana di Galilea, e manifestò la sua gloria; e i suoi discepoli credettero in lui.

12 Dopo questo discese in Capernaum, egli, e sua madre, e i suoi fratelli, e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti gior-

## Gesù puristca il tempio. (Mat. 21. 12, ecc., e rif.)

13 Or la pasqua de' Giudei era vicina; e Gesù sali in Gerusalemme.

14 E trovò nel tempio coloro che vendevano buoi, e pecore, e colombi; a i cambiatori che sedevano.

15 Ed egli, fatta una sferza di cordicelle, li cacciò tutti fuor del tempio, insieme co' buoi, e le pecore; e sparse la moneta de cambiatori, e riverso le tavole, 16 E a coloro che vendevano i colombi

disse: Togliete di qui queste cose; non fate della casa del Padre mio una casa di mercato.

E i suoi discepoli si ricordarono ch' egli è scritto: Lo zelo della tua casa mi ha roso

18 Perciò i Giudei gli fecer motto, e dissero: Che segno ci mostri, che tu fai coteste cose?

19 Gesù rispose, e disse loro: Disfate questo tempio, e in tre giorni io lo ridirizzeròd.

20 Laonde i Giudei dissero: Questo tempio è stato edificato in quarantasei anni, e tu lo ridirizzeresti in tre giorni?

21 Ma egli diceva del tempio del suo

22 Quando egli adunque fu risuscitato !

da' morti, i suoi discepoli si ricordarono ch' egli avea lor detto questo; e credettero alla scrittura, e alle parole che Gesù avea dette.

23 Ora, mentre egli era in Gerusalemme nella pasqua, nella festa, molti credettero nel suo nome, veggendo i suoi miracoli

ch' egli faceva.

24 Ma Gesù non fidava loro sè stesso,

perciocchè egli conosceva tutti,

25 E perciocche egli non avea bisogno che alcuno gli testimoniasse dell' uomo, conciossiaché egli stesso conosceva quello ch' era nell' uomo.

Gesù ammaestra Nicodemo sulla nuova nascita.

3 OR v'era un uomo, d'infra i Farisei, il cui nome era Nicodemo, rettor de' Giudei.

2 Costui venne a Gesù di notte, e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio; conciossiache niuno possa fare i segni che tu fai, se Iddio non è con lui.

3 Gesti rispose, e gli disse: In verità, in verità, io ti dico, che se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di

Dio\*.

4 Nicodemo gli disse: Come può un uomo, essendo vecchio, nascere? può egli entrare una seconda volta nel corpo di sua madre, e nescere?

5 Gesù rispose: In verità, in verità, io ti dico, che se alcuno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrar nel regno di

Dio.

6 Ciò che è nato della carne è carne; ma ciò che è nato dello Spirito è spirito.

7 Non maravigliarti ch' io ti ho detto

che vi convien nascer di nuovo.

8 Il vento sossia ove egli vuole, e tu odi il suo suono, ma non sai onde egli viene, ne ove egli va; così è chiunque è nato dello Spirito.

9 Nicodemo rispose, e gli disse: Come

possono farsi queste cose?

10 Gesù rispose, e gli disse: Tu sei il dottore d'Israele, e non sai queste cose?

11 In verità, in verità, io ti dico, che noi parliamo ciò che sappiamo, e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non ricevete la nostra testimonianza.

12 Se io vi ho dette le cose terrene, e non credete, come crederete, se io vi dico

le cose celesti?

13 Or niuno è salito in cielo, se non colui ch' è disceso dal cielo, cioè: il Figliuol dell' uomo, ch' è nel cielo m.

14 É come Mosè alzò il serpente nel deserte n, così conviene che il Figliuol dell' uomo sia innalzato.

l' uomo sia innalzato;

perisca, ma abbia vita eterna.

16 Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo<sup>a</sup>, ch' egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, acciocche chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

17 Conciossiachè Iddio non abbia mandato il suo Figliuolo nel mondo, acciocchè condanni il mondo, anzi, acciocchè il

mondo sia salvato per lui.

18 Chi crede in lui non sarà condaunato<sup>c</sup>, ma chi non crede già è condannato, perciocchè non ha creduto nel nome dell' unigenito Figliuol di Dio.

19 Or questa è la condannazione: che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amate le tenebre più che la luce, perciocchè le lore opere erano malvage.

20 Conciossiachè chiunque fa cose malvage odii la luce, e non venga alla luce, acciocche le sue opere non sien convinte d.

21 Ma colui che fa opere di verità viene alla luce, acciocchè le opere sue sien palesate, perciocchè son fatte in Dio.

Altra testimonianza di Giovanni Battista.

22 Dopo queste cose, Gesù, co' suoi discepoli, venne nel paese della Giudea, e dimorò quivi con loro, e battezzava.

23 Or Giovanni battezzava anch' egli in Enon, presso di Salim, perciocchè ivi erano acque assai; e la gente veniva, ed era battezzata.

24 Conciossiachè Giovanni non era an-

cora stato mesao in prigione.

25 Laonde fu mossa da' discepoli di Giovanni una quistione co' Giudei, intorno

alla purificazione.

26 E vennero a Giovanni e gli dissero: Maestro, ecco, colui che era teco lungo il Giordano, a cui tu rendesti testimonianza, battezza, e tutti vengono a lui.

27 Giovanni rispose e disse: L' uomo non può ricever nulla, se non gli è dato

dal cielo".

28 Voi stessi mi siete testimoni ch' io ho detto: Io non sono il Cristo; ma ch'io

son mandato davanti a lui 4.

29 Colui che ha la sposa è lo sposo ', ma l'amico dello speso, che è presente, e l' ode, si rallegra grandemente della voce dello sposo; perciò, questa mia allegrezza è compiuta.

30 Convien ch' egli cresca, e ch' io di-

minuisca.

31 Colui che vien da alto è sopra tutti?; colui ch'è da terra è di terra, e di terra parla; colui che vien dal cielo è sopra

32 E testifica ciò ch' egli ha veduto ed

15 Accioechè chiunque crede in lui non | udito; ma niuno riceve la sua testimonianza.

33 Colui che ha ricevuta la sua testimonianza ha suggellato che Iddio è verace $^{m}$ .

34 Perciocche, colui che Iddio ha mandato parla le parole di Dio<sup>n</sup>; conciossiache Iddio non gli dia lo Spirito a misura.

35 Il Padre ama il Figliuolo, e gli ha data ogni cosa in mano.

36 Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna<sup>p</sup>, ma chi non crede al Figliuolo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra lui.

#### La donna di Samaria.

4 QUANDO adunque il Signore ebbe saputo che i Farisei aveano udito, che Gesù faceva, e battezzava più discepoli che Giovanni;

2 (Avvegnachè Gesù stesso non battez-

zasse, ma i suoi discepoli;)

3 Lasciò la Giudea, e se ne andò di nuovo in Galilea.

4 Or gli conveniva passar per lo paese di

Samaria.

5 Venne adunque ad una città del paese di Samaria, detta Sichar, che è presso della possessione, la quale Giacobbe diede a Giuseppe, auo figliuolo<sup>9</sup>.

6 Or quivi era la fontana di Giacobbe. Gesù adunque, affaticato del cammino, sedeva così in su la fontana; or era intorno

alle sei ore.

7 E una donna di Samaria venne, per attigner dell'acqua. E Gesù le disse: Dammi da bere.

8 (Perciocchè i suoi discepoli erano andati nella città, per comperar da mangiare.)

9 Laonde la donna Samaritana gli disse: Come, essendo Giudeo, domandi tu da bere a me, che son donna Samaritana? conciossiachè i Giudei non usino co' Samaritani<sup>s</sup>.

10 Gesù rispose, e le disse: Se tu cono-scessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato

dell' acqua viva •

11 La donna gli disse: Signore, tu non hai pure alcun vaso da attignere, e il pozzo è profondo ? onde adunque hai quel-

l'acqua viva?

12 Sei tu maggiore di Giacobbe, nostro padre, il qual ci diede questo pozzo, ed egli stesso ne bevve, e i suoi figliuoli, e il suo bestiame?

13 Gesù rispose, e le disse: Chiunque beve di quest' acqua, ayrà ancor sete;

14 Ma, chi berra dell' acqua ch' io gli darò non avrà giammai in eterno sete;

<sup>\*</sup>Rom. 5. 8. 1 Giov. 4. 9. Luc. 9. 58. Giov. 8. 11, 15; 12. 47. Giov. 5. Giov. 4. 1, 2. Mat. 14. 8. Giac. 1. 17. Giov. 1. 20, 27. poc. 21. 9, ecc. Giov. 8. 23. Fil. 2. 9. 1 Giov. 5. 10. Giov. 7. 16. Rom. 1. 17, 18. Gen. 38, 19; 48. 22. Gios. 24, 32. 72 Re 17. 24 d Ef. 5. 13. Giov. 5. 24. Giov. 4. 1, 2. Apoc. 21. 9, ecc. P Rom. 1. 17, 18. Zec. 13. 1. Ef. 5. 25, 27.
Mat. 38. 18. 2 Re 17. 21. Luc. 9. 52, 58.

anzi, l'acqua ch' io gli darò diverrà in lui i una fonte d'acqua saliente in vita eterna a

15 La donna gli disse: Signore, dammi cotest' acqua, acciocchè io non abbia più sete, e non venga più qua ad attignerne.

16 Gesù le disse: Va, chiama il tuo ma-

rito, e vieni qua.
17 La donna rispose, e gli disse: Io non ho marito. Gesù le disse: Bene hai detto: Non ho marito.

18 Perciocchè tu hai avuti cinque mariti, e quello che tu hai ora non è tuo marito; questo hai tu detto con verità.

19 La donna gli disse: Signore, io veggo che tu sei profeta.

20 I nostrì padri hanno adorato in questo monte; e voi dite che in Gerusalemme è il luogo ove conviene adorare b.

21 Gesù le disse: Donna, credimi che l' ora viene, che voi non adorerete il Padre nè in questo monte, nè in Gerusalemme c.

22 Voi adorate ciò che non conoscete; noi adoriamo ciò che noi conosciamo; conciossiachè la salute sia dalla parte de' Giudei 4.

23 Ma l'ora viene, e già al presente è, che i veri adoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità; perciocche anche il Padre domanda tali che l'adorino.

24 Iddio è Spirito: perciò, convien che coloro che l'adorano l'adorino in ispirito

e verità.

25 La donna gli disse: Io so che il Messia, il quale è chiamato Cristo, ha da venire; quando esso sarà venuto, ci annunziera ogni cosa.

26 Gesù le disse: Io, che ti parlo, son

desso/.

27 E in su quello, i suoi discepoli vennero, e si maravigliarono ch' egli parlasse con una donna; ma pur niuno disse: Che domandi? o: Che ragioni con lei?

28 La donna adunque, lasciata la sua secchia, se ne andò alla città, e disse alla

29 Venite, vedete un uomo che mi ha detto tutto ciò ch' io ho fatto; non è costui il Cristo?

30 Uscirono adunque della città, e ven-

nero a lui.

#### La mietitura e gli operal.

31 Or in quel mezzo i suoi discepoli lo pregavano, dicendo: Maestro, mangia.

32 Ma egli disse loro: Io ho da mangiare un cibo, il qual voi non sapete.

33 Laonde i discepoli dicevano l' uno all'altro: Gli ha punto alcuno portato da mangiare?

34 Gesù disse loro: Il mio cibo è ch' io !

faccia la volontà di colui che mi ha man-

dato, e ch' io adempia l' opera sua?.

35 Non dite voi che vi sono ancora quattro mesi infino alla mietitura! ecc. io vi dico: Levate gli occhi vostri, e riguardate le contrade, come già son bianche da mietere.

36 Or il mietitore riceve premio, e n coglie frutto in vita eterna; acciocche i seminatore, e il mietitore si rallegrino in-

37 Conclossiaché in questo quel dire su

vero: L'uno semina, e l'altro miete. 38 Io vi ho mandati a mieter ciò intorno a che non avete faticato; altri hanno faticato, e voi siete entrati nella lor fatica

39 Or di quella città molti de Samantani credettero in lui, per le parole della donna che testimoniava : Egli mi ha dette tutte le cose che io ho fatte.

40 Quando adunque i Samaritani furoz venuti a lui, lo pregarono di dimorare 💵 presso di toro; ed egli dimorò quivi du giorni.

41 E più assai credettero in lui per a

sua parola.

42 E dicevano alla donna: Noi non cre diamo più per le tue parole; percioche noi stessi l'abbiamo udito, e sappiamo che costui è veramente il Cristo, il Salvator del mondo.

Guarigione del figlio dell' ufficiale reale.

43 Ora, passati que' due giorni, egli si parti di la, e se ne andò in Galilea;

44 Conciossiachè Gesù stesso avesse te stimoniato che un profeta non è onomb

nella sua propria patria.

45 Quando adunque egli fu venuto in Galilea, i Galilei lo ricevettero, avendo vedute tutte le cose ch' egli aves fatte in Gerusalemme nella festa; perciocche anch' essi eran venuti alia festa.

46 Gesù adunquo venne di nuovo in Cana di Galilea, dove avea fatto dell'acqua vino. Or v'era un certo ufficial reale. il cui figliuolo era infermo in Capernaum.

47 Costui, avendo udito che Gesù era venuto di Hudea in Galilea, andò a lui. e lo pregò che scendesse, e guarisse il 800 figliuolo; perciocchè egli stava per monre.

48 Laonde Gesù gli disse: Se voi non vedete segni e miracoli, voi non crederete".

49 L'ufficial reale gli disse: Signore, scendi prima che il mio fanciullo muois. 50 Gesù gli disse: Va, il tuo figliuolo vive. E quell' uomo credette alla parola

che Gesù gli avea detta; e se ne andava.
51 Ora, come egli già scendeva, i suoi servitori gli vennero incontro, e gli rap-portarono, e dissero: Il tuo figliuolo vire

850

Giov. 6. 35, 58; 7. 38. 1 Re 9. 3. 2 Cron. 7. 12. Mal. 1. 11. 1 Tim. 2. 8. Rom. 9. 4. 3. 3. 17. Mar. 14. 61, 62. Giov. 9. 37. Giov. 6. 38, ecc. Mat. 2. 37. Luc. 19. 2. 3. 3. Mat. 13. 57, e rif. 1 Cor. 1. 22.

52 Ed egli domando loro dell' ora ch' egli era stato meglio. Ed essi gli dissero: Leri a sette ore la febbre lo lasciò.

53 Laonde il padre conobbe ch' era nella stessa ora, che Gesù gli avea detto: Il tuo figliuolo vive; e credette egli, e tutta la sua casa.

54 Questo secondo segmo fece di nuovo Gesu, quando fu venuto di Giudea in Galilea.

Guarigione del paralitico di Betesda.

DOPO queste cose v'era una festa de' Giudei; e Gesù sali in Gerusalemme.

2 Or in Gerusalemme, presso della porta delle pecore, v'è una pescina, detta in Ebreo Betesda, che ha cinque portici.

3 In essi giaceva gran moltitudine d' infermi, di ciechi, di zoppi, di secchi, aspet-tando il movimento dell' acqua.

4 Perciocchè di tempo in tempo un angelo scendeva nella pescina, ed intorbidava l'acqua; e il primo che vi entrava, dopo l' intorbidamento dell' acqua, era sanato, di qualunque malattia egli fosse tenuto.

5 Or quivi era un certo uomo, ch' era

stato infermo trentotto anni.

6 Gesù, veduto costui giacere, e sapendo

che già lungo tempo era stato infermo, gli disse: Vuoi tu esser sanato? 7 L' infermo gli rispose: Signore, io non ho alcuno che mi metta nella pescina, quando l'acqua è intorbidata; e quando io vi vengo, un altro vi scende prima di me.

8 Gesù gli disse: Levati, togli il tuo

letticello, e cammina<sup>a</sup>.

9 E in quello stante quell' uomo fu sanato, e tolse il suo letticello, e camminava. Or in quel giorno era sabato.

10 Laonde i Giudei dissero a colui ch' era stato sanato: Egli è sabato; non ti è lecito di togliere il tuo letticello.

11 Egli rispose loro: Colui che mi ha sanato mi ha detto: Togli il tuo letticello, e cammina.

12 Ed essi gli domandarono: Chi è quell' uomo che ti ha detto: Togli il tuo letti-

cello, e cammina?

13 Or colui ch' era stato sanato non sapeva chi egli fosse; percioechè Gesti s' era sottratto dalla moltitudine ch' era in quel

14 Di poi Gestà lo trovò nel tempio, e gli disse: Ecco, tu sei stato sanato; non

peccar più, che peggio non ti avvenga.

15 Quell' uomo se ne andò, e rapportò a' Giudei che Gesù era quel che l' avea sanato.

Gesù si dichiara Figlio di Dio, uno col Padre.

16 E perciò i Giudei perseguivano Gesù, e cercavano d'ucciderlo, perciocchè avea fatte quelle cose in sabato.

17 Ma Gesù rispose loro: Il Padre mio opera infino ad ora, ed io ancora ope-

rod.

18 Perciò adunque i Giudei cercavano vie più d'ucciderlo, perciocché non solo violava il sabato, ma ancora diceva Iddio esser suo Padre, facendosi uguale a

19 Laonde Gesù rispose, e disse loro: In verità, in verità, io vi dico, che il Figliuolo non può far nulla da sè stesso, ma fa ciò che vede fare al Padre, perciocchè le cose ch' esso fa, il Figliuolo le fa anch' egli simigliantemente.

20 Conciossiachè il Padre ami il Figliuolo e, e gli mostri tutte le cose ch' egli fa; ed anche gli mostrerà opere maggiori di queste, acciocchè voi vi maravì-

gliate.

21 Perciocchè, siccome il Padre suscita i morti, e li vivifica, così ancora il Figliuolo vivifica coloro ch' egli vuoles.

22 Conciossiachè il Padre non giudichi alcuno, ma abbia dato tutto il giudicio al

Figliuolo;

23 Acciocche tutti onorino il Figliuolo, come onorano il Padre; chi non onora il Figliuolo, non onora il Padre che l' ha mandato.

24 In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudicio; anzi è passato dalla

morte alla vita.

25 In verità, in verità, io vi dico, che l' ora viene, e già al presente è, che i morti udiranno la voce del Figliuol di Dio, e coloro che l' avranno udita viveranno 1.

26 Perciocchè, siccome il Padre ha vita in sè stesso, così ha dato ancora al Fi-

gliuolo d'aver vita in sè stesso;

27 E gli ha data podesta eziandio di far giudicio, in quanto egli è Figliuol d' uomo .

28 Non vi maravigliate di questo; perciocchè l'ora viene, che tutti coloro che son ne' monumenti udiranno la sua voce

29 Ed usciranno<sup>m</sup>, coloro che avranno fatto bene, in risurrezion di vita; e coloro che avranno fatto male, in risurrezion di

condannazione"

30 Io non posso da me stesso far cosa alcuna; io giudico secondo che io odo; e il mio giudicio è giusto, perciocchè io

Mat. 12. 2. Luc. 6. 2; 13. 14. Mat. 12. 45.

J Giov. 11. 25, 43. J Giov. 2. 28. Giov. 3. 16—12

1. 7. 13, 14. I Is. 26. 19. 1 Cor. 15. 52. 1 Tess. 4 \* Mat. 9. 6. Mar. 2. 11. Luc. 5. 24. 5 Mar. 2. 12. Luc. 5. 24. 5 Mar. 2. 13. 17. 5 Giov. 11 Ef. 2. 1, 5. Col. 2. 13. 5 Dan. 7. 13, 14. 7 Mat. 25. 32, 33, 46.

non cerco la mia volontà d, ma la volontà del Padre che mi ha mandato.

31 Se io testimonio di me stesso, la mia

testimonianza non è verace.

32 V' è un altro che rende testimonianza di me, ed io so che la testimonianza

ch' egli rende di me è verace.

33 Voi mandaste a Giovanni, ed egli
rendette testimonianza alla verita.

34 Or io non prendo testimonianza da uomo alcuno, ma dico queste cose, acciocchè siate salvati.

35 Esso era una lampana ardente, e lucented; e voi volentieri gioiste, per un

breve tempo, alla sua luce.

36 Ma io ho la testimonianza maggiore di quella di Giovanni, conciossiache le o-pere che il Padre mi ha date ad adem-piere; quelle opere, dico, le quali io so, testimoniano di me, che il Padre mio mi ha mandato •

37 Ed anche il Padre stesso che mi ha mandato ha testimoniato di me; voi non udiste giammai la sua voce, nè vedeste la

sua sembianza;

38 E non avete la sua parola dimorante

in voi, conciossiaché non crediate a colui ch' egli ha mandato. 39 Investigate le scritture, perciocché voi pensate per esse aver vita eterna ed esse son quelle che testimoniano di meg

40 Ma voi non volete venire a me, ac-

ciocchè abbiate vita.

41 Io non prendo gloria dagli uomini

42 Ma io vi conosco, che non avete l'a-

mor di Dio in voi.

43 Io son venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete; se un altro viene nel suo proprio nome, quello rice-

44 Come potete voi credere, poiche prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate

la gloria che *viene* da un solo Dio?

45 Non pensate che io vi accusi appo il Padre; v'è chi vi accusa, cioè: Mosè, nel qual voi avete riposta la vostra speranzai.

46 Perciocche, se voi credeste a Mose, credereste ancora a me; conciossiachè esso

abbia scritto di me'.

47 Ma, se non credete agli scritti d' esso, come crederete alle mie parole?

#### La moltiplicazione dei pani. (Mat. 14. 15—21, e rif.)

6 DOPO queste cose, Gesù se ne andò all' altra riva del mar della Galilea, che è il mar di Tiberiade.

2 E gran moltitudine lo seguitava, perciocchè vedevano i miracoli ch' egli faceva negl' infermi.

3 Ma Gesù sali in sul monte, e quivi se deva co' suoi discepoli.

4 (Or la pasqua, la festa de' Giudei, en

vicina.)

5 Gesù adunque, alzati gli occhi, e veggendo che gran moltitudine veniva a lui disse a Filippo: Onde comprerem noi del pane, per dar da mangiare a costoro?

6 (Or diceva questo, per provarlo, per ciocche egli sapeva quel ch' era per fare)

7 Filippo gli rispose: Del pane per dugento denari non basterebbe loro, perche ciascum d'essi ne prendesse pure un poco.

8 Andrea, fratello di Simon Pietro, l'uno

de' suoi discepoli, gli disse:
9 V'è qui un fanciullo, che ha cinque pani d' orzo, e due pescetti; ma, che eco per tanti!

10 E Gesù disse: Fate che gli nominisi assettino. Or v' era in quel luogo etc assai. La gente adunque si assettà, el erano in numero d'intorno a cinquemila

11 E Gesù prese i pani, e rendute graze, li distribut a' discepoli, e i discepoli alla gente assettata: il simigliante fece de pe

sci, quanti ne volevano. 12 E dopo che furon saziati, Gesu disse a' suoi discepoli: Raccogliete i pezzi avan-

zati, che nulla se ne perda

13 Essi adunque li raccolsero, ed empierono dodici corbelli di peszi di que cinque pani d' orzo, ch' erano avanzati a coloro che avean mangiato.

14 Laonde la gente, avendo veduto miracolo che Gesù avea fatto, disse: Certo costui è il profeta, che deve venire al mon-

do m

15 Gesù adunque, conoscendo che re-rebbero, e lo rapirebbero per farlo re, si ritrasse di nuovo in sul monte, tutto solo

# Gesù cammina sulle acque. (Mat. 14. 22—34, e rif.)

16 E quando fu sera, i suoi discepoli discesero verso il mare.

17 E montati nella navicella, traevano all' altra riva del mare, verso Capemaum; e già era scuro, e Gesù non era venuto a loro.

18 E perchè soffiava un gran vento, il

mare era commosso. 19 Ora, quando ebbero vogato intorno di venticinque, o trenta stadi, videro Gesti che camminava in sul mare, e si accostata alla navicella, ed ebbero paura.

20 Ma egli disse loro: Son io, non te

miate.

21 Essi adunque volonterosamente 10 ricevettero dentro la navicella; e subità mente la navicella arrivò là dove est traevano.

Gesù pane di vita per i credenti.

22 Il giorno seguente, la moltitudine ch' era restata all' altra riva del mare. avendo veduto che quivi non v'era altra navicella che quell' una nella quale erano montati i discepoli di Gesù, e ch' egli non v' era montato con loro; anzi che i suoi discepoli erano partiti soli;

23 (Or altre navicelle eran venute di Tiberiade, presso del luogo, ove, avendo il Signore rendute grazie, aveano mangiato

il pane;)

24 La moltitudine, dico, come ebbe veduto che Gesù non era quivi, nè i suoi discepoli, montò anch' ella in quelle navicelle, e venne in Capernaum, cercando Gesù.

25 E trovatolo di là dad mare, gli disse:

Maestro, quando sei giunto qua?

26 Gesù rispose loro, e disse: In verità, in verità, io vi dico, che voi mi cercate, non perciocche avete veduti miracoli; ma, perciocche avete mangiato di que' pani, e siete stati saziati.

27 Adoperatevi, non intorno al cibo che perisce, ma intorno al cibo che dimora in vita eterna", il quale il Figliuol dell'uomo vi darà; perciocche esso ha il Padre, cioè

Iddio, suggellato.

28 Laonde essi gli dissero: Che faremo,

per operar le opere di Dio?

29 Gesti rispose, e disse loro: Questa è l' opera di Dio, che voi crediate in colui ch' egli ha mandato.

30 Laonde essi gli dissero: Qual segno fai tu adunque, acciocche noi lo veggia-

mod, e ti crediamo? che operi?

31 I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: Egli diè loro

a mangiare del pan celeste.

32 Allora Gesù disse loro: In verità, in verità, io vi dico, che Mosè non vi ha dato il pane celeste; ma il Padre mio vi dà il vero pane celeste. 🗥

33 Perciocchè il pan di Dio è quel che scende dal cielo, e dà vita al mondo.

34 Essi adunque gli dissero: Signore,

dacci del continuo cotesto pane.

35 E Gesù disse loro: Io sono il pan della vita; chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà giammai sete?.

36 Ma io vi ho detto che, benchè mi

abbiate veduto, non però credete.

37 Tutto quello che il Padre mi da verrà a me, ed io non caccerò fuori colui che

viene a me.

38 Perciocchè jo son disceso del cielo, non acciocche io faccia la mia volonta , ma la volontà di colui che mi ha mandato.

39 Ora questa è la volontà del Padre

niente di tutto ciò ch' egli mi ha dato:: anzi, ch' io lo risusciti nell' ultimo giorno.

40 Ma altresi la volontà di colui che mi ha mandato è questa : che chiunque vede il Figliuolo, e crede in lui, abbia vita eterna<sup>1</sup>; ed io lo risusciterò nell' ultimo-

41 I Giudei adunque mormoravano di lui, perciocchè egli avea detto: Io sono il

pane ch' è disceso dal cielo.

42 E dicevano: Costui non è egli Gesù, figliuol di Giuseppe <sup>m</sup>, di cui noi conosciamo il padre e la madre? come adunque dice costui: Io son disceso dal cielo?

43 Laonde Gesù rispose, e disse loro:

Non mormorate tra voi.

44 Niuno può venire a me, se non che il Padre che mi ha mandato lo tragga; ed io lo risusciterò nell' ultimo giorno.

45 Egli è scritto ne' profeti: E tutti saranno insegnati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito dal Padre, e ha imparato, viene a me <sup>n</sup>.

46 Non già che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui ch' è da Dio; esso ha

veduto il Padre °.

47 In verità, in verità, io vi dico: Chi crede in me ha vita eterna.

48 Io sono il pan della vita.

49 I vostri padri mangiarono la manna

nel deserto, e morirono.

50 Quest' è il pane ch' è disceso dal cielo, acciocche chi ne avrà mangiato non

51 Io sono il vivo pane, ch' è disceso dal cielo; se alcun mangia di questo pane viverà in eterno; or il pane che io darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo P

52 I Giudei adunque contendevan fra loro, dicendo: Come può costui darci a

mangiar la sua carne?

53 Perciò Gesù disse loro: In verità, in verità, io vi dico che se voi non mangiate la carne del Figliuol dell' uomo, e non bevete il suo sangue, voi non avete la vita in voi q.

54 Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue", ha vita eterna; ed io lo ri-suscitero nell' ultimo giorno.

55 Perciocchè la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda.

56 Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue, dimora in me, ed io in lui.

57 Siccome il vivente Padre mi ha mandato, ed io vivo per lo Padre, così, chi mi mangia viverà anch' egli per me.

58 Quest' è il pane che' è disceso dal che mi ha mandato: ch' io non perda | cielo; non quale era la manna che i vostri

Giov. 4, 14. Mat. 3. 17; 17. 5. 1 Gi

Bs. 16. 15. 1 Cor. 10. 3. Giov. 4. 14; 7, 37.
Giov. 10. 28; 17. 12; 18. 9. Giov. 3. 15. 16.

Mat. 11. 27. Giov. 1. 18. Eb. 10. 5, 10. r Giov. 4. 14. 4 Mat. 28, 26, 28,

padri mangiarono, e morirono; chi mangia questo pane viverà in eterno.

59 Queste cose disse nella sinagoga, insegnando in Capernaum.

Gerù abbandonato da alcuni discepoli. Confessione di Pietro.

60 Laonde molti de' suoi discepoli, uditolo, dissero: Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo

61 E Gesù, conoscendo in sè stesso che i suoi discepoli mormoravan di ciò, disse

loro: Questo vi scandalezza egli?
62 Che sarà dunque, quando vedrete il
Figliuol dell' uomo salire ove egli era prima<sup>5</sup>?

63 Lo spirito è quel che vivifica c, la carne non giova nulla; le parole che io vi ra-

giono sono spirito e vita.

64 Ma ve ne sono alcuni di voi, i quali non credono (conciossiache Gesù conoscesse fin dal principio chi fosser coloro che non credevano, e chi fosse colui che Io tradirebbea).

65 E diceva: Perciò vi ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato

dal Padre mio.

66 Da quell' ora molti de' suoi discepoli si trassero indietro, e non andavano più attorno con lui.

67 Laonde Gesù disse a' dodici: Non ve

ne volete andare ancor voi?

68 E Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremmo! tu hai le parole di vita eterna.

69 E noi abbiamo creduto, ed abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Figliuol

dell' Iddio vivente

70 Gesù rispose loro: Non ho io eletti voi dodici! e pure un di voi è diavolo!

71 Or egli diceva ciò di Giuda Iscariot, *figliuol* di Simone; perciocchè esso era per tradirlo, quantunque fosse uno de' dodici.

#### Incredulità dei fratelli di Gesù.

DOPO queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea, perciocchè non voleva andare attorno per la Giudea; conciossiachè i Giudei cercassero d'ucciderlo.

2 Or la festa de' Giudei, cioè la solen-nità de' tabernacoli, era vicina.

3 Laonde i suoi fratelli<sup>h</sup> gli dissero: Partiti di qui, e vattene nella Giudea, acciocchè i tuoi discepoli ancora veggano le opere che tu fai.

4 Perchè niuno che cerca d'esser rico-nosciuto in pubblico fa cosa alcuna in occulto; se tu fai tali cose, palesati al

5 Perciocchè non pure i suoi fratelli credevano in lui '.

6 Laonde Gesù disse loro: Il mio tempo non è ancora venuto; ma il vostro tempo sempre è presto.

7 Il mondo non vi può odiare<sup>1</sup>, ma egli mi odia, perciocchè io rendo testimonianza d'esso, che le sue opere son malvage.

8 Salite voi a questa festa; io non salgo ancora a questa festa, perciocchè il mio tempo non è ancora compiuto.

9 E dette loro tali cose, rimase in Ga-

lilea.

Gerù insegna nel tempio, nella festa dei tabernacoli—Dissensi fra i Giudei a suo riguardo—Si cerca di arrestarlo.

10 Ora, dopo che i suoi fratelli furon siliti alla festa, allora egli ancora vi sali, non palesemente, ma come di nascosto.

11 I Giudei adunque lo cercavano nella

festa, e dicevano: Ov' è colui? 12 E v' era gran mormorio di lui fra k turbe; gli uni dicevano: Egli è da bene; altri dicevano: No; anzi egli seduce a moltitudine.

13 Ma pur niuno parlava di lui apertimente, per tema de Giudei<sup>n</sup>.

14 Ora, essendo già passata mezza la festa, Gesù salì nel tempio, ed insegnara 15 E i Giudei si maravigliavano, dicendo: Come sa costui lettere, non essendo stato ammaestrato?

16 Laoude Gesù rispose loro, e dise La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato.

17. Se alcuno vuol far la volontà d'esso. conoscerà se questa dottrina è da Dia 0 pur se io parlo da me stesso.

18 Chi parla da se stesso cerca la sua propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l' ha mandato, esso è verace, e

ingiustizia non è in lui. 19 Mosè non v'ha egli data la legge! e pur niuno di voi mette ad effetto la legge:

perchè cercate di uccidermi??

20. La moltitudine rispose, e disse: Tu hai il demonio; chi cerca di ucciderti? 21 Gesù rispose, e disse loro: Io ho fatta

un' opera, e tutti siete maravigliati. 22 E pur Mosè vi ha data la circonci-sione (non già ch' ella sia da Mosè, anzi sione (non già ch' ella sia da Mosè, anzi da' padri); e voi circoncidete l' nome in

sabato.

23 Se l' uomo riceve la circoncisione in sabato, acciocchè la legge di Mosè non sia rotta, vi adirate voi contro a me, ch' io abbia sanato tutto un uomo in sabato?

24 Non giudicate secondo l'apparenta

ma fate giusto giudicio. 25 Laonde alcuni di que' di Gerusalem me dicevano: Non è costui quel ch' essi cercano di uccidere!

26 E pure, ecco, egli parla liberamente, ed essi non gli dicono nulla; avrebbero mai i rettori conosciuto per vero che costui è il Cristo?

27 Ma pure, noi sappiamo onde costui è; ma, quando il Cristo verrà, niuno sa-

prà onde egli sia.

28 Laonde Gesù gridava nel tempio, insegnando, e dicendo: E voi mi conoscete, e sapete onde io sono, ed io non son yenuto da me stesso; ma colui che mi ha mandato è verace, il qual voi non conoscete.

29 Ma io lo conosco, perciocchè io son proceduto da lui, ed egli mi ha man-

dato.

30 Perciò cercavano di pigliarlo; ma niuno gli mise la mano addosso; perciocchè la sua ora non era ancora venuta

31 E molti della moltitudine credettero in lui, e dicevano: Il Cristo, quando sarà venuto, farà egli più segni che costui non ha fatti?

32 I Farisei udirono la moltitudine che bisbigliava queste cose di lui; e i Farisci, e i principali sacerdoti, mandarono de'

sergenti per pigliarlo.

33 Perciò Gesù disse loro: Io son con voi ancora un poco di tempo: poi me ne

vo a colui che mi ha mandato.

34 Voi mi cercherete, e non ms troverete; e dove io sarò, voi non potrete ve-nire<sup>a</sup>.

35 Laonde i Giudei dissero fra loro: Dove andrà costui, che noi nol troveremo? andrà egli a coloro che son dispersi fra i Greci, ad insegnare i Greci?

36 Quale è questo ragionamento ch' egli ha detto: Voi mi cercherete, e non mi troverete; e: Dove io sarò, voi non potrete

venir**e**?

37 Or nell' ultimo giorno, ch' era il gran giorno della festa, Gesù, stando in piè, gridò, dicendo: Se alcuno ha sete, venga a me, e bevab.

38 Chi crede in me, siccome ha detto la

scrittura, dal suo ventre coleranno fiumi

d' acqua viva c

39 Or egli disse questo dello Spirito, il qual riceverebbero coloro che credono in lui; conciossiache lo Spirito Santo non fosse ancora stato mandato; perciocchè Gesù non era ancora stato glorificato<sup>d</sup>.

40 Molti adunque della moltitudine, udito quel ragionamento, dicevano: Co-

stui è veramente il profeta

41 Altri dicevano: Costui è il Cristo. Altri dicevano: Ma il Cristo verrà egli di Galilea?

42 La scrittura non ha ella detto, che il Cristo verrà della progenie di Davide, e di Betleem, castello ove dimorò Davide?

43 Vi fu adunque dissensione fra la moltitudine per lui

44 E alcuni di loro volevan pigliarlo, ma

pur niuno mise le mani sopra lui.

45 I sergenti adunque tornarono a' principali sacerdoti, ed a' Farisei; e quelli dissero loro: Perche non l'avete menato? 46 I sergenti risposero: Niun uomo parlò

giammai come costuig.

47 Laonde i Farisei risposer loro: Siete punto ancora voi stati sedotti?

48 Ha alcuno de' rettori, o de' Farisei,

creduto in lui? 49 Ma questa moltitudine, che non sa la

legge, è maledetta. 50 Nicodemo, quel che venne di notte a

lui, il quale era un di loro, disse loro:
51 La nostra legge condanna ella l'uomo, avanti ch' egli sia stato udito, e che
sia conosciuto ciò ch' egli ha fatto?

52 Essi risposero, e gli dissero: Sei punto ancor tu di Galilea? investiga, e vedi che profeta alcuno non sorse mai di Galilea 4

53 E ciascuno se ne andò a casa sua.

#### La donna adultera.

8 E GESÙ se ne andò al monte degli Ulivi.

2 E in sul far del giorno, venne di nuovo nel tempio, e tutto il popolo venne a lui; ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava.

3 Allora i Farisei, e gli Scribi, gli me-narono una donna, ch' era stata colta in adulterio; e fattala star in piè ivi in mezzo,

4 Dissero a Gesù : Maestro, questa donna è stata trovata in sul fatto, commettendo

adulterio.

5 Or Mosè ci ha comandato nella legge, che cotali si lapidino; tu adunque, che ne dici<sup>2</sup>?

6 Or dicevano questo, tentandolo, per poterlo accusare. Ma Gesù chinatosi in

giù, scriveva col dito in terra. 7 E come essi continuavano di domandarlo, egli, rizzatosi, disse loro: Colui di voi ch' è senza peccato getti il primo la pietra contro a lei m.

8 E chinatosi di nuovo in giù, scriveva

in terra.

9 Ed essi, udito ciò, e convinti dalla coscienza", ad uno ad uno se ne uscirono fuori, cominciando da' più vecchi infino agli ultimi; e Gesù fu lasciato solo con la donna, che era ivi in mezzo.

10 E Gesù, rizzatosi, e non veggendo alcuno, se non la donna, le disse: Donna, ove son que' tuoi accusatori! niuno t'ha

egli condannata?

11 Ed ella disse: Niuno, Signore.

d Giov. 16. 7. 9. 1, 2. 2, 22.

Gesù le disse: Io ancora non ti condanno<sup>a</sup>; vattene, e da ora innanzi non peccar più.

#### Discorso di Gesù sulla sua missione divina.

12 E Gesù di nuovo parlò loro, dicendo: Io son la luce del mondo<sup>b</sup>; chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, anzi avrà la luce della vita.

13 Laonde i Farisei gli dissero: Tu testimonii di te stesso; la tua testimonian-

za non è verace.

14 Gesù rispose, e disse loro: Quantunque io testimonii di me stesso, pure è la mia testimonianza verace; perciocchè io so onde io son venuto, ed ove io vo; ma voi non sapete nè onde io vengo, nè ove

15 Voi giudicate secondo la carne; io

non giudico alcuno. 16 E benchè io giudicassi, il mio giudicio sarebbe verace, perciocchè io non son solo; anzi son io, e il Padre che mi ha mandato.

17 Or anche nella vostra legge è scritto. che la testimonianza di due uomini è ve-

race c

18 Io son quel che testimonio di me stesso; e il Padre ancora, che mi ha man-

dato, testimonia di me. 19 Laonde essi gli dissero: Ove è il Padre tuo? Gesu rispose: Voi non conoscete nè me, nè il Padre mio; se voi conosceste me, conoscereste ancora il Padre mio.

20 Questi ragionamenti tenne Gesù in quella parte, dove era la cassa delle offerte, insegnando nel templo; e niuno lo pigliò, perciocchè la sua ora non era ancora ve-

nuta.

21 Gesù adunque disse loro di nuovo: Io me ne vo, e voi mi cercherete, e morrete nel vostro peccato; là ove io vo, voi non potete venired.

22 Laonde i Giudei dicevano: Uccidera egli sè stesso, ch' egli dice: Dove io vo,

voi non potete venire?

23 Ed egli disse loro: Voi siete da basso, io son da alto; voi siete di questo mondo, io non son di questo mondo.

24 Perciò vi ho detto che voi morrete ne' vostri peccati, perciocchè, se voi non credete ch' io son desso, voi morrete ne' vostri peccati.

25 Laonde essi gli dissero: Tu chi sei? E Gesù disse loro: Io vi dico ancora lo

stesso che ho detto al principio.

26 Io ho molte cose a parlare, ed a giudicar di voi; ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che io ho udite da lui, quelle dico al mondo.

27 Essi non conobbero che parlava loro

del Padre.

28 Gesti adunque disse loro: Quando voi avrete innalzato il Figliuol dell'uomo, sllora conoscerete che io son desso, e che non fo nulla da me stesso; ma che parlo queste cose, secondo che il Padre mi ha

insegnato.

29 É colui che mi ha mandato è meo; il Padre non mi ha lasciato solo<sup>9</sup>; conclossiachè io del continuo faccia le cose

che gli piacciono.
30 Mentre egli ragionava queste cos,

molti credettero in lui.

31 E Gesù disse a' Giudei che gli avesno creduto: Se voi perseverate nella mis parola, voi sarete veramente miei discpoli.

32 E conoscerete la verità, e la verità

vi francherà.

33 Essi gli risposero: Noi siam progenie d' Abrahamo, e non abbiam ma servito ad alcuno; come dici tu: Voi diverrete franchi?

34 Gesù rispose loro: In verità, in verità, io vi dico, che chi fa il peccato e

servo del peccato!.

35 Or il servo non dimora in perpetuo nella casa; il figliuolo vi dimora in perpetuo m

36'Sé dunque il Figliuolo vi franca, voi

sarete veramente franchi".

37 Io so che voi siete progenie d' Abrahame; ma voi cercate d' uccidermi, per-ciocche la mia parola non cape in voi

38 Io parlo ciò che ho veduto appo il Padre mio; e voi altresi fate le cose che avete vedute appo il padre vostro.

39 Essi risposero, e gli dissero: Il padre nostro è Abrahamo. Gesù disse loro: e voi foste figliuoli d' Abrahamo, fareste le opere d' Abrahamo.

40 Ma ora voi cercate d' uccider me, uomo, che vi ho proposta la verità ch' io ho udita da Dio; ciò non fece già Ahra-

hamo.

41 Voi fate le opere del padre vostro. Laonde essi gli dissero: Noi non siam nati di fornicazione; noi abbiamo un solo

Padre, che è Iddio.

42 E Gesù disse loro: Se Iddio fosse vostro Padre, voi mi amereste q; conciossiache io sia proceduto, e venga da Dio; poichè io non son venuto da me stesso, anzi esso mi ha mandato.

43 Perchè non intendete voi il mio parlare! perciocche voi non potete ascoltar

la mia parola.

44 Voi siete dal diavolo, che è vostre padre"; e volete fare i desideri del padre vostro; egli fu micidiale dal principio, e

Cont. 17. 6; 19. 15. Giov. 7. 34, e rif. 10; 11: A Rom. 6. 14, 18, 22; 3. 2. 80. Gal. 5. 1. Rom. 2. 28; 9. 7. 6 Giov. 3, 19; 9. 5; 12. 85, 36. Dent. 17. 6
6 Giov. 12. 82, 33. Giov. 14. 10; 11.
8. 9. Rom, 0, 16. Gal. 4, 30. Col. 1. 6. Giov. 5. 1. Giov. 8. 8. Giov. 3. 17. 3r. 16. 16. Mat. 3. 9. P Mal. 1. 6. v. 25. 42. 3. 7.

non è stato fermo nella verità; conciossiachè verità non sia in lui; quando proferisce la menzogna, parla del suo proprio; perciocché egli è mendace, e il padre della menzogna.

45 Ma, quant' è a me, perciocchè io dico la verità, voi non mi credete.

46 Chi di voi mi convince di peccato? e se io dico verità, perchè non mi credete voi 🖁

47 Chi è da Dio ascolta le parole di Dio; perciò, voi non l'ascoltate, perciocchè non

siete da Dio<sup>a</sup>.

48 Laonde i Giudei risposero, e gli dissero: Non diciamo noi bene che tu sei Samaritano, e che hai il demonio?

49 Gesù rispose: Io non ho demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate.

50 Or io non cerco la mia gloria; v' è

chi la cerca, e ne giudica.

51 In verità, in verità, io vi dico che se alcuno guarda la mia parola, non vedrà

giammai in eterno la morte.

52 Laonde i Giudei gli dissero: Ora conosciamo che tu hai il demonio. Abrahamo, ed i profeti son morti; e tu dici: Se alcuno guarda la mia parola, egli non gusterà giammai in eterno la morte.

53 Sei tu maggiore del padre nostro Abrahamo, il quale è morto? i profeti ancora son morti; che fai te stesso?

54 Gesti rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla; v' è il Padre mio che mi glorifica, che voi dite essere vostro Dio.

55 E pur voi non l'avete conosciuto; ma io lo conosco; e se io dicessi che io non lo conosco, sarei mendace, simile a voi; ma io lo conosco, e guardo la sua parola.

56 Abrahamo, vostro padre, giubilando, desiderò di vedere il mio gierno, elo vide,

e se ne rallegrò c

57 I Giudei dunque gli dissero: Tu non hai ancor cinquant' anni, ed hai veduto Abrahamo?

58 Gesù disse loro: In verità, in verità, io vi dico, che avanti che Abrahamo fosse

nato, io sono d.

59 Essi adunque levarono delle pietre, per gettarle contro a lui; ma Gesù si nascose, ed usci del tempio, essendo passato per mezzo loro; e così se ne andò.

Guarigione del cieco nato.

9 E PASSANDO, vide un uomo ch'era cieco dalla sua natività.

2 E i suoi discepoli lo domandaron, dicendo: Maestro, chi ha peccato, costui,

o suo padre e sua madre, perchè egli sia nato cieco?

3 Gesù-rispose: Né-costui, nè suo padre, nè sua madre han peccato; anzi ciè è av- | parlerà di sè stesso.

venuto, acciocchè le opere di Dio sien manifestate in lui.

4 Conviene che io operi l'opere di colui che mi ha mandato e mentre è giorno; la notte viene che niuno può operare.

5 Mentre io son nel mondo, io son la

iuce del mondo.

6 Avendo dette queste cose, sputò in terra, e fece del loto con lo sputo, e ne

impiastro gli occhi del cieco; 7 E gli disse: Va, lavati nella pescina di Siloe (il che s' interpreta: Mandato); egli adunque vi andò, e si lavò, e ritornò

vedendo.

8 Laonde, i vicini, e coloro che innanzi l' avean veduto cieco, dissero: Non è costui quel che sedeva, e mendicava?

9 Gli uni dicevano: Egli è l'istesso. Gli altri: Egli lo rassomiglia. Ed egli diceva: Io son desso.

10 Gli dissero adunque: Come ti sono

stati aperti gli occhi?

11 Egli rispose, e disse: Un uomo, detto Gesù, fece del loto, e me ne impiastrò gli occhi, e mi disse: Vattene alla pescina di Siloe, e lavati. Ed io, essendovi andato, e lavatomi, ho ricoverata la vista.

12 Ed essi gli dissero: Ove è colui?

Egli disse: Io non so.

13 Ed essi condussero a' Farisei colui che già era stato cieco.

14 Or era sabato, quando Gesù fece il

loto, ed aperse gli occhi d' esso.

15 I Farisei adunque da capo gli domandarono anch' essi, come egli avea ricoverata la vista. Ed egli disse loro: Egli mi mise del loto in su gli occhi, ed io mi lavai, e veggo.

16 Alcuni adunque de' Farisei dicevano: Quest' uomo non è da Dio, perciocchè non osserva il sabato. Altri dicevano: Come può un uomo peccatore far cotali miracoli? E v' era dissensione fra loro.

17 Dissero adunque di nuovo al cieco: Che dici tu di lui, ch' egli ti ha aperti gli

occhi? Egli disse: Egli è profeta.

18 Laonde i Giudei non credettero di lui, ch' egli fosse stato cieco, e avesse ricoverata la vista; finchè ebbero chiamati il padre, e la madre di quell' uomo che avea ricoverata la vista.

19 E quando furon venuti, li doman-larono, dicendo: E costui il vostro fidarono, gliuolo, il qual voi dite esser nato cieco?

come dunque vede egli ora?

20 E il padre, e la madre di esso risposero loro, e dissero: Noi sappiamo che costui è nostro figliuolo, e ch' egli è nato

21 Ma, come egli ora vegga, o chi gli abbia aperti gli occhi, noi nol sappiamo egli è già in età, domandateglielo; egli 22 Questo dissero il padre, e la madre d'esso; perciocchè temevano i Giudei; conciossiachè i Giudei avessero già costituito che se alcuno lo riconosceva il Cristo, fosse sbandito dalla sinagoga.

23 Perciò, il padre e la madre d'esso dissero: Egli è già in età, domandate lui

stesso.

24 Essi adunque chiamarono di nuovo quell' uomo ch' era stato cieco, e gli dissero: Dà gloria a Dio; noi sappiamo che quest' uomo è peccatore.

25 Laonde colui rispose, e disse: Se egli è peccatore, io nol so; una cosa so, che, essendo io stato cieco, ora veggo.

26 Ed essi da capo gli dissero: Che ti fece egli come ti aperse egli gli occhi ?

27 Egli rispose loro: Io ve l'ho già detto, e voi non l'avete ascoltato; perchè volete udirlo di nuovo? volete punto ancora voi divenir suoi discepoli?

28 Perciò essi l'ingiuriarono, e dissero: Sii tu discepolo di colui; ma, quant'è a

noi, siam discepoli di Mosè.

29 Noi sappiamo che Iddio ha parlato a Mosè; ma, quant' è a costui, non sap-

piamo onde egli sia.

30 Quell' nomo rispose, e disse loro: V'è ben di vero da maravigliarsi in ciò che voi non sapete onde egli sia; e pure egli mi ha aperti gli occhi.

31 Or noi sappiamo che Iddio non esaudisce i peccatori; ma, se alcuno è pio verso Iddio, e fa la sua volontà, quello

esaudisce egli.

32 Ei non si è giammai udito che alcuno abbia aperti gli occhi ad uno che sia nato cieco.

33 Se costui non fosse da Dio, non po-

trebbe far nulla.

34 Essi risposero, e gli dissero: Tu sei tutto quanto nato in peccati, e ci ammaestri! E lo cacciarono fuori.

35 Gesù udi che l'aveano cacciato fuori; e trovatolo, gli disse: Credi tu nel Figliuol di Dio?

36 Colui rispose, e disse: E chi è egli,

Signore, acciocche io creda in lui?

37 E Gesù gli disse: Tu l'hai veduto, e quel che parla teco è desso.

38 Allora egli disse: Io credo, Signore,

e l'adorò.

39 Poi Gesù disse: Io son venuto in questo mendo per far giudicio, acciocchè coloro che non veggono veggano, e coloro che veggono divengan ciechi<sup>a</sup>.

40 E alcuni de Farisci ch' eran con lui udirono queste cose, e gli dissero: Siamo

ancora noi ciechi?

41 Gesù disse loro: Se voi foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma ora voi dite: Noi veggiamo; perciò il vostro peccato rimane b.

La similitudine del buon pastore.

10 IN verità, in verità, io vi dico, che chi non entra per la porta nell' ovide delle pecore, ma vi sale altronde, esso e rubatore, e ladrone.

2 Ma chi entra per la porta è pastor

delle pecore.

3 A costui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome, e le conduce fuori.

4 É quando ha messe fuori le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore le seguitano, perciocchè conoscono la sua voce.

5 Ma non seguiteranno lo straniere, anzi se ne fuggiranno da lui, perciocchè non conoscono la voce degli stranieri.

6 Questa similitudine disse loro Gesu: ma essi non riconobbero quali fosser k

cose ch' egli ragionava loro.

7 Laonde Gesù da capo disse loro: Il verità, in verità, io vi dico, che io son la

porta delle pecore.

8 Tutti quanti coloro che son venuti sono stati rubatori, e ladroni; ma le pecore non li hanno ascoltati.

9 Io son la porta; se alcuno entra per me, sarà salvato, ed entrerà, ed uscirá, e

troverà pastura d.

10 Il ladro non viene se non per rubare ed ammazzare, e distrugger le pecore; me io son venuto acciocche abbiano vita, e. abbondino.

11 Io sono il buon pastore ; il buon pastore mette la sua vita per le pecore.

12 Ma il mercenario, e quel che non e pastore, e di cui non son le pecore, se vede venire il lupo, abbandona le pecore, e set fugge; e il lupo le rapisce, e disperge le pecore.

13 Or il mercenario se ne fugge, perciocchè egli è mercenario, e non si cura

delle pecore.

14 Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore, e son conosciuto dalle mie.

15 Siccome il Padre mi conosce, ed io conosco il Padre; e metto la mia vita per

le mie pecore.

16 Io ho anche delle altre pecore, che non son di quest' ovile; quelle ancora mi conviene addurre, ed esse udiranno la mia voce; e vi sarà una sola greggia, ed un sol pastore.

sol pastore.

17 Per questo mi ama il Padre, per ciocchè io metto la vita mia , per ripi-

gliaria poi.

18 Niuno me la toglie, ma io da ma stesso la dipongo; io ho podestà di diporla, ed ho altresi podestà di ripigliarla questo comandamento ho ricevuto da Padre mio.

19 Perciò nacque di nuovo dissensione

rimane b. | tra i Giudei, per queste parole.

20 E molti di loro dicevano: Egli ha il j demonio, ed è forsennato; perchè l'ascoltate voi?

21 Altri dicevano: Queste parole non son d'un indemoniato; può il demonio aprir gli occhi de' ciechi?

Alla festa della dedicazione, Gesù, sulla do-manda dei Giudei, si proclama il Messia, Figliuol di Dio—Lo voglion lapidare, ed egli fugge in Perea.

22 Or la festa della dedicazione si fece in (terusalemme, ed era di verno.

23 E Gesù passeggiava nel tempio, nel

portico di Salomone.

24 I Giudei adunque l'intorniarono, e gli dissero: Infino a quando terrai sospesa anima nostra? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente.

25 Gesù rispose loro: Io ve l'ho detto, e voi nol credete; le opere, che io fo nel nome del Padre mio, son quelle che testi-

moni**ano di me**a.

26 Ma voi non credete, perciocche non siete delle mie pecore, come io vi ho detto.

27 Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse mi seguitano.

28 Ed io do loro la vita eterna, e giammai in eterno non periranno, e niuno le rapira di man mia 🎖

29 Il Padre mio, che me le ha date, è maggior di tutti; e niuno le può rapire di man del Padre mio.

30 Io e il Padre siamo una stessa cosa c.

31 Perciò i Giudei levarono di nuovo

delle pietre, per lapidarlo.

32 Gesù rispose loro: Io vi ho fatte veder molte buone opere, procedenti dal Padre mio; per quale di esse mi lapidate VOI ?

33 I Giudei gli risposero, dicendo: Noi non ti lapidiamo per alcuna buona opera, anzi per bestemmia, perciocchè tu, essendo uomo, ti fai Dio.

34 Gesù rispose loro: Non è egli scritto nella vostra legge: Io ho detto: Voi siete

dii <sup>d</sup> ?

35 Se chiama dii coloro, a' quali la parola di Dio è stata indirizzata; e la scrit-

tura non può essere annuliata;

36 Dite voi che io, il quale il Padre ha santificato, e ha mandato nel mondo, bestemmio, perciocche ho detto: Io son Figliuolo di Dio?

37 Se io non fo le opere del Padre mio,

non crediatemi.

38 Ma, s' io le fo, benchè non crediate a me, credete alle opere, acciocche conosciate, e crediate che il Padre è in me, e ch 10 sono in lui.

39 Essi adunque di nuovo cercavano di pigliarlo; ma egli usci delle lor mani.

40 E se ne andò di nuovo di là dal tello.

Giordano, al luogo ove Giovanni prima battezzava; e quivi dimorò.

41 E molti vennero a lui, e dicevano: Giovanni certo non fece alcun miracolo; ma pure, tutte le cose che Giovanni dissedi costui eran vere.

42 E quivi molti credettero in lui.

#### La risurrezione di Lazaro.

OR v'era un certo Lazaro, di Betania, del castello di Maria, e di Marta, sua sorella, il quale era infermo.

2 (Or Maria era quella che unse d'olio: odorifero il Signore, e asciugò i suoi piedi co' suoi capelli<sup>h</sup>; della quale il fratello La-

zaro era infermo.)

3 Le sorelle adunque mandarono a direa Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami

4 E Gesù, udito ciò, disse: Questa infermità non è a morte, ma per la gloria di Dio, acciocchè il Figliuol di Dio sia glorificato per essa.

5 Or Gesù amava Marta, e la sua sorella,

e Lazaro.

6 Come dunque egli ebbe inteso ch' egli era infermo, dimorò ancora nel luogo ove egli era, due giorni.

7 Poi appresso disse a' suoi discepoli:

Andiam di nuovo in Giudea.

8 1 discepoli gli dissero: Maestro, i Giudei pur ora cercavan di lapidarti i, e tu

vai di nuovo là ?

9 Gesù rispose: Non vi son eglino dodici ore del giorno? se alcuno cammina di giorno, non s' intoppa, perciocehè vedela luce di questo mondo.

10 Ma, se alcuno cammina di notte, s intoppa, perciocchè egli non ha luce.

11 Egli disse queste cose; e poi appresso disse loro: Lazaro, nostro amico, dorme!; ma io vo per isvegliarlo.

12 Laonde i suoi discepoli dissero: Si-

gnore, se egli dorme, sarà salvo.

13 Or Gesù avea detto della morte di esso; ma essi pensavano ch' egli avesse detto del dormir del sonno.

14 Allora adunque Gesù disse loro aper-

tamente: Lazaro è morto.

15 E per voi, io mi rallegro che io non v'era, acciocché crediate; ma andiamoa lui.

16 Laonde Toma, detto Didimo, dissea' discepoli, suoi compagni: Andiamo ancor noi, acciocchè muoiamo con lui.

17 Gesù adunque, venuto, trovò che Lazaro era già da quattro giorni nel monumento.

18 Or Betania era vicin di Gerusalemnie.

intorno di quindici stadi.

19 E molti de' Giudei eran venuti a Marta, e Maria, per consolarle del lor fra-

20 Marta adunque, come udi che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria sedeva in casa.

21 E Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sa-

rebbe morto.

22 Ma pure, io so ancora al presente che tutto ciò che tu chiederai a Dio, egli te io darà"

23 Gesù le disse: Il tuo fratello risu-

sciterà.

24 Marta gli disse: Io so ch' egli risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno.

25 (lesù le disse: Io son la risurrezione e la vita<sup>c</sup>; chiunque crede in me, benchè

sia morto, vivera.

26 E chiunque vive, e crede in me, non morrà giammai in eterno. Credi tu questo i

27 Ella gli disse: Si, Signore; io credo che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio d,

che avea da venire al mondo.

28 E detto questo, se ne andò, e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: Il Maestro è qui, e ti chiama.

29 Essa, come ebbe ciò udito, si levò

prestamente, e venne a lui.

30 (Or Gesù non era ancor giunto nel castello; ma era nel luogo ove Marta

l' avea incontrato.)

31 Laonde i Giudei ch' eran con lei in casa, e la consolavano, veggendo che Maria s' era levata in fretta, ed era uscita fuori, la seguitarono, dicendo: Ella se ne va al monumento, per piagner quivi.

32 Maria adunque, quando fu venuta là ove era Gesù, vedutolo, gli si gittò a' piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto.

33 Gesù adunque, come vide che ella, e i Giudei ch' eran venuti con lei, piagne-

vano, fremè nello spirito, e si conturbò. 34 E disse: Ove l'avete voi posto? Essi gli dissero: Signore, vieni, e vedi.

35 E Gesù lagrimò •

36 Laonde i Giudei dicevano: Ecco,

come l'amava!

37 Ma alcuni di loro dissero: Non poteva costui, che aperse gli occhi al cieco, fare ancora che costui non morisse?

38 Laonde Gesù, fremendo di nuovo in sè stesso, venne al monumento; or quello era una grotta, e v'era una pietra posta disopra.

39 E Gesù disse: Togliete via la pietra. Ma Marta, la sorella del morto, disse: Signore, egli pute di già; perciocchè egli

è *morto* già da quattro giorni.

40 Gesu le disse: Non t'ho io detto che se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio?

41 Essi adunque tolsero via la pietra dal luogo ove il morto giaceva. E Gesu, levati in alto gli occhi, disse: Padre, io ti ringrazio che tu mi hai esaudito.

42 Or ben sapeva io che tu sempre mi esaudisci; ma io ho detto ciò per la moltitudine qui presente, acciocche credano

che tu mi hai mandato.

43 E detto questo, gridò con gran voc

Lazaro, vieni fuori.

44 E il morto uscì, avendo le mani e i piedi fasciati, e la faccia involta in un sciugatoio. Gesù disse loro: Scioglietek e lasciatelo andare.

45 Laonde molti de' Giudei che era venuti a Maria, vedute tutte le cose de

Gesù avea fatte, credettero in lui.

I Farisei risolvono di far morire Gesù.

46 Ma alcuni di loro andarono a 📴 risei, e disser loro le cose che Gesù area fatte.

47 E perciò i principali sacerdoti, et Farisei, raunarono il concistoro, e diavano: Che facciamo? quest' uomo fa molii

miracoli.

48 Se noi lo lasciamo così, tutti crek ranno in lui, e i Romani verranno, e c struggeranno e il nostro luogo, e la nosta nazione.

49 E un di loro, cioè Caiafa, chi er sommo sacerdote di quell' anno, disselor Voi non avete alcun conoscimento;

50 In non considerate ch' egli ci giorche un uomo muoia per lo popolo , ech

tutta la nazione non perisca.

51 Or egli non disse questo da sè stesso ma, essendo sommo sacerdote di quell' anno, profetizzò che Gesù morrebbe par la nazione;

52 E non solo per quella nazione, m ancora per raccogliere in uno i figliudio

Dio dispersi 4.

53 Da quel giorno adunque presero in sieme consiglio d'ucciderlo.

54 Laonde Gesù non andava più aper tamente attorno tra i Giudei; ma se k andò di là nella contrada vicina del de serto, in una città detta Efraim, e qui se ne stava co' suoi discepoli.

55 Or la pasqua de Giudei era vicina: e molti di quella contrada salirono in G rusalemme, innanzi la pasqua, per purit-

carsi.

56 Cercavano adunque Gesù; ed essendo nel tempio, dicevano gli uni agli alm Che vi par egli! non verrà egli all festa?

57 Or i principali sacerdoti, e i Farix avean dato ordine che, se alcuno saperove egli fosse, lo significasse, acciocchel pigliassero.

Giov., 1. 4; 6. 89; 14. 6. Col. 3. 4. 1 Giov. 5. 10, ex. 9. 6. Sal, 2. 2. Mat. 26. 8, 4. Giov. 18. 14 <sup>a</sup> Giov. 9. 31. <sup>b</sup> Giov. 5. 28, 29. Luc. 19. 41. Int. 16, 16. Luc. 19, 41. f (3, 49, 6. Giov. 10, 16. Ef. 2, 14, ecc. f Giov. 9. 6.

#### Maria unge d' olio i piedi di Gesi. (Mat. 26. 6, ecc., e rif.)

GESU adunque, sei giorni avanti la 12 GESU auunque, sei grania ove era pasqua, venne in Betania ove era Lazaro, quel ch' era stato morto, il quale egli avea suscitato da' morti.

2 E quivi gli fecero un convito; e Marta ministrava, e Lazaro era un di coloro

ch' eran con lui a tavola.

3 E Maria prese una libbra d'olio odorifero di nardo schietto, di gran prezzo, e ne unse i piedi di Gesti, e li asciugo co suoi capelli, e la casa fu ripiena dell' octor dell' olio.

4 Laonde un de' discepoli d' esso, cioè (tiuda Iscariot, figliuol di Simone, il quale

era per tradirlo, disse:

5 Perchè non si è venduto quest' olio trecento denari, e non si è il prezzo dato a' poveri?

6 Or egli diceva questo, non perche si curasse de' poveri, ma perciocchè era ladro, e avea la borsa, e portava ciò che vi si metteva dentro.

7 (lesù adunque disse: Lasciala; ella l'avea guardato per lo giorno della mia

imbalsamatura.

8 Perciocchè sempre avrete i poveri con

voi, ma me non avrete sempre.

9 Una gran moltitudine dunque de' Giudei seppe ch'egli era quivi; e vennero, non sol per Gesu, ma ancora per veder Lazaro, il quale egli avea suscitato da' morti.

10 Or i principali sacerdoti preser consiglio d'uccidere eziandio Lazaro;

11 Perciocchè per esso molti de Giudei andavano, e credevano in Gesù.

#### Entrata trionfale di Gesù in Gerwalemme. (Mat. 21. 1, ecc., e rif.)

12 Il giorno seguente, una gran moltitudine, ch' era venuta alla festa, udito che

(tesù veniva in Gerusalemme,

13 Prese de' rami di palme, e usci incontro a lui, e gridava: Osanna! benedetto sia il Re d'Israele, che viene nel nome del Signore.

14 E Gesù, trovato un asinello, vi mon-

tò su, secondo ch' egli è scritto:

15 Non temere, o figliuola di Sion; ecco, il tuo Re viene, montato sopra un puledro d'asina

16 Or i suoi discepoli non intesero da prima queste cose; ma, quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano scritte di luia, e ch' essi gli avean fatte queste cose.

17 La moltitudine adunque ch' era con lui testimoniava ch' egli avea chiamato Lazaro fuori del monumento, e l' avea

suscitato da' morti.

18 Perciò ancora la moltitudine gli andò

incontro, perciocche avea udito ch' egli avea fatto questo miracolo.

19 Laonde i Farisei disser tra loro: Vedete, non profittate nulla; ecco, il mondo gli va dietro.

Alcuni Greci voglion veder Gesù. Egli parla del prossimo suo innulzamento. Una voce dal cielo. Gerù luce del mondo.

20 Or v'erano certi Greci, di quelli che

salivano per adorar nella festa.

21 Costoro adunque, accostatisi a Filippo ch' era di Betsaida, città di Galilea, lo pregarono, dicendo: Signore, noi vorremmo veder Gesù.

22 Filippo venne, e lo disse ad Andrea: e di nuovo Andrea e Filippo *lo* dissero a

Gesù.

23 E Gesù rispose loro, dicendo: L'ora è venuta, che il Figliuol dell' uomo ha da

esser glorificato b.

24 In verità, in verità, io vi dico che se il granel del frumento, caduto in terra, non muore, riman solo; ma, se muore, produce molto frutto.

25 Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la vita in questo mondo la conserverà

in vita eterna<sup>d</sup>

26 Se alcun mi serve, seguitimi; ed ove io saro, ivi ancora sara il mio servitore";

e se alcuno mi serve, il Padre l'onorerà. 27 Ora è turbata l'anima mia!; e che dirò? Padre, salvami da quest' ora; ma, per questo son io venuto in quest' ora.

28 Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, che disse: E l'ho glorificato, e lo glorificherò ancora.

29 Laonde la moltitudine, ch' era quivi presente, ed avea udita la voce, diceva essersi fatto un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. 30 E Gesù rispose, e disse: Questa voce

non si è fatta per me, ma per voi.

31 Ora è il giudicio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo h.

32 Ed io, quando sarò levato in su dalla

terra, trarró tutti a me i.

33 Or egli diceva questo, significando di

qual morte egli morrebbe.

34 La moltitudine gli rispose: Noi abbiamo inteso dalla legge che il Cristo dimora in eterno!; come dunque dici tu che convien che il Figliuol dell' uomo sia elevato ad alto? chi è questo Figliuol dell' uomo?

35 Gesù adunque disse loro: Ancora un poco di tempo la Luce è con voi m; camminate, mentre avete la luce, chè le tenebre non vi colgano"; perciocchè, chi cammina nelle tenebre non sa dove si

vada.

861

d Mar. 8. 85. . Cliav 14 8; 17. 24. Giov. 14. 26. Giov. 17. 1. Cor. 15. 35, 36. Mar. 8 Mat. 26. 38, 39. Luc. 12. 50. Mat. 3. 17. Luc. 10. 18 Is. 9. 6. Dan. 7. 14. Giov. 1. 9; 8. 12; 9. 5. \*1 G

36 Mentre avete la Luce, credete nella Luce, acciocche siate figliuoli di luce a. Queste cose ragionò Gesti; e poi se ne

andò, e si nascose da loro. 37 E benchè avesse fatti cotanti segni

davanti a loro, non però credettero in lui; 38 Acciocche la parola che il profeta Isaia ha detta s' adempiesse : Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? ed a cui è stato rivelato il braccio del Signore b?

39 Per tanto non potevano credere, per-

ciocchè Isaia ancora ha detto:

40 Egli ha accecati loro gli occhi, ed ha indurato loro il cuore, acciocchè non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io non li sani c

41 Queste cose disse Isaia, quando vide

la gloria d'esso, e d'esso parlò.

42 Pur nondimeno molti, eziandío de' principali, credettero in lui; ma, per tema de Farisei, non lo confessavano, acciocche non fossero sbanditi dalla sinagoga a

43 Perciocche amarono più la gloria

degli uomini, che la gloria in Dio.

44 Or Gesù gridò, e disse: Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato 6.

45 E chi vede me vede colui che mi ha

mandato.

46 Io, che son la Luce, son venuto nel mondo, acciocchè chiunque crede in me

non dimori nelle tenebre.

47 E se alcuno ode le mie parole, e non crede, io non lo giudico; percioeche io non son venuto a giudicare il mondo anzi a salvare il mondo.

48 Chi mi sprezza, e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica; la parola che io ho ragionata sarà quella che lo giudicherà

nell'ultimo giorno.

49 Perciocche io non ho parlato da me medesimo; ma il Padre che mi ha mandato è quello che mi ha ordinato ciò ch' io

debbo dire e parlare.

50 E io so che il suo comandamento è vita eterna; le cose adunque ch'io raziono, così le ragiono come il Padre mi ha detto.

Gesù lava i piedi dei suoi discepoli.

13 OR avanti la festa di Pasquai, Gesù, sapendo che la sua ora era venuta, da passar di questo mondo al Padre; avendo amati i suoi ch' erano nel mondo, li amò infino alla fine.

2 E finita la cena (avendo già il diavolo messo nel cuor di Giuda Iscariot, figliuo-

lo di Simone, di tradirlo!),

3 Gesù, sapendo che il Padre gli avea!

dato ogni cosa in mano, e ch' egli era priceduto da Dio, e se ne andava a Dio;

4 Si levò dalla cena, e pose giù la sua vesta; e preso uno sciugatoio, se al cinse.

5 Poi mise dell'acqua in un bacino, e prese a lavare i piedi de' discepoli, e al asciugarli con lo sciugatoio, del quale egli era\_cinto m.

6 Venne adunque a Simon Pietro. El

egligli disse: Signore, mi lavi tu i piedi<sup>\*</sup>
7 Gesù rispose, e gli disse: Tu non sa
ora quel ch' io fo, ma lo saprai appresso.
8 Pietro gli disse: Tu non mi lavera

giammai i piedi. Gesù gli disse: Se inon ti lavo, tu non avrai parte alcum meco°.

9 Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani, e il capa

10 Gesù gli disse: Chi è lavato non h bisogno se non di lavare i piedi, ma e tutto netto; voi ancora siete netti<sup>p</sup>, m non tutti.

11 Perciocchè egli conosceva colui che lo tradiva<sup>4</sup>; perciò disse: Non tutti siete

netti.

12 Dunque, dopo ch' egli ebbe loro lavai i piedi, ed ebbe ripresa la sua vesta, mesosi di nuovo a tavola, disse loro: Sapete voi quel ch' io vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro, e Signor.

e dite bene, perciocchè io lo sono.

14 Se dunque io, che sono il Signore, et Maestro, v' ho lavati i piedi, voi ancom dovete lavare i piedi gli uni agli altri'.

15 Conciossiache io vi abbia dato esempio, acciocche, come ho fatto io, facciate

ancor voi.

16 In verità, in verità, io vi dico, che il servitore non è maggior del suo signur. nè il messo maggior di colui che l'hi mandato.

17 Se sapete queste cose, voi siete beni

se le fate<sup>r</sup>.

18 Io non dico di voi tutti; io so quelli che io ho eletti; ma conviene che s'adempia questa scrittura: Colui che mangia i pane meco ha levato contro a me il suo calcagno<sup>u</sup>.

19 Fin da ora io vel dico, avanti che sia avvenuto; acciocche, quando sarà ar-

venuto, crediate ch' io son desso.

20 In verità, in verità, io vi dico, che, se io mando alcuno, chi lo riceve riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato".

Gesù svela il tradimento di Giuda. (Mat. 26. 21, ecc. Mar. 14. 18, ecc.)

21 Dopo che Gesù ebbe dette queste cose, fu turbato nello spirito; e protesti,

Mar. 9. 87. Giov. 14. 9. Fil. 2. 7. Mat. 3. 14. 7. Rom. 12. 10. Gil. 6. 1, 2. 41. 9. Lud. 11. 12. <sup>4</sup> Ef. 5. 8. <sup>5</sup> Is. 53. 1. ov. 3. 17. Deut. 18. 18. ov. 3. 5. 1 Cor. 6. 11. Giov. 1. 11. 29. Fil. 2. 5. 1 Giov. 2. 6.



e disse: In verità, in verità, io vi dico,

che l' un di voi mi tradirà. 22 Laonde i discepoli si riguardavano gli

uni gli altri, stando in dubbio di chi dicesse. 23 Or uno de' discepoli, il quale Gesù amava, era coricato in sul seno d' esso.

24 Simon Pietro adunque gli fece cenno, che domandasse chi fosse colui, del quale egli parlava.

25 E quel discepolo, inchinatosi sopra il petto di Gesh, gli disse: Signore, chi è

colui ?

26 Gesù rispose: Egli è colui, al quale io darò il boccone, dopo averlo intinto. E avendo intinto il hoccone, lo diede a Giuda Iscariot, figliuol di Simone.

27 E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Laonde Gesù gli disse: Fa

prestamente quel che tu fai.

28 Ma niun di coloro ch' erano a tavola,

intese perchè gli avea detto quello.

29 Perciocchè alcuni stimavano, perchè Giuda avea la borsa, che Gesù gli avesse detto: Comperaci le cose che ci bisognano per la festa; ovvero, che desse qualche cosa a' poveri.

30 Egli adunque, preso il boccone, subito

se ne uscì. Or era notte.

Ultimi trattenimenti di Gesti coi discepoli: ragioni della sua partenza; promessa del Consolatore.

31 Quando fu uscito, Gesù disse: Ora è glorificato il Figliuol dell' uomo, e Dio è glorificato in lui.

32 E se Dio è glorificato in lui, egli altresì lo glorificherà in sè medesimo, e tosto

lo glorificherà.

33 Figlioletti, io sono ancora un poco di tempo con voi; voi mi cercherete, ma come ho detto a Giudei, che là ove io vo essi non posson venire a, così altresì dico a voi al presente.

34 Io vi do un nuovo comandamento: che voi vi amiate gli uni gli altri <sup>b</sup> ; acciocchè, come io vi ho amati, voi ancora vi

amiate gli uni gli altri.

35 Da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli, se avrete amore gli

uni per gli altri.

36 Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gesù gli rispose: Là ove io vo, tu non puoi ora seguitarmi; ma mi seguiterai poi appresso.

37 Pietro gli disse: Signore, perchè non posso io ora seguitarti? io metterò la vita mia per te°.

38 Gesù gli rispose: Tu metterai la vita tua per me? in verità, in verità, io ti dico che il gallo non cantera, che tu non mi abbi rinnegato tre volte.

14 IL vostro cuore non sia turbato; voi credete in Dio, credete ancora in me.

2 Nella casa del Padre mio vi son molte stanze; se no, io ve l'avrei detto; io vo ad

apparecchiarvi il luogo.

3 E quando io sarò andato, e vi ayrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovod, e vi accoglierò appresso di me, acciocchè dove io sono, siate ancor voi .

4 Voi sapete ove io vo, e sapete anche

la via.

5 Toma gli disse: Signore, noi non sappiamo ove tu vai; come dunque possiamo saper la via?

6 Gesù gli disse: Io son la via, la verità, e la vita, niuno viene al Padre se non per

mę.

7 Se voi mi aveste conosciuto, conoscereste anche il Padre; e fin da ora lo conoscete, e l'avete veduto.

8 Filippo gli disse: Signore, mostraci il

Padre, e ciò ci basta.

9 Gesù gli disse: Cotanto tempo sono io già con voi, e tu non mi hai conosciuto. Filippo? chi mi ha veduto ha veduto il Padre; come dunque dici tu: Mostraci il Padre?

10 Non credi tu che io son nel Padre, e che il Padre è in me!? le parole che io vi ragiono, non le ragiono da me stesso; e il Padre, che dimora in me, è quel che fa

11 Credetemi ch' io son nel Padre, e che il Padre è in me; se no, credetemi per esse

opere.
12 În verită, in verită, io vi dico, che chi crede in me fară anch' egli le opere le quali io fo; anzi ne farà delle maggiori di queste<sup>m</sup>, perciocchè io me ne vo al Padre.

13 E ogni cosa che voi avrete chiesta nel nome mio, quella farò; acciocchè il Padre sia glorificato nel Figliuolo.

14 Se voi chiedete cosa alcuna nel nome mio, jo *la* farò"

15 Se voi mi amate, osservate i miei

comandamenti.

16 E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che dimori con

voi in perpetuo<sup>p</sup>. 17 Cioè lo Spirito della verità, il qualc il mondo non può ricevere; perciocchè non lo vede, e non lo conosce; ma voi lo conoscete; perciocchè dimora appresso di voi, e sarà in voi? 18 Io non vi lascerò orfani; io tornerò a voi".

19 Fra qui è un poco di tempo, il mondo non mi vedra più; ma voi mi vedrete; perciocchè io vivo, e voi ancora viverete. 20 In quel giorno voi conoscerete che io

<sup>\*</sup> Lev. 19. 18. Gisc. 2. 8. 1 Giov. 8. 11, 23. Mar / Eb. 9. 8. Giov. 1. 17. Giov. 1. 4; 11. 25. \*\* Mat. 21. 21. \*\* Mat. 7. 7. \*\* 1 Giov. 5. 8. ! 1 Giov. 2. 27. \*\* Mat. 28. 20. \*\* 1 Cor. 15. Mar. 14. 29—31. d Fat. 1. 11. 25. d Col. 1. 15. Eb. 1. 1—3. <sup>a</sup> Giov. 7. 34. d Fat. 1. 11. 1 Tess. 4. 17. / Eb. 9. 8. Mat. 21. 21. Giov. 10, 38. P Giov. 15. 26; 16. 7. Rom. 8, 15, 26, 1 Cor. 15. 20. 863

Il Consolatore: la vera vite. 8. GIOVANNI, 15. Non più servi, ma amici.

son nel Padre mio, e che voi siete in me, molto frutto, conciossiachè fuor di me ed io in voi.

21 Chi ha i miei comandamenti, e li osserva, esso è quel che mi ama<sup>a</sup>; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio; ed io

ancora l'amerò, e me gli manifesterò. 22 Giuda, non l'Iscariot, gli disse: Signore, che vuol dire che tu ti manifesterai

a noi, e non al mondo?

23 Gesù rispose, e gli disse: Se alcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà; e noi verremo a lui, e faremo dimora appo lui.

24 Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi udite, non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.

25 Io vi ho ragionate queste cose, dimo-

rando appresso di voi.

26 Ma il Consolatore, cioè lo Spirito Santo<sup>c</sup>, il quale il Padre manderà nel nome mio, esso v' insegnerà ogni cosa, e vi rammemorerà tutte le cose che io vi ho dette.

27 Io vi lascio pace, io vi do la mia pace d: io non ve la do, come il mondo la dà; il vostro cuore non sia turbato, e non si spa-

28 Voi avete udito che io vi ho detto: Io me ne vo, e tornerò a voi; se voi mi amaste, certo voi vi rallegrereste di ciò che ho detto: Io me ne vo al Padre; conciossiachè il Padre sia maggiore di

29 Ed ora, io ve l'ho detto, innanzi che sia avvenuto; acciocchè, quando sarà av-

venuto, voi crediate.

30 lo non parlerò più molto con voi; perciocchè il principe di questo mondo

viene, e non ha nulla in me.

31 Ma quest' è, acciocchè il mondo conosca che io amo il Padre, e che fo come il Padre mi ha ordinato. Levatevi, andiamcene di qui.

Ultimi trattenimenti coi discepoli (continuazione): Intima unione fra Gesù e i suoi redenti.

15 il vignaiuolo. IO son la vera vite, e il Padre mio è

2 Egli toglie via ogni tralcio che in me non porta frutto ; ma ogni tralcio che porta frutto egli lo rimonda, acciocche ne porti vie più. 3 Già siete voi mondi, per la parola che

io vi ho detta.

4 Dimorate in me, ed io dimorerò in voi; siccome il tralcio non può portar frutto da se stesso, se non dimora nella vite, così nè anche voi, se non dimorate in me.

5 Io son la vite, voi siete i tralci; chi ma ora n dimora in me, ed io in lui, esso porta peccato.

non possiate far nulla.

6 Se alcuno non dimora in me, è gettato fuori, come il sermento, e si secca; poi cotali sermenti son raccolti, e son gettati nel fuoco, e si bruciano.

7 Se voi dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, voi domanderete ciò che

vorrete, e vi sarà fatto.

8 In questo è glorificato il Padre mio. che voi portiate molto frutto<sup>g</sup>; e cosi sarete miei discepoli.

9 Come il Padre mi ha amato, io altrei ho amati voi ; dimorate nel mio amore.

10 Se voi osservate i miei comandamenti. voi dimorerete nel mio amore; siccome i ho osservati i comandamenti del Padr mio, e dimoro nel suo amore.

11 Queste cose vi ho io ragionate, se ciocchè la mia allegrezza dimori in voi, la vostra allegrezza sia compiuta.

12 Quest' è il mio comandamento: (1 voi vi amiate gli uni gli altri, come io h amati voi\*.

13 Niuno ha maggiore amor di questo di metter la vita sua per li suoi amici'.

14 Voi sarete miei amici, se fate tutte

le cose che io vi comando?.

15 Io non vi chiamo più servi, perciachè il servo non sa ciò che fa il su signore; ma io vi ho chiamati amici, peciocchè vi ho fatte assaper tutte le con che ho udite dal Padre mio:

16 Voi non avete eletto me, ma io h eletti voi "; e vi ho costituiti, acciocche andiate, e portiate frutto", e il vostro fruito sia permanente; acciocchè qualunes cosa chiederete al Padre nel mio none. egli ve la dia.

17 Io vi comando queste cose, acciocche

vi amiate gli uni gli altri.

18 Se il mondo vi odia, sappiate ch'eg.

mi ha odiato prima di voi.

19 Se voi foste del mondo, il mondo amrebbe ciò che sarebbe suo; ma, perciachè voi non siete del mondo, anzi io r ho eletti dal mondo, perciò vi odia : mondo.

20 Ricordatevi delle parole che io vi ho dette: Che il servitore non è da più del suo signore; se hanno perseguito me, perseguiranno ancor voi; se hanno osservate le mie parole, osserveranno ancora k vostre.

21 Ma vi faranno tutte queste cose p.: lo mio nome o; perciocche non conoscou

colui che mi ha mandato.

22 Se io non fossi venuto, e non avest lor parlato, non avrebbero alcum peccate ma ora non hanno scusa alcuna del le

Apoc. 8, 20, Mat. 5, 16. <sup>6</sup> 1 Giov. 2. 5. Fil. 1.11. Fiov. 3. 16. Mat. 12, 50.

23 Chi odia me, odia eziandio il Padre l mio.

24 Se io non avessi fatte tra loro opere quali niuno altro ha fatte, non avrebbero alcun peccato; ma ora essi le hanno vedute, ed hanno odiato me, e il Padre mio.

25 Ma questo è acciocchè si adempia la parola scr.tta nella lor legge: M' hanno

odiato senza cagionea.

26 Ma quando sarà venuto il Consola-tore, il quale io vi manderò dal Padre, che è lo Spirito della verità, il qual procede dal Padre mio, esso testimonierà di me.

27 E voi ancora ne testimonierete<sup>c</sup>, conciossiachè dal principio siate meco.

Ultimi trattenimenti coi discepoli (fine): Gesù ripete la promessa del Consolatore e del proprio ritorno.

16 10 vi ho dette queste cose, acciocche non siate scandalezzatia.

2 Vi sbandiranno dalle sinagoghe; anzi l' ora viene che chiunque vi ucciderà penserà far servigio a Dio.

3 E vi faranno queste cose, perciocchè non hanno conosciuto il Padre, nè me.

4 Ma io vi ho dette queste cose, acciocchè, quando quell' ora sarà venuta, voi vi ricordiate ch'io ve le ho dette; or da principio non vi dissi queste cose, perciocchè io era con voi.

5 Ma ora io me ne vo a colui che mi lra mandato; e niun di voi mi domanda:

Ove vai?

6 Anzi, perciocchè io vi ho dette queste cose, la tristizia vi ha ripieno il cuore.

7 Ma pure io vi dico la verità: Egli v'è utile ch' io me ne vada, perciocche, se io non me ne vo, il Consolatore non verrà a voi; ma, se io me ne vo, io ve lo man $der \delta^g$ .

8 E quando esso sarà venuto, convincerà il mondo di peccato, di giustizia, e di

giudicio.

9 Di peccato, perciocche non credono in

10 Di giustizia, perciocchè io me ne vo al Padre mio, e voi non mi vedrete più

11 Di giudicio, perciocchè il principe di questo mondo è già giudicato!

12 Io ho ancora cose assai a dirvi, ma

voi non le potete ora portare.

13 Ma, quando colui sarà venuto, cioè lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità; perciocchè egli non parlerà da sè stesso, ma dirà tutte le cose che avrà udite, e vi annunzierà le cose a venire.

14 Esso mi glorificherà, perciocchè pren-

derà del mio, e ve l'annunzierà

15 Tutte le cose che ha il Padre son

mie; perciò ho detto ch' egli prenderà del

mio, e ve l'annunzierà.

16 Fra poco voi non mi vedrete; e di nuovo, fra poco voi mi vedrete; perciocchè io me ne vo al Padre.

17 Laonde alcuni de' suoi discepoli dis-

sero gli uni agli altri: Che cosa é questo, ch' egli ci dice: Fra poco voi non mi vedrete; e di nuovo: Fra poco mi vedrete? e: Perciocchè io me ne vo al Padre?

18 Dicevano adunque: Che cosa è questo fra poco, ch' egli dice? noi non sappiam

ciò ch' egli si dica.

19 Gesti adunque conobbe che lo volevano domandare, e disse loro: Domandate voi gli uni gli altri di ciò ch' io ho detto: Fra poco voi non mi vedrete? e di nuovo: Fra poco voi mi vedrete?

20 În verità, in verità, io vi dico, che voi piagnerete, e farete cordoglio; e il mondo si rallegrerà, e voi sarete contristati: ma la vostra tristizia sarà mutata in

letizia.

21 La donna, quando partorisce, sente dolori, perciocché il suo termine è venuto: ma, dopo che ha partorito il fanciullino, ella non si ricorda più dell' angoscia, per l' allegrezza che sia nata una creatura umana al mondo.

22 Voi dunque altresi avete ora tristizia, ma jo vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e niuno vi torrà la vostra le-

tizia.

23 E in quel giorno voi non mi domanderete di nulla. In verità, in verità, io vi dico, che tutte le cose che domanderete al Padre, nel nome mio, egli ve le darà ".

24 Fino ad ora voi non avete domandato nulla nel nome mio; domandate, e riceverete; acciocchè la vostra letizia sia compiuta.

25 Io vi ho ragionate queste cose in similitudini; ma l'ora viene che io non vi parlerò più in similitudini, ma aperta-

mente vi ragionerò del Padre. 26 In quel giorno voi chiederete nel nome mio; ed io non vi dico ch' io pre-

gherò il Padre per voi

27 Perciocchè il Padre stesso vi ama ; perciocche voi mi avete amato, e avete creduto ch' io son proceduto da Dio.

28 Io son proceduto dal Padre, e son venuto nel mondo; di nuovo io lascio il

mondo, e vo al Padre.

29 I suoi discepoli gli dissero: Ecco, tu parli ora apertamente, e non dici alcuna similitudine.

30 Or noi sappiamo che tu sai ogni cosa, e non hai bisogno che alcun ti domandi; perciò crediamo che tu sei proceduto da Dio.

**985** 

28

Sal. 69. 4. Giov. 14. 24. 10. Giov. 9. 22, 34. Luc. 10. 18. Cal. 2, 15. Giov. 14. 13; 15. 16. Fat. 1. 8, 21, 22; 4. 20, 33. 1 Giov. 1. 1, 2. Mat. 8. 9, ecc. Giov. 14. 16, e rif. Fat. 2, 22—87. e rif. Luc. 24. 41, 52. 1 Piet. 1. 8. Mat. 7. 7. • Giov. 14. 16, e rif. Fat. 28. 9, ecc. Giov. 14. 16, e rif. Giov. 14. 23.

31 Gesù rispose loro: Ora credete voi?

32 Ecco, l'ora viene, e già è venuta, che sarete dispersi, ciascuno in casa sua, e mi lascerete solo; ma io non son solo, perciocchè il Padre è meco.

33 Io vi ho dette queste cose, acciocche abbiate pace in me"; voi avrete tribolazione nel mondo b; ma state di buon cuore,

io ho vinto il mondo.

# Preghiera di Gesù per i suoi discepoli.

QUESTE cose disse Gesù; poi alzò gli occhi al cielo, e disse: Padre, l'ora è venuta; glorifica il tuo Figliuolo, acciocchè altresi il Figliuolo glorifichi te;

2 Secondo che tu gli hai data podestà sopra ogni carne<sup>d</sup>, acciocchè egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dati.

3 Or questa è la vita eterna, che conoscano te, che sei il solo vero Iddio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato.

4 Io ti ho glorificato in terra; io ho adempiuta l'opera/ che tu mi hai data a fare.

5 Ora dunque, tu Padre, glorificami appo te stesso, della gloria che io ho avuta appo te, avanti che il mondo fosse.

6 Io ho manifestato il nome tuo agli uomini, i quali tu mi hai dati del mondo; eran tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservata la tua parola.

7 Ora han conosciuto che tutte le cose

che tu mi hai date son da te.

8 Perciocchè io ho date loro le parole che tu mi hai date, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io son proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato.

9 Io prego per loro; io non prego per lo mondo, ma per coloro che tu mi hai

dati, perciocchè sono tuoi.

10 E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie; ed io sono in essi glorificato.

11 Ed io non sono più nel mondo , ma costoro son nel mondo, ed io vo a te. Padre santo, conservali nel tuo nome!, essi che tu mi hai dati, acciocchè sieno una stessa cosa come noi.

12 Quand' io era con loro nel mondo, io li conservava nel nome tuo; io ho guardati coloro che tu mi hai dati, e niun di

loro è perito, se non il figliuol della perdizione, acciocchè la scrittura fosse adem-

13 Or al presente io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, acciocche abbiano

in loro la mia allegrezza compiuta. 14 lo ho loro data la tua parola, e il mondo li ha odiati, perciocchè non son

del mondo, siccome io non son del mondo.

15 Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li guardi dal maligno ".

16 Essi non son del mondo, siccome io

non sono del mondo.

17 Santificali nella tua verità"; la tua parola è verità.

18 Siccome tu mi hai mandato nel mondo, io altresì li ho mandati nel mondo.

19 E per loro santifico me stesso; acciocche essi ancora sieno santificati in verità.P.

20 Or io non prego sol per costoro, ma ancora per coloro che crederanno in me

per la lor parola.

21 Acciocche tutti sieno una stessa cosa, come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te: acciocchè essi altresì sieno una stessa cosa in noi q; affinchè il mondo creda che tu mi hai mandato.

22 Ed io ho data loro la gloria che tu hai data a me, acciocche sieno una stessa cosa, siccome noi siamo una stessa cosa.

23 Io sono in loro, e tu sei in me; acciocchè essi sieno compiuti in una stessa cosa, è acciocchè il mondo conosca chetu mi hai mandato, e che tu li hai amati, come tu hai amato me.

24 Padre, io voglio che dove son io, sieno ancor meco coloro che tu mi hai dati" ciocchè veggano la mia gloria, la quale tu mi hai data; perciocchè tu mi hai amato

avanti la fondazion del mondo.

25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto; ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. 26 Ed io ho loro fatto conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, accioc-chè l'amore, del quale tu mi hai amato,

sia in loro, ed io in loro.

## Arresto di Gesù in Ghetsemane. (Mat. 26. 36, 47-56, e rif.)

18 GESU, avendo dette queste cose, uscì co' suoi discepoli, e andò di là dal torrente di Chedron, ove era un orto, nel quale entrò egli, ed i suoi discepoli.

2 Or Giuda, che lo tradiva, sapeva anch' egli il luogo; perciocchè Gesù s' era molte volte accolto là co' suoi discepoli.

3 Giuda adunque, presa la schiera, e de sergenti, da' principali sacerdoti, e da' Farisei, venne là con lanterne, e torce, el

4 Laonde (lesu, sapendo tutte le cost che gli avverrebbero, uscì, e disse loro:

Chi cercate?

5 Essi gli risposero: Gesti il Nazareo. Gesù disse loro: Io son desso. Or Giuda

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giov. 14. 27. Rom. 5. 1. Ef. 2. 14. <sup>b</sup> 2 Tir \*Dan. 7. 14. Mat. 11. 27; 28. 18. Fil. 2. 10. <sup>c</sup> I 2. 6, Col. 1. 15—17. Eb. 1. 3, 10, <sup>b</sup> Giov. 1 at. 6. 13. <sup>a</sup> Giov. 15. 3. 1 Piet. 1. 22. <sup>c</sup> Sal. 3. 28. <sup>c</sup> 1 Tess. 4. 17. <sup>d</sup> Luc. 21. 37; 22. 39. b 2 Tim. 3. 12.
10. Is. 53. 11.
A Giov. 16. 27, 30.
Sal. 119, 142, 151. 1 Giov. 4. 4; 5. 4 <sup>c</sup> Rom. 8. 37. <sup>9</sup> Giov. 1. 1. 2. 1 Piet. 1. 3. / Giov. 19. 30. Giov. 16. 28. 9 Rom. 12. P1 Cor. 1. 2, 80.

che lo tradiva era anch' egli presente con | loro.

6 Come adunque egli ebbe detto loro: Io son *desso*, andarono a ritroso, e caddero

7 Egli adunque di nuovo domandò loro : Chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareo.

8 Gesù rispose: Io vi ho detto ch' io son desso; se dunque cercate me, lasciate andar costoro.

9 Acciocchè si adempiesse ciò ch' egli

avea detto: Io non ho perduto alcun di coloro che tu mi hai dati". 10 E Simon Pietro, avendo una spada, la trasse, e percosse il servitore del sommo sacerdote, e gli ricise l'orecchio destro; or quel servitore avea nome Malco.

11 E Gesti disse a Pietro: Riponi la tua spada nella guaina; non berrei io il calice il quale il Padre mi ha dato?

Gesù dinanzi al Sinedrio—Il rinnegamento. (Mat. 26. 57—75, e rif.)

12 La schiera adunque, e il capitano, e i sergenti de' Giudei, presero Gesù, e lo legarono.

13 E prima lo menarono ad Anna; perciocché egli era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno; ed Anna lo rimandò legato a Caiafa, sommo sacerdote.

14 Or Caiafa era quel che avea consi-gliato a' Giudei, ch' egli era utile che un

uomo morisse per lo popolo.

15 Or Simon Pietro, e un altro discepolo seguitavan Gesù; e quel discepolo era noto al sommo sacerdote; laonde egli entrò con Hesù nella corte del sommo sacerdote.

16 Ma Pietro stava di fuori alla porta. Quell' altro discepolo adunque, ch' era noto al sommo sacerdote, usci, e fece motto

alla portinaia, e fece entrar Pietro.

17 E la fante portinaia disse a Pietro:
Non sei ancor tu de' discepoli di quest' uomo? Egli disse: Non sono.

18 Ora i servitori, e i sergenti, stavano quivi ritti, avendo accesi de' carboni, e si scaldavano, perciocche faceva freddo; e Pietro stava in piè con loro, e si scaldava.

19 Or il sommo sacerdote domandò Gesù intorno a' suoi discepoli, e alla sua dot-

20 Gesti gli rispose: Io ho apertamente parlato al mondo; io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, ove i Giudei si raunano d'ogni luogo, e non ho detto niente in occulto.

21 Perchè mi domandi tu? domanda coloro che hanno udito ciò ch' io ho lor detto; ecco, essi sanno le cose ch' io ho

dette.

22 Ora quando Gesù ebbe dette queste | in lui.

cose, un de' sergenti, ch' era quivi presente, gli diede una bacchettata, dicendo: Così rispondi tu al sommo sacerdote?

23 Gesù gli rispose: Se io ho mal par-lato, testimonia del male; ma, se ho

parlato bene, perchè mi percuoti?
24 Anna adunque l' avea rimandato le-

gato a Caiafa, sommo sacerdote.

25 E Simon Pietro era quivi presente,
e si scaldava. Laonde gli dissero: Non
sei ancor tu de' suoi discepoli? Ed egli
lo negò, e disse: Non sono.

26 Ed uno de' servitori del sommo sacerdote perente di colui a gui Pietro aves

cerdote, parente di colui a cui Pietro avea tagliato l'orecchio, disse: Non ti vidi io

nell' orto con lui?

27 E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò.

#### Gesù dinanzi a Pilato. (Mat. 27, 1, 2, 11-31, e rif.)

28 Poi menarono Gesù da Caiafa nel palazzo; or era mattina, ed essi non entrarono nel palazzo, per non contaminarsi, ma per poter mangiar la pasquac.

29 Pilato adunque usci a loro, e disse: Quale accusa portate voi contro a que-

st' uomo?

30 Essi risposero, e gli dissero: Se costui non fosse malfattore, noi non te l' avremmo dato nelle mani.

31 Laonde Pilato disse loro: Pigliatelo voi, e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i Giudei gli dissero: A noi non è lecito di far morire alcuno.

32 Acciocché si adempiesse quello che Gesù avea detto, significando di qual morte

egli morrebbed

33 Pilato adunque rientrò nel palazzo, e chiamò Gesù, e gli disse: Se' tu il Re de' Giudei?

34 Gesù gli rispose: Dici tu questo da te stesso, o pur te l'hanno altri detto di

me?

35 Pilato gli rispose: Son io Giudeo? la tua nazione, e i principali sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani; che hai tu fatto?

36 Gesù rispose: Il mio regno non è di questo mondo, i miei ministri contenderebbero, acciocche io non fossi dato in man de Giudei; ma ora il mio regno non è di qui.

37 Laonde Pilato gli disse: Dunque sei tu Re? Gesù rispose: Tu il dici; perciocchè io son Re; per questo sono io nato, e per questo son venuto nel mondo, per testimoniar della verità; chiunque è

della verità ascolta la mia voces.

38 Pilato gli disse: Che cosa è verità? E detto questo, di nuovo uscì a' Giudei, e disse loro: Io non trovo alcun misfatto

Dan. 2. 44; 7. 14-<sup>c</sup> Fat. 10. 28; 11. 8. d Mat. 20. 19. <sup>a</sup> Glov. 17. 12. <sup>b</sup> Giov. 11.50. Luc. 12. 14. Giov. 6. 15. J Giov. 8. 47; 1 Giov. 4. 6. 28 - 2

39 Or voi avete una usanza ch' io vi liberi uno nella pasqua; volete voi adunque ch' io vi liberi il Re de' Giudei!

40 E tutti gridarono di nuovo, dicendo: Non costui, anzi Barabba. Or Barabba

era un ladrone.

19 ALLORA adunque Pilato prese Gesù, e lo flagellò.

2 E i soldati, contesta una corona di spine, gliela posero in sul capo, e gli misero attorno un ammanto di porpora

3 E dicevano: Ben ti sia, o Re de' Giu-

ei; e gli davan delle bacchettate. 4 E Pilato uscì di nuovo, e disse loro: Ecco, io ve lo meno fuori, acciocche sappiate ch' io non trovo in lui alcun maleficio.

5 Gesù adunque uscì, portando la corona di spine, e l'ammanto di porpora.

E Pilato disse loro: Ecco l' uomo.

6 E i principali sacerdoti, e i sergenti, quando lo videro, gridarono, dicendo: Crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: Prendetelo voi, e crocifiggetelo, perciocchè io non trovo alcun maleficio in lui.

7 I Giudei gli risposero: Noi abbiamo una legge; e secondo la nostra legge, egli deve morire"; perciocchè egli si è fatto Figliuol di Diob.

8 Pilato adunque, quando ebbe udite quelle parole, temette maggiormente.

9 E rientrò nel palazzo, e disse a Gesù: Onde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta.

10 Laonde Pilato gli disse: Non mi parlitu? non sai tu ch' io ho podestà di crocifiggerti, e podestà di liberarti?

11 Gesù rispose: Tu non avresti alcuna podestà contro a me, se ciò non ti fosse dato da alto; perciò, colui che mi t' ha dato nelle mani ha maggior peccato.

12 Da quell' ora Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridavano, dicendo: Se tu liberi costui, tu non sei amico di Cesare: chiunque si fa re si oppone a Cesare

13 Pilato adunque, avendo udite queste parole, menò fuori Gesù, e si pose a sedere in sul tribunale, nel luogo detto Lastrico,

ed in Ebreo Gabbata;

14 (Or era la preparazione della pasqua, ed era intorno all' ora sesta;) e disse

a' Giudei: Ecco il vostro Re.

15 Ma essi gridarono: Togli, togli, croci-Pilato disse loro: Crocifiggerò io il vostro Re? I principali sacerdoti risposero: Noi non abbiamo altro re che Cesare.

16 Allora adunque egli lo diede lor nelle mani, acciocchè fosse crocifisso. Ed essi preser Gesù, e lo menarono via.

La crocificzione. (Mat. 27. 32-56, e rif.)

17 Ed egli, portando la sua croce, usci al luogo detto del teschio, il quale in Ebreo si chiama Golgota.

18 E quivi lo crocifissero, e con lui due altri, l'uno di qua, e l'altro di là, e Gesu

in mezzo. 19 Or Pilato scrisse ancora un titolo, e lo pose sopra la croce; e v'era scritto GESU IL NAZAREO, IL RE DE GIUDEI.

20 Molti adunque de' Giudei lessero que sto titolo, perciocche il luogo ove Gesti fu crocifisso, era vicin della città ; e quello era scritto in Ebreo, in Greco, e in Latina

21 Laonde i principali sacerdoti de' Giudei dissero a Pilato: Non iscrivere: Il Re de' Giudei; ma che costui ha detto. Io sono il Re de' Giudei.

22 Pilato rispose: Io ho scritto ciò ch'io

ho scritto.

23 Or i soldati, quando ebber crocifisso Gesu, presero i suoi panni, e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun sol-

dato, e la tonica.

24 Or la tonica era senza cucitura, tesuta tutta al di lungo fin da capo; la onde dissero gli uni agli altri: Non la stracciamo, ma tiriamone le sorti, a cui ella ha da essere, acciocchè si adempiesse la scrittura, che dice: Hanno spartiti fra lore i miei panni, e hanno tratta la sorte 🤋 pra la mia vesta. I soldati adunque fecero queste cose.

25 Or presso della croce di Gesti stava sua madre, e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena.

26 Laonde Gesù, veggendo quivi presente sua madre, e il discepolo ch' egi amavad, disse a sua madre: Donnad, ecco il tuo figliuolo!

27 Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E da quell'ora quel discepolo

l' accolse in casa sua.

28 Poi appresso, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, acciocchè la scrittura si adempiesse, disse: Io ho sete!

29 Or quivi era posto un vaso pien d'aceto. Coloro adunque, empiuta di quell'aceto una spugna, e postala intorno a dell' isopo, gliela porsero alla bocca.

30 Quando adunque Gesti ebbe preso l'aceto, disse: Ogni cosa è compiuta.

E chinato il capo, rendè lo spirito.

31 Or i Giudei pregarono Pilato che si fiaccasser loro le gambe, e che si togliesser via; acciocchè i corpi non restassero in su la croce nel sabato, perciocche era la preparazione; conciossiachè quel giorno del sabato fosse un gran giorno.

32 I soldati adunque vennero, e fiac-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Lev. 24. 16. b Mat. 20. 00 7. 20. 24. Giov. 2. 4. / Sal. 69. 21. b Mat. 26. 68—65. Giov. 5. 18; 10, 83. ov. 2. 4. / Sal. 69. 21. / Giov. 17. 4. d Giov. 13. 23; 20. 2; <sup>c</sup> Sel. 22, 18, <sup>A</sup> Deut. 21. 23. **868** 

carono le gambe al primo, e poi anche all' altro, ch' era stato crocifisso con lui.

33 Ma, essendo venuti a Gesù, come vi-dero ch' egli già era morto, non gli fiaccarono le gambe.

34 Ma uno de' soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne usci sangue

35 E colui che l'ha veduto ne rende testimonianza, e la sua testimonianza è verace; ed esso sa ch' egli dice cose vere, acciocche voi crediate.

36 Perciocchè queste cose sono avvenute, acciocche la scrittura fosse adem-

piuta: Niun osso d'esso sarà fiaccato<sup>a</sup>.

37 E ancora una altra scrittura dice: Essi vedranno colui che han trafitto $^b$ .

#### Il seppellimento di Gesù. (Mat. 27. 57, ecc., e rif.)

38 Dopo queste cosc, Giuseppe da Arimatea, il quale era discepolo di Gesù, ma occulto, per tema de' Giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato gliel permise. Egli adunque venne, e tolse il corpo di Gesù.

39 Or venne anche Nicodemo<sup>c</sup>, che al principio era venuto a Gesù di notte, portando intorno di cento libbre d' una com-

posizione di mirra, e d'aloe.

40 Essi adunque presero il corpo di tesù, e l'involsero in lenzuoli, con quegli aromati; secondo ch' è l' usanza de' Giudei d'imbalsamare.

41 Or nel luogo, ove egli fu crocifisso, era un orto, e nell' orto un monumento nuovo, ove niuno era stato ancora posto.

42 Quivi adunque posero Gesù, per ca-gion della preparazion de' Giudei, perciocchè il monumento era vicino.

#### La risurrezione. (Mat. 28. 1—10, e rif.)

OR il primo giorno della settimana, 20 la mattina, essendo ancora scuro, Maria Maddalena venne al monumento, e vide che la pietra era stata rimossa dal monumento.

2 Laonde ella se ne corse, e venne a Simon Pietro, e all'altro discepolo, il qual Gesù amava<sup>4</sup>, e disse loro: Hanno tolto dal monumento il Signore, e noi non sap-

piamo ove l'abbian posto.

3 Pietro adunque, e l'altro discepolo uscirono fuori, e vennero al monumento.

4 Or correvano amendue insieme; ma quell' altro discepolo corse innanzi più prestamente che Pietro, e venne il primo al monumento.

5 E chinatosi vide le lenzuola che giace-

venne, ed entrò nel monumento, e vide le lenzuola che giacevano,

7 E lo sciugatoio ch' era sopra il capo di Gesù, il qual non giaceva con le lenzuola, ma era involto da parte in un luogo.

8 Allora adunque l'altro discepolo ch'era venuto il primo al monumento, vi entrò

anch' egli, e vide, e credette.

9 Perciocchè essi non aveano ancora conoscenza della scrittura: che conveniva ch' egli risuscitasse da' morti .

10 I discepoli adunque se ne andarono di

nuovo a casa loro.

# Geru appare a Maria Maddalena.

11 Ma Maria se ne stava presso al monumento, piagnendo di fuori; e mentre piagneva, si chinò dentro al monumento;

12 E vide due angeli, vestiti di bianco, i quali sedevano, l' uno dal capo, l' altro da' piedi del luogo ove il corpo di Gesù era

giaciuto.

13 Ed essi le dissero: Donna, perchè piagni? Ella disse loro: Perciocche hanno tolto il mio Signore, ed io non so ove l'abbiano posto.

14 E detto questo, ella si rivolse indietro e vide Gesù , che stava quivi in piè; ed ella non sapeva ch' egli fosse Gesù g.

15 Gesù le disse: Donna, perchè piagni? chi cerchi? Ella, pensando ch' egli fosse l' ortolano, gli disse: Signore, se tu l' hai portato via, dimmi ove tu l' hai posto, ed io lo torrò.

16 Gesù le disse: Maria! Ed ella, rivoltasi, gli disse: Rabboni! che vuol dire:

Maestro.

17 Gesù le disse: Non toccarmi, perciocchè io non sono ancora salito al Padre mio; ma va a' miei fratelli<sup>h</sup>, e di'loro, ch' io salgo al Padre mio i, ed al Padre vostro; e all'Iddio mio, e all'Iddio vostro.

18 Maria Maddalena venne, annunziando a' discepoli ch' ella avea veduto il Signore, e ch' egli le avea dette quelle cose.

Gesù appare agli undici; incredulità di Toma. (Luc. 24. 33—43, e rif.)

19 Ora, quando fu sera, in quell' istesso giorno ch' era il primo della settimana; ed essendo le porte del luogo, ove erano raunati i discepoli, serrate per tema de' Giudei, Gesù venne, e si presentò quivi in mezzo, e disse loro: Pace a voi!

20 E detto questo, mostrò loro le sue mani, e il costato. I discepoli adunque,

veduto il Signore, si rallegrarono.

21 E Gesù di nuovo disse loro: Pace a voi! come il Padre mi ha mandato, così vi mando io<sup>m</sup>.

vano nel monumento; ma non vi entrò. | 22 E detto questo, soffiò loro nel visc 6 E Simon Pietro, che lo seguitava, disse loro: Ricevete lo Spirito Santo. 22 E detto questo, soffiò loro nel viso; e

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es. 12. 46. Num. 9. 12. <sup>1</sup> Zac. 12. 10. Apoc. 1. 7. <sup>6</sup> Giov. 3 Sal. 16. 10. Fat. 2. 25—81; 13. 34, 85. <sup>1</sup> Mar. 16. 9. <sup>1</sup> Li Giov. 16. 28. <sup>1</sup> Giov. 16. 22. <sup>1</sup> Mat. 28. 18. 19. Giov. 17. 18. Giov. 3. 1; 7. 50. d Giov. 19. 26 Luc. 24. 16, e rif. E કલાક

23 A cui voi avrete rimessi i peccati saran rimessi, e a cui li avrete ritenuti saran ritenuti.

24 Or Toma, detto Didimo b, l'un de' dodici, non era con loro, quando Gesù

venne.

25 Gli altri discepoli adunque gli dissero: Noi abbiam veduto il Signore. Ma egli disse loro: Se io non veggo nelle sue mani il segnal de' chiodi, e se non metto il dito nel segnal de'chiodi, e la mano nel suo costato, io non lo crederò.

26 E otto giorni appresso, i\_discepoli eran di nuovo dentro la casa, e Toma cra con loro. E Gesù venne, essendo le porte serrate, e si presentò quivi in mezzo, e disse: Pace a voi!

27 Poi disse a Toma: Porgi qua il dito, e vedi le mie mani; porgi anche la mano, e mettila nel mio costato c; e non sii incredulo, anzi credente. 28 E Toma rispose, e gli disse: Signor

mio, e Iddio mio!

29 Gesù gli disse: Perciocchè tu hai veduto, Toma, tu hai creduto; beati co-loro che non hanno veduto, ed hanno creduto a

30 Or Gesù fece ancora, in presenza de' suoi discepoli, molti altri miracoli, i quali

non sono scritti in questo libro.

31 Ma queste cose sono scritte, accioc-che voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio; e acciocche, credendo, abbiate vita nel nome suo.

Apparizione di Gesù presso al mar di Tiberiade.

DOPO queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo a' discepoli presso al mar di Tiberiade; e si fece vedere in questa maniera.

2 Simon Pietro, e Toma, detto Didimo, e Natanaele, ch' era da Cana di Galilea, e i figliuoli di Zebedeo, e due altri de' disce-

poli d'esso, erano insieme.

3 Simon Pietro disse loro: Io me ne vo a pescare. Essi gli dissero: Ancor noi veniam teco. Cost uscirono, e montarono prestamente nella navicella, e in quella notte non presero nulla.

4 Ma, essendo già mattina, Gesù si presentò in su la riva; tuttavolta i discepoli

non conobbero ch' egli era Gesù 1.

5 E Gesù disse loro: Figliuoli, avete voi alcun pesce? Essi gli risposero: No.

6 Ed egli disse loro: Gettate la rete al lato destro della navicella, e ne troverete. Essi adunque la gettarono, e non potevano più trarla, per la moltitudine de' pescig.

7Laonde quel discepolo che Gesù amava<sup>a</sup> disse a Pietro: Egli è il Signore. E Simon Pietro, udito ch' egli era il Signore, succinse la sua camicia (perciocchè egli

era nudo), e si getto nel mare.

8 Ma gli altri discepoli vennero in su la navicella (perciocché non erano molto loutan da terra, ma solo intorno di dugento cubiti), traendo la rete piena di pesci.

9 Come adunque furono amontati in terra, videro delle brace poste, e del pesce

messovi su, e del pane.

10 Gesù disse loro: Portate qua de pe-

sci che ora avete presi.

11 Simon Pietro monto nella navicella, e trasse la rete in terra, piena di cencinquantatre grossi pesci; e benche ve ne fossero tanti, la rete però non si stracciò.

12 Gesù disse loro: Venite, e desinate. Or niuno de discepoli ardiva domandarlo: Tu chi sei? sapendo ch' egli era il Si-

gnore.

13 Gesù adunque venne, e prese il parie. e ne diede loro; e del pesce simigliante

mente.

14 Questa fu già la terza volta? che Gesu

si fece vedere a' suoi discepoli, dopo che fu risuscitato da' morti. 15 Ora, dopo ch' ebbero desinato, Gesti disse a Simon Pietro: Simon di Giona, m'ami tu più che costoro? Egli gli disse: Veramente, Signore, tu sai ch'io t'amo. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli.

16 Gli disse ancora la seconda volta: Simon di Giona, m' ami tu? Egli gli disse: Veramente, Signore, tu sai ch' io t'amo. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

17 Gli disse la terza volta: Simon di Giona, m' ami tu? Pietro s' attristò ch' egli gli avesse detto fino a tre volte. M'ami tu? E gli disse: Signore, tu sai ogni cosa", tu sai ch' io t'amo. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

18 In verità, in verità, io ti dico, che quando tu eri giovane, tu ti cignevi, e andavi ove volevi; ma, quando sarai vecchio, tu stenderai le tue mani, e un altro ti cignerà, e ti condurrà là ove tu non vor-

resti.

19 Or disse ciò, significando di qual morte egli glorificherebbe Iddio. E detto

questo, gli disse: Seguitami.

20 Or Pietro, rivoltosi, vide venir dietro a sè il discepolo che Gesu amava, il quale eziandio nella cena era coricato in sul petto di Gesù<sup>p</sup>, ed avea detto: Signore, chi è colui che ti tradisce?

21 Pietro, avendolo veduto, disse a Gesù: Signore, e costui, che?

22 Gesù gli disse: Se io voglio ch' egli dimori finch' io venga, che tocca ciò a te! tu seguitami.

23 Laonde questo dire si sparse tra i fra-

Mat. 16. 79; 18. 18. Giov. 11. 16. Giov. 1. 1. 19 Piet. 1. 8. Giov. 3. 15, 16. 20. 14. Luc. 5. 4, ecc. Giov. 20. 2, e rif. Fat. 10. 41. Giov. 20. 19, 26. 11 Piet. 5. 2, 4. 2. 24, 25. Piet. 1. 14. Giov. 13. 23, 25. Mat. 16, 27, 28. Apoc. 3. 11; 22. 7, 20.

telli, che quel discepolo non morrebbe; ma Gesù non avea detto a Pietro ch' egli non morrebbe; ma: Se io voglio ch' egli dimori finch' io venga, che tocca ciò a te?

24 Quest' è quel discepolo, che testimonia di queste cose, è che ha scritte | ne scriverebbero. Amen.

queste cose; e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace.

25 Or vi sono ancora molte altre cose, che Gesù ha fatte, le quali, se fossero scritte ad una ad una, io non penso che nel mondo stesso capissero i libri che se

# FATTI DEGLI APOSTOLI.

Introduzione—Ascensione di Gesù. (Mat. 28. 19, ecc. Mar. 16. 15, ecc. Luc. 24. 51, ecc.)

10 ho fatto il primo trattato, o Teofilo, intorno a tutte le cose che Gesù prese a fare, e ad insegnare";

2 Infino al giorno ch' egli fu accolto in alto, dopo aver dati mandamenti per lo Spirito Santo agli apostoli, i quali egli avea eletti.

3 A' quali ancora, dopo aver sofferto, si presentò vivente, con molte certe prove, essendo da loro veduto per quaranta giorni, e ragionando delle cose appartenenti al regno di Dio.

4 E ritrovandosi con loro, ordinò loro che non si dipartissero di Gerusalemme; ma che aspettassero la promessa del Padre", la quale, diss' egli, voi avete udita

5 Perciocche Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra qui e non molti

6 Essi adunque, essendo raunati, lo domandarono, dicendo: Signore, sarà egli in questo tempo, che tu restituirai il regno ad Israele?

7 Ma egli disse loro: Egli non istà a voi di sapere i tempi, e le stagioni, le quali il Padre ha messe nella sua propria po-

8 Ma voi riceverete la virtù dello Spirito Santo, il qual verrà sopra voi; e mi sarete testimoni, e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, e in Samaria, infino all' estremità della terra.

9 E dette queste cose, fu elevato, essi veggendolo; e una nuvola lo ricevette, e lo tolse d'innanzi agli occhi loro.

10 E come essi aveano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco, due uomini si presentarono loro in vestimenti

11 I quali ancora dissero: Uomini Ga-

il cielo? Questo Gesù, il quale è stato accolto in cielo d'appresso voi, verrà nella medesima maniera che voi l'avete veduto andare in cielo $^g$ .

12 Allora essi ritornarono in Gerusalemme, dal monte chiamato dell' Uliveto, il quale è presso di Gerusalemme la lunghezza del cammin del sabato.

13 E come furono entrati nella casa, salirono nell'alto solaio, dove dimoravano Pietro, e Giacomo, e Giovanni, ed Andrea, e Filippo, e Toma, e Bartolomeo, e Matteo, e Giacomo d' Alfeo, e Simone

il Zelote, e Giuda di Giacomo. 14 Tutti costoro perseveravano di pari consentimento in orazione, e in preghiera, con le donne<sup>h</sup>, e con Maria, madre di Gesù, e co' fratelli di esso '.

Mattia eletto apostolo al posto di Giuda.

15 Ed in que' giorni, Pietro, levatosi in mezzo de' discepoli, disse (or la moltitudine delle persone tutte insieme era d'intorno a centoventi persone):

16 Uomini fratelli, ei conveniva che questa scrittura si adempiesse, la qual lo Spirito Santo predisse per la bocca di Davide!, intorno a Giuda, che fu la guida di coloro

che preser Gesù. 17 Perciocchè egli era stato assunto nel nostro numero, e avea ottenuta la sorte di questo ministerio.

18 Egli adunque acquistò un campo del premio d'ingiustizia; ed essendosi precipitato, crepò per lo mezzo, e tutte le sue interiora si sparsero<sup>m</sup>.

19 E ciò è venuto a notizia a tutti gli abitanti di Gerusalemme; talche quel campo, nel lor proprio linguaggio, è stato chiamato Acheldama, che vuol dire: Campo di sangue.

20 Perciocchè egli è scritto nel libro de' Salmi: Divenga la sua stanza deserta, e non vi sia chi abiti in essa; e: Un altro prenda il suo ufficio".

21 Egli si conviene adunque, che d'inlilei, perchè vi fermate riguardando verso | fra gli uomini che sono stati nella nostra

compagnia, in tutto il tempo che il Signor Gesù è andato, e venuto fra noi;

22 Cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno ch' egli fu accolto in alto d'appresso noi, un d'essi sia fatto testimonio con noi della risurrezione d' esso.

23 E ne furono presentati due : Giuseppe, detto Barsaba, il quale era soprannomi-

nato Giusto, e Mattia.

24 E orando, dissero: Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra qual di questi due tu hai eletto,

25 Per ricever la sorte di questo ministerio ed apostolato, dal quale Giuda si è sviato, per andare al suo luogo.

26 E trassero le sorti loro, e la sorte cadde sopra Mattia, ed egli fu per comuni voti aggiunto agli undici apostoli.

# La discesa dello Spirito Santo.

2 E COME il giorno della Pentecosta<sup>b</sup> fu giunto, tutti erano insieme di pari

consentimento.

2 E di subito si fece dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempiè tutta la casa, dove essi sede-

3 E apparvero loro delle lingue spartite, come di fuoco; e ciascuna d'esse si posò sopra ciascun di loro.

4 E tutti furono ripieni dello Spirito Santo c, e cominciarono a parlar lingue straniere d, secondo che lo Spirito dava loro a

5 Or in Gerusalemme dimoravano de' Giudei, uomini religiosi, d' ogni nazione

di sotto il cielo.

6 Ora, essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò, e fu confusa; perciocchè ciascun di loro li udiva parlar nel suo proprio linguaggio.

7 E tutti stupivano, e si maravigliavano, dicendo gli uni agli altri: Ecco, tutti costoro che parlano non son eglino

Galilei?

8 Come adunque li udiam noi parlare ciascuno nel nostro proprio natío linguag-

9 Noi Parti, e Medi, e Elamiti, e quelli che abitiamo in Mesopotamia, in Giudea, ed in Cappadocia, in Ponto, e nell' Asia;

10 Nella Frigia, e nella Panfilia; nell' Egitto, e nelle parti della Libia ch' è di rincontro a Cirene; e noi avveniticci Romani;

11 E Giudei, e proseliti; Cretesi, ed Arabi; li udiamo ragionar le cose grandi

di Dio ne' nostri linguaggi.

12 E tutti stupivano, e ne stavan sospesi, dicendo l'uno all'altro: Che vuol esser questo?

13 Ma altri, gavillando, dicevano: Son pieni di vin dolce.

## Discorso di Pietro il di della Pentecosta.

14 Ma Pietro, levatosi in piè, con gli undici, alzò la sua voce, e ragionò loro, dicendo: Uomini Giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto que sto, e ricevete le mie parole ne' vostri orecchi.

15 Perciocchè costoro non son ebbri, come voi stimate, conciossiachè non sieno

più che le tre ore del giorno.

16 Ma quest' è quello che fu detto dal

profeta Gioele\*:

17 E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; e i vostri figliuoli, e k vostre figliuole profetizzeranno; e i vostr giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno de' sogni.

18 E in que' giorni io spanderò dello Spi rito mio sopra i miei servitori, e sopra le

mie serventi; e profetizzeranno?.

19 E farò prodigi di sopra nel cielo, e segni di sotto in terra, sangue, e fuoco, e vapor di fumo.

20 Il sole sarà mutato in tenebre, e la luna in sangue, innanzi che quel grande ed illustre giorno del Signore venga.

21 E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvo.

22 Uomini Israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareo, uomo di cui Iddio vi ha date delle prove certe con potenti operazioni, e prodigi, e segni, i quali Iddio fece per lui fra voi, come ancora voi sapete<sup>a</sup>;

23 Esso, dico, per lo determinato consiglio, e la provvidenza di Dio , vi fu dato nelle mani, e voi lo pigliaste, e per mani d'iniqui lo conficcaste in croce, e l'uccideste.

24 Il quale Iddio ha suscitato, avendo sciolte le doglie della morte!; conciossiachè non fosse possibile ch' egli fosse da

essa ritenuto.

25 Perciocchè Davide dice di lui: Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi; perciocchè egli è alla mia destra, acciocchè io non sia smosso.

26 Perciò si è rallegrato il cuor mio, ed ha giubilato la lingua mia, ed anche la

mia carne abiterà in isperanza.

27 Perciocchè tu non lascerai l'anima mia ne' luoghi sotterra, e non permetterai che il tuo Santo vegga corruzione.

28 Tu mi hai fatte conoscer le vie della vita, tu mi riempierai di letizia colla tua

faccia. 29 Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide, ch'egli è morto, ed è stato seppellito; e il suo

d Mar. 16. 17. Fat. 10. 13. Rem. 10. 13. 84; <sup>4</sup> Giov. 15. 27. Fat. 1. 8; 4. 38. Lev. 23. 15, ecc. 1 Cor. 14. 2, ecc. Gioele 2. 28, ecc., e rif. 3. 2. Eb. 2. 4. Luc. 24. 44. Fat. 4. 27, 28. Fat. 1. 5. f Fat. 21. 4, 9. 10. Fat. 3. 15; 4. 10; 10. 40; 13. 30, 34;

monumento è appo noi infino a questo

giomo.

30 Egli adunque, essendo profeta, e sapendo che Iddio gli avea con giuramento promesso, che del frutto de' suoi lombi, secondo la carne, susciterebbe il Cristo, per farlo seder sopra il suo trono<sup>a</sup>;

31 Antivedendo le cose avvenire, parlò della risurrezion di Cristo, dicendo che l'anima sua non è stata lasciata ne' luoghi sotterra, e che la sua carne non ha veduta

corruzione.

32 Esso Gesù ha Iddio suscitato, di che

noi tutti siam testimoni.

33 Egli adunque, essendo stato innalzato dalla destra di Dio, e avendo ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo<sup>c</sup>, ha sparso quello che ora voi vedete, ed udite.

34 Conciossiaché Davide non sia salito in cielo; anzi egli stesso dice: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destrad.

35 Finchè io abbia posti i tuoi nemici

per iscannello de' tuoi piedi.

36 Sappia adunque sicuramente tutta la casa d'Israele, che quel Gesù, che voi avete crocifisso, Iddio l' ha fatto Signore, e Cristo.

#### I primi convertiti.

37 Or essi, avendo udite queste cose, furon compunti nel cuore, e dissero a Pietro, ed agli altri apostoli: Fratelli, che dobbiam fare?

38 E Pietro disse loro: Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, in remission de peccati<sup>a</sup>; e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.

39 Perciocchè a voi è fatta la promessa, ed a' vostri figliuoli', ed a coloro che verranno per molto tempo appresso; a quanti il Signore Iddio nostro ne chiamera

40 É con molte parole protestava loro, e li confortava, dicendo: Salvatevi da que-

sta perversa generazione.

41 Coloro adunque, i quali volonterosamente ricevettero la sua parola, furono battezzati; e in quel giorno furono aggiunte intorno di tremila persone.

42 Or erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, e nella comunione, e nel

rompere il pane, e nelle orazioni.

43 E ogni persona avea timore; e molti segni e miracoli si facevano dagli apostoli.

44 E tutti coloro che credevano erano insieme, ed aveano ogni cosa comune";

45 E vendevano le possessioni, ed i beni; e li distribuivano a tutti, secondo che ciascuno ne avea bisogno.

46 E perseveravano di pari consenti-

mento ad esser tutti i giorni nel tempio; e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme, con letizia, e semplicità di cuore;

47 Lodando Iddio, e avendo grazia appo tutto il popolo. E il Signore aggiugneva alla chiesa ogni giorno coloro che aveano

ad esser salvati.

Lo zoppo guarito; discorso di Pietro nel tempio.

OR Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio, in su l'ora nona, che è l'ora dell'orazione.

2 E si portava un certo uomo, zoppo dal ventre di sua madre, il quale ogni giorno era posto alla porta del tempio detta Bella, per chieder limosina a coloro che entravano nel tempio.

3 Costui, avendo veduto Pietro e Giovanni, ch' erano per entrar nel tempio,

domandò loro la limosina.

4 E Pietro, con Giovanni, affissati in lui

gli occhi, disse: Riguarda a noi.

5 Ed egli li riguardava intentamente, aspettando di ricever qualche cosa da loro.

6 Ma Pietro disse: Io non ho nè argento, nè oro; ma quel ch' io ho io tel dono: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareo<sup>n</sup>, levati, e cammina.

7 E presolo per la man destra, lo levò; e in quello stante le sue piante, e caviglie

si raffermarono.

8 Ed egli d' un salto si rizzò in piè, e camminava; ed entrò con loro nel tempio, camminando, e saltando, e lodando Iddio.

9 E tutto il popolo lo vide camminare, e

lodare Iddio.

10 E lo riconoscevano, che egli era quel che sedeva in su la Bella porta del tempio, per chieder limosina; e furono ripieni di sbigottimento, e di stupore, per ciò che gli era avvenuto.

11 E'mentre quel zoppo ch' era stato sanato teneva abbracciato Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito concorse a

loro al portico detto di Salomone.

12 E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo, dicendo: Uomini Israeliti, perchè vi maravigliate di questo? ovvero, che fissate in noi gli occhi, come se per la nostra propria virtù, o santità, avessimo fatto che costui cammini?

13 L' Iddio d' Abrahamo, e d' Isacco; e di Giacobbe, l' Iddio de' nostri padri, ha glorificato il suo Figliuol Gesù, il qual voi metteste in man di Pilato, e rinnegaste davanti a lui°, benchè egli giudicasse ch' egli dovesse esser liberato.

14 Ma voi rinnegaste il Santo, e il Giusto, e chiedeste che vi fosse donato

un micidiale;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Sam. 7. 12, 18. <sup>5</sup> Fat. 1.8. <sup>6</sup> Giov. 14. 16, e rif. <sup>4</sup> Sal. 110. 1. Mat. 22. 44. <sup>6</sup> Fat. 5. 31. <sup>7</sup> Zac. 12. 10. <sup>8</sup> Fat. 9. 6; 18. 30. <sup>8</sup> Luc. 24. 47. <sup>6</sup> Gicele 2. 28. Fat. 3. 25. <sup>7</sup> Fat. 1. 14. Ef. 6. 18. Eb. 10. 25. <sup>8</sup> Fat. 4. 32, 34. <sup>8</sup> Fat. 4. 10. <sup>8</sup> Mat. 27. 2, 20. Luc. 23. 18, 20, 21. Giov. 19. 15.

15 E uccideste il Principe della vita<sup>a</sup>, il quale Iddio ha suscitato da' morti; di che

noi siam testimoni.

16 E per la fede nel nome d'essob, il nome suo ha raffermato costui il qual voi vedete, e conoscete; e la fede ch' è per esso gli ha data questa intiera disposizion di membra, in presenza di tutti VOI.

17 Ma ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza<sup>c</sup>, come anche i vostri ret-

tori.

18 Ma Iddio ha adempiute in questa maniera le cose ch' egli avea innanzi annunziate per la bocca di tutti i suoi profeti, cioè: che il suo Cristo sofferirebbed.

19 Rayvedetevi adunque, e convertitevie; acciocche i vostri peccati sien cancellati, quando i tempi del refrigerio saranno venuti dalla presenza del Signore.

20 Ed egli vi avrà mandato Gesù Cristo,

che vi è stato rappresentato;

21 Il qual conviene che il cielo tenga accolto, fino a' tempi del ristoramento di tutte le cose; de' quali Iddio ha parlato per la bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo.

22 Perciocche Mose stesso disse a' padri: Il Signore Iddio vostro vi susciterà un profeta, d'infra i vostri fratelli, come me; ascoltatelo in tutte le cose ch' egli

vi dirà.

23 E avverrà che ogni anima, che non avrà ascoltato quel profeta, sarà distrutta

d' infra il popolo.

24 Ed anche tutti i profeti, fin da Samuele; e ne' tempi seguenti, tutti quelli che hanno parlato hanno eziandio annunziati questi giorni.

25 Voi siete i figliuoli de' profeti, e del patto, che Iddio fece co' nostri padri, dicendo ad Abrahamo: E nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette<sup>h</sup>.

26 A voi ha Iddio, dopo aver suscitato Gesù, suo Figliuolo, mandatolo imprimai, per benedirvi, purchè ciascun di voi si converta dalle sue malvagità.

Pietro e Giovanni dinanzi al Sinedrio.

4 ORA, mentre essi parlavano al popolo, i sacerdoti, e il capo del tempio, e i Sadducei, sopraggiunsero loro;

2 Essendo molto crucciosi, perchè ammaestravano il popolo, e annunziavano

in Gesù la risurrezione de' morti.

3 E misero loro le mani addosso, e li posero in prigione, fino al giorno seguente, perciocchè già era sera.

4 Or molti di coloro che aveano udita |

la parola credettero; e il numero degli uomini divenne intorno di cinquemila.

5 E il di seguente, i rettori, anziani, e Scribi, si raunarono in Gerusalemme;

6 Insieme con Anna, sommo sacerdote: e Caiafa, e Giovanni, e Alessandro, e tutti quelli che erano del legnaggio sacerdotale.

7 E fatti comparir quivi in mezzo Pietro podestà, o in nome di chi avete fatto questo m? e Giovanni, domandaron loro: Con che

8 Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo<sup>n</sup>, disse loro: Rettori del popolo, ed anziani d' Israele:

9 Poichè oggi noi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, persaper come egli è stato sanaw;

10 Sia noto a tutti voi, e a tutto il popolo d' Israele, che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareo, che voi avete crocifisso, e il quale Iddio ha suscitato da' morti; in virtù d' esso comparisce quest' uomo in piena sanità in presenza vostra

11 Esso è quella pietra, che è stata da voi edificatori sprezzata, la quale è dive-

nuta il capo del cantone.

12 E in niun altro è la salute : conciossiachè non vi sia alcun altro nome sotto il cielo, che sia dato agli uomini, per lo quale ci convenga esser salvati<sup>q</sup>.

13 Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni; e avendo inteso ch' erano uomini senza lettere, e idioti'. si maravigliavano, e riconoscevan bene ch' erano stati con Gesù.

14 E veggendo quell' uomo ch' era stato guarito quivi presente con loro, non pote-

vano dir nulla incontro.

15 E avendo lor comandato d'uscire del

concistoro, conferivan fra loro,

16 Dicendo: Che faremo a questi uomini? poiche egli sia noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che un evidente miracolo è da loro stato fatto; e noi nol possiamo negare.

17 Ma, acciocche questo non si spanda maggiormente fra il popolo, divietiani loro con severe minacce, che non parlino più ad alcun uomo in questo nome.

18 E avendoli chiamati, ingiunser loro che del tutto non parlassero, e non in-

segnassero nel nome di Gesù \*

19 Ma Pietro, e Giovanni, rispondendo, disser loro: Giudicate voi, s'egli è giusto nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi, anzi che a Dio<sup>t</sup>.

20 Poiche, quant' è a noi, non possiam non parlare le cose che abbiam vedute,

ed udite.

Fat. 5. 29. 4 Sal. 22. Is. 50. 6; 53. 5, ecc. Fat. 2. 6.
4 Luc. 24. 47. Mat. 22. 23. Fat. 23. 6. 

21 Ed essi, minacciatili di muovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare, per cagion del popolo; conciossiache tutti glorificassero Iddio di ciò ch' era stato fatto.

22 Perciocchè l' uomo, in cui era stato fatto quel miracolo della guarigione, era

d'età di più di quarant' anni.

23 Or essi essendo stati rimandati, vennero a' loro, e rapportaron loro tutte le cose che i principali sacerdoti, e gli anziani avean lor dette.

24 Ed essi, uditele, alzaron di pari consentimento la voce a Dio, e dissero: Signore, tu sei l' Iddio che hai fatto il cielo, e la terra, e il mare, e tutte le cose che sono in essi;

25 Che hai, per lo Spirito Santo, detto per la bocca di Davide, tuo servitore: Perche hanno fremuto le genti, ed hanno

i popoli divisate cose vane<sup>4</sup>?

26 I re della terra son compariti, e i principi si son reunati insieme contro al

Signore, e contro al suo Cristo.

27 Conciossiachè veramente, contro al tuo santo Figliuolo, il quale tu hai unto, si sieno raunati Erode, e Ponzio Pilato, insiem co' Gentili, e co' popoli d' Israele;

28 Per far tutte le cose, che la tua mano, e il tuo consiglio aveano innanzi de-

terminato che fosser fatte.

29 Or al presente, Signore, riguarda alle lor minacce, e concedi a tuoi servitori di parlar la tua parola con ogni fran-chezza<sup>b</sup>;

30 Porgendo la tua mano, acciocchè si faccian guarigioni, e segni, e prodigi, per lo nome del tuo santo Figliuolo Gesù

31 E dopo ch' ebbero orato, il luogo ove erano raunati tremò; e furon tutti ripieni dello Spirito Santo, e parlavano la parola di Dio con franchezza.

Comunanza volontaria di beni fra i primi cristiani—Anania e Saffira.

32 E la moltitudine di coloro che aveano creduto avea uno stesso cuore<sup>d</sup>, ed una stessa anima; e niuno diceva alcuna cosa, di ciò ch' egli avea, esser sua; ma tutte le cose erano loro comuni

33 E gli apostoli con gran forza rendevan testimonianza della risurrezion del Signor

Gesù; e gran grazia era sopra tutti loro. 34 Conciossiachè non vi fosse alcun bisognoso fra loro; perciocchè tutti coloro che possedevan poderi, o case, venden-dole, portavano il prezzo delle cose ven-

35 E lo mettevano a' piedi degli apostoli; e poi era distribuito a ciascuno,

secondo ch' egli avea bisogno.

36 Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, (il che, interpretato, tutti erano sanati.

vuol dire: Figliuol di consolazione), Levita, Cipriano di nazione;

37 Avendo un campo, lo vende, e portò i danari, e *li* pose a' piedi degli apostoli.

MA un certo uomo, chiamato per nome Anania, con Safira, sua moglie, vendè una possessione;

2 E frodò del prezzo, con saputa della

sua moglie; e, portatane una parte, la pose a' piedi degli apostoli. 3 Ma Pietro disse: Anania, perche ha Satana pieno il cuor tuo, per mentire allo Spirito Santo, e frodar del prezzo della

possessione/?
4 S' ella restava, non restava ella a te? ed essendo venduta, non era ella in tuo potere? perchè ti hai messo in cuore questa cosa? tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio.

5 E Anania, udendo queste parole, cad-de, e spirò. E gran paura venne a tutti

coloro che udirono queste cose.

6 E i giovani, levatisi, lo tolsero via; e

portatolo fuori, lo seppellirono.

7 Or avvenne intorno di tre ore appresso, che la moglie d'esso, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò.

8 E Pietro le fece motto, dicendo: Dimmi, avete voi cotanto venduta la posses-

sione? Ed ella rispose: Sì, cotanto.
9 E Pietro le disse: Perche vi siete convenuti insieme di tentar lo Spirito del Signore? ecco, i piedi di coloro che hanno seppellito il tuo marito sono all' uscio, ed essi ti porteranno via.

10 Ed ella in quello stante cadde a' piedi d'esso e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta; e portatala via, la seppellirono appresso del suo marito.

11 E gran paura ne venne alla chie-sa, e a tutti coloro che udivano queste

cose.

12 E molti segni e prodigi eran fatti fra il popolo per le mani degli apostoli; ed essi tutti di pari consentimento si ritrovavano nel portico di Salomone.

13 E niuno degli altri ardiva aggiugnersi con loro<sup>g</sup>; ma il popolo li magnificava.

14 E di più in più si aggiugnevano persone che credevano al Signore: uomini e

donne, in gran numero. 15 Talche portavan gl'infermi per le piazze, e li mettevano sopra letti, e letticelli; acciocchè, quando Pietro venisse, l' ombra sua almeno adombrasse alcun di

16 La moltitudine ancora delle città circonvicine accorreva in Gerusalemme, portando i malati, e coloro ch' erano tormentati dagli spiriti immondi; i quali

Gli apostoli miracolosamente liberati dal carcers. Ripresi, testimoniano dinanzi al Sine-drio—Il consiglio di Gamaliele.

17 Or il sommo sacerdote si levò, insieme con tutti coloro ch' erano con lui, ch'era la setta de' Sadducci, essendo ripieni d'invidia;

18 E misero le mani sopra gli apostoli, e

li posero nella prigion pubblica.

19 Ma un angelo del Signore di notte aperse le porte della prigione"; e condottili fuori, disse loro:

20 Andate, e presentatevi nel templo, e ragionate al popolo tutte le parole di que-

sta vita.

21 Ed essi, avendo ciò udito, entrarono in su lo schiarir del di nel tempio, ed insegnavano. Or il sommo sacerdote, e coloro ch' erano con lui, vennero e raunarono il concistoro, e tutti gli anziani de' figliuoli d' Israele, e mandarono nella prigione, per far menar davanti a loro gli

apostoli.
22 Ma i sergenti, giunti alla prigione, non ve li trovarono; laonde ritornarono,

e fecero il lor rapporto,

23 Dicendo: Noi abbiam ben trovata la prigione serrata con ogni diligenza, e le guardie in piè avanti le porte; ma, avendole aperte, non vi abbiamo trovato alcuno dentro.

24 Ora, come il sommo sacerdote, e il capo del tempio, e i principali sacerdoti ebbero udite queste cose, erano in dubbio

di loro, che cosa ciò potesse essere.

25 Ma un certo uomo sopraggiunse, il qual rapportò, e disse loro: Ecco, quegli uomini che voi metteste in prigione, son nel tempio, e stanno *quivi*, ammaestrando

il popolo.
26 Allora il Capo del tempio, co' sergenti, andò là, e li menò, non però con violenza; perciocché temevano il popolo, che non

fossero lapidati.

· 27 E avendoli menati, li presentarono al concistoro; e il sommo sacerdote li do-

mandò,

28 Dicendo: Non vi abbiam noi del utto vietato d' insegnare in cotesto nome e pure ecco, voi avete ripiena Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di cotesto uomo d.

29 Ma Pietro, e gli altri apostoli, rispondendo, dissero: Conviene ubbidire

anzi a Dio che agli uomini .

30 L' Iddio de' padri nostri ha suscitato Gesù, il qual voi uccideste, avendolo appiccato al legno.

31 Ma Iddio l' ha esaltato con la sua destra, e l'ha fatto Principe e Salvatore,

per dar penitenza ad Israele, e remission de' peccati".

32 E noi gli siam testimoni di queste cose che diciamo; ed anche lo Spirito Santo, il quale Iddio ha dato a coloro che gli ubbidiscono.

33 Ma essi, avendo udite *queste cos*e, scop piavano d' ira, e consultavano d' ucciderli.

34 Ma un certo Fariseo, chiamato per nome Gamaliele<sup>4</sup>, dottor della legge, onorato appo tutto il popolo, levatosi in pie nel concistoro, comandò che gli apostoli fosser un poco messi fuori.

35 Poi disse a que del concistoro: l'omini Israeliti, prendete guardia intomo a questi uomini, che cosa voi farete.

36 Perciocchè, avanti questo sorse Teuda, dicendosi esser qualche gran cosa, presso al quale si accolsero intorma di quattrocento uomini; ed egli fu uccisa e tutti coloro che gli aveano prestata fede furon dissipati, e ridotti a nulla.

37 Dopo lui sorse Giuda il Galileo, a di della rassegna, il quale sviò dietro a 🗵 molto popolo; ed egli ancora peri, e tutt. coloro che gli aveano prestata fede furon

dispersi.

38 Ora dunque, io vi dico, rimanetevi di questi uomini, e lasciateli; perciocche, se questo consiglio, o quest' opera è dagli uomini, sarà dissipata:

39 Ma, se pure è da Dio, voi non la pr tete dissipare; e quardatevi chè talon non siate ritrovati combattere eziandio con Dio.

40 Ed essi gli acconsentirono. E chiamati gli apostoli, li batterono m, ed ingiunsero loro che non parlassero nel nome di Gesù; poi li lasciarono andare.

41 Ed essi se ne andarono dalla presenza del concistoro, rallegrandosi d'essere stati reputati degni d' esser vituperati per lo nome di Gesù.".

42 E ogni giorno, nel tempio, e per le case, non restavano d'insegnare, e d'evan-

gelizzar Gesù Cristo.

#### Istituzione dei diaconi.

6 OR in que' giorni, moltiplicando i di-scepoli, avvenne un mormorio de Greci contro agli Ebrei; perciocche le lor vedove erano sprezzate nel ministerio 👀 tidiano.

2 E i dodici, raunata la moltitudine de discepoli, dissero: Egli non è convenevole che noi, lasciata la parola di Dio, mini-

striamo alle mense.

3 Perciò, fratelli, avvisate di trovar fra voi sette uomini, de quali si abbia buon. testimonianza<sup>a</sup>, pieni di Spirito Santo, e di sapienza, i quali noi costituiamo sopra quest' affare.

Fat. 4.19. 1. 2. 9. Eb. t. 10. 17. . 3. 7.

4 E quant' è a noi, noi persevereremo nelle orazioni, e nel ministerio della parola.

5 E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine; ed elessero: Stefano, uomo pieno di fede, e di Spirito Santo, e Filippo<sup>a</sup>, e Procoro, e Nicanor, e Timon, e Parmena, e Nicolao, proselito Antiocheno.

6 I quali presentarono davanti agli apostoli; ed essi, dopo avere orato, imposero

lor le mani.

7 E la parola di Dio cresceva, e il numero de' discepoli moltiplicava grandemente in Gerusalemme; gran moltitudine eziandio de' sacerdoti ubbidiva alla fede.

# Stefano primo martire di Cristo.

8 Or Stefano, pieno di fede, e di potenza,

faceva gran prodigi, e segni, fra il popolo. 9 E alcuni di que' della sinagoga, detta de Libertini, e de Cirenei, e degli Alessandrini, e di que di Cilicia, e d'Asia, si levarono, disputando con Stefano.

10 E non potevano resistere alla sapienza, ed allo Spirito, per lo quale egli parlava.

11 Allora suscitarono degli uominia che dicessero: Noi l'abbiamo udito tener ragionamenti di bestemmia, contro a

Mosè, e contro a Dio. 12 E commossero il popolo, e gli anziani, e gli Scribi; e venutigli addosso, lo rapirono, e lo menarono al concistoro,

13 E presentarono de' falsi testimoni, che dicevano: Quest' uomo non resta di tener ragionamenti di bestemmia contro

a questo santo luogo, e la legge.

14 Perciocche noi abbiamo udito ch' egli diceva, che questo Gesù il Nazareo di-struggerà questo luogo, e muterà i riti

che Mose ci ha dati.

15 E tutti coloro che sedevano nel concistoro, avendo affiasati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo.

E IL sommo sacerdote gli disse: Stan-

no queste cose in questa maniera? 2 Ed egli disse: Uomini fratelli, e pa-dri, ascoltate: L' Iddio della gloria apparve ad Abrahamo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, innanzi che abitasse in Carran;

3 E gli disse: Esci del tuo paese, e del tuo parentado, e vieni in un paese il quale io ti mostrerò.

io ti mostrerò

4 Allora egli uscì del paese de' Caldei, e abitò in Carran; e di là, dopo che suo padre fu morto, Iddio gli fece mutare stanza, e venire in questo paese, nel quale ora voi abitate.

5 E non gli diede alcuna eredità in esso. non pure un piè di terra. Or gli avea detti e fatti.

promesso di darlo in possessione a lui, e alla sua progenie dopo lui, allora ch' egli

non avea ancora alcun figliuolo.

6 Ma Iddio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in paeso strano; e che quivi sarebbe tenuta in

servitù, e maltrattata quattrocent' anni. 7 Ma, disse Iddio, io farò giudicio del-la nazione alla quale avranno servito; e poi appresso usciranno, e mi serviranno

in questo luogo.

8 E gli diede il patto della circoncisione, e così Abrahamo generò Isacco; e lo circoncise nell' ottavo giorno; ed Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i

dodici patriarchi.
9 E i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono per esser menato

in Egitto : e Iddio era con lui.

10 E lo liberò di tutte le sue afflizioni, e gli diede grazia, e sapienza davanti a Faraone, re di Egitto, il qual lo costitui governatore sopra l' Egitto, e sopra tutta la sua casa.

11 Or soppravvenne una fame, e gran distretta a tutto il paese d' Egitto, e di Canaan; e i nostri padri non trovayano

vittuaglia.

12 E Giacobbe, avendo udito che in Egitto v' era del grano, vi mandò la prima volta i nostri padri.

13 E nella seconda, Giuseppe fu rico-nosciuto da suoi fratelli, e il legnaggio di Giuseppe fu fatto manifesto a Furnone

14 E Giuseppe mandò a chlamar Glacobbe, suo padre, e tutto il suo parenta-do, ch' era di settantacinque anime.

15 E Giacobbe acese in Egitto, e mori

egli, e i padri nostri. 16 E jurono trasportati in Sichem, e posti nel sepolcro, il quale Abrahamo avea per prezzo di danari comperato da' figliuo-

li d'Emmor, padre di Sichem. 17 Ora, come si avvicinava il tempo della promessa, la quale Iddio avea glurata ad Abrahamo, il popolo crebbe, e moltiplico in Egitto".

18 Finche sorse un altro re in Egitto, il

qual non avea conosciuto Giuseppe.

19 Costui, procedendo cautamente contro al nostro legnaggio, truttò male i mostri padri, facendo loro esporre i lor piccoli fanciulii, acciocche non alliquamero.

20 In quel tempo nacque Mosò ed era divinamente bello; e fu nudrito tre mesi

in casa di suo padre"

21 Poi appresso, essendo stato esposto, la figliuola di Faraone lo raccolse, e se l'allevò per figliuolo.

22 E Mose fu ammaestrato in tutta lu wa pienza degli Egizi; ed era potente in anni

Gen. 12. 1, ecc. / Gen. 15. 13, 16. Es. 12. 40. Es. 3. 12. 4 Gen. 41. 54, ecc. Es. 1. 7-9. Es. 2. 2, ecc. Eb. 11. 23. Luc, 21, 15, 4 Mat 4 Gen, 17, 9-11, 166

23 E quando egli fu pervenuto all' età di quarant' anni, gli monto nel cuore d'andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli d' Israele.

24 E vedutone uno a cui era fatto torto, egli lo soccorse; e fece la vendetta dell' op-

pressato, uccidendo l' Egizio.

25 Or egli stimava che i suoi fratelli intendessero che Iddio era per dar loro salute per man sua; ma essi non l intesero.

26 E il giorno seguente egli comparve fra loro, mentre contendevano; ed egli li incitò a pace, dicendo: O uomini, voi siete fratelli, perchè fate torto gli uni agli altri?

27 Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo libutto, dicendo: Chi ti ha costituito principe, e giudice sopra noi?

28 Vuoi me uccidere, come ieri uccidesti

l' Egizio?

29 E a questa parola Mosè fuggì, e dimorò come forestiere nel paese di Madian,

ove generò due figliuoli.

30 E in capo di quarant' anni, l' angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sina in una fiamma di fuoco d'un

31 E Mose, avendola veduta, si maravigliò di quella visione; e come egli si accostava per considerar che cosa fosse,

la voce del Signore gli fu indirizzata, 32 Dicendo: Io son l'Iddio de' tuoi padri, l' Iddio d' Abrahamo, e l' Iddio d' Isacco, e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè, divenuto tutto tremante, non ardiva por mente che cosa fosse.

33 E il Signore gli disse: Sciogli il calzamento de' tuoi piedi, perciocche il luogo nel qual tu stai è terra santa.

34 Certo, io ho veduta l'afflizion del mio popolo ch' è in Egitto, e ho uditi i lor sospiri, e son disceso per liberarli; or dunque, vieni, io ti manderò in Egitto.

35 Quel Mose, il quale aveano rinnegato, dicendo: Chi ti ha costituito principe, e giudice? esso mando loro Iddio per rettore, e liberatore, per la man dell'angelo,

che gli era apparito nel pruno. 36 Esso li condusse fuori, avendo fatti segni, e prodigi nel paese di Egitto, e nel Mar Rosso, e nel deserto, lo spazio

di quarant' anni.

37 Quel Mose, il qual disse a' figliuoli d' Israele: Il Signore Iddio vostro vi susciterà un Profeta d'infra i vostri fratelli,

come me; ascoltatelo ; 38 Esso è quel che nella raunanza nel deserto, fu con l'angelo che parlava a lui nel monte Sina , e co' padri nostri; e ricevette le parole viventi, per darcele.

essere ubbidienti; anzi lo ributtarono, e si rivoltarono co' lor cuori all' Egitto;

40 Dicendo ad Aaronne: Facci degl'iddii, che vadano davanti a noi ; perciocche quant' è a questo Mosè, che ci ha condota fuor del paese di Egitto, noi non sappiamo quel che gli sia avvenuto.

41 E in que' giorni fecero un vitello, e offersero sacrificio all' idolo, e si rallega-

rono nelle opere delle lor mani.

42 E Iddio si rivoltò indietro, e li diede a servire all'esercito del cielo; come egli è scritto nel libro de' profeti. Casa d'Israele, mi offeriste voi sacrificii, ed offerte, lo spazio di quarant' anni nel deserto!

43 Anzi, voi portaste il tabernacolo di Moloc, e la stella del vostro dio Reman: le figure, le quali voi avevate fatte per adorarle; perciò, io vi trasporterò di là

da Babilonia.

44 Il tabernacolo della testimonianza fu appresso i nostri padri nel deserto, come avea comandato colui che avea detto a Mose, che lo facesse secondo la forma ch' egli avea veduta.

45 Il quale ancora i padri nostri ricevettero, e lo portarono con Giosuè, nel paese ch' era stato posseduto da' Gentili, i quali Iddio scacciò d'innanzi a' padri nostri; e quivi dimorò fino a' giorni di Davide.

46 Il qual trovò grazia nel cospetto di Dio, e chiese di trovare una stanza all'Id-

dio di Giacobbe 🕻 🖖

47 Ma Salomone fu quello che gli edifico

una casa '.

48 Ma l'Altissimo non abita in tempi fatti per opera di mani<sup>m</sup>; siccome dice il profeta ":

49 Il cielo è il mio trono, e la terra lo scannello de' miei piedi; qual casa m edifichereste voit dice il Signore; o qual sarebbe il luogo del mio riposo?

50 Non ha la mia mano fatte tutte que-

ste cose?

51 Uomini di collo duro, ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo; come fecero i padri vostri, così fate ancora voi.

52 Qual de' profeti non perseguitaronol padri vostri? Uccisero eziandio coloro che innanzi annunziavano la venuta del Giusto<sup>p</sup>, del qual voi al presente siete stati traditori, ed ucciditori.

53 Voi, che avete ricevuta la legge, tacendone gli angeli le pubblicazioni, e non

l'avete osservata.

54 Or essi, udendo queste cose, scoppia: vano ne' lor cuori, e digrignavano i deni contro a lui.

55 Ma egli, essendo pieno dello Spirio 39 Al quale i padri nostri non volleto | Santo, affissati gli occhi al cielo, vide la

878

Es. 16. 1, 85. Deut. 18. 15—18. 1. 1, ecc. Am. 5. 25, 26. 42 Sam. 66. 1, 2. Deut. 19. 16. Ger. 4. 1. Es. 14. 21, ecc. <sup>a</sup> Es. 3. 1, ecc. b Es. cap. 7-11. T-t. 17. 5. / Es. 19. 3, 17; 21. 1, ecc. Gal. 8. 19. cc. / 1 Re 6. 1, ecc. / 1 Re 8. 27. on. 36. 16. Mat. 23. 34, 37. Es. 32. 1, ecc. <sup>n</sup> Is. 66. 1, 2.

gloria di Dio, e Gesti che stava alla destra di Dio<sup>a</sup>

56 E disse: Ecco, io veggo i cieli aperti, e il Figliuol dell' uomo che sta alla destra di Dio.

57 Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi, e tutti insieme di pari consentimento si avventarono sopra lui,

58 E cacciatolo fuor della città, lo lapidavano, e i testimoni miser giù le lor veste a piedi d'un giovane, chiamato Saulo

59 E lapidavano Stefano, che invocava Gesù, e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio

spirito<sup>d</sup>.

60 Poi, postosi inginocchioni, gridò ad alta voce: Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormento.

Il vangelo in Samaria—Simon mago.

OR Saulo era consenziente alla morte d'esso. E in quel tempo vi fu gran persecuzione contro alla chiesa ch' era in Gerusalemme; e tutti furono dispersi per le contrade della Giudea, e della Samaria, salvo gli apostoli

2 E alcuni uomini religiosi portarono a seppellire Stefano, e fecero gran cordoglio

di lui.

3 Ma Saulo disertava la chiesa, entrando di casa in casa; e trattine uomini e donne, li metteva în prigione.

4 Coloro adunque che furono dispersig andavano attorno, evangelizzando la pa-

roia.

5 E Filippo h discese nella città di Sama-

ria, e predico loro Cristo.

6 E le turbe di pari consentimento attendevano alle cose dette da Filippo, udendo, e veggendo i miracoli ch' egli faceva.

7 Conciossische gli spiriti immondi uscivano di molti che li aveano i gridando con gran voce; molti paralitici ancora, e zoppi, erano sanati.

8E vi fu grande allegrezza in quella città.

9 ()r in quella città era prima stato un uomo, chiamato per nome Simone, che esercitava le arti magiche, e seduceva la gente di Samaria, dicendosi esser qualchegrand' uomo.

10 E tutti, dal maggiore al minore, attendevano a lui, dicendo: Costui è la gran

potenza di Dio.

11 Ora attendevano a lui, perciocche già da lungo tempo li avea dimentati con le

sue arti magiche.

12 Ma, quando ebbero creduto a Filippo, il quale evangelizzava le cose appartenenti al regno di Dio, e al nome di Gesà Cristo, furono battezzati tutti, uomini e donne.

13 E Simone credette anch' egli; ed essendo stato battezzato, si riteneva del continuo con Filippo; e veggendo le potenti operazioni, ed i segni ch' erano fatti, stupiva.

14 Ora, gli apostoli ch' erano in Gerusalemme, avendo inteso che Samaria avea ricevuta la parola di Dio, mandarono loro

Pietro e Giovanni.

15 I quali, essendo discesi là, orarono per loro, acciocchè ricevessero lo Spirito Santo.

16 Perciocche esso non era ancor caduto sopra alcun di loro; ma solamente erano stati battezzati nel nome del Signore Gesù.

17 Allora imposero loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo.

18 Or Simone, veggendo che per l' imposizion delle mani degli apostoli, lo Spirito Santo era dato, proferse loro danari,

19 Dicendo: Date ancora a me questa podestà, che colui al quale io imporrò le

mani riceva lo Spirito Santo.

20 Ma Pietro gli disse: Vadano i tuoi danari teco in perdizione, conclossiachè tu abbi stimato che il dono di Dio si acquis<u>ti</u> con danari <sup>m</sup>

21 Tu non hai parte, nè sorte alcuna in questa parola; perciocchè il tuo cuore non

é diritto davanti a Dio.

22 Ravvediti adunque di questa tua malvagità; e prega Iddio, se forse ti sarà rimesso il pensier del tuo cuore.

23 Perciocchè io ti veggo essere in fiele d'amaritudine, e in legami d'iniquità.

24 E Simone, rispondendo, disse: Fate voi per me orazione al Signore<sup>n</sup>, chè nulla di ciò che avete detto venga sopra me.

25 Essi adunque, dopo aver testificata, e annunziata la parola del Signore, se ne ritornarono in Gerusalemme; ed evange-lizzarono a molte castella de' Samaritani.

#### Filippo e l'eunuco Etiopo.

26 Or un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: Levati, e vattene verso il Mezzodi, alla via che scende di Gerusalemme in Gaza, la quale è deserta.

27 Ed egli, levatosi, vi andò; ed ecco un uomo Etiopo, eunuco, barone di Candace, regina degli Etiopi°, ch' era sopranten-dente di tutti i tesori d' essa, il quale era venuto in Gerusalemme per adorare.

28 Or egli se ne tornava; e sedendo sopra il suo carro, leggeva il profeta Isaia. 29 E lo Spirito disse a Filippo: Acco-

stati, e giugni questo carro. 30 E Filippo accorse, ed udi ch' egli leggeva il profeta Isaia, e gli disse: Intendi tu le cose che tu leggi?

31 Ed egli disse: E come potrei io intenderle, se non che alcuno mi guidi? E

d Sal. 31. 5. Luc. 23. Mat. 10. 23. \* Lev. 24. 16. Deut. 17. 5-7. \* Fat. 8. 1; 22. 20. d Sal. 31 Sa. f Fat. 9. 1, 2; 26. 10, 11. Gal. 1. 18. 1 Tim. 1. 18. Mar. 16. 17. Fat. 2. 38. Mat. 10. 8. Giac. 5. 16. <sup>4</sup> Dan. 7. 18. Luc. 6, 27, 28; 23, 34. / Fat. 4 Fat. 6, 5, e rif. 4 Mar. 16, 17. ° Sof. 3. 10.

pregò Filippo che montasse, e sedesse con

32 Or il luogo della scrittura ch' egli leggeva era questo<sup>a</sup>: Egli è stato menato all'uccisione, come una pecora; e a guisa d'agnello che è mutolo dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperta la sua bocca.

33 Per lo suo abbassamento la sua condannazione è stata tolta; ma chi racconterà la sua età? conciossiachè la sua vita

sia stata tolta dalla terra.

34 E l' eunuco fece motto a Filippo, e disse: Di cui, ti prego, dice questo il profeta? *lo dice* di sè stesso, o pur d'un altro?

35 E Filippo, avendo aperta la bocca, e cominciando da questa scrittura<sup>b</sup>, gli evan-

gelizzò Gesù.

36 E mentre andavano a lor cammino, giunsero ad una cert' acqua. E l'eunuco disse: Ecco dell' acqua; che impedisce che io non sia battezzato?

37 E Filippo disse: Se tu credi con tutto il cuore, egli è lecito. Ed egli, rispondendo, disse: Io credo che Gesù Cristo è il Figliuol di Diod.

38 E comandò che il carro si fermasse; ed amendue, Filippo e l'eunuco, disceser

nell'acqua; e Filippo lo battezzò.

39 E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapi Fi-lippo, e l'eunuco nol vide più; perciocchè egli andò a suo cammino tutto allegro.

40 E Filippo si ritrovò in Azot; e passando, evangelizzò a tutte le città, finchè

venne in Cesarea.

#### Conversione di Saulo sulla via di Damasco. (Fatti 22. 1—16; 26. 9—18.)

OR Saulo, sbuffando ancora minacce, ed uccisione, contro a' discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote;

2 E gli chiese lettere alle sinagoghe in Damasco, acciocche, se pur ne trovava alcuni di questa setta, uomini, o donne, li menasse legati in Gerusalemme.

3 Ora, mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli folgorò d' intorno.

4 Ed essendo caduto in terra, udi una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perchè

mi perseguiti?

5 Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore disse: Io son Gesù, il qual tu perseguitis; egli ti è duro di ricalcitrar

contro agli stimoli.

6 Ed egli, tutto tremante, e spaventato, disse: Signore, che vuoi tu ch' io faccia? E il Signore gli disse: Levati, ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che ti convien fare.

7 Or gli uomini che facevano il viaggio.

con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce, ma non veggendo alcuno.

8 E Saulo si levò da terra; e aprendo gli occhi, non vedeva alcuno; e coloro, menandolo per la mano, lo condussero in Damasco.

9 E fu tre giorni senza vedere, ne' quali

non mangiò, e non bevve.

10 Or in Damasco v' era un certo discepolo, chiamato per nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania

Ed egli disse: Eccomi, Signore.
11 E il Signore gli disse: Levati, e vattene nella strada detta Diritta; e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato per nome Saulo, da Tarso; perciocche, ecco, egli fa orazione.

12 (Or egli avea veduto in visione m uomo, chiamato per nome Anania, entrare, e imporgli la mano, acciocche ri-

coverasse la vista.)

13 E Anania rispose: Signore, io ho udito da molti di quest' uomo, quanti mali egli ha fatti a' tuoi santi in Gerusalemme.

14 E qui eziandio ha podestà da' principali sacerdoti di far prigioni tutti coloro

che invocano il tuo nome.

15 Ma il Signore gli disse: Va, perciocchè costui mi è un vaso eletto, da portare il mio nome davanti alle genti, e ai re, e a' figliuoli d' Israele.

16 Perciocchè io gli mostrero quante

cose gli convien patire per lo mio nome!.

17 Anania adunque se ne andò, ed entre in quella casa; e avendogli imposte le mani, disse: Fratello Saulo, il Signore Gesù, che ti è apparito per lo cammino, per lo qual tu venivi, mi ha mandato. acciocchè tu ricoveri la vista, e sii ripieno dello Spirito Santo.

18 E in quello stante gli cadder dagli occhi come delle scaglie; e subito ricoverò la vista; poi si levò, e fu battezzato.

19 E avendo preso cibo, si riconfortò.

# Il persecutore perseguitato.

E Saulo stette alcuni giorni co' discepoli ch' erano in Damasco.

20 E subito si mise a predicar Cristo nelle sinagoghe, insegnando ch' egli è il

Figliuol di Dio.

21 E tutti coloro che l' udivano, stupi-vano, e dicevano: Non è costui quel che ha distrutti in Gerusalemme quelli che invocano questo nome<sup>m</sup>? e per questo è egli eziandio venuto qua, per menarli prigioni a' principali sacerdoti.

22 Ma Saulo vie più si rinforzava, e confondeva i Giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che questo Gesù è il Cristo.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Is. 53. 7, 8. m. 1, 13. d Mat. 16, 16; 28, 19, 6, 80. h Dan. 10, 7. Fat. 8. 3. <sup>c</sup> Fat. 10, 47. b Luc. 24, 27. Fat. 10, 47.

Fat. 2, 37; 16, 80.

Dan. 10.

Fat. 9, 1, e rif. Gal. 1. 13. f Mat. 25. 40, ecc. Fat. 2. 37. Fim. 1. 11. 22 Cor. 11. 23, ecc. Rom. 1. 1. . 2. 7. 2 Tim. 1. 11. " Fat. 18. 28.

23 Ora, passati molti giorni, i Giudei presero insieme consiglio di ucciderlo.

24 Ma le loro insidie vennero a notizia a Saulo. Or essi facevan la guardia alle porte, giorno e notte, acciocche lo potessero ucciderea.

25 Ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso per lo muro in una

sporta b

26 E Saulo, quando fu giunto in Gerusalemme<sup>c</sup>, tentava d'aggiugnersi co' discepoli; ma tutti lo temevano, non poten-

do credere ch' egli fosse discepolo.

27 Ma Barnabad lo prese, e lo menò agli apostoli, e raccontò loro come per cammino egli avea veduto il Signore, e come egli gli avea parlato, e come in Damasco avea francamente parlato nel nome di Gesù.

28 Ed egli fu con loro in Gerusalemme, andando, e venendo, e parlando franca-mente nel nome del Signor Gesù.

29 Egli parlava eziandio, e disputava co' Greci; ed essi cercavano d'ucciderlo.

30 Ma i fratelli, avendolo saputo, lo condussero in Cesarea, e di là lo mandarono

in Tarso.

31 Così le chiese, per tutta la Giudea, Galilea, e Samaria, aveano pace, essendo edificate; e camminando nel timor del Signore, e nella consolazion dello Spirito Santo, moltiplicavano.

Guarigione di Enea; risurrezione di Tabita.

32 Or avvenne che Pietro, andando attorno da tutti, venne eziandio a' santi, che abitavano in Lidda.

33 E quivi trovò un uomo, chiamato per nome Enea, il qual già da otto anni giacea in un letticello, essendo paralitico.

34 E Pietro gli disse: Enea, Gesti, che è il Cristo, ti sana"; levati, e rifatti il letti-cello. Ed egli in quello stante si levò.

35 E tutti gli abitanti di Lidda, e di Saron, lo videro, e si convertirono al Si-

gnore.

36 Or in Ioppe v'era una certa discepola, chiamata Tabita; il qual nome, interpretato, vuol dire Cavriuola; costei era piena di buone opere, e di limosine, le quali ella faceva

37 E in que' giorni avvenne ch' ella infermò, e mori. E dopo che fu stata la

vata, fu posta in una sala.

38 E perciocche Lidda era vicin di Ioppe, i discepoli, udito che Pietro vi era, gli mandarono due uomini, per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro.

39 Pietro adunque si levò, e se ne venne con loro. E come egli fu giunto, lo menarono nella sala; e tutte le vedove si presentarono alui, piangendo, e mostrandogli

tutte le robe, e le veste, che la Cavriuola

faceva, mentre era con loro.

40 E Pietro, messi tutti fuori, si pose inginocchioni, e fece orazione. Poi, rivoltosi al corpo, disse: Tabita, levati<sup>9</sup>. Ed ella aperse gli occhi; e veduto Pietro, si levò a sedere.

41 Ed egli le diè la mano, e la sollevò; e chiamati i santi, e le vedove, la pre-

sentò loro in vita.

42 E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. 43 E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe, in casa d'un certo Simone coiaio.

# Il centurione Cornelio.

10 OR v' era in Cesarea un certo uomo chiamato per nome Cornelio, centurione della schiera detta Italica.

2 Esso, essendo uomo pio, e temente Iddio con tutta la sua casa, e facendo molte limosine al popolo, e pregando Iddio del continuo;

3 Vide chiaramente in visione, intorno l' ora nona del giorno, un angelo di Dio, che entrò a lui, e gli disse: Cornelio.

4 Ed egli, riguardatolo fiso, e tutto spaventato, disse: Che v è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue orazioni, e le tue limosine, son salite davanti a Dio per una ricordanza.

5 Or dunque, manda uomini in Ioppe, e fa chiamare Simone, il quale è sopran-

nominato Pietro.

6 Egli alberga appo un certo Simone coiaio, che ha la casa presso del mare;

esso ti dirà ciò ch' ei ti convien fare.
7 Ora, come l'angelo che parlava a Cornelio se ne fu partito, egli, chiamati due de' suoi famigli, e un soldato di que' che si ritenevano del continuo appresso di lui, *uomo* pio;

8 E raccontata loro ogni cosa, li mandò

in Ioppe.

9 E il giorno seguente, procedendo essi al lor cammino, e avvicinandosi alla città, Pietro sali in sul tetto della casa, intorno l' ora sesta, per fare orazione.

10 Or avvenne ch' egli ebbe gran fame, e desiderava prender cibo; e come que' di casa gliene apparecchiavano, gli venne un

ratto di mente;

11 E vide il cielo aperto, e una vela simile a un gran lenzuolo, che scendeva sopra lui, legato per li quattro capi, e calato in terra;

12 Nel quale vi erano degli animali terrestri a quattro piedi, e delle fiere, e de' rettili, e degli uccelli del cielo d' ogni maniera.

13 E una vocegli fu indirizzata, dicendo: Levati, Pietro, ammazza, e mangia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Cor. 11. 32. b Gios. 2. 15. 1 Sam. 19. 12. <sup>c</sup> Gal. 1. 17, ecc. d Fat. 4. 86; 18. 2. Fat. S. 6, 19; 4. 10. Fat. 11. 5, ecc. Mat. 9. 25, ecc. Mar. 5. 41, 42. Giov. 11. 48. 11 Tim. 2. 9, 10. Tit. 3. 8.

14 Ma Pietro disse: In niun modo, Signore, conciossische io non abbia giammai mangiato nulla d' immondo, nè di contaminato.

15 E la voce gli disse la seconda volta: Le cose che Iddio ha purificate, non farle

tu immonde.

16 Or questo avvenne fino a tre volte;

e poi la vela fu ritratta in cielo.

17 E come Pietro era in dubbio in sè stesso che cosa potesse esser quella visione ch' egli avea veduta, ecco, gli uomini mandati da Cornelio, avendo domandato della casa di Simone, furono alla porta.

18 E chiamato alcuno, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, alber-

gava ivi entro

19 E come Pietro era pensoso intorno alla visione, lo Spirito gli disse: Ecco, tre uomini ti cercano.

20 Levati adunque, e scendi, e va con loro, senza farne difficoltà, perciocchè io

li ho mandati.

21 E Pietro, sceso agli nomini che gli erano stati mandati da Cornelio, disse loro: Ecco, io son quello che voi cercate; quale è la cagione per la qual siete qui?

22 Ed essi dissero: Cornelio, centurione, uomo giusto, e temente Iddio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazion de' Giudei, è stato divinamente avvisato da un santo angelo di farti chiamare in casa sua, e d' udir ragionamenti da te.

23 Pietro adunque, avendoli convitati d'entrare in casa, li alpergo; poi, il giorno seguente, andò con loro; e alcuni de' fratelli di que' di Ioppe l' accompagnarono.

24 E il giorno appresso entrarono in Or Cornelio li aspettava, a-Cesarea. vendo chiamati i suoi parenti, e i suoi

intimi amici.

25 E come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si gittò a' piedi, e l'adorò.

26 Ma Pietro lo sollevò, dicendo: Levati, io ancora sono uomo.

27 E ragionando con lui, entrò, e trovò

molti, che si erano quivi raunati.

28 Ed egli disse loro: Voi sapete come non è lecito ad un uomo Giudeo aggiugnersi con uno strano, o entrare in casa sua; ma Iddio mi ha mostrato di non chiamare alcun uomo immondo, o contaminato.

29 Perciò ancora, essendo stato mandato a chiamare, io son venuto senza contradire. Io vi domando adunque: Per qual cagione mi avete mandato a chiamare?

30 E Cornelio disse: Quattro giorni sono, che io fino a quest' ora era digiuno, e alle nove ore io faceva orazione in casa mia; ed ecco, un uomo si presento davanti a me, in vestimento risplendente,

31 E disse: Cornelio, la tua orazione e stata esaudita, e le tue limosine sono state

ricordate nel cospetto di Dio.

32 Manda adunque in Ioppe, e chisma di la Simone, soprannominato Pietro; egli alberga in casa di Simone coiaio, presso del mare; quando egli sarà venuo,

egli ti parlerà.

33 Perciò, in quello stante io mandai a te, e tu hai fatto bene di venire; ed ora noi siamo tutti qui presenti davanti a Dio, per udir tutte le cose che ti sono di Dio state ordinate.

34 Allora Pietro, aperta la bocca, disse: In verità io comprendo, che Iddio non ha

riguardo alla qualità delle persone ; 35 Anzi che in qualunque nazione , chi lo teme, ed opera giustamente, gli è accettevole:

36 Secondo la parola ch' egli ha mandata a' figliuoli d' Israele, evangelizzando pace per Gesù Cristo, ch' è il Signor di tutti.

37 Voi sapete ciò che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni pre-

dicò

38 Come Iddio ha unto di Spirito Santo, e di potenza, Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo beneficii, e sanando tutti coloro che erano posseduti dal dis-

volo, perciocchè Iddio era con lui:
39 E noi siamo testimoni di tutte le cose ch' egli ha fatte nel paese de' Giudei, e in Gerusalemme; il quale ancora essi hanno ucciso, appiccandolo al legno

40 Esso ha Iddio risuscitato nel terzo giorno, e ha fatto ch' egli è stato manifestato. 41 Non già a tutto il popolo, ma a' testimoni prima da Dio ordinati, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui,

dopo ch' egli fu risuscitato da' morti. 42 Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo, e di testimoniare ch'egli è quello che da Dio è stato costituito

Giudice de' vivi e de' morti.

43 A lui rendono testimonianza tutti i profeti: che chiunque crede in lui, riceve remission de' peccati per lo nome suo"

44 Mentre Pietro teneva ancora questi ragionamenti, lo Spirito Santo cadde sopra tutti coloro che udivano la parola

45 E tutti i fedeli della circoncisione, i quali eran venuti con Pietro, stupirono che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso eziandio sopra i Gentili.

b Mat. 15. 11. Rom. 14. 14. 1 Cor. 10. 25. 1 Tim. 4. 4. Fat. 14. 14. 15. d Rom. 2. 11. Gal. 2. 6. Gal. 3. 28. Ef. 2. 13. 18. In. 57. 19. 0. Luc. 4. 18. Fat. 2. 32. Luc. 24. 80, 43. Giov. 21. 13. 5. 10. Is. 53. 11. Zac. 13. 1. Mal. 4. 2. Fat. 4. 31. 8. 15. 11. 15. <sup>d</sup> Lev. 11. 4; 20. 25. b) Apoc. 19. 10; 22. 9. d <sup>q</sup>. 14, ecc. Col. 1, 20. Fat. 14. 14, 15. . 5. 22, 27. 2 Cor. 5. 10.



rerse lingue, e magnificare Iddio. Allora Pietro prese a dire:

47 Può alcuno vietar l'acqua, che non sieno battezzati costoro che hanno ricevu-

to lo Spirito Santo, come ancora noi 4!
48 Ed egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora essi lo pregarono che dimorasse quiti alquanti giorni.

Pietro si giustifica davanti alla Chiesa per aver fatto battezzar Cornelio.

1 OR gli apostoli, e i fratelli ch' erano per la Giudea, intesero che i Gentili aveano anch' essi ricevuta la parola di Dio.

2 E quando Pietro fu salito in Gerusalemme, que della circoncisione qui-

stionavano con lui,

3 Dicendo: Tu sei entrato in casa d' uomini incirconcisi, e hai mangiato con loro.

4 Ma Pietro, cominciato da capo, dichiarò loro per ordine tutto il fatto, dicendo:

5 Io era nella città di Ioppe, orando; ed in ratto di mente vidi una visione, cioè una certa vela, simile a un gran lenzuolo, il quale scendeva, essendo per li quattro capi calato giù dal cielo; ed esso venne fino a me.

6 Ed io, riguardando fiso in esso, scorsi, e vidi degli animali terrestri a quattro piedi, delle fiere, de' rettili, e degli uc-

celli **del ciel**o.

7 E udii una voce che mi diceva: Pie-

tro, levati, ammazza, e mangia. 8 Ma io dissi: Non già, Signore; con-ciossiachè nulla d'immondo, o di contaminato, mi sia giammai entrato in bocca. |

9 E la voce mi rispose la seconda volta dal cielo: Le cose che Iddio ha purifi-

cate, non farle tu immonde.

10 E ciò avvenne per tre volte; poi ogni cosa fu di nuovo ritratta in cielo.

Il Ed ecco, in quello stante tre uomini furono alla casa ove io era, mandati a me , di Cesarea

12 R lo Spirito mi disse che io andassi con loro, senza farne alcuna difficoltà. Or vennero ancora meco questi sei fratelli, e noi entrammo nella casa di quell' uomo.

13 Ed egli ci raccontò come egli avea veduto in casa sua un angelo, che si era presentato a lui, e gli avea detto: Manda uomini in Ioppe, e fa chiamare Simone, che è soprannominato Pietro;

14 Il quale ti ragionerà delle cose, per le quali sarai salvato tu, e tutta la casa

15 Ora, come io avea cominciato a par-

46 Conciossiachè li udivano parlar di- lare, lo Spirito Santo cadde sopra loro, come era cadutoancora sopra noi dal principio d.

16 Ed io mi ricordai della parola del Signore, come egli diceva: Giovanni ha

battezzato con acqua, ma voi sarete bat-tezzati con lo Spirito Santo. 17 Dunque, poiche Iddio ha loro dato il dono pari come a noi ancora che abbiam creduto nel Signor Gesù Cristo, chi era io, da potere impedire Iddio?

18 Allora essi, udite queste cose, si acquetarono, e glorificarono Iddio, dicendo: Iddio adunque ha data la penitenza eziandío a' Gentili, per ottener vita!

Il Vangelo predicato ai Gentili in Antiochia.

19 Or coloro ch' erano stati dispersi per la tribolazione avvenuta per Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipri, e in Antiochia, non annunziando ad alcuno la parola, se non a' Giudei soli.

20 Or di loro ve n'erano alcuni Cipria-ni, e Cirenei, i quali, entrati in Antiochia, parlavano a' Greci, evangelizzando il Si-

gnore Gesù.

21 E la mano del Signore era con loro; e gran numero di gente, avendo creduto,

si convertì al Signore.

22 E la fama di loro venne agli orecchi della chiesa ch' era in Gerusalemme; laonde mandarono Barnaba, acciocchè passasse fino in Antiochia.

23 Ed esso, essendovi giunto, e veduta la grazia del Signore, si rallegrò; e confortava tutti di attenersi al Signore, con

*fermo* proponimento di cuore.

24 Perciocchè egli era uomo da bene e pieno di Spirito Santo, e di fede. gran moltitudine fu aggiunta al Signore.

25 Poi Barnaba si parti, per andare in Tarso, a ricercar Saulo; e avendolo tro-

vato, lo menò in Antiochia. 26 E avvenne che per lo spazio di un anno intiero, essi si ramarono nella chiesa, e ammaestrarono un gran popolo ; e i discepoli primieramente in Antiochia furono nominati Cristiani .

27 Or in que'giorni certi profeti<sup>1</sup> scesero

di Gerusalemme in Antiochia.

28 E un di loro, chiamato per nome Agabo<sup>18</sup>, levatosi, significò per lo Spirito che una gran fame sarebbe in tutto il mondo; la quale ancora avvenne sotto Claudio Cesare.

29 Laonde i discepoli, ciascuno secondo le sue facoltà, determinarono di mandar a fare una sovvenzione a' fratelli che abi-

tavano nella Giudea";

30 II che ancora fecero, mandando quella agli anziani per le mani di Barnaba e di Saulo.

Fat. 11. 17; 15. 8, 9. 1 Cor. 1. 17. Fat. 10. 9, ecc. Fat. 2. 4

Fat. 10. 47, e rif. Fat. 8. 1. Fat. 9. 27, e rif. Fat. 26. 28. 1 Ef. 4. 11. Fat. 21. 10. Rom. 15. 26. 1 Cor. 16. 1. 2 Cor. 9. 1. Fat. 10. 9, ecc. 4 Fat. 2. 4. Mat. 9. 27, e rif. 4 Fat. 26. 28. 1 Piet. 4. 16. Mat. 3. 11. Fat. 1. 5. 4. 16. /1 Cor. 12. 28. \* Fat. 12.25.

Erode fa morir Giacomo—Pietro liberato dal carcere—Morte di Erode.

12 OR intorno a quel tempo il re Erode mise le mani a straziare alcuni di que' della chiesa.

2 E fece morir con la spada Giacomo,

frațel di Giovannia.

3 E veggendo che ciò era grato a' Giu-

dei, aggiunse di pigliare ancora Pietro (or erano i giorni degli azzimi). 4 E presolo, lo mise in prigione, dandolo a guardare a quattro mute di soldati di quattro l' una; volendone, dopo la pasqua, dare uno spettacolo al popolo.

5 Pietro adunque era guardato nella prigione; ma continue orazioni erano fatte dalla chiesa per lui a Dio.

6 Or la notte avanti che Erode ne facesse un pubblico spettacolo, Pietro dormiva in mezzo di due soldati, legato di due catene; e le guardie davanti alla porta guardavano la prigione.

7 Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, ed una luce risplendò nella casa; e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: Levati prestamente. E le catene gli caddero dalle mani c

8 E l'angelo gli disse: Cigniti, e legati le scarpe. Ed egli fece così. Poi gli disse: Mettiti la tua vesta attorno, e

seguitami.

9 Pietro adunque, essendo uscito, lo seguitava, e non sapeva che fosse vero quel che si faceva dall' angelo; anzi pensava

vedere una visione.

10 Ora, com' ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che conduce alla città, la qual da sè stessa si aperse loro; ed essendo usciti, passarono una strada, e in quello stante l'angelo si diparti da lui.

11 E Pietro, ritornato in sè, disse: Ora per certo conosco, che il Signore ha mandato il suo angelod, e mi ha liberato di man d' Erode, e di tutta l'aspettazion del

popolo de' Giudei.

12 E considerando la cosa, venne in casa di Maria, madre di Giovanni, so-prannominato Marco, ove molti fratelli

erano raunati, ed oravano. 13 E avendo Pietro picchiato all' uscio dell'antiporto, una fanticella, chiamata per nome Rode, si accostò chetamente per sottascoltare.

14 E riconosciuta la voce di Pietro, per l' allegrezza non aperse la porta; anzi, corse dentro, e rapportò che Pietro stava

davanti all' antiporto.

15 Ma essi le dissero: Tu farnetichi. Ed ella pure affermava che così era. essi dicevano: Egli è il suo angelo.

16 Or Pietro continuava a picchiare. Ed essi, avendogli aperto, lo videro, e sbigottirono.

17 Ma egli, fatto lor cenno con la mano che tacessero, raccontò loro come il Signore l' avea tratto fuor di prigione. Poi disse: Rapportate queste cose a Giacomo, e i fratelli. Ed essendo uscito, andò in un altro luogo.

18 Ora, fattosi giorno, vi fu non piccol turbamento fra i soldati, che cosa Pietro

fosse divenuto.

19 Ed Erode, ricercatolo, e non avendolo trovato, dopo avere esaminate le guardie, comando che fosser menate al supplicio. Poi discese di Giudea in Ce-

sarea, e quivi dimorò alcun tempo. 20 Or Erode era indegnato contro a Tiri, e Sidoni, e avea nell' animo di far lor guerra; ma essi di pari consentimento si presentarono a lui; e persuaso Blasto, cameriere del re, chiedevano pace; per-ciocchè il lor paese era nudrito di quel

21 E in un certo giorno assegnato, Erode, vestito d'una vesta reale, e sedendo sopra il tribunale, aringava loro.

22 E il popolo gli fece delle acclamazioni, dicendo: Voce di Dio, e non d'uomo.

23 E in quello stante un angelo del Signore lo percosse, perciocchè non avea data gloria a Dio; e morì, roso da' vermini. 24 Ora la parola di Dio cresceva, e mol-

tiplicava.

25 E Barnaba, e Saulo, compiuto il servigio, ritornarono di Gerusalemme in Antiochia, avendo preso ancora seco Giovanni soprannominato Marco.

Barnaba e Saulo mandati in missione dalla Chiesa di Antiochia, predicano in Cipri-I. mago Elima.

13 OR in Antiochia, nella chiesa che vi era, v'eran certi profeti, e dottori, cioè: Barnaba, e Simeone, chiamato Niger, e Lucio Cireneo, e Manaen, figliuol della nutrice di Erode il tetrarca, e Saulo.

2 E mentre facevano il pubblico servigio del Signore, e digiunavano, lo Spirito Santo disse: Appartatemi Barnaba e Saulo, per l'opera, alla quale io li ho

chiamati.

3 Allora, dopo aver digiunato, e fatte orazioni, imposer loro le manio, e li accommiatarono.

4 Essi adunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero in Seleucia, e di là navi-

garono in Cipri<sup>h</sup>.

5 E giunti in Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe de' Giudei; or aveano ancora Giovanni per ministro.

Eb. 1. 14 884



6 Poi, traversata l'isola fino in Pafo, trovarono *quivi* un certo mago, falso profeta Giudeo, che avea nome Bar-Gesti

7 Il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, chiamati a sè Barnaba e Saulo, richiese d' udir la parola di Dio.

8 Ma Elima, il mago (perciocchè così s' interpreta il suo nome), resisteva loro, cercando di stornare il proconsolo dalla

fede.

9 E Saulo, il quale ancora fu nominato Paolo, essendo ripieno dello Spirito Santo,

e avendo affissati in lui gli occhi, disse: 10 O pieno d'ogni frode, e d'ogni ma-lizia, figliuol del diavolo, nemico d'ogni giustizia! non resterai tu mai di pervertir le diritte vie del Signore!

11 Ora dunque, ecco, la mano del Signore sarà sopra te, e sarai cieco, senza vedere il sole, fino ad un certo tempo. E in quello stante caligine e tenebre caddero sopra lui; e andando attorno, cercava chi lo menasse per la mano.

12 Allora il proconsolo, veduto ciò ch' era stato fatto, credette, essendo sbigottito

della dottrina del Signore.

#### Discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Opposizione dei Gludei.

13 Or Paolo, e i suoi compagni si partiron di Pafo, e arrivaron per mare in Perga di Panfilia; e Giovanni, dipartitosi da loro, ritornò in Gerusalemme.

14 Ed essi, partitisi da Perga, giunsero in Anticobio di Picidia e ed entrati nello

in Antiochia di Pisidia; ed entrati nella sinagoga nel giorno del sabato<sup>d</sup>, si posero

a sedere.

15 E dopo la lettura della legge e de' profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: Fratelli, se voi avete alcun ragionamento d'esortazione a fare al popolo, ditelo.

16 Allora Paolo, rizzatosi, e fatto cenno

con la mano, disse: Uomini Israeliti, e roi che temete Iddio, ascoltate.

17 L' Iddio di questo popolo Israele elesse i nostri padri, e innalzò il popolo nella sua dimora nel paese di Egitto; e poi con braccio elevato lo trasse fuor di quello.

18 E per lo spazio d'intorno a quarant' anni<sup>9</sup>, comportò i modi loro nel

deserto.

19 Poi, avendo distrutte sette nazioni nel paese di Canaan, distribui loro a

sorte il paese di quelle.

20 E poi appresso, per lo spazio d' intorno a quattrocencinquant' anni, diede loro de' Giudici i, fino al profeta Samuele. 21 E da quell' ora domandarono un re<sup>1</sup>; e Iddio diede loro Saulle, figliuol di Chis, uomo della tribù di Beniamino; e così passarono quarant' anni.

22 Poi Iddio, rimossolo, suscitò loro Davide per re; al quale eziandio egli rendette testimonianza, e disse: Io ho trovato Davide, il figliuolo di Iesse, uomo secondo il mio cuore, il qual farà tutte le mie volontà.

23 Della progenie di esso ha Iddio, secondo la sua promessa", suscitato a I-

sraele il Salvatore Gesù;

24 Avendo Giovanni, che andò davanti a lui nella sua venuta, prima predicato il battesimo della penitenza a tutto il

popolo d'Israele°.

25 E come Giovanni compieva il suo corso, disse: Chi pensate voi che io sia? io non son desso; ma ecco, dietro a me viene *uno*, di cui io non son degno di scio-glier la suola de' piedi<sup>2</sup>.

26 Uomini fratelli, figliuoli della progenie d' Abrahamo, e que' d' infra voi che temete Iddio, a voi è stata mandata la

parola di questa salute

27 Perciocche gli abitanti di Gerusa-lemme, e i lor rettori, non avendo riconosciuto questo Gesti, condannandolo, hanno adempiuti i detti de' profeti, che si leggono ogni sabato.

28 E benchè non trovassero in lui al-

cuna cagion di morte, richiesero Pilato

che fosse fatto morire.

29 E dopo ch' ebbero compiute tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno, e fu posto in un sepolero. 30 Ma Iddio lo suscitò da' morti.

31 Ed egli fu veduto per molti giorni da coloro ch' erano con lui saliti di Galilea in Gerusalemme, i quali sono i suoi testimoni appo il popolo.

32 E noi ancora vi evangelizziamo la promessa fatta a' padri";
33 Dicendovi, che Iddio l' ha adempiuta inverso noi, lor figliuoli, avendo risuscitato Gesù, siccome ancora è scritto nel salmo secondo: Tu sei il mio Figliuole, oggi ti ho generato".

34 E perciocche egli l'ha suscitato da' morti, per non tornar più nella cor-ruzione, egli ha detto così: Io vi darò le fedeli benignità promesse a Davide.

35 Perciò ancora egli dice in un altro luogo: Tu non permetterai che il tuo

Santo vegga corruzione<sup>2</sup>.

36 Conciossiachè veramente Davide, avendo servito al consiglio di Dio nella sua età, si sia addormentato, e sia stato aggiunto a' suoi padri, e abbia veduta corruzione aa.

<sup>5. 38.</sup> d Fat. 16. 13; 17. 2; 18. 4. Luc. 4. 16. Luc. 7. 1. dGiud. 2. 16. land 1 Sam. 8. 5, ecc. ecc. Mat. 3. 11. Giov. 1. 20, 27. Mat. 10. 6. r. 15. 12—14. Mat. 28. 6. land 1 Cor. 15. 5—7. Mat. 55. 3. Sal. 16. 10. da Fat. 2, 20, ecc. Giov. 3. 8.

Num. 14. 33, 84.

Num. 14. 33, 84.

Mat. 3. 1, ecc.

Mat. 1. 1.

Mat. 3. 1, ecc.

Mar. 15. 12—14.

Mar. 15. 55. 3,

Sal. 16. 10.

885 Fat. 8.9. <sup>3</sup> 1 Giov. 3.8. Deut. 7. 6, ecc. 7. 1 Sam. 13. 14. \* Is. 11. 1. Luc. 24, 20, 44. R: 22, 18. Sal. 2. 7. Fat. 2. 26. Gen. 3. 15; 12. 3; 22. 18.

37 Ma colui che Iddio ha risuscitato non | ha veduta corrazione.

38 Siavi adunque noto, fratelli, che per costui vi è annunziata remission de peccati"

39 E che di tutte le cose, onde per la legge di Mosè non siete potuti esser giustificati, chiunque crede è giustificato per costuib.

40 Guardatevi adunque, che non venga sopra voi ciò che è detto ne' profeti.

41 Vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi; e riguardate, e siate smarriti; perciocchè io fo un' opera a' di vostri, la quale voi non crederete, quando alcuno ve la racconterà.

42 Ora, quando furono usciti dalla sina-goga de Giudei, i Gentili li pregarono che infra la settimana le medesime cose

fosser loro proposte.

43 E dopo che la raunanza si fu dipartita, molti d'infra i Giudei, e i proseliti religiosi, seguitarono Paolo, e Barnaba; i quali, ragionando loro, persuasero loro di perseverar nella grazia di Dio.

44 E il sabato seguente, quasi tutta la città si raunò per udir la parola di Dio.

45 Ma i Giudei, veggendo la molti-tudine, furono ripieni d' invidia, e con-tradicevano alle cose dette da Paolo, contradicendo, e bestemmiando d.

46 E Paolo, e Barnaba, usando franchezza nel lor parlare, dissero: Egli era necessario che a voi prima si annun-ziasse, la parola di Dio"; ma, poichè la ributtate, e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo a' Gentilii

47 Perciocche così ci ha il Signore ingiunto, dicendo: Io ti ho posto per esser luce delle Genti, acciocche tu sii in salute

fino all' estremità della terra.

48 E i Gentili, udendo queste cose, si rallegrarono, e glorificavano la parola di Dio; e tutti coloro ch' erano ordinati a vita eterna credettero.

49 E la parola del Signore si spandeva

per tutto il paese.
50 Ma i Giudei instigarono le donne religiose ed onorate, e i principali della città, e commossero persecuzione contro a Paolo, e contro a Barnaba, e li scaccia-rono da' lor confini<sup>h</sup>.

51 Ed essi, scossa la polvere de' lor piedi contro a loro, se ne vennero in Iconio.

52 E i discepoli eran ripieni di allegrezza!, e di Spirito Santo.

Il Vangelo predicato in Iconio, Listra e Derba. Successi e persecuzioni. Ritorno in Antiochia.

OR avvenne che in Iconio entrarono | 18 E dicendo queste cose, appena fecero parimente nella sinagoga de' Giudei, | restar le turbe, che non sacrificasser loro.

e parlarono in maniera, che una gran mol-titudine di Giudei e di Greci, credette.

2 Ma i Giudei increduli commossero, e inasprirono gli animi de' Gentili contro

a' fratelli.

3 Essi adunque dimorarono quivi molto tempo, parlando francamente nel Signore, il qual rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le lor mani si facesser segni e prodigi

4 E la moltitudine della città fu divisa: e gli uni tenevano co' Giudei, e gli altri

con gli apostell.

5 Ma, fattosi uno sforzo de' Gentili, e de' Giudei, co' lor rettori, per fare ingiuria agli apostoli, e per lapidarli;

6 Essi, intesa la cosa, se ne fuggirono nelle città di Licaonia, Listra, e Derba, e

nel paese d'intorno";
7 É quivi evangelizzavano.

8 Or in Listra vi era un uomo impotente de' piedi, il quale sempre sedeva essendo zoppo dal ventre di sua madre, e

non avea giammai camminato".

9 Costui udi parlar Paolo; il quale affissati in lui gli occhi, e veggendo ch' egli avea fede d'esser sanato",

10 Disse ad alta voce: Io ti dico, nel nome del Signor Gesù Cristo, levati ritto in piè. Ed egli saltò su e camminare"

in piè. Ed egli saltò su, e camminava<sup>p</sup>.

11 E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo avea fatto, alzarono la lor voce, dicendo in lingua licaonica: Gl' iddii, fattisi simili agli nomini, son discesi a noi.
12 E chiamavano Barnaba Giove, e

Paolo Mercurio; perciocchè egli era il

primo a pariare.

13 E il sacerdote di Giove, il cui tempio era davanti alla lor città, menò all' antiporto de' tori, con ghirlande, e voleva sacrificare con le turbe.

14 Ma gli apostoli, Barnaba e Paolo, udito *ciò*, si stracciarono i vestimenti, e saltarono per mezzo la moltitudine, scia-

mando<sup>q</sup>,

15 Edicendo: Uomini, perchè fate queste cose i ancora noi siamo uomini sottoposti a medesime passioni come voi; e vi evangelizziamo che da queste cose vane vi convertiate all' Iddio vivente, il quale ha fatto il cielo, e la terra, e il mare, e tutte le cose che sono in essi.

16 Il quale nell' età addietro ha lasciato

camminar nelle lor vie tutte le nazioni.

17 Benche egli non si sia lasciato senza testimonianza", facendo del bene, dandoci dal cielo piogge, e stagioni fruttifere: ed empiendo i cuori nostri di cibo e di letizia.

18 E dicendo queste cose, appena fecero

Luc. 24. 47. 1 Giov. 2. 12. Is. 53. 11. Fat. 18. 6. ver. 26, e rif. Is. 5. 12. Mat. 5. 12. Fat. 18. 6. Fat. 10. 26, e rif. 1 Cor. 8, 4. 5. 6.

19 Ora, facendo essi quivi qualche dimora, e insegnando, sopraggiunsero certi Giudei d'Antiochia, e d'Iconio, i quali persuasero le turbe, e lapidarono Paolo, e lo strascinarono fuor della città, pensando ch' egli fosse morto a.

20 Ma, essendosi i discepoli raunati d'intorno a lui, egli si levò, ed entrò nella città; e il giorno seguente egli parti con

Barnaba, per andare in Derba.

21 E avendo evangelizzato a quella città, e fatti molti discepoli, se ne ritornarono

in Listra, in Iconio, e in Antiochia; 22 Confermando gli animi de' discepoli, e confortandoli di perseverar nella fede, e ammonendoli che per molte attlizioni ci conviene entrare nel regno di Diob.

23 E dopo che ebbero loro per ciascuna chiesa ordinati per voti comuni degli anziani, avendo orato con digiuni, li raccomandarono al Signore, nel quale aveano creduto.

24 E traversata la Pisidia, vennero in

Panfilia.

25 E dopo avere annunziata la parola

in Perga, discesero in Attalia.

26 E di là navigarono in Antiochia, onde erano stati raccomandati alla grazia di

Dio, per l'opera che aveano compiuta. 27 Ed essendovi giunti, raunarono la chiesa, e rapportarono quanto gran cose Iddio avea fatte con loro, e come egli avea aperta a' Gentili la porta della fede.

28 E dimorarono quivi non poco tempo

co' discepoli.

Quistione intorno ai riti Mosaici. Assemblea di Gerusalemme e sue decisioni.

15 OR alcuni, discesi di Giudea, insegnavano i fratelli: Se voi non siete zirconcisi d, secondo il rito di Mosè d, voi

non potete esser salvati.

2 Onde essendo nato turbamento e quistione non piccola di Paolo e di Barnaba contro a loro, fu ordinato che Paolo, e Barnaba, ed alcuni altri di loro, salissero in Gerusalemme agli apostoli, ed anziani,

per questa quistione.

3 Essi adunque, accompagnati dalla chiesa fuor della città, traversarono la Fenicia, e la Samaria, raccontando la conversion de' Gentili; e portarono grando ella conversion de Centili; e portarono grando ella conversion de conversi

de allegrezza a tutti i fratelli.

4 Ed essendo giunti in Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, e dagli apostoli, e dagli anziani; e rapportarono quanto gran cose Iddio avea fatte con loro

5 Ma, dicevano, alcuni della setta de' Farisei, i quali hanno creduto, si son levati, dicendo che convien circoncidere i Gen-

tili, e comandar loro d'osservar la legge di Mosè.

6 Allora gli apostoli e gli anziani si raunarono, per provvedere a questo fatto.

7 Ed essendosi mossa una gran disputazione, Pietro si levò in piè, e disse loro: Fratelli, voi sapete che già da' primi tempi Iddio elesse fra noi me, acciocchè per la mia bocca i Gentili udissero la parola del-

l'evangelo, e credessero. 8 E Iddio, che conosce i cuori, ha renduta loro testimonianza, dando loro lo Spi-

rito Santo, come ancora a noi h;

9 E non ha fatta alcuna differenza tra noi e loro; avendo purificati i cuori loro per la fede!

10 Ora dunque, perchè tentate Iddio, mettendo un giogo sopra il collo de' discepoli, il qual ne i padri nostri, ne noi,

non abbiam potuto portare? 11 Ma crediamo di esser salvati per la grazia del Signor Gesù Cristo<sup>1</sup>, come essi

ancora.

12 E tutța la moltitudine si tacque, e stavano ad ascoltar Barnaba e Paolo, che narravano quanti segni e prodigi Iddio avea fatti per loro fra i Gentili.

13 E dopo ch' essi si furon taciuti, Giacomo prese a dire: Fratelli, ascoltatemi.

14 Simeone ha narrato come Iddio ha primieramente visitati i Gentili, per di quelli prendere un popolo nel suo nome.

15 E a questo si accordano le parole de profeti, siccome egli è scritto<sup>m</sup>:

16 Dopo queste cose, io edifichero di nuovo il tabernacolo di Davide, che è caduto; e ristorerò le sue ruine, e lo ridirizzerò;

17 Acciocchè il rimanente degli uomini, e tutte le genti che si chiamano del mio nome, ricerchino il Signore, dice il Signore, che fa tutte queste cose.

18 A Dio son note ab eterno tutte le o-

pere sue.

19 Per la qual cosa io giudico che non si dia molestia a coloro che d' infra i Gentili si convertono a Dio.

20 Ma, che si mandi loro che si astengano dalle cose contaminate per gl'idoli" dalla fornicazione, dalle cose soffogate, e dal sangue<sup>p</sup>

21 Perciocchè, quant' è a Mosè, già dalle età antiche egli ha persone che lo predicano per ogni città, essendo ogni sabato

letto nelle sinagoghe.

22 Allora parve bene agli apostoli, ed agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare in Antiochia, con Paolo e Barnaba, certi uomini eletti d'infra loro, cioè: Giuda, soprannominato Parsaba, e Sila, uomini principali fra i fratelli.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2 Cor. 11. 25. <sup>5</sup> Rom. 8. 17. 2 Tim. 2. 11, 12; 3. 12. <sup>6</sup> Tit. 1. 5, 6. <sup>6</sup> Gal. 5. 2. Col. 2. 11. <sup>6</sup> Gen. 17. 10. <sup>7</sup> Gal. 2. 1. <sup>7</sup> Fat. 10. 20; 11. 12. <sup>8</sup> Fat. 10. 44. <sup>6</sup> Fat. 10. 15, 43. <sup>6</sup> Rom. 3. 24. Ef. 2. 8. <sup>6</sup> Am. 9. 11, 12. <sup>8</sup> 1 Cor. 8. 1; 10. 20. Apoc. 2. 14, 20. <sup>9</sup> 1 Cor. 6. 9, 18. Gal. 5, 19. Ef. 5. 3. 1 Piet. 4. 8. <sup>9</sup> Gen. 9. 4. Deut. 12. 16, 21, 21. <sup>9</sup> Fat. 1. 23.

23 Scrivendo per lor mani queste cose: Gli apostoli, e gli anziani, e i fratelli, a' fratelli d' infra i Gentili, che sono in Antiochia, in Siria, ed in Cilicia, salute.

24 Perciocchè abbiamo inteso che alcuni, partiti d'infra noi, vi hanno turbati con parole, sovvertendo le anime vostre, dicendo che conviene che siste circoncisi, e osserviate la legge; a' quali però non ne avevamo data alcuna commissione a:

25 Essendoci raunati, siamo di pari consentimento convenuti in questo parere, di mandarvi certi uomini eletti, insieme

co' cari nostri Barnaba e Paolo;

26 Uomini, che hanno esposte le vite loro per lo nome del Signor nostro Gesù

7 Abbiamo adunque mandati Giuda, e Sila, i quali ancora a bocca vi faranno in-

tendere le medesime cose.

28 Perciocche è paruto allo Spirito Santo, e a noi, di non imporvi alcuno altro peso, se non quel ch' è necessario; che è di queste cose :

29 Che vi asteniate dalle cose sacrificate agl' idoli, dal sangue, dalle cose sottogate, e dalla fornicazione; dalle quali cose farete ben di guardarvi. State sani.

30 Essi adunque, essendo stati accommiatati, vennero in Antiochia; e raunata ·la moltitudine, renderono la lettera.

31 E quando que di Antiochia l' ebber letta, si rallegrarono della consolazione

32 E Giuda, e Sila, essendo anch' essi profeti, con molte parole confortarono i fratelli, e li confermarono.

33 E dopo che furono dimorati quivi alquanto tempo, furono da' fratelli riman-dati in pace agli apostoli.

34 Ma parve bene a Sila di dimorar

quivi.

#### Separazione di Puolo e di Barnaba.

35 Or Paolo e Barnaba rimasero qualche tempo in Antiochia, insegnando, ed evangelizzando, con molti altri d, la parola del Signore.

36 E alcuni giorni appresso, Paolo disse a Barnaba: Torniamo ora, e visitiamo i nostri fratelli in ogni città, dove abbiamo annunziata la parola del Signore, per veder come stanno.

37 Or Barnaba consigliava di prender

con loro Giovanni detto Marco.

38 Ma Paolo giudicava che non dovessero prender con loro colui che si era dipartito da loro da Panfilia e non era andato con loro all' opera.

39 Laonde vi fu dell' acerbità, talchè si dipartirono l' un dall' altro; e Barnaba,

preso Marco, navigò in Cipri,

Paolo intraprende un secondo viaggio minionario con Sila e Timoteo per compagni.

40 Ma Paolo, eletto per suo compagno Sila, se ne andò, raccomandato da fratelli

alla grazia di Dio. 41 E andava attorno per la Siria, e G

licia, confermando le chiese.

16 OR egli giunse in Derba, ed in Listra; ed ecco, quivi era un certo discepolo, chiamato per nome Timoteu figliuol d'una donna Giudea fedele!, ma

di padre Greco; 2 Del quale i fratelli, ch' erano in Lista. ed in Iconio, rendevan buona testimus

nianza.

3 Costui volle Paolo che andasse seco; e presolo, lo circoncise, per cagion de Girdei ch' erano in que' luoghi; percioche tutti sapevano che il padre d' esso ca Greco.

4 E passando essi per le città, ordin-vano loro d'osservar gli statuti deter-minati dagli apostoli, e dagli anziani

erano in Gerusalemme .

5 Le chiese adunque erano confermate nella fede, e di giorno in giorno crescevano in numero.

6 Poi, avendo traversata la Frigia, e il paese della Galazia, essendo divietati dalo Spirito Santo d'annunziar la parola in Asia,

7 Vennero in Misia, e tentavano d' ardare in Bitinia; ma lo Spirito di Gest

nol permise loro. 8 E passata la Misia, discesero in Troas.

La visione di Troas; Paolo passa in Macedoni... e predica in Filippi—Lidia, la pitonissa e carceriere di Filippi.

9 E una visione apparve di notte a Paolo. Un uomo Macedone gli si presento, pregandolo, e dicendo: Passa in Macedonia, e soccorrici.

10 E quando egli ebbe veduta quella visione, presto noi procacciammo di pasare in Macedonia, raccogliendo per cert che il Signore ci avea chiamati là, per

evangelizzare a que' popoli. 11 E perciò, partendo di Troas, arrivammo per diritto corso in Samotracia, e 1.

giorno seguente a Napoli;
12 E di la a Filippi, ch' è la prima città
di quella parte di Macedonia, ed è colonia: e dimorammo in quella città alquanti giorni.

13 E nel giorno del sabato andamno fuor della città, presso del fiume, dove em il luogo ordinario dell' orazione; e postici a sedere, parlavamo alle donne ch' erano quivi raunate.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fat. 13. 50; 14. 19. <sup>c</sup> ver. 20, e rif. Fat. 21. 25. <sup>a</sup> 1 Cor. 9. 20. Gal. 2. 3; 5. 2. <sup>a</sup> Fat. 15. 28, 29. Tal. 2. 4.. d Fat. 13. 1. Fat. 13. 1d. 9 1 Cor. 9. 20. Gal. 2. 3; 5. 2. 'm. 1. 5. Fat. 10.30.

14 E una certa donna, chiamata per nome Lidia, mercatante di porpora, della città di Tiatiri, la qual serviva a Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aperse il suo cuore<sup>a</sup>, per attendere alle cose dette da Paolo.

15 E dopo che fu battezzata ella e la sua famiglia, ci prego dicendo: Se voi mi avete giudicata esser fedele al Signore, entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci

fece forza.

16 Or avvenne, come noi andavamo all' orazione, che noi incontrammo una fanticella, che avea uno spirito di Pitoneb, la quale con indovinare faces gran profitto suoi padroni.

17 Costei, messasi a seguitar Paolo e noi, gridava, dicendo: Questi uomini son servitori dell' Iddio altissimo, e vi annun-

ziano la via della salute.

18 E fece questo per molti giorni; ma essendone Paolo annoiato, si rivoltò, e disse allo spirito: Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca fuor di lei. Ed egli uscì in quello stante <sup>c</sup>

19 Or i padroni d'essa, veggendo che la speranza del lor guadagno era svanita<sup>d</sup>, presero Paolo, e Sila, e li trassero alla corte a' rettori<sup>e</sup>;

20 E presentatili a' pretori, dissero:

Questi uomini turbano la nostra città!; perciocchè son Giudei:

21 E annunziano de' riti, i quali non è lecito a noi, che siam Romani, di ricevere,

nè di osservare.

22 La moltitudine ancora si levò tutta insieme contro a loro; e i pretori, stracciate loro le vesti, comandarono che fosser frustati<sup>5</sup>.

23 E dopo aver loro data una gran battitura, li misero in prigione, comandando al prigioniere di guardarli sicuramente.

24 Il quale, ricevuto un tal comandamento, li mise nella prigione più addentro, e serrò loro i piedi ne' ceppi.

25 Or in su la mezzanotte, Paolo e Sila, facendo orazione, cantavano inni a Dio;

e i prigioni li udivano.

26 E di subito si fece un gran tremoto, talchè i fondamenti della prigione furono scrollati; e in quello stante tutte le porte si apersero, e i legami di tutti si sciolsero.

27 E il prigioniere, destatosi, e vedute le porte della prigione aperte, trasse fuori la spada, ed era per uccidersi, pensando che i prigioni se ne fosser fuggiti.

28 Ma Paolo gridò ad alta voce, dicendo: Nonfarti male alcuno; perciocchè noi

mam tutti qui.

29 Ed egli, chiesto un lume, saltò den-

tro; e tutto tremante, si gettò a' piedi di Paolo e di Sila;

30 E menatili fuori, disse: Signori, che

mi conviene egli fare per esser salvato ?
31 Ed essi dissero: Credi nel Signor Gesù Cristo, e sarai salvato tu, e la casa tua!

32 Ed essi annunziarono la parola del Signore a lui, e a tutti coloro ch'erano in casa sua.

33 Ed egli, presili in quell' istessa ora della notte, lavo loro le piaghe. Poi in quell' istante fu battezzato egli, e tutti i suoi.

34 Poi, menatili in casa sua, mise loro la tavola<sup>m</sup>; e giubilava d' avere, con tutta la sua casa, creduto a Dio.

35 Ora, come fu giorno, i pretori mandarono i sergenti a dire al prigioniere:

Lascia andar quegli uomini.

36 E il prigioniere rapportò a Paolo queste parole, dicendo: I pretori hanno mandato a dire che siate liberati; ora dunque uscite, e andatevene in pace.

37 Ma Paolo disse loro: Dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudicio, noi che siam Romani<sup>n</sup>, ci hanno messi in prigione; ed ora celatamente ci mandano fuori! La cose non andrà così; anzi, vengano eglino

stessi, e ci menino fuori. 38 E i sergenti rapportarono queste parole a' pretori; ed essi temettero, avendo

inteso ch' erano Romani.

39 E vennero, e li pregarono di perdonar loro; e menatili fuori, li richiesero d'uscir della città.

40 Ed essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia; e veduti i fratelli, li consolarono, e poi si dipartirono.

Paolo in Tessalonica e in Berrea.

17 ED essendo passati per Anfipoli, e per Apollonia, vennero in Tessalonica, dove era la sinagoga de' Giudei; 2 E Paolo, secondo la sua usanza, entrò

da loro; e per tre sabati tenne loro ragio-namenti tratti dalle scritture,

3 Dichiarando, e proponendo loro, ch' era convenuto che il Cristo sofferisse, e risuscitasse da' morti<sup>p</sup>; e ch' esso, (il quale, disse egli, io vi annunzio) era Gesù il Cristo.

4 E alcuni di loro credettero, e si aggiunsero con Paolo e Sila; come anche gran numero di Greci religiosi, e delle

donne principali non poche.

5 Ma i Giudei, ch'erano increduli, mossi d' invidia, preser con loro certi uomini malvagi della gente di piazza; e raccolta una turba, commossero a tumulto la città; e avendo assalita la casa di Giasone<sup>q</sup>, cercavano di trarli fuori al popolo.

Mat. 10. 18. J 1 ne A.; Giov. 3. 16, 36; <sup>4</sup> Luc. 24. 45. <sup>b</sup> 1 Sam. 28. 7. d Fat. 19. 25, 26. Fat. 2. 37; 9. 6. <sup>9</sup> 2 Cor. 11. 23, 25. 1 Tess. 2. 2. Fat. 6. 47. 1 Giov. 5. 10. Luc. 5. 29; 19. 6. Fut. 13. 11, e rif. P Luc. 21, 26, 46. <sup>2</sup> Rom. 16. 21.

6 Ma. non avendoli trovati trassero Giasone, e alcuni de' fratelli, a' rettori della città, gridando: Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono eziandio venuti

7 E Giasone li ha raccolti; ed essi tutti fanno contro agli statuti di Cesare, dicen-

do esservi un altro re, cioè Gesu.

8 E commossero il popolo, e i rettori della città, che udivano queste cose.

9 Ma pure essi, ricevuta cauzione da Giasone, e dagli altri, li lasciarono andare.

10 E i fratelli subito di notte mandarono via Paolo e Sila, in Berrea; ed essi, essendovi giunti, andarono nella sina-

goga de' Giudei.

11 Or costoro furon più generosi che gli altri ch' erano in Tessalonica; e con ogni prontezza ricevettero la parola, esaminando tuttodi le scritture, per vedere se queste cose stavano così c

12 Molti adunque di loro credettero, e non piccol numero di donne Greche ono-

rate, e d'uomini.
13 Ma, quando i Giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era da Paolo stata annunziata eziandio in Berrea, vennero anche là, commovendo le turbe.

14 Ma allora i fratelli mandarono prontamente fuori Paolo, acciocchè se ne andasse, facendo vista di undare al mare; e

Sila, e Timoteo rimasero quivi.

Paolo in Atene; discorso nell' Areopayo.

15 E coloro che aveano la cura di por Paolo in salvo, lo condussero sino in Atene; e ricevuta da lui commission di dure a Sila, e a Timoteo, che quanto prima venissero a lui, si partirono. 16 Ora, mentre Paolo li aspettava in

Atene, lo spirito suo s' inacerbiva in lui,

veggendo la città piena d' idoli. 17 Egli adunque ragionava nella sinagoga co' Giudei, e con le persone religiose, e ogni di in su la piazza con coloro che si scontravano.

18 E alcuni de' filosofi Epicurei, e Stoici, conferivan con lui. E alcuni dicevano: Che vuol dire questo cianciatore? E gli altri: Egli pare essere annunziatore di dii stranieri; perciocchè egli evangelizzava loro Gesu, e la risurrezione.

19 E lo presero, e lo menarono nell' A-reopago, dicendo: Potrem noi sapere qual sia questa nuova dottrina, la qual tu pro-

20 Perciocche tu ci rechi agli orecchi cose strane; noi vogliamo dunque sapere

che cosa si vogliano coteste cose.

21 (Or tutti gli Ateniesi, e i forestieri che dimoravano in quella città, non vacavano ad altro, che a dire, o ad udire alcuna cosa di nuovo.)

22 E Paolo, stando in piè in mezzo dell' Areopago, disse: Uomini Ateniesi, le vi veggo quasi troppo religiosi in ogn. cosa.

23 Perciocche, passando, e considerando le vostre deità, ho trovato eziandío una tare, sopra il quale era scritto, ALL' Il-DIO SCONOSCIUTO. Quello adunque il qual voi servite, senza conoscerlo, in ve l' annunzio.

24 L' Iddio che ha fatto il mondo, tutte le cose che sono in esso, essendo Ngnore del cielo e della terra, non abita n

tempii fatti d' opera di manid.

25 E non è servito per mani d'uomir. come avendo bisogno d'alcuna cosa; est che dà a tutti e la vita, e il fiato, ed ogni cosa e.

26 E ha fatto d'un medesimo sangue tutta la generazion degli uomini, per abtar sopra tutta la faccia della terra, avendo determinati i tempi prefissi, e i confin della loro abitazione;

27 Acciocchè cerchino il Signore, se pur talora potessero, come a tastone, trovarlo: benchè egli non sia lungi da ciascun d

noig.

28 Conciossiachè in lui viviamo, e d moviamo, e siamo; siccome ancora alcuni de' vostri poeti hanno detto: Per-

ciocchè noi siamo eziandio sua progenie. 29 Essendo noi adunque progenie di Dio, non dobbiamo stimar che la Deita sia simigliante ad oro, o ad argento, o a pietra; a scoltura d'arte, e d'invenzione umana A

30 Avendo Iddio adunque dissimulati tempi dell' ignoranza , al presente dinunzia per tutto a tutti gli uomini che si rav-

veggano!.

31 Perciocche egli ha ordinato un giorno, nel quale egli giudicherà il mondo in giustizia<sup>m</sup>, per quell' uomo, il quale egli ha stabilito; di che ha fatta fede a tuti, avendolo suscitato da' morti.

32 Quando udirono mentovar la risur-rezion de' morti, altri se ne facevan beffe, altri dicevano: Noi ti udiremo un' altra

volta intorno a ciò.

33 E così Paolo usci del mezzo di loro.

34 E alcuni si aggiunsero con lui, e credettero; fra i quali fu anche Dionigio l' Areopagita, e una donna chiamata per nome Damaris, ed altri con loro.

Paolo in Corinto, poi in Efeso; ritorno in Gerusalemme.

18 ORA, dopo queste cose, Paolo si parti d' Atene, e venne in Corinto. 2 E trovato un certo Giudeo, chiamato

J. Is. 84. 16. Luc. 16. 29. t. 32. 8. Fet. 14. 17. <sup>2</sup> Fat. 16. 20. <sup>b</sup> Giov. 19. 12. <sup>e</sup> Gen. 2. 7. G 1 Piet. 2. 13. Giov. 5. 39. / Deut. 32. 8. Fat. 10. 42. 4 594t. 7. 48, ecc. 9. 18, ecc. Giob. 12. 10. Fat. 14. 16. Luc. 21. 47. 1 Piet. 4. 3. 390

per nome Aquila, di nazione Pontico, nuovamente venuto d' Italia, insieme con Priscilla, sua moglie a (perciocche Claudio avea comandato che tutti i Giudei si partissero di Roma), si accostò a loro.

3 E perciocche egli era della medesima arte, dimorava in casa loro, e lavorava b; perciocchè l'arte loro era di far padi-

glioni.

4 E ogni sabato faceva un sermone nella sinagoga<sup>c</sup>, e induceva alla fede Giudei e

Greci.

5 Ora, quando Sila e Timoteo furon venuti di Macedonia, Paolo era sospinto dallo Spirito, testificando a' Giudei che Gesù è il Cristo.

6 Ma, contrastando eglino, e bestemmiandod, egli scosse i suoi vestimenti, e disse loro: Il sangue vostro sia sopra il vostro capo, io ne son netto"; da ora innanzi io

andrò a' Gentili.

7 E partitosi di là, entrò in casa d' un certo chiamato per nome Giusto, il qual serviva a Dio; la cui casa era attenente alla sinagoga.

8 Or Crispo', capo della sinagoga, credette al Signore, con tutta la sua famiglia; molti ancora de' Corinti, udendo

Paolo, credevano, ed erano battezzati.

9 E il Signore disse di notte in visione a Paolo: Non temere; ma parla, e non

tacereg.

10 Perclocchè io son teco, e niuno metterà le mani sopra te, per offenderti; conciossiachè io abbia un gran popolo in questa città.

11 Egli adunque dimorò quivi un anno, e sei mesi, insegnando fra loro la parola

di Dio.

12 Poi, quando Gallione fu proconsolo d' Acaia, i Giudei di pari consentimento si levarono contro a Paolo, e lo menarono al tribunale,

13 Dicendo: Costui persuade agli uomini di servire a Dio contro alla legge.

14 E come Paolo era per aprir la bocca, Gallione disse a Giudei: Se si trattasse di alcuna ingiustizia o misfatto, o Giudei, o vi udirei pazientemente, secondo la

ragione.

15 Ma, se la quistione è intorno a parole, e a nomi, e alla vostra legge<sup>a</sup>, proyvedeteci voi; perciocchè io non voglio esser giudice di coteste cose.

16 E li scacciò dal tribunale.

17 E tutti i Greci presero Sostene<sup>4</sup>, capo della sinagoga, e lo battevano davanti al tribunale; e Gallione niente si curava di queste cose.

18 Ora, quando Paolo fu dimorato quivi ancora molti giorni, prese commiato da' fratelli, e navigò in Siria, con Priscilla, ed Aquila; avendosi fatto tondere il capo in Cencrea, perciocchè avea voto!

19 Ed essendo giunto in Efeso, li lasciò quivi. Or egli entrò nella sinagoga, e

fece un sermone a' Giudei.

20 Ed essi lo pregavano di dimorare appresso di loro più lungo tempo; ma egli

non acconsenti di farlo;

21 Anzi prese commiato da loro, dicendo: Del tutto mi convicne far la festa prossima in Gerusalemme<sup>m</sup>; ma io ritornero ancora a voi, se piace a Dio<sup>n</sup>. Così si parti per mare da Efeso.

22 Ed essendo disceso in Cesarea, sali in Gerusalemme; poi, dopo aver salutata la chiesa, scese in Antiochia.

23 Ed essendo quivi dimorato alquanto tempo, si partì, andando attorno di luogo in luogo per lo paese di Galazia, e di Frigia, confermando tutti i discepoli.

#### Apollo in Efeso e in Corinto.

24 Or un certo Giudeo, il cui nome eras Apollo, di nazione Alessandrino, uomoeloquente, e potente nelle scritture, arrivò in Efeso.

25 Costui era ammaestrato ne' principii. della via del Signore; e, fervente di spirito, parlava, e insegnava diligentemente le cose del Signore, avendo sol conoscenza del battesimo di Giovannio.

26 E prese a parlar francamente nella sinagoga. E Aquila, e Priscilla, uditolo, lo presero con loro, e gli esposero più

appieno la via di Dio.

27 Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli *vel* confortarono, e scrissero a' discepoli che l'accogliessero. Ed egli, essendo giunto là, conferi molto a coloro che avean creduto per la grazia<sup>p</sup>.

28 Perciocche con grande sforzo convinceva pubblicamente i Giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il

Cristo.

Terzo viaggio missionario di Paolo—L' evangelo predicato in Efeso—Tumulto suscitato da Demetrio.

19 OR avvenne, mentre Apollo era in Ccrinto, che Paolo, avendo traversate le provincie alte, venne in Efeso; e trovati quivi alcuni discepoli, disse loro:

2 Avete voi ricevuto lo Spirito Santo, dopo che avete creduto? Ed essi gli dissero: Anzi non pure abbiamo udito se vi è uno Spirito Santo<sup>q</sup>.

3 E Paolo disse loro: In che dunque siete stati battezzati? Ed essi dissero: Nel battesimo di Giovanni.

4 E Paolo disse: Certo, Giovanni bat-

<sup>\*</sup>Rom. 16. 3. 1 Cor. 16. 19. 5 Fat. 20. 34. 1 Tess. 2. 9. Ezec. 3. 18. 19. 1 Cor. 1. 14. 5 Fat. 23. 11. Fat. 13. 14, e rif. Fat. 13. 45, 46, e rif. Fat. 23. 29; 25. 19. 1 Cor. 1. 1. 15. Fat. 19. 3. P1 Cor. 3. 5, ecc. Ezec. 3. 18, 19. <sup>n</sup> Giac. 4. 15. P 1 Cor. 3. 5, ecc. Fat. 8, 16,

tezzò del battesimo di penitenza a, dicendo al popolo che credessero in colui che veniva dopo lui, cioè, in Cristo Gesù. 5 E udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù.

6 E dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo venne sopra loro, e parlavano lingue strune<sup>b</sup>, e profetizzavano.

7 Or tutti questi uomini erano intomo

di dodici.

8 Poi egli entrò nella sinagoga<sup>o</sup>, e parlava francamente, ragionando per lo spazio di tre mesi, e persuadendo le cose appar-

tenenti al regno di Dio.

9 Ma, come alcuni s' induravano, ed erano increduli, dicendo male di quella professione, in presenza della moltitudine, *egli*, di**partitosi da loro, separ**ò i discepoli, facendo ogni di sermone nella scuola d' un certo Tiranno.

10 E questo continuò lo spazio di due anni; talchè tutti coloro che abitavano nell' Asia, Giudei e Greci, udirono la Giudei e Greci, udirono la

parola del Signor Gesù.

11 E Iddio faceva delle non volgari potenti operazioni per le mani di Paolo d.

12 Talché eziandío d' in sul suo corpo si portavano sopra gl' infermi degli sciugatoi, e de' grembiuli; e le infermità si partivano da loro, e gli spiriti maligni uscivan di loro.

13 Or alcuni degli esorcisti Giudei, che andavano attorno, tentarono d'invocare il nome del Signor Gesù sopra coloro che aveano gli spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù, il quale Paolo prediça.

14 E coloro che facevano questo eran certi figliuoli di Sceva, Giudeo, principal

sacerdote, in numero di sette.

15 Ma lo spirito maligno, rispondendo, disse: Io conosco Gesù, e so chi è Paolo;

ma voi chi siete?

16 E l' uomo che avea lo spirito ma-ligno si avventò a loro; e soprafiattili, fece loro forza; talchè se ne fuggiron di quella casa, nudi e feriti.

17 E questo venne a notizia a tutti i Giudei e Greci che abitavano in Efeso; e timore cadde sopra tutti loro, e il nome

del Signor Gesu era magnificato.

18 E molti di coloro che aveano creduto venivano, confessando e dichiarando le

cose che aveano fatte.

19 Molti ancora di coloro che aveano esercitate le arti curiose, portarono in-sieme i libri, e li arsero in presenza di tutti; e fatta ragion del prezzo di quelli, si trovò che ascendeva a cinquantamila denari d'argento.

20 Così la parola di Dio cresceva po-

rentemente, e si rinforzava.

21 Ora, dopo che queste cose furono compiute, Paolo si mise nell' animo di andare in Gerusalemme, passando per la Macedonia, e per l'Acaia, dicendo: Dopo che jo saro stato quivi, mi conviene ancora veder Roma/.

22 E mandati in Macedonia due di coloro che gli ministravano, cioè Timoteo ed Erasto, egli dimorò ancora alquanto

tempo in Asia.

23 Or in quel tempo nacque non piccol

turbamento" per la professione.

24 Perciocchè un certo chiamato per nome Demetrio, intagliator d'argento, che faceva de' piccoli tempii di Diana d'argento, portava gran profitto agli artefici. 25 Costui, raunati quelli, e tutti gli altri che lavoravano di cotali cose, disse:

Uomini, voi sapete che dall' esercizio di quest' arte viene il nostro guadagno.

26 Or voi vedete, ed udite, che questo Paolo, con le sue persuasioni, ha sviata gran moltitudine, non solo in Efeso, na quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli non son dii, che son fatti di Lavoro di manif mani i.

27 E non vi è solo pericolo per noi, che quest' arte particolare sia discreditata; ma ancora che il tempio della gran dei Diana sia reputato per nulla; e che la maestà d'essa, la qual tutta l'Asia, anz tutto il mondo adora, non sia abbattuta.

28 Ed essi, udite queste cose, ed essendo ripieni d'ira, gridarono, dicendo: Grande

è la Diana degli Efesii.

29 E tutta la città fu ripiena di confusione; e tratti a forza Gaio, ed Aristarco, Macedoni, compagni del viaggio di Paolo, corsero di pari consentimento a furore nel teatro.

30 Or Paolo voleva presentarsi al po-

polo; ma i discepoli non gliel permisero. 31 Alcuni eziandio degli Asiarchi, che gli erano amici, mandarono a lui, pregandolo che non si presentasse nel teatro.

32 Gli uni adunque gridavano una cost, gli altri un' altra; perciocchè la raunanza era confusa; e i più non sapevano per qual cagione fosser raunati.

33 Ora, d'infra la moltitudine fu prodotto Alessandro, spingendolo i Giudei innanzi. E Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva cringare al popolo a lodifesa

34 Ma, quando ebber riconosciuto ch'egli era Giudeo, si fece un grido da tutti, che gridarono lo spazio d'intorno a du ore: Grande è la Diana degli Efesii.

35 Ma il cancelliere, avendo acquetata la turba, disse: Uomini Efesii, chi è pur l'uomo che non sannia che la città de-

l'uomo, che non sappia che la città degli Efesii è la sagrestana della gran dea Diana, e dell' imriagine caduta da Giove?

<sup>7</sup>at. 3. 11. b Fat. 2. 4; 10. 46. c Fa 3. 11. Rom. 15. 24—28. 2 Cor. 1. 8. Fat. 5. 15. d Mar. 16. 20. · Sal. 115. 4. Is. 44. 10-21.

**36 Essendo adunque queste cose fuor di** 1 contradizione, conviene che voi vi acque-

tiate, e non facciate nulla di precipitato. 37 Conciossiache abbiate menati qua questi uomini, i quali non sono ne sacri-

leghi, nè bestemmiatori della vostra dea. 38 Se dunque Demetrio, e gli artefici che son con lui, hanno alcuna cosa contro ad alcuno, si tengono i piati, e vi sono i proconsoli; facciansi eglino citar gli uni gli altri.

39 E se richiedete alcuna cosa intorno ad altri affari, ciò si risolverà nella rau-

nanza legittima.

40 Perciocche noi siamo in pericolo d'essere accusati di sedizione per lo giorno d' oggi; non essendovi ragione alcuna, per la quale noi possiamo render conto di questo concorso. E dette queste cose, licenziò la raunanza.

Paolo visita nuovamente la Macedoniu e la Greoia; poi torna in Aria.

20 ORA, dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, chiamati a sè i discepoli, e abbracciatili, si parti per andare in Macedonia.

2 E dopo esser passato per quelle parti, e averli con molte parole confortati, ven-

ne in Grecia;

3 Dore quando fu dimorato tre mesi, essendogli poste insidie da' Giudei, se fosse navigato in Siria, il parer fu che ritornasse per la Macedonia.

4 Or Sopatro Berreese l'accompagnò fino in Asia; e de' Tessalonicesi: Aristarco, e Secondo, e Gaio Derbese, e Timoteo; e di que' d' Asia: Tichico, e Trofino.

5 Costoro, andati innanzi, ci aspettarono

in Troas.

6 E noi, dopo i giorni degli azzimi, partimmo da Filippi, e in capo di cinque giorni arrivammo a loro in Troas, dove

dimorammo sette giorni.

7 E nel primo giorno della settimana<sup>a</sup>, essendo i discepoli raunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, fece loro un sermone, e distese il ragionamento sino a mezzanotte.

8 Or nella sala, ove eravamo raunati, vi

erano molte lampane.

9 E un certo giovanetto, chiamato per nome Eutico, sedendo sopra la finestra, sopraffatto da profondo sonno, mentre **Paolo tirava il suo ragionamento in lungo,** traboccato dal sonno, cadde giù dal terzo solaio, e fu levato morto.

10 Ma Paolo, sceso a basso, si getto sopra lui, e l'abbracció, e disse: Non tumultuate; perciocchè l'anima sua è in

luic

11 Poi, essendo risalito, e avendo rotto

lungamente ragionato sino all' alba, si dipartì così.

12 Or menarono quivi il fanciullo vi-

vente, onde furono fuor di modo consolati. 13 E noi, andati alla nave, navigammo in Asso, con intenzione di levar di la Paolo; perciocchè egli avea così determinato volendo egli far quel cammino per

14 E avendolo scontrato in Asso, lo

levammo, e venimmo a Mitilene.

15 E navigando di la, arrivammo il giorno seguente di rincontro a Chio; e il giorno appresso ammainammo verso Samo; e fermatici in Trogillio, il giorno

seguente giungemmo a Mileto. 16 Perciocche Paolo avea deliberato di navigare oltre ad Eleso, per non avere a consumar tempo in Asia; conciossiachè egli si affrettasse per essere, se gli era possibile, al giorno della Pentecosta in Gerusalemme.

Discorso di Paolo agli anziani di Efeso.

17 E da Mileto mandò in Efeso, a far

chiamare gli anziani della chiesa.

18 E quando furono venuti a lui, egli disse loro: Voi sapete in qual maniera, dal primo giorno che io entrai nell' Asiad,

io sono stato con voi in tutto quel tempo; 19 Servendo al Signore, con ogni umiltà e con molte lagrime, e prove, le quali mi sono avvenute nelle insidie de' Giudei.

20 Come io non mi son ritratto d' annunziarvi, e insegnarvi, in pubblico, e per le case, cosa alcuna di quelle che son giovevoli:

21 Testificando a' Giudei, ed a' Greci, la conversione a Dio, e la fede nel Signor

nostro Gesù Cristo.

22 Ed ora, ecco, io, cattivato dallo Spirito, vo in Gerusalemme, non sapendo le cose che mi avverranno in essa;

23 Se non che lo Spirito Santo mi testifica per ogni città", dicendo che legami

e tribolazioni mi aspettano.

24 Ma io non fo conto di nulla; e la mia propria vita non mi è cara, appresso all' adempier con allegrezza il mio corso e il ministerio il quale ho ricevuto dal Signor Gesu', che è di testificar l' evangelo della grazia di Dio.

25 Ed ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali io sono andato e venuto, predicando il regno di Dio, non vedrete più la

mia faccia.

26 Perciò ancora, io vi protesto oggi, che io son netto del sangue di tutti.

27 Perciocchè io non mi son tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio.

28 Attendete dunque a voi stessi, e a il pane, e preso cibo, dopo avere ancora | tutta la greggia, nella quale lo Spirito

Mat. 9, 24. d Fat. 18. 19; 19. 1, ecc. 7. d Gal. 1. 1. d Fat. 18. 6, e rif. \*1 Cor. 16. 2. Apoc. 1. 10. 5 1 Re 17. 21. 2 Re 4. 34. Mat. Fat. 21. 4, 11. Frat. 21. 13. Rom. 8. 35. 5 2 Tim. 4. 7. Fat. 21. 4, 11.

Santo vi ha costituiti vescovi<sup>a</sup>, per pascer la chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue.

29 Perciocche io so questo: che dopo la mia partita, entreranno fra voi de' lupi rapaci<sup>b</sup>, i quali non risparmieranno la

30 E che d'infra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose per-

verse, per trarsi dietro i discepoli.
31 Perciò, vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, giorno e notte, non son restato d'ammonir ciascuno con lagrime.

32 E al presente, fratelli, io vi raccomando a Dio, e alla parola della grazia di lui, il quale è potente da continuar d'edificarvi, e da darvi l'eredità con tutti i santificati d.

33 Io non ho appetito l' argento, nè l'oro, nè il vestimento d'alcuno.

34 E voi stessi sapete che queste mani hanno sovvenuto a' bisogni miei, e di coloro ch' erano meco.

35 In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi, si convengono così sopportar gl' infermi<sup>g</sup>; e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il qual disse: Più felice cosa è il dare che il ricevere.

36 E quando ebbe dette queste cose, si pose inginocchioni, ed orò con tutti loro.

37 E si fece da tutti un gran pianto; e gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano; 38 Dolenti principalmente per la parola ch' egli avea detta, che non vedrebbero più la sua faccia. E l'accompagnarono

alla nave.

Paolo, tornato in Gerusalemme, è arrestato vel tempio.

21 OKA, dopo che di rimani di la loro, navigammo, e per diritto corso di giorno seguente a ORA, dopo che ci fummo divelti da arrivammo a Coo, e il giorno seguente a Rodi, e di là a Patara.

2 E trovata una nave che passava in

Fenicia, vi montammo su, e facemmo

vela.

3 E scoperto Cipri, e lasciatolo a man sinistra, navigammo in Siria, ed arrivam-mo a Tiro; perciocche quivi si dovea scaricar la nave.

4 E trovati i discepoli, dimorammo quivi sette giorni; ed essi, per lo Spirito, dicevano a Paolo, che non salisse in Geru-

salemme h.

5 Ora, dopo che avemmo passati quivi que' giorni, ci partimmo, e mettemmo in cammino, accompagnati da tutti loro, con le mogli, e figliuoli, fin fuor della città; e postici inginocchioni in sul lito, facemmo orazione.

6 Poi, abbracciati gli uni gli altri, mon-

tammo in su la nave; e quelli se ne tornarono alle case loro.

7 E noi, compiendo la navigazione, di Tiro arrivammo a Ptolemaida; e salutati i fratelli, dimorammo un giorno appresso di loro.

8 E il giorno seguente, essendo partit, arrivammo a Cesarea; ed entrati in cas: di Filippo l' evangelista, ch' era l' une de' sette, dimorammo appresso di lui.

9 Or egli avea quattro figliuole vergin.,

le quali profetizzavano !.

10 E dimorando noi quivi molti giora. un certo profeta, chiamato per nome Agabo<sup>m</sup>, discese di Giudea.

11 Ed egli, essendo venuto a noi, e prese la cintura di Paolo, se ne legò le mani el i piedi, e disse: Questo dice lo Spirite Santo: Così legheranno i Giudei in Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintuz, e lo metteranno nelle mani de' Gentili'

12 Ora, quando udimmo queste cose, e noi, e que del luogo, lo pregavamo che non salisse in Gerusalemme.

13 Ma Paolo rispose: Che fate voi, piangendo, e macerandomi il cuore! conciossiache io sia tutto presto, non sel d'esser legato, ma eziandío di morire in Gerusalemme, per lo nome del Signor Gesta.

14 E non potendo egli esser persuasa noi ci acquetammo, dicendo: La volonta

del Signore sia fatta.

15 E dopo que' giorni, ci mettemmo in ordine, e salimmo in Gerusalemme.

16 E con noi vennero eziandio alcui. de' discepoli di Cesarea, menando con loro un certo Mnason Cipriano, antico discepolo, appo il quale dovevamo albergare.

17 Ora, come fummo giunti in Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente.

18 E il giorno seguente, Paolo entre con noi da Giacomo; e tutti gli anziani vi si trovarono.

19 E Paolo, salutatili, raccontò loro ad una ad una le cose che il Signore avez fatte fra i Gentili, per lo suo ministerio".

20 Ed essi, uditele, glorificavano Iddio; poi dissero a Paolo: Fratello, tu vedi quante migliaia vi sono de' Giudei che hanno creduto; e tutti son zelanti della

21 Or sono stati informati intorno a te, che tu insegni tutti i Giudei, che son fra i Gentili, di rivoltarsi da Mosè, dicendo che non circoncidano i figliuoli, e nul

camminino secondo i riti.

22 Che devesi adunque fare? del tutto conviene che la moltitudine si raduni, perciocchè udiranno che tu sei venuto.

23 Fa dunque questo che ti diciamo.

Noi abbiamo quattro uomini, che hanno: tano: Emmi egli lecito di dirti qualche

un voto sopra loro.

24 Prendili teco, e purificati con loro, e fa la spesa con loro; acciocchè si tondano il capo a, e tutti conoscano che non è nulla di quelle cose delle quali sono stati informati intorno a te; ma che tu ancora procedi osservando la legge.

25 Ma, quant' è a' Gentili che hanno creduto, noi ne abbiamo scritto, avendo statuito che non osservino alcuna cosa tale; ma solo che si guardino dalle cose sacrificate agl' idoli, e dal sangue, e dalle cose soffocate, e dalla fornicazione

26 Allora Paolo, presi seco quegli uomini, il giorno seguente, dopo essersi con loro purificato, entrò con loro nel tempio c, pubblicando i giorni della purificazione esser compiuti, infino a tanto che l'offerta fu presentata per ciascun di loro.

27 Ora, come i sette giorni erano presso che compiuti, i Giudei dell' Asia, vedutolo nel tempio, commossero tutta la moltitudine, e gli misero le mani addosso,

28 Gridando: Uomini Israeliti, venite al soccorso; costui è quell' uomo, che insegna per tutto a tutti una dottrina che è contro al popolo, e contro alla legge, e contro a questo luogo; e oltre a ciò, ha eziandio menati de Greci dentro al tempio, e ha contaminato questo santo luogo. 29 (Perciocche dinanzi avean veduto

Trofimo Efesio nella città con Paolo, e pensavano ch' egli l' avesse menato den-

tro al tempio.)

30 E tutta la città fu commossa, e si fece un concorso di popolo; e preso Paolo, lo trassero fuor del tempio; e subito le porte furon serrate.

31 Ora, com' essi cercavano d' ucciderlo, il grido salì al capitano della schiera, che

tutta Gerusalemme era sottosopra

32 Ed egli in quello stante prese de' soldati, e de' centurioni, e corse a' Giudei. Ed essi, veduto il capitano, e i soldati, restarono di batter Paolo.

33 E il capitano, accostatosi, lo prese, e comandò che fosse legato di due catene d; poi domandò chi egli era, e che cosa avea

fatto.

34 E gli uni gridavano una cosa, e gli altri un' altra, nella moltitudine; laonde, non potendone egli saper la certezza, per lo tumulto, comando ch' egli fosse menato nella rocca.

35 E avvenne, quando egli fu sopra i gradi, ch' egli fu portato da' soldati, per

lo sforzo della moltitudine.

36 Conciossiachè la moltitudine del popolo lo seguitasse, gridando: Toglilo e

37 Or Paolo, come egli era per esser menato dentro alla rocca, disse al capi-

cosa? Ed egli disse: Sai tu Greco? 38 Non sei tu quell' Egizio, il quale a' di passati suscitò, e menò nel deserto

que' quattromila ladroni?

39 E Paolo disse: Quant' è a me, io son uomo Giudeo, da Tarso, cittadino di quella non ignobile città di Cilicia; or io ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo.

40 E avendoglielo egli permesso, Paolo, stando in piè sopra i gradi, fece cenno con la mano al popolo. E fattosi gran silenzio, parlò loro in lingua ebrea, di-

cendo:

Discorso di Paolo in sua difera, dinanzi al popolo.

22 UOMINI fratelli, e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa.

2 (Ora, quando ebbero udito ch' egli parlava loro in lingua ebrea, tanto più

fecero silenzio.) Poi disse:

3 Io certo son uomo Giudeo, nato in Tarso di Cilicia, e allevato in questa città a' piedi di Gamaliele, ammaestrato secondo l'isquisita maniera della legge de'padri, zelatore di Dio<sup>h</sup>, come voi tutti siete

oggi; 4 Che ho perseguitata questa professione sino alla morte, mettendo ne' legami, e in prigione uomini e donne.

5 Come mi son testimoni il sommo sacerdote, e tutto il concistoro degli anziani; da cui eziandio avendo ricevute lettere a' fratelli<sup>1</sup>, io andava in Damasco, per menar prigioni in Gerusalemme quegli ancora ch' erano quivi, acciocchè fosser puniti.

6 Or avvenne che mentre io era in cammino, e mi avvicinava a Damasco, in sul mezzodi, di subito una gran luce mi fol-

gorò d' intorno dal cielo.

7 Ed io caddi in terra, e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perchè mi perseguiti?

8 Ed io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io son Gesti il Nazareo, il

qual tu perseguiti.

9 Or coloro che eran meco videro ben la luce, e furono spaventati; ma non udiron la voce di colui che parlava meco.

10 Ed io dissi: Signore, che debbo io fare? E il Signor mi disse: Levati, e va in Damasco; e quivi ti sarà parlato di tutte le cose che ti sono ordinate di fare.

11 Ora, perciocchè io non vedeva nulla, per la gloria di quella luce, fui menato per la mano da coloro ch' erano meco; e così entrai in Damasco.

condo la legge, al quale tutti i Giudei

12 Or un certo Anania, uomo pio se-

Fat. 24. 18. Fat. 20. 23. Luc. 28. 18. Gal. 1. 14. Fat. 8. 3, e rit. <sup>a</sup> Num. 6. 2, 13, 18. Fat. 18. 18. b Fat. 15. 20, 29. c Fat. iov. 19. 15. 2 Cor. 11. 22. Fil. 3. 5. Fat. 5. 34. fino al ver. 16: Fat. 9. 1—10, e rif.

che abitavano in Damasco rendevano

buona testimonianza,

13 Venne a me, ed essendo appresso a me, disse: Fratello Saulo, ricovera la vista. E in quello stante io ricoverai la vista, e lo riguardai.

14 Ed egli mi disse: L' Iddio de' nostri padri ti ha preordinato da conoscer la sua volontà, e da vedere il Giusto", e da udire

una voce dalla sua bocca b.

15 Perciocchè tu gli devi essere appo tutti gli uomini testimonio delle cose che tu hai vedute, ed udite ".

16 Ed ora, che indugi! levati, e sii battezzato, e lavato de' tuoi peccati, invo-

cando il nome del Signore

17 Or avvenne che dopo che io fui ritornato in Gerusalemme, orando nel tempio, mi venne un ratto di mente";

18 E vidi esso Signore che mi diceva: Affrettati, ed esci prestamente di Gerusalemme; perciocche essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me.

19 Ed io dissi: Signore, eglino stessi sanno che io incarcerava, e batteva per le raunanze coloro che credono in te.

20 E quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo martire, io ancora era presente, e acconsentiva alla sua morte, e guardava i vestimenti di coloro che l' uceidevano.

21 Ed egli mi disse: Vattene, perciocchè io ti manderò lungi a' Gentili<sup>g</sup>.

22 Or essi l'ascoltarono fino a questa parola; ma poi alzarono la lor voce, di-cendo: Togli via di terra un tal uomo; perciocche ei non conviene ch' egli viva.

23 E come essi gridavano, e gettavano i lor vestimenti, e mandavano la polvere

in aria,

24 Il capitano comandò che Paolo fosse menato dentro alla rocca, ordinando che si facesse inquisizion di lui per flagelli, per sapere per qual cagione gridavano così contro a lui.

25 Ma, come l'ebbero disteso con le coregge, Paolo disse al centurione ch' era quivi presente: Evvi egli lecito di flagel-lare un uomo Romano<sup>h</sup>, e non condan-

nato

26 E il centurione, udito ciò, venne, e lo rapportò al capitano, dicendo: Guarda ciò che tu farai, perciocchè quest' uomo è Romano.

27 E il capitano venne a Paolo, e gli disse: Dimmi, sei tu Romano? Ed egli

disse: Sì, certo.
28 E il capitano rispose: Io ho acquistata questa cittadinanza per gran somma di danari. E Paolo disse: Ma io l' ho anche di nascita.

29 Laonde coloro che doveano far l'inquisizion di lui si ritrassero subito da lui; e il capitano stesso ebbe paura, avendo saputo ch' egli era Romano; perciocche egli l'avea legato.

### Paolo dinanzi al Sinedrio.

30 E il giorno seguente, volendo sapa la certezza di ciò onde egli era accusato da' Giudei, lo sciolse da' legami, e comandò a' principali sacerdoti, e a tutti il lor concistoro, di venire. E menato Paolo a basso, lo presentò davanti i

23 E PAOLO, affissati gli occhi nel concistoro, disse: Fratelli, io, fino 2 questo giorno, ho conversato appo Iddio con ogni buona coscienza 4.

2 E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro ch' eran presso di lui di percuoterlo in su la bocca.

3 Allora Paolo gli disse: Iddio ti percoterà, parete scialbata; tu siedi per gitdicarmi secondo la legge, e trapassando la legge, comandi ch' io sia percosso.

4 E coloro ch' erano quivi presenti dissero: Ingiurii tu il sommo sacerdote di

Diof

5 E Paolo disse: Fratelli, io non sa peva ch' egli fosse sommo sacerdote' perciocche egli è scritto: Tu non dirai

male del principe del tuo popolo.

6 Or Paolo, sapendo che l'una parte en di Sadducei, e l'altra di Farisei, sclamo nel concistoro: Uomini fratelli, io son Fariseo, figliuol di Fariseo.; io son giudicato per la speranza a per la risurrazione cato per la speranza, e per la risurrezione de' morti.
7 E come egli ebbe detto questo, nacque

dissensione tra i Farisei, e i Sadducei; e la moltitudine si divise.

8 Perciocchè i Sadducei dicono che non vi è risurrezione, nè angelo, nè spirito<sup>q</sup>; ma i Farisei confessano e l' uno e l'altro.

9 E si fece un gridar grande. E gli Scribi della parte de' Farisei, levatisi, contendevano, dicendo: Noi non trovia-mo male alcuno in quest' uomo"; che se uno spirito, o un angelo, ha parlato a lui', non combattiamo contro a Dio<sup>t</sup>.

10 Ora, facendosi grande la dissensione. il capitano, temendo, che Paolo non fosse da loro messo a pezzi, comandò a' soliati che scendessero giù, e lo rapissero del

mezzo di loro, e lo menassero nella rocca. 11 E la notte seguente, il Signore si presento a lui", e gli disse: Paolo, sta di buon cuore, perciocche, come tu hai renduta testimonianza di me in Gernsa-

d Rom. 10. 13. 2 Cor. 12.2. 2 Tim. 1. 8. Eb. 13. 18. Fil. 3.5. Fil. 3.5. <sup>c</sup> Fat. 23. 11. Fat. 16. 37. Es. 22. 28. 2 Fat. 5. 39. Fat. 7.58, ecc. Giov. 18.22. 2 Piet. 2. 10. Fil. 3.5. Fat. 18. 9; 27, 23, 21.

lemme, così convienti renderla ancora a l Roma.

. Congiura dei Giudei contro a Paolo. Egli vien mandato a Cesarea.

12 E quando fu giorno, certi Giudei fecero raunata, e sotto esecrazione si votarono, promettendo di non mangiare, nè bere, finchè non avessero ucciso Paolo.

13 E coloro che avean fatta questa con-

giura erano più di quaranta; 14 I quali vennero a' principali sacerdoti, ed agli anziani, e dissero: Noi ci siamo sotto esecrazione votati di non assaggiar cosa alcuna, finchè non abbiamo ucciso Paolo.

15 Or dunque, voi comparite davanti al capitano col concistoro, pregandolo che domani vel meni, come per conoscer più appieno del fatto suo; e noi, innanzi ch' egli giunga, siam presti per ucciderlo. 16 Ma il figliuolo della sorella di Paolo,

udite queste insidie, venne; ed entrato nella rocca, rapportò il fatto a Paolo. 17 E Paolo, chiamato a sè uno de cen-

turioni, disse: Mena questo giovane al capitano, perciocchè egli ha alcuna cosa da rapportargli.

18 Egli adunque, presolo, lo menò al capitano, e disse: Paolo, quel prigione, mi ha chiamato, e mi ha pregato ch' io ti meni questo giovane, il quale ha alcuna

cosa da dirti. 19 E il capitano, presolo per la mano, e ritrattosi in disparte, lo domando: Che

cosa hai da rapportarmi?

20 Ed egli disse: I Giudei si son convenuti insieme di pregarti che domane tu meni giù Paolo nel concistoro, come per informarsi più appieno del fatto suo.

21 Ma tu non prestar loro fede, perciocche più di quarant' uomini di loro gli hanno poste insidie, essendosi sotto esecrazione votati di non mangiare, nè bere, finche non l'abbiano ucciso; ed ora son presti, aspettando che tu lo prometta loro.

22 Il capitano adunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatte assaper queste

23 Pol, chiamati due de centurioni, disse loro: Tenete presti fin dalle tre ore della notte dugento soldati, e settanta cavalieri, e dugento sergenti, per andar fino in Cesarea.

24 Disse loro ancora che avessero delle cavalcature preste, per farvi montar su Paolo, e condurlo salvamente al governa-tore Felice.

25 Al quale egli scrisse una lettera del-

l'infrascritto tenore:

26 Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice: Salute.

Giudei, ed essendo in sul punto d'esser da loro ucciso, io son sopraggiunto co' soldati, e l'ho riscosso, avendo inteso ch'egli era Romano.

28 E volendo sapere il maleficio del quale l'accusavano, l'ho menato nel lor

29 E ho trovato ch' egli era accusato intorno alle quistioni della lor legge"; e che non vi era in lui maleficio alcuno

degno di morte, ne di prigione.

30 Ora, essendomi state significate le insidie che sarebbero da Giudei poste a quest' uomo, in quello stante l' ho mandato a te, ordinando eziandío a' suoi accusatori di dir davanti a te le cose che hanno contro a lui. Sta sano.

31 I soldati adunque, secondo ch' era loro stato ordinato, presero con loro Paolo, e lo condussero di notte in Antipatrida.

32 E il giorno seguente, lasciati i cavalieri per andar con lui, ritornarono alla rocca.

33 E quelli, giunti in Cesarea, e renduta la lettera al governatore, gli presentarono

ancora Paolo.

34 E il governatore, avendo letta la lettera, e domandato a Paolo di qual provincia egli era, e inteso ch' egli era di

35 Gli disse: Io ti udirò, quando i tuoi accusatori saranno venuti anch' essi. E comandò che fosse guardato nel palazzo

di Erode,

Paolo dinanzi al tribunale di Felice governatore.

24 ORA, cinque giorni appresso, il sommo sacerdote Anania discese, insieme con gli anziani, e con un certo Tertullo, oratore; e comparvero davanti al governatore contro a Paolo.

2 Ed esso essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo:

3 Godendo per te di molta pace, ed essendo molti buoni ordini stati fatti da te, a questa nazione, per lo tuo provvedimento, noi in tutto, e per tutto lo riconosciamo con ogni ringraziamento, eccellentissimo Felice.

4 Or acciocche io non ti dia più lungamente impaccio, io ti prego alie secondo la tua equità, tu ascolti quello che ab-

biamo a dirti in breve.

5 Che è, che noi abbiam trovato quest' uomo essere una peste, e commuover sedizione fra tutti i Giudei che son per lo mondo, ed essere il capo della setta de'

6 Il quale ha eziandio tentato di profanare il tempio; onde noi, presolo, lo vo-'infrascritto tenore:
26 Claudio Lisia, all'eccellentissimo governatore Felice: Salute.
27 Quest' uomo, essendo stato preso da'

levam giudicare secondo la nostra legge.
7 Ma il capitano Lisia sopraggiunto, con
grande morzo, ce l'ha tratto delle mani, e
l'ha mandato a te; 8 Comandando ezlandío che gli accusatori d'esso venissero a te; da lui potrai tu stesso, per l'esaminazione che tu ne farai, saper la verità di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo.

9 E i Giudei acconsentirono anch' essi a queste cose, dicendo che stavan così.

10 E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose: Sapendo che tu già da molti anni sei stato giudice di questa nazione, più animosamente parlo a mia difesa.

11 Poichè tu puoi venire in notizia che non vi son più di dodici giorni, che io salii

in Gerusalemme per adorare.

12 Ed essi non mi hanno trovato nel tempio disputando con alcuno, nè facendo raunata di popolo nelle sinagoghe, nè per la città.

13 Nè anche possono provare le cose,

delle quali ora mi accusano.

14 Ora, ben ti confesso io questo, che, secondo la professione, la quale essi chiamano setta, così servo all' Iddio de' padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge, e ne' profeti :

15 Avendo speranza in Dio, che la risurrezione de' morti, così giusti come ingiusti, la quale essi ancora aspettano, avverrà.

16 E intanto, io esercito me stesso in aver del continuo la coscienza senza offesa inverso Iddio, e inverso gli uomini.

17 Ora, in capo di molti anni, io son venuto per far limosine, e offerte alla mia

nuzioned.

18 Le quali facendo, mi hanno trovato purificato nel tempio, senza turba, e senza tumulto.

19 E questi sono stati alcuni Giudei dell' Asia, i quali conveniva che comparissero davanti a te, e fossero gli accusatori, se aveano cosa alcuna contro a me.

20 Ovvero, dicano questi stessi, se hanno trovato alcun misfatto in me, quando io mi son presentato davanti al concistoro.

21 Se non è di questa sola parola, che io gridai, essendo in piè fra loro: Io sono oggi giudicato da voi intorno alla risurrezione de' morti.

22 Or Felice, udite queste cose, li rimise ad un altro tempo, dicendo: Dopo che io sarò più appieno informato di questa professione, quando il capitano Lisia sarà venuto, io prenderò conoscenza de' fatti vostri.

23 E ordinò al centurione che Paolo fosse guardato, ma che fosse largheggiato, e ch' egli non divietasse ad alcun de suoi

di servirlo, o di venire a lui.

24 Or alcuni giorni appresso, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, la quale era Giudea, mandò a chiamar Paolo, e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù.

25 E ragionando egli della giustizia, della temperanza, e del giudizio a venire Felice, tutto spaventato, rispose: Al presente vattene; ma un'altra volta, quando io avrò opportunità, io ti manderò a chiamate.

26 Sperando insieme ancora che gli sarebber dati danari da Paolo, acciocchè lo liberasse; per la qual cosa ancora, mandandolo spesso a chiamare, ragionava con lui.

27 Ora, in capo di due anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo; e Felice volendo far cosa grata a' Giudei, lascio Paolo prigione.

Puolo compare dinanzi a Festo e si appelli a Cesare.

25 FESTO adunque, essendo entralo nella provincia, tre giorni apprese sali di Cesarea in Gerusalemme.

2 E il sommo sacerdote, e i principali de Giudei, comparvero dinanzi a lui, con-

tro a Paolo, e lo pregavano;

3 Chiedendo una grazia contro a hi ch'egli lo facesse venire in Gerusalemme, ponendo insidie, per ucciderlo per lo cammino.

4 Ma Festo rispose, che Paolo era guardito in Cesarea; e ch'egli tosto vi andrebb.

5 Quegli adunque di voi, disse egli, che potranno, scendano meco; e se vi è in quest uomo alcun misfatto, accusinlo.

6 Ed essendo dimorato appresso di lov non più di otto o di dieci giorni, disces in Cesarea; e il giorno seguente, postos a sedere in sul tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato davanti.

7 E quando egli fu giunto, i Giude ch' erano discesi di Gerusalemme, gli fu rono d'intorno, portando contro a Paclo molte, e gravi accuse, le quali però essi

non potevano provare.

8 Dicendo lui a sua difesa: Io non ho peccato nè contro alla legge de' Gindei, nè contro al tempio, nè contro a Cesare.

9 Ma Festo, volendo far cosa grata a' Giudei, rispose a Paolo, e disse: Vuoi tu salire in Gerusalemme, ed ivi esser giudicato davanti a me intorno a queste cose!

10 Ma Paolo disse: Io comparisco davanti al tribunal di Cesare, ove mi conviene esser giudicato; io non ho fatte torto alcuno a' Giudei, come tu stesso le

riconosci molto bene.

11 Perciocchè se pure ho misfatto, o commessa cosa alcuna degna di morte, non ricuso di morire; ma, se non è nulla di quelle cose, delle quali costoro mi accusano, niuno può donarmi loro nelle mani; io mi richiamo a Cesare.

12 Allora Festo, tenuto parlamento col consiglio, rispose: Tu ti sei richiamato a

Cesare! a Cesare andrai.

Fat. 21. 26, ecc. Fat. 26. 22, 23. Fat. 23. 1, e rif. Fat. 11. 29, 80. Rom. 15. 25. 1. 12. 3; 25. 9. Fat. 23. 12, 15. Fat. 24. 27, e rif.

# Paolo dinanzi ad Agrippa.

13 E dopo alquanti giorni, il re Agrippa, e Bernice, arrivarono in Cesarea, per salutar Festo.

14 E facendo quivi dimora per molti giorni, Festo raccontò al re l'affare di Paolo, dicendo: Un certo uomo è stato

lasciato prigione da Felice.

15 Per lo quale, quando io fui in Gerusalemme, comparvero davanti a me i principali sacerdoti, e gli anziani de' Giudei, chiedendo sentenza di condannazione contro a lui.

16 A' quali risposi che non è l' usanza de' Romani di donare alcuno, per farlo morire, avanti che l' accusato abbia gli accusatori in faccia, e gli sia stato dato luogo di purgarsi dell' accusa.

17 Essendo eglino adunque venuti qua, io, senza indugio, il giorno seguente, sedendo in sul tribunale, comandai che quell' uomo mi fosse menato davanti.

18 Contro al quale gli accusatori, essendo compariti, non proposero alcuna accusa

delle cose che io sospettava.

19 Ma aveano contro a lui certe quistioni intorno alla lor superstizione, e intorno ad un certo Gesù morto, il qual Paolo dicea esser vivente.

20 Ora, stando io in dubbio come io procederei nell' inquisizion di questo fatto, gli dissi se voleva andare in Gerusalemme, e quivi esser giudicato intorno a queste

21 Ma, essendosi Paolo richiamato ad Augusto, per esser riserbato al giudicio d' esso, io comandai ch' egli fosse guar-

dato, finchè io lo mandassi a Cesare.

22 E Agrippa disse a Festo: Ben vorrei ancor io udir cotest' uomo. Ed egli disse: Domani l' udirai.

23 Il giorno seguente adunque, essendo venuti Agrippa e Bernice, con molta pompa, ed entrati nella sala dell' udienza, co' capitani, e co' principali della città, per comandamento di Festo, Paolo fu menato quivi.

24 E Festo disse: Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui, del quale tutta la moltitu-dine de Giudei si è richiamata a me, in Gerusalemme, e qui, gridando che non convien ch' egli viva più.

25 Ma io, avendo trovato ch' egli non ha fatta cosa alcuna degna di morte, ed egli stesso essendosi richiamato ad Augusto,

io son deliberato di mandarglielo.

26 E perciocchè io non ho nulla di certo da scriverne al mio signore, l' ho menato qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, acciocchè, fattane l'inquisizione, io abbia che scrivere.

27 Perciocchè mi par cosa fuor di ragione di mandare un prigione, e non significar le accuse che son contro a lui.

26 E AGRIPPA disse a Paolo: Ei ti si permette di parlar per te medesimo. Allora Paolo, distesa la mano, parlò a sua difesa in questa maniera:

2 Re Agrippa, io mi reputo felice di dover oggi purgarmi davanti a te di tutte le cose, delle quali sono accusato da' Giudei.

3 Principalmente, sapendo che tu hai conoscenza di tutti i riti, e quistioni, che son fra i Giudei; perciò ti prego che mi ascolti pazientemente.

4 Quale adunque sia stata, dalla mia giovanezza, la mia maniera di vivere, fin dal principio, per mezzo la mia nazione in Gerusalemme, tutti i Giudei lo sanno.

5 Conciossiachè mi abbiano innanzi conosciuto fin dalla mia prima età, e sap-piano (se voglion renderne testimonian-za), che secondo la più squisita setta della nostra religione, son vivuto Fariseo<sup>a</sup>.

6 Ed ora, io sto a giudicio per la speranza è della promessa fatta da Dio a' padri.

7 Alla quale le nostre dodici tribu, servendo del continuo a Dio, giorno e notte, sperano di pervenire; per quella speranza sono io, o re Agrippa, accusato da' Giudei. 8 Che? è egli appo voi giudicato incre-dibile che Iddio risusciti i morti?

9 Ora dunque, quant' è a me, ben avea pensato che mi conveniva far molte cose contro al nome di Gesù il Nazareo.

10 Il che eziandio feci in Gerusalemme 4: e avendone ricevuta la podestà da' principali sacerdoti, io serrai nelle prigioni molti de' santi; e quando erano fatti mo-rire, io vi diedi la mia voce. 11 E spesse volte, per tutte le sinagoghe, con pene li costrinsi a bestemmiare; e

infuriato oltre modo contro a loro, li per-

seguitai fin nelle città straniere.

12 Il che facendo, come io andava e-ziandio in Damasco", con la podestà, e commissione da parte de' principali sacerdoti;

13 Io vidi, o re, per lo cammino, di mezzo giorno, una luce maggiore dello splendor del sole, la quale dal cielo lampeggiò intorno a me, e a coloro che facevano il

viaggio meco. 14 Ed essendo noi tutti caduti in terra, io udii una voce che mi parlò, e disse in lingua ebrea: Saulo, Saulo, perchè mi perseguiti! ei ti è duro di ricalcitrar con-

tro agli stimoli. 15 Ed io dissi: Chi sei tu, Signore? Ed egli disse: Io son Gesù, il qual tu perse-

16 Ma levati, e sta in piedi; perciocche per questo ti sono apparito, per ordinarti

Fat. 22. 3, e rif. Fat. 9, 8, ecc.

Luc. 24. 27, e rif.

Giov.

Fat. 8. 3, e rif,

ministro, e testimonio delle cose, le quali tu hai vedute; e di quelle ancora, per le quali io ti apparirò.

17 Riscotendoti dal popolo, e da' Gen-

tili, a' quali ora ti mando :

18 Per aprir loro gli occhi, e convertirli dalle tenebre alla luce ", e dalla podestà di Satana a Dio; acciocche ricevano, per la sede in me, remission de' peccati, e sorte fra i santificati.

19 Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste appari-

20 Anzi, prima a que' di Damasco, e poi in Gerusalemme, e per tutto il paese della Giudea, e a' Gentili, ho annunziato che si ravveggano, e si convertano a Dio, facendo opere convenevoli alla penitenza.

21 Per queste cose i Giudei, avendomi preso nel tempio, tentarono d' uccider-

22 Ma, per l'aiuto di Dio, son durato fino a questo giorno, testificando a piccoli, ed a grandi; non dicendo nulla, dalle cose infuori che i profeti e Mose hanno dette dovere avvenire c

23 Cioè: che il Cristo sofferirebbe; e ch' egli, ch' è il primo della risurrezion de' mortid, annunzierebbe luce al popolo,

e a' Gentili.

24 Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu farnetichie; le molte lettere ti mettono fuor del senno.

25 Ma egli disse: Io non farnetico, eccellentissimo Festo; anzi ragiono parole di verità, e di senno ben composto.

26 Perciocchè il re, al quale ancora parlo francamente, sa bene la verità di queste cose; imperocchè io non posso credere che alcuna di queste cose gli sia occulta; conciossiachè questo non sia stato fatto in un cantone.

27 O re Agrippa, credi tu a' profeti? io

so che tu ci credi.

28 E Agrippa disse a Paolo: Per poco che tu mi persuadi di divenir Cristiano.

29 E Paolo disse: Piacesse a Dio che, e per poco, ed affatto, non solamente tu, ma ancora tutti coloro che oggi mi ascoltano, divenissero tali quali son io, da questi legami infuori.

30 E dopo ch' egli ebbe dette queste cose, il re si levò, e insieme il governatore, e Bernice, e quelli che sedevano con :

loro.

31 E ritrattisi in disparte, parlavano gli uni agli altri, dicendo: Quest' uomo non ha fatto nulla che meriti morte, o prigione.

32 E Agrippa disse a Festo: Quest' uomo poteva esser liberato, se non si fosse

richiamato a Cesare.

Paolo mandato in Italia-Naufragio.

ORA, dopo che fu determinato che noi navigheremmo in Italia, Paolo, e certi altri prigioni, furono consegnati ad un centurione, chiamato per neue Giulio, della schiera Augusta.

2 E montati sopra una nave Adramatina, noi partimmo, con intenzion di costeggiare i luoghi dell' Asia, avendo con noi Aristarco Macedone Tessalonicese

3 E il giorno seguente arrivammo a Sidon; e Giulio, usando umanità inverse Paolo, gli permise di andare a' suoi amic. perchè avesser cura di lui.

4 Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipri; perciocchè i venti erano con-

trari.

5 E passato il mar di Cilicia, e di Parfilia, arrivammo a Mira di Licia.

6 E il centurione, trovata qui una mare Alessandrina che faceva vela in Italia d

fece montar sopra.

7 E navigando per molti giorni lente mente, e appena pervenuti di rinconto Gnido, per l'impedimento che ci dava l' vento, navigammo sotto Creti, di rincultro a Salmona.

8 E costeggiando quella con gran difficoltà, venimmo in un certo luogo, dete Belli porti, vicin del quale era la città di

9 Ora, essendo già passato molto tempo ed essendo la navigazione omai pericolosi conciossiache anche il digiuno fosse 🕮 passato, Paolo ammoni que' della na

10 Dicendo loro: Uomini, io veggo de la navigazione sarà con offesa, e grave danno, non solo del carico, e della nare ma anche delle nostre proprie persone.

11 Ma il centurione prestava più fede al padron della nave, e al nocchiero, che

alle cose dette da Paolo.

12 E perché il porto non era ben posto da vernare, i più furono di parere di partirsi di là, per vernare in Fenice. porto di Creti, che riguarda verso il vento Libeccio, e Maestro; se pure in alcun modo potevano arrivarvi.

13 Ora, messosi a soffiar l' Austro, pensando esser venuti a capo del lor proponimento, levate le ancore, costeggiarand

Creti più da presso.

14 Ma, poco stante, a quella percisi un vento turbinoso, che si domanda Euro clidone.

15 Ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, noi la la sciammo in abbandono: e così eravante portati.

16 E scorsi sotto una isoletta chiamata Clauda, appena potemmo avere in nostri

potere lo schifo.

<sup>7</sup>s. 35. 5; 42. 7. Luc. 1. 79. Giov. 8. 12. 1 Tess. 5. 5. 1 Piet. 2. 9. 7. 15. 20. 1 Cor. 1. 23; 2. 14. 7 Fat. 25. 11. 7 Fat. 24. Luc. 21. 7. 14 Mat. 3.8. A Lev. 23. 27. 24 Fat. 24. 23; 28. 16. 900

FATTI, 28.

17 Il quale avendo pur tratto sopra la ! nare, i marinari usavano tutti i ripari, cignendo la nave di sotto; e temendo di percuoter nella secca, calarono le vele, ed erano così portati.

18 Ed essendo noi fieramente travagliati alalla tempesta, il giorno seguente fecero

11 getto.

19 E tre giorni appresso, con le nostre proprie manigettammo in mare gli arredi

della nave.

20 E non apparendo nè sole, nè stelle, già per molti giorni, e soprastando non piccola tempesta, omai era tolta ogni

speranza di scampare.

21 Ora, dopo che furono stati lungamente senza prender pasto, Paolo si levò in mezzo di loro, e disse: Uomini, ben conveniva credermi, e non partir di Creti; e salvar quest' offesa, e questa perdita.

22 Ma pure, al presente vi conforto a star di buon cuore, perciocche non vi sarà perdita della vita d'alcun di voi, ma sol

della nave.

23 Perciocchè un angelo dell' Iddioa, di cui sono, e al qual servo, mi è apparito

questa notte,

24 Dicendo: Paolo, non temere; ei ti conviene comparir davanti a Cesare; ed ecco, Iddio ti ha donati tutti coloro che navigan teco.

25 Perciò, o uomini, state di buon cuore, perciocche io ho fede in Dio che così !

avverrà, come mi è stato detto.

26 Or ci bisogna percuotere in un' isola. 27 E la quartadecima notte essendo venuta, mentre eravamo portati qua e là nel mare Adriatico, in su la mezzanotte i marinari ebbero opinione ch'erano vicini di qualche terra

28 E calato lo scandaglio, trovarono venti braccia; ed essendo passati un poco più oltre, e avendo scandagliato di nuovo,

trovarono quindici braccia.

29 E temendo di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono dalla poppa quattro ancore, aspettando con desiderio che si facesse giorno.

30 Ora, cercando i marinari di fuggir dalla nave, e avendo calato lo schifo in mare, sotto specie di voler distender le ancore dalla proda;

31 Paolo disse al centurione, ed a' soldati: Se costoro non restano nella nave,

voi non potete scampare.

32 Allora i soldati tagliarono le funi

dello schifo, e lo lasciarono cadere.

33 E aspettando che si facesse giorno, Paolo confortava tutti a prender cibo, dicendo: Oggi sono quattordici giorni che voi dimorate digiuni, aspettando, senza prender nulla.

34 Perciò, io vi esorto di prender cibo; ch' egli era un dio $^{g}$ .

perciocche, questo farà la vostra salute; imperocche non caderà pur un capello dal capo d' alcun di voi c.

35 E dette queste cose, prese del pane, e rendè grazie a Dio, in presenza di tutti<sup>d</sup>;

poi rottolo, cominciò a mangiare.

36 E tutti, fatto buon animo, presero anch' essi cibo.

37 Or noi eravamo in su la nave fra

tutti dugensettantasei persone.

38 E quando furono saziati di cibo, alleviarono la nave, gittando il frumento in

39 E quando fu giorno, non riconoscevano il paese; ma scorsero un certo seno che avea lito, nel qual presero consiglio di spigner la nave, se potevano.

40 E avendo ritratte le ancore, e insieme sciolți i legami de' timoni, si rimisero alla mercè del mare; e alzata la vela maestra

al vento, traevano al lito.

41 Ma, incorsi in una piaggia, che avea il mare da amendue i lati, vi percossero la nave"; e la proda, ficcatasi in quella, dimorava immobile; ma la poppa si sdru-civa per lo sforzo delle onde.

42 Or il parer de' soldati era d'uccidere i prigioni, acciocchè niuno se ne fuggisse

a nuoto.

43 Ma il centurione, volendo salvar Paolo, li stolse da quel consiglio, e comandò che coloro che potevano nuotare si gettassero i primi, e scampassero in terra.

44 E gli altri, chi sopra tavole, chi sopra alcuni *pezzi* della nave; e così avvenne

che tutti si salvarono in terra.

#### Paolo in Malta,

28 E DOPO che furono scampati, allora conobbero che l' isola si chiamava <u>Malta</u>

2 E i Barbari usarono inverso noi non volgare umanità; perciocchè, acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti, per la piog-

gia che faceva, e per lo freddo.

3 Or Paolo, avendo adunata una quantità di sermenti, e postala in sul fuoco, una vipera uscì fuori per lo caldo, e gli si avventò alla mano.

4 E quando i Barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero gli uni agli altri: Quest' uomo del tutto è micidiale, conciossiachè, essendo scampato dal mare, pur la vendetta divina nol lasci vivere.

5 Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco,

non ne sofferse male alcuno.

6 Or essi aspettavano ch' egli enfierebbe, o caderebbe di subito morto; ma, poiche ebbero lungamente aspettato, ed ebber veduto che non gliene avveniva alcuno inconveniente, mutarono parere, e dissero

<sup>\*2</sup> Tim. 1. 12. \* Mat. a. 10. 19. \* Fat. 14. 11. \*Fat. 23. 11. \*2 Tim. 1 / Yar. 16. 18. Luc. 10. 19. <sup>4</sup> Mat. 10. 30. · <sup>4</sup> Mat. 15. 36. 1 Tim. 4. 3, 4. \*2 Cor. 11, 25.

7 Or il principale dell' isola, chiamato per nome Publio, avea le sue possessioni in que' contorni; ed esso ci accolse, e ci albergò tre giorni amichevolmente.

8 E s' imbatte che il padre di Publio giacea in letto, malato di febbre, e di dissenteria; e Paolo andò a trovarlo; e avendo fatta l'orazione a, e impostegli le mani, lo guari.

9 Essendo adunque avvenuto questo, ancora gli altri che aveano delle infermità nell'isola venivano, ed eran guariti.

10 I quali ancora ci fecero grandi onori; e quando ci partimmo, ci fornirono delle cose necessarie.

#### Paolo giunge a Roma e vi sta due anni prigione in casa propria.

11 E tre mesi appresso, noi ci partimmo sopra una nave Alessandrina, che avea per insegna Castore e Polluce, la quale era vernata nell' isola.

12 E arrivati a Siracusa, vi dimorammo

tre giorni.

13 E di la girammo, e arrivammo a Reggio. E un giorno appresso levatosi l' Austro, in due giorni arrivammo a Poz-

14 E avendo quivi trovati de' fratelli, fummo pregati di dimorare appo loro sette

giorni. E così venimmo a Roma. 15 Or i fratelli di là, avendo udite le novelle di noi, ci vennero incontro fino al Foro Appio, e alle Tre Taverne; e Paolo, quando li ebbe veduti, rendè grazie a Dio, e prese animo.

16 E quando fummo giunti a Roma, il centurione mise i prigioni in man del capitan maggiore della guardia; ma a Paolo fu conceduto d'abitar da sè, col

soldato che lo guardava b.

17 E tre giorni appresso, Paolo chiamò i principali de Giudei; e quando furono raunati, disse loro: Uomini fratelli, senza che io abbia fatta cosa alcuna contro al popolo, nè contro a' riti de' padri, sono stato da Gerusalemme fatto prigione, e dato in man de' Romani.

18 I quali avendomi esaminato, volevano liberarmi; perciocchè non vi era in me alcuna colpa degna di morte.

19 Ma, opponendosi i Giudei, io fui costretto di richiamarmi a Cesare; non gia come se io avessi da accusar la mia nazione d'alcuna cosa.

20 Per questa cagione adunque vi ho chiamati, per vedervi, e per parlarvi: perciocche per la speranza d'Israele son

circondato di questa catena.

21 Ma essi gli dissero: Noi non abbian ricevute alcune lettere di Giudea intorno a te; ne pure è venuto alcun de' fratelli. che abbia rapportato, o detto alcun male di te.

22 Ben chiediamo intender da te cioche tu senti, perciocche, quant' è a cotesta setta, ci è noto che per tutto è contra-

dettad.

23 E avendogli dato un giorno, vennero a lui nell' albergo in gran numero; el egli sponeva, e testificava loro il regno di Dio; e per la legge di Mosè, e per li profeti, dalla mattina fino alla sera, persudeva loro le cose di Gesù.

24 E alcuni credettero alle cose da lui

dette, ma gli altri non credevano.

25 Ed essendo in discordia gli uni con gli altri, si dipartirono, avendo loro Paolo detta questa unica parola: Ben parlò lo Spirito Santo a' nostri padri per lo profeta Isaia,

26 Dicendo f: Va a questo popolo, e digli: Voi udirete bene, ma non intenderete: voi riguarderete bene, ma non vedrete; 27 Perciocchè il cuor di questo popolo

è ingrassato, ed odono gravemente con gli orecchi, e chiudono gli occhi; chè ta-lora non veggano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, ed io li sani. 28 Sappiate adunque che questa salute di Dio è mandata a' Gentili, i quali an-

cora l'ascolteranno

29 E quando egli ebbe dette queste cose, i Giudei se ne andarono, avendo gran quistione fra loro stessi.

30 E Paolo dimorò due anni intieri in una sua casa tolta a fitto, e accoglieva tutti coloro che venivano a lui;

31 Predicando il regno di Dio, e insegnando le cose di Gesù Cristo, con ogni franchezza, senza divieto.

# EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO, A' ROMANI.

Soprascritta e saluti.

1 PAOLO, servo di Gesù Cristo, chia-mato ad essere apostolo, appartato per l' evangelo di Dio ;

2 (Il quale egli avea innanzi promesso. per li suoi profeti, nelle scritture sante'; 3 Intorno al suo Figliuolo, Gesù Cristo, nostro Signore;

<sup>&</sup>quot;Mar. 16. 18. Giac. 5. 14, 15. b Fat. 24. 23; 27. 8, e rif. Fat. 26. 6, 7. d Luc. 2. 34. 1. 24. 27, e rif. f Is. 6. 9. Mat. 13. 14, 15. d Mat. 21. 43. Fat. 18. 46, 47; 18. 6; 22. 21. 11. b Ef. 6. 19. i Fat. 9. 15. 2 Tim. 1. 11, ecc. l Rom. 3. 21. Gal. 3. 8. Tit. 1. 2. d Luc. 2. 3L 902

4 Fatto del seme di Davide, secondo la carne<sup>a</sup>; definito Figliuol di Dio in potenza<sup>b</sup>, secondo lo Spirito della santità, per la risurrezione da' morti;

5 Per lo quale noi abbiam ricevuta grazia ed apostolato, all' ubbidienza di fede fra tutte le genti, per lo suo nome c; 6 Fra le quali siete ancora voi, chia-

mati da Gesù Cristo;

7 A voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, santi chiamati<sup>d</sup>: grazia, e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

# La fede dei Romani; Paolo brama vederli.

8 Imprima io rendo grazie all' Iddio mio per Gesù Cristo, per tutti voi, che la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo.

9 Perciocchè Iddio, al quale io servo nel-lo spirito mio, nell' evangelo del suo Figliuolo, mi è testimonio, ch' io non resto

mai di far menzione di voi;

10 Pregando del continuo nelle mie orazioni di poter venire a voi<sup>9</sup>; se pure, per la volonta di Dio, in fine una volta mi sarà porta la comodità di fare il

viaggio.
11 Perciocchè io desidero sommamente di vedervi, per comunicarvi alcun dono spirituale, acciocché siate confermati.

12 E questo è, per esser congiuntamente consolato in voi, per la fede comune fra

noi, vostra, e mia.

13 Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte io ho proposto di venire a voi, acciocche io abbia alcun frutto fra voi, come ancora fra le altre genti; ma sono stato impedito infino ad ora.

14 Io son debitore a' Greci, ed a' Bar-

bari; a' savi, ed a' pazzi.

15 Così, quant' è a me, io son presto ad evangelizzare eziandio a voi che siete in Roma.

#### La giustizia per fede, sopgetto della epistola.

16 Perciocchè io non mi vergogno dell' evangelo di Cristo; conciossiachè esso sia la potenza di Dio in salute ad ogni credente; al Giudeo imprima, poi anche al Greco.

17 Perciocche la giustizia di Dio è rivelata in esso, di fede in fede "; secondo ch' egli è scritto: E il giusto vivera per fede".

#### Idolatria e depravazione dei Gentili.

18 Conciossiachè l'ira di Dio si palesi dal cielo sopra ogni empietà, ed ingiustizia degli uomini, i quali ritengono la verità in ingiustizia.

19 Imperocche, ciò che si può conoscer di Dio è manifesto in loro, perciocchè

Iddio l' ha manifestato loro <sup>p</sup>.

20 Conciossiachè le cose invisibili d'esso, la sua eterna potenza, e Deità, essendo fin dalla creazion del mondo intese per le opere sue<sup>q</sup>, si veggano chiaramente, acciocchè sieno inescusabili.

21 Perciocche, avendo conosciuto Iddio, non però l'hanno glorificato, nè ringraziato, come Dio; anzi sono invaniti ne' lor ragionamenti, e l'insensato lor cuore

è stato intenebrato <sup>r</sup>.

22 Dicendosi esser savi, son divenuti

pazzi.

23 E hanno mutata la gloria dell' incorruttibile Iddio nella simiglianza dell' immagine dell' uomo corruttibile, e degli uccelli, e delle bestie a quattro piedi, e de' rettili

24 Perciò ancora Iddio li ha abbandonati a bruttura, nelle concupiscenze de' lor cuori', da vituperare i corpi loro gli uni con gli altri.

25 Essi, che hanno mutata la verità di Dio in menzogna, e hanno adorata e servita la creatura, lasciato il Creatore, che

è benedetto in eterno. Amen. 26 Perciò, Iddio li ha abbandonati ad affetti infami; conciossiache anche le lor femmine abbiano mutato l' uso naturale

in quello che è contro a natura '

27 E simigliantemente i maschi, lasciato l'uso natural della femmina, si sono accesi nella lor libidine gli uni inverso gli altri, commettendo maschi con maschi la disonestà, ricevendo in loro stessi il pagamento del loro errore qual si conveniya.

28 E siccome non hanno fatta stima di riconoscere Iddio, così li ha Iddio abbandonati ad una mente reproba, da far le

cose che non si convengono;

29 Essendo ripieni d'ogni ingiustizia, di fornicazione, di malvagità, d'avarizia, di malizia; pieni d'invidia, d'omicidio, di contesa, di frode, di malignità;

30 Gavillatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, inventori di mali, disubbidienti a padri ed

a madri;

31 Insensati, senza fede ne' patti, senza affezion naturale, implacabili, spietati.

32 I quali, avendo riconosciuto il diritto di Dio, che coloro che fanno cotali cose son degni di morte", non sol le fanno, ma ancora acconsentono a coloro che le commettono z.

Luc. 1. 32. Giov. 1. 14. Gal. 4. 4. b F 1 Cor. 1. 3. 2 Cor. 1. 2. Gal. 1. 3. f Ro 1 Cor. 1. 18. Luc. 2. 30—32; 24. 47. Fat. 17. 29. Sal. 31. 12. 2 Tess. 2. 11, 12 1 Cor. 15, 10. Ef. S. 8. 1 Tess. 4. 7. Rom. 15. 22—32. 1 Cor. 9. 16. 4 Abac. 2. 4. Gal. 3. 11. Eb. 10. S8. Ef. 4. 17, 18. Deut. 4. 16, ecc. om. 6. 21. Sal. 50. 18. b Fat. 13. 33. Rom. 9. 1, e rif. Rom. 3, 21. 7 Sal. 19. 1. aan.

Impenitenza dei Giudei; giudizio di Dio.

2 PERCIO, o uomo, chiunque tu sii, che giudichi, tu sei inescusabile; perciocche, in ciò che giudichi altrui, tu condanni te stesso; conclossiache tu che giudichi facci le medesime cose.

2 Or noi sappiamo che il giudicio di Dio è, secondo verità, sopra coloro che

fanno cotali cose.

3 E stimi tu questo, o uomo, che giudi-chi coloro che fanno cotali cose, e le fai, che tu scamperai il giudicio di Dio?

4 Ovvero, sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, e della sua pazienza, e lentezza ad adirarsi; non conoscendo che la benignità di Dio ti trae a penitenza 4

5 Là dove tu, per la tua durezza, e cuore che non sa ravvedersi, ti ammassi a guisa di tesoro ira, nel giorno dell' ira, e della manifestazione del giusto giudicio di Dio;

6 Il quale renderà a ciascuno secondo le

sue opere b;
7 Cioè: la vita eterna a coloro che, con perseveranza in buone opere, procaccian gloria, onore, ed immortalità;

8 Ma a coloro che son contenziosi, e non ubbidiscono alla verità, anzi ubbidiscono all' ingiustizia, soprastà indegnazione ed

9 Tribolazione, ed angoscia soprastà ad ogni anima d'uomo che fa il male; del Giudeo primieramente, e poi anche del Greco:

10 Ma gloria, ed onore, e pace, sarà a chiunque fa il bene; al Giudeo primieramente, poi anche al Greco.

11 Perciocche appo Iddio non v'è riguardo alla qualità delle persone.

12 Imperocchè tutti coloro che avranno peccato senza la legge, periranno senza la legge; e tutti coloro che avranno peccato, avendo la legge, saranno giudicati per la legge;

13 (Perciocche, non gli uditori della legge son giusti appo Iddio, ma coloro che mettono ad effetto la legge saranno giustificati.

14 Perciocchè, poichè i Gentili, che non hanno la legge, fanno di natura le cose della legge, essi, non avendo legge, son legge a sè stessi;

15 I quali mostrano, che l' opera della legge è scritta ne lor cuori per la testimonianza che rende loro la lor coscienza; e perciocche i lor pensieri infra se stessi si scusano, od anche si accusano.)

16 Nel giorno che Iddio giudicherà i segreti degli uomini, per Gesu Cristo,

secondo il mio evangelo.

Nullità del vanto del Giudeo. La vera circoncisione.

17 Ecco, tu sei nominato Giudeo, eti

riposi in su la legge, e ti glorii in Dio; 18 E conosci la sua volontà, e discerni le cose contrarie, essendo ammaestrato dalla leggo;
19 E ti dai a credere d' esser guida

de' ciechi, lume di coloro che son nelle

tenebre:

20 Ammaestrator degli scempi, dottor degl' idioti; e d' avere la forma della conoscenza, e della verità nella legge.

21 Tu adunque, che ammaestri gli alti, non ammaestri te stesso<sup>\*</sup>? tu, che predichi

che non convien rubare, rubi?

22 Tu, che dici che non convien commettere adulterio, commetti adulterio!
tu, che abbomini gl' idoli, commetti acrilegio!
23 Tu, che ti glorii nella legge, disonoi

Iddio per la trasgression della legge?
24 Conciossiache il nome di Dio sia per voi bestemmiato fra i Gentili, siccome è

26 Perciocchè ben giova la circoncisione, se tu osservi la legge!; ma, se tu sei trasgreditor della legge, la tua circoncisione divien incirconcisione.

26 Che se gl' incirconcisi osservano gli statuti della legge, non sarà la loro incirconcisione reputata circoncisione "!

27 E se la incirconcisione ch' è di natura, adempie la legge, non giudi-chera egli te, che, con la lettera e con la circoncisione, sei trasgreditor della legge\*?

28 Perciocche non è Giudeo colui che

l'è in palese°; e non è circoncisione quella, che è in palese nella carne.

29 Ma Giudeo è colui che l'è in occulto; e la circoncisione è quella del cuore in ispirito, non in lettera; e d'un tal Giudeo la lode non è dagli uomini, ma da Dio.

Privilegio dei Giudeo; giustivia di Dio.

QUALE è dunque il vantaggio del Giudeo? o quale è l' utilità della circoncisione?

2 Grande per ogni maniera; imprima invero, in ciò che gli oracoli di Dio furon

loro fidati 4

3 Perciocche, che è egli, se alcuni sono stati increduli! la loro incredulità annullerà essa la fede di Dio"?

4 Cost non sia; anzi, sia Iddio verace, ed ogni uomo bugiardo; siccome è scritto. to": Acciocche ta sii giustificato nelle tue parole, e vinca quando sei giudicato.

a 2 Piet. 3. 9, 15. Mat. 16. z/.
Piet. 4. 17. Giac. 1. 22, 28, 25. 1 Upr.
Mat. 23. 8, ecc. 12 f Mat. 16. 27. 2 Cor. 5. 10. Apoc. 2. 23; 20. 12; 22. 12. Luc. 12. 47, 48. c. 1. 22, 28, 25. 1 Cor. 4. 5. / Mat. 3. 9. Glov. 8. 33. Deut. 4. 8. Mat. 23. 8, ecc. 2 Sam. 12. 14. Gal. 5. 3. Fat. 10. 34, 25. Luc. 12. 47, 48.
Deut. 4. 8. 1 Piet. 4. 17. Giac. 1. 22 Sal. 147. 19, 20. Mat. 5 12. 41, 42. Mat. 2. 18. Sal. 51. 4. Fil. 3. 3. Col. 2. 11. ! Rom. 2. 18, e rif.

5 Ora, ee la noutre inglusticia commen-cia la giusticia di Dio, che diremo? Iddio è egli ingiusto, quando egli timpone punisionet. Io pario umanamente

6 Cost non sia, altrimenti, come giudi-cherebbe Iddio il mondo"!

7 Imperocubé, se la verità di Dio per la min memogras è contribbondata alla cua gioria, perchè cono to ancur condamnato

cume pecasione?

8 K non derses (come sintro informati, e come alcuni dicono che noi diciemo) l'acciemo i mali, acciocchò ne avvengano i beni\*i (de' quali la condamnazione « giusta.)

#### Parti gli nomini ame artic percute.

P Che dunquot abbiamo nei qualche eccollenas? del tutto no; conciominghé innanzi abbiamo convinti tutti, con Giudri,

come Greci, ch' essi sono sotto poemio". 10 Biccome è scritto". Non v' e alcun

musto, non pure uno.

11 Non v' è alcuno che abbia intendi-mento, non v' è alcuno che ricerchi Iddio.

12 Tutti son deviati, tuiti quanti son divenuti da nulla; non 🗸 è alcuno che: faccia bene, non pure uno.

13 La lur goia è un espoicro aparto ; han-no umta frode con le lor lingua, « è un vulcno d' aspidi setto alle lor labban;

14 La lor boota è piona di maledizione e d'amaritadine;

15 I lor posti son veloci a spandare il

16 Nelle lor vio v' è ruina e calamità . 17 E non hanno concentra la via della

18 Îl timor di Dio non è davanti agli occhi loro.

19 Or not imprimine the, qualunque com dica la leggo, parla a coluro che son nella leggo, accionche ogni bocca su turuta, e tutto il mondo sia sottoposto al giudicio di Dio.

20 Perciecché niuns carne ann giustifi-cuts dunant a lui par le opere della legge\*, conclomiaché par la legge sia data cono-

action del necesio.

La giantificazione per la fide in Greù Cristo.

23 Ma ora, suma la legga, la giustizia di Dio è manifestata", alla quale rendon testimonianza la legge ed i profeti".

M La grustizia, dicu, di Dio, per la fede in Gush l'risto!, inverso tutti, e sopra tutti i crufenti, parciocchò non v'o distanzione<sup>1</sup>.

23 Concioniachò tutti abbiano paccato, a l

giano privi della gioria di Dio"

94 Emendo gratuitamente giustificati per la gracia d'esso", per la redenzione ch'e in Cristo Gest.".

25 Il quale Iddio ha innanzi ordinato. per purgamento col suo minguo medianto la fede; per mostrar la sua giustizia, per la remission de puccate, che sono sinti innanzi, nel tempo della pasienza di Dio.

26 Per mostrara, deca, la sua giusticia nel tempo presente, acciocchi agli qua

gueto, e guntificante comi che è della l'ede di Gena.

17 Dov' è adunque il vanto"? Egli è schuso. Pur qual lugge? Delle opmet No, anni, pur la logge della fede 28 Noi adunque conchinciazzo che l'uo-

mo è gruntificato per fede senza le opere della legge ' 19 Idda: e egli Dio solo de Giudeit non

lo e egis cuandio de' Gentili l'orrio, egis lo

a mandro de' Gentali.

30 Perche r' e un solo Iddio. Il quale giustricherà la curconcisione dalla feda, e

incircuocitione per la fede.

31 Annulliamo noi dunque la lugge per la fedet. Cost non ma; anzi stabiljamo la lugge .

#### Livebone fo stuffificate per fluir

CHE diremo adunqua che il padre nostro Abrahamo abbia ottenulo incondo la carne?

2 Permocche, se Abrahamo è stato giustificato pur le upure, egli ha di che gin-riara: ma egli non ha nulla de che pio-riara: appo iddao

3 Imperocche, che dice la scrittura? Or Abrahamo credette a Dio, e csè gli fu imputato a giusticia.", 4 Ora, a colui che opera, il piumio non

e metro in conto per gracia, ma per debuto"

5 Ma, a culus che non opera, anzi crede in cubu che giustifica l'empio, la sua fula

gli è imputata a giustiră

6 Come aprora Davide dice la bentitu-ti uomo, a cui Iddio imputa ď nm opera, dicrado w. to, le cui insquist ann Hpeccati son coperti. ...mo, a cui il Signore non a-

vià imputato peccato.

9 Ora dunque, questa bantitudine cade ella así nella curomensona, ovvaro anche nell' incheoncisionet concionisché nel dictamo che la fede fu unputata ad Alirahamo a greatiga.

10 In the mode dunque eli fu elle impu-tata! mentre agli era nella circoncisione,

o mentre era nell' incirconcisione! non mentre era nella circoncisione, anzi nell'incirconcisione.

11 Poi ricevette il segno della circoncisione <sup>a</sup>, suggello della giustizia della fede, la quale egli avea aruta, mentre egli eru nell'incirconcisione affin d'esser padre di tutti coloro che credono, essendo nell'incirconcisione, acciocchè ancora a loro sia

imputata la giustizia;

12 E padre della circoncisione a rispetto di coloro che non solo son della circoncisione, ma eziandío seguono le pedate della fede del padre nostro Abrahamo, la quale egli ebbe mentre era nell'incirconcisione.

13 Perciocchè la promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abrahamo, ed alla sua progenie per la legge, ma per la giustizia della fede.

14 Conciossiachè, se coloro che son della legge sono eredid, la fede sia svanita, e la

promessa annullata;

15 Perciocche la legge opera ira; conciossiache dove non é legge, eziandio non

vi sia trasgressione

16 Perció, è per fede, affin d'esser per grazia/; acciocchè la promessa sia ferma a tutta la progenie; non a quella solamente ch'è della legge, ma eziandio a quella ch'è della fede d'Abrahamo; il quale,

17 (Secondo che è scritto": Io ti ho costituito padre di molte nazioni,) è padre di tutti noi davanti a Dio, a cui egli credette, il qual fa vivere i morti , e chiama le cose che non sono, come se fossero!.

18 Il quale contro a speranza in isperanza credette; per divenir padre di molte nazioni, secondo che gli era stato detto:

Cosi sarà la tua progenie<sup>m</sup>.

19 E non essendo punto debole nella fede, non riguardo al suo corpo già ammortito, essendo egli d'età presso di cent'anni; nè all' ammortimento della matrice di Sara".

20 E non istette in dubbio per incredu-lità intorno alla promessa di Dio; anzi fu fortificato per la fede, dando gloria a Dio.

21 Ed essendo pienamente accertato che ciò ch' egli avea promesso, era anche potente da farlo°.

22 Laonde ancora ciò gli fu imputato a

giustizia.

23 Ora, non per lui solo è scritto che gli

fu imputato.

24 Ma ancora per noi, a' quali sarà imputato p; i quali crediamo in Colui che ha suscitato da' morti Gesù, nostro Signore; laveano peccato alla somiglianza della tri-

25 Il quale è stato dato per le nostre offese<sup>q</sup>, ed è risuscitato per la nostra giùstificazione <sup>r</sup>.

### Pace e riconciliazione con Dio.

GIUSTIFICATI adunque per fede', abbiam pace appo Iddio, per Gesù Unsto, nostro Signore.

2 Per lo quale ancora abbiamo avul, per la fede, introduzione in questa grazia". nella quale sussistiamo, e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio.

3 E non sol questo, ma ancora ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'affizione opera pazienza z;
4 E la nazione con l'affi.

speranza.

5 Or la speranza non confonde, percio: chè l'amor di Dio è sparso ne' cuori nosa per lo Spirito Santo che ci è stato dato.

6 Perchè, mentre eravamo ancor senza forza, Cristo è morto per gli empi, nel su.

tempo.

7 Perciocche, appena muore alcuno pa un giusto; ma pur per un uomo da bene forse ardirebbe alcuno morire.

8 Ma Iddio commenda l'amor suo verso noi, in ciò che mentre eravamo ancor per catori, Cristo è morto per noi \*.

9 Molto maggiormente adunque essendo ora giustificati nel suo sangue da, sar-

mo per lui salvati dall' ira.

10 Perciocchè se mentre eravamo nemica siamo stati riconciliati con Dio bb per la morte del suo Figliuolo; molto maggior menteco, essendo riconciliati, sarem salvati per la vita d'esso dd.

11 E non sol questo, ma ancora ci glo riamo in Dio, per lo Signor nostro Gesa Cristo, per lo quale ora abbiam ricevula

la riconciliazione.

Per un uoma son venuti il peccato e la mor' per un nomo altresi è venuta la grazia socratbondante all' offica.

12 Perciò, siccome per un usmo il peccito è entrato nel mondo e, e per lo peccato la morte; ed in questo modo la morte è trapassata in tutti gli uomini, per essi uomo nel quale tutti hanno peccato; cost è egli in questo.

13 Perciocobe fino alla legge il peccaio era nel mondo; or il peccato non è impitato, se non vi è legge.

14 Ma la morte regno da Adamo infini

a Mosè, eziandio sopra coloro che non

Gen. 17. 4, ecc. Gal. 5. 20, 10 19. From. 8. 24. Gen. 17. 10. 

Gal. 3. 7. 

Gen. 17. 10, 11. 1 Cor. 15. 56. 

Gal. 3. 10, 19. 

Rom. 8. 24. 

Rom. 8. 11. 

Rom. 9. 26. 1 Cor. 1. 28. 

Geo. 1. 37, 45. 

Eb. 11. 19. 

Rom. 15. 4. 1 Cor. 10, 6, 11. 

Gal. 1. 4. 1 Piet. 2. 24; 3. 18. 

1 Cor. 15. 17. 1 Piet. 1. 21. 

Giov. 16. 33. 

Col. 1. 20; 

Giov. 10. 9; 14. 6. 

Giov. 16. 2. 18; 3. 12. 

Fat. 5. 41, Fil. 2. 17. 1 Piet. 3. 14. 

Giac. 1. 3, ecc. 

Gal. 4. 6. 

Rom. 3. 25. 1 Giov. 1. 7. 

Bo 2 Cor. 5. 18, 19. 

Go. 19. 

Gen. 2. 17; 3. 6. 

Rom. 6. 23. 1 Cor. 15. 21. 

906 4 Gal. 3. 18. \* Rom. 3. 30; gen. 17. 5. A Rom. 9. 8. <sup>m</sup> Gen. 15. 5. ™ Eb. 11. 11, 12. 2 Cor. 5. 9]. Rom. 3. 28. | 18. am. | 18. am. | 18. am. | 19. am. | 19 Eb. 10. 19. Mat. 5. 11, 12. Giov. 15. 18. 1 Giov. 8. 16; 8. Col. 1. 20, 214 Rom. 8. 3. 1 Giov. 8. 4.

sgressione di Adamo, il quale è figura di |

colui che dovea venfre a.

15 Ma pure la grazia non è come l' offesa; perciocchè, se per l'offesa dell'uno que' molti son morti; molto più è abbon-data inverso quegli altri molti la grazia di Dio, e il dono, per la grazia dell' un uomo Gesù Cristo.

16 Ed anche non è il dono come ciò ch' è venuto per l'uno che ha peccato; perciocche il giudicio è di una offesa a condannazione, ma la grazia è di molte

offese a giustizia.

17 Perciocché, se per l'offesa di quell'uno la morte ha regnato per esso uno; molto maggiormente coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, e del dono della giustizia, regneranno in vita, per l' uno, che è Gesù Cristo.

18 Siccome adunque per una offesa il giudicio è passato a tutti gli uomini, in condannazione, così ancora per una giustizia la grazia è passata a tutti gli uomi-

nic, in giustificazione di vita.

19 Perciocche, siccome per la disubbi-dienza dell' un uomo que' molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza dell' uno quegli attri molti saranno costituiti giusti.

20 Or la legge intervenne, accioechè l' offesa abbondasse4; ma, dove il peccato è abbondato, la grazia è soprabbon-

21 Acciocche, siccome il peccato ha regnato nella morte, così ancora la grazia regni per la giustizia, a vita eterna, per Gesù Cristo, nostro Signore.

La grazia, ansichè autorissare il peccato, libera dall' imperio di esso.

CHE diremo adunque! rimarrem noi nel peccato, acciocchè la grazia abbondi?

2 Cost non sia: not, che siam morti al peccato, come viveremo ancora in esso?

3 Ignorate voi, che noi tutti, che siamo stati battezzati in Gesti Cristo, siamo !

stati battezzati nella sua morte?

4 Noi siamo adunque stati con mi seppelliti per lo battesimo, a merte, acciocche, siccome Cristo e risuscitato da' morti per la gloria del Padre, noi ancora simigliantemente camminiamo in novità di vita.

5 Perciocche, se siamo stati innestati con Cristo alla conformità della sua morte, certo lo saremo ancora a quella della

sua risurrezione.

6 Sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è stato con lui crocifisso, acciocchè il corpo del peccato sia annullato, affinche noi non serviamo più al peccato.

7 Conciossiachè colui che è morto sia sciolto dal peccato.

8 Ora, se siam morti con Cristo, noi crediamo che altresi viveremo con lui <sup>m</sup>.

9 Sapendo che Cristo, essendo risuscitato da' morti, non muore più; la morte non gignoreggia più sopra lui.

10 Perciocche, ciò ch' egli è morto è morto al peccato una volta; ma ciò ch' e-

gli vive, vive a Dio.

11 Così ancora voi reputate che ben siete morti al peccato; ma che vivete a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.

12 Non regni adunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle

sue concupiscenze.

13 E non prestate le vostre membra ad essere armi d'iniquità al peccato"; anzi presentate voi stessi a Dio, come di morti fatti viventi; e le vostre membra ad essere armi di giustizia a Dio.

14 Perciocche il peccato non vi signoreggerà : conciossiachè non siate sotto la

legge, ma sotto la grazia.

15 Che dunque? peccheremo noi, perclocchè non siamo sotto la legge, ma sotto

la grazia? Cost non sia.

16 Non sapete voi, che a chiunque vi rendete servi per ubbidirgli, siete servi a colui a cui ubbidite, o di peccato a morte, o d' ubbidienza a giustizia?

17 Ora, ringraziato sia Iddio, ch' eravate servi del peccato; ma avete di cuore ubbidito alla forma della dottrina, nella qual

siete stati tramutati.

18 Ora, essendo stati francati dal peccato, voi siete stati fatti servi della giustizia.

19 (10 parlo nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne) Perciocche, siccome già prestaste le vostre membra ad esser serve alia bruttura, ed all'iniquità, per commetter l'iniquità; così ora dovete prestare le vostre membra ad esser serve alla giustizia, a santificazione.

20 Perciocchè, allora che voi eravate servi del peccato, voi eravate franchi della

giustizia.

21 Qual frutto adunque avevate allora nelle cose, delle quali ora vi vergognate? conciossiache la fin d'esse sia la morte.

22 Ma ora, essendo stati francati dal peccato, e fatti servi a Dio, voi avete il vostro frutto a santificazione, e alia fine vita eterna.

23 Perciocchè il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. in Cristo Gesù, nostro Signore<sup>t</sup>.

29-6

d Rom. 7. 8. \* Ef. 4: 93 24. Col. 8. 5. Gen. 2, 17.

Morti alla legge, serviamo a Dio in novità di spirito; la legge produce la concupiscenza; lotta fra la carne e lo spirito.

IGNORATE voi, fratelli, (perciocchè io parlo a persone che hanno conoscenza della legge,) che la legge signoreggia l' uomo per tutto il tempo ch' egli è in vita?

2 Conciossiachè la donna maritata sia, per la legge, obbligata al marito, mentre egli vive; ma, se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito.

3 Perciò, mentre vive il marito, ella sarà chiamata adultera, se divien moglie di un altro marito; ma, quando il marito è morto, ella è liberata da quella legge; talche non è adultera, se divien moglie di un altro marito.

4 Così adunque, fratelli miei, ancora voi siete divenuti morti alla legge", per lo corpo di Cristo, per essere ad un altro, che è risuscitato da morti, acciocche noi

fruttifichiamo a Dio 4

5 Perciocche, mentre erayam nella carne, le passioni de' peccati, le quali erano mosse per la legge, operavano nelle nostre membra, per fruttificare alla morte.

6 Ma ora siamo sciolti della legge, es-sendo morti a quello, nel quale eravam ritenuti; talche serviamo in novità di spirito, e non in vecchiezza di lettera.

'Che diremo adunque? che la legge sia peccato? Così non sia; anzi, io non avrei conosciuto il peccato, se non per la legged; perciocchè io non avrei conosciuta la concupiscenza, se la legge non dicesse: Non concupire<sup>5</sup>

8 Ma il peccato, presa occasione per questo comandamento, ha operata in me

ogni concupiscenza.

9 Perciocché, senza la legge, il peccato è morto. E tempo fu, che io, senza la legge, era vivente; ma essendo venuto il comandamento, il peccato rivisse, ed io morii.

10 Ed io trovai, che il comandamento,

che è a vita, esso mi tornava a morte. 11 Perciocchè il peccato, presa occasione per lo comandamento, m' ingannò, e per quello mi uccise.

12 Talchè, ben è la legge santa, e il comandamento santo, e giusto, e buono i

13 Emmi adunque ciò che è buono divenuto morte? Cost non sia; anzi il peccato mi è divenuto morte, acciocchè appaia che il peccato, per quello che è buono, mi opera la morte; affinchè per lo comandamento il peccato sia renduto stremamente peccante.

14 Perciocchè noi sappiamo che la legge è spirituale; ma io son carnale, venduto

ad esser sottoposto al peccato.

15 Conciossiache io non riconosca do che io opero; perciocche, non cio che lo voglio, quello fo, ma, ciò che io odio quel-

16 Ora, se ciò che io non voglio, quello pur fo, io acconsento alla legge ch' ella c

17 Ed ora non più io opero quello, anz 'operu il peccato che abita in me.

18 Perciocche io so che in me, due nella mia carne, non abita alcun bene: conciossiache ben sia appo me il volere, ma di compiere il bene, io non ne trore il modo.

19 Perciocche, il bene che io voglio, 10 nol fo; mail male che io non voglia

quello fo.

20 Ora, se ciò che io non voglio, quello fo; non più io opero quello, anzi l'operc il peccato che abita in me.

21. Io mi trovo adunque sotto questi legge: che volendo fare il bene, il male e

appo me.
22 Perciocche io mi diletto nella lega-

di Dio, secondo l' uomo di dentro.

23 Ma io vergo un' altra legge nelle mie membra, che combatte contro alla legge della mia mente, e mi trae in catavità sotto alla legge del peccato, che e nelle mie membra.

24 Misero me uomo! chi mi trarrà di

questo corpo di morte?

25 Io rendo grazie a Dio, per Gesta Cristo, nostro Signore. Io stesso adulque, con la mente, servo alla legge il Dio; ma, con la carne, alla legge del peccato.

La vita nuova sotto la grazia, secondo lo Spirito di santità e di adottazione.

8 ORA dunque non vi è alcuna condannazione per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo is carne, ma secondo lo Spirito,

2 Perciocchè la legge dello Spirito della vita, in Cristo Gesu, mi ha francato" della legge del peccato, e della morte".

3 Imperocchè (ciò che era impossibile

alla legge in quanto che per la carne era senza forza<sup>o</sup>), Iddio, mandato il suo proprio Figliuolo, in forma simigliante alla carne del peccato, e per lo peccato, in condannato il peccato nella carne.

4 Acciocche la giustizia della legge si ademnia in noi i quali non comminiano

adempia in noi, i quali non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito? Ferciocche coloro che son secondo la carne, pensano, ed hanno l'animo alle cose della carne; ma coloro che son secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito.

6 Imperocchè ciò a che la carne pensa.

<sup>&#</sup>x27; d Rom. 3. 20. <sup>a</sup> Rom. 8. 2. Gal. 2. 19; 5. 18. <sup>5</sup> Gal. 5. 22. <sup>e</sup> Giac. 1, 15. Es. 20. 17. # Lev. 18. 5. 4 Sal. 19. 8. Gal. 5. 1. 7 Rom. 7. 24, 25. Eb. 7. 18, 19. 7. Giov. 8. 6. 1 Cor. 2. 14. Gal. 5. 22, 25. Rom. 5. 20. Giov. 8. 36. 16, 25. Gal. 5. 17. Gal. 3. 13. Sal. 19. 8. 1 Tim. 1. 8. 7 2 Cor. 5. 21.

ed ha l'animo, è morte<sup>a</sup>; ma ciò a che lo Spirito pensa, ed ha l'animo, è vita e

7 Conciossiachè il pensiero, e l'affezion della carne sia inimicizia contro a Dio<sup>b</sup>; perciocche ella non si sottomette alla legge di Dio; imperocche non pure anche può.

8 E coloro che son nella carne non pos-

sono piacere a Dio.

9 Or voi non siete nella carne, anzi nello Spirito, se pur lo Spirito di Dio abita in voi e; ma, se alcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui.

10 E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto per lo peccato; ma lo Spirito è vita

per la giustizia.

11 E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesu da' morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo da' morti vivificherà ancora i vostri corpi mortali<sup>d</sup>, per lo suo Spirito, che abita in voi.

12 Perciò, fratelli, nol siamo debitori, non alla carne, per viver secondo la

carne.

13 Perciocche, se voi vivete secondo la carne, voi morrete; ma, se per lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi viverete.

14 Conciossiachè, tutti coloro che son condotti per lo Spirito di Dio, sieno fi-

gliuoli di Dio.

15 Perciocche voi non avete di nuovo ricevuto lo spirito di servitu, a timore; anzi avete ricevuto lo Spirito d'adottazione, per lo quale gridiamo: Abba, Padre.

16 Quel medesimo Spirito rende testimonianza allo spirito nostro, che noi siam

figliuoli di Dio.

17 E se siam figliuoli, siamo ancora eredi; eredi di Dio, e coeredi di Cristo; se pur sofferiamo con lui, acciocche ancora con lui siamo glorificati/.

#### Le primizie dello Spirito: speranza; intercessione, elezione,

18 Perciocché io fo ragione che le sofferenze del tempo presente non son punto ad agguagliare alla gloria che sarà mani-festata inverso noi?

19 Conciossiachè l'intento, e il desiderio del mondo creato aspetti la mani-

festazione de' figliuoli di Dio.

20 Perciocche il mondo creato è sotto-posto alla vanità, non di sua propria inclinazione, ma per colui che l' ha sottoposto ad essa.

21 In isperanza che il mondo creato ancora sarà liberato dalla servità della corruzione, e messo nella libertà della gloria de' figliuoli di Dio.

22 Perciocchè noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme; e travaglia.

23 E non solo *esso*, ma ancora noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito; noi stessi, dico, gemiamo in noi medesimi, aspettando l'adottazione, la redenzion del nostro corpo.

24 Perciocchè noi siamo salvati per isperanza; or la speranza la qual si vede non è speranza; perciocchè, perchè spererebbe

altri ancora ciò ch' egli vede?

25 E se speriamo quello che non veggiamo, noi l'aspettiamo con pazienza.

26 Parimente ancora lo Spirito solleva le nostre debolezze; perciocchè noi non sappiamo ciò che dobbiam pregare<sup>m</sup>, come si conviene; ma lo Spirito interviene egli stesso per noi con sospiri ineffabili.

27 E colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento, e l'affetto dello Spirito; conciossiachè esso intervenga per

li santi, secondo Iddio.

28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, a coloro che amano Iddio; i quali son chiamati secondo il

suo proponimento.

29 Perciocchè coloro che egli ha innanzi conosciuti<sup>n</sup>, li ha eziandio predestinati<sup>o</sup> ad esser conformi all' immagine del suo Figliuolo<sup>p</sup>; acciocchè egli sia il primogenito fra molti fratelli.

30 E coloro ch' egli ha predestinati, essi ha eziandio chiamati; e coloro ch' egli ha chiamati, essi ha eziandio giustificati; e coloro ch'egli ha giustificati, essi ha ezian-

dio glorificati<sup>9</sup>.

#### Inno di vittoria: Iddio per noi,

31 Che diremo noi adunque a questo cose? Se Iddio è per noi, chi sard contro a noi ?

32 Colui certo, che non ha risparmiato il suo proprio Figliuolo, anzi l'ha dato per tutti noi, come non ci donerebbe egli ancora tutte le cose con lui?

33 Chi farà accusa contro agli eletti di

Dio ? Iddio è quel che giustifica.

34 Chi sarà quel che li condanni? Cristo è quel che è morto, ed oltre a ciò ancora è risuscitato; il quale eziandio è alla destra di Dio, il quale eziandio intercede per noi'

35 Chi ci separera dall'amor di Cristo? bard egli afflizione, o distretta, o persecuzione, o fame, o nudità, o pericolo, o

spada?

36 (Siccome è scritto": Per amor di te tuttodi siamo fatti morire; noi siamo stati reputati come pecore del macello.)

Giac. 4. 4. 1 Cor. 3. 16; 6. 19. Gal. 4. 6.

(Cól. 3. 5. | Fat. 14. 22. 2 Tim. 2. 11, 12. 4

Gen. 3. 17. | 2 Cor. 5. 2, ecc. | Giac. 4. 3.

Giov. 3. 2. | Ff. 2. 6. | Rom. 4. 25; 5. 6, 10. | 4

Giov. 3. 2. | Sal. 44. 22. Rom. 6. 4, 5. 1 Cor. 6. 14. 2 Cor. 4. 17. 1 Piet. 1. 6, 7. 2 Ef. 1. 5, 11. Apoc. 12. 11, 12. Sal. 110. 1. <sup>4</sup> Gal. 6. 8. 2 Cor. 4. 14, Col. 3. 5. Feb. 19. 42.

h 2 Piet. 3. 13. Gen. 3. 17. 2 Cor. 5. 2, ecc.

P Giov. 17. 22. 1 Giov. 3. 2. 7 Ef. 2. 6. Rom. 4. 2

Mar. 16. 19. Fat. 7. 55. Eb. 9. 24. 1 Giov. 2. 1.

909

37 Anzi, in tutte queste cose noi siam di gran lunga vincitori per colui che ci ha amatia.

38 Perciocche io son persuaso, che ne morte, në vita, në angeli, në principati, në podestà b, nè cose presenti, nè cose fu-

ture; 39 Nè altezza, nè profondità, nè alcu-non notrà separarci dall'amor di Dio, ch' è in Cristo Gesù, nostro Signore.

Dolore di Paolo per l'incredulità d'Israele.

IO dico verità in Cristo, io non mento, rendendomene insieme testimonianza

la mia coscienza per lo Spirito Santo<sup>c</sup>; 2 Ch' io ho gran tristezza, e continuo

dolore nel cuor mio.

3 Perciocchè desidererei d'essere io stesso anatema, riciso da Cristo<sup>d</sup>, per li miei fratelli, miei parenti secondo la carne;

4 I quali sono Israeliti, de' quali è l'adottazione, e la gloria, e i patti, e la costituzion della legge, e il servigio divino, e le promesse<sup>h</sup>;

5 De' quali sono i padri, e de' quali è uscito, secondo la carne, il Cristo, il quale è sopra tutti Iddio' benedetto in eterno.

Amen.

# Libertà assoluta della grazia di Dio.

6 Tuttavolta non è che la parola di Dio sia caduta a terra; conciossiache non tut-ti coloro che son d'Israele, sieno Israele.

7 Ed anche, perchè son progenie d' Abrahamo, non sono però tutti figliuoli; anzi: In Isacco ti sarà nominata progenie

8 Cioè: non quelli che sono i figliuoli della carne, son figliuoli di Dio; ma i figliuoli della promessa son reputati per progenie°.

9 Perciocche questa fu la parola della promessa: In questa medesima stagione io verro, e Sara avra un figliuolo<sup>p</sup>.

10 E non solo Abrahamo, ma ancora Rebecca, avendo conceputo d' un me-desimo, cioè d' Isacco nostro padre, udi questo.

11 Perciocche, non essendo ancor nati i figliuoli, e non avendo fatto bene, o male alcuno, (acciocchè il proponimento di Dio secondo l' elezione dimorasse fermo<sup>q</sup>, non per le opere, ma per colui che

chiama;)
12 Le fu detto: Il maggiore servirà al

minore" 13 Secondo ch' egli è scritto: Io ho amato Giacobbe, ed ho odiato Esaŭ.

14 Che diremo adunque? Evvi egli iniquità appe Iddio!! Così non sia.

15 Perciocche egli dice a Mose: Io avro merce di chi avro merce, e faro misericor-

dia a chi farò misericordia '

16 Egli non è adunque di chi vuole, nè di chi corre, ma di Dio che fa misericordia.

17 Conciossiache la scrittura dica a Faraone: Per questo stesso ti ho suscitato. per mostrare in te la mia potenza", e acciocche il mio nome sia predicato per tuta la terra.

18 Così, egli fa misericordia a chi egli

vuole, e indura chi egli vuole.

19 Tu mi dirai adunque : Perchè si cruscia egli ancora? perciocche, chi può resistere alla sua volontà?

20 Anzi, o uomo, chi sei tu, che replichi a Dio? la cosa formata dira ella al for-matore: Perche mi hai fatta così?

21 Non ha il vasellaio la podestà sopra l'argilla<sup>2</sup>, da fare d'una medesima massa un vaso ad onore, e un altro a discnore?

22 Quanto meno se, volendo Iddio mostrar la sua ira, e far conoscere il suo potere, pure ha comportati con molta pazienza i vasi dell'ira, composti a perdizione?

23 Acciocche ancora facesse conoscere le ricchezze della sua gloria sopra i vasi

della misericordia, i quali egli ha innanz preparati a gloria? 24 I quali eziandio ha chiamati, cio noi, non sol d'intra i Giudei, ma anche

d' infra i Gentili.

25 Siccome ancora egli dice in Osea<sup>2</sup>: Io chiamerò Mio popolo, quel che non è mio popolo; e Amata, quella che non è amata. 26 E avverrà che la dove era loro stato detto: Voi non siete mio popolo, saranno de la companie della del chiamati Figliuoli dell' Iddio vivente.

27 Ma Isaia sclama intorno a Israele aa: Avvegnache il numero de' figliuoli d'I-

sraele fosse come la rena del mare, il rimanente solo sarà salvato. 28 Perciocche il Signore definisce e decide il fatto con giustizia; il Signore farà una decisione sopra la terra. 29 E come Isaia avea innanzi detto bb: Se

il Signor degli eserciti non ci avesse lasciato qualche seme, saremmo divenuti come Sodoma, e simili a Gomorra.

30 Che diremo adunque? Che i Gentili. che non procacciavano la giustizia, hanno ottenuta la giustizia e ; anzi la giustizia che è per la fede de.

<sup>&</sup>quot;1 Giov. 5. 4, 5. b Ef. 6. 12. Col. 2. 15. Rom. 1. 9. 2 Cor. 1. 23; 11. 31. Gal. 1. 20. Fil. 1. 8. d Es. 32. 32. Es. 4. 22. Deut. 7. 6; 14. 1. f 1 Re 8. 11. Eb. 8. 8—10. Rom. 5. 2. Rom. 1. 3, 4. Giov. 1. 1. Fat. 20. 28. Eb. 1. 8. 1 Giov. 5. 20. Giov. 8. 39. Rom. 2. 28. 2. Gal. 4. 28. Gal. 4. 2

31 Ma che Israele, che procacciava la legge della giustizia<sup>d</sup>, non è pervenuto alla legge della giustizia.

32 Perchè? perciocchè egli non l'ha procacciata per la fede, ma come per le opere della legge; perciocchè si sono intoppati nella pietra dell' intoppo. 33 Siccome è scritto : Ecco, io pongo

in Sion una pietra d'intoppo, ed un sasso d'incappo; ma chiunque crede in esso mom sarà svergognato.

I Giudei hanno respinto la giustizia di Dio.

FRATELLI, l'affezion del mio cuore, e la preghiera che io fo a Dio per Israele, è a sua salute.

2 Perciocchè io rendo loro testimonianza che hanno lo zelo di Dio<sup>c</sup>, ma non secondo

conoscenza.

3 Conciossiachè, ignorando la giustizia di Dio, e cercando di stabilir la lor propria giustizia d, non si sieno sottoposti alla giustizia di Dio.

4 Perciocchè il fin della legge è Cristo,

in giustizia ad ogni credente

5 Conciossiache Mosè descriva cost la giustizia che è per la legge: Che l' uomo, che avrà fatte quelle cose, viverà per esses.

6 Ma la giustizia, che è per la fede, dice cosi: Non dir nel cuor tuo: Chi salirà in cielo? Quest' è trarre Cristo a basso.

7 Ovvero: Chi scenderà nell'abisso? Quest'è ritrarre Cristo da' morti.

8 Ma, che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca, e nel tuo cuore. Quest'è la parola della fede, la qual noi predichiamo.

9 Chè se tu confessi con la tua bocca il Signor Gesù, e credi nel tuo cuore che Iddio l' ha risuscitato da' morti, saral

10 Conciossiachè col cuore si creda a giustizia, e con la bocca si faccia confessione a salute.

11 Perciocchè la scrittura dice: Chiunque crede in lui non sarà svergognato.

12 Conciossiache non vi sia distinzione di Giudeo, e di Greco<sup>1</sup>; perciocchè uno stesso è il Signor di tutti<sup>m</sup>, ricco inverso tutti quelli che l' invocano.

13 Imperocché, chiunque avrà invocato

il nome del Signore, sarà salvato".

14 Come adunque invocheranno essi colui, nel quale non hanno creduto? e come crederanno in colui, del quale non hanno udito parlare? e come udiranno, se non v'è chi predichi?

15 E come predicherà altri, se non è mandato? Siccome è scritto": Quanto son belli i piedi di coloro che evangelizzano la pace, che evangelizzano le cose buone!

16 Ma tutti non hanno ubbidito all' evangelo; perciocchè Isaia dice: Signore,

chi ha creduto alla nostra predicazione??
17 La fede adunque è dall' udito, e l' u-

dito è per la parola di Dio.

18 Ma io dico: Non hanno eglino udito? Anzi, il lor suono è uscito per tutta la terra; e le lor parole fino agli estremi

termini del mondo<sup>2</sup>. 19 Ma io dico: Israele non ha egli avuto alcun conoscimento? Mosè dice il primo": Io vi moverò a gelosia per una nazione che non è nazione; io vi provocherò a sdegno per una gente stolta.

20 E Isaia arditamente dice: Io sono stato trovato da coloro che non mi cercavano; son chiaramente apparito a co-

loro che non mi domandavano.

21 Ma, intorno ad Israele, dice: Io ho tutto il di stese le mani verso un popolo disubbidiente, e contradicente.

### L'avvenire d'Israele.

11 IO dico adunque: Ha Iddio rigettato il suo popolo? Così non sia; perciocchè io ancora sono Israelita, della progenie d'Abrahamo, della tribù di Beniaminot.

2 Iddio non ha rigettato il suo popolo, il quale egli ha innanzi conosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? come egli si richiama

a Dio contro ad Israele, dicendo:

3 Signore, hanno uccisi i tuoi profeti, e hanno distrutti i tuoi altari, ed io son rimasto solo; ed anche cercan l'anima mia?

4 Ma, che gli disse la voce divina! Io mi ho riserbati settemila uomini, che non han piegato il ginocchio all' idolo di Baal".

5 Così adunque ancora nel tempo pre-sente è stato lasciato alcun rimanente,

secondo l' elezion della grazia...

6 E se è per grazia, non è più per opere ; altrimenti, grazia non è più grazia; ma, se è per opere, non è più grazia; altrimenti, opera non è più opera.

7 Che dunque! Israele non ha ottenuto quel ch' egli cerca"; ma l'elezione l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati,

infino a questo giorno.

8 Secondo ch' egli è scritto: Iddio ha loro dato uno spirito di stordimento, occhi da non vedere, e orecchi da non udire<sup>2</sup>.

9 E Davide dice: Sia la lor mensa loro i finchè la pienezza de' Gentili sia enin laccio, e in soprapprendimento, e in intoppo, e in retribuzione<sup>a</sup>.

10 Sieno i loro occhi oscurati da non vedere, e piega loro del continuo il dosso.

11 Io dico adunque: Si son eglino intoppati acciocchè cadessero? Così non sia; anzi, per la lor caduta è avvenuta la salute a' Gentili<sup>b</sup>, per provocarli a gelosia.

12 Ura, se la lor caduta è la ricchezza del mondo, e la lor diminuzione la ricchezza de' Gentili, quanto più lo sarà la

lor pienezza.

13 Perciocchè io parlo a voi Gentili; in quanto certo sono apostolo de' Gentili<sup>c</sup>,

io onoro il mio ministerio.

14 Per provare se in alcuna maniera posso provocare a gelosia que' della mia carne, e salvare alcuni di loro.

15 Perciocché, se il loro rigettamento è la riconciliazione del mondo, qual sarà la loro assunzione, se non vita da' morti?

16 Ora, se le primizie son sante, la massa ancora è santa; e se la radice è santa, i

rami ancora son santi.

17 E se pure alcuni de' rami sono stati troncatid, e tu, essendo ulivastro, sei stato innestato in luogo loro, e fatto partecipe della radice, e della grassezza dell' ulivo";

18 Non gloriarti contro a' rami'; e se pur tu ti glorii contro a loro, tu non porti

la radice, ma la radice porta te.

19 Forse adunque dirai: I rami sono stati troncati, acciocchè io fossi innestato.

20 Bene; sono stati troncati per l'incredulità, e tu stai ritto per la fede; non superbir nell' animo tuo, ma temis.

21 Perciocchè, se Iddio non ha risparmiati i rami naturali, guarda che talora

te ancora non risparmi.

22 Vedi adunque la benignità, e la severità di Dio: la severità, sopra coloro che son caduti; e la benignità, inverso te, se pur tu perseveri nella benignità<sup>h</sup>; altrimenti, tu ancora sarai reciso.

23 E quelli ancora, se non perseverano nell' incredulità, saranno innestati; perciocchè Iddio è potente da innestarli di

nuovo.

24 Imperocche, se tu sei stato tagliato dall' ulivo che di natura era salvatico, e sei fuor di natura stato innestato nell'ulivo domestico; quanto più costoro, che son rami naturali, saranno innestati nel proprio ulivo.

25 Perciocchè io non voglio, fratelli, che ignoriate questo misterio (acciocche non siate presuntuosi in voi stessi), che induramento è avvenuto in parte ad Israele, |

trata i.

26 E così tutto Israele sarà salvato, secondo ch'egli èscritto: Il Liberatore vers di Sion, e torrà d'innanzi a sè l'empiets di Giacobbe 4.

27 E questo sarà il patto che arrannoli me<sup>m</sup>, quando io avrò tolti via i lor peccal.

28 Ben son essi nemici, quant' è all'e vangelo, per voi; ma, quant' è all'ele zione, sono amati per i padri<sup>n</sup>.

29 Perciocchè i doni, e la vocazione d

Dio son senza pentimento.

30 Imperocche, siccome ancora voi gi eravate disubbidienti a Dio; ma ora avei ottenuta misericordia, per la disubbidient di cosporo;

31 Così ancora costoro al presente son stati disubbidienti ; acciocchè, per la m sericordia che vi è stata fatta, essi anco

ottengano misericordia.

32 Percioccho Iddio ha rinchiusi tu: in disubbidienza, acciocché faccia miss cordia a tutti<sup>p</sup>.

#### Inno di adorazione.

33 O profondità di ricchezze, e di 4 pienza, e di conoscimento di Dio! quan è impossibile di rinvenire i suoi giudid e d'<u>investigar le sue vie<sup>q</sup>!</u>

34 Perciocchè chi ha conosciuta la men del Signore i o chi è stato suo consiglie

35 () chi gli ha dato il primiero, e glie

sarà fatta retribuzione?

36 Conciossiache da lui, e per lui, e I amor di lui, sieno tutte le cose. sia la gloria in eterno. Amen.

Consecrazione a Dio; umilià e fedeltà nell'es cizio dei suoi doni.

12 IO vi esorto adunque, fratelli, per compassioni di Dio, che voi prese tiate i vostri corpi, il vostro razional s vigio, in ostia vivente, santa, accettevi a Dio.

2 E non vi conformiate a questo secoli anzi siate trasformati per la rinnovazi della vostra mente"; acciocchè provi qual sia la buona, accettevole, e perfe

volontà di Dio.

3 Perciocché io, per la grazia che mi stata data, dico a ciascuno che è fra v che non abbia alcun sentimento sopra che conviene avere; anzi senta a sobrieti secondo che Iddio ha distribuita a d scuno la misura della fede.

4 Perciocché, siccome in uno stesso c po abbiam molte membra, e tutte le me bra non hanno una medesima operazioi

Fat. 13. 46; 18. 6; 22. 18, 21; 28. 24, 28. Fat. 9. 15; 22. 21. Gal. 1. 17. Ger. 11. 16. Fat. 2. 39. Ef. 2. 12, 13. I Cor. 10. 12. Fil. 2. uc. 21. 24. Is. 59. 20. Ger. 31. 31, ecc. Eb. 8. 8; 10. 16. Deut. 7. 98. 19. PRom. 3. 9. Gal. 8. 22. Giob. 11. 7-9. Sal. 36. 6; 92. 5. 10. 10. 10. Cor. 6. 13, 20. I Giov. 2. 15. Ef. 4. Sal. 69. 22, 26. Fat. 15. 40 Ger. 11. 16. 2.8. Ef. 3.8. \*Eb. 8. 6, 14. Luc. 21. 24. 1-). 15. or. 8. 6. Col. 1. 16. Rom. 6. 7. 16. Rom. 11. 20. 1 Cor. 4. 6.

5 Così noi, che siam molti, siamo un medesimo corpo in Cristo; e ciascun di noi è membro l' uno dell' altro

6 Ora, avendo noi doni differenti<sup>b</sup>, secondo la grazia che ci è stata data, se

abbiam profezia, profetizziamo secondo la proporzion della fede;
7 Se ministerio, attendiamo al ministerio; parimente il dottore attenda all'in-

segnare

8 E colui che esorta, attenda all' esortare; colui che distribuisce, faccialo in semplicità; colui che presiede, con diligenza; colui che fa opere pietose, con allegrezza.

Amore, fervore, umiltà, beneficenza,

9 La carità sia senza simulazione e; abborrite il male, e attenetevi fermamente al bene.

10 Siate inclinati ad avervi gli uni agli altri affezione per amor fraterno"; preve-

nite gli uni gli altri nell'onore.

11 Non siate pigri nello studio; siate ferventi nello Spirito, serventi al Signore;

12 Allegri nella speranza, pazienti nell' afflizione, perseveranti nell' orazione; 13 Comunicanti a' bisogni de' santi<sup>n</sup>,

procaccianti l'ospitalità.

14 Benedite quelli che vi perseguitano;

benediteli, e non li maledite

15 Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono.

16 Abbiate fra voi un medesimo senti-mento<sup>q</sup>; non abbiate l'animo alle cose alte, ma accomodatevi alle basse; non siate savi appo voi stessi

17 Non rendete ad alcuno male per male'; procurate cose oneste nel cospetto di tutti gli uomini.

18 S' egli è possibile, e quanto è in voi,

vivete in pace con tutti gli uomini.

19 Non fate le vostre vendette, cari miei; anzi date luogo all' ira; perciocchè egli è scritto": A me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore.

20 Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; perciocchè, facendo questo, tu rau-nerai de' carboni accesi sopra il suo capo.

21 Non esser vinto dal male, anzi vinci

il male per lo bene.

. :

7,

Sottomissione alle autorit**à**.

13 OGNI persona sia sottoposta alle podestà superiori<sup>2</sup>; perciocchè non vi | concupiscenze hh.

è podestà se non da Dio ; e le podestà che

sono, son da Dio ordinate.

2 Talchè chi resiste alla podestà, resiste all' ordine di Dio; e queili che vi resistono ne riceveranno giudicio sopra loro.

3 Conciossiache i magistrati non sieno di spavento alle buone opere, ma alle malvage; ora, vuoi tu non temer della podesta? fa ciò che è bene, e tu avrai lode da essa.

4 Perciocche il magistrato è ministro di Dio per te, nel bene; ma, se tu fai male, temi, perciocchè egli non porta indarno la spada; conciossiachè egli sia ministro di Dio, vendicatore in ira contro a colui che fa ciò che è male.

5 Perciò convien di necessità essergli soggetto, non sol per l'ira, ma ancora per

la coscienza.

6 Conciossiaché per questa cagione ancora paghiate i tributi; perciocché essi son ministri di Dio, vacando del continuo a questo stesso.

7 Rendete adunque a cjascuno il debito: il tributo, a chi dovete il tributo; la gabella, a chi la gabella; il timore; a chi il

timore; l'onore, a chi l'onore.

Amor del prossimo, vigilanza, purità,

8 Non dobbiate nulla ad alcuno, se non di amarvi gli uni gli altri; perciocchè, chi ama altrui ha adempiuta la legge.

9 Conciossiache questi comandamentiau: Non commettere adulterio, Non uccidere, Non rubare, Non dir falsa testimonianza, Non concupire, e se v' è alcun altro comandamento, sieno sommariamente compresi in questo detto: Ama il tuo prossimo come te stesso bb.

10 La carità non opera male alcuno contro al prossimo; l'adempimento adunque

della legge è la carità °

11 E questo vie più dobbiam fare, veggendo il tempo; perciocchè egli è ora che noi ci risvegliamo omai dal sonno; conciossiache la salute șia ora più presso di

noi, che quando credemmo. 12 La notte è avanzata, e il giorno è vicino; gettiamo adunque via le opere delle tenebre <sup>dd</sup>, e siam vestiti degli arnesi

della luce .

13 Camminiamo onestamente#, come di giorno; non in pasti, ed ebbrezze; non in letti, e lascivie; non in contesa, ed invidia<sup>99</sup>. 14 Anzi siate rivestiti del Signor Gesù

Cristo, e non abbiate cura della carne a

<sup>&</sup>quot;1 Cor. 12. 12—27. 1 Cor. 12. 4, ecc., 28, ecc. Ef. 4. 11. 2 Cor. 9. 7. 1 Piet. 1. 22. 7 Am. 5. 15. Eb. 13. 1. 1 Piet. 5. 5. Luc. 10. 20. Rom. 15. 13. Fil. 4. 4. Luc. 21. 19. Giac. 1. 4; 5. 7. 1 Piet. 2. 19, 29. Luc. 18. 1. Ef. 6. 18. 1 Tess. 5. 17. 1 Giov. 3. 17. Mat. 5. 44. 1 Cor. 12. 26. 9 Rom. 15. 5, 6. 1 Cor. 1. 10. Fil. 3. 16. Prov. 26. 12. Mat. 5. 39. 1 Tess. 5. 15, 22. Eb. 12. 14. Deut. 32. 85. Prov. 25. 21, 22. 1 Piet. 2. 13. Prov. 8. 15, 16. Glov. 19. 11. Mat. 22. 21. Es. 20. 18, ecc. Lev. 19. 18. Mat. 22. 39. Gal. 5. 14. Giac. 2. 8. 1 Tim. 1. 5. Giac. 2. 8. 4 Ef. 5. 11. Ef. 6. 18, 14. 1 Tess. 5. 5—8. Fil. 4. 8. 1 Piet. 4. 3. MGal. 5. 16. 1 Piet. 2. 11.

Tolleranza verso i deboli mella fede.

14 OR accogliete quel che è debole in fede ; ma non già a quistioni di di-

2 L' uno crede di *poter* mangiar d' ogni cosab; ma l'altro, che è debole, mangia

dell' erbe.

3 Colui che mangia non isprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia c; conciossiache Iddio l'abbia preso a sè.

4 Chi sei tu, che giudichi il famiglio altrui! egli sta ritto, o cade, al suo proprio Signore, ma sarà raffermato, perciocchè Iddio è potente da raffermarlo.

5 L' uno stima un giorno più che l' altrod; e l'altro stima tutti i giorni pari; ciascuno sia appieno accertato nella sua

mente.

6 Chi ha divozione al giorno ve l' ha al Signore; e chi non ha alcuna divozione al giorno non ve l'ha al Signore. E chi mangia, mangia al Signore; perciocchè egli rende grazie a Dio; e chi non mangia non mangia al Signore, e pur rende grazie a Dio.

7 Conciossiachè niun di noi viva a sè

stesso, nè muoia a sè stesso?.

8 Perciocche, se pur viviamo, viviamo al Signore; e se moriamo, moriamo al Signore; dunque, o che viviamo, o che moriamo, siamo del Signore.

9 Imperocché a questo fine Cristo è morto, e risuscitato, e tornato a vita, aeciocchè egli signoreggi, e sopra i morti, e

sopra i vivi.

10 Or tu, perchè giudichi il tuo fratello? ovvero tu ancora, perchè sprezzi il tuo fratello? conciossiachè tutti abtiamo a comparire davanti al tribunal di Cristo A.

11 Perciocche egli è scritto; Come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gioria a Dio i.

'12 Così adunque ciascun di noi renderà

ragion di sè stesso a Dio.

#### Libertà e carità.

13 Perciò, non giudichiamo più gli uni gli altri; ma più tosto giudicate questo, di non porre intoppo, o scandalo al fratello i

14 Io so, e son persuaso nel Signor Gesu, che niuna cosa persè stessa è immonda m ma, a chi stima alcuna cosa essere im-

monda, ad esso è immonda'

15 Ma, se il tuo fratello è contristato per lo cibo, tu non cammini più secondo carità; non far, col tuo cibo, perir colu per cui Cristo è morto.

16 Il vostro bene adunque non sia be

stemmiato.

17 Perciocche il regno di Dio non e vivanda, nè bevanda; ma giustizia, e pac, e letizia nello Spirito Santo.

18 Perciocche, chi in queste cose serve a Cristo è grato a Dio, e approvato daga

uomini.

della pace, e della scambievole edifici-zione. 19 Procacciamo adunque le cose che 🎶

20 Non disfar l'opera di Dio per la rivanda; ben sono tutte le cose pure<sup>p</sup>; m. vi è male per l'uomo che mangia con in-

toppo a.

21 Egli è bene non mangiar carne, e non ber vino, e non far cosa alcuna, nela quale il tuo fratello s' intoppa, o è scardalezzato, o è debole.

22 Tu, hai tu fede? abbila in te steer davanti a Dio; beato chi non condanni

sè atesso in ciò ch' egli discerne

23 Ma colui che sta in dubbio, se maigia è condannato; perciocchè non man na con fede; or tutto ciò che non è di fede: peccato.

# Cristo esempio di abnegazione.

15 OR noi, che siam forti, dobbiam comportare le debolezze de' deboli, e non compiacere a noi stessi.

2 Ciascun di noi compiaccia al prossimo.

nel bene, ad edificazione.

3 Conciossiachè Cristo ancora non albia compiaciuto a sè stesso u, anzi abbia fatto come è scritto: Gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano son caduti sopra me'

4 Perciocche tutte le cose, che furone già innanzi scritte, furono scritte per nostro ammaestramento"; acciocche, per la pazienza, e per la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza.

5 Or l' Iddio della pazienza, e della consolazione, vi dia d'avere un medesimo sentimento fra voi y, secondo Cristo

Gesù.

6 Acciocche, di pari consentimento, d'una stessa bocca, glorifichiate Iddio, che c Padre del nostro Signor Gesù Cristo.

7 Perciò, accoglietevi gli uni gli altri siccome ancora Cristo ci ha accolti nella

gloria di Dio.

8 Or io dico, che Cristo è stato ministro della circoncisione aa, per la verità di Dio, da ratificar le promesse fatte a' pa-

9 Ed ha accolti i Gentilia, per la misericordia d'esso, da glorificare Iddio, siccome è scritto: Per questo io ti celebrerò fra le Genti, e salmeggerò al tuo nome.

10 E altrove la scrittura dice: Ralle-

Eratevi, o Genti, col suo popolo<sup>c</sup>.

11 E altrove: Tutte le Genti, lodate il Signore; e voi, popoli tutti, celebratelod

12 E altrove Isaia dice: Vi sarà la radice cli Iesse, e colui che sorgera per regger le Genti; le nazioni spereranno in lui. 13 Or l'Iddio della speranza vi riempia

cl ogni allegrezza e pace, credendo; ac-Ciocchè abbondiate nella speranza, per la forza dello Spirito Santo.

# Apostolato e progetti di Paolo.

14 Ora, fratelli miei, io stesso son persuaso di voi, che voi ancora siete piemi di Donta, ripieni d' ogni conoscenza, sufficienti eziandio ad ammonirvi gli uni gli altri.

15 Ma, fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente, come per ricordo, per la grazia che mi è stata data da Dio?

16 Per esser ministro di Gesù Cristo appo i Gentili, adoperandomi nel sacro servigio dell' evangelo di Dio, acciocchè l' offerta de' Gentili sia accettevole, san-

tificata per lo Spirito Santo.

17 Io ho adunque di che gloriarmi in Cristo Gesù, nelle cose che appartengono

al servigio di Dio.

18 Perciocche io non saprei dir cosa che Cristo non abbia operata per me, per l' ubbidienza de' Gentili, per parola e per opera;

19 Con potenza di segni e di prodigi<sup>h</sup>; con la virtù dello Spirito di Dio; talchè, da Gerusalemme, e da' luoghi d' intorno infino all' Illirico, io ho compiuto il ser-

vigio dell' evangelo di Cristo.

20 Avendo ancora in certo modo l'ambizione di evangelizzare, non dove fosse gia stata fattamenzion di Cristo; per non edificar sopra il fondamento altrui.

21 Ma, come è scritto!: Coloro a' quali non è stato annunziato nulla di lui lo vedranno; e coloro che non ne hanno udito

parlare l'intenderanno.

22 Per la qual cagione ancora sono spesse volte stato impedito di venire a voi m.

23 Ma ora, non avendo più luogo in queste contrade, e avendo già da molti anni gran desiderio di venire a voi;

24 Quando andro in Ispagna, verro a voi; perciocchè io spero, passando, di vedervi, e d'esser da voi accompagnato fin là, dopo che prima mi sarò in parte saziato di voi.

25 Or al presente io vo in Gerusalemme. per sovvenire a' santi.

26 Perciocchè a que' di Macedonia, e d'Acaia, è piaciuto di far qualche contribuzione per li poveri d'infra i santi, che sono in Gerusalemme<sup>n</sup>.

27 È, dico, lor piaciuto di farlo; ed'anche son lor debitori, perciocchè, se i Gentili hanno partecipati i lor beni spirituali, debbono altresi sovvenir loro ne' carnali o

· 28 Appresso adunque che io avrò compiuto questo, e avrò lor consegnato questo frutto, io andrò in Ispagna, passando da

29 Or io so che venendo a voi, verrò con pienezza di benedizione dell' evangelodi Cristo.

30 Or io vi prego, fratelli, per lo Signor nostro Gesù Cristo, e per la carità dello Spirito, che combattiate meco appo Iddioper me, nelle vostre orazioni<sup>p</sup>;

31 Acciocche io sia liberato da' ribelli, che son nella Giudea; e che il mio ministerio, che è per Gerusalemme, sia accet-

tevole a' santi.

32 Acciocche se piace a Dio, io venga con allegrezza a voi, e sia ricreato con voi.

33 Or I Iddio della pace sia con tutti voi. Amen.

# Raccomandazioni, saluti e voti,

OR io vi raccomando Febe, nostra 10 sorella, che è diaconessa della chiesa. che è in Cencrea.

2 Acciocchè voi l'accogliate nel Signore, come si conviene a' santi, e le sovveniate in qualunque cosa avrà bisogno di voi; perciocchè ella è stata protettrice di molti, e di me stesso ancora.

3 Salutate Priscilla, ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesu .

4 I quali hanno, per la vita mia, esposto il lor proprio collo; a quali non io solo, ma ancora tutte le chiese de' Gentili, rendono grazie.

5 Salutate ancora la chiesa che è nella lor casa"; salutate il mio caro Epeneto, il quale è le primizie dell' Acaia in Cristo.

6 Salutate Maria, la quale si è molto af-

faticata per noi.

7 Salutate Andronico, e Giunia, miei cugini, e miei compagni di prigione, i quali son segnalati fra gli apostoli, ed anche sono stati innanzi a me in Cristo.

8. Salutate Amplia, caro mio nel Si-

gnore.

9 Salutate Urbano, nostro compagno l'opera in Cristo; e il paio caro Stachi. 10 Salutate Apelle, che è approvato in

Cristo. Salutate que di casa di Aristobulo.

<sup>4</sup> Sat. 117. 1. 16 11 3 '4A Glov. 10. 16. b Sal. 18, 48. Gel. 2. 7.-9. \* Fat. 19. 11, ecc. -18. f Fat. " 2 Cor. 8. 1—4. 1 Cor. 9. 11. Gal. 6.6. 19.

11 Salutate Erodione, mio cugino. Salutate que' di casa di Narcisso che son nel

Signore.

12 Salutate Trifena, e Trifosa, le quali si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, la quale si è molto affaticata nel Signore.

13 Salutate Rufo, che è eletto nel Si-

gnore, e la madre sua, e mia.

14 Salutate Asincrito, Flegonte, Erma,

Patroba, Erme, e i fratelli che son con loro. 15 Salutate Filologo, e Giulia, e Nereo, e la sua sorella; e Olimpa, e tutti i santi che son con loro.

16 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio; le chiese di Cristo vi salu-

tano.

17 Or io vi esorto, fratelli, che prendiate guardia a coloro che commettono le dissensioni, e gli scandali, contro alla dottrina, la quale avete imparata; e che vi

ritraggiate da essi<sup>a</sup>.

18 Perciocchè tali non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ven-tre; e con dolce e lusinghevol parlare,

seducono i cuori de' semplici. 19 Conciossiache la vostra ubbidienza

rallegro per cagion vostra; or io de dero che siate savi al bene, e semplici: male c

20 Or l' Iddio della pace triterà tos Sutana sotto a' vostri piedi . La grazi del Signornostro Gesù Cristo sia con 🐭 Amen.

21 Timoteo, mio compagno d'opera 🔆 Lucio, e Giason, e Sosipatro, miei cugal. vi salutano.

22 Io Terzio, che ho scritta questa en

stola, vi saluto nel Signore.

23 Gaio, albergator mio, e di tutta la chiesa, vi saluta. Erasto, il camarlini della città, e il fratello Quarto, vi salutar-

24 La grazia del nestro Signor Gen

Cristo sia con tutti voi. Amen. 25 Or a colui che vi può raffermar. secondo il mio evangelo, e la prelizzione di Gesù Cristo, secondo la rive. zion del misterio, celato per molti se addietro;

26 E ora manifestato, e dato a conscere fra tutte le Genti, per le scritt... profetiche, secondo il comandamento della fele:

19 Conciossiachè la vostra ubbidienza | 27 A Dio, sol savio, sia la gloria z sia divolgata fra tutti ; laonde io mi eterno, per Gesà Cristo. Amen.

# PRIMA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A' CORINTI.

Soprascritta, saluti e rendimento di grazie.

PAOLO, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, e il fratello Sostene,

2 Alla chiesa di Dio, la quale è in Co-rinto, a santificati in Gesu Cristo, chiamati santi i; insieme con tutti coloro, i quali in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, Signor di loro, e di noi;

3 Grazia, e pace a voi, da Dio, nostro

Padre, e dal Signor Gesu Cristo.

4 Io del continuo rendo grazie di voi all' Iddio mio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù.

5 Perciocchè in lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola, e in ogni conoscenza!

6 Secondo che la testimonianza di Cri-

sto è stata confermata fra voi.

7 Talchè non vi manca dono alcum aspettando la manifestazione del Signer nostro Gesù Cristo<sup>m</sup>;

8 Il quale eziandio vi confermera in fino al fine, acciocchè siate senza colp nel giorno del nostro Signor Gesù Crisw'.

9 Fedele è Iddio, dal quale siete stat chiamati alla comunione del suo Figliuolo Gesù Cristo, nostro Signore.

#### I partiti nella chiesa di Corinto.

10 Ora, fratelli, io vi esorto, per lo nome del nostro Signor Gesu Cristo, che abbiate tutti un medesimo parlare, e che non vi sieno fra voi scismi; anzi che siate uniti insieme in una medesima mente. e in una medesima sentenza.

11 Perciocche, fratelli miei, mi è stato di voi significato da que di casa Cloe, che

vi son fra voi delle contenzioni.

Gen. 3. 15. Pat. 16. 1, e rif. let. 1, 20. 1. 1, e rif. 1. 8. 2 Cor. 8. 7. 1. 1. 2. 21. 3. 21.



12 Or questo voglio dire, ché ciascun di oi dice: Ioson di Paoloa, ed io di Apollob, ed io di Cefa ed io di Cristo.

13 Cristo è egli diviso? Paolo è egli stato crocifiaso per voi? ovvero siete voi stati battezzati nel nome di Paolo?

14 Io ringrazio Iddio, che io non ho pattezzato alcun di voi, fuori che Crispo e (∤aio°

15 Acciocchè alcuno non dica ch' io

abbia battezzato nel mio nome.

16 Ho battezzata ancora la famiglia di Stefanad; nel rimanente, non so se ho battezzato alcun altro.

La sapienza di Dio e la sapienza del mondo,

17 Perciocchè Cristo non mi ha man: dato per battezzare, ma per evangelizzare ; non in sapienza di parlare, acciocche la croce di Cristo non sia renduta vana.

18 Perciocchè la parola della croce è ben

pazzia a coloro che periscono; ma a noi, che siam salvati, è la potenza di Dio.

19 Conciossiachè egli sia scritto: Io farò perir la sapienza de savi, e annullerò l'intendimento degl'intendenti.

20 Dov' è alcun saviot dov' è alcuno scriba? dov' è alcun ricercatore di questo secolo? non ha Iddio renduta pazza la

sapienza di questo mondo i?

21 Perciocche, poiche nella sapienza di Dio, il mondo non ha conosciuto Iddio per la sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti per la pazzia della predicazione.

22 Conciossiachè, e i Giudei chieggane

segno<sup>m</sup>, e i Greci cerchino sapienza.
23 Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo a' Giudei<sup>n</sup>, e pazzia a' Greci.

24 Ma a coloro che son chiamati, Giudei e Greci, noi predichiam Cristo, potenza di Dio, e sapienza di Dio.

25 Conciossiachè la paszía di Dio sia più savia che gli uomini, e la debolezza di Dio più forte che gli uomini.

26 Perciocchè, fratelli, vedete la vostra vocazione: che non siete molti savi se-condo la carne<sup>p</sup>, non molti potenti, non molti nobili.

27 Anzi Iddio ha scelte le cose pazze del mondo, per isvergognare le savie; e Iddio ha scelte le cose deboli del mondo,

per isvergognare le forti <sup>q</sup>.

28 E Iddio ha scelte le cose ignobili del mondo, e le cose spregevoli, e le cose che non sono; per ridurre à l niente quelle che sono.

29 Acciocche niuna carne si glorii nel cospetto suo".

30 Or da lui voi siete in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza, e giustizia", e santificazione", e redenzione u

31 Acciocchè, aiccome è scritto: Chi si

gloria, si glorii nel Signore.

Carattere della predicuzione di Puolo in Corinto.

ED io, fratelli, quando venni a voi, venni, non con eccellenza di parlare z, o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio.

2 Perciocche io non mi era proposto di sapere altro fra voi, se non Gesù Cristo,

ed esso crocifisso y.

3 Ed io sono stato appresso di voi con

debolezza, e con timore, e gran tremore<sup>2</sup>.

4 E la mia parola, e la mia predicazione non è stata con parole persuasive dell' umana sapienza; ma con dimostra-zione di Spirito e di potenza aa.

5 Acciocchè la vostra fede non sia in sapienza d'uomini, ma in potenza di Dio.

6 Or noi ragioniamo sapienza fra gli 110mini compiuti b; e una sapienza, che non è di questo secolo, ne de principi di questo secolo, i quali son ridotti al niente.

Ma ragioniamo in misterio la sapienza di Dio occulta, la quale Iddio ha innan-

zi i secoli determinata a nostra gloria cc. 8. La quale niuno de' principi di questo secolo ha conosciuta; perciocchè, se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signor della gloria dd.

9 Ma egli è come è scritto: Le cose che occhio non ha vedute, e orecchio non ha udite, e non son salite in cuor d'uomo son quelle che Iddio ha preparate a quelli che l'amano.

10 Ma Iddio le ha rivelate a noi per lo suo Spirito"; perciocche lo Spirito investiga ogni cosa, eziandío le cose profonde di Dio

11 Perciocche, fra gli uomini, chi conosce le cose dell' uomo, se non lo spirito dell' uomo, ch' è in lui? così ancora, niuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio.

12 Or noi abbiam ricevuto, non lo spirito del mondo, ma lo Spirito, il quale è da Dio h; acciocche conosciamo le cose

che ci sono state donate da Dio.

13 Le quali ancora ragioniamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana i, ma insegnate dallo Spirito Santo; adattando cose spirituali a cose spirituali.

<sup>&</sup>quot;1 Cor. 3. 3, ecc. Fat. 18. 24; 19. 1. Fat. 18. 8. Rom. 16. 23. 1 Cor. 16. 15. 1 Cor. 2. 14. Rom. 1. 16. Glob. 5. 12, 13. Is. 29. 14. Rom. 1. 22. Luc. 10. 21. Mat. 12. 38; 16. 1. Is. 8. 14. Mat. 13. 57. Rom. 9. 32. ver. 18, e rif. Rom. 7. 48. Sal. 8. 2. Mat. 11. 25. Rom. 8. 27. Ef. 2. 9. Ger. 23. 5. 6. Rom. 4. 25. 2 Cor. 5. 21. Fil. 3. 9. Glov. 17. 19. Ef. 1. 7. Ger. 9. 23, 24. 2 Cor. 10. 17. 1 Cor. 1. 17. 2 Cor. 10. 10; 11. 6. Gal. 6. 14. Fil. 3. 8. Fat. 18. 1, 6, 12. It. 1 Tess. 1. 5. Ef. 4. 13. Eb. 5. 14. Rom. 16. 25; 26. Ef. 3. 4-6. Col. 1. 28. Mat. 12. 11; 16. 17. 1 Glov. 2. 27. Rom. 11. 83, 34. Rom. 8. 15. It. 1 Cor. 1. 17.

14 Or I nomo animale non comprende le cose dello Spirito di Dio, perciocchè gli sono pazzia, e non le può conoscere; conciossiache si giudichino spiritualmentea

15 Ma lo spirituale giudica d'ogni cosab.

ed egli non è giudicato da alcuno.

16 Perciocchè, chi ha conosciuto la mente del Signore, per poterlo ammaestrare? or noi abbiamo la mente di Cristo.

# La carnalità causa di divisione,

3 OR io, fratelli, non ho potuto parlare a voi, come a spirituali, anzi vi ho parlato come a carnali, come a fanciulli in Cristo.

2 Io vi ho dato a bere del latte, e non vi ho dato del cibo, perciocche voi non potevate ancora portarlos; anzi non pure ora potete, perciocchè siete carnali.

3 Imperocche, poiche fra voi vi è invidia, e contenzione, e divisioni, non siete voi carnali<sup>9</sup>, e non camminate voi secondo l' uomot

4 Perciocchè, quando l' uno dice\*: Quant'è a me, io son di Paolo; e l'altro: E io d'Apollo; non siete voi carnali?

5 Chi è adunque Paolo? e chi è Apollo? se non ministri, per i quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno?

6 Io ho piantato , Apollo ha adacquato?,

ma Iddio ha fatto crescere m.

7 Talchè, nè colui che pianta, nè colui che adacqua, non è nulla; ma non vi è altri che Iddio, il quale fa crescere.

8 Ora, e colui che pianta, e colui che adacqua, sono una medesima cosa; e ciascuno riceverà il suo proprio premio, secondo la sua fatica.

#### Il tempio di Dio e il suo fondamento.

9 Conciossiachè noi siamo operai nell' opera di Dio; voi siete il campo di Dio, l' edificio di Dio".

10 Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, ho posto il fondamento°, ed altri edifica sopra; ora ciascun riguardi come egli edifica sopra.

11 Perciocche niuno può porre altro fondamento che quello ch' è stato posto, il

quale è Gesù Cristo<sup>p</sup>.

12 Ora, se alcuno edifica sopra questo fondamento oro, argento, pietre preziose, ovvero legno, fieno, stoppia;

13 L'opera di ciascuno sara manifesta-

ciossiache abbia ad esser manifestata p: fuoco; e il fuoco farà la prova qual sa l' opera di ciascuno.

14 Se l'opera d'alcuno, la quale ex abbia edificata sopra il fondament, il-

mora, egli ne riceverà premio.

15 Se l'opera d'alcuno è arsa, egli far perdita; ma egli sarà salvato, per mon però, che sarà come per lo fuoco. 16 Non sapete voi che siete il tempo

di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in

voi ?

17 Se alcuno guasta il tempio di Div Iddio guastera lui; perciocche il tempi del Signore è santo, il quale siete voi

18 Niuno inganni sè stesso; se alcun fra voi si penso esser savio in questo secolo", divenga pazzo, acciocchè diveni **81**.vio.

19 Perciocche la sapienza di questo mui do è pazzía appo Iddio; conciossiaches scritto: *Egli è quel* che prende i savi nella loro astuzia<sup>r</sup>.

20 E altrove: H. Signore conosce i per sieri de' savi, e sa che son vani".

21 Perciò, niuno si glorii negli uomini perciocché ogni cosa è vostra \*

22 E Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondi e la vita, e la morte, e le cose presenti, i le cose future ; ogni cosa è vostra.

23 E voi siete di Cristo, e Cristo è Dio.

Ministri ed economi.

4 COSI faccia l'uomo stima di noi, com di ministri di Cristo, e di dispensitori de misteri de Dio aa.

2 Ma nel resto ei si richiede ne' dispeni satori, che ciascumo sia trovato fedele

3 Ora, quant' è a me, io tengo per 🕬 minima d'esser giudicato da voi. 0 4 alcuno giudicio umano; anzi, non pur 🗈 giudico me stesso:

4 Perciocche non mi sento nella a scienza colpevole di cosa alcuna: tutta volta, non per questo sono giustificato ma il Signore è quel che mi giudica.

5 Perciò, non giudicate di nulla innantal tempo, finche sia venuto il Signor il quale metterà in luce le cose occult delle tenebre, e manifesterà i consigli de cuori<sup>da</sup>; e allora ciascuno avrà la sed lode da Dio.

Vanagloria dei Corinti; umiltà ed autorità

6 Ora, fratelli, io ho rivolte queste cosci per una cotal maniera di parlare, in mel ta; perciocchè il giorno la paleserà  $^q$ ; con- | e in Apollo, per amor vostro, acciocche

d Giov. 15. 15. ED. D. 15. 17. 18. 4. 8. 11. "Is. 40. 13. Rom. 11. 34. d Giov. 15. 15. Eb. 5. 12. 15. Gal. 5. 20. 21. h 1 Cor. 1. 11. 12. d Fat. IIS. 4. 8. 15. 19. 1. m 1 Cor. 1. 30. 2 Cor. 3. 5. Ef. 2. 20. d Plet. 2. 16. 18. d Ef. 2. 20. d Plet. 2. 16. 18. d Ef. 2. 20. d Plet. 2. 18. d Ef. 2. 20. d Ef. 2 Rom. 8.5-7. Prov. 28.5. Is. 4 1 Piet. 2. 2. f Glov. 16. 12. Gal. 1 Cor. 4. 15; 9. 1. Fat. 18. 24, 27; 19. 1, Cor. 4. 15. J. 18. 28. 16. Mat. 16. 18. 1 Piet. 2. 5. Is. 5. 21 Rom. 14. 8. 1 Cor. 11. 16 Giob. 9. 2. Prov. 21. 2. Is. 5. 21. 1 Cor. 11. 3. 21, 22. 4. 5. 4 TO. 918

impariate in noi di non esser savi sopra ciò ch' è scritto<sup>a</sup>; affin di non gonfiarvi l' un per l'altro contro ad altrui.

7 Perciocché, chi ti discerne? e che hai tu che tu non lo abbi ricevutob? e se pur tu l'hai ricevuto, perchè ti glorii, come

non avendolo ricevuto?

8 Già siete saziati, già siete arricchitic, già siete divenuti re senza noi; e fosse pur così, che voi foste divenuti re, acciocchè noi ancora regnassimo con voi.

9 Perciocchè io stimo che Iddio ci ha menati in mostra, noi gli ultimi apostoli, come uomini dannati a morte; conciossiachè noi siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli, ed agli uomini.

10 Noi siam pazzi per Cristo, e voi siete savi in Cristo; noi siam deboli, e voi forti; voi siete gloriosi, e noi disenorati.

11 Infino ad ora sofferiamo fame, e sete, e nudità; e siam battuti di guanciate, e non abbiamo alcuna stanza ferma/.

12 E ci affatichiamo, lavorando con le proprie mani<sup>9</sup>; ingiuriati, benediciamo<sup>\*</sup>,

perseguitati, comportiamo; 13 Biasimati, supplichiamo; noi siamo divenuti come le spazzature del mondo, e come la lordura di tutti infino ad ora.

14 lo non scrivo queste cose per farvi vergogna, ma vi ammonisco come miei

cari figli.

Ļ

1

15 Perciocche, avvegnache voi aveste diecimila pedagoghi in Cristo, non però avreste molti padri; conciossiachè io vi abbia generati in Cristo Gesà, per l'evan-

16 Io vi esorto adunque che siate miei

imitatori.

17 Per questo vi ho mandeto Timoteo m che è mio figliuol diletto, e fedele nel Signore, il qual vi rammemorerà quali son le mie vie in Cristo, come io insegno per tutto in ogni chiesa.

18 Or alcuni si son gontiati, come se io

non dovessi venire a voi.

19 Ma tosto verrò a voi<sup>n</sup>, se piace al Signore<sup>o</sup>; e conoscerò, non il parlar di coloro che si son gonfiati, ma la potenza.

20 Perciocche il regno di Dio non con-

siste in parlare, ma in potenza.<sup>p</sup>.

21 Che volete? verrò io a voi con la verga? ovvero con amore, e con ispirito di mansuetudine ??

Il fornicatore castigato a ravvedimento.

5 DEL tutto si ode che vi è fra voi fornicazione'; e tal fornicazione, che non

pur fra i Gentili è nominata, cioè, che alcuno si tien la moglie del padre .

2 E pure ancora voi siete gonfi, e più tosto non avete fatto cordoglio<sup>1</sup>, acciocchè colui che ha commesso questo fatto fosse tolto del mezzo di voi.

3 Conciossiache joy come assente del corpo, ma presente dello spirito", abbia già giudicato, come presente, che colui che ha commesso ciò in questa maniera;

4 (Voi, e lo spirito mio essendo raunati nel nome del nostro Signor Gesù Cristo, con la podestà del Signor nostro Gesù Cristo";)

5 Che il tale, dico, sia dato in mano di Satana<sup>x</sup>, alla perdizion della carne, acciocchè lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù.

611 vostro vanto non è buono; non sapete voi che un poco di lievito levita tutta

pasta ?

7 Purgate adunque il vecchio lievito, acciocche siate nuova pasta, secondo che siete senza lievito; conciossiachè la nostra pasqua, cioè Cristo, sia stata immolata per noi.

8 Perciò facciam la festa, non con vecchio lievito da, nè con lievito di malvagità, e di nequizia, ma con azzimi di sincerità,

e di verità.

9 Io vi ho scritto in quell' epistola che voi non vi mescoliate co' fornicatoribb;

10 Non però del tutto co' fornicatori di questo secolo, o con gli avari, o co' ra-paci, o con gl' idolatri; perciocche altrimenti vi converrebbe uscire del mondo cc

11 Ma ora, ecco coloro co' quali vi ho scritto che non vi mescoliate, cioè, che se alcuno, che si nomina fratello, è o fornicatore, o avaro, o idolatra, o ubbriaco, o maldicente, o rapace, non pur mangiate con un tale dd.

12 Perciocché che ho io da far di giudicar que' di fuori? non giudicate voi

que' di dentro ee!

13 Or Iddio giudica que' di fuori; ma togliete il malvagio d' infra voi stessi.

Censura delle liti tra fratelli.

ARDISCE alcun di voi, avendo qualche affare con un altro, piatire davanti agl'iniqui, e nen davanti a' santi?

2 Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo 🗗 e se il mondo è giudicato per voi, siete voi indegni de minimi giudicii?

3 Non sapete voi che noi giudicheremo

Giov. 3. 27. Giac. 1. 17. Apoc. 3. 17. Rom. 8. 36. 1 Col. 33. Fat. 26. 24. 1 Cor. 1. 18, ecc. /2 Cor. 11. 23—27. Fat. 3. 9. 1 Cor. 3. 6, e rif. 1 Cor. 11. 1. Fil. 2. 17. 8. 2. 1 Cor. 16. 5. 2 Cor. 1. 15. 28. Giac. 4. 15. or. 10. 2; 13. 10. Ef. 5. 3. Deut. 27. 20. 2 Cor. 7. 7, ecc. Giov. 20. 28. Giob. 2. 6. 1 Tim. 1. 20. 1 Cor. 15. 33. oc. 5. 6, 12. Es. 12. 15. Mat. 19. 28. ADOC. 20. 4 Rom. 8. 36. 1 Cor. 15. 30, 31. 11. 23—27. Fat. 18. 3, e rif. Fil. 2. 17. Fat. 19. 22. Gisc. 4. 15. 1 Cor. 2. 4. 2 Cor. 7. 7, ecc. Col. 2. 5. <sup>e</sup> Rom. 12. 8. 2 Cor. 4. 11. Eb. 10, 83. 1 Piet. 3. 9. 1 Tees. 8. 2. Fil. 1. 19. 1 Tees. 1. 5. 2 Cor. 10. 2; 13. 10. Mat. 16. 19; 18. 18. Giov. 20. 23. Giov. 1. 29, 36. Apoc. 5. 6. 12. Is. 53. 7. e Giov. 17. 15. er 1 Cor. 6. 1, ecc. # Mat. 19. 28. Apoc. 20. 4/

gli angelia? quanto più possiamo giudicar |

delle cose di questa vita?

4 Dunque, se avete de' piati per cose di questa vita, fate seder per giudici quelli che nella chiesa sono i più dispregevoli.

5 Io lo dico per farvi vergogna. Così non vi è egli pur un savio fra voi, il qual possa dar giudicio fra l'uno de' suoi fra-

telli, e l'altro !

6 Ma, fratello con fratello piatisce, e ciò davanti agl' infedeli.

7 Certo adunque già vi è del tutto del difetto in voi, in ciò che voi avete delle liti gli uni con gli altri; perche non sofferite voi più tosto che torto vi sia fatto? perchè non vi lasciate più tosto far qualche danno?

8 Ma voi fate torto, e danno; e ciò a' fra-

telli.

9 Non sapete voi che gl'ingiusti non erederanno il regno di Dio? non v'ingannate; nè i fornicatori, nè gl' idolatri, nè gli adulteri, nè i molli, nè quelli che

usano co' maschi; 10 Nè i ladri, nè gli avari, nè gli ub-briachi, nè gli oltraggiosi, nè i rapaci, non

erederanno il regno di Dio<sup>c</sup>

11 Or tali eravate già alcunid; ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati, nel nome del Signore Gesue, e per lo Spirito dell' Iddio nostro.

# I mostri corpi son membra di Cristo.

12 Ogni cosa mi è lecita, ma ogni cosa non è utile; ogni cosa mi è lecita, ma non però sarò per cosa alcuna renduto

soggetto.

13 Le vivande son per lo ventre, e il ventre per le vivande; e Iddio distruggerà e quello, e queste; ma il corpo non è per la fornicazione, anzi per lo Signore, e il Signore per lo corpo.

14 Or Iddio, come egli ha risuscitato il Signore, così ancora risusciterà noi, per

la sua potenza<sup>h</sup>.

15 Non sapete voi che i vostri corpi son membra di Cristo? torrò io adunque le membra di Cristo, e faronne membra d' una meretrice? Cost non sia.

16 Non sapete voi che chi si congiugne con una meretrice è uno stesso corpo con essu? perciocchè i due, dice il Signore,

diverranno una stessa carne 17 Ma chi è congiunto col Signore è uno

stesso spirito con lui<sup>m</sup>.

18 Fuggite la fornicazione"; ogni altro peccato che l' uomo commette è fuor del

corpo; ma chi fornica, pecca contro si

suo proprio corpo.

19 Non sapete voi che il vostro corpo e tempio dello Spirito Santo ch' è in voi . il quale avete da Dio? e che non siete i voi stessi<sup>p</sup>?

20 Conciossiachè siate stati comperat con prezzo<sup>q</sup>; glorificate adunque Iddicol vostro corpo, e col vostro spirito, i

quali sono di Dio.

Risposta alle domande dei Corinti sul matrimonto.

7 ORA, quant' è alle cose delle qua mi avete scritto, egli sarebbe bene per l' uomo di non toccar donna.

2 Ma, per le fornicazioni, ogni uom abbia la sua moglie, e ogni donna il suo

proprio marito.

3 Il marito menda alla moglie la dovut benivoglienza"; e parimente la moglie al marito.

4 La moglie non ha podestà sopra il suproprio corpo, ma il marito; parimente ancora il marito non ha podesta sopra ii

suo proprio corpo, ma la moglie. 5 Non frodate l'un l'altro, se pur non è di consentimento, per un tempo, per vacare a digiuno, e ad orazione; poi di nuovo tornate a stare insieme, acciocche Satana non vi tenti per la vostra incortinenza.

6 Or io dico questo per concessione.

non per comandamento.

7 Perciocchè io vorrei che tutti gli uo mini fossero come son io; ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio: l' uno il una maniera, l'altro in un' altra.

8 Or io dico a quelli che non son maritati, e alle vedove, ch' egli è bene per loro che se ne stieno come me ne sto iv ancora".

9 Ma, se non si contengono, maritinsi', perciocchè meglio è maritarsi, che ardere.

10 Ma a' maritati ordino, non io, ma ii Signore, che la moglie non si separi dal

marito'

11 E se pure ella si separa, rimanga senza maritarsi, o si riconcilii col marito. Il marito altresi non lasci la moglie.

12 Ma agli altri dico io, non il Signore: Se alcun fratello ha moglie infedele, ci ella consente d'abitar con lui, non la lasci.

13 Parimente ancora la donna che ha un marito infedele, se egli consente d'abi-

tar con lei, non le lasci.

14 Perciocchè il marito infedele è san-

tificato nella moglie, e la moglie infedele è santificata nel marito; altrimenti, i vostri figliuoli sarebbero immondi; ma ora son santi.

15 Che se l'infedele si separa, separisi; in tal caso il fratello, o la sorella, non son sottoposti a servitù; ma Iddio ci ha

chiamati a pacea.

16 Perciocché, che sai tu, moglie, se tu salverai il marito il ovvero tu, marito,

che sai se tu salverai la moglie?

17 Se no, secondo che Iddio ha: distribuito a ciascuno, secondo che il Signore ha chiamato ciascuno, così cammini; e così ordino in tutte le chiese.

18 Alcuno è egli stato chiamato, essendo circonciso? non voglia sembrare incirconciso; alcuno è egli stato chiamato, essendo incirconciso? non circoncidasia.

19 La circoncisione è nulla d, e l' incirconcisione è nulla; ma il trutto è l'osser-

vanza de' comandamenti di Dio<sup>e</sup>... 20 Ciascuno rimanga nella vocazione,

mella quale è stato chiamato.

21 Sei tu stato chiamato, essendo servo? non curartene; ma se pur puoi divenir libero, usa più tosto quella comodità.

22 Perciocchè colui che è chiamato nel Signore, essendo servo, è servo francato del Signore!; parimente ancora colui ch' è chiamato, essendo libero, è servo di Cristo<sup>g</sup>.

23 Voi siete stati comperati con prezzo<sup>h</sup>,

non divenite servi degli uomini.

24 Fratelli, ognun rimanga appo Iddio nella condizione, nella quale egli è stato chiamato.

25 Or intorno alle vergini, io non ne ho comandamento dal Signore; ma ne do avviso, come avendo ottenuta misericordia dal Signore d'esser fedele!.

26 Io stimo adunque ciò esser bene per la soprastante necessità; perciocche egli è bene per l'uomo di starsene così "

27 Sei tu legato a moglie? non cercar d'essere sciolto; sei tu sciolto da moglie? non cercar moglie.

28 Chè se pure ancora prendi moglie, tu non pecchi; e se la vergine si marita, non pecca; ma tali persone avranno tribolazione nella carne; or io vi risparmio.

29 Ma questo dico, fratelli, che il tempo è omai abbreviato"; acciocchè, e coloro che hanno mogli sieno come se non

I avessero;

30 E coloro che piangono, come se non piangessero; e coloro che si rallegrano, come se non si rallegrassero; e coloro l

che comperano, come se non dovessero possedere;

31 E coloro che usano questo mondo, come non abusandolo; perciocchè la fi-

gura di questo mondo passa.º.

32 Or io desidero che voi siate senza sollecitudine. Chi non è maritato, ha cura delle cose del Signore, come egli sia per piacere al Signore<sup>p</sup>;

33 Ma colui che è maritato ha cura delle cose del mondo, come egli sia per

piacere alla sua moglie.

34 Vi è differenza tra la donna e la vergine; quella che non è maritata ha cura delle cose del Signore, acciocchè sia santa di corpo e di spirito; ma la maritata ha cura delle cose del mondo q, come ella sia per piacere al marito.

35 Ora, questo dico io per la vostra propria comodità; non per mettervi addosso un laccio, ma per ciò che è decente, e convenevole da attenervi costantemente

al Signore, senza esser distratti.

36 Ma, se alcuno stima far cosa disonorevole inverso la sua vergine, se ella trapassa il fior dell'età, e che così pur si debba fare, faccia ciò ch' egli vuole, egli non pecca, sieno maritate.

37 Ma, chi sta fermo nel suo cuore, e non ha necessità, ed. è padrone della sua volontà, ed ha determinato questo nel cuor suo, di guardar la sua vergine, fa

38 Perciò, chi marita la sua vergine fa

bene<sup>r</sup>, e chi non la marita, fa meglio. 39 La moglie è legata per la legge, tutto il tempo che il suo marito vive; ma, se il marito muore, ella è libera di maritarsi a cui vuole, purchè nel Signore.

40 Nondimeno, ella è più felice, secondo il mio avviso, se rimane così; or penso d'avere anch' io lo Spirito di Dio.

Risposta alle domande dei Corinti sulle carni sacrificate agl' idoli.

ORA, quant' è alle cose sacrificate agl' idoli<sup>2</sup>, noi sappiamo che tutti abbiam conoscenza; la conoscenza gonfia, ma la carità edifica.

2 Ora, se alcuno si pensa saper qualche cosa, non sa ancora nulla, come si convien sapere.

3 Ma, se alcuno ama Iddio, esso è da

lui conosciuto"

4 Perciò, quant' è al mangiar delle cose sacrificate agl' idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nu<u>lla nel mondo", e ch**e non**</u>  $vi \ e$  alcun altro Dio, se non unox.

5 Perciocchè, benchè ve ne sieno, ed in

<sup>\*</sup>Rom. 12. 18. 1 Cor. 14. 33. . 1 Piet. 3. 1. Fat. 15. 1, 5, 19, 24, 28. Gal. 6. 15. Giov. 15. 14. 1 Giov. 2. 3. Giov. 8. 36. 1 Piet. 2. 16. ver. 6, 10, 40. 1 Tim. 1. 12. ver. 1, 8. Rom. 13. 11. 1 Piet. 1 Giov. 2. 17. 1 Tim. 5. 5. Luc. 10. 40. Eb, 13. 4. 2 Cor. 6. Nah. 1. 7. 2 Tim. 2. 19. 1 Cor. 10. 19. Deut. 4. 39. Is. 44. 8.

cielo, ed in terra, di quelli che son nominati dii (secondo che vi son molti dii, e

molti signori);

6 Nondimeno, quant' è a noi, abbiamo un solo Iddio, il Padre", dal quale son tutte le cose, e noi in lui ; e un sol Signor Gesù Cristo", per lo quale son tutte le cosed, e noi per lui.

7 Ma la conoscenza non è in tutti; anzi alcuni mangiano quelle cose infino ad ora con coscienza dell' idolo, come cosa sacrificata all' idolo"; e la lor coscienza, es-

sendo debole, è contaminata/.

8 Ora il mangiare non ci commenda a Dios; perciocche, avvegnache noi mangiamo, non abbiam però nulla di più; e avvegnaché non mangiamo, non abbiamo però nulla di meno.

9 Ma, guardate chè talora questa vostra podestà non divenga intoppo a' deboli.

10 Perciocchè, se alcuno vede te, che hai conoscenza, essere a tavola nel tempio degl' idoli, non sarà la coscienza d'esso, che è debole, edificata a mangiar delle cose sacrificate agl' idoli?

11 E così per la tua conoscenza, perirà il fratello debole, per cui Cristo è morto!

12 Ora, peccando cost contro a' fratelli, e ferendo la lor coscienza debole, voi peccate contro a Cristo.

13 Per la qual cosa, se il mangiare dà intoppo al mio fratello, giammai in perpetuo non mangerò carne, acciocchè io non dia intoppo al mio fratello.

#### Libertà e diritti dell' apostolo.

NON sono io apostolo<sup>m</sup>? non son io libero? non ho io veduto il nostro Signor Gesù Cristo"? non siete voi l'opera mia nel Signore ?

2 Se io non sono apostolo agli altri, pur lo sono a voi; conciossiache voi siate il

suggello del mio apostolato nel Signore.

3 Quest' è quel ch' io dico a mia difesa a coloro che fanno inquisizione di me.

4 Non abbiamo noi podestà di mangiare

e di bere?

5 Non abbiamo noi podestà di menare attorno una donna sorella, come ancora gli altri apostoli, e i fratelli del Signore, e Cefa<sup>r</sup>?

6 Ovvero, io solo, e Barnaba, non abbiam noi podestà di non lavorare ?

7 Chi guerreggia mai al suo proprio soldo! chi pianta una vigna, e non ne mangia del frutto? o, chi pastura una greggia, e non mangia del latte della greggia?

la legge non dice ella eziandio queste cose

**9 Conciossiaché nella legge di M**ox sia scritto: Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia. Ha Iddio cun de' buoi!

10 Ovvero, dice egli del tutto ciò par noi! certo, queste cose sono scritte pa noi, perciocche, chi ara deve arare co isperanza, e chi trebbia deve trebbiare con isperanza d'esser fatto partecipe di co

ch' egli spera.

11 Se noi vi abbiam seminate le con spirituali, è egli gran cosa se mietiamo le

vostre carnali<sup>w</sup>?

12 Se gli altri hanno parte a questa pdestà sopra voi, non l'avremmo noi molio più i ma noi non abbiamo usata quesi podestà"; anzi sofferiamo ogni cosa, per non dare alcuno sturbo all' evangelo d Cristo.

13 Non sapete voi che coloro che fanno il servigio sacro mangiano delle cose dei tempios e che coloro che vacano all'al-

tare partecipano con l'altare \*?

14 Cost ancora il Signore ha ordinato: coloro che annunziano l'evangelo, chi vivano dell' evangelo".

Disinteresse e vanto di Paolo-L' atleta cristiano.

15 Ma pure io non ho usata alcuna di queste cose; ed anche non ho scritto questo, acciocchè così sia fatto inverso me: perciocche, meglio e per me morire, che non che alcuno renda vano il mio vanta

16 Perciocche, avvegnache io evange lizzi, non ho però da gloriarmi; conciosiachè necessità me ne sia imposta; e gin

a me, se io non evangelizzo<sup>2</sup>l

17 Perciocche, se io fo ciò volontariamente, ne ho premio; ma, se lo fo malgrado mio, pur me n' è commessa la dispensazione.

18 Qual premio ne ho io adunque? que: sto, che, predicando l' evangelo, io faccia che l'evangelo di Cristo non costi nulla; per non abusar la mia podestà nell' evangelo.

19 Perciocche, benche io sia libero da tutti, pur mi son fatto servo a tutti, per

guadagnarne il maggior numero. 20 E sono stato a Giudei come Giudeo, per guadagnare i Giudei aa; a coloro che son sotto la legge, come se io fossi sotto la legge, per guadagnare quei che son sotto la legge;

21 A quanti son senza la legge, come se 8 Dico io queste cose secondo l'uomo? io fossi senza la legge (benche io non sia

<sup>\*</sup>Mal. 2. 10. Ef. 4. 6. Fat. 17. 28. Rom. 11. 36. Giov. 13. 13. Ef. 4. 5. Giov. 1. 5. Col. 1. 16, 17. 1 Cor. 10. 28, 29. 7 Rom. 14. 14, 23. 8 Rom. 14. 17. 8 Rom. 14. 13. 99. Gal. 5. 13. 1 Mat. 25. 40, 45. Rom. 14. 21. Fat. 9. 15. 1 Tim. 2. 7. Fat. 9. 3. Cor. 15. 8. 1 Cor. 4. 16. 2 Cor. 3. 2; 12. 12. Mat. 13. 55, e rif. Mat. 8. 14. Tess. 3. 8, 9. Deut. 25. 4. 1 Tim. 5. 18. Rom. 15. 27. Gal. 6. 6. 2 Cor. 11. 7, ecc. m. 18. 8—20. Deut. 18. 1. Mat. 10. 10. Rom. 1. 14. Fat. 16. 3; 21. 23, ecc.

a Dio senza la legge, ma a Cristo sotto la legge), per guadagnar quanti sono senza la legge.

22 To sono stato come debole a' deboli . per guadagnare i deboli; a tutti sono stato ogni cosa, per salvarne del tutto alcuni.

23 Or io fo questo per l'evangelo, accioc-

chè ne sia partecipe io ancora.

24 Non sapete voi che coloro che corrono nell'arringo, corrono ben tutti, ma un solo ne porta il palio! correte per modo, che ne portiate il palio.

25 Ora, chiunque si esercita ne' combattimenti è temperato in ogni cosa; e que' tali fanno ciò, per ricevere una corona corruttibile; ma noi dobbiam farlo per

riceverne una incorruttibile

26 Io dunque corro per modo, che non corra all'incerto; così schermisco, come

non battendo l'aria;

27 Anzi, macero il mio corpo<sup>d</sup>, e lo riduco in servitù; acciocchè talora, avendo predicato agli altri, io stesso non sia riprovato.

#### Non tentiamo Iddio come sece Israele.

10 ORA, fratelli, io non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, e che tutti passarono per lo mare

2 E che tutti furono battezzati in Mosè,

nella nuvola, e nel mare;

3 E che tutti mangiarono il medesimo

cibo spiritualeg

4 E che tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perciocchè bevevano della pietra spirituale, che *li* seguitava; or quella pietra era Cristo.

5 Ma Iddio non gradì la maggior parte

di loro; perciocche furono abbattuti nel deserto.

6 Or queste cose furon figure a noi; acciocche noi non appetiamo cose malvage, siccome anch' essi le appetirono!.

7 E che non diveniate idolatri, come alcuni di loro; secondo ch' egli è scritto: Il popolo si assettò per mangiare, e per bere, poi si levò per sollazzare<sup>m</sup>.

8 E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono<sup>n</sup>, onde ne caddero in un

giorno ventitremila.

9 E non tentiamo Cristo, come ancora alcuni di loro lo tentarono, onde perirono

per li serpenti.

10 E non mormoriate, come ancora alcuni di loro mormorarono, onde perirono per lo distruttore p.

11 Or tutte queste cose avvennero loro |

per servir di figure; e sono scritte per ammonizion di noi", ne' quali si sono scontrati gli ultimi termini de' secoli. 12 Perciò, chi si pensa star ritto, riguar-

di che non cada.

13 Tentazione non vi ha ancora colti, se non umana; or Iddio è fedele, il qual non lascerà che siate tentati sopra le vostre forze; ma con la tentazione darà l'uscita, acciocchè la possiate sostenere.

#### L' idolatria è il culto dei demoni.

14 Perciò, cari miei, fuggite dall' idolatria.

15 Io parlo come ad intendenti; giudi-

cate voi ciò che io dico.

16 Il calice della benedizione, il qual noi benediciamo, non è egli la comunione del sangue di Cristo? il pane, che noi rompiamo, non è egli la comunione del corpo di Cristo<sup>2</sup>?

17 Perciocche vi è un medesimo pane, noi, benchè molti, siamo un medesimo corpo poiché partecipiamo tutti un medesimo

pane.

18 Vedete l' Israele secondo la carne; non hanno coloro che mangiano i sacrificii. comunione con l'altare?

19 Che dico io adunque? che l'idolo sia qualche cosa ? o che ciò che è sacrificato

agl' idoli sia qualche cosa!

20 Anzi dico, che le cose che i Gentili sacrificano, le sacrificano a demoni, e non a Diox; or io non voglio che voi abbiate comunione co' demoni

21 Voi non potete bere il calice del Signore, e il calice de' demoni; voi non potete partecipar la mensa del Signore, e

la mensa de' demoni.

22 Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? siamo noi più forti di lui?

#### Libertà e carità.

23 Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è spediente; ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica.

24 Niuno cerchi il suo proprio, ma ciascuno cerchi ciò che è per altrui.
25 Mangiate di tutto ciò che si vende nel macello a senza farne scrupolo alcuno per la coscienza;

26 Perciocche del Signore è la terra, e

tutto ciò che ella contiene bb.

27 E se alcuno degl' infedeli vi chiama, e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti, senza farne scrupolo alcuno per la coscienza.

28 Ma, se alcuno vi dice: Questo è delle cose sacrificate agl' idoli, non ne man-

<sup>\*</sup>Rom. 15. 1. Fil. 3. 14. Eb. 12. 1. El. 5. 5. 4. Rom. 8. 13. Col. 3. 5. Es. 13. 21. A Num. 14. 29, ecc; 26. 64, 65. Num. 11. 4, 33. El. Num. 14. 2, 29. 2 Sam. 24. 16. Rom. 15. 4. Mat. 26. 26—28. 1 Cor. 11. 23. 24. Rom. 12. 5. 1 Cor. 6, 12. Bom. 15. 1, 2. 24 1 Tim. 4. 4. 923 Fil. 3. 14. Eb. 12. 1. "Ef. 6. 12. 1 Tim. 6. 12. 2 Tim. 4.7, 8. 1 Plot. 1 4; 13. Col. 3. 5. "Es. 13. 21. | Es. 14. 22. | Es. 16. 15, 35. | Es. 13. 17; 13. 26. 64, 65. | Num. 11. 4, 33. "Es. 32. 6. "Num. 25. 1, ecc. Num. 25. 2 Sam. 24. 16. | Rom. 15. 4. | 2 Piet. 2. 9. | 2 Cor. 6. 17. 1 Cor. 11. 23, 24. "Rom. 12. 5. | 1 Cor. 8. 4. "Deut. 33." ₩ Sal. 24. 1.

giate, per cagion di colui che ve l'ha si- :

gnificato, e per la coscienza a

29 Or io dico coscienza, non la tua propria, ma quella d'altrui; perciocche, perchè sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza altruit

30 Che se per grazia io posso usar le rirande, perche sarei biasimato per ciò

di che lo rendo grazie 37

31 Cost adunque, o che mangiate, o che beviate, o che facciate alcun' altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dioc

32 Siate senza dare intoppo nè a' Giudei,

ne a' Greci, ne alla chiesa di Dio.

33 Siccome io ancora compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando la mia propria utilità, ma quella di molti, acciocchè sie-no salvati.

#### 11 SIATE miei imitatori, siccome io ancora lo son di Cristo.

#### Contegno della donna nella chicca,

2 Or io vi lodo, fratelli, di ciò che vi ricordate di tutte le cose che son da me; e che ritenete gli ordinamenti, secondo che io ve li ho dati.

3 Ma io voglio che sapplate, che il capo d'ogni uomo è Cristo, e che il capo della donna è l' uomo, e che il capo di Cristo

≥ Iddio 4

4 Ogni uomo, orando, o profetizzando, col capo coperto, fa vergogna al suo

capo.

5 Ma·ogni donna, orando, o profetizzando, col capo scoperto, fa vergogna al suo capo; perciocche egli è una medesima cosa che se fosse rasa.

6 Imperocchè, se la donna non si vela, tondasi ancora; che se egli è cosa disonesta alla donna d'esser tonduta, o rasa,

velisi.

7 Conciossiachè, quant' è all' uomo, egli non debba velarsi il capo, essendo l' immagine, e la gloria di Dio; ma la donna è la gloria dell' uomo.

8 Perciocchè l'uomo non è dalla donna,

ma la donna dall' uomo.
9 Imperocche ancora l' uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l' uomom

10 Perciò, la donna deve, per cagion de-gli angeli, avere la podestà in sul capo". 11 Nondimeno, nè l'uomo è senza la

donna, nè la donna senza l' uomo, nel Signore o

12 Perciocchè, siccome la donna è dall' uomo, così ancora l' uomo è per la don-

na; ed ogni cosa è da Dio.

13 Giudicate fra voi stessi. E egli con-

venevole che la donna faccia orazione a Dio, senza esser velata?

14 La natura stessa non v' insegna ella ch' egli è disonore all' uomo se egli porta chioma?

15 Ma, se la donna perta chioma de ciò le è onore! conciossiachè la chiora

le sia data per velo.

16 Ora, se alcuno vuol parer contenze so, noi, nè le chiese di Dio, non abhan. una tale usanza.

Disordini introdottisi nelle apapi; modo :
celebrar la santa Cena.

17 Or io non vi lodo in questo, ch' io r dichiaro, cioè, che voi vi raunate non i meglio, ma in peggio.

18 Perciocche prima, intendo che quado vi raunate nella chiesa, vi son fra n delle divisioni, e ne credo qualche para

19 Conciossiaché bisogni che vi siere eziandio dell' eresie fra voi, acciocche oloro che sono accettevoli, sien manifest. ti fra voi<sup>q</sup>.

20 Quando adunque voi vi raunate in sieme, ciò che fate non è mangiar la Ceu

del Signore.

21 Perciocche, nel mangiare, ciascup prende innanzi la sua propria cena; c l'uno ha fame, e l'altro è ebbro.

22 Perciocche, non avete voi delle car per mangiare, e per bere! ovvero, sprazate voi la chiesa di Dio, e fate vergogna quelli che non hanno i che dirovvi! le derovvi in ciò? io non vi lodo.

23 Conciossiache io abbia dal Signor ricevuto ciò che ancora ho dato a vci' cioè: che il Signore Gesta, nella notte ch' egli fu tradito, prese del pane";

24 E dopo aver rendute grazie, lo ruppe. e disse: Pigliate, mangiate; quest' e 1. mio corpo, il qual per voi è rotto; fate questo in rammemorazione di me.

25 Parimente ancora prese il calice, dopo aver cenato, dicendo: Questo calice di nuovo patto nel sangue mio; fate questo, ogni volta che voi ne berrete, in rammemorazione di me.

26 Perciocche, ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane, e bevuto di questo calice, voi annunzierete la morte

del Signore, finchè egli venga

27 Perciò, chiunque avrà mangiato que sto pane, o bevuto il calice del Signore, indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore.

28 Or provi l' uomo sè stesso z, e così mangi di questo pane, e beva di questo

calice.

29 Conciossiache chi ne mangia e beve-

Bom. 14.6. Col. 3. 17. Rom. 14. 13. 1 Cor. 8. 13. Ef. 5. 23. Gen. 3. 16. 1 Tim. 2. 11, 12. 1 Piet. 3. 1, 5, 6. Gen. 1. 26, 27. Gen. 2. 18, ecc. Gen. 24. 64, 65. Luc. 17. 1. 2 Piet. 2. 1. 1 Giov. 2. 19. Giuda, ver. 12. Mat. 26. 26—30, e rif. Giov. 14. 8. Fat. 1. 11. Apoc. 1. 7. 1 Cor. 9. 19—22 3. Giov. 14.25. 5. Gal. 3.25. \* 1 Cor. 8. 10, 12. \$1 Cor. 4. 16, e rif. 1 Cor. 15, 27, 28. 1 Cor. 1. 10, ecc. Giac. 2. 1ial. 1. 1, 11, 12. 924

indegnamente, mangi, e beva giudicio a j sè stesso, non discernendo il corpo del Signore.

30 Perciò fra voi vi son molti infermi, e

malati; e molti dormono.

31 Perciocche, se esaminassimo noi

stessi, non saremmo giudicatia.

32 Ora, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti<sup>b</sup>, acciocche non siamo condannati col mondo.

33 Per tanto, fratelli miei, raunandovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri.

34 E se alcuno ha fame, mangi in casa; acciocche non vi rauniate in giudicio. Or quant' è alle altre cose, io ne disporrò, quando sarò venuto.

#### Diversità dei doni spirituali.

12 ORA, intorno a' doni spirituali, fratelli, io non voglio che siate in igno-

2 Voi sapete che eravate Gentilio, trasportati dietro agl' idoli mutoli d, secondo

che eravate menati.

3 Perciò, io vi fo assapere che niuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù essere anatema; e che altresi niuno può dire Gesù esser il Signore, se non per lo Spirito Santo

4 Or vi sono diversità di doni?; ma non

vi è se non un medesimo Spirito.

5 Vi sono ancora diversità di ministeri<sup>9</sup>: ma non vi è se non un medesimo Signore.

6 Vi son parimente diversità d'operazioni; ma non vi è se non un medesimo Iddio, il quale opera tutte le cose in tutti.

7 Or a ciascuno è data la manifestazion dello Spirito perciò che è utile, e spe-

diente.

8 Conciossiache ad uno sia data, per lo Spirito, parola di sapienza<sup>h</sup>; e ad un altro, secondo il medesimo Spirito, parola

di scienza:

9 E ad un altro fede, nel medesimo Spirito; e ad un altro doni delle guarigioni, per lo medesimo Spirito; e ad un altro l'operar potenti operazioni, e ad un altro profezia; e ad un altro discernere gli spiriti;

10 E ad un altro diversità di lingue"; e ad un altro l'interpretazion delle lingue.

11 Or tutte queste cose opera quell' uno, e medesimo Spirito, distribuendo particolarmente i suoi doni a ciascuno, come egli vuole L

L' unità del corpo nella diversità delle membra.

12 Perciocche, siccome il corpo è un solo corpo, ed ha molte membra, e tutte le benchè sieno molte, sono uno stesso cor-

po<sup>p</sup>, così ancora è Cristo.

13 Conciossiachè in uno stesso Spirito noi tutti siamo stati battezzati, per essere un medesimo corpo<sup>q</sup>; e Giudei, e Greci; e servi, e franchi; e tutti siamo stati abbeverati in un medesimo Spirito.

14 Perciocché ancora il corpo non è un

sol membro, ma molti.

15 Se il piè dice: Perciocchè io non son mano, io non son del corpo, non è egli però del corpo?

16 E se l'orecchio dice: Perciocchè io non son occhio, io non son del corpo;

non è egli però del corpo?

17 Se tutto il corpo fosse occhio, ove sarebbe l'udito? se tutto fosse udito, ove sarebbe I odorato?

18 Ma ora Iddio ha posto ciascun de' membri nel corpo, siccome egli ha

voluto.

19 Che se tutte le membra fossero un sol membro, dove sarebbe il corpo?

20 Ma ora, ben vi son molte membra.

ma vi è un sol corpo.

21 E l'occhio non può dire alla mano: lo non ho bisogno di te; nè parimente il capo dire a' piedi: Io non ho bisogno di voi.

22 Anzi, molto più necessarie che le altre son le membra del corpo, che paiono essere

le più deboli.
23 E a quelle, che noi stimiamo esser le meno onorevoli del corpo, mettiamo attorno più onore; e le parti nostre meno oneste son più onestamente adorne.

24 Ma le parti nostre oneste non ne hanno bisogno; anzi Iddio ha temperato il corpo, dando maggiore onore alla parte

che ne avea mancamento;

25 Acciocchè non vi sia dissensione nel corpo, anzi le membra abbiano tutte una

medesima cura le une per le altre.

26 E se pure un membro patisce, tutte le membra compatiscono; e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme.

27 Or voi siete il corpo di Cristo, e membra di esso, ciascuno per parte sua.

28 E Iddio ne ha costituiti nella chiesa alcuni, prima apostoli, secondamente profeti, terzamente dottori; poi ha ordinate le potenti operazioni; poi, i doni delle guarigioni, i sussidii, i governi, le diversità delle lingue.

29 Tutti sono eglino apostoli? tutti sono eglino profetis tutti sono eglino dot-

tori?

30 Tutti hanno eglino il dono delle pomembra di quel corpo, che è un solo, tenti operazioni? tutti hanno eglino i

d Sel. Teath

doni delle guarigioni! parlano tutti diverse lingue! tutti sono eglino interpreti!

31 Or appetite, come a gara, i doni migliori; e ancora io ve ne mostrerò una via eccellentissima.

#### Sovrana eccellenza della curità.

13 AVVEGNAUME 10 parameter linguaggi degli uomini e degli ange-AVVEGNACHE io parlassi tutti i li, se non ho carità, divengo un rame risonante, e un tintinnante cembalo.

2 E quantunque io avessi profezia, intendessi tutti i misteri, e tutta la scienza; e benchè io avessi tutta la fede, talchè io trasportassi i monti , se non ho

carità, non son nulla.

3 E avvegnachè io spendessi in nudrire i poveri tutte le mie facoltàe, e dessi il mio corpo ad essere arso; se non ho

carità, quello niente mi giova.

4 La carità è lenta all'ira, è benignad;
la carità non invidia, non procede per-

versamente, non si gonfia;

5 Non opera disonestamente, non cerca le cose sue proprie, non s' inasprisce, non divisa il male;

6 Non si rallegra dell' ingiustizia, ma

congioisce della verità;

7 Sofferisce ogni cosa, crede ogni cosa,

spera ogni cosa, sostiene ogni cosa. 8 La carità non iscade giammai; ma le profezie saranno annullate, e le lingue cesseranno, e la scienza sarà annullata.

9 Conciossiachè noi conosciamo in parte,

e in parte profetizziamo.

10 Ma, quando la perfezione sarà venuta, allora quello che è solo in parte sarà an-

11 Quando io era fanciullo, io parlava come fanciullo, io avea senno da fanciullo, io ragionava come fanciullo; ma, quando son divenuto uomo, io ho dismesse le cose da fanciullo, come non essendo più d'alcuno uso.

12 Perciocche noi veggiamo ora per ispecchio, in enimma; ma allora vedremo a faccia a faccia<sup>m</sup>; ora conosco in parte, ma allora conoscerò come ancora sono stato conosciuto.

13 Or queste tre cose durano al presente: fede, speranza, e carità; ma la maggiore

di esse è la carità.

Superiorità del dono di profezia su quello delle lingue.

14 PROCACCIATE la carità, e appeti-te, come a gara, i doni spirituali; ma principalmente che voi profetizziate.

2 Perciocchè, chi parla in linguaggio strano non parla agli uomini, ma a Dio; conciossiachè niuno l' intenda, ma egli ragioni misteri in ispirito.

3 Ma chi profetizza ragiona agli nomini. in edificazione, ed esortazione, e consola zione.

4 Chi parla in linguaggio strano edifica sè stesso; ma chi profetizza edifica ...

5 Or io voglio bene che voi tutti paliate linguaggi; ma molto più che profetizziate; perciocchè maggiore è chi prefetizza che chi parla linguaggi, se ne chi egli interpreti, acciocche la chiesa ne riceva edificazione.

6 Ed ora, fratelli, se io venissi a v parlando in linguaggi strani, che vi go verei, se non che io vi parlassi o in nu lazione, o in scienza, o in profezia o l

dottrina?

7 Le cose inanimate stesse che rendonsuono, o flauto, o cetera, se non dante distinzione a' suoni, come si riconosa: ciò che è sonato in sul flauto, o in sul cetera?

8 Perciocche, se la tromba dà un suonsconosciuto, chi si apparecchierà alla bai-

taglia!

9 Cosi ancor voi, se per lo linguaga non proferite un parlare intelligibile conc s' intenderà ciò che sarà detto! perca-

chè voi sarete come se parlaste in aria 10 Vi sono, per esempio, cotante ma-niere di favelle nel mondo, e niuna mi-

zione fra gli uomini è mutola.

11 Se dunque io non intendo ciò che vuol dir la favella, io sarò barbaro a d.

parla, e chi parla sarà barbaro a me. 12 Così ancor voi, poichè siete desiderosi de' doni spirituali, cercate d'abbondarne, per l'edificazion della chiesa.

13 Perciò, chi parla linguaggio strano, preghi di potere interpretare.

14 Perciocche, se io fo orazione in linguaggio strano, ben fa lo spirito mio orazione, ma la mia mente è infruttuosa

15 Che si deve adunque fare? io farò orazione con lo spirito, ma la farò ancora con la mente; salmeggerò con lo spirito,

ma salmeggerò ancora con la mente".

16 Conciossiachè, se tu benedici con lo spirito, come dira colui che occupa il luogo dell' idiota Amen al tuo ringra ziamento, poichè egli non intende ciò che tu dici?

17 Perciocche tu rendi ben grazie, ma altri non è edificato.
18 Io ringrazio l' Iddio mie, che io be più diquesto dono di parlar diverse lingue che tutti voi.

19 Ma nella chiesa io amo meglio di cinque parole per la mia mente, acciocchi io ammaestri ancora gli altri, che dieci mila in lingua strana.

20 Fratelli, non siate fanciulli di senno:

Mat. 7. 22. Mat. 17. 20. at. 7. 9. 11 Cor. 10. 24. Fil. 2. 4. m. 15. 1. Gal. 6. 2. 2 Tim. 2. 24.

d Prov. 10. 12. Col. 3. 12. 1 Piet. 4.8. Sal. 10. 3. Rom. 1. 42. d Giov. ver. 4. 1 Giov. 3. 2. Ef. 5. 19. Col. 3. 16. <sup>c</sup> Mat. 6. 1, 2 <sup>9</sup> Fat. 15. 89. Mat. 18. 10. 1 Giov. 3. 2.

ma siate bambini in malizia<sup>a</sup>, e uoniini

compiuti in senno.

21 Egli è scritto nella legge b: Io parlerò a questo popolo per genti di lingua strana, e per labbra straniere; e non pur così mi ascolteranno, dice il Signore.

22 Per tanto, i linguaggi son per segno, non a' credenti, anzi agl' infedeli; ma la profezia non è per gl' infedeli, anzi per li

credenti.

23 Se dunque, quando tutta la chiesa è raunata insieme, tutti parlano linguaggi strani, ed entrano degl' idioti, o degl' infedeli, non diranno essi che voi siete fuori del senno?

24 Ma, se tutti profetizzano, ed entra alcun infedele, o idiota, egli è convinto

da tutti, è giudicato da tutti.

25 E così i segreti del suo cuore son palesati; e così, gettandosi in terra sopra la sua faccia, egli adorerà Iddio, pubblicando che veramente Iddio è fra voi.

#### Necessità dell' ordine nel culto.

26 Che convien dunque fare, fratelli? Quando voi vi raunate, avendo ciascun di voi, chi salmo, chi dottrina, chi linguaggio, chi rivelazione, chi interpreta-

zione, facciasi ogni cosa ad edificazione°. 27 Se alcuno parla linguaggio strano, facciasi questo da due, o da tre al più; e

l'un dopo l'altro; e uno interpreti.
28 Ma, se non vi è alcuno che interpreti. tacciasi nella chiesa colui che parla linguaggi strani; e parli a sè stesso, e a Dio. 29 Parlino due o tre profeti, e gli altri

giudichino.

30 E se ad un altro che siede è rivelata alcuna cosa, tacciasi il precedente

31 Conciossiache tutti ad uno ad uno possiate profetizzare; acciocche tutti imparino, e tutti sieno consolati. 32 E gli spiriti de' profeti son sottoposti

a' profeti.
33 Perciocchè Iddio non è Dio di confusione, ma di pace; e così si fa in tutte le chiese de' santi.

34 Tacciansi le vostre donne nelle raunanze della chiesa, perciocche non è loro permesso di parlare, ma debbono esser

soggette, come ancora la legge dice.

35 E se pur vogliono imparar qualche cosa, domandino i lor propri mariti in casa; perciocchè è cosa disonesta alle donne di parlare in chiesa.

36 La parola di Dio è ella proceduta da voi? ovvero è ella pervenuta a voi soli?

voi? ovvero è ella pervenuta a voi soli? 37 Se alcuno si stima esser profeta, o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo son comandamenti del Signore.

38 E se alcuno è ignorante, sialo.

39 Così dunque, fratelli miei, appetite, come a gara, il profetizzare, e non divietate il parlar linguaggi.

40 Facciasi ogni cosa onestamente, e per

ordine.

#### La risurrezione.

ORA, fratelli, io vi dichiaro l'evan-gelo, il quale io vi ho evangelizzato, il quale ancora avete ricevuto, e nel quale state ritti.

2 Per lo quale ancora siete salvati, se lo ritenete nella maniera, che io ve l'ho evangelizzato; se non che abbiate creduto

in vano.

3 Conciossiache imprima io vi abbia dato ciò che ancora ho ricevuto: che Cristo è morto per li nostri peccati, secondo le scritture 1.

4 E ch' egli fu seppellito, e che risuscitò

al terzo giorno, secondo le scritture.

5 E ch' egli apparve a Cefa, e dipoi a' dodici".

6 Appresso apparve ad una volta a più di cinquecento fratelli, de' quali la maggior parte resta infino ad ora; ed alcuni ancora dormono.

7 Poi apparve a Giacomo, e poi a tutti

gli apostoli insieme".

8 E dopo tutti, è apparito ancora a me, come all'abortivo.

9 Perciocchè io sono il minimo degli apostoli<sup>p</sup>, e non son pur degno d'esser chiamato apostolo, perciocché io ho per-seguitata la chiesa di Dio<sup>q</sup>.

10 Ma, per la grazia di Dio, io son quel che sono; e la grazia sua, ch'è stata verso me, non è stata vana; anzi ho vie più faticato ch' essi tutti ; or non già io, ma la grazia di Dio, la quale è meco.

11 Ed io adunque, ed essi, così predi-

chiamo, e così avete creduto.

12 Ora, se si predica che Cristo è risuscitato da' morti, come dicono alcuni fra voi che non vi è risurrezione de' morti?

13 Ora, se non vi è risurrezione de' morti,

Cristo ancora non è risuscitato

14 E se Cristo non è risuscitato, vana è adunque la nostra predicazione, vana è

ancora la vostra fede.

15 E noi ancora siamo trovati falsi testimoni di Dio; conciossiachè abbiamo te-stimoniato di Dio, ch' egli ha risuscitato Cristo"; il quale egli non ha risuscitato, se pure i morti non risuscitano.

16 Perciocchè, se i morti non risusci-

tano, Cristo ancora non è risuscitato. 17 E se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora ne' vostri peccati".

Mat. 18. 3; 19. 14. Rom. 16. 19. 1 Giov. 4. 1. 1 Tim. 2. 11, 12. Rom. 1. 16. Luc. 24. 27, e rif. Fat. 9. 4, 17; 22. 14, 18. Ef. 3. 8. d 1 Tess. 5 < 1 Giov. 4. 1. <sup>1</sup> Rom. 1. 16. Fat. 9. 4, 17; 22, 14, 18. Rom. 15, 18, 19. 2 Cor. 3, 5. † 1 Tess. 4. 14. Rom.

18 Quelli adunque ancora che dormono

in Cristo son periti.

19 Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uominia.

20 Ma ora Cristo è risuscitato da' morti; egli è stato fatto le primizie di coloro che

dormono.

21 Perciocché, poiché per un uomo è la morte", per un uomo altresi è la risurre-zione de morti".

22 Imperocché, siccome in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno vi-

vificati.

23 Ma ciascuno nel suo proprio ordine": Cristo è le primizie; poi, nel suo avvenimento, saranno vivificati coloro che son di Cristo.

24 Poi sarà la fine, quando egli avrà rimesso il regno in man di Dio Padre; dopo ch' egli avrà ridotta al niente ogni signoria, ed ogni podestà, e potenza.

25 Conciossiachè convenga ch' egli regni, finchè egli abbia messi tutti i nemici sotto

i suoi piedi,

26 II nemico, che sarà distrutto l'ulti-

mo, è la morte

27 Perciocchè *Iddio* ha posta ogni cosa sotto i piedi di esso<sup>\*</sup>; ora, quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è cosa chiara che ciò è detto da colui infuori, che gli ha sottoposta ogni cosa.

28 Ora, dopo che ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora il Figliuolo sarà anch' egli sottoposto a colui che gli ha sotto-posta ogni cosa, acciocche Iddio sia ogni

cosa in tutti 4.

29 Altrimenti, che faranno coloro che son battezzati per li morti<sup>1</sup>? se del tutto i morti non risuscitano, perche son eglino ancora buttezzati per li morti?

30 Perchè siamo noi ancora ad ogni ora

m pericolo "?

31 Io muojo tuttodi<sup>n</sup>; sì, per la gloria di voi, ch' io ho in Cristo Gesù, nostro

Signore.

32 Se, secondo l'uomo, io ho combattuto con le fiere in Efeso, che utile ne ho io? se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perciocche domani morremo<sup>p</sup>.

33 Non errate: cattive conversazioni

corrompono buoni costumi?.

34 Svegliatevi giustamente, e non peccate'; perciocche alcuni sono ignoranti

di Dio; io lo dico per farvi vergogna. 35 Ma dirà alcuno: Come risuscitano i morti, e con qual corpo verranno?

36 Pazzo! quel che tu semini non è re vificato, se prima non muore.

37 E quant' è a quel che tu semini, ta non semini il corpo che ha da nascere ma un granello ignudo, secondo che acade, o di frumento, o d'alcun altrosoci.

38 E Iddio, secondo che ha voluto.

dà il corpo; e a ciascuno de' semi il 🖅

proprio corpo.

39 Non ogni carne è la stessa came: anzi, altra è la carne degli uomini, altri 🗀 carne delle bestie, altra la carne de pau altra la carne degli uccelli.

40 Vi sono ancora de' corpi celesti, i de' corpi terrestri; ma altra è la glori de' celesti, altra quella de' terrestri.

41 Altro è lo splendore del sole, ed al lo splendor della luna, ed altro lo splen delle stelle; perciocche un astro è din-rente dall' altro astro in isplendore.

42 Così ancora sarà la risurrezione ! morti; il corpo è seminato in corruzione

e risusciterà in incorruttibilità.

43 Egli è seminato in disonore, e ri sciteră in gloria; egli è seminato in dele lezza, e risusciterà in forza; egli è sennato corpo animale, e risusciterà core spirituale".

44 Vi è corpo animale, e vi è corpo 🕸

rituale.

45 Così ancora è scritto: Il primo uom Adamo fu fatto in anima vivente"; 🗔 l' ultimo Adamo in ispirito vivificante:

46 Ma lo spirituale non è prima; 🗀 pruma è l'animale, poi lo spirituale.

47 Il primiero uomo, essendo di terra. terreno; il secondo uomo, che è il Sign 🛪

è dal cielo<sup>y</sup>.

48 Qual fu il terreno, tali sono anom i terreni; e quale è il celeste, tali ancon saranno i celesti.

49 E come noi abbiam portata l'im magine del terreno, porteremo ancoralim magine del celeste da.

50 Or questo dico, fratelli, che la cara e il sangue, non possono eredare il remidi Dio 66; parimente, la corruzione noi ereda l'incorruttibilità.

51 Ecco, io vi dico un misterio: non gi tutti morremo, ma ben tutti saremo mu tati; in un momento, in un batter d'o

chio, al sonar dell'ultima tromba ... 52 Perciocche la tromba sonerà de, e morti risusciteranno incorruttibili, e no

saremo mutati.

53 Conciossiache convenga che questi corruttibile rivesta incorruttibilità, e di questo mortale rivesta immortalità"

<sup>\*</sup> Rom. 5. 12, 17. ol. 1. 18. Apoc. 1. 5.

f Sel. 110. 1. Eb. 10. 18.

Rom. 6. 8.

1 Cor. 5. 6.

Rom. 13. 11. Ef. 5. 1.

Glov. 5. 21. Col. 3. 4.

Rom. 13. 14. Ef. 5. 1.

Rom. 15. 16.

Rom. 16. 8. d Glov. 11. 5 Giov. 5. 21. Col. 3. 4. Giov. 3. 3-4

54 E quando questo corruttibile avrà rivestita incorrutti bilità, e che questo mortale avrà rivestita immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: La morte è stata abissata in vittoria.

55 O morte, ov' è il tuo dardo? o in-

ferno, ov' è la tua vittoria b?

56 Or il dardo della morte è il peccato,

e la forza del peccato è la legge c

57 Ma, ringraziato sia Iddio, il qual ci dà la vittoria per lo Signor nostro Gesù

58 Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, immobili, abbondanti del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

Colletta pei cristiani poveri di Gernoalemme,

16 ORA, quant' è alla colletta che si fa per li santi, come ne ho ordinato alle chiese della Galazia, così ancor fate

2 Ogni primo giorno della settimana ciascun di voi riponga appresso di sè ciò che gli sarà comodo; acciocchè, quando io sarò venuto, le collette non si abbiano più a fare.

3 E quando io sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvati per lettere a portar la vostra liberalità in Gerusa-

lemme.

4 E se converrà ch' io stesso ci vada, essi andranno meco.

Progetti, raccomandazioni varie, saluti.

5 Or io verrò a voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perciocchè io pas-serò per la Macedonia.

6 E forse farò qualche dimora appresso di voi, ovvero ancora ci vernerò; acciocchè voi mi accompagniate dovunque io

7 Perciocchè io non voglio questa volta vedervi di passaggio; ma spero dimorar qualche tempo appresso di voi, se il Signore lo permette

8 Or io resterò in Efeso fino alla Pente-

costa.

9 Perciocchè una grande ed efficace porta mi è aperta; e vi son molti avversari 4.

10 Ora, se Timoteo viene', vedete ch' egli stia sicuramente appresso di voi; perciocchè egli si adopera nell' opera del

Signore, come io stesso.

11 Niuno adunque lo sprezzi<sup>m</sup>, anzi accompagnatelo in pace, acciocché egli venga a me; perciocchè io l'aspetto co' fratelli.

12 Ora, quant' à al fratello Apollo", io l' ho molto confortato di andare a voi co' fratelli; ma egli del tutto non ha avuta volontà di andarvi ora; ma pur *vi* andrà, quando avrà l' opportunità

13 Vegliate, state fermi nella fede, por-

tatevi virilmente, fortificatevi p.

14 Tutte le cose vostre facciansi con

15 Ora, fratelli, io vi esorto che (vei conoscete la famiglia di Stefana", e sapete che è le primizie dell' Acaia, e che si son dedicati al servigio de' santi,)

16 Voi ancora vi sottomettiate a sali, e a chiunque si adopera, e s' affatica nel-

l' opera comune.

17 Or io mi rallegro della venuta di Stefana, e di Fortunato, e d' Acaico; conciossiachè essi abbiano supplito il vostro mancamento.

18 Perciocche hanno ricreato lo spirito mio, e il vostro; riconoscete adunque

coloro che son tali

19 Le chiese dell' Asia vi salutano; Aquila, e Priscilla, insieme con la chiesa che è nella lor casa, vi salutano molto nel Sigmore.

20 Tutti i fratelli vi salutano; salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio.

21 Il saluto di man propria di me Paolo.

22 Se alcuno non ama il Signor Gesù

**Cristo, sia an**atema! Maran-ata'

23 La grazia del Signor Gesù Uristo sia con voi.

24 La mia carità sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen.

## SECONDA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A' CORINTI.

Soprascritta e saluti. PAOLO, apostolo di Gesù Cristo<sup>t</sup>, per la volontà di Dio; e il fratello Timoteo; alla chiesa di Dio, ch' è in Corinto, con tutti i santi, che sono in tutta l' Acaia;

2 Grazia, e pace a voi , da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

Rendimenti di grazie per le consolazioni avute da Dio.

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del no-

920

<sup>\*</sup>Is. 25. 8. Os. 13. 14. \*Rom. 4. 15; 5. 13; 7. 5, 13. \*1 Giov. 5. 4, 5. \*Fat. 11. 27—30 Rom. 15. 26. \*Fat. 20. 7. Apoc. 1. 16. \*Fat. 19. 21. \*Giac. 4. 15. \*Fat. 19. 1, 8, 9. \*Fat. 19. 25. Fil. 2. 19—22. \*\*1 Tim. 4. 12. \*\*1 Cor. 1. 12, e rif. \*1 Tess. 5. 6. 1 Piet. 5. 8. \*Fat. 6. Fil. 1. 27. Col. 1. 11. \*1 Piet. 4. 8. \*1 Cor. 1. 16. \*Kb. 6. 10. \*cloè: Il Signore \*\*

1 Cor. 1. 1, e rif. \*\*Rom. 1. 7, e rif.

stro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, e l' Iddio d' ogni consola-

zione;

4 Il qual ci consola in ogni nostra affiizione; acciocchè, per la consolazione, con la quale noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolar coloro *che sono* in qualunque afflizione.

5 Perciocchè, come le sofferenze di Cristo abbondano in noi<sup>a</sup>, così ancora per Cristo abbonda la nostra consolazione.

6 Ora, sia che siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salute; sia che altresi siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel sostenimento delle medesime sofferenze, le quali ancora noi patiamo; e la nostra speranza di voi è ferma.

7 Sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così ancora sarete partecipi

della consolazione.

8 Perciocchè, fratelli, non vogliamo che ignoriate la nostra afflizione, che ci è avvenuta in Asia: come siamo stati som-mamente gravati sopra le nostre forze; talchè siamo stati in gran dubbio, eziandio della vita o.

9 Anzi avevamo già in noi stessi la sentenza della morte; acciocche noi non ci confidiamo in noi stessi, ma in Dio<sup>c</sup>, il

qual risuscita i morti;

10 Il qual ci ha liberati, e libera da un si gran pericolo di morte; nel quale speriamo che ancora per l'avvenire ce ne li-

bererà d; 11 Sovvenendoci ancora voi congiuntamente con l'orazione e; acciocche del beneficio che ci sarà avvenuto per l'orazione di molte persone, grazie sieno rendute da

molti per noi.

Motivi del ritardo della visita di Paolo a Corinto.

12 Perciocchè questo è il nostro vanto, cioè la testimonianza della nostra coscienza, che in semplicità, e sincerità di Dio, non in sapienza carnale/, ma nella grazia di Dio, siam conversati nel mondo, e vie più ancora appo voi.

13 Perciocche noi non vi scriviamo altre cose, se non quelle che discernete, ovvero ancora riconoscete; ed io spero che le riconoscerete eziandio infino al fine.

14 Siccome ancora ci avete in parte riconosciuti, che noi siamo il vostro vanto, come altresi voi siete il nostro, il quale avremo nel giorno del Signor nostro Gesù Cristo<sup>9</sup>.

15 Ed in questa confidanza io voleva innanzi venire a voi, acciocchè aveste una

seconda grazia<sup>h</sup>.

16 E passando da voi, venire in Mace donia; e poi di nuovo di Macedonia 78nire a voi, e da voi essere accompagnato in Giudea.

17 Facendo adunque questa delibers zione, ho io usata leggerezza! ovven, k cose che io delibero, le delibero io secondo la carne, talche vi sia appo me si, site

no, no?
18 Ora, come Iddio è fedele, la nostra parola inverso voi non è stata si, e no.

19 Perciocchè il Figliuol di Dio, Gen Cristo, che è stato fra voi predicato di noi, cio 3 da me, da Silvano, e da Timotea non è stato si, e no; ma è stato si il lui,

20 Conciossiachè tutte le promesse d' Dio sieno in lui sì, ed Amen<sup>1</sup>; alla glori

di Dio, per noi.

21 Or colui, che ci conferma con voi Cristo, e il quale ci ha unti, è Iddio"

22 Il quale ancora ci ha suggellati, e/ ha data l' arra dello Spirito ne con nostri".

23 Or io chiamo Iddio per testimoni sopra l'anima mia, che per risparmiani. non sono ancora venuto a Corinto<sup>p</sup>.

24 Non già che noi signoreggiamo is vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza: perchè voi state ra per la fede.

OR io avea determinate approximate so di non venir di nuovo a voi con

2 Perciocchè, se io vi contristo, chi sat dunque colui che mi rallegrerà, se 👊 colui stesso che sarà stato da me contri

stato?
3 E quello stesso vi ho io scritto, ap ciocche, quando verrò, io non abbia trastezza da coloro, da' quali io dovea aven allegrezza; confidandomi di tutti voi, chi la mia allegrezza è quella di tutti voi.

4 Perciocche di grande afflizione, e di stretta di cuore, io vi scrissi con molti iagrime; non acciocche foste contristati ma acciocche conosceste la carità che ho abbondantissima inverso voi.

5 E se alcuno ha contristato non hi contristato me, anzi in parte, per non ag

gravarlo, voi tutti.

6 Al tale basta quella riprensione, chi

gli è stata fatta dalla raunanza.

7 Talchè, in contrario, più tosto vi com vien perdonargli, e consolarlo; chè talen quell'uomo non sia assorto dalla tropp tristezza.

8 Perciò, io vi prego di ratificare inversi

lui la carità.

9 Perciocchè a questo fine ancora vi hi

Ger. 17. 5, 7. 42 Piet. z. v. Rom. 1. 11. 11 Cor. 16. 5, 6. 1 Cor. 4. 21. Fat. 9. 4. 2 Cor. 4. 10. Fat. 19. 23, ecc. Ger. 17. 5, 7. 4 11 Cor. 2. 4. Fil. 2. 16. 1 Tess. 2. 19, 20. Rom. 1. 11. 11 Giov. 2. 20, 27. Ef. 1. 13, 14; 4. 30. Rom. 1. 9, e rif. Piet. 5. 3. 1 Cor. 5. 1, ecc. 1 Cor. 5. 4, 5. 1 Tim. 5. 20. \* Rom. 15. 30, 31 Rom. 15. 8, 9 2 Cor. 13, 2, 10 t Gal. 6. 1.

scritto, acciocchè io conosca la prova di voi, se siete ubbidienti ad ogni cosa.

10 Or a chi voi perdonate alcuna cosa, perdono io ancora; perciocchè io altresì, se ho perdonata cosa alcuna, a chi l'ho perdonata, l'ho fatto per amor vostro, nel cospetto di Cristo, acciocchè noi non siamo soverchiati da Satana.

11 Perciocchè noi non ignoriamo le sue

macchinazioni.

12 Ora, essendo venuto in Troas per l'evangelo di Cristo, ed essendomi aperta una porta nel Signorea, non ho avuta alcuna requie nello spirito mio, per non avervi trovato Tito, mio fratello.

13 Anzi, essendomi da loro accommiatato, me ne sono andato in Macedonia.

#### Carattere e frutti del ministero di Paolo.

14 Or ringraziato sia Iddio, il qual fa che sempre trionfiamo in Cristo, e manifesta per noi in ogni luogo l'odor della sua conoscenza.

15 Perciocchè noi siamo il buono odore di Cristo a Dio, fra coloro che son salvati,

e fra coloro che periscono;

16 A questi veramente, odor di morte a morte; ma a quelli, odor di vita a vita.

(E chi è sufficiente a queste cose c?)

17 Conciossiachè noi non falsifichiamo la parola di Dio, come molti altri; ma come di sincerità, ma come da parte di Dio, parliamo in Cristo, nel cospetto di Dio.

**Q** COMINCIAMO noi di nuovo a raccomandar noi stessi? ovvero, abbiam noi bisogno, come alcuni, di lettere raccomandatorie a voi, o di raccomandatorie da voi?

2 Voi siete la nostra lettera, scritta ne' cuori nostri, intesa e letta da tutti

gli uominid;

3 Essendo manifesto che voi siete la lettera di Cristo, amministrata da noi : scritta, non con inchiostro, ma con lo Spirito dell' Iddio vivente; non in tavole di pietra, ma nelle tavole di carne del cuore.

4 Or una tal confidanza abbiamo noi per

Cristo appo Iddio;

5 Non già che siamo da noi stessi sufficienti pure a pensar cosa alcuna, come da noi stessi; ma la nostra sufficienza è da Dio,

6 Il quale ancora ci ha renduti sufficienti ad esser ministri del nuovo patto i, non di lettera, ma di spirito; conciossiachè la lettera uccida, ma lo spirito vivitichi <sup>m</sup>

non era se non in lettere, scolpito in pietre, fu glorioso, talchè i figliuoli d'Israele non potevano riguardar fiso nel volto di Mose, per la gloria del suo volto o (la qual pero dovea essere annullata);

8 Come non sarà più tosto con gloria il

ministerio dello Spirito?

9 Perciocche, se il ministerio della condannazione fu con gloria, molto più abbonderà in gloria il ministerio della giustizia<sup>p</sup>.

10 Imperocchè ancora ciò che fu glorificato in quella parte, non fu glorificato a riguardo della più eccellente gloria.

Il Perciocche, se quel che ha da essere annullato fu per gloria; molto maggiormente ha da essere in gloria ciò che ha da durare.

12 Avendo adunque questa speranza,

usiamo gran libertà di parlare.

13 E non facciamo come Mosè, il quale si metteva un velo su la faccia q; acciocchè i figliuoli d' Israele non riguardassero fiso nella fine di quello che avea ad essere annullato.

14 Ma le lor menti son divenute stupide"; conciossiachè sino ad oggi, nella lettura del vecchio testamento, lo stesso velo dimori, senza esser rimosso; il quale è annullato in Cristo.

15 Anzi, infino al di d'oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra il cuor

16 Ma, quando *Israele* si sarà convertito \*

al Signore, il velo sarà rimosso.

17 Or il Signore è quello Spirito; e dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà.

18 E noi tutti contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siam trasformati nella stessa immagine<sup>t</sup>, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore.

Gesù Cristo unico soggetto della predicazione.

PERCIO, avendo questo ministerio, secondo che ci è stata fatta misericordia, noi non veniam meno dell' animo.

2 Anzi abbiam rinunziato a' nascondimenti della vergogna, non camminando con astuzia, e non falsando la parola di Dio; anzi rendendoci approvati noi stessi appo ogni coscienza degli uomini, davanti a Dio, per la manifestazion della

3 Che se il nostro evangelo ancora è coperto, egli è coperto fra coloro che peri-

scono u

4 Fra i quali l' iddio di questo secolo 7 Ora, se il ministerio della morte, che | ha accecate le menti degl' increduli; ac-

<sup>\*</sup>Fat. 20. 6, 7. \*Luc. 2. 34. 1 Piet. 2. 7, 8. \*2 Cor. 3. 5, 6. \*1 Cor. 9. 5 Es. 24. 12. \*Ger. \$1. \$1—38. \*Giov. 13. 5. 1 Cor. 15. 10. Fil. 2. 18. Mat. 26. 28. Eb. 8. 6. \*Rom. 7. 6. \*\*Giov. 6. 68. Rom. 8. 2. \*\*Rom. 7. 10. \*P. Rom. 1. 17. \*Es. 34. \$3. \*Rom. 11. 7, 8, 25. \*Rom. 11. 23, 26. 1 Cor. 15. 49. Col. 3. 10. \*1 Cor. 1. 18. 2 Tess. 2. 10. \*Giov. 12. 40, e rif. 1 Cor. \* " 41 Cor. 9. 2. Ger. Es.

ciocchè la luce dell' evangelo della gioria di Cristo, il quale è l'immagine dell' in-

visibile Iddio", non risplenda loro. 5 Conciossiache non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesu, il Signore; e che noi siamo vostri servitori, per (lesti b.

6 Perciocche Iddio, che disse che la luce risplendesse dalle tenebre<sup>c</sup>, è quel che ha fatto schiarire il suo splendore ne cuori nostri, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, nella faccia di Gesù ('risto'.

7 Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, acciocchè l'eccellenza di questa

potenza sia di Dio, e non da noi a

8 Essendo per ogni maniera affitti, ma non però ridotti ad estreme distrette; perplessi, ma non però disperati;

9 Perseguiti, ma non però abbandona-

ti; abbattuti, ma non però perduti.

10 Portando del continuo nel nostro corpo la mortificazione del Signor Gesù!; acciocche ancora si manifesti la vita di Gesù nel nostro corpo<sup>9</sup>.

11 Conciossiachè noi che viviamo siamo del continuo esposti alla morte per Gesta acciocche ancora la vita di Gesti si manifesti nella nostra carne mortale.

12 Talchè la morte opera in noi, ma la

vita in voi.

13 Ma pure, avendo noi lo stesso spirito della fede, secondo ch' è scritto: Io ho creduto, perciò ho parlato; noi ancora crediamo, perciò eziandio parliamo.

14 Sapendo che colui che ha risuscitato il Signor Gesh, risusciterà ancora noi per

Gesu, e ci fara comparire con vei.

15 Perciocche tutte queste cose son per voi; acciocche la grazia, essendo abbondata, soprabbondi, per lo ringraziamento di molti, alla gloria di Dio.

#### Morte, vita e giudicio.

16 Perciò noi non veniam meno dell' animo; ma, avvegnachè il nostro uomo esterno si disfaccia, pur si rimuova l' interno di giorno in giorno?.

17 Perciocchè la leggiera nostra afflizione, che è sol per un momento, ci produce un sopra modo eccellente peso eterno

di gloria m

18 Mentre non abbiamo il riguardo fisso alle cose che si veggono, ma a quelle che non si veggono"; conciossiache le cose che si veggono sieno sol per un tempo; ma quelle che non si veggono sieno eterne.

PERCIOCCHE noi sappiamo che, se il nostro terrestre albergo di questo

tabernacolo è disfatto, noi abbiamo di Dio un edificio, che è una casa fatta senzi opera di mano, eterna ne' cieli.

2 Conciossische in questo tabernaci ancora sospiriamo, desiderando d' esse sopravvestiti della nostra abitazion.

che è celeste.

3 Se pur saremo trovati vestiti, e nui ignudi.

4 Perciocche noi, che siamo in quete tabernacolo, sospiriamo, essendo agravati; e perciò non desideriamo già d'esere spogliati, ma sopravvestiti; acce chè ciò che è mortale sia assorto dalla vita q.

6 Or colui che ci ha formati a ques stesso, è Iddio", il quale ancora ci ha 🕮

l'arra dello Spirito

6 Noi adunque abbiamo sempre comdanza: e sappiamo che mentre dimoni mo come forestieri nel corpo, siamo ... pellegrinaggio, assenti dal Signore.

7 (Conciossiache camminiamo per fet

e non per aspetto.)

8 Manoi abbiamo confidanza, e abbiam molto più caro di partire dal corpo, e andare ad abitar col Signore ".

9 Perciò ancora ci studiamo, e dime rando come forestieri nel corpo, e paren

done, d'essergli grati.

10 Conciossiache bisogni che noi tut compariamo davanti al tribunal di Criste acciocche clascuno riceva la propria tribuzione delle cose ch' egli avrà jatt nel corpo; secondo ch' egli avrà operta o bene, o male\*.

#### Il ministero della riconciliazione.

11 Sependo adunque lo spavento de Signore, noi persuadiamo gli uomini, t siamo manifesti a Dio; or io spero che siamo manifesti eziandio alle vostre o scienze.

12 Perciocchè noi non ci raccomandia mo di nuovo a voi, ma vi diamo cagione di gloriarvi di noi; acciocche abbiate de che gloriarvi inverso coloro che si gloria-

no di faccia, e non di cuore.

13 Imperocche, se noi siam fuori del senno, lo siamo a Dio; se altresi siamo in buon senno, lo siamo a voi.

14 Conciossiachè l'amor di Cristo di

possegga.

15 Avendo fatta questa determinazione: che, se uno è morto per tutti, tutti a dunque erano morti; e ch' egli è morto per tutti, acciouchè coloro che vivono non vivano più per l'innanzi a sè stessi, ma a colui che è morto, e risuscitato per loro.

16 Talche noi da quest' ora non conosciamo alcuno secondo la carne"; e avvegnachè abbiam conosciuto Cristo secondo la carne, pur ora non lo conosciamo più. 17 Se adunque alcuno è in Cristo, egli

è nuova creatura; le cose vecchie son passate; ecco, tutte le cose son fatte

move

18 Or il tutto è da Dio, che ci ha ri-conciliati a sè, per Gesu Cristo ; e ha dato a noi il ministerio della riconciliazione.

19 Conciossiache Iddio abbia riconciliato il mondo a sè in Cristo, non imputando loro i lor falli; ed abbia posta in noi la parola della riconciliazione.

20 Noi adunque facciam l'ambasciata per Cristo, come se Iddio esortasse per noi; e vi esortiamo per Cristo: Siste ri-

conciliati a Dio.

21 Perciocchè egli ha fatto esser peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, acciocche noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui 4.

Abnegazione di Puglo nel suo ministerio.

6 OR essendo operai nell' opera sua, vi esortiamo ancora che non abbiate

ricevuta la grazia di Dio in vano.

2 (Perciocchè egli dice : Io ti ho esaudito nel tempo accettevole, e ti ho aiutato nel giorno della salute. Reco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salute.)

3 Non dando intoppo alcuno in com veruna, acciocchè il ministerio non sia vi-

tuperato.

4 Anzi, rendendoci noi stessi approvati in ogni cosa, come ministri di Dio, in molta sofferenza, in afflizioni, in necessità, in distrette;

5 In battiture, in prigioni, in turbamenti, in travagli, in vigilie, in digiuni<sup>m</sup>;

6 In purità, in conoscenza, in pasienza, in benignità, in Ispirito Santo, in carità non finta;

7 In parola di verità, in virtù di Dio", con le armi di giustizia a destra ed a sinistra;

8 Per gloria, e per ignominia; per buona

fama, e per infamia;

9 Come seduttori, e pur veraci; come sconosciuti, e pur riconosciuti<sup>p</sup>; come morenti, e pure ecco viviamo<sup>q</sup>; come castigati, ma pure non messi a morte;

10 Come contristati, e pur sempre allegri; come poveri, e pure arricchendo | ha consolati per la venuta di Tito!.

molti; come non avendo nulla, e pur possedendo ogni cosa.

Instanti esortazioni a santità.

11 La nostra bocca è aperta inverso voi, o Corinti; il cuor nostro è allargato.

12 Voi non siete allo stretto in noi, ma ben siete stretti nelle vostre viscere".

13 Ora, per far par pari, io parlo come a

ngliuoli, allargatevi ancora voi.

14 Non vi accoppiate con gl' infedeli'; perciocché, che partecipazione vi è egli tra la giustizia e l'iniquità ? e che comunione vi è egli della luce con le tenebre?

15 E che convenienza vi è egli di Cristo con Belial? o che parte ha il fedele con

l'infedele?

16 E che accordo vi è egli del tempio di Dio con gl'idoli? conciossiachè voi siate il tempio dell' Iddio vivente"; siccome Iddio disse ": Io abiterò nel mezzo di loro, e camminerò fra loro; e sarò lor Dio, ed essi mi saranno popolo.

17 Perciò, dipartitevi del mezzo di loro, e separatevene", dice il Signore; e non toccate nulla d'immondo, ed io vi acco-

gliero; 18 E vi saro per padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente<sup>y</sup>.

7 AVENDO adunque queste promesse, cari miei, purghiamoci d'ogni contaminazione di carne, e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio.

Gioia di Pgolo per la venuta di Tito, e i buani effetti della sua prima epistola.

2 Dateci luogo in voi; noi non abbiam fatto torto ad alcuno ad, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno.

3 Io non lo dico a vostra condannazione; perciocche già innanzi ho detto che voi siete ne' cuori nostri bb, da morire insieme,

e da vivere insieme.

4 Io ho gran libertà di parlare inverso voi, io ho molto di che gloriarmi di voi ; io son ripieno di consolazione, io soprabbondo di letizia in tutta la nostra affizione.

5 Perciocche, essendo noi venuti in Macedonia, la nostra carne non ha avuta requie alcuna; ma siamo stati afflitti in ogni maniera di: combattimenti di fuori, spaventi di dentro.

6 Ma Iddio, che consola gli umiliati ec, ci

7 E non sol per la venuta d'esso, ma ancora per la consolazione della quale è stato consolato appresso di voi; rapportandoci la vostra grande affezione, il vostro pianto, il vostro zelo per me; talchè io me ne son molto maggiormente rallegrato.

8 Perciocché, benché io vi abbia contristati per quell' epistola, ora non me ne pento, benchè io me ne fossi pentito; conciossiache io vegga che quell' epistola, quantunque per un breve tempo, vi ha

contristati.

9 Or mi rallegro, non perchè siete stati contristati, ma perchè siete stati contristati a penitenza; perciocchè voi siete stati contristati secondo Iddio, acciocchè in cosa alcuna voi non riceveste alcun danno da noi.

10 Conciossiachè la tristizia secondo Iddio produca penitenza a salute<sup>a</sup>, della quale l' uomo non si pente mai; ma la tristizia del mondo produce la morte.

11 Perciocché, ecco, questo stesso che voi siete stati contristati secondo Iddio. quanto studio ha prodotto in voi, anzi giustificazione, anzi indegnazione, anzi timore, anzi grande affezione, anzi zelo, anzi vendetta! per ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in quest' affare.

12 Benchè adunque io vi abbia scritto, io non *l'hofatto*, nè per colui che ha fatta l'ingiuria, nè per colui a cui è stata fatta ; ma, acciocchè fosse manifestato appo voi. davanti a Die, lo studio nostro, che noi

abbiamo per voi b.

13 Perciò, noi siamo stati consolati: e oltre alla consolazione che noi abbiamo avuta di voi, vie più ci siam rallegrati per l'allegrezza di Tito, perciocchè il suo spi-

rito è stato ricreato da voi tutti.

14 Perciocchè, se mi sono appo lui gloriato di voi in cosa alcuna, non sono stato confuso; ma, come vi abbiam parlato in tutte le cose in verità, così ancora ciò di che ci eravamo gloriati a Tito si è trovato verità.

15 Laonde ancora egli è vie più sviscerato inverso voi, quando si ricorda dell' ubbidienza di voi tutti, come l' avete

ricevuto con timore, e tremore.

16 Io mi rallegro adunque che in ogni cosa io mi posso confidar di voi.

La colletta per i cristiani poveri della Giudea.

ORA, fratelli, noi vi facciamo assapere la grazia di Dio, ch' è stata data nelle chiese della Macedonia;

2 Cioè: che in molta prova d'afflizione, l' abbondanza della loro allegrezza, e la lor profonda povertà è abbondata nelle ricchezze della loro liberalità c.

3 Conciossiachè, secondo il poter loro, io *ne* rendo testimonianza, anzi, sopra il poter loro, sieno stati volonterosi.

4 Pregandoci, con molti conforti, d' accettar la grazia, e la comunione di questa

sovvenzione che è per li santid.

5 E han fatto, non solo come speravam: ma imprima si son donati loro stessi al Signore; ed a noi, per la volontà di Dio.

**6 Talché noi abbiamo esortato** Tito che come innanzi ha cominciato, cosi anom

compia eziandío appo voi questa grazia.

7 Ma, come voi abbondate in ogni cos, in fede, e in parola, e in conoscenza, e in ogni studio, e nella carità vostra inversi noi; fate che abbondiate ancora in quess grazia /.

810 non lo dico per comandamento; m per lo studio degli altri, facendo prors ancora della schiettezza della vostra o-

rità

9 Perciocchè voi sapete la grazia del 8 gnor nostro Gesù Cristo, come, essendo ricco, si è fatto povero per voi<sup>o</sup>; acciocche voi arricchiste per la sua povertà.

10 E do consiglio in questo; perciocche questo è utile a voi , i quali già dall'anno passato cominciaste, non solo il fare, m

ancora il volere.

11 Ora, compiete al presente eziandio il fare; acciocche, come vi è stata la prontezza del volere, così ancora vi sia il compiere del vostro avere.

12 Perciocche, se vi è la prontezza dell'animo, altri è accettevole secondo cio ch' egli ha, e non secondo ciò ch' egli non

13 Conciossiache questo non si faccia. acciocche vi sia alleggiamento per altrie aggravio per voi; ma, per far par pari, al tempo presente la vostra abbondanza impiegata a sovvenire alla loro inopia.

14 Acciocche altresi la loro abbondanza sia impiegata a sovvenire alla vostra inc-

pia; affinchè vi sia ugualità; 15 Secondo che è scritto<sup>m</sup>: Chi ne avea raccolto assai, non n'ebbe di soverchio; e chi poco, non n' ebbe mancamento.

16 Ora, ringraziato sia Iddio, che ha messo nel cuor di Tito lo stesso studio per

VOI.

17 Conciossiache egli abbia accettata l'esortazione; e in gran diligenza si è 🕪 lonterosamente messo in cammino, per andare a voi.

18 Or noi abbiam mandato con lui questo fratello, la cui lode nell' evangelo è per tutte le chiese.

19 E non sol questo; ma ancora è stato dalle chiese eletto, per esser nostro compagno di viaggio con questa grazia, chi è da noi amministrata alla gloria del Si-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sam. 12. 13. Mat. 26. 75. <sup>3</sup> 2 Cor. 2. 4. <sup>4</sup> Mar. 12. 43, 44. <sup>4</sup> 1 Cor. 16. 1, e rif Cor. 9. 8. <sup>5</sup> Mat. 8. 20. Fil. 2. 6, 7. <sup>3</sup> Prov. 19. 17. Mat. 10. 42. Eb. 13. 16. 41 Cor. 16. 1, e rif. e ver. 17. 9 Cor. 9. 8. m Es. 16. 18. r. 21. 8.

gnore stesso, ed al servigio della prontezza dell' animo vostroa:

20 Schivando noi questo: che niuno ci biasimi in quest' abbondanza, che è da noi amministrata.

21 Procurando cose oneste, non solo nel cospetto del Signore, ma ancora nel co-

spetto degli uomini b.

22 Or noi abbiam mandato con loro questo nostro fratello, il quale abbiamo spesse volte, in molte cose, sperimentato esser diligente, ed ora lo è molto più, per la molta confidanza che si ha di voi.

23 Quant' è a Tito, egli è mio consorte, e compagno d'opera inverso voi; quant' è a' fratelli, sono apostoli delle chiese, gloria

di Cristo.

24 Dimostrate adunque inverso loro, nel cospetto delle chiese, la prova della vostra carità, e di ciò che ci gloriamo di voi.

PERCIOCCHE della sovvenzione, ch' è per li santi<sup>c</sup>, mi è soverchio scri-

2 Conciossiache io conosca la prontezza dell' animo vostro, per la quale io mi glorio di voi appo i Macedoni, dicendo che l'Acaia è presta fin dall'anno passato<sup>d</sup>; e la gelosia da parte vostra ne ha provocati molti.

3 Or io ho mandati questi fratelli, acciocchè il nostro vanto di voi non riesca vano in questa parte; affinchè, come io

dissi, siate presti.

4 Che talora, se, quando i Macedoni saranno venuti meco, non vi trovano presti, non siamo svergognati noi (per non dir voi), in questa ferma confidanza del nostro vanto.

5 Perciò ho reputato necessario d'esortare i fratelli, che vadano innanzi a voi, e prima dieno compimento alla già significata vostra benedizione; acciocchè sia presta, pur come benedizione, e non avarizia.

6 Or questo è ciò che è detto e: Chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente; e chi semina liberalmente, mieterà al-

tresi in benedizione.

7 Ciarcuno faccia come è deliberato nel cuor suo, non di mala voglia, nè per necessità: perciocchè Iddio ama un donatore

allegro.

8 Or Iddio è potente, da fare abbondare in voi ogni grazia; acciocchè, avendo sempre ogni sufficienza in ogni cosa, voi abbondiate in ogni buona opera ;

9 Siccome è scritto : Egli ha sparso, egli ha donato a' poveri; la sua giustizia

dimora in eterno.

seminatore, e di pane da mangiare<sup>1</sup>, ve ne fornisca altresì, e moltiplichi la vostra semenza, ed accresca i frutti della vostra giustizia:

11 In maniera che del tutto siate arricchiti ad ogni liberalità, la quale per noi

produce rendimento di grazie a Dio.

12 Conciossiachè l'amministrazione di questo servigio sacro non solo supplisca le necessità de' santi, ma ancora ridondi inverso Iddio per molti ringraziamenti.

13 In quanto che, per la prova di questa somministrazione, glorificano Iddio, di ciò che vi sottoponete alla confessione dell' evangelo di Cristo, e comunicate liberalmente con loro, e con tutti.

14 E con le loro orazioni per voi vi dimostrano singolare affezione per l'ec-

cellente grazia di Dio sopra voi.

15 Or ringraziato sia Iddio del suo ineffabile dono.

Paolo difende la sua autorità apostolica,

OR io Paolo vi esorto per la benignità, e mansuetudine di Cristo; io dico, che fra voi presente in persona ben sono umile; ma, assente, sono animoso inverso voi.

2 E vi prego che essendo presente, non mi convenga procedere animosamente con quella confidanza, per la quale son reputato audace, contro ad alcuni che fanno stima di noi, come se camminassimo secondo la carne:

3 Conciossiache, camminando nella carne, non guerreggiamo secondo la carne;

4 (Perciocchè le armi della nostra guerra non son carnali<sup>m</sup>, ma potenti a Dio alla distruzione delle fortezze.)

5 Sovvertendo i discorsi, ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio<sup>n</sup>; e cattivando ogni mente all' ubbidienza di Cristo.

6 E avendo presta in mano la vendetta d' ogni disubbidienza, quando la vostra

ubbidienza sarà compiuta,

7 Riguardate voi alle cose che sono in apparenza<sup>p</sup>? se alcuno si confida in sè stesso d'esser di Cristo, reputi altresi de sè medesimo questo: che, siccome egli è di Cristo, così ancora noi siam di Cristo.

8 Perciocche, benche io mi gloriassi ancora alquanto più della nostra podestà, che il Signore ci ha data, ad edificazione. e non a distruzion vostra, io non ne sarei svergognato.

9 Ora, non facciasi stima di me, come se

vi spaventassi per lettere.

10 Perciocche, ben sono, dice alcuno, le lettere gravi, e forti; ma la presenza del 10 Or colui che fornisce di semenza il | corpo è debole, e la parola dispregevole.

<sup>1</sup> Cor. 16. 3, 4. Bom. 12. 17. Fil. 4. 8. 1 Piet. 2. 12. 2 Cor. 8. 4, e rif. Prov. 11. 24, 25; 19. 17. Gal. 6. 7, 9. Deut. 15. 7, ecc. Rom. 12. 8. 2 Cor. 8. 12. Sal. 112. 9. Is. 55. 10. Mat. 5. 16. Ef. 6. 18, ecc. 1 Tess. 5. 8. 2 Cor. 13. 2, 10. Giov. 7. 24. 1 Giov. 4. 6. Gal. 4. 13. 427

11 Il tale reputi questo: che, quali siamo assenti, in parola, per lettere; tali saremo

ancora presenti, in fatti.

12 Perciocche noi non osiamo aggiugnerci, nè paragonarci con alcuni di coloro che si raccomandano loro stessi; ma, essi, misurandosi per sè stessi, e paragonandosi con sè stessi, non hanno alcuno Intendimento.

13 Ma, quant' è a noi, non ci glorieremo all'infinito; anzi, secondo la misura dello spartimento che Iddio ci ha spartito per unstra misura, ci glorieremo d'esser per-

venuti infino a voi.

14 Perciocchè noi non ci distendiamo oltre il convenerole, come se non fossimo pervenuti infino a voi ; conciossiachè siam pervenuti eziandio fino a voi nella predicazione dell' evangelo di Cristo";

15 Non gloriandoci all' infinito delle fatiche altrui<sup>b</sup>; ma, avendo speranza, che crescendo la fede vostra, saremo in voi abbondantemente magnificati, secondo il

nostro spartimento.

16 Ed anche che noi evangelizzeremo ne' luoghi, che son di là da voi; e non ci glorieremo dello spartimento altrui, di cose preparate. 17 Ora, chi si gloria, gloriisi nel Si-

gnore o.

18 Conciossiachè, non colui che raccomanda sè stessod, sia approvato, ma colui che il Signore raccomanda.

#### I falsi apostoli.

11 OH! quanto desidererei pure che voi comportaste un poco la mia follia! ma pure comportatemi.

2 Conciossiache io sia geloso di voi d'una gelosia di Dio; perciocche io vi ho sposati ad un marito, per presentare una casta vergine a Cristo.

3 Ma io temo che come il serpente sedusse Eva, con la sua astuzia ; così talora le vostre menti non sieno corrotte, e sviate dalla semplicità che deve essere inverso

Cristo.

4 Perciocchè se colui che viene a voi predicasse un altro Gesù che noi non abbiam predicato, o se voi riceveste un altro Spirito che non avete ricevuto, o un altro evangelo che non avete accettato; ben fareste di comportarlo.

5 Imperocche io stimo di non essere stato da niente meno de sommi apostoli

6 Chè se pur sono idiota nel parlare<sup>m</sup>, non lo son già nella conoscenza; anzi, del tutto siamo stati manifestati appo voi in ogni cosa<sup>n</sup>.

7 Ho io commesso peccato, in ciò che l

mi sono abbassato me stesso, accioccia voi foste innalzati! inquanto che gratuitamente° vi ho evangelizzato l' evangelo di Dio?

8 Io ho predate le altre chiese, pren-

dendo salario per servire a voi.

9 Ed anche, essendo appresso di vei e avendo bisogno, non sono stato grave al alcune; perciocche i fratelli, venuti di Macedonia, hanno supplito il mio biogno?; e in ogni cosa mi son conservato senza esservi grave, ed anche per l'arct nere mi conserverò?.

10 La verità di Cristo è in me, che que sto vanto non sarà turato in me nelle con-

trade dell' Acaia.

11 Perchè! forse perciocchè io non va

mo? Iddio lo sa'

12 Anzi ciò che io fo, lo farò ancor. per ricider l'occasione a coloro che de siderano occasione; acciocchè in ciò de si gloriano sieno trovati quali noi 🕮 COTA

13 Perciocchè tali falsi apostoli som operai frodolenti, trasformandosi in ap-

stoli di Cristo.

14 E non è maraviglia; perciocche Se tana stesso si trasforma in angelo di luci

15 Ei non è dunque gran cosa, se i suo ministri ancora si trasformano in ministri di giustizia; de' quali la fine sarà secondo le loro opere.

#### Sofferenze apostoliche di Paolo.

16 Io to dico di nuovo: Niuno mi stimi esser pazzo; se mo, ricevetemi eziando come pazzo; acciocchè io ancora mi glori un pooo.

17 Ciò ch' io ragiono in questa ferma confidenza di vanto, non lo ragiono secon-

do il Signore, ma come in pazzia.

18 Poiche molti si gloriano secondo la carne, lo ancora mi glorierò.

19 Congiossiache voi, essendo savi, volentieri comportiate i pazzi.

20 Perciocehe, se alcuno vi riduce in servità", se alcuno vi divora, se alcuno prende, se alcuno s' innalza, se alcuno vi percuote in sul volto, voi lo comportate.

21 Io lo dico per maniera di vituperio, come se nei fossimo stati deboli; e pure in qualunque cosa alcuno è animoso, iv lo dico in pazzia, sono animoso, io an-ØOTS.

22 Sono eglino Ebrei i io ancora; sono eglino Israeliti? io ancora; son eglino progenie di Abrahamo<sup>#</sup> io ancora.

23 Sono eglino ministri di Cristo? io parlo da parzo, io lo son più di loro; in travagli molto più y; in battiture senza

<sup>\*1</sup> Cor. 8. 5. 10. \* Rom. 15. 20. \* Ger. 9. 24. 1 Cor. 1. 31. \* J. Ef. 5. 27. Col. 1. 28. \* Gen. 8. 4. \* Col. 2. 8. 1 Tiku. 4. 1. \* G. Gal. 2. 6. \*\* 2 Cor. 10. 10. \*\* 2 Cor. 4. 2; 12. 12. \* Fat. 18. 8. \* 2 Cor. 12. 14. \* 2 Cor. 7. 3; 12. 15. \* Rom. 16. 18. 1 Giov. 4. 1. 1. 2. 4; 4. 9. \* Rom. 11. 1. Fil. 3. 5. \* J. Cor. 15. 10, 30—82. d Prov. 27. 2. \* Rom. 2. 20. Gal. 1. 6—8. 1 Cor. 15. 10.

Fil. 4. 15, 16. 1 Hess. 2.9.
1. Gal. 1. 8. Fil. 3. 3. 4 1 Cor. 15. 10. 1 Dess. 2. 9.

comparazione più; in prigioni molto più; |

in morti molte volte più. 24 Da Giudei ho ricevute cinque volte

quaranta battiture manco una ".

25 Io sono stato battuto di verghe tre volte<sup>5</sup>, sono stato lapidato una volta<sup>c</sup>, tre volte ho rotto in mare, ho dimorato un giorno ed una notte nel profondo mare.

26 Spesse volte sono stato in viaggi, in pericoli di fiumi, in pericoli di ladroni, in pericoli dalla mia nazione<sup>d</sup>, in pericoli Gentilie, in pericoli in città, in pericoli in solitudine, in pericoli in mare, in pericoli fra falsi fratelli;

27 In fatica, e travaglio; sovente in veglie, in fame, ed in sete; in digiuni spesse

volte; in freddo, e nudità/.

28 Oltre alle cose che son di fuori, ciò che si solleva tuttodi contro a me, è la

sollecitudine per tutte le chiese. 29 Chi è debole, ch' io ancora non sia debole, chi è scandalezzato, ch' io non

arda

30 Se convien gloriarsi, io mi glorie-

rò delle cose della mia debolezza.

31 Iddio e Padre del nostro Sign**or** Gesti Cristo, il quale è benedetto in eterno, sa ch' io non mento.

32 In Damasco, il governatore del re Areta avea poste guardie nella città de' Damasceni, volendomi pigliare';

33 Ma io fui calato dal muro per una finestra, in una sporta; e cost scampai dalle sue mani.

Le visioni celesti e lo stecco nella carne. 🦠

12 CERTO, il gloriarmi non mi è spediente; perciocche io verrò alle vi sioni, e rivelazioni del Signore.

2 Io conosco un uomo in Cristo, il quale, son già passati quattordici anni, fu rapito (se fu in corpo, o fuor del corpo, io nol so, Iddio il sa) fino al terzo cielo m.

3 E so che quel tal uomo (se fu in corpo, o fuor del corpo, io nol so, iddio il sa)

4 Fu rapito in paradiso, e udi parole ineffabili, le quali non è lecito ad uomo alcuno di proferire.

5 lo mi glorierò di quel tale; ma non mi glorierò di me stesso, se non nelle mie

debolezze.

6 Perciocché, benché jo volessi gloriarmi, non però sarei pazzo; conciossiachè direi verità; ma jo me ne rimango, acciocche niuno stimi di me sopra ciò ch' egli mi vede essere, ovvero ode da me.

7 Ed anche, acciocche io non m' innalzi sopra modo per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stato dato uno stecco

nella carne", un angelo di Satana, per darmi delle guanciate; acciocche io non m' innalzi sopra modo.

8 Per la qual cosa ho pregato tre volte il Signore<sup>o</sup>, che *quello* si dipartisse da

9 Ma egli mi ha detto: La mia grazia ti basta; perciocche la mia virtù si a-dempie in debolezza<sup>p</sup>. Perciò molto volentieri mi glorierò più tosto nelle mie debolezze, acciocchè la virtù di Cristo mi

10 Perciò, io mi diletto in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in distrette per Cristo<sup>q</sup>; perciocchè, quando

io sono debole, aliora son forte.

#### Disinteresse di Paolo.

11 Io son divenuto pazzo, gloriandomi; voi mi ci avete costretto; conciossiachè da voi dovessi essere commendato; perciocchè io non sono stato da nulla meno de' sommi apostoli', benchè io non sia

·12 Certo i segni dell' apostolo sono stati messi in opera fra voi, in ogni sofferenza;

in segni, e prodigi, e potenti operazioni.

13 Perciocche, in che siete voi stati da meno delle altre chiese, se non ch' io non vi sono state grave "i perdonatemi questo torto.

14 Ecco, questa è la terza volta ch' io son presto a venire a voi, e non vi sarò grave; conciossiachè io non cerchi i vostri beni, ma voi; perciocchè i figliuoli non debbono far tesoro a' padri ed alle madri, ma i padri e le madri a' figliuoli". ; 15 E quant' è a me, molto volentieri spenderó, anzi sarò speso per le anime vostre<sup>z</sup>; quantunque, amandovi io sommamente, sia meno amato.

16 Ora, sia pur cost ch' io non vi abbia gravati; ma forse, essendo astuto, vi ho

presi\_per frode.

17 Ho io, per alcun di coloro che ho

mandati a voi, fatto profitto di voi?
18 Io ho pregato Tito, ed ho con lui mandato questo fratello. Tito ha egli fatto profitto di voi? non siamo noi camminati d' un medesimo spirito, per medesime pedate?

Ultimi avvertimenti ai Corinti. Saluti.

19 Pensate voi di nuovo, che noi ci giustifichiamo appo voi? noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto ciò, diletti, per la vostra edificazione.

20 Perciocchè io temo che talora, quando io verro, io non vi trovi quali io vorrei; e ch' io altresi sia da voi ritrovato

Deut. 25. S. BRL. 20. 1 Cor. 4. 11. 1 Cor. 9. 22. 1 Mat. 25. 44. Fat. 16. 22. Fat. 14. 19. Fat. 13. 50, e rif. Fat. 19. 20r. 9. 22. Rom. 9. 1, e rif. Fat. 9. 24, 25. 2 Cor. 5. 17. Fat. 19. Mat. 26. 44. Fil. 4. 13. Rom. 5. 3. 2 Cor. 7. 4. 2 Cor. 17. m. 15. 18, 19. 2 Cor. 11. 9. 1 Cor. 4. 14, 15. Fil. 2. 17. 1 ' Fat. 19. 2º 1 Cor. 4. 11. 1 Cor. 9. 22. 4 1 Gal. 4. 13, 14. Mat. 26. 44. 1 Cor. 8. 7. Rom. 15. 18, 19. 2 Tim. Rom. 9. 1, e rif.

quale voi non vorrente; chè talora, non vi sieno contene, gelosie, ire, risse, detrazioni, bisbigli, gonfiamenti, tumulti.

21 E che, essendo di nuovo venuto, l'Iddio mio non m' umilii appo voi; e ch' io non pianga molti di coloro che innanzi hanno peccato, e non si son ravveduti dell' immondizia, e della fornicazione, e della dissoluzione che hanno commessa.

13 ECCO, questa è la terza volta ch' io vengo a voi; ogni parola è confermata per la bocca di due, o di tre testi-

moni 5

2 Già l' ho detto innanzi tratto, e le dico ancora, come presente; anzi, essendo assente, ora scrivo a coloro che hanno innanzi peccato, e a tutti gli altri; che se io vengo di nuovo, non risparmierò alcuno.

3 Poiche voi cercate la prova di Cristo che parla in me, il quale inverso voi non

è debole, ma è potente in voi.

4 Permocchè, se egli è stato crocifisso per debolezza°, pur vive egli per la potenza di Dio ; perciocchè ancora noi aiam deboli in lui, ma viveremo con lui, per la potenza di Dio, inverso voi.

5 Provate voi stessi, se siete nella fede;

noscete voi stessi, che Gesti Cristo è in voi ! se già non siete riprovati.

**6 Ed io spero che voi riconoscerete che** 

noi non siam riprovati.

7 Or io prego Iddio che voi non facciste alcun male; non acciocche noi appaiamo approvati, ma acciocchè voi facciate que che è bene, e noi siamo come riprovati.

8 Perciocchè noi non possiam nulla contro alla verità, ma tutto ciò che possiono

è per la verità.

9 Conciossiachè ci rallegriamo quand siam deboli, e voi siete forti; ma ben desideriamo ancora questo, cioè il vostre intiero ristoramento.

10 Perciò, io scrivo queste cose, essendo assente; acciocche, essendo presente, io non proceda rigidamente, secondo la podesta, la quale il Signore mi ha data a edificazione, e non a distruzione,

11 Nel rimanente, fratelli, rallegraten siate ristorati, siate consolati, abbiate u medesimo sentimento, e state in pace; e l'Iddio della carità, e della pace san con voi.

12 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio; tutti i santi vi salutano.

13 La grazia del Signor Gesta Cristo e la carità di Dio, e la comunione delle fate sperienza di voi stessi; non vi rico- Spirito Santo, sia con tutti voi. Amen

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A' GALATI.

Sopraecritta e saluti.

1 PAOLO, apostolo (non dagli uomini, nè per alcun uomo, ma per Gesù Cristo, e Iddio Padre, che l'ha susci-tato da' morti);

2 E tutti i fratelli, che sono meco; alle

chiese della Galazia<sup>a</sup>;

3 Grazia a voi, e pace, da Dio Padre, e dal Signore postro Gesù Cristo.

4 Il quale ha dato sè stesso per li nostri peccati, per ritrarci dal presente mal-vagio secolo, secondo la volontà di Dio, nostro Padre;

5 Al quale sia la gloria ne' secoli de' se-

coli. Amen.

Incostanza dei Galati. Paolo rivendica l'autorità divina del suo apostolato e della sua dottrina.

6 Io mi maraviglio che, si tosto, da Cristo che vi ha chiamati in grazia, voi siate trasportati ad un altro evangelo;

7 Il qual non è un altro; ma vi sono alcuni che vi turbano", e vogliono perver-

tir l' evangelo di Cristo.

8 Ma, avvegnachè noi, o un angelo del cielo, vi evangelizzassimo oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia anazema.

9 Come già abbiam detto, da capo ancora dico al presente: Se alcuno vi evangelizza oltre a ciò che avete ricevuto", sia anatenia

10 Perciocche, induco io ora a credere agli uomini, ovvero a Dio! o, cerco io di compiacere agli nomini! conciossiache se compiacessi ancora agli nomini io non

sarei servitor di Cristo.

11 Ura, fratelli, io vi fo assapere, che l'evangelo, che è stato da me evangeli-

zato, non è secondo l' uomo. 12 Perciocche ancora io non l' ho ricevuto, nè imparato da alcun uomo; ma per la rivelazione di Gesù Cristo.

13 Imperocchè voi avete udita qual fu

Deut. 19. 15. Mat. 18. 16. Fil. z. 7, 5. Fil. 2. 7, 5. Fil. 2. 2. Fat. 22. 10, 15, 21; 26, 16. Fat. 16. 6. Pat. 15. 1. 24. Deut. 4. 2. Apoc. 22. 18. Rom. 6. 4. 1 Cor. 11. 28. 3. 6. Mat. 20. 28. Rom. 4. 25. 3. 18. Kf. 3. 2—4. • i Cor. 5. 1. Rom. 18. 16, 18. Fil. 2. 2. Fat. 23. 10 Nov. 15. 19; 17. 14. Fat. 15. 1, 24.

già la mia conversazione nel (liudaesimo, come io perseguiva a tutto potere la chiesa

di Dio, e la desertava. 14 E avanzava nel Giudacsimo, sopra molti di pari età nella mia nazione, essendo stremamente selante delle tradi-

zioni de' miei padri.

15 Ma, quando piacque a Dio (il qual mi ha appartato fin dal ventre di mia madre , e mi ha chiamato per la sua grazia)

16 Di rivelare in me il suo Figliuolo, acciocchè io l'evangelizzassi fra i Gentilia; subito, senza conferir più innanzi

con carne, e sangue; 17 Anzi, senza salire in Gerusalemme a quelli ch' erano stati apostoli davanti a me, me ne andai in Arabia, e di nuovo ritornai in Damasco.

18 Poi, in capo a tre anni, salii in Gerusalemme, per visitar Pietro; e dimorai appresso di lui quindici giorni.
19 E non vidi alcun altro degli apostoli,

se non Giacomo, fratello del Signore.

20 Ora, quant' è alle cose che io vi scrivo, ecco, nel cospetto di Dio, io non mento.

21 Poi venni nelle contrade della Siria,

e della Cilicia.

22 Or io era sconosciuto di faccia alle chiese della Giudea, che sono in Cristo;

23 Ma solo aveano udito: Colui, che già ci perseguiva, ora evangelizza la fede, la quale egli già desertava.

24 E glorificavano Iddio in me.

2 POL in capo a quattordici anni, io salii di nuovo in Gerusalemme, con Barnaba, avendo preso meco ancora Tito.

2 Or vi salii per rivelazione; e narrai a que' di Gerusalemme l'evangelo che io predico fra i Gentili; e in particolare, a coloro che sono in maggiore stima; acciocchè in alcuna maniera io non corressi, o non fossi corso in vano.

3 Ma, non pur Tito, ch' era meco, essendo Greco, fu costretto d'essere cir-

conciso.

4 E ciò, per li falsi fratelli, intromessi sotto mano, i quali erano sottentrati per ispiar la nostra libertà, che noi abbiamo in Cristo Gesù, affin di metterci in servitù.

5 A' quali non cedemmo per soggezione pur un momento; acciocche la verità dell' evangelo dimorasse ferma fra voi.

6 Ma non ricevei nulla da coloro che son reputati essere qualche cosa; quali gli sieno stati niente m' importa; Iddio non ha riguardo alla qualità d'alcun uomo: perciocchè quelli che sono in maggiore stima non mi sopraggiunsero nulla

7 Anzi, in contrario, avendo veduto che m'era stato commesso l'evangelo dell'in-circoncisione, come a Pietro quel della

circoncisione

8 (Perciocche colui che avea potentemente operato in Pietro per l'apostolato della circoncisione, avea eziandio potentemente operato in me inverso i Gentili ";

9 E Giacomo, e Cefa, e Giovanni, che son reputati esser colonne, avendo conosciuta la grazia che m' era stata data diedero a me, e a Barnaba, la mano di società; acciocchè noi andassimo a' Gentili, ed essi alla circoncisione.

10 Sol ci raccomandarono che ci ricordassimo de' poveri; e ciò eziandio mi sono studiato di fare.

11 Ora, quando Pietro fu venuto in Antiochia, io gli renistei in faccia; concios-siachè egli fosse da riprendere.

12 Perciocche, avanti che certi fosser venuti d'appresso a Giacomo, egli man-giava co' Gentili; ma, quando coloro furon venuti, si sottrasse, e si separo, temendo quei della circoncisione.

13 E gli altri Giudei s' infingevano anch' essi con lui; talchè eziandio Barnaba era insieme trasportato per la loro simula-

zione

14 Ma, quando io vidi che non camminavano di piè diritto, secondo la verità dell' evangelo, io dissi a Pietro, in pre-senza di tutti": Se tu, essendo Ciudeo, vivi alla gentile, e non alla giudaica, perchè costringi i Gentili a giudaizzare? 15 Noi, di natura Giudei, e non pecca-

tori d'infra i Gentili; 16 Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per la fede di Gesù Cristo'; abbiamo ancora noi creduto in Cristo Gesù, acciocche fossimo giustificati per la fede di Cristo, e non per le opere della legge; perciocche niuna carne sarà giustificata per le opere della

legge.
17 Or se cercando d'esser giustificati
necer surveti ancor noi peccatori, è pur Cristo ministro del peccato? Cost non sia,

18 Perciocché, se le edifice di nuove le cose che he distrutte, le costituisce me stemo trangremore.

19 Concionaiaché per una legge lo sin morto ad un' altra legge, acciocché les

viva a Dio.

20 Io son crocifisso con Cristo"; e vivo, non più io, ma Cristo vive in me; e che che ora vivo nella carne, vivo nella fulla

<sup>\*</sup>Fat. 9. 1, ecc., e rif. \* Fat. 22. 8. Fij. 3. 6. 'Ger. 1. 5. 'Fat. 9. 15, ass., 'I Mat. 13. 55, e rif. \* Rom. 9. 1, e rif. \* Fat. 9. 30. 'Fat. 15. 25, eec. 1 (Sec. 10. 1, 2 for.) Fat. 10. 28; 11. 2. 'I Tim. 5. 20. 'Fat. 13. 36, 39. Hom. 1. 17; 3. 26-27, 72. 'I Fat. 10. 11-14; 7. 4-6; 8. 1-4. \* Rom. 6. 6. Gal. 5. 24; 6. 14. 4 Fat. 9, 15, apr. Fat-at. 15, 2, apr. (4a).

del Figliuol di Dio", che mi ha amato, e p

ha dato se stesso per me.

21 Io non annullo la grazia di Dio; perciocchè, se la giustizia è per la legge, Cristo dunque è morto in vano.

La logge è impotente a salvere, ma conduce a Cristo e alla fede.

3 O GALATI insensati! chi vi ha am-maliati per non ubbidire alla verità; roi, a' quali Gesù Cristo è stato prima ritratto davanti agli occhi, crocifisso fra

2 Questo solo desidero saper da voi: avete voi ricevuto lo Spirito per le opere della legge, o per la predicazion della

3 Siete voi così insensati, che, avendo cominciato per lo Spirito, ora siate perfezionati per la carned?

4 Avete voi sofferte cotante cose in va-

no? se pure ancora in vano.

5 Colul adunque che vi dispensa lo Spirito, ed opera fra voi potenti operazioni, lo fa egli per le opere della legge, o per la predicazion della fede?

6 Siccome Abrahamo credette a Dio, e

ciò gli fu imputato a giustizia;
7 Voi sapete pure, che coloro che son della fede son figliuoli di Abrahamo.

8 E la scrittura, antivedendo che Iddio giustifica le nazioni per la fede, evangelizzò imnanzi ad Abrahamo: Tutte le nazioni saranno benedette in te

9 Talchè coloro che son della fede son

benedetti col fedele Abrahamo.

10 Conciossisché tutti coloro che son delle opere della legge, sieno sotto maledizione; perciocchè egli è scritto: Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, per farle.

11 Ora, che per la legge niuno sia giustificato appo Iddio, è manifesto, percioc-

chè: Il giusto viverà di fede

12 Ma la legge non è di fede; anzi: L' uomo che avrà fatte queste cose viverà

per esse1.

13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo per noi fatto maledizione " (perciocche egli è scritto: Maledetto è chiunque è appiccato al le-

14 Acciocche la benedizione di Abrahamo avvenga alle nazioni in Cristo Gestio; affinche per la fede riceviamo la promessa

dello Spirito.

15 Fratelli, io parlo nella maniera degli |

uomini: se un patto è fermate, benche sia un patto d' uomo, niuno l' annulla e vi sopraggiunge cosa alcuna.

16 Or le promesse furono fatte ad Abahamo, e alla sua progenie; non dice E alle progenie, come parlando di mola: ma come d'una: E alla tua progenie, ca è Cristo P.

17 Or questo dico io: La legge, venuta quattrocentrent' anni appresso<sup>4</sup>, non mnulla il patto fermato prima da Dio in Cristo, per ridurre al niente la promess.

18 Perciocche, se l'eredità è per la legre non è più per la promessa. Or Iddidonò quella ad Abrahamo per la prome-

19 Perchè dunque fu data la legge! !! **aggiunta per le trasgressioni<sup>\*</sup>, finché f**e se venuta la progenie, alla quale era sui fatta la promessa; essendo pubblicas dagli angeli, per mano d'un mediator.

20 Or il mediatore non è d' uno; m

Iddio è uno.

21 La legge è ella dunque stata della contro alle promesse di Dio? Cost na eia; perciocchè, se fosse stata data la legge, che potesse vivificare, verament la giustizia sarebbe per la legge".

22 Ma la scrittura ha rinchiusa ogni 🕬 sotto peccato\*, acciocchè la promess fosse data a' credenti per la fede di Gen

Cristo.

23 Ora, avanti che fosse venuta la fede noi eravamo guardati sotto la legge, 🗠 sendo rinchiusi, aspettando la fede che dovea essere rivelata.

124 Talchè la legge è stata nostro pelligogo, aspettando Cristo, acciocché ice

simo giustificati per fede.

25 Ma. la fede essendo venuta, noi non siam più sotto pedagogo.

26 Perciocche tutti siete figliuoli di Dia

per la fede in Cristo Gesù ad

27 Conciossiache voi tutti, che siete stati battezzati in Cristo, abbiate vestiio Cristo.

28 Non vi è ne Giudeo, ne Greco; non vi è nè servo, nè libero; non vi è nè 🕮 schio, nè femmina bb.

29 Perciocchè voi tutti siete uno in

Cristo Gesti<sup>∞</sup>.

30 Ora, se siete di Cristo, siete adunque progenie d'Abrahamo, ed eredi secondo la promessadd.

Il vangelo affrança dalla legge.

ORA, io dico che in tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è punto

<sup>\*2</sup> Cor. b. 10.

Rom. 4, 3, ecc. / Glov.

\*Abac. 2, 4. Rom. 1, 17.

\*Deut. 21, 23. Rom. 4, 9, 16.

\*Rom. 5, 20; 7, 8, 13. 1 Tim. 1, 9.

\*Gal. 2, 21. Rom. 3, 9, 19, 23.

\*\*Giov. 1, 12.

\*\*Z8. Ef. 3

différente dal servo, benehè egli sia si- | appo voi, e mutar la mia voce, perciocchè gnore di tutto.

2 Anzi egli è sotto tutori, e curatori fino al tempo ordinato innanzi dal padre.

3 Così ancora noi, mentre eravamo fanciulli, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo.

4 Ma, quando è venuto il compimento del tempo", Iddio ha mandato il suo Figliuolo, fatto di donna, sottoposto alla legge;

5 Affinche riscattasse coloro ch' eran sotto la legged, acoiocche noi ricevessimo l'adottazione.

6 Ora, perciocohè voi siete figliuoli, Iddio ha mandato lo Spirito del suo Figliuolo ne' cuori vostri, che grida: Abba, Padre

Talchè tu non sei più servo, ma 🖫 gliuolo; e se tu sei figliuolo, sei ancora erede di Dio, per Cristo.

8 Ma allora voi, non conoscendo Iddio, servivate a coloro che di natura non sono dii .

9 Ed ora, avendo conosciuto Iddio; ana più tosto essendo stati conosciuti da Dio, come vi rivolgete di nuovo al deboli e poveri elementi<sup>h</sup>, a' quali, tornando addietro, volete di nuovo servire?

10 Voi osservate giorni, e mesi, e sta-

gioni, ed anni 4

11 Io temo di voi, ch' io non abbia fati-

cato invano inverso voi!.

12 Siate come sono io, perciocche io ancora son come voi; fratelli, io ve ne prego, voi non mi avete fatto alcum torto.

13 Ora, voi sapete come per l'addietro! io vi evangelizzai con infermità della carne<sup>m</sup>.

14 E voi non isprezzaste, mè schifaste la mia prova, che era nella mia carne; anzi mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso<sup>n</sup>

15 Che cosa adunque vi faceva così predicar beati? conclossiache io vi renda testimonianza che se fosse stato possibile, voi vi sareste cavati gli occhi, e me li avreste dati.

16 Son io dunque divenuto vostro ne-

mico, proponendovi la verità?

17 Coloro son gelom di voi, non enestamente; anzi vi vogliono schiudere, ac-

ciocché siate gelosi di loro. 18 Or egli è bene d'esser sempre gelosi in bene, e non solo quando lo son presente

appo voi.

19 Deh! figlioletti miei, i quali io partorisco di muovo, finche Cristo sia formate in voi!

io son perplesso di voi.

Sara ed Ager, allegoria dei due patti.

21 Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non udite voi la legge?

22 Conciossiache egli sia scritto, che Abrahamo ebbe due figliuoli : uno della

serva, e uno della franca.

23 Or quel che era della serva: fu generato secondo la carne?; ma quel che era della franca fu generato per la promessa 1

24 Le quali cose hanno un senso allegorico; conciossischè quelle due donne sieno i due patti: l' uno dal monte Sina,

che genera a servitù, il quale è Agar.

25 Perciocche Agar è Sina, monte in Arabia; e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente; ed è serva, co' suoi figliuoli.

26 Ma la Gerusalemme di sopra è fran-

ca"; la quale è madre di tutti noi. 27 Conciossiachè egli sia scritto": Rallegrati, o sterile che non partorivi; pro-rompi, e grida, tu che non sentivi doglie di parto; perciocche più saranno i fi-gliudi della lasciata, che di colei che avea il marito.

28 Or noi, fratelli, nella maniera d' I-sacco, siamo figliuoli della promessa".

29 Ma come allora quel che era generato secondo la carne, perseguiva quel che era generato secondo lo spirito, com ancora avviene al presente.

30 Ma, che dice la scrittura"? Caccia fuori la serva, e il suo figliuolo; perciocchè il figliuol della serva non sara crede col figliuol della franca.

31 Così adunque, fratelli, noi non siamo figliuoli della serva, ma della franca.

Evortazione a conservare la libertà cristiana.

STATE adunque fermi nella libertà, della quale Cristo ci ha francati", e non siate di nuovo ristretti sotto il giogo della servitù.

2 Ecco, io Paolo vi dico che se siete circoncisi, Cristo non vi gioverà nulla.

3 E da capo testifico ad ogni uomo che si circoncide, ch' egli è obbligato ad os-servar tutta la legge.

4 0 voi, che siete giustificati per la legge, Cristo non ha più alcuna virtù in voi da ; voi mete scaduti dalla grazia.

5 Perciocche noi, in Ispirito, per fede, aspettiamo la speranza della giustizia.

mato in voi!

6 Conciossiaché in Cristo Gesà né la circon desidererei ora esser presente concisione, né l'incircon disione non sia

Gen. 49, 10, Dan. 9. 24, Gen. 8. 15. Is. 7. 14. Giov. I. 14. Rom. 1. 4. Mat. 5. Luc. 2. 27. Gal. 8. 18, e rif. Gal. 3. 26, e rif. FRom. 8. 15—17. I Cor. 12. 2. 24.9. Anon. 8. S. Eb. 7. 18. Col. 2. 16, 17. Gal. 5. 2, 4. 2 Cor. 12. 7, ecc. Mat. 12. 2 Cor. \* Met. 5. 17.

d'alcun valore": ma la fede operante per carità .

7 Voi correvate bene; chi vi ha dato sturbo per non prestar fede alia ve-

8 Questa persuasione non è da colui che

vi chiama.

9 Un poco di lievito levita tutta la

pasta c.

10 Io mi confido di voi nel Signore, che non avrete altro sentimento; ma colui che vi turba ne porterà il giudicio, chiunque egli si sia.

11 Ora, quant' è a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perchè sono ancora perseguito 1 lo scandalo della

croce è pur tolto via.

12 Oh! fosser pur eziandio ricisi coloro

che vi turbano!

13 Conciossiache voi siate stati chiamati a libertà, fratelli; sol non prendete questa libertà per un' occasione alla carne/; ma servite gli uni agli altri per la carità.

14 Perciocchè tutta la legge si adempie in questa unica parola: Ama il tuo pros-

simo, come te stesso.

15 Che se voi vi mordete, e divorate gli uni gli altri, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri.

Le opere della carne e i frutti dello Spirito.

16 Or io dico: Camminate secondo lo Spirito, e non adempiete la concupiscenza

della carne'.

17 Conciossiache la carne appetisca contro allo Spirito, e lo Spirito contro alla carne'; e queste cose son ripugnanti l' una all'altra; acciocche non facciate qualunque cosa voiete.

18 Che se siete condotti per lo Spirito, voi non siete sotto la legge<sup>7n</sup>.

19 Ora, manifeste son le opere della carne, che sono: adulterio, fornicazione, immondizia, dissoluzione,

20 Idolatría, avvelenamento, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, dissensioni,

sette,

21 Invidie, omicidii, ebbrezze, ghiottonerie, e cose a queste simiglianti; delle quali cose vi predico, come ancora già ho predetto, che coloro che fanno cotali cose non erederanno il regno di Dio".

22 Ma il frutto dello Spirito è: carità, allegrezza, pace, lentezza all' ira, benignità, bontà, fede, mansuetudine, conti-

23 Contro a cotali cose non vi è legge.

crocifissa la carne con gli affetti, e con le concupiscenze o

25 Se noi viviamo per lo Spirito, cam-

miniamo altresi per lo Spirito.

26 Non siamo vanagloriosi, provocando gli uni gli altri, invidiando gli uni gli altri.

#### Evortazioni finali e saluti.

FRATELLI, benche alcuno sia soprappreso in alcun fallo, voi, gli spirituali, ristorate un tale con ispirito d mansuetudine<sup>q</sup>; prendendo guardia a te stesso, che ancora tu non sii tentato.

2 Portate i carichi gli uni degli altri, e

così adempiete la legge di Cristo".

3 Perciocche, se alcuno si stima esser qualche cosa, non essendo nulla, ingama sè stesso nell'animo suo.

4 Ora provi ciascuno l' opera sua, e il lora avrà il vanto per riguardo di sè stesso

solo, e non per riguardo d'altri.

5 Perciocchè ciascuno porterà il suo pro-

Drio Deso"..

6 Or colui che è ammaestrato nella pa rola, faccia parte d'ogni suo bene a colu che lo ammaestra.

7 Non v' ingannate; Iddio non si puo beffare; perciocche ciò che l' uomo svrà

seminato, quello ancora mieterà.

8 Imperocchè colui che semina alla su carne, mieterà della carne corruzione ; ma **chi semina allo Spirito, mieterà dello Spi** rito vita eterna"

9 Or non veniam meno dell'animo facendo bene; perciocche, se mon ci stanchiamo, noi mieteremo nella sua propria

stagione .

10 Mentre adunque abbiam tempo, facciam bene a tutti; ma principalmente a' domestici della fede.

11 Voi vedete quanto gran lettere vi bo

scritte di mia propria meno.

12 Tutti coloro che voglion piacere nella carne, per bel sembiante, vi costringono d'essere circoncisi; solo acciocche non sieno perseguiti della croce di Cristo.

13 Conciossiaché eglino stessi, che son circoncisi, non osservino la legge; ma vogliono che siate circoncisi, acciocchè si

gloriino della vostra carne.

14 Ma, quant' è a me, tolga Iddio ch'io mi glorii in altro che nella croce del Signor nostro Gesù Cristo", per la quale il mondo è crocifisso a me", ed io al mondo.

15 Perciocche in Cristo Gesti ne la circoncisione, nè l'incirconcisione non è di 24 Or coloro che son di Cristo hanno | alcun valore; ma la nuova creatura de.

<sup>41</sup> Cor. 7. 19. Gal. 6. 15.

11 Cor. 8. 9. 1 Piet. 2. 16.

12 Rom. 7. 22, 23; 8. 6, 7.

13 Rom. 6. 14; 8. 2.

14 Gal. 2. 20, e rif.

15 Gal. 2. 20, e rif.

16 Gal. 2. 20.

17 Gal. 2. 20.

18 Gal. 2. 20.

19 Gal. 5. 6, e rif.

20 Gal. 2. 20.

20 Gal. 5. 6, e rif.

20 Gal. 2. 20.

20 Gal. 5. 6, e rif.

20 Gal. 5. 6, e rif. Giac. 2. 17, ecc. 1 Cor. 15. 35.

1 Cor. 9. 19. Mat. 22. 39, e rif. Hom. 5. 3.

2 14: 8. 2. 1 Cor. 6. 9. Ef. 5. 3, ecc.

30 90. Giov. 15. 12. 1 Cor. 5.18. 1 Piet. 2. 1L Rom. 8. 4. Col. 3. 5, 6. Rom. 2. 6 \* Fil. 3. 3, 7, & \* Apoc. 2. 10.

16 E sopra tutti coloro che cammineranno secondo questa regola sia pace, e misericordia; e sopra l' Israele di Dioª.

17 Nel rimanente, niuno mi dia mo- Amen.

lestia, perciocchè io porto nel mio corpo le stimmate del Signor Gesù.

18 Fratelli, sia la grazia del Signor nostro Gesù Cristo con lo spirito vostro.

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# AGLI EFESI.

Soprascritta e saluti.

1 PAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, a santi che sono in Efeso, e fedeli in Cristo Gesù :

2 Grazia a voi, e pace, da Dio, Padre nostro, e dal Signor Gesti Cristo.

Benedizioni di Dio in Gasù Cristo, autoro della nostra redensione, e capo della chiesa.

3 Benedetto sia Iddio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il qual ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale ne' luoghi celesti in Cristo.

4 Siccome in lui ci ha eletti avanti la fondazione del mondo d, acciocchè siamo santi, e irreprensibili nel suo cospetto, in

carità.

5 Avendoci predestinati ad adottarci per Gesù Cristo, a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà 9;

6 Alla lode della gloria della sua grazia, per la quale egli ci ha renduti graziosi a

sè. in colui che è l'Amato A;

7 In cui noi abbiamo la redenzione cer lo suo sangue, la remission de' peccati, secondo le ricchesze della sua grazia.

8 Della quale egli è stato abbondante inverse noi in ogni sapienza, ed intelligenza; 9 Avendoci dato a conoscere il misterio della sua volontà secondo il suo bensola-

cito, il quale egli avea determinato in se

10 Che è di raccogliere, nella dispensazione del compimento de' tempi, sotto un capo, in Cristo, tutte le cose, cesì quelle che son ne' cieli, come quelle che son sopra la terra m.

11 In esto, dico, nel quale siamo stati sortiti , essendo stati predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua vo-

lontà:

12 Acciocchè siamo alla lode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo.

13 Nel quale ancora voi siete stati sortiti, avendo udita la parola della verità, l'evangelo della vostra salute; nel quale eziandio, avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa

14 Il quale è l'arra della nostra eredità, alla redenzione del francamento<sup>p</sup>; alla

lode della gloria d' esso.

15 Perciò, io ancora, udita la fede vostra nel Signor Gesù, e la carità vostra inverso tutti i santi;

15 Non resto mai di render grazie per voi, facendo di voi memoria nelle mie ora-

17 Acciocche l'Iddio del Signor nostro Gesti Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza, e di rivelazione, nella riconoscenza d' esso :

18 R gli occhi della mente vostra illuminati, acciocche sappiate quale è la speranza della sua vocazione, e quali son le ricchesse della gloria della sua eredità, ne' luoghi santi

19 E quale è, inverso noi che crediamo, l'eccellente grandezza della sua potenza; secondo la virtù della forza della sua pos-

santa ;

20 La quale egli ha adoperata in Cristo, avendolo suscitato da' morti", e fattolo sedere alla sua destra ne' luoghi celesti';

21 Di copra ad ogni principato, e podestà, e potenza, e signoria, ed ogni nome che si nomina non solo in questo secolo, ma ancora nel secolo avvenire;

22 E postagli ogni cosa sotto a' piedi". e datolo per capo sopra ogni cosa, alla

chiesa";

23 La quale è il corpo d'esso<sup>x</sup>, il compimento di colui che compie tutte le cose in tutti".

d Rom. 8. 29.

#### La salute per grazia.

2 E V HA risuspitati ancor voia, che eravate morti ne' falli, e ne' peccati.

2 Ne' quali già camminaste, seguendo il secolo di questo mondo, secondo il principe della podestà dell' aria, dello spirito che opera al presente ne' figliuoli della disubbidienza.

3 Fra i quali ancora noi autti conversammo già nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo le voglie della carne, e de' pensieri; ed eravam di patura figliuoli d'ira d, come ancora gli altri.

4 Ma Iddio, che è ricco in misericordia, per la sua molta carità, della quale ci ha

amati:

5 Eziandio mentre eravamo morti ne' falli, ci ha vivificati con Cristo, (vol siete salvati per grazia);

6 E ci ha rispacitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere ne' luoghi celesti, in Cristo

Gesù.

7 Acciocche mostraese ne secoli avvenirel'eccellenti ricchesse della sua grazia, in benignità inverso noi, in Cristo Gesù.

8 Perciocchè voi siete salvati per la grazia, mediante la fedea, e ciò non è da voi, è il dono di Dio.

9 Non per opere', acciocche niuno si

glorii.

10 Conciossiaché noi siamo la fattura d'esso, essendo creati in Cristo Gesti a buone opere!, le quali Iddio ha preparate, acciocche camminiamo in esse.

#### I Gentili e i Giudel uniti inciome e con Dia mediante la croce di Cristo.

11 Perciò, ricordatevi che già voi Gentili nella carne, che siete chiamati Incirconcisione da quella che è chiamata Circoncisione nella carne, fatta con la mano;

12 In quel tempo cravate senza Cristo, alieni dalla repubblica d' Israele, e stranieri de' patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo.

13 Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che già eravate lontani, siete stati approssimati

per lo sangue di Cristo.

14 Perclocché egli è la nostra pacem, il quale ha fatto de due uno"; e avendo disfatta la parete di mezzo che facea la chiusura:

15 Ha nella sua carne annullata l'inimiciziaº, la legge de comandamenti, postu in ordinamenti; acciocche creasse in se stesso i due in un uomo nuove?, facendo la pace;

16 E li riconciliasse amendue in un corpo a Dio q, per la croce, avendo uccisa l'inimicizia in sò stesso.

17 Ed essendo venuto, ha evangelizzan pece a voi che cravate iontani, e a quell

che eran vicini.

18 Perciocche per esso abbiamo gli uni e gli altri introduzione al Padre, in uno Spirito.

19 Voi dunque non siete più forestier, nè avvensticci; ma concittadini de' santi, e domestici di Dio.

20 Essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e de' profeti ", essendo Gesu Cristo stesso la pietra del capo del cantone";

21 In cui tutto l' edificio ben composo cresce in tempio santo nel Signore <sup>2</sup>

22 Nel quale ancor voi siete insieme edificati, per essere un tabernacolo di Dio ir. Ispirito".

#### Il misterio della pocazione dei Gentili, e l'apcstolato di Paolo.

3 PER questa cagione io Paolo, il pri gione di Cristo Gesù per voi Gentili ::

2 (Se pure avete tidita la dispensazion della grazia di Dio, che mi è stata data inverso vei 🤲 ;)

3 Come per rivelazione: egli mi ha fago conoscere il misterio; siccome avanti in

beeve scrissi.

. 4 A che potete, leggendo, conoscere qual sia la mia intelligenza nel misterio di

5 Il quale non fu dato a conoscere nell'altre età a' figliuoli degli uomini, come ora è state zivelato a' santi apostolia, e profeti d'esso, in Ispirito.

6 Acciocche i Gentili sieno ceeredi, e d'un mederimo corpo, e partecipi della pro-messa d'esso in Cristo de, per l'evangelo;

7 Del quale io sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata data, secondo la virtù della su potenza.

 A me, dico, il minimo di tutti i santi<sup>a</sup>. è stata data questa grazia d' evangelizza: fra i Gentili le non investigabili riccheze

di Oristo. .:

· 9 E di manifestare a tutti, quale è la dispensazion del misterio, il quale da secoli è stato occulto in Dio, che ha create tutte le cose per Gesù Cristo#;

10 Acciocche nel tempo presente sia data a conoscere a' principati, a alle podestà. ne' *buoghi* celesti, per la chiesa, la molto varia sapienza di Dio<sup>99</sup>.

11 Secondo il proponimento eterno, il 1 quale egli ha fatto in Uristo Gesù, nostro Signore;

12 In cui noi abbiamo la libertà, e l'introduzione in comidanza, per la fede

d'esso.

13 Per la qual cosa io richieggo che non veniate mene dell'animo per le mie tribolazioni, che soffero per vora; il che è la vostra gioria.

## Preghtera di Paolo per gli Esesi.

14 Per questa cagione, dece, io piego le rmie ginocchia al Padre del Signor nostro Gesù Cristo: ·

15 Dal quale è nominata tutta la famiglia, ne cieli, e sopra la terra:

16 Ch' egli vi dia, secondo le ricchesze della sua gloria, d'esser fortificati in virtù, per lo sue Spirito, nell' nomo interno;

17 E che Cristo abiti ne vostri cuori per la fede

18 Actiocche, essendo radicati, e fondati in carità, possiate comprendere, con tutti i santi, quale è la larghezza, e la lunghezza, e la profondità, e l'altezza,

19 E contrecer la carità di Cristo, che sopravanza ogni conoscenza; acciocchè siate ripieni fino a tutta la pienezza di Dio.

20 Or a colti che può, secondo la potenza che opera in noi, fare infinitamente sopra ciò che noi chieggiamo, o pensia-

21 A lui sia la gloria nella chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generationi del secolo de secoli. Amen.

#### L' unità della fede.

10 adunque, il prigione, vi esorto nel Signore, che camministe condegnamente alla vocazione, della quale siete stati chiamatid;

2 Con ogni umiltà, e maneuetudine; con pazienza, comportandovi gli umi gli altri in carità;

3 Studiandovi di serbar l'unità dello

Spirito per le legame della pace. 4 V'è un corpo unico, e un unico Spirito; come ancora voi siete stati chiamati in un' unica speranza della vostra voca-1 . ... zione.

5 V'è un unico Signore, una fede, un battesimo#; ···

6 Un Dio unico, e Padre di tutti, il quale è sopra tutte le cose, e fra tutte le cose, e in tutti voit.

7 Ma a ciasoun di noi è stata data la grazia, secondo la misura del dono di Cristo.

8 Per la qual cosa dice<sup>m</sup>: Essendo salito in alto, egli ha menata in cattività moltitudine di prigioni<sup>n</sup>, e ha dati de' doni agli uomini.

9 Or: quello: E solito, che cose de altro, se non che prima ancora era disceso nelle parti più basse della terra?

10 Colui che è disceso è quello stesso; il quale ancora è salito di copra a tutti i cieli?, acciocchè empia tutte le cose.

11 Ed egli stesso ha dati gli uni apostoli<sup>9</sup>, e gli altri profeti, e gli altri evangelisti, e gli altri **pastori, e dottori;** ...

12 Per lo perfetto adunamento de' santi, per l'opera del ministerio, per l'edificazione del corpo di Cristo";

18 Finchè di scontriamo tutti nell' unità della fede, e della conoscenza del Figliuol di Dio, in nomo compiuto, alla misura dell' età matura del corpo di Cristo

14 Acciocche non siam più bambini, fiottando e trasportati da ogni vento di dottrina, per la barattería degli nomini, per la loro astuzia all' artificio, ed insidie dell' inganno 🛴 🐰

15 Ma che, seguitando verità in carità cresciamo in ogni cosa in colui che è il

capo, cioè in Cristo.

16 Dal quale tutto il corpo fien confi posto, e commesso insidmé per tutte le giunture della somministrazione; secondo la virtù che è nella misura di ciascun membro, prende l'accrescimento del corpo all' edificazione di sè stesso in carità...

La santità cristiana in opposizione ai corrotti costumi dei Gentili.

17 Questo dico adunque, e protesto nel Signore, che voi non camministe più come camminane ancora gli altri Centili, nella vanità della lor:mente";

18 Intenebrati nell' intelletto, alieni dalla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro, per l'induramento del cuor loro.

19 I quali, essendo divenuti insensibili ad ogni dolore; ai sono abbandonati alla dissoluzione, de operare ogni immondizia, con insaziabile cupidità.

20 Ma, voi non avete cost imparato Oriston and the contract

21 Se pur l'avete adito, e siete stati in lui ammaestrati, secondo che la verità è in (Jesu) -

n (lesus) 22 Di spogliare, quant è alla primiera conversazione, l'uomo vecchio, il qual si corrompe nelle concupiscenze della seduzione";
23 E di essere rinnovati per lo Spinito

della vostra mente;

24 E d'esser vestiti dell' uomo: nuovo creato, secondo Iddio, in giustizia, e santità di verità.

Fat. 14, 22. Fil. 1, 14: Giov. 14. 28. Giov. 2. 9: Fil. 1, 27. Col. 1, 10: 1 Tess. 2, 12. Col. 3, 12-14. FRom. 12. 5. 1 Cor. 12. 12, 13. Glov. 3, 16. 18. Gal. 3, 27, 28. Gal.

25 Perciò, deposta la menzogna, parlate in verità ciascuno col suo prossimo; conciossiachè noi siam membra gli uni degli altri.

26 Adiratevi, e non peccate; il sole non

tramonti sopra il vostro cruccio. 27 E non date luego al diavolo".

28 Chi rubava non rubi più; anzi più tosto fatichi, facendo qualche buona opera con le proprie mani, acciocche abbia di che far parte a colui che ha bisogno.

29 Niuna parola malvagia esca della vostra bocca; ma, se ve n'é alcuna buona ad edificazione, secondo il bisogno; acciocchè conferisca grazia agli ascoltanti.

30 E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per

lo giorno della redenzione. 31 Sia tolta via da voi ogni amaritudine, ed ira, e cruccio, e grido, e maldicenza,

con ogni malizia.

32 Ma siate gli uni inverso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi gli uni gli altri, siccome ancora Iddio vi ha perdonati in Cristo".

5 SIATE adunque imitatori di Dio,

come figliuoti diletti.

2 E camminate in carità, siccome ancora Cristo ci ha amati, e ha dato sè stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, in odor soave.

3 E come si conviene a santi, fornicazione, e niuna immondizia, ed avarizia.

non sia pur nominata fra voi;

4 Nè disonestà, nè stolto parlare, o buffoneria, le quali cose non si convengono;

ma più tosto, ringraziamento.

5 Conciossiache voi sappiate questo: che niun fornicatore, nè immondo, nè avaro, il quale è idolatra, ha eredità nel regno di Cristo, e di Dio.

6 Niumo vi seduca con vani ragionamenti; perciocchè per queste cose vien l'ira di Dio, sopra i figliuoli della disub-

bidienza.

7 Non siate adunque loro compagni.

8 Perciocché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signere; camminate come figliuoli di luce:

9 (Conciossiachè il frutto dello Spirito sia in ogni bontà, e giustizia; e verità 🗘

10 Provando ciò che è accettevole al Si-

11 E non partecipate le opere infruttuose delle tenebre, anni più tosto ancora arguitele m.

12 Pezciocchè egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da coloro in occulto.

13 Ma tutte le cose, essendo arguie dalla luce, sono manifestate"; perciocche tutto ciò che è manifestato è luce.

14 Perciò dice": Risvegliati, tu che domi, e risorgi da' monti, e Cristo u n

splenderà.

15 Riguardate adunque come voi canminate con diligente circospezione; non come stolti, ma come savi;

16 Ricomperando il tempo, percioco i

giorni sono malvagi?.

17 Perciò, non siate disavveduti, ma intendenti qual sia la volontà del Signor.

18 Z non v' inebbriate di vino, m quale vi è dissoluzione; ma siate ripien dello Spirito;

19 Parlando a voi stessi con salmi, al inni, e canzoni spirituali, cantando, e 🖘 meggiando col cuor vostro al Signore'.

20 Rendendo del continuo grazie d' ogni com a Dio e Padre, nel nome del Signa nostro Gesti Cristo.

21 Sottoponendovi gli uni agli altri ne timor di Cristo<sup>2</sup>.

#### 'I doveri domestici.

22 Mogli, siate soggette a' vostri marit'

come al Signore.

23 Concioesische il marito sia capo della donna, siccome ancora Cristo è capo delle ohiesa", ed egli stesso è Salvatore el corpo.

24 Ma altresi, come la chiesa è soggetti a Cristo, così le mogli debbono esser m

gette a' lor mariti in ogni coss.

25 Mariti, amate le vostre mogli<sup>2</sup>, sc come ancora Cristo ha amata la chiesa, t **ha dato sè stess**o per lei :

26 Actiocchè la santificasse, avendols purpata col invacro dell' accrua, nella vata

della parola".

27 Per far comparire essa chiesa davant a se, gioriosa, non avendo macchia ne drespa, ne cosa alcuna tale; ma accioche fosse santa, ed irreprensibile.

28 Così debbono i mariti amare le loro mogli, come i ler propri corpi: chi ana

la sua moglie ama sò stesso.

29 Percioechè niuno giammai ebbe n odio la sua carne, ansi la mudrisce, e la cura teneramente, siccome ancora il Signore la chiesa.

30 Conciossiachè noi siamo membra del suo corpo, della sua carne, e delle su

31 Perciò, l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e si congiungerà con la sua moglie, e i due diverranno una stessa carne 44.

Fat. 20. 35. 2 Tess. 3. 8, ecc. <sup>4</sup> Giac. 4. 7. / Mat. 5. 45, 48. Giov. 13. 34. 1 Giov. 3. 11, 23. Re 2 Cor. 4. 14, ecc. Giov. 8. 20, 21. Is. 60. 1. P E 23. 29, 30. Fat. 16. 25. Col. 3. 16. Giad. 5. 13. Col. 3. 18. 1 Piet. 3. 1. 1 Cor. 11. 3. Col. 3. 19. \* Col. 8. 18. ol. 1. 22. 1 Piet. 3. 1. 1 Cor. 11. 3. Gen. 2. 23, 24. Mat. 19. 5.

32 Questo mistero è grande; or io dico, | a riguardo di Cristo, e della chiesa.

33 Ma, ciascun di voi così ami la sua moglie, come sè stesso; e altresì la moglie riverisca il marito.

FIGLIUOLI, ubbidite nel Signore a' vostri padri e madria, perciocchè ciò è giusto.

2 Onora tuo padre, e tua madre (che è il primo comandamento con promessa;)

3 Acciocche ti sia bene, e che tu sii di

lunga vita sopra la terra

4 E voi, padri, non provocate ad ira i vo-stri figliuoli; ma allevateli in disciplina, e ammonizion del Signore.

5 Servi, ubbidite a' vostri signori secondo la carne, con timore, e tremore, nella semplicità del cuor vostro, come a Cristo.

6 Non servendo all' occhio, come, per piacere agli nomini; ma, come servi di Cristo, facendo il voler di Dio d'animo.

7 Servendo con benivoglienza, come a

Cristo, e non come agli uomini

8 Sapendo che nel bene che ciasouno, o servo, o franco ch' egli sia, avrà fatto, egli ne riceverà la retribuzion dal Signore.

9 E voi, signori, fate par pari inverso loro , rallentando le minacce; sapendo che il Signore, e vostro, e loro, e ne cieli; e che appo lui non v' è riguardo alla qualità delle persone.

**L' armatura di** Dio.

10 Nel rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore, e nella forza della sua

11 Vestite tutta l'armatura di Dio, per poter dimorar ritti, e fermi contro alle in-

sidie del diavolo.

12 Conciossiache noi non abbiamo il combattimento contro a sangue e carne; ma contro a' principati, contro alle po-destà, contro a' rettori del mondo, e delle

tenebre di questo secolo, contro agli spiriti maligni, ne' luoghi celesti.

13 Perciò, prendete tutta l'armatura di Dio, acciocche possiate contrastare nel giorno malvagio; e dopo aver compiuta ogni cosa, restar ritti in piè.

14 Presentatevi adunque al combatti-mento, cinti di verità intorno a' lombi<sup>h</sup>, e vestiti dell' usbergo della giustizia '; 15 E avendo i piedi calzati della prepa-

razione dell' evangelo della pace'. 16 Sopra tutto, prendendo lo scudo della fede", col quale possiate spegnere tutti i dardi infocati del maligno.

17 Pigliate ancora l'elmo della salute; e la spada dello Spirito, che è la parola di

Dio<sup>n</sup>

18 Orando in ogni tempo, con ogni maniera di preghiera, e supplicazione, in Ispirito; e a questo stesso vegliando, con ogni perseveranza, ed orazione per tutti i santi

19 E per me ancora, acciocche mi sia data parola con apertura di bocca<sup>o</sup>, per far conoscere con libertà il misterio dell' e-

vangelo.

, 20 Per lo quale io sono ambasciatore p in catena?; acciocchè in quello io mi porti francamente, come mi convien parlare.

Tichico portatore dell'epistola—Saluti finali.

21 Or acciocchè ancora voi sappiate lo stato mio, e ciò che io fo, Tichico, il caro fratello, e fedel ministro nel Signore, vi farà assapere il tutto.

22 Il quale io ho mandato a voi a queato stesso fine, acciocchè voi sappiate lo stato nostro, e ch' egli consoli i cuori vo-

23 Pace a' fratelli, e carità con fede, da Dio Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

24 La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo, in purità incorruttibile. Amen.

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A' FILIPPESI.

Soprascritta e saluti.

PAOLO, e Timoteo, servitori di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesti che sono in Filippi, co' vescovi e diaconi; 2 Grazia a voi e pace, da Dio nostao Padre, e dal Signor Gesti Cristo. Affetto di Paolo pei Filippesi, a motivo della loro fedeltà all'evangelo.

3 Io rendo grazie all' Iddio miot, di tutta la memoria che io ho di voi;

4 (Facendo sempre, con allegrezza, preghiera per tutti voi, in ogni mia orazione;)

Gol. 3. 20, ecc. Es. 20. 12. Prov. 22. 6. d 1 T. Ef. 2. 2. 2 Cor. 10. 4. Luc. 12. 35. 1 Piet. 1. 13. 1 Glov. 5. 4. Eb. 4. 12. Fat. 4. 29. Col. 4. 3. 1 Cor. 1. 2. Rom. 1. 7. Col. 1. 3. / Ef. 2. 2. 1 Glov. 5. 4. 1 Cor. 1. 2.

5 Per la vostra comunione nell' evan-

gelo, dal primo di infino ad ora.

6 Avendo di questo stesso fidanza: che colui che ha cominciata in voi l'opera buona", la compiera fino al giorno di Cristo (lesù.

7 Siccome è ragionevole che io senta questo di tutti voi; perciocohè io vi ho nel cuore, voi tutti che siete miei consorti nella grazia, così ne' mici legami, come nella difesa, e confermazione dell'evangelo.

8 Perciocchè Iddio m' è testimonio, vome io vi amo tutti affettuosamente nelle

viscere di Gesti Cristo.

9 E di questo prego che la vostra carità abbondi sempre di più in più in conoscenza, e in ogni sentimento.

10 Affinché discerniate le cose contrarie; acciocche siate sinceri, e senza intoppo,

per lo giorno di Cristo;

11 Ripieni di frutti di giustizia, che son per Gesù Cristo<sup>c</sup>; alla gloria, e lode di Dio.

La prigionia di Paolo utile ai progressi del vangelo.

12 Ora, fratelli, io voglio che sappiate che i fatti mici son riusciti a maggiore avanzamento dell' evangelo;

13 Talchè i miei legami son divenuti palesi in Cristo, in tutto il pretorio d, e a

tutti gli altri; 14 E molti de' fratelli nel Signore, rassicurati per li mici legami, hanno preso vie maggiore ardire di proporre la parola di Dio senza paura.

15 Vero è, che ve ne sono alcuni che predicano anche Cristo per invidia e per contenzione, ma pure ancora altri che lo predicano per buona affezione

16 Quelli certo annunziano Cristo per contenzione, non puramente; pensando aggiungere afflizione a' miei legami.

17 Ma questi le fanno per carità, sapendo che io son posto per la difesa dell' evan-

gelo.

18 Ma che! pure è ad ogni modo, o per pretesto o in verità. Cristo annunziato; e di questo mi rallegro, anzi ancora mene rallegrerò per l'avvenire.

19 Conciossiachè io sappia che ciò mi riuscirà a salute, per la vostra orazione, e per la somministrazione dello Spirito di

Gesù Cristo; 20 Secondo l'intento e la speranza mia, 20 Secondo l'intento e la speranza mia, che io non sarò avergognato in cosa alcuna; ma che, con ogni franchezza, come sempre, così ancora al presente, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita, o per morte.

21 Perciocchè a me il vivere è Cristo.

il morire guadagno.

22 Or io non so se il vivere in came m è vantaggio, nè ciò che io debbo eleggere: 23 Perciocché io son distretto da de lati; avendo il desiderio di partire di quest'albergo, e di esser con Cristo; che mi sarebbe di gran lunga migliore;

24 Ma il rimanere nella carne e più

necessario per voi.

25 E questo so io sicuramente: che i rimarrò, edimorerò appresso di voi tutti: all'avanzamento vostro, e all'allegrezz. della vostra fede;

26 Acciecche il vostro vanto abbondi ir Cristo Gesù, per me, per la mia present

di nuovo appo voi.

Beortazione alla perseveranza, all' amor friterno, all'umiltà e alla santità.

27 Sel conversate condegnamente al l'evangelo di Cristo; acciocche, o ch' venga, e vi vegga, o ch' io sia assente, doda de' fatti vostri, che voi state fermi i uno Spirito, combattendo insieme d'un inederimo animo per la fede dell' evang-

lo; 28 E non essendo in cosa alcuna sp ventati dagli avversari; il che a loro : una dimostrazione di perdizione, ma a re-

di salute "; e ciò da Dio.

29 Conciossiachè a voi sia stato di grazia dato per Cristo, non sol di credere n lai ma ancora di patir per lui ";

30 Avendo lo stesso combattimento, quale avete veduto in me°, e ora udia

essere in me.

2 SE dunque vi è alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto di carità, « alcuna comunione di Spirito, se alcun-

vincere, e misericordie; & Randete compiuta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento, e um medesima carità; essendo d' un anim,

sentendo una stessa cosa 🤊 ;

3 Non facendo nulla per contenzione, o vanagloria q; ma per umiltà, ciascun d. voi pregiando altrui più che sè stesso .

4 Non riguardate ciascuno al suo proprio, ma ciascuno riguardi eziandio al-

'altrui 5 Perciocche conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale ancora stato in Cristo Gesù t.

6 Il quale, essendo in forma di Dio, non reputo rapina l'essere uguale a Dio."

7 E pure armichilò sè stesso, presa forma di servo, fatto alla somiglianza degli 10mini";

Giov. 6. 29. Bom. 9. 1, e rif. Giov. 15. 4, 5, 8. Ef. 2. 10. Fil. 4. 22. Ef. 6. 19. 20. Giov. 6. 20, e rif. Z. Cor. 5. 8. Fil. 2. 24. Ef. 4. 1, e rif. Giuda, ver. 3. Z. Tess. 1. 5. Fat. 5. 41. Rom. 5. 8. Fat. 16. 19, ecc. Rom. 12. 16, e rif. Gal. 5. 26. Ef. 5. 21. Cor. 13. 5. Mat. 11. 29. Giov. 13. 15. 1 Piet. 2. 21. 1 Giov. 2. 6. Giov. 1. 1, 2. Eb. 1. 3. Tess. 1. 4. Tess. 1. 4. Tess. 2. 21. 1 Giov. 2. 6. Giov. 1. 1, 2. Eb. 1. 3. Tess. 1. 3. Tess. 1. 4. Tess. 1. Tess. 1 or. 13. 5. Mat. 11. 29. Willy. 10. 10. 58. 8. Mat. 20. 28. Giov. 1. 14. Eb. 2. 14, 17.

8 E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò sè stesso, essendosi fatto ubbidiente infino alla morte<sup>a</sup>, e la morte ciella croce.

9 Per la qual cosa ancora Iddio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha donato

un nome, che è sopra ogni nome b;

10 Acciocche nel nome di Gesu si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, e ter-

restri, e sotterrance ;

11 E che ogni lingua confessi che Gesta Cristo è il Signore ; alla gloria di Dio

Padre.

12 Perciò, cari miei, come sempre mi avete ubbidito, non sol come nella mia presenza, ma ancora molto più al presente nella mia assenza, compiete la vostra salute con timore, e tremore.

13 Conciossiache Iddio sia quel che o-

pera in voi il volere, e l'operare, per lo

suo beneplacito.

14 Fate ogni cosa senza mormorii, e

quistioni.

15 Acciocche siate irreprensibili, e sinceri, figliuoli di Dio senza biasimo, in mezzo della perversa e storta genera-zione, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, portando innanzi a quella la parola della vita.

16 Acciocchè io abbia di che gloriarmi nel giorno di Cristo, ch' io non son corso

in vano, nè in vano ho faticato.

17 E se pure anche sono, a guisa d'offerta da spandere', sparso sopra l'ostia e il sacrificio della fede vostra, io ne gioisco, e ne congioisco con tutti voi.

18 Gioitene parimente voi, e congioitene

meco.

## Elogio di Timoteo e di Epafrodito, messaggeri di Paolo appo i Filippeni.

19 Or io spero nel Signore Gesù di mandarvi tosto Timoteo, acciocche io ancora, avendo saputo lo stato vostro, sia inanimato.

20 Perciocchè io non ho alcuno d'animo pari a lui, il quale sinceramente abbia

cura de' fatti vostri.

21 Conciossiache tutti cerchino il lor

proprio<sup>m</sup>, non ciò che è di Cristo Gesà.

22 Ma voi conoscete la prova d' esso; come egli ha servito meco nell' evangelo, nella maniera che un figliuolo serve al padre".

23 Io spero adunque mandarlo, subito che avrò veduto come andranno i fatti.

miei.

24 Or io ho fidanza nel Signore ch' io ancora tosto verrò".

25 Ma ho stimato necessario di man-darvi Epafredito, mio fratello, e compagno d' opera, e di milizia, e vostro apostolo, e ministro de' mici bisogni.

26 Perciocchè egli desiderava molto vedervi tutti; ed era angosciato per ciò che avevate udito ch' egli era stato infermo.

27 Perciocchè certo egli è stato infermo. ben vicin della morte; ma Iddio ha avuta pietà di lui; e non solo di lui, ma di me ancora, acciocche io non avessi tristizia sopra tristizia.

28 Perciò vie più diligentemente l'ho mandato, accioochè, veggendolo, voi vi rallegriate di nuovo, e ch' io stesso sia men contristato.

29 Accoglietelo adunque nel Signore con ogni allegrezza, e abbiate tali in i-

stima!

30 Perciocchè egli è stato ben presso della morte per l'opera di Cristo, avendo esposta a rischio la propria vita, per supphre il difetto del vostro servigio inverso me q.

Reortazione a guardarsi dai falsi dottori, e a coltivare tutte le grazie cristiane.

3 QUANT'è al rimanente, fratelli miei, rallegratevi nel Signore; a me certo non è grave scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro.

2 Guardatevi da' cani , guardatevi da' cattivi operai, guardatevi dal ricidimento t,

3 Conciossiaché siamo la circoncisione, noi, che serviamo in Ispirito a Dio, e ci gioriamo in Cristo Gesú, e non ci confidiamo nella carne". . .

4 Benchè eziandio nella carne io ayrei di che confidarmi; se alcun altro si pensa aver di che confidarsi nella carne, io l'ho

molto più.

5 Io, che sono stato circonciso l'ottavo giorno, che sono della nazione d'Israele." della tribù di Beniamino, Ebreo di Ebreia; quant' è alla legge, Fariseo

6 Quant' è allo selo, essendo stato per-secutor della chiesa"; quant' è alla giustizia, che è nella legge, essendo stato

irreprensibile aa.

7 Ma le cose che mi eran guadagni, quelle ho reputate danno, per Cristo bo.

8 Anzi pure ancora reputo tutte queste cose esser danno, per l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore co per le quale io ho fatta perdita di tutte queste cose, e le reputo tanti sterchi, acciocchè io guadagni Cristo 44.

9 E sia trovato in lui, non già avendo la mia giustizia, che dalla legge ; ma quel-

<sup>#</sup> Ef. 1. 20; 21. Apoc. D. M. Mat. 5. 14—16. Ef. 5. 8. 4. 5. 16. Gal. 5. 15. Gal. 5. 2. Or. 11. 22. Fat. 23. 6; 26. 4, 5. dd 1 Cor. 2, 2. Apoc. 5. 18. d 1 Cor. 8. 6. 2 Cor. 8. 5. Ef. 5. 8. d 1 Tess. 2. 19. d 2 Tim. 4. 6. Fil. 1. 25. d 1 Tess. 5. 12. 1 Tim. 5. 17. d 1. 5. 2. d 1. 6. Hom. 2. 28. 39. 23. 6; 26. 4, 5. Fat. 9. 1; 9 rif. d 1. 10, 1. 6. 1 Cor. 2. 2. Rom. 10, 8-6. Mat. 26. 89, 42 Eb. 12. 2. b. 13. 21. /1 Piet. 2. 12. l Tess. 3. 2. 2 Tim. 4. 10; 16. Eb. 13. 21.

1 Tess. 3. 2.

2 Tim. 4. 10; 16.

2 Fil. 4. 10, Fil. 4. 4. 1 Tess. 5. 16.

Col. 2. 11.

Rom. 11. 1.

2 Cor. 11. 22.

Mat. 13. 44.

Ger. 9. 23, 24. Giov. 17. 3. Eb. 13. 21. dd 1 Cor. 2. 2.

la che è per la fede di Cristo: la giustizia

che è da Dio, mediante la fede ;

10 Per conoscere esso Cristo, e la virtù della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, essendo renduto conforme alla sua morte;

11 Per provare se una volta perverrò

alla risurrezione de' morti

12 Non già ch' io abbia ottenuto il premio, o che già sia pervenuto alla perfezione; anzi proseguo, per procacciar di ottenere il premio; per la qual cagione ancora sono stato preso da Gesà Cristo.

13 Fratelli, io non reputo d' avere an-

cora ottenuto il premio;

14 Ma una cosa fo: dimenticando le cose che sono dietro, e distendendomi alle cose che son davanti, proseguo il corso verso il segno, al palio della superna vocazione di Dio, in Cristo Gesù.

15 Perciò, quanti siamo compiuti, abbiam questo sentimento; e se voi sentite altrimente in alcuna cosa, Iddio vi ri-

velerà quello ancora.

16 Ma pur camminiamo d' una stessa regola, e sentiamo una stessa cosa, in ciò a che siam pervenuti.

17 Siate mlei imitatori, fratelli<sup>a</sup>; e considerate coloro che camminano così, come

avete noi per esempio.

18 Perciocchè molti camminano, de' quali molte volte vi ho detto, e ancora al presente lo dico piangendo, che sono i nemici della croce di Cristo;

19 Il cui fine è perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gloria è alla confusione loro; i quali hanno il pensiero, e l'af-

fetto alle cose terrestri.

20 Conciossiachè noi viviamo ne' cieli, come nella nostra città!: onde ancora aspettiamo il Salvatore, il Signor Gesù Cristo<sup>m</sup>;

21 Il quale trasformerà il nostro corpo vile, acciocchè sia renduto consorme al suo corpo glorioso", secondo la virtù per la quale può eziandio sottoporsi ogni cosa.

4 PERCIO, fratelli miei cari, e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, diletti.

2 Io esorto Evodia, esorto parimente Sintiche, d' avere un medesimo senti-

mento nel Signore.

3 Io prego te ancora, leal consorte, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto meco nell' evangelo, insieme con Clemente, e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita.

4 Rallegratevi del continuo nel Signore: da capo dico, rallegratevi?.

5 La vostra mansuetudine sia nota i tutti gli uomini; il Signore è vicino?.

6 Non siate con ansietà solleciti di cos alcuna"; ma sieno in ogni cosa le vostr richieste notificate a Dio, per l'orazione e per la preghiera, con ringraziamento.

7 E la pace di Dio, la qual sopravanza ogni intelletto, guarderà i vostri cuori, e

le vostre menti, in Cristo Gesù.

8 Quant' è al rimanente, fratelli, tute le cose che son veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che son giuste, tutte le cose che son pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che son di buona fama; se vi è alcuna virtù, e se ri è alcuna lode, a queste cose pensate.

9 Le quali ancora avete imparate, e ricevute, e udite da me, e vedute in me: fate queste cose, e l' Iddio della pace su

con voi.

#### Paolo ringrazia i Filippesi per i loro doni riptuti-Saluți Anali.

10 Or io mi son grandemente rallegrato nel Signore, che omai voi vi siete rinverditi ad aver cura di me ; di cui ancon avevate cura, ma vi mancava l'opportinità.

11 Io nol dico, perchè io abbia mancamento; perciocchè io ho imparato ad eser contento nello stato nel qual mi trovo".

12 Io so essere abbassato, so altresi abbondare; in tutto, e per tutto sono ammaestrato ad esser saziato, e ad aver fame; ad abbondare, e a sofferir mancamento.

13 Io posso ogni cosa in Cristo, che mi

fortifica \*.

14 Tuttavolta, voi avete fatto bene d'aver dal canto vostro comunicato alla mis afflizione.

15 Or voi ancora, o Filippesi, sapete che nel principio dell' evangelo, quando io purtii di Macedonia, niuna chiesa mi comunicò nulla, per conto del dare e dell'avere, se non voi soli.

16 Conciossiachè ancora in Tessalonica mi abbiate mandato, una e due volte, quel

che mi era bisogno.

17 Non già ch' io ricerchi i presenti, anzi ricerco il frutto che abbondi a vostra

ragione.

18 Or io ho ricevuto il tutto, ed abbondo; io son ripieno, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio.

19 Or l' Iddio mio supplirà ogni vostro

Rom. 1. 17; 3. 21, 22. Rom. 6. 3/ecc. 2 Cor. 4. 16, 11. 2 Tim. 2. 11. Fat. 26. 7. Luc. 9. 82. 1 Cor. 9. 24. 2 Tim. 4. 7, 8. Eh. 6. 1; 12. 1/1 Cor. 2. 6; 14. 20. Fil. 2. 2. 1 Piet. 5. 3. Rom. 16. 17, 18. Tit. 1. 11. Col. 3. 1, 3. Fil. 8. 1, erif. Giac. 5. 8, 9. 1 Cor. 15. 43, 48, 49. 1 Giov. 3. 2. Luc. 10. 20. Apoc. 3. 5. Fil. 8. 1, erif. Giac. 5. 8, 9. Piet. 4. 7. Mat. 6. 25. Giov. 14. 27. Rom. 5. 1. 2 Cor. 11. 9. 1 Tim. 6. 6, 8. Tor. 6. 10; 11. 27. 2 Cor. 12. 9.

bisogno, secondo le ricchezze sue in gloria, | in Cristo Gest.

20 Or all' Iddio, e Padre nostro sia la gloria ne' secoli de' secoli. Amen. 21 Salutate tutti i santi in Cristo Gesù.

22 I fratelli che son meco vi salutano: tutti i santi vi salutano, e massimamente que' della casa di Cesarea.

23 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A' COLOSSESI.

#### Soprascritta e saluti.

1 PAOLO, apostolo di Gesti Cristo, per la volonta di Dio, e il fratello Ti-

2 A' santi, e fedeli fratelli in Cristo, che sono in Colosse; Grazia a voi, e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesù

Fede e carità dei Colossesi. Preghiera dell' a-postolo per il loro progresso spirituale. Gesù Cristo autore della nostra redenzione, imma-gine dell' Iddio invisibile, creatore di tutte le cose, e capo della chiesa.

3 Noi rendiam grazie a Dio ; e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, facendo del continuo orazione per voi;

4 Avendo udita la fede vostra in Cristo Gesù, e la vostra carità inverso tutti i

5 Per la speranza che vi è riposta ne' cieli d, la quale innanzi avete udita nella parola della verità dell' evangelo.

6 Il quale è pervenuto a voi, come ancora per tutto il mondo; e fruttifica, e cresce, siccome ancora fra voi, dal di che voi udiste, e conosceste la grazia di Dio in verità.

7 Come ancora avete imparato da Epafra , nostro caro conservo, il quale è fedel ministro di Cristo per voi.

8 Il quale ancora ci ha dichiarata la vo-

stra carità in Ispirito.

9 Perciò ancora noi, dal di che abbiamo ciò udito, non restiamo di fare orazione per voi e di richiedere che siate ripieni della conoscenza della volontà d'esso, in ogni sapienza, ed intelligenza spirituale.

10 Acciocche camminiate condegnamente al Signore, per compiacergli in ogni cosa, fruttificando in ogni opera buo-

na, e crescendo nella conoscenza di Dio; 11 Essendo fortificati in ogni forza, secondo la possanza della sua gloria, ad ogni sofferenza e pazienza, con allegrezza;

12 Rendendo grazie a Dio, e Padre, che ci ha fatti degni di partecipar la sorte de' santi nella luce.

13 Il quale ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del Figliuolo dell' amor suo.

14 In cui abbiamo la redenzione per lo suo sangue, la remission de' peccati.

15 Il quale è l'immagine dell' Iddio invisibile, il primogenito d'ogni creatura.

16 Conciossiachè in lui sieno state create tutte le cose<sup>m</sup>, quelle che son ne' cieli, e quelle che son sopra la terra; le cose visibili e le invisibili; e troni, e signorie, e principati, e podestà; tutte le cose sono state create per lui, e per cagione di lui. 17 Ed egli è avanti ogni cosa", e tutte le

cose consistono in lui.

18 Ed egli stesso è il capo del corpo della chiesa; egli, dico, che è il principio, il primogenito da' morti; acciocche in ogni cosa tenga il primo grado. 19 Perciocche è piaciuto al Padre che tutta la pienezza abiti in lui<sup>2</sup>;

20 E avendo fatta la pace per lo sangue della croce d'esso, riconciliarsi per lui tutte le cose; così quelle che son sopra la terra, come quelle che sono ne' cieli. 21 E voi stessi, che già eravate alieni',

e nemici con la mente, nelle opere mal-

vage;
22 Pure ora vi ha riconciliati nel corpo
per la morte, per farvi della sua carne, per la morte, per farvi comparire davanti a sè santi, ed irrepren-

sibili, e senza colpa.

23 Se pure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi; e non essendo smossi dalla speranza dell' evangelo che voi avete udito, il quale è stato predicato fra ogni creatura che è sotto il cielo; del quale lo Paolo sono stato fatto ministro.

#### Faliche e lotte apostoliche di Paolo:

24 Ora mi rallegro nelle mie sofferenze t per voi, e per mia vicenda compio nella mia carne ciò che resta ancora a compiere

Fil. 1. 18. - Ef. 1. 1. Fil. 1. 3. - 1 Piet. 1. 4. Col. 4. 12. Filem. ver. 23. Rom. 12. 2. Ef. 4. 1. Fil. 1. 27. 2 Cor. 9. 8. Rom. 5. 3. Eb. 1. 3. Giov. 1. 8. Eb. 1. 2. Giov. 1. 1, 3. Ef. 1. 10, 22; 4. 15; 5. 23. Giov. 8. 34. Ef. 2. 14—16. Ef. 2. 1. eoc. Luc. 1. 75. Ef. 1. 4. Tit. 2. 14. Rom. 5. 3.

delle afflizioni di Cristo", per lo corpo d'es- ; so, che è la chiesa.

25 Della quale io sono stato fatto ministro, secondo la dispensazione di Dio, che mi è stata data inverso voi, per compiere il servigio della parola di Dio.

26 Il misterio, che è stato occulto da' secoli ed età ; ed ora è stato manifestato

a' santi d' esso.

27 A' quali Iddio ha veluto far conoscere quali sieno le ricchezze della gloria di questo misterio inverso i Gentili; che è Cristo in voi, speranza di gioria;

28 Il quale noi annunziamo, ammonendo, ed ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza; acciocche presentiamo ogni uomo compiuto in Cristo Gesti.

29 A che ancora io fatice, combattendo secondo la virtà d'esso, la quale opera in

me con potenza.

2 PERCIOCCHE lo voglio che sappinte quanto gran combattimento io ho per voi, e per quelli che sono in Laodicea, e per tutti quelli che non hanno veduta la mia faccia in carne.

2 Acciochè i lor cuori sieno consolati d, essendo eglino congiunti in carità, ed in tutte le ricchezze del pieno accertamento dell'intelligenza, alla conoscenza del misterio di Dio, e Padre, e di Cristo.

3 In cui son nascosti tutti i tesori della

sapienza, e della conoscenza.

#### Avvertimenti contro i falsi dottori.

4 Or questo dico, acciocche niuno v' inganni per parlare acconcio a persuadere.

5 Perciocché, benché di carne io sia assente, pur son con voi di spirito, rallegrandomi, e veggendo il vostro ordine, e la fermezza della vostra fede in Cristo.

6 Come dunque voi avete ricevuto il Signor Cristo Gesù, cost camminate in

7 Essendo radicati, ed edificati in lui, e confermati nella fede; siccome siete stati insegnati, abbondando in essa con rin-

graziamento.

8 Guardate che non vi sia alcuno che vi tragga in preda per la filosofia, e vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo, e mon secondo Cristo.

9 Conciossiache in lui abliti corporalmente tutta la pienezza della Deità

10 E voi siete ripieni in lui, che è il capo d'ogni principato, e podestà.

11 Nel quale ancora siete stati circoncisi |

d'una circoncisione fatta senza mano" nello spogliamento del corpo de pecat della carne, nella circoncisione di Crista

12 Essendo stati con lui seppelliti na battesimo"; in cui ancora siete insigne risuscitati", per la fede della virtù di Din che ha risuscitato lui da' morti.

13 Ed ha con lui vivificati voi<sup>p</sup>, ch eravate morti ne' peccati, e nell' inciconcisione della vostra carne: avendot.

perdonati tutti i peccati;

14 Avendo cancellata l'obbligazione, c'. erti contro a noi negli ordinamenti. L quale ci era contraria ?; e quella ha tolz via, avendola confitta nella croce.

15 E avendo spogliate le podestà, e. principati, li ha pubblicamente menti in ispettacolo, trionfando d'essi is

**ess**o '

16 Niuno adunque vi giudichi in ma giare, od in bere, o per rispetto di fesa o di calendi, o di sabati

17 Le quali cose sono ombra di quell che dovevano avvenire; ma il corpo d

Cristo.

18 Niuno vi condanni a suo arbitrio, ir umità, e servigio degli angeli, ponend il piè nelle cose che non ha vedute, esendo temerariamente gonfio dalla mente della sua carne.

19 R non attenendosi al Capo, dal quak tutto il corpo, fornito, e ben commessi insieme per le giunture, ed i legani-prende l'accrescimento di Dio",

20 Se dunque, essendo morti con Cristo' siete sciolti dagli elementi del mondo perchè, come se viveste nel mondo, i s' impongono ordinamenti \*?

21 Non toccare, non assaggiare, non ma-

neggiare";

22 (Le quali cose tutte periscono per 'uso;) secondo i comandamenti, e k

dottrine degli uomini"?

23 Le quali cose hanno bene alcuna apparenza di sapienza, in religion volottaria, ed in umilta, e in non risparmiar il corpo *in ciò che è* persatollar la carne <sup>e</sup> non in onore, alcuno.

Esortazioni alla santità, e all'amor fraterni.

SE dunque voi siete risuscitati col Cristo b, cereste le cose di sopra dove Cristo è a sedere alla destra di Dio c

2 Pensate alle cose di sepra, non a quelle

*che son s*opra la terra.

3 Perciocche voi niete mortida, e la viu vostra è pascosta con Cristo in Dio.

4 Quando Cristo, cheò la vita vostra <sup>∞</sup>, ap-

952.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Cor. 1. 5, 6; 4. 10, 11. Fil. 3. 10. 

Rom. 16. 25, 26. 2 Tim. 1. 10. 

Fat. 20. 20, 27, 31. 2 Cor. 1. 6. 

Ef. 4. 14. 

Eb. 13. 9. 

Mat. 15. 2, ecc. 

Giov. 1. 14. 

Giov. 1. 16. 

Ef. 2. 1. ecc. 

Ef. 2. 15, 16. 

Gen. 3, 15, Sal. 68. 18. Is. 53. 12. 

Mat. 12. 29. Ef. 4. 8. 

Rom. 14. 2, ecc. 

Eb. 8. 5; 9. 9; 10. 1. 

Ef. 4. 15, 16. 

Rom. 6. 3, 5. 

Gal. 4. 3, 9. 

Tim. 4. 8. 

Mat. 15. 9. 

Mat. 15. 9. 

Gal. 4. 3, 9. 

Col. 2. 12, e rif. 

Sal. 110. 1. Rom. 8. 34. 2 Cor. 1. 6. Ef. 4. 14. / Eb. Ef. 1. 20. 21. Dout. 10. 16; 30. 0 Ef. 2. 1. ecc. Eb. 8. 5; 9. 9; Tim. 4. 8. Mat. 15. 9. Tal. 2. 20. Giov. 11. 25; 14. 6.

parirà, altera ancor voi apparirete con lui | figlinoli , acciocchè non vengan meno del-

in gloria<sup>a</sup>.
5 Mortificate adunque le vostre membra che son sopra la terra ; fornicazione, immondizia, lussuria nefanda, mala concupiscenza, ed avarizia, che è idolatria.

6 Per le quali cose viene l'ira di Dio sopra i figlimoli della disubbidienza.

7 Nelle quali già camminaste ancor voi.

quando vivevate in esse.

8 Ma ora deponete ancora voi tutte queste cose: ira, cruccio, malizia; e fuor della vostra bocca: maldicenza, e parlar disonesto.

9 Non mentite gli uni agli altri, avendo spogliato l'uomo vecchio co' suoi atti;

10 E vestito il nuovo, che si rinnova a conoscenza, secondo l'immagine di colui che l' ha creato.

11 Dove non vi è Greco e Gindeo, circoncisione e incirconcisione; Barbaro e Scita; servo e franco; ma Cristo è ogni

cosa, ed in tutti.
12 Vestitevi adunque, come eletti di Dio, santi, e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, d' umiltà, di man-

suetudine, di pazienza<sup>s</sup>.

13 Comportandovi gli uni gli altri, e perdonandovi, se alcuno ha qualche querela contro ad un altro; come Cristo ancora vi ha perdonati, fate voi altresì il simigliante<sup>h</sup>.

14 E per tutte queste cose, vestitevi di carità, che è il legame della perfezione?

15 Ed abbia la presidenza ne cuori vostri la pace di Dio<sup>m</sup>, alla quale ancora siete stati chiamati in un corpo; e siate riconoscenti.

16 La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, in ogni sapienza; ammaestrandovi, ed ammonendovi gli uni gli altri, con salmi, ed inni, e canzoni spiri-tuali"; cantando con grazia del cuor vostro al Signore.

17 E qualunque cosa facciate, in parola, o in opera, fute ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, e

Padre, per lui.

#### I doperi domestici.

18 Mogli, siate soggette a' mariti<sup>p</sup>, come si conviene nel Signore.

19 Mariti, amate le mogli, e non v' ina-

sprite contro a loro

20 Figliuoli, ubbidite a' padri e madri, in ogni cosa'; conciossiache questo sia accettevole al Signore.

21 Padri, non provocate ad ira i vostri l

l'animo.

22 Servi, ubbidite in ogni cosa a quelli che son vostri signori secondo la came; non servendo all'occhio, come per piacere agli uomini; ma in semplicità di cuore, temendo Iddio.

23 E qualunque cosa facciate, operate d'animo, facendolo come al Signore",

e non agli uomini;

24 Sapendo che dal Signore riceverete la retribuzione dell'eredità; conciossiachè voi serviate a Cristo, il Signore v

25 Ma chi fa torto riceverà la retribuzione del torto ch' egli avrà fatto, e non vi è ri-

guardo a qualità di persona.

26 Signori, fate ciò che è giusto, e ra-gionevole inverso i servi<sup>x</sup>, sapendo che ancora voi avete un Signore ne' cieli.

#### Esortazione alla preghiera e alla supienza.

PERSEVERATE nell'orgzione, vegliando in essa con ringraziamento.

2 Pregando insieme ancora per noi, acciocchè Iddio apra eziandio a noi la porta della parola, per annunziare il misterio di Cristo, per lo quale anche sono prigione:

3 Acciocche io lo manifesti, come mi

convien parlare.

4 Procedete con sapienza inverso que' di

fuori; ricomperando il tempo az.

5 Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale 86; per sapere come vi si convien rispondere a ciascuno co.

#### Invio di Tichico e di Onesimo-Saluti Angli.

6 Tichico, il caro fratello, e fedel ministro, e *mio* conservo nel Signore, vi farà assapere tutto lo stato mio da:

7 Il quale io ho mandato a voi a questo stesso fine, acclocchè sappia lo stato vo-

stro, e consoli i cuori vostri,

8 Insieme col fedele, e caro fratello Onesimo , il quale è de vostri : essi vi faranno assaper tutte le cose di qua.

9 Aristarco, prigione meco", vi saluta; così ancora Marco, il cugino di Barnaba<sup>o</sup>; intorno al quale avete ricevuto ordine; se viene a voi, accoglietelo.

10 E Gesù, detto Giusto, i quali son della circoncisione: questi soli son gli operai nell'opera del regno di Dio, i quali

mi sono stati di conforto.

11 Epafra, che è de' vostri<sup>kh</sup>, servo di Cristo, vi saluta: combattendo sempre per voi nelle orazioni, acciocche stiate fermi, perfetti, e compiuti in tutta la volontà di Dio. 12 Perciocchè io gli rendo testimo-

4 1 Cor. 15. 43. Fil. 3. 21. 1 Giov. 3. 2. b Rom. 8. 13. Gal. 5. 24. Rom. 1. 18. d Ef. 4. 22, ecc. Rom. 12. 2. f Gal. 5. 6. g Gal. 5. 22. Ef. 4. 32. b Mar. 11. 25. d 1 Piet. 4. N. 1 Cor. cap. 13. Ef. 4. 3. Fil. 4. 7. Ef. 5. 19. c 1 Cor. 10. 31. p Ef. 5. 22. e wif. Ff. 5. 25. ecc. Ff. 6. 1. Ef. 6. 4, e mif. Ef. 6. 5, ecc., e rif. Ef. 6. 6.—8. c 1 Cor. 25. 6. 9. b Ef. 6. 18. c 1 Piet. 3. 15. d Ef. 6. 21, 22. d Filcm. ver. 10. #Fat. 19. 20g 20, 4; 27. 2. g Ff. 1 Piet. 3. 15. 44 Ef. 6. 21 At Col. 1. 7. Filem. ver. 23.

nianza, ch' egli ha un gran zelo per voi, e per quelli che sono in Laodicea, e per quelli che sono in Hierapoli.

13 Il diletto Luca, il medico, e Dema,

vi salutano <sup>a</sup>

14 Salutate i fratelli che sono in Laodi-

nella chiesa de' Laodicesi: e che ancon voi leggiate quella che vi sarà mandaia da Laodicea 8

16 E dite ad Archippo: Guarda al ministerio che tu hai ricevuto nel Signe,

acciocchè tu l'adempia.

17 Il saluto, scritto di mano propria di me Paolo. Ricordatevi de miei legam. cea, e Ninfa, e la chiesa che è in casa sua.

15 E quando quest' epistola sarà stata me Paolo. Ricordatevi de' mi letta appo voi, fate che sia ancor letta La grazia sia con voi. Amen.

### PRIMA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A' TESSALONICESI.

#### Sopra**scri**tta e saluti.

1 PAOLO, e Silvano, e Timoteo, alla chiesa de Tessalonicesi, che è in Dio Padre, e nel Signor Gesù Cristo; Grazia a voi e pace, da Dio nostro Padre, e dal Signor Gesti Cristo.

Successi del Vangelo in Tessalonica; fedeltà di quella chiesa.

2 Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione

nelle nostre orazioni;
3 Rammemorandoci continuamente l'opera della vostra fede, e la fatica della vostra carità, e la sofferenza della speranza che voi avete nel Signor nostro Gesù Cristo; nel cospetto di Dio, nostro Padre;

4 Sapendo, fratelli amati da Dio, la vo-

stra elezione d.

5 Conciossiachè il nostro evangelo non sia stato inverso voi in parola solamente, ma ancora in virtu, e in Ispirito Santo, e in molto accertamento ; siccome voi sapete quali siamo stati fra voi per amor vostro.

6 E voi siete stati imitatori nostri, e del Signore, avendo ricevuta la parola in molta afflizione, con allegrezza dello Spi-

rito Santo.

7 Talchè siete stati esempi a tutti i cre-

denti in Macedonia, e in Acaia.

8 Perciocchè non sol da voi è risonata la parola del Signore nella Macedonia, e nell' Acaia; ma ancora la fede vostra, la quale avete inverso Iddio, è stata divolgata in ogni luogo; talchè non abbiam bisogno di dirne cosa alcuna?.

9 Conciossiachè eglino stessi raccontino di noi, quale entrata noi abbiamo avuta gl' idoli a Dio, per servire all' Iddio re

vente, e vero;
10 E per aspettar da' cieli il suo fi
gliuolo, il quale egli ha risuscitato di morti, cioè Gesù, che ci libera dall'in a venire.

Carattere dell' apostolato di Paolo in Temlonica.

2 PERCIOCCHE voi stessi sapete, fa-telli, che la nostra entrata appo vi

non è stata vana.

2 Anzi, benchè prima avessimo, cone sapete, patito, e fossimo stati ingiuriania Filippi, pur ci siamo francamente inanimati nell' Iddio nostro, da annunziani l' evangelo di Dio con molto combatti mento 4

3 Conciossiache la nostra esortazione non sia proceduta da inganno, nè da im-

purità; e non sia stata con frode.

4 Anzi, come siamo stati approvati di Dio, per fidarci l'evangelo; così parliamo non come per piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori.

5 Perciocchè ancora noi non abbiamo giammai usato parlar lusinghevole, come voi sapete, nè occasione d'avarizia i : Iddia

ne è testimonio m

6 Nè cercato gloria dagli uomini<sup>n</sup>, nè d voi, nè da altri, benchè potessimo usat gravità, come apostoli di Cristo.

7 Ma siamo stati mansueti fra voi, com una balia, che alleva teneramente i suo propri figliuoli.

8 In questa maniera avendovi sommi mente cari, eravamo mossi di buona vilontà a comunicarvi, non sol l'evangel di Dio, ma ancora le nostre proprie anim: conciossiachè ci foste diletti.

9 Perciocchè, fratelli, voi vi ricordate appo voi, e come vi siete convertiti da- della nostra fatica, e travaglio: concie-

954



<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> 2 Tim. 4. 10, 11. <sup>b</sup> 1 Tess. 5. 27. <sup>c</sup> 2 Tess. 1. 3, 1 1 Cor. 11. 1. Fil. 3. 17, e rif. <sup>e</sup> 2 Tess. 1. 4. <sup>e</sup> Fil. ecc.; 17. 1—3. <sup>e</sup> Fat. 20. 83. <sup>e</sup> Rom. 9. 1, e rif. ess. 3. 8, 9. <sup>e</sup> 1 Cor. 9. 22. 2 Tim. 2. 24.

siachè, lavorando giorno e notte, per non gravare alcun di voi a, abbiam predicato appo voi l' evangelo di Dio.

10 Voi siete testimoni, e Dio ancora,

come ci siam portati santamente, e giustamente, e senza biasimo, inverso voi che credete.

11 Siccome voi sapete che come un padre i suoi figliuoli, noi abbiamo esortato, e consolato ciascun di voi;

12 E protestato che camminiate con-degnamente a Dio , che vi chiama al suo

regno e gloria.

13 Perciò ancora, noi non restiamo di render grazie a Dio, di ciò che, avendo ricevuta da noi la parola della predica-zione di Dio, voi l'avete raccolta, non come parola d'uomini; ma, siccome è veramente, come parola di Dio<sup>c</sup>, la quale ancora opera efficacemente in voi che credete.

14 Conciossiachè voi, fratelli, siate di-venuti imitatori delle chiese di Dio, che son nella Giudea, in Cristo Gesù; perciocche ancora voi avete sofferte da

que' della vostra nazione le medesime cose ch' essi da' Giudeid.

15 I quali ed hanno ucciso il Signor Gesu', e i lor propri profeti; e ci hanno scacciati, e non piacciono a Dio, e son contrari a tutti gli uomini;

16 Divietandoci di parlare a' Gentili/, acciocche sieno salvati; affin di colmar sempre la misura de lor peccati; or l'ira e venuta sopra loro fino all' estremo.

Desiderio di Paolo di rivedere i Tessalonicesi. Sua gioia e suoi voti per le notizie recategli da Timoteo.

17 Or noi, fratelli, orbati di voi per un momento di tempo, di faccia, e non di cuore, ci siam vie più studiati di veder la vostra faccia, con molto desiderio.

18 Perciò, siam voluti, io Paolo almeno. una e due volte, venire a voi; ma Satana

ci ha impediti.

19 Perciocchè, quale è la nostra speranza, o allegrezza, o corona di gloria? non siete dessa ancora voi, nel cospetto del Signor nostro Gesù Cristo, nel suo avvenimento?

20 Conciossiachè voi siate la nostra glo-

ria ed allegrezza.

3 PERCIÒ, non potendo più sofferire, avemmo a grado d'esser lasciati soli in Atene<sup>3</sup>:

2 E mandammo Timoteo, nostro fratello, e ministro di Dio, e nostro compagno di E che ciascun di voi sappia possede d'opera nell'evangelo di Cristo, per il suo vaso in santificazione, ed onore.

confermarvi, e confortarvi intorno alla vostra fede.

3 Acciocchè niuno fosse commosso in queste afflizioni; conciossiachè voi stessi sappiate che noi siam posti a questo!.

4 Perciocchè, eziandío quando eravamo appo voi, vi predicevamo, che saremmo afflitti; siccome ancora è avvenuto, e voi

il sapete.

5 Perciò ancora, non potendo più sofferire, io lo mandai, per conoscer la fede vostra; chè talora il tentatore non vi avesse tentati, e la nostra fatica non fosse riuscita vana<sup>m</sup>.

6 Or al presente, essendo Timoteo venuto da voi a noi", e avendoci rapportate liete novelle della vostra fede, e carità; e che voi avete del continuo buona ricordanza di noi, desiderando grandemente di vederci, siccome ancora noi voi;

7 Perciò, fratelli, noi siamo stati consolati di voi, in tutta la nostra afflizione, e

necessità, per la vostra fede°.

8 Conciossiachè ora viviamo, se voi state

fermi nel Signore.

9 Perciocche, quali grazie possiam noi render di voi a Dio, per tutta l'allegrezza, della quale ci rallegriamo per voi, nel cospetto dell' Iddio nostro?

10 Pregando intentissimamente, notte e giorno, di poter vedere la vostra faccia, e compier le cose che mancano ancora alla

fede vostra.

11 Or Iddio stesso, Padre nostro, e il Signor nostro Gesù Cristo, addirizzi il

nostro cammino a voi. 12 E il Signore vi accresca, e faccia abbondare in carità gli uni inverso gli altri, e inverso tutti; come noi ancora abbondiamo inverso voi;

13 Per raffermare i vostri cuori, acciocchè sieno irreprensibili in santità, nel cospetto di Dio, Padre nostro, all' avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo. com tutti i suoi santi. Amen.

Esortazioni alla santità, all' amor fraterno e al lavoro.

4 NEL rimanente adunque, fratelli, noi vi preghiamo, ed esortiamo nel Signore Gesù, che, come avete da noi ricevuto come vi convien camminare, e piacere a Dio, in ciò vie più abbondiate. NEL rimanente adunque, fratelli, noi

2 Perciocchè voi sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per lo Signore

Gesù.

3 Conciossiaché questa sia la volontà di Dio, cioè: la vostra santificazione q; acciocchè vi asteniate dalla fornicazione";

4 E che ciascun di voi sappia possedere

Fat. 17. 5, 13. . 17. 15. Ef. 3. 13. Fat. 2. 22, 231 Fat. 9. 16. 9 Ef. 5. 27. P Col. 1. 10.

5 Non in passione di concupiscenza, come i Gentili, i quali non conoscono Id-

dio 4

6 E che niuno oppressi il suo prosumo, nè gli faccia frode negli affari di questa vita; perciocchè il Signore e il vendi-cator di tutte queste cose; siccome an-cora vi abbiamo innanzi detto, e prote-

7 (conciossiaché Iddio non ci abbia chiamati ad immondizia, ma a santifica-

zione.

8 Perciò, chi sprezza queste cose non isprezza un uomo, ma Iddio, il quale ancora ha messo il suo Spirito Santo in noi.

9 Ora, quant' è all' amor fraterno, voi non avete bisogno ch' io ve ne scriva;

perciocche voi stessi siete insegnati da Dio ad amarvi gli uni gli altri<sup>d</sup>. 10 Perciocche lo stesso fate voi ancora inverso tutti i fratelli, che sono in tutta la

Macedonia; or vi esortiamo, fratelli, che in ciò vie più abbondiate;
11 E procacciate studiosamente di vivere in quiete, e di fare i fatti vostri, e di lavorar con le proprie mani , siccome vi abbiamo ordinato.

12 Acciocche camminiate onestamente inverso que di fuori/, e non abbiate biso-

gno di cosa alcuna.

Della risurrezione dei morti e del ritorno di Cristo.

13 Ora, fratelli noi non vogliamo che siate in ignoranza intorno a quelli che dormono; accincche non siate contri-stati, come gli altri che non hauno spe-

14 Conciossiachè, se crediemo che Gesù è morto, ed è risuscitato, Iddio ancora addurrà con lui quelli che dormono in

Gesu.

15 Perciocchè noi vi diciamo questo per parola del Signore: che noi viventi, che sarem rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormonoh.

16 Perciocchè il Signore stesso, con acclamazion di conforto, con voce di arcan-gelo, e con tromba di Dio, discendera dal cielos; e quelli che son morti in Uristo

risusciteranno primieramente. 17 Poi noi viventi, che sarem rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole, a scontrare il Signore nell' aria; e

così saremo sempre col Signore.

18: Consolatevi adunque gli uni gli alti con queste parole.

5 ORA, quant' è a' tempi, e alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno de ve ne sia scritto".

2 Conciossiachè voi stessi sappiate molti. bene che il giorno del Signore vernicon:

un ladro di notte".

3 Perciocchè, quando diranno: Pacer sicurtà, allora di subito sopraggiunge loro perdizione, come i dolori del para alla donna gravida; e non iscamperami punto o.

4 Ma voi, fratelli, non siete in teneur sì che quel giorno vi colga, a guist d

5 Voi tutti siete figliuoli di luce, e la gliuoli di giorno; noi non siam della notte, nè delle tenebre.

6 Perciò, non dormiamo, come gli alti:

ma vegliamo, e siamo sobri .

7 Perciocche coloro che dormono del mono di notte, e coloro che s' inebbriani s' inebbriano di notte.

8 Ma noi, essendo figliuoli del giorna siamo sobri, vestiti dell' usbergo della fede, e della carità; e per elmo, della speranza della salute.
9 Conciossiache Iddio non ci abbia posi-

ad ira, ma ad acquisto di salute, per la

Signor nostro Gesti Cristo:

10 Il quale è morto per noi, accioche o che vegliamo, o che dormiamo, viviani insieme con lui.

11 Perciò, consolatevi gli uni gli alt. ed edificate l'un l'altro, come ances

fate.

#### Precetti varii. Voți e saluti.

12 Ora, fratelli, noi vi preghiamo di 1conoscer coloro che fra voi faticano, eche vi son preposti nel Signore, e che vi 🕮 moniscono":

13 E d'averli in somma stima in caria

per l'opera horo. Vivete in pace fra voi 14 Ora, fratelli, noi vi esortiamo che ammoniate i disordinati", confertiate pusillanimi, sostentiate i deboli", siate pazienti inverso tutti.

15 Guardate che niuno renda male per male ad alcuno ; anzi procacciate sempre il bene, così gli uni inverso gli altri, come

inverso tutti.

16 Siate sempre allegri.
17 Non restate mai d'orare ac.

18 In ogni cosa rendete grazie 33, perioc-

:hè tale è la volontà di Dio in Cristo *k*esù inverso voi.

19 Non ispegnete lo Spirito<sup>a</sup>.

20 Non isprezzate le profezie <sup>8</sup>. 21 Provate ogni cosa°, ritenete il be-

22 Astenetevi da ogni apparenza di

male.

23 Or l' Iddio della pace vi santifichi egli stesso tutti intieri; e sia conservato intiero il vostro spirito, e l'anima, e il Cristo sia con voi. Amen.

corpo, senza biasimo, all' avvenimento del Signor nostro Gesu Cristo.

24 Fedele è colui che vi chiama, il quale ancora lo farà.

25 Fratelli, pregate per noi.

26 Salutate tutti i fratelli con un santo bacio.

27 Io vi scongiuro per lo Signore, che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli.

28 La grazia del Signor nostro Gesù

## SECONDA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO:

# A' TESSALONICESI.

Soprascritta e saluti.

PAOLO, e Silvano, e Timoteo, alla chiesa de Tessalonicesi, che è in Dio, nostro Padre; e nel Signor Gesù Cristo:

2 Grazia a voi, e pace, da Dio nostro

Padre, e dal Signor Gesù Cristo.

Progressi e costanza dei Tessalonicesi in fede e carità, ad onta delle persecuzioni, delle quali Dio farà vendetta.

3 Noi siamo obbligati di render sempre grazie di voi a Dio, fratelli, come egli è ben convenevole; perciocche la vostra fede cresce sommamente, e la carità di ciascun di tutti voi abbonda fra voi scambievolmente.

4 Talchè noi stessi ci gioriamo di voi nelle chiese di Dio, per la vostra sofferenza, e fede, in tutte le vostre persecuzioni, ed

afflizioni, che voi sostenete.

5 Il che è una dimostrazione del giusto giudicio di Dio, acciocchè siate reputati degni del regno di Dio, per lo quale ancora patite.

6 Conciossiachè sia cosa giusta appo Iddio, di rendere afflizione a coloro che vi

affliggono h;

7 E a voi, che siete afflitti, requie con noi, quando il Signor Gesti Cristo apparirà dal cielo, con gli angeli della sua potenza;

8 Con fuoco fiammeggiante<sup>1</sup>, prendendo vendetta di coloro che non conoscono Iddio, e di coloro che non ubbidiscono all' evangelo del Signor nostro Gesù Cristo ".

9 I quali porteranno la pena, la perdizione eterna, dalla faccia del Signore<sup>n</sup>, e dalla gloria della sua possanza;

10 Quando egli sarà venuto per esser glorificato ne' suoi santi, e renduto maraviglioso in tutti i credenti (conciossiachè alla nostra testimonianza appo voi sia stata prestata fede) in quel giorno.

11 Per la qual cosa ancora noi preghiamo del continuo per voi, che l' Iddio nostro vi faccia degni di questa vocazione, e compia tutto il beneplacito della sua bontà,

e l'opera della fede, con potenza;

12 Acciocche sia glorificato il nome del Signor nostro Gesù Cristo in voi, e voi in lui; secondo la grazia dell' Iddio nostro, e del Signor Gesà Cristo.

Il ritorno di Cristo sarà preceduto dalla mani-festazione dell'anticristo.

2 OR noi vi preghiamo, fratelli, per l'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo, e per lo nostro adunamento in lui °,

2 Che non siate tosto smossi della mente<sup>p</sup>, nè turbati, nè per ispirito, nè per parola, ne per epistola, come da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo soprestia vi-

3 Niuno v' inganni per alcuna maniera; perciocche quel giorno non verrà, che prima non sia venuta l'apostasia q, e non sia manifestato l' uomo del peccato, il figliuol della perdizione".

4 Quell' avversario, e quel che s' innalza sopra chiunque è chiamato dio, o divinità: talchè siede nel tempio di Dio, come Dio; mostrando sè stesso, e dicendo, ch' egli è

Dio.

5 Non vi ricordate voi che, essendo ancora appo voi, io vi diceva queste cose?

6 Ed ora voi sapete ciò che lo ritiene, acciocchè egli sia manifestato al suo tempo. 7 Perciocchè già fino ad ora opera il

<sup>\*</sup>Ef. 4. 30. 6 1 Cor. 14. 1. '1 Cor. 2. 15. 1 Giov. 4. 1. d 1 Cor. 1. 8. 1 Tess. 3 '1 Cor. 1. 9; 10. 13. 2 Tess. 3. 3. / Col. 4. 2, 3. Fil. 1. 28. Apoc. 6. 10. 1 Tess. 4 Apoc. 14. 12. Eb. 10. 27; 12. 29. 2 Piet. 3. 7. Rom. 2. 8. 18. 2, 19. 1 Tess. 4 17. e rif. Mat. 24. 4, ecc. 1 Giov. 4. 1. 1 Tim. 4. 1. Dan. 7. 25. 1 Giov. 2. 18. Apoc. 11, ecc. Dan. 11. 36. Apoc. 13. 6. d 1 Cor. 1. 8. 1 Tess. 3. 18, poc. 6. 10. 4 1 Tess. 4. 16, Is. 2. 19. 7 Tess. 4. 18 957

misterio dell' iniquità a; aspettando solo | che colui che lo ritiene al presente sia tolto di mezzo.

8 E allora sarà manifestato quell'empio, il quale il Signore distruggerà per lo spirito della sua bocca, e ridurrà al niente per l'apparizion del suo avvenimento. 9 Del qual empio l'avvenimento sarà, se-

condo l'operazione di Satana, con ogni po-

tenza, e prodigi, e miracoli di menzogna"; 10 E con ogni inganno d' iniquità, in coloro che periscono, perciocchè non hanno dato luogo all' amor della verità, per esser salvati

11 E però Iddio manderà loro efficacia d'errore, affin che credano alla menzogna d;

12 Acciocche sieno giudicati tutti coloro

che non hanno creduto alla verità, ma si son compiaciuti nell' iniquità. 13 Ma noi siamo obbligati di render del continuo grazie di voi a Dio fratelli amati dal Signore, di ciò che Iddio vi ha cletti dal principio a salute, in santificazion di Spirito, e fede alla verità. 14 A che egli vi ha chiamati per lo no-

stro evangelo, all'acquisto della gloria del Signor nostro Gesà Cristo.

15 Perciò, fratelli, state saldi, e ritenete gl' insegnamenti che avete imparati per

parola, o per epistola nostra. 16 Ora, il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e l' Iddio e Padre nostro, il qual ci ha amati, e ci ha data eterna consola-

zione, e buona speranza in grazia; 17 Consoli i cuori vostri, e vi confermi in ogni buona parola, ed opera.

Esortazioni varie-Saluti.

3 NEL rimanente, fratelli, pregate per noi, acciocche la parola del Signore corra, e sia glorificata, come fra voi.

2 E acciocchè noi siam liberati dagli uomini insolenti, e malvagi; conciossiachè la fede non sia di tuttih

3 Or il Signore è fedele, il quale vi raffermerà, e vi guarderà dal maligno .

4 E noi ci confidiam di voi, nel Signore, |

che voi fate, e farete le cose che vi ordiniamo.

5 Or il Signore addirizzi i vostri cuch all'amor di Dio, e alla paziente aspenzione di Cristo.

6 Ora, fratelli, noi vi ordiniamo, nel a-me del Signor nostro Gesù Cristo, che i ritiriate da ogni fratello, che cammina disordinatamente, e non secondo l'inse gnamento che ha ricevuto da noi.

7 Perciocchè voi stessi sapete come de conviene imitare ; conciossiachè non de siam portati disordinatamente fra voi":

8 E non abbiam mangiato il pane, r cevutolo da alcuno in dono; ma con fireca, e travaglio, lavorando notte e giorna per non gravare alcun di voi

9 Non già che non ne abbiamo la pidestà<sup>p</sup>; ma per darvi noi stessi per esem-

pi, acciocche c' imitiate.

10 Perciocchè ancora, quando eravanappo voi, yi dinunziavamo questo: che 📖 non vuol lavorare non mangia.

11 Imperocchè intendiamo che fra ve ve ne sono alcuni che camminano disc dinatamente", non facendo opera alcuna ma occupandosi in cose vane.

12 Or a tali dinunziamo, e li esortiamo per lo Signor nostro Gesù Cristo che la vorando quietamente, mangino il pane loro.

13 Ma, quant' è a voi, fratelli, non vi stancate facendo bene.

14 E se alcuno non ubbidisce alla ne stra parola, signi, cata per questa epistola notate un tale, e non vi mescolate ca lui 4, acciocchè si vergogni.

15 Ma pur nol tenete per nemico, ana

ammonitelo come fratello

16 Or il Signore stesso della pace vi di del continuo la pace in ogni maniera. L

Signore sia con tutti voi. 17 Il saluto di man propria di me Paolo, che è un segnale in ogni epistola:

così scrivo.

18 La grazia del Signor nostro Gest Cristo sia con tutti voi. Amen.

# PRIMA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A TIMOTEO.

Soprascritta e saluti.

1 PAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per comandamento di Dioz, nostro Salvatore; e del Signor Gesù Cristo, nostra speranza;

2 A Timoteo, mio vero figliuolo in fede v;

grazia, misericordia, e pace, da Dio nostro Padre, e da Cristo Gesa, nostro Signore

Le false dottrine e l'evangelo della grazia.-! buon combattimento.

3 Siccome io ti esortai di rimanere in

Poc. 19. 15.

Picol. 17. 22.

Picol. 4. 2, 5.

Picol. 4. Mat. 24. 24. <sup>p</sup> 1 Cor. 9. 6, ecc. **Lev.** 19. 17. w ver. 6, e rif.

Efeso, quando io andava in Macedonia, a che tu dinunzii ad alcuni che non in-

egnino dottrina diversa a.

4 E che non attendano a favole, e a genealogie senza fine<sup>b</sup>; le quali producono piuttosto quistioni, che edificazion di Dio, che è in fede.

5 Or il fine del comandamento è carità c di cuor puro, e di buona coscienza, e di

fede non finta.

6 Dalle quali cose alcuni essendosi sviati, si son rivolti ad un vano parlare;

7 Volendo esser dottori della legge, non intendendo nè le cose che dicono, nè quelle delle quali affermano.

8 Or noi sappiamo che la legge è buona d,

se alcuno l'usa legittimamente.

9 Sapendo questo: che la legge non è posta al giusto, ma agl' iniqui, e ribelli, agli empi, e peccatori, agli scellerati, e profani, agli ucciditori di padri e madri, a' micidiali "

10 A' fornicatori, a quelli che usano co' maschi, a' rubatori d' uomini, a' falsari, agli spergiuratori; e se vi è alcun' altra cosa contraria alla sana dottrina;

11 Secondo l' evangelo della gloria del beato Iddio, il qual m' è stato fidato.

12 E rendo grazie a Cristo nostro Signore, il qual mi fortifica, ch' egli mi ha reputato fedele, ponendo al ministerio

13 Il quale innanzi era bestemmiatore, e persecutore, ed ingiurioso<sup>g</sup>; ma misericordia mi è stata fatta, perciocchè io lo feci ignorantemente, non avendo la fede.

14 Ma la grazia del Signor nostro è soprabbondata, con fede e carità, che è in

Cristo Gesù.

15 Certa è questa parola, e degna d'essere accettata per ogni maniera: che Cristo Gesù è venuto nel mondo, per salvare i peccatori, de' quali io sono il primo.

16 Ma, per questo mi è stata fatta misericordia, acciocchè Gesù Cristo mostrasse in me primieramente tutta la sua clemenza, per essere esempio a coloro che per l'avvenire crederebbero in lui a vita eterna.

17 Or al Re de' secoli, immortale', invisibile, a Dio solo savio, sia onore, e gloria<sup>m</sup> ne' secoli de' secoli. Amen.

18 Io ti raccomando questo comandamento, o figliuol Timoteo: che secondo le profezie che innanzi sono state di te, tu guerreggi, in virtù d'esse, la buona guerra".

19 Avendo fede, e buona coscienza; la quale avendo alcuni gettata via, hanno

fatto naufragio intorno alla fede.

20 De' quali è Imeneo, ed Alessandro, i quali io ho dati in man di Satana, acciocchè sieno castigati, ed ammaestrati a

non bestemmiare.

Orazioni da farsi per tutti gli uomini.

IO esorto adunque, innanzi ad ogni cosa, che si faccian preghiere, orazioni, richieste, e ringraziamenti per tutti gli uomini.

2 Pei re, e per tutti quelli che sono in dignità"; acciocchè possiam menare una

tranquilla e quieta vita, in ogni pietà ed

onestà.

3 Perciocchè quest' è buono ed accet-tevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore:

4 Il quale vuole che tutti gli uomini sieno salvati, e che vengano alla cono-

scenza della verità.

5 Perciocchè v'è un sol Dio, ed anche un sol Mediatore di Dio, e degli uomini: Cristo Gesù uomo.

6 Il quale ha dato sè stesso per prezzo di riscatto per tutti ; secondo la testimo-nianza riserbata a' propri tempi.

7 A che io sono stato costituito banditore, ed apostolo, (io dico verità in Cristo, non mento",) dottor de' Gentili in fede", e verità.

8 Io voglio adunque che gli uomini facciano orazione in ogni luogo<sup>2</sup>, alzando le mani pure, senza ira e disputazione.

#### Doveri delle donne.

9 Simigliantemente ancora che le donne si adornino d'abito onesto, con verecondia e modestia; non di trecce, o d' oro, o di perle, o di vestimenti preziosi aa;

10 Ma, come si conviene a donne che fanno professione di servire a Dio per opere

buone.

11 La donna impari con silenzio, in ogni

soggezione.

12 Ma io non permetto alla donna d' insegnare<sup>bb</sup>, nè d' usare autorità sopra il
marito<sup>cc</sup>; ma ordino che stia in silenzio.

13 Perciocche Adamo fu creato il primo, e poi Eva<sup>dd</sup>.
14 E Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, fu in cagion di trasgressione 66.

15 Ma pure sarà salvata, partorendo figliuoli, se saranno perseverate in fede, e carità, e santificazione, con onestà.

Gal. 1.6—8. \$2 Tim. 2. 14, 16, 23. Tit. 3. 9. 
Gal. 3. 19. \$\frac{1}{2} \text{Cor. 3. 5, 6.} \text{ Fat. 9. 1, e rif.} \text{ Rom. 13. 8, 10. Gal. 5. 14. }\text{ Rom. 7. 12. }\text{ Rom. 5. 20. 1 Cor. 15. 10. }\text{ Luc. 5. 32; }\text{ 19. 10. Rom. 5. 8. }\text{ Dan. 7. 14. 1 Tim. 6. 15, 16. }\text{ 1 Cron. 29. 10, 11. }\text{ 1 Tim. 6. 12, e rif.} \text{ 2 Tim. 2. 17. }\text{ 2 Tim. 4. 14. }\text{ 1 Cor. 5. 5. }\text{ Rom. 13. 1. }\text{ Ezec. 18. 23. Giov. 3. 16, 17. }\text{ 2 Piet. 8. 9. }\text{ Giov. 17. 3. }\text{ Eb. 8. 6; 9. 15. }\text{ Mat. 20. 28. Ef. 1. 7. Tit. 2. 14. }\text{ Rom. 9. 1, e rif. }\text{ 7 Rom. 11. 13; 15. 16. }\text{ Mal. 1. 11. Giov. 4. 21. }\text{ 3. 7 Piet. 3. 3, 4. }\text{ 3. 1 Cor. 14. 34. }\text{ 3. 1 Cor. 14. 34. }\text{ 3. 22. 1 Cor. 11. 8, 9. }\text{ Gen. 3. 6. }\text{ Gen. 3. 6. }\text{ 3. 2 Cor. 12. 34. }\text{ 3. 2 Cor. 14. 34. }\text{ 3. 3 Cor. 14. 3

#### Doveri dei vescovi e dei diaconi.

3 CERTA è questa parola: Se alcuno desidera l'ufficio di vescovo a, desi-

dera una buona opera.

2 Bisogna adunque che il vescovo sia irreprensibile', marito d'una sola moglie, sobrio, vigilante, temperato, onesto, volonteroso albergator de' forestieri, atto ad

insegnare:
3 Non dato al vino<sup>d</sup>, non percotitore, non disonestamente cupido del guadagno; ma benigno, non contenzioso, non

avaro".

4 Che governi bene la sua propria famiglia, che tenga i figliuoli in soggezione, con ogni gravità.

5 (Ma, se alcuno non sa governar la sua propria famiglia, come avrà egli cura della

chiesa di Dio?)

6 Che non sia novizio; acciocche, divenendo gonfio, non cada nel giudicio del

diavolo.

7 Or conviene ch' egli abbia ancora buona testimonianza da que' di fuori, acciocchè non cada in vituperio, e nel laccio del diavolo.

8 Parimente bisogna che i diaconi sieno gravi, non doppi in parole, non dati a molto vino, non disonestamente cupidi

del guadagno.

9 Che ritengano il misterio della fede in

pura coscienza.

10 Or questi ancora sieno prima provati,

poi servano, se sono irreprensibili.

11 Simigliantemente sieno le lor mogli<sup>h</sup> gravi, non calunniatrici, sobrie, fedeli in ogni cosa.

12 I diaconi sien mariti d' una sola moglie, governando bene i figliuoli, e le proprie famiglie.

13 Perciocché coloro che avranno ben servito si acquistano un buon grado, e gran libertà nella fede, ch' è in Cristo Gesù.

14 lo ti scrivo queste cose, sperando di

venir tosto a te.

15 E se pur tardo, acciocche tu sappi come si convien conversar nella casa di Dio, che è la chiesa dell' Iddio vivente,

colonna e sostegno della vegità.

16 E senza veruna contradizione, grande è il misterio della pietà: Iddio è stato manifestato in carne<sup>m</sup>, è stato giustificato in Ispirito", è apparito agli angeli<sup>6</sup>, è stato predicato a' Gentili<sup>p</sup>, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gioria.

#### L'apostasia deali ultimi tempi.

4 OR lo Spirito dice espressamente, che negli ultimi tempi alcuni apesteranno dalla fede, attendendo a spiri seduttori<sup>r</sup>, e a dottrine diaboliche;

2 D'uomini che proporranno cose il per ipocrisia", cauterizzati nella propo

coscienza.

3 Che vieteranno il maritarsi, e comanderanno d'astenersi da' cibi, che l'illi ha creati, acciocchè i fedeli, e quelli de hanno conosciuta la verità, li usino exrendimento di grazie.

4 Conciossiacche ogni creatura di Il sia buona, e niuna sia da riprovare<sup>y</sup>. ⇒

sendo usata con rendimento di grazie:
5 Perciocche ella è santificata per a parola di Dio, e per l'orazione.

#### Fedeltà e diligenza nel ministerio.

6 Rappresentando queste cose a 🕾 telli, tu sarai buon ministro di Gez Cristo, nudrito nelle parole della fecc. : della buona dottrina, la qual tu hai 🗟 compress.

7 Ma schiva le favole profane, e da 🕬

chie; ed esercitati alla pietà.

8 Perciocchè l'esercizio corporale è unite a poca cosa; ma la pieta è utile ad ocu cosa aa, avendo la promessa della vita sente, e della futura bb.

9 Certa è questa parola, e degna d e-

sere accettata per ogni maniera.

10 Conciossiache per questo travagi-mo, esiamo vituperati; perciocche abil-mo sperato nell' Iddio vivente, il qui è Salvator di tutti gli uomini, principamente de' fedeli.

11 Annunzia queste cose, ed insegnale.

12 Niuno sprezzi la tua giovanezza de ; ma sii esempio de fedeli de , in parola, in conversazione, in carità, in Ispirito, in fede. in castità

13 Attendi alla lettura, all' esortazione.

alla dottrina, finchè io venga.

14 Non trascurare il dono che è in te". il quale ti è stato dato per profezia, coll'imposizion delle mani<sup>99</sup> del collegio delle anziani.

15 Medita queste cose, e vaca ad esse: acciocchè il tuo avanzamento sia mani-

festo fra tutti.

16 Attendi a te stesso, e alla dottrina persevera in queste cose; perciocchè, ficendo questo, salverai te stesso \*\*, e coloro che ti ascoltano.

Tit. 1. 6, ecc. Lev. 10. 9. 2 Tim. 2. 24. 1 Piet. 5.2 er. 3, ecc. Tit. 2. 3, ecc. Mat. 25. 21. Ef. 2. 20—20 Giov. 15. 26. Rom. 1. 4. Mat. 28. 2. Luc. 2. 13. Ef. 3. 10 cc. 24. 51. Fat. 1. 9. Giov. 16. 13. 2 Tess. 2. 3, ecc. Eb. 13. 4. Gen. 1. 29; 9. 3. Rom. 14. 17. Ti Cor. 10. 25 in. 6. 6. 55 Sal, 84. 11. Mat. 6. 33. Rom. 8. 28. 11 Cor. 4. Piet. 5. 3. 1/2 Tim. 1. 6. Fat. 6. 0, e rif. Mazec. 33. 9. Ff. 4. 12. <sup>e</sup> Fat. 20. 28. Fat. 6. 1-6. J 1 Tess. 4. 12. Giov. 1. 14. ver. 3, ecc. " Mat. 8. 16, 17. Glov. 15. 26. 48, 48. Lnc. 24. 51. Fa P Fat. 10. 34; 18. 46, 48. Lnc. 24. 51.
2 Piet. 2. 1. Mat. 7. 15. Eb. 13. 4.
1 Cor. 8. 8. Col. 2. 23. 41 Tim. 6. 6.
11, 12, dd 1 Cor. 16. 19, 11. 11 Piet. 5. 3. 11, 12, dd

#### I vecchi e le vedove.

NON isgridar l'uomo attempato a, ma esortalo come padre, i giovani come ratelli,

2 Le donne attempate come madri, le ziovani come sorelle, in ogni castità.

3 Onora le vedove, che son veramente

vedove.

4 Ma, se alcuna vedova ha de' figliuoli, o de' nepoti, imparino essi imprima d'usar pietà inverso que' di casa loro, e rendere il cambio a' loro antenatib; perciocchè quest' è buono ed accettevole nel cospetto di Dio.

5 Or quella che è veramente vedova, e lasciata sola, spera in Dioc, e persevera in preghiere ed orazioni, notte e giorno.

6 Ma la voluttuosa, vivendo, è morta.

7 Anche queste cose annunzia, accioc-

chè sieno irreprensibili.

8 Chè se alcuno non provvede a' suoi, e principalmente a que' di casa sua, egli ha rinnegata la fede, ed è peggiore che un infedele.

9 Sia la vedova assunta nel numero delle vedove, non di minore età che di sessant' anni, la qual sia stata moglie

d'un sol marito; 10 Che abbia testimonianza d'opere buone; se ha nudriti i suoi figliuoli, se ha albergati i forestierid, se ha lavati i piedi de santid, se ha sovvenuti gli afflitti, se del continuo è ita dietro ad ogni buona opera.

11 Ma rifiuta le vedove più giovani, perciocchè, dopo che hanno lussuriato con-

tro a Cristo, vogliono maritarsi;

12 Avendo condannazione, perciocchè

hanno rotta la prima fede.

13 Ed anche, essendo, oltre a ciò, oziose, imparano ad andare attorno per le case; e non sol sono oziose, ma anche cianciatrici e curiose, parlando di cose che non si convengono.

14 Io voglio adunque che le giovani vedove si maritino, faccian figliuoli, sieno madri di famiglia, non dieno all' avversario alcuna occasione di maldicenza.

15 Conciossiache già alcune si sieno

sviate dietro a Satana.

16 Se alcun uomo, o donna fedele, ha delle vedove, sovvenga loro, e non sia la chiesa gravata, acciocchè possa bastare a sovvenir quelle che son veramente vedove.

I diritti degli ansiani.—Consigli varii.

17 Gli anziani, che fanno bene l' ufficio della presidenza, sien reputati degni di

doppio onore; principalmente quelli che faticano nella parola e nella dottrina :

18 Perciocche la scrittura dice: Non metter la museruola in bocca al bue che trebbia; e: L' operaio è degno del suo premio.

19 Non ricevere accusa contro all' anziano, se non in su due o tre testimoni.

20 Riprendi, nel cospetto di tutti, quelli che peccano; acciocchè gli altri ancora abbian timore.

21 Io ti scongiuro davanti a Dio, e il Signor Gesù Cristo, e gli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza pregiudicio, non facendo nulla per parzialità.

22 Non imporre tosto<sup>m</sup> le mani ad alcuno, e non partecipare i peccati altrui;

conserva te stesso puro.

23 Non usar più per l'innanzi acqua sola nel tuo bere, ma usa un poco di vino", per lo tuo stomaco, e per le frequenti tue infermità.

24 D' alcuni uomini i peccati son manifesti o, andando innanzi a giudicio; ma in

altri ancora seguitano appresso.

25 Le buone opere d'alcuni altresi son manifeste; e quelle che sono altrimenti non possono essere occultate.

#### Doveri dei servi.

TUTȚI i șervi che son sotto il giogo<sup>p</sup> 6 reputino i lor signori degni d' ogni onore; acciocchè non sia bestemmiato il nome di Dio, e la dottrina.

2 E quelli che hanno signori fedeli non li sprezzino, perchè son fratelli; anzi molto più li servano, perciocchè son fedeli e diletti, i quali hanno ricevuto il beneficio. Insegna queste cose, ed esorta ad esse.

Conrigli ed esortazioni generali.—Conclusione.

3 Se alcuno insegna diversa dottrina. e non si attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà:

4 Esso é gonfio, non sapendo nulla", ma languendo intorno a quistioni, e risse di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenze, mali sospetti;

5 Vane disputazioni d'uomini corrotti della mente e privi della verità, che stimano

la pietà esser guadagno; ritratti da tali. 6 Or veramente la pietà, con contenta-mento d'animo, è gran guadagno. 7 Conclossiache non abbiam portato nul-

la nel mondo, e chiaro è che altresi non

ne possismo portar nulla fuoris;

# Ma, avendo da nudrirci e da coprirci,
saremo di ciò contenti".

# Ma coloro che vogliono arricchire ca-

<sup>\*</sup>Lus. 2, 27. 1 Cor. 7, 28. \* 1 Cor. 9. 14. Gal. 5, 6, 1 \* Deut. 19. 15. Gal. 2. 11, 14. \* Gal. 1. 6-6. '1 Cor. 8, 2, \* Gen. 28, 20, ecc. Yat, 16, 15, 1 Tess, 5, 12, 13, 4, Fat, 18, 7 Eb. 13. 2. Glov. E Eb. 13. 7, 17. Deut. 2 Sal. 104. 15. Gal. 5 Prov. 15, 16. Eb. 18. 5. 4 Sel. 37. 3]

dono in tentazione, ed in laccio, ed in molte concupiscenze insensate e nocive, le quali affondano gli uomini in distruzione e perdizione

10 Perciocchè la radice di tutti i mali è l' avarizia; alla quale alcuni datisi, si sono smarriti dalla fede, e si son fitti in

molte doglie.

11 Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste

cose<sup>5</sup>; e procaccia giustizia, pietà, fede, carità sofferenza mansuetudine. 12 Combatti il buon combattimento della fede, apprendi la vita eterna, alla quale sei stato chiamato, e ne hai fatta la buona confessione davanti a molti testimoni "

13 Io t'ingiungo nel cospetto di Dio, il qual vivifica tutte le cose; e di Cristo Gesù, che testimomò davanti a Ponzio Pilato la buona confessione!;

14 Che tu osservi questo comandamento, essendo immacolato ed irreprensibile, fino all' apparizione del Signor nostro Gesù Cristo;

15 La quale a' suoi tempi mostrerà il | sia teco. Amen.

beato e solo Principe, il Re dei re, e il

Signor de' signorig;

16 Il qual solo ha immortalità ed abia una luce inaccessibile\*; il quale nim uomo ha veduto, nè può vederlo ; al quie sia onore ed imperio eterno. Amen.

17 Dinunzia a' ricchi nel presente æ colo, che non sieno d'animo altiero, che non pongano la loro speranza nell'incetitudine delle ricchezze ; ma nell' lidio vivente, il qual ci porge doviziosamente ogni cosa, per goderne ;

18 Che faccian del bene, che sien rich in buone opere, pronti a distribuire, w

munichevoli :

19 Facendosi un tesoro d' un buon ferdamento per l'avvenire, acciocchè sp prendan la vita eterna.

20 O Timoteo, guarda il deposito<sup>q</sup>, schivando le profane vanità di parole, e 🗄 contradizioni della falsamente nominata

scienza:

21 Della quale alcuni facendo profesione, si sono sviati dalla fede. La grazi

## SECONDA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A TIMOTEO.

Soprascritta e saluti.

PAOLO, apostolo di Gesù Cristo, per la volonta di Dio, secondo la promessa della vita, che è in Cristo Gesù; 2 A Timoteo, figliuol diletto, graz

, grazia misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor nostro Cristo Gesù.

Affetto di Paolo per Timoteo. Esortazione alla fermezza nella fede, e alla costanza nel mini-

3 Io rendo grazie a Dio, al qual servo fin da' miei antenati, in pura coscienza; secondo che non resto mai di ritener la memoria di te nelle mie orazioni, notte e giorno;

4 Desideroso di vederti ricordandomi delle tue lagrime, acciocchè io sia ripieno

d' allegrezza ;

5 Riducendomi a memoria la fede non finta che è in te, la qual prima abitò in Loide tua avola, ed in Eunice tua madret; or son persuaso che abita in te 6 Per la qual cagione io ti rammemon che tu ravvivi il dono di Dio, il quale: in te per l'imposizione delle mie mani".

7 Conciossiachè Iddio non ci abbia data spirito di timore"; ma di forza, e d'a-

more, e di correzione.

8 Non recarti adunque a vergogna h testimonianza del Signor nostro<sup>2</sup>, nè me suo prigione<sup>3</sup>; anzi partecipa le affizion: dell' evangelo, secondo la virtu di Dio;

9 Il qual ci ha salvati, e ci ha chiamati per santa vocazione; non secondo k nostre opere aa, ma secondo il proprio proponimento, e grazia bb, la quale ci è stata data in Cristo Gesù avanti i tempi de secoli cc

10 Ed ora è stata manifestata per l'apparizione del Salvator nostro Gesù Cristo de, che ha distrutta la morte, e ha prodotti in luce la vita, e l'immortalità, per l'evangelo e ;

Il A che io sono stato posto banditore, ed apostolo, e dottor de' Gentili".

12 Per la qual cagione ancora io soffro queste cose; ma non me ne vergogno<sup>55</sup>;

perciocchè io so a cui ho creduto, e son persuaso ch'egli è potente da guardare il mio deposito per quel giorno

13 Ritieni la forma delle sane parole b, che tu hai udite da me, in fede, e carità, che è in Cristo Gesù.

14 Guarda il buon deposito, per lo Spi-

rito Santo, che abita in noi<sup>c</sup>.

15 Tu sai questo: che tutti quelli che son nell' Asia si son ritratti da me; de' quali è Figello, ed Ermogene<sup>d</sup>.

16 Conceda il Signore misericordia alla famiglio di Onositoro i province chè morno.

famiglia di Onesiforo 1; perciocche spesse volte egli mi ha ricreato, e non si è vergognato della mia catena

17 Anzi, essendo a Roma, studiosissi-mamente mi ha cercato, e mi ha trovato.

18 Concedagli il Signore di trovar misericordia appo il Signore in quel giorno. Quanti servigi ancora egli ha fatti in Efeso, tu il sai molto bene.

TU adunque, figliuol mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù.

2 E le cose che tu hai udite da me, in presenza di molti testimoni, commettile ad uomini fedeli, i quali sieno sufficienti ad ammaestrare ancora gli altri.

3 Tu adunque soffri afflizioni, come buon

guerriero di Gesù Cristo!.

4 Niuno che va alla guerra s' impaccia nelle faccende della vita, acciocche piaccia a colui che l' ha soldato m.

5 Ed anche, se alcuno combatte, non è coronato, se non ha legittimamente com-

battuto.

6 Egli è convenevole che il lavoratore

che fatica goda il primo i frutti"

7 Considera le cose che io dico; perciocchè io prego il Signore che ti dia intendimento in ogni cosa.

8 Ricordati che Gesù Cristo è risuscitato da morti", il quale è della progenie di Davide, secondo il mio evangelo.

9 Nel quale io soffro afflixione fino ad es-

ser prigione ne' legami, a guisa di malfattore; ma la parola di Dio non è prigione.

10 Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti", acciocchè essi ancora ottengano la salute, che è in Cristo Gesù, con gloria

11 Certa è questa parola; conciossiache, se moriamo con lui, con lui altresi vive-

remo";
12 Se soffriamo, con lui altresi regneremo'; se lo rinneghiamo, egli altresi ci rinnegherà.

13 Se siamo infedeli, egli pur rimane fedele"; egli non può rinnegar sè stesso". Condotta da tenersi verso quelli che si allontano dalla fede e dalla purità cristiana.

14 Rammemora queste cose, protestan-do, nel cospetto di Dio, che non si contenda di parole, il che a nulla è utile, anzi

è per sovvertir gli uditori. 15 Studiati di presentar te stesso approvato a Dio, operaio che non abbia ad esser confuso, che tagli dirittamente la

parola della **ver**ità.

16 Ma schiva le profane vanità di voci; perciocchè procederanno innanzi a maggiore empietà.

17 E la parola di tali andrà rodendo, a guisa di gangrena; de' quali è Imeneo, e Filetoz;

18 I quali si sono sviati dalla verità; dicendo che la risurrezione è già avve-

nuta; e sovvertono la fede d'alcuni 19 Ma pure il fondamento di' Dio sta fermo, avendo questo suggello: Il Signore conosce que' che son suoi', e: Ritraggasi dall' iniquità chiunque nomina il nome di Cristo.

20 Or in una gran casa non vi sono sol vasi d' oro e d' argento, ma ancora di legno, e di terra aa; e gli uni sono ad onore,

gli altri a disonore.

21 Se dunque alcuno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato ed acconcio al servigio del Signore,

preparato ad ogni buona opera.

22 Or fuggi gli appetiti giovanili, e procaccia giustizia, fede, carità, pace con quelli che di cuor puro invocano il Si-

gnore 35.

23 E schiva le quistioni stolte e scem-

pie, sapendo che generano contese.

24 Or non bisogna che il servitor del Signore contenda; ma che sia benigno inverso tutti<sup>eo</sup>, atto e pronto ad inse-

gnare, che comporti i mali; 25 Che ammaestri con mansuetudine da quelli che son disposti in contrario, per provar se talora Iddio desse loro di rav-

vedersi, per conoscer la verità;

26 In maniera che tornati a sana mente, uscissero del laccio del diavolo, dal quale erano stati presi, per far la sua volontà.

Corruzione estrema degli ultimi tempi.

OR sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili 65.

2 Perciocchè gli uomini saranno amatori di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti a padri e madri, ingrati, scellerati;

3 Senza affezion naturale, mancatori di

Mat. 5. 7. 4 2 Tim. 4. 10, 16. Mat. 5 10. 41 Tim. 3. 1, ecc.. 4 <sup>6</sup> 1 Piet. 4. 19. /2 Tim. 4. 19. 1 Tim. 1.18. 1 Cor. 9. 25, 28 Si. Fil. 1.13, 14. Col. 1. 2 Num. 23. 19. 1 Tim. 1. 20. <sup>∞</sup> 1 Tim. 3. 2, ecc.

fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore inverso i buoni;

4 Traditori, temerari, gonfi, amatori del-la voluttà anzi che di Dio;

5 Avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la forza d' essa a; anche tali schiva.

6 Perciocchè del numero di costoro son quelli che sottentrano nelle case, e cattivano donnicciuole cariche di peccati,

agitate da varie cupidità;
7 Le quali sempre imparano, e giammai non possono pervenire alla conoscenza della verità.

8 Ora, come Ianne e Iambre, contrasta-rono a Mosè°, così ancora costoro contrastano alla verità; uomini corrotti della mente, riprovati intorno alla fede.

9 Ma non procederanno più oltre; perciocchè la loro stoltizia sarà manifesta a tutti, siccome ancora fu quella di coloro.

Esortazione a perseverar nella conoscenza e nell' insegnamento della sana dottrina.

10 Ora, quant' è a te, tu hai ben compresa la mia dottrina, il mio procedere, le mie intenzioni, la mia fede, la mia pazienza, la *mia* carità, la *mia* sofferenza;

11 Le mie persecuzioni, le mie afflizioni, quali mi sono avvenute in Antiochia, in Iconio, in Listrid; tu sai quali persecuzioni io ho sostenute; e pure il Signore mi ha liberato da tutte.

12 Ora, tutti quelli ancora, che voglion vivere piamente in Cristo Gesù, saranno

perseguiti.
13 Ma gli uomini malvagi ed ingannatori, procederanno in peggio, seducendo, ed essendo sedotti.

14 Ma tu, persevera nelle cose che hai imparate, e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi tu le hai imparate<sup>4</sup>;

15 E che da fanciullo tu hai conoscenza delle sacre lettere, le quali ti possono render savio a salute, per la fede che è in Cristo Gesù.

16 Tutta la scrittura è divinamente inspirata<sup>1</sup>, ed utile ad insegnare, ad arguire, a correggere, ad ammaestrare in giusti-

zia m.

17 Acciocchè l' uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni buona opera.

IO adunque ti protesto, nel cospetto 4 di Dio, e del Signor Gesù Cristo, il quale ha da giudicare i vivi ed i morti, nella sua apparizione, e nel suo regno<sup>n</sup>;

2 Che tu predichi la parola, che tu isccia instanza a tempo, e fuor di tempo; riprendi, sgrida, esorta, con ogni paziena e dottrina.

3 Perciocchè verrà il tempo, che ma comporteranno la sana dottrinaº; ma pizzicando loro gli orecchi, si accumilranno dottori, secondo i lor propri apeti-

4 E rivolteranno le orecchie dalla veria,

e si volgeranno alle favole.

5 Ma tu, sii vigilante in ogni cosa, sofii afflizioni<sup>9</sup>, fa l'opera d'evangelista, is appieno fede del tuo ministerio.

S. Paolo prevede la prossima sua fine e chissi Timoteo a sè. Notizie di varie persone. 🖭 luti Anali.

6 Perciocche, quant' è a me, ad ora ad ora son per essere offerto a guisa d'offerta da spandere, e soprastà il tempo della mia tornata a casa?.

7 Io ho combattuto il buon combatti mento, io ho finito il corso, io ho serbati la fede.

8 Nel rimanente, mi è riposta la coroni della giustizia, della quale mi farà quel giorno retribuzione il Signore, il giusto Giudice; e non solo a me, mat tutti coloro ancora che avranno amatali sua apparizione.

9 Studiati di venir tosto a me.

10 Perciocchè Demat mi ha lasciano avendo amato il presente secolo", e se n'a andato in Tessalonica; Crescente in Garlazia, Tito in Dalmazia.

11 Luca è solo meco"; prendi Maror, e menalo teco; perciocchè egli mi è molto utile al ministerio.

12 Or io ho mandato Tichico in Efeso!

13 Quando tu verrai, porta la capra ch' io ho lasciata in Troade, appresso Carpo; e i libri, principalmente le pergamene.

14 Alessandro, il fabbro di rame, mi la fatto del male assai"; rendagli il Signore secondo le sue opere a.

15 Da esso ancora tu guardati; perciocchè egli ha grandemente contrastato alle nostre parole.

16 Niuno si è trovato meco nella mia prima difesa; ma tutti mi hanno abban-

donato; non sia loro imputato.

17 Ma il Signore è stato meco b, e mi ha fortificato; acciocchè la predicazione iosse per me appieno accertata, e che tutti li Gentili l'udissero ; ed io sono stato libe rato dalla gola del leone dd.

<sup>•</sup> Sal. 34. 19. 6 Giov. 5. 39. • Fil. 1.23; 2 Tim. 2. 3. Giac. 1. 12. 1 Piet. 5. 4 Col. 4. 13. Filem. ver. 24. m. 1. 20. 2 Sam. 3. 32. 964

18 E il Signore mi libererà ancora da ogni mala opera, e mi salverà, e raccorrà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria ne' secoli de' secoli. Amen.

19 Saluta Priscilla, ed Aquila<sup>a</sup>, e la fa-

miglia d' Onesiforo .

20 Erasto è rimasto in Corinto, ed io rito tuo. La grazia sia con voi. Amen.

ho lasciato Trofimo infermo in Mileto.

21 Studiati di venire avanti il verno. Eubulo, e Pudente, e Lino, e Claudia, e tutti i fratelli, ti salutano.

22 Sia il Signor Gesù Cristo con lo spi-

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

## A TITO.

#### Sopraecritta e saluti.

1 PAOLO, servitor di Dio, e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio, e la conoscenza della verità, che è secondo pietà;

2 In isperanza della vita eterna, la quale Iddio, che non può mentire, ha promessa

avanti i tempi de' secoli ;

3 Ed ha manifestata a' suoi propri tempi la sua parola, per la predicazione che mi è stata fidata, per mandato di Dio, nostro Salvatore;

4 A Tito, mio vero figliuolo, secondo la fede comune; grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor Gesti Cristo, nostro Salvatore.

Tito incaricato di dar ordine alla chiesa in Creta e di reprimere i falsi dottori.

5 Per questo ti ho lasciato in Creta, acciocche tu dia ordine alle cose che restano, e costituisca degli anziani per ogni città, siccome ti ho ordinato;

6 Se alcuno è irreprensibile, marito d'una sola moglie, che abbia figliuoli fedeli, che non sieno accusati di dissolu-

zione, nè contumaci.

7 Perciocchè conviene che il vescovo sia irreprensibile, come dispensatore della casa di Dio; non di suo senno, non iracondo, non dato al vino, non percotitore, non disonestamente cupido del guadagno;

8 Anzi volonteroso albergatore de forestieri, amator de buoni, temperato,

giusto, santo, continente.

9 Che ritenga fermamente la fedel parola, che è secondo ammaestramento: acciocchè sia sufficiente ad esortar nella sana dottrina, e a convincere i contradi-

10 Perciocche vi son molti contumaci, cianciatori, e seduttori di menti; princi-palmente quei della circoncisione<sup>m</sup>, a cui

convien turare la bocca;

11 I quali sovverton le case intiere, insegnando le cose che non si convengono, per disonesto guadagno.

12 Uno di loro, lor proprio profeta, ha detto: I Cretesi son sempre bugiardi,

male bestie, ventri pigri.

13 Questa testimonianza è verace; per questa cagione riprendili severamente, acciocchè sieno sani nella fede;

14 Non attendendo a favole giudaiche, nè a comandamenti d'uomini a che hanno

a schifo la verità.

15 Ben è ogni cosa pura a' puri °; ma a' contaminati ed infedeli, niente è puro; anzi e la mente e la coscienza loro è contaminata.

16 Fanno professione di conoscere Iddio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abbominevoli e ribelli, e riprovati ad ogni buona opera.

Delle coortazioni da farci ai vecchi, alle donne, ai giovani, ai servi. Tito sia in esempio a tutti,

MA tu, proponi le cose convenienti alla sana dottrina.

2 Che i vecchi sieno sobri, gravi, temperati, sani nella fede, nella carità, nella sofferenza.

3 Parimente, che le donne attempate abbiano un portamento convenevole a santità<sup>p</sup>; non sieno calunniatrici, non serve di molto vino, ma maestre d'onestà;

4 Acciocchè ammaestrino le giovani ad esser modeste, ad amare i lor mariti, ed i

loro figliuoli<sup>q</sup>

5 Ad esser temperate, caste, a guardar la casa, ad esser buone, soggette a' propri mariti"; acciocche la parola di Dio non sia bestemmiata.

6 Esorta simigliantemente i giovani che

sieno temperati.

7 Recando te stesso in ogni cosa per esempio di buone opere ; mostrando nella dottrina integrità incorrotta, gravità,

Fat. 18. 2, e rif. 2 Tim. 1. 16. Fat. 19. 22. Fat. 20. 4 Num. 28. 19. Cor. 2. 12; 7. 18; 8. 6, 16, 23; 12. 18. Gal. 3. 8. 8. 2, eec. 1 Cor. 4. 1, 2. Fat. 15. 1, ecc. Mat. 15. 9. Row 1 Tim. 2. 9, 10; 3. 11. 1 Piet. 3. 8, 4. 1 Tim. 2. 14. Fef. 5. 22, ecc. '2:Tim. 1. 1. Tim. B, 4. 5. 8.

8 Parlar sano, irreprensibile; acciocche l'avversario sia confuso, non avendo nulla di male da dir di voi 4.

9 Che i servi sieno soggetti a' propri signori<sup>b</sup>, compiacevoli in ogni cosa, non

contradicenti;

10 Che non usino frode, ma mostrino ogni buona lealtà; acciocche in ogni cosa onorino la dottrina di Dio, Salvator nostro.

#### La grazia salutare manifestata a tutti, e ciò che erea integras.

11 Perciocchè la grazia salutare di Dio è apparita a tutti gli uominia;

12 Ammaestrandoci che, rinunziando all'empietà, e alle mondane concupiscenze, viviamo nel presente secolo temperatamente, e giustamente, e piamente":

13 Aspettando la beata speranza, e l'apparizione della gloria del grande Iddio, e

Salvator nostro, Gesù Cristo!.

14 Il quale ha dato sè stesso per noi, acciocche ci riscattasse d'ogni iniquità, e ci purificasse per essergli un popolo acquistato in proprio, zelante di buone opere<sup>h</sup>.

15 Proponi queste cose, ed esorta e ri-prendi con ogni autorità di comandare.

Niuno ti sprezzi.

RICORDA loro che sieno soggetti a' principati, e alle podestà i; che sieno ubbidienti, preparati ad ogni buona opera!;

2 Che non dican male di alcuno; che non sien contenziosi, ma benigni, mostrando ogni mansuetudine inverso tutti

gli uomini <sup>m</sup>

3 Perciocche ancora noi eravamo già insensati, ribelli, erranti, servendo a varie concupiscenze, e voluttà; menando la vița in malizia, ed invidia; odiosi, e odiando gli uni gli altri".

4 Ma, quando la henignità di Dio, no stro Salvatore, e il suo amore inverso gli

uomini è apparito; 5 Egli ci ha salvati; non per oper giuste, che noi abbiam fatte°; ma, s-condo la sua misericordia, per lo lavaco

della rigenerazione, e per lo rinnov-mento dello Spirito Santo<sup>p</sup>;

6 Il quale egli ha copiosamente speno sopra noi, per Gesù Cristo, nostro Santore 4.

7 Acciocche, giustificati per la grani d' esso", siam fatti eredi della vita etema

secondo la *nostra* speranza.

8 Certa è questa parola, e queste cor voglio che tu affermi; acciocche coloriche hanno creduto a Dio abbiano cui d'attendere a buone opere. Queste son le cose buone ed utili agli uomini.

9 Ma fuggi le stolte quistioni, e le ge nealogie, e le contese e risse intorno alla legge; conciossiachè sieno inutili e vane

10 Schiva l' uomo eretico, dopo la primi

e la seconda ammonizione.

11 Sapendo che il tale è sovvertito : pecca, essendo condannato da sè stesso.

#### Raccomandazioni particolari; saluti.

12 Quando io avrò mandato a te Attma, o Tichico, studiati di venire a me in Nicopoli; perciocchè io son deliberato di passar quivi il verno.

13 Accommiata studiosamente Zena, il dottor della legge, ed Apollo "; acciocche

nulla manchi loro.

14 Or imparino ancora i nostri d'attendere a buone opere per gli usi necessit, acciocche non sieno senza frutto.

15 Tutti quelli che sono meco ti salutano. Saluta quelli che ci amano in fede La grazia sia con tutti voi. Amen.

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

# A FILEMONE.

Soprașcritta, saluti e ringraziamenti.

1 PAOLO, prigione di Gesti Cristo", e il fratello Timoteo, a Filemone, nostro diletto, e compagno d'opera;

2 E alla diletta Appia, e ad Archippo\* nostro compagno di milizia, e alla chiesa

che è in casa tua y;

3 Grazia a voi e pace, da Dio Padre nostro, e dal Signor Gesù Cristo.

4 Io rendo grazie all' Iddio mio', tacendo sempre di te memoria nelle me orazioni;

5 Udendo la tua carità, e la fede che til hai inverso il Signore Gesta, e inverso

tutti i santi;

6 Acciocche la comunione della tua tent sia efficace, nella riconoscenza di tutto 1 bene che è in voi, inverso Cristo Gesu

7 Perciocche noi abbiamo grande allegrezza e consolazione della tua carità; conciossiaché le viscere de santi sieno state per te ricreate, fratello.

Paolo intercede per lo schiavo convertito Onesimo fuggito dal suo padrone.

8 Perciò, benchè io abbia molta libertà, in Cristo, di comandarti ciò che è del

dovere";

9 Pur nondimeno, più tosto ti prega per carità (quantunque io sia tale quale io sono), come Paolo anziano, e al presente ancora prigione di Gesù Cristo;

10 Ti prego, dico, per lo mio figliuolo Onesimo, il quale io ho generato ne' mici

11 Il quale già ti fu disutile, ma ora è

utile a te ed a me.

12 Il quale io ho rimandato; or tu accoglilo, cioè, le mie viscere.

13 Io lo voleva ritenere appresso di me, acciocche in vece tua mi ministrasse ne

legami dell' evangelo;

14 Ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere ; acciocchè il tuo beneficio non fosse come per necessità, ma di spontanea volontà d

egli si è dipartito da te per un breve tempo, acciocchè tu lo ricoveri in perpetuo;

16 Non più come servo, ma da più di servo, come caro fratello, a me sommamente: ora, quanto più a te, ed in carne, e nel Signore:

17 Se dunque tu mi tieni per consorte,

accoglilo come me stesso.

18 Che se ti ha fatto alcun torto, o ti deve cosa alcuna, scrivilo a mia ragione.

19 Io Paolo ho scritto questo di man propria, io lo pagherò; acciocche io non ti dica, che tu mi devi più di ciò, cioè te

20 Deh! fratello, fammi pro in ciò nel Signore; ricrea le mie viscere nel Signore.

21 Io ti ho scritto, confidandomi della tua ubbidienza, sapendo che tu farai eziandío sopra ciò che io dico.

Comunicazioni personali. Saluti.

22 Or apparecchiami insieme ancora albergo; perciocchè io spero che per le

vostre orazioni vi **sa**rò donato*!*.

23 Epafra, prigione meco in Cristo Gesù, 24 E Marco, ed Aristarco, e Dema, e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. 25 La grazia del Signor nostro Gesù 15 Perciocchè, forse per questa cagione | Cristo sia con lo spirito vostro. Amen.

## EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

## AGLI EBREI.

Cristo superiore agli anneli, qual Figliuol Al | Dio.

AVENDO Iddio variamente, e in molte maniere, parlato già antica-

mente a' padri, ne' profeti;
2 In questi ultimi giorni ha parlato a noi nel suo Figliuolo, il quale egli ha costituito erede d' ogni cosa; per lo

quale ancora ha fatti i secolii.

3 Il quale, essendo lo splendor della gloria, e il carattere della sussistenza d'esso<sup>m</sup>; e portando tutte le cose con la parola della sua potenza"; dopo aver fatto per sè stesso il purgamento de' nostri peccatio, si è posto a sedere alla destra della Maesta, ne' luoghi altissimi p.

4 Essendo fatto di tanto superiore agli angeli, quanto egli ha eredato un nome

più eccellente ch' essi?.

5 Perciocchè, a qual degli angeli disse egli mai: Tu sei il mio Figliuolo, oggi

io ti ho generato"? E di nuovo: Io gli saro Padre, ed egli mi sara Figliuolo"?

6 E ancora, quando egli introduce il Primogenito nel mondo, dice: E adorinio tutti gli angeli di Dio

7 Ma degli angeli egli dice: Il qual fa i venti suoi angeli, e la fiamma del fuoco suoi ministri

8 Ma del Figliuolo dice: O Dio, il tuo trono è ne' secoli de' secoli; lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura '

9 Tu hai amata giustizia, ed hai odiata iniquità; perciò, Iddio, l' Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia sopra i tuoi consorti.

10 E tu, Signore, nel principio fon-

dasti la terra, e i cieli son opere delle tue

11 Essi periranno, ma tu dimori; e invecchieranno tutti, a guisa di vestimento y.

12 E tu li piegherai come una vesta, e

<sup>&</sup>quot;1 Tess. 2.6. b Col. 4.8. "1 Cor. 4.15. d 2 Cor. 9.7. "Mat. 23.8. 1 Tim. 6.2. / Fil. 1.25; 2.24. Col. 1.7; 4.11. B Giov. 1.17; 15.5. Sal. 2.8. Mat. 28.18. Giov. 1.3. Col. 1.16. Giov. 1.14; 14.9. Col. 1.17. Eb. 9.12, 14, 26. Sal. 110.1. Eb. 8.1. Ef. 1.21. Fil. 2.9, 10. Sal. 2.7. 2 Sam. 7.14. Sal. 97.7. Sal. 104. 4. Sal. 45, 6, 7. Sal. 102. 25, ecc. Is, 84. 4; 51. 6. Mat. 23. 8. 1 Tim. 6. 2. Mat. 28. 18. Giov. 1. 3. Sal. 110. 1. Eb. 8. 1.

saranno mutati; ma tu sei sempre lo l stesso, e i tuoi anni non verranno giammai meno.

13 E a qual degli angeli disse egli mai: Siedi alla mia destra, finchè io abbia posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi piedia!

14 Non son eglino tutti spiriti ministratori<sup>b</sup>, mandati a servire, per amor di coloro che hanno ad eredar la salute?

Cristo superiore agli angeli, qual Figlinol dell' nomo, e sommo sacerdote atto a compatire.

PERCIO, conviene che vie maggior-2 PERCIO, conviendo alle cose udite, chè talora non infuggiamo.

2 Perciocche, se la parola pronunziata per gli angeli fu ferma; e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette giusta re-

tribuzione d;

3 Come scamperemo noi, se trascuriamo una cotanta salute, la quale essendo cominciata ad essere annunziata dal Signore, è stata confermata appo noi da coloro che lo aveano udito?

4 Rendendo Iddio a ciò testimonianza, con segni, e prodigio, e diverse potenti operazioni, e distribuzioni dello Spirito

Santo, secondo la sua volontà?

5 Conciossiachè egli non abbia sottoposto agli angeli il mondo a venire, del

quale parliamo.

6 Ma alcuno ha testimoniato in alcun luogo, dicendo: Che cosa è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? o il figliuol dell' uomo, che tu lo visiti<sup>h</sup>?

7 Tu l'hai fatto per un poco di tempo minor degli angeli; tu l' hai coronato di gloria e d'onore; e l'hai costituito sopra Ie opere delle tue mani; tu gli hai sot-

toposto ogni cosa sotto i piedi.
8 Perciocchè, in ciò ch' egli gli ha sottoposte tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto. Ma pure ora non vediamo ancora che tutte le cose gli sieno sottoposte;

9 Ma ben vediamo coronato di gloria e d'onore, per la passione della morte, Gesù, che è stato fatto per un poco di tempo minor degli angeli, acciocche per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti.

10 Perciocche, egli era convenevole a colui, per cagion di cui, e per cui son tutte le cose, di consacrare per sofferenze il principe della salute di molti figliuoli<sup>m</sup>, i quali egli avea da addurre a gloria.

11 Perciocchè, e colui che santifica, e | nell' irritazione ne coloro che son santificati<sup>n</sup> son tutti | zione, nel deserto;

d' uno; per la qual cagione egli non s vergogna di chiamarli fratelli°

12 Dicendo: Io predicherò il tuo nome a' miei fratelli, io ti salmeggerò in mezo della raunanza<sup>p</sup>.

13 E di nuovo: Io mi confiderò in his. E ancora: Ecco me, e i fanciulli che là

dio mi ha donati".

14 Poi dunque che que' fanciulli paraciparono la carne ed il sangue, egli sinigliantemente ha partecipate le medesme cose"; acciocche per la morte distrugesse colui che ha l'imperio della mora. cioè il diavolo<sup>e</sup>;

15 E liberasse tutti quelli che, per le timor della morte, eran per tutta la loro

vita soggetti a servità.

16 Conciossiache certo egli non prent gli angeli, ma prenda la progenie d'Abrahamo.

17 Laonde è convenuto ch' egli fosse ogni cosa simile a' fratelli : acciocchè foss misericordioso, e fedel sommo sacerdou. nelle cose che debbon farsi inverso Dic. per fare il purgamento de' peccati del popolo.

18 Perciocche in quanto ch' egli stesso essendo tentato, ha sofferto, può sovvenire

a coloro che son tentati".

Cristo superiore a Mosè; pericoli della un credulità e della disubbidienza.

LAONDE, fratelli santi, che sieti partecipi della celeste vocazione, con siderate l'apostolo", e il sommo sacerdo te" della nostra professione, Gesù Cristo:

2 Che è fedele a colui che lo ha costi tuito, siccome ancora fu Mosè in tutta 18

casa d' esso<sup>2</sup>

3 Perciocche, di tanto maggior gloris che Mosè è costui stato reputato degni. quanto maggior gloria ha colui che 🗈 fabbricata la casa, che la casa stessa<sup>as</sup>.

4 Conciossiachè ogni casa sia fabbricata da alcuno; or colui che ha fabbricate tutte

le cose è Dio.

5 E ben fu Mosè fedele in tutta la cass d' esso, come servitore, per testimoniar delle cose che si dovevano dire bb.

6 Ma Cristo è sopra la casa sua, come Figliuolo; la cui casa siamo noi co, se pui riteniamo ferma infino al fine la liberta, d il vanto della speranza <sup>dd</sup>.

7 Perciò, come dice lo Spirito Santo"

Oggi, se udite la sua voce,

Non indurate i cuori vostri, come nell' irritazione nel giorno della tenta-

<sup>968</sup> 

9 Dove i vostri padri mi tentarono, fecer prova di me, e videro le mie opere, lo

spazio di quarant' anni.

10 Perciò, io mi recai a noia quella generazione, e dissi: Sempre errano del cuore; ed anche non hanno conosciute le mie vie:

11 Talchè giurai nell' ira mia: Se giam-

mai entrano nel mio riposo.

12 Guardate, fratelli, che talora non vi sia in alcun di voi un cuor malvagio d' incredulità, per ritrarvi dall' Iddio viyente.

13 Anzi esortatevi gli uni gli altri tuttodi, mentre è nominato quest' oggi; acciocche niun di voi sia indurato per in-

ganno del peccato.

14 Conciossiachè noi siamo stati fatti partecipi di Cristo, se pur riteniamo fermo in fino al fine il principio della nostra sussistenza a.

15 Mentre ci è detto: Oggi, se udite la sua voce, non indurate i cuori vostri, come

nell' irritazione.

16 Perciocche alcuni, avendola udita, lo irritarono; ma non già tutti quelli che erano usciti d' Egitto per opera di Mosè <sup>5</sup>.

17 Ora, chi furon coloro ch' egli si recò a noia lo spazio di quarant' anni? non furono eglino coloro che peccarono, i cui corpi caddero nel deserto?

18 E a' quali giuro egli che non entrerebbero nel suo rinoso, se non a quelli che furono increduli ?

19 E noi vediamo che per l'incredulità non vi poterono entrare.

TEMLAMO adunque che talora, poichè vi resta una promessa d'entrar nel riposo d'esso, alcun di voi non paia essere stato lasciato addietro.

2 Conciossiachè sia stato evangelizzato a noi ancora, come a coloro; ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo incorporata per la fede in

coloro che l' aveano udita.

3 Perciocche noi, che abbiam creduto, entriamo nel riposo (siccome egli disse: Talchè io giurai nell' ira mia: Se giuramai entrano nel mio riposo); ma quest' è nel riposo delle opere fatte fin dalla fondazione del mondo.

4 Conciossiachè egli abbia in un certo luogo detto del settimo giorno: E Iddio si riposò al settimo giorno da tutte le o-

pere sue

5 E in questo luogo ancora : Se giammai

entrano nel mio riposo.

6 Poi dunque che resta che alcuni entrino in esso, e quelli a cui fu prima |

evangelizzato per incredulità non vi entrarono;

7 Egli determina di nuovo un giorno: Oggi, in Davide, dicendo, dopo cotanto tempo, siccome è stato detto: Oggi, se udite la sua voce, non indurate i cuori vostri.

8 Perciocchè, se Giosuè li ayesse messi nel riposo, *Iddio* non avrebbe dipoi par-

lato d'altro giorno.

9 Egli resta adunque un riposo di sabato

al popolo di Dio.

10 Perciocchè colui che è entrato nel riposo d'esso si è riposato anch' egli dalle sue opere, come Iddio dalle sue.

11 Studiamoci adunque d'entrare in quel riposo, acciocche niuno cada per un medesimo esempio d'incredulità.

12 Perciocche la parola di Dio è viva, ed efficace, e vie più acuta che qualunque spada a due tagli<sup>h</sup>; e giunge fino alla divisione dell' anima e dello spirito, e delle giunture e delle midolle; ed è giudice de' pensieri e delle intenzioni del cuore.

13 E non vi è creatura alcuna occulta davanti a colui al quale abbiamo da render ragione; anzi tutte le cose son

nude e scoperte agli occhi suoi.

Cristo superiore ai sommi sacerdoti dell'antico patto.

14 Avendo adunque un gran sommo sacerdote, ch' è entrato ne cieli; Gesù, il Figliuol di Dio, riteniamo fermamente la confessione.

15 Perciocchè noi non abbiamo un sommo sacerdote, che non possa compatire alle nostre infermità; anzi, che è stato tentato in ogni cosa simigliantemente<sup>m</sup>,

senza peccato<sup>n</sup>.

16 Accostiamoci adunque con confidanza al trono della grazia, acciocchè otteniamo misericordia, e troviamo grazia, per soccorso opportuno.

PERCIOCCHE ogni sommo sacerdote, assunto d'infra gli uomini, è costituito per gli uomini, nelle cose che si hanno da fare inverso Iddio, acciocche offerisca offerte e sacrificii per li peccati;

2 Potendo aver convenevol compassione degl' ignoranti, ed erranti; poichè egli stesso ancora è circondato d' infermità.

3 E per essa è obbligato d'offerir sacri*figii* per li peccati, così per sè stesso. come per lo popolo.

4 E niuno si prende da sè stesso quell' onore; ma colui *l' ha*, ch' è chiamato da Dio, come Aaronne p

5 Così ancora Cristo non si è glorificato

den. 2. 2. Apoc. 1. 16. 1 Piet. 2. 22. **3**1—5

sè stesso, per esser fatto sommo sacerdote"; ma colui l' ha glorificato, che gli ha detto: Tu sei il mio Figliuolo, oggi io ti ho generato b.

6 Siccome ancora altrove dice: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di

Melchisedec o

7 Il quale a' giorni della sua carne, avendo, con gran grido, e lagrime, offerte orazioni e supplicazioni, a colui che lo poteva salvar da morte<sup>4</sup>; ed essendo stato esaudito dal timore ";

8 Benché fosse Figliuolo, pur dalle cose che sofferse imparò l'ubbidienza.

9 Ed essendo stato appieno consacrato, a stato fatto cagione di salute eterna a tutti coloro che gli ubbidiscono.

10 Essendo nominato da Dio sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchi-

sedec\*.

11 Del quale abbiamo a dir cose assai, e malagevoli a dichiarar con parole; perciocche voi siete divenuti tardi d'orecchi.

12 Conclossiache, là dove voi dovreste esser maestri, rispetto al tempo, abbiate di nuovo bisogno che vi s' insegnino quali sieno gli elementi del principio degli oracoli di Dio; e siete venuti a tale, che avete bisogno di latte, e non di cibo sodo.

13 Perciocchè, chiunque usa il latte non ha ancora l'uso della parola della giustizia; conciossiachè egli sia piccolo fan-

ciullo.

14 Ma il cibo sodo è per li compiuti, i quali, per l'abitudine, hanno i sensi esercitati a discernere il bene ed il male.

6 PERCIO, lasciata la parola del principio di Cristo, tendiamo alla perfezione, non ponendo di nuovo il fondamento della penitenza dall' opere morte, e della fede in Dio;

2 E della dottrina de battesimi, e dell'imposizione delle mani, e della risurrezion de' morti, e del giudicio eterno.

3 E ciò faremo, se Iddio lo permette.

4 Perciocchè egli è impossibile, che coloro che sono stati una volta illuminati, e che hanno gustato il dono celeste, e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo:

5 E hanno gustata la buona parola di Dio, e le potenze del secolo a venire;

6 Se cadono, sieno da capo rinnovati a penitenza<sup>m</sup>; conciossiachè di nuovo crocifiggano a sè stessi il Figliuol di Dio,

e lo espongano ad infamia.

7 Perciocchè la terra, che beve la pioggia che viene spesse volte sopra essa, e produce erba comoda a coloro da' quali altresi è coltivata, riceve benedizione da Dio.

8 Ma quella che porta spine e triboli, e riprovata, e vicina di maledinone"; il cui fine è d'essere arsa.

9 Ora, diletti, noi ci persuadiamo di voi cose migliori, e che attengono alla salua; benchè parliamo in questa maniera.

10 Perciocchè Iddio non è ingiusto, pe dimenticar l'opera vostra, e la fatica della carità che avete mostrata inverso il suo nome, avendo ministrato, e ministrado ancora a' santi °

11 Ma desideriamo che ciascun di mi mostri infino al fine il medesimo studio, alla piena certezza della speranza;

12 Acciocche non diveniate lenti; and siate imitatori di coloro che per fede e pazienza, eredano le promesse.

13 Perciocche, facendo Iddio le promese ad Abrahamo, perchè non potes giunt per alcun maggiore, giurò per sè stesso! 14 Dicendo: Certo, io ti benedirò, e

moltiplicherò grandemente.

15 E così egli, avendo aspettato con

pazienza, ottenne la promessa.

16 Perclocchè gli uomini giurano bene per un maggiore, e pure il giuramento! loro il termine d'ogni controversia II verificazione <sup>9</sup>.

17 Secondo ciò, volendo Iddio vie my giormente dimostrare agli eredi della promessa come il suo consiglio è immatabile, intervenne con giuramento;

18 Acciocche, per due cose immutabili nelle quali egli è impossibile che Iddio abbia mentito, abbiamo ferma consolazione, noi, che ci siamo rifuggiti, pa ottener la speranza propostaci.

19 La quale noi abbiamo, a guisa d'ancora sicura e ferma dell' anima, e che entra fino al didentro della cortina

20 Dov' è entrato per noi, come pre cursore, Gesu, fatto in eterno sommo sacerdote", secondo l'ordine di Melchisedec.

Il sacerdozio di Melchisedectipo del sacerdozio eterno di Cristo.

PERCIOCCHE, questo Melchisedec era re di Salem, sacerdote dell' Iddio Altissimo; il quale venne incontro sa Abrahamo, che ritornava dalla sconfitta dei re, e lo benediase ':

2 Al quale ancora Abrahamo diede per parte sua la decima d'ogni cosa. E prima è interpretato: Re di giustizia; e pol ancora egli è nominato: Re di Salem,

cioè: Re di pace.

3 Senza padre, senza madre, senza 🥙 nealogia; non avendo nè principio di giorni, no fin di vita; anzi, rappresentato simile al Figliuol di Dio, dimora sacerdote in perpetuo.

Giov. 8. 54. Sal. 2. 7. Sal. 110. 2. 10. Aver. 6. 1 Cor. 2. 14, 15. 10. 42; 25. 46. Gen. 22, 16, 17. 4. d Mat. 26. 39 44. Luc. 22. 48. /Fil. 2. 8. Fil. 8. 12-14. m 2 Piet. 2. 20, 21. n js. 5. 6. F. Es. 22. 11. F. Eb. 4. 14; 9. 24. Gen. 14. 18, ecc. 6 Sal. 110. 4. 970

4 Ora, considerate quanto grande fu costui, al quale Abrahamo, il patriarca, diede la decima delle spoglie.

5 Or quelli, d' infra i figliuoli di Levi, i quali ottengono il sacerdozio, hanno bene il comandamento, secondo la legge, di decimare il popolo", cioè i lor fratelli, benchè sieno usciti de' lombi d' Abrahamo.

6 Ma quel che non trae il suo legnaggio da loro decimò Abrahamo, e benedisse

colui che avea le promesse.
7 Ora, fuor d'ogni contradizione, ciò che è minore è benedetto da ciò che è più eccellente.

8 Oltre a ciò, qui gli uomini mortali prendono le décime; ma ivi le prende colui di cui è testimoniato che egli vive.

9 E per dir così, in Abrahamo fu decimato Levi stesso, che prende le decime.

10 Perciocchè egli era ancora ne' lombi del padre, quando Melchisedec l'incontrò.

11 Se dunque il compimento era per lo sacerdozio levitico (conciossiachè in su quello fu data la legge al popolo), che era egli più bisogno che sorgesse un altro sacerdote b secondo l'ordine di Melchisedec, e che non fosse nominato secondo l' ordine d' Aaronne?

12 Perciocchè, mutato il sacerdozio, di necessità si fa ancor mutazione di legge.

13 Imperocche colui, al cui riguardo queste cose son dette, è stato d'un' altra tribù, della quale niuno vacò mai all' altare.

14 Conciossiache egli sia notorio che il Signor nostro è uscito di Giuda<sup>c</sup>, per la qual tribù Mosè non disse nulla del

sacerdozio.

15 E ciò è ancora vie più manifesto, poiche sorge un altro sacerdote alla somi-

glianza di Melchisedec.

16 Il quale, non secondo una legge di comandamento carnale, è stato fatto sacerdote; ma secondo una virtù di vita indissolubile.

17 Perciócchè egli testifica: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l' ordine di

Melchisedeca.

18 Conciossiachè certo si faccia l'annullamento del comandamento precedente,

per la sua debolezza, ed inutilità.

19 Perciocche la legge non ha compiuto nulla; ma si bene la sopraggiunta introduzione d'una migliore speranza, per la quale ci accostiamo a Dio

20 Ed anche, in quanto che ciò non si è fatto senza giuramento; perciocche quelli sono stati fatti sacerdoti senza giura-

mento.

21 Ma questo con giuramento; per colui che gli dice: Il Signore ha giurato, e non se ne pentirà: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

22 D'un patto cotanto più eccellente è

stato fatto Gesù mallevadore.

23 Oltre a ciò, coloro sono stati fatti sacerdoti più in numero; perciocchè per la morte erano impediti di durare.

24 Ma costui, perciocché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non trapassa

ad un altro.

25 Laonde ancora può salvare appieno coloro, i quali per lui si accostano a Dio, vivendo sempre, per interceder per loro

26 Perciocchè a noi conveniva un tal sommo sacerdote, che fosse santo, innocente, immacolato, separato da' peccatori', e innalzato di sopra a' cieli.

27 Il qual non abbia ogni di bisogno, come que' sommi sacerdoti, d' offerir sacrificii, prima per i suoi propri peccati, poi per quelli del popolo m; conciossiache egli abbia fatto questo una volta", avendo offerto sè stesso.

28 Perciocche la legge costituisce sommi sacerdoti uomini, che hanno infermità; ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figliuolo, che è stato appieno consacrato in eterno

L' antico patto era tipico e transitorio; Cristo è mediatore di un patto migliore ed eterno.

8 ORA, oltre alle cose suddette, il principal capo è: che noi abbiamo un tal sommo sacerdote, il qual si è posto a sedere alla destra del trono della Maestà, ne' cieli?;

2 Ministro del santuazio, e del vero ta: bernacolo, il quale il Signore ha piantato,

e non un uomo?.

3 Perciocche ogni sommo sacerdote è costituito per offerir doni, e sacrificii; laonde è necessario che costui ancora abbia qualche cosa da offerire ".

4 Perciocchè, se egli fosse sopra la terra, non sarebbe pur sacerdote, essendovi ancora i sacerdoti che offeriscon le offerte se-

condo la legge;

5 I quali servono alla rappresentazione e all'ombra delle cose celesti; siccome fu da Dio detto a Mosè, che dovea compiu-tamente fabbricare il tabernacolo: Ora, guarda, diss' egli, che tu faccia ogni cosa secondo la forma, che ti è stata mostrata nel monte.

6 Ma ora Cristo ha ottenuto un tanto più eccellente ministerio, quanto egli è mediatore d' un patto migliore ", fermato

in su migliori promesse.

<sup>&</sup>quot;Is. 11. 1. Luc. 3. 33. Rom. 1. 3.

Rom. 5. 2. Ef. 2. 18; 8. 12.

Eb. 4. 15. Lev. 16. 6, 11, 15.

Ef. 1. 20. Col. 3: 1. Eb. 1, 3; 10. Num. 18. 21, 28. Gal. 2. 21. Is. 11. 1. Luc. 3, 33. Re Rom. 8. 8. Rom. 3. 20, 21. Gal. 2. 16. Rom. 5. 2. Ef. 2. 18; 12. 24. Rom. 8. 34. 1 Giov. 2. 1. Eb. 4. 15. Lev. 16. 6 Eb. 9. 12, 28; 10. 12. Eb. 2. 10; 5. 9. Ef. 1. 20. Col. 3: 1. Eb. Ef. 5. 2. Eb. 9. 14. Col. 2. 17. Eb. 10. 1. · 4 Sal. 110, 4, \* Eb 8, 6; 9, 15;

7 Conciossiachè, se quel primo fosse stato senza difetto, non si sarebbe cercato luogo

a un secondo a

8 Perciocchè Iddio, querelandosi di loro, dice. : Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, ch' io fermero con la casa d' Israele, e con la casa di Giuda, un patto

9 Non secondo il patto ch' io feci co' padri loro, nel giorno ch' io li presi per la mano, per trarli fuor del paese di Egitto; conciossiachè essi non sieno perseverati nel mio patto; onde io li ho rigettati, dice il

Signore.

10 Perciocche questo sarà il patto ch' io farò con la casa d' Israele, dopo que giorni, dice il Signore: Lo porrò le mie leggi nella mente loro, e le scriverò sopra i lor cuori; e sarò loro Dio, ed essi mi saranno popolo.

11 E non insegneranno ciascuno il suo prossimo, e ciascuno il suo fratello, di-cendo: Conosci il Signore: perciocchè tutti mi conoscerazzio, dal minore al

maggior di loro d. 12 Perciocche io saro propizio alle loro iniquità, e non mi ricorderò più de' lor

peccati, e de' lor misfatti.

13 Dicendo un nuovo patto, egli ha anticato il primiero; or quello ch' è anticato, ed invecchia, è vicino ad essere annullato.

I sacrificii del santuario, per la loro imper-fezione, dovevano venir sempre ripetuti; quello di Cristo è unico, perchè appieno suf-Aciente.

9 IL primo patto adunque ebbe anche esso degli ordinamenti del servigio divino, e il tantuario mondano.

2 Perciocchè il primo tabernacolo fu fabbricato, nel quale era il candelliere, e la tavola, e la presentazione de' pani'; il quale è detto: Il Luogo santo.

3 E dopo la seconda cortina, v' era il

tabernacolo, detto: Il Luogo santissimo; 4 Dov' era un turibolo d'oro, e l'arca del patto, coperta d'oro d'ogn' intorno; nel quale era ancora il vaso d'oro dove era la manna<sup>m</sup>, e la verga d' Aaronne<sup>n</sup>, ch' era germogliata, e le tavole del

5 E di sopra ad essa arca, i cherubini della gloria, che adombravano il propiziatorio<sup>p</sup>; delle quali pose non è da parlare

ora a parte a parte.

6 Or essendo queste cose composte in questa maniera, i sacerdoti entrano bene | tutto il popolo;

in ogni tempo nel primo tabernacolo, facendo tutte le parti del servigio divino.

7 Ma il solo sommo sacerdote entra nel secondo una volta l'anno, non senn sangue, il quale egli offerisce per sè stess. e per gli errori del popolo.

8 Lo Spirito Santo dichiarando questo: che la via del santuario non era anon manifestata, mentre il primo tabernacio

era ancora in istato.

9 Il quale era una figura corrispondere al tempo presente, nel quale si offeriscono offerte e sacrificii, che non possono sp pieno purificare, quanto è alla coscienz, colui che fa il servigio divino".

10 Essendo cose, che consistono solo in cibi, e bevande, e in varii lavamenti. ed ordinamenti carnali; imposte fino al

tempo della correzione.

11 Ma Cristo, sommo sacerdote de faturi beni, essendo venuto, per lo tabernacolo che è maggiore e più perfetto, non fatto con mano, cioè non di questa fab-

brica;
12 E non per sangue di becchi e di vitelli; ma per lo suo proprio sangue ". e entrato una volta nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna.

13 Perciocche, se il sangue de' tori e de' becchibb, e la cenere della giovenes sparsa sopra i contaminatice, santifica

alla purità della carne;

14 Quanto più il sangue di Cristo 4, il quale per lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio , purificherà egli la vostra coscienza delle oper morte, per servire all' Iddio vivente:

15 E perciò egli è mediatore del nuom testamento egli è mediatore del nuom testamento egli è mediatore del nuom nuta la morte per lo pagamento delle trasgressioni state sotto il primo testamento, i chiamati ricevano la promessa della eterna eredità.

16 Conciossiache, dov' è testamento, sia necessario che intervenga la morte del

testatore.

17 Perciocchè il testamento è fermo dopo la morte; poiche non vale ancora mentre vive il testatore.

18 Laonde la dedicazione del primo non

fu fatta senza sangue \*\*.

19 Perciocchè, dopo che tutti i comandamenti, secondo la legge, furono da Mosè stati pronunziati a tutto il popolo: egli, preso il sangue de vitelli e de becchi, con acqua, e lana tinta in iscarlatto, e isopo, ne spruzzò il libro stesso, e

Eb. 7. 11, 18. Ger. 31. 31—34. Eb. 10. 16. Glov. 2. 27. 2 Cor. 5. 17. Es. 25. 8. Es. 25. 31. Es. 25. 23, 30. Lev. 24. 5, 6. Es. 26. 31, ecc. Es. 25. 10, ecc. Es. 16. 32—34. Num. 17. 10. Es. 25. 16, 21. Deut. 10. 2, 5. Es. 25. 18, 22. Num. 28. 3, ecc. Lev. 16. 2, 11—16. 34. Eb. 5. 3. Glov. 14. 6. Eb. 10. 19, 20. Eb. 10. 1, 11. Lev. 11. 2. Num. 19. 7, ecc. Eb. 3, 1. Eb. 10. 4. Ef. 1. 7. 1 Piet. 1. 18, 19. Lev. 16. 14. 16. m. 19. 2, 17, ecc. Glov. 1. 10. 1 Glov. 1. 7. Ef. 5. 2. 1 Piet. 3. 18. Eb. 10. 2. 

20 Dicendo: Questo è il sangue del patto, che Iddio ha ordinato esservi pre-

21 Parimente ancora con quel sangue spruzzò il tabernacolo, e tutti gli arredi

del servigio divino a.

22 E presso che ogni cosa si purifica con sangue, secondo la legge; e senza spargimento di sangue non si fa remissione.

23 Egli era adunque necessario, che le cose rappresentanti quelle che son ne' cieli fossero purificate con queste cose; ma che le celesti stesse lo fossero con sacrificii più eccellenti di quelli.

24 Conciossiaché Cristo non sia entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero; ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla faccia di Dio per noi<sup>e</sup>:

25 E non acciocché offerisca più volte sè stesso, siccome il sommo sacerdote entra ogni anno una volta nel santuario

con sangue alieno.

26 Altrimenti gli sarebbe convenuto soffrir più volte dalla fondazione del mondo; ma ora, una volta d, nel compimento de' secoli, è apparito per annullare il peccato, per lo sacrificio di sè stesso.

27 E come agli uomini è imposto di morire una volta, e dopo ciò è il giu-

28 Così ancora Cristo, essendo stato of-ferto una volta, per levare i peccati di molti, la seconda volta apparira senza peccato, a salute, a coloro che l'aspettano.

PERCIOCCHE la legge, avendo l'ombra de' futuri beni<sup>3</sup>, non l'immagine viva stessa delle cose, non può giammai, per que' sacrificil che sono gli stessi ogni anno, i quali son del continuo offerti, santificar quelli che si accostano.

2 Altrimenti, sarebber restati d'essere offerti; perciocchè coloro che fanno il servigio divino, essendo una volta purificati, non avrebbero più avuta alcuna coscienza

di peccati.

3 Ma in essi si fa ogni anno rammemo-

razion de' peccati.

4 Perciocche egli è impossibile che il sangue di tori e di becchi, tolga i peccati.

5 Perciò, entrando egli nel mondo, dice : Tu non hai voluto sacrificio, ne offerta; ma tu mi hai apparecchiato un corpo m.

6 Tu non hai gradito olocausti, ne sacri-

ficii per lo peccato".

7 Allors io ho detto: Ecco, io vengo; egli è scritto di me nel rotolo del libro; io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

8 Avendo detto innanzi: Tu non hai voluto, nè gradito sacrificio, nè offerta, nè olocausti, nè sacrificio per lo peccato, i quali si offeriscono secondo la legge;

9 Allora egli ha detto: Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. toglie il primo, per istabilire il secondo.

10 E per questa volontà siamo santificati<sup>o</sup>, noi, che lo siamo per l'offerta del corpo di Gesti Cristo, fatta una volta<sup>p</sup>.

11 E oltre a ciò, ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando, e offerendo spesse volte i medesimi sacrificii, i quali gianamai non possono togliere i peccati.

12 Ma esso, avendo offerto un unico sacrificio per li peccati, si è posto a sedere in perpetuo alla destra di Dio;

13 Nel rimanente, aspettando finchè i suoi nemici sieno posti per iscannello de' suoi piedi.

14 Conciossiaché per un' unica offerta, egli abbia in perpetuo appieno purificati coloro che sono santificatii.

15 Or lo Spirito Santo ancora ce lo testifica; perciocche, dopo avere innanzi detto:

16 Quest' è il patte, che io farò con lo-ro dopo que giorni ; il Signore dice: Io metterò le mie leggi ne loro cuori, e le scriverò nelle lor menti.

17 E non mi ricorderò più de' lor pec-

cati, nè delle loro iniquità.

18 Ora, dov' è remissione di queste cose, non vi è più offerta per lo peccato.

#### Esoptazione a perseverar nella fede.

19 Avendo adunque, fratelli, libertà d'entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù <sup>‡</sup> ;

20 Che è la via recente, e vivente", la quale egli ci ha dedicata; per la cortina,

cioè per la sua carne ;

21 E un sommo sacerdote sopra la casa

di Dio";

22 Accostiamoci con un vero cuore, in piena certezza di fede, avendo i cuori cospersi e netti di mala coscienza, e il corpo lavato d' acqua pura.

23 Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza; perciocchè fedele è colui

che ha fatte le promesse.

24 E prendiam guardia gli uni agli altri, per incitarci a carità, ed a buone opere.

25 Non abbandonando la comune nostra raunanzaz, come alcuni son usi di fare; ma esortandoci gli uni gli altri; e tanto più, che voi vedete approssimarsi il giorno . ·

26 Perciocchè, se noi pecchiamo volon-

Rom. 8. 84. Eb. 7. 25. 1 Giov. 2. 1. Eb. 7. 27; 10. 10. 20. 12, 13. Rom. 6. 10. Mat. 26. 28. Rom. 5. 15. 3al. 40. 6-8. Is. 1. 11. Giov. 17. 19. Eb. 13. 12. al. 110. 1. 1 Cor. 15. 25. Ger. 31. 38, 34. Rb. 8: 10, 52. v. 14. 6. Eb. 4. 14. Fat. 2. 42. Rom \*Lev. 16. 14, ecc. Lev. 17. 11. Rom. 8. 34 Gen. 8. 19. f2 Cor. 5. 10. Apoc. 20. 12, 13. Col. 2. 17. Mic. 6. 6, 7. Sal. 40. 6—8. Eb. 9. 26. Nnm. 28. 3. Sal. 110. 1. 1 Gen. 8. 19. 4 Col. 2. 17. F Eb. 9. 26. <sup>1</sup> Rom. 5. 2. Ef. 2. 18; 3. 12, 2 Piet. 3. 9, ecc. \* Fat. 2.42. \* Giov. 14. 6.

tariamente, dopo aver ricevuta la conoscenza della verità, ei non vi resta più sacrificio per li peccati<sup>a</sup>;

27 Ma una spaventevole aspettazione di giudizio, e un' infocata gelosia, che divo-

rera gli avversari.

28 Se alcuno ha rotta la legge di Mosè, muore senza misericordia, in sul dire di

due o tre testimoni.

29 Di quanto peggior supplicio stimate voi che sarà reputato degno colui che avrà calpestato il Figliuol di Dio, e avrà tenuto per profano il sangue del patto, col quale è stato santificato; e avrà oltraggiato lo Spirito della grazia?

30 Conclossiache noi sappiamo chi è colui che ha detto: A me appartiene la vendetta, io farò la retribuzione, dice il Signore. E altrove: Il Signore giudi-

cherà il suo popolo.

31 Egli è cosa spaventevole di cader nel-

le mani dell' Iddio vivente.

32 Ora, ricordatevi de' giorni di prima , ne' quali, dopo essere stati illuminati, voi avete sostenuto gran combattimento di sofferenze;

33 Parte, messi in ispettacolo per vituperii e tribolazioni; parte ancora, essendo fatti compagni di coloro che erano in tale

stato.

34 Conciossiachè abbiate ancora patito meco ne' mici legami', e abbiate ricevuta con allegrezza' la rubería de' vostri beni; sapendo che avete una sostanza ne' cieli, che è migliore e permanente".

35 Non gettate adunque via la vostra franchezza, la quale ha gran retribuzione".

- 36 Perciocche voi avete bisogno di pazienza; acciocche, avendo fatta la volonta di Dio, otteniate la promessa?

37 Imperocche, fra qui e ben poco tempo, colui che deve venire verrà e non tar-

derà q.

38 E il giusto viverà per fede"; ma, se egli si sottrae, l'anima mia non lo gradisce.

39 Ora, quant' è a noi, non siamo da sottrarci, a perdizione'; ma da credere, per far guadagno dell'anima'.

Natura della fede; esempi di fede tratti dall'antico testamento.

OR la fede è una sussistenza delle cose che si sperano, ed una dimostrazione delle cose che non si veggono ; ? Parsiocchà por cose fu randute testi;

2 Perciocchè per essa fu renduta testi-

monianza agli antichi.

3 Per fede intendiamo che i secoli sono |

stati composti per la parola di Dio"; si che le cose che si veggono non sono state fatte di cose apparenti.

4 Per fede Abele offerse a Dio sacrificipiù eccellente che Caino ; per la qualfu testimoniato ch' egli cra giusto, redendo Iddio testimonianza delle sue offete; e per essa, dopo esser morto, parla

ançora

5 Per fede Enoc fu trasportato, per non veder la morte, e non fu trovato; perciocchè Iddio l'avea trasportato; conciossichè, avanti ch'egli fosse trasportato, i di lui testimoniato ch'egli era piaciuto s Dio.

6 Ora, senza fede è impossibile di piscergli; perciocchè colui che si accosta a Dio deve credere ch' egli è, e ch' egli è premiatore a coloro che lo ricercano.

7 Per fede Noe, ammonito per oracolo delle cose che non si vedevano ancora avendo temuto, fabbricò, per la salvazione della sua famiglia, l'arca, per la quale egli condannò il mondo, e fu fatto erele della giustizia ch' è secondo la fede.

8 Per fede Abrahamo, essendo chiamato, ubbidi, per andarsene al luogo ch'edi avea da ricevere in credità aa; e parti, non

sapendo dove si andasse.

9 Per fede Abrahamo dimorò nel paese della promessa, come in paese strano della promessa, come in paese strano della stessa promessa.

10 Perciocché egli aspettava la città che ha i fondamenti, e il cui architetto e fab-

pricatore è Iddio™.

11 Per fede ancora Sara stessa, essendo sterile, ricevette forza da concepir seme, e partori fuor d'età; perciocchè reputo fedele colui che avea fatta la promessa d'

12 Perciò ancora da uno, e quello già ammortato, son nati discendenti, in moltitudine come le stelle del cielo, e come la rena innumerabile che è lungo il lito del mare.

13 In fede son morti tutti costoro, non avendo ricevute le cose promesse; ma avendole vedute di lontano, e credutele, e salutatele"; e avendo confessato ch' erano forestieri, e pellegrini sopra la terra <sup>69</sup>.

14 Conciossiache coloro che dicono tali cose dimostrino che cercano una patria.

15 Che se pur si ricordavano di quella onde erano usciti, certo avean tempo da ritornarvi.

16 Ma ora ne desiderano una migliore, cioè, la celeste; perciò, Iddio non si vergogna di loro, d'esser chiamato lor Dio<sup>M</sup>;

Eb. 6. 4. 2 Piet. 2. 20, 21. 

\*\*Deut. 32. 35, 36. 

\*\*Luc. 12. 5. 

\*\*Gal. 3. 4. 

\*\*Fil. 1. 7. 

\*\*Mat. 12. 31, 32. Ef. 4. 30. 

\*\*Deut. 32. 35, 36. 

\*\*Luc. 12. 5. 

\*\*Gal. 3. 4. 

\*\*Fil. 1. 7. 

\*\*Mat. 5. 12. 

\*\*Eb. 12. 1. 

\*\*Eb. 9. 15. 

\*\*Ab. 2. 3, 4. 2 Piet. 3. 9. 

\*\*Rom. 1. 17. 

\*\*Piet. 2. 20, 21. 

\*\*Fat. 16. 30, 81. 

\*\*Rom. 8. 24, 25. 2 Cor. 4. 18; 5. 7. 

\*\*Gen. 1. 1, eoc. 

\*\*Gen. 4. 4. 

\*\*Gen. 5. 22, 24. 

\*\*Gen. 6. 13, ecc. 

\*\*Gen. 12. 1, 4. 

\*\*Gen. 12. 1, 4. 

\*\*Gen. 12. 1, 4. 

\*\*Gen. 12. 1, 4. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 4. 21. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*A Es. 3. 15. 

\*\*Gen. 23. 4; 47. 9. 

\*\*Gen

conciossiachè egli abbia loro preparata una città a.

17 Per fede Abrahamo, essendo provato, offerse Isacco; e colui che avea ricevute le promesse offerse il suo unigenito b.

18 Egli, dico, a cui era stato detto: In

Isacco ti sarà nominata progenie c

19 Avendo fatta ragione che Iddio era potente eziandio da suscitarlo da' mortid; onde ancora per similitudine lo ricoverò.

20 Per fede Isacco benedisse Giacobbe

ed Kan, intorno a cose future.

21 Per fede Giacobbe, morendo, benedisse ciascuno de' figliuoli di Giuseppe; e adorò, appoggiato sopra la sommità del suo bastone?

22 Per fede Giuseppe, trapassando, fece menzione dell' uscita de' figliuoli d' Israele, e diede ordine intorno alle sue

23 Per fede Mosè, essendo nato, fu nascosto da suo padre e da sua madre, lo spazio di tre mesi; perciocchè vedevano il fanciullo bello; e non temettero il comandamento del re.

24 Per fede Mosé, essendo divenuto grande, rifiutò d'esser chiamato figliuolo

della figliuola di Faraone i

25 Eleggendo innanzi d'essere afflitto col popol di Dio, che d'aver per un breve tempo godimento di peccato:

26 Avendo reputato il vituperio di Cristo ricchezza maggiore de tesori di Egitto; percioechè egli riguardava alla rimunerazione.

27 Per fede lasciò l'Egitto m, non avendo temuta l' iza del re; perciocchè egli stette costante, come veggendo l'invisi-

bile.

28 Per fede fece la pasqua, e lo spruzzamento del sangue; acciocchè colui che distruggeva i primogeniti non toccasse gli Ebrein.

29 Per fede passarono il Mar rosso, come per l'asciutto; il che tentando fare gli

Egizi, furono abiasati °.

30 Per fede caddero le mura di Gerico, essendo state circuite per sette giorni<sup>p</sup>.

31 Per fede Raab, la meretrice, avendo accolte le spie in pace, non peri con gii increduli<sup>q</sup>.

32 E che dirò io di più! conciossiachè il tempo sia per venirmi meno, se im-Barac', e di Sanson', e di Ieste', e di Davide', e di Samuelez, e de' proseti. prendo di raccontar di Gedeone

33 I quali per fede vinsero regni, opera-

rono giustizia, ottennero promesse y, turarono le gole de' leoni :

34 Spensero la forza del fuoco aa, scamparono i tagli delle spade, guarirono d' infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga i campi degli stranieri.

35 Le donne ricoverarono per risurrezione i lor mortib; ed altri furon fatti morire di battiture, non avendo accettata la liberazione, acciocchè ottenessero una migliore risurrezione.

36 Altri ancora provarono schemi e flagelli; od anche legami e prigione co.

37 Furon lapidati dd, furon segati, furon tentati; morirono uccisi con la spada, andarono attorno in pelli di pecore e di capre; bisognosi, afflitti, maltrattati;

38 (De' quali non era degno il mondo;) erranti in deserti, e monti, e spelonche, e

nelle grotte della terra.

39 E pur tutti costoro, avendo avuta testimonianza per la fede, non ottennero

la promessa.

40 Avendo Iddio provveduto qualche cosa di meglio per noi, acciocchè non pervenissero al compimento senza noi.

Perseveranza in mezzo alle prove ad esempio di Cristo.

12 PERCIO, ancor noi, avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio, e il peccato che è atto a darci impaccio, corriamo con perseveranza il palio propostoci#.

2 Riguardando a Gesù, capo, e compitor della fede: il quale, per la letizia che gli era posta innanzi, sofferse la croce, avendo sprezzato il vituperio 99; e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio \*\*.

3 Perciocche, fate ragione a colui che sostenne una tal contradizione de' peccatori contro a sè ": acciocchè, venendo meno nell' animo, non siate sopraflatti.

4 Voi non avete ancora contrastato fino al sangue, combattendo contro al peccato; 5 E avete dimenticata l'esortazione, che vi parla come a figliuoli : Figliuol mio, non far poca stima del castigamento del Signore, e non perdere animo, quando tu sei da lui ripreso'

6 Perciocchè il Signore castiga chi egli ama, e flagella ogni figliuolo ch' egli gradisce mm.

7 Se voi sostenete il castigamento, Iddio si presenta a voi come a figliuoli ""; perciocchè, quale è il figliuolo, che il padre non castighi?

Fil. 3. 20. Eb. 13. 14. Gen. 22. 1, ecc. Giac. 2. 21. Gen. 21. 12. Rom. 4. 17, ecc. Gen. 27. 27, ecc. Gen. 47. 31; 48. 5—20. Gen. 50. 24, 25. Es. 13. 19. Es. 2. 3. Es. 2. 10, 11. Sai. 84. 10. Es. 10. 28, 29; 12. 37. Es. 12. 21, ecc. Es. 14. 22—20. Gios. 6. 20. Gios. 2. 1, ecc.; 6. 22, 23. Giac. 2. 25. Giud. 6. 11. Giud. 4. 6. Giud. 13. 24. Giud. 11. 1—12. 7. Sam. 16. 1, 18; 17. 45. Sam. 1. 20; 12. 20. Sam. 7. 11, ecc. Giud. 14. 5, 6. 1 Sam. 17. 84, 85. Dan. 6. 22. Dan. 3. 25. In 1 Re 17. 23. Com. Gen. 39. 20. Ger. 20. 2; 37. 15. As 2 Cron. 24. 20, 21. Sam. 3. 25. Giov. 15. 30. Fil. 3. 13, 14. Sam. Giac. 1. 12. Sam. Prov. 13. 24. Fil. 8. 18, 14.

8 Che se siete senza castigamento, del qual tutti hanno avuta la parte loro, voi siete dunque bastardi, e non figliuoli.

9 ()ltre a ciò, ben abbiamo avuti per castigatori i padri della nostra carne, e pur li abbiam riveriti; non ci sottoporremo noi molto più al Padre degli spiriti, e viveremo?

10 Concinesiaché quelli, per pochi giorni, come parea loro, ci castigaesero; ma questo ci castiga per util nostro, accioechè siamo partecipi della sua santità ".

11 Or ogni castigamento par bene per l'ora presente non esser d'allegrezza anzi di tristizia; ma poi rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per esso esercitati.

#### Esortazione a santità; precetti varii.

12 Perciò, ridirizzate le mani rimesse, e

le ginocchia disciolte.

13 E fate diritti sentieri a' piedi vostri; acciocché ciò che è zoppo non si smarrisca dalla via, anzi più tosto sia risanato.

14 Procacciate pace con tutti c, e la santificazione, senza la quale niuno vedrà il

15 Prendendo guardia che niuno scada dalla grazia di Dio; che radice alchha d'amaritudine, germogliando in su, non vi turbid; e che per essa molti non sieno infetti:

16 Che niuno sia fornicatore, o profano, come Esaù, il quale, per una vivanda, vendette la sua ragione di primo-

genitura.

17 Conciossiache voi sappiate che anche poi appresso, volendo eredar la benedizione, fu riprovato; perciocchè non trovò luogo di pentimento, benchè richiedesse quella con lagrime.

18 Imperocehè voi non siete venuti al monte che si toccava con la manos; e al fueco acceso, ed al turbo, e alla caligine,

e alla tempesta; 19 E al suon della tromba, e alla voce delle parole, la quale coloro che l' udirono richiesero che non fosse loro più parlato A

20 Perciocche non potevano portare ciò che era ordinato; che se pure una bestia toccasse il monte, fosse lapidata o saettata '.

21 E (tanto era spaventevole ciò che appariva,) Mosè disse: Io son tutto spaventato e tremante.

Sion, e alla Gerusalemme celeste, che e la città dell' Iddio vivente; e alle migliaia degli angeli;

23 All' universal raunanza, e alla chiesa de' primogeniti" scritti ne' cielio; e a Du. giudice di tutti; e agli spiriti de' giusi

compluti?;

24 E a Gesù mediatore del nuovo patto?: e al sangue dello spargimento", che ponunzia cose migliori che quello di Abeki

25 Guardate che non rifiutiate colui che parla; perciocchè, se quelli non iscamparono, avendo rifiutato colui che rendeva gli oracoli sopra la terra; quanto meni scamperemo noi, se rifiutiamo colui che parla dal cielo<sup>t</sup>?

26 La cui voce allora commosse la terra: ma ora egli ha dinunziato, dicendo: Ancora una volta io commoverò, non sol la

terra, ma ancora il cielo ".

27 Or quello: Ancora una volta, significa il sovvertimento delle cose commosse, come essendo state fatte : accioc chè quelle che non si commovono dimorino ferme.

28 Perciò, ricevendo il regno che non può esser commosso, riteniamo la grazia, per la quale serviamo gratamente a Die,

con riverenza, e timore. 29 Percioeche anche l' Iddio mostro

un fuoco consumante.

13 L'AMOR fraterno dimori fra voi.
2 Non dimenticate il capitalità; perciocchè per essa alcuni albergarone gia degli angeli, senza saperlo aa

3 Ricordatevi de' prigioni bb, come essendo bor compagni di prigione; di quelli che sono afflitti come essendo ancora

voi nel corpo.

4 Il matrimonio e il letto immacolato è onorevole in tutti; ma Iddio giudicherà

i fornicatori e gli adulteri <sup>dd</sup>.

5 Sieno i costumi vostri senza avarizia, essendo contenti delle cose presenti perciocché egli stesso ha detto: Io non ti lascerò, e non ti abbandonerò.

6 Talche possiam dire in confidanza:

Il Signore è il mio aiuto; ed io non te-merò ciò che mi può far l'uomo 99.

7 Ricordatevi de' vostri conduttori, i quali vi hanno annunziata la parola di Dio; la cui fede imitate, considerando la fine della loro conversazione.

8 Gesù Oristo è lo stesso ieri, e oggi, e

in eterno \*\*.

9 Non aiate trasportati qua e là per 22 Anzi voi siete venuti al monte di varie e strane dottrine i; perciocchè egli

<sup>&</sup>quot;1-Piet. 1. 15, 16. Gal. 6. 1. Mat. 5. 9. Rom. 12. 18; 14. 19. Eb. 8. 12. Ef. 5. 8. Gen. 25. 88, eec. Es. 19. 12, eec. Deut. 4. 11, eec. Es. 20. 19. Es. 19. 18. Es. 19. 16. Gal. 4. 26. Apoc. 21. 2, 10. Gen. 4. 10. Eb. 2. 2, 3. Es. 19. 18. Ag. 2. 6. Sal. 102. 25. 26. Piet. 3. 10. Apoc. 21. 1. Deut. 4. 24. 2 Tess. 1. 8. Rom. 12. 10. Gen. 18. 3; 19. 2. Tess. 15. Sal. 27. 1. AGiov. 8. 58. Eb. 1. 12. Ef. 4. 14. 1 Giov. 4. 1:

è bene che il cuor sia stabilito per grazia, non per vivande; delle quali non han ricevuto alcun giovamento coloro che sono andati dietro ad essea.

10 Noi abbiamo un altare, del qual non hanno podestà di mangiar coloro che ser-

vono al tabernacolo.

11 Perciocche i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote dentro al santuario per lo peccato, son arsi fuori del campo.

12 Perciò ancora Gesù, acciocche santificasse il popolo per lo suo proprio san-

gue, ha sofferto fuor della porta.

13 Usciamo adunque a lui fuor del cam-

po, portando il suo vituperio<sup>d</sup>.

14 Perciocche noi non abbiam qui una città stabile, anzi ricerchiamo la futura.

15 Per lui adunque offeriamo del continuo a Dio sacrificii di lode, cioè: il frutto delle labbra confessanti il suo nome/i

16 E non dimenticate la beneficenza, e comunicazione; conclossiache per tali sacrificii si renda servigio grato a Dio.

17 Ubbidite a' vostri conduttori, e sottomettetevi loroh; conciossische essi veglino per le anime vostre, come avendone a render ragione i; acciocche facciano

questo con allegrezza, e non sospirando; perciocche quello non vi sarebbe d'alcun

18 Pregate per noi!; perciocchè noi ci confidiamo d'aver buona coscienza m, desiderando conversare onestamente in ogni

19 E vie più vi prego di far questo, acciocchè più presto io vi sia restituito.

#### Voti e saluti finali.

20 Or l' Iddio della pace, che ha tratto da' morti il Signor nostro Gesù Cristo, il gran Pastor delle pecore", per lo sangue

del patto eterno (

21 Vi renda compiuti in ogni buona opera, per far la sua volontà, facendo in voi ciò ch' è grato nel suo cospetto, per Gesù Cristo: al qual sia la gloria ne' se-coli de' secoli. Amen.

22 Ora, fratelli, comportate, vi prego, il ragionamento dell' esortazione; conciossiache io vi abbia scritto brevemente.

23 Sappiate che il fratel Timoteo è liberato, col quale, se viene tosto, vi

24 Salutate tutti i vostri conduttori, e tutti i santi. Quei d'Italia vi salutano. 25 La grazia sia con tutti voi. Amen.

## EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. GIACOMO APOSTOLO.

Soprascritta e saluti.

GIACOMO<sup>p</sup>, servitor di Dio, e del Signor Gesù Cristo, alle dodici tribù<sup>q</sup>, che son nella dispersione; salute.

Delle prove e delle tentazioni.

2 Reputate compluta allegrezza, fratelli miei, quando sarete caduti in diverse ten-

3 Sapendo che la prova della vostra

fede produ**ce paz**ienza".

4 Or abbia la pazienza un' opera compiuta; accioechè voi siate compiuti ed

intieri, non mancando di nulla.

5 Che se alcun di voi manca di sapienza, chieggala a Dio, che dona a tutti liberalmente, e non fa onta, e gli sarà do- : nata t.

6 Ma chieggala in fede", senza star punto in dubbio; perciocchè chi sta in

dubbio è simile al fiotto del mare, agitato dal vento e dimenato.

7 Imperocche, non pensi già quel tal uomo di ricever nulla dal Signore;

8 Essendo nomo doppio di cuore, instabile in tutte le sue vie.

9 Or il fratello che è in basso stato si glorii della sua altezza.

10 E il ricco, della sua bassezza; perciocchè egli trapasserà come fior d'erba

11 Imperocché, come quando è levato il sole con l'arsura, egli ha tosto seccata l'erba, e il suo fiore è caduto, e la bellezza della sua apparenza è perita; così ancora si appassera il ricco nelle sue vie.

12 Beato I uomo che sofferisce tentazione; perciocchè, essendosi renduto approvato, egli riceverà la corona della vità, la quale il Signore ha promessa a coloro che l' amano<sup>x</sup>.

13 Niuno, essendo tentato, dica: Io son

<sup>\*</sup>Rom. 14. 17. Lev. 6. 30; 16. 27. Glov. 19. 17, 18. Eb. 11. 26. Eb. 11. 10, e rif. 1 Piet. 2. 5. Rom. 12. 18. 1 Tess. 5. 12, 18. 1 Tim. 5. 17. Exec. 3. 17, ecc, Rom. 15. 30. Fat. 23. 1. Glov. 10. 11, 14. 1 Tim. 6. 12. Mat. 18. 55. Fat. 15. 18. Gal. 1. 19; 2. 9. Huda, ver. 1. Fat. 26. 7. Mat. 5. 11, 12. 1 Piet. 4. 13—16. Rom. 5. 3. Mat. 7. 7. Hov. 16. 23. 1 Giov. 5. 14, 15. Mar. 11. 22—24. Sal. 103. 15. 1 Piet. 1. 24. Apoc. 2. 10. 11 Piet. 2. 5.

\*\* Fat. 23. 1. Giuda, ver. 1. Giov. 16. 28. 1 Giov. 5. 14, 15.

tentato da Dio; conciossiachè Iddio non possa esser tentato di mali, e altresi non tenti alcuno.

14 Ma ciascumo è tentato, essendo attratto e adescato dalla propria concupi-

15 Poi appresso, la concupiscenza, avendo conceputo, partorisce il peccato; e il peccato, essendo compiuto, genera la

16 Non errate, fratelli miei diletti:

17 Ogni buona donazione, ed ogni dono perfetto, è da alto, discendendo dal Padre de lumi, appo il quale non vi è mutamento, nè obbombrazione di rivolgimento.

18 Egli ci ha di sua volontà generati per la parola della verità d, acciocchè siamo in certo modo le primizie delle sue

creature.

Del mettere in pratica la parola di Dio.

19 Perciò, fratelli miei diletti, sia ogni uomo pronto all' udire, tardo al parlare", lento all' ira.

20 Perciocchè l' ira dell' uomo non met-

te in opera la giustizia di Dio.

21 Perciò, deposta ogni lordura, e feccia di malizia, ricevete con mansuetudine la parola innestata in voi, la quale può salvar le anime vostre\*

22 E siate facitori della parola, e non

solo uditori; ingannando voi stessi.

23 Perciocché, se alcuno è uditor della parola, e non facitore, egli è simile ad un uomo che considera la sua nația faccia in uno specchio.

24 Imperocchè, dopo ch' egli si è mirato, egli se ne va, e subito ha dimenti-

cato quale egli fosse.

25 Ma chi avrà riguardato bene addentro nella legge perfetta, che è la legge della libertà, e sarà perseverato; esso, non essendo uditore dimentichevole, ma facitor dell' opera, sarà beato nel suo operare.

26 Se alcuno pare esser religioso fra voi, e non tiene a freno la sua lingua<sup>m</sup>, anzi seduce il cuor suo; la religion di quel tale

27 La religione pura ed immacolata, appo Iddio e Padre, è questa: visitar gli orfani, e le vedove, nelle loro afflizioni"; e conservarsi puro dal mondo.

Del non aver riguardo alla qualità delle persone.

2 FRATELLI miei, non abbiate la fede voi non date loro della gloria di Gesà Cristo, Signor pro fate loro and

nostro, con riguardi alle qualità delle persone o

2 Perciocche, se nella voetra raunanza entra un uomo con l'anel d'oro, in restimento splendido; e v' entra parimente un povero, in vestimento sozzo;

3 E voi riguardate a colui che porta il vestimento splendido, e gli dite: Tu, sicu qui onorevolmente; e al povero dite: Tu, stattene quivi in piè, o siedi qui sotto allo scannello de' miei piedi;

4 Non avete voi fatta differenza in ve stessi! e non siete voi divenuti giudici d

malvagi pensieri?

5 Ascoltate, fratelli miei diletti: not ha Iddio eletti i poveri del mondo<sup>p</sup>, pr esser ricchi in fede, ed eredi dell' eredia che egli ha promessa a coloro che l'amanogi

6 Ma voi avete disonorato il povero'. I ricchi non son eglino quelli che vi tiraneggiano"! non son eglino quelli che T

traggono alle corti!

7 Non son eglino quelli che bestemmiano il buon nome, del quale voi siett nominati?

8 Se in vero voi adempiete la legge real: secondo la scrittura: Ama il tuo prossima come te stesso; fate bene :

9 Ma, se avete riguardo alla qualità della persone, voi commettete peccato, essendo dalla legge convinti, come trasgressori.

10 Perciocche, chiunque avrà osservata tutta la legge, e avrà fallito in un 👀

capo, è colpevole di tutti"

11 Conciossiache colui che ha detto: Non commettere adulterio; abbia anat detto: Non uccidere"; che se tu non commetti adulterio, ma uccidi, tu sei divenuto trasgressor della legge.

12 Così parlate, e così operate, come avendo da esser giudicati per la legge della libertà.

13 Perciocchè il giudicio senza misericordia sarà contro a colui che non avra usata misericordia; e misericordia si gloria contro a giudicio.

Inutilità della fede senza le opere.

14 Che utilità vi è, fratelli miei, se alcuno dice d'aver fede, e non ha opere" può la fede salvarlo?

15 Che se un fratello, o sorella, son nudi e bisognosi del nudrimento cotidiano;

16 E alcun di voi dice loro: Andate vene in pace, scaldatevi, e satollatevi; e voi non date loro i bisogni del corpo? qui

<sup>20. 13, 14. &</sup>quot; that. 1, 20. 1 92. 1 Giov. 8. 18, 19.

17 Così ancora la fede a parte, se non

ha le opere, è per sè stessa morta.

18 Anzi alcuno dirà: Tu hai la fede, ed io ho le opere ; mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io ti mostrerò la fede mia per le mie opere.

19 Tu credi che Iddio è un solo ; ben fai ; i demoni lo credono anch' essi, e tremano ...

20 Ora, o uomo vano, vuoi tu conoscere che la fede senza le opere è morta?

21 Non fu Abrahamo, nostro padre giustificato per le opere, avendo offerto il suo figliuolo Isacco sopra l'altare b?

22 Tu vedi che la fede operava insieme con le opere d'esso, e che per le opere la

fede fu compiuta<sup>o</sup>.

23 E fu adempiuta la scrittura, che dice: Ed Abrahamo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustiziad; ed egli fu chiamato: Amico di Dio

24 Voi vedete adunque che l' uomo è giustificato per le opere, e non per la fede

solamente.

25 Simigliantemente ancora non fu Raab, la meretrice, giustificata per le o-pere, avendo accolti i messi, e mandatili via per un altro cammino/?

26 Conciossiachè, siccome il corpo senza spirito è morto, così ancora la fede senza

le opere sia morta.

Della moderazione nell' uso della parola,

3 FRATELLI miei, non siate molti maestrig; sapendo che noi ne riceveremo maggior condannazione.

2 Conciossiache tutti falliamo in molte cose<sup>h</sup>; se alcuno non fallisce nel parlare<sup>i</sup>, esso è uomo compiuto, e può tenere a freno eziandio tutto il corpo.

3 Ecco, noi mettiamo i freni nelle bocche de' cavalli, acciocchè ci ubbidiscano, e facciamo volgere tutto il corpo loro.

4 Ecco ancora le navi, benché sieno cotanto grandi, e che sieno sospinte da fieri venti, son volte con un piccolissimo timone, dovunque il movimento di colui che le governa vuole.

5 Cost ancora la lingua è un piccol membro, e si vanta di gran cose. Ecco,

un piccol fuoco quante legne incende! 6 La lingua altresi è un fuoco, il mondo dell' iniquità; così dentro alle nostre membra è posta la lingua, la qual contamina tutto il corpo<sup>m</sup>, e inflamma la ruota della generazione umana, ed è infiammata dalla geenna.

7 Conciossiache ogni generazione di fle-re, e d'uccelli, e di rettili, e d'animali marini, si domi, e sia stata domata per la

natura umana.

8 Ma niun uomo può domar la lingua: ella è un male che non si può rattenere; è piena di mortifero veleno

9 Per essa benediciamo Iddio e Padre; e per essa malediciamo gli\_uomini, che

son fatti alla simiglianza di Dio.

10 D' una medesima bocca procede benedizione e maledizione. Non bisogna, fratelli miei, che queste cose si facciano in questa maniera.

11 La fonte sgorga ella da una mede-sima buca il dolce e l'amaro?

12 Può, fratelli miei, un fico fare ulive, o una vite fichi? così niuna fonte può gettare acqua salsa, e dolce.

#### La sapienza che discende da allo.

13 Chi è savio e saputo, fra voi? mostri, per la buona conversazione, le sue opere,

con mansuetudine di sapienza.

14 Ma, se voi avete nel cuor vostro invidia amara e contenzione, non vi gioriate contro alla verità, e non mentite contro ad essa.

15 Questa non è la sapienza che discende da alto<sup>2</sup>; anzi è terrena, animale,

diabolica

16 Perciocchè, dov' è invidia, e contenzione, ivi è turbamento, ed opera mal-

vagia <sup>q</sup>.

pace.

17 Ma la sapienza che è da alto prima è pura, poi pacifica, moderata, arren-devole, piena di misericordia, e di frutti buoni; senza parzialità, e senza ipocrisia. 18 Or il frutto della giustizia sì semina in pace a coloro che si adoperano alla

Del resistere alle passioni.

4 ONDE vengon le guerre, e le contese fra voi! non è egli da questo, cioè dalle vostre voluttà, che guerreggiano nelle vostre membra ?

2 Voi bramate, e non avete; voi uceidete, e procacciate a gara, e non potete ottenere; voi combattețe e guerreggiate, non avete; perciocchè non domandate

3 Voi domandate, e non ricevete; perciocohè domandate male, per ispender

ne' vostri piaceri".

4 Adulteri ed adultere, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro a Dio<sup>2</sup>? colui adunque che vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio.

5 Pensato voi che la scrittura dica in vano: Lo spirito che abita in voi appetiece ad invidia 93

6 Ma egli dà vie maggior grazia; pervio

<sup>\*</sup>Mat. 8. 29. Mar. 1. 24. Fat. 19. 15. Gen. 22. 9—12. Kb. 11. 17. Is. 41. 8. Gios. 2. 1, ecc. Eb. 11. 31. Mat. 23. 8. Prov. 20. 9. 1 Giov. 1. 8. Prov. 16. 27. Mat. 15. 18, 19. Sal. 140. 3. Gen. 1. 26. Giac. 1. 17. 1 Cor. 2. 6. 7. Rom. 13. 9. Mat. 5. 9. Rom. 7. 23. Gal. 8. 17. 1 Giov. 3. 22; 5. 14. Giov. 15. 19. 1 Giov. 2. 15. Gen. 6. 5; 8. 21. Prov. 16. 5; 8. 21. Prov. 2070 979

dice: Iddio resiste a' superbi, e dà grazia

agli umili •

7 Sottomettetevi adunque a Dio, contrastate al Diavolo, ed egli fuggirà da **70i** .

8 Appressatevi a Dio, ed egli si appresserà a voi e: nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate i cuori vostria, o doppi d'animo.

9 Siate afflitti, e fate cordoglio, e piangete"; sia il vostro riso convertito in duolo, e l'allegrezza in tristizia. 10 Umiliatevi nel cospetto del Signore,

ed egli v' innalzerà.

11 Non parlate gli uni contro agli altri, fratelli; chi parla contro al fratello, e giudica il suo fratello, parla contro alla legge, e giudica la legge; ora, se tu condanni la legge, tu non sei facitor della

legge, ma giudice.
12 V'è un solo Legislatore, il qual può salvare, e perdere ; ma tu, chi sei, che tu condanni altrui!

#### Incerteena del giorno di domani,

13 Or su, voi che dite: Oggi, o domani, andremo in tal città, ed ivi dimoreremo un anno, e mercateremo, e guadagneremom.

14 Che non sapete ciò che sarà domani; perciocche, qual' è la vita vostra! conciossiache ella sia un vapore, che apparisce per un poco di tempo, e poi sva-nisce :

15 Invece di dire: Se place al Signore? e se siamo in vita, noi farem questo o

quello.

16 E pure ora voi vi vantate nelle vostre

vane glorie; ogni tal vanto è cattivo. 17 Vi è adunque peccato a colui che sa fare il bene, e non lo fa?.

#### Condanna dei ricchi oppressori.

5 OR su al presente, ricchi, piangete, urlando per le miserie vostre, che sopraggiungono.

2 Le vostre ricchezze son marcite, e i vostri vestimenti sono stati rosi dalle

tignuole".

3 L'oro el argento vostro è arrugginito, e la lor ruggine sarà in testimonianza contro a voi, e divorera le vostre carni, a guisa di fuoco; voi avete fatto un tesoro per gli ultimi giorni.

4 Ecco, il premio degli operai che hanno mietuti i vostri campi, del quale sono stati frodati da voi, grida ; e le grida di | coloro che hanno mietuto sono entrau nelle orecchie del Signor degli eserciti.

5 Voi siete vivuti sopra la terra in delizie e morbidezze; voi avete pascut i cuori vostri, come in giorno di solure convito".

6 Voi avete condannato, voi avete ucris

il giusto"; egli non vi resiste.

Esortazione alla pasienza. Il giuramento, la preghiera, la conversione dei peccateri.

7 Ora dunque, fratelli, siate pazienti inc alla venuta del Signore; ecco, il lavora tore aspetta il prezioso frutto della tem ton pazienza, finchè quello abbia ric-vuta la pioggia della prima e dell' ultima

stagione.

8 Siate ancor voi pazienti; raffernate i cuori vostri; perciocchè l'avvenimento del Signore è vicino \*:

9 Non sospirate gli uni contro agli alui'. fratelli; acciocche non siate giudican: ecco il giudice è alla porta.

10 Fratelli miei, prendete per esempi d'afflizione e di pazienza, i profeti, i qua hanno parlato nel Nome del Signore'.

11 Ecco, noi predichiamo beati color che hanno sofferto<sup>aa</sup>; voi avete udita la pezienza di Giobbe<sup>bb</sup>, e avete veduto il inc del Signore conciossiache il Signore sia grandemente pietoso e misericordio

12 Ora, innanzi ad ogni coga, frateli miei, non giurate nè per lo cielo, nè pe la terra; ne fote alcun altro ginramento; anzi sia il vostro sì, sì, il no, no es; acciec-

chè non cadiate in giudicio.

18 Evvi alcun di voi afflitto? ori; evvial-

cuno, d'animo lieto! salmeggi#

14 E tleuno di voi infermo? chiami di anziani della chiesa, ed orino essi sopra lui, ungendolo d' olio, nel nome del Signore 49.

15 E l'orazione della fede salverà il malato, e il Signore lo rileverà; e s'egli ha commessi de' peccati, gli saranno rime-

gi hh.

16 Confessate i falli gli uni agli altri, e orate gli uni per gli altri, acciocche siate sanati; molto può l'orazione del giuso, fatta con efficacia 4.

17 Elia era nomo sottoposto a medesime passioni come noi, e pur per orazione richiese che non piovesse, e non piovve sopra la terra lo spazio di tre anni e sei mesi <sup>u</sup>.

18 E di nuovo egli pregò, e il cielo de

<sup>\*</sup>Sal. 138, 6. Luc. 1. 52, 1 Piet. 5. 5. Ef. 4. 27; 6. 11. 1 Piet. 5. 9. 2 Cron. 15. 2. d 1 Giov. 3. 8. Mat. 5. 4. f Luc. 18. 14. 1 Piet. 5. 6. Ef. 4. 31. Luc. 6. 37. Rom. 2. 1. Mat. 10. 28. Rom. 14. 4, 13. Prov. 27. 1. Luc. 12. 18, ecc. Giob. 7. 7. 1 Giov. 2. 17. Eb. 6. 3. Giov. 9. 41; 15. 22. Rom. 2. 17, 18, 23. Luc. 6. 24. 1 Tim. 6. 9. Mat. 6. 30. Rom. 2. 5. Lev. 19. 13. Deut. 24. 15; Mal. 3. 5. Luc. 16. 19, 25. Giac. 2. 6. Fil. 4. 5. Eb. 10. 25, 37. Giac. 4. 11. Eb. 11. 35, ecc. Sal. 94. 12. Mat. 5. 10, 11. Giob. 1. 21, 22; 2. 10. Giob. 42. 10, ecc. Sal. 103. 8. Mat. 5. 34, ecc. JEf. 5. 19. T. 6. 13; 16, 18. Mat. 9, 2. Giob. 42. 10, ecc. Gen. 20. 17. Deut. 9. 15—20. 2 He 4. 33, ecc; 20. 2, ecc. 17. 1, ecc.

della pioggia<sup>a</sup>, e la terra produsse il suo |

19 Fratelli, se alcun di voi si svia dalla verità, e alcuno lo converte:

20 Sappia colui, che chi avrà convertito un peccatore dall' error della sua via, salverà un'anima da morte, e coprirà moltitudine di peccati.

### LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. PIETRO APOSTOLO.

#### Soprascritta e saluti.

PIETRO, apostolo di Gesù Cristo, a quelli della dispersione di Ponto, di Galazia, di Cappadocia, d' Asia, e di Bitinia; che abitano in que' luoghi come forestieri:

2 Eletti, secondo la preordinazion di Dio Padred, in santificazione di Spirito, ad ubbidienza, e ad esser cospersi col sangue di Gesù Cristo; grazia e pace vi sia molti-

plicata.

#### Azioni di grazia per la speranza della salute.

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, secondo la sua gran misericordia, ci ha rigenerati. in isperanza viva, per la risurrezione di Gesù Cristo da morti<sup>g</sup>: 4 All' eredità incorruttibile, ed imma-

colata, e che non può scadere, conservata

ne' cieli per noi.
5 I quali siamo, nella virta di Dio, per la fede, guardati per la salute presta ad essere rivelata nell'ultimo tempo.

6 In che voi gioite, essendo al presente un poco, se così bisogna contristati in

varie tentazioni?.

7 Acciocche la prova della fede vostra, molto più preziosa dell' oro che perisce, e pure è provato per lo fuoco, sia trovata a lode, ed onore, e gloria, nell'apparizione di Gesti Cristo<sup>m</sup>

8 Il quale, benche non l'abbiate veduto, voi amate; nel quale credendo, benche ora nol veggiate, voi gioite d'un' alle-grezza ineffabile e gloriosa"; 9 Ottenendo il fine della fede vostra: la

salute delle anime.

10 Della qual salute cercarono, e investigarono i profeti, che profetizzarono del-

la grazia che è pervenuta a voi<sup>o</sup>.

11 Investigando quando, e in qual tempo, lo Spirito di Cristo ch' era in loro<sup>p</sup>, ranza fosse in Dio.

testimoniando innanzi le sofferenze che avverrebbero a Cristo, e le glorie che poi appresso seguirebbero, significasse quella

dovere apparire.

12 A' quali fu rivelato, che non a se stessi, ma a noi, ministravano quelle cose, le quali ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per lo Spirito Santo, mandato dal cielo; nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro.

#### Esortazione a santità.

13 Perciò, avendo i lombi della vostra mente cinti, stando sobri, sperate perfettamente nella grazia che vi sarà con-ferita nell'apparizione di Gesà Cristo;

14 Come figliuoli di ubbidienza, non conformandovi alle concupiscenze del tempo

passato, mentre eravate in ignoranza.

15 Anzi, siccome colui che vi ha chiamati è santo, voi altresì siate santi in tutta la vostra conversazione.

16 Conciossiache egli sia scritto: Siate

santi, perciocchè io sono santo<sup>x</sup>.

17 E se chiamate Padre colui il quale, senza aver riguardo alla qualità delle persone, giudica secondo l'opera di ciascuno; conversate in timore, tutto il tempo della vostra peregrinazione"; 18 Sapendo che non con cose corrutti-

bili", argento od oro, siete stati riscattati dalla vana conversazione vostra, insegnata.

di mano in mano da' padri;

19 Ma col prezioso sangue di Cristo, come dell' agnello senza difetto, nè macchia as;

20 Ben preordinato avanti la fondazione

del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi bb; 21 I quali per lui credete in Dio, che l' ha suscitato da' morti, e gli ha data gloria c; acciocchè la vostra fede e spe-

<sup>&</sup>quot;1 Re 18. 42, 45. Prov. 10. 12. 1 Piet. 4. 8. Fat. 2. 5, 9, 10. Giac. 1. 1. Rom. 8. 29, ecc. 2 Cor. 1. 3. Ef. 1. 8. Giov. 3. 8, 5. 1 Cor. 15. 20. 2 Tiu. 4. 8. Giov. 19. 29, 29. Mat. 5. 12. Giac. 1. 2. 1 Piet. 5. 10. 1 Piet. 4. 12, 13. Rom. 2. 7, 10. Giov. 29. 29. 2 Cor. 5. 7. Eb. 11. 1, 27. Mat. 13. 17. 2 Piet. 1. 21. Luc. 24. 27, e rif. Dan. 9. 24; 12. 9, 13. Eb. 11. 13; 39, 40. Dan. 12. 5, 6. Ef. 3. 19. Ef. 6. 14. Luc. 21. 34. 1 Piet. 4. 7. Rom. 12. 2 Lev. 11. 44. 2 Cor. 7. 1. Lor. 6. 20. Es. 12. 5. Giov. 1. 29, 26. Lev. 14. 4. Mat. 28. 18. Fil. 2. 9. Eb. 2. 2 1 Piet. 3. 22.

22 Avendo voi purificate le anime vostre", per l'ubbidienza alla verità, per lo Spirito, a fraterna carità non finta, portate amore intenso gli uni agli altri di puro cuore.

23 Essendo rigenerati , non di seme corruttibile, ma incorruttibile, per la parola

di Dio viva e permanente in eterno.

24 Perciocche ogni carne è come erba,
ed ogni gloria d'uomo come fior d'erba; l'erba è tosto seccata, e il suo fiore è tosto

25 Ma la parola del Signore dimora in cterno; e questa è la parola che vi è stata evangelizzata.

2 DEPOSTA adunque ogni malizia, ed ogni frode, e le ipocrisie, ed invidie, ed ogni maldicensa/;

2 Come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola, acciocche per

ceso cresciate.

3 Se pure avete gustato che il Signore

è buono :

4 Al quale accostandovi, come alla pietra viva, riprovata dagli uomini, ma appo Iddio eletta, preziosa;

5 Ancora voi, come pietre vive, siete edificati", per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offerire sacrificii spirituali, accettevoli a Dio per Gesù Cristo".

6 Per la qual cosa ancora è contenuto nella scritturaº: Ecco, io pongo in Sion la pietra del capo del cantone, eletta, preziosa; e chi crederà in essa non sarà punto

svergognato.

7 À voi adunque, che credete, ella è quella cosa preziosa; ma a' disubbidienti è, come è detto: La pietra, che gli edificatori han riprovata, è divenuta il capo del cantone, e pietra d'incappo, e sasso

d'intoppo?.
8 I quali s'intoppano nella parola, essendo disubbidienti; a che ancora sono stati posti.

9 Ma voi siete la generazione eletta; il real sacerdozio, la gente santa, il popolo d'acquisto; acciocche predichiate le virtu di colui che vi ha dalle tenebre chiamati alla sua maravigliosa luce.

10 I quali già non eravate popolo, ma ora siete popolo di Dio"; a' quali già non era stata fatta misericordia, ma ora vi è

stata fatta misericordia.

Buona condotta da tenerei di fronte al pagani; sottomissione alle autorità.

veniticci e foresticri, vi asteniate dalle carnali concupiscenze, le quali guerreg-giano contro all' anima .

12 Avendo una conversazione onesta in i Gentili; acciocchè, là dove sparlano di voi come di malfattori, glorifichino Idda, nel giorno della visitazione, per le roste buone opere, che avranno vedute...

13 Siate adunque soggetti ad ogni podestà creata dagli uomini, per l'amordii Signora: al re come al sovrano...

Signore: al re, come al sovrano;

Li E ai governatori, come a permo mandate da lui, in vendetta de' malfatori, e in lode di quelli che fanno bene.

15 Perciocchè tale è la volontà di Dic

che facendo bene, turiate la bocca all'i-

gnoranza degli uomini stolti".

16 Come liberi, ma non avendo la libera per coverta di malizia"; anzi, come serv di Dio.

17 Onorate tutti, amate la fratellanz temete Iddio, rendete onore al rez.

#### Doveri dei servi cristiani

18 Servi, siate con ogni timore sogne:
a' vostri signori sa; non solo a' buoni,: moderati; ma a' ritrosi ancora.

19 Perciocche questo è cosa grata x alcuno, per la coscienza di Dio, sofferisci molestie, patendo ingiustamente ...

20 Imperocchè, qual gloria è egli, «, peccando ed essendo puniti, voi il si ferite co i ma se facendo bene, e pur patendo, voi il sofferite, ciò è cosa grata appo Iddio.

21 Conciossiachè a questo siate statichie matidia persionalià Cristo ha patiti

chiamati dd; perciocche Cristo ha patito anch' egli per noi, lasciandoci un esem

pio, acciocchè voi seguitiate le sue pedate".
22 Il qual non fece alcun peccato, nè fe trovata frode alcuna nella sua bocca".

23 Il quale, oltraggiato, non oltraggiava all' incontro 99; patendo, non minacciava: ma si rimetteva in man di colui che giu-

dica giustamente.

24 Il quale ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo al, in sul legno: acciocche, morti al peccato, viviamo a giustizia ; per lo cui lividore voi siete stati sanati.

25 Perciocchè voi eravate come pecore erranti<sup>n</sup>; ma ora siete stati convertiti al Pastore<sup>mm</sup>, eal Vescovo delle anime vostre.

#### Doseri delle moglie e dei mariti\_

3 PARIMENTE sieno le mogli soggette a' lor mariti ""; acciocche, se pur ve

<sup>&</sup>quot;Fat. 15. 9. 1 Giov. 8. 18. 1 Piet. 8. 8; 4. 8. Giov. 1. 10, 10, 103. 15. Is. 40. 6—8. / Ef. 4. 81. Giac. 1. 21. / Mat. 18. 8. Rom. 6. 4. Sal. 84. 8. Sal. 118. 22. Mat. 21. 42. Fat. 4. 11. Ef. 2. 19—22. Rom. 12. 1. Eb. 13. 15. 16. Is. 28. 16. Is. 8. 14. Luc. 2. 34. Es. 19. 5, 6. Apoc. 1. 6. Tit. 2. 14. Gal. 5. 16. ecc. Mat. 5. 18. 1 Piet. 3. 16. It. 2. 16. It. \*Sal. 103. 15.

\*Sal. 34. 8.

\*Is. 28. 16.

\*Is. 8. 14.

\*Os. 1. 9. 10; 2. 23. Rom. 9. 25.

\*Mat. 22. 21. Rom. 13. 1.

\*Mat. 22. 21. Rom. 13. 1.

\*Mat. 5. 10, ecc.

\*I Piet. 3. 14; 4. 14, 15.

\*Mat. 7. 39.

\*Sal. 103. 15.

\*Rom. 8. 12—14.

\*Gal. 5. 18

\*Mat. 5. 10, ecc.

\*I Piet. 3. 14; 4. 14, 15.

\*Mat. 5. 10, ecc.

\*Sal. 118. zz.

\*Tit. 2. 8.

\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*I Piet. 3. 14; 4. 14, 15.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 10, ecc.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 16.

\*\*Mat. 5. 16.

\*\*Sal. 118. zz.

\*\*Tit. 2. 8.

\*\*Mat. 5. 16.

\*\*

: sono alcuni che non ubbidiscano alla rola, sieno, per la conversazione delle ogli, guadagnati senza parola ";

Avendo considerata la vostra casta

nversazione, che è in timore.

Delle quali l'ornamento sia, non esteriore dell'intrecciatura de' capelli, di fregi d'oro, o di vestiti di robe

Ma l' uomo occulto del cuore, nell' inprrotta purità dello spirito benigno e acifico; il quale è di gran prezzo nel ospetto di Dio.

5 Perciocche in questa maniera ancora ià si adornavano le sante donne, che peravano in Dio, essendo soggette a' lor

nariti.

6 Siccome Sara ubbidi ad Abrahamo, hiamandolo signore<sup>c</sup>; della quale voi iete figliuole, facendo bene, e non te-

<u>nendo alcuno spavento.</u>

7 Voi mariti, fate il simigliante<sup>d</sup>, abiando con loro discretamente; portando more al vaso femminile, come al più lebole; come essendo voi ancora coeredi della grazia della vita; acciocchè le vostre prazioni non sieno interrotte.

#### Carità fraterna; pazienza nell' afflizione, ad esempio di Cristo.

8 E in somma, siate tutti concordi, compassionevoli, fratellevoli, pietosi, benevo-

glienti °

9 Non rendendo mal per male, od oltraggio per oltraggio; anzi, in contrario, benedicendo; sapendo che a questo siete stati chiamati, acciocche erediate la benedizione.

10 Perciocche, chi vuole amar la vita, e veder buoni giorni, rattenga la sua bocca dal male; e le sue labbra, che non pro-

feriscano frode.

11 Ritraggasi dal male, e faccia il bene;

cerchi la pace, e la procacci.

12 Perciocche gli occhi del Signore son sopra i giusti, e le sue oreochie sono in tente alla loro orazione; ma il volto del Signore è contro a quelli che fanno male.

13 E chi sarà colui che vi faccia male,

se voi seguite il bene 12

14 Ma, se pure ancora patite per giustizia, beati voi?; or non temiate del timor loro, e non vi conturbate.

15 Anzi santificate il Signore Iddio ne cuori vostri; e siate sempre presti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza ch' è in voi, con mansuetudine, e timore.

16 Avendo buona coscienza; acciocchè, 9 Siate volonterosi albergatori gli uni là dove sparlano di voi come di malfat- degli altri<sup>co</sup>, senza mormorii <sup>dd</sup>. 16 Avendo buona coscienza; acciocchè,

tori, sieno svergognati coloro che calunniano la vostra buona conversazione in Cristo'

17 Perciocchè, meglio è che, se pur tale è la volontà di Dio, patiate facendo bene,

anzi che facendo male.

18 Conciossiachè Cristo ancora abbia sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gl' ingiusti°, acciocche ci adducesse a Dio: essendo mortificato in carne, ma vivincato per lo Spirito.

19 Nel quale ancora andò già, e predicò agli spiriti che sono in carcere

20 I quali già furon ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava a' giorni di Noè, mentre si apparecchiava l' arca"; nella quale poche anime, cioè otto, furon salvate per mezzo l'acqua.

21 Alla qual figura corrispondendo il battesimo (non il nettamento delle brutture della carne, ma la domanda di buona coscienza appo Iddio), ora salva ancora noi, per la risurrezione di Gesù Cristo.

22 Il quale, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio , essendogli sottoposti

angeli, e podestà, e potenze.

4 POI dunque che Cristo ha sofferto per noi in carne, ancor voi armatevi del medesimo pensiero, che chi ha sofferto in carne, ha cessato dal peccato; 2 Per vivere il tempo che resta in carne,

non più alle concupiscenze degli uomini.

ma alla volontà di Dio .

3 Perciocchè il tempo passato della vita ci dev'esser bastato per avere operata la volontà de' Gentili, essendo camminati in lascivie, cupidità, ebbrezze, conviti, pevimenti, e nefande idolatrie

4 Laonde ora essi stupiscono, come di cosa strana, che voi non concorrete ad una medesima strabocchevol dissoluzione;

e *ne* bestemmiano.

5 I quali renderanno ragione a colui che è presto a giudicare i vivi ed i morti".

6 Conciossiachè per questo sia stato predicato l' evangelo ancora a' morti, acciocchè fossero giudicati in carne<sup>x</sup>, secondo gli uomini; ma vivessero in ispirito, secondo Iddio.

7 Or la fine d'ogni cosa è vicina; siate adunque temperati, e vigilanti alle ora-

zioni .

8 Avendo, innanzi ad ogni cosa, la carità intensa gli uni inverso gli altri di perciocche la carità coprirà moltitudine di peccatibb.

<sup>1</sup> Cor. 7. 16. 1 Tim. 2. 6

/ Mat. 5. 39. 1 Cor. 4. 12, 13.

Rom. 8. 28. 11 Piet. 2. 19, e rif. Glov. 1.

G d Ef. 5. 25, ecc. Rom. 12. 10. Ef. 4. 32. Giac. 1. 26. Rom. 12. 18. Eb. 12. 14. 11. Piet. 2. 12, e rif. 1 Piet. 2. 21, ecc. Rom. 8. 34. Rom. 6. 2. Gal. 5. 24. Fat. 17. 31. Rom. 14. 10, 12. Giac. 5. 9. Col. 3. 14. Giac. 5. 20. Rom. 12. 13. Rom. 8. 84. Rom. 14. 16 Fat. 17. 31. Rom. 14. 16 S. 14. Giac. 5. 20.

10 Becondo che ciascuno ha ricevuto i alcun dono, amministratelo gli uni agli altri, come buoni dispensatori della diver-

sa grazia di Dioa.

11 Se alcuno parla, parli come gli oracoli di Dio; se alcuno ministra, faccialo come per lo potere che Iddio fornisce ; acciocchè in ogni cosa sia glorificato Iddio per Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e l' imperio, ne' secoli de' secoli. Amen.

12 Diletti, non vi smarrite, come se vi avvenisse cosa strana, d'esser messi al cimento; il che si fa per provarvi

13 Anzi, in quanto partecipate le sof-ferenze di Cristo, rallegratevi ; acciocche ancora nell' apparizione della sua gloria

voi vi rallegriate giubilando.

14 Se siete vituperati per lo nome di Cristo, heati roi ; conciossiachè le Spirito di gloria e di Dio, riposi sopra voi; ben è egli, quant' è a loro, bestemmiato; ma, quant' è a voi, è glorificato.

15 Perciocche, niun di voi patisca come micidiale, o ladro, o malfattore, o curante le cose che non gli appartengono.

16 Ma, se patisce come cristiano, non si vergogni; anzi glorifichi Iddio in questà parte.

17 Perciocche, egli è il tempo che il giudicio cominci dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all' svangelo di Diot

18 E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore. ?
19 Perciò quelli ancora, che patiscono

seconde la volontà di Dio, raccomandingli le anime loro , come al fedele Creatore, con far bene.

Doveri degli enziani, o dei giovani; umiltà s vigilanza.

5 10 esorto gli anziani d' infra voi, io che sono anziano con loro, e testimonio delle sofferenze di Cristo, ed insieme ancora partecipe della gloria che dev' esser manifestata m:

2 Che voi pasciate la greggia di Dio" siete in Cristo Gesù. Amen.

che è fra voi, avendone la cura, non isierzatamente, ma volontariamente; non per disonesta cupidità del guadagno, ma d animo franco.

dith, ma essendo gli esempi della gra-

4 E quando sarà apparito il sommo Pastore, voi otterrete la corona della gloria" che non si appassa.

5 Parimente voi giovani, siate soggii a' più vecchi; e sottomettetevi tutti gi uni agli altri; siate adorni d' umilia, perciocche Iddio resiste a' superbi, e di grazia agli umili.
6 Umiliatevi adunque sotto alla potenti

mano di Dio, acciocchè egli v' innalz. quando sarà il tempo; 7 Gettando sopra lui tutta la vostra alecitudine; percioechè egli ha cura di vei ".

8 Siate sobri; vegliate"; perciocche vostro avversario, il Diavolo, a giusa leon ruggente, va attorno", cercando ca

egli possa divorare.

9 Al quale resistete, essendo fermi nels fede; sapendo che le medesime sofferen. si compiono nella vostra fratellanza, che per lo mondo.

#### Voti e valuti finali.

10 Or l' Iddio di ogni grazia, il quie vi ha chiamati alla sua eterna glorizio Cristo Gesù, dopo che avrete sofierto pe peco tempo da; esso vi renda compiuti, rafferni, vi fortifichi, vi fondi di.

11 A lui sia la gloria, e l' impero ne' secoli de' secoli. Amen.

'12 Per Silvano de, che vi è fedel fratello come io giudico, io vi ho scritto brevemente: escortandovi e protestandovi che

mente; esortandovi, e protestandovi che la vera grazia di Dio è questa nella qualvoi siete.

13 La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, e Marco, mio figlia olo 44, vi salu-

tano.

14 Salutatevi gli uni gli altri col bacio della carità. Pace sia a voi tutti, che

Mat. 25. 21. Rom. 12. 6-6. 1 Piet. 1. 7. Rom. 8. 17. Col. 1. 24. 2 Tim. 2. 19. Giac. 1. 2, 12. Mat. 5. 10, 11. /1 Piet. 2, 20. Fat. 5. 41. Luc. 23. 31. Sal. 31. 2 Tim. 1. 12. Fat. 1, 8. Rom. 8, 17, 18. Giov. 21. 15—17. Fat. 20. 28. Tit. 1. 7 Mat. 20. 25, 26. 1 Tim. 4. 12. Tit. 2. 7. 2 Tim. 4. 8. Giac. 1. 12. Rom. 12. 12. Giac. 4. 6. Sal. 37. 5; 55. 22. Mat. 6. 25, écc. Fil. 4. 6. Luc. 21. 34—86. Giob. 1. 7; 21. Luc. 22. 31. Rom. 6. 11. Giac. 4. 7. 2 Tim. 8. 12. 44 Fat. 12. 12, 25.

## LA SECONDA EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. PIETRO APOSTOLO.

#### Soprascritta e saluti.

1 SIMON PIETRO, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuta fede di pari prezzo che noi, nella giustizia dell' Iddio e Salvator nos-

tro, Gesù Cristo;
2 Grazia e pace vi sia moltiplicata nella conoscenza di Dio, e di Gesù, nostro Si-

gnore.

Esortazione a praticar le virtù cristiane.

3 Siccome la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose, che appartengono alla vita e alla pietà, per la conoscenza di colui che ci ha chiamati per gloria e per virtù;

4 Per le quali ci son donate le preziose e grandissime promesse<sup>b</sup>; acciocchè per esse voi siate fatti partecipi della natura divina, essendo fuggiti dalla corruzione in concupiscenza, che è nel

mondo;

5 Voi ancora simigliantemente, recando a questo stesso ogni studio, sopraggiungete alla fede vostra la virtù, e alla virtù la conoscenza;

6 E alla conoscenza la continenza, e alla continenza la sofferenza, e alla sofferenza

la pietà;

7 E alla pietà l'amor fraterno, e al-l'amor fraterno la carità.

8 Perciocchè, se queste cose sono, e abbondano in voi, non vi renderanno oziosi, nè sterili de nella conoscenza del Signor nostro Gesti Cristo.

9 Conciossiachè colui appo chi queste cose non sono, sia cieco, ammiccando con gli occhi, avendo dimenticato il purga-mento de suoi vecchi peccati.

10 Perciò, fratelli, vie più studiatevi di render ferma la vostra vocazione ed elezione; perciocchè, facendo queste cose, non v' intopperete giammai.

11 Imperocchè così vi sarà copiosamente porta l'entrata all'eterno regno del Si-

gnor nostro Gesù Cristo.

12 Perciò io non trascurerò di rammemorarvi del continuo queste cose; ben-che siate già intendenti, e confermati nella presente verità.

13 Or io stimo esser cosa ragionevole, che, mentre io sono in questo tabernacolo,

lo vi risvegli per ricordo;

14 Sapendo che fra poco il mio tabernacolo ha da essere posto giù; siccome ancora il Signor nostro Gesù Cristo me *l* ha dichiarator.

15 Ma io mi studierò che ancora, dopo la mia partita, abbiate il modo di rammemorarvi frequentemente queste cose.

16 Conciossiachè non vi abbiamo data a conoscer la potenza e l'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole artificiosamente composte; ma essendo stati spettatori della maestà q, 6880 y

17 Perciocchè egli ricevette da Dio Padre onore e gloria, essendogli recata una cotal voce dalla magnifica gloria: Questi è il mio diletto Figliuolo, nel quale io ho preso il mio complacimento.

18 E noi udimmo questa voce recata dal cielo, essendo con lui nel monte santo.

19 Noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di attendere, come ad una lampana rilucente in un luogo scuro', finché schiarisca il giorno, e che la stella mattutina m sorga ne' cuori vostri.

20 Sapendo questo imprima, che alcuna profezia della scrittura non è di partico-

lare interpretazione.

21 Perciocchè la profezia non fu già recata per volonta umana; ma i santi uomini di Dio hanno parlato, essendo sospinti dallo Spirito Santo<sup>n</sup>.

#### I falsi dottori.

2 OR vi furono ancora de' falsi profeti fra il popolo, come altresì vi saranno fra voi de' falsi dottori", i quali sottintro-durranno eresie di perdizione, e rinne-gheranno il Signore che li ha comperati, traendosi addosso subita perdizione.

2 E molti seguiteranno le lor lascivie; per li quali la via della verità sarà be-

stemmiata.

3 E per avarizia faranno mercatanzia di voi con parole finte<sup>p</sup>; sopra i quali già da lungo tempo il giudicio non tarda, e la perdizione loro non dorme q.

<sup>&</sup>lt;sup>h</sup> 2 Cor. 7. 1. <sup>c</sup> Gal. <sup>h</sup> Mat. 17. 1, 2. 18. <sup>e</sup> 2 Sam. 23. 2. 1 Giov. 2. 9, 11. /1 Giov. 2. 21.
Sal. 119, 105. Giov. 5, 85.
1, 11. Mat. 24, 11. Fat. 20. F d Giov. 15. 2. 4 Giov. 17. S. <sup>c</sup> Gal. 6. 10. Mat. 17. 5, e rif. 2 Tim. 3. 16. 1 Piet. 1. 11. Giov. 21. 18, 19. Apoc. 2. 28; 22. 16. P Deut. 82, 35. 1 Tim. 4. 1, eec., e rif. <sup>p</sup> Rom. 16. 18. 985

4 Perciocchè, se Iddio non ha risparmiati gli angeli che hanno peccato; anzi, avendoli abissati, li ha messi in catene di caligine, per esser guardati al gittdicio .

5 E non risparmiò il mondo antico; ma salvò Noè, predicator di giustizia, sol com otto persone, avendo addotto il diluvio

sopra il mondo degli empi b;

6 E condannò a sovversione le città di Sodoma, e di Gomorra°, avendole ridotte in cenere, e poste per esempio a coloro che per l'avvenire viverebbero empiamente;

7 E scampò il giusto Lot di travagliato per la lussuriosa conversazione degli scei-

lerati;

8 (Conciossiache quel giusto, abitando fra loro, per ciò ch' egli vedeva, ed udiva, tormentava ogni di l' anima sus giusta per le scellerate loro opere;)

9 Il Signore sa trarre di tentazione i pii , e riserbar gli empi ad esser puniti nel

giorno del giudicio.

10 Massimamente coloro che vanno dietro alla carne, in concupiacenza d'immondizia; e che aprezzano le signorie: che sono audaci, di lor senno, e non hanno orrore di dir male delle dignità

11 Là dove gli angeli, benchè sieno maggiori di forza e di potenza, non danno contro ad esse appo il Signore giudicio di

maldicenza.

12 Ma costoro, come animali senza ragione, andando dietro all' impeto della natura, nati ad esser presi, ed a perire bestemmiando nelle cose che ignorano, periranno del tutto nella lor corruzione. ricevendo il pagamento dell' iniquità.

13 Essi, che reputano tutto il lor piacere consistere nelle delizie alla giornata; che son macchie, e vituperii, godendo de' loro inganni, mentre mangiano con voi ne'

vostri conviti

14 Avendo gli occhi pieni d' adulterio, e che non restano giammai di peccare; adescando le anime instabili; avendo il cuore esercitato ad avarizia, figliuoli di maledizione.

15 I quali, lasciata la diritta strada, st sono sviati, seguitando la via di Balaam, figliuolo di Bosor, il quale amò il salario

d'iniquità A

16 Ma egli ebbe la riprensione della sua prevaricazione; un'asina mutola, avendo parlato in voce umana, represse la follia del profeta.

17 Questi son fonti senz' acqua, nuvole sospinte dal turbo , a quali è riserbata la

caligine delle tenebre.

18 Perciocché, parlando cose vane sopra

modo gonfie, adescano per concupiscente della carne, e per lascivie, coloro che erano un poco fuggiti da quelli che conversano in errore.

19 Promettendo loro libertà, là de eglino stessi son servi della corrunor. conciossiaché ancora, se altri è vinto d

alcuno, divenga suo servo.

20 Perciocche, quelli che son fuzzii dalle contaminazioni del mondo, pe la conoscenza del Signore e Salvator Gen Cristo, se di nuovo essendo in quele avviluppati, sono vinti, l'ultima con dizione è loro peggiore della primiera".

21 Imperocche meglio era per loro non aver conosciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta rivolgersi indica dal santo comandamento che era los stato dato".

22 Ma egli è avvenuto loro ciò che a dice per vero proverbio: Il cane è tornati al suo vomito°, e la porca lavata è tornute a voltolarsi nel fango.

#### L'avvenimento del Signore.

DILETTI, questa è già la secondi epistola che io vi scrivo; nell' una nell'altra delle quali io desto con ricorde la vostra sincera mente.

2 Acciocche vi ricordiate delle pare dette innanzi da' santi profeti, e del a mandamento di noi apostoli, che è di

Signore e Salvatore stesso.

3 Sapendo questo imprima, che neg ultimi giorni verranno degli schemiton che cammineranno secondo le lor propie

concupiscenze;
4 E dirano: Dov' è la promessa de suo avvenimento? conciossiache, da 🗠 i padri si sono addormentati, tutte 🌬 🕬 perseverino in un medesimo stato, fin da

principio della creazione q.

5 Perciocchè essi ignorano questo rolontariamente, che per la parola di Da ab antico, i cieli furono fatti"; e la terra ancora, consistente fuor dell'acqua, eper mezzo l'acqua.

6 Per le quali cose il mondo di allora

diluviato per l'acqua, perì.

7 Ma i cieli e la terra del tempo presente, per la medesima parola, son nposti; essendo riserbati al fuoco, nel giorno del giudicio, e della perdizione degli uomini empi.

8 Or quest' unica cosa non vi sia celata diletti, che appo il Signore un giorno! come mille anni, e mille anni come <sup>110</sup>

giomo".

9 11 Signore non ritarda" l'adempinent della sua promessa, come alcuni reputano

Giuda, ver. 6. Gen. 7. 1, 7, 23. Gen. 19. 24, 25. Gen. 19. 16. Sal. 34. 17. 12. 1 Cor. 10. 18. Giuda, ver. 4, 7, 8, 10, 16. 1 Cor. 11. 20, 21. Num. 22. 5—7. Giuda. ver. 12, 13. Giov. 8. 34. Rom. 6. 16. Mat. 12, 45. Eb. 6. 4, ecc.; 10. 26, 27. Luc. 12. 48. Giov. 15. 22. Prov. 26. 11. 1 Tim. 4. 1, e rif. Luc. 12. 45, 46. Gen. 1.6, 9. 7. 11, 21—23. Mat. 25. 41. 2 Tess. 1. 8. Sal. 90. 4. Ab. 2. 8. Eb. 10. 37.

ardanza; anzi è paziente inverso noi, non olendo che alcuni periscano<sup>a</sup>, ma che utti vengano a penitenza.

10 Ora il giorno del Signore verrà come in ladro di notte<sup>b</sup>; e in quello i cieli passeranno rapidamente, e gli elementi livampati si dissolveranno ; e la tera, e le opere che sono in essa, saranno

11 Poi dunque che tutte queste cose hanno da dissolversi, quali convienvi essere in sante conversazioni, ed opere di

12 Aspettando, e affrettandovi all' avvenimento del giorno di Diod, per lo quale i cieli infocati si dissolveranno, e

gli elementi infiammati si struggeranno. 13 Ora, secondo la promessa d'esso, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, ne' quali giustizia abita".

14 Perciò, diletti, aspettando queste ed in sempiterno. Amen.

cose, studiatevi che da lui siate trovati immacolati e irreprensibili, in pace .

15 E reputate per salute la pazienza del Signor nostro; siccome ancora il nostro caro fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, vi ha scritto.

16 Come ancora egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi punti ne' quali vi sono alcune cose malagevoli ad intendere, le quali gli uomini male ammaestrati ed instabili torcono, come ancora le altre scritture, alla lor propria perdizione.

17 Voi adunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, guardatevi che, trasportati insieme per l'errore degli scellerati<sup>4</sup>, non iscadiate dalla propria fermezza.

18 Anzi crescete nella grazia, e conoscenza del Signore e Salvator nostro Gesù Cristo. A lui sia la gloria, ed ora,

# LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI

# S. GIOVANNI APOSTOLO.

La Parola della vita manifestata in carne.

1 QUELLO che era dal principio", quel-lo che abbiamo udito, quello che ab-biam veduto con gli occhi nostri, quello che abbiam contemplato", e che le nostre mani han toccato della Parola della vita; 2 (E la vita è stata manifestata", e noi l'abbiam veduta, e ne rendiam testimo-nianza e vi annunziamo la vita eterna, la QUELLO che era dal principio<sup>m</sup>, quel-

nianza, e vi annunziamo la vita eterna, la quale era appo il Padre, e ci è stata manifestata;)

3 Quello, dico, che abbiam veduto ed udito, noi ve l'amunziamo"; acciocchè ancora voi abbiate comunione con noi, e che la nostra comunione sia col Padre, e col suo Figliuol (lesù Cristo!

4 E vi scriviamo queste cose, acciocchè la vostra allegrezza sia compiuta.

Iddio è luce; chi non cammina nella luce non è in comunione con lui.

5 Or questo è l'annunzio che abbiamo udito da lui, e il qual vi annunziamo: che Iddio è luce, e che non vi sono in lui tenebre alcune.

6 Se noi diciamo che abbiamo comunione con lui, e camminiamo nelle tenebre, noi

7 Ma, se camminiamo nella luce siccome egli è nella luce, abbiamo comunione egli e noi insieme; e il sangue di Gesù Cristo, suo Figliuolo, ci purga di ogni peccato".

Confessione dei peccati e perdono in Oristo.

8 Se noi diciamo che non v' è peccato in noi<sup>2</sup>, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi.

9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, per rimetterci i peccati, e purgarci d' ogni iniquità.

10 Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi.

2 FIGLIOLETTI miei, io vi scrivo queste cose, acciocche non pecchiate; e se pure alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato appo il Padre, cioè Gesù Cristo giusto;

2 Ed esso è il purgamento de' peccati nostri; e non solo de' nostri, ma ancora di quelli di tutto il mondo aa.

L' osservanna dei comandamenti, l' amor fra-terno, il distacco dal mondo.

mentiamo, e non procediamo in verità"; | 3 E per questo conosciamo che noi l'ab-

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup> Mat. 24. 35. 1 Tess. S. 13; 5. 23. Giov. 1. 4; 11. 2. 12. 2 Cor. 6

biamo conosciuto, se osserviamo i suoi | comandamenti.

4 Chi dice: Io l' ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiar-

do", e la verità non è nel tale.

5 Ma chi osserva la sua parola, l'amor di
Dio è veramente compiuto nel tale; per questo conosciamo che noi siamo in lui.

6 Chi dice di dimorare in lui°, deve, come egli camminò, camminare egli ancora si-

migliantemente 4.

7 Fratelli, io non vi scrivo un nuovo comandamento; anzi il comandamento vecchio, il quale aveste dal principio; il comandamento vecchio è la parola che voi udiste dal principio

8 Ma pure ancora, io vi scrivo un co-mandamento nuovo'; il che è vero in lui, ed in voi; perciocchè le tenebre passano, e già risplende la vera luce.

9 Chi dice d'esser nella luce, e odia il suo fratello, è nelle tenebre fino ad ora.

10 Chi ama il suo fratello, dimora nella

luce, e non vi è intoppo in lui.

11 Ma chi odia il suo fratello, è nelle tenebre, e cammina nelle tenebre, e non sa ove egli si vada; perciocchè le tenebre gli hanno accecati gli occhi.

12 Figlioletti, io vi scrivo, perciocchè vi son rimessi i peccati per lo nome d'esso.

13 Padri, io vi scrivo, perciocchè avete conosciuto quello che è dal principio. Giovani, io vi scrivo, perciocchè avete

vinto il maligno.

14 Fanciulli, io vi scrivo, perciocche avete conosciuto il Padre. Padri, io vi ho scritto, perciocchè avete conosciuto quello che è dal principio. Giovani, io vi ho scritto, perciocchè siete forti<sup>m</sup>, e la parola di Dio dimora in voi, e avete vinto il maligno.

15 Non amate il mondo, nè le cose che son nel mondo; se alcuno ama il mondo,

l'amor del Padre non è in lui."

16 Perciocchè tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, e la concupiscenza degli occhi<sup>o</sup>, e la superbia della vita<sup>p</sup>, non è dal Padre, ma è dal mondo.

17 E il mondo e la sua concupiscenza, passa via<sup>q</sup>; ma chi fa la volontà di Dio

dimora in eterno.

#### Gli anticristi.

18 Fanciulli, egli è l'ultimo tempo; e come avete inteso che l'anticristo verrà. fino ad ora vi son molti anticristi; onde noi conosciamo ch'egli è l'ultimo tempo. I trasgressione della legge.

19 Sono usciti d'infra noi, ma non ent de' nostri; perciocchè, se fossero stati de nostri, sarebber rimasti con noi!; I

ciocchè non tutti sono de' nostri.

20 Ma, quant' è a voi, voi avete l'azione dal Santo, e conoscete ogni cost

21 Ciò ch' io vi ho scritto, non è penh

non sappiate la verità; anzi, perciente la sapete, e perciocche niuna menzo...
dalla verità.

22 Chi è il mendace, se non colui u nega che Gesù è il Cristo? esso è l'2 ticristo, il qual nega il Padre, e il fi gliuolo\*.

23 Chiunque nega il Figliuolo, nè anci ha il Padre, chi confessa il Figliuolo, i ancora il Padre.

24 Quant' è a voi dunque, dimori in 🕅 ciò che avete udito dal principio; e s che avete udito dal principio dimora voi, ancora voi dimorerete nel Figliuo. e nel Padre aa.

25 E questa è la promessa, ch' egli ci l

fatta, cioè: la vita eterna 66.

26 Io vi ho scritte queste cose intorno

coloro che vi seducono.

27 Ma, quant è a voi, l'unzione a avete ricevutadalui dimora in voi a, en 1 avete bisogno che alcuno v' insegnidi; 🕮 come la stessa unzione v' insegna or cosa, ed essa è verace, e non è menzo dimorate in esso, come quella vi ha 12 segnato.

28 Ora dunque, figlioletti, dimorate I lui, acciocche, quando egli sarà apparica abbiam confidanza, e non siamo confid per la sua presenza, nel suo avrac-

29 Se voi sapete ch'egli è giusto, sp piate che chiunque opera la giustina : nato da lui//.

#### I Aoli di Dio.

3 VEDETE quai carita di mandi figliuoli Padre, che noi siam chiamati figliuoli VEDETE qual carità ci ha data di Dio<sup>99</sup>; perciò non ci conosce il mondiperciocche non ha conosciuto lui<sup>M</sup>.

2 Diletti, ora siamo figliuoli di Dio ", m.: 

si purifica, com' esso è puro oo.

4 Chiunque fa il peccato fa ancora i trasgressione della legge; e il peccato di

Giov. 15. 4. 5.

A 1 Cor. 18. 2. 2 Piet. 10.

Eccl. 4. 8; 5. ll.

Cor. 10. 25. 21. b Giov. 14. 21. 1 Giov. 4. 11—13.
ov. 18. 84. Giov. 8. 12. Ef. 5. 8.
F. 6. 10. Mat. 6. 24. <sup>2</sup> 1 Giov. 1. 6—8. Ef. 6. 10.
2 Tess. 2. 3, ecc.
1 Giov. 4. 8. Lev. 19. 18. J Giov. 18. 84. Lev. 19. 18.

Fat. 10. 48.

Giac. 4. 16.

Giac. 4. 16.

Giov. 14. 26: 16. 13.

Giov. 14. 23.

Giov. 14. 26: 16. 13.

Giov. 14. 23.

Giov. 17. 8.

Ver. 20. e rif.

Giov. 8. 7. 10.

Figure 19. 10.

Figure 19. 18.

Giov. 14. 26: 16. 13.

Figure 19. 19.

Figure 19.

Fig Fat. 10. 43. P Giac. 4, 16. "1 Cor. 11, 19. Giov. 14, 23. Mat. 24. 5, 24. Giov. 15. 23. 1 Giov. 1 ## Ger. 31. 33, 34. # 1 Giov. 5
## Rom. 8. 15. Gal. 3. 26. # Rom. 8.
## 1 Cor. 18. 12. # 1 Giov. 4. 17. 2 Rom. 8.15

5 E voi sapete ch' egli è apparito, acciocche togliesse via i nostri peccatia; e peccato alcuno non è in lui b.

6 Chiunque dimora in lui non pecca; chiunque pecca non l'ha veduto, e non

l' ha conosciuto 6.

7 Figlioletti, nessun vi seduca: chi opera la giustizia è giusto, siccome esso è

giusto.d.

8 Chiunque fa il peccato, è dal Diavolo ; conciossiachè il Diavolo pecchi dal principio; per questo è apparito il Figliuol di Dio, acciocché disfaccia le opere del Diavolo∕.

9 Chiunque è nato da Dio, non fa peccato<sup>g</sup>; perclocchè il seme d'esso dimora in lui ; e non può peccare, perciocchè è

nato da Dio.

10 Per questo son manifesti i figliuoli di Dio, e i figliuoli del Diavolo; chiunque non opera la giustizia, e chi non ama il suo fratello, non è da Dio'.

11 Perciocché questo è l'annunzio, che voi avete udito dal principio!: che noi a-

miamo gli uni gli altri m.

12 E non facciamo come Caino, il quale era dal maligno, e uccise il suo fratello<sup>n</sup>; e per qual cagione l'uccise egli? perciocchè le opere sue erano malvage, e quelle del suo fratello giuste.

13 Non vi maravigliate, fratelli miei, se

il mondo vi odiaº

14 Noi, perciocche amiamo i fratelli, sappiamo che siamo stati trasportati dalla morte alla vita; chi non ama il fratello dimora nella morte<sup>p</sup>

15 Chiunque odia il suo fratello, è micidiale<sup>q</sup>; e voi sapete che alcun micidiale non ha la vita eterna dimorante in se

16 In questo noi abbiam conosciuto l' amor di Dio4: ch' esso ha posta l' anima sua per noi; ancora noi dobbiam porre le anime per i fratelli.

17 Ora, se alcuno ha de' beni del mondo, e vede il suo fratello aver bisogno<sup>t</sup>, e gli chiude le sue viscere, come dimora l'amor

di Dio in lui"?

18 Figlioletti miei, non amiamo di parola, nè della lingua; ma d'opera, e in verità"

19 E in questo conosciamo che noi siam della verità, e accerteremo i cuori nostri nel suo cospetto.

20 Perciocchè, se il cuor nostro ci condanna, Iddio è pur maggiore del cuor nostro, e conosce ogni cosa

21 Diletti, se il cuor nostro non ci con- l'altri qq.

danna, noi abbiam confidanza appo Iddio<sup>y</sup>.

22 E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui"; perciocche osserviamo i suoi comandamenti, e facciamo le cose che gli son grate.
23 E questo è il suo comandamento : che

crediamo al nome del suo Figliuol Gesù Cristo aa, e ci amiamo gli uni gli altri, siccome egli ne ha dato il comandamento bb.

24 E chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui, ed egli in esso<sup>∞</sup>; e per questo conosciamo ch' egli dimora in noi, cioè: dallo Spirito che egli ci ha donato dd.

#### I falsi dottori.

4 DILETTI, non crediate ad ogni spirito e, ma provate gli spiriti, se son da Dio#; conciossiachè molti falsi profeti sieno usciti fuori nel mondo.

2 Per questo si conosce lo Spirito di Dio: ogni spirito, che confessa Gesù

Cristo venuto in carne, è da Dio 99.

3 E ogni spirito, che non confessa Gesù Cristo venuto in carne, non è da Dio hh; e quello è lo spirito d'anticristo, il quale voi avete udito dover venire; ed ora egli è già nel mondo.

4 Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti"; perciocché maggiore è colui ch' è

in voi, che quello che è nel mondo.

5 Essi sono dal mondo; e perciò, quello che parlano è del mondo; e il mondo li ascolta".

6 Noi siamo da Dio; chi conosce Iddio ci ascolta; chi non è da Dio non ci ascolta mm; da questo conosciamo lo spirito della verità, e lo spirito dell' errore.

Dio è carità. Dobbiamo amare Iddio e i nostri fratelli.

7 Diletti, amiamoci gli uni gli altri; perciocche la carità è da Dio; e chiunque ama è nato da Dio, e conosce Iddio na

8 Chi non ama non ha conosciuto Iddio;

conciossiachè Iddio sia carità.

9 In questo si è manifestata la carità di Dio inverso noi : che Iddio ha mandato il suo Unigenito nel mondo, acciocchè per lui viviamo∞

10 In questo è la carità: non che noi abbiamo amato Iddio, ma ch'egli ha amati noi pp, e ha mandato il suo Figliuolo, per esser purgamento de' nostri peccati.

11 Diletti, se Iddio ci ha così amati, ancor noi ci dobbiamo amar gli uni gli

<sup>\*</sup>Is. 53. 5, 6, 11. Giov. 1. 29. \*2 Cor. 5. 21. Eb. 4. 15. \*1 Giov. 2. 4; 4. 8. \*R

\*Giov. 8. 44. / Gen. 3. 15. Eb. 2. 14. \*1 Giov. 5. 18. \*1 Piet. 1. 23. \*1 Giov. 2. 2

\*1 Giov. 2. 7. \*\*\* Giov. 13. 34; 15. 12. \*\*\* Gen. 4. 4, 8. Eb. 11. 4. \*\* Giov. 2. 2

\*2 Tim. 3. 12. \*\*\* 1 Giov. 2. 9, ecc. \*\*\* Mat. 5. 21, 22. \*\*\* Apoc. 21. 8. \*\* Giov. 3. 3

\*\* Deut. 15. 7. Luc. 3. 11. \*\*\* 1 Giov. 4. 20. \*\*\* Rom. 12. 9. 1 Piet. 1. 22. \*\*\* 1

\*\* Eb. 10. 32. \*\* Sal. 145. 18, 19. Giov. 15. 7; 16. 23, 24. Giac. 5. 16. \*\*\* Giov. 6. 29. \*\*\* Giov. 14. 23. \*\*\* Rom. 8. 9. \*\*\* Mat. 24. 4. 5. \*\*\* 1 Tess. 5. 21. Apoc. 2. 2. \*\*\* 1 Giov. 2. 18, 22. \*\*\* 1 Giov. 5. 4. \*\*\* Giov. 15. 19. \*\*\*\* Giov. 8. 47. \*\*\*\* 1 Giov. 6. 20. \*\*\* Giov. 2. 18, 22. \*\*\* 1 Giov. 5. 4. \*\*\* Giov. 15. 19. \*\*\*\* Giov. 8. 47. \*\*\*\* 1 Giov. 6. 20. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Rom. 5. 8. \*\*\*\* Giov. 15. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Giov. 3. 16. \*\*\* Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13. \*\*\* Giov. 3. 16. # Glor

12 Niuno vide giammai Iddio<sup>a</sup>; se noi | ct amiamo gli uni gli altri, Iddio dimora in noi, e la sua carità è compiuta in noi.

13 Per questo conosciamo che dimoriamo in lui, ed egli in noi: perciocchè egli ci ha donato del suo Spirito.

14 E noi siamo stati spettatori, e testi-moniamo che il Padre ha mandato il Fi-

gliuolo, per essere Salvatore del mondo. 15 Chi avrà confessato che Gesti è il Figliuol di Dios, Iddio dimora in lui, ed

egli in Dio.
16 E noi abbiam conosciuta, e creduta la carità che Iddio ha inverso noi. Iddio è carità; e chi dimora nella carità, di-mora in Dio, e Iddio dimora in lui.

17 In questo è compiuta la carità inverso noi (acciocché abbiamo confidanza nel giorno del giudicio): che quale egli è, tali giamo ancor noi in questo mondo!.

18 Paura non è nella carità; anzi la compiuta carità caccia fuori la paura; conciossiachè la paura abbia pena; e chi teme non è compiuto nella carità.

19 Noi l'amiamo, perciocchè egli ci ha

amati il primo.

20 Se alcuno dice: Io amo Iddio, ed odia il suo fratello, è bugiardo, perciocchè, chi non ama il suo fratello ch' egli ha veduto, come può amare Iddio ch' egli non ha veduto?

21 E questo comandamento abbiam da lui: che chi ama Iddio, ami ancora il suo

fratello h.

#### La fede in Gesù e le sue consequenze.

OGNUNO che crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio; e chiunque ama colui che l' ha generato, ama ancora colui che è stato generato da esso.

2 Per questo conosciamo che amiamo i figliuoli di Dio, quando amiamo Iddio, e

osserviamo i suoi comandamenti.

3 Perciocchè questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravi<sup>m</sup>.

4 Conciossiaché tutto quello che è nato da Dio vinca il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, cioè, la fede nostra n

5 Chi è colui che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il Figliuolo di

6 Questi è quel che è venuto con acqua, e sangue, cioè, Gesù Cristo; non con acqua solamente, ma con sangue, e con acqua; e lo Spirito è quel che ne rende testimonianza; conciossiache lo Spirito sia la verità°.

7 Perciocche tre son quelli che testi-

moniano nel cielo: il Padre, e la Parola: lo Spirito Santo; e questi tre sono un stessa cosa.

8 Tre ancora son quelli che testimonio sopra la terra: lo Spirito, e l'acqua, cl sangue; e questi tre si riferiscono s que

l' una cosa.

9 Se noi riceviamo la testimonianz de gli uomini, la testimonianza di Dioegar maggiore; concionsiache questa sislate stimonianza di Dio, la quale egli la estimoniata del suo Figliuolo.

10 Chi crede nel Figliuol di Dio, la

quella testimonianza in sè stesso<sup>4</sup>; d non crede a Dio, lo fa bugiardo; conciossache non abbia creduto alla testimonianza, che Iddio ha testimoniata iltorno al suo Figliuolo.

11 E la testimonianza è questa: de Iddio ci ha data la vita eterna, e de questa vita è nel suo Figliuolo.

12 Chi ha il Figliuolo, ha la vita; di non ha il Figliuol di Dio, non ha lavia

13 Io ho scritte queste cose a voi de credete nel nome del Figliuol di Dio, a ciocchè sappiate che avete la vita eten: e acciocche crediate nel nome del E gliuol di Dio.

#### Efficacia della preghiera.

14 E questa è la confidanza che abit mo appo lui: che se domandiamo alui cosa secondo la sua volontà, egli ci 🖘 disce.

15 E se sappiamo che qualunque cos chieggiamo, egli ci esaudisce, noi sp piamo che abbiamo le cose che abbiar.

richieste da lui 4.

16 Se alcuno vede il suo fratello conmetter peccato che non sia a mora preghi Iddio, ed egli gli donerà la viu cioè, a quelli che peccano, ma non morte. Vi è un peccato a morte: per quello io non dico che egli preghi.

17 Ogni iniquità è peccato"; ma v e alcun peccato che non è a morte.

18 Noi sappiamo che chiunque è nato di Dio non pecca"; ma chi è nato da Din conserva sè stesso, e il maligno non lo tocca.

19 Noi sappiamo che siam da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno.

20 Ma noi sappiamo che il Figliuol d Dio è venuto, e ci ha dato intendimento acciocche conosciamo colui che è il rem e noi siamo nel vero, nel suo Figlina Gesù Cristo; questo è il vero Dio, e li vita eterna z

21 Figlioletti, guardatevi dagl' idoli:

Amen.

S. 24. 11 Gior. 1.4 Giov. 14. 15, 21. 21 P Mat. 3. 16, 17; 17. 3 10. 9. 1 Giov. 3. 24. Giov. 1. 12. Giov. 3. 24. d Rom. 10. 9. 1 Giov. 3. 22. Mat. 12. 3 Giov. 17. 3. 1 Cor. 10, 14.

#### LA SECONDA EPISTOLA DI

## S. GIOVANNI APOSTOLO.

#### Soprascritta e saluti.

1 L' ANZIANO alla signora eletta, ed ai suoi figliuoli, i quali io amo in verità; e non io solo, ma ancora tutta quelli che hanno conosciuta la verità;

2 Per la verità che dimora in noi, e sarà

con noi in eterno;

3 Grazia, misericordia, e pace, da Dio Padre, e dal Signor Gesu Cristo, Figliuol del Padre, sia con voi, in verità, e carità.

#### Amor fraisrno; i fairi dottori.

4 Io mi son grandemente rallegrato che ho trovato del tuoi figliuoli che cam-minano in verità, secondo che ne ab-biam ricevuto il comandamento dal Padre

5 Ed ora io ti prego, signora, non come scrivendoti un comandamento nuovo, rna quello che abbiamo avuto dal princi-

pio, che amiamo gli uni gli altri.

6 E questa è la carità, che camminismo
secondo i comandamenti d'esso". Quest'è salutano. Amen.

| il<br>Dt          | ne avete udito dal<br>te in quella. |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pr.               | ntrati nel mondo                    |
| rfo .             | non confessano                      |
| G                 | to in carne; un                     |
| ta                | ticristo.                           |
| 8                 | seciocchè non                       |
| pe                | re, che abbiamo                     |
| or                | pieno premio*.                      |
| or a              | , e non dimora                      |
| zię:              | non ha Iddio:                       |
| et<br>il          | a di Cristo ha e                    |
| i d               |                                     |
| 1                 | voi, e non reca                     |
| qı                | icevete in casa, e                  |
| non salutatelo".  |                                     |
| 11 Danaisanahà ab | i la politica memberima             |

11 Perciocche, chi lo saluta partecipa

le malvage opere d' esso.

12 Benchè lo avessi molte cose da scrivervi, pur non ho voluto farlo per carta, e per inchiostro; ma spero di venire a voi, e parlarvi a bocca; acciocché la voetra allegrezza sia compiuta. 13 I figliuoli della tua sorella eletta ti

#### LA TERZA EPISTOLA DI

## S. GIOVANNI APOSTOLO.

Sopraecritta e sainti—Biogio di Gaio.

1 L' ANZIANO al diletto Gaio, il quale io amo in verità.

2 Diletto, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e stii sano, siccome l' anima

tua prospera

3 Perclocche io mi son grandemente rallegisto, quando son venuti i fratelli, e hanno renduta testimonianza della tua ventà, secondo che tu cammini in verità,

4 lo non ho maggiore allegrezza di questa, d'intendere che i miei figliuoli

camminano in verità.

5 Diletto, tu fai da vero fedele, in ciò che tu operi inverso i fratelli, e inverso i forestieri.

6 I quali hanno renduta testimonianea della tua carità nel cospetto della chiesa; i quali farai bene d'accompagnar degnamente, secondo Iddio.

7 Concioesiachè si sieno dipartiti da! Gentili per lo suo nome, senza prender nulla. 8 Noi adunque dobbiamo accoglier que' tali, acciocche siamo aiutatori alla verità.

Laguanza contro a Diotrefe, Elogio di Demetrio. Saints.

9 To he scritte alla chiesa; ma Diotrefe, il qual procaccia il primato fra loro, non ci riceve.

10 Perciò, se lo vengo, ricorderò le opere ch' egli fa, cianciando di noi con males

\*1 Glov. 2. 7, 8, ' Glov. 18, 88, ' Glov. 14. 15, 21. Eb. 16, 32—35, ' / 1 Glov. 18, 88, ' Rom. 16, 17. Gal., 1, 8, 9, 991 41 Giov. 4. 1, qcc. 41 Coh 4. 15. parole; e non contento di questo, non solo egli non riceve i fratelli, ma ancora impedisce coloro che li vogliono ricevere, e li caccia fuor della chiesa.

11 Diletto, non imitare il male, ma il bene a; chi fa bene è da Dio; ma chi fa

male non ha veduto Iddio.

12 A Demetrio è renduta testimonianza da tutti, e dalla verità stessa; e ancora | Saluta gli amici ad uno ad uno.

noi ne testimoniamo, e voi sapete che la nostra testimonianza è vera.

13 Io avea molte cose da scrivere m non voglio scrivertele con inchiostro, ? con penna. 14 Ma spero di vederti tosto, e allom i

parleremo a bocca.

15 Pace sia teco; gli amici ti salutmo.

### EPISTOLA CATTOLICA DI

## S. GIUDA APOSTOLO.

#### Soprascritta e saluti.

1 GIUDA, servitore di Gesu Cristo, e fratello di Giacomo c, a' chiamati, santificati in Dio Padre, e conservati in Cristo Gestid:

2 Misericordia, pace, e carità, vi sia mol-

tiplicata.

#### Contro gli empi e i falsi dottori.

3 Diletti, conciossiache io ponga ogni studio in iscrivervi della comune salute, mi è stato necessario scrivervi, per esor-tarvi di proseguir di combattere per la fede che è stata una volta insegnata a' san-

4 Perciocchè son sottentrati certi uomini, i quali già innanzi ab antico sono stati scritti a questa condannazione, ; empi, i quali rivolgono la grazia dell' Iddio nostro a lascivia, e negano il solo Dio e Padrone, il Signor nostro Gesù Cristo.

5 Or io voglio ricordar questo a voi, che avete saputo una volta guesto: che il Signore, avendo salvato il suo popolo dal paese di Egitto, poi appresso distrusse quelli che non credettero.

6 E ha messi in guardia sotto caligine, con legami eterni, per lo giudicio del gran giorno, gli angeli che non hanno guardata la loro origine, ma hanno lasciata la lor propria stanza.

7 Come Sodoma e Gomorra, e le città d'intorno, avendo fornicato nella medesima maniera che costoro, ed essendo andate dietro ad altra carne, sono state proposte per esempio, portando la pena dell' eterno fuoco<sup>20</sup>.

8 E pur simigliantemente ancora costoro,

trasognati, contaminano la carne, espezano le signorie, e dicon male delle de gnità.

9 Là dove l'arcangelo Michele °, quandr contendendo col diavolo, disputava into no al corpo di Mosè, non ardi lanci: contro a lui sentenza di maldicenza; anc disse: Sgriditi il Signore.

10 Ma costoro dicon male di tutte k cose che ignorano; e si corrompono n tutte quelle, le quali, come gli anima senza ragione, naturalmente sanno.

11 Guai a loro! perciocchè son carminati per la via di Caino, e si son la sciati trasportare per l'inganno del premi di Balaam, e son periti per la contraire di Cara di Cara zione di Core.

12 Costoro son macchie ne' vostri pas di carità<sup>r</sup>, mentre sono a tavola *con tra* pascendo loro stessi senza riverenza: 🕮 vole senz' acqua, sospinte qua e là di venti; alberi appassati, sterili, due voliz morti, diradicati";

13 Fiere onde del mare, schiumanti le lor brutture; stelle erranti, a cui è ristibata la caligine delle tenebre in eterno.

14 Or a tali ancora profetizzo Enoca settimo da Adamo, dicendo: Ecco, il Signore è venuto con le sue sante migliaia#:

15 Per far giudicio contro a tutti, ed arguire tutti gli empi d' infra loro, di tutte le opere d'empietà, che hanno commesse; e di tutte le cose felle, che hanni proferite contro a lui gli empi peccatori

16 Costoro son mormoratori, queriminosi, camminando secondo le loro con cupiscenze"; e la lor bocca proferisce coe sopra modo gonfie, ammirando le persone per l'utilità.

<sup>\*</sup> Is. 1. 16, 17. \* 1'Giov. 2. 29; 3. 6, 9. \* L. Fil. 1. 27. 1 Tim. 6. 12. 2 Tim. 4. 7. /2 Pic. Num. 26. 64. Eb. 3. 17. /2 Piet. 2. 4. \*\* Ge 2. 10—12. \* Dan. 10. 13; 12. 1. Apoc. 12. 7. \* Num. 16. 1, ecc. \* 2 Piet. 2. 13. \*\* Mat. 15. 13. \*Luc. 6. 16. Fat. 1. 13. d Giov. 17. 11, 12, 13. Piet. 2. 1. 1 Piet. 2. 8. 1 Giov. 2. 25. Gen. 19. 24. 2 Piet. 2. 6. Es. 22. 28. 2 Piet. 2 Gen. 4. 5. Num. 22. 7.2 <sup>y</sup> 2 Piet. 2. 18. FProv. 28. 21. Giac. 2. 1, 9.

17 Ma voi, diletti, ricordatevi delle parole predette dagli apostoli del Signor nostro Gesù Cristo;

18 Come vi dicevano, che nell' ultimo tempo vi sarebbero degli schernitoria, i quali camminerebbero secondo le concupiscenze delle loro empietà.

19 Costoro son quelli che separono sè stessi, essendo sensuali, non avendo lo

Spirito.

Boortazione e dossologia finale.

20 Ma voi, diletti, edificando voi stessi sopra la vostra santissima fede c, orando per lo Spirito Santod;

21 Conservatevi nell'amor di Dio, aspettando la misericordia del Signor nostro Gesti Cristo, a vita eterna.

22 E abbiate compassione degli uni,

usando discrezione:

23 Ma salvate gli altri per ispavento, rapendoli dal fuoco; odiando eziandio la vesta macchiata dalla carne.

24 Or a colui che è potente da conservarvi senza intoppo, e farri comparir davanti alla gloria sua irreprensibili, con

giubilo:

25 A Dio sol savio , Salvator nostro, sia gloria e magnificenza; imperio, e podestà; ed ora e per tutti i secoli. Amen.

# L' APOCALISSE O LA RIVELAZIONE

## DI GESÙ CRISTO A S. GIOVANNI.

Titolo e soggetto del libro.

1 LA Rivelazione di Gesù Cristo, la quale Iddio gli ha data', per far sapere a' suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve tempo; ed egli l' ha dichiarata, avendota mandata per lo suo angelo, a Giovanni, suo servitore;

2 Il quale ha testimoniato della parola di Dio, e della testimonianza di Gesù Cristo, e di tutte le cose che egli ha ve-

dute.

3 Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e serbano le cose che in essa sono scritte; perciocchè il tempo è vicino".

Dedica alle sette chiese dell' Asia.

4 GIOVANNI, alle sette chiese, che son nell' Asia: Grazia a voi, e pace, da colui che è°, e che era<sup>p</sup>, e che ha da venire; e da sette spiriti, che son davanti al suo trono :

5 E da Gesta Cristo, il fedel testimonio, il primogenito da' morti", e il principe dei re della terra". Ad esso, che ci ha amati, e ci ha lavati de' nostri peccati"

col suo sangue;

6 E ci ha fatti re, e sacerdoti", a Dio suo Padre; sia la gloria e l' imperio, ne secoli de secoli. Amen. suo Padre; sia la gloria e l' imperio, la voce che avea parlato meco; e rivolne secoli de secoli. Amen.

7 Ecco, egli viene con le nuvole a la E in mezzo di que sette candellieri,

ogni occhio lo vedrà, eziandio quelli che l'hanno trafitto; e tutte le nazioni della terra faran cordoglio per lui. Si, Amen.

8 Io son l'Alfa, e l'Omega; il princi-pio, e la fine\*, dice il Signore Iddio, che è, e che era, e che ha da venire aa, l'Onnipotente.

Gesù appare a Giovanni in Patmo, e gli ordina di sorivere quello che vede e di mandarlo alle sette chiese.

9 Io Giovanni, che son vostro fratello, ed insieme consorte nell'afflizione bb, e nel regno, e nella sofferenza di Cristo Gesù, era nell' isola chiamata Patmo, per la parola di Dio, e per la testimonianza di Gesu Cristo.

10 Io era in ispirito ec nel giorno della Domenica della cudi dietro a me una gran voce, come d'una tromba.

11 Che diceva: Io son l'Alfa, e l'Omega; il primo, e l'ultimo e; e: Clò che tu vedi scrivilo in un libro, e mandalo alla este chiesa che scrio in Asia: ad alle sette chiese, che sono in Asia: ad Effeso, e a Smirna, e a Pergamo, e a Tiatiri, e a Sardi, e a Filadelfia, e a Laodices.

12 Ed io in quello mi rivoltal, per veder

wno, simigliante ad un figliuol d'uomoa, vestito d' una vesta lunga fino a' piedi, e cinto d' una cintura d' oro alle mammelle.

14 E il suo capo, e i suoi capelli eran candidi come lana bianca, a guisa di neve; e i suoi occhi somigliavano una fiamma di fuoco.

15 E i suoi piedi eran simili a del calcolibano, a guisa che fossero stati infocati in una fornace; e la sua voce era come il

auono di molte acque.

16 Ed egli avea nella sua man destra sette stelle; e della sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta b; e il suo sguardo eva come il sole c, quando egli risplende nella sua forza.

17 E quando io l' ebbi veduto, caddi a suoi piedi come morto. Ed egli mise la sua man destra sopra me, dicendomi: Non temere; io sono il primo, e l'ultimod:

18 E quel che vive"; e sono stato morto, ma ecco, son vivente ne' secoli de' secoli, Amen; ed ho le chiavi della morte, e dell' inferno.

19 Scrivi adunque le cose che tu hai vedute, e quelle che sono, e quelle che

saranno da ora innanzi;

20 Il misterio delle sette stelle, che tu hai vedute sopra la mia destra, e quello de' sette candellieri d'oro. Le sette stelle son gli angeli delle sette chiese, e i sette candellieri, che tu hai veduti, sono le sette chiese .

Lettere alle sette chiese dell' Asia-Prima lettera: alla chiesa di Efeso.

2 ALL' angelo della chiesa d'Efeso scrivi: Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, il qual cammina in mezzo de' sette candellieri d' oro:

2 Io conosco le opere tue<sup>4</sup>, e la tua fatica, e la tua sofferenza, e che tu non puoi porture i malvagi; ed hai provati coloro che si dicono essere apostoli, e nol sono; e li hai trovati mendaci;

3 Ed hai portato il carico, ed hai sofferenza, ed hai faticato per lo mio nome, e non ti sei stancato.

4 Ma io ho contro a te questo: che tu hai

lasciata la tua primiera carità. 5 Ricordati adunque onde tu sei scaduto, e ravvediti, e fa le primiere opere; se no, tosto verrò a te, e rimoverò il tuo candel-

liere dal suo luogo, se tu non ti ravvedi.
6 Ma tu hai questo: che tu odii le opere de' Nicolaiti, le quali odio io ancora.

7 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spi-

rito dice alle chiese: A chi vince i darò a mangiare dell' albero della via che è in mezzo del paradiso dell' Mi mio".

Beconda lettera: alla chiesa di Suira

8 E all' angelo della chiesa di Suin scrivi: Queste cose dice il primo, el'utimo; il quale è stato morto, el elenato in vita:

9 Io conosco le tue opere<sup>p</sup>, e la tus ill. zione, e la tua povertà (ma pur tu ser co<sup>q</sup>); e la bestemmia di coloro che si : cono esser Giudei, e nol sono"; anzi &

una sinagoga di Satana.

10 Non temer nulla delle cose che soffrirai; ecco, egli avverrà che il Diawa caccerà alcuni di voi in prigione, acci chè siate provati; e voi avrete trib-zione di dieci giorni; sii fedele in alla morte, ed io ti darò la corona de vita.

11 Chi ha orecchio, ascolti ciò che Spirito dice alle chiese: Chi vince no sarà punto offeso dalla morte seconda.

Terza lettera: alla chiesa di Pergono.

12 E all' angelo della chiesa di Pers mo scrivi: Queste cose dice colui che-

la spada a due tagli, acuta":

13 lo conosco le tue opere", e da abiti, cioè là dove è il seggio di Sami e pur tu ritieni il mio nome, e non la rinnegata la mia fede, a' di che fu ucco il mio fedel testimonio Antipa appo re la dove abita Satana.

14 Ma io ho alcune poche cose contra te, cioè: che tu hai quivi di quelli 🚉 tengono la dottrina di Balaam, il qui insegnò a Balac di porre intoppo davati a' figliuoli d' Israele, acciocché mangue sero delle cose sacrificate agl' idoli, fornicassero x.

15 Così hai ancora tu di quelli che ten gono la dottrina de' Nicolaiti; il che 1

odio.

16 Ravvediti; se no, tosto verrò a kel combatterò con loro con la spada de. 1

mia bocca\*.

17 Chi ha orecchio, ascolti ciò che li Spirito dice alle chiese: A chi vince darò a mangiar della manna nascosi e gli darò un calcolo bianco, e in quel calcolo un nuovo nome acritto,! qual niuno conosce, se non colui che riceve.

Quarta lettera: alla chiesa di Tiatiri.

18 E all' angelo della chiesa di Tiatin scrivi: Queste cose dice il Figliuol di Div

Pan. 7. 13; 10. 16. Ef. 6. 17. Eb. 4. 12. Fat. 26. 13.

/ Sal. 88. 29. Mal. 2. 7. Mat. 5. 14, 15. Fil. 2. 15.

Mat. 21. 41, 42. Gen. 2. 9. Apoc. 22. 2, 14. Apoc. 1. 8, e rif.

Rom. 2. 28, 29. Mat. 24. 13. Giac. 1. 12. Apoc. 3. 11.

Ver. 2. Num. 25. 1; 31. 16. Fat. 15. 29. Is. 11. 4. Apoc. 1. 16. Rom. 6: 4 ver. 11, e rif. 4 Sal. 1. 6. 1 Glov. L 1 Tim. 6. i rif. ver. 2. Apoc. 20. 14. M Apoc. 1. y Is. 11. 4. Apoc. 1. 16, e rif. Apoc. 3. 12; 19. 1 994

il quale ha gli occhi come fiamma di fuoco, e i cui piedi sono simili a calcolibano: '

19 Io conosco le tue operea, e la tua carità, e la tua fede, e il tuo ministerio, e la tua sofferenza; e che le tue opere ultime sopravanzano le primiere.

20 Ma ho contro a te alcune poche cose, cioè: che tu lasci che la donna Iezabel<sup>b</sup>, la quale si dice esser profetessa, insegni, e seduca i miei servitori, per fornicare", e mangiar de sacrificii degl' idoli.

21 Ed io le ho dato tempo da ravvedersi della sua fornicazioned; ma ella non si è

r:ivveduta.

22 Ecco, io la fo cadere in letto; e quelli che adulterano con lei, in gran tribolazione, se non si ravveggono delle opere loro;

23 E farò morir di morte i figliuoli di essa; e tutte le chiese conosceranno che io son quello che investigo le reni, ed i cuori<sup>a</sup>, e renderò a ciascun di voi secondo le vostre opere.

24 Ma a voi altri che siete in Tiatiri, che non avete questa dottrina, e non avete conosciute le profondità di Satana, come coloro parlano, io dico: Io non metterò sopra voi altro carico.

25 Tuttavolta, ciò che voi avete, ri-

tenetelo finchè io venga.

26 E a chi vince, e guarda fino al fine le opere mie, io darò podestà sopra le nazioni<sup>b</sup>;

27 Ed egli le reggerà con una verga di ferro, e saranno tritate come i vasi di terra; siccome io ancora ho ricevuto dal Padre mio;

28 E gli darò la stella mattutina?. 29 Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.

#### Quinta lettera: alla chiesa di Burdi.

3 E ALL'angelo della chiesa di Sardi scrivi: Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio, e le sette stelle: Io conosco le tue opere<sup>m</sup>; che tu hai nome di vivere, e pur sei morto".

2 Sii vigilante, e rafferma il rimanente che sta per morire; conciossiache io non abbia trovate le opere tue compiute nel

cospetto dell' Iddio mio.

3 Ricordati adunque quanto hai ricevuto ed udito; e serbalo, e ravvediti. Che se tu non vegli, io verrò sopra te, a guisa di ladro, e tu non saprai a qual ora io verrò sopra teo:

4 Ma pur hai alcune poche persone in Sardi, che non hanno contaminate le lor vesti; e quelli cammineranno meco in resti bianche, perciocchè ne son degni.

5 Chi vince sarà vestito di veste bianca? ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita"; anzi confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio, e nel cospetto de' suoi angeli '.

6 Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo

Spirito dice alle chiese.

## Sesta lettera: alla chiesa di Filadelfia.

7 E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: Queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide; il quale apre, e niuno chiude; il qual chiude, e niuno apre:

8 Io conosco le tue opere"; ecco, io ti ho posto la porta aperta davanti", la qual niuno può chiudere; perciocche tu hai un poco di forza, ed hai guardata la mia parola, e non hai rinnegato il mio

nome.

9 Ecco, io riduco quei della sinagoga di Satana, che si dicono esser Giudei, e noi sono", anzi mentono, in tale stato, che farò che verranno, e s'inchineranno davanti a' tuoi piedi, e conosceranno che io t' ho amato.

10 Perciocchè tu hai guardata la parola della mia pazienza, io altresi ti guarderò dall' ora della tentazione che verrà sopra tutto il mondo, per far prova di coloro

che abitano sopra la terra.

11 Ecco, io vengo in breve"; ritieni ciò che tu hai aa, acciocche niuno ti tolga la

tua corona.

12 Chi vince io lo farò una colonna nel tempio dell' Iddio mio, ed egli non uscirà mai più fuori; e scriverò sopra lui il nome dell' Iddio miob, e il nome della città dell' Iddio mio, della nuova Gerusalemme, la quale scende dal cielo, d'appresso all' Iddio mio; e il mio nuovo nome.

13 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo

Spirito dice alle chiese.

## Settima lettera: alla chiesa di Laodicea.

14 E all' angelo della chiesa di Lao-dicea scrivi: Queste cose dice l' Amen, il fedel testimonio, e verace de; il principio della creatura di Dio .:

15 Io conosco le tue opere#; che tu non sei nè freddo, nè fervente; oh fossi tu

pur freddo, o fervente!

16 Così, perciocche tu sei tepido, e non sel ne freddo, ne fervente, io ti vomitero fuor della mia bocca;

17 Perciocche tu dici: Io son ricco, e sono arricchito, e non ho bisogno di nulla; e non sai che tu sei quel cala-

ver. 2. 1 Re 16, 31; 21. 15. Fat. 15. 20, 29. Rom. 2. 4. Sal. 7. 9. Giov. 2. 24, 25. Mat. 16. 27. 2 Cor. 5. 10. Giov. 6. 29. 1 Giov. 3. 23. Mat. 19. 28. Sal. 2. 8, 9. 2 Piet. 1, 19. Apoc. 3. 2. 1 Tim. 5. 6. Mat. 24. 42, ecc. 1 Tess. 5. 2, ecc. Apoc. 7. 9. Apoc. 19. 8. Es. 32. 32. Apoc. 13. 8. Mat. 10. 32. 19. 22. 22. Mat. 16. 19. Apoc. 2. 2. 1 Cor. 16. Fapoc. 2. 29. Apoc. 20. Apoc. 20. 29. Apoc. 20. Apoc. 20. 29. Apoc. 20.

mitoso, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo.

18 Io ti consiglio di comperar da me dell' oro affinato col fuoco, acciocchè tu arricchisca; e de' vestimenti bianchi!, acciocchè tu sii vestito, e non apparisca la vergogna della tua mudità; e d'ugnere con un collirio gli occhi tuoi, acciocchè tu vegga.

19 lo riprendo, e castigo tutti quelli che io amo c; abbi adunque zelo, e ravvediti.

20 Ecco, io sto alla porta, e picchio i; se alcuno ode la mia voce, ed apre la porta, io entrerò a lui, e cenero con lui, ed egli meco.

21 A chi vince io donerò di seder meco nel trono mio; siccome io ancora ho vinto, e mi son posto a sedere col Padre mio nel suo trono.

22 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo

Spirito dice alle chiese.

Visione del trono della maestà divina; i ventiquattro vecchi e i quattro animali.

DOPO queste cose io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo; ecco ancora quella prima voce, a guisa di tromba, che io avea udita parlante meco, dicendo: Sali qua, ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi.

2 E subito io fui rapito in ispirito; ed ecco, un trono era posto nel cielo, e in

sul trono v' era uno a sedere.

3 E colui che sedea era nell' aspetto simigliante ad una pietra di diaspro, e sardia; e intorno al trono v'era l'arco celeste, simigliante in vista ad uno smeraldo.

4 E intorno al trono v'erano ventiquattro troni, e in su i ventiquattro troni vidi sedere i ventiquattro vecchi, vestiti di vestimenti bianchi; e aveano in su le lor teste delle corone d'oro.

5 E dal trono procedevano folgori, e suoni, e tuoni; e v'erano sette lampane ardenti davanti al trono, le quali sono i

sette spiriti di Dio.

6 E davanti al trono v'era come un mare di vetro, simile a cristallo"; e quivi in mezzo, ove era il trono, e d'intorno ad esso, v'erane quattro animali, pieni d'occhi, davanti e di dietro".

7 E il primo animale era simile ad un leone, e il secondo animale simile ad un vitello, e il terzo animale avea la faccia come un uomo, e il quarto animale era

simile a un' aquila volante.

8 E i quattro animali aveano per uno sei ale d'intorno, e dentro erano pieni d'occhi; e non restano mai, nè giorno,

nà notte, di dire: Santo, Santo, Santo'e il Signore Iddio, l'Onnipotente che en che è, che ha da venire!

9 L quando gli animali rendevano gliria, ed onore, e grazie, a colui che sedera in sul trono, a colui che vive ne sedera

de' secoli;

10 I ventiquattro vecchi si gettavno giù davanti a colui che sedeva in sul trono, e adoravan colui che vive ne seni de' secoli; e gettavano le lor corone de venti al trono dicendo:

vanti al trono, dicendo:

11 Degno sei , o Signore e Iddio noste o Santo, di ricever la gloria, l'onore, el potenza; perciocche tu hai create tutte le cose, e per la tua volontà sono, e sono

state create q.

Il libro suggellato con sette suggelli, che l'Agnello solo è degno di aprire.

5 POI io vidi nella man destra di coli che sedeva in sul trono un libro scrito dentro e di fuori, suggellato con sera suggelli.

2 E vidi un possente angelo, che bandivi con gran voce: Chi è degno di aprire

libro, e di sciorre i suoi suggelli?

3 E niuno, nè in cielo, nè sopra la terranè di sotto alla terra, poteva aprire alibro, nè riguardarlo

libro, nè riguardarlo.

4 Ed io piangeva forte, perciocchè nime era stato trovato degno di aprire, e di leggere il libro: e non pur di riguardate.

leggere il libro; e non pur di riguardadi 5 È uno de vecchi mi disse: Nei piangere; ecco il Leone, che è della tribù di Giuda, la Radice di Davide ha vinto, per aprire il libro, e scione

suoi sette suggelli.

6 Poi io vidi, ed ecco, in mezzo de trono, e de quattro animali, e in mezzo de vecchi, un Agnello che stava in pie che pareva essere stato ucciso, il qualavea sette corna, e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio<sup>x</sup>, mandati per tutta la terra.

7 Ed esso venne, e prese il libro dalla man destra di colui che sedeva in sa

trono.

8 E quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali, e i ventiquattro vecchi si gettarono giù davanti all' Agnello, avendo ciascuno delle cetere, e delle coppe piene di profumi, che sono le orazione de' santi<sup>2</sup>

pe plene di profumi, che sono le orazion de santi.

9 E cantavano un nuovo cantico, di cendo: Tu sei degno aa di ricevere il lihre e d'aprire i suoi suggelli, perciocche u sei stato ucciso, e col tuo sangue ci ha comperati a Dio, d'ogni tribu, e lingua

e popolo, e nazione;

10 E ci hai fatti re, e sacerdoti all'Id-1 dio nostro<sup>a</sup>: e noi regneremo sopra la

11 Ed io riguardai, e udii la voce di molti angeli intorno al trono, e agli animali, e a vecchi; e il numero loro era di migliaia di migliaia, e di decine di mi-

gliaia di decine di migliaia b;

12 Che dicevano con gran voce: Degno è l' Agnello, che è stato ucciso, di ricever la potenza, e le ricchezze, e la sapienza, e la forza, e l'onore, e la gloria,

e la benedizione.

13 Io udii ancora ogni creatura d che è nel cielo, e sopra la terra, e di sotto alla terra; e quelle che son nel mare, e tutte le cose che sono in essi, che dicevano: A colui che siede in sul trono, ed all' Agnello, sia la benedizione, e l'onore, e la gloria, e la forza, ne' secoli de' secoli.

14 E i quattro animali dicevano: Amen! e i ventiquattro vecchi si gettarono giù, e adorarono colui che vive ne' secoli de' se-

coli.

## Apertura dei sei primi suppelli.

POI vidi, quando l' Agnello ebbé aperto l'uno de' sette suggelli ; ed io udii uno de' quattro animali, che diceva, a guisa che fosse stata la voce d'un tuono: Vieni, e vedi.

2 Ed io vidí, ed ecco un caval bianco: e colui che lo cavalcava avea un arco; é gli fu data una corona, ed egli usci fuori

vincitore, ed acciocche vincesse.

3 E quando egli ebbe aperto il secondo suggello, io udii il secondo animale, che diceva: Vieni, e vedi.

4 E usci fuori un altro cavallo sauro; e a colui che lo cavalcava fu dato di toglier la pace dalla terra, acciocche gli uomini si uccidessero gli uni gli altri; e gli fu data una grande spada.

5 E quando egli ebbe aperto il terzo suggello, io udii il terzo animale, che diceva: Vieni, e vedi. Ed io vidi, ed ecco un caval morello; e colui che lo cavalcava

avea una bilancia in mano.

6 Ed io udii una voce, in mezzo de' quattro animali, che diceva: La chenice del frumento per un danaro, e le tre chenici dell'orzo per un danaro; e non danneg-giare il vino, nè l'olio.

7 E quando egli ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce dei quarto animale che diceva: Vieni, e vedi.

8 Ed io vidi, ed ecco un caval fulvo; e colui che lo cavalcava avea nome la Morte; e dietro ad essa seguitava l' inferno; e fu loro data podestà sopra la quarta parte della terra, da uccider con l

ispada, con fame, e con mortalità; e per le flere della terra.

9 E quando egli ebbe aperto il quinto suggello, io vidi disotto all'altare le anime degli uomini uccisi per la parola di Dio, e per la testimonianza dell' Agnello, la quale ayeano;

10 E gridarono con gran voce, dicendo: Infine a quando, o Signore, che sei il santo, e il verace, non fai tu giudicio, e non vendichi tu il nostro sangue sopra

coloro che abitano sopra la terra?

11 E furono date a clascuna d'esse delle stole bianche, e fu loro detto che si riposassero ancora un poco di tempo, infino a tanto che fosse ancora compiuto il numero de lor conservi, e de lor fratelli, che hanno da essere uccisi, com' essi h.

12 Poi vidi quando egli ebbe aperto il sesto suggello; ed ecco, si fece un gran tremoto, e il sole divenne nero, come un sacco di pelo; e la luna divenne tutta

come sangue

13 E le stelle del cielo caddero in terra, come quando il fico, scosso da un gran

vento, lascia cadere i suoi ficucci.

14 E il cielo si ritirò, come un libro convolto; e ogni montagna ed isola fu

mossa dal suo luogo.

15 K i re della terra, e i grandi, e i capitani, e i ricchi, e i possenti, e ogni servo, e ogni franco, si nascosero nelle spelonche, e nelle rocce de' monti <sup>m</sup>

16 E dicevano a' monti, ed alle rocce: Cadeteci addosso, e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sopra il trono, e dall' ira dell' Agnello"

17 Perciocchè è venuto il gran giorno

della sua iraº; e chi potrà durare?

Gl': Israeliti fedeli salvati dagli imminenti As-. gelli.

E DOPO queste cose, io vidi quattro angeli, che stavano in piè sopra quattro canti della terra, ritenerido i quattro venti della terra, acciocche non soffiasse vento alcuno sopra la terra, nè sopra il mare, ne sopra alcun albero.

2 Poi vidi un altro angelo, che saliva dal sol levante, il quale avea il suggello dell' Iddio vivente; ed egli grido con gran voce a' quattro angeli, a' quali era dato di danneggiar la terra, ed il mare, 3 Dicendo: Non danneggiate la terra, nè il mare, nè gli alberi, finchè noi ab-

biam segnati i servitori dell' Iddio nostro in su le fronti loro.

4 Ed io udii il numero de segnati, che era di cenquarantaquattromila segnati di tutte le tribu de figliuoli d' Israele.

5 Della tribù di Giuda, dodicimila se-

t. 24. 29. I Id. 34. 4. Ger. 4: 24. I In St. C. P Date. 7. 2. Ezec. 9. 4. Apoc. Apoc. 1. 6, e rif. Dan. 7. 10. Apoc. 4. 11. Fil. 2 Apoc. 7. 9. Eb. 11. 40. Gioel. 2. 16, 31. Mat. 24. 29. Luc. 23. 30, e rif. Is. 13, 6, ecc. Sof. 1. 14, ecc. P Den. 7. 2. ' Apoc. 14. 1.

gnati; della tribù di Ruhen, dodicimila segnati; della tribù di Gad, dodicimila

6 Della tribu di Ager, dodicimila segnati; della tribu di Nettali, dodicimila segnati; della tribu di Manasse, dodicimila segnati;

7 Della tribu di Simeon, dodicimila segnati; della tribù di Levi, dodicimila segnati; della tribù d' Issacar, dodicimila

8 Della tribà di Zabulon, dodicimila segnati; della tribù di Giuseppe, dodici-mila segnati; della tribù di Beniamino, dodicimila segnati.

## **Visione del martiri** nella gloria.

9 Dopo queste cose, io vidi, ed ecco una turba grande", la qual muno poteva annoverare, di tutte le nazioni, e tribu, e popoli, e lingue, i quali stavano in piè davanti al trono, e davanti all' Agnello, vestiti di stole bianche", e aveano delle palme nelle mani;

10 E gridavano con gran voce, dicendo: La salute appartiene all' Iddio nostro<sup>d</sup>, il quale siede sopra il trono; ed all' A-

gnello.

11 E tutti gli angeli stavano in piè intorno al trono, e a' vecchi, e a' quattro animali; e si gettarono giù in su le lor facce, davanti al trono; e adorarono Iddio, 12 Dicendo: Amen! la benedizione, e la gloria, e la sapienza, e le grazie, e l'onore, e la potenza e la forre generatenzano al

e la potenza, e la forza, appartengone al-l'Iddionostro ne secoli de secoli . Amen! 13 Ed uno de vecchi mi fece motto, e

mi disse: Chi son costoro, che son vestiti

di stole bianche? ed onde son venuti?

14 Ed io gli dissi: Signor mio, tu il sai.
Ed egli mi disse: Costoro son quelli che
son venuti dalla gran tribolazione, e hanno lavate le loro stole, e le hanno imbian-cate nel sangue dell' Agnello.

15 Perciò sono davanti al trono di Dio, e gli acrvono giorno e notte, nel suo tempio; e colui che siede sopra il trono tenderà sopra loro il suo tabernacolo.

16 Non avranno più fame, no sete; o non caderà più sopra loro ne sole, ne arsura alcuna;

17 Perciocche l'Agnello che è in messo del trono li pasturerà , e li guiderà alle vive fonti delle acque; e Iddio asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro?.

Apertura del settimo suggello.—I sette angeli colle sette trombe.—Le quattro prime trombe.

8 E QUANDO l'Agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo lo spazio d'intorno ad una mezz ora.

2 Ed io vidi i sette angeli, i quali savano in piè davanti a Dio, e furono lon date sette trombe.

date sette trombe.

3 E un altro angelo venne, e si femi appresso l'altare, avendo un turbo d'oro; e gli furono dati molti profuzi acciocche ne desse alle orazioni di tuti santi m, sopra l'altar d'oro m, che ere divanti al trono.

4 E il fumo de' profumi, dati alle mizioni de' santi, sali, dalla mano dell'argelo, nel cospetto di Dio m.

5 Poi l'angelo prese il turibolo, e l'empiè del fuoco dell'altare, e lo getto nel terra; e si fecero suoni, e tuoni, e folom,

terra; e si tecero suoni, e tuoni, e fol<sub>e</sub>or, e tremoto.

6 E i sette angeli che avean le au trombe si apparecchiarono per sonare.

7 E il primo angelo sonò; e venne il gragnuola, e del fuoco, mescolati con siterza parte della terra fu arsa; la terza parte degli alberi altresì, ed. ogni erba verde fu bruciata.

8 Poi sonò il secondo angelo: e fugetta to nel mare come un gran monte ardente: e la terza parte del mare divenne sangue:

E la terza parte delle creature che nel mare, le quali hanno anima, mon; e la terza parte delle navi perì. 10 Poi sonò il terzo angelo; e cadde la

cielo una grande stella, ardente cometa torchio<sup>p</sup>; e cadde sopra la terza ratte de fiumi, e sopra le fonti delle acque.

Il E il nome della stella si chiama Asenzio; e la terza parte delle acque divena assenzio; e molti degli uomini morinia di quelle acque; perciocchè eran div nute amare.

12 Poi sono il quarto angelo; e la terzi parte del sole fu percossa, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, si che la terza parte loro scurò; e la terza parte del giorno non luceva, nè la notte

simigliantemente.
13 Ed io riguardai, e udii un angelo volante in mezzo del cielo, che disse coli gran voce tre volte: Guai, guai, guai a coloro che abitano sopra la terra, per gli altri suoni della tromba de' tre angeli che

hanno da sonare!

La quinta tromba, ossia il primo Guais.

POI sonò il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo in terra: e ad esso fu data la chiave del pozzo del l'abisso"

Ed egli aperse il pozzo dell' abisso, di quel pozzo sali un fumo, simigliane al fumo d' una gran fornace ardente; e il sole e l'aria scurò, per lo fumo del pozzo.

<sup>\*\*</sup>Rom. 11. 25. \*\* Apoc. 5. 9. \*\*Apoc. 3. 5. \*\* Sal. 3. 8. Is. 43. 11. \*\* Apoc. 5. 13. 14. Apoc. 5. 13. 14. 18. Zec. 3. 3-5. \*\* Sal. 121. 6. Is. 49. 10. \*\* Sal. 23. 1, 2. Giov. 10. 11. 14. Apoc. 21. 4. 1 \*\* Apoc. 5. 8. \*\* Es. 30. 1. \*\* Sal. 141. 2. Luc. 1. 10. \*\* Is. 14. 12. \*\* \*

1

70

m. 60 ta 8 ľ

3 E di qual fumo meirono in turra lo-cuante", e fu lore dato potera simile a squadio degli scorpioni della turra. 4 E fu lor detto, che non danneggiamero

orba della terra, nè verdura alcuna, nè adbero alcuno; ma solo gli nomini che unon banno il segnale di Dio in su le lor fronti b

5 E fu loro dato, non di ucciderii, ma di L'ornemiaria lo spusio di cinque mesi ; e il l'or tormento eva come quello dello scor-guione, quando ha ferito l'uomo.

6 E riz dan Spoten alf notains carcheranno la moria e non la troveranno, e e tendereranno di morira e la morie fugagirà da luro".

7 Or i sembianti delle locuste avano mimili a cavalit apparenchiati alla lintta-glia", e assenso ia un in ler tente come cielle corone d'oro, e le lor facce cruno

atoite corone d'oro, a le ler lacce grane come faces d'uomini".

6 E avenn ospelli, come capelli di donne, e i lur denti erano come denti di lecni.

9 E avenno degli unberghi, come unburghi di farro, e il mon delle loro ale era come il suono de' carri, e di molti cavalli correnti alla battaglia.

10 Z aveno delle code simili a quelle degli accepconi, e v arano delle punte relle lor code, e il poter loro crea di dannengiar

gli uomini lo spano di cinque men.

11 E aveano per re sopra loro l'amprio dall'abime, il cui norne in Ebreo e Abaddon, ed in Greco Apelhen 1.

12 Il primo Guaio è passio; ecco, vengono ancera due Guai dopo quinta com.

#### La popia bromier, cario il protesiti Danie.

12 Poi il muto angulo sono; ed lo mili una voce delle quattro corna dell' altar il oro, ch' era davanti a Dio,

14 La quale dime al muto angelo che

14 La quale dime al muto angulo che avea la tromba. Sciogli i quattro anguli, che con lugati in sul gran fiume Eufrate. 15 E furono sciolti que quattro anguli, che erano apparecchiati per quell' ora, e giorno, e mose, ed anno, per uccider la term purte degli mompi. 14 E il numero degli emerciti della ca-vallora era di venti migliana di decine di migliani, ed io udu il aumero luro. 17 dimigliantemente ancura vali nella

17 dimigliantemente anciera vida nella vinona i cavalia, e quelli che li cavalimino, i quali avenno degli usberghi di fucci, di giocinto, e di sulfo; e le teste del cavalit evono come teste di locti, a della bocche loro unciva fucco, e fumo, e

18 Da queste tre pinghe: dal fuoco dal fumo, e dallo millo, che unciva delle basche lata, fu uccian in term parte nombri.

10 Permocché il noter de cavalli cea nella lor bocca, e nelle lor code, concion-maché le lor code /oserv simili a serpenti, avendo delle teste, a con com danner-

29 E il rimanente degli nomini, che ad furono ucciai di queste pinghe, nue s ravvide ancora delle opere delle lur mani per non adorare i demoni", a gl' idoli d oro, e d'argenio, e di rame, e di pietm, e di legno, i quali non pomono ne vedere, ne udire, ne camminare".

2) Partmente non si ravviduro de lor omicidu, nè delle lor malie, nè della loro forucazione, nà de lor furti.

#### Il litero recento dell'atello a dissiruto dei Glassinoli.

10 POI vidi un altro pomente angelo che sondeva dal cielo, intornano uvoin, sopra il capo dei quale era sinste, e la sua faccia era como a i suoi piedi come colonne di

a in mano un libretto apurto: ed il eno piè destro in sul mare, e o io so la terra "; dò con gran voca, nella inanista ga il leone, e quando obba griste tuoni profesiono le lor voci, ando i estte tuoni elibero prolor voci, io era presto per iscri-i io udii una voce dal ciclo, che ... Suppella le cose che i sette

teoni hanno proferita, e non iscriverie".

5 E l'angelo, il quale io avea veduto stare in piò in sul mara, e in su la term, levò la man destra al cielo;

6 Il giurò per colut che vive ne' secoli, de secoli, il quale ha creato il ciclo, e le cont che sono in amo; e la tarra, e le cose che sono in cum; e il mara, e le cose che some in case, the non-vi accebbe più termpo.

al tempo del suono del estri-quando agli comerchis", di il segreto di Dio, il quale agli ho a' auto servitori profett, a che lo avea udita dal ciclo vo maco, e disse: Va', prendi perto, che è in mano dall'ag-ia in agli mare, e in au la

dui a quell'angrelo, diamdo-il libratto. Ed agi mi diane: divoralo; ed ano ti recherà al ventre, ma nella tua bocca me meie. rusi il libratio di mano del-lo divorati: a rei fu dolce lu lo divorai; e mi fu dolce in s mele; me, quando l' ebid nio ventre conti ameritadine, mi dime: El ti bisogne di

April 1

nuovo profetizzare contro a molti popoli, [ e nazioni, e lingue, e re.

#### I due testimoni.

11 POI mi fu data una canna, simile ad una verga. E l'angelo si presentò a me, dicendo: Levati, e misura il tempio di Dio , e l'altare, e quelli che adorano in quello;

2 Ma tralascia il cortile di fuori del

tempio, e non misurarlo; perciocchè egli è stato dato a Gentili, ed essi calcheranno la santa città lo spazio di quaranta-

due mesi b.

3 E io darb a' miei due testimoni, di profetizzare; e profetizzeranno mille dugensessanta giorni, vestiti di sacchi.

4 Questi sono i due ulivi, e i due can-

dellieri, che stanno nel cospetto del Si-gnor della terra.

5 E se alcuno li vuole offendere, fuocò esce della bocca loro<sup>d</sup>, e divora i lor nemici; e se alcuno li vuole offendere, convien ch' egli sia ucciso in questa maniera.

6 Costoro hanno podestà di chiudere il cielo, che non cada alcuna pioggia a di della lor profezia; hanno parimente podestà sopra le acque, per convertirle in sangue/; e di percuoter la terra di qualunque piaga, ogni volta che vorranno.

7 E quando avranno finita la loro testimonianza, la bestia che sale dall' abisso farà guerra con loro, e li vincerà, e li ucciderà.

8 E i lor corpi morti giaceranno in su la piazza della gran città, la quale spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto; doveancora è stato crocifisso il Signor loro.

9 E gli uomini d'infra i popoli, e tribu, e lingue, e nazioni, vedranno i lor corpi morti lo spazio di tre giorni e mezzo; e non lasceranno che i lor corpi morti sieno

posti in monumenti

10 E gli abitanti della terra si rallegreranno di loro, e ne faranno festa, e si manderanno presenti gli uni agli altri: perciocche questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra.

11 E in capo di tre giorni e mezzo, lo Spirito della vita, procedente da Dio, entrò in loro, e si rizzarono in piè, e grande spavento cadde sopra quelli che li

videro.

12 Ed essi udirono una gran voce dal cielo, che disse loro: Salite qua. Ed essi salirono al cielo nella nuvola; e i lor ne-

mici li videro".

13 E in quell' ora si fece un gran tree settemila persone furono uccise in quel giorni".

tremoto, e il rimanente fu speventato, è diede gloria all' Iddio del cielo".

14 Il secondo Guaio è passato; ed em, tosto verrà il terzo Guaio.

#### La settima tromba.

15 Poi il settimo angelo sonò, e si feer gran voci nel cielo, che dicevano°: I regno del mondo è venuto ad esser del signor nostro, e del suo Cristo; ed qui regnerà ne' secoli de' secoli?

16 E i ventiquattro vecchi<sup>q</sup>, che sedenno nel cospetto di Dio in sui lor troni, s gettarono giù sopra le lor facce, e aden-

rono Iddio,

17 Dicendo: Noi ti ringraziamo, o Sgnore Iddio onnipotente, che sei, che er, e che hai da venire; che tu hai press in mano latus gran potenza, e ti sei meso

a regnare.

18 E le nazioni si sono adirate: m l'ira tua è venuta, e il tempo de' mont nel quale conviene ch' essi sieno giuiicati cati', e che tu dii il premio a' tuoi servitori profeti, e a' santi, e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi: che tu distrugga coloro che distruggon b terra

19 E il tempio di Dio fu aperto nel cielo. e apparve l'arca del patto d'esso nel 🐠 tempio; e si fecero folgori, e suoni, e tuoni, e tremoto, e gragnuola grande

## La donne e il dragone.

12 POI apparve un gran segno ne cielo. Una donna intorniata de sole, di sotto a' cui piedi era la luna e sopra la cui testa era una corona di dodici stelle.

2 Ed essendo gravida, gridava, sentendo i dolori del parto, e travagliava da

partorire.

3 Apparve ancora un altro segno nel cielo: Ed ecco un gran dragone rosso, che avea sette teste, e dieci corna ; e in su le sue teste v'erano sette diademi.

4 E la sua coda strascinava dietro a se la terza parte delle stelle del cielo, ed egli le getto in terra; e il dragone si fermo davanti alla donna che avea da partorire. acciocche, quando avesse partorito, egli divorasse il suo fighuolo.

5 Ed ella partori un figliuol maschio, il quale ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro?; e il figliuoi d' essa fu rapito, e vortato appresso a Dio, ed appresso al suo trono.

6 E la donna fuggi nel deserto, dove ha un luogo apparecchiato da Dio, accioc-

Zac. 4. 8, 11—14.
Sal. 79. 2, 3.
Pan. 7. 13, 14. \* Exec. 40. 8, ecc, Lue. 1 Re 17-1. #Es. 7. 19. #A 10, 14. #2 Re 2. 1, 5, 7. 20c. 4. 4. Dan. 7. 9, ecc. Lue. 21. 24. Apoc. 18. 5.
2. Apoc. 18. 1, ecc. Apoc. 18. 5.
5. 7. Gios. 7, 19.
9, ecc. Apoc. 17. 3, ecc.
1000 Dan, 7.21. Sal. 70. 2, Apoc. 12. 19; 19. 6. Apoc. 11. 3. l Re 17.1.

7 E si fece battaglia nel cielo; Micheles, e i suoi angeli, combatterono col dragone; il dragone parimente, e i suoi angeli, combatterono;

8 Ma non vinsero, e il luogo loro non fu

più trovato nel cielo.

9 E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il qual seduce tutto il mondo, fu gettato in terra ; e furono con lui gettati ancora i

suoi angeli.

10 Ed io udii una gran voce nel cielo, che diceva: Ora è venuta ad esser dell' Iddio nostro la salute, e la potenza, e il regno"; e la podestà del suo Cristo; perciocchè è stato gettato a basso l'accusa-tore de' nostri fratelli, il quale li accusava davanti all' Iddio nostro, giorno e

11 Ma essi l'hanno vinto per lo sangue dell'Agnello, e per la parola della loro testimonianza; e non hanno amata la vita loro, fin là che l'hanno esposta alla

morte.

12 Perciò, rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, terra, e mare! perciocche il Diavolo è disceso a voi, avendo grande ira, sapendo che egli ha poco tempo.

13 E quando il dragone vide ch' egli era stato gettato in terra, perseguitò la donna, che avea partorito il figliuol ma-

schio<sup>o</sup>

14 Ma furono date alla donna due ale della grande aquila, acciocche se ne vo-lasse d'innanzi al serpente nel deserto, nel suo luogo, per esser quivi nudrita un tempo, de' tempi, e la metà d' un tempo.

15 E il serpente gottò della sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua, a guisa di fiume; per far che il fiume la portasse

via .

16 Ma la terra seccorse la donna; e la terra aperse la sua bocca, e assorse il fiume, che il dragone avea gettato della sua bocca.

17 E il dragone si adirò contro alla donna, e se ne andò a far guerra col ri-manente della progenie d' essa, che serba i comandamenti di Dio, ed ha la testimonianza di Gesti Cristo.

18 Ed io mi fermai in su la rena del

mare.

#### La bestia che sale dal mare.

13 POI vidi salir dal mare una bestian, che avea dieci corna e sette teste"; e in su le sue coma dieci diademi, e in su le sue teste un nome di bestemmia. 2 E la bestia ch' io vidi era simigliante l

ad un pardo, e i suoi piedi erano come piedi d' orso, e la sua bocca come una bocca di leone; e il dragone le diede la sua potenza, e il suo trono, e podestà grande.

3 Ed io vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu sanata; e tutta la terra si maravigliò

dietro alla bestia?

4 E adorarono il dragone, che avea data la podestà alla bestia; adorarono ancora la bestia, dicendo: Chi è simile alla be-

stia, e chi può guerreggiare con lei?

5 E le fu data bocca parlante cose grandi, e bestemmie<sup>4</sup>, e le fu data podestà di

durar quarantadue mesi

6 Ed ella aperse la sua bocca in bestemmia contro a Dio, da bestemmiare il suo nome, e il suo tabernacolo, e quelli che abitano nel cielo.

7 E le fu dato, di far guerra a' santi', e di vincerli; le fu parimente data podestà

sopra ogni tribù, e lingua, e nazione. 8 E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti; fin dalla fonda-zione del mondo, nel libro della vita dell' Agnello, che è stato ucciso, l' adoraromo.

9 Se alcuno ha orecchio, ascolti.

10 Se alcuno mena in cattività, andrà in cattività; se alcuno uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui è la sofferenza, e la fede de' santi.

## La bestia che sale dalla terra.

11 Poi vidi un' altra bestia", che saliva dalla terra, ed avea due coma simili a quelle dell' Agnello, ma parlava come il dragone.

12 Ed esercitava tutta la podestà della prima bestia, nel suo cospetto; e facea che la terra, e gli abitanti d'essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale

era stata sanata.

13 E faceva gran segni; sì che ancora faceva scender fuoco dal cielo in su la

terra, în presenza degli uomini;

14 E seduceva gli abitanti della terra, per i segni che le erano dati di fare nel cospetto della bestia, dicendo agli abitanti della terra, che facessero una immagine alla bestia, che avea riccouta la piaga della spada, ed era tornata in vita.

15 E le fu dato di dare spirito all' immagine della bestia, si che ancora l'immagine della bestia parlasse; e di far che tutti coloro che non adorassero l'imma-

gine della bestia fossero uccisi.

16 Faceva ancora che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, franchi e servi,

<sup>\*</sup>Dan. 10. 13, 21; 12. 1. Luc. 10. 18. Glov. 12. 31. Apoc. 11. 15. Glob. 1. 9; 2. 5. Rom. 8, 33, ecc. / Luc. 14. 26. ver. 5. Dan. 7, 25; 11, 7. Is. 59. 19. Gen. 3, 15. Dan. 7, 2, ecc. Apoc. 17. 8, ecc. Apoc. 12. 2, ecc. Apoc. 17. 8, 9; Dan. 7, 8, 11. Apoc. 11. 2, 8. Dan. 7, 21. Es. 32. 32. Apoc. 3, 5; 21. 27. Apoc. 11. 7. Mat. 24. Tess. 2, 9, 10. Zers. 2, 9, 10. Apoc. 20. 4. Rom. 8. 83, ecc.
Dan. 7. 2, ecc.
Apoc. 11. 2, 3. 2 Tesa. 2. 9, 10. **1001** 

L'Agnello e i redenti in Sion. APOCALISSE, 14, 15. Mietitura e vendemmia.

fosse posto un ossattere in su la lor mano

destra, o in su le lor fronti;

17 E che niuno potesse comperare, o vendere, se non chi avesse il carattere, o il nome della bestia, o il numero del suo nome.

18 Qui è la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia; conciossiachè sia numero d' uomo; e il suo numero è Seicentosessantasei.

L'Agnello e i suoi redenti sul monte di Sion.

14 POI vidi, ed ecco l'Agnello<sup>a</sup>, che stava in piè in sul monte di Sion<sup>b</sup>; e con lui erano cenquarantaquattromila persone<sup>o</sup>, che aveano il suo nome, e il nome di suo Padre, scritto in su le lor fronti.

2 Ed io udii una voce dal cielo, a guisa d' un suono di molte acque, e a guisa d' un romore di gran tuono; e la voce che io udii era come di ceteratori, che sona-

vano in su le lor cetere;

3 E cantavano un cantico nuovo, davanti al trono, e davanti a' quattro animali, e davanti a' vecchi; e niuno poteva imparare il cantico, se non que' conquarantaquattromila, i quali sono stati comperati della terra.

4 Costoro son quelli che non si sono contaminati con donne; perciocchè son vergini<sup>4</sup>; costoro son quelli che seguono l'Agnello, dovunque egli va; costoro sono stati da Gesù comperati d'infra gli uomini, per esser primizie a Dio, ed all'Agnello.

5 E nella bocca loro non è stata trovata menzogna; conciossischè sieno irrepren-

sibili<sup>g</sup> davanti al trono di Dio.

Tre angeli proclamano i giudizi di Dio.

6 Poi vidi un altro angelo volante per lo mezzo del cielo, avendo l' evangelo eterno, per evangelizzare agli abitanti della terra, e ad ogni nazione, e tribù, e lingua, e popolo,

7 Dicendo con gran voce?: Temete Iddio, e dategli gloria; perciocchò l' ora del suo giudicio è venuta; e adorate colui che ha fatto il cielo, e la terra, e il mare,

e le fonti delle soque.

8 Poi segui un altro angelo, dicendo: Caduta, caduta, è Babilonia<sup>m</sup>, la gran città; perciocchè ella ha dato a bere a tutte le nazioni del vino dell' ira della sua fornicazione<sup>m</sup>.

9 E dopo quelli, seguitò un terzo angelo, dicendo con gran voce: Se alcuno adora la bestiaº, e la sua immagine, e prende il suo carattere in su la sua fronte, o in su

la sua mano;

10 Anch' egli berrà del vino dell' ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della sua ira; e sarà tormentato con fuoca, e zolfo, nel cospetto de' santi angeli, e dell' Agnello.

11 E il fumo del tormento loro salirà ne' secoli de' secoli; e non avranno requie, nè giorno, nè notte, coloro cia adoran la bestia, e la sua immagine e chiunque prende il carattere del so

nome.

12 Qui è la pagienza de santi; qui sua coloro che osservano i comandamenti di

Dio, e la fede di Gesù.

13 Poi io udii dal cielo una voce che mi diceva: Scrivi: Beati'i morti, che per l'innanzi muoiono nel Signore; sì certo, dice lo Spirito; acciocchè si riposino delle lor fatiche; e le loro opere li seguitano.

## La mietitura e la vendemmia.

14 K io vidi, ed ecco una nuvola bianca, e in su la nuvola " era a sedere uno, simile a un figliuol d' uomo, il quale avez in sul capo una corona d' oro, e nella mano una falce tagliente.

15 E un altro angelo usci fuor del tempio, gridando con gran voce a colui che sedeva in su la nuvola: Metti dentro la tua falce, e mieti"; perciocchè l' ora del mietere è venuta; conciossiachè la ricola

della terra sia secca.

16 E colui che sedeva in su la nuvola mise la sua falce nella terra, e la terra fu mietuta.

17 E un altro angelo usci del tempio, che è nel cielo, avendo anch' egli un pennato

tagliente.

18 E un altro angelo usci fuor dell' altare, il quale avea podestà sopra il fuocu; e gridò con gran grido a quello che avea il pennato tagliente, dicendo: Metti dentro il tuo pennato tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna della terra; conciossiachè le sue uve sieno mature.

19 E l'angelo mise il suo pennato nella terra, e vendemmiò la vigna della terra, e gettò le uve nel gran tino dell'ira di Dio.

20 E il tino fu calcato fuori della città; e del tino uscì sangue, che giungeva sino a' freni de' cavalli, per mille seicento stadi.

I sette angeli e le sette coppe, ossia le sette altime

15 POI io vidi nel cielo un altro segno grande, e maraviglioso: sette angeli, che aveano le sette ultime piaghe : perciocchè in esse è compiuta l'ira di Dio.

2 lo vidi adunque come un mare di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apoc, 5, 6. <sup>b</sup> Sal. 2, 6. Eb: 12, 22, 23. <sup>c</sup> Apoc. 7, 3, 4. <sup>c</sup> 2 Cor. 11, 2, <sup>c</sup> Giac, 1, 18, <sup>c</sup> Sal, 32, <sup>c</sup> Hf, 5, 27. <sup>b</sup> Apoc, 8, 13. <sup>c</sup> Ef, 3, 9-41. <sup>c</sup> Apoc, 15, 4. <sup>m</sup> Is, 13, 19; 21, 9. <sup>c</sup> Apoc, 18, 2. <sup>m</sup> Apoc, 18, 2. <sup>m</sup> Apoc, 17, 2, 5; 18, 3; 10, 2. <sup>m</sup> Apoc, 13, 14-16. <sup>c</sup> Sal, 75, 8. <sup>c</sup> Cor. 10, 20; 20, 10. <sup>m</sup> Apoc, 20, 6. <sup>c</sup> 1 Tees, 4, 16. <sup>c</sup> Eb. 4, 9, 17, <sup>m</sup> Apoc, 1, 7, erif. 13, 39, ecc. <sup>m</sup> Is, 63, 1-6. <sup>m</sup> Apoc, 16, 1; 21, 9. <sup>m</sup> Apoc, 17, 21, 9.

vetro", mescolato di fuoco; e quelli che : aveano ottenuta vittoria della bestia, e della sua immagine, e del suo carattere, e del numero del suo nome b; i quali stavano in piè in sul mare di vetro, avendo delle cetere di Dio;

3 E cantavano il cantico di Mosè c, servitor di Dio, e il cantico dell' Agnello, dicendo: Grandi e maravigliose son le opere tue, o Signore Iddio onnipotente; giuste e veraci son le tue vied, o Re delle

nazioni.

4 O Signore, chi non ti temera e non glorificherà il tuo nomel conciossische tu solo sii santo; certo tutte le pazioni verranno, e adoreranno nel tuo cospetto; perciocchè i tuoi giudicii sonostati manifestati.

5 E dopo queste cose, io vidi, e fu aperto il tempio del tabernacolo della

testimonianza nel ciclo.

6 E i sette angeli, che aveano le sette piaghe, usciron del tempio, vestiti di lino puro e risplendente; e cinti intorno a' petti di cinture d'oro.

7 E l' uno de quattro animali diede a' sette angeli sette coppe d' oro, piene dell' ira dell' Iddio vivente ne' secoli de'

secoli.

- 8 E il tempio fu ripieno di fumo, procedente dalla gioria di Dio, e dalla sua potenza; e niuno poteva entrare nel tempio, finché non fossero compiute le sette piaghe degli angeli.
- 16 ED io udii una gran voce dal tempio, che diceva a' sette angeli: Andate, versate nella terra le coppe dell' ira di Dio \*.

2 E il primo andò e versò la sua coppa in su la terra '; e venne un' ulcera maligna, e dolorosa zagli uomini che aveano il carattere della bestia, e a quelli che adora-vano la sua immagine ".

3 Poi, il secondo angelo versò la sua coppa nel mare"; ed esso divenne sangue come di corpo morto; e ogni anima vi-

vente mori nel mare:

4 Poi, il terzo angelo versò la sua coppa ne' fiumi<sup>p</sup>, e nelle fonti dell' acque; e

divennero sangue.
5 Ed io udii l'angelo delle acque, che diceva: Tu sei giusto, o Signore, che sei, e che eri, che sei il Santo, d'aver fatti

questi: giudicii.

6 Conciossiachè essi abbiano sparso il sangue de' santi, e de' profeti ; tu hai loro altresi dato a bere del sungre; perciocchè ben we son degni.

7 Ed io ne udii un altro, dal lato dell'altare, che diceva: Si certo, Signore Iddio onnipotente, i tuoi giudicii son veraci, e giusti.

8 Poi, il quarto angelo versò la sua coppa sopra il sole"; e gli fu dato d'ardere

gli uomini con fuoco.

9 E gli uomini furono arsi di grande arsura; e bestemmiarono il nome di Dio, che ha la podestà sopra queste piaghe; e non si ravvidero, per dargli gloria.

10 Poi, il quinto angelo versò la sua coppa in sul trono della bestia"; e il suo regno divenne tenebroso, e gli uomini si masticavano le lingue per l'affanno;

11 E bestemmiarono l'Iddio del cielo, per li lor travagli, e per le loro ulcere; e

non si ravvidero delle loro opere. 12 Poi, il sesto angelo versò la sua coppa in sul gran fiume Eufrate, e l'acqua d' esso fu asciutta; acciocche fosse apparecchiata la via dei re, che vengono dal sol levante.

13 Ed io vidi *uscir* della bocca del dragone, e della bocca della bestia, e della bocca del falso profeta, tre spiriti im-

mondi <sup>x</sup>, a guisa di rane ;

14 Perciocchè sono spiriti di demoni<sup>9</sup>, i quali fan segni, ed escon fuori ai re di tutto il mondo, per raunarli alla battaglia di quel gran giorno dell' Iddio onnipo-tente au.

15 (Ecco, io yengo come un ladrone b); beato chi veglia, e guarda i suoi vestimenti, acciocché non cammini nudo <sup>co</sup>, e non si veggano le sue vergogne.)

16 Ed essi li raunarono in un luogo,

detto in Ebreo Armagheddon.

17 Poi, il settimo angelo versò la sua coppa nell' aria; e una gran voce usci del tempio del cielo, dal trono, dicen-do: E fatto del.

18 E si fecero folgori, e tuoni, e suoni, e gran tremoto; tale che non ne fu giammai un simile, nè un così grande, da che

gli uomini sono stati sopra la terra. 19 E la gran città fu divisa in tre parti, e le città delle genti caddero; e la gran Babilonia venne a memoria davanti a Dio. per darle il calice dell' indegnazione della sua ira

20 E ogni isola fuggi,, e i monti non fu-

ron trovati.

21 E cadde dal cielo, in su gli uomini, una gragnuola grossa come del peso d'un talento; e gli uomini bestemmiarono Id-dio per la piaga della gragnuola 90; perciocchè la piaga d'essa era grandissima.

1003

Apoc. 13. 15—17. Es! 15. 1, ecc. Deut. 31. 30, ecc. Apoc. 16. 7. / Apoc. 4. 6. Es. 40, 34. 1 Re 8. 10. Is. 6. 4. Apoc. 15. 1. Apoc. 8. 7. Apoc. 13. 14, ecc. Apoc. 8. 8. Es. 7. 17, 20. Apoc. 8. 10. Mat. poc. 8. 12. Apoc. 9. 20. Apoc. 9. 1. Apoc. 13. 2. Apoc. 9. 13. 14. c. 17 Tim. 4. 1. 2 Tess. 2. 9. Apoc. 17. 14; 19. 19. Mat. 4. Apoc. 3. 3. 2 Cor. 5. 3. Apoc. 21. 6. Apoc. 14. F Apoc. 4. o.

Apoc. 11. 19.

Es. 9. 9—11.

Apoc. 13. 14, ecc.
23. 34, 35.

Apoc. 8. 12.

Apoc. 3. 1 Giov. 4. 1, ecc.

Tess. 5. 2. 2 Piet. 3. 10. Apoc. 3. 3.

Apoc. 6. 14.

Es. 9. 23—25. 4 Apoc. 4. 6.

Cadata di Babilonia—Visione della meretrice seduta sulla bestia.

17 ED uno de' sette angeli, che aveano le sette coppe, venne, e parlo meco, dicendo: Vieni, io ti mostrerò la condannazione della gran meretrice siede sopra molte acque :

· 2 Con la quale hanno fornicato i re della terra; e del vino della cui fornicazione sono stati inebbriati gli abitanti della

terra c

3 Ed egli mi trasportò in ispirito in un deserto; ed io vidi una donna, che sedeva sopra una bestia di color di scarlatto, piena di nomi di bestemmia, ed avea sette teste, e dieci corna .

4 E quella donna, ch' era vestita di porpora, e di scarlatto, adorna d' oro, e di pietre preziose, e di perle, avea una coppa d' oro in mano, piena d' abbominazioni, e delle immondizie della sua fornicazione.

5 E in su la sua fronte era scritto un nome: Mistero, Babilonia la grande, la madre delle fornicazioni, e delle abbomi-

nazioni della terra.

6 Ed io vidi quella donna ebbra del sangue de santi, e del sangue de martiri di Gesù ; e avendola veduta, mi maravigliai

di gran maraviglia.
7 E l'angelo mi disse: Perchè ti maravigli? Io ti dirò il mistero della donna, e della bestia che la porta, la quale ha le sette teste, e le dieci corna.

8 La bestia che tu hai veduta, era, e non è più; e salirà dell'abisso, e poi andrà in perdizione; e gli abitanti della terra, cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, si maraviglieranno, veggendo la bestia che era, e non è, e pure è.

9 Qui è la mente, che ha sapienza: le sette teste son sette monti, sopra i quali

la donna siede.

10 Sono ancora sette re; i cinque son caduti, l' uno è, e l' altro non è ancora venuto; e'quando sarà venuto, ha da durar poco.

11 E la bestia che era, e non è più, è anch' essa un ottavo re, ed è de' sette, è

se ne va in perdizione.

12 E le dieci corna, che tu hai vedute, son dieci re, i quali non hanno ancora preso il regno; ma prenderanno podestà, come re, in uno stesso tempo con la be-

13 Costoro hanne un medesimo consiglio; e daranno la lor potenza, e po-

destà alla bestia.

14 Costoro guerreggeranno con l' A-gnello, e l' Agnello li vincerà; perciocchè egli è il Signor de' signori, e il re dei re!;

e coloro che son con lui son chiamati, el eletti, e fedeli.

15 Poi mi disse: Le acque che tu hi vedute, dove siede la meretrice, wa

popoli, e moltitudini, e nazioni, e linga 16 E le dieci coma, che tu hai veduc nella bestia, son quelli che odieranno h meretrice, e la renderanno deserta, e noi: e mangeranno le sue carni, e brucerazo lei col fuoco.

17 Perciocche Iddio ha messo nel car loro di eseguire la sua sentenza, e d prendere un medesimo consiglio, e a dare il lor regno alla bestia; finche sienadempiute le parole di Dio.

18 E la donna, che tu hai veduta, è li gran città, che ha il regno sopra i re della

terra.

Caduta di Babilonia—Lamenti della terro 🛭 di essa.

18 E DOPO queste cose, vidi un altro angelo", che scendeva dal cielo, il

quale avea gran podestà; e la terra fu illuminata della gioria d'esso.

2 Ed egli gridò di forza, con gran voce, dicendo: Caduta, caduta è Babilonia la grande è; ed è divenuta albergo di demoni, e prigione d'ogni spirito immondo, e prigione d'ogni uctello immondo ed ablo-

minevole 4

3 Perciocchè tutte le nazioni hanno levuto del vino dell' ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercatanti della terra sono arricchiti della dovizia delle sue delizie.

4 Poi udii un' altra voce dal cielo, che diceva: Uscite d'essa, o popol mio'; acciocche non siate partecipi de' suoi percati, e non riceviate delle sue piaghe.

5 Perciocche i suci peccati son giunti l'un dietro all'altro infino al cielo, e Iddio si è ricordato delle sue iniquità

6 Rendetete il cambio, al pari di ciò che ella vi ha fatto; anzi rendetele secondo le sue opere al doppio; nella coppa, nella quale ella ha mesciuto a voi, mescetele il doppio.

7 Quanto ella si è glorificata, ed ha lussuriato, tanto datele tormento e cordoglio; perciocchè ella dice nel cuor suo: Io seggo regina, e non son vedova, e non

vedro giammai duolo".

8 Perciò, in uno stesso giorno verranno le sue maghe: morte, e cordoglio, e fame; e sarà arsa col fuoco; perciocchè possente è il Signore Iddio, il quale la giudichera

9 E i re della terra, i quali fornicavano, e lussuriavano con lei, la piangeranno, e faranno cordoglio di lei, quando vedranno il fumo del suo memdio ;

10 Standosene da lungi, per tema del

<sup>\*2</sup> Tess. 2.7. /1 Time. Is. 48. 20; Apoc. 12. 3; IS. 1. 2 Tess. 2. 7. /1 Test. 8, e rif. Ger. 50, 39; 51. 37. Is. 48, oc. 16. 19. Is. 47. 7, ecc. Ger. 50. 46. Apoc. 19. 2. 4 noc. 19. 16. Ger. 51. 7. Apoc. 1. Apoc. 1. Apoc. 14. 8, e rif. J Ger. 51. 18. oc. 19. 16. Apoc. 17. 1. Ar. 50. 8; 51. 6, 45. 2 Cor. 6. 17. <sup>m</sup> Apoc. 16. 19.

no tormento, dicendo: Ahi! ahi! Babionia la gran città, la possente città, la cua condannazione è pur venuta in un momento!

11 I mercatanti della terra ancora piangeranno, e faranno cordoglio di lei; perciocchè niuno comprerà più delle lor

Zamento in terra.

12 Merci d'oro e d'argento, e di pietre preziose, e di perle, e di bisso, e di porpora, e di seta, e di scarlatto, e d' ogni sorte di cedro; e d'ogni sorte di vasellamenti d'avorio, e d'ogni sorte di vasellamenti di legno preziosissimo, e di rame, e di ferro, e di marmo;

13 E di cinnamomo, e di odori, e di olii odoriferi, e d'incenso, e di vino, e d'olio, e di fior di farina, e di frumento, e di giumenti, e di pecore, e di cavalli, e di carri,

e di schiavi, e d'anime umane.

14 E i frutti dell' appetito dell' anima tua si son partiti da te; e tutte le cose grasse e splendide ti sono perite, e tu non

le troverai giammai più.

15 I mercatanti di queste cose, i quali erano arricchiti di lei, se ne staranno da lungi, per tema del suo tormento, pian-

gendo, e facendo cordoglio,

16 E dicendo: Ahi! ahi! la gran città, ch' era vestita di bizzo, e di porpora, e di scarlatto, e adorna d' oro, e di pietre preziose, e di perle; una cotanta ricchezza è stata pur distrutta in un mo-

17 Ogni padrone di nave ancora, ed ogni ciurma di navi, e i marinai, e tutti coloro che fanno arte marinaresca, se ne staran-

no da lungi;

18 E sclameranno<sup>a</sup>, veggendo il fumo dell' incendio d' essa, dicendo: Qual città era simile a questa gran città?

19 E si getteranno della polvere in su le teste, e grideranno, piangendo, e facendo cordoglio, e dicendo: Ahi! ahi! la gran città, nella quale tutti coloro che aveano navi nel mare erano arricchiti della sua magnificenza; ella è pure stata deserta in un momento!

20 Rallegrati d'essa, o cielo; e voi santi apostoli e profeti; conciossiache Iddio abbia giudicata la causa vostra, facendo

la vendetta sopra lei º.

21 Poi un possente angelo levò una pietra grande, come una macina; e la gettò nel mare, dicendo: Così sarà con impeto gettata Babilonia, la gran città, e non

sarà più ritrovata;

22 E suon di ceteratori, ne di musici, ne di sonatori di flauti, e di tromba, non sarà più udito in te; parimente non sarà più trovato in te artefice alcuno, e non si ndirà più in te suono di macina.

23 E non lucerà più in te lume di lampana; e non si udirà più in te voce di sposo, ne di sposa; perciocche i tuoi mercatanti erano i principi della terra; perciocchè tutte le genti sono state sedotte per le tue malie.

24 E in essa è stato trovato il sangue de' profeti, e de' santi, e di tutti coloro

che sono stati uccisi sopra la terra.

Caduta di Babilonia—Gioia e trionfo nei cieli.

19 E DOPO queste cose, io udii nel cielo come una gran voce d'una grossa moltitudine, che diceva d'. Alleluia! la salute, e la potenza, e la gloria, e l'onore, appartengono al Signore Iddio nostro.

2 Perciocchè veraci e giusti sono i suoi giudicii; conciossiache egli abbia fatto giudicio della gran meretrice, che ha corrotta la terra con la sua fornicazione, e ha vendicato il sangue de' suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di CBSS.

3 E disse la seconda volta: Alleluia! e il fumo d'essa sale ne' secoli de' secoli.

4 E i ventiquattro vecchi e i quattro animali, si gettarono giù, e adorarono dicendo: Iddio, sedente in sul trono, dicendo: Amen, Alleluia!

5 E una voce procedette dal trono, di-cendo: Lodate l'Iddio nostro, voi tutti i suoi servitori, e voi che lo temete,

piccoli e grandi.

6 Poi io udii come la voce d'una gran moltitudine, e come il suono di molte acque, e come il romore di forti tuoni, che dicevano: Alleluia! perciocchè il Signore Iddio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare.

7 Rallegriamoci, e giubiliamo, e diamo a lui la gloria; perciocchè son giunte le nozze dell' Agnello, e la sua moglie s'è

apparecchiata <sup>A</sup>

8 E le è stato dato d'esser vestita di bisso risplendente e puro; perciocchè il bisso son le opere giuste de santi.

9 E quella voce mi disse: Scrivi: Beati coloro che son chiamati alla cena delle nozze dell' Agnello'. Mi disse ancora: Queste sono le veraci parole di Dio.

10 Ed io mi gettai davanti a lui a' suoi piedi, per adorarlo. Ma egli mi disse: Guardati che tu nol faccia"; io son conservo tuo, e de' tuoi fratelli, che hanno la testimonianza di Gesù; adora Iddio; perciocche la testimonianza di Gesù é lo spirito della profezia.

Vittoria di Cristo sulla bestia e sul falso profeta.

11 Poi vidi il cielo aperto; ed ecco un caval bianco"; e colui che lo cavalcava si

Apoc. 4. 4. Sal, 45. " Apoc. f

chiama il Fedele, e il Verace e; ed egli | gludica, e guerreggia in giustizia b.

12 E i suoi occhi erano come tiamma di fuoco, e in su la sua testa v'eran molti diademi; ed egli avea un nome scritto, il

qual piuno conosce, se non egli ; 13 Ed era vestito d'una vesta tinta in sangue ; e il suo nome si chiama: La

Parola di Dio

14 E gli eserciti che son nel cielo lo seuitavano in su cavalli bianchi, vestiti di

bisso bianco e puro.

15 E della bocca d' esso usciva una tegli acuta/, da percuoter spada a due tagli, acuta, da percuoter con essa le genti; ed egli le reggerà con una verga di ferro, ed egli stesso cal-cherà il tino del vino dell' indegnazione,

e dell' ira dell' Iddio onnipotente'.

16 Ed egli avea in su la sua vesta, e
sopra la coscia, questo nome scritto; IL
RE DEI RE, E IL SIGNOR DE' SI-

GNORI

17 Poi vidi un angelo in piè nel sole, il qual gridò con gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo del cielo <sup>m</sup> Venite, raunatevi al gran convito di Dio

18 Per mangiar carni di re, e carni di capitani, e carni d'uomini prodi, e carni di cavalli, e di coloro che li cavalcano; e carni d' ogni sorte di genti, franchi e

servi, piccoli e grandi. 19 Ed io vidi la bestia, e i re della terra, e i loro eserciti, raunati<sup>n</sup> per far guerra con colui che cavalcava quel cavallo, e

col suo esercito.

20 Ma la bestia fu presa, e con lei îl falso profeta, che avea fatti i segni davanti ad essa, co' quali egli avea sedotti quelli che aveano preso il carattere della bestia, e quelli che aveano adorata la sua immagine; questi due furon gettati vivi nello stagno del fuoco ardente di zolfo

21 E il rimanente fu ucciso con la spada di colui che cavalcava il cavallo, la quale usciva della sua bocca; e tutti gli uccelli furono satoliati delle lor carni.

Batana legato per mille anni; i fedeli regnano con Cristo.

20 POI vidi un angelo, che scendeva dal cielo, e avea la chiave dell' abisso<sup>p</sup>, e una grande catena in mano.

2 Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il Diavolo e Satana, il qual seduce tutto il mondo, e lo legò per mille anni.

3 E lo gettò nell'abisso, il quale egli serrò e suggellò sopra esso; acciocchè non seducesse più le genti, finchè fossercompiuti i mille anni; e poi appresso L da essere sciolto per un poco di tempo.

4 Poi vidi de' troni, e sopra quelli r misero a sedere de' personaggi, a' quait. dato il giudicio"; vidi ancora le min di coloro che erano stati decollati per testimonianza di Gesù, e per la paroi d Dio; e che non aveano adorata la bezzi nè la sua immagine ; e non aveano pas il suo carattere in su le lor fronti, en su la lor mano; e costoro tornarono u vita, e regnarono con Cristo que' mil: anni t

5 E il rimanente de' morti non torno : vita finche fossero compiuti i mille anni

Questa è la prima risurrezione.

6 Beato e santo è colui che ha pre nella prima risurrezione; sopra costernon ha podestà la morte seconda"; u... saranno sacerdoti di Dio, e di Cristo :: regneranno con lui mille anni.

Satana sciolto e vinto per sempre.

7 E quando que' mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua pri-gione", e uscirà per sedurre le genti, che sono a quattro canti della terra, Gog e Magog", per radunarle in battaglia': il numero delle quali è come la rem del mare.

8 E saliranno in su la distesa della terra, e intornieranno il campo de' santi, chi

diletta città.

9 Ma dal cielo scenderà del fuoco, man-

dato da Dio, e le divorerà.

10 E il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno del fuoco, e dello zolfo, dove è la bestia, e il falso profeta aa; e saranno tormentati giorno e notte, ne' secoli de' secoli ...

## . . Il giudizio finale.

11 Poi vidi un gran trono bianco, e quel che sedeva sopra esso, d'innanzi a cui fuggi il cielo e la terra co; e non fu trovato luogo per loro.

12 Ed io vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono; e i libri furono aperti di; e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita ; e i morti furono giudicati dalle cose scritte ne' libri, secondo le opere loro".

13 E il mare rendè i morti che crano in esso; parimente la morte e l'inferno renderono i lor morti; ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.

14 K la morte e l'inferno furon gettati

Apoc. 8. 14. Is. 11: 4. Apoc. 2. 17: Is. 63. 2, 8. Glov. 1. 1. Apoc. 1. 16, e rif. 18. 11. 4. 2 Tess. 2. 8. Sal. 2. 9. Is. 63. 1, ecc. 1 Tim. 6. 15. Ezec. 29. 17—29. Apoc. 16. 16; 17. 13, 14. Apoc. 14. 10, e rif. Apoc. 1. 18; 9. 1. Apoc. 12. 9. Dan. 7. 9, 22, 27. Mat. 19. 28. 1 Cor. 6. 2, 3. Apoc. 13. 14—16. Rom. 8. 17. 2 Tim. 2. 19. Apoc. 2. 11; 21. 8. Is. 61. 6. 1 Piet. 2. 9. Apoc. 1. 6. Ver. 2, 3. Ezec. 38. 2; 59. 1. Apoc. 16. 14. Apoc. 19. 20. Apoc. 14. 10, 11. Piet. 3. 7—11. Apoc. 38. 2; 59. 1. Apoe. 19. 20.

7 Mat. 16. 27. Rom. 2. 6.
1006 3. 5, e rif.

mello atagno dal fuoco". Questa è la merte: neconda.

15 K se alcuno non fu trovute scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno del fuoco.

#### I appeal citil e in more terro.

21 POI vidi more cirio, e nuova turni, percheche il prime cirio, e la prime torre arano passati, e a nuiv non em pit

# Ed to, Giovanni, vidi ja mnta città i lo poovo Geruniamma, che acundeva dal cielo, d' appenno a Dio, acconcia entire

una apoua, adorna per lo mo marito.

3 Ed to udit una gran voce dal cielo, che diceva. Ecco il tabernaccio di Dio con gli nomini ed egh abiturà con luro ed emi caranzo suo popolo, e ledio stenso carà con em l'édio bess'

4 K naciughera ogni lagrima digli occhi loro" e la morte non eurà più à , jestmento non vi met peù cordoglio, no grido, no travaglio , percioccho la com di prima

sono pamate.

6 E colui che miora in mil truno ditrohero, to to agai cma nuova! Pui mi dine Seriel, perciocché queste parole son estact e fedela

4 Pui tui done & fatto le um l'Alfa e l'Otoma il principio e la line , a chi ha arte le daro in dono della fonta della l'acqua della vita.

T Che vince, erederà quarte come ed in

gli met Pio, ed agli mi math fightuelo."

8 Ma, quant' è n' timidi, ed agl' incredult, e a porestort, ed agit abbonumevolt, e a micidale, e a Personort, e a malson, ed agh idolotri, e a tutta i mondaci , la parte into aurá aglio singue ardento di funca, e di aulia, che e la morte mon

### La provin Giovantica de

9 Allors venne une de nette anguli ", she evune le utile coppe piene delle astie piture pague, e parte mesu, diorado Vimi, io ii mentruti la apuna, la moglio

dell'Agnello\* 10 El agis pol trouportò in ispirito must un grande ad alto munte, a mi matré la gran cutte, la munte Guittebrume, che seundeva dal ciclo, d'approm-

1) Che even la gioria di Dio"; e il suo delle genti.

10 l'ammure eve simple ad una pietra di dissuro metta abbominazione, e fishit in mando de metta abbominazione, e fishit in lai 41; ma sei qualti che supe li lid aven un grundu el alto muro; e libro della vita dell' Agnello".

aven dedici perta, e in en la parta desital angeli, e de nomi acritti di aspes, che gono è nomi della dodici tribi de figlicali. d' Iuracie ".

13 Dall' Oriente e' erone tre porta dal Settentrione tre porte, dal Mamodi tre porte, e dall' Occidente tre porte. 16 E il muro della città area dodini

fondamenti, e sopra quelli srene i dodini nomi de' dodici apostoli dell' Agnello "

15 ff colut che parisva more avan una enna d'ore, da misurar la città, e le sue

parte, e il suo muro. 16 E la città era di figura quadrango lare, v in this lungheem ore upuale alla inrebena, ed qui minuté la città con quella cama, ed eru de dudicami la utali. fo tungborn, la largheum, e l'altern qui denne uganti

17 Moure ancora il muro d' cora; ed

era di conquamninqualitro cubili, a minura d'acena, cacè d'angula 18 E la fabirnas del suo muro era da diarpro ; e la coma era d'oro puro, simile

a retro puro.

19 Ra fondamenti dal muro della città erone aderni d'agni putra presiona, il primo fondamento era di disspre, il mcondo di miliro, il terno di calcudenia, il auarto di unavoldo;

20 Il quinto di medonim, il seste di medie il estisme di gravilte, l'ottavo di berillo il neno di topato, il desimo di erimpreso l'undecimo di giutinto, il

dindecimo di ametino di gindinio. Il dindecimo di ametino.

21 E le dedici porte arque di dudidi parte ciascuna della porte que d' una peria, e la piana della città eva d' ero puro, a guim di vetro trasperante.

21 Ed lo non vidi in sua alcun tempio essectimische il rignore Eddio dinityotento, e l' Agnello, sia il tempio di

Ti la città non ha buogno del cole, no dulis lune, accurcito replendane in lei ; percioschè la gloria di Dio l'illu-man e l'Agnello e d auto luminare".

24 K le genti cammineranno al lume di

com ""; e i re della terra porteranno la giorna, e l' once lore in let. \$5 K le porte d' com non caranno giom-mat correte di giorne ", persionché ivi que mrà notte alcuna ". mrà notte alcuna:

26 K in let et porterk la gloria. e l'onor

22 POI egil mi mostro un fiume puro d'acqua di vita", chiaro come cristallo, il qual procedeva dai trono di Dio, e dell'Agnello.

2 în mezao della piazza della città, e dal flume corrente di qua e di là, o' ora l'albero della vita , che fa dodici frutti, rendendo il ruo frutto per ciascum mese ; e la frondi dell' albero sono per la guarigione delle genti.

3 E quivi non sarà alcuna escurazione"; e in esca sarà il trono di Dio e dell' A-gnello; e i suoi servitori gli serviran-

4 E vedranno la sua faccia , e il suo nome serà copra le lor fronti

5 E quivi non sura notte alcuna/; e non avranno bisogno di lampana, nè di luce di sole, perciocche il Bignore Iddio li Bluminera, ed cui regneranno ne secoli de' accoli.

Ammoniments e promotes finali-Conclusione,

6 Por mi dime : Queste parole aon fe-deli e veraci ; e il Signore Iddio degli spiriti de' profeti ha mandato il suo an-gelo, per mostrare a' suoi servitori le cose

che hanno da avvenire in breva. 7 Ecco, lo vengo tosto"; beato chi ser-ba le parole della profezia di questo li-

prop

8 Ed io Giovanni son quel che ho udite, e vedute queste cose. E quando la ebbi udite, e vedute, io mi gettal giù, per adorar davanti a' piedi dell' angelo che mi avea mostrate queste coss.

9 Ed egli mi diese: Guardati che tu nol faccio : io son conservo tuo, e de' tuoi fratelli profeti, e di coloro che ser-bano le parole di questo libro; adora Id-

10 Pot mi disse: Non suggetlar le pa-

lla profesia di questo libro; per è il tempo è vicino .....

i è inginato sialo ancora vie più: contaminato contaminisi vie più è giusto sia giustificato ancon ; e chi è santo sia santificato ve

13 Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco, per rendere a ciascuno recondo che sara l'opera sua".

13 Io son l'Alfa e l'Omega; fi principio, e la fine; il primo e l'ultimo".

14 Beati coloro che mettono in opera i comandamenti d'emo acciocchà abbiuno

comandamenti d' esso, acciocche abbisno ragione nell'albero della vita, ed entrino per le porte nella città.

15 Puori i cani , e i maliosi, e i fornicatori, e i micidiali, e gl'idolati i, e chiunque ama, e commette falsità. 16 lo Gesu ho mandato il mio angelo,

per testunoniarvi queste cose nelle chiese. lo son la radice e la progenie di Davide";

la stella lucente e mattutina".

17 E lo Spirito, e la spossa dicono Vieni. Chi ode dica parimente: Vieni. E chi ha sete, venga ; e chi vuole, prenda in dono dell' acqua della vita.

18 lo protesto ad ognuno che ode le parole della protesia di questo libro, che, se alcuno aggiunge a queste cose ", Idoo mandera sopra lui le piaghe scritte in questo libro.

19 E se alcuno toglie delle parole del libro di questa profezia, Iddio gli torrà la sua parte dell'albero della vita, e della santa città, e delle cose scritte in questo

libro.

20 Colui che testimonia queste cosc, dice : Certo, io vengo tosto. Amen. Si, vieni, Signor Gest.

21 La grazia del Signor Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.

<sup>\*</sup>Rsec. 47.1, Eac. 14.8. \*Gen. 2.9. Apoc. 2.7 \*Gen. 2.17. \*Mat. 5.8. 1 Cor. 12.12. 1 Glov. 8.2. \*Apoc. 8.18. \*Apoc. 8.18. \*Apoc. 8.11. \*Apoc. 1.2. \*Apoc. 8.11. \*Apoc. 1.2. \*Apoc. 1.3. \*Apoc. 1.3. \*Apoc. 1.3. \*Apoc. 1.3. \*Apoc. 2.18. \*Apoc.

| • | · |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  | 1 |

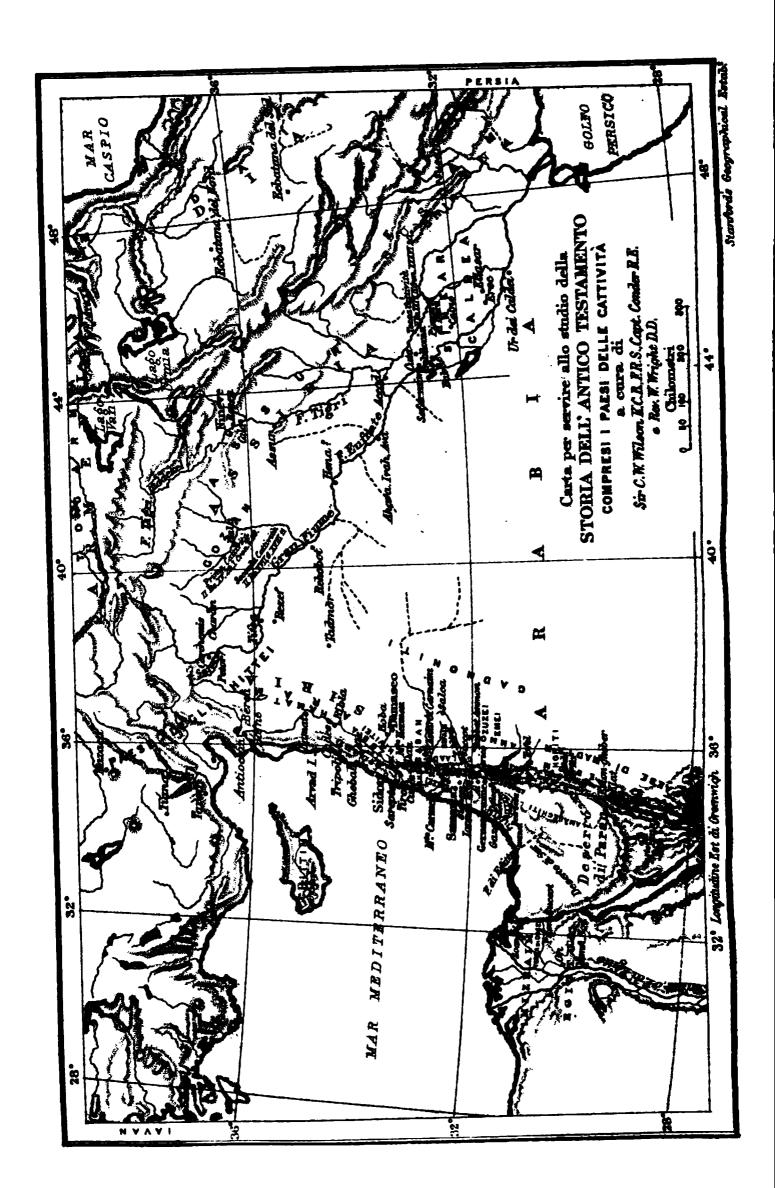



Starforde Geographical Estab!

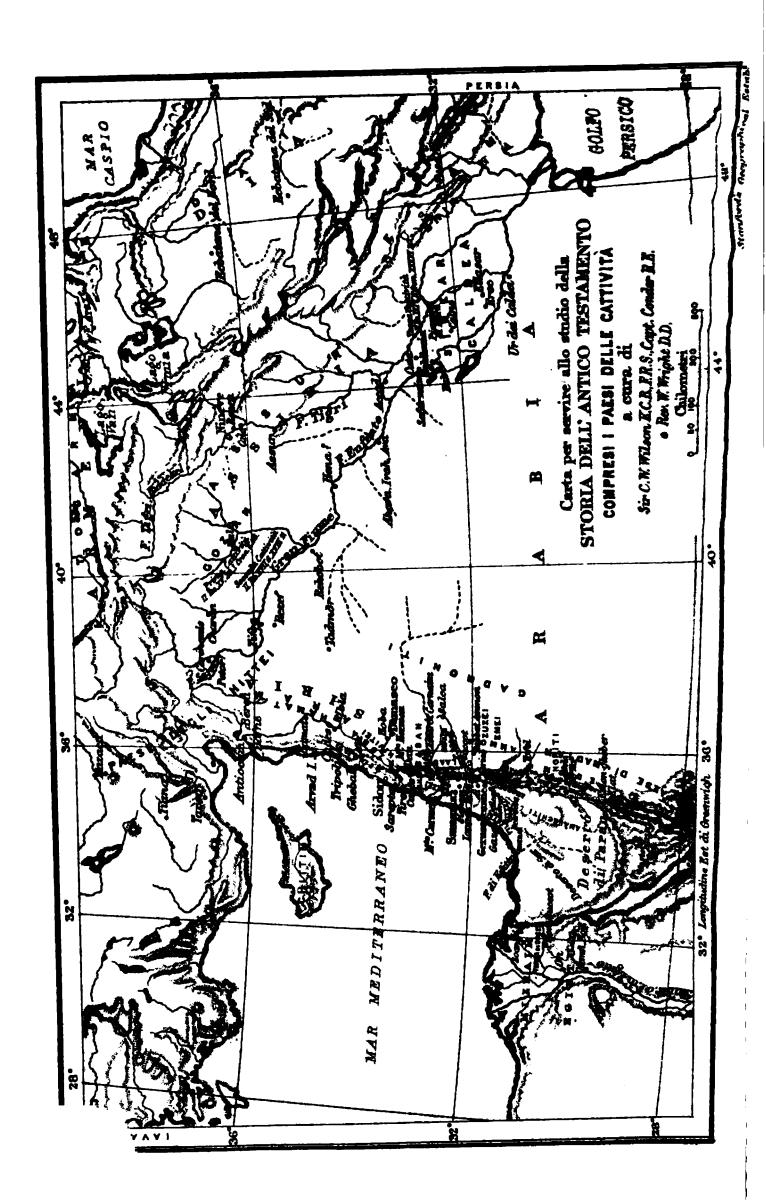





•

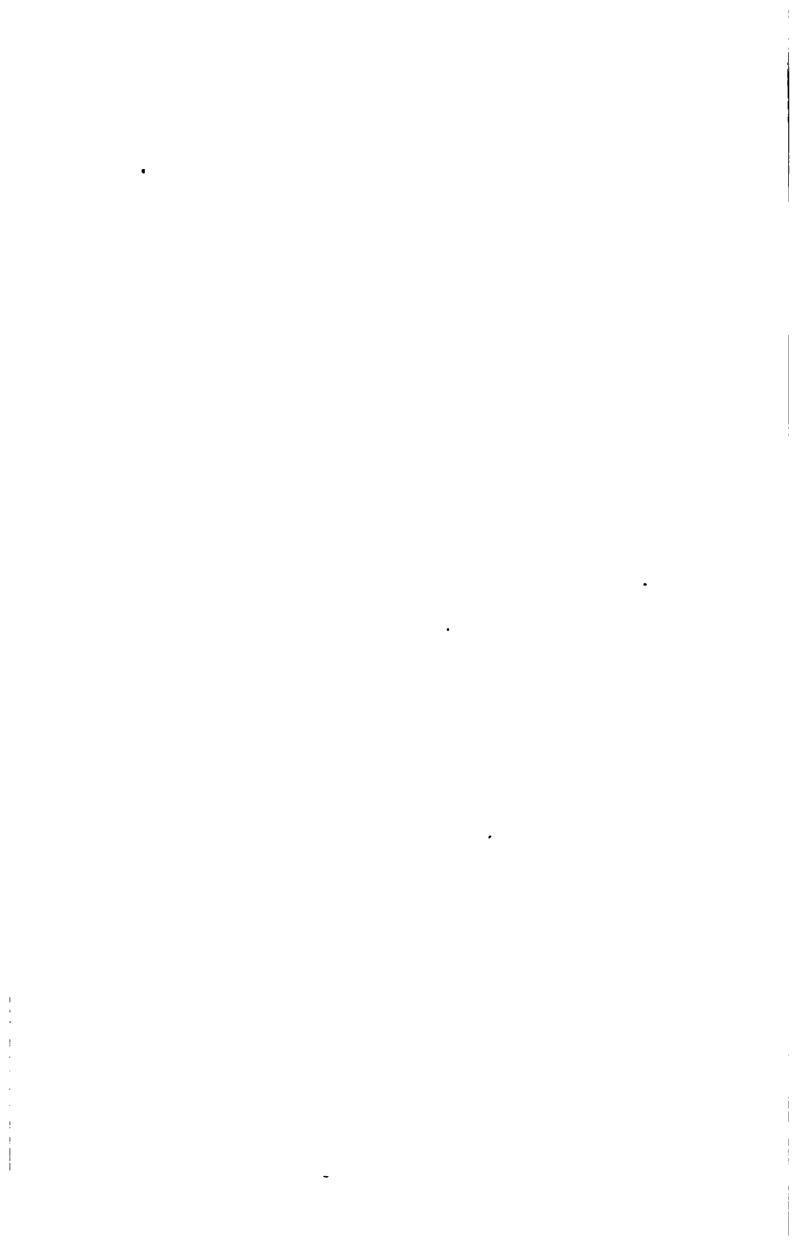





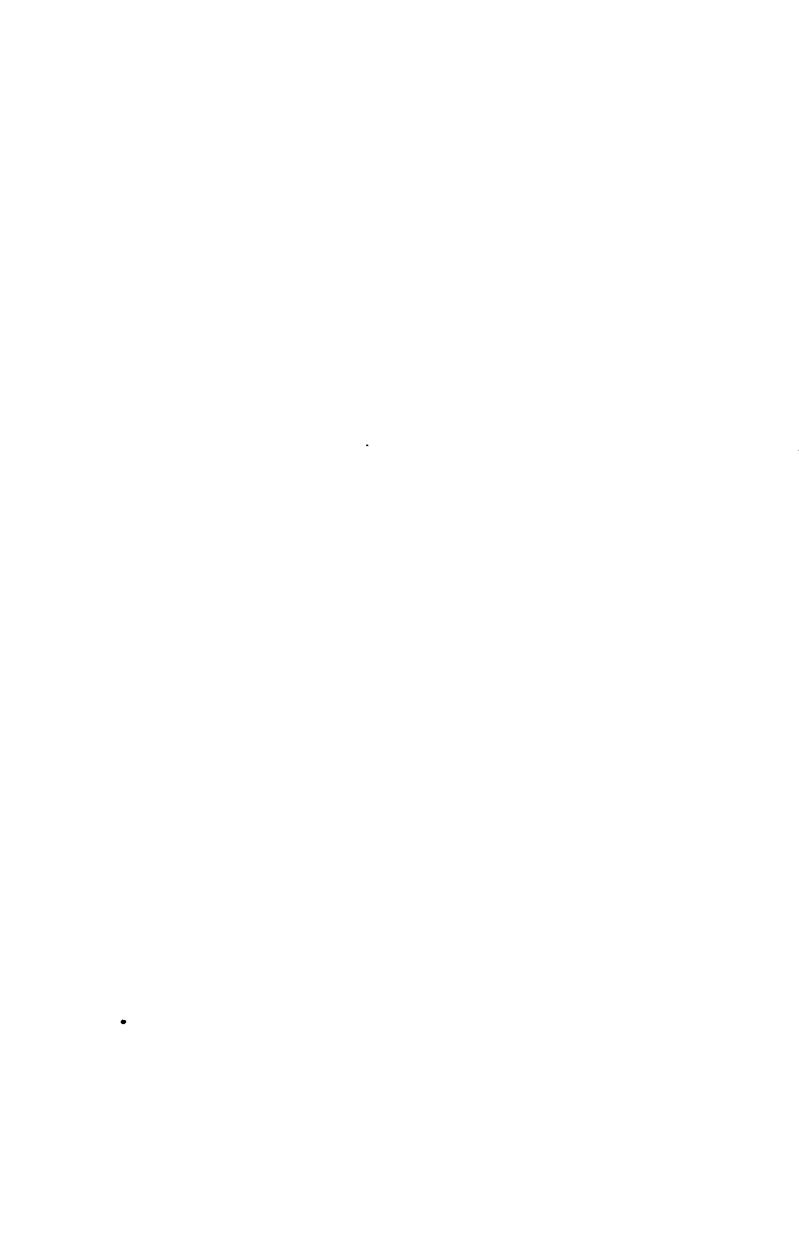

DATE DUE

| DATE DUE |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          | - |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |

DEMCO, INC. 38-2931